

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

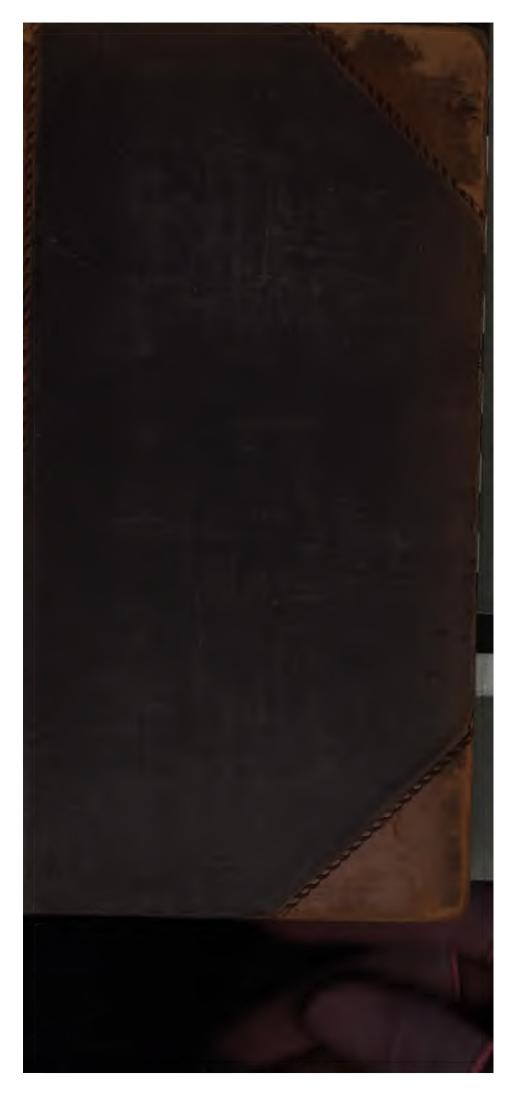



1.

j





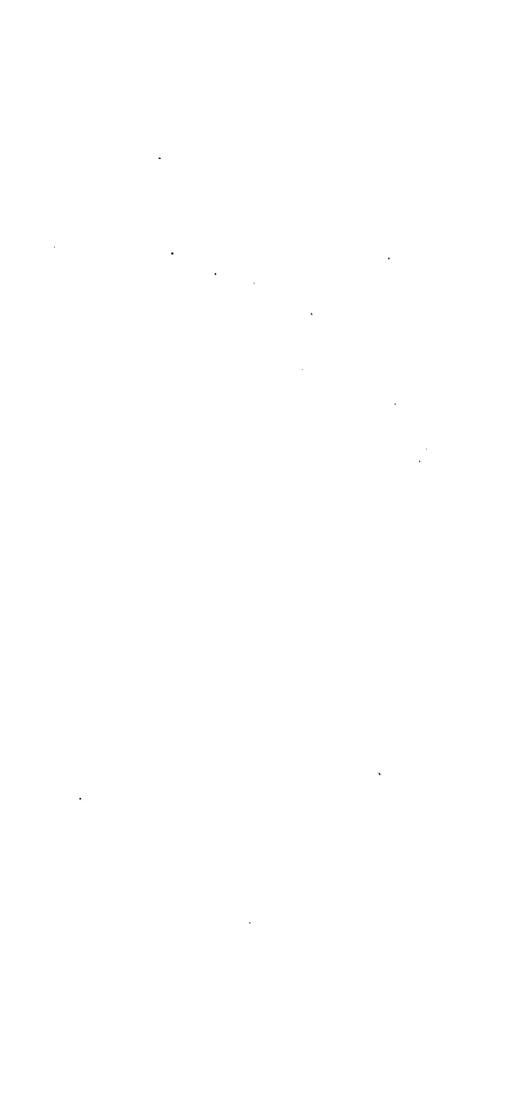

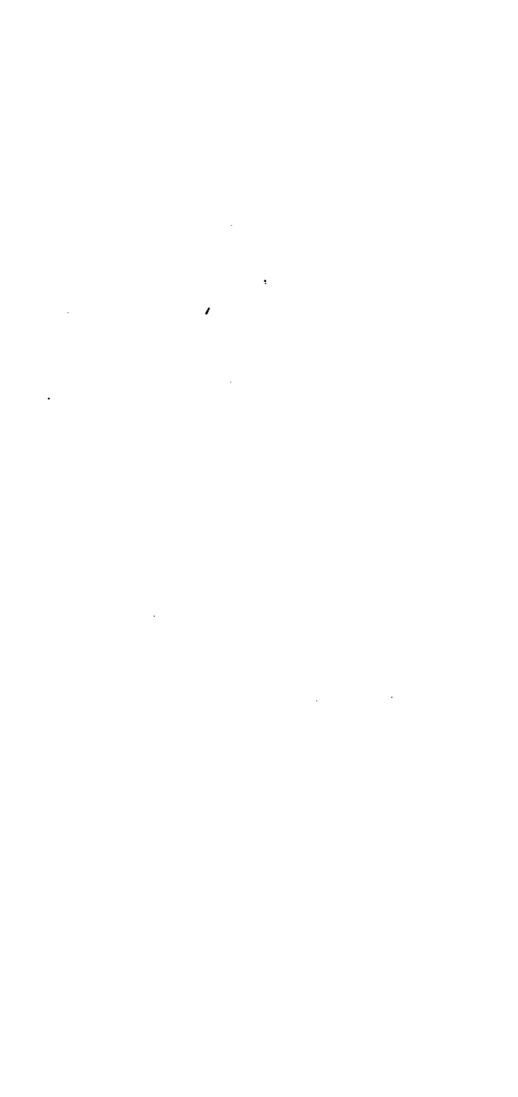

## HERODOTI

HALICARNASSENSIS

M U S A E.

VOLUMEN PRIMUM.

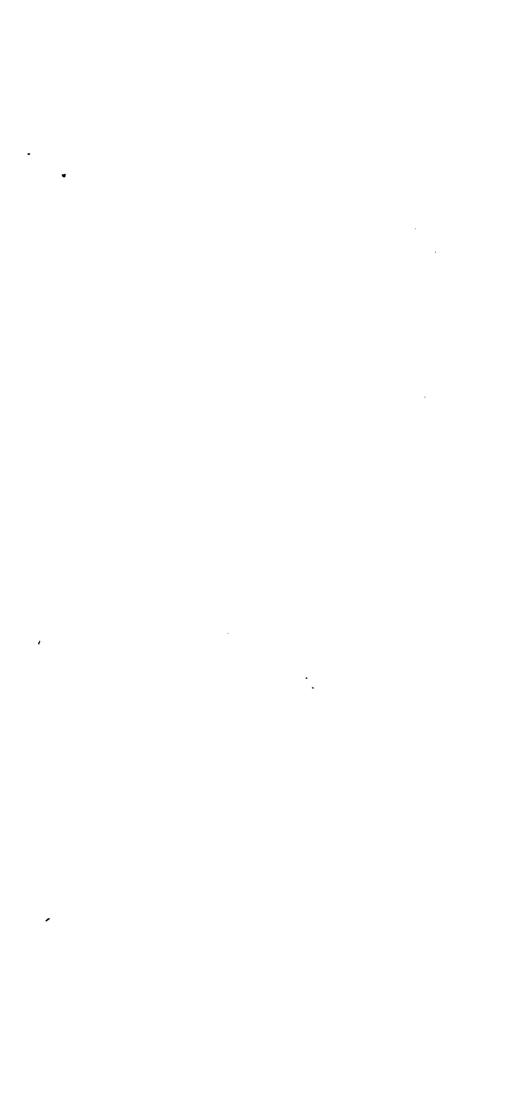

# HERODOTI

**IIALICARNASSENSIS** 

## MUSAE.

TEXTUM AD GAISFORDII EDITIONEM RECOGNOVIT,
PERPETUA TUM

#### FR. CREUZERI

TUM SUA ANNOTATIONE INSTRUXIT, COMMENTATIONEM DE VITA ET SCRIPTIS HERODOTI, TABULAS GEOGRAPHICAS, IMAGINES LIGNO INCISAS INDICESQUE

ADIECIT

### J. C. F. BAEHR.

EDITIO ALTERA EMENDATIOR ET AUCTIOR.

VOLUMEN PRIMUM.

LIPSIAE
IN BIBLIOPOLIO HAHNIANO.
MDCCCLVI.

290. 6.40.



•

.

### ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣΙ

THN

### ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑΝ

ANEOHKAN

ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΝΤΕΣ.

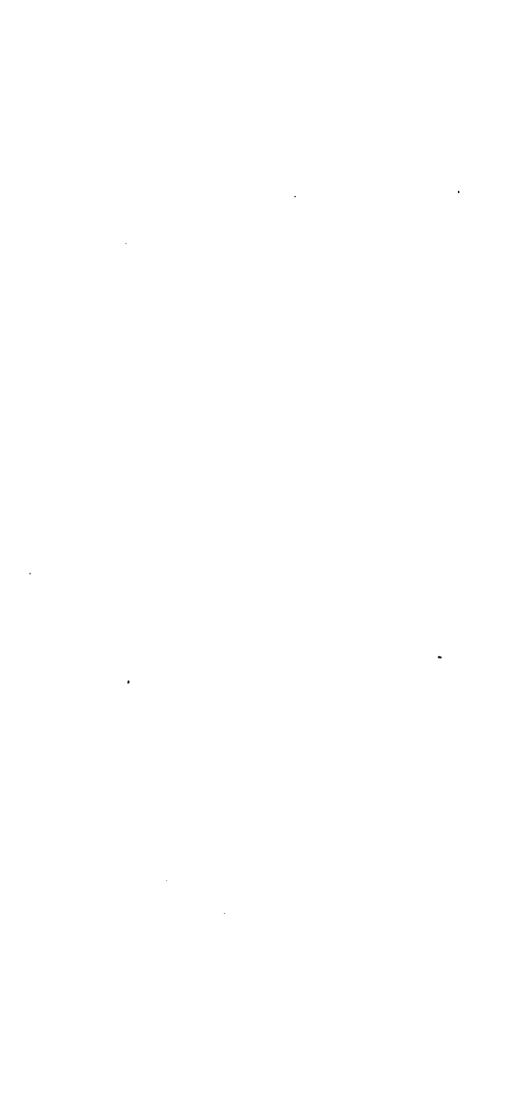

#### LECTORI BENEVOLO P. S.

Iam dudum est, ex quo Hahnius a Fr. Creuzero petiit, ut, quas scribere inceperat commentationes Herodoteas, eas ad finem perduceret multorumque desideriis hoc modo satisfaceret. Qui cum aliis negotiis obrutus cam provinciam in se recipere non potuisset, novae editionis mihi demandandae consilium bibliopolae honestissimo ea quidem lege persuasit, ut, quae ipse olim in commentationibus Herodoteis disputaverat, ea suo quaeque loco in editione nova adhiberentur, alia vero, quae ad Herodotum illustrandum in schedis suis collegerat, mecum in usum huius editionis communicarentur. Diu cunctatus equidem recepi provinciam sane gravissimam; in qua quo pacto sim versatus, aliis malim diiudicandum relinquere. Cum enim hoc huius editionis esset consilium, ut textus qui dicitur exhiberetur, quantum fieri posset, emendatissimus simulque ipsa scriptoris verba explicarentur atque illustrarentur: in textu adornando maxime Gaisfordium, virum doctissimum ac diligentissimum, secutus sum; a quo sicubi discessi, hoc una cum insigniorum lectionum delectu ubivis accurate indicavi in notis, quas textui subiicere aptius et lectorum commodis magis congruum videbatur, quam ad libri calcem reiicere. In his autem notis eam nobis legem scripsimus, ut difficiliorum locorum sensum indicaremus, verborum singulorum

aut locutionum significationem atque usum exponeremus, ne grammaticis quidem rebus neglectis (ubi brevitatis causa ad Matthiae grammaticam maiorem sec. edit. aliosque libros satis vulgatos passim amandavimus) ac denique ipsum argumentum rite ut illustraremus, tum locorum similium comparatione tum summâ eorum, quae recentiori aetate peregrinatoribus aeque ac viris literatis ad res ab Herodoto narratas clariore in luce collocandas allata essent, et indicatâ et diiudicatâ. Cum enim nemo nesciat, quam multa his potissimum temporibus virorum doctissimorum industria et peregrinatorum eruditorum studiis ad meliorem Herodoteae narrationis intelligentiam sint in medium prolata, ea omnia consulenda et pro editionis nostrae consilio in usum nostrum convertenda censuimus; quippe unde non ad scriptorem solum, verum ad omnem antiquitatem late patentem plurimum lucis redundaret. In quo negotio et brevitatis et perspicuitatis maximam nobis curam fuisse, monitu vix Quare quae priores Herodoti interpretes attulerant, ea non integris eorum verbis repetenda duxi, ne nimis augeretur libri moles; sed summam tantum eorum, quae ab illis prolata vidimus, indicasse satius visum est. primarium fuit consilium, ut Herodotum perlecturis aut in schola interpretaturis iusta afferrentur subsidia ad singula scriptoris verba rite intelligenda ipsaque res narratas melius cognoscendas ac diiudicandas; praesertim cum haud pauci reperiantur, quibus a bibliotheca locupletissima remotis non ea suppetant librorum praesidia, quae ad Herodoti intelligentiam multum conferant. Versionem Latinam haud addidimus, cum, quae intellectu feruntur difficiliora, ea in notis explicata et illustrata inveniantur.

Quaecunque in notis *Creuzero* debentur aut ex eiusdem commentationibus Herodoteis integra sunt assumta, literis initialibus (*Cr.*) accurate indicavimus. Eodem viro auctore additae quoque sunt tabulae quaedam geographicae,

unde ipsa scriptoris narratio haud raro plurimum accipiat lucis. Quas multi requirent disputationes de Herodoti vita, consilio, itineribus, scribendi genere, aliis, eae ad calcem operis una cum indicibus adiicientur. Est vero ea huius editionis externa conditio, ut honesta specie sese commendet aliasque editiones, quae vulgo in lucem prodeunt, facile superet. Nec quidquam impensarum non fecit Hahnius, vir honestissimus, quo iustis lectorum desideriis omni modo satisfaceret, foliorumque singulorum specimina ei viro tradidit corrigenda, qui et oculatissimus et peritissimus eximiam operi impenderet curam. Itaque publice hoc loco summas agamus gratias Aemilio Pinzgero, qui tanta cum diligentia singulas plagulas a prelo madentes perlustrare volucrit. Scribebam Heidelbergae Idibus Maiis MDCCCXXX.

Divenditis prioris editionis voluminibus nova cum paranda esset editio, huius neque consilium neque rationem mutare constitui, sed id quam maxime egi, ut, quae in priore editione spectaveram, ea in altera quoque tenerem meliusque adeo praestarem. Quare ante omnia Herodoti verba relegi, haud quidem novis librorum manu scriptorum subsidiis instructus, quae vereor sane ut unquam acquiri possint, sed egregie adiutus virorum doctorum opera in Herodoteae orationis forma dialectique ratione accuratius cognoscenda et quasi stabilienda bene posita: qua in re quantum, alios ut taceam, Quaestionum criticarum de dialecto Herodotea libris quatuor, quos scripsit Ferd. Jul. Caes. Bredovius (Lipsiae, sumtibus et typis B. G. Teubneri MDCCCXLVI), debeam, quaevis fere huius editionis pagina docere poterit. Emendationibus quoque aliquot Cobeti, viri sagacissimi, usus sum, quas singularis Suringarii, rectoris Leidensis doctissimi, benevolentia ad me transmisit\*). Neque in hac ver-

<sup>\*)</sup> Nonnulla, quae ad me pervenerunt, cum reliqua typis iam edita essent, h. l. subiiciam:

Ι, 11. p. 28 ed. nostr. in verbis: ώ δὲ ἡμέρη τάχιστα ἐγεγόνεε Cobeto spuria videtur νοχ τάχιστα. — Ι, 18. p. 41 idem verba: Σαδυάττης γὰρ οὖτος καὶ ὁ τὸν πόλεμον συνάψας prorsus deleri vult. — Ι, 24. p. 51 praefert Cobet. κατεργάσεσθαι. — Ι, 31. p. 70 scribi idem vult: τοῦ ἀνθρώπφ τυχεῖν ἄριστόν ἐστι pro vulg. τό. — Ι, 32. p. 75 νοςεμ ἄνουσος suspectam habet idem. — Ι, 41. p. 88 pro vulg. ἀπολαμπρυνεαι scribi vult ἀπολαμπρυνέεαι, quod idem restitui iubet Bredov. p. 375. — Ι, 52. p. 107 scribendum auctore Cobet. τῆς λόγχης pro τῆσι λόγχησι. — Ι, 53. p. 108. Pro vulg. προσθέοιτο Cobet. coniunctivum reponi vult προσθῆται, νοςεμ Κροΐσος deleri et καταλύσαι mutari in

borum emendandorum cura subsistendum esse ratus parem curam ad Herodoti verba recte intelligenda, ad sententias illustrandas resque ipsas ab Herodoto traditas explicandas, denique ad fidem rerum traditarum tuendam ac probandam converti: atque in his eo magis elaborandum censui, quo accuratius singulae propemodum regiones, de quibus Noster retulit, nostra aetate perquisitae sunt multaque antiquitatis monumenta, quae aliquo certe modo ad Nostrum pertinent, vel recens inventa vel maiori cura ac diligentia sunt descripta: summoque studio docti nostrae aetatis viri in iis versati sunt exponendis et illustrandis, quae ad antiquarum gentium sedes et migrationes, mores et instituta, alia id genus omnino spectant; unde quantum frugis ad Herodoti Musas redundaverit, nemo fere nescit. His igitur omnibus ita usus sum, ut quidquid vel a viris doctis vel a peregrinatoribus eruditis allatum esset ad ea, quae ab Herodoto traduntur, illustranda, id sedulo observarem et quantum ad Nostrum facere videretur, adhiberem, haud nescius, ea, quae in Musis Herodoteis prodita exstant, haud raro egregiam lucem accipere valdeque probari accurata ipsorum monumentorum, quae adhuc supersunt, aut regionum, quas pater historiae perlustravit, inspectione. In qua materiae undecunque collectae copia brevitati consulendum erat: sed omnia ea diligenter indicanda, e quibus copiosior rerum traditarum cognitio peteretur, neque omnino quidquam praetermitten-

καταλύσειν. — I, 61. p. 130. Vulg. εὐπρεπέστατον mut. in εὐπρεπεστάτη. — I, 65. p. 140. Vulg. δίζω mut. in δίζημ. — I, 66. p. 146 primum oraculi versum ita constituit Cobet. 'Αρκαδίην μ' αἰτεῖς, 'Ηρακλείδη, μέγα μ' αἰτεῖς, verbis οῦ τοι δώσω prorsus sublatis. — I, 75. p. 168 αν inseri vult post κῶς γὰρ κ. τ. λ.; sed vid. nott. — I, 80. p. 176 pro ὧσφραντο scribi vult ὅσφροντο itemque ἐπιτράπουσι pro ἐπιτρέπουσι I, 98. p. 219. — I, 106. p. 235 pro ὅτι ἔχοιεν scribend. ὅτι τύχοιεν. — I, 113. p. 245: in verbis: τοῦτον μὲν παραδιδοῖ τῇ ἑωυτοῦ γυναικὶ Cobet. spuriam iudicat voculam μέν; tu vid. nott. — I, 119 pro vulg. ἐκέετο ἐπὶ κανέφ scrib. ἐν κανέφ.

dum, quo vel singula scriptoris verba ac sententiae vel ipsae res traditae clariore in luce collocarentur, fidesque Herodoti insigniter confirmaretur. Id certe in hac altera editione me secutum esse profiteor: num assecutus sim in tanta operis a me suscepti mole tantaque omnium rerum varietate et difficultate, alii diiudicent, qui quantum laboris, quantum molestiae in his exanclandum fuerit, quanta cura, quanta cautio in omnibus adhibenda, satis perspectum habuerint aut ipsi adeo experti sint.

Emendandis typothetarum erroribus egregiam operam navavit Georgius Aenotheus Koch, vir doctissimus mihique coniunctissimus: cuius diligentiam si quae effugerunt\*), id mea potius negligentia sive incuria factum esse scito.

Ac denique ne quid operis splendori deesset, redemtor honestissimus ac de literis nostris meritissimus nihil non fecit, quo typorum praestantia totoque externo habitu haec se commendaret editio, instructa praeterea et imaginibus ligno incisis rerum ab Herodoto traditarum et delineationibus locorum et regionum ab historiae patre perlustratarum. Scribebam Heidelbergae exeunte mens. Septembr. MDCCCLV.

<sup>\*)</sup> Huius generis fere sunt haec: p. 198 Col. II. lin. 29 pro ethicorum leg. ethnicorum. — p. 201 Col. II. lin. 30 pro quae leg. qua — p. 208 Col. I. lin. 36 pro invenire leg. inveniri. — p. 353 Col. II. lin. 21 pro ex Schol. Theocr. leg. et Schol. Theocr. — p. 444 Col. II. lin. 36 pro optime leg. optimi. — p. 523 Col. I. lin. 41 pro Chrubis leg. Chnubis. — p. 541 Col. II. lin. 33 pro Graeca leg. Graecia. — p. 616 Col. II. lin. 25 pro eas leg. eos et lin. 45 pro septuginta leg. septuaginta. — p. 740 Col. II. lin. 3 pro êv êvau leg. ên êvau. — p. 753 Col. II. lin. 16 pro ex ήθέων leg. êξ ήθέων. — p. 760 Col. I. lin. 45 pro Thyphonis leg. Typhonis. — p. 768 Col. II. lin. 36 pro opponunter leg. opponuntur. — p. 781 Col. II. lin. 45 pro Vorke leg. Vorke.

## Index Voluminis primi.

| pa                                                                  | ĸ.  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Praefatio ed. prioris                                               | 11  |
| ,, ed. huius                                                        | x   |
| Herodoti liber I. Clio                                              | 1   |
| ,, ,, II. Euterpe                                                   | 27  |
| Excursus I (ad I, 35 de Adrasto)                                    | 33  |
| " II (ad I, 93 de sepulcro Alyattis) 8                              | 36  |
| ,, III (ad I, 94 de Lydis atque Etruscis) 8:                        | 18  |
| ,, IV (ad I, 130 de tempore imperii Medorum) 8-                     | 1-1 |
| ,, V (ad II, 3 de Aegypto, Nili dono) 8-                            | 17  |
| ,, VI (ad II, 17 de Nili ostiis)                                    | 60  |
| ,, VII (ad II, 53 ad verba: ούτοι δέ είσι οί ποιήσαντες θεογο-      |     |
| νίην Έλλησι κ. τ. λ.)                                               | 55  |
| ,, VIII (ad II, 85 cur Aegyptii defunctorum cadavera condierint) 80 | 31  |
| ,, IX (ad II, 102 de Sesostride)                                    |     |
| V /- J IT 101 J. Dlamminia.)                                        |     |
| VI /- 1 II 100 6 4 4 1 1                                            | ~   |
| animae post mortem)                                                 | . 1 |
| - ,                                                                 |     |
| ,, XII (ad II, 124 de pyramidibus)                                  | O   |
| ,, XIII (ad II, 141 ad verba: Σαναχάριβον βασιλέα 'Αραβίων          |     |
| ν. τ. λ.)                                                           |     |
| ,, XIV (ad II, 148 de Labyrintho)                                   |     |
| ,, XV (ad II, 159 ad verba: και Σύροισι πεξη ο Νεκώς κ. τ. λ.) 88   |     |
| " XVI (ad II, 175 de Sphingibus)                                    | )2  |

dum, quo vel singula scriptoris verba ac sententiae vel ipsae res traditae clariore in luce collocarentur, fidesque Herodoti insigniter confirmaretur. Id certe in hac altera editione me secutum esse profiteor: num assecutus sim in tanta operis a me suscepti mole tantaque omnium rerum varietate et difficultate, alii diiudicent, qui quantum laboris, quantum molestiae in his exanclandum fuerit, quanta cura, quanta cautio in omnibus adhibenda, satis perspectum habuerint aut ipsi adeo experti sint.

Emendandis typothetarum erroribus egregiam operam navavit Georgius Aenotheus Koch, vir doctissimus mihique coniunctissimus: cuius diligentiam si quae effugerunt\*), id mea potius negligentia sive incuria factum esse scito.

Ac denique ne quid operis splendori deesset, redemtor honestissimus ac de literis nostris meritissimus nihil non fecit, quo typorum praestantia totoque externo habitu haec se commendaret editio, instructa praeterea et imaginibus ligno incisis rerum ab Herodoto traditarum et delineationibus locorum et regionum ab historiae patre perlustratarum. Scribebam Heidelbergae excunte mens. Septembr. MDCCCLV.

<sup>\*)</sup> Huius generis fere sunt haec: p. 198 Col. II. lin. 29 pro ethicorum leg. ethnicorum. — p. 201 Col. II. lin. 30 pro quae leg. qua — p. 208 Col. I. lin. 36 pro invenire leg. inveniri. — p. 353 Col. II. lin. 21 pro ex Schol. Theorr. leg. et Schol. Theorr. — p. 444 Col. II. lin. 36 pro optime leg. optimi. — p. 523 Col. I. lin. 41 pro Chrubis leg. Chnubis. — p. 541 Col. II. lin. 33 pro Graeca leg. Graecia. — p. 616 Col. II. lin. 25 pro eas leg. eos et lin. 45 pro septuginta leg. septuaginta. — p. 740 Col. II. lin. 3 pro ἐνεῖναι leg. ἐπεῖναι. — p. 753 Col. II. lin. 16 pro ex ἢθέων leg. ἐξ ἢθέων. — p. 760 Col. I. lin. 45 pro Thyphonis leg. Typhonis. — p. 768 Col. II. lin. 36 pro opponunter leg. opponuntur. — p. 781 Col. II. lin. 45 pro Vorke leg. Vorke.

## Index Voluminis primi.

| •                                                              | ag. |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Praefatio ed. prioris                                          | VII |
| " ed. huius                                                    | x   |
| Herodoti liber I. Clio                                         | 1   |
| ,, ,, II. Euterpe                                              | 127 |
| Excursus I (ad I, 35 de Adrasto)                               | 333 |
| " II (ad I, 93 de sepulcro Alyattis) 8                         | 36  |
| ,, III (ad I, 94 de Lydis atque Etruscis) 8                    | 38  |
| ,, IV (ad I, 130 de tempore imperii Medorum) 8                 | 44  |
| ,, V (ad II, 3 de Aegypto, Nili dono) 8                        | 47  |
|                                                                | 50  |
| ,, VII (ad II, 53 ad verba: ούτοι δέ είσι οί ποιήσαντες θεογο- |     |
|                                                                | 55  |
|                                                                | 61  |
| TV (-1 TV 100 3- 6)4-(1-)                                      | 64  |
| V (nd II 101 de Phomorinido)                                   | 372 |
| • •                                                            | 112 |
| " XI (ad II, 123 quae fuerit Aegyptiorum doctrina de statu     |     |
| * '                                                            | 374 |
| ,,                                                             | 376 |
| ,, XIII (ad II, 141 ad verba: Σαναχάριβον βασιλέα 'Αραβίων     |     |
| κ. τ. λ.)                                                      | 381 |
| ,, XIV (ad II, 148 de Labyrintho)                              | 384 |
| ,, XV (ad II, 159 ad verba: καὶ Σύροισι πεζη ὁ Νεκώς κ. τ. λ.) | 388 |
| ,, XVI (ad II, 175 de Sphingibus)                              | 392 |

### Imagines hnic Volumini adiectae.

 pag. 426. Birs Nimrud s. reliquiae turris Babylonicae ad Herodot. 1, 181 secundum Iam. Rich. Narrative of a Journey to the site of Babylon (Lond. 1839) p. 93.

II. pag. 832. Imago sacrae Aegyptiorum avis ad Herodot. II, 65 secundum Wilkinson. Cust. and Manners etc. Supplem. pl. 75.

III. pag. 871. Imago Sesostridis-Ramsis, qui Magnus perhibetur, ad Herodot. II, 102 secundum Wilkinson l. l. Vol. I. p. 106.

IV. pag. 880. Imago pyramidum, ad Herod. II, 124 expressa ad Lepsii Monumm. Aegyptt. Abtheil. I. tab. 15.

V. pag. 887. Imago labyrinthi ad Herodot. II, 148 expressa ad eiusdem operis tab. 4. Abthl. II.

VI. pag. 897. Imago Sphingis masculi ad Herodot. II, 175.

## ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΗ.

#### KAEIQ.

## ΗΡΟΔΟΤΟΥ 'Αλικαρνησσέος Ιστορίης ἀπόδεξις ήδε·

'Hoodotov 'Alixaqνησσέος] De scriptura nominis plura et Schweighaeuserus et Gaisfordius monuerunt, qui 'Alixaqνησσήος ediderunt; equidem ex iis, quae Struve monuit secundo spec. Quaest. de Herodoti dialecto p. 1 seqq. reponendum duxi 'Alixaqνησσέος, neque aliter recentt. edd. Bekker., Dindorf. (quem vid. in Thes. Ling. Graec. I. p. 1472) et Dietsch., nisi quod alterum σ eiecerunt scribentes 'Alixaqνησέος. Retinui et hoc loco et aliis (I, 144. 175. II, 178. III, 7. VII, 99. VIII, 104) geminatam literam, et scriptis libris probatam et ipsis numis: qua de re conf. Wasse ad Thucydid. VIII, 42 et Bredov. Quaestionn. de dialect. Herodot. p. 96. De Halicarnasso Herodoti patria certum exstat Strabonis testimonium XIV. p. 656 s. 970; plura vid. apud Heyse Quaest. Herodd. p. 7—8. et quae in Comment. Herod. §. 2 exponentur; de reliquis, quae ad vitam Herodoti eiusque scripta atque ipsas imagines pertinent, vid. ibid. §. 1—6. Id unum hoc loco afferam, Aristotelem in his Herodoti verbis laudandis Thurium Halicarnassensi substituisse: 'Hoodotov Θουφίου ηδο' ίστορίης ἀπόσδεξις (Rhett. III, 9): quod mature iam talem lectionis varietatem exstitisse declarat, quum apud Plutarch. de Exsil. 13 legamus: τὸ δλ

'Ηροδότου 'Αλιπαρνασσέως ἀπόδεξις ηθε πολλοί μεταγράφουσι 'Ηροδότου Θουρίου. Tu conf. Bredov. l. l. nac. 11.

1. pag. 11.

Ιστοφίης ἀπόδεξις ῆδε] ἀπόδεξις recte redditur a Wyttenbachio: demonstratio. Ut enim δεικνύναι est artificis, qui opus exponit spectandum, ut aliorum cognoscat iudicia, quo ipso sensu Herodotus opus suum Olympiis olim monstrasse (δείξαι) dicitur in Lexico Biblioth. Coislin. pag. 619 nr. 3, ita ἀποσδεικνύναι absolutum declarat opus et quasi perfectum. Qui enim opus suum in Olympiaca praelectione spectandum proposuerat, nunc ut absolutum edit vulgatque. Hinc ἀπόδειξις, ut Wyttenbachii utar verbis Selectt. Historicc. p. 330, est absolutio, publica propositio ostensioqüe absoluti operis. Conferantur alii scriptoris nostri loci I, 207 fin. II, 101. 148. VIII, 101. Hinc philosophis, eodem monente Wyttenbachio, demonstratio, rectae scientiae effectrix argumentatio, est ἀπόδειξις sive, ut ait Cicero Acadd. 11. Ω argumenti conclusio. Cf. Diogen. Laert. VII, 45. Aristotel. Ethic. ad Nicomach. VI, 5, 3. Plat. Politic. p. 277 A. Negris explicat: ποινοποίησις των ὅσον μετ' ἀποιτοποίησις των ὅσον μετ' ἀποιτοποίησις των ὅσον μετ' ἀποιτρείας ἐξετάζων ἔμαθον. Sed Sophistarum est ἐπίδειξις ostensio,

#### Imagines huic Volumini adiectae.

- I. pag. 426. Birs Nimrud s. reliquiae turris Babylonicae ad Herodot. I, 181 secundum Iam. Rich. Narrative of a Journey to the site of Babylon (Lond. 1839) p. 93.
- II. pag. 832. Imago sacrae Aegyptiorum avis ad Herodot. II, 65 secundum Wilkinson. Cust. and Manners etc. Supplem. pl. 75.
- III. pag. 871. Imago Sesostridis-Ramsis, qui Magnus perhibetur, ad Herodot. II, 102 secundum Wilkinson l. l. Vol. I. p. 106.
- IV. pag. 880. Imago pyramidum, ad Herod. II, 124 expressa ad Lepsii Monumm. Aegyptt. Abtheil. I. tab. 15.
- V. pag. 887. Imago labyrinthi ad Herodot. II, 148 expressa ad eiusdem operis tab. 4. Abthl. II.
- VI. pag. 897. Imago Sphingis masculi ad Herodot. II, 175.

## ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΗ.

#### KAEIQ.

### ΗροΔοτοτ 'Αλικαφνησσέος Ιστοφίης ἀπόδεξις ήδε.

'Hoodótov 'Λλικαφνησσέος] De scriptura nominis plura et Schweighaeuserus et Gaisfordius monuerunt, qui 'Λλικαφνησοῆος ediderunt; equidem ex iis, quae Struve monuit secundo spec. Quaest. de Herodoti dialecto p. 1 seqq. reponendum duxi 'Λλικαφνησσέος, neque aliter recentt. edd. Bekker., Dindorf. (quem vid. in Thes. Ling. Graec. I. p. 1472) et Dietsch., nisi quod alterum σ eiecerunt scribentes 'Λλικαφνησέος. Retinui et hoc loco et aliis (I, 144. 175. II, 178. III, 7. VII, 99. VIII, 104) geminatam literam, et scriptis libris probatam et ipsis numis: qua de re conf. Wasse ad Thucydid. VIII, 42 et Bredov. Quaestionn. de dialect. Herodot. p. 96. De Halicarnasso Herodoti patria certum exstat Strabonis testimonium XIV. p. 656 s. 970; plura vid. apud Heyse Quaest. Herodd. p. 7—8. et quae in Comment. Herod. §. 2 exponentur; de reliquis, quae ad vitam Herodoti eiusque scripta at que ipsas imagines pertinent, vid. ibid. §. 1—6. Id unum hoc loco afferam, Aristotelem in his Herodoti verbis laudandis Thurium Halicarnassensi substituisse: 'Hoodótov Θονφίον ηδ' ίστοφίης ἀπόσδεξις (Rhett. III, 9): quod mature iam talem lectionis varietatem exstitisse declarat, quum apud Plutarch. de Exsil. 13 legamus: τὸ δὲ

Ήροδότου Αλιπαφνασσέως ἀπόδεξις ήδε πολλοί μεταγφάφουσι Ήροδότου Φουρίου. Τα conf. Bredov. l.

 ώς μήτε τὰ γενόμενα έξ ἀνθοώπων τῷ χρόνῷ έξίτηλα γένηται,

oratio ficta publice proposita et ad ostentationem composita. Unde satis patet, in Herodoti loco non corrigendum esse ἐπίδειξις, ut voluit Hecker in Comm. crit. de Antho-log. Graec. T. I. p. 351., quem vel sequens ἀποδεχθέντα a tali coniectura revocare debebat. — ίστορίη indagatio et cognitio rerum, quae fiunt factaeque sunt, sive, ut Schweighaeuserus vult, notitia, doctrina contemplando, percunctando, inquirendo comparata, quae referatur tum ad ea, quae quis ipse viderit noritque, tum ad ea, quae ab aliis inquirendo et indagando acceperit. Arcticai quidem eacce acceperit. Arctiori quidem sensu Herodotus Ιστορίην distinguit ab δψει, quo, quae ipse suis oculis usurpaverit, indicet, cum tστορίη ad ea pertineat, quae ex aliorum, quos consuluit, narratione fluxequos consuluit, narratione fluxe-rint. Vid. II, 90 ibiq. nott. II, 118. Sed h. l. latiori sensu adhi-buit vocem, cuius qui post fuerit usus ac significatio, hic exponere non attinet. Ad Herodoteum usum magis accedit, quod Aristoteles (De anim. I, 1) dixit την της ψυχης ιστορίαν, indagationem indeque enatam cognitionem declarans, quo codem sensu την των ζώων Ιστορίαν dixisse idem putandus putandus est. Atque inde quoque fluxit, opiest. Atque inue quoque man, opnor, quod, ut monuit Creuzerus
(conf. etiam Hist. Kunst der Gr.
p. 137. 166 sq. ed. sec.), Polybius
opus suum appellaverat forogiav opus suum appellaverat fστος/αν αποδεικτικήν (I, 1. 14. III, 31. V. 75.), i. e. historiam demonstrativam, quae nimirum ex iis, quae gesta sunt, rationis ope, quid fiat fierive debeat, concludendo commonstrat. Vid Dahlmann. Herodot. pag. 108. Vid Danimann. schweighaeuser. et potissimum Schweighaeuser. Polvb. I. 2, 8. (T. V. p. 12. Polyb. I, 2, 8. (T. V. p. 127). Wyttenbach. ad Plutarch. Moral. T. VIII, 1. p. 807. De ipso verbo iστοφείν in historia scribenda a 127). posterioribus adhibito conf. Westermann. ad Plutarch. Solon. 1. p. 10. Sintenis ad Plutarch. Themistocl. 25. p. 159. Apud philosophos ίστο-Qία est scientia s. ratio: vid. Platon. Phaed. p. 96 A. et Ast ad Platon. Phaedrum p. 279. Verbum ίστοφείν apud Herodotum scisci-

ιστοφείν apud Herodotum sciscitandi, quaerendi notione obvium; cf. I, 50. 61. 122. II, 19. 34. 113. III, 50. 51. 77. IV, 192.

ως μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνδιφώπων τῷ χοόνω ἐξίτηλα γένηται] Iungendum: τὰ γενόμενα ἐξ ἀνδιφώπων, ut hominum facta s. res gestae declarentur. Hand vara enim gestae declarentur. Haud raro enim Herodotus pracpositionem έξ pro νπὸ usurpat. Tu vid. II, 148, alia, quae dudum protulit Wesselingius. Aliis iungere placuit: ἐξ ἀνδοώ-πων ἐξίτηλα, hoc fere sensu: "nc res gestae evanescant ex hominion memoria per temporis diuturnitatem." Quo rectius cum Wyttenbachio vertas: ,,ut neque ea, quae ab hominibus facta sunt, evanida fiant, i. e. ut neque hominum facta diuturnitate temporis in oblivionem abeant." que έξίτηλος, quod ductum est a verbo έξιέναι, ut proprie de colore aut tinctura evanescente accipiendum, ita deinceps de iis, quaecunque facile abeant intereantve, quae vel tempore deleantur vel memo-ria excidant. Ipse Herodotus V, 39: γένος Εύουσθένεος γενέσθαι τηλον. Quibus haec addit Cr.: "Philo Iudaeus de Mundi Opific. η. 100 ed. Pfeif. ήδη τοῦ γένους διὰ μακρὰς χρόνου περιόδους έξι-τήλου ὔντος. Alia Zonaras Lex. THAOU OVTOS. Alia Zonaras Lex. Graec. p. 163 ibiq. Tittmann. Photius Lex. p. 90 et Schleusneri Cur. nov. in Photii Lex. pag. 87. Not. ad Plotin. de pulcrit. p. 201. 551." Herodoti verba imitatus esse aut certe ob oculos habuisse vietur. Georgius Pachymeres, initio historiae de Michaele Palaeologo (p. 4. ed. Bekk.) se historiam scripsisse declarans, ώς αν μή ο ξύμπας χρόνος φύσιν έχων τὰ πολλὰ κούπτειν συχναίς πυπλιπαίς περιόδοις παὶ τάδ' ἀφανίση πατὰ μιπρὸν ἐξίτηλα τη παραδρομή γιγνόμενα κ. τ. 1. Neque aliter fere ad sententiam Georgius Phrantzes in historiae procemio p. 5 ed. Bekk. Iam quod attinet ad illam abunμήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωυμαστὰ, τὰ μὲν Ἑλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ᾶλλα καὶ δι' ἢν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.

dantiam, quam quidam in eo sibi animadvertisse visi sunt, quod qui modo dixerat: τὰ γενόμενα, continuo addit τὰ ἔργα, ut adeo, ne idem dixisse Noster censeatur, γενόμενα mutandum sit in λεγόμενα; satis haec refutavit Dorvill. ad Chariton. pag. 202 ed. Lips. cuius no-. addi vult Aristotel. Poet. IX, 2. p. 24. Tu conf. quoque Apitsii Adverss. ad Sophocl. Trach. 219. p. 140. Et firmatur vulgata lectio Dionysii Halic. testimonio in Epist. ad Cn. Pompei. T. II. pag. 206. Namque τα γενόμενα in universum indicant ea, quae facta fuerint (cum frequens huius participii in historia omnino sit usus), τὰ ἔργα sigillatim declarant, quae praecipue hoc opere sibi tractanda sumit pater historiae, i. e. narra-tionem eorum, quae inter barbaros atque Graecos fuerint acta. Unde suspiceris licet, bene hisce verbis indicari duplex scriptoris munus, ut et in universum res ab hominibus gestas enarret et sigillatim de bellis inter Graecos ac Persas ge-stis exponat. Qui igitur Gallice hunc locum sic reddiderunt, ut tè γενόμενα verterent evenements, τὰ έγγα actions, vix illi verum loci sensum assecuti videntur.

\*\* δωνμαστά] Retinuimus scripturam a Schweigh. (v. Var. Lectt. ad cap. V. p. 13) atque Gaisford. receptam, omissis diaereseos punctis. "Ac probaverat iam dudum F. A. Wolfius in Analectt. literr. II. p. 420." Cr. Tu vide nunc Dindorf. in comment. de dialect. Herodot. p. XXXVII. Bredov. l. l. p. 142 seq. Mox reliqui ἀχλεᾶ, ab omnibus codd. allatum et Aristidis Orat. II. p. 381 Iebb. auctoritate quoque probatum, quod in ἀχλεέα mutari vult idem Bredov. p. 257. Cf. II, 108 (ἐνδεᾶ) et II, 121, 4 (καταδεᾶ), quae eodem modo mutanda erunt, si Bredovium sequamur.

τά τε άλλα καὶ δι' ην αἰτίην ἐπολέμησαν άλληλοισι] Quibus verbis in procemii fine positis id potissimum auctor declarare voluisse videtur, quod sigillatim hoc in opere spectet, quid praeter alia praecipue eo contineatur. Neque enim ea tantum, quae et Graeci et barbari omnino gesserint, sed causas praeterea, quibus tantum bellum sit exortum, exponere sibi in animo esse declarat. Quapropter recte Wyttenbachius: ,,cum reliqua [opera], tum ea, quae mutta belli causam praebuerunt." Inde enim, opinor, apparet, haecce verba cum proxime antecedentibus sensu ipso arctius coniuncta esse, quam ut ad remotiora: 'Hooð. 'Alix. ἰστοφής ἀπόδεξις ηδε (quae Schweighaeuseri aliorumque est sententia) probe referri possint.

In clausula denique notamus cum Wyttenb. aliisque simplicem illam et vere antiquam dicendi rationem in exordio, quo scriptor usus operis sui consilium paucis declarat. Documento sunt alii illius aetatis scriptores, quos simili modo operibus suis praefatos esse accepimus. Mittam nunc Thucydidis exordium; propius huc pertinet monente Creuzero "Hecataeus ille Milesius, qui teste Demetrio de Elocut. 12 ita historiae suae initio posuerat: Έκαταξος Μιλήσιος ώδε μυθέεται. Ocellus Lucanus: τάδε συνέγοραψε "Ωπελίος ὁ Λουκανὸς περί τῆς τοῦ παντος φύσεως. Τίmaeus Locrus: Τίμαιος ὁ Λουκανὸς τόξε ἔφα. Vid. Valck. ad Theocrit. I, 65. Th. Gale Opusc. Mythol. p. 7." Ac spectat huc quoque Dionis Chrysostomi locus in Or. LIII, 9. p. 637 Emper., ubi inter scriptores, qui operis initio et fine aliisque etiam partibus nomen suum adposuerint, et Hecataeus et Herodotus itemque Thucydides commemorantur. Quae cum ita sint, mittimus eum, qui totum exordium, ab antiquitate (ut

1 Περσέων μέν νυν οί λόγιοι Φοίνικας αίτίους φασί γενέ- 2 σθαι τῆς διαφορῆς. τούτους γὰρ ἀπὸ τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης

taceam) satis commendatum, ab Herodoto profectum esse negat, eiusdemque amasio et bonorum haeredi Plesirrhoo Thessalo adscribit. Conf. Ptolemaeus Hephaestio III. p. 314 ed. Gal. (Photii Cod. 190). Cuius sententiae lubrica admodum argumenta iam satis excussit Schweigh., cui adde Dahl-mann. Herod. p. 231. Quo magis miror nostra aetate exstitisse, qui hoc procemium pannum videri adsutum, praefixum Herodoteo operi, censuerit (cf. Raumer Antiq. Brief. p. 117 seq.), quum praeter Aristotelem I. I. Dionysius Hal. Epist. ad Pomp. VI. p. 767 et Dio Chrysost. Or. LIII. p. 278 hoc procemium agnoscant. Qui autem Herodotus libri initium ponere potuisat verber. set verbis: Περσέων μέν νυν οί λόγιοι κ. τ. λ.? Tu vid. omnino Creuzer. Die histor. Kunst p. 155, ex quo huc adscribam verba, quibus vetus Germaniae scriptor, cobus Unrestius in Chronico Carinthiaco et Austriaco opus suum incipit: "So die Zeit verfliesst als das Wasser, und des Menschen Gedas Wasser, und des Menschen Gedechtniss vergeen mit der Glocken Donn, hab ich Jacob Unrest in meiner Einfalt gedacht: Was in Schrift kumt, bleibt laenger" etc. (Hahn. Collect. Monument. Vett. T. I. Praef. p. 12). Atque similia equidem me legere memini initio chronicorum Rhaeticorum, quae auctore Gulero de Wineck prodierunt Turici Helvet. 1616., aliisque in libris Helvetorum chronicis char. tisque vetustis apud Rud. Hanhart: Erzählungg. aus d. Schweizergesch. (Basel 1829) I. p. 162. 231 seq. 266. 277.

Περσέων μέν νυν οι λόγιοι] λόγιοι hic sunt, antiqua vocabuli significatione, rerum gestarum bene gnari, periti, docti (die Geschichtskundigen s. Sagenkundigen, die Gelehrten). Refertur hoc ad primitivam vocis λόγος notionem, de qua Creuz. (Histor. Kunst. p. 138 sq.), unde posthac ea fluxit significatio,

qua λόγιος plerumque disertum indicat et eloquentem hominem. Ad nostrum locum facit Hesych. II. p. 493: λόγιος · ὁ τῆς δστορίας ἔμπειρος. Inde infra II, 3 'Ηλιουπολίται λέγονται Λίγυπτίων είναι λογιώτατοι, i. e. rerum peritissimi, ubi plura Iac. Gronovius et Wessel. ad Diodor. II, 4. Add. Herodot. II, 77 Arrian. Ind. 1. et conf. Dahlmann. Herod. p. 108, qui iure ad id attendi iubet, quod hic primum fontes auctor indicat, unde sua hauserit. Ac scimus utique et alias terras et ipsam Persarum terram ab Herodoto visitatam fuisse, qui inde ex doctorum illius gentis narratione et colloquio haec retulerit. Cf. Dahlmann. l. l. p. 76. 77. et Heyse l. l. p. 98 sqq. — In seqq. cum Schweigh. et Gaisf. edidimus: Φοίνικας αιτίους φασί γενέσθαι τῆς διαφορῆς. Bredov. p. 85 praeferret γενέσθαι φασί.
τούτους γὰρ ἀπὸ τῆς Ἑρυθοῆς καλεομένης θαλάσσης] Satis inter omnes constat. rubri maris appel-

rovious γὰρ ἀπὸ τῆς Ἐρυθοῆς καλεομένης θαλάσσης] Satis inter omnes constat, rubri maris appellatione indicari latiori sensu omnem Oceanum Australem, solis orientis radiis, opinor, primum collustratum indeque rubescentem, aut saxis rubicundis in litore rubro colore resplendentem. (Conf. I, 202 fin. ibique nott. Wien. Jahrbb. LXVI. p. 3). Quare quod mediterraneum es mare, illi quasi oppositum, a Turcis ac Persis album dici monent. Illius vero cum crebra apud Nostrum fiat mentio cum latiori tum arctiori sensu, singulis locis accuratius inquirendum. Namque arctiori sensu partes quaedam illius maris eadem designantur appellatione, tum quod nune dicitur mare rubrum, sive sinus Arabicus, κόλπος Αραβικός, quae eadem appellatio apud Nostrum invenitur (1, 102. II, 8. 158. 159. IV, 41. Th. Ch. Breiger. Commentat. de difficilior. quibusd. Asiae Herod. Gotting. 1795. p. 13 sqq.), tum, qui sinus dicitur Persicus. Vid. Breiger. l. l. p. 11 sqq. Heyse Quaestt. p. 104.

### θαλάσσης ἀπικομένους ἐπὶ τήνδε τὴν θάλασσαν καὶ οἰκήσαν-

Hoc loco qui Arabicum intelligunt sinum, Phoenicum sedes primitivas ad illius sinus litora, ad Aelanitem sinum, referunt, ipsamque gentem Arabicam esse Homeritarum, contendunt. Qui Persicum sinum hic intelligere malint, Strabone potissimum utuntur teste (I. p. 42 s. 73, A. XVI. p. 784 s. 1131 A. B. add. Iustin. XVIII, 3. Hesych. sub v. Σιδόνιοι. Etymol. magn. s. v. Φοί-Etymol. Etymol. magn. s. v. woi-vixes. Dionys. Perieg. 905 seq. ibi-que Scholl. Stephan. Byz. s. v. "Moros. Pseudoorigenes s. Hippo-lytus de haeres. p. 85.), qui Phoe-nices e sinu Persico ad mare mediterraneum commigrasse scribit. Unde vulgaris orta sententia de Phoenicum sedibus principibus ad sinum Persicum, unde vel recta via ad mare mediterraneum migrarint, vel prius ad sinum Arabicum profecti inde demum ad illius maris oras pervenerint. Quae nunc pluribus exponere non vacat. Plura Beck. Weltgesch. I. p. 258 sq. et Ritter. Erdkunde II. p. 163. Ad Herodotum revertamur, qui, si sinum Persicum rubri maris appellatione (ut I, 180. III, 93. VII, 80. 89) intellexit, egregie firmabit illam sententiam, qua Phoenices primitus ad istum sinum habitaverint, a Strabone, aliis prolatam, ipsoque Herodoto indicatam VII, 89. Nam de Arabico sinu haud cogitandum esse monet Dahlmann. p. 82. 83., qui quod latiori sensu hic rubrum mare intelligi vult, haud prorsus tamen sententiae vulgo receptae adversatur. Sed hanc ipsam sententiam de Phoenicibus a sinu Persico ad mediterranei maris oram delatis prorsus falsam esse, Hero-doto ad credendum prono obtru-sam nec ullo modo probandam, nostra aetate plures viri docti contenderunt, praecipue Movers (Antenerunt, praecipue Movers (Annall. philos. et theol. cathol. 1844. II. p. 12. Hall. Encyclopaed. Sect. III. Vol. 24. p. 327. Die Phöniz. II, 1. p. 28 seq. 38 seqq.), Fr. H. Müller Diss. de rebus Semitt. (Berol. 1831) p. 20. Zander in: Hall.

Encyclop. Sect. I. Vol. 37. p. 426 seq. Hengstenberg: De rebus Tyriorum p. 93. Stark: Gaza p. 37 seq. At bene Herodoti patrock. nium suscepit Bertheau (Zur Gesch. d. Israelit. p. 164 seq.), rubrum mare h. l. non aliud nisi Persicum intelligi posse docens; quae de primitivis Phoenicum sedibus h. l. tradantur, ea vel posteriorum scri-ptorum testimoniis confirmari nec omnino quidquam habere, quod fide minus dignum videri quest, nec denique iis refragari, quae in sacra scriptura narrentur. Add. Kurz: Gesch. d. alt. Bund. I. p. 124. Ac placet Roethii sententia (Gesch. d. abendländ. Philosoph. I. p. 87 et nott. p. 4.) docentis, prisco admodum aevo gentes Semiticas ad sinum Persicum (s. mare rubrum) habitantes ab Arianis e superiori Asia descendentibus loco cedere coactas sibi trans Euphratem ac Tigrim novas sedes quaesivisse occasum versus usque ad mediterraneum mare, cuius oram inde ab Asia minori usque ad Aegyptum fere tenucrint, His igitur gentibus si Phoenices accensentur, Herodoto sua constabit auctoritas, sine idonea causa nunquam sollicitanda. Tu vid. quoque, quae Guigniaut de his statuit, Religions de l'Antiquité II, 3. p. 822 seq. Creuzerus haec adscripsit: "Conf. Itinerar. Alexandr. ed. Mai. (Mediolan. 1817) §. 110: ",,,Ipsa (India) vero extriusecus ubique Oceano munitur, interfluo mari Hippalo (Cod. Hippallo), cuius sinus Persas includit."" · Nimirum mare Erythraeum appellatum etiam est mare Hippalum. Vid. Leetiam est mare Hippalum. tronne in Journal d. Savans 1818. Juillet p. 405 seq. ibiq. laud. Plin. H. N. VI, 23. p. 327 ibiq. Harduin. Videlicet in illo Alexandri itinerario illud nomen primum diserte inditum mari Erythraeo.

serte inditum mari Erythraeo. ἀπικομένους ἐπὶ τήνδε τὴν θάλασσαν] Hocce mare Nostro dicitur mare medilerraneum. Exposuerunt Schweighaeuser. ad Appian. Procem. I. Vol. III. p. 110, et alii, quos Iauτας τοῦτον τὸν χῶρον, τὸν καὶ νῦν οἰκέουσι, αὐτίκα ναυτιλίησι μακρῆσι ἐπιθέσθαι ἀπαγινέοντας δὲ φορτία Αἰγύπτιά τε καὶ 'Ασσύρια, τῆ τε ἄλλη ἐσαπικνέεσθαι καὶ δὴ καὶ ἐς "Αργος τὸ δὲ "Αργος τοῦτον τὸν χρόνον προείχε ᾶπασι τῶν ἐν τῆ νῦν Ἑλλάδι καλεομένη χώρη. 'Απικομένους δὲ τοὺς Φοίνικας ἐς δὴ τὸ "Αργος τοῦτο, διατίθεσθαι τὸν φόρτον. πέμπτη δὲ ἢ ἔκτη ἡμέρη, ἀπ' ἡς ἀπίκοντο, ἔξεμπολημένων σφι σχεδον πάντων, ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν θάλασσαν γυναϊκας ᾶλλας τε πολλὰς καὶ δὴ καὶ τοῦ βασιλέος θυγατέρα τὸ δέ οἱ οῦνομα εἶναι, κατὰ τώυτὸ, τὸ καὶ "Ελληνες λέγουσι, 'Ιοῦν τὴν Ἰνά-

dat Wyttenbach. Selectt. Histor.
p. 345. Vid. Her. I, 185. In participio ο/κήσαντας occupandi notionem inesse monet Bredov. p. 74.
αυτίκα ναυτιλίησι μακοῆσι ἐπιθέσθαι] i. e. "continuo navigatio-

Dέσθαι] i. e. "continuo navigationibus longinquis operam dedisse," ut
recte interpretatur Schweigh. Quae
sequuntur verba ἀπαγινέοντας δὲ
φορτία Λίγύπτιά τε καὶ Ἰσσύρια,
satis declarant, quam mature iam
Phoenices et Assyriam et Aegyptum
cognoverint atque commercium cum
his terris instituerint. Quibus etiam
Babylonem adnumerandam esse, testatur tum ipsius vocis usus vel
potius confusio (de qua cf. not. ad
I, 192) tum sacra scriptura, ita ut
praecipuum Phoenicum commercium
cum Babylone fuisse iure ponat
Heeren. Ideen I, 2. p. 125 sqq. coll.
118. Atque id ipsum satis comprobatum nunc videmus iis, quae ex
regiis Assyriorum palatiis Gallorum
atque Anglorum cura nuperrime in

lucem sunt protracta.
τὸ δὲ ἄργος — πφοείχε ᾶπασι
τῶν ἐν τῆ νῦν Ἑλλάδι καλεομένη]
i. e. ,,Argos vero — omnibus rebus
eminuit inter urbes eius terrae, quae
nunc Graecia appellatur." Ubi ad
τῶν ex sententiae nexu supplendum
πόλεων, quod ipsum addidit Eustath. ad Dionys. Perieg. p. 76, 1,
et ἄπασι pro dativo rei accipiendum, qua scilicet haecce urbs excelluerit. Vid. Kuehner Gr. Gr. §.
585, 1. Herod. I, 91 fin. et, quem
Cr. laudat, Wunderlich. Observatt.
Aeschyll. p. 75. Qui idem Cr. ad
verba ἐν τῆ νῦν Ἑλλάδι καλεομένη

χώρη comparat Thucyd. I, 2 φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ελλὰς καλεομένη.
Voculam χώρη, quae vulgo post
ἄλλη legebatur, eiecimus auctoritate unius cod. Paris. dudum iubente Schaefero in Appar. ad Demosthen. T. II. p. 165. ac nuper
probante Bredovio p. 28, qui Herodotum in hac locutione (II, 36. 79.
116. III, 61. 109. IV, 192. VII,
32) nomen χώρη addidisse negat.
Unde uncis inclusit Dietsch., prorsus eiecit Dindorf., dissuadente
Bernhardy Griech. Synt. p. 186.
Ad dativum τῆ ἄλλη cf. Kuehner
Gr. Gr. 8. 571.

Gr. Gr. §. 571.

'Απικομένους δὲ τοὺς Φοίνικας

— διατίθεσθαι τὸν φόρτον] διατίθεσθαι est hic venum exponere et vendere. Laudat Cr. hanc in rem;
"Dorv. ad Charit. p. 362 ed. Lips. coll. Toup. Emendatt. in Suidam T. III. p. 531. Wyttenbach. ad Plut. Quaestt. Graec. p. 68." Add. Voemel. ad Demosthen. Phill. p. 87. et Baiter ad Isocrat. Panegyr. §. 42. Ad formam ἐξεμπολημένων conf. Bredov. p. 318.

Bredov. p. 318.

παλ δή παλ τοῦ βασιλέος θυγατέρα] Constanter et hic et in seqq.
cum rec. edd. scripsimus βασιλέος
pro βασιλήος, docente Struvio Spec.
H. Queest. de dial. Herod. p. 8 seqq.
et Bredov. p. 257. Ante θυγατέρα
articulum τὴν a quibusdam contra
librorum auctoritatem intrusum abiecimus.

iecimus.
τὸ δέ οι οῦνομα εἶναι — Ἰοῦν
τὴν Ἰνάχου] Ad Ἰοῦν, quae accusativi est forma, cf. Fischer. ad
Weller. I. p. 411. 412. Dindorf. l. l.

Ταύτας στάσας κατά πούμνην τῆς νεὸς ἀνέεσθαι τῶν φορτίων, των σφι ήν θυμός μάλιστα καλ τούς Φοίνικας διακελευσαμένους όρμησαι έπ' αὐτάς. τὰς μὲν δη πλεῦνας τῶν γυναικών ἀποφυγείν, την δε Ιούν σύν ἄλλησι άρπασθηναι. έσβαλομένους δε ές την νέα, οίχεσθαι αποπλέοντας έπ' Αί-Ούτω μεν Ιούν ές Αίγυπτον απικέσθαι λέγουσι 2 Πέρσαι, οὐκ ὡς Φοίνικες και τῶν ἀδικημάτων τοῦτο ἄρξαι

p. XVI. Bredov. p. 272. Addit Cr. Schaef. Melett. critt. I. p. 93 coll. ad Gregor. Corinth. p. 427. Verba την Ίνάχου primus Valcken. male addita insiticiaque habuit, accedente posthac Larchero (Chronol. Herod. p. 313 [X, 2]), Reizio (Praef. p. XXI sq.), aliss. Etenim Pausapiae locale postissimum jilos ad hanomatale. niae locus potissimum illos ad hanc sententiam perduxit, II, 16. §. 1 Ἰὰ μὲν οὐν Ἰάσου θυγάτης, εἶτε ὰς Ἡρόδοτος ἔγραψεν, εἶτε καθ ὑ ἐέγουσιν Ἑλληνες, ἐς Αἴγυπτον ἀρι κατίτοι, Sad Valabanatic Calmustic κνείται. Sed Valckenario Schweigh. recte opposuit librorum auctoritaverba retinent, quibusque accedit Plutarchi (II. p. 856 D.) et Liba-nii (T. I. p. 207) testimonium iti-dem haec verba citantium. Accuratius, monente Cr., locum excussit F. A. Wolfius in Analectt. litt. IV. p. 540 sqq., qui variis VV. DD. de h. l. sententiis relatis, ipse quid senserit, haud diserte indicavit quidem, minime tamen, si quid video, haec Herodoti verba continuo eiicienda esse docuit. Quae eadem merito retineri vult Raoul-Rochette Hist. de l'Etablissem. d. Colon. Grecq. I. p. 147 sq., qui vel hanc ob causam necessaria habet verba την Ίνάχου, ut Io, cuius nomen pluribus regiae stirpis mulieribus commune. pluribus regiae stirpis mulieribus commune, ab aliis accuratius dignoscatur. Add. eundem virum doctum in: Choix de Peintures de Pompée Livr. V. p. 209 seqq. Nec quidquam viri docti, qui his in verbis offendunt, respexisse videntur, quemadmodum in talibus omnino variare soleat fabula. De qua conferri iubet Creuz. Apollod. II, 1, 3 ibiq. Hein. Add. Schubart in Annall. Vienn. Vol. XLVII. p.

13 seqq. Quaest. genealogg. p. 20 seq. Itaque recte vulgatae lectioni patrocinati sunt Beck De glossem. critice. Quaest. II. p. 9 et Butt-mann. Mus. Antiqq. Studior. II. p. 312 — 383., qui glossam, quam su-spicatur Valckenar., certe antiquis-simam vixque explicandam, quo scilicet modo in textum irrepserit, iudicat. Quod alius vetus gramma-ticus profert Ἰναχοῦν (cf. Creuz. ad Plotin. de pulcrit. p. LXXXII), id inauditum censemus vocabulum cum Wolfio I. 1.

Ταύτας στάσας κατὰ πούμνην τῆς νεὸς] νεὸς e Florentino et h. l. et I, 5. νεός | νεός ο Florentino et h. l. et 1, 5. pro νηὸς scripsi cum recentt. edd. inbente Bredov. p. 261. Verba κατὰ πρύμνην Negris interpretatur πλησίον τῆς πρύμνης. In seqq. de usu pluralis φορτίων dixit Janson in: Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. VII. p. 490.
τῶν σφι ἡν θνμὸς μάλιστα] Scripsimus σφι pro σφιν cum rec. edd. et mox quoque ἐσθαλομένονς

edd. et mox quoque έσβαλομένους pro έσβαλλομένους. Conf. I, 57 fin. pro εσβαλλομενους. Cont. 1, 31 nn. ibique nott. Mox retinui ἀποπλέον-τας; cf. ad I, 24. Pro vulg. ἀποφυγέειν e codd. aliquot recepi ἀποφυγέιν, iubente quoque Bredov. p. 325. Dindorf. et Dietsch. vulgatam retinuerunt. Ad argumentum insignis locus, ex quo vitae genus antiquum Phoenicumque mores atque commercium cum Graecis institutum cognoscantur. Quibuscum egregie conveniunt, quae Eumaeus apud Homerum Odyss. XV, 402 sq. sibi puero accidisse enarrat. Vid. Heeren. Ideen etc. I, 2. p. 62 sq.

CAP. II. ούκ ώς Φοίνικες] Hanc lectioποῶτου· μετὰ δὲ ταῦτα Ἑλλήνων τινὰς (οὐ γὰρ ἔχουσι τοὕνομα ἀπηγήσασθαι) φασὶ τῆς Φοινίκης ἐς Τύρον ποοσχόντας, ἀρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Εὐρώπην· εἰησαν δ'

nem, quae ex Aldina fluxit atque uno libro Veneto probatur, retinuimus potissimum propter ea, quae c. 5. leguntur. Schweigh. atque Gaisf. haud invitis quibusdam libris rescripserunt Ελληνες, quod Pausaniae II, 16 testimonio utique probari volunt, quodque etiam recentt. edd. ediderunt. Matthiae bene retinuit Φοίνικες, idemque quam maxime retineri vult censor in Ephem. Ienenss. 1817. nr. 163. p. 368. atque Herold in Specim. Emendd. Herodott. Norimberg. 1850 edito, improbante Dietschio in Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. LXI. p. 432.

ές Τύρον προσχόντας | προσχόντας omnes libri Herodotei. Rescripsit Schweigh. προσσχόντας, duplicata litera, cum descendat a verbo προσέχειν. Sed librorum omnium auctoritatem tuetur Grammat. Graecus (Gregor. Corinth. p. 680 ed. Schaef.), vulgatam formam propter euphoniam in usu fuisse docens. Hinc cum Gaisf. retinui προσχόντας, ut infra I, 86. II, 136 fin. 182. nec moveor iis, quae disputavit Bredov. p. 100 perspicuitati consulendum esse ratus: qua de causa opinor etiam Dindorf. et Dietsch. scripserunt προσσχόντας, litera geminata, quam ex mea quidem sententia neque Herodotus, neque Sophocles (de quo dixi in Annall. Heidelbergg. 1852. p. 936 seq.) neque Thucydides (vid. interprett. ad I, 15) neque alii admiserunt.

άφπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέφα Εὐρώπην] De Europa, Tyrii regis filia a Jove sub tauri specie rapta et in Cretam translata vett. scriptt. locos exhibent interpretes ad Ovidii Heroid. IV, 55. Qua fabula nihil aliud nisi colonias in Cretam a Phoenicibus ductas significari quod contendit Boettiger Ideen z. Kunstmythol. p. 307 seq. vereor, ne arctioribus finibus huius fabulae vim concluserit, quam ad religiones aeque atque ad historiam gentiumque migrationes per-tinere, satis constat. Etenim Europa, regia virgo a Jove rapta, lunarem deam exhibet non aliam atque Jonem, Astarten, alias, quales antiquitas finxit virgines modo vi raptas modo sponte abductas et in alias terras translatas multumque palantes: quibus migrationibus erroribusve naturam lunae pro tem-pore evanescentis atque redeuntis in coeloque quasi errantis indicari notum est. Vid. Hoeck: Creta I. p. 63 seqq. ac praecipue Movers: Die Phönizier II, 2. p. 66 seq. 78 seqq. 181. Hacc ipsa in Graeciam a Phoenicibus translata indeque recepta a Graecis pro more ad historiae formam deducta ac vel magis exornata fuisse neminem fugit: neque Herodotum, quod quosdam fecisse video, reprehendendum exi-stimem, qui fabulam ita, ut traditam acceperat, retulit ad causam dissidii inter Graecos et Asiaticos homines orti explicandam.
εξησαν δ' αν ούτοι Κοῆτες] i.

elησαν δ' αν οὐτοι Κοῆτες] i. c. titi haud scio an Cretenses fuerint. Optativi usum ex h. l. maxime conspicuum plures notarunt: G. Hermann. Opuscc. IV. p. 169. Jacobs ad Aelian. N. A. II, 11. Hartung. Lehre d. griech. Partik. II. p. 255. Kuehner Gr. Gr. §. 407, 2. Noster haec verba consulto addidisse videtur, quod prisco illo aevo Cretenses inter reliquas Graeciae gentes re navali excelluisse adeoque θαλασσοκρατίαν obtinuisse feruntur, latrociniis maris quam maxime dediti, ut sponte hac in re enarranda Cretenses Herodoto in mentem venisse haud miremur. Unde proverbium ὁ Κρῆς δὲ τὸν Πόντον, de quo scripsit Aristidis scholiasta a Frommelio vulgatus p. 185. Ac praeterea Cr. affert Thucydid. I, 4. Tu vid. Marx. ad Ephori Fragmm,

αν ούτοι Κρήτες ταύτα μέν δή ίσα σφι πρός ίσα γενέσθαι. Μετά δὲ ταῦτα, Ελληνας αίτίους τῆς δευτέρης ἀδικίης γενέσθαι. καταπλώσαντας γὰρ μακρῆ νηὶ ές Αἰάν τε τὴν Κολχίδα καὶ ἐπὶ Φᾶσιν ποταμὸν, ἐνθεῦτεν διαπρηξαμένους καὶ τάλλα, τῶν εῖνεκεν ἀπίκατο, ἀρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυ-

p. 162 et praecipue Hoeck. Creta II. p. 201 seq. 210.

ταῦτα μὲν δη ἔσα σφι πρὸς ἴσα γενέσθαι] Cobet Varr. Lect. p. 394 scribi vult ἴσα ex Jonum consuctudine, cum ἴσα sit Atticorum. In ordine verborum iure secuti sumus Schw. et Gaisf. Vir doctus quidam in Ephem. Ienenss. 1817 nr. 163. p. 362 mavult pristinum verborum ordinem retineri: τσα πρὸς ἴσα σφι, ne scilicet proverbialis locutionis quae sit forma (der sprüchwörtliche Schein) intereat. Confert Wessel. infra IX, 48: ἴσοι πρὸς ἴσους αριθμόν μαγεσόμεθα, ac Sophoclis locos, Antig. 146. Philoct. 695. Ut enim in sententiis haud raro inter utrumque scriptorem convenit, de quo nuper monuit Heyse Quaestt. Herodd. p. 67, ita in ipsis adeo verbis singulis atque locutionibus idem quodammodo valere videtur, cf. Herod. I, 8. 32. III, 119 ibique nott.

καταπλώσαντας γὰο μακοῆ νηῖ κ. τ. λ.] Longae "naves Graecis plerumque bellicae erant, rotundae commercio inserviebant. Longa nave primus usus fuisse fertur Iason (Plin. Hist. Nat. VII, 56) in Argonautarum expeditione. Qua tamen heroica aetate ac vel postea longis navibus etiam in re mercatoria Graecos usos esse videmus. Vid. infra I, 163, V, 81 et quae ad Olymp. Comment. in Plat. Alcib. p. 71 notavit Cr.

ές Λίάν τε την Κολχίδα και έπι Φάσιν ποταμόν Vix sufficient, quae, laudante Cr., Heyne in Observe. ad Apollod. I, 9, 24 fine pag. 85 notavit de voce αία. i. e. γαία, unde fictum videatur et urbis nomen in Colchide et Λίαιος pro Colchicus et Circe Λεαεα eiusdemque insula Λίαια. Plinius Hist. Nat.

VI, 4 urbem nominat Aeam iuxta Phasin fluvium, quam urbem regiam describit Apollon. Rhod. III, 213 sqq. atque Diod. IV, 48 ibiq. Wes-sel. Antiquam Colchorum urbem, ubi regis sedes fuerat, Sybarim hic appellat, quocum Cr. confert Marsham. Chronic. p. 382. Sed propius huc eodem monente spectant, quae Κολχίδος ίδιας αιαν παλεισθαι λεγουσιν, aut secundum scholia Paris.: ἡ δὲ Αἶα ἐνταῦθα ἢ τὴν γῆν ἀπλῶς σημαίνει ἢ ἰδίας τὴν Κολχίδα γῆν οῦτως ἐπάλουν. οἱ δὲ καὶ πόλιν ἔφασαν Κολχίδα τὴν Αἴαν. Et ad III, 1074 coll. 1093 et IV, 277. in scholiis prius editis locimus. Αἴαζαν insulam in Phasical Acadas and phasing alacamas alacamas in Phasical Phasical Acadas insulam in Phasical Phas legimus Alalav insulam in Phaside, ubi vellus aureum reconditum fuerit, eandemque Colchorum metuert, eandemque Colchorum metropolin. Alαίη \*πῆσος apud Homer. Odyss. XI, 70. XII, 3 ubi vid. interprett. Addit denique Cr. C. O. Mueller., qui in Orchom. p. 274 apte monuit, Alα cum sit vocula latissimae notionis, quae remotissimae motionis, quae remotissimae motionis, quae remotissimae motionis quae remotionis quae quae quae quae quae quae q minusque mam quamque terram cognitam designet et ad priscam fabulosamque aetatem maxime pertineat, a patre historiae additum esse Κολχίδα, quod vocabulum, cum Homerus, Hesiodus, alii ignorent, post demum invaluerit, consulto hic adiectum, quo latioris vocis vim accuratius definiat.

curatus dennat.
ἀπίκατο] De hac plusquamperfecti forma constanter a Nostro servata (IV, 140. VII, 153 etc.) practer Schweighaeuserum vid. Bredov. p. 328 coll. 332. Eodem Bredovio monente p. 130 cum recentt. edd. scripsi Μήδειων pro Μηδείην, itemque τάλλα (pro τάλλα) et h. l. et reliquis locis Herodoteis, quos

γατέρα Μήδειαν. πέμψαντα δε τον Κόλχον ές την Ελλάδα πήφυκα, αιτέειν τε δίκας της άρπαγης και άπαιτέειν την δυγατέρα. τοὺς δὲ ὑποκρίνασθαι, ὡς οὐδὲ ἐκείνοι Ἰοῦς τῆς ᾿Αργείης εδοσάν σφι δίκας της άρπαγης, ούδε ών αύτοι δώσειν δέκείνοισι. Δευτέρη δε λέγουσι γενεή μετα ταυτα 'Αλέξανδρον τὸν Πριάμου, ἀκηκοότα ταῦτα, ἐθελῆσαί οἱ ἐκ τῆς Ἑλλάδος δι' άρπαγῆς γενέσθαι γυναϊκα, έπιστάμενον πάντως, 3 δτι οὐ δώσει δίκας ουτε γὰρ ἐκείνους διδόναι. ουτω δη άρ-

omnes excitavit idem Bredov. p.

πέμψαντα δε τον Κόλγον] i. e. Colchorum regem, noto dicendi ge-Colchorum regem, noto dicendi genere Nostroque admodum familiari, ut I, 80. III, 7 etc. [Quam breviloquentiam adoptavit etiam Xenophon Cyrop. I, 1, 4 ὁ Σκύθης et, ὁ Θράξ. Cr.] Inde priorem lectionem τὸν Κόλχων βασιλῆα, quae glossam sapit, merito reiecerunt recentiores editores. In seqq. verbis ὡς οὐδὲ ἐκεῖνοι κ. τ. λ. negativam particulum utrique orationia tivam particulam utrique orationis membro additam notarunt Sauppe Epist. critic. p. 17 et Hartung. Lehre d. griech. Partik. I. p. 210. Nominativi structuram (αὐτοὶ δώσειν) in hoc loco aliisque Herodoteis (I, 56. II, 118. 141. IV, 15) explicuit Schoene in Diss. de attractionis singg. exempl. p. 2. 3.

#### CAP. III.

.Δευτέφη δε γενεή] Quod vulgo nunc vertuut: proxima aetate, re-ctius iam Laurentius Valla reddidit: secunda abhinc aetate. Monuit Schultze in: Kieler Stud. I. p. 181. De tempore yevewv. quarum tres unum seculum complent, vid. I, 7. II, 142 ibique nott. Caeterum valet hic locus ad tempus definiendum, quod Argonautarum inter expeditionem at heller Training peditionem et bellum Troisnum intercesserit: quadraginta annos po-suit, laudante Cr., C. O. Müller Orchomen. p. 306 Larcherum reprehendens, qui cum duas plenas sumserit γενεάς, sexaginta ferme annos posuerat. Ac Larcherus in tabula chronologica (T. VII. p. 352. 404) Argonautas ponit anno 1363

a. Chr. n. Graecos bellum Troisnum parantes 1289 a. Chr. n. Troiamque captam 1270 a. Chr. n. In quo eum secuti sunt Fréret, Raoul-Rochette, alii, eundem annum Tro-iae captae statuentes idque ipsum ad Herodoti auctoritatem (II, 145) revocantes et eius Herodoti, qui vitam Homeri scripsisse fertur, testimonio cap. 38 comprobantes. Vid. Fischer Griech. Zeittafeln p. 9 seqq. Qui Eratosthenis auctoritate nituntur, annum 1183 ante Chr. n. ponunt: vid. ibid. p. 5. et cf. Clinton. Fasti Hellen. I. p. 123 seqq. 139., qui ipse Eratosthenem secutus, Argonautas inde ponit anno 1225 a. Chr. n., quod sane annorum spatio, quale ferme indicat Herodoteum δευτέρη — γενεῆ.
δι' ἀρπαγῆς γενέσδαι κ. τ. λ.]
i. e. ,,voluisse sibi e Graecia per raninam comparane feminam." Dictio-

rapinam comparare feminam." Dictionem satis illustrant a Viger. p. 585 prolata.

ούτε γὰρ ἐκείνους διδόναι] ,,namque illos non reddere" Sic G. Hermann. in Opuscc. III. p. 158 ovre main. in Opusco. 111. p. 158 ovie hie retinendum ratus neque mutandum in ovõé, quod suaserat Werfer. in Actt. phill. Monacc. I, 2. p. 261. hoc sensu: "nam ne illos quidem dedisse." Inde in textum receperunt ovoš Dind. et Dietsch. probante Hartung. (Lehre d. Partik. d. Griech. Sprache I. p. 211), qui οὖτε huic loco convenire negat. Mihi a librorum scriptorum lectione, quam recte tuitus est G. Hermannus, haud discedendum videtur. — πέμψαντας mutata structura dixit pro πέμψασι, qua de re vid. nott. ad I, 19.

πάσαντος αὐτοῦ Ελένην, τοισι Ελλησι δόξαι, πρῶτον πέμψαντας άγγέλους, άπαιτέειν τε Έλένην και δίκας της άρκαγης αίτεειν. τους δε, προισχομένων ταύτα, προφέρειν σφι Μηδείης την άφπαγην, ώς οὐ δόντες αὐτοί δίκας οὐδὲ ἐκδόντες απαιτεόντων, βουλοίατό σφι παρ' αλλων δίκας γίνεσθαι. Μέχρι μεν ων τούτου άρπαγας μούνας είναι παρ' άλλήλων, 4 τὸ δὲ ἀπὸ τούτου Έλληνας δη μεγάλως αίτίους γενέσθαι. προτέρους γαρ αρξαι στρατεύεσθαι ές την Ασίην η σφέας ές την Εὐρώπην. τὸ μέν νυν άρπάζειν γυναϊκας, ἀνδρῶν ἀδίκων νομίζειν έργον είναι το δε άρπασθεισέων σπουδήν ποιήσασθαι

τούς δὲ, κροισχομένων ταῦτα, προφέρειν σφι Μηδείης τὴν ἀρ-παγήν] i. e. illos vero (Troianos), cum hi (Graeci) ea proferrent, iis-dem exprobrasse Medeae raptum. Haud infrequens dicendi genus, ubi dativi loco genitivum participii absolutum, quem dicunt, invenimus (illos vero his, postulata proferenti-hus, raptum Medeae exprobrasse). Non aliter mox axauteorus. Vid. quae dixi in Creus. Melett. III. p. 80 not. et ad Plut. Flamin. VIII. p. 97. Alia laudavit Schweigh. ad h. l., quem eundem affert Matth. §. 563 p. 1110 ob genitivum absolutum participii, omisso substantivo. De verbi significatione (προϊσχομένων) omnia, monente Cr., congesta sunt in nova edit. Lond. gesta sunt in nova edit. Lond. Stephan. Thesaur. I. p. 1363. Ad alterum verbum προφέρειν sc. τί τινι (obiicere alicui aliquid, exprobrare) idem citat Lennep. ad Pha-larid. Epist. 107. p. 311. ως οὐ δόντες αὐτοὶ δίκας κ. τ.

2.] Haec verba proxime connectenda cum antecedentibus, hoc fere sensu: "cum, qui ipsi (Graeci) non pro iure satisfecissent neque exposcentibus il-lam (Medeam) reddidissent, nunc ab alüs sibi satisfieri vellent."

#### CAP. IV.

Mέχοι μὲν ῶν τούτου] Quidam libri τούτων, alii rectius τού-του, quos eum Schw. et Gaisf. se-cuti sumus, commate deleto post τούτου. Similem quandam confu-

sionem ad Plut. Flam. p. 100 notavimus.

το μέν νυν αοπάζειν γυναϊκας κ. τ. λ.] i. e. ,,Et mulieres quidem rapere, sibi videri (aiunt sc. Persae) niustorum virorum esse facinus: raptarum vero ultionem studiose persequi, amentium; nullam tamen raptarum curam habere, prudentium." In
his verbis probante Bredov. p. 94. nis versus propante Bredov. p. 94. retinuimus ἄρην, cum vulgo esset ἄρην, quod etiam Excerptum habet in Cod. Palat., cuius varias lectiones vid. ad calcem Commentt. Herodott. Creuzeri. Idem vocabulum infra III, 155. IX, 8. Adde Etymol. magn. p. 448, 45. Est enim ἄρη Ionibus, ut ἄρα veteribus Atleis curα explicaturane moexyle ticis, cura, explicaturque oportis (v. c. apud Hesiod. Eqy. 30), neque apud posterae aetatis scriptores usquam invenitur. Vid. Val-cken. ad Herod. III, 155. Hine quoque μηδεμίαν ὥρην ἔχειν s. quoque μηδερίαν ἄρην ἔχειν s. ποιείσθαι vertere licet: rem parvi s. nihili pendere, unde haud maltum significatione distat, quod infra legimus: λόγον οὐδένα ποιήσασθαι. Cf. Gloss. Herod. et quae addit Creuz.: "Klotz. ad Tyrtaei Carmm. p. 14. Hesych. II. p. 1593 ed. Alberti." Hinc, eodem Cr. monente, ἀρεύειν, i. e. φυλάσσειν, verbum rarius, eruit Ruhnken. in Epist. critic. p. 100. Add. F. A. Wolf. ad Hesiod. Theog. vs. 903. p. 133. р. 133.

p. 1993. τὸ δὲ ἀρπασθεισέων σπουδήν ποιήσασθαι τιμωρέειν] Pendet infinitivus τιμωρέειν a σπουδήν ποιήσασθαι, cuius generis exempla tum τιμωρέειν, ἀνοήτων το δὲ μηδεμίαν ἄρην ἔχειν άρπασθεισέων, σωφρόνων. δῆλα γὰρ δὴ, ὅτι, εἰ μὴ αὐταὶ ἐβουλέατο, οὐκ ἄν ἡρπάζοντο. σφέας μὲν δὴ, τοὺς ἐκ τῆς ᾿Ασίης, λέγουσι Πέρσαι ἀρπαζομενέων τῶν γυναικῶν λόγον οὐδένα ποιήσασθαι Ἦναν συναγείραι, καὶ ἔπειτα ἐλθόντας ἐς τὴν ᾿Ασίην, τὴν Πριάμου δύναμιν κατελείν. ἀπὸ τούτου αἰεὶ ἡγήσασθαι τὸ Ἑλληνικὸν σφίσι εἶναι πολέμιον. Τὴν γὰρ ᾿Ασίην καὶ τὰ ἐνοικέοντα ἔθνεα βάρβαρα οἰκειεῦνται οἱ Πέρσαι, τὴν δὲ Εὐρώπην καὶ τὸ Ἑλληνικὸν ῆγηνται κεγωρίσθαι.

ex Herodoto (I, 35. 59) tum ex aliis scriptoribus adponit Schaef. ad Sophoel. Electr. 343, ex omissa particula ώστε hunc usum explicans. Rectius, opinor, ad es referes, quae monuit Matth. Gr. Gr. \$531. ἀφπασθεισέων erit genitivus absol. eius generis, qualem ad I, 3. notavimus.

ληλα γὰο δη, ὅτι, εἰ μη αὐταὶ εβουλέατον. τ. λ.] i. e. "manifestum enim esse (dicunt sc. Persae), nisi ipsae (sc. feminae illae rapi) voluissent, eus non raptas fuisse." Quod quidem ex Persarum narratione retulit scriptor, qui tamen haud scio an suam ipsius sententiam simul declarare voluerit. Affert Herodotea Plutarchus II. p. 856 E. ubi legitur ἐβούλοντο, quod ipsum in Herodoto recipiendum snasit Dindorf. l. l. p. XXVII. recepitque Dietsch. Et conf. quoque Bredov. p. 329., qui plures huiusmodi formas imperfecti ex Herodoto collegit: quas omnes si quis invitis libris corrigere atque ad vulgarem dicendi rationem revocare velit, haud scio an in temeritatis crimen incurrat. Quare ἐβουλέατο et hoc loco et III, 143 retinui. In sequad vocem στόλον Cr. adscribit Lex. Xenoph. IV, 95 et Schol. Apoll. Rhod. I, 704 στόλος δέ ἐστιν ἐπὶ πραξίν τινα πορευόμενον πληθος εἶνε ἐπὶ νεῶν, εἴνε καὶ πεξη καὶ σχεδον ἐπὶ πάσης ὁρμῆς καὶ μείζονος παρασκενῆς.

οχείουν επι πασης σεριής παι επ. ξονος παρασκευής. καὶ ξπείτα — την Ποιάμου, δύναμιν πατελείν] ξπειτα omnes libri et h. l. et multis aliis, quos Bredov. p. 109 accurate, ut solet, indicavit omnes. Qui idem quod ab Herodoto ἐπειτεν ubivis scriptum fuisse putat auctore Aelio Dionysio apud Eustath. p. 1158, 38 et consentiente Dindorf. p. XXXV, mihi in tanta vulgatae formae exemplorum copia codicumque in his constantia temerarium videbatur, omnia haec in Ionicam formam mutare, praesertim cum nihil impediat, quo minus Herodotum, ut aliis in vocibus formisque, ita in hac quoque voce utraque forma usum esse existimemus. Dietsch. ubivis reposuit ἔπειτεν. — Verbum κατελείν evertendi notione frequens apud Pausaniam, unde notat Siehelis ad Pausan I 4 8 1

απτελείν evertendi notione frequens apud Pausaniam, unde notat Siebelis ad Pausan. I, 4. §. 1.
ἀπὸ τούτου αἰεὶ ἡγήσασθαι τὸ Ἑλληνικὸυ κ. τ. λ.] ἀπὸ τούτου, i. e. ab eo inde tempore, ubi vulgo supplent χρόνου. Vid. modo Lambert. Bos. De Ellips. L. Gr. p. 546 sq. Literulam τ' ante αἰεὶ invitis libris a quibusdam insertam cum Schweigh. et Gaisf. eieci, quos eosdem secutus dedi σφίσι pro σφίσιν s. σφι.
Τὴν γὰρ ᾿Λσίην καὶ τὰ ἐνοικέοντα εθνεα βάρβαρα οἰκειεῦνται οί

Τήν γάο Λοίην και τὰ ἐνοικέοντα ἔθνεα βάρβαρα οἰκειεῦνται οἱ Πέρσαι] Omnes codd. οἰκειεῦνται, quod h. l. tribusque aliis (I, 94. III, 2. IV, 148) in formam Herodoto in his magis usitatam οἰκηϊεῦνται mutari vult Bredov. p. 177, quem sequitur Dietsch. Mihi a libris discedendi hic nulla videbatur necessitas. Ipsum verbum ita reddit Schweighaeuserus: "ad se pertinere autumant Persae." Wessel.:

τοὺς τοκέας, οὖτω δὴ ἐθελοντὴν αὐτὴν τοῖσι Φοίνιξι συνεκπλῶσαι, ὡς ἄν μὴ κατάδηλος γένηται. ταὖτα μέν νυν Πέρσαι
τε καὶ Φοίνικες λέγουσι. Ἐγὰ δὲ περὶ μὲν τούτων οὐκ ἔρχομαι ἐρέων, ὡς οὖτως ἢ ἄλλως κως ταὖτα ἐγένετο τὸν δὲ οἶδα
αὐτὸς πρῶτον ὑπάρξαντα ἀδίκων ἔργων ἐς τοὺς Ἑλληνας,
τοῦτον σημήνας, προβήσομαι ἐς τὸ πρόσω τοῦ λόγου, ὁμοίως 4
σμικρὰ καὶ μεγάλα ἄστεα ἀνθρώπων ἐπεξιών. τὰ γὰρ τὸ πάλαι μεγάλα ἦν, τὰ προκές αὐτῶν σμικρὰ γέγονε τὰ δὲ ἐπ΄

ad antecedentia magiliquam ad sequentia referri voluit, quae inde separanda esse vel illud οὖτω δη cum yi quadam apodoseos initio posittias clarat.

cum γι. quadam apodoseos initio positum clarat.

εθεί αὐτην τοῖσι Φοίνιξι συνεκπλεσαι] Laudat Cr. locum Eustath. ad Odyss. I, 431. pag. 71 supra ed. Basil., ubi est συνεκπλεύσαι, quod ipsum aliquot codd. praebent: sed alteram formam magis ex Herodoti usu esse nunc satis constat γίd. Bredov. p. 171. Ad verba επίουτην αὐτην idem Cr. laudat Schaef. ad Sophocl. Trach. v. 1127. p. 342 Lips. Tu vid. Herod. γ. 1127. p. 342 Lips. Tu vid. Herod. γ. 1126. ci. με τος αν sequente coniunto, ut I, I1., explicuit Bacumlein Labor die griech. Modi p. 216. Cf. 141am Kuehner Gr. Gr. S. 775.

tiam Kuehner Gr. Gr. §. 775.

έγω δὲ περί μὲν τούτων οὐκ ἔρχομαι ἐρέων] ἔρχομαι ἐρέων antiquo dicendi genere dixit, quo significata nuc, hoc ipso temporis momento ainquid indicatum, expositum iri. Imitatus est Pausan. X, 19. §. 2, uhi vid. Siebelis, itemque Lucianus, alii, quos laudat C. Fr. Hermann. ad Lucian. Quomodo hist. conscrib. cap. 18. p. 125. Conf. etiam Kuehner Gr. Gr. §. 661 not. 2. Pro οὕτως in seqq. Bredovio auctore p. 112 et hoc loco et aliis (I, 56. 76. 117. 176 etc.) rescribendum οῦτω. Equidem in talibus a librorum omnium auctoritate discedere nolui.

cedere nolui.
τὸν δὲ οἶδα — τοῦτον σημήνας] τὸν ἱ. e. ὃν, cui respondet τοῦτον. Plurima exempla ex Herodoto collegit Struve Specim. I. Quaestt. de dialect. Herodot. p. 28 seq.

τούτον σημήνας, προβήσομαι ές

τὸ πρόσω τοῦ λόγου] προβήσομαι revocavimus, cum παραβήσομαι, quod Reisio debemus, codicum auctoritate careat. Similis confusio, laudante Cr., in Nicolao Methonensi nuper vulgato p. 168 ed. Voemel. Mox utroque loco scripsi σμικρὰ candemque formam etiam aliis locis cum recentt. edd. retinui; vid. Bredov. p. 121. Ad ipsam Herodoti locutionem conf. Dionys. Halic. Antiqq. Romm. II, 3 (ποιοῦντα μεγάλας ἐκ μικρῶν τὰς πόλεις), ad quem locum Ambroschius excitavit similes aliquot VI, 19. VII, 53. VIII, 40. Mox dedimus τὸ πάλαι. Vulgo male τοπάλαι. Ad argumentum ipsum si spectamus, candidum inde apparet ac simplex Nostri studium veri, quo ductus nullam rem, vel eam, quae levissima videretur, praetermiteret accuratissimeque referret, quaecunque ad propositum facere viderentur. Quod merito laudat Dahlmann. in Herod. p. 177. Nam haec verba adumbrationen quasi totius operis continent, paucisque universum Nostri consilium in historia nunc exponenda declarant. Ubi Cr. conferri iubet Plat. de Legg. III. p. 676. (s. p. 278 Bekk.) Add. Iaeger. Disputt. Herodd. (Gotting. 1828) p. 49.

τὰ δὲ ἐπ ἐμεῦ ἡν μεγάλα] i. e. quae mea actate magna fuerant, antea parva fuerunt. Dictionem ἐπ'

τὰ δὲ ἐπ' ἐμεῦ ἡν μεγάλα] i. e. quae mea actate magna fuerant, antea parva fuerunt. Dictionem ἐπ' ἐμεῦ mea actate, mea memorià, satis illustrat Fischer. ad Well. III, 6. p. 228. Tu cf. Herod. VIII, 44. — ἐμεῦ scripsi cum recentt. edd. pro vulg. ἐμοῦ, quae forma ab Herodoto aliena dicitur Bredovio p.

281.

μον ές τον Ευξεινον καλεόμενον πόντον. Ούτος ο Κροϊσος βαρβάρων πρώτος, τών ήμεις ίδμεν, τους μεν κατεστρέψατο Έλλήνων ές φόρου ἀπαγωγην, τους δε φίλους προσεποιήσατο. κατεστρέψατο μεν "Ιωνάς τε και Αιολέας και Δωριέας τους έν τῆ 'Ασίη, φίλους δε προσεποιήσατο Λακεδαιμονίους. προ δε της Κροίσου ἀρχης πάντες Έλληνες ήσαν έλεύθεροι το γάρ

Sed in proximis verbis πρὸς βορέην ἄνεμον abundantiam quandam orationis vidisse mihi videor, de qua idem Lambertus Bosius l. l. p. 31. Add. Weiske de pleonasm. p. 42. Pro vulg. βορήν cum recentt. edd. scripsi βορέην, ut I, 174. Bredovium secutus p. 220, ubi vide plura.

ubi vide plura.

οντος ὁ Κορίσος] "Haec verba
laudare videtur Apollon. Dyscolus
de pronom. pag. 333 ed. Bekk." Cr.

προ δὲ της Κροίσου ἀρχης παντες Ελληνες ήσαν ελεύθεροι] Hoc vix verum omnino videri statuit Marquardt De Cyzico p. 55 seqq. quandoquidem vel antea Graecorum res a Lydorum regibus suspensas quodammodo fuisse inde that, quod non nisi Gygis permin Abydum condiderint Milesii, teste Strabone XIII. p. 590: Qui si regis potentis omniaque circum circa imperio suo tenentis auctoritatem in urbe condenda respexerint, vix inde concludi poterit, eosdem non liberos fuisse, ac subditos iam Lydorum regibus.

το γάο Κιμμερίων στράτευμα κ.
τ. λ.] i. e. Namque Cimmeriorum expeditio contra Ioniam suscepta, quae Croeso prior erat, non oppidorum fuit redactio in potestatem, sed rapina exincursione. Dicendi genus paulo durius videtur pro: οὐ κατεστρέψατο τὰς πόλεις, ἀλλὰ ἐξ ἐπιδρομῆς ἡρπαξαντο, ut Krebs. interpretatur l. l. p. 19. Hinc, auctore Caesar. De carm. Gr. eleg. origin. (Marburg. 1837. 8) καταστροφή est occupatio, non eversio. Ad locutionem έξ ἐπιδρομῆς Cr. laudat Paus. VII, 25. §. 21. Tu adde sis Plat. de Re publ. X. p. 619 D. Plutarch. Anton. 80.

Hanc Cimmeriorum incursionem Ardye Lydis imperante post Gygem accidisse, ipse Noster refert infra c. 15. Add. I, 16. 103. IV, 11. 12. Quare Herodoti antiquioris auctoritatem Straboni iure praeferendam ducit Wessel. Ille enlige (I. p. 6 s. p. 12. III. p. 149 s. p. 222) Homeri fere temporibus Cimmeriorum invasionem adscribit. Id quod Larchero ita conciliandum videbatur, ut duae fuerint Cimmeriorum expeditiones, altera posterior, de qua Herodotus scripserit, altera prior, Homericae aut remotioris adeo aetatis, cuius Euripides quoque mentionem fecerit in Iphig. in Taur. 1106 sqq. (1113 al.) rem poetarum more magis exornans, cum de urbibus enarret dirutis, quae tunc temporis ne exsistere quidem potuerint. Aliter visum est Volneyo (in Suppl. à l'Herod. de Larch. p. 75 ss. coll. p. 71 ss.), qui, quae apud Strabonem et Euripidem leguntur, hactenus non incredibilia putat, quod gens vaga, Nomades vocant, utique trium quatuorve seculorum decursu facile plures adeo incursiones in Asiam minorem facere potuerit. Ex Herodoti autem locis de Cimmeriorum expeditionibus omnino duplicem invasionem bene distingui posse idem censet, priorem Ardyis (699 a. Chr.) tempore, de qua Herod. I, 15, 6, posteriorem Ardyis (699 a. Chr.) tempore, de qua Herod. I, 103. Quae ipsa haud scio an melius ad unam eandemque invasionem continuatam, Ardyis (qui 678 a. Chr. regnare coepit) tempore inceptam et multo post demum sub Alyatte rege (617 a. Chr.) finitam expulsa ista gente (614 a. Chr.) finitam expulsa ista gente (614 a. Chr.) subtili disputatione, quae Callino inserta legitur, p. 109 sqq. itidem duplicem

Κιμμερίων στράτευμα τὸ ἐπὶ τὴν Ἰωνίην ἀπικόμενον, Κροίσου έου πρεσβύτερου, οὐ καταστροφή έγένετο τῶν πολίων, άλλ' έξ έπιδρομης άρπαγή. Ἡ δὲ ἡγεμονίη οῦτω περιηλθε, 7 έοῦσα Ἡρακλειδέων, ές τὸ γένος τὸ Κροίσου, καλεομένους δὲ Μερμνάδας. Ήν Κανδαύλης, τὸν οί Έλληνες Μυρσίλον οὐ-

probare studet Cimmeriorum invasionem, Sardiumque expugnatio-nem. Alteram ponit priorem, ad Homeri aetatem recedentem et Callino poetae, qui et ipse Homero proximus fuerit, memoratam, cui praefuerit Lygdamus, in Cilicia post acerbo fato oppressus; alteram mul-to post accidisse vult, quam Cim-meriis Herodotus, Callisthenes Treribus ac Lyciis tribuat. Atque nituntur ista eo argumento, quo Cal-linum non Archilochi et Gygis ac-tate (quae vulgo recepta est sen-tentia), sed multo antea Homeri fere actate vixisse censeamus. Cf. I, 14. Utut est, Herodotum, quem in Lydorum historia satis versatum haud pauca commonstrant, de una posterioris aetatis incursione verba fecisse, equidem haud sine magna veri specie mihi contendere posse videor, Atque hac in sententia iis confirmatus sum, quae a viris do-ctis nostrae aetatis de his Cimmeriorum incursionibus disputata inveni: vid. Bode: Gesch. d. hellen. Dichtk. II, 1. p. 150 seqq. Caesar l. l. p. 61 seqq. Westermann De Calli-11, 1. p. 150 seqq. Caesar I. l. p. 61 seqq. Westermann De Callisthen. Olynth. P. II, 3. p. 11 seqq. Rossignol in: Nouvelles Annales des Voyages 1853. I. p. 94., qui Herodotum tueri studuit, eius tantum Cimmeriorum incursionis memorem, quae ad suas historias permorem, quae ad suas historias per-tinuerit. Quae de Cimmeriis apud veteres traduntur, ea omnia ex-hibet Ukert Geogr. d. Griech. III, 2. p. 360. I. p. 26 (coll. Grote history of Greece III. p. 333); unde satis intelligitur, permulta unde satis intelligitur, permulta tradi, quae ad poetarum fabulas atque commenta potius reiicienda videantur, quam ad historiae fidem excutienda, ut prorsus incerta sit gentis origo ac sedes primitiva in regionibus Europae borealibus fere quaerenda. Quid, quod ipsum gen-

tis nomen vario modo et scribentes et interpretantes (cf. Ukert III, 2. p. 368) ex Hebraeorum denique repetunt lingua, ubi Kamar deno-tet tenebrosum, obscurum (cf. Ukert tet tenebrosum, obscurum (cf. Ukert I. p. 26), aut e Celtico, si diis placet, idiomate, ubi Kimr nomen Gallorum gens sibi vindicet, unde quoque Cimbri. Ita certe Volney. l. l. p. 75, cui addo Plut. narrat. in Vita Mar. 11, ubi praeter alia haec leguntur: άλλοι δέ φασι, Κιμμερίων τὸ μὲν πρώτον ὑφ΄ Ελλήνων τῶν πάλαι γνωσθέντων οὐ μέγα γενέσθαι τὸ παντὸς μόριον, άλλὰ φυγὴν ἢ στάσιν τινὰ βιασθείσαν ὑπὸ Σκυθῶν εἰς Λοίαν ἀπὸ τῆς Μαιώτιδος διαπεράσαι, Λυγδάμιος ἡγουμένου κ. τ. λ., ad quae doctum consulas interpretem quae doctum consulas interpretem Leopoldum p. 39—41. Sed haec nunc sufficiant, et comparentur cum iis, quae ad reliquos Herodoti locos supra laudatos afferemus.

## CAP. VII.

'H δὲ ἡγεμονίη οῦτω περιῆλθε κ. τ. λ.] Scripsit haec Noster re-spiciens ad ea, quae cap. 6 initio posuerat verba: Κροῖσος ἡν Αν-δὸς μὲν κ. τ. λ. et οῦτος ὁ Κροῖ-σος κ. τ. λ.; unde particula δὲ hic demonstrandi et explicandi vim ac-quirit quam eandem etiam in verquirit, quam eandem etiam in verbis sequentibus καλεομένους δε Μερμνάδας (quae ad proxime antecedentia ές τὸ γένος τὸ Κροίσου spectant) retinet. καλεομένους ut infra καλεόμενος retinui a Dindorfio mutatum in καλευμένους et καλεύμενος. Vid. Bredov. p. 372. 374. De περιελθείν aliisque cum περl compositis verbin hac in re usitatis cf. infra I, 96. 120. ibique nott.
τον οί Έλλ. Μυ οσίλον ούνομ.]

Muqollov pro Muqoilov, ut vulgo,

νομάζουσι, τύραννος Σαρδίων, ἀπόγονος δὲ 'Αλκαίου τοῦ 'Ηρακλέος. "Αγρων μὲν γὰρ ὁ Νίνου, τοῦ Βήλου, τοῦ 'Αλκαίου,

scripsicum Schweigh., Gaisf., Matth. et Güttling. (Lehre v. Accent p. 184 seq.). Cf. Athen. X. p. 430. Dion. Halic. de compos. verbb. III. p. 36 Schaef. coll. Plchn. Lesbiacc. p. 205 sq. et de re Plin. H. N. XXXV, 8. Ac Graecorum quoque fabulis valde celebratus Muquilos (male Muerilos aut Muerilos), qui Pelopi in certamine cum Oenomao opem tulisse fertur, de quo Cr. laudat Nitsch. Lex. mythol. s. v. laudat Nitsch. Lex. mytnoi. s. v. II. p. 293 sq. ed. Klopfer. et Schol. Apoll. Rhod. ad I, 752. ὁ δὲ Μυρτίλος Έρμοῦ υίὸς ἐκ μιᾶς τῶν Δαναοῦ θυγατρῶν Φαεθούσης, οἱ δὲ ἐκ Κλυμένης, οἱ δὲ ἐκ Μυρτοῦς, μιᾶς τῶν ᾿Αμαζόνων. Nam Amazonam συσσμε νεstigis quaddam in num quoque vestigia quaedam in Lydorum rebus inveniri, inque numis adeo apparere idem monuit Fragmm. histt. p. 202. Myrsilun rerum Lesbiacarum scriptorem prorerum messiacas am outspector.

Aγοων μέν γὰο ὁ Νίνου, τοῦ Βήλου, τοῦ 'Αλκαίου, πρῶτος κ. τ.

λ.] De Lydorum regno regibusque consul. Beck. Allgem. Weltgesch. consul. Beck. Allgem. Weltgesch. I. p. 309 seqq. et quae habet Lanzi a Cr. allatus in Sagg. di ling. Etrusc. II. p. 42 coll. 82 ed. sec. In lectione Ayoov subsistendum duximus, ut dudum placuerat Wesselingio de hac genealogia quaedam notanti. Niebuhr. autem in scriptione super Euseb. Chronic. Armen. Commentatt. societ. reg. Berol. ann. 1820 et 1821 inserta pag. 48 sq. ex hisce genealogiis hoc pag. 48 sq. ex hisce genealogiis hoc colligi vult, hanc stirpem Lydorum regiam sive dynastiam ex Assyria cum maxime repetendam esse (cf. nott. ad I, 4 fin.), cum alii eo, quod Herculem abavum habeat haec stirps, Graecam fuisse ipsosque Ly-dos inde pro Graecis habendos esse statuant. Parum recte quidem. Namque ad Assyriam hanc Heraclida-rum progeniem, quae Lydis impe-rasse dicitur, pertinere ipsa haec genealogia manifesto indicat, quam-

vis hic illic Graecum quendam colorem induxerit. Hercules, qui re-

giae stirpis auctor fertur, non alius est atque Hercules ille Assyrius, qui Sandon vocatur, Solis numen eiusque vim et effectus in omnem naturam declarans eoque rerum ipso ad Graeci Herculis significationem proxime accedens. De hoc deo, quem in Assyriorum monumentis nuper detectis haud raro repraesentatum videmus, satis copiose retulit Raoul Rochette in Journal d. Sav. 1850. p. 213 et in commentatione, quae inscribitur: Mém. sur l'Hercule assyrien et phénicien considerée dans ses rapports avec considerée dans ses rapports and l'Hercule grec etc. (Mém. de l'Acad. des Inscriptt. T. XVII, 2., ubi vide innrimis p. 208 seqq.). Hunc sequitur Hupfeld Exercitt. Herodd. Specim. III. p. 5 seqq. 37 seqq.; non-nulla ipse addidi in: Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. LXIV. p. 147 seq. Alcaeus, qui Herculis filius per-hibetur, ad Graeca nos reiicit: etenim ipsi Herculi Alcmenae filio primitus Alcaei nomen fuisse tradunt; vid. Diod. Sic. I, 24 ibique Wesseling. Belus, quod summi dei solaris nomen esse constat (vid. solaris nomen esse constat (vid. ad I, 181), apud Servium ad Virgil. Aen. I, 729 primus Assyriorum ex dicitur. *Ninus*, Assyriorum sive deus sive rex, satis cognitus est ex Diodoro II, 1 seqq. vel potius e Ctesia, cuius vid. Fragmm. p. 389 seqq. Agron, qui primus Heraclidarum Sardibus regnasse dicitur, si a Graeca stirpe (αγρα) nomen repetas, venator dicendus erit, qualis ille Nimrod sacrae scrivenator dicendus pturae. Quae cum ita sint, satis patere existimamus, hanc regiam Lydorum stirpem, quae ab Hercule genus ducere fertur, ad Assyriam pertinere, idque ipsum admodum valere ad coniunctionem illam declarandam, quae olim Asiae mino-ris incolis cum ipsa Asia interiori eiusque regibus Assyriis intercesserit, quorum potentiam aeque atque sacra ad Asiam minorem usque pertinuisse credibile est; conf. su-pra I, 4 ibique nott. Movers: Die πρώτος 'Ηρακλειδέων βασιλεύς έγένετο Σαρδίων' Κανδαύλης δε ό Μύρσου υστατος. οι δε πρότερον Αγρωνος βασιλεύσαντες ταύτης της χώρης ήσαν ἀπόγονοι Λυδου του Ατυος, ἀπ' ότευ ό δημος Λύδιος ἐκλήθη ό πᾶς οὐτος, πρότερον Μητων

Phönis. I. p. 475 seqq. et Layard libro supra l. II. p. 227 seqq. 286 seqq. Ipsam Lydorum gentem hinc ad Semitas quoque referri vult Hupfeld l. l. pag. 12; in regionibus, quae Assyriis et Aramaeis finitimae sunt, primitus habitasse indeque profectam occupasse Maeoniam terram, quae ab advenis Lydiae nomen acceperit. Neque aliter fere statuit Curtius Archäolog. Zeit. XI. p. 149.

XI. p. 149.

of δὲ πρότερον Αγρωνος βασιλεύσαντες — ἡσαν ἀπόγονοι Ανδοῦ κ. τ. λ.] Cum Herodoto consentit antiquissimus Lydicarum rerum scriptor Xanthus, cuius locum
servavit Dion. Halic. Antiqq. I,
28. p. 73 Reisk. in Xanthi fragmenta receptum atque illustratum
a Creus. (Fragmm. historicc. p.
147 sq. 149 sqq. 152 sqq.), qui
idem nunc addit Schol. Platon. ad
Tim. p. 25 B. p. 427 Bekk. Τνόἡηνία δὲ ἀπὸ Τνόξηνοῦ, τοῦ Αγοωνος, τοῦ Ατνος, τοῦ Ανδοῦ; modo sana sint haec. Ac
binis quidem locis Atyos mentionem facit Herodotus I, 94. IV, 45,
non prorsus tamen sibi constans,
cum Manis filium modo appellet
Atyn, modo Cotyn. In Atyos regis
nomine Etruscum latere etymon
vult, monente Cr., Lanzi l. l. II.
p. 281 [p. 223 ed. sec.]. Ac sponte
hoc nomen nos revocat ad deum
illum Atyn s. Attin in Phrygum
sacris satis cognitum, unde regis
stirps indigens genus suum aeque
repetebat atque Heraclidarum stirps,
quae postmodo regnum assumsit, ab
Hercule illo Assyrio. Ante Heraclidas ex Assyria ingressos hanc
Atyis progeniem imperasse inde probabile fit. Conf. Hupfeld p. 16 seq.
Tempora utriusque dynastiae sic
constituit Larcher. (T. VIII. p.
204 seqq. 213 seqq. 575 coll. I. p.
189), ut Atys anno 1368 a. Chr.
n. regnum susceperit, Agronis vero

regnum inceperit ab anno 1220 a. Chr. n. Aliter Hupfeld p. 12., qui parum firmis rationibus ductus Lydos s. Assyrios duce Agrone post res Troianas demum immigrasse

ponit.

απ' στευ ὁ δημος — Μητων καλεόμενος] ἀπ' στευ iure a prioribus editoribus repositum loco vulgatae mendosae: ἀπό τευ. Sed dubitat Matth. ad h. l., an σστις de certo homine usurpetur; unde ipse scribi vult: ἀπὸ τοῦ, i. e. ἀφ' ο ῦ. Cf. quoque Gramm. Gr. §. 483. p. 906. Censori docto in Ephemm. Ienenss. 1817. nr. 164. p. 370 placuerat ἀπὸ τεῦ. Quae cum scripsissem, allatum est Struvii Quaest. de dialect. Herodot. specim. I, qui optime commonstravit, multis locis allatis, pronomen σστις pro simplice δς poni posse. Aliena autem ab Herodoti dialecto esse ἀπὸ (s. ἐπὶ, παρὰ) τοῦ idem contendit vir doctus. Vid. p. 1—6. (Regiomont. 1828.). Mox scripsi Μητων (pro vulg. Μήων), ut legitur VII, 74. 77. Cf. Bredov. p. 175 et Creuzer ad Fragmm. historicc. p. 146 seq. Ipsum Maeonis nomen aeque atque Atyos ad sacra pertinere vel inde patet, quod Cybele dea Maeonis filia perhibetur Attinque quendam, qui ab aliis Atys vocatur, adamasse dicitur. Qua de re cf. quae Cr. laudavit l. l. p. 147. et Hupfeld p. 16. Addo, quod auctore Hoeck. (Cret. I. p. 130) ille modo Lydorum, modo Phrygum, modo utriusque gentis rex dicitur. Graecorum Μαίων, qui in Thebanorum rebus occurrit, Tydeo Thebis revertenti insidias struens, huc minus pertinet. Cf. IV, 393. Apollod. III, 6, alia. Neque vero hoc praetereundum, quo etiam Cr. l. l. p. 169 attendi iubet, Herodotum non magis Lydos distinxisse a Maeonibus, quam Xanthum, eamque sententiam quoque ut veriorem praedicari a

καλεόμενος. παρά τούτων Ήρακλείδαι έπιτραφθέντες έσχον την άρχην έκ θεοπροπίου, έκ δούλης τε της Ίαρδάνου γεγονότες και Ήρακλέος, ἄρξαντες μεν έπι δύο τε και είκοσι γε-

Strab. XIII. p. 625. seq. s. p. 928 B., qui Lydos ab Homero nuspiam nominari doceat (Ili. II, 865). Unde apparet, corum sententiam vix probari posse, qui superiorem eius terrae, quae postea Lydia est appellata, partem Maconiam, inferiorem, quam Caystrus alluit, Lydiam antiquitus esse vocatam dicerent. Vid. Cr. l. l. et Hupfeld p. 14, qui con-tra disertum Herodoti testimonium Macones, quos antiquissimos terrac incolas habet, distingui vult a Lydis postmodo ingressis; vide paulo antea nott.

παρά τούτων Ἡρακλείδαι ἐπιτραπαρα τουτών Γιρακεισαι επίτρα-φθέντες] Particulam δὲ post τού-των eiecimus, probantibus Schweig-haeus. et Gaisf., quamvis reti-neat Matth. Abest enim illa a libris manu scriptis et bene abesse potest ex Herodoti loquendi usu. Sensum loci bene reddidit Schweigh.: "ab his priscis regibus commissum **"**i me practic regulas communitation de procession de la regular ex oraculi edicto obtinuerunt Heraclidae; " quod hanc ob causam moneo, ne quis Corai adstipuletur lagenti: ἐπιτραφέντες (pro ἐπιlegenti: επιτραφεντες (ριο επιτραφθέντες), quod idem sit atque έπιγενόμενοι, i. e. "ab his succedentes Heraclidae" etc., quodque sane reperiatur II, 121. §. 1, ubi vid. Sed έπιτραφθέντες pertinet ad verbum έπιτρέπειν, quo Noster usus est III, 157. Est enim committere, permittere regnum. Nec inso-lita haec structura, ubi istiusmodi verbis in passivo additur idem obwell. III, 1. p. 437 sq. et Sintenis in: Jahrbb. f. Philolog. u. Paedag. XVI, 2. p. 146. Et res ipsa nos admonet regnorum orientalium conditionis atque status, ubi hoc modo regnorum eversiones effici videmus, quando nimirum reges, inertia ac luxurie diffiuentes, regni curam aliis permittunt, a quibus ipsi deinceps regno deliciuntur.
έν δούλης — Ἡρακλέος]

qui Heraclidas non ab Iardani ser-

va, sed ab Omphale sive uxore Iardani sive filia oriundos esse stased ab Omphale sive uxore tuant. Quam in rem veterum testi-monia iam attulit Wesselingius ac disquisivit Creuzer. in Fragmm. historice. p. 186 seq.; tu vid. in-primis Hellanic. ap. Steph. Byz. voc. ἀκέλη (fragmm. Hell. p. 134) coll. Diod. Sic. IV, 31 et Dion. Chrysost. Orat. XV. §. 5. p. 236 B. qui cum Herodoto plane consentit. De Omphale, in cuius servitio fuerit Hercules, quae veteres commenti sunt, hic referre non attinet: haec enim omnia pertinent ad illum Herculem Assyrium, qui Sandon vocatur; conf. Hupfeld p. 57. 80 seqq. P. 206 seqq. p. 231 seqq. Neque alio ducit ipsum Jardani nomen, in quo Sardan s. Sjardan latere arbitratur C. O. Müller: Kleine deutsche Schrift. II. p. 109. Quod ad temporum rationes atti-net, auctore Larchero regnare incepit Agron, primus Heraclidarum rex, anno 1220; unde usque ad Herculem progenitorem stirpis quinque cum sint generationes sive 166 anni, Herculis ipsius annus natalis incidet in ann. 1386 a. Chr., id quod tantum duorum annorum spatio differt ab eo ipso numero, quem ipse Herodotus prodidit II, Ita certe Larcher. l. l., ubi Hero-doti fidem confirmace et a pravis

doti fidem confirmate et a pravis aliorum coniecturis vindicare studuit. Add. Clinton. Fast. Hellen. I. p. 133 not.

αφξαντες μὲν ἐπὶ — πεντακόσια] Haec minus congruere existimat Larcher. I. l. p. 213 et 14; quoniam ipse Herod. II, 142 γενολον tricinta trium annorum et νεάν triginta trium annorum et quatuor mensium spatio definiat, ut centum fere annos tres efficiant γενεαί. Quare h. l. legendum su-spicatur: ἄφξαντες μὲν ἐπὶ πεντεκαίδεκα γενεάς, quum ultimus annorum numerus utique sanus sit. Sed bene iam Volneyus notavit,

σθείς δε ενόμιζε οι είναι γυναϊκα πολλον πασέων καλλίστην, ως τε δε ταῦτα νομίζων· ἡν γάο οι τῶν αίχμοφόρων Γύγης 5 δ Δασκύλου ἀρεσκόμενος μάλιστα· τούτφ τῷ Γύγη καὶ τὰ

λοπνίκτην λέγει (quod vulgo vertunt pelle praefocatum), id scite emendat Jablonskius σχυλοκλέπτην, scite i. e. spolia auferentem (quod utri-que et Herculi et Mercurio satis conveniat, cum alter virtute, alter dolo spolia auferat), aut σχυλοπύκτην, i. e. pugnantem, pelle leonina indutum. Mihi neutrum placet: etenim σχυλοπνίκτης canum suffocatorem declarat aptumque habet locum in furtis, ad quae facilius peragenda canum suffocatore opus est. Vid. Q. Curtius in Hoefer. Zeitschrift f. d. Wissensch. d. Sprach. II, 1. p. 220. qui ad Sanscritanas usque ra-dices regreditar. Ad cannam s. regreditur. Ad cannam arundinem in Lydorum terra frearundinem in Lydorum terra frequentem Candaulis nomen nuper retulit Ed. Mueller in Schneidewin. Philolog. VII, 2. p. 253. Κάνδαν-λος praeterea ap. Athen. XII. p. 516. s. p. 418 ed. Schweigh. occurrit condiment sive edulii genus Lydicondimenti sive edulii genus Lydicum. De quo tamen plura non constant. Vid. Iablonsk. l. l. p. 86. et Guil. Dindorf. l. l. IV. p. 931. Ut ad Candaulem Lydorum regem regrediar, mirum sane in iis, quae nuper Car. Muelleri (Fragmm. hist. Graecc. III. p. 380 seq.) et Aug. L. Federi (Excerpta e Polybio, Diodoro etc. Darmstad. 1848. fasc. II. n. 80. s. n. 101 ed. min.) cura II. p. 80. s. p. 101 ed. min.) cura e codice Escorialensi in lucem protracta sunt, Nicolai Damasceni Excerptis de Lydorum historia ne nomen quidem Candaulis comparere ultimumque huius stirpis regem vo-cari Sadyattem, a Gyge regno pul-sum (de quo rege cf. I, 16), alia-que omnino narrari ab Herodoteis diversa alioque ex fonte, Xantho opinor rerum Lydiacarum scriptoducta. Conf. quae dixi in Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. LIX. p. 257 seqq. ως τε δε ταυτα νομίζων] Valde

ώς τε δὲ ταῦτα νομίζων] Valde notandum et hic et in sequentibus simplex et antiquum dicendi genus, quod sibi placet saepius idem repetens, nec severam orationis nor-

mam curans, ad quam si haec exigere velis, respiciendum erit ad ea, quae infra, multis interiectis, leguntur: έλεγε πρὸς τὸν Γύγην τοιάδε. Eodem fere modo ὥστε Ι, 73 in verbis ὥστε δὶ περὶ πολλοῦ ποιεόμενος αὐτοὺς κ. τ. λ. Hinc explicanda quoque in sqq. particula γὰρ, qua rationem antecedentium quodammodo reddit auctor, minus illa quidem necessaria, sed quae non sine vi quadam ad loci argumentum declarandum apposita est. Tu cf. Matth. Gr. Gr. §. 613, VII. p. 906. Plura ad Herod. I, 24. 124 coll. III, 121. Egregie vero, ut tot alia, hunc locum vernaculo sermone expressit Lange, cuius versionem adscriberem, nisi brevitati consulendum esset.

tati consulendum esset.
Γύγης ὁ Δασκύλου] De historia
Gygis variisque vett. de eo traditionibus vid. infra ad c. 12. Intactum reliqui Δασκύλου, quod Dindorf p. XII in Δασκύλου mutatum
vult, a Dietschio nunc receptum;
sed vid. Bredov. p. 233 seqq. Sic
quoque Δασκύλου apud Pausan.
IV, 21 et 35. et in Nicolai Damasceni Excerptis l. l. pag. 382. 383.
385.

τούτω τῷ Γύγη — ὁ Κανδ.] i. e. huic Gygi res etiam gravissimas permittebat Candaules s. cum hocce Gyge res etiam gravissimas communicabat. ὁ περτίθεσθαί τινί τι, cum aliquo aliqua de re communicare, conferre ad· aliquem, consulere aliquem, invenitur quoque I, 107. 108 aliis locis, quos indicabit Lex. Herod. Schweigh. — Quae sequuntur verba, ea malim propter participium sic explicare: et vero etiam in eo (sc. multum illi tribuebat), quod uxoris suae formam supra modum extulit, de his sc. rebus cum eo verba faciens, de quibus vix cum alio quopiam, nisi cum intimo atque familiarissimo amico regem colloqui par erat. Nam ut iis assentiar, qui participium ὑπερεπαινέων pro

σπουδαιέστερα των πρηγμάτων ύπερετίθετο ὁ Κανδαύλης, καλ δή και τὸ είδος τῆς γυναικὸς ὑπερεπαινέων. χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διελθόντος (χοῆν γὰο Κανδαύλη γενέσθαι κακῶς) έλεγε προς του Γύγην τοιάδε ,, Γύγη, οὐ γάρ σε δοκέω πείθεσθαί

verbo finito poni existiment (citat Cr. Poppo Obss. critt. in Thuc. p. 154), vix a me impetrare possum. Conf. etiam Nitzsch ad Odyss. XII, 353. p. 403. Refert Matth. §. 631, 4. p. 1300 hunc locum ad ea, quae monstrant transitum participiorum in verbum finitum et vice quoque. Alia prorsus ratione no-strum locum interpungi vult cen-sor quidam in Ephemer. Ienenss. 1817. nr. 164. p. 370. Comma vult poni post yvvauxòs et ex antece-denti vxeçerivero repeti commu-nicandi vim, sine notione secun-daria interrogandi. Quod mihi certe

videtur durius esse.

τοῦπν γὰο Κανδαύλη γενέσθαι
κανῶς] i. e. in fatis enim erat Candaulem infortunatum fieri. De dictione, quam praeter alios imitatus est Luquam praeter alios imitatus est Lucianus Quom. scrib. hist. 18, cf. Herod. II, 161. IV, 79. V, 92, 4. IX, 109. Plura Wyttenbach. ad h. l. et C. F. Hermann. ad Luciani locum p. 125. Ellendt. ad Arrian. Exped. II, 3. §. 11. Atque etiam apud Pausaniam inde frequens inventing various de necessirio sociality. venitur χοῆναι de necessario eorum eventu, quae ab oraculo prae-dicta seu a fato constituta sint vel de faciendis iis, quae oraculum iusserit. Vid. Siebelis ad I, 19. §. 5. Ac monuit Iaeger. (Disputt. He-rodott. Gotting. 1828) de Herodoti fato s. rerum necessitate, a numine divino imposita, quod exprimitur verbis δεί et χρη huiusque substantivo χρεών. Tu vid. p. 37 mitur verbis σεί et χρη humsque substantivo χρεών. Tu vid. p. 37 seq. Add. Ph. J. Ditges: de Fati apud Herodotum ratione Confl. 1842 p. 2 seqq. — Verbum γίγνεσθαι cum adverbiis iunctum optimorum scriptorum probatur usu, nec multum abest Latinorum: male, bene esse etc. Quae Cr. citat: Ast. ad Platonis Rem publ. p. 371. Goettling. ad Aristot. Polit. I, 3. p. 293. Musgrav. ad Euripid. Orest. vs. 74, iis nunc adde Stallbaum. ad Platon. Euthyphr. p.

10. 11.

Ελεγε πρὸς τὸν Γύγην] Infra I,
10. 11 Γύγεα, cum Iones multa
primae declinationis nomina secundum tertiam quoque flectant. Dindorf, quem vid. p. XII, et Dietsch hoc loco ediderunt Γύγεα, probante Bredov. p. 223 seq. 226. Equidem libros scriptos secutus retinui \( \varphi \cdot \cdot \cdot \) γην, ut cap. 14 Μίδην, quoniam nullam idoneam perspicio rationem, cur Herodotum utraque forma uti

potuisse negem.
Γύγη, οὐ γάο σε δοκέω κ. τ. λ.]
Haec et sequentia ob elocutionis suavitatem, qua ipsa res fando iu-cundior fiat auribus, quam si ocu-lis subilciatur, laudat Dionysius Halic. de compos. verbb. sect. III. §. 24 sqq. Attica dialecto expressa. Ad quem locum videatur co-piosa Sylburgii et Schaeferi annotatio, de singulis, in quibus discrepat uterque scriptor, monentium p. 39 sqq. ed. Schaef. De sententia Cr. conferri iubet Suetonium de Caligula simile quid narrantem in eius Vita c. 25. Particula γὰς, quae orationem exorditur, ut infra I, 121 et 124: ω παὶ Καμβύσεω, σὲ γὰς etc. coll. IV, 97. VI, 11, minime explicanda est certe, ut voluit Wyttenbachius, sed ita, ut ratione habita primitivae huius particulae notionis aut omissa esse quaedam verba sumas facile e contextu supplenda, quibus subiungatur γάς cau-sam reddens; aut, quod malim, par-ticula γάς referatur ad enuntiationem postpositam, quae proprie eam, in qua particula γὰς exstat, antecedere debebat, causali sententia ut primaria praemissa. Ita hoc loco fingas Herodotum scribere in animo habuisse: ποίεε, ὅκως-Φεή-

,,μοι λέγοντι περί τοῦ είδεος τῆς γυναικός (ὧτα γὰρ τυγχά-,,νει ανθρώποισι έόντα απιστότερα όφθαλμῶν). ποίεε, ὅκως ,, έκείνην θεήσεαι γυμνήν." Ο δε μέγα άμβώσας είπε· ,, Δέ-, σποτα, τίνα λέγεις λόγον οὐκ ὑγιέα, κελεύων με δέσποιναν ,,την έμην θεήσασθαι γυμνήν; αμα δε κιθωνι έκδυωμένω συν-

de his disputans Jo. Classen in Programmate Francofurt. 1854. (Beobachtungen über d. homer. Sprachgebrauch) p. 8. Ac praeterea quo-que consuli potest Hartung Lehre d. Partik. d. griech. Sprache I. p.

467. ὧτα γὰς — ὀφθαλμῶν] Plurimi hocce Herodoti dictum repetierunt posterae aetatis scriptores, indi-cante Wesselingio ad h. l. et Upton. ad Dionys. Halic. p. 42 ed. Schaef. Quibus multa alia addidit C. F. Hermann. ad Lucian. Quomodo hist. conscr. p. 183, 184. Ad Heraclium hanc sententiam nuper referri voluit Bernays Heraclitt. P. I. p. 8. Quem vero huc retulerat Cr. versum Sophoclis (in Fragmm. nr. 77 ed. Brunck. nr. 127 ed. Wagner p. 769: ὄψις γὰς ἄτων πριτικωp. 709: οψις γας ωτων κριτικω-τέςα πᾶσι), eum poetae abiudicant, ortum ex Oedip. Tyr. 1247 (s. 1237), ubi vid. interprr. Neque huc non pertinet Senec. Epist. VI. p. 17 ed. Matth.: — "homines amplius ocu-lis, quam auribus credunt." In seqq. Θεήσεαι, ut mox θεήσασθαι reliqui intectum: recentt edd. Βπήσει et 

duae dissertat de las Bacament. Griechische Mod. p. 112 seqq. δ δὲ μέγα άμβώσας] De forma, quam Aeolicam dicit Schol. Her-

quam Aeolicam dicit Schol. Hermog. p. 407 a Cr. laudatus, vid. I, 10. — Quae sequuntur Gygis verba, attulit Theo Progymnasmm. IV, 56. p. 68 ed. Finckh.

τίνα λέγεις λόγον οὐκ ὑγιέα] i. e. quem sermonem tu profers minime sanum. Sic ὑγιῆς saepe ad orationem sententiasque refertur, non solum apud poetas (v. c. apud Pindarum, de quo Cr. citat Ast. in Commentt. Societ. phil. Lips. II, 1. p. 21), verum apud philosophos 1. p. 21), verum apud philosophos

quoque. Vid. Wyttenbach. ad Phaedon. p. 238 et quae habet Cr. ad

don. p. 238 et quae nabet Cr. au Proclum (ad calc. Plotin. de pul-crit.) p. 83., in Fragmm. histt. p. 25. Add. Herod. VI, 100. VII, 157. αμα δὶ κιθῶνι — γυνή] Scripsimus αίδῶ pro αίδὸ cum recentt. editt. Conferri vult Cr. Schaeferi laudata ad Dionys. Halic. de comp. verbb. p. 43. Sententiam ipsam haud pauci fuerunt, qui ex Herodoti ore repeterent aut certe similia proferrent. Cf. Wessel, ibiq. potiss. Plutarch, de audiend, poet. p. 37 D. ad quem locum consulas Wyttenbachii Animadvv. p. 308 seq. Qui, ut iam ante eum Upton. ad Dionys. Halic. l. l., sententiae originem e Theanus, feminae Pythagoricae, praecepto quodam repetendam esse suspicatur, cuius meminit Diogenes Laert. VII, 43: τῆ δὲ πρὸς τὸν ἴδιον ἄν-δρα μελλούση πορεύεσθαι (de coitu accipiendum; vid. Schaefer. ad Dionys. 1. l.) παρήνει, αμα τοις ένδύμαδι και την αισχύνην άποτί-θεσθαι, άνισταμένην δε πάλιν άμα αὐτοὶσιν ἀναλαμβάνειν. Contra Platoni fin iis, quae scribit Polit. V, 6. p. 457 A.: ἀποδυτέον δη ταίς τῶν φυλάκων γυναιξίν, ἐπείπες ἀρετην ἀντί ίματίων ἀμφιέσονται Herodoti locum, orationis formam saltem si respiciamus, obversatum fuisse contendit, monente Cr., Astius ad h. l.p. 512. Caeterum ipsam Herodoti sententiam vere Graecam vi-deri monet Becker in Charicl. I. p. deri monet Becker in Charici, 1. p. 316. (II. p. 168 ed. sec.) Tu conf. etiam Grueneisen: Ueber das Sittliche d. bild. Kunst d. Griech. (Lips. 1833) p. 32. — xιθών Ionum esse pro χιτών satis constat. Cf. modo Fischer. ad Weller. I. p. 154. Gregor. Corinth. p. 414. Bredov. p. 91. 92. Declaratur autem interius Lopum vestimentum leng confectum Ionum vestimentum lana confectum

,,γένηται βλάβος. ἀρχὴν γὰρ έγὰ μηχανήσομαι οῦτω, ὧστε ,,μηδε μαθείν μιν όφθείσαν ύπο σεύ. έγω γάρ σε ές το οί-,, κημα, εν τῷ κοιμώμεθα, ὅπισθε τῆς ἀνοιγομένης θύρης ,,στήσω· μετὰ δ' έμε έσελθόντα παρέσται καὶ ή γυνη ή έμη ές ,,κοϊτον. κεϊται δε άγχοῦ τῆς έσόδου θρόνος · έπὶ τοῦτον τῶν 6 ,, ξματίων κατά εν εκαστον έκδύνουσα θήσει και κατ' ήσυ-,,χίην πολλήν παρέξει τοι θεήσασθαι. ἐπεὰν δὲ ἀπὸ τοῦ θρό-,,νου στείχη έπλ την εύνην, κατά νώτου τε αὐτης γένη, σολ ,,μελέτω τὸ ἐνθεῦτεν, ὅχως μή σε ὅψεται ἰόντα διὰ θυρέων." 10 Ο μεν δή, ώς οὐκ ήδύνατο διαφυγέειν, ήν έτοτμος. ὁ δε Καν-

άοχην γὰς έγω μηχανήσομαι] άοχην omnino interpretatus est Hermann. ad Vig. p. 723 ubi vid. plura. Tu vid. nott. ad I, 86. II,

έγω γάο σε ές το οίπημα — στήσω] Valckenarius ex Dionysii loco coniiciebat: ἀγαγῶν γάρ σε, ut fere I, 10. 132. III, 61 ibiq. not. 85 et cf. quae Cr. ad Ploti-num de pulcritud. adscripsit p. 518. num de pulcritud. adscripsit p. 518. Nec tamen opus hac emendatione. Μοχ idem Valckenarius rescripsit στήσω pro θήσω, quod invitis libris a Stephano illatum erat.
παρέσται καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἐμὴ ἐς κοῖτον] In his κοῖτον recte servatum ab editoribus. Dionysius habet κοίτον maris Attica: idense

habet ποίτην, magis Attice; idque ipsum hic in quibusdam libris compsum nie in quidusam nioris comparere dicitur. Sed vid. Creuzer. not. ad Cicer. de Natur. Deor. I, 11. pag. 50 coll. Matth. Gr. Gr. §. 95. p. 207. Alia forma eaque magis dialecti communis est κοιτών, de qua Wesseling. ad h. l., unde vel hic quidam libri κοιτώνα. Recte entem observavit Bredov. p. 54 autem observavit Bredov. p. 54, apud Herodotum xocros et xocrn apud Herodotum κοίτος et κοίτη inter se differre; ut enim ές κοίτον h. l. idem fere valet atque in antecedentibus ές οίκημα, i. e. in somni cubiculum, quum κοίτος (VII, 17) somnum declaret, ita κοίτη dicitur lectus (I, 10. II, 95. 134. VII, 15. 18), unde ἄρη τῆς κοίτης tempus quiescendi, dormiendi I, 10. V, 20 et in Vita Homer. 22, in qua cap. 31 invenitur κοίτην ποιείοθαι, dormire, requiescere. ποιείσθαι, dormire, requiescere. — Locutionem παρείναι — ές κοίτον

illustrant Valckenar. ad I, 21 et Kuehner Gr. Gr. §. 622, b. έπλ τοῦτον τῶν [ματίων κατὰ ἐν ἔκαστον ἐκδύνουσα Θήσει] ,in qua (sella) illa singulas vestes suas, aliam post aliam, exuens depo-net." Ubi notasusum distributivum pracpositionis κατὰ, a Schaefero ad Dionys. locum p. 44 sq. egre-gie aliquot Herodoteis locis illugre anquot refroncters for stratum. — In fine capitis ad verba őχως — δψεται cf. supra I, 8: ποίεε ὅχως — θεή σεαι, ibique not.

que not.

πεῖται δὲ ἀγχοῦ τῆς ἐσόδου θ ο΄ ονος] De vocula θρόνος Cr. laudat
praeter Matth. Animadverss. ad
Hymn. Homericc. p. 382 primarium
Athenaei locum V. p. 192 Ε: ...
ο γὰρ θρόνος αὐτὸ μόνου ἐλευθέριός ἐστι παθέδρα σύν ὑποποδίω:

πεο θράσης παθέδρα σύν ὑποποδίω:

πεο θράσης παθεδητες ἐντεῦθεν όπερ θρήνου καλούντες, έντευθεν αύτον ἀνόμασαν θρόνον, τοῦ θρήσασθαι χάριν, ὅπερ ἐκὶ τοῦ καθίζεσθαι τάσσουσιν" κ.τ.λ. Distinguit deinde Athenaeus tum a κλισμός, tum a δίσρος (qui est ,,τούτων εὐτελέστερος"). Hinc Larcherus voculam reddit siège, i. e. cnerus voculam reddit siege, 1. e., un siège à bras avec un marche-pied." Add. Creuzer: Ein altathen. Gefäss p. 38. 73. — In seqq. κατὰ νώτου legitur eodem modo I, 25. V, 118. Thucydid. III, 108. Vid. Kuehner. Gr. Gr. §. 606. Nos: im Rücken.

## CAP. X.

ην έτοζμος] Quod alias hanc dictionem infinitivus ποιέειν vel simile quid excipere soleat (v. I, 42. δαύλης, έπεὶ έδόκεε ῶρη τῆς κοίτης είναι, ῆγαγε τὸν Γύγεα ἐς τὸ οἰκημα καὶ μετὰ ταῦτα αὐτίκα παρῆν καὶ ἡ γυνή. ἐσελθοῦσαν δὲ καὶ τιθείσαν τὰ εῖματα ἐθηείτο ὁ Γύγης. ὡς δὲ κατὰ νώτου ἐγένετο, ἰούσης τῆς γυναικὸς ἐς τὴν κοίτην, ὑπεκδὺς ἐχώρεε ἔξω. καὶ ἡ γυνὴ ἐπορᾳ μιν ἔξιόντα. μαθοῦσα δὲ τὸ ποιηθὲν ἐκ τοῦ ἀνδρὸς, οὕτε ἀνέβωσεν αἰσχυνθείσα οὕτε ἔδοξε μαθείν, ἐν νόφ ἔχουσα τίσεσθαι τὸν Κανδαύλεα.
παρὰ γὰρ τοίσι Λυδοίσι, σχεδὸν δὲ καὶ παρὰ τοίσι ἄλλοισι βαρβάροισι, καὶ ἄνδρα ὀφθῆναι γυμνὸν, ἐς αἰσχύνην μεγά-

III, 75), Dionysium h. l. ita legisse putabat Valckenarius: ην ξτοϊμος ποιέειν ταῦτα, vel: ποιέειν ην έτοιμος ποιέειν ταῦτα, vel: ποιέειν ην έτοιμος. Sed bene opposuit Schweighaeus. I, 70. V, 31. Scripsimus autem έτοιμος, cum vulgo scribant έτοιμος, sed illud Ionum atque Dorum. Laudat Cr. Boeckh. ad Pindar. Olymp. II, 83 sq. p. 389. Gregor. Corinth. de dielect. p. 21 ed. Schaefer. In sqq. ad vocem ποίτην cf. nott. ad cap. 9. ἐθηεῖτο ὁ Γύγης] ἐθηεῖτο praebent Mediceus liber aliique. Ac

iθηείτο ὁ Γύγης] iθηείτο praebent Mediceus liber aliique. Ac tenuit Schweighaeuserus. Vulgo quidem iθηῆτο, quam formam mendosam esse docuit Bredov. p. 46 de huius verbi formis apud Herodotum accurate disputans, omnibus locis allatis. Cr. de his consuli iubet Maittaire de dialect. p. 129 ed. Sturz. Koen. ad Gregor. Corinth. p. 223 ed. Schaef.

suii ittoet mattaire de dialect. p. 129 ed. Sturz. Koen. ad Gregor. Corinth. p. 223 ed. Schaef.

μαθούσα δὲ τὸ ποιηθὲν ἐκ τοῦ ἀνδρὸς] i. e. "quae ut intellexit, quid a marito actum esset." Quod moneo propter praepositionem ἐκ, a nonnullis male intellectam. Eodem modo ἐκ in procemio, ubi vid.

οῦτε ἀνέβωσεν αίσχυνθεῖσα] ἀνέβωσεν, ut I, 8 ἀμβώσας coll. I, 68. 146. II, 121. VI, 131 (ibique Wessel.). IX, 53. De hac forma contracta omnia praebet Bredov. p. 195. 215 et Dindorf. p. VIII. Laudat Cr. Maittaire de dialect.

Laudat Cr. Mattaire de dialect.
p. 158 ed. Sturz. et Homer. Odyss.
1, 378: ἐπιβώσομαι, ubi cf. Eustath. p. 66 supra ed. Basil. ex quo Phavorinus p. 701 lin. 38 seqq.
— In seqq. ἔδοξε est: "simulavit, se nesciisse." Laudat. Cr. Valcke-

nar. ad Euripid. Hippolyt. 462. p. 217. μαθείν scripsi (pro μαθέιν) meliores libros secutus. Conf. Bredov. p. 325: quo eodem auctore etiam cap. 9 lubens reposuissem διαφυγείν pro διαφυγέιν, nisi et h. l. et aliis consensus librorum obstaret, utramque formam apud Herodotum in usu fuisse monstrantium.

ές αίσχύνην μεγάλην φέρει] ές meliores libri retinent, quamvis vel sine sententiae damno abesse possit atque re vera absit. Cf. Wessel. ad h. l. infra III, 133. Cr. laudat Thucydid. II, 37 fin., ubi Gottleberus Platonici loci admonuit in Menexen. 19. Atque iis locis, ubi abest praepositio, φέρειν est afferre, gignere. Nec aliter fere hoc loco reddere licet: "Nam apud Lydos ac fere etiam apud caeteros barbaros vel viro magnum in probrum vertitur. s. magnum affert dedecus, quod nudus conspiciatur." Ad sententiam hoc loco expressam efiquae Gyges eloquitur cap. 8.: αμα δὲ κιθῶνι ἐκδυομένω συνεκουέται καὶ τὴν αἰδῶ γυνή; cuius sententiae a Plutarcho Nupt. Praecept. p. 139 C. vituperatae rationem hic quasi reddit Herodotus. Nec minus huc faciunt loci, quos Cr. adscripsit: Platonis in Re publ. V, 3. p. 452 C. p. 221 Bekk.: — οὐ πολίας χοῦνος, ἐξ οῦ τοῖς Ελλησιν ἐδόκει αἰσροὰ εἶναι καὶ γέλοια, απερ νῦν τοῖς πολλοῖς τῶν βαρβάρων, γυμνοὺς ἄνδρας ὁρᾶσσαι; atque Thucyd. I, 6 cum scholiis, Hesiodi (qui natalia nudari vetat) Εργ. 730. Tyrtaei I,

11 λην φέρει. Τότε μὲν δὴ οὖτω, οὐδὲν δηλώσασα, ἡσυχίην εἶχε ώς δὲ ἡμέρη τάχιστα ἐγεγόνεε, τῶν οἰκετέων τοὺς μάλιστα ὥρα πιστοὺς ἐόντας ἑωυτῆ, ἐτοίμρυς ποιησαμένη, ἐκάλεε τὸν Γύγεα. Ὁ δὲ οὐδὲν δοκέων αὐτὴν τῶν πρηχθέντων ἐπίστασθαι, ἡλθε καλεόμενος ἐώθεε γὰρ καὶ πρόσθε, ὅκως ἡ βασίλεια καλέοι, φοιτᾶν. ὡς δὲ ὁ Γύγης ἀπίκετο, ἔλεγε ἡ γυνὴ τάδε, Νῦν τοι δυῶν παρεουσέων, Γύγη, δίδωμι αῖρεσιν, ὁκοτέρην ,,βούλεαι τραπέσθαι ἡ γὰρ Κανδαύλεα ἀποκτείνας, ἔμε τε ,,καὶ τὴν βασιλητην ἔχε τὴν Λυδῶν, ἢ αὐτὸν σὲ αὐτίκα οῦτω ,,ἀποθνήσκειν δεῖ ὡς ἄν μὴ, πάντα πειθόμενος Κανδαύλη, ,,τοῦ λοιποῦ ἰδης, τὰ μή σε δεῖ. ἀλὶ ἤτοι κεῖνόν γε τὸν ταῦτα

21 (ex Homer. Iliad. XXII, 66 express.), ubi vid. Klotz. p. 22 et Xenophont. in Memorab. III, 11. De Lydis idem conferri vult Philostr. Iconn. I, 30 (p. 808 Olear.), quo loco utitur Winckelmann. ad velatum Herculis caput explicandum Opp. IV. p. 192. VII. p. 134. Addam de Persis, quos quamque humani corporis nudationem, capite excepto, turpissimam habuisse notant. Vid. Mongez. in Mémoir. de l'Instit. nation. T. I. p. 13.

## CAP. XI.

τῶν οἰκετέων τοὺς μάλιστα ῶρα πιστοὺς ἔοντας ἐωντῆ κ. τ. λ.] Comparat Cr. cum his ea, quae inveniuntur similia in carmine epico, cui nomen Nibelungen, nr. 29 vs. 701 p. 182. In proxime antecedentibus ad locutionem ἡσυχίην εἶχε, ubi articulus abest, conf. quae similia haud pauca protulit Struve Opuscull. II. p. 108. Formam ῶρα h. l. optimis libris probatam, cum alii ferrent ἑώρα, alii ὁρα, retinui cum recentt. edd. Plura Bredov. p. 313, cum quo eodem viro docto p. 320 intactum reliqui ἐωθεε, cuius loco Sancroft. codex ἐωθε, itemque (p. 372) καλεόμενος, ubi Dindorf. et Dietsch. καλεύμενος.

(p. 3/2) καλεομενος, ubi Dindorf. et Dietsch. καλεύμενος. ὅκως ἡ βασίλεια καλέοι] i. e. "quoties regina vocaret." Eodem modo infra III, 125. ὅκως νοι. I, 16. 100. 162. Tu vid. Hermann. ad Viger. p. 909 et quem Cr. lau-

dat Dissen. Disquisitt. phill. I. p. 25. Mox dedi đườu pro đượi. cf. ad I, 14.

ad 1, 14.

η αὐτὸν σὲ αὐτίκα οῦτω ἀποθνήσκειν δεὶ αὐτόν σὲ (pro αὐτόν σε) cum Schw., Gaisf. et
Matth. dedimus. In vocula οῦτω
insignis quaedam vis inest ad descriptionem apta, ut digito quasi
monstrans haec edixisse regina videatur: ita, "ut scilicet illum (regem) nunc mori oportet." Neque
enim haec ita dixisse videtur, ut
satellites simul digito monstrarit,
ad obtruncandum paratos. Simile
Ciceronianum illud ex orat. pro
Rosc. Am. 26, 71, "non sic nudos in
fumen proiicere," laudavit Matth.,
aliaque eius generis, ubi sit οῦτως
nostrum: "ohne weiteres, ohne Umstānde." — Caeterum non prorsus
dissimilia in Longobardorum historia de Rosamunda narrantur, quae
Helmichidis opera adhibita maritum regem Albuinum sustulit. Cf.
Fr. Chr. Schlosser. Weltgesch. II,
1. p. 82 ibiq. laud. Eandem rem
attigit Gibbon in hist. Rom. cap.
XLV (T. X. p. 369 vers. german.).

ως αν μὴ — τοῦ λοιποῦ löης]
τοῦ λοιποῦ. Hoc indicat tempus
continuum et perpetuum, illud repetitionem eiusdem facti reliquo
tempore. Docuit Hermann. ad Viger. de idiotism. pag. 706, h. l. lau-

dato.
ἀλλ' ήτοι κεθνόν γε τον ταῦτα
βουλεύσαντα κ. τ. λ.] κείνον, si

"βουλεύσαντα δεϊ ἀπόλλυσθαι, ἢ σὲ τὸν ἐμὲ γυμνὴν θηησά"μενον καὶ ποιήσαντα οὐ νομιζόμενα." Ὁ δὲ Γύγης τέως μὲν ἀπεθώυμαζε τὰ λεγόμενα 'μετὰ δὲ ἰκέτευε, μή μιν ἀναγκαίῃ η ἐνδείν διακρίναι τοιαύτην αἴρεσιν. οὐκ ὧν δὴ ἔπειθε, ἀλλ' ῶρα ἀναγκαίην ἀληθέως προκειμένην, ἢ τὸν δεσπότεα ἀπολλύναι, ἢ αὐτδὸ ὑπ' ἄλλων ἀπόλλυσθαι. αἰρέεται αὐτὸς περιείναι. ἐπειρώτα δὴ λέγων τάδε '"Επεί με ἀναγκάζεις δεσπόπτα τὸν ἐμὸν κτείνειν οὐκ ἐθέλοντα, φέρε ἀκούσω, τέω καὶ "τρόπω ἐπιχειρήσομεν αὐτῷ." Ἡ δὲ ὑπολαβοῦσα ἔφη' , Έκ "τοῦ αὐτοῦ μὲν χωρίου ἡ ὁρμὴ ἔσται, ὅθεν περ καὶ ἐκείνος ἐμὲ "ἐπεδέξατο γυμνὴν, ὑπνωμένω δὲ ἡ ἐπιχείρησις ἔσται." 'Ως 12 δὲ ἢρτυσαν τὴν ἐπιβουλὴν, νυκτὸς γινομένης (οὐ γὰρ μετίετο

Bredovium sequimur p. 120, et h. l. et aliis (v. c. I, 120, 122, 207 etc.) mutandum in *intivov*, quam formam solam Nostro in usu fuisse contendit. Equidem in his seque atque in aliis consimilibus libros scriptos sequi malim. Ad voculam ye conf. Kuehner Gr. Gr. §, 703, 2. Hartung Lehr. d. griech. Part. II. p. 357. βουλεύειν hic valet auctorem esse, statuere: de qua verbi activi significatione monuit Bredov. p. 24.

Îπέτευε, μή μιν ἀναγκαίη ἐνδεὶν διακρίναι τοιαύτην αἰρεσιν] i. e. "obsecrabat, ne ipsum necessitati illigaret diudicandue tulis optionis." Admonuit Cr. Pythagorici dicti apud Diogen. Laert. VIII. §. 14: πρωτόν τέ φασι τοῦτον ἀποφῆναι τὴν ψυχὴν κύκλον ἀνάγκης ἀμείβουσαν, ἀλλοτε ἄλλοις ἐνδεἰσθαι ζωοις. Plura, nec hoc loco Herodoteo omisso, idem Cr. in Dionys. p. 72. 74. Add. Herod. IX, 16. ἐνδεἰν ut invitis libris scriptis mutarem in ἐνδέειν, haud persuasit Bredov. p. 323 atque Dindorf p. XXIX. Neque etiam obsecutus est Dietach.

ούν ων δη ξπειθε — αίφεεται αύτος περιείναι] Annotat h. l. Matthiae, voculae ούπ ων usum apud Herodotum esse in sententiis bimembribus, ita ut alterum membrum sine coniunctione subiiciatur, ad quod proprie spectet ων (ut h. l. αίφεεται), quum negatio ad prius (h. l. ad ξπειθε) sit referenda.

Quam in rem laudat I, 59. 206. IV, 118, V, 92. Vid. eundem in Gr. Gr. §. 630, 2, a not. pag. 1291. φέφε άπούσω τέφ παὶ τφόπω έπιχειφήσομεν futurum tempus laudat Wegferus Actt. phill. Monacenss. I. p. 223 eq. in iis, quae cum coniunctivum deliberativum deposcant, futurum praebeant. Cf. etiam Creuzer. ad Plotin. de pulcrit. p. 237 et infra Herodot. I, 65. — Μοχ ὑπνωμένω: est: ,,ei, si somno penitus est oppressus." Citat Cr. Casauboniana p. 86 ed. Chr. Wolf.

## CAP. XII.

'Aς δὲ ἤρτυσαν τὴν ἐπιβουλὴν]
i. e. cum omnia ad insidias necessaria parassent s. cum de insidiis faciendis inter se constituissem. In mentem venit Homeri, qui Hi. II, 55 cecinit: πυπινὴν ἡ ρτύνετο βουλήν, ubi vide sis Heynium (qui Herodoti non immemor fuit) atque Freytag. (in comment. ad h. l. pag. 253). Idem verbum apud Herodot. I, 43. 61. II, 32. yII, 147. οὐ γὰρ μετίετο ὁ Γυτική Mediceus liber: ἐμετίετο, quod Gronovius alio loco (I, 114, ubi tamen pro ἐμετείθη nunc restitutum est μετείθη) tueri studuit. Tu vid.

oὐ γὰς μετίετο ὁ Γτη Μediceus liber: ἐμετίετο, quod Gronovius alio loco (I, 114, ubi tamen pro ἐμετείθη nunc restitutum est μετείθη) tueri studuit. Tu vid. Buttmann. ausführl. Gramm. I. p. 543. II. p. 428. Add. Bredov. p. 312. In sqq. cum Gaisf. edidi οὐ-δεμία, libris scriptis posçentibus. Vulgo οὐδεμίη.

ό Γύγης, οὐδέ οἱ ἦν ἀπαλλαγὴ οὐδεμία, ἀλλὰ ἔδεε ἢ αὐτὸν ἀπολωλέναι ἢ Κανδαύλεα) εῖπετο ἐς τὸν θάλαμον τῷ γυναικί. καί μιν ἐκείνη, ἐγχειρίδιον δοῦσα, κατακρύπτει ὑπὸ τὴν αὐτὴν θύρην. καὶ μετὰ ταῦτα, ἀναπαυομένου Κανδαύλεω, ὑπεισδύς τε καὶ ἀποκτείνας αὐτὸν, ἔσχε καὶ τὴν γυναϊκα καὶ τὴν

έσχε καί την γυναϊκα καί την βασιλητην Γύγης] Discrepant ea, quae Herodotus narravit quaeque excerpsit Aristidis scholiasta p. 138 ed. Frommel. nonnihil ab aliorum Plutarch. scriptorum narratione. Quaestt. Graecc. p. 301 Gygem exercitus ope regnum occupasse tradit, quod utrum ex Xantho, an alio aliquo Lydicarum rerum scriptore ille hauserit, ipsi Creuzero dubium vi-detur (Fragmm. historr. p. 204). Ex eodem Xantho probabiliter du-cta sunt, quae de Gyge ad Lydorum regnum evecto copiosius nar-rata exstant in Nicolai Damasceni Excerptis supra (ad cap. 8) laudatis. In his Gyges et ipse Dascyli filius perhibetur, qui ad Sadyattis (quem pro Candaule in his Excerptis poni iam supra diximus) aulam adductus regi adeo gratus exstiterit, ut ab hoc ad Mysorum regem mitteretur, cuius filiam Sadyatti sponsam af-ferret. Sed iuvenis eximiae formae captus puellae amore eam in itinere tentat repugnantem idque post Sadyatti enarrantem, qui confestim Gygem interfici iubet. De quo Gyges cartior factus effugit; deinde sedition mota Sadyattem interfecit Lydosque quamvis initio indignatos duxit partes ac denique Delphici dei iussu recours dei iussu regnum assumsit, Sadyattis uxore in matrimonium ducta. Fabulis magis exornata Platocta. Fabulis magis exornata Platonis est parratio de Gyge eiusque annulo marifico, de Re publ. II, 3. pag. 359 s. pag. 37 Ast., quam tot deinceps celebrarunt, laudante Astio ad h. l. p. 393 coll. Xenophont. Cyropaed. VII, 2, 24, quibus Cr. addit Nonni narrat. in Creuz. Melett I p. 72 c. pot 28 at quae. Melett. I. p. 72 c. not. 28, et quae leguntur disputata in Menagianis II. p. 299 de Gyge, qui primus artem feminas castrandi invenerit. Ad

Cosmas ad carm. Gregor. Nazianz. Cosmas ad carm. Gregor. Nazianz. in Angel. Mai. Spicileg. Rom. II.
p. 304 seq. Ad historiae fidem si haec revocare velis, mihi utique Herodoti narratio praeferenda videtur, tum quod Herodotum Lydicae regionis et historiae omnino valde gnarum fuisse putem, tum quod orientalium regnorum conditionem conversionesque quales anud orientalium regnorum conversionesque quales anud orientalium. conversionesque, quales apud orientales in gynaeceis fiunt, respicienti haec quam maxime accommodata videbuntur. At vero ad mythologiam quoque antiquissimam fabularumque rationes ea pertinere, quae Plato, alii, de Gyge memoriae prodiderunt, nemo non videt. Nec tamen meum esse talia explicare et ad liquidum perducere bene sentio. ad inquidum perducere bene sentio. Idem quodammodo valet de Candaule, qui Lydorum sermone Hercules est, quoque inde ad solares rationes perducimur, cum Gyges ille fabulosus, qui Candaulem opprimit annuli illius miri ope, non minus ad huiuscemodi rationes coelestes at percenting perfinere videstur. que cosmogonias pertinere vidatur, ubi non minor solis, quam aquae est locus. Sed hace et alia adumbravit Creuzer. in epistt. Homericc. ad Hermann. p. 103-106. Nec minus feminae nomen, quam silentio praetermisit Herodotus, ad fabulas quodammodo spectat, si quidem Nysia s. Nyssa ea in memoriam vocare possit, quae vulgo apud nos quo-que traduntur de Nyxis (Wassernyxen), aut quod genii quidam, qui veterum Penatibus similes reperiuntur, Danis, Suecis Normannisque dicuntur Nissen. Sed totum adscridicuntur Nissen. Sed totum adscribam locum Hephaestionis, qualilegitur in Photio ed. Imm. Bekker. p. 159: ,,ώς ἡ Κανδαύλου γυνή, ἡς Ἡρόδοτος οὐ λέγει τοὕνομα, Νυσία (al. Μυσία h. l.) ἐκαλεῖτο ἡν καὶ διμορον καὶ ὀξυωπεστάτην φασὶ γενέσθαι, τὸν δρακοντίτην

13 του χρόνου γενόμενος, εν ιάμβφ τριμέτρφ επεμυήσθη. Έσχε δε την βασιλητην και εκρατύνθη έκ του έν Δελφοίσι χρηστηρίου. ώς γάρ δή οί Λυδοί δεινον έποιεῦντο το Κανδαύλεω πάθος και έν δπλοισι ήσαν, συνέβησαν ές τώυτὸ οι τε τοῦ Γύγεω στασιώται καί οί λοιποί Λυδοί, ην μέν δή το χρηστήριον άνέλη μιν βασιλέα είναι Λυδών, τον δε βασιλεύειν ην δε μή, αποδοῦναι ὀπίσω ές Ἡρακλείδας τὴν ἀρχήν. ἀνεϊλέ τε δὴ τὸ χρηστήριου, και έβασίλευσεν ούτω Γύγης. τοσόνδε μέντοι είπε ή Πυθίη, ως Ήρακλείδησι τίσις ήξει ές του πέμπτου ἀπόγουου Γύγεω. τούτου τοῦ ἔπεος Λυδοί τε καὶ οί βασιλέες αὐτῶν λόγον οὐδένα έποιεῦντο, πρὶν δὴ ἐπετελέσθη.

Την μέν δη τυραννίδα ουτω έσχον οί Μερμνάδαι, τους Ήρακλείδας ἀπελόμενοι. Γύγης δε τυραννεύσας ἀπέπεμψε άναθήματα ές ⊿ελφούς οὐκ όλίγα. άλλ' ὅσα μὲν ἀργύρου

Οὖ μοι τὰ Γύγεω τοῦ πολυχούσου μέλει.

#### CAP. XIII.

καὶ ἐν ὅς τοι ἢσαν] Male non-nulli ἔνοπος, confusione satis fre-quenti. Vid. Wesseling, ibique lau-datt. De Lydis admodum tumultuantibus, mox vero a Gyge sedatis es conditione, ut Delphos mitterentur deum sciscitaturi, multa traduntur in Nicolai Excerptis supra untur in Nicolai Excerptis supra laudatis p. 385 Muell., quae cum Herodoteis in eo quoque consentint, quod deum edixisse narrant: ὅτι τοὺς Ἡρακλείδαις εἰς πέμπτην γενεὰν ῆποι τίσις παρὰ τῶν Μερμναδῶν.

συνέβησαν πτώντὸ οί τε τοῦ Γύγεω στασιώται κ. τ. λ.] i. e. ,,convenit inter Gygis factionem et reliquos Lydos, ut, quando scilicet oraculum hunc regem Lydorum esse dixisset, hicce (Gyges) regnaret; sin minus, ut Heraclidis regnum restitueret." Particulam  $\delta \dot{\eta}$ , quae male a quibusdam codd. abest, haud sine quadram vi orationi insertem esse viv busdam codd. abest, new dam vi orationi insertam esse, vix rò χρηστάριον κ. τ. λ. et in fine capitis: πριν δη επετελέσθη. Vid. Heller. in Schneidewini Philolog. VIII. p. 284. De loco ipso

Cr. confert Eustath. ad Odyss. III, 225. p. 122 infr. ed. Basil. De structura, qua verbum συνέβησαν hic excipit infinitivus, vid. Schaefer. ad Lambert. Bos. de Ellips. p. 784., cui tamen αστε in his omissum esse statuenti recte, si quid video, oblocutus est Hermann. in Dissert. de Ellips. et Pleonasm. in Wolfii et Buttmann. Museo stud. antiq. Vol. I. p. 195. Cf. Herod. 41, 79. vol. 1. p. 195. Cf. Herod. 1, 79.

— Mox pro τόνδε βασιλεύειν scripsi τὸν δὲ, monente Buttmanno in Excurs. XII ad Demosthen. Mid. p. 158, ut II, 39, ubi vid. nott.

ηξει ἐς τὸν πέμπτον ἀπόγονον Γύγεω] Qui Croesus erat, vid. infra I, 91.

## CAP. XIV.

Γύγης δε τυραννεύσας άπέπεμψε άναθήματα ές Δελφούς] τυραν-νεύσας hic verte: "cum regnum oc-cupasset s. adeptus esset." Est hace aoristi participiorum vis de rebus transeuntibus, quam illustravit Har-mann. ad Viger. p. 774, ubi mann. ad viger. p. 174, ubi aged quoque locum laudat, ita vertens: "regnum occupavit et misit." Simili modo βασιλεύσας II, 2, ubi vid. nott. Ad vocem τυραννεύειν cf. quae su-

pra ad cap. 6 laudavimus.
ἀλλ' ὅσα μὲν ἀργύρου ἀναθήκατα ἔστι οἱ πλειστα ἐν Δελφοὶσι]
6. ..sed arantas and πλειστα ἐν e.,,sed argentea quidem cius doΉετίωνος. Ούτος δε ο Γύγης πρώτος βαρβάρων, των ήμεις 8 ζδμεν, ές Δελφούς ἀνέθηκε ἀναθήματα, μετὰ Μίδην τὸν Γοοδίεω, Φουγίης βασιλέα. ἀνέθηκε γὰο δη καὶ Μίδης τὸν βασιλήτου θρόνου, ές του προκατίζων έδίκαζε, έόντα άξιοθέητου.

Kruse Hellas II, 2. p. 85, qui the-sauros istiusmodi, quorum mentio fit apud veteres, recenset, atque

sauros istusmout, quorum mento fit apud veteres, recenset, atque C. F. Hermann: Gottesdienstl. Alterth. §. 19. not. 16.

Ούτος δὲ ὁ Γύγης πρῶτος βαρ-βάρων, τῶν ἡμεῖς ἔθμεν π. τ. λ.]
Phanias ac Theopompus Gygem Phanias ac Theopompus Gygem omnino primum fuisse memorant, qui Delphos donaria miserit. Vid. Athen. VI, 4. p. 231 E. T. II. p. 390 ed. Schweigh. Quos Xanthum imprimis secutos esse, cum Creuzero suspiceris licet, qui de hisce Lydorum donariis laudat Heyne Opuscc. Acadd. V. p. 347. Paciaudi Monumentt. Peloponn. II. p. 51 sag. Opusce. Acadd. V. p. 347. Paciaudi Monumentt. Peloponn. II. p. 51 sqq. et Ramshorn. Commentat. de sta-tuarum multitud. et de donariis Delph. Altenburg. 1814. p. 22 sqq. Propter haec tam splendida dona-ria non mirum est Gygem ad tantam celebritatem pervenisse, ut eius divitiae apud Graecos in proverbium abierint. Hinc Archilochus cecinerat (vid. locum laud. ad cap. 12 fin.):

οὖ μοι τὰ Γύγεω τοῦ πολυχούσου μέλει.

Quod expressit Anacreontici carmi-

nis auctor, nr. XV:
οῦ μοι μέλει Γύγαο
τοῦ Σαρδίων ἄνακτος.

Hinc celebratur vulgo Γύγου πλοῦτος non minus atque Croesi opulentia, quocum ipse Gyges passim iungitur. Vid. quae laudavit Cr. iungitur. Vid. quae laudavit Cr. in Fragmm. historr. p. 203 sq. et in Melett. I. p. 72 not. 28 ad Nonni narrat.; qui nunc addit Dracon. de metris p. 33 (coll. 117) propter versiculos illic allatos, ubi syllabam priorem in voce Γύγης longam esse grammaticus contendit.

μετά Μίδην τὸν Γορδίεω] Occurrunt in Lydica historia plures reges, quibus vel Midae vel Gordii nomen tribuitur. Qui hic nominatur Midas, eundem esse suspicatur Wesselingius, quem Eusebius collocat Olymp. X, 4. Quod si verum, ille regnum accepisse putandus erit 738 a. Chr., i. e. viginti duobus ante annis quam Gyges ad regnum evectus est. Hunc Midam in sella regia sedentem iudiciumque feren-tem in vasculo Etrusco Musei Gregoriani repraesentatum videmus: id quod ad Herodoti verba illustranda admodum valet; vid. Panofka in Archäolog. Zeitung 1844. n. 24. p. 393 seq. Ad eundem Midam referunt monumentum in ipsa Phrygis detectum a doctissimo viro Leake, rupibus incisum literisque vetustis inscriptum, quibus *Midae* regis nomen contineri volunt. Vid. Osann: Midas oder Erklärungsversuch etc. (Lips. et Darmstadt. 1830), qui hoc monumentum copiose tractat, quod idem exhibuerunt Texier Descript. de l'Asie mineure I. p. 154 Pl. 56 et Stewart Descript. of some ancient monuments with in-scrippt. etc. 1842. Alterum Midam, qui taurini sanguinis haustu vitam finivit, Eusebius post Olymp. XXII, 2 sive anno 695 ante Chr. n.: a quo ipso diversus ille *Midas*, de quo Herodotus I, 35. 45. Ad fabulosum *Midam* pertinebunt Midae horti in Macedonia apud Nostrum VIII, 138 ubi vid. nott. Tu vide omnino Osann. l. l. p. 36 seqq. 57 seqq. Osann. l. l. p. 36 seqq. 57 seqq. Clinton Fast. Hell. I. p. 345 seq. Boettigero (Att. Mus. I, 2. p. 354), qui Midae nomine regem omnino significari contendit, obloquitur Osann. l. l. p. 17.

ές τὸν προκατίζων ἐδίκαζε] i. e. ές τὸν προκατίζων ἐδίκαζε] i. e. ,,in qua (sella regis) praesidens ius dicere solebat." Praepositionis ἐς usum in his ac similibus illustrant loci Herodotei I, 109. III, 14. 64. IV, 146. V, 12. 25. 26. VII, 15. 16. §. 1. 17. VIII, 71. Add. Kuehner. Gr. Ç. 622. Pro ἐδίκαζε Fritsch. (Kritik d hisheric Grammatt n. 45) (Kritik d. bisherig. Grammatt. p. 45) scribi mavult ἐδίκασε: sed vid. Mehlhorn in Allg. Litt. Zeit. 1840

πείται δε ο θρόνος ούτος, ένθα περ οί του Γύγεω πρητήρες. ό δὲ χρυσὸς οὖτος καὶ ὁ ἄργυρος, τὸν ὁ Γύγης ἀνέθηκε, ὑπὸ Δελφών καλέεται Γυγάδας έπὶ τοῦ αναθέντος έπωνυμίην. Έσεβαλε μεν νυν στρατιήν και ούτος, επεί τε ήρξε, ές τε Μίλητον και ές Σμύρνην, και Κολοφώνος τὸ ἄστυ είλε.

nr. 122. p. 365. Mox reliqui zeiται; vid. I, 9 et conf. Bredov. p. 377. Ad formam Μίδην, a recentt. edd. conversam in Μίδεα, conf. I, 8

ibique allata.

ό δὲ χουσός ούτος καὶ ὁ ἄργυ-οος — ὑπὸ Δελφῶν καλέεται Γυ-γάδας ἐπὶ τοῦ ἀναθέντος ἐπωνυμίην] i. e. "aurum vero istud et argentum — a Delphis vocatur Gygaeum gentum — a Delphis vocatur Gygaeum de illius, qui dedicaverat, nomine."
Respexit haec Himerius Sophista 19, 1 (ubi cf. Wernsdorf. p. 276): ὁ δὲ ἡμέτερος πλοῦτος οὐ χονσός τις Γυγάδας ἢ Λύδιος. In Herodoteis verbis notare licet usum praepositionis ἐπὶ (ἐπὶ τοῦ ἀναθέντος) in bisce hand infrequentem. ros) in hisce haud infrequentem: I, 94 ibiq. not. IV, 45. 107. 148. 149. V, 65 etc. Conf. Kuehner. Gr. §. 611, I, 3, b. Aliam formulam καλείν τι ἐκεί τινι Heindorfius explicuit ad Platon. Cratyl. p. 163. In accusativo ἐκωνυμίην, ex abundantia quadam orationis haud infrequenti addito, minime haerendum. Est autem ἐκωνυμίη hic fere idem quod οὔνομα, appellatio, denominatio, ut I, 94 fin. 173. II, 4. IV, 45. 148. V, 65. ἐσέβαλε — στρατιήν] Plerumque (v. I, 17. 18 etc.) accusativum hunc huic verbo addit Noster; Pausanias dativum. De quo monuit Siebelis 611, I, 3, b. Aliam formulam xaleis

dativum. De quo monuit Siebelis ad Pausan. II, 36. §. 5.
έσέβαλε μέν νυν στρατιήν καὶ οῦτος — ἔς τε Μίλητον καὶ ἐς Σμύρτην] Huc Larcherus refert, quae de bello quodam inter Sardianos et Smyrnaeos gesto leguntur ex Dosithei Lydicorum libro tertio excerpta apud Plutarch. Moral, p. 312 sq. ubi vid. Wyttenbach. Annotatt. p. 86. Sardiani Smyrnaeos obsidione presserunt nec ante recessuros se denuntiarunt, quam Smyrnaei uxo-rum suarum copiam ipsis fecissent.

Quod isti ita exsecuti sunt, ut ex ancillae cuiusdam consilio servas laute vestitas ornatasque feminarum loco Sardianis permitterent, qui cum ab his defatigati essent, qui cum ab his deiaugati essent, mox a Smyrnaeis occupati, ipsi capti sunt. Tradit autem Pausanias IX, 29. §. 2. Minnermum poetam versibus elegicis Smyrnaeorum pugnam cum Gyge descripsisse; quae si ea fuit, de qua retulit Do-sitheus, haud miramur poetam, re-bus amatoriis canendis deditum, tale argumentum sibi sumsisse canendum. Si vero, quae Schoene-manni est sententia (in Comment. de vita et carmm. Mimnermi, Gotting. 1823. p. 2), huic pugnae ipse interfuit Mimnermus, poetae aeta-tem circa Olymp. XX, 5 ann. 700 a. Chr. n., quo fere tempore Gyges hanc expeditionem fecisse putatur, collocandam esse idem arbitratur Schoenemann. p. 7., cum vulgo Suida potissimum auctore Mimner-mum circa Olymp. XXXVII sive 630 ante Chr. n. floruisse ponant; vid. modo Clinton. Fast. Hellen. I. p. 207. In hoc vero bello insigne quoddam Smyrnaeorum ex-stitisse facinus, vel illud documento esse poterit, quod Aristomenes Mes-senios excitans ad fortiter resistendum Smyrnaeorum exemplum hoc proponit, ut scribit Pausanias IV, 21, 3. De ipso Mimnermo qui ege-runt, laudavi omnes in Pauly Real-

runt, laudavi omnes in Pauly Real-encyclop. V. p. 33.

Koλοφῶνος τὸ ἄστυ εἶλε] Colo-phonem arce excepta illum cepisse vulgo intelligunt. Sed monet cen-sor in Ephemerr. Ienenss. 1817. nr. 164. p. 372 ἄστυ opponi hic urbis finibus agrisque s. ditioni, quae ipsa in Mileto ac Smyrna sit intelligenda. Alioquin accuratius Nostrum fuisse locutum ille arbitra-

άλλ' οὐδὲν γὰο μέγα ἔργον ἀπ' αὐτοῦ ἄλλο ἐγένετο βασιλεύσαντος δυῶν δέοντα τεσσεράκοντα ἔτεα, τοῦτον μὲν παρήσομεν 15 τοσαῦτα ἐπιμνησθέντες. "Αρδυος δὲ τοῦ Γύγεω μετὰ Γύγην βασιλεύσαντος μνήμην ποιήσομαι. οὖτος δὲ Πριηνέας τε εἶλε ἐς Μίλητόν τε ἐσέβαλε. ἐπὶ τούτου τε τυραννεύοντος Σαρ-

άλλ' οὐθὲν γὰο μέγα ἔργον ἀπ' αὐτοῦ ἄλλο ἐγένετο] Schaeferus hunc locum landans in Melett. critice. p. 75 legi vult ὑπ' αὐτοῦ; invitis omnibus libris, quorum auctoritatem satis tuetur usus linguae, cum haud raro id, quod omnino ex aliquo profectum est, praepositione ἀπὸ indicetur, ut II, 54 ubi vid. nott. Ac probatur etiam iste usus Pausaniae imitatione, de qua dixit Siebelis. ad I, 7. §. 3. Melius distinctione loco nostro prospexit Schaeferus, cum puncto maiori, quod ante τοῦτον μὲν παρήσομεν vulgo inveniebatur, sublato minorem hic distinctionem poneret. Quare secuti eum sumus cum recentt. editt. — ἀλλὰ γὰρ simili modo Noster dixit II, 116. 139. V, 3. IX, 27. 93. 109. Conf. Elmsley ad Euripid. Heraclid. 480. — Quod ad rem attinet, bellum utique Gygis cum Magnesiis memoratur Nicolao Damasceno (p. 453) p. 51. 52. Orefl. (Fragmm. Graecc. hist. III. p. 395 ed. Mueller.), qui e Xantho probabiliter sua desumsit, monente Creuzero in Fragmm. historr. p. 202. Nec quidquam apud Herodotum de fabulosa pugna Lydorum cum Amazonibus. Cf. ibid. et p. 183.

δυῶν δέοντα τεσσεράκοντα έτεα] δυῶν Ionum ex dialecto, ut I, 94. 130. III, 131. IV, 1. 89. 90. Vid. Bredov. p. 279 seq. Hinc male Suidas h. l. citans et Saucrofti liber vulgarem hic substituunt formam δυοῖν. De ipsa temporum ratione vid. supra nott. ad I, 12 fin.

## CAP. XV.

"Λοδυος δὲ τοῦ Γύγεω — βασιλεύσαντος κ. τ. λ.] Ad hunc Ardyn, Gygis filium, atque inde Ecbatana ad Phraortem, Medorum regem, ire cogitabat Aristomenes, quum Messeniaco bello altero finito Rhodum se reciperet, Damageto Jalyssi regi filiam adducturus coniugem. Sed morte oppressus exsequi non potuit. Vid. Pausan. IV, 24, 1. Tempora ipsa conveniunt: namque bellum Messeniacum finitum est Olymp. XXVIII, 1 s. 668 a. Chr. n. Ardys autem iam decem ante annis patri in regno successerat idque, ut Noster cap. 16 tradit, per quadraginta novem annos tenuit. Ipsa Lydico-rum regum series apud Eusebium (cf. p. 27 ed. Ang. Mai) cum Herodoteis sic satis congruit; in Nicolai Damasceni Excerptis nuper erutis plane alia ex parte legi iam supra ad I, 8 dixi. Etenim ante Gygem ponitur Sadyattes, qui apud Herodotum Ardyn excipit (cap. 16); ante hunc rex laudatur Adyattes, qui duos habuit filios, Cadyn et Ardyn, qui et ipse, modo sani sint numeri, septuaginta annos regnasse dicitur. Sed in his aliisque consimilibus mihi vel Epitomato-ris culpa nonnihil turbatum viris culpa detur.

detur.

ἐπὶ τούτου τε τυραννεύοντος
Σαρδίων Κιμμέριοι ἐξ ἡθέων ὑπὸ
Σπυθέων τῶν Νομάδων ἐξαναστάντες κ. τ. λ.] Meminit huius rei
Eustathius ad Homeri Odyss. XI,
14. p. 416, 14. ed. Basil., Herodoti
non oblitus. Sed propius huc spectant Strabonis verba lib. XIII. p.
930 s. 627 ed. Casaub. XIV. p.
958 s. 647 sq. ed. Casaub. coll.
Clement. Alexandr. Stromat. I. p.
398. Illo Strabonis loco haec leguntur: φησί δὲ Καλλισθένης, ἀλῶναι τὰς Σάρδεις ὑπὸ Κιμμερίων
πρῶτον, εἶθ ὑπὸ Τρήφων καλ
Λυκίων, ὅπες καὶ Καλλίνον δηλοῦν τὸν τῆς ἐλεγείας ποιητήν;
ubi, quae dicitur Trerum atque Ly-

δίων Κιμμέριοι έξ ήθέων ύπὸ Σπυθέων τῶν Νομάδων έξαναστάντες ἀπιπέατο ές τὴν ᾿Ασίην καὶ Σάρδις πλὴν τῆς ἀπροπόλιος εἶλον.

\*Αρδυος δε βασιλεύσαντος ένος δέοντα πεντήποντα έτεα, 16

ciorum invasio, haud alia atque Cimmeriorum, de qua h. l. Herodotus, qui cum Treres ad Cimmerios pertineant, latiori usus fuerit appellatione. Vid. not. ad I, 6 et Franck. Callin. p. 109 sqq. coll. p. 95 ibiq. Dodwell. in Exercit. II. de aetate Pythag. p. 109 sq. Add. Wyttenb. ad Plutarch. Moral. (p. 330 D.) p. 116. Vol. II. Animadverss. Quum vero temporum ratio adversetur, Franckius l. l. p. 111 Strabonis verba sic transl. p. 111 Strabonis verba sic trans-posita vult: φησί δὲ Καλλισθένης αλώναι τὰς Σάρδεις ὑπὸ Κιμμε-ρίων πρώτον, ὅπερ καὶ Καλλίνον sententia, multum ante Archilochi indeque etiam Gygis et Ardyis tempora vixit, ut adeo altera Cimmeriorum invasio in ipsius aetatem minime cadere potuerit. Quod utrum verum sit, nec ne, nec supra ad verum sit, nec ne, nec supra ad cap. 6 disquirendum censui, neque hic disquiram, cum pronum sit, in eiusmodi locis sine librorum vetustorum auctoritate quid mutare, nec omnino Callini aetas, ut qui Homero proximus vixerit, tam certa videatur, quin dubii nihil relinquatur. Quodammodo tamen assensus est Franckio G. E. Weber in libro de elegicis Graecorum poetis (verde elegicis Graecorum poetis (vernaculo sermone), ubi Callinum intra octavum et nonum seculum a. Chr. n. vixisse contendit; conf. (T. II.) p. 415. Utut est, equidem persistere malim in ea sententia, quam ad cap. 6 posui, Herodotum de una modo Cimmeriorum invasione loqui, neque aliorum scriptorum testimonia, si forte discordant, aut ne concordent a viris doctis sollicitantur, illius auctoritati praeferenda videri. Quam eandem sententiam pronuntiavit, qui omnem hanc quaestionem denuo pertracts-

vit, Westermann. De Callisthen. Olynth. P. II. 3. p. 11 seqq. sans demonstrans esse Strabonis verba a Franckio tentata Callinumque floruisse sub Olymp. XXXVI docens. Lygdamidis, qui dux Cimmeriorum in hac expeditione, aut, ut Franckius vult, in priori, perhibetur, Herodotus nullam facit mentionem. Vid. tamen Callimach. Hymn. in Dian. 251. Strab. I. p. 61 s. 108 et Hesych. s. v. II. p. 502. Ad Lydiam usque et Ioniam ille progressus, deinde Sardibus captis in Cilicia obiisse fertur. Idem Dianae Ephesiae templum combussit aut certe se facturum combussit aut certe se facturum esse minatus est. Cf. virr. doctt. ad Hesych. l. l. et Franck. Callin. p. 111 sq.

p. 111 sq.

Κιμμέριοι ἐξ ἡθέων ὑπὸ Σκυθέων τῶν Νομάδων ἐξαναστάντες]

Attulit Suidas ἐξ ἡθέων ιόπον interpretans: ἐκ τῶν συνήθων τόπων, in quibus alterum Nostri locum II, 142 respexisse quoque videri potest, quamquam utriusque loci ratio dispar. ἡθεα s. ἡθη iam Homero sunt domicilia, sedes fixae; unde ad Herodotum aliosque Ionicos scriptores transiit hic vocis usus, a quo ne Attici quidem prorsus abstinent. Sed de his copiosius admonuit G. I. Bekkerus meus in Specimine Philostrateo, quod prodiit Heidelbergae 1818. p. 30 sq. Ad rem conf. Herod. I, 103. 104.

και Σάρδις — είλον Σάρδις

καὶ Σάρδις — είλον] Σάρδις accusativi pluralis est forma Ionica, ut πόλις, ὄψις, alia apud Nostrum, de quibus omnia dabit Bredov. p. 264. Quod antecedit ἀπικέατο, a Dietschio et h. l. et I, 152 mutatum in ἀπίποντο, aoristi sec. est forma, non confundenda cum plusquamperfecti forma ἀπίπατο, de qua vid. I, 2. Conf. etiam Bredov. p. 331 seq.

έξεδέξατο Σαδυάττης ὁ "Αρδυος καὶ έβασίλευσε έτεα δυώδεκα" Σαδυάττεω δε 'Αλυάττης. Οὖτος δε Κυαξάρη τε τῷ Δηϊόκεω απογόνφ επολέμησε και Μήδοισι, Κιμμερίους τε έκ τῆς 'Ασίης έξήλασε, Σμύρνην τε την από Κολοφώνος κτισθείσαν είλε, ές Κλαζομενάς τε έσέβαλε. ἀπὸ μέν νυν τούτων οὐκ ὡς ἦθελε ἀπήλλαξε, άλλὰ προσπταίσας μεγάλως. ἄλλα δὲ ἔργα ἀπεδέ-17 ξατο έων έν τη άρχη άξιαπηγητότατα τάδε. Ἐπολέμησε Μιλησίοισι, παραδεξάμενος τον πόλεμον παρά τοῦ πατρός. ἐπελαύνων γὰρ ἐπολιόρκεε τὴν Μίλητον τρόπω τοιῷδε · ὅκως μὲν είη έν τη γη καρπός άδρός, τηνικαῦτα έσεβαλλε την στρατιήν. έστρατεύετο δε ύπο συρίγγων τε και πηκτίδων και αύλοῦ γυ-

## CAP. XVI.

Σαδυάττης ὁ Αρδυος] De hoc rege exstat narratio apud Nicolaum Damascen. (p. 453) p. 52 ed. Orell. (s. III. p. 396 Fragmm. hist.). Ibidem (p. 53) sequitur narratio de Alyatte, Sadyattis filio, iuvene libidinoso, viro posthac continentissi-mo, qui Smyrnam cepit. Eodem spectant, quae leguntur in Heerenii Biblioth. d. alt. Lit. u. Kunst I, 6. p. 20, ubi laudatur Xenophilus, Lydicarum rerum scriptor. Sed illa, quae Nicolaus habet, e Xantho et ipso rerum Lydicarum auctore desumta esse iudicat Creuauctore desumta esse indicat Creuzer. Fragmm. historicc. p. 202 sqq. In aliis Nicolai Damasceni Excerptis de Sadyatte, qui a Gyge regno pulsus Herodotei Candaulis locum fere obtinet, plane alia tradi supra iam (ad I, 8.•15) monuimus.

1am (au 1, ο. ο. 13) morumus.

Οὐτος δὲ Κυαξάφη τε τῷ Δηϊόκεω ἀπογόνω ἐπολέμησε κ. τ. λ.]
Plura infra I, 74. Quo enim tempore Lydis praeerat Ardys, Alyattae avus, Medis imperabat Phraortes, Cyaxaris pater. Obiit Ardys
anno 629 a. Chr., Phraortes 635

Chr. a. Chr.

Σμύονην τε τὴν ἀπὸ Κολοφῶνος πτισθείσαν εἶλε] Reiskium scribi iubentem: τὴν ἄνω Κολοφῶνος, sane mittamus. Videturenim ignoratio usus praepositionis ἀπὸ, quae ad locum refertur, unde coloni profecti sive egressi fuerint, talem coniecturam peperisse. Quo

autem sensu Smyrna dici possit Colophoniorum colonia, id mani-festum fit ex I, 150, additis iis, quae ad I, 140 notata sunt. ουκ ώς ήθελε ἀπήλλαξε],,non

ita, ut voluerat, discessit," i. e. male tractatus, clade accepta; quod ipsum continuo additur. Similis elocutio-nis exemplum ex Euripidis Andromache afferunt vs. 1168: δέχει γὰς τὸν Αχίλλειον σκύμνον ἐς οἴκους, οὐχ ὡς σὰ θέλεις. Atque Herodo-tus ipse infra I, 32: — πολλὰ μὲν ἔστιν ἰδεὶν, τὰ μήτις ἐθέλει. — In verbis ἀπὸ τούτων noli haerere; subaudias licet πολιητέων, recte

monente Bredov. p. 222. ἄλλα δὲ ἔργα ἀπεδέξατο κ. τ. λ.] "verum alia perfecit, dum regnum tenebat, memoratu dignissima, haecce." Ad αποδείκνυσθαι conferentur, quae ad procemium disputavimus.

# CAP. XVII.

οπως μέν είη] Conf. ad I, 11. — καρπός indicat fructus satorum, fruπαρπος indicat fructus satorum, frages, quae distinguntur ab arborum fructibus. Vid. quae dixi in Creuzeri Melett. III. p. 75. Spectatur autem messis instantis tempus, quod aliis dicitur περί τὴν ὡραίαν. Nam καρπὸς ἀδρὸς significat fruges alis dictur περί την ωραίαν. Nam καρπὸς ἀδρὸς significat fruges adultas, notante Schaefer. ad Lambert. Bos. de Ellips. p. 577. Puerum adultum Herodotus IV, 180 dixit παιδίον άδρόν.

ἐστρατεύετο δὲ ὑπὸ συρίγγων τε

και πημτίδων και αύλοῦ γυναι-

9 ναικητου τε και άνδρητου. ώς δε ές την Μιλησίην απίκοιτο, οικήματα μεν τα έπι των αγρων ουτε κατέβαλλε, ουτε ένε-

κητου τε καὶ ἀνδρητου] ὑπὸ συρίγγων est: ad cantum, ad sonum fistularum; quod satis notum dicendi genus illustrat Matth. Gramm. Gr. genus illustrat Matth. Gramm. Gr. §. 592, 6. p. 118 sq. Et quamquam plures gentes antiquitatis accepimus ad tibiae sonum in pugnamingressas (vid. Siebel. ad Pausan. X, 15. §. 2), hic etiam locus eo valet, ut et luxuriem mollitiemque Lydorum declaret et musices pripardia atque incrementa Lydorum mordia atque incrementa Lydorum genti vindicet, cuius omnino in hac creue. attulit ad Xanthum in Fragmm. historice. p. 156. add. Orelli Suppl. nott. ad Nicol. Damasc. p. 57 sq. Non enim tantum Lydorum musica ars in universum praedicatur (cf. Th. Mencke Ly-diacc. p. 31 seqq.), verum etiam instrumenta eorum musica; quorum hoc loco primum memorantur fistulae, de quibus monitu vix opus. znatides quae deinceps laudantur, earum apud Homerum quidem nulearum apua Homerum quidem nulla mentio; sed occurrit  $\pi\eta\pi rl_{\Sigma}$  in Orphei Argon. vs. 411 et in Anacreont. VI, 10, ubi conf. Fischerum. Add. Athen. IV. p. 183 A. XIV. p. 635 B. Gesnerus ad Orphei l. l. pro eodem instrumento della conferente della conference de vult atque την φορμιγγα, alii cum magade confundunt. Atque omnino lyrae genus idque antiquissimum fere fuisse videtur, quod Lydi vel ipsi invenerint vel certe excoluerint valdeque in usu habuerint. Cf. quos laudat Ast. ad Plat. Polit. 111, 10. p. 456 Comm. (p. 399. p. 132 Bekk.). Tertio loco appellatur avilos sive tibia, cuius mentio in rebus Lydicis aut Phrygicis neminem advertet. Sed maius negotium hoc loco exhibent verba addita ὑπ' (αὐλοῦ) γυναικητου τε καὶ ἀνδοητου, quae ne Gellius quidem recte intellexit, cum in Noctt. Atticc. I, 11 haec scriberet: "Alyattes autem, rex terrae Lydiae, mo-re atque luxu barbarico praeditus quum bellum Milesiis faceret, ut Herodotus in historiis tradit, con-

cinentes fistulatores et fidicines atque feminas etiam tibicinas in exercitu atque in procinctu habuit, lacitu atque in procinctu nasouit, nascivientium delicias conviviorum."

Quae si legeris, eam in opinionem induci poteris, απλον γυναικήτον esse tibiam, quae a feminis infletur, αὐλον ἀνδοηίτον, quae a matheralization on molina iom vidit Lar ribus. Quo melius iam vidit Lar-cherus, αὐλον γυναικήτον eam esse, quae sonum molliorem et acutiorem redderet; ἀνδογίον, cuius so-nus gravior esset. Addit Boettiger (Ueber die Lydische Doppelfiöte in Wieland. Attisch. Mus. I. 2. p. 334 2. p. 334 sqq.), illam videri probabiliter cam, quae Romanis sit tibia sinistra, alteram (masculam) eam, quae Ro-manis dextra appelletur. Quae enim dextra manu canatur tibia, efficere eum sonum, qui nobis Bass dica-tur, sinistram tibiam eum, qui nobis est Discant. Quod vero idem vir doctus l. l. p. 335 sq. hine originem atque initia elegorum, qui ad tibiarum sonum cantati fuerint, repetit, Callini ut primi elegorum poetae carmina respiciens, in eo acrem adversarium nactus est Franckium in Callino p. 118 sqq. 131 sqq., qui quo singula Boettigeri argumenta convelleret, ex Herodoti verbis omnino quidquam de Callini elegis concludi posse negat, idque etiam temporis spatio, quod mul-tum inter Callinum, elegiaci car-minis inventorem, et Alyattem, de cuius musica militari Herodotus loquatur, intercedat, comprobatum putat. Sed pertinet hoc magis ad Callini aetatem, de qua diximus ad I, 15. Praeterea consulatur Athenaei locus, quem Cr. adscripsit, XI. p. 517 ibiq. Schweigh. VI. p.

οὖτε ἐνεπίμποη — ἐστάναι] i. e. neque incendebat, neque fores avellebat, scd intacta stare sinebat s. relinquebat. ἐνεπίμποη Dindorf. quidem et ipse dedit, sed in Praefat. p. XXXVIII proposuit ἐνεπίμποα. Tu vide Bredov. p. 397., quo auctore (p. 44) cum Bekkero aliisque

πίμποη, οὖτε θύρας ἀπέσπα, ἔα δὲ κατὰ χώρην ἑστάναι· ὁ δὲ, τά τε δένδρεα καὶ τὸν καρπὸν τὸν ἐν τῆ γῆ ὅκως διαφθείρειε, ἀπαλλάσσετο ὀπίσω. τῆς γὰρ θαλάσσης οἱ Μιλήσιοι ἐπεκράτεον, ὥστε ἐπέδρης μὴ εἶναι ἔργον τῆ στρατιῆ. τὰς δὲ οἰκίας οὐ κατέβαλλε ὁ Λυδὸς τῶνδε εῖνεκα, ὅκως ἔχοιεν ἐνθεὖτεν ὁρμεώμενοι τὴν γῆν σπείρειν τε καὶ ἐργάζεσθαι οἱ
Μιλήσιοι, αὐτὸς δὲ, ἐκείνων ἐργαζομένων, ἔχοι τι καὶ σίνε18 σθαι ἐσβάλλων. Ταῦτα ποιέων ἐπολέμεε ἔτεα ἕνδεκα· ἐν τοισι
τρώματα μεγάλα διφάσια Μιλησίων ἐγένετο, ἔν τε Λιμενητὸ

mox scripsi ἐστάναι pro ἐστάμεναι, nt I, 76. Ad significationem verbi ἀπέσπα cf. III, 159 et R. Jaeger: Annotatt. in Plutarchi Vit. Caesar. pag. IX. De locutione κατὰ χώρην cf. ad III, 135; de forma ἔα omnes locos Herodoteos dabit Bredov. p. 302.

ώστε ἐπέδοης μὴ εἶναι ἔργον τῆ στρατιῆ] i. e. ita ut nihil attineret exercitu urbem obsidere, quae scil. commeatu maritimo abundabat nec terrestri obsidione ad deditionem redigi poterat. — In fine cap. reliqui ὀρμεώμενοι, ut I, 36., Bredovio auctore p. 387 mutandum in ὀρμεόμενοι, ut fecit Dietsch. τῆς γὰρ θαλάσσης οί Μιλήσιοι ἐπεκράπεον] Milesios illa aetate validissimos fortissimosque fuisse, sile alignum scriptorum testimonies.

της γὰς δαλάσσης of Μιλήσιοι ἐπεκράτεον] Milesios illa aetate validissimos fortissimosque fuisse, alia aliorum scriptorum testimonia ostendunt. Conf. Rambach. de Mileto (Hal. Sax. 1790) pag. 10. Idem vel ea testantur, quae hoc ipso capite et sequentibus Noster refert, qui iam supra I, 14 fin. Miletum in iis urbibus nominaverat, quas Gyges Lydorum rex esset aggressus, commotus procul dubio urbis divitiis atque opibus, quae iam tum (i. e. 676 a. Chr.) tot coloniarum mater exstiterat. Conf. Rambach. l. l. pag. 6. Hodie urbis olim opulentissimae aliquot rudera aedificiorum superesse dicuntur in vicinia loci Falat vel Palatscha, ad ostium Maeandri, ubi nunc pastores degunt pauci. Conf. Rosenmueller. Bibl. Archaeolog. I, 2. pag. 226. De antiqua urbe praeter Rambachium consulendi e veteribus praecipue Strabo XIV, 1. p. 941

seq. et Pompon. Mel. I, 17. §. 1 ibique Tzschuck. Reliquos locos praebet Forbiger Handb. d. alt. Geogr. II. p. 214., qui ruinas quas dixi prope vicum Palatscha ad Myuntem referre vult (p. 213). Neque vero dubium esse, quin hae ruinae veteris Mileti vestigia contineant, accurata disputatione edocuit Soldan in comm. Rerr. Miless. P. I. (Darmstad. 1829) p. 11 sqq. 27 seq. Neque aliter censuit qui ipsas invisit ruinas, Ross: Kleinasien u. Deutschland p. 316 seq. ipsum vici miserabilis nomen Palatscha s. Paladschah repetens a corrupto Palatio. Caeterum omnem hanc regionem valde mutatam paludibusque obsitam indeque valde insalubrem esse omnes fere testanem. II. p. 316 seq. Tchihatcheff Asie min. I. p. 316 seq. Tchihatcheff Asie min. I. p. 101. Imaginem ruinarum aeri incisam praebet Choiseul-Gouffier Voyage pittoresq. T. I. pl. 115., lapidi insculptam Finden Landscap. Illustr. of Bibl. Part. IX.

## CAP. XVIII.

έν τοίσι τρώματα μεγάλα διφάσια κ. τ. λ.] τρώμα de clade s. plaga accipiendum. Eustathii admonet Cr. ad Odyss. XXI, 293 pag. 761 lin. 25 ed. Basil. Tu add. quae dixi ad Plutarch. Alcibiad. cap. 27 pag. 215. et conf. Herod. IV. 160. V, 121. VI, 132. Ad Ionicam vocis formam cf. Bredov. p. 142.

έν τε Λιμενηίφ χώρης της σφε-

χώρης της σφετέρης μαχεσαμένων καί έν Μαιάνδρου πεδίω. τα μέν νυν εξ έτεα των ενδεκα Σαδυάττης ὁ "Αρδυος έτι Λυδων ήρχε, ὁ καὶ ἐσβάλλων τηνικαῦτα ές την Μιλησίην την στρατιήν (Σαδυάττης γὰρ ούτος καὶ ὁ τὸν πόλου ἡν συνάψας) τὰ δὲ πέντε τῶν ἐτέων τὰ ἐπόμενα τοἴσι ξξ 'Αλυάττης ό Σαδυάττεω έπολέμεε, ος παραδεξάμενος, ώς και πρότερόν μοι δεδήλωται, παρά τοῦ πατρὸς τὸν πόλεμον, προσείχε έντεταμένως. τοίσι δε Μιλησίοισι ούδαμοί Ιώνων τον πόλεμον τούτον συνεπελάφουνον, ὅτι μὴ Χίοι μοῦνοι. οὖτοι δὲ τὸ

τέρης] In quibusdam libris exstat ἔν τε ἐν Λιμενητω, patrocinante Gronovio, qui ἔν τε absolute posi-tum vult: inter alia, in his. Sed eo sensu dicitur ἐν δὲ (pro ἐν τού-τοις δὲ), ut monuit Wesseling., cui add. Ruhnken. Epist. critic. pag. 236. Alii. quo mendosam scriptu-236. Alii, quo mendosam scripturam explicarent, έν λιμενητός ex prisco scribendi usu idem valere posse dicebant atque ἐλλιμενητός, ut loci nomen intelligeretur Ἐλλιnt not nomen intelligeretur Ελλιμενήτον, ubi pugna illa esset commissa. Larcherus (in tab. geograph. T. VIII. p. 302) coniecerat
έν τε Λιμνητο, cum a paludibus
stagnisque loco nomen inditum Λιμνήτον. Et coloniam ille memorat Milesiorum in Chersoneso Thracica, cui nomen Λίμναι, teste Strabone XIV. p. 635. s. 941 D. Herodoti Λιμενήτον sanequam aliunde non notum est, si Suidam exceperis, qui hoc nomine regionem quan-dam indicari scribit, Herodoteum credo locum respiciens. Quo magis credo locum respiciens. Quo magno hic a codicum scriptura standum videtur. Namque τὸ Λιμενήῖον (Λιμενείον) dici potuit regio maritima, portus (λιμένας), quos quatuor teste Strabone XIV. p. 635 habuit Miletus, complectens. Μαετοδοί σταντικός κατάζου) εντε habuit Miletus, complectens. Macardri campus (τὸ πεδίον) extra Mileti ditionem quaerendus erit in regionibus inferioribus, quas hic fluvius mare versus flexuoso cursu permeat nec raro inundat vexatque; vid. I, 161. II, 10. Maeandrum Noster commemorat II, 29. VII, 26. coll. III, 122. V, 118. Plura dabunt Tzschuck, ad Pomerat II, 29. pon. Mel. I, 12. §. 3. Forbiger 1.

l. p. 104. Soldan l. l. p. 6 seqq. Nunc vocatur Meinder, a Neograecis Μένδερος, teste Ross l. l. p. 139. 151; eius cursus nunc valde mutatus. Vid. Tchihatcheff l. l.

pag. 247. δ και έσβάλλων τηνικαῦτα] Male olim ἐσβαλῶν; meliores libri, quos cum recentt. edd. secuti sumus, cum recentt. edd. secuti sumus, ἐσβάλλων, quod temporum rationi magis congruit. — In seqq. scripsimus: Σαθυάττης γάφ οὐτος, quamquam arridet Schweighaeuseri suspicio, qui eo, quod libri non-nulli distinctione posita post Σα-θυάττης (qua illud antecedentibus apprectatur) pergunt gύτος γάφο. annectatur) pergunt ούτος γὰς, vocem Σαδυάττης temere in textum illatam arbitratur. Hinc recentt. edd. hanc vocem eiecerunt. Sed cautiores in delendo nos red dere debet Herodotei sermonis couere depet Herodotei sermonis copia atque abundantia. Simili modo infra cap. 23 sic repetitur ὁ Περίανδρος. Ad συνάψας conf. quae excitavi ad Plutarch. Philopoem. pag. 67. et adde Herodoti locos IV, 80. V, 75. VI, 108. VII, 158.

— In seqq. pro συνεπελάφουνον, quod cur praefarri valit Schweigheans libri aliquot συναπελάφουνον, quod cur praeferri velit Schweighaeus. in Lexic. Herodot. s. v., non intelligo. Vid. Bredov. p. 318. Sententia fert: Milesios nulli Ionum hoc in bello adiuvabant. Verbum ipsum rarius; cf. Guil. Dindorf in Thes. L. Gr. III. p. 688. 1476.

στι μὴ Χίοι μοῦνοι] στι μὴ nisi, praeter (Chios solos), haud infrequents and Nostrum. ex quo

frequens apud Nostrum, ex quo formulae usus ad Pausaniam transiit, moneste Siebel. ad I, 18. §. 6.

όμοτον άνταποδιδόντες ετιμώρεον και γάρ δή πρότερον οί Μιλήσιοι τοίσι Χίοισι τον προς Έρυθραίους πόλεμον συνδιή-Τῷ δὲ δυωδεκάτο ἔτει ληίου έμπιπραμένου ὑπὸ τῆς 19 νεικαν. στρατιής, σύνηνείχθη τι τοιόνδε γενέσθαι πρήγμα . ώς αφθη τάχιστα τὸ λήτον, ἀνέμφ βιώμενον ᾶψατο νηοῦ 'Αθηναίης ἐπίκλησιν 'Ασσησίης. άφθελς δε ό νηὸς κατεκαύθη. καλ τὸ παραυτίκα μεν λόγος ούδελς έγένετο μετά δε , της στρατιής άπιπομένης ές Σάρδις, ενόσησε ο 'Αλυάττης. μαπροτέρης δέ οί γενομένης της νούσου, πέμπει ές Δελφούς θεοπρόπους, είτε δη συμβουλεύσαντός τευ; είτε καὶ αὐτῷ ἔδοξε πέμψαντα τὸν θεον έπειρεσθαι περί της νούσου. τοισι δε ή Πυθίη απικομένοισι ές Δελφούς οὐκ ἔφη χρήσειν, πρίν ἢ τὸν νηὸν τῆς 'Αθηναίης ἀνορθώσωσι, τὸν ἐνέπρησαν χώρης τῆς Μιλησίης 20 εν Ασσησώ. Δελφών οίδα εγώ ουτω ακούσας γενέσθαι. Μι-10 λήσιοι δε τάδε προστιθείσι τούτοισι Περίανδρον τον Κυψέλου, έκντα Θρασυβούλφ τῷ τότε Μιλήτου τυραννεύοντι ξεί-

Tu vid. Matth. Gr. Gr. §. 624, 3, 6. pag. 1271. et Kuehner Gr. Gr. §. 712, 2.

## CAP. XIX.

ανέμφ βιώμενον αψατο νηού] Pendet a τὸ λήϊον: segetes cum semel incensae essent, venti vi coactae s. agitatae corripuerunt templum. Sic verbum βιάσθαι passiva notione apud Nostrum VII. 83.

apud Nostrum VII, 83.

ἐπίκλησιν Ασσησίης] In voce
Ασσησίης conveniunt scripti libri
plurimi. In fine capitis legitur Ασσησός, vici s. oppiduli nomen,
unde dea cognomen Assesiae traxerit. Plura non constant. Conf.
Stephan. Byzant. s. v. Ασσησός et
Polyaen. Strateg. VI, 47. Parthen.
Erot. 14. Nicolai Damasc. Excerptt.
p. 388 (T. III. Fragmm. hist. Graecc.
ed. Mueller).

In seqq. cum recentt. reposui το παραυτίπα disiunctim pro τοπαραυτίπα, quod in hand paucis istius modi locutionibus nos semper fecisse, semel hic monuisse sufficiat.

είτε καί αὐτῷ ἔδοξε πέμψαντα]
Structura participii, quam qui
ignorabant, maluerunt πέμψαντι,
uunc, opinor, neminem offendet.

Supra I, 3: οὖτω δη — τοἰσι Ελλησι δόξαι, πρώτον πέμψαντας ἀγγέλους, ἀπαιτέειν. Add. I, 37. II, 151. IV, 81. V, 109 etc. coll. Matth. Gr. Gr. §. 536 not. p. 1654.
πρίν η τὸν νηὸν τῆς Αθηναίης ἀνορθώσωσι Codicum quorundam lectionem ἀνορθώσουσι amplexus est Steger. Praefat. pag. X, cum

est Steger. Praefat. pag. X, cum alioqui Herodotus coniunctivo particulam αν (ut I, 82. 159. 197. 198. III, 109. V, 106) addidisset. Nec tamen mihi ille persuasit. Vid. Matth. §. 522, d. not. pag. 1012 coll. pag. 1011 et quae monui ad Plutarch. Philopoem. p. 22.

## CAP. XX.

οίδα — ἀπούσας] Haud raro verbum οίδα apud Herodotum atque Pausaniam ita iunctum reperitur aoristi participiis, iisque in nominativo positis, ut reddi fere possit: memini. Notavit Siebel. ad Pausan. I, 23, 8.
Επιχη Θρασιβούλο τῶ τότε Με-

san. 1, 20, 0.
ξοντα Θρασυβούλω τῷ τότε Μιλήτου τυραννεύοντι ξείνον] Quae
et qualis Milesiorum fuerit res publica, non satis constat. Sed fluctuasse illam haud aliter atque re-

νον ές τὰ μάλιστα, πυθόμενον τὸ χρηστήριον τὸ τῷ ᾿Αλυάττη γενόμενον, πέμφαντα ἄγγελον κατειπεῖν, ὅκως ἄν τι προειδῶς πρὸς τὸ παρεὸν βουλεύηται. Μιλήσιοι μέν νυν οῦτω λέγουσι γενέσθαι. ᾿Αλυάττης δὲ, ῶς οἱ ταῦτα ἐξηγγέλθη, αὐ-21
τίκα ἔπεμπε κήρυκα ἐς Μίλητον, βουλόμενος σπονδὰς ποιήσασθαι Θρασυβούλω τε καὶ Μιλησίοισι χρόνον ὅσον ἄν τὸν
νηὸν οἰκοδομῆ. ὁ μὲν δὴ ἀπόστολος ἐς τὴν Μίλητον ἦν ΄ Θρα-

liquas Ionum civitates, credibile est. Hinc tyranni exstitere, qui in libera civitate omnem potestatem adeoque regnum arripuere. Quorum unum Thrasybulum fiuise, Herodoti verba clare demonstrant. Quare Aesymnetam (qui fuit antiquo tempore in Ionum civitatibus ac fortasse etiam apud Milesios summus magistratus) illum fuisse, quae Rambachii suspicio est (de Mileto p. 16. 17), haud mihi persuadere possum. De Aesymnetis consul. Eberti Dissertt. Sicull. p. 17 sqq. et C. F. Hermann Griech. Staatsalterth. §. 63 not. 9. ed. quart., qui §. 64 de tyrannis necessitudine et amicitia crebro coniunctis disseruit. De Mileti tyrannis nuper disputavit Plass: Die Tyrannis I. p. 224 seqq. — In seqq. pro κατειπείν Guil. Dindorf in Thes. L. Gr. IV. p. 1320 scribi vult κατείπαι, libris invitis, quos sequi praestat; vid. Bredov. p. 324 seq. 352 seq.

Plass: Die Tyrannis I. p. 224 seqq.

— In seqq. pro κατειπείν Guil.
Dindorf in Thes. L. Gr. IV. p.
1320 scribi vult κατείπαι, libris invitis, quos sequi praestat; vid.
Bredov. p. 324 seq. 352 seq.
ὅκως ἄν τι προειδώς πρὸς τὸ καρεὸν βουλεύηται] eo consilio, ut ille, re ante cognita, consilium aliquod ad rem pertinens caperet. Particulam ὅκως ἄν sive ὡς ᾶν sequente coniunctivo saepius apud Nostrum ita usurpatam videmus, ubi optativum sine ᾶν exspectabas. Sed illo modo res magis ad praesens tempus refertur, oratioque ipsa hinc vividior fit atque significantior. Cr. confert Heindorf. ad Flaton. Protag. p. 501. Atque exempla passim inveniuntur, v. c. I, 5. 22. 24 etc. Matth. Gr. Gr. p. 1003. Idem Heindorf. l. l. p. 497. ὅκως ᾶν h. l. reddit eo ut et p. 504 ad praesens tempus (βουλεύηται) attendi iubet, quod praeterito tum imprimis subiici soleat, ubi

alicuius oratio vel sententia proferatur.

#### CAP. XXI.

ως οἱ ταῦτα ἐξηγγέλθη] Scripsi e Sancrofti libro ἔξηγγέλθη pro ἔξαγγέλθη, quod Schweigh. et Gaisf. dederunt. Sed vid. Bredov. p. 296. Mox scripsi κήφυκα (pro κήφυκας), quod praeter codicum auctoritatem satis firmant verba: ὁ μὲν δὴ ἀπόστολος κ. τ. λ. ὁ μὲν δὴ ἀπόστολος ές τὴν Μίλητον ἡν] Valckenarius, quem offendebat verbum εἰμὶ in significando motu cum praepositione εἰς cando motu cum praepositione els adhibitum, suspicabatur ές την Μίλητον ήτε, i. e. Miletum abiit, uti I, 113. 210. V, 50. 72; vel: ές την Μίλητον παρήν, Miletum venerat; quod haud inusitatum est loquendi genus Nostro (I, 9. VI, 24 etc.) aliisque scriptoribus, e quibus exem-pla attulit Valcken. Adde nott. ad Plutarch. Pyrrh. 3 init. p. 148 sq. Cui coniecturae cum libri non sufcun coniecturae cum libri non suf-fragentur, vulgatam, Schaefero quo-que probatam in Animadverss. ad Plutarch. Vit. T. V. p. 285, reti-nuerunt posteri editores, cum omni-no, ut bene docet Siebel. ad Pau-san. VIII, 10 fin. p. 233, verba, quae esse, adesse significant, inter-dum cum praepositione els copu-lentur ita, ut duo simul una forlentur ita, ut duo simul una formula indicentur: et venire in locum mula indicentur: et eenre in tocam et esse in loco. Atque vid. Herodot. III, 80. IX, 6, et vero potissimum V, 38: δεύτερα αὐτὸς ές Λακεδαί-μονα τριήρει ἀπόστολος έγίνεquo loco Aristagoram navigando Lacedaemonem delatum esse docemur. Hinc nostro quoque loco omnia sana esse apparet. Ad ἀπόorolog possit quis cogitando adσύβουλος δὲ σαφέως προπεπυσμένος πάντα λόγον, καὶ εἰδῶς τὰ ᾿Αλυάττης μέλλοι ποιήσειν, μηχανᾶται τοιάδε. ὅσος ἡν ἐν τῷ ἄστεῖ σῖτος καὶ ἐωυτοῦ καὶ ἰδιωτικὸς, τοῦτον πάντα συγκομίσας ἐς τὴν ἀγορὴν, προεῖπε Μιλησίοισι, ἐπεὰν αὐτὸς σημήνη, τότε πίνειν τε πάντας καὶ κώμῳ χρέεσθαι ἐς ἀλλήλους. 22 Ταῦτα δὲ ἐποίεἐ τε καὶ προηγόρευε Θρασύβουλος τῶνδε εῖνεκεν, ὅκως ἄν δὴ ὁ κῆρυξ ὁ Σαρδιηνὸς, ἰδών τε σωρὸν μέγαν σίτου κεχυμένον καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐν εὐπαθείησι ἐόντας, ἀγγείλη ᾿Αλυάττη. τὰ δὴ καὶ ἐγένετο. ὡς γὰρ δὴ ἰδών τε ἐκεῖνα ὁ κῆρυξ καὶ εἴπας πρὸς Θρασύβουλον τὰς ἐντολὰς τοῦ Λυδοῦ, ἀπῆλθε ἐς τὰς Σάρδις, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, δι' οὐδὲν ᾶλλο

dere πῆρυξ, quemadmodum invenitur etiam το ἀπόστολον sc. πλοῖον (quod ipsum adeo subinde additum) de navi vectoria, uti docuit Ruhnkenius ad Timaei Lexic. Platon.

1. Quare non mirum τὸν ἀπόστολον dein de classi ipsa s. exercitu dici apud Plutarch. Phocion. cap. 11. p. 746 E. Ut enim στέλεσθαι potissimum de maritimo itinere usurpatur (de quo Cr. conferri vult nott. ad Plotin, de pulcrit. p. 356 et Stallbaum. ad Platon. Phileb. p. 159), haud aliter invenitur ἀποστέλλεσθαι et quae inde derivantur; quod tamen nunquam eo valere poterit, ut hoc quoque loco caduceatorem istum Alyattis maritimo itinere Miletum venisse dicamus, quae Gronovii est sententia. Nam de quovis itinere pedestri aeque ac maritimo saepius haec verba usurpari constat.

χαία κάμω χρέεσθαι ές άλλήλους] χρέεσθαι merito e libris nonnullis retinuerunt editores, loco vulgatae χρῆσθαι, quae olim textum occupaverat. Conf. Bredov. p. 380, qui Herodoteam formam χρᾶσθαι fuisse contendit eandemque hic reponi vult. Sed vid. I, 187. 207. Sensum loci sic reddidit Schweigh.: "commessationes mutuas cuncti (ut) instituerent." Recurrit aliquoties in Plutarcho, teste Wyttenbach. ad Plutarch. Moral. T. I. p. 569. De voce κῶμος (commessatio) conf., ne plura, Spanhemii ac Fischeri nott. ad Aristophan. Plut. 1040.

CAP. XXII.

προηγόρευε Θρασύβουλος] Revocavi auctore Bredov. p. 296 lectionem edd. vett., scriptis libris admodum fluctuantibus. Schweigh. et Gaisf. προαγόρευε; alii προςηγόρευε. Μοχ cum plures codd. exhibeant Σαρδιηνός, ut infra I, 79. 83 et R. Pococke Inscriptt. p. 85, 5, nihil sollicitandum.

τὰ δὴ καὶ ἐγένετο] Nos: "und so geschah es denn auch." Ob vim particulae δὴ affert Hartung Lehre d. Gr. Part. I. p. 274. Vid. Herod. I. 73. 74. Mox retinui είπας pro είπων (conf. nott. ad I, 49) et edidi σιτοδείην cum Bekkero e cod. Florent. duobusque aliis pro vulg. σιτοδηΐην. Cf. I, 94 et vid. Bredov. p. 186.

ώς έγω πυνθάνομαι κ. τ. λ.] Verba satis clara, immerito viris doctis sollicitata, ut recte monet Schweigh. Namque Alyattis, qui inducias modo in id tempus, quo templum esset exstruendum, pacisci voluerat (eo praeterlapso bellum scilicet restauraturus), nunc, ubi nuntius talia retulit, hanc ob causam, nec ullam ob aliam cum Thrasybulo in gratiam rediit pacemque (nec solum inducias) iniit. Declarant autem verba ώς έγω πυνθάνουαι egregium Nostri studium in rebus enarrandis adeoque iis, quae maxime controversae viderentur, earumque caussis indagandis; ut illum Milesiorum terram urbemque

έγένετο ή διαλλαγή. έλπίζων γὰρ ὁ ᾿Αλυάττης σιτοδείην τε εἰναι ἰσχυρὴν ἐν τῷ Μιλήτφ καὶ τὸν λεὼν τετρύσθαι ἐς τὸ ἔσχατον κακοῦ, ῆκουε τοῦ κήρυκος νοστήσαντος ἐκ τῆς Μιλήτου τοὺς ἐναντίους λόγους ἢ ὡς αὐτὸς κατεδόκεε. μετὰ δὲ ἢ τε διαλλαγή σφι ἐγένετο, ἐκ' ὡ τε ξείνους ἀλλήλοισι εἶναι καὶ ξυμμάχους. καὶ δύο τε ἀντὶ ἑνὸς νηοὺς τῷ ᾿Αθηναίη οἰκοδόμησε ὁ ᾿Αλυάττης ἐν τῷ ᾿Ασσησῷ, αὐτός τε ἐκ τῆς νούσου ἀνέστη. κατὰ μὲν τὸν πρὸς Μιλησίους τε καὶ Θρασύβουλον πόλεμον ᾿Αλυάττη ὡδε ἔσχε.

Περίανδρος δε ήν Κυψέλου παις, ούτος ο τῷ Θρασυβούλφ 23

ipsam adiisse, quo de his vera audiret, credibile sit. Quo etiam facit alter locus I, 20, ubi Milesios scribit Delphorum narrationi, quam ipsis Delphis ille acceptam referebat, alia quaedam adiecisse; id quod procul dubio in ipsa Mileto urbe audiverat. Add. I, 157 et quae in hanc rem disseruit Heyse Quaestt. Herodd. p. 87 coll. Dahlmann. Herodot, p. 57.

Herodd. p. 87 coll. Dahlmann. Herodd. p. 57.

παὶ τὸν λεών τετονόθαι ἐς τὸ ἔσχατον κακοῦ] λεών οmnes dant libri, qui iidem in seq. voce variant; etenim haud pauci τετοῆσθαι; quod nos dedimus τετοῦσθαι, affert Florentinus cum duobus codd. Pariss. Schweighacuserus ac recentt. edd. τετοῦσθαι. Verbum ipsum (unde potissimum τετονμένοι s. ἀποτετονμένοι dicuntur attriti, confecti) illustravit Ruhnken. ad Timaei Lexic. p. 47 et ab eo laudatus Wesseling. ad Herodot. VI, 12. Praeterea Cr. consuli vult Orelli. ad Nicol. Damascen. p. 171, ac viros doctos ad Gregor. Corinth. de dialect. Ionic. §. 140 (,,τὸν καταπεπονημένον τετονμένον λέγονοι") p. 534. 535 ed. Schaefer. Eodem refert Cr. Homer. Odyss. XVII, 387: πτωχὸν — τοῦτξοντά ἐ αὐτόν, ubi vid. Eustath. p. 638 ed. Basil. Ad formam vocis λέων omnia attulit Bredov. p. 138. ἐπ' ὁ τε ξείνους ἀλλήλοισι εἶτ'

έπ' ὧ τε ξείνους ἀλλήλοισι εἶναι καὶ ξυμμάχους] i. e. conditione ut hospites etc. ἐφ' ῷ τε, sequente infinitivo vel futuri indicativo, satis illustrant, quae affert Kuehner Gr. Gr. §. 828, 2. Accivit hunc locum,

monente Cr., Paciaudi Monumentt. Peloponness. II. p. 130 de hospitii iure ac natura disputans. Ut enim eo, quod mutuo erant hospites (ξεὶνοι) amicitiae quodam foedere atque humanitatis inter se iuncti, invicem sese domibus excipiebant, ut omnes removerentur simultates atque offensae, ita hic privato quasi amicorum foederi accessit publicum foedus ac bellicum (ξύμμαχοι), quo maior in utrosque redundaret utilitas. In seqq. pro σύκοδόμησε cum Bekkero allisque ścripsi οἰκοδόμησε, quod probavit Bredov. p. 311. — De particula τε hic repetita eiusque vi in talibus conf. Kuehner Gr. Gr. §. 722, 4. κατὰ μὲν τὸν πρὸς Μιλησίους τε καί Θρασύβουλον κ. τ. λ.] Ita e libris probatis ediderunt Schweigh.

bus cont. Ruenner Gr. Gr. S. 122, 4.

κατὰ μὲν τὸν πρὸς Μιλησίους
τε καί Θρασύβουλον κ. τ. λ.] Ita e
libris probatis ediderunt Schweigh.
et Gaisf. ut infra I, 70. 92. Unus
liber καὶ τὰ pro κατὰ, unde vulgaris lectio fluxit, quae adhuc in
Matth. editione comparet: καὶ τὰ
μὲν κατὰ τὸν πρὸς Μιλ. Ad
rem conf. Polyaeni Strateg. VI, 47.

## CAP. XXIII.

Περίανδοος δὲ ἦν Κυψέλου παῖς κ. τ. λ.] Temere et in his verbis et in seqq. nonsulla tentat vir doctus in Classical Journal XXII. nr. 44. p. 374; quae semel indicasse sufficiat. Sequitur hic nobilissima de Arione atque Periandro fabula, per totam antiquitatem merito celebrata. Ad quam Herodotum natura quasi ex operis sui indole atque consilio delatum fuisse, haud

# τὸ χρηστήριον μηνύσας. ἐτυράννευε δὲ ὁ Περίανδρος Κορίν-

mirum videbitur ei, qui huius ipsius rationem perspexerit. Cum enim ad Lydiacas historias pertineret quodammodo Thrasybuli historia, ad quem ipsum olim multum valuit Periander, haud a se impetrare potuit historiae pater, quin rem memoratu dignissimam, quae illi acciderat, quaeque monumentis quoque publicis civitatum Graecarum celebrata erat, hic, data sci-licet opportuna narrandi occasione, praetermitteret. In quo Herodotea narratio ad Homerici carminis rationem ascendit ipseque Herodotus όμηρικώτατος fuisse arguitur. Ut enim huiuscemodi digressiones passim ipsius operis consilio adducunita multum illae faciunt ad tur auditorum animos commovendos atque demulcendos. Id quod nec veteres fugit grammaticos, qui, quo auditorum animi suavi fabulosarum rerum narratione caperentur et abriperentur, digressiones eiusmodi ab historico orationi fuisse interab historico orationi fuisse interspersas docent. Quam in rem Cr. adscribit Dionys. Halic. Iudic. de Thucyd. VI. p. 823 ed. Reisk. Marcell. Vit. Thucyd. p. 729, II Beck. (p. 332 P. I. Vol. I ed. Poppo.) coll. Hermogen. in Biblioth. d. alten Lit. u. Kunst VIII. p. 8. Quod praecipue tum fieri videmus, ubi Graeciae quaedam civitas vel ipsa universa Graecia laudis nonnihil inde captura sit aut gloriae; quemadmodum hoc loco celebratur Corinthus, Periander (de quo plura infra III, 48 sq. et V, 92) atque omnino Graecorum in poesi laus. Sed alia quoque spectanda sunt, grammaticis illis vulgo neglecta. Pertinent haec ad pietatem et religionem auctoris, qui lubenter eas narrationes interserit, quibus mala facinora puniri, proba laudari pateat, quibusque deorum iustitia commonstretur. Sic illa Arionis narratione hoc docere vult historicus, nullum scelus vel clandestine commissum deos latere iustamque vindictam effugere posse; probum virum ipsamque eius artem musicam (quam divinam ferebant Graeci) deorum in tutela esse et a quovis malo incolumen servari. Itaque tantum abest, ut Herodotum proper frequentes eiusmodi digressiones vituperandum, ut summa illum laude dignissimum censeamus. Conf. Dahlmann. in Herodot. pag. 224.

— Fabulam ipsam tot scriptores narravere, ut scite poeta ille cecinerit:

Quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus.

Fundus utique narrationis Herodotus est, cuius verba Latine retulit Fronto in Opp. II. p. 373 seqq. ed. princ. Mediol. E reliquis scriptoribus, quos laudarunt post Har-duinum ad Plin. H. N. IX, 8, 8 Wyttenbachius ad Plutarch. Morall. Animadverss. I. pag. 981 (ad p. 161 B). Plehn. in Lesbiacc. libr. p. 166 not. 68. Car. Ern. Wagner. in scriptione de Periandro pag. 27. not. 86 (Darmstadt. 1828). R. Lorentz. 86 (Darmstadt. 1828). R. Lorentz. de orig. Tarentinn. (Berolin. 1827) pag. 13 seqq., unum sufficiat excitasse Dionem Chrysostom. Orat. 37, pag. 455 et Gellii locum classicum in Noctt. Att. XVI, 19., quem sequitur Vincentius Bellovacensis in Specul. Historic. Lib. III. circ. fin. Add. Marcian. Capell. IX. §. 908 et Mythographum, quem vulgavit Bode I. §. 95. II. §. 172. Ac recentiori actate quis ignorat, alia recentiori aetate quis ignorat, alia ut taceam. elegantissimum Guil. ut taceam, elegantissimum Aug. Schlegelii carmen Arionis res celebrans? Sed aliud est, fabulam narrare, aliud idque difficilius fabulam explicare aut indicare, quid sub fabulae involucris veri conti-neat haecce de Arione narratiuncula. Qua in re, ut ingenue profi-tear, nihil certe ieiunius videtur, quam quaerere velle, fidem merea-tur haec narratio nec ne, aut adeo expiscari, qui hoc, quod de Arione relatum accepimus, re vera ex na-turali rerum cursu accidere potue-rit vel accidisse putandum sit. Relinquamus hoc negotium Larchero aliisque, qui, ut Wyttenbachii utar verbis, de omnibus rebus statuendi

# θου. τῶ δη λέγουσι Κορίνθιοι (ὁμολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι)

necessitatem sibi imposuerunt. Nobis cum eodem viro egregio in his rebus, ubi et credere et non credere tutum est, licet ἐπέχειν. Repetit enim Larcherus in copiosa ad h. 1. annotatione fabulae originem e navis episemo, quod scilicet navis, qua Tarento Taenarum transvectus est Arion, delphini signo pro illius aetatis more ornata fuerit. Heynius in Diss. de fide hist. aetat. myth. (Commentatt. Societ. Gott. XIV. p. 117) ex signo ipso, quod in Arionis delphino vecti memoriam erectum vulgo tradunt, originem cepisse fabulam statuerat. Add. Baur: Naturrelig d. Alterth.

I. p. 30. Et convenit quodammodo
cum his Creuzerus in Diss. de mythis ab artium operibus profectis sect. poster. (Marburg. 1803 p. 29 et Opuscc. selectt. pag. 17. 18.) statuens illud hominis delphino vecti signum esse antiquam navigationis significandae imaginem, quae deinde verso in historiam symbolo deinde verso in historiam symbolo ad Arionem, celebriorem per ea tempora poetam, tracta sit. Quem sequitur fere Lorentz. l. l. p. 16 seqq. E coloniarum ratione ingeniose fabulam explicat C. O. Mueller. in Doribb. II. p. 369 assentiente Plehn. in Lesbiacc. libr. pag. 166. Quum enim a Taenaro olim Lacedaemoniorum colonia Phalantho duce. Tarentum profects lantho duce Tarentum profecta esset una cum sacris ac religione Neptuni, hoc in fabulis ita reprae-sentatum esse vult, ut Tarantem, Neptuni filium Tarentique condi-torem, delphino Tarentum Taenaro vectum exhiberent; id quod dein translatum ad Arionem poetam, eodem modo Tarento Taenarum revectum. Haec ille, quae utrum ve-teris fabulae simplicitati atque candori conveniant, ego non exputem, illud modo addam, numis quoque famam late sparsam celebratam fuisse. Sic in Methymnaeorum nu mis Arion delphino vectus conspi-citur; de quo Cr. laudat Eckhel. D. N. V. I. Vol. II. p. 502. Nam de delphino taceam, qui tot in nu-

mis repraesentatur, monente eodem Creuzero Diss. laud. pag. 28 not. Creuzero Diss. laud. pag. 28 not. coll. pag. 11. Inquisivit quoque in Arionis fabulam Welcker. (Rhein. Mus. 1, 3. p. 392 seqq. s. Kleine Schrift. I. p. 89 seqq.), pluraque eandem in rem attulit Bode Gesch. d. hell. Poes. II, 2. p. 372 seqq. 213. Ac Welckerus quidem praeter alia, quae in hac narratione spectanda sint, Arione, qui delphino vectus maris pericula effugerit sal-vusque in patriam redierit, veteres declarare voluisse existimat vatem, qui in summo rerum discrimine salvus atque incolumis exstiterit diisque maxime propitiis servatus: additumque inde etiam esse delphinum, animal ut diis gratum, hominibus benevolum. Plane Plane alio modo fabulae vim explicare studuit Guil. Maur. Schmidt (Diatrib. de dithyr. poes. eiusque reliqq. Bede dithyr. poes. eiusque reliq. Berolin. 1845. p. 171 seqq.); novum quoddam poescos adeoque musices genus in Graeciam, in qua ante fuerit incognitum, Arionis cura a Tarento per mare invectum significari contendit. Magis ad Welckeri sententiam inclinat K. Lehrs (Rhein. Mus. N. F. VI, 1. p. 58 seqq.) hac de Arione fabula aeque ac simili-bus de Ibyco, de Simonide repraesentari ratus vatem in deorum tutela omnino positum eorumque praesidio e gravissimis periculis ere-ptum. In quibus veri quid inesse quis neget? num ad totum fabulae ensum expediendum sufficiant, aliis diiudicandum relinquo. έτυράννευε δε ὁ Περίανδρος Κο-

ἐτυςάννευε δὲ ὁ Πεςίανδοςς Κοςίνδου] Periander tyrannus regnum tenuit quasi haereditarium a Cypselo patre acceptum. Inde non mirum apud Latinos quosdam auctores regem dici eundem. Vid. Car. Ern. Wagner. in scriptione laud. de Periandro pag. 10 seq. De tyrami vocabulo supra ad I, 6. monuimus. Successit Periander patri in Corinthi imperio Olymp. XXXVIII, 4 sive 625 ante Chr. n., unde etiam Arionis aetatem constituere licebit, quem circa eandem Olympiadem έν τῷ βίφ δῶυμα μέγιστον παραστῆναι, 'Αρίονα τὸν Μηθυμυαίου έπὶ δελφίνος έξευειχθέντα έπὶ Ταίναρου, έόντα κιθαρφδον τῶν τότε ἐόντων οὐδενὸς δεύτερον, καὶ διθύραμβον, πρώτον ανθρώπων των ήμεις ίδμεν, ποιήσαντά τε και ούνο-11

floruisse testatur Suidas s. v. Conf. Clinton Fast. Hell. I. p. 208 seq. Incidit igitur in Sadyattis Lydorum regis tempora, quem inde ab anno 629 usque ad annum 617 reanno 629 usque ad annum 617 regnasse supra vidimus; secutus est Alyattes filius, qui pacem cum Milesiis iniit anno 612 a. Chr. n. s. Olymp. XLII, i. e. anno decimo quarto, quo Periander regnabat. Quod Arioni accidit, ad annum 610 a. Chr. n. refert Eusebius.—
Horodoti verba: roi de l'écouge. Herodoti verba: τοῦ δη λέγουσι Aέσβιοι affert Hermogenes p. 157. s. T. III. p. 434 ed. Walz, pro τῷ δὴ exhibens οῦτω δή.

ομολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι] Methymna enim, unde natus Arion, Lesbi insulae fuit urbs. Hinc ipsa insula nunc vocatur Mitilini.

θώυμα μέγιστον παραστήναι] Locutionem eandem aliquoties ad-

Locutionem eandem aliquoties adhibuit Pausanias; de quo monuit Siebelis ad I, 23. §. 4.

Agiora τον Μηθνηναιον έπι δελφίνος έξενειχθέντα π. τ. 1.] Punctum maius, quo haec a superioribus distincta fuerunt, iure tollendum, cum haec verba per appositionem quandam verbis θυταμ μέτωσταν adiecta videantur. — Ad γιστον adiecta videantur. — Ad ipsum argumentum nolo repetere, quae paulo ante disserui; paucis sufficiat monuisse de delphino, qui est Delphinus Delphis Linn. s. der Tümmler: cuius quae partes sint in hac fabula, indagavit Creuzerus in Diss. laudat. sectione priore inde a pag. 10 seq. (Opusce, sell. p. 9) et posthac in Symbolic, III, p. 267 edit. tert., ubi in universum de huius animalis natura ac rationibus tes-serariis disputavit. Add. Lorenta. l. l. pag. 20 seq. Welcker l. l. p. 89. Multi enim sunt veteres in laudanda huius beluae mira celeritate, ingenii mansuetudine, singulari in homines amore miraque aliarum virtutum copia. Atque etiam mu-sică mulceri cam cantuque tibia-

rum gaudere dicebant, φιλόμουσο» rum gatuere dicenant, pittiparera appellabant, omnibusque hominibus amicum ac benignum, praecipuo tamen poetarum quodam amore ca-ptum, indeque Apollini consecra-tum. In mari autem, ubi alias nonnisi horrendae ac timendae bestiae versantur, delphinus erat, a quo, utpote omnis humanitatis quasi symbolo, opem peterent afflicti, cuius tutelae se permitterent, qui-cunque ventis et undis incertis iactati sibi timerent, poetae inprimis sanctissimi ac vates, qui nun-quam humanissimi animalis et amicissimi opem frustra implorant. Haec e sententia veterum disputata, tot locis confirmata sufficient ad Herodoteae narrationis meliorem intelligentiam. Nec mirum inde vel in Christianorum hominum sarcophagis conspici delphinos, transitum ex hac vita terrestri cursumque ad beatorum insulas declarautes: vid. Piper Mytholog. d. christl.

Kunst I. p. 224 seq. ἐόντα πιθαρφδόν των τότε ἐόν-των ουδενὸ; δεύτερον] i. e. ,,qui citharoedus erat. nulli suae aetatis secundus." Locutionem ουδενὸς δεύsecundus." Locutionem ovõevos devireçov eivar illustrant, quae affert Kuchner Gr. Gr. §. 540, ß. et Horodotei loci IV. 14. VIII, 104. Forsitan huc spectat Grammat. in Bekker. Anecdd. I. p. 89, 14: devieçov avri ron sed érieçov Hoodoros repire. — A citharoedo, qui cithară utatur, quique canat et psallat. Ammonius distinguit citharistan, qui lyram tractet et manlpsallat, Ammonus distinguit cibaristam, qui lyram tractet et psallat modo: vid. pag. 82 de differ. vocabb. Sed de his ipse videat Graccus magister. Nos cum Cr. amandamus ad ca, quae Valckenarius monet in Koppiersii Obes. Philoll. p. 142 seq. in not.

πρώτον ανθρώπων των ψαείς

idare] De locutione Herodotea toties obvia vix monendum. De forma ignes, qua constanter Noμάσαντα καὶ διδάξαντα ἐν Κορίνθφ. Τοῦτον τὸν ᾿Αρίονα λέ-24 γουσι, τὸν πολλὸν τοῦ χρόνου διατρίβοντα παρὰ Περιάνδρφ, ἐπιθυμῆσαι πλῶσαι ἐς Ἰταλίην τε καὶ Σικελίην ἐργασάμενον

ster est usus, vid. Bredov. p. 100.

διθύραμβον — ποιήσαντά τε καὶ ούνομάσαντα καὶ διδάξαντα έν Κοe(၁၁) Locus classicus de dithy-rambica Graecorum poesi, cuius in-ventionem disertis verbis Arioni Noster tribuit; quocum conf. Pindari Schol. ad Olymp. XIII, 25. Qui Lasum dicunt dithyrambi in-ventorem, temporis rationem per-vertunt; nam multo post ille flo-ruit, circa Olymp. LVIII, Dario regnante, cum Arionis aetas ad Olymp. XXXVIII ascendat, illa-que poesis multum aetate superet Lasum. Alii quoque aliis inventi dithyrambi gloriam adscribunt; de quibus videre nunc longum est. Nostra aetate non invenisse Ario-Nostra actate non invenisse Arionem, sed excoluisse modo dithyrambum contendunt, quippe saltandi forma mutata, carminum ratione melius exculta, aliis huius generis institutis, quae inventoris nomen illi conciliaverint. Conf. Plehn. in Lesbiacc. libr. p. 168. Nec tamen haec cum disertis Herodòti verbis. in quipus ego acceditatione de la concilia del concilia del concilia de la concilia del concilia del concilia de la concilia de la concilia de la concilia de la concilia del concil redeti verbis, in quibus ego acquiescendum censeo, convenire posse, nemo non intelligit, nec mihi Herodoti narrationem, ut qui optime inquisiverit vereque et candide retulerit, minus probabilem quisquam reddiderit. De dithyrambica poesi qui exposuerunt, eos laudavi in Pauly. Realencyclopaed. II. p. 1111 seq., quibus nunc addi velim Guil. Maur. Schmidt l. l. p. 155 seq. Quod vero Arion, Methynnaeus s. Lesbius homo, dithyrambi inventor perhibetur, id referen-dum ad prisca Bacchi sacra apud Methymnaeos s. Lesbios; nam ad Bacchum, ut inter omnes constat, dithyrambica poesis omnis refere-batur; de quo Creuzer. in Dionys. p. 249. Excelluere quoque Lesbii in poesi ac musica iam inde ab antiquissimo aevo, ut bene monuit Plehn. l. l. cap. V. pag. 132 seqq.

Quod restat, verbo monendum de voce διδάσκειν, quod hoc sensu de poetis plerumque dicitur tragicis aut comicis, qui fabulas suas s. dramata docent (cf. Herodot. VI, 21). Unde patet interpretamentum essc, quod pro διδάξαντα unus liber offert δείξαντα. Nam dithyrambici poetae non alia fere ratio atque tragici aut comici, ut eum quoque διδάσκαλον vocari nil mirum sit. Laudat Cr. Harpocrat. s. h. v. pag. 51. Add. Blomfield. Praefat. ad Aeschyl. Pers. p. XVIII (pag. XVII ed. Lips.). Add. Boettiger. Opuscc. p. 285 seqq. ed. Sill.

#### CAP. XXIV.

τοῦτον τὸν Αρίονα λέγουσι] Quam hic desiderat Steger particulam δη, ea nobis haud necessaria videtur. In seqq. ad Ionicam formam πλώσαι omnia dabit Bredov. p. 171. έργασάμενον δὲ χρήματα] i. e.

teyataμενον σε χοηματα 1. e., postquam magnas opes s. pecunias sibi comparaverat." ἐργάζεσθαι hoc sensu illustratum, notante Cr., iam dudum a Graevio in Lectt. Hesiodd. cap. I. p. 9. ad vers. 43. Hinc, eodem Cr. monente, ἐργαζομενοι leguntur in marmore antiquo Musei Academ. Lugdun. Bat., ubi Te Water. vertit negotiatores, mercatores, sicut ἐργασταὶ in Marmor. Oxoniens. p. 300. Vid. Te Water. Append. ad Narrat. de rebb. Acadd. Lugd. Bat. p. 160. — De re ipsa vix est quod de hoc loco moneam, ex quo sors atque conditio antiquorum Graeciae vatum bene perspici potest, qui in aula tyrannorum regumque ditissimorum commorantes cantu ipso quaestum adeoque lucrum sibi quaerebant. Noti sunt, ut hoc utar, Syracusanorum reges, artibus liberalibus dediti poetasque iuvantes, noti sunt ipsi poetae Graeci, Pindarus, Simonides, alii, mercede conducta praemiisve suam artem exercentes.

ï

δὲ χρήματα μεγάλα θελῆσαι ὀπίσω ἐς Κόρινθον ἀπικέσθαι. 
ὁρμᾶσθαι μέν νυν ἐκ Τάραντος, πιστεύοντα δὲ οὐδαμοῖσι μᾶλλον ἢ Κορινθίοισι, μισθώσασθαι πλοϊον ἀνδρῶν Κορινθίων. 
τοὺς δὲ ἐν τῷ πελάγει ἐπιβουλεύειν, τὸν ᾿Αρίονα ἐκβαλόντας 
ἔχειν τὰ χρήματα. τὸν δὲ συνέντα τοῦτο λίσσεσθαι, χρήματα 
μέν σφι προϊέντα, ψυχὴν δὲ παραιτεόμενον. οὐκ ὧν δὴ πείθειν αὐτὸν τούτοισι ἀλλὰ κελεύειν τοὺς πορθμέας ἢ αὐτὸν 
διαχρᾶσθαί μιν, ὡς ἄν ταφῆς ἐν γἢ τύχη, ἢ ἐκπηδᾶν ἐς τὴν 
θάλασσαν τὴν ταχίστην. ἀπειληθέντα δὲ τὸν ᾿Αρίονα ἐς ἀπορίην παραιτήσασθαι, ἐπειδή σφι οῦτω δοκέοι, περιιδεῖν αὐ-

Atque in ipsa Graecia cui ignotus Polycrates, Samiorum tyrannus, et qui apud illum commorantur poetae celeberrimi? Sed pluribus haec persequi, huius loci non est. Admonet Cr. corum, quae leguntur in Fr. Schlegel. Gesch. d. griech. Poes. p. 220. [T. III. p. 250 Opp.] δρμάσθαι μέν νυν έχ Τάραντος] δρμάσθαι hie pro μέλλειν όρμ ασθαι dictum vult Stager

ορμάσθαι hie pro μέλλειν ορμάσοθαι hie pro μέλλειν ορμάσοθαι hie pro μέλλειν ομάσοθαι dictum vult Steger., quia omnino sacpius tempore praesenti consilium solum indicetur. Sed hanc significationem in ipso verbo iam inesse notum est. Recte Schweigh.: ,,cum Tarento profecturus esset."

inesse notum est. Recte Schweigh.:
,,cum Tarento profecturus esset."
τοῦς δὲ ἐν τῷ πελάγεῖ ἐπιβουλεύειν κ. τ. λ.] Sensum bene expressit Schweigh.: ,,nautas vero,
cum (terra relicta, portu egressi)
in alto iam essent, consilium agitasse
de Arione proliciendo, quo ipsius pecuniis potirentur." Quod moneo propter Larcherum et si qui forte hoc
loco offendant, quocum verba: —
η αὐτὸν διαχοῶσθαί μιν, ὡς ἀν
ταφῆς ἐν γῆ τύχη minus convenire putent; ut, quae Arioni acciderint, non in alto mari, sed in
portu Tarentino aliove loco terrae
proximo acciderint. Quos merito
non audivit Wesselingius. Namque
non audivit Wesselingius. Namque
non audivit Wesselingius. Namque
sutae Arioni, si se ipse interficeret, spem fecere, fore, ut pro more
ab ipsis, ad terram si appulissent,
sepeliretur. Qui enim mare permeantes vita defuncti erant, cos non
in mare proiectos, sed in proxima
quaque terra sepultos esse satis
constat.

τὸν δὲ συνέντα τοῦτο λίσσεσθαι,

χοήματα μέν σφι ποριέντα] Wesselingio, cui praesens συντέντα magis placet (I, 205. V, 92. 80. VI, 2), iure non obsecutus est Schwgh. Nam ipsa temporum ratio praeteritum flagitat, ut mox praesens προτέντα. Eodem fere sensu προτέντα apud Aristoph. Nub. 1216. Voculam σφι, quae vulgo post προτέντα legebatur, cum Schw. et Gaisf. anteposuimus meliorum librorum auctoritate. — De διαχοᾶσθαι (interficere) conf. I. 110 ibig. not

anteposuimus meliorum librorum auctoritate. — De διαχράσδαι (interficere) conf. I, 110 ibiq. not. άπειληθέντα δὲ τὸν Άρξονα ἐς ἀπορίην] i. e. "Arionem ad has angustias s. ad hanc inopiam redactum." ἀπειλέω, uti ἀπείλλω, eadem primitiva volvendi, vertendi, dein compellendi, coërcendi significatione, illustraverunt, monente Cr., Ruhnken. atque Hemsterhus. ad Timaei Lex. Platon. p. 69 sqq. Heindorf. ad Platon. Gorg. p. 259.

Lex. Platon. p. 69 sqq. Heindorf. ad Platon. Gorg. p. 259.

περιιδείν αὐτὸν ἐν τῆ σπευῆ πάση στάντα ἐν τοῖσι ἔσωλίσισι, ἀεἰσαι] Ε melioribus codd. revocavi περιιδείν pro περιιδέιν, probante Bredov. p. 320. Cf. etiam Dindorf. p. XXIV. et infra I, 32. Ad constructionem loci, ubi praeter morem infinitivus verbo περιοράσθαι, quod idem valet atque ἐαν, additus est, conf. Kuchner. Gr. Gr. §. 660. not. 1. Vocibus ἐν τῆ σκευῆ πάση omnom solemnem poetarum et citharoedorum ornatum ab Herodoto exprimi monet Cr., qui laudat Wyttenb. ad Plutarch. Moral. Animadverss. I, 2. p. 982. Hemsterhus. ad Lucian. II. p. 371 sq. ed. Bip. Inprimis vero hic stolam

τον έν τη σκευή πάση, στάντα έν τοίζι έδωλίοισι, ἀείσαι· ἀείσας δὲ ὑπεδέκετο έωυτον κατεργάσασθαι. καὶ τοίσι ἐσελθείν

illam citharoedorum ad talos usque pertinentem, cuius nomen όρθοσταδίας, όρθοσταδίος s. τὸ όρθοσταδίος, significari credo. De qua, eodem Cr. monente, conf. Pollux Onomast. VII, 48. Dio Cassius LXIII, 17. p. 909 ibiq. not. Lorentz. l. l. pag. 12 de ornatu cantorum veterum laudat Gierig. ad Ovid. Metamorph. IX, 165. ad Fast. II, 105. Ad vocem σκενή, quae omnino de vestibus histrionum praecipue usurpatur, idem Cr. confert Pierson. nott. ad Moer. p. 22; ad rem ipsam adscripsit poetae locum apud Mallium Theodor. de metris p. 30: "Celsus equo, Phoenicia veste nitens, ibat Arion," de quo Ruhnken. Opuscc. II. p. 712 ed. Leid. ἐδωλίοισι e merito plures retinent codd. et novissimae editiones: ἐδωλιοισι e Mediceo libro male tuetur Gronovius: sunt autem ἐδωλια sediba s. τὰ τῆς νεώς ξυγὰ, λφ΄ ών οἱ ἐρέσσοντες καθέζονται, ut Glossae veteres; plura dabit Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. S. c. Theb. 451. Ex Etymolog. Gudian. p. 161, 13 Cr. haec adscripsit: ἐδωλια ἐπὶ τῶν ναυτικῶν καθεδοῶν καρὰ γὰς τοῦ ἔξω ζυγὰ καθάκς, εἶτα τῆς νηὸς ζυγὰ. Add. Lobeck. ad Sophocl. Aiac. 1277. ἀείσας δὲ ὑπεδέκετο ἑωντὸν κατ-

άείσας δὲ ὑπεδέκετο ἐωντὸν κατεργάσασθαι, cuius loco e duobus codd. Dindorf et Dietsch receperunt κατεργάσασθαι. Sed vid. Herodot. VI, 2 et conf., quae dixi in Creuzeri Melett. III. p. 10. 11.

2 et conf., quae dixi in Creuzeri Melett. III. p. 10. 11.

και τοζαι ἐσελθεῖν γὰς ἡδονὴν] In his verbis particula γὰς multos et priores et recentiores offendit interpretes. Schweighaeuserus, distinctione minori posita post καὶ, in copiosiori annotatione, quam huic loco subiecit, hῆc quoque in communi particulae istius usu (nam, namque) subsisti vult eamque ipsam duplici modo explicari posse contendit: altero, si cogitando enuntiationum sedes permutes, ut, quae priori loco legantur, ea nunc post-

ponantur; altero, si enuntiationem, cui addita est particula γαρ, inter calatam parentheseosque signis inde seiungendam existimes. Haec tamen ratio hic minus probatur nobis; magis placet ea, quam proposuit Matthiae. Duo enim orationis membra hic in unum confusa esse vult, bra hic in unum confusa esse vult, hoc fere modo: παὶ τοῦς — ἐσελθεῖν γὰο αὐτοῖς ἡδονὴν — ἀναχωρῆσαι; ut v. c. I, 28. IV, 200.
149. Vid. eundem in Gr. Gr. §.
615. p. 1242 coll. nott. ad I, 8.
atque Kuehner. Gr. Gr. §. 754, 4.
Quibus addit Cr. quae Werferus in Actt. phill. Monacc. I, 1. p. 81
protulit exempla de sententia causali primariae praemissa per partisali primariae praemissa per parti-culam γάς. Quodsi enim post καί incidas, iam aliquid deerit ad αναχωρήσαι, quod nude sic positum displicet. Neque ratio cogitari potest, cur legi non possit, immo debeat: τοἰσι γὰο ἐσελθεῖν; quod tamen consulæ vitasse videtur Herodotus, cuius in verbis dativus τοἰσι (pro: καὶ τοὺς) ex attractionis quodam usu nec Graecis nec Latinis insolito explicandus erit. Nam εἰσέονεσθαι dativo innetum Nam είσέοχεσθαι dativo iunctum nemo fere nescit, post notatt. Hemsterhus. ad Lucian. I. p. 206 ed. Bip. Neque ipsam sententiam verborumque ordinem si spectemus, erit quod nos offendat. Nam causa utique effectum antecedit, oratio-que ipsa multo est aptior ac vivi-dior, si hunc natura quasi praescriptum illa persequatur verborum ordinem. Unde satis apparet, nihil vitii hoc in loco inesse, ut olim arbitratus est summus Hemsterhus, ad Lucian. II. p. 52β ed. Bip., ubi de particula γας pluri-bus verbis postposita agens nostrum locum in exemplis adscri-bere veritus est. Sed Gellii verba (XVI, 19: feros et immanes navitas prolubium tamen audiendi sub-it) melius cum Herodoteo loco comparari posse censet Valcken., quae eadem ad vulgatam lectionem firmandam haud iniuria quis referre

γὰρ ἡδονὴν, εἰ μέλλοιεν ἀχούσεσθαι τοῦ ἀρίστου ἀνθρώπων ἀοιδοῦ, ἀναχωρῆσαι ἐχ τῆς πρύμνης ἐς μέσην νέα. τὸν δὲ ἐν-δύντα τε πᾶσαν τὴν σκευὴν καὶ λαβόντα τὴν κιθάρην, στάντα ἐν τοῖσι ἐδωλίοισι, διεξελθεῖν νόμον τὸν ὅρθιον τελευτῶντος δὲ τοῦ νόμου δίψαι μιν ἐς τὴν θάλασσαν ἑωυτὸν, ὡς εἶχε, σὺν τῆ σκευῆ πάση. καὶ τοὺς μὲν ἀποπλέειν ἐς Κόρινθον, τὸν δὲ δελφῖνα λέγουσι ὑπολαβόντα ἐξενεῖκαι ἐπὶ Ταίναρον. ἀποβάντα δὲ αὐτὸν χωρέειν ἐς Κόρινθον σὺν τῆ σκευῆ, καὶ ἀπικόμενον ἀπηγέεσθαι πᾶν τὸ γεγονός. Περίανδρον δὲ ὑπὸ ἀπιστίης ᾿Αρίονα μὲν ἐν φυλακῆ ἔχειν, οὐδαμῆ μετιέντα, ἀνακῶς δὲ ἔχειν τῶν πορθμέων · ὡς δὲ ἄρα παρεῖναι αὐτοὺς, κλη-

possit. Ad vocem πούμνης Cr. confert Eustath. ad Odyss. XIII, 75. p. 504 infra Basil.

sel μέλλοιεν ἀκούσεσθαι] Refero huc, quae Matthiae notat de particula εί post affectuum verba ita posita, ubi particulam ὅτι cum verbo finito aut infinitivi structuram cum accusativo exspectabas, cum ipsa res indicetur, nec conditio adiiciatur. Vid. § 617. p. 1251. Cr. ad haec conferri iubet Heindorf. ad Plat. Parmenid. p. 291 similia quaedam proferentem. Add. Hartung Lehre d. Griech. Partik. II. p. 211.

διεξελθείν νόμον τὸν ὅρθιον] νόμος cur de rhythmo s. harmonia musica dicatur, declarat Plutarchus de Musica p. 1133 B. C. (Τοπ. II.) p. 633 Wytt.: οὐ γὰς εξῆν τὸ παλαιὸν οὕτω ποιεῖσθαι τὰς κιθαρωδίας ὡς νῦν οὐδὲ μεταφέρειν τὰς άρμονίας καὶ τοὺς ξυθμούς ἐν γὰς τοῖς νόμοις ἐκάστω διετήρουν τὴν οἰκείαν τὰσίν διό καὶ ταύτην ἐπωνυμίαν εἰγον νόμοι γὰς ποροσηγορεύθησαν, ἐπειδη οὐκ ἐξῆν παραβῆναι καθ ἔκαστον νενομισμένον είδος τῆς τάσεως. Atque ὄρθιος cum de voce alta, elata, eademque clarissima dicatur (nostrum: hochstimmig, mit gestrengter, heller Stimme; vid. Ruhnken. et H. Voss. ad Homeri Hymn. in Cerer. 20), satis inde concludi poterit, qualis harmonia fuerit νόμος ὄρθιος, cuius practer Herodotum alii quoque auctores mentio-

nem faciunt. Conf. praeter Larcher. nott. ad h. l. Blomfield. ad Aeschyl. Pers. Glossar. vs. 395. et Bode Gesch. d. hellen. Poesie II, 1. p. 199.

ώς εἶχε] i. e. ut erat, ut sese habebat. Sic mox: ὥσπες ἔχων έξεπηδήσε. Vid. Matth. Gr. Gr. §. 337. pag. 643 seq. In seqq. retinui ἀποπλέειν a Dietsch. mutatum in ἀποπλώειν, ut I, 1. Tu vid. Bredov. p. 172.

άνακῶς δὲ ἔχειν τῶν πορθμέων] i. c. eum curam intendisse in nautas. "Legitur in Lexic. Seguier. p. 391 ed. Bekk.: φυλακτικῶς et ἀνακῶς ἔχειν· φροντίζειν." Cr. Eodem fere

θέντας ίστορέεσθαι, εί τι λέγοιεν περί 'Αρίονος. φαμένων δέ έχείνων, ώς είη τε σώς περί Ιταλίην, καί μιν εὖ πρήσσοντα λίποιεν εν Τάραντι, επιφανηναί σφι του Αρίονα, ώσπερ έχων έξεπήδησε καὶ τοὺς έκπλαγέντας οὐκ έχειν ἔτι έλεγχομένους άρνέεσθαι. Ταύτα μέν νυν Κορίνθιοί τε καί Λέσβιοι λέγουσι. καὶ 'Αρίονός έστι ἀνάθημα χάλκεον οὐ μέγα έπὶ Ταινάρω, έπὶ 12 δελφίνος έπεων ἄνθρωπος.

'Αλυάττης δε ὁ Αυδός τὸν πρὸς Μιλησίους πόλεμον διε-25

modo Schol. ad Thucydid. VIII, 102, ubi consul. interpretes. Nam ex Herodoto vocem assumsisse Thucydidem volunt. Add. Herod. VIII. 109, quem locum citat Enstath. ad Odyss. I. vs. 397. pag. 67, 47 ed. Bas.

ίστορέεσθαι εί τι λέγοιε»] ίστοoésovai medium sciscitandi notione cum nuspiam in Herodoto inveniatur, qui activo verbo lστοφέειν uti soleat, Valckenarius coniecit είφωτέεσθαι, Nostro frequentatum II, 32. VI, 3. Scripti libri h. l. tuen-tur ίστοφέεσθαι, quod si cum Schweigh. passiva notione accipias, haud magis opus erit ea emenda-tione atque alia εἰρωνεύεσθαι, quam e Gellii verbis XVI, 19 ("navitas requisitos — dissimulanter interrogasse ecquid audissent - super Arione") quis probare studeat. Malim equidem tueri auctoritatem librorum, sive activa sive passiva notione verbum acceperis. De ipso verbo conf. nott. ad Procem.

πε είπ τε σῶς περί Ἰταλίην]

werbo cont. nott. ad Procem.

ως είη τε σώς περὶ Ἰταλίην]
περὶ Ἰταλίην, in Italia, ut I, 27:
εἰ τι εἰη νεώτερον περὶ τὴν Ἑλλάδα. Conf. Fischer. ad Weller.
III, b. p. 217. Cr. consuli vult
Schaefer. ad Schol. Parisin. Apollon. Rhod. p. 279 et Hase ad Leon. Diacon. pag. 210.

ανάθημα χάλκεον οὐ μέγα ἐπὶ Ταινάρω Plures libri scripti omittunt oὐ. Sed potuit mea quidet ex sententia librariorum negligentia poting amitti posting amit ab aliis consulto inseri. Agnoscit quoque particulam Dio Chryso-stom. Or. 37. p. 455. Ex Mediceo libro nihil enotatur; unde credibile est, retineri voculam hoc in

- ἐπὶ Ταινάρφ de loco aclibro. cipio: in Taenaro, ad templum Necipio: in Taenaro, au tempuum ne-ptuni hoc in promontorio exstru-ctum. Conf. Fischer. ad Weller. III, b. pag. 236. Ipsius donarii ad-monet Pausanias II, 25, itemque Aelian. Nat. Animall. XII, 45. Unde intelligimus donarii basi haec verba fuisse insculpta:

'Αθανάτων πομπαίσιν 'Αρίονα, Κύκλονος διόν, έκ Σικελοῦ πελάγους σῶσεν ὅχημα τόδε.

Aliud carmen in Neptuni honorem conscriptum Aelianus profert 1. 1., quod relatum est in Brunck. Ana-lectt. T. II. p. 154. et III. p. 327. nr. 2. (Iacobs. Animadverss. I. P. I. pag. 179 seq.). Praeterea addere licet inscriptionem literis antiquissimis, quae usque ad XL Olympia-dem recedere dicuntur, rupibus in-sculptam in insula Thera prope antiquum Neptuni templum, cuius sacra e Taenaro huc deducta vo-lunt: quam valde mutilatam ita ingeniose explevit Boeckh .:

Κυπλείδης Κ]υπλήσς άδε[λφ]ε[ιῷ 'Αρ[]ωνι τὸν δελφὶς [σῶσε, μναμόσυ-νον τέλεσεν.

Abhandll. der Berlin. Akad. d. Wiss. 1836. p. 31 seqq. et Franz Elem. epigraph. Gr. p. 53 seq. et quae postea Welckerus loco supra laud. de hac inscriptione dixit p. 98 seq.

### CAP. XXV.

ανέθηκε δε έκφυγών] Conf. supra I, 19. Ad verba sequentia devreνείκας μετέπειτα τελευτά, βασιλεύσας έτεα έπτὰ καὶ πεντήκοντα. ἀνέθηκε δὲ ἐκφυγών τὴν νοῦσον, δεύτερος οὖτος τῆς οἰκίης ταύτης, ἐς Δελφοὺς κρητῆρά τε ἀργύρεον μέγαν καὶ ὑπο-

καλ ύποκρητηρίδιον σιδήρεον κολλητον] ὑποκοητηρίδιον est crateris hation unacontragions est craiers basis s. fulcrum, cui crater imponatur, Gestell, Untergestell eines Krater, Untersatz: Galli: soucoupe. Neque aliter Leake (Travels in Northern Greece II. p. 303): "a base of the cup itself, separate from any marble hypobase, upon which it may have stood". Etenim tenendum est, crateres maioris ambitus vel figuris quibusdam tanquam pedibus sustentari vel basi ad id ipsum artificiose elaboratae imponi, docente Ussing De nominibb. vass. Graecc. p. 92. Ac talem basin fulsse υποκρητηρίδιον vel e Pausan. X, 16, 1. patet, qui e donariis Delphos a Lydorum regibus missis nihil adhuc superesse scribit, nisi σιδηφοῦν μόνον το ὑπόδη μα τοῦ 'Αλυάττου πρατῆφος,
ubi Siebelis pag. 207 nec nostri loci
fuit immemor nec Sigeae inscriptionis alterius, ubi est: ποητήρα δε και υποκοητήριον, cum in altera inveniatur: πρατήςα πάπίστατον, ubi conf. Chishull. et Chandler. Inscriptt. Attic. p. 37. coll. Boeckh. Staatshaushalt. II. coll. Boeckh. Staatsnausnaut. 11. p. 301. [254 ed. sec.] et in Corp. Inscriptt. Graecc. I, 1. pag. 20, ubi Atticis hoc sensu usitatius esse monet ἐπίστατον, ὑπόστατον, ἐπιστάτης, ὑποστάτης. Rarior utique Tonibusqua neonria videtur yox Ionibusque propria videtur vox υποκοητήριον, aut, ut apud Heroυποκρητήριον, aut, ut apud Herodotum est, ὑποκρητηρίδιον. Apud Atticos etiam ἐπικρητηρίδιον; in Aeginetica inscriptione exstat βάθου ὑποκρατήριον. Conf. etiam Rose Inscriptt. (Cantabrig. 1825) p. 9. 338. et Franz Elemm. Epigraph. p. 79. 381, qui hanc vocis ὑποκρητηρίδιον significationem recte tuetur contra Hamiltonum recte tuctur contra Hamiltonum (Transactt. of the royal society of Literat. III. P. I. p. 121) de ipso vasculo cogitantem, cui operculum (ἐπίστατον) fuerit impositum. Ad Herodoti locum illustrandum per-

tinent omnino ea, quae apud Athenaeum leguntur ex Hegesandro V. naeum leguntur ex Hegesandro V, 13 (T. II. p. 309 Schweigh.), apud Philostratum Vit. Apollon. VI, 11. p. 247, Pausaniam l. l. et Eusebium advers. Marcell. I, 3. Unde satis intelligitur, υποπογητηθότου hecco hand avigus fuite more. hocce haud exiguae fuisse magnitudinis, maximeque spectandum ob caelatas in eo varias animantium figuras plantarumve insectorumque. Sed πολλητόν quod vocatur vas, multum disceptant viri docti. Reiskius id esse notat, quod Latini caelatum s. stellatum appellant, i. e. opus, quo diversi generis metallum in alio infixum est, et quod maculis quasi aut stellulis, ad caeli instar nitet. Nec aliter fore Larcherus, adsentientibus Winckelmanni editoribus (Tom. V. p. 429 ed. Dresd.), ad eam ferri tractandi artem refert, quae Gallis dicitur damasquinure, damasquiner, de qua Cr. confert Boettiger. Iournal d. Luxus u. d. Mode. Ianuar 1803. sive Vol. XVIII. p. 9 not. Beck-mann. ad Aristot. Mirabb. aumann. ad Aristot. Mirabb. auscultt. p. 124. Nititur Larcherus Athenaei praesertim loco, ubi de figuris caelatis sermo est, quipus crater insignitus fuerit, quippe quae crater insignius interit, quippe quae non alio nisi hoc modo exhiberi potuerint. Alioquin enim Glauci artem non tantopere celebratam fuisse aut certe celebrandam vi-deri, nisi tale quid ille invenisset. Vix tamen Larcheri rationes cum Pausania conciliari poterunt, l. l. rausania concinari poterunt, 1. 1. ita scribente: έλασμα δὲ ἐκαστον τοῦ ὑποθήματος ἐλάσματι ἄλλφ προσεχὲς οῦ περόναις ἐστὶν ἢ κέντροις, μόνη δὲ ἡ κόλλα συνέχει τε καὶ ἐστιν αῦτη τῷ σιδήρῳ δεσμός. Quin ipsa voca danera κόλλα, κολλάν, κολλ Quin ipsa vocabula zonat, zonaty, zonaty, zonaty, zonaty, zonaty alio ducere videntur. Quae cum ita sint, mihi certe praeferenda videtur sententia eorum, qui de ferruminandi s. glutinandi arte (nostrum: löhen) coginanti constituri in entitale de la constitura in entitale constitura entitura entitale constitura entitale constitura entitale constitura entitale constitura entitale constitura entitura entitale constitura entitale constitura entitale constitura entitura entitale entitura entital entitura entitura entitura entitura entital entitura entitura entitura entitura entitura entitura entitura entita entitura entita entitura entitura entitura e tant, uti Schneiderus in nott. ad

κρητηρίδιον σιδήρεου κολλητου, θέης ἄξιου διὰ πάντων τῶν ἐν Δελφοισι ἀναθημάτων, Γλαύκου τοῦ Χίου ποίημα, ος μοῦ-νος δὴ πάντων ἀνθρώπων σιδήρου κόλλησιν έξεῦρε.

Eclogg. physicc. p. 97, et, qui a Cr. laudantur: C. O. Mueller. in Boettigeri Amalth. III. p. 25. Hausmann: "De arte ferri conficiendi veterum" in Commentt. soc. reg. Goetting. 1815. coll. Goett. Anzeig. 1815. nr. 68. p. 678 sq. Adde nunc eundem C. O. Mueller Handb. d. Archaeolog. §. 61. p. 40 ed. tert.

40 ed. tert.

δέης ἄξιον διὰ πάντων τῶν ἐν
Λελφοῖσι ἀναθημάτων] Haee, monente Cr., laudat Eustath ad III.

VI. p. 626, 52 s. p. 481 Basil., ex
Athenaeo opinor l. l., cuius aetate
donarium istud adhue Delphis exstitit. In locutione διὰ πάντων
διὰ notione Atticis inaggnita scriptoribus significat πρὸ, κτων. Vid.
Kuehner Gr. Gr. §. 605, I, qui
Homeri attulit locum ex Iliad. XII,
104, unde Herodoti usus, de quo
vid. Valckenaer. ad Herod. V, 67,
fluxisse videtur. Cr. addit Dion.
Cass. XXXVII, 20. p. 125.
Γλαύκου τοῦ Χίου ποίημα, ος
μοῦνος δὴ πάντων ἀνθρώπων σι-

Γλαύπου τοῦ Χίου ποίημα, δς μοῦνος δη πάντων ἀνθρώπων σιδήφου κόλλησιν ἐξεῦςε] Pausanias
1. L. idem refert his verbis: —
τοῦτο Γλαύπου μέν ἐστιν ἔργον
τοῦ Χίου, σιδήφου κόλλησιν ἀνδρός εὐφόντος. Nec aliter
Herodoti verba reddit Hieronymus
(Euseb. Chronic. Olymp. XXV, 4.
s.677 a. Chr. n.): "Glaucus Chius primus ferri inter se glutinum excogitavit," ipseque Eusebius (Chronic.
II. p. 324) ad Olymp. XXII, 2.
[s.601 ante Chr. n.]: "Glaucus Chius, qui ferri glutinum excogitavit, cognoscebatur"; unde simul intelligitur, quo sensu Herodoteum ἐξεῦφε (i. e. excogitavit) accipi debeat, quod nuper minus recte reddidit scivit Mullach. (ad Demetrii Zeni paraphras.
Batrachom. p. 51), ad Neograecorum usum provocans, qui verbum ἐξεύφω eodem sensu quo σίδα adhibeant. Graviora sunt, quae ad temporum rationem pertinent, in quibus indicandis Eusebium neque

cum Hieronymo neque cum Herodoto convenire videmus, si quidem Herodotum id declarare voluisse existimamus, ut Glaucus eadem qua Alyattes actate floruerit. Quod ad Hieronymum attinet, qui eodem anno 677 Gelam conditam esse minus recte ponit, id quod anno 690 factum est, merito inde praeferimus Eusebii ipsius auctoritatem Glaucumque eodem fere tempore Glaucumque eodem tere tempore floruisse censemus, longe igitur remotum ab Alyattis temporibus intra 617 — 560 ann. regnantis: ad quae Glaucum detrudit C. O. Mueller Handb. d. Archaeolog. §. 61. b. 40 ed. tert. coll. Sillig. Catalog. p. 40 ed. tert. coll. Sillig. Catalog. Artific. p. 219 et Brunn. Gesch. d. Griech. Künstler I. p. 29, qui cau-tius in hac re agit. Equidem in Herodoti verbis de Glauco nihil reperio, quod Glaucum aequalem Alyattis statuere nos cogat: immo, haec si Nostri mens fuisset, id naec si Nostri mens fuisset, id opinor aliquo modo significasset; itaque ante Alyattis regnum Glaucum vixisse arteque sua inclaruisse dicendum erit. Conf. etiam Clinton Fast. Hell. I. p. 178. 184. Fischer: Zeittafeln p. 80. Neque inde ad illam Samiorum artiferum inde ad illam Samiorum artificum scholam, quae multo post demum floruit, referri poterit Glaucus, ut quibusdam placuisse video (cf. noruit, reierri potent Giaucus, ut quibusdam placuisse video (cf. Boettiger Amalthea III. p. 25. not.) ob Stephanum, qui s. v. Αθάλη Glaucum dixit Samium. Satis autem notum est, Glauci artem in proverbium quasi cessisse, ita ut Γλαύκου τέχνη de rebus diceretur multum ingenii artificiique requirentibus. quod non fugit Heindorf rentihus, quod non fugit Heindorf.
ad Plat. Phaedon. p. 225. Nam
imprimis hanc oh causam hocce opus Herodoto commemoratum ac per totam fere antiquitatem celebratum. Locis supra hanc in rem laudatis Cr. addit Achill. Tatium II, 3. p. 110. Sunt vero praecipue spectanda in his tempora illa remotiora, quibus talia opera con26 Τελευτήσαυτος δε 'Αλυάττεω έξεδέξατο την βασιλητην Κροισος ο 'Αλυάττεω, έτέων έων ηλικίην πέντε και τριήκοντα ος δη 'Ελλήνων πρώτοισι έπεθήκατο 'Εφεσίοισι. Ενθα δη οι Έφεσιοι πολιορκεόμενοι υπ' αυτοῦ, ἀνέθεσαν την πόλιν τη 'Αρτέμιδι, ἐξάψαντες έκ τοῦ νηοῦ σχοινίον ἐς τὸ τεἴχος. ἔστι δε μεταξυ της τε παλαιης πόλιος, η τότε ἐπολιορκείετο, και

fecta esse dicuntur, praesertim cum ferrum, quamquam multo ante iam detectum (577 annis ante Alyattem, si quidem recte statuit Larcherus), hoc tamen tempore, quo Glaucus vixit Alyattesque regnavit, in metallis pretiosioribus plurisque aestimatis habitum fuerit; quod iis etiam, quae apud Herod. I, 68. leguntur, satis probari censet Larcherus.

2. 00. leguntur, satis product censet Larcherus.

δς μοῦνος δὴ πάντων ἀνθοώσων κ. τ. λ.] Codex Palatinus in Excerptis Herodoteis pro μοῦνος hoc loco dat πρῶτος, ut Pausanias quoque l. l. Et variari utique videtur inter μοῦνος et πρῶτος, de quo Cr. laudat Havercamp. ad Ioseph. Antiqu. I, 7. pag. 28, cuius tamen iudicium non placet. Ad Ionicam formam μοῦνος omnia dabit Bredov. p. 163.

### CAP. XXVI.

Τελευτήσαντος δὲ 'Αλυάττεω ἐξεδέξατο τὴν βασιληΐην Κοοῖσος ὁ 'Αλυάττεω κ. τ. λ.] De chronologicis rationibus vide disputt. ad I, 45 fin. (al. 46). Regnavit enim Alyattes inde ab ann. 617 usque ad 560; quo anno Croesus, qui anno 595 ante Chr. n. natus erat, regnum suscepit.

έξάψαντες έκ τοῦ νηοῦ σχοινίον ές τὸ τεὶχος] i. e. fune ex eius (Dianae) templo in murum deducto. Apprime huc faciunt verba Plutarchi (Vit. Solon. 12.) in re Cylonia enarranda scribentis: ἐξάψαντες δὲ τοῦ ἔδους αρόκην κλωστήν, ubi τοῦ ἔδους de ipso deae simulacro recte intellexit Schaefer (T. IV. p. 315 Animadverss.). Pertinet vero hoc ad eandem fere superstitionem veterum, qua deorum simulacra compedibus vincta esse legimus, periculo scilicet imminente aut inopia vehementer premente. Conf. Creuzer. Symbol. IV. p. 640. ed. tert. et Raoul Rochette Mem. de l'Acad. d. Inscriptt. XVII. P. 2. p. 20, qui vel verua, quibus auctore Minucio Felice Octav. 22. Diana Ephesia erat instructa, non de fulcris, sed de catenis accipi vult. Illud enim his et similibus veteres spectabant, at urbs ipsa eiusque incolae maiori essent curae diis tutelaribus, qui vincti, ne scilicet evadere possent aliove se convertere, incolis pressis eo magis omne praestarent auxilium, quum ipsorum salus cum incolarum salute quasi arctius esset coniuncta. Sic Ephesii, cum Dianae templum sanctissimum indeque tutissimum ab omni hominum irruptione putarent, illud fune urbi alligarunt, quippe cuius ipsius sors nunc cum templo coniuncta indeque suspensa esset. Quo simul facit ea superstitio, qua deos urbe capta excedere perhibebant. Hinc apud Aeschyl. S. c. Theb. 203 (al. 219) Eteocles: âll' où v vecous tous tips diovons mobles die colores excederes perhibebant. Hinc apud Aeschyl. S. c. Theb. 203 (al. 219) Eteocles: âll' où v vecous tous tips diovons mobles die classar.

fugiendum, quando saepius singularem numerum verbi ἐστι ε, ἡν ita cum plurali iunctum reperimus, ut non tam verborum quam sententiae ipsius maior habeatur ratio. Cf. Matthiae Gr. Gr. §. 303, 1. Kuehner Gr. Gr. §. 425, 2.

έπτὰ στάδιοι] Apprime cum Herodoto convenit Xenophonti Ephes. I, 2, Dianae Ephesiae templum ab urbe distare scribenti septem stadia. Quod non minus ad vetus fanum, ab Herostrato post incensum, quam ad recentius pertinere, eodem fere loco exstructum, perquam veri est simile. De ipso fano celeberrimo (cf. II, 148) eiusque situ plura Strab. XIV. p. 640 s. p. 949 sq.; alia Locella excitavit ad Xenophontis l. l. p. 133. Add. Forbiger Handb. d. alt. Geogr. II. p. 190. Ideler ad Aristotel. Meteorol. III, 1, 12. p. 266. Nunc omnia adeo diruta atque eversa esse scribunt, ut ipsum locum, quo templum exstructum fuit, vix certo constituas. Ac denique de bello, cuius hoe loco fit mentio, eiusque vicibus atque eventu retulerunt Aelian. V. H. III, 26. Polyaen. Strateg. V, 50.

ällossi ällas altías ἐπιφέρων]
i. e. altis alia crimini dans s. exprobrans. Conf. infra I, 68. Plura in
L. Gr. Thes. III. p. 1875 ed. Dindorf. — ἐν μέρει, per vices, pluribus
exemplis illustrat C. F. Hermann.
ad Lucian. Quomodo histor. conscr. p. 7 sq. Blomfield. Glossar. in
Aeschyl. Agamemn. 323. et Ideler.
ad Aristotel. Meteorolog. Vol. I.

p. 358. Ex Herodoto conf. V, 70. VII, 212.

τοισι δε αυτών και φαυλα έπιφέρων αυτών hic e Mediceo rescripsit Gronovius, chod cum Sancrofti liber aliique confirmation recepit Gaisfordius. V τέων; sed vid. Bredov. p. 2 qui totam hanc quaestion solvit. Idem Bredov. p. επαιτιώμενος rescribi vult ταιτιεόμενος, quod in uno Parisino libro invenitur, et p. 35. pro φαυλα reponi φλαυρα; tu vid. I, 126 ibique nott.

### CAP. XXVII.

of μèν Βίαντα λέγουσι τὸν Πριηνέα κ. τ. λ.] Eandem narrationem exhibet Diodor. in Excerpt. §. 25. T. II. p. 22 Nov. scriptorr. collect. ed. A. Mai. — Iunguntur autem, monente Cr., uterque et Bias et Pittacus eodem modo a Platone de Re publ. I, 9. p. 335 inf. Nam in septem sapientum numero illi habebantur, ut recte illic annotat Astius p. 347, ad Diogen. Laert. I, 76. 87 c. interprett. et ad Perizon. ad Aelian. V. H. III, 17. amandans. Vixerunt Croesi aetate, quod satis probatur iis testimoniis, quae attulit ad h. l. Larcherus. — Ad formam Πριηνέα conf. I, 15. 161. 170. VI, 8, ubi constanter ε reperimus, cum prior Ionum dialectus haec per η proferret. Vid. Struve Spec. II. Quaest. de dialect. Herodot. pag. 6 seq. et conf. quoque Broendsted's Reisen etc. p. 128, quem locum Cr. adscripserat. of δὲ Πιττακὸν τὸν Μυτιλη-

Κροίδες εί τι είη νεώτερον περί την Ελλάδα, είπόντα τάδε ματαπτώσαι την ναυπηγίην ,, Ω βασιλεῦ, νησιώται ίππον κοννωνέδνται μυρίην, ἐς Σάρδις τε καὶ ἐπὶ σὲ ἔχοντες ἐν νῷ ,, στρατεύεσθαι. Κροίσον δὲ, ἐλπίσαντα λέγειν ἐκείνον ἀληθέα, είπειν ,, Αὶ γὰρ τοῦτο θεοὶ ποιήσειαν ἐπὶ νόον νησιώντησι, ἐλθείν ἐπὶ Λυδῶν παίδας σὺν ἵπποισι. Τὸν δὲ ὑποντα φάναι ,, Ω βασιλεῦ, προθύμως μοι φαίνεαι εὕξασθαι τας ίππευομένους λαβείν ἐν ἡπείρῷ, οἰκότα ἐλπίζων τας δὲ τί δοκέεις εὕχεσθαι ἄλλο, ἢ, ἐκεί τε τάχιστα

yator Vulga Mirvi. imprimunt, libris omnibus adsentientibus. Quorum tamen auctoritatem et hic et I, 160. cum Gaisford. et Matth. relinquendam duximus, scribentes Mv-14τατον. Namque ita constanter interestation in numi; eamque scripturam, libris taceam, in omnibus a se scriptoribus tenuit Immanuel contra codicum fidem scripturam hanc inferendam negarent. Et variant utique multum libri, plerumque tamen exhibent eam scripturam, quae numis contraria est, quaeque etiam in editis vulgo exhibetur. Nec aliter apud Latinos, ubi plerumque Mitylene, sed passim quoque Mytilene. Qua de re copiosius egit omnesque, qui antea hanc quaestionem tractarunt, citavit Plehn. in Lesbiacorum libro p. 10 sqq. (Berolini 1836). Hinc in Thucydide quoque Poppo (quem vid. ad III, 2) edidit Murtinun. De numis potissimum consuli vult Cr. Pellerin. Recueil d. Medaill. d. Vill. V. III. p. 84. pl. CIII. nr. 16. 19. et Visconti Iconograph. Greeq. pl. III, 2, cuius admonuit idem Plehn. l. l. p. 169. not. 71, qui etiam recensum numorum, e Rasche, Mionnet., aliis confectum exhibet l. l. p. 99 sqq., ubi semper scriptum legimus MTTI vel MT.

gimus MTTI vei MT.

εξ τι εξη νεώτες ον περί την Ελλάδα] i. e. ,,num quid novi acciderit in Graecia." Ob comparativi usum cf. III, 62 ibique allata; plura dabit Kuehner Gr. Gr. §. 752., cui add. Stallbaum. ad Platon. Euthyphr. p. 3. Cr. confert Eustath.

ad Hom. Odyss. VII, 159. — neel h. l. est in; vid. ad I, 24. In seqq. pro ev vo, quam formam et h. l. et II, 181. IV, 125. VII, 157. codd. quidam retinent, Dindorf. p. XIV. et Bredov. p. 248. scribi inbent év vów, quod ipsum omnibus in libris legitur I, 10.

set Bredov. p. 248. scribi iubent έν νόω, quod ipsum omnibus in libris legitur I, 10.

Αὶ γὰς τοῦτο θεοὶ ποιήσειαν ἐπὶ νόον νησιωτησι κ. τ. λ.] De Homerico dicendi genere monet Cr., laudans Odyss. III, 205: αὶ γὰς ἐμοὶ —θεοὶ παραθείεν. Add. Odyss. XX, 236. Aliis locis infinitivum subiectum invenimus, ut VII, 311. XXIV, 380 coll. Schaefer. ad Poett. gnomico. p. 360. De optativo idem Cr. citavit Payne Knight. in Prolegg. Homerico. p. 135, et ad ipsam locutionem comparat Homerum Odyss. XIV, 273: αὐτὰς ἐμοὶ Ζεὺς αὐτὸς ἐνὶ φορεὶ τοῦτο νόημα ποίησ. Ipse Noster III, 21. dixit ἐπὶ νόον τρέπειν. Ad Homerum quoque accedit locutio ἐπὶ Λυδῶν παίδας, infra quoque V, 49. VII, 130. obvia, de qua conf. Matthiae §. 430. Kuehner §. 479, d. οἰκότα ἐλπίζων] Nonnulli libri vulgarem praebent formam εἰκότα, Mediceus: ἐοικότα, alii οἰκότα, quod placuit Wesselingio, quodque,

Mediceus: ἐοικότα, alii οἰκότα, quod placuit Wesselingio, quodque, cum Herodoti usui conveniat, ut nuper docuit Bredov. p. 194 seq., retinuimus. Admonet Cr. Eustath. ad Odyss. XII, 79. p. 477, 25: τὸ δὲ εἰκυῖα οῦ κατὰ τὴν ὕστερον ἰωνικὴν γλῶσσαν λέγεται οἱ γὰρ μεθ΄ Όμηρον, ὡς δηλοὶ καὶ Ἡρόδοτος, οἰκὸς γραφουσι καὶ ἀκολούθως, καὶ οἰκυῖα, Ίττικοὶ δὲ ἐοικὸς καὶ ἐοικυῖα. — ἐλπίζειν hic

# ,, επύθοντό σε μέλλοντα επί σφίσι ναυπηγέεσθαι νέας λαβείν

existimandi potestatem hal 30, alibi. Conf. Krueger. nys. Halicarnass. p. 116. λαβείν ἀφωμενοι Λυδούς έν δαλαση] ἀφωμενοι exhibent plu-rimi iique optimi libri; pauci nu-mero nec melioris notae ἀφασθα, quod e glossemate sive interpretamento fluxisse vix cuiquam dubium esse poterit, quamquam defensor eius nuper exstat t censor in Ephem. Ienenss. 1817 nr. 165. p. 379. Nam vulgata άρωμενοι quoniam minus cum loci structura convenire videbatur, vario modo locum solli-citaverunt viri docti. Glossam existimavit Cornelius de Paw; Reiskius male coniecti acoustro peius-que adeo explicuit; felicius Touque adeo explicuit; felicius Tou-pius in Epist. critic. p. 64. ed. pins in Epist. critic. p. 04. ed. Lips. αλωφεσμένους, quo nimirum sibi opposita essent: λακευομένους λαβείν έν ήπείςω et λαβείν αλωφεσμένους έν θαλάσση, coll. Herodot. VII, 116. Quod utique speciosius quam verius. Unde Werferus proposuit (Actt. phill. Monn. I, 1. p. 74) αίωφεύμενοι. sed alio 74) αίω οεύμενοι, sed alio sensu. Mam insulanos intelligi vult elatos, confidentes navali scientia, qua Croesum se superaturos esse sperant. Schweigh. denique coniecit αειράperot ("postquam vela nest dede-rint"), idque in text pripere haud veritus est. Idem Geislero (De Graecc. nomin. absoll. p. 30), qui Herodoto hic obversatum fuisse vult tí doxéovot, reiecta es ratione, quam de hoc loco explicando proposuit Matthiae. Quo eodem redit Heroldi coniectura (in Münchn. Gel. Anzz. 1843. p. 227) scribentis ἀρόμενοι, sc. τὰ ίστία. Lectionem librorum manu scriptorum (ἀρώμενοι) revocavit Gaisfor-dius, probante quoque Matthiae, qui explicatione, non emendatione locum egere optime monuit. Pertinet enim hic locus ad illud ἀνακο-λουθίας genus, ubi Graeci principalis sententiae eam partem, quae

post verba interiecta sequitur, ex his ipsis verbis nectunt, iisque adstruunt; conf. Matth. Gramm. Gr.

§. 631. p. 1298. Sic, Matth. iudicante, Herodotus cum dicere instituisset: τί δοκέεις εύχεσθαι 'άλλο tuiset: τι σομείς ενχεσται αλλο η — λαβείν ἀρᾶσθαι Ανθούς έν θαλάσση (in quo ipso ἀρᾶσθαι omitti potuerit), iam verta interpositis abreptus ad ἐπύθοντο referens verbum ἀρωμενοι scripsit, ea sane structura, quae ob priora verba sequi debebat, neglecta. Caeterum in ipsa casuum permutatione, cum nominativus participii sequa-tur loco accusativi (quo ipso car-nitur ανακολουθία), iure non hacsit Schweigh. Collegerat enim huius structurae exempla aliquot e nostro scriptore Werferus l. l., ut I, 56. IV, 15. 137. Vulgatam lectionem denique tuitus est Letronne in Journal d. Sav. 1817. p. 91, quon-iam ἀφώμενοι in mentem quasi revocet sensum verbi ευχεσθαι, quod paulo ante legatur, cuius synonymum fere sit ἀρᾶσθαι, hoc ipso loco perperam a quibus-dam repositum. Moris enim esse ait Herodotei, ponere participium eiusdem verbi, quod antea iam finitum erat positum, aut certe cognati verbi participium. Ita ἀρώμενοι idem esse quod εὐχομενοι (sc. εὐχομένους); illo tamen verbo usum esse Nostrum, quo evitaret repetitionem. Vulgatam άρώμενοι retineri voluit quoque Negris, eundem vulgatae sensum esse monens, ac si scriptum foret: τί αιλο δο αθ ει κετιριαία του τε τε ακλο συ-κέεις ευχεσθαι νησιώτας η πυθο-μένους σε νέας έπι σφίσι ναυπη-γούμενον, άρᾶσθαι λαβειν Λυδούς έν τη θαιάσση κ. τ. 1. Inter recentiores editores Dindorf. scripsit αίωρεομένους, praceunte Toupio, Dietsch. et Lhardy vulgatam reliquerunt ἀρώμενοι, quam vocem qui nuper hunc locum tractavit, Schoene (De attractionis quam dicunt singg. quibusd. exemplis apud Hetum etc. Bielefeld 1840. p. 5 transponi vult ante  $\ell\nu\alpha$ , ut hace inde exsistat sententia: Muid insulanos putas cupere alian, nisi ut in mari deprehendant Lydos, id quod optant ea causa, ut propter ,,ἀρώμου Αυδούς ἐν θαλάσση, ἵνα ὑπὲρ τῶν ἐν τῆ Καίρω ,,οίχημένων Έλλήνων τίσωνταί σε, τοὺς σὺ δουλώσας ἔχεις;" Κάρτα τε ήσθηναι Κροϊσον τῷ ἐπρος καί οἱ (προσφυέως 13 γὰρ δόξαι λέγειν) πειθόμενον παυστούαι τῆς ναυπηγίης. καὶ ούτω τοίσι τὰς νήσους οἰκημένοισι Ἰωσι ξεινίην συνεθήκατο.

Χρύνου δε επιγινομένου, κατεστραμμένων σχεδον πάντων τῶν ἐντὸς Αλυος ποταμοῦ οἰκημένων πλην γὰρ Κιλίκων καὶ Αυκίων τους άλλους πάντας υπ' έωυτω είχε καταστρεψάμενος ὁ Κροίσος είσι δε οίδε, Αυδοί, Φρύγες, Μυσοί, Μα-

inentis terrae Graecos te pos-ulcisci." Equidem retinui ἀρώpisot, quod, nisi e margine omnino in Herodoti verba irrepsit, ad eam rationem, quam proposuit Matthiae,

explicari posse putem. ἔνα ὑπὲς τῶν ἐν τῆ ἤπείςω οἰ-πημένων Ἑλλήνων τίσωνταί σε] οἰκημένος bic dici pro οἰκῶν, haud pauci testantur Nostri loci, in quibus perfectum passivi ita ad-hibitum videmus, ut in praesentis activi vim fere transeat, habitandi s. incolendi notione: de quo apte monuit Kuehner Gr. Gr. §. 403, a. monuit Kuehner Gr. Gr. §. 403, a. Ex Herodoto conf. potissimum I, 96. 127. 172. V, 73. VII, 22. II, 102. 166. III, 91. 96. 97. VIII, 115. In praesenti passivi hanc ipsam passivi vim retineri monstrat locus I, 170, ubi cf. nott. — Ad locutionem δουλώσας έχεις conf. I, 28 et Kuehner Gr. Gr. 663. X. ne 28 et Kuehner Gr. Gr. 663, X., ne plura.

### CAP. XXVIII.

είσι δε οίδε, Αυδοί, Φούγες κ. λ.] Voculam Αυδοί ab hoc loco alienam esse contendunt, praesertim cum proximo capite legatur: καὶ προσεπικτωμένου Κροίσου Αυδοίσι. Lydos enim non armorum vi sibi subegit Croesus, sed eorum resum tenuit quasi hereditarium maioribus traditum; ita ut entes a Croeso vi subactas s commemorari minime sit consentanena. Larcherus eo confugit, ut Lydos Lydiamque terram distingui vellet a Maconia, quae superior fuerit pars eius terrae, quae

universa posthac Lydiae acceperit nomen ab inferiori parte, quam Croesus armis occupaverit, Croesus armis occupation, antea superiorem modo partem (i. e. Maconiam, conf. supra cap. 7)
a maioribus traditam hereditario
iure tenuisset. Nos malumus ab
eorum partibus stare, qui hic omnes, quos Croesi regnum com-plectebatur populos, recenseri cre-dunt, primoque loco hanc ipsam ob causam collocari Lydos, quippe quos primitus ille tenuerit quibusque caeterae gentes quasi adiectae fue-rint. Libri ad unum omnes reti-nent vocem Avõol, quam uncis, quibus editorum nonnulli incluserant, liberandam censuimus. Dindorf. prorsus omisit vocem. Cr. ad h. l. admonet Benedict. Nott. critt. in Farodot. in Beckii Actt. critt. in Semin pour Lips. Vol. II. p. 279. Ar in hoc populorum recensu ranges atque Mysi, quorecensular wyges atque Mysi, quorum tamen sedes, quales Herodoti fuerint aetate, accuratius definire vixdum licet. Conf. etiam III, 90. Praeter ea, quae vulgo in universum de his gentibus traduntur, faciunt hue quodammodo ab Hoeckio disputata (in Cret. I. p. 109 seqq. 136) de Phrygibus eorumque cum Lydis commercio, cum quibus una Lydis commercio, cum quibus una plerumque nominantur adeoque confunduntur. Et advocat ille, praeter religionum similitudinem atque coniunctionem, de Macone inprimis testimonium, qui modo Phrygum, modo Lydorum, modo utriusque gentis rex perhibeatur. De Maeone nos diximus ad I, 7. Mariandyni

habitabant ad Ponti Euxini oram,

οιανδυνοί, Χάλυβες, Παφλαγόνες, Θράκες οι Θυνοί τε καί Βιθυνοί, Κάρες, Ίωνες, Δωριέες, Λίολέες, Πάμφυλοι κατε-29 στραμμένων δε τούτων, και προσεπικτωμένου Κροίσου Λυ-δοϊσι, άπικνέουται ές Σάρδις άκμαζούσας πλούτω άλλοι τε οί

Bithyniam inter atque Paphlagoniam, Thracesque et ipsi origine fuisse dicuntur. Conf. Strab. XII. p. 542 s. 816 C. Alii eos a Mariandyno sive Cimmerii sive Phinei filio oriundos tradunt; vid. Schol. ad Apoll. Rhod. II, 725. 140. Apud Herodotum eorum mentio fit infra III, 90 et VII, 72. Postera autem aetate illos ab Heracleotis sub ingum missos legimus; de quo Cr. confert Posidon. ap. Athen. VI. p. 263 (Posidonii reliq. ed. Bake p. 176). Strab. l. l. p. 817. Add. Ruhnk. ad Timaei Lex. p. 214. Ast. ad Plat. de Legg. p. 322.

Chalybes, qui deinceps nominan-tur, probe ab his distinguendi, quos vulgo Chaldaeos nominant, ma-gnam illam quidem antiquitatis gentem, cuius sedes ultra Halyn fuerunt. Plura de his Ritter. Erdfuerunt. Finra de nis muter. Fau-kunde II. p. 787 sqq. Hoeck. Creta I. p. 294 sqq. Qui vero cis Halyn i. e. occidentem versus ab hoc flu-mine habitabant Chalybes, quales hic intelligi necesse est, eos colo-nos fuisse verisimile est illius Chaeos cololybum gentis, quae ultra Halyn magna et extensa in montibus circa Araxem sedes primitus habuerat et ulterius adeo suas sedes extende-rat. Quam eandem a Scymno Chio appellari putant gentem in fragm.
vs. 181 seq. Ab hisce vero nonvs. 101 seq. An insec vero non-nihil diversi, quamquam eiusdem haud scio an stirpis, videntur ii, quorum Xenophon meminit in Ex-pedit. Cyri V, 5, 1. (ubi vid. do-ctiss. Kruegerum). Hi enim orientem versus a flumine Halye habi-tabant iuxta Mosynaecos et Tibarenos in montibus Ponto Euxino finitimis. Sed de Herodoti gente testimonia desunt accurationa; conf. Ritter, l. l. p. 791. Hoeck, l. l. p. 301. 302. et Ainsworth Travels in the track etc. p. 183 seqq. Chalybum affines sunt Paphlagones, qui satis sunt noti. Secondar Thraces, bifariam divisi, Thysi, tum Bidini. Intelliguntur enim Asiatici Thraces, qui in Europa alim habitantes, inde sedibus Thisi in Asiam minorem commigrabant, nomenque Strymoniorum, quo adhuc usi erant, commutabant cum Bithynorum appellatione. Hinc aliquoties occurrit Thracia Asiatica, ad quam et Bithin, et Thyni pertinent. Sunt bid Kenophontis loci classici in Anabasi VI, 4, 2 et VII, 2. §. 22. (ubi consul. Kruegerum), quibus iungentis Strabo XIII. p. 541 seq. p. 816 B. C. et Herod. VII, 75. De reliquis populis, quos hic a Croeso subactos legimus, vix monendum.

#### CAP. XXIX.

κατεστραμμένων δὲ τούτων] Oratio, pluribus verbis interiectis ab auctore interrupta, hic prioribus verbis repetitis iam restauratur, ut legitime procedat, adiecta vocula δὲ, de cuius vi in talibus exposuit Hartung Lehre d. Gr. Partik. I. p. 173.

Hartung Lehre d. Gr. Partik. I. p. 173.

αλλοι τε οί πάντες ἐκ τῆς Ἑλλάδος σοφισταί] Eadem fere leguntur in recens detectis fragmentis Diodori Siculi; vid. Ang. Mai Nov. Scriptt. Collect. II. p. 14.
23 seqq. In Herodoti verbis Valckenarius aptius legi putat: άλλοι τε ἐπιφανέες κ. τ. λ. Sed libri non addicunt emendationi, qua utique supersedere possumus. Videtur enim, ut bene monet Wesselingius, Herodotus illos, qui uno tempore et habiti et vocati Sapientes sunt, indicare. Sapientes autem Herodotus vocavit σοφιστάς, honorifico tune temporis titulo, quo etiam Pythagoram (IV, 95) aliosque sapientiae fama per Graeciam illustres (II, 49) ornavit. Nec aliter alii auctores, ut idem monet Wesselii auctores auctores in tidem monet wesselii auctores auctores

,,ἀρώμετας Αυδούς ἐν θαλάσση, ἵνα ὑπὲρ τῶν ἐν τἢ ἡμείρω ,,οἰκημένων Ἑλλήνων τίσωνταί σε, τοὺς σὺ δουλώσας ἔχεις;" Κάρτα τε ἡσθῆναι Κροϊσον τῷ ἐχτος καί οἱ (προσφυέως 13 γὰρ δόξαι λέγειν) πειθόμενον παύστο τῆς ναυπηγίης. καὶ οῦτω τοῖσι τὰς νήσους οἰκημένοισι Ἰωσι ξεινίην συνεθήκατο.

Χρόνου δε ἐπιγινομένου, κατεστραμμένων σχεδον πάντων τῶν ἐντὸς ᾿Αλυος ποταμοῦ οἰκημένων ΄ πλὴν γὰρ Κιλίκων καὶ Αυκίων τοὺς ἄλλους πάντας ὑπ᾽ ἑωυτῷ εἰχε καταστρεψάμενος ὁ Κροίσος ΄ εἰσὶ δὲ οἴδε, Αυδοὶ, Φρύγες, Μυσοὶ, Μα-

tinentis terrae Graecos te postulcisci. Equidem retinui ἀρώstrot, quod, nisi e margine omnino in Herodoti verba irrepsit, ad eam rationem, quam proposuit Matthiae,

explicari posse putem.

Γνα ὑπὲς τῶν ἐν τῆ ἠπείςω οἰπημένων Ἑλλήνων τίσωνταί σε]
οἰπημένος hie dici pro οἰνῶν,
haud pauci testantur Nostri loci,
in quibus perfectum passivi ita adhibitum videmus, ut in praesentis
activi vim fere transeat, habitandi
s. incolendi notione: de quo apte
monuit Kuehner Gr. Gr. §. 403, a.
Ex Herodoto conf. potissimum I,
96. 127. 172. V, 73. VII, 22. II,
102. 166. III, 91. 96. 97. VIII,
115. In praesenti passivi hanc
ipsam passivi vim retineri monstrat
becus I, 170, ubi cf. nott. — Ad
locutionem δουλώσας ἔχεις conf. I,
28 et Kuehner Gr. Gr. Gr. 663, X., ne

### CAP. XXVIII.

plura.

είσι δὲ οΐδε, Ανδοί, Φούγες κ.
τ. λ.] Voculam Ανδοί ab hoc loco alienam esse contendunt, praesertim cum proximo capite legatur: καὶ προσεπικτωμένον Κορίσου Ανδοίσι. Lydos enim non armorum vi sibi subegit Croesus, sed eorum tenuit quasi hereditarium maioribus traditum; ita ut tentes a Croeso vi subactas Lydos commemorari minime sit consentanenm. Larcherus eo confugit, ut Lydos Lydiamque terram distingui vellet a Maconia, quae superior fuerit pars eius terrae, quae

universa posthac Lydiae acceperit nomen ab inferiori parte, quam Croesus armis occupaverit, antea superiorem modo partem (i. e. Maconiam, conf. supra cap. 7) a maioribus traditam hereditario iure tenuisset. Nos malumus ab eorum partibus stare, qui hic omnes, quos Croesi regnum complectebatur populos, recenseri cre-dunt, primoque loco hanc ipsam ob causam collocari Lydos, quippe quos primitus ille tenuerit quibusque caeterae gentes quasiadicctae fue-rint. Libri ad unum omnes reti-nent vocem Avool, quam uncis, quibus editorum nonnulli incluserant, liberandam censuimus. Dinrant, liberandam censuimus. Dindorf, prorsus omisit vocem. Cr. ad h. l. admonet Benedict. Nott. critt. is admonet Benedict. Nott. Semin cog. Lips. Vol. II. p. 279. Lips. Vol. III. po. processi ranges atque Mysi, quorum tamen sedes, quales Herodoti fuerint aetate, accuratius definire vixdum licet. Conf. etiam III, 90. Praeter ea, quae vulgo in miver. Praeter ea, quae vulgo in universum de his gentibus traduntur, faciunt huc quodammodo ab Hoeckio disputata (in Cret. I. p. 109 seqq. 136) de Phrygibus eorumque cum Lydis commercio, cum quibus una plerumque nominantur adeoque confunduntur. Et advocat ille, praeter religionum similitudinem atque coniunctionem, de Macone inprimis testimonium, qui modo Phrygum, modo Lydorum, modo utriusque gentis rex perhibeatur. De Maeone nos diximus ad I, 7. Mariandyni habitabant ad Ponti Euxini oram,

ριανδυνοί, Χάλυβες, Παφλαγόνες, Θράτες οι Θυνοί τε καί Βιθυνοί, Κάρες, Ίωνες, Δωριέες, Λίολέες, Πάμφυλοι κατε-29 στραμμένων δε τούτων, και προσεπικτωμένου Κροίσου Δυδοϊσι, ἀπικνέουται ές Σάρδις ἀκμαζούσας πλούτω ἄλλοι τε οί

Bithyniam inter atque Paphlagoniam, Thracesque et ipsi origine fuisse dicuntur. Conf. Strab. XII. p. 542 s. 816 C. Alii eos a Mariandyno sive Cimmerii sive Phinei filio oriundos tradunt; vid. Schol. ad Apoll. Rhod. II, 725. 140. Apud Herodotum eorum mentio fit infra III, 90 et VII, 72. Postera autem aetate illos ab Heracleotis sub ingum missos legimus; de quo £r. confert Posidon. ap. Athen. VI. p. 263 (Posidonii reliq. ed. Bake p. 176). Strab. l. l. p. 817. Add. Ruhnk. ad Timaei Lex. p. 214. Ast. ad Plat. de Legg. p. 322.

Chalybes, qui deinceps nominantur, probe ab his distinguendi, quos vulgo Chaldaeos nominant, magnam illam quidem antiquitatis gentem, cuius sedes ultra Halyn fuerunt. Plura de his Ritter. Erdkunde II. p. 787 sqq. Hoeck. Creta I. p. 294 sqq. Qui vero cis Halyn i. e. occidentem versus ab hoc flumine habitabant Chalybes, quales hic intelligi necesse est, eos colonos fuisse verisimile est illius Chalybum gentis, quae ultra Halyn magna et extensa in montibus circa Araxem sedes primitus habuerat et ulterius adeo suas sedes extenderat. Quam eandem a Scymno Chio appellari putant gentem in fragm. vs. 181 seq. Ab hisce vero non-nihil diversi, quamquam eiusdem haud scio an stirpis, videntur ii, quorum Xenophon meminit in Expedit. Cyri V, 5, 1. (ubi vid. doctiss. Kruegerum). Hi enim orientem versus a flumine Halye habitabant iuxta Mosynaecos et Tibarenos in montibus Ponto Euxino finitimis. Sed de Herodoti gente testimonia desunt accuratiora; conf. Ritter. I. l. p. 791. Hoeck. l. l. p. 301. 302. et Ainsworth Travels in the track etc. p. 183 seqq. Chalybum affines sunt Paphlagones, qui

satis sunt noti. Satisfier Thraces, bifariam divisi, Thysi, tum Bitani. Intelliguntur enim Asiatici Thraces, qui in Europa chim habitantes, inde sedibus Faisi in Asiam minorem commigrabant, nomenque Strymoniorum, quo adhuc usi erant, commutabant cum Bithynorum appellatione. Hinc aliquoties occurrit Thracia Asiatica, ad quam et Bithyi, et Thyni pertinent. Sunt bitankenophontis loci classici in Anabasi VI, 4, 2 et VII, 2. §. 22. (ubi consul. Kruegerum), quibus iungentis Strabo XIII. p. 541 seq. p. 816 B. C. et Herod. VII, 75. De reliquis populis, quos hie a Croeso subactos legimus, vix monendum.

### CAP. XXIX.

κατεστραμμένων δὲ τούτων] Oratio, pluribus verbis interiectis ab auctore interrupta, hic prioribus verbis repetitis iam restauratur, ut legitime procedat, adiecta vocula δὲ, de cuius vi in talibus exposuit Hartung Lehre d. Gr. Partik. I. n. 173.

πάντες Επ της Έλλάδος σοφισταί, οι τούτον τον χρόνον ετύγχανον εόντες, ώς εκαστος αὐτῶν ἀπικνέοιτο, καὶ δὴ καὶ Σόλων, ανηρ 'Αθηναίος, ος 'Αθηναίοις νόμους κελεύσασι ποιήσας ἀπεδήμησε έτεα δέκα, κατὰ θεωρίης πρόφασιν ἐκπλώσας, ΐνα δη μή 🌉 τῶν νόμων ἀναγκασθῆ λῦσαι τῶν ἔθετο. αὐ-

selingius, cui post oblocutus est Wyttenbach. ad Plut. Moral. (II) p. 96 Å. Animadverss. p. 654 seqq. p. 96 A. Animadverss. p. 654 seqq. Nam neque Plutarchum hoc σοφιστοῦ nomine usum vult sensu laudabili pro eo, quod postea indu-ctum est, σοφοῦ s. φιλοσόφου noctum est, soçou s. qu.losoqou no-mine, neque alios antiquiores scri-ptores, qui, cum pratores fuerint aut historici, phasoophos vel per contemtum vel tanquam mercede docentes val nondum discreta utri-usque ven buli notione σοφιστάς appellarint. Quod ut de aliis scri-toribus nune non disquiram ita ptoribus nunc non disquiram, ita Herodotum certe honesto titulo soφιστού usum esse persuasum ha-beo, sive nondum vocabuli notione discreta, sive alia ex causa, quam hic indagare non attinet. Ac Diodorus l. l. s. 28. eadem in re vocat τοὺς ἐπ τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ σοφία ποωτεύοντας et τοὺς ἐπὶ φιλοσοφία μεγίστην δόξαν ἔχοντας. Quin mox eosdem sapientes eodem, quo Herodotus, ornat nomine σο-φιστῶν, sensu honorifico. Nec alio quo Herodotus, ornat nomine σο-φιστών, sensu honorifico. Nec alio atque Herodotus sensu σοφιστώς dixerat Androtion (ap. Aristid. II. p. 311 lebb.); vid. eius fragm. p. 118, nisi pro Ανδοστίων legendum Ανδοων. Quare non intelligo, cur σοφιστώς h. l. artifices s. homines peritos accipi coluerit Klopsch in Programmate Glogaviensi anni 1849 (Probe einer Erklärung des Hero-dot. I. cap. 29—33) p. 2., licet haud ignorem, olim eos, qui uti-lem quamcunque profiterentur arlem quamcunque profiterentur artem (ut recte tradit T. C. M. van Baumhauer in Disp. Quam vim Sophistac habuerint etc. Traiect. ad Rhen. 1844 p. 24), σοφιστοῦ no-mine esse designatos. Tu conf. etiam J. F. Cerquand: Quaest. de Sapientt. VII. etc. (Nanceii 1853) p. 7 seq. Σόλων, ἀνὴς 'Αθηναίος — ἀπε-

δήμησε] Eodem modo Solo vocatur Aθηναίος V, 113, neque aliter se ipsum nominat in carm. XII, 4. p. 86 Bach. De genere viri exponit Plutarch. Vit. Solon. cap. 1.; alia excitat Bode Gesch. d. hellen Poesie II, 1. p. 222 seq. Quod ad iter Solonis attinet eiusque causas, cum Herodoto fere consentiunt Plutarchus (Vit. Solon. 25), alii, quos laudat Westermannus ad h. l. p. 65., ipse omnem rem valde dubiam videri aliamque profectionis causam quaerendam esse pronuntians. Ac nemo nescit, de Lycurgo, Sparta-norum legislatore, peregre proficiscente similem in modum tradi: qua de re Plutarchus in Lycurgi Vit. cap. 29; cf. C. F. Hermann. Antiqq. Laconn. p. 53. De Solonis legislatione exponere huius loci non est; vid. C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth. § 165 seqq.
ώς εκαστος αὐτῶν ἀπικνέοιτο]

αὐτῶν pro αὐτέων plurimi libri, quos cum Gaisf. secuti sumus. quos cum Gaisf. secuti sumus. Conf. I, 26 fin. Locutionem ώς ξκα-Conf. 1, 26 nn. Locutionem ws exactors aliquot exemplis illustravit Wyttenbach. in Selectt. historicc. p. 346, nostrum locum ita interpretans: "ut eorum quisque adveniret," id est, non eodem et communi, and suo quienne et consilio et lemposed suo quisque et consilio et lempo-re, sive pro se quisque. Cf. I, 114. II, 140. VI, 79.

κατὰ θεωρίης πρόφασιν έκπλώ-σας] Conferri vult Cr., quae hanc rem omnino praecipiuntur apud Platon. de Legg. XII. p. 951 A. Idem admonet vocis φιλοθέωρος, qua per iocum fere utitur Cicero Ep. ad Famil. VII, 16.

τῶν ἔθετο] Sic infra quoque:

— τοὺς ἄν σφι (σφι enim dedimus cum Gaisf.) Σόλων θῆται. Asatis notum discrimen inter χόμον

cum Gaisf.) Σόλων Θήται. Ac satis notum discrimen inter νόμον

θείναι ac θέσθαι, de quo Cr. laudat F. A. Wolf. in Prolegg. ad

τοι γάρ ούκ οίοι τε ήσαν αύτο ποιήσαι Αθηναίοι όρκιοισι γάρ μεγάλοισι κατείχοντο, δέκα έτεα χρήσεσθαι νόμοια, τους αν σφι Σόλων θήται. Αύτων δη ων τούτων και της θεωρίης 30

Demosth. Leptin, p. CXXVI seq. Add. Westerman and Tall Frech. Vit. Solon. 15. p. 37. Conjunctivum θήται addita voculo ἀν satis opinor tuetur futurum χρήσεσθαι, quod antecedit.

# CAP. XXX.

Αύτων δη ων τούτων και της Θεωρίης έκδημήσας ὁ Σόλων είνε-κεν ές Αίγυπτον απίκετο κ. τ. λ.] Haec verba, quorum sensum nemo non assecutus est, maius negotium exhibent, temporum rationem ac-curatius si persequamur. Unde fa-ctum est, ut nonnullis totum hoc colloquium Solonis cum Croeso prorsus fictum videretur, quippe temporum ratione refragante, cum Solonem Olymp. XLVI, 3 s. 594 ante Chr. n. Atheniensibus leges tulisse constet eundemque tyrannidis Pisistrateae anno secundo obiisse, i. e. Olymp. LV, 2 s. 559 a. Chr. n., quo tempore Croesus, qui Alyatte mortuo (560 a. Chr. n.) Lydorum regnum suscepit, vixdum regnare coeperat neque Solonem excipere poterat, qui, quum Pisistratus re-rum potiretur (560 a. Chr. n.), ab itineribus iam in patriam redierat teste Plutarcho in Solon. Vit. cap. 29. Propter has difficultates chronologicas Grauert (De Aesopo p. 44 seqq.) plane fieri potuisse negat, ut Croesum Sardibus Solo convenerit: qui si revera Athenis profectus Sardes venerit, id in ea tempora incidere debere, quibus regnum tenere Croeso per setatem haud licuerit. Solonem, gemente sub Pisistrati dominatione civitate Attica, in Lydiam profectum esse contendit Meursius in Solon. 28, non reprobante Wes-selingio ad h. l.; quamvis hoc col-loquium ante Pisistrati tyrannidem habitum esse alii clament. Sed audiamus Plutarchum in vita Solo-nis c. 27 (I. p. 93 B) ita scriben-tem: τὴν δὸ πρὸς Κροῖσον ἔντευ-

ξιν αύτοῦ δοκοῦσιν ένιοι τοῦς χο πεπλασμένης Μέγχοι νοις ώς πεπλασμένης **δίές** Έγω δε λόγον ένδοξον **οθτω** τοσούτους μαρτυρας έχοντα και, δ μείζον έστι, πρέποντα τῷ Σόλω-νος ἤθει καὶ τῆς ἐκείνου μεγαλο-φροσύνης καὶ σοφίας ἄξιον, οῦ μοι δοκεὶ προήσεσθαι χρονικοίς και ἐκομέποις καπόσικος οῦς και τισι λεγομένοις κανόσιν, ούς μυ-οίοι διοφθούντες άχρι σήμερον είς ούδεν αυτοίς όμολογούμενον δύ-νανται καταστήσαι τὰς ἀντιλογίας. Quo loco iure Larcherus nititur in iis, quae multa tum in nota ad Herodoti locum de temporum ratione disserit, tum in Chronologia Herodot. cap. VII. p. 205 seq. Ponit autem Solonis legislationem anno 594 a. Chr. n. s. Olymp. XLVI, 3; Solonis profectionem ad Sardes 570 a. Chr. n. s. Olymp. LII, 3; mor-tem denique 559 a. Chr. n. s. Olymp. LV, 2, cum Pisistratus aliquot ante annis, 561 a. Cha. E. a. Olymp. LIV, 3 Athenas occupan coepisset. Ubi pottarimum Plutarchi loco utitur, ibid. in fin. cap. 32 e Phanta referentis, Solonem obiisse Hegestrato archonte. Quae quidem sic satis sibi conveniunt vulgoque recepta referuntur, quamquam maiores exoriuntur difficultates chronologicae, si Croesi, quocum Solo est collocutus, tempora eorumque rationem perpendas. In quae post Larcherum eiusque adversarium Volneium (Chronolog, d'Hérodot, p. 54 sqq. coll, p. 30 sqq.) diligentius inquisi-vit Ioan. Matth. Schultzius in Apparatu ad annall. criticc. rerr. Graecc. Kiliae 1826 p. 16 seqq. et Spec. II. p. 10. Volneius, ut summam sal-tem disputationis ab illo institutae referamus, Solonis legislationem po-nit anno 594 a. Chr.n., itinera 573, commorationem apud Croesum in-deque reditum 563, mortem 559; Pisistratum vero primum Athenas occupantem collocat 560 s. Chr. n. Schultzius, qui Solonem vult leges Atheniensibus dedisse 594 s. Chr. n.,

# έκδημήσας ὁ Σόλων είνεκεν ές Αίγυπτον απίκετο παρά Αμα-

post profectum ac reversum Athenas ante 561, cum Pisistratus non-dam rerum potitus esset, inde concludit, Solonis iter non in tempus annis 575-565 serius posse detrudi, qui si Sardibus cum Croeso aliquamdin versatus esset, factum id oportere circa 570 a. Chr. n. s. Ol. LII, 3 aut saltem non multo post, cum Croesus anno 566 aut 567 ante Chr. n. ad regnum pervenerit: de quo ipso cf. nott. ad I, 45. Unde non admodum recedunt, quae Voe-mel. (Exercitat. chronolog. de aemel. (Exercitat. enronolog. de actate Solonis et Croesi. Francofurt. 1832 p. 10 seq. 18.) et Westermann. (ad Plutarch. Vit. Solon. p. 80-90.) posuerunt, Croesum regnum pervenisse rati Ol. LIII, 2 sive 567 a. Chr. n. mortuo Alyatte, Soloness Atlanis profectum Ol. LII, 2. sive 571, cum Croeso convenisse Ol. LIV, 2. s. 563, Athenasque reversum Ol. LIV, 4 s. 561 ibique mortuum Ol. LV, 2 s. 559. Accedit Io. Gumpach. (Zeitrechnung d. Rahylan n. Asimon p. 23) qui Babylon. u. A. p. 93), qui, cum Alyattem parties et ad recnum evectura, anno 027, Croeste id suscipiase vult 570 et cum Solone collocutum 562 a. Chr. n. Atque Olymp. L.II., 4 vel L.III., 1 (569—568 a. Chr. n.) Croesum ad regnum pervenisse statuit quoque Wiedmann. in commentatione de tempore regni Croesi in: Mus. d. Rhein. Westphäl. Schulmännervereins 1845. T. IV. p. 1 seqq. 16; etenim hoc po-sito ipsum Croesi ac Solonis conventum revera locum habere potuisse neque in dubitationem VOcandum esse propter rationes chronologicas arbitratur. Nobis, qui Croesum mortuo Alyatti 560 ante Chr. n. successisse posuimus (vid. ad I, 26), prae ceteris placent, quae Clinton. (Fast. Hell. II. p. 309 seqq. ed. Krueger) proposuit p. 313: "Evitantur difficultates statuendo Solomor 570. Alvette vine et Crasse. nem 570 Alyatte vivo et Croeso cum patre regnante in Lydiam venisse. Quum Amasis 569 regnum adeptus sit, Aegyptium iter hoc anno posterius fuerit necesse est.

575. circiter viginti annis postquam archon fuerat, Athenis profectum esse et 565, circiter quinque annis antequant sistricus regnum occu-pavit, revertisse." Haec Clinton., a quo Fischer. (Zeittafeln d. Griech. Gesch. p. 129, 133 seq.) ita disce-dit, ut circa Ol. LIV, 1 sive 564. Solonem cum Croeso convenisse convenisse statuat, qui hoc ipso tempore non-dum ad regnum evectus satrapae dum ad regnum evectus satrapae locum fere obtinuerit; Athenas reversum Solonem vult Ol. LIV, 3. sive 562 ante Chr. n. Uterque vir doctus mihi id recte posuisse videtur, Croesum, quo tempore Sardes venerit Solo, nondum regnum estimuisses est Aleman Lydorum obtinuisse; sed Alyatte patre adhuc vivo et ad summam senectutem provecto imperii par-tes quasdam administrasse vel etiam ab ipso patre senectutis ingravescentis malis debilitato socium asscents mails definitate socium assumtum fuisse: etenim ipse Herodotus tale quid indicare videtur I, 92, ubi vid. nott. idque etiam patet ex Nicolai Damasceni narratione (T. III. p. 397. Fragmm. hist. Graecc. ed. Mueller), ex qua expeditioni in Cariam expensione expeditioni in Cariam expedit tioni in Cariam susceptae praefuit Croesus Alyattis filiorum maximus natu. Ac probavit hanc sententiam Kortüm Gesch. Griechenlands I. p. 184. Quae cum ita sint, equidem nullam reperire possum causam, cur hunc Croesi ac Solonis conventum, tot testibus confirmatum adeoque celebratum per totam antiquitatem, in suspicionem vocem: neque aliter visum est viris do-ctis, quos supra laudavi, quibus-que nunc addi velim Dilthey Griech. Fragm. I. p. 24. Ulrici Gesch. d. hellen. Poes. II. p. 435 not. (Duncker Gesch. d. Alterth. II. p. 530), ut sane mirer, denue exsti-tisse virum doctum (Grote history of Greece III. p. 198 seqq.), qui totum hoc Solonis et Croesi collo-quium confictum esse declararet, chronologicis rationibus aliisque causis adductus. Etenim ut conce-damus inveniri in hoc colloquio,

Probabili ratione statuas licet, eum

σιν καί δή καί ές Σάρδις παρά Κροΐσον. ἀπικόμενος δε έξεινίζετο εν τοίσι βασιληίοισι ύπὸ τοῦ Κροίσου μετὰ δὲ ἡμέρη τρίτη η τετάρτη, κελεύσαντος Κροίσου, τον Σόλωνα θεράποντες περιηγον κατά τούς δησαυρούς, και έπεδείκνυσαν πάντα ἐόντα μεγάλα τε καὶ ὅλβια. Θηησάμενον δέ μιν τὰ πάντα καί σκεψάμενον, ως οί κατά καιρόν ήν, είρετο ὁ Κροίσος τάδε. Ξείνε 'Αθηναίε, παρ' ήμέας γαρ περί σέο λόγος 14 ἀπίκται πολλὸς, καὶ σοφίης είνεκεν τῆς σῆς καὶ πλάνης, ὡς φιλοσοφέων γην πολλην θεωρίης είνεκεν έπελήλυθας. νῦν ών **Γμερος ἐπείρεσθαί μοι ἐπῆλθε, εἴ τινα ἦδη πάντων εἶδες όλ**βιώτατον · Ο μεν, ελπίζων είναι άνθρώπων όλβιώτατος, ταῦτα ἐπειρώτα. Σόλων δὲ οὐδὲν ὑποθωπεύσας, ἀλλὰ τῷ

quae Sophistarum Graecorum scholas ac declamationes redoleant, aliaque etiam et amplificata et exornata videri, minime tamen inde colligi poterit, totum conventum ipsumque colloquium prorsus fictum esse a scriptore tam accuratissimo atque diligentissimo quam veri stu-

atque diligentissimo quam veri studiosissimo fideque dignissimo.
ἐς Λίγυπτον ἀπίπετο παρὰ Ἰμασιν] Haud aliter Plutarch. Vit. Solon. 26 scribit Solonem consilio Athenis discedendi et per decem annos proficiscendi capto primum ad Aegyptum pervenisse: πρῶτον μὲν οὺν εἰς Λίγυπτον ἀφίπετο καὶ διέτριψεν. Ab Aegypto navi vectus ad Cyprum appulit indeque σιέτριψεν. Ab Aegypto navi vectus ad Cyprum appulit indeque Sardes ad Croesum se recepit. Sardes ad Croesum se recept. Amasis, quem Solo invisit, regnum suscepit Olymp. LII, 3 s. exeunte anno 570 vel ineunte 560 ante Chr. n. Vid. Schultz l. l. p. 27 not. 48. Fischer l. l. p. 131. — In seqq.

Chr. n. Vid. Schultz l. l. p. 27 not. 48. Fischer l. l. p. 131. — In seqq. ad verba κατὰ τοὺς Φησαυρούς conf. nott. ad I, 77. 
Φηησάμενον δέ μιν τὰ πάντα] Φηησάμενον scripsi cum recentt. edd. Vid. ad I, 10 notata. — De particula γὰς in seqq.: πας ἡμᾶς γὰς περὶ σέο λόγος ἀπῖπαι conf. supra ad I, 8. 24. disputata. Post antem retinuimus: milogogéaν γῆν autem retinuimus: φιλοσοφέων γῆν πολλὴν loco τῆς πολλῆς, quod Gronov. iure iam expunxit, edens την πολλήν. At γην πολλην meliores dant libri. Conf. Wesseling. ad h. l. et Schweigh. in Var. Lect.

De re ipsa ad vocem φιλοσοφέων Cr. confert, quae Plutarchus disputat Morall. p. 77 D. E. Est enim hace vox nostro in loco latiori sensu accipienda de omni animi mentisque cura ac studio earum rerum, quas hominem scire oportet. Conf. Jacobs ad Aelian. N. A. VI, 30. Addit Cr. locum Iamblich. de Vit. Pythagor. c. III. §. 14. p. 11 cd. Kuester., ubi multa ille templa scribit Pythagoram adiisse έρωτι

και όρεξει θεωρίας. νῦν ων ζμερος επείρεσθαί ἐπῆλθε] Plerumque: ἐπείρεσθαί με ἐπῆλθε σε. Quod nos dedimus, meliores offerunt libri consentiente Valcken. ad VII, 46. ac recentio-Valcken. ad VII, 46. ac recentioribus editoribus, quibus addo Wyttenb. in Selectt. historr. p. 346, qui simile Euripidis illud Med. 56: ἄσθ' ἔμερός 'μ' ὑπῆλθε κ. τ. λ. laudat, recteque vertit: ,,nunc igitur me cupiditas incessit, ut te interrogem." De dativo conf. nott. ad VII 46. VĬI, 46.

ταῦτα ἐπειρώτα] ἐπειρώτα, quod cum Schweigh. et Gaisf. dedimus, a dialecti ratione meliorumque librorum auctoritate commendatur. Conf. I, 31 in. et vid. Bredov, p. 147. In proxime seq. ὑποθωπεθειν est blande adulari, assentari, deductum a θών (assentator) et satis illustratum, ut Cr. monuit, a Ruhnk. ad Timaei Lex. Platon. p. 145. τῷ ἐὀντι χρησάμενος] i. e. usus

eo, quod reapse s. verum erat, s.

# εκδημήσας ὁ Σόλων είνεκεν ές Αίγυπτον απίκετο παρά "Αμα-

post profectum ac reversum Athenas ante 561, cum Pisistratus non-dum rerum potitus esset, inde concludit, Solonis iter non in tempus annis 575-565 serius posse detrudi, qui si Sardibus cum Croeso aliquamditi versatus esset, factum id oportere circa 570 a. Chr. n. s. Ol. LII, 3 aut saltem non multo post, cum Croesus anno 566 aut 567 ante Chr. n. ad regnum pervenerit: de quo ipso cf. nott. Ad I, 45. Unde quo ipso ci. nott. 4d 1, 40. Unue non admodum recedunt, quae Voe-mei. (Exercitat. chronolog. de ae-tate Solonis et Croesi. Francofurt. 1832 p. 10 seq. 18.) et Wester-mann. (ad Plutarch. Vit. Solon. p. 80—90.) posuerunt, Croesum ad regnum pervenisse rati Ol. LIII, 2 sive 567, a. Chr. n. mortuo Alyatte, Solonen Athemis profectum Ol. LII, 2. sive 571, cum Croeso convenisse Ol. LIV, 2. s. 563, Athenasque reversum Ol. LIV, 4 s. 561 ibique mortuum Ol. LV, 2 s. 559. Accedit Io. Gumpach. (Zeitrechnung d. Babylon, u. A. n. 93) ani Babylon. u. A. p. 93), qui, cum Alyattem para set ad regnum evectura, anno 027, Crossie, id suscipisse vult 570 et cum Solone collocutum 562 a. Chr. n. Atque Olymp. LH, 4 vel LIII, 1 (569—568 a. Chr. n.) Croesum ad regnum pervenisse statuit quoque Wiedmann. in commentatione de tempore regni Croesi in: Mus. d. Rhein. Westphäl. Schulmännervereins 1845. T. IV. p. 1 seqq. 16; etenim hoc po-sito ipsum Croesi ac Solonis conventum revera locum habere potuisse neque in dubitationem vocandum esse propter rationes chronologicas arbitratur. Nobis, qui Croesum mortuo Alyatti 560 ante Chr. n. successisse posuimus (vid. ad I, 26), prae ceteris placent, quae Clinton. (Fast. Hell. II. p. 309 seqq. ed. Krueger) proposuit p. 313: "Evitantur difficultates statuendo Solonom 570 Alreito prince Constitution of C nem 570 Alyatte vivo et Croeso cum patre regnante in Lydiam venisse. Quum Amasis 509 regnum adeptus sit, Aegyptium iter hoc anno posterius fuerit necesse est.

archon fuerat, Athenis profectum esse et 565 circiter quinque annis antequam estisistratus regnum occupavit, revertisse." Haec Clinton., a quo Fischer. (Zeittafeln d. Griech. Gesch. p. 129. 133 seq.) ita discedit, ut circa Ol. LIV, I sive 564. Solonem cum Croeso convenisse statuat, qui hoc ipso tempore non-dum ad regnum evectus satrapae Lydorum obtinuisse; sed Alyatte patre adhuc vivo et ad summam senectutem provecto imperii partes quasdam administrasse vel etiam ab ipso patre senectutis ingravescentis malis debilitato socium assumtum fuisse: etenim ipse Herodotus tale quid indicare videtur I, 92, ubi vid. nott. idque etiam patet ex Nicolai Damasceni narratione (T. III. p. 397. Fragmm. hist. Graecc. ed. Mueller), ex qua expeditioni in Cariam susceptae praefuit Croesus Alyattis filiorum maximus natu. Ac probavit hanc sententiam Kortüm Gesch. Griechenlands I. p. 184. Quae cum ita sint, equidem p. 184. Quae cum ita sint, equidem nullam reperire possum causam, cur hunc Croesi ac Solonis con-ventum, tot testibus confirmatum adeoque celebratum per totam an-tiquitatem, in suspicionem vocem: neque aliter visum est viris doctis, quos supra laudavi, quibusque nunc addi velim Dilthey Griech. Fragm. I. p. 24. Ulrici Gesch. d. hellen. Poes. II. p. 435 not. (Duncker Gesch. d. Alterth. II. p. 530), ut sane mirer, denue exsti-tisse virum doctum (Grote history of Greece III. p. 198 seqq.), qui totum hoc Solonis et Croesi collo-quium confictum esse declararet, chronologicis rationibus aliisque causis adductus. Etenim ut conce-damus inveniri in hoc colloquio,

Probabili ratione statuas licet, eum

575. circiter viginti annis postquam

σιν καί δη καί ές Σάρδις παρά Κροίσον. ἀπικόμενος δε έξεινίζετο έν τοισι βασιλητοισι ύπὸ τοῦ Κροίσου μετὰ δὲ ἡμέρη τρίτη η τετάρτη, κελεύσαντος Κροίσου, τον Σόλωνα θεράπουτες περιήγου κατά τους θησαυρούς, και έπεδείκνυσαν πάντα ἐόντα μεγάλα τε καὶ ὅλβια. Θηησάμενον δέ μιν τὰ πάντα καὶ σκεψάμενον, ως οί κατὰ καιρὸν ην, είρετο ὁ Κροίσος τάβε. Ξείνε 'Αθηναίε, παρ' ήμέας γαρ περί σέο λόγος 14 ἀπίκται πολλός, καὶ σοφίης είνεκεν τῆς σῆς καὶ πλάνης, ὡς φιλοσοφέων γην πολλην θεωρίης είνεκεν έπελήλυθας. νῦν ὧν ϊμερος ἐπείρεσθαί μοι ἐπηλθε, εί τινα ήδη πάντων είδες όλβιώτατον 'Ο μεν, ελπίζων είναι άνθρώπων όλβιώτατος, ταῦτα ἐπειρώτα. Σόλων δὲ οὐδὲν ὑποθωπεύσας, ἀλλὰ τῷ

quae Sophistarum Graecorum scholas ac declamationes redoleant, aliaque etiam et amplificata et exornata videri, minime tamen inde colligi poterit, totum conventum ipsumque colloquium prorsus fictum esse a scriptore tam accuratissimo atque diligentissimo quam veri stu-

atque diligentissimo que diosissimo fideque dignissimo. ές Αξγοπτον άπίπετο παρά Άμαory] Haud aliter Plutarch. Vit. Solon. 26 scribit Solonem consilio Athenis discedendi et per decem annos proficiscendi capto primum ad Aegyptum pervenisse: πρώτον μέν ουν είς Αίγυπτον άφίπετο καὶ διέτριψεν. Αb Aegypto navi veδιέτριψε». Ab Aegypto navi vectus ad Cyprum appulit indeque Sardes ad Croesum se recepit. Amasis, quem Solo invisit, regnum suscepit Olymp. LII, 3 s. exeunte anno 570 vel incunte 560 ante Chr. n. Vid. Schultz l. l. p. 27 not.

autem retinuimus: φιλοσοφέων γῆν πολλήν loco τῆς πολλῆς, quod Gronov. iure iam expunxit, edens τὴν πολλήν meliores dant libri. Conf. Wesseling. ad h. l. et Schweigh. in Var. Lect.

De re ipsa ad vocem φιλοσοφέων Cr. confert, quae Plutarchus dispu-tat Morall. p. 77 D. E. Est enim haec vox nostro in loco latiori sensu accipienda de omni animi mentisque cura ac studio earum mentisque cura ac studio earum rerum, quas hominem scire oportet. Conf. Jacobs ad Aelian. N. A. VI, 36. Addit Cr. locum Iamblich. de Vit. Pythagor. c. III. §. 14. p. 11 cd. Kuester., ubi multa ille templa scribit Pythagoram adisse footi

και δοέξει θεω οίας. νῦν ων ζμερος ἐπείρεσθαί μοι ἐπῆλθε] Plerumque: ἐπείρεσθαί με ἐπῆλθέ σε. Quod nos dedimus, meliores offerunt libri consentiente Valcken. ad VII, 46. ac recentioribus editoribus, quibus addo Wyttenb. in Selectt. historr. p. 346, qui simile Euripidis illud Med. 56: ασθ΄ εμερός μ' ὑπῆλθε κ. τ. λ. ασθ' ξιεφός 'μ' ὑπῆλθε κ. τ. λ. laudat, recteque vertit: "nunc igitur me cupidilas incessit, ut te interrogem." De dativo conf. nott. ad VII, 46.

ταῦτα ἐπειρώτα] ἐπειρώτα, quod cum Schweigh. et Gaisf. dedimus, a dialecti ratione meliorumque librorum auctoritate commendatur. Conf. I, 31 in. et vid. Bredov, p. 147. In proxime seq. υποθωπευειν est blande adulari, assentari, deest blande naudri, assentair, douctum a θώψ (assentaior) et satis illustratum, ut Cr. monuit, a Ruhnk. ad Timaei Lex. Platon. p. 145.
τῷ ἐόντι χρησάμενος] i. e. usus

eo, quod reapse s. verum erat, s.

ἐόντι χρησάμενος λέγει ' Δ βασιλεῦ, Τέλλον 'Αθηναΐον. 'Αποθωυμάσας δὲ Κροῖσος τὸ λεχθὲν εἴρετο ἐπιστρεφέως · Κοίη 
δὴ κρίνεις Τέλλον εἶναι ὀλβιώτατον; 'Ο δὲ εἶπε · Τέλλω, τοῦτο 
μὲν, τῆς πόλιος εὖ ἡκούσης, παίδες ἦσαν καλοί τε κάγαθοί, 
καί σφι εἶδε ἄπασι τέκνα ἐκγενόμενα καὶ πάντα παραμείναντα · τοῦτο δὲ, τοῦ βίου εὖ ῆκοντι, ὡς τὰ παρ' ἡμῖν, τε-

verum respondens, uti I, 14: ἀλη-Θέι λόγω χοεώμενος. Conf. I, 116. V, 106. Pausan. I, 35. §. 6. ibiq. Siebel.

Siebel.

είφετο ἐπιστφεφέως ἐπιστφεφέως est accurate, diligenter, ἐπιμελῶς, ut ex h. l. interpretatur Suidas s. v. I. 2. p. 466 Bernhardy. Larcherus vertit ,, avec vivacité", comparans similem Nostri locum VIII, 62: λέγων μᾶλλον ἐπεστφαμμένα. Inde Iacobs. verterat: ,,mit Emphase."
Nec aliam in sententiam accipi vult Schweigh. in Lex. Herod.: ,,concitate, i. e. concitata et asperiore voce et concitato animi affectu, qui etiam corporis motu sese prodebat."

voce et concitato animi affecti, qui etiam corporis motu sese prodebat."

Koly δη κρίνεις] i. e. "qua tandem ratione (ductus) iudicas" etc. Ad κοίη Iacobs. (in Attic. p. m. 315) supplet γνωμη. Equidem eodem modo, quo η, τανίτη, alia id genus, explicuerim. Voculam δη cum vi quadam hic additam explicat Hartung Lehre d. Part. I. p. 268. De narratione ipsa Cr. confert Lucianum in Contempl. §. 10. ibiq. Hemsterh. p. 386. Tom. III. ed. Bipont. ac Nonnum ad Gregor. Naz. p. 132. ed. Eton., qui et ipse historiolam de Tello servavit.

τοῦτο μὲν, τῆς πόλιος εὐ ἡπούσης, παίδες καλοί τε κάγαθοί] Wyttenbach. in Selectt. histt. p. 346. suspicatur, legendum esse ῆκοντι, ut paulo infra: τοῦ βίου εὐ ῆκοντι, cum solemnis sit forma εὐ ῆκω τινὸς, non item εὖ ῆκει μοί τι, docente Valcken. ad Herod. VII, 157. et Matth. §. 337. fin. p. 664 Unde sic interpretatur: "Tello, florentem habenti patriam, s. quan frueretur florente patria, filü eranif pulcri bonique." Sed praeter Suidam et Gregorium Corinthium §. 87. de dial. Ionic. p. 497. 498 ed. Schaef., ἡκούσης e nostro loco lau-

dantes, omnes etiam libro scripti consentiunt in vulgata lectione, a Schweigh. aliisque iure non mutata. Neque enim vulgata lectione mutata sententia loci valde adiuvatur, neque causa satis iusta apparet, cur Herodoto minus scribere licuerit: τῆς πόλιος εὐ ἡπούσης, i. e. civitate florente. De τοῦτο μὲν τοῦτο δὲ conf. modo Hermann. ad Viger. p. 702. Ad sententiam Cr. ea refert, quae leguntur in Hippia maiori, qui Platonis prae se fert nomen, p. 291 D. pag. 151. ed. Heind. Videtur enim aut Plato, aut quisquis illius dialogi est auctor, Herodotum ante oculos habuisse. — Locutio καλοί τε κάγα-θοί hic non minus de specie aut de generis praestantia, quam de omnis virtutis indole accipienda. Nam de optimatibus eorumque filis unice qui accipere hic velit, eum vix locutionis sensum assecutum crediderim. Plura post tot alios disseruit Welcker. in Prolegg. ad Theogn. p. XXIV. τοῦτο δὲ, τοῦ βίου εῦ ῆκοντι,

disseruit Welcker. in Prolegg. ad Theogn. p. XXIV.
τοῦτο δὲ, τοῦ βίου εὖ ῆκοντι, ὡς τὰ παρ᾽ ἡμὶν, τελευτὴ κ. τ. λ.] εὖ ῆκειν τοῦ βίου, florere quod ad vitam attinet s. in re (familiari) satis lauta constitutum esse, de iis, quibus lauta ac larga suppetit vita, omnibus bonis abundans. Verba ὡς τὰ παρ᾽ ἡμὶν recte vertunt: ,,pro modulo nostratium facultatum. '' Stegerus explicat: ὡς δὴ παρ᾽ ἡμὶν γε ἔχει ταῦτα, ᾶπερ εὐδαιμονίαν καλοῦμεν. Add. Bornemann. ad Xenophont. Cyropaed. II, 1, 6. Solonem ita dicentem Noster facit, cum illa aetate Athenienses non tam divites facti essent, quam post bella Persica potissimum fuerunt, sed cum Croeso eiusque divitiis comparati pauperes adoc habendi essent. — In seqq. verba πρὸς τοὺς

λευτή του βίου λαμπροτάτη έπεγένετο. γενομένης γαρ 'Αθηναίοισι μάχης προς τους άστυγείτονας έν Έλευστνι, βοηθήσας καλ τροκήν ποιήσας των πολεμίων, απέθανε καλλιστα. καί μιν Αθηναίοι δημοσίη τε έθαψαν αὐτοῦ, τῆπερ ἔπεσε, καὶ έτίμησαν μεγάλως.

'Ως δε τὰ κατὰ τὸν Τέλλον προετρέψατο ὁ Σόλων τὸν 31 Κροίσου, είπας πολλά τε καὶ ὅλβια, ἐπειρώτα, τίνα δεύτερον μετ' έκείνον ίδοι, δοκέων πάγχυ δευτερεία γων οίσεσθαι. ό δε είπε Κλέοβίν τε και Βίτωνα. τούτοισι γαφ, εούσι γένος 'Αργείοισι, βίος τε άρχέων ύπην, και πρός τούτφ φώμη σώματος τοιήδε άεθλοφόροι τε άμφότεροι όμοίως ήσαν, και δή

astroyeiroras ér Elevoire (i. e. ad Eleusinem) cave de ipsis Eleusiniis Eleusinem) cave de ipsis Eleusinus intelligas, sed de Megarensibus vicinis ad Eleusinem pugnantibus. Monuit C. O. Mueller in Annall. Gotting. 1830. p. 125 seq. ac persuasit Lobeckio (Aglaopham. pag. 1351. coll. 214) et Schoemanno (Die Verfassungsgeschichte Athens p. 16.).

### CAP. XXXI.

'Ως δὲ τὰ κατὰ τὸν Τέλλον προετοέψατο ὁ Σόλων κ. τ. λ.] i. e. cum hac de Tello narratione Solon Croesum (ut sc. amplius quaereret) Croesum (ut sc. amplius quaereret) incitasset, quippe qui (Solon) multa de eo (Tello) dixisset felicitatemque eius exposuisset. Verba τὰ κατὰ τὸν Τέλλον absolute accipienda sunt: "quod attinet ad Telli res," ad quae, si placet, mente addas λέγων. — προετρέψατο, breviter dictum, vulgo ita accipiunt, ut subaudiatur πρὸς τὸ ἐρωταν: inpulit ad quaerendum. Schneiderus in lit ad quaerendum. Schneiderus in Lexico reddidit: überzeugen; id quod ad sensum probat Schaeferus (ad Gregor. Corinth. p. 497), ad verbum minus. Suspicatur enim nçoreicesθau esse: repellere, retun-dere, reicere, refutare, amoliri quasi respondendo. Quae tamen ratio non video cur illam vulgo receptam interpretationem loco moveat. V denique είπας πολλά τε καὶ ὅλβια explicandi causa addi, quibus ante-cedentia τὰ κατὰ τὸν Τέλλον quo-

dammodo accuratius illustrentur. satis universa loci ratio docet. In seqq. usum particulae yῶν (yοῦν) illustravit Hartung Lehre d. Par-

tik. II. p. 14. Κλέοβίν τε και Βίτωνα] berrima narratio, multis post Herodotum quoque tradita; in quibus potissimum laudant Cicer. Tuscc. Quaestt. I, 47 ibiq. Davis. Serv. ad Virgil. Georg. III, 532. Fabric. ad Sext. Empir. Pyrrh. Hyp. III, 24. p. 186. Cr. addit Fischer. ad Platon. Axioch. c. 16. Plutarch. Consolat. ad Apoll. pag. 108 Fibiq. Wyttenbach. p. 730 coll. Vit. Solon. c. 27. p. 93. Lucian. Char. s. Contempl. §. 10. ibique G. A. Koch. p. 59—62 ed. Lips. 1839. Choric. Gaz. in Epitaph. Procopii p. 20 ed. Boissonad. Et exstat apud Stobaeum (CXIX. p. 603. T. III. p. 463 ed. Gaisf.) elegans epigramma, quo factum fratrum celeberrima narratio, multis post Herogramma, quo factum fratrum cele-brafur; receptum inde in Brunck. Analectt. III. Lectt. et Emend. p. 274. T. IV p. 123 ed. Lips. Signum hanc ob rem erectum memorat Pau-

sanias II, 19. άεθλοφόροι τε άμφότεροι όμοίως ησαν] έσαν practer edd. priores hic pauci tantum libri; reliqui omnes ησαν, id quod c. 30. multisque aliis locis in omnibus comparet libris unumque in Herodoto ferri posse nunc satis commonstravit Bredov. p. 406 seq. Itaque ubivis restitui ησαν, quod semel hic monuisse sufficiat. καὶ λέγεται όδε ὁ λόγος. ἐούσης ὁρτῆς τῆ "Ηρη τοίσι 'Αργείοισι, έδεε πάντως την μητέρα αὐτῶν ζεύγει χομισθηναι ές τὸ ίρου οι δέ σφι βόες έκ του άγρου ου παρεγίνοντο έν ώρη. έκκλητόμενοι δε τη ώρη οί νεηνίαι, ύποδύντες αύτοι ύπο την 15

έδεε πάντως την μητέρα αὐτῶν ζεύγει κομισθηναι] Mater enim, cuius nomen Cydippen plerique edunt, alii Theano (vid. Hemster-hus. ad Lucian. Contempl. III. p. 386 ed. Bip.), Iunonis Argivae sa-cerdotio fungebatur nec sacris per legem abesse poterat. "Cum mos esset," verba sunt Servii ad Virg. Georg. l. l. ,,sacerdotem Argivam iunctis bobus ire ad templa Iunonis, et solemni die boves non invenirentur; — duo sacerdotis filii venirentur; — duo sacerdotis filii Cleobis et Bito matrem, subeuntes iugum, ad templa duxere" etc. De iugum, ad templa duxere" etc. De bobus, quibus utebantur in hac re, monuit Boettiger Kunstmytholog. II. p. 281. Noc aliter Athenienses mulieres ad celebranda Eleusinia curribus vehi solitas esse e Schol. ad Aristoph. Plut. 1015 annotat Schweigh. Quare ipsum Cadmum Harmoniamque huiusmodi curru bobus vecto usos esse haud mirum vibus vecto usos esse haud mirum videtur Musgravio ad Euripid. Bacch. 1331, ut notat Cr., qui de Cydippe aliisque Iunonis Argivae sacerdotibus conferri iubet H. Vales. ad Polyb. Excerptt. p. 8. 9. Arguunt vero huius sacerdotis preces ad Iunonis and alaticis animi et cul. nonem, eam elatioris animi et cul-tioris ingenii fuisse. Hinc sponte in mentem venit Diotimae in Platonis Sympos. p. 201. p. 425 Bekk., cui summa quaevis eo loco tribuit Socrates, quaeque et ipsa sacerdos fuisse dicitur (vid. Schol. in Ari-stid. p. 127 ed. Frommel); unde consequens est, praeter ἐταίρας no-bilitatas (ut e. g. Aspasiam) et Pythagoreas feminas tertium quoque genus eruditiorum feminarum in Graecia fuisse, nimirum inter eas, quae sacerdotis fungerentur. Exposuit hace Cr. in Censura Opp. Frid. Schlegelii in Annall. Heidel-templo s. Heraco, quod quadraginta

stadia ab Argis remotum Noster quoque infra VI, 81. commemora-

quoque intra vi, 31. commemora-vit, ubi vid. nott.

οί δέ σφι βόες έκ τοῦ ἀγροῦ οὐ
παφεγίνοντο ἐν ῶρη] Aliter Ser-vius l. l., quamvis Herodotum nar-rationis testem laudans: "pestilenrations tested laudais. "pesticinius, quae per Atticam, ut diximus, transierat, universa (iumenta) consumpserat." De dativo σφι bene monuit Kuehner Gr. Gr. §. 580, b. Cf. etiam infra I, 34 ibique nott.

I, 82. έκκλητόμενοι δὲ τῆ ῶρη οί νεη-νίαι] Valcken. coniciebat: ἐκδ υόνίαι] Valcken. coniiciebat: ἐκδ ν ό-μενοι δὲ, i. e. veste posita, Cice-ronis potissimum verbis commo-tus, apud quem haecce leguntur: "Iuvenes hi — veste posita cor-pora oleo perunxerunt, ad iugum accesserunt: ita sacerdos advecta in fanum." Sed ἐκκλητόμενοι, quod optimi ac plurimi libri exhibent (nullus liher ἐκδνόμενοι, pauci ἐκ-κλητζόμενοι), est: tempore exclusi, i. e. urgente tempore prohibiti ex-spectare iumentorum adventum, co-actique ad templum properare, ut spectare iumentorum adventum, coactique ad templum properare, ut
bene exponit Schweigh., laudans
Polyb. XVII, 8, 2, alia. Bene quoque tuetur Matth. Gr. Gr. §. 535,
c not. 3. p. 1052 sic vertens: ,, a
facultate aliud quidquam faciendi exclusi et coacti. Eodem modo axoxls(cspa, disitur, monerte Wasserusi et coach. Ecoum moud uxo-kleies du dicitur, monente Wesse-ling. ad Diodor. II, 26, quo ipse usus sum ad Plutarch. Alcib. p. 79. Et συγκλείες θαι e Maccabb. II, 8. vs. 25. 26 hic laudat Coraes, qui idem Latinam locutionem ("tempore exclusus") e Caesar. B. G. VII, 11 et Cicer. Orat. III, 15 comprobat. Alia nunc consulto praetermittimus. De forma vocis, in qua Ionum more  $\overline{\epsilon}t$  transit in  $\overline{\eta}\overline{r}$ , Cr. confert Gregor. Corinth. de dialect. Ionic. §. 3. p. 377 Schaef. ibiq. Koen. Plura dabit Bredov. p. 176 seq., qui idem (p. 306) pro  $\delta\chi\dot{\epsilon}\epsilon\tau o$ 

ζεύγλην, είλχον την αμαξαν, έπὶ τῆς αμάξης δέ σφι ὀχέετο ή μήτης. σταδίους δε πέντε και τεσσεράκοντα διακομίσαντες άπίκοντο ές τὸ ίρον· ταῦτα δέ σφι ποιήσασι καὶ ὀφθείσι ὑπὸ της πανηγύριος τελευτή τοῦ βίου άρίστη ἐπεγένετο, διέδεξέ τε έν τούτοισι ὁ θεὸς, ὡς ἄμεινον είη ἀνθρώπφ τεθνάναι μᾶλλου η ζώειν. 'Αργείοι μέν γὰρ περιστάντες έμακάριζον τῶν νεηνιέων την δώμην, αί δε Αργείαι την μητέρα αὐτῶν, οΐων τέχνων έχύρησε. ή δε μήτης περιχαρής έουσα τῷ τε ἔργφ καὶ τῆ φήμη, στᾶσα ἀντίον τοῦ ἀγάλματος, εὖχετο, Κλεόβι τε καί Βίτωνι, τοίσι έωυτης τέκνοισι, οί μιν ετίμησαν μεγάλως,

scribi vult ωχέετο, quod inde de-derunt Dindorf. et Dietsch. Verba ὑποδύντες — ὑπὸ τὴν ζεύγλην vulgo reddunt: iugum subeuntes. Accuratius opinor Bothe ad Homer. Ili. XVII, 440: "iugum, o ζευγός, lignum transversum, quod loro al-ligatum erat temoni, habebat duas ζετήλας s. orbes ligneos, quibus colla boum vel equorum inserebantur."

bantur."

ως ἄμεινον εἶη ἀνθοωπω τεδνάναι μᾶλλον ἢ ζωειν] Ne quis
haereat in adverbio μᾶλλον, quod
hic potius significat nec prorsus
abundat, Cr. confert Heindorf. ad
Plat. Charmid. p. 16. Tu vid. Kuehner. Gr. Gr. §. 588. not. 2., qui apte
iam Homer. attulit Ili. XXIV, 243. et conf. Apitz. ad Euripid. Phoeniss. 612. p. 142. - Ipsam sententiam hoc loco enuntiatam Noster revocat ad supremum numen, quod quam-vis addito articulo designetur o Pròs, tamen de certo quodam deo (ut infra ή θεὸς de Junone) intelligi nequit, sed cogitandum de illa vi divina ac suprema, cui omnia in rerum natura subiecta sunt, quaeque omnes res singulorum deorum (quibus naturae vires declarantur) aeque atque mortalium hominum regit ac gubernat. Conf. VII, 10. §. 5, alia, quae in Commentat. de vita et scriptt. Herod. §. 12. afferemus. Persequitur etiam haec Hoffmeister: Sittlich-relig. Lebensansicht d. Herodot. p. 8 seq. monotheismi vestigia in talibus agnosci posse ratus. Neque sane talia admodum different ab iis, quae legentur in

Ecclesiaste VII, 1: "melior est homini — dies mortis die, quo ille nascitur", coll. Job. XIV, 1 seqq. Alia dabimus ad V, 4.

Αργεῖοι μὲν γὰο — ψώμην] Fluctuant hie libri, quorum nonnulli γνώμην (i. e. sententiam, animum pium iuvenum) exhibent. Sed Mediceus Schellershem et duo Parisini ceus, Schellershem. et duo Parisini φώμην, quod a Gronov. receptum cum Schweigh. aliisque retinui, renitente quamvis censore in Ephemm, Ienenss. 1817. nr. 165. p. 380. at-que G. Kaemmerer. in Diss. de indole et pretio codd. et edd. A colae (Vratislav. 1842.) p. 62. enim illi libri sunt antiquissimi fere ac praestantissimi, quorum in He-rodoto ratio habenda sit, ita, quae initio capitis leguntur (ξώμη σώματος τοιήθε), confirmare videntur lectionem φωμην, cui etiam inde patrocinatur Schweigh., quod aliud Argivi, aliud Argivae laudaveriut, illi robur, hac matrem, quae tam pios filios haberet s. pium filiorum foret την γυώμην. Hinc φώμην quoque tuetur, monente Cr., Benedict. in nott. critt. in Beckii Acts. Seminar. philol. Lips. II. p. 279 sq. Idem Cr. ad ξμακάριζον conferri vult Zonar. Lex. gr. p. 704, ubi est ξμακάρισαν; tu cf. illic Tittubi est εμακαρισαν; tu cf. illic Tittmann. et quod ad significationem attinet, Wyttenbach. ad Plutarch. Mor. I. p. 767 seqq. Add. VII, 45. οξων τέκνων έπύρησε] Recte vertit Matth. §. 328. p. 636. (coll. §. 580, c. not. 3. p. 800): "dass ihr solche Kinder zu Theil geworden

δοῦναι τὴν θεὸν, τὸ ἀνθρώπφ τυχεῖν ἄριστόν ἐστι. μετὰ ταύτην δὲ τὴν εὐχὴν, ὡς ἔθυσάν τε καὶ εὐωχήθησαν, κατακοιμηθέντες ἐν αὐτῷ τῷ. ἰρῷ οἱ νεηνίαι οὐκέτι ἀνέστησαν, ἀλλ' ἐν τέλεῖ τούτῷ ἔσχοντο. ᾿Αργεῖοι δέ σφεων εἰκόνας ποιησάμενοι ἀνέθεσαν ἐς Δελφοὺς, ὡς ἀνδρῶν ἀρίστων γενομένων.

32 Σόλων μεν δε εὐδαιμονίης δευτερεία ενεμε τούτοισι. Κροισος δε σπερχθείς είπε: 'Ω ξείνε 'Αθηναίε, ή δε ήμετερη εὐδαιμονίη οῦτω τοι ἀπερρίπται ές τὸ μηδεν, ῶστε οὐδε ίδιωτέων ἀνδρῶν ἀξίους ἡμέας ἐποίησας; 'Ο δε είπε: 'Ω Κροίσε, ἐπιστάμενόν με τὸ θείον πᾶν ἐὸν φθονερόν τε καὶ ταραχῶδες,

wāren." Est enim dictum pro: ὅτι τοιούτων τέκνων ἐκύοησε. Add. Kuehner Gr. Gr. §. 771, 8. ἀλλ' ἐν τέλει τούτω ἔσχοντο]

άλλ' έν τέλει τοντω εσχοντο] i. e. ,,hoc vitae exitu sunt consumti."
Cf. Kuehner Gr. Gr. §. 400, 2. qui vernacule sic reddidit: ,,sie blieben in diesem Ende des Lebens."
Unde quam h. l. nuper tentavit emendationem I. G. Pittakis in Schneidewin. Philolog. VIII. p. 528, scribens: εσχοντο τούτω (i. e. τω υπνω, quod ex κατακοιμηθέντες repetatur) έντελεί, i. e. έκοιμήθησαν χάλκεον (Hom. Ili. XI, 241), νήγφετον υπνον, ea facile carebimus. Laudat Cr. ad haec Philemon. Lex. Gr. p. 94 sqq. et ad universam sententiam veterumque de morte ac vita iudicium Platon. Lachet. p. 195 D sqq. Gorg. p. 512 A coll. Criton. c. 16 seq. p. 54 B. C. Add. Juliani morientis verba apud Ammian. Marcell. XXV

XXV, 3.

Aqγειοι δέ σφεων είλόνας κ. τ. λ.]
De significatione medii verbi ποιείσθαι (faciendum curare) vix est quod moneamus. Cf. nott. ad II, 100. 127. 148. 175. Addit Cr. Ernesti ad Callim. hymn. in Cerer. 26, haec quoque adnotans, has imagines tebenno (τηβέννω, quod vestimenti genus esse constat) indutas fuisse, teste Polluc. VII, 61. coll. Heringae Obss. c. III. p. 29. 30. et Pausan. II, 20, qui narrat, Cleobim et Bitonem Argis in templo Apollinis Lycii in marmore exhibitos esse, matrem vehentes, de quo consul. Boettiger. Kunstmythol. d.

Iuno p. 132. Bitonis taurum humeris gestantis statuam in eodem Apollinis templo supra iam memoravimus una cum celeberrimo epigrammate.

### CAP. XXXII.

Σόλων μέν δὲ — τούτοισι] i. e., secundas felicitatis partes his tribuit." Dictio redolet certamina Graecorum gymnica ludosque, ubi haec verba plerumque de iudicibus s. agonothetis occurrunt, qui primas, secundas decernunt. — Ad σπεογθείς conf. nott. ad V. 33.

haec verba pierumque de iudicious s. agonothetis occurrunt, qui primas, secundas decernunt. — Ad σπερχθείς conf. nott. ad V, 33. η δε ήμετέρη εὐδαιμονίη — μη-δεν] i. e. nostra felicitas adeo abs te in nihilum proiicitur, i. e. nihili aestimatur, nullo loco censetur. Ubi particula δε initio sermonis non adversativam retinet vim, sed auget vim interrogationis, quam rex indignabundus edit.

indignabundus edit.

ἐπιστάμενόν με τὸ θεἰον — τα
σαχώδες] Eadem sententia infra

III, 40. VII, 46. et VII, 10. §. 5.

expressa et impietatis nomine ta
xata in Plutarchi qui fertur libello

de Herodoti malignit. Opp. II. p.

857 F. Magis enim placuit Plato
nis sententia, et ipsa multis dein

repetita: ὁ φθόνος ἔξω τοῦ θείον

χοροῦ Γσταται, in Phaedr. p. 247

A. p. 352 Heind., unde, monente

Cr., Plotinus scribit p. 216 Β: ὅτι

μὴ θέμις φθόνον ἐν τοῖς θεοῖς

ἐνται. Nos pauca adiiciamus, quae

ad Herodoti sententiam rite intelli
gendam pertinent. Qui scriptor ipse

VII, 10. §. 5. eandem proferens

έπειρωτας ἀνθρωπηζων πρηγμάτων πέρι; έν γὰρ τῷ μακρῷ χρόνῷ πολλὰ μέν ἐστι ἰδεῖν, τὰ μή τις ἐθέλει, πολλὰ δὲ καὶ παθεῖν · ἐς γὰρ ἑβδομήκοντα ἔτεα οὐρον τῆς ζόης ἀνθρώπῷ προτίθημι. οὐτοι ἐόντες ἐνιαυτοὶ ἑβδομήκοντα παρέχονται ἡμέ-

sententiam, addit: οὐ γὰς ἐᾶ φθο-νέειν μέγα ὁ θεὸς ἄλλον ἡ ἔων-τόν, et paulo ante: φιλέει γὰς ὁ θεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολού-ELV. Quos locos respiciens Valcke-narius (ad III, 40) monuerat, istiusmodi et Herodoti et aliorum dicta minus videri invidiosa cogitanti, τὸ Secon deum esse ultorem, φθόνον vindictam divinam, vulgo dictam νέμεσιν. Hinc superbis hominibus, quos ultor sequitur deus, idem diquos unor sequitur deus, idem dicitur φθονερός, talisque Croeso inprimis ille videri poterat, quem post ελαβε έκ θεοῦ νέμεσις μεγάλη (I, 34). Qui enim homines ob nimiam, qua fruuntur, felicitatem spiritus sumunt et magis, quam fas est, sese supra reliquos mortales tollunt arrogantesque fiunt, eorum ar-rogantiam superbiamque calamitatibus gravioribus immissis casti-gare solet deus eosque de fortunae statu deiicere, quo modestiam discant nec unquam mortales se esse atque infirmos obliviscantur. Hoc igitur sensu deus est φθονε-Hoc igitur sensu deus est φθονε-φός. Sententiae huius exempla qui quaerat, is consulat Valckenarii notam l. l. Alia quaedam olim ipse excitavi ad Plut. Alcibiad. c. 33. p. 235., quibus nunc addo Plut. Philopoem. cap. 17. 18. Pinda-rum Pyth. X, 31. Olymp. VIII, 114 ibiq. Tafelii Dilucidd. pag. 323 seq. Ditges: De fati apud He-rodot. notione p. 6 seq. Lasaulx: ozo seq. Diges: De tati apud Herodot. notione p. 6 seq. Lasaulx: Comment. de mortis dominat. in vett. p. 467 (Studien d. class. Alterth.). Eandem sententiam declarant Pausanias II, 33. §. 3. aliisque locis a Siebelisio indicatis isque locis a Siedelisio indicatis atque Dionysius Halicarnass., Herodoti vestigia legens, Antiqq. Romm. VIII, 12: νεμεσσάται άπαντα ύπὸ θεῶν τὰ ὑπερέχοντα, et III, 21. init. ἔδει δὲ ἄρα καὶ τοῦτον τὸν ἄνθρωπον ὄντα μἡ πάντα διευτυχείν, ἀλλ' ἀπολαῦσαί τι τοῦ φθονεροῦ δαίμονος. Hinc vel Iosephus (Antiqq. Iudd. XVII, 13, 5.) το θείον dicit divinam rerum humanarum prudentiam. Alia nunc mitto poetarum, Sophoclis potissimum testimonia de deorum invidia cum Herodoto congrua, de quibus cf. C. Eichhoff in programmate Duisburg. anni 1846. Jacobs Vermischt. Schrift. VI. p. 208 seqq. Duentzer in: Zeitschrift für Alterthumswiss. 1836. p. 1052 seq. Dahlmann. in libro de Herodoti vita ac rebus pag. 177 seq. atque Guenther. in programmate scholastico, quod Helmstad. 1824. prodiit, continens ,,explanationem loci Herodoti de Θείφ φθονερφ." Alia ipsi in Commentat. de vit. et scriptt. Herodoti §. 12. afferemus.

πολιὰ μέν ἐστι ἰδείν, τὰ μή τις ἐθέλει] i. e. "multas res adversas, mala, calamitates." Vid. nott. ad I, 16. E melioribus libris revocavi cum recentt. edd. ἰδείν (pro ἰδέειν) et παθείν (pro παθέειν). Cf. I, 24. Sic quoque infra dedi ἐπισχείν.

οὐτοι ἐόντες ἐνιαντοὶ ἔβδομήκοντα παρέρχονται κ. τ. λ.] Locum vexatissimum, qui tot viros
doctos exercuit, intactum reliqui,
praesertim cum nihil habeam, quod
ipse proferam novi, quo difficultates huius loci tollantur, vix meo
certe iudicio tollendae, nisi aliunde
nova praesidia comparentur. Cum
enim ex Herodoti computatione
septuaginta anni conficiant dierum
summam 25200, omissis quippe
mensibus intercalaribus, quibus additis altero quoque anno exsistant
26250: illo modo annus constabit
diebus 360 (quae Herodoti quoque
est sententia III, 10), hoc modo
375 diebus, quod utique nimis longum, nec tale, quo tempestatum
rationes, uti h. l. vult Solo, melius conserventur. Quare vix vera
de antiqua intercalandi lege Hero-

ρας διηχοσίας και πευτακισχιλίας και δισμυρίας, έμβολίμου

dotum tradidisse videri, sententia est Wurmii (de pondd. ration. p. 170) atque Letronnii in Journal des Savans 1836. p. 244. Nam infra II, 4. ipse Herodotus Graecos ait tertio quoque anno mensem inter-calarem adiicere, id quod huicce loco prorsus refragatur, ubi altero quoque anno mensem addi vult So-lo. Hinc vario modo et loco et sententiae mederi studuerunt viri docti, quos laudatos invenies in annotatione Wesselingii atque Schweigh. ad h. l. Sunt, qui erroris incusent scriptorem, in quibus unum hic nomino Ios. Scaligerum, qui talem annum commentitempp. Lib. I. extr. p. 59 sq.); nec, praesertim in secunda ratione, erroris suspicione scriptorem libe rari posse, nostra aetate contendit Sturz. in defensione H. Stephani (Commentt. societ. philol. Lips. II, 2. p. 239), cum Atticis Solonis aetate non nisi 360 dierum annus in usu fuerit. Librariis errorem tri-bui posse idem negat. Aliis probabilior visa est haec ratio, qua Solonem hic minus Graecorum quam Lydorum e calculis annum definire Lydorum e carcuns annum uentite statuerent; qui cum probabiliter 350 fuerit dierum, alternis inter-calationibus 15 dies adiectos esse, quibus solis cursui accommodare-tur. Unde in Herodoto legendum: τατ. Unde in Herodoto legendum: ήμέρας πεντηποσίας καὶ τετρακισμίλας καὶ δισμυρίας (24500) et deinceps: πεντήποντα καὶ πενταποσίων καὶ πενταποσίων καὶ πενταποσίων καὶ δισμυρίων (25550). În alia omnia abit Wyttenbachius Selectt. histor. p. 348 sq. Priorem enim Herodoti numerum probabilem consect rodoti numerum probabilem censet, cum Herodotus ipse 360 dierum annum constituerit II, 4. III, 90. Sed altero modo in numerum anni dierum 375 vitium irrepsisse arbitratur voculamque το ὅτερον mu-tatam vult in το ΰκτον (το ἔκτον), sextum, quo annus inde exsistat dierum 365, quum sc. sextus quisque annus mensem habeat intercalarem dierum 30 et unusquisque annus

dies intercalares quinque. Unde in sequentibus quoque verbis magna illi opus mutatione, qua scilicet iustum in numerum omnia redi-gantur. Scribi enim vult: — μῆgantur. Scribi enim vuit: μηνες μὲν παρὰ τὰ ἐβδομήκοντα ἔτεα
γίγνονται δώδεκα δέοντος
τριτημορίου ἡμέραι δὲ ἐκ τῶν
μηνῶν τούτων τριηκόσιοι καὶ
πεντήκοντα τουτέων τῶν ἀπασ.
ἡμ. των ἐς τὰ ἔβδ. ἔτεα, ἐουσέων πεντήχοντα καί πεντηχοσίων καί πεντακισχιλίων καί δισμυριέων κ. τ. λ. Quae utique haud talia sunt, quae cuiquam probari possint. Ut enim viro doctissimo id largiar, Herodotum non ita scripsisse, quemadmodum nunc legatur; idem tamen contendo hanc corruptelam altiorem esse, quam quae iis copiis manu scriptis, quas nos habemus, sanari possit. Neque id multum valet, quod Plutarchus in vita Solonis c. 27 colloquium hocce narrans hanc annorum dierumque enumerationem prorsus omittat, aut in libro de malignitate Hero-doti, ubi alios Nostri errores casti-gat, hac de re taceat. Neutrum enim tale esse puto, ex quo certi quid ad Herodoti locum coniici aut concludi queat; in quo si scripto-rem ipsum aut, qui ab eo loquens inducitur, Solonem errasse temereque computasse dixeris, facilius utique res componetur. Sed id ipsum statuere proclive videtur adeoque temerarium; quamvis aetate tam remota temporum rationem accura-tamque anni ac mensium descriptionem institutam fuisse vix cre-dibile sit. Tu vid. Ukert. (in Geogr. Romm. et Graecc. I, 2. p. 157), qui hoc ipsum satis valere existimat, quo minus in Herodoti verbis quidquam immutetur. Idem statuit Ideler (Lehrbuch d. Chronolog. p. 121. Handbuch. I. p. 271), errorem omnem inde repetens, quod Hero-dotus naturam trieteridis Solonicae non satis recte comprehenderit eamque ob causam etiam ad numeros iustos omnia revocare haud potuerit.

μηνός μη γινομένου. εί δὲ δη ἐθελήσει τοῦτερον τῶν ἐτέων μηνὶ μακρότερον γίνεσθαι, ἴνα δη αί ὧραι συμβαίνωσι παραγινόμεναι ἐς τὸ δέον, μῆνες μὲν παρὰ τὰ ἐβδομήκοντα ἔτεα οί ἐμβόλιμοι γίνονται τριήκοντα πέντε, ἡμέραι δὲ ἐκ τῶν μηνῶν 16 τούτων χίλιαι πεντήκοντα. τουτέων τῶν ἁπασέων ἡμερέων, τῶν ἐς τὰ ἐβδομήκοντα ἔτεα ἐουσέων πεντήκοντα καὶ διηκοσιέων καὶ ἔξακισχιλιέων καὶ δισμυριέων, ἡ ἑτέρη αὐτέων τῆ ἔτέρη ἡμέρη τὸ παράπαν οὐδὲν ὁμοῖον προσάγει πρῆγμα. οῦτω ὧν, ὧ Κροϊσε, πᾶν ἐστι ἄνθρωπος συμφορή. ἐμοὶ δὲ σὺ καὶ

ελ δὲ δη ἐθελήσει τοὕτεφον τῶν ἐτέων κ. τ. λ.] θέλειν atque ἐθέλειν (quod solum ab Herodoto usurpatum esse contendit Bredov. p. 117) non de personis tantum, verum de rebus etiam dici, quae ut fiant, constitutum est, satis notum. Unde nostrum haud raro acquat: sollen s. können. Cf. Herod. I, 74. 109. II, 14 etc. Plura Vigerus de Idiotism. p. 272. — Pro τοὕτεφον Negris edidit τὸ πεμπτὸν, qui idem in seqq. quoque numeris multa mutavit temere, quae merito respuerunt edd. recentt.

respuerunt edd. recentt.

Γνα δὴ αί ὡραι συμβαίνωσι παραγινόμεναι ἐς τὸ δέον] i. e. ,,quo
scilicet tempestatum vicissitudines iusto
tempore redeant. nec certus earum
ordo ac ratio ullo modo turbetur".
Formula ἐς τὸ δέον, iusto, opportuno tempore, commode, satis frequens Nostro. Cf. Fischer. ad Weller. III, δ. p. 157. Sauppe Epist.
critic. p. 45. et vid. Herodot. I,
119. 186. II, 173. VI, 89. 90. Ad
vim particulae δὴ declarandam pertinent, quae disseruit Hartung Lehre

tinent, quae disseruit nartung Lenre d. Partik. I. p. 288.

τουτέων των ἀπασέων ἡμερέων κ. τ. λ.] Herodotea attigit Theo in Progymnasmm. IV. §. 56. p. 68 ed. Finkh. τούτων scripsit Dietsch, itemque mox διηκοσίων, έξακισχιλίων, δισμυρίων: in quibus ego a meliorum librorum auctoritate discedere nolui, probante quoque Bredov. p. 222, qui p. 279 etiam utiliter admonuit de ordine, quo singuli numeri hic sesse excipiunt.

παν έστι ανθοωπος συμφορή]
i. e. "homo quantus est, fortunae

casibus est obnoxius", ut recte vertit Schweigh. Nec aliter Matthiae: "nil • nisi fortunae expositus." In qua formula legitimum esse neutrum παν mula legitimum esse neutrum πᾶν (quoniam fuere, qui in πᾶς mutatum vellent), idem annotat, Sophoclem laudans in Philoctet. 902: ἄπαντα δυσχέφεια, et Passow: über Zweck griech. Wörterbüch. p. 73. In Gramm. Gr. §. 437. not. 3. p. 818. πᾶν mavult ita explicare, ut pro adverbio nositum videatum pro adverbio positum videatur. Jacobs ad Aelian. N. A. IV, 36. reddit omnino. συμφοφή hoc loco non tam de calamitate, ut homo omnino calamitas s. calamitosus dicatur, quae Wesselingii est senten-tia, quam de fortuna eiusque vicissitudinibus intelligendum esse, et ipsa voculae notio et universa huius loci ratio satis docere videtur. Hinc Plutarch. in vit. Solon. p. 94 B. C. c. 27 reddidit τύχην. Plura dabit Kaercher: Beiträge z. lat. Etymolog. IV. p. 11 seq. Comparat Cr. Platon. de Legg. IV. p. 709 A. oni postgnam diversit zero. 700 A, qui postquam dixerat τή-χαι δε και συμφοραί παντοίαι πίπτουσαι παντοίως νομοθετοῦσι τὰ πάντα ἡμῖν, haec paulo inferius addit, quae ad Herodoti verba iladdit, quae ad Herodoti verna illustranda apprime faciunt: τύχας
εἶναι σχεδὸν ἄπαντα τὰ ἀνθο ἀπινα πράγματα; coll. Epinom. p. 973 C. Quae sane conveniunt cum iis, quae Artabanum
dicentem facit Noster VII, 49:
μάθε, ὅτι αἱ συμφοραὶ τῶν ἀνθρώπων ἄρχουσι καὶ οὐνθ ωωποι τῶν συμφοράνε, nbi vid. nott.: ποι των συμφορέων, ubi vid. nott.; tu conf. egregie de hac veterum sententia exponentem Lasaulx. De

πλουτέειν μὲν μέγα φαίνεαι, καὶ βασιλεὺς εἶναι πολλῶν ἀνθρώπων ἐκεἰνο δὲ, τὸ εἴρεό με, οὕκω σε ἐγὼ λέγω, πρὶν ἂν
τελευτήσαντα καλῶς τὸν αἰῶνα πύθωμαι. οὐ γάρ τοι ὁ μέγα
πλούσιος μᾶλλον τοῦ ἐπ΄ ἡμέρην ἔχοντος ὀλβιώτερός ἐστι, εἰ
μή οἱ τύχη ἐκίσποιτο, πάντα καλὰ ἔχοντα τελευτῆσαι εὖ τὸν
βίον. πολλοὶ μὲν γὰρ ζάπλουτοι ἀνθρώπων ἀνόλβιοί εἰσι, πολλοὶ δὲ μετρίως ἔχοντες βίου εὐτυχέες. ὁ μὲν δὴ μέγα πλούσιος, ἀνόλβιος δὲ, δυοἰσι προέχει τοῦ εὐτυχέος μούνοισι · οὖτος δὲ τοῦ πλουσίου καὶ ἀνολβίου πολλοισι. ὁ μὲν ἐπιθυμίην

mortis dominatu in vett. p. 478 seq. (Studien des class. Alterthums).

έκεινο δὲ, τὸ εἴρεό με] Duplicis accusativi post interrogandi verba structura ex hoc loco tenenda, auctore Matth. §. 417, c. p. 764, quem bene advertit, quod initio huius ipsius capitis legitur: ἐπειφωτᾶς με ἀνθρωπηῖων πραγμάτων πέρι. In proxime seqq. πρὶν ἄν — πυθωμαι G. Hermann. (Opuscc. IV. p. 108.) melius abesse putat voculam ἄν, quam in his ipsis necessariam bene explicuit Baeumlein Untersuch. tiber d. Gr. Modi. p. 229., similes Nostri locos afferens I, 82. III, 100. IV, 196. Conf. etiam Kuehner Gr. Gr. §. 807. — ὁ ἐπ΄ ἡμέρην ἔχων dicitur is, cui in diem victus suppetit; cf. Apitz ad Euripid. Phoeniss. 412. De locutione μᾶλλον — ὀλβιωτερος cf. I, 31, et de infinitivi usu post locutiones, quae accuratius explicari debeant (πάντα καλὰ ἔχοντα τελευτῆσαι) Matth. Gr. Gr. §. 532, d. p. 1040. qui idem §. 524. not. 3. p. 1017. attigit verba εί μή οἱ τύχη ἔπισποιτο (i. e. nisi ei fortuna adfuerit), quae simili modo leguntur VII, 10. §. 4, ob modi rationem, quam eandem in indicativo antecedenti δετὶ observavit Kuehner Gr. Gr. §. 820, b.

πολλοί μεν γὰς ζάπιοντοι] i. e. valde divites, cum ξα in his sit ἐπιτατικὸν idemque fere valeat atque μέγα, ἰσχυςὸν, πολὺ, teste Hesychio aliisque grammaticis allatis a Dindorfio in Thes. L. Gr. II. p. 1108. Invenitur eadem vox in Eu-

ripid. Andromach. 1283 et in Pollucis Onomastic. III, 109.

δυοίσι προέχει τοῦ εὐτυχέος μούvoisi] Eadem structura, de qua ad I, 1. monuimus. Recurrit paulo post: ὁ δὲ, τοισίδε προέχει ἐκείνου κ. τ. λ., ubi cum Schw. et Gaisf. reposuimus τοισίδε, librorum auctoritate satis illud quidem rum auctoritate satis illud quidem firmatum et probatum Matth. §. 630, c. p. 1292 itemque Schaefero ad Lambert. Bos. Ellips. L. Gr. p. 606. et Worfero in Actt. phill. Monacc. I. p. 98 seq., quem omnino de h. l. consul., in quo pronomen (ταῦτα) ad seqq. spectare recte monet. — Quae vero hic disputantur, haud differunt, auctore Cr., ab iis, quae uberiora a Proclo disputata legimus in Commentariis ad Platonis Alcibiad. I. c. 33. ad Platonis Alcibiad. I. c. 33. p. 104. ed. Creuz. Redit autem co fere Solonis sententia, ut is, dives sit, eo praevertat felicem eundemque pauperem, quod ipse et cupiditates facilius explere et damnum magnum incidens minore ne-gotio perferre queat; felix vero idemque pauper eo antecellat divitem, quod damna cupiditatesque, quibus ferendis ipse minus par est, omnino fortuna ab eo arceat, ipsumque securum ac tutum ab illis praestet. Quibuscum Cr. comparat, quae stet. Quiduscum Cr. comparat, quae Aristoteles disputat in Ethic. Nicomach. VII, 13; ad ipsa verba citat Valcken. ad Theocr. Adoniaz. v. 24. p. 317. 318. haec statuentem: ,,δίβιος dicebatur eximie non ὁ εὐτυχής, sed ὁ εὐδαίμων; hinc ipsi dii δίβιοι." Addit idem insignem Euripidis locum in Medea insignem Euripidis locum in Medea

έκτελέσαι καί άτην μεγάλην προσπεσούσαν ένείκαι δυνατώτεφος, ό δε τοισίδε προέχει έκείνου. άτην μεν και έπιθυμίην ούκ όμοιως δυνατός έκεινω ένεικαι, ταύτα δε ή εύτυχίη οί απερύκει άπηρος δέ έστι, ανουσος, απαθής κακῶν, εῦπαις, εύειδής. εί δε πρός τούτοισι έτι τελευτήσει τον βίον εύ, ούτος έπείνος, τὸν σὰ ζητείς, ὅλβιος πεπλησθαι ἄξιός έστι. πρὶν 17 δ' αν τελευτήση, επισχείν, μηδε καλέειν κω ολβιον, άλλ' εύτυχέα. τὰ πάντα μέν νυν ταῦτα συλλαβείν ἄνθρωπον ἐόντα άδύνατον έστι, ώσπες χώρη οὐδεμία καταρκέει πάντα έωυτή παρέχουσα, άλλα αλλο μεν έχει, ετέρου δε επιδέεται η δε αν τὰ πλείστα έχη, ἀρίστη αΰτη. ὡς δὲ καὶ ἀνθρώπου σῶμα εν

vs. 1228. Ad formam ipsam ἀνόλ-βιος (non ἄνολβος) cf. Bredov. p. 68.

εὐειδής] εὐειδής, quod quidam dixere ἀδόκιμον εἶναι ὅνομα, hinc bene tuetur Grammatic. Graec. in

bene tuetur Grammatic. Graec. in Bekker. Anecdd. I. p. 92, 26. Cr. addit Eustath. ad Iliad. III, 48. coll. ad Odyss. VI, 187. p. 257. ποιν δ΄ ἄν τελευτήση, ἐπισχείν, μηδὲ παλέειν πω ὅλβιον, ἀλλ΄ εὐτνχέα] De infinitivi in his usu consul. Matth. §. 546. p. 1073. et Kuehner Gr. Gr. §. 644, c., qui h. l. reddunt: "mus. man sein Urtheit zurück halten". Caeterum haecce verba egregie iis respondent, quae in fine Oedipi regis apud Sophocl. leguntur: leguntur:

ωστε θυητόν όντ', έκείνην αστε συητου ουτ , εκεινήν
την τελευταίαν ίδειν
ημέραν έπισκοπούντα, μηδέν όλβιζειν, πρίν αν
τέρμα τοῦ βίου περάση, μηδεν άλγεινὸν παθών.
Add. Trachin. init. ibique inter-

pretes. Sed de Sophocle monuimus ad I, 2. Ipsa vero sententia quoties a veteribus repetita sit, dicere longum est. Cr. laudat Aristotelem in Ethic. Nicomach. I, 10 ed. Zell., ubi cons. Muretum et Camerarium, ubi cons. Muretum et Camerarium, coll. Ethic. Eudem. II, 1.; Euripid. Andromach. vs. 100. ibiq. I. Barnes. ac denique Platonem de Legg. VII. p. 802 A. Add. Lasaulx in Comment. de mortis dominatu in vett. p. 51. sive p. 487 (Studien d. class. Alterth.), qui plurimos veterum locos attulit, inter quos unum hic excitasse sufficiat Ecclesiastici XI, 29: "ante mortem bea-

tum ne praedices quemquam" etc. ο σπες χώςη ο ύδεμία καταςκέει] Retinui cum Gaisf. ο ύδεμία, quamvis vulgo ούδεμίη. Cum eodem mox dedi αύτων pro vulg. αύτέων. Cf. I, 26. 29. ῶς δὲ καὶ άνθοωπου σῶμα εν

ος δε και ανθομακου σωμα εν ονόδεν αυταρκές έστι] i. e. ,,ita etiam hominis corpus unum minime sibi in omnibus sufficere omniaque suppedi-tare potest." Stegerus, qui vertit: ,,ξν ο όδεν nullum omnino corpus" Thucydidemque allegat II, 51: εν τε ούδε εν κατέστη ζαμα, apud Herodotum inde scribendum censet: εν ούδε εν, quo maior addatur vis verbis, et III, 108, ubi ούδε εν (Praefat. p. X). Qua tamen emendation construir de la cons datione locum nostrum haud egere vix erit monere, si quidem sensum eius probe perspexeris. Laudavit locum Weiskius in libro de pleonasmis L. Gr. pag. 54, eumque sic vertit: "ita vero etiam homo unus omnino non sibi sufficit, q. e. nullus

οὐδὲν αὖταρκές ἐστι τὸ μὲν γὰρ ἔχει, ἄλλου δὲ ἐνδεές ἐστι. ος δ' αν αύτων πλείστα έχων διατελέη, καλ έπειτα τελευτήση εύχαρίστως τον βίον, ούτος παρ' έμοι το ούνομα τούτο, ώ βασιλεῦ, δίκαιός ἐστι φέρεσθαι. σκοπέειν δὲ χρὴ παντὸς χρήματος την τελευτην, κη ἀποβήσεται. πολλοίσι γαο δη ὑποδέ-33 ξας ὅλβον ὁ θεὸς προφρίζους ἀνέτρεψε. Ταῦτα λέγων τῷ

omnino h. s. s." ubi si removeris istud εν, languidior sanequam fit sententia. Qui praeterea ἀνθοώπου σωμα simpliciter pro ανθρωπος dici existimant, ii loci vim ac tenorem minime percepisse videntur. De quo Cr, conferri vult I. Chr. Wolf. ad Liban. Epist. 730 not. et de ad Lioan. Epist. 750 not. et de sententia ipsa Platon. Epinom. init. p. 973 C. coll. Pind. Nem. VII, 79—86. Mox reliqui ἔπειτα, cuius loco Dietsch edidit ἔπειτεν; vid. nott. ad I, 4. εὐχαρίστως h. l. eo sensu, quo alias ἔπιχαρίτως, de iis, quae grato aut incundo modo fiunt, dici monuit Boeckh in Corp. Inscriptt. Gr. I. p. 52. b. Add. Bre-

scriptt. Gr. I. p. 52. h. Add. Bredov. p. 260.

οντος πας' έμοι τὸ οννομα τοντο, οἱ βασιλεῦ, δίκαιος έστι φέρεσθαι] οἱ βασιλεῦ e coniectura Stephani retinui cum recentt. editt. Libri omnes οἱς βασιλεὺς, nec aliter in Excerptis Palatinis exstat, quod ipsum satis documento est, quese in Herodoto menda quese inesse in Herodoto menda, quae cos libros manu scriptos, qui ad nostra tempora pervenerunt, multum excedunt. — De usu formulae δίκαιος έστι κ. τ. λ. satis monuit Wesseling. ad Herod. IX, 60 coll. Hoindorf. ad Platonis Cratyl. p. 147. παρ' έμοι, i. e. meo iudicio, med sententià, uti III, 160 παρά Δαρείω κριθή. coll. I, 86 et quae alia affert Kuchner. Gr. Gr. §. 615, II. σκοπέειν δὲ χρή παντὸς χρήματος — ἀποβήσεται] Herodoti animo

obversatos fuisse Solonis versus (V, 65), qui iidem in Theognideis quoque leguntur:

πασι δέ τοι κίνδυνος έπ' ξογμα-

σεν οὐδέ τις οἶδε ποὶ σχήσειν μέλλει, χοήματος ἀρχομένου κ. τ. λ., observat Bach. in Jahrhb. f. Phi-lolog. u. Paedag. XXVIII. p. 42.

- In seqq. ad προφρίζους cf. VI, 36. fin.

### CAP. XXXIII.

Ταῦτα λέγων τῷ Κοοίσφ οὔ κως ούτε έχαρίζετο, ούτε λόγου μιν ποιησάμενος ούδενὸς ἀποπέμπεται] Sic plerique iique meliores libri, quos cum Gaisfordio, aliis secuti sumus in loco utique impe-dito et salebroso. Schwgh., quo difficultatem loci tolleret, e duo-rum librorum vestigiis et Geinozii coniectura edidit ταῦτα λέγοντι Klooloos, simulque comma post οὐδενὸς deletum vult, 'quo intelli-geretur μιν antecedens non minus ad ποιησάμενος quam ad άποπέμπεται referri posse. In quo haud effugit censoris castigationem in Ephemm. Ienenss. 1817. nr. 165. p. 380 vulgatae lectioni iure patrocinantis. Ac vulgo quidem locum ita interpretantur, ut ad έχαρίζετο, ita interpretantur, ut au εχαφισείν, ποιησάμενος, ἀποπέμπεται (quod passiva notione accipiunt) subaudiant nominativum Σόλων. Quae tamen interpretandi ratio iam Gesnero displicuit, verba ἐχαρίζετο, ποιησάμενος et ἀποπέμπεται (dimittit a se) ad Croesum refrence. et µıv ad Solonem. Hanc si sequaris rationem, verba ταῦτα λέ-γων τῷ Κροίσφ vel mutanda erunt in ταῦτα λέγοντι Κοοίσος, vel ad tale structurae genus revocanda, quale obtinet in Xenophont. Anabas. III., 2, 12 (εὐξάμενοι - ἔδοξεν αὐ-τοῖς) aliisque similibus locis, qua-les attigit Duker ad Thucydid. VII, 42, 70, quamquam horum ipsorum locorum haud scio an dispar sit ratio. Quare malim exceptero ad Solonem referre, sequentia (οὖτε ποιη-σάμενος — ἀποπέμπεται) ad Croesum, ad quem eundem etiam perΚροίσφ οὖ κως οὖτε ἐχαρίζετο, οὖτε λόγου μιν ποιησάμενος οὐδενὸς ἀποπέμπεται, κάρτα δόξας ἀμαθέα εἶναι, ος τὰ παρεόντα ἀγαθὰ μετεὶς τὴν τελευτὴν παντὸς χρήματος ὁρᾶν ἐκέλευε.

Μετὰ δὲ Σόλωνα οιχόμενον ἔλαβε ἐκ θεοῦ νέμεσις μεγάλη 34 Κροίσον : ὡς εἰκάσαι, ὅτι ἐνόμισε έωυτὸν είναι ἀνθρώπων ἀπάντων ὀλβιώτατον. αὐτίκα δέ οι εῦδοντι ἐπέστη ὄνειρος, ὅς οι τὴν ἀληθείην ἔφαινε τῶν μελλόντων γενέσθαι κακῶν κατὰ

tinet κάρτα δόξας; neque offendor celeri subiecti, quod dicunt, transitu, nullo addito pronomine, quod in talibus omitti, satis poterunt monstrare, quae in Creuzeri Melett. III. p. 36 attuli, quibus unum modo hie addam locum eumque insignem ex Plut. Fab. Max. 3 init.: οὐ μὴν ἐπεισε τὸν Φλαμίνιον (ὁ Φάβιος), ἀλλὰ φήσας (ὁ Φλαμίνιον (ὁ Φάβιος), ἀλλὰ φήσας (ὁ Φλαμίνιος) — ἐκέλενσε κ. τ. λ. Neque aliter hunc locum intellexit Georg. Iul. Eltz in Quaest. Herodd. (Lips. 1841.) p. 6: "haec Solon dicens "neque Croeso gratus erat et hie "(Croesus) eum (μιν i. e. Solonem) "nullo loco numerans a se dimisit, "ratus inscium admodum esse, qui "praesentibus bonis praetermissis "iuberet omnium rerum exitum inπερίει." Qui cum verbis ταῦτα λέγων ἐγαρίζετο confert Homer. Odyss. I, 60; de verbi medii (ἀποπέμπεται — a se dimititi) significatione laudat Herod. III, 50 ac de simili mutatione subiecti Herod. VIII, 132. Dindorf et Dietsch prius οῦτε eiecerunt, alterum οῦτε commutarunt in ὁ δὲ, quod ipsum Herold in ᾶτε δὲ mutari vult, improbante Dietsch. in: Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. LXI. p. 431. καρτα δόξας ἀμαθέα είναι] Vul-

Philol. U. Paedag. LAI. p. 431.
κάρτα δόξας ἀμαθέα εἶναι] Vulgo ἀμαθής, probante Gaisf., qui
Sancrofti cod. auctoritatem sequitur. Reliqui libri ἀμαθέα, quod
cum rec. edd. retinendum censui.
Erit enim δόξας referendum ad
Croesum, ad quem etiam spectat
ἀποπέμπεται, hoc fere sensu: ut
qui (Croesus) putabat, valde imperitum esse (eum), qui etc. Cf. Matthiae Gr. Gr. §. 480, c. not. 1.
p. 898. Bredov. p. 25.

#### CAP. XXXIV.

tλαβε ἐχ Θεοῦ νέμεσις μεγάλη Κορισον] ἐχ Θεοῦ optimi libri; ἐχ Θεοῦ optimi libri; ἐχ Θεοῦ alii minus bene. — λαμβάνειν de fato dici, quo quis abripitur, monet Cr. in Dionyso p. 76. Sententiam ipsam ea satis illustrabunt, quae supra ad I, 32 dicta sunt; Cr. cum hisce comparat Homeri verba in Odyss. XVIII, 130—157.

ώς είκάσαι] i. e. ut coniicere licet; cf. Viger. p. 206. 744.

ότι ένόμισε έωυτὸν είναι ἀνθοωτων ἀπάντων ὁλβιώτατον] Accusativo in his utitur, quae nominativum ex lege flagitare videbantur. Sed vid. Herod. I, 171. II, 2. IV, 94 et Kuehner. Gr. Gr. §. 646, 1., qui idem §. 614 etiam attigit, quae initio capitis leguntur: μετά Σόλωνα οἰζόμενον, i. e. post Solonis discessum.

αὐτίκα δέ οἱ εὐδοντι ἐπίστη ὅνειρος] i. e. "statim vero dormienti illi ad stitit (s. oblatum est) somnium." Notavimus propter verbum ἐφιστάναι, quod hic in aoristo secundo occurrit adparendi notione, dandi casu adiuncto, teste Locella ad Xenophont. Ephes. p. 170 (p. 226 ed. Peerlkamp.). Cf. infra I, 38 init. ἀληθείην et h. l. et I, 46 e Florentino alteroque Parisino cod. scripsi pro ἀληθηΐην, probante quoque Bredov. p. 127. 185 seq. Dindorf et Dietsch dederunt ἀλήθειαν, quod in nullo legitur libro. Cf. etiam I, 116. II, 106. Mox ad verba τῶν μελλόντων γενέσθαι de aoristi infinitivo laudat Cr. Fischer. ad Weller. III, b. p. 19. Quae sequitur narratio, eam haud

τον παιδα. ήσαν δε τῷ Κροίσῷ δύο παιδες, τῶν οῦτερος μεν διέφθαρτο ήν γαρ δή κωφός ό δε ετερος των ήλίκων μακρῷ τὰ πάντα πρῶτος : οὖνομα δέ οἱ ἦν Ατυς. τοῦτον δὴ ὧν τὸν Ατυν σημαίνει τῷ Κροίσῷ ὁ ὄνειρος, ὡς ἀπολέει μιν αίχμη σιδηρέη βληθέντα. ὁ δὲ ἐπεί τε ἐξηγέρθη, καὶ έωυτῷ λόγον έδωκε, καταφφωδήσας του ονειρου, αγεται μέν τῷ παιδί γυναϊκα, έωθότα δὲ στρατηγέειν μιν τῶν Λυδῶν, οὐδαμῷ ἔτι έπὶ τοιούτο πρηγμα έξέπεμπε ακόντια δε καὶ δοράτια καὶ τὰ τοιαύτα πάντα, τοίσι χρέονται ές πόλεμον ἄνθρωποι, έχ τῶν

pauci post attigerunt, ab interprett. ad h. l. laudati: Diodorus in Excerptt. de virtutt. et vitiis II, p. 553 ed. Wesseling., Nicolaus Damascenus in Excerptis Valesii p. 457 (eiusdem fragmm. p. 58 ed. Orell.), Dio Chrysostomus Orat. LXIV (p. 328 Tom. II ed. Reisk.). p. 592 Morell. ibique Schol. Morell. (p. 708 Tom. II ed. Reisk.), Maximus Tyrius Dissert. XL. p. 267, mus Tyrius Dissert. XL. p. 267, qui tamen cum mutum Croesi filium Âtyn appellat, ἀμάρτημα μνημονι-κὸν commisit, iudice Heinsio atque Davisio; Aristides denique Oratt. Platt. I. Tom. II. p. 125 Iebb. ibiq. Schol., Valer. Maxim.

1ebb. ibiq. Schol., Valer. Maxim. I, 7. ext. 4.

ην γὰφ δη κωφός] κωφός est mutus, qui loqui non potest, qui idem I, 85 ἄφωνος dicitur coll. I, 47, ubi κωφός et οὐ φωνέων iunguntur codem sensu. Atque Eustathium si audias ad Odyss. V. p. 230, 8 sqq. ed. Basil. et Ammonium p. 86 (quos locos Cr. adscrip. 250, 6 sqq. da. Basil. et Allino-nium p. 86 (quos locos Cr. adscri-psit), \*\*\*eopo's veterum Graecorum ratione dicitur mutus, recentiorum ex usu quoque surdus. Qua Grammaticorum observatione, teste Cr., usi sunt ad Homericum Hymn. in Mercurium Homero abiudicandum, quippe in que vs. 92 occurrat κω-φος ἀκούσας. Conf. Ernest. notu-lam ad h. l. Sed ipse Herodotus, qui Croesi filium h. l. κωφόν, i. e. mutum, appellat, eundem infra I, 38 vocat διεφθαρμένον την ακοήν, i. e. surdum; ubi cf. nott. Addit Cr. Heracliti fragm. apud Clement. Alexandr. p. 718 ed. Potter. Alia plura inveni in Valekenarii Obss.

ad Ammon. p. 134—138. Particulam  $\delta \dot{\eta}$ , quae simili fere modo polam 67, quae simili tere modo posita invenitur I, 114 init., illustrat Hartung. Lehre d. Partik. I. p. 287.

— In seqq. ad nomen Arve, quod frequens in Lydorum rebus occurrit, cf. I, 7 et 35 ibique nott. I, 94. VII, 75.

ώς ἀπολέει μιν] Ad formam fu-turi ἀπολέει Cr. confert Maittaire de dialectt. p. 160 ed. Sturz. Sic infra I, 38 × ερδανέεις. Tu vid. Bredov. p. 356 seq. Futurum indicativi in oratione obliqua, praesertim in vaticinationibus satis notum, ut supra I, 13 etc. Notatur praeterea orationis quaedam abundantical dantia in eo, quod μιν adiicitur dantia in eo, quod μεν sunctou pronomen, licet proxime antecesserit τοῦτον τὸν Ατυν. Vid. nott. ad III, 85. In seqq. revocavi cum Bredov. p. 300 vulgatam ἐξηγέρθη, e. Florent. mutatam in ἔξεγέρθη, itemque κατα όδωδήσας pro κατο ό itemque κατα φφωδήσας pro κατο φ-φωδήσας, cum constans sit Hero-doti scriptura κατα φφωδήσας, hoc quoque loco aliquot libris firmata. Vid. modo Dindorf. p. XXXIII. Bredov. p. 161. Ad verba: ξων-τῷ λόγον ξόωκε (rem diligentius re-putabat) Cr. laudat Heindorf. ad Platonis Sophist. §. 34. p. 320. Conf. ad II, 162 notatt. ἄγεται μὲν τῷ παιδί γυναϊκα] ἄνεσθαι in medio de patre filio

α̈νεσθαι in medio de patre filio uxorem locante in ipsius aedes quasi abducendam illustravimus ad

Ctesiae Persicc. §. 2. p. 92 seq. τοῖοι χρέονται ἐς πόλεμον οἱ ἄν-θρωποι] χρέονται, quod plures libri ferebant, cum Schwg. et Gaisf. reposui. Vid. Bredov. p. 386., qui

άνδοεώνων έκκομίσας, ές τους θαλάμους συνένησε, μή τι οί κοεμάμενον τῷ καιδὶ ἐμκέση. Έχοντος δέ οἱ ἐν χεροὶ τοῦ 35 καιδὸς τὸν γάμον, ἀπικνέεται ἐς τὰς Σάρδις ἀνὴρ συμφορῆ

idem p. 166 pro δοράτια mavult scribi δουράτια.

ένι τῶν ἀνδρεώνων ἐκκομίσας]
Quod Homero simpliciter est θάλαμος, id Herodoto dicitur ἀνδρεών,
virorum scilicet conclave, in quo
tela armaque reposita fuerunt. Laudat Cr. Homeri Odyss. XXI, 7.
11 ibiq. Eustath. p. 744, 28 seqq.,
et ad VII p. 275 infra de forma
ἀνδρεών. Haud scio an hue spectet
Grammaticus in Bekkeri Anecdd.
I. p. 81, 6: ἀνδρων· ἐκὶ τοῦ μεγάλον οἴκον· Ἡρόδοτος πρώτω.
Plura Becker. in Chariel. II. p.
100 ed. sec.

ές τοὺς θαλάμους συνένησε] συννέω, ut νέω, de rogo colligendo et exstruendo apud Herodotum haud infrequens; vid. I, 50 (ibique nott.). 86, et quos alios locos affert Bredov. p. 46 seq. coll. Struve Opuscc. I. p. 40 et Creuz. in Fragmm. hist. p. 211; qui nunc laudat Homeri Odyss. XV, 322 (πῦς τ' εὐ νηῆσαι) ibiq. Eustath. p. 577, 18 ed. Bas.
— In seqq.: μή τι οί κοεμμάμενον — ἐμπέση, ob dativi (οί) usum cf. I, 31 et Kuehner. Gr. Gr. §. 580. not. b., ne plura. Ac pertinet huc potissimum Pindari usus similem prorsus in modum huius pronominis dativo utentis: de quo monuerunt interpretes ad Olymp. I, 91 coll. II, 29 seq. 74.

## CAP. XXXV.

Έχοντος δέ οι ἐν χεοοὶ τοῦ παιδὸς τὸν γάμον] i. e. cum autem filius in eo esset, ut uxorem duceret. Ita reddit Schaefer. Annott. ad Plutarchi Vit. T. V. p. 248, ad similem Plutarchi locum in Alexandr. 13. Herodotea laudans.

άνης συμφοςη έχόμενος] i. e. ,,vir calamitate pressus, obstrictus."
Ubi συμφοςὰ aliter atque I, 32 est calamitas, malum. Eodem fere sensu συμφοςὰ χρησθαι, de quo ipso,

Herodotum quoque respicientes, diximus ad Plutarch. Flamin. cap. 19. ximus ad Plutarch. Flamin. cap. 19. p. 122; aut τυχη χοῆσθω, de quo vid. ad Philopoem. I notatt. p. 3. 4.

— Verbis, quae continuo subsequentur: καὶ οὐ καθαρὸς χεἰρας ἐῶν, indicatur, monente Cr., illum fuisse ἀνδροφόνον sive parricidam; coll. Bergler. ad Alciphr. I. p. 48 ed. Wagn. Add. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli Agamemn. 750. Hinc pro illius aetatis more a Crooso expiatur. ad quem supa Croeso expiatur, ad quem sup-plex confugerat. Nec aliter, fra-tre quippe interfecto, Tydeus ad Adrastum, Talai filium Argivorum-Adrastum, Talai filium Argivorumque regem, confugit, et ab hocce expiatur, ut monet Cr., auctore Pherecyde (in Schol. Homer. ad Il. XIV, 120; Pherecyd. Fragmm. ed. alt. Sturz. p. 156 seq. s. pag. 91 ed. Mueller.), Herodoti fere aequali rerum scriptore, apud quem verba: φεύγων δ΄ είς Λογος πρὸς Λόφαστον, βασιλέα τῆς χώφας — καθαφείων τε τυγχάνει πρὸς αὐτοῦ bene cum Herodoteis conavrov bene cum Herodoteis conveniunt. Expiandi vero rationem (s. τὰ νομιζόμενα, ut infra ait), quam Lydis et Graecis eandem fere esse paulo post asserit Herodotus, copiosius describit Schol. Apollon. Rhod. IV, 693 seqq. coll. Eustath. ad Iliad. XXIV, 480. Euripid. Orest. 511. Iphigen. Taur. 950, quos locos laudat Wessel. Tu adde Creuzeri Symbol. III. p. 122 seqq. ed. tert. et ab Cr. laudatum Vales. ad Nicol. Damascen. p. 441, f. p. 182 seq. ed. Orell. Plura talis expiationis Graecis usitatae exempla exhibet Lobeck in Aglaoph. pag. 968 seq. Nos illud potissimum attendi volumus, peregrinum, qui supplex ad Croesi aedes confugerat, prius ab eo expiari, quam cius nomen patriaque requiratur; id quod procul dubio religione sic receptum erat, ut, qui supplex esset, statim lustraretur ab eo, quem adiisset, hisque peractis demum alέχόμενος καὶ οὐ καθαρὸς χείρας έων, Φρὺξ μὲν γενεῆ, γένεος δὲ τοῦ βασιληίου. παρελθών δὲ οὖτος ἐς τὰ Κροίσου οἰκία κατὰ νόμους τοὺς ἐπιχωρίους καθαρσίου ἐδέετο κυρῆσαι · Κροί-

loquio benigno, tectoque et convivio, ut qui ad domum ipsam familiamque pertineret, exciperetur. Pertinuit vero hoc potissimum ad eos, qui caede patrata vel invo-luntaria pro more heroicae aeta-tis patria terra cedere facinusque commissum exsilio, vel longiore vel annuo, ut apud Huripid. Hippolyt. vs. 35 legimus, luere coacti quorum ut sceleratorum erant. omnem communionem aut commercium aversabantur, usque dum crimine illi expiati essent eo ritu, qui l. l. copiosius describitur. Atque huius moris, in quo sanguinis vindictae, quam dicunt, haud obscura vestigia cernuntur (illam enim non minus apud antiquissimos Graecos, quam apud orientales gentes valuisse, vix erit, qui neget), huius inquam moris alia quoque multo post occurrunt vestigia vel potius reliquiae in Atheniensium legislatione iudiciisque. Fuit enim constitutum religioneque sacratum antiquissimum iudicium Ephetarum έπὶ Παλλαδίω, quod praeter alia inquireret in caedes inconsulto commissas, auctore Pausania I, 28, 9. Quo in iudicio re disceptata reum oportuit per annum Athenis abesse et intra hoc tempus de reditu pacisci cum cognatis cius, quem in-consulto interfecerat. Nec cius bona publicata sunt, nec in ipso exsilio propinquis interfecti licuit exsulem persequi; qui ubi anno praeterlapso cum illis pactus esset, patebat ci reditus in patriam, ubi tamen ipsi necesse erat expiari. Conf. Schol. ad Eurip. Hippolyt. 35. Demosth. pro Neaer. p. 1348, in Aristocr. p. 643. 631 aliosque et recentiorum locos, qui hac de re egerunt, apud Creuzerum in Symbol. III. p. 356 seqq. ed. tert. Voemel. de Heliaea (Francof. 1822) p. 4. not. 1. Est digna profecto res, quae hoc potissimum respectu altius indagetur a viris doctis. De

aliis gentibus iisque nomadibus per orientem sparsis, apud quos inde ab antiquissimo aevo etiamnunc vindicta sanguinis valet caedesque commissa vel hoc vel illo modo luenda est, nunc non quaeram; quippe longum est et alienum a nostro instituto; maiorum nostrorum meminit Cr., de quibus ita Tacitus in German. c. 21: ,,suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui, quam amicitias necesse est, nec implacabiles durant. lui-tur homicidium certo armentorum ac pecudum numero recipitque sa-tisfactionem universa domus." Haec satisfactio medio aevo dicitur Werigeld, Weregeld, Wehrgeld; ac comprobatur Romani scriptoris fides plurium Germaniae gentium institutis ac moribus, nec ad homines caesos solum, verum ad animalia quoque caesa, alia pertinuit. Vid. doctissimum Hessium meum ad Taciti l. l. Singulari modo, monente hunc morem illustravit Iac. Grimm: Ucber eine eigene altgermanische Weise der Mordsühne, Savigny's Zeitschrift für geschichtl. Rechtswissensch. I. nro. XIV. p. 323 sqq. et III. nr. III. "Literatur der altnordischen Gesetze" p. 119 seq. Vide sis nunc eundem virum doctum in libro: Deutsche Rechtsalterth. II. p. 661 seqq., et qui de Graecis quoque tractat, E. S. To-bien: Die Blutrache nach altem Russischen Rechte etc. (Dorpat 1840) pag. 46 seqq. Adhuc apud Cretae insulae incolas, quos Spha-giotas vocant et ad antiquos insulae habitatores referunt, talem ne-cis ulciscendae morem obtinere testatur Pashley: Travels in Creta. II. p. 246 seq.

II. p. 246 seq.
ἐδέετο κυρῆσαι] Hoc retinui suffragantibus melioribus libris et recentt. editt. Alii ἐπικυρῆσαι. Paulo post de particulae usu in verbis καὶ τοῖσι Ἑλλησι cf. ad I,

94 init.

σος δέ μιν ἐκάθηρε. ἔστι δὲ παραπλησίη ἡ κάθαρσις τοισι Λυ18 δοίσι καὶ τοισι Ελλησι. ἐπεί τε δὲ τὰ νομιζόμενα ἐποίησε ὁ Κροίσος, ἐπυνθάνετο ὁκόθεν τε καὶ τίς εἰη, λέγων τάδε· "Ωνθρωπε, τίς τε ἐων καὶ κόθεν τῆς Φρυγίης ἥκων, ἐπίστιος ἐμοὶ ἐγένεο; τίνα τε ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν ἐφόνευσας; 'Ο δὲ ἀμείβετο· 'Ω βασιλεῦ, Γορδίεω μὲν τοῦ Μίδεω εἰμι παίς, οὐνομάζομαι δὲ "Αδρηστος · φονεύσας δὲ ἀδελφεὸν ἐμεωυτοῦ ἀέκων 
πάρειμι, ἐξεληλαμένος τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ ἐστερημένος πάντων. Κροίσος δε μιν ἀμείβετο τοῖσδε· 'Ανδρῶν τε φίλων

οκόθεν τε καὶ τίς εἰη] τίς τε καὶ κόθεν solemnis ut videtur peregrinos interrogandi aut appellandi ratio; de qua Cr. admonet Schaefer. ad Sophocl. Trachin. 421 ibiq. Hom. Odyss. XIX, 105. Sed plura ex Herodoto allata vides a Struvio (Quaest. de Herodot. dialect. specim. I. p. 49 not.): II, 115. III, 156. IV, 145 etc.; quibus probatum it vir doctus, Graecos, si plura membra interrogativa oblique ponantur, et interrogativis et relativis pronominibus promiscue usos esse. — Mox ἐπίστος Ionum more pro ἐφέστιος (cf. Bredov. p. 146), auctore Schol. Apollon. Rhod. IV, 747 dicitur ὁ ἐπὶ τῆ ἐστία ων. i. e. supplex ad focum pro more adsidens. Alia vocis exempla dat Wesseling. ad h. l., quibus addit Cr. Gregor. Corinth. p. 500 ed. Schaef. Homericum locum Ulixis facto consimili insignem in Odyss. VII, 153 attulerat Larcherus. Cf. Creuzer. Symbol. III. p. 124 ed. tert.
Γοφόίεω μὲν τοῦ Μιδεώ εἰμι

Τορδίεω μέν τοῦ Μίδεω εἰμι καῖς, οὐνομάζομαι δὶ "Αδρηστος] Dedi οὐνομάζομαι cum Schwgh. et Gaisf. Vulgo ὁνομάζομαι minus Ionice. Vid. Bredov. p. 163. Locum ipsum tu sic accipias: Gordiae sum filius, Midae nepos, est mihi nomen Adrasto. Infra I, 45: "Αδοηστος δὲ ὁ Γορδίεω τοῦ Μίδεω, quod eodem modo accipiendum: Adrastus, filius Gordiae, qui est Midae filius (s. Adr., Midae nepos). Moneo propter Sturzium, qui in Programm de nominn. Graecc. (Commentt. societ. philol. Lips. I. 2. p. 226) ad articulum supplens πατής, Adra-

stum perperam intellexit ,,nepotem Gordiae, qui fuit Midiae pater; altero loco I, 35 vocem mais de nepote accipiendam statuit. quo iure statuat, equidem non as-sequor. Ac videtur Wesselingio hic Midas, Gordiae pater, idem esse, qui supra c. 14 laudatur primus Phrygiae rex, qui Delphos dona miserit, quique et ipse dicitur Gor-diae filius. Sed temporum rationem opponit Larcherus, cum illum Mi-dam ante Gygem, igitur longe ante Croesi aetatem vixisse necesse sit. Cf. Osann in libro supra (ad I, 14) laudato pag. 38 seq. et Clinton. Fast. Hellen. I. p. 346, qui hunc Midam, Adrasti avum, circa annum 600 ante Chr. n. regnum suscepisse statuit. Sunt utique Gordiae et Midae nomina solemnia in Phrygum historia pluresque huius nominis occurrunt reges, qui quin facile confundi potuerint, quis negaverit? Conf. Bouhier. Diss. Herodd. c. 8. p. 85 et Beck. in Allgem. Weltgesch. I. p. 304 seq. Utut est, regiae stirpis illum Adrastum fuisse, verisimillimum fit ex hac genealo-gia; ad Croesum ille confugit, quippe qui, Phrygiae regibus sub-actis, hanc terram ditioni suae addiderat tributariamque, credo, fecerat; cf. I, 6, 28. Illud vero magis tenendum, Adrasti nomen non amplius in Phrygum historia reperiri, sed multo crebrius in Grae-corum rebus adeoque in Troianis; qua de re vid. Excurs. ad h. l. φονεύσας δε άδελφεὸν έμεωντοῦ

φονεύσας δὲ ἀδελφεὸν έμεωντοῦ ἀέκων] Fratris nomen prodit Ptolemaeus Hephaestio apud Photium τυγχάνεις ἔκγονος ἐων, καὶ ἐλήλυθας ἐς φίλους ΄ ἔνθα ἀμηχανήσεις χρήματος οὐδενὸς, μένων ἐν ἡμετέρου. συμφορὴν δὲ
ταύτην ὡς κουφότατα φέρων, κερδανέεις πλεϊστον. Ὁ μὲν δὴ
δίαιταν εἶγε ἐν Κροίσου.

36 Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χρόνῳ τούτῳ ἐν τῷ Μυσίῳ Οὐλύμπῳ ὑὸς χρῆμα γίνεται μέγα ὁρμεώμενος δὲ οὖτος ἐκ τοῦ οὕρεος

p. 472 (p. 306 ed. Gal.), Agathonem, qui περί δοτυγος φιλονεικῶν a fratre interfectus fuerit.

ένδα ἀμηχανήσεις χοήματος οὐδενὸς] i. e. ibi nullius rei indigebis, quae scilicet ad victum necessarium pertinet. Hinc apte hoc loco usus est, monente Cr., Seguar. ad explicandum illud Clementis Alexandrini: ἀμηχανείν βίου, i.e. victu carere necessario; vid. ad: Quis di-

ves etc. p. 185. μένων έν ήμετέρου] Vulgo έν ημετέροις, quod e Mediceo aliisque ημετεροις, quod e Mediceo alisque nunc mutatum est in έν ἡμετέρου, uti VII, 8. §. 4: τὰ τιμιώτατα νομίζεται έν ἡμετέρου, ubi tamen itidem libri variant. Hinc Coraes ad Heliodori Aethiopp. VI, 2. p. 109 seq. scribi iubet έν ἡμετέρω, ne scilicet duplex ellipsis sit statuenda έν ἡμετέρου, οδους οδους. Sed significant coractory οδους. Sed significant coractory οδους. Sed significant coractory οδους. Sed significant coractory οδους. έν ήμετέρου οίπου οίπφ. Sed siεν ημετερου οίκου οίκου. Sed simile quiddam ex Homerico hymn. in Mercur. 370: ἡλθεν ἐς ἡμετερου διξήμενος είλίποδας βους iam priores interpretes attulerunt. Mutavit Barnesius ἐς ἡμέτερου, probante Ilgenio in Animadvv. p. 443. Quo cautius in textu reliquit ἐς ἡμετέρου Matthiae ad nostrum lagenio of μετέρου Matthiae ad nostrum lagenio in textu reliquit ἐς ἡμετέρου Matthiae ad nostrum lagenio in textu reliquit ἐς ἡμετέρου Matthiae ad nostrum lagenio in textu reliquit ἐς ἡμετέρου Matthiae ad nostrum lagenio in textu reliquit ἐς ἡμετέρου Matthiae ad nostrum lagenio in textu reliquit ἐς ἡμετέρου Matthiae ad nostrum lagenio in textu reliquit ἐς ἡμετέρου Matthiae ad nostrum lagenio in textu reliquit ἐς ἡμετέρου in textu reliquit èx ἡμετέρου in textu rel ήμετέρου Matthiae ad nostrum locum respiciens. Apud Homer. Odyss. VII, 301 vulgo editum legimus, ήγεν ές ημέτερον, quod idem praebet codex Harleianus; in margine tamen adscriptum est: οῦτως ημετέρου άττικον δε το σχημα ώς ές διδασκάλου. Ας tuetur hoc, ut Herodoteum ἐς ἡμετέρου, Bekkerus in Ephemeridd. Ienenss. 1809. nr. 247. p. 159, causis altius repetitis, e cognatione genitivi personalium pronominum et possessivorum, quae inde deducta sunt; ut ές ἡμετέρου sit, quo  $\ell_S$   $\dot{\eta}\mu\omega\nu$ , alia id genus. Sed vide quoque ea, quae ad Odyss. II, 55. disseruit Nitzsch. pag. 75,

et quae de hoc eodem Homeri loco et ceteris nuper disseruit Kayser in Schneidewin. Philolog. IX. p. 310. — Ad formam futuri κεφδα-νέεις conf. similia apud Bredov. p. 357.

συμφορήν δὲ ταύτην ὡς κουφότατα φέρων] i. c. levissime, quam moderate ferendo hanc calamitatem. Adscripsit Cr. Valcken. Diatrib. Euripid. p. 113.

#### CAP. XXXVI.

έν τῷ Μυσίῷ Οὐλύμπῷ] Conf. Herod. VII, 74. Olympus Mysiae mons probe ab aliis montibus, quibus idem nomen, discernendus. Est vero ille mons, qui a meridie septentrionem versus ad Bithyniam usque pertinet, maximam tamen partem ad Mysiam, unde cognomen traxit. Inde non mirum Bithyniae terrae hunc montem adscribi, praesertim cum antiquo aevo Mysia, quae Homeri est, Bithyniam versus latius pateret. Qui idem denique mons Olympus Lydius quoque nominatur, minus accurata scilicet finium uniuscuiusque terrae descriptione facta saepeque pro temporum ratione commutata. Conf. Strabo XII. p. 857. Monet Cr. in Fragmm. historicc. p. 175 seq. 177, nunc addens Sestini n., Voyage dans la Grèce Asiatique" (Parisiis 1789) Lettr. XVIII. p. 143 seqq. graphice hunc montem describentem. Tu vid. Forbiger. Handb. d. alt. Geogr. II. p. 113, qui veterum locos de hoc monte, cui nunc nomen Tumandji s. Tumandschidagh, suppeditat.

νὸς χοῆμα γίνεται μέγα] i. e., aper ingentis magnitudinis, " ut vertit Hoogeveen. ad Viger. de Idiotism. p. 157, ubi vid. Zeunium et

τούτου τὰ τῶν Μυσῶν ἔργα διαφθείρεσκε. πολλάκις δὲ οἱ Μυσοὶ ἐπ' αὐτὸν ἐξελθόντες ποιέεσκον μὲν οὐδὲν κακὸν, ἔπασχον δὲ πρὸς αὐτοῦ. τέλος δὲ ἀπικόμενοι παρὰ τὸν Κροῖσον τῶν Μυσῶν ἄγγελοι ἔλεγον τάδε ΄ Ὁ βασιλεῦ, ὑὸς χρῆμα μέγιστον ἀνεφάνη ἡμὶν ἐν τῆ χώρη, ὃς τὰ ἔργα διαφθείρει. τοῦτον προθυμεόμενοι ἔλέειν οὐ δυνάμεθα., νῦν ὧν προσδεόμεθά σευ, τὸν παίδα κὰὶ λογάδας νεηνίας καὶ κύνας συνπέμψαι ἡμὶν, ὡς ἄν μιν ἔξέλσμεν ἐκ τῆς χώρης. Οἱ μὲν δὴ τούτων ἐδέοντο. Κροῖσος δὲ μνημονεύων τοῦ ὀνείρου τὰ ἔπεα ἔλεγέ σφι τάδε · Παιδὸς μὲν πέρι τοῦ ἐμοῦ μὴ μνησθῆτε ἔτι οὐ γὰρ ἄν ὑμὶν συμπέμψαιμι · νεόγαμός τε γάρ ἐστι , καὶ ταῦτά οἱ νῦν μέλει. Λυδῶν μέντοῖ λογάδας καὶ τὸ χυνηγέσιον

quos laudat Hermannus p. 732. §. 118. Imitatus est, monente Wesselingio, hanc locutionem Athenaeus VIII. p. 677 E. et Schol. Homer. Ili. VIII, 525. Idem admonuit quoque de Heliodoro, qui similem in modum χρημα adhibuit in Aethiopp. VIII. p. 364. V. p. 233. 246. Plura dabit Valckenaer. ad Euripid. Phoeniss. 206. Koch ad Antonin. Lib. p. 171. Attigit quoque Herodoti locum Eustath. ad Iliadis l. l. p. 773, 6 s. 681, 28. Pro vulg. συὸς reposui τὸς, in qua forma mox consentiunt omnes codd. Vid. Bredov. p. 48. Sed ὁρμεωμενος reliqui intactum; cf. I, 17.

τὰ τῶν Μυσῶν ἔργα διαφθείφεσμε] ἔργον hic de opere rustico intelligendum s. de labore, qui agris colendis impenditur; ut recte monet Graev. Lectt. Hesiodd. c. 10.

τά των Μυσων ξογα διαφθείρεσκε] ξογον hic de opere rustico
intelligendum s. de labore, qui
agris colendis impenditur; ut recte
monet Graev. Lectt. Hesiodd. c. 10.
ad vs. 409. Alios laudat Cr., Apollon. in Lexic. Homer. s. v. ξογον
p. 296 Toll., Sturz. in Lex. Xenoph.
II. p. 353. 355. Dion. Chrysost.
Orat. XLIV. p. 107 ed. Reisk., ubi
legimus: τὸ ξογον τὸ περὶ τὰ χωρία. Add. Reisk. ad Demosth.
Olynth. II. p. 23. p. 87 ed. Voemel. et Nitzsch. ad Odyss. IV, 318,
qui de Homerico huius vocis usu
monuit, ad quem etiam multis Homericis locis allatis provocavit Negris, qui h. l. τὰ ξογα interpretatur ἀγρούς. Cf. etiam infra I, 97
ibiq. nott. et V, 6. — Ad formam
imperfecti διαφθείρεσε, in qua

augmentum vulgo omitti, F. A. Wolf. quoque notat (Praefat. ad Iliad. p. LXVIII), conf. I, 100. II, 174 ibique nott. Unus liber prave exhibet διεφθείφεσιε. Tu vide nunc Bredov. p. 285, quo eodem auctore p. 114 et hoc loco et II, 2. 91. e libris melioribus edidi πολλάκις pro πολλάκι. Sed έλέειν et συνεξελέειν in seqq. intactum reliqui, utrumque, si Bredovium p. 325 audiamus, in formam contractam (έλεῖν) mutandum: in quo Dietsch, alii cum secuti sunt.

mutandum: in quo Dietsch, alii cum secuti sunt.

ως ἄν·μιν ἐξέλωμεν ἐκ τῆς χώρης], ,ut illam bestiam e terra tollamus s. tollere possimus." De ως ἄν 
sequente coniunctivo conf. supra I, 11. — ἐξαιφεῖν hic (ut antea αίρεῖν) eximendi significatione accipiendum. De qua Cr. amandat ad 
Schaefer. ad Sophocl. Oedip. R. 
907. Add. Markland. ad Euripid. 
Suppl. 369.

Παιδός μέν πέςι τοῦ έμοῦ μὴ μνησθήτε έτι] Ad structuram verbi μνᾶσθαι cum praepositione πεςὶ, loco simplicis genitivi, conf. Herod. VII, 39 et quae alia affert Kuehner. Gr. Gr. §. 529 not. 2. καὶ ταῦτά οἱ νῦν μέλει] ταῦτα, i.

καὶ ταῦτά οἱ νῦν μέλει] ταῦτα, i. e. τὰ τοῦ γάμου, quod ex antecedentibus: νεόγαμός τε γάς ἐστι mente repetendum est. τὸ κυνηγέσιον significat venaticum omne ministerium, venatores cum canibus. In verbo διακελεύομαι praepositionem significationis augendae

παν συμπέμψω και διακελεύσομαι τοισι ιούσι, είναι ώς προ-37 θυμοτάτοισι, συνεξελέειν ύμιν τὸ θηρίον έκ τῆς χώρης. Ταῦτα άμείψατο άποχοεωμένων δε τούτοισι των Μυσων, επεισέοχεται ὁ τοῦ Κροίσου παὶς, ἀκηκοώς τῶν ἐδέοντο οἱ Μυσοί. οὐ φαμένου δε τοῦ Κροίσου τόν γε παϊδά σφι συμπέμψειν, λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ νεηψίης τάδε: 'Ω πάτερ, τὰ κάλλιστα πρότερόν ποτε και γενναιότατα ήμιν ήν, ές τε πολέμους και ές άγρας φοιτέοντας εὐδοχιμέειν νῦν δὲ ἀμφοτέρων με τούτων ἀπο-19 κλητσας έχεις, ούτε τινά δειλίην μοι παριδών ούτε άθυμίην. νῦν τε τέοισί με χρη όμμασι ές τε άγορην και έξ άγορης φοιτέοντα φαίνεσθαι; κοίος μέν τις τοίσι πολιήτησι δόξω είναι; χοῖος δέ τις τῆ νεογάμφ γυναικί; κοίφ δε έκείνη δόξει ἀνδοί συνοικέειν; έμε ών συ η μέτες ίέναι έπι την θήρην, η λόγφ

et amplificandae causa adiectam putamus. Conferri poterunt nonnulla ex iis, quae ad Viger. adiecit Zeun. p. 589 et Abresch. ad Cattieri Gazophylac, p. 75 seqq. Neque enim hic dia valet invicem; de qua praepositionis in compositione vi Cr. conferri iubet Valcken. ad Herod. V, 18.

## CAP. XXXVII.

CAP. XXXVII.

ἀποχρεωμένων δὲ τούτοισι τῶν
Μυσῶν] Ita libri, a quibus discedendi nulla causa. Tu verte: "cum
vero Mysi his contenti essent," et
conf. I, 102 ibiq. not. Ad verba
οὐ φαμένου (i. e. negante Croeso)
cf. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Agam. 361. Noster eodem
modo VI, 61.

νῦν δὲ ἀμφοτέρων με τούτων
ἀποκλητσας ἔχεις] i. e. tenes
me exclusum s. minori cum vi: exclusisti me. De locutione monuerunt

clusisti me. De locutione monuerunt Wesseling. ac Schwgh. Tu conf. supra I, 27 fin. 120. In proxime antecedd. ad φοιτέοντας accusaantecedd. ad φοιτεύντας accusativum, ubi propter praegressum ήμεν dativum exspectabas, conf. nott. ad I, 3. Cum proximis verbis οὖτε τινὰ δειλίην μοι παριδών comparat Wesseling. Sophoclis verba in Oedip. Tyr. 544: δειλίαν η μωρίαν ἰδών τιν ἐν ἐμοὶ, ταῦτ ἐβουλεύσω ποιεῖν, coll. ipso Herodot. I, 108. Laudat hunc locum vel potius eum, qui est initio ca-pitis sequentis, Thomas Mag. p. 691 s. v. παρείδεν, quod explicat per: ένείδεν. — άθυμίαν idem Thomas Magist. p. 16 hoc loco allato explicat λύπην. In Bekkeri Aneedd. I. p. 352, 20 leguntur haec: ἀθυμία 'Ηρόδοτος ἐν τῷ πρώτῷ αὐτοῦ λόγῳ τὴν ἀτυχίαν λέγει. Add. Bachmanni Anecdd. I. p. 40, 14.

νῦν τε τέοισί με χοὴ κ. τ. λ.] Male ante Wessel. τεοίσι, cum τέοισι, quod liber Schellershemianus quoque praebet, sit Ionum more dictum pro τίσι. Sic II, 81 τέοι σι έγκυρήσει, I, 11 τέω pro τίνι et alibi. Conf. Wesseling. ad h. l. Mi-nus bene Maittaire in libro de nus bene Maittaire in libro de dialectis (cuius locum adscripserat Cr.) pro articulo accipit peiusque adeo Sturzius pag. 137 pro σοίζ. Rectius Matthiae §. 152. not. 1. p. 285. Valckenarius coniecerat: νῦν τοι τέοισί με χρὴ κ.τ.λ., ubi τοι sit pro σοι. Ad sententiam ipsam denique laudant Demosthenis locum ex orat. pro coron. p. 174. In sequ. scripsi μέτες pro μέθες. In seqq. scripsi μέτες pro μέθες, Schaeferum et recentt. edd. secutus; vid. Bredov. p. 93. Mox lέναι έπι την θήρην est venatum ire, par trocte reddilit Kuchers. C. C. nt recte reddidit Kuehner. Gr. Gr. §. 613. Tu conf. de praepositionis usu nott. ad I, 84. ανάπεισον, όπως μοι αμείνω έστι ταῦτα οῦτω ποιεόμενα. 'Αμεί- 38 βεται Κροίσος τοίσδε & παί, ούτε δειλίην ούτε αλλο ούδεν άχαρι παριδών τοι, ποιέω ταῦτα άλλά μοι όψις όνείρου έν τῷ υπνῷ ἐπιστᾶσα ἔφη σε ὀλιγοχρόνιον ἔσεσθαι, ὑπὸ γὰρ αίχμης σιδηρέης απολέεσθαι. πρός ών την όψιν ταύτην τόν τε γάμον τοι τοῦτον ἔσπευσα, καὶ ἐπὶ τὰ παραλαμβανόμενα οὐκ άποπέμπω, φυλακήν έχων, εί κως δυναίμην έπὶ τῆς έμῆς σε ζόης διακλέψαι. είς γάρ μοι μοῦνος τυγχάνεις έων παίς τον γαο δη έτερον, διεφθαρμένον την ακοήν, ούκ είναι μοι λο-

οχως μοι άμείνω έστι ταύτα οῦτω ποιεόμενα] De participii usu post ἄμεινον ac similibus monet Kuehner Gr. Gr. §. 662.

# CAP. XXXVIII.

πρός ών την όψιν ταύτην] i. e. "secundum hoc visum, quod attinet ad hocce visum." Sic Plutarch. Pericl. 36 fin. ήττήθη του πάθους πρὸς την δψιν. Attigit Herodotes Kuehner Gr. Gr. §. 616. Tu conf. infra I, 129. III, 52. 153. IV, 161. V, 9. 88. VII, 153. 163.

και έπι τὰ παραλαμβανόμενα οὐκ άποπέμπω] τὰ παραλαμβανόμενα sunt ea. quae suscipiuntur. In quo non video, quid doctos viros mo-verit, ut mallent τὰ παραβαλλόμενα, ea, quae proponuntur, proiiciuntur, in quibus adeo periculum inest. Cuius lectionis speciosae patronus ex-stitit Coraes (apud Larcherum) eamque firmare studuit locis Herodo-teis I, 108. VII, 10 fin. vers. Thu-cyd. I, 133. Sed παραλαμβάνειν, suscipere, lippis ac tonsoribus notum. Adfert Cr. locum Platon. in Criton. p. 109. p. 151 Bekk. τὰ δὲ ἔργα διὰ τὰς τῶν παραλαμβανόντων φθορὰς — ἡφανίσθη. — In seqq. dedimus ξόης pro vulg. ξωῆς cum optimis libris, quos et Schwgh. et Gaisf. secuti sunt. Illi ceterum magis placeret: ἐπὶ τῆς ἐμῆς γε ζόης. De Herodotea forma ζόη omnia nunc collegit Bredov. p. 169.

είς γάο μοι μοῦνος τυγχάνεις έων παῖς] είς μοῦνος singulari quadam vi dictum; de quo ad Olym-

piod. Commentt. in Platon. Alcib.

p. 220 monuit Creuz.

p. 220 monuit Creuz.

τον γὰς δή ἔτεςον, διεφθαςμένον τὴν ἀκοὴν] Verba τὴν ἀκοὴν

a glossatore margini adscripta ac deinceps textui illata censet Reizius in praefat. pag. XXII. Glossato-rem enim vocem κωφός, quo supra I, 34 Noster utitur, non antiquiore eoque Herodoteo sensu, sed recentiore accepisse, indeque huc recentiore accepisse, indeque huc adscripsisse ἀκοὴν, quo dicendi rationem exponeret e loco illo superiori I, 34: τῶν (παίδων) οὖτερος μὲν διέφθαρτο ἡν γὰρ δὴ κωφός. Et infra I, 85: χν οἱ παὶς, τοῦ καὶ πρότερον ἐμνήσθην, τὰ μὲν ἄλλα ἐπιεικὴς, ἀφωνος δέ. Ac Beckius quoque Quaest. critt. III. p. 17 verba διεφθαρμένον τὴν ἀκοὴν interpretamenti loco habuit. ἀχοήν interpretamenti loco habuit, indeque uncis eadem incluserunt tanquam suspecta Dindorf Dietsch. Assentientem Reizius nactus est Larcherum, nec Schweig-haeusero tria ista verba: διεφθαφμένον την ακοήν glossae suspicione vacare videntur. Qui tamen cione vacare videntur. Qui tamen ipse vir cautissimus uncis includere aut textu eiicere verba tentata noluit. Et recte fecit, rationibus bene allatis. Namque e neutro Herodoti loco effici poterit, τὴν ἀκοὴν hic glossema esse neque omnino quidquam impedit, quo minus utroque vitio invenem labo minus utroque vitio iuvenem laborasse credamus. Vid. quae ad I, 34 notavimus de significatione voculae κωφός, unde iniuria Reizius argumentum duxisse videtur, quo verba τὴν ἀκοὴν damnaret. Negris pro την ακοήν edidit την φωνήν.

39 γίζομαι. 'Αμείβεται ὁ νεηνίης τοἴσδε' Συγγνώμη μὲν, ὁ πάτερ, τοὶ, ἰδόντί γε ὄψιν τοιαύτην, περὶ ἐμὲ φυλακὴν ἔχειν τὸ δὲ οὐ μανθάνεις, ἀλλὰ λέληθέ σε τὸ ὄνειρον, ἐμέ τοι δίκαιόν ἐστι φράζειν. φής τοι τὸ ὅνειρον ὑπὸ αἰχμῆς σιδηρέης φάναι ἐμὲ τελευτήσειν' ὑὸς δὲ κοἴαι μέν εἰσι χείρες, κοίη δὲ αἰχμὴ σιδηρέη, ἢν σὰ φοβέεαι; εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ ὀδόντος τοι εἶπε τελευτήσειν με, ἢ ἄλλου τευ, ὅ τι τούτφ ἔοικε, χρῆν δή σε ποιέειν τὰ ποιέεις' νῦν δὲ ὑπὸ αἰχμῆς. ἐπεί τε ὧν οὐ 40 πρὸς ἄνδρας ἡμὶν γίνεται ἡ μάχη, μέτες με. 'Αμείβεται Κροίσος' Ὁ παὶ, ἔστι τῆ με νικᾶς, γνώμην ἀποφαίνων περὶ τοῦ ἐνυπνίου. ὡς ὧν νενικημένος ὑπὸ σέο μεταγινώσκω, μετίημί τε σε ἰέναι ἐπὶ τὴν ἄγρην.

41 Είπας δὲ ταῦτα ὁ Κροῖσος μεταπέμπεται τὸν Φρύγα "Αδρηστον, ἀπιχομένφ δέ οί λέγει τάδε: "Αδρηστε, έγώ σε

#### CAP. XXXIX.

αλλά λέληθέ σε τὸ ὅνειρον] Offendit vocula τὸ ὅνειρον, omnibus tamen a libris retenta. Schwgh. explicat κατὰ τὸ ὅνειρον, aut, quod magis ipsi arridet, καὶ κατὰ τὸ ὁνειρον, aut, quod magis ipsi arridet, καὶ κατὰ τὸ ὁνειρον. Illam tamen rationem in interpretatione latha secutus esse videtur, ubi sic legimus: ,,quodve oblitus eshoc in somnio." Sed praestat ea ratio, qua, docente Matthiae §. 476. p. 891, relativo pronomini ipsum nomen adiecto articulo, appositionis quasi loco, postponi statuamus. Id quod perspectu facilius erit, si voces τὸ ὅνειρον distinctionibus a reliquis verbis secludes, ut cae explicandi causa appositas esse magis appareat. Sensus est: ,,quod te latet, somnium scilicet istud." Hinc nihil tribuendum quorundam coniecturae: τοῦ ὀνείρον.

την σὺ φοβέεαι] Pro ην rec. edd. την, iubente Struve Spec. Quaest. Her. I. p. 23. φοβέεαι monitu Bredovii p. 325 reposui cum recc. edd. pro vulg. φοβέαι. Cf. I, 206. Qui idem Bredov. p. 195 pro ξοικε restitui vult οἶκε, quippe quam formam unam ab Herodoto adhibitam esse vult. Equidem libros scriptos sequor.

χοην δή σε ποιέειν] De ellipsi

particulae αν laudat Cr. Schaeferi Melett. criticc. p. 130 et Dissen. Disquiss. phill. p. 12. Rationem huius usus exposuit Bacumlein Griech. Mod. p. 144 itemque Kuehner Gr. Gr. §. 821, 3. hoc ipso loco allato, quem Latine sic reddidit: oportebat te hoc facere. Vim particulae δη in hac sententia declaravit Hartung Lehr. d. Partik. I. p. 258.

## CAP. XLI.

έγω σε συμφορή πεπληγμένου ἀχαρι, τήν τοι οὐκ ὀνειδίζω, ἐκάδηρα] Sic edidimus cum Schwgh.
et Gaisf. Vulgo: ἀχαρίτην τοι οὐκ
κ. τ. λ. et in Aldina: ἄχαρί τί τοι
οὐκ ὀνειδίζων, quod iam Wesseling. mutaverat in ἀχάριτι, τήν τοι
οὐκ ὀνειδίζων, praecedente Geinozio, qui tamen scribi maluerat
ἄχαρι; quod an dativo casu accipi
queat, iure dubitaverat Wesseling.
Nam scribendum erat ἀχάρι quod
ipsum duo libri praebent; reliqui
ἄχαρι. Est vero ἀχάρι dativus Ionum ex more, Herodoto haud infrequens, cuius locos dabit Bredov. p. 260 seqq., qui ipse (p. 269)
rescribi vult ἀχάριτι, quod dedit
Dietsch. Equidem cum Dindorf.
retinui ἀχάρι. Valckenarius sic
scriptum esse iudicaverat: ἐγο σε
συμφορή πεπληγμένον ἀχαρίτφ,

συμφορή πεπληγμένον ἀχάρι, τήν τοι οὐκ ἀνειδίζω, ἐκάθηρα, καὶ οἰκίοισι ὑποδεξάμενος ἔχω, παρέχων πᾶσαν δαπάνην · νῦν 20 ὧν (ἀφείλεις γὰρ, ἐμεῦ προποιήσαντος χρηστὰ ἐς σὲ, χρηστοίσί με ἀμείβεσθαι) φύλακα παιδός σε τοῦ ἐμοῦ χρηῖζω γενέσθαι ἐς ἄγρην ὁφμεομένου · μή τινες κατ' ὁδὸν κλῶπες κανούργοι ἐπὶ δηλήσει φανέωσι ὑμίν. πρὸς δὲ τούτω καὶ σέ τοι

τήν τοι οὐκ ὀνειδίζω, ἐκάθηρα: "ego te tristi pressum calamitate, quam tibi non exprobro, lustratum expiavi." Cuius lectionis patrocirayman. Index petit, quod Herodotei codices praebeant άχαφιτα παθηματα Ι, 207 et άχαφιτώτα τον VII, 153, nec quidquam omnino τον VII, 199, nec quidquam omnino differat, utrum ἀχαφίτω scribatur, an ἀχαφίστω, prouti ἀθέμιστος et ἀθέμιστος. Quibus tamen vix quisquam persuadebitur, ut Herodoti textum immutare velit, quem e libris vetuatis rectius constitutum esse videmus. Recurrit συμφοφή αχαφίς VII 190 coll VII 27 red esse videmus. Recurrit συμφορή άχαρις VII, 190, coll. VII, 37, redditurque tristis, sunesta calamitas. Ac supra I, 38 in., over allo ovδὲν ἄχαρι παριδών τοι. Nec mi-nus bene Plutarchus de adul. pag. 64 A, quem laudat Wesseling: 64 A, quem laudat Wesseling.: πασα όνειδιζομένη χάρις έπαχθής και άχαρις, ubi nunc vide Wytten-bach. p. 404, qui Plutarchum hoc e Theophrasti vel Chrysippi libris de amicitia sumsisse putat aliasque similes veterum sententias collaudat; quibuscum iungenda, quae de fortunae exprobratione e veteribus affert Valcken. ad h. l. Est quoque in Herodoteo loco litotes quaedam nec alias omnino rara, de qua I. H. Voss. ad Virg. Georg.

de qua I. H. νους.

III, 5. p. 518.

χρητζω γενέσθαι] Cum recentt.
editt. dedi χρητζω et mox e Florentino aliisque libris ὁρμεομένου.
pro vulg. ὁρμεωμένου. Quod Adrastum filio Croesus addit custodem, eique omnem filii curam et securitatem permittit, hoc opinor explicandum ex paedagogorum ratione apud veteres, antiquiori potissimum aevo adeoque heroico. — In verbis, quae antecedunt: προποιήσωντος χρηστά ἐς σὲ, Noster praepositione ἐς usus est eum in mo-

dum, quo II, 141. III, 49. 152. V, 103. Alia dabit Matthiae Gr. Gr. 8. 414 not. 2.

103. Alia abolt mattinae Gi. Gi. §. 414 not. 2.

μή τινες κατ ὁδον κλώπες κακούογοι έπὶ δηλήσει φανέωσι ὑμὶν]
Simili modo, ut Cr. notat, Homer.
Odyss. VIII, 444: μήτις τοι καθ ὁδον δηλήσεται, ubi Eustathius pag.
319, 44 ed. Basil.: τὸ δὲ δηλήσεται εὐφήμως εἶπεν ἐπὶ κλοπῆς.
Ad locutionem ἐπὶ δηλήσει, quae eadem obvia IV, 112, cf. quae attulit Werfer. in Actt. phill. Monacc. I, 2. p. 267. Nolui equidem contra librorum scriptorum fidem scribere ἐπὶ δηλήσι, quemadmodum Bekkerus dedit probavitque Bredov. p. 267, cum in talibus vix certa et constanti ratione Nostrum usum esse crediderim. — "Horatio sunt mali fures in Satir. I, 76, ubi cons. Heindorf. Ad verbi φαίνειν usum in talibus conf. Platon. Protagor. init. πόθεν — φαίνεις; quod Cicero expressit: ,,,, Unde tandem appares! "" Add. Ruhnken. ad Xenophont. Memorabb. Socrat. II, 8, in Opuscc. I. pag. 473 ed. Leid. alt." Cr.

πρὸς δὲ τούτω καὶ σέ τοι χρεών ἐστι ἐἐναι] Vulgo: πρὸς δὲ τοῦτο, cuius loco Valckenar., ad quem post accessit Negris, proposuit: πρὸς δὲ, ἐς τοῦτο καὶ σέ τοι χρ. ἔ. ἐξεν., ut ἐς τοῦτο iungatur cum ἐξεν., ut ἐς τοῦτο iungatur cum ἐς iunctum reperiatur I, 42. II, 15, et πρὸς δὲ Herodoti ex usu explicetur praeterea. In quo Reizius Batavum doctum secutus est, coniecturam in textum ipsum recipiens, a reliquis edd. reiectam, cum alii libri ferrent πρὸς δὲ τούτω (i. e. praeterea, ad haec), quod idem olim Reiskio in mentem venerat. Particula τοι non sine vi quadam adiecta est, ut observat, monente

χρεών έστι ίέναι ενθα ἀπολαμπρύνεαι τοϊσι εργοισι πατρώιόν 42 τε γάρ τοι έστι, και προσέτι δώμη ὑπάρχει. 'Αμείβεται ὁ "Αδρηστος ' Ω βασιλεῦ, ἄλλως μὲν εγωγε αν οὐκ ἤτα ἐς ἄεθλον τοιόνδε ' οὖτε γὰρ συμφορῆ τοιῆδε κεχρημένον οἰκός έστι ἐς ὁμήλικας εὖ πρήσσοντας ἰέναι, οὔτε τὸ βούλεσθαι πάρα πολλαχῆ τε αν ἴσχον ἐμεωυτόν. νῦν δὲ, ἐπεί τε σὺ σπεύδεις, και δεῖ τοι χαρίζεσθαι (ὀφείλω γάρ σε ἀμείβεσθαι χρηστοισι), ποιέειν εἰμὶ ἐτοιμος ταῦτα. παιδά τε σὸν, τὸν διακελεύεαι φυλάσσειν, ἀπήμονα τοῦ φυλάσσοντος εἴνεκεν προσδόκα τοι ἀπονοστήσειν.

43 Τοιούτοισι έπεί τε ούτος ἀμείψατο Κροΐσου, ἤίσαν μετὰ ταῦτα ἐξηρτυμένοι λογάσι τε νεηνίησι καὶ κυσί. ἀπικόμενοι δὲ ἐς τὸν Οὔλυμπον τὸ ούρος ἐζήτεον τὸ θηρίον εὐρόντες δὲ

Cr., Heindorf. ad Platon. Protagor. pag. 486 seq. — Mox meliores libri, quos secuti sumus: ἀπολαμπούνεται pro vulg. ἀπολαμπούνεται. Invenitur infra VI, 70 ἀπολαμπούνεται. Invenitur infra VI, 70 ἀπολαμπούνεσθαι ἔργοις, quod Valckenario iudice minimum distat ab eo, quod III, 134 legitur φαίνεσθαί τι ἀποδειμνύμενον. Ad argumentum Cr. confert Eustath. ad Odyss. XIX, 429. p. 703 ed. Basil. et Carmen, quod Niebelungen inscribitur, vs. 3605—3616 nr. 15 pag. 94. — Ad formam χρεών Herodotea dabit Bredov. p. 44.

## CAP. XLII.

οὖτε γὰο συμφορῆ τοιἢδε κεχρημένον οἰκός ἐστι] Ad locutionem συμφορῆ χρῆσθαι conf. supra I, 35. οἰκὸς e Mediceo libro aliisque repositum pro εἰκός. Ad accusativum κεχρημένον vulgo supplent τινά. Conf. Matth. Gr. Gr. §. 556 fin. pag. 1100, qui nostrum locum sic reddit: "einer. der in einem solchen Unglück ist." Alio modo locutionem expedire studuit Ast. ad Platon. Polit. pag. 130.

cnen Unguck ist. Alto mode tocutionem expedire studuit Ast. ad Platon. Polit. pag. 430. πολλαχή τε αν ἴσχον ἐμεωντόν] αν ἴσχον (i. e. multis me modis continuissem) dedit Wesselingius, adstipulante Schweigh., qui antea vulgatum ἀνίσχον, nec ipsum librorum quorundam auctoritate destitutum, erat amplexus hoc fere sensu: "saepe me (sc. in huiusmodi occasionibus) continui." Nos cum recentt. edd. dedimus av lozov, quod satis commendat universa loci sententia. Et tuetur hanc lectionem, monente Cr., Schaefer. in Melett. critt. I. pag. 133 coll. Matthiae Miscell. philoll. II, 1. p. 47., qui etiam confert similia ex Herodoto III, 51 et VII, 211 atque eandem rem attigit in Gramm. Gr. §. 590, a.

## CAP. XLIII.

ές τὸν Οὐλυμπον τὸ οὐρος] Όλυμπον omnes fere libri scripti, quibus tamen merito non obtemperarunt editores. Tu vid. I, 36. Melius iidem libri ὁ καθαρθείς, quod Stephanus male mutaverat in καταρθείς, cum apud Herodotum passim reperiantur καθάροιος, κάθαροις, ἐκάθηρα, alia id genus. Cf. Bredov. p. 44. — οὐρος cum Bekkero et recentt. edd. scripsi pro ὄρος, cf. ad II, 6. — ξεῖνον, ut h. l. Adrastum Noster appellat, Apion in Gloss. Homerr. (ut Cr. monet) p. 608, 49 seqq. ad calc. Είγμοl. Gudian. exponit τὸν ἀλλοσαπῆ καὶ ἔπηλυν καὶ τὸν φίλον s. τὸν ξευιζόμενον. Idem Cr. de voce hac conferri inbet Praefat. ad Ephori fragmm. p. XXIX ed. Marx. et

καὶ περιστάντες αὐτὸ κύκλφ ἐσηκόντιζον. ἔνθα δὴ ὁ ξείνος, ούτος δὴ ὁ καθαρθείς τὸν φόνον, καλεόμενος δὲ ᾿Αδρηστος, ἀκοντίζων τὸν ὑν, τοῦ μὲν ἁμαρτάνει, τυγχάνει δὲ τοῦ Κροίσου παιδός. ὁ μὲν δὴ βληθείς τῷ αἰχμῷ ἔξέπλησε τοῦ ὀνείρου τὴν φήμην. ἔθεε δέ τις ἀγγελέων τῷ Κροίσῷ τὸ γεγονός ἀπικόμενος δὲ ἐς τὰς Σάρδις τήν τε μάχην καὶ τὸν τοῦ παιδὸς μόρον ἐσήμηνέ οί. Ὁ δὲ Κροίσος, τῷ θανάτῷ τοῦ παιδὸς συν-44 τεταραγμένος, μᾶλλόν τι ἐδεινολογέετο, ὅτι μιν ἀπέκτεινε, τὸν αὐτὸς φόνου ἐκάθηρε. περιημεκτέων δὲ τῷ συμφορῷ δεινῶς ἐκάλεε μὲν Δία Καθάρσιον, μαρτυρόμενος τὰ ὑπὸ τοῦ ξείνου πεπονθώς εἰη ἐκάλεε δὲ Ἐπίστιόν τε καὶ Ἑταιρήιον, τὸν αὐ-

Pacciaudi Monumm. Peloponn. P. III. p. 136 seqq. Huc quoque pertinet Zevs Selvios, qui dicitur in Homeri Odyss. IX, 271.

καὶ περιστάντες αὐτὸ κύκλφ], Eadem fere locutio apud Platon. de Re publ. I, 4. p. 432, ubi conf. Ast. pag. 491. Et confer sis similem Homeri narrationem in Odyss. XIX, 428 seqq. "Cr. Ad Herodoti verba respexit Theodoretus Graecc. Affectt. Cur. p. 178 Sylb. p. 485 Gaisf. — In seqq. particulam δη bis positam cum vi quadam (ἔνδα δη — οὐτος δη) attigit Heller in Schneidewin. Philolog. VIII. p. 297.

έξέπλησε τοῦ ὀνείρου τὴν φήμην] Unus liber φῆμιν, ut infra III, 153. "Ac φῆμις dici apud Homerum Ionum ex more tradit Eustath. ad Odyss. XXIV, 200. pag. 828, 38 ed. Bas. coll. ad Iliad. p. 716, 38 ed. Bas. coll. ad Iliad. p. 716, 38 ed. Bas." Cr. Quum vero Herodotus aliis locis scribat φήμη (ν. c. V, 72. IX, 100. 101. III, 153. ubi similis confusio), neque omnino vocem φῆμις unquam usurparit (cf. Bredov. p. 72), vulgatam hic lectionem intactam relinquere praestat. Est autem φήμη nihil aliud nisi effatum, id quod indicatum, traditum erat, adeoque ipsum omen. Plura de huius vocis significationibus Wyttenbachius in Biblioth. critic. III, 1. p. 50 (ad Iulian. Or. I. p. 10 A. p. 156 ed. Schaefer.) coll. Animadverss. ad Plutarch. Morall. I. p. 643.

## CAP. XLIV.

περιημεκτέων δὲ τῆ συμφορῆ δεινῶς] περιημεκτείν rarius est vocabulum, quod Suidas laudat s. v. quodque invenitur III, 64. VIII, 109. IX, 41. Hoc loco Gloss. Herodot. exponit δυσφορῶν. Ubi Cr. confert Gregor. Corinth. p. 501 ed. Schaef. et Zonar. pag. 903 ibiq. Tittmann. Latinis est moleste ferre, indignari. Cum vero apud Suidam inveniatur etiam ἀμεκτέω. Schneider. (in Lexic. Graec. s. v. περιημεκτέω) eo inducitur, ut illud verbum ab αίμάσσω deductum velit, ac de vehementi dolore explicet, qui ex vulnere contrahatur. Idem iota subscriptum sub ῆ hinc addivult; quod tamen in Herodoto aeque atque in iis, quae Grammatici afferunt, abest, et revera in hisce omnino omitti solet. Amandat Cr. ad Pierson. nott. in Moer. pag. 300. — Ad narrationem confer sis cum Herodoteis ea, quae in Excerptt. Diodor. pag. 553 ed. Wessel. leguntur, ubi Croesus ira captus hospitem, a quo filius caesus fuerat, vivum se flammis traditurum minatur.

ἐκάλεε μεν Δία Καθάοσιον, μας • τυρόμενος τὰ ὑπὸ τοῦ ξείνου πεπονθώς εἰη] Quae sit expiatio s. κάθαρσις, vidimus ad I, 35. Iam qui deus lustrandi negotio praeest, is dicitur Ζεὺς Καθάρσιος, cuius sacra propius accedunt ad ea, quae in Iovis μειλιχίου sacris specta-

τον τοῦτον οὐνομάζων θεον, τον μεν Ἐπίστιον καλέων, διότι δὴ οἰκίοισι ὑποδεξάμενος τον ξείνον, φονέα τοῦ παιδος ἐλάνθανε βόσκων, τον δὲ Ἐταιρήιον, ὡς φύλακα συμπέμψας αὐ45 τον, εὐρήκοι πολεμιώτατον. Παρῆσαν δὲ μετὰ τοῦτο οἱ Λυδοὶ φέροντες τὸν νεκρον, ὅπισθε δὲ είπετό οἱ ὁ φονεύς. στὰς δὲ 21 οὖτος πρὸ τοῦ νεκροῦ παρεδίδου έωυτον Κροίσω, προτείνων τὰς χείρας, ἐπικατασφάξαι μιν κελεύων τῷ νεκρῷ, λέγων τήν τε προτέρην έωυτοῦ συμφορὴν, καὶ ὡς ἐπ' ἐκείνη τὸν καθή-

bantur. Vide locos veterum a Creuzero excitatos in Melett. critt. I. pag. 17. 18. not. 9. Hunc vero pag. 17. 18. not. 9. Hunc vero deum quasi testem advocat eorum, quae ipse in hospitem officii ac pietatis documenta, uti fas erat, praestiterit, quae ille neglecta religione, tam prave ipsi remuneratus esse videretur. Ἰστέον δὲ (sunt Eustathii verba ad Homer. Odyss. XVI, 429. p. 612 ed. Basil.), ὅτι μάρτυς λέγεται τοὺς ἐπέταις ὁ Ζεὺς καθὰ καὶ τοὺς ἐταὐμαθό κεγείαι τους έκεταις ο Σευς φοις, ένα ώς εὐ εἰδώς καὶ ἐπιτι-μήτωο ποιητικώς εἰπεῖν ὕστερον τοὶς ἀμαφτάνουσι γίγνοιτο. Pertinent haec ad sacra privata Grae-corum, quo eodem Zeve Epistics et Έταιςείος, itemque Φίλιος, Ξέ-νιος, Έρκειος et si qui similes tituli summi Graecorum dei inveni-untur. Cur vero *lovem Επίστιο ν* s. Έφίστιον Croesus advocaves. Εφιστιον Croesus auvocaverit, haec proditur causa: διότι δη ολκίσισι υποδεξάμενος τον ξείνον, φονέα του παιδός έλάνθανε βόσκων, ,quod scilicet aedibus recepto hospite filii interfectorem, se ipso incompanion of the superfiliance of the scio, sustentasset." Ac supra iam monitum (ad I, 35), quid proprie valeat ἐπίστιος; ut nil mirum sit, cum deum, qui supplices ad focum adsidentes auxiliumque hospitis, ad cuius aedes confugerint, implorantes tutetur, haud minorem quoque eius, ad cuius forum illi adsideant, quique auxilium omne atque lustrationem praebere iisdem debeat, curam gerere indeque eodem fere sensu dici Δία Ἐφίστιον, quo alias Δία Ἱκέσιον. Vid. Creuzer. Melett. I. p. 16. nr. 6. et Bergk ad Ana-creont. Reliqq. p. 223 seq. Nam focum veterum religionibus celebratum summoque in honore habitum, quis est, qui ignoret? Sed omnia haec, quibus caedis eiusque inconsulto commissae reus excipitur, expiatur et a sanguinis vindicta hoc pacto servatur incolumis. quia ad amicitiam pertinent, qua uterque, et expians et expiatus, sibi invicem iunctus est, Croesus invocat Iovem Εταιρείον, cum, sibi amicissimum ratus filio suo custodem addiderat, eum sibi inisibi amicissimum ratus filio micissimum esset expertus omnis-que in amicum officii ignarum. Cui cum, quidquid fas erat, cumulate ipse praestitisset, illum ipsum erga ingratum fuisse, neglectis amicitiae officiis et spreto eo deo, qui citiae officiis et spreto eo deo, qui amicitiae praeses habeatur, arbitratus est. Conferantur veterum testimonia de Iove Έταιοείφ apud Creuzer. l. l. pag. 17. not. 7 coll. pag. 16. not. 6, ubi etiam de Iove Φιλίφ atque Ξενίφ. Larcher. laudaverat Schol. ad Euripid. Hecub. 345 et ad Aristophan. Equitt. 498: 345 et ad Aristophan. Equitt. 498; 345 et ad Aristophan. Equitt. 498; Wesselingius Dion. Chrysost. Orat. I. p. 8 D et XII. pag. 226 A. Taylor. ad Lys. Parental. pag. 35. Tu add. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Agamemn. 60 et Emeric David. in libro, qui inscribitur: Iupiter T. II. p. 524 seqq. Vinet in: Guigniaut: Religions de l'Antiquité II. 3. p. 1282. Ac ne qui tiquité II, 3. p. 1282. Ac ne quis Lydorum res apud Herodotum agi obiiciat, nec Graecorum, ipse Noster admonet I, 35, lustrationem similem esse Lydis et Graecis.

#### CAP. XLV.

καὶ ώς ἐπ' ἐκείνη τὸν καθήραντα ἀπολωλεκώς είη] Cum supra I, ραντα ἀπολωλεκώς είη, οὐδέ οί είη βιώσιμου. Κροίσος δὲ τούτων ἀπούσας τόν τε "Αδρηστον κατοικτείρει, καίπερ ἐων έν κακῷ οἰκητῷ τοσούτῷ, καὶ λέγει πρὸς αὐτόν Έχω, ὧ ξείνε, παρά σεῦ πᾶσαν τὴν δίκην, ἐπειδή σεωυτοῦ καταδικάζεις θάνατον. είς δε οὐ σύ μοι τοῦδε τοῦ κακοῦ αίτιος, εί μη οσον άξχων έξεργάσαο, άλλὰ θεῶν κου τις, ος μοι καὶ πάλαι προεσήμαινε τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι. Κροίσος μέν νυν ἔθαψε, ώς οίκὸς ήν, τὸν έωυτοῦ πατδα. "Αδρηστος δὲ ὁ Γορδίεω τοῦ Μίδεω, ούτος δη ό φονεύς μεν τοῦ έωυτοῦ ἀδελφεοῦ γενόμενος, φονεύς δε του καθήραντος, έπεί τε ήσυχίη των άνθρώπων έγένετο περί τὸ όημα, συγγινωσκόμενος άνθρώπων είναι

35. Croesus ipse Adrastum expiasse dicatur, hic locus male habet Larcherum, ubi a filio post caeso illud factum videatur. Sed fluxit hoc ex Herodoti loco male intellecto: "de-puis qu'à son premier crime il en a ajouté un second, en tuant celui, qui l'avoit puffifé." Cuius vestigia pressit alter Gallus interpres, Miot. Sed melius Latinus interpres: ,,qui post superiorem calamitatem expiatorem etiam suum (i. e. Croesum, non filium eius) perdidisset." Quem secutus Italus interpres recte haec verba ita reddidit: e come in aggiunta avendo fatto perire il suo espiatore, non dovera piu oltre egli vivere." In nota autem de Larcheri vivere." In nota autem de Larcheri scrupulis haec posnit: "A dire il vero questo sono mere ciance. Non si accorge egli che il dolore e la gratitudine et il sangue fanno che Adrasto riguardi come una sola persona il padre ed il figli-volo?"

ξχω — παρὰ σεῦ πᾶσαν τὴν δί-κην] Aliam Diodori narrationem, qua vivum comburi Adrastum prius Croesus voluerat, supra iam indi-

cavimus.

εἰς δὲ οὐ σύ μοι τοῦδε τοῦ κακοῦ αἴτιος] Simili modo apud Homerum (Iliad. III, 164) Helenam
alloquitur Priamus: οὕτι μοι αἴτίη έσσί, θεοί νύ μοι αίτιοί είσιν. Quem locum cum Herodoteo iam contenderat Hermogenes de method. 32. p. 158. (Graecc. Rhett. T. III. p. 438 ed. Walz.) in universum de Herodoti loco disputans, quo male factorum confessione iram plerumque exstingui optimamque defensionem parari evinceret.

Κορίσος μέν νυν έθαψε ώς οἰ-κὸς ἡν τὸν έωντοῦ παίδα] οἰκὸς retinui, cum libri nonnulli εἰκὸς, bini alii ἐοικὸς exhibeant. In Santin the constitution in modum constitution hic locus legitur: Κοοζος μέν νιν έθαψε, ὡς τοῦς ἡν θάφαι τὸν έωντοῦ παίδα; quod non spernendum videbatur Wesselingio, cum scriptoris mori hacc repetitio utique conveniret, ut VI, 109.

έπεί τε ἡσυχίη τῶν ἀνθοώπων ἐγένετο] "Infra IX, 44: καὶ ἡσυχίη ἐδόκεε εἶναι — ἐν ὕπνω. Nec aliter Plato de Rep. VIII, 16. p. 566 infr. et Plutarch. de oracull. defect. p. 412 D: ἡν δὲ τῶν ἄλλων ἡσυχία διὰ τὴν ῶραν." Cr.

έγένετο περὶ τὸ σῆμα] περὶ meliores libri, quos secutus sum; alii παρὰ τὸ σῆμα; male, cum hoc valeat: "circa sepulcrum." — Mox ἤειδε plerique libri; unus alterve εἰδε, Schaeferus ἡείδεε, Homericos forsan locos respiciens, quos ad lectionem ἤειδε tuendam attulerat Wesseling., Iliad. XXII, 280. (ubi ἤείδεις) et Odyss. IX, 205. (ubi ήείδεις) et Odyss. IX, 205. (ubi ήείδει). Equidem Bredovium p. 412. secutus cum recentt. edd. dedi ἦδεε; de forma ἥειδε iam Struve Spec. Quaest. Herod. I. p. 21. duτῶν αὐτὸς ἦδεε βαρυσυμφορώτατος, έωυτὸν ἐπικατασφάζει τῷ τύμβῳ. Κροίσος δὲ ἐπὶ δύο ἔτεα ἐν πένθει μεγάλῳ κατῆστο, τοῦ παιδὸς ἐστερημένος.

Μετὰ δὲ ἡ ᾿Αστυάγεος τοῦ Κυαξάρεω ἡγεμονίη καταιρε-

βαρυσυμφορώτατος] i. e. omnium longe calamitosissimus. Inest in voces ipsa βαρυσύμφορος maioris alicuius calamitatis notio ac vis, quae superlativo adeo augetur. Nam  $\overline{β}$ αρυ haud paucis verbis adiectum augendae significationis causa, ut valeat: valde, copiosum, multum. Plura dixi in Creuzeri Melett. III. p. 44.

έωυτὸν ἐπικατασφάζει τῷ τύμβῷ] In verbo ἐπικατασφάζειν notare iuvat vim praepositionis ἐπὶ, qua est: super aliquid iugulare, mactare (aliquem), ut sanguis superne quasi delabatur ad terram. Idem verbum, notante Wesselingio, in Plutarch. Moral. (II.) pag. 772 C.: ὁ δὲ Στράτων φανερῶς ἐπικατέσφαξεν ἐαυτὸν τῆ παρθένῳ. Apud Diodorum in Excerptis exstat κατέσφαξεν. De ipso loco, quo Adrastus se interfecerit, quaedam profert Curtius Archaeolog. Zeit. XI. p. 158.

έν πένθεϊ μεγάλο κατῆστο] Omnes libri καθῆστο, quod in κατῆσθο mutandum esse propter κατήμενος, alia id genus, iam ad I, 43. censuit Wesselingius, comparans III, 83; quo eodem in loco scripti libri conspirant in lectione καθῆστο, iam a Reizio mutata in κατῆστο. Schaeferus utroque loco scripsit κατῆσθο, assentiente Schweighaeusero, quem tamen post facti poenituit. Equidem cum recentt. edd. omnibus dedi κατῆστο ob constantem Nostri usum tenuem aspiratae loco reponentis. Cf. III, 83.

Κοοῖσος δὲ ἐπὶ δύο ἔτεα ἐν πένδεῖ μεγάλω κατῆστο] Larcherum (Tab. chronol. s. Tom. VII. pag. 205 seqq.) si sequamur, Croesus filium amisit anno 560 a. Chr. n. et proximo demum anno post patrem mortuum ad regnum ipse evectus est, 559 a. Chr. n., cum antea, inde ab anno 574, patri adiunctus fuisset collega in regno administrando et una cum illo expeditiones suscepisset. Aliam Volneius instituit computationem in Chronolog. Herodot. pag. 33 seqq. 41 seqq. Cum enim Astyagis imperium a Cyro eversum esse constet anno 561 a. Chr. n., inde ille concludit, Herodoteo confisus testimonio, duobus ante annis, id est 563 a. Chr. n. Croesi filium fuisse interfectum. Ante huius obitum cum Herodotus ponat et bellicas Croesi expeditiones, et collo-quium cum Solone habitum, iam multo ante necesse esse putat re-gnum Croesus susceperit. Accedit Accedit Pittaci, quem anno 570 a. Chr. n. mortuum esse scimus, cum Croeso commercium, accedunt alia, ad Pisistrati dominationem quae pertinent, a Volneio prolata, quibus vult effici Croesi regnum iam anno 571 a. Chr. n. initium habuisse. Atque hanc sententiam aliis quoque ratio-nibus confirmavit Schultz. in Appar. ad Annall. critt. rerr. Graecc. (Kil. 1826) pag. 19—21. Praesertim de Alyattis hic monet regno; qui cum vitam ultra annum 565 a. Chr. n. Herodot. I, 92 fin. et quae supra di l'imm. a Vocare l'aum hic adicion a Vocare l'aum hic all'internations de l'aum hic aum hi adiiciam, a Voemelio loco supra laud. p. 12. mortem filii Croesi poni in Olymp. LIV, 3. sive 562 poni in Olymp. LIV, 3. sive 562 a. Chr. n., legatos a Croeso ad oracula sciscitanda missos in Olymp. LVI, 2. s. 555 a. Chr. n.: quos eosdem anno antecedenti 556 ante Chr. n. adscribi vult Westermann 1. l. pag. 90. Add. Wiedmann l. supra l. p. 14.

## CAP. XLVI.

μετὰ δὲ ἡ 'Αστυάγεος τοῦ Κυαξάρεω ἡγεμονίη κ. τ. λ.] Unus Sancrofti liber 'Αστυάγεω, quod propter Ionum consuetudinem in Καμθείσα ὑπὸ Κύρου τοῦ Καμβύσεω, καὶ τὰ τῶν Περσέων πρήγματα αὐξανόμενα, πένθεος μὲν Κροίσον ἀπέπαυσε · ἐνέβησε
δὲ ἐς φροντίδα, εἰ κως δύναιτο, πρὶν μεγάλους γενέσθαι τοὺξ
Πέρσας, καταλαβείν αὐτῶν αὐξανομένην τὴν δύναμιν. Μετὰ
ὧν τὴν διάνοιαν ταύτην αὐτίκα ἀπεπειρᾶτο τῶν μαντηίων τῶν
τε ἐν Ἑλλησι καὶ τοῦ ἐν Λιβύη, διαπέμψας ἄλλους ἄλλη,
τοὺς μὲν ἐς Δελφοὺς ἰέναι, τοὺς δὲ ἐς ᾿Αβας τὰς Φωκέων,
τοὺς δὲ ἐς Δωδώνην · οἱ δέ τινες ἐπέμποντο παρά τε ᾿Αμφιά-

βύσεω, Κυαξάφεω, aliis, haud displicet Wesselingio, quodque nunc receptum est a Dindorfio et Dietsch., refragante Bredov. p. 230, quem sequi satius duxi. Ad argumentum conf. I, 95 sqq. 128 seqq.

παταλαβείν αὐτῶν αὐξανομένην την δύναμιν] καταλαβείν male a

παταλαβείν αὐτῶν αὐξανομένην τὴν δύναμιν] καταλαβείν male a nonnullis mutatum in κατα βαλείν, melioribus codd. invitis; καταλαβείν iure tuetur Wesselingius coercendi et compescendi notione (quia nondum rex animo versabat gliscentem Persarum potentiam opprimere ac prorsus evertere, sed eam potius accisam et coercitam repressamque ab aliis expeditionibus volebat), teste Suida, ubi est: κατέλαβεν ἐπέλαβεν, ἐπέσχε τῆς ὁρμῆς. Add. Herod. V, 21. coll. III, 36. 52. 128. VII, 9 etc. — Μοχ διάνοιαν mutare ausus non sum, a Bredovio p. 127. vel invitis omnibus codicibus mutatum in διανοίην; nec aliter faciendum putavi I, 90. II, 162. 169. IX, 45, ubi eadem vox occurrit.

τους δὲ ἐς ᾿Αβας τὰς Φωκέων]
Urbem memorat hancee Noster
VII, 27. 33. 134, ubi vid. Clara
fuit Apollinis oraculo, cuius etiam
Romanorum actate summus honor,
teste Pausania X, 35. Templum a
Persis spoliatum ac vastatum paulo
post restauratum fuisse videtur, cum
Mardonii actate denuo oracula inde
ederentur. Situm urbis templique
primus accurate definiit Gell., inventis quippe ruinis prope Chaeroneam, ubi nunc exiguo spatio
distans vicus invenitur Exarcho.
qui ad Libadiae ditionem pertinet.
Vid. Kruse Hellas II, 2. p. 74 seq.
coll. C. O. Müller. in Orchomen.

p. 496 seq. et Leake (Travels in Northern Greece II. p. 165), qui illas ruinas urbis veteris describit.

— De Dodonace oraculo conf. Head II. 52 54 ces ibironact.

rod. II, 52. 54 seq. ibique nott. παρά τε 'Αμφιάρεων και παρὰ Τροφώνιον] Ad formam 'Αμφιάosov cf. Bredov. p. 138. — Uterque vates nobilissimus ac post humana fata in deorum coetum receptus, uterque oraculis insignis nec praetermissus Ciceroni de nat. nec praetermissus cionada, Oiclis deorr. III, 19. Amphiaraus, Oiclis contra Thebas filius, expeditioni contra Thebas susceptae interfuit; mox vero iuxta Oropum, Boeotiae urbem, una cum plaustris, quibus vehebatur, terra est obrutus. Ex quo tempore sacris colitur in templo, quod urbis in-colae erexerunt quodque vetustum praedicat Livius XLV, 27 (filium illi additum appellans Amphilochum), oraculaque edit per somnia scisci-tantibus.\* Exstant classici hanc in rem Pausaniae loci I, 34. II, 13. VI, 17. Aeschyli S. c. Theb. 585 seq. Plura Davis, ad Ciceron. de divin. I, 40. Ex Herodoto conferantur I, 49. 52. VIII, 134; in quibus locis de uno tantum eodemque bus locis de uno tantum eodemque Amphiarai templo s. oraculo Oropico (de quo cf. Meier in Hall. Encyclop. III, 3. p. 454. Preller p. 170 seqq.) cogitari posse existimo, neque de co Amphiarai fano, quod vel ipsis Thebis vel prope Thebarum urbem fuisse volunt, ut placuisse video Prellero in: Bericht d. Verhandll. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1852. IV. p. 166 seqq. Sed vid. Unger Paradox. seqq. Sed vid. Unger Paradox. Thebb. p. 168 seq. 414 seqq. Simili fato, perfunctus *Trophonius*, et ipse sub terram delatus, post Le-

φεων καλ παρά Τροφώνιου· οί δὲ τῆς Μιλησίης ἐς Βραγχίδας. ταῦτα μέν νυν τὰ Ελληνικά μαντήτα, ές τὰ ἀπέπεμψε μαν-**Ε**υσόμενος Κροϊσος. Λιβύης δὲ παρὰ "Αμμωνα ἀπέστειλε ἄλλους χρησομένους. διέπεμπε δε πειρεώμενος τῶν μαντητων, δ τι φρονέοιεν : ώς, εί φρονέοντα την άληθείην εύρεθείη, έπείοηταί σφεα δεύτερα πέμπων, εί ἐπιγειρέοι ἐπὶ Πέρσας στρα-

badeae in Boeotia oracula edit; de quo Pausan. IX, 34 seqq. et He-rodot. VIII, 134. ubi vid. nott. Plura Hemsterhus. ad Lucian. II.

p. 411 ed. Bip.

of δὲ τῆς Μιλεσίης ἐς Βραγχίδας] Vid. I, 92. 158 ibique nott.
et infra V, 36. τὸ ἰρὸν ἐν Βραγχίδησι, et VI, 19. Branchidarum templum, quod Didymaei Apollinis nomen postea tulit, prope Miletum fuit, quam ipsam urbem Orphicus poeta designat Βράγχου πολύπυpoeta designat Βραγχου πολυπυ-ρος ἄρουραν, Argonautt. vs. 153. coll. Plin. Hist. Nat. V, 29. Nam a Brancho quodam conditum fere-batur, de quo in schol. ad Statii Theb. VIII, 198. plura leguntur. Qui cum Apollinis sacra et oraculum constitueret, haud prorsus vana est Larcheri suspicio, Branchum Delphis huc missum fuisse, quo Apollinis cultum institueret. Ad eam enim sacerdotum gentem per-tinuisse vult, quae Delphicum oraculum tenuerit; nomenque illius gurgitem significare (conf. Etymol. magn. p. 211, 18). Quid quod Branchum eundem esse atque Apollinem nuper demonstrare studuit A. Schönborn: Ueber das Wesen Apollon's. p. 65. Utut est, Branchidae sacerdotes ab eo originem repete-bant Apollinisque sacra, ab illo ut fama ferebat instituta, multa per saecula tenebant. Quamquam enim Xerxis aetate crematum est templum, post denuo splendidius exstructum est asylique iure usque ad Romanorum imperatorum tem-pora insigne fuit. Vid. Tacit. An-nall. III, 63. Sueton. Tiber. 37 ibiq. Excursum Ernest. Inscriptiones Graecc. in Boeckhii Corp. In-scr. nr. 2852 seqq. T. II, ubi cf. Boeckh. p. 552. Larcher. ad Hero-dot. V, 36. VI, 19. ac praecipue

Soldan in: Zeitschrift f. Alter-thumswiss. 1841. nr. 66—70, qui idem (Rerr. Miless. Comm. I. p. 32 seqq.) de ipso loco exposuit, quo templum exstructum fuit, edito illo quidem, unde late patet prospectus, non longe a mari prope cum, cui nunc nomen Joran s. Gerontas, quique a Mileto (i. e. Pa-latscha; vid. ad I, 17) quatuor ho-rarum itinere distat. Tres tantum columnae templi adhuc erectae stant: reliqua omnia diruta et disiecta ingentem fere horridamque lapidum molem praebere dicuntur. Vid. Chandler. Reise in Kleinasien cap. 43. p. 213. Ross: Kleinasien u. Deutschland p. 132 seqq. 150. Texier Descript. de l'Asie min. II. p. 319 seqq., qui idem conspectum ruinerum atque delineationem temporare de l'accionem temporare de ruinarum atque delineationem templi vetusti exhibuit pl. 136-144. Eadem quoque exhibentur in: Ionische Alterthümer etc. cap. III. tab. I. seqq.
Λιβύης δὲ παρὰ "Αμμωνα ἀπέ-

στειλε] De Ammonis oraculo vid. II, 32. 55. IV, 181 seq.

πειρεώμενος των μαντηίων, ο τι φρονέοιεν] i. e. tentans oracula, quid saperent; itemque mox: el pooréοντα την άληθείην εύφεθείη: si inventa essent verum nosse s. recte sapere. Pro πειφεώμενος recentt. sapere. Pro πειφεωμενος recentt. edd. πειφεώμενος; vid. ad I, 36. et de forma ἀληθείην, quam reposui pro ἀληθηίην, nott. ad I, 34. Dindorf et Dictsch dederunt ἀλήθειαν. — Mox δεύτερα plurali numero etiam I, 59. 91. 112. 126. 134. 179. 204, ne plura; unde quoque apud Pausan. I, 7. §. 1, ubi conf. Sichelis.

conf. Siebelis.
εἰ ἐπιχειρέοι ἐπὶ Πέρσας στρατεύεσθαι] Werferum (in Actt. phill.
Monacc. I. p. 230, ubi nostrum locum, probante Schweigh., sic verτεύεσθαι. Έντειλάμενος δὲ τοἰσι Αυδοίσι τάδε ἀπέπεμπε ἐς 47 τὴν διάπειραν τῶν χρηστηρίων · ἀπ' ἡς ἂν ἡμέρης ὁρμηθέωσι 22 ἐκ Σαρδίων, ἀπὸ ταθθης ἡμερολογέοντας τὸν λοιπὸν χρόνον, ἐκατοστῆ ἡμέρη χρᾶσθαι τοἰσι χρηστηρίοισι, ἐπειρωτέοντας, ὅ τι ποιέων τυγχάνοι ὁ Λυδῶν βασιλεὺς Κροίσος ὁ ᾿Αλυάττεω. ἄσσα δ' ἂν ἕκαστα τῶν χρηστηρίων θεσπίση, συγγραψαμένους ἀναφέρειν παρ' έωυτόν. "Ο τι μέν νυν τὰ λοιπὰ τῶν χρηστηρίων ἐθέσπισε, οὐ λέγεται πρὸς οὐδαμῶν · ἐν δὲ Δελφοίσι ὡς ἐσῆλθον τάχιστα ἐς τὸ μέγαρον οί Λυδοί χρησόμενοι τῷ

tit: an expeditionem suscipere deberet) offendit modus opt. έπιζειφέοι, coniunctivum ἐπιχειφέη, utpote modum deliberativum, mutandus. De quo coniunctivo vid. ad I, 53. et conf. V, 67. 82. VIII, 67, ubi coniunctivum Werferus repositum yult, prouti etiam placuerat Schaefero ad Lambert. Bos. de Ellipss. pag. 754. Nostro loco quo minus recipiamus ἐπιζειρέη, obstant libri scripti quorum consensui in huiusmodi. pti, quorum consensui in huiusmodi rebus nonnihil tribuendum esse censemus; obstat ipsa loci ratio, quem si acceperis: an expeditionem susci-pere posset (ut G. Hermann. red-dit ad Viger. p. 947), vel potius: ,,an deus censeret, ipsi (Croeso) expeditionem esse suscipiendam, nihil profecto erit mutandum. Ac satis opinor patebit, quae sit optativi vis cum coniunctivo neque commutandi neque explicandi ad eam rationem, quam propositam video a Madvigio (in Schneidewini Philolog. II. Suppl. p. 25) optativum hic poni opinante eam ob causam, quod antecedens ἐπείρηται quamvis in conjunctivo positum praesentis hi-storici habeat notionem indeque optativum in seqq. requirat.

## CAP. XLVII.

ήμερολογέοντας τὸν λοιπὸν χρόνον, ἔκατοστῆ ἡμέρη χρῆσθα!] Libri scripti omnes: ἔκαστος τῆ vel ἔκαστον τῆ; quod cum ferri non potuisset, vario modo locum sanare studuerunt viri docti, quorum coniecturas retulit Wesseling. Nos cum eodem Wesselingio aliisque editoribus secuti sumus palmariam Bergleri emendationem (in Actt. Lipss. 1716. pag. 421): ἐκατοστῆ ἡμέρη, i. e. centesima die illos oraculum consulere iussit, ut scilicet una eademque omnibus esset sciscitandi dies, vel iis, quibus longius iter esset faciundum. — Mox scripsi χρᾶσθαι pro χρῆσθαι, cuius loco vel χρᾶσθαι vel χρέεσθαι reponi iam voluerat Matthiae. Tu vid. nunc Bredov. p. 381. Atque etiam Pausanias ex Herodoti imitatione dixit χρᾶσθαι; vid. Siebelis ad II, 28. §. 3. Dindorf et Dietsch dederunt χρέεσθαι, ut I, 21. ἐπειρωνέοντας] Valde hic codi-

έπειρωτέοντας] Vaide hic codices variant, quorum alii έπειρωτώντας (sive έπειρωτώντες), alii έπηρωτέοντας. De his formis Cr. consuli vult Gregor. Corinth. de dialect. Ion. §. 73. pag. 482 ibiq. Schaefer. Plura dabit Bredov. p. 383. — Paulo post pro τυγχάνοι male libri quidam τυγχάνει, cum optativum ipsa sententia flagitet. Est enim loci sensus: "quid forte ageret Croesus Lydorum rex."
ως έπλιδος του

αgeret Croesus Lydorum rex. ας ἐσῆλθον τάχιστα ἐς τὸ μέγαοον] μέγαρον vulgo quodvis indicat domicilium aut conclave; in rebus sacris Graecorum mysteriisve sacellum designat plerumque subterraneum et ad mysteriorum ritus pertinens. Vide modo Suid. s. v. Unde frequens in heroum cultu occurrunt μέγαρα, ut Creuz. monuit in Symbol. III. pag. 766 ed. tert., 
ubi vid. Valcken. ad Herod. VI, 
134. Ac sanctissima templi cuiusque pars in intimo illius recessu 
μέγαρον appellabatur, ut Eleusinio θεῷ, καὶ ἐπειρώτεον τὸ ἐντεταλμένον, ἡ Πυθίη ἐν έξαμέτοφ τόνφ λέγει τάδε

Οίδα δ' έγω ψάμμου τ' αριθμον καν μέτρα θαλάσσης, καὶ κωφοῦ συνίημι, καὶ οὐ φωνεῦντος ἀκούω. 'Όδμή μ' ές φρένας ἡλθε κραταιρίνοιο χελώνης

in templo; de quo St. Croix sur les mystères d. paganism. I. p. 137 seqq. ed. secund. Hinc nostro loco Delphici templi intimum illud sacrarium intelligere licet, quod intrabant, qui oraculum sciscitaturerant. Conf. I, 65 ibique nott. et Pausan. VIII, 6, 2 (ubi μέγαφον Διονύσον). Nec aliter Herod. II, 141. 143. 169. 176. V, 92. VII, 140. 141., quorum locorum bene meminit Ulrichs, de hac voce monens in: Reisen in Griechenland etc. I. p. 79. 96.

ή Πυθίη — λέγει τάθε] Citant hoc oraculum Aristides II. p. 377. Euseb. Praepar. Evang. V, 34. Suidas s. v. Κροίσος. Inventum quoque est oraculum hoc in lapide marmoreo; unde in Inscriptt. corpus retulit Boeckh. I, 3. pag. 847 coll. Rose Inscriptt. Gr. pag. 416. Quod ad versum primum et secundum attinet, Cr. addit oracula Sibyllina VIII. p. 740 seq. (vers. 361. 373). ed. Gal. et Σιβύλλης λόγος ιδ' ed. Mai. ad calc. p. 53. vs. 125. 135. Alios, qui secundum versum afferunt, laudat Valcken. ad Anmon. de differ. vocabb. pag. 170. Ad verba ἐν ἐξαμέτρω τόνω conferre licet Plutarch. Themist. 26., ubi in hac locutione simplex dativus (μέτρω) occurrit, cui haud scio an recte Reiskius praeponi voluerit ἐν, quod Schaeferus quoque probat, Herodotum, qui praepositionem addere semper solet, laudans I, 62. 174. V, 60. 61. Conf. etiam G. Hermann. ad Euripid. Andromach. 489.

Oἶδα δ' ἐγὼ ψάμμον τ' ἀριθμὸν κ. τ. λ.] "In proverbium fere cesserunt haec, cuius similia veterum dicta haud pauca reperiuntur. Vid. Iacobs. in Lectt. Stobb. pag. 6 seq. not." Cr. Pro ψάμμον in ora-

culis Sibyllinis exstat ψάμμων et mox ξυνίημι.

και κωφοῦ συνίημι, και οὐ φωνεῦντος ἀκούω] Gregorius Corinth. (de dialect. Ion. §. 14. pag. 396 Schaef.) aliique grammatici a Valcken. l. l. citati et oracc. Sibyll. exhibent: και οὐ λαλέοντος ἀκούω; quod quamvis Valckenario placeat, minime tamen Herodoteorum librorum lectioni substituendum censemus. Fluxit enim illud ex grammaticorum interpretamento, ut dudum monuit Wesselingius. Ad vocem κωφὸς (cuius explicandae causa haec addita sunt) vid. nott. ad I, 34. De genitivo (κωφοῦ), qui verbis sensuum adiicitur, consul. Kuehner. Gr. Gr. §. 528, e.

208, e.

'Όδμή μ' ές φρένας ήλθε κραταιρίνοιο χελώνης] Uno in libro exstat όδμη δ' ές φρ., quod Valckenario profectum videbatur ab eiusmodi librario, cui vetus atque Homerica dicendi ratio fuerit ignota. Aeschl. Suppl. 384: φόβος μ' έχει φρένας. Pers. 161: καί με καφδίαν άμύσσει φροντίς. Pro κραταιρίνοιο, quod e melioribus libris dedimus, alii κραταιρήνοιο, alii κρατειρή οἰα, unus κραταιφόίνοιο, quod valde nobis arridet, quoniam in aliis huiusmodi vocabulis literulam φ duplicatam plerumque invenimus. Vid. notatt. ad Ctesiae Persicc. §. 53. pag. 198. 199. Herodoti interpretes laudant λιθόφινος, quod de testudine dixit Empedocles apud Plutarch. Symposs. I, 2. 5. pag. 618, de orb. in fac. lun. 14. pag. 927 F. (Empedocl. fragmm. ed. Sturz. pag. 608). Cr. addit Homer. H. in Mercur. 48 ibiq. Ilgen. pag. 370. In significatione utraque vox minus differt; ad duram testudinis pellem s. corium refertur.

έψομένης εν χαλκῷ ᾶμ' ἀρνείοισι κρέεσσιν, ή χαλκός μέν ὑπέστρωται, χαλκόν δ' ἐπίεσται.

Ταύτα οί Λυδοί θεσπισάσης της Πυθίης συγγραψάμενοι οί-48 χουτο απιόντες ές τας Σάρδις. ώς δε και ώλλοι οι περιπεμφθέντες παρήσαν φέροντες τους χρησμούς, ένθαυτα ό Κροισος εχαστα αναπτύσσων επώρα των συγγραμματων. των μεν δή ούδεν προσίετό μιν ό δε, ώς τὸ έκ Δελφῶν ἦκουσε, αὐτίκα 23 προσεύχετό τε καί προσεδέξατο, νομίσας μοῦνον είναι μαντήτον το έν Δελφοίσι, ότι οι έξευρήκεε, τὰ αὐτος έποίησε. έπεί τε γαρ δη διέπεμψε παρά τα χρηστήρια τους θεοπρόπους, φυλάξας την χυρίην των ήμερέων, έμηχανήσατο τοιάδε έπινοήσας, τὰ ἦν ἀμήχανον ἐξευρεῖν τε καὶ ἐπιφράσασθαι, χελώνην καὶ ἄρνα κατακόψας, όμοῦ εψεε αὐτὸς ἐν λέβητι χαλκέφ, γάλκεον ἐπίθημα ἐπιθείς. Τὰ μὲν δὴ ἐκ Δελφών οῦτω τῷ 49 Κροίσω έχρήσθη κατά δε την Αμφιάρεω του μαντητου άπόαρισιν ούα έχω είπαι, ο τι τοίσι Λυδοίσι έχρησε ποιήσασι περί

χαλκόν δ' ἐπίεσται] Sic dedi cum recentt. pro ἐπιέσται, cum de perfecti forma verbi εννυμι hic agatur; vid. Grashof in Schulzeit. 1832. nr. 120. p. 964 coll. nr. 122. p. 977. De structura relativi pronominis monuit Hermann. ad Viger. pag. monuit Hermann. an viger. pag. 708. Wesseling. locum sic expressit: "cui testudini substratum quidem aes, rerum aes quoque induta est."

#### CAP. XLVIII.

ώς đề nαὶ ώλλοι] ắλλοι in Wesselingii editione exstat; scripti atque etiam editi libri offerunt alloi et willor. Matthiae et Schaefer. willos, quod cum recentt. editt. dedi, iubente quoque Bredov. p. 201. Conf. II, 14. coll. II, 36. 51. Ad II, 14. nonnulla monuit Wesseling. laudans Schol. Apollon. Rhod. ad I, 1081, qui recentiori Ionum dialecto hanc formam adscribit Homero ignotam.

mero ignotam.
ἔπαστα ἀναπτύσσων ἐπώρα]
"Conf. Homer. Ili. VI, 169: —
γράψας ἐν πίνακι πυκτώ, ibique
Heynii Observv. pag. 219 seq. et
Herodot. VII, 239". Cr.
τῶν μὲν δη οὐδὲν προσίετο]
i. e. quorum quidem nullum probavit.

HERODOT. I.

Laudat Wesseling. Aristoph. Equitt. 358: Εν δ' οὐ προσίεται με τῶν 358: Εν δ΄ ου προσίεταί με των πραγμάτων. Add. Matth. §. 411. not. 2. pag. 752 infr., cui προσίετο hic idem valet atque ήρεσκε. — In seqq. προσεύχετο est adoravit. Ita Plutarch. de defect. oracc. pag. 434 E, ubi simili nuntio accepto ὁ ἡγεμών έκεινο έξεπλάγη και προσκύνησε. Add. Aristoph. Eqq. 638,

alia ab Larchero excitata.

φυλάξας την πυρίην] i. e. observans statutum diem; vid. II, 62.

V, 12. VIII, 9. Sic παραφυλάξας in Plutarch. Vit. Fab. Max. 8. έπιφράσασθαι significatione admodum differt ab antecedente admodum dinert ab antecedente εξενφείν (excogiture, comminisci); vid. V, 9. VI, 61. 133. — Sequentia: χελώνην και άφνα κατακόψας aliquot locis tangit Lucianus, in Iov. Confut. 14. Iov. Trag. 30. Bis Accus. 1. Tu vid. Wesseling. Pro ξψεε, quod cum Dietsch. retinui, Dindorf p. XXXVI maluerat ήψε. Vid. Bredov. p. 298, qui ipse unum εψε verum habet p. 369. Sed vide sis nunc quoque Struve Opusco. II. p: 141.

CAP. XLIX.

-ούκ έχω είπαι] Vulgo είπειν,

τὸ ίρὸν τὰ νομιζόμενα. οὐ γὰρ ὧν οὐδὲ τοῦτο λέγεται ἄλλο γε, ἢ ὅτι καὶ τοῦτο ἐνόμισε μαντήτον ἀψευδὲς ἐκτῆσθαι.

quam formam et hoc loco et aliis (Î, 57. II, 89) in formam magis Ionicam slπαι commutarunt edd. recentt. Utraque autem infinitivi forma Nostram usum esse commonstrant, quae plurima ex Herodoto Bredov. p. 324 et 353 congessit.

κατὰ — τὴν — ἀπόκρισιν] i. e.

κατά — την — ἀπόκρισιν] i. e. quod attinet ad responsum. Quod iam dederat Schaeferus ὑπόκρισιν, id restitui vult quoque Bredov. p. 37, quem recentt. editt. secuti sunt. Mutandi necessitatem, codd. invitis, mihi quidem nondum persuasit vir doctus.

ποιήσασι περί τὸ ίρὸν τὰ νομιζόμενα] τὰ νομιζόμενα intelliguntur ea, quae pro more ab iis, qui
oraculum sciscitantur, fieri solent.
Hi enim sacris peractis (praestat
ipsa Pausaniae verba I, 34 fin. adponere) πριὸν θύσαντες αὐτῷ (deo
scil.) καὶ τὸ δέρμα ὑποστρωσάμενοι καθεύδουσιν ἀναμένοντες δήλωσιν ὁνείρατος. Cf. etiam supra

ad I, 35.

οὐ γὰρ ων οὐδὲ τοῦτο λέγεται ἄλλο γε, ἢ ὅτι] Maluit vir doctus quidam: τοῦτου s. περὶ τοῦτου. Schweigh. suspicatur: λέγεται οὐδὶ ἄλλο γε. Equidem voculam τοῦτος, quippe e sequentibus huc intrusam, eiicerem, nisi scriptoris oratio copiosior subinde ac verbosior satis eam tueri videretur. Eltz (Iahrbb. d. Philolog. Suppl. IX. p. 113) verba οὐ γὰρ — λέγεται per parenthesin quasi dicta vult; pro ων οὐδὲ rescribi vult ων δὴ, cum οὐδὲ hic non satis aptum videatur. Ac sane sic dixit Noster III, 121. coll. VIII, 128. IX, 32. Sed in his non sequitur ἄλλο γε, quod ad praegressa οὐκ ἔχω εἶπαι refert Eltz. et cum exceptione dici monet, ut in loco consimili IX, 8. — In seqq. pro τοῦτο libri quidam τοῦτον, ut ad Amphiaraum referatur, idque recentt. edd. receperunt, quos sequi nolui; pro ἐκτῆσθαι itidem plures

codd. κεκτῆσθαι. Sed Iones aeque atque Atticos duplicatam literam abiicere tradit Eustathius ad Homer. Ili. pag. 662, 39 ed. Basil. Consul. Bekker. in Specim. Philostrat. pag. 29 seq. "Add. Ast. ad Platon. Rem publ. V, 15. pag. 524. Commentt." Cr. Tu vide sis Bredov. p. 287. omnia hac de re colligentem.

#### CAP. L.

πτήνεά τε γὰο τὰ θύσιμα πάντα τοισχίλια ἔθνσε] Vertit locum sic Hermannus ad Vigerum p. 727: "mactavit ter millenas hostias e quoque genere animantium, quibus sacra fieri solent"; ut adeo παντα hic fere idem sit atque έκάστου γένους. Quod post Casaubonum ad Strab. III. p. 232. et ad Athen. IV, 10. (al. 25) Animadvss. Vol. II. p. 476 ed. Schweigh. monuit quoque Gronovius. Nec discedit Larcherus, qui praeter alia hunc attulit Nostri Jocum, IX, 80: Παυσανίη δὲ πάν-τα δέκα ἐξαιρέθη, i. e. "une di-zaine de tout." Add. III, 18. IV, 88. et cf. quoque II, 52. VI, 57. 88. et cf. quoque II, 52. VI, 57. Stegerus hac interpretatione reiecta πάντα h. l. absolute accipi vult in Allem. Ubi ex Hermanni praecepto l. l. scribendum foret τὰ πάντα, quod ille v. c. in Herodoti loco I, 163 restitutum vult. Hermanni interpretationem a plerisque nunc receptam esse video. Alio modo Geist (in Chrestomathia Alio modo Geist (in Chrestomathia p. 143) πάντα accipi vult; reddit enim: ganze dreitausend: si quidem πας numeralibus eo sensu addatur, ut nihil deesse significet. Alia da-bit Schaefer. ad Dionys. Halicarnass. De compos, verbb. pag. 335.

— κτήνη, quae etiam de quavis re familiari subinde sunt intelligenda, hic de pecoribus quibusvis ad mactandum destinatis dicuntur: πτήνη πυρίως μέν τὰ θυόμενα, όσα

κλίνας τε ἐπιχούσους καὶ ἐπαργύρους, καὶ φιάλας χουσέας, καὶ εξματα πορφύρεα, καὶ κιθῶνας, νήσας πυρὴν μεγάλην, κατέκαιε, ἐλπίζων τὸν θεὸν μᾶλλόν τι τούτοισι ἀνακτήσεσθαι · Λυδοϊσί τε πᾶσι προεῖπε, θύειν πάντα τινὰ αὐτῶν τούτω, ὅ τι ἔχοι ἕκαστος. ὡς δὲ ἐκ τῆς θυσίης ἐγένετο, καταχεάμενος

νόμος σφάξει και κτείνει κ. τ. λ., ut ex Etymol. Gudian. p. 350, 25 seq. adscripsit Cr. Plura Sturs. in Lexic. Xenoph. II. p. 798. Ne quis vero magnam demiretur hostiarum numerum a Croeso mactatarum, laudatur Salomonis exemplum, in consecrando templo Hierosolymitano viginti millia boum et centum viginta millia ovium mactantis (de Regibb. III. cap. 8, 63); laudantur Graecorum hecatombae, alia, de quibus iam Theodoret. Orat. VII. ad Graec. p. 104. Add. Creuzeri Symbol. I. p. 173 seq. Quae qui reputet, ei sacrificium hocce forsitan minus mirum videbitur quam ea, quae post de ingenti auri argentique vi, deque divitiis Lydorum narrantur. Sed hac de re iam supra I, 14. nonnulla monuimus.

rum narranur. Seu nac to la same supra I, 14. nonnulla monuimus.

νησας πυρην μεγάλην] νηήσας
Schellershemianus aliusque liber
praebebat. Equidem retinui vulgatam νήσας, quam tuentur alii loci
I, 34. 86. II, 107, quamque retineri
iubet Bredov. p. 47. De significatione verbi dixi ad I, 34. Herodotum imitans Philostratus usus est
hoc verbo ex veterum consuctudine
pro εωρεύειν. Vid. quae Creuzerus laudat ad Bekkeri Specim.
Philostrat. pag. 83 not. 19. — In
seqq. plerique libri ἐνακτήσεσθαι,
ut nunc editum legimus. Vulgo
ἀνακτήσασθας, nec ipsum librorum
auctoritate destitutum, nec prorsus
reiiciendum; conf. quae dixi in
Creuzeri Melett. III. p. 11. Sed
hoc loco librorum meliorum auctoritatem sequi praestat. Cf. Bredov. p. 41.

δνειν πάντα τινά αὐτῶν τούτφ,

οτι έχοι εκαστος τούτφ retinuimus, pluribus libris ita iubentibus. Unus Schellershemianus: τούτο, quod a Gaisfordio in textum est receptum, mihi tamen glossatoris manum sa-

pere videtur, qui dativum τούτφ non satis explicare valuerit. Quem qui personae dativum accipiunt (ut I, 216), referunt ad deum Delphicum, cui Croesus ab omni Lydo id offerri voluit, quidquid unusquisque haberet aptum ad offerendum, quod offerri posset tanquam sacrum deo, sive illud animal esset, quod mactaretur, sive alia quaepiam res digna, quae in dei templo deponeretur, metalla potissimum pretiosiora, alia. Nam de hostiis solis intelligere haud sinunt, quae post referentur a scriptore nostro, quoniam ex auro argentoque sic a singulis collato Croesum donaria ita confecisse, quae Delphos mit-terentur, utique consentaneum esse Propter haec ipsa, cum videtur. dei ipsius, qui totius sententiae initio appellatur, mentionem facere hic minus necessarium videatur, malim τούτφ ita intelligere, ut sit dativus rei s. instrumenti: quemadmodum et Matthiae (qui Ivierv
tivi reddi vult sacra facere aliqua
re adhibita) et Schweighaeuserus,
quem sequitur Dindorf (ut de suo
quidquid quisque haberet, eidem deo sacrificaret), acceperunt: nisi malis scribere τούτων in genitivo partitivo, quem dicunt, eum fere in modum: ut Lydorum quisque earum re-rum, quastibet haberet, aliquid certe offerret. Herold, quem ad I, 33. laudavi, scribi vult τοῦτο et hoc loco et III, 138, cuius loci ratio a nostro loco nonnihil differre vi-

ώς δὲ ἐν τῆς θνοίης ἐγένετο] i. e. peractis sacrificiis. Dictionem γίνεσθαι ἀπό sive ἔκ τινος satis ilustrant, quae collegit Fischerus ad Weller. III, 6. pag. 108. In sequ. ad ἄπλετον (ingens, magnum) Cr. confert Graevii Lectt. Hesiodd. cap. XX. init. ad vs. 147.

χρυσον απλετον, ήμιπλίνθια έξ αύτοῦ έξήλαυνε, έπὶ μεν τὰ μακρότερα ποιέων έξαπάλαιστα, έπὶ δὲ τὰ βραχύτερα Φριπάλαιστα, ύψος δε παλαιστιαία, άριθμον δε έπτακαίδεκα καί

ημιπλίνθια έξ αὐτοῦ έξήλαυνε] έξελαύνειν hic de metallis, quae ducuntur malleo, non igne liquefiunt. Nos vulgo: treiben, schlagen. Tu vid. infra Herod. I, 68 et quae alia, monente Cr., excitat Graevius in Lectt. Hesiodd. cap. 19. ad vs. 143. Add. Herod. VII, 84. Hinc σφυφήλατος είκών apud Herodot. VII, 69; hinc ελάσματα σιστορο (i. a. Ficenblech) apud Den δήρου (i. e. Eisenblech) apud Pausaniam X, 16, qui idem (VIII, 17, saniam X, 16, qui idem (VIII, 11, 14) antiquissimum opus ex aere hunc in modum elaboratum commemorat, Iovem Hypatis Spartanorum. Cr. addit Heyne Antiqq. Aufsätz. I. p. 73 et Apion. in Gloss. Homericc. nr. 55. p. 8. (ubi legimus: ἤλασε — ἐχάλκενσε), alia in Commentt. Herodott. pag. 302. ημιπλίνδια, dimidiati lateres, vulgo iidem habentur atque πλίν-δοι, lateres, qui scilicet formam exacte quadratam et quatuor latera aequalia praeheant. Plura Hem-sterhus. ad Lucian. Contempl. 12. Tom. III. pag. 390 ed. Bip. Sed Herodotei lateres eiusmodi minime fuerunt, ut verba post addita satis commonstrant; fuere enim illi formâ non usquequaque quadrata, sed oblonga, cum sex palmarum longitudinem, trium vero tantum latitudinem referrent (neque sex, quibus forma exacte quadrata efficeretur); sive, ut Schweighaeuseri utar ver sive, it schweighaeuseri utar verbis, ,,in longiorem partem ἐπὶ τὰ μακρότερα (sc. μέρη) sex palmas metiebantur, in breviorem tres palmas; ita ut duo talia ἡμιπλίνθια, alterum iuxta alterum posita, unius integrae πλίνθου figuram reference. rent."

έπι μεν τὰ μακρότερα ποιέων έξαπάλαιστα κ. τ. λ.] Verba έπι τὰ μακρότερα, βραχύτερα, ΰψος ad triplicem dimensionem in longum, latum et profundum pertinere ex Barthelemyi observatione monet Larcherus, quem secutus est Schae-fer. Nec aliter Wagnerum in scri-

ptione mox laudanda et Schweig-haeuserum (in Lexic. Herodot. I. naeuserum (in Lexic. Herodot. 1. p. 248) haec accepisse video, qui ênl τὰ μακρότερα, quod ad similes locutiones ἐπὶ δεξιὰ, ἐπὰ ἀριστερὰ explicari debet, reddit: in tongiorem partem s. in tongitudinem, ἐπὶ τὰ βραχυτερὰ in breviorem partem, i. e. in latitudinem; ΰψος (ut μέγε-δος, ενοος, alia id genus) de alti-tudine, i. e. crassitudine, recte idem intelligivult. Itaque a loci sententia prorsus aberrarunt, qui eum sic acceperant, ut quatuor illos auri cocti lateres breviores, reliquos lon-giores fuisse putarent idque verbis Herodoteis έπὶ τὰ βραχύτερα atque έπὶ τὰ μακρότερα declarari vellent; conf. modo Aemilium Portum in Lexic. Ionic. Ad nostras vero mensuras si Herodoteas revocare velimus, tenendum erit, τη παλαι-στη, ut ex II, 149. intelligimus, indicari quartam pedis partem, adeo ut laterum longitudo fuerit unius pedis ac dimidii, latitudo tres pedis partes, altitudo s. crassitudo unam s. quadrantem continuerit.

ποιέων έξαπάλαιστα κ. τ. λ.] Duo libri probati exhibent: έξαπάλαστα, τριπάλαστα, παλαστιαία, quam scripturam commendat Phrynichus in Eclogg. s. v. παλαστή. Sed huius formae vestigia paene omnia obliterata esse, docet Lobeck. pag. 295. Cui praeter h. l. atque Odyss. L 252. (abi quibusdam placuit παλαιστήσασα) monumentumque Atticum Chandleri (p. 38. ubi exstat πεντεπαίλαστον) nullum aliud illius formae vestigium oblatum est, vulgatae autem formae plurima exempla, ut eam h. l. deserere equidem non audeam. De plurali numero in hisce voca-De plurali numero in fisce voca-bulis idem monuit Lobeck. p. 540, de forma (in ιαίος) pag. 544 seq. Tu add. Fischer. ad Weller. II. pag. 166. 167. et Bredov. p. 69. αριθμον δὲ ἐπτακαίδεκα καὶ ξκα-

τον] Minus accurate Diodorus XVI,

# έκατου, και τούτων απέφθου χουσού τέσσαρα, τρίτον ήμιτά-

56. centum viginti ponit lateres, numerum rotundum opinor praeferens. Aureos Croesi lateres vel Jo. Tze-tzes commemorat in epistolis a Theod. Pressel nuper editis (Tu-

bing. 1851) p. 18.
ἀπέφθου χρυσοῦ τέσσαρα] Quid
sit ἀπεφθος χρυσὸς, valde disceptatur inter viros doctos. Salmasius (in Exercitt. Plinn. pag. 762. 791.) ac postmodo Larcherus idem aurum intelligi volunt, quod alias dicatur auvoo, purum quod reperiatur sine coctione, quale v. c. ex Pactolo, Lydiae fluvio aurifero, acquiri possit. At usum sermonis ipsamquir possit. At usum sermonis ipsamque analogiam opponit Schweighaeuserus, qui ipse sd eam interpretationem inclinat, quam dudum, teste Cr., protulerat Graevius in Lectt. Hesiodd. cap. 20. ad vers. 208. Purissimum ille intelligit aurum, i. e. bene excoctum, igne optime purgatum, aurum ad obrussam, ut Suetonius loquitur in Neron. 44, cum ἄπεφθον id ipsum dicatur Graecis aurum, quod saepe excoctum sit, ut inde fiat obryzum (vid. Schol. Thucydid. II, 13. coll. Suid. s. v. Etymol. magn. p. 650, 35. et Plin. H. N. XXXIII. §. 19). Nam composita est vox ex έφθος et ἀπό. In quam sententiam optime disputavit, monente Cr., Locella ad Eckhel. Doctrin. numm. vett. I. Pro-legg. pag. XXIII. Quae cum ita sint, ab antiqua Laurentii Vallae et Aemilii Porti interpretatione, quam eandem secutus est Schweigh. hand recedendum,

Auro huicce parissimo opponitur in seqq. levnòs xovoòs, i. e. albi-dum s. candidum aurum, quod scilicet minus purum est, quod minus purgatum est multaque alia habet admixta, argentum inprimis ex illa veterum opinione, qua omni auro argentum inesse vario pondere scriargentum inesse vario pondere scripsit Plinius Hist. Nat. XXXIII. sect. 23. Tale aurum vocabant electrum (ηλεκτρον), illudque h. l. intelligendum esse post alios monuit Schneider. in Lex. Gr. s. v. De electro primarius est Plinii locus in Hist. Nat. XXXVII, 7. sect.
11. p. 769 ed. Hard., quocum Cr.
conferri vult ea, quae exposuerunt
Eckhel. l. l. Prolegg. pag. XXIV.
seq. et Raoul Rochette in Journal d. Savans 1819. Apr. p. 208. τρίτον ημιτάλαντον ξπαστον

ελκοντα] Omnes codices: τοία ήμιτάλαντα, i. e. unum talentum cum dimidio alterius. Quod certe mirari subeat, cum pondus eorum laterum, qui ex auro albido s. minus puro qui ex auro albido s. minus puro confecti erant, duorum talentorum fuisse dicatur, neque Herodotum credibile sit ignorasse, purum aurum gravius esse eo, cui argentum sit admixtum, quodque minus inde sit purum. Quam difficultatem ita tolli posse vulgo arbitrabantur, ut quature lateres auri puri multo brequatuor lateres auri puri multo breviores, reliquos longiores dicerent. Schweighaeus. et aute eum Fr. Chr. Matthiae in programmate, quod prodiit Francofurt. ad Moen. 1810. ("Bemerkungen zu drei Stellen im Herodot, Cicero und Livius"), in Herodoto rescribi voluerunt τρίτον ήμιτάλαντον, quod ipsum a Laurentio Valla dudum expressum erat hisce verbis: duo talenta cum dimi-dio. Recepit Gaisfordius, quem ipse cum recentt. edd. probante quoque Bredov. p. 71. secutus sum. Vix enim aliter Herodotum scripsisse persuasum mihi habeo. Cum enim persuasum mihi habeo. Cum enim εβδομον ήμιταλαντον efficiat sex talenta cum dimidio, τέταρτον ήμιτάλαντον tria talenta cum dimidio, hic quoque τρίτον ήμιτάλαντον duo talenta cum dimidio. Probat Grammaticus in Bekkeri Anecdd. I. p. 306, 20, atque Aug. Matthiae in Gramm. Gr. §. 143, ubi de discrimine inter τοία ημιτάλαντα et τρίτον ημιτάλαντον monuit. Plura τοίτον ημιτάλαντον monuit. Plura Casaubon. ad Theophrast. Character. VI. pag. 93 seq. ed. Fisch. coll. Rose Inscriptt. pag. 203. Addit Cr. Pollucis testimonium in Onomast. IX, 54. Etymol. magn. pag. 744 et Didym. apud Priscian. p. 1347. 1350. (de figur. numer. cap. 2 pag. 208. ed. Lindemann.), The classic. Iourn. Vol. V. pag.

λαντον εκαστον ελκοντα, τὰ δὲ ἄλλα ἡμιπλίνθια λευκοῦ χου-

334 seq. Idem de argumento consuli iubet peculiarem Wagneri scriptionem de Croesi hemiplinthiis, insertam Mercurio Novo Germanico 1802. Decemb. p. 295, qua probatur ea, quam dedimus, loci interpretatio. Quam eandem unice veram pronuntiat Voelcker. (in iis, quae scripta olim communicavit cum Creuzero), si quidem solido ex auro fuissent lateres, quippe omnes pares et magnitudine et pondere. Sed hoc ipsum ex Herodoti verbis effici posse negat, apud quem lateres non ex auro fusi, sed malleo ducti ex auro confuso intelligi debeant; unde non solidos lateres, sed intus cavos auro purissimo tantum obductos fuisse contendit. At, dicat quis, lateres illi malleo ducti si cavi erant, auro puro tantum obducti, nec solidi auri; quidni idem de reliquis lateribus existimandum et ipsis malleo ductis? nam eodem modo hos quoque elaboratos fuisse, Herodoti verba dubitare non sinunt.

bitare non sinunt.

Sed iam alia haud scio an gravior exoritur difficultas in ipso pondere definiendo; cui solvendae me quidem haud parem esse confiteor.

Monuit enim, alia ut mittam a viris doctis olim prolata, Wurm. (de pondd. numm. rationn. etc. p. 49 not.), tum ex Attici pedis talentique magnitudine, tum ex ea lectione, quae 2½ talentorum pondus tribuit quatuor prioribus quadratis, redire nobis talentum, ex istis auri purioris quadratis computatum = 130 librae Parisinae, qualis ponderis nullum apud scriptores antiquos reperiatur talentum! Quare vel in numeris peccatum esse a librariis, vel de talenti palaestaeve genere quodam nobis ignoto loqui Herodotum existimat. Mihi neutrum placet. Sed afferam, quae de his constituit R. Jacobs in Diss. de mensuris Herodoti p. 8 seq. Qui de Babylonico talento (de quo cf. Boeckh. Metrolog. Untersuch. p. 45 seq.) hic cogitandum esse ratus pondus 2½ talentorum, quod

singuli habent semilateres auri de-cocti, aequare ait 233, 372 libr. Boruss. specificumque ut dicunt pondus huius auri inde deducit = 13, 266. Neque vero omnino purum fuisse hoc aurum censet, sed admixtam fuisse maiorem aliorum metallorum copiam, quam vel hodie id fiat, sive cuprum fuisse statuas sive argentum: hoc si ponas, in singulis semilateribus parem et auri et argenti copiam commixtam esse concludit, i. e. utriusque metalli 1¼ talentum. Albi auri semilateres, qui singuli binorum talento-rum pondus habent, aequant sin-guli 186, 698 libr. Boruss.; unde pondus specificum prodit 10, 613 eaque est auri et argenti (si hoc scilicet potissimum admixtum credamus, quod vel ipsa huius auri denominatio suadere videtur) ratio. ut cum 1/5 talent. auri coniunctum fuerit 14/5 talent. argenti. Ex hac computatione in quatuor illis semilateribus fuerunt quinque talenta = 466, 74 libr. Bor. auri puri, in centum tredecim reliquis 22, 6 ta-lenta = 2109, 69 libr. Bor., itaque in omnibus 2576, 43 libr. Boruss. Ut vero intelligatur, quanta haec fuerit auri copia, addit idem vir doctus computationem ex es ratione ductam, qua in nostris numis aureis, qui a Friderico nomen gerunt, aurum admixtum habet aliud metallum, invenitque "in Croesi semilateribus tantum fuisse auri puri, quantum in 199 772 Frideri-cis aureis." Utut de his statuis, id mihi satis certum videtur, summam hic auri argentique fuisse vim, sum-masque Croesi ac Lydorum divitias, ut in proverbium illas abire potuisse minime sit mirum. Hi vero lateres integri steterunt usque ad bellum illud Phocensium Olymp. CVIII. gestum: tum enim aureos lateres centum viginti binorum talentorum pondere a Phocensibus ablatos et ad monetae usum con-flatos esse scribit Diodorus XVI, 56. additque idem accidisse tre-centis sexaginta phialis aureis, quae

σοῦ, σταθμὸν διτάλαντα. ἐποιέετο δὲ καὶ λέοντος εἰκόνα χουσοῦ ἀπέφθου, ελκουσαν σταθμὸν τάλαντα δέκα. οὖτος ὁ λέων, ἐπεί τε κατεκαίετο ὁ ἐν Δελφοίσι νηὸς, κατέκεσε ἀπὸ τῶν ἡμιπλινθίων ἐπὶ γὰρ τούτοισι ἴδρυτο καὶ νῦν κείται ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ, ελκων σταθμὸν εβδομον ἡμιτάλαντον.

singulae duas minas habuerint, aureique leonis et feminae signis, ita ut omne illud aurum iuxta argenti rationem aestimatum quatuor mille talenta effecerit.

έποιέετο δε και λέοντος είκονα τ. λ.] Haec et sequentia apud Priscianum leguntur loco laudato. This canum legintur rece industry. Ubi cum inveniatur receser, hoc nostro loco exstitisse putat Lindemann. pag. 376. Cui recte, si quid video, oblocutus est Hermann. (pag. 397 ibid.), quoniam κατεκάετο Attica potius sit forma ac vulgaris dialecti. Tu vid. Bredov. p. 140, qui omnes Herodoti locos collegit. Ad argumentum loci hoc teneri volumus: leonem a Croeso dedicatum esse e religione Lydorum, ubi sol ac reliqua sidera potissimum sunt spectanda. Pertinet eo narratio de Hercule, qui vel regiae stirpis con-ditor olim ferebatur, pertinet eo illud, quo supra in Gygis fabula (I, 12) attendimus, pertinent eo alia, quae infra I, 84. relata legi-mus. Leonem autem satis constat ad solem eiusque sacra spectare iisque numinibus tribui, quibus sovim designare voluerunt Asiaticae gentes: quare eundem additum videmus ipsi Herculi, qui solaris est deus, in sacris Assyriorum, nec mirabimur in Lydorum religionibus, quae ab Assyriis de-ligionibus, quae ab Assyriis de-ductos sunt, eodem loco haberi leo-nem, sacrum animal ac donarium, Delphos inde a Croeso missum. Tu vide copiose de his disputantem Raoul Rochette in comment. supra racul Rochette in comment. supra ism (ad I, 7, ubi vid.) laudata pag. 312 seqq. et qui non minus accurate de leone, solis symbolo indeque deorum solarium comite, scripsit Rivola: Bacchus u. Pentheus. P. II. p. 15 seqq.

Ελπουσαν σταθμόν τάλαντα δέκα]

In Bekkeri Anecdd. I. p. 94, 26 haec leguntur: Ελκει σταθμόν αντί τοῦ ἄγει ἐκβάλλουσιν ὡς ἀδόκιμον Ἡρόδοτος πρώτφ.

έπεί τε κατεκαίετο ὁ ἐν Δελφοϊει νηὸς] De templo Delphico flammis consumto Noster II, 180. et V, 62, ubi vid. nott. Incidit hoc, teste Pausania X, 5, 5, in Olymp. LVIII, 1 s. 548 a. Chr. n. archonte Erxiclide. Vetus templum a Trophonio atque Agamede exstructum ferebatur. Recens quod Amphictyonum iussu ab Alcmaeonidis exstructum est templum, priore splendidius ac magnificentius, supra urbem fuit situm amplisque vestibulis atriisve ornatum. Vid. Kruse Hellas II, 2. pag. 36. 37. — νηὸς hic de ipsa aede s. cella intelligendum esse neque de toto templo, quod est ἐερὸν, monstrant alii loci II, 138. V, 45. VI, 19. VIII, 37, ad quos locos vid. nott. et conf. quae Ulrichs hac de voce monuit, Herodotum respiciens, in libro: Reisen in Griechenl. I. p. 98.

inl yao rovious lovios Quod lateribus, nec alii basi solidae, v. c. lapidi metallove solido, leo iste superimpositus fuit, in eo respici volunt morem aedificandi, qui Sardibus omnino obtinuit, ubi singulae aedes non lapidibus, sed calamis vel lateribus coctis exstructae erant. Vid. Herodot. V, 101. Antholog. Br. II, 157. Hunc morem secutus Croesus leonis basin simili modo e lateribus effecit, verum non coctis, sed aureis. Quatuor lateres puri auri superiorem in basi locum, cui ipsi leo superstructus erat, tenuisse videntur, reliqui lateres inferiorem. — De Corinthiorum thesauro vid. nott. ad I, 14. coll. Plutarch. de Pyth. Oracc. p. 400 D. E.

51 ἀπετάκη γὰρ αὐτοῦ τέταρτον ἡμιτάλαντον. Ἐπιτελέσας δὲ ὁ Κροισος ταῦτα ἀπέπεμπε ἐς Δελφοὺς καὶ τάδε ἄλλα ᾶμα τούτοις, κρητῆρας δύο μεγάθει μεγάλους, κρύσεον καὶ ἄργύρεον, 24 τῶν ὁ μὲν χρύσεος ἐκέετο ἐπὶ δεξιὰ ἐσιόντι ἐς τὸν νηὸν, ὁ δὲ ἀργύρεος ἐπ' ἀριστερά. μετεκινήθησαν δὲ καὶ οὖτοι ὑπὸ τὸν νηὸν κατακαέντα καὶ ὁ μὲν χρύσεος κεῖται ἐν τῷ Κλαζομενίων θησαυρῷ, ἔλκων σταθμὸν εῖνατον ἡμιτάλαντον καὶ ἔτι δυώδεκα μνέας ὁ δὲ ἀργύρεος ἐπὶ τοῦ προνητου τῆς γωνίης, χωρέων ἀμφορέας έξακοσίους. ἐπικίρναται γὰρ ὑπὸ Δελφῶν Θεοφανίοισι. φασὶ δέ μιν Δελφοὶ Θεοδώρου τοῦ Σαμίου ἔρ-

#### CAP. LI.

καὶ τάδε ἄλλα ᾶμα τούτοισι] Pro τοῖσι reposui τούτοισι (ut infra hoc ipso capite) cum recentt. edd. Vid. Bredov. p. 83. Pro μεγάθει aliquot libri μεγέθει s. μεγέθει, quod ab Herodoto alienum esse idem docuit Bredov. p. 144, qui omnes Herodoteos locos collegit. Ad ipsam orationis abundantiam in verbis μεγάθει μεγάθους cf. similes Nostri locos II, 74. IV, 72. V, 31. VI, 44. VII, 20; Pausaniae locos quosdam suppeditabit Siebelis ad Pausan. II, 34, 11. — Ad dativi usum in participio ἐσιόντι conf. Kuehner Gr. Gr. §. 581, a. et vid. Her. I, 181. II. 12. 29. III, 90. IV, 25.

11. 11. 29. 111, 100. 17, 20.

νπο τον νηον κατακάντα]
Haud male Matthiae §. 565. not. 1.
pag. 1113: , gegen die Zeit, da der Tempel verbrante." Conf. II, 36.
Pausan. I, 23. §. 3 ibiq. Siebelis.
In seqq. κείται reliqui, ut supra I, 9. 14. Bredovius p. 377 in his omnibus scribi vult κέεται, idque etiam praebet h. l. Dietsch. Μοκ εΐνατον (quod iubente Bredov. p. 151. dedi pro ἔννατον s. ἔνατον) ἡμιταλαντον accipe octo talenta et dimidium unius; cf. nott. ad I. 50.

ἐπὶ τοῦ προνητον τῆς γωνίης]
Infra VIII, 122 de Aeginetarum donariis, quae — ἐσται ἐπὶ τῆς

κοητήφος.
ἐπικίοναται γὰο ὑπὸ Δελφῶν Θεοφανίοισι] De ipsa forma vocis Θεοφανίοισι conf. Bredov. p. 181.
Cum alias mentio fiat Θεοξενίων,

γωνίης, άγχοτάτω τοῦ Κροίσου

quae Delphis fuerint peracta, idem hoc loco olim exstitisse suspicabatur Valckenaer., mutatum dein a librariis Christianis, quibus notiora fuerint τὰ Θεοφάνεια sive festum Christi natale. Atque τὰ Θεοξένια non Delphis solum celebrata (vid. Athen. IX, 13 ibiq. Schweigh. et Casaub. coll. Crenzer. Symbol. III. p. 10 seq. ed. tert.), verum aliis etiam Graeciae locis, ut Athenis, Agrigenti etc.; qua de re videatur Pindarus Olymp. III. init. cum interprett. (Boeckh. Explicatt. p. 194.) Add. Preller. ad Polemon. p. 67. Neque vero haec eo valere crediderim, ut loco moveant lectionem Herodoti libris omnibus confirmatam. Nam apud Graecos quoque Θεοφανίων festum fuisse, intelligitur e Polluc. Onomast. I, 1. §. 34. coll. Philostrat. Vit. Apollon. IV, 31. Alia testimonia huius festi Delphici haud supersunt: ad dei sedem suam invisentis praesentiam spectasse credas. Conf. C. F. Hermann. Gottesdienstl. Alterth. §. 64. not. 4.

φασί δέ μιν Δείφοί Θεστίου τοῦ Σαμίου ἔργον είναι] Plutane Theodoro Samio artifae produnt veteres, quae cum veteres, quae cum veteres, quae cum vetere posse videantur, viri docti binos statuunt huius nominis artifices, quorum alter maior natu idem, qui Rhoeci appellatur filius et cum Daedalo Epeoque coniungitur, quemque plasticen invenisse multo ante Bacchiadas Corintho pulsos Plinius refert Hist. Nat. XXXV, 12. sect. 45. Archi-

γον είναι καὶ έγω δοκέω, οὐ γὰρ τὸ συντυχὸν φαίνεταί μοι ἔργον είναι. καὶ πίθους τε ἀργυρέους τέσσαρας ἀπέκεμψε, οῦ ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ ἐστᾶσι καὶ περιβραντήρια δύο

tectum eundem fuisse alia declarant veterum testimonia. Alter Theodorus minor natu et ipse Samins, Teleclis filins, idem est, cuins et hoc loco at mentio et infraill, 41. aliisque apud Pausaniam focis Namque praeter crateris argentei opus h. l. commemoratum annulum Polycratis aliaque eius generis elapolycratis anaque ems generis ela-boraverat, quae apud Athen. XIV. p. 514 F et Himerium ap. Phot. p. 612 H. commemorantur: unde ad Croesi atque Polycratis tem-pora hunc Theodorum pertinere consequens est. Croesum regno exntum esse constat Olymp. LVIII, 3: primo einsdem olympiadis anno craterem Delphos missum esse, ipsins Herodoti verba argunnt; Polycrates, qui Olymp. LV. 1. ad regnum pervenit, Ol. LXIV, 3. obiit, adeo ut annulus ille vix ante Olymp. LVI, 1. elaboratus esse videatur. Quae cum ita sint, recte Sillig. in Artifice. Catalog. p. 439 seq. coll. 435 seqq. Herodoti locum inprimis antum habet, ex quo binos Theodoros artifices fuisse demonstrari queat, cum eam virtutem, quam prioris Theodori operibus abiudicet Pausanias X, 38, 3, Herodotus, agnoscere videatur. Inde quone C. agnoscere videatur. Inde quoque C. O. Mueller. (Handb. d. Archaeolog. 8. 60. p. 40 ed. tert.) duos statuit fuisse artifices Theodori nomine claros, alterum priorem, Telectis acqualem atque circa Olymp. Collocandum. alterum posteriori de la collocandum. alterum posteriori de la collocandum. ea, quie dixi, m secutus Ur-V flor lichs (Rheinis Richs (Rheinischer N. F. X. p. 1 seqqs) vel accuratins inter utrumque Theodorum. cuius singula recenset opera, distinguendum esse monstravit, chronologicis rationibus potissimum ductus, quarum mi-Brunn (Gesch. d. Griech. Künstl.

1. 30 seqq.), quum quatequaque
de Theodoro tradita exstant, ea

ad unum eundemque Theodoram, Teleclis filium Rhoecique socium, qui certe ante Olymp. LVIII. iam flornerit, referri vellet. Ac denique conf. Boeckh. in Corp. Inscr. Graecc. I. p. 872 seq. de Theodoro inniore disputantem.

rò grvrryòv foyov] i. e. opus vulgaris fabricae, in quo nibil est, quod supra vulgaria artificum opera

emineat. και περιδόαντήρια δήρ] Pertinent haec ad sacras veterum lu-strationes; sunt enim aquaria s. labra, non solum in templorum limine constituta purgationis causa (ut, qui accederent, aqua conse-crata se aspergerent indeque puri quasi locum sacrum internaquasi locum sacrum intrarent), sed etiam in compitis ipsoque in foro Atheniensium; quod e lege intelligitur quadam apud Aeschin. Timarch. 8, 10, ubi quod de cancellis intelligit. intra nemini impuro intrare liceat, vercor, ut viro doctissimo assentiri possima Rectius intellexit Io. Lo-meier, in Syntagm, de vett, In-stratt. (Zutphan, 1700) cap. XXXV. pag. 437 seq., ubi de variis huius vocis significationibus exposuit. Sic Enchidas apud Plutarch. Vit. Aristid. 20. (p. 528 A.) Delphicum atid. 20. (p. 325 A.) Deipnicum templum intrasse dicitur άγνίσας τὸ σῶια, τὸ περιδοανάμενος. Τα vide de hod vasorum genere, quae nobis sim Weihekessel, =becken, s. Welhmassergefässe. Ussing De nominibb. vass. Graecc. p. 122. et C. F. Hermann. Gottesdienstl. Alterth. d. Gr. §. 19. not. 4, et §. 23. not. 5. Boetticher Tektonik d. Hellen. libro quarte (Vol. II) pag.
51. seqq., qui hoc aquarium, quod
Ulrichs (Reisen etc. p. 49) inxta
Castaliani (Reisen etc. p. 49) inxta
ex Cassolium ex existimat, potins
ex Cassolium in aquam suam accepisse statuit. De more Gracorum, quo sacrum locum ingressuri tali aqua se conspergere purgare solebant, idem m

άνέθηκε, χούσεόν τε καὶ άργύρεον, τῶν τῷ χουσέῷ ἐπιγέγρα. πται ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ, φαμένων είναι ανάθημα, ούχ όρθως λέγοντες. έστι γάρ καὶ τοῦτο Κροίσου. ἐπέγραψε δὲ των τις Δελφων, Λακεδαιμονίοισι βουλόμενος χαρίζεσθαι του έπιστάμενος τὸ οὕνομα, οὐκ ἐπιμνήσομαι. ἀλλ' ὁ μὲν παζς, δι' οὖ τῆς χειρὸς φέει τὸ ῧδωρ, Λακεδαιμονίων ἐστὶ, οὐ μέντοι τῶν γε περιφραντηρίων οὐδέτερον. ἄλλα τε ἀψαθήματα ούκ ἐπίσημα πολλὰ ἀπέπεμψε ᾶμα τούτοισι ὁ Κροϊσίζ και χεύματα άργύρεα κυκλοτερέα, και δη και γυναικός είδωλον χρύσεον τρίπηχυ, τὸ Δελφοί τῆς ἀρτοκόπος κῆς Κροίσου εἰκόνα

48 l. l. Cr. confert Polluc. Onomast. I. §. 8. cum interprett. §. 32. coll. van Dale de oracc. pag. 100 seqq. et Ioseph. Antiqq. Iudd. III, 6. §. 2. T. I. p. 132. de Iudaeorum labris, in quibus sacerdetes manus es pedes programma. dotes manus ac pedes purgarent.
τῶν — ἐπιγέγραπται] Nötetur

relativi pronominis usus, cuius loco pronomen demonstrativum addita particula substituere possis. Monuit Struve Specim. I. Quaest. Her. pag. 27.

ng. 27. Aanedauuov(wv] Istiusmodi **ga** haud **fa** tivus absolute positus haud in artis operibus invenitur, plerumque subaudiunt ανάθημα s. δώφον, qua tamen ellipsi non opus esse mihi persuasit Hermannus, cuius locum Or. adscripserat (Ueber d. Behandl. d. Inschrift. pag. 191 seq.). Multa huius genitivi exempla in dedicationibus attulit Franz. Elementt. Epigraphic. p. 332, — In seqq. verbis sensum magis quam grammaticam structuram Noster grammaticam structuram Noster respexit; cum enim dixaset: φαμένων είναι ἀνάθημα, pergit:
ενα ὁςθῶς λέγοντες κ. τ. λ.,
ubi exspectabas λεγόντων vel aliud quid. Of. Jul. Geisler: De Graecc. nominatt. absolutt. p. 33.

Λακεδαιμονίοισι βουλόμενος χαοίξεσθαι) Una Aldina et quotquot inde fluxerunt: χαρίσασθαι. Mediceus ac reliqui hibraries εδαι, quod reduxit Wesser, a quo car recesserint Schweiga, at Gaisf.

quod reduxit Wesser, a quo car recesserint Schweign, at Gaisf. libris invitis, nullam equitam idoespicio causam. Rescripsi ise χαρίζεσθ**α**ι. -

men ho quod celat Herodotus Methum fuisse auctor est Pto-lemaeus in Photii Biblioth. Cod. 190. pag. 481. Ad ipsam loquendi rationem, qua Noster in reticendo hominis nomine hic utitur, cf. similes formulas II, 123 fin. IV,

43 fin. άλλα τε άναθήματα ούκ έπίσημα] i. e. donaria minoris pretii. Schweigh., qui vertit: "nullo signata titulo (donaria)," h. l. haeret, cum simulacrum istud aureum tricubitale quod mox memoratur, non tam this fuerit pretii. Sed hocce opus ad ea, quae οὐκ ἐπίσημα dicuntur, ex Herodoti sententia non referendum. — χεύματα, quae ad suppellectilem pertinent, sacram vasa videntur esse s. urnac ad li-bamina effundenda in templis adhibitae, gutti. Inter lances ac patinas Pollux Onomast. VI, 84. X, 82 refert χεύματα. .Comparanti Homeri locum Ili. XXIII, 561 videri possunt ne vasa quidem fuisse, sed massae argenti orbiculatae formae"

Ussing. l. l. pag. 160.
τὸ Δελφοὶ τῆς ἀρτοκόπε
Κροίσευ εἰκόνα ἰδιοροι εἰκό
sam, our tak
verit Croesus, Plutarchas ne
Pyth. oracc. Oppi T. Π. pag. 401 E.
Servatus enim fuit per illius mulieris fidem, cum noverca venenato nane eum interficere voluisset nato pane eum interficere voluisset. Quod ad imaginem ipsam attinet, iure hoc exemplo, ut Cr. adnotat, 205, quo scilicet men-antiquissima iam actate

λέγουσι είναι. πρὸς δὲ καὶ τῆς έωυτοῦ γυναικὸς τὰ ἀπὸ τῆς δειοής ανέθηκε ο Κροίσος και τας ζώνας. Ταύτα μεν ές Δελ. 52 φούς ἀπέπεμψε. τῷ δὲ ᾿Αμφιάρεφ, πυθόμενος αὐτοῦ τήν τε άρετην και την πάθην, άνέθηκε σάκος τε χρύσεον παν, όμοίος καὶ αίχμὴν στερεὴν πᾶσαν χρυσέην, τὸ ξυστὸν τῆσι λογ έον ομοίως χούσεον τὰ έτι καὶ ἀμφότερα ές έμὲ ἦν καθενώ έν Θήβησι, καὶ Θηβαίων έν τῷ νηῷ τοῦ Ἰσμηνίου ᾿Απόλlwvog.

statuas exstitisse, quae ipsos homistatuas exstitisse, quae ipsos homines repraesentaverint; quod ipsum fuerant qui in disceptationem vocarent. Alii denique vocabulum άρ-τοκόπος damnarunt, ut Phrynich. in Eclogg. p. 222 Lob. άρτοκόπος, άδοτιμον. χρη δὲ άρτοπόπος η άρτοποιὸς λέγειν, ubi tamen Lobeckio pag. 223 nersuasum est pag. 223 persuasum est, vocem agroxóπος postremo loco reponi debere, et άρτοποιὸς primo loco; in quo ille utitur Herodoteis locis I, 51 et IX, 82, nisi omnino Grammaticum, ut anoi, ita hic quoque rariora vocabula locutionesve in iuria vituperasse credideris. Et occurrunt άρτοκόποι s. pistores in Persarum quoque aula regia; vid. Xenophont. Hellen. VII, 1, 26 coll. Cyropaed. V, 5, 39. Unde apud Iuvenalem Sat. V, 72 artocopi retistri malim, lubensque ad Weberi nuperrimi ditoris sententiam ac-lo, hoe de loco copiosius scribentis. Ad significationem ocroποιός non distare ab ἀρτοκόπος, co minus dubitari poterit, cum Athenaeus IV, 15. 41 alterum Herodoti locum respiciens scripserit ἀρτο-

ποιός pro άρτοκόπος.
τὰ ἀπὸ τῆς δειρῆς ἀνέθηκε ὁ
Κροϊσος καὶ τὰς ζώνας] τὰ ἀπὸ
τῆς δειρῆς αυτοποίια collo uxoτῆς δετραία. ris detracta, ne quid scilice Apol-lini negasse videretur, ut existi-mat Wesselingius, apte admonens Athenaei VI. p. 232 de simili quo-dam dono, et Eustathii ad Homer. Odyss. p. 453, 23 Basil.

CAP. LII. πυθόμενος αὐτοῦ τήν τ καὶ τὴν πάσην] Spectant

ea, quae de Amphiarai fatis Graeci ferebant. Vid. supra ad I, 46.
τὸ ξυστὸν τῆσι λόγχησι ἐὸν ὁμοίως χρύσεον] De nominativi structura in his cf. Geisler l. l. pag. 25. τὸ ξυστὸν est hasta s. hastile, ἡ λόγχη hastae spiculum s. cuspis, ut VII, 69. 77. Add. Ammon. de differentt. vocabb. pag. 100 ibiq. Valcken. Animadyss. p. 170 et quae alia landat Wesseling. 170 et quae alia laudat Wesseling.
κείμενα έν Θήβησι, καl Θηβαίων

έν το τηκό] Barthius maluerat κεί-μεταίν θήκησι Θηβαίων; perpe-ram, ut bene vidit Wesseling. Nam θήκη est bustum, loculus (vid. II, 67 ibiq. nott.), minime vero, ut Barthius arbitratus est, thesaurus rerumque sacrarum favissae. magis necessarium, quod Reiskius proposuit: και Θηβέων, cum huiusmodi transitus ab urbium nominibus ad earum incolas haud raro occurrant. — Particulam zal (έν Θήβησι, και Θηβαίων) non copulativam h. l. esse, sed explicativam (idque, eaque), monet vir doctus in (idque. eaque), monet vir doctus in Mém. de l'Acad. d. Inscript. T. VII. (Paris. 1821) pag. 39. Nam Thebis et quidem in Apollimis templo reposita esse donaria. De (pro Θηβαις), ubi modo addicula έν. modo omittiur, Schaefer. ad Lambert. Bos. lips. pag. 699. Vid. V, 59. addit Bast. Lettre critiq. pag. 152. έν τῶ νηῶ τοῦ Ἰσμηνίου Ἰπόλλωνος] De templo Apollinis Ismenii Noster V, 59, ubi vid. nott. Qui peculiare Amphiarai sacellum in

peculiare Amphiarai sacellum in Apollinis tamplo fuisse existimant aut aliud Amphiarai fanum in ipso agro Thebano haud procul ab urbe ponunt, donariorum translationem 53 Τοίσι δὲ ἄγειν μέλλουσι τῶν Λυδῶν ταῦτα τὰ δῶρα ἐς τὰ ἀρὰ ἐνετέλλετο ὁ Κροίσος ἔπιρωτᾶν τὰ χρηστήρια, εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας Κροίσος, καὶ εἰ τινα στρατὸν ἀνδρῶν προσθέοιτο φίλον 'Ως δὲ ἀπικόμενοι ἐς τὰ ἀπεπέμφθησαν ὅξε Αυδοὶ ἀνέθεσαν τὰ ἀναθήματα, ἐχρέωντο τοῖσι χρηστη
μοισι λέγοντες Κροίσος, ὁ Λυδῶν τε καὶ ἄλλων ἐθνέων βα-25 σιλεὺς, νομίσας τάδε μαντήτα εἶναι μοῦνα ἐν ἀνθρώποισι, ὑμίν τε ἄξια δῶρα ἔδωκε τῶν ἐξευρημάτων, καὶ νῦν ὑμέας ἐπειρωτᾶ, εἰ στρακκήται ἐπὶ Πέρσας, καὶ εἰ τινα στρατὸν ἀνδρῶν προσθέοιτο σύμμαχον. Οἱ μὲν ταῦτα ἐπειρώτεον. τῶν δὲ μαντητων ἀμφοτέρων ἐς τῶντὸ αἱ γνῶμαι συνέδραμον, προ-

hanc facilius utique expedire poterunt, modo certum esset, de hoc Thebano Amphiarai fano Nostrum cogitasse. Equidem quid sentiam, iam significavi ad I, 46. Quapropter malim statuere, haec donariantiquitus in Amphiarai templo Oropico, ubi oraculum erat (xid. I, 46), collocata fuisse et temporum decursu Thebas ablata ibique Apollinis Ismenii in templo, ubi et ipsum fuit oraculum, reposita et Herodoti ad aetatem usque servata.

#### CAP. LIII.

εί στοατεύηται έπι Πέφσας Κοοίσος, και εί τινα στρατον άνδοῶν προσθέοιτο φίλον] Unus liber στρατενοίτο, quod aeque reiecimus atque προσθέοιτο ται, ut olim impressum legebatur, probatum Schaefero ad Lambert. Bos. de Ellipss. L. Gr. pag. 754 et Werfer. in Actt. Monacc. I. pag. 231 iisdem καικίς, propter quas supra I, πρατείνυμα έπιχειρέοι in contactivum έπιχειρέο in contactivum έπιχειρέη mutatum νοιμοταπί. Equidem optativum, a melioribus libris commendatum, praefero propter vim potentialem, cum in coniunctivo, qui antecedit, deliberandi notio insit. God. Hermann, qui (ad Viger. pag. 947) sic verterat: "an deberet bellum inferre Persis et an posset sibi aliquos socios adiungere," postea haud scio an rectius reddidit (Opuscc. Acadd. IV.

p. 90): "an deberet expeditionem adversus Persas facere et an censerent oracula socios adiungi". Nec aliter Matthiae, tum in Grammat. Gr. §. 516, 3. pag. 985, tum in nota ad h. l.: "εί στρατεύηται, ob er ziehen sollte, an ipsum expeditionem facere iuberet sc. deus; εί ατροσθέοιτο, an fleri posset. ut sibi adiungeret socios; quippe qua de re adhuc dubitari poterat, an ipsi succederet." Satis opinor ex his apparet, optativo in coniunctivum mutato aliam prorsus loci fore sententiam camque vix aptiorem. Tu vid. Baeumlein: Ueber die Modi etc. p. 162 coll. 268 de hoc Herodoti loco allisque consimilibus recte praeciplemem. Et aquoque Thucyd. I, 25. Bredov. 23. De coniunctivo, qui recurrit I, 75, nuper quoque admonuit Cobet Varr. Lectt. p. 363, qui eundem in aliis quoque locis Herodoteis (V, 43. 67. 82. 124. VI, 35. 135) restitutum vult: de quibus singulis suo loco videbimus. Aliam quoque interpretandi rationem proposuit Matthiae, qua orationem obliquam cum recta mixtam et confusam esse statuendum sit. In seqq. Dindorf et Dietsch dederunt εχο εοντο. Equidem vulgatam in his intactam relinquere malui. — Infra ad verba: ες τοντο αί γνωμαι συνέδραμον (i. e. in eandem sententiam utriusque oraculi effatum entity Burgess. in App. Pro-Thucydid. — 103 similia attulit.

λέγουσαι Κροίσφ, ἢν στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, μεγάλην ἀρχήν μιν καταλύσαι. τους δε Έλλήνων δυνατωτάτους συνεβούλευον οί έξευρόντα φίλους προσθέσθαι. Έπεί τε δε άνενειχθέντα τὰ 54 θεοπρόπια ἐπύθετο ὁ.Κροίσος, ὑπερήσθη τε τοίσι χρηστηρίοισι, πάγχυ τε έλπίσας καταλύσειν την Κύρου βασιλητην, πέμψης αυτις ές Πυθώ Δελφούς δωρέεται, πυθόμενος αύτων

μεγάλην ἀρχήν μιν καταλῦσαι] Exstat oraculi versus in Diodori Excerptt. VII. §. 28 (Tom. II. p. 25

Νον. script. coll. ed. Mai.):\*
Κροίσοφ. Άλυν διαβάς μεγάλην άρχην καταλύσει.

Quae Cicero de divinat. II, 56 ita

reddidit:

"Croesus Halym penetrans magnam pervertet opum vim."
Ubi plura alia veterum testimonia citavit Davisius. Namque ob ambiguum sensum oraculi versus valde celebratus per omnem antiquitatem usque ad Cosmam, qui in historiis nuper editis (Spicileg. Rom. II. p. 98 seq.) eius meminit. — καταλύσαι reliqui, quamvis quidam libri παταλύσει», quod idem sequenti capite omnes praebent, uno Sanerofti libro excepto, in quo καταλύσαι. In seqq. έξευρόντα accipio: "si quos invenisset, multa in quae-rendo opera adhibita." Cf. supra I, 48, ne plura. Moneo propter Negris, qui h. l. ἐξευρόντα idem valere ait atque γνόντα allato loco Herodoteo VII, 215 (in quo sine ἐξευρείν eadem inveniendi notione adhibetur) aliisque Euripidis et Sophoclis locis, qui tamen minus huc facere videntur.

## CAP. LIV.

πέμφας αὐτις ἐς Πυθὰ Δελφοὺς δωρέεται Wesseling. laudat Schol. ad Homer. Iliad. IX, 405, ubi haec: Πυθὰ, πόλις Φωκίδος, ἡς οἱ οἰ-κητορες Δελφοί. Πυθὰ nomen est tum de loco sive sede oraculi, tum de serpente, quem illic Apollo in-terfecisse fertur, usitatum; quod dudum observavit Spanhem. ad Callimach. H. in Apollin. vs. 100. Hoc loco, ubi Herodotus distinguit inter Πυθώ et Δελφούς, illud de

templi atque oraculi sede intelli-gendum, hoc de incolis illius regionis adeoque urbis, quam illie exstitisse tradunt. De urbe ipsa Ael poù c posteriori tantum aevo dici contendit Gail., priori aevo de vicis viginti duobus circa oraculi sedem sparsis corumque incolis (coll. Schol. The ydid. I, 112) intelligi debere; the w, quo oraculi sedes ac locus antiquitus indicatur, codem antiquo aevo de urbe accipi dem antiquo sevo de urbe accipi posse idem negat, qualis nimirum illa Strabonis aetate demum (cf. ibid. IX. p. 640) aut Iustini exstiterit. Conf. eius Atles, contenant les cartes relatives (corraph. d'Herodot. etc. (P. 1) Observv. Prelimin. p. 1 confer, sis, ut Homeri accident i nunc omittam locos, praecipie Strabon. IX, 3. §. 2. p. 418 et Pausan. X, 6, 3. Reliquos veterum locos de Delphis dabit Forbiger Handb. d. belphis dabit Forbiger Handb. d. alt. Geogr. III. p, 911: recentioris quoque aetatis peregrinatores, qui Delphos inviserunt ac descripserunt, idem laudavit, inter quos praeci pue erunt consulendi: Dodwell. Classical and topographical tour through Greece I. p. 162 seqq. (I, 1. p. 225 vers. german.), Pouque-ville in itiner. Graec. II p. 14 seqq. vers. german., Leake Travels in Northern Greece II. p. 551 seqq., Ulrichs Reisen etc. I. p. 25 seqq., Burgess: Greece and Levant (1835) T. I. p. 148. Praeterea cf. C. O. Mueller. Orchomen. p. 494 coll. 146 seqq. et Kruse Hellas II, 2. . 44 seqq. Nunc satis constat haec loca occupari vico, cui nomen Castri. Unde quae nostra aetate erutae sunt inscriptiones, eas publici iuris fecit Curtius: Anecdota Delphica. Berolin. 1843. 4. Reliquias quasdam grandium murorum

τὸ πληθος, κατ' ἄνδρα δύο στατηρο ξκαστον χρυσοῦ. Δελφοί δὲ ἀντί τούτων ἔδοσαν Κροίσω και Λυδοίσι προμαντητην καί

ad Delphos veteres pertinentium exhibuit Dodwellus idem in opere: Views and Descriptions of Cyclopian or Pelasgic Remains etc. (Lond. 1834. fol.) Tab. XXXIV et XXXV pag. 19. Cf. etiam allata ad Herod. VIII, 32.

κατ' ἄνδρα δύο στατῆροι ἔκα-

κατ ἄνδοα δύο στατῆροι εκαστον χουσοῦ] Hi numi aurei omnium sane, quos cognovimus, antiquissimi esse videntur, ex auro albo s. electro per Pactolum adlato (cf. I, 50) confecti: unum talem numum adhuc in museo Hunteriano asservari contendunt, quam tamen una cum aliis quibusdam numis eiusmodi aureis ad Cyzicum refert Sestini. Equidem cum Boeckhio Metrolog. Untersuch. p. 129 nihil decernere ausim: ad Asiam hos numos pertinere vix dubium.

πος pertinere vix dubium.
πορωαντηξην καὶ ἀτελείην καὶ
πορεδοίην) ἀτελείην meliores codices, αρος προπιτο edit. secuti sunt.
Alii ἀγγελείην. Reizius vero: ἀτεληξην Ιοναπ ex more nec refraληΐην Iontim ex more nec refra-gante Valckenario, qui uno eodem-que modo hacc et alia istiusmodi scribi vult. Conf. III, 67. IX, 72. Quod in Herodoto fieri non posse, dudum vidit Schweighaeuserus, qui quod prioris ediforis hanc repetit sententiam: "Plane cognovi Hero-dotum perinde ac ceteros scriptores Graecos dialectum ad grammaticam ἀκρίβειαν non ea exegisse, qua vulgo creditur constantia atque perpetuitate", nunc aliter haud scio an iudicasset, si cognita habuisset ea, quae nostra aetate et accura-tius et subtilius hanc in rem disputata sunt a viris doctis, inter quos praeter Struve, Matthiae, Guil. Dindorf, alios, unum potissimum appellasse sufficit, Ferd. Iul. Caes. Bredovium, qui in libris quatuor quaestionum criticarum de dialecto Herodotea (Lips. 1846. 8.) hanc quaestionem fere absolvisse putan-dus est, ad certam normam certas-que regulas, quas Noster secutus sit, omnia huiusmodi revocans. Atque is in hac ipsa re proposita ita

praecipit p. 183: "Nomina substantiva primae declinationia in εία exeuntia, quae a verbis in είω derivata vulgari in sermone α longum habent, constanter apud Nostrum in ηξη terminantur; quo differunt et ab fis substantivis foemininis, quae ab adiectivis in  $\overline{\eta_S}$  ( $\overline{vv_S}$ ) derivata tantum in είη, non in ηξη transeunt, et ab iis, quae a substantivis in ενος vel abunde derivata etiam apud Herodotum terminationem εία, ultima correpta, retinent." Add. Matthiae, qui in nott. ad II, 87 recte monuerat, substantiva talia ab adiectivis in  $\overline{\eta_S}$  derivata formam  $\overline{\iota \iota \eta}$  habere. Itaque et προμαντηξην reliqui et ἀτελείην, idemque etiam aliis locis είσιυπdum putavi. Quare mox cap. 55 reposui ἀληθείην.

55 reposui ἀληθείην.
προμαντεία, quae Croeso est tributa, eo valuit, ut primae in consulendo oraculo partes illi deferrentur. Ac plura exstant testimonia, quibus intelligitur, plerumque non nisi ab Amphictyonibus hoc ius cuiquam tribui potuisse, quippe penes quos omnis fuerit templi atque oraculi cura. Sed ipsos Delphos quoque idem exercuisse ius, alia evincunt testimonia; cf. Plut. Pericl. 21. Plura Saint-Croix: Des ambiens gouvernem. féderatifs p. 277. 278 et Tittmann.: Ueber den Bund der Amphictyon. pag. 179 seq.

Sequitur ἀτέλεια, quae cum προμαντεία coniuncta reperitur III, 67
et cum προεδρία IX, 72. Alja exempla ex inscriptionibus protulerunt
Gronovius et Wesselingius. Add.
Corpus Inscr. Graec. nr. 1691—1693
coll. 1698. Plurima nunc Curtius
libro laudato protulit decreta, in
quibus haec tria privilegia et ipsa
commemorantur, haud raro etiam
cum aliis coniuncta, v. c. cum ἀσνλία, cum προξενία, aliis: atque leguntur tam in decretis Amphictyonum (nr. 41—45 p. 76 seqq.), quam
in decretis Delphicis (nr. 46—66
p. 79—83). De immunitate eorum,
qui cum peregrini Delphis conse-

άτελείην και προεδρίην, και έξειναι τῷ βουλομένῷ αὐτῶν γενέσθαι Δελφὸν ἐς τὸν ἀεὶ χρόνον. Δωρησάμενος δὲ τοὺς Δελ-55 φοὺς ὁ Κροίσος ἐχρηστηριάζετο τὸ τρίτον. ἐπεί τε γὰρ δὴ παρέλαβε τοῦ μαντηίου ἀληθείην, ἐνεφορέετο αὐτοῦ. ἐπειροώτα δὲ τάδε χρηστηριαζόμενος, εἴ οἱ πολυχρόνιος ἔσται ἡ μουναρχίη. ἡ ἐὲ Πυθίη οἱ χρὰ τάδε

'Αλλ' ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται,

dissent, tributo liberati sunt, dicitur ἀτέλεια apud Demosthen. Orat. advers. Leptin., ubi Cr. amandat ad Fr. A. Wolfii Prolegg. pag. LXXI. See ad nostrum locum magis facere videntur, quae Strabo IX. p. 418 s. p. 641 A. retulit: quotquot peregrini Delphicum oraculum consularent, eos vectigal quoddam, ab at Amphissaeis pendere coates fuisse. A quo vectigali Lydos exemtos fuisse perquam fit probabile.

προεδοία hie intelligitur ius in solumibus ludis, in pollinis honetam institutis, practine sedendi indeque ludor spectandi. Quod genus honoris andi quoque frequens reperitur. Ac praeterea Lydis hoc tribuerunt Delphi, ut, quicunque vellet, in omne tempus Delphorum unus fieret, i. e. in urbem reciperetur, agros possidere posset, this iura acciperet, excepto tamen opinor ipso civitatis (τῆς πολιτείας) iure. Similia quaedam in Graecarum civitatum foederibus Larcherus laudat ex Xenophont. Hellen. I, 2, 7 et Demosthen. prò Coron. p. 487 E. Cf. quoque Corp. Inscr. Graecc. nr. 101 et 2421. Cr. de his privilegiis consuli vult Van Dale in Dissertat. Antiqq. VI. p. 442—445.

### CAP: LV.

èreφοφέετο αὐτοῦ] i. a. implebat se eo (oraculo) s. largiter in eo consulendo sibi indulsit. Similem locum e Plutarch. Cicer. cap. 19 (al. 20) affert Schweigh. in Lexic. Herodot. s. v. Sed plura de verbi notione, tum propria de iis, qui cibo aut potu avidius fruuntur, tum translata de iis, qui in aliis quoque rebus cum simili aviditate agunt, ubi secundus casus adponitur, disputavit Lennep. ad Phalarid. Epist. p. 26. Ubi dativum adsciscit, implicandi notione redditur; vid. Lobeck. ad Phrynich. p. 587.

— Articulus την, quem ante αληθείην adjecerat Schaeferus, a libris quidem abest, sed opportune adiposse videtur Schweighaeusero, qui in Schellershemiano libro aliquid ante τον erasum invenerat, quod την fuisse suspiceris licet.
εἶ οἱ πολυχρόνιος ἔσται] Ubi deliberativo coniunctivo (conf. I,

el of molvzoonos Estai] Ubi deliberativo coniunctivo (conf. I, 46. 53 ibiq. nott.) non opus sit, indicativum reperiri docet Werfer. in Actt. phill. Monacc. I. p. 232, hoc loco apposito. De quo Cr. conferri inbet Hermann. ad Viger. de idiotism. p. 947.

tism. p. 947.

ἡ δὲ Πυθίη οἱ χοῷ τάδε] "Oraculum hocce retulerunt Dio Chrysostom. XIII. p. 220 et Schol. Platon. pag. 188 ed. Ruhnk." Cr. Invenitur etiam in Diodori Excerptt. §. 29 Tom. II. p. 25 (Nov. scriptorr. collect.) ed. Mai.

In primo versiculo cum recentt. dedimus ὅταν — γένηται (quando — progenitus fuerit), ubi male unus liber γίνηται. In altero versu valde nobis arridet Porsoni (Adverss. p. 311) emendatio δὴ τότε pro και τότε reponentis, quam tamen invitis libris scriptis ac reprobantibus Rufino (cuius locum attulit Cr. de Metr. Comic. f. CXLV, b ed. Paris. coll. Bast. Commentat. palaeograph. ad Gregor. Corinth. p. 826) et Scholiasta Platonico reponere non sumus ausi. Sed scripsimus κολυψήφιδα cum recentt. editt. pro-

καὶ τότε, Δυδὲ ποδαβοὲ, πολυψήφιδα πας Έρμον φεύγειν, μηδὲ μένειν, μηδ' αἰδεῖσθαι κακὸς εἶναι.

56 Τούτοισι έλθουσι τοΐσι έπεσι ὁ Κροίσος πολλόν τι μάλιστα πάντων ήσθη, έλπίζων ήμίονον οὐδαμὰ ἀντ' ἀνδρὸς βασιλείς σειν Μήδων οὐδ' ὧν αὐτὸς οὐδὲ οἱ ἐξ αὐτρέπαύσεσθαί κοτε

bante Spitznero De vers. heroic. p. 50 et Bredov. p. 41., ubi vulgo πολυψηφίδα aut πολυψηφίδα, quod idem praebet Diodorus l. l. Conf. etiam Unger. Paradox. Thebb. pag. 206. "Invenitur haec clausula in Athen. XIV. p. 630., Euseb. Praepar. Evang. V, 24, in Platon. Re publ. VIII, 16. p. 566. Aliam e Prisciano lectionis varietatem exhibet Lindemann. in Epist. praemissa Prisciani Opp. minorr. (Leid. 1818) pag. XXI. — Pro μηδέφι tertio versu exstat etiam μη δέ, de quo Bast. l. l." Cr.

ήμίονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται] Quo sensu Cyrus dicatur ἡμίονος s. mulus, declaratur infra I, 01,
ubi vid. Alia ad h. l. Platonis
disputat Scholiasta, quae malim
apud ipsum legi. "Simile quiddam in Arabum fabulis, quibus
nomen Tausend und eine Nacht, narratur de Hind., quae Naamani est
filia, Hedschacho, Mesopotamiae
praefecto nupta. Nam misellum ex
se mulum procreatum iri conqueritur; quo dicto ipsa maritum suum
cum asino comparaverat. Unde is
cum ea protinus divortium facit.
Vid. Tausend u. e. Nacht von Jos.
v. Hammer II. p. 167." Cr.

Aνδὲ ποδαβρὲ] ποδαβρὸς dicitur, qui pedibus est tener, mollis; mox vero de quavis mollitie et luxuria dicitur; qua ipsa Lydos male notos fuisse constat. Vid. nott. ad 1, 155. Apud Hesychium ἀβρὰ βαίνων est τροφερόβιος; quae citans Wesseling, addit Themist. Or. XIX. p. 226 D: ἀλλὰ τρυφῆς ἦν καὶ οὐκ ἀρετῆς ὁ ποδαβρὸς ἐπωνυμία, et Euripid. Troad. 506. Alia dabit Blomfield in Glossar. ad Aeschyl. Pers. 1073, ubi ἀβροβάτης dicitur is, qui delicate incedit. "Apud Dionys. Halicarnass. de com-

pos. verbb. p. 350 ed. Schaef. exstat ἐλαφρὰ ποδών. Conf. Bast. l. l." Cr.

πολυψήφιδα πας Έρμον] Hermus fluvius in Phrygiae montibus ortus per Sardium campos inde labitur, auctusque Pactolo in maris Aegaei sinum Smyrnaeum sesse effundit. Nunc ei nomen Surabat s. Aedous. Tu conf. I, 80. V, 101. Pausan. V, 13. §. 4. Tzschuck. ad Pompon. Mel. I, 17. §. 2. et Forbiger Handb. d. alt. Geogr. II. p. 102 seq., qui veterum locos de Hermus omnes exhibent. — In seqq. infinitivum imperativi loco positum invenimus, de quo conf. Kuehner Gr. Gr. §. 644 et allata ad Herodot. VII, 159.

# "A CAP. LVI.

έλπίζων — ονόδαμὰ] ονόδαμὰ pro ονόαμὰ cum recentt. edd. scripsi. — In seqq. verbis ονό' ὧν αντὸς ονόδὲ οἱ ἐξ αὐτοῦ (i. e. posteri; cf. Kuehner Gr. Gr. Ş. 516. not. 2.) παύσεσθαί κοτε τῆς ἀρχπ Cobet Varr. Lectt. pag. 91 necessarium esse putat scribere ονόδὲ τοῦς ἐξ αὐτοῦ. Sed vulgatam recte mihi tuitus esse videtur Schoene in ea scriptione, quam ad I, 27 laudavi, pag. 2 insignem ac forsitan singularem esse monens nominativum non solum primariae personae (αὐτὸς), verum etiam secundariae (οἱ ἐξ αὐτοῦ) in hac structura positum: quad Noster consulto fecisse videtur, qui Croesum eiusque posteros appellans totam domum sive dynastiam significare voluit atque hanc ob causam eundem quoque casum retinuit; quo mutato diversitatem quandam inter Croesum et eius posteros declarasset, qualem minime declarare voluerat. Tu conf. etiam nott. ad II, 118.

της άρχης. Μετά δε ταυτα έφροντιζε Ιστορέων, τους αν Έλλήνων δυνατωτάτους ἐόντας προσκτήσαιτο φίλους. Ιστορέων δὲ ευρισκε Λακεδαιμονίους καὶ 'Αθηναίους προέχοντας, τους 26 μεν τοῦ Δωρικοῦ γένεος, τοὺς δὲ τοῦ Ἰωνικοῦ. ταῦτα γὰρ ἦν

τους αν Ελλήνων δυνατωτάτους ξόντας προσκτήσαιτο φίλους] Particulam dv, in uno libro omissam, eiici vult Werfer. in Actt. phill. Monacc. I. p. 257, cum neque ad ξόντας neque ad προσκτήσαιτο par-ticula potentiali sit opus. Sed iure particulam retinent reliqui libri et

scripti et editi.

ιστοφέων δὲ εῦφισκε Λακεδαιμονίους κ. τ. λ.] Sequitur hic longior digressio, non illa quidem aliena ab universi operis consilio, sed alius fere generis atque ea, quam supra I, 23 seqq. narrationi Noster inseruerat. Cum enim hoc sibi omnino propositum habeat, ut Persarum res eversas Graecosque ipsos summa cum laude in libertatem vindicatos ostendat, quaecunque alia hoc in opere narrantur, ea hanc unam ob causam narrari videntur, quod scriptoris consilium adiuvant meliusque declarant. Hinc vel ea, quae ad antiquissimum Graeciae statum, Lacedaemoniorum atque Atheniensium, quae principes fere tunc tem-poris in Graecia fuerunt civitates, cognoscendum valent, ita narran-tur, ut non de industria, sed ob-lata occasione, ubi tale quid omit-tere nefas videri queat, referantur. Neque etiam, quae utriusque huius civitatis fuerit conditio usque ad Persica bella, continuo hic adiicitur, nimirum post I, 69, ubi ad primarium narrationis argumentum a digressione redit auctor, sed multo infra, alia opportuna narrandi occasione oblata V, 39—55. De quibus digressionibus Creuzer. dixit in libro: Die histor. Kunst der Griech. p. 142 seqq. 273 ed. pr. p. 111 ff. 212 ed. sec.

Caeterum praetermitti non debet, verba Nostri ταῦτα γὰς ἡν τὰ πςο-κεκριμένα ἐόντα usque ad cap. 69 init. omnia desiderari in Sancrofti libro et in aliis quibusdam; unde haec omnis non ab Herodoti manu

profecta, sed a librariis adscripta esse perperam nonnulli arbitrati sunt. Sed alia ut taceam ah aliia Sed alia ut taceam ab aliis dudum prolata, videtur hunc lo-cum in suo Herodoteo libro legisse Aristidis scholiasta, a Frommelio evulgatus, pag. 33. De huiusmodi lacunis in Herodoti codd. cf. Bredov. p. 13 seqq. — "In seqq. pro Łówra Dobraeus coniecit Fôrea, non improbante Porsono; vid. Tracts pag. 260." Cr. Sed refragantur codices.

ταύτα γὰς ἡν τὰ προκεκριμένα ἐόντα τὸ ἀρχαίον κ. τ. λ.] i. e. "hae enim gentes antiquitus praecipuae habebantur, altera Pelasgica, altera Hellenica." Ubi e seqq. intelligitur, rò μèν pertinere ad Athenienses, quos Pelasgicae stirpis esse auctoris fert sententia, to de ad Lacedaemonios, qui, cum Doricae sint stirpis, ad Hellenicum genus pertinent. Illam gentem (Pelasgicam) nuspiam commigrasse refert, alteram vero (Dores) multum va-gatam esse. Est haec Herodoti sententia, nisi prava interpretatione sententiam detorquere aut ipsum scriptorem erroris incusare velis. Tractavit huius capitis argumentum post alios C. O. Muellerus (in Dorr. I. p. 17 seqq.), illud statuens: quae hic prodita legantur, minime ex antiquis fontibus ac traditionibus fluxisse, verum ex ipsius Herodoti studio cogitandique ratione hunc in modum prodi; quippe qui scriptor sic fere varias antiquita-tis traditiones ac notiones in ordinem quasi redigere atque conciliare inter se studuerit. Quae aliis diiu-dicanda relinquo; Herodoto enim melius me has res perspicere mi-nime equidem mihi sumam, neque intima eius sensa, reconditas cogitationes mihi hunc in modum patere confiteor. Qua re non attinet hic dicere de iis, qui Muelleri ra-tionem plerumque secuti Herodoτὰ προκεκριμένα ἐόντα τὸ ἀρχαΐον, τὸ μὲν Πελασγικόν, τὸ

tum hic lapsum esse neque vera prorsus tradidisse existiment, quum Pelasgi et Hellenes diversae minime fuerint stirpis, sed ad candem primitivam pertineant gentem; ut Middendorf in scriptione scholastica, quae prodiit Coesfeld. 1840: Ueber das Verhältniss der Hellenen zu den Pelasgern etc. p. 3 seqq. 17., Mat-thiae in Encyclopaedia real. Pautmae in Encyclopaedia reai. Paulyi cura edita T. III. p. 940 coll. IV. p. 229., Clinton. Fast. Hell. I. p. 92 seq. At dicendum est de Larcheri disputatione (Tab. chronol. Tom. VIII. §. XI. p. 262 seq.), qua Athenienses falso ab Herodoto Palagrapa. qua Athenienses faiso ab Herodoto Pelasgos dici statuit, quamvis aliis locis (11, 51. VII, 94. VIII, 44) eandem ille professus esse videatur sententiam. Quippe coniunctum hoc est cum eo, quod Pelasgos nunquam · solum mutasse, Hellenes vero multum pervagatos esse tradunt; quod ipsum iam ad universam illam de Pelasgorum atque Hellenum originibus quaestionem pertinet, de qua referre longum est, certi quid de-finire difficillimum. Quare quae ad scriptoris nostri intelligentiam nonnihil facere possint, ea pauca hic adnotabimus. Qui primum diserte mouet, diversi generis esse Pelasmonet, diversi generis esse Pelasgos atque Hellenes; in quo postea adversatus est illi Dionysius Halicarnass. Antiqq. Romm. I, 17. p. 45 ed. Reisk. haec scribens: ην γὰς δη και τὸ τῶν Πειασγῶν γένος Ειληνικὸν, ἐκ Πειοποννήσον τὸ ἀρχαῖον. Ac plures viri docti hoc Dionysii testimonium secuti sunt, in quibus praecipue Vater. ad Adelung. Mithridat. II. p. 382 seqq. 302 seq. consuli vult Cr.. atad Adelung. Mithridat. II. p. 382 seqq. 392 seq. consuli vult Cr., atque Herbert. Marsh. in Horr. Pelasgg. (Cantabrig. 1815), qui itidem Pelasgos et Hellenes pro una eademone atirne habes control de la control eademque stirpe haberi contendit. Quibus quodammodo accenseri po-terit Raoul Rochette (Histoir. de l'Etabliss. d. colon. Grecq. I.p. 11), ubi discrimen inter utramque gentem non tale esse monet, quale plerisque videatur. Et alio loco (ibid. I. p. 141 seq.) Pelasgos statuit indigenam Graeciae gentem esse vel certe eam, cuius primae in Graccia, antiquissimo certe aevo, fiat mentio. Quo cautius de his disputat Beck. in Allgemein. Weltgesch. I. p. 348. 807 ed. secund. Qui primitus quidem diversi generis utramque fuisse gentem concedit l'itante de la Abelia concedit l'itante de la concedit l'itan dit Tittmann. (de Amphictyonn. p. 113 seqq.), postea tamen mutuae cognationis haud pauca vestigia reperiri contendit. Cum enim prius reperiri contendit. Cum enim prius Pelasgorum gens prae reliquis excelluerit eiusdemque nomen plerisque fere Gracciae gentibus fuerit commune, postea Hellenum nomen invaluisse censet non minus vi atque armis quam consuetudine mutuoque computation in consuetudine mutuo in consuetudine mutuoque computation in consuetudine mutuoque computation in consuetudine mutuoque computation in consuetudine mutuoque computation in consuetudine mutuoque consuetudine mutuo consuetudine mutuo in consuetudine mutuo consuetudine mu tuoque commercio; in quo ipso ve-stigium apparere linguae Pelasgicae atque Hellenicae non valde diversae. A qua sententia non admodum recedunt ii, qui non omne quidem discrimen primitivum in-ter Pelasgos et Hellenes sublatum cum velint, origines tamen utrius-que gentis ad unam eandemque stirpem Graecam referunt indeque strpem Graecam referunt indeque conjunctas primitus et cognatas quodammodo ponunt has gentes, quarum alteram quasi ex altera profectam dicunt. Vid. inprimis C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth. §. 7 ed. quart., qui ut veterum ita recentiorum scriptorum testimonia omnia fere attulit. Quae nuper pluribus de hac re disputa-vit Will. Mure: critical history ot the language and literat. of anc. Greece I. p. 51 seqq., iis facile carere poterimus: longe cautiorem se in his praebuit, ab Herodoti se in his praebuit, ab Herodoti fide haud discedens, Grote history of Greece II. p. 315 seqq. 351. Utut est, mihi certe potior videtur Herodoti auctoritas prae Dionysii, qui multo post vixit, testimonio, Hellenesque inde et Pelasgos probe distinguendos esse censeo: idem recte statuit Kruse Hellas I. pag. 403. 414 seqq. 416. 453. 461 sqq. Ac Thucydides quoque (I, 3) Pelasgos et Hellenes bene distinxit: quos eosdem etiam distinxisse viδὲ Έλληνικὸν ἔθνος. καὶ τὸ μὲν οὐδαμῆ κω έξεχώρησε,

detur Hecataeus Milesius, qui ante Graecos (πρὸ τῶν Ελλήνων) Pelo-ponnesum habitasse scribit barbaponnesum habitasse scribit barbaros (i. e. Pelasgos), teste Strabone
VII. p. 321., qui ipse omnes fere
consentire scribit (V. p. 220 seq.),
Pelasgos esse ,, ἀρχαίον τι φύλον
κατὰ τὴν Ἑλλάδα πᾶσαν ἐμπολάσαν" κ. τ. λ. Pelasgi igitur, qui
antiquissimi Graeciae incolae perhiboture ann al habitasse h Prantiquissimi Graeciae incolae per-hibentur, cum ad barbaros ab Herodoto aeque atque ab Hecataco referantur, i. e. ad eas gentes, referantur, i. e. ad eas gentes, quae non Graecae, sed peregrinae stirpis sint, profecto ab ipsis Hellenibus discernendi erunt, ex orientis terrae regionibus prisco admo-dum aevo in Europam adeoque Graeciam transgressi, sive Arios dicas e superioris Asiae terris profectos, ut statuit Kortüm Griech. Gesch. I. p. 9 seq., sive Phoenices ex Aegypto pulsos Philistaeosque homines stirpis Semiticae, ut Roethio placet (Gesch. d. abendl. Philosoph. I. p. 90 seqq. nott. p. 84), sive denique, quod ipsum quibus-dam placuit, ad Indiam usque redam placuit, ad Indiam usque regrediaris indeque repetas Pelasgorum gentem Indogermanicam. Roerum gentem Indogermanicam. Roethio nuper assensus est L. Ross in Allg. Monatschrift 1853. p. 278 coll. 1850. I. p. 85 ff. II. p. 82 seqq. De ipso Pelasgorum nomine post ea, quae Kruse l. l. I. p. 437., Hitzig: Urgeschichte d. Philist. pag. 38 seqq., C. F. Hermann l. l. 8. 6 not. 9 attulerunt, consul. Roeth. l. l. nott. p. 8 seq. et quae nuperrime de his disseruit J. G. von Hahn: Albanensisch. Studien p. 244 seq.

παὶ τὸ μὲν οὐδαμῆ κω ἐξεχώρησε] Haec verba, de Pelasgis intelligenda, admodum exercuerunt viros doctos, cum multa apud veteres tradita reperiamus de Pelasgorum commigrationibus, quae omnia proferre putidum est. Unum excitabo Strabonem, qui Pelasgos vocat πολύπλανον ἔθνος καὶ ταχὺ πρὸς ἀναστάσεις (ΧΙΙΙ. p. 621. s. 922 C), eademque fere pronuntiantem Dionysium Halic. Antiqq.

I, 17., quibus addit Cr. Eustathii locum insignem ad Homeri Odyss. XIX. p. 690, 30 ed. Basil. πε-ξιώνυμον δε το τῶν ἀπλῶς Πελασγών φύλον και πολυσπερές διά τὸ πλανητικόν; coll. Fragmm. historr. p. 41. Quae igitur Pelasgis tribuunt Strabo, alii, ea ab Hero-doto Hellenibus tributa videmus; nam Herodoti verba, ut quibusdam olim visum est, ad Pelasgos re-ferri, quo Strabo atque Herodotus secum concilientur, non sinunt lin-guae leges, neque ipse Stephanus Byzantin. s. v. Δώριον p. 746 recte hunc locum accipiens. Quare Wesselingius Herodotum non de Pelasgorum natione hic universa loqui censet, sed de Atheniensibus tantum, qui a Pelasgis genus du-xerint. Cum enim latissime pateat Pelasgorum gens, eos solos ab Herodoto commemorari credibile est, qui ad Atticam pertineant camque terram ab antiquissimo aevo tenuerint, unde indigenae sive autochthones sint appellati, qua quidem appellatione Athenienses prac reliquis Graecis insignes voluisse neminem fugit. Unde non multum differt, si Pelasgos Atticae terrae fines ingressos prisco aevo et cum indigenis in unam fere gentem coaluisse dixeris; quo ducit Herod. II, 51 coll. (ut Cr. monet) C. O. Mueller. in Orchomen. pag. 439 seq. 129 seq. Nam terra Attica commigrationes incolarum minus est per-pessa, teste Thucydide I, 2 fin.; ex quo haud scio an Nostro patrocinari possis, apud quem eundem VII, 161. Athenienses dicuntur αρχαιότατον μὲν ἔθνος παρεχόμενοι, μοῦνοι δὲ ἐόντες οὐ μετανάσται Έλληνες. Haec sufficiant ad Herodoti testimonium probandum, quod cum prorsus falsum perhibeat Go-dofr. Hermannus in Dissertat. de Graec. Minerva (Lips. 1837) p. 4 seqq. (Opuscc. VII. p. 262. 265 seqq.), Athenienses nullo modo Pelasgos fuisse dictitans neque unquam etiam hoc pronuntiasse, licet vetustatis suae ubique iactatores τὸ δὲ πολυπλάνητον κάρτα. ἐπὶ μὲν γὰρ Δευκαλίωνος βασιλέος οἴκεε γῆν τὴν Φθιῶτιν, ἐπὶ δὲ Δώρου τοῦ Ελληνος τὴν ὑπὸ τὴν

fuerint, vereor ut assentiri possim. Caeterum cf. etiam Raoul Rochette de hac re exponentem l. l. I. p. 140 seqq. et Riedel loco cap. 57. laudando p. 592 seqq. 595. Cr. laudat Niebuhr. in Histor. Rom. I. p. 35. 67 seq. Sturz. de dialect. Alexandr. pag. 9 not. (de Pelasgorum originibus), et Platner. Beiträge z. Kenntniss des Attisch. Rechts pag. 12 not., qui duplicem Pelasgorum in Atticam distingui vult migrationem; priorem, quae h. l. et II, 51. VIII, 44. commemoretur, posteriorem, de qua VI, 137, tempore migrationum Aeolensium, ut Strabo testetur IX. p. 401. s. p. 391 ed. Tzsch. Ab his Pelasgis serius advectis moenia, quae vulgo Pelasgica dicuntur, esse constructa (coll. Meurs. Cecrop. 5. Atticc. Lectt. 6, 1), idem statuit Platner.

το δὲ πολυπλάνητον κάρτα] Rescripsi πολυπλάνητον e Florent. sive Schellershemiano cum recentt. edd. iubente quoque Bredov. pag. 36, qui alteram formam, quam Aldina exhibet, πουλυπλάνητον, hic ferri posse negat. Cf. etiam III, 38. — Mox scripsi βασιλέος (pro βασιλήος) cum recentt. edd. Vid. Struve Spec. II. Quaest. Herodd. p. 16. — Quod vero hic Dores πολυπλάνητοι dicuntur, testis est tota fere antiquitas, ubi maxime celebrantur Dorum commigrationes. De quibus tamen copiose exponere huius loci non est. Magis huc illud facit, quod Hellenes antiquissimi, quorum apud Homerum mentio, incolae sunt τῆς Ἑλλάδος, quae Thessaliae est urbs ad Achillis ditionem pertinens, haud aliter atque Phthia, quae et ipsa Thessaliae est urbs sive tractus. Tu vid. a Cr. laudatos Homer. Ili. II, 683 seq. ibiq. Heyn. IX, 363. Strab. IX. p. 431. s. p. 650 C seq. Nec alias regiones ab Herodoto, qui Phthiotidem antiquissimo tempore hanc gentem tenuisse asseveret, indicari credam. Cf. Kortüm l. l.

pag. 19. Helladis inde nomen intra Thessaliae fines apud Homerum contineri, observavit Apollodor. in Fragmm. apud Strabon. VIII. p. 370. s. p. 568 C (p. 423 ed. Apollodo. d. Heyn.). Quî vero factum sit, ut hocce nomen postea ad omnem fere Graeciam pertinuerit, non magis quaerere attinet, quam quae primae huius ipsius gentis fuerint sedes, quae origines. Multa collegit Beck. Anleit. z. Weltgesch. I. pag. 808. coll. Kruse (Hellas) I. p. 461 seqq. De Deucalione rege idem Beck. l. l. pag. 809 varias collegit veterum sententias, vix illas quidem inter se conciliandas. Ad Herodotum facit Strabonis locus IX. p. 432. s. 660 B: ἱστοιείται γὰς ὁ Δευκαλίων τῆς Φθιώτιδος ἄςξαι καὶ απλώς τῆς Φειτωλίως. Quo eodem auctore Deucalionis filius ex Pyrrha prognatus Hellen erat, qui cum patri ipse successisset in regno, dein filiis suis regnum divisisse fertur. Tu conf. Beck. l. l. et quae nuper disseruit Schoemann in diss. de Pandora p. 29 seq.

seruit Schoemann in diss. de Pandora p. 29 seq.

οἶκε γῆν τὴν Φθιῶτιν] Schaeferus pro Φθιῶτιν ediderat Φθιῆτιν, idque ipsum nunc, suadente Bredov. p. 168, a recentt. edd. receptum video, qui eodem consilio ducti mox quoque 'Ιστιαιῆτιν et 'Ιστιαιῆτιδος et Θεσαλιῆτιν (cap. 57) dederunt, libris invitis, a quibus in re tam incerta et fluctuante recedere, praesertim in nominibus propriis, ausus non sum, licet alia occurrant nomina propria, in quibus pro ῶ Iones posuisse ῆ satis constet. Phthiotis, quae etiam Phthia dicitur, ad Thessaliam pertinet, in cuius tractu meridionali ad montem Othryn inde a fontibus Sperchii extenditur usque ad Pagasaeum sinum; quamquam pro temporum ratione fines quoque variasse probabile fit. Augusto Romanis imperante ad Thessaliam haec regio itidem pertinuit, teste Pausan. X, 8. §. 2. Plura Beck. l. l. I. p. 831

"Οσσαν τε καὶ τὸν Οὔλυμπον χώρην, καλεομένην δὲ Ἱστιαιῶτιν έχ δε της Ιστιαιώτιδος ώς έξανέστη ύπο Καδμείων, οίκεε

coll. Mannert. Geograph. d. Gr. u. Röm. VII. p. 598. Forbiger Handb. d. alt. Geogr. III. p. 889. Et iure primitivam Doricae gentis sedem Phthiotidem statuit Kruse

Hellas I. p. 522.
ἐπὶ δὲ Δώρου τοῦ Ἑλληνος τὴν ὑπὸ τὴν Ὅσσαν τε καὶ τὸν Οὔ-λυμπον χώρην, καλεομένην δὲ Ἱστιαιῶτιν] De Hellene regnum inter filios (in quibus Dorum fuisse dubitari nequit) dividente conf. Apollod. I, 7, 2. 3. coll. Pausan. VII, 1. et Beck. l. l. pag. 812. Quo autem tempore et a quibusnam patria terra Dorus sit pulsus, haud compertum habemus. Histiacotis, quo ille sedes transtulisse dicitur, in septentrionali Thessaliae parte est sita ad Ossam montem atque Olympum. Nomen ipsum utrum ex illo Euboeae insulae tractu, cui idem nomen, an aliunde inditum idem nomen, an aliunde inditum fuerit, vix dixeris. Neque magis de finibus huius regionis constat. Vid. Strabon. IX. p. 437. s. 668 A. B. coll. Beck. l. l. p. 839 seq. et Mannert. l. l. VII. p. 567. Forbiger. l. l. p. 883. Euboicum huius nominis tractum Noster commemorat VIII, 23. coll. VII, 175. Thesalica segio postas demum hoc nosalica regio postea demum hoc nomen accepisse videtur, cum antea Doris esset nuncupata, teste Androne apud Strabon. X. p. 475. s. 729 A. Cr. addit Charac. apud Stephan. Byzant. s. v. Δώριον, et C. O. Mueller. (Dorr. II. p. 27 seqq.), qui Tempe quoque Thessa-lica huic regioni adnumeranda esse, ex ipsius Herodoti verbis concludi

ex ipsius Herodoti verbis concludi posse putat.

ἐκ δὲ τῆς Ἱστιαιώτιδος ὡς ἔξαπέστη ὑπὸ Καθμείων] Hac de re mihi non satis liquet; proferam tamen, quae, monente Cr., ad h. l. disputavit C. O. Mueller. in Orchomen. I. p. 233 seq. Dor. I. p. 32 seqq. De Epigonis hic cogitandum esse censet quorum opera Thebas censet, quorum opera Thebas captas fuisse novimus; unde eie-ctos Cadmeos confugisse ad Illyricos Encheleos, eoque ipso in itinere attigisse Homolen Magnesiae montem, ad quem Dores habitave-rint, qui ipsi tum sedibus moti fuerint, Ubi tamen iure mireris, quod perfuga gens in transcursu Dores firmis sedibus pepulerit. Ac tot tenebris obscurata de Epigonis fama, ut, quid certi inde ad histo-riae fidem trahi queat, haud facile diseris. Conf. Diodor Sign! IV 67

dixeris. Conf. Diodor. Sicul. IV, 67.
οίπεε έν Πίνθω, Μαπεδνόν παλεόμενον] Non in Pindum montem haud procul remotum ab Histiaeotide Dores confugisse vult Larcherus (alioqui enim Herodotum scripsisse ἐν τῷ Πίνδω), sed Pindum urbem hic intelligendam esse, quae Dryopidi terrae, in quam post se-cesserint Dores, proxima, ad tetra-polin Doricam pertinuerit. Sed, ut illud taceam, multo magis consentaneum esse pro illius aevi indole, in montibus confugium quaesivisse Dores, ex articuli omissione tale quid effici posse nego. — Μακε-δνον vulgo ad Macedonicam gentem referunt, quae inde et ipsa Doribus accensenda sit propter Macednum s. Macedonem, qui Deucalio-nis nepos fuisse perhibetur. Plura Beck. l. l. I. pag. 826. Cr. conferri inbet Sturz. de dialect. Macedon. p. 11 seq. not. et Weiske de Hyperbol. errorr. in hist. Philipp. pag. 19. not. 40. Ac nuper quidem C. O. Mueller. (Dorr. I. p. 2 seqq. 33 seqq. et: Ueber die Makedon. pag. 37 seqq. inprimis pag. 42.) Macedones Doricae stirpis esse negavit, cum ad Illyriam illi pertineant. Namque patrem hi-storiae non veram de his sententiam edidisse vult, sed Macedonum narrationem, quorum sane multum interfuerit Graecis gentibus adnu-merari. Quae quatenus cum Herodoti verbis conciliari queant, equi-dem non exputem. Ac iure inde Muellero adversatus est, qui nuper Accuratius in Macedonum res ante Philippum regem inquisivit, Abel: Macedonien vor König Philipp. Lips. 1847, ubi vide potissimum

τὸ δὲ πολυπλάνητον κάρτα. ἐπὶ μὲν γὰρ Δευκαλίωνος βασιλέος οἴκεε γῆν τὴν Φθιῶτιν, ἐπὶ δὲ Δώρου τοῦ Ελληνος τὴν ὑπὸ τὴν

fuerint, vereor ut assentiri possim. Caeterum cf. etiam Raoul Rochette de hac re exponentem l. l. I. p. 140 seqq. et Riedel loco cap. 57. laudando p. 592 seqq. 595. Cr. laudat Niebuhr. in Histor. Rom. I. p. 35. 67 seq. Sturz. de dialect. Alexandr. pag. 9 not. (de Pelasgorum originibus), et Platner. Beiträge z. Kenntniss des Attisch. Rechts pag. 12 not., qui duplicem Pelasgorum in Atticam distingui vult migrationem; priorem, quaeh. l. et II, 51. VIII, 44. commemoretur, posteriorem, de qua VI, 137, tempore migrationum Aeolensium, ut Strabo testetur IX. p. 401. s. p. 391 ed. Tzsch. Ab his Pelasgis serius advectis moenia, quae vulgo Pelasgica dicuntur, esse constructa (coll. Meurs. Cecrop. 5. Atticc. Lectt. 6, I), idem statuit Platner.

τὸ δὲ πολυπλάνητον κάςτα] Rescripsi πολυπλάνητον e Florent. sive Schellershemiano cum recentt. edd. iubente quoque Bredov. pag. 36, qui alteram formam, quam Aldina exhibet, πουλυπλάνητον, hic ferri posse negat. Cf. etiam III, 38. — Mox scripsi βασιλέος (pro βασιλήος) cum recentt. edd. Vid. ΊΠ, 38. Struve Spec. II. Quaest. Herodd. p. 16. — Quod vero hic Dores πολυπλάνητοι dicuntur, testis est tota fere antiquitas, ubi maxime celebrantur Dorum commigrationes. De quibus tamen copiose exponere huius loci non est. Magis huc il-lud facit, quod Hellenes antiquissimi, quorum apud Homerum mentio, incolae sunt της Ελλάδος, quae Thessaliae est urbs ad Achillis di-Thessaliae est urbs ad Achillis ditionem pertinens, haud aliter atque Phthia, quae et ipsa Thessaliae est urbs sive tractus. Tu vid. a Cr. laudatos Homer. Ili. II, 683 seq. ibiq. Heyn. IX, 363. Strab. IX. p. 431. s. p. 659 C seq. Nec alias regiones ab Herodoto, qui Phthiotidem antiquissimo tempore hanc gentem tenuisse asseveret, indicari credam. Cf. Kortüm l. l.

pag. 19. Helladis inde nomen intra Thessaliae fines apud Homerum contineri, observavit Apollodor. in Fragmm. apud Strabon. VIII. p. 370. s. p. 568 C (p. 423 ed. Apollod. Heyn.). Quî vero factum sit, ut hocce nomen postea ad omnem fere Graeciam pertinuerit, non magis quaerere attinet, quam quae primae huius ipsius gentis fuerint sedes, quae origines. Multa collegit Beck. Anleit. z. Weltgesch. I. pag. 808. coll. Kruse (Hellas) I. p. 461 seqq. De Deucalione rege idem Beck. l. l. pag. 809 varias collegit veterum sententias, vix illas quidem inter se conciliandas. Ad Herodotum facit Strabonis locus IX. p. 432. s. 660 B: ἱστοιείται γας ὁ Δευκαλίων τῆς Φθιωτιδος ἄςξαι καὶ ἀπλῶς τῆς Θετταλίας. Quo eodem auctore Deucalionis filius ex Pyrrha prognatus Hellen erat, qui cum patri ipse successisset in regno, dein filiis suis regnum divisisse fertur. Tu conf. Beck. l. l. et quae nuper disseruit Schoemann in diss. de Pandora p. 29 seq.

οίκεε γῆν τὴν Φθιῶτιν] Schaeferus pro Φθιῶτιν ediderat Φθιῆτιν, idque ipsum nunc, suadente Bredov. p. 168, a recentt. edd. receptum video, qui eodem consilio ducti mox quoque 'Ιστιαιῆτιν et 'Ιστιαιῆτιδος et Θεσσαλιῆτιν (cap. 57) dederunt, libris invitis, a quibus in re tam incerta et fluctuante recedere, praesertim in nominibus propriis, ausus non sum, licet alia occurrant nomina propria, in quibus pro Φ Iones posuisse ῆ satis constet. Phthiotis, quae etiam Phthia dicitur, ad Thessaliam pertinet, in cuius tractu meridionali ad montem Othryn inde a fontibus Sperchii extenditur usque ad Pagasaeum sinum; quamquam pro temporum ratione fines quoque variasse probabile fit. Augusto Romanis imperante ad Thessaliam haec regio itidem pertinuit, teste Pausan. X, 8, §. 2. Plura Beck. l. l. I. p. 831

"Οσσαν τε καὶ τὸν Οὕλυμπον χώρην, καλεομένην δὲ Ίστιαιῶτιν : ἐκ δὲ τῆς Ἱστιαιώτιδος ὡς ἐξανέστη ὑπὸ Καδμείων, οἰκεε

coll. Mannert. Geograph. d. Gr. u. Röm. VII. p. 598. Forbiger Handb. d. alt. Geogr. III. p. 889. Et iure primitivam Doricae gentis sedem Phthiotidem statuit Kruse Halles I. p. 522

Hellas I. p. 522.

ἐπὶ δὲ Δώρου τοῦ Ἑλληνος τὴν ὑπὸ τὴν Όσσαν τε καὶ τὸν Οὐλυμπον χώρην, καλεομένην δὲ Ἰστιαιῶτιν] De Hellene regnum inter
filios (in quibus Dorum fuisse dubitari nequit) dividente conf. Apollod. I, 7, 2. 3. coll. Pausan. VII,
1. et Beck. l. l. pag. 812. Quo
autem tempore et a quibusnam
patria terra Dorus sit pulsus, haud
compertum habemus. Histiaeotis,
quo ille sedes transtulisse dicitur,
in septentrionali Thessaliae parte
est sita ad Ossam montem atque
olympum. Nomen ipsum utrum ex
illo Euboeae insulae tractu, cui
idem nomen, an aliunde inditum
fuerit, vix dixeris. Neque magis
de finibus huius regionis constat.
vid. Strabon. IX. p. 437. s. 668
A. B. coll. Beck. l. l. p. 839 seq.
et Mannert. l. l. VII. p. 567. Forbiger. l. l. p. 883. Euboicum huius
nominis tractum Noster commemorat VIII, 23. coll. VII, 175. Thessalica regio postea demum hoc nomen accepisse videtur, cum antea
Doris esset nuncupata, teste Androne apud Strabon. X. p. 475. s.
729 A. Cr. addit Charac. apud
Stephan. Byzant. s. v. Δώριον, et
C. O. Mueller. (Dorr. II. p. 27
seqq.), qui Tempe quoque Thessalica huic regioni adnumeranda esse,
ex ipsius Herodoti verbis concludi

ex ipsus Herodoti verbis concludi posse putat.

ἐκ δὲ τῆς [Ιστιαιώνιδος ὡς ἐξανέστη ὑπὸ Καδμείων] Hac de re mihi non satis liquet; proferam tamen, quae, monente Cr., ad h. l. disputavit C. O. Mueller. in Orchomen. I. p. 233 seq. Dor. I. p. 32 seqq. De Epigonis hic cogitandum esse censet, quorum opera Thebas captas fuisse novimus; unde eiectos Cadmeos confugisse ad Illyricos Encheleos, eoque ipso in iti-

nere attigisse Homolen Magnesiae montem, ad quem Dores habitave-rint, qui ipsi tum sedibus moti fuerint, Ubi tamen iure mireris, quod perfuga gens in transcursu Dores firmis sedibus pepulerit. Ac Tores firms sections pepulert. Ac tot tenebris obscurata de Epigonis fama, ut, quid certi inde ad historiae fidem trahi queat, haud facile dixeris. Conf. Diodor. Sicul. IV, 67. οἶκεε ἐν Πίνθω, Μακεδνὸν κα-λεόμενον] Non in Pindum montem haud procul remotum ab Histiaeotide Dores confugisse vult Larcherus (alioqui enim Herodotum scri-psisse ἐν τῷ Πίνδῷ), sed Pindum urbem hic intelligendam esse, quae Dryopidi terrae, in quam post se-cesserint Dores, proxima, ad tetra-polin Doricam pertinuerit. Sed, ut illud taceam, multo magis consentaneum esse pro illius aevi indole, in montibus confugium quaesivisse Dores, ex articuli omissione tale quid effici posse nego. — Μακεσυνον vulgo ad Macedonicam gentem referunt, quae inde et ipsa Dori-bus accensenda sit propter Macednum s. Macedonem, qui Deucalionis nepos fuisse perhibetur. Plura Beck. l. l. I. pag. 826. Cr. conferri iubet Sturz. de dialect. Macedon. p. 11 seq. not. et Weiske cedon. p. 11 seq. not. et Weiske de Hyperbol. errorr. in hist. Phi-lipp. pag. 19. not. 40. Ac nuper quidem C. O. Mueller. (Dorr. I. p. 2 seqq. 33 seqq. et: Ueber die Makedon. pag. 37 seqq. inprimis pag. 42.) Macedones Doricae stirpis esse negavit, cum ad Illyriam illi pertineant. Namque patrem hi-storiae non veram de his sententiam edidisse vult, sed Macedonum narrationem, quorum sane multum interfuerit Graecis gentibus adnumerari. Quae quatenus cum Herodoti verbis conciliari queant, equi-dem non exputem. Ac iure inde Muellero adversatus est, qui nuper accuratius in Macedonum res ante Philippum regem inquisivit, Abel: Macedonien vor König Philipp. Lips. 1847, ubi vide potissimum Abel:

ἐν Πίνδφ, Μακεδυὸν καλεόμενον. ἐνθεῦτεν δὲ αὖτις ἐς τὴν Δουοπίδα μετέβη, καὶ ἐκ τῆς Δουοπίδος οῦτως ἐς Πελοπόννησον ἐλθὸν, Δωρικὸν ἐκλήθη.

pag. 98 seq. Neque enim dubitari posse ostendit, quin Macedones, i. e. et reges, et certa quaedam populi portio ipsa, ad Dores pertinuerint. Neque aliter visum est C. H. Lachmanno: Die Spartan. Staatsverfassung etc. pag. 96., qui inde a pag. 89 in Herodoti narrationem de migrationibus Doricae gentis inquisivit. Add. Plass: Vor- und Urgesch. d. Hell. pag. 33.

quisivit. Add. Plass: Vor- und Ur-gesch. d. Hell. pag. 33. ένθεντεν δὲ αντις ἐς τὴν Δρυοπίδα μετέβη] Dores, ubi frustrata expeditione, quam in Peloponnesum Hyllo duce susceperant, regressi erant, terram suam tradunt ab Hestiacis Eubocensibus sive a Perrhaebis occupatam invenisse; quare hinc profectos ad Dryopidem, quae ab Oeta meridiem versus sita erat, se convertisse sedesque novas condidisse adeoque ipsi regioni Dori-dis nomen imposuisse. Plura de his dis nomen imposuisse. Plura de his Beck. Anleit. z. Weltgesch. I. p. 826. De ipsa hac terra, quae prius Dryopis, postea Doris est vocata, primarius Nostri legitur locus VIII, 31. coll. 43. Atque etiam C. O. Mueller. (Dorr. I. p. 35—41) multa disputet cuibne appropriate estimation. disputat, quibus commonstrare studeat, Dores sensim sensimque ex Histiaeotide Oetam versus migrasse, in cuius extremis convallibus primum sedes ceperint, dein magis maritimam oram versus progressi vel supra Dryopidem; ita ut omnis gens sensim ad eas regiones pervenerit, quarum partes singulas vel antea tenuerint. Utut statuis, hoc certum videtur, Dryopidem terram Dores aliquamdiu tenuisse et ex ea in Peloponnesum irruisse. Beck. l. l. pag. 828. — Pro οὖτως Bredov. p. 112 mavult οὖτω. Cf. I, 5.

CAP. LVII.
ούπ έχω — εἶπαι] Plurimi li-

bri scripti εἰπεῖν. Vid. nott. ad I, 49. et II, 89 coll. Creuzeri Commentt. Herodd. pag. 81. — De dativo, qui verbo τεκμαίρεσθαι adiicitur, conf. nott. ad II, 2.

citur, conf. nott. ad II, 2.
τοίσι νῦν ἔτι ἐοῦσι Πελασγῶν,
τῶν ὑπὲς Τυςσηνῶν Κοηστῶνα
πόλιν οἰκεόντων κ. τ. λ.] Valde
disceptatur inter viros doctos de Tyrrhenis atque Crestone, ac nuper quoque, alios ut taceam, de omni huius loci argumento disputavit H. Riedel in: Archiv. f. Philolog. u. Paedagog. (Jahrbb. f. Phil. u. Paedag. Suppl.) IV. p. 587 seqq. Nam Dionysii Halicarnass. (Antiqq. Romm. I, 26. p. 69 Reisk.) testimonio permoti, Tyrrhenos in Etruria urbemque Cortonam hic intelligi quidam statuunt. Vid. inprimis Niebuhr. in Hist. Rom. I. pag. 70 ed. pr. (p. 37 ed. sec.). Qui, si in Herodoto ita legeretur, ed. quemadmodum apud Dionysium ex-stat, a nemine dubitari posse existimat, quin uterque rerum scri-ptor, et Herodotus et Hellanicus (quo teste utitur Dionysius), de una eademque urbe dizerint. Quae alia addit, tum convicia in libros Herodoti manu scriptos prave corruptos, tum argumenta subtiliter excogitata, quibus Crestonem Herodoteam eandem atque Cortonam Dionysii, Etruriae urbem, esse comprobet, ea talia sunt, ut vix ei, qui sine praeoccupato iudicio ad hunc locum accesserit, placere possint. Nec sane placuerunt Muellero, Riedelio (l. l. p. 500 seq.), Lepsio (Ueber die Tyrrhen. Pelasger in Etrur. p. 18), Gell. (Topography of Rome and its vicinity II. p. 150.), Middendorfio l. supra l. pag. 20 seqq., aliis. Ac mirum videri queat, quî factum, ut hoc loco, ubi de Graeciae gentibus Noster disseοίκεόντων, οι ομουφοί κοτε ήσαν τοισι νῦν Δωριεῦσι καλεομένοισι, οίκεον δὲ τηνικαῦτα γῆν τὴν νῦν Θεσσαλιῶτιν καλεομένην, καὶ τῶν Πλακίην τε καὶ Σκυλάκην Πελασγῶν οίκισάν-

subito Etruscorum iniiciatur mentio. Itaque alii aliam interpretandi viam ingressi sunt duce Wesselingio. Namque ex Thucydide IV, 109. novimus, Thraciae oram maritimam insedisse Pelasgos sive Tyrrhenos, qui olim Lemnum et Athenas tenuerant, eademque in regione fuisse gentem Cresionicam, cuius ipsius Noster meminit VII, 124. VIII, 116. Ac referri huc quoque poterit Stephani Byzantini locus: Κοήστων, πόλις Θράκης · έοικε δὲ είναι ἡ Κρηστών παρ ΄ Ήροδότω; deinceps affertur Lycophronis versus in Cassandr. 937 et prae-ter Pindarum Rhianumque Hecataeus, qui Κοηστώνας in Europa commemoraverat, haud aliam gentem atque Herodoteam intelligens, ut recte vidit Klausen ad Hecat. Fragm. p. 78. 79. Nunc loco no-men *Christania*, ad Echidori fontes men Christania, an Lennori ionessintra Strymonem et Axium, septentrionem versus ab ea urbe, cui hodie nomen Salonichi. Cf. Forbiger l. l. III. p. 1068. Cousinery (Voyage en Macédoine I. p. 143. 145.) Crestonis locum ac reliquias quas-dam se invenisse putat in colle prope vicum Lahana, qui inter re-centioris aetatis urbes Salonichi et Serres fere medius situs est. Sed nil nisi magnam lapidum molem superesse idem asserit. Illic igitur Herodoti Crestonem collocandam esse bene vidit Wesselingius. A quo ita discedit C. O. Mueller. (Etruscc. I. p. 91—98. coll. 345), ut duplicem gentem ac regionem Crestonicam distingui velit, alteram eam, de qua modo diximus, alteram in Chalcidice paeninsula sitam Crestonem, quae supra Tyrrhenos in Atho monte habitantes fuerit sita et hoc loco Herodoti sit intelligends. Utram sequaris sententiam, de Etruria minime hic cogitandum, indeque nulla opus emendatione in ipsis Herodoti verbis, ut idem C. O. Mueller. iam antea monuerat in Orchomen. p. 444. Tu add. praeter eos, quos supra iam indicavimus, Dahlmann. Herodot. p. 50. not. 60. Kruse. Hellas I. p. 435. coll. 464. et quae Cr. laudat: Schlegel. in Annall. Heidelbergg. 1816. nr. 53. p. 855 seqq. Raoul Rochette Histoire de l'Etabliss. d. colon. Grecq. I. p. 431 seqq. Schol. Aristid. pag. 33 ed. Frommel., ubi hace exstant: λῆσταί τινες ῆσαν οι Πελασγοί οιλοῦντες περί τὰ μέρη τῆς Τυξόηνίας, ὡς Ἡρόδοτος ἐν τῶ ἀ, οι ἐλθόντες κατώκησαν ἐν Θετταλία: ἐκδιδαχθέντες δλθήνας κ. τ. λ. Quae cum ita sint, nolim in Herodoti verbis tollere vocem ὑπὲρ (ante Τυρσηνῶν), ut proponit Riedel. p. 594; nec magis placet, quod Fritzschio (Quaest. Aristoph. I. p. 21. Euphrosyn. I, 1. p. 25) scribendum videbatur: τοὲσι νῦν ἔτι ἐρῶσι Πελασγῶν Τυρσηνῶν τῶν ὑπὲρ Κρηστῶνα

πόλιν οἰπεόντων.
οῖ ὄμουφοί κοτε ἡσαν κ. τ. λ.]
Herodoti hace est sententia: Pelasgos istos, qui nunc in Thracia habitant (e quibus argumentum de lingua ducit Noster), olim in Thessalia fuisse iisque in locis, quae nunc ad Thessaliotidem terram quae vocatur pertinent, proxima illi terrae, quae nunc Doris appellatur.

παὶ τῶν Πλακίην τε καὶ Σκυλάκην Πελασγῶν οἰκισάντων κ. τ. λ.]. Ad verborum structuram hene ex antecedentibus iam Wesseling. huc revocaverat articulum τῶν; unde hace enascitur loci seutentia: "et si porro coniecturam facere licet ex iis Pelasgis, qui Placiam et Scylacen in Peloponneso condiderunt, quique cum Atheniensibus una habitaverant, si denique ex iis coniecturam ducere licet, quotquot aliae urbes (olim) Pelasgicae (post) nomina immutarunt etc." Nulla igitur hic opus emendatione. Etenim vulgo legebatur καὶ τὴν Πλατων ἐν Ἑλλησπόντω, οι σύνοικοι ἐγένοντο ᾿Αθηναίοισι, καὶ ὅσα ἄλλα Πελασγικὰ ἐόντα πολίσματα τὸ οῦνομα μετέβαλε· εἰ τούτοισι τεκμαιρόμενον δεὶ λέγειν, ἦσαν οι Πελασγοι βάρβα-ρον γλῶσσαν ἰέντες. εἰ τοίνυν ἦν καὶ πᾶν τοιοῦτο τὸ Πελασγικὸν, τὸ ᾿Αττικὸν ἔθνος, ἐὸν Πελασγικὸν, ᾶμα τῇ μεταβολῇ τῇ ἐς Ἕλληνας καὶ τὴν γλῶσσαν μετέμαθε. καὶ γὰρ δὴ οῦτε οί

n/ην τε καὶ Σκυλάκην Πελασγῶν οἰκισάντων, cuius loco iam Borhek. et Schaefer. reposuerant, invitis certe libris, καὶ τῶν τὴν Πλακίην κ. τ. λ. Nos cum recent. edd. pro τὴν rescripsimus τῶν, quod ipsa loci ratio poscere sibi videbatur, ac retinuimus οἰκισάντων pro olim vulgata οἰκησάντων, probante quoque Bredov. p. 73. Herodoto caeterum suffragatur Pomponius Mela I, 19, ubi Placiam et Scylacen parvas Pelasgorum colonias appellat, quibus a tergo imminet mons Olympius [Mysius]. Add. Plin. H. N. V, 32. 39. Sita est urbs Placia in Mysia, orientem versus a Cyzico, occidentem versus a Scylace, quod oppidum fuit proximum. Vid. Siebelis. ad Pausan. V, 13. §. 4. Marquardt: de Cyzico p. 27 seq. Forbiger l. l. II. p. 127. Nec inanis est viri docti suspicio, Herodotum ipsum haec loca adiisse; tu cf. Heyse. Quaestt. Herodd. I. pag. 90. Qui idem, quod Herodotus haec oppida in Hellesponto, nec in Propontide (ut accuratius tradit Mela), sita dicit, id non ex scriptoris imperitia factum csse monet, sed dicendi ex usu, quo saepe Hellesponti nomine etiam Propontis una cum freto illo intelligatur. His adde, quae nuper de Crestone, Placia et Scylace disseruit, haec urbium nomina ex Albanensium, qui nunc dicuntur, sermone repetens J. G. von Hahn Albanens. Studien p. 247 seq.

οῖ σύνοικοι ἐγένοντο ᾿Αθηναίοισι] Voce σύνοικοι Herodotum hic
monet Riedel. p. 503. uti propria
significatione de iis, qui diversae
gentis cum sint, cadem in regione
simul habitent; cf. Herod. II, 51.
VII, 73. Cum hoc loco conf. Herodot. VI, 137. et Thucydid. IV,

109. Ac Larcherus, qui antiquissimo aevo Atticam Pelasgos tenuisse negat, hoc refert ad posteriorem quandam Tyrrhenorum s. Pelasgorum coloniam, qui cum nonihil temporis in Attica remanserint, eiecti inde Lemnum confugerint, unde in Propontide Placiam et Scylacen condiderint. Nec alio fere spectat Platneri sententia, quam ad I, 56. indicavimus, atque Riedelii l. l. pag. 503. Cr. addit: C. O. Mueller. Orchomen. p. 439 seq. coll. 307 seq. Hic enim antiquo aevo Pelasgos docet Atticam insedisse nec postea demum immigrasse. — In seqq. ad ησαν — léντες Cr. confert Fischer. ad Weller. III, b. pag. 4 seq. et nott. ad Plotin. de pulcritud. pag. 210. Qui barbaram h. l. linguam emittere dicuntur Pelasgi, infra et ipsi designantur έθνος βάρβαρον (cap. 58), i. e. populus peregrinus s. extraneus, i. e. alius atque Graecae stirpis, cui nihil quidquam, quod ad origines attinct, cum ipsis Graecis commune est. Tu vide de hac voce C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth. §. 6. not. 1. ed. quart.

§. 6. not. 1. ed. quart.

εἰ τοίνυν ἡν καὶ πᾶν τοιοῦτο]
Conf. IV, 195: εἴη δ' ἄν πᾶν
κ. τ. λ.

καὶ γὰο δὴ οὕτε οἱ Κοηστωνιῆται κ. τ. λ.] Apud Dionysium Halicarnass. Antiqq. Romm. I, 29.
pag. 77. Reisk. haec citantem legitur Κοοτωνιᾶται, quod tamen in
Herodoti textu reponere nolim. —
Quam Bouherius (Diss. Herod. cap.
X) olim vulgarat inscriptionem, ad
Placiam pertinentem, cum Placianae matris fiat mentio, ea ad Cyzicum pertinet, non valde remotum a Placia sacrisque Cybeles,
quae ipsa est mater Placiana, insigne. "Hinc apud Pausaniam V,

Κρηστωνιήται οὐδαμοζσι τῶν νῦν σφεας περιοικεόντων εἰσὶ το ὑρόγλωσσοι, οὕτε οἱ Πλακιηνοὶ, σφίσι δὲ ὁμόγλωσσοι δηλοῦσί τε, ὅτι, τὸν ἡνείκαντο γλώσσης χαρακτῆρα μεταβαίνοντες ἐς ταῦτα τὰ χωρία, τοῦτον ἔχουσι ἐν φυλακῆ. Τὸ δὲ Ἑλ-58 ληνικὸν γλώσση μὲν, ἐπεί τε ἐγένετο, αἰεί κοτε τῆ αὐτῆ διαχοᾶται, ὡς ἐμοὶ καταφαίνεται εἶναι. ἀποσχισθὲν μέντοι ἀπὸ τοῦ Πελασγικοῦ, ἐὸν ἀσθενὲς, ἀπὸ σμικροῦ τεο τὴν ἀρχὴν ὁρμεώμενον, αὕξηται ἐς πλῆθος τῶν ἐθνέων πολλῶν, μάλιστα προσκεχωρηκότων αὐτῷ καὶ ἄλλων ἐθνέων βαρβάρων συχνῶν. πρὸς δὴ ὧν ἐμοί τε δοκέει οὐδὲ τὸ Πελασγικὸν ἔθνος, ἐὸν βάρβαρον, οὐδαμὰ μεγάλως αὐξηθῆναι.

13, 4. Siebelis. in Amalthea II. p. 265. restitutum vult τῆς Πλακιητῆς (pro Πλαστήτης) μητρὸς τὸ 
ίερον in monte Sipylo." \*Cr. —
Paulo ante cum Gaisf. dedimus, 
probante Bredov. p. 104. τοιοῦτο 
pro τοιοῦτον, itemque ἡνείκαντο 
pro ἐνείκαντο et εἰνείκαντο. Vid. 
Bredov. p. 290. 
σφίσι δὲ ὁμόγλωσσοι] Exstat ad

σφίσι δὲ ὁμόγλωσσοι] Exstat ad h. l. scita Augusti Matthiae annotatio de discrimine inter σφίσι et εφὶ apud Herodotum; σφὶ plerumque tertiae personae pronomen cesse docet pro αὐτοῖς (iis, illis), σφίσι reciprocum esse sihi, sibi ipsis, ξωντοίσι. Add. Bredov. p. 282., qui cum his consentire non dubitat.— Ad locutionem ἐν φνλακή ἔχειν (servare, retinere), Nostro frequentem, conf. I, 160. V, 77. VII, 207. VIII, 23. 40.

# CAP. LVIII.

αίεί κοτε τῆ αὐτῆ διαχοᾶται] Quod ex Aldina propagatum est διαχοέεται, retinendum haud censui, invitis melioribus codd., quibus hic obsequendum quoque statuit Bredov. p. 381. Itaque reposui διαχοᾶται. Sed ὁρμεωμενον mutare in ὁρμεόμενον, nt suadet idem Bredov. p. 387, nolui; cf. I, 36, 48.

dov. p. 387, nolui; cf. I, 36. 46. αῦξηται ἐς πλῆθος τῶν ἐθνέων πολλῶν] Verba τῶν ἐθνέων πολλῶν bene sic interpretatur Matthiae: ,,populorum, e quibus constare Hellenes notum est, quique multi sunt."

Si vero e sequentibus (ἐθνέων συχνων) huc translata illa suspicatur. minus me habebit assentientem. Neque in hisce verbis: αλλων έθνέων βαρβάρων συχνών voculam έθνέων exstinctam velim, cum iterata voce equidem nihil offendar. Sed con-iunctum hoc est cum loci interpunctione, quae olim alia fuit atque nunc est; comma enim post πληδος erat insertum itemque post αὐτῶ; quae distinctio ipsi Schweighaeusero haud displicet, ut talis sit Nostri loci sententia: "Helleni-cam gentem, quamdiu a Pelasgis discreta fuerit, infirmam fuisse, post vero, quum maior Pelasgicorum populorum pars multique alii populi barbari cum illa coaluissent, in magnitudinem crevisse." si sequamur rationem, voces τῶν ἐθνέων πολλῶν de Pelasgis accipiendae erunt; quod ipsum quo iure fieri possit, equidem ignoro. Itaque nunc vulgatam loci interpunctionem et lectionem immuta-tam reliqui. — Ad αυξηται Cr. confert Fischer. ad Weller. III, a. pag. 42. Tu vid. Bredov. p. 310, qui augmentum in hoc verbo apud

Herodotum semper negligi monet.
πρὸς δὴ ὧν έμοι τε δοκέει οὐδὲ
τὸ κ. τ. λ.] Aldina et unus liber
scriptus: ὡς δὴ ὧν; reliqui codices πρὸς δὴ ὧν. Schweighaeusero,
ut antea Reiskio, Aldinae placuit
lectio, quam ut explicatu difficiliorem librariis molestam fuisse censet, quamvis scriptoris usus eam

59 Τούτων δη ών των έθνέων το μεν 'Αττικον κατεχόμενόν τε και διεσκασμένον έπυνθάνετο ο Κροισος υπο Πεισιστράτου τοῦ Ίπποκράτεος, τοῦτον τον χρόνον τυραννεύοντος 'Αθη-

satis tueatur. Erit enim illud dicendi genus, ubi ad infinitivum suppleatur id verbum, quod in minori enuntiatione inveniatur, ut h. l. ad αὐξηθηναι verbum δοκέει. Conf. I, 65. 191. II, 8. IV, 5. 76 etc. Hermann. ad Viger. pag. 742. Matth. Gr. Gr. §. 539, 2. pag. 1059; quibus iure usus est Stallbaum. ad Platon. Phileb. p. 46. 47, a Cr. laudatus, qui idem consuli vult Schaefer. ad Sophocl. Trachin. 1240. Mihi tamen secus videtur. Facio cum Matthiae, qui codicum lectionem plurium bene tuetur. "Mihi ώς, ait, non adeo difficile videtur ei, qui vel pauca Herodoti legerit, πρὸς ita difficile, ut ipse commode me illud explicare posse diffidam. Quo minus hoc a librario proficisci potuisse credo. Dicere voluit πρὸς δη ανοτόδὲ τὸ Πελασγικὸν ἔθνος οὐδαμὰ μεγάλως ηὖξηθη. Praeterquam quod multae barbarae gentes cum Hellenibus coaluerunt, Pelasgica gens, una e barbaris, per se etiam sinc illa causa, non multum aucta est." Iam, codem viro docto monente, haec est Herodoti sententia: accedit—et sic mihi videtur—quod Pelasgica gens etc. Censori in Ephemerr. Ienenss. 1817. nr. 165. pag. 381. scribere placet ως eodem sensu quo ασαντως, cum sic demum et οὐδὲ et δη ων intelligi possit.— Pro ἐμοί τε Schaeferus e Reiskii coniectura scripsorat ἔμοιγε, idque ipsum nunc receperunt Dindorf et Dietsch, quo vix opus, si locum eo modo, quo voluit Matthiae, explicaveris. Idem vir doctus in Gr. Gr. §. 626. p. 1279° bene tuetur particulam τε, cui facile cogitando addi possit καὶ ἄλλος. — οὐδαμὰ scripsi e tribus libris, ut I, 56.

## CAP. LIX.

τὸ μὲν 'Λττικὸν κατεχόμενόν τε καὶ διεσπασμένον] Optime Wesselingius: "Namque et Pisistrati dominatione continebantur premebanturque Athenienses, et divulsi in partes erant, Alcmaeonidis et quotquot erant eiusdem factionis domo profugis; vid. I, 64. V, 62." Unde

profugis; vid. 1, 64. V, 62." Unde nihil mutandum esse patet.
τοῦτον τὸν χρόνον τυραννεύοντος Ἀδηναίων] Vix dubium, quin hoc, ut dudum voluerunt Volneius ac Schultzius (Appar. ad annall. p. 20. 39 seq.), intelligendum sic de prima Pisistrati dominatione, quam minus recte vulgo ponunt quam minus recte vulgo ponunt ann. 561 a. Chr. n., cum, monente Schultzio p. 40., anno Olymp. LV. 1. sive 560 a. Chr. n. primum Pi. sistratus tyrannidem acquisiverit. Atque in hoc anno nunc fere con-veniunt viri docti, Clinton. (Fast. Hellen. ed. Krueger. p. 4. 218 seq.), Voemel. (in commentatione iam supra ad cap. 30. laudata p. 13.), Westermann. (ad Plutarchi Solon. p. 90.), Fischer. (Zeittafeln p. 134ff.), alii. Qui iidem fere ctiam consentiunt in morte Pisistrati ad annum Olymp. LXIII, 2. s. 527 a. Chr. n. referenda, si quidem teste Aristotele Polit. V, 12. (V, 9, 23 ed. Schneid.) Pisistratus anno tricesimo tertio dominationis obiit. In reliquis, quae ad Pisistrati tempora definienda spectant, non idem consensus reperitur: id quod apparet e tabulis chronologicis, quae apud Clintonem l. l. p. 219. 220. et Fischer. p. 136. exhibentur. Nam-que Pisistratus non longe post ty-rannidem occupatam, ut testatur Herodotus I, 60, expulsus atque sex annos in exsilio commoratus rediit Athenas anno 555, si Schultzio p. 7. atque Grauerto de Aesop. p. 47. credamus, anno 554, si Larcherum (Tab. chronolog. cap. 20. p. 542 seq.) sequamur, aut denique anno 553, si Voemelio 1. 1. p. 22. fidem habeamus. Quo eodem viro docto p. 28. iterum in exsilium cessit Athenis eiectus post bienναίων. Ίπποκράτεὶ γὰρ ἐόντι ἰδιώτη καὶ θεωρέυντι τὰ Ὀλύμπια τέρας ἐγένετο μέγα. θύσαντος γὰρ αὐτοῦ τὰ ἰρὰ, οἱ λέβητες ἐπεστεώτες, καὶ κρεῶν τε ἐόντες ἔμπλεοι καὶ ῦδατος,
ἄνευ πυρὸς ἔζεσαν καὶ ὑπερέβαλον. Χίλων δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος παρατυχών καὶ θεησάμενος τὸ τέρας συνεβούλευε Ἱπποκράτει, πρῶτα μὲν γυναίκα τεκνοποιὸν μὴ ἄγεσθαι ἐς τὰ οἰπία εἰ δὲ τυγχάνει ἔχων, δεύτερα τὴν γυναίκα ἐκπέμπειν καὶ εἰ τἰς οἱ τυγχάνει ἐών καὶς, τοῦτον ἀπείπασθαι οὐκ ὧν,

nium fere secundae dominationis, exeunte anno 552 s. Olymp. LVII, 1.: unde post decem annos exsilii tertium apud Athenienses regnavit (ut ait Eusebius Chron. interpr. Armen. ad Olymp. LIX %) anno LIX, 4. s. 541 a. Chr. n. Vid. Voemel. p. 29. Grauert. l. l. posuit annum 543 s. Ol. LIX, 2. Unum nunc ab his recessisse video Plass (Die Tyrrannis I. p. 190.), qui Pisistratum ad tyrannidem evectum pon't primum anno 561 a. Chr. n., deinde eiectum anno 560 ac reversum 555, iterum pulsum 549 atque redeuntem 538, mortuum 528. Mihi tamen quae Voemelius posuit, magis ad verum accedere videntur, neque inde Herodotum, nt minus accuratum adeoque negligentem in temporum notatione reprehenderim, quod fecit Grote history of Greece III. p. 205. De ipiso Pisistrato vid. J. Meursii Pisistratus Lugdun. Bat. 1623. 4. P. G. F. Junius de Pisistratidarum tyrannide, ibid. 1830, 8. Plass: die Tyrannis I. p. 187 seqq. Grote history of Greece IV. p. 137 seqq. Grote history of Greece IV. p. 137 seqq. Grote history of Greece IV. p. 137 seqq. Kortüm Griech. Gesch. I. p. 185 ff.

Actum Griech. Gesch. I. p. 185 ft.

\*\*Xλων δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος] ,,Teneatur hic locus ad explicandam
doctrinam septem sapientum. Exercet enim Chilon h. l. ἐερομαντείαν." Cr. Scripsimus Χλων cum
recentt. pro Χείλων, et in seqq.
retinuimus συνεβούλενε, ubi Gronovio arridet Medicei libri lectio
συνεβούλεε. Mox reliqui δεησάμενος, cuius loco recentt. edd. δηησάμενος. Vid. nott. ad I, 8. De
Chilone, celeberrimo sapiente, quem
Olymp. XLVI, 1. sive 506. a. Chr.
n. floruisse ponunt (Fischer Zeit-

tafeln p. 112.), cf. Diogen. Lacrt. III, 68 seqq. ct quae afferuntur in Fabricii Bibl. Graec. II. p. 653 seq. ed. Haffes. Add. Urlichs. Rhein. Mus. N. F. VI. p. 227 seq.

πρώτα μὶν γυναίκα τεκνοποιον μὴ ἀγεσθαι ἐς τὰ οἰκία]
τεκνοποιος hic de muliere infantes
pariente dictum, ut aliis locis eodem sensu παιδοποιός; vid. V, 40
aliosque poetarum locos a Wesselingio laudafos. Unde nemo mirabitur, apud Plutarchum inveniri
παίδας ποιείν cum de viro tum de
miliere, ut notavimus ad Plut.
Pyrrh. pag. 233. Locutionem de
viro, qui mulierem ducit in matrimonium, usitatam ἀγεσθαι ἐς τὰ
οἰκία (sc. in suam ipsius domum), 'explicuimus ad Ctesiae Perss. fragmm.
cap. 2. pag. 92 seq. Conf. supra
1, 34. II, 47. et vid. Elmslei. ad
Euripid. Med. 300.

Turpid. Med. 3'M.

δεύτερα τὴν γυναϊκα ἐκπέμπειν] δεύτερα dictum pro δεύτερα
δὲ, quam particulam in hac dictione plerumque omitti monet Werferus in Actt. phill. Monacc. I.
pag. 253 seq. permultis exemplis
congestis. Conf. I, 204 ibique nott.

ἐκπέμπειν inprimis de viro dici,
qui discidium matrimonii ineat,
uxore aedibus eiecta, ἀπολείπειν
de uxore, a viro discedente, pluribus exposuimus in nott. ad Plutarch. Alcibiad. pag. 103—105.
Add. Schoemann et Meier: Der attische Process p. 413 seq.

tische Process p. 413 seq.
τοῦτον ἀπείπασθαι] i. e. hunc filium abdicare, s. hunc filium non agnoscere legitimum vereque suum. In seqq. facile cogitando addi aut e contextu suppleri poterit λέγουσι, φασί, vel simile quid. Nec ma-

ταύτα παραινέσαντος Χίλωνος, πείθεσθαι θέλειν τὸν Ίπποκράτεα ' γενέσθαι οί μετὰ ταῦτα τὸν Πεισίστρατον τοῦτον, ος, στασιαζόντων των παράλων και των έκ του πεδίου 'Αθηναίων, και τῶν μεν προεστεῶτος Μεγακλέος τοῦ 'Αλκμαίωνος, τῶν δὲ έκ του πεδίου Λυκούργου του 'Αριστολαίδεω, καταφρονήσας

gis remorari debet abruptum si cui

gis remorari dedet abruptum si cui videbitur dicendi genus.
στασιαζόντων τῶν παράλων καὶ τῶν ἐκ τοῦ πεδίου Αθηναίων κ. τ. λ.] Memorantur tres factiones, quibus Pisistrati aetate Attica fue
the Almina Pareli Podinai Diagrii quibus Pisistrati aetate Attica tuerit divisa, Parali, Pediaei, Diacrii. Vid. veterum scriptorum testimonia apud Meursium in Pisistrat. cap. III, ac potissimum Plut. Solon. cap. 13. 19. pag. 85. 94. Schol. Aristoph. Vesp. 1218. Qui enim Diacrii ab aliis vocantur, Herodoto sunt Hyperacrii; hi favehant liberae rei publicae generi s. demo-cratiae, Pediaei optimatium regi-mini, Parali mixtum quoddam rei publicae genus sequebantur. Et mirum est, quantopere hae factio-nes conveniant cum antiqua tribuum divisione terrae Atticae. Namque auctore Polluce (VIII, 9. §. 109. 110) sub Cecrope rege quatuor fuere qu'at s. tribus: Keκροπλς, αὐτόχθων, ἀκταία, παρα-λία, sub Cranao itidem quatuor nominibus mūtatis: Κραναίς, 'Ατ-θλς μεσόγαια, διακρίς. Iam tribum παραλίαν et διακρίδα easdem regiones tenuisse, quas postmodo Parali atque Diacrii, vix dubium; itemque μεσόγαιαν eam fuisse, ubi postea habitarint Pediaci; quippe quorum terras arvis ac pascuis con-spicuas fuisse narrant Suidas atque Harpocratio. Unde admodum credibile fit, eos ipsos fuisse locupletes indeque nobiles inter Atticae incolas, optimatesque Atticae iure incolas, optimatesque Atticae iure dici posse. Quibus oppositi dicuntur Diacrii s., ut Herodotus eosdem appellat, ὑπεραπρίους, quos montium incolas fuisse ipsum nomen satis indicat. Accedit Dionysius Halic. Antiqq. Romm. I, 13: ,ἀρχαϊκὸν τὸ φιλοχφοείν ὁρεσιν ὡς ἱνπεραπρίους τινὰς Αθήνησι." Quare Palmerii rationes probare nequeo, ὑπερακρίους nomen accepisse statuentis non tam a montibus, in quibus habitaverint, quam ab eo, quod ὑπρο ἄκραν, i. e. supra Sunium promontorium, sedes habuerint. Vid. Exercitt. in vett. auctt. pag. 3 seqq. Sedes vero Dia-criorum a Braurone usque ad Parmesum montem pertinuisse monet Hesychius s. v.; quae ipsa est ter-rae Atticae pars utique montibus magis obsita, quam Strabo dicit magis obsita, quam Strabo dicit ὁρεινήν. Utut est, hi Diacrii erant pauperes, iisque fere conveniunt, qui θήτες vocantur, inferioris illi quidem ordinis, divitibusque aere alieno obnoxii plerumque ac servi propemodum. Unde non mirum democratiae illos favisse; quos inde eum, qui tyrannidem affectaret, po-tissimum sectari par erat. Nam e huiuscemodi liheri populi statu ty-rannidem exsistere solere, nota res. Vide tamen, quod ad Pisistratum attinet, Tittmann. Darstell. d. Griech. Staatsverf. pag. 530 seq. coll. p. 349. Iam tertio loco restant Parali, mixtam rei publicae formam prae-ferentes, neutris addicti; id quod ex vitae genere (nam navigationi et commercio illos deditos fuisse vel inde patet, quod oram maritimam regionesque mari proximas tenebant) optime explicari posse nemo non videt. Hinc quoque iidem coniuncti in Pisistrati rebus reperiuntur eiusdem adversarii cum Pediaeis; quippe rebus suis opibusque adeo atque divitiis timentes a Diacriis s. plebe paupere atque inope. Quam in rem Cr. consuli vult Schoemann. de Comit. Athericas p. 343 seg. et Plater. vuit Schoemann, de Comit. Athenienss. p. 343 seq. et Platner.: Beiträge z. Kenntniss d. attisch. Rechts. p. 3 sq. 53 sqq. Add. C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth. §. 02—93. Plass. l. l. pag. 178. χαταφρονήσας τὴν τυραννί-

την τυραννίδα ήγειρε τρίτην στάσιν. συλλέξας δε στασιώτας, και τῷ λόγῷ τῶν ὑπερακρίων προστὰς, μηχανᾶται τοιάδε. 28 τρωματίσας έωυτόν τε και ἡμιόνους ήλασε ες τὴν ἀγορὴν τὸ ζεῦγος, ὡς ἐκπεφευγὼς τοὺς ἐχθροὺς, οῖ μιν ἐλαύνοντα ἐς

δα] καταφρονείν, quod vulgo est contemnere, quodque binis aliis no-stri scriptoris locis (I, 66. VIII, 10.) putandi, existimandi hotioni behot. cuamvia non sina sina sina habet, quamvis non sine addita quadam arrogantiae vel contemtus significatione, hoc loco affectandi ac meditandi notione accipi posse con-tendunt. Quod cum male haberet Valckenarium, coniecit (pro καταφρονήσας): καλ φρονήσας, i. e. etiam tyrannidis occupandae studiosus; quo sensu φρονείν τυραννίδα in Aristophan. Vesp. 505. Neque vero recepit Schweigh., cui κατα φρονείν h. l. pro verbo simplici φρονείν n. 1. pro verbo simplici φρονείν positum videtur, ut κατα-δοκείν pro δοκείν, alia id genus. Nec aliter apud Hippocratem κα-ταφρονείν, ubi valet sana mente esse, animo quid agitare. Quae mihi ita prohantur, ut aliquem carte conita probantur, ut aliquam certe contemtus notionem hic quoque adiectam existimem, quam ita expressit Matthiae (Gr. Gr. §. 378. not. 2. pag. 696, ubi vid.): "mit Verach-tung seiner Gegner auf die Allein-herrschaft sinnend." Atque Negris quoque καταφρονήσας exponit: κατὰ φρένα ποιησάμενος την τυραννίδα, ut scilicet eam occuparet. Fr. Hoeger in Actt. philoll. Monacenss. III, 4. p. 486. scribi vult κάρτα φρονήσας. — In seqq. ήγειρε (excitavit) cum Bredovio p. 300. ab chasts can be done to p. 300. as expected to place to (Jahrbb. d. Philol. u. Paedag. LIX. p. 327.), ah ἀγείρω: obstat, quod sequitur συλλέξας δὲ στρατιώτας; nisi bis idem dixisse putetur Noster, quod mihi quidem haud credibile esse videtur.

και τῷ λόγω τῶν ὑπερακρίων προστὰς] i. e. cum oratione persua-

καὶ τῷ λόγω τῶν ὑπερακρίων προστας] i. e. cum oratione persuasisset montanis, cum eos verbis adduxisset, ut primas ipsi deferrent. Mavult Dietsch. l. l. haec ita accipere, ut specie tenus (τῷ λόγω, zum Schein, dem Namen nach) tantum montanis praefuisse existime-

tur Pisistratus, qui revera suas tantum res in his spectaverit. Equidem, ut concedo τῷ λόγῷ haud raro sic adhiberi, ubi opponitur τῷ ἔργῷ vel similibus (I, 205. II, 100. VI, 38. VII, 155), ita ab hoc loco id alienum puto, in quo Pisistratus non specie tantum verboque, sed revera montanis sola dicendi permotis, ut ipsum sequerentur, aefuisse dicitur. Suave dicendi genus moresque humanos in Pisistrato collaudat Plutarch. in Vit. Solon. cap. 29, ubi vid. plura.

Solon. cap. 29, ubi vid. plura. 

οί μιν ἐλαύνοντα ἐς ἀγοὸν ἡθέλησαν ἀπολέσαι δηθεν] ἐλαύνειν
hic absolute, cui paulo ante addiderat τὸ ζεῦγος. Conf. Schaefer.
ad Lambert. Bos. Ellipss. L. Gr.
pag. 868. coll. pag. 41. — ἐς ἀγοὸν
refero ad loca Atticae terrae plana,
ubi Pediaeorum factio, duce Lycurgo, plurimum valuit. Cum hisce
autem proxime contendisse Pisistratum auctor est Aristoteles in
Polit. V, 5. Sed Paralos fuisse ex
Polyaeno (I, 21. §. 3.) quis colligat, ubi Megacles, huius factionis
dux, adversarius nominatur Pisistrati, qui ipse pauperum res tuitus sit. Tu vid. supra disputt. —
In voce δηθεν elegans inest ironiae quaedam significatio, hoc fere
sensu: ,,qui scilicet (s. ut simulabat) ipsum in campos proficiscentem interficere voluissent." Sic I, 73.
VI, 1. 39. 66. Alia Zeune ad Viger.
pag. 499. not. et Matth. Gr. Gr.
s. 603. pag. 1210. De ὡς δηθεν
monuit Blomfield. ad Aeschyl. Prometh. 210. Ad argumentum Cr. confert similis fraudis ab Ulixe commissae exemplum apud Homer.
Odyss. IV, 244. Atque huins ipsins
Pisistratum olim admonuit Solon
apud Plutarch. Vit. Solon. cap. 30.
p. 95 D. Nec dispar est Zopyri
fraus apud Herodot. III, 154 seqq.
ac Dionysii apud Diodor. Sicul.
XXI, 95.

άγρον ήθέλησαν απολέσαι δήθεν ` έδέετο τε τοῦ δήμου φυλακής τινος πρός αὐτοῦ κυρήσαι, πρότερον εὐδοκιμήσας έν τῆ πρός Μεγαρέας γενομένη στρατηγίη, Νίσαιάν τε έλων καί αιλα ἀποδεξάμενος μεγάλα έργα. Ὁ δὲ δῆμος ὁ τῶν Ἀθηναίων έξαπατηθείς έδωκέ οι των άστων καταλέξας ανδρας τούτους, οι δορυφόροι μέν ούκ έγένοντο Πεισιστράτου, κορυνηφόροι δέ. ξύλων γαρ πορύνας έχοντες εΐποντό οί όπισθε. συνεπαναστάντες δε ούτοι αμα Πεισιστράτω έσχον την άκρόπολιν. Ενθα δή ὁ Πεισίστρατος ήρχε Αθηναίων, οὖτε τιμὰς τας ἐούσας συνταράξας, οὖτε θέσμια μεταλλάξας έπί τε τοῖσι

εὐδοχιμήσας ἐν τῆ ποὸς Μεγ οέας γενομένη στοατηγίη] Pertin hoc inprimis ad expeditionem de recuperanda Salamine, quam Megarenses tenebant, susceptam, in qua praeter Solonem Pisistrati etiam fit mentio apud Plutarch. Vit. Solon. cap. 8. pag. 82. Sed hunc Pisistratum tyranni avum fuisse, neque ipsum tyrannum, adnotat Westermannus chronologicis ration bus po tissimum commotus, quum expeditio contra Megarenses suscepta sit Olymp. XLIV, 1. sive 604 ante Chr. n. (vid. Fischer Zeittaf. p. 109): quo tempore Pisistratus tyrannus, quem natum vulgo ponunt Olymp. XLVI, 1. sive 596 ante Chr. n. (vid. Fischer. p. 113.), nondum natus fuerit. Sed quum postea Athenienses a Megarensibus victi iterum Nisaeam amisisse dicantur a Plutarcho Vit. Sol. cap. 12., poterunt Pisistrati tyranni merita ad Nisaeae recuperationem, quae certe post annum 596 ante Chr. n. facta est, spectare, praesertim si Pisistratum vel ante hunc ipsum annum natum fuisse ponamus.

Nisaea Megarae est portus, qui longis moenibus cum ipsa urbe est coniunctus. Vid. Thucydid. I, 103. Plura Kruse Hellas II, 1. p. 385 seqq. coll. 362. et Reinganum: Das alte Megaris. Berolin. 1825. Veterum scriptorum ac recentiorum locos dabit Forbiger. Handb. d. alt. Geogr. III. p. 959. reliquias quas-dam urbis adhuc superesse monens eo loco, cui nunc nomen Dodeka Ecclesia. -- Retinui Nícaia, cum unus cod. exhibeat Nίσσαιαν,

quod falsum esse monet Bredov. p. 97, Herodoteis locis III, 106. VII, 40. IX. 20. allatis.

εδωπέ οι τῶν ἀστῶν παταλέξας ἄνδοας τούτους] Quos quinquaginta numero primum fuisse narrat Plutarch, Vit. Solon. 30, dein auctos esse a Pisistrato, permitante aut counivente nopulo. Tretente aut connivente populo. Trecentos fuisse auctor est Polyaenus in Strateg. I, 21. §. 3. ×ορυνη-φόροι diserte hic distinguuntur ab iis, qui appellantur δορυφόροι (hasta armati, hastam gestantes) no-mine de regiis satellitibus usitato indeque apud liberas civitates invidioso; vid. I, 8. xoquunqoqoi vocantur a clava, qua armati sunt tanquam milites. Alias sunt servi pedum pastorale s. baculum rusticum gestantes. De quibus praeter Athen. XII. p. 410. 504. Schweigh. Cr. consuli vult Ruhnken. ad Timaei Lexic. Platon. pag. 214. et nott. ad Cicer. de Divinat. I, 17.

nott. ad Cicci. do pag. 85.
ἐπί τε τοἰσι κατεστεῶσι ἔνεμε τὴν πόλιν κ. τ. λ.] Haec verba ex antecedentibus facile explicari potus atque honores lege constitutos nullos perturbavit aut sustulit (ovre τιμάς τὰς ἐούσας συνταράξας) neque ullas mutavit leges (eas scil., quae a Solone latae erant: οὖτε Θέσμια μεταλλάξας), sed iis, quae in republica constituta erant, optime servatis civitatem moderatus est imperiumque administravit. Atque

**κατεστεωσι ένεμε την πόλιν, κοσμέων καλώς τε καί εὐ. Μετά 60** δὲ οὐ πολλον χρόνον τώυτο φρυνήσαντες οῖ τε τοῦ Μεγακλέους στασιώται καὶ οί του Λυκούργου έξελαύνουσί μιν. ούτω μέν Πεισίστρατος έσχε τὸ πρώτον 'Αθήνας, καὶ τὴν τυραννίδα ούκω κάρτα ερρίζωμενην έχων ἀπεβαλε.\* οι δε εξελάσαντες

declarant verba: ἐπὶ τοὶσι κατεστεῶσι (ubi ἐπὶ eo sensu, quo cap. seq. ἐπὶ τἢ τυραννίδι), Pisistratum urbi praefuisse, servata ea, quae fuit constituta, re publica nec tur-batis legibus aut magistratibus. Haud aliter τὰ καθεστεῶτα de le-Haud aliter τα κανεστεωτα uc ...
gibus et institutis dicuntur, quaevalent in re publica, apud Demo-\$\(\mathbb{L}\),
sthen. in Leptin. §. 17. pag. 462
R. Plat. De Legg. VII. p. 798 B.
Polyb. II, 2I, 3., atque of νόμοι
καθεστεώτες in Sophoel. Antig. 1031 Both. Ipse Noster I, 65. dixit τὸν νῦν κατεστεώτα κόσμον Σπαρτιήτησι, i. e. ordinem s. statum rei publicae, qui nunc apud Spartanos obtinet. De Pisistrato leges et in-stituta civitatis observante quod Herodotus scribit, idem testatur Plutarch. Vit. Solon. cap. 31, ubi Pisistratum ipsum caedis reum scribit in Areopago causam dixisse. Add. Aristotel. Polit. V, 12. Quae cum ita sint, Pisistratus Soloni utique scribere potuit (vid. Dio-gen. Laert. I, 53.), se, quamvis tyrannus habeatur, nihil tamen, tyrannus habeatur, nihil tamen, praeter dignitatem et honorem, a reliquis civibus differre, iis solis coninquis civious dinerre, ils sons contentum, quae priorum etiam regum fuerint munia (τὰ ὅητὰ γέφα). Nam apud priscos Graecos, teste Thucydide I, 13, hereditaria fuerunt regna ἐπὶ ὅητοῖς γέφασι, i. e. certis conditionibus honoribusque regi constitutis; quibus ipsis legitimi principes distinguerentur ab iis, qui per vim civibus illatam bellique iure regnum acquisiverint, quos tyrannos vulgo dicunt. In quorum numero ne haberetur Pisistratus, in imperio administrando nil ille sibi sumsit nisi quae regibus legitimis, re publica integra, olim concessa et tributa fuerunt. "Verba έπὶ τοισι κατεστεῶσι hinc vert. mit Erhaltung und Schonung der beste-

henden Verfassung. Plura Lambert. henden Verfassung. Plura Lambert.
Bos. Observv. critt. cap. 3. Herald. in Salmas. Obss. ad Ius Att.
et Rom. V, 14. §. 9. Fundus locutionis quodammodo Homericum
illud (Odyss. VII, 150. ibiq. Eustath. pag. 278 Bas.):

— γέρας δ΄ ο τι δημος
Εδωκεν."

Co. In suibus verbis Illiese do

Cr. In quibus verbis Ulixes de Phaeacum proceribus γέρας fundis regi a populo concessis intelligit Tittmann. (Darstell. d. Griech. Staatsverf. pag. 73.), qui idem Thucydidis verba supra prolata ἐπὶ ὁητοισι γέρασι ad regnum reditus, minime vero, ut vulgo fit, ad iura muneraque corum refert (p. 68. not. 69. l. l.). Quae mihi certe non persuasit.

ένεμε την πόλιν] In Aldina έμενε, quod Reiskius praefert, de legibus intelligens, quibus Pisistratus statoris hand mutatis Plates. tus steterit, haud mutatis. Plutarch. l. l. de Pisistrato: έφύλαττε γάρ τους πλείστους νόμους του Σόλωνος, έμμένων πρώτος αὐτὸς και τους φίλους αναγκάζων. Plura de hoc verbo collegi ad Philo-poemen. pag. 10. 11. Quae tamen minime eo valent, ut Herodoteam lectionem vulgatam loco moveant, in qua νέμειν de regimine urbis dictum, ut V, 29. 71. 92. etc. — Ad vim verbi κοσμέων faciunt, quae ad I, 65. de voce κόσμος annotata leguntur.

#### CAP. LX.

έξελαύνουσί μιν] Quod quo tem-pore probabiliter sit factum, supra indicavimus. Eiecti Pisistrati bona publicata, verum a nemine praeter Calliam emta esse narrat Herodotus VI, 121. Alia veterum testimo-nia collegit Meursius in Pisistrat. cap. 4. coll. Plass l. l. I. p. 192 seq.

Πεισίστρατου, αὖτις ἐκ νέης ἐκ' ἀλλήλοισι ἐστασίασαυ. περιελαυνόμενος δὲ τἢ στάσει ὁ Μεγακλέης ἐπεκηρυκεύετο Πεισιστράτω, εἰ βούλοιτό οἱ τὴν θυγατέρα ἔχειν γυναϊκα ἐκὶ τῆ τυραννίδι. ἐνδεξαμένου δὲ τὸν λόγον καὶ ὁμολογήσαντος ἐκὶ τούτοισι Πεισιστράτου, μηχανῶνται δὴ ἐκὶ τῆ κατόδω ποῆγμα εὐηθέστατον, ὡς ἐγὼ εὐρίσκω, μακρῷ, ἐπεί γε ἀπεκρίθη ἐκ

αὐτις ἐκ νέης ἐπ' ἀλλήλοισι ἐστασίασαν] ἐκ νέης, de novo, ubi supplent ἀρχής a Plutarcho de Sollart.
Animal. p. 959. additum; vid. Lambert. Bos. de Ellips. p. 42.
ἐπ' ἀλλήλοισι] adversus se in-

έπ' άλλήλοισι] adversus se invicem; ubi praepositionem non quartus, sed tertius casus sequitur, poetarum fere ex more, de quo Blomfield. ad Aeschyl. S. c. Th. vs. 1. Herodot. I, 61: μαθών βὲ ὁ Πεισίστρατος τὰ ποιεύμενα ἐπ' ἐωντῷ. Plura vid. ad IV, 80.
περιελαννόμενος δὲ τῆ στάσει ὁ Μεγακλέης] περιελαννόμενος est:

περιελαυνόμενος δὲ τῆ στάσει ὁ Μεγακλέης] περιελαυνόμενος est: agitatus, vexatus, circumactus. Unde nec Stephanus aberravit a sensu, vertens: fatigatus, nec Gronovius vertens: obsessus. στάσει et hoc loco et I, 150. 173. intactum reliqui nec minus opinor Herodoteum, quam quod libris certe invitis recentt. edd. praeeunte Bredov. p. 266 seq. posuerunt στάσει. Idem feci I, 61 δόσει relinquens, ubi recentt. δόσει

recentt. δοσι.
εἰ βούλοιτό οἱ τὴν θυγατέρα
ἔχειν γυναϊκα ἐπὶ τῆ τυραννίδι]
Verba οἱ τὴν θυγατέρα verte:
suam ipsius (Megaclis) filiam, quemadmodum apud Pindarum Ol. I,
પ়l. τάν οἱ πατὴρ ὑπερκρέμασε
καρτερὸν αὐτῷ λίθον, quamquam
hic aliam quoque interpretandi rationem propositam esse haud sum
nescius. Conf. supra I, 34: μή τι
οἱ κρεμάμενον τῷ παιδὶ ἐμπέση,
ubi vid. nott. Nomen filiae tacet
Herodotus. Sed ex Suida (s. ν.
Έγκεκοισυρωμένην) et Schol. ad
Aristoph. Nub. 49. colligunt, eam
dictam fuisse Κοισύραν. De quo
equidem litem non movebo. Verba
ἐπὶ τῆ τυραννίδι iam contendimus
cum iis, quae I, 50. fin. leguntur:
ἐπὶ τοῖοι κατεστεῶσι. Est enim ἐπὶ
in his conditionale, ut paulo post

in verbis ἐπὶ τούτοισι et I, 141. 160, alibi. Unde ἐπὶ τῆ τυραννίδι erit: "sub conditione tyrannidis, s. ea conditione inita, ut pro Megaclis filia in matrimonium ducta Pisistratus tyrannidem acciperet." Vid. Matth. §. 585, β. p. 1165. Quod sequitur ἐπὶ τῆ κατόδφ est: reditus causa s. quo ille reduceretur; uti supra I, 41: ἐπὶ δηλήσει. — Μοχ πράγμα εὐηθέστατον est res stultissima, ineptissima. Vocem εὐηθης hac significatione Plato potissimum frequentavit. Conf. Ruhnken. ad Tim. Lex.

tavit. Conf. Ruhnken. ad Tim. Lex. Plat. p. 132. et vid. Herodot. II, 45. ἐπεί γε ἀπεκρίδη ἐκ παλαιτέρου τοῦ βαρβάρου ἔθνεος τὸ Ἑλληνικοὐν] Multum hic libri variant; plures exhibent: τὸ βάρβαρον ἔθνος τοῦ Ἑλληνικοῦν, unus τὸ βαρβαρικὸν ἔθνος τοῦ βαρβάρου τὸ ἐλληνικοῦν, unus ἔθνεος τοῦ βαρβάρου τοῦ βαρβάρου ἔθνεος τὸ Ελληνικοῦν, quod ipsum Schweigh. et Gaisf. placuit. Nos cum Matth. olim retinendam censebamus priorum editt. lectionem τοῦ βαρβαρικοῦ ἔθνεος τὸ Ελληνικὸν, his potissimum permoti rationibus, quod de iis, quae nec Graeca sunt nec ad Graeciam pertinent adeoque Graecis opponuntur (ut hoc fere loco), subinde invenitur βαρβαρικοῦς, cum βάρβαρος locum habeat, ubi de moribus sermo atque institutis. De quo, monente Cr., consulatur Schaefer. in Melett. critt. pag. 40, cui add. Hemsterhus. ad Xenophont. Ephes. pag. 180 ed. Locell. Nunc tamen Gaisfordium sequi malui, tum propter librorum scriptorum atque editionum auctoritatem, tum quod illud discrimen inter βαρβαρικὸς et βάρβαρος vix ubique servatur. Ita in Platonis loco, quem Cr. adscripsit, Politic. p. 262 s. p. 257 Bekk. sibi

παλαιτέρου τοῦ βαρβάρου ἔθνεος τὸ Ἑλληνικὸν, ἐὸν καὶ δεξιώτερον, καὶ εὐηθίης ἠλιθίου ἀπηλλαγμένον μᾶλλον, εἰ καὶ τότε γε οὖτοι ἐν ᾿Αθηναίοισι, τοῖσι πρώτοισι λεγομένοισι εἶναι Ἑλλήνων σοφίην, μηχανῶνται τοιάδε. Ἐν τῷ δήμῷ τῷ Παιανιέῖ ἦν γυνὴ, τῇ οὖνομα ἦν Φύη, μέγαθος ἀπὸ τεσσέρων πη-

opponitur τὸ Ἑλληνικὸν (sc. γένος) opponitur το Ελληνικον (ου. 1000), atque τὸ βάφβαςον. Est vero hacc nostri loci sententia: "illos tale consilium de reducendo Pisistrato cepisse, longe omnium, ut Hero-doto videtur, ineptissimum, si quidem ex antiquiore iam aevo Hellenes prae barbaris nationibus excellerent, tum dexteritate ingenii, tum eo quod a ridicula (barbaro-rum) stultitia magis remoti essent, atque nunc ipsi Athenienses, qui sapientia vel reliquis Hellenibus praestare dicerentur, tale quid comminiscerentur, quo utique rudes gentes ac barbarae fere decipi poutique rudes tuerint, minime vero culti Graeci Graecorumque vel cultissimi Athenienses decipi debebant." Ut enim Graeci barbaris, ita Graecis cun-ctis Athenienses praestare sibi vi-debantur sapientia omnique ingenii cultu, reliquae Graeciae se magi-stros esse iactantes. Unde Athenarum urbem Pericles dixit τῆς Ελλάδος παίδευσιν, Thucydid. II, 41. De quo dicto plura Cr. ad oration. de civitat. Athen. pag. 56 ed. sec. (Opuscc. selectt. p. 110.) Conf. quoque Isocrat. De pace §. 52. p. 170 Aristoph. Rann. 1115 seq. Equidem me continebo in uno Di-Equidem me continebo in uno Di-caearchi loco, qui ex Herodoteo expressus videatur, p. 10 (in Creuz. Melett. III. pag. 183): το καθόλου δ' όσου αί λοιπαὶ πόλεις πρός τε ήδουὴν καὶ βίου διόρθωσιν τῶν άγρῶν διαφέρουσιν, τοσούτον τῶν λοιπῶν πόλεων ἡ τῶν ᾿Αθηναίων παραθέτετει Add Olympiad ad παραλλάττει. "Add. Olympiod. ad "Platon. Alcib.: πάτριον γὰρ Αθη-, ναίοις σοφία νικάν (p. 12. 144. ,,168) et quae ad Homer. Odyss. ,,XXI, 107 (ubi Telemachus Pene-,,lopen matrem Graecis mulieribus "omnino praestare dicit) tum alia "adscripsit Eustath. pag. 752, 16 "Bas., tum vero etiam haec: εί ,,τοίνυν πρὸς μὲν τὰς βαρβάρους ,,ἀσύγκριτος ὡς Έλληνὶς αΰτη, τῶν ,,ἀὲ Ἑλληνίδων οὐδεμία ἐστὶ κατ' ,αὐτὴν, πασῶν λοικῶν ὑπερκεῖ-,,σθαι λέγοι ἆν ὁ παὶς." Cr.

"αὐτην, πασῶν λοιπῶν ὑπερκεί"σθαι λέγοι αν ὁ παὶς." Cr.
παὶ εὐηθόης ἡλιθόον ἀπηλλαγμένον μᾶλλον] Ad locutionem conf.
Plutarch. Cimon. 4. p. 110: δεινότητός τε καὶ στωμυλίας Αττικής
δλως ἀπηλλάχθαι. Ad structuram
grammaticam Cr. laudat Schaeferi
observationem ad Apollon. Rhod.
schol. p. 165 de coniunctione participii ων cum alio participio. Nostro tamen in loco hanc structuram minus habere offensionis, quam
in aliis illic laudatis, minime fugit
psum virum doctum. — εὐηθόης
in εὐηθείης mutatum vult Bredov.
p. 187.

ην γυνη, τη οῦνομα ην Φύη κ. τ. λ.] Scripsi cum recentt. editt.  $\mu \dot{\epsilon}$ yaθος pro μέγεθος, quod codd. uno excepto omnes afferunt. Tu conf. Bredov. p. 144 seq., qui omnes lo-cos congessit. Ipsa vero mulieris cos congessit. Ipsa vero mulieris magnitudo, si Graecam mensuram cum nostra comparaveris, ascendit, auctore R. Iacobs in Diss. de mensuris Herodoti (Berol. 1841) ad sex propemodum pedes Rhena-nos, sive accuratius ad 5' 8,5" Rhen. Ad loci argumentum pertinent duo alii loci, alter Athenaei XIII, 9. pag. 609, alter Hermogen. de invent. I, 42, ubi Phylarchus et Clidemus citantur auctores (cf. Clidemi frgmm. p. 46 ed. Lenz. et Siebel.). Alios locos cum hisce una congessit Meursius in Pisistrat. cap. 4. Hinc enim discimus, hanc mulierem et perpulcram fuisse, et filiam Socratis cuiusdam, coronas vendentem, posteaque nuptam Hip-parcho Pisistrati filio. — Quae sequuntur, paulo aliter traduntur a Polyaeno Strategg. I, 21, 1. Namque antea iam adversarios, pace

χέων ἀπολείπουσα τρεῖς δακτύλους καὶ ἄλλως εὐειδής. ταύτην τὴν γυναϊκα σκευάσαντες πανοπλίη, ἐς ᾶρμα ἐσβιβάσαντες, καὶ προδέξαντες σχῆμα, οἱόν τι ἔμελλε εὐπρεπέστατον φανέεσαι ἔχουσα, ἤλαυνον ἐς τὸ ἄστυ, προδρόμους κήρυκας προπέμψαντες, οῖ τὰ ἐντεταλμένα ἠγόρευον ἐς τὸ ἄστυ ἀπικόμενοι, λέγοντες τοιάδε: Ὁ ᾿Αθηναῖοι, δέκεσθε ἀγαθῷ νόῷ Πεισίστρατον, τὸν αὐτὴ ἡ ᾿Αθηναίη τιμήσασα ἀνθρώπων μάλιστα, κατάγει ἐς τὴν ἑωυτῆς ἀκρόπολιν. Οἱ μὲν δὴ ταῦτα διαφοιτέοντες ἔλεγον · αὐτίκα δὲ ἔς τε τοὺς δήμους φάτις ἀπίκετο, ὡς ᾿Αθηναίη Πεισίστρατον κατάγει · καὶ οἱ ἐν τῷ ᾶστεῖ πει-29

inita, urbem tradit concessisse Pisistrato, "qui conscenso curru feminam magnam et venustam propter se constituit nomine Phyam, armis Palladis ornatam, opinionem movens, quod Minerva ducem Pisistratum sine periculo immiserit: atque sic Atheniensium tyrannidem occupavit." Quae ipsa veriora videntur Plassio (l. l. p. 193), fama post tradita et, ut fieri solet, aliter etiam conformata et ab Herodoto talium rerum curioso arrepta. Equidem in his plus fidei me bere confiteor Herodoto, in cuius narratione ac iudicio Grote (l. l. IV. p. 141) recte sibi reperisse visus est initia quaedam criticae artis ab Herodoto exercitae simulque indicia mutationis illius in Graecorum animis totaque sentiendi ratione factae Herodoti aetate, qui ipse de iis, quae Pisistrati aequa-les prae se ferre vix ausi essent, eum in modum elocutus est fraudemque ac deceptionem tam aperte declaravit. Mulierem vero illam Phyam quod nostra aetate exstiterunt, qui cum Ioanna illa Aurelia-nensi in Gallorum rebus celebratissima componerent, parum recte hi fecisse videntur, ut bene annotavit Iacob in nott. ad Langii librum: "Vermischte Schriften" p. 288.

προδέξαντες σχήμα οίόν τι κ. τ.
λ.] Vix opus emendationibus, quales sunt προσάψαντες s. προσδήσαντες (IV, 195. VI, 119); recteque verbum προδέξαντες (pro vulgari forma προδείζαντες) tuitus est

Wesselingius explicans: "ostentarunt ergo magnificam illam speciem, ut incautos fallerent." Schwgh., qui et ipse vulgatam tenet, aliter eam in interpretatione expressit: "in currum sustulissent edoctam prius eum adsumere vultus corporisque habitum, quo maxime decora esset adparitura." Ad sensum non male; namque ποοδέξαντες vix aliud esse videtur, quam: eique (cum) indicassent talem habitum ac speciem, qua assumta formosissima videretur. Scripseram haec, cum a viro docto quodam in Ephemerid. Halenss, 1828. nro. 64. p. 519 locum sic explicatum invenirem: "πορδέξαντες σχήμα οίον τι (ώς) εὐποεπέστατον ἔχουσα ξιελιε φανέεσθαι, prius monstraverant habitum qualem (tanquam) maxime decorum habens apparitura esset; sie hatten ihr eine Haltung gezeigt, in der sie, wie man erwartete, als in der schönsten erscheinen mürde."

Paulo ante ές ᾶς ια ἐβμβάσαντες est: "cum in currum imposuissent illam." Confert Cr. Hemsterh. ad

Lucian. II. p. 238.

αὐτίκα δὲ ἐς τε τοὺς ὅήμους
φατις ἀπίπετο] φατις hic est: rumor, fama, coll. infra II, 102. Aliis
locis dicitur λόγος, μῦθος, alia id
genus, de quibus Creuzerus in:
Histor. Kunst der Griech. p. 178
seq. (p. 136 ed. sec.).

seq. (p. 136 ed. sec.).

και οι ἐν τῷ ἄστει πειθόμενοι]
οι, quod plerumque deest, adscitum e quibusdam libris, in quibus
lineae suprascriptum legitur. Namque articulo hic plane oratio carere nequit. πειθόμενοι perperam

θόμενοι την γυναίκα είναι αὐτην την θεον, προσεύχοντό τε την ανθρωπον, καὶ ἐδέκοντο τὸν Πεισίστρατον.

'Απολαβών δὲ τὴν τυραννίδα τρόπφ τῷ εἰρημένφ ὁ Πεισί-61 στρατος, κατά την δμολογίην την προς Μεγακλέα γενομένην γαμέει τοῦ Μεγακλέους την θυγατέρα. οἶα δὲ παίδων τέ οί ύπαρχόντων νεηνιέων, καλ λεγομένων έναγέων είναι των 'Αλαμαιωνιδέων, οὐ βουλόμενός οί γενέσθαι έα της νεογάμου γυναικός τέχνα, εμίσγετό οί οὐ χατὰ νόμον. τὰ μέν νυν πρώτα έκουπτε ταῦτα ή γυνή μετὰ δὲ, είτε ίστορεύση είτε καὶ οῦ, φράζει τη έωυτης μητρί, ή δε τῷ ἀνδρί. τὸν δε δεινόν τι ἔσχε, άτιμάζεσθαι πρὸς Πεισιστράτου. ὀργῆ δὲ, ὡς εἶχε, καταλλάσσετο την έχθρην τοισι στασιώτησι. μαθών δε ο Πεισίστρατος τὰ ποιεύμενα ἐπ' ἐωυτῷ ἀπαλλάσσετο ἐκ τῆς χώρης τὸ παράπαν. ἀπικόμενος δε ές Ἐρέτριαν έβουλεύετο αμα τοίσι παισί. Ίππίεω δὲ γνώμην νικήσαντος, ἀνακτᾶσθαι ὀπίσω τὴν τυραν-

a librariis in pluribus codd. muta- . tum in πυθόμενοι; "namque," ut Wesselingii utar verbis, "ut mu-lierem pro dea adorarent, incessere animos persuasio debuit divinitatis."

#### CAP. LXI.

γαμέει τοῦ Μεγακλέους τὴν θυγατέρα] γαμέει in activo, ut de viro, cum in medio plerumque de foemina dicatur, quae se (in matrimonium) duci patitur, seu viro nubit. Citat Cr. Odyss. XI, 273 ibiq. Eustath. p. 434, 46 Basil. et Thom. Magistr. pag. 191 s. v. γημαι.

λεγομένων έναγέων είναι τῶν 'Αλπαιωνεθέων] Appellationem ένα-γέων ipse Noster explicat V, 70,

ubi vid.

έμίσγετό οί οὐ κατὰ νόμον] Apud Ulpianum in Demosth. Midian. hac de re referentem legimus: **χρώμενος αύτη παρά φύσιν**, ubi uterque scriptor rem turpem indicare quam explicare maluit. Per-tinet enim hoc ad vitium istud, quo viri sequioris sexus vices sub-eunt, pathici inde dicti. Nec alio modo hic femina, quam pathico, usus videtur Pisistratus. Conf. C. G. Stark. in Prolus. de vovom &n λεία apud Herodot. Ien. 1827. pag. 5. τὸν δὲ δεινόν τι ἔσχε, ἀτιμάζεσου Ad locutionem conf. Pausan. IV, 25. §. 1, ubi nostri loci haud immemor fuit Siebelis.

ορηῆ δὲ, ὡς εἶχε] Eadem locu-ο I, 114, cuius loci si memor fuisset Schaeferus, non scripsisset ὀςγῆς δὲ ὡς εἶχε, sed distinctionem
posuisset post δὲ, qualem nunc additam videmus. Ut enim dicitur
ὡς ὀςγῆς ἔχειν (cf. Matth- §. 337.
p. 643 seq.), ita nec dativus, quo
hic retio a modus exprimitur quidp. 643 seq.), ita nec dativus, quo hic ratio s. modus exprimitur, quidquam habet, quo offendaris. — Μοχ στασιώτησι in aliquot libris mutatum in στοατιώτησι, haud rara confusione, de qua Wesseling. ad h. l. τὰ ποιεύμενα ἐπ' ἐωντῷ sunt ea, quae contra ipsum agerentur: cf. nott. ad I, 60 et Kuehner. Gr. Gr. 8 612. §. 612.

8. 612. ἀπικόμενος δὲ ἐς Ἐρέτφιαν] In-telligenda est Euboica Eretria, cum ex Euboea profectus Pisistra-tus denuo invaderet Atlicam, auctore Polyaeno Strateg. I, 21. §. 1.

Ιππίεω δε γνώμην νικήσαντος] Aliquot libri γνώμη, quod alter locus III, 82 forsan firmare possit. Nec minus tamen γνώμην νικάν, alia id genus dici vere monuit Wesνίδα, ένταῦθα ἥγειρον δωτίνας ἐκ τῶν πολίων, αι τινές σφι προηδέατό κού τι. πολλῶν δὲ μεγάλα παρασχόντων χρήματα Θηβαιοι ὑπερεβάλοντο τῆ δόσει τῶν χρημάτων. μετὰ δὲ, οὐ πολλῷ λόγῳ εἰπειν, χρόνος διέψυ, καὶ πάντα σφι ἐξήρτυτο ἐς τὴν κάτοδον. καὶ γὰρ ᾿Αργειοι μισθωτοὶ ἀπίκοντο ἐκ Πελοποννήσου καὶ Νάξιός σφι ἀνὴρ ἀπιγμένος ἐθελοντὴς, τῷ οῦνομα ἦν Λύγδαμις, προθυμίην πλείστην παρείχετο, κομίσας 62 καὶ χρήματα καὶ ἄνδρας. Ἐξ Ἐρετρίης δὲ ὁρμηθέντες διὰ ἐνδεκάτου ἔτεος ἀπίκοντο ὀπίσω. καὶ πρῶτον τῆς ᾿Αττικῆς

selingius tum ad h. l. tum ad Diodor. Sic. XI, 26.
αΓ τινές σφι προηδέατό κού τι]

Tres libri προηδέατο sine iota subscripto, alii προκιδέατο. Nos re-centt. editt. secuti sumus, cum προηδέατο descendat a verbo προactionate, i. e. ,,reverentiam ob acceptum ante beneficium et gratum animum testor, " ut III, 140. Intelliguntur enim Pisistratidae dona sibi collegisse ab iis urbibus, quae, beneficiis ante acceptis devinctae ilnunc eosdem hic muneribus quodammodo remunerantur. Eodem fere sensu προτιμάν notavit Seguar. ad Clement. Alex. Quis div. etc. pag. 368, quem locum adscripserat Cr. προηδέατο, quod in quibusdam legitur, Gronovius ducit a verbo ποοήδομαι, hoc sensu: "quae ipsis nonnihil-ante placuerant." Sed iure hoc displicuit Wesselingio, quem vide sis in Dissertat. Herodot. cap. XI. p. 178., itemque displicuit Bredovio, qui cum hic de imperfecto verbi προαιδέομαι agatur augmentumque in talibus verbis ab Herodoto negligatur, rescribi iubet προ-αιδέατο, pag. 310. 331. Minus recte de plusquamperfecto cogitaverat Grashof in Schulzeitung 1832. pag. 964., quamquam ad plusquamperfecti significationem ita imperfectum accedere, ut praesons ad perfecti vim, ex ipsa verbi notione recte concludit Bredov., qui hunc locum ita reddit: "quae urhes iis referen-Ad ἀγείφειν (stipem colligere, mendicare) Cr. confert. Ruhnken. ad Timaei Lex. Platon. pag. 10 et Eustath. ad Odyss. XIX, 284 (p. 697 supra ed. Bas.), ubi de άγυρτάζειν, συναγείρεσθαι et πτωχεύειν.

où πολλο λόγο είπειν] i. e. ut paucis absolvam, tempus praeterlapsum est (s. tempore interiecto) et omnia ipsis ad reditum parata sunt. De locutione conf. II, 25. 53. 134, ne plura. Verba χρόνος διέφν poetici quid sonare videntur, cum nihil aliud indicent, nisi: tempus est interiectum, ubi plerumque Noster utitur verbo διέφχεσθαι ac similibus. — De Lygdamo, quem Naxi tyrannum vocat Polyaenus Strateg. I, 23. §. 2, vid. infra I, 64. ot conf. Grueter: De Naxo insula (Hal. 1833) p. 30 seq.

# CAP. LXII.

διὰ ἐνδεκάτον ἔτεος] i. e. undecimo anno vel potius intra undecimum annum, ex eo scilicet tempore, quo Athenis erant pulsi. Quare Voemel. in programm. ad I, 30. 50 laudato reddit (p. 14): per undecimum annum, i. e. post decem annos (sc. exactos). Minus recte opinor Schultz. in Apparat. critice. Specim. II. p. 7: post undecim annos s. undecimo anno (fere) exacto, itemque Matthiae Gr. Gr. §. 580, e. pag. 1150: cill Jahre nachher, praepositionem διὰ ad temporis intervallum indicandum referens. Nam διὰ (ut Fischer. ait ad Weller. III, b. p. 168) numeralibus et genitivis nominum temporis iunctum explicari debet ita, ut id, quod fieri factumque existimetur eo tempore,

ίσχουσι Μαραθώνα. ἐν δὲ τούτω τῷ χώρω σφι στρατοπεδευομένοισι οι τε ἐκ τοῦ ἄστεος στασιώται ἀπίκοντο, ἄλλοι τε ἐκ τῶν δήμων προσέζοξεον, οἶσι ἡ τυραννὶς πρὸ ἐλευθερίης ἡν ἀσπαστότερον. οὖτοι μὲν δὴ συνηλίζοντο. 'Αθηναίων δὲ οι ἐκ τοῦ ἄστεος, ἔως μὲν Πεισίστρατος τὰ χρήματα ἥγειρε, καὶ μεταῦτις ὡς ἔσχε Μαραθῶνα, λόγον οὐδένα εἶχον. ἐπεί τε δὲ ἐπύθοντο ἐκ τοῦ Μαραθῶνος αὐτὸν πορεύεσθαι ἐπὶ τὸ ἄστυ, οῦτω δὴ βοηθέουσι ἐπ' αὐτόν. καὶ οὖτοί τε πανστρατιῆ ἥισαν ἐπὶ τοὺς κατιόντας καὶ οἱ ἀμφὶ Πεισίστρατον, ὡς ὁρμηθέντες 30 ἐκ Μαραθῶνος ἥισαν ἐπὶ τὸ ᾶστυ, ἐς τἀυτὸ συνιόντες ἀπικύονται ἐπὶ Παλληνίδος 'Αθηναίης ἱρὸν, καὶ ἀντία ἔθεντο τὰ

intra id tempus, quod nominatur.

— De argumento conf. nott. ad

oloi ή τυραννίς προ έλευθερίης ήν άσπαστότερον] De usu praepositionis προ conf. Kuehner Gr. Gr. §. 597 et quae similia affert Iacobs ad Aelian. N. A. III. 23. Pro oloi Struve Specim. Quaest. I. p. 23 scribendum censet το τοι. Sed libri refragantur, quorum auctoritati in his nonnihil tribuendum censemus.

καὶ οὖτοί τε πανστρατιῆ ἥισαν]
Vulgo ἦσαν, cuius loco alii ἢσαν, quod nuperrimi editores mutarunt in ἥισαν, in Herodoto unice ferendum, ut monstrant allata a Bredov. p. 409. — κατιόντας in seqq. Noster eos dicit, qui ab exsilio redeant vel reditus viam sibi parent. Cf. III, 45. IV, 3. V, 62. IX, 26. ἐς τώντὸ συνιόντες] i. e. congressi eundem in locum cum iis, qui

ές κάυτο συνιόντες] i. e. congressi eundem in locum cum iis, qui ex urbe obviam ierant, s. occurrentes eodem in loco etc. Distinctionem, quae olim post συνιόντες inveniebatur, cum Gaisf, posuimus post ἄστυ. Cum quo eodem in sequedimus ἀπιντέονται et ἔθευτο pro eo, quod Aldina exhibet ἀπιντέται et ἔθετο, quodque nuper defendit Hermann. ad Viger. pag. 700, qui, distinctione post συνιόντες revocats, ad verba ἀπικνέτται et ἔθετο supplet ὁ Πεισίστρατος. Id quod speciosius quam verius videtur. — οι ἀμφι Πεισίστρατον intelligo de Pisistrato ipso una cum

ipsius asseclis. Conf. Kuehner Gr. Gr. §. 474, d.

Gr. 8. 474, d.
απιννέονται έπὶ Παλληνίδος 'Αθηναίης ίρδν Εst templum Minervae, quae Pallenensis vocatur e loco ipso, ubi templum est exstructum et ubi dea colitur. Nam Pallene pagi Attici est nomen, qui prope Acharnas fuisse videtur, observante Kruse (Hellas II, 1. pag. 290) atque Leake (Die Demen Attica's p. 40 e vers. Westermann.), qui intra Pentelicum montem et Hymetti radices septentrionales hunc pagum ponit. Ad Antiochidem pertinebat ille tribum, cuius aeque ac deae inde cognominatae aliquoties apud veteres fit mentio. Conf. Boeckh. Inscr. Corp. I. 3. p. 907. Splendidum fuisse templum donariisque multis ornatum inde colligo, quod peculiaris Themisonis exstabat de his liber, qui inscribebatur Παλληνίς, teste Athenaeo VI, 26. pag. 23.4 F seq., ubi vid. Schweigh. Tom. III. pag. 358 Annott. Adde C. O. Müller: Kleine deutsche Schrift. II. p. 151 seq.
αντία ξθεντο τὰ ὅπλα Vulgo

αντία ξθεντο τὰ ὅπλα] Vulgo vertunt: "castra ex adverso posuerunt." Nec aliter Negris , Herodotea sic Graece exponens: ἐστρατοπέδευσαν κατ ἀντικοὺ τοῦ ναοῦ. Αccuratius opinor: "ibique in aciem constiterunt." Nam τίθεσθαι τὰ ὅπλα est: "in aciem se consistere, sich aufstellen." Vide, quae dixi ad Plutarch. Alcibiad. 30 (ubi: ἐναντία ὅπλα τίθεσθαι) pag. 226 et add.

οπλα. ενθαύτα θείη πομπη χοεώμενος παρίσταται Πεισιστράτω 'Αμφίλυτος ὁ 'Ακαρνάν, χρησμολόγος άνηρ, ος οί προσιών χρα έν έξαμέτρω τόνω, τάδε λέγων

"Εδδιπται δ' δ βόλος, τὸ δὲ δίκτυον ἐκπεπέτασται. θύννοι δ' οἰμήσουσι σεληναίης διὰ νυπτός.

Krueger. in Indic. ad Xenophont. Anabas. pag. 510. Ex Herodoto conferri poterunt hi loci: V, 74. IX, 52 ibique nott.

θείη πομπή χοεώμενος] i. e. di-vinitus missus, divino instinctu usus. Est enim πομπή tum missio, tum impulsus, instinctus. Cr. laudat Aristid. Panathen. I. Tu vid. Herodot. III, 77 ibique nott.

'Αμφίλυτος ὁ 'Ακαφνάν' Ita omnes libri. Cum vero Acarnanis mentio hic mira videatur, Valckenarius reponi mavult ὁ 'Ακαφνέψς s. 'Αχαφveve, ut Acharnensis intelligatur vates, oriundus Acharnensium pago in ipsa terra Attica; quem eundem hinc Socrates (in Platonis qui fertur Theag. pag. 124 D) vocat χοη-σμφδον τον ήμεδαπον, et diserte Atheniensem dicit Clemens Alexandr. Stromatt. I. pag. 398, 21. Quae utrum sufficiant ad Herodoteorum librorum lectionem mutandam, alii diiudicent. Equidem a codd. scriptura recedere nolui, quam ita tueri studuit Gronovius, ut Άχαρita tueri studuit Gronovius, ut Λχαφνάν s. 'Ακαφνάν idem valere diceret atque 'Λχαφνεύς, quo Acharnensis pagi cives ille perhibeatur. Alia de hoc vate suppeditabit Meursius in Pisistrat. cap. 5. Negris Valckenario obsecutus scripsit 'Λχαφνεύς; recentt. edd. in vulgata acquieverunt, quae mihi egregie probari videtur iis, quae attulit Lobeck in Aglaopham. p. 310. not. m. de Acarnanibus ob vaticinandi et fascinandi artem olim per Graeciam similem in modum cognitis, quo Marsi per Italiam. Testis quoque est Megi-stias Acarnanus vates, qui Graccorum exercitum sequitur, Herod. VII, 221.

χοησμολόγος] Ita vocatur is, qui oracula edit, Apollinis numine afflatus. Alibi oraculorum est interpres,

ut VII, 6. 142 et apud Pausaniam I, 34. §. 3, ubi vid. Siebel. εξόριπται δ' ὁ βόλος] βόλος, ut Latinorum iaculum, hic brevius retis genus (ein kleines Zugnetz) indicat indeque distinguitur ab eo, quod đứπτυον dicitur. Praeter ea, quae Lexica offerunt, Cr. confert Boettiger. in Amalthea II. pag. 307 not. Alias ὁ βόλος de piscibus ipsis uno retis iactu captis dicitur, ut in Aeschyl. Pers. 430, ubi vid. in Aeschyl. Pers. 430, ubi vid. Blomfield. in Glossar., cui Cr. addit Wyttenbach. ad Plutarch. Morall. Vol. II. p. 633. Hinc in Theocrit. I, 40 a scholifs explicatur ἄγρα, et Latinus scriptor Varro vocabulo Graeco lucri sensu utitur in his: "sed ut ad hunc bolum pervenias." (De Re rustic. III, 2, 16. p. 278 Schneid.) Respicitur autem in oraculo, quod h. l. legitur, ea piscatio, quae, quia nocte fiebat, piscatio, quae, quia nocte fiebat, νυπτερευτική dicebatur, de qua Cr. citat Plat. in Sophist. pag. 220 D, ubi vid. Heindorf. pag. 287. Alias thynnorum piscationis crebra mentio; quae plerumque ita fiebat, ut quis in altum locum adscenderet, unde thynnorum gregem specularetur, quo viso signum piscatoribus daret, qui retibus totum gregem includerent. Quod post Philostra-tum in Icon. I, 13 copiose rem de-scribentem apte monuit Blomfield. l. l., multa alia colligens, unde certe hoc probatur, id piscandi genus frequentissimum fuisse valdeque ei indulsisse veteres, inprimis Atticos homines. Unde imaginem, qua oraculum utitur, non longe repetitam et quaesitam, sed ex solemni hominum Atticorum occupatione desumtam esse quivis perspiciet. Adhuc apud Sardos talem thynnos capiendi rationem obtinere observa-vit atque imagine addita illustravit I. Warre Tyndale: the island of Ο μεν δή οι ένθεάζων χρά τάδε. Πεισίστρατος δε, συλλαβών 63 τὸ χρηστήριου, καὶ φὰς δέκεσθαι τὸ χρησθέυ, ἐπῆγε τὴυ στρατιήν. 'Αθηναίοι δε οί έκ αστεος πρός αριστον τετραμμένοι ήσαν δή τηνικαῦτα, καὶ μετὰ τὸ ἄριστον μετεξέτεροι αὐτῶν, οί μεν πρός πύβους, οί δε πρός υπνον. οί δε άμφι Πεισίστρατον έσπεσόντες τους 'Αθηναίους τρέπουσι. φευγόντων δέ τούτων, βουλήν ένθαυτα σοφωτάτην Πεισίστρατος έπιτεχνάται, όπως μήτε άλισθείεν έτι οί 'Αθηναίοι, διεσπεδασμένοι τε είεν. ἀναβιβάσας τοὺς παίδας έπὶ εππους προέπεμπε · οί δὲ

Sardinia (London. 1849. 8.) I. p. 169. Simile effatum Helveti comitis ad Turicenses ex I. Muelleri Hist. Helvet. I. p. 492 affert Cr., ubi potissimum attende haec verba: "Zürich ist von meinen Herrschaften wie ein Fisch vom Garn umgeben."

θύννοι δ' οζμήσουσι] θύννοι ex Schellershemiano libro cum Gaisfordio praetulimus; vulgo vivoi, alii vivoi. Et Blomfieldius quoque, ubi nostrum locum attigit in annotatione laudata, iure scribit อิชัยของ; quippe quae est legitima vocis scriptura. Indicatur vero thunnus scomher Linnaei, qui per Gadi-tanas angustias in mare mediterraneum intrans, tum litora Euro-paea radens per Aegaeum mare in Pontum usque permeat indeque regreditur in mare Aegaeum ac mediterraneum. Multum ad eius piscationem incubuerunt veteres, in quibus Phoenices, Byzantini, alii praecipuum obtinent locum, nec minus nostra aetate in Galliae atque Italiae ora huic rei incolae student, quae hic exponere longum est, cum, quae diximus, ad Herodotum illustrandum sufficere queant. Primarios tamen veterum scriptorum locos indicasse haud abs re esse videtur. Qui sunt Athenaei VII, 63 seqq. p. 301 E seqq. Aeliani Hist. Animal. IX, 42. XV, 5. Aristotelis Hist. Animal. VIII, 15, ubi conferently. Schneideri annotatio et sun feratur Schneideri annotatio et supra laudata Boettigeri disputatio in Amalthea II. p. 303. οἰμήσουσι a verbo οἰμᾶν, impetu

"De accipitre in columbam

celeri volatu irruente usurpat Homerus Ili. XXII, 140. 308 coll. 311. Odyss. XXIV, 537. Conf. Apollon. Lex. Homeric. pag. 494, ubi explicatur per ὁρμαν." Cr.

#### CAP. LXIII.

μεν δή οι ένθεάζων χοᾶ τάδε] Verbum ένθεάζειν corum esse, qui deo, ut videri volebant, pleni futura canant, monet hoc loco lau-

jutura canant, monet not loco laudato Wesseling. ad Diodor. Sicul. IV, 66. T. I. p. 311.

συλλαβών τὸ χοηστήριον] i. e. percepto, intellecto carmine. Recurrit III, 64. coll. II, 49. Hinc minime emendandum συμβαλών, ut i. e. Recurquidam voluit. Plura de significatione verbi atque confusione Creuzerus in Commentt. Herodott. p. 303 not. Tu conf. I, 91. — Quod 303 not. Tu conf. 1, 91. — Quod ad sequentia attinet, ubi victoria narratur Pisistrati, mirum est Andocidem loqui de victoria ab Atheniensibus reportata contra tyrannos; vid. orat. de myster. p. 14 lin. 21 seqq. (§. 106).

ἐπῆγε τὴν στρατιήν] Imitatus est Pausaniss aliquot locis, indicanta

Pausaniss aliquot locis, indicante Siebel. ad IV, 20. §. 3. pag. 135. ἐπάγειν enim ut hoc loco, ita VIII, 112. coll. IX, 1 de eo dicitur, qui (animo hostili) copias contra alios ducatina de aliis quoque locis de malis immissis sive illatis. Cf. etiam Pausan. III, 6. §. 2. p. 15 Commentt. ὅκως μήτε ἀλισθείεν ἔτι κ. τ. λ.]

μήτε — τε hoc loco est: nec (non solum non) — et (sed etiam). Vid. nott. ad VI, 1.
ἀναβιβάσας τοὺς παίδας ἐπὶ

καταλαμβάνοντες τοὺς φεύγοντας, ἔλεγον τὰ ἐντεταλμένα ὑπὸ Πεισιστράτου, θαρσέειν τε κελεύοντες καὶ ἀπιέναι ἕκαστον 64 ἐπὶ τὰ ἑωυτοῦ. Πειθομένων δὲ τῶν ᾿Αθηναίων, οῦτω δὴ Πεισιστρατος τὸ τρίτον σχὼν ᾿Αθήνας, ἐξξίζωσε τὴν τυραννίδα ἐπικούροισί τε πολλοίσι καὶ χρημάτων συνόδοισι, τῶν μὲν αὐτόθεν, τῶν δὲ ἀπὸ Στρυμόνος ποταμοῦ συνιόντων, ὁμήρους τε τῶν παραμεινάντων ᾿Αθηναίων καὶ μὴ αὐτίκα φυ-

έππους] i. e. "filios (suos) impositos equis praemisit." De locutione conf. I, 60, ubi de Phya: ἐς ἄομα ἐσβιβάσαντες ibiq. not. τοὺς παίδας hic de filiis ipsis Pisistrati, nec de aliis, v. c. servis, intelligendum vel inde sequi videtur, quod I, 61. legimus de Pisistrato: ἐβουλεύετο άμα τοίσι παισίν etc. Nec ratio ipsa abhorret.

καὶ ἀπιέναι ἔκαστος ἐπὶ τὰ ἑωντοῦ] Qui ἀπιέναι infinitivum pro imperativo hic accipi volunt, non minus mihi a sensu loci aberrasse videntur, quam ii, qui nominativum ἔκαστος, olim vulgatum, ex anacoluthiae genere quodam explicari pòsse putant. Quare cum recentt. edd. scripsi ἔκαστον, probante quoque Schoene pag. 5. eius commentationis, quam ad I, 27 laudavi.

# CAP. LXIV.

οῦτω δὴ Πεισίστοατος τὸ τρίτον σχών 'Αδήνας] Accidit hoc Olymp. LIX, 4. s. 541 a. Chr. n., ut statuit Voemel; vid. nott. ad I, 59. Narravit Noster haec omnino ita, ut, quae de Pisistrato narrare coepisset, ea et continuaret et ad finem perduceret vel ultra ea ipsa tempora, in quae legatio a Croeso missa in Graecia ad cognoscendas civitates potentissimas foedere sibi adiungendas incidit; quam legationem si cum Schultz. (Appar. crit. Spec. II. p. 13 seq.) ad ann. 552 referimus, id longe antecedit tempora ea, quibus tertium rerum potitus est Pisistratus. Sed voluit Noster omnino indicare, cur Croesus, Atheniensium rebus cognitis, eosdem sibi adsciscere nolu-

erit. Vid. Wiedmann in ea commentatione, quam ad I, 30 laudavimus p. 25. Dunckero (Geschicht. d. Alterth. II. p. 538.) Herodotus h. l. in errorem incidisse videtur, qui cum alteram Pisistrati dominationem dicere debuerit, tertiam posuerit.

παὶ χοημάτων συνόδοισι, τῶν μὲν αὐτόθεν, τῶν δὲ ἀπὸ Στρυμόνος ποταμοῦ συνιόντων] τῶν μὲν αὐτόθεν, τῶν δὲ ad χοημάτων referendum. Moneo propter virum doctum (Grote history of Greece IV. p. 145), qui de mercenariis intelligi voluit, quos inde a Strymonis regionibus conductos secum habuerit Pisistratus. In pecuniarum reditibus, qui ex ipsa Attica regione (αὐτόθεν) cogebantur, respexisse puto Herodotum metalla Lauria, unde argentum proveniebat. Quae quidem illo tempore plus protulisse videntur, quam posthac; ita ut fodinae Strabonis tempore neglectae fere iacerent. Do his copiose disseruit, monente Cr., Boeckh. tum in Oeconom. Athenienss. I. p. 331, tum in peculiari scriptione inserta commentatt. Academ. reg. Berolinensis ann. 1815. Deinde ubi reditus Noster dicit a Strymone fluvio provenientes, intelligit metalla Thracia, eaque aurea, de quibus postmodo Athenienses disceptabant, auctore Thucydide I, 100. Plura idem Bocckhius l. l. pag. 334 seq. — Ad universam sententiam conf. Polyaeni Strateg. I, 21. §. 2 de dolo narrantem, quo Athenienses Pisistratus ceperit. Laudat praeterea hanc in rem Larcherus Maxim. Tyr. Diss. XXIX. (XIII.) §. 3. p. 349. et alia quaedam.

γόντων παίδας λαβών, και καταστήσας ές Νάξον και γὰρ ταύτην ὁ Πεισίστρατος κατεστρέψατο πολέμω και ἐπέτρεψε Λυγδάμι πρός γε ἔτι τούτοισι τὴν νῆσον Δῆλον καθήρας ἐκ τῶν λογίων, καθήρας δὲ ὧδε ἐπ' ὅσον ἔποψις τοῦ ίροῦ εἶχε, ἐκ τούτου τοῦ χώρου παντὸς ἔξορύξας τοὺς νεκροὺς μετεφόρεε ἐς ἄλλον χῶρον τῆς Δήλου. και Πεισίστρατος μὲν ἐτυράννευε 31' Αθηναίων ἀ ἐν τῆ μάχη ἐπεπτώκεσαν, οί δὲ αὐτῶν μετὰ ' Αλκμαιωνίδεω ἔφευγον ἐκ τῆς οἰκηῖης.

καί γαο ταύτην ὁ Πεισίστρατος κατεστρέψατο κ. τ. λ.] Sustuli parentheseos signa, quibus verba καί γάο — Λυγδάμι vulgo inclusa tenentur, praecipue motus iis, quae sequentur: πρός γε έτι τούτοισι την νήσον Δήλον καθήρας, its ut participium καθήρας non annectendum sit sententiae nimis remotae, έδοζωσε την τυραννίδα, sed magis coniungendum vel potius ad-dendum ad ea, quae de Naxo proxime ante enarrantur, quae nimirum cum referret auctor, in men-tem quoque venit Deli insulae a Pisistrato itidem captae et lustratae. Quam rem scitu memorabilem praetermitteret, statim addit: πρός γε έτι τούτοισι την νησον Anlor hoc fere sensu: ,,iamque ille (non solum Naxum cepit, etiam) praeterea Delum insulam cepit eamque lustravit secundum oracula, hoc modo istud faciens." In quo quum lustrandi negotium primarium videretur, omisit occupatae insulae mentionem facere, praesertim cum hoc ipsum ex antecedentibus Quare etiam distinctionem post τούτοισι vulgo positam cum recentt. edd. sustuli, neque vero πρός ys, quod omnes afferunt libri, cum iisdem mutavi in πρός τε; Schae-ferus voluerat πρὸς δέ. — Λυγδάferus voluerat  $\pi \rho \delta \varsigma \delta \dot{\epsilon}$ . —  $\Lambda \nu \gamma \delta \alpha - \mu \iota$  bene retinent boni libri. De quo dativo conf. ad I, 41. Mox in verbis καθήρας δε ώδε similem agnosco orationis abundantiam atque supra I, 8. init. in verbis ωστε δέ

ταντα νομίζων.
καθήρας δὲ ώδε] Memorat huius
rei praeter Ammian. Marcellin.
XXII, 12. fin. Thucydides III, 104.

Cum enim Pisistratus haud totam insulam purgasset, sed quantum duntaxat a templo quaqua versus prospici poterat, rursus eam Athenienses Olymp. LXXXVIII, 3. lustrarunt iussu oraculi, et iis quidem ipsis ritibus, qui etiam h. l. memorantur. Vid. Thucydid. l. l. ibique Dukeri not. Add. C. F. Hermann. Gottesdienstl. Alterth. §. 23. not. 16. In quibus mortuorum cadaverum effossio non ultimum obtinet locum, cum mortuorum sepultura terram sacram pollui vetus esset superstitio, cuius testimonia affert Diodorus Sic. XII, 58. Aeschin. Epist. 1. Verba seqq. ½n σου ξποψις τοῦ ξροῦ εξχε valent: quousque prospectus templi pertinebal. Vocem ξποψις Thucydides quoque adhibuit VII. 72. itemque Plutarch. Vit. Aemil. Paul. 32. Pompei. 32. Lucull. 8. coll. Plat. Rep. VI. p.

Aθηναίων δὲ οἱ κὲν ἐν τῆ κ.
τ. λ.] Intelligit, credo, non omnes
Athenienses generatim, verum τοὺς
ἐκ τοῦ ἄστεος. ut locutus erat I,
62. 63, i. e. adversarios relius factionis Athenienses, ophio hos potissimum. — Mox: μετὰ πλιματωνίδεω intelligo de Megacle Alcmaconida, i. e. Alcmaconis filio,
huius factionis duce; cf. I, 59.
Unde minime necessaria videtur lectio πλιματωνιδέων, ad quam a
vetere interprete inductus erat Wesselingius quamque etiam probatam
habebat Plutarchi verbis in Solon.
fin. ὁ μὲν Μεγακίῆς εὐθὺς ἔφυγε
μετὰ τῶν ἄλλων πλιματωνιδῶν.
Wesselingio nunc adstipulatum esse
video A. de Iongh in Symboll. literr. Amstelod. (anni 1840) IV. p.

65 Τοὺς μέν νυν 'Αθηναίους τοιαῦτα τὸν χρόνον τοῦτον ἐπυνθάνετο ὁ Κροΐσος κατέχοντα· τοὺς δὲ Λακεδαιμονίους ἐκ κακῶν τε μεγάλων πεφευγότας, καὶ ἐόντας ἤδη τῷ πολέμῷ κατυπερτέρους Τεγεητέων. ἐπὶ γὰρ Λέοντος βασιλεύοντος καὶ Ἡγησικλέος ἐν Σπάρτη τοὺς ἄλλους πολέμους εὐτυχέοντες οἱ Λακεδαιμόνιοι πρὸς Τεγεήτας μούνους προσέπταιον. τὸ δὲ

117. et Guil. Vischer: Ueber die Stellung des Geschlechts der Alcmasonid. (Basil. 1847.) p. 13. Inde rec. edd. receperunt Αλκμαιωνι-δέων invitis libris scriptis, a quibus ego discedere nolui.

## CAP. LXV.

τον χούνον τοῦτον] Ad totum illud tempus discordiarum civilium Noster spectat, in quod Pisistrati pluries Athenis eiecti eoque redeuntis res incidunt. Cf. nott. ad I, 50. 64 init. — Quae sequuntur, ad Laconum res pertinent et ad Lycurgi instituta, hoc loco occasione oblata haud praetereunda. De quibus in universum exponere non attinet post ea, quae tot viri docti et recentiore aetate et superiore de his rebus conscripserunt, quorum conspectum exhibet C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth. §. 23. not. 1. ed. quart.; unum nunc addo Kortim Griech. Gesch. I. p. 104 seqq. Nos ea tantum, quae ad Herodotum explicandum pertinent, afferamus.

nal 'Hyησικίσς] Apud Pausaniam III, 7. dicitur 'Αγασικίῆς, Ariston pater, de quo I, 67 init. Add. III, 3. Incidit regnum is his Hegesiclis circa 6004-530 ante Chr. n. observante Clinton. Fast. Hell. I. p. 339.
πρὸς Τεγεήτας μούνους προσέπατου με αποτερικ Τερεσίας κο

προς Τεγεήτας μούνους προσέπταιον] i. e. adversus Tegeatas solos infelices in pugna erant. προσπαταιειν et περιπταίειν frequens hoc sensu (offendere, i. e. cladem accipere) tum apud Herodotum (I, 16. II, 161. III, 40. VI, 45 etc.), tum apud alios. Vid. notatt. ad Plutarch, Pyrrh. pag. 166.

τὸ δὲ ἔτι ποότερον τούτων καὶ καπονομώτατοι ήσαν σχεδὸν πάντων

'Ελλήνων] Eodem spectat Thucydi-'Ελλήνων] Eodem spectat Thucydidis testimonium I, 18 scribentis: ή γὰς Λακεδαίμων μετὰ τὴν κτίσιν τῶν νῦν αὐτὴν ἐνοικούντων Δωριέων ἐπὶ πλεϊστον ῶν ἔσμεν χρόνον στασιάσασα κ. τ. λ., atque Isocratis eadem fere declarantis in Panathen. (XII.) §. 177. s. p. 270. Vid. etiam Plut. Vit. Lycurg. 2. et conf. Kortüm Griech. Gesch. I. p. 104. Quod ante Lycurgum pessimis legibus usos esse Spartanos inter omnes fere Graecos scribit inter omnes fere Graecos scribit Herodotus, id C. O. Mueller. (Dor. II. p. 15 seq.) ad priora Dorum instituta spectare vult, temporum decursu labefactata, turbata, in de-terius lapsa: quae ipsa integra quasi revocasse et restituisse, nec vero recens instituisse Lycurgum, idem statuit vir doctus. Accuratius nunc in hanc rem inquisivit C. F. Hermannus in disputatione de statu Lacedaemonionum ante Lycurgum (Antiqq. Laconicc. libri quatuor. Marburg. 1841. 4.) pag. 3 seqq. idque edocuit, hunc statum rerum Laconicarum turbatum, qui ante Lycurgum fuit, adeo ut Lacedaemonios omnium Graecorum pessimis legibus uti Noster scri-bere potuerit, eo potissimum allatum fuisse videri, quod postquam Dores Peloponnesum ingressi sedes novas occuparint, inter duces s. reges et ipsum populum multa ea-que gravissima dissidia exorta sint, tam de terris expugnatis earumque distributione, quam de aliis rebus, quibus regum potestas augeri, populi res infringi videretur: quum ,reges, qui potestatis suae fines extendere plusque sibi quam a maioribus traditum accepissent auctoritatis arrogare studerent, indigenarum sibi animos conciliare eorumque opera contra ipsos popuξτι πρότέρον τούτων και κακονομώτατοι ήσαν σχεδον πάντων Έλλήνων, κατά τε σφέας αὐτοὺς καὶ ξείνοισι ἀπρόσμικτοι. μετέβαλου δε ώδε ές εὐνομίην. Λυκούργου, των Σπαρτιητέων δοκίμου ἀνδρὸς, έλθόντος ές Δελφούς έπὶ τὸ χρηστήριον, ώς έσήτε ές τὸ μέγαρου, εύθὺς ἡ Πυθίη λέγει τάδε:

"Ηκεις, ο Λυκόοργε, έμου ποτί πίουα υηου, Ζηνὶ φίλος καὶ πᾶσιν 'Ολύμπια δώματ' ἔχουσι.

lares suos uti voluerint, donec aut vi aut metu incepto desistere eamque potius rei publicae formam agnoscere cogerentur, in qua caput imperii penes Dorienses esset etc." (p. 24 seq.). His igitur de causis valde turbatam pessimisque legibus utentem civitatem Lycurgi sapientia refectam et ad meliora perductam esse Herodoti est sententia. De Lycurgi consiliis ad hoc assequendum remediisque adhibitis idem vir doctus disseruit l. l. p.

39 seq.

κατά τε σφέας αὐτοὺς κ. τ. λ.]

Vult Herodotus: Lacedaemonios omnium fere Graecorum pessimis legibus fuisse usos, tum, quod ad se ipsos ipsorumque mutuum inter se commercium attinet, tum vero etiam, in cocum exteris commercio, quod scilicet omnem cum his recusabant consociationem omneque commercium. Unde apparet vis particu-larum τε — καί.

ξείνοισι απρόσμικτοι] Sic dicuntur, qui nullam cum exteris incunt aut permittunt consuctudinem, qui omne cum peregrinis excludunt commercium. Vid. quae laudantur in nott. Wesselingii et Schweigh. De ipsa re longior ad h. l. exstat Bellangeri disputatio in Larcheri notis. Quaerit enim ille, quo fine Spartanis omne fuerit interdictum cum peregrinis gentibus commer-cium, quo illud omnino spectarit, quid inde secutum fuerit. Sed Herodoti hoc ex loco minime colligi poterit, ut nonnullis visum est, ξενηλασίας quod vocatur institutum iam ante Lycurgum invaluisse, quem vulgo istius instituti auctorem perhibent. Neque vero omne hospitium omneque cum exteris gentibus com-

mercium Spartanis interdictum fuisse credam, cum haud pauca reperiantur vestigia hospitii Spartanorum cum exteris initi, quos ipsos festis Spartae celebratis haud raro interfuisse legimus. Peregrinae stirpis incolas potius Sparta remotos voluisse videntur, qui cum alius essent generis ipsumque vitae genus sectarentur mollius, periculum erat ne civium Spartanorum mores frequenti cum illis commercio depravarentur. Ac prisca instituta, priscos mores quantopere conservare studuerint Dores, nemo nescit. De hac Spartanorum ξενηλασία vid. C. O. Mueller Dor. II. p. 8, 411. coll. 157, 229, et quae laudat C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth. §. 27. not. 14. Atque Herodotus quum vel ante Lycurgum rove fuisse scribar, haud scio an ipsam hanc ξενηλασίαν postero tempore obtinentem ita respexerit, ut vel primis illis temporibus Spartanos a peregrinorum commercio abhorruisse declaraverit: idque ipsum si Hermannum (Antiqq. Laconn. p. 38. 39.) audiamus, pertinebat ad alienigenas haud paucos, qui inter primorum temporum con-fusionem in civitatem Spartanorum recepti cum ipsis Spartanis difficulter coaluerint; nec alio abire video sententiam Hermanni Gabriel (De magistratt. Lacedd. Berolin.

1845. p. 3.).
ές τὸ μέγαοον] μέγαοον est interius templi sacellum, ubi Pythia sciscitantibus oracula edit. Conf. nott. ad I, 47.

ω Απκόσογε] Vulgo Αυκόεργε, quod e Schellersh. et Mediceo libro nunc mutatum est in Auxoogys,

δίζω ή σε θεὸν μαντεύσομαι η άνθρωπον. άλλ' έτι καὶ μᾶλλον Θεον Ελπομαι, ω Λυκόοργε.

et probatur, monente Cr., Apollon. Rhod. I, 162. Homer. Ili. VI, 130, ubi vid. Heyne. Est autem utraque forma usitata, ut scribit Boeckh. in Corp. Inscript. I, 1. p. 78.—
Aunoscyf prachet Aristidis Schol.
pag. 108 ed. Frommel., ubi oraculi versus leguntur, itemque paulo post ποτί ναὸν ἀνιών. Exhibentur iidem 

Ipsum oraculum celeberrimum Spartanis fuisse videtur, insertumque ταίς παλαιοτάταις άναγραφαίς, ut refert Plutarch. advs. Colot. p. 1156 F. coll. Vit. Lycurg. 1. De quibus ἀναγραφαϊς Cr. confert C. O. Mueller. l. l. II. pag. 131. Nec improbabile videbitur, ex his ipsis oraculi verba Herodotum sumsisse. Apud Diodorum qui additi leguntur duo versus, eos et gravissimos et aeque genuinos habet Goettling, de hoc oraculo disputans in scriptione de quatur rhetris Lycurgeis (vid. Berente der Verhandli. d. Gesellsch. der Wissenschaft. zu Leinzig 1846 g. 1841 - 1842 C. a. Geseilsen. der Wissenschaft. zu Leipzig 1846. philolog. hist. Classe. p. 137 seqq. et Gesammelte Ab-handll. I. p. 318 ff.). Namque ex his ipsis versibus eruit vocem εὐ-νομίας, qua etiam ante Herodotus est usus quaque omnem illam a Lycurgo constitutam rem publicam designari idem ille arbitratur additque Tyrtaeum, qui carmen ele-giacum, quo res publica Laconum eorumque mores celebraret, Envoeorumque mores celebraret, Envo
µlav vocaverit: quin aliis quibusdam versibus, qui apud eundem

Diodorum paulo post exstant, adiectis, totum inde carmen constituit Goettling, quod tanquam procemium rhetris illis praefixum eodem
Elaguica nomina inscriptum que Εὐνομίας nomine inscriptum fuerit; cf. p. 324 seqq. 350 seq. Mihi, ut de reliquis, quae ad He-rodotum minus pertinent, taceam,

duo illi versus, quos Diodorus affert, postmodo ficti ceterisque quatuor primitivis, qui apud Herodo-tum leguntur, adiecti videntur: tum leguntur, adiecti videntur: quod idem sensisse suspiceris Urlichsium, qui in Museo Rhenan. VI. p. 103 seqq. Goettlingii opiv1. p. 103 seqq. Goettingn opinationibus oblocutus est, pag. 199, ac recte observavit (p. 201 seq.), voce εὐνομίας, quae apud Herodotum quoque legitur, non tam rei publicae ipsius designationem indicari quam respini ad id quad in dicari quam respici ad id, quod in proxime antecedentibus Spartani omnium Graecorum κακονομώτατδι omnium Graecorum xexovoµuvaroti vocantur. Iovem vero, cuius una cum caeteris diis Olympicis in oraculo mentio fit, quod Goettling. p. 333. ad Iovem Scyllaeum quem finxit relatum vult, rectius idem Urlichs. p. 205 seq. de eo Iove cogitari vult, quem antiquissimo iam aevo a Lacedaemoniis cultum fuisse reperimus summum deum, variis inde cognominibus ornatum, cuius sacerdotio rex uterque functus fuerit.

δίζω] Ita pro διζώ cum recentt. edd. scripsi, iubente Bredov. p. 368, qui etiam in Diodori loco, ubi itidem legitur διζώ, reponi vult δίζω. Cf. I, 94. Ipsum verbum ambigendi notione invenitur in Homer. edd. scripsi, iubente Bredov. Ili. XVI, 713. μαντεύσομαι eo sen-Ili. XVI, 713. µavrevooµac eo sensu accipiendum, quo futurum ponivult Werfer. in Actt. phill. Monacc. I. pag. 232 — 234, ubi coniunctivo deliberativo non opus, ut 1, 55. 97 etc. coll. nott. ad I, 11. Hinc vertas: dicturus sim, ob ich — soll. Censor in Ephemerid. Ienenss. 1817. nro. 162. pag. 359. acribi posse suspicatur. scribi posse suspicatur:

δίζομαι εί σε θεόν μαντεύσο-μαι η άνθοωπον.

η ἄνθοωπον] Ita meliores libri. Alii ήὲ καὶ ἄνδοα. Apud Aristidem l. l. exstat ήὲ βροτόν τε; quod Werferus olim defendit eo quod apud poetas subinde n - re in altero orationis membro ponatur, ubi simplex antecedat η. Nec tamen Οί μεν δή τινες πρός τούτοισι λέγουσι καί φράσαι αὐτῷ τὴν Πυθίην του νῦν κατεστεώτα κόσμου Σπαρτιήτησι. ώς δ' αὐτοί Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, Λυκούργον έπιτροπεύσαντα Λεω-

ideo meliorem librorum lectionem

deserere visum est.
άλλ' ἔτι καὶ μᾶλ deserere visum est.

ἀλλ' ἔτι καὶ μᾶλλον] In Diodori
Excerptt. legitur: ἀλλὰ ϑεὸν καὶ
μᾶλλον ἔτ' οἴομαι —. De usu particulae καὶ (καὶ μᾶλλον) non copulativa sed intensiva Cr. laudat
Schaefer, ad Dionys, Halic, de compos. verbb. p. 333. Sic και μάλλον II, 43. και μάλα VII, 186. και κάνυ Thucyd. I, 3. VI, 17, ne

plura. of μεν δή τινες πρὸς τούτοισι λέγουσι] Refert Strabo XVI. pag. 762. s. pag. 1105 C. D. eam famm, qua Lycurgus a Pythia accomam, qua Lycurgus a Pythia accomamis perit, quae dein Lacedaemoniis edixerit, Minois Cretensium regis ille quidem aemulus. Unde alii dicebant, ex ipsa Creta insula leges Lacedaemoniis attulisse Lycurgum; in quam sententiam idem disputat in quam sententiam idem disputat Strabo et qui ab eo citatur Epho-rus X. p. 735. (Ephori fragmm. p. 165 seqq. 173 seq. ed. Marx. coll. C. O. Mueller. Dorr. II. pag. 16 seqq.). Namque Ephorus hoc sibi proposuerat, ut plurima Lacedae-moniorum instituta a Cretensibus repetenda esse evinceret. Utut est, multum videntur in eo sibi indulsisse Lacedaemonii, quod ipsorum leges ex Pythico oraculo profectae essent, in hunc adeo modum de-scriptae, ut oraculorum formam rescriptae, ut oraculorum formam retinuerint. Quin commemoratur magistratus Pythiorum quatuor, qui a rege designati oracula Pythica Spartam integra referrent. Vid. VI, 57 ibiq. nott. Unde probare conature. O. Mueller. (p. 17 seq. l. l.), hoc oraculum universae Spartanorum rei publicae tuendae rum rei publicae tuendae legibusque servandis quasi praefuisse. Tu vid. quae affert C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth. §. 23. nott. 11. et Ch. F. Wilster: De relig. et oracul. Apoll. Delph. (Havn. 1827) P. I. §. 34. p. 79 seqq. coll. F. Stiefelhagen: De oracul. Apoll. Delphic (Penn. 1848) p. 35 segg. phic. (Bonn. 1848) p. 35 seqq.

"De Lycurgo tanquam viro prudente et cui Scipio Africanus maior similis fuerit in callide usurpandis oraculis, somniis, id genus aliis, indicium facit Polybius X, 2. pag. 189 ed. Schweigh. coll. X, 5. pag. 196." Cr.

τον νύν κατεστεώτα κόσμον] Eodom sensu πολιτείας κόσμον dicit Plato Legg. VI. init, nec ali-ter Pythagorei homines κόσμον de rei publicae forma, praesertim ea, quae bene constituta est. aut constitui debet, usurpant. Add. C. O. Mueller. Dor. II. p. 6. et Krische De scopo politic. societat. p. 59. Cicero Latine reddidit ornatum in

Cicero Latine reddidit ornatum in libro de Re publ. I, 28, ubi vid. Creuzeri et Moseri annotat. p. 115. ώς δ' αὐτοι Λακεδαιμόνιοι λέγουσι κ. τ. λ.] De constructione monitum ad I, 58.

Λυκοῦργον ἐπιτροπεύσαντα Λεωβώτεω, ἀδελφιδέου μὲν ἐωυτοῦ, βασιλεύοντος δὲ Σπαρτιητέων, ἐκ Κρήπος ἀφεικόδης καῦτα] In his nihil της άγαγέσθαι ταῦτα] In his nihil της αγαγεσσαι ταυτα] In his nimilibri variant, nisi quod pro Λεωρώτεω plures exhibent Λεωράτεω. Eo maior in re ipsa difficultas. Plerique enim alii scriptores, de quibus vid. Meursium in Regn. Lacon. 9. Miscell. Lacon. II, 5. Chamber of the constant of rillum nominant; cuius tutelam, ut fratris Polydectae filii, Lycurgus administraverit. Accedit quod Leobotas e regia Eurysthenidarum stirpe, Lycurgus vero, Eunomi filius (cuius stemma vid. apud Marx. ad Èphori fragm. p. 174), Proclida fuit. Nec convenit denique temporum ratio, quum centum fere anni inter Leobotae obitum et Lycurgi legislationem intercedere dicantur; Leobota adeoque eius filio Dorysso regnante ne natus quidem esse po-tuerit Lycurgus. Marshamus, quo Herodotum quodammodo conciliaret cum reliquorum scriptorum testimoniis, mutata vocum Herodo-tearum sede legi vult: έπιτροπεύ-σαντα άδελφιδέου μέν έωυτοῦ, βαβώτεω, άδελφιδέου μεν έωυτοῦ, βασιλεύοντος δε Σπαρτιητέων, εκ Κρήτης Εγαγέσθαι ταῦτα. ὡς γὰρ έπετρόπευσε τάχι-

σιλεύοντος δὲ Σπαφτιητέων Λεω-βώτεω, ut Lycurgus fuerit tutor filii fratris sui, Leobota Spartanis rege imperante. Quae ratio praeter alios placuit Clintono (Fast. Hell. alios placuit Clintono (Fast, Hell. I. p. 144.), haud advertenti tales orationis partes per μἐν — δὲ contingi non posse; cui merito oblocutus est C. O. Mueller in Annall. Gottingg. 1837. pag. 901; eodemque ferme redit, quod Negris legi posse suspicatus est: ἀδελφιδέου μὲν ἐωυτοῦ Αυκοῦργον ἐκτιφοπεύταστας Βοῦμλείσευσος ἐκτιφοπεύταστας Βοῦμλείσευσος ἐκτιφοπεύταστας Βοῦμλείσευσος ἐκτιφοπεύτας Βοῦμλείσευσος ἐκτιφοπεύτας Βοῦμλείσευσος ἐκτιφοπεύτας ἐκτικοῦμλείσευσος ἐκτικοῦμλείσευ τέων Λεωθώτεω. Accedit, quod hac lectione recepta novae difficultates exoriuntur e temporum ratione vix conciliandae, quae Lycurgum tempore Leobotae vixisse tutelamque exercuisse minime patiuntur. Nam Larcherum si sequamur, Labotas ex Eurysthenidarum progenie regnavit inde ab anno 1035 a. Chr. n. per quadraginta annos, sumque secutus Doryssus per quadraginta duo usque ad 953, quo ipso anno Agesilaus I. ad regnum evectus est. Lycurgus vero natus est 924 a. Chr. n., et frater Polydectes 954, qui patre Eunomo interfecto regnum 912 susceptum per viginti quatuor annos tenuit. Successit filius Charillus anno 888, ac regnum tenuit Lycurgo tutore per sexaginta quatuor annos. Ipsa vero Lycurgi legislatio incidit in annum 866; tribus post annis, 863, Charillus tutela dimittitur. Haec Larcherus, qui nihil cunctatus in Herodoteo textu pro Λεωβώτεω mutatum vult Χαφίλλου (prout iam dudum placuerat Buherio) idque ipsum in altera versionis editione apsum in aftera versionis editione expressit, quum in priori Marshami sententiam, quae etiam Wesselingio non prorsus displicuerat, secutus esset. Vid. not. Larcher. ad h. l. et plura in Tabul. Chronolog. T. VIII. VII. p. 489 seqq. Sed testis vulgatae apud Herodotum lectionis exgathe apud Herodotam loctomis ca-sistit Pausanias III, 2. §. 3: έτεσι δὲ ύστερον ού πολλοίς Λαβώτας ὁ Ἐχεστράτου τὴν ἀρχὴν έσχεν έν

Σπάφτη· τοῦτον τὸν Λαβώταν Ἡρόδοτος ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐς Κροὶσον ὑπὸ Λυπούργου τοῦ θεμένου τοὺς νόμους φησίν έπισεμενου τους νομους φησιν επιτο το σενθ ήναι παίδα όντα, Λεωβώτην δέ οι τίθεται το όνομα και ού Λαβώταν κ. τ. λ. Cuius scriptoris tempore nisi Herodoti exemplaria iam depravata esse dixeris, vix inde expedies. Et narrat Philemon ap. Porphyr. Quaestt. Homerr. sect. VIII. init. πολλά φέρεσθαι μέχρι νύν αμαρτήματα κατά την Ηροδότου συγγραφήν. Quod si hoc loco valent, idem aliis quoque locis, quorum iam aliquot attigimus, ubi corruptela nostros libros manu scriptos antecedere videtur, erit statuendum. Alii alias vias inierunt ad Herodoti ipsius dum; cf. C. F. Hermann. Antiqq. Laconn. p. 77 seq. coll. p. 10. not. 29. Equidem tamen ἐπέχω, nec in tanto librorum consensu quidquam mutare audeam, praesertim cum etiam de ipsa Lycurgi stirpe diversas in partes abire videam veteres scriptores, quorum sunt, qui Prytanem eius patrem narrent, aliter atque vulgo, ubi Eunomum pa-trem statuunt. In aetate Lycurgi definienda accuratissime versatus est Fischer (Zeittafeln p. 33 seqq.), qui omnium veterum scriptorum testimonia collegit ostenditque, maxime probabilem videri Erato-sthenis computationem, qui Lycurgi ἐπιτροπίαν posuerat centum octo annis ante Olympiadem primam, i. e. anno 884 ante Chr. n. (vid. Clemens Alex. Strom. I. p. (vid. Clemens Alex. Strom. 1. p. 336 B.). Add. Lachmann: Spartan. Staatsverf. pag. 315 seq. coll. p. 153., qui recte ex Herodoti verbis id certo colligi posse observat, Ly-curgum iam initio tutelae susceptae ad leges civitatis turbatae mutandas remque publicam melius

constituendam accessisse.
ἐκ Κρήτης ἀγαγέσθαι ταῦτα]
Pertinent huc ea, quae traduntur
de Lycurgo, qui diutius in Creta

στα, μετέστησε τὰ νόμιμα πάντα καὶ ἐφύλαξε ταῦτα μὴ παραβαίνειν. μετὰ δὲ τὰ ἐς πόλεμον ἔχοντα, ἐνωμοτίας καὶ

commoratus Cretensium instituta (i. e. vetera Dorum instituta ac primitiva, quae ibi magis pura et integra fuerant conservata) in patriam transtulerit atque hoc modo Laconum rem publicam ad Cretensium instituta conformarit. De qua re vid. C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth & 21

Staatsalterth. §. 21.

μετέστησε τὰ νόμιμα] Duo libri
νόμια, quod si in νόμιμα] Duo libri
νόμια, quod si in νόμιμα mutaretur, haud displicet Wesselingio.
Sed nihil mutandum esse vel Thucydidis locus VI, 4: νόμιμα δὲ
Δωρικὰ ἐτέθη αὐτοῖς ostendit. Ad
argumentum facit Dionysii narratio (Antiqq. Romm. II, 49.), eos
Spartanos, qui nimis duras et severas Lycurgi leges ferre non potuissent, in Italiam ad Sabinos commigrasse; unde ad Romanos instituta quaedam Laconica pervenerint.
Quam in rem Cr. conferri iubet
Ciceron. de legg. III, 7. §. 16 ibiq.
nott. et Heinecc. Syntagm. Antiqq.
Romann. pag. 4 seq. ed. Haubold.

Quam in rem Cr. conterri nubet Ciceron. de legg. III, 7. §. 16 ibiq. nott. et Heinecc. Syntagm. Antiqq. Romann. pag. 4 seq. ed. Haubold. ἐνωμοτίας καὶ τριηκάδας καὶ συσσίτια] Proxime huc spectat Polyaeni locus in Strategg. II, 3, 11: Λακεδαιμόνιοι μὲν δη κατὰ λόχους καὶ μοίρας, ἐνωμοτίας καὶ συσσίτια στρατοπεδεύοντες, ἔμαθου κ. τ. λ. Βekker. Anecdd. p. 303: συσσίτια δείπνα ᾶ κοινῆ ποιούσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι, ὡς ἀν οἱ στρατενόμενοι σύσσιτοι γίγνοιντο. Quae hic instituisse dicitur Lycurgus ad belli usum spectantia, ea ad unum bellum vix restringenda, verum aeque etiam ad rempublicam referenda erunt, si quidem omnis Spartanorum vita ad militarem usum descripta fuit, recte annotante C. F. Hermann. Antiqq. Laconn. p. 46. De Enomotia varia traduntur a veteribus. Timaeus, a Cr. laudatus, in Lexico Platon. p. 106 τάγμα πεξόν dicit nomenque ducit ἀπὸ τοῦ σύμνύναι αὐτούς μὴ λείψειν τὴν τάξιν, ubi conf. Ruhnken. Apud Hesych. s. v. explicatur τάξις τις διὰ σφαγίων ἐνώμοτοςς; quocum conf. Zonarae Lexic.

pag. 720. 722. Thucydidem V, 68 si audias, enomotiae quatuor ad pentecostyn pertinebant, quae ipsa quinquaginta erat hominum, et quae quater aucta conficiebat lochum sive ducentorum hominum cohortem. Alia Xenophon de Rep. Lacedaemon. XI. §. 4., qui moram con-stitisse dicit quatuor lochis, octo pentecostybus et sedecim enomotiis; unde enomotiam ipsam quin-quaginta hominum fuisse credibile est, cum mora octingentorum es-set. Cum vero morae numerus haud satis sibi semper constitisse videatur, nec enomotiae numerus certo definiri poterit. Nam Xenophontis actate, ubi sexcentis hominibus constabat mora, ter duodecim sive triginta sex hominum fuisse enomotiam idem Xenophon testis est Hellen. VI, 4, 12. coll. IV, 5, 11. 12. Utut est, hoc certum videtur, enomotiam primam eamque simplicissimam Laconici exercitus atque aciei fuisse divisionem ordinemque. Plura Muellerus: Dorer II. pag. 234 seqq. C. F. Hermann, Griech. Staats-alterth. §. 29.

Triacadae quales fuerint, vix certo dixeris. Nec proficitur quidquam iis, quae apud Gregor. Cor. de dialect. Ion. §. 93. pag. 502 Schaef. leguntur. Videntur illae pertinuisse ad triginta Spartanorum obas sive phratrias, ipsas denuo divisas in triacadas, sive hae reapse triginta fuerint civium sive minus (ut in Romanorum centuriis idem accidisse videnus), quippe cum in bello non seiunctim, sed iunctis inter se singulis gentibus ac tribubus stipendia facerent. Vid. Mueller. Dorer II. p. 82 seq. Quod Koechly (Griech. Kriegswes. p. 30.) triacadas vulgare obarum nomen fuisse ponit, recte ei oblocutus est C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth. §. 29. not. 8. coll. Schoemann. Antiqq. p. i. Graecc. p. 115., qui triacadas fuisse gentes (γένη) arbitratur, quales etiam Athenis hoc nomine appellatae inveniantur,

τριηκάδας καὶ συσσίτια, πρός τε τούτοισι τοὺς ἐφόρους καὶ 66 γέροντας ἔστησε Λυκοῦργος. Οὕτω μὲν μεταβαλόντες εὐνομή- δησαν. τῷ δὲ Λυκούργω τελευτήσαντι ίρὸν είσάμενοι σέβον-

ducto inde hoc ipso nomine, quod singulae gentes s. triacadae tri-ginta familiis fere constiterunt. Cf. ctiam Meier De gentilitate p. 21.
Nec alia Syssitiorum, quae tertio
loco dicuntur, ratio. Quae cum proprie communium epularum instituta per singulas gentes familiasque fuerint omnibusque fere Doricae stirpis gentibus communia, inde ad rem militarem ita traducta videntur, ut, qui unius gentis familiaeque essent iisdemque epulis victusque genere uterentur, ii in bello etiam peculiarem cohortem sive ordinem conficerent, ipseque exercitus per syssitia acque divisus esset atque uniseque divisus esser acque din-versa Spartanorum civitas. Conf. C. O. Mueller. l. l. II. p. 82. 201 seqq. 237. 273 seq. Adde nunc C. F. Hermann. l. l. §. 28. et Alfr. Kopstadt: De rerr. Laconn. con-Ropstaut: De rerr. Laconn. constitut. Lycurg. origine et indole (Gryph. 184!) p. 131 seqq. Lachmann. Spartan. Staatsverf. p. 186. τους έφόρους καὶ γέροντας έστησε Αυκούργος] De Ephoris uberius συνορογια huius certa loci non est exponere huius certe loci non est. De quibus, alios ut taceam, nostra actate disputarunt Manso Sparta I, actate disputarunt manso Sparta I,
1. p. 243. C. O. Mueller. Dor. II.
p. 111 seqq. C. Fr. Hermann. l. l.
§. 43 seqq. Kopstadt l. l. p. 114
seqq. Herm. Gabriel De magistratt. Lacedaemonn. p. 38 seqq. Schoemann. l. l. p. 127. Hic unum illud monuisse satis erit, hos magistratus, qui quotannis quinque numero eligebantur, institutos videri, ut regum potestatem continerent eorumque vim nimiam coercerent, indeque ad ea instituta referri de-bere, quae in iis civitatibus inveniuntur, ubi optimatium potestas praecipue viget ac floret. Nec mapraecipue viget ac floret. Nec magis hic attinet de dissensu veterum disquirere, quorum nonnulli a Lycurgo ephoros institutos volunt, alii Theopompo regi hoc tribuunt. Ab Herodoto stant Xenophon (Rep. Lac. VIII, 3.) et, quem Cr. laudat,

auctor Platonicae epist. VIII, alii, indeque Herodoti auctoritatem maxime tuetur Lachmann. l. l. p. 165, Lycurgum primum fuisse ratus, qui publicum ephororum munus instituerit. Add. Gabriel. p. 41, ephoros Lycurgi aetate iam inveniri commonstrans. Contrariam sententiam tuetur Aristoteles Polit. V, 11, quocum compara Ciceronis locos de Legg. III, 7. De Re publ. II, 33 ibiq. notat. Atque hanc Aristotelis sententiam probat Grote history of Greece II. p. 403. ipseque Hermannus l. l. §. 43 eo inclinat, ut Lycurgus ephororum munus, quod ad posteriora tempora pertinere videatur, introduxisse haudquaquam dici queat. Add. Kortüm. Griech. Gesch. I. p. 110 seq.— De γερονσία sive viginti octo senum consilio, quod regibus adesset in omnibus rebus gravioribus, infra VI, 57. Plutarch. Lycurg. 5, ne plura. Alios laudat Neumann. ad Aristot. fragm. politicc. p. 134. coll. C. O. Mueller. Dorer II. p. 91 seqq. Add. nunc Kopstadt p. 107 seqq. Gabriel p. 31 seqq. C. F. Hermann. l. l. §. 24. Kortüm l. l. p. 107 seq.

# CAP. LXVI.

τῷ δὲ Λυκούργφ τελευτήσαντι ἰρὸν είσάμενοι σέβονται μεγάλως] Ad σέβονται ex antecedenti Λυκούργφ mente repetendum Λυκούργφ mente repetendum Λυκούργφ. de quastructura monuit Schoemann in Ind. Lectt. aestiv. Gryph. 1835. pag. 7. — Varia traduntur de Lycurgi morte, qui, cum antea Spartanos iureiurando obstrinxistet, ne ipso absente leges ab ipso latas abrogarent, noluit regredi in patriam, sed inedia, ut tradunt, vitam finiit. Auctop est Plutarchus Vit. Lycurg. 31, alias quoque aliorum sententias commemorans. Qui idem de honoribus Lycurgo tributis haec: ἐερόν τι ἔστιν αὐτοῦ καὶ

32 ται μεγάλως. οία δὲ ἔν τε χώρη ἀγαθῆ καὶ πλήθει οὐκ ὀλίγων ανδρών, ανά τε έδραμον αὐτίκα και εὐθηνήθησαν. και δή σφι οὐκέτι ἀπέχοα ήσυχίην ἄγειν, ἀλλὰ καταφουνήσαντες 'Αρκάδων πρέσσονες είναι, έχρηστηριάζοντο έν Δελφοίσι έπι πάση τῆ Αρχάδων χώρη. ἡ δὲ Πυθίη σφι χρῷ τάδε

θύουσι καθ' εκαστον ένιαυτον ώς

θύουσι καθ' ἔκαστον ἐνιαυτὸν ὡς θεῷ; quod affirmant Pausan. III, 16. §. 5, alii scriptores e Leopoldo ad h. l. laudati.

οἶα δὲ ἔν τε χώρη ἀγαθη καὶ πλήθει οὐκ οἰιζνων ἀνδρῶν, ἀνά τε ἔδραμον αὐτίκα καὶ εὐθηνήθησαν], quum vero terra esset bona nec paucorum incolarum frequentia laboraret, statim evecti sunt opibusque aucti. Herodoti oratio si cui abrupta et impedita videatur, is suppleat: οἶα δὲ ὄντες (s. οἰκοῦντες) ἔν τε χώρη καὶ ἐν πλήθει οὐκ οἰιζνων κ. τ. λ. Nam praepositio ἐν quo minus etiam ad πλήθει referstur, nihil obstat. Vide quae diximus ad Plutarch. Pyrrh. p. 178 seq. et quae monuit C. p. 178 seq. et quae monuit C. Beier. in censura inserta annalibus philologicis Iahnii 1827, II, 1. p. 22. De olα δὲ subsequentibus genitivis consequentiae notavimus nonnulla ad Pyrrh. p. 176. Conf. Herod. I, 61. 111. 189. II, 28. 175. III, 4. IV, 130. coll. I, 86. Orationis abundantia in verbis πλήθεϊ ούκ όλίγων άνδρών nemo apud Herodotum offendetur, nec opus est statuere transpositionem, qualem a Stegero propositam video: και οὐκ ολίγον πλήθος ἀνδρῶν ἔχοντες. Immo πλήθος explicatur genitivis adiectis. — Verbum ἀναδραμεῖν de adiectis. — Verbum ἀναδοαμεῖν de plantis herbisque proprie locum habet, ut infra VIII, 55 ἄφεον βλαστον ἐκ τοῦ στελέχεος ὅσον τε πητυαίον ἀναδεδοαμηκότα. Sic Homer. Ili. XVIII, 56: ὁ δ' ἀνέδοαμεν ἔρνεῖ Ισος, ubi Scholia reddunt per ηΰξήθη. Cf. etiam Odyss. V, 412: λισσή δ' ἀναδέδομε πέτρη. Hinc transfertur ad gentes, quae plantarum ad instar gentes, quae plantarum ad instar opibus crescunt et augentur. In-fra VII, 156 de Syracusanis: αί δὲ παραυτίπα ἀνὰ τ' ἔδραμον και ξβλαστον. Diodor. Sicul. V,

12 ibiq. Wessel. Cr. addit Eustath. ad Odyss. VI, 167. p. 256. 35 Basil. Ad verbum ενθηνείν, in quo maxime florendi ac vigendi inest vis, conf. II, 91, ubi itidem de terrae Aegyptiacae foecunditate et fertilitate dicitur. Cr. adscripsit locum Dion. Chrysost. Orat. XLIV. p. 197. Tu vid. Iacobs. ad Aelian. N. A. IV, 39. Lobeck. ad Phrynich. p. 466. Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. 1831. I. pag. 40.

καὶ δή σφιν οὐκέτι ἀπέχοα]
Huc, credo, faciunt, quae in Bekkeri Anecdd. I. p. 439, 20 leguntur: ἀποχράν ἐξαφκεῖν Ἡροδοτος; et: ἀποχράν ἐξαφκεῖ. coll. p. 81, 31: ἀποχράν οὐκ ἀποχρῆναι Ἡροδοτος πρωτω. Aliorum grammaticorum locos praebet Bredov. p. 380. Tu conf. etiam Nostrum VI, 137. VII, 148. IX, 79 et Pausan. IV, 25. §. 1. san. IV, 25. §. 1.

άλλὰ καταφρονήσαντες Άρκάδων πρέσσονες είναι] Conf. nott. ad I, 59, ubi iam hoc exemplo verbi καταφρονείν usi sumus, ut in quo existimandi notio non prorsus vacare videatur contentus significatione. Proxima verba έπι πάση Agnaδων χώρη bene exponit Matth. 8. 585 fin. p. 1166. Est enim έπl propter, ob, de, accuratius tamen locum inspicienti est: "in der Absicht, ganz Arkadien zu erobern." Oraculum, quod sequitur, citant Pausanias VIII, 1 aliique a Wesselingio ad h. l. laudati; quibus add. Diod. in Excerptt. §. 32 (T. II. p. 27 Nov. scriptt. coll. ed. Mai.), ubi exstat 'Αρκαδία et δώσω σοι Τεγέαν (pro τοι Τεγέην). Primum oraculi versum Latine sic exhibit incertus auctor de foreignes. hibet incertus auctor de figuris vs. 5 (conf. Sauppe Epistol. critic. p. 159): Arcadiam petis, immensum petis, haud tribuam istud.

'Αρκαδίην μ' αίτεῖς; μέγα μ' αίτεῖς· οὖ τοι δώσω. πολλοὶ ἐν 'Αρκαδίη βαλανηφάγοι ἄνδρες ἔασιν, οῖ σ' ἀποκωλύσουσιν. ἐγὼ δέ τοι οὖ τι μεγαίρω· δώσω τοι Τεγέην ποσσίκροτον ὀρχήσασθαι, καὶ καλὸν πεδίον σχοίνω διαμετρήσασθαι.

Ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα ἤκουσαν οί Λακεδαιμόνιοι, ᾿Αρκάδων μὲν τῶν ἄλλων ἀπείχοντο · οί δὲ, πέδας φερόμενοι, ἐπὶ Τεγεήτας ἐστρατεύοντο, χρησμῷ κιβδήλῳ πίσυνοι, ὡς δὴ ἐξανδραποδιούμενοι τοὺς Τεγεήτας. ἐσσωθέντες δὲ τῷ συμβολῷ, ὅσοι αὐτῶν ἐζωγρήθησαν, πέδας τε ἔχοντες, τὰς ἐφέροντο αὐ-

πολλοί ἐν ᾿Αρκαδίη βαλανηφάγοι ανδρες] βαλανηφάγοι sunt, qui glandibus vescuntur. Nam ante inventam frugem prisco aevo homines glandibus panis loco vitam sustentasse antiqua fert fama; unde quoque ipsa quercus, quae victum necessarium suppeditat, in sacris arboribus est habita, quippe altrix ac nutrix quasi hominum infirmorum rudiumque, omnis generis inopiâ laborantium. Hinc vocabulum βαλανηφάγοι ad antiquum aevum debet referri priscosque homines rudes, qui primi omnium Graeciae Arcadiam tenuerint ibique permanserint. Cr. confert Boettiger. in foliis illis, quibus Iovis Mythologiam persecutus est, pag. 62 ibiq. laudatum Gesner. ad Claudian. p. 578. Tu add. Plutarch. Vit. Coriolan. cap. 3. Nonni Dionys. XIII, 286.

ποσσίαροτον ὀρχήσασθαι] "Rarius vocabulum ποσσίαροτον Curetibus tribuitur in Orphic. hymn. XXXI (30) vs. 2." Cr. In vers. seq. καλὸν πεδίον ad agri fertilitatem spectare observat Guil. Koner in: Commentt. de rebb. Tegeatt. capp. priora (Berolin. 1843) p. 12., ubi poetarum afferuntur loci, in quibus Tegea praedicatur εὐμηλος, εὐφυχοφος. Verbum διαμετρήσασθαι, monente C. O. Mueller. Dor. I. p. 152, ad statum et conditionem Helotae s. κληφωτοῦ spectat, qui certam quandam agri portionem accipiat assignatam, quam colat. De ipso Tegeatarum agro et urbe late patente,

adeo ut inter ruinas tres vici, quibus nomen Hagios Sostis, Ibrahim Effendi, Piali, nunc reperiantur, accurate tradunt Leake: Morea I. p. 90 seqq. II. p. 48. L. Ross: Reisen im Peloponn. I. pag. 66. Curtius: Der Peloponnes. I. p. 251 seqq.

tius: Der Peloponnes. I. p. 251 seqq.
of δὲ, πέδας φερόμενοι κ. τ. λ.]
Ad grammaticam loci structuram id
tenendum, poni hic of δὲ, quod
non aliam ad personam, ut vulgo,
sit referendum, sed ad ipsos Lacedaemonios. Ubi enim ἀλλα exspectabas, ponitur pronomen cum particula δὲ. Quod frequens Herodoto
esse multi ostendunt loci a Kruegero congesti in Commentt. critt.
de Thucydid. p. 264 (ad calc. edit.
Dionys.), v. c. I, 107. 123. 163.
V, 120, ubi alios similes Nostri locos indicavimus, et VIII, 115.

Suscepta fuit haec expeditio rege
Charillo nec vero prospero successu.
Rex enim ipse clade accepta captus,
plerique Spartanorum vel capti vel
fusi. Interfuerant certamini vel feminae Tegeatarum; cuius rei in
memoriam Martis statua in Tegeatarum foro erecta. Plura Pausan.
Lacon. III, 7. Arcad. VIII, 5. 48,
quocum conf. Polyaen. Strateg. I, 8.

χοησμώ κιβδηλω) κίβδηλος eodem sensu de oraculo ancipiti ac fallaci V, 91. Vulgo ac proprie de numis dicitur adulterinis; conf. Aristoph. Av. 158 ibiq. Schol. ὅσοι αντών ἐξωγοηθησων] Vulgo

οσοι αὐτῶν ἐξωγοήδησαν] Vulgo αὐτέων, cuius loco cum Gaisfordio reposuimus αὐτῶν, plerisque libris adstipulantibus. Conf. I, 26. —

τοί, καί σχοίνφ διαμετρησάμενοι τὸ πεδίον τὸ Τεγεητέων έργάζοντο. αί δὲ πέδαι αὖται, ἐν τῆσι ἐδεδέατο, ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ήσαν σῶαι ἐν Τεγέῃ, περὶ τὸν νηὸν τῆς 'Αλέης 'Αθηναίης πρεμάμεναι.

Κατὰ μὲν δὴ τὸν πρότερον πόλεμον συνεχέως αἰεὶ κακῶς 67

Mox ἐργάζεσθαι intelligo potissi-mum de opere rustico, quod captis Spartanis, ut servis, impositum erat. Eodem sensu έργον, de quo supra ad I, 36. Conf. etiam II, 14. Hinc Libanius Prosphon. ad Iulian. p. 179 A. Herodoti narrationem respiciens: ώσπες γας ην έτεμον Σπαςτιάται γην Τεγεατών, ταύ-Σπαρτιάται γῆν Τεγεατών, ταυτην εἰργάζοντο τοίς νενικηκόσι, χοίνικας ἔχοντες. Ad σχοίνω cf. Bachmann. Anecdd. I. p. 379, ubi explicatur μέτφον γεωμετρικόν. Add. Herodiani scripta tria ed. Lehrs. p. 8, 15. — In verbis ἐν τῆσι ἐδεσέατο nota usum praepositionis ἐν de instrumento; de quo, ut Cr. monet, Heindorf. ad Cratyl. p. 71. Porson. ad Aristoph. Eqq. 1018. p. Porson. ad Aristoph. Eqq. 1018. p. 100. Infra I, 86. VI, 75.

έτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦσαν σῶαι ἐν Τε-γέŋ] Non solum ad Herodoti usque actatem servatae fuerunt compedes, sed Pausaniae, i. e. Antoninorum aetate, altero post Chr. n. saeculo, tate, altero post Cnr. n. saeculo, compedum istarum pars in Minervae Aleae templo conspiciebatur. Vid. Pausan. VIII, 47. — De σῶαι conf. infra II, 181. Reliquos locos dabit Bredov. p. 49.

περὶ τὸν νηὸν τῆς ᾿Αλέης ᾿Αθη-ναίης κρεμάμεναι] Invenitur Mi-nerva Alea pluribus Peloponnesi locis, Mantineâ, Tegeâ, Manthy-reâ, Aleâ vico; in quibus tamen en Minerva Alea que Tegeae temea Minerva Alea, quae Tegeae templum habebat, primum locum obtinuisse videtur. Nam antiquum illic fuit Minervae signum, Endii opus, ex ebore confectum, Romam postmodo advectum ab Augusto, cum Antonium vicisset. Cuius loco aliud Minervae signum ex Manthyrea Tegeam allatum est, quod Pausanias vidit. Qui idem templum ipsum describit luculentissimum et splendidissimum a Scopa exornatum

statuis opereque caelato. Deam ipsam olim Hippiam vocatam refert; postmodo Aleae cognominationem magis magisque invaluisse; cuius in honorem ludos Tegeae in-stitutos, 'Αλαία et 'Αλώτια, haec in memoriam Spartanorum a Tegeatis olim captorum. Ipsum nomen Aleae Ut enim taceam Alei regis nomen, qui Tegeae istud templum condidisse fortur, sunt qui ab ἀλέη (i. e. ἔκκλισις, ὑπάλυξις, cf. Ili. XXII, 3011) deducent ut des intelligents. 301) deducant, ut des intelligatur, quae fugientibus salutem praebeat, quae pugnantes servet incolumes. Sed haud scio an altius quid ma-gisque reconditum in hoc deae cognomine spectarint veteres idque ipsum etiam sensisse videtur C.O. Mueller (Deutsche Schrift.) II. p. 175, ubi de hac Minerva disputans, quae Tegeae eundem fere obtinuit, quem Athenis Minerva Polias, nomen Aleae, quo insignitur, deductum vult ab ἀλέα (ἀλέα): qua voce teporem salutarem et gratum indicari addit. Pertinet enim haec Minerva ad ea numina, quibus na-turae vires eaeque interiores signiturae vires eaeque interiores significentur, solares inprimis rationes, cum omnino luci favere dicatur hace dea rerumque ordini, qui e luce ipsa quasi oriatur aut certe efficiatur in rebus terrestribus ac mundanis. Qui ordo ne intereat, neve ullo modo turbetur, huius deae est munus. Sunt classici Pausaniae loci VIII, 46. 47 coll. 45 et Herodot. IX, 70; quibuscum conf. quae pluribus exposuit Creuzer. in quae pluribus exposuit Creuzer. in Symbol. III. pag. 431 seqq. ed. tert. Caeterum hoc templum olim splendidissimum nunc ita dirutum est, ut tantum columnarum quarundam rudera locum, quo illud exstructum fuit, ostendant; in cuius ipsius locum nunc ecclesia vici

άέθλεον πρός τους Τεγεήτας, κατά δε τον κατά Κροίσον χρόνον καὶ τὴν 'Αναξανδρίδεώ τε καὶ 'Αρίστωνος βασιλητην έν Λακεδαίμονι ήδη οί Σπαρτιήται κατυπέρτεροι τῷ πολέμῳ έγεγόνεσαν, τρόπφ τοιφδε γενόμενοι. έπειδή αίεὶ τῷ πολέμφ έσσούντο ύπὸ Τεγεητέων, πέμψαντες θεοπρόπους ές Δελφούς, έπειρώτεου, τίνα αν θεων Ιλασάμενοι κατύπερθε τῷ πολέμῳ Τεγεητέων γενοίατο. ή δε Πυθίη σφι έχρησε, τὰ Όρέστεω τοῦ 'Αγαμέμνονος όστέα έπαγαγομένους. ώς δὲ ἀνευρεῖν οὐκ οἶοί τε έγινέατο την θήκην τοῦ 'Ορέστεω, ἔπεμπον αὐτις την ές θεον ἐπειρησομένους τον χώρον, ἐν τῷ κέοιτο ὁ Ὀρέστης. είφωτώσι δε ταύτα τοίσι θεοπρόποισι λέγει ή Πυθίη τάδε:

"Εστι τις 'Αρκαδίης Τεγέη λευρώ ένὶ χώρω,

Piali cessisse videtur. Vide Leake l. l. et Ross. l. l.

## CAP. LXVII.

καὶ τὴν ἀναξανδρίδεώ τε καὶ Αρίστωνος βασιλητην εν Λαπεδαί-μονι] De Anaxandride conf. V, 39 seqq. Regium imperium accepisse videtur 570 a. Chr. n., ut Larchero placet atque Schultzio (in Appa-rat. etc. pag. 22); ita ut Croesi ad Lacedaemonios legatio incidat in ann. 561 a. Chr. n. Aristo, de quo plura Noster VI, 61 seqq., regnum anno 574 accepit tenuitque per quinquaginta quatuor annos. Conf. Schultz. l. l. pag. 15. Add. Clinton. Fast. Hellen. convers. a Krueger. pag. 224, ubi uterque rex ad annum 560, quo Croesi legatio missa videtur, refertur. Ad reliqua conf. Creuzer. Commentt. Herodd. pag. 298 seq., unde nonnulla huc transtuli. De usu praepositionis κατὰ in verbis κατὰ πὸν πατὰ Κροίλεμον atque κατὰ τὸν κατὰ Κροίλεμον αταν κατὰ Κυρίνες Gr Gr. §. 607.

πέμψαντες θεοπρόπους ές Δελ-φους] θεοπρόπους Noster cos vocat, qui oraculum sciscitatum mit-tuntur, ut I, 48. V, 79. VI, 57. VII, 140. Aliis dicuntur θεωφοί. τίνα ᾶν θεῶν Γλασάμενοι — γε-νοίατο] Werferus in Actt. phill. Monacc. I. pag. 255 scribi vult

γενοίατ' ἄν. Qua tamen particula iterata neque hic, neque infra V, 92, 6 (ubi pro κάλλιστα proponit κάλλιστ' ᾶν) nobis opus esse videtur.

όστέα έπαγαγομένους] Accusativus non offendit, quamvis praece-dat dativus σφιν. Conf. not. ad I, 3. Ex antecedd. huc mente adiiciendum κατύπεοθε γενέσθαι. — δήκη loculum indicat. Vid. nott. ad II, 67. Pro έγινέατο, quod retinendum censui (cf. Bredov. p. 329. 330.), recentt. edd. receperunt égi-vovro, quod tres praebent libri manu scripti. Éπεμπου αυτις την ές θεον] την

ές θεόν merito revocarunt Gronov. et Schweighaeuser. Nam deleverat articulum τὴν Wesselingius. Aldina ἐς τὸν θεὸν, perperam. Tu vid. in the view of th nem firmandam contulit Werfer. l. nem firmandam contuit Werfer. I. l. pag. 75. Supplent autem vulgo δθδν, quod cum nunquam sic a Nostro omittatur, voculam την, ut ex interpolatione quadam ortam, melius omittendam esse censet Bredov. p. 28. — Ante 'Ορέστης quidam libri omittunt articulum ό.

λευρῷ ἐνὶ χώρφ] Eadem locutio in Homeri Odyss. VII, 121, ubi λευρῷ interpretantur λείφ, ὁμαλῷ η πλατεί, i. e. in patente, aequo Ενθ' ἄνεμοι πνείουσι δύο πρατερῆς ὑπ' ἀνάγκης, καὶ τύπος ἀντίτυπος, καὶ πῆμ' ἐπὶ πήματι πεῖται. Ενθ' 'Αγαμεμνονίδην πατέχει φυσίζοος αἶα, τὸν σὺ πομισσάμενος Τεγέης ἐπιτάδβοθος ἔσση.

33 Ως δε και ταύτα ηκουσαν οι Λακεδαιμόνιοι, ἀπείχου της έξευ-

campo. Ipsum oraculum afferunt Aristid. Schol. pag. 213 seq. ed. Frommel. et Diodor. in Excerptt. §. 32. (T. II. p. 28 Nov. coll. Mai.), ubi tamen in primo versu scriptum legitur Τεγέης, in altero δύω. Et conf. praeterea Pausan. III, 3. §. 5. Stephan. Byzant. s. v. Τεγέα. Idem Pausanias IX, 38, 3 simile prorsus oraculi responsum retulit, Orchomeniis peste afflictis datum, ut ad se Hesiodi ossa adducerent. Ac plura huiusmodi oracula, quibus sciscitantes heroum ossa in patriam terram reducere iubentur, affert Limburg - Brouwer Hist. de la civilis. Gr. IV. (VI.) p. 139. eoque declarari censet magnam vim, quam ad animos Graecorum patriae amore implendos et corroborandos haec oracula omnino exercuerint. Minus placent, quae idem vir doctus l. l. pag. 65 de hoc ipso Herodoteo oraculo iudicat, quod aenigma potius videri vult, haud ingeniose excogitatum et aperta falsitatis indicia prae se ferens.

καὶ τύπος ἀντίτυπος, καὶ πῆμ' ἐπὶ πήματι κεὶται] Exponit Noster ipse (itemque Pausanias l. l.) I, 68 obscurum oraculi dictum; τὸν ἄκμονα καὶ τὴν σφῦραν (incudem et malleum) esse ait τὸν τύπον καὶ τὸν ἀντίτυπον, quod malleus incudem feriat et incus vicissim malcum (s. mallei ictum) repellat; itaque πῆμ' ἐπὶ πήματι κεὶται de ferro, quod malleo super incude tunditur. Ad ἀντίτυπος plura Creuzerus l. l. excitavit; tu vide potissimum Ruhnken. ad Timaei Lex. Platon. pag. 157. Apud Sophocl. Philoctet. 690. 1438 invenimus στόνον ἀντίτυπον; coll. Antitigon. 134 et 590 (ubi πήματα ἐπὶ πήμασι plane ut h. l.) et Aelian. V. H. III, 43. Add. Bachmann.

Anecdd. I. p. 102, 25: ἀντιτύπους · σκληρούς καλ ἀνενδότους μεταφορικώς από τοῦ ἄκμονος καλ τῆς σφύρας καλ τύπος ἀντίτυπος. — κατέχει φυσίζους αλα in mentem revocat similes Homeri locutiones, de quibus disseruit Nitssch. ad Odyss. XI, 301. Tu vid. inprimis Ili. III, 243. XXI, 62.

Τεγέης έπιτάββοθος έσση] έπιταβροθος, ut επίβροθος, poetarum potissimum est, ubi explicatur: ad-iutor. Quod tamen huic loco non convenire nemo non videt, in quo victorem vulgo reddunt. Est enim mediae significationis vocula, ut verbum ipsum, unde deductum est έπιδουθείν, quod cum omnino sit: cum strepitu accedere, non minus de amico quam de hoste adstrepente dici poterit. Hoc loco de hoste ac-cipias, ad Tegeam accedente eamque impetu suo obruente, i. e. su-perante. Est locus Aeschyli in S. c. Th. 364, ubi Chorus sperat morτεπ adventuram, παγκλαύτων άλ-γέων ἐπίζοδοθον, quae scilicet malis liberet; ubi Blomfieldius, cui merito displicuit vulgaris adiutricis significatio, quam huic voci tribuunt, mavult explicare: "obruens, velut aqua." Conf. eundem ad vs. 7 ibid. Neque vero ista interpretatione opus erit, si vocis notionem bene perceperis. Nec etiam in Herodoteo loco quidquam mutandum, ubi Schweigh. magis placet Taγέης in dativo, praesertim cum apud Stephanum Byz. l. l. exstet Teyéaus. Diodorus nihil mutat.

απείχον τῆς έξευρέσιος οὐδὶν ελασσον, πάντα διζήμενοι] i. e. ,,nihilo magis reperire potuerunt omnia quamvis disquirentes", s. ad verbum magis: ,,ab inventione nihilo magis aberant, omnia quamvis disquirentes." Videntur priores inter-

ρέσιος οὐδὲν Ελασσον, πάντα διζήμενοι, ές οὖ δη Λίχης, τῶν άγαθοεργών καλεομένων Σπαρτιητέων, άνευρε. οί δε άγαθοεργοί είσι των άστων, έξιόντες έκ των ίππέων αίει οί πρεσβύτατοι, πέντε έτεος έκάστου τους δεί τουτον τον ένιαυτον, τὸν ἂν ἐξίωσι ἐκ τῶν Ιππέων, Σπαρτιητέων τῷ κοινῷ διαπεμ-68 πομένους μή ελινύειν ἄλλους ἄλλη. Τούτων ών των άνδρων Λίτης ανεύρε έν Τεγέη, καὶ συντυχίη χρησάμενος καὶ σοφίη. έούσης γαρ τούτον τον χρόνον έπιμιξίης πρός τούς Τεγεήτας, έλθων ές χαλκήτον, έθηεττο σίδηρον έξελαυνόμενον καί έν

pretes non satis recte locum intellexisse.

lexisse.

¿ς οὐ δη Αίχης — ἀνεῦρε] ἐς
οῦ, donec, dum (pro ἔως οῦ), probatur Nostri scriptoris usu; conf. III,
31. IV. 12. 30. 160. 166. 196. V.
51. 86 etc. Unde nihil sollicitan dum, quamquam aliter crebro reperitur és o idque ipsum pro sos or poni ab Ionibus monet Gregor. or pont ab lontous monet cregor. Cor. de dial. Ion. §. 63, ubi vid. Koen. p. 472 Schaef. Quod Struve Quaest, Herod. Spec. I. p. 43 contendit, apud Herodotum, qui semtendit, apud Herodotum, qui sem-per dixerit & ô, ferri non posse alterum & ôr, idque inde semper in & ô commutandum, probavit quidem suo assensu Bredov. p. 283, sed obsequi noluerunt editores recentiores, qui a librorum auctori-tate non discesserunt. — De Agasheergis loco classico, qui subsequitherepis loco classico, qui subsequitur, adde reterum grammaticorum glossas apud Timacum (Lex. Plat. p. 4: ayadosepoi aiostoi nat ardonyadiar). Hesvehium (s. v.) et in Lexico Sangermanensi (Ayadosepoi — seri di nai ayy ristr Annsaaiaari oi Ayadosepoi agores di roir se ri naisanai nai roir se ristra nai roir se ristr l. l. et Bekkeri Anecdd. Graece. I. l. l. et Bekkeri Aneedd. Graece. I. p. 209, ubi pleniora haec leguntur auctore Didymo; add. Bachmann. Aneedd. I. p. 18.). Eligebantur illi magistratus e trecentis equitibus, in quibas flos iuventutis ac robur civitatis constabat. Conf. Manso Spart. I. l. p. 183 et C. O. Mueller. Dorer II. p. 241. Kortüm in Schlosser u. Bercht Archiv, IV. p. 170. Sauppe ad Xenophont. De Rep. Lac. IV, 7. pag. 35. — Pro Λίχης alibi occurrit Λίχας, Laconicum seu Doricum nomen, indeque

Pausan. III, 3. §. 5.
τω κοινω διαπεμπομένους μη 
έλιντειν άλλους άλλη] i. e. , , iis entretr allors ally] i. e. "iis non licet otium agere, quippe qui rei publicae causa alius alio dimittuntur." Elirvitir recte praebet Schellershemianus. Alii Elirvitir, quae eadem aliis quoque locis anno care dem aliis quoque locis cum occurrat scriptura (conf. VII, 56. VIII, 71. Apollon. Rhod. I, 589 etc.), alteram tamen scripturam praeferendam esse non dubium: vid. In-terprett. ad Gregor. Corinth. de dial. Ion. §. 92. p. 502 Schaef. et quae alia affert Bredov. p. 98. Glossa interpretatur hoc verbum per norgastiv.

#### CAP. LXVIII.

Τούτων ών των ανδρών Λίχης ανεύρε] τούτων Mediceus, Schellershem., alii: quare cum Gaisf. re-cipiendum putavimus. Vulgo ror-rser: conf. I. 66.

rew: cont. 1, 66.
forer; yae rottov rov yeorov
frimities n. r. l. frimiting (commercium) quid sit, manifestum erit
ex iis, quae ad I. 65 notata sunt.
Conf. modo Thucydid. I. 2 et V,
78. Aque Pansanias III, 3, loco gemine, inducias inter Lacedaemonios atque Tegeatas tune temporis fuisse narrat. Quas inducias Larcherus refert ad ann. 568 a. Chr. n.: calculo quamquam non prorsus certo, vix tamen improbabili, ut monet Schultz, in Apparat. etc. p. 29.

θώυματι ήν, όρέων το ποιεόμενον. μαθών δέ μιν ο χαλκεύς ἀποθωυμάζοντα είπε παυσάμενος τοῦ ἔργου. Η κου αν, ω ξείνε Λάκων, εί περ είδες το περ έγω, κάρτα αν έθωυμαζες, ὅκου νῦν οῦτω τυγχάνεις θῶυμα ποιεύμενος την ἐργασίην τοῦ σιδήρου. ἐγω γὰρ ἐν τῆδε θέλων τῆ αὐλῆ φρέαρ ποιήσασθαι, ὀρύσσων ἐπέτυχον σορῷ ἐπταπήχει. ὑπὸ δὲ ἀπιστίης, μὴ μὲν γενέσθαι μηδαμὰ μέζονας ἀνθρώπους τῶν νῦν, ἀνῷξα αὐτὴν,

έλθων ές χαλκήτον, έθηείτο σίδηφον έξελαυνόμενον] Eodem modo paulo post ὁ χαλκεὺς, quamquam ferrariam fuisse ipsamque officinam ferrariam, satis tum ex hoc ipso loco tum ex Pausaniae l. l. intelligitur. Sed apte iam inter alia Pollucis locum attulit Wesselingius, in Onomastic. VII, 106. χαλπεύειν δὲ καὶ τὸ σιδηφεύειν έλεγον, καὶ χαλκέας τοὺς τὸν σίδηφον έφγαζομένους. Namque aes cognitum Graecis ante ferrum; indeque communis remansit appellatio, ut is, qui ferrum elaboraret, eodem nomine diceretur, quam qui in aere elaboraverat. Probat Hesiodi locus in Opp. et D. vs. 151 ed. Br. et Lucretii (V, 1292) ita canentis:

Prior aeris erat quam ferri cognitus usus.

Pariter, ut monet Cr., τὰ χαλκεῖα et τὰ σιδήρια iunguntur in Platonis Euthydem. p. 300. pag. 449 Bekk. Add. ipsum Herodotum VII, 84 χάλκεα καὶ σιδήρεα ἐξεληλαμένα ποιήματα iungentem, ubi de quorundam Persarum tegumento capitis loquitur. Nec aliter apud Athen. VI. p. 230 Ε. κέντρον ἐπὶ λεπτὸν ἐξεληλαμένον: in quibus tenenda vis verbi ἐξελαὐνειν in metallis, quae malleo tractantur et procuduntur, adhibiti, ut supra I, 50. Alia dabit Creuzer. Commentt. Herodd. p. 302. Ad formam verbi ἐθηεῖτο cf. nott. ad I, 8. 10. Unde vero Larcherus in annotatione ad I, 25 colligat, hunc loculum, quo Orestis ossa continebantur, et ipsum ferreum fuisse, quippe hoc metalli genere tunc temporis pretiosissimo, quo carissima quaeque inclusa fuerint, id equidem ignoro, recteque alios ei oblocutos esse censeo.

οκου νῦν οὖτω τυγχάνεις] οκου causalis hic est particula, quum, da. Plura Werfer. in Actt. philoll. Monacc. I, 1. p. 118., Kuehner Gr. Gr. §. 813. (T. II. p. 542). Quod Noster hic scripsit ποιεύμενος, ut meliores libri exhibent, qui paulo antea dixerat ποιεόμενον, utramque sane formam in Herodoto ferendam esse docuit Bredov. p. 372. 374. Quare nolui cum recentt. edd. scribere ποιεύμενον. Ad structuram vero locutionis θῶνμα ποιείσθαι cum accusativo conf. VIII, 74, ne plura. Pertinent huc quoque similia, quae exstant I, 127.

que similia, quae exstant I, 127. 160. III, 25, ubi conf. nott.

νπὸ δὲ ἀπιστίης, μὴ μὲν γενέσθαι μηδαμὰ κ. τ. λ.] i. e. , quoniam diffidebam (s. persuadere mihi
non poteram) fuisse unquam maiores
homines, quam qui nunc sunt." Ubi
Valckenarii emendatione: μηθαμονς γενέσθαι μηθαμὰ μέξονας
ἀνθοωπους τῶν νῦν (i. e. nullos
uspiam fuisse), minime opus. Nam
μὴ μὲν positum pro μὴ μὴν, quae
formula est in iurando omnino usitata, prouti ἡ μήν. Conf. Koen. ad
Gregor. Corinth. p. 471 seq. ed.
Schaef. et Herodot. II, 118 ibiq.
not. Add. Bredov. p. 143. De negatione post vocabulum negativum
(ἀπιστίης) conf. III, 66. Mox scripsi μηθαμὰ pro μηθαμὰ; cf. I, 56.
Vulgatum ἀνοξα ferri posse negat Bredov. p. 314, in ἀνοιξα mutandum, ut fecit Bekkerus, quem
Dietsch et Dindorf secuti sunt;
si quidem verba a diphthongo οι
inducta apud Herodotum augmentum temporale nunquam accepisse
contendit Bredov. Mihi hac in re neque vulgatam mutare neque Atticam
formam ἀνέφξα reponere placuit.

ρέσιος οὐδὲν ἔλασσον, πάντα διζήμενοι, ἐς οὖ δὴ Λίχης, τῶν ἀγαθοεργῶν καλεομένων Σπαρτιητέων, ἀνεῦρε. οι δὲ ἀγαθοεργοι τὰν ἀστῶν, ἐξιόντες ἐκ τῶν Ιππέων αἰεὶ οι πρεσβύτατοι, πέντε ἔτεος ἐκάστου τοὺς δεὶ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν, τὸν ἂν ἐξίωσι ἐκ τῶν Ιππέων, Σπαρτιητέων τῷ κοινῷ διαπεμ-68 πομένους μὴ ἐλινύειν ἄλλους ἄλλη. Τούτων ὧν τῶν ἀνδρῶν Λίχης ἀνεῦρε ἐν Τεγέη, καὶ συντυχίη χρησάμενος καὶ σοφίη. ἐούσης γὰρ τοῦτον τὸν χρόνον ἐπιμιξίης πρὸς τοὺς Τεγεήτας, ἐλθῶν ἐς χαλκήτον, ἐθηεῖτο σίδηρον ἐξελαυνόμενον καὶ ἐν

pretes non satis recte locum intellexisse.

lexisse.

ἐς οῦ δη Λίχης — ἀνεῦρε] ἐς οῦ, donec, dum (pro ἔως οῦ), probatur Nostri scriptoris usu; conf. III, 31. IV, 12. 30. 160. 166. 196. V, 51. 86 etc. Unde nihil sollicitandum, quamquam aliter crebro reperitur ἐς ο idque ipsum pro ἔως οῦ poni ab Ionibus monet Gregor. Cor. de dial. Ion. §. 63, ubi vid. Koen. p. 472 Schaef. Quod Struve Quaest. Herod. Spec. I. p. 43 contendit, apud Herodotum, qui semper dixerit ἐς ο, ferri non posse alterum ἐς οῦ, idque inde semper in ἐς ο commutandum, probavit quidem suo assensu Bredov. p. 283, sed obsequi noluerunt editores recentiores, qui a librorum auctoritate non discesserunt. — De Agathoergis loco classico, qui subsequitur, adde veterum grammaticorum glossas apud Timaeum (Lex. Plat. p. 4: ἀγαθοεργοί· αίρετοὶ κατ ἀνθοεργοί ω ἔςτοι δὲ καὶ ἀρχη τις ἐν Λακεδαίμονι οἱ ᾿Αγαθοεργοί σοῦ τῶν ἐν τῆ πόλει καὶ τῶν ἔξω τῆς πόλεως παρανομησάντων; vid. Ruhnken. ad Timaei l. l. et Bekkeri Anecdd. Graecc. I. p. 209, ubi pleniora haec leguntur auctore Didymo; add. Bachmann. Anecdd. I. p. 18.). Eligebantur illi magistratus e trecentis equitibus, in quibus flos iuventutis ac robur civitatis constabat. Conf. Manso Spart. I, 1. p. 153 et C. O. Mueller. Dorer II. p. 241. Kortüm in Schlosser u. Bercht Archiv. IV. p.

170. Sauppe ad Xenophont. De Rep. Lac. IV, 7. pag. 35. — Pro Λίχης alibi occurrit Λίχας, Laconicum seu Doricum nomen, indeque etiam Λείχας, Vid. Siebelis. ad

etiam Λείχας. Vid. Siebelis. ad Pausan. III, 3. §. 5.
τῷ κοινοῦ διαπεμπομένους μὴ ἐλινύειν ἄλλους ἄλλη] i. e. ,,iis non licet otium agere, quippe qui rei publicae causa alius alio dimittuntur. ' ἐλινύειν recte praebet Schellershemianus. Alii ἐλιννύειν, quae eadem aliis quoque locis cum occurrat scriptura (conf. VII, 56. VIII, 71. Apollon. Rhod. I, 589 etc.), alteram tamen scripturam praeferendam esse non dubium: vid. Interprett. ad Gregor. Corinth. de dial. Ion. §. 92. p. 502 Schaef. et quae alia affert Bredov. p. 98. Glossa interpretatur hoc verbum per ἡσυχάζειν.

# CAP. LXVIII.

Τούτων ων των ανδοών Λίζης άνεῦρε] τούτων Mediceus, Schellershem., alii; quare cum Gaisf. recipiendum putavimus. Vulgo τουτέων; conf. I, 66.

lershem., alii; quare cum Gaisf. recipiendum putavimus. Vulgo τουτέων; conf. I, 66.
 ξούσης γὰο τοῦτον τὸν χοόνον ἐπιμιξίης κ. τ. λ.] ἐπιμιξίη (commercium) quid sit, manifestum erit ex iis, quae ad I, 65 notata sunt. Conf. modo Thucydid. I. 2 et V, 78. Atque Pausanias III, 3, loco gemino, inducias inter Lacedaemonios atque Tegeatas tunc temporis fuisse narrat. Quas inducias Larcherus refert ad ann. 568 a. Chr. n.; calculo quamquam non prorsus certo, vix tamen improbabili, ut monet Schultz. in Apparat. etc. p. 29.

θώυματι ήν, όφέων τὸ ποιεόμενον. μαθών δέ μιν ὁ χαλκεὺς ἀποθωυμάζοντα εἶπε παυσάμενος τοῦ ἔργου. Η κου αν, ὧ ξείνε Λάκων, εί περ είδες τό περ έγω, κάρτα αν έθωυμαζες, οχου νῦν οῦτω τυγχάνεις διῶυμα ποιεύμενος τὴν έργασίην τοῦ σιδήρου. έγω γαρ έν τηδε θέλων τη αύλη φρέαρ ποιήσασθαι, όρύσσων έπέτυχον σορῷ έπταπήχει ὑπὸ δὲ ἀπιστίης, μὴ μὲν γενέσθαι μηδαμά μέζονας άνθρώπους τῶν νῦν, ἀνῶξα αὐτὴν,

έλθων ές χαλκήτον, έθηειτο σίδηρον έξελαυνόμενον Eodem moσίδηφον έξελαυνομενον] Eodem mo-do paulo post ὁ χαλκεὺς, quamquam ferrarium fuisse ipsamque officinam ferrarium, satis tum ex hoc ipso loco tum ex Pausaniae l. l. intel-ligitur. Sed apte iam inter alia Pollucis locum attulit Wesselin-gius, in Onomastic. VII, 106. χαλ-πενίειν δὲ καὶ τὸ σιδηρεύειν ἐλεπεύειν δε καὶ τὸ σιδηρεύειν έλεγον, καὶ χαλκέας τοὺς τὸν σίδηρον ἐργαζομένους. Namque aes cognitum Graecis ante ferrum; indeque communis remansit appellatio, ut is, qui ferrum elaboraret, eodem nomine diceretur, quam qui in aere elaboraverat. Probat Hesiodi locus in Opp. et D. vs. 151 ed. Br. et Lucretii (V, 1292) ita canentis: Prior aeris erat quam ferri

cognitus usus.

Pariter, ut monet Cr., τὰ χαλκεῖα et τὰ σιδήφια iunguntur in Platonis Euthydem. p. 300. pag. 449 Bekk. Add. ipsum Herodotum VII, 84 χάλκεα και σιδήρεα έξεληλαμένα ποιήματα iungentem, ubi de quorundam Persarum tegumento capitis loquitur. Nec aliter apud Athen. VI. p. 230 E. κέντρον έπλ λεπτον έξεληλαμένον: in quibus te-nenda vis verbi έξελαύνειν in metallis, quae malleo tractantur et procuduntur, adhibiti, ut supra I, 50. Alia dabit Creuzer. Commentt. Herodd. p. 302. Ad formam verbi έθηεῖτο cf. nott. ad I, 8. 10. Unde vero Larcherus in annotatione ad I, 25 colligat, hunc loculum, quo Orestis ossa continebantur, et ipsum ferreum fuisse, quippe hoc metalli genere tunc temporis pretiosissimo, quo carissima quaeque inclusa fuerint, id equidem ignoro, recteque alios ei oblocutos esse censeo. οκου νῦν οῦτω τυγχάνεις] οκου causalis hic est particula, quam, da. Plura Werfer. in Actt. philoll. Monacc. I, 1. p. 118., Kuehner Gr. Gr. §. 813. (T. II. p. 542). Quod Noster hic scripsit ποι εύμενος, ut parlicus libri exhibent. qui parli meliores libri exhibent, qui paulo antea dixerat ποιεόμενον, utramque sane formam in Herodoto ferendam esse docuit Bredov. p. 372. 374. Quare nolui cum recentt. edd. scribere ποιεύμενον. Ad structuram vero locutionis δώνμα ποιεί-Ad structuσθαι cum accusativo conf. VIII, 74, ne plura. Pertinent huc quo-que similia, quae exstant I, 127. 160. III, 25, ubi conf. nott. πο δε απιστίης, μη μεν γενέ-σθαι μηδαμά κ. τ. λ.] i. e. , quon-

iam diffidebam (s. persuadere mihi non poteram) fuisse unquam maiores homines, quam qui nunc sunt." Ubi Valckenarii emendatione: μηδα-Valckenarii emendatione: μησαμούς γενέσθαι μηδαμά μέξονας άνθοώπους τών νύν (i. e. nullos uspiam fuisse), minime opus. Nam μη μέν positum pro μη μήν, quae formula est in iurando omnino usitate propit ή μήν Conf Koen ad tata, prouti ἡ μήν. Conf. Koen. ad Gregor. Corinth. p. 471 seq. ed. Schaef. et Herodot. II, 118 ibiq. not. Add. Bredov. p. 143. De negatione post vocabulum negativum (ἀπιστήγε) conf. III, 66. Mox scriptiva and conf. III, 66. Mox scriptiva and conf. III, 66. Mox scriptiva and conf. III. psi μηδαμά pro μηδαμᾶ; cf. I, 56. Vulgatum ἀνῶξα ferri posse negat Bredov. p. 314, in ἄνοιξα mutandum, ut fecit Bekkerus, quem Dietsch et Dindorf secuti sunt; si quidem verba a diphthongo ou inducta apud Herodotum augmentum temporale nunquam accepisse contendit Bredov. Mihi hac in re neque vulgatam mutare neque Atticam formam ανέφξα reponere placuit.

και είδον τον νεκρον μήκει ίσον έόντα τη σορώ. μετρήσας δε Ο μεν δή οι έλεγε, τά περ οπώπεε ό δε, συνέχωσα ὀπίσω.

και είδον τὸν νεκοὸν μήκει Ισον ἐόντα τῆ σορῷ] Idem de Orestis cadavere septem cubitorum, quae sane 10½ pedes Rhenanos aequant, referent Solinus Polyhistor. I, 7. p. 31. (qui quo probet, duo exempla profert hominum duodecim pedum) et Philostrat. in Heroicc. I, 2. p. 668 Olear. p. 28. Boiss., hic etiam addens Aiacis cadaver undecim cubitorum. Nec alia desunt exempla, quibus veteres heroas ma-iores perhiberi statura ac vastiore corpore praeditos manifestum fit. vid. modo Arnob. advs. gent. II, 75. p. 105 ibiq. adnot. Vol. II. p. 113, et quae ad Philostrati locum protulerunt viri docti, laudante Creuz. in Commentt. Herod. p. 301. Add. Nitzsch. ad Hom. Odyss. XI, 309. p. 248 et in Jahrbüch. d. Philol. u. Paedag. Suppl. IV. p. 57. Atque communem veterum Graecorum fuisse superstitionem. que communem veterum Graeco-rum fuisse superstitionem, qua prioris aevi homines maiori et ro-bustiori corpore fuisse crederent, ex hac Herodotea narratione potis-simum collegit Bredow.: Unter-suchung über einzelne Gegenstände der alten Geschicht. u. Geograph. p. 64. Herodotum tamen vix erit quod cum Gellio Noctt. Att. III, 10. ideirco hominem dicas confabulatorem, praesertim qui retulerit ea, quae ipse sic tradita invenerat aut ab aliis acceperat. Ac vel recentiori aetate reperiri, quae fidem conciliare queant Herodoteis dictis, merito admonet Larcherus. Pluri-bus quoque ad hunc locum disputat Italus Herodoti interpres, tum communem antiquitatis opinionem commonstraturus, qua veteres he-roas veneretur maiorem quam humanam illis tribuendo staturam, tum Herodotum ab omni accusatione liberaturus, quippe qui scriptor fa-bulam multum abest ut ipse invenerit, ut Lacedaemoniorum narrationem retulerit, ipsum ferrarium in scenam quasi loquentem inducens omnemque narrationis partem mirifice quasi mitigans verbis hisce

ferrario tributis: ὑπὸ δὲ ἀπιστίης μή μεν γενέσθαι μηδαμά μέζονας άνθοωπους των νύν. His equidem nihil addere habeo, nisi illud, in narratione, quae apud Schol. Aristid. l. l. p. 214 legitur, novem cubita Orestis tribui cadaveri. Ac similiter in Deuteronom. III, 11, qui memoratur Og, rex terrae Ba-san e gigantum gente, quae olim Palaestinam incoluit, is dicitur habuisse lectum ferreum novem cubi-torum in longitudinem et quatuor in latitudinem. Cf. Bertheau Zur Gesch. d. Israelit. p. 139. Infra II, 91. simile quiddam de Persei vestigio pedis nimio prae humana statura legimus. Quem locum una cum aliis Nostri affert R. Iacobs De mensuris Herodoti p. 12, do-cens Herodotum, qui in mensuris iudicandis saepe utitur voce πηχυς, aliquoties etiam hoc vocabulo sic esse usum, ut certam et definitam mensuram reddere noluisse appareat. Ac referre quoque huc licet, quamvis minus fabulosum, quod legitur IX, 83. post pugnam Plataeensem reperta esse ossa πενταπή-χεος ἀνδρὸς, i. e. viri 7½ pedd. Rhen. magni, ubi tu vid. nott. "Si-milia de Sigurdo, Siegefrido alisque in Germanorum aliorumque carminibus priscis prodita compa-rat cum hisce Herodoteis Editor novae editionis operis: The history of the English poetry by Thom. Warton, London 1814, Prefac. p.

32." Cr.
τά περ οπώπεε] ὅπωπα perfecti

forms Ionibus ac poetis solum frequentata. Vid. Bredov. p. 316.

ο δὲ, ἐννώσας τὰ λεγόμενα] ἐννώσας suo more dixit Herodotus pro ἐννοήσας, quod ipsum hic unus liber perperam offert. Infra I, 68: ἐνένωτο, coll. I,86. VII,206. IX,53, ubi plura interpretes Batavi, coll. Gregor. Cor. de dial. Ionic. §. 94. p. 503 Schaef. Bredov. p. 195. et Bergk ad Anacreont. Reliqq. p. 94 seqq. Pertinet huc quoque ἀνέβωσεν, de quo diximus ad I, 10. — έννώσας τὰ λεγόμενα, συνεβάλλετο τὸν 'Ορέστεα κατὰ τὸ θεοπρόπιον τοῦτον εἶναι, τῆθε συμβαλλόμενος' τοῦ χαλκέος δύο ὁρέων φύσας τοὺς ἀνέμους εῦρισκε ἐόντας, τὸν δὲ ἄκμονα καὶ τὴν σφῦραν τόν τε τύπον καὶ τὸν ἀντίτυπον, τὸν δὲ ἔξελαυνόμενον σίδηρον τὸ πῆμα ἐπὶ πήματι κείμενον, κατὰ τοιόνθε τι εἰκάζων, ὡς ἐπὶ κακῷ ἀνθρώπου σίδηρος ἀνεύρηται. Συμβαλλόμενος δὲ ταῦτα καὶ ἀπελθών ἐς Σπάρτην ἔφραζε Λακεθαιμονίοισι πᾶν τὸ πρῆγμα. οἱ δὲ, ἐκ λόγου πλαστοῦ ἐπενείκαντές οἱ αἰτίην, ἐδίωξαν. ὁ δὲ, ἀπικόμενος ἐς Τεγέην, καὶ φράζων τὴν ἑωυτοῦ συμφορὴν πρὸς τὸν χαλκέα, 3 ξιισθοῦτο παρ' οὐκ ἐκδιδόντος τὴν αὐλήν. χρόνφ δὲ ὡς ἀνέ-

Ορέστεα accusativum tertiae formavit declinationis, cum supra I, 67 scripsisset Όρέστεω in genitivo primae declinationis. De quo Herodoti more multa nomina, propria praesertim in  $\overline{\eta_S}$  exeuntia, in accusativo flectendi ad primam aeque ac tertiam declinationem omnium copiosissime dixit Bredov. p. 223 seqq.

seqq.
συνεβάλλετο τὸν 'Ορέστεα —
τοῦτον εἶναι, τῆδε συμβαλλόμε
νος] Similis orationis abundantia,
quae I, 64: τὴν νῆσον Δῆλον καδήρας ἐκ τῶν λογίων · καθ ἡρας
δὲ ἀδε, et I, 7: ἐνόμιζὲ οῖ γυνατία πολλὸν πασέων καλλίστην · ἄστε
δὲ ταῦτα νομίζων. συμβάλλεσθαι
in medio potissimum adhibetur coniectandi notione, indeque discernendum ab eo, quocum saepe confunditur (cf. I, 63.), συλλαμβάνειν, in
quo intelligendi potius ac percipiendi vis inest. Quamquam subinde
quoque συμβάλλειν videtur esse:
assequi sensum alicuius rei, intelligere aliquid, si nimirum hoc ex
diligenti rerum inter se comparatione et consideratione ortum fuerit. De his accuratius disputavit
Creuz. in Commentt. Herodd. p.
303. 304. not. Ad eandem coniectandi notionem pertinet verbum είκάζειν, quo et ipso in seqq. usus
est Herodotus. Formam συμβαλλόμενος (pro συμβαλλεόμενος) nunc
revocavi cum recentt. edd. iubente
et Dindorfio (p. XXIII) et Bredov.
p. 364. Atque hane ipsam formam

h. l. praebet Mediceus liber cum aliis quibusdam.

καὶ τὴν σφῦ ραν] Pro σφύραν scripsi σφῦ ραν. Vid. Siebelis. ad Pausan. III, 3. §. 6. In proxime seqq. ad verba τὸ πῆμα ἐπὶ πήματι conf. Apitz. Adverss. ad Sophoel. Trachinn. 887. p. 28?. Quod vero Bothius Opusec. critice. p. 11. 12. in Herodoto scribi vult τὸν τύπον τὸν ἀντίτυπον ob ipsa oraculi verba, malim equidem in vulgata, quae sana mihi esse videtur, subsistere.

έπ λόγου πλαστοῦ ἐπενείκαντές of αἰτίην] ἐπιφέρειν αἰτίαν τινί valet: crimen inferre alicui, exprobrare, accusare aliquem. Conf. I, 26 et IV, 154. Cr. addit Iacobs. in Leett. Stobb. p. 69. λόγος πλαστὸς est causa ficia. Quod sequitur: ἐδίωξαν, vulgo reddunt ,, exsilio cundem mulctarunt, "minus opinor accurate, cum potius reddendum sit: midicio eum persecuti sunt; quod quidem iudicium exsilium secutum esse credibile fit, quia Liches statim Lacedaemone cessisse indeque exulans Tegeam venisse videtur. Sed nil impedit, quo minus aliam quis statuat Lichae mulctam indictam esse.

indictam esse.

ἐμισθοῦτο πας' οὐκ ἐκδιδόντοςτὴν αὐλήν] ἐμισθοῦτο, conducere
cupiebat et conabatur. Nam imperfecto non ipsa actio, verum conatus, voluntas, studiumve indicatur,
cerniturque eius usus potissimum
in re nondum sosoluta ac perfecta.

γνωσε, ένοικίσθη. ἀνορύξας δὲ τὸν τάφον, καὶ τὰ ὀστέα συλλέξας, οίχετο φέρων ἐς Σπάρτην. καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου, ὅκως πειρώατο ἀλλήλων, πολλῷ κατυπέρτεροι τῷ πολέμῳ ἐγίνοντο οἱ Λακεδαιμόνιοι ἢδη δέ σφι καὶ ἡ πολλὴ τῆς Πελοποννήσου ἡν κατεστραμμένη.

Exempla suppeditat Wesseling., cui alios adde viros doctos a me excitatos ad Plutarch. Pyrrh. p. 203. Add. Herod. I, 205. IX, 34.

Add. Herod. I, 205. IX, 31.

χρόνω δὲ ὡς ἀνέγνωσε] "Post
vero cum ei persuasisset." χρόνω
reddunt postea; accuratius forsan:
temporis spatio longiori interiecto,
sero, tandem ei (diutius reluctanti)
cum persuasisset. Sic Fischer. ad
Weller. III, a. p. 222, ne plura.
Ipsum ἀναγνῶσαι Herodoto idem
valere atque vulgo ἀναπεῖσαι, iam
veteres Grammatici annotarunt.
Conf., ne plura, Bekkeri Anecdd.
II p. 743–18

Conf., ne plura, Bekkeri Anecdd. II. p. 743, 16.
 άνορύξας δὲ τὸν τάφον — οἶχετο φέρων ἐς Σπάςτην] Quod Orestis ossibus recuperandis tantam operam impenderint Spartani, declarat Pausaniae locus III, 16.
§. 6, ubi legimus, Orestem olim Spartae regem fuisse. Quem eundem in Arcadia mortuum esse, cum coloniam in Aeolidem duceret, et quidem prope Tegeam, eo loco, cui nomen 'Ορεστεῖον (Herod. IX, 11.), alii quoque testantur scriptores. Unde Tegeam ossa translata esse eo magis consentaneum est, quo Aerope, Orestis avia, Agamemnonisque mater, genus ducebat a Tegeata avo, qui ipse Tegeam condidisse ferebatur. cf. Strab. XIII. p. 872 C. Stephan. Byz. s. v. Ορέσται. Pausan. VIII, 3 coll. VIII, 54, 3. De Orestis coloniis vid. Hellanici fragmm. p. 46 ed. Sturz. coll. Pherecyd. fragmm. p. 210 Sturz. Ac denique omnino si quaeras, quo tota ista de Orestis cadavere narratio sapectet deque illius vi mirifica, unde Spartanorum salus suspensa, iam a Cr. monitum est (Comm. Herodd. I. p. 306.), spectare haec ad Manium Larumque religiones, quibus Lacones non minus, quam aliae Do-

ricae gentes, dediti fuerint. Namque mortuos, praeclaros inprimis viros, eam ipsam, sub qua iaceant, terram conservare, custodesque hominum ac depulsores malorum fieri, vetus erat superstitio. Observavit quoque Lasaulx (Geolog. d. Griech. u. Röm. p. 9 seqq. sive Studien d. class. Alterth. p. 5 seqq.), in his ac similibus veterum narrationibus de cadaveribus ossibusque humana forma ac specie maioribus e terra ipsa plerumque effossis latere quodammodo vestigia ossium petrefa-ctorum, qualia haud pauca vel nostra actate detecta sunt beluarum grandium, quae ad tempora hodiernum terrarum statum longe antecedentia referentur. Quod vero Uschold (Gesch. d. troian. Kriegs p. 189 seq.) Orestis commemorationem in media Arcadia repeti vult a gentibus Thracicis in hanc terram olim profectis, mihi non per-

suasit.
 ὅκως πειρώατο] Vulgo ἐπειρώατο, quod Schweigh. mutavit in ἐπιπειρώατο, Gaisf. in πειρώατο; quod quum magis ex usu Herodoteo esse videretur, adscivimus probante Grashof (Schulzeit. 1832. nr. 120. p. 964), Dindorf. (p. XXVIII.) atque ipso etiam ut videtur Bredov. p. 330. 331. Vulgatam ἐπειρώατο, cuius loco unus liber praebet ἐπειρόατο. ita retineri vult Eltz (Quaest. Herodd. p. 7 seqq. sive Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. IX. p. 114.), ut forma imperfecti mendosa commutetur in ἐπειρώντο.

ηδη δέ σοι και ή πολιή της Πελοποννήσου ήν κατεστραμμένη] Quod verissime dici a Nostro observat Schlosserus (Universalgesch. I, 1. p. 333). Nam reliquae Peloponnesi civitates ea actate parum validae nec ullo modo pares, quae Lacedaemoniis resisterent.

Ταῦτα δὴ ὧν πάντα πυνθανόμενος ὁ Κροίσος ἔπεμπε 69 ές Σπάρτην άγγέλους δώρά τε φέροντας, και δεησομένους συμμαχίης, έντειλάμενός τε τὰ λέγειν χοῆν. οί δὲ έλθόντες έλεγον Έπεμψε ήμέας Κροίσος, ὁ Λυδῶν τε καὶ ἄλλων έθνέων βασιλεύς, λέγων τάδε 况 Λακεδαιμόνιοι, χρήσαντος τοῦ θεοῦ τὸν Ελληνα φίλον προσθέσθαι, ὑμέας γὰρ πυνθάνομαι προεστάναι της Ελλάδος, ύμέας ών κατά το χρηστήριον προσκαλέομαι, φίλος τε θέλων γενέσθαι και σύμμαχος ανευ τε δόλου και απάτης. Κροίσος μεν δή ταῦτα δι' άγγέλων έπεκηρυκεύετο. Λακεδαιμόνιοι δὲ ἀκηκοότες καὶ αὐτοὶ τὸ θεοπρόπιον τὸ Κροίσφ γενόμενον ησθησάν τε τῆ ἀφίξει τῶν Δυδων, και έποιήσαντο δοκια ξεινίης πέρι και συμμαχίης και γάρ τινες αὐτοὺς εὐεργεσίαι είχον έχ Κροίσου πρότερον ετι γεγουυζαι. πέμψαυτες γάρ οί Λακεδαιμόνιοι ές Σάρδις χου-

## CAP. LXIX.

έπεμπε ές Σπάρτην κ. τ. λ.] Laudant Pausaniam IV, 5, ubi Messenii Lacedaemoniis exprobrant, quod omnium primi cum barbaris foedus inierint Croesi donis illecti. Addunt quoque, Eurybatum a Croeso missum post cum pecunia ad Cyrum transiisse omniaque Croesi consilia perfide ei detexisse. Cr. citat locos a Marxio congestos ad Ephori fragmm. p. 207. et Eustath. ad Homer. Odyss. XIX, 247. p. 694, 43

χρήσαντος τοῦ θεοῦ τὸν Ελληνα φίλον προσθέσθαι] Insignis numeri singularis usus loco pluralis (τους Ελληνας); quod tamen sub-inde fieri notat Matth. §. 293. p. 587.

δι' ἀγγέλων έπεκηουκεύετο] Locutionem tuentur aliquot exempla a Wessel. allata. Nam aliquot libri confunction scriptum praebent: δι-αγγέλων Est autem διὰ h. l. per, ope, durch, vermittelst, mit Hülfe. Sic δι ἀγγέλων I, 99. 141. VII, 203. Sed videtur in Herodotea locutione inesse abundantia quaedam, Nostro scriptori haud inusitata. Nam έπικηουπεύεσθαι Thucydidis scholiasta ad VII, 48 exponit: διά κηούκων μηνύειν, ubi aliorum grammaticorum locos attulit Duker. coll.

VIII, 44. 80. Dicitur potissimum de regibus aut civitatibus legatos induciarum aut foederum causa publice mittentibus. — Ad verba ante-ced. ἄνευ τε δόλου και ἀπάτης cf. Elmsley. ad Euripid. Heracl. 622, haec Herodotea verba aliaque eiusdem generis afferens ob particulae dem generis afferens ob particulae τε rationes, quae eodem modo adhibetur I, 106. 154. V, 5. Ad ipsam Herodoti locutionem pertinent loci VII, 184. VIII, 140. IX, 7. — In seqq. pro ἀφίξει iam Schaeferus dederat ἀπίξι, idque nunc invitis codd. receptum video a rec. edd. probante quoque Bredov. p. 267. Equidem in rebus tam incertis a libris discedere nolni, quamquam Equidem in rebus tam incertis a libris discedere nolui, quamquam in reliquis locis, ubi hoc vocabulum invenitur apud Nostrum, altera forma Ionica (ἄπιξις) praevalet; cf. II, 116. III, 69. 145. V, 49. 92, 6. VII, 58. VIII, 41. 125. IX, 17. 77. Mox e pluribus codd. recepi συμμαχίης pro ξυμμαχίης, quam formam ab Herodoto abesse iudicat Bredov. p. 124.

καί γάο τινες αὐτοὺς εὐεργεσίαι είχου] Steger. Praefat. ad Herod. p. X. legendum putat ές αὐτοὺς, cum ἔχειν intransitivo sensu sit accipiendum (exstare), ut I, 180.

sit accipiendum (exstare), ut I, 180. 181. III, 48 cet. Nec tamen ulla mutatione opus. Cf. modo I, 61. VII, 5, ne plura.

σον ωνέοντο, ές αγαλμα βουλόμενοι χρήσασθαι τουτο, το νυν της Λακωνικης έν Θόρνακι ίδρυται Απόλλωνος. Κροίσος δέ 70 σφι ωνεομένοισι έδωκε δωτίνην. Τούτων τε ων είνεκεν οί Λακεδαιμόνιοι την συμμαχίην έδέξαντο, καὶ ὅτι ἐκ πάντων σφέας προκρίνας Ἑλλήνων αίρέετο φίλους. καὶ τοῦτο μὲν αὐτοὶ ήσαν έτοιμοι ἐπαγγείλαντι, τοῦτο δὲ ποιησάμενοι κρητηρα

χουσον ἀνέοντο] ἀνέοντο, emere volebant, in animo habebant; de quo imperfecti usu diximus ad I, 68.

— In seqq. pro: τούτω, τὸ Schwgh.
e libris nonnullis edidit τοῦτο, τὸ, quod cum recentt. edd. recepi.

τὸ νῦν τῆς Λακωνικῆς ἐν Θός-νακι [δουται 'Απόλλωνος] Herodotus nihil dicit, num aurum a Croeso tus nini dicit, num aurum a Croeso acceptum reapse ad hancce Apolinis statuam collatum fuerit; sed Pausan. III, 10. §. 10. adhibitum esse vult a Lacedaemoniis ἐς κόσμον τοῦ ἐν ᾿Αμύκλαις ἀγάλματος s. ad ornandam Apollinis Amyclaei statuam. Unde nihil ntrumque scriptorem dissentire contendit Siebeptorem dissentire contendit Siebelis. in adnotat. ad Pausaniae locum p. 28. Quocum coniungi poterit Athenaei locus (VI, 4. p. 232 A), unde patet auro usos esse Lacedaemonios ad vultum Apollinis eo inducendum (χουσῶσαι βουλόμενοι τὸ πρόσωπον). Quod ipsum minus probabile videtur viro Gallo minus probabile videtur viro Gallo docto, Quatremère de Quincy, qui ad talem usum vix tanto auro opus fuisse censet, ut extrinsecus id pe-tendum fuerit. Inde ad Pausaniam magis sese applicat, aurumque con-tendit non ad imaginem ipsam, verum ad thronum, qui ornamenti causa multo post a Bathycle statuae sanequam multo antiquiori fuerit additus (i. e. ἐς κόσμον τοῦ '''. ἀγάλματος), adhibitum fuisse. Unde simul tempus definiri posse putat, quo Bathycles floruerit thronumque illum elaboraverit, nimirum inde ab Olymp. L usque ad Olymp. LX, its ut thronus Apollinis Amyclaei non ante bellum Croesi cum Cyro inceptus fuerit. Vide: Le Iupiter Olympien p. 137, 200 seq. Aliter tamen sensisse videtur C. O. Mueller. (Dorer I. p. 358.), qui Pausaniam secutus, ubi Apollinis imaginem in Thornace eodem modo, quo Apollinis Amyclaei elaboratam esse refert, Apollinis huius faciem a Lacedaemoniis inauratam fuisse scribit. Utut est, Apollinis statua in Thornace condita, simillima Amyclaeo Apollini, ad antiquissimam aetatem aeque pertinere videtur cultumque referre antiquissimum Apollinis apud Spartanos, stirpis Doricae gentem. Conf. C. O. Mueller. I. p. 219, atque Heyne in Opuscc. Acadd. V. p. 350 seq., qui etiam Herodoteo loco usus est ad metalli pretiosioris in Graecia penuriam illis certe temporibus compenuriam illis certe temporibus com-monstrandam. De loco ipso, quo haec Apollinis statua posita fuit, nunc quaerit Curtius Peloponnes. II. pag. 259 seq. in colle promi-nenti, cui nunc nomen Pauleika, unde late patet prospectus ab Arcadia s. Argis proficiscentibus in ipsam Spartae planitiem, hanc sta-tuam erectam fuisse existimans: si quidem adhuc reperiantur fundamenta quaedam, quae talis statuae basin ferre poterant. Nec aliter statuit Boblaye: Recherches sur les ruines de Morée p. 74. Cf. etiam Ross. Reisen im Peloponnes. p. 190. Inde in Strab. VIII. p. 364 A. la-cunam, quae exstat, ubi de Messoae situ sermo est, κατὰ τὸν ... per Θόρνακα suppleri volunt.

## CAP. LXX.

Τούτων τε ων είνεκεν] τούτων cum Gaisford. ex optimis libris dedimus. Vulgo τουτέων. Sed conf. I, 66. 68. Cum eodem Gaisf. revocavimus ήσαν et retinuimus ήγου pro vulg. άγου, cum in hoc verbo eiusque compositis Noster semper augmentum retinere soleat, ut commonstravit Bredov. p. 292 seq.

γάλκεον, ζωδίων τε έξωθεν πλήσαντες περί το χειλος, καί μεγάθει τριηχοσίους άμφορέας χωρέοντα ήγον, δώρον βουλόμενοι άντιδοῦναι Κροίσφ. ούτος ὁ κρητήρ οὐκ ἀπίκετο ἐς Σάρδις δι' αίτίας διφασίας λεγομένας τάσδε οί μεν Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, ώς έπει τε άγόμενος ές τὰς Σάρδις ὁ κρητήο έγίνετο κατά την Σαμίην, πυθόμενοι Σάμιοι άπελοίατο αὐτον, νηυσί μακρησι επιπλώσαντες. αύτοί δε Σάμιοι λέγουσι, ώς, έπεί τε ύστέρησαν οί άγοντες των Λακεδαιμονίων τον κρητήρα, ἐπυνθάνοντο δὲ Σάρδις τε καὶ Κροϊσον ήλωκέναι, ἀπέδοντο τὸν κρητῆρα ἐν Σάμφ, ἰδιώτας δὲ ἄνδρας πριαμένους αναθείναι μιν ές το Ήραΐον τάχα δε αν καί οι αποδόμενοι λέγοιεν, απικόμενοι ές Σπάρτην, ώς απαιφεθείησαν ύπὸ Σαμίων. κατὰ μέν νυν τὸν κρητῆρα οῦτως ἔσχε.

Κροίσος δε άμαρτων του χρησμού εποιέετο στρατηίην ές 71 Καππαδοκίην, έλπίσας καταιφήσειν Κῦρόν τε καὶ τὴν Περ-35 σέων δύναμιν. παρασκευαζομένου δε Κροίσου στρατεύεσθαι έπι Πέρσας, των τις Λυδων, νομιζόμενος και πρόσθεν είναι σοφὸς, ἀπὸ δὲ ταύτης τῆς γνώμης καὶ τὸ κάρτα οΰνομα ἐν Αυδοίσι έχων, συνεβούλευσε Κροίσω τάδε (οὔνομά οἱ ἦν Σάνδανις) · , 3 βασιλεῦ, ἐπ' ἄνδρας τοιούτους στρατεύεσθαι

ζωδίων τε έξωθεν πλήσαντες] ζώδια, ut bene monet Schweigh., non animalia dicuntur, verum cuiuslibet generis figurae, animalium, frugum, florum etc. Hoc sensu ζωα inveniuntur I, 203. II, 4, ubi vid. nott. et III, 47, ubi vid. Ad meliorem loci intelligentiam sic tibi fingas Nostrum scripsisse: ζωδίων τε πλήσαντες καὶ – χωρέοντὰ (πρητῆρα ποιησάμενοι) ήγον (τῷ Κοοίσφ).

αναθείναι μιν ές τὸ Ἡραϊον] Poppo ad Thucydid. I, 24. scribendum censet Ἡραιον. De ipso templo vid. Herodot. II, 148. III, 60. ibique nott. IV, 19. VI, 81. IX, 52, ubi vid. nott. et Apulei. Florid. pag. 350. — Qui in his verbis reperitur subitus orationis transitus in infinitivi structurem. in infinitivi structuram, cum ante-cesserit oc cum verbo finito, ab optimorum scriptorum usu haud ab-

horret. Conf. quae dixi in Creuzeri Melett. III. p. 12 seq. τάχα δὲ ἀν καὶ οἱ ἀποδόμενοι κ. τ. λ.] Sunt ipsius Herodoti verba, iudicium suum adiicientis, quo diversas eadem de re narrationes explicet aut secum conciliet. De optativo  $(\tau \dot{\alpha} \gamma \alpha \ \delta \dot{\epsilon} \ \ddot{\alpha} \nu \ - \ \lambda \dot{\epsilon} \gamma \sigma \iota \epsilon \nu)$  conf. nott. ad I, 2.

## CAP. LXXI.

Κοοίσος δὲ ἁμαρτών τοῦ χρη σμού] i. e. cum a vero oraculi sensu aberrasset aliumque eum ra-

sensu aberrasset aliumque eum ratus, quam re vera erat, ita deceptus esset.

'Ω βασιλεῦ, ἐπ' ἄνδρας τοιούτους στρατενεσθαι παρασκευάζεαι] Εχ Athen. III. p. 78. (cap. 15. T. I. p. 310. ubi eadem fere referuntur) Valckenarius restitui vult: ἀ βασιλεῦ, σὺ δὲ ἐπ' ἄνδρας χ. τ. λ. Quae cum valde nobis arrideant,

,,παρασκευάζεαι, οι σκυτίνας μέν άναξυρίδας, σκυτίνην δέ ,,την αλλην έσθητα φορέουσι σιτέονται δε ούκ οσα εθέλουσι, ,,άλλ' οσα έχουσι, χώρην έχοντες τρηχείην προς δε ούκ οίνω ,,διαγρέονται, άλλὰ ύδροποτέουσι οὐ σῦκα δὲ ἔχουσι τρώ-,,γειν, οὐκ ἄλλο ἀγαθὸν οὐδέν. τοῦτο μὲν δὴ, εί νικήσεις, τί ,,σφεας ἀπαιρήσεαι, τοισί γε μή έστι μηδέν; τοῦτο δὲ, ἢν νι-,, κηθης, μάθε, όσα άγαθα άποβαλέεις. γευσάμενοι γάρ των , ήμετέρων άγαθων, περιέξονται, ούδε άπωστοι έσονται. έγω ,,μέν νυν θεοισι έχω χάριν, οι ούκ έπλ νόον ποιέουσι Πέρσησι ,,στρατεύεσθαι έπλ Αυδούς." Ταῦτα λέγων οὐκ ἔπειθε τὸν Κροϊσον. Πέρσησι γαρ, πρίν Λυδούς καταστρέψασθαι, ήν -72 ούτε άβρον ούτε άγαθον ούδεν. Οι δε Καππαδόκαι ύπο Έλ-

libris scriptis haud probari dolemus.

οὶ σκυτίνας μὲν ἀναξυρίδας, σκυ-τίνην δὲ τὴν ἄλλην ἐσθῆτα φορέ-ουσι] ἀναξυρίδες sunt braccae eaeque arctiores angustioresve ex co-rio confectae, quale omnino deprehenditur vestimenti genus apud gentes Asiae in regionibus montanis indeque frigidioribus habitantes. Itaque non mirum Persis hocce placuisse vestimentum, cum Medi uterentur vestimentis laxioribus ac remissioribus. Adhuc in ruderibus Persepolitanis conspiciuntur viri viri utroque vestium genere induti eoque ipso bene inter se distinguendi. Monuit Heeren. Ideen etc. I, 1. pag. 215, cui add. Ritter. Erd-kunde II. p. 784. Nec recentiores Persae huiuscemodi braccis caeruleis vel rubris abstinent; illae dicuntur apud Turcos Schalmar (σαρ-βαρίδες), hae Tschachschir (αναξυ-ρίδες). Conf. Hammer. in: Wiener

Jahrbüch. VIII. p. 385.
χώρην έχοντες τρηχείην] Idem praedicant Persae IX, 121, idemque alii testantur scriptores, Persarum terram fuisse asperam cultuque difficillimam ob montes, saxa, alia id genus, indeque gentem ipsam duram, paucis contentam et tenui victus generi adstrictam. Conf. modo Xenoph. Cyrop. I, 3, 2. VII, 5, 67. V, 2, 16. Posthac in omne deliciarum et luxuriei genus Persas prolapsos esse, satis notum, ut

adeo vino, quo hic et apud Xenophontem (Cyrop. I, 2, 8. coll. IV, 5, 4.) carere dicuntur, valde indulserint. Vid. infra I, 133. — δια-χρέονται cum recentt. edd. retinui

τρευνται cum recentt. edd. retinui pro διαχο έωνται. Conf. I, 34. οὐ σύκα δὲ ἔχουσι τρώγειν, οὐκ ἄλλο ἀγαθον] Disputst de hoc loco ac sententia Herodotea Iulianus Imperat. Ep. XXIV. p. 390 seq. p. 32 ed. Heyler., cuius vid. annotatt p. 261 Namoro Cons. tatt. p. 261. Namque ficus in frugibus suavissimis arborque ipsa in praestantissimis habetur apud veteres, quippe qua quidquid natura suave ac dulce proferre queat, omnino indicatum existimemus. Quocirca Cr. confert Homeri Odyss.

circa Cr. confert Homeri Odyss. VII, 116 seqq.
τούτο μὲν δή, εἰ νικήσεις κ. τ. λ.]
Quibus continuo opponuntur: τούτο δὲ ἡν νικηθῆς. Nec tamen raro sic opponi εἰ et ῆν, exemplis commonstravit Werfer. in Actt. phill. Monacc. I, 1. pag. 101.
ἡν ούτε ἀβοὸν, οὕτε ἀγαθὸν οὐδὲν] i. e. nihil Persae deliciis (ut postea) indulgebant nec quid-quam eorum erat illis bonorum,

quam eorum erat illis bonorum, quae ad mollem vitam delicatamque perducant.

## CAP. LXXII.

Οἱ δὲ Καππαδόκαι ὑπὸ Ἑλλή-νων Σύριοι οὐνομάζονται] Hisce iungenda, quae I, 71 init.-exstant: Κροϊσος δὲ — ἐποιέετο στρατητην

λήνων Σύριοι οὐνομάζονται ήσαν δὲ οι Σύριοι οὖτοι, τὸ μὲν πρότερον ἢ Πέρσας ἄρξαι, Μήδων κατήκοοι, τότε δὲ Κύρου. ὁ γὰρ οὖρος ἦν τῆς τε Μηδικῆς ἀρχῆς καὶ τῆς Λυδικῆς ὁ Ἅλυς ποταμὸς, ὃς δέει ἐξ ᾿Αρμενίου οὔρεος διὰ Κιλίκων, μετὰ δὲ

ές Καππαδοκίαν, ita ut, quae hoc cap. 71. narrantur, interposita reliquae narrationi quodammodo vi-deantur. Est vero illud tenendum, Syriae nomen antiquitus multo latius patuisse a Babylonia usque ad Aegyptum, Ciliciam oramque illam maris mediterranei indeque rursus ad Pontum Euxinum usque. Testis est Strabo XIV. p. 737 s. 1071 A: δοκεί δὲ τὸ τῶν Σύρων δνομα διατεξαι άπο μέν της Βα-βυλωνίας μέχρι του Ισσικου κόλ-που άπο δὲ τούτου μέχρι του Εὐξείνου το παλαιόν. Quare Cappadoces idem addit Leucosyros, i. e. albos Syros vocari, ahaque mo-net de Syris, qui Babylone ac Nini regnum constituerint. Namque omnes, quotquot Aramaicae stirpis habentur gentes, hoc nomine de-signatae esse videntur. Cappado-ces, qui ad Armenicam, quae non alia est atque Aramaica, stirpem pertinent, haud aliter inde Syrii appellantur atque ii Syrii, qui ad Thermodontem habitabant, aut ii, qui Palaestinam habitabant, alii qui Palaestinam habitabant, ain populi intra fines modo indicatos. Conf. Billerbeck. De Asiae Herodot. difficilioribb. Gotting. 1794. pag. 4. Szabo Descript. Persic. imper. (Heidelberg. 1816) pag. 104. Herodotum autem de Armenia hic loqui atque incolis huius terrae antiquissimis qui Graeco nomine ditiquissimis, qui Graeco nomine di-cantur Syrii, satis patet. Plura Rennel. Geogr. d. Herod. p. 484. Ritter. Erdkunde II. pag. 783.

Σύριοι] Ita constanter hic omnes libri, qui alibi (ut I, 6. VII, 72.) in lectione Σύροι conspirant, Bredovio auctore p. 70. in Σύριοι mutanda.

ησαν δὲ οί Σύριοι] ησαν ob librorum scriptorum consensum praetulimus vulgatae lectioni ἔσαν, quae Aldina propagata erat. Vid. modo Bredov. p. 406.

φέει έξ 'Αφμενίου οϋφεος διὰ Kiαξεί εξ Αρμενίου ουρεος οια Αι-λίπων] Montis Armenii nulla alibi mentio, nisi apud unum Dionys. Perieget. 694, ubi Phasis inde pro-fluere dicitur. Quare suspicatur Lar-cherus, indicari Tauri aliquem montem in Cilicia, intelligendosque esse omnino Armeniae quae nunc vocatur terrae montes (cf. Tom. VIII. pag. 50). Multo accuratius in hacc inquisivit Ritter. Erdkunde T. II. pag. 716. Qui ovços h. l. non de uno monte, sed de montium tractu intelligendum esse monet, neque alium hic indicari montem, nisi Paryadrem (unde alter proflust Halyos fons septentrionalis praeter Sebasten s. Siwas) vel Argaeum montem, qui altissimus omnium illie dicatus montium i lic dicatur montium, ex quo in utrumque mare pateat prospectus, et ex quo alter Halyos fons meri-dionalis proveniens Caesaream Mazacam praeterlabatur. Utrumque montem ad eum pertinere tractum, quem posteriores geographi appellatione minus accurata ac definita designarint Antitaurum; utrumque in occidentalibus eius terrae esse finibus, quae serius Armeniae minoris nomen acceperit, aut potius in ipsa Cappadocia, ad quam usque Herodoti Armenia pertineat. Ad Herodoti locum consuli quoque poterit Vivien de Saint-Martin (Journal des Voyages 1847 Juill. p. 6. 7.), de his regionibus disserens. Halys fluvius nunc vocatur Kisil-Irmac, i. e. fluvius ruber, ut iam ad I, 6. significavimus: de cuius fluvii cursu accurate nunc disputat, ipsis locis inspectis, Tchihatcheff Asic mineure I. p. 168 seq., itemque Texier Descript. de l'Asie mi-Survey of Expedition etc. I. p. 3 seqq. De monte Argaeo idem Tchihutcheff l. l. p. 439 seqq. quaesivit eius naturam et singulas partes summa cura perscrutatus, addiσασα, ὑπεξηλθε ές γην την Μηδικήν. έτυράννευε δὲ τὸν χρόνον τοῦτον Μήδων Κυαξάρης ὁ Φραόρτεω τοῦ Δητόκεω, ὡς τοὺς Σκύθας τούτους τὸ μὲν πρῶτον περιείπε εὖ, ὡς ἐόντας Ικέτας, ὥστε δὲ περὶ πολλοῦ ποιεόμενος αὐτοὺς, παϊδάς σφι παρέδωκε την γλῶσσάν τε ἐκμαθέειν καὶ την τέχνην τῶν τόξων. χρόνου δὲ γενομένου, καὶ αἰεὶ φοιτεόντων τῶν Σκυθέων ἐπ' ἄγρην, καὶ αἰεί τι φερόντων, καί κοτε συνήνεικε ἑλεῖν σφέας μηδέν νοστήσαντας δὲ αὐτοὺς κεινῆσι χερσὶ ὁ Κυαξάρης (ἡν γὰρ, ὡς διέδεξε, ὀργην ἄκρος) τρηχέως κάρτα περιέσπε ἀεικείη. οἱ δὲ ταῦτα πρὸς Κυαξάρεω παθόντες, ὥστε ἀνάξια σφέων αὐτῶν πεπονθότες, ἐβουλεύσαντο τῶν παρὰ

res, ex eiusdem Volneii calculis, quibuscum Larcheri computatio congruit, ad regnum est evectus anno 034 a. Chr. n. Add. Fischer Zeittafeln p. 98, qui hoc ipso anno, quo Cyaxares regnum suscepit, incursionem Scytharum ponit. — In seqq. ad εν περιέπειν, bene tractare, vid. laudd. ad Plutarch. Flamin. p. 79 et ad Pyrrh. p. 200. Verba ως ένντας έπέτας illustrantur iis, quae ad I, 35 seqq. notata sunt. Ad. ωστε δὲ — ποιεόμενος conf. I, 8 ibique nott.

και την τέχνην τῶν τόξων] Et Scythae et Persae (quam utramque nomadum primitus fuisse Asiae gentem constat) per totam antiquitatem celebres arte arcuum tractandorum. Qua de re sufficiat indicasse primarios Nostri locos, unde huius artis vis ac notio apud utramque gentem eluceat: III, 21. 22. coll. IV, 131. 132. VII, 61. Ctesiae Excerpt. Pers. 17. De tesseraria arcus notione alibi dicemus. In proxime seqq., ubi cum vi quadam duplicatur vocula και (και — φοιτεόντων — και φερόντων), tertio loco quum ponitur (και κοτε συνήνεικε κ. τ. λ.), intensivam accipit notionem valetque etiam.

cipit notionem valetque etiam.

ην γὰς — ὁςγην ἄπςος] i. e.
erat enim animo iracundo sive ad
iram pronior. Ita Wesselingius, qui
dicendi formulam aliis exemplis
Appiani, aemuli Herodotei, illustrat.
Et pugnant tres libri Parisini pro
hac lectione ipsaque denique ratio.

Vulgo ὀργὴν οὐκ ἄκρος, quod tuetur Coraes, vocem οργήν explicans ψυχην, hominemque intelligens pusilli ingenii; cui suffragatur Werferus in Actt. phill. Monacc. I. p. 77 seq. exponens: non bona et generosa indole, cum οργή inprimis apud Ionicos et poetas frequens sit: ingenium, indoles, et axoos apud Nostrum semper bono, non malo occurrat sensu. Sed confiteor, huius-modi interpretationes, vel si docte defendantur, magis quaesitas mihi videri quam veras simplicesque. Alium virum doctum, qui ὀργήν ούκ ἀκρος explicabat: iram non vincens, irae non temperans, satis e linguae rationibus retutavit Schwgh. Hoc enim foret Graece: ὀογῆς οὐκ ἐγκρατής. Unde cum recentt. editt., probante quoque Blomfield, in Glossar. ad Aeschyl. Pers. vs. 140, retinuimus lectionem Wesselingianam, quam etiam cum recentt. edd. retinuit Negris explicans δορήν χα-λεπός, quod ipsum legitur III, 131. Doederlein in Glossar. Homeric. I. p. 3. corrigit δορήν ἄπρητος ad Aeschylum respiciens in Prometh.

έβουλεύσαντο] Vulgatam cum recentt. edd. revocavi, a Schweighaeusero, aliis, ob codd. auctoritatem mutatam in έβουλευσαν, quod mihi ab hoc loco alienum videtur, ubi agitur de iis, qui secum agitarunt consilia indeque certum quoddam inter se constituerunt. Cf. III, 84. Wesselingius vulgatae et ipse

σφίσι διδασκομένων παίδων ενα κατακόψαι σκευάσαντες δὲ αὐτὸν, ῶσπερ ἐώθεσαν καὶ τὰ θηρία σκευάζειν, Κυαξάρει δοῦναι φέροντες, ὡς ἄγρην δῆθεν δόντες δὲ τὴν τὰχίστην κομίζεσθαι παρὰ ᾿Αλυάττεα τὸν Σαδυάττεω ἐς Σάρδις. ταῦτα καὶ δὴ ἐγένετο. καὶ γὰρ Κυαξάρης καὶ οἱ παρεόντες δαιτυμόνες τῶν κρεῶν τούτων ἐπάσαντο καὶ οἱ Σκύθαι ταῦτα ποιήσαντες ᾿Αλυάττεω ἰκέται ἐγένοντο. Μετὰ δὲ ταῦτα (οὐ γὰρ 74 δὴ ὁ ᾿Αλυάττης ἐξεδίδου τοὺς Σκύθας ἐξαιτέοντι Κυαξάρει) πόλεμος τοῖσι Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Μήδοισι ἐγεγόνεε ἐπ᾽ ἔτεα

patrocinans attulerat VII, 10. VIII, 101. Loci VI, 52, ut supra I, 11, ubi vid. nott., et I, 120 alia mihi videtur ratio. Cf. etiam Bredov. p. 24., qui idem p. 229. pro Κυαξάρει in seqq. restitui vult Κυαξαρη, ut I, 16.

σκευάσαντες δὲ αὐτὸν κ. τ. λ.]
Pertinent haec participia σκευάσαντες et δόντες cum sequentibus infinitivis ad verbum έβουλευσαντο, ita ut nominativus neminem offendere debeat. — Ad verba ώς ἄγοην δηθεν (,,ut ferum scilicet ab ipsis captam") conf. supra I, 59: οῖ μιν ἐλαύνοντα ἐς ἀγοὸν ηθέλεσαν ἀπολέσαι δῆθεν. VI, 1. VII, 211. IX, 66. — Ad seqq. ταῦτα καὶ δη ἐγένετο conf. I, 22 ibique nott.

#### CAP. LXXIV.

πόλεμος — ἐγεγόνεε ἐπ' ἔτεα πέντε] Ex Volneii rationibus bellum ortum est 630 a. Chr. n., finitum anno 625 a. Chr. n.; ex Larcheri sententia inceptum 602 a. Chr. n., finitum 597 a. Chr. n.; ita ut, illum si sequamur, solis defectio, de qua Herodotus scribit, acciderit anno 625 a. Chr. n. et quidem tertio die Februarii, hune si audiamus, eadem incidat in annum 597 diemque undetricesimum Iulii mensis. Quam sententiam eandem amplexi erant Petavius, Bouherius; a quibus ita discedunt Des Vignoles (Chronolog. de l'hist. saint. II. 247) et Des Brosses (Mém. de l'Acad. des Inscript. XXI, 33), ut annum 585 a. Chr. n. diemque duo-

detricesimum Maii ponant. Alii ad Plinium sese applicant, qui hanc defectionem Olymp. XLVIII, 4. s. 585 a. Chr. n. accidisse scribat Hist. Nat. II, 12. sect. 9. Inde die vicesimo octavo mensis Maii ann. 584 ante Chr. n. defectionem hanc accidisse ponunt Bozanquet in Athenaeo Londinensi 1851 nr. 1293 pag. 847. Hind ibid. nr. 1296 pag. 919, Zech Preisschrift. d. Iablonsk. Gesellsch. IV. pag. 57. Contra Seyffarth (Jahrbb. d. Philol. u. Paedag. Suppl. XIV. p. 600.) diem vicesimum septimum mensis Martii ann. 582 ante Chr. n. posuit. Mihi in his una ea placet ratio, quam a plerisque nostrae aetatis viris doctis approbatam invenio, qui auctore Oltmanno (Abhandll. d. Berlin. Acad. 1812 et 1813, quae prodierunt ann. 1816, pag. 75 coll. Bode Astronom. Jahrb. 1823. pag. 179) tricesimo Septembris die ann. 610 ante Chr. n. hanc solis defectionem totalem, quam dicunt, per omnes Asiae et Europae regiones intra gradum vicesimum quintum et quinquagesimum sitas visibilem accidisse statuunt. Vid. Schultz. in Apparat. critic. I. p. 20 seq. Halma in nott. ad chronolog. de Ptolemée T. I. P. III. p. 62. Fischer Zeittaf. p. 107. Westermann. ad Plut. Solon. p. 84. Grote history of Greece III. p. 312. Wurm in Beilage ad Schoellii versionem Herodoti germanicam p. 1392 — 1396. Saint Martin in Mém. de l'Acad. des Inscriptt. Vol. XII. P. 2. (1836) pag. 9 seqq. 44 seqq. Ac prae-

πέντε · έν τοϊσι πολλάκις μεν οί Μηδοι τους Λυδους ένίκησαν, πολλάκις δε οί Αυδοί τους Μήδους εν δε και νυκτομαχίην τινὰ ἐποιήσαντο. διαφέρουσι δέ σφι ἐπὶ ἴσης τὸν πόλεμον, τῶ ἔχτω ἔτει συμβολης γενομένης, συνήνειχε, ώστε τῆς μάχης

cipue consulendi erunt, qui nuper admodum accuratissime in haec inquisiverunt: Airy, Philosophical Transactions (1853) Vol. 143. P.

Transactions (1853) Vol. 143. P. 2. pag. 181 seqq. 191 seqq. et Io. a Gumpach: Zeitrechnung d. Babylon. u. Assyrr. p. 77 — 94. έν δὲ καὶ νυκτομαχίην τινὰ ἐποιήσαντο] ἐν δὲ scil. τοἰς πέντε ἔτεσι τούτοις, ut monet Wyttenbach. in selectt. hist. p. 350. Schweigh. supplet ταύταις ταὶς μάχαις. Sed mihi non dubium, quin Herodotus quinquennii istius antea Herodotus quinquennii istius antea memorati spatium indicare voluerit, cum νυκτομαχίη ea sit pugna, quae post accidisse narratur, sexto belli anno, ubi sol defecit. De usu locutionis ἐν δὲ conf. Hermann. ad Viger. pag. 854. — Ad verba έπὶ τσης (quae de aequa fortuna intelligenda sunt, ubi aequo Marte

intelligenda sunt, ubi aequo Marie utrimque certatur) conf. Lambert. Bos. de Ellipss. L. Gr. pag. 499. Vulgo supplent τύχης s. μοίρας. συνήνεικε ώστε — την ημέρην έξαπίνης νύκτα γενέσθαι] Attende dicendi rationem Herodoteam, popularem magis, ut ita dicam, vulgirante dicentical supplementation of the supplementation of pularem magis, ut ita dicam, vulgique opinionibus accommodatam, cum de totali, quae dicitur, defectione hic agatur; conf. 1, 103. VII, 37. IX, 10. Letronne in Journal d. Sav. 1838. pag. 340 seq., unde nec inscitiae nec erroris litem scriptori intendam, quod ita nimirum sit locutus speciem magis secutus, quam id, quod re vera est; cum quae vera esset causa aeque ignoraret atque plerique omnes il-lius aetatis. Sed Thaletis defectionem ipsam praedicentis eoque maiorem harum rerum cognitionem declarantis mentio haud erat praetermittenda, quo magis ille hac re supra vulgus eminuit. Quem ipsum eximia astronomiae scientia valuisse quod inde colligunt, id quodammodo restringendum videtur, cum vix credibile sit, hanc defectionem

solis ita fuisse praedictam, ut dies atque hora accurate indicata fuerit, sed in ipso anno indicando astronomum se continuisse proba-bile fiat ex ipsis Nostri scriptoris verbis: ούφον πφοθέμενος ένιαυτόν τούτον, έν ω δή και έγένετο ή μεταβοίή. Conf. Saint Martin. 1. ή μεταβολή. Conf. Saint Martin. 1. l. pag. 46 seq. Inde quoque vel seriore aetate sedulo adnotatum fuisse videmus, quando quae praedicta fuit defectio, ipsa acciderit; id quod vix factum fuisset, si de his tam certo persuasum fuisset veteribus. Tu vid. Bredovii Uranolog. Herodot. p. XXXIX. seqq. et Ukert. Geograph. I, 1. pag. 52. Quorum ille Thaleti veram defectionis causam cognitam fuisse fuisse ctionis causam cognitam negat; nec quisquam sane dixerit, unde istiusmodi notitiam omnino acceperit Thales. Ex cognitione cycli, sive ex Babylone sive ex Aegypto accepta, explicari haec posse existimat Petersen in: Allg. Hall. Lit. Zeit. 1837. nr. 96. p. 158., quocum etiam conferendus Biot in Journal des Savans 1843. p. 612. que aliter statuit Martin l. l. p. 47 seqq., qui Thaletem, a cuius aetate accuratius omnino astronomiae studium inter Graecos originem ceperit, in Aegypto edoctum Chaldaeorum quoque periodum lu-narem cognovisse arbitratur: ut inde facilius ille defectionis annum definire adeoque praedicere potue-rit. Inde in Pseudoriginis Philo-soph. p. 5 ed. Miller. Thales astronomiam ipse invenisse dicitur. Iam de ea superstitione veterum, qua mali quid defectionibus portendi opinabantur, monere non opus.

συνήνεικε ώστε — τὴν ἡμέοην — γενέσθαι] In his notant viri

docti abundantiam particulae ωστε, cum simplex infinitivus plerumque hac in locutione inveniatur. Sed additae particulae exempla dabit Schaefer. ad Lamb. Bos. de Elσυνεστεώσης την ημέρην έξαπίνης νύκτα γενέσθαι. την δὲ μεταλλαγην ταύτην της ημέρης Θαλης ὁ Μιλησιος τοισι Ἰωσι προηγόρευσε ἔσεσθαι, οὐρον προθέμενος ἐνιαυτὸν τοῦτον, ἐν 37 ὡ δη καὶ ἐγένετο ἡ μεταβολή. οἱ δὲ Λυδοί τε καὶ οἱ Μῆδοι ἐπεί τε εἰδον νύκτα ἀντὶ ἡμέρης γινομένην, της μάχης τε ἐπαύσαντο, καὶ μᾶλλόν τι ἔσπευσαν καὶ ἀμφότεροι εἰρήνην έωντοισι γενέσθαι. οἱ δὲ συμβιβάσαντες αὐτοὺς ήσαν οίδε, Συέννεσίς τε ὁ Κίλιξ καὶ Λαβύνητος ὁ Βαβυλώνιος · οὖτοί σφι καὶ τὸ ὅρκιον οἱ σπεύσαντες γενέσθαι ήσαν, καὶ γάμων ἐπαλλαγην ἐποίησαν · ᾿Αλυάττεα γὰρ ἔγνωσαν δοῦναι την θυγατέρα ᾿Αρύηνιν ᾿Αστυάγει τῷ Κυαξάρεω παιδί. ἄνευ γὰρ ἀναγκαίης ἰσγυρης συμβάσιες ἰσχυραὶ οὐκ ἐθέλουσι συμμένειν.

lipss. p. 784. coll. Hermann. in Diss. de Pleonasm. et Ellips. in Wolfii Mus. stud. antiqq. I. pag. 195. Add. Herod. VIII. 15. De forma συνεστεώσης omnia dabit Bredov. p. 399.

ήσαν οίδε, Συέννεσίς τε ὁ Κί-λιξ, καὶ Λαβύνητος ὁ Βαβυλώνιος] ησαν scripsimus propter libros, quorum unus tantum vulgatam lectionem ab Aldo propagatam tenet f σαν. Vid. ad I, 72. — Syennesis nomen dignitatis titulumque antiquissimum Ciliciae regum videri, quo etiam posteriores huius terrae reges, Persis tributarii facti, usi sunt, nunc fere nemo dubitat. Conf. Aeschyl. Pers. 324. Xenoph. Anab. I, 2, 12 et ad utrumque locum interpretes. Infra quoque VII, 98. Syennesis Cilix, Oromedontis filius, nominatur inter navium duces. Ipsum nomen ex Phoenicum lingua deductum vult Hamaker Miscell. Phoen. p. 214, afferens בירעה vel quod significet hominum salutem. Labyneti nomen itidem frequens in Babylonis regibus; cf. I, 77. 188. Qui hoc loco me-moratur, eum Nabuchodonosorum, qui et Nebucadnezar est, fuisse no-tat Wesselingius, sed temporum rationes evincunt, hoc loco de uno Nabopalassaro, quem dicunt, cogi-tari posse, qui inde ab anno 625 a. Chr. n. usque ad annum 604 (quo Nebucadnezar successit) regnum tenuit; vid. Hupfeld Spec. Herod. I. p. 21. 56 coll. Schults. Apparat. crit. Spec. II. p. 17. De ipso hoc rege vid. L. Georgii in: Pauly Realencyclop. V. p. 393 seq. Qui de Nabonido hic cogitare malunt (cf. Lengerke ad Daniel. p. 206 seqq. 218), haud scio an eodem redeant, si quidem verum est, quod contendunt, utrumque nomen et Nabonidi et Labyneti eodem fere redire; cf. Grotefend: Erläuterung einer Inschrift des letzten assyr. bab. Königs aus Nimrud (Hannover. 1853) pag. 11. Nam in cuneatis inscriptionibus vox sonat Nabunita s. Nab una hit. Vid. Oppert in Zeitschrift d. morgenl. Gesellsch. VIII. p. 50.

xal γάμων ἐπαλλαγὴν ἐποίησαν]
i. e. mutua institueruni connubia. Cr.
confert de voce consimili ἐπάλλαξις Wyttenbach. ad Plut. Moral. I,
2. pag. 885, ubi explicatur "quasi
mutatio per vices vinculorum (connubii) et mutuo facta." ἀναγκαίη exponitur a Matthiae ad Euripid. Hecub. 830. pag. 97 necessitas, vis
graviter cogens. — Ad formam Ionicam συμβάσιες vid. plura apud
Bredov. p. 263. Stobaeus (Serm.
28, 17. p. 197 Gesn.) pro συμβάσιες exhibet πίστιες. Idem etiam
affert Apostol. Cent. II, 87. (T. II.
p. 285 ed. Leutsch.) coll. Arsen.
IV, 22.

ούκ έθέλουσι συμμένειν] i. e. non solent firma manere (pacta).

Όρχια δὲ ποιέεται ταῦτα τὰ ἔθνεα τά περ τε Ελληνες καὶ πρὸς τούτοισι, ἐπεὰν τοὺς βραχίονας ἐπιτάμωνται ἐς τὴν ὁμο-χροιἔην, τὸ αἶμα ἀναλείχουσι ἀλλήλων.

Τοῦτον δὴ ὧν τὸν ᾿Αστυάγεα Κῦρος, ἐόντα ἑωυτοῦ μητροπάτορα, καταστρεψάμενος ἔσχε δι᾽ αἰτίην, τὴν ἐγὼ ἐν τοῖσι ὀπίσω λόγοισι σημανέω. τὰ Κροῖσος ἐπιμεμφόμενος τῷ Κύρῳ, ἔς τε τὰ χρηστήρια ἔπεμπε, εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, καὶ δὴ καὶ ἀπικομένου χρησμοῦ κιβδήλου, ἐλπίσας πρὸς ἑωυτοῦ τὸν χρησμὸν εἶναι, ἐστρατεύετο ἐς τὴν Περσέων μοῖραν. ʿΩς δὲ ἀπίκετο ἐπὶ τὸν Ἅλυν ποταμὸν ὁ Κροῖσος, τὸ ἐνθεῦτεν,

Nam ἐθέλειν non de personis solum, verum de rebus quoque usurpatur, ubi est posse, solere. ut infra VII, 50. §. l. De quo Cr. confert Ast. ad Platon. Rem publ. pag. 423. 548. Wyttenbach. ad Platon. Phaedon. pag. 272. Add. Winckelmann ad Plutarch. Erot. p. 110. Ideler ad Aristotel. Meteorolog. II, 2, 6. p. 508. Doederlein Gloss. Homeric. II. p. 346, qui comparat Odyss. XVII, 321. Ipsam sententiam afferunt Stobaeus, Apostolius, alii paulo antea excitati. — In seqq. ad verba τάπες τε Ελληνες consul. Matth. Gr. Gr. §. 626. pag. 1279 ob usum particulae τε post relativa, ex Homero qui ad Herodotum transiit. Add. Hartung Lehre d. Partik. I. p. 79. — Ad res ab Herodoto hic traditas quod spectare contendunt (cf. Hamilton Travels etc. I. p. 395. Grotefend in Goetting. Gel. Anz. 1843. p. 2051) imagines illas sanequam maxime memorabiles, quae rupibus incisae nostra aetate detectae sunt in faucibus, quae duo milliaria distant a Pterio (vid. infr. cap. 76) et vocantur Vasili-Kaia, i. e. rupes literis inscriptae, vereor ut assentiri queam. Namque in his imaginibus, quas nunc summa cura delineatas exhibuit ac descripsit Texier (Description de l'Asie min. I. p. 209 seqq. 222 seqq. Planch. 75 — 78), nihil quidquam equidem invenire potui, quod ullo modo et cum ulla probabilitatis specie ad pacem inter Medos et Lydos initam et procurantibus Ci-

liciae et Babyloniae regibus mutuis nuptiis firmatam referri possit.

ές τὴν ὁμοχοοιῖην] ὁμοχοοιῖη, explicante Wesselingio, est cutis superficies, cutis summa. Idem Tacitum confert simili in ritu scribentem (Anall. XII, 47.): "levi ictu cruorem eliciunt." Add. Herodot. IV, 70. Negris interpretatur: εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. Si sequamur Bredov. p. 127. et 162., scribendum ὁμοχοοίην.

## CAP. LXXV.

την έγω έν τοῖσι ὀπίσω λόγοισι σημανέω] τοὺς ὀπίσω λόγους solemni apud Herodotum citandi ratione, intellige de iis, quae infra narrantur, hoc ipso libro cap. 107 seqq.

εί στρατεύηται] Conf. nott. ad I, 53. Ex quo patet, male post Πέρσας a quibusdam addi είρωτέων. — De voce πίβδηλος conf. nott. ad I, 66.

έλπίσας πρὸς ξωυτοῦ τὸν χρησμὸν εἶναι] i. e. ratus sibi favere oraculum. Nam εἶναι πρός τινος est ab alicuius partibus stare, alicui favere eiusque commodis consulere. Conf. similia I, 120. (ibique nott.) I, 124. VII, 153. (ibique nott.) VIII, 22. et VIII, 60. §. 2. — In seqq. cum Gaisf. e melioribus libris reposui μοίραν prο μοίρην. Vid. Bredov. p. 132. Caeterum ἐς τὴν Περσέων μοίραν hic valet: in Persarum ditionem s. fines. Cf. supra I, 73 et I, 82. II, 147. V, 57. VII, 91. VIII, 23.

ώς μὲν ἐγὰ λέγω, κατὰ τὰς ἐούσας γεφύρας διεβίβασε τὸν στρατόν τὸς δὲ ὁ πολλὸς λόγος Ἑλλήνων, Θαλῆς οἱ ὁ Μιλήσιος διεβίβασε. ἀπορέοντος γὰρ Κροίσου, ὅκῶς οἱ διαβήσεται τὸν ποταμὸν ὁ στρατὸς (οὐ γὰρ δὴ εἶναί κω τοῦτον τὸν χρόνον τὰς γεφύρας ταύτας), λέγεται παρεόντα τὸν Θαλῆν ἐν τῷ στρατοπέδω ποιῆσαι αὐτῷ τὸν ποταμὸν, ἔξ ἀριστερῆς χειρὸς φέοντα τοῦ στρατοῦ, καὶ ἐκ δεξιῆς φέειν ποιῆσαι δὲ ὧδε. ἄνωθεν τοῦ στρατοπέδου ἀρξάμενον, διώρυχα βαθέην ὀρύσ-

κατὰ τὰς ἐούσας γεφύρας] i. e. ad eos, qui nunc ibi sunt, pontes.
Θαλής οι ο Μιλήσιος διεβίβασε scil. τον στρατόν. Pronomen of ad Croesum refero, cui exercitum (s. cuius exercitum) Thales trans Halyn duxerat. Caeterum de Thalete Cr. conferri vult Gesner. ad Lu-cian. Hipp. Tom. VII. pag. 557 ed. Bip. Quem enim Milesium Noster dicit, eum Phoenicem alii vocant ea forsitan ex causa, quod Thaletem Phoenicibus maioribus oriuntem Phoenicibus maioribus oriundum ipse Herodotus dicit I, 170, ubi vid. nott. Reliqua de Thalete testimonia, Eusebii atque Hieronymi, Cyrilli, Syncelli, Suidae, Diogenis (I. §. 22 seqq.), qui omnes Milesium fuisse dicunt Thaletem, allata invenies apud Fischer. Griech. Zeittafeln p. 97, qui eundem natum recte posuit Olymp. XXXV, 2. s. 639. a. Chr. n. Quod vero Noster h. l. aliam, atque Graecorum plun. 1. anam, auque oraccorum parrimi, sententiam affert idque etiam aperte affirmat (ώς μὲν ἐγὼ λέγω), id ipsum haud scio an multum valeat ad iudicium ac fidem scriptorial ab iis guse pluvimi ris, qui vel ab iis, quae plurimi Graeci ferebant, discedere non dubitat, ubi ipse quid rectius sibi cognovisse videbatur. Moneo hoc eorum in gratiam, qui Herodotum temere ab aliis accepta tradidisse clament.

οὐ γὰο δὴ εἶναί κω κ. τ. λ.] Pendent hace vel a proxime sequente λέγεται vel referenda sunt ad antecedentia ὡς ὁ πολλὸς λόγος Ἑλλήνων.

τὸν ποταμὸν, ἐξ ἀριστερῆς χειρὸς φέοντα κ. τ. λ.] Croesi exercitus in laeva fluvii ripa collocatus erat ex Herodoti mente, qui ita scribit, fluvii cursum a fontibus inde persequens. Ut igitur exercitus dextra cesset in ripa fluviumque pone se haberet, fluvii cursum, fossa supra exercitus castra (i. e. a meridiana castrorum parte) ducta circum ipsa castra a parte laeva, ita mutavit Thales, ut qui ante a dextra castra praeterflueret amnis, nunc a laeva, i. e. pone castra praeterlaberetur. Hanc interpretationem improbat C. G. Nauck in programmate, quod prodiit Cottbusii 1848 ac typis repetitum est in: Jahrbb. d. Phil. u. Paedag. Suppl. XIV. p. 550 seqq., hanc sententiam hoc ex loco eruens, ac si Noster dixissst: ὁ ποταμὸς ἐκ δεξιῆς ὁἐων καὶ ἐξ ἀριστερῆς χειρὸς ὁἐων τοῦ στρατοῦ. Quem plane refutavit R. Klotz in: Jahrbb. etc. Vol. LIII. p. 226 seq.

ανωθεν τοῦ στρατοπέδου κ. τ.

λ.] Nihil in his, ne distinctionem quidem singularum vocum, mutavimus, quia sententia plane opinor sic procedit: A superiore parte castrorum (i. e. ab ea parte, unde fluvius venit) incepit fossam fodere eamque ducere in speciem lunae dimidiatae, ut fluvius a tergo sumeret castra eodem loco manentia, huc scilicet (ut in exercitus tergo esset) in canalem se convertens ex vetere alveo, et dein rursus praeterlapsus castra in veterem alveum influeret. Quae, ipsis Wyttenbachii verbis ex parte prolata, tam clara videntur, ut nulla opus nec distinctionis nec verborum mutatione. — Pro βαθέην Bekk, et Bredov. p. 158. βαθέαν.

σειν, ἄγοντα μηνοειδέα, ὅκως ἄν τὸ στρατόπεδον ίδουμένον κατὰ νώτου λάβοι, ταύτη κατὰ τὴν διώρυχα ἐκτραπόμενος ἐκ τῶν ἀρχαίων ἡξέθοων, καὶ αὖτις παραμειβόμενος τὸ στρατόπεδον, ἐς τὰ ἀρχαία ἐσβάλλοι, ώστε, ἐπεί τε καὶ ἐσχίσθη τάχιστα ὁ ποταμὸς, ἀμφοτέρη διαβατὸς ἐγένετο. οἱ δὲ καὶ τὸ παράπαν λέγουσι καὶ τὸ ἀρχαίον ἡέεθρον ἀποξηρανθῆναι. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐ προσίεμαι κῶς γὰρ ὀπίσω πορευόμενοι 38 76 διέβησαν αὐτόν; Κροίσος δὲ, ἐπεί τε διαβὰς σὺν τῷ στρατῷ ἀπίκετο τῆς Καππαδοκίης ἐς τὴν Πτερίην καλεομένην (ἡ δὲ Πτερίη ἐστὶ τῆς χώρης ταύτης τὸ ἰσχυρότατον, κατὰ Σινώπην

οπως αν — λάβοι] Unus liber hic λάβη. Male. Namque optativo, qui pro totius loci ratione particulam οπως hic sequi debet, additur αν, quo ipso id, quod spectatur, tale esse declaratur, quod sive hoc sive illud factum sit, accidere posse existimetur, totaque res inde magis incerta reddatur. Canalem enim lunae in speciem duxisse dicitur Cyrus eo consilio s. ea mente, ut, si feri posset, castra a tergo sumeret s. circumiret. Herodoti locos, qui huc spectant, attulit Baeumlein Untersuch. über d. Griech. Mod. p. 316 seq., quocum conf. Kuehner Gr. Gr. §. 775. Eodem modo Noster infra I, 91. 110. 196. II, 126. Ad κατὰ νώτου conf. I, 9.

κῶς γὰς ὁπίσω ποςενόμενοι διέβησαν αὐτόν] Vulgo vertunt: "quo
enim modo, quum reversi sunt. flumen
transierunt?" cum vertendum esset:
"quo enim modo revertentes flumen
transire potuissent." Qua tamen in
sententia cum aegre mihi deesse
videretur particula ἀν verbo διέβησαν adiicienda, bene monentem
inveni Matthiae §. 508. not. p. 968.
Nam de consilio particulam omisisse videtur Noster, quo vel magis indicaret fortiusque in eo insisteret, hoc utique fieri non potuisse. Tu vide de huiusmodi indicativis temporum historicorum in
sententiis hypotheticis disserentem
Fritsch. in Jahrbb. f. Philol. u.
Paedag. Suppl. IV. p. 80 seq., ubi
nostrum quoque locum attigit p.
82. et Baeumlein l. l. pag. 136 seq.

### CAP. LXXVI.

ή δὲ Πτερίη — κατὰ Σινώπην — κειμένη] κειμένη e Wesselingii emendatione cum editt. recentt. dedimus pro vulg. \*εομένη. Probat quoque A de Jongh, quem ad I, 64 fin. excitavi. *Pteria* quae ab Herodoto appellatur, aliunde non cognita, nisi iis, quae leguntur apud Stephanum Byzant.: Πτέριον, πόλις Μήδων — λέγεται καὶ θη-λυκῶς ἡ Πτερία ἔστι καὶ Πτερία πόλις Σινώπης. At nostra aetate exstitit Texier (vid. ad I, 74.), qui veterum aedificiorum murorumque adeo Cyclopicorum, templi atque arcis reliquias grandes et exten-sas, quae non longe a vico Boghaz-Kevi cernuntur, non ad Ta-vium, ut antea visum erat Hamil-tono (vid. ad I, 74.), sed ad hanc Pteriam retulit indeque accuratissime et descripsit et delineavit.

Quae urbs quod dicitur κατά Σινώπην πόλιν — μάλιστό κη κειμένη, redd. ad sive iuxta Sinopem in the star of the start of th berrima Milesiorum colonia in Ponti Euxini ora, veterum locos dahit Forbiger Handb. d. alt. Geogr. II. p. 402 seq., cui adde, qui singu-lari libello hacc persecutus est, Max. Sengebusch: Sinopicarum Quaestionum Specim. Berolin. 1846. Adhuc, quod nemo fere nescit, retinuit nomen Sinap s. Sinub. Hanc

πόλιν την εν Εὐξείνω πόντω μάλιστά κη κειμένη), ενθαῦτα εστρατοπεδεύετο, φθείρων τῶν Συρίων τοὺς κλήρους. καὶ εἶλε μὲν τῶν Πτερίων την πόλιν καὶ ηνδραποδίσατο, εἶλε δὲ τὰς περιοικίδας αὐτῆς πάσας, Συρίους τε, οὐδὲν εόντας αἰτίους, ἀναστάτους ἐποίησε. Κῦρος δὲ ἀγείρας τὸν έωυτοῦ στρατὸν, καὶ παραλαβών τοὺς μεταξὺ οἰκέοντας πάντας, ηντιοῦτο Κροίσω. πρὶν δὲ ἔξελαύνειν ὁρμῆσαι τὸν στρατὸν, πεμψας κήρυκας ἐς τοὺς Ἰωνας, ἐπειρᾶτο σφέας ἀπὸ Κροίσου ἀπιστάναι. Ἰωνες μέν νυν οὐκ ἐπείθοντο. Κῦρος δὲ ὡς ἀπίκετο, καὶ ἀντεστρατοπεδεύσατο Κροίσω, ἐνθαῦτα ἐν τῆ Πτερίη τώρη ἐπειρῶντο κατὰ τὸ ἰσχυρὸν ἀλλήλων. μάχης δὲ καρ

vero urbem Pteriae, urbis Graecis minus cognitae situm declaraturus eam ob causam appellat, quod ipsa Graeca colonia commercio florens Graecis, in quorum usum Noster scribebat, utique maxime fuit cognita. Ad ipsum argumentum notamus, quod in Diodori Excerptt. ab Ang. Maio detectis §. 29, T. II. p. 25. relatum invenimus: Cyrum cum exercitu suo ad angusta Cappadociae loca delatum legatos misisse, qui Croesum certiorem facerent, velle se illi (Croeso) priorum culparum remissionem facere, Lydiaeque satrapen illum constituere, si ipsius ad aulam (ἐπὶ θύρας) venire subditumque se ipsi praebere vellet. Quod vero Croesum recusasse, Persae ut sibi servirent, potius respondentem ac poscentem.

φθείρων τῶν Συοίων τοὺς κλήcove] i. e. "populans Syriorum praedia." Syrios dicit Herodotus incolas Ponti Fuxini a Parthenio usque ad Thermodontem, docente
Rennel. Geograph. Syst. d. Her.
p. 484.; quos tamen colonos ex
interiori Syris (i. e. Armenia) huc
profectos crediderim; quo forsitan
ducit vocula κλήσος Herodoto hic
usurpata. Tu vid. notat. ad I, 72.

άναστάτους ἐποίησε] i. e. "funditus evertit." Locutio satis frequens in Herodoteis libris. Conf. I. 97. 155. 178 etc. Wesseling. ad IV, 204. et ad Diodor. Sicul. XI,

1. Voemel. ad Demosth. Philipp. pag. 220 seq. Add. nott. ad V, 29. Κύρος δὲ ἀγείρας τὸν ἐωντοῦ στοατὸν — ἀντιοῦτο Κροίσση] Mira fabula hac de re apud Suidam legitur. Cyrum enim ille refert, perterritum Croesi minis, ad Indiam confugere voluisse; verum ab uxore animo confirmatum, sciscitatum esse Danielem vatem. A quo cum accepisset se victorem fore, ad bellum sese parasse.

ποίν δὲ ἔξελαύνειν ὁομῆσαι τὸν στοατὸν] i. e. "priusquam exercitum educere instituisset," ubi ἔξελαύνειν minime glossatoris esse, bene iam monuit Wesselingius, amandans ad VII, 105 coll. VIII, 106. Cum eodem Wesselingio aliisque mox scripsimus κήρυκας et κήρυκα, sensu postulante, sed paulo post pro ἀπιστάμεναι dedi ἀπιστάναι, ut I, 17, ubi vid. nott.

έπειοώατο κατὰ τὸ ἐσχυρὸν ἀλλήλων] i. e. pro viribus. pugnam periclitabantur, s. ut vulgo vertunt: "valido impetu vires invicem tentarunt." Scripsi ἐπειρῶντο, quod ipsum aliis quoque locis anud Herodotum reperitur, a Bredovio p. 388 allatis: IV, 203. V, 20. 85. VII, 139. IX, 26. 33. 53.; quodque etiam reponi voluit Eltz, iam supra ad I, 68 laudatus. Quidam libri ἐπειρώαντο, quod Gaisfordius receperat. Dindorf Praefat. p. XXVIII. verum habet ἐπειρόντο. Ad locutionem μάτης καντεοῆς νενομένης Elmsley (ad Euripid. He-

τερῆς γενομένης καὶ πεσόντων ἀμφοτέρων πολλῶν, τέλος οὐδέτεροι νικήσαντες διέστησαν, νυκτὸς ἐπελθούσης. καὶ τὰ μὲν στρατόπεδα ἀμφότερα οῦτως ἡγωνίσατο.

7 Κροΐσος δὲ μεμφθείς κατὰ τὸ πλῆθος τὸ ἑωυτοῦ στράτευμα (ἦν γάρ οι ὁ συμβαλών στρατὸς πολλὸν ἐλάσσων ἢ ὁ Κύρου), τοῦτο μεμφθείς, ὡς τῆ ὑστεραίη οὐκ ἐπειρᾶτο ἐπιών ὁ Κῦρος, ἀπήλαυνε ἐς τὰς Σάρδις, ἐν νόω ἔχων, παρακαλέσας μὲν Αἰγυπτίους κατὰ τὸ ὅρκιον (ἐποιήσατο γὰρ καὶ πρὸς "Αμασιν βασιλεύοντα Αἰγύπτου συμμαχίην πρότερον ἤπερ πρὸς Λακεδαιμόνίους), μεταπεμψάμενος δὲ καὶ Βαβυλωνίους (καὶ γὰρ πρὸς τούτους αὐτῷ ἐπεποίητο συμμαχίη ἐτυράννευε δὲ τῶν Βαβυλωνίων τὸν χρόνον τοῦτον Λαβύνητος), ἐπαγγείλας δὲ καὶ Λακεδαιμονίους παρεῖναι ἐς χρόνον ὁητόν ἀλίσας τε δὴ τούτους, καὶ τὴν ἑαυτοῦ συλλέξας στρατιὴν, ἐνένωτο, τὸν χειμῶνα παρείς, ᾶμα τῷ ἦρι στρατεύειν ἐπὶ τοὺς

raclid. 83.) similia laudavit ex Euripid. Iphigen. Taur. 719, ex Thucydid. I, 49. IV, 43. — In seqq. vocem ἀμφοτέρων male in quibusdam omitti monet Wessel., laudans quoque I, 82. III, 11.

## CAP. LXXVII.

Κοοίσος δὲ, μεμφθεὶς κατὰ τὸ πληθος τὸ ἑωντοῦ στράτενμα] i. e. Croesus caussatus exercitus sui paucitatem s. damnans exercitus suum propter paucitatem; id cst (ut Schwgh. utar verbis), conquestus est de suo exercitu, non quod minus fortiter pugnasset, sed quod numero longe inferior fuisset hostibus. Federus in comment. in Aeschyl. Agamemn. (Heidelb. 1819) pag. 17. not. participium μεμφθεὶς passive aut saltem reflexive accipiendum existimat. Ad structuram verbi μέμφεσθαι conf. nott. ad I, 207. — In seqq. notat Wesselingius verbum ἐπειρῶτο cum participio (ἐπιῶν, κατιῶν, id genus aliis) iunctum, orationis quadam abundantia, ex qua nihil fere amplius sit quam ipsum ἐπιέναι. Conf. I, 84. II, 73. IV, 139. VI, 5. 9. 50. VII, 9. §. 1. VII, 139. 149. 172. IX, 26. 53. Kuehner Gr. Gr. §. 661, VIII.

έτυ ράννευε δὲ τῶν Βαβυλωνίων τον χρόνον τοῦτον Λαβύνητος] De τυραννεύειν conf. ad I, 6. — Labynetus alius atque ille, de quo I, 74. Hic ultimus Babyloniae rex fuit, ab aliis Nabonadius, Nabonidus et quaecunque alia sunt huius generis, non valde tamen distantia ab ea nominis scriptura, quam apud Herodotum invenimus. Conf. Larcher. Videtur autem hic Babyloniae rex cum Croeso iunctus eam ipsam ob causam, ut adaugescens Cyri potentia ipsisque imminens suis finibus coerceretur; nec alia causa Amasin, Aegypti regem, compulisse videtur, ut ad Croesum se applicaret. Vid. Wesseling. et conf., quae ad I, 153 adnotata sunt.

Πέρσας. καὶ ὁ μὲν ταῦτα φρονέων, ὡς ἀπίκετο ἐς τὰς Σάρδις, ἔπεμπε κήρυκας κατὰ τὰς συμμαχίας, προερέοντας ἐς πέμπτον μῆνα συλλέγεσθαι ἐς Σάρδις. τὸν δὲ παρεόντα καὶ μαχεσάμενον στρατὸν Πέρσησι, ὡς ἡν αὐτοῦ ξεινικὸς, πάντα ἀπεὶς, διεσκέδασε, οὐδαμὰ ἐλπίσας, μή κοτε ἄρα ἀγωνισάμενος οῦτω παραπλησίως Κῦρος ἐλάση ἐπὶ Σάρδις. Ταῦτα ἐπιλεγομένω 78 Κροίσω τὸ προάστειον πᾶν ὀφίων ἐνεπλήσθη. φανέντων δὲ αὐτῶν, οἱ ἵπποι μετιέντες τὰς νομὰς νέμεσθαι, φοιτέοντες

tium ferendum adhortarentur, nach den Bundesgenossen." Sed id ipsum verbis continuo sequentibus: προερέοντας — συλλέγεοθαι ές Σάοδις declaratur. Olim equidem intellecture secundum foedera s. pacta, quae cum illis regibus inierat Croesus, ut paulo antea κατὰ τὸ ὄςτιον; nunc malim: per societates, quas adsciverat, s. ad varios, quos sibi adsciverat socios. ut I, 30: τὸν Σόλωνα θεράποντες περιήγον κατὰ τοὺς θησαυρούς. Vix enim aliter αί συμμαχίαι h. l. intelligi possunt atque I, 81: ἐπεμπε — ἄλλους ἀγγέλους ἐς τὰς συ μμαχίας et I, 82 init., ubi συμμαχίαι i. q. σύμμαχοι.

ος ην αυτοῦ ξεινικος ι.essendo mercenario" Italus interpres; nec male, cum satis constet, ξενικὸν στοατὸν dici de mercenariis militibus, de copiis mercede conductis. Est vero hic cogitanda orientalium exercituum ratio, quorum magna pars est militum, ex gentibus subditis mercede quidem coactorum, sed statim signa relinquentium, quando expeditio est finita. Quale hodieque apud Turcas obtinere videmus. Quis enim, ut iis potissimum utar, nescit Albaniae incolas in Turcarum exercitu stipendia hoc modo merere? Unde Schlosser. (Universalgesch. I, 1. p. 250. not.) ita scripsit: "man findet, dass des Croesus Heer aus den vereinigten Heeren der Vasallen bestand."

πάντα άπεις] ἀπεις cum Schaefero et Gaisfordio ex uno libro manu scripto revocavi pro ἀφεις, idemque recentt. edd. fecerunt. Cum eodem Gaisfordio scripsi οὐδαμὰ pro οὐδαμᾶ; cf. I, 56.

οὐδαμὰ ἐλπίσας μή κοτε ἄρα ἀγωνισάμενος οὖτω παραπλησίως Κῦρος ἐλάσει ἐπὶ Σάρδις] In verbo ἐλπίζειν sperandi, existimandi. putandi signification hic transit in significationem timendi. De qua Viger.

1. 244. consul. Add. Demosth. Olynth. I. p. 13 Reisk. Eo quoque referri debet structura particulae μὴ sequente coniunctivo ἐλάση, ut optimi libri afferunt; cuius loco quod Schaeferus et Schweighaeuserus olim vulgatam lectionem ἐλάσει revocarunt, nolui cum recentt. edd. hoc recipere. Vid. Bredov. p. 390. Verba οὖτω παραπλησίως verte: tam aequo Marte, cum numero copiarum quamvis superior Cyrus tamen haud vicerit, sed aequo Marte pugnans e proelio discesserit.

### CAP. LXXVIII.

φανέντων δὲ αὐτῶν] αὐτῶν rursus cum Gaisf. dedimus librorum plurimorum ex auctoritate. — In proxime antecedd. ἐπιλέγεσθαι est secum reputare, cogitare. Conf. I, 86. II, 120, alia, quae dabit Schwgh. in Lex. Herod. s. v. Significatione legendi invenitur I, 125 et frequentatur etiam Pausaniae, ut monuit Siebelis. ad I, 12. §. 3.

οί επποι μετιέντες τὰς νομὰς νέμεσθαι, φοιτέοντες κατήσθιον] φοιτέοντες iure in magna librorum discrepantia reliquimus intactum, ut Ionicae atque Herodoteae dialecto maxime consentaneum. Nec opus erat cum Valckenario scribere έσφοιτέοντες sc. τὸ προάστειον; magis placet distinctio ab illo posita ante μετιέντες. Quod denique

κατήσθιον. ἰδόντι δὲ τοῦτο Κροίσφ, ὅσπερ καὶ ἦν, ἔδοξε τέρας εἶναι. αὐτίκα δὲ ἔπεμπε θεοπρόπους ἐς τῶν ἐξηγητέων 39
Τελμησσέων. ἀπικομένοισι δὲ τοῖσι θεοπρόποισι καὶ μαθοῦσι
πρὸς Τελμησσέων, τὸ θέλει σημαίνειν τὸ τέρας, οὐκ ἐξεγένετο Κροίσφ ἀπαγγείλαι. πρὶν γὰρ ἢ ἀπίσω σφέας ἀναπλῶσαι
ἐς τὰς Σάρδις, ῆλω ὁ Κροίσος. Τελμησσέες μέν τοι τάδε
ἔγνωσαν, στρατὸν ἀλλόθροον προσδόκιμον εἶναι Κροίσφ ἐπὶ

vertunt: "quos equi, ut adparuerunt. omisso consueto pabulo, frequentes deglutiebant," minus accurate Herodoteam sententiam illi reddunt, quae talis fere est: "equi, negligentes pasci pabulo consueto (s. in locis consuetis), adgredientes (sc. suburbana) illos (serpentes) deglutiebant," sive, ut Dindorf. reddit: "quos equi ut apparuerunt, omissis pascuis consuetis, accedentes deglutiebant." Genitivi φανέντων δὲ αὐτῶν iis similes sunt, de quibus supra ad I, 3. diximus.

bus supra ad I, 3. diximus.

ἐς τῶν ἐξηγητέων Τελμησσέων]

Aldus dederat ἐς τοὺς ἐξηγητέας,
quem multi dein secuti sunt. Cum
vero libri nunc collati offerant ἐς
τῶν ἐξηγητέων, cum Gaisfordio reponere non dubitavi, probante quoque censore in Ien. Litt. Zeit. 18'8.

Ergänz. Bl. nr. 45. pag. 349. Bekkerus dedit ἐξηγητὰς. quod probavit Bredov. p. 224. Erit autem genitivus eodem modo explicandus,
quo supra I, 35 ἐν Κροίσον. Matth.
Gr. Gr. §. 91, 1 laudat ex hoc
loco ἐξηγητέας, quamquam in Herodoti editione ipse edidit ἐξηγηττέων. — Ἐξηγητα hoc loco sunt
(interprete Ruhnkenio ad Timaei
Lex. Plat. pag. 110.), qui monstra
et prodigia procurent, ritus in sacris observari solitos doceant, piaculo obnoxios expient aliaque agant,
quae ad sacrorum administrationem religionesque servandas pertimeant. Unde Cicero (de Legg. II,
26.) religionum interpretes vocat.

Plura Ruhnken. 1. 1. Retinui Τελμησσέων et infra Τελμησσέες, quod
Mediceus codex affert, quodque vel
inscriptionibus probatur (cf. Corp.
Inscript. Graec. III. nr. 4198. 4207.
8. 11. 15.). Aldina affert Τελμισ-

σέων, unus liber Τελμισέων; Dindorf et Dietsch Τελμησέων. Sed litera σ̄, si quid video, in talibus geminanda est: vid. G. Hermann in Annall. Vienn. LIX. p. 200. Bredov. p. 96. Telmessus urbs, sive Telmissus, de qua Strabo XIV. pag. 981, Pompon. Mela I, 15. §. 3 ibiq. Tzschuck., Plinius H. N. V, 28. §. 102. (ubi Telmesus nunc editur), Arrian. Expedit. Alex. I, 24. II, 3., Lyciae est urbs celeberrima, probe distinguenda ab ea, quae in Pisidia sita erat urbs Telmissus s. Termissus, quam memorat idem Arrianus I, 27. Illius Telmissi in ruderibus nunc oppidum Macri exstructum est, ubi immensi theatri ruina adhuc conspicitur, itemque sepulcra in rupibus excisa et Persepolitanis similia. De quibus multa narrant nostrae aetatis peregrinatores. Tu vid. Van der Chys in Commentar. geograph. ad Arrian. (Lugdun. Bat. 1828) pag. 31. Clarke Travels II, 1. p. 222 seq. 234 seqq. et praecipue Fellows: Asia minor p. 243 seqq. Lycia pag. 106. Texier Descript. de l'Asie min. T. III. p. 186 seqq. Pl. 166 — 178. Ross: Kleinasien u. Deutschland p. 72 seqq. Alia dabit Forbiger Handb. d. alt. Geograph. II. p. 255. Apud veteres urbs excellens haruspicum disciplina. De qua consulatur Cicero de divin. I, 41 ibiq. Davis. et Creuzer.

Davis. et Creuzer.
πρίν γὰρ ἢ ὀπίσω σφέας ἀναπλῶσαι ἐς τὰς Σάρδις] Ex his verbis cum Larchero colligere mihi
posse videor, Croesi legatos non
pedestri itinere (quale tunc temporis forsitan institui non potuit),
sed mari non sine ambagibus Sardibus transvectos esse Telmessum.

την χώρην, ἀπικόμενον δὲ τοῦτον καταστρέψεσθαι τοὺς ἐπιχωρίους, λέγοντες ὅφιν εἶναι γῆς παίδα, ἵππον δὲ πολέμιόν
τε καὶ ἐπήλυδα. Τελμησσέες μέν νυν ταῦτα ὑπεκρίναντο
Κροίσφ ῆδη ἡλωκότι, οὐδέν κω εἰδότες τῶν ἡν περὶ Σάρδις
τε καὶ αὐτὸν Κροϊσον.

Κύρος δὲ, αὐτίκα ἀπελαύνοντος Κροίσου μετὰ τὴν μάχην 79 τὴν γενομένην ἐν τῇ Πτερίῃ, μαθών, ὡς ἀπελάσας μέλλοι Κροίσος διασκεδὰν τὸν στρατὸν, βουλευόμενος εῦρισκε πρῆγμά οἱ εἶναι ἐλαύνειν ὡς δύναιτο τάχιστα ἐπὶ τὰς Σάρδις, πρὶν ἢ τὸ δεύτερον ἁλισθῆναι τῶν Λυδῶν τὴν δύναμιν. ὡς δέ οἱ ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίεε κατὰ τάχος. ἐλάσας γὰρ τὸν στρατὸν ἐς τὴν Λυδίην αὐτὸς ᾶγγελος Κροίσω ἐληλύθεε. ἐνθαῦτα Κροίσος ἐς ἀπορίην πολλὴν ἀπιγμένος, ὡς οἱ παρὰ δόξαν ἔσχε τὰ πρήγματα ἢ ὡς αὐτὸς κατεδόκεε, ὅμως τοὺς Λυδοὺς ἐξῆγε ἐς μάχην. ἡν δὲ τοῦτον τὸν χρόνον ἔθνος οὐδὲν ἐν τῷ ᾿Ασίῃ οῦτε ἀνδρειότερον οὖτε ἀλκιμώτερον τοῦ Λυδίου. ἡ δὲ μάχη

Ad προσδόκιμον είναι (exspectandum esse) cf. 111, 123. V, 108. VI, 6. VII, 203. VIII, 20. IX, 89.

ταῦτα ὑπειρίναντο Κοοίσω] Citat Thomas Magist. pag. 874, quo usum verbi ὑποπρίνεσθαι pro ἀποπρίνεσθαι respondendi notione demonstret. Unde contendit Bredov. p. 36 seq., Herodotum semper ὑποπρίνεσθαι, nunquam ἀποκρίνεσθαι, dixisse. In proxime sequentibus Matthiae deletum vult verbum ἡν, cum, quae hoc loco sit attractio (ἐκείνων, ὰ ἡν), ea ferri neutiquam possit. Sed vix idonea haec causa, ut sine librorum auctoritate voculam expungas. Et repugnant, quae idem Matthiae collegit huius attractionis exempla Gramm. Graec. §. 473. not. 1. pag. 884., quibus iure nostrum locum adiecit. Assentitur mihi Struvius in Specim. Quaest. Herod. I. pag. 16. not., qui similes Nostri locos citat I, 92. Il, 8. V, 92.

#### CAP. LXXIX.

αὐτίκα ἀπελαύνοντος Κοοίσου] i. e. statim, simulac Croesus discederet. Ad usum voculae αὐτίκα participiis adiectae conf. II, 146. VII,

εύρισκε πρηγμά οι είναι] i. e. e re sua, ex usu suo esse. Sic IV, 10. VII, 12. — In seqq. έληλύθεε plusquamperfectum hic minime sollicitandum, cf. Bredov. p. 320. et vid. VI, 40 et VIII, 50. Ad reliqua conf. Paus. VII, 16. §. 4. η ώς αὐτὸς κατεδόκεε] Haec

η ώς αὐτὸς κατεδόκεε] Hace verba, cum antecesserit παρὰ δόξαν, abundare videntur. Nec tamen ideo eiicienda. Tu conf. VIII, 4 et alia apud Matth. Gr. Gr. §. 636. pag. 1311. — In seqq. ἀνδρειότερον ferri posse negat Bredov. p. 178.; Herodotum scripsisse vult ἀνδρητότερον.

ή δὲ μαχη σφέων ην ἀπ' εππων] ἀπ' εππων plures iique meliores. Alii ἀφ' εππων. Locutione ipsa pugnam equestrem indicari iam bene monuit Wesselingius, qui de Lydorum arte equitandi comparat Philostrati Iconn. I, 17. pag. 788. et Homer. Ili. X, 431. Add. Xenophont. Cyropaed. VII, 1. 27 seqq. et Mimnermum, in cuius carminibus praedicantur εππόμαχοι Ανδοί (vid. Schneidewin. Delect. poes. eleg. p. 16). Quin in ipsis anaglyphis Persicis videntur Lydi reprae-

σφέων ήν ἀπ' ἴππων, δούρατά τε ἐφόρεον μεγάλα, καὶ αὐτοὶ 80 ήσαν ἰππεύεσθαι ἀγαθοί. Ἐς τὸ πεδίον δὲ συνελθόντων τοῦτο, τὸ πρὸ τοῦ ἄστεός ἐστι τοῦ Σαρδιηνοῦ, ἐὸν μέγα τε καὶ ψιλὸν (διὰ δὲ αὐτοῦ ποταμοὶ ὁ ἐοντες καὶ ἄλλοι καὶ Ὑλλος συρρηγυῦσι ἐς τὸν μέγιστον, καλεόμενον δὲ Ἑρμον, ὡς ἐξ οὕρεος ἰροῦ Μητρὸς Δινδυμήνης ὁ ἐων, ἐκδιδοῖ ἐς θάλασσαν κατὰ Φωκαίην πόλιν), ἐνθαῦτα ὁ Κῦρος ὡς εἰδε τοὺς Λυδοὺς ἐς μάχην τασσομένους, καταρρωδήσας τὴν ἵππον ἐποίησε, 'Αρ-

sentati cum equis, quos tributi loco regi offerunt. Vid. Grotefend. in Boettiger. Amalth. II. p. 98. Hinc non improbo, quod Matthiae vertit: zu P/erde (proprie von den P/erden aus oder herab) streiten. Vid. §. 572. pag. 1128. Add. Herodot. IX, 63. — In seqq. η σαν e libris plurimis dedimus. Vulgo εσαν. Spectat huc forsan glossa in Bekkeri Anecdd. Gr. I. pag. 100, 15: ἱππενεσθαι· παθητικώς 'Ηρόδοτος πρώτω.

### CAP. LXXX.

ton μέγα τε καὶ ψιλον] ψιλον, i. e. arboribus, plantis non tectum, obsitum. Ad συνελθόντων in proxime antecedd. suppl. τῶν Λυδών καὶ τῶν Περσών, i. e. cum utriusque exercitus copiae convenissent in planitiem pugnaturae. — De Hyllo fluvio consul. Strabon. XIII. p. 626. s. pag. 928 C, qui Herodoti testimonium profert. Livio XXXVII, 37 idem fluvius dicitur Phryx, quem tamen ab Hyllo distinguit Plinius Hist. Nat. V, 29, 31. Inde nostra quoque aetate diversos amnes statuunt, secum post coniunctos: vid. quae affert Forbiger l. l. p. 174. Hylli fluvii piscibus pleni mentio fit apud Homerum Iliad. XX, 392, ubi consul. Heynii Observatt. Tom. VIII. pag. 92. Quod huic versui adpositum est scholium, in eo memorantur ex Herodoto res, quas in eo ipso scriptore, qualem nunc habemus, frustra quaesieris. Refertur enim de Iphitionis ara, lapideaque statua antiquo more elaborata alisque de rebus, quarum hic nulla mentio. — De Hermo, in quem Hyl-

lus prope Magnesiam sese infundit, vid. V, 101 ibique nott. et Strabon. l. l., qui idem montis sacri Dindymenes meminit, unde Hermus proveniat. De quo monte longum est quaerere. Larcherus Dindymum fuisse suspicatur prope Cyzicum. Rectius Forbiger l. l. pag. 102 hunc montem eum esse indicat, qui nunc vocatur Morad dayh: ex quo cum Hermus revera proveniat, primo cursu vocatur Morad Dayhi Su. Mater Dindymene, quae etiam simpliciter vocatur Dindymene (v. c. apud Horat. Od. I, 16, 5), est Cybele, mater deûm, quae Phrygiae in montibus colitur. Catullo (LXX, 91) est Dea Dindymi, ut ab hoc Phrygiae monte cognomen repetendum videatur, cuius tamen aliae quoque rationes ab aliis proferuntur. Sed hoc a nostro loco alienum. Videat, qui quaerat, locos ab interpretibus Horatii allatos, et quae dudum iam congesserat Gyraldus in quarto syntagm. de diis gentt. p. m. 135 sq.

πάγου ὑποθεμένου ἀνδρὸς Μήδου, τοιόνδε. ὅσαι τῷ στρατῷ τῷ ἐωυτοῦ ἔπουτο σιτοφόροι τε καὶ σκευοφόροι κάμηλοι, ταύτας πάσας άλίσας καὶ ἀπελών τὰ ἄχθεα, ἄνδρας ἐπ' αὐτὰς 40 ανέβησε Ιππάδα στολην ένεσταλμένους. σκευάσας δε αὐτοὺς προσέταξε της άλλης στρατιής προϊέναι πρός την Κροίσου ίππου, τη δε καμήλω επεσθαι του πεζου στρατου έκέλευε. ὅπισθε δε του πεζου επέταξε την πάσαν ιππον. ώς δε οί πάντες διετετάχατο, παραίνεσε των μεν αλλων Λυδων μη φειδομένους, **κτείνειν πάντα τὸν έμποδων γινόμενον, Κροϊσον δὲ αὐτὸν** μη κτείνειν, μηδε ην συλλαμβανόμενος αμύνηται. ταῦτα μεν παραίνεσε. τὰς δὲ καμήλους ἔταξε ἀντία τῆς ἵππου τῶνδε εῖνεκεν κάμηλον ιππος φοβέεται, και ούκ ανέχεται ούτε την ίδέην αὐτῆς ὁρέων, οὖτε τὴν ὀδμὴν ὀσφραινόμενος. αὐτοῦ δη ων τούτου είνεχεν έσεσόφιστο, ίνα τῷ Κροίσφ ἄχρηστον ή

bri afferunt, scribendum erit Φώκαιαν et hoc loco et infra I, 164. 165. Cui obsecuti sunt recentt. edd.

- De Harpago vid. I, 108 seqq.
δσαι τῷ στρατῷ τῷ ἐωντοῦ ἔποντο cum recentt. edd.
addicente Schellershemiano libro dedimus pro vulg. είποντο. — In antecedd. et seqq. ἡ ἐππος est: equitatus, equites. Cf. Thomas Magist. p. 169. Sed hoc, credo, lippis ac tonsoribus notum. Ad κάμη. λος cf. Schaefer. ad Long. p. 374. Verba ἶππαδα στολην ἐνεσταλμέ-νους (equestri habitu a. equestri vestimento armisque indutos) explicuit Hesych. s. v. Bredovius p. 82 s. v. Bredovius p. 82 contra librorum auctoritatem scribi iubet ἐσταλμένους, quoniam sim-plici verbo Noster semper sit usus, idque recentt. edd. receperunt. Equidem non video, cur composito verbo Herodotus hoc loco uti non potuerit .- Sequentia respexit Grammat. in Bekkeri Anecdd. I. pag.

mat. in Bekkeri Anecdd. I. pag. 395, 16.: ἀνέβησεν άνεβίβασεν οντως Ήροδοτος. Add. Bachmann. Anecdd. I. p. 88, 8. Conf. Fischer. ad Weller. III, a. pag. 44. 46.

κτείνειν πάντα τον έμποδών γινόμενον] Vulg. γενόμενον. Sed γινόμενον dabant plerique libri una cum Suida ac Thoma Magistro hunc locum citantibus s. v. έμποδών. Vid. Thom. Magist. p. 305

monentem, έμποδών esse idem quod έν ποσίν.

κάμηλον εππος φοβέεται κ. τ. λ.] Camelorum speciem atque odorem equos reformidare nec ferre potuisse, in huius ipsius proelii narra-tione tradunt Xenophon. Cyropaed. VII, 1, 27. Polyaenus Strateg. VII, 6, 6. Conf. etiam Aelian. N. A. III, 7 et quae ad h. l. adnotavit Jacobs p. 100. Quod ne mirum vide-atur et a natura rerum abhorrens, monuit teste Cr. Blumenbach. (in Commentt. societ. reg. Gotting. 1804. pag. 186.), cogitandos esse equos, qui primo ipsisque plane insueto camelorum occursu expave-scant, quia non prius camelis assueti fuerint eosque ferre didicerint. Idem quoque tradit Pallas, a Jacobsio I. I. laudatus. Atque primi Arabes camelis in bello vecti esse dicuntur, eoque modo militantes in Persarum exercitu inveninntur. Unde similis equitatus apud Bactrios, Parthos, alias Asiae gentes. De quibus Cr. amandat ad Gesen. in Commentt. ad Iesai. XXI, 7. pag. 660 seq. Tu vid. Herodot. VII, 86. Diodor. II, 54. III, 45. Appian. Syr. 32. Herodian. IV, 15, 4. Liv. XXXVII, 40.

και ούκ ανέγεται ούτε την ίδέ-ν αύτης όρέων] Ad structuram verbi ανέχεσθαι cum participio vid. τὸ ἰππικὸν, τῷ δή τι καὶ ἐπείχε ἐλλάμψεσθαι ὁ Λυδός. ὡς δὲ καὶ συνήισαν ἐς τὴν μάχην, ἐνθαῦτα ὡς ισφραντο τάχιστα τῶν καμήλων οἱ ῖπποι καὶ εἰδον αὐτὰς, ὀπίσω ἀνέστρεφον, διέφθαρτό τε τῷ Κροίσῳ ἡ ἐλπίς. οὐ μέντοι οῖ γε Λυδοὶ τὸ ἐνθεῦτεν δειλοὶ ἡσαν ἀλλ' ὡς ἔμαθον τὸ γινόμενον, ἀποθορόντες ἀπὸ τῶν ἵππων, πεζοὶ τοῖσι Πέρσησι συνέβαλλον. χρόνῳ δὲ, πεσόντων ἀμφοτέρων πολλῶν, ἐτράποντο οἱ Λυδοὶ, κατειληθέντες δὲ ἐς τὸ τεῖχος ἐπολιορκέοντο ὑπὸ τῶν Περσέων.

81 Τοισι μὲν δὴ κατεστήκεε πολιορκίη. Κροισος δὲ δοκέων οι χρόνον ἐπὶ μακρὸν ἔσεσθαι τὴν πολιορκίην, ἔπεμπε ἐκ τοῦ τείχεος ἄλλους ἀγγέλους ἐς τὰς συμμαχίας. οι μὲν γὰρ πρότερον διεπέμποντο, ἐς πέμπτον μῆνα προερέοντες συλλέγεσθαι ἐς Σάρδις τούτους δὲ ἐξέπεμπε τὴν ταχίστην δέεσθαι βοηθέ-82 ειν, ὡς πολιορκεομένου Κροίσου. Ἔς τε δὴ ὧν τὰς ἄλλας ἔπεμπε συμμαχίας, καὶ δὴ καὶ ἐς Λακεδαίμονα. τοισι δὲ καὶ αὐτοῖσι τοισι Σπαρτιήτησι κατ' αὐτὸν τοῦτον τὸν χρόνον συν-

Herod. II, 37 fin. et cf. quoque Kuehner Gr. Gr. §. 528. not. 3. lδέα est species; vid. quae ad Plutarch. Flamin. monuimus pag. 77. 256, b.

τῷ δή τι καὶ ἐπεῖχε ἐλλάμψεσθαι ὁ Λνδὸς] i. e. quo scilicet multum etiam se illustriorem fore Lydus existimabat. τῷ δή τι, plerisque libris probatum, loco non movimus; aptius enim scnsui videtur, quam quod Aldus edidit: τῷ δή τοι. Cf. Hartung Lehr. d. Partik. I. p. 280. Verbum ἐπέχειν hoc sensu (in animo habere, cogitare, ubi accusativum τὸν νοῦν licet supplere) illustrant loci a Wesselingio laudati, ubi etiam infinitivum videmus hoc verbum hoc sensu excipientem: I, 153. II, 96. VI, 49. Addit Cr. Eustath. ad Homeri Odyss. XIX, 71. p. 683 med. Basil. Polyb. XVIII, 28, 11. — Pro ὁ Λνδὸς nonnulli libri ὁ αὐτος, quod ex interpretamento ortum crediderim. Namque ὁ Λνδὸς intelligitur Croesus, igitur idem, cuius modo mentionem intulerat. συνήϊσαν (pro συνήεσαν) scripsi cum recentt. edd. Vid. Bredov. p. 409.

ένθαυτα ως ωσφαντο τάχιστα των καμήλων οι επποι] De structura verbi όσφραίνεσθαι cum genitivo conf. Kuehner Gr. Gr. §. 528, e. et Herod. I, 202. ωσφαντο dedi cum melioribus codd. iubente quoque Bredov. p. 306, qui de ipsa forma pluribus disputat p. 354 seq. In seqq. χρόνω δὲ est tandem, postremo, aliquo temporis spatio interposito; vid. supra ad I, 68.

κατειληθέντες δὲ ἐς τὸ τεὶχος] i. e. intra moenia compulsi, coacti. Conf. ἀπειληθέντα İ, 24 ibiq. nott.

## CAP. LXXXI.

την ταχίστην δέεσθαι βοηθέειν] Quidam βοηθητήν. Sed vulgatum tuetur Wesseling. ex I, 83.

— De συμμαχίη et hoc et seq. capite pro σύμμαχοι conf. supra ad I, 77.

## CAP. LXXXII.

συνεπεπτώκεε έφις έουσα πρός 'Αργείους] i. e. ,,et ipsis his Sparεπεπτώκεε ἔρις ἐοῦσα πρὸς ᾿Αργείους περὶ χώρου καλεομένου Θυρέης. τὰς γὰρ Θυρέας ταύτας, ἐούσας τῆς ᾿Αργολίδος μοίρης, ἀποταμόμενοι ἔσχον οί Λακεδαιμόνιοι. ἡν δὲ καὶ ἡ μέχρι

tanis praeterea acciderat contentio cum Argivis. Participii (ἐουσα) usum eo refero, quod etiam post συμβαίνει participium reperitur loco infinitivi; conf. V, 36. IX, 101.

περὶ χώρου καλεομένου Θυρέης] Erat antiqua iam Argivorum cum

Lacedaemoniis contentio eaque fere continua de terrae utriusque fini-bus. Pausaniam si sequimur, Cy-nuria inprimis terra fuit, de qua inde ab antiquissima aetate utra-que gens disceptabat varioque successu certabat. Sic post Phidonem, tyrannum Argivorum, denuo pugnatum legimus Olympiade XV, Argivosque victores discessisse e pugna ad Hysias commissa Olymp. XXVII, 4. Sequitur dein pugna illa, de qua h. l. Herodotus, commissa circa Olympiad. LVIII, cuius memoriam carmina celebrabant in Laconum Gymnopaediis recitari solita; ut vel Gymnopaedus recitari sonta; ut vei inde hoc ipsum festum Spartae in-stitutum fuisse velint. Nam huius tractus, quamvis exigui, possessio multum tamen valuit ad res Laco-num firmandas eorumque imperium in Pelenandas estabiliandum guum in Peloponneso stabiliendum, quum facile nunc aditus pateret ad Argofacile nunc aditus pateret ad Argolidem terram eiusque urbes. Tu vid. praeter ea, quae Wesselingius laudat, Wyttenbach. ad Plat. Phaed. p. 236, ad Plutarch. Moral. I, 2. pag. 1176. C. O. Mueller. Dor. I. p. 154 seqq. 158. De Gymnopaediis consulatur Ruhnken. ad Timaei Lex. Plat. p. 74. et quae ad Herod. VI, 67. dicentur. Add. C. F. Hermann, Antiog. Lacc. p. 83 seng. Hermann. Antiqq. Lacc. p. 83 seqq. Thyrea ipsa olim pertinuit ad Cynuriam terram (cf. Herod. VIII, 73 ibique nott.) sitam inter Argolidem et Laconiam et ab Arcadiae montibus ad maris oram usque extensam, fertilem ac bene cultam, de qua veterum scriptorum locos dabit Forbiger Alt. Geogr. III. p. 993 seq. Add. C. O. Mueller Ae-ginett. p. 46. Boblaye: Recher-ches sur les ruines de Morée p. 65. 68 seqq. Curtius Peloponnes. II. p. 375 seqq. Ross Reisen im Peloponnes. I. p. 159 seqq. Ipsa Thyrea urbs quo loco fuerit sita, valde disceptatur. Ut enim certum est, non longe ab eo loco portuque, cui nunc est nomen Astros, Thyream fuisse, quam decem stadiis a mari abfuisse scribit Thucydides IV, 57, ita in accuratius definiendo hoc ipso loco, quo urbs exstructa est, in diversas partes abire video viros doctos, qui ipsam regionem accuratissime perquisiverunt. Etenim Curtius l. l. p. 381 coll. p. 567 eo inclinat, ut prope locum, qui nunc dicitur Sancti Andreae (ubi veterum aedificiorum ruinae nuntur, quibus solitum per Graeciam nomen Palaeocastron) Thyream exstitisse arbitretur: qui sane lo-cus non admodum distat ab Astros, si iuxta maris oram meridiem versus processeris, ad ipsum mare si-tus, prope Charadri ostia. Quod cum fieri posse neget Ross l. l. p. 169, mavult cogitare de iis ruinis, quae nunc inveniuntur prope mo-nasterium Luku, quod septentrio-nem versus adscendentibus a planitie cernitur in valle Tani a Par-none profluentis. Neque aliter statuit Leake Travels in Morea II. p. 486 seqq., dissentiente Curtio, qui has reliquias ad Romanam vilqui has reliquias ad Romanam vil-lam referre mavult p. 380. Utut est, vix dubium, quin in illa pla-nitie, quae montibus ab occasu et septentrione inclusa ad mare per-tingit eaque loca, quae dixi, com-prehendit, olim fuerit pugnatum inter Argivos ac Spartanos valde-que dolendum, quod in hac planitie que dolendum, quod in hac planitie nulla sepulcra s. monumenta ad-huc detecta fuerint. Cf. etiam Ross in: Blätter für liter. Unterhalt. 1833.

nr. 165. p. 682.

ην δε και η μέχοι Μαλέων η προς εσπέρην 'Αργείων] Μαλέων pro Μαλεων scripsi cum Bredov. p. 188. et p. 219.; cf. de hoc pro-

Μαλέων ή πρός έσπέρην 'Αργείων, η τε έν τη ήπείρω χώρη και ή Κυθηρίη νήσος και αι λοιπαι των νήσων. βοηθησάντων δε 'Αργείων τη σφετέρη ἀποταμνομένη, ένθαυτα συνέβησαν ές λόγους συνελθόντες, ωστε τριηκοσίους έκατέρων μαχέσασθαι όκότεροι δ' αν περιγένωνται, τούτων είναι τον χωρον το δε πλήθος του στρατου ἀπαλλάσσεσθαι έκάτερον ές την

montorio IV, I79. VII, 168. — Ad reliqua suppl. χώοη, ut haec sit Herodoti sententia: Argivorum fua Thyrea usque ad Maleam promontorium (quae Ioni ac vel ipsi Argivo ad occasum sita videri potest, cum ab Argolide usque ad illud promontorium occasus versus inde tendat) tam terram continen-tem quam Cytheram insulam reliquasque insulas. Unde patet ser-monem hic esse de ea Peloponnesi ora, quam orientalem nos vocamus usque ad Maleam, unde ad occi-dentem vergit ora; ad quam eandem pertinent urbes Prasiae, Cy-phanta, Epidaurus, Epidelion. At-que sic etiam recte accepit Curtius que sic etiam recte accepit Curtius l. l. II. p. 310. Quo iure igitur de ora occidentali ("die ganze Westküste des Peloponnes bis Malea) C. O. Muellerus (Dor. I. p. 154) accipiat, ipse videat. Idem antea (Aeginett. pag. 54) quaesierat, quo tempore hocce Laconiae litus in Argivarum ditionem venerit idano Argivorum ditionem venerit, idque inter Echestrati regis tempus et Olympiadem undesexagesimam factum sub rege Argivorum Phidone asseruerat, cum ante Phidonem summa Peloponnesi penes Spartanos fuerit et ad eosdem post Phidonem eversum quoque redierit. Quae tamen post ipsi (Dor. I. pag. 154) magis dubia videbantur, ut Argivorum imperium litoris Laco-nici ante Olymp. IV. fere poneret. Mihi quidem vix alio haec referri posse videntur, atque ad tempora Phidonis, qui ambiguum harum terrarum imperium denuo ad Argivos revocare atque omnibus viribus re-tinere studuit. Vid. Kortiim Griech. Gesch. I. p. 124 et cf. H. Fischer: Hist. Argiv. Fragmm. (Vratislav. 1851.) p. 12. De Phidone cf. nott.

ad VI, 127. Illud solum addimus, Mansoni, viro docto, hoc Argivorum imperium in Laconia e coniunctione Argorum et Spartae, Oreste rege, repetendum videri (Spart. I. p. 72).

καὶ ἡ Κυθηρίη νῆσος καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν νήσων] ἡ Κυθηρίη νῆσος, cum alias inveniatur Κύθηρίη νῆσος, cum alias inveniatur Κύθηρα αποπει insulae, quae nunc appellatur Cerigo. Vid. VII, 235 coll. I, 105. Reliqua testimonia dabit Forbiger l. l. III. p. 1016. — αἱ λοιπαὶ τῶν νήσων erunt proxime sitae maris Aegaei insulae; ad quas etiam Aeginam pertinere a Phidone Argivorum ditioni olim adiectam, et omnino arcte cum Argivis coniunctam suspicatur C. O. Muellerus Aeginn. pag. 53. Quae cum ita sint, haud intelligo, cur Grote (history of Greece II. p. 410), quas insulas Noster intellexerit, se nescire dicat.

ένθαῦτα συνέβησαν ές λόγους συνελθόντες κ. τ. λ.] Herodotum in hac pugna enarranda sequitur Pausanias II, 38, 5, breviter attigit Strabo VIII. p. 376 has res, quae paulo aliter traditae exstant apud Plutarchum Parall. Graecc. et Romm. p. 306 A seq., qui Chrysormum auctorem affert. Ipsa pugna, qualis ab Herodoto narratur, ad id certaminum genus pertinet, quale per medium quoque aevum obtinuisse novimus, ordalium s. dei iudicium vulgo vocant, cuius nec apud veteres exempla desunt. Hinc etiam poetarum carminibus haec ipsa pugna valde celebrata, Simonidis (Anthol. Gr. T. I. VII, 431), Chaeremonis (720), Dioscoridis (430), Damageti (432), Gaetulici (244), Nicandri Colophonii (526): quos indicavit H. Fischer. l. l. pag. 22.

έωυτου, μηδε παραμένειν άγωνιζομένων, τωνδε είνεκεν, ίνα μη παρεόντων των στρατοπέδων, δρώντες οι ετεροι έσσουμένους τους σφετέρους, έπαμύνοιεν. Συνθέμενοι ών ταῦτα 41 ἀπαλλάσσοντο, λογάδες δὲ έκατέρων ὑπολειφθέντες συνέβαλλον. μαγομένων δέ σφεων και γινομένων ισοπαλέων, ύπελείπουτο έξ ἀνδρῶν έξακοσίων τρεῖς, 'Αργείων μὲν 'Αλκήνωρ τε καὶ Χρόμιος, Λακεδαιμονίων δὲ 'Οθουάδης. ὑπελείφθησαν δὲ οὖτοι νυκτὸς ἐπελθούσης. οἱ μὲν δὴ δύο τῶν ᾿Αργείων, ὡς νενικηκότες, έθεον ές τὸ "Αργος" ὁ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων 'Οθουάδης, σκυλεύσας τους 'Αργείων νεκρούς και προσφορήσας τὰ ὅπλα πρὸς τὸ έωυτοῦ στρατόπεδον, ἐν τῆ τάξει είχε έωυτόν. ήμέρη δε δευτέρη παρήσαν πυνθανόμενοι άμφότεροι. τέως μεν δη αὐτοί έκατεροι ξφασαν νικάν, λέγοντες οί μεν, ώς έωυτων πλεύνες περιγεγόνασι, οί δε, τους μεν αποφαίνοντες πεφευγότας, του δε σφέτερου παραμείναυτα καί σκυλεύσαντα τους έχείνων νεχρούς. τέλος δε έχ της έριδος συμπε-

παραμένειν άγωνιζομένων] i. e. "nec permanerent, dum illi relicti di-micarent." Quod immerito Larchero displicuit, cui vertendum videbatur: "nec adsiderent dimicantibus." Αd sensum recte, ad verba minus accurate. Vertit tamen eodem modo Toupius (Emendd. ad Suid. III. pag. 328): adsidere dimicantibus, eventum proelii exspectare, ita ut praesto sint suis laborantibus succurrace. Nam παραμένειν alias in athletarum rebus idem esse vult atque παραπαθίζειν et ἐφεδρίζειν de eo athleta, qui non ipse pugnans postmodo laboranti succurrat, ipseque ἔφεδρος dicatur. — In seqq. librorum plurium auctorita-tem secuti cum Gaisf. scripsimus υπελείποντο pro vulg. υπελίποντο. 'Αλκήνως τε καλ Χοόμιος — Οθουάδης] Ad argumentum conf. Pausan. II, 20. §. 4. - 'Aλκήνωο plerique libri praebent, idemque nunc restitutum Stobaeo VII, 67. Xçóμιος ob accentus rationem laudatur a Lehrs. De Aristarchi studiis p. 279. — Othryadae victoris facinus multi deinceps celebrarunt, quem Laconum tropaeum suo san-guine scripsisse perhibent. Quo-rum locos collegit Tib. Hemsterhus.

ad Lucian. Contemplant. fin. Tom. III. p. 412 seq. ed. Bip. Ex Herodoteis verbis vix hoc colligi potest, Othryadem tropaeum erexisse test, Othryadem wope-adeoque illud inscripsisse, quod mos, sed illud unum, Othryadem collectis hostium armis, quae ca-daveribus detraxerat, ad suos re-vertisse, hostium spolia ut documentum victoriae reportatae secum ferentem. In qua Herodotea narutique nec improratione simplici babili nolumus illud premere, veri-simile non esse, quod unus homo tot caesorum hostium cadavera spoliarit omniumque arma exuta ad suos contulerit. Tale enim quid Herodotus vix cogitasse putandus est. Et quid opus omnibus hostium caesorum armis? Nonne nonnullorum spolia satis iam victorem com-monstrare poterant? Nec alio du-cit Thesei apud Stobaeum l. l. orațio, narrationem credo amplifi-cantis adeo et exornantis, ubi dicit, Othryadem multis spoliatis hostium tropacum crexisse.

ώς έωυτών πλεύνες περιγεγόνασι] πλεύνες Ionum more pro Atticorum πλέονες, qua de re omnia nunc collegit Bredov. p. 154 seq.

σόντες έμάχοντο πεσόντων δὲ καὶ ἀμφοτέρων πολλῶν, ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι. ᾿Αργεῖοι μέν νυν ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου
κατακειράμενοι τὰς κεφαλὰς, πρότερον ἐπάναγκες κομῶντες,
ἐποιήσαντο νόμον τε καὶ κατάρην, μὴ πρότερον θρέψειν κόμην ᾿Αργείων μηδένα, μηδὲ τὰς γυναῖκάς σφι χρυσοφορήσειν,
πρὶν ἄν Θυρέας ἀνασώσωνται. Λακεδαιμόνιοι δὲ τὰ ἐναντία
τούτων ἔθεντο νόμον, οὐ γὰρ κομῶντες πρὸ τούτου, ἀπὸ
τούτου κομᾶν. τὸν δὲ ἕνα λέγουσι τὸν περιλειφθέντα τῶν

τέλος δὲ ἐμ τῆς ἔριδος συμπεσόντες ἐμάχοντο] Alia Plutarchi Chrysermum Peloponnesiacorum libro tertio citantis narratio (Morall. II. p. 306 A. B), Amphictyones de Othryadae victoria persuasos, ut arbitror, victoriam Spartanis detulisse. Nec quidquam de altero proclio posthac orto. Apud Pausaniam (X, 9) Argivos legimus victoriam sibi adscripsisse adeoque Delphos equi aenei donarium misisse. Quorum illud non satis convenit, Lacedaemonios in Gymnopaediorum festo coronas gestasse, quas Thyrenticas appellarent. Auctor est Athenaeus XV, 6. p. 678 B.

πρότερον ἐπάναγκες κομῶντες] ἐπάναγκες vulgo reddunt: necessario. Docuit E. Meier (De gentilitat. p. 24) e loco Philochori (apud Suidam s. v. ὀογεῶνες) allisque ad idem spectantibus locis (cf. modo Plat. de Legg. VIII. p. 848 A. Demosthen. c. Timocrat. §. 21. p. 706), videri hanc vocem solemnem in Atticis legibus adhibitam: quare etiam h. l. cum quadam vi posita videtur.

'μὴ πρότερον θρέψειν κόμην 'Λογείων μηδένα κ. τ. λ.] Meminit rei Plat. in Phaedon. p. 89 C, ubi vid. Wyttenbach. p. 236. — In seqq. πρίν αν θυρέας άνασώσωνται male particulam αν a quibusdam libris abesse video. Iure illa exstat in Platonis l. l. gemino. Tu conf. nott. ad I, 32. In verbo άνασώζειν similem notamus vim praepositionis άνα, quam in verbo άναμάχεσθαι animadverterunt Platonici interpretes l. l. Est autem Latinorum re inseparabile vel etiam

denuo, de integro. Conf. Fischer. ad Well. III, b. p. 164.

au wen. 14, 3. p. 107.

οῦ γὰρ κομῶντες. πρὸ τούτον, ἀπὸ τούτον κομῶν] Expeditior erit structura, şi ex antecedentihus suppleveris ἐθεντο νόμον. Vid. Kuehner. Gr. Gr. II. §. 680. Unde hic erit sensus: "elenim comam, quam antea non alerent, inde ab hoc tempore ut alerent lege sanxerunt." Quod ad ipsam rem attinet, alii morem Laconum, ex quo comas alerent antiquioribus temporibus, ab ipso Lycurgo iam institutum esse volunt. Conf. Xenoph. Laced. Polit. XI. §. 3. coll. Plutarch. Lysand. cap. 1. p. 433 F et Philostrat. Vit. Apollon. III, 15. p. 106. VIII, 6. p. 335, ubi Leonidam comam alere invenimus fortitudinis causa, quo amicis magis venerandus et hostibus terribilior videretur. Add. Philostrat. Heroic. p. 132. 511 Boissonad. et cf. C. F. Hermann. Antiqq. Laconn. p. 88. Contra de Laconica lege, quae mystacem alere vetabat, Plutarch. de Ser. N. Vind. p. 550 B, ubi consul. Wyttenbach. pag. 25.

φθέντα τῶν τοιηποσίων] De Othryadae exitu diversa narrantur. Suidas s. v. Othryadem sub mortuis latentem, cum Argivi se recepissent, scribit provenisse ac dein erecto tropaeo obiisse eo ipso in loco. Eum sequi videtur Theseus apud Stobaeum l. l. in reliquis cum Horodoto quamvis consentiens. Quocum etiam convenit Epigramma Nicandri in Brunckii Analectt. T. II. p. 2 coll. alio Epigrammate Simonidis, ut ferunt, ibid. I. p. 130. In omnia alia abit Pausanias II, 20. Argis conspici narrat statuam

τριηχοσίων, 'Οθρυάδην, αισχυνόμενον απονοστέειν ές Σπάρτην, των οί συλλοχιτέων διεφθαρμένων, αὐτοῦ μιν έν τῆσι Θυρέησι καταχρήσασθαι έωυτόν. Τοιούτων δε τοίσι Σπαρ-83 τιήτησι ένεστεώτων πρηγμάτων, ήκε ο Σαρδιηνος κηρυξ, δεόμενος Κροίσω βοηθέειν πολιορκεομένω. οί δε ομως, έπεί τε έπύθοντο τοῦ κήρυκος, όρμέατο βοηθέειν. καί σφι ήδη παρεσκευασμένοισι, καὶ νεῶν ἐουσέων ἑτοίμων, ἦλθε ἄλλη ἀγγελίη, ώς ήλώχοι τὸ τείχος τῶν Λυδῶν, καὶ ἔχοιτο Κροίσος ζωγρηθείς. ουτω δη ούτοι μεν, συμφορην ποιησάμενοι μεγάλην, ἐπέπαυντο.

Σάρδιες δὲ ηλωσαν ώδε. ἐπειδὴ τεσσερεσκαιδεκάτη ἐγέ-84 νετο ήμέρη πολιοφιεομένω Κροίσω, Κύρος τῆ στρατιῆ τῆ έωυτοῦ, διαπέμψας Ιππέας, προείπε, τῷ πρώτω ἐπιβάντι τοῦ

huius ipsius Othryadae, a Peri-lao Alcenoris (istius Argivi, qui e pugna salvus evaserat) filio inter-Muellerus (Dor. I. p. 158 not. 5) in hac Pausaniae narratione fabulae continuatae vestigia deprehendit.

τών οί συλλοχιτέων διεφθαρμέτων οι συλλοχιτέων σιεφιναφμένων] συλλοχιταί sunt qui ad eundem λόχου pertinent. Quorum interitus eo gravior videri debebat Othryadae, quum λόχοι Spartanorum non unice ad bellum pertinuisse videantur, verum etiam ad vitam privatam, ut qui in eadem acie simul pugnarent. etiam domi acie simul pugnarent, etiam domi arctiori vinculo coniuncti simul ederent ac viverent. Conf. eundem Muellerum Dor. II. p. 337 seq. et supra ad Herodot. I, 65.

αύτοῦ μιν έν τῆσι Θυρέησι κα-ταχρήσασθαι έωυτόν] De αὐτοῦ adverbio, quod ponitur, quamvis ipse locus post indicetur, ad orationem augendam opinor et firmandam, dixi augendam opinor et irmandam, dixi ad Pyrrh. pag. 144 seq. Caeterum Thyream dici et Thyreas satis constat, quamquam frequens in hac voce lectionis varietas adeoque confusio. Conf. Duker. ad Thucydid. IV, 56 aliosque viros doctos laudatos a Muellero in Aeginett. p. 46 not. 9. — xarayaning Herodoto 46 not. 9. — παταχοώμαι Herodoto esse, quod φονεύω aliis, aut etiam διαχοώμαι, notat hoc ex loco Thomas Mag. pag. 224. Vid. Herodot. I, 117. III, 36. IV, 146.

#### CAP. LXXXIII.

οσμέατο βοηθέειν] οσμέατο plusquamperfectum, ut paulo post έπέπαυντο pro imperfecto poni videri ex Herodoti usu, observat Matth.

8. 505, IV. pag. 959., quocum conf.

Bredov. p. 320. 330. Pro ὁςμέατο

Dindorf et Dietsch ὡςμέατο, quod

Bredov. p. 309. 339 et h. l. et aliis

(I, 158. V, 121. VIII, 35. IX, 102) reponendum esse existimat vel nullis libris addicentibus. Pro ἐπέπαυντο Schweighaeuserus maluerat έπεπανατο. De ipsa forma et h. l. et cap. 84 (πεπανμένων) vid. Bredov. p. 344. Neque enim forma πέπαυσμαι, sed πέπαυμαι Herodoto usitata. Vocem έτοζμος communi usitata. Vocem \$\text{stot}\mu\text{oc}\mu\text{oc}\text{communi}\text{genere ab Herodoto adhiberi idem Bredov. p. 273 ex h. l. et aliis (III, 44. V, 33) observat, neque tamen constanter, cum foemininum occurrat III, 123. VII, 119.

# CAP. LXXXIV.

Σάρδιες δὲ ήλωσαν ώδε] Formam Σάφδιες (pro Σάφδεις) unice veram probant, quae Bredov. p. 206 attulit. Ad formam τεσσερεσκαι-δεκάτη cf. cundem p. 279, et ad ηλωσαν p. 312. Infra I, 86 τεσσερεσκαιδεκα.

τω πρώτφ έπιβάντι τοῦ τείχεος]

τείχεος δῶρα δώσειν. μετὰ δὲ τοῦτο, πειρησαμένης τῆς στρατιῆς, ὡς οὐ προεχώρεε, ἐνθαῦτα τῶν ἄλλων πεπαυμένων,
ἀνὴρ Μάρδος ἐπειρᾶτο προσβαίνων, τῷ οὕνομα ἦν Τροιάδης,
κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος, τῆ οὐδεὶς ἐτέτακτο φύλακος οὐ 42
γὰρ ἦν δεινὸν, κατὰ τοῦτο μὴ άλῷ κοτέ. ἀπότομός τε γάρ ἐστι
ταύτη ἡ ἀκρόπολις καὶ ἄμαχος τῆ οὐδὲ Μήλης, ὁ πρότερον
βασιλεὺς Σαρδίων, μούνη οὐ περιήνεικε τὸν λέοντα, τόν οἱ ἡ
παλλακὴ ἔτεκε, Τελμησσέων δικασάντων, ὡς περιενειχθέντος τοῦ λέοντος τὸ τεῖχος, ἔσονται Σάρδιες ἀνάλωτοι. ὁ δὲ

i. e. ei qui primus moenia adscenderil. Genitivi usum post verbum ἐπιβαίνειν in hisce exemplis illustravimus ad Plut. Pyrrh. p. 214. 'Add. Herod. IX, 70. — Paulo post: ὡς ον προεχώρεε ("ubi res non successit") bene editum, et probatum V, 62. VIII, 102. Minus recte libri quidam προσεχώρεε.

VIII, 102. Minus recte libri quidam προσεχώσεε.
ἀνης Μάςδος — τῷ οὔνομα ἡν Τροιάδης] De Mardis infra ad I, 125. III, 94. Hoc loco ex Hecrenii Ideen etc. I, 1. pag. 510 annotamus, Mardos, gentem Nomadum, olim Persarum et ipsius Cyri exercitus eodem modo secutos esse, quo nunc Russorum exercitum sequi videmus eas gentes, quae vel Baschkirorum vel Kalmückorum vel alio

quovis simili nomine occurrant.

οὐ γὰο ἡν δεινὸν, κατὰ τοῦτο
μἡ ἀλῷ κοτέ] i. e. "non enim timebatur. ne hac parte arx caperetur."
Attulit locum, notante Cr., Wyttenbachius in annotat. ad Phaedon.
p. 223 ad illustrandam formulam
ονδὲν δεινὸν μἡ, nullum est periculum, ne. Ubi alia quoque exstant
exempla. Ad coniunctivi formam
ἀλῷ pertinent, quae Bredov. p. 401
disseruit. φύλακος constanter Herodotus dixit pro vulgari forma φύλαξ, recte annotante et locos Herodoteos omnes indicante Bredov.
p. 252.

τη οὐδὲ Μήλης, ὁ πρότερον βασιλεύς Σαρδίων κ. τ. λ.] Male πρότερος in quibusdam, quo ipso sensus ita mutaretur, ut intelligendus esset rex Croeso prior s. Croesum proxime antecedens. Pertinet vero iste Meles ad multo antiquiora tem-

pora; penultimus enim Lydiae rex Heraclidarum ex stirpe (conf. I, 7) fuit, si fides Eusebio in Chronic. pag. 50. Multo tamen antiquior est Nicolao Damascen. in fragmm. pag. 36. 186 ed. Orell. ibique Valesii not.

tenn not.
τὸν λέοντα, τόν οἱ ἡ παλλακἡ
ἔτεκε] Leonem sacrum esse Lydis
eorumque religione celebrari, quippe
solis signum et palladium quasi Lydorum regum, supra iam indicavimus ad I, 50. Plura Creuzerus in
Symbol. II. p. 633 seq. ed. tert. Unde
Herodotea narratio minus habebit
quod offendat. Venit quoque in mentem Graecae narrationis de Periclis
matre, quae gravida, antequam illum
edidisset, leonem parere sibi in somnis videbatur. Vid. Plut. Pericl. 3
et quae ad Plutarch. Alcibiad. p.
151 et infra ad Herod. VI, 131
notavimus.

Τελμησσέων δικασάντων] Cum Telmessenses non fuerint δικασταί (iudices), verum coniectores et interpretes portentorum, Valckenarius suspicatur scriptum fuisse εἰκασάντων loco δικασάντων. Reiskius praeter alia: διδαξάντων. Quorum neutrum mihi ita probatur, ut verbum δικασάντων, quod in omnibus libris exstat, loco moveam. Admonet Schwgh. verbi ἔγνωσαν, quo in re simillima usus est Noster I, 78, nec video equidem cur minus valeat sententia: ,cum Telmessenses statuissent de re sibi ad respondendum adeoque dirimendum et explicandum proposita. Ευτίριδο σας ἐδίκασεν φόνον ὁ Λοξίας ἐμᾶς μας

Μήλης κατά τὸ ἄλλο τείχος περιενείκας, τῆ ἡν ἐπίμαχον τὸ χωρίου της ακροπόλιος, κατηλόγησε τοῦτο, ώς ἐὸυ ἄμαχόν τε και ἀπότομον Εστι δε πρός του Τμώλου τετραμμένον τῆς πό-Ο ών δη Υοριάδης ούτος ὁ Μάρδος, ιδών τη προτε-

τέρος. Locum affert Schweigh. in Lex. Herodoteo.

Lex. Herodoteo.

πατηλόγησε τοῦτο, ὡς ἐὸν ἄμαχόν τε καὶ ἀπότομον] τοῦτο dedi
Reiskium secutus, qui pro τοῦτον,
quae librorum mss. est scriptura,
hoc reponi voluerat, coll. I, 144.
III, 122. Ac probavit quoque Bredov. p. 82, quem rec. edd. secuti
sunt. Vulgatam τοῦτον tuetur Matthiae §. 568, 3. p. 1123.
ἔστι δὲ πρὸς τοῦ Τμώλον τετραμμένον τῆς πόλιος] Vertunt
vulgo: ,,est autem ea, quae Tmolo
oppido opposita est." Nec aliter fere
Cellarius in Notit. Orb. Antiq. II.

Cellarius in Notit. Orb. Antiq. II. p. 112 pluribus locis comprobans, exstitisse Tmolum urbem prope montem eiusdem nominis. Quae montem eusdem nominis. Quae tamen urbs an hoc quoque loco intelligenda sit, ubi idngatur πρὸς τοῦ Τμώλου τῆς πόλιος, vehementer equidem dubito, dissuadente vel ordine verborum, ne alia attingam. Namque τῆς πόλιος intelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentelligentellig ligendum de Sardibus sive ipsa urbe sive arce tantum, et genitivus referri debet ad τούτου, ώς ἐὸν ἄμαχόν τε καὶ ἀπότομον, ut hace sit
Nostri sententia: ,,eam partem, qua arx adscendi nequeat, neglectum a Melete, esse illam, quae Tmolum ver-sus spectat montem." Hoc et rei magis consentaneum et grammati-cis rationibus. In genitivo τῆς πόlios noli haerere; tuentur eum satis alii loci a Larchero iam allati, VI, 22. VII, 176. Et probat Le-tronne in Iourn. d. Savans 1817. pag. 96. De praepositione πρὸς denique, cui hac notione genitivum Graeci adstruunt, conf. I, 110. 145. II, 121 ibique allata. Unde minime necessarium, cum Reiskio hic legere πρὸς τὸν Τμῶλον. — De ipso monte Tmolo conf. not. ad I, 93. De Sardium urbe, quae ad utramque Pactoli ripam sita in planitie, in qua Tmoli montes desinunt, varia per temporum decur-

sum passa est, veterum scriptorum testimonia suppeditat Forbiger Handb. d. alt. Geogr. II. p. 194 seqq.; de arce dicemus ad V, 100. Quibus hoc loco id addi volumus: quae Herodotus h. l. perscribit de arcis parte ad Tmolum versa ita praecipiti, ut adscendi et expugnari praecipit, ut adscendi et expugnari nequeat, ea prorsus vera esse testati sunt viri docti, qui nostra aetate ipsa loca hace perscrutati sunt, Burgess Greece and Levant II. p. 97 (qui idem p. 92 seqq. de ipsis Sardibus plura affert), Ampère in: Revue des deux mondes (1842) T. XXIX. p. 183 seqq., alii, quos ad V, 100 citavimus, quibus nunc accedunt Ainsworth: Travels in the tract etc. p. 8 seqq. 241. Aruntract etc. p. 8 seqq. 241., Arundell Discoveries in Asia min. p. 28. Prokesch Erinnerungg. III. p. 26 seqq. Texier Descript. de l'Asie seqq. Texier Descript. de l'Asie min. III. p. 17 seqq. Nunc loco idem fere nomen Sart. Quae in: Finden's Landscape illustrat. of the Bible P. XI exhibetur Sardianae regionis imago, nihil fere praebet nisi duas columnas aliaque lapidum rudera et cumulos atque ex adverso Tmolum montem. Ruinas veterum

Rardium repraesentat quoque Chessens aurrey of Expedit. etc. II. p. 265.

ο ων δη Τροιάδης ούτος ο Μάρδος] Vulgatam αὐτὸς, quamquam hic e libris nulla citatur lectionis vesitates. ctionis varietas, cum aliis mutan-dam censuimus in ovros, sensu ipso flagitante. Ac probant exempla a Schweighaeusero prolata: I, 33.53.85. Nec aliter exhibet editio Matthiae, qui tamen in notis mo-net defendi posse codicum lectio-nem avròs, si Hyroeadem Lydo illi oppositum dicas: "quum Lydum aliquem et defendere et ascendere vidisset, ipse etiam Hyrocades etc." vidisset, ipse cham hyrocause etc. Et sequi post: τότε δὲ δὴ αὐτός τε ἀναβ. Sed ea ipsa opinor mon-strant, priori loco a librariis pec-catum in αὐτός. In proxime seφαίη των τινα Λυδων κατά τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος καταβάντα ἐπὶ κυνέην ἄνωθεν κατακυλισθείσαν καὶ ἀνελόμενον, ἐφράσθη καὶ ἐς θυμὸν ἐβάλετο. τότε δὲ δὴ ὁ αὐτός τε ἀναβεβήκε, καὶ κατ' αὐτὸν ἄλλοι Περσέων ἀνέβαινον. προσβάντων δὲ συχνῶν, οῦτω δὴ Σάρδιές τε ἡλώκεσαν καὶ κᾶν τὸ ἄστυ ἐκορθέετο.

quentibus observa ordinem verborum Nostro haud inusitatum: των τινα Ανδών. Conf. I, 85. 109. 124 alia, quae afferre vix opus.

έπλ πυνέην] In praepositione έπλ, adiuncto accusativo, notamus significationem motus, coniuncta simul consilii notione: "ad recuperandam galeam superne devolutam." Conf., si tanti est, Fischer. ad Weller. III, b. pag. 243 et Krueger. in Indic. ad Xenoph. Anabus. p. 487. Supra I, 37 ibique nott.

tepens η και ές θτων εβάιετο]
i. e. ..animum advertit, secum agitavit animo s. deliberavit." Utrumque
verbum ex Homero ductum, qui
quoties verbo medio φράζεσθαι hac
advertendi, contandi, deliberandi
notione utatum vel lexica unumquemque docere possunt. Cf. Herodot. III, 57. 154 ibique nott. V,
92. §. 5. IX, 19. 107. Nec minus
frequens apud Homerum βάιλεσθαι,
additis voculis ἐν θτων s. φετί,
similibus. Vid. Herod. VII, 51.
VIII, 68 ibiq. nott.

similibus. Vid. Herod. VII, 51. VIII. 68 ibiq. nott.

xal xar' arror alloi Heosewr aribarror] Valla cum verterit: "et post eum aliù in suo exemplari legisse videri potest: uer arror pro xar' arror. Atque sic edidit Negris. Gronovius tamen vertit: ad eius exemplum, et Schweighaeuserus, quem sequitur Dindorf, sensum magis quam verba singula respiciens: "et eius restigia legentes plures adscendebant." In notis comparat Herodot. III, 4: ueradioxis dè — axooteila; roifoel xar' arror. Equidem non habeo, quod a Gronovii interpretatione recedam, cum xarà sequente accusativo haud raro sit secundum; nisi quis malit praepositioni tribuere similitudinic significationem, coniunctam quodammedo cum priori, ita ut xar

aὐτὸν sit: codem modo atque ille. Exempla suppeditabit Fischerus ad Weller. III, b. pag. 181, quibus melius profecto nostrum locum adscripsisset, quem p. 179 laudavit unicum, ubi κατὰ valeat post. Conf. etiam infra I, 121. II, 10. 92. III, 21. IV, 2. 3. coll. 181. οττω δη Σαφδιές τε ἡἰωκεσαν]

Iam, Herodoti narratione de Sardibus captis finita, in universum hoc notatum velimus, dissentientes hac in re reperiri veteres scriptores. Paulo aliter atque Herodotus retulit Xenophon. in Cyropaed. VIII, 2. §. 1—13; prorsus discrepat Ctesias & Oebaris consilio unber narrans captam esse, quippe bem narrans captam esse, quippe consilia langia wastiments indusqui contis longis vestimenta indu-tis muroque adductis tantum oppidanis terrorem iniecerit, ut ideirco capta fuerit urbs. Vid. Persicc. Excerptt. §. 4., quae in re tanta breviora esse merito dolemus. Ctosiae narrationem retulit Polyaenus Strategg. VII, 6. §. 10, sibi ipse tamen haud constans, dum alio loco (ibid. §. 2) Cyrum ait induciis factis regressum, nocte vero ingruente denuo Sardes aggressum scalis adpositis, cum moenia defensoribus vacarent, urbe potitum esse. Quam quidem narrationem alio ex fonte ductam videri, iam alio loco mo-Neque nunc aliter mihi statuendum videtur, si quaeras, utra verior sit narratio, Herodoti an Ctesiae, an aliorum. Relinquamus suam cuique fidem, cum neutrum sine testibus aut auctoribus ita retulisse mihi persuasum sit. Conf. notatt. ad Ctesiae l. l. pag. 100. Quid, quod Nanidis, quae Croesi fuerit filia, opera, pactis Cyri nuptiis legitimis, Persis arcem proditam fuisse, poetae Graeci cecinerant, uti auctor est Parthenius Κατ' αὐτὸν δὲ Κροίσον τάδε ἐγένετο. ἦν οι παίς, τοῦ 85 καὶ πρότερον ἐπεμνήσθην, τὰ μὲν ἄλλα ἐπιεικὴς, ἄφωνος δέ. ἐν τῷ ὧν παρελθούση εὐεστοι ὁ Κροίσος τὸ πᾶν ἐς αὐτὸν ἐπε-45 ποιἡκεε, ἄλλα τε ἐπιφραζόμενος, καὶ δὴ καὶ ἐς Δελφοὺς περὶ αὐτοῦ ἐπεπόμφεε χρησομένους. ἡ δὲ Πυθίη οι εἶπε τάδε.

Λυδε γένος, πολλών βασιλεύ, μέγα νήπιε Κροίσε,

Erotic. 22. Arcis vero ipsius historiolameguasi contexuit Hemsterhusius ad Lucian. Contempl. T. III. p. 385, iis, quae diximus, non praetermissis, aliisque, quae ad seriora pertinent tempora, adiectis.

#### CAP. LXXXV.

τοῦ καὶ πρότερον ἐπεμνήσθην] Vid. I, 34. 38 et quae ab utrumque locum adnotavimus. — τὰ μὲν ἄλλα ἐπειεικής, ad caetera quidem aptus s. ut vulgo reddunt: caetera quidem non ineptus.

έν τῆ ων παρελθούση εὐεστοί] εὐεστὰ rarius quidem vocabulum, sed grammaticis aliquoties explicatum. Occurrit apud Diogen. Laert. IX, 45. Aeschyl. Agamemn. 649. 938. (s. 630. 902 ex ed. Blomf., quem vid. in Glossar. ad 630) Sept. c. Th. 171, ubi Scholia exponunt εὐδαιμονία, εὐθηνία, quam ipsam voculam Herodoteae το στο στο εκρίιcandae olim in margine adscriptam maleque dein in ipsum librorum textum irrepsisse invenimus. Nam in Aldi editione legitur hic εὐθηνία itemque in Parisinis nonnullis codicibus et in margine Schellershemiani, qui tamen in ipso textu offert veram lectionem εὐεστοὶ, quod descendit ab εὐεστὰ, prosperitas. Tu vid. Blomfield. in Glossar. ad Aesch. S. c. Th. 171, qui nec nostrum praeteriit locum, nec alterum IX, 85, ubi invenimus eiusdem stirpis nomen ἀπεστὰ (exilium). Cr. addit Kuster. ad Iamblich. pag. 138. De dativi forma εὐεστοὶ vid. Bredov. p. 272 seq., qui similis formae dativos ex Herodoto attulit, atque p. 146. Restat, ut Valckenarianae emendationis mentionem faciamus. Cum enim in Mediceo

hic inveniatur svēroi, Heroditeum esse suspicabatur vir doctissimus svērvi a nomine svērvi, forma, ut ince confitetur, multum utique rarter quam svēsvo. Et alia in medium protulit exempla nominum in vie exeuntium, rariorum utique ac poetis magis frequentatorum. Herodotea exempla attulit IV, 75. V, 6. I. Est quidem haec annotation hae frugis plenissima iis, qui singulas nominum Graecorum formas pernoscere velint, ad Herodoteam vero lectionem vulgatam sollicitandam aut loco movendam nibil valere poterit.

dam nihil valere poterit.

τὸ πᾶν ἐς αὐτὸν ἐχεποιήπεε] Locutio πᾶν s. π τα ποιεῖν, omisso plerumque ticulo, e frequentissimis ipsique Platoni perquam usitatis. Valet autem: omnia facere (quaecunque facere licet, pro viribus), omnem lapidem movere, ut in proverbio dicitur. Vid. Viger. Idiotism. p. 287. Heindorf. ad Phaedon. p. 249 seq. Monk. ad Euripid. Hippol. 284. — ἐς αὐτὸν plerique libri, quos ipsos citat Gaisfordius, in textu quamvis scribens ἐς αὐτὸν, nisi, quod suspicor, operarum vitio hoc tribuendum. Bini libri perperam ἐς ἐαυτὸν, unde vulgo ἐς ἐωυτὸν, quod merito damnat Bredov. p. 201. Caeterum ἐς αὐτὸν est: quod attinet ad illum s. illius causa. Exempla dabit Matth. §. 578, c. p. 1144. — Μοχ ἐπιφράζεσθαι. Quare non male reddunt: inire rationes, animo agitare consilia, deliberare.

μέγα νήπιε Κοοΐσε] Conferent Hesiodum, qui in Opp. 286 dixit μέγα νήπιε Πέρση, ubi alia quoque Goettling p. XV attulit, unde, quanραίη τῶν τινα Λυδῶν κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος καταβάντα έπλ χυνέην ἄνωθεν χαταχυλισθείσαν καλ άνελόμενον, έφράσθη καὶ ές θυμον έβάλετο. τότε δε δη ο αὐτός τε ἀναβεβήκεε, και κατ' αὐτὸν ἄλλοι Περσέων ἀνέβαινον. προσβάντων δε συγνών, ούτω δη Σάρδιες τε ηλώκεσαν και κάν το άστυ έπορθέετο.

quentibus observa ordinem verborum Nostro haud inusitatum: των τινα Λυδών. Conf. I, 85. 109. 124 alia, quae afferre vix opus.

έπλ κυνέην] In praepositione έπl, adiuncto accusativo, notamus significationem motus, coniuncta significationem motus, coniuncta simul consilii notione: "ad recuperandam galeam superne devolutam." Conf., si tanti est, Fischer. ad Weller. III, b. pag. 243 et Krueger. in Indic. ad Xenoph. Anabas. p. 487. Supra I, 37 ibique nott.

έφράσθη καὶ ές θυμὸν ἐβάλετο] i. e. "animum advertit, secum agitavit animo s. deliberavit." Utrumque verbum ex Homero ductum, qui quoties verbo medio φράζεσθαι hac advertendi, cogitandi, deliberandi

advertendi, conttandi, deliberandi notione utatur, vel lexica unum-

notione utature, we lexica unumquemque docere possunt. Cf. Herodot. III, 57. 154 ibique nott. V, 92. §. 5. IX, 19. 107. Nec minus frequens apud Homerum βάλλεσθαι, additis voculis έν θυμω s. φρενί, similibus. Vid. Herod. VII, 51.

addits vocatis er vocat s. φερες, similibus. Vid. Herod. VII, 51. VIII, 68 ibiq. nott.
καὶ κατ' αὐτὸν ἄλλοι Περσέων ἀνέβαινον] Valla cum verterit: "et post eum alii" in suo exemplari legisse videri potest: μετ ανέον pro κατ αυτόν. Atque sic edidit Ne-gris. Gronovius tamen vertit: ad cius exemplum, et Schweighaeuserus, quem sequitur Dindorf, sensum magis quam verba singula respiciens: "et eius vestigia legentes plures adscendebant." In notis comparat Herodot. III, 4: μεταδιώκει δὲ — ἀποστείλας τουάσει. magis quam verba singula respi-- - ἀποστείλας τριήρει κατ αὐτόν. Equidem non habeo, quod a Gronovii interpretatione recedam, cum κατά sequente accusativo haud raro sit secundum; nisi quis malit praepositioni tribuere similitudinis significationem, coniunctam quo-dammodo cum priori, ita ut κατ' αὐτὸν sit: eodem modo atque ille. Exempla suppeditabit Fischerus ad Weller. III, b. pag. 181, quibus melius profecto nostrum locum admenus protecto nostrum locum auscripsisset, quem p. 179 laudavit unicum, ubi κατὰ valeat post. Conf. etiam infra I, 121. II, 10. 92. III, 21. IV, 2. 3. coll. 181. οῦτο δὴ Σαρδιές τε ἡλώκεσαν]

Iam, Herodoti narratione de Sar-dibus captis finita, in universum hoc notatum velimus, dissentientes noc notatum velimus, dissentientes hac in re reperiri veteres scriptores. Paulo aliter atque Herodotus retulit Xenophon. in Cyropaed. VIII, 2. §. 1—13; prorsus discrepat Ctesias. Oebaris consilio us bem narrans captam esse, quippe qui contis longis vestimenta indutis muroque adductis tantum consi tis muroque adductis tantum oppidanis terrorem iniecerit, ut idcirco capta fuerit urbs. Vid. Persicc. Excerptt. §. 4., quae in re tanta breviora esse merito dolemus. Ctesiae narrationem retulit Polyaenus Strategg. VII, 6. §. 10, sibi ipse tamen haud constans, dum alio loco (ibid. §. 2) Cyrum ait induciis factis regressum, nocte vero ingruente denuo Sardes aggressum scalis adpositis, cum moenia defensoribus vacarent, urbe potitum esse. Quam quidem narrationem alio ex fonte ductam videri, iam alio loco mo-nui. Neque nunc aliter mihi statuendum videtur, si quaeras, utra verior sit narratio, Herodoti an Ctesiae, an allorum. Relinquamus suam cuique fidem, cum neutrum sine testibus aut auctoribus ita retulisse mihi persuasum sit. Conf. notatt. ad Ctesiae l. l. pag. 100. Quid, quod Nanidis, quae Croesi fuerit filia, opera, pactis Cyri nuptiis legitimis, Persis arcem proditam fuisse, poetae Graeci cecinerant, uti auctor est Parthenius

Κατ' αὐτὸν δὲ Κροίσον τάδε ἐγένετο. ἡν οι παίς, τοῦ 85 καὶ πρότερον ἐπεμνήσθην, τὰ μὲν ἄλλα ἐπιεικὴς, ἄφωνος δέ. ἐν τῷ ών παρελθούση εὐεστοι ὁ Κροίσος τὸ πᾶν ἐς αὐτὸν ἐπε45 ποιήκεε, ᾶλλα τε ἐπιφραζόμενος, καὶ δὴ καὶ ἐς Δελφοὺς περὶ αὐτοῦ ἐπεπόμφεε χρησομένους. ἡ δὲ Πυθίη οι εἶπε τάδε

Λυδε γένος, πολλών βασιλεύ, μέγα νήπιε Κροίσε,

Erotic. 22. Arcis vero ipsius historiolam quasi contexuit Hemsterhusius ad Lucian. Contempl. T. III. p. 385, iis, quae diximus, non praetermissis, aliisque, quae ad seriora pertinent tempora, adiectis.

### CAP. LXXXV.

τοῦ καὶ πρότερον ἐπεμνήσθην] Vid. I, 34. 38 et quae ab utrumque locum adnotavimus. — τὰ μὲν ἀλλα ἐπειεικής, ad caetera quidem aptus s. ut vulgo reddunt: caetera quidem non ineptus.

έν τη ών παρελθούση εὐεστοί] εύεστώ rarius quidem vocabulum, sed grammaticis aliquoties explicatum. Occurrit apud Diogen. Laert. IX, 45. Aeschyl. Agamemn. 649. 938. (s. 630. 902 ex ed. Blomf., quem vid. in Glossar. ad 630) Sept. c. Th. 171, ubi Scholia exponunt εὐδαιμονία, εὐδηνία, quam ipsam voculam Herodoteae το que voci explicandae olim in margine adscriptam maleque dein in ipsum librorum textum irrepsisse invenimus.

Nam in Aldi editione legitur hic
εὐθηνία itemque in Parisinis nonnullis codicibus et in margine Schellershemiani, qui tamen in ipso textu offert veram lectionem εὐεστοῖ, quod descendit ab εὐεστώ, prosperitas. Tu vid. Blomfield. in Glossar. ad Aesch. S. c. Th. 171, qui nec no-strum praeteriit locum, nec alte-rum IX, 85, ubi invenimus eiusdem stirpis nomen ἀπεστώ (exilium). Cr. addit Kuster. ad Iamblich. pag. 138. De dativi forma εὐεστοὶ vid. Brcdov. p. 272 seq., qui similis for-mae dativos ex Herodoto attulit, atque p. 146. Restat, ut Valcke-narianae emendationis mentionem faciamus. Cum enim in Mediceo hic inveniatur εὐετοὶ, Herocteum esse suspicabatur vir doctissimus εὐετὺι a nomine εὐετὺς, forma, ut isse confitetur, multum utique rartare quam εὐετοτώ. Et alia in medium protulit exempla nominum in ὑς exeuntium, rariorum utique ac poetis magis frequentatorum. Herodotea exempla attulit IV, 75. V, 6. I Est quidem haec annotatio mae frugis plenissima iis, qui singulas nominum Graecorum formas pernoscere velint, ad Herodoteau vero lectionem vulgatam sollicitandam aut loco movendam nibil valere poterit.

dam nihil valere poterit.

τὸ πᾶν ἐς αὐτὸν ἐχεποιήπεε] Locutio πᾶν s. π τα ποιεῖν, omisso plerumque ticulo, e frequentissimis ipsique Platoni perquam usitatis. Valet autem: omnia facere (quaecunque facere licet, pro viribus), omnem lapidem movere, ut in proverbio dicitur. Vid. Viger. Idiotism. p. 287. Heindorf. ad Phaedon. p. 249 seq. Monk. ad Euripid. Hippol. 284. — ἐς αὐτὸν plerique libri, quos ipsos citat Gaisfordius, in textu quamvis scribens ἐς αὐτὸν. nisi, quod suspicor, operarum vitio hoc tribuendum. Bini libri perperam ἐς ἐαυτὸν, unde vulgo ἐς ἐωυτὸν, quod merito damnat Bredov. p. 201. Caeterum ἐς αὐτὸν est: quod attinet ad illum s. illius causa. Exempla dabit Matth. §. 578, c. p. 1144. — Μοχ ἐπιφράζεσθαι. Quare non male reddunt: inire rationes, animo agitare consilia, deliberare.

μέγα νήπιε Κοοΐσε] Conferent Hesiodum, qui in Opp. 286 dixit μέγα νήπιε Πέρση, ubi alia quoque Goettling p. XV attulit, unde, quanμη βούλευ πολύευκτον ίην ανα δώματ' ακούειν παιδός φθεγγομένου. τόδε σοι πολύ λώϊον άμφίς ξιμεναι. αὐδήσει γὰρ ἐν ἤματι πρῶτον ἀνόλβφ.

🕰 λισκομένου δὲ τοῦ τείχεος, ἥτε γὰρ τῶν τις Περσέων ἀλλογνώσας Κροϊσον ώς ἀποκτενέων, Κροϊσος μέν νυν ὁρέων έπιόντα, ύπὸ τῆς παρεούσης συμφορῆς παρημελήκεε, οὐδέ τί

tum 🛰ec oracula ad Hesiodi praecepta accommodata fuerint, pateat.

cepta accommodata fuerint, pateat.

μὴ βούλει πολύευκτον ἰὴν] Plerique libri βούλου; sed conf. VII,
10. §. 4. et quae similia affertate
dov. p. 323. — ἰὴν cum recentt.
scripsimus pro ἰῆν. Vocem rariorem inveniri notat Larcherus in
Aeschyl. Pers. 940. Eurip. Rhes.
940 (al. 922). Valest tem vox,
sonus. Hinc, quod or moneo,
yocula non videbatur inserenda indici vocum inusitatarum, quibus dici vocum inusitatarum, quibus Rhesum Euripideum posterioris aevi foetum esse post alios contendit Morstadius in scripto peculiari su-per Rhes., quod prodiit Heidelber-gae 1827. pag. 61. In Dio-dori Excerptir 3. 30 (T. II. p. 26 Nov. scriptt. coll. ed. Mai.), ubi quatuor hi versus exhibentur, scri-ptum video ἴαν (ἰαν), haud scio an rectius. Ibidem quoque βούλου

απιτά δωμ'.
άλισκομένου δε τοῦ τείχεος, ἤες γὰο τῶν τις Περσέων κ. τ. λ.] In interpunctione secutus sum recentt. editt., cum olim male post άπο-πτενέων maior poneretur distinctio, quam in minorem nunc mutatam vides. Nam interposita particula γὰο, nti crebro fit, orationis structura ita mutatur, ut aliter atque erat incepta progrediatur, cum a verbis per parenthesin quasi una cum particula yao intercalatis pendeat iisdemque annectatur. Conf. supra nott. ad I, 28 coll. I, 8. Unde factum, quod genitivi consequentiae άλισκομένου δε τοῦ τεί-χους minus bene cohaereant cum iis, quibuscum cohaerere debebant: Κοοίσος μέν νυν δρέων κ. τ. λ.; quae ipsa dum scribebat auctor, eorum modo meminerat, quae proxime antecedebant, inducta per par-

ticulam γάο. Solet enim causalis sententia ei, cuius causam complectitur, anteponi, observante Wer-fero in Actt. phill. Monacc. I. 1. pag. 79, ubi veram h. l. restituit distinctionem. Quare displicet, quod distinctionem. Quare displicet, quod Schweigh. conficiebat: Κορόσος μέν μιν (pro νυν) ὀρέων ἐπιόντα. Neque huc quidquam facit Sancroft. libri lectio μέν νιν, quippe ex μέν νυν orta. Conf. II, 42. αλλογνώσες Hesych. I. p. 242

exponit άγνοήσας, ubi vid. inter-prett. — ήτε — ως αποκτενέων haud confundendum cum eiusmodi locutionibus, quales v. c. I, 122: ἥε ταύτην αίνέων. Nam hoc loco verbum lέναι suam retinet vim. tate) conf. nott. ad II, 47.
οὐδέ τι οἱ διέφερε] i. e. nec quidquam ipsius intererat. Laudat Lar-

cherus similem locum Demosthen. pro Coron. p. 520 A. — Mox ἀποθα-νέειν, quodes h. l. et VII, 229 omnes habent libri scripti, in ἀποθανείν mutandum auctore Bredov. p. 327, equidem immutatum reliqui, cum haud pauca sint formae solutae exempla, quae Herodotum utraque forma, et soluta et contracta, usum esse indicant. Quae sequuntur, partim in quaestionem vocata sunt ab iis, qui haec cum illis, quae supra I, 34. 38 narrata sunt, minus bene convenire crederent. De quibus tacere eo magis praestat, quo id, quod Herodotus tradit, a rerum natura minime abhorret. Nec fugit etiam Ciceronem de Divin. I, 53 ac Gellium N. A. V, 9, qui huic ex Herodoti historiis sumtae narrationi aliam similem addit de Samio athleta, qui cum antea non loquens fuisset, ob similem causam loqui coeperit. Nam Plinii locum

οι διέφερε πληγέντι ἀποθανέειν ο δὲ καις ούτος ὁ ἄφωνος, 
ώς εἶδε ἐπιόντα τὸν Πέρσην, ὑπὸ δέους τε καὶ κακοῦ ἔφορξε 
φωνὴν, εἶπε δε "Ωνθρωπε, μὴ κτεινε Κροισον. Οὐτος μὲν 
δὴ τοῦτο πρῶτον ἐφθέγξατο μετὰ δὲ τοῦτο ἤδη ἐφώνεε τὸν 
πάντα χρόνον τῆς ζόης. Οι δὲ Πέρσαι τάς τε δὴ Σάρδις 86 
ἔσχον, καὶ αὐτὸν Κροισον ἐζώγρησαν, ἄρξαντα ἔτεα τεσσερεσκαίδεκα, καὶ τεσσερεσκαίδεκα ἡμέρας πολιορκηθέντα, κατὰ 
τὸ χρηστήριόν τε καταπαύσαντα τὴν ἑωυτοῦ μεγάλην ἀρχήν 
λαβέξες δὲ αὐτὸν οι Πέρσαι ῆγαγον παρὰ Κῦρον. ὁ δὲ,

in H. N. XI, 50 huc non pertinere, iam dudum monuerunt viri docti. Ad locutionem ξέξηξε φωνήν, aptissimam illam quidem, comparamus infra II, 2: ἤντινα φωνήν ξήξουσι de infantibus recens natis haud sine industria, ut videtur, dictum. Conf. illic notat.

22θοωπε, μη κτείνε Κοοίσον]

22θοωπε, μη κτείνε Κοοίσον]

23θοωπε plerique libri cum Gre
24 στος de dial. Ion. §. 90: Male
ali πνθοωπε. Tu vid. supra I, 35
et cf. Bredov. p. 201. De praesentis imperativo in vetandi formulis subtiliter disseruit Hormann.

3 Gregor. Corinth. p. 865 ed.

3 chaef.

## CAP. LXXXVI.

ἄρξαντα ἔτεα τεσσερεσκαίδεκα, καὶ τεσσερεσκαίδεκα ἡμέρας πολιορκηθέντα] Pertinent haec ad Croesi tempora recte constituenda indeque coniuncta sunt cum iis, quae ad I, 26. 30. 45 disputata sunt. In quibus si recte posuimus Croesum anno 560 ante Chr. n. ad regnum evectum. Alyatte mortuo, regnare idem desiit Sardibus captis anno 546. Iam Larcherus accurata disputatione inciderat in annum 545—546, s. Olymp. LVIII, 3, quem eundem annum posuit Eusebius in Chronico, cum Solino I, 112 conveniens. Larcheri rationes probavit Ley: Fata et condit. Aegypti etc. p. 31—33. et recte quoque Grote history of Greece IV. p. 264 posuit annum 546 a. Chr. n. At alii alios annos sumserunt: inter quos potissimum Volneium affero,

qui in Chronolog. d'Herodot. p. 30 seqq. 39 seqq. priorum chronographorum rationem vehementer pugnans probare studuit, Sardes esse captas anno 557 a. Chr. n. indeque Croesum ad regnum pervenisse anno 571, atque hanc senvenisse anno 571, atque hanc sententiam adeo persuasit Schultzio (Apparat. critic. Spec. I. pag. 16 seqq. 19.), ut vulgatae computationi anteferendam censeret. Volneium sequitur etiam Th. Menke Lydiacc. p. 53, et Saint - Martin in commentatione ad I, 74 laudata p. 29 seqq. 37. Voemel. in Exercitat. chropol. de Croesi ac Solonia setata p. nol. de Croesi ac Solonis actate p. noi. de Croesi ac Solonis actate p.
23 seqq. Sardes, captas esse statuit anno 552 cm. n. eumque
sequitur Wedn. ad Plut. Solon. p. 90. Dimerer (Gesch. d. Alterth. II. p. 538) ad annum 549
ante Chr. n. regredi vult. Sed edocuit nunc Jo. a Gumpach (Die Zeitreghnung der Bahyl. n. Assyr. p. rechnung der Babyl. u. Assyrr. p. 86 seqq.) de alio anno atque eo, quem supra posuimus, cogitari non posse inque eodem esse acquiescendum. A quo viro docto in eo uno dissentio, quod ille (p. 93.) quatuor-decim (id') annos Croeso regnanti tributos mendose scribi putat inde-que corrigendos in id' vel xd', i. e. undeviginti vel viginti quatuor annos. Etenim, alia ut taceam, Croesum, qui Alyattem mortuum 560 in regno excepit, iam antea a pa-tre sene tanquam haeredem legitimum in regni communionem assumtum si ponimus, vix erit tali opus emendatione.

ό δὲ, συννήσας πυρήν μεγάλην, άνεβίβασεν κ. τ. λ.] Ad συννήσας

συννήσας πυρην μεγάλην, ανεβίβασε έπ' αύτην τον Κροϊσόν

cf. I, 50. Multum ab his differre Ctesiae narrationem Persicc. Excerptt. §. 4. multoque magis Nicolai Damasceni amplificantis et ad tragoediae rationem en rantis (vid. eius fragmm. p. 195 ed. Orell. et Supplem. p. 38, Creuzer. Fragmm. historr. pag. 207 seqq. et C. Mueller Fragmm. hist. Graece. III. p. 406 seqq.), iam in notis ad Ctesiae I. l. indicavi. De rogo cum nihil legatur apud Ctesiam (qui Croesum narrat in Apollinis templum portugientem, ter vincum ibi a Persis, ter liberatum esse divina s refuse, the notation esse divines scilicet ope, et iterum vinctum in regiis aedibus, denuo liberatum, immissis fulminibus et tonitrubus) immissis fulminibus et tonitrubus) nec apud Xenophontem, iam Wesselingio suspicio erat suborti ex vulgi mira captantis fabellis hace profluxisse. Et cius suspicionem augent adeoque iustam comprobant, quae ad Ctesiae l. l. pag. 103. in universum disputavi. Parum enim mihi videtur probabile, igne, qui sanctissimus fuit Persis, ut ne qui sancussimus tutt rersis, ut no spiritu quidem eum contaminari vellent, eosdem en prosos esse ad supplicium sum de de homine pravo atque de homine pravo atque de l'archiere, l'acc ipsa, quae pluribus l. l'arplicui, in eam me perducunt sentontiam, ut Heme perducunt sententiam, ut He-rodoti narrationem magis Graecam dixerim, id est, Graecorum ad mores magis conformatam atque accommodatam, veriorem Ctesiae narrationem, ut rei ipsi magis convenientem nec a Persarum moribus abhorrentem. Xenophonteam narrationem quod ad verum magis acrationem quod au verum magis accedere vult Jac. Klerk in Diss. hist. de vita Croesi, quam Xenophon in Cyropaedia tradidit, ad fidem historicam exacta, Lugdun. Batav. 1825. p. 39, ipse diiudicare nolo, cum librum inspicere haud licuerit. Sed Herodoti narrationem de rogo quod magis Graecam dixi, id nunc comprobatum video vasculi cuiusdam nuper Volsiniis reperti imagine, quae Croesum repraesentat regem impositum rogo addita inscriptione ΚΡΟΕΣΟΣ: vid. De Luynes in Anmell. archeolog. (Monumenti) T. V. p. 237 seqq. T. I. Tab. XLVII. et LIV. et Welcker in Mus. Rhenan. II. p. 504. Quod vix quisquam mirabitur, qui, quantum haec fabula inter Graecos propagata fuerit indeque ad ipsa pagasa traducta, reputaverit: de qua eadem etiam retulerat Ptolemaeus Hephaestio primo τυγής ίστορίας libro, in quo post Herculem flammis consumtum hic scritem naminis constitutin in e scriptor tradiderat περί τῆς Κορίσου έν τῆ τορς σωτηρίας, teste Photio Bhl. cod. 190. (cf. Hephaest. Fragmm. p. 12 ibique Roulez p. 47 seq.). Alia nunc mittam, quae summa cura attulit Raoul Rochette summa cura attunt Radul Rochette
in ea scriptione, cuius iam supra
mentionem fecimus ad I, 6, pag.
271 seqq., ubi Herodoto eiusque
narrationi patrocinaturus ad
riaca, qualia in Lydorum
supra quoque l. l. attigimus, and
quoque respici vult Croesumque
igni traditum non alio sensu que igni traditum non alio sensu accipi, quam Sardanapalum illum et ipsum Assyriorum regum ultimus aeque flammis absumtum atque hunc Lydorum regem ultimum: quin ipsum deum, Assyrium illum Herculem, Sardan quem vocabant (vid. supra ad I, 6.) affert, quovis fere anno in compluribus Asiac urbibus igne crematum, ut mox ad novam vitam emergat; cf. p. 277
seqq. Quae eadem in Graeco quoque Hercule valuisse arbitratur,
qui in Oeta flammis traditus inde
ad Olympum evectus sit. Ac denique etiam huc spectare ille vult ea, quae apud Herodotum VII, 167 de Gelone traduntur, qui in flammas se coniicit divinosque inde accipit honores. Hanc sententiam comprohavit assentians William comprobavit assentiens Walz in: Allg. Zeitung 7. Aug. 1853 Beil. 210. p. 3490. De quibus utut statuis, in hac tota narratione de Croeso victo ac rogo imposito, deinde mirabiliter servato multa inesse, quae ad Graecorum res to-tamque eorum et sentiendi et cogitandi rationem pertineant, negari τε έν πέδησι δεδεμένον καὶ δὶς έπτὰ Λυδῶν παρ' αὐτὸν παϊδας, ἐν νόφ ἔχων εἴτε δὴ ἀκροθίνια ταῦτα καταγιεῖν θεῶν 
ὅτεφ δὴ, εἴτε καὶ εὐχὴν ἐκιτελέσαι θέλων, εἴτε καὶ πυθόμενος τὸν Κροϊσον εἶναι θεοσεβέα, τοῦδε εῖνεκεν ἀνεβίβασε 
ἐκὶ τὴν πυρὴν, βουλόμενος εἰδικές, εἴ τίς μιν δαιμόνων 
δύσεται τοῦ μὴ ζώοντα κατακαθθητάι. τὸν μὲν δὴ ποιέειν 
ταῦτα τῷ δὲ Κροίσφ ἐστεῶτι ἐκὶ τῆς πυρῆς ἐσελθεῖν, καί 
περ ἐν κακῷ ἐόντι τοσούτφ, τὸ τοῦ Σόλωνος, ῶς οἱ εἴη σὺν

vix poterit eodemque etiam pertinebunt ea, quae Croesum cum Cyro colloquentem atque cum ipso deo disserentem et expostulantem Noster facit cap. 90 seq., qui ue id sane fugit Anglum scriptor. Grote history of Greece IV. p. 200 seq., qui ad ea illustranda, quae Graeci Herodoti aetate de fato eiusque necessitate, qua simul iustitia divina continetur, senserint, hanc narrationem omnem admodum valere, iudicat. — In clausula paucis monuisse sufficiat de ea narratione, quae apud mythogr. Vaticanos a Bodio vulgatos I. §. 196. II. §. 190. de Croeso capto et Cyri iussu flammis tradito, sed pluvia supervenitate liberato iterumque deinde capto et cruci affixo exstat. Ex Mose Chorenensi alia quaedam affert Reinsberg in Jahrbb. f. Phil. n. Paedag. Suppl. XVIII. p. 422 seqq.

έν πέδησι δεδεμένον] De constanti fere in his usu praepositionis έν conf. supra laudata ad I, 66 fin. Quod una cum Croeso bis septem Lydorum filii flammis traduntur, non sine causa hunc numerum, quem eundem etiam aliis in fabulis v. c. de Minotauro invenimus, hic poni existimat Raoul Rochette p. 272, ad planetarum cultum per varias Asiae regiones obvium haec spectare ratus. Verba: ἀνεβίβασε ἐπ' αὐτὴν τὸν Κροίσον Grimm (Deutsche Rechtsalterth. p. 700) ita accipi vult, ut Croesus non ipsi rogo impositus existimetur, sed ad ignem appositus (ans Feuer gelegi), aliaque addit ex Germanica antiquitate repetita, sed ab Herodoti loco aliena, qui Croesum

revera iussum esse adscendere in rogum (hoc enim est ἀνεβίβασε ἐπ΄ αὐτην) scribit idque etiam factum esse mox declarat verbis τωρ δὲ Κροίσω ἔστεῶτι ἐπὶ τῆς πνοῆς κ. τ. λ. — In seqq. prolixitatem quandam aut perspicuitatem observamus orationis Herodoteae in verbis τοῦδε εῖνεκεν — βουλόμε τοῦ δε εῖνεκεν — βουλόμε τοὰ αἰειοος esse, monstrant, citante Cr., Heindorfii disputata ad Platon. Protagor. p. 605 coll. ad Phaedon. p. 1990. — Μοχ καταγίεν frequens in sacris faciundis de iis, quae in dei alictīus honorem incenduntur et cremantur, ut I, 183. 198. II, 47. 130 etc. Ad futuri formam καταγιείν vid. similis quae attulit Bredov. p. 378. — ἀροδίνια de primitis s. donaris ex praeda bello capta victoriisque parta oblatis semper dici recte monuit Schoene in Schneidewin. Philolog. IX. p. 217. Conf. infra I, 90. VIII, 121. 122. — Φεων ὅτεω δὴ, i. e. deo nescio cui. Vid. III, 121. Aelian. N. A. IV, 53. Idem frequens Pausaniae, ubi notavit Siebelis. ad I, 13. §. 3.

τῶ δὲ Κροίσω, ἔστεῶτι ἐπὶ τῆς πνοῆς, ἐσελθείν, καί περ ἐν κακω ἐόντι τοσούτω, τὸ τοῦ Σολωνος] ἐσελθείν eadem structura supra I. 24, ubi vid. In particula καί περ (quamquam, etsi) offendit Schweigh.

τῶ δὲ Κοοίσω, ἔστεῶτι ἐπὶ τῆς πνοῆς, ἐσεἰθείν, και πεο ἐν κακω ἐοντι τοσούτω, τὸ τοῦ Σολωνος] ἐσελθείν eadem structura supra I. 24, ubi vid. In particula και πεο (quamquam, etsi) offendit Schweigh, qui potius exspectaverat και γαο, quippe cum, quippe qui, nisi και πεο sit reddendum: cum maxime. Nos quidem in vulgata non ita offendimus, ut eam vel mutandam vel aliter certe, ac vulgo fit, explicandam putemus.

candam putemus.

ως οί είη σύν θεω είρημένον]

θεῷ εἰρημένον, τὸ μηθένα εἶναι τῶν ζωόντων ὅλβιον. ὡς δὲ ἄρα μιν προστῆναι τοῦτο, ἀνενεικάμενόν τε καὶ ἀναστε-

σύν θεῷ, divino instinctu nutuque. De quo usu praepositionis σύν monuit Fischer. ad Weller. Hi, b. pag. 147 alia laudans Hegista. μηθένα είναι τῶν ζωόντων όλβιον] Vulgo ζώντων, idque magis e communi dialecto. ζωόντων, ut magis Ionicum, iure nunc e libris restitutum. Idem ζωόντα infra hoc ipso in capite dedimus, ubi vulgo ζῶντα. Vid. Bredov. p. 170. — Ad sententiam commode laudant ipsum Nostri locum I, 32 et Plinii testimonium H. N. VII, 40: "si verum iudicium facere volumus ac repudiata omni fortunae ambitione decernere, mortalium nemo est felix."

ctr. 1378.
 ἀνενεικάμενόν τε καὶ ἀναστενάξαντα ἐκ πολλῆς ἡσυχίης] Retinuimus hanc lectionem, in qua plerique libri conspirant, praesertim cum
illa optimum, uti videtur, praebeat
sensum. Pro ἡσυχίης enim sunt,
qui exhibeant λειποψυχίης, idemque in ora legitur Schellershemiani
libri, cum in textu sit ἡσυχίης.
Atque recepit Negris λειποψυχίης.

Vix tamen dubium, quin λειποψυ-χίης exclossemate in textum irre-pserit, sive ex interpretamento le-ctionis ἀψυχίης, quam non absur-dam dicit Valckenarius, ut Croesus ante animi deliquium passus censeatur, quam Solonis dicti meminerit illudque elocutus fuerit; sive ex interpretatione verbi ἀναφέρεσθαι, quod valet sese recipere, e perturbatione scilicet animi vel consternatione rquae totum corpus animumque tenuerat (nostrum: mie-der zah kommen, sich erholen). Vid. zake laudavimus ad Plutarch. Alcibiad. p. 115. not. p. 257 seq. Iliad. XIX, 314 ibique Bothe. Quo sensu Graeci etiam dicunt ἀναφέ-οειν in activo intransitive. Sed que in activo intransitive. hanc huius verbi significationem sequiori demum aetati tribuendam censet Schweigh., cum apud vete-res et Ionicos potissimum scripto-res nihil fere aliud sit, nisi vocem vel gemitum (ex imo pectore) pro-ferre, ut I, 116. Nec tamen equi-dem video, cur a vulgari huius verbi interpretatione, ad quati psam vel glossa adscripta (si λειποταξίας lectionem nimirum inde dicas ortam) nos ducere poterat, recedam, nec Herodotum credam hoc verbo nec Herodotum credam hoc verbo ea significatione usum, qua post ab optimis quibusque scriptoribus adhibitum videmus. Itaque hace nobis erit loci sententia: "Croesum mente recepta et edito gemitu post multum silentium (s. quietem) ter nominasse Solonem." Locutio ές τρίς redit apud Aelian. V. H. IX, 41. N. A. II, 1, ubi Jacobs. et huius loci Herodotei et Theocrit. I, 25 apte meminit. — Σόλωνα dedi cum recentt. edd. pro olim vulgat. Σόrecentt. edd. pro olim vulgat. Σο-λων; vid. modo Bredov. p. 26. In seqq. verbis retinui τέως, licet bini codd. afferrent εως, quod ipsum ex h. l. affert Eustath. ad Ili. I, 193 pro τέως positum. Quamquam enim apud Homerum εως utique reperitur hoc sensu: aliquamdiu, parumper, Herodotum tamen semper τέως di-xisse evicit Bredov. p. 50 omnes

44 νάξαντα έχ πολλης ήσυχίης, ές τρίς οὐνομάσαι Σόλωνα. καί τον Κύρον απούσαντα πελεύσαι το έρμηνέας πείρεσθαι τὸν Κροϊσον, τίνα τοῦτον ἐπικαλέοιτο καὶ τοὺς προδελθόντας έπειρωταν. Κροίτον δε τέως μεν σιγην έχειν έρωτώμενου, μετά δε, ώς ήναγκάζετο, είπειν Τον αν έγω πασι τυράννοισι προετίμησα μεγάλων χρημάτων ές λόγους έλθειν. Ως δέ σφι ἄσημα ἔφραζε, πάλιν ἐπειρώτεον τὰ λεγόμενα. λιπαρεόντων δὲ αὐτῶν καὶ ὅχλον παρεχόντων, ἔλεγε δὴ, ὡς ήλθε άρχην ο Σόλων, έων Αθηναίος, και θεησάμενος πάντα τὸν έωυτοῦ ὄλβον ἀποφλαυρίσειε, οἰα δὴ εἴπας, ώστε αὐτῷ

Herodoteos locos anerens. Quod in omnibus codd. exstat έρωτώμενον, id etiam retinendum duxi; Bredov. p. 147 coll. 387 corrigit είρωτεό-LEVOV, unde έρωτεόμενον dedit μενον, unde ενωτεωμενον dederat Dindorf, qui idem in fine cap. buit πειφεωμένους contra codd. auctoritatem πειφωμένους afferentium, quod mutare nolui; Dietsch scripsit πειφεομένους. — Ad loci argumentum conf. Plutarch. Vit. Solon. 28 et narrationem Aeliani Var. psit πειφεομένους. -Hist. IX, 41., ubi ad Pausaniam raducta sunt, quae hic de Croeso ac Solone legimus. Sic certe existimat Wyttenbach. ad Plut. Moral. I, 2. pag. 715. Neque hoc praeterire iuvat, ad hocce Croesi fatum traxisse nonnullos rà Eggiatum traxisse nonnullos rà Cocana in grand Croesia in confunctor quae Croesia in ται ταιιστά του τα Εφεσια γράμματα, quae Croesus in rogo (ἐπὶ τῆς πυρὰς, ut legitur in Etymol. Magn. s. v. Ἐφ. γρ.) elocutus esse fertur, monente Eustath. ad Odyss. XIX, 247. pag. 694, 36 ed. Basil., cuius locum Cr. adornisti scripsit.

Τον αν έγω πασι τυράννοισι προετίμησα μεγάλων χρημάτων κ. τ. λ.] i. e. ,, quem omnibus cum regibus in colloquium venire, equidem multis antetulissem pecuniis, uem muitis antetulissem pecuniis, s. is est, qui ut cum omn. reg. in coll. veniret, equidem magnae pecuniarum copiae praetulissem." Pendet genitivus μεγάλων χοημάτων a verbo προτιμάν, ut V, 21 (πολλοῦ), V, 6 (μεγάλων χοημάτων), ΙΠ, 139.

ὄχλον παρεχόντων] Laudat Tho-

mas Mag. p. 668, ubi őzloc sit i.

q. ὅχλησις. ὡς ἡλθε ἀρχὴν ὁ Σόλων κ. τ. λ.] ἀρχὴν hic notare olim scribit Wesselingius. Equidem hoc quoque loco valere credam eam significationem vocis, quam tot aliis locis confirmatam invenimus, in quibus cum proprie valeat ab initio eamque vim suam primitivam ita etiam retineat, ut vel oppositum habeat τέλος (VIII, 128), deinde latius patet atque omnino, prorsus significat, ut I, 9. 140. 193. 203. II, 28. 95. 148. III, 16. 39. IV, 25. 28. 29. V, 16. 57. Neque aliter vocem adhibuit Pausanias, cuius locos aliquot huc spectantes indicavit Jacobs ad Aelian. de N. A. IX, 27. Alia quoque excitavit Ideler ad Aristotel. Meteorolog. I, 4, 6. Vol. I. p. 368. II. p. 640. Quod vero vir doctus (Classical Journ. nr. 44. p. 375) pro ut vel oppositum habeat τέλος (VIII, sical Journ. nr. 44. p. 375) pro ἀρχὴν scribi vult ἀνὴρ, nemo opinor recipiat. Θεησάμενος (cuius loco recentt. edd. Θηησάμενος de-

derunt) reliqui, vid. nott. ad I, 8.

ως ήλθε άρχην ὁ Σόλων — καὶ

— αποφλαυρίσειε] Videmus in his indicativum et optativum uno fere eodemque tenore post őri positum, eo tamen discrimine, ut id, quod re vera accidit, per indicativum  $(\eta \lambda \vartheta \epsilon)$ sit prolatum, quod vero ex alius referatur cogitatione (ἀποφλαυρίσειε), per optativum. De quo vid. Matth. monentem §. 529. pag. 1031. Herod. VIII, 70.

οία δη είπας, ώστε αύτῷ πάντα ἀποβεβήκοι τῆπες έκεῖνος είπε]

πάντα ἀποβεβήκοι, τῆπερ ἐκείνος εἶπε, οὐδέν τι μᾶλλον ἐς ἑωυτὸν λέγων, ἢ ἐς αιτην τὸ ἀνθρωπινον, καὶ μάλιστα τοὺς παρὰ σφίσι αὐτοῖσι δοκέοντας ὀλβίους εἶναι. Τὸν μὲν Κροισον ταῦτα ἀπηγέεσθαι τῆς δὲ πυρῆς ἤδη άμμενης, καίεσθαι τὰ περιέσχατα. καὶ τὸν Κῦρον ἀκούσαντα τῶν ἑρμηνέων, τὰ εἶπε Κροίσος, μεταγνόντα τε καὶ ἐννώσαντα, ὅτι καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος ἐων ἄλλον ἄνθρωπον, γενόμενον ἑωυτοῦ εὐδαιμονίη οὐκ ἐλάσσω, ζώοντα πυρὶ διδοίη πρός τε τούτοισι δείσαντα τὴν τίσιν καὶ ἐπιλεξάμενον, ὡς οὐδὲν εἶη τῶν ἐν ἀνθρώποισι ἀσφαλέως ἔχον, κελεύειν σβεννύναι τὴν ταχίστην τὸ καιόμενον πῦρ, καὶ καταβιβάζειτα Κροίσόν τε καὶ τοὺς μετὰ Κροίσου καὶ τοὺς πειρωμένους οὐ δύνασθαι ἔτι

Secuti sumus in loco multum vexato eam lectionem, quam Schwgh. et Gaisfordius constituerunt, hoc fere sensu: ,,quippe ita loculus, ut ipsi omnia eum in modum evenerint, prout ille edizisset." In οἶα δὴ, quod excipit ωστε, nemo ita hae-rebit, ut emendare velit, id quod quibusdam in mentem venit, scriquibusdam in mentem venit, scribentibus: οἰα δὴ εἴπας, τὰ αὐτὰ κ. τ. λ., invitis certe libris, nec loci sententia flagitante. Nec magis ῶς τε ad antecedens ὡς ἡλθε retulerim et cum eo coniunxerim, cum ad οἶα δὴ εἶπας pertineat. Denique optativus ἀποβεβήποι, quem restituit Schweigh. pro vulgata librorum lectione: ἀποβεβήπες οί vel ἀποβέβηκε οί. eo magis se commenἀποβέβηκέ οί, eo magis se commendat, quo Gronovii ratio αὐτῷ οί confungentis et pro émurm acci-pientis minime stare potest, nec iis, quae e Nostro scriptore protulit exemplis probatur, docente Schweighaeusero, qui bene monet, se nec spernere αποβεβήκεε prose nec spernere ἀποβεβηπεε propter plusquamperfecti usum in nostro scriptore haud infrequentem, de quo vid. I, 79. 84 ibiq. nott. ἀποβεβήποι probat quoque Bredov. p. 337, qui p. 178. ex hoc loco affert ἀνθρώπινον, quod ad reliquorum Herodoti locorum normam in ἀνθρωπήτον mutandum censet. Caeterum promiscue dici ανθοώπινον et ανθοώπειον recte notavit Stallbaum ad Platon. De Republ. VI, 11. p. 51. et Grauff ad Luciani

Somn. p. 207. coll. Jacobitz ad Lucian. Vit. Auct. p. 114. — Ad verba τραφά σφίσι αὐτοῖσι conf. I, 52 ibique nott.

οὐδέν τι μᾶλλον] In Schweigh. editione impressum video τε pro τι, nulla in Var. Lectt. facta mentione, ut operis hoc dandum esse credam. — In seqq. τὰ περιέσχατα sunt extremae rogi partes, quae circumcirca sunt, ut V, 101. — De ἐννώσαντα vid. supra ad I, 68; de ἐπιλεξάμενον I, 78.

πελεύειν σβεννύναι] Quod pro πελεύει correxit H. Stephanus πελεύειν, id quidem omnibus adversatur libris, quotquot adhuc collatos habemus, verum orationis structuram vix ferendam egregie adiuvat. Miramur enim utique subitum istum transitum ab oratione indirecta in rectam, cum, qui modo in accusativo dixerat δείσαντα καλέπιλεξάμενον, continuo scribat, oblitus priorum, πελεύει pro πελεύειν. Quod certe tantum est, ut vix anacoluthiae quamvis Nostro perquam familiaris ratione explicari possit. Quare satius duxi, cum recentt. edd. sequi Stephanum neque moveor iis, quae disputavit Wannowski in Syntax. Anom. Graecc. p. 175, qui vulgatam πελεύει retineri vult eamque ex facili transitu, qui ex oratione obliqua ad sermonem simplicem fiat, satis explicari posse contendit.

τοῦ πυρὸς ἐπἰκρατῆσαι. Ἐνθαῦτα λέγεται ὑπὸ Λυδῶν, Κροt-87 σον μαθόντα τὴν Κύρου μετάγνωσιν, ὡς ῷρα πάντα μὲν ἄνδρα σβεννύντα τὸ πῦρ, δυναμένους δὲ οὐκέτι καταλαβειν, ἐπιβώσασθαι, τὸν ᾿Απόλλωνα ἐπικαλεόμενον, εἰ τί οἱ κεχαρισμένον ἐξ αὐτοῦ ἐδωρήθη, παραστῆναι, καὶ ρύσασθαί μιν ἐκ τοῦ παρεόντος κακοῦ. τὸν μὲν δακρύοντα ἐπικαλέεσθαι τὸν θεὸν, ἐκ δὲ αἰθρίης τε καὶ νηνεμίης συνδραμειν ἐξαπίνης νέφεα, καὶ χειμῶνά τε καταφραγῆναι, καὶ ὑσαι ῦδατι λαβροτάτω, κατασβεσθῆναί τε τὴν πυρήν. οῦτω δὴ μαθόντα τὸν Κῦρον, ὡς εἰη ὁ Κροίσος καὶ θεοφιλὴς καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς, καταβιβάσαντα αὐτὸν ἀπὸ τῆς πυρῆς εἰρεσθαι τάδε ΄ Κροίσε, τίς σε ἀνθρώπων ἀνέγνωσε, ἐπὶ γῆν τὴν ἐμὴν στρατευσάμενον, πολέμιον ἀντὶ φίλου ἐμοὶ καταστῆναι; Ὁ δὲ εἶπε ΄ Ὁ βασιλεῦ, ἐγὼ ταῦτα ἔπρηξα τῆ σῆ μὲν εὐδαιμονίη, τῆ ἐμεωυ45 τοῦ δὲ κακοδαιμονίη, αἰτιος δὲ τούτων ἐγένετο ὁ Ἑλλήνων θεὸς, ἐπαείρας ἐμὲ στρατεύεσθαι. οὐδεὶς γὰρ οῦτω ἀνόητός

# CAP. LXXXVII.

καταλαβείν] i. e. coercere, inhibere, ut I, 46, ubi vid. Male unus liber καταβαλείν. — Ad ἐπιβώσασθαι conf. I, 10 ibiq. nott. Pluralem numerum δυναμένους, cum antecedat πάντα ἄνδρα, attigit Kuehner. Gr. Gr. §. 419, a.

εί τι of κεχαρισμένον έξ αὐτοῦ ἐδωρήθη] i. e. si quid illi gratum ah ipso oblatum sit (donum), nunc ut ipsi adesset. Ubi laudant similes locos Aristophanis in Pac. 385 et Homeri in Iliad. I, 39, ex quo ipso Herodoteam locutionem ductam censent.

la δὲ αίδρίης τε καὶ νηνεμίης]
De praepositionis ἐx s. ἰξ usu sufficiat laudasse Matth. ad Euripid.
Troadd. 495, Blomfield in Glossar.
Aeschyl. Agamemn. 873. Mox e codd. revocavi συνδραμεῖν pro συνδραμέῖν, probante Bredov. p. 326. — ἔδωρ λαβρότατον de vehementi accipio imbre; nam λαβρός tum de aqua, tum de igne (conf. Prindar. Pyth. III, 70 ibiq. Tafel. Dilucidd. pag. 593) aliisve rebus ita usurpatur, ut vehemens, turbulentum denotet. Conf. Hesych. s. v. Tom. II. p. 406, Homerica lexica

et Tafel. ad Pindar. Olymp. II, 156. p. 124 Dilucidd. — Ad structuram verbi ν̃ειν cum dativo atque accusativo faciunt, quae Siebelis. collegit ex Pausania ad II, 29. §. 6. Kuehner. Gr. Gr. §. 547. not. 2. Alia de huius verbi structura dabimus ad I, 193. II, 13. ἀνέγνωσε] i. e. persuasit. Vid. Gregor. Corinth. pag. 505 ibiq. Schaefer., et Bredov. p. 352. ἔποηξα τῆ σῆ μὲν εὐδαιμονίη, τῆ ἐμεωντοῦ δὲ κακοδαιμονίη]

ἔποηξα τῆ σῆ μὲν εὐδαιμονίη, τῆ ἐμεωντοῦ δὲ κακοδαιμονίη] Haud male Matthiae §. 398, a. pag. 728. (ubi de dativi usu in causa quamvis remotiori indicanda): "durch deinen Glücksstern und meinen Unstern getrieben." Conf. Wellauer et Clausen ad Aeschyl. Choeph.

έπαείρας ἐμὲ στρατεύεσθαι] ἐπαείρας recentt. editt., ut I, 204., ubi sine ulla varietate ἐπαείροντα scriptum invenimus aliisque locis, quos congessit Bredov. p. 193. Quare vulgatam ἐπάρας (cuius loco unus liber ἐπαήρας) et h. l. et I, 90. II, 162 mutavimus. Ad significationem verbi Cr. adscripsit Timaei locum in Lex. Platon. p. 119. (ἐπάρας i. q. ἀναπείσας), ubi plura Ruhnken.

έστι, ος τις πόλεμον προ είρηνης αίρέεται. έν μεν γάρ τῆ οί παίδες τούς πατέρας θάπτουσι, έν δε τῷ οι πατέρες τούς παίδας. άλλὰ ταῦτα δαίμοσί κου φίλον ην οῦτω γενέσθαι.

88 Ο μεν ταῦτα έλεγε. Κῦρος δε αὐτὸν λύσας κάτισε τε έγγυς έωυτου, και κάρτα έν πολλή προμηθείη είχε, ἀπεθώυμαζέ τε όρέων και αὐτὸς και οι περί έκεινον έόντες πάντες. ὁ δὲ συννοίη εχόμενος ησυχος ην. μετὰ δὲ επιστραφείς τε καὶ ιδόμενος τοὺς Πέρσας τὸ τῶν Λυδῶν ἄστυ κεραίζοντας, είπε ' ' βασιλεῦ, κότερον λέγειν πρὸς σὲ, τὰ νοέων τυγχάνω, ἢ σιγᾶν ἐν τῷ παρεόντι χρή; Κῦρος δέ μιν θαρσέοντα έχέλευε λέγειν, ο τι βούλοιτο. ὁ δὲ αὐτὸν εἰρώτα, λέγων Ούτος ὁ πολλὸς ὅμιλος τί ταῦτα σπουδῆ πολλῆ ἐργάζεται; Ὁ δὲ εἶπε. Πόλιν τε τὴν σὴν διαρπάζει, καὶ χρήματα τὰ σὰ διαφορέει. Κροῖσος δὲ ἀμείβετο Οὔτε πόλιν την έμην, ούτε χρήματα τὰ έμὰ διαρπάζει οὐδεν γὰρ έμοί 89 έτι τούτων μέτα άλλα φέρουσί τε καὶ ἄγουσι τὰ σά. Κύρω

οῦτω ἀχόητός ἐστι, ος τις κ. τ. λ.] Pro ος τις exspectabas ωστε. Sed vid. Matth. Gr. Gr. §. 479.

not. 1. p. 895.

φίλον ήν ούτω γενέσθαι] i. e. placuit, visum est. In quibus Homericae locutionis imitationem aliis quoque scriptoribus frequentatae invenimus. Monui ad Plutarch. invenimus. Monui ad Plutarch. Pyrrh. pag. 190. Inde Seneca Med. 553: "gratum est." Cf. Herodot I, 108. II, 64. IV, 97. V, 20.

### CAP. LXXXVIII.

κάτισέ τε έγγὺς έωυτοῦ] i. e. prope se eum adsidere iussit. ceus liber κατείσε. Sed vide Bredov. p. 317, quo eodem duce p. 186 mox scripsi προμηθείη pro vulg. προμηθίη; vid. nott. ad I, 54. απεθώνμαζε τε όρεων] Homeri ex usu haec fluxisse monet Wesseling. comparans Ili. XXIV, 620.
συννοίη ἐχόμενος] i. e. cogitabundus, obstrictus quasi cogitatione ac pressus. Supra I, 35 συμφορή εχόμενος. Ι, 141 οργή εχόμενος. ΙΙΙ, 50 θυμώ εχόμενος. Alibi adiunxit dativo praepositionem έν, ut IV, 131 έν ἀπορίησι είχετο; ΙΧ, 98. Alia nunc omitto.

*ίδόμενος τοὺς Πέρσας κ. τ. λ.*] Excerpsit haec Diodorus Siculus in Exceptt. §. 30. T. II. p. 26 Scriptt. nov. coll. ed. Mai. Pro lδόμενος liber Florentinus είδομε-νος, Diodorus l. l. ίδών. Sed Herodotus, ut poetae, ἰδέσθαι pro ἰδείν usurpavit: quod omnibus Herodoteis locis allatis monstrat Bre-

dov. p. 305. Add. III, 6. 12.

Ω βασιλεῦ, κότερου Recentt. cdd.
oh I, 91 aliosque locos κότερα.
Sed omnes libri scripti κότερου, quod restitui.

τὰ νοέων τυγχάνω] i. e. quae nunc forte animum subit cogitatio. — In seqq. cum Gaisfordio scripsimus έν τῷ παρεόντι χρή, ubi Schwgh. secundum libros quosdam omisit

20ή.

δ δὲ αὐτὸν εἰρώτα] εἰρώτα est
Ionica imperfecti forma, neglecto
augmento. Cf. Bredov. p. 147. In
seqq. ob librorum praestantiorum
consensum retinui διαφορέει pro διαφθορέει, quod ab Herodoto alic-num esse iam docuit Wesseling. Diss. Herod. IX, 2. p. 94. Add. Bredov. p. 33.

άλλὰ φέρουσί τε καλ ἄγουσι τὰ σά] ἄγειν καὶ φέρειν formula Xenophonti aliisque Graecis scriptoriδὲ ἐπιμελὲς ἐγένετο, τὰ Κροϊσος εἶπε · μεταστησάμενος δὲ τοὺς ἄλλους, εἴρετο Κροϊσον, ὅ τι οἱ ἐνορῷη ἐν τοῖσι ποιευμένοισι. ὁ δὲ εἶπε · Ἐπεί τέ με θεοὶ ἔδωκαν δοῦλόν σοι, δικαιῶ, εἴ τι ἐνορέω πλέον, σημαίνειν σοι. Πέρσαι, φύσιν ἐόντες ὑβρισταὶ, εἰσὶ ἀχρήματοι. ἢν ὧν σὰ τούτους περιτδης διαρπάσαντας καὶ κατασχόντας χρήματα μεγάλα, τάδε τοι ἐξ αὐτῶν ἐπίδοξα γενέσθαι · ος ἄν αὐτῶν πλεῖστα κατάσχη, τοῦτον προσδέκεσθαί τοι ἐπαναστησόμενον. νῦν ὧν ποίησον ὧδε, εἴ τοι ἀρέσκει, τὰ ἐγὼ λέγω. κάτισον τῶν δορυφόρων ἐπὶ πάσησι τῆσι πύλησι φυλάκους, οῖ λεγόντων πρὸς τοὺς ἐκφέροντας τὰ χρήματα ἀπαιρεόμενοι, ῶς σφεα ἀναγκαίως ἔχει δεκατευθῆναι τῷ Διῖ. καὶ σύ τέ σφι οὐκ ἀπεχθήσεαι, βίη

bus tritissima, quam vulgo interpretantes diripere, praedari (το ληστεύειν καὶ ἀρπάζειν), alterum verbum ad τὰ ἔμψυχα, alterum ad τὰ ἄψυχα relatum volunt. Neque vero hoc discrimen ubivis constanter servari, et ἄγειν, etiam de rebus inanimatis dici, ab aliis iam est monitum. Vid. quae laudavi ad Plut. Flaminin. pag. 116. 253 et add. Krueger. in Indic. ad Xenophont. Anabas. p. 454. Her. I, 166. III, 39. VI, 42. 90. IX, 31. Caeterum quod ad universam de

Caeterum quod ad universam de Croeso capto beneque tractato narrationem attinet, consentit hactenus Ctesias (Persicc. Excerptt. §. 4.), quod post miraculum in Croeso liberando editum, eundem et bene a Cyro cultum refert et praeterea Barenen accepisse, urbem magnam prope Echatana. Quae eadem Barce appellatur a Iustino I, 7., qui sua forsan ex ipso Ctesia, ut tot alia, desumsit. Quin Symmachus Chronograph. p. 188 A. Croesum a Cyro tradit filio suo Cambysi ut paedagogum praefectum esse. Conf. quae infra III, 14 c. fin. leguntur. De colloquio, quale hic inter Croesum atque Cyrum instituitur, nil apud hosce scriptores legimus; quamquam Ctesiam uberius de his rebus in deperdita historia retulisse, dubium non est.

CAP. LXXXIX. Κύρφ δὲ έπιμελὲς έγένετο τὰ Kçoισος είπε] Nota numeri usum, ubi post singularem (ἐπιμελὲς) subito invenimus pluralem τὰ, de quo Matth. §. 437. not. 3. pag. 818. Μοχ cum recentt. edd. revocavi ἐδωκαν pro δώκαν, vid. Bredov. p. 287.

δικαιῶ] i. e. aequum, iustum censeo. Laudat Larcher. Eurip. Supplic. 526. Sed haec notio vocabuli vel e Lexicis nota. Alia afferemus ad VIII, 126. — Dedimus cum recentt. ἐνοφέω, quod Schellershem. praebet pro vulg. ἐνοφῶ. Vid. Brodov. p. 383, 'qui idem p. 390 attigit optativi formam ἐνοφώη.

Πέφσαι, φύσιν ἐύντες ὑρισταί]

Πέρσαι, φύσιν ἐὐντες ὑβρισταί] Haec quoque mihi Herodotus videtur Croesum dicentem facere c Graecorum sententia, quam ex Aeschylo quoque cognoscas, ubi Pers. 795 Persae appellantur ὑπέρχομποι ἄγαν. Alia de Persarum superbia et fastu dabit Lengerke ad Daniel. p. 368.

τάδε τοι ξέ αὐτῶν ἐπίδοξα γενέσθαι] ἐπίδοξα dicuntur τὰ προσδοκιμα s. προσδοκώμενα, ἐλπιζόμενα, quae tanquam futura probabiliter possunt exspectari. Hinc additur infinitivus vel futuri vel aoristi. Vid. Valckenar. ad Herod. IV, 11, Lobeck. ad Phrynich. p. 132 seq., quorum neuter huius loci erat immemor. — αὐτῶν hic dedimus, ut aliquoties iam supra, pro αὐτῶν. Itidem libris iubentibus scripsi ἀρέσκει pro vulg. ἀρέσκοι. De forma

ἀπαιρεόμενος τὰ χρήματα καὶ ἐκεῖνοι, συγγνόντες ποιέειν 90 σε δίκαια, ἐκόντες ποιήσουσι. Ταῦτα ἀκούων ὁ Κῦρος ὑπερήδετο, ῶς οἱ ἐδόκεε εὖ ὑποτίθεσθαι. αἰνέσας δὲ πολλὰ καὶ ἐντειλάμενος τοῖσι δορυφόροισι, τὰ Κροῖσος ὑπεθήκατο ἐπιτελέειν, εἶπε πρὸς Κροῖσον τάδε Κροῖσε, ἀναρτημένου σεῦ ἀνδρὸς βασιλέος χρηστὰ ἔργα καὶ ἔπεα ποιέειν, αἰτέο δύσιν, τήν τινα βούλεαί τοι γενέσθαι παραυτίκα. Ὁ δὲ εἶπε Σι δέσποτα, ἐάσας με χαριεῖ μάλιστα τὸν θεὸν τῶν Ἑλλήνων, τὸν ἐτίμησα ἐγὼ θεῶν μάλιστα, ἐπείρεσθαι, πέμψαντα τάσδε τὰς πέδας, εἰ ἐξαπατᾶν τοὺς εὖ ποιεῦντας νόμος ἔστι οἱ. Κῦρος δὲ εἰρετο, ὅ τι οἱ τοῦτο ἐπηγορεύων παραιτέοιτο. Κροῖσος δὲ

imperativi (λεγύντων) conf. Bredov. p. 337, qui tales imperativos apud Herodotum obvios collegit.

# CAP. XC.

ως οι έδόκεε εὖ ὑποτίθεσθαι]
,,cum haec ei bene monita viderentur." De ὑποτίθεσθαι conf. ad I,
107.

ἀναφτημένου σεῦ ἀνδρὸς βασιλέος κ. τ. λ.] ἀναφτημένου neglecto augmento meliores libri, quippe magis Ionum e consuetudine. Ac probat Bredov. p. 292. Alii ἀνηφτημένου. Verbum ipsum ἀναφτάσθαι exponunt: animum inducere, instituere. Conf. VI, 88. VII, 8.; de structura (nam exspectandum certe erat: ἀναφτημένος σὰ ἀνήφ βασιλεὸς — αἰτέο) provocant ad similem locum I, 3, ubi etiam genitivus consequentiae hoc modo occurrit: τοὺς δὲ πφοῖσχομένων ταῦτα, πφοφέφειν σφι κ. τ. λ.; nam propter hoc ipsum σφι exspectabas πφοῖσχομένοις. Sed vid. ibi nott.

— In seqq. vocem ἀνήφ non sine consilio adiectum quivis sentiet. Ad verba ἔργα καὶ ἔπεα ποιεῖν cf. quae similia attulit Lobeck ad Sophocl. Aiac. p. 430.

phocl. Aiac. p. 430.
α l τ έο δόσιν] αlτέο est imperativi forma pro αlτέο, cum Herodotus in talibus duo εε ante vocalem σ ponere haud soleat, ut monstravit Bredov. p. 375. Male autem antea scribebant α l τεο, accentu retracto. τήν τινα haud ca-

rere videtur suspicione, cum nuspiam ita dixerit pro  $\tilde{\eta}\nu\tau\iota\nu\alpha$ , nec unquam pronomen hoc  $(\tilde{\sigma}\sigma\iota\iota_s)$  a consonante  $\tau$  exordiatur. Quapropter Struve Quaest. Herodot. Spec. I. p. 48 coll. 46 scribi iubet  $\tilde{\eta}\nu$   $\tau\iota\nu\alpha$ , a recentt. edd. receptum. Conf. I, 98. Bini modo libri hic omittunt  $\tau\dot{\eta}\nu$ . — In proxime sequatoria cum recentt. edd. reposuimus, addicentibus Medicoe et Schelershemiano. Minus bene alii vulgo  $\tau\alpha\rho\iota\dot{\eta}$ . Tu vid. Bredov. p. 378.

zαριή. Tu vid. Bredov. p. 378.

ἐπηγορεύων παραιτέοιτο]
Schellershemianus ὑπηγορεύων. Utrumque, quod ad scripturam attinet, improbat Lobeck. ad Phrynich. p. 702, in longae vocalis (η) locum substituendam brevem praecipiens, cum illa in iis tantum necessario servanda sit, quae thematicis perfectis affinitate innexa sint. Hinc ἐπαγορεύων rectius ex illius viri sententia hoc loco scribetur, idque ipsum recepit Dindorf, improbante Bredov. p. 81, qui reponi iubet ἐπηγορεύων, quemadmodum nunc edidit Dietsch.

probante Bregov. p. 01, qui τορωπίυθετ ἐπηγορεύων, quemadmodum nunc edidit Dietsch.

Κροίσος δὲ οῖ ἐπανηλόγησε πάσαν τὴν ἐωντοῦ διάνοιαν] Pro ἐπανηλόγησε, quod omnes libri praebent, viri docti Leopardus, Valckenarius, Wesselingius scribi iubent ἐπαλιλλόγησε (i. e. repetiit, eademque ipsa exposuit, quae scilicet I, 37 supra exposita leguntur) e Polluc. Onomastic. II, 120, ubi tamen libri manu scripti nonnihil variant. Atque apud ipsum Hero-

46 οι ἐπανηλόγησε πᾶσαν τὴν έωυτοῦ διάνοιαν, καὶ τῶν χρηστηρίων τὰς ὑποκρίσις, καὶ μάλιστα τὰ ἀναθήματα καὶ ὡς ἐπαρθείς τῷ μαντητῷ ἐστρατεύσατο ἐπὶ Πέρσας. λέγων δὲ ταῦτα,
κατέβαινε αὐτις παραιτεόμενος, ἐπειναί οι τῷ θεῷ τούτων
ὀνειδίσαι. Κῦρος δὲ γελάσας εἶπε Καὶ τούτου τεύξεαι παρ
ἐμεῦ, Κροίσε, καὶ ἄλλου παντὸς, τοῦ ἄν ἐκάστοτε δέῃ. Ὠς
δὲ ταῦτα ἤκουσε ὁ Κροίσος, πέμπων τῶν Λυδῶν ἐς Δελφοὺς
ἐνετέλλετο, τιθέντας τὰς πέδας ἐπὶ τοῦ νηοῦ τὸν οὐδὸν, εἰρωτᾶν, εἰ οὕ τι ἐπαισχύνεται τοισι μαντητοισι ἐπαείρας Κροι-

dotum I, 118 exstat ἐπαλιλλόγητο. Longius utique a librorum lectione recedit ἐπαντιλόγησε, ut Heringa restitutum volebat. Schaeferus recepit ἐπαλιλλόγησε, quod etiam Philonis loco de fortitud. pag. 738 D probare studuerat Wesselingius. Post vulgatae lectionis acerrimus defensor exstitit Schweighaeuserus, reprehensus tamen a censore in Ephem. Ienens. 1817. nr. 165. p. 381 seq. et a Lobeckio ad Phrynich. p. 703, ut qui varia commiscuerit erroresque cumulaverit, cum ad vulgatam tuendam modo ἐπηγοφείν componat cum κατηλογείν, modo κατηγοφείν pro καταγοφείν usurpari contendat. Nec mihi Schweighaeuserum satisfecisse ingenue confiteor; cum Gaisfordio tamen in lectione vulgata adquiescendum censui, dum meliora edocear. Sensum ita reddidit Schweighaeuse: ,, altius repetens Croesus consilia sua omnia exposuit." Ac sane verbum ἐπαναλογείν, modo recte l. l. positum sit, nihil aliud significare poterit, nisi iterum exponere s. recensere. Recentt. edd. ad Schaeferi lectionem redierunt. — διάνοιαν ex Bredovii sententia commutandum in διανοίην; vid. pag. 127 et cf. I, 46.

Schaeferi lectionem redierunt. — διάνοιαν ex Bredovii sententia commutandum in διανοίην; vid. pag. 127 et cf. I, 46.

καὶ τῶν χρηστηρίων τὰς ὑποκρίσις] ὑποκρίσις pro vulg. ὑποκρίσις dedi auctore Bredov. p. 269 coll. p. 37. Qui idem p. 193 pro ἐπαρθείς restitui vult ἐπαερθείς. — In seqq. locutionem κατέβαινε — παραιτκόμενος refero ad eam, quae infra invenitur I, 122 (ητέ τε — αίνέων, ubi vid. not.)

eiusque similes. Propius huc spectat I, 118.: κατέβαινε λέγων, et I, 116.: κατέβαινε ές λιτας καλ συγγνώμην έωντω κελεύων έχειν. Add. III, 75. IX, 94. Hinc Schwgh. nostro in loco vertit: rursus ad preces se convertit, cum καταβαίνειν in oratione sit: progredi (descendere), pergere, convertere se ad aliud quiddam proferendum.

\*\* πείναι οἱ τῷ θεῷ τούτων ὀνειδίσαι] i. e. ut sibi liceret ista deo
exprobrare. In seqq. noli haerere
in verbis: εἰρωτὰν εἰ οὕ τι ἐπαισχύνεται, ubi οὐ locum habet in
obliqua interrogatione. Monuit Sintenis ad locum prorsus similem in
Plutarchi Pericl. cap. 1, ubi vid.
nott. p. 54. Et conf. quoque Herod. VI, 9 ibique nott. — Αd
ἐπαείρας cf. I, 87. τὸν οὐδὸν limen Noster dixit, ut III, 14. Conf.
Bredov. p. 166. — Ad verba εἰ
ἀχαρίστοισι νόμος εἶναι τοίσι Ἑλληνικοίσι θεοῖσι consule propter
duplicem dativum praeter ea, quae
Wesselingius monet, Matth. §. 536.
pag. 1653. Infinitivi usus in oratione indirecta (ut paulo ante: ἀπ
ης οἱ ἀχορθίνια τοιαῦτα γενέσθαι)
satis notus, quam de quo moneatur. Hinc sponte cadet lectio ἀχαοιστεῖν in binis obvia libris, nec
minus ii peccant, qui pro εἶναι exhibent εἶη vel ἔστι. Omnia haec
orta ex ignoratione aut negligentia librariorum elegantem loci structuram minus percipientium. Kaercherus εἶναι non ad εἶ νόμος, sed
ad Ἑλληνικοῖσι θε ῖσι referri vult.
Ad νοcem ἀχαρίστοισι cf. Bredov.
p. 269.

σον στρατεύεσθαι ἐπὶ Πέρσας, ὡς καταπαύσοντα τὴν Κύρου δύναμιν, ἀπ' ης οι ἀκροθίνια τοιαῦτα γενέσθαι, δεικνύντας τὰς πέδας. ταῦτά τε ἐπειρωτᾶν, καὶ εἰ ἀχαρίστοισι νόμος εἰ-91 ναι τοισι Ἑλληνικοισι θεοίσι. ᾿Απικομένοισι δὲ τοίσι Λυδοίσι καὶ λέγουσι τὰ ἐντεταλμένα τὴν Πυθίην λέγεται εἰπειν τάδε Τὴν πεπρωμένην μοῖραν ἀδύνατά ἐστι ἀποφυγέειν καὶ θεῷ. Κροίσος δὲ πέμπτου γονέος ἁμαρτάδα ἐξέπλησε, ος ἐων δορυφόρος Ἡρακλειδέων, δόλω γυναικητῷ ἐπισπόμενος, ἐφόνευσε

### CAP. XCI.

Την πεπρωμένην μοίραν άδύνατά έστι ἀποφυγέειν καὶ θεώ] μοί-ραν cum Gaisfordio hic quoque restituimus e melioribus libris. Ipsa Herodoti verba citarunt, notante ad h. l. Wesselingio, Libanius II. p. 643 D. et Choricius Orat. in Procopium Gazaeum cap. 25. Nec infrequens apud veteres haec commemoratur sententia, qua nemo, neque homo neque ipse deus, fatum effugere possit; vid. allata ad Herod. IX, 16 et ad Plutarch. Pyrrh. 30. p. 236.: quibus Cr. addi vult Cudworth. Systema intellect. §. III. tum attinet, qui aliis quoque locis (III, 43. 64. 65. IX, 16.) talem sententiam elocutus est, cave credas horum locorum eam esse vim das ignificationem, ut de caeca quadam fati necessitate, diis ipsis aeque atque hominibus superiore, sit cogitandum: conjuncta haec sunt cum Herodoti de rebus divinis sententia, qualem ad I, 32. 204 exposuimus, et revocanda sunt ad ipsam vim divinam, sive numen divinum omnibus singulis diis superius, ad divinam illam omnium rerum providentiam, qua quidquid constitutum est, ita firmum atque certum habetur, ut a nemine, ne ab ipso quidem deo, everti aut evi-tari queat. Cf. Ditges de fati apud Herodot. notione p. 7.

Κοοίσος δὶ πέμπτου γονέος ἀμαρτάδα ἐξέπλησε] γόνεος nunc restitutum e quibusdam libris, cum alii ferant γενέος, quod sensui refragatur. Nam γονέα progenitorem dici docuit Gronovius, et post cum Bellanger., hoc quinque progenitorum numero sinul et primum comprehendi, qui gentem duxerit, et extremum, in quo illa desierit. Iam igitur quinque reges e Mermmadarum domo sunt: Gyges, Ardys, Sadyattes, Alyattes, Croesus. Unde Pythiae intelligimus (I, 13.) oraculum, vindictam Heraclidis venturam esse ες τὸν πέμπτον ἀπόγονον Γύγεω. Nam Gyges erat quintus huius dynastiae progenitor, si a Croeso ultimo retro numeraveris.

De ista vero veterum sententia, qua maiorum poenas saepe a posteris expeti credebant, Ciceronis locum de Nat. Deor. III, 38 apte iam laudavit Larcherus aliumque addidit Bionis philosophi hanc doctrinam irridentis apud Plutarch. de S. N. V. p. 72 ed. Wyttenb. Quo eodem spectare videtur Moysis praeceptum, ex quo Jehova vindicare dicitur iniquitatem patrum in filis, in nepotibus et in abnepotibus (Exod. 20, 5. 34, 7. Denteron. 5, 15), diversum tamen illud ab ethicorum superstitione, si quidem ex Iudaeorum sententia filius iustus poena eximitur, iniustus afficitur, ita ut suum quisque luat peccatum: id quod declarant loci Deuteron. 24, 16. Ezech. 18, 20. Haec in praesentia sufficiant; longum enim est, omnes veterum hac de re sententias referre et ab huius editionis consilio alienum.

δόλω γυναικητω ξπισπόμενος]
i. e. ,,mulieris dolo obsecutus." Male
quidam ἐπισπώμενος. Sed veram
lectionem tuetur quoque Homeri
usus Odyss. III, 215 et Sophocl.
Electr. 973. Herodotus ipse I, 103.

τον δεσπότεα, και έσχε την έκείνου τιμην ούδεν οι προσήκουσαν. προθυμεομένου δε Λοξίεω, οκως αν κατά τούς παίδας τους Κροίσου γένοιτο το Σαρδίων πάθος, και μή κατ' αὐτον Κροίσον, ούχ οίός τε έγένετο παραγαγείν μοίρας. ὅσον δὲ ἐνέδωκαν αύται, ήνύσατο καὶ έχαρίσατό οί. τρία γὰρ έτεα έπανεβάλετο την Σαρδίων αλωσιν και τοῦτο ἐπιστάσθω Κροίσος, ώς υστερον τοισι έτεσι τούτοισι άλους της πεπρωμένης. δεύτερα δε τούτων καιομένω αὐτῷ ἐπήρκεσε. Κατὰ δε τὸ μαντήτον τὸ γενόμενον οὐκ ὀρθῶς Κροίσος μέμφεται. προηγόρευε γάο οί Λοξίης, ην στρατεύηται έπὶ Πέρσας, μεγάλην άρχην αὐτὸν καταλύσειν, τὸν δὲ πρὸς ταῦτα χρῆν, εὖ μέλλοντα βουλεύεσθαι, έπείρεσθαι πέμψαντα, κότερα την έωυτοῦ η την Κύρου λέγοι ἀρχήν. οὐ συλλαβών δὲ τὸ ὁηθὲν οὐδ' ἐπανειρόμενος έωυτον αίτιον αποφαινέτω. ῷ καὶ τὸ τελευταΐον χρηστηριαζομένω είπε τα είπε Λοξίης περί ήμιόνου · ούδε τοῦτο

III, 14. 31. 54. Haec a Wesselingio iam prolata sufficiant ad lectionem tuendam et illustrandam. Add. Herod. VI, 65 et cf. Bredov. p. 365.

οκως αν — γένοιτο] Particu-lam οκως excipit optativus, addita particula αν, quum scriptor id de-clarare velit, Loxiam secum reputasse (s. studuisse), quo modo effi-cere posset, ut haec calamitas in fi-lios Croesi potius quam in ipsum Croesum incideret, s. brevius: quo

modo haec calamitas — incidere posset. Conf. supra I, 75 ibique nott.
οὐκ οἰός τε ἐγένετο παραγαγεῖν μοίρας] i. e. non illi licuit fata mutare, verum quantum illa remiserunt. id effecit illique gratificatus est. οἰός τε, quod duo codd. afferunt, cum rec. edd. recepi probante quoque Geisler De Graecc. nomm. absoll. p. 32. παράγειν proprie notat a recta via abducere, alio quo sedu-cere, indeque mutare. Conf. I, 142. Ubi in praepositione παρὰ, quae verbo addita est, cognoscimus discessionis sive translationis signiresistant and significationem, de qua exempla non-nulla protulit Fischer. ad Weller.

III, b. p. 274 coll. 273.

ως νστερον τοισι έτεσι τούτοισι

άλους της πεποωμένης] i. e. sciat

Crocsus, se tribus post annis, quam fata destinaverant, captum esse. Unde patet genitivum της πεποωμένης pertinere ad comparativum vots Qov. Structuram participii cum particula ως, loco verbi finiti et particulae  $\tilde{o}\tau\iota$ , post verba declarandi et sentiendi satis expediit Matth. §. 569. pag. 1123 seq. — Λοξίας est Apollinis cognomen, quod ad oraculorum responsa contorta atque ambigua relatum volunt, alii ad obliquum solis cursum. Conf. Macrob. Saturn. I, 17, Eurip. Iphig. Taur. 1013. Caeterum respicit hic Noster ad ea, quae I, 53 seq. narrata sunt.

τον δε πρός ταυτα χρην, ευ μέλλοντα βουλευεσθαι κ. τ. λ.] i. e. eum vero ad (propter) haec, si bene consulere sibi voluisset, oportebat de-

nuo mittere sciscitatum. De χοῆν conf. I, 39. εἶπε τὰ εἶπε Λοξίης πεοὶ ἡμιόνου] Sic Noster II, 50 λέγω δὴ τὰ λέγουσι et II, 49 ποιεσοι τὰ ποιεύσι Ελληνες, quae ipsa citans Valckenarius scribi tamen h.l. mavalt, altero εἶπε omisso: τὰ εἶπε Λοξίης περὶ ἡμιόνου οὐδὲ τοῦτο συνέλαβε, ita ut verba sequentia arcte cum his connectantur, eadem-

que exsistat orationis structura (ov-

συνέλαβε. ἢν γὰρ δὴ ὁ Κῦρος οὖτος ἡμίονος ἐκ γὰρ δυῶν 47 οὐκ ὁμοεθνέων ἐγεγόνεε, μητρὸς ἀμείνονος, πατρὸς δὲ ὑπο-δεεστέρου. ἡ μὲν γὰρ ἦν Μηδίς καὶ ᾿Αστυάγεος θυγάτηρ τοῦ Μήδων βασιλέος, ὁ δὲ Πέρσης τε ἦν καὶ ἀρχόμενος ὑπ᾽ ἐκεί-νοισι καὶ ἔνερθε ἐῶν τοὶσι ᾶπασι, δεσποίνη τῆ ἑωυτοῦ συνοίκεε. Ταῦτα μὲν ἡ Πυθίη ὑπεκρίνατο τοῖσι Αυδοίσι οἱ δὲ ανήνεικαν ἐς Σάρδις καὶ ἀπήγγειλαν τῷ Κροίσω. ὁ δὲ ἀκούσας συνέγνω ἑωυτοῦ εἶναι τὴν ἁμαρτάδα καὶ οὐ τοῦ θεοῦ. Κατὰ μὲν δὴ τὴν Κροίσου τε ἀρχὴν καὶ Ἰωνίης τὴν πρώτην καταστροφὴν ἔσχε οῦτω.

92 Κροίσφ δε έστι και άλλα άναθήματα έν τῆ Ἑλλάδι πολλά, και οὐ τὰ εἰρημένα μοῦνα. ἐν μεν γὰρ Θήβησι τῆσι Βοιωτῶν

 $\delta \hat{\epsilon} \tau o \tilde{v} \tau o = \tau \dot{\alpha} \epsilon \tilde{t} \pi \epsilon$ , quam ad I, 89 in. observavimus. Nec tamen quisquam editorum viro sagacissimo obsecutus est. Unus Matthiae monet, comma rectius poni post ήμιόnet, comma rectius poni post ημιο-νου, quandoquidem το τελευταίον scriptum esse videatur pro ο τε-λευταίον. In quo obloquitur Struve Spec. Quaest. Herod. I. p. 27, ad Valckenarii partes magis inclinans et dativum ω in τω saltem refin-gendum monens. Quod ipsum fece-runt Dindorf et Dietsch, scribentes runt Dindorf et Dietsch, scribentes τώ, et probat etiam Bredov. p. 29 seq. hunc locum accuratius tractans, quem non nisi sic constituctum genuinum esse posse declarat: τῷ καὶ τὸ τελευταίον χοηστηρια-ζομένω εἶπε Λοξίης περὶ ἡμιόνου οὐδὲ τοῦτο συνέλαβε. Neque enim locos Herodoteos, in quibus simili modo idem repetitur verbum (I, 39. 206. III, 16 etc.), huc referri posse existimat. Dietsch, qui in Herodoti editione prius είπε uncis inclusit tanquam suspectum, ad Valckenarii sententiam accedens non prorsus improbat, quod Herold in Specim. emendd. Herodd. coniecit: τὸ δὲ τὸ τελευταίον χοηστηφιαζο-μένω οί εἶπε Λ. κ. τ. λ.; vid. Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. LXI. p. 431. Ex Aldina editores restiidem Valckenarius, cum in omnibus libris sit συνέβαθε, quod frustra tueri studet vir doctus in The classical Iournal l. mox l. Nos cum

recentt. edd. συνέλαβε dedimus, quod est: percepit, intellexit; qua quidem significatione verbum συμβάλλειν, συμβάλλεινα (i. e. coniectare) minime adhiberi notant viri docti. Conf. supra I, 63 ibiq. laudd. Et quod continuo hic antecedit συλλαβών, idem credo hic ad veram, quam nobis dedisse videmur, lectionem ducere poterat. — Ad ipsum loci argumentum conf. I, 55 et quae ibi adscripsimus. Wesselingius h. l. addit Euseb. Praep. Evang. IX, 41 et V, 21. Apulei. Apolog. p. 289.

quae ibi adscripsimus. Wesselingius h. l. addit Euseb. Praep. Evang. IX, 41 et V, 21. Apulei. Apolog. p. 289.

ο Κύρος ούτος ἡμίονος], Doctus vir in The classical Iournal Vol. II. p. 588 suspicatur ούτος ο ἡμίονος, ut sit mulus iste, quem oraculum significavit" Cr. Mihi tamen articulo haud opus esse videtur. Mox scripsi δυών pro δυοίν; vid. ad I, 14.

και ένεοθε έων τοισι ἄπασι] i. e. cum inferior esset rebus omnibus. De loco invenitur ένεοθε, adiuncto genitivo, II, 13. IV, 65. De dativo τοισι ἄπασι conf. Herod. I, 1 ibique nott. — Ad. ὑπ΄ ἐκείνοισι conf. I, 94 fin. Ad voces και οὐ earumque vim attendi iubet Kuehner Gr. Gr. §. 744. not. 2.

### CAP. XCII.

καὶ οὐ τὰ εἰρημένα μοῦνα] Spectat Noster ad ea, quae I, 50 de Croesi donariis retulerat.

τρίπους χρύσεος, τον ανέθηκε τῷ Απόλλωνι τῷ Ίσμηνίῳ, ἐν δε Έφέσφ αι τε βόες αι χρύσεαι και των κιόνων αι πολλαί. έν δε Προνητης της έν Δελφοϊσι άσπις χρυσέη μεγάλη. ταῦτα

έν μὲν γὰς Θήβησι τῆσι Βοιωτών τρίπους χρύσεος] Locum classicum Athenaei de tripodibus veterum II, 2. p. 37 F seq. iam adscripsit Larcher. Duo tripodum genera antiquitus fuisse ille refert, alterum eorum, in quibus vinum miscuerint, quique ἄπυροι dicantur, alterum eorum in quibus acusm alterum eorum, in quibus aquam calefecerint, praesertim eam, qua ad lavandum uterentur. Ac tripo-des omnino pertinent ad suppellectilem veterum variosque ad usus domesticos adhibebantur. Primitus procul dubio simplicissimi fuerunt specie ac forma, nec aere fusi, sed malleo ducti atque clavis compacti. Tale tripodum genus describitur poetae in Iliad. XVIII, 374 coll. Odyss. IV, 131. Hinc frequentissimi occurrunt in aedibus privatis Graecorum aeque ac templorum in vestibulis atque atriis, illi ex viliori opinor metallo confecti; hi, qui templa ornabant, saepius ex auro conflati dicuntur, ubi tamen non solido auro elaboratos, verum auro inductos sive inauratos tripo-des intelligi malunt. Delphicum templum tripodibus varii generis maxime fuisse insigne, nemo ignorat; ut inde potissimum tripodum, quotquot per alias Graeciae partes occurrunt, vestigia repetenda esse videantur, cum primitus certe ad Apollinis sacra illi inprimis perti-nuerint. Unde non mirum, anti-quissimum Apollinis Ismeni templum tripodum donariis ita ornatum fuisse, ut a Pindaro Pythic. XI, 7 thesaurus aureorum tripodum diceretur. Quo etiam, qui hoc loco commemorantur tripodes, referre posse mihi videor. Ac sane tripodibus in donariorum commemoratione nihil frequentius. De quibus copiose exposuit C. O. Mueller. in Boettigeri Amalth. I. p. 123 seqq. III. pag. 23 seqq. Handb. d. Archaeolog. §. 89 ed. tert. Conf. etiam infra ad I, 144 nott. — De

Apolline Ismenio conf. I, 52 ibique

Apoline Ismeno cont. 1, 52 idique nott. V, 59. VIII, 134. έν δὲ Ἐφέωω αἶ τε βόες αἷ χούσεαι καὶ τῶν κιόνων αἷ πολλαί] Ex hoc loco alisque adiectis (1, 26. II, 10. 148) hand male id collective. legit Heyse Quaest. Herodd. I. p. 88, Herodotum ipsum Ephesi urbem adiise ipsumque haec Croesi donaria conspexisse, quae satis conspicua atque inter Graecos valde celebrata fuisse, vel articulus bis positus hic indicare poterit. Quod vero Noster h. l. foeminino genere adhibuit vocem κίων, qui masculinum dixit IV, 184, inde ut aequabilitas quaedam in hac voce serwetur, hoc quoque loco masculinum (of πολλοί) praestare videtur Bredovio p. 52. Tu vid. nott. ad IV, 181. Has vero columnas a Croeso donatas Urlichs (Rhein. Mus. N. F. X. p. 10) suspicatur pertinuisse ad eam templi amplificationem, de qua Strabo refert XIV. p. 640.: τον δε νεών της Αρτέμιδος πρωτος μεν Χεοσίφοων ήσχιτεκτόνη-σεν, είτ' αλλος έποίησε μείζω, ita quidem, ut cella eam columna-rum accessionem acceperit, quae ex periptero in dipterum fuerit commutata.

mutata.

ἐν δὶ Πορνητης τῆς ἐν Δελφοιδι ἀσπὶς χονσέη μεγάλη] ἐν
Πορνητης simili modo dietum, quo
supra I, 35 ἐν Κορισους "in aedicula Minerva Propagae Delphica."
Minerva Πορναία (s. Ionice Πορνητη) Delphis culta a pluribus scriptoribus memoratur eumque titulum inde sortita dicitur, quod ipsius aedicula ante Apollinis collocata fuerit templum, vestibularis igitur s. protemplaris Minerva. Vid. potissimum Wesseling. ad Diodor. Sic. XI, 14. Meurs. Lectt. Att. II, 17. Unde duplicem vulgo statuunt Minervam alteram Hocanalan Dieles. nervam, alteram Ποοναίαν Delphis cultam, alteram Πρόνοιαν Athenis cultam, utramque inter se valde diversam, quippe alterius appellaμεν καὶ ἔτι ἐς ἐμὲ ἦν περιεόντα τὰ δ' ἐξαπόλωλε τὰ τῶν ἀναθημάτων, τὰ δ' ἐν Βραγχίδησι τοισι Μιλησίων ἀναθήματα

tione e loco ducta (διὰ τὸ πρὸ τοῦ ναοῦ ίδούσθαι), alterius titulo a prudentia s. consilio desunto, quamvis vel veteres Grammatici utriusque cognominis rationem confudisse nec satis perspectam ha-buisse videantur. Hinc copiosa et accurata disquisitione Lennepius (ad Phalarid. Epist. pag. 143 seqq.) hoc totum pertractavit argumen-tum, quo doceret, quotquot e ve-teribus huius aedis Minervae Delphis consecratae meminerint, non Προναίαν, sed Πρόνοιαν voluisse, omneque istud discrimen de duplici ista Minerva falsum esse. Fuisse utique Ποονοίας Άθηνᾶς aras fanaque cum in aliis civitati-bus Graeciae, tum etiam iuxta Apol-linem Delphis pulcherrimam et ma-ximam aedem ad ingressum templi, et huius ipsius Minervae meminisse et Herodotum et alios, quot-quot excitat Wesselingius l. l., Delphos vero, dum Minervam consecrarent Πρόνοιαν, non aliud spectasse quam prudentiam, consiliorum factorumque moderatricem, cuius illa tanquam dea esset colenda. Hacc paucula ex uberrima viri docti disputatione adscripsi, quae propius ad ipsum nostrum scriptorem illustrandum faciunt, in quo tamen, si omnino vera ac proba sunt, quae Lennepins disputavit, vix vulgata lectin stare poterit, nisi ipsum Herodotum in Deac nomine lapsum dixeris. Quorum neutrum cum a me impetrare pos-sem, nihil aliad faciundum putavi, nisi ut vulgatam lectionem propter librorum auctoritatem (qui enim offerunt: προνηΐοις τοίσι, vulgatam magis fulcire putandi erunt, quam Ποονοίης, quod ab omnibus abest libris) relinquerem intactam. Conf. VIII, 37 ibiq. not. et Pausan. X, 8. §. 4., qui eandem rem commemorat. Ac suadet ipsa ratio, ut retineatur Ποονηίης, quum non ad vovv, sed ad vnov hoc deae cognomen spectare patest. Vid. Bredov. p. 180. Dindorf. Praef. p. XL.

C. O. Mueller: Kleine deutsche Schrift. II. p. 196. C. F. Hermann. Hypaethraltemp. p. 29 seq. not. Rinck: Die Religion d. Hellen. p. 166. Quae cum ita sint, haud recte mihi fecisse videtur Wieseler (Die Delphische Athena. Goetting. 1845. p. 16. 18), quod in Herodoteis locis scribi vult Προνοίης. τὰ δ' ἐξαπόλωλε τὰ τῶν ἀνα-

έξαπόλωλε τὰ τῶν ἀναθημάτων] Articulum τὰ (ante τῶν) cum Schaefero delevit Schweighaeuserus (quem sequitur Gaisford.), addens, tria forsitan verba: τὰ τῶν ἀναθημάτων e glossa in contextum irrepsisse. Quorum neutrum probo, praesertim cum in repetitione articuli vis quaedam inesse videatur atque insigne quoddam perspicuitatis in oratione studium declaretur, quod haud pancis in locutionibus expressum videmus, quae interpretibus haud raro fuerunt offensioni. Atque articulum alterum τα, quem omnes libri agnoscunt, his de rationibus bene tuetur Matthiae §. 279. not. 3. pag. 567., vertens: das andere aher, nämlich die Weihgeschenke. "Alius generis exempla collegit Boissonad. in Notic. et Extraits 1827. Tom. XI. part. extrem. p. 22 seq. coll. Creuzeri not. ad Plotin. pag. 516, C." Cr. Recentt. edd. omiserunt

alterum τά. τὰ δ' ἐν Βοαγχίδησι τοὶσι Μιλησίων ἀναθήματα] Articulus τῆσι, qui in omnibus libris invenitur, foeminino genere et hic et infra II, 159 iam veteribus grammaticis disputandi ansam praebuit, voculam τησι vel corruptam censentibus, vel foemininum genus pro masculino Ionum ex more usurpari statuenti-bus. Vid. Philemonem Grammati-cum, qui secundo post Christum saeculo vixisse perhibetur, apud Porphyrium Quaest. Homericc. cap. 8. Atque negari nequit facile propter I, 46 (ubi est της Μιλησίης ές Βραγχίδας) et I, 158. (ubi est τοὺς Βραγχίδας), et hic et II, 159 corrigi posse της Μιλησίης pro Κροίσφ, ώς έγω πυνθάνομαι, ίσα τε σταθμόν και όμοια τοισι έν Δελφοισι. τὰ μέν νυν ες τε Δελφούς και ες τοῦ 'Αμφιάρεω ἀνέθηκε, οἰκήιά τε εόντα και τῶν πατρώων χρημάτων ἀπαρχήν, τὰ δὲ ἄλλα ἀναθήματα εξ ἀνδρὸς εγένετο οὐσίης ἐχθροῦ, ὅς οι, πριν ἢ βασιλεῦσαι, ἀντιστασιώτης κατεστήκεε, συσπεύσων Πανταλέοντι γενέσθαι τὴν Λυδῶν ἀρχήν. ὁ δὲ Πανταλέων ἦν 'Αλυάττεω μὲν παις, Κροίσου δὲ ἀδελφεὸς οὐκ ὁμο-

τῆσι, ut Βραγχίδησι servetur masculino genere, ut I, 158. Sed, ut taceam codices firmiter omnes refragantes, Schweigh, alio modo hanc generis diversitatem in locis Herodoteis explicare studuit. Masculino enim genere uti scriptorem putat, quatenus Branchidae familia fue-rint sacerdotum, qui templum et oraculum curaverint (de quibus vid. ad I, 46 dicta). Nec minus recte dici Βραγχίδαι foeminino genere, si de loco, qui ex ipsa hac sacer-dotum familia nomen duxerit, po-tissimum fiat sermo. Eam vero loci significationem in hoc eodem verbo inesse, monstrari V, 36 coll. VI, 19. Strabon. IX. p. 421 C. coll. XIV. p. 634 C. XVII. p. 814 A. Ex his vero nihil certius ad ipsum genus definiendum effici quivis intel-liget, qui ipsos hosce scriptores adierit. Quare mihi non dubium, Quare mihi non dubium, quin utroque Herodoti loco, ubi τῆσι reperitur, ex antecedentis vocis fine exortum, cum Dindorfio aliisque scribendum sit τοίσι: quod idem reponit Bredov. p. 79 suadet-que C. F. Hermannus in: Gött. Gel. Anz. 1847. p. 1323, contra Cobetium disputans, qui in oratione de arte interpretandi etc. p. 64 hoc loco τησι tueri studet alteroque loco I, 158, ubi legitur ές τοὺς Βραγχίδας, articulum τοὺς eiici vult. Caeterum nostro loco in articulo postposito perspicuitatis studium facile agnoscas, quod ipsum post imitatus est Pausanias, de quo monuit Siebelis. ad II, 10. §. 4.

πα μέν νυν ές τε Δελφούς άπαρχήν] De donariis Delphico de oblatis vid. supra cap. 52, de Amphiarao vid. cap. 46. άπαρχήν dixit Noster primitias diis oblatas et consecratas sive animalium frugumve sive aliarum rerum quarumlibet recens acquisitarum, adeoque ipsa donaria ab has res et in earum memoriam oblata. Cf. C. F. Hermann. Gottesdienstl. Alterth. §. 25. not. 10. Ex Herodoto ef. IV, 88 et de verbo ἀπάρχεσθαι III, 24. IV, 61.

συσπεύδων Πανταλέοντι γενέ-σθαι την Ανδών άρχην] i. e. ,,Pantaleonti conciliare studens Ly-dorum regnum". συσπεύδων mihi viσυσπεύδων Πανταλέοντι detur esse: "una cum Pantaleonte studens s. operam dans, ut Croeso deiecto Pantaleon ad regnum perveniret." Hunc vero Pantaleontem cum esse autumant, quem Serinus memorat (apud Stobacum Serm. XLV. p. 313.) Croesi fratrem, ad regnum participandum ab ipso illo adscitum; quod improbantem Lydium inducit loquentem Serinus. Ipse Pantaleon Croesi άδελφεὸς οὐκ ομομήτοιος quod dicitur, eandem locutionem adhibuit Plutarchus in Themistocl. Vit. cap. 32. Plures Themistoci. Vit. cap. 32. Plures filios Alyatti fuisse, inter quos natu maximus erat Croesus, discimus ex Nicolai Damasceni narratione (Creuzer. Fragmm. hist. p. 205 seq. Fragm. hist. Graecc. III. p. 397 ed. C. Mueller), quae ad nostrum quoque locum conferri poterit. Namque Croesus, patre adhuc vivo mercatorem omnium ditiesi. vivo, mercatorem omnium ditissimum adiisse fertur, ut pecuniam, qua ad mercenarios conducendos opus esset, mutuam sibi daret, sed repulsam passus Dianae (Ephesiae) vovisse dicitur, si quando regnum adeptus esset, cuncta se mercatoris bona ei consecraturum esse; idque etiam ita persolvit, ut omnes mercatoris fortunas Dianae consecraret ipsum-

μήτοιος. Κοοΐσος μεν γαρ έκ Καείρης ήν γυναικός 'Αλυάττη, Πανταλέων δὲ ἐξ Ἰάδος. ἐπεί τε δὲ, δόντος τοῦ πατρὸς, έκράτησε της άρχης ὁ Κροίσος, τὸν ἄνθρωπον τὸν ἀντιπρήσσοντα έπλ κυάφου έλκων διέφθειςε την δε ούσίην αύτοῦ έτι πρότερον κατιρώσας, τότε τρόπφ τῷ είρημένφ ἀνέθηκε ές τὰ είοηται. καί περί μεν άναθημάτων τοσαύτα είρήσθω. 93

Θώυματα δὲ γῆ Λυδίη ἐς συγγραφὴν οὐ μάλα ἔχει, οἶά τε

que aedium solum (αὐτὰ τὰ θεμέ-λια) divenderet, ne quid reliquum esset. — Verba, quae sequuntur: ἐπεί τε δὲ, δόντες τοῦ πατρὸς, ἐκράτησε τῆς ἀρχῆς ὁ Κροῖσος in definienda Croesi aetate eo magis erunt attendenda, quo minus du-bium faciunt, quin Alyattes pater cum filio Croeso regnum communicarit, hic igitur, patre adhuc vivo, ad regnum pervenerit. Tu vid. Schultz. in Apparat. etc. I. pag. 18 et ea, quae supra ad I, 30 et I, 45 notavimus.

έπὶ κνάφου είκων] In libris olim editis et scriptis omnibus exstat κναφηΐου a κναφήΐου, quae fullonis est officina, cuius hic nullus certe locus; vid. IV, 14. Unde e lexic. Herodot. et Hesych. correxerunt viri docti πνάφου a πνά-φος, quo, docentibus ipsis veterum grammaticis, designatur car-duus s. spina, qua fullones vesti-menta radere solent; praeterea tormenti s. carnificinae genus clavis acu-leisque oppletum ad miseros cru-delissime enecandos. Haec Wessedelissime enecanuos. Hace resselingius, ducta potissimum ex iis, quae Hesychius s. v. et Timaeus in Lexic. Platon. p. 160 ed. Ruhnk. tradicerunt. Apud Gaisford. Paroetradderunt. Apud Gaistord. Paroemiogr. Gr. p. 49 e cod Bodleiano
proverbium hoc exstat: ἐπὶ χνάφου ἔλκων · διαφθείρων · τὸ γάρ
πρότερον οἱ κναφείς ἀκανθῶν σωρὸν συστρέψαντες τὰ ἱμάτια ἔκναφον ἐλέγετο δὲ ὁ σωρὸς κνάφος ·
οῦ Κροΐσος τῶν ἐχθρῶν ἔξαινε τὰς
σάρκας καὶ οῦτως διέφθειρεν.

### CAP. XCIII.

Θώυματα δὲ γῆ Λυδίη ές συγ-γοαφὴν οὐ μάλα έχει κ. τ. λ.] i. e.

res admirandas terra Lydia ad perscribendum non admodum habet, quales ferc alia regio (praebere solet). Ubi quod Schaefer. Melett. critt. I. p. 73 articulum η post γη inseri voluit, Bredov. p. 84 hunc ipsum prorsus necessarium indeque adiiciendum esse arbitratur. Neque vero Dindorf obsecutus est, quem ipsum sequi satius duxi. Dietsch inseruit articulum. Cf. II. 68. Quae alia in hoc capite tentat vir doctus in The classical Journal nr. XLIV. p. 375, haud scio an practermittere praestet. — οἰά τε Noster dixit Homeri ad usum se applicans; cf. Ili. VII, 208. XVII, 157. Odyss. VII, 106. XI, 536, ne plura. Quod ad argumentum huius loci attinet, suspicatur Creuzerus (Fragmin. hist. p. 170), his ipsis verbis Herodotum ,,notarc voluisse ἀκρισίαν Xanthi similiumque scriptorum, qui in rebus patriis narrandis fabularum ludibria aucupantes popularium mentes advertere studerent et miranda quaevis ad suam ipsi patriam traherent." Coniunctum hoc est cum ea opinione, qua Xanthi libros rerum Lydicarum Herodoto obversatos esse adeoque scribendi ansam praebuisse ex Ephori testimonio apud Athen. XII. p. 515 E. contendit idem Creuzerus, quem vid. in Histor. Kunst d. Griech. p. 287 seqq. ed. tert. Aliter visum est Dahlmanno (Herodot. p. 122), qui, quae h. l. leguntur, documento esse ait, Herodoto prorsus incognitos fuisse quatuor Xanthi libros rerum Lydicarum indeque etiam mirabilia quaeque in Lydiae natura a Xantho cnarrata illum fugere debuisse. Ac desunt profecto ulla certa vestigia,

και άλλη χώρη, πάρεξ τοῦ έκ τοῦ Τμώλου καταφερομένου ψήγματος. Έν δὲ ἔργον πολλον μέγιστον παρέχεται, χωρίς

quae Herodotum Xanthi libros aut compilasse aut ullo modo respexisse significent; unde recte ad Dahlmanni sententiam mihi accessisse videntur et C. Mueller Fragmm. hist. II. p. XXI. et Mure history of the lang. and lit. of Greece IV. p. 304 scq. — Herodotum suis ipsius oculis Lydorum regionem vidisse eamque perlustrasse nonnulla evincunt testimonia, collecta ab Heyse Quaest. Herodot. I. p. 89 seq. Qui si ipse terram adierit, melius profecto huius terrae miracula aut alia visu et narratu digna ipse cognoscere poterat, quam Xanthi demum libris ea intelligeret. Sed eam ipsam ob causam certo pronuntiare poterat de huius terrae rebus memorabilibus, de qui-bus alii forsan tam mira praedi-xerant in libris historiarum evulgatis.

πάρεξ τοῦ έκ τοῦ Τμώλου καταπαρέξ του εκ του Ιμωλου κατα-φερομένου ψήγματος] i. e. praeter auri ramenta, quae e Tmolo deferun-tur. Cf. V, 101, ubi de Pactolo, qui ψήγμα χρισοῦ καταφορέων έκ τοῦ Τμώλου — ρέει, quae eadem affert Strabo XIII. p. 626, nec ali-ter de auri ramentis ψήγμα III, 94. 95. 98 coll. VI, 125. Hesychius explicat kingu το μικοὸν θορίμια. explicat ξύσμα η μιχοὸν θούμμα, κλάσμα. Hinc πυοωθέν — ψηγμα apud Aeschyl. Agamemn. 429. πάρεξ scripsi retracto accentu; cf. Goetling Lehr. v. Accent. p. 347, Bredov. p. 115, et quae notantur ad III, 97. IV, 46. 82. Ad signifi-cationem non admodum differt, quod mox legitur χωρίς; vulgo vertunt abgesehen, praeter: cf. Stallbaum ad Platon. Apolog. Socrat. p. 74. De ipso Tmolo, maximo Lydiae monte, in quo Pactoli auriferi sunt fontes, veterum locos dabit Forbiger Handb. d. alt. Geogr. II. p. 171. Nunc vo-catur Boz (Bouz) Dagh, i. e. laetitiae mons: de quo vid. Maltebrun Annall. d. Voyag. (Paris 1809.)
III. p. 258. Texier Descript. de l'Asie min. T. III. p. 10. 14 sequ. Prokesch Erinnerungen etc. III. p.

19. Tchihatcheff Asie min. I. p.

466 seq. εν δε έργον πολλον μέγιστον παρέχεται κ. τ. λ.] Monet Larcherus de Clearchi narratione apud Athenaeum XIII, 4. p. 573 A, Gygem in pellicis cuiusdam valde amatae memoriam exstruxisse monumentum tam altum, ut e quavis fere Lydiae parte incolae adspi-cere potuerint. Hocce monumentum nostro loco Herodoteo indicari sunt qui existiment, praesertim cum prope Gygaeum lacum ruinas quasdam huius monumenti a Chandlero detectas esse legamus; vid. eius Itiner. Asiae ć. 78. Sed recte dubitat E. Mueller in Schneidewin. Philolog. VII, 2. p. 241 seq., qui bene inter hoc monumentum, quod Herodotus commemorat, et inter illud, de quo Clearchus tradidit, distingui vult, cum plures adhuc prope Gygaeum lacum conspiciantur tu-muli, quorum qui medius fere nunc cernatur, eundem esse existimat, quem Clearchus in mente habuerit; sed majorem illum, orientem versus situm adeoque omnium fere maximum, Alyattis sepulcrum repraesentare contendit. Add. Menke Lydiacc. p. 34. Hunc eundem tu-mulum vidit Ainsworth Travels in the track etc. pag. 11., Hamilton Researches in Asia min. I. p. 147; accuratius descripserunt Prokesch Erinnerungen etc. III. p. 19. 49 seq., qui tres tumulos magnos commemorat eorumque maximum pro Alyattis tumulo habet, et Texier l. l. Tom. III. p. 20 seqq., qui omnem hanc regionem, quam nunc Bin-Tepe (i. e. mille tumulos) vocant, sexaginta ferme tumulis adhuc conspicuis insignem, invisit huc conspicuis insignem, invisit maximique tumuli, quem Alyattis ferunt, indicavit mensuras. Ipsum Herodoti locum accurate excussit Thiersch in commentatione de Alyattis sepulcro, quae legitur in: Abhandll. d. philos.-philolog. Classe d. k. bair. Acad. d. Wissensch. I. (Monach. 1835.) p. 895 seqq. Alia de

τῶν τε Αἰγυπτίων ἔργων καὶ τῶν Βαβυλωνίων. ἔστι αὐτόθι 'Αλυάττεω τοῦ Κροίσου πατρὸς σῆμα, τοῦ ἡ κρηπὶς μέν ἐστι λίθων μεγάλων, τὸ δὲ ἄλλο σῆμα χῶμα γῆς. ἐξεργάσαντο δέ 48 μιν οἱ ἀγοραῖοι ἄνθρωποι, καὶ οἱ γειρώνακτες, καὶ αἱ ἐνερ-

Alyattis sepulcro vid. in Excursu ad h. l. Similitudinem huius sepulcri cum iis sepulcris, quae in borealibus Europae regionibus inveniuntur, notavit Kruse in Buesching. Nachricht. IV, 4. p. 280. Ad formam huius monumenti sepulcralis conicam, ut aiunt, attendi iussit Minutoli: Nachträge zu s. Reise pag. 193 not., quippe quae eadem in monumentis septentrionalis Europae reperiatur similisque certe sit pyramidum formae, quarum ipsarum usus fuit ad sepulcra regum. Sed de his sepulcrorum formis tumulisque plura, hoc quaque loco accito, Zoega de Obeliscc. pag. 338. 339.

For αὐτόθι Άλυάττεω τοῦ Κοοίσου πατρὸς σῆμα, τοῦ ἡ κοηπὶς μέν ἐστι κ. τ. λ.] Vocem σῆμα, quam sepulcri notione accipiunt, explicat Thiersch. p. 397 allatis locis Homericis, unde patet diciproprie signum in mortuorum memoriam erectum iisque quasi dicatum. Quapropter non erat, quod Movers Phoeniz. I. p. 676 sepulcrum esse negaret. Quod sequitur κοηπὶς, Herodoti locis duobus aliis I, 185. II, 170 declarat crepidinem, oram, quae fluvium s. lacum cingit; sed hoc loco basin s. fundamentum esse contendit Thiersch e pluribus aliis locis allatis, quibus adde quae in Thes. Ling. Gr. IV. p. 1594 attulit G. Dindorf, ipseque Strabonis Herodotum respicientis locus indicat XIII, 4. p. 627: πρὸς δὲ ταῖς Σάφδεσίν ἐστι τὸ τοῦ ἀλυαίτου ἐπὶ κοηπίδος ὑψηλῆς χῶμα μέγα, ἐργασθὲν ῶς φησιν Ἡρόδοτος κ. τ. λ. — χῶμα de terra manibus adgesta, quae inde tumulum constituit, idem Thiersch. recte intelligit affertque Homericum σῆμα χεῦαι ex Iliad. XXIII, 75. Itaque Strabonem si sequimur, monumenti basin (κρηπίδα) grandibus lapidibus constitisse hisque ipsis super-

structum fuisse tumulum magnum terra congestum erit dicendum: nisi ita potius rem constituas, ut superiorem tumuli partem κρηπίδι, i. e. grandium lapidum muro tanquam corona (Mauerkranz, Mauer-Einfassung) circumdatam fuisse dicas eique muro tanquam fundamento impositum ipsum σῆμα. Namque observavit Texier l. l., in superficie tumuli adhuc cerni basin quandam grandibus lapidibus constantem, nec longe inde remotum iacere lapidem immensum, qui phalli formam repraesentet: quem eundem etiam vidit Prokesch. l. l. Idem quoque e recentiorum peregrinatorum narratione retulit Curtius Archaeolog. Zeit. XI. p. 153.

οἱ ἀγοραίοι ἄνθρωποι, καὶ οἱ

οι ἀγοραίοι ἄνθρωποι, καὶ οί χειρώνακτες Strabo l. l. — χῶμα μέγα ἐργασθὲν, ῶς φησιν Ἡρόδοτος, ὑπὸ τοῦ πλεῖστον ἔργον αὶ παιδίσκαι συνετέλεσαν, λέγει δ' ἐκεῖνος καὶ πορνευεσθαι πάσας τινὲς δὲ καὶ πόρνης μνῆμα λέγουσι τὸν τάφον In Herodoti loco οι ἀγοραῖοι ἄνθρωποι circumforanei sunt homines, forenses, quorum sunt τέχναι ἀγοραῖοι, teste Polluce Onomast. VII. §. 6. Inde turba forensis ita dicitur ac vile hominum genus; vid. Herodot. II, 35. 141, ubi κάπηλοι et χειρώνακτες occurrunt prorsus ut hoc loco, itemque substantivum χειρωναξίη II, 167. Pertinent hace vocabula ad opifices eosque inferioris conditionis, qui illiberales exercent artes sellulariasque, qui suis ipsorum manibus opus faciunt vitamque sibi sustentant. Tu conf. Polluc. Onom. I, 50. II, 151 coll. VII, 7. Apud Aeschylum Prometh. vinct. 45 eodem fere sensu χειρωναξία, ubi plura congessit Blomfield. in Glossar. pag. 82 ed. Lips. Add. Grauff ad Luciani Somnium pag. 188 et Thiersch. l. l. pag. 402 seqq., qui τοὺς χειρώνακτας (opifi-

γαζόμεναι παιδίσκαι. οὖφοι δὲ, πέντε ἐόντες, ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἡσαν ἐπὶ τοῦ σήματος ἄνω· καί σφι γφάμματα ἐνεκεκόλαπτο, τὰ ἔκαστοι ἔξεφγάσαντο. καὶ ἐφαίνετο μετφεόμενον τὸ τῶν

ces: Handwerker) distingui vult ab iis, qui πάπηλοι vocantur, cauponesque (Kleinhändler) dicendi sunt; άγοραίους ἀνθορώπους intelligit eos, quicunque in foro versantes inerces ad victum pertinentes ex agris, hortis, fluviis allatas exponunt vendendas aut se ipsos ad quaevis opera mercede conducendos praebent.

mercede conducendos praebent.
και αι ένεργαζόμεναι παιδίσκαι] Sunt puellae, quae corpore quaestum faciunt, commode (ut utar Valckenarii verbis) ένεργαδόμεναι dictae, id est, corpore vel έν έαυταις έργαζομεναι, praesertim cum vocabula έργαζεσθαι, έργατις, έργασία, έργαστήριον vulgo opificinis usurpata, inde quoque ad prostibula ac meretrices eorumque que estum, opificum ad instar, transferantur, egregie docente eo-dem Valckenario ad h. l. A quo ita tantum discedit Thiersch. l. l. p. 405 seq., ut vim voculae έν in verbo ένε ογάζεσθαι referat ad id, quod ἔνδον, i. c. in aedibus, a vulgi oculis remotum fiat. Utut statuis, de quaestu corpore faciendo Nostrum adhibuisse hoc vocabulum manifestum fit ex iis, quae hac occasione dicendi oblata, postmodo de Lydorum filiabus earumque vitae genere dotisque colligendae ratione, idem Noster addit. Atque Heynius (Commentt. societ. Gott. XVI. p. 35) hic unice de hominibus ex plebe egenis agi putat, si qui-dem hoc quaestu puellae dotem sibi quaesierint, ne innuptae vitam agequaesierint, ne innuptae vitam agerent. Quare etiam  $\Lambda v \delta \tilde{\omega} v \delta \tilde{\eta} \mu o v$  iam per se plebem egenam declarare censet. Neque aliter statuit Thiersch. l. l.; quod vero puellas non ipsas suis manibus elaborasse vult, sed sumtus tantum ad hoc monumentum praebuisse ex pecunia corporis quaestu acquisita, id non satis convenit cum verbo ¿§seγάσαντο, quo Noster illas puellas una cum ceteris in perficiendo sepulcro operam suam praestitisse declarat. — Caeterum similem quendam Cypriorum morem laudant apud Iustin. XIII, 5. Magis tamen huc faciunt, quae ex Clearcho narrantur apud Athenaeum XII, 11. p.

tur apud Athenaeum XII, 11. p. 515 F seq.

ονοοι δε, πέντε εόντες, ετι και ες εμε ήσαν] i. e. termini vero, qui quinque sunt numero, adhuc ad meam usque aetatem integri steterunt. ονοοι, qui proprie sunt termini sive lapides in altum erecti ad fines declarandos, h. l. cum Thierschio p. 408 seq. intelligo de stelis s. columnis ad modum metae in cacumen fastigatis, in summo tumulo erectis ipsumque σήμα constituentibus. Neque quinario numero columnarum offendimur, si quidem eundem numerum in Porsenae sepulcro et in monumento Curiatiorum invenimus, de quo cf. Thiersch. p. 414 seq., Curtius l. l. p. 159 et Creuzer. in Excursu ad h. l. Hos terminos s. columnas symbolicam quandam habere significationem, vix dubium; phallos fuisse quod statuit Raoul Rochette Journal d. Sav. 1843. p. 602 et in commentatione iam supra ad I, 6 laudata pag. 54 seqq., id eo pertinet, quod et Texier et Prokesch lapidem magnum, qui phalli formam exhibere videretur, in summo sepulcro se invenisse testati sunt.

καί σφι γράμματα ἐνεκεκόλαπτο] Notari debet hic locus, qui characterum s. literarum usum sexto ante Christum saeculo (nam Alyattes regnare coepit 616 a. Chr. n. ac desit 560 a. Chr. n.; conf. not. ad I, 45) apud Lydos invaluisse docere videatur. Conf. Heyne ad Iliad. Observy. Tom. VIII. pag. 812. De alio Phrygio monumento, quod intra annos 740—570 a. Chr. collocant, dicemus in Excursu ad I, 94. Quod si revera literis Graecorum antiquissimis fuit inscriptum, consequens sane est, Herodotum literas in Alyattis sepulcro inscul-

παιδισκέων ἔργον ἐὸν μέγιστον. Τοῦ γὰρ δὴ Λυδῶν δήμου αί θυγατέρες πορνεύονται πᾶσαι, συλλέγουσαι σφίσι φερνὰς, ἐς ὃ ᾶν συνοικήσωσι, τοῦτο ποιέουσαι ἐκδιδοῦσι δὲ αὐταὶ έωυτάς. ἡ μὲν δὴ περίοδος τοῦ σήματος εἰσὶ στάδιοι ξξ καὶ δύο πλέθρα, τὸ δὲ εὖρός ἐστι πλέθρα τριακαίδεκα. λίμνη δὲ

ptas intelligere et inscriptionis sen-

sum referre potuisse.

ές δ αν συνοικήσωσι] Pro συνοικήσωνοι dedimus cum Gaisf. librorum quorundam auctoritate συνοικήσωσι, cum linguae leges confunctivum poscant. Tu vid. Werfer. in Actt. phill. Monacc. I. pag. 105, Bäumlein: Ueber die Modi p. 161 seq. — Ad verba έφαίνετο — ἐὸν Cr. confert Barker. in The classical lourn. V. pag. 380 ob participii usum.

έκδιδοῦσι δὲ αὐταὶ ἐωντὰς] ἐκ-διδόναι patris est, qui filiam elocat, alii in matrimonium (ex sua ipsius domo) dat, adiecta dote. Conf. Herodot. I, 196. II, 47. IV, 146. Quam dotem cum sibi ipsae colligant filiae, se ipsas quasi elocare dicuntur. Verba τοῦ Λνδῶν δήμον de plebe egena et inope intelligi monstrat I, 196, ubi vide. De Armeniae puellis simili modo dotem sibi quaerentibus narrat Strabo XI in fin. p. 532., haud immemor corum, quae de Lydiae puellis Noster tradit; quin apud Etruscos simile quid obtinuisse indicant Plauti versus in Cistell. II, 3, 20, id quod ad utriusque gentis, Etruscae et Lydicae, cognationem communemque riginem spectare monet Becker: Charicl. III. p. 274. Apud Venetos medio aevo similem morem invenire scribit Iacobs Vermischte Schrift. VI. p. 40. — ἐκδιδοῦσι to Atticam formam hic olim vulgatam ἐκδιδόσαι in Herodoto ferri non posse censet.

η μέν δη περίοδος κ. τ. λ.] είσι Noster scripsit respiciens ad eam vocem, quae proxime posita reperitur (στάδιοι): de quo vid. Bredov. p. 336. Vocem περίοδος de ambitu s. peripheria monumenti circuli ad instar exstructi intelligit

Thiersch. p. 410 seq., ενοος de diametro accipit, indeque ut mensurarum ratio sibi congruat, τριακαίσεκα in δώδεκα mutari vult. Prokesch. l. l. pag. 51 seq., qui ipse locum invisit, tumulum maximum, quem pro Alyattis tumulo habet, ambitum praebere ait 3444 pedum Pariss. idque sic satis convenire cum Herodoti narratione, ex qua ambitus (ἡ περίοδος) sit 3800 pedum Pariss., praesertim si cogites, imbribus tempestatibusque tumuli partem esse avulsam. At Texier l. l. Herodoti mensuras ait nimias esse neque ullo modo ferendas, vel si tumuli ambitum olim maiorem, sed temporum decursu deminutum fuisse existimes. Qui idem impensas in totum monumentum factas et ex eius magnitudine computatas summam praebere ponit

factas et ex eius magnitudine computatas summam praebere ponit France. Gallic. 10, 603, 200.

λίμνη δὲ ἔχεται κ. τ. λ.] i. e. monumento contiguus est, monumentum proxime attingit lacus magnus. Ad significationem verbi ἔχεσθαι pertinent loci Herodotei II, 148. 170.

IV, 169. 170. 178. 180. 190. V. 49; de genitivo addito conf. Matth. §. 330. Lacum Gygaeum s. stagnum Gygaeum, quod Plinio dicitur H. N. V. 29, 30, non longe remotum a Sardibus ipsis atque ab illo tunulorum loco, qui nunc vocatur BinTepe, iam Homerus novit IIi. II, 863 (ubi conf. interpretes) coll. XX, 391, itemque Strabo XIII. p. 626 et 627, qui illum lacum nomine posthac mutato Κολόην dictum esse scribit templumque commemorat Dianae inde cognominatae (τῆς Κολοηνῆς ᾿Αρτεμίδος) prope ipsum lacum exstructum atque sacris Lydorum solemnibus insigne: de quibus cf. Curtius l. l. pag. 150. 156 seq. Templi ruinas quasdam ipsumque lacum, cui nunc nomen Mermereh-

έχεται τοῦ σήματος μεγάλη, τὴν λέγουσι Λυδοί ἀείναον είναι καλέεται δε αυτη Γυγαίη, τουτο μεν δή τοιουτό έστι.

Λυδοί δε νόμοισι μεν παραπλησίοισι χρέωνται καί Ελλη-94 νες, χωρίς η ότι τὰ θήλεα τέχνα καταπορνεύουσι. πρώτοι δὲ άνθοώπων, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, νόμισμα χουσοῦ καὶ ἀργύρου κοψάμενοι έχρήσαντο πρώτοι δε και κάπηλοι έγενοντο. Φασί

Göl, vidit Chandler. l. l. cap. 78; add. Curtius p. 152. — ἀείναος, ut Lydi lacum vocant, Latinorum est perennis, aliisque locis (ut I, 145) de fluviis dicitur, quemadmodum Ciceroni (De rep. II, 5) Tiberis est perennis amnis, ad quem locum cf. Creuzer. p. 214. Ad ipsam vocis formam, quam utroque Herodoti formam, quam utroque Herodoti loco in αέναος commutare vult Dindorf (Praef. p. XXXIII), consul. Bredov. p. 44. 151 et add. Ideler ad Aristotel. Meteorolog. I, 13. p. 450.

#### CAP. XCIV.

χοέωνται καὶ Έλληνες] Non scripsimus χοέονται, quoniam nullo modo hic a vulgata recedunt libri. Conf. I, 34. — Proximum xal, atque, quam, post vocabula similitudinis satis notum est. Conf. I, 35. Plura Struve Specim. I. Quaest. Herod. p. 25 seq.

χωρίς η δτι τὰ θήλεα τέκνα καταπορνεύουσι] καταπορνεύουσι] καταπορνεύουσι, quod perperam verterant: vitam meretriciam agunt, nunc rectius reddunt: vitae meretriciae tradunt. Sic infra I. 196 atque Thomas Magister p. 376 explicans: είς πορνείαν ἐκδιδόναι. Attigit Herodotea Strabo l. l.

πρώτοι δὲ ἀνθρώπων σμα χουσού και άργύρου κοψάμε-νοι έχρήσαντο] Sunt, qui Phidonem rot έχοησαντο] Sunt, qui Phidonem Argivorum tyrannum primum monetam Aeginae cudendam curasse statuant. De quo Phidone ipse Herodotus nonnulla prodit VI, 127 (ubi vid. nott.), quem tamen veriora hic tradere putant de moneta cudenda a Lydis inventa. Quae enim Plutarchus de numis a Theseo cusis et bovis effigie signatis prodi-

derit (Vit. Thes. cap. [24] 25 pag. 11), ea ab omni historiarum fide et rei antiquariae ratione prorsus ab-horrere censet (notante Cr.) Payne-Knight in Prolegg. Homericc. §. LVIII. pag. 55 ed. Lips., cum Ho-mericis etiam temporibus, diu post Thesei actatem, omne numismatis genus Graecis plane incognitum fue-rit. Hoc additum velim, cum He-rodoto Lydis inventionem monetae cudendae tribuere Xenophanem Colophonium apud Polluc. IX, 6. §. 83 et Eustathium ad Dionys. Perieget. vs. 840. Nec abhorret a re ipsa; quatenus Lydorum gentem et mercaturae et omnibus iis, quae ad vierem tam cultiorem adeoque molliorem pertinent, valde deditam fuisse plura evincunt testimonia, collata ab Heerenio in libro, cui titulus: Ideen etc. I, 1. pag. 155. Hinc etiam, ut adscripsit Cr., Herodotum iure sequitur Boeckh. in libro de Oeconomia Athenienss. I, 5. p. 32 ed. sec., illud quoque monens, quam egens auri fuerit Graecia eo tempore, quo Croseus iam stateres aureos cudi iussit, per Graeciam ipsam dein sparsos. Add. eundem in libro: Metrolog. Untersuch. p. 76 seqq. 129 seqq. et Graesse Numismat. I.

p. 24 seqq. 28. πρώτοι δε και κάπηλοι έγε-νοντο] Ad significationem verborum καπηλεύειν et κάπηλος insignis Nostri locus est III, 89, uhi conf. Wesseling. Namque κάπηλοι apud Graecos plerumque minus honesta appellatione et opificio dicuntur non appellatione et opificio dicuntur non caupones tantum, sed omnis generis propolae, qui in foro et tabernis res ab aliis plerumque prius emtas vendunt et quaestum hinc faciunt. Et eo potissimum differunt ab aliis mercatorum generibus, v. c. ἐμπόφοις, quod merces δὲ αὐτοὶ Λυδοὶ καὶ τὰς παιγνίας, τὰς νῦν σφίσι τε καὶ Ἑλλησι κατεστεώσας, έωυτῶν ἐξεύρημα γενέσθαι. ἄμα δὲ ταύτας τε ἐξευρεθῆναι παρὰ σφίσι λέγουσι καὶ Τυρσηνίην ἀποικίσαι, ὧδε περὶ αὐτῶν λέγοντες. ἐπὶ "Ατυος τοῦ Μάνεω βα-

vendendas ipsi ab aliis mercatoribus emtas habent, institores itaque dicendi et cociones. Tu vid. potissimum binos Platonis locos maxime insignes hanc in rem: Sophist. p. 223 D., De re publ. II, 12. pag. 371 D, ad quem locum nunc video plurima congesta esse ab Astio p. 419, in quibus potissimum consuli velim Perizonium ad Aelian. V. H. XI, 9. "Add. Toup. Emendd. in Suid. II. p. 204 coll. Cur noviss. in Suid. II. p. 204 coll. Cur noviss. in Suid. p. 295." Cr. Quare non mirum, in Lydorum historiae Excerptis, quae ex Nicolai Damasceni libris nuper Muelleri cura edita sunt (Fragmm. hist. Graecc. III. p. 380 seq.), ad Adyattem eiusque filios spectantia, cauponarum frequentem fieri mentionem ipsumque Ardyn, regis filium, expulsum Cumis dici cauponem egisse. De Graecorum cauponibus omnia attulit C. F. Hermann Gricch. Privalterth. §. 44 not. 2 seqq.

φασί δὲ αὐτοὶ Ανδοί, και τὰς παιγνίας, τὰς νῦν σφίσι τε καὶ "Ελλησι κ. τ. λ.] παιγνία, i. e. lusus, "vox rarior, qua inde usus ad Plutarchi locum tuendum Wyttenbach. in Animadverss. ad Morall. p. 30 E. pag. 265." Cr.

καὶ Τυρσηνίην ἀποικίσαι] ἀποικίζειν est: coloniam ducere in aliquam terram; de quo satis egit Sturz. in Lexic. Xenophont. I. p. 336, Schweighaeus. in Polyb. Lexic. p. 75. Multum differt ἐποικίζειν, quod est venire aliunde habitatum apud veteres cives ac possessores alicuius regionis vel urbis. Plura de horum vocabulorum discrimine admonuerunt Wyttenbach. ad Plutarch. Morall. p. 244 E (T. III. p. 6) et Tafelius in Dilucidd. Pindaricc. I. p. 20 seqq. ad Pind. Olymp. I, 38.

έπι "Ατυος τοῦ Μάνεω βασιλέος

σιτοδείην Ισχυρήν — γενέσθαι] De Atye rege iam supra ad I, 7 non-nulla dicta sunt. Hoc loco dissensum notamus nostri scriptoris, qui IV, 45 Manis filium vocat Cotyn, non Atyn, ut hoc loco. Qua de re dicere longum est. Quod enim in altero Herodoti loco lectionem mutandam censent, refragatur librorum manu scriptorum consensus, refragantur alia testimonia a Valckemario prolata, quibus idem ille a mutatione se avocari passus est. Vid. infra quoque VII, 74 et Dio-nys. Halicarnass. Antiqq. Romm. I, 27. Nec quidquam mutare pla-cuit Wesselingio (in not. ad IV, 45), qui utrumque Herodoti locum ita conciliari posse statuit, ut praeter Atyn etiam Cotyn, Manis filium, ab Herodoto intelligi dicamus. Quae utrum rem dirimant nec ne, equidem non valeo asserere. Nec Creuzerum fecisse video in Fragmm. historr. pag. 152—154. Nomen Manis infra recurrit IV, 45 et frequens servorum Phrygiorum apud Graecos cognomen est, de quo Menag. ad Diogen. Laert. V, 55, a Cr. citatus. In Nicolai Damasceni Excerptis nuper editis (Fragmm. hist. Graecc. III. p. 382 ed. C. Mueller) legimus, sub Mele rege Lydiam oppressisse famem, tanquam ad poenam iis inflictam pro caede Dascyli a regibus repetendam; adduntur alia de Mele exsule et post triennium Babylone redeunte indeque resti-tuto: de Lydorum inventis deque migratione Lydorum nihil traditur. — βασιλέος e duobus libris scri-psimus cum Schweigh, et Gaisfordio, ut paulo infra codem capite βασιλέα pro vulgg. βασιλήος et βα-σιλήα. Mox retinui σιτοδείην, in quo libri manu scripti consentiunt, pro σιτοδηΐην. Vide supra I, 22 ibique nott. Ad vocis significatio-nem apte monet Valckenarius, a Dionysio l. l. exponi ἀφορίαν καρ-

σιλέος σιτοδείην ίσχυρην ανα την Λυδίην πασαν γενέσθαι. καί τους Λυδούς τέως μέν διάγειν λιπαρέοντας, μετά δέ, ώς ού παύεσθαι, ακεα δίζησθαι . άλλον δε άλλο έπιμηγανασθαι αὐτῶν. ἐξευρεθηναι δη ών τότε και τῶν κύβων και τῶν άστραγάλων, καὶ τῆς σφαίρης, καὶ τῶν ἀλλέων πασέων παι-49 γνιέων τὰ εἴδεα, πλην πεσσῶν. τούτων γὰρ ὧν την ἐξεύρεσιν ούα οίκητεύνται Λυδοί. ποιέειν δε ώδε πρός τον λιμον έξευοόντας την μεν ετέρην των ήμερεων παίζειν πάσαν, ΐνα δή μη ζητέοιεν σιτία την δε ετέρην σιτέεσθαι παυομένους των παιγνιέων. τοιούτω τρόπω διάγειν ἐπ' ἔτεα δυών δέοντα εξ-

Latine vertunt: annonae ca-

ritatem, difficultatem. ακεα δίζησθαι] Vulgo δίζεσθαι; bini libri δίζησθαι, quod ut verum iam Wesselingius restituerat. nott. ad I, 65.

έξευρεθήναι δή ων τότε καl τῶν κύβων καl τῶν ἀστραγάλων] Indicantur cubi et tali, quibus ad ludendum utebantur veteres. Quorum inventionem Lydis cum tribuat Herodotus, Athenaei in vitupera-tionem incurrit, I, 15 pag. 19 A, quia isti ludi multo fuerint anti-quiores, quippe belli Troiani tem-pore iam usitati. Neque negan-dum, inveniri iam apud Homerum pilae et talorum lusum (conf. Odyss. VI, 100. VIII, 372. Ili. XXIII, 88), sed πύβων mentionem frustra quaeras apud eundem, ut nihil certe impediat, quominus posteriori tempori eorum inventionem adscribamus. Vid. Hemsterhus. ad Polluc. IX, 97. Quod ad pilarum ludum attinet, eius inventionem Nausicaae tribuerat Arogallis, grammaticus Corcyraeus. Vid. Suid. s. v. Atque fuerunt sane hi ludi admodum frequentes per Graeciam: quae ipsa haud scio an fuerit causa Herodoto, ut hac occasione oblata eorum originem indicaret. Cubis, qui sex habebant numeros inscriptos (Wūrfel) ac talis s. ἀστραγάλοις (Knöchel), qui quatuor tantum indicabant numeros et aeque atque cubi e vasculo
s. phimo effundebantur, varie utebantur in fortunae ludis vel puerilibus vel virilibus: qua de re disputarunt Becker in Charicles II. p. 305 seqq. ed. sec. et C. F. Hermann Griech. Privatalterth. §. 54. not. 15 seq. §. 33. not. 32, de pi-larum ludo ibid. not. 19; de talis cf. quoque O. Jahn Palamed. p. 57.

πλην πεσσών] πεσσοί sunt cal-culi. ψηφοι, qui non iaciuntur, ut tali, sed digeruntur in lineis ac disponuntur, deinde moventur. Neque igitur vernacule reddendum que igitur vernacule reddendum Würfelspiel (id quod talis fit), sed Brettspiel. Eius autem ludi inventionem vulgo Palamedi adscribunt; qua de re omnia fere collegit Hemsterhusius 1. l. et O. Jahn 1. l. pag. 27 seq. "De voce \*\*\*reol eius-que significatione potissimum conferendus Timaeus in Lexic. Platon. s. v. et eiusdem doctissimus inters. v. et eiusdem doctissimus interpres pag. 217." Cr. Tu vide Becker. l. l. II. p. 300 seq. C. F. Hermann. l. l. §. 54. not. 2 seqq. — In seqq. olnηϊενυται dedi cum recentt. edd. pro vulg. οἰνηϊοῦνται. Alteram formam οἰνειεῦνται Noster supra I, 4 exhibet, ubi vid. nott.

ποιέειν δὲ ώδε - έξευρόντας] ωδε loco pronominis demonstrativi positum videtur, quod idem in Pausania (I, 21. §. 6) notavit Siebelis. huius loci non immemor.

διάγειν έπ' έτεα δυών δέοντα είκοσι] δυών dedi pro δυοίν; cf. nott. ad I, 14. In seq. ad accusativi structuram δύο μοίρας διελόντα conf. Kuehner. Gr. Gr. § 561. not. 2 et Sintenis ad Plutarch. Pericl. 27. pag. 190. Quae sequuntur apud Herodotum verba, ea affert quoque Dionys. Halic. A. R. I, 27. κοσι. ἐπεί τε δὲ οὐκ ἀνιέναι τὸ κακὸν, ἀλλ' ἐπὶ μᾶλλον ἔτι βιάζεσθαι, ούτω δή τον βασιλέα αὐτῶν, δύο μοίρας διελόντα Λυδών πάντων, κληρώσαι, την μέν έπι μονή, την δε έπι έξόδφ έκ τῆς χώρης. καὶ ἐπὶ μὲν τῆ μένειν αὐτοῦ λαγχανούση τῶν μοιρέων έωυτὸν τὸν βασιλέα προστάσσειν, ἐπὶ δὲ τῆ απαλλασσομένη του έωυτοῦ παίδα, τῷ οὖνομα εἶναι Τυρσηνόν. λαγόντας δε αὐτῶν τοὺς ετέρους εξιέναι έκ τῆς χώρης, καταβηναι ές Σμύονην και μηχανήσασθαι πλοτα, ές τὰ έσθεμένους τὰ πάντα, ὅσα σφι ἦν χοηστὰ ἐπίπλοα, ἀποπλέειν κατὰ βίου τε καὶ γῆς ζήτησιν : ἐς ὃ ἔθνεα πολλὰ παραμειψαμένους ἀπικέσθαι ἐς Ὀμβρικούς : ἔνθα σφέας ἐνιδρύσα : σθαι πόλιας, καὶ οἰκέειν τὸ μέχρι τοῦδε. ἀντὶ δὲ Λυδῶν μετουνομασθηναι αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ βασιλέος τοῦ παιδὸς, ος σφεας άνήγαγε έπὶ τούτου τὴν ἐπωνυμίην ποιευμένους οὐνομα-

άλλ' έπὶ μαλλον έτι βιάζεσθαι] Monet Werferus in Actt. phill. Monacc. I, 2. p. 258, ne quis επὶ ad verbum βιάζεσθαι referat, tmesi ab isto seiunctum. Pertinere enim docet έπl ad μᾶλλον, ut plura enim docet έπι ad μαλλον, ut plura alia monstrant exempla, ac similis dicendi formula έπι πλέον. Plura dabimus infra ad III, 104.

καταβῆναι ἐς Σμύονην] Molestum καὶ ante καταβῆναι cum recentt. e Schellershem. libro omisimus.

ὅσα σφι ἡν χρηστὰ ἐπίπλοα] Citat hace Pollux Onomast. X, 10.

ἐκώπλος supellex mobilia, aliis

tat haec Pollux Onomast. A, 10. — ἐπίπλοα, supellex, mobilia, aliis Herodoti locis (I, 150, 164, 111, 135, VI, 23, VII, 119) dicuntur ἐπιπλα; conf. Suid. s. v. et Gregor. Corinth. de dialect. p. 516 seq. al Schoef ibig appart. Fossi Ar. ed. Schaef. ibiq. annot. Faesi (Anmerkk. zu Passow's Wörterb. p. 24) exponit: τὰ ἐξ ἐπιπολῆς σκεύη, ἡ ἐπιπόλαιος κτῆσες, bewegliche Habe, besonders Hausgeräthe. cuntur χρηστά, i. e. χρήσιμα (quod etiam ex interpretamento unus liber dat III, 78), utilia, ad vitae usum commoda; quae, notante Schweig-haeusero ad Athen. III. p. 114 D, sequiore Graecitatis aevo χρηστή-ρια appellata sunt. Pro ἀποπλέειν, quod omnes libri afferunt, Dietsch edidit ἀποπλώειν. Cf. Bredov. p.

άπικέσθαι ές Όμβοικούς] Umbros

dicit, quippe quos ante Etrusco-rum potentiam magnam Etruriae partem tenuisse constat. Hine Lydi profecti ad Umbrorum terram, i. e. ad Etruriam appellere dicuntur. Vid. C. O. Mueller. (Etrusc.) I. p. 102, et quae de Umbris Herodoti

p. 102, et quae de Ombris Herodoti dicemus ad IV, 49. De reliquis vid. Excursum ad h. l. έπι τούτου την έπωνυμίην ποιευμένους] έπι cum genitivo verbis appellandi adiectum attigimus ad I, 14. — Paulo post cum plurimis libris scripsimus Δεδωίωντα ablibris scripsimus δεδούλωντο abiecta augmenti reduplicatione, cum vulgo ederetur εδεδουλωντο, quod retinuit Dietsch. Plura omissi in plusquamperfecto augmenti exempla e Nostro suppeditat Werfer. in Actt. philoll. Monacc. I, 2. pag. 240; alia aliorum scriptorum ipse indicari ad Distant. indicavi ad Plutarch. Flamin. p. 129. Add. Bredov. p. 289. In verbis adiectis ὑπὸ Πέρσησι ne offendas, neve ὑπὸ Περσέων corrigendum censeas, quemadmodum apud poetas genitivi loco dativum post ὑπὸ substitutum videmus; malim hic dativi usum explicare secundum locutiones: είναι ὑπό τινι (in alicuius potestate esse, obsequi), νφ΄ ξαυτώ ποιείσθαι (sibi subigere, in suam ditionem redigere) etc., ubi  $\dot{v}\pi\dot{o}$  suam quasi ac propriam vim retinet. Conf. I, 202 coll. III, 45.

σθηναι Τυρσηνούς. Αυδοί μέν δη ύπο Πέρσησι δεδού-

Ἐπιδίζηται δὲ δὴ τὸ ἐνθεῦτεν ἡμῖν ὁ λόγος τόν τε Κῦ-95 ρου, ὅστις ἐων τὴν Κροίσου ἀρχὴν κατείλε, καὶ τοὺς Πέρσας, ὅτεω τρόπω ἡγήσαντο τῆς ᾿Ασίης. Ὁς ων Περσέων μετεξέτεροι λέγουσι, οί μὴ βουλόμενοι σεμνοῦν τὰ περὶ Κῦρον, ἀλλὰ τὸν ἐόντα λέγειν λόγον, κατὰ ταῦτα γράψω ἐπι-

et quae ad Plutarch. Pyrrh. 14. p. 182 attuli. Refero huc quoque, quod I, 91 in fine legitur: ἀρχόμενος ἐπέκείνοισι. Add. Siebelis. ad Pausan. IX, 18. §. 1.
οὐνομασθήναι Τυρσηνούς] Haud

oύνομασθήναι Tvoσηνούς] Haud nostrum est varia recensere et veterum et recentiorum commenta de vi ac notione primitiva huius vocis; unum tamen praeterire nolumus, quod prolatum est a C. O. Muellero (Etruscc. I. p. 79. 80.), nec sine magna veri specie. Ut enim vix tantum dissentiunt Herodotus atque Xanthus (quorum ille Tyrsenum vocat regis filium gentisque auctorem, hic Torrhebum), qui bene conciliari possint, ita vocem primitivam C. O. Muellerus existimat esse Tύξοαν, qua urbs Lydiae ad Caystrum sita designetur, unde omnem Lydiae tractum meridionalem Torrhebiam diserint. Nam Tyrrham et Torrham eodem redire vix dubium.

# CAP. XCV.

άλλὰ τὸν ἐόντα λέγειν λόγον]
i. e. dicere, id quod res est, quod verum est. Conf. I, 30. 116 coll. I, 97. V, 50. VII, 209. VIII, 61. §.
1. — Paulo ante servavi Ionicum ἐπιδίζηται loco vulgatae ἐπιδίζεται. Cf. I, 65. 94.
ἐπιστάμενος περὶ Κύρου καὶ τριπασίας ἔλλας Ιόνου ὁδοὺς πῶναι]

έπιστάμενος περί Κύρου και τριφασίας άλλας λόγων όδοὺς φῆναι] Ad locutionem conf. II, 20: έλεξαν περί τοῦ ὖδατος τούτου τριφασίας ὁδούς. De argumento monui ad Ctesiae Excerptt. Persicc. §. 2. pag. 84 seqq. Ac neminem fugit, quantopere hace nostri seriptoris narratio discrepet a Xenophontea, qualis traditur in Cyropaedia; quo in libro etsi nonnulla insunt, quae vera esse vix negari poterit, alia tamen multa addita invenimus, quae ad historiam minus pertinere manifestum est, sed ad finem, quem auctor hoc libro sibi proposuerat, bene accommodata. De qua re pluribus quaesiverunt Middendorf (Rhein. Westph. Mus. IV, 2. p. 124—150, ubi Xenophonteae narrationis cum Ctesiana atque Herodotea comparatae fidem quam maxime tueri studuit), C. Hoffmeister in Comment. de Cyro Xenophonteae. Essen 1826., A. Gylden in Comm. de Cyropaediae Xenophonteae fide historica, Helsingfors. 1828. Alia leguntur apud Aeschylum poetam in Perss. 767 seqq. Quorum quae vera sint, quae ficta a poeta, vixdum discernere licet. Ex orientalibus scriptoribus quae eruta sunt, talia sunt, quae ad veram historiam parum conferre queant. Conf. Malcolm Hist. Pers. I. p. 32 vers. germanic., Rawlinson in Journal. of the royal geographical society X. p. 143 seq. Etenim ad Cyrum potissimum ea referunt, quae de celeberrimo rege, qui vocatur Kei (Kai) Khosroo s. Khusru, in carmine Schahnameh feruntur. In Graecis igitur scriptoribus nos continebimus, inter quos praecipue nos advertet Ctesias, qui aliam prorsus viam ingressus nullam plane Cyro cum Astyage scribit fuisse affinitatem; cuius scriptoris testimonium eo gravius videri debet, quo regiis Persarum e membranis illum historiam suam contexuisse accepimus, nec minus constat, singulos Herodoti errores illum sibi refutandos sumsisse. Vid. Ctesiae Excerptt.

στάμενος περί Κύρου και τριφασίας ἄλλας λόγων όδοὺς φῆ-

Perss. §. 2 seqq. Hanc vero Ctesiae narrationem, breviorem illam quidem, haud scio an copiosiorem quidem, haud scio an copiosiorem nunc nobis praestent Nicolai Damasceni Excerpta nuper inventa (Fragmm. hist. Gr. ed. C. Mueller T. III. p. 397 seqq. sive p. 107 seqq. ed. Feder), quorum summam retuli in Jahrbb, für Philolog. u. Paedag. LIX, 3. pag. 260 seqq. In his quoque legimus, Cymm. pulla cognatione cum Astraga. rum nulla cognatione cum Astyage, Persarum rege, fuisse coniunctum, sed natione Mardum ac pauperi-bus parentibus natum ad regiam aulam devenisse puerum, qui mox gratus fuerit Artembari, pincernarum praefecto, eiusdemque amore et gratia ita creverit, ut ab Ar-tembare mortuo filius testamento declaratus in huius ipsius locum substitueretur et pater, nomine Atradates s. Tosatradates, satrapae munus acciperet. Mox vero (ita tradunt Excerpta illa) Cyrus ad tantam dignitatem evectus cum patre, Oebare Persa assumto socio, defectionem parat bellumque exoritur gravissimum inter Astyagem et Cyrum, qui ab Astyagis copiis victus ad Pasargadarum montes faucesque regreditur Astyagemque accedentem repellit. Reliqua, quod maxime dolendum, desunt. Sed ea ipsa, quae restant, quamvis et ipse hic illic Graecum quendam induxerint colorem, magis ad verum accedere atque Herodoteis utique praestare videntur. Quod ipsum horum Excerptorum editor iam antea (ad Ctesiae Fragmm. pag. 5.) erat professus. Herodoti enim narratio de Cyri originibus, educatione, reliquis vix nobis satisfacere poterit, quippe quae Graeciam in haud paucis redolere et ad Grae-corum fabulas efficta videatur. Conf. Dahlmann. Herodot. p. 142 seq. Pertinet huc, alia ut taceam, narratio de Cyri natalibus, quae sponte in memoriam revocat, quae de Oe-dipo Graecorum fabulis carmini-busque ferebantur atque quodammodo vel ad Darium Hystaspis fi-

lium sunt traducta, quem Ptole-maeus Hephaest. cap. 3. p. 21 ed. Roulez tradit, a matre expositum, deinde equae mammis nutritum cura Spargapisae agasonis, postea equi hinnitu ad regnum pervenisse. Medicam famam inter triplicem illam famam, quae de Cyro obtinuit, ab Herodoto assumtam fuisse iudicat Lengerke ad Daniel. pag. 213 atque Mure critical history of the lang. and literat. of anc. Greece IV. p. 247 seq., Duncker. Gesch. d. Alterth. II. p. 475 seqq., qui e variis elementis conflatam vult Herodoti narrationem, quae licet ipsa vera esse non possit, tamen Nico-lai narrationi sit praeferenda. De quo equidem aliter sentio. Neque probari video Winero (Bibl. Real-wörterb. I. p. 280.) Herodoteam de Cyri narrationem, a sacra scriptura nimis recedentem, in qua qui appellatur Koresch (cf. nott. ad I, 114.), eum nullum alium esse nisi Cyrum Herodoteum demonstrare conatus est Fr. Guil. Schultz: Studien u. Kritiken v. Ullmann u. Umbreit 1853. p. 624 seqq. et in Diss. de Cyro Magno, Iudaeorum liberatore. Berolin. 1853. His virorum doctorum sententiis allatis, quid ipse sentiam, paucis addere placet. Etenim apud orientales nationes eum, qui regnum quoddam regiamve dignitatem sibi acquirat, haud raro videmus nomen quasi ac titulum eins regis eiusve pis, quae ab ipso regia sit privata dignitate, assumere, ipsamque affinitatem cum illa contrahere, matrimonio inito. Hoc enim modo imperium ipsi fit magis firmatum et ab omni subditarum gentium sedieiusdem fere stirpis adeoque familiae ad solium evectum audiant, seditiones haud movent iugumque impositum haud aegre ferunt. Itaque Medis in Persarum ditionem redactis solatio esse poterat, quod Cyrum, novum regem, priori cum stirpe regia mirum in modum coniunctum ipsiusque Astyagis nepo-

# ναι. 'Ασσυρίων ἀρχόντων τῆς ἄνω 'Ασίης ἐπ' ἔτεα εἴκοσι

tem esse audirent. Quae cum ita sint, eam viris doctis olim proposui coniecturam, ut Cyrum re vera minime cum Astyage coniunctum stirpeve regia ortum statuerem, sed pro satrapa aut regulo illum ha-berem, qui, Persarum (quae gens Medis tum erat subjecta) dux, seditione mota in summi regis Medorum locum evectus fuerit, Medique regis omnem potestatem, insignia, regis omnem potestatem, alia assumserit, et, quo melius ipse iure quodam legitimo aut he-reditario regiam potestatem exer-cere videretur, Medorum regis filiam in matrimonium duxerit. suo assensu probavit Hupfeld l. l. pag. 51. Nec repugno, si quis Cyrum dixerit satellitibus regiis praefectum, qui rege sublato ipse in eius locum successerit; quale multis post annis in Arabum regno a Turcis factum esse accepimus. Persae igitur multo antea idem fecisse putandi erunt, quod post fecerunt Turcae. Atque iam ante seditionem adversus Astyagem motam Cyrum Persis (qui Medorum imperio paruerint) imperasse statuit Graff. in Programmate scholast., quod prodiit Wetzlar. 1828. Quae omnia eo fere redeunt, ut regnum Medorum atque Persarum revera unum idem-que esse commonstrent, in qua mutata dynastia aliam modo gentem principatum obtinuisse videmus. Quod cum docuisset Schlosserus in Universalgesch. I, 1. pag. 243 seq., minime illi contradicere debebat vir quidam doctus in Hermes XXXI, 1. pag. 99 seq. Neque enim quidquam iis efficitur locis, quos

in suam sententiam attulit.

'Λοσυςίων ἀρχόντων τῆς ἀνω
'Λοίης ἐπ' ἔτεα είκοσι καὶ πεντακοσια] Dici vix potest, quantas turbas hic locus iis excitaverit, qui regnorum Asiae antiquissimorum tempora accuratius definire conati sunt. Multum enim ab eo numero, quem Assyriorum regno Noster adscribit, ille differt, quem a Ctesia proditum plures deinceps repetierunt, Assyrios scilicet Asiae

imperasse per mille trecentos sexa-ginta annos. Conf. Diodor. Sicul. ginta annos. Conf. Diodor. Sicul. II, 28 fin. Vario modo haec cum Herodoteis aliquo modo conciliare temporumque ordinem stabilire studuerunt viri docti, quorum sententias, hoc loco non repetendas, recensui in nott. ad Ctesiae fragmm. pag. 419—424. Quorum plerique, si eos exceperis, qui a Ctesia an-norum numerum consulto auctum esse velint, Herodotum de eo tem-pore tantum, per quod Assyrium regnum praecipue floruerit, loqui existimant vel potius de eo tem-pore, per quod superior Asia (ἡ ἀνω) in Assyriorum ditione fuerit (quam sententiam etiam tuetur Graff. l. l. pag. 6.), vel de eo tem-pore, quod ad recens modo Assyriorum regnum pertineat, cum Cte-siae anni ad vetus Assyriorum regnum sint referendi. Sed haec et alia eiusmodi, quae silentio praetermittere praestat, talia sunt, quibus quo minus assentiaris, alia obstant duo minus assentiaris, and obstant haud minora, ut pluribus illic ex-posui. Quare haud scio an operam perdant, qui talia secum in con-cordiam redigere velint, de quibus certi quid erui posse despero. nae enim iam antiquitus exstitisse videntur diversae narrandi et computandi rationes, quarum alteram ab ipsis Assyriis ac Persis relatam Ctesias fuerit secutus et quotquot alii scriptores se ad hunc appli-cuerint, alteram a Babyloniis tra-ditam et cum Graecis communicatam Herodotus exceperit et qui post, Alexandri magni aetate, de his scripserint. Inde explico Borosi annos 526 enumerantis cum Herodoto consensum proboque Niebuhrii rationes, quibus Herodotum narrationem suam de his Babylone accepisse statuat (vid. Annall. societ. reg. Berolinens. an. 1820. 1821. pag. 48). Sed eum ipsum dissensum qui componere possit, vix unquam repertum iri persuasum habeo. Neque quidquam ad ea illu-stranda ex orientalibus scriptoribus lucrabimur, qui quam negligenter

καὶ πευτακόσια, πρώτοι ἀπ' αὐτῶν Μῆδοι ἤρξαντο ἀπίστασθαι καί κως οὐτοι περὶ τῆς ἐλευθερίης μαχεσάμενοι τοῖσι
'Ασσυρίοισι ἐγένοντο ἄνδρες ἀγαθοί καὶ ἀπωσάμενοι τὴν
δουλοσύνην ἤλευθερώθησαν. μετὰ δὲ τούτους καὶ τὰ ἄλλα
ἔθνεα ἐποίεε τώυτὸ τοῖσι Μήδοισι. Ἐόντων δὲ αὐτονόμων
πάντων ἀνὰ τὴν ἤπειρον, ὧδε αὐτις ἐς τυραννίδας περιῆλ96 θον. 'Ανὴρ ἐν τοῖσι Μήδοισι ἐγένετο σοφὸς, τῷ οὖνομα ἦν
Δηϊόκης, παῖς δὲ ἦν Φραόρτεω. οὖτος ὁ Δηϊόκης, ἐρασθεὶς

in temporum rationibus indicandis annisque singulis accurate constituendis ac numerandis versentur, neme fere nescit. Disquisivit de regni Assyriaci chronologia Clinton. in quarta appendice Fast. Hellen. Vol. I. p. 263 seqq. omniaque attulit, quae a scriptoribus antiquis et recentioribus hanc in rem tradita inveniuntur; quibus accedunt ea, quae disseruit De Saulcy (Recherches sur la chronologie des empires de Ninive, de Babylone et d'Ecbatane, in: Mém. de l'Acad. d. Inscriptt. T. XIX, 1. p. 184 seqq. praecipue p. 341 seqq.), Grote (history of Greece III. p. 302 seqq.), Mure critical history of the language etc. IV. p. 336 ff. Herodoteis numeris quoque patrocinatur I. a Gumpach: Abriss d. babylassyr. Geschichte p. 46 seq. atque Iatho: Zur Chronologie d. ältest. Geschichte d. Menschheit (Hildesheim 1853.) pag. 11 seq.

ές τυραννίδας περιήλθον] περιέρχεσθαι de regno, quod in alium transit aliamve devolvitur in stirpem, conf. I, 7. 120 ibiq. nott. Ad κατοικημένων in seqq. conf. I, 27 fin.

# CAP. XCVI.

ούτος ὁ Δηϊόκης] Mirum profecto est, quod verba, quae sequuntur, usque ad cap. C fin. in Sancrofti libro aliisque non nisi paucis contracta leguntur. Attigit Herodotea Cicero de officc. II, 12. §. 41. Pertinet vero ad ea, quae hoc capite et seqq. traduntur, Guil. Hupfeldi Specimen II. Exercitt. Herodott. sive de vetere Medorum

regno Rintel. 1843, ubi etiam ea persecutus est, quae ex libris Persarum sacris (Zendavesta) atque e carmine epico Persarum s. Iraniorum res celebrante (Schahnameh) afferuntur ad antiquissimam harum gentium historiam illustrandam p. 4 seqq. Quae ipsa fabulis ita commixta sunt, ut certi quid inde vix mixta sunt, ut certi quid inde vix mihi erui posse videatur. — Deiocem alii Arphaxadam, cuius in Iudith cap. l. mentio fit, esse dicunt, alii Phraortem; vid. Wesseling. ad h. l. et inprimis Beck. Allgem. Weltgesch. I. p. 636 seq., qui varias virr. doctt. collegit sententias. Nuper admodum Hammerus esse divit Deiocem qui in Persum esse divit Deiocem esse divit deiocem esse divit esse divitation esse divitatio eum esse dixit Deiocem, qui in Persarum carminibus celebretur Dschem-schid (Annall, Vienn, IX. p. 10 seqq. 13 nott. et LXII. p. 46. Adde Hoelty: Dsjemschid, Feridun etc. p. 53 seqq. 60 seqq.). De quo equi-dem nihil decernam. Caeterum quae de Deioce regnique Medici initiis hic traduntur, ea Graecum potius quam orientalem colorem prae se ferre iudicat Grote history of Greece III. p. 305 seq., adeo ut Herodotum Graeca quaedam ad Medorum res exornandas assumsisse statuamus. Ulterius adeo progreditur Mure l. l. IV. p. 339, qui omnem hanc Herodoti narrationem plane commenticiam habet ("a pure political romance"), compositam ad illustranda ea, quae illa aetate ferestranda ea pure publicarum origi bantur de rerum publicarum originibus. A qua sententia equidem ita absum, ut virum doctum in literarum Graecarum historia, quam conscripsit, plura quae ad fabulas, quam ad historiam referenda sunt, conscripsisse putem. Multo sanius

τυραννίδος, ἐποίεε τοιάδε. Κατοικημένων τῶν Μήδων κατὰ κώμας, ἐν τῆ έωυτοῦ ἐων καὶ πρότερον δόκιμος, καὶ μᾶλλόν τι καὶ προθυμότερον δικαιοσύνην ἐπιθέμενος ῆσκεε καὶ ταῦτα μέντοι, ἐούσης ἀνομίης πολλῆς ἀνὰ πᾶσαν τὴν Μηδικὴν, ἐποίεε ἐπιστάμενος, ὅτι τῷ δικαίω τὸ ἄδικον πολέμιόν ἐστι. οἱ δ' ἐκ τῆς αὐτῆς κώμης Μῆδοι, ὁρῶντες αὐτοῦ τοὺς 50 τρόπους, δικαστήν μιν έωυτῶν αἰρέοντο. ὁ δὲ δὴ, οἶα μνεώμενος ἀρχὴν, ἰθύς τε καὶ δίκαιος ἦν. ποιέων τε ταῦτα ἔπαινον εἶχε οὐκ ὀλίγον πρὸς τῶν πολιτέων, οῦτω ῶστε πυνθανόμενοι οἱ ἐν τῆσι ἄλλησι κώμησι, ὡς Δητόκης εἶη ἀνὴρ μοῦνος κατὰ τὸ ὀρθὸν δικάζων, πρότερον περιπίπτοντες ἀδίκοισι γνώμησι, τότε ἐπεί τε ῆκουσαν, ἄσμενοι ἐφοίτεον παρὰ τὸν Δητόκεα καὶ αὐτοὶ δικασόμενοι τέλος δὲ οὐδενὶ ἄλλω ἐπετράποντο. Πλεῦνος δὲ αἰεὶ γινομένου τοῦ ἐπιφοιτέοντος, οἶα 97

atque rectius iudicavit Hupfeldus l. l. p. 4.: Herodotum de Medis et certa tradidisse, si pauca excipias, et quae ad cognoscendas eorum res longe plurimum faciant.

conge plurimum faciant.

δικαιοσύνην ἐπιθέμενος ἤσκεε] Ad ἐπιθέμενος mente supplendum δικαιοσύνην, cum, quod adest δικαιοσύνην, ad ἤσκεε pertineat. Est enim ἐπιτίθεσθαί τινι operam dare alicui, aggredi aliquid, ubi accusativum vel reflexivi pronominis vel nominis νοῦς vel alius cuiuslibet nominis cogitando addere possis. Sic, ut alia taceam, supra I, 1. III, 76. Hinc accuratius vertenti erit: "iustitiam, cui valde operam dedit, exercebat."

dü, exercebat."
 ἐπιστάμενος ὅτι τῷ δικαίω τὸ ἄδικον πολέμιον ἐστι] Sententiam trivialem ac nimis vulgarem habent. Inde Fonteinius, probante Larchero, legi vult ὅτι τῆ ἀδικίη τὸ ἀδικεόμενον πολέμιον ἐστι, simili laudata Euripidis sententia in Phoeniss. 541. Nec vero libri sufragantur, nec ipsa ratio suadet, ut ea mutemus, quae quin minus bene de Deiocis consilio dici queant, nullam iustam equidem perspicio causam. Nec longius disputem, utrum Herodotus, quae Fonteinii est sententia, reapse in mente habuerit Solonis illud τὸ Ἰσον πόλεμον οὐ ποιεί apud Plut. Vit.

Sol. 14. pag. 85 D. Aliter Herodoti locum, quem corruptum habet, tentat Negris sic scribi posse ratus: ὅτι τοῦ δικαίου τὸ ἀδικου πολὺ μετόν ἐστι νει: ὅτι τὸ δίκαιου τοῦ ἀδίκου πολλῷ ἄμεινον ἐστι. — In seqq. μνεώμενος (α μνάσθαι) eodem modo effictum, quo χοεώμενος, alia huius generis, quae omnia, si Bredovium p. 387 sequimur, vel invitis libris corrigenda sunt; quare Dietsch scripsit μνεόμενος et mox quoque πολιητέων (pro πολιτέων), iubente eodem Bredovio p. 34 atque Dindorfio Praefat. p. XLII. Libri scripti in vulgata acquiescunt, nisi quod duo libri μνώμενος praebent. Leguntur, quae proxime antecedunt, ap. Plutarch. de nobil. T. IV. p. 190 Analectt. Wolf.

καὶ αὐτοὶ δικασόμενοι] Vix necesse erit monere de diversa significatione verbi activi δικάζειν (ius dicere, iudicem agere) et medii δικάζεοθαι, quod eius est, qui facit sibi ius dici, qui iuri dicundo se praebet, s. iudicio cum aliquo disceptat. Conf., si tanti est, Kuesterum de verbb. medd. sect. II. §. 7. p. m. 122.

CAP. XCVII.
Πλεῦνος δὲ αἰεὶ — τοῦ ἐπιφοι-

πυνθανομένων τὰς δίκας ἀποβαίνειν κατὰ τὸ ἐὸν, γυοὺς ὁ Δητόκης ές έωυτὸν πᾶν ἀνακείμενον, οὕτε κατίζειν ἔτι ἤθελε, ξυθα πεο πρότερου προκατίζων έδίκαζε, οὖτ' ἔφη δικᾶν ἔτι. ου γάρ οί λυσιτελέειν, των έωυτου έξημεληχότα, τοίσι πέλας δι' ήμέρης δικάζειν. ἐούσης ὧν άρπαγῆς καὶ ἀνομίης ἔτι πολλῷ μᾶλλον ἀνὰ τὰς κώμας ἢ πρότερον ἦν, συνελέχθησαν οί Μήδοι ές τώυτὸ, καὶ έδίδοσαν σφίσι λόγον, λέγυντες περί τῶν κατηκόντων. ὡς δ' έγω δοκέω, μάλιστα ἔλεγον οί τοῦ Δηϊόχεω φίλοι. Οὐ γὰο δή, τρόπω τῷ παρεόντι χρεώμενοι, δυνατοί είμεν οίκέειν την χώρην φέρε στήσωμεν ήμέων αὐ-τῶν βασιλέα καὶ οῦτω ἢ τε χώρη εὐνομήσεται, καὶ αὐτοὶ πρὸς ἔργα τρεψόμεθα, οὐδὲ ὑπ' ἀνομίης ἀνάστατοι ἐσόμεθα.

téovios] i. e. cum numerus corum, qui accederent, semper cresceret. Participiorum et adiectivorum usum in neutro singularis pro plurali, ubi totum quiddam indicatur, ex hoc loco multisque aliis common-strat Matth. §. 445, 5. p. 832. Inde ipsum singularem mox excipit pluralis numerus πυνθανομένων.

ένθα πες πρότερον προκατίζων εδίκαζε] Admonet Wesselingius verbi προκατίζων, quippe de iudicibus, sive illi reges sive privati fue-rint, hoc solemne. Sic I, 14. V, 26. — In seqq. δικάν est futuri infinitivus (pro δικάσειν), forma utique rariori in verbis, quae desinunt in αζω. Vid. Bekkeri Anecdd. sinunt in αζω. Vid. Bekkeri Anecdd. Gr. I. pag. 90, 15 et conf. Bredov. p. 390 seq., qui apte laudat Matth. Gr. Gr. I. p. 404 et Buttmann. Gr. Gr. I. p. 391 seq. δι ημέρης est: per totum diem. Conf. II, 174 ibiq. Wesseling., qui h. l. interpretatur: ,.totum diem dirimendis litibus impendere."

nal ἐδίδοσαν σφίσι λόγον] i. e. deliberarunt inter se verba facientes de praesenti rerum statu s. de iis, quae ipsis nunc faciunda essent. For-mulam διδόναι λόγον έαυτῷ (rationem sibi reddere, secum reputare, deliberare) maxime frequentem Nostro esse monstrant exempla a Schweigh. collecta in Lexic. Hero-dot. II. p. 77. Confer. potissimum I, 25. 209. III, 45. 68. 78. 138. —

Verba περί τῶν κατηκόντων Negris explicat περί τῆς παρούσης καταστάσεως τῶν πραγμάτων,

ταστάσεως τῶν πραγμάτων, affertque Herodot. IV, 136. V, 49. VII, 104. VIII, 19. 40. 102.

οὐ γὰρ δὴ, τρόπω τῷ παρεόντι κ. τ. λ.] Pertinet h. l. ad eos, ubi sententia causalis, quae postponi debebat, sententiae primariae (φέρε στήσωμέν κ. τ. λ.) praeponitur. Conf. supra ad I, 24. Quod monendum videbatur, ne quis offenderet in particula γὰρ initio huius sententiae posita. sententiae posita.

φέςε στήσωμεν ήμέων αὐτῶν βα-σιλέα] Valckenariana emendatione: στήσωμεν ξνα ήμέων αὐτῶν βασιλέα (ut III, 25. 80. 85.) minime opus. Nec libri iuvant. Ad εὐνομήσεται (i. e. bonis legibus utetur s. administrabitur terra) cf. supra I, 66, et de futuro medii, quod passivam notionem assumsit, Kueh-

ner Gr. Gr. §. 309, 3, a.
και αὐτοι πρὸς ἔργα τοξιψόμεθα]
Vulgo ἔργα ad quaevis Medorum negotia et opera s. occupationes solitas referunt. Nam πρὸς s. ἐπὶ τὰ ἔργα τρέπεσθαι frequenter occurrit, est: ad negotia reverti. Vid. tenbach. Epist. critic. pag. 12, ubi nestri loci non oblitus fuit. Add. Beck. ad Aristoph. Avv. 1450, ne plura. Larcherus vero strictiori sensu ξογα de opere rustico intelligi vult (,,ut quiete nobis liceat agros colere"), ut supra I, 36. Sed ab hoc loco alienum putamus, cum in

Ταῦτά κη λέγοντες πείθουσι έωυτοὺς βασιλεύεσθαι. Αὐ-98 τίπα δὲ προβαλλομένων, ὅντινα στήσονται βασιλέα, ὁ Δητόκης ἡν πολλὸς ὑπὸ παντὸς ἀνδρὸς καὶ προβαλλόμενος καὶ αἰνεόμενος, ἐς ὁ τοῦτον καταινέουσι βασιλέα σφίσι εἶναι. Ὁ ὁ ἐκέλευε αὐτοὺς οἰκία τε έωυτῷ ἄξια τῆς βασιλητης οἰκοδομῆσαι, καὶ κρατῦναι αὐτὸν δορυφόροισι. ποιεῦσι δὴ ταῦτα οἱ Μῆδοι. οἰκοδομέουσί τε γὰρ αὐτῷ οἰκία μεγάλα τε καὶ ἰσχυρὰ, ἵνα αὐτὸς ἔφρασε τῆς χώρης, καὶ δορυφόρους αὐτῷ ἐπιτρέπουσι ἐκ πάντων Μήδων καταλέξασθαι. Ὁ δὲ, ὡς ἔσχε τὴν ἀρχὴν, τοὺς Μήδους ἡνάγκασε εν πόλισμα ποιήσασθαι, καὶ τοῦτο περιστέλλοντας, τῶν ἄλλων ἔσσον ἐπιμέλεσθαι. πειθομένων δὲ καὶ ταῦτα τῶν Μήδων, οἰκοδομέει τείχεα μεγάλα τε καὶ καρτερὰ, ταῦτα τὰ νῦν ἀγβάτανα κέκληται, ἔτερον

solis agris colendis Medos occupatos fuisse minime sit probabile.

#### CAP. XCVIII.

Αὐτίπα δὲ προβαλλομένων, ὅντινα στήσονται βασιλέα] Nimium hic Schellershemiano libro indulsisse videntur Schweigh. et Gaisf. scribentes τόν τινα pro ὅν τινα, quod in reliquis libris manu scriptis et editis vulgo comparet. Retinuit quoque Matth., probante Struve, quem vide laudatum ad I, 90. στήσονται futurum eo sensu, de quo supra dictum ad I, 65. 11. Tu verte: quemnam regem — sibi creaturi sint.

ην πολλός — προβαλλόμενος και αίνεόμενος Participii usum in his dictionibus aliquot exemplis docuit Matth. §. 554, h. p. 1087, ubi itidem post πολύς είναι participium invenimus, quo ipso sententia primaria accuratius definiatur et in singulis explicetur. Add. Kuehner. Gr. Gr. §. 661, VIII. Latini: frequens ab unoquoque viro proponebatur et laudabatur Deioces. Tu conf. VII, 158. IX, 91. Quod sequitur ες ô, nil nisi donec, bis dass significare docuit Struve Quaest. de dialect. Herod. Spec. I. p. 41 seqq. omnibus Herodoti locis allatis. — In seqq. ἐπιτρέπουσι omnes retinent libri scripti, quibus invitis

Bredov. p. 145 reponi vult ἐπιτραάπουσι, quod dedit Dietsch. Idem obtinere video II, 120 allisque locis haud paucis, quos omnes corrigere temerarium utique videtur, cum Herodotus utraque forma uti potuerit.

καl τοῦτο περιστέλλοντας] i. e. hoc praecipue curantes ac tuentes, in una urbe condenda praecipuam suam curam ponentes. Conf. II, 147. III, 31. Mox omnes libri ἡσσον, cuius loco ἔσσον reposuerunt recentt. edd. cum Bredov. p. 144, quem ego quoque secutus sum et h. l. et II, 6, ubi vid.

παῦτα τὰ νῦν ᾿Αγβάτανα κέκληται, ἔτερον ἐτέρω κύκλω ἐνεστεῶτα] ᾿Αγβάτανα e binis libris, Mediceo alioque restitutum, ut I, 110. 153. III, 62. 64. 92. Reliqui Ἐκβάτανα, quod recte opinor reiecit Wesselingius, auctoritate confisus Stephani Byzantini p. 12, qui alteram scripturam probat. Vid. not. nostram ad Ctesiae Excerptt. Perss. §. 2. pag. 88. Add. Passov. Melett. criticc. in Aeschyli Pers. p. 48. Bredov. p. 100, qui hanc formam (per ᾿Αγ.) apud Herodotum unice ferendam esse recte statuit; atque facit huc idem nomen, quale in Esrae libro VI, 2. scriptum exstat κηραμα coll. libri Iudith. initio, ubi Medorum rex Arphaxada Ecba-

έτέρφ κύκλφ ένεστεῶτα. μεμηχάνηται δὲ οὖτω τοῦτο τὸ τεὶ- 51 χος, ῶστε ὁ ἔτερος τοῦ έτέρου κύκλος τοῖσι προμαχεῶσι μούνοισι ἐστὶ ὑψηλότερος. τὸ μέν κου τι καὶ τὸ χωρίον συμμα-

tana condidisse fertur. Tu cf. de ipso nomine Bohlen De origin. ling. Zend. pag. 29 et Rawlinson loco mox laudando p. 134. Alia olim de urbis nomine coniectaverat Ios. Scaliger Animadverss. ad Euseb. Chr. p. 78. In Bisutuna inscriptione legitur nomen Haymatâna, quod cum Αγβάτανα magis convenire monet Oppert Journal Asiatique XVII. p. 561. — In verbis seqq. ἔτερον ἔτερο πίνλο ἔνεστεῶτα noli haerere: pertinent enim ad τείχεα, per appositionem adiecta.

De ipsa urbe ut paucis dicamus, videntur Echatana arcis munitae potius quam urbis speciem initio praebuisse. Quae ubi ex Deioce Medorum regum sedes fuit, Persis quoque, qui in corum locum successerunt, remansit regia sedes per menses aestivos nec minus crevit divitiis atque opulentia, quam Susa ac Babylon. Testis est locupletis-simus Polybius X, 27, mira enar-rans de auri argentique copia in aedibus huius urbis conspicua et de omnis generis opulentia, qua illa fuit referta. Alexandri autem aetate eversa esse dicitur. Locus, ubi exstructa erat, nunc satis cognitus; quippe perquam vicina nunc Hamadan urbs, et Orontes mons nunc Alwend appellatus. Quin regiae illius sedis s. arcis, quam hoc loco a Deioce exstructam describit Herodotus, rudera adbuc pauca quaedam exstant, accuratius per-quisita ab Anglis hominibus, Moriero ac potissimum Portero, post-ea a viro docto Gallo Flandin, Voyage en Perse I. pag. 386 seqq. Qui locum altiorem, ubi arx regia educta erat, sibi invenisse viden-tur simulque alia quaedam vestigia aedium, quae nunc prorsus dirutae sunt. Quae cum persimilia iis vi-deantur, quae in monumentis Per-sepolitanis sunt conspicua, ipsos Persas a Medis aedium exstruen-

darum artem s. architecturam accepisse consentaneum sit. Inde a colle isto, cui superstructa erat arx regia, urbs extendebatur in campos, quos bene irrigatos, ferti-lissimos omnibusque rebus abun-dantes coeloque ipso saluberrimos esse ferunt, ut bene Dejoces hunc locum sedi regiae condendae elegisse videatur. Plura de his qui gisse videatur. Plura de his qui cupiant, adeant itineraria doctorum Anglorum, indeque enotata ab Heerenio in Ideen etc. I. pag. 289 seqq. 307 seqq. Alia ipsi excitavimus ad Ctesiae locum laudatum, quibus Ctesiae locum raugarum, nunc addo Van der Chys ad Ar-riani Exp. Alexandr. (III, 19) Com-recograph. pag. 73. Praeriani Exp. Alexandr. (III, 19) Commentar. geograph. pag. 73. Praecipue consulendus erit Ritterus in libro: Erdkunde (VI, 2) Vol. IX. p. 98 seqq. et qui postea accurate et copiose de Ecbatanis egit Quatremère (Mém. de l'Acad. des Inscriptt. T. XIX, 1. pag. 419 seqq.). Hic enim vir doctus edocuit, urbis nomen verum fuisse Ahmetha, quod in sacra scriptura legitur idque insum convenire quodemmedo cum ipsum convenire quodammodo cum nomine eius urbis, quae recentiore aetate in hac fere regione invenitur, Hamadan, adeo ut haec ipsa in veteris urbis locum cessisse videatur; idemque etiam refutavit, quae Rawlinson in commentatione de situ veteris urbis ("Memoir on the site of the Atropatenian Echatana" in "The Journal of the royal geographical society etc." X. p. 65—158: unde quae Vaux in libro: — 158: unde quae Vaux in libro:

— 158: unde quae Vaux in libro:

Nineveh and Persepolis pag. 414

seqq. affert, descripta fere sunt)

probare conatus erat, duas olim

exstitisse urbes, Ecbatanorum no
mine insignitas, alteram prisco ad
modum aevo a Somiamida exatumodum aevo a Semiramide exstructam eo fere loco, quo postea inveniatur Hamadan, alteram a Deioce exstructam, cuius ruinae adhuc cernantur eo loco, cui nunc nomen Takhti Suleiman, i. e. solium Salomonis. Vide potissimum p. 127

χέει, κολωνὸς έὸν, ώστε τοιοῦτο είναι τὸ δὲ καὶ μαλλόν τι έπετηδεύθη, κύκλων ἐόντων τῶν συναπάντων ἑπτά ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ τὰ βασιλήτα ἔνεστι καὶ οἱ θησαυροί. τὸ δὲ αὐτῶν μέγιστόν ἐστι τείχος κατὰ τὸν ᾿Αθηνέων κύκλον μάλιστά

seqq. 146 seqq. coll. p. 47 seqq., eodemque etiam refert urbem Haran s. Charran in libro Tobiae XI, 1. (vid. p. 136 seqq. 157.). Sed falso ita statui satis mihi probasse videtur Quatremère l. l. p. 434 seqq. 455., qui aeque bene etiam p. 424 seqq. alius viri docti errores refutavit statuentis, vetera Ecbatana ibi sita fuisse, ubi nunc exstat Ispahan (Williams: two essays on the geography of ancient Asia Lond. 1829). Imaginem urbis Hamadan exhibet Chesney: Expedition for the survey etc. I. pag. 212. et Flandin in opere splendidissimo: Voyage en Perse (Perse ancienne) Pl. 24—26 bis et 68—70, bene monens p. 15 seqq., hodie quidem pauca superesse rudera veteris urbis, sed ipsum situm, qualem Herodotus significavit, bene adhuc cognosci posse.

vit, bene adhuc cognosci posse.

έν δὲ τῷ τελευταίῳ τὰ βασιλήια ενεστι] Schweighaeuserus requirebat δή pro δὲ, nihil tamen mutans, cum libri vulgatam teneant. Nos ne requirimus quidem particulam δὴ, sed valde retinendum dicimus δὲ, vel si libri aliud quid offerrent.

— In septem istis orbibus vario colore distinctis, quos ex ipso Herodoto attigit Theo Progymnasmm. II, 10. p. 21 seq. ed. Finckh, recondita quaedam ratio latere videtur, quae ab orientalium indole cogitandique ratione haud abhorret. Namque poterunt referri septem orbes ad septem coeli sphaeras, quibus solis arx quasi inclusa tenetur. Conf. Creuzer. Symbol. II. p. 191 ed. tert., ubi similia quaedam apud alios populos afferuntur. De numero septemario, qui per orientem quoque valde consecratus vario inde mode adhibitus est, monere vix opus post ea, quae disseruit v. Hammer in Annall. Vienn. CXXII. p. 185 seqq. (ubi potissimum cf. p. 221.) CXXIII et CXXIV init. Accedit colorum,

quibus singuli circuli distincti sunt, diversitas, qua ipsa altius quid indicari nemo dubitaverit, qui colorum in huiusmodi rebus vim et significationem perceptam habet. Ipsum vero opus, quod h. l. describitur, ita elaboratum animo informemus, ut propugnacula (οι προμαγεώνες) circulorum constiterint laterculis coctis crustaque vitrea diversi coloris obtectis: quales laterculos hodieque e ruinis Babylonis protractos esse constat. Monuit Ritter l. l. pag. 101. Quare non erat, quod Rawlinson l. l. p. 127 seq. dubitaret de moenibus revera hac colorum diversitate distinctis totamque hanc narrationem ad fabulas originis Sabaeae relegaret.

μέγ. ἐστι τείχος κατὰ τὸν Αθηνέων κύκλον μάλιστά κη τὸ μέγαθος] i. e. marinus est (s. maximum orbem conficit), aequat fere ambitum moenium Athenarum (longitudine). Ubi κατὰ similitudinis notionem adsciscit, de qua infra ad I, 121. Caeterum in declarando urbis Athenarum ambitu non prorsus consentiunt veteres scriptores, quorum locos dudum collegit Meursius Lectt. Att. I, 1 coll. III, 4. Accuratiora nunc edocuit Kruse (Hellas II, 2. pag. 158.), Thucydidis praecipue insistens testimonio II, 13 atque Dionysii Halicarnass. (Antiqq. Romm. IV, 13. IX, 68.), quo verum ambitum fuisse centum sexaginta stadiorum evinceret. Nam ex Thucydide centum quadraginta octo fuisse colligitur, ex Dionysio centum sexaginta octo, a quibus numeris reliqui magis minusve recedunt. Leake (Topographie Athens, übers. v. Baiter u. Sauppe, p. 313) ambitum centum quadraginta octo stadiorum sive septendecim mill. Anglicc. esse statuit; quo quidem ambitu ipsa urbs (τὸ ἄστν), longa moenia et portus includuntur. Utut est, confirmat Herodoti testimo-

κη τὸ μέγαθος. τοῦ μὲν δὴ πρώτου κύκλου οἱ προμαχεῶνές εἰσι λευκοὶ, τοῦ δὲ δευτέρου μέλανες, τρίτου δὲ κύκλου φοινίκεοι, τετάρτου δὲ κυάνεοι, πέμπτου δὲ σανδαράκινοι. οὕτω πάντων τῶν κύκλων οἱ προμαχεῶνες ἠνθισμένοι εἰσὶ φαρμάκοισι. δύο δὲ οἱ τελευταῖοί εἰσι ὁ μὲν καταργυρωμένους, ὁ δὲ κατακεχρυσωμένους ἔχων τοὺς προμαχεῶνας.

θ9 Ταῦτα μὲν δὴ ὁ Δητόκης έωυτῷ τε ἐτείχεε καὶ περὶ τὰ έωυτοῦ οἰκία, τὸν δὲ ἄλλον δῆμον πέριξ ἐκέλευε τὸ τεῖχος οἰκέειν. οἰκοδομηθέντων δὲ πάντων, κόσμον τόνδε Δητόκης πρῶτός ἐστι ὁ καταστησάμενος μήτε ἐσιέναι παρὰ βασιλέα

nium Diodorus Siculus XVII, 110, qui ambitum Ecbatanorum stadiis centum quinquaginta absolvit. τρίτου δὲ κύκλου] In his et seqq.

omissum vides articulum, quem in antecedentibus (rov - πρώτου, τοῦ — δευτέρου) additum invenimus, in quo nemo certe haerebit. - In seqq. scripsimus cum recentt. σανδαρά κινοι, accentu retracto, quem in extrema syllaba editores priores inde ab H. Stephano po-suerant. Intelligitur autem subru-fus ille color, qualis est sandara-cae, sandarachroth. Nam sandaraca idem est, quod vulgo appellant: rother Schwefel-Arsenik s. Arsenikrubin, et quae alia exstant cogno-mina, de quibus vid. Leonhard. in Oryctognosiae compendio Sect. 15. s. v. Realgar pag. 166 seq. Contra φοινίκεος (qua voce Noster usus quoque est II, 132. VII, 76. IX, 22) declarat colore subreference. s. purpureum a colore subrufo (hellroth) bene distinguendum; κυάveos est caeruleus, vox ex Homero, Pindaro, aliis cognita; cf. Blomfield. Glossar. in Aeschyl. Pers. 83. ήνθισμένοι είσι φαρμάκοισι] φάρμακα de coloribus dici, ex hoc ipso loco admonet Thomas Magist. s. v. pag. 885. "Add. Suidam s. v. Philemon. Grammat. pag. 180."
Cr. Attulit quoque Graevius ad Lucian. T. IV. p. 488 ed. Bip. hunc locum, quem ita reddit: propugnacula picta variis coloribus, quum άνθίζειν s. έπανθίζειν sit pingere, floridis coloribus inficere. Ad per-fecti formam ήνθισμένοι retento augmento cf. Bredov. p. 297, qui idem conferendus p. 317 ob augmentum in verbo καταργυρωμένους neglectum, in verbo κατακεχρυσωμένους observatum. Lateres auro et argento extrinsecus obductos in Assyriorum palatiis commemorat inventos Layard Nineveh and its Rem. II. p. 417 coll. 268.

Assyriorum palatiis commemorat inventos Layard Nineveh and its Rem. II. p. 417 coll. 268.
δύο δὲ οἱ τελευταὶοι εἰσι ὁ μὲνο κ. τ. λ.] Ita scripsimus, reiecta prorsus distinctione, quam alii post εἰσὶ, alii ante εἰσὶ ponebant, accentu addito huic verbo. — Ad argumentum. verbb. ὁ μὲν κατα ργνο ωμένους, ὁ δὲ κατακεχουσωμένους ἔχων τοὺς ποριμαχεῶνας conf. Polybii locum supra laudatum. "Ac splendorem opulentiamque huius sedis regiae collaudat quoque Auctor libri de mundo cap. 6. p. 216 ed. Kapp.; simile vero structurae genus hodieque in multis apud Sinenses et Indos oppidis reperiri monet Caylus in Hist. de l'Acad. des Inscriptt. XXXI. p. 42." Cr.

# · CAP. XCIX.

πρῶτός ἐστι ὁ καταστησάμενος μήτε ἐσιέναι κ. τ. λ.] Quod dixit κόσμον, i. e. rationem atque ordinem imperii administrandi regemque adeundi, id seq. cap. dixit διακοσμείν, quod ipsum inde vel a philosophis adhibitum in totius naturae rebus ordinandis et administrandis monstrant, quae Ideler attulit ad Aristotel. Meteorol. Vol. I. p. 646. Ad argumentum ipsum

μηδένα, δι' άγγέλων δὲ πάντα χρέεσθαι, ὁρᾶσθαί τε βασιλέα ὑπὸ μηδενός το πρός τε τούτοισι ἔτι γελᾶν τε καὶ πτύειν ἀντίον καὶ ᾶπασι εἶναι τοῦτό γε αἰσχρόν. Ταῦτα δὲ περὶ έωυτὸν ἐσέμνυνε τῶνδε εῖνεκεν, ὅκως ἂν μὴ ὁρέοντες οἱ ὁμήλικες, ἐόντες σύντροφοί τε ἐκείνω, καὶ οἰκίης οὐ φλαυροτέρης, οὐδὲ ἐς ἀνδραγαθίην λειπόμενοι, λυπεοίατο καὶ ἐπιβουλεύοιεν, ἀλλ' ἐτεροιός σφι δοκέοι εἶναι μὴ ὁρέουσι. Ἐπεί τε 100 δὲ ταῦτα διεκόσμησε, καὶ ἐκράτυνε ἑωυτὸν τῆ τυραννίδι, ἦν

quod attinet, idem illud Deiocis institutum, quo reges nemini se ipsos adeundi facultatem permittant, sed per internuncios omnia transigant, quin adeo populis rarissime sui ipsius adspectum praebeant, non solum ad Persas transiisse stricteque observatum esse multis e testimoniis, quae Brissonii collegit industria (de reg. Perss. princip. I, 27 seq. p. 34 seqq. coll. I, 292. pag. 287.), compertum habemus, verum etiam ceteris orientalibus principibus commune fere fuisse indicant ea, quae similia de Assyriorum regibus accepimus, uti monui ad Ctesiae fragmm. pag. 126 seq.

μήτε έσιέναι παρά βασιλέα κ. τ. 1.] Eodem modo hoc sibi oppo-nuntur μήτε et δὲ, quo infra I, 108. ο ἔτε — δὲ, ubi vid. Etenia sensus est: ut nemo quisquam ad regem accederet, sed per nuncios quisque omnia transigeret cum rege, isque ipse a nemine conspiceretur. In qui-bus verba δι' άγγέλων πάντα χοέεσθαι, quae vulgo sic vertunt: ut per internuncio: omnia transigerentur, ita explicanda erunt, ut ad χρέεσθαι mente addas dativum βασιλέϊ atque ex antecedente μηδένα subjecti accusativum τινά repetas, nisi malis accusativum πάντα, quem vulgo pro rei accussativo neutrius generis accipiunt (ad omnes res s. in omnibus rebus) masculino genere positum habere eo sensu, quo Noster πας τις dixit supra I, 50. III, 79. VI, 122., ita ut opponatur antecedenti μηδένα: sed ut unusquisque per nuncios uteretur rege s. cui rege ageret. Atque haec ratio mihi

propter articulum neglectum, qui neutro pluralis addi debebat, praestare videtur. — De locutione δι' ἀγγέλων cf. I, 69.

έτι γελῶν τε καὶ πτύειν ἀντίον, καὶ ἄπασι είναι τοῦτό γε αἰσχοόν] καὶ ἄπασι είναι τοῦτό γε αἰσχοόν] καὶ ἄπασι recte explicuit Schwgh: etiam (vel) omnibus, prorsus omnibus. Mox verborum ordinem cum recentt. mutavimus. Vulgo: τοῦτό γε είναι. Cur vero haec verba ad solos nuncios, qui hac lege teneantur, pertinere velit Layard: Nineve and its remains II. p. 335, equidem non intelligo, cum haec lex ad omnes Medos aperte spectet. De ipso argumento consulatur Brissonius de reg. Pers. princ. II, 121 coll. II, 89, qui de hac veterum Medorum ac Persarum disciplina scriptorum locos collegit. Potiores loci sunt ipsius Herodoti I, 133 et Xenophontis in Cyri institut. I, 2, 16 coll. Suid. s. v. Κάφδαμα. Addit Cr. quod de Arabibus scribit Niebuhrius in itinerar. I. pag. 57, et quae alia his addit Gesenius in Commentar. ad Iesaiam cap. L, 6. p. 143, monens quoque de libris sacris, e quibus et ipsis turpe indignumque haberi intelligimus, et adspuere aliquem et alio praesente spuere. Quam in rem praecipue conf. Iob. XXX, 10. ὅκως ᾶν μὴ ὁςῶντες οι ὁμήλι-κες κ. τ. λ.] ὁςἐοντες scripsi cum

οκως αν μη ορωντες οι ομήλικες κ. τ. λ.] ορέοντες scripsi cum recentt. iubente Bredov. p. 384 pro ορέωντες s. ορώντες, itemque mox (vid. pag. 385) ορέονσι pro vulg. ορώσι ita reddendum: si eum non conspicerent, si in eorum conspectum non veniret. — De οκως αν cum optativo monuimus ad I, 75.

κη τὸ μέγαθος. τοῦ μὲν δὴ πρώτου κύκλου οἱ προμαχεῶνές εἰσι λευκοὶ, τοῦ δὲ δευτέρου μέλανες, τρίτου δὲ κύκλου φοινίκεοι, τετάρτου δὲ κυάνεοι, πέμπτου δὲ σανδαράκινοι. οὕτω πάντων τῶν κύκλων οἱ προμαχεῶνες ἠνθισμένοι εἰσὶ φαρμάκοισι. δύο δὲ οἱ τελευταῖοί εἰσι ὁ μὲν καταργυρωμένους, ὁ δὲ κατακεχρυσωμένους ἔχων τοὺς προμαχεῶνας.

99 Ταῦτα μὲν δὴ ὁ Δηιόκης έωυτῷ τε ἐτείχεε καὶ περὶ τὰ έωυτοῦ οἰκία, τὸν δὲ ἄλλον δῆμον πέριξ ἐκέλευε τὸ τεῖχος οἰκέειν. οἰκοδομηθέντων δὲ πάντων, κόσμον τόνδε Δητόκης πρῶτός ἐστι ὁ καταστησάμενος μήτε ἐσιέναι παρὰ βασιλέα

nium Diodorus Siculus XVII, 110, qui ambitum Ecbatanorum stadiis centum quinquaginta absolvit. τρίτου δὲ κύκλου] In his et seqq.

omissum vides articulum, quem in antecedentibus (τοῦ — πρώτου, τοῦ — δευτέρου) additum invenimus, in quo nemo certe haerebit. - In seqq. scripsimus cum recentt. σανδαρά κινοι, accentu retracto, quem in extrema syllaba editores priores inde ab H. Stephano posucrant. Intelligitur autem subru-fus ille color, qualis est sandara-cae, sandarachroth. Nam sandaraca idem est, quod vulgo appellant: rother Schwefel-Arsenik s. Arsenikrubin, et quae alia exstant cognomina, de quibus vid. Leonhard. in Oryctognosiae compendio Sect. 15.
s. v. Realgar pag. 166 seq. Contra φοινίπεος (qua voce Noster usus quoque est II, 132. VII, 76.
IX, 22) declarat colorem puniceum s. purpureum a colore subrufo (hellroth) bene distinguendum; κυάveos est caeruleus, vox ex Homero, Pindaro, aliis cognita; cf. Blomfield. Glossar. in Aeschyl. Pers. 83. ήνθισμένοι είσι φαρμάκοισι] φάρμακα de coloribus dici, ex hoc ipso loco admonet Thomas Magist. s. v. pag. 885. "Add. Suidam s. v. Philemon. Grammat. pag. 180." Cr. Attulit quoque Graevius ad Lucian. T. IV. p. 488 ed. Bip. hunc locum, quem ita reddit: propugnacula picta variis coloribus, quum avδίζειν s. έπανδίζειν sit pingere, floridis coloribus inficere. Ad perfecti formam ήνθισμένοι retento augmento cf. Bredov. p. 297, qui idem conferendus p. 317 ob augmentum in verbo καταργυρωμένους neglectum, in verbo κατακεχουσωμένους observatum. Lateres auro et argento extrinsecus obductos in Assyriorum palatiis commemorat inventos Layard Nineveh and its Rem. II. p. 417 coll. 268.

inventos Layard Nineveh and its Rem. II. p. 417 coll. 268. δύο δὲ οἱ τελευταιοί εἰσι ὁ μὲνω. τ. λ.] Ita scripsimus, reiecta prorsus distinctione, quam alii post εἰσι, alii ante εἰσι ponebant, accentu addito huic verbo. — Ad argumentum. verbb. ὁ μὲν κατα φ-γυφωμένους, ὁ δὲ κατακεχουσωμένους ἔχων τοὺς ποριμαχεῶνας conf. Polybii locum supra laudatum. "Ac splendorem opulentiamque huius sedis regiae collaudat quoque Auctor libri de mundo cap. 6. p. 216 ed. Kapp.; simile vero structurae genus hodieque in multis apud Sinenses et Indos oppidis reperiri monet Caylus in Hist. de l'Acad. des Inscriptt. XXXI. p. 42." Cr.

# · CAP. XCIX.

πρωτός έστι ὁ καταστησάμενος·
μήτε έσιέναι κ. τ. λ.] Quod dixit
κοσμον, i. e. rationem atque ordinem imperii administrandi regemque adeundi, id seq. cap. dixit διακοσμείν, quod ipsum inde vel a
philosophis adhibitum in totius naturae rebus ordinandis et administrandis monstrant, quae Ideler attulit ad Aristotel. Meteorol. Vol.
I. p. 646. Ad argumentum ipsum

μηδένα, δι' άγγέλων δὲ πάντα χρέεσθαι, ὁρᾶσθαί τε βασιλέα ὑπὸ μηδενός τος τε τούτοισι ἔτι γελᾶν τε καὶ πτύειν ἀντίον καὶ ᾶπασι εἶναι τοῦτό γε αἰσχρόν. Ταῦτα δὲ περὶ έωυτὸν ἐσέμνυνε τῶνδε εῖνεκεν, ὅκως ἄν μὴ ὁρέοντες οἱ ὁμήλικες, ἐόντες σύντροφοί τε ἐκείνω, καὶ οἰκίης οὐ φλαυροτέρης, οὐδὲ ἐς ἀνδραγαθίην λειπόμενοι, λυπεοίατο καὶ ἐπιβουλεύοιεν, ἀλλ' ἐτεροὶός σφι δοκέοι εἶναι μὴ ὁρέουσι. Ἐπεί τε 100 δὲ ταῦτα διεκόσμησε, καὶ ἐκράτυνε ἑωυτὸν τῆ τυραννίδι, ἡν

quod attinet, idem illud Deiocis institutum, quo reges nemini se ipsos adeundi facultatem permittant, sed per internuncios omnia transigant, quin adeo populis rarissime sui ipsius adspectum praebeant, non solum ad Persas transiisse stricteque observatum esse multis e testimoniis, quae Brissonii collegit industria (de reg. Perss. princip. I, 27 seq. p. 34 seqq. coll. I, 292. pag. 287.), compertum habemus, verum etiam ceteris orientalibus principibus commune fere fuisse indicant ea, quae similia de Assyriorum regibus accepimus, uti monui ad Ctesiae fragmm. pag. 126 seq.

μήτε ἐσιέναι παρὰ βασιλέα κ. τ. λ.] Eodem modo hoc sibi opponuntur μήτε et δὲ, quo infra I, 108. ο ὅτε — δὲ, ubi vid. Etenim sensus est: ut nemo quisquam ad regem accederet, sed per nuncios quisque omnia transigeret cum rege, isque ipse a nemine conspiceretur. In quibus verba δι ἀγγέλων πάντα χρέεσθαι, quae vulgo sic vertunt: ut per intermuncios omnia transigerentur, ita explicanda erunt, ut ad χρέεσθαι mente addas dativum βασιλέι atque ex antecedente μηδένα subiecti accusativum τινά repetas, nisi malis accusativum πόντα, quem vulgo pro rei accussativo neutrius generis accipiunt (ad omnes res s. in omnibus rebus) masculino genero positum habere eo sensu, quo Noster πάς τις dixit supra I, 50. III, 79. VI, 122., ita ut opponatur antecedenti μηδένα: sed ut unusquisque per nuncios uteretur rege s. cum rege ageret. Atque haec ratio mihi

propter articulum neglectum, qui neutro pluralis addi debebat, praestare videtur. — De locutione δι' ἀγγέλων cf. I, 69.

έτι γελάν τε καὶ πτύειν ἀντίον, καὶ ἄπασι εἶναι τοῦτό γε αἰσχοόν] καὶ ἄπασι τecte explicuit Schwgh.: etiam (vel) omnibus, prorsus omnibus. Mox verborum ordinem cum recentt. mutavimus. Vulgo: τοῦτό γε εἶναι. Cur vero haec verba ad solos nuncios, qui hac lege teneantur, pertinere velit Layard: Nineve and its remains II. p. 335, equidem non intelligo, cum haec lex ad omnes Medos aperte spectet. De ipso argumento consulatur Brissonius de reg. Pers. princ. II, 121 coll. II, 89, qui de hac veterum Medorum ac Persarum disciplina scriptorum locos collegit. Potiores loci sunt ipsius Herodoti I, 133 et Xenophontis in Cyri institut. I, 2, 16 coll. Suid. s. v. Κάρδαμα. Addit Cr. quod de Arabibus scribit Niebuhrius in itinerar. I. pag. 57, et quae alia his addit Gesenius in Commentar. ad Iesaiam cap. L, 6. p. 143, monens quoque de libris sacris, e quibus et ipsis turpe indignumque haberi intelligimus, et adspuere aliquem et alio praesente spuere. Quam in rem praecipue conf. Iob. XXX, 10.

cont. 10b. XXX, 10.

δκως ἀν μη ὁρῶντες οι ὁμήλικες κ. τ. λ.] ὁρέοντες scripsi cum
recentt. iubente Bredov. p. 384
pro ὁρέωντες s. ὁρῶντες, itemque
mox (vid. pag. 385) ὁρέονσι pro
vulg. ὁρῶσι ita reddendum: si eum
non conspicerent, si in eorum conspectum non veniret. — De ὅκως ἀν
cum optativo monuimus ad I, 75.

τὸ δίκαιον φυλάσσων χαλεπός. καὶ τάς τε δίκας γράφοντες εἴσω παρ' ἐκεῖνον ἐσπέμπεσκον καὶ ἐκεῖνος διακρίνων τὰς ἐσφερομένας, ἐκπέμπεσκε. ταῦτα μὲν κατὰ τὰς δίκας ἐποίεε, τάδε δὲ ἄλλα ἐκεκοσμέατό οἰ. εἴ τινα πυνθάνοιτο ὑβρίζοντα, τοῦτον ὅκως μεταπέμψαιτο, κατ' ἀξίην ἐκάστου ἀδικήματος ἐδικαίευ καί οἰ κατάσκοποί τε καὶ κατήκοοι ἦσαν ἀνὰ πᾶσαν τὴν χώρην, τῆς ἦρχε.

Δητόκης μέν νυν τὸ Μηδικὸν ἔθνος συνέστρεψε μοῦνον, καὶ τούτου ἡρξε. ἔστι δὲ Μήδων τοσάδε γένεα, Βουσαί, Πα-52

### CAP. C.

καὶ τάς τε δίκας γράφοντες — έσπέμπεσκον] Vulgo sic reddunt: litigantes causas suas scripto consignatas ad eum per internuncios intro mittebant. Ad sensum omnino recte; ad verbum accuratius sic vertas: causas qui scripto consignabant, ad eum (per internuncios, di' dyyélwv, cap. 99.) intro mittere solebant isque diiudicans allatas remittebat. In quibus ne miremur literarum usum tam prisco aevo ad causas scripto consignandas adhibitum (cf. Clin-ton Fast. Hellenn. I. p. 368): He-rodotus indicaturus Medos litigantes non coram rege ipso causas suas egisse, sed causas ad regem per internuncios delatas esse disceptandas, Graecorum adeoque Atticorum more loquitur iisque utitur verbis, quae Athenis hac in re erant usitata (δίκας γράφειν). Cum recentt. edd. dedi ἐσπέμπεσκον pro έσεπέμπεσκον, cum in talibus Noster augmentum negligat: vid. Dindorf. Praef. p. XXIV et Bredov. p. 285. In proxime seqq. Eltzium (Quaest. Herodd. p. 9 et Jahrbb. f. Philol. Herodd. p. 9 et Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. IX. p. 115) secuti pro τὰ δὲ δη ἄλλα scripsimus τάδε δὲ ἄλλα, ut Herodotus aliis quoque locis est locutus (II, 168. VI, 53.), idque etiam probavit Bredov. p. 331, ubi ἐκεκοσμήτο οί scribi iubet pro ἐκεκοσμέατο οί, in quo libri scripti consentiunt.

εί τινα πυνθάνοιτο ὑβρίζοντα κ. τ. λ.] εί, quoties; inde optativum habet adiectum, conf. II, 179. Nec alio modo explicarim ο̃χως — μεταπέμψαιτο, de quo structurae genere conf. I, 11 ibique nott.

αμό οἱ κατό σκοποί τε καὶ κατή κοοι ήσαν ἀνὰ πᾶσαν τὴν χώ οην] Laudatur Dio Cassius XLII, 17. p. 315, qui Herodotum imitando expressit. Indicantur autem ministri regii, qui alias dicuntur ἀφθαλμοὶ (oculi) et ἀτακουσταὶ (aures), per quos omnia, quae ubivis gererentur, rex accepit. De quibus plurima Brissonius de reg. Perss. princ. I, 190. pag. 264 seq. Alia infra dabimus ad I, 114.

# CAP. CI.

τὸ Μηδικὸν ἔθνος συνέστοςψε μοῦνον, καὶ τούτου ἡρξε] συνέστοςψε, cuius loco unus liber συνεστοςψατο, male antea redditum: subegit, nunc rectius, monente Valckenario: ,in unam gentem contraxit Medos eique imperavit." Nec vero opus, ut cum eodem Valckenario mutemus ipsum textum, refingentes: — συνέστοςψε, μούνου δὲ τούτου ἡρξε. Nam manet in vulgata scriptura idem sensus. Spectant vero huc ea, quae in antecedentibus enarrantur de Medis per vicos sparsis multaque iniustita laborantibus, coactis dein a Deicce, ut unam conderent urbem, aliis rebus atque occupationibus posthabitis.

έστι δὲ Μήδων τοσάδε γένεα] γένεα Persarum occurrunt infra I, 125, ubi gentem pro tribu poni monet Niebuhrius a Cr. allatus, in Hist. Roman. I. pag. 308. Ac primi οητακηνοί, Στρούχατες, 'Αριζαντοί, Βούδιοι, Μάγοι. γένεα μεν δη Μήδων έστι τοσάδε. Δητόκεω δε πατς γίνεται Φρα-102 όρτης, ος, τελευτήσαντος Δητόκεω, βασιλεύσαντος τρία καί

nominantur e Medis iam in unum populum contractis Busne, quos eosdem appellat ex hoc loco Herodoteo Stephanus Byzantinus, quos que Caspici maris oras meridionales versus in Media habitasse vult Larcherus. Paraetaceni habitabant in regionibus, quae ab ipsa Perside septentrionem versus tendunt, montibusque illis, qui Mediam et Cassacam a Perside seiungunt ipsumque terrae huius (Παραιτακηνή) nomen nil aliud nisi terram montanam (Bergland) significare ex Zendica lingua nunc declarant. Vid. Strab. XVI. p. 1079 C. et Arrian. Exped. Alex. III, 19. §. 2. Heeren. Ideen I, 1. pag. 303. Eosdem atque Paricanios existimat Rennel. Geogr. Her. p. 501. Hodiernum regionis nomen dicitur esse Bouroudjerd, ut ex Hammero laudat Van der Chys ad Arrian. l. l. p. 73. Accuratius de his disputavit Lassen s. v. Paraetacene in Ersch u. Gruber Allg. Encyclop. Sect. III. Vol. XI. p. 325 seqq. coll. Ritter Erdkunde VIII. p. 389. Quos si sequimur, Paraetacenorum posteri nunc vocantur Bakhtiari, tam agris colendis quam rapinis faciundis dediti.

Struchates collocat Larcherus ita, ut occidentem versus vicinos habuerint Matienos ac Darnacos, septentrionem versus Sapires, orientem versus Paraetacenos.

Arizanti prope Choaspis fontes sedes tenuisse, inde a Budiis septentrionem versus sitas, idem monet Larcherus. Budios, quorum sedes non satis certae sint, incoluisse ille suspicatur regiones septentrionem versus a Magis sitas, et occidentem versus a Choaspis fontibus. Ritterus (Erdkunde II. pag. 896 coll. 799. 902.) vult sacerdotalem gentem esse non minus atque Magos, simulque refert hoc ad Buddhae cultum pro more suo, quo

incunabula rerum divinarum et humanarum ex Indis derivat.

Magos vix dubium primariam fuisse gentem Medorum, cui prae ceteris honor, cura sacrorum et legum divinarum permissa. Hoc enim minime alienum, quod quae tantopere post inclaruit gens, tribuum illarum una primitus fuit. Conf.
Heeren, Ideen l. l. p. 409. 451.
Lengerke ad Daniel. p. 44 seqq.
Beck Anleit. z. Weltgesch. I. p.
646. Orientalibus scriptoribus qui
dicuntur Mogh, a Magis non differre valde est probabile. Quod
orientalium literarum periti exponunt: magnum, eximium (pro Mah)
vel etiam caput. Conf. Virum doctum in Hermes XXXI, 1 (1828). p. 90. not. Hammerus, quem su-pra (I, 96) vidimus Deiocem et Dschemschid unum eundemque ha-Dschemschid unum eundemque habere, in hisce tribubus Medorum, quas Herodotus recenset, non alias agnoscit, quam quae sub rege Dschemschid fuisse narrantur tum in libris Persarum sacris (Zendavesta), tum in carmine illo, cui nomen Schahnameh. Sacerdotes, primo loco nouendos, esse Manos. primo loco ponendos, esse *Magos*, qui iidem etiam *Budii* (i. e. cultores) appellati fuerint; quibus utrisque respondere eos, qui Athorne et Katurian in illis libris vocitentur; Arizantos dici Vispie Erene et Pisarian (i. e. artifices), Struchates esse Osterusch, tertiam tribum, Busas, quartam tribum, appellari Ohnowuschi; Paraetacenos omitti quidem in carmine Schahnameh, in Zendavesta dici Periodekeschan, i. e. viros legis primitivae: vid. Wiener Jahrb. IX. p. 11. 12. Quae quam temere posita sint, ostendit Hupfeld in Exercitt. Herod. Specim II pre 25 cim. II. pag. 35 seq.

## CAP. CII.

τελευτήσαντος Δηϊόκεω, βασιλεύσαντος τρία καλ πεντήποντα έτεα

πεντήκοντα έτεα, παρεδέξατο την άρχην. παραδεξάμενος δὲ οὐκ ἀπεχρᾶτο μούνων ἄρχειν τῶν Μήδων ἀλλὰ στρατευσάμενος ἐπὶ τοὺς Πέρσας πρώτοισί τε τούτοισι ἐπεθήκατο, καὶ πρώτους Μήδων ὑπηκόους ἐποίησε. μετὰ δὲ ἔχων δύο ταῦτα ἔθνεα, καὶ ἀμφότερα ἰσχυρὰ, κατεστρέφετο την ᾿Ασίην, ἀπ᾽ ἄλλου ἐπ᾽ ἄλλο ἰων ἔθνος. ἐς ος στρατευσάμενος ἐπὶ τοὺς

z. τ. λ.] Ex rationibus Larcheri atque Volneii hoc Deiocis regnum cadit intra annos 709-655 a. Chr. n., quo ipso anno Phraortes patri successit in regno. Qui postquam viginti duos annos regnum tenuit, ipse in expeditione contra Assyrios suscepta obiit, ut paulo infra Herodotus narrat, anno, ut ex illis consequitur, 634 a. Chr. n. Ipsa expeditio opinor cadet in annum 635 a. Chr. n. Ab his non admodum discedit Clinton., de regum Me-dorum chronologia accurate disputans in tertia appendice Fast. Hellen. Vol. I. pag. 258 seqq. Medos ab Assyriis defecisse ponit anno 711 ante Chr. n., Deiocem ad re-gnum evectum 709, Phraortem ei succedentem 656, caesumque in pugna 631 a. Chr. n. Cf. pag. 172 seqq. 202 seq. et adde De Saulcy in: Mem. de l'Acad. d. Inscriptt. XIX, 1. p. 213 seqq. Hupfeld., qui in candem rem summa cura inquisivit l. l. p. 36 seqq. 58 seqq., Medos vult ab Assyriis defecisse 714 ante Chr. n., Deiocem regnantem ponit ab anno 708 usque ad annum 655: quo ipso anno Phraortes secutus est, qui periit anno 633. Qui nuper haec tractavit, Ioannes a Gumpach (Zeitrechnung der Babylon, etc. p. 140 seqq. 161 seq.), Deiocem mortuum esse statuit anno 657, Phraortem caesum in pugna ab Assyriis anno 635, sed Medos demum anno 690 abiecto Assyriorum iugo Deiocem regem constituisse, adeo ut Deioces non quinquaginta tres  $(N\Gamma)$ , sed triginta tres  $(A\Gamma)$  annos tantum regnasse censendus sit, inque numeros Herodoteos error irrepserit. Equidem ut Herodoti numeros corrigam, adduci non possum, praesertim cum in caeteris viros doctos,

qui haec tractaverunt, ita fere consentientes videam, ut vix unius alteriusve anni discrimen sit reliquum. — Caeterum Hammero si credis, Herodoti hicce Phraortes idem est, qui in Zendavesta dicitur Truteno, in carmine Schahnameh Feridun, filius Deiocis s. Dschemschidi. Vid. Wien. Jahrb. IX. p. 13 seqq. et LXII. p. 46. Idem statuit Hoelty libro ad I, 96 laudato p. 60.

ἀπεχοᾶτο] Sic certe iubent plures iique meliores libri. Vulgo ἀπεχοῆτο. Sensus est: "non contentus erat solis Medis imperare." Conf. supra I, 37 et VIII, 14, ubi medio hoc verbo Noster usus est. Facit huc Grammatic. in Bekkeri Anecdd. I. p. 423, 26: ἀπεχοᾶτο· Ἡρόδοτος μὲν ἀντὶ τοῦ ἀρκεῖν ἡγεῖτο· Θουκνδίδης δὲ ἀπεχοῶντο ἀντὶ τοῦ ἀνήρουν. Add. Bachmanni Anecdd. I. pag. 119, 24 coll. p. 137, 19 et vid. Bredov. p. 380. Herodoteum usum postmodo imitatus est Pausanias, de quo vid. Siebel. ad II, 7. §. 1.

καὶ ἀμφότερα ἰσχυρά] Attende vim particulae καὶ declarativam, de qua dixit Hartung Lehre d. Partik. I. p. 145. Valet enim hic: idque, et quidem. Neque aliter paulo post: ἐπὶ τοὺς ᾿Ασσυρίως καὶ ᾿Λσσυρίων τούτους. Quod sequitur κατεστρέφετο, vulgo vertunt: subegit (Asiam), haud recte mea quidem sententia, cum potius valeat: subigere studuit s. voluit: de qua imperfecti notione cf. supra nott. ad I, 63. Ad ἐς ο̂ (donec) cf. I, 98. In seqq. dedi εἶχον (pro ἐχον): quod unum verum esse patet ex iis, quae collegit Bredov. p. 303 seq.

'Ασσυρίους, καὶ 'Ασσυρίων τούτους, οί Νένον είχον καὶ ἡρχον πρότερον πάντων, τότε δὲ ἡσαν μεμουνωμένοι μὲν συμμά-χων, ἄτε ἀπεστεώτων, ἄλλως μέντοι έωυτῶν εὖ ῆκοντες ΄ ἐπὶ τούτους δὴ στρατευσάμενος ὁ Φραόρτης αὐτός τε διεφθάρη, ἄρξας δύο καὶ εἰκοσι ἔτεα, καὶ ὁ στρατὸς αὐτοῦ ὁ πολλός.

Φραόρτεω δὲ τελευτήσαντος, ἐξεδέξατο Κυαξάρης, ὁ Φρα- 103 όρτεω τοῦ Δηϊόκεω παζς. οὖτος λέγεται πολλὸν ἔτι γενέσθαι ἀλκιμώτερος τῶν προγόνων καλ πρῶτός τε ἐλόχισε κατὰ τέ-

παὶ 'Ασσυρίων τούτους, οἱ Νέ-νον εἶχον] Ad argumentum loci bene admonemur a Wesselingio, Herodotum Assyriorum nomine usum esse sensu latiori, ita ut Babylonii quoque, alii comprehendantur; cf. I, 178. 185. Idem monet Rennel. in Geograph. Herod. p. 458. Ac pluribus hanc in rem disputat Iablonsky Diss. de ling. Lycaon. T. III. p. 129 Opuscc., Assyriae nomine antiquissimis temporibus non solam Assyriam fuisse significatam, verum et complura alia regna, quorum potiti fuerint Assyrii, non raro comprehensa fuisse. Indeque etiam Babylonios sive Chaldaeos, debelatos ab Assyriis, horum nomine aliquando appellatos esse monet. Add. Forbiger. Handb. d. alt. Geogr. II. p. 607. Unde sequitur, Herodotum verbis και 'Ασσυρίων τού-τους, οι Νίνον είχον indicare voluisse eam Assyriam, quae arctiore sensu ac proprie sic dicebatur, primitivam Assyriae regionem, unde ipsum Assyriorum regnum profectum est, Adiabenen quam etiam vocabant; vid. Forbiger. l. l. pag. 607. 609 seq. De Nini urbe vid. I, 103. 193. 185. 178 ibique nott. I, 103. 193. 185. 178 ibique nott. et II, 150. Caeterum cum iis, quae Herodotus de hac Phraortis expeditione contra Assyrios scribit, plane convenire volunt ea, quae in libro Iudith 1—6 leguntur de Arphaxada, Medorum rege, qui, cum Assyrio-rum rege Nebukadnezar decimum regni annum agente conflictatus, fusus est in campo Ragan: id quod in annum 635 ante Chr. n. cadere probare studuit I. a Gumpach. l. l. p. 161 seq. Assyriorum rex vocatur Kiniladan: qui num idem sit atque is, quem Sardanapalum tertium Rawlinson. significavit, filium Esarhaddonis, haud decernam: vide Rawlinson. Abriss. d. Babyl. Assyr. Gesch. p. 37 vers. vernac. atque I. a Gumpach ad h. l. pag. 93. Idem Rawlinson in scriptione de Ecbatanorum situ supra laudata p. 141 seq. Arphaxadam libri Iudith ad Phraortem, Deiocis filium, referri posse negat: de Deioce cojtare mavult, quod mihi quidem haud porsuasit. Quo rectius De Saulcy in commentatione ante laudata p. 284 Arphaxadam nullum alium esse posse nisi Phraortem Herodoti ostendit; de Assyriorum rege Kiniladan idem exposuit pag. 277.

άλλως μέντοι ξωυτών εὖ ηκοντες] i. e. "caeterum profecto ipsorum rebus florentibus," s. rebus sat lautis ac florentibus constitui. De locutione conf. I, 30 ibiq. not.

### CAP. CIII.

πρῶτός τε ἐλόχισε κατὰ τέλεα τοὺς ἐν τῆ ᾿Λσίη] λοχίζειν est: distribuere, dividere secundum λόχους (sive cohortes dixeris sive manipulos). Conf. etiam Suidas s. v. et Zonaras in Lex. p. 695, ubi tamen male exhibetur ἐλόχησε. Hinc additum κατὰ τέλεα, cum τέλος hic certam quandam militum manum, cohortem etc. indicet saepiusque hoc sensu, praesertim adiecta praepositione κατὰ notionis distributivae, apud Nostrum inveniatur. Sic VII, 87. 211. IX, 20. 33. Moneo propter Schultzium, qui in commentatione de Cyro, quam supra (ad I, 95) landavi, pag. 681 κατὰ 15 \*

λεα τοὺς ἐν τῆ ᾿Ασίη, καὶ πρῶτος διέταξε χωρὶς ἐκάστους εἶναι, τούς τε αἰχμοφόρους καὶ τοὺς τοξοφόρους καὶ τοὺς Ιππέας πρὸ τοῦ δὲ ἀναμὶξ ἡν πάντα ὁμοίως ἀναπεφυρμένα. Οὖτος ὁ τοῖσι Αυδοἰσί ἐστι μαχεσάμενος, ὅτε νὺξ ἡ ἡμέρη ἐγένετό σφι μαχομένοισι, καὶ ὁ τὴν Ἅλυος ποταμοῦ ἄνω Ἦσίην πᾶσαν συστήσας ἑωυτῷ. Συλλέξας δὲ τοὺς ὑπ᾽ ἑωυτῷ ἀρχομένους πάντας, ἐστρατεύετο ἐπὶ τὴν Νῖνον, τιμωρέων τε τῷ πατρὶ, καὶ τὴν πόλιν ταύτην θέλων ἐξελεῖν. καὶ οἱ, ὡς συμβαλὼν ἐνίκησε τοὺς Ἰσσυρίους, περικατημένῳ τὴν Νῖνον, ἐπῆλθε Σκυθέων στρατὸς μέγας ἡνε δὲ αὐτοὺς βασιλεὺς ὁ Σκυθέων Μαδύης, Πρωτοθύεω παὶς οῦ ἐσέβαλον μὲν ἐς τὴν Ἰσίην, Κιμμερίους ἐκβαλόντες ἐκ τῆς Εὐρώπης, τούτοισι δὲ ἐπισπόμενοι φεύγουσι, οῦτω ἐς τὴν Μηδικὴν χώρην ἀπίκοντο. 104 Εστι δὲ ἀπὸ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος ἐπὶ Φᾶσιν ποταμὸν

τέλεα accipi vult: secundum censum s. vectigalia. — In seqq. πρὸ τοῦ iure scripsimus cum recentt. pro vulgato προτοῦ.

ατε νὺξ ἡ ἡμέρη ἐγένετό σφι κ.
τ. λ.] De locutione atque ipsa re dictum I, 74. Hoc loco illud addimus, hanc de solis defectione narrationem memorari quoque in Persarum carmine Schahnamch, sub rege Keikawus, qui ipse Graecorum Cyaxares esse perhibetur. Vid. Hammer. in Wiener Jahrbüch. IX. p. 13. In seqq. quae sit ἡ Ἅνος ποταμοῦ ἄνω শοίη πᾶσα, satis apparet inde, quod supra I, 73 Halyn fluvium dixerat separare τῆς শοίης τὰ κάτω, i. e. eam Asiam, quam minorem nos dicere solemus, a reliqua Asia, i. e. Armeniae superioris Asiae a regionibus, quas iure inde h. l. dicit τἡν Ἅλνος ποταμοῦ ἄνω শοίην πᾶσαν. Conf. quoque ad I, 73 notat.

ο — συστήσας ξωντω] i. e. qui — sibi subiecit, regno suo adiecit. Conf. II, 49 et de praepositione υπὸ in talibus nott. ad I, 94. Mox τιμωρέων τε τω πατοί non est opem ferens patri, ut I, 141. 152. II, 63, sed ulciscens patrem, ut II, 100. VIII, 144 coll. I, 4.

ήγε δὲ αὐτοὺς βασιλεὺς ὁ Σκυ-Θέων Μαδύης] Revocavi ήγε (pro

άγε) cum Bredovio p. 293. Scytharum incursiones atque expeditiones, de quibus nonnulla Iustinus II, 4. 5, satis obscurae sunt. Sic Strabo I. p. 106. p. 61 ed. Casaub. Madyis regis expeditiones ac peregrinationes tangit, nec tamen plura addit, quibus illae accuratius cognoscantur. Quae cum coniuncta sint cum Cimmeriorum incursionibus, comparentur, quae ad I, 6.
15 adnotavimus. De Scythis in
Asiam irruentibus accurate nunc
disputavit Hupfeld l. l. pag. 37 seqq. Quem si sequimur, circiter anno 632 ante Chr. n. Scythas Cyaxari Ninum obsidenti supervenisse statuendum erit. Io. a Gumpach longe serius, circa ann. 624 hoc accidisse vult; cf. l. l. p. 144. Scytharum vero hanc incursionem, qua Cim-merios insecuti Medos vicerunt omnemque ferme Asiam occuparunt, candem atque Chaldacorum fuisse existimant viri docti, quibus assentitur Heerenius Ideen I, 2. pag. 269. Indeque etiam I. a Gumpach (l. l. pag. 18 seqq. 64 seqq.) Chaldaeos, qui teste Habacuc. I, 6 seqq. Palaestinam quoque attigerunt, haud alios revera esse existrativa Service. stimat atque Scythas, de quorum incursionibus Noster h. l. et seqq. tradit. Add. Bertheau: Zur Geschichte d. Israelit. p. 361.

καὶ ἐς Κόλχους τριήκοντα ἡμερέων εὐζώνω όδός. ἐκ δὲ τῆς Κολχίδος οὐ πολλὸν ὑπερβῆναι ἐς τὴν Μηδικὴν, ἀλλὰ εν τὸ διὰ μέσου ἔθνος αὐτῶν ἐστὶ, Σάσπειρες τοῦτο δὲ παραμει-

## CAP. CIV.

τριήκοντα ημερέων εὐζωνω οδος] εὕζωνος eodem sensu I, 72. Ipsam mensuram ab Herodoto indicatam vix accuratam videri, nec eo valere, ut, quid aliis locis simili mensurae modo indicatur, inde demetiamur ac definiamus, nemo negabit. Nam ipse Herodotus in hasce regiones pervenire non potuit. Conf. Dahlmann. Herod. pag. 97 not. Monet Schweigh. infra IV, 101, ubide iisdem sermo est regionibus, diurnum iter ducentis stadiis aequiparari. Hinc quoniam ille numerus triginta dierum iusto maior videri possit, praesertim cum I, 72 quinque tantum dierum iter dicat expedito viro eum tractum permeanti, qui a mari mediterraneo usque ad Pontum Euxinum per Asiam minorem tendit, Schwgh. Herodotum hic loqui negat de ea Maeotidis paludis parte, quae Colchidi est proxima, verum de ostio Maeotidis, et quidem de ulteriore ora illius ostii, ubi Cimmeriorum olim fuere sedes; conf. IV, 11 seq.

οὐ πολλὸν ὑπερβῆναι ἐς τὴν • Μηδικὴν] Ad structuram loci grammaticam supple ἐστὶ, non multum (sc. itineris est), transacendere in Mediam. Nam ὑπερβαίνειν, transgredi, frequens de montibus, fluviis. De ipsa via, qua non valde longa in Mediam e Colchide perveniri posse hic narrat Herodotus, monuit Ritter. Erdkunde II. p. 911, Plini quoque testimonio accito (Hist. Nat. VI, 19), qui Indicas merces, in Cyrum fluvium ex mari Caspio subvectas, quinque non amplius dierum terreno itinere ad Phasin in Pontum devehi posse scribit. Quo in itinere a Phasi usque ad Cyrum curribus ac plaustris ad merces vehendas veteres usos esse idem monet Ritterus indeque insignem repetit Bactrorum et Colchorum mercaturam, quae ipsa ad illius

regionis ac fluminis famam tot fabulis celebratam magnopere valuerit.

άλλὰ εν τὸ διὰ μέσου έθνος αὐτῶν ἐστὶ, Σάσπειρες] Pro αὐτῶν Quatremère (Mém. de l'Acad. des Inser. XIX, 1. pag. 441) scribi vult Σκυθέων. Equidem ad Κόλzovs referre malim, ut unus tan-zovs referre malim, ut unus tan-tum populus medius inter Colchos et Mediam interiectus existimetur. In lectione Σάσπειρες libri consentiunt, ita ut nihil sit mutandum. Paulo inferius I, 110 huius gentis terram dicit valde montosam, altam silvisque opacam. Et conf. Praeterea de situ huius nationis Nostrum III, 94. IV, 37. VII, 79 ac plura disserentem Larcherum in tab. geographica VIII. pag. 482 seq., Rennel. Geograph. Herodot. p. 503. Add. Ukert Geogr. d. Gr. u. Röm. III, 2. pag. 520. Quorum e disputationibus. e disputationibus, praesertim si adieceris, quae Ritterus notavit in Erdkunde II. pag. 922, illud efficitur, Saspires habitasse circa superiorem Cyrum fluvium iis fere in regionibus Georgiae, in quibus nunc Tiflis sita est, quaeque etiamnum vocantur Tschin-Kartuel et plura continent loca, quorum nomina in-cipiunt a syllaba *Tschin*; unde ve-risimile videtur Rittero, Saspires esse eosdem atque Iberos orientales, nomine ipso inde conformato, de quibus post Graeci tot fabulas finxerint. Conf. Billerbeck. Diss. de Asiae Herodot. difficill. pag. ue Asiae Herodot, difficill. pag. 21 not. Add. Vivien de Saint Martin in Journal des Voyages 1847 Juill. pag. 8 et conf. quae observat Quatremère in Mém. de l'Acad. des Inscriptt. T. XIX, 1. p. 440.

τοῦτο δὲ παραμειβομένοισι, εἶναι ἐν τῆ Μηδικῆ] Ad infinitivum εἶναι supplent ἔξεστι, quod aptius videtur, quam si λέγουσι omissum statuas. Namque infinitivum quo minus ex omissa particula ώστε

βομένοισι είναι έν τη Μηδική. οὐ μέντοι οῖ γε Σκύθαι ταύτη έσέβαλου, άλλα την κατύπερθε όδον πολλώ μακροτέρην έκτραπόμενοι, εν δεξιή εχοντες τὸ Καυκάσιον ούρος. ενθαῦτα οί μεν Μήδοι συμβαλόντες τοισι Σκύθησι καὶ έσσωθέντες τή μάχη, τῆς ἀρχῆς κατελύθησαν οί δὲ Σκύθαι τὴν ᾿Ασίην πᾶ-105 σαν έπέσχον. Ένθεῦτεν δὲ ἥισαν ἐπ' Αίγυπτον καὶ ἐπεί τε 53 έγένοντο έν τῆ Παλαιστίνη Συρίη, Ψαμμήτιχός σφεας Αίγύ-

explicemus, impedit opinor parti-

άλλα την κατύπερθε όδον πολλο μακροτέρην έκτραπόμενοι κ. τ. λ.] έκτραπόμενοι brevius dictum hoc sensu: "deflectentes ab illa breviore via, aliamque superiorem eamque multo longiorem ingressi." Indicatur autem ea via, qua Scythae inde a Maeotide palude recta orientem vera propositi Control de la control tem versus profecti, Caucaso monte ad dextram relicto, dein occiden-tale Caspii maris litus legentes ad Cyrum usque in mare istud influentem, per Caspias portas in Mediam irruperunt. Quam eandem viam post Hunni et aliae quoque gen-tes ingressi dicuntur, cum in Mediam Persidemque incursarent, ac recentiori aetate Petrus magnus ille Russorum imperator hac via tetendit, litusque illud angustum, per quod iter ducit ab una parte mari, ab altera montibus altis inclusum, ditioni suae adiecit. Nunc illic nobilitatae fauces, quibus nomen Derbend. Sed de his omnibus plurima accurate disputans consulatur Rit-ter Erdkunde II. p. 861 seqq. — Pro vulg. őços cum Bekk. aliisque re-scripsi ovços; cf. ad II, 6.

### CAP. CV.

Ένθεῦτεν δὲ ἤισαν] Vulgo ἦσαν aut ἤσαν. Cf. I, 43. 62. . ἐπεί τε ἐγένοντο ἐν τῆ Παιαιστίνη Συοίη] De Palaestina Syria aliosque locos laudatos a Biller-beck. in Diss. de quibusdd. Asiae Herodott. difficill. pag. 4. Qui idem nominis eam affert rationem, quod Palaestina Syriae fuit pars eique accenseri solita, sive quod

Syrii Palaestinam inhabitarunt. Nam Syriorum vocabulum latiore sensu a Nostro usurpari, iam supra ad I, 6. 72 notavimus. Palaestina autem haecce terra ex Herodoti sententia inde a Phoenice usque ad Aegyptum processit (conf. IV, 39) et complectitur potissimum tractum maritimum, inclusa Ascalone urbe et Iudaica, quae vocatur, terra. Tu vid. Ritter. Erdkunde II. p. 302. 304 seq. Add. Stark: Gaza u. die philist. Küste p. 59. Bertheau: Zur Geschichte d. Israelit. p. 116, qui recte docuit h. l. et aliis (II, 106. III, 91.), Pa-laestinam non differre a Philistaea sive terra Philistaeorum, per quam pedestri itinere petunt Aegyptum, hanc ipsam ob causam opinor oc-

hanc ipsam ob causam opinor occupata ab Aegyptiis duce Psammeticho, qui etiam Azotum expugnaverat; vid. II, 157 ibique nott. Ψαμμήτιχός σφεας — ἀντιάσας δάφοισί τε καὶ λιτῆσι κ. τ. λ.] • Ψαμμήτιχος rescripsi: vid. ad II, 2. ἀποτρέπει h. l. allisque omnibus locis. in quibus haec forma obvia locis, in quibus haec forms obvia apud Herodotum, in ἀποτράπει mutandum vult Bredov. p. 145 seq., quem Dietsch secutus est. — Meminit huius Scytharum expeditionis Hieronymus (Epitaph. Fabiol. T. IV. p. 661 Opp. s. Epist. 77. T. I. p. 460 ed. Vallarsi), male tamen eam Dario Medis imperante accidisse referens. Psammetichus vero ex Larcheri rationibus regnum cepit 671 a. Chr. n. mortuusque est 617 a. Chr. n., ut adeo XVII an-nis ante ipsius mortem Scytharum invasio accidisse sit putanda. Clintonem (Fast. Hellenicc. I. p. 214; cf. Fischer Zeittafeln p. 88. 105) si sequimur, Psammetichus, qui teste

πτου βασιλεύς ἀντιάσας δώροισί τε καὶ λιτῆσι ἀποτρέπει τὸ προσωτέρω μὴ πορεύεσθαι. οἱ δὲ, ἐπεί τε ἀναχωρέοντες ὀπίσω ἐγένοντο τῆς Συρίης ἐν ᾿Ασκάλωνι πόλι, τῶν πλεόνων Σκυθέων παρεξελθόντων ἀσινέων, ὀλίγοι τινὲς αὐτῶν ὑπολειφθέντες ἐσύλησαν τῆς Οὐρανίης ᾿Αφροδίτης τὸ ἰρόν. ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἰρὸν, ὡς ἐγὼ πυνθανόμενος εὐρίσκω, πάντων ἀρ-

Herodoto II, 157 regnum tenuit per quinquaginta quatuor annos, regnavit ab anno 670 usque ad annum 616 a. Chr. n.; in Palaestinam Scythae teste Eusebio irruerunt anno 632 a. Chr. n. (vid. ibid. p. 204): quod ipsum anno 623 demum accidisse statuit Io. a Gumpach, qui Psammetichi mortem ponit anno 611 a. Chr. n. Sed conf. quoque Herodott. II, 157 ibique nott.

έγένοντο τῆς Συρίης ἐν ᾿Ασκαλωνι πόλι] In antecedd. ad ἀναζωρέοντες ὁπίσω cf. similes locutiones III, 16. V, 27 ibique adnott.
VII, 225. — In seqq. ἀσινῆς
activa notione accipiendum: non
laedens, nihil (mali) committens; cum
vulgo passiva plerumque notione
occurrat: incolumis, illaesus, ut II,
114. 181 etc. Cf. Schwgh. Lexic.
Herodot. Ascalon urbs satis nota,
quippe cuius frequens mentio fit
in sacris Hebraeorum libris. Sita
fuit prope mare inter Azotum atque Gazam, una de quinque Philistaeorum civitatibus, per totam
antiquitatem valde celebris, nunc
autem ita diruta, ut ipsum locum,
cui adhuc nomen Askālan, nil nisi
ruderum moles indicet: cf. Stark
l. l. p. 23 seq. 38 seqq. Horum ruderum imaginem aeri incisam exhibet Finden Landscape Illustrat.
of Bibl. Part. VII. Plura de vetero Ascalone dabunt Forbiger
Handb. d. alt. Geogr. II. p. 700
et Rosenmueller. Bibl. Archaeolog.
II, 2. p. 378 seqq.

II, 2. p. 378 seqq.
ἐστι δὲ τοῦτο τὸ ίςὸν — πάντων ἀρχαιότατον ίςῶν x. τ. λ.]
Pausanias 1, 14 Assyrios primos omnium Venerem Uraniam coluisse refert, inde illius cultum Paphios in Cypro et Phoenices in Palaestina accepisse, unde devenerit ad

Cytherios. Quod cum minus credibile videatur Wesselingio, miranti quo pacto ab Assyriis a mari remotissimis haec superstitio ad Cyprios penetrare potuerit, Pausaniam nostri scriptoris loco I, 131 et 199 a vero abductum esse putat. meliora de his nostra aetas edocta. Nam Venus Urania, de cuius antiquissimo templo Ascalone narrat Herodotus, haud alia est dea quam quae variis nominibus per omnem fere Asiam culta siderei numinis vim declarat, quae luce sua omnia alat ac nutriat simulque omnium in natura rerum, quarum parens habetur, semina in se contineat, qualem declarant Lucii preces in Apuleii Metamorph. XI. post init. Hinc ad Lunam proxime accedit haec Venus Urania, Virgo coelestis s. regina coeli, ut vocabatur, neque admodum ab ca recedit Derceto illa dea Syria, cuius templum non longe remotum ab Ascalone commemorat Diodorus II, 4, ubi vid. Wesseling. De Venere Urania, quae Astarets s. Astareth nomen apud indigenas tulit, post Creuzerum in Symbol. II. p. 350 seq. 417 seqq. 473 seq. coll. III. p. 281 ed. tert. egit Movers: Die Phoeniz. I. p. 550 seqq. 601 seqq., quem sequitur Stark l. l. p. 258 seqq. Add. Millingen in Transactions of royal society of Literat. (sec. series) I. non longe remotum ab Ascalone society of Literat. (sec. series) I. p. 63 scqq. et Böckh Metrolog. Untersuch. pag. 43 seq., qui Vene-ris huius cultum cum veteris commercii rationibus etiam coniunctum fuisse declarat, Hitziga Urgeschichte d. Philist. p. 242 seqq., Rinck: Die Religion d. Hellen. p. 93 seq. Hunc vero cultum ex Asiae superioris regionibus ductum ipse Herodotus I, 131 indicare videtur, ad quem locum plura adscribemus.

χαιότατον ίρῶν, ὅσα ταύτης τῆς θεοῦ. καὶ γὰρ τὸ ἐν Κύπρφ ἰρὸν ἐνθεῦτεν ἐγένετο, ὡς αὐτοὶ λέγουσι Κύπριοι, καὶ τὸ ἐν Κυθήροισι Φοίνικές εἰσι οἱ ἰδρυσάμενοι, ἐκ ταύτης τῆς Συρίης ἐόντες. τοῖσι δὲ τῶν Σκυθέων συλήσασι τὸ ἰρὸν τὸ ἐν ᾿Ασκάλωνι, καὶ τοῖσι τούτων αἰεὶ ἐκγόνοισι, ἐνέσκηψε ἡ θεὸς

ένέσκηψε ή θεὸς] ἐνσκήπτειν et κατασκήπτειν proprie de fulminibus immissis, dein de quibusuis malis gravioribus divinitus fulminis ad instar immissis vel in aliquem cum impetu irruentibus. Notavit Siebelis. ad Pausan. III, 12. §. 6. Ex Herodoto of. IV, 79. VIII, 39 et add. Held. ad Plutarch. Aemil. Paul. cap. 27. p. 255. Mox vulgo θήλειαν, quod ipsum teste Creuzero exhibet Tiberius Rhetor de figg. cap. 35. θηλέην scribi voluit Koenius ad Gregor. Corinth. de dialect. Ionic. §. 41., idque recepit Schaeferus. Equidem cum recentt. editt. dedi θήλειαν, quod dudum voluerat Buttmann. in Gramm. mai. I. p. 253 not. quodque nunc reponi iussit Bredov. p. 157, quum Herodotus, recte praecipiente Gregorio Corinthio 1. l., huius adiectivi paenultimam per ξ neque per ξι proferre soleat.

huius adiectivi paenultimam per ε neque per ει proferre soleat. ενέσκηψε ή θεὸς θήλεαν νοῦσον] Citans haec verba Tiberius l. l. addit: ἀντί τοῦ, ἐποίησεν ἀνδοογύνους ἢ κατεαγότας. Pluribus rem illustrat Hippocrates de Aer. Aq. et Loc. p. 293 (§. 106. 109 ed. Corais), ubi de iisdem Scythis loquens: εὐνουχίαι γίνονται, inquit, και γυναικεία ἐργάζονται καὶ ἀς αἱ γυναίκες διαλέγονται τε ομοίως καλεύνται τε οἱ τοιοῦτοι ἀνανδριεῖς. Incolas pergit causam morbi ad deum referre et istiusmodi homines valde revereri. Quae alia de his addit scriptor luculentissimus, malim apud ipsum legi. Ad quae non satis attendentes viri docti varias de muliebri Scytharum morbo opiniones protu-

lerunt, citatas tum a Wesselingio ac Larchero in nott. ad h. l. tum as Starkio in scriptione, quae prodiit hoc sub titulo: "De νούσω θηλεία apud Herodotum prolusio, lenae 1827." Nolim hinc repetere, quae varia hanc in rem commentati sint viri docti, quaeque opi-nati sint, nam pudet talibus plagulas replere; continebo me in iis, quae olim ab Hieronymo Mercu-riali (Varr. Lectt. III, 7) prolata ac Wesselingio, Schweighaeusero probata, amplius disquisita a Star-kio ad veram Herodotei loci intelligentiam perducant. Commonstravit nimirum hicce vir doctissimus, νοῦσον θήλειαν primaria ac pro-pria sua vi designare virilitatis iacturam et virilis naturae commutationem in muliebrem formam, certo corporis morbo effectam (p. 21. 22 seq.). Atque huiusmodi morbosa conversione Scythas illo tem-pore laborasse, ex Hippocratis, quem Herodoti aequalem fuisse scimus, et Aristotelis testimonio (in Ethic. Nicom. VII, 8. al. 7 §. 6) accurata disquisitione idem collegit. Nec his contentus probavit porro, similem evirationem in aliis quoque terrae regionibus, apud alias nationes etiam nostra aetate reperiri; quin adeo apud eosdem Scythas etiamnum eundem inveniri morbum iisdemque signis, quibus veteres illum descripserint. Testantur hoc recentiores harum regionum peregrinatores, alii, quorum testi-monia accita\*) suppeditat larga manu V. D., qui re copiosissime et accuratissime tractata ita statuit:

<sup>\*)</sup> Inprimis consul. I. Reineggs in Allgem, topogr. Beschreib. d. Caucas., herausgegeb.von Fr. En. Schröder (1796) I. p. 269. Potock. Histoir, primitive des peuples de la Russ. Petersb. 1801 p. 175. De Indianis simile quid affert Ukert Geograph. d. Griech. u. Röm. HI, 2. p. 304; de Americae septentrionalis incolis atque de Kamschadalis Klemm Culturgesch. II. p. 82, 207 coll. VIII. p. 12.

θήλεαν νοῦσον, ώστε άμα λέγουσί τε οί Σκύθαι διὰ τοῦτό σφεας νοσέειν, καὶ ὁρᾶν παρ' έωυτοῖσι τοὺς ἀπικνεομένους ές τὴν Σκυθικὴν χώρην ώς διακέαται, τοὺς καλέουσι Ἐνάρεας οί Σκύθαι. Ἐπὶ μέν νυν ὀκτὰ καὶ εἴκοσι ἔτεα ἡρχον τῆς 106 ᾿Ασίης οί Σκύθαι, καὶ τὰ πάντα σφι ὑπό τε ὕβριος καὶ ὀλι-

"Nostrum auctorem verbis νόσω δηλεία verum indicare voluisse morbum, qui viris omnes virilitatis notas ita adimat, ut eos ad generandum non modo invalidos reddat, sed etiam ad muliebris natudat, sed etiam ad muliebris naturae similitudinem plane traducat, non amplius in dubium vocari posse, sed ad liquidum perductum esse, spero atque confido" (p. 49). Quae disputationis suae parte altera Starkius haud minus docte disserit de natura causisque huius morbi muliebris, ea cum ad medicorum potius rationes pertineant, quam ad ipsum Herodotum illustrandum (qua in re nimis longum me fuisse forsitan erunt qui dicant), malim apud ipsum legi; nam optime confirmantur illa, quae de signis morbi ab Hippocrate, aliis enar-rantur ac de ipsa morbi natura statuuntur. Starkii sententiam amplexos esse video Haeserum (Histor. pathol. Untersuch. I. p. 187) et Starkium, filium, in libro de Gaza startum, intum, in fino de Gaza supra laudato pag. 313 seq. De morboso quodam animi statu co-gitari vult Friedreich (Analectt. z. Natur u. Heilkunde. Wirceburg. 1831. nr. IV. p. 28—33) reiiciendamque esse eorum sententiam, qui ad siphilitidem sive morbum venereum hunc morbum muliebrem Herodoti retulerint. In eandem materiam postea copiosissime inquisivit Rosenbaum in libro: Die Lustp. 141 seqq., ubi varias virorum doctorum sententias protulit ipse-que hunc morbum ad paederastiam retulit, ubi non tam agentis quam patientis status respiciatur. Cui oblocutus est Paldamus in: Jahrbb. für Philol. u. Paedag. Vol. XXX. fasc. 3. p. 322 seq., qui ipse ad Valckenarii sententiam accedere mavult, qua de haemorrhoidis hoc

hoc cuiquam persuaserit. De Gallis castratis, qui tanquam mulieres in templis se offerant, corporis copiam facientes, cogitat Movers: Die Phoeniz. I. p. 635. 685 seq. Alia denique dabit Littré: Les Oeuvros d'Hippocrate T. II. pag. XL seqq. et T. IV. p. IX seqq. &δσε αμα λέγονσί τε οί Σκύθαι διὰ τοῦτο κ. τ. λ.] i. e. ,,ita quidem ut etiam Scythae dicant, ob hanc causam morbo hoc laborare illos, et apud se ab adeuntibus Scythicam terram conspici, quomodo (illi) affectint, quos Enareas Scythae appellant." Scripsi Ένάρεας, iubente Bredov. p. 224, ut IV, 67 Ένάρεες. Lectio ipsa, ut in qua conspirant libri, minime mutanda, nec illi audiendi, qui ἐναγέας, i. e. piaculo obnaxios s. contaminatos, corrigant. Altero loco Herodotus addit οί ἀνδρόγυνοι; ab Hippocrate l. l. iidem dicuntur ἀνανθριείς, i. e. castrati, probante Pott Etymol. Forsch. I. p. XLIV. Unde interpretes eo confugerunt, ut Ένάρεες Scythicum dicerent esse vocabulum, quod Graeco sermone reddiderit Hippocrates. Sed ipsam Graecam esse vocem coniecit Stark. l. l. pag. 25, quae originem fortasse trahat ab ἐναίρω, spolior, ἔναρα, spo-

loco cogitandum sit. At vereor ut

## CAP. CVI.

lia, indeque virilitate spoliatos signi-

ficare possit.

'Επὶ μέν νυν όκτω καὶ εἴκοσι ἔτεα ἡρχον τῆς 'Ασίης οι Σκύθαι] ἐπὶ est per, temporisque continuationem indicat. Vid. Fischer. ad Weller. 11I, b. p. 244. — De ipso argumento conf. Herodot. I, 130 et quae ibi annotantur. Sufficit hoc loco monere de illorum errore, qui in Herodoti verbis menda latere

γωρίης ἀνάστατα ήν. χωρίς μέν γὰρ φόρων ἔπρησσον παρ'

suspicentur numerumque annorum inde mutare velint. Ex Larcheri calculis hi viginti octo anni incidunt in annum 633 s. Chr. n. usque ad 605, quo ipso Scythae eiciantur. Volneius autem constituit ann. 625—598, Clinton. (Fast. Hellen. I. p. 204. 218) et Fischer (Zeittaf. p. 108) ann. 634—608/7, Hupfeld l. l. pag. 60 ann. 632—604. Verba seqq. καὶ τὰ πάντα — ἀ νάστατα ῆν cum Schweigh. vertere licet: οππία — susque deque habuerunt. Cf. I, 76. 79. 97. 155 etc. χωρὶς μὲν γὰς φόςων ξπρησσον πας ἐκάστων τὸ ἐκάστοισι ἐπέβαλλον κ. τ. λ.] Libri nec in his nec in sequentibus valde variant, nisi quod Schellershemianus ἐπέβαλον, quod non displicet Schweige-

λον, quod non displicet Schweig-haeusero. Tunc enim sensus: "exi-gebant a singulis tributum, quod singulis imposuerant." At ἐπέβαλsingula imposer int. At Expus-lov si retineas, erit: "exigebant a singulis quod singulis imponere so-lebant;" ita ut non de certo quodam tributo imposito sit sermo, sed de eo, quod hac vel illa occasione oblata subditis imponere indeque exigere solebant praeter tributum exigere solebant praeter tributum solemni ex lege quasi impositum; cuius ratio habeatur verbis χωρίς μὲν γὰρ φόρων. Sed negotium facessunt verba continuo subiecta: χωρίς δὲ τοῦ φόρου, quae si recte posita neque ex glossemate illata sunt, vix aliter explicari poterunt, nisi ut. quad vel praeposito artinisi ut, quod vel praeposito arti-culo declaratur, ad idem tributorum genus referantur, quod paulo antea verbis χωρίς μέν γάρ φόρων indicatum erat, indeque repetitionem quandam contineant consulto factam: ad quam orationis abundantiam Nostro non infrequentem hunc locum retulit Letronne in Journal des Sav. 1817. pag. 49, compa-rans Herodoti locos VII, 16. 39. Itaque Herodoti haec erit sententia, ut Scythae praeter tributum toti genti impositum a singulis, quidquid his imposuerint, exegerint atque praeterea (praeter illud tributum) vel rapinis se dederint.

Unde in Herodoti verbis si quid mutandum, una placet Caroli Hermanni emendatio sic corrigentis: χωρίς μεν γαρ φόρων επρησσον παρ' εκάστων το εκάστοισι επιβάλλον (sc. μέρος, ut IV, 155), χωρίς δὲ ῆρπαζον, eiectis verbis τοῦ φόρου, quae idem vir doctus e glossa irrepsisse iudicat. Quae alii ad loci intelligentiam attulere aut excogitavere, eo magis displicent, quo a librorum vestigiis omnino absunt nec ipsa commodam explicationem suppeditant. Pertinet huc Reiskii commentum, quo scribatur: χωρίς μέν γαρ φόρον έπρησσον τον έκαστ., aut etiam φόρον. Schweighaeuserus in loci structura offendit quam por alla scribatura offendit quam por alla scribatura offendit quam por alla scribatura. dit, quam non aliter se percipere posse ait, nisi ita, ut per apposirosso air, nisi ita, ut per apposi-tionem iuncta intelligantur haec duo φόρον et τὸ ἐκάστοισι ἐπέ-βαλον, et ad horum utrumque referatur verbum ἔποησσον. (tamen mihi non satisfaciunt. Quae Ac recte id mihi proposuisse videtur Stegerus, ut triplex vexationum genus hoc loco ab historico indicari nus hoc loco ab historico indicari existimetur: primum, quod in certo tributo, sive annuo, sive menstruo, consistat, quodque verbis indicetur: χωρίς μὲν γὰρ φόρων; alterum, quod declaretur verbis τὸ ἐκάστοισι ἐπέβαλλον, i. e. tributum non statutum, sed diversis temporibus sive hac sive illa causa singulis imperatum, prout Scythis libuerit; extraordinarium dixerim; tertium denique, quodcunque rapiebant singulis singuli incursantes ac bant singulis singuli incursantes ac palantes. Atque ita iam dudum antea hunc locum explicatum vopalantes. luerat censor in Ephem. Ien. 1817. nr. 165. pag. 382. Unum hoc offendere potest, quod cum plura-lis numerus antecedat (χωρίς — φόρων), mox de eadem re sequatur singularis (zwols - τοῦ φόρου); quare prius φόρων in φόρον mutarunt Lhardy et Dietsch, quibus accedit Herold, sequens to in tor mutans, ut cum accusativo φύρον conveniat; cf. Jahrbb. für Philol. u. Paedag. LXI. p. 431. Mihi neuέκάστων, τὸ έκάστοισι ἐπέβαλλον χωρίς δὲ τοῦ φόρου, ῆρπαζον περιελαύνοντες τοῦτο, ὅ τι ἔχοιεν ἔκαστοι. καὶ τούτων μὲν τοὺς πλεῦνας Κυαξάρης τε καὶ Μῆδοι ξεινίσαντες καὶ καταμεθύσαντες κατεφόνευσαν, καὶ οῦτω ἀνεσώσαντο τὴν 5ɨ ἀρχὴν Μῆδοι, καὶ ἐπεκράτεον, τῶν περ καὶ πρότερον. καὶ τήν τε Νίνον εἶλον (ὡς δὲ εἶλον, ἐν ἐτέροισι λόγοισι δη-

trum placet: nec magis placet, quod Dindorf recepit: χωρίς μὲν γὰρ φόνων (praeter caedes), libris certe scriptis omnibus invitis.

κυαξάρης τε και Μῆδοι ξεινίσαντες] ξεινίσαντες pro ξενίσαντες nunc iure e Schellershemiano libro alioque Parisino editum, cum Noster constanter hac forma sit usus: vid. Bredov. p. 149.

Noster constanter hac forms sit usus: vid. Bredov. p. 149.

και τήν τε Νίνον είλον] Conf. cum his Herod. I, 178. 183. Hisronymus in Chronico a Cyaxare Medo Ninum subversam esse cum scribit, Graecum vocabulum είλεν (i. e. cepit) forsan hoc modo reddidit. Tempus vero, quo Ninus capta fuisse perhibetur, Larcherus statuit ann: 603 a. Chr. n., Volneius 597 a. Chr. n. Nuper admodum pluribus in haec inquisivit Graff. in programmate, quod prodiit Wetzlar. 1828. pag. 11 seqq., Ninum a Cyaxare eversam esse contendit anno 606 a. Chr. n. In eundem annum inciderunt Clinton. l. l. p. 269, Fischer. l. l. p. 108, Hupfeld. in Dissertat. de rebus Assyr. p. 8 (Spec. I.) et Spec. II. p. 45, Rawlinson. Abriss. d. Assyr. Cesch. p. 38 e versione Ioannis a Gumpach, quem conf. ibid. p. 94 seq. et p. 118. Hic enim probare studuit, Ninum captam esse anno 607 á. Chr. n. Martio mense exeunte aut Aprili ineunte: vid. Zeitrechnung d. Babylon. p. 95 – 148. ev ετέροισι λόγοισι δηλώσω] Ite-

rum I, 184 dicit se Babyloniorum regum mentionem facturum έν τοι ται Λόσουρίοι οι λόγοισι. Atque Aristoteles Hist. Animal. VIII, 20 (18 ed. Schneid.) eiusdem Assyriae historiae ab Herodoto conscriptae meminit et quidem eo loco, ubi de Nini obsidione ille locutus fuerit. Sed in ipso Aristoteleo loco nunc

e codd. ac versionibus antiquis repositum videmus Hoiodos pro Hoóδοτος. De quo videatur Schneideri adnotatio et Schoellii in Schneidewin. Philolog. IX. p. 200, qui Ctesiae libros de Assyriorum historia apud Aristotelem intelligere mavult. De ipsa Assyria historia, quam Noster binis hisce locis pollicetur, accuratius inquisivit Wesselingius Dissertatt. Herodott. cap. I. p. 9. Sunt enim qui peculiare Nostri opusculum de Assyriorum historia stitisse inde concludant; quamquam mirum profecto est, a nemine alio scriptore posterioris aetatis (si ab uno Aristotelis loco incertae lectionis discesseris) hanc Herodoti historiam Assyriam laudari. mihi certe valde dubium videtur, Herodotum unquam tale opus praeter Musas, quas habenus, conscri-psisse; qui cum saepius hoc ci-tandi modo utatur, ut ad λόγους vel praegressos vel sequentes amandet lectores, binis illis locis eam operis sui partem s. caput intellexisse videtur, quo peculiariter, per episodium opinor, tractaverat de Assyriorum historia. At tale episodium nunc frustra quaeras in iis, quae de Herodoteo opere Musis inscripto adhuc supersunt. hoc mirum. Scimus enim Herodotum multos per annos elaborasse in opere conscribendo per singulas partes, saepius retractatas illas quidem, aliis additis, aliis resectis, usque dum Thuriis versantem senem in absolvendo opere mors occuparet. Qui igitur de Assyriorum historia peculiariter in episodio quodam (ut v. c. de Lydis, de Persis, aliis eodem modo loquitur, historiam persecutus) tractanda sibi ita proposuerat, ut initio libri iam lectores eo ablegaret, is eam ipsam

γωρίης ανάστατα ήν. χωρίς μεν γαρ φόρων επρησσον παρ'

suspicentur numerumque annorum inde mutare velint. Ex Larcheri calculis hi viginti octo anni incidunt in annum 633 a. Chr. n. usque ad 605, quo ipso Scythae eiiciantur. Volneius autem constituit ann. 625—598, Clinton. (Fast. Hellen. I. p. 204. 218) et Fischer (Zeittaf. p. 108) ann. 634—608/7, Hupfeld l. l. pag. 60 ann. 632—604. Verba seqq. καὶ τὰ πάντα - ἀ ν ά τατα τὰ ν cum Schweigh. vertere licet: omnia — susque deque habuerunt. Cf. I, 76. 79. 97. 155 etc.

len. I. p. 204. 218) et Fischer (Zeittaf, p. 108) ann. 634—608/7, Hupfeld l. l. pag. 60 ann. 632—604. Verba seqq. καὶ τὰ πάντα — ἀν άστατα ἡν cum Schweigh. vertere licet: omnia — susque deque habuerunt. Cf. I, 76. 79. 97. 155 etc. χωρὶς μὲν γὰρ φόρων ἔπρησσον παρ' ἐκάστων τὸ ἐκάστοισι ἐπέβαλλον κ. τ. λ.] Libri nec in his nec in sequentibus valde variant, nisi quod Schellershemianus ἐπέβαλον, quod non displicet Schweig-λον, quod non displicet Schweigλον, quod non displicet Schweig-haeusero. Tunc enim sensus: "exigebant a singulis tributum, quod singulis imposuerant." At ἐπέβαλsingular imposuerant. At επεραλ-λον si retineas, erit: "exigebant a singulis quod singulis imponere so-lebant;" ita ut non de certo quodam tributo imposito sit sermo, sed de eo, quod hac vel illa occasione oblata subditis imponere indeque exigere solebant praeter tributum solemni ex lege quasi impositum; cuius ratio habeatur verbis χωρίς μὲν γὰς φόςων. Sed negotium facessunt verba continuo subiecta: χωρίς δὲ τοῦ φόςου, quae si recte posita neque ex glossemate illata sunt, vix aliter explicari poterunt, nisi ut, quod vel praeposito arti-culo declaratur, ad idem tributorum genus referantur, quod paulo antea verbis χωρίς μέν γάρ φόρων indicatum erat, indeque repetitionem quandam contineant consulto factam: ad quam orationis abundantiam Nostro non infrequentem hunc locum retulit Letronne in Journal des Sav. 1817. pag. 49, compa-rans Herodoti locos VII, 16. 39. Itaque Herodoti hacc erit sententia, ut Scythae praeter tributum toti genti impositum a singulis, quidquid his imposuerint, exegerint atque praeterea (praeter illud tributum) vel rapinis se dederint.

Unde in Herodoti verbis si quid mutandum, una placet Caroli Hermanni emendatio sic corrigentis: χωρίς μέν γὰς φόρων Επρησσον πας Εκάστων τὸ Εκάστοισι Επιβάλλου (sc. μέρος, ut IV, 155), χωρίς δὲ ῆρπαζου, ciectis verbis του φόρου, quae idem vir doctus e glossa irrepsisse iudicat. Quae alii ad loci intelligentiam attulere aut excogitavere, eo magis displicent, quo a librorum vestigiis omnino absunt nec ipsa commodam explicationem suppeditant. Pertinet huc Reiskii commentum, que scribatur: χωρίς μὲν γὰς φόςον ἔπρησσον τὸν ἔκαστ., aut etiam φόςον. Schweighaeuserus in loci structura offendit, quam non aliter se percipere posse ait, nisi ita, ut per appositionem iuncta intelligantur haec duo φόρον et τὸ ἐκάστοισι ἐπέ-βαλον, et ad horum utrumque re-feratur verbum ἐπρησσον. Quae tamen mihi non schieferium. tamen mihi non satisfaciunt. recte id mihi proposuisse videtur Stegerus, ut triplex vexationum ge-nus hoc loco ab historico indicari nus noc loco ab historico indicari existimetur: primum, quod in certo tributo, sive annuo, sive menstruo, consistat, quodque verbis indicetur: χωρίς μὲν γὰρ φόρων; alterum, quod declaretur verbis τὸ ἐκάστοισι ἐπέβαλλον, i. e. tributum non statutum, sed diversis temporibus sive hac sive illa causa singulis imperatum, prout Savehis li gulis imperatum, prout Scythis li-buerit; extraordinarium dixerim; tertium denique, quodcunque rapiebant singulis singuli incursantes ac palantes. Atque ita iam dudum antea hunc locum explicatum vopalantes. luerat censor in Ephem. Ien. 1817. nr. 165. pag. 382. Unum hoc offendere potest, quod cum plura-lis numerus antecedat (χωρίς — φόφων), mox de eadem re sequatur singularis (χωρίς — τοῦ φόρου); quare prius φόρων in φόρων muta-runt Lhardy et Dietsch, quibus ac-cedit Herold, sequens τὸ in τὸν mutans, ut cum accusativo φύουν conveniat; cf. Jahrbb. für Philol. u. Paedag. LXI. p. 431. Mihi neu-

Unde in Herodoti verbis si

έκάστων, τὸ έκάστοισι ἐπέβαλλον χωρίς δὲ τοῦ φόρου, ῆρπαζον περιελαύνοντες τοῦτο, ὅ τι ἔχοιεν ἕκαστοι. καὶ τούτων
μὲν τοὺς πλεῦνας Κυαξάρης τε καὶ Μῆδοι ξεινίσαντες καὶ
καταμεθύσαντες κατεφόνευσαν, καὶ οῦτω ἀνεσώσαντο τὴν
5ɨ ἀρχὴν Μῆδοι, καὶ ἐπεκράτεον, τῶν περ καὶ πρότερον. καὶ
τήν τε Νίνον εἶλον (ὡς δὲ εἶλον, ἐν ἐτέροισι λόγοισι δη-

trum placet: nec magis placet, quod Dindorf recepit: χωρίς μὲν γὰρ φόνων (praeter caedes), libris certe scriptis omnibus invitis.

Rυαξάρης τε και Μηδοι ξεινίσαντες] ξεινίσαντες pro ξενίσαντες nunc iure e Schellershemiano libro alioque Parisino editum, cum Noster constanter hac forma sit usus: vid. Bredov. p. 149.

Noster constanter hac forms sit usus: vid. Bredov. p. 149.

και τήν τε Νίνον είλον] Conf. cum his Herod. I, 178. 183. Hieronymus in Chronico a Cyaxare Medo Ninum subversam esse cum scribit, Graecum vocabulum είλεν (i. e. cepit) forsan hoc modo reddidit. Tempus vero, quo Ninus capta fuisse perhibetur, Larcherus statuit ann. 603 a. Chr. n., Volneius 597 a. Chr. n. Nuper admodum pluribus in haec inquisivit Graff. in programmate, quod prodiit Wetzlar. 1828. pag. 11 seqq., Ninum a Cyaxare eversam esse contendit anno 606 a. Chr. n. In eundem annum inciderunt Clinton. l. l. p. 269, Fischer. l. l. p. 108, Hupfeld. in Dissertat. de rebus Assyr. p. 8 (Spec. I.) et Spec. II. p. 45, Rawlinson. Abriss. d. Assyr. Gesch. p. 38 e versione Ioannis a Gumpach, quem conf. ibid. p. 94 seq. et p. 118. Hic enim probare studuit, Ninum captam esse anno 607 a. Chr. n. Martio mense exeunte aut Aprili ineunte: vid. Zeitrechnung d. Babylon. p. 95 – 148.

έν έτέροισι λόγοισι δηλώσω] Iterum I, 184 dicit se Babyloniorum regum mentionem facturum έν τοῖσι Ασσυρίοισι λόγοισι. Atque Aristoteles Hist. Animal. VIII, 20 (18 ed. Schneid.) eiusdem Assyriae historiae ab Herodoto conscriptae meminit et quidem eo loco, ubi de Nini obsidione ille locutus fuerit. Sed in ipso Aristoteleo loco nunc

e codd. ac versionibus antiquis repositum videmus Hoíodos pro Heó-dozos. De quo videatur Schneideri adnotatio et Schoellii in Schneidewin. Philolog. IX. p. 200, qui Cle-siae libros de Assyriorum historia apud Aristotelem intelligere mavult. De ipsa Assyria historia, quam Noster binis hisce locis pollicetur, accuratius inquisivit Wesselingius Dissertatt. Herodott. cap. I. p. 9. Sunt enim qui peculiare Nostri opusculum de Assyriorum historia exstitisse inde concludant; quamquam mirum profecto est, a nemine alio scriptore posterioris aetatis (si ab uno Aristotelis loco incertae lectionis discesseris) hanc Herodoti historiam Assyriam laudari. mihi certe valde dubium videtur, Herodotum unquam tale opus praeter Musas, quas habemus, conscri-psisse; qui cum saepius hoc ci-tandi modo utatur, ut ad λόγους vel praegressos vel sequentes amandet lectores, binis illis locis eam operis sui partem s. caput intellexisse videtur, quo peculiariter, per episodium opinor, tractaverat de Assyriorum historia. At tale episodium nunc frustra quaeras in iis, quae de Herodoteo opere Musis inscripto adhuc supersunt. hoc mirum. Scimus enim Herodotum multos per annos elaborasse in opere conscribendo per singulas partes, sacpius retractatas illas quidem, aliis additis, aliis resectis, usque dum Thuriis versantem senem in absolvendo opere mors occuparet. Qui igitur de Assyriorum historia peculiariter in episodio quodam (ut v. c. de Lydis, de Persis, aliis eodem modo loquitur, historiam persecutus) tractanda sibi ita proposuerat, ut initio libri iam lectores eo ablegaret, is eam ipsam

λώσω) καὶ τοὺς 'Ασσυρίους ὑποχειρίους ἐποιήσαντο, πλὴν τῆς Βαβυλωνίης μοίρης. μετὰ δὲ ταῦτα Κυαξάρης μὲν βασιλεύσας τεσσαράκοντα ἔτεα, σὺν τοισι Σκύθαι ἦρξαν, τελευτᾶ.

107 Ἐκδέκεται δὲ ᾿Αστυάγης, ὁ Κυαξάρεω παὶς, τὴν βασιλητην. καὶ οἱ ἐγένετο θυγάτηρ, τῆ οὕνομα ἔθετο Μανδάνην, τὴν ἐδόκεε ᾿Αστυάγης ἐν τῷ ὕπνω οὐρῆσαι τοσοῦτον, ώστε

credo postmodo suo loco inserere vel oblitus vel impeditus fuit: quod idem Nostro accidisse putem VII, 213, ubi de Ephialte se postea narraturum esse pollicetur, quae frustra nunc quaeruntur. Neque aliter statuisse video, qui haec nuper tractavit Schoell in Schneidowin. Philolog. IX. pag 207—211. Haec sunt, quae de Assyria Herodoti historia mihi placent. Cautius in his statuit Dahlmann., quem vide, in Herodot. pag. 229 seq. Iaeger. Disputt. Herodott. (Gotting. 1828) pag. 15 in eandem sententiam disputans hanc digressionem narrationi inserendam utique in scriptoris proposito fuisse censet et quidem ultima libri tertii parte, ubi Babyloniae per Zopyrum recuperatio optimam praebuerit occasionem.

Κυαξάρης μὲν — τελευτα] Quod Larcheri e rationibus accidit anno 594 a. Chr. n.; secundum Volneium 595 a. Chr. n. Conf. supra ad I, 102 nott. Ex Clintoni ratione Cyaxares regnavit ann. 634—595.; Hupfeld posuit 633—593, De Sauley et Gumpach 635—595 ante Chr. n.

### CAP. CVII.

τη οῦνομα ἐθετο Μανδάνην] Apud Genesium (p. 51 ed. Ven. p. 108 ed. Lachmann.) vocatur ἀν-δάνη, eiusque somnium simile narratur. Tertullian. de anima cap. 46 scribit haec: "Astyages, Medorum regnator, quod filiae Mandanae adhuc virginis vesicam in diluvionem Asiae fluxisse somnio viderit, Herodotus refert; item anno post nuptias eius ex iisdem locis vitem exortam toti Asiae incubasse. Hoc etiam Charon Lampsacenus Herodoto prior tradit." Ab hac Herodotea s. Graeca omnino, ut

videtur, narratione different, quae in Nicolai Damasceni Excerptis (vid. ad I, 95) e Ctesia opinor traduntur p. 399 ed. Mueller. In his Astyagis filia dicitur valde nobilis ac formosa, quam Spitamae Medo despondet, dote addita Media universa. Nomen filiae, quam ipsius Ctesiae Excerpta Persica §. 2 seq. appellant Amytin, ab ipso Cyro posthac in matrimonium ductam, reticetur. Cyrus vero, qui iam ad magnam in regia aula auctoritatem pervenerat pincernaeque dignitatem, Artembara mortuo, acceperat, parentes pauperes, Atradatem patrem et Argosten matrem, tum ad se vocasse dicitur; atque mater ei exposuit somnium, quod gravida sibi vidisse visa sit in templo dormiens, vidisse visa sit in templo dormiens, quo tempore ipsa capras apud Mardos pasceret, his verbis: "ἔδοξα γὰς. ἔφη, οὐςῆσαι τοσοῦτον κύουσα, ὡ Κῦςε, σὲ, ὡστε ποταμοῦ μεγάλου ξεύματι ὅμοιον γενέσθαι τὸ πλῆθος τοῦ οὕςου καὶ κατακλύσαι πάσαν τὴν Ἰσίαν ΄ ξυῆναι δὲ αὐτὸ ἄχρι θαλάττης." Quod somnium ubi audivit pater, Chaldaeorum uni ex Babylone proponit interpretanex Babylone proponit interpretandum; isque respondit bonum portendi magnum atque primam in Asia dignitatem: verum celandum esse, ne quid Astyages audiret. Quae deinceps secuta sunt, ita nar-rantur, ut ab hoc inde tempore Cyrus ad multo maiorem potentiam evectus a Medis deficere cogitarit idque etiam hortante simul'illo Babylonio exsecutus sit. Herodoti narrationem ferme sequitur Iusti-nus I, 4 seqq. Quae apud Aelia-num N. A. XII, 21 leguntur de Sacchora, Babyloniorum rege, cui simile quid accidit atque Astyagi, ea ad Herodoti narrationem sane conficta videntur.

πλήσαι μὲν τὴν έωυτοῦ πόλιν, ἐπικατακλύσαι δὲ καὶ τὴν ᾿Λσίην πᾶσαν. ὑπερθέμενος δὲ τῶν μάγων τοἰσι ὀνειροπόλοισι τὸ ἐνύπνιον, ἐφοβήθη, παρ᾽ αὐτῶν αὐτὰ ἔκαστα μαθών. μετὰ δὲ τὴν Μανδάνην ταὐτην, ἐοῦσαν ἤδη ἀνδρὸς ὡραίην, Μή-δων μὲν τῶν ἑωυτοῦ ἀξίων οὐδενὶ διδοῖ γυναῖκα, δεδοικὼς τὴν ὄψιν᾽ ὁ δὲ Πέρση διδοῖ, τῷ οῦνομα ἡν Καμβύσης, τὸν εῦρισκε οἰκίης μὲν ἐόντα ἀγαθῆς, τρόπου δὲ ἡσυχίου, πολλῷ ἔνερθε ἄγων αὐτὸν μέσου ἀνδρὸς Μήδου. Συνοικεούσης δὲ τῷ 108 Καμβύση τῆς Μανδάνης, ὁ ᾿Αστυάγης τῷ πρώτῳ ἔτει᾽ εἶδε ἄλλην ὅψιν. ἐδόκεε δέ οἱ ἐκ τῶν αἰδοίων τῆς θυγατρὸς ταύτης φῦναι ἄμπελον, τὴν δὲ ἄμπελον ἐπισχεῖν τὴν ᾿Ασίην πᾶσαν. ἰδὼν δὲ τοῦτο καὶ ὑπερθέμενος τοῖσι ὀνειροπόλοισι, μετεπέμψατο ἐκ τῶν Περσέων τὴν θυγατέρα ἐπίτεκα ἐοῦσαν. ἀπι-

ύπερθέμενος δὲ τῶν μάγων τοῖσι ονειροπολοισι τὸ ἐνύπνιον] Omnes libri ὑποθέμενος, quod a Stephano iam mutatum fuit in ὑπερθέμενος, quod recc. edd. in textum receperunt. Et cap. sequenti sine ulla lectionis varietate ὑπερθέμενος invenitur; ipsaque ratio suadet, ut idem illud hoc quoque loco recipiatur. Nam, ut bene monet Wyttenbachius in Selectt. historicc. pag. 351, ὑποθέσθαι τινί τι est alicui consilium dare, ut I, 90. 156. IV, 135. V, 72: at ὑπερθέσθαι τινί τι, cum aliquo consilium communicare. Conf. I, 8. V, 24. VII, 8. 18. Add. Bredov. p. 64. — Ad argumentum quod attinet, tenendum est, omnino moris fuisse in hisce orientalium regnis, ut res publicae gravissimae per somniorum interpretationes discernerentur, ubi Magorum ut interpretum istorum somniorum summa fuit auctoritas. Id quod pariter sacrae docent literae quam profanae. Nec fugit Rennelium in Geogr. Herod. pag. 500.

πας αὐτῶν αὐτὰ ἔκαστα μαθών] De locutione ἀνδρὸς ὡραίην (viro maturam) conf. I, 196. VI, 122 et quae alia habet Kuehner Gr. Gr. §. 530, h., qui idem Gr. Gr. §. 517, 2. consulendus de genitivis οἰκίης μὲν — ἀγαθῆς, τρόπου δὲ ἡσυχίου. Ad οἰκίη (familia) et ad

ipsam locutionem comparat Valcken. I, 90. II, 172. IV, 76. VI, 35. Wesselingius laudat Iustinum I, 4, ubi quod Cambyses vocatur mediocris vir, id ex hoc ipso Herodoti loco explicandum esse monet Sauppe in Jahrbb. f. Phil. u. Paedag. XXV. p. 218. Sed in Herodoto de nobili Achaemenidarum gente cogitandum esse patebit ex iis, quae ad I, 125 et 209 afferemus.

# CAP. CVIII.

ο 'Αστνάγης τῷ πρώτω ἔτεϊ εἰδε άλλην ὅψιν] Verba τῷ πρώτω ἔτεϊ, quae vulgo ad proxime antecedentia referuntur ac de primo nuptiarum Cambysis et Mandanes anno intelliguntur, Jo. a Gumpach (Zeitrechn. d. Babylon. p. 125 seqq.) ita accipere vult, ut de primo anno regni Astyagis intelligantur, indeque ipse Cyrus cogitetur natus anno 595 a. Chr. n. — Ad structuram verbi ἐδόκεε in seqq. conf. III, 124. VII, 12, et quae alia habet Kuehner Gr. Gr. §. 649, 3. b.

3, b.

ἐπίτεκα ἐοῦσαν] ἐπίτοκα Mediceus et alii quidam libri, qui infra I, 111 omnes conspirant in lectione ἐπίτεξ, quae etiam proba dicitur Grammaticis damnantibus alteram formam ἐπίτοκος. Vid.

κομένην δε εφύλασσε, βουλόμενος το γεννώμενον εξ αὐτῆς διαφθείραι έχ γάρ οί της όψιος οί των μάγων όνειροπόλοι έσήμαινον, ὅτι μέλλοι ὁ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ γόνος βασιλεύσειν αντί έκείνου. Ταύτα δη ών φυλασσόμενος ὁ 'Αστυάγης, ώς έγένετο ὁ Κῦρος, καλέσας Αρπαγον, ἄνδρα οἰκήτον καὶ πιστότατόν τε Μήδων καλ πάντων επίτροπον των έωυτου, έλεγε οί τοιάδε "Αρπαγε, πρηγμα, τὸ ἄν τοι προσθέω, μηδαμῶς παραχρήση μηδε έμε τε παραβάλη, καὶ ἄλλους ελό-

Thomam Magistr. p. 357 ibiq. Hemsterhusii not., Phrynich. p. 333 ibiq. Lobeck. In significatione nul-

101q. Lobeck. In signification nulla discrepantia. Indicatur enim mulier, quae partui est proxima.

ταντα δη ών φυλασσόμενος ο Αστνάγης] i. e. haec sibi cavens.
Cf. Herod. VII, 130 ibique nott. et Aeschyl. Choeph. 861. Suppl. 344 (Both.). Quod noli commutare cum I, 49 φυλάξας την πυ-οίην τῶν ἡμερέων, nam ibi φυ-λάσσειν (in activo) est observare.

— In seqq. ἄνδρα οἰκήτον non

familiarem, sed congatum indicare familiarem, sed cognatum indicare propter verba cap. seq. μοι συγγενής έστι ὁ παὶς monet Larcher. Ipsum Harpagi nomen, quod supra 1, 80 iam invenimus, quodque prae-ter hunc Harpagum unus etiam e Darii ducibus gerit (Herod. VI, 28), vix ad Persicam s. Medicam stirpem referas, Graecum enim esse videtur ac vix diversum a voce ασασξ, quae hominem rapacem simises. gnificat. Observavit Letronne (Revue Archéolog. IV. p. 472. Mém. de l'Acad. des Inscr. XIX, 1. pag. 124), id adiiciens, Graecos nunquam huiusmodi voces adhibuisse ad suorum nomina propria, sed ea ipsa de causa ad Persam s. Medum applicasse, cuius verum nomen ita adulteratum fuerit.

ποηγμα, τὸ ἄν τοι ποοσθέω, μη δαμῶς παραχοήση] μηδαμῶς offerunt Mediceus, Schellershem. aliusque liber. Hinc cum Gaisf. recipere non dubitavimus. Alii μηδαμη, alii μηδαμα, quod receperunt Dindorf et Dietsch. Ad coniunctivi formam προσθέω cf. Bredov. p. 394. Valet h. l. προστιθέναι imponere, iniungere, indeque imperare, ut III, 62. V, 30. De accusativo πρηγμα relativo pronomini per attractionem adiecto cf. Matth. §. 474. — παραχοῆσθαι obiter, neglectim tractare, negligere, occurrit II, 141,

ubi vid. nott.

μηδὶ έμε τε παραβάλη, καὶ ἄλλους ελόμενος, ἐξ ὑστέρης σοι έωντῷ περιπέσης] παραβάλη cum Wyttenbachio in Selectt. hist. p. 351. vertere licet: ,,nec me deceptum ob-iicias periculo." Namque παραβάλλεσθαι alibi: periculo sese exponere, periclitari; de quo diximus ad Plutarchi Philopoem. pag. 52. Cf. Herodot. VII, 10. §. 8. — Verba ἄλλους ξλόμενος (alios eligens) idem Wyttenbachius explicat: aliorum ασ QEGLV, factionem, suscipiens, aliis do-minis studens, comparatque Xenophont. Hellenic. III, 1, 2.— ἐξ τοτέρης valet: postmodo, ut V, 106. VI, 85. Conf. supra ad I, 60 laudd. - In proximis verbis vulgo desideratur oot, quod praebet Mediceus liber et alius Parisinus, quodque Gronovio et Wesselingio probatum nunc in textu legitur. Alii libri offerunt où, quod nec ipsum displicet Wesselingio, qui in utramque structuram laudat Aeschin. de Fals. Legat. p. 311 ed. Reisk. Io. Chrysostom. V. p. 24 B. F. VII. p. 831 C. Matthiae denuo omisit σοι, quippe cum σοι ξωντῷ soloe-cum videatur. Quod mihi nondum prorsus est persuasum, qui libro-rum meliorum auctoritatem in his quoque sequi malui. Schaeferus et recentt. edd. cum Bredovio p. 284 scripserunt σεωντώ, quod in nullo libro legitur. Sensum bene reddidit Latinus interpres: "cave, ne — aliis hominibus studens tuis ipse artibus

μενος, έξ ύστέρης σοι έωυτῷ περιπέσης. λάβε τὸν Μανδάνη ἔτεκε παϊδα, φέρων δὲ ἐς σεωυτοῦ ἀπόκτεινον μετὰ δὲ θά-ψον τρόπῷ ὅτεῷ αὐτὸς βούλεαι. Ὁ δὲ ἀμείβεται Ὁ βασιλεῦ, οῦτε ἄλλοτέ κω παρεῖδες ἀνδρὶ τῷδε ἄχαρι οὐδὲν, φυλασσόμεθα δὲ ἐς σὲ καὶ ἐς τὸν μετέπειτα χρόνον μηδὲν ἐξαμαρτεῖν. ἀλλ' εί τοι φίλον τοῦτο οῦτω γίνεσθαι, χρὴ δὴ τό 55 γε ἐμὸν ὑπηρετέεσθαι ἐπιτηδέως. Τούτοισι ἀμειψάμενος ὁ 109 Ἅρπαγος, ὡς οἱ παρεδόθη τὸ παιδίον κεκοσμημένον τὴν ἐπὶ θανάτῷ, ἤτε κλαίων ἐς τὰ οἰκία. παρελθῶν δὲ ἔφραζε τῷ ἑωυτοῦ γυναικὶ τὸν πάντα ᾿Αστυάγεος ἡηθέντα λόγον. ἡ δὲ πρὸς αὐτὸν λέγει · Νῦν ὧν τί σοι ἐν νόῷ ἐστὶ ποιέειν; Ὁ δὲ ἀμείβεται · Οὐκ ἡ ἐνετέλλετο ᾿Αστυάγης · οὐδ' εἰ παραφρονήσει τε καὶ μανεῖται κάκιον ἢ νῦν μαίνεται, οὕ οἱ ἔγωγε

dehine capiaris", i. e. te ipsum in perniciem trahas; sic περιπίπτειν συμφορή Noster dixit VII, 88, ubi conf. nott.

παρείδες ἀνδοὶ τῷδε ἄχαρι οὐδὲν] De παρείδες (i. q. ἐνείδες) conf. ad I, 37. Est quoque in his notanda particularum οὕτε — δὲ oppositio, de qua praecepit Werferus in Actt. phill. Monacc. I, 2. p. 260. Add. Hartung Lehre d. Partik. I. p. 197. Ad φίλον cf. I, 87 ibique nott. — τό γε ἐμὸν (,,quod ad me certe attinet"), i. e. ἐμὲ γε. Conf. Kuehner Gr. Gr. §. 474. not. 1.

### CAP. CIX.

ῶς οἱ παρεδόθη τὸ παιδίον κεκοσμημένον τὴν ἐπὶ θανάτω Locutio τὴν ἐπὶ θανάτω cur non eodem fere modo explicari possit, quo supra I, 67 ἔπεμπον τὴν ἐς θεὸν, aliisque locis a Werfero congestis in Actt. philoll. Monacc. I, l. p. 75, equidem non perspicio. Conf. similia, quae attulit Iacobitz. ad Lucian. Alexandr. §. 44. pag. 235. Longus est hoc loco Schweighaeuserus, quo demonstret, ad articulum τὴν intelligendum esse στολὴν, ut Aemilio Porto olim visum erat, aut potius κόσμησιν (quod nunc placere video Lud. Doeder-

τόν πάντα Αστυάγεος . οηθέντα λόγον] Ubi nihil necesse est ad Αστυάγεος vel addere vel subintelligere ὑπὸ, cum ad λόγον aeque bene referri possit. Vid. Pausan. VI, 8. §. 2 aliosque locos a Schaefero laudat. ad Lamb. Bos. Ellipss.

προσθήσομαι τῆ γνώμη, οὐδὲ ἐς φόνον τοιοῦτον ὑπηρετήσω. πολλῶν δὲ εῖνεκα οὐ φονεύσω μιν καὶ ὅτι αὐτῷ μοι συγγενής ἐστιν ὁ παὶς, καὶ ὅτι ᾿Αστυάγης μέν ἐστι γέρων καὶ ἄπαις ἔρσενος γόνου. εἰ δὲ ἐθελήσει, τούτου τελευτήσαντος, ἐς τὴν θυγατέρα ταὐτην ἀναβῆναι ἡ τυραννὶς, ἡς νῦν τὸν υἰὸν κτείνει δι ᾽ ἐμεῦ, ἄλλο τί ἢ λείπεται τὸ ἐνθεῦτεν ἐμοὶ κινδύνων ὁ μέγιστος; ἀλλὰ τοῦ μὲν ἀσφαλέος εῖνεκα ἐμοὶ δεῖ τοῦτον τελευτᾶν τὸν παὶδα δεὶ μέν τοι τῶν τινὰ ᾿Αστυάγεος αὐτοῦ 110 φονέα γενέσθαι καὶ μὴ τῶν ἐμῶν. Ταῦτα εἶπε, καὶ αὐτίκα ἄγγελον ἔπεμπε ἐπὶ τῶν βουκόλων τῶν ᾿Αστυάγεος, τὸν ἡπίστατο νομάς τε ἐπιτηδεωτάτας νέμοντα καὶ οὕρεα θηριωδέστατα, τῷ οὕνομα ἡν Μιτραδάτης, συνοίκεε δὲ τῷ ἑωυτοῦ συνδούλῳ οὔνομα δὲ τῷ γυναικὶ ἡν, τῷ συνοίκεε, Κυνὼ κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν, κατὰ δὲ τὴν Μηδικὴν Σπακώ τὴν γὰρ χύνα καλέουσι σπάκα Μῆδοι. αἱ δὲ ὑπώρεαί εἰσι

p. 750. Ad seqq. ἐν νόω ἐστὶ conf. I, 27.

καὶ ἄπαις ἔφσενος γόνου] Explicandum hoc eodem pacto, quo supra I, 107 ἀνδρὸς ὡραίην. — Ad significationem verbi ἐθελήσει vid. quae ad I, 32. II, 14 sunt dicta, et add. Meier de Andocid. orat. V, 2. pag. 5. Negris verba ἐθελήσει ται. Nec aliter fere Herold in Jahrbb. f. Philol. u. Paedagog. XXIV. p. 402. ἐθελήσει scripsi pro vulg. θελήσει; cf. nott. ad II, 14.

ται. Nec aliter fere Herold in Jahrbb. f. Philol. u. Paedagog. XXIV. p. 402. ἐθελήσει scripsi pro vulg. θελήσει; cf. nott. ad II, 14.
αλλο τί ἢ λείπεται] i. e. nonne superest. De quo interrogandi genere monuit Kuehner Gr. Gr. §. 852, m. Paulo ante quod pro ἡς Struve Specim. Quaest. Herod. I. p. 23 repositum vult τῆς, libris invitis, equidem viro docțissimo ex iis legibus, quas mihi scripsi, obtemperare haud potui. Qui idem p. 30. 32 initio huius capitis pro οὐκ ἢ ἐνετέλλετο scribi iubet οὐ τῆ vel οὐκ δκη ἐνετ., in quo utroque eum secuti sunt Dindorf et Dietsch. Equidem a libris discedere nolui.

Cap. CX. Επεμπε είπι των βουκόλων — τὸν ἡπίστατο νομάς τε ἐπιτηδεωτάτας νέμοντα] Vocem ἐπιτηδεωτάτας Reiskius mutare voluit in ἀνεπιτηδειοτάτας, ut pascua intelligantur maxine horrifica. Sed verba seqq. οὖφεα δηφιωδέστατα Reiskium in errorem induxisse nemo non videt. Wesselingius intelligit pascua bobus pascendis maxime apta, egregia ob soli virtutem, agrosque herbidos atque irriguos. Schweigh. intelligit pascua ad id, de quo nunc agebatur, maxime idonea. Gallus interpres Wesselingium est secutus; Italus reddit: "per pascoli opportunissimi."

συνοίκεε δὲ τῆ ἐωντοῦ συνδούλω] Ita scripsimus cum recentt. editt. e Sancroft. libro. Vulgo συνδούλη, omisso articulo τῆ. Conf. II, 134. Solet enim Noster talia adiectiva composita communis generis pleraque proferre: quod monstravit Bredov. p. 275. Vulgatam συνδούλη omisso articulo retinuerunt Dindorf. et Dietsch.

neris pleraque proferre: quod monstravit Bredov. p. 275. Vulgatam συνδουλη omisso articulo retinuerunt Dindorf. et Dietsch.
τὴν γὰρ κύνα καλέουσι σπάπα Μηδοι] Εκ Herodoti narratione profectus Iustinus I, 4 alia addit, quibus fabula magis exornetur et amplificetur. Ipsum Medicum nomen σπάκα recte Noster protulit, quando quidem in lingua Zendica canie vo-

τῶν οὐρέων, ἔνθα τὰς νόμας τῶν βοῶν εἶχε οὖτος δὴ ὁ βουκόλος, πρὸς βορέω τε ἀνέμου τῶν Αγβατάνων, καὶ πρὸς τοῦ πόντου τοῦ Εὐξείνου. ταὐτη μὲν γὰρ ἡ Μηδικὴ χώρη πρὸς Σασπείρων ὀρεινή ἐστι κάρτα καὶ ὑψηλή τε καὶ ἰδησι συνηρεφής. ἡ δὲ ἄλλη Μηδικὴ χώρη ἐστὶ πᾶσα ἄπεδος. ἐπεὶ ὧν ὁ βουκόλος σπουδῆ πολλῆ καλεόμενος ἀπίκετο, ἔλεγε ὁ Αρπαγος τάδε Κελεύει σε Αστυάγης τὸ παιδίον τοῦτο λαβόντα θείναι ἐς τὸ ἐρημότατον τῶν οὐρέων, ὅκως ἄν τάχιστα διαφθαρείη. καὶ τάδε τοι ἐκέλευσε εἰπεῖν, ἢν μὴ ἀποκτείνης αὐτὸ, ἀλλά τεφ τρόπφ περιποιήση, ὀλέθρφ τῷ κακίστφ σε

catur cpå, ut me edocuit Ad. Holtzmann; cf. etiam Muenter Versuche über die keilförm. Inschrift. p. 69 et Dieffenbach Celtica I. p. 36. E Sanscritana lingua vocem repeti vult Aug. Guil. a Schlegel Indisch. Bibl. I. p. 323. Tanegui Lefèvre ad Iustini locum affirmat, apud Hyrcanios, quae gens Persis fuerit subdita, adhuc canem vocari Spac. Quod unde ille sciverit, equidem nescio, nec ipsa viri docti nota ad manus est, quam solum e Larcheri adnotatione ad h. l. cognovi. Praeterea Italus interpres comparat Russorum Sabac. A Grammaticis Graecis citatur σπάξ ut canis nomen apud Persas. Cf. Struve Specim. Quaest. I. pag. 14 not. Herodotus e voce Medica s. Zendica Graecum nomen Σπακώ sive Κυνώ (a κύων, canis) ad eam rationem formavit, qua Graeci omnino huiuscemodi nomina muliebria propria in ω̄ exeuntia formare solent: de quibus nominibus nuper scripsit Pist. Tzschirner in programm. Vratislaviensi P. I. 1851. ὑπωοςεα, quae Herodoti forma est (vid. Bredov. p. 156.) pro vulg. ὑπώοςεια, radices significat montium, ut IV, 23. VII, 129. IX, 19. 56. VII, 199. προς Σασπείρων] i. e. Saspires nersus. eam. quam Saspires incolunt,

ποος Σασπείρων] i. e. Saspires versus, eam, quam Saspires incolunt, terram versus; in der Richtung nach dem Lande der Saspiren. Alia exempla usus Herodotei vid. ad I, 84. II, 121. Quod moneo, cum hic minus accurata videatur Schweighaeuseri Latina interpretatio. — De Saspirum gente monuimus ad I,

104. Variant hic in ipsa nominis scriptura nonnihil libri; qua de re quaedam monuit Wesselingius.

και Γδησι συνηρεφής] Γδη Herodoto est silva. Monent Lexica, ubi laud. IV, 109. 175. V, 23. VIII, 111. In seqq. ἄπεδος est planus, ut ἄπεδος χῶρος IX, 102 coll. IV. 62. IX, 25. — De ὅπως ἀν — διαφθαρείη vid. ad I, 75. 99. — In seqq. vulgatam περιποιήση reiicit Bredov. p. 32, cum medium verbum περιποιείσθαι hoc sensu (salvum praestare) apud Dionem Cassium demum reperiatur, indeque in activum, quod frequenter apud Nostrum sit obvium, sit commutandum: quare scribendum περιποιήσης, quod Dindorf et Dietsch receperánt.

ολέθου τῷ κακίστῷ σε διαχρήσεσθαι] Vertunt: "pessimo exitu te periturum. Sed quaeritur σὲ utrum sit subiecti accusativus an obiecti. Illud si sumas, διαχρήσεσθαι ὀλέθοῦ eodem pacto coniungi posse monet Schweigh., quam I, 107: τοιούτῷ μόρῷ διαχράσθαι. Qui tamen locus mea sententia minus apte cum nostro componetur, quocum magis convenit alter locus I, 24: κελεύειν τοὺς πορθμέας ἢ αὐτὸν διαχράσθαι μιν ("se ipsum interficere"). Nam solet Noster verbis διαχράσθαι s. καταχράσθαι (vid. ad I, 82) interficiendi notione adiungere accusativum personae; quem h. l. pronomine σὲ indicari vix mihi dubium. Hinc subiecti accusativus ad infinitivum mente adiiciendus, qui nullus alius esse potest nisi

111 διαχρήσεσθαι · ἐπορᾶν δὲ ἐκκείμενον τέταγμαι ἐγώ. Ταῦτα ἀκούσας ὁ βουκόλος, καὶ ἀναλαβῶν τὸ παιδίον, ἤιε τὴν αὐττὴν ὀπίσω ὁδὸν, καὶ ἀπικνέεται ἐς τὴν ἔπαυλιν. τῷ δ' ἄρα καὶ αὐτῷ ἡ γυνὴ, ἐπίτεξ ἐοῦσα πᾶσαν ἡμέρην, τότε κως κατὰ δαίμονα τίκτει, οἰχομένου τοῦ βουκόλου ἐς πόλιν. ἦσαν δὲ ἐν φροντίδι ἀμφότεροι ἀλλήλων πέρι, ὁ μὲν τοῦ τόκου τῆς γυναικὸς ἀρρῶδέων, ἡ δὲ γυνὴ, ὅ τι οὐκ ἐωθῶς ὁ Ἅρπαγος 56 μεταπέμψαιτο αὐτῆς τὸν ἄνδρα. ἐπεί τε δὲ ἀπονοστήσας ἐπέστη, οἰα ἐξ ἀέλπτου ἰδοῦσα ἡ γυνὴ, εἴρετο προτέρη, ὅ τι μιν οῦτω προθύμως Ἅρπαγος μεταπέμψαιτο. ὁ δὲ εἶπε · Ὁ γύναι, εἶδόν τε ἐς πόλιν ἐλθῶν καὶ ἤκουσα, τὸ μήτε ἰδεῖν ὄφε-

Astyages, qui Harpagum haec dicere iussit bubulco, se (i. e. regem) de bubulco supplicium sumturum, se pessimo mortis genere eum interfecturum (s. interfici iussurum). Iam ita si locum interpreteris, nihil video, quod nos offendat. Neque aliter eum accipi vult Ianson in Iahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. Suppl. XIX. p. 508. De usu verbi διαχράσθαι videatur Thomas Magister p. 222 seq. ibique adnotata. Herodot. I, 167. II, 13. III, 117. — In seqq. τέταγμαι (iussus sum) Mediceus aliique, quod cum recentt. edd. pro olim vulg. διατέταγμαι recipiendum duxi.

# CAP. CXI.

ή γυνη, ἐπίτεξ ἐοῦσα πασαν ημέρην] i. c. uxor, cuius partus in dies (s. de die in diem) exspectabatur. Monuerunt Abresch. in Dilucidd. Thucydidd. p. 583 et Schweigh. ad h. l., de locutione πασαν ημέρην laudans VII, 203 et 198, uhi ανα additum invenitur. — De ἐπίτεξ vid. ad I, 108. — In sqq. κατὰ δαίμονα, i. e. forte fortuna, in quo, ut in tot aliis ciusmodi, κατὰ adverbii vim exprimere videtur, cum proprie significet: secundum, ex. Conf. Fischer. ad Weller. III, b. p. 180.

τοῦ τόκου τῆς γυναικὸς ἀψῶσδέων] i. e. timens oh mulieris partum. Genitivi ratio vix diversa ab ils, quae affert Kuchner Gr. Gr. §. 532 seqq. — In seqq. iure optimi libri μεταπέμψαιτο loco olim vulgatae μεταπέμψαιτο. Nam hic maxime accommodatus est optativus. Ut autem altero loco editur ὅτι — μεταπέμψαιτο, ita etiam priori loco edendum curavimus ὅτι οὐκ ἐωθὸς ὁ Ἅρπαγος μεταπέμψαιτο, ubi male apud Gaisfordium, alios ὅτι τοι male apud Gaisfordium, alios δτι τοι male apud Gaisfordium, alios αμαθεία αμαθεία αμαθεία αμαθεία αμαθεία αμαθεία αμαθε

ολα ἐξ ἀέλπτον ἰδοῦσα ἡ γυνὴ] De ολα ante participia conf. I, 66 ibique nott. Locutionem ἐξ ἀέλπτον (ex insperato) Wesselingius illustrat locis Appiani Punicc. 104. 116. Sophocl. Aiac. 727. Aeschyl. Suppl. 362. Neque aliter ἐξ ἀπροσδοκήτον VII, 204. ἐκ τοῦ ἐμφανέος III, 150 (ubi conf. nott.). VII, 205. ἐκ τοῦ φανεροῦ VIII, 126. IX, 1. Et confer sis Kuehner. Gr. Gr. §. 543, 2. Μοχ ὅ τι valet propter quid, cur.

ώ γύναι, εἶδόν τε κ. τ. λ.] γύναι, compellationem honestissimam apud veteres dicit Fischer. ad Anacreont. XX, 11. In seq. ad verbi όφελον cum infinitivo usum iis in rebus, quas fieri utique oportuisse volumus, quae vero reapse nondum factae sunt, conf. Blomfield. not. ad Aeschyl. Pers. 912. pag. 84 ed. Cantabrig. Ad formam όφελον, epicis poetis acque atque Herodoto familiarem, ex quo affert h. l. Thomas Magist. s. v., consul. Bredov. p. 308.

λου, μήτε κοτε γευέσθαι ές δεσπότας τοὺς ήμετέρους. οἰκος μεν πᾶς Αρπάγου κλαυθμῷ κατείχετο έγὼ δὲ ἐκπλαγείς ἤια ἔσω. ὡς δὲ τάχιστα ἐσῆλθου, ὁρέω παιδίου προκείμευου, ἀσπαιρόυ τε καὶ κραυγανόμευου, κεκοσμημένου χρυσῷ τε καὶ ἐσθῆτι ποικίλη. "Αρπαγος δὲ ὡς εἰδέ με, ἐκέλευε τὴν ταχίστην ἀναλαβόντα τὸ παιδίου, οἰχεσθαι φέροντα καὶ θείναι, ἔνθα θηριωδέστατου εἰη τῶν οὐρέων, φὰς 'Αστυάγεα εἰναι τὸν ταῦτα ἐπιθέμενόν μοι, πολλὰ ἀπειλήσας, εἰ μή σφεα ποιήσαιμι. καὶ ἐγὼ ἀναλαβών ἔφερου, δοκέων τῶν τινος οἰκετέων εἰναι οὐ γὰρ ἄν κοτε κατέδοξα, ἔνθεν γε ἦν. ἐθάμβεον δὲ ὁρέων χρυσῷ τε καὶ εῖμασι κεκοσμημένου, πρὸς δὲ καὶ κλαυθμὸν κατεστεῶτα ἐμφανέα ἐν 'Αρπάγου. καὶ πρόκα

ές δεσπότας τοὺς ἡμετέρους] ές h. l. est: quod attinet ad. Scripsimus cum Gaisf. ac potioribus libris δεσπότας, ut item legitur I, 122 et 129 fin. Vulgo δεσπότεςς, quam formam in Herodoto ferendam non esse docet Bredov. p. 224.

πεκοσμημένον χουσῷ τε καὶ ἐσθῆτι ποικίλη] Eodem pacto paulo infra: ὁρέων χουσῷ τε καὶ εῖασι κεκοσμημένον, quod explicant eo dicendi genere, quod vulgo appellant ενδιὰ δυοὶν, ut fuerit puerulus ornatus aurata ac variis coloribus distincta veste. Eadem locutio exstat III, 1, quacum conf. Plutarch. Artaxerx. 15. — Pro κ ραν γαν δμε νον, quod proxime antecedit, Schellershem. liber aliusque Parisinus praebent κραυγανώ μενον, alius liber κραυγανόμενον. Unde Lobeckio ad Phrynich. pag. 337 legendum videtur κραγγανόμενον (α κραγγάνω, ut κλαγγάνω); qui idem cum dicit Blomfieldium ad Aesch. Pers. p. 189 praeferre κραυν αι νόμενον, equidem in mea editione (Lipsiensi) nihil tale reperire potui. Citat utique nostrum locum Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Pers. vs. 970, ubi de voce ἀσπαίρω (reluctor, palpito, de infantibus potissimum) agit, sed nil mutatum est in lectione κρανγανόμενον. Lobeckio assentitur Bredov. p. 44, indeque opinor recepit quoque Dietsch. πρὸς δὲ καὶ κλαυθμὸν κατεστεῶτος.

τα έμφανέα] Haec verba ad antecedentia έθάμβεον οφέων pertinent neque cum offendent, qui similia apud alios quoque scriptores reperiri animadverterit, in quibus latiore usu verbum ὁφᾶν adhibitum de quavis perceptione, quae sensibus fit, valeat. Vid. Aeschyl. Prometh. 21 et Abreschii Animadverss. I, 1. ad h. l. (Apparat. Aeschyl. Vol. II. p. 3.) Sept. c. Theb. 100 (κτύπον δέδογκα), et quae alia affert Brunck ad Sophoel. Oedip. Colon. 138.

καὶ πρόκα τε δὴ κατ' ὁδὸν πυνθάνομαι] πρόκα τε abest a nonnullis libris. Sed alii retinent, ubi
πρόκατε coniunctim una voce scribitur; quae scriptura placet Schweighaeusero, cum πρόκα simplex (sine
τε) non occurrat apud Nostrum ac
praeterea constanter praeponatur
καὶ particula, v. c. VI, 134. VIII,
65. 135, ut apud Hesychium sub
litera K legatur: Καὶ προκατέδη,
ἀντὶ τοῦ ἄφνω. Nec aliter alii lexicographi exponunt εὐθὺς, παραχρῆμα, ἐξαίφνης, statim, protinus,
subito. — In seqq. Ἰστυαγεω, quod
e Sancrofti libro aliisque dedit
Gaisfordius, retinuimus. Vulgo Ἰστυάγεος, quod firmatur auctoritate
libri Medicei, Schellershemiani, aliorum, idque retinuit Matthiae. Recentt. edd. dederunt Ἰστυάγεω, adversante licet Bredov. p. 231, qui
nomen Ἰστυάγης apud Herodotum
tertiae declinationi adscribit inde-

τε δή κατ' όδον πυνθάνομαι τον πάντα λόγον θεράποντος, ος έμε πουπέμπων έξω πόλιος ένεχείρισε το βρέφος ώς ἄρα Μανδάνης τε είη παῖς τῆς ᾿Αστυάγεω θυγατρὸς καὶ Καμβύσεω τοῦ Κύρου, καί μιν 'Αστυάγης ἐντέλλεται ἀποκτείναι. 112 νῦν τε ὅδε ἐστί. ''Αμα δὲ ταῦτα ἔλεγε ὁ βουκόλος, καὶ ἐκκαλύψας απεδείχνυε. ή δε, ώς είδε το παιδίον μέγα τε καί εὐειδὲς ἐὸν, δακρύσασα καὶ λαβομένη τῶν γουνάτων τοῦ ἀνδρός, έχρηζε μηδεμιή τέχνη έκθειναί μιν. ὁ δὲ οὐκ ἔφη οἰός τε είναι άλλως αὐτὰ ποιέειν : ἐπιφοιτήσειν γὰο κατασκόπους έξ Αυπάγου εποψομένους απολέεσθαί τε κάκιστα, ην μή σφεα ποιήση. ώς δὲ οὐκ ἔπειθε ἄρα τὸν ἄνδρα, δεύτερα λέγει ή γυνή τάδε 'Επεί τοίνυν οὐ δύναμαί σε πείθειν μή έχθείναι, σὺ δὲ ὧδε ποίησον, εἰ δὴ πᾶσά γε ἀνάγκη ὀφθῆναι έχχείμενου τέτοχα γάο καὶ έγώ, τέτοχα δὲ τεθνεός τοῦτο μεν φέρων πρόθες, τὸν δὲ τῆς ᾿Αστυάγεος θυγατρὸς παϊδα ώς έξ ήμέων έόντα τρέφωμεν και οῦτω οῦτε σὺ άλώσεαι άδικέων τούς δεσπότας, ούτε ήμεν κακώς βεβουλευμένα έσται.

que ubivis 'Αστνάγεος restituendum esse iudicat. Equidem Herodotum utraque forma ('Αστνάγεω et 'Αστνά-γεος) esse usum existimaverim: quare mox reliqui 'Αστνάγεως, quod invitis libris recentt. edd. mutarunt in 'Αστνάγεω. Cf. I, 114. 115. 116. 119. 123. 124.

νῦν τε ὅδε ἐστί] ὅδε merito re-

νῦν τε ὅδε ἐστί] ὅδε merito recentt. editt. receperunt e libris. Vulgo ώδε, ut in Sancrofti libro exstat. Bene Larcher.: "Le voici cet enfant." Tu cf. I, 115. V, 92. §. 5, et quae alia affert Bredov. p. 43.

## CAP. CXII.

"Μμα δὶ ταῦτα ἔλεγε ὁ βονκόλος, καὶ — ἀπεδείκννε] Exspectabas: ἄμα δὲ τ. λέγων, cuius participii loco Noster ponit verbum finitum, quod per particulam καὶ sequentibus annectit. Vid. Kuehner Gr. Gr. §. 720, 2 et Matthiae §. 565. not. 3. pag. 1114 coll. §. 620. pag. 1257, qui quod in Herodoteo loco laudando post δὲ adscripsit τε uncis inclusum et apposito interrogandi signo, quo ἄμα τε — καὶ melius h. l. legi indicaturus erat,

id quidem reliquos Herodoti locos a viris doctis allatos perlustranti haud necessarium videbitur.

haud necessarium videbitur. Εχοηζε μηδεμιῆ τέχνη] i. e. vehementer, etiam atque etiam (maritum) rogabat, ne puerulum exponeret. Admonuit de locutione πάση τέχνη ac similibus Wesseling. ad Sophocl. Aiac. 743 ed. Erf. εί δη πάσά γε ἀνάγνη] Sic plerique libri. A Mediceo alioque libro

εί δη πασα γε αναγκη Sic plefique libri. A Mediceo alioque libro abest particula γε, eiecta inde a Gronovio, quod probavit Wesseling., alios locos et Nostri (II, 22. 35. IV, 170. V, 32.) et aliorum scriptorum collaudans, ubi in hac locutione desideratur particula γε. Quam tamen nostro loco aptissimam bonisque libris firmatam cum recentt. editt. restituere non dubitavimus. Conf. Hartung. Lehre d. Partik. I. p. 390. — Ad vocem δὲ (in verbis σὐ δὲ ωδε ποίησον) initio apodoseos post pronomen cum vi quadam positam conf. III, 68 coll. 37 et potissimum V, 40. — In fine cap. ἀπολέει (pro ἀπολέσει) recte nunc e melioribus codd. receptum; plura vid. spud Bredov. p. 340.

ο τε γάρ τεθνεώς βασιλητης ταφής πυρήσει, και ό περιεών ούκ απολέει την ψυχήν. Κάρτα τε έδοξε τῷ βουκόλῷ πρὸς 113 τὰ παρεόντα εὖ λέγειν ή γυνή, καὶ αὐτίκα ἐποίεε ταῦτα. τὸν μέν έφερε θανατώσων παιδα, τοῦτον μέν παραδιδοί τῆ έωυτοῦ γυναικί τον δε εωυτού, εόντα νεκρον, λαβών έθηκε ες τὸ ἄγγος, ἐν τῷ ἔφερε τὸν ἔτερον κοσμήσας δὲ τῷ κόσμφ παντί τοῦ ετέρου παιδὸς, φέρων ες τὸ ερημότατον τῶν οὐρέων 57 τιθεί. ώς δε τρίτη ήμερη τῷ παιδίῷ ἐκκειμένῷ ἐγένετο, ἤιε ές πόλιν ὁ βουκόλος, τῶν τινα προβόσκων φύλακον αὐτοῦ καταλιπών. έλθων δε ές τοῦ Αρπάγου αποδεικνύναι έφη έτοιμος είναι τοῦ παιδίου τὸν νέχυν. πέμψας δὲ ὁ Αρπαγος των έωυτου δορυφόρων τους πιστοτάτους, είδε τε διά τούτων, και έθαψε τοῦ βουκόλου τὸ παιδίον. και τὸ μεν ετέθαπτο τον δε υστερον τούτων Κυρον ούνομασθέντα παραλαβουσα έτρεφε ή γυνή τοῦ βουκόλου, οὖνομα ἄλλο κού τι καὶ οὐ Κῦρού θεμένη.

Καὶ ὅτε δὴ ἦν δεκαέτης ὁ παῖς, ποῆγμα ἐς αὐτὸν τοιόνδε 114 γενόμενον ἐξέφηνέ μιν. ἔπαιζε ἐν τῆ κώμη ταύτη, ἐν τῆ ἦσαν καὶ αὶ βουκολίαι αὐται, ἔπαιζε δὲ μετ' ἄλλων ἡλίκων ἐν ὁδῷ καὶ οἱ παῖδες παίζοντες εῖλοντο έωυτῶν βασιλέα εἶναι τοῦτον τὸὴ τὸν τοῦ βουκόλου ἐπίκλησιν παῖδα. ὁ δὲ αὐτῶν διέταξε

# CAP. CXIII.

τὸν μὲν ἔφερε θανατώσων παίδα, τοῦτον μὲν παραδιδοί κ. τ.λ.] De particula μὲν in his iterata conf. II, 174.

τῶν τινα προβόσκων φύλακον αὐτοῦ καταλιπών] πρόβοσκος de pastore cum rarius occurrat (e Philone Iud. Legat. p. 903 D. Wesseling. laudat προβόσκημα, modo sanum sit), suspicio orta Valckenario, substituendam vocem magis usitatam αἰγοβόσκων, quae tamen ut ταῖς βουκολίαις bene conveniat, iure metuit Wesselingius. πρόβοσκος a Toupio (Epist. critic. p. 66 ed. Lips.) explicatur subbubulcus s. locum tenens bubulci; nisi potius ita accipiendum, ut inferioris ordinis pastorem indicet, qui sub imperio quasi alius praefecti superioris (qualis est Harpagus) armenta pascat ac regat. Attulit vocem πρόσ

βοσχος Blomfield. ad Aeschyl. Agamemn. 918, ubi legitur πρόδουλος, i. e. qui servi vices gerit. Ad vocem φύλακος cf. I, 84 ibique nott.
— In cap. seq. vocem βουκολίαι, quae adiectivi vim habet in Theogon. Hesiod. 445, substantivi apud Herodotum, illustrat Schoemann in Dissertat. de Hecate Hesiod. (Gryphisvald. 1851.) p. 10.

# CAP. CXIV.

είλοντο έωντῶν βασιλέα εἶναι τοῦτον δη κ. τ. λ.] Notarunt hoc dicendi genus, quo infinitivus εἶναι abundanter fere quibusdam verbis apponi videtur, viri docti ad Vigerum de idiotismm, pag. 750 seqq. Weiske de pleonasm. pag. 98 seq. Paulo postἐπίκλησιν est: istum bubulci puerum secundum cognomen suum s. prout nimirum reliqui pueri eum cognominare solebant.

τοὺς μὲν οἰκίας οἰκοδομέειν, τοὺς δὲ δορυφόρους εἶναι, τὸν δέ κου τινὰ αὐτῶν ὀφθαλμὸν βασιλέος εἶναι, τῷ δέ τινι τὰς ἀγγελίας ἐσφέρειν ἐδίδου γέρας, ὡς ἐκάστῷ ἔργον προστάσσων. εἶς δὴ τούτων τῶν παιδίων συμπαίζων, ἐων ᾿Αρτεμβάρεος παίς, ἀνδρὸς δοκίμου ἐν Μήδοισι, οὐ γὰρ δὴ ἐποίησε τὸ προσταχθὲν ἐκ τοῦ Κύρου, ἐκέλευε αὐτὸν τοὺς ἄλλους παίδας διαλαβεῖν. πειθομένων δὲ τῶν παίδων, ὁ Κῦρος τὸν παίδα τρηχέως κάρτα περιέσπε μαστιγέων ὁ δὲ, ἐπεί τε μετείθη τάχιστα, ῶς γε δὴ ἀνάξια ἑωυτοῦ παθὼν, μᾶλλόν τι περιημέκτεε κατελθών δὲ ἐς πόλιν, πρὸς τὸν πατέρα ἀποικτίζετο,

οίκίας οίκοδομέειν] Pauwium emendantem οίπονομέειν, ut intelligantur regis olnovouot, quibus universa et aedium et rerum domesticarum fuerit cura, bene refutavit Wesselingius, cum hic de pue-rorum lusu sit sermo, cui certe optime convenit casas, aedes aedificare. In sequentibus itidem Gaisrov δέ κου tivà αὐτῶν, quamquam libri, uno excepto, ferunt τῶν δέ κου. Atque iam Wyttenbachius in Select. hist. pag. 351 maluerat του, qui idem verba ώς ξχάστω ξογου προστάσσων sic verti inbet: opus unicuique pro suo ipse iudicio mandans, s. opus cuique, ut conveniret, mandans (ad Platon. Phaedon. p. 215). Tu conf. etiam I, 29 ibique nott. Scripsimus quoque βασιλέος pro βασιλήος, ut successi et laminus pro miostre qued ra, et ἐσφέρειν pro φέρειν, quod vulgatas editiones olim occupabat. Vid. III, 77. 84, ubi codem in negotio ἐσαγγελεύς. Fuit hic Medorum regum mos, ut nemo ad ipsos accederet, nisi per ministros regios antea indicatus, cui ipsi aditum concesserant. Quod dein, ut tot alia, ad Persarum reges transiisse neminem fere fugit. Praeter Brissonium, cuius locum iam supra ad I, 100 citavimus, conf. Heeren. in Ideen I, 1. pag. 473. Gesenius Phoen. monumm. p. 282. Hammer Geschichte der Osmanen I. p. 157. De όφθαλμοίς s. oculis, quorum erat ad regem deferre, quidquid in toto regno ageretur, plurima colle-git Stanleius ad Aeschyl. Pers. 973.

Internuntiorum, qui Graece quoque dicuntur ἀγγελιαφόροι s. οι τὰς ἀγγελιας εἰσφέροντες, munus intelligitur ex ipsius Herodoti l. l. Per hos enim responsa dabant reges iis, qui ipsos adibant aut quid ab ipsis petebant. Conf. Brissonium de reg. Pers. prine. I, 212 seq. εἰς δη τουτων κ. τ. λ.] Oratio interrupta causali sententia οὐ γὰρ

είς δη τούτων κ. τ. λ.] Oratio interrupta causali sententia οὐ γὰρ δη ἐποίησε κ. τ. λ. multisque aliis verbis adiectis; tu cf. ad I, 8. 24 nott. 155. 174. Ad ἐκέλενε mente addendum esse ὁ Κῦρος, monitu vix opus. — ᾿Αρτεμβάρεος hic resoliqui intactum, cum alii recentt. edd. mutassent in ᾿Αρτεμβάρεω. Tu cf. Bredov. p. 232 et vid. quae ad I, 111 dixi. Idem nomen in Nicolai Damasceni Excerptis p. 398 occurrit viri nobilissimi ac pincernarum praefecti in regia aula, qui Cyrum puerum pauperem et inferioribus muneribus adhuc functum ad se admittit, ac deinde filium adoptat et in sui ipsius locum apud Astyagem substituit, qui mortuo Artembare omnes eius opes aliaque dona multa Cyro tribuit ad summam dignitatem iam evecto.

ἐκέλευε — διαλαβείν] διαλαβείν (pro διαλαβέειν) e melioribus libris cum Gaisfordio adscivimus. Est vero hic: medium aliquem comprehendere, ut IV, 94. 68, ubi conf. Wesseling. Grammaticus Graec. in Bekkeri Anecdd. I. p. 36 bina verbo διαλαβείν significari adnotat, alterum τὸ ἐκατέρωθέν τινος λαβέσθαι (sequitur hic locus); alterum est illud, de quo vid. ad I, 190.

των ύπὸ Κύρου ηντησε, λέγων δὲ οὐ Κύρου (οὐ γάρ κω ην τοῦτο τοὕνομα), ἀλλὰ πρὸς τοῦ βουκόλου τοῦ ᾿Αστυάγεος παιδός. Ὁ δὲ 'Αρτεμβάρης ὀργῆ, ὡς εἶχε, ἐλθών παρὰ τὸν 'Αστυάγεα, καὶ αμα άγόμενος τὸν παῖδα, ἀνάρσια πρήγματα ἔφη πεπουθέναι, λέγων 'Ω βασιλεύ, ύπὸ τοῦ σοῦ δούλου, βουκόλου δὲ παιδὸς, ὧδε περιυβρίσμεθα, δειχνὺς τοῦ παιδὸς τοὺς ώμους. 'Ακούσας δε και ίδων ο 'Αστυάγης, θέλων τιμωρήσαι 115 τῷ παιδί τιμῆς τῆς Αρτεμβάρεος είνεκα, μετεπέμπετο τον τε βουκόλου καὶ τὸν παιδα. ἐπεί τε δὲ παρῆσαν ἀμφότεροι, βλέψας πρός του Κύρου ό Αστυάγης, έφη : Σύ δή, έων τοῦδε τοιούτου έόντος παίς, ετόλμησας τον τοῦδε παίδα, εόντος πρώτου παρ' έμοι, άεικείη τοιήδε περισπείν; Ο δε άμείβετο ώδε· 'Ω δέσποτα, έγω δε ταυτα τουτον εποίησα συν δίκη · ol 58 γάρ με έκ τῆς κώμης παϊδες, τῶν καὶ ὅδε ἦν, παίζουτες σφέων αὐτῶν ἐστήσαντο βασιλέα. ἐδόκεον γάρ σφι εἶναι ἐς τοῦτο έπιτηδεώτατος. οί μέν νυν άλλοι παζδες τὰ ἐπιτασσύμενα ἐπε-

οὐ γάο κω ἦν τοῦτο τοῦνομα] Ex hoc loco satis patet, Cyri nomen assumtum demum esse, quum ad regnum ipse esset evectus, qui teste Strabone XV. p. 729 s. 1060 prius vocabatur Αγραδάτης. Λε Cyri nomen nil aliud nisi Solem significare indeque titulum regium potius videri, ex ipsis veterum testimoniis satis constat. Vid. Plutarch, Artaxerx. 1. Ctesiae Persicc. §. 49 et quae ibi attuli pag. 194 seqq., quibus nunc addi velim Lengerke ad Daniel. pag. 289 seq. In cuneatis inscriptionibus adhuc re-pertis Cyri nomen legitur modo Kurus, modo Kurus, patris nomine non addito, ut me edocuit Ad. Holtzmann. Recentiorum Persarum reges adhuc Solis cognomine ornari nemo nescit. - In verbis antecedentibus scripsimus έσπε pro περίεσπε, ut olim erat impressum; ad verba: τῶν ὑπὸ Πηρτοssum; αι νειτω. εων επο Κύρου ἥντησε (i. c. quae a Cyro accepisset, passus esset) conf. II, 119 (ξεινίων ἥντησε μεγάλων). Verba ἀνάφσια πρήγματα έφη πεπονθέναι attulit Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Agamemn. 494, explicans vocem ἀνάφσια, iniu-cunda, inimica. Ex Herodot. conf. 111, 10. V, 89. 90. IX, 37 coll. 110.

### CAP. CXV.

τιμῆς τῆς ᾿Αρτεμβάρεος εἶνεκα] εἶνεκα in Schellershemiano et in Sancrofti libro alioque Parisino cum esset, adscivimus post Gaisfordium. Vulgo ἕνεκα. Eadem fere lectionis varietas haud infrequens apud Pausaniam, de quo Siebelis. ad I, 5. §. 4. Sed Schubarto (Praefat. ad Pausan. Vol. II. p. XXXII.) forma ἕνεκα ubique Pausaniae restituenda videtur. In Herodoto unam formam εἶνεκεν ferri posse contendit Bredov. p. 109 seq., eamque hoc loco reposuit Dietsch. Mihi utraque forma Noster bene uti potuisse videtur. Ad ἀεικείη, quod unum verum habeo, cf. nott. ad I, 73. Gaisford. dederat ἀεικίη. Vim voculae δὴ (in verbis σὴ δὴ ἐων τοῦδε κ. τ. λ.) nuper illustravit Heller in Schneidewin. Philolog. VIII. p. 297; nam pronominibus sive personalibus sive demonstrativis sic additur, ut eorum vim augeat et amplificet. Ad vim particulae δὲ (in verbis ἐγὰ δὲ ταῦτα κ. τ. λ.) post vocativum in appel-

τέλεον, ούτος δε άνηκούστες τε και λόγον είχε ούδενα, ες δ ελαβε την δίκην. εί ών δη τοῦδε είνεκα ἄξιός τευ κακοῦ είμί, 116 ῦδε τοι πάρειμι. Ταῦτα λέγοντος τοῦ παιδὸς, τὸν 'Αστυάγεα έσήτε ανάγνωσις αὐτοῦ καί οί ο τε χαρακτήρ τοῦ προσώπου προσφέρεσθαι έδόκεε ές έωυτον, και ή υπόκρισις έλευθεριωτέρη είναι . ο τε χρόνος τῆς έκθέσιος τἢ ἡλικίη τοῦ παιδὸς έδόκεε συμβαίνειν. έκπλαγείς δε τούτοισι έπι χρόνον άφθογγος ήν. μόγις δε δή κοτε άνενειχθείς είπε, θέλων έκπέμψαι τὸν Αρτεμβάρεα, ῖνα τὸν βουκόλον μοῦνον λαβών βασανίση: 'Αρτέμβαρες, έγω ταῦτα ποιήσω, ώστε σὲ καὶ τὸν παϊδα τὸν σον μηδεν επιμέμφεσθαι. Τον μεν δη Αρτεμβάρεα πέμπει τὸν δὲ Κῦρον ἦγον ἔσω οι θεράποντες, κελεύσαντος τοῦ 'Αστυάγεος. έπει δε ύπελέλειπτο ο βουκόλος μοῦνος, μουνω-

lando positae attendi iussit Hartung: Lehre d. Partik. I. p. 179.

ές ο έλαβε την δίκην] i. e. donec tandem poenas dedit, recte ex-plicante Struve in Quaest. Herod. Specim. I. p. 42, ubi quotquot apud Herodotum inveniuntur loci formulae êç ô (donec), singulari in-dustria collegit. Sic I, 93. 94. 98 etc.

οδε τοι πάρειμι] Bene Schwgh. pro ώδε mavult όδε, quod tres libri ostendunt, quodque in melioribus libris supra invenitur I, 111 ibique adnott. Unde recentt. edd. merito receperunt. Dubitat tamen Buttmann. in Gr. Graec. maior. II. pag. 286.

# CAP. CXVI.

τον 'Αστυάγεα ξοήτε ἀνάγνωσις] i. e. subiit Astyagem ut agnosceret puerum. ξσήτε pro ξσήτι dedi cum Bekkero et recentt. edd. probante Bredov. p. 409. Eodem modo infra διεξήτε pro διεξήτει. Ad significationem et structuram verbi ξσιεναι, non diversam a verbo ἐρέφτει spud Herodotum conf. not γαι, non alversain a νεινο ευεφ-χεσθαι apud Herodotum, conf. nott. ad III, 42 et VII, 46. προσφέρεσθαι έδόκεε ές εωντὸν]

Nonnulli libri es avrovs, quod placet Gronovio, ad Cambysem et Mandanen haec referenti, quae ad Astyagem pertinere patet. In seqq. quod nunc legitur έλευθεριωτέρη,

id ex emendatione Aemilii Porti fluxit ita scribentis pro έλευθερωrέρη atque probatum est a Reiskio et Wesselingio ac nuper a Bredovio p. 67: "Nam έλευθέριος est liberalis, ingenuus, praecipue ubi non ingenuo opponitur: sic responsio erat ea, quae magis ingenuum deceret quam servi filium vei magis erat ingenua, quam quae a servi filio reddi potuisset." — In seqq. ἐπὶ χούνον est aliquamdiu, aliquantum temporis, ut IX, 22.

μόγις δὲ δή κοτε ἀνενειχθείς]
Sententia Herodoti haec est: "Cum deceret quam servi filium vel ma-

aegre se tandem recepisset, ita dixit, cum Artembarem eo consilio dimittere vellet, ut ipse bubulcum solum ad se adductum examinare posset." μόγις δη — ποτὲ valet tandem aliquando s. aegre tandem. Formulam aliquot exemplis, monente Cr., illustravit Heindorfius ad Platon. Protagor. p. 480. ἀνενειχθείς est se recipiens, se colligens. Qua de significatione diximus in Creuzeri Melett. III. pag. 54. Eustathius, ut idem Cr. notat, de usu verbi ἀνενεγκεῖν disputat ad Homeri Odyss. VIII, 428. pag. 319, 21, nec huius loci oblitus est. Explicat illud per ἀναπνεύειν. -Infra έσω cum recc. edd. dedimus pro vulg. είσω, i. e. in interiores aedium 8. palatii partes.

μουνωθέντα τάδε αὐτὸν εἴρετο

θέντα τάδε αὐτὸν εἰρετο ὁ ᾿Αστυάγης, κόθεν λάβοι τὸν παίδα, καὶ τίς εἰη ὁ παραδούς. ὁ δὲ ἐξ ἐωυτοῦ τε ἔφη γεγονέναι, καὶ τὴν τεκοῦσαν αὐτὸν ἔτι εἰναι παρ᾽ ἑωυτῷ. ᾿Αστυάγης δέ μιν οὐκ εὖ βουλεύεσθαι ἔφη, ἐπιθυμέοντα ἐς ἀνάγκας μεγάλας ἀπικνέεσθαι ¨ ᾶμα τε λέγων ταῦτα ἐσήμαινε τοἰσι δορυφόροισι λαμβάνειν αὐτόν. ὁ δὲ, ἀγόμενος ἐς τὰς ἀνάγκας, οῦτω δὴ ἔφαινε τὸν ἐόντα λόγον. ἀρχόμενος δὴ ἀπ᾽ ἀρχῆς διεξήὶε, τῷ ἀληθείη χρεώμενος ˙ καὶ κατέβαινε ἐς λιτάς τε καὶ συγγνώμην ἑωυτῷ κελεύων ἔχειν αὐτόν. ᾿Αστυάγης δὲ, τοῦ μὲν βου-117 κόλου τὴν ἀληθείην ἐκφήναντος, λόγον ἤδη καὶ ἐλάσσω ἐποι- ἐετο ΄ ᾿Αρπάγῷ δὲ καὶ μεγάλως μεμφόμενος, καλέειν αὐτὸν τοὺς δορυφόρους ἐκέλευε. ὡς δέ οἱ παρῆν ὁ Ἅρπαγος, εἰρετό μιν ὁ ᾿Αστυάγης ΄ Ἅρπαγε, τέῷ δὴ μόρῷ τὸν παίδα κατεχρήσαο, τόν τοι παρέδωκα ἐκ θυγατρὸς γεγονότα τῆς ἐμῆς; ΄Ο δὲ Ἅρπαγος, ὡς εἰδε τὸν βουκόλον ἔνδον ἐόντα, οὐ τρέπεται ἐπὶ

ο Αστυάγης] Haec certe plurimorum librorum et scriptorum et impressorum lectio, quam ex uno Sancrofti libro Schweigh, et Gaisford, mutarunt in μουνωθέντα δὲ (pro ταδε). Alii libri: μουνωθέντα δὲ, ταδε, alii μουνοθέντα δὲ, ταδε, quod Gronovius amplexus est, quod que nunc receperunt Dindorf et Dietsch. Wesselingius ac Valcken. pro ταδε malunt δη, Schweigh. τε. Quorum neuter nobis placet, qui cum Matthiaeo in vulgata adquiescendum duximus. Nam, ut de reliquis taceam, istud δὲ minus convenit structurae nec nisi per anacoluthiae quoddam genus rite explicari poterit.

έπιθυμέοντα ἐς ἀνάγκας μεγάλας ἀπικνέεσθαι] ἀνάγκαι et hic et paulo post sunt tormenta, quibus bubulcum verum dicere cogebant. Monuit Wesseling. tum ad h. l. tum ad Diodor. III, 11. — τον ἐδντα λόγον, i. e. rem, ut erat, s. verum. Conf. supra I, 95, ubi vid. Infra I, 117: τον ἐθὺν ἔφαινε λόγον, quod ad sententiam certe non differt. — Mox scripsi ἀληθείην pro vulg. ἀληθηίη et ἀληθείην pro ἀληθηίην; cf. nott. ad 1, 34.

και συγγνώμην έωυτῷ κελεύων

έχειν αὐτόν] Immerito haerent viri docti in participio κελεύων, quod propter antecedens κατέβαινε, quocum per particulas τε και coniunctum est, mutatum voluerunt in κελεύει ε. ἐκέλευεν. · Quibus iure non obsecutus est Schweighaeuserus, locutionem ita explicans, ut ad κελεύων, quod in omnibus libris comparet, mente repeti velit κατέραινε, quod ipsum verbum constanter ista notione cum participio construatur, ut I, 90. 118. IX, 94. Rectius tamen Matthiae in Gr. Graec. §. 631, 4. pag. 1300 h. l. ad eos retulisse videtur, in quibus subitum orationis transitum e verbo finito in participium et vice versa notamus, praescrtim cum hoc structurae genus Nostro haud sit infrequens. Ad locutionem καταραίνειν ἐς λιτὰς conferre licet Horati Od. III, 20, 58 ad preces decurrere, ubi nonnulla attulit Mitscherlich.

### CAP. CXVII.

λόγον ήδη και έλάσσω έποιέετο] scil. τοῦ βουκόλου, "minorem eius rationem habuit, minorem ei culpam tribuit." — In seqq. ad vocem κατεχρήσαο cf. quae ad I, 82 fin. de

ψευδέα όδον, ΐνα μη έλεγχόμενος άλίσκηται, άλλα λέγει τάδε. 🔽 βασιλεῦ, ἐπεί τε παρέλαβον τὸ παιδίον, ἐβούλευον σκοπων, όκως σοί τε ποιήσω κατά νόον, και έγω πρός σε γινόμενος αναμάρτητος, μήτε θυγατρί τῆ σῆ μήτε αὐτῷ σοι είην αὐθέντης. ποιέω δη ώδε. καλέσας τον βουκόλον τόνδε, παραδίδωμι το παιδίου, φας σέ τε είναι του κελεύουτα αποκτείναι αὐτό. καὶ λέγων τοῦτό γε οὐκ ἐψευδόμην · σὰ γὰρ ἐνετέλλεο 59 ουτω. παραδίδωμι μέντοι τώδε κατά τάδε, έντειλάμενος θείναί μιν ές έρημον ούρος, και παραμένοντα φυλάσσειν, άχρι οὖ τελευτήσει, ἀπειλήσας παντοῖα τῷδε, ἢν μὴ τάδε ἐπιτελέα ποιήση. ἐπεί τε δὲ, ποιήσαντος τούτου τὰ κελευόμενα, ἐτελέύτησε τὸ παιδίον, πέμψας τῶν εὐνούχων τοὺς πιστοτάτους, και είδον δι' έκείνων, και έθαψά μιν. οῦτως ἔσχε, ώ βασιλεῦ, περὶ τοῦ πρήγματος τούτου καὶ τοιούτω μόρω έχρήσατο o παίς.

118 "Αρπαγος μεν δη τον ιθύν εφαινε λόγον. 'Αστυάγης δε κρύπτων, τόν οι ένεῖχε χόλον διὰ τὸ γεγονὸς, πρῶτα μὲν, κα-

huius verbi significatione monita sunt. — Pro μόρφ Aldina male τρόπω.

οκως σοί τε ποιήσω] ποιήσω cum recentt. edidimus, libris con-sentientibus. Vulgo ποιώ. Quod sequitur alterum ποιώ (δη ώδε), cum Gaisfordio e ternis libris mutavimus in ποιέω. Pro γενόμενος Schwgh. e melioribus codd., quos ego etiam cum recentt. edd. secutus sum, recepit yivousvos, probante Gaisfor-dio, apud quem tamen, operarum credo incuria, in textu ipso exstat γενόμενος, quod Matthiae reliquit. In seqq.: φάς σέ τε είναι κ. τ. λ. Eltz Quaest. Herodd. proposuit γε pro τε. Quo quidem vix opus videtur, si τε ad totam referas sententiam, cui mox altera additur

tentiam, cui mox altera additur verbis: καὶ λέγων - έψενδομην. Θείναι μιν ἐς ἐρῆμον οὖρος] Vulgo ἔρημον retracto accentu. Sed Schweigh. dedit ἐρῆμον (ut ὁμοῖος, ἔτοῖμος) tum codicum ob auctoritatem, tum Reizii iussu in Pracfat. ad Herod. p. 9. Probavit Bredov. p. 273.
ἢν μὴ τάθε ἐπιτελέα ποιήση] i. c. nisi hace effecta dedisset. s. nisi

c. nisi hacc effecta dedisset, s. nisi

haec perfecisset, exegisset. Locutionem illustrant exempla a Wesselingio allata, ex Melissae epist. p. 749 (Pythagg. fragmm. ed. Gal.), Stob. Serm. LXXVII. p. 460. Conf. infra I, 124. III, 16 init. 121 fin. — Mox unus l 121 fin. — Mox unus liber: και ε είδον, sine necessitate. — Pro εθαψα Thomas Mag. p. 415 ex hoc loco laudat εθαψάμην, quod forte ferri possit, si intelligatur: sepeliendum curavi. Sed omnes libri retinent έθαψα, probante ac tuento Gronovio ad 1, 111, qui activo verbo in his Nostrum fuisse usum docet II, 169. III, 62. VI, 30. VII, 117. Tu vid. etiam nott. ad V, 8.

### CAP. CXVIII.

αρύπτων τόν οἱ ἐνείχε χόλον] i. e. tegens iram, quam in eum (Har-pagum) propter id factum animo con-ceptam habebat. Stephanus de suo mutaverat ένείχε libris omnibus invitis, idque unum verum esse docuit Bredov. p. 369 itemque Dindorf. p. XXXVI. Vulgo evetres anod p. XXXVI. Vulgo ένείχεε, quod Buttmannus tucri voluit, pro ένείχε ita dictum, ut έψεε I, 48 et ἄφλεε τάπερ ήκουσε αὐτὸς πρὸς τοῦ βουκόλου τὸ πρῆγμα, πάλιν ἀπηγέετο τῷ Αρπάγῳ μετὰ δὲ, ῶς οἱ ἐπαλιλλόγητο, κατέβαινε λέγων, ὡς περίεστί τε ὁ παὶς καὶ τὸ γεγονὸς ἔχει καλῶς. Τῷ τε γὰρ πεποιημένῳ, ἔφη λέγων, ἐς τὸν παὶδα τοῦτον ἔκαμνον μεγάλως, καὶ θυγατρὶ τῆ ἐμῆ διαβεβλημένος οὐκ ἐν ἐλαφρῷ ἐποιεύμην. ὡς ὧν τῆς τύχης εὐ μετεστεώσης, τοῦτο μὲν τὸν σεωυτοῦ παὶδα ἀπόπεμψον παρὰ τὸν παῖδα τὸν νεήλυδα, τοῦτο δὲ (σῶστρα γὰρ τοῦ παιδὸς μέλλω θύειν, τοὶσι θεῶν τιμὴ αῦτη προσκέεται) πάρισθί μοι ἐπὶ δεῖπνον. Αρπαγος μὲν, 119 ὡς ἤκουσε ταῦτα, προσκυνήσας καὶ μεγάλα ποιησάμενος, ὅτι

VIII, 26 (ubi nunc ωφλε); vid. Gramm. Graec. mai. II. p. 31. Schweighaeuserus ad explicandam formam cogitaverat de verbo ἐνετείω (pro ἐνέτω), ut συμβαλλέω pro συμβαλλω, alia huius generis Ionibus sane haud infrequentia, de quibus supra iam monuimus. — De κατέβαινε conf. ad I, 116 fin. In forma ἐπαλιλλογητο mirum quantum codices variant, nec tamen ita, ut quidquam melius sive quod ad accuratiorem formae intelligentiam conducere queat, inde elicias. Buttmannus in Gramun mai. I. p. 325 malit eam ad illas referre, in quibus reduplicatum augmentum neglectum est. Cf. supra adnott. ad I, 90 ct vid. Bredov. p. 286, qui hanc formam a suspicione vacuam habet.

ἔφη λέγων] Mira locutionis abundantia, Nostro haud inusitata. Sic V, 36. 50 etc. coll. I, 122. 125. Conf. Bredov. p. 85, qui omnes Herodoti locos collegit. — In seq. κάμνειν est aegre ferre, dolere, indeque dativum rei habet adiunctum.

ούπ ἐν ἐλαφοῷ ἐποιεύμην] i. e. quod in filiae meae offensionem incurrissem, haud leviter ferebam. Eadem locutio infra III, 154. Quod unus habet liber ἐλαφρῶς, id merito glossam censuerunt viri docti. Laudat Wesselingius Dion. Cass. 39. p. 114 et 58 p. 714. Eiusdem fere generis est, quod infra legimus II, 121. §. 4. VI, 13: ἐν πέρδεῖ ἐποιεῦντο. Ad significationem verbi διαβεβλημένος cf. nott. ad V, 35.

σῶστρα γὰρ τοῦ παιδὸς μέλλω veiv] Hunc meliorem verborum ordinem e libris adscivimus cum Schwgh. et Gaisf. Vulgo γαρ positum erat post παιδός. σώστρα (s. σωτήρια) sunt sacra, quae pro re aliqua servata diis fiunt ab ho-minibus, gratiam huius rei et agentibus et quasi referentibus. Cf. C. F. Hermann Gottesdienstl. Alterth. §. 48. not. 8., et praecipue locum Xenophontis in Anabas. III, 2. 9. Apud Herodotum IV, 9 σώστρα de pretio rei servatae non aliter at-que apud Xenophont. Memorr. II, 10, 2. Inde Blomfield in Glossar. ad Aeschyl. Agam. 938 comparat cum voce κόμιστοα, quae pretium ob rem recuperandam solutum declarat. Caeterum noli mirari, Astyagem Medorum regem hic plane Graecorum more loqui de sacris faciun-dis, qualia sane Graecis in usu fuisse novimus, Medis Persisque non item; neque similia desunt in Nicolai Damasceni narratione ad Nicolai Damasceni narramone au Graecorum mores efficta: de quibus dixi in Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. LIX. p. 264 seqq. Qui enim Graecorum in gratiam scri bebant, hoc modo Graecis immixtis aliarum gentium res ad suas ac-commodare atque exornare studuerunt. — Paulo post meliores πάρ-ισθι, quod non repudiavimus, pro-bante quoque Bredov. p. 62. Vulgo πάριθί.

CAP. CXIX. ὅτι τε ἡ ἀμαφτάς οί ἐς δέον τε ή άμαρτάς οί ές δέον έγεγόνεε, καί ὅτι ἐπὶ τύχησι χρηστῆσι έπλ δείπνου κέκλητο, ήτε ές τὰ οἰκία. ἐσελθών δὲ τὴν ταχίστην, ην γάρ οί παις είς μοῦνος, έτεα τρία και δέκα κου μάλιστα γεγουώς, τοῦτον ἐκπέμπει, ἰέναι τε κελεύων ἐς ᾿Αστυάγεος καλ ποιέειν, ο τι αν έκετνος κελεύη. αὐτὸς δὲ περιχαρής έων φράζει τη γυναικί τὰ συγκυρήσαντα. 'Αστυάγης δε, ως οί ἀπίκετο ὁ Αρπάγου παϊς, σφάξας αὐτὸν, καὶ κατὰ μέλεα διελών, τὰ μὲν ὅπτησε, τὰ δὲ εψησε τῶν κρεῶν. εὕτυκτα δὲ ποιησάμενος είχε έτοζμα. ἐπεί τε δε, τῆς ώρης γινομένης τοῦ δείπνου, παρήσαν οι τε άλλοι δαιτυμόνες και ό Αρπαγος, τοίσι μεν άλλοισι και αὐτῷ Αστυάγει παρετιθέατο τράπεζαι έπιπλέαι μηλείων πρεών, Αρπάγω δε τοῦ παιδός τοῦ έωυτοῦ, πλην κεφαλης τε και ακρων χειρών τε και ποδών, τάλλα 60 πάντα ταύτα δε χωρίς έκειτο επί κανέφ κατακεκαλυμμένα. ώς δὲ τῷ Αρπάγῃ ἐδόκεε ἄλις ἔχειν τῆς βορῆς, ᾿Αστυάγης εἴφετό μιν, εί ήσθείη τι τη θοίνη φαμένου δε Αφπάγου καί κάρτα ήσθηναι, παρέφερον, τοίσι προσέκειτο, την κεφαλήν

έγεγόνεε] i. e. quod peccutum ei bene recte (i. e. in id, quod debuit) cesserat. Locutio ές δέον supra cesserat. Locutio ές δέον supra occurrit I, 32, ubi conf. Add. I, 186. In seqq. έπλ τύχησι χοηστῆσι est: bonis avibus, felicibus auspiciis, quod dicendi genus vel ex Vigeri Idiotism. p. 620 notum. Mox reliqui κέκλητο, cuius loco ἐκέκλητο rocentiores edd. posuerunt. Cf. Bredov. p. 289, qui idem p. 298 recte tuetur ἐψησε, cuius loco alii ἢψησε. Ad ὅπτησε idem conferatur p. 306.
ὅ τι ἀν ἐκείνος κελεύη] κελεύη, quod cum recentt. edd.; dedimus, sa-

quod cum recentt. edd.; dedimus, satis tuentur linguae leges, quae non optativum (ut vulgo, κελεύοι), sed coniunctivum in his enuntiationi-

bus flagitant.

sus nagitant.
εντυπτα δὲ ποιησαμενος εἶχε ετοὶμα] ετοὶμα, quod in Sancrofti libro non legitur, abesse vult Wesselingius, quum idem notet atque εντυπτα, quod ipsum a Grammaticis exponitur vocabulo ετοὶμα. Nec tamen talem copiam sermonis in Herodoto nos offendere debere, bene monuit Schweigh. laudans Nostri Ι, 123: κατειργασμένου δὲ τούτου

και έόντος ετοίμου. Inde recte verκαί κοντος ετοίμου. Inde recte verteris: "Quae ubi bene praeparata essent, in promptu ille habuit." De έπεί τε in seqq., quod Iones ponere solent loco simplicis particulae έπεὶ, laudant Gregor. Corinth. Dial. Ion. §. 26 ibique Koen. Omnia nunc dabit Bredov. p. 38 seq.

παρετιθέατο τράπεζαι έπιπλέκοι πούπεζαι έπιπλέκοι στοίπεζαι δίνιτο ποίπεζαι δικιτούπεζαι δικιτούπε

πλέαι] τράπεζαι dixit Noster plurali numero Graecorum ex more, quo vel singulis convivis sua cuique mensa apponebatur vel in epu-lis, quibus plures aderant, plures omnino mensae cibis refertae hospitibus proponebantur. Vid. Nitzsch. ad Homeri Odyss. I, 109. pag. 27 et conf. C. F. Hermann Privatalterth. §. 27. not. 5. — παρετιθέατο imperfecti est forma, haud inusitata in aliis quoque verbis apud Herodotum, cuius locos indicavit de his formis disputans Bredov. p. 329, qui idem pro μηλείων, quod omnes tenent libri, scribi iubet (p. 150) μηλέων, quod recepit Dietsch. Μοχ τὰ ἄλλα dedi ταλλα, ut I, 2. Ad seqq. conf. Theophil. ad Autolyc. III. p. 282 ed. Wolf.!

παρέφερον, τοισι προσέκειτο]

τοῦ παιδὸς κατακεκαλυμμένην καὶ τὰς χείρας καὶ τοὺς πόδας ''Αρπαγον δὲ ἐκέλευον προστάντες ἀποκαλύπτειν τε καὶ λαβείν, τὸ βούλεται αὐτῶν. πειθόμενος δὲ ὁ ''Αρπαγος, καὶ ἀποκαλύπτων, ὁρῷ τοῦ παιδὸς τὰ λείμματα ' ἰδὼν δὲ οὕτε ἐξεπλάγη, ἐντός τε έωυτοῦ γίνεται. είρετο δὲ αὐτὸν ὁ 'Αστυάγης, εἰ γινώσκοι, ὅτευ θηρίου κρέα βεβρώκοι. ὁ δὲ καὶ γινώσκειν ἔφη, καὶ ἀρεστὸν εἶναι πᾶν, τὸ ἄν βασιλεὺς ἔρδη. τούτοισι δὲ ἀμειψάμενος, καὶ ἀναλαβών τὰ λοιπὰ τῶν κρεῶν, ἤιε ἐς τὰ οἰκία. ἐνθεῦτεν δὲ ἔμελλε, ὡς ἐγὼ δοκέω, ἁλίσας θάψειν τὰ πάντα.

Αρπάγω μὲν 'Αστυάγης δίκην ταύτην ἐπέθηκε. Κύρου 120 δὲ πέρι βουλεύων ἐκάλεε τοὺς αὐτοὺς τῶν μάγων, οῖ τὸ ἐνύπνιόν οι ταύτη ἔκριναν. ἀπικομένους δὲ εἰρετο ὁ 'Αστυάγης, τῆ ἔκρινάν οι τὴν ὄψιν οι δὲ κατὰ ταὐτὰ εἰπαν, λέγοντες ὡς βασιλεῦσαι χρῆν τὸν παίδα, εἰ ἐπέζωσε καὶ μὴ ἀπέθανε πρότερον. Ὁ δὲ ἀμείβεται αὐτοὺς τοίσδε "Εστι τε ὁ παίς καὶ περίεστι καί μιν ἐπ΄ ἀγροῦ διαιτώμενον οι ἐκ τῆς κώμης παίδες ἐστήσαντο βασιλέα. ὁ δὲ πάντα, ὅσα περ οι ἀληθεί λόγω βασιλέες, ἐτελέωσε ποιήσας. καὶ γὰρ δορυφόρους καὶ θυρωροὺς καὶ ἀγγελιηφόρους καὶ τὰ λοιπὰ πάντα διατάξας εἰχε.

Laudat haec Thomas Mag. p. 572, quo πρόσκειμαι idem esse commonstret atque ἀνάκειμαι. Est enim τοισι προσέκειτο: quibus hoc munus, hoc officium erat, s. quibus hoc mandatum erat. Nec multum differt, quod modo legimus I, 118: τοισι δεών τιμή αὖτη προσκέτει, i. e. ,,quibus hicce honor convenit, s. ad quos hicce honor pertinet." In sequreliqui προστάντες (pro προσστάντες); tu vid. I, 2. I, 86 ibique nott. Ad locutionem έντος τε έωντοῦ γίνεται (sed animi sui compos mansit), cf. VII, 47 ibique nott.

καὶ ἀρεστὸν εἶναι πῶν κ. τ. λ.] In qua responsione orientalium indolem regisque summum cultum adeoque venerationem cognoscimus. Retulit haec quoque Seneca de ira III, 15, ac similem quandam responsionem, quam Edgar Anglorum rex a filio unius de principum ab ipso interfecti accepit, enarrat Larcherns.

# CAP. CXX.

εί ἐπέζωσε] ἐπέζωσε rara forma verbi ἐπίζωσω, quod alias in praesenti tantum atque imperfecto occurrit. Cf. Buttmann. Gr. Gr. maior II. pag. 145. Add. Bredov. p. 170. Ex Aldina fluxerat ἐπέζησε. Μοχ dedi cum recentt. edd. βασιλέες pro βασιλήες. — De iis, qui h. l. dicuntur ἀγγελιηφόροι, cf. supra

ad I, 114.

καὶ τὰ λοιπὰ πάντα διατάξας εἶχε] εἶχε praebuit Sancrofti liber loco vulgatae ἡρχε, quae glossam sapit. Hinc probante iam dudum Toupio in Emendd. ad Suid. P. III. p. 454 ed. Lips. cum Schwg. et Gaisf. haud cunctanter recepimus. Locutionem ipsam attigimus supra I, 37 init. — In proxime seqq. pro φέρειν unus habet ἔχειν; quod utrumque dici posse monet Wesseling. e Nostri loco VI, 19 coll. V, 81. VI, 42. VIII, 144. Nec hoc rarum aut infrequens.

καὶ νῦν ές τί ὑμὶν φαίνεται φέρειν; Εἶπαν οί μάγοι Εί μὲν περίεστί τε καὶ έβασίλευσε ὁ παῖς μὴ έκ προνοίης τινὸς, θάρσει τε τούτου είνεκα και θυμόν έχε άγαθόν ού γάρ έτι τὸ δεύτερον ἄρξει. παρά σμικρά γάρ καὶ τῶν λογίων ἡμῖν ἔνια κεχώρηκε καὶ τά γε τῶν ὀνειράτων ἐχόμενα, τελέως ἐς ἀσθενες ἔρχεται. 'Αμείβεται 'Αστυάγης τοῖσδε' Καὶ αὐτὸς, ὧ.μάγοι, ταύτη πλείστος γνώμην είμλ, βασιλέος οὐνομασθέντος τοῦ παιδὸς, έξήκειν τε τὸν ὄνειρον, καί μοι τὸν παίδα τοῦτον είναι δεινόν οὐδὲν ἔτι. ὅμως μέν γε τοι συμβουλεύσατέ μοι, εύ περισκεψάμενοι, τὰ μέλλει ἀσφαλέστατα είναι οίκφ τε τῷ έμῷ καὶ ὑμῖν. Εἶπαν πρὸς ταῦτα οι μάγοι 况 βασιλεῦ, καὶ αύτοισι ήμιν περί πολλού έστι κατορθούσθαι άρχην την σήν. κείνως μεν γαρ άλλοτριοῦται, ές τον παίδα τοῦτον περιτοῦσα, έόντα Πέρσην και ήμεζς, έόντες Μῆδοι, δουλούμεθά τε καί

παρὰ σμικρὰ γὰς — ἔνια κεχώεται καρὰ μος and sensum non valde
differt ab co, quod continuo legitur: ἐς ἀσθενὲς ἔρχεται. Namque
παρὰ hic eadem fere notione, qua
πρὸς s. εἰς, sequente accusativo
poni videtur, recte monente Matth.
in Gramm. Graec. §. 588, c. pag.
1173. Hinc verte: Namque in exiguum etiam oracula nonnulla nobis
exierunt s. cesserunt, i. e. levem,
pusillum exitum habuere. Quae sepom videtur, recte momente Mattu.
in Gramm. Graec. §. 588, c. pag.
1173. Hinc verte: Namque in exiguum etiam oracula nonnulla nobis
exierunt s. cesserunt, i. e. levem,
pusillum exitum habuere. Quae sequuntur τὰ τῶν ὀνειράτων ἐχόμενα, sunt ea, quae ad somnia pertinent huiusque sunt generis. E nostro scriptore huc faciunt loci a Wesselingio laudati I, 193. III, 25. V, 49. VIII, 142. Add. II, 77. Alia plurima laudat Stallbaum. ad Planticulus de la laudat Stallbaum. ton, Phileb. pag. 29. Eundem Pausaniae usum attigit Siebelis. ad II, 30. §. 9.

ές ἀσθενές έρχεται] Infra non diversa significatione dixit: ἀποσκήψαντος του ένυπνίου ές φλαύον. Ac monet Schwgh. Ερχεται hic idem esse, quod in simili argumento alias frequens legitur εξερχεται VI, 82. 107, et hoc ipso capite mox εξήχειν. In quibus quae peculiaris sit vis prepopositionis εξε peculiaris sit vis praepositionis ? ţ, vix quemquam latebit.

ταύτη πλείστος γνώμην είμί] i. e. in hac maxime sum sententia.

bis scripsi βασιλέος pro βασιλήος.

περὶ πολλοῦ ἐστὶ] i. e. plurimumnostra interest, magni facimus. Conf. supra I. 73, ne plura in dictione haud difficili. Mox reliqui \*κείνως; recentt. edd. ἐκείνως, itemque cap. 122 κείθεν; tu conf. nott. ad I, 11.

ές τὸν παίδα τοῦτον περιϊοῦσα] περιϊούσα, quod e melioribus li-bris nunc restitutum est, illustra-vit Valckenarius aliquot locis, ubi regnum s. imperium sic dicitur in aliquem περιτέναι, περιελθείν quae cius sunt generis. Conf. Herod. II, 120. III, 65. 140. VI, 111 rod. II, 120. III, 65, 140. VI, 111 et I, 7, 96, 187. 210. Alios aliorum locos vid. in Valckenarii nota ad h. l. — λόγου οὐδενὸς γίνεοθαι. πρός τινος est: pro nihilo pulari ab aliquo, nullo loco, nullo in numero haberi. Comparentur similia apud Nostrum quaedam: I, 143. III, 139. 146. IV, 135. IX, 80, alia.

λόγου οὐδενὸς γινόμεθα πρὸς Περσέων, ἐόντες ξεῖνοι σέο δ'
61 ἐνεστεῶτος βασιλέος, ἐόντος πολιήτεω, καὶ ἄρχομεν τὸ μέρος,
καὶ τιμὰς πρὸς σέο μεγάλας ἔχομεν. οῦτω ὧν πάντως ἡμῖν
σέο τε καὶ τῆς σῆς ἀρχῆς προοπτέον ἐστί. καὶ νῦν εἰ φοβερόν
τι ὡρέομεν, πᾶν ἄν σοι προεφράζομεν νῦν δὲ ἀποσκήψαντος
τοῦ ἐνυπνίου ἐς φλαῦρον, αὐτοί τε θαρσέομεν καὶ σοὶ ἔτερα
τοιαῦτα παρακελευόμεθα τὸν δὲ παῖδα τοῦτον ἐξ ὀφθαλμῶν
ἀπόπεμψαι ἐς Πέρσας τε καὶ τοὺς γειναμένους. ᾿Ακούσας ταῦτα 121
ὁ ᾿Αστυάγης ἐχάρη τε καὶ καλέσας τὸν Κῦρον ἔλεγέ οἱ τάδε ΄
② παῖ, σὲ γὰρ ἐγὼ δὶ ὄψιν ὀνείρου οὐ τελέην ἠδίκεον, τῆ
σεωυτοῦ δὲ μοίρη περίεις νῦν ὧν ἔθι χαίρων ἐς Πέρσας,

σέο δ' ένεστεῶτος βασιλέος] ένεστεὼς de rege quasi τῷ θρόνω ένεστεὼς dici, ex hoc loco annota-vit Valcken. ad III, 66. Sed possis quoque cum Schweigh. ένεστώς accipere eo sensu, quo κατεστηκώς vel ων, quamquam Valckenarianam rationem et accuratiorem et exquisitiorem videri non nego. Graecum totius orationis colorem in his quoque adverte, quod Noster Magos Astyagem regem, Graecorum sane more, appellantes facit πο-λιήτην, i. c. civem, popularem, quum eiusdem (Medicae) sit stir-pis, Cyrum vero Persam, tanquam alius nationis virum, ξείνον, peregrinum, extraneum. - In seqq. cum Bredov. p. 313 et Dindorf. edidi ωρέομεν pro vulg. έωρωμεν, quam Dietsch mutavit in έωρέομεν. Paulo post valet ἀποσκήπτειν idem fere quod έξέρχεσθαι, έξήκειν de insomnio, quod exitum invenit s. expletur, ita ut ἀποσκήπτειν ές φλαῦρον (cuius loco male quidam libri φατλον, de quo cf. Bredov. p. 34 seq.) sit: in remnullius momenti s. exiguam exire, cedere. Conf. quae ad initium capitis monuimus.

καί σοι έτες α τοιαντα παςακελενόμεθα] έτες α τοιαντα sunt alia talia, i. e. similia, et adverbii potestate: similiter. Hinc cum Wyttenbachio in Selectt. historicc. pag. . 352 vertimus h. l.: ,,et ipsi confidimus et te item confidere hortamur." Qui idem vir alia excitat huius dictionis exempla; ex Herodoto laudat I, 191. 207. II, 5. 150. III, 13. 47. 79. VII, 206. In seqq. τοὺς γειναμένους et h. l. et cap. 122 dixit parentes. Similia affert Iacobs ad Prooem. Aeliani de N. A. p. 1. Kuehner Gr. Gr. §. 474.

#### CAP. CXXI.

δι' ὄψιν ὀνείφου οὐ τελέην]
i. e. propter somnii visum vanum,
s. magis ad verbum: non perfectum,
quod non expleri debuit; eo quod
non perfectum, vanum erat. Confero
equidem Aeschyl. S. c. Th. 832
ed. Blomf. ὁ μέλαινα καὶ τελεία
— Ἰρά. Mox scripsimus cum
Schweigh. et Gaisf. περίεις (pro
περιείς), ut infra I, 124. Vid. Bredov. p. 403. — De γὰρ, quod orationem incipit, conf. supra ad I,
8. 24. Refertur cnim ad id, quod
sequitur; sic h. l. ad verba νῦν
οὰν ἔθι γαίρων.

 πομπούς δ' έγω αμα πέμψω. έλθων δε έκει πατέρα τε καὶ μητέρα εύρήσεις οὐ κατὰ Μιτραδάτην τε τὸν βουκόλον καὶ τὴν γυναικα αὐτοῦ.

122 Ταῦτα εἴπας ὁ ᾿Αστυάγης ἀποπέμπει τὸν Κῦρον. νοστήσαντα δέ μιν ἐς τοῦ Καμβύσεω τὰ οἰκία ἐδέξαντο οἱ γεινάμενοι καὶ δεξάμενοι, ὡς ἐπύθοντο, μεγάλως ἀσπάζοντο, οἶα δὴ ἐπιστάμενοι αὐτίκα τότε τελευτῆσαι ἱ ιστόρεόν τε ὅτεω τρόπω περιγένοιτο. ὁ δέ σφι ἔλεγε, φὰς πρὸ τοῦ μὲν οὐκ εἰδέναι, ἀλλὰ ἡμαρτηκέναι πλειστον, κατ ὁδὸν δὲ πυθέσθαι πᾶσαν τὴν ἑωυτοῦ πάθην. ἐπίστασθαι μὲν γὰρ, ὡς βουκόλου τοῦ ᾿Αστυάγεος εἴη παις, ἀπὸ δὲ τῆς κειθεν ὁδοῦ τὸν πάντα λόγον τῶν πομπῶν πυθέσθαι. τραφῆναι δὲ ἔλεγε ὑπὸ τῆς τοῦ βουκόλου γυναικός. ἤτέ τε ταύτην αἰνέων διὰ παντὸς, ἡν τέ οἱ ἐν τῷ λόγῳ τὰ πάντα ἡ Κυνώ. οἱ δὲ τοκέες παραλαβόντες τὸ οὖνομα τοῦτο, ἵνα θειστέρως δοκέη τοισι Πέρσησι περιειναί σφι ὁ παις, κατέβαλλον φάτιν, ὡς ἐκκείμενον Κῦρον κύων ἐξέθρεψε. ἐνθεῦτεν μὲν ἡ φάτις αῦτη

cuius sunt Mitradates bubulcus illiusque uxor. Ubi xara (secundum) similitudinis significationem assumit, ut in locis ad I, 84 laudatis. Tu cf. Ast. ad Platonis Rempublic. p. 599 et Blomfield in Glossar. ad Aeschyl. Agamemn. 342.

## CAP. CXXII.

ο δέ σφι ξίεγε, φὰς πρὸ τοῦ] Quod pro φὰς quidam exhibent σφέα, aut σφέας, quod Vallac etiam versio Latina expressit, id librariorum incuriae tribuimus, qui Herodoteum dicendi genus abundans hoc modo deleverunt. Conf. supra I, 118. — πάθη in seqq. est idem fere quod πάθος, casus, calamitas. Conf. I, 52. 123.

ηϊέ τε ταύτην αίνεων διὰ παντός] Nos in his nihil mutavimus; satis enim constat, verba ηκω, έφερεσθαι, είμι saepe iungi participiis, ita ut fere abundare videantur. Sed offendit in hac structura Schweigh, et in Varr. Lectt. scribi mavult η ε τε ταύτην έπαινέων, quod periphrastice dictum sit pro

έπήνει ταύτην; ηε vero pro ην inveniri I, 181. 195. Nec raro ita verbum είμι iungi participiis, ut I, 57 ησαν ίέντες, I, 146 ην γινόμενα, III, 108 etc. Sed libri omnes h. l. offerunt ηΐε, uno excepto Sancrofti libro, in quo est είη; nec quidquam mutandum, monente quoque censore in Ephemer. Ienenss. 1817. nr. 165. pag. 382, et Gallo censore, Letronne (Iourn. d. Savans 1817. pag. 44 seq.), qui de locutione ipsa et participii usu monens suo sermone ita reddidit: "il alloit la louant tonjours." Add. Bredov. p. 409.

Bredov. p. 409.

ην τέ οι έν τῶ λόγω τὰ πάντα]
Explicuit Hermannus ad Viger. pag.
727: "omne sermonum argumentum erat ei Cyno," beneque monstravit discrimen inter τὰ πάντα et πάντα omisso articulo. Unde profecit Kuehner Gr. Gr. §. 422.

κατέβαλλον φάτιν κ. τ. λ.]
κατέβαλλον cum Schwgh, et Gaisf,
pro vulg. κατέβαλον, quod revocarunt Dindorf et Dietsch. Paulo
post cum eodem Gaisf. e quibusdam libris reposuimus κεχώρηκε,
cum vulgo esset κεχωρήκες.

κετώρηκε. Κύρφ δὲ ἀνδρευμένφ καὶ ἐόντι τῶν ἡλίκων ἀν-123 δρειοτάτφ καὶ προσφιλεστάτφ, προσέκειτο ὁ Ἅρπαγος δῶρα πέμπων, τίσασθαι ᾿Αστυάγεα ἐπιθυμέων. ἀπ᾽ έωυτοῦ γὰρ, ἐόντος ἰδιώτεω, οὐκ ἐνώρα τιμωρίην ἐσομένην ἐς ᾿Αστυάγεα · Κῦρον δὲ ὁρέων ἐπιτρεφόμενον, ἐποιέετο σύμμαχον, τὰς πάθας τὰς Κύρου τῆσι έωυτοῦ ὁμοιούμενος. πρὸ δ᾽ ἔτι τούτου τάδε οἱ κατέργαστο · ἐόντος τοῦ ᾿Αστυάγεος πικροῦ ἐς τοὺς Μήδους, συμμίσγων ένὶ ἐκάστφ ὁ Ἅρπαγος τῶν πρώτων Μήδων, ἀνέπειθε, ὡς χρὴ Κῦρον προστησαμένους, τὸν ᾿Αστυάγεα παῦσαι τῆς βασιληΐης. κατεργασμένου δέ οἱ τούτου, καὶ ἐόντος ἐτοίμου, οῦτω δὴ τῷ Κύρφ διαιτωμένφ ἐν Πέρσησι βουλόμενος 62 ὁ Ἅρπαγος δηλῶσαι τὴν ἑωυτοῦ γνώμην, ἄλλως μὲν οὐδαμῶς εἶχε, ᾶτε τῶν ὁδῶν φυλασσομένων · ὁ δὲ ἐπιτεχνᾶται τοιόνδε. λαγὸν μηχανησάμενος, καὶ ἀνασχίσας τούτου τὴν γαστέρα, καὶ οὐδὲν ἀποτίλας, ὡς δὲ εἶχε, οῦτω ἐσέθηκε βιβλίον, γράψας

### CAP. CXXIII.

Κύρω δὲ ἀνδο ενμένω] Ad contractionem in hoc verbo (ἀνδοόω) apud Herodotum obviam conf. Bredov. p. 391 seqq. In seqq. προσπείσθαι valet instare (alicui) sollicitando, incitando; de dativo addito cf. Matth. Gr. Gr. §. 402, b. — Mox pro ἐνεώρα dedi cum Bredov. p. 313 ἐνώρα.

Κύρον δὲ ὁρέων ἐπιτρεφόμενον] Abresch. in Dilucidd. Thucydd. p. 209 reposuit ἐπιτρεπόμενον (sc. τὴν ἀρχὴν s. βασιλείαν,
ut I, 7. II, 121), ut sit: "cernens
Persarum illi traditum imperium." Cui
tamen iure non obsecutus est Wesselingius, ipse accuratius vulgatam
interpretans: "Cyrum cernens increscentem, adaugescentem." Atque
Wyttenbachius in Selectt. hist. pag.
353 hoc verbum referendum docuitad antecedens nomen τιμωρόν, ut talis inde enascatur loci sententia:
"Nam ipse, ut privatus, non sibi videbatur is esse, qui vindictum ab
Astyage exigere posset: at Cyrum
videns crescere in spem vindictae (sibi
crescere et ali vindicem); hunc socium
sibi adiunæit."

HERODOT. I.

πρὸ δ' ἔτι τούτου κ τ.λ.] Male quidam πρός. Est enim haec Herodoti sententia, iam antea (i. e. iam ante hoc pactum cum Cyro) haec (defectionem sc. ab Astyage et vindictam de isto sumendam) ab Harpago esse praeparata eo nimirum tempore, quo, cum Astyages acerbus esset in Medos, cum uno eorum principe consilia agitaverat de Astyage deiiciendo. — In seqq. pro κατεργασμένον, quod Gaisford. tenuerat, et hoc loco et I, 141 cum Bredov. p. 302 dedi κατεργασμένον neglecto augmento, ut paulo ante κατεργαστο, passivo sensu accipiendum, de quo monuit Kuehner Gr. Gr. §. 403, 4, a. Idem Bredov. p. 221 pro φυλασσομένων reponi vult φυλασσομένεων: in quo tamen recentt. edd. ei non obsecutos esse video; conf. II, 76. λαγὸς Herodotum constanter dixisse, neque λαγώς ad Atticorum morem, neque λαγώς ad Homeri usum, docuit Bredov. p. 169. Cf. etiam Athen. IX p. 400.

καὶ οὐδὲν ἀποτίλας] Locum a virorum doctorum conaminibus proba interpretatione vindicavit Wesselingius: "Harpagus leporis artificiose tractati ventrem scidit, nihilque pilorum vellens, prout crat, τά οι ἐδόκεε. ἀποφράψας δὲ τοῦ λαγοῦ τὴν γαστέρα καὶ δίκτυα δοὺς, ᾶτε θηρευτῆ, τῶν οἰκετέων τῷ πιστοτάτῳ, ἀπέστειλε ἐς τοὺς Πέρσας, ἐντειλάμενός οι ἀπὸ γλώσσης, διδόντα τὸν λαγὸν Κύρῳ ἐπειπεῖν, αὐτοχειρίη μιν διελεῖν, καὶ μηδένα οι 124 ταῦτα ποιεῦντι παρεῖναι. Ταῦτα δὲ δὴ ὧν ἐπιτελέα ἐγίνετο καὶ ὁ Κῦρος παραλαβών τὸν λαγὸν ἀνέσχισε. εὐρών δὲ ἐν αὐτῷ τὸ βιβλίον ἐνεὸν, λαβών ἐπελέγετο. τὰ δὲ γράμματα ἔλεγε τάδε ΄ Ὁ παὶ Καμβύσεω, σὲ γὰρ θεοὶ ἐπορέωσι · οὐ γὰρ ἄν κοτε ἐς τοσοῦτον τύχης ἀπίκευ. σὺ νῦν ᾿Αστυάγεα τὸν σεωυτοῦ φονέα τίσαι. κατὰ μὲν γὰρ τὴν τούτου προθυμίην

ita indidit libellum." Ita non opus legere ἀποτείλας. μηχανᾶσθαι Schweigh, reddidit: callide instrucre. - Mihi totius loci haec videtur esse sententia: ,,Harpagus rem callide excogitatam ita instituit, ut capti leporis ventrem discinderet neque vero (leporis) pilos evelle-ret, sed leporis, qualis erat, in ventrem libellum inderet, in quo, quae ipsi viderentur, scripta erant; tum, rursus consuto leporis ven-tre, leporem (qui ita recens capti leporis speciem praeberet) atque retia tradidit servorum fidissimo tanquam venatori eumque ad Persas dimisit." Vocula de in verbis ώς δὲ εἶχε respicit ad proxime antecedentia ο ὖδὲν ἀποτίλας; ipsam tecedentia ο ὖδὲν ἀποτίλας; ipsam locutionem ὡς εἶχε illustrant similes Nostri loci I, 24. 61. 114. V, 64. VI, 17. VIII, 62 coll. VI, 116 ibique nott. — βιβλίον apud Herodotum semper librum s. libellum significare recte monuit Bredov. p. 42 his allatis locis I, 124. 125. III, 42. 43. 128. V, 14 atque etiam VI, 4. VIII, 128. Moneo, quod duo codd. h. l. afferunt βν βλίον, confusione hand infraquenti — In confusione haud infrequenti. - In seqq. locutionem ἀπὸ γλώσσης (i. e. voce, coram, non scripto) satis il-lustravit Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Agamemn. 186. Ad formam αὐτοχειοίη, in qua optimi codd. conspirant, cf. Bredov. p. 77. Extrema verba cum Schweigh. sic vertere licet: "necesse esse, ut ille sua manu eum (leporem) exenteret, neque quisquam hoc facienti ad-

#### CAP. CXXIV.

έπιτελέα έγίνετο] Conf. supra ad - Quae sequuntur Harpagi literae ad Cyrum scriptae quaeque omnino hic de tali literarum commercio traduntur, haud scio an talia sint, qualia in hac tota de Cyro narratione iam supra (vid. ad cap. 95, 118, 120) indicavimus obvia, ad Graecorum mores et ra-tiones composita eorumque in gratiam ad orationem amplificandam et exornandam conficta: quandoquidem vix quisquam erit, qui sibi persuadeat scribendi artem, cogni-tam illam quidem hac aetate atque his gentibus, ut inscriptiones cu-neatae docent, ad huiuscemodi epi-stolia esse adhibitam. Relinquamus igitur haec Herodoto, qui, quae de Harpagi dolo tradita acceperat, eum in modum exornavit et ad Graecorum animos detinendos conformavit: veri tamen quid subesse in hac tota narratione, equidem minime negaverim.

'Ω παὶ Καμβύσεω, σὲ γὰς Φεοὶ ἐποςέωσι] De usu particulae γὰς vere causali vidimus ad I, 8. Sententiam sic supplet Hermann. ad Viger. p. 820: "te enim alloquor. quem respiciunt dii." Rectius Ast. ad Platon. Phaedr. pag. 224: "nunc ulciscere; te enim dii respiciunt (i. e. quia tibi dii favent);" quam rationem quoque secutus est Matthiae Gramm. Gr. §. 615. p. 1242, ubi vid. Conf. paulo antea I, 121. — Pro ἐποςέωσι Bredov. p. 385 mavult

τέθνημας, τὸ δὲ κατὰ θεούς τε καὶ ἐμὲ περίεις. τά σε καὶ πάλαι δοκέδο πάντα έκμεμαθηκέναι, σέο τε αὐτοῦ πέρι ώς ἐπρή-**2θη, κα**ὶ οἰα ἐγὰ ὑπὸ ᾿Αστυάγεος πέπουθα, ὅτι σε οὐκ ἀπέκτεινα, ἀλλὰ ἔδωκα τῷ βουκόλῳ. σὰ νῦν ἢν βούλη ἐμοί πείθεσθαι, τησπερ 'Αστυάγης ἄρχει χώρης, ταύτης ἀπάσης ἄρξεις. Πέρσας γαρ άναπείσας απίστασθαι, στρατηλάτεε έπλ Μήδους. καὶ ην τε έγω ὑπὸ ᾿Αστυάγεος ἀποδεχθω στρατηγὸς ἀντία σεῦ, Εστι τοι τὰ σὺ βούλεαι, ην τε τῶν τις δοχίμων άλλος Μήδων. πρώτοι γάρ ούτοι ἀποστάντες ἀπ' έκείνου, και γενόμενοι πρός σέο, 'Αστυάγεα καταιρέειν πειρήσονται ώς ων έτοίμου τοῦ γε ευθάδε εόντος, ποίεε ταῦτα, καὶ ποίεε κατὰ τάχος.

'Απούσας ταῦτα ὁ Κῦρος ἐφρόντιζε, ὅτεφ τρόπφ σοφω- 1: τάτω Πέρσας άναπείσει άπίστασθαι. φροντίζων δε ευρισκέ τε ταύτα καιριώτατα είναι καὶ ἐποίεε δὴ ταῦτα γοάψας ἐς βιβλίον τὰ ἐβούλετο, άλίην τῶν Περσέων ἐποιήσατο μετὰ δὲ ἀνα-

scribi ἐποφέονσι, quod dederunt Schaefer, Dindorf et Dietsch.

πατὰ μὲν γὰο τὴν τούτου ποο-θυμίην] κατὰ hic valet: quod atti-net ad, secundum. Vid. Matthiae net ad, secundum. Vid. Matthiae l. l. §. 581. pag. 1183, ita vertentem: soviel auf seinen Willen ankam. — Mox scripsimus περίεις, ut supra I, 121.

στοατηγός ἀντία σεῦ] Valde in his variant libri. Quidam exhibent ἀντῆ σαι, cui Wesselingius apponit Homeri locum ex Iliad. XVI, 423, ubi occurrit hoc verbum, adiuncto genitivo; quam structuram rario-rem esse Eustathii commentatoris verba declarant. Nos nihil mutamus. Quod Bredovius p. 323 reponi vult ἀποδεχθέω pro ἀποδεχθώ, equidem omnibus libris invitis recipere nolui. Recipit Dietsch, in-constans sibi, cum II, 3 in simili causa vulgatam retineret. — In seqq. γίνεσθαι ε. είναι πρός τινος est stare ab aliquo; cf. ad I, 75.

# CAP. CXXV.

ευρισκέ τε κ. τ. λ.] Ρτο ευρίσκεται, quod olim vulgatum erat, dedi ευρισκέ τε cum Schweighaeusero et recentt. edd. Quos cosdem etiam in seqq. secutus sum: nal ênoles

δή ταῦτα, ubi vulgo: ἐποίεε δὲ τάδε. Ad significationem verbi ευοίσκειν cf. I, 5, ubi participium additum est loco infinitivi, qui hic sequitur. — Quod ad argumentum attinet, inquisivit Heeren. in libro, cui titulus: Ideen etc., I, 1. pag. 400 seq. Dolo enim Cyrum effecisse notat, ut princeps dux omnium gentium Persarum eligeretur, simili fere modo, quo posthac Dschin-gischan inter Mongolos, antequam expeditiones suas inciperet, ad summum imperium evectum esse nar-rant. Persas vero tunc temporis valde rudes atque incultos fuisse, ex ipsa Herodoti narratione de iis, ex ipsa Herodoti narratione de iis, quae Cyrus peregerit, satis apparere merito idem nos admonet.

βιβλίον in seqq. intellige de libello ficto, s. charta regia, quam regis mandata ad ipsum transmissa continere simulabat Cyrus; cf. nott. ad I, 123.

άλίην ἐποιήσατο] ἀλίην, i. e. ξunlησίαν (concionem), ut Hesychius exponit. Affert quoque Herodotea Eustathius ad II. II. p. 170, 20 seqq. De locutione ipsa praeter h. l. conf. Herod. V, 29. VII, 134, et quae ad V, 29 notata sunt. Alia ex inscriptionibus profert Rose Inscriptt. pag. 280. — In seqq. voπτύξας τὸ βιβλίον καὶ ἐπιλεγόμενος, ἔφη ᾿Αστυάγεά μιν στρατηγὸν Περσέων ἀποδεικνύναι, Νῦν, ἔφη τε λέγων, ὁ Πέρσαι, προαγορεύω ὑμῖν, παρείναι ἕκαστον ἔχοντα δρέπανον. Κῦρος μὲν ταῦτα προηγόρευσε. Ἔστι δὲ Περσέων συχνὰ γένεα καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ὁ Κῦρος συνάλισε, καὶ ἀνέπεισε ἀπίστασθαι ἀπὸ Μήδων. ἔστι δὲ τάδὲ, ἐξ ὧν ὧλλοι πάντες ἀρτέαται Πέρ-

cula τε in verbis ἔφη τε λέγων cum quorsum pertineat, intelligi nequeat, ita transponitur ab Eltz. in Quaest. Herodd. p. 11, ut legatur νῦν τε, ἔφη λέγων κ.τ.λ., idque, probante Bredov. p. 85, recepit Dietsch. At iungitur per voculam τε utrumque ἔφη, quod hoc loco ita positum invenimus, ut ad alterum ἔφη, quoniam Cyrus ipse loquens inducitur, addatur λέγων. Neque huc pertinent loci ab Eltzio prolati I, 37. 111. 120. III, 156, quorum ratio prorsus alia est. Έστι δὲ Περσέων συχνά γένεα]

Niebuhrius in Hist. Roman. I. p. 308 ed. secund. hic gentem poni vult pro tribu; qua quidem voce alias reddunt Graecorum φρήτρην, quod paulo post invenimus tanquam par-tem tribus s. gentis. Etenim apud Graecos voce φρατρία s. φρήτρη declaratur coniunctio plurium familiarum s. domuum; e pluribus phratriis exsistit tribus (γένος); pluribus tribubus constituitur ipsa gens s. populus (cf. C. F. Hermann Gr. Staatsalterth. §. 5, ne plura). Itaque ex Herodoti mente Persarum gens constat e pluribus tribubus, quas dixit γένεα: quae singula constant pluribus familiis s. domibus, quas vocavit φρήτρας. Inde vero satis intelligimus, Persas primitus fuisse nomadum gentem et quidem magnam partem montes incolentem; fuisse illos pro more istiusmodi nationum divisos per plures gentes, quas nobis dicere licet: Stänme, Horden, diversas inter se tum ho-nore et gradu tum vitae ipsius ge-nere victusque ratione. Atque re-centiores huius terrae peregrinatores hodieque eadem fere repererunt, quae tam multo ante retulerat He-rodotus. Maxima enim incolarum pars, per gentes dispertita, quarum singulis singuli praesunt duces, tun sedes fixas tenet, tum ta-bernaculis usa, loca habitandi crebro commutat, its ut agricolarum numerus inferior sit nomadum numero; quorum vitae generi ipsa terrae indoles ac natura multum favet. Tu conf. eundem Heerenium l. l. pag. 396 seq., qui idem bina inde concludit, nec nobis ad universam Herodoti de Persis narrationem, quae hoc primo libro con-tinetur, intelligendam praetermittinetur, intelligendam praetermit-tenda. Negat enim Persarum nationem sibi aequalem parique modo excultam fuisse; cum eius pars tan-tum ad dominationem reliquorum Asiae populorum pervenerit et ab iis ipsis, quos vicerat subiectosque tenuit, cultior reddita fuerit, reliquis in eodem statu, quo ante fuerant, permanentibus vitamque barbaram fere agentibus. Alterum il-lud ponit vir doctus, apud Persas primitus omnia pertinuisse ad gentes earumque instituta (Stamm und tes earumque instituta (Stamm und Stammverfassung), ex quibus rei publicae ordo atque imperii ratio sensim sensimque provenerit. Nostra aetate similes apud Persas inveniuntur tribus s. gentes, ut recentiores harum rerum testantur scriptores. Cf. Hammer. in Wien. Jahrbb. VIII. p. 319 seqq. 395 seqq., qui ab Herodoto decem tantum tribus enumeratas esse miratur, cum duodecim memoret Xenophon ipseque Herodotus alias duodenarium numerum valde amet. Plerasque autem istas gentes idem vir doctus addit etiamnum in Persarum lingua agnosci nominibus, cum Achaemenidae sint Adschem, Dai Dahistan. Mardi Merd (i. e. vir), Germani Garma, Sagartii Salghar, Moraphii Merw etc.

άφτέαται] i. e. pendent. Ionum

# 63 σαι · Πασαργάδαι, Μαράφιοι, Μάσπιοι. τούτων Πασαργάδαι

more dictum pro ἡρτηνται; conf. III, 19. V, 31. VI, 109. IX, 68. Cf. Bredov. p. 328 seqq. de his formis accurate et copiose disputantem; qui idem p. 293 ἡρτέαται seribi vult, cum in perfecto et plusquamperfecto huius verbi a Nostro retineatur augmentum: ex qua eadem causa paulo ante pro συνάλισε idem scribi iubet συνήλισε additque Suidae glossam, fortasse huc spectantem: ἡλισε συνήθορος. Inde συνήλισε quoque edidit Dietsch, qui ἀρτέαται intactum reliquit. Mihi in re tam incerta tamque fluctuante satius videbatur librorum vetustorum auctoritatem sequi. Noque inde secutus sum Struve, qui in Quaest. Herodd. Spec. I. p. 44 in verbis sequentibus (ἐξ ὧν ώλλοι κώντες κ.τ.λ.) ἐκ τῶν reponi vult libris invitis, quibus hoc loco et Dindorf et Dietsch paruerunt. Pro ωλλοι, quod olim vulgatum erat, dedi ωλλοι (i. e. οί ἄλλοι); vid. Bredov. p. 201. — Caeterum falsa lectione inductus Stephanus Byzantinus ex hoc loco recenset Arteatas, gentem.

Πασαργάδαι] Primi atque nobilissimi e Persis, quosque mox No-ster αρίστους hanc ob causam appellat, Graecorum more loquens. qui genere praestantes et nobiles s. optimates sic appellare solebant. Quas vero hacc gens tenuit regiones, in iis Cyrus post condidisse fertur urbem illam eiusdem nominis, sedem regiam, bene tamen dis-cernendam a Persepoli urbe. Atque etiam nunc Fasa s. Pasa unamquamque urbem dici volunt, quae frequens sit et satis ampla. Haec prima Persarum gens tantum prae reliquis excelluisse videtur, ut haud iniuria dixerit Heeren. l. l. p. 308, nostram Persarum historiam nequaquam ad universum Persarum populum pertinere, sed primarum tantum esse gentium atque inprimis Pasargadarum gentis. Neque hoc ab orientalium rebus alienum, ut periti sciunt. Inter familias autem singulas, quibus haec gens (ut reliquae gentes) constabat, primo loco Achaemenidas fuisse ex eodem Herodoto discimus; quippe e quibus reges exiere Persarum. Quae ipsa quantopere cum orientalium populorum ac regnorum indole conve-niant, idem commonstrat V. D. l. niant, idem commonstrat V. D. l. l. p. 399, ubi alia aliarum gentium instituta similia profert. Ad He-rodotum autem hoc quam maxime pertinet, quod in inscriptione Bisutuna nuper reperta Darius, qui apud Herodotum VII, 11 (ubi vid. nott.) gentis suae auctorem appellat Achaemenem, avorum extremum et ipsum vocat Achaemenem (Hukhamanish), additque, inde regiam Persarum gentem vocari Achaemenidas (Hakhamanishija). Vide quae dixi in Jahrbb. f. Philolog. u. Paedag. Vol. L. p. 392. Atque iam antea Achaemenis nomen e Persepolitana inscriptione eruerat Lassen: pers. Keilschrift. p. 144. Apud Stra-bonem XV. p. 727 Achaemenidae inveniuntur conjuncti cum Magis et cum iis, qui vocantur Πατει-σχοφείς, qui num iidem sint atque Πασαργάδαι, ignoro. Pasargad rum gentem unus commemorat Dionysius Perieg. 1069, ubi cf. Eustathium. In Carmania Pasargadas affert Ptolemaeus VI, 8. De Achaemenidis nunc disquisivit, omnibus veterum locis et inscriptionibus cuneatis adhibitis, I. Rubino: De cuneatis adminitis, I. Rubino: De Achaemenidarum genere disput. Marburg. 1849, ubi vid. potissimum pag. IV seqq. ,, Αβραχαιμενίδαι (pro 'Αχαιμενίδαι), ut sint Abrahami posteri, scribi vult vir doctus in Monthly Review, Mai p. -47." Cr.

Μαράφιοι, Μάσπιοι] Praeter Herodotum, qui IV, 167 ipse commemorat Persarum ducem Amasin, ἄνδρα Μαράφιον, pertinent huc Stephani Byzantini loci: Μαράριον ξθνος ἐν Περσίδι, ἀπὸ Μαραφίον βασιλέως, atque: Μάσπιοι Εθνος Περσικόν, ὡς εξοηται ἐν τῷ περί Μαραφίων, [Αρτεάτων] καὶ Πασαργάδων. Ας Πάραφις Cyrifilius, Cambysis frater, invenitur in

είσι αριστοι έν τοισι και 'Αχαιμενίδαι είσι φρήτρη, ένθεν οί βασιλέες οι Περσείδαι γεγόνασι. ἄλλοι δὲ Πέρσαι είσι οίδε: Πανθιαλαίοι, Δηρουσιαίοι, Γερμάνιοι ούτοι μέν πάντες άροτηρές είσι. οί δὲ άλλοι νομάδες. Δάοι, Μάρδοι, Δροπι-

versu Aeschyli Pers. 778, quem spurium iudicant; Tu conf. Scholia Graeca ad h. l. et Schol. ad Iliad. III, 175, ubi hic Maraphius, gentis Persicae auctor, Menelai et Hele-nae dicitur filius. Referunt ad Manae dictur nius. Reterunt ad Maraphiorum hanc gentem Ptolemaei Marrasium, quae urbs sita fuit septentrionem et orientem versus a Persepoli; conf. Rennel. Geogr. Herod. p. 509.

Πανθιαλαίοι, Δηφονσιαίοι] De

his gentibus nihil memoriae prodi-

tum reperio.

Γερμάνιοι] Vulgo iidem censentur atque Carmanii, qui terram Ker-man incolunt atque adhuc agris cocher. Tab. geogr. s. v. p. 223 seq. Forbiger Handb. d. alt. Geograph. II. p. 575. Hammerus, ut modo 11. p. 5/5. Hammerus, ut modo notavimus, ad tribum Karma, quae nunc vocatur, eos refert. Alio tamen loco (Wien. Jahrb. II. p. 319 seq. coll. IX. p. 39) ex orientalibus potissimum scriptoribus probatum it, nomen Germanorum s. Sermanorum ad eos proprie pertinere, qui Buddhae cultum sequantur, ut intelligamus eam gentem omnium antiquissimam ac primitivam, quae ex montibus Asiae superioris, ubi ex montibus Asiae superioris, ubi omnium rerum humanarum feruntur incunabula, in campos dein locaque inferiora descenderit, ubi Persis aliisque gentibus originem dederit. Unde quoque Dschermaniae nomen, quo omnis terrae tractus ultra Oxum olim nuncupatus sit. Hinc terram Erman quae sit. Hinc terram Erman, quae nunc dicitur Transoxana s. Chowaresem, pro antiquissima Germanorum patria haberi vult, Germanosque ipsos sub nomine primitivo Dschermanorum apud orientales scriptura sommonari monet usque ptores commemorari monet usque ad saeculum decimum quartum. Vid. in Krusii Archiv etc. I, 2. pag. 124 seqq. Ac postea idem Hammerus (Anall. Vienn. XLVI.

p. 120 seqq. coll. XXX. p. 136 seqq.) plura addidit de his primitivis Germanorum sedibus, quas ultra Oxum ponit, atque de Germanorum et Persarum affinitate tor mille vocibus utrique genti communibus probata, quam in rem iam Wahl: Gesch. d. morgenl. Sprache p. 312 seqq. multas voces collegit. Add. Ritter Vorhalle p. 305 seqq. et conf. Pott Etymol. Forsch. I. p. XXXV. De Germanorum originibus plura discendi cupidos Cr. amandat ad Norberg. De origg. Germann. apud Tacitum in Opusco. Germann. apud Tacitum in Opuscc. Acadd. III. nr. XXXVII. p. 591 (ed. Lond. Suec. 1819). Hammer. Geschicht. d. Redekünst. Pere. p. 8. 137. Adelung. in Mithrid. et Vater. ibid. I. p. 278. II. p. 167 seq. Add. Link Urwelt p. 170. Pfister Gesch. d. Deutsch. I. p. 24 seq. 519 seq. et ea, quae ad Taciti German. cap. 2 tam ab interpretibus quam ab aliis viris doctis allata sunt, qui de sedibus nostrae gentis primitivis aeque atque de ipsa Germanorum voce eiusque deriipsa Germanorum voce eiusque derivatione pluribus disputarunt: e quivanious piurious disputarunt: e quibus hic appellasse sufficiat Zeuss (Die Deutschen u. ihre Nachbarstämme p. 95 seqq.), H. Mueller (Ueber Germani und Teutones. Wirzeb. 1841.), Below (Beiträge z. Gesch. d. German Reglin 1850) Gesch. d. German. Berlin. 1850), Middendorf (Ueber Ursprung u. Alter d. beid. Nationalnamen etc. Coesfeld. 1847.), Leo (Haupt's Zeitschr. f. Deutsch. Alterth. V. p. 514)

Δάοι] Dai tenuisse dicuntur loca arenosa ac deserta in orientali Caspii maris litore. Cum nomades fuerint, haud mirum in sedibus huius gentis accuratius constituendis et in incoming dis et in ipso eiusdem nomine multum antiquos variare. Conf. a Creuz. laudd. ad Olympiod. Com-mentt. in Plat. Alcib. p. 148. Ad eam terram, quae nunc dicitur Daποὶ, Σαγάρτιοι. 'Ως δὲ παρῆσαν ἄπαντες ἔχοντες τὸ προειρη- 12 ι μένον, ἐνθαῦτα ὁ Κυρος (ἦν γάρ τις χῶρος τῆς Περσικῆς ἀπανθώδης ὅσον τε ἐπὶ ἀκτωκαίδεκα σταδίους ἢ εἰκοσι πάντη) τοῦτόν σφι τὸν χῶρον προείπε ἐξημερῶσαι ἐν ἡμέρη. ἐπιτελεσάντων δὲ τῶν Περσέων τὸν προκείμενον ἄεθλον, δεύτερά σφι προείπε, ἐς τὴν ὑστεραίην παρείναι λελουμένους. ἐν δὲ τούτφ τά τε αἰπόλια καὶ τὰς ποίμνας καὶ τὰ βουκόλια ὁ Κῦρος πάντα τοῦ πατρὸς συναλίσας ἐς τώντὸ, ἔθυε καὶ παρ-

kistan, quae eadem Alexandri magni tempore a Derbicibus magnam partem erat occupata, Daos refert Van der Chys in Comment. geogr. ad Arrian. (Exped. Alex. III, 11) pag. 62. Add. Ritter Erdkunde VII. p. 627. 670., Forbiger l. l. p. 567 et 571. Iac. Grimm (Abhandll. der Berlin. Akad. d. Wissensch. 1816. [Berolin. 1818.] p. 28 seqq. 40 seqq.) hos Daos cosdem esse vult, qui postea Daci vocantur, cosdemque inde componit cum Getis communemque iis tribuit originem, qua Germanorum adeo proavi habeantur. Cf. quoque Halling: Gesch. d. Deutsch. I, 2. p. 163.

1, 2. p. 163.

Μά φ δ οι] In montibus inter Mediam et Persidem collocatis habitasse videntur (cf. Arrian. Ind. 40. Curt. V, 6. §. 17), ab iis Mardis inde distinguendi, qui ad australem Caspii maris ripam sedes habuerunt. De his post Danquetil, St. Croix, alios monuit Van der Chys 1. l. ad III, 11. IV, 18 coll. III, 24. IV, 6, sive pag. 62. 76. 87. 90. Videtur etiam haec gens pro nomadum ratione nullas firmas tenuisse sedes. Conf. Larcher. Tab. geogr. s. v. coll. Rennel. l. supra l. et supra Her. I, 84. Add. Forbiger l. l. pag 505 coll. 507. In Nicolai Damasceni Excerptis supra laudatis ipse Cyrus dicitur. Mardus genere (Μάφδος γένος), cuius pater (Atradates s. Tosatradates) latrocinium exercebat, paupertate adductus, mater (Argoste) capras pascendo vitam sustentabat (T. III. p. 398 ed. Mueller.). Quae ipsa gentem nomadicam fuisse aut postoritiam opibusque non laute instructam declarare mihi videntur.

Δοσικοί, Σαγάστιοι] De Dropicis nihil relatum reperio. Sagartii memorantur infra VII, 85; quippe quorum octo mille equites Xerxis exercitum sequebantur. Incolas esse regionis Zagatai, qui a Scythis s. Tartaris originem ducant et in Persicis partibus septentrionalibus atque orientalibus nunc habitent, Rennelius suspicatur l. l. p. 510.

### CAP. CXXVI.

εἴκοσι πάντη] Recte nobis sic cum Schweigh. scripsisse videmur c libris probatis pro vulgata πάντα, quam vocem sequentibus vorbis τοῦτον σφι κ. τ. λ. adstruunt. Ita πάντη (quaquaversum) I, 181. II, 168. et IV, 101. Caeterum hic locus s. campus is esse perhibetur, in quo postea Persepolis estructa fuit. Cf. Ritter Erdkunde VI, 1. (VIII) p. 771. 865. Accuratam delineationem huius regionis, in qua Persepolis et Pasargadae fuerunt exstructae, ipsumque Cyri sepulcrum postea erectum est, praebet Flandin: Voyage en Perse (Perse ancienne), Tabul. 57.— In seqq. longius quaesitum videtur, quod Schott (Erman: Archiv f. Russland. 1841. II. p. 385.) voce ἐξημερῶσαι, quam Herodotus nativo suo ac proprio sensu adhibet de terrae tractu spinis obsito eruncando, altius quid simul significari contendit; si quidem apud Persas ac Turcas agrum spinis hostium purgare dicatur is, qui aut seditione repressa aut clade hostibus externis inflicta regnum componat aut constituat.

έθνε και παρεσκεύαζε ώς δεξό-

εσπεύαζε ώς δεξόμενος των Περσέων του στρατου, προς δε οίνω τε και σιτίοισι ώς έπιτηδεωτάτοισι. άπικομένους δε τῆ ύστεραίη τους Πέρσας κατακλίνας ές λειμώνα εὐώχεε. έπεί τε δὲ ἀπὸ δείπνου ἦσαν, εἰρετό σφεας ὁ Κῦρος, κότερα τὰ τῆ προτεραίη είχου, η τὰ παρεόντα σφι είη αίρετώτερα. οί δὲ ξωασαν, πολλον είναι αὐτῶν τὸ μέσον. τὴν μὲν γὰρ προτέρην ημέρην πάντα σφι κακά έχειν, την δε τότε παρεούσαν πάντα άγαθά. Παραλαβών δὲ τοῦτο τὸ ἔπος ὁ Κῦρος παρεγύμνου τὸν πάντα λόγον, λέγων "Ανδρες Πέρσαι, οῦτω ὑμῖν ἔχει. βουλομένοισι μεν έμέο πείθεσθαι, έστι τάδε τε καὶ άλλα μυρία άγαθά, οὐδένα πόνον δουλοπφεπέα έχουσι μη βουλομένοισι δε έμεο πείθεσθαι, είσι ύμιν πόνοι τῷ χθιζῷ παραπλήσιοι άναρίθμητοι. νῦν ών έμέο πειθόμενοι, γίνεσθε έλεύθεροι. αὐτός τε γὰρ δοκέω θείη τύχη γεγονώς τάδε ές χεῖρας ἄγε-

μενος των Περσέων τον στρατόν] θύειν hic simpliciter est mactare, et spectat ad verba antecedentia: τά τε αlπόλια καl τὰς ποίμνας καl τά βουκόλια (i. e. caprarum, ovium et boum greges). παρασκευάζειν est parare, instruere epulas, quibus Perparare, instructe epuias, quitous Persarum exercitum excepturus erat Cyrus. Hoc enim sibi vult h. l, δέχεσθαι, eodem modo de hospitibus coena laute instructa excipiendis adhibitum V, 18. VII, 119. Dativi qui sequuntur οὐνφ et σιστοιστικού κατάστα. pertinent ad δεξόμενος. Nam tum pecudum mactatarum carne, tum vino ac pane Persas in epulis ex-cepturus erat Cyrus. Μοχ καταcepturus erat Cyrus. Μοχ κατα-κλίνας est: cum recumbere iussisset.

— In seqq. ἀπὸ δείπνου είναι, a coena discedere, coena sumta abire, satis notum. Cf. allata ad VI, 129. Μοχ verbum είη eiici vult Bene-dict. in Actt. sem. reg. Lips. II. p. 283, cum librarii sit additamentum ex vocabulo antecedenti or-tum. Equidem cum reliquis edd. retinendum duxi.

πολλον είναι αὐτῶν το μέσον] i. e. multum inter illa (quae illis modo proposita erant, inter inopiam et bonorum affluentiam) interesse. Cf. IX, 82 ibique nott. In seqq. παραγυμνούν (τον λόγον) est putefacere, aperire; cf. Herodot. VIII, 19 ct Plotinum p. 162 B ed. Basil., ad quem locum plura dabit

Creuzerus (Annott. T. III. p. 107). βουλομένοισι μέν έμέο πείθεσθαι] Rarior verbi πείθεσθαι structura cum genitivo loco dativi ne ctura cum gentivo loco dativi ne quem offendat. Laudant enim similia e nostro scriptore V, 29. 33. VI, 12. Thucyd. VII, 73. Scymni Chii Perieg. 51. Ad structuram verbi ἀκούειν et similium retulit Kuehner Gr. Gr. §. 528. not. 4. δοκέω θείη τύχη γεγονως] δείη τύχη est formula non valde dignar ab en. quae I. 111 legitur

weig τυχη est formula non valde dispar ab ea, quae I, 111 legitur κατὰ δαίμονα, et ab aliis huius generis, quae excitat Valckenar. ad Herod. III, 153, κατὰ θεὸν, κατὰ τύχην κ. τ. λ. Namque ex veterum sententia, ut ait Valckenarius l. l., providae dei curae suberat etiam, quae Fors dicebatur sive Fortuna, τύχη. Conf. Herod. IV, 8. V, 92. §. 3, et Livium I, 4 (forte quadam divinitus), ubi vid. I. F. Gronoyium. — Verba sequentia: τάδε ές χείρας ἄγεσθαι verte: ut haec aggrediar atque suscipiam, s. magis ad verbum: ut haec in manus

magis ad verbum: ut have in manus meas abducam, i. e. in potestatem meam redigere coner. Invenitur eadem dictio IV, 79. VII, 8.

καὶ ὑμέας ἦγημαι ἄνδοας κ.

τ. λ.] ἦγημαι perfectum codem modo, quo I, 4, ubi vid. nott. —
Formulam ὡς ὧν ἐχόντων ὧδε (quae

σθαι · καὶ ὑμέας ηγημαι ἄνδρας Μήδων είναι οὐ φαυλοτέρους οὖτε τάλλα οὖτε τὰ πολέμια. ώς ών έχύντων ῷδε, ἀπίστασθε επ' Αστυάγεος την ταχίστην.

Πέρσαι μέν νυν προστάτεω ἐπιλαβόμενοι, ἄσμενοι ἐλευ-127 **δερούντο, και πάλαι δεινόν** ποιεύμενοι ύπο Μήδων ἄρχεσθαι. 'Αστυάγης δε ώς έπύθετο Κῦρον πρήσσοντα ταῦτα, πέμψας ἄγtyelov, έπάλεε αὐτόν. ὁ δὲ Κῦρος ἐπέλευε τὸν ἄγγελον ἀπαγγέλλειν, ότι πρότερον ήξει παρ' έκετνον η αυτος 'Αστυάγης βουλήσεται. ἀχούσας δὲ ταῦτα ὁ Αστυάγης Μήδους τε ωπλισε πάντας, και στρατηγον αὐτῶν ῶστε θεοβλαβης ἐων ἀπέδεξε **"Αρπαγον, λήθην π**οιεύμενος τά μιν έύργεε. ώς δ' οί Μῆδοι στρατευσάμενοι τοίσι Πέρσησι συνέμισγον, οί μέν τινες αύτῶν ἐμάχοντο, ὅσοι μὴ τοῦ λόγου μετέσχον, οί δὲ αὐτομόλεον πρός τους Πέρσας, οί δε πλείστοι έθελοκάκεον τε καὶ εφευγον.

cum ita sint, s. cum vobis persuasion sit, hunc esse rerum statum) illustrat Wesselingius aliis locis, VIII, 1-1-1. Sophoel. Ai. 915. Pro φαυλοτέρους, quod omnes tenent libri scripti, Ionum idiomati convenientius scribi φλαυφοτέφους indicat Bredov. p. 35. Equidem neque hoc loco neque supra I, 26 neque infra II, 173 li-bris invitis quidquam mutaro au-sim. Sed mox dedi ταλλα (pro τὰ α̃llα), quod ipsum codd. meliores offerebant; vid. I, 2.

# CAP. CXXVII.

και στρατηγόν αὐτῶν ῶστε θεο-βιαβής ἐών κ. τ. λ.] Θεοβλαβής dicitur is, qui a diis mente quasi captus redditur (βλαβείς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τὴν φρένα), ut amens stolida capiat consilia perverseque agat. Conf. VIII, 137, ibique nott. In verbis antecedentibus ελευθερούντο valde suspectum est Bredovio p. 300, qui inde rescribi vult ήλευ-θερούντο, quod recepit Dietsch. At talia cum ita sint incerta, ut vix certi quid constitui possit, codicum scripturam descrere nolui. Nec aliter iudicandum de forma αὐτομόλεον in fine cap., de qua cf. Bredov. p. 310. λήθην ποιεύμενος τά μιν ἐοργεξ]

De verbo ποιείσθαι, ubi duplicem accusativum adscivit, monuimus ad I, 68. Formam ἐόργεε propter ra-rum augmenti genus laudat Mat-thiae §. 161. p. 297 coll. p. 458, ubi de radice ἔργω, unde perfectum secundum ἔοργα apud epicos. Add. Bredov. p. 312, qui affert quoque Herodot. III, 127. In seqq. pro Herodot. III, 127. In seqq. pro συνέμισγον unus cod. έμισγον, alii συνέσμιγον, prava literarum transpositione, qualem itidem advertunt I, 185. VI, 14. VII, 40. Ab iis, quae hoc capite et sequenti traduntur, longe recedunt Nicolai Damasceni Excerpta (T. III. p. 400 seqq. ed. Mueller.), quorum summam hic indicare sufficiat. Astyages ubi de Cyro seditionem parante certior factus est, Cyrum, qui specie patris aegrotantis invi sendi a regia aula discesserat, insequitur, sed frustra; indeque magnum parat exercitum contra Cyrum, qui Oebaris consilio adiutus et ipse plurimas copias collegerat. Conveniunt utrique manusque conserunt; Cyrus regredi coactus in montes Pasargadarum confugit atque Astyagem accedentem repellit. Reliqua desunt. Caeterum conferri possunt Excerpta Diodori (T. II. p. 553 Wesseling.) et Plutarch. De virtutt. mulierr. p. 246 A.

128 Διαλυθέντος δὲ τοῦ Μηδικοῦ στρατεύματος αἰσχρῶς, ὡς ἐπύθετο τάχιστα ὁ ᾿Αστυάγης, ἔφη ἀπειλέων τῷ Κύρῳ· ᾿Αλλ' οὐδ᾽ ὡς ὁ Κῦρός γε χαιρήσει. Τοσαῦτα εἰπας πρῶτον μὲν τῶν μάγων τοὺς ὀνειροπόλους, οῖ μιν ἀνέγνωσαν μετεῖναι τὸν Κῦρον, τούτους ἀνεσκολόπισε. μετὰ δὲ ῶπλισε τοὺς ὑπολειφθέντας τῶν Μήδων ἐν τῷ ἄστεῖ, νέους τε καὶ πρεσβύτας ᾶνδρας. ἐξαγαγὼν δὲ τούτους, καὶ συμβαλὼν τοῖσι Πέρσησι, ἐσσώθη · καὶ αὐτός τε ᾿Αστυάγης ἐζωγρήθη, καὶ τοὺς ἐξήγαγε 129 τῶν Μήδων ἀπέβαλε. Ἐόντι δὲ αἰχμαλώτῳ τῷ ᾿Αστυάγει προστὰς ὁ Ἅρπαγος, κατέχαιρέ τε καὶ κατεκερτόμεε, καὶ ἄλλα λέγων ἐς αὐτὸν θυμαλγέα ἔπεα, καὶ δὴ καὶ εἰρετό μιν πρὸς τὸ ἑωυτοῦ δεῖπνον, τό μιν ἐκεῖνος σαρξὶ τοῦ παιδὸς ἐθοίνησε, ὅ

#### CAP. CXXVIII.

τούτους ἀνεσπολόπισε] i. e. eos e palo suspendit. Quod hic Medorum occurrit supplicium, inde ad ipsos transiit Persas, ubi patibuli vel crucis poena haud raro memoratur. Lege sis Brissonium de reg. Pers. princ. II, 215. p. 574 et quae nos ad Ctesiae Persicc. §. 36. p. 176 diximus. Cf. infra III, 132 et Jacobitz ad Luciani Iov. Confut. p. 71. In sculpturis Assyriis nuper erutis videre licet homines hac poena affectos, longo palo pectora transfixos: vid. Layard. Nineveh and its rem. II. p. 369. 374.

### CAP. CXXIX.

καὶ ἄλλα λέγων — καὶ δὴ καὶ εἴρετό μιν] Structuram loci si quaeras, non dispar illa erit ei, quam ad I, 116 fin. attigimus. Paulo ante reliquimus προστάς, cuius loco Schweigh. προσστάς. Sed vid. supra I, 86. Il9.

πρὸς τὸ ἐωυτοῦ δεῖπνον] i. e. quod attinet ad illam ipsius coenam, de illa ipsius coena. Non valde dispar, quod legimus supra I, 38 πρὸς ων τὴν ὄψιν ταύτην τὸν γάμον τοι τοῦτον ἔσπευσα, ubi vid. annotat. Hinc male nostro in loco quis maluit πρὸς τοῦ δείπνον.

τό μιν έκεινος σαρξί — έθοί-

νησε] Scripsi cum recentt. edd. ἐθοίνησε, quod Florentinus cod. praebet, quodque iam Valckenario placuerat. Vulgo ἐθοίνισε, confusione haud infrequenti, de qua Bredov. disputat p. 73. In accusativo rei (τὸ), quem praeter personae accusativum (μιν) hic adiunctum habet verbum ἐθοίνησε, equidem non offendor, cum longum eorum verborum indicem perlustrem, quae simili fere modo construuntur; vid. Matth. Gr. Gr. §. 421. not. 1. p. 772 seq., ubi nostri loci non oblitus est, cum similem structuram verbi εὐαχεῖν Platonico loco Gorg. p. 522 Å. illustraret. Add. Kuehner Gr. Gr. §. 558, b. Hinc nulla emendandi causa, neque huius voculae, neque reliquorum verborum, quae sunt sanissima quidem, sed pravis virorum doctorum coniecturis agitata, quas silentio premere praestat. Iungenda autem sunt haec verba ὅ τι εῖη ἡ ἐκείνου κ. τ. λ. superioribus: είσετό μιν. Ad sensum recte reddunt: Εcquid placeret ei servitus, qui modo νεα fuisset. In seqq. ad verba αὐτὸς γὰς γράψαι cf. nott. ad I, 24 de huiusmodi sententiis per γὰς illatis. Deinde scripsi cum recentt. edd. τὸ πρῆγμα δη ἐωυτοῦ, pro antea vulg. τὸ πρῆγμα ἐωυτοῦ δη. Pertinet ἐωυτοῦ ad εἶναι: etenim factum illud iure suum dici haberique contendit Harpagus.

τι είη ή έκείνου δουλοσύνη ἀντί τῆς βασιληίης. ὁ δέ μιν προσιδών ἀντείρετο, εί έωυτοῦ ποιέεται τὸ Κύρου ἔργον. "Αρπαγος δὲ ἔφη, αὐτὸς γὰρ γράψαι, τὸ πρῆγμα δὴ έωυτοῦ δικαίως εἰναι. 'Αστυάγης δέ μιν ἀπέφαινε τῷ λόγῷ σκαιότατόν τε καὶ ἀδικώτατον ἐόντα πάντων ἀνθρώπων σκαιότατον μέν γε, εἰ παρεὸν αὐτῷ βασιλέα γενέσθαι, εἰ δὴ δι' έωυτοῦ γε ἐπρήχθη τὰ παρεόντα, ἄλλῷ περιέθηκε τὸ κράτος ' ἀδικώτατον δὲ, ὅτι τοῦ δείπνου είνεκεν Μήδους κατεδούλωσε. εἰ γὰρ δὴ δείν πάντως περιθείναι ἄλλῷ τέῷ τὴν βασιληίην, καὶ μὴ αὐτὸν ἔχειν, δικαιότερον εἰναι Μήδων τέῷ περιβαλείν τοῦτο τὸ ἀγαθον ἢ Περσέων. νῦν δὲ Μήδους μὲν, ἀναιτίους τούτου ἐόντας, δούλους ἀντὶ δεσποτέων γεγονέναι ' Πέρσας δὲ, δούλους ἐόντας τὸ πρὶν Μήδων, νῦν γεγονέναι δεσπότας.

'Αστυάγης μέν νυν, βασιλεύσας έπ' έτεα πέντε και τοιή- 130 κοντα, οῦτω τῆς βασιλητης κατεπαύθη · Μῆδοι δὲ ὑπέκυψαν Πέρσησι διὰ τὴν τούτου πικρότητα, ἄρξαντες τῆς ᾶνω "Αλυος ποταμοῦ 'Ασίης ἐπ' ἔτεα τοιήκοντα και ἑκατὸν δυῶν δέοντα,

εί παρεον αὐτῷ βασιλέα γενέσθαι, εί δη κ. τ. λ.] Primum εί, ad quod pertinet περιέθηκε, causam hic reddit, explicandumque fere ut ὅτι (quod ipsum paulo post legitur), auctore Matthiaeo in Gramm. Gr. §. 617. p. 1252. Alterum εί δη — γε est: si quidem s. quandoquidem. — περιτιθέναι hic simpliciter est: tribuere, pemittere, ut infra III, 81. 142 et apud alios scriptores.

scriptores.
εί γὰο δὴ δεῖν πάντως περιθείναι κ. τ. λ.] Ε Sancrofti libro ac Pariss. codd. malui recipere δεῖν cum recentt. edd. pro olim vulg. δέον, quod per orationis anacoluthiam quandam explicare studuit Matthiae Gr. Gr. §. 556. not. 2 et Miscell. philologg. II, 2. p. 117, docens, post εί mente supplendum esse: ἄλλω περιέθηκε τὸ κράτος, et δέον inde interpretatur: quia oportuisset; its ut plane eadem sit structura orationis atque priori in parte, ubi est: εί παρεὸν αὐτῷ βασιλέα κ. τ. λ. Add. Werfer. in Actt. phill. Monacc. I. p. 112 et conf. Geisler: De Graecc. nomm. absoll. p. 55. Kaercherus vulgatam

εί γὰο δὴ δέον ita tueri vult, ut suppleatur ἦν. — In fine cap. ad vocem δεσπότας cf. I, 111.

# CAP. CXXX.

αρξαντες τῆς ἄνω "Λίνος ποταμοῦ 'Λσίης ἐπ' ἔτεα τριήκοντα καὶ ἑκατὸν δυῶν δέοντα κ. τ. λ.] Argumentum huius loci copiosius tractavimus ad Ctesiae fragmenta p. 439 seqq., quae nonnihil emendata, retractata, aucta, in Excursu adicienda curavimus. De formula δυῶν (rectius quam δυῶν) δέοντα conf. I, 14 fin. ἡ ἄνω "Λίνος ποταμοῦ 'Λσίη quae sit Asiae pars, satis puto intelligi ex iis, quae disputavimus ad I, 72. Paulo ante cum Bredovio p. 344 et Dindorfio revocavi κατεπαύθη, quod tanquam Ionicum ex hoc loco probavit Buttmann Gr. Gr. I. p. 448. Vulgo κατεπαύθη, quod Dietsch retinuit. Cf. infra IV, 71. Ad verbum ὑπέκνυψαν cf. VI, 25 ibique nott. Ordinem insolitum vocum numeralium (τριήκοντα καὶ ἐκατὸν) Bredov. p. 280 notavit.

πάρεξ ἢ ὅσον οί Σκύθαι ἦρχον. Ὑστέρφ μέντοι χρόνφ μετεμέλησέ τέ σφι ταῦτα ποιήσασι, καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ Δαρείου, ἀποστάντες δὲ ὀπίσω κατεστράφησαν, μάχη νικηθέντες. τότε

πάφεξ η ὅσον οἱ Σκύθαι ἡρχον] Haec cum Valckenario, qui similes locutiones affert (πλην ὅσον II, 33. χωρὶς η ὁκόσοι II, 77. πλην η ΙΙ, 111. χωρὶς η ὅτι IV, 82. πλην η ὅσοι VI, 5), ita accipienda sunt, ut tempus, quod per hanc formulam declaratur, de annorum summa in antecedentibus significata detrahatur. Nec aliter intelligi vult Muys Quaest. Ctes. chronologg. p. 20. Ad vocem πάρεξ conf. nott. ad I, 93. Itaque ex summa CXXVIII annorum detrahendi erunt XXVIII anni, per quos, ut supra I, 106 legimus, dominatio Scytharum duravit. Ad has Scytharum expeditiones Asiaeque dominationem per duodetriginta annos similia, quae in Persico carmine Schahnameh narrantur, refert Hammer. in Wiener Jahrbüch. IX. p. 13. Illic enim Keikawus rex (quem Cyaxarem essevult) per totidem annos inclusus tenetur a Turaniis in saxorum arce.

καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ Δαρείου] Memorabilis locus, quippe ex quo colligi posse putarunt, quo usque Herodotus vixerit, quot annos habuerit haec ipsa conscribens. Defectiorem enim Medorum, de qua hic scribit auctor, accidisse putant Dario Notho regnante, a quo iterum Medi subacti sunt anno belli Peloponnesiaci vigesimo quarto, i. e. Olympiad. XCIII, 1 sive 408 a. Ch. n. Ita certe Xenophon Hellen. I, 2 fin. Unde colligunt, Herodotum ad octogesimum ferme annum vitam suam duxisse, cum hoc ipsum postremum sit factum, cuius in Herodoti Musis fiat mentio, forsitan multo post opus iam absolutum a scriptore sene insertum. Vid. Dahlmann. Herod. p. 47. Heyse Quaestt. Herodd. I. p. 42. 70. Quibus Cr. addit Mazocchi Commentt. in Tabb. Heracll. p. 102. Sed dubitationem movisse video C. G. Krueger. in Seebode Archiv. f. Philolog. und

Paedagog. I (1824). p. 223 seq. not. et in: Untersuchungen über das Leben des Thucydides p. 26 seqq. Epicritischer Nachtrag etc. p. 39. Cui vix probabile videtur, Medorum defectionem, quae centum quinrum uerectionem, quae centum quinquaginta post annis sub Dario Notho accidit, ab Herodoto indicari simplici formula: ὑστέρω χρόνω, qui pro more suo dicere debebat χρόνω πολλώ s. πολλοίσι ἔτεσι ὕστεqov aut alio quo modo accuratio-rem temporis notationem subiunrem temporis notationem sublungere. Quae cum ita sint, eo inclinat V. D., ut de Dario Hystaspis hunc locum intelligere malit, nisi omnino haec Nostri verba seriore aetate ab alio adiecta fuerint. De Hystaspis iam cogitaverat Dario Wesselingius idque nunc confirmari videmus inscriptione Bisutuna, in qua commemoratur Medorum defectio antehac non cognita. Cum enim Darius ad regnum evectus esset, in Media exortus esse dicitur vir nomine Phraortes, qui se Cyaxarem esse ferebat Medosque ad defectionem sollicitabat, mox vero ab Hydarne, qui Darii copiis praefuit, atque deinde ab ipso Da-rio, qui accessit, victus et vivus captus est indeque cruci affixus. Vide quae retuli in Jahrbb. f.Philol. Vide quae retuii in Jabrud. 1, Philot. u. Paedag. Vol. L. p. 405 seq. et LVI. p. 10. Add. Rubino in commentat. de mortis Herodot. tempore p. 9 seq. et Oppert Journal Asiatique XVII. p. 538. Non perspexit Mure history etc. VI. p. 524 2022.

534 seqq.
αποστάντες δὲ ὁπίσω κατεστράφησαν e Florentino libro, Sancrofti codice alteroque Parisino dedi pro κατεστράφθησαν, quod ipsum non caret codd. auctoritate, commotus iis, quae exposuit Bredov. p. 348—350, aoristi secundi formas in talibus apud Herodotum praeferendas esse docens. Quem eundem etiam II, 81 secutus sum, ubi vid. nott.

δὲ ἐπὶ ᾿Αστυάγεος οἱ Πέρσαι τε καὶ ὁ Κῦρος ἐπαναστάντες τοἰσι Μήδοισι, ἡρχον τὸ ἀπὸ τούτου τῆς ᾿Ασίης. ᾿Αστυάγεα δὲ Κῦρος, κακὸν οὐδὲν ἄλλο ποιήσας, εἶχε παρ᾽ ἑωυτῷ, ἐς ὃ ἐτελεύτησε. Οῦτω δὴ Κῦρος γενόμενός τε καὶ τραφεὶς ἐβασίλευσε καὶ Κροϊσον ὕστερον τούτων ἄρξαντα ἀδικίης κατεστρέψατο, ὡς εἰρηταί μοι τὸ πρότερον. τοῦτον δὲ καταστρεψάμενος οῦτω πάσης τῆς ᾿Ασίης ἡρξε.

Πέρσας δε οίδα νόμοισι τοῖσδε χρεωμένους άγάλματα μεν 131

Αστνάγεα δὲ Κύρος, κακὸν οὐδὲν ἄλλο ποιήσας, είχε πας ἐωντῷ, ἐς ο ἐτελεύτησε] Iungimus hisce
Ctesiae testimonium in Excerptt.
Persicc. §. 2, qui Astyagem, mira
deorum vi compedibus solutum, post
ut patrem a Cyro cultum esse refert, qui eius filiam Amytin pro
matre ac deinde pro uxore habuerit. De extremis fatis Astyagis nil
relatum invenimus ab Herodoto;
sed auctor est idem Ctesias l. l.
§. 5, turpiter illum in desertis relictum ac proditum misere obiisse
fame ac siti, splendide tamen post
sepultum esse, ne scilicet turpe facinus palam fieret Cyroque ipsi adscriberetur. Quae quidem a regnorum orientalium indole principumque moribus non abhorrent. Conf.
ad Ctesiam notatt. p. 107. — In
seqq. τούτων iunge cum ΰστερον,
post illa, i. e. post illa, quae de
Astyage acta erant, Croesum, qui
prior ipsum aggredi coeperat, subegit. Vid. supra I, 75 seqq. Articulus τὸ ante πρότερον in pluribus
codd. desideratur, indeque uncis
includitur a Dietsch.

### CAP. CXXXI.

Πέφσας δὲ οἶδα νόμοισι τοῖσδε χρεωμένους] τοῖσδε cum Gaisf. dedimus, prout meliores libri iubebant. Vulgo τοιοῖσδε. Dindorf et Dietsch dederunt τοιοισίδε. Dintorf pro χρεωμένους, quod libris invitis mutare non ausim, dedit χρεομένοις. — Sequitur hic, ubi Cyri ac Persarum nunc ad summum imperium evectorum mentio facta erat, digressio de huius gentis institutis, religione totoque vivendi genere.

Conf. quae de huismodi digressionibus a nobis disputata sunt ad I, 23. 56.

αγάλματα μὲν καὶ νηοὺς καὶ βω-μοὺς οὐκ ἐν νόμω ποιευμένους ἰδούεσθαι] Pendent haec, opinor, ab antecedenti verbo οἰδα, quod hic mente supplendum videtur. Mox tamen huius structurae oblitus in orationem rectam transit scribendo έπιφέρουσι loco participii έπιφέροντας. In quo nolim insistere, cum huiuscemodi transitus haud raro apud Nostrum scriptorem inveniantur. Locutionem έν νόμφ ποιείσθαι interpretor equidem: in more habere, s. in more positum sibi habere, unde ad sensum non male h. l. reddunt verba οὐκ ἐν νόμω ποιευμένους nefas habent. Quo 60dem fere modo νομίζειν paulo post et infra IV, 59. Ipsa locutio έν νόμω ποιείσθαι comparari poterit cum similibus locutionibus apud Herodotum obviis, v. c. ἐν ἀδείη οὐ ποιείσθαι ΙΧ, 42. οὐκ ἐν ὁμοίω ποιείσθαι VII, 138. ἐν κέφδει ποιείσθαι II, 121. §. 4. ἐν ἐλαφρῷ ποιείσθαι I, 118. III. 154 coll. 50. VI, 13. ἐν λόγῷ ποιείσθαι VII, 14. Ι, 153. Quae affero, quoniam Herold (Emendd. Herodott. P. I. p. 3.) negavit έν νόμφ ποιείσθαι esse: in more habere, sed significare nihil aliud posse nisi: moris esse existi-mare. Quod cum ab h. l. alienum sit itemque participium moievμένους offendat, ita ut totius sententiae structura conturbetur atque deformata et bono scriptore indigna decurrat oratio (sunt Heroldi verba), eam vir doctus proponit emendationem, ut scribatur (pro οὐκ ἐν νόμφποιευμένους ίδοὐεσθαι): οὐ νεκαὶ νηοὺς καὶ βωμοὺς οὐκ ἐν νόμῳ ποιευμένους ίδρύεσθαι, ἀλ- 66 λὰ καὶ τοῖσι ποιεῦσι μωρίην ἐπιφέρουσι ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέειν, ὅτι οὐκ ἀνθρωποφυέας ἐνόμισαν τοὺς θεοὺς, κατάπερ οί Ἔλ-

νομίκασι ποιέειν, άλλὰ καλ τοῖσι κ. τ. λ. Mihi nulla emendatione opus esse videtur.

In ipso argumento plurimi vete-rum cum Herodoto consentiunt, rum cum Herodoto consentunt, quorum locos congesserunt Brisson. de reg. Pers. princip. II, 28 et seqq. (coll. Heyde de vett. Pers. relig. III. p. 93) et Davisius ad Cicer. de Legg. II, 10. p. 234 ed. Creuz. Et consul. ipsum Herodorum VIII. 100. Ac recte quider tum VIII, 109. Ac recte quidem in nostro loco insistunt viri docti nostrae aetatis, ex quo simplicitas atque integritas religionis Persarum optime cognoscatur, qua purior et ab humanis superstitionibus magis immunis vix ulla per omnem fuerit antiquitatem. Namque summum numen non imaginibus arte humana factis tanquam symbolis exprimebant colebantque, ipsis aquae et ignis elementis vim divinam venerabantur. Inde nec templis opus, nec statuis, nec alta-ribus affabre factis. Neque ob-stant, si quae templorum ac statuarum vestigia reperiantur, mo-nente Creuzero in Symbol. I. p. mo-216 seq. ed. tert. ibique laudd. Add. Kleuker Anhang z. Zendavest. II, 2. Περσ. p. 13 seqq. Nam loquitur Herodotus de primitiva magisque pura Persarum religione, cui alia postmodo ex aliarum gentium cultu addita esse, ea ipsa documento sunt, quae continuo apud Nostrum leguntur. Et omnino imagines quasdam deorum in artis operibus haud raro reperiri, testantur quae egregie hanc in rem disputavit Grotefend. in Boettigeri Amalth. II. p. 69 seqq., ipsisque ex operibus in medium protulit. Neque enim eo, quod idololatria, quae vocatur, a Persarum religione aliena est, omnes imagines divinae earumque usus in gemmis, aliis excluduntur; accedunt alia animalium varie compositorum symbola, qualia in monumentis Persepolitanis adhuc cernuntur. Ipsa vero deorum simulacra s. attributa, quibus numinis divini vis declararetur, postera aetate Persae longius progressi ab aliis, quas subiecerant, nationibus, Babyloniis praecipue atque Assyriis quin assumserint, dubium non est; cf. Raoul Rochette Journal d. Sav. 1843. p. 427 seq. Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XVII. p. 125 et vide Berosum apud Clement. Alexandr. Protrept. 5. scribentem: μετὰ πολλὰς μέντοι ἔστερον περιόσους ἐτῶν ἀνθο φωποειθη ἀγάλματα σέβειν αὐτούς (sc. Persas). A primitivis Persis hoc alienum aeque atque a ceteris gentibus stirpis Arianae; ea vero, quae h. l. ab Herodoto traduntur, aeque apud Bactros atque apud Indos, in sacrisutriusque gentis libris, in Zendavesta et in Vedis, reperiri observat Roeth Gesch. d. abendländ. Philos. I. p. 103 seq. De Persis cf. quoque Rhode: Die heiligo Sage etc. n. 478 sequ.

p. 478 seqq.

μωρίην ξπιφέρουσι] i. e. stultitiam illis imputant, stultitiae illos arguunt. Conf. supra I, 26. 68 et Pausaniam haec imitantem I, 23, 10, ubi plura Siebelis. — In proxime seqq. dedimus δοκέειν pro vulg. δοκέει, libris melioribus sic inbentibus. De locutione conf. Reizium ad Viger. de idiot. p. 744.

ληνες, είναι. οί δε νομίζουσι Διῖ μεν, ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν οὐρέων ἀναβαίνοντες, θυσίας ἔρδειν, τὸν κύκλον πάντα τοῦ οὐρανοῦ Δία καλέοντες θύουσι δε ἡλίφ τε καὶ σελήνη καὶ γῆ

ches etc. I. p. CXVI seq. Conf. quoque C. Schimmelpfeng: De diis in conspectum homm. venientibus apud Homerum (Marburg. 1845). p. 8. Voluit autem Herodotus Græcorum anthropomorphismo, qui dicitur, opponere orientalium doctrinam magis puram exemtamque ab eo, quod materialitatis vocabulo barbaro vulgo designant. Tu vide accuratam disputationem V. D. Ouwaroff. Essais sur les mystèr. p. 73—76 ed. sec., probatam quoque Gallo viro docto Letronne in Journal d. Sav. 1817. p. 100 seq. coll. 1816. Octob. p. 111.

Octob. p. 111.

of dè voutsova At uèv x. t. l.]
Persas Iovem veneratos esse, multa
veterum testimonia ostendunt a me
prolata in nott. ad Ctesiae fragmm.
p. 146. Add. Xenoph. Cyrop. III,
3, 21 ibique Bornemann. Est enim
tenendum, Graecos scriptores, qui
Graecis hominibus scriberent, in
aliarum nationum diis, cultu, ritibus, aliis describendis ita se accommodasse et applicuisse ad Graecorum mores et instituta, ut quodcunque apud alias gentes numen
coli viderent, id nomine appellarent ipsis magis solito eius dei
Graeci, ad quem potissimum peregrini numinis significatio atque cultus accedere videretur. Itaque Iovem apud Persas et invenisse Graecos et nuncupasse quid mirum?
Persarum Iovem mox Noster ipse
refert ad omnem coeli orbem sive
ambitum, de quo sic Roethius l.1.
p. 104: "Dabei ist aber wohl nicht
an das Himmelsgewölbe selbst zu
denken, sondern an den Himmelsraum, der mit seiner Unendlichkeit
scheint das Wesentliche dieses Götterbegriffes auszumachen, und zwar
die Unendlichkeit, sowohl räumlich
als zeitlich gedacht". De igne aethereo, quem Iovis nomine Persae
venerati sint, cogitavit Eméric Da-

vid l. l. I. p. 171. Ad ipsam vocem Δία Pott Etymologg. Forschungg. I. p. 100 affert Sanscritanum Djo, quod coclum significat. Quae cum ita sint, nolim hunc Iovem referre ad eum Persarum deum, qui Ormuzd vocatur, ut fecit Rhode: Die heilige Sage etc. p. 473.

de: Die heilige Sage etc. p. 473. νομίζουσι Διΐ μέν, έπὶ τὰ ὑψη-λότατα τῶν οὐρέων ἀναβαίνοντες] νομίζειν hoc loco est idem atque έν νόμω ποιείσθαι, in more habere, more uti, solere. Conf. I, 133. II, 64. III, 100. IV, 59. Alia congessit Astius, a Cr. laudatus, ad Platon. Polit. p. 557. — Quod vero Persas in montium cacuminibus sacra facere Noster scribit, in eo haud paucos assentientes nactus est scriptores, quorum testimonia protulit Brisson. de reg. Pers. princip. II. §. 38. Est potissimum Strabo conferendus, qui Herodoti verba ex-scripsit XV. p. 732 s. 1064 C. Nolo nunc aliarum gentium instituta paria commemorare, quae quoniam in montium cacuminibus deos sibi quasi propiores arbitrabantur, illic inprimis sacra facere solebant. Plura Gesenius, cuius locum Cr. adscri-psit, in Commentt. ad Iesai. LXV, 7. p. 282, et Ghillany: Menschen-opfer d. Hebr. p. 458. Quae\_reli-qua Noster prodit de religione Persarum, insigniter faciunt ad illius ipsius declarandam simplicitatem. Omnium enim rerum quae habentur principia atque elementa, ve-nerati sunt, eaque simplici ratione. Accessit coelum astris repletum et nomine Iovis significatum, duoque praecipua illius lumina, Sol ac Luna, quae omnia simplicem simplicis gentis et quidem montanae cultum declarant. Confer Creuzer. Symbol. I. p. 189 seq. 216 seq. ed. tert. Atque observat Roeth. l. l. in nott. p. 33, quaecunque hic a Persis culta esse tradat Herodotus, eadem ferme etiam commemorari in loco quodam libri sacri, qui diκαὶ πυρὶ καὶ ὕδατι καὶ ἀνέμοισι. τούτοισι μὲν δὴ μούνοισι θύουσι ἀρχῆθεν, ἐπιμεμαθήκασι δὲ καὶ τῷ Οὐρανίῃ θύειν, παρά τε ᾿Ασσυρίων μαθόντες καὶ ᾿Αραβίων. καλέουσι δὲ ᾿Ασσύ-

citur Yaçna: aquam, arbores, terram, coelum, ventum, astra, lunam, solem ac denique lucem haud creatam. Quod vero Noster Persas sub coelo adeoque in montibus sacra facere scribit, id cum libris Zendicis, qui dicuntur, et ipsum convenit.

cis, qui dicuntur, et ipsum convenit. 
δύουσι ἀρχῆθεν] Voculam ἀρχῆθεν Herodoto atque Ionibus adscribit Grammaticus in Bekkeri
Anecdd. I. p. 450, 4. Apud Atticos enim, excepto Asschylo, inveniri eam negat. Add. Bachmann.
Anecdott. I. p. 149, 21.

παλέουσι δὲ ᾿Ασσύριοι τὴν ᾿Αφροκίσνει Μέχουσι Τους πουν πουν

δίτην - Μίτραν] Locus memorabilis multumque vexatus. Nos proficiscamur ex iis, quae, ut sum-mam loci, posuit Creuz. in Symbol. I. p. 227 seqq. 231 seqq. coll. Ch. Walz.: De Nemesi Graecorum p. 7. Complures enim monet Asiae gentes unum idemque naturae principium femineum (naturam natura-tam alii dicunt) variis coluisse cognominibus, ita ut, quae aliis esset Venus Urania, eadem aliis diceretur Mylitta, aliis Alitta, Persis Mitra. Quamvis enim nomina, formae, attributa huius numinis varia varias apud gentes sint, primariam tamen numinis notionem ac significationem subesse eandem intelligimus. Quae ipsa cum ad coele-stes et sidereas rationes multum pertineat, recte pronuntiat Palmblad. (de rebb. Babylonn. p. 44) coniunctam foecundatae et tum foecundantis Lunae, nec non humi-dae, concipientis, fructus edentis dae, concipientis, Telluris ideam exprimi. Roeth. vero, ubi, qualis fuerit summus ille deus, quem Iovis nomine declararint, edocuit, proximum ab illo locum te-nuisse vult muliebrem deam, per varias Asiae gentes cultam habi-tamque parentem omnis generationis et procreationis omnisque incrementi in rebus terrestribus: quam eandem repeti vult ex notione aquarum coelestium in coelo quasi con-

gregatarum indeque per imbres de-lapsarum ad terram foecundandam, quae inde semina quasi capiat omnium rerum et incrementa; cf. p. 105 seq. Atque idem addit, hanc deam, varie cultam varieque nominatam per varias Asiae gentes, apud Arianae stirpis gentes praeter simplicam aques appallationem simplicem aquae appellationem co-gnomen habuisse Mitrae. De quo nomine ante omnis hic videndum, quod *Mitram* deam diserte Noster h. l. nominat, cum vulgo *Mithram* norint deum eundemque Solem ipso assentiente Strabone, qui l. l. Herodotea respiciens scripsit: τιμώσι δὲ καὶ ἥλιον, ον καλούσι Μίθοην, καὶ σελήνην κ. τ. λ. Quare, ut fit, lectionem ipsam vario modo tentarunt, quam sanam et probam esse nobis persuasit Wesselingius, usus praecipue Ambrosii testimonio contra Symmach. II. p. 840, ubi hacc leguntur: "Coelestem Afri, Mühram Persae, plerique Venerem colunt, pro diversitate nominis, non pro numinis varietate." Nolumus immorari in scriptura Mithram, Ambrosii ipsius incuriae sive librariorum'socordiae illa sit tribuenda; rem ipsam egregie confirmant Ambrosii verba, qui haud scio an ex ipso Herodoto haec descripserit. Eodem nominis rationem spectare volunt, si quidem etymon illius proferunt mihr s. mihir, i. e. amorem, proferunt mihr s. mihir, i. e. amorem, sive, ut aliis placet, solem. Conf. Hyde de relig. Pers. p. 129. Sylvestre de Sacy ad St. ('roix Recherch. sur les mystères de paganism II. p. 121. Sed idem Roeth (l. l. p. 106 seq. et nott. p. 31 seq.) contendit hanc vocem (Mithra-Mitra) non esse ipsum dei deaeve nomer sed compenent and living men, sed cognomen, quod pluribus diis beneficis tribui possit, e San-scritana lingua ita explicandum, ut amicam et gratam deam (,, die Freund-liche, Holde") aeque atque amicum et beneficum deum declaret: quare nil mirum et Solem ita dici et Luοιοι τὴν 'Αφροδίτην Μύλιττα, 'Αράβιοι δὲ "Αλιττα, Πέρσαι δὲ Μίτραν. Θυσίη δὲ τοῖσι Πέρσησι περὶ τοὺς εἰρημένους θεοὺς 132 ηδε κατέστηκε. οὖτε βωμοὺς ποιεὖνται, οὖτε πῦρ ἀνακαίουσι, μέλλοντες θύειν οὐ σπονδῆ χρέωνται, οὐκὶ αὐλῶ, οὐ

nam et vero etiam eam deam, quae omnia in rerum natura et pariat et alat. Addit Roeth, codem cognomine praeditam reperiri hanc deam apud alias quoque Asiae gentes, ipsosque Phoenices Astartem vo-casse Nemanum, quod idem prorsus significet, deam scilicet gratam et amicam. De qua cf. etiam Movers: Die Phoeniz. I. p. 636 seqq., qui hanc deam ad Venerem planetam refert. Apud Syros quoque hanc deam Bonae Deae et Benignae nominibus appellari invenio apud eundem virum doctum l. l. p. 600. Ut ad Mitram revertar, cuius nomen vel in multis Persarum nominibus vei in multis Persarum nominibus propriis, scripturam per t probantibus comparet (vid. nott. ad VII, 67), recte mihi videtur Lajard (Recherches sur le culte de Venus p. 156 seqq. 183 seqq.) Mitram et Venerem et Myittam ad idem referre numen, quod omni generationi praesideat s., pt. ait. A la reproduction sideat s., ut ait, "à la reproduction des êtres et à l'harmonie du monde." Streber (Abhandll. d. Münchn. Acad. d. Wissensch. I. p. 179 seeq. 184.) Mitram intelligit Venerem S. Persicam Dianam eandemque Anaitidem, de qua plura quoque affert Zoega: Abhandll. p. 101 seqq. ed. Welcker. Add. quoque de Mitra monentem Zeuss: Die Deutschen u. ihre Nachbarstämme p. 288. De Mithra s. Sole invicto, cuius sacra postea per omnem orbem Romanum propagata sunt, vide Creuzer. l. l. I. p. 236 sunt, vide Creuzer. I. I. I. p. 250 seqq. Quem Mithram Solis genium haberi ostendit idem Roeth. I. l. nott. p. 281 seq., quocum consentit Pott Etymolog. Forsch. I. p. XLVII. Quae omnia si bene perceperis, intelliges garen percepii segent qui telliges, quam prave ii agant, qui ab Herodoto perperam Mithram deum in Mitram deam transformatum statuant aut Venerem intelligant planetam, cuius cultus apud Persas, Assyrios, Arabes floruerit. Unum nomino Rhode: Ueber Alter

und Werth einig. morgenländ. Urkund. pag. 101 seqq. Hoc igitur firmum certumque teneamus, tram deam fuisse Persis eam, quam aliis aliae gentes nominibus per omnem fere Asiam coluerint, sive naturam dixeris naturatam, sive principium in rerum natura femi-neum, sive Lunam sive Terram. Quae optime inde cum Venere Urania apud Syros (I, 105) comparari potuit aut cum Mylitta Babyloniorum atque Assyriorum (I, 199), aut cum Arabum Alitta, quam infra III, 8 Noster appellat Alilat; quod ipsum hoc quoque loco restitutum volebat Selden. de diis Syr. p. 179. Quam in rem observat A. G. Schlegel. (Ind. Biblioth. II, 3. pag. 316), Herodotum, ubi peregrinas voces expressim proferat, non addere Graecam terminationem, indeque h. l. scribere Mulitza et Alltza, cum Assyriorum et Arabum lingua declinatione careat, sed Μίτραν, quoniam in Persarum lingua inveniatur nominum declinatio. De ipsa voce Άλιττα s. Άλιλατ vid. nott. ad III, 8.

### CAP. CXXXII.

Θυσίη δὲ — ηδε κατέστηκε] κατέστηκε c tribus codd. cum Gaisfordio adscivimus pro vulg. κατεστή κ ε ε.

ού σπονδή χρέωνται, οὐκὶ αὐλῷ, οὐ στέμμασι, οὐκὶ οὐλῆσι] Pro στέμμασι (infulis, vittis) Valckenarius maluit πέμμασι (libis), ut infra legitur I, 160 et Xenophontis verbis quodammodo probatur scribentis in Cyropaed. III, 3, 34:— Κῦρος μὲν ἐστεφανωμένος ἔθνε, παφήγγειλε δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοτίμοις ἐστε φανωμένοις πρὸς τὰ ἱερὰ παρείναι: quae sane ad Graecorum morem conformans Xenophon scripsisse videri potest, cum Strabo l. l. victimam tantum στέμμασι, οὐκὶ οὐλησι. τῶν δὲ ὡς ἐκάστῷ θύειν θέλει, ἐς χῶρον καθαρὸν ἀγαγὼν τὸ κτῆνος, καλέει τὸν θεὸν, ἐστεφανωμένος τὸν τιάραν μυρσίνη μάλιστα. ἐωυτῷ μὲν δὴ τῷ θύοντι
ἐδίη μούνῷ οὖ οἱ ἐγγίνεται ἀρᾶσθαι ἀγαθὰ, ὁ δὲ πᾶσι τοισι
Πέρσησι κατεύχεται εὖ γίνεσθαι καὶ τῷ βασιλεὶ. ἐν γὰρ δὴ
τοισι ᾶπασι Πέρσησι καὶ αὐτὸς γίνεται. ἐπεὰν δὲ διαμιστύλας

coronatam fuisse scribat: & vovoi δ' έν καθαρώ τόπω κατευξάμενοι παραστησάμενοι τὸ Γερεϊον έστεμμένον. Neque vero in Herodoto quidquam mutandum, qui Graecis suis scribebat, non Graeco more sacra fieri a Persis, nec libatione, nec tibia, nec infulis, nec mola ad Graecorum morem utentibus, sed tiara, singulari pilei quodam genere, tectis. Quam ipsam tiaram myrto circumdatam fuisse eo magis scribere placuit, quod Graeci nudo capite eodemque corona cincto ad sacra facienda accedere sole-Etenim Herodotus in hac bant. tota de Persarum sacris narratione ad Graecos respicit eaque potissimum affert, quae ipsum maxime adverterant aliena prorsus a Graecorum more. Atque inde haud scio an explicari possit, quod ignis, cuius praecipuum locum in Persarum sacris esse constat, nullam Noster fecerit mentionem, in reli-quis sic satis consentiens cum iis, quae e libris Zendicis cognoscere licet. Neque vero inde colligi posse putem, quod statuit Rhode (Die heilige Sage etc. p. 507), Herodo-tum ipsum sacris Persarum non in-

terfuisse, sed referre tantum ea, quae ab aliis tradita acceperit.

τοῦ δὲ ὡς ἐκάστω θύειν θέλει] i. e. prout eorum (deorum) cuique sacra facere quis vult. In quibus observamus subiectum quod aiunt neglectum, ex verbo ipso repetendum, ὁ θύων s. ὁ θυτηρ, ut infra II, 47, ubi conf. nott. Quae cum ita sint, mihi non videtur opus esse scribere ἔκαστος, ut proposuit Bekker; nec magis necessarium iudico, cum Heroldo l. l. p. 5 hunc locum sic constituere: τῶν δὲ ος ἄν ἐκάστοτε θύειν ἐθέλη κ. τ. λ. Quod etiam reiecit Dietsch, suspi-

cans ante ξκάστω inserendum esse ξκαστος; vid. Jahrbb. d. Phil. LXIX. p. 329.

έστεφανωμένος τον τιάφαν μυφσίνη μάλιστα] τιάφαν, libris melioribus invitis male mutatum in τιήσην, ut Ionica magis esset forma, reduxi, Hesychio quoque auctore, qui s. v. de masculino huius vocis genere admonet, Herodoti non oblitus. Nam alias foeminino genere dicitur ἡ τιάφα. Qui igitur hoc loco afferunt τήν pro τον, minime illi erunt audiendi. Conf. Herodot. III, 12. VII, 61. VIII, 120. Add. Bredov. pag. 55. Est vero tiara capitis tegumentum Persis proprium ac familiare, diversum pro singulorum gradu et dignitate. Rectam enim tiaram sursumque elatam, apice in sublime erecto, soli reges gestabant, reliqui homines deorsum vergentem et in frontem deductam; nec differt illa fere ab cidari promiscue cum ea usurpatur. If the Brisson de reg. Pers. princ. I. §. 46. Blomfield, in Glossar. ad Aeschyl. Pers. 667 et quae olim ipse excitavi in Creuzeri Melett. III. pag. 81. Add. Hammer. in Wiener Jahrbüch. IX. pag. 61. et quae adnotata sunt ad Herod. III, 12. V, 49. VII, 61 coll. VIII, 120.

κατεύχεται] i. e. ardenter, magno cum studio precatur, notante Thom. Magistr. pag. 512, ubi vid. Oudendorp.

dendorp.

ἐπεὰν δὲ διαμιστύλας κατὰ μέρεα τὸ ἰρήτον ἐψήση τὰ κρέα]
διαμιστύλας pro vulg. διαμυστίλας nunc recte editum. Conf. Hemsterhus. ad Aristophan. Plut. vs.
626 p. 210 seq. Est autem διαμιστύλλειν in frusta concidere. In eo
verum ipso haeserunt viri docti,
quod Herodotus, qui cap. antece-

67 κατὰ μέρεα τὸ Ιρήτον έψήση τὰ κρέα, ὑποπάσας ποίην ὡς ἁπαλωτάτην, μάλιστα δὲ τὸ τρίφυλλον, ἐπὶ ταύτης ἔθηκε ὧν πάντα τὰ κρέα ˙ διαθέντος δὲ αὐτοῦ, μάγος ἀνὴρ παρεστεὼς ἐπαείδει θεογονίην, οῖην δὴ ἐκεῖνοι λέγουσι εἶναι τὴν ἐπαοιδήν ˙

denti Persas nec altaria facere nec ignem in sacris accendere tradide-rat, hic de victimis loquitur in partes concisis earumque carne eli-xata; id quod sine foco igneque fieri utique non potuit. Quare iam Valckenarius locum Herodoteum plane alio modo constituit; alii pro έψήση τὰ κρέα maluerunt: ξψη τὰ κρέα (a verbo ξπω — ubi carnes curaverit), alii: ψήση τὰ κοέα (ubi carnes ossibus detraxerit). Sed omnia haec absunt tum a librorum vetu-storum vestigiis, tum ab ipsa Herodoti sententia, qui in altari ignem fuisse minime declarat; nec quidquam impedit, quo minus alio loco caesam victimam et in partes minutatim sectam, elixatam fuisse credamus. Haec est Wesselingii sententia, confirmata iis, quae de Scythis legimus IV, 59 quaeque Persarum moribus plane conveniunt. Nec aliter locum intellexit Brissonius l. l. II, 43. Adde quo-que Kleuker l. l. pag. 16. — Tri-folium, quo in hisce sunt usi, frefolium, quo in hisce sunt usi, frequentissimum illis in regionibus. Vid. Brisson. II. §. He et cf. Suid. Μηδική πόα, ή τρίφυλλος λεγομένη. Cr. addit Barkeri not. in The classic. Iourn. V. p. 243. 244, ubi de hac planta sacra trinitatisque symbolo. Sed magis huc faciunt Boettigeri nott. in Amalthea I. p. 107 not. thea I. p. 107 not.

έθηκε — τὰ κρέα] Articulum τὰ a Reiskio illatum retinuimus, quippe ad sententiam necessarium.

διαθέντος δὲ αὐτοῦ] i. e. quae ubi ipse (sacrificaturus) disposuit, magus (sacerdos) adstans theogoniam accinit, qualem illi incantationem esse dicunt. Cf. Strab. XV. p. 753. de Magis sacrificantibus consimilia scribentem. Herodotea carpit Hyde de relig. Perss. cap. 3. pag. 90, cum Herodotus contraria scribat

iis, quae supra narraverat, Persas deos ex hominibus genitos negare deos ex hominibus genitos negare (ανθοποφνέας); unde Graeco potius more, non Persico θεογονίην admisceri. Quae cum prava vocis ανθομασφνής interpretatione nitantur, refellere non attinet. Nec Graecorum Theogonia hic in censum Graecorum Theogonia hic in censum venire potest, ut bene vidit Wesselingius haec adiiciens: "Persae ut plura variique generis numina profitebantur, videntur eadem alia atque alia origine, etsi minime humana statuisse. Cogita de Gnosticorum Aeonibus et Emanationibus ex Zoroastri et Chaldaeorum Theologia arcessitis." Erit igitur ϑεογονίη non ea, quae II, 53 dicitur, sed in universum de diis narratio deque eorum origine, innarratio deque corum origine, cantatio in sacris adhiberi solita. Declarant hoc verba consulto a Nostro Graecos semper respicienta adiecta: οίην δη εκείνοι λέγουσε λέγου**σι** είναι την έπαοιδην, unde intelligi-mus, theogoniam, quam Graeco mus, theogoniam, quam Graeco modo loquens Noster dixit, nihil aliud fuisse nisi appellationem se incantationem, cantum, qui a Mago accinitur, dum res sacra peragitur eoque cantu contineri de deorum origine et natura orationem. Qua lis theogonia quomodo cum Hesiodi theogonia contendi potuerit, equi-dem haud perspicio proboque Schoemann., qui in Dissertat. de Theogo-nia Hesiodea in sacris non adhi-bita (Gryphisvald. 1845.) p. 5. 7 seqq. Goettlingium tale quid opi-nantem in Prolegg. Hesiodd. p. XLI. satis refutavit. Ad vim vocis tracοιδή consul. Nitzsch. in Corollar. secundo ad Lobeck. Aglaoph. (Kil. 1839.) pag. VI seq. Inde cogitare hic licet de carminum formulis sive precibus, quales plerumque brevio-res libris Zendicis continentur, ac de iis praecipue, quibus nomen Ize-schne: vid. Rhode l. l. pag. 510 et conf. Kleuker l. l. pag. 18. ανευ γὰρ δὴ μάγου οὖ σφι νόμος ἐστὶ θυσίας ποιέεσθαι. ἐπισχών δὲ ὀλίγον χρόνον, ἀποφέρεται ὁ θύσας τὰ κρέα, καὶ χρᾶ-133ται, ὅ τι μιν ἡ λόγος αἰρέει. Ἡμέρην δὲ ἀπασέων μάλιστα ἐκείνην τιμᾶν νομίζουσι, τῆ ἔκαστος ἐγένετο. ἐν ταύτη δὲ πλέω δαῖτα τῶν ἄλλων δικαιεῦσι προτίθεσθαι ἐν τῆ οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν βοῦν καὶ ῖππον καὶ κάμηλον καὶ ὄνον προτιθέαται, ὅλους ὀπτοὺς ἐν καμίνοισι οἱ δὲ πένητες αὐτῶν τὰ λεπτὰ

άνευ γὰο δη μάγου οῦ σφι νόμος ἐστὶ θυσίας ποιἐεσθαι] Constat omnia sacra tum publica tum
privata obiise magos ut sacerdotum tribum, omnemque rerum divinarum cognitionem, sacrorum atque cultus curam penes eosdem
fuisse. Id quod post Herodotum
plurimi testantur scriptores, de
quibus conf. Brissonium l. l. II.
§. 52 seqq.

§. 52 seqq. ἀποφέρεται ὁ θύσας τὰ κρέα] Conf. cum hisce Strabonis locum supra laudatum, ex quo causam huius moris discimus. Magum, qui sacrum peragat, hostiae mactatae singulas partes scribit distribuere lis, qui sacris interfuerint; qui iam abeuntes suam quisque partem secum auferant, nulla diis parte re-licta. Deum enim (hanc nimirum illis esse persuasionem) nihil velle praeter hostiae animam. Quod si verum est, multum valet ad no-strum de Persarum religione iudicium. Rhode (l. l. pag. 506 seqq.)
recte in his summum discrimen
adverti vult, quod inter Persarum
et Graecorum sacra obtineat. Neque enim Persae ita ut Graeci animal tanquam victimam deo offerebant indeque caesam victimam aut optimas eiusdem partes deo s. sacerdotibus relinquebant, sed precibus factis reque divina peracta animal caesum in suos quique usus adhibebant. — In verbis seqq. χοάται, ο τι μιν ο λόγος αίφέει (utitur, prouti ratio ei suadet) revocavi cum recentt. edd. articulum ô, quem Florentini cod. auctoritate deleverat Gaisford. quemque etiam aliis locis (III, 45. IV, 127. VI, 124.) abesse video, in quibus bene abesse potest; sed hoc loco vix carere poterit oratio articulo, quem additum quoque invenimus II, 33. VII, 41. Alia dabit Usteri ad Plutarch. Consol. ad Apoll. p. 67.

### CAP. CXXXIII.

"Hμέρην δὲ ἀπασέων μάλιστα κ.
τ. λ.] Locus classicus, ab Athenaeo IV. p. 143 F. p. 62 Schwgh.
elscriptus, de Persis diem natalem celebrantibus. Addimus IX,
110, ubi Herodotus plura de festo,
quod regis die natali celebratur.
Alia suppeditabit Brisson. de reg.
Pers. princ. I, 42. II, 70 coll. 135.
Cr. addit: Olympiodor. in Comment. ad Platon. Alcib. p. 157.
Gibbon. Geschicht. d. Verf. d. Röm.
R. cap. XIX. (Tom. IV. pag. 302).
Chardin. Voyage en Pers. T. III.
pag. 90. Nam nec postera aetate
ab eo mare Persae desciverunt.
— In seqq. pro τῶν ἄλλων (post δαίτα)
Bredov. p. 223 mavult reponi τῶν
άλλεων.

έν τῆ οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν κ. τ.
λ.] οἱ εὐδαίμονες sunt divites, opulentiores, ut infra V, 8, ubi vid.
nott. Latini beatos appellant. In seqq. ad formam προτιθέαται conf.
Bredov. p. 329.
τὰ λεπτὰ τῶν προβάτων] i. e.

τὰ λεπτὰ τῶν προβάτων] i. e. oves, caprae, omneque pecus minis, du menu bétail, ut Galli reddunt. Eadem locutio infra VIII, 137 atque sic fere Pausanias IX, 3 τὰ λεπτότερα τῶν προβάτων. Namque veteribus quaevis pecora, inter edendum quatuor pedibus προβαίνοντα, πρόβατα dicebantur. Sunt Valckenarii verba ad Herod. IV, 61, ubi testes Graecos huius significationis adiicere haud neglexit. Conf. infra I, 188 init. 203, quibus locis

των προβάτων προτιθέαται, σίτοισι δε όλίγοισι χρέωνται, έπιφορήμασι δε πολλοίσι και ούκ άλεσι και δια τοῦτο φασί Πέρσαι τοὺς Έλληνας σιτεομένους, πεινώντας παύεσθαι, ὅτι σφι ἀπὸ δείπνου παραφορέεται οὐδὲν λόγου ἄξιον· εἰ δέ τι παραφέροιτο, έσθίοντας αν ού παύεσθαι. οίνω δε κάρτα προσκέα-

bene usus est Ilgen. ad Hymn. Homer. pag. 470, quo probaret, πρόβατα esse omnis generis animalia quadrupedia. Conf. etiam Herodot. IX, 93 ibique nott. Quod paulo ante camelum quoque com-memorat, convenit cum usu Aramemorat, convenit cum usu Ara-bum, qui huius animalis carne bum, qui huius animalis carne valde delectari dicuntur apud Aristotel. H. A. VI, 26. Diodor. Sic. V, 54. — χρέωνται et h. l. et cap. 132 intactum reliqui; recentt. edd.

plerumque χρέονται.
σίτοισι δε όλίγοισι -- xal άλέσι] ἐπιφορήματα sunt bellaria, opsonia, quaecunque in mensis secundis, primario cibo sumto, ponuntur, Graecis alias vocata έπιδορπίσματα et τραγήματα, auctore Hesychio. His quam plurimis uti Persas Noster dicit haud aliter fere atque multo post Ammian. Marcell. XXIII, 6. §. 77 (ubi cf. Vales., monente Cr.), sed minime confertis, q. e. καὶ οῦν ἀλέσι; quatenus cupedias et bellaria multa utique in mensam inferebant, sed non confertim omnia. Ita Wesselingius, qui h. l. tractavit in Dissertat. Herod. IX. pag. 96, approbans at que sic explicans id, quod Gronovio in mentem venerat καὶ οὐκ άλέσι, cum antea legeretur ου καλοίσι, cuius loco in cod. Mediceo et Florentino exstat xal o v καλέσι, idemque etiam in Athenaci Herodotea exscribentis loco supra laudato legitur, unde merito nunc in Herodoti editiones receptum και ούκ άλέσι, ita ut toptum και ουκ αλεσι, ita ut totius loci haec sit sententia: "(Persae) cibis farinaceis paucis utuntur, sed opsoniis s. bellariis multis iisque non simul sed paulatim
illatis." Namque σιτα s. σιτία de
cibis farinaceis ac potissimum de
cibo primario, quem mensae secundae s. bellaria excipiunt, in universum dici satis constat; cf. Herodot. I, 188. II, 36. 69. 168. III, 25. V, 34. 65; de voce ἀλης conf. I, 196. II, 63. III, 13. IV, 181. VII, 104. 211. 225. 236. IX, 15. 85. Scita est coniectura Beckeri (in Charicl. II. p. 266 ed. sec.), rescribentis και οὐκ ᾶλεσι aut forsitan etiam ἀλάσι, ac de salibus cogitantis, quibus Graecos interbellaria maxime delectatos esse idem vir doctus satis monstravit multisque testimoniis allatis conmultisque testimoniis allatis confirmavit. Nec tamen mihi persuasit, qui olim hanc coniecturam pro-baveram (Heidelbb. Jahrbb. 1841. p. 117), quam nunc alienam ab hoc loco existimo, praesertim cum sa-libus minime caruisse videantur Persae, quorum regibus, qui optima quaeque e variis regni provinciis ad victum accipere solebant, ex Aegypto salem Ammoniacum (αλα Aegypto salem Ammoniacum 'Λυμωνιακόν, ut scripsit C. Mueller. Fragmm. hist. Gr. II. p. 92 pro α̃λας) mitti tradidit Dino in Persicis, teste Athenaeo II. pag. Persicis, teste Athenaeo II. pag. 67 B. — Quod sequitur dictum Persarum de Graecis coenantibus, ita accipiendum est, Graecos, dum cibum sumerent, esurire desinere (s. Graecos finem edendi facere, dum adhuc esurirent), propterea quod statim post coenam sumtam nihil praeterea (opsonii) ipsis apponerepraeterea (opsoni) ipsis apponeretur, quod alicuius esset momenti aut pretii; si vero quid apponeretur huiusmodi, eos non cessaturos fore quin ederent (s. non finem edendi facturos, donec satiati essent). — ἀπὸ δείπνου eodem fere pacto, quo I, 126.

οἴνφ δὲ κάρτα προσκέσται]

Ad formam Ionicam προσκέαται cf. Bredov. p. 329. ποοσκείσθαι eodem sensu (addictum esse alicui rei, sequi eam etc.) III, 34 et apud Pausan. I, 34. §. 3, ubi notavit Sieται καί σφι οὐκ ἐμέσαι ἔξεστι, οὐκὶ οὐρῆσαι ἀντίον ἄλλου ταῦτα μέν νυν οῦτω φυλάσσεται. μεθυσκόμενοι δὲ ἐώθασι βουλεύεσθαι τὰ σπουδαιέστατα τῶν πρηγμάτων τὸ δ' ἂν ᾶδη σφι βουλευομένοισι, τοῦτο τῆ ὑστεραίη νήφουσι προτιθεί ὁ στέγαρχος, ἐν τοῦ ἂν ἐόντες βουλεύωνται. καὶ ἢν μὲν ᾶδη καὶ νήφουσι, χρέονται αὐτῷ ἢν δὲ μὴ ᾶδη, μετιεῖσι. τὰ δ' ἂν νήφοντες προβουλεύσωνται, μεθυσκόμενοι ἐπιδιαγινώσκουσι. 134 Έντυγγάνοντες δ' ὰλλήλοισι ἐν τῆσι ὁδοῖσι, τῷδε ᾶν τις δια-

belis. De argumento conf. supra I, 71, ubi Sandanem facit loquentem Persas aquam solam bibere nec vino uti. Sed probe distinguendum inter Persas priscos, valde simplices in omni victus genere et inter Persas serioris aetatis, ubi summum totius fere Asiae imperium adepti in omnem fere luxuriam prolapsi erant. Hos vino valde deditos Plato quoque commemorat de Legg. I. p. 637 F aliaque evincunt testimonia veterum apud Brisson. de reg. Pers. princip. II, 126. Nec recentiores Persas maximam partem ab hoc vitio immunes esse testantur peregrinatores. Conf. Hammer. in Wiener Jahrbüch. VIII.

p. 384.

καί σφι οὐκ ἐμέσαι ἔξεστι, οὐκὶ οὐφῆσαι ἀντίον ἄλλου] Conf. quae similia apud Medos Deioces instituerat, supra I, 99. Nam e Modis utique haec ad Persas transire potuerunt, de quibus idem testantur Xenophon (Cyropaed. I, 2, 16. VIII, 1, 42. VIII, 8, 8.) atque Ammianus Marcellinus (XXIII, 6). Tu vid. Brisson. l. l. II, 89 et 121.

μεθυσκόμενοι δὲ ἐώθασι βουλεύεσθαι τὰ σπουδαιέστατα τῶν πρηγμάτων κ. τ. λ.] Ad Ionicam formam ἐώθασι cf. Bredov. p. 302.

νια. Βrisson. 1. 1. 11, 5% et 121.

μεθυσκόμενοι δὲ ἐώθασι βουλενέσθαι τὰ σπουδαιέστατα τῶν
ποηγμάτων κ. τ. λ.] Ad Ionicam
formam ἐώθασι cf. Bredov. p. 302.
Pro σπουδαιέστατα quidam σπουδαιότατα, quod etiam in Athenaei
l. l. invenitur. Sed vide Nostrum
supra I, 8 et cf. Bredov. p. 277.
De re ipsa conferri poterunt alia
aliorum testimonia, Herodoti narrationem comprobantia, apud Brisson. l. l. II. §. 131 seqq. "Pertinet huc imprimis Ammiani Marcellini testimonium XVIII, 5. §. 8 ibiq.
Lindenbrog. p. 312 ed. Wagn." Cr.

Utitur utroque loco Gibbon history etc. I, 19. not. 33. (T. IV. p. 309 ed. german.). Ac neminem fugit, quae de Persis deliberantibus hic refert Herodotus, eadem de maioribus nostris tradi a Tacito in German. cap. 22, ubi consul. interpretes.

τούτο τἢ ὑστεραίη νήφουσι προτιθεὶ ὁ στέγαρχος κ. τ. λ.] προτιθεὶ ἱο στέγαρχος κ. τ. λ.] προτιθεὶ Ionum more a verbo προτιθέω formatum: qua de re omnia dabit Bredov. pag. 393. Pro στέγαρχος (aedium dominus) Athenaeus l. l. habet στεγέαρχος, quod etiam Herodoto forsitan restituendum censet Schweighaeus. in Animadverss. ad Athen. Tom. II. pag. 475. Sed conf. Bredov. p. 215. In seqq. vix opus monere de elliptico usu ἐν τοῦ κ. τ. λ., de quo vid. nott. ad I, 35. Quod olim legebatur χρέωνται, ex Athenaeo IV. p. 144 mutavi in χρέωνται itemque scripsi cum recentt. edd. αὐτῶ pro αὐτέω: quae forma ferri nequit: conf. Bredov. p. 246.

# CAP. CXXXIV.

Έντυγχάνοντες δ' άλλήλοισι — όμοιοί είσι οἱ συντυγχάνοντες] Restituimus cum Gaisfordio veterem lectionem, quam libris invitis Gronovius atque Wesselingius ita mutarant, ut primo loco ponerent οἱ συντυγχάνοντες, altero loco οἱ ἐντυγχάνοντες. Est quidem in nostra lectione nominativus ἐντυγχάνοντες (i. e. si qui sibi obviam funt), qui offendere possit, et offendit reapse ille Benedictum (in Act. semin. Lips. Vol. II. P. 2. p. 283), qui corrigit ἐντυγχάνον-

γνοίη, εί όμοιοί είσι οἱ συντυγχάνοντες ἀντὶ γὰρ τοῦ προσαγορεύειν ἀλλήλους, φιλέουσι τοισι στόμασι. ἢν δὲ ἢ οῦτερος ὑποδεέστερος ὀλίγω, τὰς παρειὰς φιλέονται ἢν δὲ ἢ οῦτερος ὑποδεέστερος, προσπίπτων προσκυνέει τὸν ἔτερον. τιμῶσι δὲ ἐκ πάντων τοὺς ἄγχιστα έωυτῶν οἰκέοντας μετά γε ἐωυτοὺς, δεύτερα δὲ τοὺς δευτέρους, μετὰ δὲ κατὰ λόγον προβαίνοντες τιμῶσι ἢκιστα δὲ τοὺς έωυτῶν ἑκαστάτω οἰκημέ-

τας, ut cohaereat cum διαγνοίη. Sed si tale quid in libris legeretur, aegre equidem desiderarem articulum ante hunc accusativum. Malim igitur nominativum participii, quem retinent omnes libri, absolutum dicere; quae structura a nostro scriptore aliena minime dici poterit; nec enim, quae Schweigh. est sententia, commode ille referri poterit ad ὁμοιοί είσι, quippe cui appositum sit οί συντυγχάνοντες. Herold. l. l. p. 7—11. Herodoti locum misere, ut putat, laceratum ita restituere vult, ut pro ἐντυγχάνοντες scribatur ἐντυγχάνοντας, quod ipsum ad διαγνοίη pertineat, post quod verbum maiore distinctione posita sequentia verba ita continuari vult, ut verba εί ὁμοιοί είσι οί συντ. protasin efficiant ad apodosin: ἀντί τοῦ κ. τ. λ. eiecta vocula γὰς, quam h. l. necessariam non esse demonstrare studet. Neque vero mihi persuasit, ut a vulgata discederem. — In ipsa re nolim insistere. Satis monuit Brissonius de reg. Pers. princip. II, 178. 179, cui alios quosdam huius moris testes addit Wesselingius. De verbo προσκυνείν vid. ad II, 80 nott. Ριο ἀγεννέστερος, commotus iis, quae attulit Bredov. p. 98.

ηκιστα δὲτους ἐωντῶν ἐκαστάτω

ημιστα δὶ τοὺς ἐωυτῶν ἑμαστάτω οἰνημένους ἐν τιμῆ ἄγονται] Haec et proxime antecedentia si legimus, sponte in mentem venit Graecorum sententia de probo vicino, qui in summo bono habetur, de malo, qui summo est detrimento: vid. Hesiod. Εργ. κ. Ἡμ. 346 seq., ubi Goettling. apte meminit Pindar. Nem. VII, 130 et alia quaedam attulit D. van Lennep p. 73, in qui-

bus etiam Alcmanis illud (fragm. LX) μέγα γείτονι γείτων. Locutio ἐν τιμἢ ἄγεσθαι (in honore habere aliquem) recurrit II, 83. Nec aliter fere activum ἄγειν II, 172. IX, 7. Id quod imitatus est Pausanias, cuius locos aliquot indicat Siebelis. ad Pausani. I, 5. §. 3. De participio σίχυμένος einsque usu participio οίκημένος eiusque usu cf. supra I, 28. — τῆς ἀρετῆς ἀνcr. supra 1, 20. — της αρετης αντέχεσθαι proprie est: virtutem studiose sequi, in virtutem incombere, i. e. colere virtutem. Contra in seqq. of έχόμενοι sunt proximi quique, usu Herodoto perquam familiari aliis scriptoribus insolito; conf. IV, 169. V, 49. VI, 8 etc. Vulgatam μάλα, quam in μάλιστα mutaverant Schweighaeus. et Gaisford. ex codice Schellershemiano, equidem re-vocavi cum recentt. edd. et Bredov. p. 66 seq., qui bene docet, vocem μάλα adiectam hic valere: vocem μαλα adiectam hic valere: et sic porro, deinceps, usque, ut I, 181. VII, 186 aliisque poetarum locis. Quae sequuntur verba, per particulam δὲ a proxime antecedentibus separata: κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ οἱ Πέρσαι τιμῶσι (i. e. ad eandem vero rationem Perge grapus alies populos colum of sae quoque alios populos colunt atque in honore habent), Noster consulto addidit, ut, cum de Medis antea dixisset, eadem quoque ad Perass (de quoque months) Persas (de quorum moribus omnino h. l. perscribit) pertinere appareat: eandemque etiam ob causam sequentia addidit per particulam γάς: προέβαινε γάς δη το έθνος άγχον τε και έπιτροπεύον, ad Persas utique spectantia neque de Medis intelligenda: id quod vel articulus τὸ ante εθνος positus et ad proxime praegressos Persas spectans ipsaque imperfecti (προέβαινε) vis

more en na se enterme madentese économe como como un entre de la como como como como como enterme en enterme de la como como como como como enterme en enterme de la como como como como enterme en entermente de la como como como como enterme en entermente de la como como como enterme en entermente de la como como enterme enterme en entermente de la como como como enterme en enterme en enterme en entermente de la como como como como como como enterme en erme en enterme en enterme en enterme 
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

φηκας. και εὐπαθείας τε παντοδαπὰς πυνθανόμενοι ἐπιτηδεύουσι, και δὴ και, ἀπ΄ Ελλήνων μαθόντες, παισι μίσγονται. γαμέουσι δ΄ ἔκαστος αὐτῶν πολλὰς μὲν κουριδίας γυναϊκας, πολλῷ δ΄ ἔτι πλεῦνας παλλακὰς κτῶνται. ᾿Ανδραγαθίη δ΄ αῦ-136 τη ἀποδέδεκται, μετὰ τὸ μάχεσθαι εἶναι ἀγαθὸν, ος ἂν πολ-

meae sive squamis consertae; quo Strabonis (XV. p. 734) et Herodoti (IX, 22 coll. VII, 61) ducunt loci. Ad priora tempora videntur pertinuisse lineae loricae, de quibus Xenoph. Cyrop. VI, 4, 2: ἐπεὶ δ΄ ἔμελλε τὸν λινοῦν θώρακα, ος ἐπιχώριος ἡν αὐτοὶς, ἐνδύεσθαι, κ. τ. λ., ubi conf. interprett.

παισί μίσγονται] Hoc Herodoti testimonio usus est Athenacus XIII, 79. Alium huius flagitii apud Persas testem excitat Wesselingius Sextum philosophum Hypotypos. I, 14. p. 38, atque illud reprehendentem Plutarchum in libro de Herodoti malign. T. II. p. 857 B. Sed Ammianus Marcellinus (XIII, 6) eos puerilium stuprorum expertes fuisse scribti; quod si de huius criptoris aetate intelliges, constabit Herodoto fides sua. Et loquitur ita quoque Orsines Persa apud Curtium X, 1, 12: "nec moris esse Persis, mares ducere, qui stupro effeminarentur." Attulit haec testimonia Brissonius l. l. II, 162. Nostra tamen aetate denuo huic sceleri valde deditos esse Persas recentiores peregrinatores affirmant. Cf. Hammer. in Wiener Jahrbüch. VIII. p. 378. Utut est, Herodotum haec scribere ad ea respicientem, quae apud Graecos in usu fuisse invenimus, vix dubium; de Graecis cf. allata ab Winckelmanno ad Plutarch. Erotic. p. 120. C. F. Hermann. Griech. Privatalterth. §. 29. not. 17 seqq. γαμέσναι δ' ξεκαστος αὐτῶν πολ-

γαμέονσι δ' ξκαστος αὐτῶν πολλὰς μὲν πουριδίας γυναίκας] κουριδίη γυνή Herodoto et hic et V, 18. VI, 138 est uxor legitima, cui opponitur pellex s. παλλακή. Disputavit de hac voce Homerica Buttmann. in Lexilog. I. p. 32—34, ad iusti matrimonii et coniugii vim referens; quibus addere licet Doe-

derlein. (Lectt. Homerr. Spec. III. p. 8 et Glossar. Homer. II. p. 209 seq.), qui hoc vocabulum, quod a κύριος derivatur, a dignitate et potestate nomen traxisse vult. Assentitur Iacobs: Vermischte Schrift. IV. p. 289. Ipsam formam κουρόδιος attigit Bredov. p. 166. — Praeter Herodotum testantur aliquoque scriptores, a Brissonio l. l. II. §. 154 laudati, Persis licuisse complures ducere uxores ob numerosae sobolis procreationem, ac praeterea quotquot vellent, pellices. Discrimen tamen inter utrumque mulierum genus ubivis observatum invenimus cum privatorum in aedibus tum regum in aula. Conf. Heerenii Ideen etc. I, 1. pag. 468. — In fine cap. reliqui κτώνται, ab omnibus libris allatum, a Schaefero, quem sequitur Dindorf, mutatum in κτέονται, quod idem restitui vult Bredov. p. 387.

### CAP. CXXXVI.

'Ανδοαγαθίη δ' αὖτη ἀποδέδεκται κ. τ. λ.] i. e. post bellicam fortitudinem hoc habetur ac declaratur
boni viri officium s. in eo cernitur
bonus vir, si quis multos procreaverit filios. In quo observamus usum
pronominis δ c αν sequente coniunctivo, ubi particulam εί expetetabas. Excitavit, monente Cr.,
hanc in rem quosdam locos Heindorfius ad Platonis Phaedon. p. 54.
Sophist. p. 388, nostri loci haud
immemor; quocum conf. quae docet Kuehner Gr. Gr. § 802, 6.
άγαθὸν μάχεσθαι Noster dixit haud
alio sensu atque VII, 238, ubi Persas scribit maxime honorare ἄνδοας ἀγαθοὺς τὰ πολέμια.

sas scribit maxime μομοίας α, δρας άγαθούς τὰ πολέμια. De argumento loci consulatur Brissonius l. l. Nec apud alias nationes huiusmodi praemia πολυνους έν τιμῆ ἄγονται, νομίζοντες έωυτοὺς εἶναι ἀνθρώπων μακρῷ τὰ πάντα ἀρίστους, τοὺς δὲ ἄλλους κατὰ λόγον τὸν λεγόμενον τῆς ἀρετῆς ἀντέχεσθαι, τοὺς δὲ ἐκαστάτω οἰκέοντας 68 ἀπὸ ἐωυτῶν κακίστους εἶναι. Ἐπὶ δὲ Μήδων ἀρχόντων καὶ ἡρχε τὰ ἔθνεα ἀλλήλων, συναπάντων μὲν Μῆδοι καὶ τῶν ἄγχιστα οἰκεόντων σφίσι, οὖτοι δὲ καὶ τῶν ὁμούρων, οἱ δὲ μάλα τῶν ἐχομένων. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ οἱ Πέρσαι τιμῶσι προέβαινε γὰρ δὴ τὸ ἔθνος ἄρχον τε καὶ ἐπιτροπεῦον. 135 ξεινικὰ δὲ νόμαια Πέρσαι προσίενται ἀνδρῶν μάλιστα. καὶ γὰρ δὴ τὴν Μηδικὴν ἐσθῆτα, νομίσαντες τῆς ἑωυτῶν εἶναι καλλίω, φορέουσι, καὶ ἐς τοὺς πολέμους τοὺς Αἰγυπτίους θώ-

ac potestas indicare poterat. Quae omnia haud perspexit, qui nuper verba κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ (eadem ratione atque) of Πέρσαι τιμῶσι, eiecta vocula δὲ, proxime praegressis adiici indeque sequentia προέβαινε γὰρ δὴ τὸ ἐθνος ἄρχον τε καὶ ἐπιτροπεῦον de Medis intelligi voluit (Koenighoff: Critica et exegetica altera, in programmat. Trevirens. anni 1854. p. 7—12), totius loci sententia confusa ac perturbata.

προέβαινε γὰς δἡ τὸ ἔθνος ἄςχον τε καὶ ἐπιτροπεῦον] Haec ad
Persas referri recte iam Schweighaeuser. intellexit. Est enim haec
nostri scriptoris sententia: "eodem
fere modo, quo Medos, hanc quoque (Persarum) gentem progressam
esse imperando et potestatem sihi
commissam exercendo." Quae eo
redeunt, ut Persici imperii similis
propemodum commonstretur fuisse
forma, similis fere ambitus et regnandi s. administrandi provincias
ratio, quae antea Medorum fuerat.
Unde apte hoc loco usus est Heerenius (Ideen I, 1. pag. 142) de imperii Medici forma ac regimine in
Persicum dein translato scribens.

# CAP. CXXXV.

Ξεινικὰ δὲ νόμαια Πέρσαι προσζενται ἀνδρῶν μάλιστα] Haec in disceptationem vocavit Heeren. (Ideen etc. I, 1. p. 408) in universum admonens, gentes nomades, quae non sedibus fixis teneantur ac voluptatibus tantum vitaeque deliciis capiendis ad expeditiones bellicas impellantur, prae ceteris ad morum mutationem proclives esse victorumque populorum instituta, leges, vivendi genus adeoque luxuriam lubentissime adsciscere. Id quod inprimis de Persis valere, quorum omnis imperii forma vitaeque ratio tum regum tum privatorum ad Medorum victorum rationem conformata fuerit, in singulis accurate commonstrare studuit vir doctus l. l.

duit vir doctus l. l.

παl γὰο δὴ τὴν Μηδικὴν ἐσθῆτα — φορέουσι] Pertinet hoc potissimum ad stolam illam Medicam,
quam auctore Cyro Persas a Medis
adscivisse ferunt, pertinent huc
aliae vestitus partes, quas singulas persequi longum est. Testimonia praebebit Brisson. de reg. Pers.
princip. I, 56. II, 186 seqq. Wesseling. ad Diodor. Sicul. II, 6:
"Atque Medico vestimento non solum induti reperiuntur figurae in
monumentis Persepolitanis, id quod
satis constat, verum etiam in hypogeis Thebaicis et in sepulcris regum, ubi tamen captivi sic exhibentur. Vid. Costaz. in Descript.
de l'Egypte Voll. II. p. 405 seq."
Cr.

τοὺς Αίγυπτίους δώρηκας] Persarum loricas, quas ab Aegyptiis sumtas esse hic legimus, describit ex veterum testimoniis Brissonius l. l. III, 12. Fuerunt illae quidem squa-

οηκας. και εὐπαθείας τε παντοδαπὰς πυνθανόμενοι ἐπιτηδεύουσι, και δὴ και, ἀπ΄ Ελλήνων μαθόντες, παισι μίσγονται. γαμέουσι δ΄ ἕκαστος αὐτῶν πολλὰς μὲν κουριδίας γυναϊκας, πολλῷ δ΄ ἔτι πλεῦνας παλλακὰς κτῶνται. ᾿Ανδραγαθίη δ΄ αῦ-136 τη ἀποδέδεκται, μετὰ τὸ μάχεσθαι εἶναι ἀγαθὸν, ος ἂν πολ-

meae sive squamis consertae; quo Strabonis (XV. p. 734) et Herodoti (IX, 22 coll. VII, 61) ducunt loci. Ad priora tempora videntur pertinuisse lineae loricae, de quibus Xenoph. Cyrop. VI, 4, 2: ἐπεὶ δ΄ ἔμελλε τὸν λινοῦν Φώρακα, ος ἐπιταόριος ἡν αὐτοὶς, ἐνδύεσθαι. κ. τ. λ., ubi conf. interprett.

παισι μίσγονται] Hoc Herodoti testimonio usus est Athenaeus XIII, 79. Alium huius flagitii apud Persas testem excitat Wesselingius Sextum philosophum Hypotypos, I, 14. p. 38, atque illud reprehendentem Plutarchum in libro de Herodoti malign. T. II. p. 857 B. Sed Ammianus Marcellinus (XIII, 6) eos puerilium stuprorum expertes fuisse scribit; quod si de huius scriptoris aetate intelliges, constabit Herodoto fides sua. Et loquitur ita quoque Orsines Persa apud Curtium X, 1, 12: "nec moris esse Persis, mares ducere, qui stupro effeminarentur." Attulit haec testimonia Brissonius l. l. II, 162. Nostra tamen aetate denuo huic sceleri valde deditos esse Persas recentiores peregrinatores affirmant. Cf. Hammer. in Wiener Jahrbüch. VIII. p. 378. Utut est, Herodotum haec scribere ad ea respicientem, quae apud Graecos in usu fuisse invenimus, vix dubium; de Graecis cf. allata ab Winckelmanno ad Plutarch. Erotic. p. 120. C. F. Hermann. Griech. Privatalterth. §. 29. not. 17 seqq.

Graecis cf. allata ab Winckelmanno ad Plutarch. Erotic. p. 120. C. F. Hermann. Griech. Privatalterth. §. 29. not. 17 seqq.
γαμέουσι δ΄ έκαστος αὐτῶν πολλάς μὲν κουριδίας γυναίκας] κουριδίη γυνη Herodoto et hic et V, 18. VI, 138 est uxor legitima, cui opponitur pellex s. παλλακη. Disputavit de hac voce Homerica Buttmann. in Lexilog. I. p. 32—34, ad iusti matrimonii et coniugii vim referens; quibus addere licet Doe-

derlein. (Lectt. Homerr. Spec. III. p. 8 et Glossar. Homer. II. p. 209 seq.), qui hoc vocabulum, quod a χύριος derivatur, a dignitate et potestate nomen traxisse vult. Assentitur Iacobs: Vermischte Schrift. IV. p. 289. Ipsam formam κουρόδιος attigit Bredov. p. 166. — Praeter Herodotum testantur alii quoque scriptores, a Brissoniol. I. II. §. 154 laudati, Persis licuisse complures ducere uxores ob numerosae sobolis procreationem, ac praeterea quotquot vellent, pellices. Discrimen tamen inter utrumque mulierum genus ubivis observatum invenimus cum privatorum in aedibus tum regum in aula. Conf. Heerenii Ideen etc. I, 1. pag. 468. — In fine cap. reliqui χτῶνται, ab omnibus libris allatum, a Schaefero, quem sequitur Dindorf, mutatum in χτέονται, quod idem restitui vult Bredov. p. 387.

### CAP. CXXXVI.

'Aνδοαγαθίη δ' αὖτη ἀποδέδεκται κ. τ. λ.] i. e. post bellicam fortitudinem hoc habetur ac declaratur boni viri officium s. in eo cernitur bonus vir, si quis multos procreaverit filios. In quo observamus usum pronominis δς ἀν sequente continuctivo, ubi particulam εί exspectabas. Excitavit, monente Cr., hanc in rem quosdam locos Heindorfius ad Platonis Phaedon. p. 54. Sophist. p. 388, nostri loci haud immemor; quocum conf. quae docet Kuehner Gr. Gr. §. 80?, 6. ἀγαθὸν μάχεσθαι Noster dixit haud alio sensu atque VII, 238, ubi Persas scribit maxime honorare ἄνσδοςς ἀγαθούς τὰ πολέμια.

δοας άγαθοὺς τὰ πολέμια.

De argumento loci consulatur
Brissonius l. l. Nec apud alias
nationes huiusmodi praemia πολυ-

λούς ἀποδέξη παίδας τῷ δὲ τούς πλείστους ἀποδεικνύντι δώρα έκπέμπει ὁ βασιλεὺς ἀνὰ πᾶν ἔτος. τὸ πολλὸν δ' ἡγέαται ίσχυρον είναι. παιδεύουσι δε τους παζδας, από πενταέτεος άρξάμενοι μέχρι είχοσαέτεος, τρία μοῦνα, ίππεύειν καὶ τοξεύειν καὶ ἀληθίζεσθαι. πρὶν δὲ ἢ πενταετὴς γένηται, οὐκ ἀπικνέεται ές ὄψιν τῷ πατρὶ, ἀλλὰ παρὰ τῆσι γυναιξὶ δίαιταν ἔχει ' τοῦ δὲ είνεκα τοῦτο οῦτω ποιέεται, ίνα, ἢν ἀποθάνη τρεφόμενος, μηδεμίαν ἄσην τῷ πατρὶ προσβάλη.

παιδίας non exstitisse scimus; Romanorum tantum mentionem facit Cr. legisque Iuliae ac Papiae Pop-

Cr. legisque Iuliae ac Papiae Poppaeae hac de re latae. De quibus vid. Heinecc. Syntagm. Antiqq. Iurisprudent. illustrant. I, 25. §. 4 seqq. eundemque ad L. Iuliam et Pap. lib. I. cap. 2.
τὸ πολλὸν δ΄ ἡγέαται ἰσχυρὸν εἶναι] Haec prioribus explicandi causa adiecta. Namque in liberorum multitudine (haec est Herodoti sententia) robur inesse existiment sententia) robur inesse existimant, illudque ad civitatis amplitudinem plurimum facere, si magna incola-rum copia gaudeat. Inde non mirum eos valde honorari praemiisque ornari, qui plurimos genuerint filios. — Ad formam ἡγέαται cf. Bredov. p. 320 et supra I, 133.; ad significationem conf. nott. ad I, 4. παιδεύουσι δὲ τοὺς παίδας κ. τ. λ.] De structura verbi παιδεύειν cum duplici accusativo et perso-nae et rei vix opus admonere. Conf. Kuehner Gr. Gr. §. 561, e. Conf. Kuehner Gr. Gr. §. 561, e. Ad πενταέτεος facile supplendum Ad πενταετος facile supplendum παιδός. De re consentiunt cum Nostro Strabo XV. pag. 733 D ed. Casaub. atque Valerius Maximus VI, 2. §. 1, nisi quod leviter in anno educationis definiendo dissentiunt, ille quartum, hic septimum pages. ponens. De filiorum regiorum institutione paulo aliter tradit Plato in Alcibiad. I. pag. 121 D seq. (cap. 17 Ast.) Neque etiam cum Herodoteis prorsus conspirant, quae de puerorum atque adolescentulorum institutione apud Persas usitata scribit Xenophon in Cyropaed. I, 2. §. 4 seqq. coll. I, 3. §. 3. IV, 3. §. 5. In summa tamen vix

ille et reliqui scriptores ab Hero-

admodum discordant. doto tria illa, quae pueros doceri scri-bit Noster, ab hisce pariter indi-cantur, praecipue tertium illud praeceptum, quo veritatem summe co-lerent ipsique quam maxime essent veridici. Nolim repetere testimonia a Brissonio collecta l. l. II, 83. 101—101 inclus. Nostrae aetatis Persas, quamquam in his valde similes maioribus suis, quod ve-nando, equitando, sagittando delectantur, in reliquis dissimillimos reperiri, minime veridicos, sed omnium maxime perfidiae atque mendaciis deditos, fidem fallentes nec ullo modo promissis stantes, uno fere ore clamant nostri homines, qui illas regiones perlustra-runt. Conf. Hall. Allg. Litt.-Zeit. 1841. nr. 19. p. 145 seq. Vid. Ham-mer. in Wiener Jahrb. VIII. pag. 375-383 et LXXXIX. p. 13., qui veterum testimonia de veritatis studio et cultu apud Persas nonnihil amplificata censet, cum in iis potius insistendum sit, quae de Persarum moribus in nobilissima Cy-ropaediae clausula legantur.

vel μηδεμίην ἄσην αηδή, in qui-bus omnibus glossatorum manus facile agnoscas. Namque Grammatici Atticam vocem ἄσην explicant ἀηδίαν, Latino sermone lu-ctum, dolorem ac proprie quidem sordes, fastidium. Tu legas mihi copiosam Piersoni disputationem ad Moerid. pag. 60 seq., in qua Hero-

Αίνεω μεν νυν τόνδε τὸν νόμον αίνεω δε και τόνδε, τὸ 137 μη μιης αιτίης είνεκα μήτε αὐτὸν τὸν βασιλέα μηδένα φονεύειν, μήτε των αλλων Περσέων μηδένα των έωυτου οίχετέων έπὶ μιῆ αἰτίη ἀνήκεστον πάθος ερδειν ' ἀλλὰ λογισάμενος, ἢν εύρίσκη πλέω τε καὶ μέζω τὰ ἀδικήματα ἐόντα τῶν ὑπουργημάτων, ούτω τῷ θυμῷ χρᾶται. 'Αποκτείναι δὲ οὐδένα κω λέγουσι τὸν έωυτοῦ πατέρα οὐδὲ μητέρα, ἀλλὰ ὁχόσα ἦδη τοιαῦτα έγένετο, πάσαν ἀνάγκην φασί ἀναζητεόμενα ταῦτα ἀνευρεθηναι ήτοι ὑποβολιμαΐα ἐόντα ἢ μοιχίδια οὐ γὰρ δή φασι οικὸς είναι, τόν γε άληθέως τοκέα ὑπὸ τοῦ έωυτοῦ παιδὸς ἀποθνήσκειν. "Ασσα δέ σφι ποιέειν οὐκ ἔξεστι, ταῦτα οὐδὲ λέγειν 138 έξεστι. αίσχιστον δε αύτοισι το ψεύδεσθαι νενόμισται, δεύτε-

doteum locum non neglexit. — προσβάλη cum Gaisfordio ex meliorum librorum auctoritate rescripsimus pro vulg. προσβάλλη. — Quod praecedit τρεφόμενος recte exponitur a Schwgh.: "dum apud mutieres educatur puer." είνεκα et h. l. et seqq. capp. et infra 145. 146. reliqui intactum; cf. nott. ad I, 115. Recentt. edd. elvenev.

## CAP. CXXXVII.

Αλνέω μέν νυν τόνδε τον νό-μον αλνέω δε και τόνδε] Intelligimus ex hoc loco, pronomen õõs tum ad antecedentia, tum ad sequentia pariter referri, cum vulgo ita doceant, ovros ad proxime praegressa, õõs ad sequentia specare. Quod non semper servari, praeter nostrum locum alii satis compronostrum locum alli satis comprobant, quos collegit Matthiae §. 470, l. p. 870. Ex Herodoto conf. I, 206. 210. 214. II, 42. 76. Ad rem comparetur Brissonius l. l. II. p. 129 Herodoti narrationem Aristidis conbisto loca conference sophistae loco confirmans.

άνήκεστον πάθος] De nece vel etiam mutilatione non reparanda ex euphemismo quodam intelligendum, ut monet Buttmann. ad Demosthen. Midian. p. 165. Sunt poetae potissimum, quibus hoc vo-cabulum in deliciis est, teste Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Choeph. 509, ubi vid.
οῦτω τῷ θυμῷ χοᾶται] i. e. irae

indulget; quidquid animo lubeat, facit de illo. Conf. I, 155: σὐ μέντοι μἡ πάντα θυμῷ χοξο. άποκτείναι δὲ οὐδένα κω λέγουσι κ. τ. λ.] Herodoti aliorumque, istius rei fidem qui nobis facility testimonia citati Brisan. ciunt, testimonia citavit Brisson. l. l. II. §. 99. coll. 98, ubi alia quaedam profert, ex quibus cognoscatur, quam singulari pietate atque amore parentes suos Persae coluerint. — In seqq. υποβολιμαία et μοιχίδια Schwgh. bene exponit υποβολιμαίων η μοιχιδίων έργα, ut Herodoti sit sententia, talia tantum ab iis perpetrari posse, qui aut suppositicii sint filii, aut adulterino sanguine nati. Pro ἀνευρε-θηναι recentt. edd. ἀν εύρεθηναι: quo mihi haud opus esse videtur.

### CAP. CXXXVIII.

αΐσχιστον δὲ αὐτοῖσι κ. τ. λ.] Quae hic de mendacio et aere alieno referentur, eadem tradunt Plutarch.
Morr. (II) p. 829 C. et Appianus
De bell. civ. I, 54, quorum locis
illustratur Herodotus a Brisson. I. l. II, 94. Ac pertinet huc quoque id, quod cap. 136 commemoratur de pueris, qui verum dicere docen-Atque attulit Roeth. l. l. p. 426, quae huc faciunt e libris Persarum sacris, in quibus poenae valde severae pronuntiantur in eos, qui mendacium dixerint vel pravo animo pecuniam sumserint mutuam;

ρα δὲ τὸ ὀφείλειν χρέος, πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων εῖνεκα, μά-69 λιστα δὲ ἀναγκαίην φασὶ εἶναι, τὸν ὀφείλοντα καί τι ψεῦδος λέγειν. 'Ός ἄν δὲ τῶν ἀστῶν λέπρην ἢ λεύκην ἔχη, ἐς πόλιν οὖτος οὐ κατέρχεται, οὐδὲ συμμίσγεται τοῖσι ἄλλοισι Πέρσησι φασὶ δέ μιν ἐς τὸν ἥλιον ἁμαρτόντα τι ταῦτα ἔχειν. ξεῖνον δὲ πάντα, τὸν λαμβανόμενον ὑπὸ τούτων, πολλοὶ ἐξελαύνουσι ἐκ τῆς χώρης, καὶ τὰς λευκὰς περιστερὰς, τὴν αὐτὴν αἰτίην ἐπι-

recteque addit vir doctus ex his atque similibus omnino cognosci posse vim atque puritatem doctrinae Zoroastricae. Pro ἀναγκαίην minime opus scribere ἀναγκαίον, ut bene monstravit Wesseling. Cf. Herod II 182 IV 180

minime opus scribere αναγκαιον, ut bene monstravit Wesseling. Cf. Herod. II, 182. IV, 180.

ος αν δὲ τῶν ἀστῶν λέπρην ἢ λεύκην ἔχη κ. τ. λ.] Et lepra et leuca ad unum idemque morbi genus pertinere videtur, quod vulgo communi leprae appellatione indicatur. Huius enim species quaedam esse videtur leuca s. ἡ λεύκη, quam cutis ἐξάνθηρα (i. e. pustulas in cute, vitiliginem) declarat Aristoteles, appellatione inde ducta, quod, qui hoc morbo laborant, iis capilli albescant, Hist. Anim. III, 11. p. 805 C. Ubi orientalium hominum ratio habenda est, quorum capilli plerumque sunt nigri. Atque omnino ἡ λεύκη Graecis ille dicitur morbus, in quo cutis quaedam fit mutatio ad albidius, quae ex viscosa glutinosaque pituita con-trahitur et plorumque in interiorem corporis partem non penetrat. Leprae habetur genus et cum ea ipsa haud raro confunditur nec satis accurate ab ea discernitur. Cr. consuli iubet Hensler. Gesch. des abendländ. Aussatzes (1790) p. 191 et Sprengel. in Apolog. Hippocrat.
I. p. 259 seqq. Alia ipse olim attuli ad Ctesiae fragmm. p. 181
(Persicc. §. 41). Ac satis notum
est, non solum Hebraeos, verum omnes etiam reliquos orientis po-pulos lepram valde aversatos esse. Persas legimus maxima cura evitasse leprosos, ipsumque morbum ab Ahrimano, qui malus est ge-nius, infligi putasse; ut illo laborantes ab omni hominum consortio

arcerentur, ad quos contagio pervenire posset. Quin preces reperiuntur in sacris Persarum libris in conspectu leprosi faciundae recteque inde statuit Rhode (Die heilige Sage d. Pers. p. 503 seq.), ea, quae Herodotus tradat, cum libris Zen-dicis prorsus convenire, exceptis unice iis, quae de columbis addiderit. Nostris temporibus haud aliter separatos adeoque inclusos per orientem inveniri homines hoc morbo correptos, praeter alios observat Niebuhr. in Arab. Descript. p. 120. Quod Soli aut peccatis in Solem commissis morbum adscripsit veterum quorundam superstitio, Graecorum hoc nos admonet, qui ab Apolline (i. e. Solis numine) irato istiusmodi morbos immitti existimabant. Insigne praebet exemplum Aeschinis, quae perhibetur, epistola prima. Delios scribit ille propter Apollinis iram affectos esse morbo pestilenti, in quo ,,τὰ μὲν πρόσω-πα ἐπίμπλαντο λεύκης καὶ τὰς τρί-χας λευκοὶ ἔγίνοντο."

nal τὰς λευκὰς περιστερὰς] Haec vulgo de albis intelligunt columbis, quas propter albi coloris similitudinem cum vitiligine laborantibus, quorum pallida facies atque albescens, eiecerint. Album enim colorem Persis invisum dictitant. — Sed omnium sanctissimum Persis haberi hunc colorem, qui innocentiae, integritatis adeoque pietatis indicium sit, optime commonstravit Hammer. in Wiener Jahrbb. IX. p. 17. 18. Unde consequens est, hic non de albis columbis sermonem institui, sed de columbis et ipsis leprosis, quas pariter atque homincs leprosos a se remotas voluerint Persae. Plura Hammer 1. 1. Rhode 1.

φέροντες. Ές ποταμόν δὲ οὖτε ἐνουρέουσι, οὖτε ἐμπτύουσι, οὐ χεῖρας ἐναπονίζονται, οὐδὲ ἄλλον οὐδένα περιορέωσι, ἀλλὰ σέβονται ποταμοὺς μάλιστα. Καὶ τόδε ἄλλο σφι ὧδε συμ-139 πέπτωπε γίνεσθαι, τὸ Πέρσας μὲν αὐτοὺς λέληθε, ἡμέας μέν τοι οὖ. τὰ οὐνόματά σφι, ἐόντα ὁμοῖα τοῖσι σώμασι καὶ τῆ με-

 Herodotum in iis, quae de columbis scripsit, errore lapsum esse iudicat, ad Persas transferentem ea, quae de Assyriis et Babyloniis valeant.

τήν αὐτήν αἰτίην ἐπιφέροντες] Conf. I, 26 de locutione. — In proxime antecedentibus retinui cum Dindorf. vulgatam πολλοὶ ἐξελαύνουσε, cuius loco Gaisfordius e Florent. cod. ediderat πολλοὶ καὶ ἐλαύνουσε: Schaeferus praecunte Corae dederat πάλιν ἐξελαύνουσε. Quod Reiskio in mentem venerat, id unum placet Bredovio p. 85 atque inde a Dietschio receptum est, qui vocula καὶ εἰετα πολλοὶ transtulit ante καὶ τὰς λευκὰς περιστεράς. Cf. etiam Creuzer. ad Fragmm. hist. p. 106. Stegerus (Praefat. ad Herodot. p. X) coniecerat: πολλῆ κραυγῆ (i. e. multo clamore, quo scil. occurrentes admoniti sibì caveant a pestifero illorum tactu) ἐλαύνουσι ἐκ τῆς χώρης.
ἐς ποταμόν δὲ οῦτε ἐνουρέουσι,

ές ποταμον δὲ οὖτε ἐνουρέουσι, οὔτε ἐμπτύουσι κ. τ. λ.] Admodum negantes hie variant particulae: οὔτε — οὖτε — οὖ — οὖδὲ, quod ipsum fortius negat. Attigit nostrum locum Fr. Franke (De partice. negg. Comm. II. Rintel. 1833) p. 23 recteque statuere videtur, pro οὐ ex uno libro recipiendum esse οὖτε, prouti iam Reizio et Schaefero erat visum. Mox reliqui περιορέωσι, quod alii codd. afferunt. Recentt. edd. nunc scribunt περιορέουσι; cf. laudd. ad I, 124. Ad argumentum loci nolo nunc afferre aliorum scriptorum testimonia de fluminum cultu, collecta illa quidem a Brissonio l. l. II. §. 22 seqq., sed hoc teneri velim, ex eo, quod aqua aeque atque reliqua elementa sacra habebantur, sponte fluere ea, quae hoc loco de fluvio-

rum sanctitate praecipiuntur. Vid. Roeth. l. l. p. 428.

### CAP. CXXXIX.

τὸ Πέρσας μὲν αὐτοὺς λέληθε] i. e. quod ipsos fugit Persas, quo ipsi Persae animum non adverterunt, equidem vero (qui Graecus Graecis scribo hominibus) bene adverti. In antecedentibus quod Eltz (Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. IX. p. 115) voculam ὧθε nisi prorsus delendam, in ἐχ τῶνθε mutandam esse censet, quod interpretatur praeterea, mihi nulla videtur opus esse verborum mutatione.

τὰ οὐνόματὰ σφι, ἐόντα ὁμοῖα τοἰσι σώμασι καὶ τῆ μεγαλοποεκείη κ. τ. λ.] Nomina Persica, quae pariter (i. e. pari apud omnes modo) tum de corporis habitu, tum de dignitate atque gradu singulorum desumta fuerint, s. pariter tum corpori, tum dignitati (singulorum) respondeant, omnia in eandem literam exire, quae Doribus San, Ionibus Sigma sit, Herodoti est sententia. Extrema verba praecipue adverterunt viros doctos, Scaligerum, Hyde, Gatakerum (Adverss. XXI. p. 661), alios, qui Herodotum in his lapsum esse contenderent, quippe deceptum Graeca nominum Persicorum terminatione, quae, ut omnia fere peregrina vocabula masculini generis, plerumque Graeco sermone in hanc literam exeant. Addunt, quae nunc in Persarum lingua inveniantur nomina, Herodoteae sententiae minime congruere. At de Persarum lingua non recentiori sed antiquiori, cuius vix ulla accuratior ad nos devenit notitia, Herodotus loquitur. Bene hoc vidit A. G. Schlegel (cuius me admonuit Cr., in Indic. Biblioth. II, 3. p. 308 seqq.), Herodotus loquitur.

γαλοπρεπείη, τελευτώσι πάντα ές τώυτὸ γράμμα, τὸ Δωριέες μὲν Σὰν καλέουσι, Ἰωνες δὲ Σίγμα. ἐς τοῦτο διζήμενος εὐρήσεις τελευτώντα τῶν Περσέων τὰ οὐνόματα, οὐ τὰ μὲν, τὰ δὲ 140 οὖ, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως. Ταῦτα μὲν ἀτρεκέως ἔχω περὶ αὐτῶν εἰδως εἰπεῖν. τάδε μέντοι ως κρυπτόμενα λέγεται, καὶ οὐ σαφηνέως, περὶ τοῦ ἀποθανόντος ως οὐ πρότερον θάπτεται ἀνδρὸς Πέρσεω ὁ νέκυς, πρὶν ἂν ὑπ ὄρνιθος ἢ κυνὸς ἐλκυ-

doti dictum ad masculina nomina veteris Persarum linguae unice referri posse statuens, quorum scil. nominativus in illam literam exierit. Quae cum ad Herodoti sententiam comprobandam multum valeant, miror eundem virum doctum de Herodoti ingenio et in rebus traditis fide neque minus de eius indole ae facultate iudicandi ita pronuntiasse, ut parum considerate examinasse videatur totius operis Herodotei rationem. In cuneatis inscriptionibus quae inventa sunt nomina, modo in  $\bar{\sigma}$  exeunt, modo in vocalem desinunt: nisi his in pronuntiando additum  $\bar{\sigma}$  esse statuas. Atque Bohlen (De original desired additional tuas. Atque Bohlen (De origin. ling. Zend. p. 32), quae Herodotus h. l. proponit, ea de nominativi formis quibusdam, quae hodieque in lingua Zendica reperiantur attendis de la companya d que olim fortasse frequentiores fuerint, valere posse censet: quibus-cum cf. Lassen (Altpers. Keilinschrift. p. 25), cui Herodotus indicare hic voluisse videtur Persarum sonum sch, quem simplici Graeco-rum sono o aequalem iudicarit: unde fere non recedit Loebe (Jen. Litt. Zeit. 1847. p. 284), qui respici in his iubet illud sh, nominibus propriis in  $\bar{\alpha}$  exeuntibus ita additum, ut si non expresse scriptum, in pronunciando certe ex-pressum inveniatur. Herodotum vero h. l. Doricam literam San et Ionicum Sigma pro una eademque litera habuisse, id mihi satis osten-disse videtur Westermann in Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. XXIX. p. 361 seq., cum inter utramque medicaliviri docti ita discernerent, ut Doricum San ad sonum sch magis accederet, Sigma vero simplicem sonum s redderet: vid. Franz. Element. Epigraph. p. 16 seq. Boeckh. Corp. Inser. Gr. I. nr. 25. p. 42. Qui idem eodem opere II. p. 113 seq. in hanc Herodoti sententiam de terminatione nominum Persicorum, quae ad sola virorum nomina sit referenda, inquisivit recteque id mihi statuisse videtur, necesse esse in prisca Persarum lingua aliquid fuerit, quod Herodoti iudicio praebuerit ansam: quod quale fuerit, huius linguae peritis relinquamus declarandum, ipseque Boeckhius I. l. p. 170 iis se cedere dicit, quae Bohlen l. l. statuit. Ipsas Persarum voces in antiquis scriptoribus obvias collegit et explicuit Paul. Boetticher: Arica, Hal. 1851. 8. p. 10 seqq.

### CAP. CXL.

Ταῦτα μὲν ἀτρεκέως ἔχω] Hoc loco ταῦτα non ad ea tantum pertinet, quae proxime relats sunt de Persarum nominibus, sed ad ea omnia, quae de Persarum institutis, moribus, religione inde a cap. 131 narrantur. — Verba περί αὐτῶν de Persis sunt accipienda.
πρίν ἀν ὑπ ὄρνιθος ἢ κυνὸς εἰκυσθῆναι dedimus

ποίν αν υπ ορυίδος ή κυνος έλκυσθήναι είλκυσθήναι dedimus cum recent. edd. pro vulg. είκυσθή.

— In ipsa re cum Herodoto plane consentiunt alii scriptores, Agathias, Strabo, Cicero; quorum tostimonia suppeditabit Brisson. de reg. Pers. princip. II. §. 152. coll. Hyde de relig. Persar. cap. 34. Nec nostra aetate hunc morem penitus interiisse testantur ea, quae ex Chardin. itiner. (T. II. p. 186) profert Larcherus de cimeterio quodam prope Ispahan, ubi hominum σθηναι. μάγους μεν γαρ ατρεκέως οίδα ποιέοντας ταῦτα εμφανέως γαρ δη ποιεῦσι. κατακηρώσαντες δη ών τον νέκυν

cadavera secundum ordinem ac seriem disposita conspiciantur, ut ab avibus dein dilanientur. Qua de re plura deinceps ex Zoegae libro afferemus. Quod ad voterem mo-rem attinet, non Magis tantum at-tribuit, verum cunctis Persis, idque e sacris Persarum libris probatum it Rhode: Ueber Alter und Werth einig, morgenländ, Urkund, p. 132. Die heilige Sage etc. p. 490 seqq. coll. O. Franck III. Jah-resbericht d. Acad. zu München. 1833. p. 34 seq. Cadavera hic statuit ab avibus dilacerata esse, ossa reliqua humata. Sed quoniam de Persarum more non omnino conspirant veteres scriptores, ipseque Herodotus dubitanter modo pronuntiavit, dissonas narrationes hoc modo conciliari posse iudicat Zoëga de obelisce. p. 249, ut Persis uti-que patrium fuisse putemus cor-pora humare, post receptos Mago-rum ritus, initio δσίας χάριν laceranda curavisse statimque sepelivisse, deinde vero aucta supersti-tione ac vetere more spreto feris in praedam concessisse. Adiicit idem vir doctissimus, eos, qui de Persica gente residui sint in Indiae provincia Guzurate (vulgo Parsi dicuntur), etiamnum suorum cadavera avibus exponere, inde nuda terra tegere. Itemque apud Tibetanos et Siamenses nobilissimum sepulturae genus esse cremationem; secundum, vulturibus proiici; in-fimum, aqua mergi aut humari. Ac denique Calmuccos ad Volgam habitantes propinquorum cadavera canibus tradere et sibi honori ducere, ubi a multis una lanientur. Hacc ille. Iam quod ad Persas attinet, videntur illi haud omnia quidem Magorum instituta ac mores recepisse, sed retinuisse quaedam de moribus suis pristinis, quibus ante Medos victos Magorumque doctrinam receptam dediti fuerant. Monuit Heeren. Ideen I, 1. pag. 456. Adhuc in insula Bombay qui habitant Persarum antiquorum, ut ferunt, posteri, mortuorum cadavera sic exponere dicuntur. In Tibeto talem mortuorum dilacerationem fieri adeoque in honore poni, cum ossa sola serventur, accepimus: vid. Description du Tibet traduite du Chinois par le P. Hyacinthe Bitchourin, ed. par Klaproth. (Paris 1831) p. 92.

ποιέοντας ταῦτα] Vulgo haec leguntur inverso ordine. Nos Gaisfordium secuti sumus, qui e Florentino ita edidit.

κατακηρώσαντες δή ών τὸν νέκυν Πέρσαι γη κούπτουσι] Idem testantur Strabo XV. p. 735 (pag. 1068), Cicero Tuscull. Quaest. I, 45 ("Persae etiam cera circumlitos condunt, ut quam maxime permaneant diuturna corpora"), Sextus meant ditturna corpora"), Sexus Empiricus Pyrrhon. Hypotyp. III. cap. 24. pag. 185, qui narrare quosdam scribit, a Persis suspendi mortuos et nitro condiri atque ita fasciis obvolvi. Herodotum hic mos eo magis advertere poterat, quo aliae gentes plurimae mortuos comburere solebant. Sed hoc nefas videbatur Persis, qui cadaverum combustione ignem contaminari putabant. Vid. nott. ad I, 86. Heeren. Ideen I, 1. pag. 254. et Roeth l. l. pag. 428. Quod vero Rhode l. l. contendit, non tota corpora, cerà obducta, fuisse humata, sed ossa tantum eaque purgata cerà, id quidem non prorsus convenit cum Herodoto, qui ipsum cadaver (τον νέκυν) sepultum fuisse scribit, nisi minus accurate de re, quae etur, illum retu-Simile quid Larsane mira videretur, illum lisse existimes. cherus profert, Angli regis cadaver cerâ obductum anno 1307 p. Chr. n. et integrum servatum ad nostram usque aetatem. Conf. denique nott. ad I, 198. Caeterum h. l. non tam de cera, quam de genere quodam gummi s. asphalti montani, quo adhuc in Tibeto ca-davera illinant, cogitandum esse scribit Bohleu Ind. II. p. 182. Cui apud Persas nomen esse addit

Πέρσαι γῆ κρύπτουσι. Μάγοι δὲ κεχωρίδαται πολλον τῶν τε ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τῶν ἐν Αἰγύπτω ἰρέων. οι μὲν γὰρ ἀγνεύουσι ἔμψυχον μηδὲν κτείνειν, εί μὴ ὅσα θύουσι, οι δὲ δὴ μάγοι αὐτοχειρίη πάντα, πλὴν κυνὸς καὶ ἀνθρώπου, κτείνουσι καὶ ἀγώνισμα μέγα τοῦτο ποιεῦνται, κτείνοντες ὁμοίως μύρμηκάς τε καὶ ὅφις καὶ τάλλα ἐρπετὰ καὶ πετεινά. καὶ ἀμφὶ μὲν τῷ νόμῳ τούτῳ ἐχέτω, ὡς καὶ ἀρχὴν ἐνομίσθη. ἄνειμι δὲ ἐπὶ τὸν πρότερον λόγον.

Mum: unde recentiore aetate ipsum Mumiae nomen ductum.

γη κρύπτουσι] i. e. in terra reponunt, condunt. Eodem modo I, 216. II, 130. IV, 103. V, 4. et apud Sophoclem τάφω κρύψαι in Antigon. 182. 957. — In seqq. ad formam perfecti Ionicam κεχωρίσαται conf. II, 91 et Bredov. p. 328.

δαται conf. II, 91 et Bredov. p. 328.

of δὲ δη μάγοι αὐτοχειρίη πάντα — κτείνουσι] Explicanda haec sunt ex doctrina Magorum ac Persarum de duodus geniis, bono uno (Ormuzd), altero pravo (Ahriman), quorum ille omnium bonorum, hic omnium malorum fons atque principium. Ille bonis adest hominibus, hic pravos regit et ad suum arbitrium ducit. Ille bona sibi habet animalia, ad utilitatem hominum procreata, hic malis praeest bestiis, feris humano generi nocivis damnumque plurimum inferentibus. Cum vero unumquemque hominem oporteat bonum genium (Ormuzd) sequi, ipsumque inde probum fieri, omnia iste agat necesse est, omnibusque operari debet, quibus pravi daemonis regnum minuatur, eiusdemque vis in res mundanas ac terrestres coerceatur. Semper, qui probus ac fere beatus fieri velit, vigilare debet semperque esse intentus, nec unquam socordiae aut ignaviae deditus; semper persequatur mala, quae mali genii vis procreavit atque aluit, semper insidietur pravis bestiis, ne illi de bonis detrahant, regnumve pravi sui genii adaugeant. Sed Magis, qui proximi sunt dei interpretes atque cultores, prae ceteris par est, exstirpatis omnibus pravis animalibus, quae ad

Ahrimani pertineant regnum, istud ipsum pro viribus minuere aut ad melius transponere. Confer Creuzeri Symbolic. I. p. 218 seqq. ed. tert. et potissimum Plutarch. Moral. (II) pag. 369 F. 537 A. Et conf. quoque Bohlen: Ind. I. p. 249 seq. Sic, uti hoc utar, serpentes, scorpiones, alia id genus insecta nociva ad Ahrimani regnum pertinent, quae ideo expressim hic nominari minime mirum, cum in ipsis libris Zendicis talia commemorentur: cf. Kleuker. I. supra I. pag. 22. Roeth. I. l. p. 424. Contra canis ad bona animalia pertinet, referturque ad mortem atque immortalitatem, ne alia dicam, quibus hocce animal insigne esse voluerunt veteres Persae Magive; vid. Creuzer. I. l. pag. 251. et potissimum Roeth. 1. l. pag. 425 et nott. p. 289.

καὶ ἀγώνισμα μέγα τοῦτο ποιεῦνται] Sic iterum e Schellershemiano dedimus cum Gaisf. et recentt. edd. Vulgo τοῦτο μέγα. Μοχ dedi ὅφις pro vulg. ὅφεις; cf. Bredov. p. 264 et supra I, 90. I, 15. — ἐρπετὰ vulgo reddunt reptilia; de quibusvis animalibus, quae incedunt, praeter volucria, dici contendit Wordsworth. ad Theocrit. XV, 118. In seqq. ἀμφὶ τῷ νόμω τοῦτῷ est: quod attinet ad hanc legem; de hac lege. Eodem modo ἀμφὶ sequente dativo apud Nostrum III, 32. IV, 127. V, 19. VI, 129. Alia dabit Matthiae Gr. Gr. §. 583, β. Mox e Florentino scripsi τὰλλα; vid. I. 2.

Alla anont matthias dr. Gr. 3. 300, γ. Mox e Florentino scripsi τάλλα; vid. I, 2.

ώς καὶ ἀρχὴν ἐνομίσθη] i. e. ut etiam apud istos omnino (inde a principio) more receptum fuit. Conf. He-

"Ιωνες δε και Αιολέες, ώς οι Αυδοί τάχιστα κατεστράφατο 141 70 υπό Περσέων, ἔπεμπον ἀγγέλους ἐς Σάρδις παρὰ Κῦρον, ἐθέλουτες έπλ τοίσι αὐτοίσι είναι τοίσι καλ Κοοίσω ήσαν κατήκοοι. ό δὲ ἀκούσας αὐτῶν τὰ προίσχοντο, ἔλεξέ σφι λόγον, "Ανδρα, φας, αὐλητὴν, ἰδόντα ἰχθῦς ἐν τῆ θαλάσση, αὐλέειν, δοκέοντά σφεας έξελεύσεσθαι ές γην. ώς δε ψευσθηναι της έλπίδος, λαβείν ἀμφίβληστρον, και περιβαλείν τε πλήθος πολλον τῶν ἰχθύων καὶ ἐξειρύσαι. ἰδόντα δὲ παλλομένους, εἰπεῖν ἄρα αὐτὸν πρὸς τοὺς ἰχθῦς. Παύεσθέ μοι ὀρχεόμενοι, ἐπεὶ οὐδ'

rodot. I, 9. IV, 159. Ac vel propius huc pertinent, quae leguntur II, 28: ταῦτα μέν νυν ἔστω ὡς ἔστι τε καὶ ὡς ἀρχὴν ἐγένετο; quae imitatus Pausanias VIII, 38, 5 scripsit: ἐχέτω δὲ ὡς ἔχει καὶ ὡς ἔσχεν ἐξ ἀρχῆς. Pro καὶ vir doctus in Classical Iournal nr. XLIV. p. 375 scribi voluit κατ'. Videtur Herodotus his verbis indicare velle, se rationem huius moris, quo insigniter ab Aegyptiis sacerdotibus differant Magi, utique nescire ρ nec ullam ipse proferre posse talem, rodot. I, 9. IV, 159. Ac vel proullam ipse proferre posse talem, quae merito et ipsi et reliquis, ad quos scribit, satisfaciat.

### CAP. CXLI.

ώς οί Αυδοί τάχιστα κατεστοάφατο] Vulgo κατεστρέφατο, minus ad Ionum loquendi morem. Conf. I, 27. 166 et Bredov. p. 328. — In seqq. έπλ τοϊσι αὐτοῖσι est: sub iisdem conditionibus. Sic  $\ell\pi l$  supra I, 22. 60 et in fine huius ipsius capitis:  $\ell\pi'$  o  $l\sigma\iota$ . Add. V, 65.

VI, 75.
τοισι και Κοοίσω ήσαν κατήκοοι]
Nomini κατήκοος hic et III, 88
dativum adstruxit, mox (I, 143)
genitivum, ut alias plerumque: I,
72. 171. V, 10. De quo usu confer Matth. §. 362 not. 1. 2. p. 677.
τὰ ποοίσχοντο] i. e. quae postulabant, proponebant. Sic I, 3,
ubi vid., I, 164. III, 137. VI, 9.
86. Male hic vulgo προέσχοντο.
ἐλεξέ σφι λόγον] λόγος hic apologum, fabulam notat, ut in Xenoph.
Memorab. II, 7, 13; unde Aesopus

Memorab. II, 7, 13; unde Aesopus Nostro dicitur λογοποιός (II, 134)

fabularum scriptor; tu vid. ibi nott. In seqq. ad vocem ἀμφ:βληστρον conf. Herodot. II, 95 et quae observarunt Vater Textrin. Antiq. I. p. 425 (qui ab aliis retium generi-bus distinguens definit rete iaculum s. Wurfgarn) et Lennep ad Hesiod.

s. Wur/garn) et Lennep ad Hesiod. Scut. 215. pag. 60 seq. έπει οὐδ' έμέο αὐλέοντος ἡθέλετε ἐκβαίνειν ὀζεόμενοι] οὐδ' pro vulg. οὐκ e pluribus libris reduximus cum Schweigh. et Gaisf. Est enim οὐδ' hic nostrum: auch nicht. Ad argumentum verborum apte comparat Schweigh. sagrae nicht. Ad argumentum verborum apte comparat Schweigh. sacrae scripturae verba in Evangel. Matth. XI. v. 17: ηὐλήσαμεν ὑμὶν καὶ οὐκ ἀρχήσασθε. Nam ὀρχείσθαι saltandi vocabulum de piscibus dici, ex Oppiani Cyneget. I, 59. 61 monet Larcherus. De piscibus, qui cantu illiciuntur, Aelianus nonnulla scribit Hist. Animal. I, 39. Ac pertinet hue quoque nona fabula Batinet huc quoque nona fabula Ba-brii nuper vulgati, quae inscribitur 'Αλιεύς αὐλῶν et quae soluta oratione invenitur inter fabularum Aetione invenitur inter fabularum Aesopicarum collectiones: vid. fabb. Aesopicc. coll. ex recogn. C. Halmii (Lips. 1852), nr. 27. p. 13, unde profectus Ennius (apud Festum s. v. subulo. pag. 309 ed. Mueller) dixit: "subulo quondam marinas propter adstabat plagas;" vid. Io. Vahlen Ennian. poes. reliqq. p. LXXXIII seqq. et p. 161. Ipsam imaginem a Cyro adhibitam ad Persas quod referri voluit Edéad Persas quod referri voluit Edé-lestand du Méril (Poesies inedites du moyen âge p. 18), ad Lydos Curtius (Archaeolog. Zeitung XI. p. 151), spectantem illam quidem

έμέο αὐλέοντος ἡθέλετε ἐκβαίνειν ὀοχεόμενοι. Κῦρος μὲν τοῦτον τὸν λόγον τοῖσι Ἰωσι καὶ τοῖσι Λίολεῦσι τῶνδε εῖνεκα ἔλεξε, ὅτι δὴ οἱ Ἰωνες πρότερον, αὐτοῦ Κύρου δεηθέντος δι ἀγγέλων ἀπίστασθαί σφεας ἀπὸ Κροίσου, οὐκ ἐπείθοντο τότε δὲ κατεργασμένων τῶν πρηγμάτων, ἡσαν ἐτοῖμοι πείθεσθαι Κύρφ. ὁ μὲν δὴ ὀργῆ ἐχόμενος ἔλεγέ σφι τάδε. Ἰωνες δὲ, ὡς ῆκουσαν τούτων ἀνενειχθέντων ἐς τὰς πόλιας, τείχεὰ τε περιεβάλλοντο ἕκαστοι, καὶ συνελέγοντο ἐς Πανιώνιον οἱ ἄλλοι πλὴν Μιλησίων πρὸς μούνους γὰρ τούτους ὅρκιον Κῦρος ἐποιήσατο, ἐπ΄ οἰσί περ ὁ Λυδός. τοῖσι δὲ λοιποῖσι Ἰωσι ἔδοξε κοινῷ λόγφ πέμπειν ἀγγέλους ἐς Σπάρτην, δεησομένους Ἰωσι 142 τιμωρέειν. Οἱ δὲ Ἰωνες οὖτοι, τῶν καὶ τὸ Πανιώνιόν ἐστι, τοῦ μὲν οὐρανοῦ καὶ τῶν ὡρέων ἐν τῷ καλλίστω ἐτύγχανον ἱδρυ-

ad tibiarum cantus in Dianae Gygaeae sacris ad lacum Gygaeum audiri solitos, equidem pari iure ad Graecos in maris ora habitantes revocare posse mihi videor — Herodotea haec attigit Theo in Progymnasmm. II, 2.

Κύρος μέν τοῦτον τὸν λόγον — τῶνδε εἶνεκα ἔλεξε] Hoc loco οὖτος ad antecedentia, ὅδε ad sequentia spectat. Conf. ad I, 137 init. Pro δι' ἀγγέλων prave in quibusdam δι' ἀγγέλων. Sed vid. supra I, 76. 99 et potissimum I, 69 ibiq. not. Mox dedi κατεργασμένων (rebus confectis) pro κατειργασμένων (rebus confectis) pro κατειργασμένων ut I, 123, ubi vid. nott. — Αδ ὀργῆ ἔχόμενος conf. I, 35 συμφορῆ ἔχόμενος. III, 50 συμῶ ἔχόμενος etc. — De Panionio vid. infra I, 148.

# CAP. CXLII.

τοῦ μὲν οὐρανοῦ καὶ τῶν ὡρέων ἐν τῷ καλλίστω κ. τ. λ.] ὡρέων nunc praebet Schellershemianus liber, quemadmodum iam dudum voluerat Valckenarius aliique viri docti probaverant. Vid. Wesseling. Dissert. Herod. cap. IX. p. 95. Vulgo ὀρέων sive οὐρέων; quod pravum esse, ubi non de montibus, sed de coeli temperie sit sormo, nemo non videt. Atque omnem dubitationem eximit ipse Noster I, 149

fin. et Pausanias VII, 5 Ἰωσι δὲ ἔχει μὲν ἐπιτηδειότατα ὡς ῶν κράσσως, ἡ χώρα. Nam ὡραι, unde ὡς ἐων Ιοπίce pro ὡς ἐων, dicuntur anni tempestates et quae inde exoritur coeli aërisque temperies. Confer I, 32. II, 4. 77. III, 106. IV, 199. Alios locos adiicit Valckenarius. Cr. addit insignem Hippocratis locum, de aër. aq. et loc. §. 83 et seqq., longiorem tamen quam qui huc describatur. Loquitur ille de ca Asiae regione, quam Ioniam esse nemo intelligens dubitare potest, summamque eius fertilitatem et laudat et iisdem de causis repetit, quibus Herodotus, adeo ut in singulis prope verbis conveniat. Tu vid. Coraëm interpret. p. 204—206. Herodoti effatum de Ioniae praestantia confirmat Prokesch. Erinnerungg. aus Aegypt. u. Kleinas. III. p. 1 seqq. itemque Ludov. Ross, qui propter hanc et coeli et terrae praestantiam nostratibus persuadere studuit, ut ex Germania mitterent colonos in has regiones, nunc quidem desolatas minimeque securas adeoque ob neglectam agrorum culturam insanas ex parte, quibus hi et fertilitatem et sanitatem restituerent; vid. Kleinasien u. Deutschland (Halle 1850) pag. XXII seqq. 143 seqq. 175 seqq. 208 seq. 222 seq. Veterum testimonia de Ionia

σάμενοι πόλιας πάντων άνθοώπων, των ήμεις ίδμεν. οὖτε γάο τὰ ἄνω αὐτῆς χωρία τώυτὸ ποιέει τῆ Ἰωνίη, οὕτε τὰ κάτω, ούτε τὰ πρὸς τὴν ήῶ, ούτε τὰ πρὸς τὴν έσπέρην, τὰ μέν ύπὸ τοῦ ψυχροῦ τε καὶ ύγροῦ πιεζόμενα, τὰ δὲ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ τε καὶ αὐχμώδεος. Γλῶσσαν δὲ οὐ τὴν αὐτὴν οὖτοι νενομίκασι, άλλὰ τρόπους τέσσερας παραγωγέων. Μίλητος μέν

disquisivit et cum iis, quae recen-tiores scriptores attulerunt, con-tulit Soldan. Rerr. Miless. Comment. P. I. p. 8 seqq. coll. p. 3

seqq.
τὰ μεν — πιεζόμενα] Retinui cum recentt. edd. formam πιεζόμενα, neutiquam sollicitandam, cum No-ster constanter hac verbi forma usus sit neque πιεζεύμενος scripserit, quod cum in quibusdam libris Herodoteis (III, 146. VI, 108. VIII, 142) reperiatur indeque etiam in editiones irrepserit, in alteram formam restituendam esse docuit Bredov. p. 367 itemque Dindorf Prae-fat. p. XXIII. Atticis posterioris aetatis, Plutarcho praesertim, haud infrequens πιεξέω (pro πιέξω): qua de re dixi ad Plutarch. Alcib. pag. 82 seqq. coll. 66. γλώσσαν δὲ οὐ τὴν αὐτὴν οὕτοι

γενομίνα στ] i. e. in usu habent s. utuntur, uti solent. Conf. I, 131 ibiq. not. et add. Blomfield. Glossar. in Aeschyl. Choeph. 95. Haud aliter Herodotus II, 42. IV, 183. άλλὰ τρόπους τέσσερας παραγωτώντ! i. e. αναμαν νοιδος deduction.

yέων] i. e. quatuor modos deductionum (usurpant) s. lingua utuntur in quatuor modos et proprietates dedu-cta, ut locum interpretatus est H. Stephanus, probante Schweighaeusero. Agitur enim hic de quatuor formis diversis, in quas Ionum lingua abierit, quasque in fine huius capitis vocat χαρακτῆρας (conf. Gregor. Corinth. pag. 9 seq.). Easdem hic appellat παραγωγὰς, i. e. deflexiones, mutationum genera, va-rietates; vocabulo deducto a verbo παράγειν (seducere, in diversum du-cere, flectere), de quo vid. I, 91. Hacc Schweighaeuserus monet, addens praeterea, eodem sensu eadem in re a Gregorio Corinthio et Ioanne Grammatico (vid. Gregor.

Corinth. p. 490. 491) dici παρατροπήν, quod prave illic mutatum fuerit in περιτροπήν. Itaque hi quatuor τρόποι s. χαρακτῆρες in-telligendi erunt de dialectis localibus s. specialibus (τοπικάς quas dicunt), in quas abierit Ionica dia

dicunt), in quas abiert Ionica dia-lectus, quae et ipsa vocatur γλῶσσα Ἰὰς s. Ἰωνική. Plura Fischer. ad Weller. Gramm. Spec. I. p. 38. Μίλητος μὲν αὐτῶν πρῶτη κ. τ. λ.] αὐτῶν hic rescripsi pro αὐ-τέων, probante Bredov. p. 241. Bekker., quem sequitur Dietsch, αὐτέων retinuit. Mox dedi αἴδε δὲ ἐν τῷ Λυζίν, nhi mele vulco. δὲ ἐν τῆ Λυδίη, ubi male vulgo edunt αἱ δὲ. Ita quoque Stepha-nus Byzantinus s. v. Ἐφεσος. Mi-leti autem Neleus, Ionum s. Atheniensium dux, consedisse fertur, expulsis iis gentibus barbaris, quae olim hanc regionem tenuerant (cf. 1, 149). Qui Neleus cum tres urbes condidisse perhibeatur praeter Miletum, vix dubium est, illas fuisse Myuntem et Prienen. Unde etiam illis tribus communem lin-guam fuisse nemo mirabitur. De guam tusse nemo mirabitur. De Myunte praeter Herodoti locos V, 36 et VI, 8 vide reliquos vett. locos apud Forbiger. Handb. d. alt. Geogr. II. p. 213 seq., praecipue Pausan. VII, 2. §. 7, qui parvum in agro Myusio maris sinum fuisse seribit. scribit, a Maeandro fluvio in stagnum ita conversum, ut urbis in-colae, ob ingentem culicum vim e paludibus ortam rebus suis omni-bus asportatis Miletum migrarint; additque sua aetate nihil Myunte exstitisse nisi Dionysi templum. Cf. etiam hac de re Raoul Rochette Hist. de l'établiss. des col. Grecq. T. III. p. 85 seq. Lehnert: De foed. Ionic. p. 4 seq. Ac tota regione inde a Pausaniae aetate vel magis mutata per Macandri in marc

αὐτῶν πρώτη κέεται πόλις πρὸς μεσαμβρίην, μετὰ δὲ Μυούς τε καὶ Πριήνη · αὐται μὲν ἐν τῆ Καρίη κατοίκηνται, κατὰ ταὐτὰ διαλεγόμεναι σφι. αῖδε δὲ ἐν τῆ Λυδίη ¨Εφεσος, Κολο-

se effundentis stagnaque efficientis terramque aggerentis cursum, eo difficilius nunc locum ipsum veteris urbis constituas: quam ad vicum hodiernum Patatscha falso retulisse et Mannertum (Geogr. d. Gr. u. Röm. VI, 3. p. 263 seq.) atque Forbigerum 1. l. iam supra monuimus ad I, 17, ubi ad hunc ipsum vicum retulimus Miletum. Nec magis placet, quod Chandler (cap. 42) veterem Myuntem ad urbem Heracleam in ora Latmici sinus collocari vult: rectius opinor Comes de Choiseul de eo loco cogitavit, qui ad septentrionem huius sinus prope Maeandrum triginta ferme stadiis a mare remotus prope ipsam Mileti urbem indicatur in mappa, quae Soldani Commentat. Rerr. Miless. est addita: quem ipsum vide accuratius de hac re disputantem p. 38 seqq. De Priene cf. Herod. I, 15. 161. VI, 8; reliquos veterum locos dabit Forbiger. l. l. p. 212 seq. coll. Soldan p. 19. Lehnert l. l. Septentrionem versus a Mileto sub ipso Mycales monte sita adhuc ruinas quasdam praebet illa urbs prope locum, cui nunc nomen Samson Kalasi. Add. Boeckh. Corp. Inscriptt. Gr. I. nr. 2904 seqq. et Ross l. l. p. 139.

nomen Samson Kalasi. Add. Boeckh. Corp. Inscriptt. Gr. I. nr. 2904 seqq. et Ross l. l. p. 139.
αίδε δὲ ἐν τῆ Λνδίη. Ἐφεσος, Κολοφών κ. τ. λ.] De Ionicarum civitatum foedere cf. quae scripsit L. Lehnert: De foedere Ionico Disquisitiones. Berolini 1830, et quae alia affert C. F. Hermann: Griech. Staatsalterth. §. 77. not. 11 seqq. ed. quart. Ephesus, quae primo loco hic nominatur et quae reapse longum per tempus omnium Graecarum per Asiam urbium fuit illustrissima, multum ante Ionum adventum iam exstitisse fertur; quam in rem multa disputat Raoul Rochette l. l. III. p. 87 seqq. Quae si vera sunt, evidens est Androclum, Codri filium, qui Ionum coloniam Ephesum duxisse dicitur,

id potius fecisse, ut indigenis eiectis eorum sedes colonis suis assignaret. Ephesum Noster comme-morat I, 26. 147. II, 10. 158. V, morat 1, 20. 147. II, 10. 158. V, 54; templum Dianae Ephesium II, 148, ubi vid. nott. Alios veterum locos indicavit Forbiger l. l. p. 188, inscriptiones graecas Boeckh. Corp. Inscr. Gr. nr. 2968—2992. Plura qui cupiat, vid. Walt Copl. Perry, qui de rebus Ephes. scri-psit Gotting. 1837. p. 10 seqq. et potissimum Ernest. Guhl: Ephesiacc. (Berolin. 1843) §. 4. p. 10 seqq. Lehnert l. l. §. 6. Nunc paucas tantum urbis olim splendipaucas tantum urbis olim spiendidissimae superesse ruinas prope locum, qui nunc vocatur Aja-Saluk, testantur recentiores, a Forbigero l. l. laudati, quibus add. Burgess Greece and Levant II. p. 47 seq. coll. Michaud Correspond. d'Orient I. p. 287. Ruinarum conspectum exhibet Finden Landscap, Illustr. of the Bibl. Part. X. Nec aliter fere atque de Epheso de Colophone statuit (l. l. p. 90) Raoul Rochette, quippe quo Ionum coloni profe-cti Cretenses in his regionibus habitantes eiecerint. Et illi ipsi Iones Mileto egressi videntur indeque Colophon pro Mileti colonia ha-benda. De Colophone Noster dixit benda. De Colophone Noster dixit I, 14. 147. 150. coll. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. nr. 3031. Reliqua da-bunt Forbiger I. l. p. 187 seq. et praecipue Pertz. Colophonn. (Got-ting. 1848) cap. II seqq. p. 25 seqq. 42 seqq. Admodum pauca urbis rudera superesse prope vicum, cui nomen Zille s. Chille, ostendit Arundell: Visit to the seven churches etc. p. 304. Lebedum olim Cares tenuisse videntur, quos alius qui-dam Codri filius hinc ciecit Ionesque suos colonos eorum in loco collocavit. Viginti stadia distat tum a Teiorum urbe, tum a Colo-phone. Vid. Forbiger l. l. Teos, quae prius ab Aeolibus condita perhibetur, post demum Ionum rece-

φων, Λέβεδος, Τέως, Κλαζομεναί, Φώκαια. αυται δε αί πόλιες τησι πρότερον λεχθείσησι όμολογέουσι κατά γλώσσαν οὐδεν, σφι δε όμοφωνέουσι. Ετι δε τρείς υπόλοιποι Ιάδες πόλιες, των αι δύο μεν νήσους οικέαται, Σάμον τε και Χίον, ή δε μία έν τη ήπείοω ϊδουται, Έρυθραί. Χιοι μέν νυν καί Έρυθραίοι 71 κατὰ τώυτὸ διαλέγονται, Σάμιοι δὲ ἐπ' έωυτῶν μοῦνοι. οὐτοι χαρακτήρες γλώσσης τέσσερες γίνονται.

pisse dicitur coloniam, ab alio quodam Codri filio huc deductam; et in eam cessisse dicuntur Minyae isti Orchomenii, quos Ionum expeisti Orchomenii, quos Ionum expeditioni interfuisse ipse Noster indicat I, 146. Conf. Raoul Rochette I. l. p. 91 et C. O. Mueller: Orchomenos pag. 399. 400. Nunc vicus ibi, cui nomen Sigesi vel Sighajik, Segigick; vid. Poppo ad Thucydid. 1, 2. pag. 459. Forbiger I. l. pag. 185 seq. Lehnert. p. 11 seq. — Clazomenae non eadem aetate, qua reliquae Ionum urbes, conditae sunt, sed postea, ducibus conditae sunt, sed postea, ducibus Colophoniis nonnullis; ita ut Colophonis colonia existimari queat. Conf. Raoul Rochette III. pag. 93. Plura Forbiger. l. l. p. 183. Nunc locus vocatur *Vurla*; cf. Boeckh, Corp. Inscr. T. II. p. 627. *Phocaea* quoque posteriore tempore condita esse perhibetur, colonia Atheniensium illuc deducta; cui cum multi quoque interfuerint Phocidis terrae incolae, inde nomen urbis derivandum esse probabiliter statuunt. Conf., ne plura, Raoul Rochette III. pag. 94. Nunc eius nomen Palaeo Fokia s. Phoggia. Vid. Forbiger. l. l. p. 180. Prokesch in Annall. Vienn. LIX. Anzeig. Bl. p. 18 seqq. F. G. Thisquen: Phocaica. Bonn. 1842. Beeckh. Corp. Inscr. Graecc. T. II. pp. 3412 segg. terrae incolae, inde nomen urbis caica. Bonn. 1842. Boeckh. Corp. Inscr. Graecc. T. II. nr. 3412 seqq. Atque infra I, 146 Phocenses (Φωnées) itidem in ils dicuntur, cum Ionibus in Asiam simul immigrarint. De tribus reliquis civitatibus, quae ad Ionum foedus per-tinuerint, pauca nec ea satis disposita secumque concordantia apud scriptores antiquos reperiuntur; e quibus hoc efficere studuit Raoul Rochette l. l. pag. 95 seqq. Chium

atque Erythras ab una eademque colonia conditas videri, praesertim cum par quoque fuerit eorum

lingua.

Φώκαια] Stephanus Byz. de hac civitate loquens et Herodotum li-bro primo testem citans monet, dici quoque Φωκαίη. Atque sic Φωκαίην reperies I, 80. 164. 165.; sed idem Noster Φύκαιαν II, 106. Φώκαια II, 178. Τα ποίην πορεγε I, 80. De eo nunc nolim monere, quod eadem urbs Heraclidi Pontico §. 34, μt notat Cr., dicitur Φωκέα, quod nomen de Graeca terra unice usurpari vulgo contendunt, ut Φώ-καια de Asiae urbe Ionica. Scripturam istam apud Heraclidem satis tueri studet Koeler. ad h. l. pag. 86, cui addit Creuzer. Spanhemii disputat. in Begeri Thesaur. Brandenburg. I. p. 495 et in notatis ad Callimachi Hymn. in Pallad.

vs. 24 p. 632 seqq.

ἡ δὲ μία ἐν τῆ ἡπείρω ἔδρυται, Ἐρνθραί] De hac urbe vett. locos vid. apud Forbiger. l. l. p. 184. Pauca rudera, quibus nomen Ritre s. Ritri, aliquot horis distantia a Tschesme, adduc superesse idem monet. Conf. etiam Lehnert. p. 12, qui de Samo atque Chio disseruit p. 14 seqq. Grammatici scribi volunt Έρυθραλ, si Ionum intelligatur civitas, sed Έρυθραλ, si de Resette britantica proprieta p Boeotica huius nominis urbe (Her. IX, 15) sermo sit. Conf. Schol. ad Iliad. II, 489 et Wesseling. ad Diodor. Sicul. T. II. pag. 365. Nunc, ut Cr. monuit, accuratius de his statuit Goettlingius (in Syllog. Inscriptt. Graecc. et Osann. fascic. I. pag. 5), reiectis Grammaticorum nugis, ex analogia docens scribi posse Έρυθρα et in plurali Έρυ-

Τούτων δη ων των Ιώνων οι Μιλήσιοι μεν ήσαν εν σκέπη 143 τοῦ φόβου, ὅρχιον ποιησάμενοι. τοισι δὲ αὐτῶν νησιώτησι ην δεινον οὐδέν οὖτε γὰο Φοίνικες ησάν κω Περσέων κατήποοι, ούτε αύτοι οί Πέρσαι ναυβάται. 'Απεσχίσθησαν δε άπὸ των άλλων Ίωνων ούτοι κατ' άλλο μεν ούδεν, ασθενέος δε έόντος τοῦ παυτὸς τότε Ελληνικοῦ γένεος, πολλῷ δὲ ἡν ἀσθενέστατον τῶν ἐθνέων τὸ Ἰωνικὸν καὶ λόγου ἐλαχίστου. ὅτι γὰο μη 'Αθηναι, ην ούδεν άλλο πόλισμα λόγιμον. οί μέν νυν άλ-

θοαί. Hinc rescripsi 'Equθ o α l,

Φοαί. Hinc rescripsi Έρνθοαί, probante quoque Siebel. ad Pausan. VII, 3. §. 4. pag. 113. Σάμιοι δὲ ἐπ' ἐωντῶν μοῦνοι] ἐφ' ἐαντοῦ is dicitur, qui quid ſacit per se et apud se, solus, aliis exclusis. Vid. quae dixi in Melett. Creuz. III. p. 71. Ita cap. sequenti ἐπὶ σφέων αὐτῶν, cademque dicendi ratione Noster usus set I. 202. 203. II. 2. 178. III. 71. est I, 202. 203. II, 2. 178. 11I, 71. IV, 114. V, 98. VII, 10. §. 1. 4. VIII, 32. IX, 17. 38.

#### CAP. CXLIII.

ήσαν έν σκέπη τοῦ φόβου] i. e. in eo foedere, quod cum Cyro ice-rant, metus tutamen habebant, ut Wesselingius interpretatur, s. tuti erant a metu propter illud foedus. Recurrit locutio VII, 172. 215, quam eandem imitatus est Aristides I. p. 476, alii. Vid. Wesselingium ad h. l. De κατήκοος conf. ad I, 141.

 $\hat{\alpha}$ πεσχίσθησαν δὲ ἀπὸ τῶν ἄλ-λων Ἰώνων ούτοι κ. τ. λ.] ούτοι Larcherus in versione Gallica ad Milesios retulit, qui induciis cum Cyro factis se a reliquorum Ionum societate seiunxerant. Alter Gallus interpres de utrisque intellexit, de Milesiis et de insulanis. Lar-cherum secutus est Dindorf in vers. Latina. Mihi tamen vix dubium, quin ad Iones duodecim civitatum in Asia, de quibus omnino hic sermo, referendum sit, idemque video sensisse et Lhardyum et He-rold. Emendd. Herodd. P. I. p. 12. Hos Iones vult Herodotus se a reliquis Ionibus (i. e. ab Ionibus in ipsa Graecia habitantibus) seiun-

xisse non aliam ob causam quandam, verum ideo quod, cum omnis stirps Graeca tunc temporis infir-ma fuerit, multo tamen infirmissima exstiterit gens Ionica, nec magni momenti. Iam vides, quo-modo sibi cohaereant κατ' άλλο μὲν οὐδὲν et ἀσθενέος δὲ ἐόντος κ. τ. λ. Quare non opus videtur, cum Heroldio l. l. voculam δὲ mutare in τε atque hace verba πολ-λοῦ τε ην κ. τ. λ. cum antecedentibus arcte coniungere, interpunctione post γένεος plane sublats.

— Ad dictionem ὅτι — μ ἡ conf.

I, 18. λόγιμον ex h. l. laudat

Thomas Mag. p. 580 explicans έλλόγιμον, λόγου ἄξιον. Pollux in λόγιμον, λόγου άξιον. Pollux in Onomast. II, 122 citat πόλις λο-

οί μέν νυν ἄλλοι Ἰωνες καὶ οί Ἀθηναὶοι ἔφυγον τὸ οὔνομα κ. τ. λ.] Male in vulgatis olim omissum of ante Αθηναΐοι. Nos cum recentt. editt. secuti sumus librorum probatorum auctoritatem. Pro τουνομα e Schellershem. libro alioque Parisino cum recentt. dedimus τὸ οῦνομα. Caeterum οἱ ἄλλοι Ἰωουνομα. Caeterum of άλλοι Ίω-νες erunt omnes Iones, exceptis iis, qui duodecim illas in Asia ur-bes incolebant, cum Noster mox scribat αί δὲ δυώδεκα πόλιες αυ-ται κ. τ. λ. Itaque intelliguntur Iones in Graecia habitantes et si qui alii eadem oriundi stirpe non in Asiae Ionia, verum aliis alia-rum regionum locis sedes posuerant. -Ad loci argumentum conf. Plutarchum de Herod. malign. p. 858 F. coll. Apophthegm. p. 174 E. Conf. etiam Uebelen: zur Urgesch. d. Ion. Stamms p. 48. 86, et quae contra hunc monuit Schoemann:

λοι "Ιωνες και οι 'Αθηναίοι ξφυγον τὸ οὖνομα, οὐ βουλόμενοι 
Ίωνες κεκλῆσθαι · άλλὰ και νῦν φαίνονταί μοι οι πολλοι αὐτῶν ἐπαισχύνεσθαι τῷ οὐνόματι. αι δὲ δυώδεκα πόλιες αὖται τῷ τε οὐνόματι ἡγάλλοντο, και ἰρὸν ιδρύσαντο ἐπι σφέων αὐτῶν, τῷ οὖνομα ἔθεντο Πανιώνιον · ἐβουλεύσαντο δὲ αὐτοῦ μεταδοῦναι μηδαμοίσι ἄλλοισι Ἰώνων · οὐδ' ἐδεήθησαν δὲ οὐδαμοι μετασχείν, ὅτι μὴ Σμυρναίοι. Κατάπερ οι ἐκ τῆς 144 Πενταπόλιος νῦν χώρης Δωριέες, πρότερον δὲ Έξαπόλιος τῆς αὐτῆς ταύτης καλεομένης, φυλάσσονται ὧν μηδαμοὺς ἐσδέξασθαι τῶν προσοίκων Δωριέων ἐς τὸ Τριοπικὸν ἰρόν · ἀλλὰ

Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1837. nr. 101. p. 827 seqq. Neque enim unquam probari poterit, lonum nomen in Asia demum ortum esse. Add. C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth. §. 77. In verbis: ἱρὸν ἱδρύσαντο ἐπὶ σφέων αὐτῶν secuti sumus Schweighaeus. atque Gaisfordium, qui libris manu scriptis commoti sic ediderunt. De ἐπὶ dixi ad I, 142 fin. — De Panionio vid. ad I, 148.

ad I, 148.

οὐδ' ἐδεήθησαν δὲ οὐδαμοὶ
μετασχεὲν] δὲ ut in diversis orationis partibus, sic in eodem membro hic repetitum observat Werferus in Actt. phill. Monacc. I, 1. pag. 98.

## CAP. CXLIV.

Κατάπες οι ἐκ τῆς Πενταπόλιος νῦν χώρης κ. τ. λ.] Cave credas praeter has quinque s. sex Doriensium civitates, quae foedere inter se iunctae erant, nullas alias urbes insulasve in illis regionibus Doricae stirpis fuisse. Plures recensentur a C. O. Muellero (in Dor. I. p. 105 seqq.), quae vel ab illis sex maioribus pendebant vel maximam partem erant solutae ab illis ac liberae, quippe discordiis atque controversiis, ut videtur, ab istis sex civitatibus foederatis mature iam seiunctae et alienatae. Neque etiam, si Muellero credas, multum ad respublicas omnino hocce foedus valuit. Apollinem Dores illi deum tutelarem foederi praeposuerant; quod nemo mirabitur, qui huius

dei cultum Doricae stirpis gentibus quasi proprium esse cognoverit. Eum etiam deum primi illi in Asiaticas colonias secum duxisse (ut ἀρχηγέτην) eiusdemque sacra instituisse videntur, minime tamen remotis iis numinibus, quae ante Doriensium adventum his in regionibus forte culta fuerint, sed adeo iunctis Apollini, ita ut Triopicis diis communia sacra facerent; in quibus praeter Apollinem summo loco cultum etiam Neptunus Nymphaeque feruntur. Vid. Mueller. l. l. p. 262. Nec tamen dubium videtur Boeckhio (Corp. Inscript. I, 1. p. 45), illud sacrum Triopicum Cereale potissimum fuisse, ita ut Cereris sacra, de quibus nihil Noster memoriae prodidit, hic adiicienda essent. In hanc rem conferri etiam possunt, quae leguntur in Hall. Litt. Zeit. 1834. Ergänz. Bl. nr. 112. p. 891 seq.

Bl. nr. 112. p. 891 seq.
ές τὸ Τριοπικὸν [ρόν] Triopium
urbis Caricae est nomen conditum
a Triopa, Erysichthonis patre. Unde eiusdem cognominis promontorium, in quo templum istud Apollini a Doribus in Cariam ingressis
foedereque iunctis exstructum, ut
communi deo principi sacra facerent festumque agerent. Vid. quaecitat Wasse ad Thucyd. VIII, 35.
et Forbiger Handb. d. alt. Geogr.
II. p. 209. 221. Clarke Travels
II, l. p. 214 seqq. Hodie dicitur
Cape Crio. Utrum res publicas quoque in hoc festo, ubi omnes Dores
sex civitatum convenerant, egerint,
haud cognitum habemus; quam-

καὶ σφέων αὐτῶν τοὺς περὶ τὸ ἰρὸν ἀνομήσαντας ἐξεκλήτσαν τῆς μετοχῆς. ἐν γὰρ τῷ ἀγῶνι τοῦ Τριοπίου ᾿Απόλλωνος ἐτίθεσαν τὸ πάλαι τρίποδας χαλκέους τοῖσι νικῶσι ΄ καὶ τούτους χρῆν τοὺς λαμβάνοντας ἐκ τοῦ ἰροῦ μὴ ἐκφέρειν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἀνατιθέναι τῷ θεῷ. ἀνὴρ ὧν ʿΑλικαρνησσεὺς, τῷ οὖνομα ἡν ᾿Αγασικλέης, νικήσας τὸν νόμον κατηλόγησε ΄ φέρων δὲ πρὸς τὰ ἐωυτοῦ οἰκία προσεπασσάλευσε τὸν τρίποδα. ὁ τὰ ταύτην τὴν αἰτίην αἰ πέντε πόλιες, Λίνδος, καὶ Ἰήλυσσός τε καὶ Κά-

quam credibile videtur nonnullis, in rebus sacris peragendis illos se m rebus sacris peragendis nos se continuisse. Confer St. Croix des Gouvernements fédératifs p. 154 et Muellerum 1. l. Add. C. F. Her-mann Griech. Staatsalterth. §. 79. Gottesdienstl. Alterth. §. 67. Apollo autem inde Triopici cognomen ac-De tripodibus diximus ad I, 92. Solemnes illi in Dorum sacris Apollinisque festis. Cr. confert C. O. Muellerum in Boettigeri Amalth. I. pag. 125 seq., plura de more eo monentem, quo in solemnibus certaminibus victores tripodes acciperent, in templa dedicandos propter perpetuam rei memoriam. valde amplos magnosque istos raise notat, quos ad parietes ac-dium collocari clavisque solo in-figi necesse erat. Unde perspici-tur, cur paulo post legamus: πρὸς τὰ ἐωυτοῦ οἰκία προσεπασσάλευσε

clavis adfixit) τὸν τοίποδα.
ἀνήφ ων Αλικαφνησσεύς κ. τ. λ.]
Scripsimus 'Αλικαφνησσεύς cum
duplici litera σ, ut mox 'Αλικαφνησσούν cum
duplici litera σ, ut mox 'Αλικαφνησσούν in fine capitis eodem modo
quo in principio operis Herodotei,
ubi vid. nott. — In verbis τὸν νόμον κατηλόγησε nihil variant libri,
nisi quod unus Parisinus exhibet
τῶν νόμων, quemadmodum etiam
ἀλογεῖν, καταφφονεῖν, alia eius generis verba reperiuntur, quibus secundum casum plerumque adstruunt
scriptores. Nec tamen quartus casus non reperitur. Vid. Matthiae
Gr. Gr. §. 378. not. 2. pag. 696
et ad Euripid. Bacch. 503.

διὰ ταύτην την αίτίην αί πέντε πόλιες κ. τ. λ.] Reliqui Ἰήλνσσος, quod in Ἰήλνσος mutavit Bekker, quem secutus est Dietsch, probante

Bredov. p. 97. Tres urbes, hic primo loco nominantur, in Rho-dio insula fuere, ut satis constat; quae tamen vix a Doribus immigrantibus primitus exstructae esse videntur, sed iam ante Troisnam expeditionem exstitisse. Quare Althemenes, qui vulgo coloniam Do-rum oraculi iussu Rhodum deduxisse fertur, illas urbes invenisse quidem, sed multum excoluisse et amplificasse censendus erit, ita ut ad Dorum foedus, quod tunc initum fuisse videtur, accesserint, auctore Raoul Rochette Hist. de l'Etabliss. d. colon. III. pag. seqq. Nam eodem ferme tempore Cos insula Dorum coloniam eiusdem stirpis recepisse videtur, adeoque Cnidus et Halicarnassus, quam utramque urbem iam antea exstitisse, vix dubium erit. De Cnido conf. infra ad I, 174. De insula, quae ab antiquis appellatur Cos, reservisors actulo Kos Strathe vices. quae ab antiquis appendiur cos, recentiore actate Ko s. Stancho, vett. scriptorum locos attulit Forbiger l. l. p. 238; itemque A. Kuester in Dissert. de Co insula (Hal. 1833.), ubi conf. potissimum p. 13. 16 seqq. atque praecipue W. L. Leake: "Memoir on the Island of Cos" in: Transactions of the royal society of Literature (Lond. 1843) T. I. p. 1—19. De *Rhodo* eiusque tribus civitatibus, Lindo, Jalyso, Camiro vid. Forbiger 1. 1. p. 246 seqq. De Hallcarnasso, quae fuit Nostri urbs patria, et veterum et recentiorum scriptorum locos idem dabit Forbiger. p. 218 seq. urbis, cuius pauca tantum exstant rudera, partem nunc occupat vicus s. oppidum *Budrun*, de quo vid. Hamilton Travels etc. II, p. 30.

μειρος, και Κῶς τε και Κυίδος, ἐξεκλήτσαν τῆς μετοχῆς τὴν ἔκτην πόλιν Αλικαρνησσόν. τούτοισι μέν νυν οὖτοι ταύτην τὴν ζημίην ἐπέθηκαν. Δυώδεκα δέ μοι δοκέουσι πόλιας ποιή-145 σασθαι οί Ίωνες, και οὐκ ἐθελῆσαι πλεῦνας ἐσδέξασθαι, τοῦδε εἶνεκα, ὅτι και, ὅτε ἐν Πελοποννήσω οἰκεον, δυώδεκα ἦν αὐ-

Prokesch. Annall. Vienn. LIX. Anzeigebl. p. 2 seqq. Michaud Correspond. d'Orient II. p. 489 seqq. ac praecipue Archaeolog. Zeitung. 1847. nr. 12. (ubi regionis et urbis delineatio addita est) et 1848. Beilag. nr. 6. Inscriptiones Graecas exhibet Corp. Inscr. Graecc. (T. II.) nr. 2655 seqq.

n. 2655 seqq.

ἐξεκλήζοαν τῆς μετοχῆς τὴν ἔκτην πόλιν] μετοχὴ secundum St. Croix l. l. pag. 155 de sacrorum communione tantum ac de festo communione tantum ac de festo communiter peragendo accipiendum. Ac sequitur hoc iure ex iis, quae ille in universum de hoc festo atque Dorum consessu statuit, supra nobis indicata. — In seqq. cum Gaisf. e binis libris ordinem verborum nonnihil mutavimus scribentes οὐτοι ταύτην τὴν ζημίην ρτο ταύτην τὴν ζημίην οὐτοι et mox δνώδεκα δέ μοι δοκέονσι pro δοκέονσι δέ μοι δοκόονσι pro ποτίσιμετικη Dindorf et Dietsch.

## CAP. CXLV.

τοῦδε είνεκα, ὅτι καὶ ὅτε ἐν Πελοποννήσω κ. τ. λ.] Ad meliorem loci intelligentiam haec addimus: Ionem, Kuthi filium, Athenarumque regem (unde Athenienses etiam Iones dicti sunt) coloniam Aegialeam in Peloponneso deduxisse, regibus Sicyoniis tunc subditam; dein Helice Selini regis filia in matrimonium ducta una cum illa Sicyonii huius regis terram accepisse, ita ut incolae etiam Ionum nomen tunc reciperent. Postea tamen hos Iones terra pulsos ab Achaeis in Atticam terram se recepisse indeque rursus cum Codri filiis in Asiam immigrasse, ubi duodecim illas civitates conderent. Cf. praeter copiosam Larcheri ad h. l. disputationem Beck. in: Allgem. Weltge-

schicht. I. pag. 829. et Merleker libro primo Achaicorum (Darmstad. 1837), cap. I. p. 1—24. — "Catalogum duodecim urbium fe-, Catalogum duodecim urbium re-cerunt etiam (praeter Pausan. VII, 6) Herodotus I, 145, Polybius II, 41 (eius aetate omnes praeter Ole-num ad Helicen adhuc supererant), et Strabo VIII. p. 385 (209 seqq.). Quae de singulis his urbibus nar-Quae de singuis nis urbious nar-randa erant, ea Pausanias inde a VII, 17. §. 3. persequitur." Siebe-lis. ad Pausan. l. l., qui idem, quo melius intelligatur, quomodo tum in nominibus tum in ordine harum XII urbium scriptores de iis narrantes discrepent, comparationem instituit; unde apparet, inter Herodotum et Strabonem summam esse consensionem, sed discedere ab iis Polybium et rursus aeque ab illis atque ab hoc Pausaniam. *Leon*tium enim solus habet Polybius, Ceryneam omiserunt Herodotus et Strabo, Rhypes et Aegas Polybius et Patras Pausanias. Accurate hacc persecutus est Merleker l. l. p. 25 seqq., qui idem inde a pag. 29 seqq. singulas descripsit urbes. Disputavit quoque de his Grote history of Greece III. p. 229 seqq. Discrimen, quod in singulis urbibus indicandis inter Herodotum et Po-lybium exstat, facile ita tolli posse putat Ern. Wahner (De Achaeorum foed. origine atque institutt. Berolin. 1854. p. 6.), ut pro Aegis et Rhypis, quas Strabo et Pausanias desertas commemorant, Leontium et Ceryniam tamquam urbes illis substitutas nominaverit Polybius; Duodenarium Ionicarum civitatum numerum in Asia Noster repetit ex pari civitatum numero in Peloponneso: cuius ipsius rationem si quaeras, hanc divisionem duodenariam, quam eandem apud alias quoque antiquitatis gentes sive terras obτῶν μέρεα, κατάπερ νῦν ᾿Αχαιῶν τῶν ἐξελασάντων Ἦσνας δυώδεκά ἐστι μέρεα ΄ Πελλήνη μέν τε πρώτη πρὸς Σικυῶνος,

viam invenimus et ad multa alia in moribus et ritibus obvia traductam videmus, ad coeli ac siderum rationes ipsaque Zodiaci signa duodecim spectare vix dubium, de quo conf. Huellmann. Urgesch. d. Staats p. 45 seq. Seyffarth Beiträge z. Kenntniss etc. II. p. 90. C. Baehr Symbol. d. Mos. Cultus I. pag. 202 seq. Apud Aegyptios idem fere valuisse, intelligetur ex iis, quae ad II, 109. 147 seq. adnotata sunt. Quo eodem quod etiam duodecim Israelitarum tribus referre voluerunt (Bohlen Genes. p. LXXV et p. 429), haud pauca utique obstant, quae diversam Israelitarum atque Aegyptiorum Graecorumque rationem fuisse docent, allata a C. Baehr. l. l. pag. 205 seqq. C. Winer Bibl. Realwörterb. s. v. Stamm et Zahl. Quare vix recte scripsisse videtur Diodorus Sic. in Eclogg. libri XII, 3, Mosem Israelitarum gentem in duodecim tribus divisisse, quia hic numerus perfectissimus sit habitus idemque congruat cum mensium anni numero.

Πελλήνη μέν τε πρώτη πρὸς Σικνῶνος! Male olim πρὸ Σικνῶνος! Male olim πρὸ Σικνῶνος. Quod nos cum prioribus editt. reposuimus, valet: Sicyonem versus. Conf. I, 84 atque Pausan. VII, 26. 5: πρὸς Σικνῶνος δὲ οῦτοι (i. e. Pellenenses) καὶ μοίρας τῆς ἀργολίδος ἀραιῶν οἰκοῦσιν ἔσχατοι. — In seqq. dedi ἀπ΄ ὅτον cum recentt. pro ἀπὸ τοῦ, quod libris melioribus invitis reduxit Matthiae. Sed conf. not. ad I, 7. Quem illic laudavi Struve, is h. l. scribi vult ἀπ΄ ὅτεν, cum ex ὅτεο ortum sit (v. c. I, 7. 119 allisque locis permultis), vid. pag. 48. Atque etiam Schaeferus cum recentt. edd. sic edidit.

De situ urbium, quae hoc loco commemorantur, monuerunt C. O. Mueller. in Dorr. II. pag. 427 seqq. et Siebelis. ad singulos Pausaniae locos, deinde singularum urbium situm ruinasque perquisivit Boblaye: Recherches sur les ruin, de

la Morée (Expedit. scientif. de Morée Paris 1836) p. 19 seqq. Add. Forbiger Handb. d. alt. Geogr. III. p. 971 sq. Merleker l. l. p. 33 seqq. et praecipue Curtius: Pelo-ponnesos I. p. 414 ff. 423 seqq. Herodotus hoc loco has urbes ita recenset, ut ab oriente occidentem versus progrediatur, ordinem geo-graphicum accurate secutus. Quare Pellene primo loco ponitur, quae describitur a Pausania VII, 26—27. Urbs sita inter Sicyonem et Aegiram, cuius quaedam rudera inveniuntur inter fluvios, qui vocan-tur Mazi et Trikala: vid. Merleker pag. 56 seq. Boblaye p. 29 et Cur-tius I. p. 479 seqq. Sequitur occidentem versus Aegira, quam ur-bem eo loco fuisse ponunt, quo runc ruinae, quibus nomen Palaeocastro: vid. Merleker. p. 44. 52.
Curtius I. pag. 474 seqq. Hinc
occidentem versus Crathis fluvius;
iuxta quem quae inveniuntur ruinae, ad Aegas referent. Vid. Curtius I. p. 472. Eadem fere directione pergentem via ducit Buram, de qua Pausanias VII, 25. §. 5. Quae urbs mature eversa terrae motu, in vicino colle dein recens fuit condita, ubi quaedam adhuc exstant rudera. Conf. Curtius I. p. 469 seq. Boblaye. p. 26. Unde septentrionem versus ad maris siseptentrionem versus ad maris si-num, qui nunc dicitur Bukaphiae, Helice fuit sita, de qua Pausanias VII, 24 seqq. (ubi cf. Siebel. p. 181). Add. Curtius I. p. 465 seqq. et Merleker p. 48. Quadraginta stadia hinc remotum Aegium Selistadia hinc remotum Aegium Selinusque fluvius. Nunc in veteris urbis locum cessit oppidum Bostizza: plura Curtius I. p. 459 seq. Triginta stadia inde occidentem versus progressis Rypes sunt, iam Pausaniae aetate eversae (VII, 23. §. 45). Vid. Curtius I. p. 458. Unde longius remota Patrensium urbs, vel nostra aetate cognita: de qua multus est Pausanias VII, 18 seqq. Vetus urbs ad mare ipsum haud fuit exstructa, sed moeipsum haud fuit exstructs, sed moeμετὰ δὲ Αἴγειρα καὶ Αἰγαί, ἐν τῆ Κρᾶθις ποταμὸς ἀείναός ἐστι, ἀπ' ὅτου ὁ ἐν Ἰταλίη ποταμὸς τὸ οῦνομα ἔσχε, καὶ Βοῦρα καὶ Ἑλίκη, ἐς τὴν κατέφυγον Ἰωνες ὑπὸ ᾿Αχαιῶν μάχη ἑσσωθέντες, καὶ Αἴγιον καὶ Ῥύπες καὶ Πατρέες καὶ Φαρέες καὶ Τινοις, ἐν τῷ Πεῖρος ποταμὸς μέγας ἐστὶ, καὶ Δύμη καὶ Τριταιέες, οῦ μοῦνοι τούτων μεσόγαιοι οἰκέουσι. Ταῦτα δυώδε-146 κα μέρεα νῦν ᾿Αχαιῶν ἐστὶ, καὶ τότε γε Ἰώνων ἡν. τούτων δὴ εῖνεκα καὶ οἱ Ἰωνες δυώδεκα πόλιας ἐποιήσαντο ˙ ἐπεὶ, ῶς γέ τι μᾶλλον οὖτοι Ἰωνές εἰσι τῶν ᾶλλων Ἰώνων, ἢ κάλλιόν

nibus ac portu iuncta mari. A Corintho viginti horarum itinere distare nunc scribunt recentiores, alia quoque de hodierna urbis con ditione proferentes; vid. Siebel. ad Pausan. l. l. Mueller. l. l. et Curtius I. p. 434 seqq. coll. Merleker p. 39. Kuhn in Schmidt: Zeitschr. f. Gesch. IV. p. 65 seqq. A Pa-tris octoginta stadia fere distat Pirus fluvius, nunc nomine Kaminitza notus, ad quem adiacent Pharae (Φαρέες, alii Φαρεές atque Φαραι-εές; vid. Siebelis. ad Pausan. VII, 22. §. 3). Ad vicum Prebetos urbis superesse ruinas quasdam asserunt: vid. Boblaye p. 21. Curtius I. p. 431 seqq. Merleker p. 42. Olenum haud longe abfuisse a flumine Piro testantur veteres, remotum octo-ginta stadiis a Patris: quo ipso loco adhuc ruinae cernuntur prope vicum Kato-Achaia; vid. Boblaye p. 20 et praecipue Curtius I. p. 428 seqq. Ab Oleno quadraginta stadia abest Dyme, in cuius locum nunc successit vicus Karabostasion (Pausan. VII, 17. §. 3). Plura da-bit Curtius I. p. 424 seqq. coll. Merleker p. 33. Restat Tritaea, a Pharis remota centum viginti stadiis, interior urbs, de qua Pausa-nias VII, 22. §. 4. et nostra ae-tate Merleker p. 43. Curtius I. p. 433 seqq. 452, qui veterem urbem eo loco exstitisse indicat, cui nunc nomen Kastrizzi, consentiente Bo-blaye p. 21 seq. De forma et scriptura vocis confer. Schubart ad Pausan. Praef. Vol. II. p. VIII. ed. Lips. Teubn. Haec sola με-σόγαιος ideo dici videtur, quoniam

reliquae urbes aut mari adiacebant, aut portubus certe mari iunctae fuere.

Crathis fluvius itidem commemoratur Pausan. VII, 25. §. 7, ubi plura Siebelis. Add. Curtius I. p. 472. Nunc vocatur Acrata. De Pirofluvio vid. Paus. VII, 22. §. 1. Hodie ei nomen Kamenitza. Vid. Curtius I. p. 428 et Merleker p. 38.

die ei nomen Kamenitza. Vid. Curtius I. p. 428 et Merleker p. 38. ἐν τῷ Κράθις ποταμὸς] ἐν τῷ dixit sensum magis, quam grammaticam structuram secutus, cum antecedat Alγαl in plurali, ubi licet intelligas πόλις. De Italiae finvio, cui olim nomen Crathis, nunc Crati, in Sybaritano agro prope urbem Cosenza, vid. T. Ullrich. Sybaritt. Rerr. Capp. pag. 5 seq. — Ad vocem ἀείναος vid. nott. ad I, 93.

## CAP. CXLVI.

καὶ τότε γε Ἰώνων ην] In numero duodecim urbium, quae ad Ionum foedus pertinuerint, utique scriptores antiqui consentiunt. Nee tamen uno eodemque fere tempore illas esse conditas, nec etiam Ionibus inde ab origine hocce fuisse consilium, quod Herodotus vult, contendit Raoul Rochette l. l. III. pag. 83 seqq. De singulis civitatibus conf. ad I, 142.

contendit Kaoul Rochette l. III. pag. 83 seqq. De singulis civitatibus conf. ad I, 142.

ἐπεὶ, τῶς γὲ τι μᾶλλον οῦτοι [Ιωνές εἰσι — μωρίη πολλη λέγειν]
Olim legebatur τῶς γε τοι, cuius loco Wesselingius τῶς γε τοι edidit, quod binis libris firmatum retinuimus, mutato tantum accentu. Ad haec verba quod Lennep. ad Hesiod.

τι γεγόνασι, μωρίη πολλή λέγειν των "Αβαντες μεν έξ Εὐβοίης είσι οὐκ έλαχίστη μοιρα, τοισι Ἰωνίης μέτα οὐδε τοῦ οὐνόματος οὐδέν Μινύαι δε Ὀρχομένιοι ἀναμεμίχαται καὶ Καδμετοι και Δούοπες και Φωκέες αποδάσμιοι και Μολοσσοί

Theogn. 486 suppleri vult ὅντες, ut iungatur μᾶλλον Ἰωνες, mihi non opus esse videtur. Est vero haec Herodoti sententia, absurdum esse dicere, hos Iones, quorum sint duodecim istae urbes, magis Iones esse quam reliquos aliarum terrarum Iones, nobiliorive genere oriundos aut honestiori loco natos. Hoc enim sibi volunt verba: κάλ-Hoe enim shi volunt verba: καλ-λιόν τι γεγόνασι, in quibus Cobet Varr. Lectt. p. 157 expungi vult τι atque κάλλιον pro adverbio accipi. Inde haud vana videtur Dahlmanni (in Herodot, pag. 115) atque Klau-senii (ad Hecataei fragmm. p. 108.) suspicio, Herodotum haec pronun-tiare contra Hecataeum Milesium, simulque Ionicae gentis arrogan-tiam quandam in iactando genere nobili reprimere voluisse, summa inde cura eos recensentem, si qui forsan alius stirpis Ionum expeditioni in Asiam commigrantium intion in Asiam commigratium interfuerint, quibus integritas Ionicae stirpis imminuta fuerit. Facit huc quoque a Cr, citatus C. O. Mueller. in Orchomen. pag. 309 seq., ubi eos recenset Boeotios, Cadmeos sive Thebanos aliosve, Caumeos sive Thedanos aliosve, qui una cum Ionibus in Asiam profecti sint. Tu conf. potissimum Pausaniae locum classicum VII, 2.
 2. coll. VII, 3. §. 5.
 τῶν ᾿Αβαντες μὲν ἐξ Εὐβοίης κ.τ.λ.] Consentit Pausanias l. Primitus autom has accommodated.

mitus autem haec gens ex Thraciae regionibus profecta in Phocide sedes fixit, unde post in Eucide sedes fixit, unde post in Euboeam insulam immigravit, auctore
Strabone X. p. 682 B. C., coll.
Schol. ad Homer. Ili. II, 536, ubi
nomen gentis ab Abante rege, Neptuni filio, repetitur. Conf. Io.
Kofod Whitte: De rebus Chiorum
publl. (Havn. 1838) pag. 19 seqq.

Μινίαι δὲ Όρχομένιοι ἀναμεμίχαται] Libri omnes Ὁρχομενίοισι;
unod cum prayum esse pateat. Pal-

quod cum pravum esse pateat, Palmerii emendatio nunc in textum recepta est: 'Οςχομένιοι. Negris edidit 'Οςχομένιοι συναναμεμίχαται, scribi quoque posse adiiciens: Όρχομένιοι τε άναμεμίχαται; Herold. in Specim. Emendd. Herodd. coniecerat Όρχομένιοί σφι. Egregie Palmerii emendationem probat Pausaniae locus laudatus, ubi in gentibus, quae Ionibus tunc accesgentibus, quae Ionibus tunc accesserint, recensentur Ορομένιοι Μινοία συγγενεία τῶν Κόδοον παίδων (nam Codri Atheniensis regis filios Ionum expeditioni praefuisse constat). Eosdem Minyas Orchomenios Teum condentes memorat idem VII, 3. §. 3. Add. IX, 37 fin. et vide omnino Mueller: Orchomenos p. 399 seq. Lachmann. Spart. Staatsverfass. p. 38 seq., qui Minyas ad Ionicam stirpem referens Herodotum parum recte hos rens Herodotum parum recte hos videri statuit discrevisse ab Ionibus, quibuscum primitus coniuncti fuerint. Mihi tamen respicienti ad ea, quae Muellerus in libro lau-dato atque Buttmann. in Mytholog. II. p. 194 seqq. de prisca Minyarum gente disputaverunt, haec certe gens ab Ionibus plane secernenda videtur.

και Δούοπες, και Φωκέες άποδάσμιοι) Dryopes primas sedes habebant circa Octam montem, contiguas Doridi terrae. Unde eiecti in Phocidem iuxta Parnassum montem se receperunt; qua terra re-licta ab Hercule in Peloponnesum ducti occuparunt Asinem terrae Argolidis. Conf. Homer. Ili. II, 560. Et inde Ionibus quosdam sese ad-Et inde Ionibus quosumiunxisse in Asiam transvectis, verisimile videtur Larchero. vero Asine iterum eiecti Dryopes aliam in terra Messeniaca accepere regionem ab Lacedaemoniis, aliamque illic condiderunt Asinem ur-bem, de qua Noster VIII, 46. 73. Conf. C. F. Hermann: Griech. Staatsalterth. §. 77. not. 21. ed. quart. καὶ Φωκέες ἀποδάσμιοι] Φωκέες καὶ 'Αρκάδες Πελασγοί καὶ Δωριέες Ἐπιδαύριοι, ἄλλα τε ἔθνεα πολλά άναμεμίχαται. οί δε αὐτῶν ἀπὸ τοῦ πρυτανητου τοῦ 'Αθηναίων δρμηθέντες, καλ νομίζοντες γενναιότατοι είναι 'Ιώνων, οὖτοι δὲ οὐ γυναϊκας ἠγάγοντο ἐς τὴν ἀποικίην, ἀλλὰ

sunt Phocenses Graeciae, a quibus valde discernendi of Φοικαιέες Iones (de quibus infra I,
163 seqq. coll. I, 142), quamvis
saepe cum his confusi. Cr. conf.
de scriptura Spanhem. ad Callim.
H. in Pallad. 24. pag. 632 et Koeler. ad Heraclid. Pontic. pag. 86.
Qui vero h. l. sint Φωκέες ἀποδάσμιο., egreorie indicat Pansanias δάσμιοι, egregie indicat Pausanias l. l.: μετέσχον δε και Φωκείς οί άλλοι πλην Δελφών. Ε quo intelligitur, Phocenses dici ἀποδασμί-ovs, i. e. a reliquis divisos et divul-sos. Nam ἀπόδασμος dicitur portio s. pars quaedam a multitudine avulsa, monente Wesselingio. Add. Thucydid. I, 12 et conf. infra II, 103.
καὶ ᾿Αρκάδες Πελασγοί] Pertinet hoc eo, quod ex veterum quorundam sententia Pelasgi, utpote in-digena Graeciae gens, primi te-nuerint Arcadiam indeque Arca-dica stirps dici queant. Conf. Pausan. VIII, 1. §. 2 et potissimum Ephorum apud Strabon. V. p. 337, ubi vid., quae alia addidit Marx. in fragmentt. Ephori pag. 157 seq. Nostro loco usus est Raoul Rochette, Nostro loco usus est Kaoul Kochette, quo Pelasgos non barbaram gentem, sed primigenios Graeciae incolas esse probaret; vid. Histoire de l'Etabliss. d. colon. Grecq. I. pag. 137 seqq. 142, cui add. Kruse Hellas I. p. 424 coll. 462, Herodoti effatum a vero non abhorrere statuentem, modo partem tantum statuentem, modo partem tantum Arcadiae olim a Pelasgis occupastatuentem. tam dixeris, cum reliquam eamque maiorem regionis partem alia a Pelasgis diversa gens primitus te-nuerit indigena. C. F. Hermann. l. l. §. 77. not. 23. probabiliter Cleonaeos et Phliasios, qui teste Pausania VII, 3, 5 Clazomenarum urbis incolas maximam partem constituerint, hic intelligi existimat.

Dorienses Epidaurios non Dores, sed
Iones fuisse Epidauro pulsos a Doribus ingredientibus volunt Clavie-

rus atque Raoul Rochette l. l. III. . 76 testemque afferunt Pausaniam

II, 26. VII, 2.

11, 20. VII, 2.
απὸ τοῦ πουτανητου τοῦ 'Αθηναίων ὁρμηθέντες] Satis constat de more veterum in coloniis deducendis. Nam sacra ex metropoli secum ducebant coloni ignemque sacrum ex patriae penetrali depromptum et accensum. Nam in pretance s. curie universitate unive prytaneo s. curia uniuscuiusque ur-bis ignis servabatur perpetuus nec unquam exstinguendus, Vestae consecratus. Ex eo coloni accensum secratus. Ex eo coloni accensum ignem adportabant in urbem condendam. (Conf. Schol. Aristid. T. III. p. 48, 8. Etymolog. magn. p. 694, 28). Sufficient haec, opinor, ad Herodoti locum intelligendum dui bis personal. dum, qui his verbis designat Athenienses veros, i. e. eos, qui vere ad Athenarum civitatem pertinue-rint et civitate Attica usi fuerint, qui pro more colonorum, cum patriam terram relinquerent cum Ionibus in Asiam transvecturi, ignem sacrum ex prytaneo accenderint et secum tulerint. Cf. quem Wesseling. iam laudavit (nam plura in re satis cognita addere putidum) Henr. Valesium ad Excerpt. Polyb. T. VII. pag. 90 seq. ed. Schweighaeus.

naeus.
ούτοι δὲ οὐ γυναίκας . ἡγάγοντο ἐς τὴν ἀποικίην κ. τ. λ.] In verbis ούτοι δὲ, quibus repetuntur antecedentia of δὲ αὐτῶν, nemo paulo peritior Graeci ac potissimum Herodotei sermonis haerebit. Conf. Buttmann. in Excurs. XII ad Demosther, Midian. p. 152. Werfer. in Actt. philoll. Monacc. I, 1. pag. 97. In narratione ipsa cum Herodoto prorsus consentit Pausa-nias VII, 2. §. 3. Iones narrat Caricas mulieres, quarum maritosque interemerant, sibi matrimonio iunxisse. Nam Carum fuit terra, in qua considere constitue-rant Iones, ubi tres postea urbes

Καείρας ἔσχον, τῶν ἐφόνευσαν τοὺς γονέας. διὰ τοῦτον δὲ τὸν φόνον αὶ γυναίκες αὖται, νόμον θέμεναι, σφίσι αὐτῆσι ὅρχους ἐπήλασαν καὶ παρέδοσαν τῆσι θυγατράσι, μή κοτε ὁμοσιτῆσαι τοἰσι ἀνδράσι, μηδὲ οὐνόματι βῶσαι τὸν ἑωυτῆς ἄνδρα, τοῦδε εῖνεκα, ὅτι ἐφόνευσαν σφέων τοὺς πατέρας καὶ ἄνδρας καὶ παίδας, καὶ ἔπειτεν, ταῦτα ποιήσαντες, αὐτῆσι 147 συνοίκεον. ταῦτα δὲ ἦν γινόμενα ἐν Μιλήτφ. Βασιλέας δὲ ἐστήσαντο οἱ μὲν αὐτῶν Λυκίους, ἀπὸ Γλαύκου τοῦ Ἱππολόχου γεγονότας, οἱ δὲ Καύκωνας Πυλίους, ἀπὸ Κόδρου τοῦ Μελάνθου οἱ δὲ καὶ συναμφοτέρους. ἀλλὰ γὰρ περιέχονται τοῦ οὐνόματος μᾶλλόν τι τῶν ἄλλων Ἰώνων. ἔστωσαν δὲ καὶ οἱ καθαρῶς γεγονότες Ἰωνες εἰσὶ δὲ πάντες Ἰωνες, ὅσοι ἀπὰ ᾿Αθηνῶν γεγόνασι καὶ ᾿Απατούρια ἄγουσι ὁρτήν. ἄγουσι δὲ

condiderunt, Miletum, Myuntem, Prienen, ut ipse Noster auctor est

δοκους ἐπήλασαν] i. e. iusiurandum sibi adduxerunt s. iureiurando se obstrinxerunt. Vid. VI, 62. — In steq. de forma βῶσαι conf. ad I, 10 dicts. — In fine cap. scripsimus ἐπειτεν cum Reizio (Praefat. ad Herodot. p. XVI) aliisque pro vulg. ἐπεί τε, cuius hic nullus est locus. Add. Bredov. p. 107.

## CAP. CXLVII.

Αυκίους, ἀπὸ Γλαύκου τοῦ Ἱππολόχου γεγονότας] Glaucus Hippolochi filius, Lyciorum dux in
bello Troiano originem duxit ab
Aeolo, Hellenis filio, a quo eodem
descendebat Codrus, Melanthi filius.
Videas Larcherum ad h. l. De
Glauco vid. Homerus Ili. VI, 150
seqq. et conf. quae de his exposuit Preller Griech. Mytholog. II.
p. 56 seqq.

p. 56 seqq.
of δὲ Καύκωνας Πυλίους] Caucones hic intelligentur ii, qui Lepraeatarum et Cypar siorum terram occuparant urbemque Macisten in Triphylide. Quos Pylios dicit Noster, quod distinguantur ab iis Cauconibus, qui in Elide prope Dymen urbem consederant. Illi enim Nestori subditi erant. Vid. potissimum Strabon. VIII. p. 531 B seq. coll. Herodot. IV, 148.

άλλὰ γὰρ περιέχονται τοῦ οὐνόματος μάλλον τι τῶν ἄλλων Ἰωνον] Hos Iones (qui duodecim illas condiderint urbes in Asia) magis huic (Ionum) nomini adhaerere, illudque magis tueri quam reliquos Iones, qui eiusdem sint stirpis, Herodoti est sententia, quae sane congruit cum iis, quae I, 146 idem posuerat de his Ionibus, quos nobiliori stirpe prognatos si quis dicere vellet, absurdum id dixerat. Quapropter addit: ἐστωσαν δὲ καὶ οἱ καθαρῶς γεγονότες, i. e. sint vero etiam hi genuini Iones, quibus declarat se nihil intercedere velle, si quis eos habere vellet genuinos Iones, modo hoc teneatur, omnes alios quoque Iones esse, quotquot Athenis oriundi Apaturiorum agant festum. Unde satis patere mihi videtur, δὲ (post ἔστωσαν) esse retinendum neque commutandum in δη, ut proposuit Herold. Emendd. Herodd. I. p. 13 seq. περιέχονται] i. e. valde tenent ac

περιέχονται] i. e. valde tenent ac tuentur, amplectuntur. Vid. I, 71 coll. III, 72. Hinc genitivus additus facile explicari poterit. — In proxime seqq. reliqui Αθηνών, ex Bredovii canone p. 217 in Αθηνέων commutandum, quod ipsum post Schaeferum et Bekkerum etiam Dindorf et Dietsch receperunt.

Dindorf et Dietsch receperunt.

καὶ ᾿Απατούρια ἄγουσι ὁρτήν]

De Apaturiis copiose scripserunt

73 πάντες πλην Έφεσίων και Κολοφωνίων · οὖτοι γὰρ μοῦνοι Ἰώνων οὖκ ἄγουσι ᾿Απατούρια, και οὖτοι κατὰ φόνου τινὰ σκῆψιν. Τὸ δὲ Πανιώνιον ἐστὶ τῆς Μυκάλης χῶρος ίρὸς πρὸς 148 ἄρκτον τετραμμένος, κοινῆ ἔξαραιρημένος ὑπὸ Ἰώνων Ποσει-

Meursius, Corsinius (in fast. Attic. II. pag. 306), Creuzer. Symbol. IV. p. 151 seqq. ed. tert. C. F. Her-mann. Griech. Staatsalterth. §. 100. main. Gricci. Staatsaiterin. 3. 100. not. 10. Gottesdienstl. Alterth. \$. 48. not. 12. \$. 56. not. 28. Rinck Relig. d. Hellen. II, 1. pag. 206 seqq. Heinicke: Homer. Götter- u. Heldendualismus p. 83 seqq. Nos pauca, quae huc proxime spectant, moneamus. Est enim festum antiquissimum, conditum in Bacchi honorem et quidem multo ante Ionum expeditiones ex Attica terra in Asiam, cum eius origines ad annum 1190 a. Chr. n. referant. Nec solum sacris dicatum illud, verum publicis etiam rebus; quippe infantes in phratrias sive curias inscribebantur, adolescentes in ci-vium indicem; et sacra ab iis offe-rebantur, qui primi illis indicibus inscribebantur. Quae alia inde ad civitatis iura fluxerunt, nunc omittimus, hoc in universum tenentes, summam fuisse huius festi vim in rebus publicis indeque illud Ionibus colonis omnibus propemodum receptum esse.

καὶ ούτοι κατὰ φόνου τινὰ σκηψιν] καὶ ούτοι et quidem illustrat Matth. Gr. Gr. §. 470, 6. pag. 872. Verba sequentia verte: ob caedis causam quandam s. praetextum, caedem quandam praetexentes, praetendentes. Sic σκηψις saepius de causa sive vera sive ficta, quam praetendimus, ut V, 30. VII, 108. Pro τινὰ Schweighaeuserus maluit τινός.

## CAP. CXLVIII.

Τὸ δὲ Πανιώνιον ἐστὶ τῆς Μυκάλης χῶρος ἱρὸς] Panionium tria stadia a mari remotum, in radicibus montis Mycales, auctore Strahon. XIV. pag. 947 s. p. 639. Alios veterum locos dabunt Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. II. p. 191 et Lehnert: De Foed. Ionic. p. 26. Nunc ibi vicus Tschangli, teste Chandlero alisque, quos citat Forbiger l. l. Recentiorum de hoc Ionum conventu locos praebet C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth. § 77. not. 27 seqq. ed. quart., qui idem Gottesdienstl. Alterth. §. 66. de festo ipso, quod in Neptuni honorem agebatur (Πανιώνια) ac postea Ephesi celebrabatur, disputat. Add. Rinck: die Religion der Hellenen II. 1. p. 245 seqq. Nominis ipsius rationem facile est perspicere; genitivus τῆς Μυκάλης pertinet ad verba προς ἄφατον τετραμμένος, vel certe cogitatione erit ad illa repetendus, ita ut locus iste sacer septentrionem versus a Mycale situs fuisse dicatur.

ποινή έξαραιρημένος ὑπὸ Ἰώνων Ποσειδέωνι Ελιπωνίω] έξαραιρημένος, Ionum more augmento reduplicato pro έξηρημένος, indicat locum exemtum e reliquis, et in usum sacrum selectum. Conf. IV, 161. II, 168. Ac frequens hac notione adiectivum έξαιρετός. De ipsa perfecti forma omnes Herodoteos locos dabit Bredov. pag. 314 seq.

Neptuno huic nomen est Heliconio, ab Helice, Achaiae urbe, in qua Iones olim templum illi exstruxerant, quod ἀγιωτατον ipsis fuisse tradit Pausanias. Unde posthac pulsi in Atticam ac dein Asiam colonorum more deum patrium secum advexerunt templumque ei condiderunt, retento dei antiquo ac priori cognomine. Conf. Strab. VIII. p. 589 s. p. 384 ed. Casaub. et Pausan. VII, 24. §. 4. Ac praeter Neptunum mentio fit Apollinis Panionii, de quo tamen plura non constant. Cf. Schneider. ad Vitruv. de architect. IV, 1. §. 5 (p. 230 annott.). Preller: Griech. Mytholog. I. pag. 357 seqq.

δέωνι Έλικωνίω ή δε Μυκάλη έστι της ηπείρου ακρη, προς ζέφυρον ἄνεμον κατήκουσα Σάμφ, ές την συλλεγόμενοι ἀπὸ τῶν πολίων Ίωνες ἄγεσκον ὁρτὴν, τῆ ἔθεντο οὔνομα Πανιώνια. πεπόνθασι δε ούτι μοῦναι αί Ἰώνων όρται τοῦτο, άλλὰ καί Έλλήνων πάντων όμοίως πᾶσαι ές τώυτὸ γράμμα τελευτῶσι, κατάπερ τῶν Περσέων τὰ οὐνόματα. αὖται μὲν αί Ἰά-149 δες πόλιές είσι. Αίδε δε αί Αιολίδες, Κύμη, ή Φρικωνίς κα-

πρός ζέφυρον άνεμον κατήκουσα Σάμω] i. e. occidentem versus porrigens s. pertendens ad Samum, ita ut occidentem versus a Mycale proficiscenti proxima sit Samus. Loco dativi  $(\Sigma \alpha \mu \varphi)$  alias plerumque apud Herodotum reperimus praepositionem ėnl (IV, 171. 178. V, 49) sive ės (VII, 22. 130), quam propter additum προς ξέφυρον ἄνεμον hic consulto Noster non posuisse videtur. De addito nomine ἄνεμον in hac locutione cf. I, 6 ibique nott. — Mox in verbis ἀπὸ τῶν πολίων attende articuli vim: ex iis duodecim civitatibus Ionum in Asia, de quibus ante actum est.

ές τώντο γράμμα τελευτώσι] τελευτώσι cum recentt. editt. rescripsi pro τελευτάσαι, quod olim vul-gatum erat. Est enim haec Hero-doti sententia, omnia festorum Grae-corum nomina in candem desinere literam, quemadmodum Persarum nomina, quae omnia in unam eandemque literam  $\overline{\sigma}$  exire supra I, 139 docuerat.

## CAP. CXLIX.

Αΐδε δὲ αί Αἰολίδες κ. τ. λ.] De Aeolicis coloniis, quas breviter recenset Herodotus, disserere lon-gum est; inde paucis, quae ad singum est; inde paucis, quae ad singula Nostri verba rite intelligenda faciant, nos continebimus. Plura qui cupiat, legat copiosam disputationem Galli docti Raoul Rochette: Histoire de l'Etabliss. d. colon. Greeq. T. III. pag. 34 seqq. coll. Larcher. in Chronolog. Herodot, pag. 449. Add. Grote History. dot. pag. 449. Add. Grote History of Greece III. p. 254 seqq. C. F. Hermann: Griech. Staatsalterth. §. 76 not. 10 seqq. ed. quart. et de

singulis urbibus Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. II. p. 150 seq., qui recte (pag. 152 not. 80) annotat, Herodotum tres omittere civitates, quae vulgo Aeolicis accensentur, Atarnensem civitatem (de qua cf. 7. 160), Canas atque Elacam, quarum in locum hic referri videmus Cillam, Notium atque Aegiroessam. Ac similem discrepantiam supra in Achaeorum civitatibus indicandis supra (cp. 145, ubi vid. nott.) iam invenimus. Quod ad Aeolidem attinet, est potissimum Lesbus insula et Cyme s. Cuma urbs, unde reliquae urbes conditae fuisse vi-dentur; quare utraque reliquarum urbium metropolis fere, et Cyme omnium, quotquot fuere civitates Aeolicae, maxime celebrata. Cyme condita erat a Graecis duce Malao et Cleva, qui genus suum ab Agamemnone repetebant, et magno exercitu comparato ubi diutius in Locride terra ad Phricium montem commorati erant, in Asiam dein traiecerunt ibique Cymen condiderunt, quae ob prioris sedis memoriam ad Phricium montem olim vocabatur Phryconis. Conf. potissimum Strabon, XIII. pag. 582 s. 873 A. B. et adde reliquos locos apud Forbiger l. l. p. 155. Corp. Inscr. Graecc. T. II. nr. 3523 seqq. Huius urbis nullas adhuc superesse reliquias, testatur Texier (Descript. de l'Asie min. II. p. 246); viz tamen dubium esse, quin veteris ur-bis locus quaerendus sit prope vicum Namourt s. Nemourt, ubi in-scriptiones ad Cumam pertinentes sunt detectae. Conf. etiam Schneidewin ad Heraclid. Pol. p. 79. Eodem *Phryconidis* nomine invenimus apud eundem Strabonem XIII.

# λεομένη, Λήρισσαι, Νέον τείχος, Τημνος, Κίλλα, Νότιον,

p. 621 s. 922 B. Larissam (sic enim illic scriptum legimus pro eo, quod in Herodoto est Anquosau) nuncupatam esse, quippe urbem Pelasgicam, ut vel nomen indicat, nunc vero desertam. Septuaginta stadia fuit remota a Cyme. Conf. Forbiger l. l. p. 157, qui reliquos veterum locos attulit. Neontichos iidem illi Graeci contra hos Pelasgos Larissaeos exstruxisse feruntur, vel antequam, terrae imperio acquisito, Cymen ipsam condiderint; quamquam auctor vitae Homericae hoc oppidum Cymes coloniam dicit, quod de colonia serius in prius munimentum ac propugnaculum deducta intelligi vult Raoul Rochette l. l. p. 40. Distat a Larissa triginta tantum stadia eiusque locum nunc occupare dicitur vicus, cui nomen Ainadajik; vid. Forbiger l. l. Reliquae urbes Aeolicae ab Herodete

Reliquae urbes Aeolicae ab Herodoto recensitae vix ab alia colonia, quam quae Cymen condidit, nec alio tempore valde remoto conditae fuisse videntur. Temnus ad Hermi ostia sinumque Smyrnaeum exstructa erat, sed Plinii tempore iam diruta. Quare vix certo declarandum, quo loco sita fuerit urbs; sunt, qui vicum Menimen in eius locum cessisse putent; Texier l. l. p. 245 de loco, qui nunc vocatur Guzel-Hissur cogitat. Conf. etiam Forbiger l. l. Nec meliora fata contigerunt Cillae, quae urbs Apollinis Cillaei templo et cultu insignis fuit. Conf. Heyne ad Homer. Iliad. I, 38. T. I. pag. 13. Nunc loco nomen Zelleti. Vid. Forbiger l. l. pag. 144. Notium, mari imminens, a vetere Colophone duo ferme millia passuum aberat, ut Livius tradit XXXVII, 26, portumque praebebat huic urbi, cuius cives Notium condiderant, teste Thucylide III, 34, ubi cf. interprett. Ac postmodo Colophone vastata eiusque incolis Ephesum translatis ipsum Colophonis s. Neo-Colophonis nomen accepit; vid. Forbiger l. l. p. 187. De Colophone vid. supra ad I, 142 nott. — De Aegi-HERODOT. I.

roessa vide posthac monita. Pitane, de qua Strabo l. l., duobus portubus ad Elaiticum sinum instructa; praeterfluit illam Evenus fluvius. Nunc vocatur locus Sanderli; cf. Forbiger l. l. p. 153. Aegaeae (s. ut alii Aegae, Alyal s. Alyau) in ipsis Myrinae agris sitae esse dicunipsis Myrinae agris sitae esse dicuntur, intra Myrinam urbem et Cymen. Conf. Forbiger l. l. p. 156, qui veterum locos de hac urbe atulit. Prave eam Danvillius intra Cymen Phocaeam et Temnum collocare dicitur a Raoul Rochette l. l. p. 42, qui Myrinae coloniam fuisse illam censet. Myrina ipsa, quam Mela a vetustate primam dixit Aeolicam civitatem, quadraginta stadiis abfuit a Cyme, et ab Aeolibus Lesbiis condita fuisse perhibetur; vid. Vellei. Patercul. I, 4. Quo testimonio fretus Raoul Ro-Detur; vid. Vellei. Patercui. 1, 4. Quo testimonio fretus Raoul Rochette l. l. eam vel ante Cymen conditam fuisse probabiliter ponit. Conf. etiam Forbiger l. l. pag. 154. Grynea, Γούνεια, apud Strabonem dicitur Γούνιον, πολίχνιον Μυσιναίον και ἐερὸν ᾿Απόλλωνος, oraculumque vetus ac templum splendidum albo ex marmore confectum. A Myrina distabat quadraginta stadia. Vid. Forbiger l. l. p. 154, qui in regione, cui nunc nomen Klisselik, locum urbis quaerendum esse addit. Ac satis notus Apollo Gryneus, in cuius templo Aeolicas civitates foederatas solemniter convenisse aeque atque Ionicas in Panionio statuit St. Croix: Des ciens gouvern. fédérat. p. 156. Sed hoc ex mera coniectura poni recte monet C. F. Hermann: Griech. Staatsalterth. §. 76. not. 12 ed. quart. Smyrna, quae extremo loco nominatur, ab Aeolibus illis, qui qui Cymen tenuerunt, condita est, si vera tradit Homericae vitae auctor; vera trauit nomericae vitae auctor; nisi, quo Velleius Paterculus ducere videtur, ab Aeolibus Lesbiis ante iam fuit exstructa. Ac multos Pelasgorum, qui olim circa Cymen habitaverant, inde pulsos huc sedes transtulisse vult Raoul Rochette 1 1 nos 42 Grand chette l. l. pag. 43. Sed Strabo

Αλγιρόεσσα, Πιτάνη, Αλγαΐαι, Μύρινα, Γρύνεια αύται ενδεκα Αλολέων πόλιες αλ άρχαλαι. μία γάρ σφεων παρελύθη ύπὸ Ἰώνων, Σμύρνη. ήσαν γὰρ καὶ αὖται δυώδεκα αί έν τῆ ήπείοφ. ούτοι δε οί Αιολέες χώρην μεν έτυχον κτίσαντες άμεί-150 νω Ιώνων, ώρεων δε ηκουσαν ούκ όμοίως. Σμύρνην δε ώδε ἀπέβαλον Αιολέες. Κολοφωνίους ἄνδρας στάσει έσσωθέντας και έκπεσόντας έκ της πατρίδος ύπεδέξαντο. μετά δε οί φυ-

refert, primam urbis originam anibus Ephesiis deberi; quos tamen post ab Aeolibus eiectos Colopho-nem se recepisse. Unde iam intelligimus, cur Colophoniorum exsu-les urbis Smyrnae aggrediendae consilium capiant et re peracta il-lam teneant, Aeolibus Smyrnaeis loco cedentibus. Conf. Raoul Rochette I. l. pag. 99. 100. et add. Lehnert: De foedere Ionico p. 23 seqq. G. M. Lane: Smyrnaeorum res gestae et antiqq. (Gotting. 1851.) p. 12 seqq. Veterum et recentio-rum scriptorum locos de Smyrna praebet quoque Forbiger II. pag. 181 seq. Constat vero paucas ad-huc superosse reliquias veteris urbis, in cuius locum cessit florentissima urbs, quae votus retinuit nomen. Tu conf. potissimum de veteris urbis loco Prokesch in An-nall. Vienn. LXVIII. Anzeigebl. p. 55 seqq. coll. LXVII. Anz.-Bl. p. 71 seqq.

Λήρισσαι] Iam monuimus, aliis, ut Straboni, urbem dici Λάρισσαν; a quo Herodotei libri absunt, quoa quo Herodotei Ilbri absunt, quorum tres exhibent Λήρισαι, quae varietas recurrit IX, 1, ubi unus liber Ληρισαίος. Conf. tamen Schol. Apollon. Rhod. I, 40. Numi frequenter ΛΑΡΙΣΛΙΩΝ. Hinc Bredov. p. 97 cum Bekkero, quem sequitur Dietsch, reponi vult Λήρισαι.

Μον Τόμνος pune recte editum - Mox Tημνος nunc recte editum pro Tñvoc, quemadmodum Cycladum una appellatur.

Αλγιφόεσσα] Huius nominis civitatem Aeolicam nuspiam memora-tam invenimus. Est unum Megaricae terrae oppidum obscurum, quod nominatur Αίγειρούση apud Strabonem IX. p. 394 s. 604 C. D. Quare quaerunt, an hic potius

Elaea sit intelligenda (Ἐλαία), quam urbem Acolicam, in hoc Herodoti recensu omissam, Strabo aliquoties recensu omissam, Strabo aliquoties nominat atque Stephanus Byzant. (vid. Mannert: Geograph. etc. VI, 3. p. 396), recte dubitante Forbiger. l. l. p. 152, qui ipse suspicatur, de Aegiro in Lesbo hic cogitari posse. Schweighaeusero olim placuit scribere Αργινόεσσα, ut una caque preestantior intelligeretur Αγeaque praestantior intelligeretur Areaque praestantior intelligeretur Arginusarum insula, quas ad Aeolicam gentem pertinuisse constat. De
his conf. Poppo ad Thucydid. P.
I. Vol. II. p. 448 seq. Sed ipsum
virum doctum non fugit, adversari
hoc Herodoti verbis, qui has civitates omnes in continenti posuerit.
Cobat segibi vult Alexandesses. Cobet scribi vult Αίγειρόεσσα. - In seqq. pro Alyaia unus liber Alyaia, nec aliter Valla exprimens: Aegaea.

μία γάς σφεων παςελύθη υπὸ Ιώνων] i. e. haec una ademia est illis (Aeolicis civitatibus) s. sepaallis (Aconcus civitatious) s. σερωrata, divulsa ab Ionibus.

ώρέων δὲ ἦκουσαν οὐκ ὁμοίως]
i. o. (quae vero terra) coeli temperie

non aequabat Ionum regionem. De ωρέων vidimus ad I, 142, de verbo ที่หลเท ad I, 30.

## CAP. CL.

Σμύονην δε ώδε απέβαλον Αίο-Σμυρνην σε ωσε απεραλου Λιο-λέες] Eadem, quae hic legimus, Pausanias refert VII, 5, cui Stra-bon. iunge XIV. p. 940 B. C. Conf. quae ad I, 149 excitavimus de Smyrna et add. Bode: Gesch. d. hellen. Poesic I. p. 250 seq. Mox reliqui στάσει, ut I, 60, ubi vid. Ad ὑπεδέξαντο ex antecedenti Σμύρνην — Alolées mente repetendu of Σμυφναίοι. — In seqq. ad έπιπλα conf. I, 94, ibique nott. - Aloléss mente repetendum - In seqq. ad τὰ γάδες τῶν Κολοφωνίων φυλάξαντες τοὺς Σμυρναίους ὁρτὴν ἔξω τείχεος ποιευμένους Διονύσω, τὰς πύλας ἀποκλητσαντες, ἔσχον τὴν πόλιν. βοηθησάντων δὲ πάντων Αιολέων, ὁμολογίη ἐχρήσαντο, τὰ ἔπιπλα ἀποδόντων τῶν Ἰώνων, ἐκλιπεῖν Σμύρνην Αἰολέας. ποιησάντων δὲ ταῦτα Σμυρναίων, ἐπιδιείλοντό σφεας αί ἕνδεκα πόλιες, καὶ ἐποιήσαντο σφέων αὐτέων πολιήτας. Αὖται μέν νυν αί ἠπειρώτιδες Αιολίδες πόλιες, 151 ἔξω τῶν ἐν τῆ Ἰδη οἰκημένων κεχωρίδαται γὰρ αὖται. αί δὲ τὰς νήσους ἔχουσαι πέντε μὲν πόλιες τὴν Λέσβον νέμονται τὴν γὰρ ἔκτην ἐν τῆ Λέσβω οἰκεομένην ᾿Αρίσβαν ἡνδραπόδισαν Μηθυμναίοι, ἐόντας ὁμαίμους. ἐν Τενέδω δὲ μία οἰκέεται πόλις, καὶ ἐν τῆσι Ἑκατὸν Νήσοισι καλεομένησι ἄλλη μία. Λεσβίοισι μέν νυν καὶ Τενεδίοισι, κατάπερ Ἰώνων τοϊσι τὰς

#### CAP. CLI.

εξω τῶν ἐν τῆ Ἰδη οἰνημένων] Bredovium p. 221 si sequaris, scribendum οἰνημενέων. Triginta numero suspiceris fuisse haec oppida circa Idam montem sita, maximaque ex parte a Cymaeis Lesbiisque condita. Cf. Strab. XIII. p. 622 ed. Casaub. s. p. 924 A. In pronime sequ. Herold. Emendd. Herodd. P. I. p. 15. proponit legendum: αἱ δὲ τὰς νήσονς ἔχουσαι αἴδε πέντε μὲν πόλεες κ. τ. λ. Quo tamen haud opus videtur.

'Aρίσβαν ἡνδοαπόδισαν Μηθνμναίοι] Meminithuius urbis, quae ab alia eiusdem nominis in Troade terra dignosci debet, et huius ipsius loci Stephanus Byzant. s. v. 'Λρίσβη, cuius locum utique corruptum tractat Marx. ad Ephori fragm. pag. 116 seq. Add. Bredov. p. 133. Nomen urbs accepisse fertur ab Arisba, Meropis filia. Ubi sita fuerit, vix certo nunc definire licet, quamvis probabile sit, eam in Mothymnae vicinia sitam fuisse. Conf. Plehn. in Lesbiacc. libro pag. 21. Quas practerea Losbo Noster assignat quinque civitates Aeolicas, cum eodem Plehnio pag. 43 fuisse existimes Mytilenen, Methymnam, Antissam, Ercsum, Pyrrham, quippe omnibus rerum scriptoribus commemoratas. De his vid. Forbiger l. l. p. 163 seqq., qui de Tenedo p. 161 seq. egit. έν Τ. δὲ μία οἰκέται πόλις] Co-

έν Τ. δὲ μία οἰκέεται πόλις] Cobet legendum censet οἴκηται, ut perfectumsit, quod Herodotus I, 142 formavit οἰκέαται in tertia pluralis persona. Vid. Bredov. p. 329, qui vulgatam οἰκέεται, cuius loco Aldina cum libris quibusdam exhibet οἰκέαται. recte tueri videtur pag. 332.

αται, recte tueri videtur pag. 332.

καὶ ἐν τῆσι Ἑκατον Νήσοισι
καλεομένησι] Meminit harum insularum Diodorus XIII, 77 atque Strabo XIII. pag. 919, qui nomen illarum deducit ab Ἑκατος, qui sit Apollinis in hac Asiae ora maxime culti titulus, ita ut Apollinis insulae sint dictae. Quod nimis quaesitum sane videri debet, cum a magna exiquarum insularum copia nomen hoc deductum esse sponte intelligatur. Sitae sunt istae insulae, quarum numerum re vera viginti aut certe quadraginta fuisse scribunt, in freto, quod est inter Lesbum atque Asiam. Nunc iis nomen Musconisi; conf. Forbiger l. l. p. 115.

Forbiger 1. l. p. 115.

Λεσβίοισι μέν νυν καὶ Τενεδίοισι κ. τ. λ.] His verbis a digressione de Graecorum in Asia coloniis cap. 141 instituta Noster redit ad narrationem de Cyro. Ac respicit inprimis ea, quae cap. 143 initio leguntur. — Ad formam aoristi sesundi ξαδε conf. Bredov. p. 314.

Αλγιρόεσσα, Πιτάνη, Αλγαΐαι, Μύρινα, Γρύνεια ανται ενδεκα Αλολέων πόλιες αι άρχαιαι. μία γάρ σφεων παρελύθη ύπὸ Ἰώνων, Σμύρνη. ήσαν γὰρ καὶ αὖται δυώδεκα αί ἐν τῆ ήπείρω. ούτοι δε οί Αιολέες χώρην μεν ετυχον κτίσαντες άμεί-150 νω Ἰωνων, ώρεων δε ηκουσαν ούκ όμοιως. Σμύρνην δε ώδε ἀπέβαλον Αιολέες. Κολοφωνίους ἄνδρας στάσει έσσωθέντας και έκπεσόντας έκ της πατρίδος ύπεδέξαντο. μετά δε οί φυ-

refert, primam urbis originam anibus Ephesiis deberi; quos tamen post ab Aeolibus eiectos Colopho-nem se recepisse. Unde iam intelnem se recepisse. Unde iam intelligimus, cur Colophoniorum exsules urbis Smyrnae aggrediendae consilium capiant et re peracta illam teneant, Aeolibus Smyrnaeis loco cedentibus. Conf. Raoul Rochette 1. l. pag. 99. 100. et add. Lehnert: De foedere Ionico p. 23 seqq. G. M. Lane: Smyrnaeorum res gestae et antiqu. (Gotting. 1851.) p. 12 seqq. Veterum et recentiores gestae et antiqq. (Gotting. 1851.)
p. 12 seqq. Veterum et recentiorum scriptorum locos de Smyrna
praebet quoque Forbiger II. pag.
181 seq. Constat vero paucas adhuc superosse reliquias veteris urbis, in cuius locum cessit florentissima urbs, quae vetus retinuit nomen. Tu conf. potissimum de veteris urbis loco Prokesch in An-nall. Vienn. LXVIII. Anzeigebl. p. 55 seqq. coll. LXVII. Anz.-Bl. p. 71 seqq.

Λήρισσαι] Iam monuimus, aliis, ut Straboni, urbem dici Λάρισσαν; a quo Herodotei libri absunt, quoa quo Herodotei libri absunt, quorum tres exhibent Λήρισαι, quae varietas recurrit IX, 1, ubi unus liber Ληρισαίος. Conf. tamen Schol. Apollon. Rhod. I, 40. Numi frequenter ΛΑΡΙΣΛΙΩΝ. Hinc Bredov. p. 97 cum Bekkero, quem sequitur Dietsch, reponi vult Λήρισαι.

Μον Τάμνος pune recte editum Mox Tημνος nunc recte editum pro Trivos, quemadmodum Cycla-

dum una appellatur.

Alγιρόεσσα] Huius nominis civitatem Aeolicam nuspiam memora-tam invenimus. Est unum Megaricae terrac oppidum obscurum, quod nominatur Αίγειφούση apud Strabonem IX. p. 394 s. 604 C. D. Quare quaerunt, an hic potius

Elaca sit intelligenda ( Ελαία), quam urbem Acolicam, in hoc Herodoti recensu omissam, Strabo aliquoties recensu omissam, Strabo aliquoties nominat atque Stephanus Byzant. (vid. Mannert: Geograph. etc. VI, 3. p. 396), recte dubitante Forbiger. l. l. p. 152, qui ipse suspicatur, de Aegiro in Lesbo hic cogitari posse. Schweighaeusero olim placuit scribere 'Αργινόεσσα, ut una segue presestation intelligeretur Αγeaque praestantior intelligeretur Ar-seqq. pro Αίγαίαι unus liber Αίγαία, nec aliter Valla exprimens: Aegaea.

μία γάο σφεων παρελύθη ύπὸ Ἰώνων] i. e. haec una ademia est illis (Acolicis civitatibus) s. sepa-

illis (Aconcis civitations) σ. σερν rata, divulsa ab Ionibus. ώρέων δὲ ἦχουσαν οὐχ ὁμοίως] i. c. (quae vero terra) coeli temperie non aequabat Ionum regionem. De ωρέων vidimus ad I, 142, de verbo ηκειν ad I, 30.

## CAP. CL.

Σμύονην δε ώδε απέβαλον Αίοlées] Eadem, quae hic legimus, Pausanias refert VII, 5, cui Stra-bon. iunge XIV. p. 940 B. C. Conf. quae ad I, 149 excitavimus de Smyrna et add. Bode: Gesch. hellen. Poesie I. p. 250 seq. Mox reliqui στάσει, ut I, 60, ubi vid. Ad ὑπεδέξαντο ex antecedenti Σμύονην — Alolies mente repetends of Σμυφυαίοι. — In seqq. ad έπιπλα conf. I, 94, ibique nott. - Alolies mente repetendum - In seqq. ad τὰ γάδες τῶν Κολοφωνίων φυλάξαντες τοὺς Σμυρναίους ὁρτὴν ἔξω τείχεος ποιευμένους Διονύσω, τὰς πύλας ἀποκληΐσαντες, ἔσχον τὴν πόλιν. βοηθησάντων δὲ πάντων Αἰολέων, ὁμολογίη ἐχρήσαντο, τὰ ἔπιπλα ἀποδόντων τῶν Ἰώνων, ἐκλιπεῖν Σμύρνην Αἰολέας. ποιησάντων δὲ ταῦτα Σμυρναίων, ἐπιδιείλουτό σφεας αί ἕνδεκα πόλιες, καὶ ἐποιήσαντο σφέων αὐτέων πολιήτας. Αὐται μέν νυν αί ἠπειρώτιδες Αἰολίδες πόλιες, 151 ἔξω τῶν ἐν τῆ Ἰδη οἰκημένων κεχωρίδαται γὰρ αὐται. αί δὲ τὰς νήσους ἔχουσαι πέντε μὲν πόλιες τὴν Λέσβον νέμονται τὴν γὰρ ἔκτην ἐν τῆ Λέσβω οἰκεομένην ᾿Αρίσβαν ἡνδραπόδισαν Μηθυμναῖοι, ἐόντας ὁμαίμους. ἐν Τενέδω δὲ μία οἰκέεται πόλις, καὶ ἐν τῆσι Ἑκατὸν Νήσοισι καλεομένησι ἄλλη μία. Λεσβίοισι μέν νυν καὶ Τενεδίοισι, κατάπερ Ἰώνων τοῖσι τὰς

#### CAP. CLI.

εξω τῶν ἐν τῆ Ἰδη οἰκημένων] Bredovium p. 221 si sequaris, scribendum οἰκημενέων. Triginta numero suspiceris fuisse haec oppida circa Idam montem sita, maximaque ex parte a Cymaeis Lesbiisque condita. Cf. Strab. XIII. p. 622 ed. Casaub. s. p. 924 A. In pronime seqq. Herold. Emendd. Herodd. P. I. p. 15. proponit legendum: αἱ δὲ τὰς νήσους ἔχουσαι αἶδε πέντε μὲν πόλεες κ. τ. λ. Quo tamen haud opus videtur.

'A ρίσβαν ἡνδραπόδισαν Μηδνμναίοι] Meminithuius urbis, quae
ab alia eiusdem nominis in Troade
terra dignosci debet, et huius ipsius loci Stephanus Byzant. s. v.
'Αρίσβη, cuius locum utique corruptum tractat Marx. ad Ephori
fragm. pag. 116 seq. Add. Bredov. p. 133. Nomen urbs accepisse fertur ab Arisba, Meropis
filia. Ubi sita fuerit, vix certo
nunc definire licet, quamvis probabile sit, eam in Methymnae vicinia sitam fuisse. Conf. Plehn.
in Lesbiacc. libro pag. 21. Quas
practerea Lesbo Noster assignat
quinque civitates Aeolicas, cum
eodem Plehnio pag. 43 fuisse existimes Mytilenen, Methymnam, Antissam, Eresum, Pyrrham, quippe
omnibus rerum scriptoribus com-

memoratas. De his vid. Forbiger l. l. p. 163 seqq., qui de *Tenedo* p. 161 seq. egit.

161 seq. egit.

ἐν Τ. δὲ μία οἰκέεται πόλις] Cobet legendum censet οἴκηται, ut perfectum sit, quod Herodotus I, 142 formavit οἰκέαται in tertia pluralis persona. Vid. Bredov. p. 329, qui vulgatam οἰκέεται, cuius loco Aldina cum libris quibusdam exhibet οἰκέται, recte tueri vidatur pag. 339

αται, recte tueri videtur pag. 332.

καὶ ἐν τῆσι Ἑκατὸν Νήσοισι
καλεομένησι] Meminit harum insularum Diodorus XIII, 77 atque Strabo XIII. pag. 919, qui nomen illarum deducit ab Ἐκατος, qui sit
Apollinis in hac Asiae ora maxime
culti titulus, ita ut Apollinis insulae
sint dictae. Quod nimis quaesitum
sane videri debet, cum a magna exiguarum insularum copia nomen hoc
deductum esse sponte intelligatur.
Sitae sunt istae insulae, quarum
numerum re vera viginti aut certe
quadraginta fuisse scribunt, in freto,
quod est inter Lesbum atque Asiam.
Nunc iis nomen Musconisi; conf.
Forbiger l. l. p. 115.

Λεσβίοισι μέν νυν καὶ Τενεδίοισι
κ. τ. λ.] His verbis a digressione

Aεσβίοισι μέν νυν και Τενεδίοισι κ. τ. λ.] His verbis a digressione de Graecorum in Asia coloniis cap. 141 instituta Noster redit ad narrationem de Cyro. Ac respicit inprimis ea, quae cap. 143 initio leguntur. — Ad formam aoristi sesundi ξαδε conf. Bredov. p. 314.

νήσους έχουσι, ήν δεινόν οὐδέν τῆσι δὲ λοιπῆσι πόλισι ξαδε κοινῆ Ἰωσι ξπεσθαι, τῆ αν οὖτοι έξηγέωνται.

'Ως δὲ ἀπικέατο ές τὴν Σπάρτην τῶν Ἰώνων καὶ Αἰολέων οί ἄγγελοι (κατὰ γὰρ δη τάχος ἦν ταῦτα πρησσόμενα), είλοντο πρὸ πάντων λέγειν τὸν Φωκαέα, τῷ οὔνομα ἡν Πύθερμος. ό δὲ πορφύρεόν τε εἶμα περιβαλόμενος, ὡς ἂν πυνθανόμενοι 74 πλείστοι συνέλθοιεν Σπαρτιητέων, καὶ καταστάς έλεγε πολλά, τιμωρέειν έωυτοϊσι χρήζων. Λαχεδαιμόνιοι δε ου χως ηκουον, άλλ' ἀπέδοξέ σφι μη τιμωρέειν Ίωσι. οί μεν δη ἀπαλλάσσουτο, Λακεδαιμόνιοι δε ἀπωσάμενοι τῶν Ἰώνων τοὺς ἀγγέλους, όμως απέστειλαν πεντηχοντέρω ανδρας, ώς μεν έμολ δοκέει, κατασκόπους των τε Κύρου πρηγμάτων καὶ Ίωνίης. απικόμενοι δε ούτοι ές Φώκαιαν Επεμπον ές Σάρδις σφέων αὐτῶν τὸν δοκιμώτατον, τῷ οΰνομα ἦν Λακρίνης, ἀπερέοντα Κύρφ Λακεδαιμονίων φῆσιν, γῆς τῆς Ἑλλάδος μηδεμίαν πό-153 λιν σιναμωρέειν, ώς αὐτῶν οὐ περιοψομένων. Ταῦτα εἰπόντος τοῦ κήρυκος, λέγεται Κύρον ἐπείρεσθαι τοὺς παρεόντας οί Έλλήνων, τίνες ἐόντες ἄνθρωποι Λακεδαιμόνιοι καὶ κόσοι

## CAP. CLII. 'Ως δὲ ἀπικέατο] ἀπικέατο est

Se δα απικατο μα πικεατο υπε forma acristi secundi pro ἀφίποντο, quod ipsum et h. l. et I, 169 dederunt Dindorf et Dietsch: cf. I, 15 ibique nott. Pro Φωπαέα, quod in omnibus libris legitur, Bredov. p. 141 corrigit Φωπαιέα, a Dietschio inde receptum. Ad vocem Πνόθερμος eiusque derivationem conferri possunt, quae observat Letronne Journal d. Sav. 1846. p. 172.

πορφύρεον τε είμα περιβαλόμενος] Ita cum recentt. editt. scripsimus pro περιβαλλόμενος. Caeterum bene hic notat Larcherus, purpuream vestem mulieribus potius quam viris in usu fuisse; indutam a Pythermo haud dubie eam ob causam, ut hominum animos adverteret eorumque ora in se coniiceret. — Ad verba ὡς ἀν-συνέλ-θοιεν conf. nott. ad I, 75. In sequ. καταστάς est: ad dicendum consistens de eo, qui dicendi causa stat et quasi consistit. Vid. Wytten-

bachium ad Plutarch. Moral. II. p.

923 seq.

Αακεδαιμόνιοι δὲ οὔ κως ἤκουον] Cobet scite emendat οὖκ ἐσήκουον, quo eodem verbo Noster usus est I, 214. IV, 133. VI, 86. IX, 9. 60.

In fine cap. scripsimus σφέων αὐτων (pro αὐτέων) et μηδεμίαν πόλιν pro μηδεμίην, praeeunte Gaisfordio. Pro ἀποφέοντα Cobet proponit ἀγγελέοντα. Deinde pro σιναμωφέειν nonnulli codices σιναμ ο φέειν. Sed vid. VIII, 35. V, 92. §. 6. et conf. Siebel. ad Pausan. II, 32, 3. Add. Bredov. p. 42 et Lucas in programmate Bonnensi anni 1837 de Homericis epithetis in μωφος exeuntibus. Est vero: laedere, damum inferre.

## CAP. CLIII.

τίνες ἐόντες ἄνθρωποι Λακεδαιμόνιοι κ. τ. λ.] Ad usum participii et pronominis cf. Matth. Gr. Gr. §. 567. p. 1118. Similia hisce plura e tragicis poetis attulit Burges ad Aeschyl. Suppl. 927. In seqq. reliqui πόλει et πρήσει, libris sic iubentibus; Bekker et Dietsch πόλι

πλήθος, ταῦτα έωυτῷ προαγορεύουσι. πυνθανόμενον δέ μιν εἰπεὶν πρὸς τὸν κήρυκα τὸν Σπαρτιήτην. Οὐκ ἔδεισά κω ἄν-δρας τοιούτους, τοἰσι ἐστὶ χῶρος ἐν μέση τῆ πόλει ἀποδεδεγμένος, ἐς τὸν συλλεγόμενοι ἀλλήλους ὁμοῦντες ἔξαπατῶσι. τοἰσι, ἢν ἐγὼ ὑγιαίνω, οὐ τὰ Ἰώνων πάθεα ἔσται ἔλλεσχα, ἀλλὰ τὰ οἰκήια. Ταῦτα ἐς τοὺς πάντας Ελληνας ἀπέρριψε ὁ Κῦρος τὰ ἔπεα, ὅτι ἀγορὰς κτησάμενοι ἀνῆ τε καὶ πρήσει χρέωνται. αὐτοὶ γὰρ οἱ Πέρσαι ἀγορῆσι οὐδὲν ἐώθασι χρᾶσθαι, οὐδὲ σφί ἐστι τὸ παράπαν ἀγορή. Μετὰ ταῦτα ἐπιτρέψας τὰς μὲν Σάρδις Ταβάλω ἀνδρὶ Πέρση, τὸν δὲ χρυσὸν, τόν τε Κροίσου καὶ τὸν τῶν ἄλλων Λυδῶν, Πακτύη ἀνδρὶ Λυδῷ χομίζειν,

et πρήσι (ut cap. 154 ἀκροπόλι pro ἀκροπόλει), de quibus vid. Bredov. p. 266 et 267. Nec magis mutavi χρέωνται, cuius loco Dietsch dedit χρέονται.

οὐ τὰ Ἰωνων πάθεα ἔσται ἔλλεσχα, ἀλλὰ τὰ οἰκήτα] i. e. "non de Ionum calamitatibus illi confabulabuntur, verum de suis ipsorum."
Quae, monente Schlossero Universalg. I, 1. p. 290, de deliberationibus aeque ac de confabulationibus et quotidiano sermone sunt intelligenda. Pro ἔλλεσχα male olim ἄλεσχα, cum ἔλλεσχα (i. e. ἐν λέσχη γενόμενα) ea sint, de quibus homines inter se colloquuntur, de quibus sermo fit inter homines. Inde περιλεσχήνεντος hominum sermone cetebratus, infra II, 135, ubi Grammatici explicant περιβόητος, περιλάλητος; inde πρόλεσχος in Aeschyli Supplic. 208. Add. Herod. VI, 4. Conf. Wesseling. ad h. l. Vocula λέσχη colloquium, confabulatio, sermo familiaris, infra II, 32. IX, 71. ἀπέφδιψε ὁ Κύρος τὰ ἔπεα] ἀπέφ-

απέβδιψε ὁ Κῦρος τὰ ἔπεα] ἀπέβδιψε, ut Latini: proiecit, iactavit. Conf. infra IV, 142. VII, 13. VIII, 92.

αὐτοὶ γὰς οἱ Πέρσαι ἀγοςῆσι οὐδὶν ἐώθασι χρᾶσθαι κ. τ. λ.] χρᾶσθαι (pro χρῆσθαι) scripsi iubente Bredov. p. 381. Haec eadem Strabo tradit XV. p. 1067 B. Nec refragatur Xenophon in Cyropaed. 1, 2. §. 3. forum quidem apud Persas fuisse commemorans, verum nec

tale, quale vulgo rebus vendendis atque emendis destinatum, sed ubi liberaliter instituti homines convenirent heneque morati nec nisi proba ac bona verba audirentur. etiam alludit Appianus de bell. ci-vill. II. pag. 803. Mihi quae apud Xenophontem leguntur, non tam Per-Xenophontem leguntur, non tam Persarum ex more, quam ex institutis Socraticis repetenda videntur.

μετὰ ταῦτα ἐπιτρέψας τὰς μὲν Σάρδις Ταβάλω κ. τ. λ.] Usus est hoc loco Heerenius in iis, quae disputat de Persici imperii administrandi ratione; vid. Ideen etc. I, 1. pag. 403. Nec mirum, eandem fere Cyri ac Persarum fuisse rationem. guas posthac fuit Mongologia. nem, quae posthac fuit Mongolo-rum et ducis illorum Dschingischan, cum par fuerit et ducum et gentium ratio. Namque in terris occupatis plerumque copias relinquunt, quarum duces provinciam subditam teneant imperiumque tueantur. Istis adduntur alii regis ministri, qui tributa cogant regique transmit-tant; ac saepe etiam ab utrisque diversi inveniuntur urbium praefecti, qui praesidiis praesint, quae in singulis urbibus sunt collocata. Ita Cyrus Mazarem ducem exercitui praeficit, Tabalo Sardes permittit, Pactyam tributis colligendis atque omnino regiis reditibus thesaurisque praeponit. — πομίζειν, quod pendet ab ἐπιτοέψας, cum Larchero aliisque interpretor: transferre, deferre, ad Cyrum scilicet, in regios thesauros.

ἀπήλαυνε αὐτὸς ἐς Αγβάτανα, Κροϊσόν τε ᾶμα ἀγόμενος, καὶ τοὺς Ἰωνας ἐν οὐδενὶ λόγφ ποιησάμενος τὴν πρώτην είναι. ῆ τε γὰρ Βαβυλών οἱ ἡν ἐμπόδιος, καὶ τὸ Βάκτριον ἔθνος, καὶ

καὶ τοὺς Ἰωνας ἐν ούδενὶ λόγφ ποιησάμενος την πρώτην είναι] Negotium fecere haec verba interpretibus, locum mendosum existimantibus, varieque inde illum tentantibus. Sic Valckenarius propo-nit: xal enl Iwas ev ovderl λόγω ποιησάμενος τὴν πρώτην ἰέναί ναι νει είναι, comparans geminum locum III, 134. Nec Wesselingio haec displicuit coniectura, cum prius verba sic ordinanda cen-suisset: καὶ τοὺς Ἰωνας τὴν πρωτην έν ούδ. λ. ποιησάμενος είναι, et Ionum nullam initio rationem habendam esse ratus. Sed recte mo-net Schweigh., in frequenti apud Nostrum usu dictionis έν οὐδενὶ λόγφ ποιείσθαι et huic similium nusquam alibi verbum είναι adiectum inveniri; quod si adverbio την ποώτην iunctum abundare dixeris, non certe Herodoteo usui hoc adversabitur, simulque locus ipse, qui pariter ab omnibus libris manu scriptis exhibetur, incolumis stare poptis exhibetur, incolumns stare potential terit. Atque afferre licet similes quasdam locutiones τὸ νῦν εἶναι, τὸ τήμερον εἶναι, τὸ σύμπαν εἶναι (Herod. VII, 143) ipsumque illud ἐκὼν εἶναι, alia id genus; recteque inde Matth. Gr. Gr. §. 545. 1071, quem sequitur Lhardy, red-didisse videtur verba τὴν πρώτην Elvai: menigstens im Anfang. aliter fero Negris, qui explicat του-λάχιστον κατά πρώτον. Quare non probo, quod Kuehner Gr. Gr. §. 652, 2. hac ratione rejecta, infinitive z. nac latione letera, inimite un εἶναι tamquam praedicatum ad τω-νας referri vult, atque εἶναι abun-danter hic poni addit, quemadmo-dum post ονομάζειν (II, 44. IV, 33).

η τε γὰφ Βαβυλών οι ἦν ξμπόδιος κ. τ. λ.] Nihil de his apud Ctesiam vel potius in eius excerptis Persicis relatum legimus. Cyrus enim antequam Croeso bellum inferret, contra Bactros atque Sacas militasse dicitur apud Ctesiam

l. l. §. 2. 3. Post, Croeso devicto Lydiaque subacta, Derbices bello petiit, mox fatis cessurus (§. 6 seqq. ibid.). Atque ipse Herodoseqq. ibid.). Atque ipse Herodotus, quod ad Ctesiae fragmenta p. 93 seq. monui, in narratione progressus, nec de Bactris nec de reliquis gentibus quidquam protulit, vel plane oblitus vel aliarum rerum, quae Graecorum forsitan animos magis adverterent, narratione abreptus. Nec aliud quidquam Xenophon (Cyropaed. I, 1, 4), nisi quod in gentibus Cyro subiectis Bactros et Sacas nominat. De Sacis, quos Scythas esse putamus, gentem nomadum, quae regiones su-pra Persidem ac Mediam tenuerit, pra Persidem ac Mediam tenueru, vid. nott. ad Ctesiae fragmm. pag. 95 seqq. et infra ad Herod. III, 93. VII, 64. De Aegyptiis its statuit Ley (Fata Aegypt. etc. p. 7), ut Amasin regem, qui cum Croeso iunctus foedere (Herod. I, 77) post Sardes expugnatas Cyri ultionem timuerit, Persarum incursionem prudenter avertisse putemus donis missis sive tributo oblato. Quod vero Babylon Cyro impedimento fuisse s. obstitisse h. l. dicitur (ην έμ-πόδιος, ut II, 158. V, 90), iam su-pra I, 77 Babylonios invenimus foedere cum Croeso iunctos aeque atque Aegyptios, indeque provoca-tos a Croeso, ut ipsum cum Cyro bellantem adiuvarent: quod num fecerint, traditum haud reperio; hostili certe animo in Cyrum Persasque fuisse, hic ipse locus satis de-clarat. Ac Iustinum si sequimur I, 7, e Ctesiae libris haud scio an profectum, Cyrus, compositis antea in Babylonia rebus, Lydis et Croeso bellum intulit, qui Babyloniis opem tulerat, sed victus in regnum suum recesserat; accedit quoque Luci-anus in Contempl. §. 9, quo au-ctore Cyrus post Babylonem suba-ctam contra Lydos profectus esse videtur: in quo Lucianum ad historiae veram seriem animo fuisse

Σάκαι τε καὶ Αἰγύπτιοι, ἐπ' οὖς ἐπεῖχέ τε στρατηλατέειν αὐτός, ἐπὶ δὲ Ἰωνας ἄλλον πέμπειν στρατηγόν. ٰΩς δὲ ἀπήλασε 154 ὁ Κῦρος ἐκ τῶν Σαρδίων, τοὺς Αυδοὺς ἀπέστησε ὁ Πακτύης ἀπό τε Ταβάλου καὶ Κύρου καταβὰς δὲ ἐπὶ θάλασσαν, ἄτε τὸν χρυσὸν ἔχων πάντα τὸν ἐκ τῶν Σαρδίων, ἐπικούρους τε ἐμισθοῦτο καὶ τοὺς ἐπιθαλασσίους ἀνθρώπους ἔπειθε σὺν ἑωυτῷ στρατεύεσθαι. ἐλάσας δὲ ἐπὶ τὰς Σάρδις ἐπολιόρκες Τάβαλον, ἀπεργμένον ἐν τῷ ἀκροπόλει.

Πυθόμενος δε κατ' όδον ταῦτα ὁ Κῦρος εἶπε πρὸς Κροί-155 σον τάδε · Κροίσε, τί ἔσται τὸ τέλος τῶν γινομένων τούτων έμοί; οὐ παύσονται Λυδοί, ὡς οἴκασι, πρήγματα παρέχοντες καὶ αὐτοί ἔχοντες. φροντίζω, μὴ ἄριστον ἢ ἐξανδραποδίσασθαί σφεας · ὁμοίως γάρ μοι νῦν γε φαίνομαι πεποιηκέναι, ὡς εἴ τις πατέρα ἀποκτείνας τῶν παίδων αὐτοῦ φείσαιτο. ὡς δὲ

minus attento iudicat Hemsterhusius (T. III. p. 384 ed. Bip.). Xenophon Croesum Babyloniis opem tulisse scribit (Cyropaed. I, 5, 3. II, 1, 5); Cyrum vero, qui contra Babylonios nil suscipit (V, 3), post Croesum devictum Babylonem aggressum esse (VII, 5). Quae cum ita sint, Io. a Gumpach (Zeitrechnung d. Babyl. p. 89. coll. Abriss. d. babyl. assyr. Geschichte p. 121) duo bella a Cyro cum Babyloniis gesta esse statuit, alterum ab Herodoto haud commemoratum, in quo Babyloniorum rex Neriglissar obierit anni 555 ante Chr. n. initio, quo eodem anno Nabonadium s. Labynctum (Herodot. I, 77) ad regnum evectum ponit; alterum post Lydos devictos Sardesque captas anno 538 ante Chr. n.

ἐπ' οὖς ἐπεῖχε τε στρατηλατέειν αὐτὸς] De ἐπεῖχε conf. ad I, 80 monita. Magis nos remoratur particula τε, quae si proba est, refertur ad sequens δὲ, ita ut in bipartita oratione particulae τε et δὲ sibi invicem respondeant; quo de usu conf. God. Hermann ad Viger. p. 836. Quod Buttmann. Gr. Gr. mai. II. p. 32. ἐπεῖχε τε ortum putabat ex ἐπείχεε, cuius gemina forma ἐνείχεε.exstet I, 118, id ipsum falsum esse vidimus in annotatione

ad h. 1. indeque minime nostro loco admittendum.

#### CAP. CLIV.

άπεργμένον έν τῆ ἀκροπόλει] i. e. in arce inclusum, sectusum. Namque ἀπέργειν (pro ἀπείργειν) est sectudere, excludere. Tu conf. V, 64. VI, 79, ne plura.

## CAP. CLV.

ού παύσονται — ποήγματα παφέχοντες, και αύτοι έχοντες] i. e. non desinent mini negotia facessere et sibi ipsi molestiam creare. Quae ad locutionem πράγματα σαέχειν και έχειν illustrandam pertinent, citavi ad Plut. Pyrrh. pag. 174. — In seqq. φροντίζω, μη άριστον ή eodem modo dictum quo δέδοικα μη, alia id genus; Latini: vereor, ne optimum sit pro: puto optimum esse.

ώς εἶ τις πατέρα ἀποπτείνας τῶν παίδων αὐτοῦ φείσαιτο] Herodoto in his obversatum esse contendunt Stasini versiculum illum, pluribus celebratum, ut in proverbium adeo cesserit:

cesserit:

νήπιος, δς πατέρα πτείνων παιδας παταλείπει. Vid. Clement. Alexandr. Stromat. χαλ ένω Λυδων του μεν πλέου τι η πατέρα εόντα σε λαβων άγω, αὐτοίσι δὲ Λυδοίσι τὴν πόλιν παρέδωκα καὶ ἔπειτα θωυμάζω, εί μοι ἀπεστασι. Ό μεν δή τά περ ενόεε, έλεγε δ δ' αμείβετο τοίσδε, δείσας μη αναστάτους ποιήση τας Σάρδις. 况 βασιλεῦ, τὰ μὲν οἰκότα εἰρηκας του μέντοι μὴ πάντα θυμῷ χρέο, μηδε πόλιν άρχαίην έξαναστήσης, άναμάρτητον εοῦσαν και των πρότερου και των νυν έστεωτων τα μέν γαρ πρότεφου έγώ τε επρηξα, καὶ έγω έμη κεφαλη άναμάξας φέρω. τὰ δὲ νῦν παρεόντα, Πακτύης γάρ ἐστι ὁ ἀδικέων, τῷ σὺ ἐπέτρεψας Σάρδις, ούτος δότω τοι δίκην. Λυδοΐσι δε συγγνώμην έχων τάδε αὐτοῖσι ἐπίταξον, ώς μήτε ἀποστέωσι, μήτε δεινοί

VI. pag. 451 Sylb. Aristotel. Rhetor. I, 16. II, 17. Polyb. XXII, 8. — In seqq. nota articuli transpositionem quandam bene observatam a Motthiae in Gr. Cr. 8, 275 p. 520. Matthiae in Gr. Gr. §. 275. p. 560. Dicere enim consentaneum erat: ως δὲ καὶ έγω σὲ, τὸν μὲν πλέον τι ἢ πατέρα ἐόντα. καὶ ἔπειτα θωυμάζω, εἴ μοι

άπεστᾶσι] Gaisfordio ex uno Schel-tershemiano edenti θωμάζω non obtemperavimus, cum reliquorum librorum auctoritas vetaret. Et vid. quae de his monuit Bredov. p. 142 et 143, quo eodem monente p. 287. cum recentt. edd. restitui ένόεε pro νόεε, quod Gaisford. receperat. Add. Dindorf. Praef. p. XXI. De usu voculae εί (pro ὅτι) post ϑωνμάζω monere vix opus; conf. Kueh-

ραζω mones viz οριας, cont. Rusin-ner Gr. Gr. §. 771, 7. σὺ μέντοι μη πάντα θυμῷ χρέο, μηδὲ πάλιν ἀρχαίην έξαναστήσης] μησε πωιν αρχαιην εξαναστησης]
Ad verba θνμος χρέο conf. quae
diximus ad I, 137. χρέο dedi pro
χρέω iubente Bredov. p. 382. 387
et Dindorf. p. XLIV. Dietsch edidit χρέεο. — Verba: καὶ τῶν πρόdit χρέεο. — Verba: και τῶν πρό-τερον, και τῶν νῦν έστεώτων verte:

tegov, και των νυν εστεωτων verte: quod attinet ad ea, quae prius acta sunt et quae nunc aguntur. Vid. Matth. §. 339. pag. 647.
καὶ ἐγω ἐμῆ κεφαλῆ ἀναμάξας φέρω] i. e. et ego meo capite culpam luo. Imitatus Noster videtur Homerum, ut Cr. monet, in Odyss. XIX, 92. (— δ ση πεφαλη άναμάξεις). Alia de verbo άναμά πειν landat Creuzerus ad Procli Commentt. in Platonis Alcibiad. T. I.

mentt. in Platonis Alcidiad. 1. 1. pag. 300.

τὰ δὲ νῦν παρεόντα, Πακτύης γάρ ἐστι ὁ ἀδικέων, τῶ σὰ κ. τ. λ.] De particula γὰρ vidimus ad I, 2. Est enim sensus: "Pactyas poenas tibi det; nam ille est, qui iniuste egit, qui praesens scelus commisit." Sed maior difficultas in an posita est, quad Pactyas hoc in eo posita est, quod Pactyas hoc loco nominetur, cui a Cyro Sardes fuerint permissae, plane aliter atque I, 154, ubi Tabalus est, quem Sardibus rex praefecit, Pactyae cura thesaurorum demandata. Itaque, ne Horodotus sibi ipse contraria pronuntiare censeatur, Wesselingius in eam incidit suspicio-nem, ut ad ἀδικέων adsumatur τοῦ-τον s. ἐκείνον (scil. τὸν Τάβαλον), hoc fere sensu: Pactyas is est, qui offendit eum (sc. Tabalum), cui tu Sardes commisisti. Quae sententia Quae sententia merito frigida videtur Schweighaeusero, qui ipse malit fateri, minus accurate hic loquentem Croesum fecisse Herodotum, nisi forte con-sulto ita dicentem Croesum Noster induxerit. — Pro δότω τοι Negris edidit δότω τέ οί. τάδε αὐτοίσι ἐπίταξον, ὡς μήτε

άποστέωσι κ. τ. λ.] Aliter haec enarrat Iustinus I, 7. §. 11. Lydi enim post Croesum victum denuo rebellaverunt, Cyro in aliis bellis occupato; sed iterum victis arma et equi ademti ipsique iussi sunt cauponas et ludicras artes et lenocinia exercere. Atque inte factum

τοι έωσι. ἄπειπε μέν σφι πέμψας ὅπλα ἀρήτα μὴ ἐκτῆσθαι, κέλευε δέ σφεας κιθῶνάς τε ὑποδύνειν τοτσι εῖμασι, καὶ κοθόρνους ὑποδέεσθαι πρόειπε δ' αὐτοτσι κιθαρίζειν τε καὶ ψάλλειν καὶ καπηλεύειν παιδεύειν τοὺς πατδας. καὶ ταχέως σφέας, ὧ βασιλεῦ, γυναϊκας ἀντ' ἀνδρῶν ὅψεαι γεγονότας, ῶστε οὐδὲν δεινοί τοι ἔσονται, μὴ ἀποστέωσι. Κροτσος 156

addit Iustinus, ut gens olim et potens et strenua, virtute pristina perdita in luxuriam delapsa sit. Quae num veriora sint Herodoteis, haud decernam: e Ctesia fluxisse opinor.
Ac merito iis, quae apud Herodotum de Lydis proponuntur, attendi iubet Heeren. in Ideen I, 1. pag. Est enim hoc omnino eorum consilium, qui, imperium suum longe lateque propagatum quo melins tueantur, subditas gentes luxuria diffluentes, enervatas, emollitas reddunt, ne unquam iugum impositum abiicere tentent, neve ullum prorsus periculum inde victori sit timendum. Sed bene h. l. istud tenendum, Cyrum hoc agere, au-ctore Croeso, qui eo ipso populum olim suum servare voluerit, ne alias in sedes transduceretur. Nam hoc quoque istiusmodi imperatores iisdem de causis inducti factitant. ut gentes subiectas suis terris patriis cedere cogant in alias multum inde remotas terras. Cuius generis exem-pla aliquot in Persarum inveniun-tur historia. Vid. Heeren. l. l. — Sic Babyloniis desciscentibus hanc poenam a Xerxe irrogatam esse legimus apud Plutarch. II. p. 173; Cumis similia fere civibus praescripsisse dicitur Aristodemus tyrannus, teste Dionys. Halic. Antiqq. Romm. VII, 9. De Lvdis praeter Herodoti locum conf. Iustin. I, 6. et Polyaen. VII, 6, 4. Atque Lyding of company antiquitation at Lydin per omnem antiquitatem ob luxu-riam ac mollitiem male infames: in quam ipsam iam ante Cyri tempora illos delapsos esse haud pauca testantur. Cf. Krause Theag. p. 79. 86. Bergk ad Anacreont. Reliqq. p. 240 seq., qui in primis laudat Athenaei locum XII. p. 515 E. et seqq. 526 A. Ad formam coniunctivi Ionicam ξωσι cf. Bre-

dov. p. 404. In seqq. conf. Matth. Gr. Gr. §. 534, 4, 1. pag. 1046 seq. de locutione  $\alpha \pi \epsilon \iota \pi \epsilon - \mu \dot{\eta}$ έπτησθαι. καπηλεύειν quid sit et quo dicatur sensu, monuimus ad I, 94. Quod vero Lydi inentur κιθωνάς τε ὑποδύνειν τοίσι είμασι καὶ κοθόρνους υποδέεσθαι (i. e. tunicas sub palliis gestare calceosque subligare), alterum inde opinor explicandum, quod plerumque non nisi unam vestem, tunicam, gestare solebant, additumque alterum vestimentum (τὸ εἶμα = ἷμάτιον) luxuriae indicium habetur; cf. Becker Charici. III. pag. 159 seqq. 172 ed. sec. De chitone conf. V, 87 ibique nott. Caeterum similem in ibique nott. Caeterum sumiem in modum Noster de Aegyptiorum sacerdotibus II, 81. scribit: ἐνδεδύκασι δὲ κιθώνας λινέους — ἐπλ τούτοισι δὲ ελρίνεα είματα λευκά ἐπαναβληδὸν φορέουσι. Nec magis ad delicias vitamque mollitiei deditam pertinere videtur κοθόρνους ὑποδέεσθαι, cum plerumque ἐννησόδητοι prodire in medium so-ἐννησόδητοι prodire in medium soάνυπόδητοι prodire in medium solerent: plura vid. apud eundem Becker l. l. p. 215 seqq. Atque κόθοονος de vulgari calceamenti genere intelligo, de quo idem Becker. p. 229. Haec igitur sane ad Graecorum sententiam dicta videntur: neque vero inde totum consilium Cyro datum ad Graecorum, tyrannorum potissimum rationes effictum crediderim. Conf. Wachsmuth. Hel-len. Alterthumsk. II, 2, pag. 17. ώστε οπόλεν δεινοί τοι έσονται μή αποστέωσι] Dictum hoc pro: ώστε οὐδὲν δεινόν τοι ἔσται, μη ἐκεἰνοι ἀποστέωσι. Conf. similem locum in Xenoph. Anab. V, 7, 2. et alia, quae excitat Kuehner Gr. Gr. §. 717, 1. not.

CAP. CLVI. Κροίσος μέν δή ταῦτά οι ὑπε-

μεν δή ταυτά οι ύπετιθέτο, αιρετώτερα ταυτα εύρισκων Αυδοίσι, η ανδραποδισθέντας πρηθήναι σφέας έπιστάμενος ότι, ην μη άξιόχρεων πρόφασιν προτείνη, ούκ άναπείσει μιν μεταβουλεύσασθαι, άφφωδέων δε, μη και υστερόν κοτε οι Λυδοί, ην τὸ παρεὸν ὑπεκδράμωσι, ἀποστάντες ἀπὸ τῶν Περσέων απόλωνται. Κύρος δε ήσθεις τῆ ύποθήκη, και ύπεις τῆς όργης, έφη οι πείθεσθαι. καλέσας δε Μαζάρεα ανδρα Μηδον, ταῦτά οι ἐνετείλατο προειπείν Αυδοίσι, τὰ ὁ Κροίσος ὑπετίθετο και πρός έξανδραποδίσασθαι τους αλλους πάντας, οδ μετά Λυδων έπι Σάρδις έστρατεύσαντο, αύτον δε Πακτύην 157 πάντως ζώντα άγαγείν παρ έωυτόν. Ο μεν δή ταῦτα έκ τῆς όδοῦ ἐντειλάμενος ἀπήλαυνε ἐς ἤθεα τὰ Περσέων, Πακτύης δὲ πυθόμενος άγχοῦ είναι στρατὸν ἐπ΄ έωυτὸν ἰόντα, δείσας ώχετο φεύγων ές Κύμην. Μαζάρης δε δ Μῆδος έλάσας έπὶ τὰς Σάρδις, τοῦ Κύρου στρατοῦ μοίραν ὅσην δή κοτε ἔχων, ώς οὐκ εὖρε ἔτι ἐόντας τοὺς ἀμφὶ Πακτύην ἐν Σάρδισι, πρῶτα μεν τους Λυδους ήναγκασε τας Κύρου έντολας έπιτελέειν έχ τούτου δε κελευσμοσύνης Λυδοί την πασαν δίαιταν της ζόης μετέβαλον. Μαζάρης δε μετά τοῦτο ἔπεμπε ές την Κύμην άγγέλους, έκδιδόναι κελεύων Πακτύην οί δε Κυ-76 μαίοι έγνωσαν, συμβουλής πέρι ές θεον ανώσαι τον έν Βραγ-

τίθετο] Particulam τε male post ταῦτα a Gronovio insertam cum recentt. edd. delevimus librorum plurimorum iussu. De verbo ὑποτίθεσθαι cf. nott. ad I, 107. — In seqq. haud necessarium videtur πείθεσθαι, ut Heroldio placet, mutare in πείσεσθαι, neque ζῶντα, quod omnes codd. afferunt, in ζώοντα, ut monente Bredov. p. 170. edidit Dietsch. — καὶ πρὸς (in fine capitis), insuper, praeterea, nonnullis exemplis illustravit Wesseling. ad h. l. Tu vid. Viger. de idiotism. pag. 175. 662.

τὰ ὁ Κροίσος ὑπετίθετο] Legendum auctore Cobet: τά οἱ Κροίσος ὑπετίθετο. Conf. nott. ad I, 107.

## CAP. CLVII.

ἀπήλαυνε ἐς ἦθεα] De voce ἤθεα cf. ad I, 15. In seqq. reliqui ἄχετο, quod vel invitis codd. in οἶχετο mutari vult Bredov. p. 312.

μοδραν ὅσην δή κοτε ἔχων] De usu nominis ὅσος in hisce monuit Matthiae Gr. Gr. §. 486 not. 1. pag. 909, h. l. sic vertens: "eine Abtheilung, wie gross sie auch sein mochte." Add. Kuehner Gr. Gr. §. 788. Nec aliter ὅσος δή I, 160. II, 103. IV, 151. et III, 52. 159 de multitudine, quae quanta sit, definiri non potest. Add. Siebel. ad Pausan. VII, 3. §. 4.

ώς οὐπ εὐρε — τοὺς ἀμφὶ Πακτύην ἐν Σάρδισι] τοὺς ἀμφὶ Πακτύην ἱν Εάρδισι] τοὺς ἀμφὶ Πακτύην intellige Pactyam cum suis copiis, Sardes occupantibus, excepta arce, 'in qua Tabalum regium ducem fidum tenuerunt inclusum (I, 154 fin.). De voce κελευσμοσύνης aeque atque de κέλευσμα, quod ipsum aliquoties apud Herodotum obvium, conf. Bredov. p. 347 et infra nott. ad Herod. IV, 141. VII, 16.

έγνωσαν, συμβουλής πέρι ές

χίδησι. ἡν γὰο αὐτόθι μαντήτον έχ παλαιοῦ ίδουμένον, τῷ "Ιωνές τε πάντες και Λίολέες ἐώθεσαν χρέεσθαι. ό δὲ χῶρος ούτός έστι της Μιλησίης ύπεο Πανόρμου λιμένος. Πέμψαν-158 τες ών οί Κυμαΐοι ές τούς Βραγχίδας θεοπρόπους είρωτεον περί Πακτύην, όκοιόν τι ποιέοντες θεοίσι μέλλοιεν χαριείσθαι. ἐπειρωτῶσι δέ σφι ταῦτα χρηστήριον ἐγένετο, ἐκδιδόναι Πακτύην Πέρσησι. Ταῦτα δὲ ὡς ἀπενειχθέντα ἤκουσαν οί Κυματοι, δομέατο εκδιδόναι. δομεωμένου δε ταύτη τοῦ πλήθεος, 'Αριστόδικος ὁ 'Ηρακλείδεω, ἀνήρ τῶν ἀστῶν ἐων δόκιμος, έσχε μή ποιήσαι ταύτα Κυμαίους, απιστέων τε τώ χρησμώ, και δοκέων τους θεοπρόπους οὐ λέγειν άληθέως ές δ, το δεύτερον περί Πακτύεω έπειρησόμενοι, ήεσαν αλλοι θεοπρόποι, των καὶ 'Αριστόδικος ήν. 'Απικομένων δὲ ές Βραγ- 159 χίδας, έχρηστηριάζετο έκ πάντων Αριστόδικος, έπειρωτέων τάδε : ώναξ, ήλθε πας ήμέας ίκέτης Πακτύης ὁ Λυδὸς, φεύγων δάνατον βίαιον πρός Περσέων οί δέ μιν έξαιτέονται, προείναι Κυμαίους κελεύοντες ήμεις δε δειμαίνοντες την

θεὸν ἀνῶσαι τὸν ἐν Βραγχίδησι] συμβονλῆς πέρι est: quod attinet ad consilium ipsis hac de re capiendum. — ἀνῶσαι pro olim vulgato ἀνοίσι dedimus cum recentt. editt. Bredovium si sequimur p. 341, reponendum ἀνοίσαι. Locutionem (ἀναφέρειν εἰς τινα, ad aliquem referre) illustrat Valckenarius, exemplo adposito VII, 149. — De Branchidis monitum est ad I, 46. 92. De Ponormo conf. Soldan in Comment. rerr. Miless. pag. 41. Viam, quae inde ad Branchidarum templum ducebat, statuis utrinque cinctam, quarum reliquiae quaedam supersunt, nostra aetate detectam narrant. Cf. Archaeolog. Zeit. 1850. nr. 13. Ross: Kleinasien u. Deutschland p. 132. 150. — χρέεσθαι reliqui, a Dietschio ex Bredovii praecepto p. 380 mutatum in χράσθαι.

## CAP. CLVIII.

ές τοὺς Βραγχίδας] Articulum τοὺς eiici vult Cobet; sed vid. nott. ad I, 02. — In seqq. pro ἐπειρωτῶσι, quod omnes praebent libri, Bredov. p. 287. cum Schaefero reponi vult

έπειρωτέουσι, idemque etiam mox ώρμέατο pro δρμέατο, sed vid. nott. ad I, 83. δρμεομένου ex eiusdem viri docti praecepto (cf. p. 381) dedit Dietsch pro vulg. δρμεωμέ-

έσχε μ η ποιήσαι ταῦτα Κυμαίovs] i. e. retinuit, cohibuit, ne haec facerent. De structura conf. ad I, 155: ἄπειπε — μη ἐπτήσθαι laudata et Kühner Gr. Gr. §. 717, 2.

## CAP. CLIX.

προείναι Κυμαίους πελεύοντες] E binis libris cum Gaisford. mutavimus vulgarem ordinem: πελεύοντες Κυμαίους. Verba sequentia: ἡμεῖς δὲ δειμαίνοντες π. τ. λ. equivis timentes Persarum potentiam, haud tamen sustinuimus adhuc supplicem tradere illis, antequam tua nobis certo declarata sit sententia, utrum nobis faciendum sit." τὸ ἀπὸ σεῦ sive τὸ σὸν, id quod a te provent, sententia tua, illustratum a Matthiae Gr. Gr. §. 573. pag. 1130. Conf. VII, 101. IX, 7. ποιέωμεν coniunctivus deliberativus

Περσέων δύναμιν, τον Ικέτην ές τόδε ού τετολμήκαμεν έκδιδόναι, πρίν αν τὸ ἀπὸ σεῦ ἡμιν δηλωθῆ ἀτρεκέως, ὁκότεοα ποιέωμεν. Ό μεν ταῦτα ἐπειρώτα, ὁ δ' αὐτις τὸν αὐτόν σφι χρησμον έφαινε, κελεύων έκδιδόναι Πακτύην Πέρσησι. πρός ταῦτα ὁ Αριστόδικος έκ προνοίης έποίεε τάδε περιιών τὸν νηὸν κύκλφ, έξαίρεε τοὺς στρουθοὺς, καὶ ἄλλα ὅσα ἡν νενεοσσευμένα ὀρνίθων γένεα ἐν τῷ νηῷ. ποιέοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα, λέγεται φωνὴν έκ τοῦ ἀδύτου γενέσθαι, φέρουσαν μέν προς του 'Αριστόδικου, λέγουσαν δε τάδε 'Ανοσιώτατε άνδρώπων, τί τάδε τολμᾶς ποιέειν; τοὺς Ικέτας μου έκ τοῦ νηοῦ κεραίζεις; 'Αριστόδικον δε ούκ άπορήσαντα πρός ταῦτα είπείν' ώναξ, αὐτὸς μὲν οῦτω τοῖσι ἱκέτησι βοηθέεις, Κυμαίους δὲ κελεύεις του Ικέτην έκδιδόναι; Του δε αύτις άμειψασθαι τοισδε · Ναὶ κελεύω, ΐνα γε ἀσεβήσαντες θᾶσσον ἀπόλησθε, ώς μη τὸ λοιπὸν περί Ικετέων έκδόσιος Ελθητε έπὶ τὸ χρηστή-160 ριον. Ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα ἥκουσαν οι Κυμαιοι, οὐ βουλόμενοι ούτε έκδόντες απολέσθαι, ούτε παρ έωυτοισι έχοντες πολιορπέεσθαι, ές Μυτιλήνην αὐτὸν ἐππέμπουσι. οί δὲ Μυ-

est, quem vocant. Conf. I, 53. 76 ibiq. not.

πρησμόν ξφαινε] φαίνειν | de oraculis aliisque rebus futuris indicandis, quas vates animo suo praevidet, indeque aperta clara reddit reliquis mortalibus. Tu vide de isto vocabulorum genere disputantem Creuzerum in Symbol. IV. pag. 488 ed. quart. — In sequformulam ἐκ προνοίης (dedita opera, de industria, consulto, s. ut Gallus explicat interpres: de dessein prémédité, après s'être bien consulté) illustrat Larcherus ad h. l. Cr. confert Platonis Phaedr. pag. 211 E. ibique Heindorf. p. 235 et Ast. pag. 269.

έξαίρεε τοὺς στρουθοὺς, καὶ ἄλλα ὅσα ἡν νενεοσσευμένα ὀρνίθων γένεα ἐν τῷ νηῷ] Scripsi iubente Dindorf. Praef. p. XI. et Bredov. p. 215, ut dudum voluerat Portus, νενεοσσευμένα pro νενοσσευμένα τοὺς στρουθοὺς masculino genere de passeribus parvis dici recte monuit Bredov. p. 276. Ad argumentum conf. Aeliani Var. Hist. V, 17, ubi Athenienses logimus Atar-

bem morti tradidisse, quoniam feçòv στρουθὸν in Aesculapii templo male tractaverat. Conf. etiam
bid. XIII, 31 et interprett. ad h.
l. Nec aliae nationes, orientales
potissimum, liberae hac superstitione, qua aves (praecipue columbas), quae ad templa nidos collocarunt, expellere aut interficere vetant, easque tranquillas et inturbatas sinere iubent, quippe sub dei,
cui aedes dicata est, tutela collocatas. Laudavit, quae huc pertinent, Creuzerus in Symbolic. II.
pag. 398 ed. quart. — In seqq.
φωνήν — φέρουσαν μὲν πρὸς τὸν
Λοιστόδικον intellige vocem ad Aristodicum conversam, directam.

τα γε ἀσεβήσαντες] Stegero Praef. ad Herod. p. X. magis ex loquendi usu Herodoti videtur: τνα τε ἀσεβήσαντες. Quod tamen, me auctore, minime recipiendum.

## CAP. CLX.

ές Μυτιλήνην — of δὲ Μυτιληναίοι] De vocis scriptura egimus ad I, 27. — Universam Nostri nar-

τιληναίοι, ἐπιπέμποντος τοῦ Μαζάφεος ἀγγελίας ἐκδιδόναι τὸν 77 Πακτύην, παφεσκευάζοντο ἐπὶ μισθῷ ὅσῷ δή: οὐ γὰφ ἔχω τοῦτό γε εἰπεῖν ἀτφεκέως: οὐ γὰφ ἐτελεώθη. Κυμαίοι γὰφ, ὡς ἔμαθον ταῦτα πρησσόμενα ἐκ τῶν Μυτιληναίων, πέμψαντες πλοίον ἐς Λέσβον, ἐκκομίζουσι Πακτύην ἐς Χίον. ἐνθεῦτεν δὲ, ἐξ ἰφοῦ ᾿Αθηναίης Πολιούχου ἀποσπασθεὶς ὑπὸ Χίων, ἐξεδόθη: ἐξέδοσαν δὲ οἱ Χίοι ἐπὶτῷ ᾿Αταφνέῖ μισθῷ τοῦ δὲ ᾿Αταφνέος τούτου ἔστι χῶφος τῆς Μυσίης, Λέσβου ἀντίος. Πακτύην μέν νυν παφαδεξάμενοι οἱ Πέφσαι εἰχον ἐν φυλακῆ, θέλοντες Κύφῷ ἀποδέξαι. ἦν δὲ χφόνος οὐτος οὐκ ὀλίγος γενόμενος,

rationem de Pactya Mytilenaeorumque et Chiorum prava agendi ratione reprehendit Plutarchus (II. p. 859 A.), quod Herodotus in Graecorum, popularium suorum, re-bus tradendis non satis illorum non satis illorum gloriae consuluerit. Ac Charonis Lampsaceni opponit auctoritatem, gloriae consuluerit. nihil de Chiorum nec Mytilense-orum scelere referentis. Sed ipsius Charonis verba non rite intelligi poterunt, nisi copiosiorem adsumseris Herodoti narrationem, nec iste scriptor fide usquequaque dignus, quem ab Herodoto in historia conscribenda consultum aut certe illi obversatum esse eo mi-nus crediderim. Vid. Creuzer. in Fragmm. historicc. p. 100 seq. et Dahlmann. Herodot. p. 117 seq. Attulit quoque hanc Herodoti narrationem P. van Limburg Brouwer: Histoire de la civilisat. des Grecs II, 4 (VI) p. 159 seq., quippe ex qua pateat, quanta oraculorum apud Graecos fuerit auctoritas, quantamque fiduciam hi omnino in iisdem posuerint. Add. quoque Grote history of Greece IV. p. 270 seq.

παρεσκευάζοντο έπὶ μισθῷ ο̃ σῷ δή] i. e. ,,um einen Lohn, wie gross oder gering er auch sein mochte."
Ita interpretatur haec Matthiae eo loco, quem iam laudavi ad I, 157, ubi vid. nott. ἐπὶ μισθῷ eundem in modum Noster dixit V, 65.

έξ ίοοῦ ἀθηναίης Πολιούχον ἀποσπασθείς κ. τ. λ.] Minervam Athenarum in arce pie cultam Πολιάδα s. Πολιούχον, deam tutela-

rem, nemo fere ignorat. Inde hanc deam Iones ex Attica secum in colonias duxisse eidemque in colonia quoque templum exstruxisse nemo mirabitur. Conf. quae dixi in Dissertat. de Apolline et Minerva primigenia (Heidelberg. 1820.) pag. 6 seq. De Aeginetis, qui venerabantur eandem Minervam, conf. Mueller Aeginett. p. 69 et De Minerv. Poliad. pag. 7.

έπὶ τῷ 'Λταρνέι μισθῷ] i. e. Atarnensem terram pacti mercedem, s. ea sub conditione, ut Atarnensem terram pro mercede Pactyae traditi acciperent. De ἐπὶ conf. I, 60. 141. — Scripsimus e codd. cum recentt. edd. 'Λταρνέι pro vulg. 'Λταρνεί. Est vero ὁ 'Λταρνείς nomen et regionis Chiorum civitati concessae et oppidi hac in regione non valde spatiosa exstructi. Vid. VIII, 106 et conf. VI, 28. 29. VII, 42. Conveniunt cum Herodoto Diodor. XIII. 65. XVI, 52, ubi conf. Wesseling. Pausan. IV, 35. §. 6. Reliquos veterum locos vid. apud Forbiger: Handb. d. alt. Geograph. II. p. 152. Nunc vocari locum Dikeli-koei alii dicunt, alii Ajasmat.

θέλοντες Κύρω ἀποδέξαι] ἀποδέξαι, monstrare eum ut vivum adhuc, s s. in conspectum Cyri eum producere, tradere vivum illum Cyro.

ην δε χρόνος ούτος — γενόμενος] Nota locutionem ην — γενόμενος, cuius similia quaedam attigimus ad I, 57. ότε Χίων οὐδεὶς ἐκ τοῦ ᾿Αταρνέος τούτου οὕτε οὐλὰς κριθῶν πρόχυσιν ἐποιέετο θεῶν οὐδενὶ, οὕτε πέμματα ἐπέσσετο καρποῦ τοῦ ἐνθεῦτεν, ἀπείχετό τε τῶν πάντων ίρῶν τὰ πάντα ἐκ

161 τῆς χώρης ταύτης γινόμενα. Χτοι μέν νυν Πακτύην ἐξέδοσαν. Μαζάρης δὲ μετὰ ταῦτα ἐστρατεύετο ἐπὶ τοὺς συμπολιορκήσαντας Τάβαλον. καὶ τοῦτο μὲν Πριηνέας ἐξηνδραποδίσατο, τοῦτο δὲ Μαιάνδρου πεδίον πᾶν ἐπέδραμε, λητην ποιεύμενος τῷ στρατῷ, Μαγνησίην δὲ ώσαύτως. μετὰ δὲ ταῦτα αὐτίκα νούσω τελευτᾶ.

162 'Αποθανόντος δὲ τούτου, "Αρπαγος κατέβη διάδοχος τῆς στρατηγίης, γένος καὶ αὐτὸς ἐων Μῆδος, τὸν ὁ Μήδων βασιλεὺς 'Αστυάγης ἀνόμω τραπέζη ἔδαισε, ὁ τῷ Κύρω τὴν βασιλητην συγκατεργασάμενος. οὖτος ωνὴρ τότε ὑπὸ Κύρου στρατηγὸς ἀποδεχθεὶς, ὡς ἀπίκετο ἐς τὴν Ἰωνίην, αῖρεε τὰς πόλιας χώμασι ' ὅκως γὰρ τειχήρεας ποιήσειε, τὸ ἐνθεῦτεν χώ-

οῦτε οὐλὰς κριθῶν πρόχυσιν ἐποιέετο θεῶν οὐδενὶ] De ποιεῖσθαι duplici accusativo iuncto vidimus ad I, 68. οὐλαὶ κριθῶν indicant molam ex hordeo confectam indeque tostam, in sacris adhiberi solitam eo prorsus modo, quo Romani in victimis mactandis mola salsa utebantur. Cf. Homer. Odyss. III, 442 seq. et Schneiderus in Loxic. Gr. s. v., ne plura. Add. C. F. Hermann: Gottesdienstl. Alterth. §. 28. nott. 11. πρόχυσις dicitur profusio molae intra hostiae cornua, quae hoc ritu diis dicatur. Gregorius Corinth. de dialect. Ionic. §. 110. (p. 515.), hunc locum opinor respiciens, explicuit τὸ ἀποσπείσαι. — κριθέων pro κριθῶν scribere placuit Bredovio p. 217, quem recentt. edd. secuti sunt.

recentt. edd. secuti sunt.

ἀπείχετο τε τῶν πάντων ἰρῶν
τὰ πάντα] ἀπείχετο vulgo hic passive accipiunt: removebantur—omnia.
Cum vero ἀπέχετοθαι vix passive hoc sensu inveniatur, Koenius ad Gregor. Corinth. p. 432, assentiente Larchero, suspicatur legendum esse ἀπέργετο, arcebantur. Sed cum ἀπέχειν in activo inveniatur arcendi, removendi notione (ut VIII, 20. 22), non video iustam causam, cur passive idem dici negemus, ipsamquo

lectionem immutare audeamus. Accedit his quoque Negris. Caeterum notamus particularum coniunctionem: οὖτε — οὖτε — τε, ut Latinorum nec — et. Plura vid. allata ad VI, 1. Conf. Boeckh. ad Axioch. Praef. p. XV. — In seqq. de Maeandri campis cf. nott. ad I, 18.

## CAP. CLXII.

Αρπαγος κατέβη διάδοχος τῆς στρατηγίης] Conf. not. ad I, 153 de hoc ducum genere, ac de Harpago ipso coenaque ista famosa I, 108. 119. Pertinent huc, quae apud Diodor. Excerptt. §. 31 (T. II. p. 27 Nov. scriptt. coll. ed. Mai.) relata invenimus de Graecis ad Harpagum de foedere ineundo legatos mittentibus, sed repulsam ferentibus, nisi ultro scrvos sese Persarum fidei tradere vellent. Sed legantur ipsa verba, orientalium principum superbiam fastumque optime declarantia.

οκως γὰς τειχήςεας ποιήσειε] τειχηςής proprie non ad urbes, sed ad urbium incolas referendum, cum sit: intra moenia compulsus, intra murum inclusus. Sed huiusmedi structurae ad sensum magis quam ad verba accommodatae neminem re-

ματα χῶν πρὸς τὰ τείχεα ἐπόρθεε. πρώτη δὲ Φωκαίη Ἰωνίης έπεχείρησε.

Οί δε Φωκαιέες ούτοι ναυτιλίησι μακρήσι πρώτοι Έλλή- 163 νων έχρήσαντο καὶ τόν τε 'Αδρίην καὶ τὴν Τυρσηνίην καὶ

morabuntur. Quod vero Harpagus dicitur urbes capere studuisse χώμασι (i. e. aggere adparato s. tu-mulis terra adgesta in altum exstructis) s. χώματα χῶν, Dureau de la Malle (Mém. de l'Acad. d. Inscript. T. XVIII. p. 412) haec ita reddit: ,,il eleva des terrasses, en les poussant successivement vers les murailles; "idemque (p. 416 seq.) explicuit, quid sint hac in re χώ-ματα, quae eadem occurrunt I, 184 ματα, quae eadem occurrunt I, 184 coll. I, 93 et IX, 85, ubi de tumulis sepulcralibus dicuntur. Add. II, 137. Quod sequitur ἐπόρθεε, non est oppugnavit (ut vulgo red-dunt), sed oppugnare instituit, studuit: quo eodem sensu hoc verbum obvium apud Diodor. Sic. XV, 4. XI, 32, ubi conf. Wesseling.

## CAP. CLXIII.

οί δὲ Φωκαιέες ούτοι ναντι-

λίησι μακρήσι κ. τ. λ.] Conf. de ναυτιλήσι μακρ. Ι, Ι. καὶ τόν τε 'Αδρίην καὶ τὴν Τυρ-σηνίην καὶ τὴν 'Ιβηρίην καὶ τὸν Ταρτησοὸν κ. τ. λ.] τὸν 'Αδρίην hing mgai ndiang airm (Δ.). hinc mare indicare sive sinum Adriaticum apte monet Larcherus. Dicitur enim ὁ ᾿Αδρίας sinus, ἡ ᾿Αδρία urbs, auctore Štephano Byzantino. Nec quidquam video, cur τὸν Αδοίην hic minus de ipso mari quam de regionibus adiacentibus huic mari s. de litore atque ora sit intelligendum. Vid. Leora sit intelligendum. Vid. Le-tronne: Recherches sur Dicuil p. 175 seq. Contendit quidem C. O. Mueller. (Etruscc. I. p. 140), eas regiones paludosas ac stagnosas intelligi, quas Padus et Adigo permeant mare petentes, ipsamque vocem Etrusco sermone vult declarare aquarum concursum. — Quae sequitur terra Τυρσηνίη, non de Etruria una, verum de omni Ita-lia, quam nos dicimus, accipien-dum, quod pluribus monstravit Bredov. in Uranologia p. XXIV. Ac praecipue hic respici videtur ea peninsulae Italicae pars altera, quae occidentem versus pertinet ad ipsum mare, quod hinc vocatur Tyrrhenicum. Iberia de ea potissimum Galliae et Hispaniae parte, quae ad idem hoc mare attinet mediterraneum, itaque de ora utriusque ter-rae maritima inde a Ligyum fini-bus usque ad columnas Herculeas, intelligi posse videtur; non aliter ferme hoc idem nomen apud Thucydidem VI, 2 (ubi vid. interprett.) Galliae partem declarat. Quidquid vero extra columnas, quas dixi, situm est, Graecisque innotuit, opinor pertinebit ad Tartessian, cuius iam in sacra scriptura ita mentionem fieri (מַרְשָׁיהַ) constat, ut ad regiones maxime remotas occi-dentem versus referri debere appareat. Phoenicibus meridionalis Hispaniae pars subdita communi cognomine hoc innotuisse videtur, unde intelligi potest, qui factum sit, ut et fluvius et insula et ipsa regio tale nomen accipere potuerit. Quodsi enim de fluvio sermo, telligitur Baetis sive Guadalquivir; qui ubi in mare influit binis ostiis, insula inde efficitur, in qua Tar-tessi urbem Strabo ponit. Et sic nomine hoc latius serpente tum regionem istam, tum vel colonias in ea sitas ita nominatas esse videmus. Quare si re vera exstitit urbs Tartessus, nec regio tantum, eam a Phoenicibus in maris ora Quare si re vera exstitit conditam fuisse utique probabile est. Nec minus probabile vel ex hoc Nostri loco fit, hanc coloniam, quae prius Phoenicum fuerat, post sui fuisse iuris, regibus suis parentem, nec Phoenicum imperia pa-Tu conf. de his Heeren. tientem. Tu conf. de his Heeren. in Ideen I, 2. p. 46 seqq. 52 et Hengstenberg: De Tyrr. rebb. p. 73 seq. — Herodotus uno tantum loco iterum commemoravit  $T\alpha \varphi$ - την Ίβηρίην και τὸν Ταρτησσὸν ούτοί είσι οι καταδέξαντες. έναυτίλλοντο δε ού στρογγύλησι νηυσί, άλλα πεντηκοντέροιάπικόμενοι δε ές του Ταρτησσου προσφιλέες έγένοντο τω βασιλέι των Ταρτησσίων, τω ούνομα μεν ήν 'Αργανθώ-

τησσόν (IV, 152), extra Herculis columnas situm emporium: atque sic etiam hoc loco τὸν Ταρτησόν non de fluvio, sed de urbe eiusque ditione intelligere malim, cum mox sequatur ἐτυράννευσε δὲ Ταρτησού incient incient τησσού ipsique incolae appellentur οί Ταρτήσσιοι. Hanc vero urbem cum ditione sua circa ostia Baetis, qui et ipse Tartessus vocatur, quaerendam esse vix dubium mihi videtur: neque iniuria hac de causa de loco, cui nunc nomen San Lu-car de Barameda, cogitaverat Miot, alter Gallus interpres. De Tartesso pluribus disputarunt Ukert Geogr. d. Griech. u. Roem. II, 1. p. 241 seqq. Clessin: Realencyclopaedie v. Pauly VI. 2. p. 1627 seqq. Movers: Die Phoenizier II, 2. p. 662 seqq. 610 seqq. Quae si respicimus, mittere sane poterimus, quae hanc in rem disputat Graslin: De l'Iberie ou Essai critique etc. (Paris 1838) p. 51 seqq. 102 seqq. 113 seqq. et quae nuper contendit Redslob in Commentatione, quae inscribitur: Tartessus, ein Beitrag zur Gesch. etc. (Hamburg. 1849.), ubi Tartes-sum non aliam esse vult atque Dertosam s. Tortosam, ut nunc vocant, ad Ebri ostia sitam; cf. p. 27 seqq.

ούτοι είσι οί καταδέξαντες] Εοdem significatu καταδεικνύναι monstrandi, aperiendi, indeque detegendi, inveniendi infra I, 171. coll. IV, 42. VII, 215. Atque hoc ipso verbo Herodotum vix illud tantum declarare voluisse existimat C.O. Mueller. (Etruscc. I. p. 192), Phocaeen-ses Tyrrhenum mare pernavigasse, sed potius illud, primos commercium instituisse cum Tyrrhenis Tyrrhenorum instituisse cum Tyrrhenis Tyrrhenorum instituisse cum Tartessiis). Initium reconstruction reconstr tium vero navigationum istarum idem vir doctus (p. 193) ponit circa Olymp. tricesimam vel vicesimam. οὐ στρογγύλησι νηνσί, ἀλλὰ

πεντηποντέροισι] Conf. quae supra

disputavimus ad I, 2. Nam rotundis navibus vulgo olim utebantur ad commercia, longis ad bella. Hinc ut peculiare notare debebat Herodotus, Phocaeenses, quos mercaturae causa navigantes rotundis uti navibus consentaneum erat, penteconteris fuisse usos, quae naves ad bellicum usum fuere paratse, quinquaginta remis uno ordine in-structae. Cf. quae ad Ctesiae Persica citavi pag. 142. His vero navibus Phocaeenses in huiusmodi navigationibus uti necesse erat, quon-iam Tyrrhenum quod aiunt mare tunc Tuscis latronibus repletum erat, illoque tempore Tusci in illo mari classibus dominabantur, et tum commerciis tum vero potissi-mum latrociniis cuiusvis generis in-signes adeoque infames fuere. Cr. confert Niebuhr. Roem. Gesch. I.

p. 130 seq. ed. sec. Tu add. Mueller. l. l. p. 192. 288.
τῷ οὖνομα μὲν ἦν Αργανθώνιος]
Quae de actate et regni et vitae
Arganthonii scribit Herodotus, eadem ferme Pinius Hist. Nat. VIII, 48, Cicero de senectut. 19, alii, quamquam in ipso annorum numero non omnes consentiunt, quorum centum et quinquaginta annos illum regem vixisse quidam enar-rant. Vid. Anacreontis fragmenrant. Vid. Anacreontis fragmentum apud Strabon. III. p. 151 atque Bergk. ad Anacreont. reliqq. p. 91. Quod ut intelligatur, teneamus necesse est ipsum numerum ter quadraginta et bis quadraginta annorum. Nam numerus quadraginta et dierum supung sup ginta s. dierum s. annorum apud veteres subinde ita ponitur, ut longum omnino temporis spatium nec accurate definitum declaretur. Quo numero indefinito vel ipsae hominum aetates (γενεαί) significantur, hoc quadraginta annorum spatio haud definito consumtae, ita ut duplex s. triplex iste numerus totidem denotet aetates s. γενεάς.

νιος ' έτυράννευσε δὲ Ταρτησσοῦ ὀγδώκοντα ἔτεα, ἐβίωσε δὲ πάντα εἴκοσι καὶ ἑκατόν. τούτω δὲ τῷ ἀνδρὶ προσφιλέες οἱ Φωκαιέες οῦτω δή τι ἐγένοντο, ὡς τὰ μὲν πρῶτὰ σφεας ἐκλιπόντας Ἰωνίην ἐκέλευσε τῆς ἑωυτοῦ χώρης οἰκῆσαι, ὅκου 78 βούλονται ' μετὰ δὲ, ὡς τοῦτό γε οὐκ ἔπειθε τοὺς Φωκαιέας, ὁ δὲ πυθόμενος τὸν Μῆδον παρ αὐτῶν ὡς αὕξοιτο, ἐδίδου σφι χρήματα τεῖχος περιβαλέσθαι τὴν πόλιν. ἐδίδου δὲ ἀφειδέως καὶ γὰρ καὶ ἡ περίοδος τοῦ τείχεος οὐκ ὀλίγοι στάδιοί εἰσι ' τοῦτο δὲ πᾶν λίθων μεγάλων καὶ εὖ συναρμοσμένων. Τὸ μὲν δὴ τεῖχος τοἰσι Φωκαιεῦσι τρόπω τοιῷδε ἔξεποιήθη. 164 ὁ δὲ Ἅραγος, ὡς ἐπήλασε τὴν στρατιὴν, ἐπολιόρκεε αὐτοὺς, προισχόμενος ἔπεα, ὡς οἱ καταχρᾶ, εἰ βούλονται Φωκαιέες

Accedit, quod orientales homines hoc numero omnino multum quiddam indicant. Monuit Bredov. in: Untersuch. über Gegenstände d. Gesch. u. Geogr. I. pag. 108 seqq. 111. 113 seq. Cr. addit: Muenter: Der Stern der Weisen, p. 27. Haec igitur si respexeris, vixdum haerebis in tot annorum numero, qui Arganthonio regi tribuuntur. De Arganthonio conf. quoque Baur: Naturrelig. d. Alterthums. I p. 29. ἐβίωσε δὲ πάντα] πάντα, quod Viger. p. 135 interpretatur omnino, Hermanno (p. 729 ibid.) displicet scribenti τὰ πάντα. Cui oblocutus est Schaefer. ad Dionys. Halicarn. de composit. verbb. pag. 335, cum πάντα etiam sine articulo praeposito hoc reperiatur sensu. Est enim: in Allem. Vid. Matth. Gr. §. 266. not. et Kuehner. Gramm. Graec. §. 489. not. 1., quibus auctoribus articulo, quem invitis codd. inseruerunt recentt. edd., hic nullo modo est opus. Explicuit usum Nitzsch. ad Homeri Odyss. V. 244. Alio sensu πάντα I, 50, ubi vid. nott. et IX, 81, ubi vid. nott. — Mox cum Gaisford. rescripsi τούτω

δὲ pro vulg. τουτω ὅή.
ὁ δὲ πυθόμενος τον Μῆδον
παρ' αὐτῶν ὡς αὕξοιτο] Notamus
in his particulam δὲ repetitam,
cum istud, quod praecesserat, μετὰ
δὲ utique sufficiat. Similia quaedam conf. supra I, 143. II, 180.
De structura verbb. seqq. τὸν ΜῆHERODOT. I.

δον — ὡς ανξοιτο, pro ὁ Μηδος etc. monere vix opus. Sed in ipsa voce τὸν Μηδον haeserunt viri docti, ita ut, cum Harpagus Medus intelligi nequeat, τὸν Λυδὸν (i. e. Croesum) hic substitui mallent. Tu Cyrum intellige Medum, id est Medorum regem, cum Persas Medorum nomine apud Graecos frequentissime significari nemo nesciat, vel Cyri ducem, Harpagum, natione Medum (I, 108). Neque aliter statuit et Negris ad h. l. et Grote History of Greece IV. p. 272, qui difficultates chronologicas in hac tota narratione obvias vix commode solvi posse putat. Sed temporum rationem consistere arbitratur Dederich (Rhein. Mus. IV. p. 101), modo in verbis, quae infra cap. 165 leguntur, Άργανθώνιος δὲ τηνικαῦτα ηδη τετελευτήκες, νοχ τηνικαῦτα που referatur ad illud tempus, quo Alalia fuerit condita, sed ad id tempus, quo Phocaeenses patria relicta Cyrum profecti sint.

num profecti sint.
ἐδίδου σφι χρήματα τείχος περιβαλθθαι τὴν πόλιν] Conf. Kuchner. Gr. Gr. §. 536 de verbi περιβάλλεσθαι structura. — De structura: ἡ περίοδος — στάδιοί εἰσι
conf. ad I, 93.

## CAP. CLXIV.

προϊσχόμενος έπεα, ως οί καταχρα, εί βούλονται Φωκαιέες κ. τ. προμαχεῶνα ενα μοῦνον τοῦ τείχεος ἐρεϊψαι καὶ οἰκημα εν κατιρῶσαι. οἱ δὲ Φωκαιέες, περιημεκτέοντες τῆ δουλοσύνη, ἔφασαν θέλειν βουλεύσασθαι ἡμέρην μίαν, καὶ ἔπειτα ὑποκρινέεσθαι. ἐν ῷ δὲ βουλεύονται αὐτοὶ, ἀπαγαγεῖν ἐκεῖνον ἐκέλευον τὴν στρατιὴν ἀπὸ τοῦ τείχεος. Ὁ δ' Αρπαγος ἔφη εἰδέναι μὲν εὖ, τὰ ἐκεῖνοι μέλλοιεν ποιέειν, ὅμως δὲ σφι παριέναι βουλεύσασθαι. Ἐν ῷ ὧν ὁ Αρπαγος ἀπὸ τοῦ τείχεος ἀπήγαγε τὴν στρατιὴν, οἱ Φωκαιέες ἐν τούτω κατασπάσαντες τὰς πεντηκοντέρους, ἐσθέμενοι τέκνα καὶ γυναϊκας καὶ ἔπιπλα πάντα, πρὸς δὲ καὶ τὰ ἀγάλματα τὰ ἐκ τῶν ἰρῶν καὶ τὰ ἄλλα ἀναθήματα, χωρὶς ὅ τι χαλκὸς ἢ λίθος ἢ γραφὴ ἦν, τὰ

2.] De προίσχεσθαι conf. I, 3. 141. In sequentibus tene praesentis temporis usum in indicativo, ubi oratione obliqua traduntur res. Nec eo non pertinet, quod cap. antecedenti legitur οίκησαι όκου βούλουται. Add. I, 136. Conf. Kuehner Gr. Gr. §. 846, c. — παταχράν est sufficere, satis esse, ut IV, 118. VII, 70.

πορμαγεῶνα ἔνα μοῦνον τοῦ τείχεος ἐρεἰψαι] προμαχεῶνας iam novimus I, 98. Hoc loco vulgo reddunt: propugnaculum; Suidas exponit ἔπαλξιν, Hesychius utrumque
explicat πύςγον; quin apud Pollucem in Onomast. I, 10. §. 170
tria haec vocabula continua ponuntur, nullo indicato corum discrimine. Larchero hic turrim ut munitionis s. moenium partem s. propugnaculum unum intelligere placet. At recte videtur monere Dureau de la Malle (Mém. de l'Acad.
des Inscr. XVIII. p. 413 de turri
hic non agi, sed de muri propugnaculo, quod unum deiicere inbentur
Phocaeenses, un créneau du parapet, ut Gallice reddit. Itaque de
superiore muri parte, in qua defendentes stant, cogitandum: qua
deiccta facilius capi atque in obsequio teneri posse urbem consentaneum.

nal οίκημα εν κατιρῶσαι] i. e. unas aedes consecrare regi, in obedientiae argumentum et Persicae dominationis. Haec quidem verissima videtur interpretatio maximeque et rei et loco consentanea; nam καντιφῶσαι alias de diis, quibus quidpiam dedicatur atque consecratur, hic ad regem ipsum transfertur, cum, quidquid ad eum pertineret, quasi sacrum haberetur. Hinc nulla opus mutatione, nec ea, quam Reiskius proposuit, a Wesselingio satis iam refutata, nec altera illa, a Wesselingio ipso proposita: καὶ qῦτημα ἐν κατει ϙ ῦ σαι, i. e. κακπλαλείταιοπε detrahere. Nec libri addicunt. — In seqq. scripsi μίαν cum Gaisf. pro μίην, quod ex Aldo propagatum fuit. Ad ἔπιπλα conf. 1, 94. 150. Verbis ἐν ῷ respondent verba ἐν τούτῷ, quod Herodotus haud semel fecit, monstrante Struve Specim. Quaest. Herod. I. p. 39. 41, qui laudat III, 10. IV, 95.

Struve Specim. Quaest. Herod. I. p. 39. 41, qui laudat III, 19. IV, 95. VI, 89. IX, 23 coll. I, 186. VII, 26. \(\tilde{\chi}\) \(\tilde{\chi}

δὲ ἄλλα πάντα ἐσθέντες, καὶ αὐτοὶ ἐσβάντες, ἔπλεον ἐπὶ Χίου.
τὴν δὲ Φωκαίην ἐρημωθεϊσαν ἀνδρῶν ἔσχον οι Πέρσαι. Οι 165
Φωκαιέες, ἐπεί τε σφι Χίοι τὰς νήσους τὰς Οινούσσας καλεομένας οὐκ ἐβούλοντο ἀνεομένοισι πωλέειν, δειμαίνοντες, μὴ αί μὲν ἐμπόριον γένωνται, ἡ δὲ αὐτῶν νῆσος ἀποκλητσθῆ τούτου εῖνεκα, πρὸς ταῦτα οι Φωκαιέες ἐστέλλοντο ἐς Κύρνον.
ἐν γὰρ τῆ Κύρνω εἰκοσι ἔτεσι πρότερον τούτων ἐκ θεοπροπίου ἀνεστήσαντο πόλιν, τῆ οὖνομα ἡν ᾿Αλαλίη. ᾿Αργανθώνιος

99 seq.) et Welcker (Hall. Litt. Zeit. 1836. Octob. nr. 176. p. 175) de picturis mobilibus s. de tabulis pictis ligneis, quales in templis deorum in honorem suspensae aeque atque alia donaria reperiantur, cogitare malunt. Mihi potior videtur Letronnii sententia, tum ob verba proxime antecedentia χαλκὸς ἢ λί-δος, quibus potissimum simulacra s. donaria aenea vel marmorea significari videntur in templis collocata parietibusve infixa indeque minus commode auferenda, tum ob verba τὰ ἄλλα ἀναθηματα, quibus reliqua indicantur donaria facili opera transportanda: etenim ad haec ipsa pertinerent tabulae pictae, quales h. l. intelligi volunt Raoul Rochette et Welcker.

την δὲ Φωκαίην — ἔσχον οἱ Πέρσαι] Incidit haec urbis obsidio incolarumque migratio in ann. a. Chr. n. 542 s. Olymp. 59‡ statuente Schultzio in Apparat. ad Annall. I. pag. 38. Nec aliter Larcher. in tab. chronologica. Clinton. Fast. Hellen. I. p. 238 annum 544 ante Chr. n. ponere mavult. — Φωκαίην retinui, auctore Bredovio in Φώκαιαν mutandum, de quo conf. I, 80 ibique nott. Nec magis mutare placuit ἔπλεον, quod libri tuentur omnes, in ἔπλωον, ut fecit Dietsch.

## CAP. CLXV.

τὰς νήσους τὰς Οἰνούσσας καλεομένας οὐκ ἐβούλουτο ἀνεομένοισι πωλέειν] Oenussae insulae prope Chium, inter eam ipsam insulam terramque Asiae continentem. Conf. Thucydidem VIII, 24 ibique Wassium, et Forbiger. Handb. d. alt. Geogr. II. p. 197. De numero insularum disceptatur, cum apud Stephanum Byz. ac Plinium una tantum huius nominis appelletur insula. Sed recentiores quinque illas numero esse narrant, navigantibus amplum portum praebentes, nomine Spermadori. — Mox plerique libri recte: ἐβούλοντο, cum olim vulgo esset editum ἐβούλενντο. — ἀνεομένοισι tu verte: emturientibus, cum in verbo ἀνέομαι hic veluntatis atque conatus insit notio, de qua Wesselingius dixit ad I, 68. — Cyrnus insula, quo dein Phocaeenses se converterunt, Corsica est, nomine deducto a Cyrno, Herculis filio. Sed de eo satis constat. Conf. Diodor. Sicul. V, 13. Herod. VII, 165. Io. Rospatt: De Corsica insula a Romanis capta (Monaster. 1850), init.

πή δὲ αὐτῶν νήσος ἀποκληῖσθή] scil. τοῦ ἐμποςίου; timebant scilicet, ne hac colonia Phocaeensium ipsi mercatura et commercio excluderentur. — αὐτῶν, ut alias, hic quoque e Schellershemiano dedimus, praceunte Gaisfordio. Vulgo αὐτέων. — ἀνεστήσαντο vulgo intelligunt: excitarunt, sibi erexerunt, i. e. condiderunt. Schweighaeuserus mayult explicare: "eiectis cultoribus (ἀναστάτων ποιηθέντων) urbe potiri."

τη ούνομα ην Αλαλίη] Alalia urbs posthac vocata est Aleria, quippe quo Sylla coloniam duxit, in media ora orientali sits. Mendose apud Diodorum Sieul. V, 13 scribitur Calaris. Et confer quoque Senecam in Consolat. ad Helviam c. 8, ubi Phocaeam cum Pho-

δὲ τηνικαῦτα ἤδη τετελευτήκεε. στελλόμενοι δὲ ἐπὶ τὴν Κύρνον, πρῶτα καταπλεύσαντες ἐς τὴν Φωκαίην, κατεφάνευσαν τῶν Περσέων τὴν φυλακὴν, ἢ ἐφρούρεε παραδεξαμένη παρὰ ᾿Αρπάγου τὴν πόλιν. μετὰ δὲ, ὡς τοῦτό σφι ἐξέργαστο, ἐποιήσαντο ἰσχυρὰς κατάρας τῷ ὑπολειπομένῳ έωυτῶν τοῦ στόλου. πρὸς δὲ ταύτησι καὶ μύδρον σιδήρεον κατεπόντωσαν, καὶ ώμο-79 σαν μὴ πρὶν ἐς Φωκαίην ἥξειν, πρὶν ἢ τὸν μύδρον τοῦτον ἀναφῆναι. Στελλομένων δὲ αὐτῶν ἐπὶ τὴν Κύρνον, ὑπὲρ ἡμίσεας τῶν ἀστῶν ἔλαβε πόθος τε καὶ οἶκτος τῆς πόλιος καὶ τῶν ἡθέων τῆς χώρης ψευδόρκιοι δὲ γενόμενοι ἀπέπλεον ὀπίσω

cide confundit ille. Strabo VI, 1. p. 252 ex Antiocho tradit, Phocaeenses primum in Cyrnum et Massiliam profectos esse, deinde Eleam condidisse. Quo vero tempore Phocaeenses coloniam in Cyrno condiderunt (anno 562 ante Chr. n., si Schultzium, anno 564, si Clinto-nem sequimur ad I, 164, anno 560, ut ponit Rospatt (De Corsica insula a Romanis capta Monaster, 1850. p. 7.), eo magnam mauas par Etruscos iam obtinuisse statuit Mi-7.), eo magnam insulae partem cali Storia etc. II. p. 53. Quo eodem tempore cum Carthaginienses iam Sardiniam tenerent, explicari inde posse idem censet, quod utrique, et Etrusci et Carthaginienses foedere iuncti Graecos advenas bello petiisse mox narrantur: utraque enim gens Graecis invida ob commercii rationes; cf. cap. 166. De Etruscis consul. etiam C. O. Muel-ler. Etruscc. I. p. 181. — Ad verba seq. Αργανδώνιος δὲ τηνικαῦτα ήδη τετελευτήμεε conf. nott. ad I.

καὶ μύδοον σιδήρεον κατεπόντωσαν] μύδοος est massa quaevis ignita, unde μύδοος σιδήρεος ferrum candens s. ferri massa ardens, ὁ πεπυρωμένος σίδηρος, ut legitur in Excerptis ex comment. Alexandr. in Aristotel. Meteorol. I. p. 136. Vol. I. ed. Ideler. Vid. Blomf. in Glossar. ad Aeschyl. Prometh. vinct. vs. 374. Hinc reddi vult Dederich l. l. p. 100: eine schwere Eisenstein-Masse; affert idem Callimachum in Scholiis ad Sophocl. Antig. 264, apud.

quem simpliciter exstat μέγας μύσος. Atque μύσοςς quoque de massa lapidea occurrit; quam etiam hoc in loco intellexisse videtur Horatius Epod. XVI, 25. Simili insisurandi genere usus est Aristides, ut in eius vita refert Plutarchus cap. XXV. pag. 334 A atque Cinna codem Plutarcho teste in vit. Syll. 10 circ. fin. Simile Epidamniorum iuramentum praebent Diodori Excerpta Vaticana VII—X, 20. De huiusmodi iuramentis ac diris publice enunciatis inprimis consulatur Lasaulx: Ueber d. Fluch bei Griechen u. Römern pag. 14 (Studien des class. Alterthums pag. 168 seqq.). Unde vel in proverbium abiit Φωκαέων ἀφά. Vid. Suidam s. v.

dam s. v.

πρίν ἢ τὸν μύδρον τοῦτον ἀναφορηναι] Pertinere huc videtur Hesychii glossa: ἀναφῆναι ἀναφανηναι (i. e. apparere, emergere), nisi corrupto iam libro Herodoteo usus est Hesychius. Namque hac notione intransitiva inusitatus est aoristus primus, adeo ut ipsum ἀναφανῆναι, quod iam Reiskio in mentem venerat, Noster scripsisse videatur; vide accurate de h. l. disputantem Bredov. p. 357. Cobet quoque ἀναφανῆναι legi iubet. Minus placet ἀναβῆναι, quod Herodd proposuit quodque arridet Dietschio (qui ἀναφῆναι retinuit cum recentt. edd.) in: Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. LXI. p. 102. In seqq. verbis: ἀερθέντες ἐκ τῶν Οίνουσσέων ἔπλεον Benedict. in Actt. semin. reg. Lips. II. p. 283 iniu-

ές τὴν Φωκαίην. οῖ δὲ αὐτῶν τὸ ὅρκιον ἐφύλασσον, ἀερθέντες ἐκ τῶν Οἰνουσσέων ἔπλεον. Ἐπεί τε δὲ ἐς τὴν Κύρνον ἀπί-166 κοντο, οἴκεον κοινῆ μετὰ τῶν πρότερον ἀπικομένων ἐπ' ἔτεα πέντε, καὶ ἰρὰ ἐνιδρύσαντο. καὶ, ἦγον γὰρ δὴ καὶ ἔφερον τοὺς περιοίκους ᾶπαντας, στρατεύονται ὧν ἐπ' ἀὐτοὺς κοινῷ λόγῷ χρησάμενοι Τυρσηνοὶ καὶ Καρχηδόνιοι, νηυσὶ ἐκάτεροι ἐξήκοντα. οἱ δὲ Φωκαιέες πληρώσαντες καὶ αὐτοὶ τὰ πλοτα, ἐόντα ἀριθμὸν ἐξήκοντα, ἡντίαζον ἐς τὸ Σαρδόνιον καλεόμενον πέλαγος. συμμισγόντων δὲ τῇ ναυμαχίη, Καδμείη τις νίκη

ria vocem ξπλεον librarii interpretamentum esse putat.

## CAP. CLXVI.

μετὰ τῶν πρότερον ἀπικομένων ἐπ' ἔτεα πέντε lic est: per quinque annos. Sic plane III, 59. VI, 98 coll. 101. — In seqq. de formuls ἄγειν καὶ φέρειν (diripere, abducere) vide ad I, 88 nott. Scripsi duobus e libris ἡγον (pro ἄγον) assentiente Bredov. p. 293, quo eodem auctore (p. 295) mox etiam scripsi ἡντίαζον pro ἀντιαζον.

κοινῶ λόγω] i. e. communi consilio; quae eadem hinc Pausaniae frequens est locutio. Plura collegit Siebelis. ad I, 29. §. 4.

git Siebelis. ad I, 29, §. 4.

\*\*\*xolvæ lóyæ zonsámevol Tvosnvol xal Kacznóóviol x. r. l.] Tyrsenos sive Tuscos tunc temporis
inprimis classe valuisse et in isto
mari dominatos esse iam supra
monui ad I, 163. Add. Micali Storia etc. II. p. 54 seqq. 336 seqq.
Unde non mirum eos coniunctos
hic reperiri cum Carthaginiensibus,
per inferius idem mare dominantes
nec ullo modo alienigenis gentibus
maris fructum coloniasque condendi
occasionem permittentes. Itaque
postea utramque nationem foedere
iunctam invenimus apud Pindar.
Pyth. I, 139 seqq. Nec vero omnes
Tuscos hic intelligi vult Niebuhrius (cuius locum adscripsit Cr.
Röm. Gesch. I. p. 130 seq. ed. sec.),
verum eos tantum, qui Agyllam habitarint, Caerites, quos etiam solos scelus in captivis commissum

luisse infra legimus I, 167. Vix enim par erat, eos poenam sceleris dare, ad quos istud ipsum minime pertinuerit, qui nullam culpae partem in se admiserint. De foederibus inter Tuscos et Carthaginienses Cr. consuli vult eundem Niebuhr. I. p. 132. Nam vel Aristotelis aetate illa exstitisse dicuntur.

telis aetate illa exstitisse dicuntur.

Καδμείη τις νίκη τοῖοι Φωκαιενοῖ] Retinui Καδμείη, ab omnibus libris allatum, a Bredovio p.
179 in Καδμητη mutatum, quod recepit Dietsch. Cadmea victoria dicitur (ut Schweighaeuseri utar verbis), "cum plus incommodi accepit victor, quam intulit;" ita ut
hostes cladem quidem acceperint
priusque ex acie se receperint, ipsi
tamen victores Phocaeenses tam
afflicti e pugna discesserint, ut victos potius quam victores existimaveris. Vid. Wesseling. ad Diodor.
Sic. XI, 12 et Excerpt. libri XXII.
(T. II. p. 495). Plut. Morr. p.
488 A. Unger. Parad. Theb. p. 383
seq. Cr. addit: "Ast. ad Platon.
de Legg. I, 11. pag. 65 et Schol.
Aristid. pag. 188 ed. Frommel."
Bone caeterum Larcherus monet,
hanc victoriam non confundendam
esse cum ea, quam Phocaeenses
Massiliam condentes de Carthaginiensibus reportasse Thucydides
scribat I, 13. Nam Massiliam conditam esse ante haec tempora (de
quibus hic agitur) sexagesimo fere
anno. Quod si verum est, non
mirum, hic loci nullam fieri mentionem coloniae a Phocaeensibus
Massiliam deductae, nec illud iure
mireris, Phocaeenses patria relicta

τοίσι Φωχαιεύσι έγένετο. αί μεν γάρ τεσσεράκοντά σφι νηες διεφθάρησαν, αί δὲ είκοσι αί περιεοῦσαι ήσαν ἄχρηστοι · ἀπεστράφατο γὰρ τοὺς ἐμβόλους. καταπλώσαντες δὲ ἐς τὴν 'Αλαλίην ἀνέλαβον τὰ τέχνα καὶ τὰς γυναίκας καὶ τὴν ἄλλην κτῆσιν, όσην οίαι τε έγίνοντο αι νῆές σφι άγειν και έπειτα άφέν-167 τες την Κύρνον επλεον ές 'Ρήγιον. Των δε διαφθαρεισέων

non ad suos Massilienses, verum alio se convertisse, cum hi arctis finibus fuerint adhuc inclusi barbarisque gentibus cincti. Cum vero sint, qui hac occasione Mas-siliam a Phocaeensibus conditam narrent, ut Isocrates in Archid. §. 84. p. 133, Pausanias X, 8, Ammian. Marcellin. XV, 9, eos et tempora et res diversas utique permiscuisse nunc statuunt. Nam vix credibile, Herodotum, huiusmodi res tam accurate et studiose indagantem, tale quid si re vera acciderit, omisisse, praesertim qui in ea Italiae parte ipse diu commoratus fuerit, ubi Phocaeenses dein consederint. Conf. Dahlmanni Herodot, p. 141. Vix enim dubitandum, quin Noster, Massiliam, quam sane novit (V, 9), a Phocaeensibus hac occasione conditam si existimasset, id certe hoc loco, ubi reliquas istorum expeditiones commemorat, verbulo certe indicasset neque silentio plane praeteriisset: unde merito colligas, illum aliter sensisse, Massiliamque ipsam, quo tempore Pho-caeenses patriam relinquere sunt coacti, dudum exstitisse, longe antea conditam vel ex mente Hero-doti: quare Massiliam conditam doti: quare Massiliam conditam anno ferme 600 a. Chr. n. plerumque ponunt; vide Clinton. Fast. Hellen. I. p. 220 et Dederich. Rhein. Mus. IV. p. 125 et inprimis p. 102 seqq., Schultz. Apparat. crit. Spec. II. p. 40 seq. Lehnert. De foed. Ionic. p. 53 seq. De originibus Massiliae urbis ciusdemque ginibus Massiliae urbis ciusdemque rebus gestis praeter Iohannsen, a Cr. laudatum (Veteris Massiliae res et instituta. Kiliae 1817. p. 10 seqq.) consul. A. Brucckner et H. Ternaux: Hist. reip. Massil. a primordiis usque ad Neronis tempora, Gotting. 1826. Cless in: Pauly Realencycl.

IV. p. 1624 seqq. Reliqua dabit C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth. §. 78. not. 28 ed. quart.
ἀπεστράφατο] Male Mediceus ἀπεστρέφετο. Conf. I, 141. τοὺς ἐμβόλους glossa Herodotea (coll. Gregor. Cor. de dial. Ion. §. 108) exponit χάλκωμα περιτιθέμενον: de rostris navium sive de summa propaga parte in ferrum exempte. prorae parte in ferrum exeunte, quo in hostiles naves incurrant, intelligendum: vid. Scheffer de miintelligendum: vid. Scheffer de milit. nav. V,5. Boeckh: Urkund. über d. Seewesen. pag. 100 seq. — Mox pro vulgato ἐγένοντο cum recentt. e Schellershemiano scripsi ἐγένοντο. Obloquitur censor in Ephem. Ienenss. 1817. nr. 164. pag. 373. καταπλώσαντες — ἀνέλαβον] ἀναλαμβάνειν hac in re proprium notat Sichelis. ad Pausan. I, 4. §. 3, qui Hérodoti orationem imitatus est. — Pro ἀφέντες recentt. edd.

— Pro ἀφέντες recentt. edd. ἀπέντες, contra codd. auctoritatem.

## CAP. CLXVII.

τῶν δὲ διαφθαρεισέων νεων τοὺς ἄνδοας οι τε Καοχηδόνιοι κ. τ. λ.] Locum modo mendosum suspectumque, modo lacunosum habuerunt viri docti, ipseque Bredov. p. 14 quaedam excidisse his putat, unde Dindorf et Dietsch lacunae signa post Tvoσηνοί posuerunt. Schweig-haeuserus, αυτών ad Phocaeenses referens, locum sic interpretatus est: Carthaginienses Tyrrhenique plures captivos fecerunt quam Phocaeenses eosque inter se partiti sunt; dein eosdem in terram expositos lapidibus obruerunt. Iungendum enim esse: οδ τε Καρχηδόνιοι και οί Τυβέ., dein ξλαχόν τε — — κα l κατέλευ-σαν. Quae quidem recte monuit, in eo tamen, si bene eius senten-tiam percepi, lapsus, quod αύτῶν

νεῶν τοὺς ἄνδρας οῖ τε Καρχηδόνιοι καὶ οἱ Τυρσηνοὶ ἔλαχόν τε αὐτῶν πολλῷ πλείους, καὶ τούτους ἔξαγαγόντες κατέλευσαν. μετὰ δὲ ᾿Αγυλλαίοισι πάντα τὰ παριόντα τὸν χῶρον, ἐν τῷ οἱ Φωκαιέες καταλευσθέντες ἐκέατο, ἐγίνετο διάστροφα καὶ ἔμπηρα καὶ ἀπόπληκτα, ὁμοίως πρόβατα καὶ ὑποζύ-

genitivum a comparativo πολλώ nleiovs pendere existimat et hunc in modum etiam locum interpretatus est. Mihi enim genitivus partitivus, ut aiunt, esse videtur, ut hic loci sit sensus: multo plures virorum e navibus submersis interceptorum Phocaeensium, Carthaginienses Tyrrhenique, sortitione facta, abductos lapidibus obruerunt. Nam postquam initio dixerat τους άνδρας (qui accusativus obiecti ad verba sequentia pertineat), mox accuratius sententiam suam explicans subiungit αὐτῶν (i. e. τῶν ἀνδοῶν) πολλώ πλείους, ita ut proprie ei dicendum fuisset τῶν ἀνδρῶν. Sed huiusmodi genitivos haud raro ne-Muthiae collegit in Gr. Grace. §. 319, quibus hic ipse locus optime addi poterit. Cary in Anglica Herodoti versione, quae Londini prodit 1852, in eandem fere senten-tiam hunc locum interpretans, ελαχον reddi vult: they happened to take him, additque, λαγχάνειν si sortis habeat notionem, plerumque adiectam reperiri vocem κλήρω vel similem quandam, ut III, 83. 128. IV, 94. 153. Unde mihi suspicio orta est, pro ελαχον legendum esse flαβον, quo recepto orationis dif-ficultatem magna ex parte tolli existimem. — Formam πλείους ferri posse negat Bredov. p. 155, in πλέους vel πλεῦνας commutandam; illud recepit Dietsch, hoc Dindorf. Idem obtinet II, 120 et 121. §. 4.— Qui deinceps memorantur Agyllaei, sunt incolae eius urbis, quae post dicta est Caere, quamque olim Agyllam dictam esse scriptores plures pronuntiant, a Pelasgis Thessalicis, ut volunt, conditam. Vid. Forbiger Handb. d. alt. Geogr. III. p. 606, qui Strabonis (V. p. 225), Dionysii Halic. (Antiqq. Romm. I,

14. III, 58, 144), aliorum locos attulit, et conf. Raoul Rochette Histoire de l'établiss. des colon. Grecq. I. pag. 305 et alia quae congessit Creuzerus in Antiquitt. Romann. compendio pag. 12 s. 14 ed. sec. Add. C. O. Mueller. Etruscc. I. p. 87 seq., qui vetus urbis nomen Etruscum fuisse vult Cisra. Nomen Agyllae ad Semiticam stirpem revocare nuper studuit Ohlshausen Rhein. Mus. N. F. VIII. p. 333, ut conveniat cum voce T. In Romanorum rebus, ut satis constat, admodum celebratur Caere, in cuius loco nunc invenitur vicus nomine Cerveteri: qua de re praeter Forbiger l. l. p. 606 seq. et Abeken: Mittelitalien etc. p. 132. 235 ff. 267 seqq. peculiari libello exposuit Ludovicus Canina: Descrizione di Cere antica ed in particolare del monumento sepolcrale del monumento sepolcrale del monumento sepolcrale etc. Rom. 1838. 4. Locum vero ipsum, in quo Phocaeenses lapidibus obruti sunt et in guo obruti sunt et in quo ludos egerunt Agyllaei, posthac ludos egerunt Agyllaei, Gell (Topography of Rome and its vicinity I. p. 27) invenisse sibi videtur in ea planitie, quae inde a vico Cerveteri mare versus tendit in que adhue extere di tendit, in qua adhuc exstare dicuntur plures tumuli ipsique fluvii Vaccina et Sanguinara, quod ipsum nomen ad sanguinolentam hanc Phocaeensium necem referri posse coniicit. — De forma Ionica ἐκέατο pro eneuvro vid. Bredov. p. 329.

διάστροφα καὶ ἔμπηρα καὶ ἀπόπληκτα] i. e. distorta, mutila et membris capta s. fracta. Sunt vocabula
e re medica fere desumta: nam
διάστροφα dicuntur corporis membra s. partes, quae e rectis distortae sunt pravamque formam acceperunt; unde μορφή καὶ φρένες
διάστροφοι ήσαν de Io in bovem

για καὶ ἄνθοωποι. οἱ δὲ ᾿Αγυλλαϊοι ἐς Δελφοὺς ἔπεμπον, βουλόμενοι ἀκέσασθαι τὴν ἁμαρτάδα. ἡ δὲ Πυθίη σφέας ἐκέλευσε ποιέειν, τὰ καὶ νῦν οἱ ᾿Αγυλλαϊοι ἔτι ἐπιτελέουσι καὶ γὰρ ἐναγίζουσί σφι μεγάλως, καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν ἐπιστᾶσι. καὶ οὖτοι μὲν τῶν Φωκαιέων τοιούτω μόρω διεχρήσαντο. οἱ δὲ αὐτῶν ἐς τὸ Ὑήγιον καταφυγόντες, ἐνθεῦτεν ὁρμεώμενοι, ἐκτήσαντο πόλιν γῆς τῆς Οἰνωτρίης

mutata dixit Aeschylus in Prometh. 694, ubi vid. Blomfield. in Glossar. Alia, quae vel magis ad nostrum locum pertinent, praebet Foesii Oeconom. Hippocrat. p. 157; ξμπηρα sunt membra capta aut mutilata, indeque non prorsus absoluta, vid. ibid. p. 203 et conf. Herod. I, 196 virgines dicentem τὰς ἀμόφφους καὶ ἐμπήρους. ἀπόπληπτα corporis partes dicuntur resolutae et debilitatae, exstincta nervorum vi, stupidae; vid. ibid. p. 79, et conf. Herod. II, 173.

ακέσσοθαι την άμαρτάδα] mederi delicto s. reparare, expiare delictum. Vocem άμαρτάδα, quae etiam invenitur VIII, 140, Ionicam dicunt terminationem, quamquam ea alii quoque multo posteriores scriptores sunt usi. Tu vid. Crouzeri not. ad Olympiodor. Commentt. in Alcib. I. pag. 65. — In seqq. apte usus est verbo ἐπιτελεῖν, quippe quod verbum de sacris faciundis ludisve instituendis solemne. Vid. ad Ctesiae fragmm. pag. 436 a me laudata. — Quod ad oraculum attinet Agyllaeis s. Caeritibus a Pythia datum, eo Limburg-Brouwer (Histoire de la civilisat. II, 4. sive Vol. VI. p. 141) humanitatis et pietatis per oracula propagatae ac nutritae sensum declarari arbitratur. Quod vero Delphos seiscitatum miserint Caerites, cum in sua vel urbe vel terra idem consilium petere licuerit, id ex magna vi et auctoritate theocratiae, qualis apud Etruscos floruerit, repeti vult Micali Storia etc. II. p. 171. Cum enim de Graecis interfectis iisdem que expiandis ageretur, Graecum deum eumque primarium consuli consentaneum erat ab ea urbe, quae

ab ipsis Graecis s. Pelasgis olim condita ferebatur atque ab eo inde tempore huius rationis memoriam retinebat et colebat. Inter Phocaeenses et Italos, Romanos quoque, quae rationes mature iam intercesserint, disquisivit Klausen: Aeneas u. die Penat. H. p. 603 seq. και γὰρ ἐναγίζουσί σρι μεγάλως] καταγίζειν quid sit, explicuimus ad I, 86. ἐναγίζειν (iusta persolvere,

Aeneas u. aie Penat. II. p. 603 seq. και γὰς ἐναγίζουσί σφι μεγάλως I, 86. ἐναγίζειν quid sit, explicuimus ad I, 86. ἐναγίζειν (iusta persolvere, parentare) potissimum ad mortuos refertur, indeque ad heroum atque Manium cultum. Vid. Herod. II, 44 fin. Plut. Aristid. cap. 21. Conf. Gregor. Corinth. de dialect. Ion. §. 109. pag. 515, ubi legimus: ἐναγίζειν τὸ χοὰς ἐπιφέρειν ἢ θύειν τοὶς κατοιχομένοις. Vid. Koen. ad h. l. et Creuzeri Symbolic. III. pag. 768 seq. ed. tert. — Ad διεχοησαντο conf. quae ad I, 110 notavimus.

έπτήσαντο πόλιν γῆς τῆς Olνωτοίης ταὐτην] Arrideret, quod
Schweigh. coniecit ἔπτισαν (pro
ἐπτήσαντο), nisi id ipsum continuo
legeretur, ut vix probabile sit,
idem paulo antea olim exstitisse.
Larcherus maluerat ἐπτίσαντο. Neutrum bene. Est enim ἐπτήσαντο
sibi acquisiverunt, quo ipso indicatur, non primos fuisse Phocaeenses, qui hoc in loco urbem condiderint, sed antea iam alias aliarum
illic gentium fuisse sedes. Quare
ἐπτήσαντο nolim reddere possederunt, ut fecit Eltz Quaest. Herodd.
p. 11, Schweighaeusero adversans ipseque proponens coniecturam ἐστήσαντο (h. e. exaedificarunt
urbem), minime necessariam illam
quidem. Vulgatam, quam recte
retinuerunt recentt. edd., tuitus quoque est Grotefend in: Blätter f.

ταύτην, ήτις νῦν Ἱέλη καλέεται. ἔκτισαν δὲ ταύτην πρὸς ἀνδρὸς Ποσειδωνιήτεω μαθόντες, ὡς τὸν Κύρνον σφι ἡ Πυθίη ἔχρησε κτίσαι ήρων ἐόντα, ἀλλ' οὐ τὴν νῆσον. Φωκαίης

Münzkunde II. nr. 11. p. 114. Unus Dindorf. edidit Extigar. Neque obstant verba έπτισαν δε ταύτην, i. e. hanc vero urbem condiderunt s. coloniam in hanc urbem deduxerunt, edocti a viro Posidoniata etc. Congruit ipsum urbis nomen, quod origine Etruscum in huius gentis monumentis occurrit (FEAIA). Vide Muenter. Velia pag. 15, qui hoc factum esse existimat anno 553 ante Chr. n. Ex ipso tamen nomine ni-hil istiusmodi concludi posse vult C. O. Mueller. Etrusc. I. p. 170 coll. 191. Sed ipse p. 412 affert Etruscas voces Fel, Felia (Velia). Olympoly terra non universa, quam nos dicimus, Italia est, verum eius pars quaedam australis, quam ipsam Herodotus *Italiae* quoque nomine consignavit. Vid. Bredov. in Uranolog. Herodot. pag. XXVI. Unde legimus apud Ammian. Marcellin. XV, 9. §. 7, ubi vid. interpretes, Phocaeensium istorum nonnullos in Lucania Velium condidisse. notri enim olim habitabant Brut-tium agrum et Lucaniam, et ante Sabellorum invasionem ora occidentalis quoque usque ad Posidoniam Oenotriae adnumerabatur. Cr. confert Niebuhr. Roem. Gesch. I. p. 16. 58 ed. secund. Tu vid. Forbiger 1. 1. pag. 536 seq. coll. 489, qui Oenotros ad Pelasgicam s. Graecam refert stirpem. Micali (Storia etc. I. p. 55. 316 seqq.) mavult eosdem ad Oscam gentem indigenam revocare. ητις νῦν Τέλη καλέεται] Est ea

ητις νῦν Τέλη καλέεται] Est ea urbs, quae et Elea et Velia vocatur; quod enim e Stephano Byzantino advocatur Θύελλα, natum videtur ex ΟΤΕΛΛΛ male scripti codicis aut ΟΤΕΛΙΛ, ut bene iam observavit Wesselingius. De nomine urbis 'Τέλη s. 'Ελέα monuerunt, ut Cr. notat, Mazocchi in Commentt. ad Tabb. Heracleenss. pag. 43.120.516 seq. Rasche in Lexic. rei numar. vett. T. V. Part. II. p.

797 seq., et quae in Scholiis Platonicis ad Sophistae initium traduntur pag. 35 coll. pag. 78 Cod. Clark. ed. Gaisford. Graecum urbis nomen, quale Herodotus effert, in omnibus numis reperitur, postmodo varie pronuntiatum, unde etiam in scriptura variatum, monente Muentero (Velia in Lucanien pag. 20—22), qui varia hinc orta urbis nomina recenset. Latinis scriptoribus ut plurimum dicitur Velia. Paucas adhuc urbis olim splendidissimae ruinas superesse scribunt non longe ab eo loco remotas, cui nunc nomen Castell' a mare della Brucca. Vid. Forbiger. 1. 1. p. 762 seq., qui veterum et recentiorum scriptorum locos exhibet.

ώς τὸν Κύονον σφι ἡ Πυθίη ξχοησε κτίσαι] τὸν Κύονον κτίσαι, condere Cyrnum, i. e. Cyrnum ut heroem colere sacris in eius honorem institutis. Ita nulla in loco difficultas aut obscuritas, nec ulla opus mutatione, qualem v. c. nuper proposuit Steger. in Praefat. ad Herodot. p. X: ὡς τὸν Κύονον σφι ἡ Π. ξχο. τίσαι ῆρον ἐόντα, ἀλλ'

mutatione, qualem v. c. nuper proposuit Steger. in Praefat. ad Herodot. p. X: ως τὸν Κύρνον σφι η Π. ἔχο. τὶσαι ῆρων ἐόντα, ἀλλ' ον τὴν νῆσον κτίσαι. ῆρων ἐόντα, ἀλλ' ον τὴν νῆσον κτίσαι. ῆρων ἐόντα altera quoque forma (ῆρωα) apud Mostrum inveniatur Π, 143. VI, 69. Quod recte monuit Bredov. pag. 250. Quo eodem auctore p. 112. mox wilgatam οῦτω revocavi, quam Gaisford. librorum quorundam auctoriate mutaverat in οῦτως. Add. I, 176. Cyrnum, Herculis filium, a quo Graece dicatur Corsica insula, nominat Servius ad Virgil. Ecl. IX, 30; quod cur neget Schwgh., equidem non perspicio. Rectius ille iudicat de Benedicti coniectura (in Act. semin. philol. Lips. Vol. II. T. II. p. 283), qua legendum sit: ἔλος ἐοντα, ut paludum, in quibus Phocaeenses teste Dionysio Halicarn. I, 20 Veliam urbem condiderunt, nomen fuegit Κύρνος.

168 μέν νυν πέρι τῆς ἐν Ἰωνίη οῦτω ἔσχε. Παραπλήσια δὰ τούτοισι καὶ Τήτοι ἐποίησαν. ἐπεί τε γάρ σφεων εἶλε χώματι τὸ τείχος ᾿Αρπαγος, ἐσβάντες πάντες ἐς τὰ πλοία, οἰχοντο πλέουτες ἐπὶ τῆς Θρηϊκίης, καὶ ἐνθαῦτα ἔκτισαν πόλιν Ἦβδηρα τὴν πρότερος τούτων Κλαζομένιος Τιμήσιος κτίσας οὐκ ἀπώνητο, ἀλλ' ὑπὸ Θρηΐκων ἔξελασθείς τιμὰς νῦν ὑπὸ Τητων τῶν ἐν ᾿Αβδήροισι ὡς ῆρως ἔχει.

169 Ούτοι μέν νυν Ἰώνων μοῦνοι, τὴν δουλοσύνην οὐκ ἀνεχόμενοι, ἐξέλιπον τὰς πατρίδας. οἱ δ' ἄλλοι Ἰωνες, πλὴν

#### CAP. CLXVIII.

έπεί τε γάο σφεων είλε χώματι κ. τ. λ.] Conf. supra I, 162 de Harpago: αίρεε τὰς πόλιας χώμασι, ibique adnott. Quod vero Dureau de la Malle, quem ibi laudavi, είλε sic reddi vult (p. 414 soq.): "il etait sur le point de prendre", merito improbavit Quatremère (Journal d. Sav. 1851. p. 308) rectius ita accipiens: "lorsque le mur fut au pouvoir d'Harpage."

nal ἐνθαῦτα ἔπτισαν πόλιν Αβδηρα] Cum Herodoto in narratione
de Abdera condita consentiunt Strabo XIV. p. 644 ed. Cas. p. 953 B.
Scymnus Chius v. 670 tom. II. pag.
38 Hudson. Namque binae sunt
distinguendae coloniae, a viris doctis in unam temere confusae, quarum prior Clazomeniorum, quae
teste Eusebio incidit in Olymp.
XXXI, 1, Abderam ducta est a Timesio, altera posterior Teiorum,
qui Persarum dominationem fugientes huc sese receperunt urbemque
denuo condiderunt, Olymp. LIX,
sive 541 a. Chr. n. aut anno 543
a. Chr. n., ut rectius nobis statuere
videtur C. F. Hermann, qui Abderae res accuratius persecutus est
in: Schulzeitung. 1830. nr. 63. p.
508 seqq. (Gesammelte Schrift. p.
90—111). Praeterea conf. Raoul
Rochette Histoire de l'établiss. d.
colon. Grecq. III. p. 400 seq. Quae
ad ipsam urbem eiusque situm pertinent, ea vid. apud Forbiger. l. l.
III. p. 1078 et Prokesch in Annall.
Vienn. T. LIX. Anzeige-Bl. p. 11

seqq. Conf. etiam nott. ad Herod. VII, 109.

Κλαζομένιος Τιμήσιος πτίσας ούκ ἀπώνητο] Qui Herodoto Time-sius, is aliis dicitur Timesias, laudatus ob civilem prudentiam ac virtutem. Vid. Aelian. Var. Hist. virtutem. Vid. Aelian. var. Hist. XII, 9, Plutarch. rei publ. gerend. praecept. pag. 812 A et de Amicorum multitud. pag. 96 B, ad quem locum nunc plura de hoc viro eiusque aetate disputat Wyttenbachius t. I. p. 655 Animadverss. — De forma ἀπώνητο conf. Thomam Magistr. s. v. ἀνήσομαι pag. 932 atone Bredov. p. 307. qui recte tueque Bredov. p. 307, qui recte tue-tur vulgatam, a Bekkero mutatam in ἀπόνητο: quae epica est forma.

— In seqq. cum Gaisfordio, pluribus libris addicentibus, restituimus ἐξελασθείς pro ἐξελαθείς, quod ex Aldo propagatum tuetur Piersonus ad Moerid. p. 13, apud quem alteram formam ελληνικώς dici legimus. Et bene dici έξελα-Sels in Attico scriptore, non est quod negemus, sed Herodotum asperiores formas diligere, apte monuit Schweighaeuserus. Accedit praeterea librorum auctoritas, qui in asperiori illa forma plerumque con-spirant, ut I, 173. III, 46. 51. IV, 4. V, 145. Quare a me impetrare non potui, ut Bredovium sequerer, (p. 345) in his omnibus locis concodd. auctoritatem literulam σ eiicientem. Apud Pausaniam eadem formae varietas, ut modo sine 

Μιλησίων, διὰ μάχης μὲν ἀπικέατο 'Αρπάγω, κατάπερ οἱ έκλιπόντες, καὶ ἄνδρες ἐγένοντο ἀγαθοὶ, περὶ τῆς ἑωυτοῦ ἔκαστος μαχόμενοι · έσσωθέντες δὲ καὶ ἀλόντες ἔμενον κατὰ χώρην ἔκαστοι, καὶ τὰ ἐπιτασσόμενα ἐπετέλεον. Μιλήσιοι δὲ, ὡς καὶ πρότερόν μοι εἰρηται, αὐτῶ Κύρω ὅρκιον ποιησάμενοι, ἡσυχίην ἡγον. Οὕτω δὴ τὸ δεύτερον Ἰωνίη ἐδεδούλωτο. ὡς δὲ τοὺς ἐν τῆ ἡπείρω Ἰωνας ἐχειρώσατο Αρπαγος, οἱ τὰς νήσους ἔχοντες Ἰωνες, καταρξωδήσαντες ταῦτα, σφέας αὐτοὺς ἔδοσαν Κύρω. Κεκακωμένων δὲ Ἰώ-170 νων καὶ συλλεγομένων οὐδὲν ἔσσον ἐς τὸ Πανιώνιον, πυνθάνομαι γνώμην Βίαντα ἄνδρα Πριηνέα ἀποδέξασθαι Ἰωσι χρησιμωτάτην τῆ εἰ ἐπείθοντο, παρείχε ἄν σφι εὐδαιμονέειν Ἑλλήνων μάλιστα · δς ἐκέλευε κοινῷ στόλω Ἰωνας ἀερθέντας πλέειν ἐς Σαρδώ, καὶ ἔπειτα πόλιν μίαν κτί-

## CAP. CLXIX.

διὰ μάχης μὲν ἀπικέατο] De forma ἀπικέατο conf. ad I, 152. 15. Dindorf et Dietsch ediderunt ἀπίκοντο. Ad ipsam locutionem (διὰ μάχης ἀπικ.) conf. VI, θ ibique nott.

ώς καὶ πρότερόν μοι εἴρηται] Vid. I, 143.

οῦτω δὴ τὸ δεύτερον Ἰωνίη ἐδεδούλωτο] Primus enim Croesus Iones in ditionem suam redegerat, ut supra I, 6. 28 legimus. Quare verisimillimum videtur, quod Plehn. contendit in Lesbiacc. libro pag. 55, eodem etiam tempore Lesbios in Persarum fidem atque potestatem se permisisse.

#### CAP. CLXX.

πεπαχωμένων δὲ Ἰωνων κ. τ. λ.]
i. e. cum Iones his malis (i. e. bello
a Perais illato eorundemque imperio ipsis imposito) essent afficti atque nihilominus (i. e. quamvis Persis eessent subditi) in Panionium
(ut ante Persarum imperium soliti
erant) convenirent etc. Unde mihi
quodammodo patere videtur, Ionibus, qui Persis se dedissent, eam
rei publicae formam, qua antea usi
fuerint, esse permissam ipsamque
libertatis speciem quandam esse re-

lictam, ut, quemadmodum antea facere consuevissent, Panionium convenirent ac de rebus communibus deliberarent, sacra facerent, alia id genus tractarent. Aliter quidem sensit Wachsmuth. Hellen. Alterthumsk. I. p. 159: sed vid. Lehnert. de foed. Ionic. p. 49 et C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth. §. 77. not. 29. ed. quart. De Panionio vid. I, 148 ibique nott. Verbum κακούσθαι aliquoties hoc sensu and Nostrum: I, 196. V, 27. VI, 26. 27. VII, 191. VIII, 68. §. 3. Imitatur Pausanias: de quo cf. Siebelis ad I, 4. §. 1. ήσσον libris invitis mutare ausus sum in ξσσον, quod inde a Bekkero fecerunt recentt. editt. (cf. Bredov. p. 144), nec tamen cum iisdem scribere placuit in seqq. πλώειν pro πλεειν, quod retinendum censui cum Bredov. p. 172. — ἀποδείπνυσθαι γνώμην (sententiam declarare, εωροπενε) frequenter dixit Noster I, 207. II, 24. III, 74. 82. 160. IV, 97. VII, 139. VIII, 108. IX, 58; quo eodem fere sensu ἐπφέρεσδαι γνώμην V, de quo dixi ad Plutarch. Pyrrh. p. 161. — De Biante, qui admodum proveeta aetate fuisse videtur, cum haec Ionibus suaderet, cf. nott. ad I, 27.
πλέειν ἐς Σαοδα π. τ. λ.] Conf.

ζειν πάντων Ιώνων. και ουτω άπαλλαχθέντας σφέας δουλοσύνης εὐδαιμονήσειν, νήσων τε ἁπασέων μεγίστην νεμομένους καὶ ἄρχοντας ἄλλων, μένουσι δέ σφι έν τῆ Ἰωνίη οὐκ έφη ενοραν ελευθερίην ετι εσομένην. Αυτη μεν Βίαντος του Πριηνέος γνώμη, επὶ διεφθαρμένοισι Ίωσι γενομένη. χρηστή δε και, πριν η διαφθαρηναι Ίωνίην, Θάλεω άνδρος Μιλησίου έγένετο, τὸ ἀνέκαθεν γένος ἐόντος Φοίνικος, δς ἐκέ-

Nostrum V, 106, ubi vide reliquorum scriptorum testimonia consimilia de hac insula allata, coll. VI, 2. Ac vituperatur Noster a Dahlmanno (Herodot. p. 55), quod miro errore lapsus Sardiniam omnium insularum maximam dixerit. Sed hic quidem non suam ipsius ille refert sententiam, verum Biantis de Sardinia sic existimantis; nec ipse in Sardiniam usque pervenire poterat, ut, quae istius insula sit amplitudo et magnitudo, comperiret. Quare communem et suo tempore vulgatam famam de hac insula, quam etiam μεγίστην τε νῆσον καὶ εὐ-δαιμονία πρώτην Manticlus Messenius vocat apud Pansan. IV, 23, 5, secutus esse videtur; quo faciunt etiam ea, quae de hac insula disputat Heerenius in Ideen II, 1. p. 69 seqq., quippe principem fere Carthaginiensibus fuisse provinciam summoque loco habitam, omnis frumenti copia abundantem, metalla aliaque largiter suppeditantem. Add. Movers: Die Phoenizier. II, 2. p. 556 plura in hanc rem disputantem. Quae si perpenderis, minus certe temeritatis Nostrum in-

έπι διεφθαρμένοισι "Ιωσι] i. e. έπὶ διεφθαρμένοισι [Ιωσι] i. e. cum Ionum res iam perversae essent. Cf. ἐπ' ἐξεργασιένοισι IV, 164 ibique nott. II, 22. Kuehner. Gr. Gr. §. 669. — Ad γενομένη suppl. ἦν, quod additum invenimus supra I, 161 fin. ἦν δὲ χρόνος οὐτος οὐκ ὀλίγος γενόμενος. De omissione verbi vid. Schaefer. ad Lambert. Bos. de Ellips. L. Gr. pag. 608. τὸ ἀνέκαθεν γένος ἔόντος Φοίνιος] In Phoenicia Thaletis origine plures cum Nostro concinunt,

gine plures cum Nostro concinunt, a Wesselingio ad h. l. excitati, ut

Diogen. Laert. I. §. 22. Clemens Alexandr. Stromat. I. p. 352. Pa-rentes enim teste Duride ac Democrito, ad quos Diogenes l. l. pro-vocat, ex Thelidarum familia erant, qui Phoenicum nobilissimi a Cadmo et Agenore originem ducere dicuntur. Miletum venit (ait Diogenes) profectus cum Neleo, aut, ut plu-ribus videtur, indigens fuit Milesius et claro genere natus Phoeniciam originem prae se ferente. Inde vero explicandum, quod nonnullis Phoenix, aliis Milesius habetur. Hinc Theodoretus Graecc. affectt. curat. p. 7. ed. Sylb. (p. 19. Gaisf.):

— τὸν δὲ Θαλῆν οἱ μὲν Μιλήσιον λέγονσιν, Λέανδρος δὲ καὶ Ἡρόδοτος Φοίνικα προσηγόρευσαν. Cf. supra ad Herodot. I, 75 de Thalete notata. Ad ἀνέκαθεν singularem Herodoti usum observant Grammatici Graeci, cum Attici de loco unice ita dixerint, minime de tem-pore. Nec vero semel, ut Thomas Magister vult, Herodotus hac voce ita est usus, sed aliquoties: V, 55. 65. VI, 35. 125. 128. VII, 221, nec alii Attici scriptores, in quibus Lucianus, ea abstinuerunt, ut abunde notarunt interpretes ad Thomam Magist. p. 77 seq. et ad Phrynich. pag. 270. Grammaticus a Bekkero pag. 270. Grammaticus a Bekkero vulgatus (Anecdd. Gr. I. p. 18. 26): ἀνέκαθεν· εὐρίσκεται ἐκὶ τόπου εἰσμένον, οὐκ ἐκὶ χρόνον, ὡς παρ Ἡροδότῳ. Conferri quoque poterit ἄγκαθεν in Aeschyli Agamemn. 3, ubi vid. Blomfield. in Glossario. In seqq. forma Τέων Thucydidem quoque usum esse (VIII, 16) recte monnit Bredov. p. 249, alios eiusdem formae accusativos ex Herodem formae accusativos ex Herodoti libris afferens. In verbis τας δὲ ἄλλας πόλιας οίπεομένας, quae

λευε εν βουλευτήριον Ιωνας έπτησθαι, το δε είναι έν Τέφ. Τέων γαο μέσον είναι Ιωνίης. τας δε αλλας πόλιας οίπεομένας μηδεν εσσον νομίζεσθαι, κατάπες εί δημοι είεν. ουτω μεν δή σφι γνώμας τοιάσδε ἀπεδέξαντο.

"Αρπαγος δε καταστρεψάμενος 'Ιωνίην έποιέετο στρα-171 τητην έπὶ Κᾶρας καὶ Καυνίους καὶ Δυκίους, ᾶμα ἀγόμενος καί Ίωνας καί Αιολέας. Είσι δε τούτων Κάρες μεν απιγμέ-

equidem sic interpretor: reliquas vero urbes, quae (ab Ionibus) habi-tantur, haesit Schweighaeuserus (Lexic. Herod. II. p. 138) addens: "po-,,teras etiam suspicari τὰς αλλοθι ,,πόλιας οίκεομένας aut οίκημένας, ,,scriptum oportuisse, aut τάς έν ,,ήπείρω οίκημένας." Quorum neutrum placet; conf. etiam nott. ad I, 27.

#### CAP. CLXXI.

ᾶμα ἀγόμενος καὶ "Ιωνας καὶ Λίολέας] Hoc explicandum ex Persarum more, quo victores victam gen-

tum more, quo victores victam gentem una secum ducerent, copiisque suis centinuo illam adderent. Cf. Heeren. Ideen I, 1 pag. 513. είσι δὲ τούτων Κᾶφες μὲν ἀπιγμένοι ές τὴν ἤπειφον κ. τ. λ.] Cares, qui Graecae stirpis volunt esse, primitus e Graecia ipsa profectos Aegaei maris insulas occupasse vulgo narrant, eosdemque et mercatura et latrociniis maritimis inclitos fuisse addunt. iugum illis imposuisse dicitur Miiugum illis imposuisse dictur mi-nos, qui primus Graecorum classe plurimum valuit, nonnullos subi-gendo suisque Cretensibus adiicien-do, alios, qui iugum ferre nollent, eiiciendo, ita ut insulis relictis ad proxima Asiae litora sese recipe-cent ibique sedes figurent. Unde proxima Asiae litora sese reciperent ibique sedes figerent. Unde sunt rursus pulsi multo post advenientibus e Graecia Ionibus, de quibus vidimus ad I, 142. At vero alia si circumspiciamus, Carum gens primitivas sedes in Asia habuisse videtur, Semiticae stirpi accensenda: ex Asia progressa in processe in procensenda; ex Asia progressa in proxime sitas insulas Cretam praecipue tenuit ibique cum aliis huius insulae incolis quodammodo coaluisse

videtur. Ac Semiticam originem testantur vocabula quaedam Carica, qualia collegit Joblonsky Opusce. T. III. p. 94; neque huc non pertinet Homerus, qui Cares dixit βας-βαςοφώνους Ili. II, 867, ubi vid. interpretes; tu vid. inprimis Strabonem de huius vocis vi disserentem XIV. p. 661 Cas. Plura dabunt Hoek. Creta II. p. 6 seqq. 290 seqq. Bertheau: Zur Gesch. d. Phoeniz. I. p. 192 seqq. Movers: Die Phoeniz. I. p. 17 seqq., qui Cares ex Palaestina repetit gentemque sive Phoeniciam sive Canaiticam proprie fuisse statuit. Leleges a Caribus non diversos aut certe cum iis ita permixtos esse, ut pro una ea-demque gente merito haberi possint, praeter Herodotum Strabo, Pausa-nias, alii asserunt. Tu vid. plu-ribus hacc exponentem Raoul Rochette: Histoire de l'établiss. des colon. Grecq. I. pag. 378 seqq. 384 seqq. ibique Strabon. XIV. pag. 976 s. pag. 661 ed. Casaub., qui cum Herodoto plane consentit, coll. cum Herodoto plane consentit, coll. XIII. p. 909 s. pag. 611 Cas. et VII. p. 321 Cas. Hoc igitur si verum, Leleges et ipsi ad Asiam atque ad Semiticam stirpem pertinebunt, neque ad Graeciam, ut nuper contendit Soldan (Mus. Rhene) nan. III, 1. p. 89 seqq. 114 seq.), qui utramque gentem contra diser-tum Herodoti ac Strabonis testimonium ita distingui vult, ut Cares ad Asiae populos pertineant aeque ac Lydi et Mysi, Leleges prisco aevo Graeciam tenuerint ipsam, unde profecti et insulas et ipsam Asiae oram proximam occuparint. Quod quidem vir doctissimus mihi haud persuasit, haud nescienti, quam varia quamque diversa de hac Le νοι ές την ηπειρον έκ τῶν νήσων. τὸ γὰρ παλαιὸν ἐόντες Μίνω τε κατήκοοι, καὶ καλεόμενοι Λέλεγες, εἶχον τὰς νήσους, φόρον μὲν οὐδένα ὑποτελέοντες, ὅσον καὶ ἐγὰ δυνατός εἰμι μακρότατον ἐξικέσθαι ἀκοῆ οἱ δὲ, ὅκως Μίνως δέοιτο, ἐπλήρουν οἱ τὰς νέας. ἄτε δὲ δὴ Μίνω τε κατεστραμμένου γῆν πολλην, καὶ εὐτυχέοντος τῷ πολέμῳ, τὸ Καρικὸν ἡν ἔθνος λογιμώτατον τῶν ἐθνέων ἀπάντων κατὰ τοῦτον ἄμα τὸν χρόνον μακρῷ μάλιστα. καὶ σφι τριξὰ ἐξευρήματα ἐγένετο, τοῖσι οἱ Ελληνες ἐχρήσαντο. καὶ γὰρ ἐπὶ τὰ κράνεα

legum gente apud veteres tradita reperiantur. Tu conf. Hoeck l. l. et quae alia excitavit C. F. Hermann. Griech. Staatsalterth. §. 6. not. 11. ed. quart.

Μίνω τε κατήκοοι] De structura

conf. ad I, 143.

είχον τας νήσους] Videtur obloqui Thucydides I, 4, Cares narrans a Minoe insulis Cycladibus eiectos esse. Et re vera potuit eos eiicere Minos, si qui ipsius imperium recusarent aliosque in eorum locum ducere colonos, reliqua terra iis relicta, qui imperium ipsius agnoscerent. — In verbis sequentibus δυνατός είμι μακφότατον κ. τ. λ. Werferus in Actt. philoll. Monacc. I, 2. pag. 244 ante μακφότατον inseri vult έπί, quod uti aliis locis additum inventur, ita tamen hoc loco cur necessario adiicien dum sit, nulla mihi idonea apparet causa. Conf. infra II, 29 init. Schweigh. in Lexic. Herod. II. p. 84 eandem profert suspicionem, Herodotum forsitan scripsiese: ἐπὶ μακφότατον; ipsum vero locum sic reddidit: "quantum ego, superiorum temporum memoriam altissime repetens, audita cognoscere potui."

οί δὲ — ἐπληφουν οἱ τὰς νέας]

of δὲ — ἐπλήφουν οί τὰς νέας] of δὲ — ἐπλήφουν dixit, ac si antes legeretur: φόρον μὲν οὐδένα ὑπετέλεον, its ut of δὲ non ad diversam personam s. subjectum sint referendi, verum ad idem istud, quo antecedentia, quibus μὲν particula adiecta est, spectent. Paulo post e Schellersh, scripsimus cum Gaisf. ἄτε δὲ δὴ Μίνω τε, bi vulgo omittunt δέ et τε. —

Si audiamus Eltzium (Quaest. Herodd. p. 12), verba τῶν ἐθνέων ἀπάντων virgula a sequentibus separanda sunt, ut haec loci inde existat sententia: "cum Minos magnum sibi tractum subegisset et bello felix esset, Carica gens omnium gentium fuit clarissima, hoc simul tempore (quo ei Harpagus bellum intulit), vel maxime clara." Hoc vero si declarare voluisset Noster, aliter scripsisset aut certe particulam verbis πατὰ τοῦτον ἄμα τὸν χρόνον π. τ. λ. addidisset: sed haec ipsa verba (ἄμα) satis indicant, non de alio tempore esse sermonem, sed de eo ipso tempore, quo Minos longe lateque imperitabat felixque erat bello: in quo gerendo Caribus et ipsis utebatur, quae gens illa aetate omnium fuit clarissima. Harpagi vero tempore Cares hanc virtutem minime commonstrasse, Nostri verba satis declarant I, 174 init. Ad locutionem μακοφ μάλιστα superlativo additam et cum νi quadam post positam conf. II, 76 et Matth. Gr. Gr. §. 461.

καὶ γὰρ ἐπὶ τὰ κράνεα λόφους ἐπιδέεσθαι κ. τ. λ.] Tria haec inventa Strabo quoque Caribus adscribit XIV. p. 976 B, usus, quod ad cristas galeis impositas attinet, Alcaei testimonio. Nec dissentit Aelian. Animal. Hist. XII, 30, ex Herodoto profectus, cui add. Plutarchi locum in Artaxerx. cap. 10. pag. 1016 B. Nunc vero, quum inter sculpturas Assyrias Nini veteris similia cassidum ornamenta, qualia hic Caribus adscribuntur,

λόφους ἐπιδέεσθαι Κᾶρές είσι οί καταδέξαντες, καὶ ἐπὶ τὰς άσπίδας τὰ σημήτα ποιέεσθαι. καὶ όγανα άσπίσι οὖτοί είσι οί 81 ποιησάμενοι πρώτοι · τέως δὲ ἄνευ ὀχάνων ἐφόρεον τὰς ἀσπίδας πάντες, οίπερ ἐώθεσαν ἀσπίσι χρέεσθαι, τελαμῶσι σκυτίνοισι οληχίζοντες, περί τοϊσι αὐχέσι τε καὶ τοῖσι ἀριστεροίσι αμοισι περικείμενοι. Μετά δε, τους Καρας χρόνφ υστερον πολλώ Δωριέες τε καί Ίωνες έξανέστησαν έκ των νήσων καί ούτω ές την ηπειρον απίκοντο. Κατα μεν δη Κάρας ούτω Κρητες λέγουσι γενέσθαι. οὐ μέντοι αὐτοί γε δμολογέουσι τούτοισι οί Κᾶρες άλλα νομίζουσι αύτοι έωυτους είναι αυτόχθονας ήπειρώτας, και τῷ οὐνόματι τῷ αὐτῷ ἀεὶ διαχρεωμένους τῷπεο νῦν. ἀποδεικνῦσι δὲ ἐν Μυλάσοισι Διὸς Καρίου ίρὸν

detecta sint, Cares ab Assyriis potius haec accepisse arbitratur Layard: Nineve and its remains II. p. 338 seq. 347. — Ad παταδέξαν-τες conf. I, 163. — ὅχανα sunt ansæe, quibus clipeus gestabatur et regebatur, manubria. Namque ante ad clipeos portandos loris latis ute-Testis est Homerus, apud quem frequentissime istiusmodi lora memorantur, Ili. II, 388. IV, 796. 798. XI, 38. XII, 401 etc. Herodotus infra eos vocat τελαμώνας σχυτί-

νους, lora e corio facta.
οίπες έωθεσαν άσπίσι χρέεσθαι] Male olim ἐωθει σαν, quod cum recentt. edd. mutavimus, cum ab Herodoti dialecto alienum sit; vid. Bredov. p. 336. — In seq. οίηκίζοντες est gubernanies, regentes. Namque οιαπίζειν, quod proprie est navem gubernare, navis cursum gubernaculo regere, non aliter atque οἴαξ (gubernaculum), ad multas alias res dein transfertur, quibus omnino gubernandi et regendi notio declarari debet. Cf. οἰακοστρόφος apud Aeschyl. S. c. Theb. 62. Prometh. 524. Pers. 773. οἰκονόμος apud cundem in Prometh. 153 coll. Sept. c. Th. 3.

περί τοισι αύχέσι -– πεφικείμεvoi] i. e. illa circum cervices humerosque sinistris alligata habentes. Ad verbum περιπείμενοι suppl. • τὰς ἀσπίδας, ut bene praecipit Mat- $\alpha\sigma\pi/\partial\alpha\varsigma$ , ut bene praecipit Matthiae Gr. Gr. §. 424, 2. pag. 781.

Nam quaevis emendatio hic supervacua est.

Μετὰ δὲ, τοὺς Κάρας χρόνφ ὕστε-ρον πολλώ κ. τ. λ.] Sensus loci non obscurus, modo recte distinxeris, ita ut post μετὰ δὲ ponatur comma. Nam Herodotus vult, postea (postquam scilicet Minois imperio subditi essent Cares) et quidem longo post tempore Cares a Dori-Ionibusque insulis illis, quas inde a Minois aetate adeoque iam antea tenuerant, pulsos esse coa-ctosque, ut inde in terram Asiae continentem cederent. Dorum vero et Ionum migratio es est, de qua antea exposuerat I, 142 seqq. Conf. Matthiae Miscell. philologg. II, 2. p. 110.

νομίζουσι αύτοι έωυτους είναι αυτόχθονας ήπειρώτας] De stru-ctura accusativi cum infinitivo, ubi nominativo potius locus erat, vid. nott. ad I, 34. II, 2. Mox reli-qui διαχοεωμένους, ut cap. seq. qui διαχρεωμένους, ut cap. seq. χρέωνται, omnibus libris consentientibus. Dietschius cum Bekkero scripsit δεαχοεομένους et χοέονται. Ad argumentum verbb. seqq. Larcherus annotat, probabile esse, re vera Cares nullo alio unquam usos vera Cares nullo and unquam usos esse nomine, verum ab exteris potuisse dici Leleges, quum utriusque gentis homines in unum coaluerint. Tu vide supra nott. ibique laudatum Soldan p. 90 seq. ἀποδεικνῦσι δὲ ἐν Μυλάσοισι Διὸς Καφίου ἱφὸν ἀφχαῖον] Μυ-

ἀρχαΐον, τοῦ Μυσοίσι μὲν καὶ Λυδοίσι μέτεστι, ὡς κασίγνήτοισι ἐοῦσι τοῖσι Καρσί. τὸν γὰρ Λυδὸν καὶ τὸν Μυσὸν λέγουσι εἶναι Καρὸς ἀδελφεούς. τούτοισι μὲν δὴ μέτεστι· ὅσω δὲ, ἐόντες ἄλλου ἔθνεος, ὁμόγλωσσοι τοἰσι Καρσὶ ἐγένοντο, 172 τούτοισι δὲ οὐ μέτα. Οἱ δὲ Καύνιοι αὐτόχθονες, δοκέειν ἐμοὶ,

λάσοισι cum recentt. scripsimus tum binorum librorum ex auctoritate tum Strabonis e loco. Vulgo Μυλάσοισι. In inscriptionibus Graecis (Corp. Inscr. Gr. T. II. nr. 2691. c. et 2701) cum simplici σ scriptum reperitur. Conf. praeterea Holsten. ad Steph. Byzant. p. 214 et Bredov. p. 97. De Mylasis, Cariae urbe satis ampla ut videtur ornataque, vid. Strabon. XIV. p. 658. p. 973 seq. Reliquos veterum locos aeque ac recentiorum, qui has regiones inviserint ac descripserint, praebet Forbiger: Handbuch d. alt. Geogr. II. p. 232. Add. Corp. Inscriptt. Graecc. T. II. nr. 2601 seqq.

Nunc idem nomen fere retentum

Nunc idem nomen fere retentum esse Melasso s. Melassa tradunt. Rossius (Kleinasien u. Deutschland p. 112 seq. coll. 127) a Graecis nunc vocari Μελισός scribit, tenue ac vile oppidum, vix veteris urbis amplitudinem declarans. Add. Fellows Asia min. p. 259. Lycia p. 67 seq. Tchihatchef in Journal Asiatique Serie V. T. IV. p. 71 seq., qui oppidi domus antiquioris urbis reliquias sat multas ostendere asserit. In hac urbe templum fuit Iovis Carii, quem eundem atque Stratium (στράτιον) perhibet Aelianus de Nat. Animall. XII, 30. Rectius Strabo inter utrumque distinguit, varia utriusque dei templa commemorans et cum Herodoto egregie conspirans, lib. XIV. p. 659 Cas. sive p. 973 C. 974 A. Namque Iupiter στράτιος pertinet ad Labranda, qui est vicus prope Mylasa: vid. infra nott. ad V, 119. Iovis Carii templum Mylasorum in urbe Strabo l. l. scribit κοινον άπάντων Καρῶν, οῦ μέτεστι καὶ Λυδοῖς καὶ Μυσοῖς ὡς ἀδελφοῖς; τθ. Otto Iahn: Archaeolog. Aufsätze p. 42 seq. Quamquam igitur hic distingui necesse

est, ne duo templa unius quidem dei sed variis cognominibus ornati confundamus, tamen, si altius inquirere velis, vix notione ac significatione multum inter utrumque Iovem intererit. Namque constat Cares ut bellicosam gentem deos quoquearmis indutos, militari ferme specie et cogitasse et repraesentasse; ita ut Iovem Cares simili modo, quo Iovem στράτιον, armis instructum, repraesentasse et coluisse crediderim. Conf. Soldan l. l. p. 112. Emeric. David: Iupiter etc. II. p. 457 seq. Creuser: Symbol. II. p. 500. III. p. 98 ed. tert. Streber: Abhandl. d. Münchn. Akad. d. W. (hist. phil. Cl.) I. p. 238. Addi quoque poterit Uschold (Gesch. d. Troian. Kriegs p. 169 seq. 177 seq.), qui hunc Carum Iovem, quem a Graecorum Iove discernit, nullum alium esse vult nisi Agamemnonem Homeri carminibus celebratum.

ώς κασιγνήτοισι ἐοῦσι τοἰσι Καφσι] Conf. Strabonem XIV. p. 976.

— His verbis et sequentibus si nihil aliud, certe communem originem atque stirpem istarum gentium satis declarari putem (cf. Hoeck l. l. p. 301 seq.); quare in Lydis atque Mysiis colonos Carum quaerunt, hanc ipsam ob causam sacrorum participes. Conf. Raoul Rochette Histoire de l'établiss. I. p. 389 seq. Quae si vera sint aut certe veri speciem quandam praebeant, intelligitur, cur reliquos alienigenos, quamvis eandem linguam edentes, excluserint. Pertinuisse enim isti videntur ad alias gentes indigenas, ante illorum colonorum adventum hanc terram tenentes, mox vero oppressas a colonis victoribus, quorum vel linguam ut victi adsciverint.

είσι αὐτοὶ μέντοι ἐκ Κρήτης φασὶ εἶναι. προσκεχωρήκασι δὲ γλῶσσαν μὲν πρὸς τὸ Καρικὸν ἔθνος, ἢ οἱ Κᾶρες πρὸς τὸ Καυνικόν τοῦτο γὰρ οὐκ ἔχω ἀτρεκέως διακρίναι. νόμοισι δὲ χρέωνται κεχωρισμένοισι πολλὸν τῶν τε ἄλλων ἀνθρώπων καὶ Καρῶν. τοῖσι γὰρ κάλλιστόν ἐστι κατ ἡλικίην τε καὶ φιλότητα εἰλαδὸν συγγίνεσθαι ἐς πόσιν, καὶ ἀνδράσι καὶ γυναιξὶ καὶ παισί. ἱδρυθέντων δέ σφι ἰρῶν ξεινικῶν, μετέπειτα ῶς σφι

#### CAP. CLXXII.

of δὲ Καύνιοι αὐτόχθονες κ. τ.

2.] Nec hic nec cap. 171 init. Mediceo parendum esse offerenti Καυκωνίους et Καυκώνιοι, satis docet tum reliquorum librorum consensus apud Herodotum, et his locis et I, 176, tum Strabonis auctoritas, e Nostro haud dubie proficiscentis XIV. p. 964 A. s. pag. 652 Casaub. Namque Herodotus Cauconios utique ignoravit, nec Caucones idem novit, quos poeta nominat in Iliad. X. 429.

προσπεχωρήκασι δὲ γλῶσσαν μὲν πρὸς τὸ Καρικὸν έθνος] i. e. accesserunt, quod ad linguam attinet, ad Caricam nationem s. accommoda-runt suam linguam ad Caricae nationis linguam. - Iablonskio (Diss. de Lingua Lycaon. t. III. p. 95. de Lingua Lycaon. t. III. p. 95. Opusce.) scribere placuit: προς τὸ Καρικὸν ἔθος (pro ἔθνος): ad morem loquendi et consuctudinem Caricam. Minus feliciter in hoc loco explicando versatur Heyne in Observe. ad Iliad. I, 117. pag. 51. Nam ipse Homerus (Ili. II, 867) Cares dicit βαρβαροφώνους, quod quo-modo sit accipiendum, disceptant veteres interpretes atque gramma-tici, quorum sententias retulit Heyne ad h. l. pag. 434 seq. atque Freitag ad l. l. p. 521. Propter Strabonis locum (XIV. p. 663, ubi βαρβαροφώνους explicat τοὺς έλληνί-ζοντας) sunt, qui βαρβαροφώνους eam ob causam Cares a poeta dici putent, quod Graecum sermonem, quem adsciverant, aspere et corrupte retulerint, male dicentes et pronuntiantes. Conf. Soldan. l. l. p. 102. Multa eandem in rem disputat Iablonsk. l. l. p. 11 seq. 94

seq. satis constare arbitratus, Carum antiquiorum linguam, quamvis a Graecis quaedam assumserit, tamen propter id ipsum a Graeca dialecto discernendam. Atque vel eam ob causam a Graecis gui Cares et ad Semiticam stirpem pertinere, cum aliis viris doctis iam supra ad I, 171 init. statuimus. Caunios vero et ipsos ad Caricam stirpem primitus pertinuisse, recte contendere videtur Hoeck Creta II. p. 311. — In seqq. κατ' ήλικίην τε και φιλότητα est secundum aetatem atque amicitiam. Pro είλαdetatem atque americam. Fro esma-δον, quod codd. praebent, Burges in Prolegg. Thucydid. p. 330 res-scribi vult *lλαδον*, idemque placuts quoque Bredov. p. 160, quem se-cutus est Dietsch. Equidem a li-bris manu scriptis stare malui. Mox cum Bekkero revocavi ίδουθέντων pro ίδουν θέντων, quae forma ab Herodoto aliena videtur. Cf. nott. ad II, 44.

τορυθέντων δέ σφι ίρῶν ξεινικών κ. τ. λ.] Sensus loci is fere est: "Cum olim peregrina sacra apud ipaos instituta easent, postea, ubi hoc ipsis displicuit (placuit vero patriis tantum uti diis), omnes Caunii puberes, armis indutis, hastis aërem ferientes usque ad Calyndicos fines progressi sunt, dicentes se eiicere deos peregrinos." Qui dii peregrini quales fuerint, aeque ignoramus atque patrios illorum deos, quos solos nunc colere constituerant, nisi eosdem, quos Cares venerabantur, Iovem potissimum, fuisse suspiceris. Atque in universum notandum est, in veterum religionibus sibi haud raro opponi deos patrios, quorum sacra a maioribus tradita, sive publica

ἀπέδοξε (ἔδοξε δὲ τοισι πατρίοισι μοῦνον χρᾶσθαι θεοισι), ἐνδύντες τὰ ὅπλα ἄπαντες Καύνιοι ἡβηδὸν, τύπτοντες δούρασι τὸν ἡέρα, μέχρι οὕρων τῶν Καλυνδικῶν είποντο, καὶ ἔφασαν ἐκβάλλειν τοὺς ξεινικοὺς θεούς. καὶ οὖτοι μὲν τρόποισι 173 τοιούτοισι χρέωνται. Οἱ δὲ Λύκιοι ἐκ Κρήτης τώρχαῖον γεγόνασι. τὴν γὰρ Κρήτην εἶχον τὸ παλαιὸν πᾶσαν βάρβαροι. διε-

sive privata singulorum civium, et deos peregrinos, externos, adeoque hospites, quos scilicet aliunde adsciverant publiceque receperant. Eorum quoque in honorem instituta τὰ Θεοξένια, quae haud raro in Graecorum civitatibus occurrunt, ut notat Casaubon. ad Athen. IX. p. 372 A (p. 38 t. V. Animadvss. Schwgh.). Conf. nott. ad I, 51. Vid. Hemsterhus. ad Hesych. t. I. p. 1694 ed. Albert." Cr. — ἡβη-δὸν ad omnes puberes s. iuvenes spectat. Conf. not. nostram ad Plutarch. Alcibiad. pag. 155.

μέχρι οῦρων τῶν Καλυνδικῶν] εἶποντο pro vulg. ἐποντο scripsi cum Bredov. pag. 303. οῦρων ab οὐρος, fnis, nec ab ὄρος, mons; quod si esset (nec aliter pravereddiderunt

Plutarch. Alcibiad. pag. 155.

μέχρι οῦς ων τῶν Καλυνδικῶν]
εκποντο pro vulg. ἐποντο scripsi
cum Bredov. pag. 303. οὕςων ab
οὐςος, finis, nec ab ὄςος, mons; quod
si esset (nec aliter pravereddiderunt
priores interpretes), scribendum foret, iudice Valckenario, οὐςἐων, ut
I, 110. II, 28, alibi. Sed οὕςων
(ab οὐςος) IV. 99. 125. Simile
quiddam de Segestanis matronis
virginibusque Dianam ex urbe exportantibus et usque ad agri fines
prosequentibus narrat Cicero in Verr.
IV, 35. Alia huius generis praeterea laudavit Valckenarius. Calynda urbs in Lyciae atque Cariae
finibus ad mare sita erat, unde
modo Lyciae modo Cariae adscribitur. Conf. Strabon. XIV. p. 651.
s. p. 963. B ibique Cassub. Plin.
H. N. V, 28. Ipse Herodotus VIII,
87 civitatem hanc commemorat,
aliique veteres, quos laudat Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. II.
19. 225. Ac numum huius urbis
affert Millingen: Sylloge of anc.
unedited coins (London. 1837) p.
72. Add. Raoul Rochette: Iourn.
d. Sav. 1842. p. 396. Locum urbis atque ruinas quasdam eiusdem
sibi invenisse videtur Fellows Discoveries in Lycia p. 105 seq.; fru-

stra se ruinas hos quaesivisse asserit Ross: Kleinasien u. Deutschland pag. 103. Cum vero nuper prope vicum, cui nomen Hoozooslee tribuunt, ruinae satis amplae urbis detectae sint, quae in inscriptionibus ibi repertis vocatur Calyanda atque Cadyanda, haec omnia ad unam eandemque urbem revera pertinere contendunt editores (Spratt et Edw. Forbes) operis: Travels in Lycia, Milyas and the Cibyratis by Daniell (London. 1847.) I. p. 42 seq. II. p. 268. Tu vide quae dixi in Iahrb. d. Philol. u. Paedag. VI. pag. 6 seq. Inscriptiones Graecas urbis Cadyandensis exhibet Corp. Inscr. Graec. t. III. nr. 4225.

#### CAP. CLXXIII.

τὴν γὰο Κοήτην είχον τὸ παλαιὸν πὰσαν βάρβαροι] De insulae Cretae incolis antiquissimis vid. Diod. Sicul. V, 64. 80. Primitus enim fuisse Eteocretas s. indigenas, quorum rex fuerit Cres, multarum rerum utilium inventor. His multo post Pelasgos supervenisse, insulae partem quandam, ubi appulerant, obtinentes. Tertios immigrasse Dores, Tectamo Dori filio duce. Et accessisse quartum hominum genus, quod e promiscuis undique barbaris in Cretam confluxerit eandemque linguam, qua reliqui Cretenses uterentur, assumserit. Asterium, porro narrant, Tectami filium, Europam in matrimonium duxisse filiosque, a Iove ante susceptos, adoptasse, Minoem, Rhadamanthum atque Sarpedonem. Qui Minos avus est eius Minois, quem post maris imperium obtinuisse scimus. Conf. Diodor. Sic. IV, 60. et Herodot. VII, 160—171

νειχθέντων δὲ ἐν Κρήτη περὶ τῆς βασιλητης τῶν Εὐρώπης παίδων, Σαρπηδόνος τε καὶ Μίνω, ὡς ἐπεκράτησε τῆ στάσει Μίνως, ἐξήλασε αὐτόν τε Σαρπηδόνα καὶ τοὺς στασιώτας αὐτοῦ οἱ δὲ ἀπωσθέντες ἀπίκοντο τῆς ᾿Ασίης ἐς γῆν τὴν Μιλυάδα τὴν γὰρ νῦν Λύκιοι νέμονται, αῦτη τὸ παλαιὸν ῆν Μιλυάς οἱ δὲ Μιλύαι τότε Σόλυμοι ἐκαλέοντο. τέως μὲν δὴ αὐτῶν Σαρπηδών ἦρχε οἱ δὲ ἐκαλέοντο, τό περ τε ἡνείκαντο οῦνομα, καὶ νῦν ἔτι καλέονται ὑπὸ τῶν περιοίκων οἱ Λύκιοι,

incl. Hoeck Creta II. p. 4 seq. coll. I. p. 141 seqq. Hitzig: Urgesch. d. Philist. p. 65 seqq. 207 seqq. 226. Lycii, qui ex Herodoti mente antiquitus Cretam tenuerint barbarisque hanc insulam prisco aevo tenentibus accensendi sint, haud scio an et ipsi ad eandem pertineant stirpem Semiticam, ad quam Cares et Leleges, Lydos et Mysos pertinere supra (ad I, 171) statuimus. — In seqq. στάσει haud mutavi in στάσει; cf. nott. ad I, 60.

I, 60.

αῦτη τὸ παλαιὸν ἢν Μιλνάς: οἱ δὲ Μιλναι τότε Σόλυμοι ἐκα-λέοντο] Eadem Strabo ex Herodoti auctoritate XII. pag. 858 ♣ pag. 573 ed. Casaub. Ac bene tenendum vel postera aetate Milyadis nomen, olim universae Lyciae tributum, de una quadam Lyciae interiore parte dici, cuius fines accuratius indicat Strabo XIII. in fine. Hoc sensu accipiendum apud Arrianum Exped. Alex. I, 24. Polyb. V, 73. 77 et in inscriptione Graeca, vid. Corp. Inserr. Graecc. T. III. nr. 4318. Hinc verba: οἱ δὲ Μιλναι τότε Σόλυμοι ἐκαλέοντο, malim sic interpretari: "Π qui nunc Milyae dicuntur, tum (cum sc. omnis terra Lycia diceretur Milyas) Solymo vocabantur." Hosce Milyas Nolymos in Lycia quoque novit Homerus Ili. VI, 184 et Odyss. V, 282, ubi conf. Nitzsch. p. 45. Inter copias, quae Xerxem sequuntur contra Graeciam proficiscentem, Choerilus quoque gentem, quae in Solymis montibus habitavit, commemoraverat: id quod el Iudaets intellexit Iosephus contr. Apion. I. p. 454. T. II. ed. Ha-

verc. Tu vide pluribus de hac re disputantem Naeke ad Choerili fragmm. p. 132 seqq. Iam planum erit τότε spectare ad τὸ παλαιὸν nec ullo modo mutandum esse.—
In seqq. scripsimns αὐτῶν pro αὐτέων, quod recurrit in fine capitis.

pitis.

παὶ νῦν ἔτι καλέονται ὑπὸ τῶν περιοίκων οἱ Λύκιοι, Τερμίλαι] Est classicus Nostri locus VII, 92 eiusdem argumenti: Λύκιοι δὲ Τερμίλαι ἐκαλέοντο ἐκ Κρήτης γεγονότες ἐπὶ δὲ Λύκου τοῦ Πανδίονος, ἀνδοὸς ᾿Αθηναίου, ἔστον τὴν ἐκωνυμίην. Add. Pausan. I, 19. §. 4. ubi conf. Siebelis. Ac scribit quoque Stephanus Byz. s. ν. Τέρμερα, cives huius urbis ab Herodoto vocari Τερμίλας; idemque mox s. ν. Τρεμίλη ἡ Λυκία ἐκαλεῖτο οῦτως οἱ ἐνοικοῦντες Τρεμιλεῖς ἀπὸ Τρεμίλου κ. τ. λ. Hecataeus dixerat Τρεμίλου κ. τ. λ. de asserit Fellows l. l. p. 274 seq. — Mox reliqui, quod codd. ferebant, Λίγέως, Struvio (Specim. II. de dial. Herodot. p. 7) auctore mutandum in Λίγέως, quod inde dederunt recentt. edd. Sarpedonis nomen legitur in Graeca inscriptione (Corp. Inscr. Gr. Vol. III. nr. 4240), itemque Σαρπηδονίς nr. 4289. 4290. 4295. Ad vocem ἐξελασθείς conf. I, 168 ibique nott. — ἀνὰ χρόνον est temporis successu s. decursu, i. e. post. Nam ἀνὰ hic quoque temporis continuati notionem retinere, non dubium. Conf. Fischerum ad Weller. III, a. pag. 163. Ex Herodoto conf. II, 151. V, 27. VII, 10.

Τερμίλαι. ὡς δὲ ἐξ ᾿Αθηνέων Λύχος ὁ Πανδίονος, ἔξελασθεὶς 82 καὶ οὖτος ὑπὸ τοῦ ἀδελφεοῦ Λίγέως, ἀπίκετο ἐς τοὺς Τερμίλας παρὰ Σαρπηδόνα, οὖτω δὴ κατὰ τοῦ Λύκου τὴν ἐπωνυμίην Λύκιοι ἀνὰ χρόνον ἐκλήθησαν. νόμοισι δὲ τὰ μὲν Κρητικοῖσι, τὰ δὲ Καρικοῖσι χρέωνται. Εν δὲ τόδε ἴδιοι νενομίκασι, καὶ οὐδαμοῖσι ἄλλοισι συμφέρονται ἀνθρώπων καλέουσι ἀπὸ τῶν μητέρων έωυτοὺς, καὶ οὐκὶ ἀπὸ τῶν πατέρων. εἰρομένου δὲ ἐτέρου τὸν πλησίον, τίς εἰη, καταλέξει ἐωυτὸν μητρόθει, καὶ τῆς μητρὸς ἀνανεμέεται τὰς μητέρας. καὶ ἢν μέν γε γυνὴ ἀστὴ δούλω συνοικήσῃ, γενναῖα τὰ τέκνα νενόμισται ἢν δὲ ἀνὴρ ἀστὸς, καὶ ὁ πρῶτος αὐτῶν, γυναῖκα ξείνην ἢ παλλακὴν ἔχῃ, ἄτιμα τὰ τέκνα γίνεται.

174 ΟΙ μέν νυν Κᾶρες, οὐδὲν λαμπρὸν ἔργον ἀποδεξάμενοι, ἐδουλώθησαν ὑπὸ ᾿Αρπάγου, οὕτε αὐτοὶ οἱ Κᾶρες ἀποδεξάμενοι οὐδὲν, οὕτε ὅσοι Ἑλλήνων ταύτην τὴν χώρην οἰκέουσι. οἰκέουσι δὲ καὶ ἄλλοι, καὶ Λακεδαιμονίων ἄποικοι Κνίδιοι,

εν δε τόδε ίδιον νενομίκασι, καλ ούδαμοισι άλλοισι συμφέρονται άν-To παν De verho νομίζειν cf. not. ad I, 131. 142. II, 4. Consuetudo ea natos secundum matris nomen appellandi Xanthiis, Lycinomen appellandi Xanthiis, Lyciorum genti, a Plutarcho tribuitur (Opp. II. p. 248 D, ubi consul. Wyttenbach. Animadverss. II. p. 9), ipsisque Lyciis a Nicolao Damasceno (pag. 148 ed. Orell., ubi cf. nott. pag. 229). Cr. praeterea confert Orell. in Suppll. ad Nicol. pag. 75. Confirmari haec volunt pag. 75. Confirmari haec volunt ciam repertis, in quibus defuncti a matribus genere ducto indicantur. Alias antiquitatis nationes hunc morem secutas esse, mihi non liquet. Advertit tamen, quod C. O. Mueller (Etrusco. I. pag. 403 seq. coll. Grotefend in Seebode Archiv 1829. nr. 28. p. 109.) attulit e se-pulcralibus Etruscorum inscriptionibus, in quibus multo crebrius matris commemoratur nomen, quam patris. Quod ille ad praecipuum quendam apud Etruscos honorem feminarum refert. Quae Larcherus ad Herodoti locum adscripsit de origine istius moris, malumus silentio praeterire. Inquisivit in

hunc morem rariorem illum quidem Fr. de Raumer (Histor. Taschenb. 1833. p. 337) eundemque ad ruditatem quandam vitae nondum excultae refert; addit vero idem ex Bodiæ. De republ. I, 3, 19. in Campania Gallica olim nobilem virginem ignobili homini, cui nupserit, nobilitatem attulisse. Futurum (καταλέξει, ἀνανεμέεται), quod hoc loco adhibetur de eo, quod fieri solet, attigit Matthiae Gr. Gr. §. 502, 3 coll. Kuehner Gr. Gr. §. 446, 2, quibus add. Iacobs ad Aelian. N. A. IV, 28. Nec sane opus pro ἀνανεμέεται legere ἀναμνέεται (i. e. commemoral), ut volebat H. Stephanus. Nam ἀνανέμεσθαι, explicante Suida, idem valet atque καταλέγειν, recensere, enumerare. Attigit quoque hace Perizonius (Dissertatt. Trias. Deventr. 1679. p. 275) monens respici hic ad eam Graecorum consuetudinem, qua suo nomini patris nomen adderent; ita Lycios loco patris nomen matris exhibere solitos esse.

## CAP. CLXXIV.

οὖτε αὐτοὶ οἱ Κᾶρες ἀποδεξάμενοι οὐδὲν κ. τ. λ.) Consulto hoc της χώρης της σφετέρης τετραμμένης ές πόντον, τὸ δη Τριόπιου καλέεται. άργμένης δὲ ἐκ τῆς χερσονήσου τῆς Βυβασσίης, έούσης τε πάσης τῆς Κνιδίης, πλὴν ὀλίγης, περιφφόου (τὰ μεν γὰο αὐτῆς ποὸς βορέην ἄνεμον ὁ Κεραμεικὸς κόλπος ἀπέργει, τὰ δὲ πρὸς νότον ἡ κατὰ Σύμην τε καὶ Ῥόδον θά-

videtur Noster scripsisse de Caribus, quos antea omni virtutis laude excelluisse supra I, 171 init. dixe-

καὶ Λακεδαιμονίων ἄποικοι Κνίdioi] Heraclidae duce Hippota Cnidum olim condidisse feruntur, e Peloponneso huc profecti. Cui famae etiam fidem addere existimant Veneris cultum in Cnidiorum urbe, quae vix alia sit atque Cytherea Venus, a Laconum colonis huc advecta. Conf. Diodor. Sicul. V, 9. 53. C. O. Mueller: die Dorer, I. p. 123 seq. coll. Raoul Rochette Hist. de l'établ. d. colon. Greeq. III. p. 8 seq. 72. Add. Corp. Inscriptt. Graecc. T. II. nr. 2653 ibique Boeckh. pag. 418. — Ante verba τῆς χώρης κ τ. λ. recentt. edd. inserverunt οῖ, cui respondeat infra ὧρυσσον. E libris nihil notatur. Veneris cultum in Cnidiorum urbe, tatur.

τὸ δὴ Τοιόπιον καλέεται] i. e. "quae quidem regio (sive promontorium) appellatur Triopium." Conf.

supra I, 144.
άργμένης δὲ ἐκ τῆς χεοσονήσου
τῆς Βυβασσίης] Libri Βυβλησίης,
quod nihili est. Receperunt inde
editores, quod Is. Vossius conieceeditores, quod Is. Vossius coniecerat ad Pompon. Mel. I, 16, 10 Βυβασσίης. Conf. Diodor. Sic. V, 62 ibiq. Wesseling. Plin. H. N. V, 28 et Ovid. Metamorph. IX, 642. Stephanus Byz. Βύβασσος, πόλις Καρίας — τὸ ἐθνικὸν Βυβάσσιος. Εφόρας δὲ Βύβαστόν φησι καὶ Βυβάστον. Sensum loci vix intel-Sensum loci vix intelβάστιον. lexisse videtur Larcherus, cum ita verba iungi vellet: τῆς Βυβασσίης ἀργμένης ἐπ τῆς Χερσονήσου, i. e. cum Bubassus regio a Chersoneso inciperet; etenim pertinet άργμένης ad χώρης atque της Βυβασσίης cum prexime antecedentibus verbis ex τῆς χερσονήσου iungendum, quod vel praepositus articulus declarat; unde haec loci existit sententia: "cum (Cnidiorum regio) inciperet a Chersoneso Bybassia, totaque praeter exiguum tractum (quo cum terra continenti cohaeret) esset circum-flua. Bybassus ipsa, quae nomen dedit Chersoneso, extra Chersonesum sita erat, quae ipsa tota ad Cnidiorum ditionem pertinebat et, si ab una eaque exigua parte discesseris (scil. ea, qua cum terra continenti coniuncta erat), circum circa ferme mari erat cincta. Ibi igitur, ubi Chersonesus, quae tota Cni-diorum erat, desiit, incipiebat in terra continenti Bubassus ibique etiam isthmum perfodere institu-erunt Cnidii. A septentrione Cher-sonesum istam alluit sinus Carasonesum istam alluit sinus Ceramicus, qui nunc dicitur Golfo di Castel Marmora; vetere appellatione probabiliter deducta ab urbe Ceramo, quae ad illum fuit exstructa; ramo, quae ad illum fuit exstructa; meridiem versus mare, quod iuxta Symen et Rhodum est, Chersonesum circumdat. — In verbo ἀργμένης aeque atque VII, 11 Noster augmentum neglexit, quod in hoc verbo alias addere solet, ut mo-nuit Bredov. pag. 294. Neque vero mihi inde opus videtur mutatione.

τὰ μὲν γὰρ αὐτῆς κ. τ. λ.] αὐτης scil. χεοσονήσου, quod prave olim litera initiali maiori erat scriptum. — απέργει cum Gaisf. dedi pro ἀπείργει, addicentibus tribus libris. Confer I, 72. Atque constanter pro είργω Noster dixit έργω:

stanter pro είογω Noster αικί εργω:
plura vid. apud Bredov. p. 153,
qui idem pro βορῆν reposuit βορέην, ut Ι, β, ubi vid.
ἡ κατὰ Σύμην τε καὶ Ρόδον
δάλασσα] Syme insula meridiem
versus a Cnidia ditione sita, nec ipsa valde remota a terra continenti, inter Chium et Rhodum insulam. Hodie dicitur Symo s. Syλασσα) το ὧν δὴ ὀλίγον τοῦτο, ἐὸν ὅσον τε ἐπὶ πέντε στάδια, ἄρυσσον οἱ Κνίδιοι, ἐν ὅσῷ ᾿Αρπαγος τὴν Ἰωνίην κατεστρέφετο, βουλόμενοι νῆσον τὴν χώρην ποιῆσαι. ἐντὸς δὲ πᾶσά σφι ἐγένετο τῆ γὰρ ἡ Κνιδίη χώρη ἐς τὴν ῆπειρον τελευτᾶ, ταύτη ὁ ἰσθμός ἐστι, τὸν ἄρυσσον. καὶ δὴ πολλῆ χειρὶ ἐργαζομένων τῶν Κνιδίων, μᾶλλον γάρ τι καὶ θειότερον ἐφαίνοντο τιτρώσκεσθαι οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ οἰκότος τά τε ᾶλλα τοῦ σώματος, καὶ μάλιστα τὰ περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς, θραυομένης τῆς πέτρης, ἔπεμπον ἐς Δελφοὺς θεοπρόπους ἐπειρησομένους 83 τὸ ἀντίξοον. ἡ δὲ Πυθίη σφι, ὡς αὐτοὶ Κνίδιοι λέγουσι, χρᾶ ἐν τριμέτρῳ τόνῳ τάδε ΄

'Ισθμον δε μη πυργούτε, μηδ' ορύσσετε· Ζευς γάρ κ' έθηκε νήσον, εί κ' εβούλετο.

mio. Tu vid. Wass. ad Thucydid. VIII, 41 et Poppo ad Thucydid. I, 2. pag. 471.

ω̃ονσσον] id est: perfodere constituerunt, ubi in imperfecto voluntatis atque conatus significatio inest. Conf. I, 68 ibiq. not.

έντὸς δὲ πᾶσά σφι ἐγένετο] Pro ἐγένετο recentt. edd. ἐγίνετο; e libris nihil adnotatur. Ad ἐντὸς supple τοῦ ἰσθμοῦ, et ad πᾶσα intellige χούρη ἢ Κνιδίη. , Omnis Cnidiorum ditio intra isthmum illum erat (qui scil. peninsulam terrae continenti iungebat), ita ut ibi terminaretur, ubi isthmus ille terraque Asiae continens inciperet. Hace si teneas, vix ulla opus emendatione; nam certatim viri docti in loco, qui interpretatione illustrandus, non coniectura mutandus erat, emendationes proposuerunt, in quibus recensendis eo minus immorari lubeat, quo magis istae ad unum omnes supervacuae videantur. Plura vid. in nott. Valckenarii, Wesselingii et Schweigh. ad h. l. Alia tentavit vir doctus in Classical Iournal. Suppl. nr. 18. p. 490 seq., sed vide meliora ibid. nr. 20. p. 326 seq.

έργαζομένων τῶν Κνιδίων — ἔπεμπον] Noli haerere in genitivis absolutis, qui dicuntur, cum subiecta sint fere paria; nam in-

fra V, 51 similis locus reperitur. Conf. Wannowski Syntax. anomall. Graecc. Pars. (Lips. 1835.) p. 61 seq.

μάλλον γάο τι και θειότερον έφαίνοντο κ. τ. λ.] Hoc quoque loco enunciationem causalem per particulam γὰο praemissam invenimus, et eam, qua effectus notatur (ἔπεμπον κ.τ. λ.), postpositam; de quo diximus ad I, 24. τιτο ώσει δαι hoc loco omnino: affici, laborare. Sic τραῦμα vulnus pro plaga, clude supra I, 18. Nec aliena sunt, quae ad Plutarch. Alcibiad. pag. 215 citavi. — τοῦ οἰκότος cum comparativis praegressis iungendum: magis quam consentaneum erat.

θρανομένης τῆς πέτρης] i. e., dum id ipsum saxum, quo isthmus constabat, quoque terrae continenti iuncta erat peninsula illa s. Cnidiorum ditio, perfringebatur Cnidiorum manibus." — τὸ ἀντίξοον est id, quod ipsis adversaretur, a quo latente (ipsos) tanta mala (ipsis) infligerentur opus facientibus. ἀντίξοος, contrarius, adversarius, frequens Nostro: I, 218. IV, 129. VI, 7. VII, 49. 150. 192. VIII, 119. Pro vulg. ἐπερησομένους scripsi ἐπει οποσμένους, iubente Dindorf. Praefat. p. XXXVI. et Bredov. p. 147. — Ad verba ἐν τριμέτρος τόνος conf. nott. ad I, 47.

Κνίδιοι μέν, ταύτα τῆς Πυθίης χρησάσης, τοῦ τε ὀρύγματος ἐπαύσαντο καὶ 'Αρπάγω, ἐπιόντι σὺν τῷ στρατῷ, ἀμαχητί σφεας αὐτοὺς παρέδοσαν. Ήσαν δὲ Πηδασέες οἰκοῦντες ὑπὲρ 175 'Αλικαρνησσοῦ μεσόγαιαν' τοῖσι ὅκως τι μέλλοι ἀνεπιτήδεον ἔσεσθαι, αὐτοῖσί τε καὶ τοῖσι περιοίκοισι, ἡ ἰερείη τῆς 'Αθηναίης πώγωνα μέγαν ἴσχει. τρίς σφι τοῦτο ἐγένετο. οὐτοι τῶν περὶ Καρίην ἀνδρῶν μοῦνοί τε ἀντέσχον χρόνον 'Αρπάγω, καὶ πρήγματα παρέσχον πλείστα, οὐρος τειχίσαντες, τῷ οῦνομά ἐστι Λίδη. Πηδασέες μέν νυν χρόνω έξαιρέθησαν. Λύ-176 κιοι δὲ, ὡς ἐς τὸ Ξάνθιον πεδίον ἤλασε ὁ "Αρπαγος τὸν στρα-

εἴ κ' ἐβουλετο] κε contra vulgarem usum hic protasi additum iure notat Matthiae Gr. Gr. §. 508. not. 1, ubi vid. Plura citat Schaeferus in Melett. critt. p. 51. Add. Hartung: Lehr. d. Partik. II. p. 220. Fritsch. in Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. IV. p. 95. Baeumlein: Unters. über d. Griech. Modi p. 136, qui omnes alterum κ' retinent, epicorum ex usu sic positum. Quare non opus, quod Steger. Praefat. ad Herodot. pag. X. scribi vult εἴ γ' ἐβουλετο, comparans II, 43, quod inde a Bekkero recentiores edd. receperunt.

## CAP. CLXXV.

"Hoav δὶ Πηδασίες οἰκοῦντες ὑπὰς Αλικαςνησσοῦ μεσόγαιαν] Male
vulgo Αλικαςνησσοῦ. Nos secuti
sumus Gaisfordium. Conf. nott. ad
1, 1. Ad argumentum conf. VIII,
104, ubi idem, quod hoc loco, de
sacerdote Minervae narratur; sed
bis tantum istud accidisse ibi legimus; id quod ex hoc loco corrigendum censuit Casaubon. ad Strabon. XIII. p. 909. pag. 611 ed.
Casaub., qui idem scriptor haec
citat Herodoti verba.

citat Herodoti verba.
τοισι ὅπως τι μέλλοι ἀνεπιτήδεον ἔσεσθαι] ἀνεπιτήδεον videtur
scripsisse pro more Graecorum rem
gravem leniori designans nomine
atque mitiori. Sic ἀνεπιτήδεον, i.
e. importunum, incommodum, dixit de
malo gravi publice imminenti. Infra VIII, 104 scripsit χαλεπόν.

αὐτοῖσί τε καὶ τοῖσι περιοίκοισι: et ipsis (Pedasensibus) et ipsorum accolis; hinc nulla emendandi causa.

πώγωνα μέγαν ἴσχει [ἔσχει (ἔχει) hic idem fere atque παρέχει: praebet, accipit. — "De barba huius sacerdotis, qua res futurae portendantur, loquitur etiam Aristoteles Hist. Animal. III, 11." Cr. Ac similem quandam famam de virginis sanctae imagine, cui barba accrescat, in vico quodam Teriolensium, qui vocatur Castelruth in ditione Groedensi narrari, legi in ephemeridibus, quibus nomen Morgenblatt 1834. nr. 245. p. 979.

αντέσχον χρόνον] χρόνον est diu (i. e. per aliquod tempus), ut V, 44. Supra I, 116 έπλ χρόνον, ubi conf. nott. Sed χρόνον, quod in fine cap. exstat, est: tandem. Conf. supra ad I. 68. 84. Pro ὄφος, quod omnes libri tenent, cum recentt. edd. inde a Bekkero scripsi ούφος, quod idem placet Bredovio p. 164.

— De monte Lide, cuius proxime mentio fit, tacent scriptores veteres, qui ad nos pervenerunt. Apud unum Ptolemaeum V, 3 oppidum Cariae inveniri Λύδαι, monet Wesselingius, sed idem addit, varie scribi istud nomen, et Clyde et Χύδαι.

#### CAP. CLXXVI.

ές τὸ Ξάνθιον πεδίον] Xanthus Lyciae urbs maxima dicitur a Straτον, υπεξιόντες καὶ μαχόμενοι, όλίγοι πρὸς πολλους, ἀρετὰς ἀπεδείκνυντο : έσσωθέντες δὲ καὶ κατειληθέντες ἐς τὸ ἄστυ συνήλισαν ἐς τὴν ἀκρόπολιν τάς τε γυναϊκας καὶ τὰ τέκνα καὶ

bone (XIV. p. 666. s. 981.) sexa-ginta stadia a mari distans, ad sinistram Xanthi fluvii (cui olim nomen Sirbis), campos inde ad mare extensos permeantis, ut intelligi-tur e Strabone atque Arriano (Ex-ped. Alex. I, 21) atque etiam ex imagine lapidi incisa, quae exhibet arcem Xanthi in colle sitam camposque inde patentes, quos perfluit posque inde patentes, quos perfluit Xanthus; vid. Travels in Lycia, Milyas and the Cibratis by Spratt et Forbes (London. 1817.) Vol. I. p. 28. atque Vol. II. p. 1 delineationem totius regionis. Non longe distat vicus, cui nomen Koonik, ut Angli scribunt, Künüky, ut Ross scribit. Reliquos veterum locos de Xantho praebet Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. II. p. 258 coll. p. 104, ubi de fluvio. Hanc urbem omnemque eius regionem, paucis omnemque eius regionem, paucis veterum testimoniis cognitam, nunc accuratius perquisitam meliusque cognitam esse lactamur sollertia virorum doctorum Anglorum, primis Caroli Fellows, qui primus pluribus itineribus in Lyciam factis Xanthi regionem adhuc eximiis artis Graccae operibus, praecipue se-pulcralibus monumentis insignem perquisivit ac de singulis retulit, quae Strabonis testimonium, Xanthum maximam Lyciae urbem fuisse dicentis, comprobant; vid.: Iournal written during an excursion in Asia minor. Lond. 1838. (ubi cf. praccipue p. 231 seqq.) et: An Account of Discoveries in Lycia etc. Lond. 1841. (cf. p. 159 seqq.) Athenaeum 1842. nr. 754. p. 319 seqq. Add. Montly-Review 1843. Vol. I. p. 337. Classical Museum II. p. 221 seqq. coll. Braun in Mus. Rhen. III. 4. p. 494 seqq. Disputant quoque de Xantho Spratt et Forbes I. supra l. Ross: Kleinasien u. Deutschland p. 46. 69. isse dicentis, comprobant; vid .: asien u. Deutschland p. 46. 69. De artis operibus sepulcrisque eximia arte elaboratis atque ex parte ctiam delineatis in virr. doctt. libris

ut taceam, cum ad Herodoti locum illustrandum nihil afferant, unam tantum e multis nunc detectis (cf. Corpus Inserr. Graece. T. III. nr. 4269 seqq. et Addend. p. 1123 seqq.) commemorare iuvat inscriptionem Graecam, in qua *Hurpagi* filius co-lebratur. De nostro Harpago, Cyri duce, sermonem esse non posse, vix opus monere: ad longe posteriora tempora pertinet inscriptio, quae vix ante Olymp. C facta esse videtur: sed unum e posteris illius Harpagi indicari eo magis credam, quod vel infra VI, 28 inter duces Darii Hystaspis commemoratur Harpagus. Ac licet quoque suspicari a Cyro Harpago illi eiusque posteris traditam fuisse Lyciam provin-ciam hacreditario imperioregendam. Tu vide Fellows l. l. supra l. l. et in Transactions of the royal society of literat. sec. ser. T. I. p. 254 seqq. II. p. 27 seq. W. W. Lloyd: Xanthian Marbles, Harpagus the Med. (Lond. 1845.) p. seq. ac praccipue Schneidewin in: Hall. Litt. Zeit. 1843. Intellig. Bl. nr. 69. Thiersch in: Münchn. Gel. nr. 69. Thiersch in: Muncan. Gen. Anzz. 1843. nr. 151 seq. Franz: Archaeolog. Zeit. 1844. p. 286 et Corp. Inscr. Graecc. l. supra l. και κατειληθέντες ές τὸ ἄστυ συνήλισαν κ. τ. λ.] Ad κατειληθέντες conf. I, 24. 80. — συνήλισαν κ. συνήλισ Sèrtes cont. 1, 24. 80. — συνημεσαν (congregarunt) recte meliores libri. Male olim nonnulli συνείλησαν. Vid. supra I, 62 et 125. Ad rem ipsam conf. Appian. Bell. Civil. IV, 80 (tom. II. pag. 633 ed. Schweigh.), qui ter Xanthios scribit tam illustre exemplum in tuenda libertate edidisse, primum istud qued parrat Herodotus. al. istud, quod narrat Herodotus, al-terum Alexandri Magni tempore, tertium, cum a Bruto Romanisque obsiderentur; de quo codem testis est Plutarchus in Brut. cap. 31. p. 998 D. coll. Philon. Quod omnis prob. lib. p. 883. Conf. etiam Iacobs Vermischte Schrift. VI. p.

τὰ χρήματα καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ ἔπειτα ὑπῆψαν τὴν ἀκρόπολιν πᾶσαν ταύτην καιεσθαι. ταῦτα δὲ ποιήσαντες καὶ συνομόσαντες ὅρκους δεινοὺς, ὑπεξελθόντες ἀπέθανον πάντες Ξάνθιοι μαχόμενοι. τῶν δὲ νῦν Λυκίων, φαμένων Ξανθίων εἶναι, οἱ πολλοὶ, πλὴν ὀγδώκοντα ἱστιέων, εἰσὶ ἐπήλυδες αἱ δὲ ὀγδώκοντα ἱστιαι ἔτυχον τηνικαῦτα ἐκδημέουσαι, καὶ οῦτω περιεγένοντο. τὴν μὲν δὴ Ξάνθον οῦτως ἔσχε ὁ Ἅρπαγος. παραπλησίως δὲ καὶ τὴν Καῦνον ἔσχε. καὶ γὰρ οἱ Καύνιοι τοὺς Λυκίους ἐμιμήσαντο τὰ πλέω.

Τὰ μέν νυν κάτω τῆς 'Ασίης "Αρπαγος ἀνάστατα ἐποίεε, τὰ 177 δὲ ἄνω αὐτῆς αὐτὸς Κῦρος, πᾶν ἔθνος καταστρεφόμενος καὶ οὐδὲν παριείς. τὰ μέν νυν αὐτῶν πλέω παρήσομεν τὰ δέ οἱ παρέσχε πόνον τε πλείστον καὶ ἀξιαπηγητότατά ἐστι, τούτων ἐπιμνήσομαι.

Κῦρος ἐπεί τε τὰ πάντα τῆς ἠπείρου ὑποχείρια ἐποιήσατο, ᾿Ασσυρίοισι ἐπετίθετο. Τῆς δὲ ᾿Ασσυρίης ἐστὶ τὰ μέν κου καὶ ἄλλα πολίσματα μεγάλα πολλὰ, τὸ δὲ οὐνομαστότατον καὶ

187 seqq. et Grote history of Greece IV. p. 279.

nal ἔπειτα ὑπῆψαν — καίεσθαι] Infinitivi abundantis fere usum observat Matth. Gr. Gr. §. 535, c. not.

1. Equidem locum sic explicem:
"ac deinde ignem subiecerunt s. accenderunt, ita ut tota arx flanmis absumeretur." Ubi iam nihil abundare videtur. Cf. Lobeck ad Sophoel. Ai. 2. pag. 71 et Herod. II, 99.

τῶν δὲ νῦν Λυκίων, φαμένων Ξανθίων εἶναι] De genitivo Ξανθίων εῖ. Kuehner Gr. Gr. §. 645. Supra I, 51. — ἐπήλυδας quos Noster dicit, ipsos Persas Medosve fuisse ab Harpago adductos, eosdemque auctores operum artis, quae adhuc miramur, sunt, qui temere contendant; sed vide quae dixi in: Iahrb. f. Philolog. u. Paedag. LI. p. 19 seq. E reliquis Asiae minoris partibus adeoque ex ipsis Graecis urbibus illos venisse probabilius statuas, praesertim cum illa opera Graecam artem eamque valde excultam prae se ferant. — In sequioτίαι sunt (aedes, domus) familiae.

Conf. V, 40. VI, 86 et Bredov. pag. 146.

## CAP. CLXXVII.

τὰ μέν νυν κάτω τῆς ᾿Ασίης Ἦσιαγος κ. τ. λ.] τὰ κάτω τῆς ᾿Ασίης s. inferiorem Asiae partem dicit eam, quae vulgo Asia minor appellatur et Halye flumine a reliqua Asia orientem versus disiungitur. Iam quae trans Halyn sita est Asia, eam dicit τὰ ἄνω, superioris Asiae regiones. Vid. ad I, 72 monita. Atque hac in expeditione Cyrum et Sacas et Bactrios sibi subegisse, nec magno negotio, suspicatur Rennel. in Geograph. Herodot. pag. 515 ed. vernacul. Conf. Herodot. I, 153 et quae ibi adscripsimus.

### CAP. CLXXVIII.

έστι τὰ μέν κου και ἄλλα πολίσματα κ. τ. λ.] Voculam τά, quae a Sancrofti libro abest, in caeteris retinetur, eiecit Dindorf, uncis inclusit tanquam spuriam Dietsch. Mihi servari posse videtur. Mox λοχυρότατον, καλ ενθα σφι, Νίνου άναστάτου γενομένης, τά βασιλήτα κατεστήκεε, ήν Βαβυλών, ἐοῦσα τοιαύτη δή τις κό-

οθνομαστότατον dederunt recentt. edd. iubente Bredov. p. 163. Vulgo ονομαστότατον.

Νίνου άναστάτου γενομένης] Articulum της ante Νίνου ex uno libro olim additum, cum ignorent reliqui libri, cum recentt. eiecimus. Ad argumentum tu conf. supra I, 106, ubi de Nino a Medis duce Cyaxare obsessa et expugnata. Add. Diodor. Sicul. II. 7, qui idem cap. 3 de urbe hac pluribus disputat. — Assyriam hic latiori sensu dici monuimus ad I, 102. 

ην Βαβυλών] Sequitur iam mul-

tis celebrata illa Babylonis et urhis et regionis descriptio, in qua illud principio lectores tenere velimus, Herodotum ipsum illam ur-bem adiisse singulaque perlustrasse, quae hic nobis describit. Hinc illi minime audiendi sunt, qui Assyriam sive Babyloniam nostrum scriptorem invisisse aut negarunt aut certe in dubium vocarunt, cum ea, quae capp. 181-183. 193-200 enarrantur, satis indicent virum, qui has terras ipse peragraverit intentisque oculis et auribus accurate omnia observarit. Sic I, 183 destatua Iovis disserens addit: έγω μέν μιν ούκ είδον. Add. I, 193. Vid. Heyse Quaestt. Herodott. p. 99. Heeren. Ideen I, 2. pag. 159 seq., qui bene adnotat Herodotum non ea tantum, quae ipse viderit, referre, verum etiam alia quaedam, quae cum ipsius aetate non am-plius existerent (ut v. c. moenia a Dario iam eversa), ab aliis accepta eum retulisse probabile fuerit. E veteribus scriptoribus Ctesias po-tissimum de Babylone retulit, ex quo desumta sunt, quae apud Diodorum Siculum legimus I, 7 (Ctes.

Fragmm. p. 397 seq.) in nonnullis copiosiora quidem Herodoteis. Atque Ctesias, ut Herodotus, tum quae ipse viderat, tum quae aliis accepta referebat, memoriae pro-diderat. Reliqui scriptores, qui Babylonis urbis faciunt mentionem, alterutrum horum secuti esse videntur. Nec recentiori aetate de-fuere, qui locum urbis olim am-plissimae investigantes ruderaque invisentes perlustrantesque accurs tiora de his edocere veterumque auctorum descriptiones vel confirmare vel refellere conarentur. In quibus praeter Niebuhrium alios laudat Rennel. pag. 546 ed. vernac. Sed Angli praecipue homines tanto cum studio atque industria in haccinquisiverunt, ut iam certius de his nunc statuere possimus; Inm. Claudius Rich, qui Brittanicarum rerum procurator in urbe Bagdad, pluries invisit rudera, quae Baby-lonis esse feruntur, et compluribus scriptionibus inventa sua publici fecit iuris\*); Robert. Ker-Porter. \*\*), qui septem post annis in iisdem regionibus ruderibusque perlustrandis accuratissime versatus ita de his disseruit, ut facile omnium consensu cos, qui ante ipsum has re-giones inviserant ac descripserant, vicisse perhibeatur. Quem cum iure ducem assumserit Heeren., l. l. p. 158 seq., nos quoque eum in singulis Herodoteae narrationis verbis illustrandis ducem sequamur necesse est, additis iis, quae ab co inde tempore aliorum virorum doctorum cura pervestigata accesserunt. Hic in universum monitos velimus lectores ex eodem Hecrenio (l. l. p. 175), quae veteres scriptores, in-primis Herodotus, de loco et am-

<sup>\*)</sup> Conf. Fundgruben des Orients III, 2. p. 129 seqq. 3 pag. 197 seqq. IV, 1. p. 86 coll. Classical fourn, Vol. XII, p. 287 seqq. ac praecipue: Narrative of a journey to the site of Babylon, memoir on the ruins etc. (edited by his widow). London 1839, p. 1 seqq. 43 seqq. 139 seqq. 151 seqq. Ac p. 107 seqq.: Remarks on the topography of ancient Babylon by Major Rennel.

\*\*) Travels in Persia, ancient Babylonia etc. London. 1822. 4. Vol. II. p. 283 neqq. Ac vel antea has regiones perquisiverat Macd. Kinneir; vid. Geographical Memoir of the Persian Empire (Lond. 1813.) p. 272 seqq.

81 λις πέεται έν πεδίφ μεγάλφ, μέγαθος ἐοῦσα μέτωπον ξααστον είχοσι καὶ έκατὸν σταδίων, ἐούσης τετραγώνου οὖτοι

bitu Babylonis veteris tradiderint, ca, quoad ex ruderibus adhuc exstantibus colligi potest, maxime videri probabilia optimeque confir-mari et situ et magnitudine ruinarum, quas isti peregrinatores per-quisiverunt. Nec omnino talia a re ipsa abhorrere, monstrant ea, quae de urbe haud minoris ambitus atque magnitudinis apud Sinas exstructa recentioris aetatis peregrinator Marko Polo, haud dubiae fidei vir, narrat perquam similia iis, quae de Babylone pater historiae Vid. Heeren. l. l. pag. His addo Angli peregriretulit. 192 seq. natoris disquisitionem de ambitu moenium Babylonicorum ipsiusque urbis, Buckinghami Itinerar. in Mesopotam. Berolin. 1828. cap. XXIII. pag. 492 seqq. "Add. Drummond. in The classical Iournal Vol. XVI. p. 149 seq., ubi de auctoritate huius urbis descriptionis Babyloniorum etc. disputatur; et Hirt.: die Geschichte der Baukunst bei d. Alten I. p. 134 seqq." Cr. Monuit etiam de Babylone ex recentiorum, supra nominavi, itinerariis quos supra nominavi, itinerariis Van der Chys in Commentar. geogr. in Arrian. (Exped. Alexandr. III, 16) pag. 63 seqq. Nostra aetate, ut de alica tacam peregriana tate, ut de aliis taceam peregrina-toribus, qui veteris Babyloniae re-giones perlustrarunt (vide C. Ritter: Erdkunde XI. pag. 867), certatim viri docti, et Angli et Galli, qui in has regiones profecti sunt, sin-gula accuratius definire atque illustrare studuerunt, quorum operå sane effectum est, ut multa, quae antea dubia erant, certius nunc et accuratius constituere liceat. Eminent inter Anglos celeberrimus H. Layard (Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon etc. Lond. 1853. Chap. XXII seqq.), Che-sney, alii; inter Gallos Flandin, Fresnel, Oppert, e quibus quid pro-fecerimus, suo loco indicabimus. Inter historicos quoque consuli poterit Grote history of Greece III. p. 395 seqq. Conspectum corum,

quae adhuc supersunt, dedit nuper Wheeler: The geography of Hero-

volume 1 no geography of fileso-dot. p. 254 seqq. ἐοῦσα τοιαύτη δή τις] Haec ver-ba a sequenti πόλις ita disiunxit Schweighaeuserus, ut mólic ad xéeται pertineret. Revocavimus cum recentt. edd. priorem distinctionem,

aptiorem illam quidem. πέεται έν πεδίφ μεγάλφ] Quae quidem verissima esse nemo nunc dubitat, ubi de situ Babylonis illorum peregrinatorum studiis ac-curatiora sumus edocti. Qui in eo fere consentiunt, ut rudera, quae meridiem versus ab urbe Bagdad duodecim milliaria geographica proficiscenti ad vicum Hilla, qui nunc dicitur, comparent, ampla ac dispersa in utraque fluminis ripa, ad Babylonem veterem pertineant. Quare ab hoc vico, cuius situm accurate nunc definitum reperio apud Rich (Narrative etc. p. 176 seq.), plerumque proficiscuntus, qui hanc regionem perlustrare velint. Est quidem planities longe lateque patens, olim cultissima, nunc rudis et inculta, ita tamen ut manifesta vestigia appareant, olim eandem cultissimam fuisse. Descripserunt illam in singulis praeter alios Rich, Porter, Kinneir, indeque Heeren. Ideen I, 2. p. 161 seqq. Ritter Erd-kunde XI. p. 868 seqq. Layard 1. l. p. 486 seqq. 499 seqq. Fresnel in: Moniteur 1853. 26 Mart., qui idem de Babylone pluribus expo-suit in literis ad Iulium Mohl da-tis in Iournal Asiatique V Serie. T. I. p. 486 seqq. et T. II. p. 5 seqq. De Babylonis muris Belique templo exposuit quoque Streber in: Denkschrift. d. Münchn. Acad. d. Wissensch. Vol. XXIV (Vol. V. class. histor. anni 1849) p. 131 seqq.

ούτοι στάδιοι τῆς περιόδου κ. τ. λ.] In ambitu Babyloniae urbis definiendo moeniumque mensuris veteres admodum dissentiunt. Herodotum secuti videntur Plinius H. N. VI, 26, Philostrat. Vit. Apoll. I, 25, Orosius II, 6. Sed Ctesias στάδιοι τῆς περιόδου τῆς πόλιος γίνονται σὺνάπαντες ὀγδώκοντα καὶ τετρακόσιοι. τὸ μέν νυν μέγαθος τοσοῦτόν ἐστι τοῦ ἄστεος τοῦ Βαβυλωνίου. ἐκεκόσμητο δὲ ὡς οὐδὲν ἄλλο πό-

trecenta sexaginta tantum ponit stadia, teste Diodoro II, 7, Clitarchus, aliique trecenta sexaginta quinque, et quidem, ut idem Diodorus refert, ea de causa, ut stadiorum numerus conveniret cum anni dierum numero. Inde eundem numerum quoque prodit Strabo XVI. p. 1072 B.
s. p. 738, tribus stadiis auctum
Curtius: De reb. gest. Alex. V,
1. §. 14, totius operis ambitum CCCLXVIII stadia complecti scribens. Tu vid., quae adnotavi de his ad Ctesiae fragmenta pag. 401 seq. coll. pag. 396 seq., ubi etiam recentioris aetatis viros indicavi doctos, qui diversas veterum sen-tentias secum conciliare studuerint. Sunt qui ex mensurae diversitate diversum quoque stadiorum numerum explicari posse credant, cum Ctesiae stadia Herodoteis fuerint maiora indeque etiam numero pauciora, quamvis unam eandemque urbis amplitudinem declarantia. Herodotum enim (ita post alios statuit vir doctus in Recherch. nouvell. sur l'hist. ancien. III. p. 56 seq.) loqui de stadiis Chaldaicis, Ctasiam de Asseriis ancien. Ctesiam de Assyriis, quorum tria aequent Chaldaica quatuor, ut quade Assyriis, quorum tria dringenta octoginta Chaldaica re vera non different trecentis sexa-ginta Assyriis. Sed Rennelio (l. l. pag. 534) Ctesiae et Clitarchi potior in hisce videtur auctoritas, quoniam ipsi Babylonem inviscrint ipseque numerus stadiorum ab illis in-dicatus cum dierum anni numero mire conveniat; qualia re vera a veteribus in exstruendis aedificiis, urbibus haud neglecta fuisse nemo nescit. Conf. I, 189. 190. Tum vero moenium ipsiusque urbis ambitus accedet ad novem fere milliaria geographica, nisi, quod supra dixi, aliud stadiorum genus Herodoteis stadiis mains hic intelligendum sit. Equidem ad Herodoteos numeros redire malim, ex quibus ambitus urbis duodecim fere milliaria geographica aequabit. Etenim qui recentissimo tempore hanc totam regionem accuratissime pe quisiverunt urbisque veteris ambitum ex ipsis ruderibus per plani-tiem sparsis constituere studuerunt, in eo ferme consentiunt, ut quodvis urbis quadratae latus, centum viginti stadia complectens, duodecim milliaria Anglica, s. quinque milliaria Gallica (vocant Lieues), s. quatuor aut quinque horarum Germanicarum iter habuerit: qui numeri ab Herodoteis non admo dum recedunt, praesertim si cum R. Iacobs (De mensur. Herodot. p. 20) statuas, omnes has numerorum diversorum notationes non ex accurata dimensione factas videri, sed aestumatione tantum computatas. Et quis quaeso in tali-bus omnia tam perfecte congruere posse exspectaverit? Tu vid. Ker posse exspectaverit? Tu vid. Ker Porter l. l. II. p. 384, quo bene iam usus est Ritter l. l. p. 901 seq. coll. p. 875 seq., Fresnel l. l. T. II. p. 23 seq. 47 seq. Quibus nune addi velim Boeckh. in: Monatsbericht. d. Acad. d. Wissensch. su Berlin 1854. Febr. p. 87 seq. Hic vero tantus urbis ambitus ne cui nimius et ab omni vero abhorrens videatur, is cogitet velim omnino modum, quo apud orientis gentes urbes et oriri et habitari soleant. Ex imperatorum castris nomadum-que sedibus iam firmis in victarum gentium terris oriuntur urbes amplissimae, nostris tamen urbibus dissimillimae in aedium exstruendarum more multoque spatio inter singulas aedes interiecto. Unde singulas aedes interiecto. minor quoque incolarum multitudo pro tanto urbis ambitu. Forma urbis plerumque quadrangula, qua-lem hodieque Sinensium urbes quaedam repraesentant. Plura Rennel. l. l. pag. 535 seq. Heeren. Ideen etc. p. 155 seq. et Buckingham. l. l. pag. 514 seq. Ritter. l. l. p. 902.

λισμα , των ήμετς ίδμεν. τάφρος μὲν πρωτά μιν βαθέα τε καὶ εὐρέα καὶ πλέη ὕδατος περιθέει: μετὰ δὲ τεῖχος πεντήκοντα μὲν πηχέων βασιλητων έὸν τὸ εὐρος, ῦψος δὲ διηκοσίων πηχέων. ὁ δὲ βασιλήτος πῆχυς τοῦ μετρίου έστὶ πήχεος μέζων

τάφρος —  $\beta\alpha\vartheta$ έα τε καὶ εὐρέα τ. λ.] De his adjectivorum in foeminino formis εα pro εια ex Ionum more omnia dabit Bredov. p. 157. Ad argumentum vix monere opus, neque fossae neque muri, cuius mensuras Noster hic indicat, quidquam adhuc superesse: id quod nemo mirabitur, qui quantas mu-tationes post Herodoti aetatem hic locus passus sit, cogitaverit ani-moque simul reputaverit, hos mu-ros ex opere latericio eoque admodum rudi fuisse exstructos. Conf. Ritter l. l. p. 904. Fresnel l. l. II. p. 5 seq. 73 seq. Layard Dis-coveries etc. p. 493. 528. — In ipsis muri mensuris indicandis variant scriptores iidem ferme, quos modo in magnitudine urbis definienda dissentientes reperimus. Vid. tabulam, quam post Larcherum (in annotat. ad h. l.) ipse dedi in fragmm. Ctesiann. pag. 403 ibiq. laud. Orelli ad Philon. Byz. §. 5. pag. 114. coll. 112. Altitudinem pag. 114. coll. 112. Altitudinem moenium Ctesias l. l., qui praeter alios hic consulendus et cum Nostro comparandus est, fuisse perhibet quinquaginta ὀργνιὰς, qui numerus apprime conveniret cum Herodoti mensura, si πῆχυς communis apud hunc foret intelligendus. Nam ὀργναὶ quinquaginta efficient pedes trecentos, et πήχεις ficiunt pedes trecentos, et πήχεις ducenti pedes totidem, cum ὀργυιά vulgo sex pedum sit,  $\pi\eta\chi v_S$  unius et alterius dimidiati. Cf. Ukert. Geograph. d. Griech. und Roem. I, 2. pag. 75. Quae cum ita sint, Ctesiam volunt sua ab Herodoto desumsisse, ita tamen, ut cubitos Herodoti regios non satis attenderit, sed eosdem communes ad orgyiarum mensuram revocarit. De quo equidem nolim discernere, quamquam vix credibile est eum, qui Herodotum refellendum et cor-rigendum sibi sumserat, quique meliora de his utique ipse edoceri

potuerat, ex hoc scriptore sua hausisse vel negligenter adeo hunc descripsisse. Ctesiam igitur si sequimur, moenium altitudo accedet ad mur, moenium altitudo accedet ad trecentos ferme pedes Rhenanos: Herodotum non vulgari sed regio cubito utentem si sequi placet, aliquid adiiciendum erit, ita ut trecenti triginta vel potius quadraginta pedes Rhenani prodeant. A quibus admodum sane recedunt ii, qui teste Diodoro et Strahone 1 1 mees teste Diodoro et Strabone l. l. moenium altitudinem quinquaginta tan-tum cubitorum esse tradiderunt scriptores recentiores, quibus etiam Curtius V, 1. §. 13 accensendus est. Sed his ipsis scriptoribus, qui vel Alexandri aetate vel postmodo flo-ruerunt, ab Herodoti aetate, qui ipse vix integros vidit muros a Da-rio (III, 159) sublatos, valde re-motis praeferenda videtur antiquiorum scriptorum auctoritas, neque hanc discrepantiam eum in modum tolli posse putem, quem nuper pro-posuit R. Iacobs De mensur. He-rodot. p. 19. 20, Herodotum su-spicans de antiqui temporis muro accepta tradidisse, recentiores de posterioris aetatis muro post illum dirutum exstructo dixisse vel de interiori quodam muro, qualem praeter illum alterum exstitisse idem sumit: qua de re dicemus ad I, 181. sumit: qua de re dicemus ad 1, 181. Illam vero, quam nos Herodotum secuti posuimus muri altitudinem, neque ipsam videri incredibilem, si vel cum aliis Aegypti molibus ipsisque reliquis Babylonicae urbis monumentis comparetur, expresse monet Buckingham. l. l. p. 504. In latitudine muri indicanda Herodotum idem nutat mensuram ab rodotum idem putat mensuram ab imo fundo aestimasse, cum Curtius atque Strabo, qui triginta duo su-mant pedes, medium murum dimant pedes, medium mensi esse videantur.

ό δὲ βασιλήϊος πῆχυς τοῦ μετοίου κ. τ. λ.] Eadem fere Lucian. Catapl. 16. Praeter Ukertum l. l. 179 τρισί δακτύλοισι. Δεῖ δή με πρὸς ταύτοισι ἐπιφράσαι, **ενα τε** ἐκ τῆς τάφρου ἡ γῆ ἀναισιμώθη, καὶ τὸ τείχος ὅντινα τ**ρόπου** ἔργαστο. ὀρύσσοντες ἄμα τὴν τάφρον ἐπλίνθευον τὴν γῆν τὴν ἐκ τοῦ ὀρύγματος ἐκφερομένην : ἐλκύσαντες δὲ πλίνθους

vid. inprimis Boeckh: Metrolog. Untersuch. p. 213 seqq., qui recte monuit, τον μέτριον πήχυν hic de communi Graecorum cubito unum Olympicum pedem et dimidium alterius complectente esse intelligendum: quo ipso tribus dactylis quod maior dicitur cubitus regius, qui idem est atque Babylonius, id de ipsis regiis quoque dactylis proba-biliter erit intelligendum, ut bene vidit Boeckh atque Bertheau: Zur Gesch. d. Israelit. p. 78 seq., qui cubitum vulgarem habere lineas Paris. 204 (et quod excurrit), regium s. Babylonium 233 lineas Paris. et quod excurrit, arbitratus est, omnemque differentiam utrius que cubiti ad numeros VII: VIII revocandam esse. Add. eundem Boeckh. in: Monatsbericht. d. Acad. d. Wissensch. zu Berl. 1854. Febr. p. 77 seqq. 89 seqq. et conf. etiam Lelewel: Kleine Schrift. p. 109. 124.

### CAP. CLXXIX.

Γνα τε ἐκ τῆς τάφου ἡ γῆ ἀναισιμώθη] Γνα hic τοπικὸν esse nemo nescit, sive accipias ubi sive quonam, i.e. quem in usum; de quo disputat Schweighaeus. in Lex. Herod. s. v. Tu vid. Herod. II, 6 ibique nott. — ἀναισιμοῦν eodem insumendi significatu I, 179. IV, 35. coll. I, 72. II, 11. 31. 125 etc. Confer praeterea Zonar. pag. 206. — In proxime antecedd. ad ἐπιφράσαι conf. Hesiod. Theog. 74.

έπλινθενον την γην την έκ του όρύγματος έκφερομένην] Articulum την post γην e libris cum recentt. adscivimus. — In planitie tanta, qualis est Babylonica, defuerunt utique lapides, ad exstruenda aedificia apti, qui non nisi e regionibus septentrionalibus secundum Euphratem fluvium advehi poterant. Sed huic incommodo val inopiae egregie ipsa natura prospe-xit; lapidum enim loco illic invenitur optima terra latericia, qua vel tosta sub sole, vel cocta in caminis lateres tam solidi firmique conficientur, ut hodieque eorum rudera supersint, inscriptionibus integris adeo repleta. Id quod recentiores peregrinatores satis probarunt. Conf. Heeren. I, 2. pag. 147 coll. Muenter. l. l. pag. 121 seqq. 126. Quare ne mirreis talem materiam activity. lem materiam aedibus struendis et aptissimam et natura ipsa quasi editam; hoc fortasse magis mirum videri queat, Babyloniis lateribus, qui characteribus literarum insignes crebro adhuc inveniuntur, si-miles reperiri in hypogaeis The-baicis et ipsos literis insignes. Monuit Cr. ex Iomard. in Descript. de l'Egypt. antiqq. Vol. II. p. 368. De aliis fictilibus Babyloniorum operibus idem laudat Paciaudi in Monumm. Peloponn. II, 39 et de inscriptionibus laterum Muenter. inscriptionibus laterum Muenter.
Antiquar. Abhandll. p. 127 seqq.
135. Add. Rich l. supra l. p. 182
seqq. Grotefend: Neue Beiträge zur Erläuter. d. babylon. Keilschrift etc. Hannover. 1840. p. 6 seqq. et: Erläuterung der Keilinschriften babylon. Backsteine. Hannov. 1852. babylon. Backsteine. Hannov. 1852. Atque in universum de his conferri poterunt, quae affert Ritter l. l. pag. 881 seqq. Layard l. l. p. 499. 507 seq. ac praecipue p. 531. Chesney: Expedition for the survey etc. II. p. 604 seq. Fresnel l. l. p. 7 seq. 73., qui Babylonis muros e rudibus lateribus anidem exaturetes. rudibus lateribus quidem exstructos ponit, sed superinductos lateribus coctis atque bitumine conigne

έλκύσαντες δὲ πλίνθους] ελκύειν πλίνθους aequat fere Latinorum: ducere lateres, Nostrates: Ziegel streichen. Nec differunt πλινθουλκός, πλινθουλκέιν, quae e Polluc.

ίκανὰς, ὅπτησαν αὐτὰς ἐν καμίνοισι. μετὰ δὲ τέλματι χοεώμενοι ἀσφάλτφ θερμῆ, καὶ διὰ τριήκοντα δόμων πλίνθου ταρ-

Onomast. VII, 163 laudat Wesselingius, alia quaedam addens e Latinis scriptoribus. Infra II, 136 est πλίνθους είουσαν, eodem sensu, quocum comparat Wesseling. Nahum. III, 14.

τέλματι χρεώμενοι ἀσφάλτώ θες-μη] i. e. luti s. calcis loco, qua singula coniungi et compingi solent, utebantur asphalto calida s. bitumine calido. Namque regio ista cum calce careat, bitumine, quod frequentissimum illic hodieque invenitur, uti potuerunt et re vera usi sunt. Praeterea ligno ac truncis, quibus ad aedificia struenda opus est, cum aeque careat ista regio planissima, arundinum cra-tes illorum loco stipabant inter laarundinum craterum ordines, quo eodem ducebat regio arundinum feracissima. Unde satis patet, universam hanc stru-endi consuetudinem cum terrae ipsius indole ita convenire, ut aliud quidpiam locum habere non potuerit, nec mirum sit hodieque ex ru-deribus aedium Babylonicarum dirit , spersis cognosci posse, quam vere de his tradiderit historiae pater, quocum ipsa sacra scriptura con-sentit, Genes. XI, 3, ubi de turri Babylonica exstruenda sic legimus (e versione Theod. Bezae): "for-memus lateres et excoquamus optime: sic fuerunt eis lateres pro lapidibus et bitumen illius fuit eis pidibus et bitumen illius tuit eis pro intrito": e quo loco merito profecit Ritter. l. l. p. 877. At que idem de Beli turre asserit Strabo XVI. p. 738 atque Arrian. Exped. Alex. VII, 17. Cf. Heeren. l. l. p. 147. 148 coll. 187 seq. — De asphalto qui egerint, eos cita-vit Creuzerus ad Bekkeri Specim.

Philostrat. pag. 83 not.

παι διὰ τριήποντα δόμων πλίνδου ταρσούς παιάμων διαστοιβάζοντες] i. e. tricesimo cuique laterum
ordini arundinum texta interstipantes.

"Simplex verbum στοιβάζειν
Scholiast. Lucian. in Catapl. t. III.
p. 179 ed. Bipont. exponit πυπάζειν, περιβάλλειν, στεγάζειν, σπιά-

ζειν." Cr. Ad δόμων notat Grammat. Graecus in Bekkeri Anecdd. I. p. 89, 8: δόμων ούκ έπὶ τῆς οἰκίας, ἀλλ' ἐφ' ού ἡ συνήθεια τάττει Ἡρόδοτος πρώτφ καὶ δευτέρφ (II, 127). Inde δόμος πλίν-δου est, explicante Wyttenbachio in Selectt. historr. pag. 353, ordo laterum s. una linea singulorum la-terum deinceps iuxta se invicem positorum, ut in simili re II, 127 et apud Polyb. X, 22, 7 (ubi cons. Schweighaeuser. T. VI. p. 637.). Idem tamen vir doctus aliquid desiderat ad narrationis perspicuitatem et singularum partium intelligentiam, praesertim in illo τριήκοντα, tum quod nulla mentio fiat materiae, praeter bitumen, inter pauciores aut singulos laterum ordines interiectae. Ac sanequam mirum videri potest, tricesimo cuique laterum ordini tantum, nec vero singulis ordinibus aut certe com-pluribus crates arundineas interpositas esse. Quare Salmasius ac post eum Wesselingius locum ita Quare Salmasius accipi malunt, ut triginta imis laterum ordinibus crates istae interpositae fuerint. Sed vereor, ut ipsa Graeca verba, qualia nunc leguntur, talem interpretationem admittant; nec ullus mihi certe innotuit locus, ubi διὰ cum genitivo tale quid exprimere potuerit. — τας-σοὺς καλάμων dicit texta, crates arundineas, non alas arundinum, quemadmodum olim reddiderant. Graeci explicant πλέγματα; cf. Gregor. Corinth. de dial. Ionic. §. 107 ibiq. interpr. et Thucydid. II, 76, ne alia afferam. Ad rem ipsam admonet Schweighaeuserus in Tavernerii Itinerario l. II. cap. 7. inveniri similem muri veteris descriptionem, in quo interserta fuerint inter laterum ordines strata arundinea. Nos nolumus repetere, quod modo ex Heerenio adscripsimus, eadem omnia, quae de moenium exstruendorum ratione scribit Herodotus, ruinis adhuc superstitibus optime confirmari, illasque crates

σούς καλάμων διαστοιβάζοντες, έδειμαν πρώτα μέν τῆς τάφου τὰ χείλεα, δεύτερα δὲ αὐτὸ τὸ τεῖχος τὸν αὐτὸν τρόπον. ἐπάνω δὲ τοῦ τείχεος παρὰ τὰ ἔσχατα, οἰκήματα μουνόπωλα ἔδειμαν, τετραμμένα ἐς ἄλληλα τὸ μέσον δὲ τῶν οἰκημάτων ἔλιπον τεθρίππω περιέλασιν. πύλαι δὲ ἐνεστᾶσι πέριξ τοῦ τείχεος ἐκατὸν, χάλκεαι πᾶσαι, καὶ σταθμοί τε καὶ ὑπέρθυρα

arundineas laterum ordinibus intersertas integras nunc quoque conspici optime servatas, ut ante breve tantum tempus intersertas eas esse existimes. Invenerunt Beauchamp, Niebuhrius, de la Valle, alii, has crates arundineas lateribus insertas, sed altero quoque aut etiam sexto, septimo et octavo in ordine. Quibus testimoniis cenfisus Rennelius existimat, in Herodoteo triginta laterum numero mendum subesse a librariis commissum. Conf. Geogr. Herodot. p. 559. Quare Geogr. Herodot. p. 559. Stegerus Praefat, ad Herodot, pag. X seq. voces δια τριήκοντα corrigi vult in δύο η τριών κου, ubi δύο positum sit pro δυών, et genitivus pendeat a praepositione διὰ in verbo διαστοιβάζειν, που vero esse circiter. Et qui nuperrime has regiones invisit monumentaque descripsit, Buckingham., confirmat priorum peregrinatorum narrationem de cratibus arundineis quinto aut sexto laterum ordini intersertis, causasque investigat, cur ita fecerint Babylonii. In numero larint, facile mendum irrepere po-tuisse ipsi quoque probabile vide-tur. Conf. eius itinerar. in Mesopotamiam (Berolin. 1828) pag. 449. 505.

ἐπάνω δὲ τοῦ τείχεος παρὰ τὰ ἔσχατα] i. e. super muro ad ipsas eius extremas partes s. in extremis eius partibus, in utraque muri ors.

οίκήματα μουνόκωλα έδειμαν, τετραμμένα ές άλληλα] Sequimur in his explicandis Wyttenbachium l. l. p. 354 interpretantem: aedificia unius membri, unius conclavis, quorum facies (i. e. anteriores partes) adversae sunt, i. e. ad se invicem conversae. Sic olim οίκήματα

μουνόκωλα iam acceperat Gronovius, nec aliter fere Larcherus turres unius conclavis intelligens; a quo non valde abhorrent Laurentius Valla atque Aemilius Portus, quibus sunt domunculae unius contignationis. Quoniam vero καλον vulgo latus significet, Schweighaeuserus mavult intelligi domunculas unum continuum latus, unam continuam superficiem offerentes, id est, contiguas et uno tenore continuatas. Quod mihi non persuasit. Negris allata Larcheri interpretatione sibi videri ait indicari aedificia μονομέτωπα, quae non nisi unum habeant μέτωπον. Italus interpres expressit: casipole d'una sola faccia, idque propter II, 126, ubi καλον eodem modo inveniatur, tuetur contra eorum interpretationem, qui de uno conclavi cogitant. "Piuttosto," haec sunt eius verba, "qui lo storico accenna ch' esse non contenevano nessun cortile e non avevano che una facciata."

nevano nessum cortile e non avevano che una facciata."
τὸ μέσον δὲ τῶν οἰχημάτων — περιέλασιν] Ex eodem Tavernerii itinerario (II, 8) hic adscribit Schweigh., in ea regione, ubi olim Babylon urbs steterit, muri reliquias conspici ea crassitudine, ut sex vehiculis una fronte currentibus spatium fuerit, lateres praeterea igne coctos denorum esse pedum in longitudinem et latitudinem trium nedum slittudine

nem, trium podum altitudine.
πύλαι δὲ ἐνεστὰσι — χαλπέαι πᾶσαι] Affert Iesaiae locum XLV, 2
Larcherus, ubi itidem aeneae portae memorantur. Herodotei loci bene memores fuerunt Graeci interpretes ad Homer. Iliad. IX, 383, ubi Thebae Aegyptiae celebrantur ἐκατόμπυλοι; conf. Eustathius ad h. l. p. 758, 15 et ad Dionys. Perieg. 1005. — σταθμοί in seqq.

ώσαύτως. ἔστι δὲ ἄλλη πόλις ἀπέχουσα ὀπτώ ἡμερέων ὁδὸν άπὸ Βαβυλώνος, "Ις οὔνομα αὐτῆ. Ενθα έστὶ ποταμὸς οὐ μέγας, "Ις καὶ τῷ ποταμῷ τὸ οὖνομα ἐσβάλλει δὲ οὖτος ἐς τὸν Εὐφρήτην ποταμον το δέεθοον. οὖτος ὧν ὁ Ἰς ποταμος ᾶμα τῷ ΰδατι θρόμβους ἀσφάλτου ἀναδιδοῖ πολλούς, ἔνθεν ἡ ασφαλτος ές τὸ έν Βαβυλωνι τείχος έκομίσθη. Τετείχιστο μέν 180 νυν ή Βαβυλών τρόπφ τοιῷδε. ἔστι δὲ δύο φάρσεα τῆς πό-

sunt postes portae, auctore Polluce Onomast. I. §. 76 et Hesych. s. v. ὑπέρθυρα superiora portae li-mina, superliminaria, ut dicit Wyt-tenbachius (Selectt. historicc. p. 354), quia sunt limina superiora, id est, transversa pars, quae duos postes superne iungit, limini oppo-sita atque ornamentis pro more insita atque ornamentis pro more insignita; conf. Boetticher Tektonik II. B. IV. p. 93 seq. Ic οῦνομα αὐτῆ] Vix dubium

esse potest, ab Herodoto eam indicari urbem, cui nunc nomen est Hit, ubi adhuc fontes isti fervidi ac fumantes conspici dicuntur, ipsaac rumantes conspict deuntur, ipsaque fama, si penes Herbelot. fides, servata est, hoc bitumine Babylonem olim fuisse exstructam. Cf. Rennel. l. l. pag. 552 et Heeren. Ideen I, 2. pag. 148, qui bene addit, hosce fontes non unicos in illis regionibus esse, verum praeter alios in Tigri frequentes inveniri. Ac praecipue nunc consulendus est Ritter (Erdkunde XI. p. 749 seqq.), qui non solum veterum testimonia de hoc loco excussit, docuitque eam urbem, quae Acipolis vocetur apud Isidorum Char., non differre ab Herodotea, verum etiam e reab Herodotea, verum etiam e re-centiorum peregrinatorum (Ains-worth, Wellsted, Chesney, aliorum) observationibus ea attulit, quae He-rodoti narrationem plane compro-bant veraque esse, quae de bitu-mine illic proveniente Noster scri-bit, ostendunt, cum adhuc tanta asphalti copia proveniat, quae ad asphalti copia proveniat, quae ad urbem exstruendam sufficere vi-deatur. De ipso fluvio, qui dici-tur Is, nemo veterum recentiorum que quidquam dixit. Quae enim ex Etymologo atque Eustathio lau-dat Wesselingius, nil adiuvant nec HERODOT. I.

aliunde nisi ex ipso Herodoto de-prompta videntur. Nostra aetate qui haec loca inspexerunt, nihil de fluvio narrant, sed omnem regio-nem fontibus abundare scribunt largam aquarum copiam praebentibus: quam ipsam fluvii s. rivuli (si qui omnino exstitit, neque canalis fuit in Euphratem deductus) in locum nunc cessisse existimes cum Rittero l. l. p. 750. Minime vero hoc tale est, quod Herodoti fidem diminuere possit, bene notante Breiger. in Geograph. Herod. Specim. pag. 54 seq. Caeter hunc Herodoti locum de urbe Caeterum nunc rierodoti locum de urbe et fluvio, cui nomen Is, exscripsit Stephanus Byzant. s. v. Is. Conf. Eustath. ad Iliad. p. 877, 16 s. 827, 19 coll. Etymol. Gud. p. 279, 3. ex Schol. Theocrit. XVI, 100 ab Aderto editus pag. 49. De ipsa voce disputat Lobeck in Diss. I. de nominn. Gr. L. monosvil. Registration. voce disputat Lobeck in Diss. 1. de nominn. Gr. L. monosyll. (Regimont. 1833) p. 13. — Φούμβοι ἀσφάλτου sunt grumi bituminis in ipso fluvio inter eius undas editi, quales adhuc in istis regionibus haud raro cernuntur. ἀναδιδόνα, quod intransitive Noster adhibuit VII, 26, hic valet edere, emittere, außsteigen lassen, ut bene reddit Held ad Plutarch. Timoleont. cap. 27 init. p. 52, ubi vid.

#### CAP. CLXXX.

Τετείχιστο μέν νυν ή Βαβυλών τρόπω τοιωθεί Vulgo et h. l. et cap. 181 έτετείχιστο, quam scripturam auctoritate Schellershemiani libri reiecimus, ut paulo post διείργει, cuius loco ex eodem libro nunc receptum διέργει. De augmento reduplicato plusquamperfecti ne-

λιος · τὸ γὰρ μέσον αὐτῆς ποταμὸς διέργει, τῷ οὖνομά ἐστι Εὐφρήτης. ἡέει δὲ ἐξ 'Αρμενίων, ἐων μέγας καὶ βαθὺς καὶ τα-& χύς · ἐξίει δὲ οὖτος ἐς τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν. τὸ ὧν δὴ τεί-

glecto conf. I, 94 fin. — τρόπω τοιώδε hic ad antecedentia spectat, cum alias ad ea, quae sequuntur, referatur.

τὸ γὰο μέσον αὐτῆς ποταμὸς διέργει κ. τ. λ.] Haec, multum olim disceptata aut in dubium vocata, nunc pro veris habenda esse mo-net Heeren. l. l. pag. 177, recen-tiorum peregrinatorum libros secutus, qui in utraque fluvii ripa urbem sitam contendunt ruderibusque adhuc inventis confirmant. Quae in occidentali fluvii ripa fuerit urbis pars, eam utique maiorem fuisse videri et antiquiorem; orientalem minorem ac recentioris forsan ae-Praeterea Euphratem multum ab eo cursu, quem olim tenuerit, descivisse alioque se flexisse magnamque inde ipsius regionis, quam vetus urbs comprehendebat, mutationem esse factam, uno ore mutationem esse factam, uno ore fere tradunt recentiores: conf. Kinneir l. supra l. p. 279. Layard l. l. p. 492 seq. Fresnel (l. l. Tom. I. p. 13 seq.), Rennel apud Rich l. l. p. 122 atque ipsum Rich p. 147, Ritter l. l. pag. 896 seqq., qui conspectum exhibuit ruderum in utraque fluminis ripa conspicuoin utraque fluminis ripa conspicuorum ad ambitum totius urbis recte constituendum. Vide quoque Rich. constituendum. Vide quoque Rich. p. 58 seqq. et de iis mutationibus, quae inde ab oppido Hilla in Euphratis cursu effectae sunt, Chesney: Expedition for the survey etc. T. I. p. 60 ibique tabellam ad-

1. 1. Γ.

βέει δὲ ἐξ ᾿Αρμενίων κ. τ. λ.]

Eodem fere modo supra I, 72 de
Halye: — βέει ἐξ ᾿Αρμενίου οὕρεος. Ad rem ipsam quod attinet,
vera Nostrum retulisse minime negant, verum minus accurate illum
dixisse contendunt minusque definite; id quod Herodoto eas regiones, ubi Euphratis sunt fontes,
non visenti facile ignoscamus, praesertim cum Strabonem habeamus
accuratius Euphratis fontes cur-

sumque enarrantem XI. p. 521 seq. p. 792 A. Ac re vera ex illa fluvius provenit regione, quam Armeniam vocarunt veteres, viciama Cappadociae, prope urbem, quae nunc dicitur Erzerum s. Arzerum, in eiusdem nominis provincia. Conf. Breiger. de difficil. geogr. Herodot. pag. 39 seqq. pluribus in ea ipsa inquirentem, coll. Rennel. pag. 505. Szabo Descript. Persic. imper. (Heidlerg. 1810) pag. 38 seq. Cursum Euphratis, nostra aetate accuratissime disquisitum praecipus cura ac diligentia viri peritissimi Chesney, persequitur Ritter 1. 1. p. 265 seqq. 682 seqq. 716 seqq. 762 seqq. 948 seqq. coll. X. p. 645 seq. 826. Quae singula qui cognoscere velit, is adeat mappas geographicas I—V, et VII—XI adiectas primo volumini operis: Chesney Expedition etc.; de fontibus Euphratis vid. ibid. pag. 40 seq.

ibid. pag. 40 seq.

¿ξέει δὲ οὐτος ἐς τὴν Ἐρνθοὴν

θάλασσαν] Rubrum mare, quo alias
non solum sinus Arabicus, sed totum quod vocamus Indicum mare
una cum sinu Arabico Persicoque
designatur (conf. nott. ad I, l), hic
de uno sinu Persico intelligere licet, qui apud Herodotum non alia
appellatione occurrit. Unde coniecturam ducit Heyse (in Quaestt.
Herodott. 104), in hoc sinu non navigasse Herodotum, neque omnino
Indici maris oram accuratius perspectam habuisse. Confer de his
quoque Rennel. l. l. p. 463. Breiger. l. l. pag. 11 seq. et supra ad
I, 1 adnotata. — De ἐξέει conf.
supra ad I. 6.

πιρια ad I, 6.

τὸ ων δη τεῖχος ἐκάτερον τοὺς ἀγκῶνας ἐς τὸν ποταμὸν ἐλήλαται] i. e. murus utrimque (i. e. ab utraque fluvii ripa vel potius: murus, quo utraque urbis per Euphratem in duas partes divisae pars cingitur) brachia habet ad fluvium deducta s. muri brachia tum in orientali tum in occidentali urbis parte

χος έκατερου τους άγκωνας ές του ποταμου έλήλαται. το δε άπὸ τούτου, αί ἐπικαμπαὶ παρὰ χετλος ἐκάτερον τοῦ ποταμοῦ, αίμασιη πλίνθων όπτέων παρατείνει. τὸ δὲ ἄστυ αὐτὸ, ἐὸν πληρες οίπιέων τριωρόφων τε καί τετρωρόφων, κατατέτμηται

ad fluvium, qui urbem dividit, pertinent. "Quod sequitur το ἀπό τούτου, intelligo de eo spatio, quod ripa fluvii inde ab uno muri brachio usque ad alterum obtinet. Ubi enim muri brachia fluvium attingunt, inde inflexam dicit procedere utrinque (i. e. iuxta utramque flu-vii ripam) maceriam ex coctilibus lateribus, quae utrique fluvii labio praetendatur, dum ille urbem per-

fluat."

αί έπικαμπαί — παρατείνει] Loci at επικαμπαι — παρατεινεί] Loci structura utique impeditior, sensus ipse vix dubius. Absolute enim posita videntur verba τὸ ἀπὸ τούτου, αί ἐπικαμπαὶ, aut certe ita, ut verbum, quod illa excipere debebat, mox neglectum, eique substantivo, quod per epexegesin, ut Grammatici vocant, iunctum est priori (αὶ ἐπικαμπαὶ), adstructum sit. Namque verba αὶ ἐπικαμπαὶ παρά χειλος ἐκατερον τοῦ ποταμου accuratius declarant spatium, quod ante omnino indicatum erat verbis τὸ ἀπὸ τούτου, quodque ipsum fuisse addit maceriam, quae labio fluminis utrique practendatur. Nam παρατείνει hic absolute s. neu-Nam παραπείνει hic absolute s. neutraliter accipiendum. — Ad αfμασείνη conf. II, 69. 138 et VI, 134 fin. VII, 60 coll. Pausan. VII, 21. §. 5. Eandem vocem infra commemorat Noster I, 191. De senticetis intelligit Homer. in Odyss. XVIII, 358, ubi vid. Eustath. p. 676 supr.. monente Cr. ani addit 676 supr., monente Cr., qui addit Apollon. Lex. Hom. p. 69. 70 ed. Toll. Ad Herodotum magis facit Grammatic in Bollon. Toll. Ad Herodotum magis facit Grammatic. in Bekkeri Aneedd. I. pag. 336, 6: Αίμασιά τὸ ἐχ χαλίκων ἀκοδομημένον τειχίον κυρίως δὲ τοὶς ἡπανθωμένοις λέγεται φραγμοῖς ἡ τινες ἄρπ. ον (sic.) καὶ οἱ Ἰωνες οῦτω χρώνται ὅηλοῖ δὲ Ἡρόδοτος ἐν τῆ πρώτη φαύλως δὲ οἱ πολλοὶ τὸ χωρίον αὐτὸ τὸ ὑπὸ αίμασιῶν περιεχόμενον αίμασιὰν καλοῦσιν. Add. Bachmann.

Anecdd. I. p. 144, 17. Atque ante haec evulgata iam Winckelmann. Opp. I. p. 360 ed. Dresd. monue-rat, haud fuisse videri moenia ex integris lateribus superstructis parata, sed qualia a Romanis post condita fuerint, lateribus scilicet extrinsecus quasi cortice circumdata, introrsum vero lapidibus, silicibus calco id donucelliciones licibus, calce, id genus aliis reple-ta. In munimentis αίμασιὰ ubi occurrit, est agger e lapidibus factus, Steinwall, Steindamm. Vid. Orelli ad Aeneam Tactic. cap. 2. pag. 127. — Caeterum ipsas huius molis ruinas secundum flumen invenisse sibi videntur recentiores peregrinatores, Rich et Buckingham., cuius vid. Itinerar. in Mesopotam. (Berolin.

1828) pag. 484 seqq.
το δε άστυ αυτό, έον πληρες οίπιέων τριωρόφων τε και τετρωρόφων] τριορόφων (pro vlg. τριω ρόφων) Schwg. recepit e Schellershemiano codice. Probare tamen videtur vulgarem formam a Cr. laudatus Schaeferus ad Dionys. Halic. de composit. verbb. p. 203, laudans Eustath. ad Homer. Ili. p. 040, 1. (499, 10), ὑπεοφόους, πο-140, 1. (400, 10), υπερώους, πολυστέγους, πολυωρόφους proferentem. Etenim Dionys. Halic. Art. rhet. I, 3 Herodotum respiciens, sed in numeris declarandis memorià lapsus (ῶς που καὶ Ἡρόδοτος πεντώροφα καὶ ἐξώροφα φησιν είναι ἐν Βαβυλώνι) tamen in vocali producenda consentit. Intelligit autem Herodotus and strium et grandes trium et grandes. tem Herodotus aedes trium et quatuor tabulatorum, amplas igitur altasque.

tasque.
πατατέτμηται τὰς ὁδοὺς ἰδείας]
i. e. urbs — divisa s. dissecta est
in vias ad rectan lineam ductas.
Schweigh. explicat: πατατετμημένας ἔχει τὰς ὁδοὺς, nec melius
opinor Matth. Gr. Gr. pag. 564:
ἄστε ἰδείας εἶναι, rectius Kuehner. Gr. Gr. §. 562. not. 5. de verbis dividendi et similibus cogitat,

τὰς ὁδοὺς ἰθείας, τάς τε ἄλλας καὶ τὰς ἐπικαρσίας, τὰς ἐκὶ τὸν ποταμὸν έχούσας. κατὰ δὴ ὧν έκάστην ὁδὸν έν τῆ αίμασιῆ τῆ παρὰ τὸν ποταμὸν πυλίδες ἐπῆσαν, ὅσαι περ αί λαῦραι, τοσαῦται ἀριθμόν. ἡσαν δὲ καὶ αὖται χάλκεαι, φέρουσαι καὶ αὖ-181 ταλ ές αὐτὸν τὸν ποταμόν. Τοῦτο μὲν δὴ τὸ τείχος δώρηξ έστί.

quibus in activo duplex additur accusativus, in passivo alter rema-net. In verbis proxime sequentibus voculam τὰς ante ἐπικαφσίας deletam vult Valckenarius, ut sensus is fere inde enascatur: in vias urbem divisam fuisse, ceteras qui-dem rectas, sed transversas, quae ad flumen ferebant. Nec tamen his paruit Schweighaeuserus, optime loci sensum indicans, et ante eum Schaeferus ad Greg. Corinth. p. Schaeferus ad Greg. Corinth. p. 564. Est enim haec Herodoti sententia: per urbem ductas esse vias rectas s. ad lineam sectas, tam relirectas s. ad lineam sectus, tam retiquas (τὰς ἄλλας) quan transversas (τὰς ἔπικαρσίας), quae ad flumen tendebant. Omnes igitur vias, quotquot per urbem ductae fuerunt, rectas fuisse vult sive ad lineam sectas. — Αd ἐγονόας, cuius loco edd. vett. ἀγονόας, conf. I, 191.
πνλίδες ἐπῆσαν] ἐπῆσαν dabant thri anibus iure recentt. editt. sunt

obsecuti. Vulgo ἐπήεσαν, quod Werferus in Actt. philology. Monacc. I. p. 104 mutatum voluit in ἐπήεσαν; haud recte, vid. modo Bredov. p. 406. Infra VII, 176 eodem modo πύλαι ἐπῆσαν. λαῦοαι quae deinceps appellantur, non aliae sunt atque odol, quas ante vocaverat, viae s. plateae urbis. Cr. confert Eustathium ad Odyss. XXII. pag. 777, ad Iliad. pag. 1108, Schweighaeus, ad Athen. XII, 57. p. 540. Animadverss. t. VI. p. 460. Add. Gregor. Corinth. p. p. 400. Add. Gregor, Corinta. p. 505 ibiq. Koen. et Bast. "Boissonadius ad Aristaenet. pag. 350 e glossa codicis affert: Λαύρας τὰς πλατείας ξύμας. Contra Coraes (ad Plut. Crass. vol. III. p. 420) ex Eustathio atque Hesychio λαύραν exponit στενωπον η δύμην στενήν, minime vero πλατείαν δύ-μην. Ac denique Psellus Epist. XXVI. (in Seebod. et Friedemann.

libri, quibus iure recentt. editt. sunt

Miscell. II, 4. p. 620) scribit: τῆς δε λαύρας τῶν κελλίων δοθείσης μοι, ubi conf. not." Cr.

ησαν δε και αύται χάλκεαι]

eas portulas aeneas esse dicit, quemadmodum illas, quas in muri exteriori ambitu ex aere factas memoraverat I, 179. Addit, et ipsas has portulas (ut vias singulas) ed hunc ipsum fluvium ducere. In quo quod offenderit Werferum 1. 1. 1. p. 83, ut verba xal avral de-lenda conseret, equidem non satis perspicio. Sunt illa addita maiori quadam cum vi, ad faciliorem loci intelligentiam atque perspicuitatem. Haud quidem nego, illis remotis, locum intelligi posse, verum idem contendo, Herodotum ea pro more suo addidisse sive repetiisse ad melionem descriptionio descriptionis de la licentia de la lice liorem descriptionis suae intelligentiam, ne ulla dubitatio legenti relinqueretur.

#### CAP. CLXXXI.

Τοῦτο μέν δὴ τὸ τείχος δώρηξ tori] Intelligit murum exteriorem, de quo I, 179, sive munimentum istud exterius, quod urbem adver-sus hostium impetus extrinsecus Therefore the state of the sta Schweigh, in Lex. Herodot. 1. p. 328 seq., ubi similem Dionis Cassii (LXXIV, 10) locum profert, qui eadem voce utitur de muri parte quadam in describenda Byzantiorum urbe. Italus interpres Nostrum dicere conset con niù ardita strum dicere censet "con più ardita figura." Maiorem difficultatem exhibent, quae sequentur verba: έτε-ρον δε εσωθεν τείχος περιθέει, οὐ πολλώ τέω ἀσθενέστερον τοῦ έτέ-ρου τείχεος, στεινότερον δε, in quibus retinui verbum περιθεί a

ετερον δε εσωθεν τείχος περιθέει, οὐ πολλῷ τέᾳ ἀσθενέστερον τοῦ ετέρου τείχεος, στεινότερον δε. Ἐν δε φάρσει ἐκατέρῷ τῆς πόλιος τετείχιστο ἐν μέσῷ, ἐν τῷ τὰ βασιλήτα μὲν πε-

nonnullis codd. omissum, sed scripsi περιθέει, ut supra I, 178, probante Bredov. p. 373; idem verbum eadem significatione adhibuit Homer. dem significatione adhibut Homer. Ili. VI, 320. VIII, 494. Odyss. XXIV, 208. coll. Plutarch. Morr. (II.) p. 705 A. Schweighaeuserus l. l. haec verba de illo muro, qui secundum utramque fluvii urbem permeantis ripam ductus erat, afrancia in Northe discount in N vult. Quod fieri posse negat R. Iacobs: De mensur. Herodot. p. 19, cum, hoc si indicare voluisset No-ster, τὸ δὲ ἔτερον utique scribendum fuisset: quare de alio prorsus muro intra illa, quae antea descripsit, moenia ducto hic cogitandum esse censet, adeo ut duo Babylonem circumdederint muri vel, quod illi verisimilius videtur, secundum flumen singuli tantum muri exstiterint, sed reliquum urbis monumentum e duobus muris constite-rit. Equidem ut minime interce-dam, si quis cum eodem viro docto verba antecedentia τοῦτο μέν δη το τείχος θώρης έστι de omni urbis munimento, inclusis quoque muri partibus secundum utramque fluvii ripam ductis, intelligere velit, ita quominus verba seqq. de altero sive secundo muro intra illum ducto circa urbem intelligam, vel eo prohibeor, quod huius alterius muri nullum adhuc vestigium reperi, cum omnes scriptores de uno tantum muro loquantur, neque quisquam huc retulerit Iosephi (contr. Apion. I, 20) vel potius Berosi verba de Nebucadnezare, qui: ὑπερεβάλετο τρείς μὲν τῆς ἔνδον πόλεως περιτόρεις μεν της ενούν πολεως περι-βόλους, τορείς δὲ τῆς ἔξω πόλεως, τοὺς μὲν ἔξ όπτῆς πλίνθου καὶ ἀσφάλτου, τοὺς δὲ ἔξ αὐτῆς τῆς πλίνθου. Itaque in Schweighaeu-

seri sententia acquiescere malim.
τετείχιστο έν μέσω, έν τῷ μὲν
τὰ βασιλήϊα κ. τ. λ.] Vulgo: ἐν τῷ
ἦεν τὰ βασιλήϊα, quod retinuerunt
Schweigh. et Gaisfordius; unus li-

ber Florentinus εἶεν. Gronovius correxerat ἐν τῷ μὲν τὰ β., cui adstipulatur Wesselli in ad Diodor. II, 8 provocans, itemque Benedict. in Actt. sem. reg. Lips. II. p. 284. Koenius maluerat ἐν τῷ μὲν ἐνὶ, quod responderet verbis. sequentibus ἐν δὲ τῷ ἔτέρφ. Sed magis placuit iis, qui post Herodotum edidere, Gronovii emendatio, quam impugnavit Schweigh. vulgatae lectioni patrocinans, in qua verbum ηεν necessarium esse vult, vel propter ea, quae sequantur ές έμε τοῦτο ετι έον, neque vero attendit formam epicam η εν in Herodoto ferri non posse. Quare Gronovii emendationem unam probam indicarunt Struve (Specim. Quaest. Herodd. I. p. 37 not.), vir doctus in Ephemeridd. Ienenss. 1817. nr. 165. p. 383, et Bredov. p. 59 et 405; quos merito secuti sunt Dindorf et Dietsch. Ad ver-bum τετείχιστο (in quo augmenti reduplicatio negligitur, ut I, 180 init.) pertinent sequentia: τὰ βασιλήτα et Διὸς Βήλου ίρὸν, neque igitur impersonaliter illud erit accipiendum, cum ex Herodoti sentinication. tentia utrumque aedificium, et regia aula s. palatium et Iovis templum, in magno et amplo spatio, quod muris inclusum erat, exstructum cogitari debeat. Itaque Herodoti verba sic accipio: In utraque urbis parte eaque media (exstructa et) muris circumdata erant, in altera regium palatium cum s. magno validoque circuitu, in altera Iovis Beli templum aeneis portis in-structum. Gaisfordius, qui vulgatam lectionem nev retinet, repetere mavult e superioribus ipsum τετείγιστο indeque sic locum interpretatur: in ulraque urbis regione munimenta exstructa erant: in ea scilicet, in qua regia aula, munimentum erat vastum validumque. Quae interpretatio mihi quidem ab Herodoti sensu aberrare videtur, cum Hero-

# οιβόλφ μεγάλφ τε καὶ ἰσχυρφ, ἐν δὲ τῷ ἐτέρφ Διὸς Βήλου

dotus de uno tantum aedificio regio vasti et validi circuitus loqua-tur, illam vero interpretationem si sequaris, bina distingui debeant, et ipsum munimentum, et regia aula, utrumque in una eademque urbis regione exstructum. — Verba év regione exstructum. — Verba έν μέσφ de centro mathematico s. geometrico, quod dicunt, intelligi non posse monet Fresnel l. l. II. p. 25 seq. et p. 49 seq., coll. Rich. p. 145; etenim in orientali Euphratis ripa quae hodie supersunt rudera, ad regiam arcem s. palatium pertinentia, id ipsum in media urbe orientali exstructum hand fuisse doorientali exstructum haud fuisse docent; quare έν μέσφ ad mediam ripae orientalis, quam urbs occupa-bat, partem spectare idem vir doctus censet; de Beli templo si quaeras, hoc sane in media urbis occidentalis parte situm cogitari pote-rit, quod ipsum quoque declarant ruinae quaedam, vel unius horae distantia meridiem et occidentem versus ab hoc templo s., ut nunc vocatur, Birs Nimrud detectae, quae ad veterem Babyloniam aeque pertinuerunt, ut observat idem Fresnel. Atque hic omnino respiciennel. Atque hic omnino respiciendum videtur, apud Graecos haud raro locutiones ἐν μέσφ, εἰς μέσον latiori sensu exhiberi (conf. modo Herod. IV, 97. 161. VI, 129 ibique adnott.), adeo ut hoc quoque loco historiae pater verbis ἐν μέσφ indicare voluisse videatur, utrumque monumentum (et palatium et que monumentum (et palatium et templum) non in extremis utrius-que urbis (et orientalis et occiden-talis) partibus, quae ipsos muros urbem cingentes attingant, situm fuisse, sed in ipsa urbe, inter alias incolarum urbis habitationes hisque

ipsis circumdatum et inclusum.

ἐν τῷ μὲν τὰ βασιλήῖα] Fuerunt
qui Diodoro auctore l. l. has aedes
regias in occidentali urbis parte
fuisse statuerent indeque colligerent, Beli templum in altera parte,
quae orientalis est, positum olim
fuisse. Quam sententiam vel Rennelius tuetur, pag. 542 seqq. (apud
Rich. p. 110 seqq.), impugnatam

posthac a Portero, quem sequitur posthac a Portero, quem sequitur Heeren., alia quoque addens argumenta (Ideen I, 2. p. 177 seqq.) atque Muenter.: Die Relig. d. Babylon. pag. 48 seqq., ubi de templi forma, ornatu ac fatis ipsis plura narrantur. Quod enim Diodorus scribit, id ita explicandum vult Heeren., fuisse quidem in occidentali urbis parte aulam regiam, camque vaterem videri a Semiraeamque veterem videri a Semira mide exstructam ante Chaldaeorum aetatem, qui alteram arcem regiam mox in altera, i. e. orientali, urbis parte exstruxerint, cuius etiam ho-dieque maiora et ampliora supersint rudera quam alterius arcis antiquioris in occidentali parte exstructae. Utut statuis de Diodoro, ad Herodotum quod attinet, nihil dubii relictum nunc est, quin Beli templum minime quaerendum sit in orientali Euphratis ripa, in qua qui septentrionem versus a loco Hilla non longe ab ipso fluvio nunc conspiciuntur colles e planitie eminentes s. tumuli, non tam natura quam ruderum varii generis mole orti, locum declarant veteris illius palatii: atque praecipue ille tumu-lus, cui nunc nomen Kasr, regiam acdem hortosque illos pendentes continuisse videtur: qui alii magis ad septentrionem existunt tumuli eiusdem generis, quihus vulgo no-men Babel sive Mudjelliba (quod ipsum nomen cum subversum et dirutum significet, ad omnes omnino has ruinas referre licet), et ipsi ad hanc regiam arcem s. palatium, quod tanti fuit ambitus, referri po terunt; arcem urbis (Citadelle) sunt qui ibi fuisse existiment. Tu vid. Buckingham in Itiner. Mesopotam. (Berolin. 1828) p. 477 coll. 472 seqq. 483. Ritter, l. l. p. 903 seqq. (Mudjelliba) p. 913 seqq. (Kasr), Layard l. l. p. 484 seqq. 505 seqq. Fresnel l. l. I. p. 490 seqq. II. p. 21 seqq. 32 seqq. Conspectum tumuli Kasr, qualis nunc est, exhibet Rich l. l. p. 65, tumuli Mudjelliba idem p. 68; vid. etiam apud Layard p. delineationem totius loci ad orien-

## ίρου χαλκόπυλου, καὶ ές έμὲ τοῦτο ἔτι έου, δύο σταδίων πάν-

talem Euphratis ripam idem exhibuit Rich p. 43 et ex eo Layard p. 490. Atque idem etiam hene intelligere licet ex ea mappa, quae omnem Babylonis veteris regionem ad utramque Euphratis ripam sitam exhibet apud Ker Porter et apud Rich p. 104, itemque in opere splendidissimo: Flandin, Voyage en Perse (Ancienne Perse) pl. 219. Lateres cocti inter ruinas haud pauci detecti, nonnulli etiam imaginibus aut aliis certis signis literarumque notis conspicui, Nebucadnezaris nomen literis cuneatis conscriptum continere dicuntur. Plura Fresnel l. l. I. p. 487 seq. 516 seq. Sonat nomen Nabukodarrusar (vid. Grotefend: Erläuterung der Keilinschr. babyl. Backsteine, Hannov. 1852. p. 6 seq.) sive Nabukudurrusur (vid. Oppert Zeitschrift d. deutsch. morgenl. Gesellsch. VIII, 3. p. 596.).

Alòs Bήλου ίςου χαλκόπυλου]
Est utique Baal s. Bel notum deorum multorum per Asiam cognomen, quo nihil ferme aliud nisi
dominum exprimi vulgo statuunt.
Tu vide Creuzerum in Symbolic.
II. pag. 411 seqq. et add. Movers:
Die Phoenizier I. p. 160 seqq. 175
seqq. Iam Herodotus, quo Graeci,
quibus scribebat, intelligerent, qualis hoc cognomine deus ex ipsorum notione significaretur, addidit
Διός. Nam Bel summo loco inter
deos a Babyloniis habitus est, nec
alio quam quo Zευς apud Graecos et Iuppiter apud Romanos; ut
nil sit mirum, Graecos Romanosve
scriptores his nominibus Babylonium nomen interpretari. Nolo
ipsos afferre locos, ne acta agam
post accuratam Gesenii disputationem in Commentarr. ad Iesai. vol.
II. p. 335 seqq. coll. Muenter. l. l.
pag. 18. 19. Ad sidera Gesenius
Belum refert illumque planetam
Iovis vel deum in eo habitantem
fuisse e pluribus sacrae scripturae
locis minime dubium esse censet.
Qui idem Belus summus deus una
cum Venere omnium bonorum princeps atque auctor habitus summa-

que reverentia cultus est. Inde amplissimum ac splendidissimum templum tanto numine profecto di-gnum, quale Herodotus h. l., Dio-dorus II, 10 coll. Strab. XVI. p. 738 s. p. 1073 describunt. Plura praesertim Diodorus addit, quae in Herodoteis haud leguntur, explicita ab Gesenio l. l. p. 356. Praeter Gesenium de Belo disputarunt Bert. hold. ad Daniel. I, 2. pag. 180 seq., Hammer. in Wiener Jahrbüch. X. pag. 239. not. 1, ac postmodo Muenterus in libro de Babyloniorum religione (Kopenhag. rum religione (Kopenhag. 1827)
pag. 16. Qui haud scio an merito
Gesenio obloquatur, Belum vel Solem ipsum vel certe Solis genium
esse indeque demum pro summo
deo coelique domino cultum contendens, id quod vix in eum, qui Iovis tantum planeta sit habitus, conferri potuerit. Itaque in Belo Babyloniorum antiquissimo astronomiae minus quam cosmogoniae, ut aiunt, rationem habendam esse per totum orientem vulgatae, qua primigeniam quandam naturae vim dupliciter divisam cogitaverint, et gignentem s. naturantem et suscipientem s. naturatam. Illam pro Sole coelique domino habitam Belique nomine cultam hinc inter numina primum locum obtinuisse, hanc pro Luna eandemque coeli reginam habitam et cultam. Sed de ea infra ad I, 199. Hinc pro Sole, summo deo Bel accipit Palmblad. de reb. Babyll. pag. 42 seq. item-que Eméric. David: Iupiter II. p. 434 et Movers l. l. pag. 180 seq. Beli vero templum non aliud fuisse atque Nimrodi arcem indeque etiam occidentali urbis parte, quae prior sanequam fuit atque vetustior, collocatum, persuasit nobis Heerenius, Porteri Angli peregrinatoris argumentis ipse ductus. Monstrant enim hoc ruinae, quae hodieque supersunt testimoniumque edunt omnibus aliis maius atque firmius; locus nunc vocatur Birs Nimrud, duarum fere horarum spatio distans ab oppido Hilla meridiem occidenτη, έὸν τετράγωνον. έν μέσω δὲ τοῦ ίροῦ πύργος στερεὸς οἰκοδόμηται, σταδίου καὶ τὸ μῆκος καὶ τὸ εὖρος καὶ ἐπὶ τούτω τῷ πύργω ἄλλος πύργος ἐπιβέβηκε, καὶ ἔτερος μάλα ἐπὶ τούτω, μέχρι οὖ ὀκτὰ πύργων. ἀνάβασις δὲ ἐς αὐτοὺς ἔξωθεν κύκλω περὶ πάντας τοὺς πύργους ἔχουσα πεποίηται. μεσοῦντι δὲ κου τῆς ἀναβάσιος ἔστι καταγωγή τε καὶ θῶκοι ἀμπαυστή-

temque versus tumulumque exhibet sive collem maxima ruinarum temere congestarum mole effectum, bis mille ferme pedes in longitudinem extensum et gradatim ita ascendentem, ut superior pars in ducentorum fere pedum altitudinem ascendat atque in summo fastigio media inter rudera turris triginta quinque vel octo pedum adhuc conspicia-tur. Multas murorum reliquias, lateres, lapides ordine prorsus tur-bato omniaque temere disiecta et confusa invenias; exstant adeo vestigia ambitus quadrati, quo templum istud pyramidale septum fuisse dicitur. Accurate descripsit Rich I. dicitur. Accurate descripsit Rich l. l. p. 32 seq. 165 seqq., quem ipsum secutus est Ritter l. l. p. 876 seqq. iis quoque adhibitis, quae ab aliis viris doctis et peregrinatoribus allata erant: quod idem fecit Vaux: Nineveh and Persepolis p. 175 seq. 181 seqq. His adde, quae Layard l. l. p. 490 seqq. attulit atque Fresnel I. p. 533 seqq. 540 seqq. II. p. 12 seqq. 56 seqq. Imaginem collis atque turris exhibuerunt Rich collis atque turris exhibuerunt Rich (p. 93) atque Layard (p. 497), itemque Chesney (l. l. Vol. II. p. 25) ac Flandin l. l. pl. 221. Quodsi igitur Nimrodi arcem existimemus Beli templum, ad antiquissima Ba-bylonis rudera pertinere haecce iure hinc nobis colligere videtur Heerenius (l. l. pag. 179). Nec quid-quam impedit, quo minus hanc esse turrim existimemus post diluvium ab hominibus tunc nondum seiunctis exstructam, nec finitam summi numinis consilio. Quae probabili-ter in occidentali parte sita fuit, cum inde orientem versus gentes profectas esse sacra scriptura do-ceat. Nec materia, quam ruinae adhuc ostendunt, alia atque ea, ex qua turrim confectam esse tradit

sacra scriptura. Quare turrim Babylonicam hoc ipso loco, qui nune vocatur Birs Nimrud, quaeri debere, nunc fere consentiunt viri docti, quos modo laudavi: quibus addere licet Bohlen (Genesis p. 143 seq.) atque Oppert (Zeitschrift d. deutsch. morgenl. Gesellsch. VII, 3. p. 406).

δίο σταδίων πάντη, ἐὸν τετράγωνον κ. τ. λ.] Quod ita intelligendum, ut quaquaversus duorum stadiorum fuerit templi ambitus. Conf.
II, 168. IV, 195. Attigit Herodotea Choricius Gazaeus p. 105 ed.
Boissonad. Quae sequuntur de templi turribus, his paria in aliis Indorum templis antiquissimis reperiri monet Muenter. l. l. pag. 50.
Herodotum vero in his ipsis, quae
de Beli templo s. turri narrat, et
vero et accurate tradidisse, ipso
ruinarum adspectu probari asserit
Fresnel l. l. I. p. 528, quo auctore
in hoc toto opere grandi et vasto
praeter sacra et scientiam astronomicam inde exercendam alia quoque spectata fuisse credas ab eo,
qui totum opus exstruxit sibi quoque prospecturus, ut in altiori loco
pernoctaret ob sanioris et purioris
aëris usum: idemque vir doctus eo
quoque referri vult lectum bene
stratum, cuius hic mentio fit; ef.
p. 528 et 536.

μέχρι οὐ ὅπτὰ πύργων] μέχρι οῦ

στο καιστικό συστο ποτος εολοτ

μέχοι οὐ ὁκτὰ πύργων] μέχοι οὐ pro simplici μέχοις ponere solet Noster, ut II, 19. 53. 173. III, 104. In quibus locis, uno excepto, cum legatur μέχοι ού, hoc quoque loco ex Ionismo rectius legi μέχοι ού viri docti statuunt. Vid. Bredov. p. 111.

μεσοῦντι δέ κου τῆς ἀναβάσιος] De dativi participiorum usu cf. ad I, 51; de genitivo, qui verbo μεσοῦντι additur, conf. Kuehner.

οιοι, έν τοίσι κατίζοντες άμπαύονται οι άναβαίνοντες. έν δὲ τῷ τελευταίῳ πύργῳ νηὸς ἔπεστι μέγας εν δὲ τῷ νηῷ κλίνη μεγάλη κέεται εὖ ἐστρωμένη, καί οι τράπεζα παρακέεται χουσέη. ἄγαλμα δὲ οὐκ ἔνι οὐδὲν αὐτόθι ἐνιδουμένον οὐδὲ νύκτα οὐδεὶς ἐναυλίζεται ἀνθρώπων, ὅτι μὴ γυνὴ μούνη τῶν ἐπιχωρίων, τὴν ἄν ὁ θεὸς ἕληται ἐκ πασέων, ὡς λέγουσι οί

Gr. Gr. §. 520. not. l. καταγωγη dicitur locus, ubi requiescere possis, indeque etiam deversorium V, 52, ubi vid. nott. Conf. Lucian. Toxar. 57. De merced. cond. 32. "Φῶκοι exponuntur Graecis καθέθραι; vid. Apollon. Lex. Homer. pag. 354 ed. Toll. Odyss. V, 3 ibiq. Eustath., ne plura." Cr. ἀμπανστήσιοι atque ἀμπανόντες hic omnes libri, qui iidem cap. seq. exhibent ἀναπανεσθαι, quod in ἀμπανέσθαι edd. mutarunt. Conf. Bredov. p. 215. Ad significationem verbi (requiescere) conf. Fritzsche ad Aristoph. Ran. 113. — De ὅτι μη conf. ad I, 18. και οἱ τράπεξα παρακέεται χρυ-

καί οἱ τράπεξα παρακέεται χουσέη] Pluribus mensam hanc describit Diodorus Siculus II, 9. Iure autem hoc ad lectisternia, quae non solum Romanis Graecisve usitata, per Asiam quoque, testante sacra scriptura, inveniuntur communi veterum gentium ex superstitione, refert a Cr. laudatus Gesenius in Commentariis ad Iesai. t. II. pag. 286 (coll. 283 seq.) 335. 316, testimoniisque sacrorum scriptorum firmat, qui in Beli cultu non semel memorant hacc lectisternia ciborumque apparatus splendidos Belo oblatos. Add. Herod. I, 183 et Movers: Die Phoeniz. II. p. 127.

ώς λέγουσι οἱ Χαλδαίοι, ἐόντες ξρέες τούτου τοῦ θεοῦ] De Chaldaeis dicere longum, si varias virorum doctorum de his sententias excutere velis. Nos, reliquis praetermissis, iis potissimum insistamus, quae nostra aetate viri doctissimi, Gesenius in Commentarr. ad Iesai. t. II. pag. 349 seqq. gt in Encyclopaed. ed. Ersch et Gruber. Sect. I. Vol. XVI. p. 102 seqq., Heeren. (Ideen I, 2. pag. 152 sqq. 194 sqq.), alii, quos ad Ctesiam p. 140 seq.

citavi, monuerunt. Iam quae Chaldaeorum origo, quae gentis prima sedes, unde profecta illa in Babylonem; haec et talia ut h. l. copiosius disseram, vix a me quisquam exspe-ctabit. Quare in universum moneo, Chaldaeorum nomine proprie nomadum gentem designari in campis ab Araxe superiore irrigatis palantem; quae cum non alius atque Persicae s. Arianae stirpis primitus fuisse videatur, eodem quoque pacto credibile est, habuisse sacerdotum tribum quandam, qualem Magos ferme atque alios apud alias Asiae superioris nationes invenimus. Ut enim existimem, Chaldaeos, rudem atque incultam gentem, tum demum, cum sedibus prioribus in Asia superiori relictis Babylonem occupassent, sacris colendis et astronomiae (qua per totum orbem ce-lebres) discendae se dedisse, nun-quam a me impetrare possum. Palmblad. de reb. Babyll. p. 67 seqq. et p. 70 Cha!daeos statuit fuisse Kushitas. Ad Arianam stirpem quoque Roeth (Gesch. d. Philosoph. I. p. 97 seqq. et nott. p. 23 seqq.) Chaldaeorum refert gentem, ab Assyriis capta Babylonia, in hanc ipsam terram traductam ad imperium tuendum: quod deinceps ad se ipsos cum transtulissent Chaldaei, ex his Babyloniae reges exstiterunt et clari et fortes, donec a Persis duce Cyro vincerentur. Qui nuperrime de his quaesivit, Io. a Gumpach (Die Zeitrechnung d. Assyr. u. Babylon. p. 10 seqq.), Chaldaeos nunquam gentem fuisse contendit, sed tri-bum sacerdotalem, e qua reges prodierint, indeque alios prorsus Chaldaeos esse, qui infra VII, 63 commemorantur; tu vid. quae retuli in Iahrbb. f. Philol. u. Paedagog. LXVIII. p. 429 seq. Quidquid sta82 Χαλδαίοι, έόντες ίφέες τούτου τοῦ θεοῦ. Φασί δὲ οί αὐτοί οὖτοι, έμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες, τὸν θεὸν αὐτὸν φοιτᾶν τε ές τὸν νηὸν καὶ ἀναπαύεσθαι ἐπὶ τῆς κλίνης, κατάκες ἐν Θήβησι τῆσι Λίγυπτίησι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὡς λέγουσι οἱ Λίγύπτιοι καὶ γὰς δὴ ἐκείθι κοιμᾶται ἐν τῷ τοῦ Διὸς τοῦ

tuis, Chaldaeorum gens olim ferocissima et bellicosissima, ubi, subacta Mesopotamia, Babylone se-des cepit, inprimis sacris deorumque cultu et sideribus perscrutandis conspicua fuit. Inde hoc loco memoratur sacerdotum tribus, qualis vel multo post Herodotum, Alexan-dri Magni adeoque Strabonis aetate adhuc occurrit, ubi certam quandam Babylonis urbis partem soli habitasse dicuntur, a reliquorum hominum consortio seiuncti, ipsique divisi per plures familias sive tribus. Conf. Strabon. XVI. pag. 739. et Diodor. II, 24, ubi Belesys vocatur των ίερέων έπισημότατος, ους Βαβυλώνιοι καλούσι Χαλδαίους. Atque hoc ipsum Chaldaeorum (sacerdotum) nomen non artis sed gentis ex vocabulo ductum esse scribit Cicero de Divin. I, 1, quae vere dici monet Roeth. l. l. p. 28 nott. Haec igitur sacerdotum gens s. tribus Chaldaeorum nomine insignis cum idolorum cultui praecipue operaretur, maxime invisa fuit Iudaeis Persisve, qui ipsi religionem ma-gis puram eoque Iudaicae similem sectabantur, semotis omnibus deorum simulacris ac signis. Unde intelligitur, cur Persarum reges e Chaldaeorum templis signa auferre studuerint, ut infra legimus I, 183. Nam de Iudaeorum scriptoribus tacebo; qui quoties in huncce idolorum cultum invehantur, satis con-stat. Astrologia autem sive accuratiori siderum cognitione, quae adeo cum ipsa religione et cultu deorum coniuncta ferebatur, prae-cipue Chaldaeos sacerdotes inclaruisse quamvis nemo ignoret, haud tamen poenitebit contulisse, egregie eam in rem disputat Ge-senius l. l. pag. 351 seqq., cui adde Muenterum l. l. pag. 79 seqq. 83 seqq.

#### CAP. CLXXXII.

Φασὶ δὲ οἱ αὐτοὶ οὖτοι] Articulum oi, male in quibusdam editionibus omissum, merito revocarunt Schaeferus, Schwgh., Gaisf., cum omnes fere libri scripti eum retineant. — ἀναπαύεσθαι scripsi, libris scriptis sic iubentibus et h. l. et I, 12. II, 95. Conf. nott. ad I, 181.

έμοι μέν οὐ πιστὰ λέγοντες] Istis hominibus, qui semper nobis de mala Herodoti fide clamant auresque obtundunt, cum Herodotum sacerdotum ministrum dictitent turpiterque ab his ipsis falsum et in fraudes inductum, nec hac occasione oblata, nec alias omnino respondere quidquam placet; adscribere tamen iuvat Larcheri notam ad h. l. Gallico sermone his verbis conceptam: "Malgré la credulité du siècle, où vivait Herodote, on trouve dans ses ecrits des preuves d'un jugement sain et éclairé." Infra I, 183. narrationem concludit verbis Noster hisce: ἐγὰ δέ μιν οὐκ είδον τὰ δὲ λέγεται ὑπὸ Χαλδαίων, ταῦτα λέγω. Vid. commentat. de vita et scriptt. Herodoti §. 10.

καὶ γὰο δὴ ἐκεῖθι κοιμᾶται ἐν τῷ τοῦ Διὸς τοῦ Θηβαιέος γυνή]
De forma Θηβαιέος vid. Stephan. Byzant. s. v. Θῆβαι et infra II, 42. 54. Struve Quaest. Herodd. Spec. II. p. 4. Alias Noster cum aliis scriptoribus usurpat adiectivi formam Θηβαϊος (II, 166) eodemque sensu Θηβαϊκὸς II, 4 coll. Apoll. Rhod. schol. p. 43 et p. 641. Paris. — Ad rem ipsam comparari volumus praeter Strabonis locum mox indicandum Minutoli: Reise s. Temp. d. Iupiter Ammon p. 121. Hic enim in templo Aegyptiaco, quod Karnak in ruderibus est, imaginem invenit, ubi iuxta regem sacerdotesque puellae quoque conspi-

86 Θηβαιέος γυνή άμφότεραι δε αύται λέγονται άνδρών οὐδαμῶν ἐς ὁμιλίην φοιτᾶν καὶ κατάπερ ἐν Πατάροισι τῆς Λυκίης ἡ πρόμαντις τοῦ θεοῦ, ἐπεὰν γένηται οὐ γὰρ ὧν αἰεί ἐστι γοηστήριον αὐτόθι : ἐπεὰν δὲ γένηται, τότε ὧν συγκατακλητε-

ciuntur; id quod haud iniuria ad huiusmodi stupra sacra relatum volunt, haud improbante Muentero 1.

1. pag. 72. Conf. (Freuzer. Symbol. II. p. 11 seqq. ed. tert.
ποιμάται έν τω τοῦ Διὸς τοῦ Θηβαιέος γυνή] Vid. Strabonis locum XVII. p. 1171. (pag. 816 D ed. Casaub.). Alia profert Wesselinius and strabonis locum XVIII. ingius, laudans praecipue Cleri-cum ad Hesiod. Ti eogon. vs. 940. ἀνδρῶν οὐδαμῶν ἐς ὁμιλίην φοιτάν] φοιτάν in rebus venereis tum de viro tum de femina usitatum de viro tum de femina usita-tum, plures testantur loci, vid. II, 111.115. ibique Gronov. et Schweigh. IV, 1 ibiq. Valckenar. Quibus aliud Cr. adiicit exemplum e Plutarch. Symposs. VIII. pag. 718. pag. 960 Wyttenb. — Fuisse autem has mulieres earum ex genere, quae εερο-δούλων nomine per multas regio-nes Asiae atque ipsius Graeciae occurrent, haud negari poterit. qua re eo minus disputare velim, quo acrius nostra admodum aetate est disceptatum inter doctos Berolinenses. Tu conf. A. Hirt: Die Hierodulen, mit Beilag. von Boeckh u. Buttmann. Berl. 1818. I. Kreuser: Der Hellenenpriesterstaat, mit vorzügl. Rücksicht auf Hierodul. Mainz. 1821. Hic, quae cum Herodoteis comparentur, paucula adscribam. Faciunt enim huc ιεφόδουλοι Anaitidis Armeniae, itidem-que Comanenses ιερόδουλοι sex mille, alia, quae attigerunt Creuzerus Symbol. II. p. 11. 352 seq. 470 et Movers: Die Phoeniz. I. p. 677 seq. 686., ut Isiacae sacrariae lenae in urbe Romana, Corinthiorum instituta tegodovlias et Hetaerarum societas Athenis a Solone consti-tuta. Vid. C. F. Hermann: Got-tesdienstl. Alterth. §. 20. not. 16 et add. Rosellini Monumenti storici I. p. 216. L. Ross.: Archaeolog. Anzeig. 1850. p. 228. Quae om-nia id unum evincunt, non singu-

lare quoddam videri hoc institutum de mulieribus sacris in Beli templo, verum ex communi gentium praecipue Asiaticarum superstitione, qua virgines ita diis consecratas voluerint, hoc esse repetendum. Quare vix opus erit ad similes In-dorum ac Brachmanarum superstitiones refugere indeque Babyloniorum instituta explicare, ut pro-ponit Wheeler: Geography of He-

ponit w neciei: αουβ. αγω, rodot. p. 261. ἐπεὰν δὲ γένηται] sc. ἡ πρόμαν-τες, quando scilicet fatidica adest sacerdos oraculaque edit. Refert enim Servius ad Virgil. Aen. IV, 143, Apollinem sex mensibus hiemalibus apud Patara, Lyciae civitatem, dare responsa, unde Patareus Apollo dicatur, sex mensibus aestivis apud Delum. Inde Delius et Patareus Apollo apud Horat. Carmm. III, 4, 64, ubi vid. interprett. Etenim Patara apud veteres celebrantur antiquissima sedes Apollinis eiusdemque sacrorum e Creta, ut volunt, a Graecis huc translatorum. Tu conf. C. O. Müller Dor. I. p. 216 seq.; de Apoline Lycio dixerunt seq.; de Apolline Lycio dixerunt Creuzer in Symbol. II. pag. 536 seq. Preller: Griech. Mytholog. I. p. 161 seq. De Pataris urbe veterum scriptorum locos attulit Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. II. p. 255 seqq. Inscriptiones Graecas exhibet Corp. Inscr. Gr. t. III. nr. 4279 seq. Adhuc non longe a maris sinu, cui nomen Kalamaki, veteris urbis ruinae cernuntur. quas veteris urbis ruinae cernuntur, quas accurate perlustrarunt atque ex parte delineatas quoque exhibuerunt Fellows, Asia minor p. 222 seq. Lycia p. 179 seqq. et Texier. Descript. de l'Asie min. ΠΙ. p. 191. Pl. 179 seqq. πρόμαντις eadem Pl. 179 seqq. πρόμαντις eadem Delphis occurrit, nec differt signi-ficatione a voce προφήτις (cf. VIII, 36 ibique nott.), quamquam alii di-stingui contendunt inter utramque vocem, Conf. de voce πρόμαντις

183 ται τὰς νύκτας ἔσω ἐν τῷ νηῷ. Ἔστι δὲ τοῦ ἐν Βαβυλῶνι ἰροῦ καὶ ἄλλος κάτω νηὸς, ἔνθα ἄγαλμα μέγα τοῦ Διὸς ἔνι κατήμενον χρύσεον, καί οἱ τράπεζα μεγάλη παρακέεται χρυσέη, καὶ τὸ βάθρον οἱ καὶ ὁ θρόνος χρύσεός ἐστι καὶ ὡς ἔλεγον οἱ Χαλδαῖοι, ταλάντων ὀκτακοσίων χρυσίου πεποίηται ταῦτα. ἔξω δὲ τοῦ νηοῦ βωμός ἐστι χρύσεος. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος βωμὸς μέγας, ὅπου θύεται τὰ τέλεα τῶν προβάτων. ἐπὶ γὰρ τοῦ χρυσέου βωμοῦ οὐκ ἔξεστι θύειν, ὅτι μὴ γαλαθηνὰ μοῦνα. ἐπὶ δὲ τοῦ μέζονος βωμοῦ καὶ καταγίζουσι λιβανωτοῦ χίλια τάλαντα ἔτεος ἑκάστου οἱ Χαλδαῖοι τότε, ἐπεὰν τὴν ὁρτὴν ἄγωσι τῷ θεῷ τούτῳ. Ἡν δὲ ἐν τῷ τεμένει τούτῳ ἔτι τὸν χρόνον ἐκεῖνον καὶ ἀνδριὰς δυώδεκα πηχέων, χρύσεος, στερεός. ἐγὼ μέν μιν οὐκ εἰδον τὰ δὲ λέγεται ὑπὸ Χαλδαίων, ταῦτα λέγω. τούτῳ τῷ ἀνδριάντι Δαρείος μὲν ὁ Ὑστάσπεος

II, 55. VI, 66. VIII, 135 ibiq. nott. et Valcken. ad Schol. in Eurip. Phoeniss. 210.

## CAP. CLXXXIII.

καὶ τὸ βάθουν οἱ καὶ ὁ θούνος χούσεός ἐστι] τὸ βάθουν est scabellum s., ut Curtius vertit, gradus imus, quo ad θούνον, i. c. sellam celsiorem et altiorem, qua reges plerumque utuntur diive, adscenditur, s. quod in θούνω sedentium pedibus supponitur. Hinc Diodorus XVII, 66 vocat τὸ κατὰ τὸν θρόνον ὑπόβαθουν, quod ita, ut dixi, reddidit Curtius V, 2; alii dicunt ὑποπόδιον. — Octingenta talenta ponderis, iudice Larchero, aequabunt summam 56,160,000 Francorum nummorum (Francs).

οπου θύεται τὰ τέλεα τῶν προβάτων] Werferus h. l. citans in Actt. phill. Monacc. I, l. pag. 85. restitui vult magis Ionicum σπου pro οπου, idque etiam recepit Dietsch, iubente Bredov. p. 89 et 90. Equidem neque hoc loco, neque infra I, 188 a libris scriptis discedere volui. — Μος τὰ τέλεα (i. e. τέλεια; conf. Bredov. p. 155 seq.) de victimis dicitur adultis, integris, quae omnibus numeris sunt

perfectae nec ullum mendum praebent, ut apud Homer. Ili. I, 66. XXIV, 34. (ubi consul. interprotes et veteres et recentiores), et Herodot. VI, 57. Vid. C. Baehr: Symbol. d. mos. Cult. II. p. 297 coll. C. F. Hermann: Gottesdienstl. Alterth. §. 26. not. 17. Ab his victimis maioribus atque perfectis mox distinguuntur γαλαθηνά, i. e. lactentia animalia (nam infantes quoque lactentes intelligere immolandos, ut Moversio placet Phoeniz. I. p. 181, nihil cogit), cum vulgo talis aetatis animalia, quae unum nondum attigissent annum, non mactarentur. Ipsa vox γαλαθηνά Homerica; vid. Odyss. IV, 336 coll. Athen IX. p. 396 C. Caeterum lactis significationem in Mithriacis tesserariam hic quoque respici vult Movers l. l. — De δτιμή in seqq. conf. I, 18. 181, ac de καταγίζειν I, 86. 167. — Ad voc. προβάτων cf. I, 133. — Mille talenta efficient, eodem Larchero teste, circa 51, 432 turis libras. De ipso festo nihil fere aliunde constat. Conf. Muenter. l. l. p. 66.

έτι τὸν χρόνον ἐκείνον] i. e. Xerxis actate, ut ex sequentibus colligitur. Ad verba proxima: ἐγὰ μέν μιν οὐκ είδον conf. not. ad I, 178.

έπιβουλεύσας, οὐκ έτόλμησε λαβεΐν, Ξέρξης δε ο Δαρείου έλαβε, καὶ τὸν ἰφέα ἀπέκτεινε, ἀπαγοφεύοντα μὴ κινέειν τὸν ἀνδριάντα. τὸ μὲν δη ίρον τοῦτο οῦτω κεκόσμητο. ἔστι δὲ καὶ ίδια ἀναθήματα πολλά.

Τῆς δὲ Βαβυλώνης ταύτης πολλοί μέν κου καὶ ἄλλοι ἐγέ-18 νοντο βασιλέες, των έν τοισι Ασσυρίοισι λόγοισι μνήμην ποιήσομαι, οι τὰ τείχεά τε ἐπεκόσμησαν καὶ τὰ ίρὰ, ἐν δὲ δὴ καὶ γυναίκες δύο. ή μεν πρότερον αρξασα, της υστερον γενεήσι

Ξέρξης δὲ ὁ Δαρείου] Accidit hoc eo tempore, quo redux erat factus ex infelici in Graecos expeditione, auctore Arriano in Exped. Alex. VII, 17. Diodor. Sicul. II, 9. Cur signum ablatum fuerit, Persis in-visum, supra ad I, 181 indicavi. Atque iam in sacris literis invenimus, quae Cyrum Persam simulacrorum atque idolorum ex odio Beli cultum ac sacra evertisse prodant. Vid. Gesen. in Commentt. ad Iesai. via. Gesen. in Commentt. ad Iesai. II. p. 100. Add. Muenter. l. l. p. bl. Accessit etiam opinor auri sacra fames, quae auri solidi statuam viginti et quod excurrit pedes Rhenanos altam (si duodecim cubitos regios intelligimus) aparticular de periodes de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del contra de la c iussit. — De particula μη post άπα-γοφεύοντα cf. I, 158 et 11I, 128, ne plura adscribam, quae suppeditabit Baguet. ad Chrysipp. fragm. pag. 353. not. 205. — κεκόσμητο e Schellershemiano receptumest. Vulgo κεκόσμηται, idque retinuerunt Dindorf et Dietsch. Conf. I, 180. Conf. I, 180. 181

# CAP. CLXXXIV.

πολλοί μέν κου καὶ ἄλλοι έγένοντο βασιλέες] Babyloniorum regum seriem si quis cupiat, adeat Beckium (in Weltgeschicht. I. pag. 187 seq., coll. p. 617 seqq.), qui illam e ve-terum scriptorum locis concinnavit, atque Io. a Gumpach: Abriss der bahylonisch assyr. Geschichte pag. 90 seqq. ac regum Babylonicorum tabulam p. 154 seqq. \*\* roigi Aggressosis lóyoigi] Conf.

not. ad I, 106.
ή μεν πρότερον ἄρξασα, τῆς ῦστερον γενεήσι πέντε πρότερον γενομένη κ. τ. λ.] De Semiramide plurima leguntur apud Diod. II, 4 seqq. usque ad 21, e Ctesia maxi-mam certe partem hausta. Conf. Ctesiae fragmm. p. 393 seqq. et Beck l. l. p. 192 seqq. Quae cum Nini uxor perhibeatur multoque re-motiora ad tempora pertineat, Herodotea verba in numeris mendosa habuere vv. dd. varieque illa tentarunt, quo inter Herodotum atque Ctesiam esset consensus. Sic, uti hoc utar, pro πέντε Iosephus Scaliger rescriptum voluit πεντήχοντα, Vitringa δεκαπέντε (ιέ); quo neu-tro opus esse iam dudum mihi persuasit Wesselingius. Nam nec Nini, nec Simiramidis, quae eius fuerit uxor, quaeque Babylonem exstru-xerit, ulla apud Nostrum mentio, qui hoc uno loco unam eam commemorat Semiramidem, quae quin-que generationibus ante aliam re-giam feminam Nitocrin vixerit et Babyloniorum regi cuipiam, cuius nomen tacet Herodotus, nupta videri queat. Plures enim huius no-minis reginas olim in Asia fuisse minis et in historiis nuncupari, ad fabu-larum rationes quae traductae aut quibus multa fabulosa admixta fuerint, nemo quisquam peritior in dubium vocaverit. Neque raro eas, quae pro temporum ratione distingui debeant, confundi inter se, notum est. Quapropter virum doctum miror, qui in Recherches nouvelles sur l'hist. anc. t. III. cap. VI. p. 86 sq. unam eandemque fuisse contendit et Herodoti et Ctesiae Semiramidem, quae Babylonem olim condiderit, adeo ut Ctesiae aucto-ritas in hisce Herodoto praeferenda sit, qui Chaldaeorum ac Babyloπέντε πρότερον γενομένη, τῆ οὖνομα ἦν Σεμίραμις. αὖτη μὲν ἀπεδέξατο χώματα ἀνὰ τὸ πεδίον ἐόντα ἀξιοθέητα · πρότερον

niorum narrationibus in fraudem se induci passus sit. Nolumus lon-gius in his subsistere, quae vereor ut unquam conciliari possint; id vero nunc teneri volumus, quod virorum doctorum disquisitionibus satis compertum esse existimamus: Semiramidis nomen deae potius illius, quae variis nominibus per Asiam culta est, videri sive nomen sive cognomen, quo eius ipsius vis ac natura declaretur, indeque etiam idem nomen sive cognomen ad Bahyloniae reginam celebrem quan-dam atque insignem eodem modo transferri potuisse, quo reges quo-que haud raro deorum nominibus sive cognominibus ornari invenimus. De hac Semiramide dea conf. Creuzer: Symbol. II. p. 400 seq. coll. zer: Symbol. II. p. 400 seq. con. 674 ed. tert., Movers: Die Phoeniz. I. p. 492. 631 seqq. et quae plura exhibet L. Georgii in Pauly Realencycl. VI, 1. p. 965 seqq. Herodoteam Semiramidem, Babylonise reginam, Larcherus ponit 746 a. Chr. n. Quod si verum est, uxor habenda erit *Nabonassaris*, qui 747 a. Chr. n. Babyloniae ab Assyriorum imperio liberatae primus ex-stitit rex idque retinuit regnum usque ad annum 733, quo mortuum excepit Nadius; vid. Io. a Gumpach l. l. p. 110 seq. Nuperrime wlinson (Athenaeum 1854. nr. 1381. p. 465 seq.) retulit de statua nuper e Nimrudi ruderibus effossa dei Nebo cum inscriptione, quae continet nomina regis Assyrii *Phal-lukha* (quem eundem habet atque Graecorum Belochum et Sacrae Scripturae Phul s. Pul) et regiae uxoris Sammuramit (i. e. Semiramidis), quam ipsam vir doctus suspicatur Medica stirpe prognatam Phuloque nuptam, deinde sublato marito ad Babylonem sive profugam sive victricem pervenisse aeramque Na-bonassaris anno 747 a. Chr. n. instituisse.

Iam quod ad Semiramidis opera attinet, supra iam annotavi, per omnem fere Asiam superiorem summa quaeque eiusdem nomine celebrari eique adscribi. Sie de operibus quibusdam Semiramidis in Media magna loquitur Diodorus II, 13 ibiq. Wesseling. Conf. Geograph. minor. II, 6 ed. Hudson. et quae alia ex orientalibus "scriptoribus profert Hoeck. in veter. Med. et Pers. monument. p. 115 seqq. de Semiramidis statua et columna. De magnis operibus, aquaeductibus praecipue prope Ecbatana idem Diodorus l. l. itemque de ruderibus hodieque ibi locorum obviis propeurbem Hamadan vid. Hoeckium l. l. pag. 155 seq. Alia eius opera in Armenia memorantur exstitisse; vid. ibid. p. 100. Notissimum quoque reginae opus hortorum pensilium, de quibus Philo Byzant. de sept. orb. miracc. pag. 4 seqq. ibique annotat. pag. 72 seqq. ed. Orell. Nec tamen haec hoc loco uberius sunt explicanda et illustranda, nec magis fabulosa ista sectanda, quae uberius persequi haud vacat; vid. modo Georgii l. l. "Est vero Pollucis locus, qui huc spectare videatur, in Histor. phys. pag. 82 ed. Hardt. Abraham illic dicitur aequalis Nini, qui condidit Ninive. Huic successit Semiramis; ubi iam sequuntur haec verba: μεθ' δυ έβασίλευσεν 'Λοσυρίων ἡ τούτου γυνή Σεμείφαμε, ῆτις κατεσκεύσσε τὰ χώματα διὰ τούς κατακλυσμούς. Conf. Cedren. et Syncell. add. Interprett. ad Oraculi. Sibyll. p. 332—336 ed. Gal." Cr. πρότερον δὲ ἐωθτε ὁ ποταμὸς

πρότερον δὲ ἐώθεε ὁ ποταμός ἀνὰ τὸ πεδίον πὰν πελαγίζειν] i. c. ,, antea solcbat flumen per totam planitiem omnia inundare, ut maris ferme speciem campus praeberet." Sunt enim non admodum elatae Euphratis fluminis hanc planitiem tantam perfluentis ripae, ita ut facile loca proxima inundentur. Quod praesertim quotannis illo tempore accidit, quo nix in montibus Armeniis, unde exoritur Euphrates, dissolvitur, aquae copia mmirum in modum augens, ut fluvio isto su-

δὲ ἐώθεε ὁ ποταμὸς ἀνὰ τὸ πεδίον πᾶν πελαγίζειν. Ἡ δὲ δὴ 18! δεύτερον γενομένη ταύτης βασίλεια, τῆ οῦνομα ἡν Νίτωκρις

perfuso non aliter atque Nilo Aegyptio omnia longe lateque inun-dentur. Cui rei incolarum sollertia ita prospexit, ut non solum ageribus exstruendis fluminis vim cohiberent, verum etiam canalibus inde deductis, quibus simul terram alias siccam et solis calore tostam irrigarent eamque fertilissimam redderent. De quibus consul. Heeren. Ideen I, 2. pag. 135 seqq. 139, ubi etiam illud optime monet, eos aggeres antiquissimis temporibus iam exstructos videri ideoque Semiramidi vulgo adscribi, quippe cui per totam Asiam quaevis opera magna, aedificia, moles, de quorum auctoribus non liqueat, attribuantur. Ut ad Herodotum redeam, bene hunc ipsum locum ad explicandum prophetae locum (Ies. XXI, 1) adhibuit Gesenius in Commentarr. ad Ies. l. l. pag. 652 a Cr. laudatus, qui iam de Babylone Euphratis undis tecta erat intelligendus. Abydenum quoque Cr. laudat (ap. Euseb. Praepar. evangel. IX. p. 457), narrantem omnem hanc regionem primitus aquis submersam pro mari habitam esse. Sed haec alio spe-ctare videntur.

#### CAP. CLXXXV.

τῆ οὔνομα ἦν Νίτωκοις] Nitocris Aegypti regina commemoratur infra II, 100, ubi vid. nott. De utraque Nitocride, et Babylonia et Aegyptiaca, veterum testimonia ac recentiorum iudicia exhibet L. Georgii in Pauly Realencyclop. V. p. 662 seq. Deae nomen esse aeque ac Semiramidis (vid. nott. ad I, 184) contendit Movers l. l. I. p. 628: quod vero nihil impedire, quo minus mortalibus quoque reginis idem tribuatur nomen, iam monuimus. Nitocris igitur haec Babylonia cuiusnam regis uxor fuerit, valde inter viros doctos disceptatur. Multi (in quibus etiam Heeren. Ideen etc. I, 2. p. 154) Nabuchodonosori s. Nebucadnezaris

uxorem esse volunt, indeque aviam ultimi Babyloniorum regis Laby-neti s. Nabonedi, qui apud Danielem vocatur Beltzasar. Quos sequitur Larcherus, qui Medica stirpe illam progenitam (ut Eusebius atque Syncellus tradunt) Babyloniorum regi huic elocatam ponit 620 a. Chr. n. Wesselingio aliisque Nebucadnezaris filio, qui dicitur Evil-merodachus, nupta fuisse videtur, quem regno exceperit Beltzasar (Nebucadnezaris nepos idemque Na-bonedus dictus), Babyloniorum ex-tremus. Addunt Herodotum ipsum I, 188, ubi Nitocrim Labyneti, qui regum Babyloniorum ultimus fuit, matrem (non aviam, ut illi perhibent) appellat, comprobantque hoc Iesaiae vatis testimonio XXVII, 7, canentis Nebucadnezari, filio et nepoti, non ultra dicto audientes fore gentes. Quod vero obilicitur, Ninum Nitocri regnante iam captam fuisse, id quod acciderit anno 603 a. Chr. n. vel potius 607 (conf. not. ad I, 106), igitur multum post Nitocrim anno 620 a. Chr. n. locatam Babyloniorum regi, id nihil valere Babyloniorum regi, id nihil valere censet Wesseling., cum haud necesse sit, nec ipsa Herodoti verba exigant, ut illius reginae tempore urbs subacta censeatur. Namque anno 633 iam a Cyaxare illa obsideri coepta est. Sed verba Herodotea: ἄλλα τε ἀραιρημένα ἄστεα αὐτοῖσι, ἐν δὲ δὴ καὶ τὴν Νίνον, clare indicare videntur, Ninum urbem ex Herodoti mente non obsessem verum centem ac domitam censam, verum captam ac domitam censendam esse. Neque vero propter-ea Bouherium sequar, qui Ninum bis in Medorum ditionem et potestatem venisse suspicabatur, pri-mum Cyaxare obsidente, iterum Astyage occupante; conf. Dissert. Herodot. cap. 21, 11. p. 240. Nam universa antiquitas huiusmodi sententiam respuit. Equidem nolim in his quidquam pronuntiare, quae vix unquam satis expediri queant, nisi nova lux aliunde, ex inscriptionibus cuneatis nuper detectis

(αΰτη δὲ συνετωτέρη γενομένη τῆς πρότερον ἀρξάσης), τοῦτο μεν μνημόσυνα έλίπετο, τὰ έγὰ ἀπηγήσομαι, τοῦτο δε τήν 81 Μήδων δρώσα άρχην μεγάλην τε και ούκ άτρεμίζουσαν, άλλ άλλα τε άραιρημένα άστεα αύτοϊσι, έν δε δή και την Νίνον, προεφυλάξατο όσα εδύνατο μάλιστα. Πρώτα μεν τον Εύφρήτην ποταμόν, δέοντα πρότερον ίθυν, ός σφι δια της πόλιος μέσης φέει, τοῦτον ἄνωθεν διώρυχας ὀρύξασα οῦτω δή τι έποίησε σχολιον, ώστε δή τρίς ές των τινά χωμέων των έν τη

potissimum afferatur. Sed hoc mihi iure quodam ponere posse videor, Nitocrim, si quae unquam fuit huius nominis regina Babyloniae post captam Ninum, i. c. post annum 607 ante Chr. n., non aliam nisi Nebucadnezaris uxorem esse, qui mortuo Nabopalassaro regnum suscepit anno 604 a. Chr. n. (vide Io. a Gumpach l. l. p. 119 seq. 161 seq.) multisquo expeditionibus bellicis clarus exstitit atque a Bcroso (apud Ioseph. c. Apion. I, 19 seq. Richter: Berosi Chald. Histor. seq. Richter: Berosi Chald, Histor. p. 66 seq. et p. 89 ex Eusebio) Babylonem urbem maxime exornasse, moenia refecisse, alia opera grandia condidisse dicitur, qualia h. l. Nitocridi tribuuntur, quam sane rege sacpius absente his ipsis praefuisse exstruendis et ad finem perducendis credas licet. Ipsum Nebucadnezaris nomen adhuc in lateribus inter Babylonis ruinas repertis crebro comparere supra iam declaravimus (ad I, 181); Nitocridis nomen nondum inventum est. In hac Nebucadnezaris uxore plerosque viros doctos nunc consenrosque viros doctos nunc consentientes reperio, Nichuhr: Klein, hist. Schrift. I. p. 208 seq., Lengerke ad Daniel, p. 206., Hupfeld Exercitt. Herodd. Spec. I. p. 40. 56, Vaux Nineveh and Persepolis p. 39, Grotefend: Erläuterung. d. Keilinschr. Babylon. Backst. pag.

6. 7.
αὔτη δὲ συνετωτέρη γενομένη κ.
τ. λ.] Participii usum in hac parcuthesi, ubi refertur ad antecedens participium γενομένη, declaravit Matthiae Gr. Gr. pag. 1003.
— In seqq. ἀρχήν — οὐκ ἀτρεμίζουσαν dicit regnum, suis finibus

non contentum nec quietem quasi agens, sed loco suo se movens, ut imperium augeat aliasque gentes imperium augaat aitaaque gentes proximas sibi subigat. Eodem sensu οτος μίζειν Ι, 190. VII, 15. VIII, 68. §. 2. Mox cum Bekkero et Dindorfio scripsi ἀλλ' ἄλλα τε π. τ. λ., iubente Bredov. p. 211, quem locus similie I 100 non figit Insa locus similis I, 100 non fugit. Ipsa sententia hoc flagitare videtur: — ,,cum Medorum imperium videret amplum nec quietem agens, sed mulamplum nec quietem agens, sed multas esse captas urbes ab iis, in his vero etiam Ninum etc." Ad particulas τε-ἐν δὲ δὴ καὶ cf. III, 125 ibique nott. et alios Nostri locos I, 184. 192. II, 78. III, 15. 38. 3). VII, 238. Simplex ἐν δὲ καὶ exstat II, 176. VI, 86. coll. II, 43. ct IX, 32. ἐν δὲ δὴ καὶ τὴν Νὲνον] Cf. I, 106. Male Pauvius olim suspicabatur ἐν δὲ δὴ καὶ τὴν Ἰνα, ut ea urbs intelligatur, de qua supra

ea urbs intelligatur, de qua supra

άνωθεν διώρυχας όριξασα] άνω-θεν seil. τῆς Βαβυλώνος πόλιος, ut iam Breigerus de difficil. Herod. geograph. loc. pag. 42 bene monuerat.

ώστε δή τρὶς ές τῶν τινὰ κω-μέων τῶν έν τῆ Ασσυρίη ἀπικνί-εται — ὁ Εὐφρήτης, Αρδέρικκα] Primus Larcherus hoc explicare et addita delineatione illustrare sententiam suam conatus est. Statuit enim fluvium praeterfluentem ita ductum fuisse, ut altera tantum ripa vicum attingeret adeoque tri-plici vel quadruplici curvamine fluvius ipse flecteretur. Quem post secutus est Italus Herodoti inter-pres. Paulo aliter rem expedire studuit Breigerus l. l. pag. 41. Qui, 'Ασσυρίη ἀπικνέεται φέων. τῆ δὲ κώμη οὖνομά ἐστι, ἐς τὴν ἀπικνέεται ὁ Εὐφρήτης, 'Αρδέρικκα. καὶ νῦν οῖ ἄν κομίζωνται ἀπὸ τῆσδε τῆς Δαλάσσης ἐς Βαβυλῶνα, καταπλέοντες ἐς

reiecta ea sententia, quae toties curvatum fuisse vult fluvium, He-rodoti verbis nil aliud contineri contendit, nisi ter ad eundem lo-cum rediisse fluvium, minime vero ter eum flexum esse. Atque hoc sic factum esse sibi fingit, ut pri-mo fluvius superne vicum allueret, secundo vero loco semel inflexus per medium vicum flueret, cuius ad alteram partem deinde iterum curvatus tertio loco ad vicum rediret, quem hac vice infra alluere posset. Sed fateor, mihi haec maris quaesita minusque simplicia videri prae illa sententia, quae fluvium ter curvatum esse docet, praesertim cum nihil legatur apud Herodotum, fluvium per medium vicum perfluxisse; id quod ponit Breige-rus. Addimus hisce Heerenium in: Ideen I, 2. pag. 138 seq. de hoc loco disserentem. Ubi existimat opus hoc fluvii curvati iis in regionibus factum esse, ubi Euphrates scopulis saxisque repletus labitur celeri cursu, indeque periculosa eius navigatio. Cui ut subveniret, probabiliter institutum illud esse (quod inde magnum fuisse ,, Schleussen-merk" coniicias). simulane etiam coniicias), simulque etiam, cum propter frequentes canalis curvationes plura eiusmodi opera, quae nos appellamus Schleussen, per-meanda essent, illud sic diductum fuisse, ut navigatio per vicum Ar-dericca trium fuerit dierum, tum propter canales, fluminis lapsum vehementem quo minuerent, ita circumductos, ut extrema vici pars utraque utrumque etiam canalem attingeret, mediusque canalis ipsam urbem permearet, tum propter mul-tum tempus, quod iis insumendum fuerit, qui toties illa opera (Schleussen vocant) transirent. Haec qui-dem probabilia tantum ponit vir doctus, probabiliora tamen habet, quam si quis unice propter cana-lium longitudinem tres dies navigatione consumptos fuisse statue-

ret. In clausula paucis de eorum errore monuisse sufficiat, si qui existiment, naves in Euphrate permeando non solum per anfractus plures, sed etiam per ipsam lacunam (de qua mox) vectas esse. Obstant enim et aliorum et ipsius Herodoti testimonia, ut pluribus exposuit Breiger. l. l. p. 44 seq.

posuit Breiger. l. l. p. 44 seq.
 'Αρδέρικκα] Notat Heerenius l. l.
pag. 139, ex hoc nomine forsitan
colligi posse, indicari urbem, quae
nune vocatur Akkerkuf, quaeque
super Bagdad urbem sita est ruinasque adhuc continet magnas operis Babylonici, quibus nomen Nimrodi turris s. palatium, medias
inter paludes ac stagna (vid. plura
apud Ritter Erdkund. XI. p. 847
seqq. coll. Layard Discoveries etc.
pag. 476). Ipse tamen vir cautus
mox relinquit hanc sententiam, cum
Akkerkuf Tigri fluvio adiaceat, Ardericca Euphrati. Tu conf. etiam
Herod. VI, 119, ubi similis nominis urbs ad Tigrim sita memoratur
in regione Cissia, multum utique
diversa ab ea, cuius hoc loco mentio initicitur.

tio iniicitur.

ἀπὸ τῆσδε τῆς Φαλάσσης] Cave accipias de Persico sinu, cum intelligatur Graecum mare, Aegaeum sive mediterraneum, ab Herodoto hac appellatione designari solitum, ut monuimus ad I, 1. Intelligit enim eos, qui mari hoc pernavigato, inde navi relicta in Syria escendunt, Babylonem petentes. Quo ex itinere pedestri ubi ad Euphratem pervenerunt, naves denuo conscendunt et secundo flumine vehuntur usque ad Babylonem, ter ante praeternavigare coacti vicum Ardericca.

καταπλέοντες ές τὸν Εὐφοήτην]
Hoc perincommode dictum videtur
Schweighaeusero, cum ista verba
nihil aliud sonent nisi: in Euphratem navigantes, Herodotum vero dicere voluisse appareat: qui Euphrate
fluvio Babylonem proficiscuntur. Quare

τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν, τρίς τε ἐς τὴν αὐτὴν ταύτην κώμην παραγίνονται καὶ ἐν τρισὶ ἡμέρησι. τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτο ἐποίησε. χῶμα δὲ παρέχωσε παρ ἐκάτερον τοῦ ποταμοῦ τὸ χείλος, ἄξιον θώυματος, μέγαθος καὶ ῦψος ὅσον τί ἐστι. κατύπερθε δὲ πολλῷ Βαβυλῶνος ἄρυσσε ἔλυτρον λίμνη, ὀλίγον τι παρατείνουσα ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, βάθος μὲν ἐς τὸ ῦδωρ ἀεὶ ὀρύσσουσα, εὐρος δὲ τὸ περίμετρον αὐτοῦ ποιεῦσα εἰκοσί τε καὶ τετρακοσίων σταδίων τὸν δὲ ὀρυσσόμενον χοῦν ἐκ τούτου τοῦ ὀρύγματος ἀναισίμου, παρὰ τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ παραχέουσα. ἐπεί τε δέ οἱ ἄρυκτο, λίθους ἀγαγομένη, κρηπίδα κύκλῷ περὶ αὐτὴν ἥλασε. Ἐποίεε δὲ ἀμφότερα ταῦτα,

ferri non posse praepositionem  $\hat{\epsilon}_{S}$ , male insertam aut casu, uti fit, aut librariorum inscitia. Sed poterit καταπλέοντες hic accipi sensu praegnanti: quando ad Euphratem devenerint (s. descenderint e locis altioribus, montibus, quos transscendere oportebat Mesopotamiam e mare mediterraneo petentes), eoque Babylonem vehuntur. Conf. not. praecedentem. Quapropter miror Letronnium (Journ. d. Savans 1807. p. 48) locum sic emendantem, ut post θαλάττης distinctionem ponat eamque repetat post καταπλέοντες; quo iungentur κομίζωνται ές τὸν Εὐφοήτην et καταπλέοντες ές Βαβυλώνα, hoc sensu: et nunc qui ab hoc nostro mari Euphratem profecti secundo flumine Babylonem versus develuntur ter ad eundem vicum. Quo quid lucremur, equidem haud sane intelligo. Unum hoc probamus, quod in clausula addit verbum xointelligo. μίζεσθαι non de maritimo tantum itinere usurpari (ut II, 60), sed de terrestri quoque, ut V, 98. VII, 182. Add. VI, 16, ubi additur πεξή, et VIII, 107 ibique nott. — Pro καταπλέοντες recentt. edd. καταπλώοντες, libris invitis, quos deserere nolui.

μέγαθος καὶ ῦψος οσον τί ἐστι]
i. e. tantae est illud opus magnitudinis et altitudinis, quantae vix quidquam aliud invenitur. Hoc modo
locum facilius explicari posse censeo, quam si cum Schweigh. ὅσον
statuas dictum esse pro ὅτι τοσοῦτό

έστι. — De ipso opere conf. Heeren. Ideen I, 2. pag. 140 seq. Breiger. de difficill. quibusd. Asiae Herodot. loc. pag. 43 seqq.

δουσσε έλυτρου λίμνη λίμνη ple-

rique libri exhibent, quamquam ge-nitivum linguae leges non respuunt. Conf. IV, 173. Pausan. II, 27. VII, 27. Ελυτρον, quod alias vulgo est tegumentum, involucrum, Grammaticisque exponitur σχέπη, apud Herodotum eiusque imitatorem Pausaniam pro alveo s. receptaculo aquarum poni videtur. Conf. locos laudatos. Regina enim (haec est Brei-geri l. l. sententia) lacum effodi iussit, in quo stagnans aqua, quae agros corrumperet, paulatim se re-cipere et in quem simul (sed hoc pro coniectura habitum vult) in posterum, si denuo fluvius in nimiam cresceret altitudinem, magna pars aquae derivari posset. Consilium vero primarium quod reginae in effodienda lacuna Noster fuisse scribit, quo hostes prohiberet, firmari idem ait Diodori verbis II, 7. Ac facile credas, id quoque hoc opere spectatum fuisse, ut aqua-rum copia suppeteret ad campos irrigandos fertilesque reddendos. In proxime seqq. ές τὸ νόωρ est: donec aqua scaturiret, ut nostrates

quoque: bis auf Wasser graben.

ἐπεί τε δέ οἱ ὤρυπτο] Omnes libri ὤρυπτο, sed cap. 186 ὀρώρυπτο,
quam formam (cf. Gregor. Cor. de
dial. Ion. §. 23) ctiam hoc loco
revocavit Bekker, quem Dindorf

τόν τε ποταμον σκολιον καὶ τὸ ὄρυγμα πᾶν ἔλος, ὡς ὅ τε ποταμὸς βραδύτερος εἰη, περὶ καμπὰς πολλὰς ἀγνύμενος, καὶ οἱ πλόοι ἔωσι σκολιοὶ ἐς τὴν Βαβυλῶνα, ἔκ τε τῶν πλόων ἐκ-δέκηται περίοδος τῆς λίμνης μακρή. κατὰ τοῦτο δὲ εἰργάζετο τῆς χώρης, τῆ αῖ τε ἐσβολαὶ ἡσαν καὶ τὰ σύντομα τῆς ἐκ Μή-δων ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἐπιμισγόμενοι οἱ Μῆδοι ἐκμανθάνοιεν αὐτῆς τὰ πρήγματα. Ταῦτα μὲν δὴ ἐκ βάθεος περιεβάλετο, τοιήνδε 186 δὲ ἐξ αὐτῶν παρενθήκην ἐποιήσατο. Τῆς πόλιος ἐούσης δύο φαρσέων, τοῦ δὲ ποταμοῦ μέσον ἔχοντος, ἐπὶ τῶν πρότερον

et Dietsch secuti sunt, probante Bredov. p. 314. Equidem utramque formam a Nostro adhibitam esse existimo. In forma imperfecti ἀναισίμου Noster augmentum semper neglexit: vid. Bredov. p. 309, qui idem p. 302 pro είργάζετο in seqq., quod omnes codd. exhibent, legi vult ἐργάζετο, ut II, 15, ubi eadem redit forma, contra codd. consensum haud sollicitanda.

ος ο τε ποταμός βραδύτερος είη — και οι πλόοι εωσι σκολιοι ές την Βαβνλώνα] Haud temere in modis variasse videtur Noster, qui in re probabili tantum, quae fieri aut effici queat, optativo (είη) usus est, coniunctivo autem in eo, quod sibi certum habeat propositum quodque suo consilio operaque effectum velit. Similia apud Pausaniam observavit Siebelis. ad II, 37. §. 4. Add. Baeumlein: Untersuch. über d. Griech. Mod. p. 276. Kuehner Gr. Gr. §. 774. Ex Herodoto conf. I, 196. IV, 139. VIII, 76. IX, 51.

έκ τε τῶν πλόων ἐκδέκηται περίοδος τῆς λίμνης μακρή] Huec
ad verbum sic reddenda: ut ex navigatione per Euphratem (hostes accedentes) exciperet longa paludis circuitio, s. ut finita per Euphratem
navigatione, ubi in terram escenderent, Babylonem pedestri via petentes, cogerentur longo itinere circumire lacum istum eoque modo
facilius cohiberentur, quam si recta via Babylonem peterent. ἐκ
τῶν πλόων, ex navigatione, i. e. continuo post navigationem, quam usque
ad lacum illum experti erant, nunc

egredientes eo consilio, ut iam pedestri itinere quippe magis compendioso Babylonem peterent. Hoc
modo explicatus locus nullam meo
iudicio admittit emendationem, qualem plures docti viri olim tentarunt.
Eundem in finem disputat Breigerus l. l. pag. 45 contra eos, qui
prave hic statuunt, navigationem
ex Euphrate per lacunam istam continuatam fuisse, idque Herodoteis
verbis effici posse contendunt.

tinuatam fuisse, idque Herodoteis verbis effici posse contendunt.

κατὰ τοῦτο δὲ — τῆ αἴ τε ἐσβολαὶ ἡσαν, καὶ τὰ σύντομα τῆς ἐκ
Μήδων ὁδοῦ] De κατὰ τοῦτο —
τῆ conf. supra I, 84. ἐσβολαὶ sunt fauces, quibus aditus s. introitus patet e Media in Babyloniam terram; τὰ σύντομα τῆς ἐκ Μ.
όδ. indicant viam breviorem, compendiosiorem, qua e Media in Babyloniam perveniri possit. — In fine cap. ἐπιμίσγεσθαι est: commercium mutuum instituere, indeque propius accedere, consuetudinis ineundae periculum facere. Cf. II, 104. 151.

# CAP. CLXXXVI.

Ταῦτα μὲν δὴ — περιεβάλετο] i. e. his igitur munitionibus e profundo effossis (s. fossa ista eductis) se circumvallavit et ab hoste tueri studuit. τῆς πόλιος ἐούσης δύο φαρσέων] i. e. cum urbs duas partes habeat. De genitivi structura conf. Matth. Gr. Gr. p. 623 et not. ad h. l., ubi praeterea laudat Herod. V, 92. Pindar. Pyth. III, 108 coll. Sophocl. Oedip. Col. 144. Ai. 1004. — ἐξ αὐτῶν Reiskius interpreta-

βασιλέων, οκως τις έθέλοι έκ τοῦ έτέρου φάρσεος ές τουτερον διαβηναι, χρην πλοίφ διαβαίνειν. και ήν, ώς έγω δοκέω, όχληρον τούτο. αύτη δε και τούτο προείδε · έπεί τε γάρ ώρυσσε τὸ ἔλυτρον τῆ λίμνη, μνημόσυνον τόδε ἄλλο ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἔργου έλίπετο. ἐτάμνετο λίθους περιμήπεας : ώς δέ οἱ ήσαν οἰ λίθοι έτοτμοι, και τὸ χωρίον ὀρώρυκτο, έκτρέψασα τοῦ ποταμοῦ τὸ βέεθρον πᾶν, ές τὸ ἄρυσσε χωρίον, έν ῷ ἐπίμπλατο τοῦτο, ἐν τούτω ἀπεξηρασμένου τοῦ ἀρχαίου φεέθρου, τοῦτο μέν τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ κατὰ τὴν πόλιν καὶ τὰς καταβάσιας, τας έκ των πυλίδων ές τον ποταμόν φερούσας, ανοικοδόμησε πλίνθοισι όπτησι κατά τὸν αὐτὸν λόγον τῷ τείχει τοῦτο δὲ κατὰ μέσην κου μάλιστα τὴν πόλιν τοἰσι λίθοισι, τοὺς ἀρύξατο, οικοδόμεε γέφυραν, δέουσα τους λίθους σιδήρω τε καὶ μολίβδω. 88 έπιτείνεσκε δε έπ' αὐτὴν, ὅκως μεν ἡμέρη γένοιτο, ξύλα τετράγωνα, ἐπ' ὧν τὴν διάβασιν ἐποιεῦντο οί Βαβυλώνιοι τὰς

tur: post ea (opera scil., quae I, 185 retulerat) perfecta. Equidem malim: statim post illa perfecta. Conf. de praepositione έκ I, 86. πρότερον e melioribus libris revocavi

φον e melioribus libris revocavi pro προτέρων, quod ex Aldina fluxit; cf. II, 141. — In seqq. ὀρώτουντο conf. nott. ad I, 185; ad έτοιμος conf. I, 10.

μνημόσυνον τόδε ἄλλο ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἔργου ἐλίπετο] Vix licebit ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἔργου pro simplici genitivo positum explicare: eiusdem operis monumentum. Malim, ad propriam ac nativam huius praepositionis vim respiciens: ex simili opera profectum, effectum; quod scilicet siprofectum, effectum; quod scilicet simili opera confectum est atque illud, quod circa lacum istum exstructum erat ab cadem regina, ut cap. antecedenti enarraverat. Cf. cap. antecedenti enarraverat.

cap. and a libri, 14. εν φ ἐπίμπλατο] Recepi φ, quod ontimi ferebant libri, plurimi et optimi ferebant libri, commotus etiam iis locis, quos

commotus etiam ils locis, quos Struve attulit, laudatus supra ad 1, 164, ubi vid. Vulgo exstat έν τῶ, quod Gaisfordius retinuit.
 έν τούτω ἀπεξηρασμένου] ἀπεξηρασμένου, quod cum Bredovio p. 360 unice verum habemus, nunc bini praebent libri. Vulgo ἀπεξησμένου, peelecta liters π in his ραμένου, neglecta litera σ, in his

addi solita (conf. I, 130), aut anoξηραμένου, quod qui Ionismi ratione tueri voluerit, merito in Buttmanni cadet reprehensionem in Gramm. Gr. maiori I. pag. 325 nott. \*\*. Conf. VII, 109. — In seqq. άνοικοδομείν erit simpliciter: murum educere, exstruere, non ob-struere aedificando, ut bene monuit Wesseling. Intelliguntur enim opera, puae nostra astate dicuntur: Quai's s. Molo's. Conf. Heeren. Ideen I, 2. pag. 140. De neglecto augmento in verbis ανοικοδόμησε augmento in verbis ανοικοσομησε et οἰκοδόμεε conf. Bredov. p. 311.

— Mox retinui μολίβδω, a Bekkero, quem sequitur Dietsch, auctoritate nonnullorum codd. mutatum in μολύβδω; vid. III, 56 ibique nott. Ideler ad Aristotel. Meteorolog. IV, 8. 10. p. 500 coll. p. 526. έποιεύντο οἱ Βαβυλώνιοι] Vulgo count τολ. quod hoc ipso ex loco

edunt rol, quod hoc ipso ex loco laudat Matth. Gr. Gr. pag. 139. Cum vero omnes libri praebeant of insolitamque Herodoto formam ot insolitamque Herodoto formam respuant, cum recentt. editt. reposumus of. Vid. Struvii Specim. Quaest. Herod. I. pag. 10 not. 12. — In seqq. libri exhibent ἀπαίρεσκον, a Wesselingio mutatum in ἀπαιρέεσκον, a Bredovio (p. 193 coll. 286) in ἀπαείρεσκον, δὲ νύπτας τὰ ξύλα ταῦτα ἀπαίρεσκον τοῦδε εῖνεκα, ῖνα μὴ διαφοιτέοντες τὰς νύκτας κλέπτοιεν παρ ἀλλήλων. ὡς δὲ τό τε ὀρυχθὲν λίμνη πλήρης ἐγεγόνεε ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ, καὶ τὰ περὶ τὴν γέφυραν ἐκεκόσμητο, τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν ἐς τὰ ἀρχαὶα ῥέεθρα ἐκ τῆς λίμνης ἐξήγαγε καὶ οῦτω τὸ ὀρυχθὲν, ἔλος γενόμενον, ἐς δέον ἐδόκεε γεγονέναι, καὶ τοἰσι πολιήτησι γέφυρα ἡν κατεσκευασμένη. Ἡ δ' αὐτὴ αῦτη βασίλεια καὶ τὶ ἀπάτην τοιἡνδε τινὰ ἐμηχανήσατο. Ὑπὲρ τῶν μάλιστα λεωφόφον πυλέων τοῦ ἄστεος τάφον έωυτῆ κατεσκευάσατο μετέωρον ἐπιπολῆς αὐτέων τῶν πυλέων. ἐνεκόλαψε δὲ ἐς τὸν τάφον γράμματα λέγοντα τάδε ΤΩΝ ΤΙΣ ΕΜΕΤ ὙΣΤΕΡΟΝ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΑΒΤΛΩΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ, ΗΝ ΣΠΑΝΙΣΗΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΟΙΞΑΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ, ΛΑΒΕΤΩ ὉΚΟΣΑ ΒΟΤΛΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΜΗ ΜΕΝΤΟΙ ΓΕ, ΜΗ ΣΠΑΝΙΣΑΣ ΓΕ, ΑΛΛΩΣ ΑΝΟΙΞΗι. ΟΤ ΓΑΡ ΑΜΕΙ-

quod recepit Dietsch. Equidem a libris scriptis discedere nolui.

ώς δὲ τό τε όρυχθὲν λίμνη πλή. ρης κ. τ. λ.] Pauwius olim maluerat λίμνη πλῆρες, quo minime opus, cum iustus verborum sit ordo: ώς — τὸ όρυχθὲν ἐγεγόνεε λίμνη πλήρης. In seqq. libros secuti sumus, edentes ἐξήγαγε. Εχ Ald. vulgatum fluxerat ἐξάγαγε; cf. Bredov. p. 293. Ad ἐς δέον conf. I, 119 ibiq. not.

καὶ τοῖσι πολιήτησι γέφυςα ήν κατεσκευασμένη] Hunc pontem quinque stadiorum fuisse longitudine asserit Diodorus II, 8. Cui cum Strabo adversari videatur, qui Euphratem unius tantum stadii mensuram explere narrat (XVI. pag. 738 s. 1073 A), monet Larcherus, in exstruendo ponte non communem ac solemnem Euphratis alveum respexisse reginam, verum id quoque tempus, quo iste fluvius promore suo alveo solito excedere et loca proxima inundare soleat. Recentiori quoque aetate fuere, qui pontis huius rudera valde solida eximieque constructa se vidisse dicerent. Conf. quae refert Buckingham. in Itinerar. supra laudat. p. 482 seq. in not.

#### CAP. CLXXXVII.

ύπξο τῶν μάλιστα λεωφόρων πυλέων] Sunt portae populo maxime frequentatae. Vocem λεωφόρος invenimus hac significatione apud Platon. De Legg. VI. p. 763 C. Herodian. VIII, 5, 12 et 8, 16. — In seqq. τὰ γράμματα intellige de literis cuneatis, quales in scribendo Babyloniis usitatae fuerunt. Conf. Layard Nineveh and its rem. II. p. 171 seq.

ην σπανίση χοημάτων] χοήματα quidam libri contra usitatam verbi σπανίζειν cum secundo casu structuram, de qua vid. Spanhem. ad Aristoph. Nub. 1288 (1275) p. 418 ed. Beck. De ipso verbo Cr. confert Zonar. Lexic. p. 1665.

μη μέντοι γε, μη σπανίσας γε, ἄλλως ἀνοίξη] Verba ita iungenda, prout ad faciliorem intelligentiam commate ea distinximus. Iam intelligetur duplex negandi particula, et duplex istud γε, quod primo loco ad verbum ἀνοίξη referendum, altero loco ad σπανίσας, bene monente Matth. Gr. Gr. §. 602 fin. pag. 1208. Conf. Werfer. in Actt. phill. Monacc. I, 1. pag. 98 et W. Schorn. ad Anaxagor. fragmm. pag. 58. NON. Οὐτος ὁ τάφος ἡν ἀκίνητος, μέχρι οὖ ἐς Δαρείον περιηλθε ἡ βασιλητη. Δαρείφ δὲ καὶ δεινὸν ἐδόκεε εἰναι τῆσι πύλησι ταύτησι μηδὲν χρέεσθαι καὶ χρημάτων κειμένων, καὶ αὐτῶν τῶν χρημάτων ἐπικαλεομένων, μὴ οὐ λαβεῖν αὐτά. τῆσι δὲ πύλησι ταύτησι οὐδὲν ἐχρᾶτο τοῦδε εῖνεκα, ὅτι ὑπὲρ κεφαλῆς οἱ ἐγίνετο ὁ νεκρὸς διεξελαύνοντι. ἀνοίξας δὲ τὸν τάφον εὐρε χρήματα μὲν οὔ, τὸν δὲ νεκρὸν καὶ γράμματα λέγοντα τάδε ΕΙ ΜΗ ΑΠΛΗΣΤΟΣ ΤΕ ΕΛΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΗΣ, ΟΤΚ ΑΝ ΝΕΚΡΩΝ ΘΗΚΑΣ ΑΝΕ-ΩιΓΕΣ. Αὕτη μέν νυν ἡ βασίλεια τοιαύτη τις λέγεται γενέσθαι.

188 Ο δε δη Κύρος επί ταύτης της γυναικός τον παίδα έστρα-

οὐ γὰς ἄμεινον] i. e. neque enim proderit. Formulam hanc, qua potissimum utebantur, si quid noxium atque inutile fore testarentur, exemplis aliquot illustravit Wesselingius. E Nostro conf. III, 71. 82. 134. 148. VII, 169 ibiq. nott. et Iacobs ad Aelian. N. A. VI, 40. p. 228.

μέχοι οὖ-περιῆλθε] Plurimi libri μέχρις contra Herodoteum usum, de quo conf. ad I, 181. De verbo περιέρχεσθαι in his usitato conf. I. 7. 120. 96. — Mox retinui χρέεσθαι, a plurimis libris allatum; Bekk. et Dietsch. pro more χρᾶσθαι, quod nullus hic exhibet liber. Cf. Bredov. p. 380 et vide infra I, 207.

μη οὐ λαβεὶν αὐτά] μὴ οὐ posuit, quoniam, quamvis non expressa in antecedentibus negatione, tamen sententia negativa quae dicitur antecedit. Cf. Kuehner Gr. §. 718, 2.— In seqq. libros meliores secuti cum Gaisf. rescripsimus ἐγίνετο (pro vulg. ἐγένετο) et τὸν δὲ νεκρὸν pro τὸν νεκρὸν δέ. Baeumelin: Ueber die Griech. Mod. p. 137 citans ex h. l. ἐγένετο, indicativum praeteriti, cui h. l. ἀν additum non invenitur, ex ea ratione, qua quis quid, quod ponitur tantum, tanquam re vera factum animo sibi proponit, explicare studet. Tu cf. etiam I, 75. εἰ μὴ ἄπληστος τε ἔας] ἔας ple-

rique libri iique optimi exhibent, quod probat Bredov. p. 405. Alti feig. Vulgo έης. Illud tamen retinuimus, cum έα sit forma imperfecti antiquior, Homero atque Herodoto usitata. Vid. Herod. II, 19. Fischer ad Weller. II. p. 498. coll. Heyne Observv. ad Iliad. IV, 321. pag. 616. Inscriptionem ipsam plures scriptores posterae aetatis repetierunt, a Wesseling. ad h. l. laudati. Tu vid. potissimum Plutarch. Moral. II. pag. 173 B (ubi Semiramidi tribuitur) ibiq. Wyttenbach. in Animadverss. I, 2. pag. 1043 seq. Ad universum huius capitis argumentum Cr. observat (ex Muenteri libro: Antiquarische Abhandl. pag. 98 seq.), thesauros in sepulcris regum depositos alibi quoque per antiquitatem memorari nec omnino hoc abhorrere ab indole cogitandique more veterum. Ac perquam simili ratione Salomon in Davidis patris sepulcro magnos thesauros condidisse fertur (vid. Ioseph. Antiqq. Iudd. VII, 15. XIII, 8); quos qui postea aggressus est Herodes, pari fere modo falsus fuisse narratur atque Darius in Nitocridis sepulcro. De Beli sepulcro, quod Xerxes simili ex consilio, nec meliori tamen successu aperiri iussit, auctor est Aelian. V. H. XIII, 3 coll. Ctes. fragmm. Persicc. §. 21. — ἀνέφγες suspectum videtur Bredovio pag. 314 praeferenti ἀνέσιγες.

τεύετο, έχοντά τε τοῦ πατρὸς τοῦ έωυτοῦ τοὖνομα Λαβυνήτου καὶ τὴν ᾿Ασσυρίων ἀρχήν. Στρατεύεται δὲ δὴ βασιλεὺς ὁ μέγας καὶ σιτίοισι εὖ ἐσκευασμένος ἐξ οἴκου καὶ προβάτοισι· καὶ

#### CAP. CLXXXVIII.

τοῦνομα Λαβυνήτου] Magis usi-tatum quidem esse τοῦνομα Λαβυεήτο ε, sed retulisse videri Hero-dotum genitivum ad τοῦ πατρὸς του έωυτου monet Matthiae. argumento loci disputavimus ad I, 185 init. Hoc loco illud addimus, Labyneti nomen, quod a Nabonedi nomine haud diversum quidam volunt, videri titulum potius indicare, quam ipsum regis nomen; cuiusmodi tituli apud alias orientis gen-tes reperiuntur. Sed. vid. I, 77. 74 ibique nott. Unde sequitur, eum Babyloniae regem, quem h. l. Labynetum Noster vocat, non diversum videri ab eo, quem vulgo Nabonadium appellant, ultimum Ba-byloniae regem. Cf. Berosi fragm. p. 68 ed Richt. Herodotus Labynetum hunc Nitocridis (indeque etiam Nebucadnezaris) filium, ad quem imperium iure legitimo quem imperium iure legitimo atque hereditario transierit, appellat, de Evilmerodacho prorsus tacens, quem vulgo ponunt Nebucadnezaris et filium et successorem anno 561 a. Ch. n., neque Neriglisarum commemorans, Evilmerodachi sive filium s. affinem, qui anno 559 regno potitus est, neque *Labosso-racum*, qui filius Neriglisari puer novem per menses, interfecto patre, regnum tenuit 555 a. Ch. n., quo ipso anno Labynetus s. Nabonadius suscepit regnum, quem ipsum quid impediat, quo minus Nebucadnezaris filium eumque minorem natu habeamus indeque Evilmerodachi fratrem constituamus, nihil invenio; neque hic Labynetus differet ab eo, quem Balthasarum vocat sacra scriptura. Itaque Herodoto sua con-stabit auctoritas, qui quod hunc Labynetum Assyriorum quoque imperium tenuisse dicit, partem tantum regni Assyriaci intellexisse putandus erit, cuius alteram eamque maiorem partem Medi, expugnata Nino, obtinuerant: vid. I, 106. De Nabonido (s. Labyneto) vid. L. Georgii in Pauly: Realencyclop. V. p. 385 seq. coll. 574. et conf. Vaux Nineveh and Persepol. p. 39. Gumpach l. l. p. 120 seq. 162. Ac nuper vir doctus ex inscriptionibus cuneatis nomina et Nabonidi et Belshar-ezer (qui est Balthasar sacrae scripturae, et qui Nabonidi filius perhibetur) sibi detexisse videtur: de quo cf. Literary Gazette 1854. nr. 1941. p. 303.

στρατεύεται δὲ δη βασιλεὺς ὁ μέγας κ. τ. λ.] Persarum regem (i. e. magnum regem) optimis quibusque cibis ac potionibus ex omni regni sui ambitu conquisitis frui, ab orientalium principum more non abhorret. De Persarum regibus multa exstant testimonia, collecta multa exstant testimonia, collecta a Brissonio de reg. Persar. princip. I, 87. Add. Heeren. Ideen etc. I, 1. pag. 474. Itaque cum recentt. edd. pro εὐ ἐσκευασμένοισι rescripsi εὐ ἐσκευασμένος, quod olim hic requirebat Schweighaeuserus, cum Herodotus loquatur de rege, qui pro more in bellum proficiscitur, bene instructus omnibus rebus ad victum necessariis. cibis faritur, bene instructus omnibus repus ad victum necessariis, cibis farinaceis s. pane (σιτίσισι) et pecu-dibus (προβάτοισι). πρόβατα quo sensu dicat Noster, vidimus ad I, 133. — In iis, quae de *Choaspis* aqua retulit Noster, consentiunt alii, inprimis Ctesias, ubi consul., quae notavi pag. 226 seq. Namque Hammerus scribit vel hodieque intemeratam remansisse egregiam huius aquae vim, quae subfrigida quidem, facile tamen cibos praestet coctos nec ullam fruentibus faciat molestiam, cum ad ipsos cibos concoquendos perquam sit ac-commodata. Qui idem Choaspem contendit eundem esse atque Elacum sive Eulaeum fluvium, cuius apud Plinium, Arrianum (in Exped. Ale-xandr. VII, 7.) fiat mentio, cuique nunc nomen Kerah. Tu vid. poδή καὶ ὖδωρ ἀπὸ τοῦ Χοάσπεω ποταμοῦ ᾶμα ἄγεται τοῦ παρὰ Σοῦσα ρέοντος, τοῦ μούνου πίνει βασιλεὺς καὶ ἄλλου οὐδενὸς ποταμοῦ. τούτου δὲ τοῦ Χοάσπεω τοῦ ὕδατος ἀπεψημένου 89 πολλαὶ κάρτα ᾶμαξαι τετράκυκλοι ἡμιόνειαι κομίζουσαι ἐν ἀγ-189 γείοισι ἀργυρέοισι ἔπονται, ὅπη ἄν ἐλαύνη ἑκάστοτε. Ἐπεί τε δὲ ὁ Κῦρος πορευόμενος ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα ἐγίνετο ἐπὶ Γύνδη

tissimum Hoeck. Vet. Med. et Pers. Monumm. p. 93 seq. 95 coll. Mannert: Geogr. d. Gr. u. Roem. V, 2. pag. 472 et van der Chys Comment. geograph. in Arrian. (Lugdun. Batav. 1828) pag. 119. At vero nunc satis certum, Choaspem, quem Noster infra quoque V, 49. 52 memorat, bene discernendum esse ab Eulaeo, qui sane aquam aeque eximiam et salubrem exhibet neque longe distat ab Choaspe, qui non longe a Susis coniungitur cum Eulaeo, adeo ut uterque fluvius facile confundi potuerit recteque Plinius scribat (Hist. Nat. XXXI, 3, 2. 21). "Parthorum reges ex Choaspe et Eulaeo tantum bibunt et eae quamvis in longinqua comitantur illos." Choaspes nunc vocatur Kerkha s. Karasu (i. e. aqua nigra): de cuius fontibus et cursu accurate disputat Ritter: Erdkunde IX. p. 309 seqq. 319. 323 seqq. De Eulaeo, cui nunc nomen Karun vel, utalii scribunt, Kuran, vid. ibid. p. 162 seqq. et conf. Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. II. p. 581

άμαξαι τετράχυκλοι ἡμιόνειαι] In binis libris exstat ἡμιόνεαι, quod restitui iubet Bredov. p. 156, quamvis Athenaeus et Eustathius, qui Herodotea afferunt, vulgatam retineant, quam satis tuetur tum reliquorum librorum consensus, tum aliorum scriptorum usus, ut Homeri XXIV, 266, et alius poetae, ut Cr. monet, apud Philostr. Heroicc. p. 693 s. p. 98 Boissonad. (Orphicc. fragmm. nr. XXX. pag. 489 Hermann.). Dindorf et Dietsch scripserunt ἡμιόνεαι. τετράχυκλος illustrat Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Prometh. 735, ubi praeter nostrum locum et Homeri in Odyss. (rectius in Ili. XXIV, 324) prae-

cipue Hippocratis locum de Aër. et Aq. 93 affert de Scythis nomadibus, quibus ἄμαξαι tribuuntur αι μὲν ἐλάχισται τετράχναλοι, αι δὲ ἐξάχνλοι. — In seqq. cum recentt. edidimus ἀγγγείοισι ἀγγνείοισι ἀγγνείοισι mutato verborum ordine; ita enim bini iubebant libri auctoritasque Athenaei II. pag. 45 B et Eustathii ad Dionys. Perieg. 1073, ad Odyss. IV. p. 1499 s. 173, 23. His invitis Bredov. p. 182 reponi vult ἀγγητοισι: quod idem dederunt Dindorf et Dietsch. — In proxime seqq. reliqui ὅπη a plerisque libris allatum pro vulg. ὅποι, neque cum Bredovio rescripsi ὅπη, quod recentt. edd. exhibent; cf. I, 183 ibique nott. Sed cum eodem Bredovio p. 323 reposui ἐλαύνη σι, quae forma poetica hic in quosdam libros irrepsit. De adverbiis ὅπη et ὅποι confusis Cr. laudat Ast ad Platon. Symp. pag. 196. Boissonad. ad Philostrat. Heroic. pag. 604.

### CAP. CLXXXIX.

lyίνετο lnl Γύνδη ποταμώ] De Gynde fluvio vid. Herodot. V, 52, ubi una cum tribus aliis fluviis traiiciendus dicitur Epheso Susa proficiscentibus. Unde magnae exoriuntur difficultates in fluvii huius situ atque cursu definiendo. Rennelio (Geogr. d. Herod. p. 531, cui adstipulatur Wheeler: Geography of Herodot. p. 283) alterum altero loco fluvium Noster designasse videtur adeoque duos diversos confudisse fluvios. Quem si audias, hoc loco eum intellexit Herodotus fluvium, qui nunc vocatur Mendeli, altero loco eum, qui hodie appellatur Diala. Larcherus (Tab. geogr. t. VIII. p. 231 seq.) utroque loco

ποταμώ, τοῦ αί μεν πηγαί εν Ματιηνοίσι οὖρεσι, φέει δε διά Δαρδανέων, εκδιδοί δε ες ετερον ποταμόν Τίγριν, ό δε παρά Επιν πόλιν φέων ες την Ερυθρην θάλασσαν εκδιδοί, τοῦτον δη τον Γύνδην ποταμόν ώς διαβαίνειν επειράτο ό Κῦρος, εόντα νηυσιπερητόν, ενθαῦτά οί των τις ίρων εππων των λευκών ύπὸ

eundem fluvium intelligi statuit, qui nunc est Mendeli, Danvillii quoque rationes refellere studuit, qui s fluvios Gyndis nomine vocatos distingui voluerat, falsa scilicet apud Tacitum lectione deceptus. Ac vix quidem mihi persuaderi pa-Ac vix quidem mini persuaderi pa-tiar, plures eosque diversos No-strum intellexisse fluvios aut te-mere illos confudisse, praesertim cum, quae reliqua de huius fluvii fontibus cursuque Noster scribit, minime a vero abhorreant, ut monstrat Breiger. in Comment. de Asia geogr. etc. pag. 56. Add. Ritter: Erdkunde IX. p. 412 seqq. inpri-mis 419, qui satis ostendit Herodoti Gyndem nullum alium esse fluvium, quam qui apud Tacitum vo-catur Delas, apud recentiores Diala s. Diyalah, cuius cursum accurate persequitur Ritter l. l. Neque res ipsa repugnat. Nam Sardibus expugnatis Ioniaque subacta Cyrum legimus in Asiam superiorem esse profectum; cui deinde ab Ecbatanis (quo se receperat teste Herodoto I, 143) Babylonem versus expeditionem instituenti Gyndes sane traiiciendus erat, antequam in Mesopotamiam deveniret.

δέει δὲ διὰ Δαρδανέων] Verba
διὰ Δαρδανέων spuria quibusdam

φέει δὲ διὰ Δαρδανέων] Verba διὰ Δαρδανέων spuria quibusdam videntur, cum nulli omnino hac in terra sint Dardani. Quocirca Reiskius maluerat scribi διὰ Δαραέων, ubi respicit urbem Daras. Aliis placuit διὰ Δαρνέων, cum Darnam urbem hoc fere in tractu memoret Ptolemaeus in Geogr. VI, 1 coll. Niebuhr. Voyage en Arab. II. pag. 269. Nunc appellatur Derna in faucibus sita, ubi adhuc conspiciuntur rudera quaedam, Kurdorum qui nunc vocantur in terris. Ac placuit nuper haec coniectura et Rawlinsono (Journal of geograph. society IX. p. 20) et Rittero l. l. p.

420, eademque recepta est a viro docto Negris. Quoniam vero non urbis alicuius, sed gentis nomen exspectari debeat, Breiger. l. l. pag. 57 coniicit δι' Λομενίων, cum aliunde constet, Herodoteum Gyndem per aliquam certe Armeniae partem fluere. Nos in talibus quidquam, invitis libris, mutare temerarium indicamus; itaque reliquimus vulgatam δια Δαφδανέων. Quae quidem gens si accuratius nobis non sit cognita, num quaeso alia sors tot orientis gentium, quae ipsae cum vix iisdem aliquamdiu sedibus maneant, sed habitandi loca frequentius permutent, quid mirum, in tanto temporis ac loci intervallo nobis non satis de unaquaque earum constare?

Θροιος ἐσβὰς ἐς τὸν ποταμὸν, διαβαίνειν ἐπειρᾶτο. ὁ δέ μιν συμψήσας ὑποβρύχιον οἰχώκεε φέρων. κάρτα τε δὴ ἐχαλέπαινε τῷ ποταμῷ ὁ Κῦρος τοῦτο ὑβρίσαντι, καί οἱ ἐπηπείλησε, οῦτω

τῶν τις ໂρῶν Γππων τῶν λευκῶν] De his equis confer VII, 55. Soli consecrati fuere hi equi Iovisque currum trahebant. Conf. Brisson. de reg. Pers. princip. II. §.5
seqq. III, 98. 99 et Kleuker. Append. ad Zendavest. II, 1. pag. 86.
87. — ὑπὸ ῦβριος est: prae ferocia s. petulantia.

ο δέ μιν συμψήσας] Grammatici veteres (ut Suidas s. v. et Gregor. Corinth. de dial. Ion. §. 104) συμψήσας explicant συντοίψας, quod quo spectet, difficile dictu videtur Schweighaeusero, nisi illud eo sensu accipias, quo apud Polybium frequentetur: frangens vires et ferociam equi, aut evertens, deturbans, prosternens illum. Ipse Vallae interpretationem retinuit: contorquens, quamquam rectius forsitan ab H. Stephano et postmodo a Schneidero redditum iudicat: absorbens et econspectu hominum subducens. Quae interpretatio nobis quoque valde commendatur. Exstat practerea Iamblichi locus apud Suidam alterque Eusebii philosophi apud Stobaeum (Eclog. II, 9. P. II. t. I. p. 416 Heer.), qui Herodoteam locutionem imitati esse videntur. Add. Biel. in Thesaur. Philol. V. t. III. p. 364. Quos locos Schweighaeusero in Lex. Herodot. pag. 300 debeo. — Ad formam οίχωπεε conf. IV, 127 ibiq. nott.

έχαλέπαινε — τοῦτο ὑβρίσαντι] τοῦτο iam Sylburgius ad Brisson. l. l. III, 98 emendaverat pro τοντφ, quo intelligatur fluvius, qui istam ei fecerat iniuriam. Unus Schellershemianus liber confirmat hanc emendationem, reliqui prave vulgatam sequuntur. Conf. III, 118. — Ad rem quaedam disserit Larcherus, quibus Cyrum superstitiosum excuset, ita agentem, quoniam idem, quod equo sacro, copiis quoque suis ne accideret, timuerit. Conf. Senecam de ira III, 21 ea-

dem enarrantem. Ac Senecae locum una cum aliis recentiorum scriptorum locis Herodoteam narrationem ad fabulas relegantium ant fide privantium adeoque irriden-tium (ut Rollini et Voltairii) attutatione, quae prodiit Londini Go-thorum 1829: Historica in diffici-liores aliquot Herodoti locos ad-Herodoto notamenta. p. 3 seqq.), Herodoto patrocinaturus, cui hac in re nulla esse opus excusatione aut defen-sione existimat, cum Cyrus nihil fecerit, quod Persarum moribus ac contrarium fuerit. religioni enim fluviis litasse, ita solem praecipua religione adorasse Persas docet, adeo ut vim equo (qui soli erat sacer) illatam et contumeliam soli ipsi inde inflictam Cyrus haud tolerandam esse censuerit; cf. p. 10 seqq. 22. De Xerxe, qui Hellespontum et verberibus et verbis castigaverit, ipse Noster tradit VII, 31 seq., ubi vid. nott. Ad Gyndem tota narratione spectandum vide-tur, quod in illis orientis regioni-bus aquarum fluviis allatarum copiae haud raro per canales summa arte inde ductos ita diffunduntur et disperguntur, ut ipse fluvii alveus propemodum exsiccatus aut certe maxime deminutus videatur; idque fieri ad agrorum fertilitatem et excitandam et augendam, cum omnis terrae salus ab aquarum copiis recte et late dispertitis pen-deat. nemo fere nescit. Conf. Hedeat, nemo fere nescit. Conf. Herod. I, 193. Haec igitur si reputemus, haud incredibilia aut a rerum natura abhorrentia fecisse Cyrum intelligemus. Ac nuper traditum reperi in Annall. Gotting. 1831. p. 1061, peregrinatori Anglo, cui nomen Keppel, Arabes, quibus viae ducibus utebatur, idem, quod h. l. Herodotus memoriae prodiderit, de Cyro fluvium exsiccante narrasse. — In seqq. ού βρεχούσας

δή μιν ασθενέα ποιήσειν, ώστε τοῦ λοιποῦ καὶ γυναϊκάς μιν εύπετέως, τὸ γόνυ οὐ βρεχούσας, διαβήσεσθαι. μετὰ δὲ τὴν ἀπειλην μετείς την έπι Βαβυλώνα στράτευσιν, διαίρεε την στρατιήν δίχα, διελών δε κατέτεινε σχοινοτενέας ύκοδέξας διώουχας ογδώκοντα καὶ έκατον παρ' έκάτερον το χείλος τετραμμένας τοῦ Γύνδεω πάντα τρόπον. διατάξας δὲ τὸν στρατὸν ορύσσειν εκέλευε. οία δε ομίλου πολλοῦ έργαζομένου, ήνετο μέν τὸ ἔργον, ὅμως μέντοι τὴν θερείην πᾶσαν αὐτοῦ ταύτη διέτριψαν έργαζόμενοι. 'Ως δε τον Γύνδην ποταμον έτίσατο 190 Κύρος, ές τριηχοσίας χαὶ έξήχουτά μιν διώρυχας διαλαβών, καὶ τὸ δεύτερον ἔαρ ὑπέλαμπε, οῦτω δὴ ῆλαυνε ἐπὶ τὴν Βαβυλώνα. οί δε Βαβυλώνιοι έχστρατευσάμενοι έμενον αὐτόν. έπει δε έγένετο έλαύνων άγχοῦ τῆς πόλιος, συνέβαλόν τε οί

cum plerisque libris edidimus. Vulgo μη βρεχούσας.
κατέτεινε — διώρυχας] i. e. "ten-

7

sis funibus monstravit (designavit) fossas ducendas." Sic Schweighaeuserus in Lex. Herodot., ubi hoc dictum monet pro: ὑπέδεξε διώφυσας, κατατείνας αὐτὰς σχοινοτενέας ε. κατέτεινε σχοίνους, ὑποδέξας διώφυσας σχοινοτενέας. Cf. 1, 199 et VII, 23. In seqq. cum Schwgh. e Schellersh. libro dedimus τετραμμένας τοῦ Γύνδεω pro τοῦ Γύνδ. τετραμμ. — πάντα τρόπον (ut I, 199) est: quaquaversum s. qualibet in directione. οἶα δὲ — ἤνετο μὲν το ἔργον] De οἶα δὲ ante genitivos absolutos, quos vocant, vid. nott. ad I, 66. serus in Lex. Herodot., ubi hoc di-

quos vocant, vid nott. ad I, 66.

— ηνετο a verbo άνειν, quod olim
dixere pro άνειν, perficere, absolvere: unde vel hoc loco libri nonnulli, qui antiquum dicendi genus ad vulgarem sermonem plerumque conformant, exhibent ήνύετο. Sed conf. Herodot. VII, 20 ibique nott. VIII, 71 aliosque poetarum locos apud Wesselingium in not. ad h. l., Add. Odyss. II, 58 (ubi κατήνέτο) et Apollon. Lex. Homeric. p. 133. Ast. ad Pindar. in Commentarr. philoll. Lips. vol. II, 1. pag. 24 seq. Quare probamus, quod in Platonis Cratyl. pag. 415 A. Heindorfius (pag. 105) reponi iubet ανείν pro ἀνείν." Cr. — αὐτοῦ nulli, qui antiquum dicendi genus

ταύτη (eodem loco ibidem, eo ipsa in loco) coniungere solet Herodo-tus, ut I, 210. 214. III, 25. 77. IV, 80. 135 (ubi vid. Valckenar.) IV, 84. VII, 10. §. 8. Alia quae-dam ipse dedi ad Pyrrh. pag. 144 seq., quibus add. Siebel. ad Pau-san. II, 28. §. 7.

# CAP. CXC.

ές τοιηχοσίας και έξήκοντά μιν διώρυχας διαλαβών] Tot igitur ca-nales institui iussit, quot dies vul-go anni censentur. Nec hoc ingo anni censentur. Nec hoc in-consulto illum fecisse crediderim, cum in talibus tesserariam quandam rationem spectasse veteres iam supra ad I, 178 monuerimus. — διαλαβείν hic valet: dividere, diducere, ut I, 201. V, 52. Iam supra ad I, 114 Grammaticum Graecum citavimus, qui ex hoc ipso loco citavimus, qui ex hoc ipso loco profert alteram verbi διαλαβείν notionem, τὸ εἰς δύο ἢ πλέονα διαχωρίσαι ἢ διελείν. Hinc I, 201 διέλαβε explicat ἀπέτεμε, διείλεν. Add. III, 117. — Ad ὑπέλαμπε conf. VIII, 130. ἀγχοῦ τῆς πόλιος] ἀγχοῦ, i. e. ἔγγυς; conf. III, 85. 78. 111. Ad πατειλήθησαν conf. I, 80. 176. Pro κτοκμίσανα Cohet futurum him re

άτοεμίζοντα Cobet futurum hic requiri existimat ἀτρεμμέοντα. Τα conf. VIII, 68, 2, ubi ἀτρεμιεῖν e melioribus codd. nunc receptum «Βαβυλώνιοι, καὶ ἐσσωθέντες τῆ μάχη κατειλήθησαν ἐς τὸ ἄστυ.
οἶα δὲ ἐξεπιστάμενοι ἔτι πρότερον τὸν Κῦρον οὐκ ἀτρεμίζοντα,
ἀλλ' ὁρέοντες αὐτὸν παντὶ ἔθνεῖ ὁμοίως ἐπιχειρέοντα, προεσάξαντο σιτία ἐτέων κάρτα πολλῶν. Ἐνθαῦτα οὖτοι μὲν λό- 90
γον εἶχον τῆς πολιορκίης οὐδένα, Κῦρος δὲ ἀπορίησι ἐνείχετο,
ᾶτε χρόνου τε ἐγγινομένου συχνοῦ, ἀνωτέρω τε οὐδὲν τῶν
191 πρηγμάτων προκοπτομένων. Είτε δὴ ὧν ἄλλος οἱ ἀπορέοντι
ὑπεθήκατο, εἶ τε καὶ αὐτὸς ἔμαθε τὸ ποιητέον οἱ ἡν, ἐποίεε
δὴ τοιόνδε. τάξας τὴν στρατιὴν ᾶπασαν ἐξ ἐμβολῆς τοῦ ποταμοῦ, τῆ ἐς τὴν πόλιν ἐσβάλλει, καὶ ὅπισθε αὐτις τῆς πόλιος
τάξας ἐτέρους, τῆ ἐξίει ἐκ τῆς πόλιος ὁ ποταμός προείπε τῷ
στρατῷ, ὅταν διαβατὸν τὸ δέεθρον ἴδωνται γενόμενον, ἐσιέναι
ταὐτη ἐς τὴν πόλιν. οῦτω τε δὴ τάξας καὶ κατὰ ταῦτα παραινέσας ἀπήλαυνε αὐτὸς σὺν τῷ ἀχρηίφ τοῦ στρατοῦ. ᾿Απικό-

probat Bredov. p. 74 seq., quem cons. — De hac pugna nihil alibi narratum reperio, nisi quae Herodoteis similia scripsit Berosus apud Iosephum contr. Apion. I, 20 (p. 68 seq. ed. Richter): lucem fortasse afferent inscriptiones cuneatae, e quibus adhuc vix quidquam, quod ad Cyrum spectet, est prolatum. Num Iesaias XLIII, 17 de hac pugna cogitaverit, ut contendit Hitzig p. 504, aliis diiudicandum relinquo.

προεσάξαντο σιτία έτέων κάρτα πολλῶν] Male nonnulli προσά-ξαντο. Nam προεσάγεσθαι optime hic in Babylonios convenit, qui commeatum rure in urbem ante (Cyri scil. adventum) s. prius (quam Cyrus adveniret) sibi comportarunt et collegerunt. Sed negat Bredov. p. 351 de verbo προεσάγεσθαι cogitari posse, cuius aoristum primum ut ab Herodoto alienum, ita posterioribus demum scriptoribus usitatum pronunciat, quare προεσάζαντο et hoc loco et VHI, 20 coll. V, 34 a προσάσσειν deducendum esse censet hoc sensu: frumentum ante sibi cumularunt. Apud Nostrum haud infrequens verbum σάσω (III, 7. VI, 70. 73. VII, 62. 86) eiusque composita, ut ἐπισάσσειν I, 194, παρασάσσειν VI, 124, instruendi et adornandi notione. Conf. VIII,

20. In ipsa re non dissentit Xenophon, qui Babylonios a Cyro obsessos commeatum necessarium viginti amplius in annos sibi collegisse scribit in Instit. Cyr. VII, 5. §. 13.

άπορίησι ένείχετο] De locutione conf. VIII, 52 et IV, 131. IX, 98, ubi pro ένέχεσθαι simplex έχεσθαι. Ad verba χρόνου έγγινομένου conf. II, 124 ibique nott.

άνωτέρω τε οὐδὲν τῶν πρηγμάτων προκοπτομένων] τε meliores libri dabant pro vulg. δέ. Sensus loci est: "(cum) neque eo ulterius res progrederentur s. cum neque melius res succederet." προκόπτεσθαι eodem sensu III, 56. Conf. etiam activum verbum προκόπτειν apud Thucydid. IV, 60. VII, 56 et nott. ad Herod. IX, 44.

# CAP. CXCI.

 $τ\tilde{\eta}$  έξίει έκ τ $\tilde{\eta}$ ς πόλιος ὁ ποταμός] De forma έξίει conf. I, 6 et 180.

αὐτὸς σὺν τῷ ἀχοητῷ τοῦ στρατοῦ] Intelligit Larcherus ,,les troupes les moins bonnes, les moins aguerries, les moins experimentées," cum infra I, 211 eadem inveniatur locutio, quae I, 207 explicetur quasi verbis: τῆς στρατιῆς μενος δε έπι την λίμνην, τά περ ή τῶν Βαβυλωνίων βασίλεια ἐποίησε κατά τε τὸν ποταμὸν και κατὰ την λίμνην, ἐποίεε και ὁ Κῦρος ἔτερα τοιαῦτα. τὸν γὰρ ποταμὸν διώρυχι ἐσαγαγῶν ἐς τὴν λίμνην ἐοῦσαν ἔλος, τὸ ἀρχαιον ῥέεθρον διαβατὸν εἶναι ἐποίησε, ὑπονοστήσαντος τοῦ ποταμοῦ. γενομένου δὲ τούτου τοιούτου, οι Πέρσαι, οιπερ ἐτετάχατο ἐπ' αὐτῷ τούτῷ κατὰ τὸ ῥέεθρον τοῦ Εὐφρήτεω ποταμοῦ ὑπονενοστηκότος ἀνδρὶ ὡς ἐς μέσον μηρὸν μάλιστά κη, κατὰ τοῦτο ἐσήεσαν ἐς τὴν Βαβυλῶνα. Εἰ μέν νυν προεπύθοντο, ἢ ἔμαθον οι Βαβυλώνιοι τὸ ἐκ τοῦ

τὸ φανλότατο». De significatione et usu vocis ἀχρείος accurate quaesivit Lud. Doederlinus Lectionum Homericarum Specim. I. (Erlang. 1827) pag. 6 seq. ἀχρείος enim (imulitis) monet de animantibus dici, ac primum de corpore ad opus quodlibet inutili, ita ut imbecillitates indicet eorum maxime, qui militae tolerandae vel armis tractandis impares sint. Ubi nostri loci non oblitus est vir doctus.

— Ad ξτερα τοιαύτα conf. I, 120 ibique nott.

\*\*Esayayων ές την λίμνην ξουσαν τιος] Olim είσαγαγων, sed ἐσαγαγων libri scripti suppeditabant. Ad argumentum Wesselingius refert Ieremiae locum LI, 32, ubi nonnulla Grotius et Camp. Vitringa Observv. Sacrr. VI, 5. p. 298, Gesenius (cuius locum adscripsit Cr., in Commentt. ad Ies. t. II. p. 88) Iesaiae locum XLIV, 27, ubi vid. Quod vero discrimen Wesselingius statuit inter λίμνην et ξλος, quorum hoc sit stagnum terra undique inclusum et exitu aquarum carens, illud palus, in quam aut fluvius incurrat, aut ducta fossa cum ea coniungatur, atque iterum exeat (v. c. 1, 104. 185. VII, 109), haud tale est, quod usquequaque probari possit. Necipsum fugit virum doctum; cf. Herod. I, 202. IV, 51 coll. Eustath. ad Ili. v, 220.

ύπονενοστηκότος ἀνδοὶ ώς ές μέσον μηρον μάλιστά κη] i. e. qui (fluvius) regressus erat s. decreverat eum in modum, ut viro medium femur vix attingeret. Quod olim vul-

gatum erat ἀνδοείως (pro ἀνδοί), iam dudum rejectum est.

iam dudum reiectum est.

πατὰ τοῦτο ἐσῆτσαν ἐς τῆν Βαβυλῶνα] Ab ea Babylonis parte,
quae ad occidentalem Euphratis ripam septentrionem versus sita erat,
Persas ingressos esse docet Ritter
Erdkunde XI. p. 897. — In antecedentibus ad verba ἐπὰ αὐτῷ τοῦτῷ conf. III, 95 (ibique allata).
V, 45.

εί μέν νυν προεπύθοντο αν, περιϊδόντες τους Πέρσας — διέφθειραν κάκιστα] ουδ' αν dedimus cum Gaisfordio librorum vetustorum iussu. Nam quod in qui-busdam legitur  $o\dot{v}$   $\mu\dot{\alpha}v$ , quodque Wesselingio arrisit, antiquo more dictum pro  $o\dot{v}$   $\mu\dot{\gamma}v$ , id ab loc loco, ubi necessaria est particula  $\ddot{\alpha}v$ , que propteres probaverim oux av, quod e mera conject. e mera coniectura in Reizii et Schweighaeus, editiones transiit atque a Dindorfio retentum est. Videtur enim ovoi hic positum, ut fortius negot, quam simplex negandi particula ovx, indeque ver-Pertendum: minime, nequaquam. tendum: minme, nequaquam. Pertinebit vero, aeque ac particula de, non minus ad περιτδόντες quam ad διέφθειραν, quod de particula de bene vidit Werferus in Actt. philoll. Monacc. I, 2. pag. 249, in eo tamen, opinor, lapsus, quod οὐ δ' ἀν distractis literis scribi monat illudgue relatum quodam. monet, illudque relatum quodammodo vult ad similes quosdam lo-cos, ubi μέν et δε sibi invicem ita respondentes invenias, collectos ab ipso l. l. pag. 96. Maxime vero Gaisfordii displicet ratio, qui neΚύρου ποιεύμενον, οὐδ' ἂν περιτδόντες τοὺς Πέρσας ἐσελθεῖν ἐς τὴν πόλιν, διέφθειραν κάκιστα. κατακληΐσαντες γὰρ ἂν πάσας τὰς ἐς τὸν ποταμὸν πυλίδας ἐχούσας, καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τὰς αἰμασιὰς ἀναβάντες τὰς παρὰ τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ ἐληλαμένας, ἔλαβον ἄν σφεας ὡς ἐν κύρτη. νῦν δὲ ἔξ ἀπροσδοκήτου σφι παρέστησαν οἱ Πέρσαι. ὑπὸ δὲ μεγάθεος τῆς πόλιος, ὡς

gligentia scriptoris potius quam librarii hic superioris commatis apodosin deesse videri dicit, v. c. εσώθησαν αν s. aliud quid huiusmodi. Equidem nihil desidero, ubi omnia adesse video. Nam quae protasis est εἰ — προεπύθοντο η ἔμαθον οἱ Βαβυλώνιοι κ. τ. λ., ei respondet apodosis: οὐδ ἀν περιὐδόντες — διέφθειραν. Neque verbis: εἰ μέν νυν προεπύθοντο κ. τ. λ. desunt, quae respondeant. Verbis enim aliquot, quae causam continent rationemque quasi reddunt priorum, interpositis (κατακληΐσαντες γὰρ αν — ἔλαβον ᾶν σφεας ως ἐν κύρτη) sequitur altera, quae opponitur periodus: νῦν δὲ ἐξ ἀπροσδοκήτου κ. τ. λ. Dietsch pro οὐδ ἀν edidit oἱ δ ἀν, ubi aegre desidero negandi particulam hic prorsus necessariam. Nec magis placet quod Burges (Prolegg. Thucyd. p. 328) scribi vult διέφθαρεν, i. e. διεφθάρησαν.

περιδόντες τους Πέρσας ἐσελΦείν] Verbo περιορᾶν hic praeter consuetudinem participii loco adiicitur infinitivus. Conf. VII, 16. §. 1. Kuehner Gr. Gr. §. 660. not. 1. τὰς ἐς τὸν ποταμὸν πυλίδας ἐχούσας] ἐχούσας haud aliter atque I, 180 eodem modo quo alias dixit φερούσας. — Quod ad particulam ἀν attinet, bis collocatam, monuit Werferus (Actt. philoll. Monn. I, 2. pag. 249), primo loco positam pertigere illam ad participium (καταπληΐσαντες), altero loco ad ipsum verbum finitum ἐλαβον. Αd τὰς αίμασιὰς conf. supra I, 180, ubi ad utramque fluvii ripam αίμασιὴ πλίνθων ὁπτέων παρατείνει, ibiq. nott.

Ελαβον ἄν σφεας ώς έν κύςτη] κύςτη s. κύςτος, ut alii dixere, est nassa, fiscella e viminibus teata, in piscibus capiendis usitata. "Cf. Heindorf. ad Platon. Sophist. pag. 285 et interprett. ad Theocrit. Idyll. XXI. vs. 9—11. Pollux in Onomast. X, 36. §. 160 caveam exponit." Cr. Attigit quoque Bredov. p. 54, qui p. 312 in seqq. pro ἐαλωκότων et ἐαλωκότως quod scribi vult ἡλωκότων et ἡλωκότως, ut Herodotus aliis locis dixit, libris adversantibus obsequi nolui, utraque forma Nostrum uti potuisse ratus. ὑπο δὲ μεγάθεος τῆς πόλιος, ὡς λέγεται κ. τ. λ.] Est structurae genus, quale ad I, 58 attigimus. Cr. hic addit Heindorf. ad Platon. Sophist. p. 436. Ad argumentum quod spectat, scribit Aristoteles Polit. III, 2. pag. 341 A, urbe iam tertium diem capta nondum illud omnibus incolis cognitum fuisse. Quod ei, qui urbis magnitudinem reputaverit (vid. ad I, 178), hand improbabile videbitur. In reliquis cum Herodoto consentit Xenophon Cyropaed. VII, 5. §. 15, in eo unice dissentiens, quod non fortuna istud accidisse, sed Cyri arte doloque praeparatum narrat. Nec refragatur sacra scriptura. Tu conf. Iesai. XXI, 5 ibiq. Gesen. pag. 655 et Hitzig p. 242. Wesselingius praeterea huc refert Ierem. LI, 31. Atque etiam apud Daniel. V fin. et VI init. Babyloniae regem, quem Balthasarum s. Belsazer vocat, interfici legimus regnumque occupari a Dario Medo: de quo ipso varias in partes abeunt virorum doctorum sententiae; vid. Lengerke ad Daniel. p. 208 seq. Ac nuper Vaux (Nineveh and Persepol. p. 72 seqq.) haec ita conciliari posse putat, ut Darius Medus dux perhibeatur copiarum Medicarum in Cyri exercitu militantium, Cyri quasi vices gerens. Quod tamen cum disertis

λέγεται ύπο των ταύτη οικημένων, των περί τὰ ἔσχατα τῆς πόλιος έαλωχότων, τούς τὸ μέσον οικέοντας τῶν Βαβυλωνίων οὐ μανθάνειν έαλωκότας, άλλὰ (τυχείν γάο σφι ἐοῦσαν ὁρτὴν) χοφεύειν τε τοῦτον τὸν χφόνον, καὶ ἐν εὐπαθείησι είναι, ἐς δ δή και τὸ κάρτα ἐπύθοντο και Βαβυλών μεν οῦτω τότε πρῶτον ἀραίρητο.

Τὴν δὲ δύναμιν τῶν Βαβυλωνίων πολλοίσι μὲν καὶ ἄλ-192 λοισι δηλώσω, όση τίς έστι, έν δε δή και τῷδε. Βασιλεί τῷ μεγάλφ ές τροφήν αὐτοῦ τε καὶ τῆς στρατιῆς διαραίρηται, πάρεξ τοῦ φόρου, γῆ πᾶσα, ὅσης ἄρχει. δυώδεκα ὧν μηνῶν ἐόντων ές τον ένιαυτον, τούς τέσσερας μῆνας τρέφει μιν ή Βαβυλωνίη χώρη, τους δε όπτω των μηνών ή λοιπή πασα Ασίη. ουτω τριτημορίη ή Ασσυρίη χώρη τη δυνάμει της άλλης Ασίης καὶ ή

prophetae verbis vix convenire videtur. Festum ipsum quale fuerit, nisi omnino festum deorum quoddixeris, vix accuratius defi-liceat. Confer Muenter.: Die nire liceat.

Relig. d. Babylon. p. 67.
τυχείν γάο σφι ἐοῦσαν ὁρτήν]
Vix aliud fuisse festum videtur atvix aliud fuisse festum videtur atque Sacaeorum festum, quod teste ipso Beroso atque Ctesia (apud Athen. XIV, 44. p. 639. Fragmin. Ctes. p. 449) mensis Loi die XVI per quinque dies agebatur plane ad morem Saturnalium, a Babyloniis inde etiam traductum ad Persas: de quo praeter ea, quae ad Ctesiam p. 450 seq. dixi, praeci-pue consul. Movers: Die Phoeniz. I. p. 480 seqq. Muenter Relig.
 d. Babylon. p. 68.
 οῦτω τότε πρῶτον ἀραίρητο] Al-

tera vice Darius eam expugnavit, ut auctor est Noster III, 150. Prior haec urbis expugnatio incidit ex Larcheri calculis in annum 538 a. Chr. n. Add. Clinton. East. Hell. II. p. 10 ed. Krueger. et Io. a Gum-pach Zeitrechn. d. Babyl. u. Assyr. p. 57 seq., qui, si revera per Sacaeorum festum Babylon capta putetur, id intra 5—10 August. accidisse ponit. Statim vero post urbem captam Iudaeos a Cyro, clementer compine agente, in patrism menter omnino agente, in patriam dimissos esse ponit Bertheau: Zur Gesch. d. Israelit. pag. 392. — Pro

άραίρητο (capta, expugnata est Babylon) male olim ἀναίρητο, quod alienam ab hoc loco sententiam efficit. Conf. Nostrum VII, 83. IX, 101, ubi itidem ἀραίρητο, forma Io-nica ab αίρέω. Vid. Bredov. p. 315.

## CAP. CXCII.

πάρεξ τοῦ φόρου] i. e. praeter tributum ordinarium, quale singu-lis Persici regni provinciis sive satrapiis impositum erat quotannis solvendum; vid. III, 89. Hoc tributum Babyloniae, quae cum reli-qua Assyriae parte nonam regni provinciam constituebat, ad mille argenti talenta ascendebat: vid. III, Praeter hanc summam Babylonica satrapia, quae omnium ma-xima fuit, regi et exercitui (qui scilicet eum sequi et comitari so-lebat) coacta fuit victum in quatuor menses s. in tertiam anni partem praebere, i. e. per hoc fere tempus, quo rex Babylone commotempus, quo rex Rabylone commorabatur, qui hiberno tempore Babylone, vorno Susis, aestivo Ecbatanis degere solebat: vid. testimonia apud Barnab. Brisson. de regno Pers. I, 67. — Ad vocem πάρεξ conf. I, 93 ibique nott.

οῦτω τριτημορίη ἡ ᾿Ασσυρίη χώρη τῆ δυνάμει τῆς ἄλλης ᾿Ασίης] In lectione constituenda edd. recent. secuti sumus. Magis a li

άρχη της χώρης ταύτης, την οι Πέρσαι σατραπηίην καλέουσι, 91 έστι άπασέων των άρχέων πολλόν τι κρατίστη, δκου Τριτανταίχμη τῷ 'Αρταβάζου, ἐκ βασιλέως ἔχοντι τὸν νομὸν τοῦτον, ἀργυρίου μὲν προσή ε ἐκάστης ἡμέρης ἀρτάβη μεστή ' ἡ δὲ ἀρ-

brorum vestigiis recedit vulgata lectio τριτημοιρίη κώρη, ubi omissum est ἡ Ἰσσυδίη, quod quamquam ad sensum haud incommode abesse potest, tamen haud minus bene librorum vetustorum auctoritate retinebis. Namque constat, ab Herodoto terram Babyloniam atque Assyriam promiscue dici, ita ut una alteram vel totam vel maiori certe ex parte contineat; cf. I, 193. III, 92 coll. I, 178, Rennelium in Geogr. Herodot. pag. 407.

— δυνάμει libris invitis mutare nolui. Recentt. edd. cum Bredovio p. 266 δυνάμει

p. 266 δυναμ.

τὴν οἱ Πέφσαι σατραπητην καλέουσι] Quidam libri σατραπήτν.
Sed III, 89 sine ulla lectionis varietate σατραπητην. De Persarum
satrapis plurima Barn. Brissonius
de reg. Pers. princ. I, 168. Summa
rerum in provinciis erat penes hos
magistratus, qui cum in omnibus magistratus, qui cum in omnibus fere rebus pro arbitrio ac volun-tate sua agerent, ipsi reges s. re-guli fuisse videntur, summo Persa-rum regi vix inferiores potestate, divitiis atque luxurie. Ditissimos enim fuisse, vel hic locus declarat, nec alia huius rei desunt testimo nia. Cf. Heeren. Ideen I, 1. p. 88. 481. 495. Unde haud mirum vel regis cognatis vel iis, qui ullo modo affinitate cum rege coniuncti fuerint, tales magistratus sive satrapias permitti solitas. Nec illud mirum, huiusmodi satrapas sive regulos haud raro a rege summo descivisse eiusque auctoritatem neglexisse, quo ipsi regnum sibi con-derent. Sed talia ex orientalium regnorum indole et conditione, quae vel nostram ad aetatem haud mutata permansit, explicanda sunt. De ipso satraparum nomine dixi ad Ctesiae fragmm. p. 122, quibus nunc haec adiicio ex virorum doctorum disquisitionibus, hanc vo-cem modo ex Zendica, modo ex Indica s. Sanscritana lingua repetentium. Ex hac derivans dominum ex militum stirpe oriundum (Kshatriya - pa) significare ait Bohlen (Comment. de orig. ling. Zend. p. 53 coll. 26 et Indien II. p. 21), improbante Pott (Etymolog. Forsch. p. LXVIII), qui regis ostiarium s. regiae aulae custodem hac voce declarari contendit. Lassen (Altpers. Keilschrift. p. 116. Zeitschrift f. Kunde d. Morgenl. III. p. 161. VI. p. 18) satrapam antiquo ait Persarum ore sonare Khsatrapa, i. e. custodem s. vicarium regiae potestatis: a quo non admodum recedunt, quae nuper dissernit M. Haug in Ewald. Jahrb. d. bibl. Wissensch. 1853. p. 153. Conf. etiam Boetticher: Arica p. 27 et Holtzmann Zeitschrift d. deutsch. morgenl. Gesellsch. VIII. 2. p. 344.

Zeitschrift a. deutschaft a.

Atque Sancrofti liber cum duobus aliis ita exhibet.
ἀργυρίου μὲν προσήῖε — ἀρτάβη μεστή] De artaba, quae et Persarum est mensura. et Aegyptiorum, dixerunt Wesseling. ad Diodor. Sic. XX, 96, Wurm. de pondd. ratt. p. 134, Boeckh Metrolog. Untersuch. p. 243 seq. Sunt enim haud pauci scriptores, qui artabam Attico medimno aequalem fere faciant, cum

τάβη, μέτρου έου Περσικου, χωρέει μεδίμνου Αττικού πλείου χοίνιξι τρισί Αττικήσι. ἵπποι δέ οί αὐτοῦ ήσαν ἰδίη, πάρεξ των πολεμιστηρίων, οί μεν άναβαίνοντες τας θηλέας όπταπόσιοι, αί δε βαινόμεναι έξακισχίλιαι και μύριαι. ἀνέβαινε γάρ ξκαστος τῶν ἐρσένων τούτων είκοσι ἵππους. κυνῶν δὲ Ἰνδικῶν τοσοῦτο δή τι πληθος ἐτρέφετο, ώστε τέσσερες τῶν ἐν τῷ πεδίφ χῶμαι μεγάλαι, τῶν ἄλλων ἐοῦσαι ἀτελέες, τοῖσι χυσί προσετετάχατο σιτία παρέχειν. τοιαῦτα μέν τῷ ἄρχοντι τῆς Βαβυλώνος ὑπῆρχε ἐόντα. Ἡ δὲ γῆ τῶν ᾿Ασσυρίων ῧεται 193 μέν όλίγφ, και τὸ ἐκτρέφον τὴν φίζαν τοῦ σίτου ἐστὶ τοῦτο.

Herodotus accuratior tres addat choenices, ita ut una artaba LI choenices capiat. Aegyptia artaba dimidium fere Persicae continet, XXVII choenices Atticas. Ad nostras mensuras qui redigere velit, quingenta millia imperialium et quod excurrit (500,000 Reichsthaler) inveniet. Conf. Heeren. l. l. p. 481.

πάρεξ τῶν πολεμιστηρίων] Hanc um Schweigh. reduximus lectiocum Schweigh. reduximus lectionem, libris sic iubentibus, pro πολεμιστέων, quod ex Aldina receperat Wesseling. aliisque locis probare studuerat (Strabo XV. p. 1023 s. 698. Diodor. Sicul. II, 41). Sed hic potior esse debebat librorum auctoritas. Et conf. Herodot. V, 113. — In seqq. ἀναβαίνειν, uti όχενειν (unde ὀχευταί), de equis dicitur admissariis. monente Fromeum ' dicitur admissariis, monente From-mel. in Creuzeri Melett. III. pag.

mei. in 157 seq.
τὰς θηλέας] Male quidam θηλείας; sed vid. Herodot. I, 178
ibiq. not. III, 85.
κυνῶν δὲ Ἰνδικῶν] De canibus Indicis classicus Ctesiae locus in Indicc. Excerptt. §. 5, ubi vid. quae adnotavi p. 272 seq. coll. 296. Herod. VII, 187. Sunt illi gran-diores forma ac structura et leonem vi acquare dicuntur in terra quae nunc dicitur Kabul, ubi ho-dieque inveniuntur. Qui cum ad venandum essent maxime idonei, Persis, quos venatui valde deditos novimus, in deliciis fuerunt, ut magno numero eos alerent et se-cum ducerent, magnique omnino

hoc canum genus aestimarent. Conf. Heeren. Ideen I, 2. pag. 214. Add. Bohlen Indien II. p. 175 seq. et conf. Layard (Nineveh and its rem. etc. II. p. 425), qui tales canes in cylindris repraesentatos inveniri scribit, ipseque in altero libro (Discoveries etc. p. 527) canem talem ex terra cotta Babylonica delineatum exhibuit.

## CAP. CXCIII.

ή δὲ γῆ Ασσυρίων ὖεται μὲν ὀλί-γω κ. τ. λ.] Assyriam terram haud aliam atque Babyloniam esse monuimus ad I, 192. Quare mox No-ster scribit haud aliam terram intelligens: ἡ Βαβυλωνίη χώρη πᾶσα. Caeterum consentit in argumento ipso Strabo XV. pag. 739 s. p. 1074 A coll. Rauwolf. Travels p. mains II. p. 69. - De usu verbi ῦειν Valckenar. dixit ad II, 13, ubi vid. Invenitur passiva forma II, 13. 14. 22. III, 10. IV, 50. 198. Arrian. Ind. 6. Theophrast. Hist. plant. VIII, 6. 6. VIII, 11, 3. IX, 4, 8. — δλίγφ dativus est instruction. menti, ubi, si placet, substantivum intelligas licet; nam paucis (pluviis sc.) irrigari Assyriam Herodoti est sententia, has vero exiguas pluvias esse, quibus frumenti radix nutria-tur; ad maturitatem segetes perἀρδόμενον μέντοι ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀδρύνεται τε τὸ λήτον, καὶ παραγίνεται ὁ στος οὐ κατάπερ ἐν Αἰγύπτφ, αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ ἀναβαίνοντος ἐς τὰς ἀρούρας, ἀλλὰ χερσί τε καὶ κηλωνητοισι ἀρδόμενος. ἡ γὰρ Βαβυλωνίη χώρη πᾶσα, κατάπερ ἡ Αἰγυπτίη, κατατέτμηται ἐς διώρυχας καὶ ἡ μεγίστη τῶν διωρύχων ἐστὶ νηυσιπέρητος, πρὸς ῆλιον τετραμμένη τὸν χειμερινόν ἐσέχει δὲ ἐς ᾶλλον ποταμὸν ἐκ τοῦ Εὐφρήτεω, ἐς τὸν Τίγριν, παρ' ὃν Νίνος πόλις οἰκητο. ἔστι δὲ χωρέων αὕτη

duci fluvii aqua, non inundantis quidem arva, sed hominum opera ad campos irrigandos deducti. Eodem modo Herodotum imitans Pausanias scripsit IV, 20. §. 3: ὖειν πολλῶ, ubi male Clavier. proposuit πολύ. Sed vid. Siebelis. ad h. l. pag. 134. ἀλλὰ χεροί τε καὶ κηλωνητοισί] κηλωνήτον et h. l. et VI, 119 exponunt γεράνιον, i. e. tollenonem, machinam rusticorum et olitorum

allà reggi τε και κηλωνητοισι κηλωνητοισι κηλωνητον et h. l. et VI, 119 exponunt γεράνιον, i. e. tollenonem, machinam rusticorum et olitorum ad exhauriendam·e puteis aquam. Nos Brunnenschwengel. Vid. Pollux. in Onomast. VII, 143. Inde etiam bellica machina ob figurae similitudinem sic dicitur. Plura Orelli ad Aeneam Tactic. pag. 280. De Euphratis inundationibus et canalibus ex hoc flumine ad agros irrigandos quaquaversus deductis comparentur primarii Strabonis loci XI. p. 502 s. 767 A. XVI. pag. 740 s. 1075 A. Plinii Hist. Nat. V, 20. Unde frequens huius regionis cum Aegyptia terra comparatio. Plura hanc in rem collegit Palmblad. in Dissert. de rebus Babylonn. et origg. Chald. (Upsal. 1820) pag. 5 seq. Conf. etiam Layard Nineveh and its rem. I. p. 354. II. p. 422. και ἡ μεγίστη τῶν διωρύχων ἐστὶ νηνοιπέρητος] Vulgo et hoc loco

seq. Conf. etiam Layard Nineveh and its rem. I. p. 354. II. p. 422. καὶ ἡ μεγίστη τῶν διωφύχων ἐστὶ νηνσιπέσητος] Vulgo et hoc loco et supra I, 189 disiuncte edunt: νηνσὶ πέφητος. Libri vetusti coniunctim exhibent; nec aliter νανσιπέφατος apud Dionys. Halicarn. Antiqq. Romm. III, 44. Tu vid. Lobeck. in comment. de vocabb. Graecc. parathesi (Regimont. 1848) T. I. p. 13. Breigerus in commentat. de difficc. quibusd. Asiae Herodot. p. 47 hunc canalem eundem

esse suspicatur, quo nunc Euphra-

tes in Tigrin feratur; esse enim illum magnum, navigando aptum, et tendere versus ortum solis hibernum, quae vera videatur directio, qua, infra Babylonem paulum inflexus, nunc Tigrin petat. Cr. conferri vult Ammian. Marcellin. XXIV, 6. §. 1 ibique Vales. et Quatremère apud Bast. Lettre critiq. p. 14. not. Est enim idem canalis, qui amnis regum (βασιλική διώρυξ s. ποταμός βασίλειος apud Strabon.

XVI. p. 747) dicitur, quique orientalibus hominibus dicitur Nahr-Malcha, quod eodem redit: de quo canali veterum scriptorum testimocanali veterum scriptorum testimo-nia exhibet Forbiger Handb. d. alt. Geogr. II. p. 71 not. A Persis expugnata terra haud obrutus, sed bene conservatus et ad postera tem-pora traditus fuit hic canalis, quem aliquotics restauratum et renova-tum a Seleuco Nicatore, Traiano, aliis, septimo saeculo post Chr. n. ac vel postea in usu fuisse accepimus. Inter recentioris actatis scriptores, qui de hoc canali retulerunt, vid. potissimum Rich: Babylon etc. pag. 57. W. Ainsworth Researches in Assyria pag. 163 seqq. et Travels in the track etc. p. 88 seqq. 107. Conferri quoque poterit Ritter: Erdkunde X. pag. 8.

πας' ον Νίνος πόλις οίνητο] Ad formam οίνητο recte hic editam conf. Bredov. p. 311. De Nino cf. supra I, 102. 106. Satis notum est, quantum inter se discrepent veteres in loco indicando, ubi Ninus urbs sita fuerit. Herodotum secuti (II, 150) haud pauci scriptores ad Tigrin sitam esse affirmant, cum Diodorus (II, 3. 7. etc.) vel potius, quem ille exscribit,

# άπασέων μακοῷ ἀρίστη, τῶν ἡμεζς ζόμεν, Δήμητοος καρπὸν

Ctesias ad Euphratem collocatam esse tradat. Quos ut conciliarent, duplicem olim exstitisse dixerunt Ninum, alteram, quae ad Tigrin, alteram, quae ad Euphratem sita fuerit. Vide quae dixi ad Ctesiae fragmm. pag. 391 seq., ubi virorum doctorum sententias recensui. Sed iam Rennelius in Geogr. Herodot. pag. 498 ed. Bredov. Ninum sitam esse contendit e regione eius loci, qui nunc dicitur Mosul, quippe ubi et nominis ipsius vestigia aedificiorumque rudera adhuc supersint, recteque etiam Breiger. (Commentt. de difficill. Asiac Herod. pag. 52 seq.) orientales geo-graphos sequi mavult, qui Ninum, quam Esri-Ninveh appellent, ad orientalem Tigridis ripam sitam referunt, ex adverso recentioris ur-bis Mosul; idque etiam posthac satis probatum invenerunt alii peregrinatores, Angli potissimum (Kinneir, Rich, Ainsworth), quorum narrationes exhibet Ritter Erdkunde XI. p. 221 seq. quibusque etiam bene usus est Tuch in accuratissima commentatione de Nino urbe, quae prodiit Lips. 1845. Qui bene ostendit ex omni antiquitatis et medii aevi scriptorum traditione consentienti ipsisque ruinis aedificiorum probata, Ninum in orientali Tigridis ripa ex adverso urbis Mosul, quo loco nunc collis et ipse artifi-ciosus exsurgit cum templo Mahomedanorum et sepulcro, quod dici-tur Ionae (Nebbi Yurus), revera sitam fuisse; vid. potissimum p. 25. 38 seqq. Nunc vero res extra 38 seqq. omnem dubitationem posita, ex quo Botta et Flandin ad vicum Khor-sabad, qui aliquot horarum itinere distat ab eo quem dixi loco, veterum Assyriae regum palatia, remota terrae et arenae mole, detexerunt, pluraque alia veterum regum atque ipsius Nini veteris palatia ac monumenta in lucem protulit celeberrimus Layard tam ad vicum Kuyunyik, qui prope Ionae sepulcrum collemque situs est, quam ad vicum Nimrud, qui aliquot horis

meridiem versus inde distat, quo fere loco Zab maior in Tigrin influit: unde multa eximia artis opera et monumenta in Europam advecta inter reliquos musei Londinensis et Parisiensis thesauros asservari satis constat. Quae vero dixi loca, ea omnia quamvis aliquot horarum spatio distantia, ad veteris Nini ambitum pertinuisse, vix dubitandum, Herodotique auctoritas, ad Tigris ripam exstructam fuisse Ni-num scribentis, eximie comproba-tur. Sed de his omnibus qui plura cupiat, is adeat splendidum et grande opus Gallorum cura editum:
Monuments de Ninive etc. par M.
P. E. Botta et M. E. Flandin. Paris 1848 seqq., et ca, quae Flan-din ipse retulit in: Revue de deux mondes (1845) T. X. pag. 1081 seqq. Ac praccipue consulendus H. Layard: Ninevel and its re-mains etc. Lond. 1848. II. Voll. (in linguam germanicam a Moissnero conversum prodiit opus Lips. 1850) et Discover. in the ruins of Nineveh and Babylon etc. Lon-don 1853. Conspectum quoque in brevius contractum, sed valde uti-lem exhibuit H. J. Ch. Weissenborn: Ninive u. sein Gebiet. Erfurt. 1851. Add. Quatremère in Journal Savans 1850, praecipue pag. 353

seqq.

ἐστι δὲ χωρέων αῦτη ἀπασέων μακρῷ ἀρίστη κ. τ. λ.] Quae Herodotus hic scribit de regionis fertilitate, de frumento copiosissimo, de arborum inopia, exceptis palmis, ea hodieque sic inveniri testantur scriptores recentiores ac peregrinatores. Nam terrae indole coelique et aëris temperie illud potissimum efficitur, accedente hominum opera atque industria. Vid. Heeren. Ideen I, 2. p. 144 seqq. Ritter. Erdkunde XI. p. 404 seqq. De frumento inprimis comparentur Strabo XVI. p. 1077 D. s. 742. Plinius H. N. XVIII, 17. Recentiorum peregrinatorum bina testimonia his adiicit Larcherus, Niebuhrii et Angli viri, Shaw.

ἐκφέφειν. τὰ γὰφ δὴ ἄλλα δένδφεα οὐδὲ πειρᾶται ἀρχὴν φέφειν οὕτε συκέην οὕτε ἄμπελον οὕτε ἐλαίην, τὸν δὲ τῆς Δήμητφος καφπὸν ὡδε ἀγαθὴ ἐκφέφειν ἐστὶ, ὥστε ἐπὶ διηκόσια μὲν τὸ παφάπαν ἀποδιδοὶ, ἐπεὰν δὲ ᾶριστα αὐτὴ ἑωυτῆς ἐνείκη, ἐπὶ τριηκόσια ἐκφέφει. τὰ δὲ φύλλα αὐτόθι τῶν τε πυφῶν καὶ τῶν κριθέων τὸ πλάτος γίνεται τεσσέφων εὐπετέως δακτύλων. ἐκ δὲ κέγχρου καὶ σησάμου ὅσον τι δένδφον μέγαθος γίνεται, ἐξεπιστάμενος μνήμην οὐ ποιήσομαι, εὖ εἰδὼς, ὅτι τοῖσι μὴ ἀπιγμένοισι ἐς τὴν Βαβυλωνίην χώφην καὶ τὰ εἰρημένα καφπῶν ἐχόμενα ἐς ἀπιστίην πολλὴν ἀπίκται. χρέονται δὲ οὐδὲν 91 ἐλαίφ, ἀλλ' ἐκ τῶν σησάμων ποιεῦντες, εἰσὶ δέ σφι φοίνικες πεφυκότες ἀνὰ πᾶν τὸ πεδίον, οἱ πλεῦνες αὐτῶν καφποφόφοι, ἐκ τῶν καὶ σιτία καὶ οἶνον καὶ μέλι ποιεῦνται τοὺς συκέων

οὐδὲ πειρᾶται ἀρχὴν φέρειν] sc. αὕτη ἡ χώρη. Tu verte: ne conatur quidem omnino proferre s. producere. Ad ἀρχὴν conf. I, 86 ibique nott. — În seqq. ad verba ἐπεὰν δὲ ἄριστα κ. τ. λ. conf. IV, 198.

έπ δὲ πέγχου καὶ σησάμου ὅσον τι δένδουν γι. τ. λ.] δένδου quamvis a codd. exhibitum Bredov. p. 252 in δένδουν mutatum vult. Sic Noster I, 195 πρίνου, et II, 92 πρίνεα. Cenchrum monent esse Panicum Miliaceum Linn. coll. Theophrast. VIII, 3. Vid. Meyer: Botan. Erläuterungg. zu Strabo p. 50 seq. Sesamum plerumque habent orientale Linn., quamquam probabiliter Indicum esse monet Heeren l. l. collat. Plin. H. N. XVIII, 10. "Consul. Schneider. ad Theophrast. V. pag. 499." Cr.

pag. 499. "Cr. εὐ εἰδῶς ὅτι τοἰσι μὴ ἀπιγμένοισι ἐς τὴν Βαβνλωνίην χώρην] Quae verba clare indicant, Herodotum ipsum has terras visisse ac peragrasse, ut supra ad I, 178 notavimus. — Ad locutionem τὰ καρπῶν ἐχόμενα conf. I, 120 et Wesseling. Diss. Herodot. VIII. p. 78

seq.
αλλ' έκ τῶν σησάμων ποιεῦντες] Supplendum ex antecedentibus
έλαίω χρέωνται. De quo participiorum usu, ubi absolute posita
videntur, cum verbum e praegres-

sis mente repetendum sit, conf. Matthiae Gr. Gr. §. 556. not. 1. pag. 1093. Quare haud opus ex uno Sancrofti libro cum recentt. edd. recipere ποιεῦνται, ex proxime seqq. librarii incuria huc quoque translatum. Olei ex sesamis parati Xenophon quoque meminit, aliique plures meminerunt, quos ad Xenophontis locum in Cyri Expedit. IV, 4, 3 laudat Kruegerus. Alia quaedam e recentioribus scriptoribus citat Heeren. l. l. asseritque Layard (Nineveh and its remains II. p. 423), quae Herodotus tradit, ea etiamnum ita sese habere. Campum milii cum spicis idem (l. l. p. 143) in sculpturis Assyriis se invenisse declarat. — Quae sequuntur, transscripsit Athenaeus XIV. p. 651, ubi conf. Schweighaeuserum in Animadverss. t. VII. pag. 599. De palmis Cr. confert ea, quae Niclas. citat ad Geoponicc. X, 4 init. Accuratiora dabit nobilissimus de Minutoli in Nachträgen zu s. Reis. etc. pag. 82 seqq.

etc. pag. 82 seqq.
οι πλεύνες αὐτῶν καοποφόροι,
ἐκ τῶν καὶ σιτία καὶ οἶνον καὶ
μέλι ποιεὖνται] σιτία, quae Noster
e palmarum fructibus parari scribit, eo refero, quod iam Theophrastus atque Plinius panis quoddam
genus e palmarum medulla confici
tradunt. Ac nostra aetate e palmis siccatis massas quasdam valde

τρόπον θεραπεύουσι τά τε ἄλλα, και φοινίκων, τοὺς ἔρσενας Ελληνες καλέουσι, τούτων τὸν καρπὸν περιδέουσι τῆσι βαλανηφόροισι τῶν φοινίκων, ΐνα πεπαίνη τέ σφι ὁ ψὴν τὴν βάλανον ἐσδύνων, και μὴ ἀπορόξεη ὁ καρπὸς ὁ τοῦ φοίνικος. ψῆνας

pressas (stark gepresster Teig) confici, nomine Schmotsch, in Aegypto observavit Vir illustris de Minutoli (Nachträge zu s. Reise p. 91 seq.) accurateque, ut omnia, descripsit, allatis quoque his veterum scriptorum locis. Idem porro monet, e palmarum succo, qui plane ut betulae siccus apud nostrates, vel incidendo vel terebrando arbores percipiatur, vini quoddam parari genus, cui nomen Lakby s. Subia. Frequentius tamen tum e succo tum e fructibus optimum acetum aliudque vinum adustum (Brantwein) effici. Quod quo modo fieri queat, vir eruditissimus lucide exponit. Nec mirum, vinum e palmis etiamnunc in Babyloniae veteris regionibus parari, id quod testatur Heeren. l. supra laud. pag. 146 not. Mel palmarum refert idem Heerenius probabiliter ad saccharum palmarium (Palmenzucker), qui e recenti palmarum succo conficiatur hodieque ab Arabibus saepe adhibeatur. Add. Minutoli l. l. — In seqq. pro συκεέων, sine necessitate. Conf. Bredov. p. 219.

Conf. Bredov. p. 219.

τά τε ἄλλα, καὶ φοινίκων τοὺς ἔφσενας κ. τ. λ.] Ad τὰ ἄλλα mente repetendum: Θεραπενόνσι, ut ea sit Nostri sententia: ,, non solum in reliquis palmas colunt ficorum more (i. e. eo more, quo in Graecia fici coli solent), verum etiam fructum earum palmarum, quas Graeci masculas vocant, circumligant glandiferis palmis." Ut enim in Graecia ψῆνες, quae in feris ficis vivunt, immittebantur ficis mansuetis, quo fructus maturescerent, neque in terram deciderent, hoc modo etiam in palmis a Babyloniis fieri Noster scribit, cum palmarum mascularum fructum, h. e. spadicem cum flore abscissum, eodem modo, quo grossos ficis alligent palmae foeminae, quo culices in

flore spadicis nati, femellae fructum subcuntes, eum maturent. Sed He-rodoto adversatur Theophrastus in histor. plantarum II, 9. §. 5. p. 115 scribens, flores solos mascularum palmarum idem efficere in femineis, quod a culicibus istis ficorum ferarum in ficis mansuetis efficiatur. Cuius indicium secuti viri gravis-simi, Salmasius in Solini hist. pag. 938, 2 A. B, et Bodaeus a Stapel, doctus Theophrasti interpres, in Herodotum invehuntur, qui quod in caprificatione usus introduxerat, id imprudenter ad palmas transtulerit. Sed Herodoto, ut testi ocuplus tribuendum esse quam Theophrasto ex aliorum narratione pendenti, persuasit Iul. Pontedera in Antholog. s. de flor. natur. (Patav. 1720) II, 32, ubi palmis in oriente fructiferis, ne palmulas ante maturitatem amittant, per hos cu-lices s. ψῆνας succurri narrat. Idem affirmat Minutoli I. I. p. 87 seqq., qui de caprificatione palmarum, qualis nunc in Aegypto fit, accurate exposuit. Add. Winckelmann. ad Plutarch. Erotic. p. 129, et quae ex commentatione Schwarzii affeex commentatione Schwarzh aneruntur in Comm. Societat. philolog. Lips. I, 1. pag. 16 seqq. Cr. nos amandat ad Geoponicc. X, 5 (coll. X, 4) ibiq. Niclas. pag. 651 (cuius verbis iam supra usus sum) et ad Ammian. Marcellin. XXIV, 3. ad Ammian. Marcellin. XXIV, 3. §. 12 ibiq. Lindenbrog. et Wagner.
p. 71. Larcherus hac de re Plinii locum adscripserat in Hist. Nat.
XV, 19 et Tournefort. in Voyage du Levant, Lett. VIII. p. 338. —
Articulum o ante του φοίνικος iteratum omittit Florentinus unusque Parisinus cum Athenaeo; unde Dindorf quoque omisit, Dietsch uncis inclusit. Mihi bene retineri posse videtur.

ψήνας γὰς δή φος έουσι έν τῷ κας πῷ οἱ ἔς σενες] Apud Gaisfordium invenio: αἱ ἔς σενες, quod γὰρ δὴ φορέουσι ἐν τῷ καρπῷ οἱ ἔρσενες, κατάπερ δὴ οἱ ὅλυνθοι.

194 Τὸ δὲ ἀπάντων θῶυμα μέγιστόν μοί ἐστι τῶν ταύτη, μετά γε αὐτὴν τὴν πόλιν, ἔρχομαι φράσων. τὰ πλοΐα αὐτοῖσί ἐστι τὰ κατὰ τὸν ποταμὸν πορευόμενα ἐς τὴν Βαβυλῶνα, ἐόντα κυ-

unde adscitum, nescio. Retinui igitur vulgatum οί έρσενες. ψηνες quaenam fuerint animalia, non accuratius Noster designavit. Fuere ex antiquis, qui non pro animali, sed pro ipso mascularum palmarum fructu haberent, uti Pollux, Hesychius atque ipse Theophylactus (Epist. XVIII), ab aliis erroris incusati, ab Wesselingio hactenus defensi, quod se vereri scribit, ut iusta sit illorum virorum in Grammaticos veteres actio. Ac potuit re vera tempus, uti fit, mutasse vocis significationem. les enim palmae, notante Niclas. ad Geoponic. X, 5. p. 651, non alium fructum ferunt, nisi flores; flores autem semen et culices continent. Laudat praeterea vir doctus Aristotel. de Plant. I, 6. Graecum animal, quod in ficis feris invenianimal, quod in ficis feris inventur, describunt Aristoteles Hist. Animal. V, 32 et Theophrast. Hist. Plant. II, 8, 1. 2 ed. Schneid., ex quo ipso sua desumsit Plinius in Hist. Nat. XVII. cap. 27. Quibus Larcherus ea adiicit, quae hac de re scribit Pontedera l. l. II, 34. pag. 174 seq. Sed, monente codem Larchero, quaeri sancquam poterit, utrum quod per Graeciam in ficis inveniatur animal quodque vulgo appellatur  $\psi \dot{\eta} \dot{\nu}$ , idem quoque sit appending why, room quoque sine existimandum, quod eodem nomine in palmis per orientem occurrat. Cui rei solvendae me quidem haud parem esse lubens confiteor. In Schneideri Lexico ψην redditur cyraips L., vernacule: Gallwespe. Heeren. I. l. pag. 146 not. id modo addit: "Es gehört zu dem cynips psenes." Nam Plinius minus accurate dicit culicem Hist. Nat. XV, 19.

Car. CXCIV. ἔφχομασ φράσων] De locutione

conf. ad I, 5 nott. — Paulo ante ordinem verborum cum recentt. editt. mutavimus, scribentes μετά γε αὐτὴν τὴν πόλιν, quod libri ferebant. — In seqq. ad τὰ πλοὶα αὐτοῖοί ἐστι pertinet πάντα σκύτινα, ἐόντα arcte coniungendum cum κυκλοτερέα, quod aeque atque τὰ κ. τ. π. πορενόμενα ad τὰ πλοὶα referendum eo fere sensu: "navigia ipsis sunt (ca quidem quae secundo flumine feruntur eaque rotunda) tota e corio confecta."

τὰ πλοῖα αὐτοῖσί ἐστι κ. τ. λ.]

Quae Herodotus hoc capite de navigiis hisce scribit ac de navigandi ratione, ea hodieque in usu esse omnia recentiores peregrinatores testantur. Nunc istiusmodi naves, quibus in Tigri navigando utuntur, nominantur Kilet. Vid. Heerenii Ideen I, 2. pag. 225, qui Porterum citat in itinerario II. p. 259 accurate eas naves describentem. Ovium pelles inflatas narrat substratas esse, quarum auxilio naves ferantur. Tu vide potissimum, quae de his scribit Layard Ninevell and its remains II. p. 96 seq. 380 seqq. et Discoveries p. 107. Place in: Journal Asiatique IV. Ser. T. XX. p. 461 seq. Istiusmodi navigium e viminibus confectum exhibet Chesney Expedition for the survey etc. I. pag. 57 coll. II. p. 636 seq., Plurima de hoc navigiorum genere attulit Vales. ad Ammian. Marcellin. XXIV, 3. §. 11. pag. 70 cd. Wagner. Nam Ammiani aetate idem, qui antea, obtinuit mos. \*\*

Cr. νομέας et hic et II, 96 costas navium Noster intellexit.

Qui sequitur locus de Armeniis, quorum omnino prima apud Nostrum mentio, ab Heerenio (Ideen I, 1. p. 189) adhibetur, quo mature iam Armenios cum Persis Ba-

πλοτερέα, πάντα σκύτινα. έπεαν γαρ έν τοισι 'Αρμενίοισι, τοισι κατύπερθε 'Ασσυρίων οίκημένοισι, νομέας Ιτέης ταμόμενοι ποιήσωνται, περιτείνουσι τούτοισι διφθέρας στεγαστρίδας Εξωθεν, έδάφεος τρόπον, ούτε πρύμνην άποκρίνοντες, ούτε πρώραν συνάγοντες, άλλ' άσπίδος τρόπον κυκλοτερέα ποιήσαντες, καὶ καλάμης πλήσαντες, πᾶν τὸ πλοΐον τοῦτο ἀπιείσι κατά τον ποταμόν φέρεσθαι, φορτίων πλήσαντες μάλιστα δε βίκους φοινικητους κατάγουσι οίνου πλέους. ιδύνεται δε ύπό τε δύο πλήκτρων και δύο ανδρών όρθων έστεώτων και ό μεν έσω έλκει το πληκτρου, ο δε έξω ώθέει. ποιέεται δε καλ χάρτα μεγάλα ταῦτα τὰ πλοία και έλάσσω, τὰ δὲ μέγιστα αὐτῶν καὶ πεντακισχιλίων ταλάντων γόμον ἔχει. ἐν έκάστω δε πλοίφ ονος ζωός ένεστι, έν δε τοισι μέζοσι πλεύνες. έπεαν ών απίκωνται πλέοντες ές την Βαβυλώνα, και διαθέωνται τον φόρτον, νομέας μεν του πλοίου και την καλάμην πάσαν

byloniisque commercium instituisse

οὖτε πούμνην ἀποκοίνοντες, οὖτε πρώραν συνάγοντες] Rescripsi πρώeav cum Cobeto, secutus ea, quae praecepit Bredov. p. 132, quo co-dem auctore (p. 133) retinui πρυ-

μνην.

άπιείσι κατά τον ποταμόν φέρεσθαι] navigium (ita constructum) iam emittunt, ut secundo deferatur fluemittunt, ut secundo deferatur fu-mine. Revocavi e libris optimis απιείσι pro απιασι, probante Bre-dov. p. 394 et recentt. edd. — In antecedentt. ad πυπλοιερέα mente repetendum τὰ πλοία. διφθέρας στεγαστρίδας Noster vocat pelles, quibus hace navigia extrinso-cus tecta et operta erant; attigit Pollux X, 180. Vox rarior στεγαστρίς de suggrunda templi invenitur in Inscriptione graeca Aegy-ptiaca apud Letronnium: Recueil etc. I. p. 29; στέγαστρον dixit Acschylus in Choeph. 984.

μάλιστα δὲ βίκους φοινικηΐους κατάγουσι οίνου πλέους] Omnes libri φοινικηΐους, sed scribi malunt polvingtor, ut ad vinum referatur, quale commemoratur I, 193; cf. Wesseling. ad h. l. et Reiz in Praefat. p. XXII. Recentiores edd. id receperunt itemque Becker in Charicle II. p. 272 ed. sec. recipi iubet vel propter Eustathii locum ad Odyss. p. 1445, 44. Neque vero contra codd, auctoritatem mutare vulgatam voluit Dobracus ad Aristophan. Plut. 718, quem sequi placuit, praesertim cum *φοινικητον* si receptum erit, mire disiunctum sit a voce *οίνου* atque propter varium usum variamque materiam, e qua vasa, quibus nomen βικος (cf. Ussing. de nominibb. vass. Graecc. p. 35), conficiebantur apud Graecos, adeo necessarium videri potuerit Nostro hanc ipsam materiam voce φοινιπίους addita accuratius de-clarare, quo magis aliis lignorum generibus ad talia vasa conficienda hace regio carnerit.

τὰ δὲ μέγιστα αὐτῶν] αὐτῶν Θ libris reposuimus. Vulgo αὐτέων. Mox ζωὸς utique praebent plurimi libri, unus ζοὼς, alter ζὼς, quod haud melius quam vulgatum ζως reliciendum. Gaisfordio vera videtur scriptura ζοὺς, minus recte; vid. Bredov. p. 49. — In seqq. ad διαθέωνται vid. quae de hoc verbo notata sunt ad I, 1.

τὴν καλάμην πάσαν ἀπ ὧν ἐκηρηξαν] Ita egregie e Schellershem. libro a Schwgh. restitutum libris reposuimus. Vulgo αὐτέων.

lershem. libro a Schwgh. restitutum esse persuasum habemus. Vulgo

ἀπ' ὧν ἐκήρυξαν, τὰς δὲ διφθέρας ἐπισάξαντες ἐπὶ τοὺς ὄνους, ἀπελαύνουσι ἐς τοὺς ᾿Αρμενίους. ἀνὰ τὸν ποταμὸν γὰρ δὴ οὐκ 93 οἶά τέ ἐστι πλέεν οὐδενὶ τρόπφ ὑπὸ τάχεος τοῦ ποταμοῦ ἀιὰ γὰρ ταῦτα καὶ οὐκ ἐκ ξύλων ποιεῦνται τὰ πλοία, ἀλλ' ἐκ διφθερέων. ἐπεὰν δὲ τοὺς ὄνους ἐλαύνοντες ἀπίκωνται ὀπίσω ἐς τοὺς ᾿Αρμενίους, ἄλλα τρόπφ τῷ αὐτῷ ποιεῦνται πλοία. τὰ 195 μὲν δὴ πλοία αὐτοῖσί ἐστι τοιαῦτα. Ἐσθῆτι δὲ τοιῆδε χρέωνται, κιθῶνι ποδηνεκέι λινέφ, καὶ ἐπὶ τοῦτον ἄλλον εἰρίνεον κιθῶνα

τ. κ. πάσαν ἀπεκήρυξαν. Exempla huius tmeseos apud Nostrum haud inusitatae exstant II, 39. 40. 70. 85. 86. 87. 88. 96, in quibus omnibus pari modo aoristus ponitur de re, quae accidere solet vel crebrius repetitur: de qua aoristi vi nuper exposuit Franke in: Berichte üb. d. Verhandll. d. k sächsisch. Gesellsch. d. Wiss. 1854. philol. hist. Class. II. p. 84. Tu conf. etiam Herodot. III, 82 et de tmesi allata ad Herodot. VIII, 89. His adde, quae de hoc aoristo in his locis Herodoteis nuper disquisivit Moller in Schneidewin. Philolog. IX. p. 361 seq. et potissimum p. 365 seq. Est vero ἀποκηφύττειν per praeconem (s. publice) vendere vel vendendu voci subücere praeconis, ut monet Wesselingius, qui lectionem sua aetate a Gronovio vulgatam ἀπενεκήφυξαν in ἐπανεκηφυξαν (insuper sub praecone vendehant) mutatam voluerat. Sed praestat a Schweigh. reposita lectio.

άνὰ τὸν ποταμὸν γὰς δἡ οὐκ οἰά τὲ ἐστι πλέειν κ. τ. λ.] Idem adhuc in Tigri fieri affirmant, cum summa sit huius fluvii rapiditas, quam ipso fluvii nomine sagittam indicante declarari scribunt. Vid. Ritter Erdkunde IX. p. 517. XI. p. 45. 47. 66. 193 coll. 934. Asinos, quamvis ab Iesaia XXI, 7 memoratos, in sculpturis Assyriis Babyloniisve nondum se vidisse repraesentatos testatur Layard Nineveh and its rem. II. p. 425.

# CAP. CXCV.

'Εσθητι δε τοιήδε χρέωνται κ. τ. λ.] Recentt. edd. χρέονται. Haec omnia fere retulit Strabo XVI. p. 745 s. 1082 A, in eo uno ab Herodoto dissentiens, quod de comis, quas Babylonii alant, narratur. κιθώνι ποδηνεκέι λινέω κ. τ. λ.]

Non ex lino tantum confectas indicari vestes observat Heerenius Ideen I, 2. pag. 205., verum ex gossypio quoque. Quod vestiendi genus, quo Babylonii ab Herodoto dicuntur usi esse, cum vix convenire videatur regioni aërique tam calido, utique hae vestes luxui ma-gis ac fastui quam necessitati inservisse videntur. Sunt vero no-bilissimae ac per omnem fere an-tiquitatem celebratae Babyloniorum texturae, tapetes, alia id genus, de quibus conf., ne plura, Heere-nium 1. 1. p. 206 seqq. coll. 245 seq. De luxurie Babyloniorum aliquot locos infra afferemus ad I, 199. Hoc loco illud addam, adhuc in lapidibus, quales per Babylonis urbis ruinas inveniuntur, conspici Babylonios homines, triplici hoc vestimento pileoque in altum ducto indutos. Atque ipsis Thebis Aegy-ptiacis detexerunt nuper in hypogeis quatuor Babyloniorum imagines, qui haud aliter vestiti atque ornati sunt atque Herodotus describit. Conf. Muenter. Relig. d. Ba-bylon. pag. 97, qui etiam Daniel. III, 21 atque Ezech. XXIII, 15 hanc in rem citat. Apud Danielem huic triplici vestium generi adduntur quoque braccae, apud Persas usitatae, sed solearum nulla fit men-tio. Conf. Lengerke p. 136. Herodoti locum cum iis, quae ex imaginibus nuper effossis constant, contulit Layard Nineveh and its rem. II. p. 319 seq.ἄἰλον εἰρίνεον κιθῶνα ἐπενδύνει]

έπενδύνει, και χλανίδιον λευκόν περιβαλλόμενος, ύποδήματα έχων έπιχώρια, παραπλήσια τῆσι Βοιωτίησι έμβάσι. κομῶντες δὲ τὰς κεφαλὰς μίτρησι ἀναδέονται, μεμυρισμένοι πᾶν τὸ σῶμα. σφρηγίδα δὲ εκαστος έχει και σκῆπτρον χειροποίητον, ἐπ' έκάστφ δὲ σκήπτρφ επεστι πεποιημένον ἢ μῆλον ἢ ρόδον ἢ κρίνον ἢ αἰετὸς ἢ ἄλλο τι. ἄνευ γὰρ ἐπισήμου οῦ σφι νόμος ἐστὶ ἔχειν σκῆπτρον. αῦτη μὲν δή σφι ἄρτισις περὶ τὸ σῶμά ἐστι.

Νόμοι δε αὐτοῖσι ώδε κατεστέασι. ὁ μεν σοφώτατος οδε, 196

Male olim scriptum εἰρινέον. Correxit Schweigh. — Transitum Herodoti a plurali (χρέωνται) ad singularem numerum (ἐπενδύνει) notarunt Wesselingius ad h. l. et Matth. Gr. Gr. p. 587. Conf. I, 197. I, 216 init. V, 16, ubi a singulari ad pluralem talis fit transitus. Similia afferuntur e II. 38. 65.

milia afferuntur e II, 38. 65.
παφαπλήσια τῆσι Βοιωτίησι ἐμβάσι] Hine Strabo l. l. dicit ὑπόδημα ἐμβάδι ὅμοιον. Conf. Polluc. Onomast. VII, 85. 87. coll.
IV, 115. ἐμβάδες, quarum varia
apud Graecos fuisse genera videntur (quod vel additum h. l. τῆσι
Βοιωτίησι declarat), inter vilia ac
vulgaria virisque communia Graecorum calceamenta habebantur;
vid. Becker in Charicl. III. p. 224
ed. sec. Wieseler: Das Satyrspiel
pag. 81. Caeterum optime huc facit Dicaearchi locus (vid. Creuzeri
Melett. III. p. 190), ubi de Thebanis mulieribus earumque vestitu
scribens hoc quoque addit: ὑπόδημα λιτὸν οὐ βαθὑ, φοινικοῦν
δὲ τῆ χροία καὶ ταπεινόν ὑσκιωτὸν δὲ, ώστε γνωνοὺς σχεδὸν ἔχτὸν δὲ, ώστε γνωνοὺς σχεδὸν ἐχτὸν δὲς καστος ἔχει, καὶ
σκῆπτοον χειοποίητον] Gemmis
ad annulos signatorios Babylonios
usos esse magnumque commercium

σφοηγίδα δὲ ἔκαστος ἔχει, καὶ σκήπτοον χειοοποίητον] Gemmis ad annulos signatorios Babylonios usos esse magnumque commercium earum instituisse per omnem fore Asiam satis constat. Plura Heeren. l. l. pag. 208. 211 seqq. et I, l. pag. 98. Creuzer: Zur Gemmenkunde p. 132 seqq. Layard Nineveh and its remains II. pag.

421 Discoveries etc. pag. 608. De baculis arte factis quae Noster scribit, illustrantur iis, quae tradit Theophrast. Hist. plant. V, 4. §. 7 de arbore in Tylo insula circa Arabiam, undo tales baculi exsecantur. Conf. Heeren. l. l. pag. 246.

— In fine cap. åqtidis, quae rarior est vox, ad corporis pertinet cultum vestiendique rationem.

### CAP. CXCVI.

ό μὲν σοφώτατος ὅδε, κατὰ γνώμην τὴν ἡμετέρην κ. τ. λ.] Haec utique ex orientis more, ctiamnum per Asiam obtinente, quo connubia emtione, venditione, non mutuo animorum affectu, contrahantur, diiudicanda esse, monet Heyne in Commentat. societ. Gotting. XVI. pag. 34, similemque morem Getarum memorat ex Pompon. Mela II, 2. Herodoteis cum verbis confer Strabonis (XVI. p. 745) verba, qui haec addit, in quaque tribu tres viros integritate conspicuos venditioni praefectos fuisse. Sed ille pro vulgari confusione Assyriis istum morem adscribit. Eadem ferme Nicolaus Damascen. p. 293 s. pag. 152 seq. Orell. coll. Aelian. V. H. IV, 1, ubi Perizon. aliarum gentium similes mores enarrat. Post Heynium in haec denuo inquisivit Iacobs (Vermischte Schrift. VI. p. 23 seqq.), id quam maxime monens, eam legem, quae h. l. commemoratur quaeque sapientissima videtur Herodoto, bene separandam esse ab ea, quam Noster turpissimam dixit I, 199, ad sacra et re-

κατὰ γνώμην τὴν ἡμετέρην, τῷ καὶ Ἰλλυριῶν Ἐνετοὺς πυνθάνομαι χρᾶσθαι. κατὰ κώμας ἐκάστας ἄπαξ τοῦ ἔτεος ἐκάστου ἐποιέετο τάδε. ὡς ἂν αὶ παρθένοι γινοίατο γάμων ὡραὶαι, ταύτας ὅκως συναγάγοιεν πάσας, ἐς εν χωρίον ἐσάγεσκον ἀλέας πέριξ δὲ αὐτὰς ιστατο ὅμιλος ἀνδρῶν. ἀνιστὰς δὲ κατὰ μίαν ἐκάστην κῆρυξ πωλέεσκε, πρῶτα μὲν τὴν εὐειδεστά-

ligiones prorsus spectantem; etenim quae h. l. traduntur, ad res domesticas tuendas et augendas instituta videri vult, eo consilio ut nulla virgo innupta maneret atque formosae virgines egenis aut minus venustis dotem indeque etiam nuptias pararent. — In verbis proxime antecedentibus e Florentino reposui κατεστέασι, quam eandem formam alii quoque loci (1, 200. II, 70. 84. IV, 63) exhibent, in quibus Bredovium si sequimur p. 398, reponendum: κατεστέατα, sed activum in his obvium I, 132. 197. 200. — Pro ώδε, quod Eltz (Iahrbb. d. Philol. u. Paedag. Suppl. IX. p. 115) scribi vult ο Γδε, id mihi haud necessarium videtur. Sed in seqq. χράσθαι rescripsi cum Bredov. p. 380 et recentt. edd. pro vulg. χρήσδαι.

vulg. χοῆσθαι.
τῷ καὶ Ἰλλυριῶν Ἐνετους πυνθάνομαι χοὰσθαι] Cui Herodoti
iudicio de Illyrica Enetorum origine eo magis insistendum, iudice
Niebuhrio in Hist. Roman. I. pag.
172 ed. sec. (I. p. 109 ed. prior),
quo Illyricum regem illis imperasse
scribit Servius ad Virgil. Aen. I,
242. Atque per omnen fere australem Italiae oram Illyricarum nationum vestigia reperiuntur. Quae
tamen uberius persequi huius loci
non est. Vid. Grotefend: Zur Kunde
Italiens. IV. p. 6. 7. Zeuss: Die
Deutschen u. ihre Nachbarst. pag.
250 seq. Conf. infra V, 9, ubi
tem Enetorum mentio, ad quem
locum plura dabimus. "Hoc loco
unum memoramus archiepiscopum
Mohileviensem (ad Borysthenem),
Stanislaum Siestrencewicz de Bohusz, Venetorum origines explicantem in libro: Recherches historiques sur l'origine des Sarmates,

des Esclavons et des Slaves, Petropol. 1812. Qui per Scythas anno 1455 a. Chr. n. ex Asia superiore (Media, Assyria) in Paphlagoniam indeque in alias terras delatos censet Slavos, quos ipsos prisci dixerint Henetos, postea Antos. Henetorum s. Enetorum nomen ductum esse ab αίνητὸς, clarus, illustris, in coque prorsus congruere nomini Slavny, quod et ipsum sit clarus, illustris. "Cr. ως αν αί παρθένοι γινοίατο]

ως αν αι παρθένοι γινοίατο] Libris scriptis invitis olim legebatur γενοίατο, quod tuetur censor in Ephemm. Ienn. 1817. nr. 164. pag. 373. — Valcken. pro ως αν maluit ων αν; Werfero in Actt. phill. Monacc. I. p. 84 scribendum videtur: ως αν, αι παρθένοι κ. τ. λ., nt αν pertineat ad ἐσάγεσαν, repetitam quandam actionem declarans. Sed nihil mutandum, vid. Baeumlein: Untersuch. über d. Griech. Modi p. 320 coll. G. Hermann: Opuscc. IV. p. 20. et nott. ad I, 75. Ad argumentum loci annotat Iacobs l. l. p. 39, adhuc apud Russos simile quid reperiri, cum virgines nubiles in publicum a cognatis vel amicis adducantur, quae procis sive uxorem expetituris ac de dote aliisque rebus quaerentibus respondeant.

κατὰ μίαν ἐκάστην] μίαν cum recentt. edd. recepi pro μίην.— De usu praepositionis κατὰ et hoc loco et in antecedentibus (κατὰ κόμας ἐκάστας) confer Herodot. II, 79. 93. VI, 79. VIII, 113 et quae alia excitantur apud Matth. Gr. Gr. §. 581 fin. In seqq. praepositionem ἐκ cum vi quadam additam genitivo πασέων ex lı. l. affert Fischer. ad Weller. Gr. Gr. III, a. p. 352. Mox cum recentt. edd. dedi ὅκως αὖτη pro vulg. ὄκως αὐτή.

την έκ πασέων : μετά δε, οκως αυτη ευρούσα πολλον χρυσίον ποηθείη, ἄλλην άνεκή ουσσε, ή μετ' έκείνην έσκε εὐειδεστάτη. έπωλέοντο δε έπλ συνοικήσει. οσοι μεν δη έσκον εύδαίμονες των Βαβυλωνίων επίγαμοι, ύπερβάλλοντες άλλήλους έξωνέοντο τὰς καλλιστευούσας. ὅσοι δὲ τοῦ δήμου ἔσκον ἐπίγαμοι, οὖτοι δε είδεος μεν ούδεν εδέοντο χρηστού, οί δ' αν χρήματά τε καί αίσχίονας παρθένους έλάμβανον. ώς γαρ διεξέλθοι ο κῆρυξ πωλέων τὰς εὐειδεστάτας τῶν παρθένων, ἀνίστη ἄν τὴν ἀμορφεστάτην, η εί τις αὐτέων ἔμπηρος ήε, καὶ ταύτην ἀνεκήρυσσε,

οσοι μὲν δη ἔσκον εὐδαίμονες π. τ. λ.] ἔσκον formam imperfecti ab Herodoto in rebus s. actionibus iteratis usurpatam inde cum aliis similibus notavit Bredov. p. 285. similibus notavit Bredov. p. 285. — ενδαίμονες sunt divites, ut II, 78. V, 8. Hine Solonis quoque ενδαιμονίη supra I, 32, et cf. nott. ad I, 33. De particularum iunctura μέν δη — δὲ vid. Werfer in Actt. phill. Monacc. I, 1. pag. 92. Immerito alterum δὲ in verbis οὐτοι ἐξίδεος in δη mutari vult Benedias. Actt. sem. reg. Lips. II. p. 284. — ἐπίγαμοι Noster codem fere enem divit quo Demosthen in orat sensu dixit, quo Demosthen. in orat. ad Boeot. §. 4. p. 1009 dixit θυγατέρα ἤδη ἐπίγαμου, i. e. nubilem, ad nuptias maturam. Add. Strab. XVI. p. 745.

of δ' αν χοήματά τε — ελάμ-βανον] De particula δ' repetita conf. Werferi Disputt. in Actt. philoll. Monacc. I, 1. p. 93 seq., qui plures similes e Nostro collegit locos. Add. Siebel. ad Pausan. IX, 13. §. 2, qui recte monet hac subiecti repetitione (of &), praece-dente negatione, orationis perspi-cuitatem adiuvari et a nobis reddi posse: sondern er, sie. —  $\ddot{\alpha}\nu$  imperfecto indicativi additum explicat Bacumlein l. l. pag. 152 seq.

ώς γὰρ διεξέλθοι ὁ κῆρυξ πω-λέων] Vulgo edunt: ὡς γὰρ δή οἰ ἐξέλθοι. Sed iam dudum viri docti monuerunt, legendum esse die Él-doi, quod inte merito seconit Schweigh, ita tamen ut per im Schweigh., ita tamen ut sair im on retineret, quam nos com calsfordio abiecimus. Sic quoque Herodotum scripsisse censet Wytten-bachius in Selectt. histt. p. 354, ubi locum ita transtulit: "— cum enim ad finem pervenisset, negotium finiisset, vendendarum formosissimarum praeco s. cum praeco venditione formosissimas permeasset." Laudat dein II, 143. III, 11, alia, quibus verbi usus ac significatio melius

perspiciatur, p. 448. ἀνίστη ὰν τὴν ἀμοςφεστάτην] ἀνίστη, quod a Dind. et Dietsch. mutatum reperio in ανίστα, invitis omnibus libris, quorum auctoritatem hic sequi praestat (cf. Bredov. p. 3:17), valet: excitare solehat s. surgere quamque maxime deformem iuhehat; cf. V, 71. IX, 73. De αν modo dixi; de forma superlativi αμοφρεστάτην, e libris optimis research of super I 8 132 ubi vocata, cf. supra I, 8. 133, ubi similia quaedam. Ad vocem  $\ell\mu\pi\eta_{-005}$  conf. nott. ad I, 167. — Verba seqq. ές δ — προσεκέετο (quod pro προσέκειτο recepimus, ut mox έκετο προσέκειτο recepimus, ut mox έκέετο pro ἔκειτο; vid. Bredov. p. 377) sic redde: donec ei, qui minimo pretio se contentum fore professus esset, (virgo) addicebatur s. obtingebat. In proxime seqq. τὸ δὲ αν χρυσίον ἐγίνετο, ,,velim (ait G. Hermann. Opuscc. IV, p. 22 coll. Schulzeit. 1831. p. 982) liber aliquis αν praebeat." Sed defendi posse αν idem addit. modo ad nomen κονσίον peaddit, modo ad nomen zovoćov neque ad verbum έγίνετο referatur, hoc sensu: ,,quantum id forte auri erat, venustiorum pretio erat confectum." Malim reddere: quidquid fectum." Mann rouges, id a vero auri (singulis) obtingebat, id a formosioribus profectum erat. Conf. Fritsch. in Iahrb. f. Philol. u. Pae-

οστις θέλοι, έλαχιστον χουσίον λαβών, συνοικέειν αὐτῆ; ές ο τῷ τὸ ἐλάχιστον ὑπισταμένφ προσεκέετο. τὸ δὲ ἂν χρυσίον ἐγίνετο από των εὐειδέων παρθένων και οῦτω αι εὔμορφοι τὰς άμόρφους και έμπήρους έξεδίδοσαν. έκδοῦναι δε την έωυτοῦ 94 θυγατέρα, ὅτεφ βούλοιτο εκαστος, οὐκ έξῆν, οὐδε ἄνευ έγγυητέω ἀπαγαγέσθαι την παρθένον πριάμενον, άλλ' έγγυητας χοῆν καταστήσαντα, ή μεν συνοικήσειν αὐτῆ, οῦτω ἀπάγεσθαι: εί δε μή συμφεροίατο, αποφέρειν το χρυσίον έκέετο νόμος. έξην δε και έξ αλλης έλθόντα κώμης τον βουλόμενον ώνέεσθαι. ό μέν νυν κάλλιστος νόμος οὐτός σφι ήν, οὐ μέντοι νῦν γε διετέλεσε έων, άλλο δέ τι έξευρήκασι νεωστί γενέσθαι, ΐνα μη άδικοιεν αὐτὰς, μηδ' ές έτέρην πόλιν ἄγωνται έπεί τε γὰρ άλουτες ἐκακώθησαν καὶ οἰκοφθορήθησαν, πᾶς τις τοῦ 197 δήμου, βίου σπανίζων, καταπορνεύει τὰ θήλεα τέκνα.

dag. Suppl. IV. p. 29, qui reddi vult: das jedesmalige Gold etc. ἐκδοῦναι δὲ τὴν ἐωντοῦ θυγατέρα κ. τ. λ.] De voce ἐκδιδόναι conf. supra ad I, 93. — Mox libros unice secuti scripsimus ἐγγυητέων, quod commendatur sequenti plurali ἐγνυητέω. Mox cum Bekkere et Dingeren et γυητάς. Mox cum Bekkero et Dinγυητας. Mox cum Berkero et Dindorfio rescripsi η μέν pro η μην, siquidem Noster in hac formula (η μην, μη μην) semper breviorem vocalem μέν ponere solet; vid. Bredov. p. 142 ibique allata. Idem feci I, 212. Conf. etiam II, 118 et I, 68 ibique nott.

οῦτω ἀπάγεσθαι] Sic dederat Iac. Gronovius e Mediceo, quem post plerique secuti sunt. Cum vero in aliis libris exstet οῦτω ἀν ἄγεσθαι, idipsum reposuerunt Schweighaeuserus et Gaisfordius, lubenter obtemperassem, modo quae his sit vis particulae αν, intelligero possem. Quare dedi απαγεσθαι, quod idem intactum reliquit Matthiae. — De οντω eleganter parthiae. — De ουτω eleganter participiis vel ipsis periodis praegressis postposito laudant I, 94. II, 92. 100. VII, 2 etc. "Plura Wyttenbachius ad Platon. Phaedon. p. 164 seq. Heindorf. ad Gorg. p. 209 seq. Taylor. ad Demosthen. Midian. p. 628 Reisk." Cr. αλλο δέ τι έξευρήπασι νεωστί γε-

νέσθαι] i. e. verum aliud quiddam

vέσθαι] i. e. verum atiud quiddam excogitarunt, quod nunc in usu est, ne illis (puellis) iniuriam inferrent neve istae alias in urbes abducerentur. Tu conf. de huius modi infinitivis supra I, 176 ibique not.

— In seqq.: ἐνα μὴ ἀδικοὶς — μηδ' — ἀγωνται eodem modo Nostrum variantem invenimus, quo supra I, 185. Quod ad argumentum attinet, Iacobs l. l. p. 25 haec ita intelligi vult, ut virginis parentes timuerint, ne viri virgines stuprarent, nulla mercede soluta aut easdem tanquam servas nullo pretio emtas secum abducerent. verba ἐπεί τε γὰο ἀλόντες κ. τ. λ. ad Babylonios spectant hoc fere sensu: cum enim urbe capta malis pressi essent eorumque res pessum datae.

καταποονεύει τὰ δήλεα τέκνα] Idem vocabulum eadem in re de Lydis I, 94 init., ubi vid. nott. Caeterum Heynius 1. 1. p. 35 contendit, Babylonii cum egestate potis-simum adacti fuerint ad pravum huncce morem vulgandorum puellarum corporum, non communem omnium feminarum morem fuisse, sed tantum pauperum et deformium; haud aliter atque apud Lydos, ubi, quae Noster narrat I, 93, de hominibus ex plebe egenis intelligenda sint.

τερος δε σοφίη όδε άλλος σφι νόμος κατεστήκεε. τους κάμνοντας ές την άγορην έκφορέουσι ού γάρ δη χρέωνται Ιητροίσι. προσιόντες ών πρός τον κάμνοντα συμβουλεύουσι περί τῆς νούσου, εί τις καὶ αὐτὸς τοιοῦτο ἔπαθε, ὅκοιον ἔχει ὁ κάμνων, η άλλον είδε παθόντα. ταῦτα προσιόντες συμβουλεύουσι, καὶ παραινέουσι, ασσα αύτὸς ποιήσας εξέφυγε ὁμοίην νοῦσον, η αλλον είδε έκφυγόντα. σιγή δὲ παρεξελθεῖν τὸν κάμνοντα οὕ σφι έξεστι, πρίν αν έπείρηται, ηντινα νούσον έχει. Ταφαί δέ 198 σφι έν μέλιτι, θρηνοι δε παραπλήσιοι τοίσι έν Αίγύπτω. όσά-

#### CAP. CXCVII.

τοὺς κάμνοντας ἐς τὴν ἀγορὴν ἐκφορέουσι] Eadem Strabo XVI. pag. 1082 s. pag. 746 Cas. coll. Plutarch. Moral. II. pag. 1128 E. Ex hisce autem rudia artis medicae primordia haud pauci repeti posse existimant, quos citant Almeloveen. ad Strabon. l. l. et Davis. ad Maxim. Tyr. Diss. XII. p. 540. — Mox χοέωνται, quod omnes codd. exhibent, retinui. Recentt. edd. χρέονται. ὁχοιον ἔχει ὁ χάμνων] Ita re-

scripsimus cum Schweigh. et Gaisf. pro δκοίον αν έχοι ό κάμνων. Iispro δχοδον αν έχοι ὁ κάμνων. Lisdem auctoribus etiam infra in fin. capitis scripsi έχει pro έχη, probante Werfero in Actt. philoll. Monacc. I, 2. pag. 256.

και παραινέουσι ᾶσσα αὐτὸς ποιήσας κ. τ. λ.] De ᾶσσα conf. I, 138. In reliquis verbis transitus

est e plurali (παραινέουσι) in sin-gularem (αὐτὸς ποιήσας ἐξέφυγε), similis fere ac supra I, 195 init.

# CAP. CXCVIII.

Ταφαί δέ σφι έν μέλιτι] Iure hoc ad condiendorum cadaverum morem non Aegyptiis solis, verum aliis quoque veterum populis usitatum refert Zoëga de obelisce. pag. 268, adiiciens de Babyloniis Strabonis testimonium l. l., ubi haec legimus: δάπτονοι ἐν μέλιτι κήφω περιπλάσαντες. De Magis ac Persis supra vidimus ad I, 140, qui cera oblitum cadaver condunt. Similia quaedam addit Zoëga, in quibus testimonium Beniaminis Tudelennon Aegyptiis solis, verum aliis

sis, qui in regione Haoulam a Perside ad ortum saeculo duodecimo post Chr. n. scribit mortuos non sepeliri, sed aromatis condiri sindonibusque obtegi. Et quod Alexandri Macedonis corpus ab Aegyptiis Chaldaeisque suo more curatum narrat Curtius (X, 10), id alii melle servatum prodiderunt. Causam moris in eo positam cre-dimus, quod aeque ac Persae ig-nem cadaverum ustione contaminari nolucrunt. Quare loculos ossibus repletos, eo loco inventos, ubi regia Babyloniorum arx fuisse censetur, ad Babylonios ve-teres refert Muenterus I. I. pag. 77. Id unum dubitationem mo-vere, quod in superioribus ae-dium contignationibus loculi fuerint reperti. Sed (nisi omnino hi loculi ad seriorem pertinent aetatem) poterat utique moris Baby-lonici esse, ut quam diutissime esse, ut quam diutissime mortuorum cadavera secum in acdibus retinere studuerint, indeque etiam cera aut melle, quo illa conservarent diutius, condierint. Alia vasa iisdem ferme in regionibus detecta et humania ossibus haud detecta et humania ossibus haud combustis repleta ad Persas referre mavult Muenterus I. I. Conf. I, 140 ibiq. not. Equidem unum istud addo, veteres melle cadavera, quae servari voluerint, condiisse; quod Agesilai exemplum commonstrat. Quem mortuum cera circumpuderunt, quod mel nor bebeben. fuderunt, ,, quod mel non habebant, "
ut scribit Cornelius Nepos in Agesil. 8. §. 7, ubi vid. Bos. Alia
dabit Creuzer. in Commentt. Herodd. pag. 362. 199

κις δ' αν μιχθή γυναικὶ τη έωυτοῦ ἀνὴο Βαβυλώνιος, περὶ θυμίημα καταγιζόμενον ίζει, έτέρωθι δὲ ή γυνη τώυτο τοῦτο ποιέει. ὅρθρου δὲ γενομένου, λοῦνται καὶ ἀμφότεροι ΄ ἄγγευς γὰρ οὐδενὸς ἄψονται, πρὶν αν λούσωνται. ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ ᾿Αράβιοι ποιεῦσι.

Ο δε δη αϊσχιστος των νόμων έστι τοισι Βαβυλωνίοισι όδε.

θοῆνοι δὲ παραπλήσιοι τοῖσι ἐν Αἰγύπτω] Hacc sane referas licet cum Movers. (Die Phoeniz. I. p. 244. 246) ad cantilenam illam, cui Lini s. Manerotis nomen tribuitur, in luctu edi solitam ac plerumque nihil fere nisi certam quandam vocum aliquot perpetuo repetitarum ipsumque luctum declarantium formulam continentem. Tu vid. plura ad II, 79.

περὶ θυμίημα καταθιζόμενον ίζει]

περί θυμίημα καταθιζόμενου ζει] i. e. thuri incenso adsidet, sc. sacra peragens lustrandi causa. Hinc male olim πυρί pro περί, cuius loco Heinsius ad Polluc. Onomast. I, 76 ed. Iungerm. coniecerat παρά. Caeterum morem eundem Strabo attigit XVI. p. 1081 B s. p. 745 Cas. Nec alio referunt, quod in epistol. Ieremiae (Baruch. V, 43) mulieres dicuntur θυμιώσαι τὰ πίτυρα s. furfures funigare. Conf. Heyne in Commentatt. soc. Gotting. XVI. p. 31 seq. Muenter: Die Relig. d. Babylon. pag. 74. not. 1. E recentioribus Ioann. Spencerus (Legg. Hebrr. I, 8. pag. 257) similem lustrationis ritum apud Hebraeos commemorat et utrumque ex Aegypto arcessit. Vid. Herod. II, 64 ibique nott. Graecum in his praeceptum suppeditabit Hesiodus in Opp. et D. 734, ad quem locum nonnulla alia anc facientia adscripsit Graevius in Lectt. Hesiodd. cap. 16. Egregiam Theanus, Pythagoricae mulicris, responsionem, cum de his interrogaretur, servavit Stobaeus in Sermon. LXXII. p. 443 coll. Diogen. Laert. VIII, 43 ibiq. Menag.

#### CAP. CXCIX.

Ο δε δη αίσχιστος των νόμων έστι κ. τ. λ.] Quae refert hoc ca-

pite Herodotus, pariter narrantur a Strab. XVI. p. 1081 s. p. 745 coll. Aelian. V. H. IV, 1. Inprimis vero huc facit Ieremiae locus in Epistol. (Baruch. VI, 42. 43 ibiq. interprett.). Nostra actate, ut alios taceam, accuratius in Herodoti narrationem inquisivit Heynius in Commentat. societ. Gotting. tom. XVI. pag. 30 seqq.: "De Bubyloniorum instituto religioso, ut mulieres ad Veneris templum prostarent," itemque Iscobs: Vermischte Schrift. VI. p. 25 seqq. Sic vero posuit Heyne: antiquos Babylonios, teste ipso antiquos Babylonios, teste ipso Herodoto (I, 190), nuptias puellarum publica venditione parare solitos esse; qui mos cum in desueludinem abiisset, coepisse illos filias ad quaestum corpore faciendum adigere; inde demum hunc esse ortum morem, ex quo pudoris primitias deae ad templum obtulissent. Cum enim puellis corpore vulcando dos fuisset paranda, pore vulgando dos fuisset paranda, inventam esse opportunitatem, ut quaestum maiore cum licentia et opimiore mercede facerent; ad templum illas consedisse, instituto hoc quippe in religionem verso, ut Veneri corpus suum consecrare vide-rentur puellae. Conf. pag. 36. 37 l. l. Quae eatenus dubitat Heerenius (Ideen I, 2. p. 204 seq.), quod ad matrimonii ac nuptiarum quasi initia unice referatur turpis iste mos; ipse magis ad commercii rationes et hominum peregrinorum multitudinem, qui in urbem con-fluxerint eam ipsam ob causam, illud referri posse existimat. Ne-que omnino e curruptis Babyloniorum moribus eorumque libidinibus hunc morem explicari posse aut origines cepisse, quivis, me vel non animadvertente, sentiet. Ad ipsam enim religionem pravasque de diis

δει πάσαν γυναϊκα έπιχωρίην ίζομένην ές ίρον 'Αφροδίτης, απαξ έν τῆ ζόη μιχθηναι ἀνδρί ξείνω. πολλαί δε καί οὐκ ἀξι-

conceptas opiniones respiciendum esse, ubi haec et talia legimus, vix dubitandum, cum, quantum ad fu-rorem haec ipsa homines Asiaticos adegerint, nemo nesciat rituum ac religionum Asiae superioris et inferioris (quam minorem vulgo di-Occurrunt cimus) paulo peritior. in istarum gentium religionibus ac sacris alia haud minus turpia, quam quae de Mylittae cultu Noster memoriae prodidit. Antiquissimum fuisse per Asiam turpem istum atque impudicum morem, testis est liber Mosis III, 19. vs. 29. De Phoenicibus, Cypriis, aliis gentibus, quas religione non admodum diversa cum reliquis Asiae gentibus coniunctas quodammodo invenimus, simillima instituta scriptorum veterum testi-moniis firmata ipse attulit Heynius l. l. pag. 37 seq., quae repetere non attinet. Conf. Creuzer: Symbol. II. p. 331 seq. 350 seq. ed. tert. Movers: Die Phoeniz. I. p. 679 seq. 689 seq. Atqui inde mihi totius moris rationem e religione recte repetere videtur Iacobs. p. 28 seq., ita ut haec prostitutio pro sacrificio quasi habeatur deae genetrici et omnium rerum generationis praesidi oblato; quod idem fere statuit Ghillany: Die Menschenopfer d. Hebr. p. 174. Iam vero Babylonios eo magis proclives fuisse ad hanclasciviam, quod ad omne voluptatum atque libidinum genus effusi erant, facile cre-dam Muentero in libro de relig. Badam Muentero in libro de relig. Babylon. p. 73 seq. De luxurie Babyloniorum vulgo laudant Curtium de exped. Alexandri V, 1. §. 21 seq. ibique Freinshem. Add. Heeren l. l. pag. 202 Gesen, ad Iesai. XLVII, 1. pag. 105 ibiq. hos locos: les. 14, 11. Ier. 51, 39. Daniel 5, 1. Conf. Palmblad. l. l. p. 27 seqq. 32 seqq. Ipse Heynius l. l. p. 39, ut haec instituta reciperentur a populis, bina fuisse censet inter causas huius moris respicienda, con-temtum virginitatis puellarum et profectas vulgi a pravis religionibus opiniones. Quorum tamen alterum ex altero ipso enatum esse, facile poterit intelligi. Quod vero insanam fabulam habet Herodoteam narrationem Voltaire (Oeuvres VI. p. 24), merito poenas dedit Gibbono (Miscell. Works VII. p. 204). Caeterum in Arabia similem quendam morem se reperisse testatur Katte in: Allgem. Zeit. 1838. 6. Mai. Beilag. p. 957; apud gentes quasdam Americae similia fere obtinere scribit Martius: Von dem Rechtsznstand. d. Ureinwohn. Brasil. (Monac. 1832.) p. 61.

stand. d. Ureinwohn. Brasil. (Monac. 1832.) p. 61.
πάσαν γυναίπα ἐπιχωρίην ἰζομένην ἐς ἰρον Ἀφροδίτης] De structura praepositionis ἐς in hisce vid. I, 14 ibiq. not. — Quod ἰρον hie vocatur, infra dicitur τέμενος, ut apud Strabonem quoque eadem in re XVI. pag. 1081 C s. p. 745 invenitur, cum sentum insina acdis invenitur, cum septum ipsius aedis sit intelligendum, vel ut Muenterus 1.1. pag. 78 suspicatur, άλσος sive lucus sacer, qui templum circumdabat. Namque hoc templum hand dispar fuisse videtur iis, quae Ascalone et Paphi eidem Veneri conse-crata erant. Illic quoque lucum sacrum invenimus, quo reliqua templi aedificia inclusa fuere. Vid. Muenter. l. l. p. 55. Simili modo simili in re τὸ ίρὸν atque τὸ τέμενος occurrit infra II, 61 coll. II, 155. 156. 170. 178. πάσαν γυναϊκα ἐπιχωρίην Noster dixit quamque mulierem indigenam sive nuptam sive innuptam. Quod moneo, quia γυ-. vaixa hic simpliciter mulierem, virginem denotare, Heynio I. I. p. 32 visum est, quamquam in dubium vocavit Heeren. I. I. p. 201, qui ipsaa feminas in templo prostitisse censet, minime virgines innuptas, quippe quae Herodoto fuissent παρθίνοι, ut supra I, 196. Contra quem Muenterus l. l. pag. 74 propter communem aliorum quoque populorum consuctudinem puellas intel·ligi ma-vult. — 'Αφροδίτη quae sit, infra ipse indicat his verbis: Μύλιττα δὲ καλέουσι τὴν 'Αφροδίτην 'Ασσύ-Quot, eodem modo quo supra I, 131:

εύμεναι ἀναμίσγεσθαι τῆσι ἄλλησι, οἶα πλούτφ ὑπερφρονέουσαι, έπὶ ζευγέων έν καμάρησι έλάσασαι πρὸς τὸ ίρὸν έστᾶσι: θεραπητη δέ σφι οπισθε επεται πολλή. αί δε πλεύνες ποιεύσι ώδε. έν τεμένει 'Αφροδίτης κατέαται, στέφανον περί τῆσι κεφαλήσι έχουσαι θώμιγγος, πολλαί γυναϊκες αί μέν γάρ προσέφχονται, αίδε ἀπέρχονται. σχοινοτενέες δεδιέξοδοι πάντα

παλέουσι δε Άσσύριοι την Άφροδίτην Μύλιττα, ubi conf. quae adscripsimus. Ipsa des, quae summa Iovi summo s. Belo apud Babylo-nios adstat, Gesenio (Excurs. ad Iesai. tom. II. p. 337 seqq.) Venus esse videtur planeta, quae endem fere sit Anailis, et Anahid Persarum, Phoenicumque Astarte, praesertim cum istud sidus geniis insertim cum istud sidus geniis incoli ferant, qui ad voluptates, libidines, alia id genus, homines seducant. Quod optime cum turpi huius Mylittae apud Babylonios cultu convenire putat. Alia edocuit Muenterus cum his coniuncta et consentanea, quae de Belo illum tradere supra ad I, 181 vidimus; vid. Die Relig. d. Babylon. pag. 20 seg. Quodsi enim Belus summus Quodsi enim Belus summus deus Sol fuisse perhibetur, summa coeli regina ac dea, omnium rerum genitrix ac parens Luna utique fuisse censetur, Venus eademque Mylitta. Cuius vel ipsum nomen huc quadrat. Est enim מְלֵבְּלְתְּא i. e. genitrix, omnium parens; vel etiam בְּלֵבְּע מַלְם domina, δέσποινα. Unde explicandum, quod I. Laur. Lydus scribit, Veneri apud Phoenices nomen fuisse βηλτις. Haec Muenterus tum h. l. tum ad Iulium Firmicum de profan. relig. error. cap. 3. p. 12, quibus adde Palmbladii sententiam ad I, 131 notatam; et confer quoque Movers. l. l. pag. 586 seq.

έπὶ ζευγέων έν καμάρησι ελάσασαι πρὸς το Γρὸν έστασι] καμάρη est aedicula s. domuncula vehiculo imposita, in qua tectus sedeat, qui vehatur. Confer Wesseling. ad He-rod. IV, 69 et Hemsterhus. ad Aristophan. Plut. pag. 369. A Grammaticis Graccis explicatur ή ἐπὶ τῆς ἀμάξης σκηνή. Nos: ein bedeckter Wagen. "Quare apte cum nostro

Kanımer comparat Kanne (über d. Verwandtschaft d. Griech. u. Deutschen Sprach.) pag. 24 not." Cr. — In seqq. ὅπισθε (pro ὅπισθεν) cum

In seqq. δπισθε (pro ὁπισθεν) cum Bekkero et Bredov. p. 106 reposui. κατέαται, στέφανον περί τῆσι κεφαλῆσι ἔχουσαι θώμιγγος, πολλαί γυναίκες] κατέαται hine notat Bredov. p. 329, ubi vid. Conf. II, 86. Est enim dictum pro κάθηνται. — θώμιγξ explicatur funis, funiculus: sic σνοινίον and Nostro niculus; sic σχοινίον quod Nostro dicitur I, 26, Polyaenus VI, 50 et Aelianus V. H. III, 26 reddunt per θώμιγγα, notante Wesselingio; atque sic etiam Suidas atque Hesychius explicant λεπτον σχοινίον. Iam si quaeras, quid sibi velit στέφανος θώμιγγος s. corona funiculi, Heynius l. l. p. 31 not. exponit vittam s. fasciam in funiculi modum tortam, plexilem; Muenterus l. l. vertit: eine wie mit Fäden gewundene Krone; neque aliter Iacobs p. 35 de tenui fascia s. filo (Schnur) intelligit circa caput torto; hanc vero fasciam s. filum coronae (quam in omnibus rebus solemnibus, praecipue sacris gestare solebant veteres) speciem s. formam habuisse Noster addita voce στέφανος declarare voluisse vide-tur. De voce θωμιγξ cf. quoque Aeschyl. Pers. 467. Eumen. 181. Addit vero Iacobs non tam ornatus causa videri mulieres hac fascia coronatas, sed tesseraria quadam ex causa: ut nimirum hac fascia se vinctas quasi declararent ac deae servitio addictas. Equidem nil decernam.

σχοινοτενέες δε διέξοδοι πάντα τρόπον οδών έχουσι] i. e. transitus viarum directi (s. ad rectam lineam quasi secti, facti) quaquaversus tendunt. Ubi πάντα τρόπο absolute accipio, ut έχειν intransitive accipiendum, ut I, 189. 190. Geniτρόπον όδων ἔχουσι διὰ τῶν γυναικῶν, δι' ὧν οί ξείνοι διεξ95 ιόντες ἐκλέγονται. ἔνθα ἐπεὰν ἵζηται γυνὴ, οὐ πρότερον ἀπαλλάσσεται ἐς τὰ οἰκία, ἢ τίς οί ξείνων ἀργύριον ἐμβαλῶν ἐς τὰ γούνατα μιχθἢ ἔξω τοῦ ἰροῦ. ἐμβαλόντα δὲ δεί εἰπεῖν τοσόνδε ' Ἐπικαλέω τοι τὴν θεὸν Μύλιττα. Μύλιττα δὲ καλέουσι τὴν ᾿Αφροδίτην ᾿Ασσύριοι. τὸ δὲ ἀργύριον μέγαθός ἐστι ὅσον ὧν · οὐ γὰρ μὴ ἀπώσηται · οὐ γάρ οί θέμις ἐστί γίνεται γὰρ ἰρὸν τοῦτο τὸ ἀργύριον. τῷ δὲ πρώτῳ ἐμβαλόντι ἔπεται, οὐδὲ ἀποδοκιμῷ οὐδένα. ἐπεὰν δὲ μιχθἢ, ἀποσιωσαμένη τῷ θεῷ, ἀπαλλάσσεται ἐς τὰ οἰκία · καὶ τώπὸ τούτου οὐκ οῦτω

tivum ὁδῶν e scholio in textum irrepsisse suspicatur Schweigh. Eltz. (Jahrbb. für Philolog. und Paedag. Suppl. IX. p. 119) vulgatam öðöv (quam e melioribus libris mutarunt in οδων) revocari vult hoc sensu: "transitus quoquoversus recta linea "directi habent iter (peregrinis) per "mulieres, quas transeuntes pere "mulieres, quas transeuntes pere "grini deligunt, hoc est, transitus "dant iter per mulieres." Ac rece-pit Lhardy; quo cautius retinuit odow Dindorf. Neque enim placet, quod Bekkerus coniecit δί ων, neque ὁσαιων, quod Dietsch ex coniectura recepit, ,,nt Herodotus numerum viarum pro numero mulierum varium fuisse significaret." Quam-quam non nego, genitivum ὁδῶν habere, quo offendat, sive ad διέξ-οδοι referatur, sive ad πάντα τρο-πον, quod vel minus aptum vi-deri queat — αγοινοτευές διέξοδοι deri queat.— σχοινοτενέες διέξοδοι Muentero l. l. sunt: mit Schnüren eingefasste Günge. Sed iudice Heynio (l. l. pag. 31) hoc ita intelligendum, ut unaquacque mulier funiculo praetento tanquam inclusa sederit, eoque etiam referendum, quod in Ierem. Epist. vs. 43 legitur, sedere ad vias mulieres περιθεμένας σχοινία, quae de corollis plexilibus, quibus caput fuerat ornatum, vix bene intelligi possint. Mihi σχοινοτενέες διέξοδοι non aliter atque supra I, 189 σχοινοτενέες διώρυχες indicare videntur vias recta linea ductas; nos dicimus schnurgerade. Conf. Iacobs p. 37. 50. Επικαλέω τοι τὴν θεὸν] τοι, i. e.

Έπιπαλέω τοι την θεόν] τοι, i. e. σοι, tibi, tuam in gratiam, ut tibi propitia adsit dea. Noli cum Heynio l. l.

pag. 32 intelligere in ool, i. e. tua causa. Neque etiam recte Schweighaeuser. in Lexic. Herod. I. p. 255 his verbis hanc sententiam contineri putat: "per deam te obtestor; deae nomine te compello et invitatum velim."

τὸ δὲ ἀργύριον μέγαθός ἐστι ὅσον ων] i. e. pecunia quantulacunque fuerit. Conf. II. 22.

as j. e. pecuna quamatacanque jucrit. Conf. II, 22.
 οὐ γὰο μὴ ἀπώσηται] i. e. neque enim (mulier pecuniam) reticiet, repudiabit. Quod Matthiae in Gr. Gr. pag. 728 edit. prioris, probante Werfero in Actt. philoll. Monacc. I. p. 228, hic corrigere volebat ἀπώσεται, satis iam ipsi prohibebant libri vetusti, in vulgata lectione conspirantes. Nec eandem post Matthiae fuisse sententiam, inde colligo, quod in altera Grammaticae editione Herodoteum locum omisit (pag. 987) aoristumque etiam post οὐ μὴ ferri posse docet (p. 988 seq.). Tu vide nunc de his exponentem Baeumlein: Untersuch. über die Griech. Mod. p. 117 seqq. coll. Kuehner. Gr. Gr. §. 779. Verbum ἀπωθεῖοθαι, aspernari, aliquot exemplis illustravit Werferus l. l. p. 229.

Werferus l. l. p. 220.
ἀποσιῶσαμένη τῆ θεῷ] i. e. mulier, quae huic Veneris religioni satisfecerit, s. quae defuncta fuerit hac
religione. Sunt verba Wyttenbachii
in Selectt. histt. p. 354, ubi simul
eam verbi ἀφοσιοῦσθαι docet esse
significationem: aliquid religionis causa facere, non ex animi sententia, nec
uherius, sed parce, ut saltem religioni
satisfiat. Conf. IV, 154 ibiq. Valckenar. Alia excitavi ad Plutarch. Al-

μέγα τί οί δώσεις, ῶς μιν λάμψεαι. ὅσαι μέν νυν εἰδεός τε ἐπαμμέναι εἰσὶ καὶ μεγάθεος, ταχὺ ἀπαλλάσσονται ˙ ὅσαι δὲ ἄμορφοι αὐτέων εἰσὶ, χρόνον πολλὸν προσμένουσι, οὐ δυνάμεναι τὸν νόμον ἐκπλῆσαι ˙ καὶ γὰρ τριέτεα καὶ τετραέτεα μετεξέτεραι χρόνον μένουσι. ἐνιαχῆ δὲ καὶ τῆς Κύπρου ἐστὶ παρα-200 πλήσιος τούτφ νόμος. Νόμοι μὲν δὴ τοισι Βαβυλωνίοισι οὐτοι κατεστέασι. εἰσὶ δὲ αὐτῶν πατριαὶ τρεῖς, αϊ οὐδὲν ἄλλο σιτέονται εἰ μὴ ἰχθῦς μοῦνον ˙ τοὺς ἐπεί τε ἄν θηρεύσαντες αὐήνωσι πρὸς ῆλιον, ποιεῦσι τάδε. ἐσβάλλουσι ἐς ὅλμον καὶ λεήναττες ὑπέροισι σῶσι διὰ σινδόνος ˙ καὶ ος μὲν ἄν βούλη-

cibiad. pag. 230. Add. Iacobs. p. 45.

— In seqq. ad crasin τώπὸ τούτον (pro τὸ ἀπὸ τούτον, ab eo inde tempore) conf. III, 40 et quae alia per talem crasin scripta ex Herodoto affert similia Bredov. p. 197.

οσαι μέν νυν είδεος τε ἐπαμμέναι είδι καὶ μεγάθεος] ἐπαμμέναι είδι καὶ μεγάθεος sunt forma ac magnitudine praeditae mulieres, formosae, quae speciem sibi aptam et quasi connexam habent sive staturam aptam iustamque. Sic infra VIII, 105 παίδες είδεος ἐπαμμένοι sunt pueri forma s. venustate praediti. Explicuit Wesselingius, ita ut coniectura πεπαμέναι (pro ἐπαμμέναι) nihil sit opus. Assentitur Wyttenbach. in Selectt. hist. p. 355 vertens: quae igitur participes sunt pulchritudinis, cum ἐφάπτεσθαί τινος sit: aliquid attingere, aliqua re potiri, praeditum esse aliqua re, nec tamen omnino, sed aliquantum.

και γὰο τοιέτεα και τετοαέτεα — μένουσι] Non continuum hic tempus indicari arbitratur Heynius 1.1. p. 33, sed certos fuisse dies festos, quibus ad religionem solvendam templum mulieres adierint. — Ad formam τετοαέτεα conf. Bredov. p. 281.

ένιαχῆ δὲ καὶ τῆς Κύποου — νόμος] Quod quibusdam Cypri locis
eundem morem obtinere Noster
scribit, id testatur Athenaeus XII.
p. 516 B, narrans Cypros in more
habuisse ἐταιρισμῶ τὰς ἐαυτῶν κόρας ἀφοσιοῦν. Quocum conf. quae
de Amathusiis Paphiisque collegit

Meursius in Cypr. I, 8. II, 15. Haec adnotat Wesselingius. Tu praeterea confer Creuzerum l. supra l.

#### CAP. CC.

Νόμοι -- κατεστέασι] De forma κατεστέασι conf. supra cap. 196, et ad argumentum loci cf. Strabon. XVI. p. 1082 B s. p. 746 ed. Cas., qui pro πατριαί vulgari sermone exhibet φρατρίαι. — Conf. I, 125 et II, 143 ibique nott. — Simile quiddam de aliis quibusdam Asiae gentibus memoriae prodidit Arrian. Indic. 29. §. 11. 12. Magis vero illud nos advertere debet, quod Syris vulgo sancti habebantur pisces, indeque non edebantur, quod idem Babylone obtinuisse vix dubium videtur. Quare inferioris tantum conditionis homines piscibus edendis se dedisse, reliquos abstinuisse censet Muenter. l. l. pag. 34. 35. — In seqq. δλμον intell. mortarium, in quod coniectos pisces pistillo (ὑπέφοισι) contundunt s. conterunt. Utrumque in Hesiodi Opp. et D. 423, ubi tamen ὅλμον aliter accipi vult Doederlinus in Glossar, Homer, II. p. 49.

σῶσι διὰ σινδόνος] incernunt per linteum, si quidem de linteo, neque potius de cotoneo intelligendum σινδὰν eoque valde subtili ex Indis introducto, ut putat Lassen Indische Alterthumskunde II. p. 555. Plura vid. nott. ad II, 86. — σῶσι, monente Etymol. Magn. p. 710, 41, dictum pro σήθουσι, ut νῶσιν pro νήθουσιν.

ται αὐτῶν, ᾶτε μάζαν μαξάμενος έχει, ὁ δὲ ἄρτου τρόπον οπτήσας.

'Ως δὲ τῷ Κύρω καὶ τοῦτο τὸ ἔθνος κατέργαστο, ἐπεθύ-201 μησε Μασσαγέτας ὑπ' ἑωυτῷ ποιήσασθαι. τὸ δὲ ἔθνος τοῦτο καὶ μέγα λέγεται εἶναι καὶ ἄλκιμον, οἰκημένον δὲ πρὸς ἠῷ τε καὶ ἡλίου ἀνατολὰς, πέρην τοῦ 'Αράξεω ποταμοῦ, ἀντίον δὲ 'Ισση-δόνων ἀνδρῶν. εἰσὶ δὲ οῖ τινες καὶ Σκυθικὸν λέγουσι τοῦτο τὸ ἔθνος εἶναι. 'Ο δὲ 'Αράξης λέγεται καὶ μέζων καὶ ἐλάσσων 202 εἶναι τοῦ "Ιστρου' νήσους δ' ἐν αὐτῷ, Λέσβω μεγάθεα παραπλησίας, συχνάς φασι εἶναι. ἐν δὲ αὐτῆσι ἀνθρώπους, οῖ σιτέονται μὲν ῥίζας τὸ θέρος ὀρύσσοντες παντοίας, καρποὺς δὲ ἀπὸ δενδρέων ἐξευρημένους σφι ἐς φορβὴν κατατίθεσθαι ώραι-

ατε — ἔχει] ἔχει, habet, sc. pisces siccatos, dein in mortario contusos atque sic in unam massam redactos; quibus alius sic fruitur, ut tanquam massam subegerit, alius, ut panis ad instar coxerit. Ante ατε suppleri potest ὁ μέν.

### CAP. CCI.

έπεθύμησε Μασσαγέτας ὑπ' έωντῷ ποιήσασθαι] Ad locutionem ὑπ' έωντῷ ποιήσασθαι] Ad locutionem ὑπ' έωντῷ ποιήσασθαι conf. quae supra ad I, 94, coll. III, 45, diximus. De Massagetis plura I, 204. 215, ubi singula illustrabimus. Pertinere vero videtur haec gens ad nomades illos, qui extra Persici regni fines, i.e. ultra Iaxartem vagabantur, quique modo Sacae, modo Scythae, modo Tartari, nec hodie fere una eademque appellatione vocantur. Scythas fuisse Massagetas aeque atque Issedones, illorum vicinos, et utramque gentem ad Mongolorum stirpem, quos nunc dicimus, pertinuisse, vix dubium. Vid. potissimum Heeren. Ideen I, 2 pag. 291 seqq. coll. Rennel. Geogr. Herodot. pag. 411 seq. 470 seqq. 473 seqq. atque Mannert Geogr. etc. IV. p. 477, qui Massagetis Mongolos, Sacis Tartaros indicari arbitratur. Tu vid. nott. ad I, 204. Wheeler Geography of Herodot. p. 193 recte ad Mongolos refert Massagetas aeque atque Issedones, orientem versus a lacu Aral

habitantes ac palantes; conf. p. 191.

— De Issedonibus conf. Ammian.
Marcell. XXIII, 6. Rennel. (l.1. pag.
435 seq.) illic cos habitasse censet,
ubi nunc praecipua est sedes gentis
Calmuccorum ac, ditio, quae dicitur
Oiguren s. Juguren s. Eluth. Plura
afferemus ad Herod. IV, 25.

οίκημένον δὲ πρὸς ἡῶ τε καὶ ἡλίον ἀνατολὰς] Hoc Schweigh. monente ita accipiendum: gentem Massagetarum incolere regiones ad orientem (in partibus orientalibus) sitas. De hac locutione, qua etiam mox p. 204 Noster utitur, vid. nott. ad IV, 44.

#### CAP. CCII.

'Ο δὲ 'Αράξης λέγεται καὶ μέζων καὶ ἐλάσσων εἶναι τοῦ 'Ιστρου'] Haec ita intelligenda, ut Herodotus, qui haec ex aliorum auditione accepit retulitque, diversas ac discrepantes spectaverit opiniones (Graecorum se. suae aetatis), quarum aliae Araxem Istro maiorem, aliae minorem perhiberent. Magis quaesitum videtur, si Niebuhrio auctore (De geograph. Herodot. in Commentatt. societ. Berolinens. edit. 1816. pag. 222) maiorem dici fluvium statuas, propterea quod insulas Lesbo fere pares magnitudine contineat, eundemque minorem, quod Herodoto ille vix tantum spatium, quantum Ister, permeare visus fuerit.

ους, καὶ τούτους σιτέεσθαι τὴν χειμερινήν. ἄλλα δέ σφι ἐξευρῆσθαι δένδρεα καρποὺς τοιούσδε τινὰς φέροντα, τοὺς, ἐπεί
τε ἄν ἐς τὢυτὸ συνέλθωσι κατὰ εἴλας καὶ πῦρ ἀνακαύσωνται,
κύκλφ περιζομένους ἐπιβάλλειν ἐπὶ τὸ πῦρ · ὀσφραινομένους 96
δὲ καταγιζομένου τοῦ καρποῦ τοῦ ἐπιβαλλομένου μεθύσκεσθαι τῆ ὀδμῆ, κατάπερ Ελληνας τῷ οἴνῷ. πλεῦνος δὲ ἐπιβαλλομένου τοῦ καρποῦ μᾶλλον μεθύσκεσθαι ἐς ὃ ἐς ὅρχησίν τε
ἀνίστασθαι καὶ ἐς ἀοιδὴν ἀπικνέεσθαι. τούτων μὲν αῦτη λέγεται δίαιτα εἶναι. 'Ο δὲ ᾿Αράξης ποταμὸς ῥέει μὲν ἐκ Ματιη-

τούτους σιτέεσθαι τὴν χειμεςινήν] Supplendum ἄςην, monente Schaefero ad Lambert. Bos. Ellips. L. Gr. pag. 577. De ipso accusativi usu monuit Kuehner Gr. Gr. T. II. §. 562, c. — In seqq. cum Schweigh. et Gaisf. scripsi εξλας pro vulg. εξλας. Conf. supra I, 73 ibique-allata, Rose Inscriptt. pag. 413. και πῦς ἀνακαὐσωνται] Similem

quandam Scytharum consuctudinem Noster memorat IV,75, ubi vid. nott.; nostrum vero locum, iudicante Valckenario, respexit Maxim. Tyr. Dissert. XXVII, 6 coll. Dion. Chrysost. Or. XXXII. p. 378 C. et Pompon. Mel. II, 2, 4 ibiq. Tzschuck. nott. exegg. III, 2. p. 85. Cogitandum hic esse nemo non videt de planta qua-dam narcotica, quae per fumum in-ebriandi vim habeat similem fere in modum atque herba Nicotiana, qua nunc ad fumos excitandos plerum-que uti solent. Haec vero planta planta que uti solent. Haec vero planta sive arbor qualis fuerit, vix certo declarare licebit; fuerunt, qui de pruno pado (nos: Vogelkirsche) co-gitarent; vid. Eichwald Alte Geogr. d. Casp. Meeres p. 262. De semine plantae, cui nomen hyoscyamus niger, intelligi voluit Hansen (Osteuropa Herod. p. 106 seq.): quippe hoc semen etiamnum a rusticis hominibus similem fere ad usum adhiberi, impositum furnis lapidibusve calidis, addit. Ferulaceam fuisse statuit Meyer: Botanische Erläuterung zu Strabo p. 35 seq. Tiedemannus denique (Geschichte d. Tabaks pag. 206 seq.) Daturam Stramonium (nos: . Stechapfel) videri fuisse arbitratur. - De οσφοαίνεσθαι verbi structura

cum genitivo confer nott. ad I, 80. —  $\dot{\xi}_S$   $\ddot{\delta}$ , usque dum, donec, ut supra I, 93. 98. 191. — Ad verbum  $\dot{\delta}\iota\dot{\xi}$ - $\lambda\alpha\beta\varepsilon$  in seqq. conf. I, 190 init.; de Gunde vid I 189. 190.

1, 95. 96. 191. — Au verbum θε-λαβε in seqq. conf. I, 190 init.; de Gynde vid. I, 189. 190. ὁ δὲ Λράξης ποταμὸς δέει μὲν ἐκ Ματιηνῶν κ. τ. λ.] Ε vetustis σετίνητοῦνες stright head Straho XI scriptoribus attigit hace Strabo XI. pag. 803 s. 531 ed. Casaub. Callisteneunque addit in his Herodoti rationem esse secutum. Alia de Ara-xe tradit Mela III, 5 §. 5, ad quem locum varias virorum doctorum sen-tentias valde discrepantes de hoc fluvio retulit Tzschucke, Herodotum in iis, quae tradit, res diversas miscuisse ratus (cf. p. 144 seqq. 147.). Recentiori actate valde disceptatum est de Araxe fluvio deque eius fontibus atque cursu ex mente Herodoti, quem in nonnullis lapsum esse quidam contendunt. Quodsi enim Araxis fontes in Matienis (de quibus vid. ad I. 72 nott.) fuerint, ut scribit Herodotus, flumen illud Mediae (aut Armeniae) adscribendum esse censet Wesselingius, quocum minime convenire, quod sedes Massagetarum atque Issedonum longe extra Mediae fines sint, nec omnino ullum in Media finmen, quod tot ostiis mari Caspio iungatur. Reliqua congruere vult fluvio Volgae, qui multis ostiis in Caspium mare sese infundat inin Caspium mare sese iniunat insulasque hic praebeat magnas. De Volga etiam intelligunt Kruse (Urgesch. d. Esth. Volksst. p. 238) et Halling (Wien. Jahrbb. LXIII. pag. 130. 148. Deutsche Gesch. I. p. 69.), qui Herodotum, de Volgae cursu non recte edoctum, Volgam confudisse cum Kur-Araxe existimat. De Volga

# νων, όθεν περ ό Γύνδης, τὸν ἐς τὰς διώρυχας τὰς έξήκοντά τε

quoque sermonem esse IV, 11, ubi Scythae Asiam olim incolentes, a Massagetis pulsi, traiecto Araxe fluvio in fines Cimmeriorum abiisse dicuntur, Schweighaeuserus aliique affirmant. Verum iisdem viris doctis auctoribus nostro in loco aliter statuendum est, cum minime pro-babile sit, ad Volgam usque penetrasse Cyrum. Laudat Schweighaeuserus trium Academicorum Parisiensium disputationes (in Mémoir de l'Acad. d. Inscript. t. XVI. pag. 69 —85), quorum unus, de la Nauze, Herodoti Araxem nullum alium esse vult, nisi Armeniae illum fluvium, qui vulgo sub Araxis nomine sit notus, quique ab occidente in Caspium mare influat. Contra quem et de Guignes (pag. 76 seqq.) et Danville (pag. 79 seqq.) tum alia monuerunt, tum illud etiam evicerunt, hunc Herodoti Araxem ad orientem Caspii maris esse quaerendum. Quare Oxum esse statuerunt; in quo plures sibi assentientes nacti sunt, quorum unum tantum memorare iuvat, Breigerum (Comment. de difficill. quibusdam Asiae Herodot. pag. 58-66) longa disputatione idem evincere studen-Assensus est illi Heyse in Quaestionibus Herodott. I. pag. 102, atque idem quoque contendit Eichwald l. l. pag. 15, itemque C. Menn Melett. histor. (Bonn. 1839.) pag. 6. Rennelius (Geograph. Herodot. pag. 467 seqq. ed. vernacul.) Herodoti narrationem de Araxe confusam dicit, ut in qua bina flumina diversa, Iaxartem et Oxum, confusa et permixta esse appareat. Quae enim singula de utroque accepisset Herodotus, ea in unum a scriptore translata et quidem in id flumen, quod notissimum atque celeberri-mum, Cyri imperium a Massagetis seinnxisset. Unde concludit, Oxum quidem probabiliter magnum esse stagna forsitan referri posse ad la-cum hodie sub nomine Aral notum et ad fluvium (quem seriores vocant) Iaxartem, quocum olim forsitan Oxus

iunctus aliquo modo fuerit. In eo autem aperte lapsus Noster (si Rennelium audis l. l.), quod Araxis fontes in Matienis (quae ipsa est terra Kurdistan, intra Mediam atque Armeniam) collocat, eique cursum tribuit orientalem. Araxem enim illum, qui ex Armenia provenit ac de quo obscura tantum scriptori nostro notitia, cum eo Araxe, qui ab orien-te maris Caspii fluit, confudit. Haec Rennelius, adversus quem Herodoto patrocinatur Bredov. in Uranolog. Herodot. Specimine pag. XXVIII cursum Araxis persequens et varios de eo Herodoti locos recensens. Fontes Araxis esse dicit secundum Herodotum in regione a mari Caspio non longe remota australi unaque occidentali. Herodoti vero error haud difficilis explicatu illi videtur. Alios enim narrasse, fluvium magnum, quem antiqua voce Tartarica Ras, Aras vocarint, montibus Matienis effusum mari Caspio misceri, alios contra dixisse fluere per terram a Caspio mari orientem versus sitam in Massagetarum terminis magnum fluvium, quem eodem nomine Aras vocarint, quemadmodum in Africa quodvis flumen maius dicatur Nilus, in Succia Elbe. Graecos inde concludit confudisse utrumque fluvium et pro uno eodemque habuisse. Post et pro uno eodemque habuisse. Post Rennel. ad Wesselingii partes se applicuerunt Larcherns, alii, quos citat Heyse l. l. pag. 102. not. 106. Gallum doctum de la Nauze secu-tus est Mannert. in Geogr. Gr. et Romm. IV. pag. 87. 90. V, 2. pag. 209 seq. Disputavit etiam nonnulla Nie-buhr. l. l. p. 222, quae quid ad He-rodoti locum illustrandum faciant rodoti locum illustrandum faciant, non satis perspicere possum. Malim equidem ab eorum partibus stare, qui Araxem, cuius hic mentio fit, haud alium esse statuunt atque Iaxartem (i. e. Sir-Darja), cum Oxus (i. e. Amu-Darja) apud Herodotum Acis nomine designetur, et reliqua Nostri verba ad Iaxartem potissi-mum nos ducere videantur. Tu vid. Kephalidem de histor. Casp. pag. 357 seqq. inprimis p. 371 seq.

ους, καὶ τούτους σιτέεσθαι τὴν χειμερινήν. ἄλλα δέ σφι έξευρῆσθαι δένδρεα καρποὺς τοιούσδε τινὰς φέροντα, τοὺς, ἐπεί
τε ἄν ἐς τώντὸ συνέλθωσι κατὰ εἴλας καὶ πῦρ ἀνακαύσωνται,
κύκλω περιζομένους ἐπιβάλλειν ἐπὶ τὸ πῦρ · ὀσφραινομένους 96
δὲ καταγιζομένου τοῦ καρποῦ τοῦ ἐπιβαλλομένου μεθύσκεσθαι τῆ ὀδμῆ, κατάπερ Ελληνας τῷ οἴνῳ. πλεῦνος δὲ ἐπιβαλλομένου τοῦ καρποῦ μᾶλλον μεθύσκεσθαι ἐς ὃ ἐς ὅρχησίν τε
ἀνίστασθαι καὶ ἐς ἀοιδὴν ἀπικνέεσθαι. τούτων μὲν αῦτη λέγεται δίαιτα εἶναι. 'Ο δὲ ᾿Αράξης ποταμὸς ὁἐει μὲν ἐκ Ματιη-

τούτους σιτέεσθαι τὴν χειμεςινήν] Supplendum ἄςην, monente Schaefero ad Lambert. Bos. Ellips. L. Gr. pag. 577. De ipso accusativi usu monuit Kuehner Gr. Gr. T. II. §. 562, c. — In seqq. cum Schweigh. et Gaisf. scripsi εξλας pro vulg. εξλας. Conf. supra I, 73 ibique-allata, Rose Inscriptt. pag. 413. και πῦς ἀνακαῦσωνται] Similem

quandam Scytharum consuctudinem Noster memorat IV,75, ubi vid. nott.; nostrum vero locum, iudicante Valckenario, respexit Maxim. Tyr. Dissert. XXVII, 6 coll. Dion. Chrysost. Or. XXXII. p. 378 C. et Pompon. Mel. II, 2, 4 ibiq. Tzschuck. nott. exegg. III, 2. p. 85. Cogitandum hic esse nemo non videt de planta quadam narcotica, quae per fumum in-ebriandi vim habeat similem fere in modum atque herba Nicotiana, qua nunc ad fumos excitandos plerum-que uti solent. Haec vero planta sive arbor qualis fuerit, vix certo declarare licebit; fuerunt, qui de pruno pado (nos: Vogelkirsche) cogitarent; vid. Eichwald Alte Geogr. d. Casp. Meeres p. 262. De semine plantae, cui nomen hyoscyamus ni-ger, intelligi voluit Hansen (Ost-europa Herod. p. 106 seq.): quippe hoc semen etiamnum a rusticis hominibus similem fere ad usum ad-hiberi, impositum furnis lapidibusve calidis, addit. Ferulaceam fuisse statuit Meyer: Botanische Erläuterung zu Strabo p. 35 seq. Tiedemannus denique (Geschichte d. Tabaks pag. 206 seq.) Daturam Stramonium (nos:
- Stechapfel) videri fuisse arbitratur.
- De οσφοαίνεσθαι verbi structura

cum genitivo confer nott. ad I, 80.

— ές δ, usque dum, donec, ut supra
I, 93. 98. 191. — Ad verbum διέλαβε in seqq. conf. I, 190 init.; de

I, 93. 98. 191. — Ad verbum διέ-λαβε in seqq. conf. I, 190 init.; de Gynde vid. I, 189. 190. ὁ δὲ Ἰραξης ποταμὸς δέει μὲν ἐκ Ματιηνών κ. τ. λ.] E vetustis scriptoribus attigit haec Strabo XI. pag. 803 s. 531 ed. Casaub. Calli-sthenenque addit in his Herodoti rationem esse secutum. Alia de Araxe tradit Mela III, 5 §. 5, ad quem locum varias virorum doctorum sententias valde discrepantes de hoc fluvio retulit Tzschucke, Herodotum in iis, quae tradit, res diversas miscuisse ratus (cf. p. 144 seqq. 147.). Recentiori aetate valde disceptatum est de Araxe fluvio deque eius fontibus atque cursu ex mente Herodoti, quem in nonnullis lapsum esse quidam contendunt. Quodsi enim Araxis fontes in Matienis (de quibus vid. ad I. 72 nott.) fuerint, ut scribit Herodotus, flumen illud Mediae (aut Armeniae) adscribendum esse censet Wesselingius, quocum minime convenire, quod sedes Massagetarum atque Issedonum longe extra Mediae fines sint, nec omnino ullum in Media flumen, quod tot ostiis mari Caspio iungatur. Reliqua congruere spio iungatur. Reliqua congruere vult fluvio Volgae, qui multis ostiis in Caspium mare sese infundat insulasque hic praebeat magnas. De Volga etiam intelligunt Kruse (Urgesch. d. Esth. Volksst. p. 238) et Halling (Wien. Jahrlbb, LXIII. pag. 130.148. Deutsche Gesch. I. p. 69.), qui Herodotum, de Volgae cursu non recte edoctum, Volgam confudisse cum Kur-Araxe existimat. De Volga

# νων, όθεν περ ὁ Γύνδης, τὸν ἐς τὰς διώρυχας τὰς έξήκοντά τε

quoque sermonem esse IV, 11, ubi Scythae Asiam olim incolentes, a Massagetis pulsi, traiecto Araxe fluvio in fines Cimmeriorum abiisse dicuntur, Schweighaeuserus aliique affirmant. Verum iisdem viris doctis auctoribus nostro in loco aliter statuendum est, cum minime pro-babile sit, ad Volgam usque pene-trasse Cyrum. Laudat Schweighaeuserus trium Academicorum Parisiensium disputationes (in Mémoir de l'Acad. d. Inscript. t. XVI. pag. 69 —85), quorum unus, de la Nauze, Herodoti Araxem nullum alium esse vult, nisi Armeniae illum fluvium, qui vulgo sub Araxis nomine sit notus, quique ab occidente in Caspium mare influat. Contra quem et de Guignes (pag. 76 seqq.) et Danville (pag. 79 seqq.) tum alia monuerunt, tum illud etiam evicerunt, hunc Herodoti Araxem ad orientem Caspii maris esse quaerendum. Quare Oxum esse statuerunt; in quo plures sibi assentientes nacti sunt, quorum unum tantum memorare invat, Breigerum (Comment. de difficill. quibusdam Asiae Herodot. pag. 58-66) longa disputatione idem evincere studen-Assensus est illi Heyse in Quaestionibus Herodott. I. pag. 102, atque idem quoque contendit Eichwald l. l. pag. 15, itemque C. Menn Melett. histor. (Bonn. 1839.) pag. 6. Rennelius (Geograph. Herodot. pag. 467 seqq. ed. vernacul.) Herodoti narrationem de Araxe confusam dicit, ut in qua bina flumina diversa, Iaxartem et Oxum, confusa et permixta esse appareat. Quae enim singula de utroque accepisset Herodotus, ea in unum a scriptore translata et quidem in id flumen, quod notissimum atque celeberrimum, Cyri imperium a Massagetis seiunxisset. Unde concludit, Oxum quidem probabiliter magnum esse illum fluvium, qui in Caspium mare se infundat; insulas, paludes ac stagna forsitan referri posse ad la-cum hodie sub nomine Aral notum et ad fluvium (quem seriores vocant) Iaxartem, quocum olim forsitan Oxus

iunctus aliquo modo fuerit. autem aperte lapsus Noster (si Rennelium audis l. l.), quod Araxis fon-tes in Matienis (quae ipsa est terra Kurdistan, intra Mediam atque Armeniam) collocat, eique cursum tri-buit orientalem. Araxem enim illum, qui ex Armenia provenit ac de quo obscura tantum scriptori nostro notitia, cum eo Araxe, qui ab orien-te maris Caspii fluit, confudit. Haec Rennelius, adversus quem Herodoto patrocinatur Bredov. in Uranolog Herodot. Specimine pag. XXVIII cursum Araxis persequens et varios de eo Herodoti locos recensens. Fontes Araxis esse dicit secundum Herodotum in regione a mari Caspio non longe remota australi unaque occidentali. Herodoti vero error haud difficilis explicatu illi videtur. Alios enim narrasse, fluvium magnum, quem antiqua voce Tartarica Ras, Aras vocarint, montibus Matienis effusum mari Caspio misceri, alios contra dixisse fluere per terram a Caspio mari orientem versus sitam in Massagetarum terminis magnum fluvium, quem eodem nomine Aras quemadmodum in Africa vocarint, quodvis flumen maius dicatur Nilus, in Succia Elbe. Graecos inde concludit confudisse utrumque fluvium et pro uno eodemque habuisse. Post Rennel. ad Wesselingii partes se applicuerunt Larcherus, alii, quos citat Heyse l. l. pag. 102. not. 106. Gallum doctum de la Nauze secu-Range Section to the Range Section of the Romm. IV. pag. 87.90. V, 2. pag. 209 seq. Disputavit etiam nonnulla Niebuhr. l. l. p. 222, quae quid ad Herodoti locum illustrandum faciant, non satis perspicere possum. Malim equidem ab eorum partibus stare, qui Araxem, cuius hic mentio fit, haud alium esse statuunt atque Ia-xartem (i. e. Sir-Darja), cum Oxus (i. e. Amu-Darja) apud Herodotum Acis nomine designetur, et reliqua Nostri verba ad Iaxartem potissi-mum nos ducere videantur. Tu vid. Kephalidem de histor. Casp. pag. 357 seqq. inprimis p. 371 seq.

καὶ τριηκοσίας διέλαβε ὁ Κύρος τοτόμασι δὲ έξερεύγεται τεσ-

coll. pag. 269 seqq., Heeren. Ideen I,2. p.292. Wheeler: The geography of Herodotus p. 192, Ideler ad Aristotel. Meteorolog. I, 3. p. 457, Forbiger. Handb. d. alt. Geograph. II. p. 77 seq., Humboldt: Kritische Untersuchungen etc. von Ideler I. p. 153. Atque sic iam Gatterer (Commentt. societ. Gott. XIV. p. 16 seq.) statuerat, verba Herodoti φέει μεν έπ Ματιηνών usque ad διέλαβε ο Kuços e glossemate irrepsisse ratus. Observavit quoqe Schweighaeuserus, ad Iaxartem memorari urbem a Cyro conditam, nomine Κυρέσχα-τα, de qua Cellar. in Geograph. An-tiq.III, 21. pag. 834. 836. Illud etiam addi poterit, Araxis nomine plures orientis fluvios insignes esse; quipe appellativum primitus fuisse videtur nomen, pluribus dein fluviis rapido cursu undas volventibus tributum. Conf., ne plura, Heeren. l.l. I, 1. pag. 55 et Ritter. Erdkunde X. p. 389. Facilis vero confusio, quam vix Noster effugisse videtur, Araxis fontes in Matienis esse hic scribat, itidemque IV, 40 orientem versus eum fluere tradat. Haec enim non ad Iaxartem seriorum, quo reliqua de Araxe Herodoteo pertinent, referri poterunt, sed ad Araxem illum Armeniae fluvium, nunc nomine Aras satis cognitum, quod vidit iam Rennclius probavitque Heyse l. l. Rounentus probavique Heyse I. I. coll. Dahlmann. Herod. pag. 142. Szabo Descript. Pers. imper. p. 44 seq. Hinc quoque H. T. Mueller (Stromsystem d. Wolga p. 82) satis patere putat, in Herodoteo hocce Araxo duo eaque valde diversa fluviorum systemata quasi confluxisse, Araxem Armenium (cuius fontes in Matienorum terra) et Bochariae fluvios Oxum Iaxartemque, tertiumque de Araxis ostiis scribantur, ad Volgam spectantic gam spectantia. Add. Ukert. Geo-graph. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag, 224 seq. στόμασι δὲ ἐξερεύγεται τεσσαρά-

στομασι δε εξερευγεται τεσσαρακοντα Quae ostia dicit Herodotus, fluvii dicuntur Straboni l. l. scribenti: σχίζεσθαι τον Αράξην είς τεσσαράποντα ποταμούς, id quod, si Bredovii sententiam supra laudatam (p. XXXI) amplectaris, non omnino contra verum Herodoti sensum dictum videatur. Qui idem Bredovius (p. XXX) optime monet, numerum quadraginta pro orientalium more hic indefinitum esse, quo magna omnino copia declaretur. Conf. quae iam supra ad I, 163 monuimus ex eodem Bredovio. Quapropter in eo non insistendum, quod Strabo duo-decim tantum esse dicit ostia, Ptolemaeus tria, quodque vel recentio-res geographi in his maxime variant. Vix enim illi satis attenderunt frequentes fluviorum commutationes in illis regionibus; unde satis patet, non eandem omnibus temporibus fuisse istorum locorum rationem, nec semper eadem fuisse ostia, sed pro temporibus diversis dimaxime versa illa et numero et loco. Vid. quae monuit Dureau de Lamalle in Geographie physique d. mer noire etc. pag. 188 not. — Monet praeterea Schweighaeuserus, minime eam esse Herodoti sententiam, quasi per quadraginta ostia in mare Caspium influat ille annis, cum diserte ille do-cent, caeteros alveos in paludes et lacunas exire, nonnisi unum in mare influere. Ex quo satis apparere vult, έρεύγεσθαι non de ostiis in mare se exonerantibus debere accipi, sed de rivis e quadraginta orificiis scaturienrivis e quaaraginia orincus scaturientibus et magna vi erumpentibus, ut apud Pindar. Pyth. I, 40. Mihi in mentem venit, quod Tacitus de Danubio scripsit in German. I fin. "in Ponticum mare sex meatibus erum-pit." Ad verbum ἐκδιδοὶ conf. su-pra I, 80 ct IV, 85 ibique nott. τενάγεα sunt paludes, lacunae, ut VIII, 129. His vero paludibus sta-gnisque, in quae excant Araxis aquae, uno excepto brachio, quod in Caspium mare devolvitur, contitineri indicium quoddam lacus Aral, veteribus haud cogniti, iam su-spicatus est Danvillius, idque vix dubium videri asserunt Alexander ab Humboldt (apud Ideler, ad Aristotel. Meteorol. Vol. I. p. 500) et

σαράχουτα, τῶν τὰ πάντα πλὴν ένὸς ἐς ἔλεά τε καὶ τενάγεα έκδιδοί. Εν τοισι άνθρώπους κατοικήσθαι λέγουσι ίχθυς ώμους σιτεομένους, έσθητι δε νομίζοντας χράσθαι φωκέων δέρμασι. τὸ δὲ εν τῶν στομάτων τοῦ Αράξεω ρέει διὰ καθαροῦ ές την Κασπίην θάλασσαν. ή δὲ Κασπίη θάλασσά έστι έπ' έωυτῆς, οὐ συμμίσγουσα τῆ έτέρη θαλάσση. τὴν μὲν γὰρ Έλληνες ναυτίλλονται πάσαν, και ή έξω στηλέων θάλασσα ή

Eichwald l. l. pag. 25, modo reputemus, hunc lacum, cuius tenuis haec ad Herodotum pervenerit notio, illa aetate neque tantum fuisse, quantus nunc inveniatur, neque accuratius omnino cognitum. Alia eandem in rem affert Forbiger l. l. II. p. 76, sed cautius pronuntiat Ukert l. l. p. 222, ex Herodoti verbis tale quid concludi posse negans. Quod bra-chium in Caspium mare delabatur, id nunc fere exsiccatum videri scribit Eichwald, ita ut hodicque vestigia alvei cognosci possint, cum nunc Oxus (s. Amu Darja, quem pro Araxe habet) recta via in lacum Aral se effundat: quo loco Araxis huius olim fuerit ostium, ibi nunc quoque cerni insulas, Tschelekan, Ogurtschinski, alias ante Caspii maris sinum Krasnowod sitas.

έν τοίσι άνθοώπους κατοική-σθαι] Sic meliores libri. Vulgo κατοικεί σθαι. -- Ad νομίζοντας in

seqq. cf. I, 130. δέει διά καθαροῦ] suppleri inbet τόπου, ut fluvii hoc ostium unum intelligatur per mini-me turbidum et limosum labi, cum reliqua ostia in paludes stagnaque ludo Borysthene: φειι τε παθαφός παρά θολεφοίσι. Quare non placet, quod. Schweigh. διὰ καθαφού commodius intelligi putat: per loca,

nullum obstat impedimentum, coll. VII, 183 et Aristoph. Eccles. 320.

η δὲ Κασπίη θάλασσά ἐστι ἐπ' ἐωντῆς κ. τ. λ.] Satis haec evincunt, eximia Nostrum huius maris scien-tia prae ceteris fuisse instructum. Nam reliqui scriptores inde ab Hecataeo Milesio (contra quem haec ipsa ab Herodoto scripta videntur Klausenio ad Hecataei fragm. p. 92)

usque ad posterae aetatis scriptores, uno excepto Aristotele, vulgo tradidere, ex oceano septentrionali Caspium mare influere, qua de opinione plura Casaubon. ad Strabon. XI. pag. 507 s. 773, Voss. ad Pompon. Mel. III, 5, 16, quos laudat Wesselingius, et quae alia plura afferent Trachluche ad Mela I. I. page opinione. Wesselingius, et quae alia plura afferunt Tzschucke ad Melae l. l. pag. 128 seqq. nott. exegg., Forbiger l. l. p. 31. et Ukert l. l. p. 211, qui omnium accuratissime veterum scriptorum testimonia de mari Caspio retulit. Magis ad Herodotum faciunt Aristotel. Meteorol. II, l et Diodor. Sicul. XVIII, 5 et quae Kenhalidas disputavit de hist Casp. Diodor. Sicul. XVIII, 5 et quae Kephalides disputavit de hist. Casp. mar. p. 65. Hinc Ptolemaeus pri-mus fertur in tabulis notasse verum mus tertur in taouns notasse verum ambitum huius maris. — Conf. Bredov. Uranolog. pag. XXVII seq. et quae nuper de his disseruit Alex. ab Humboldt: Asie centrale II. p. 161 seq. — Ad locutionem ἐπ' ἐωντῆς conf. Herod. I, 142 ibique nott. την μὲν γὰς Ἑλληνες ναυταλλονται πάσαν] Indica mare, quod inters columns Hornylos est madé.

tra columnas Herculeas est, medi-terraneum mare, quod supra I, 185 dicebatur ησε ή θάλασσα, Graecis maxime nota et navigata. Sequitur iam Oceanus Atlanticus sive mare, quod extra Herculis columnas est, ac denique Oceanus australis s. maac definite occamas austratas s. ma-grum istud mare, quod Asiam a meridie alluit, Africam ab oriente, quodque Indicum vulgo vocatur at-que ab Herodoto orientalium homi-num ex more dicitur ή Ερυθοή (so. θάλασσα) pari modo atque II, 11. 102, recte monente I. Seemann in diss. de rebus gestis Arabum (Berolin. 1835) p. 4. Et vide sis quoque ad I, 1 nott. et ad I, 180 nott., ubi de huius maris parte, de sinu

203' Ατλαντίς παλεομένη. παὶ ή Ἐρυθοή. μία τυγγάτει ἐσυσα. Ἡ δὲ Κασπίη ἐστὶ ἐτέρη ἐπ' ἐωυτῆς ἐσυσα μῆπος μὲν πλόσυ εἰρε-

Persico eadem vox adhibetur. Add. Arrian. Ind. 19 fin. et 37. Conf. Rennel. in Geogr. Herod. p. 462, Schlich: horst, in Geograph. Afric. Herodot. pag. 18, Dahlmann. in Herodot. pag. 83. n Ariarris, scil. vaiacoa, nomen accepit ab Atlante, qui ad fines terrae veteribus cognitae occidentem versus positus coelumque sus-tinere dictus mari inde in immensum extenso terramque ab occidente cingenti nomen dedit. Monuit C. O. Mueller in Goetting. Anz. 1838. p. 390. Veterum locos de hoc mari eiusque appellationibus dabit Forbiger Handb. d. alt. Geogr. II. p. 11. De Atlante plura vid. nott. ad IV. 184. Sequitar vero inde, Herodotum minime dubitare quin circumnavi-gari Africa possit, cum australem Oceanum iunctum dicat mari Atlantico et, quod inde proficiscitur, mari mediterraneo. Ad hunc marium connexum, tam mature cognitum atque disertis verbis ab Herodoto pronuntiatum, merito attendi iubet Alex. ab Humboldt: Kritische Untersuchungen etc. (ed. Ideler) I. p. 134. Quae de Caspio mari Noster scribit, iis bene utitur Heerenius (Ideen I, 2. pag. 311) de commercio veterum gentium in his regionibus instituto disserens. Herodotus ipse hoc mare utrum adierit ac navigarit, in quaestionem vocavit Heyse (Quaestt. Herodott. I. pag. 106), ipse in Breigeri sententiam accedens, Caspium mare Nostro omnino non conspectum esse, aut certe non omnem eius circuitum, minime vero borealem partem. Neque cuiquam, qui Herodoti narrationem attente perlegerit, dubium crit, Herodotum co usque non pervenisse, quamvis accurate, quantum licuit, de his inquisivisse ititum licuit, de his inquisivisse iti-demque retulisse existimandus sit.

# CAP. CCIII.

ή δὲ Κασπίη — ἐοῦσα μῆκος μὲν πλόου — ὀκτώ ἡμερέων] Bredovio in Uranolog. Herod. p. XXVIII si fides, longitudinem Herodotus intellexit ab occidente ad orientem, prouti iam veteribus visum, docente Eustath. ad Dionys. Perieget. 720. Add. Kephalides l. l. p. 68, qui hoc modo omnia fore consona promuntiavit, Ukert l. l. p. 212 atque Doenniges: De Geograph, Herod, p. 5. Sed Rennelius in Geograph. Herod. p. 459 seq. ed. vernac. nimias mensuras esse contendit, eumque erro-rem, ad nostra usque tempora propagatum, inde fluxisse, quod lacum, cui nunc Aral nomen, probabiliter Caspii maris partem esse opinati essent. Longitudinem Caspii maris ex Herodoti mente esse 150 milliarium geographicorum, latitudinem octoginta milliarium; cum revera lon-gitudo istius maris sit centum sexaginta milliarium, latitudo in septentrionali parte triginta duorum et unius dimidisti, in meridionali vi-ginti quatuor milliarium. Add. Ssabo Descript. imper. Persic. p. 53. Sed cave Herodotum ipsum erroris incuses, quem optime tuitus est Eichwald l. l. pag. 12. 13 et Dureau de Lamalle in Geographie physique de la mer noire etc. (Paris 1807) chap. XXVII. pag. 184—195. Vix enim dubium esse commonstrat, deserta ista loca atque planities arenosas, quae nunc intersunt inter Caspium mare et lacum Aral, magnam partem ad istud ipsum mare olim pertinuisse, temporum vero decursu terra atque arena fluviis advecta cum reliqua terra continenti ita fuisse conjuncta, ut mox maris undae penitus recesserint. Unde alius vir doctus (Morgenblatt 1834. nr. 238. p. 952) conjecit, mare Caspium olim coniunctum fuisse cum lacu Aral indeque etiam tam longum dici ab Herodoto, postmodo autem terra advecta separatum esse. Conf. etiam Annall. Dorpatt. (1834) II. p. 130. 139. Magnas omnino illic commutationes in fluviorum cursu ipsius-que terrae continentis indole atque conditione accidisse rerum naturalium curiosi affirmant. Semper enim illic terrae superficiem mutari obσίη χρεωμένω πεντεκαίδεκα ήμερέων, εύρος δε, τη εύρυτάτη έστι αὐτη έωυτης, ὀκτω ήμερέων. Και τὰ μεν πρὸς την έσπερην φέροντα της θαλάσσης ταύτης ὁ Καύκασος παρατείνει, ἐων οὐρέων και πλήθει μέγιστον και μεγάθει ὑψηλότατον. ἔθνεα δε ἀνθρώπων πολλὰ και παντοία ἐν έωυτῷ ἔχει ὁ Καύκασος, τὰ πολλὰ πάντα ἀπ' ὕλης ἀγρίης ζώοντα. ἐν τοίσι και δένδρεα φύλλα τοιῆσδε ιδέης παρεχόμενα είναι λέγεται, τὰ τρίβοντάς τε και παραμίσγοντας ὕδωρ, ζῷα έωυτοισι ἐς τὴν ἐσθητα ἐγγράφειν τὰ δε ζῷα οὐκ ἐκπλύνεσθαι, ἀλλὰ συγκαταγηράσκειν τῷ ἄλλω εἰρίω, κατάπερ ἐνυφανθέντα ἀρχήν. μί-97 ξιν δε τούτων τῶν ἀνθρώπων είναι ἐμφανέα, κατάπερ τοισι

servant, idque potissimum cognosci in terra, quae magis magisque fiat sicca et dura, decrescente aquarum copia; quo fieri, ut in dies lacus diminuantur, paludes ac stagna exsiccentur, solumque fiat durius ac firmius. Conf. etiam Kephalides l. l. pag. 158 seqq. 219.

17 εὐρυτάτη ἐστὶ αὐτὴ ἑωντῆς]

τη εύρυτάτη έστι αύτη έωυτης]
De locutione vid. ad I, 193. — Quae sequuntur verba sic intellige, ut ab occidente mons Caucasus praetendatur mari Caspio, sive, ut Schweighaeuserus expressit: ei parti huius maris, quae ad occidentem spectat, Caucasus mons praetenditur.

haeuserus expressit: ci parti huius maris, quae ad occidentem spectat, Caucasus mons praetenditur.
ἐῶν οὐρέων καὶ πλήθεῖ μέγιστον, καὶ μεγάθεῖ ὑψηλότατον] οὐρέων cum Schweigh. et Gaisf. dedimus pro vulgato ὀρέων. Ad argumentum loci apte comparant Aristotelem in Meteorol. I, 13: ὁ δὲ Καύκασος μέγιστον ὅρος — καὶ πλήθους (σημείον) ὅτι πολλὰς ἔγει ἔδρας, ἐν αἰς ἔθνη κατοικεῖ παλλά. Hoc in loco Aristoteles vocem πλήθος ad incolarum multitudinem et sedes aperte retulit; quod secus est apud Herodotum, qui ea voce amplitudinem huius montis et vastitatem declaravit.

τεπ declaravit.

εθνεα δὲ ἀνθρώπων πολλὰ καὶ παντοῖα ἐν εωντῷ ἔχει ὁ Καὐκασος]

De Caucaso (cf. I, 104) quae veteribus cognita fuerunt, exhibuit Ukert l. l. p. 103 seqq., de gentibus p. 558 seqq. Ac satis constat, gentes Caucasum incolentes nec Grae-

cis nec Persis accuratius innotuisse, cum nunquam Persarum imperium eo usque fuerit propagatum nec ipsae istae gentes unquam Persarum imperium curaverint.

τά πολλά πάντα ἀπ' ῦλης ἀγοίης ζώοντα] τὰ πολλά adverbii sensu hic dici plerumque, monet Schaefer. ad Lambert. Bos. pag. 427 seq., πάντα vero ad vim augendam additum esse, unde accipiendum: longe plurimum, longe plurima ex parte, ita ut hae gentes nulla fere alia re vitam sustentare dicantur nisi fructibus silvestribus. Sic bene Schweighaeus., comparans V, 67.
ἐν τοιοι καὶ δένδοεα — λέγεται]

έν τοισι και δένδοεα — λέγεται] παρεχόμενα refer ad δένδρεα: arbores, quae praebent huiusmodi folia.
— Ad verba sequentia τὰ τρίβοντας — έγγράφειν mente repetendum λέγεται.
ξῶα ἐωυτοισι ἐς τὴν ἐσθῆτα ἐγ-

ζωα ἐωντοῖοι ἐς την ἐσθητα ἐγγράφειν] ζωα ἐγγράφειν lc omnino est figuras pingere. Cf. Eustath. ad Iliad. p. 481, 6 ed. Basil. Plura vid. ad I, 70. II, 4. Strabo, qui eadem, quae hic de Caucasiis memorantur, ad Massagetas retulit, idem expressit verbo ποικίλλειν (τὴν ἐσθῆτα), lib. XI. p. 781 s. 513 ed. Casaub. Scribit vero Eichwald l. l. p. 258, tingendi arte adhuc excellere accolas maris Caspii in locis, qui vocantur Baku, Schamachi, Elisabethpol, Persasque locorum Talüsch et Masanderan, eosdemque adeo vividum nec unquam senescentem colorem vestibus tribuere, ut vel cul-

203' Ατλαντίς καλεομένη, και ή Έρυθοή, μία τυγχάνει έουσα. Ή δε Κασπίη έστι έτέρη έπ' έωυτης έουσα μηκος μεν πλόου είρε-

Persico eadem vox adhibetur. Add. Arrian. Ind. 19 fin. et 37. Conf. Rennel. in Geogr. Herod. p. 462, Schlicht net. in Geograph. Afric. Herodot. pag. 18, Dahlmann. in Herodot. pag. 83. η Ατλαντίς, scil. θάλασσα, nomen accepit ab Atlante, qui ad fines terrae veteribus cognitae occidentem versus positus coelumque sustinere dictus mari inde in immensum extenso terramque ab occidente cingenti nomen dedit. Monuit C. O. Mueller in Goetting. Anz. 1838. p. 380. Veterum locos de hoc mari eiusque appellationibus dabit Forbiger Handb. d. alt. Geogr. II. p. 11. De Atlante plura viol. nott. ad IV. 184. Sequitur vero inde, Herodotum minime dubitare quin circumnavi-gari Africa possit, cum australem Oceanum iunctum dicat mari Atlantico et, quod inde proficiscitur, mari mediterraneo. Ad hunc marium connexum, tam mature cognitum atque disertis verbis ab Herodoto pronuntiatum, merito attendi iubet Alex. ab Humboldt: Kritische Untersuchungen etc. (ed. Ideler) I. p. 134. Quae de Caspio mari Noster scribit, iis bene utitur Hecrenius (Ideen I, 2. pag. 311) de commercio veterum gentium in his regionibus instituto disserens. Herodotus ipse hoc mare utrum adierit ac navigarit, in quacstionem vocavit Heyse (Quaestt. Herodott. I. pag. 106), ipse in Breigeri sententiam accedens, Caspium mare Nostro omnino non conspectum esaut certe non omnem eius circuitum, minime vero borealem partem. Neque cuiquam, qui Herodoti narrationem attente perlegerit, dubium erit, Herodotum eo usque non pervenisse, quamvis accurate, quantum licuit, de his inquisivisse itidemque retulisse existimandus sit.

#### CAP. CCIII.

 $\dot{\eta}$  δὲ Κασπίη — ἐοῦσα μῆχος μὲν πλόου — ὀχτὰ ἡμερέων] Bredovio in Uranolog. Herod. p. XXVIII si fides, longitudinem Herodotus in-

tellexit ab occidente ad orientem, prouti iam veteribus visum, docente Eustath. ad Dionys. Perieget. 720. Add. Kephalides l. l. p. 68, qui hoc modo omnia fore consona pronun-tiavit, Ukert l. l. p. 212 atque Doen-niges: De Geograph. Herod. p. 5. Sed Rennelius in Geograph. Herod. p. 450 seq. ed. vernac. nimias men-suras esse contendit, eumque erro-rem, ad nostra usque tempora propagatum, inde fluxisse, quod lacum, cui nunc Aral nomen, probabiliter Caspii maris partem esse opinati essent. Longitudinem Caspii maris ex Herodoti mente esse 150 milliarium geographicorum, latitudinem octoginta milliarium; cum revera longitudo istius maris sit centum sexaginta milliarium, latitudo in septentrionali parte triginta duorum et unius dimidiati, in meridionali viginti quatuor milliarium. Add. Szabo Descript. imper. Persic. p. 53. Sed cave Herodotum ipsum erroris incuses, quem optime tuitus est Eichwald l. l. pag. 12. 13 et Dureau de Lamalle in Geographie physique de la mer noire etc. (Paris 1807) chap. XXVII. pag. 184—195. Vix enim dubium esse commonstrat, deserta ista loca atque planities arenosas, quae nunc intersunt inter Caspium mare et lacum Aral, magnam partem ad istud ipsum mare olim pertinuisse, temporum vero decursu terra atque arena fluviis advecta cum reliqua terra continenti ita fuisse coniuncta, ut mox maris undae penitus recesserint. Unde alius vir doctus (Morgenblatt 1834. nr. 238. p. 952) coniecit, mare Caspium olim coniunctum fuisse cum lacu Aral indeque etiam tam longum dici ab Herodoto, postmodo autem terra advecta separatum esse. Conf. etiam Annall. Dorpatt. (1834) II. p. 130. 139. Magnas omnino illic commutationes in fluviorum cursu ipsiusque terrae continentis indole atque conditione accidisse rerum naturalium curiosi affirmant. Semper enim illic terrae superficiem mutari obσίη χρεωμένω πεντεκαίδεκα ήμερέων, εὖρος δὲ, τἢ εὐρυτάτη έστὶ αὐτὴ έωυτῆς, ὀκτω ἡμερέων. Καὶ τὰ μὲν πρὸς τὴν έσπέρην φέροντα τῆς θαλάσσης ταύτης ὁ Καύκασος παρατείνει, ἐων οὐρέων καὶ πλήθει μέγιστον καὶ μεγάθει ὑψηλότατον. ἔθνεα δὲ ἀνθρώπων πολλὰ καὶ παντοια ἐν έωυτῷ ἔχει ὁ Καύκασος, τὰ πολλὰ πάντα ἀπ' ὕλης ἀγρίης ζώοντα. ἐν τοισι καὶ δένδρεα φύλλα τοιῆσδε ἰδέης παρεχόμενα εἶναι λέγεται, τὰ τρίβοντάς τε καὶ παραμίσγοντας ὕδωρ, ζῷα έωυτοισι ἐς τὴν ἐσθῆτα ἐγγράφειν τὰ δὲ ζῷα οὐκ ἐκπλύνεσθαι, ἀλλὰ συγκαταγηράσκειν τῷ ἄλλω εἰρίω, κατάπερ ἐνυφανθέντα ἀρχήν. μί-97 ξιν δὲ τούτων τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἐμφανέα, κατάπερ τοισι

servant, idque potissimum cognosci in terra, quae magis magisque fiat sicca et dura, decrescente aquarum copia; quo fieri, ut in dies lacus diminuantur, paludes ac stagna exsiccentur, solumque fiat durius ac firmius. Conf. etiam Kephalides l. l. pag. 158 seqq. 219.

τῆ εὐρυτάτη ἐστὶ αὐτῆ ἐωυτῆς]

De locutione vid. ad I, 193. — Quae sequentur verba sic intellige, ut ab occidente mons Caucasus praetendatur mari Caspio, sive, ut Schweighaeuserus expressit: ei parti huius maris, quae ad occidentem spectat,

haeuserus expressit: ei parti huius maris, quae ad occidentem spectat, Caucasus mons praetenditur.
ἐῶν οὐρέων καὶ πλήθεϊ μέγιστον, καὶ μεγάθεϊ ὑψηλότατον] ο ὑρέων cum Schweigh. et Gaisf. dedimus pro vulgato ὀρέων. Ad argumentum loci apte comparant Aristotelem in Meteorol. I, 13: ὁ δὲ Καύπασος μέγιστον ὅρος — καὶ πλήθει καὶ δψει, et paulo post: τοῦ δὲ πλήθους (σημείον) ὅτι πολλὰς ἔγει ἔδρας, ἐν αἰς ἔθνη κατοικεῖ παλλά. Hoc in loco Aristoteles vocem πλήθος ad incolarum multitudinem et sedes aperte retulit; quod secus est apud Herodotum, qui ea voce amplitudinem huius montis et vastitatem declaravit.

ranta in the second of the second of the second of a definition of the second of the

cis nec Persis accuratius innotuisse, cum nunquam Persarum imperium eo usque fuerit propagatum nec ipsae istae gentes unquam Persarum imperium curaverint.

mperium curavernt.
τὰ πολλὰ πάντα ἀπ ῦλης ἀγρίης
ξώοντα] τὰ πολλὰ adverbii sensu
hic dici plerumque, monet Schaefer.
ad Lambert. Bos. pag. 427 seq.,
πάντα vero ad vim augendam additum esse, unde accipiendum: longe
plurimum, longe plurima ex parte, ita
ut hae gentes nulla fere alia re vitam sustentare dicantur nisi fructibus
silvestribus. Sie bene Schweighaeus.,
comparans V, 67.
ἐν τοισι καὶ δένδοεα — λέγεται]

έν τοισι καὶ δένδοεα — λέγεται] παρεχόμενα refer ad δένδοεα: arbores, quae praebent huiusmodi folia, — Ad verba sequentia τὰ τρίβοντας — έγγράφειν mente repetendum λέγεται.

λέγεται.
 ζοα έωντοισι ές την έσθητα έγγραφειν] ζωα έγγραφειν hic omnino est figuras pingere. Cf. Eustath. ad Iliad. p. 481, 6 ed. Basil. Plura vid. ad I, 70. II, 4. Strabo, qui eadem, quae hic de Caucasiis memorantur, ad Massagetas retulit, idem expressit verbo ποικίλλειν (την έσθητα), lib. XI. p. 781 s. 513 ed. Casaub. Scribit vero Eichwald l. l. p. 258, tingendi arte adhuc excellere accolas maris Caspii in locis, qui vocantur Baku, Schamachi, Elisabethpol, Persasque locorum Talüsch et Masanderan, eosdemque adeo vividum nec unquam senescentem colorem vestibus tribuere, ut vel cul-

204 προβάτοισι. Τὰ μὲν δὴ πρὸς ἐσπέρην τῆς θαλάσσης ταύτης τῆς Κασπίης καλεομένης ὁ Καύκασος ἀπέργει, τὰ δὲ πρὸς ἡῶ τε καὶ ῆλιον ἀνατέλλοντα πεδίον ἐκδέκεται, πλῆθος ἄπειρον ἐς ἄποψιν τοῦ ὧν δὴ πεδίου τοῦ μεγάλου οὐκ ἐλαχίστην μοίρην μετέχουσι οί Μασσαγέται, ἐπ' οῦς ὁ Κῦρος ἔσχε προθυμίην

tiores gentes hac in re superent. — In seqq. rescripsimus librorum ex auctoritate  $\mu \ell \xi \iota \nu \delta \hat{\epsilon}$  pro vulg.  $\mu \ell - \xi \iota \nu \tau \epsilon$ .

#### CAP. CCIV.

Τὰ μὲν δὴ πρὸς ἐσπέρην τῆς ởαλάσσης ταύτης] Intelligit regiones, quae a Caspio mari occidentem versus sitae sunt, ut mox τὰ πρὸς ἡῶ τε καὶ ῆλιον ἀνατέλλοντα regiones ad orientem (i. e. in partibus orientalibus) sive orientem versus a Caspio mari sitas. Cf. Schweighaeuser. ad I, 202 et nott. ad IV, 44.

πεδίον έκδέκεται, πληθος ἄπει-çον ές ἄποψιν κ. τ. λ.] Non posgov is assoribam, quae egregie de hoc loco commentatus est Hee-ren (Ideen I, 2. pag. 292): "Die unermessliche Ebene — deutet auf die weiten Steppenländer, die bereits in der grossen Bucharey ihren Anfang nehmen und sich alsdann in der grossen Tartarey unter der Benennung der Sungarey und Mon-goley neben dem Lande Eggur bis zu der Kette des Altai hinauf er-strecken." Aurum enim multum atque aes, quo Massagetae uti di-cuntur (I, 215), non aliter nisi ex monte Altai accipere poterant. Unde simul ipsae huius gentis sedes aliquatenus definiri poterunt, quas supra ad I, 201 attigimus. Atque iam Rennelius in Geograph. Herodot. pag. 473 seq. veterum locos de Massagetis (Strabon. XI. pag. 511 seq. Diodor. Sicul. II, 3. Arrian. Exped. Alex. IV, 17. Ptolem.) collegit, quo de veris sedibus accuratius statui posset. Scriptores Herodoto posteriores melius edoctos esse contendit; quos si sequamur, Massagetas tenuisse terras usque ad Imaum dicendum ea in regione, quae dicitur Kipzak, in occidentali parte terrae Turkestan et in iis campis, qui proprie ad terram Gete pertineant ("im eigentlichen Gebiet von Gete"). De Massagetis omni-bus veterum scriptorum locis adhibitis disputavit quoque Ukert: Geo-graph. d. Griech. u. Roem. III, 2. p. 571 seqq., id unum de Massagetis certo pronuntiari posse ratus (p. 575), ab oriente maris Caspii earum sedes quaerendas esse, neque vero accuratius constitui posse. Forbiger (Handb. d. alt. Geogr. II. p. 467 seq.), qui et ipse vete-rum locos collegit, Massagetas pro Turcomannis haberi vult, qui ad fluvium Mias (unde ipsum nomen duxerint) habitaverint intra montem Ural et lacum Aral in regione auri feracissima. Ita nimirum statuerat Eichwald (Geograph, des Casp. Meeres p. 263 seq.), quem sequitur Forbiger. In terra Kirgisorum, in Songaria meridionali atque Buchariae septentrionali parte Massagetas ponit Gatterer in Comment. societ. Gotting. T. XIV. pag. 9. Contra Halling. (Wien. Iahrbb. LXIII. 131) Herodoti Massagetas non alios esse vult atque Alanos posterae aetatis, Ammiano Marcellino inprimis auctore XXIII, 14. XXXI, 2, qui quae de Alanis scripsit, ea sane ex parte quidem ab Herodoto ducta videri possunt, ipso iudice Ukerto l. l. p. 554 seq., hene admonente, hos Alanos re vera gentium Asiaticarum colluviem fuisse undecunque collectam. Atque Massagetis Alanos quoque contineri iudicat Ritter: Erdkunde VII. pag. 627.

τοῦ ῶν δὴ πεδίου κ. τ. λ.] Heroldius scribi vult τούτου ὧν δὴ τοῦ πεδίου, approbante Dietsch. (Iahrbb. f. Philol. u. Paedag. LXI. pag. 432), neque vero in textum

στρατεύσασθαι. πολλά τε γάρ μιν καὶ μεγάλα τὰ ἐπαείροντα καὶ ἐποτρύνοντα ἡν. πρῶτον μὲν ἡ γένεσις, τὸ δοκέειν πλέον τι είναι ἀνθρώπου, δεύτερα δὲ ἡ εὐτυχίη ἡ κατὰ τοὺς πολέμους γενομένη ΄ ὅκη γὰρ ἰθύσειε στρατεύεσθαι Κῦρος, ἀμήχανον ἡν ἐκείνο τὸ ἔθνος διαφυγέειν.

Ήν δὲ τοῦ ἀνδρὸς ἀποθανόντος γυνὴ τῶν Μασσαγετέων 205 βασίλεια, Τόμυρίς οἱ ἦν οὕνομα. ταύτην πέμπων ὁ Κῦρος

recipiente. Neque sane tali emendatione opus esse videtur.

storevierθαι Κύρος] στρατεύειν unus liber, quod non displicet Schweighaeusero, comparanti I, 77. VI, 7. Quibus Bredov. p. 24 addit VI, 108. IX, 86, activum praeferendum videri ratus, nisi quis id putet interpretamentum esse ex his ipsis locis ductum. Itaque retinui στρατεύεσθαι. Ante Κύρος articulum ὁ, libris invitis vulgo adiectum, omisimus. Sic in antecedd. pro δεύτερα, quod optimi tenent libri, alii δεύτερον, cum antea in πρώτον omnes conspirent. Atque alias apud Nostrum πρώτα μὲν — δεύτερα δὲ, ut III, 80. VIII, 106. Adnotavit haec Schweigh., ipse tamen addens Herodotum in his variare orationis formas. Id quod satis monstrant plurima exempla a Werfero congesta in Actt. phill. Monacc. I, 2. pag. 254. Cf. modo ex hoc uno Herodoti libro I, 59 (ibique nott.), 91, 112, 126, 134, 138, 179, quae lectionem receptam (δεύτερα) satis tueri poterunt. Quod ad ipsum loci argumentum attinet causasque illas, quibus Cyrum ad hoc bellum adductum esse Noster scribit, quod scilicet maius aliquid homine se esse opinaretur Cyrus perpetua hucusque in bellis felicitate usus, haec quoque ad Graecorum rationem dicta existimabimus ex ea fluxisse sententia, quam de rebus divinis atque de invidia illa divina Noster habuit, qua homines superbi nimisque elati rebus secundis, ut maiora semper appetant, a diis ita plectuntur, ut in exitium sponte ruant; cf. nott. ad I, 32, et refero huc quoque, quae leguntur infra I, 210: τῷ δὲ ὁ δαίμων πρού-

φαινε, ως αὐτὸς μὲν τελευτήσειν αὐτοῦ ταύτη μέλλοι κ. τ. λ. Vid. Ditges: De fati apud Herodot. notione p. 8.

#### CAP. CCV.

Τόμυρίς οί ην οὔνομα] In voce Τόμυρις scribenda Herodotei libri consentiunt, quamquam alibi apud alios auctores valde variant. hac de re uberius disputavit Hemsterhus. ad Lucian. Contempl. §. 13 s. p. 393 seq. t. III ed. Bip. coll. Oudendorp. ad Frontin. II, 5, 5. — Ctesias, quod satis notum est, nec Massagetarum nec Tomyris reginae ullam fecit mentionem, quan-tum quidem ex eius fragmentis colligere licet, sed in pugna cum Derbicibus Cyrum vulneratum ac dein mortuum esse refert §. 6. 8 Persicc., ubi vid. quae notavimus pag. 110 seqq. In priori autem quadam Cyri expeditione adversus Sacas quam gentem Scythicae stirpis non admodum remotam esse ab Massagetis quivis concedet - similem quandam reginam, atque hoe loco Tomyrin, vocat Sparethram, quae fortissime cum Cyro pugnaverit eundemque vicerit, §. 3. Quo iti-dem faciunt, quae de Zarina. fortissima regina, scribit Diodorus, alia, quae ad fabulas traducta narrationibusque Amazonum addita aut cum iis coniuncta fuisse videntur. Sed de iis penes unumquemque iudicium esto, equidem pronuntiare nolim; curiosos harum rerum le-ctores ad Ctesiam amando et ad ea, quae ibi adnotavi pag. 98 seq. His adde, quae de Tomyri, Seytharum regina, traduntur apud.Vincestium Cadlubonis, Polonorum centium

ἐμνᾶτο τῷ λόγῳ, θέλων γυναϊκα ἣν ἔχειν. ἡ δὲ Τόμυρις, συνιείσα οὐκ αὐτήν μιν μνώμενον ἀλλὰ τὴν Μασσαγετέων βασιληΐην, ἀπείπατο τὴν πρόσοδον. Κῦρος δὲ μετὰ τοῦτο, ὡς οἰ
δόλῳ οὐ προεχώρεε, ἐλάσας ἐπὶ τὸν ᾿Αράξεα ἐποιέετο ἐκ τοῦ
ἐμφανέος ἐπὶ τοὺς Μασσαγέτας στρατηῖην, γεφύρας τε ζευγνύων ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, διάβασιν τῷ στρατῷ, καὶ πύργους
ἐπὶ πλοίων τῶν διαπορθμευόντων τὸν ποταμὸν οἰκοδομεόμε206 νος. Ἔχοντι δέ οἱ τοῦτον τὸν πόνον πέμψασα ἡ Τόμυρις κήρυκα ἔλεγε τάδε ˙ Ὁ βασιλεῦ Μήδων, παῦσαι σπεύδων τὰ
σπεύδεις · οὐ γὰρ ᾶν εἰδείης, εἰ τοι ἐς καιρὸν ἔσται ταῦτα τελεύμενα · παυσάμενος δὲ βασίλευε τῶν σεωυτοῦ, καὶ ἡμέας,
ἀνέχευ ὁρέων ἄρχοντας, τῶν περ ἄρχομεν. Οὐκ ὧν ἐθελήσεις

chronographum, I. 115, ex Trogi Pompeii libris probabiliter sumta; vid. Pompeii Trogi fragmm. ed. A. Bielowski (Leopoli 1853) p. 2 seq. 51 seq.

έμνᾶτο τῷ λόγῳ] τῷ λόγῳ, cui plerumque opponitur τῷ ἔργῳ (re vera, re ipsa), est: verbo quidem (i. e. specie tantum, nec serio), missis legatis, qui regis voluntatem verbis declararent. Vid. nott. ad I, 59. — In seqq. ῆν (κυαπ) unum pronominis possessivi (ος, ῆ, ον) exemplum apud Herodotum invenitur, recte sic scriptum, cum ἐὸς ad poetas pertineat. Monuit Bredov. p. 283. Ex eiusdem viri docti canone (p. 117) Herodotum semper ἐθέλω dixisse contendentis Dietsch scripsit ἐδέλων, cum omnes libri θέλων afferant: quod ipsum et h. l. et aliis haud paucis retinui, librorum auctoritatem secutus, ex quibus Herodotum utraque huius verbi forma usum esse satis patere videtur.

έποιέετο — στρατηΐην] Malim intelligere: incepit facere expeditionem s. instituere coepit expeditionem, quo exprimatur conatus s. voluntatis significatio, quam imperfecto declarari putem. Conf. I, 68 ibique nott. Quare etiam sequenti capite: ἔχοντι δέ οἱ τοῦτον τὸν πόνον x. τ. λ., dum in his occupatus, versatus erat. — Ad verba διάβασιν τῷ στρατῷ in appositione po-

sita cf. Kuehner: Gr. Gr. II. p. 422, 1.

#### CAP. CCVI.

σπεύδων τὰ σπεύδεις] Ad accusativi structuram conf. VII, 53 ibique nott. Ipsam verbi eiusdem repetitionem consulto et cum vi quadam factam (ut paulo infra: ἀρχοντας τῶνπες ἄρχομεν) Noster aliquoties adhibuit. Conf. I, 91 ibique nott.

παὶ ἡμέας ἀνέχευ ὁρέων ἄρχοντας] Magis placeret Wesselingio, si legeretur οὐρέων (ut montes intelligerentur), praesertim cum Strabo XI. p. 780 s. p. 512 doceat Massagetarum plures loca montana habuisse, Iustinusque addat (I, 8), Tomyrin Cyro in montibus insidias posuisse. Verum nulla mutatione opus, cum ὁρέων sit participium verbi ὁρᾶν, quod verbo ἀνέχευ additum eadem ratione, qua I, 80. V, 10.

V, 19.

οὖκ ὧν ἐθελήσεις κ. τ. λ.] i. e.

neque igitur consiliis hisce uti, sed
quidvis potius (pati) quam quietem
agere voles. χρέεσθαι cum Dindorfio retinui; libri plerique χρῆσθαι,
quod Bredovio auctore p. 380 mutandum in χρᾶσθαι, ut fecit Dietsch.
Tu conf. I, 21 et 187. De οὖκ
ωˇν in sententia bimembri, ubi alterum membrum sine coniunctione
sublicitur, ad quod proprie spectat
ωˇν, cum negatio ad prius refe-

ύποθήκησι τησίδε χρέεσθαι, άλλὰ πάντα μᾶλλον ἢ δι' ἡσυχίης εἶναι. σὺ δὲ εἰ μεγάλως προθυμέεαι Μασσαγετέων πειρηθῆναι, φέρε, μόχθον μὲν, τὸν ἔχεις ζευγνὺς τὸν ποταμὸν, ἄφες σὺ δὲ, ἡμέων ἀναχωρησάντων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τριῶν ἡμερέων ὁδὸν, διάβαινε ἐς τὴν ἡμετέρην. εἰ δ' ἡμέας βούλεαι ἐσδέξασθαι μᾶλλον ἐς τὴν ὑμετέρην, σὺ τώυτὸ τοῦτο ποίεε. Ταῦτα δὲ ἀκούσας ὁ Κῦρος συνεκάλεσε Περσέων τοὺς πρώτους συναγείρας δὲ τούτους ἐς μέσον σφι προετίθεε τὸ πρῆγμα, συμβουλευόμενος, ὁκότερα ποιέη. τῶν δὲ κατὰ τώυτὸ αὶ γνῶμαι συνεξέπιπτον, κελευόντων ἐσδέκεσθαι Τόμυρίν τε καὶ τὸν στρατὸν αὐτῆς ἐς τὴν χώρην. Παρεών δὲ καὶ μεμφόμενος τὴν 207 γνώμην ταύτην Κροϊσος ὁ Λυδὸς ἀπεδείκνυτο ἐναντίην τῆ προκειμένη γνώμη, λέγων τάδε ' ② βασιλεῦ, εἶπον μὲν καὶ 98 πρότερόν τοι, ὅτι, ἐπεί με Ζεὺς ἔδωκέ τοι, τὸ ᾶν ὁρῶ σφάλμα

renda sit, ex Matth. animadversione vidimus ad I, 11. Qui idem vir hoc loco δὲ (σὐ δὲ εί — προθυμέεω) non coniunctionem esse statuit connectendae cum priore orationi inservientem, sed eodem modo positam, ut Herodotus diceret εί οὐν ἐθελήσεις — — σὐ δὲ — ... In seqq. e Sancrofti libro cum Gaisf. dedimus πάντα pro vulg. πάντως.

σὺ δὲ εί — προθυμέεαι] εί cum recentt. edd. e duodus codd. Parisinis recepi pro ην, itemque προθυμέεαι iubente Bredov. p. 323 pro προθυμέαι, quod plerique codd. afferunt; cf. I, 39.

φέφε, μόχθον — ἄφες σὐ δὲ — διάβαινε] Pronomen σὐ in bimembri oratione semel tantum positum hic aeque referendum ad ἄφες quam ad διάβαινε monet Matthiae Gr. Gr. pag. 865. Sed respiciendum erit ad verba enuntiationis initio posita: σὑ δὲ εἰ μεγάλως προθυμέεαι, ut adeo utraque orationis pars suum habeat pronomen. — ἄφες retinui ob codd. consensum; recentt. edd. ἄπες.

οκότερα ποιέη] Vulgo ποιέει et ποιέοι, utrumque mendose. Nam loci sententia coniunctivum flagitat, quem Schellershemianus liber cum binis aliis optime suggerit.

Conf. supra ad I, 53. Tu verte: quidnam faciundum sit s. quidnam facere debeat.

#### CAP. CCVII.

μεμφόμενος την γνώμην ταύτην] Verbum μέμφεσθαι reprehendendi notione cum accusativo iunctum declarant hi loci Herodotei I, 77. II, 13. 24. VII, 146. VIII, 106, ne plura. In verbis sequentibus Matth. Gr. Gr. §. 539, 1 consulendus de structura ὅτι — ἀποτρέψειν, de qua eadem dis utat quoque Kuehner Gr. Gr. §. 771, 5. Verba Herodoti ἐπεί με Ζεὺς κ. τ. λ. Blomfield. comparavit cum Clytaemnestrae verbis apud Aeschylum in Agamemn. 1003: ἐπεί σἔθηκε Ζεὺς ἀμηνίτως δόμοις κοινωνὸν εἶναι χερνίβων κ. τ. λ. Caeterum Croesi verba respiciunt ad ea, quae supra I, 88 seqq. 155 leguntur. In seqq. retinui ἀχάσιτα, ut I, 41, probante Bredov. p. 269. Alia Wesseling. tum ad h. l. tum ad Diodor. Sicul. XVIII, 28. Nonnulli enim libri ἀχάφιστα (i. e. ἀηδη, ut Schol. ad Homer. Odyss. VIII, 236 interpretatur). Sed conf. Herod. VII, 156. Lucian. Merced. Conduct. 30. Nec tamen ea persuadere potuerunt Wyttenbachio ad Plut. Moral. I. pag. 285.

ἐὸν οἴκῷ τῷ σῷ, κατὰ δύναμιν ἀποτρέψειν. τὰ δέ μοι παθήματα, ἐόντα ἀχάριτα, μαθήματα γέγονε. Εἰ μὲν ἀθάνατος δοκέεις εἶναι, καὶ στρατιῆς τοιαύτης ἄρχειν, οὐδὲν ἄν εἴη πρῆγμα, γνώμας ἐμέ σοι ἀποφαίνεσθαι. εἰ δὲ ἔγνωκας, ὅτι ἄνθρωπος καὶ σὰ εἶς, καὶ ἐτέρων τοιῶνδε ἄρχεις, ἐκεῖνο πρῶτον μάθε, ὡς κύκλος τῶν ἀνθρωπηῖων ἐστὶ πρηγμάτων, περιφερόμενος δὲ οὐκ ἐᾳ αἰεὶ τοὰς αὐτοὰς εὐτυχέειν. ἤδη ὧν ἐγὼ γνώμην ἔχω περὶ τοῦ προκειμένου πρήγματος τὰ ἔμπαλιν ἢ οὐτοι. εἰ γὰρ ἐθελήσομεν ἐσδέξασθαι τοὰς πολεμίους ἐς τὴν χώρην, ὅδε τοι ἐν αὐτῷ κίνδυνος ἔνι· ἑσσωθεὶς μὲν προσαπολλύεις πᾶσαν τὴν ἀρχήν· δῆλα γὰρ δὴ, ὅτι νικῶντες Μασσαγέται οὐ τὸ

τὰ δέ μοι παθήματα, ἐόντα ἀχάφιτα, μαθήματα γέγονε] γέγονε (pro vulg. γεγόνεε) revocavi cum Bredovio pag. 321. Florentinus liber έγεγόνεε, quod recepit Dietsch. Ipsa sententia insignem in modum expressa hic illic obvia, quae vel propter similem verborum sonum proverbialem quandam vim accepisse videri queat. Sic Aeschylus Aga-memn. 170 πάθει μάθος, ubi Blomfield. et nostrum locum et alios consimiles attulit. Add. Lysiam in orat. funeb. §. 6, ad quem locum similia quaedam excitavit Lebeau: Observ. in Lysiae or. fun. spec. p. 12. Ac iuvat his addere, quae pronuntiat Tauler in libro, qui inscribitur: Nachfolgung d. armen Lebens Christi pag. 295 seq. ed. Schlosser. "Leiden giebt Vernunft, darum sind die durchgelittenen Menschen die allerbesten." Quem cundem locum nune video iam allatum field. et nostrum locum et alios dem locum nunc video iam allatum fuisse ab Ernesto de Lasaulx in scriptione de Oedipi fabula in: Studien des classisch. Alterth. pag. 372. Quod vulgo adiiciunt rà ante δίζει quod vuigo aductum τα ante ξόντα, abiecit Schweigh., ut facilius flueret oratio, cuius hic fere est sensus: quae ipse passus sum, tristia utique (cum essent), me satis edocuerunt, documenta mihi fuere. — Ad locutionem οὐδὲν ποῆγμά ἐστι (nihil refert) cf. Viger. pag. 130, ne plura, et Herodotum I, 79 init. ως πύπλος των άνθοωπηίων έστι

ώς κύκλος των ἀνθοωπητων έστι ποηγμάτων] Citat hace Stobacus 105, 53. — Eandem sententiam, iu-

dice Wesselingio, respexit Aristoteles Problem. Sect. 17. pag. 129 itemque e Latinis Seneca Consol. ad Marc. 15. Add. eiusdem Epist. ad Lucil. 36. itemque Tacitum Annall. III, 55. ,,rebus cunctis inest quidam velut orbis, ut quem ad modum temporum vices, ita morum vertantur." Quae ipsa una cum aliis veterum, Aristotelis praeser-tim sententiis attulit Lasaulx: Die Geologie d. Griech. u. Roem. p. 32. Geologie d. Griech. u. Roem. p. 32. not. 83. (Stud. d. class. Alterth. p. 26) Praeterea cf. Ideler ad Aristotel. Meteorolog. I, 3. p. 336 et Apitz. ad Sophocl. Trach. 121. p. 106. Herodoti loco apte usus est Iaeger. Disputt. Herodoti fuerit sententia de rerum cursu. quae simul tentia de rerum cursu, quae simul continetur notione moderationis divinae. Aequalitas (ita ille ait), quam tuetur numen divinum, cernitur hic in perpetua magnitudinis, tatis et contrariorum vicissitudine. Haec vicissitudo est ordo et lex, qua rerum mutationes continentur ex mente Herodoti. — In seqq. - In seqq. έλωσι, quae est futuri forma, ex h. l. citat Thomas Mag. s. v. έλαω p. 293 ed. Bern. Alios Herodoteos locos dabit Bredov. pag. 391. Ad structuram τὰ ἔμπαλιν ἢ οὐτοι conf. Kuchner Gr. Gr. §. 540. not. 3. — Pro γνώμην ἔχω Steger in Praefat. pag. XI. mutatum vult γνώμης ἔχω et in seqq. χωρίς δὲ του απηγημένου pro χωρίς τε του

όπίσω φεύξονται, άλλ' έπ' άρχὰς τὰς σὰς έλῶσι. νικῶν δὲ οὐ νικάς τοσούτον, όσον εί διαβάς ές την έκείνων, νικών Μασσαγέτας, εποιο φεύγουσι τώυτὸ γὰρ ἀντιθήσω ἐκείνω, ὅτι νικήσας τους αντιουμένους έλας ίθυ της αρχης της Τομύριος. Χωρίς τε τοῦ ἀπηγημένου αισχρον και οὐκ ἀνασχετον, Κῦρόν γε τον Καμβύσεω γυναικί είξαντα ύποχωρησαι της χώρης. Νῦν ων μοι δοκέει διαβάντας προελθείν, οσον αν έκείνοι διεξίωσι, ένθεῦτεν δὲ τάδε ποιεῦντας πειρᾶσθαι, ἐχείνων περιγενέσθαι. ώς γαρ έγω πυνθάνομαι, Μασσαγέται είσι άγαθων τε Περσικών ἄπειροι καὶ καλών μεγάλων ἀπαθέες. τούτοισι ών τοῖσι ἀνδράσι, τῶν προβάτων ἀφειδέως•πολλὰ κατακόψαντας καί σκευάσαντας, προθείναι έν τῷ στρατοπέδῳ τῷ ἡμετέρῷ δαϊτα πρός δε και κρητήρας άφειδέως οίνου άκρήτου και σιτία παντοῖα. ποιήσαντας δὲ ταῦτα, ὑπολειπομένους τῆς στρατιῆς τὸ φλαυρότατον, τούς λοιπούς αὐτις έξαναχωρέειν έπλ τον ποταμόν. ἢν γὰρ ἐγὼ γνώμης μὴ ἁμάρτω, κείνοι ἰδόμενοι άγαθὰ πολλὰ, τρέψονταί τε πρὸς αὐτὰ, καὶ ἡμὶν τὸ ἐνθεῦτεν λείπεται ἀπόδεξις ἔργων μεγάλων.

Γνωμαι μεν αύται συνέστασαν. Κύρος δε μετείς την προ-208

ότι νικήσας τοὺς ἀντιουμένους ἐλῷς ἰθὺ τῆς ἀρχῆς] ἀντιουμένους dabant optimi quique codices, minime hic spernendi. Olim ἐναντιουμένους, quod Wesselingius retinuit, ut VII, 10. 49. Mox cum Schwgh. probante Bredov. p. 113 e Florentino cod. scripsimus ἰθὺ pro ἰθὺς, et in seqq. Κῦρον, abiecto articulo τὸν, qui vulgo praepositus legitur, sed a duobus codd. recte abest. Verba χωρίς τοῦ ἀπηγμένου passivo sensu accipenda: praeter id, quod expositum est, ut prorsus IX, 26. Apte monuit Kuehner Gr. Gr. §. 403, 4, α. Ad genitivi structuram τῆς χώρης conf. II, 80, ne plura.

πειφασθαι, ἐκείνων περιγενέσθαι]
Vulgo περιγένεσθαι. Quod reposimus, libri optimi dabant. Sententia Croesi haec est. nunc igitur mihi videtur, traiecto fluvio tantum progrediendum esse, quantum-cumque illi recessorint, inde vero haec faciundo tentandum, ut illos

superemus.

τούτοισι ὧν τοῖσι ἀνδοάσι τῶν προβάτων κ. τ. λ.] Pendent haec ab antecedentibus, hic mente repetendis: νὖν ὧν μοι δυκέει. — πρόβατα quae sint, monuimus ad Odyss. X, 82—85. pag. 384 Basil. ἀφειδέως (largüer) consulto repetitum esse patet. De vocis significatione conf. Usteri ad Plut. Consolat. Apollon. p. 100.

λείπεται ἀποδεξις ἔργων μεγά-

λείπεται ἀπόδεξις ἔργων μεγάλων] i. e. dabitur occasio magna facinora edendi. De voce ἀπόδεξις vidimus ad operis Herodotei initium. — Ad ἰδόμενοι in proxime antecedentibus conf. Bredov. p. 305.

# CAP. CCVIII.

Γνώμαι μὲν αὖται συνέστασαν] Verbo συνέστασαν contrarias s. oppositas inter se indicari sententias, in unum hic quasi collatas, monet Wesseling. laudatque IV, 132. VII, 142. VIII, 79. Et conferri quoque poterit I, 214. — Μοχ κατά Ionum

έον οίκφ τῷ σῷ, κατὰ δύναμιν ἀποτρέψειν. τὰ δέ μοι παθήματα, ἐόντα ἀχάριτα, μαθήματα γέγονε. Εί μὲν ἀθάνατος δοκέεις είναι, καί στρατιής τοιαύτης ἄρχειν, οὐδεν ἂν είη πρηγμα, γνώμας έμε σοι αποφαίνεσθαι. εί δε έγνωκας, ὅτι ἄνθρωπος καί σὺ εἶς, καὶ ἐτέρων τοιῶνδε ἄρχεις, ἐκεῖνο πρῶτον μάθε, ώς κύκλος των ανθρωπητων έστι πρηγμάτων, περιφερόμενος δε ούκ έα αίει τους αυτους ευτυχέειν. ήδη ών έγω γνώμην έχω περί τοῦ προχειμένου πρήγματος τὰ έμπαλιν ἢ οὖτοι. εί γαρ έθελήσομεν έσδέξασθαι τους πολεμίους ές την χώρην, όδε τοι έν αὐτῷ χίνδυνος ἔνι : έσσωθεὶς μὲν προσαπολλύεις πᾶσαν την άρχην δηλα γαρ δη, δτι νικώντες Μασσαγέται ού τὸ

τὰ δέ μοι παθήματα, ἐόντα ἀχά-ριτα, μαθήματα γέγονε] γέγονε (pro vulg. γεγόνεε) revocavi cum Bre-dovio pag. 321. Florentinus liber έγεγόνεε, quod recepit Dietsch. Ipsa sententia insignem in modum expressa hic illic obvia, quae vel propter similem verborum sonum proverbialem quandam vim accepisse videri queat. Sic Aeschylus Aga-memn. 170 πάθει μάθος, ubi Blomfield. et nostrum locum et alios consimiles attulit. Add. Lysiam in orat. funeb. §. 6, ad quem locum similia quaedam excitavit Lebeau: observ. in Lysiae or. fun. spec.
p. 12. Ac invat his addere, quae
pronuntiat Tauler in libro, qui inscribitur: Nachfolgung d. armen
Lebens Christi pag. 295 seq. ed.
Schlosser. "Leiden giebt Vernunft,
darum sind die durchgelittenen Menschen die allerbesten." Quem eunschen die allerbesten." Quem eundem locum nunc video iam allatum fuisse ab Ernesto de Lasaulx in scriptione de Oedipi fabula in: scriptione de Oedipi fabula in: Studien des classisch. Alterth, pag. 372. Quod vulgo adiiciunt τὰ ante ἐόντα, abiecit Schweigh., ut facilius flueret oratio, cuius hic fere est sensus: quae ipse passus sum, tristia utique (cum essent), me satis edocuerunt, documenta mihi fuere.—
Ad locutionem οὐδὲν ποῆγμά ἐστι (mihil refert) cf. Viger. pag. 139, Ad locutionem συσέν πρηγμα εστι (nihil refert) cf. Viger. pag. 139, ne plura, et Herodotum I, 79 init. ως κύκλος τῶν ἀνθφωπητων ἐστὶ πρηγμάτων] Citat hace Stobacus 105, 53. — Eandem sententiam, in-

dice Wesselingio, respexit Aristoteles Problem. Sect. 17. pag. 129 itemque e Latinis Seneca Consol. ad Marc. 15. Add. eiusdem Epist. ad Lucil. 36. itemque Tacitum Annall. III, 55. ,, rebus cunctis inest quidam velut orbis, ut quem ad modum temporum vices, ita morum vertantur." Quae ipsa una cum aliis veterum, Aristotelis praeser-tim sententiis attulit Lasaulx: Die Geologie d. Griech. u. Roem. p. 32. not. 83. (Stud. d. class. Alterth. p. 26) Praeterea cf. Ideler ad Aristotel. Meteorolog. I, 3. p. 336 et Apitz. ad Sophocl. Trach. 121. p. 100. Herodoti loco apte usus est Iaeger. Disputt. Herodd. p. 49, ubi quaerit, qualis Herodoti fuerit sen-tentia de rerum cursu, quae simul continetur notione moderationis divinae. Aequalitas (ita ille ait), quam tuetur numen divinum, cernitur hic in perpetua magnitudinis, felicitatis et contrariorum vicissitudine. Haec vicissitudo est ordo et lex, qua rerum mutationes continentur ex mente Herodoti. - In seqq. έλωσι, quae est futuri forma, est h. l. citat Thomas Mag. s. v. έλάω p. 293 ed. Bern. Alios Herodoteos locos dabit Bredov. pag. 391. Ad structuram τα ξμπαλιν ή ούτοι conf. Ruehner Gr. Gr. §. 540. not. 3. — Pro γνώμην ἔχω Steger in Pracfat. pag. XI. mutatum vult γνώμης ἔχω et in seqq. χωρίς δὲ τοῦ ἀπηγημένου pro χωρίς τε τοῦ ἐπον άπηγ.

όπίσω φεύξονται, άλλ' έπ' άρχὰς τὰς σὰς έλῶσι. νικῶν δὲ οὐ νικάς τοσούτον, όσον εί διαβάς ές την έκείνων, νικών Μασσαγέτας, εποιο φεύγουσι τώυτο γαρ αντιθήσω έπείνω, ότι νικήσας τοὺς ἀντιουμένους έλᾶς ἰθὺ τῆς ἀρχῆς τῆς Τομύριος. Χωρίς τε τοῦ ἀπηγημένου αίσχοὸν καὶ οὐκ ἀνασχετὸν, Κῦρόν γε τὸν Καμβύσεω γυναικὶ είξαντα ὑποχωρῆσαι τῆς χώρης. Νῦν ὧν μοι δοκέει διαβάντας προελθείν, ὅσον ἂν ἐκείνοι διεξίωσι, ένθεῦτεν δὲ τάδε ποιεῦντας πειρᾶσθαι, έκείνων περιγενέσθαι. ώς γαρ έγω πυνθάνομαι, Μασσαγέται είσι άγαθων τε Περσικών απειροι και καλών μεγάλων απαθέες. τούτοισι ών τοϊσι ἀνδράσι, τῶν προβάτων ἀφειδέως•πολλὰ κατακόψαντας και σκευάσαντας, προθείναι έν τῷ στρατοπέδω τῷ ἡμετέρω δαίτα πρός δε και κρητήρας άφειδέως οίνου άκρήτου και σιτία παντοΐα. ποιήσαντας δε ταῦτα, ὑπολειπομένους τῆς στρατιῆς τὸ φλαυρότατου, τούς λοιπούς αὐτις έξαναχωρέειν έπλ τὸν ποταμόν. ἢν γὰρ ἐγὰ γνώμης μὴ ἁμάρτω, κείνοι ἰδόμενοι άγαθὰ πολλὰ, τρέψουταί τε πρὸς αὐτὰ, καὶ ἡμὶν τὸ ἐνθεῦτεν λείπεται ἀπόδεξις έργων μεγάλων.

Γνωμαι μέν αύται συνέστασαν. Κύρος δε μετείς την προ-208

οτι νικήσας τοὺς ἀντιουμένους ἐλῶς ἰθὺ τῆς ἀρχῆς] ἀντιουμένους dabant optimi quique codices, minime hic spernendi. Olim ἐναντιουμένους, quod Wesselingius retinuit, ut VII, 10. 49. Mox cum Schwgh. probante Bredov. p. 113 e Florentino cod. scripsimus ἰθὺ pro ἰθὺς, et in seqq. Κῦρον, abiecto articulo τὸν, qui vulgo praepositus legitur, sed a duobus codd. recte abest. Verba χωρίς τοῦ ἀπηγημένου passivo sensu accipenda: praeter id, quod expositum est, ut prorsus IX, 26. Apte monuit Kuehner Gr. Gr. §. 403, 4, α. Ad genitivi structuram τῆς χώρης conf. II, 80, ne plura.

πειφασθαι, έκείνων περιγενέσθαι] Vulgo περιγίνεσθαι. Quod reposuimus, libri optimi dabant. Sententia Croesi haec est. nunc igitur mihi videtur, traiecto fluvio tantum progrediendum esse, quantum-cumque illi recesserint, inde vero haec faciundo tentandum, ut illos superemus.

τούτοισι ὧν τοῖσι ἀνδράσι τῶν προβάτων κ. τ. λ.] Pendent haec ab antecedentibus, hic mente repetendis: νῦν ὧν μοι δοκέει. — πρόβατα quae sint, monuimus ad I, 133. Cr. confert Eustath. ad Odyss. X, 82—85. pag. 384 Basil. ἀφειδέως (largiter) consulto repetitum esse patet. De vocis significatione conf. Usteri ad Plut. Consolat. Apollon. p. 100.

ficatione conf. Usteri ad Plut. Consolat. Apollon. p. 100.

λείπεται ἀπόδεξις ἔργων μεγά-λων] i. e. dabitur occasio magna facinora edendi. De voce ἀπόδεξις vidimus ad operis Herodotei initium. — Ad ἰδόμενοι in proxime antecedentibus conf. Bredov. p. 305.

# CAP. CCVIII.

Γνῶμαι μὲν αὖται συνέστασαν] Verbo συνέστασαν contrarias s. oppositas inter se indicari sententias, in unum hic quasi collatas, monet Wesseling. laudatque IV, 132. VII, 142. VIII, 79. Et conferri quoque poterit I, 214. — Μοχ κατὰ Ionum τέρην γνώμην, τὴν Κροίσου δὲ ἑλόμενος, προηγόρευε Τομύρι 99 ἐξαναχωρέειν, ὡς αὐτοῦ διαβησομένου ἐπ' ἐκείνην. ἡ μὲν δὴ ἐξαναχώρεε, κατὰ ὑπέσχετο πρῶτα. Κῦρος δὲ Κροῖσον ἐς τὰς χείρας ἐσθεὶς τῷ έωυτοῦ παιδὶ Καμβύση, τῷ περ τὴν βασιλητην ἐδίδου, καὶ πολὶὰ ἐντειλάμενός οἱ τιμᾶν τε αὐτὸν καὶ εὐ ποιέειν, ἢν ἡ διάβασις ἡ ἐπὶ Μασσαγέτας μὴ ὀρθωθῆ ταῦτα ἐντειλάμενος καὶ ἀποστείλας τούτους ἐς Πέρσας αὐτὸς διέ-209 βαινε τὸν ποταμὸν καὶ ὁ στρατὸς αὐτοῦ. Ἐπεί τε δὲ ἐπεραιώθη τὸν ᾿Αράξεα, νυκτὸς ἐπελθούσης, εἰδε ὄψιν, εῦδων ἐν τῶν Μασσαγετέων τῆ χώρη, τοιήνδε. ἐδόκεε ὁ Κῦρος ἐν τῷ ῦπνῷ ὁρᾶν τῶν Ὑστάσπεος παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα ἐπὶ τῶν ὥμων πτέρυγας καὶ τουτέων τῆ μὲν τὴν ᾿Ασίην, τῆ δὲ τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. Ὑστάσπει δὲ τῷ ᾿Αρσάμεος, ἐόντι ἀν-

more pro καθὰ (καθ' α), prout., Conf. Gregor. Corinth. de dialect. p. 400 ed. Schaef." Cr. Tu vid. Struve Quaest. de dial. Her. I. p. 34 et Bredov. p. 92, quo eodem monente p. 288 scribendum ἐξανε-χωρεε, id quod receperunt Dindorf et Dietsch. Mihi in re tantopere fluctuante codices sequi melius videtur.

τῷ περ τὴν βασιλητην ἐδίδου] Notant hic, solitos esse reges Persarum, bellum ingressuros, ob incertum eventum successorem e lege sibi designare; conf. VII, 2. Plura Barnab. Brisson. de reg. Pers. princip. I, 9. Ctesiam vero si sequimur, Cyrus in ipso mortis articulo Cambysem filium successorem sibi constituit, §. 8. Persicc. Excerptt.: Κῦρος δὲ μέλλων τελευτάν (nam graviter vulneratum in pugna Cyrum fuisse §. 6 retulerat) Καμβύσην μὲν τὸν πρῶτον νίὸν βασιλέα καθύση. Ad quem locum nonnulla disputavi p. 113 de successionis modo in regno Persarum instituto.

#### CAP. CCIX.

'Τστάσπεϊ δὲ τῷ 'Αρσάμεος] Ad Herodoteas nominis 'Τστάσπης formas quae ad tertiam declinationem pertinent, conf. Bredov. pag. 230. De etymo vocis vid. nott. ad III, 70. In proxime antecedentibus pro τουτέων Dindorf et Dietsch τούτων; sed vid. Bredov. p. 222. 'Αρσάμεος optimi tuentur libri, ut VII, 11, ubi vid. nott. 224. De codem Persa opinor Ctesias l. l., ubi vid. adnott. p. 244. Verba ἐόντι ἀνδοὶ 'Αχαιμενίδη non sine vi quadam addita esse nemo non videt; etenim ex Achaemenidarum gente reges Persarum ortos esse Noster supra I, 125 (ubi vid. nott.) dixerat. Huius vero gentis duas familias has distingui vult Rubino in diss. supra laudata pag. VI. VII, unam, e qua Cyrus et Cambyses, alteram, unde Darius eiusque posteri procreati sint. De Dario hic ipse locus testatur itemque Bisutuna inscriptio (cf. apud Rubin. p. IX); de Cyro ex Herodoti certe mente Achaemenidarum genti accensendo conf. III, 75 coll. 65. Atque ipsum Cambysem, Cyri patrem, Noster supra I, 107 dixerat Persam οἰκίης ἀγαθῆς, i. e. familiae nobilis, qualis inter varias Persarum gentes s. tribus erat Achaemenidarum gens. — De ipso somnio Wesseling. citat Artemidorum in Oneirocr. II, 72 statuentem, hoc somniorum genus τοἰς πλουσίοις και τοἰς μέγα δυναμένοις ἀγχάκπεριποιείν. Caeterum simile quoddam alarum augurium ex Turcarum historia narrat Hammer:

δοί 'Αχαιμενίδη, ήν των παίδων Δαρείος πρεσβύτατος, έων τότε ήλικίην ές εἴκοσί κου μάλιστα ἔτεα. καὶ οὖτος καταλέλειπτο έν Πέρσησι ού γαρ είχε κω ήλικίην στρατεύεσθαι. έπεί ών δη έξηγέρθη ὁ Κῦρος, έδίδου λόγον έωυτῷ περί τῆς ὄψιος. ώς δέ οι έδόκεε μεγάλη είναι ή όψις, καλέσας Τστάσπεα καί απολαβών μούνον είπε· "Υστασπες, παζς σὸς ἐπιβουλεύων ἐμοί τε καὶ τῆ ἐμῆ ἀρχῆ ἐάλωκε · ώς δὲ ταῦτα ἀτρεκέως οίδα, ἐγοὸ σημανέω. έμεῦ θεοὶ κήδονται, καί μοι πάντα προδεικνύουσι τὰ έπιφερόμενα. ήδη ών έν τῆ παροιχομένη νυκτί εῦδων είδον τῶν σῶν παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα ἐπὶ τῶν ἄμ**ων** πτέρυγας και τουτέων τῆ μεν τὴν Ασίην, τῆ δε τὴν Εὐρώπην έπισκιάζειν · οὔκων έστὶ μηχανή ἀπὸ τῆς ὄψιος ταύτης οὐδεμία, τὸ μὴ ἐκείνον ἐπιβουλεύειν ἐμοί. σὰ τοίνυν τὴν ταχίστην πορεύεο όπίσω ές Πέρσας, και ποίεε, όκως, έπεαν έγω τάδε καταστρεψάμενος έλθω έκει, ως μοι καταστήσης τον παιδα ές έλεγχον. Κύρος μεν δοκέων Δαρείόν οι έπιβουλεύειν, έλεγε 210 τάδε τῷ δὲ ὁ δαίμων προέφαινε, ώς αὐτὸς μὲν τελευτήσειν

Gesch. d. Osmanen I. p. 52, Herodoti haud immemor. — De Dario, Hystaspis filio, qui post ad Persarum regnum est evectus, hic cogitandum esse nemo non videt. καὶ οὐτος καταλέλειπτο] Ita omnes libri, a quibus sine iusta causa discesserunt, qui nuper ediderunt κατελέλειπτο. Tu vid. Bredov. p. 289, quo eodem probante p. 300 mox e Florentino revocavi ἐξηγέρθη pro vulg. ἐξεγέρθη, neque vero eundem p. 312 secutus sum scribi iubentem ἤλωκε pro vulg. ἐάλωκε. Vid. I, 191 ibique allata. παῖς σὸς ἐπιβουλεύων — ἐάλωκε.

παίς σὸς ἐπιβονλενων — ἐά-λωπε] ἀλίσπεσθαι (argui, convinci) participio iungitur, notante Matth. pag. 1078. Add. VII, 6 ibique nott. — In seqq., ordine vulgari mutato, e melioribus libris refinximus: ταῦ-τα ἀτρεπέως. Vulgo ἀτρεπέως ταῦ-τα. Deinde pro κήδονται, quod cum Bredov. p. 329 retinendum duxi, unus liber κηδέανται; quod eo magis tenendum videtur Schweigh, quo infra II, 47 idem codex pro ἀγονται afferat ἀγ ἐαται et II, 67 pro ἀπάγονται, ἀπαγέαται. Sed

utrumque reiiciendum, aeque atque II, 47 έκδι δόαται pro έκδίδονται. οῦκων έστὶ μηχανή — οὐδεμία,

οὐκων ἐστὶ μηχανη — οὐδεμία, τὸ μη κείνον ἐπίβουλεύειν] οὐδεμία, ανό μια meliores libri obtulere pro vulg. οὐδεμίη. — Ad usum vocis μηχανη in talibus conf. modo Viger. de Idiotism. pag. 113 ac de infinitivo sequenti τὸ μη κείνον ἐπιβουλεύειν Matthiae Gr. Gr. pag. 1056, in quibus pro κείνον e Bredovii sententia (p. 118—121), quam Dietsch amplexus est, scribendum ἐκείνον, quod meliores codd. utique afferunt.

que afferunt.

καὶ ποίεε ὅκως — ῶς μοι καταστήσης κ. τ. λ.] ὅκως hic est quomodo, quo pacto, repetitum deinde propter plura vocabula interiecta in particula ὡς, cuius eadem notio ac structura. Ita explicuit Matth. Gr. Gr. l. l. p. 1037 ac nuper quoque Lhardy. Equidem malim ὡς intelligere cum vi quadam initio apodoseos positum eadem significatione, qua vulgo οῦτω ponitur, ita (scil. ut volo iubeoque); nec alia vi atque significatione ὡς positum invenio I, 32 fin. 114. 78 coll. I, 8 (ῶς τε).

αὐτοῦ ταύτη μέλλοι, ἡ δὲ βασιλητη αὐτοῦ περιχωρέοι ἐς Δαρείον. ἀμείβεται δὴ ὧν ὁ Τστάσπης τοίσδε ΄ Ὁ βασιλεῦ, μὴ εἰη ἀνὴρ Πέρσης γεγονῶς, ὅστις τοι ἐπιβουλεύσει ΄ εἰ δ΄ ἔστι, ἀπόλοιτο ὡς τάχιστα ΄ ὅς ἀντὶ μὲν δούλων ἐποίησας ἐλευθέρους Πέρσας εἶναι ΄ ἀντὶ δὲ ἄρχεσθαι ὑπ΄ ἄλλων, ἄρχειν ἀπάντων. εἰ δέ τίς τοι ὄψις ἀπαγγέλλει, παϊδα τὸν ἐμὸν νεωτερα βουλεύειν περὶ σέο, ἐγώ τοι παραδίδωμι χρᾶσθαι αὐτῷ τοῦτο, ὅ τι σὺ βούλεαι. ΄Τστάσπης μὲν τούτοισι ἀμειψάμενος καὶ διαβὰς τὸν ΄Αράξεα ἥτε ἐς Πέρσας, φυλάξων Κύρω τὸν παϊδα Δαρείον.

211 Κῦρος δὲ προελθών ἀπὸ τοῦ ᾿Αράξεω ἡμέρης ὁδὸν ἐποίεε τὰς Κροίσου ὑποθήκας. μετὰ δὲ ταῦτα, Κύρου τε καὶ Περσέων τοῦ καθαροῦ στρατοῦ ἀπελάσαντος ὀπίσω ἐπὶ τὸν ᾿Αράξεα, λει-

#### CAP. CCX.

αὐτοῦ ταὐτη μέλλοι] Cf. supra I, 189 fin. — Ad ipsam sententiam (τῷ δὲ ὁ δαίμων προέφαινε κ. τ. λ.) cf. nott. ad I, 204. ἀμείβεται δὴ ἀν ὁ Ὑστάσπης τοιοῖσδε, quod reliquimus Schweighaeuserum secuti, qui e libris ita edidit beneque monet, δὴ ἀν a Nostro potius dici quam ἀν δὴ, ut I, 58. 59. 75. Addubitat tamen censor in Ienenss. Ephemeridd. 1817. num. 163. p. 362 locos colligens, ubi ἀν δὴ reperitur, ut I, 84. 115. 174. 180 etc. E Schelershemiano Gaisfordius eumque secutus Dietsch post ἀμείβεται inseruit οί, quod tamen ferri posse negat Apetzius ad h. l. adnotans verbo ἀμείβεσθαι vel accusativum personae et dativum rei adiungi. — τοισδε itidem libri plerique idemque optimi pro olim vulg. τοισδες; recentt. edd. dederunt τοισίδε.

έποίησας έλευθέφους Πέφσας εἶναι] i. e. qui effecisti, ut servorum loco liberi essent Persae, ubi vox εἶναι minime abundat; tu conf. similem locum VII, 129. Quod sequitur ἀντὶ δὲ ἄρχεσθαι, omisso articulo, ita ut simplex infinitivus praepositionem excipiat, vix feren-

dum videbatur viris doctis. Itaque Schaeferus (ad Gregor. Corinth. p. 39 coll. Appar. Demosthen. t. II. p. 564) scribi maluit: ἀντὶ δὲ τοῦ ἄρχεσθαι, quod invitis quamvis omnibus codicibus praeter alios Matthiaeo quoque nunc placere video. Idem tamen conferatur quoque in Gramm. Gr. p. 1065. Nec Schweigh. recepit articulum, comparans VI, 32. VII, 170, ubi conf. nott. Recentt. edd. receperunt articulum τοῦ, probante Bredov. p. 84. Μοκ ἀπαγγέλλει e codd. revocavi cum recentt. edd. pro ἀπαγγέλλοι, itemque cum Bredov. p. 380 χρῶσθαι dedi pro χρῆσθαι. τοῦτο iam Reizius restituit pro τούτω, cuius in hac formula nullus est locus.

# CAP. CCXI.

Περσέων τοῦ καθαροῦ στρατοῦ ἀπελάσαντος] ὁ καθαρὸς στρατὸς, cui mox opponitur ὁ ἀχρήτος (de quo vid. ad I, 191), de meliori exercitus parte, de flore exercitus copiisve integris validisque intelligi debet. Haud aliter Letronne (Journal des Savans, 1817 pag. 97) vertit: ,,cum integra parte exercitus. Recurrit locutio IV, 135, ubi vide Wesselingium ipsumque Schweighaeuserum nostri loci haud oblitum. Quare miror eundem virum,

φθέντος δε τοῦ ἀχρηΐου, ἐπελθοῦσα τῶν Μασσαγετέων τριτημορίς του στρατού, τούς τε λειφθέντας της Κύρου στρατιής 100 έφόνευε άλεξομένους, και την προκειμένην ιδόντες δαϊτα, ώς έχειρώσαντο τοὺς έναντίους, κλιθέντες έδαίνυντο πληρωθέντες δὲ φορβῆς καὶ οίνου εὐδον. οί δὲ Πέρσαι ἐπελθόντες πολλοὺς μέν σφεων έφόνευσαν, πολλώ δ' έτι πλεύνας έζώγρησαν, καί άλλους καὶ τὸν τῆς βασιλείης Τομύριος παίδα, στρατηγέοντα Μασσαγετέων, τῷ οὖνομα ἦν Σπαργαπίσης. Ἡ δὲ πυθομένη 212 τά τε περί την στρατιην γεγονότα και τὰ περί τὸν παίδα, πέμπουσα κήρυκα παρά Κύρον, έλεγε τάδε . Απληστε αίματος Κύοε, μηδεν έπαρθης τῷ γεγονότι τῷδε πρήγματι, εί ἀμπελίνο καρπῷ, τῷ περ αὐτοὶ έμπιπλάμενοι μαίνεσθε οῦτω, ώστε κατιόντος του οίνου ές τὸ σῶμα ἐπαναπλώειν ύμιν ἔπεα κακά,

quod propter adiectum Περσέων, quae vocula alioqui commode abesse potuerit, hic eam intelligi vult exercitus parlem, quae ex puris pu-tis Persis maxime composita erat. — Ad argumentum capitis Strabo conferri poterit XI. p. 512. s. pag. 780 A. B, qui Cyrum contra Sacas eodem dolo usum esse enarrat. Simile quiddam e Livio XLI, 2 de Istris affert Wesselingius.

ίδόντες δαϊτα - κλιθέντες δαίνυντο] Sensum magis quam verba ipsa praegressa (των Μασσαγετέων τριτημορίς τοῦ στρατοῦ) respiciens e singulari in pluralem transiit; cuius usus exempla ubivis reperiuntur. Revocavi e vett. edd. et libris scriptis quibusdam ἐδαίνυντο pro δαίνυντο, ut Gaisford. et Schweigh, dederant. Sed vid. Bredov. p. 98. 288. In seqq. cum recentt. edd. rescripsimus βασιλείης recent. ead. rescripsinus pauterins (pro βασιληΐης), quod sensus flagitabat nec libri nonnulli reiciebant. Nam βασίλεια dicitur regina, ut supra I, 187 init. "Conf. Sturz. Lexic. Xenophont. I. pag. 527 ibiq. Lexic. Xenophont. I. pag. 527 ibiq. laud. Sturz. de dialect. Alexandr. pag. 151 seqq., Fischer. in Indic. ad Palaephat. s. v., Philemonis Lexic. in άνασσα pag. 12." Cr. — Cum voce Σπαργαπίσης conferre invat Σπαργαπίθης, qui Agathyrsorum rex vocatur infra IV, 78; utrumque nomen convenire dicit Donaldson (Journal of Asiatic Society XVI, 1. p. 6) cum Sanscritano nomine Svarga-pati, quo coeti dominus declaratur.

#### CAP. CCXII.

μηδὶν ἐπαρθῆς — εἰ ἀμπελίνω καρπῷ κ.τ.λ.] Pro ἐπαρθῆς, quod omnes codd. exhibent, Dietsch Bredovii iussu p. 193 edidit ἐπαέρθης. Conf. I, 90. Vocula εἰ, quae sequitur, pertinet ad ἐκράτησας π.τ. ἐ. causamque reddit antecedentium, ut fere ὅτι. Verba ἀμπελίνω σαρπῷ valde disjuncts a varbo ἔροπονος valde disjuncts a varbo εὐρονος valde καρπῷ valde disiuncta a verbo δο-λώσας, ad quod pertinent, repe-tuntur quodammodo verbis τοιούτω φαρμάκη, ad ipsam sententiam idem fere declarantibus. Ac spectat huc quoque έλων δόλω, quod infra I, 214 legitur.

infra I, 214 legitur.

ἐπαναπλώειν ὑμιν ἔπεα κακὰ]
ἐπαναπλέειν plurimi libri atque
Athenaeus XIV init. Sed Eustathius ad Iliad. σ΄. p. 1212, 12.

ν΄. pag. 1330, 28. Odyss. τ΄. pag. 685, 16 ed. Bas. exhibet ἀναπλώειν, quod cum magis Herodoteo sermoni congrueret (conf. VI, 26.
33. 116), nunc ediderunt ἐπαναπλώειν. Vid. modo Bredov. p. 171. Ad verbi significationem apte monet Wesselingius, indicare Tomyrin, ebriis sursum tendere et quasi in ore natare improba verba. Ad

τοιούτφ φαρμάχφ δολώσας, έχρατησας παιδός τοῦ έμοῦ, ἀλλ' οὐ μάχη κατὰ τὸ καρτερόν. νῦν ὧν μευ εὖ παραινεούσης ὑπό-λαβε τὸν λόγον ἀποδούς μοι τὸν πατδα ἄπιθι ἐκ τῆσδε τῆς χώρης ἀξήμιος, Μασσαγετέων τριτημορίδι τοῦ στρατοῦ κατυβρίσας. εἰ δὲ μὴ ταῦτα σὺ ποιήσεις, ῆλιον ἐπόμνυμί τοι τὸν Μασσαγετέων δεσπότην, ἡ μὲν σὲ ἐγὰ καὶ ἄπληστον ἐόντα αῖ-

213 ματος πορέσω. Κύρος μέν νυν τῶν ἐπέων οὐδένα τούτων ἀνενειχθέντων ἐποιέετο λόγον. ὁ δὲ τῆς βασιλείης Τομύριος παῖς Σπαργαπίσης, ῶς μιν ὅ τε οἶνος ἀνῆκε καὶ ἔμαθε, ἵνα ἡν κακοῦ, δεηθεὶς Κύρου ἐκ τῶν δεσμῶν λυθῆναι, ἔτυχε ὡς δὲ ἐλύθη τε τάχιστα καὶ τῶν χειρῶν ἐκράτησε, διεργάζεται ἑωυτόν.

214 και δη ούτος μεν τρόπω τοιούτω τελευτά. Τόμυρις δε, ως οι δ Κύρος οὐκ ἐσήκουσε, συλλέξασα πάσαν την έωυτης δύναμιν συνέβαλε Κύρω ταύτην την μάχην, ὅσαι δη βαρβάρων ἀνδρῶν

hanc imaginem de mari sumtam spectat quoque κατιόντος τοῦ οἶνου eundem in modum dictum, quo alibi κατιόντος τοῦ ἀνέμου dicitur; vid. Thucyd. II, 25, ubi plura excitavit Poppo, et VI, 2, ubi Dukerus aliis locis allatis dicendi usum explicuit. E quibus patet, ἐπαναπνέειν, quod h. l. Wassius (ad Thucyd. VI, 78) pro ἐπαναπλέειν legi voluit, ferri non posse. Ad formulam κατά τὸ καρτερὸν conf. III, 65. IV, 201 ibique nott.

νπόλαβε τὸν λόγον] ὑπολαμβάνειν idem esse atque ὑποδέχεσθαι hoc loco comprobat Thomas Magist. pag. 875. — Μοχ κατυβρίσας additum habet dativum, quae rarior est structura, in Sophoel. Ai. 153 quoque obvia. Sic καταγελᾶν cum dativo Herod. VII, 9.

σας additum habet dativum, quae rarior est structura, in Sophoel.

Ai. 153 quoque obvia. Sic καταγελάν cum dativo Herod. VII, 9.

εί δὲ μὴ ταῦτα σὺ ποιήσεις ] Ita cum recentt. editt. scripsimus, libris inbentibus. Vulgo εί δὲ ταῦτα οὖ ποιήσεις, ubi soloecum οὐ haud tueri poterunt, quae olim in Creuzeri Melett. III. pag. 21. not. 14. collegi exempla huius particulae, praecedente εί. — Matthiae verba ταῦτα σὺ ποιήσεις spuria habet, tum propter scripturae diversitatem, tum quod σὺ inepte additum sit.

ήλιον επόμνυμί τοι τὸν Μασσα-

γετέων δεσπότην] δεσπότην ut titulum non solum reliquis addi diis, verum Solis frequentem esse titulum (v. c. apud Porphyr. de abstin. animal. IV, 10) notat Wesseling. locis veterum quibusdam adiectis. — In seqq. η μέν eodem pacto, quo I, 196. Vulgo η μήν. Conf. etiam Etymolog. Magn. p. 416, 48.

#### CAP. CCXIII.

ό δὲ τῆς βασιλείης Τομύριος παϊς] Perperam vulgo βασιλητης. Conf. I, 211 fin. — In seqq.: ῶς μιν ὅ τε οἰνος ἀνῆκε est: ubi vinum dimisit ipsum, i. e. ubi ex vino et inde orta ebrietate ad se rediit.

# CAP. CCXIV.

ῶς of ὁ Κύρος οὐκ ἐσήκουσε] of, quod Wesselingius aliique post eum abiecerant, merito e libris restituit Schweighaeuserus; qui vero quod of et hoc loco et VI, 86 cum ἐσήκουσε coniungit, minus recte dativi luius rationem perspexisse videtur. Melius Matthiae Gr. Gr. §. 359 seq. et 362, 4. not. 2. pag. 677. Articulum ὁ (ante Κύρος) omisit Florentinus, unde rec. edd. vel prorsus neglexerunt vel uncis incluserunt.

μάχαι έγένοντο, κρίνω ίσχυροτάτην γενέσθαι, καὶ δὴ καὶ πυνθάνομαι οῦτω τοῦτο γενόμενον. πρῶτα μὲν γὰρ λέγεται αὐτοὺς 
διαστάντας ἐς ἀλλήλους τοξεύειν μετὰ δὲ, ῶς σφι τὰ βέλεα ἐξετετόξευτο, συμπεσόντας τῆσι αἰχμῆσί τε καὶ τοῖσι ἐγχειριδίοισι 
συνέχεσθαι ΄ χρόνον τε δὴ ἐπὶ πολλὸν συνεστάναι μαχομένους, 
101 καὶ οὐδετέρους ἐθέλειν φεύγειν ΄ τέλος δὲ οἱ Μασσαγέται κεριεγενέατο. ἢ τε δὴ πολλὴ τῆς Περσικῆς στρατιῆς αὐτοῦ ταύτη 
διεφθάρη, καὶ δὴ καὶ αὐτὸς Κῦρος τελευτῷ, βασιλεύσας τὰ 
πάντα ἐνὸς δέοντα τριήκοντα ἔτεα. ἀσκὸν δὲ πλήσασα αῖματος 
ἀνθρωπητου Τόμυρις ἐδίζητο ἐν τοῖσι τεθνεῶσι τῶν Περσέων τὸν Κύρου νέκυν. ὡς δὲ εὐρε, ἐναπῆκε αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν ἐς τὸν ἀσκόν ΄ λυμαινομένη δὲ τῷ νεκρῷ ἐπέλεγε 
τάδε ΄ Σὰ μὲν ἐμὲ ζώουσάν τε καὶ νικῶσάν σε μάχη ἀπώλεσας, παίδα τὸν ἐμὸν ἐμὸν δόλῳ ΄ σὲ δ΄ ἐγὼ, κατάπερ ἡπείλησα, αῖματος κορέσω. Τὰ μὲν δὴ κατὰ τὴν Κύρου τελευτὴν

συμπεσόντας τῆσι αίχμῆσί τε — συνέχεσθαι] Facit hue Hesychii glossa (t. II. p. 1305): συνέχεται συμπλέκεσθαι autem constat esse: manus conserere cum aliquo, ut diximus ad Plutarchi Flamin. IV. p. 88. — Verba ως σφι — ἐξετετόξευτο Zosimum II, 18 imitari observat Wesseling. — Ad συνεστάναι in seqq. conf. I, 208. οί Μασσαγέται περιεγενέατο] Pro περιεγένοντο Noster dixit, quod ipsum h. l. e Sancrofti libro ac duobus aliis dedit Dietsch. In Dindorfii editione reperio ἐγίνοντο. Tu conf. ἀπικέατο I, 15. 152 ibique nott., alia, quae attulit Bredov. p. 331, in quibus ἐγενέατο II, 166, cuius loco Dietsch posuit ἐγένοντο. Transit hic subito Noster ex oratione obliqua in rectam orationem oblitus anod antea dixe-

Ad αὐτοῦ ταύτη in seqq. conf. I, 189 fin.
βασιλεύσας τὰ πάντα ένὸς δέοντα τρίηκοντα] Ctesias in Persicc. Excerptt. §. 8 triginta annos Cyrum regnasse scribit; quem plerique alii scriptores secuti sunt, ut illic notavimus pag. 116. Nec multura alii recedunt. Larcherus Cyri

tionem, oblitus quod antea dixerat λέγεται. Nec tamen talia apud

optimos quosque scriptores desunt.

mortem retulit ad annum 530 a. Chr. n.; qui triginta annos Cyrum regnasse sumunt, mortuum Cyrum ponunt anno 529 a. Chr. n., vid. Clinton. Fast. Hellen. ed. Krueger. p. 12 et Io. a Gumpach: Die Zeitrechn. d. Babyl. u. Assyr. p. 82 seq. 89. 125. Conf. etiam Voemel in Exercit. chronol. de aetate Solonis et Croesi pag. 29. 30 et Lepsius: Monatsbericht der Berlin. Akad. 1854. p. 497, qui hanc differentiam ex Persici et Aegyptii anni diversitate componere studet.

kδίζητο] Male olim ἐδίζετο. Vid. I, 94. — In seqq. Wesseling. tuetur ἐναπῆκε (demisil), quod a Gronovio, aliis plurimorum librorum inssu mutatum erat in ἐναπῆκτε (a verbo ἐναπάπτειν sive ἐναφάπτειν) hoc fere sensu: "adligavit superiori utris ori, ut modo posset demittere quasi ad potandum, modo rursus attrahere, ut intermitteret. "Schweigh. interpretatur: "caput in sacco suspendit." Sed mihi ἐναπῆπτε librariorum mendum videtur, quod idem indicat censor in Ephem. Ienenss. 1817. nr. 165. pag. 384. Quare revocavi ἐναπῆπτε. — Ad structuram verbi λυμαίνεσθαι conf. III, 16; ad verba seqq. spectat Aelian. N. A. VII, 11.

του βίου πολλών λόγων λεγομένων όδε μοι ο πιθ<del>ενώτειος</del> είρηται.

215 Μασσαγέται δε εσθήτα τε ομοίην τη Σχυθική φορέουσι

nation toper terenteur ode per à novembre : elegen Ex-stant utique plures marrationes de Cyri morte; quem quiete in lecto decessisse Xenophon scribit. Ctesias in castris e valuere saucius narrat mortuum, Diodorus in acie captum crucique affixum, et sic alii aliter, quos Cornel. Nepot. de regg. I. §. 2, add. van Staveren ad eund. loc. Add. Hemsterhus. ad Luciani qui Add. Hemsterhus. ad Luciani qui Herodotum sequitur; Contempl. §. 13. p. 393 seqq. T. III. ed. Bip. Herodotum quoque sequitur Hie-ronymus Commentt. in Zachar. I, 1. (T. VI. p. 778 ed. Vallarsi.) coll. Commentt. in Daniel, 5. (T. V. p. 665) et 11 (T. V. p. 702). Et plures fuisse, qui de Cyri bello adversus Massagetas retulerint, Strabo quoque narrat, quorum quemquam vera usquequaque prodidisse idem negat. Atque augetur difficultas eo, quod Arrianus (Exped. Alex. VI, 29) et Strabo (XV. p. 730 s. p. 1062) Cyri monumentum Pasargadis memorant ipsiusque Cyri cadaver laute atque opipare conditum Alexandri Magni actate in co inventum nar-Quid equidem sentiam, ad rant. Ctesiae fragmm. pag. 111 decla-ravi. Magis enim placet Ctesiana narratio, utpote simplicior, nec fabulis ullo modo ornata aut exaggerata. Herodotum crediderim eam elegisse narrationem, quae magis erat conformata ad Graecorum animos, quibus in tam foedo ac turpi regis summi exitu ante oculos ponerentur vitae humanae vicissitu-dines simulque ipsarum rerum humanarum fragilitas atque infirmitas, in iis adeo conspicua, quos summos ac maxime praestantes reliquis vulgo censemus. Haec narratio acque congruit cum fine at-que consilio scriptoris, qui simile humanae fragilitatis exemplum in Croesi fatis iam supra proposuerat, alterum ciusdem generis adeoque

atrocius nune additur atrocius nune additurus, quo ad vindictam quam perbibet divinam attenderent homines suisque finibus se tenerent modesti, nil ulterius appetentes. A quo non valde discedit Osiandri v. d. sententia, illic a me landata. Malit ille faemcenti Ustaneri v. d. sententia, illic a me landata. Malit ille fa-bulam de Cyri exitu referre ad odium istud, in quod tyranni ac regnorum conditores facile incurrant, ut vel post mortem mala fama contaminentur. Nec Dahlmanno, quae Herodotus de Cyri fine scribit. vera prorsus aut fabulis admixtis vacua videntur (conf. eins Herod. pag. 142.), neque Dunckero (Geschichte d. Alterth. II. p. 576 seqq.), Herodoteam narrationem ad poesin reiicienti. Schlossero (Universalgesch. I. 1. p. 252 seqq.) Cto siana narratio praeferenda videtur, Xenophontea Anglo viro docto Vaux (Nineveh and Persepolis pag. 90 seq.). Herodoteam narrationem eum iis, quae habet Mirchond, con-tendere studuit Schott in: Erman, Archiv f. Russland. 1841. II. p. 386 seq. Quae vero Arrianus et Strabo l. l. de Cyri monumento tradunt, ea virorum doctorum e sententia sic satis conveniunt cum eo monumento, quod Pasargadarum veterum in loco prope Murgab, ut nunc vocant, adhue cernitur vulgoque cognitum est nomine Mesched i Mader i Suleiman (i. e. sepulcrum matris Salomonis). Accurate descripsit e Morieri, Ker Porteri, aliorum itinerariis Ritter: Erdkunde VIII. p. 949 seqq. Aeri incisum hoc Cyri sepulcrum exhibet Texier Descript. de l'Armenie, Perse etc. Pl. 81; lapidi non minus splendide incisum Flandin Voyage en Perse Pl. 85. 194-197.

# CAP. CCXV.

Mασσαγέται δὲ — φορέουσι] De Massagetarum vestimentis conf. Strab. XI. p. 513. s. p. 781 B, καί δίαιταν έχουσι. Ιππόται δέ είσι καὶ ἄνιπποι (ἀμφοτέρων γὰρ μετέχουσι) καὶ τοξόται τε καὶ αἰχμοφόροι, σαγάρις νομίζοντες έχειν. χρυσῷ δὲ καὶ χαλκῷ τὰ πάντα χρέωνται ὅσα μὲν τὰ αἰχμὰς καὶ ἄρδις καὶ σαγάρις, χαλκῷ τὰ πάντα χρέωνται ὅσα ο κὲν τὰ τὰ κὰντα κὰ κὰντα κὰ κὰντα κὰ κὰντα 
ubi Casaubonus, nostri loci non oblitus, scribi mavult τη Σηρική pro τη Σκυθική, cuius mutationis iustam causam perspicere haud valeo, praesertim cum Massagetas ipsos ad Scythas quodammodo pertinuisse dubitari nequeat. Conf. ad I, 201 init. Simillime de Androphagis loquitur Noster IV, 106.

ipsos ad Scytnas quodammodo pertinuisse dubitari nequeat. Conf. ad I, 201 init. Simillime de Androphagis loquitur Noster IV, 106. σαγάρις νομίζοντες έχειν] De νομίζειν conf. I, 131. — σαγάρις et hic et paulo inferius scripsimus pro vulg. σαγάρεις, in qua formam Ionicam ad vulgarem normam conformatam vides. Melius e libris restituerunt Schweigh, et Gaisf. Eodem iure ἄρδις pro vulg. ἄρδεις. Vid. Bredov. p. 264. — σάγαρις. σάγαρις. bipennis (zweischneidige Streitaxt), tribuitur Sacis Scythis, qui Xerxis exercitui interfuerunt, VII, 64, nec minus Persis atque Amazonibus, ut intelligitur e Xenophonte in Anahas. IV, 4, 16 coll. V, 4, 13 et Herodot. IV, 5. 70. Quare Renne-lius (in Geograph. Herodot. pag. 516 ed. vernac.) telum hocce in comparatum fuisse suspicatur, ut modo tanquam securis lignea ("als modo tanquan securis agnea (,,ats Holzaxt"), modo ut ensis adhiberi potnerit. Melius credo Ritterus (in Erdkunde II. p. 789 ed. pr.) exponit: ein dolchartiges Messer, ensem parvum eumque curvatum, qui ah Herodoto in Europae Scythis dicatur απινάκης, in Asiae Scythis Sacisque σάγαρις, in quo etiam Wahlius idem Saxonum telum Sax agnovit. Quod in seqq. nominatur alterum telum ἄρδις, explicante Wesselingio, sagittae cuspis est. Excitavit h. vocem Suidas, explicans **φα**ρέτ**ρ**ας.

χουσώ δε και χαικώ τὰ πάντα χοξωνται] χοξωνται in hoc capite et in sequenti aliquoties obvium haud mutavi propter libros scriptos; recentt. edd. ex Bredovii

canone p. 386 ubivis reposuerunt χοέονται. — Copiam hance auri atque aeris unde traxerint, supra addo Heeren. in Ideen I, 1. p. 88 seqq. 91 seqq. 98 de hac metallorum copia ac locis, unde provenerint ista, egregie disputantem. Atque etiam Eichwald (Geograph. d. Casp. Meeres p. 27 seq. 263 seq.) auri copiam tam ex fluviis repetit quam ex monte Ural, ad cuius radicas Meresesta politicas existi dices Massagetas habitasse existi-In montibus Ural atque Altai metalla auri aerisque iam antiquissimo tempore a gente Finnica s. Schudica exerceri solita esse narrat Kellgren Jahresber. d. morgenl. Gesellsch. 1846. p. 193. Quod ad aes attinet, tenemus illud, quod memoratu utique dignissimum profert Ritterus (Erdkunde II. pag. 796 ed. pr.), per Asiam septentrionalem quaecunque inventa fuerint antiquitatis monumenta ex metallis confecta, ex aere elaborata fuisse, ipsaque arma in sepulcris detecta antiquissimi aevi. Quibus optime confirmantur, quae Hero-dotus et Strabo l. l. de aere apud Massagetas, qui his ipsis in regio-nibus vagati esse dicuntur, memoriae prodiderunt. — μασχαλιστήρας in seqq. cum Schwgh, in Lexico Herodoteo intellexerim de loro quodam s. cingulo, quod supra axillas gestant homines, cuius fibulas ex auro confectas habent Massagetae. Nam μασχαλιστήφες proprie sunt lora, quae equorum scapulis subtenduntur, s. lora pectoralia, quem-admodum in Aeschyli Prometh. 71, admodum in Aeschyll Frometh. 11, ubi vid. Blomfield. in Glossario, qui recte affert Thom. Magistr. s. v. μάλη p. 595. Add. Schoene Comment. de personis in Euripid. Bacch. p. 30. — In seqq. φάλαφα apud Suidam sunt τὰ περὶ τὰς

χουσῷ κοσμέονται. ὡς δ' αῦτως τῶν ἵππων τὰ μὲν περὶ τὰ στέρνα χαλκέους θώρηκας περιβάλλουσι, τὰ δὲ περὶ τοὺς χαλινοὺς καὶ στόμια καὶ φάλαρα, χρυσῷ. σιδήρφ δὲ οὐδ' ἀργύρφ χρέωνται οὐδέν οὐδὲ γὰρ οὐδέ σφί ἐστι ἐν τῆ χώρη ὁ δὲ χαλ-216 κὸς καὶ ὁ χρυσὸς ἄπλετος. Νόμοισι δὲ χρέωνται τοιοΙσδε: γυναίκα μὲν γαμέει ἔκαστος, ταύτησι δὲ ἐπίκοινα χρέωνται. ὁ γὰρ Σκύθας φασὶ Ἑλληνες ποιέειν, οὐ Σκύθαι εἰσὶ οἱ ποιέοντες, ἀλλὰ Μασσαγέται: τῆς γὰρ ἐπιθυμήσει γυναικὸς Μασσαγέτης ἀνὴρ, τὸν φαρετρεῶνα ἀποκρεμάσας πρὸ τῆς ἁμάξης, μίσγεται ἀδεῶς. Οὐρος δὲ ἡλικίης σφι προκέεται ἄλλος μὲν οὐδείς ἐπεὰν δὲ γέρων γένηται κάρτα, οἱ προσήκοντές οἱ πάντες συν-

γνάθους σκεπάσματα, quam interpretationem nimis restrictam esse recte statuit Schweighaeuserus in Lex. Herod. II. p. 351. Rectius opinor Blomfield. reddit frontale; vid. Glossar. ad Aeschyli Pers. 668 et conf. Homer. Ili. XVI, 106. V, 743 cum scholiis antiquis et Buttmann. Lexilog. II. p. 243. — In fine cap. alterum οιὐδε (in verbis: οὐδε γὰρ οὐδε σρί ἐστι ἐν τῆ χώση) in uno libro Parisino omissum delevit Dindorf, uncis inclusit tanquam immerito intrusum Dietsch. Equidem retinendum duxi.

#### CAP. CCXVI.

ταντησι δὲ ἐπίποινα χρέωνται] Olim ἐπὶ κοινὰ, cuius loco alii ἐπίποινα, i. e. promiscue, cum adverbium sit. Probant hanc interpretationem et ea, quae sequuntur, et ipsius Strabonis verba eadem de e XI. p. 513 s. p. 780 D. 781 A. De ἐπίκοινος hoc sensu conf. IV, 104. 172. 180 coll. VI, 19. Quare non audiendus Coraes, qui vel ἐπὶ κοινοῦ legendum vel ἐπὶ κοινοὰ hoc eodem sensu accipiendum censet, ut sit en public. Sed conf. Procop. de bell. Pers. I, 5. pag. 14 C ac de simili quodam more apud Tyrrhenos Theopompum apud Athen. XII, 3. pag. 517. D. F. — Initio capitis reliqui τοιοῖσδε a libris omnibus allatum; recentt. edd. τοιοισόδε.

τὸν φαρετρεώνα ἀποκρεμάσας

προ τῆς ἀμάξης] i. e. pharetra pro plaustro suspensa. Eadem in re Strabo XI. p. 513 s. pag. 781 A: τῆν φαρέτραν ἐξαρτήσας ἐκ τῆς ἀμάξης. Confert praeterea Wesseling. Herodot. IV, 172 et Aelianum Hist. Animal. VI, 160. — Μοχ melius προκέται pro vulg. πρόκειται e libris reduximus. Ad verba ἐπεὰν δὲ γέρων γένηται potest suppleri τίς. Conf. de subiecti, quod dicunt, omissione ad I, 132 init. nott.

οί προσήκοντες — θύουσι] Vid. Strab. XI. pag. 780 seq. pag. 513 ed. Casaub. Similes aliarum gentium mores exstant plures notante Qui primum Larchero ad h. l. Hyperborcorum meminit ex Hellanico apud Clement. Alexandrin. Stromat. I. p. 359 s. fin. et p. 360, tum Timaei de Sardiniae insulae incolis idem fere testantis (apud Tzetz. ad Lycophron. Alexandr. vs. 796). De Ceis quibusdam paria narrant Stephan. Byzant. s. v. 'Iovlls et Strabo X. p. 486. p. 745 A. Nec his contentus recentioris adeo aetatis exemplum profert Larche-rus. Incolis enim regni Aracan eundem fere morem in usu esse tradunt in Hist. natur. et civil. du royaume de Siam t. II. p. 371. In Nubiae interioris regionibus similem in modum senes infirmos fossa facta vivos sepeliri scribit Russegger in Allgem. Zeitung 1838. 22. Jun. Beil. Neque aliter in Austra-liae insulis, quibus nomen Viti, fieri

ελθόντες θύουσί μιν καὶ άλλα πρόβατα αμα αὐτω εψήσαντες δε τὰ πρέα κατευωχέονται. ταῦτα μεν τὰ ὀλβιώτατά σφι νενό-102 μισται. τον δε νούσφ τελευτήσαντα ού κατασιτέονται, άλλα γῆ κρύπτουσι, συμφορήν ποιεύμενοι, ὅτι οὐκ ἵκετο ἐς τὸ τυθῆναι. Σπείρουσι δε οὐδεν, άλλ' ἀπὸ κτηνέων ζώουσι και ἰχθύων οί δὲ ἄφθονοί σφι ἐκ τοῦ Αράξεω ποταμοῦ παραγίνονται γαλακτοπόται δέ είσι. Θεών δε μοῦνον ηλιον σέβονται, τῷ δύουσι ϊππους. νόμος δὲ ούτος τῆς θυσίης τῶν θεῶν τῷ ταχίστῷ πάντων των θνητων τὸ τάγιστον δατέονται.

scribit Dumont d'Urville: Voyage au pole Sud et dans l'Oceanie T. IV. p. 254 seq. Senes descendunt in fossam antea paratam, in qua sedentes clavis necantur a suis cognatis. Ut ad Herodotum redeam, scite cum illius hac de Massagetis narratione contulit Wesseling. fragm. Pythagor. pag. 713 ed. Gal. ac de ipso more citat I. A. Fabric. ad Sext. Empir. Philosoph. hypot. III, 24. pag. 179. Add. etiam Osenbrueggen in Prolegg. ad Ciceronis Orat. pro Rosc. Amerin. p. 53 seqq. coll. Zeitschrift f. Alterthumswiss. 1836. pag. 1007. Ghillany: Menschenopfer d. Hebr. p. 613 et Ukert Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 425. not. 14, qui alia quoque aliarum antiquarum gentium humana carne fruentium testimonia attulit. Lessuly 1 l. pag. tium humana carne fruentium testimonia attulit; Lasaulx l. l. pag. 275.

γη πούπτουσι] In hoc ipso Stra-bo, alias Nostri vestigia premens, nonnihil discedere videtur XI. p. 781 A. s. pag. 513, ubi haec leguntur: τοὺς δὲ νόσω θανόντας δί-πτουσιν ὡς ἀσέβεῖς καὶ ἀξίους ὑπὸ θηρίων βεβρῶσθαι. — συμφορὴ in

requ. quo modo intelligendum, docebunt alii loci, ut I, 35. 43 etc.
τῶ θύουσι [ππους] Apud Persas quoque equos Soli consecratos et mactatos docent veteres, ut monical I 180. nui ad I, 189. Apud Romanos Ne-ptuno ac Marti esse equos mactatos apparet e Festi Excerptis p. 61 tos apparet e l'esti Excerptis p. 01 et 111 (s. v. Equus et October Eq.) coll. p. 120 (s. v. Panibus). — In seqq. τὸ θνητὸν omnino est animal quodvis, quare bene Eustathius ad Iliad. pag. 257, 15 ed. Basil. exponit τὸ ἐν ζώοις τάχιστον. νόμος δὲ οῦνος τῆς θναίης] Pertinent base ad sequentia, recte motinent hace ad sequentia, recte monente Werfero in Actt. phill. Monacc. I. pag. 99. — δατέονται est tribuunt, qua significatione tri-buendi s. distribuendi Homerus hoc

verbum adhibuit Odyss. I, 112. Ili. IX, 138 coll. XVIII, 264 et XXIII, 121. Add. Pindar. Olymp. VII, 54.

## ΊΣΤΟΡΙΩΝ ΉΡΟ⊿ΟΤΟΥ Α.



# HPOΔOTOY IΣΤΟΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ.

# ETTEPII H.

103 ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝΤΟΣ δὲ Κύρου παφέλαβε τὴν βασιλητην 1 Καμβύσης, Κύρου ἐων πατς καὶ Κασσανδάνης, τῆς Φαρνάσπεω θυγατρός · τῆς προαποθανούσης Κῦρος αὐτός τε μέγα πένθος ἐποιήσατο, καὶ τοτσι ἄλλοισι προείπε πᾶσι, τῶν ἡρχε, πένθος ποιέεσθαι. ταύτης δὲ τῆς γυναικὸς ἐων πατς καὶ Κύρου Καμβύσης, Ἰωνας μὲν καὶ Αἰολέας ὡς δούλους πατρωτους ἐόντας ἐνόμιζε, ἐπὶ δὲ Αἰγυπτον ἐποιέετο στρατηλασίην, ἄλλους

#### CAP. I.

Κύρος αὐτός τε μέγα πένθος ἐποιήσατο] Vulgo πένθος μέγα, invitis libris, quos et hic secuti sumus et in seqq., ubi recte illi omittunt alterum μέγα ante πένθος vulgo positum. Ad structuram verborum ὡς δονίους — ἐόντας ἐνόμιζε conf. Kuehner Gr. Gr. §. 673. not. ἐπὶ δὲ Αἴγυπτον ἐποιέετο στρατηλασίην] Accidit hoc, teste Diodoro I, 68, cum Amasis iam esset mortuus, tertio anno Olymp. LXIII. Ex ipso Herodoto id nobis colligere posse videmur, hanc expeditionem non ita longe post Cyri mortem esse susceptam: qui si occubuit anno 529 a. Chr. n., ut posuimus ad I, 214, Cambysis expeditio in Aegyptum suscepta probabiliter cadet in annum 527; proximo anno (526) secuta est expeditio in Aethiopes, a qua in Aegyptum expugnatam reversus est, quo tempore Apis apparuit (Herodot, III, 27), i. e. anno 525 a. Chr. n.: unde apud Eusebium

legimus, Cambysem obtinuisse Aegyptum anno quinto regni sui; vid. Io. a Gumpach: Zeitrechnung der Babylon. etc. p. 165 seqq. 179 et Hülfsbuch d. rechnend. Chronolog. p. 95. Qui Cyrum anno 530 a. Chr. n. mortnum ponit Ley (Fata et conditio Acgypti etc. p. 33 seq. 42.), inde Cambysem Aegypto potitum ponit anno 528 a. Chr. n. Minus accurate Larcherus (Tab. chronolog. p. 117 seq. 629) Cambysem Aegyptum aggressum esse statuit anno 525 a. Chr. n., quem sequitur Clinton Fast. Hellen. p. 14 ed. Krueger, et Lepsius: Briefe aus Aegypt. p. 276 et Zeitschrift d. morgenl. Gesellschaft VII. p. 417 seqq., qui vero postea suam sententiam retractans et ipse annum 527 ponit Cambysis Aegyptum invadentis (Monatsberichte d. Berl. Akad. 1854. p. 224 seq. et p. 495 seqq.). Idem Larcherus inter Herodotum, qui anno 460 a. Chr. n. Aegyptum viserit, et Cambysis occupationem spatium interesse vult sexaginta sex annorum,

τε παραλαβών, τῶν ἡρχε, καὶ δὴ καὶ Ελλήνων, τῶν ἐπεκράτεε.

2 Ο δε Αιγύπτιοι, ποιν μεν η Ψαμμήτιχον σφέων βασιλεῦ-

vel potius sexaginta quinque, ut Letronnius ponit, de tempore Herodotei itineris in Aegyptum consentiens; vid. Recherches sur les fragm. d' Héron d'Alexandr. p. 207. Mém. de l'Acad. des Inscript. T. XVII. P. l. p. 53. At vero Aegyptiacum Herodoti iter intra annos 454—444 a. Chr. n. cadere, bene commonstravit Dahlmann. Herodot. p. 68—70, adstipulante Heyse in Quaest. Herod. p. 41. 50. 112. Herodotum circa annum 450 a. Chr. n. in Aegypto commoratum esse, post Ley (Fata et condit. Aegypt. p. 3.) ponit Brunet de Presle: Examen critiq. des dynasties d'Egypt. p. 77 seq. Dahlmannum sequitur Wheeler: Geography of Herodot. p. 2. — Cr. ad Alyuntov haec adscripsit: "Conf. Homer. Odyss. XVI, 448 ibiq. Eustath. pag. 641, 18 seqq. et Odyss. XIV, 246 cum Apollonii Lex. Homer. p. 52 seq. ed. Toll."

τῶν ἐπεκράτεε] ἐπικρατείν monente Wyttenbachio (Selectt. historr. pag. 370) non tam imperare,

τῶν ἐπεκράτεε] ἐπικρατεῖν monente Wyttenbachio (Selectt. historr. pag. 370) non tam imperare, quam insuper imperare explicandum. Sed accessionis significationem absesse ab hoc verbo, quo omnino imperium armis partum ac tale fere, quod nos Oberherrlichkeit yocamus, idemque oppositum quodam modo verbo ἄρχειν declaretur, ostendit Rup. Iaeger in Annotatt. in Plutarch. Vit. Caesaris Specim. I. (Spirae 1838) p. VI.

# CAP. II.

Οδ δὲ Αἰγύπτιοι, ποὶν μὲν ἢ Ψαμμήτιχον σφέων βασιλεῦσαι] Quod equidem dedi Ψαμμήτιχον, ex Aldina fluxit; Schellershemianus liber cum tribus Parisinis Ψαμμίτιχον, quod inde a Schaefero in edd. recentt. omnes transiit; Sancrofti liber cum Vindobonensi Ψαμμήτιχον, Mediceus et Askevianus Ψαμμήτιχος, in quo nominativum, qui hic stare nequit, dudum reiecit Dor-

ville ad Chariton. p. 231 ed. Lips. Mihi in vocis huius scriptura potior videbatur Medicei codicis auctoritas, quam secutus et h. l. et aliis tas, quam secutus et h. l. et aliis (I, 105. II, 151 seqq.) rescripsi Ψαμμήτιχος pro Ψαμμίτιχος, ut vulgo apud Herodotum, Strabonem, Diodorum ipsumque etiam Thucydidem (I, 104, ubi conf. interpretes) edunt; rectius opinor Ψαμμήτιχος apud Aristotel. Polit. V, 9, 22. Antiquissima enim inscriptio, quam ad ipsius regis aetatem refert Lud. Ross, regis nomen affert: Ψαμμάτιχος, regis nomen aftert: Ψαμματιχος, quocum sane convenit Ψαμμήτιχος, nunquam fere Ψαμμήτιχος, quod ipsum ex Ψαμμήτιχος ortum existimo. Vid. Corp. Inscriptt. Graecc. nr. 5126. p. 507 et Iahrbb. f. Philol. u. Paedag, LXIX. p. 528 seqq. Et conferri quoque potest Wesseling. ad Diodor. I, 66 et Tzschuck. ad Pompon. Mel. V. p. 288. In ipsis Aegyptiorum monumentis nomen scriptum PSMIK, i. e. Psametik. Quod ad ipsum argumentum attinet, huius loci non est quaerere, Aegyptii iure utrum ita praedicent, se omnium mortalium esse primos, nec ne; illud vero teneamus, hanc certe constantem videri fuisse opinionem Aegyptiorum, testibus veterum de Aegypto scriptoribus. Hinc Cosmes et Cnossus, qui de Aegy-pto atque Asia scripserant libros, Aegyptios omnium populorum esse narrant antiquissimos Thebasque, principem urbem in Aegypto condi-Nec aliter tradiderunt Nicatam. nor, Archemachus, Hippýs, Xena-goras, qui primo Chronicorum libro evincere studuerat, non Phryges, sed Aegyptios primos fuisse omnium. Ita certe Scholiast. Apollon. Rhod. ad IV, 262. Neque nostra aetate defuerunt, qui eandem quaestionem de veterum Aegyptiorum originibus gentisque antiquitate tractarent viri docti et historiae et rerum naturalium curiosi; qui ex ipsa hominum Aegyptiorum forma, qualem monuσαι, ενόμιζον εωυτούς πρώτους γενέσθαι πάντων άνθρώπων. ἐπειδή δὲ Ψαμμήτιχος βασιλεύσας ήθέλησε είδέναι, οί τινες γενοίατο πρώτοι, ἀπὸ τούτου νομίζουσι Φρύγας προτέρους γενέσθαι έωυτων, των δε άλλων έωυτούς. Ψαμμήτιγος δε ώς ούκ εδύνατο πυνθανόμενος πόρον ούδενα, τούτου άνευρείν, οι γενοίατο πρώτοι άνθρώπων, έπιτεχνάται τοιόνδε. Παιδία δύο νεογνά άνθρώπων των έπιτυχόντων διδοί ποιμένι τρέφειν ές τὰ ποίμνια τροφήν τινα τοιήνδε, έντειλάμενος μηδένα άντίον αὐτῶν μηδεμίαν φωνην ίέναι, εν στέγη δε ερήμη επ' εωυτών κέεσθαι αὐτά,

menta Aegyptiaca repraesentant ac craniis potissimum e mumiarum accurate perquisitis ostendere co-nati sunt, homines Aegyptios maxi-mam partem ad Caucasiam quam dicunt speciem stirpemque Indogermanicam pertinere admixtis etiam aliis inferiorum inprimis classium hominibus, qui ad Africanam s. Negrorum formam magis accedant. Quae post Blumenbachium Cuvier., Soemmering., alios singulari libello persecutus est Morton: Crania aegyptiaca, or observations on egyptian ethnography etc. Philadelphia 1844, et post illum Courtet de Lisle in: Nouvelles annales des Voyages Vol. Nouvelles annales des Voyages Vol. CXIV (1847. T. II.) p. 299 seqq. Vid. etiam Iames Cowles Prichard: Researches in to the physical history of Mankind Vol. II. p. 192 seqq. 217 seqq. 227 seqq. et Nott and Gliddon Types of Mankind (Lond. 1854) cap. V. p. 141 seqq. VII. p. 210 seqq. 245. De Aegyptiorum craniis vid. Herod. III, 12 ibique nott. ενόμεζον έωντους — γενέσθαι] Praeter morem accusativum (nomi-

Praeter morem accusativum (nominativi loco) cum infinitivo hic posuit. De quo Cr. laudat Heindorfii disputt. ad Platon. Euthydem. pag. 114 seqq. Tu vid. nott. ad I, 34. In seqq. βασιλεύσας est: regnum (Amasi mortuo) adeptus, ut I, 14, ubi vid. nott. — απὸ τούτου in seqq. est: ab eo inde tempore.

επιτεχνάται τοιόνδε Quod Burges. (Prolegg. Thucyd. p. 320) scribi vult τοιόνδε τι, eo haud opus esse videtur. Nec libri addicunt

manu scripti.

Παιδία δύο νεογνὰ κ.τ.λ.] Pollux in Onomast. II, 8 ex Herodoto affert νεόγονον, quod tamen repo-nere nolui. Conf. Bredov. p. 215. Nec magis placet, quod Piersono (Verisimill. p. 234. ad Moer. p. 309) in mentem venit, νεογιλά. Lectio-nem receptam satis tuentur alii optimorum scriptorum loci, quos sup-peditat Thes. L. Gr. V. p. 1426 ed. Dindorf. — οί ἐπιτυχόντες sunt homines viles, infimae conditionis ac sor-tis. Monui hoc ad Plutarch. Alcibiad. pag. 137 seq. Ad verba τοξέ-φειν — τοοφήν τινα τοιήνδε, i. e. ώδε τοέφειν, conf. Kuehner Gr. Gr. §. 558, a.

5. 555, a. έντειλάμενος μηδένα άντίον αὐτών μηδεμίαν φωνὴν ίέναι] αὐτών et μηδεμίαν cum Gaisf. dedimus pro vulg. αὐτέων μηδεμίην. — φωνὴν ίέναι (non lέναι, ut prave olim impressum legebatur), vocem emittere, recurrit infra IX, 16 coll. II, 15, ubi Wesselingius laudat Aesch. S. c. Th. 871, Eurip. Med. 1176, alia. Item Plutarcho frequens άφιέναι φωνήν, ut in Pericl. 8. 33. Conf. Coraem ad Heliodor.

par. 368. Et ipsum confer sis Herodotum II, 15.

εν στέγη δὲ ἐφήμη ἐπ΄ ἐωυτῶν κέεσθαι] ἐπ΄ ἐωυτῶν eodem modo nέεσθαι] έπ έωυτών eodem modo accipiendum, quo supra I, 143. 203. In seqq. την ωρην est: certo, definito tempore, zur bestimmten, gehörigen Zeit, ut recte interpretatur Matth. Gr. Gr. pag. 786. ad tempus reddit Kuehner Gr. Gr. II. §. 545. not. 4. Add. Elmsley ad Euripid. Bacch. 727. Dindorf. ad Aristoph.

καὶ τὴν ὅρην ἐπαγινέειν σφι αἶγας πλήσαντα δὲ τοῦ 104 γάλακτος τάλλα διαπρήσσεσθαι. ταῦτα δ' ἐποίεἐ τε καὶ ἐνετέλλετο ὁ Ψαμμήτιχος, θέλων ἀκοῦσαι τῶν παιδίων, ἀπαλλαχθέντων τῶν ἀσήμων κνυζημάτων, ἢντινα φωνὴν ῥήξουσι πρώτην. τάπερ ὧν καὶ ἐγένετο. ὡς γὰρ διέτης χρόνος ἐγεγόνεε ταῦτα τῷ ποιμένι πρήσσοντι, ἀνοίγοντι τὴν θύρην καὶ ἐσιόντι τὰ παιδία ἀμφότερα προσπίπτοντα βεκὸς ἐφώνεον, ὀρέγοντα

Acharn. 23. ἐπαγινέειν Ionica forma sic scriptum plerique libri exhibent; quod sequitur σφι, ex iisdem libris nunc restitutum pro eo, quod in Wesselingii, Reizii, aliorumque editionibus legebatur σφίσι. Caeterum in his verbis subitum subiecti, quod vocant, transitum notare iuvat, vel potius defectum, cum ad ἐπαγινέειν (i. q. ἐπάγειν) mente sit repetendum: (ποιμένι) ἐντειλάμενος. Nec aliter verba sequentia supplenda erunt: πλήσαντα δὲ (sc. τὸν ποιμένα) — διαπφήσσεσθαι scil. ἐντειλάμενος. Quare prave in quibusdam scribitur πλήσαντας. ταῦτα δ' ἐποίεὲ τε καl] Sic libri dabant. Vulgo ἐποιέετο.

τῶν ἀσήμων κνυζημάτων] Haud male Larcherus: des sons inarticulés, des vogissements inarticulés. Est enim κνύζημα vogitus, eiulatus infantium, recens natorum praecipue. Conf. Suidam s. v., Gregor. Corinth. de dial. Ionic. §. 113 et Faesi Berichtigg. u. Zusätze zu Passow. Wörterbuch. II. (Zürich 1838). p. 12.

ηστινα φωνήν φήξουσι πρώτην] ξήξαι φωνήν, rumpere (edere) vocem, iam supra enotavimus I, 85. Add. V, 93. Alia laudavimus ad Plutarch. Alcib. pag. 92, quibus nunc addo copiose de hac locutione disputantem Kypkium in Obss. sacrr. ad Galat. IV, 27. p. 283. Tom. III. ώς γὰς διέτης χρόνος ἐγεγόνες ταῦτα τῷ ποιμένι πρήσσοντι] Ver-

ώς γὰο διέτης χούνος ἐγεγόνες ταῦτα τῷ ποιμένι πρήσσοντι] Vertit Valckenarius: postquam enim ista pastor fecerat per biennium, laudans de participii usu, quod in dativo sic verbis γίγνεσθαι s. εἶναι adponi solet, Herodot. I, 113. III, 56. IX, 38. Thucyd. III, 29, alia, quibus tu add. Herod. I, 84. II, 124. 145, ne plura. Quod vero Benedict.

in Actt. semin. reg. Lips. II. p. 284 pro ταύτα praefert ταύτα idemque dativum πρήσσοντι cum sequentibus participiis άνοίγοντι et ἐσιόντι coniungi neque interpunctione, quae post ἐγεγόνεε ex eius mente ponenda est, separari vult, a loci sententia admodum aberrasse videtur.

βεκὸς ἐφώνεον] Alii βεκὸς duplici cum litera x̄ exhibent. Qua voce panem apud Phryges designari, infra monet Herodotus, ex quo Hesychius: βεκός άγτος, cui adde Hipponactis locum apud Strabonem AII p. 524 B. p. 340 ed. Casaub., ubi Cypri incolas eadem uti voce proditur. In qua cum og Graeca sit terminatio, Larchero probabile vi-detur, infantes exclamasse βεκ ex imitatione vocis caprarum. eadem inveniuntur in Schol. ad Apollon. Rhod. IV, 262 et ap. Suid. s. v. Sed Pollux in Onomast. V, 88, s. v. Sed Pollux in Unomast. v, 88, ubi caprarum esse monet φριμαγμός, φριμάττεσθαι, haec addit, haud scio an nostrum locum respiciens: ὡς Ἡρόδοτος ἔσφαλται ἔπὶ τῶν βρεφῶν τῶν Φρυγίων λόγω βληχὰσθαι τὰς αἴγας οἰόμενος. At vocem βεκ, abiecta Graeca terminatione, originis Phrygine esse directions. natione, originis Phrygiae esse dubio carere scribit Iablonskius Dissert. de ling. Lycaon. (a Cr. citatus) t. III. p. 68 Opuscc. Neque eo non spectat, quod apud Aristophanem (Nub. 397) aliosque exstat βεχκεσέληνε. Scripsit etiam nonnulla de hac voce Volneius (Chronol. d'Herodot. p. 28. 29 not.), ubi Phrygum linguam haud aliam esse vult atque Thracum, unde Phryges omnino oriundi fuerint, additque in Anglo-Saxonum lingua to Bake (quod pronuntiandum sit tou Bek) significare panem. "Görres. in Mythengesch.

τὰς χειρας. τὰ μὲν δὴ πρῶτα ἀκούσας ῆσυχος ἡν ὁ ποιμήν. ὡς δε πολλάκις φοιτέοντι και επιμελομένω πολλον ήν τοῦτο τὸ έπος, οῦτω δη σημήνας τῷ δεσπότη ηγαγε τὰ παιδία κελεύσαντος ές όψιν την έκείνου. ἀκούσας δὲ καὶ αὐτὸς ἡ Ψαμμήτιχος έπυνθάνετο, οιτινες άνθρώπων βεκός τι καλέουσι. πυνθανόμενος δε ευρισκε Φρύγας καλέοντας τον άρτον. ουτω συνεχώοησαν Αλγύπτιοι, καλ τοιούτω σταθμησάμενοι ποήγματι, τούς

ibiq. Rudbeck. Atlantis t. I. p. 808 vocem illam cum Scandinaviorum Bake componit." Cr. Ad Sanscri-Bake componit." Cr. Ad Sanscritanam linguam, in qua bhax'-ja significet esculentum, refert Hitzig: Urgesch. u. Mytholog. d. Philist. p. 51; ad Persicam, ubi panis dicatur pekand, Hammer in Ann. Vienn. XLVI. p. 119. Propius accedere videtur buk, qua voce Albanenses, qui punc dicentur pagem designant qui nunc dicuntur, panem designant, teste Kopitar ibid. p. 105. Attigit quoque Herodotea Eustathius in Opusco. nuper editis p. 39, 20 e Tafel; e recentioribus Osann in bro, qui inscribitur Midas etc. p. 55 coll. 43 et Iac. Grimm in: Denkschrift. d. Berlin. Acad. 1851. pag. 123 seqq., qui hanc narrationem ad fabulas relegare velle videtur, quamquam, ut mox afferemus, non desunt vel recentioris aetatis conamina prorsus similia

ἐπιμελομένω πολλον ήν] Vulgo ἐπιμελου μένω; nos dedimus illud, quod libris consentientibus revocavit Schweighseuserus quodque unum Herodoteum esse probavit Bredov. p. 364. Τα cf. Herod. I, 98. II, 174 — πολλάκις (pro πολλάκι) scripsi, αt I, 36, ubi vid.
και τοιούτω σταθμησάμενοι πρή-

γματι] i. e. et eo quidem argumento ducti, quod iungi debet cum συνεχώρησαν, a quo ipso pendent reliqua τους Φρύγας πρεσβυτέρους είναι έωντῶν. Moneo, ne in structura quis haereat, in qua iam nihil erit, quod nos offendat. Simili significatione reperitur ἐπισταθμᾶ-σθαι in Aeschyli Agam. 159, ubi vid. Blomfield. Glossar. De dativo, qui additur huic verbo aeque atque verbo τεκμαίρεσθαι, aliis, monuit Kuehner. Gr. Gr. §. 586, e, Hero-

doti locis allatis. Cf. etiam I, 57. De ipsa re iam ad initium capitis quaedam monuimus. Hic loci Larcheri notamus iudicium, qui Psammitichum censet minus gnarum originis Phrygum, quippe quae gens sit stirpis Europaeae (coll. Herod. VII, 73), adeoque teste Strabone lib. X. p. 722, A. Thracum colonia. Quo tamen rectifia statuisse videtur Hoeck. (Creta I. pag. 117 seq. 127). Ex Herodoti enim narratione illud certe colligi posse putat, Phryges olim antiquissimos vulgo habitos esse, multumque distinguendos a Graecis, cum patres habuisse Armenios admodum verisimile sit, illudque etiam probetur lingua, quae ût a Graeca lingua ita ab aliis plane diversa, Phrygibus peculiaris quaedam fuerit. Neque aliter iudicasse video P. de Koeppen: Nordgestad. d. Pont. p. 71. Eandem disceptationem, quam inter Phryges et Aegyptios factam hoc loco enarrat Herodotus, simili fere modo inter Phryges et Orcades factam tradit Mythographus Vaticanus, quem edidit Bode, III. 1. 5. 11. t. I. pag. 157. In clausula addere iuvat, quod ex eodem Larchero cognovimus, saenios admodum verisimile sit, illud-

ex eodem Larchero cognovimus, saeculo decimo quinto post Chr. n. Ia-cobum IV, Scotiae regem, simile quiddam atque Psammitichum fuisse expertum. Duos illum ferunt infantes in insulam seclusisse, addito muto homine, qui ipsorum curam gereret. En ipsos infantes, ubi adulti fuerint, Paradisi linguam, i. e. Hebraicam, edidisse! Quid quod Fridericum secundum, celeberri-mum Germaniae atque Italiae imperatorem, aliquot infantes a ceteris hominibus seclusos ferunt iisdemque interdixisse, ne

3 Φρύγας πρεσβυτέρους είναι έωυτων. 'Ωδε μὲν γενέσθαι τῶν ίρέων τοῦ Ἡφαίστου ἐν Μέμφι ἤκουον. "Ελληνες δὲ λέγουσι ἄλλα τε μάταια πολλὰ, καὶ ὡς γυναικῶν τὰς γλώσσας ὁ Ψαμμήτιχος ἐκταμῶν τὴν δίαιταν οῦτως ἐποιήσατο τῶν παίδων παρὰ ταὐτησι τῆσι γυναιξί. κατὰ μὲν δὴ τὴν τροφὴν τῶν παίδων τοσαῦτα ἔλεγον. "Ηκουσα δὲ καὶ ἄλλα ἐν Μέμφι, ἐλθῶν ἐς λόγους τοἰσι ἰρεῦσι τοῦ Ἡφαίστου. καὶ δὴ καὶ ἐς Θήβας τε καὶ ἐς Ἡλίου πόλιν αὐτῶν τούτων εῖνεκεν ἐτραπόμην, ἐθέλων εἰδέναι, εἰ συμβήσονται τοἰσι λόγοισι τοἰσι ἐν Μέμφι. οἱ γὰρ Ἡλιουπολἰται λέγονται Αἰγυπτίων είναι λογιώτατοι. Τὰ μέν νυν θεία τῶν ἀπηγημάτων, οἶα ῆκουον, οὐκ εἰμὶ πρόθυμος ἐξηγέεσθαι, ἔξω ἢ τὰ οὐνόματα αὐτῶν μοῦνον, νομίζων

ullam inter se ederent vocem; idque illum fecisse en consilio, ut intelligeret, num omnino infantes sponte proferrent linguam et qualem. Tradit Raumer: Gesch. d. Hohenstauf. VII, 6 (T. III. p. m. 491).

#### CAP. III.

\*\* Ωδε μὲν γενέσθαι τῶν ἰφέων τοῦ Ἡφαίστον κ. τ. λ.] Hephaestum s. Vulcanum, cuius sacerdotes se consuluisse Noster scribit, haud alium esse atque Aegyptiorum deum Phthah, Solis qui ferebatur parens, Memphi insigniter cultum, nunc satis constat. Cf. Creuzeri Symbol. II. p. 247 seq. et vid. potissimum Roeth. Gesch. d. Philos. 1. pag. 142 seqq. nott. p. 74 seqq. — Verba seqq. "Ελληνες δὲ λέγονσι κ. τ. λ. ad Hecataeum pertinere, in cuius libro talia Noster tradita invenerat, haud temere statuit Klausen ad Hecataeir fragm. p. 131.
ἐποιήσατο τῶν παίδων] Invitis

έποιήσατο τῶν παίδων] Invitis libris melioribus olim editum παιδίων. Nos Schweigh, et Gaisf, secuti sumus.

παὶ δη καὶ ἐς Θήβας τε καὶ ἐς 'Ήλιούπολιν κ. τ. λ.] Facit huc, quod paulo post omnium Aegyptiorum doctissimi perhibentur Heliopolitae sacerdotes. Atque videntur tria omnino fuisse potiora Aegyptiorum sacerdotum collegia: Memphiticum, Thebaicum et Heliopolitanum, in

quibus Heliopolitae primum locum obtinuerunt, si quidem vera retulit Strabo (XVII pag. 1158 D seq. sive pag. 805 seq.), Solis templum una cum aedibus sacerdotum accurate describens et pluribus de illorum octrina ac disciplina disserens. Conf. quae ad II, 7 notabimus. Praeter Heliopolitas sacerdotes Herodotum credibile est inprimis eos, qui Memphi erant, consuluisse multasque res, quas ipse cognoscere haud potuit, ab iisdem edoctum fuisse. Vid. infra II, 99. Cum his vero sacerdotibus, qui Graecam linguam aeque ignorasse videntur atque Herodotus Aegyptiacam, Noster sermones instituit per interpretes, de quibus vid. II, 154. 164. Lepsius Chronolog. d. Aegypt. I. p. 247 seq. Ac tali interprete se ipsum usum esse in explicanda pyramidis inscriptione scriptor noster affirmat II, 125.

αὐτῶν τούτων εῖνεκεν] αὐτῶν cum Gaisf. et hic et in seqq. edidimus pro vulg. αὐτέων. — Ad λογιώτατοι conf. nott. ad I, 1. Male quidam libri λογιμώτατοι; tu conf. Bredov. p. 82. Ἡλιουπολίται et hoc loco et II, 73 intactum reliqui, a Bredov. p. 34 mutatum in Ἡλιουπολιῆται, quod libris invitis receperunt Dindorf et Dietsch. Qui iidem iure opinor Bredovium secuti non sunt, pro ἐπιμνησθῶ in seqq. scribi iubentem p. 323 ἐπιμνησθέω.

πάντας ἀνθρώπους ίσον περί αὐτῶν ἐπίστασθαι τὰ δ' ἂν έπιμνησθώ αὐτών, ὑπὸ τοῦ λόγου έξαναγκαζόμενος έπιμνησθήσομαι.

Όσα δὲ ἀνθρωπήτα πρήγματα, ὧδε ἔλεγον ὁμολογέοντες 4

πάντας άνθοώπους ίσον περί αὐτῶν ἐπίστασθαι] i. e. omnes homines pariter haec (nomina deorum Aegyptiorum, quae sola name pro-ferre lubet) scire. Cr. Heynium citat, qui in Comment. de fontt. Diodori pag. L ed. Bipont. t. I. h. l. ita interpretatur: "omnes eodem modo de his nominibus statuere, ut pro iisdem nimirum diis cum Aegyptiis habeant;" ubi αὐτῶν refert ad antecedentia: τὰ οὐνόματα αὐτῶν ες. τῶν θείων. In quo vereor, ut viro doctissimo assentiri possim, nec magis accedere possum Lobeckio (in Aglaopham. p. 1287 not.), e cuius sententia He-rodotus dicit, "se de his rebus no-mine tenus nec amplius dicturum esse, cum deorum nomina in sacris tradita tantum abfuerit, ut in publicum ederet, ut nihil magis tectum reconditumque habuerit." Nihil enim aliud mihi Herodotus eloqui voluisse videtur, nisi illud: placere sibi una tantum nomina deorum Aegyptiorum referre, quippe quae omnibus sint cognita; quae igitur commemorasse minime nefas videri queat, cum nullo modo mysterio-rum doctrinam tangant. Vide Dahl-

mann. Herod. pag. 145.
τὰ δ' ὰν ἐπιμνησθώ αὐτῶν] Herodoti sententia haec est: "Quae vero praeterea (sc. praeter ipsa deorum nomina, in quibus solis utpote notissimis nunc me subsistere oportet) de üs disputavero, ea non nisi
coactus ab ipsa narratione (s. reipsa
postulante et cogente) proferam."
Ubi ea potissimum intellexit, quae
mysteriorum doctrinam, qua ipse
imbutus erat, minime evulgandam, tangere viderentur.

# CAP. IV.

Όσα δὲ ἀνθοωπήτα ποήγματα] scil. έστλ, ταῦτα ώδε έλεγον. Ita facile suppleri et explicari potest rationes, inundationem annuam, alia, locus. Quod h. l. Aegyptii praequae cum his coniuncta sunt, ac-HERODOT. I.

dicantur e siderum cursu observato annum invenisse eundemque primi divisisse in duodecim menses, quos singulos aeque ac dies singulos deorum cuipiam consecraverint (II, 82), id certe ad astronomiae scientiam spectat, quam et inventam et ex-cultam ab Aegyptiis perhibent, qui primi duodecim coeli signa sive zodiacum constituisse putantur. Qua de re quantum vel nostra aetate disceptatum fuerit, nemo fere nescit; neque hic locus capit recensum eorum, quae in hanc eandem rem a viris doctis sunt prolata: tu vide potissimum Kloeden: der Sternenhimmel (Vimar. 1848), qui varias virorum doctorum sententias de sideribus primum observatis inventoque zodiaco accurate retulit inde a renatis literis usque ad nostram aetatem, pag. 225 seqq. Graecis, quibus Letronnius haec inventa adscribere vult, tribui non posse, idem vir doctus commonstravit (p. 279 seqq.), nec magis Babyloniis, a quibus Graeci teste Herodoto II, 109 polum et gnomona et diei dis-tributionem in duodecim horas acceperunt, quosque inde etiam zodiacum invenisse mensiumque ra-tiones descripsisse statuunt Ideler, alii, quibus nuper accessit Grote-fend (Erläuterung d. Keilinschrift, babyl. Backsteine. Hannover 1852. pag. 14); conf. quoque laudata a Creuzero Symbol. II. pag. 159 ed. tert. Itaque Aegyptios haec invenisse statuendum erit, quae maturo tempore ad Babylonios traducta, postero aevo ad Graecos quoque delata sunt, adeo ut Herodoti te-stimonium egregie comprobetur. Etenim totius zodiaci rationem recte perspici posse negat Kloeden (pag. 283 seqq.), nisi ad Aegyptum respiciamus huiusque terrae naturam et indolem, climaticas, quas dicunt,

17

σφίσι, πρώτους Αίγυπτίους ἀνθρώπων ἁπάντων ἔξευρέειν τὸν 105 ἐνιαυτὸν, δυώδεκα μέρεα δασαμένους τῶν ὡρέων ἐς αὐτόν. ταῦτα δὲ ἐξευρέειν ἐκ τῶν ἄστρων ἔλεγον. ἄγουσι δὲ τοσῷδε σοφώτερον Ἑλλήνων, ἐμοὶ δοκέειν, ὅσω Ἑλληνες μὲν διὰ τρίτου ἔτεος ἐμβόλιμον ἐπεμβάλλουσι τῶν ὡρέων εῖνεκεν, Αίγύπτιοι δὲ τριηκοντημέρους ἄγοντες τοὺς δυώδεκα μῆνας, ἐπάγουσι ὰνὰ πᾶν ἔτος πέντε ἡμέρας πάρεξ τοῦ ἀριθμοῦ, καί σφι

curatius consideremus, cum ad haec ipsa duodecim zodiaci signa spectent indeque quodammodo efficta videantur.

δυώδεκα μέρεα δασαμένους — ές αὐτόν] In his verbis genitivus τῶν ὡρέων pertinet ad μέρεα, cum haec sit Nostri sententia: "anni tempestatum duodecim partes distribuerunt in annum s. annum in duodecim partes diviserunt, intra quas anni tempestates circulum suum conficerent." De structura verborum dividendi conf. I, 94 ibique nott. — ὡραι sunt anni tempestates, quas eodem modo horas appellat Plinius H. N. IX, 35, 54. XII, 3, 7. — In seqq. retinui ἀστρων cum codd. Mediceo, Florentino, aliis. Sancrofti liber cum aliis quibusdam affert ἀστέρων, ut VIII, 122. Sed vid. Doederlein: Lat. Synonym. IV. 19 seq. 19 seq. 19 seq. 19 seq.

p. 410 seq.

δοω Ελληνες μεν διὰ τρίτου ετεος εμβόλιμον επεμβάλλονοι] διὰ τρίτον ετεος εμβόλιμον επεμβάλλονοι] διὰ τρίτον ετεος est tertio quoque anno, ut reddi vult Kuehner Gr. Gr. §. 605, vel ineunte tertio anno, quemadmodum Petavius interpretatur Auctar. doct. temp. IV, 3. Ad εμβόλιμον intelligas μῆνα, quam vocem Noster addidit 1, 32. De his mensibus intercalaribus Graecorum solarem et lunarem aunum hoc modo in concordiam redigere studentium vid. C. F. Hermann: Griech. Staatsalterth. §. 127 not. 6. Gottesdienstl. Alterth. §. 45 not. 12. Praecipuum Censorini adscribam locum de die natali cap. 18. §. 2: "Itaque (Graeciae civitates scil.) annos civiles sic statuerunt, ut intercalando facerent alternos XII mensium alternos XIII, utrumque annum separatim vertentem;

iunctos ambos annum magnum vocantes, idque tempus τριετηρίδα appellabant, quod tertio quoque anno intercalabatur, quamvis biennii circuitus, et re vera διετηρίς esset, unde mysteria, quae Libero patri alternis fiunt annis, trieterica a poetis dicuntur." Adscripsi totum locum, ex quo forsitan lux nonnulla afferri poterit Herodoto, secum ut volunt haud concordanti, I, 32, ubi scribit: εί δὲ δη ἐθελήσει τοῦτερον τῶν ἐτέων μηνὶ μαπροτερον γίνεσθαι, ἶνα δη αί ωραι στημβαίνωσι παραγινόμεναι ἐς τὸ δέον π. τ. λ., ubi vid. not. ἐπάγουσι ἀνὰ πὰν ἔτος πέντε

ἐκάγουσι ἀνὰ κᾶν ἔτος κέντε ἡμέρας κάριξ τοῦ ἀριθμοῦ] Dio Cass. XLIII, 26: Αἰγνάτιοι μὲν τριακονθημέρους τοὺς μῆνας λογί ξονται. ἔκειτα ἐκὶ καντὶ τῶ ἔτει τὰς κέντε ἡμέρας ἐκάγουσιν. In summa fere consentit Diodorus Siculus I, 50 coll. Gemin. Elem. Astron. VI. pag. 19 et Strabon. XVII. p. 806 s. 1160 A, ubi annum 365 dierum ab Aegyptiis sacerdotibus inventum esse narrat, a quibus post acceperint Graeci. Ac dies illos quinque intercalatos ad deos ita vulgo retulerunt Aegyptii, ut eorum unoquoque editus fuerit deus ex Iove et lunone sive, ut alii tradebant, a Saturno atque Rhea: Osiris, Arveris, Typhon, Isis, Nephthys. Vid. Diodor. Sicul. I, 13 ibiq. Wesseling. Plutarch. Opp. II. pag. 355 D. de Isid. et Osirid. 12 ibiq. Wyttenbach. in Animadverss. pag. 186. De oracull. defect. p. 429 F. Alia dabunt Creuzer. in Symbol. II. p. 26 seqq. 50. 294. Roeth: Gesch. d. Philosoph. I. p. 216 nott. coll. p. 150. De Aegyptiorum anno solari eiusque mensibus disputat

ό κύκλος τῶν ὡρέων ἐς τἀυτὸ περιτών παραγίνεται. Δυώδεκά τε θεῶν ἐπωνυμίας ἔλεγον πρώτους Αίγυπτίους νομίσαι, καὶ Ελληνας παρὰ σφέων ἀναλαβετν. βωμούς τε καὶ ἀγάλματα καὶ υηοὺς θεοτσι ἀπονετμαι σφέας πρώτους, καὶ ζῷα ἐν λίθοισι ἐγγλύψαι. καὶ τούτων μέν νυν τὰ πλέω ἔργῳ ἐδήλουν οῦτω γενόμενα. Βασιλεῦσαι δὲ πρῶτον Αίγύπτου ἀνθρώπων ἔλεγον

quoque Wilkinson Manners and Customs etc. sec. ser. I. p. 13 seqq. Kloeden l. l. pag. 298 seq. Ac suspicatur Larcherus duplicem apud Aegyptios exstitisse annum, alterum civilem trecentorum sexaginta quinque dierum, alterum astronomicum solis sacerdotibus cognitum, quo illi usi sintad dies festos definiendos ipsorumque auctoritatem tuendam. De qua re nunc plura disputavit Lepsius: Chronolog. d. Aegypt. p. 148 seqq., qui idem de diebus illis quinque intercalatis pag. 91 seqq. scripsit omniaque ea, quae ad annum, menses, dies singulos recte constituendos et supputandos pertinent, accurate disquisivit.

r. \(\lambda\). Est hacc Herodoti sententia, fieri hoc modo, ut orbis tempestatum annuus rite perficiatur, suoque i. e. iusto tempore eodem singulae redeant tempestates. Quae tamen, si trecentorum sexaginta quinque dierum iustus est annus, multum abest ut suo tempore semper redeant, ut aliquot saeculis praeterlapsis prorsus earundem turbetur ordo ac iusta ratio, secundum quam incidere debeant.

θεῶν ἐπωνυμίας] ἐπωνυμίαν Herodoto passim idem esse atque ὅνομα, monuimus ad I, 14. νομίζειν eodem modo ac sensu adhibitum, quo-

supra I, 131 (ubi vide nott.) έν νόμω ποιείσθαι, et cum accusativo coniunctum, ut I, 142 (ubi cf. nott.). 173. II, 51. 64. 92. V, 97. Caeterum bene notandum esse existimo, Herodotum hoc loco non suam ipsius sententiam proferre, ut quibusdam viris doctis visum est, sed

ea tantum referre, quae ab Aegyptiis sacerdotibus acceperat tradita, idque consulto declarare addito verbo έλεγον et paulo post ἐδήλουν (i. e. probare studuerunt). Duodecim deos, qui secundum Aegyptiorum deorum ordinem constituunt, Noster commemorat II, 43. 46. 145, ubi vid. nott.

xal ξῷα ἐν λίθοισι ἐγγλύψαι] ξῷα cave credas animalia esse. Sunt enim quaevis imagines, figurae, quas in lapides incidere omnium primi invenisse dicuntur Aegyptii. Itaque ad hieroglyphicas notas, quas dicunt, haec potissimum referenda. Conf. I, 70. 203 ibique nott. II, 121. 148 fin. III, 47, et quae laudavit Creuzer in Annall. Heidelbergg. 1823. nr. 10. p. 153. Add. Schaefer. ad Dionys. Halicarnass. p. 289 seqq. et ad Plutarch. Pericl. 13 (Vol. IV. p. 352). Rose Inscriptt. pag. 188 et Letronne Recherches s. l'Egypt. pag. 455, coll. Recueil des Inscript. Grecq. en Egypt. I. p. 204, qui ξωγραφία et ζῶα γράσρειν ad id refert, quod Gallis dicitur: ..peindre les sculptures, c'est à dire d'étendre sur toutes les figures ces couleurs variées et vives, dont l'éclat s'est conservé à travers les siècles." Verba γλυφή et ἀναγλυφή ad ea refert, quae vulgo dicuntur Bas - reliefs, aptissima scilicet vocabula ad istiusmodi sculpturas Aegyptias designandas.

pturas Aegyptias designandas.

Βασιλεύσαι δὲ πρῶτον Αἰγύπτον ἀνθρώπων ἐλεγον Μῆνα] De Mene conf. infra II, 99 ibique nott. Consentit Diodorus I, 43. 45 init. enarrans Menem post deos (ut aiunt) primum Aegypti regem fuisse, eundemque deos venerandi ac rem divinam faciendi rationem populo tradidisse. Neque aliter ab hoc rege, qui Θεινίτης vocatur, primam regum Aegyptiorum (qui humani sunt generis) seriem incipiunt Eusebius (apud Syncell. pag. 54. 58 s. pag. 100. 102 ed Bonn.) atque Erato-

Μηνα. ἐπὶ τούτου, πλην τοῦ Θηβαϊκοῦ νομοῦ, πᾶσαν Αίγυπτον είναι είλος, καὶ αὐτης είναι οὐδὲν ὑπερέχον τῶν νῦν ἔνερθε λίμνης τῆς Μοίριος ἐόντων, ἐς τὴν ἀνάπλους ἀπὸ θα-

sthenes (ibid. p. 91 s. 171 ed. Bonn.), apud quos vocatur Μήνης, quem Μηνα dixit Herodotus, Μηνάν Diodorus; neque alius est ille Mnus, Oenei pater, quem Apion affert apud Aelian. N. A. XI, 41, aut Meirus s. Meirus apud Plutarch. Mείνις s. Μείνιος apud Plutarch. de Isid. et Osirid. cap. 8. p. 35-1. In ipso Herodoto plerique libri h. 1. Μῆνα, qui infra II, 99 ex parte Μὲνα habent, quod hoc etiam loco prave exhibet Florentinus unusque Parisinus. Nec tamen quidquam mutandum, sed in vulgata lectione Mηνα persistendum esse recte iam vidit Wesselingius, idque comprobatur ea ratione, qua huius regis nomen notis hieroglyphicis exaratum reperitur in ipsis Aegyptiorum monumentis eundem fere in modum atque nomen sacri tauri, qui Mnevis vocatur: MeNA, unde Zoega de obelisce. p. 11 Menem ad Mnevim refert, solis taurum solisque fere signum s. symbolum in terris: atque Diodorus I, 94 in Aegypto post deorum atque heroum imperium primum exstitisse tradit τον Μυεύηυ, qui legibus scriptis traditis populum ad cultiorem vitam traduxerit: vid. Lepsius Chronolog. d. Aegypt. I. p. 50. 261. Huius igitur regis nomen iam Eratosthenes l. l. explicare conatus erat additis his verbis:  $M\eta\nu\eta_S = \delta$   $\xi_{\rm P}$ μηνεύεται διόνιος, cuius loco nunc receptum est, quod Iablons-kius emendavit, ἀιώνιος: quippe hoc in regem, qui antiquissimus omnium fertur, convenire videba-tur. Nostra aetate regis nomen tur. Nostra aetate regis nomen a radice men (i. e. ponere, condere) repetit Bunsen Aegyptens Stelle etc. II. p. 45 coll. Wilkinson Manners etc. I. p. 41; rectius opinor Rosellini Monument. storici I. p. 123 seqq. ad vocem Men s. Amen. Amon regreditur Menemque interpretatur vadentem cum Ammone s. Ammonium. De actate hominis vera maior rixa est, ut cum Wesselingio loquar (ad

Diodor. I, 45), qui laudavit Iac. Perizonii Origg. Aegyptt. cap. 5 et Is. Newtoni Chronol. p. 258. Namque Diodorum si sequi velimus, ad ann. 14878 ante Chr. n. ascendet Menis regnum! Conf. Larcher. Chronolog. d'Herodot. (VII) p. 53 seqq. Cautius egit Beck (Allgem. Weltgesch. I. p. 281), qui Menem posuit ann. 2235 ante Chr. n., a quo non admodum recedit Wilkinson (Manners etc. I. p. 41), annum 2320 a. Chr. n. constituens; Boeckh. posuit ann. 5702, Bunsen (l. l. III. p. 123) ann. 3643, Lepsius l. l. I. pag. 499. invenit ann. 3893 ante Chr. n. Equidem satis habeo, primarias virorum doctorum sententias attulisse in ea re, quae me sentiente vix unquam certo constitui poterit.

tui poterit.

πλην τοῦ Θηβαϊκοῦ νομοῦ]; Laudantur haec in Descript. de l'Egypt. antiqq. I. sec. livrais. pag. 88, ubi comprobatur variis argumentis, non solum planitiem Thebaicam, sed universam Aegyptiam exaggeratam esse limo exundantis Nili. In eo tamen refragantur, quod paulatim arenosam evasuram Aegyptum crediderat Herodotus. Etenim exaggerata paulatim universa planitie etiam Nili ipsius alveum iusta proportione exaggerari." Cr. Tu vid. nott. ad II, 5. 10 coll. 13.

καὶ αὐτῆς εἶναι — ε΄οντων], nihil

καὶ αὐτῆς εἶναι — εόντων], nihil cius (i. e. nullam Aegypti partem) fuisse eminens super aquam ex iis (terris scil.), quae nunc infra Moeridis lacum inveniantur."

ruisse enimens super aquam ex is (terris scil.), quae nunc infra Moeridis lacum inveniantur."

ἐς τὴν ἀνάπλους ἀπὸ θαλάσσης ἐπτὰ ἡμερέων ἐστὶ ἀνὰ τὸν ποταμόν] Si novem schoeni uno navigationis die conficiuntur (conf. II, 9), exsistet inde summa schoenorum sexaginta trium sive 378,000 metrorum (métres); id quod cum veris mensuris apprime convenire tradunt. Vid. Descript. de l'Eg. Antiqq. Mém. I. pag. 88. 102 coll. Iomard. pag. 508. 625 ibid., quae ex parte trans-

λάσσης έπτὰ ἡμεφέων έστὶ ἀνὰ τὸν ποταμόν. Καὶ εὖ μοι ἐδό-5 κεον λέγειν περὶ τῆς χώρης. δῆλα γὰρ δὴ καὶ μὴ προακούσαντι, ἰδόντι δὲ, ὅστις γε σύνεσιν ἔχει, ὅτι Αἰγυπτος, ἐς τὴν Ἑλληνες ναυτίλλονται, ἐστὶ Αἰγυπτίοισι ἐπίκτητός τε γῆ καὶ δῶρον τοῦ ποταμοῦ · καὶ τὰ κατύπερθε ἔτι τῆς λίμνης ταύτης, μέχρι τριῶν ἡμερέων πλόου, τῆς πέρι ἐκεῖνοι οὐδὲν ἔτι τοιόνδε ἔλεγον, ἔστι δ ভτερον τοιοῦτον.

Αλγύπτου γὰρ φύσις τῆς χώρης ἐστὶ τοιήδε. Πρῶτα μὲν προσπλέων, ἔτι καὶ ἡμέρης δρόμον ἀπέχων ἀπὸ γῆς, κατεὶς καταπειρητηρίην, πηλόν τε ἀνοίσεις καὶ ἐν ἕνδεκα ὀργυιῆσι ἔσεαι. τοῦτο μὲν ἐπὶ τοσοῦτο δηλοί πρόχυσιν τῆς γῆς ἐοῦσαν. Αὐτῆς δ δὲ τῆς Αἰγύπτου ἐστὶ μῆκος τὸ παρὰ θάλασσαν, ἑξήκοντα σχοί-

scripsimus ad II, 9, ubi alios schoenos intelligi vult Iomardus, cum vel obiter mappam inspicienti appareat, distantiam ab Heliopoli ad Thebas multo maiorem esse quam distantiam a mari ad Moeridis lacum.

### CAP. V.

δήλα γὰς δὴ καὶ μὴ πςοακούσαντι, ἰδόντι δὲ, ὅστις γε κ. τ. λ.] Εκ his verbis fit manifestum, non solum pervenisse Herodotum in Aegyptum, id quod alii quoque testantur loci ab Heyse in Quaest. Herod. I. pag. 108 seqq. collecti, verum etiam summa cum cura historiae patrem permeasse hanc terram accurateque in omnia inquisivisse.

ότι Λίγυπτος κ. τ. λ.] Herodoti sententiam veram esse et cum ipsa terrae indole congruere in Excursu ad h. l. monstravimus.

τῆς πέρι ἐκείνοι οὐδὲν κ. τ. λ.] ἐκείνοι sunt Aegyptii sacerdotes (II, 3), quibus sua debet Noster; cf. II, 4. In verbis ἔστι δ' ἔτερον τοιοῦτον Noster particulam δὲ similem in modum posuit, quo I, 29. II, 120, aliis locis, respiciens potius ad ea, quae in sententia adiectitia proxime praegressa (τῆς κείνοι οὐδὲν ἔτι τοιόνδε ἔλεγον) dicuntur, idque enuntians, quamquam de hoc terrae tractu nihil tale sacerdotes tradiderint, tamen

eandem eius esse rationem. Ad locutionem ἔτερον τοιοῦτον cf. nott. ad I. 120. — In seqq. ἡμέρης δρόμος aequat fere 1300 stadia (conf. IV, 86); quae Larchero auctore explent 25 lieues; ὀργυιὰ, quam nos dicimus Klafter, constanter veteribus est mensura sex pedum. Conf. Wurm de pondd. vett. ratt. pag. 91. 92. Scripsimus autem et hoc loco et cap. seq. ὀργυιῆσι cum recentt. pro ὀργυίησι, ut olim legebatur. καταπειρητηρίη, quae teste Schol. ad Ili. XXIV, 80 vulgo dicitur βολίς, est nauticum perpendiculum s. instrumentum, quo maris profunditatem explorant, ut infra II, 28. πρόχυσιν et hoc loco et II, 12 terrae a fluvio devectae proluvionem ("Anschwemmung") dicit. Alio sensu supra I, 160, ubi vid. nott.

# CAP. VI.

Αὐτῆς δὲ τῆς Αἰγύπτου ἐστὶ μῆκος τὸ παρὰ δάλασσαν κ. τ. λ.] αὐτῆς δὲ τῆς cum recentt. edd. scripsi
pro αὐτις δὲ αὐτῆς. Spectant vero
haec ad praecedentia verba: πρῶτα
μὲν προσπλέων — τοῦτο μὲν ἐπὶ
τοσοῦτο κ. τ. λ. Genitivum Αἰγύπτου cave ad σχοῖνοι referas, ut
in fine cap. οῦτω ἀν εἶησαν Αἰγύπτου στάδιοι κ. τ. λ., nam utroque
loco ad τὸ παρὰ δάλασσαν pertinet; monuit Letronnius p. 157 loco
mox laud. Ad argumentum loci fa-

# νοι, κατά ημέες διαιρέομεν είναι Αίγυπτον από του Πλινθινή-

cit, quod paulo inferius notatur: schoenum sexaginta stadiis esse parem, ut omnis orae Aegypti ma-ritimae longitudo sit stadiorum ter mille sexcentorum, quae ipsa cum ducentis quadraginta Romanorum milliariis convenient. Conf. infra II, 149 init. et Diodor. Siculus I, 31, qui orac maritimae duo millia tribuit stadiorum, nec tamen indica-tis locis, e quibus illa incipiat et ubi finiat. Quodsi vero iste non vulgaria intellexit stadia, quorum sexaginta complent schoenum, sed Olympica eaque maiora, quorum duo et triginta aequant schoenum (teste Plinio H. N. XII, 14 coll. II, 23) et octo milliarium Roma-num, efficietur inde summa ducentorum quinquaginta milliariorum; quod ab Herodoteis mensuris non valde abesse nemo non intelligit. Magis ad Herodotea accedit Iosephus De ad Herodok accent losephus De this Πλινθίνης ανάπλους είς τὸ Πη-λούσιον σταδίων τρισχιλίων έξακο-σίων, quae tractans Letronnius p. 158 scribi vult παράπλους, simulque lapsum esse addit Iosephum, qui είς τὸ Κάσιον ὅρος scribere debe-bat pro είς τὸ Πηλούσιον. Nec multum abest, quod Strabo XVII. p. 786 s. p. 1137 a Pelusiaco estio usque ad Canopicum longitudinem maritimam ter mille trecentorum stadiorum esse scribit, quamvis idem p. 788 s. 1140 mille trecenta ponat stadia; quo spatio cum Diodorus I, 34 regionis Delta oram definiat, Wes-selingius ad Diodor. I, 31 non dubitat, quin prior Strabonis locus ex posteriori corrigi debeat, cum Diodorus altero loco I, 31 eam addat Aegypti partem, quae extra Delta fuerit sita. Schlichthorstio contra prior Strabonis locus videquo librarii lapsi fuerint, emendan-dus, pag. 26. 27 not. l. l. Ad Wesselingii iudicium denuo se applicat Larcherus, nec tamen tan-tum putat inter Herodoti atque Strabonis (quiscilicet maioribus stadiis Olympicis fuerit usus) nume-

ros intercedere discriminis, convenire in summa fere uterque existimetur. Quare acquiescendum opinor in iis, quae Danvillius (Me-moir. sur l'Egypt. p. 11) posuit, Aegypti longitudinem maritimam a Plinthinete sinu usque ad Serbo-nidem lacum parem esse discentis quadraginta sex Romanorum milliaquadraginta sex Romanorum milliariis; a quo non multum discedit Herodotus, quem minus accurate caeteroquin definiisse Aegypti longitudinem contendit Schlichthorst l. l. pag. 24, ubi vid. plura. Qui postea disquisivit Iomard. loco infra laudando pag. 508 seq. 657 et ipse non multum a vero abhorrere iudicat mensuras ab Herodoto proditas modo intelligas stadia comditas, modo intelligas stadia cen-tum metrorum (métres), ita ut summa evadat 360,000 metrorum. Quare minime audiendus Mannert. in Geograph. d. Gr. u. Roem. X, 1. pag. 253 seqq., qui ullam Herodoteis mensuris fidem tribuendam esse negat, quippe minus accuratis multumquo semper exaggeratis, confusis practerea variis et stadiorum et schoeni mensuris. Quae talia sunt, ut refellere putidum sit. Nuperrime haec omnia denuo in examen vocavit Letronnius (Recherches sur les fragments d'Heron d'Alexandrie p. 156 seqq.) idque commonstrare studuit, Aegyptiorum, si ab urbe Plinthine, ab Iosepho recte indicata proficiscaris usque ad Casium montem, aliquanto breviorem indicari ab Herodoto, qui si sexaginta quatuor posuisset schoenos, a vero haud aberrasset. Contra Letronnium disputat M. H. Martin loco statim afferendo p. 157 seqq. κατά ήμεες κ. τ. λ.] κατά pro καθ' ά, ut I, 208. άπὸ τοῦ Πλινθινήτεω κόλπου μέχοι Σερβωνίδος λίμνης] Πλινθιμένος

από τοῦ Πλινθινήτεω κόλπου μέχοι Σεοβωνίδος λίμνης] Πλινθινήτης sinus nomen accepit ab urbe Πλινθίνη, quae est maritima in extrema Aegypti ora Libyam versus sita inter Taposirin et Nicii pagum, et lacui Mareotico, cui vicina erat, Πλινθινήτου nomen dedit. De urbe conf. Strabo XVII. p. 1150 B. s. 106 τεω κόλπου μέχοι Σερβωνίδος λίμνης, παρ' ην τὸ Κάσιον οὖρος τείνει ταύτης ὧν ἄπο οἱ έξηκοντα σχοϊνοί εἰσι. ὅσοι μὲν γὰρ γεωπεῖναί εἰσι ἀνθρώπων, ὀργυιῆσι μεμετρήκασι τὴν χώ-

p. 790. Sinum Plinthinetem hodie Arabicum sinum dici scribit Danvillius (l. l. p. 63). Conf. Mannert. Geogr. d. Gr. u. Roem. X, 2. p. 24. Serbonis lacus, de quo infra III, 5, Aegyptum inter atque Palaestinam est situs ab oriente Casii montis, ab occidente prope Rhinocoluram (quae hodie appellatur El-Arisch). Perquam angustum fuisse lacum auctor est Diodorus I, 30, sed mirae profunditatis et ducen-torum ferme stadiorum longitudinis; alia idem scribit de exitiosa palude, cui perpetuus austri flatus magnam ingerat arenae vim. Plinius (H. N. V, 13) 15,000 passuum circuitum quosdam illi tribuere narrat; sed nunc modicam esse paludem. Et qui teste Strabone XVI. p. 1102 B pag. 760 A cum mari tantum per εχοηγμα conjunctus erat tantum per εχοηγμα confunctus erat lacus, nostra actate sinus maris potius quam lacus erit vocandus, cui nomen Sebaket Barduil. Vid. Schlichthorst 1. 1. pag. 50. Hartmann. 1. 1. pag. 867 coll. Mannert 1. 1. X, 1. pag. 497, qui lacum nunc programs expicestum expressum express prorsus exsiccatum, ex muria tantum et salsilagine per superficiem sparsa cognosci posse scribit. Alia dabit Creuzerus in Commentt. Herod. p. 286. Nam istum lacum hominibus aeque atque animalibus exitiosum et insanum Typhonis (quem omnium malorum parentem habuere Aegyptii) receptaculum inde ferebant. Qui ipso in lacus nomine tale quid inesse nunc existimant, siquidem Serbonis lacus Aegyptiorum sermone valeat: qui spargit foctorem. Ita certe Iablonsk. Opusc. J. p. 303 coll. 301., probante Champoll. PEgypt. sous l. Phar. II. p. 304. Alius vir doctus (conf. te Water ad Iablonsk. l. l.) in voce Σερβων occultandi et demergendi notio-

nem quaesierat.
παφ ην τὸ Κάσιον οὖφος τείνει]
i. e. ad s. iuxta quem (lacum) Casius mons porrigitur. Letronnius l. l.

p. 156 reddi vult: ,,près du quel (lac) le mont Casius s'avance dans la mer." Nam τείνειν h. l. idem la mer." Nam τείνειν h. l. idem esse atque τείνειν ές θάλασσαν eundemque vult habere sensum atque ανατείνειν de promontorio in mare procurrente. Quae mihi ma-gis quaesita quam vera videntur. Pro opos recentt. edd. inde a Bekkero constanter in hoc libro scripserunt or cos, probante Bredovio pag. 164. De ipso Casio monte, a quo inde usque ad Arabicum sinum mille stadiorum iter esse Noster refert II, 158, primarius exstat Stra-bonis locus XVI. p. 758 seq. s. p. 1100 C. 1102 — 1103, unde trecenta stadia a Pelusio illum remotum esse novimus, vel potius trecenta viginti, ut ex Antonin. Itiner. intelligitur. Aggeribus arenarum similem eun-dem narrat Strabo, in mare pro-currentem, aquarum denique ino-pem. Illic Pompeii Magni iacere corpus et Iovis Casii esse templum. Nunc monti nomen El Kas s. Ras Kasoron, et prope montem locus Kasoron, et prope montem locus Katia s. Katieh, docente Hartmann. l. l. pag. 868. Alia Schlichthorst l. l. pag. 76 seq. coll. Rennel. l. l. p. 581. Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. II. p. 768. Caeterum hicce mons probe distinguendus a monte Casio, qui in Svria est prope An Casio, qui in Syria est prope Antiochiam. Vid. Strahon. XVI. p. tiochiam. Vid. Strahon. XVI. p. 742 et 750 seq. Conf. Mannert l. I. X, 1. p. 495 et Forbiger l. l. p. 638. — In seqq. verbis: ταύτης ων ἄπο οί έξ. σχ. είσι Cobet. voculam οί eiici vult.

γεωπείναι είσι] Timaeus in

γεωπείναί είσι] Timaeus in Lexic. Platon. γεωπείναι οί μικοὰν και λυπρὰν γῆν ἔχοντες, quae ad Herod. II, 6 et VIII, 111 pertinere hene monuit, aliis quoque grammaticis laudatis, Ruhnken. p. 68.

— Utitur h. loco Iomard. Descr. de l'Egypt. Antiqq. I (3 livrais.) pag. 688, ex quo manifestum fiat, stadium quadratum (carré) in mensuris agrorum apud Aegyptios usi-

οην · οσοι δε εσσον γεωπείναι, σταδίοισι · οι δε πολλήν έχουσι, παρασάγγησι · οϊ δὲ ἄφθονον λίην, σχοίνοισι. δύναται δὲ ὁ μὲν παρασάγγης τριήχοντα στάδια ό δε σχοίνος εκαστος, μέτρον έων Αιγύπτιον, εξήκοντα στάδια. οῦτω αν είησαν Αιγύπτου 7 στάδιοι έξακόσιοι καλ τρισχίλιοι τὸ παρὰ θάλασσαν. Ἐνθεῦτεν μέν και μέχρι Ήλίου πόλιος ές την μεσόγαιάν έστι εύρέα Αίγυ-

Magis huc pertinet Letronne l. l. p. 197 seqq., qui haec Herodoti verba ad ipsam Aegyptum spectare vult eamque huius terrae divisionem, quam Strabo tradit XVII. p. 787 s. p. 1136., adeo ut parasangae et schoeni ad νομούς. stadia ad τοπαρχίας, orgyiae ad τομάς, in quas toparchiae fuerint distributae, pertineant. Quod mihi prorsus alienum videtur ab hoc loco, qui generalem quandam Herodoti observationem continet ad Graeciam haud scio an respicientis, quae tam late extensa territoria et spatia, qualia et Aegyptus et Persicum regnum praebet, non habet indeque etiam parasangas et schoenos ignorat stadiis et ulnis contenta. Obloquitur etiam Letronnio M. II. Martin: Revue archéologique (1854 XI. année. Livr. III. p. 142 seq.). - ἔσσον scripsi Schaeferum et Breσούνα secutus, quem vid. p. 144. Idem feci II, 94. 135. I, 98 et 170. δύναται δὲ ὁ μὲν παρασάγγης τριήκοντα στάδια) δύνασθαι hic

valere esse, vix monitu opus. In parasanga, quae Persarum est men-sura, plerique Herodotum sequun-tur; alii teste Strabone XI. p. 788 A s. 518 sexaginta, alii quadra-ginta stadia ponunt. Conf. Herod. V, 53, VI, 42, et qui copiose hace tractavit Ukert. Geograph. d. Gr. u. Roem. I, 2. pag. 77. not. 70. Add. Layard Discoveries of Nineveh etc. p. 59, qui parasangae non tam spatii quam temporis cundo consumpti significationem tribui vult, ut cum hora nostra fere conveniat. Disputavit quoque de his Letronie l. l. pag. 6 seqq. 93. 134 seqq., qui duplex stadiorum genus ab Herodoto adhibitum ponit, alterum maius, alterum dimidio brevius; illius sexaginta, huius triginta stadia complere schoenum s. parasangam existimat, adeo ut omnis diversitas in numero stadiorum duplicato consistat, singulorum autem stadiorum mensura dimidio sit brevior. Sed conf. quoque M. H. Martin l. l. p. 144 seqq.

ο δε σχοινος έκαστος — έξήκοντα στάδια] Schoenum, quem pro Aegyptia mensura habet Herodotus, Persicum appellant Athenaeus, Callimachus, Plinius. Nec eandem esse mensuram in diversis Aegypti locis, verum ἄστατον scribit Strabo XVII. verum acrator scribti Strado AVII.
pag. 1156 B. s. 803 fin., cui adde
sis Plinium H. N. VI, 30. Plura
dabunt Schlichthorst l. l. pag. 111
et Ukert l. l. pag. 76, ubi peculiaris de schoeno memoratur Danvillii scriptio in Mém. de l'Acad.
d. Inscript. XXVI. pag. 82. Post
illos de his exposuit Iomard.: Sur
le système metric. des anc. Egypt. le système metriq. des auc. Egypt. (Descript. de l'Eg. Antiqq. I. livr. III) pag. 645 seqq. coll. 583. 606. 613 seqq. Schoenum Herodoteum, sexaginta stadiis constantem, sex mille metra (métres), quae Galli vocant, aequare statuit. Namque Herodotum uti vult stadiis, quae singula centum fere metris (métres) compleantur. De Letronnii sententia paulo autea diximus. Ad no-minis rationem insignis est locus minis rationem insignis est locus Hieronymi sancti in Comment. ad loel. cap. 3, ubi narrat funibus in Nilo trahi naves nautisque certa esse spatia, quae funiculos (σχοίνους s. σχοινία) appellent, ut labori defessorum recentia trahentium colla succedant.

# CAP. VII.

Ενθεύτεν μέν καὶ μέχοι Ήλίου πόλιος] Seiunctim scripsi et h. l. ct seqq. nomen urbis cum recentt.

πτος, ἐοῦσα πᾶσα ὑπτίη τε καὶ ἄνυδρος καὶ ἰλύς. ἔστι δὲ ὁδὸς

edd. Herodoti et Strabonis. Heliopolis urbs, cuius sacerdotes II, 3 memorantur, a mari (mediterraneo) remota fuit mille quingentis stadiis, teste Herodoto, quocum Diodiis, teste Herodolo, quodorus I, 57 recentiorumque Gallorum testimonia consentiunt. Iomard. Descript. de l'Eg. Antiqq. I (3 livrais.). pag. 611. 508. Nam recta linea Heliopolin a mari distare 151,000 metra (métres), quorum centum fere unum stadium efficiant. Strabonis locum primarium de hac urbe XVII. pag. 1158 B pag. 805 seq. accuratius excussit Schlichthorst. l. l. pag. 85 seq., ut ex quo satis pateat, Heliopolin et extra Delta fuisse et Nilo ab oriente oppositam, candemque esse, quae sacris in literis appelletur On (septuaginta interior semper red-dunt 'Ηλιούπολιν'), unam de prin-cipibus Aegypti urbibus, literarum et doctrinae sacerdotalis sedem. A Memphi non admodum remota fuit, sed in orientali Nili ripa ex-structa, paulo infra sub ipsum Nilum in duo brachia dissectum. Conspiciuntur adhuc rudera prope vi-cum, qui dicitur Matarea s. Ma-tharieh, ubi est fons Solis s. Ain Schams, in regione, quae nunc vo-catur Kaliubie ab urbe recentiori Keliub, in quo ipso Heliopolis no-men nonnibil mutatum cognosci volunt. Accuratissime descripserunt docti Galli in Descr. de l'Eg. Antiqq. t. II. livrais. 3. chap. XXI. p. 3 seqq. Tu vid. etiam Rennel. l. l. pag. 598. 623 et inprimis Ritter. Erdbunde I. pag. 823. ter: Erdkunde I. pag. 823. Forbiger l. l. p. 783. Clarke Travels etc. II, 2. p. 100 coll. p. VII. Sed fuere, qui auctore Bryano duplicam Helionalia urbam distinguen. cem Heliopolin urbem distinguencem Hellopolin urbem distinguendam esse docerent, alteram Arabicam, cuius Ptolemaeus quoque meminerit, ad laevam canalita Pelusiaci, a mari si ascenderia mum, ubi nunc vicus Matarea; alterm, priorem et ab Herodoto commemo-ratam, in: ippo Delta sitam intra Sebennyticum et Canopicum cana-lem. Sed de hac Heliopoli nemo

veterum quidquam protulit, multumque abest, ut confusio, quam isti somniant, tollatur, ut adeo augeatur. Quare Larchero, aliis, hanc sententiam amplectentibus, iure oblocutus est Champollio: l'Egypt. sous l. Phar. II. pag. 36 seqq., qui vulgatam, quam nos proposuimus de urbis celeberrimae situ sententiam, idem probavit, accedente Mannerto in Geogr. X, 1. p. 481 seq. 535. Et ante Champollionem copiosius disseruerunt docti Galli illi, quos citavimus l. l. pag. 9 seqq. Larcheri aliorumque opinione reiecta. Tu vid. potissimum Herod. II, 9. Graecum Heliopolis nomen cum Aegyptio convenire post Iablonsk. (Opusc. I. p. 184. 185) multis placuit viris doctis et in his Champollioni l. l. pag. 40. 41, si quidem On, quo vacabulo etiam Coptae urbem significant, Aegyptiorum lingua denotat lucem, solem. In notis hieroglyphicis urbis nomen scribitur ta-Rā sive pa-Rā, i. e. Solis domus.

lova πασα ἐπτίη] ἐπτίη, i. e. supina, plana, campestris, depressa, auctore Suida, qui ἔπτια πεδία exponit τὰ ὁμαλα, indeque Schweigh. (in Lexic. Herod. s. v.) non tam supina reddi vult, quam, ut adnotaverat H. Stephanus, depressa, id est campestris, non montosa. Larcherus Horatianum illud profert: supinum Tibur (Od. III, 4, 23), sed vereor, ut item de Delta Aegypti dici queat. Quare etiam accedere non possum Hermanno Bobrik in Geographia Herodot. p. 206 verba πᾶσα ὑπτίη sic reddenti: "überall allmählig aufsteigend"; namque solum huius partis terrae Aegyptiae ita planum esse invenitur, ut nunquam in altius ascendat.

ές την Ηλίου πόλιν ἀπὸ θαλάσσης ἄνω ιόντι, παραπλησίη τὸ μῆκος τῆ ἐξ ᾿Αθηνέων ὁδῷ, τῆ ἀπὸ τῶν δυώδεκα θεῶν τοῦ βωμοῦ φερούση ἔς τε Πίσαν καὶ ἐπὶ τὸν νηὸν τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυμ-

61, unde recepit Dietsch itemque Larcherianam emendationem, quod miror, secutus est Schweighaeuserus et postea Negris; nos vulgatam retinuimus, secuti iudicium Gaisfordii: "Aegyptum enim aquis irriguam temere dixeris, quae Nili solum inundationibus foecun-Inde ad fontium inopiam detur." recte refert Bobrik l. l. — Mox Uvç retinui, cuius loco in Dindorfii editione scriptum video ɛlhvs, itemque ἄνω ίόντι retinui, in cuius locum Iacobitz (ad Lucian. Vit. Auct. 23. p. 132) reponi voluit ἄνω ανιόντι, quod in Aldina et in Sancrofti libro alteroque Parisino legitur. Benedict. (Actt. semin. reg. Lips. II. p. 284) pro livs reponi iubet livisosσα, quo aeque bene carere poterimus atque voce ἄμυ-δρος, quam pro ἄνυδρος pohi vult Heilmann.

τη έξ 'Αθηνέων οδώ] Ριο 'Αθητη ες Λυηνων ουφή ΓΙΟ Λυηνων ωνών, quod olim legebatur, cum recentt. edd. reposuimus 'Αθηνέων, uti voluerat Valckenar., qui hac de forma genitivi laudat I, 98. VI, 127. VII, 6. 62. 90. VIII, 100. 118. 120. IX, 7. 106. Cr. consuli vult Gregor. Corinth. pag. 381 ed. Schaef. et Porson. ad Odyss. III, 278. Add.

Bredov. p. 217.
τη από των δυώδεκα θεων τοῦ βωμού φερούση] Ara duodecim deorum, cuius infra quoque VI, 108 mentio fit, Athenarum in foro exstructa erat a Pisistrato, Hippias filio, ut auctor est Thucydides VI, 54, et Olymp. LXV, 1 s. 519 ante Chr. n. iam exstitisse videtur. Cuius ipsius cum frequens vel in insoriptionibus flat mentio, ubi viarum longitudo indicatur, credibile est, hancce aram Atheniensibus ea praestitisse, quae Romanis milliarium aureum, indeque omnes viarum diatantias per Atticam aliasve Grae-ciae regiones definitas fuisse. Vid. C. O. Mueller. in Erschii et Gru-beri Encyclop. VI. p. 237 coll. Rose Inscriptt. tab. XXXII. pag. 251. Boeckh. Corp. Inscriptt. I, 1. p. 32. Raoul Rochette in Iournal d.

Savans 1851. pag. 614 seq. φερούση ές τε Πίσαν καὶ έπὶ τὸν νηὸν τοῦ Διὸς τοῦ 'Ολυμπίου] Copiosius de his disputat vir doctus in Mém. de l'Acad. des Inscript. t. VII (Paris. 1824). p. 33 seqq.; commonstrare enim studet, his verbis indicari iter, quod ab Athenis et quidem a duodecim deorum ara ducat Pisam et quidem ad Iovis Olympii templum, ita ut una eademque intelligatur via, accuratius modo indicatis utriusque urbis locis singulis, quae in dimetiendo auctor sit secutus. — Πίσαν pro Πίσσαν dudum restituerat Wesselingius; et satis commendant hanc scripturam a Creuzero disputata in Melett. I. pag. 19 not. 13. Add. Lozynski ad Hermippi fragmm. p. 68. Doctum Gallum l. l. pag. 36. 37 si audis, Herodotus antiquum et quasi sacratum *Pisae* nomen consulto retinuit, cum, quo tempore ille haec vel scribebat vel Olympicis ludis recitabat, Pisa ab Eleis diruta non amplius exstiterit. — νηὸν Noster dixit, non ἐερὸν s. τέμενος, ipsam Iovis aedem significaturus. Tu cf. II, 63. 138 ibique allata.

έπλ τὸν νηὸν τοῦ Διὸς τοῦ Όλυμπίου] Quaeritur h. l., Iovis tem-plum antiquius intelligi debeat an recentius a Libone exstrui coeptum post Olympiad. LXXXI, qua ipsa historiam suam Graecis Herodotus recitasse fertur. Cr. conferri iubet Voelkel.: Ueber den Tempel des Iupiter zu Olymp. pag. 15. 21 seq. Equidem malim recentius intelligere templum, praesertim cum apud Heredotum talia inveniantur prodita, quae vel multo post hoc tem-plum exstructum acciderint et ad nonagesimam septimam Olympia-dem usque referantur; vid. Heyse Quaest. Herod, pag. 74 seqq. Atπίου. σμικρόν τι τὸ διάφορον εῦροι τις αν λογιζόμενος τῶν ὁδῶν τουτέων, τὸ μὴ ἴσας μῆκος εἶναι, οὐ πλέον πεντεκαίδεκα

que erunt fortasse, qui ex hoc Herodoti loco et ex hac comparatione argumentum ducere velint praelectionis Musarum Herodoti, quam Lucianus Olympicis ludis factam esse scribit, a criticis quibusdam nostrae aetatis immerito in dubium vocatam. Sed ea de re exponere non attinet post disputationem Heysii in Quaest. Herod. cap. II. p.

23 seqq.

λογιζόμενος τῶν ὁδῶν τουτέων] Vulgo et hic et III, 126 edunt οὐδῶν, qua tamen forma Ionica, uti aiunt, Nostrum abstinuisse credo. Quare cum Gaisf. vulgarem formam ὁδῶν, probatis libris confirmatam, reposui. Vid. Bredov. p. 167, cum quo eodem p. 222 retinui τουτέων a recentt. edd. conversum in τούτων. De forma οὐδῶν laudant Homer. Odyss. ο΄, 196 ibique Eustath. pag. 613 ed. Bas. et eundem ad Ili. α΄. pag. 18, 10 coll. Etymol. M. pag. 615.
τὸ μὴ ἐσας μῆκος εἶναι] Cr. confert Wyttenbach. ad Plutarch. Mor.

Tο μη έσας μηκος είναι] Cr. confert Wyttenbach. ad Plutarch. Mor. I. 2. pag. 816, qui h. locum ita reddit: "quae itinera si quis computet, invenial parum quiddam differre, quo minus sit par eorum longitudo." Tu add. Matth. Gr. Gr. pag. 1067. Non admodum differt, quod continuo sequitur: ὡς μη είναι πεντακοσίων και χιλίων. Ipsas mensuras ab Herodoto prolatas minus accuratas videri iudicat Rennel. 1. l. p. 593, cum Athenae a Pisa distent milliaria Germanica 26½, Heliopolis vero 22 milliaria tantum a Nili ostio Canopico absit. Et monet quoque Iomard. (Descript. de l'Eg. Antiqq. I. livr. 3 pag. 611), comparationem minus accurate institutam videri ab Herodoto, cum Heliopolis a mari recta linea ducta sane distet 151,000 metra (quae non multum excedunt numerum mille quingentorum stadiorum), Athenae autem a Pisa remotae sint recta linea 181,000 s. 183,000 metra (métres). Quanta fam inclinat sententiam, descript odoto duo eaque

diversa stadia confusa esse putet. Add. Leake in: Iournal of the geographic. Society IX. p. 8 seq. 11. Sed graviorem litem Rennelius Herodoto intendit (p. 386-392), quod sexaginta stadia schoeno tribuat, quem quadraginta tantum stadio rum esse reliqui scriptores indi-cent; unde consequi, Herodoteas mensuras semper nimis auctas esse, nisi ad vulgarem computandi modum schoenum revocaveris. Contra quem monet Bredovius (Geogr. Herod. p. 391), ideo auctas videri Aegyptias mensuras, quod omnes si-mul Nili ambages in dimetiendo fuerint computatae, unde solito maior summa exstiterit. Alio pacto Herodoteis patrocinantur monente Cr. editores operis Descript. de l'Egypt. I. second. livrais. p. 416. Exacte enim Herodoti mensuram convenire cum longitudine itineris, quae mappam geographicam inspicienti in-veniatur inter Heliopolin et Nili ostium Ommfåreg prope Pelusium, si illud simul cogitaveris, regionis Delta solum ab eo inde tempore, quo Herodotus haec scribebat, nonnihil esse auctum et provectum. Conf. supra ad II, 6 allata ibique laudatum Letronnium, qui p. 136 seqq. in hoc loco tractando bene adhibuit Diodorum I, 57 narrantem, Seso-strim Aegypti partes ad solem orientem spectantes munivisse muro per media deserta (διὰ τῆς ἐρήμου) inde a Pelusio usque ad Heliopolin ducto, longitudine stadiorum mille quingentorum (τὸ μῆκος ἐπὶ στα-δίους χιλίους καὶ πεντακασίους). Accedit Strabo XVII. p. 804 s. p. 1156, qui ex Artemidoro refert, a Pelusio usque ad regionis Delta appropries que inse Heliopolin designario cem, quo ipso Heliopolin designari consentaneum, esse iter 25 schoeno-rum s. 750 stadiorum; quae stadia si ad eam rationem, quam supra ex Letronnio protulimus, duplican-tur, itidem efficient 1500 stadie. Itaque intelligitur, Herodotum mensuris vulgo receptis non rece dere viaeque initium cepisse a Pe-

σταδίων ή μεν γάρ ές Πισαν έξ 'Αθηνέων καταδεί πεντεκαίδεκα σταδίων, ώς μη είναι πεντακοσίων καλ χιλίων ή δε ές Ήλίου 8πόλιν ἀπὸ θαλάσσης πληφοῖ ἐς τὸν ἀφιθμὸν τοῦτον. ᾿Απὸ δὲ Ήλίου πόλιος ἄνω ζόντι στεινή έστι Αζγυπτος. τῆ μὲν γὰο τῆς 'Αραβίης ούρος παρατέταται, φέρον ἀπ' ἄρκτου πρός μεσαμβρίης τε καὶ νότου, αίεὶ ἄνω τεῖνον ές τὴν Ἐρυθρὴν καλεομένην θάλασσαν, έν τῷ αί λιθοτομίαι ἔνεισι, αί ές τὰς πυραμίδας κατατμη-

lusio, totius orae maritimae loco maxime insigni et frequenti ante Alexandriam conditam, cum scriberet: ἀπὸ θαλάσσης ἄνω ίόντι.

# CAP. VIII.

τῆ μὲν γὰο τῆς ᾿Αραβίης οὐ-goς παρατέταται] Respondent hisce verba: τὸ δὲ πρὸς Λιβύης τῆς Αἰγύπτου, οὐρος ἄλλο πέτρινου τεί-νει, ita ut primum montes orien-tem versus inde ab Arabia Aegyptum cingentes describantur, dein Libyae montes, qui Aegyptum oc-cidentem versus a reliqua Libya secernunt. Arabiae mons, quem vo-cat Herodotus, non alius est aque is, qui nunc appellatur Djebel Mokkatam, de quo accurate disputat Russegger: Reisen etc. I, I, p. 264 seqq.

— ουρος dedi ut II, 6. 12.

αιεί ἄνω τεῖνον ἐς τὴν Ἐρυθοὴν
κ. τ. λ.] i. e. semper sursum (in

altius) tendens usque ad rubrum quod dicitur mare; ubi ἄνω latiori sensu accipiendum non aliter atque paulo ante (ἄνω ἰόντι) et II, 155 (ἀνα-πλέοντι ἀπὸ θαλάσσης ἄνω) coll I, 72. 130. IV, 18, de monte, qui a septentrione meridiem versus ad superiores Aegypti tractus porrigi-tur. Nos fere: landeinwärts; cf. Bobrik p. 190. Rubrum mare, quod latiori sensu de Indico mari s. Oceano dici supra (ad I, 1 coll. II, 11) vidimus, h. l. huius maris eam partem, cui nunc Arabici sinus nomen, declarare, monuerunt Breiger: De quibusdam difficil. Geogr. Herod. pag. 11. 14 et Heyse Quaest. Herodd. p. 103. Accuratius inter itrumque distinguitur in serioris actatis inscriptione, in qua Callimachus praedicatur στρατηγός τῆς Ίνδικής και Έρυθρας θαλάσσης, ubi rubrum mare de sinu Arabico intelligendum esse nemo non videt; conf. Letronne: Journal d. Sav.

1842. pag. 664. εν τῷ αι λιθοτομίαι ένεισι κ. τ. 2.] at pro xal cum recentt. edd. scripsimus librorum auctoritate. De lapicidinis conf. II, 124 ibiq. nott. et II, 158. Est nimirum montium tractus ex adverso urbis Memphi-dis in orientali ripa Nili exsurgens tum orientem versus usque ad sinum Arabicum, tum meridiem versus Nili ripas legens ad superiorem usque Aegyptum, ubi sunt inprimis prope Syenen montes, unde lapi-des ad maxima Aegyptiorum aedificia, templa, obeliscos, alia id geesse caesos vestigia indubia eque commonstrant. Quin Rohodieque commonstrant. manorum aetate adhuc lapicidinae illae adhibitae sunt, quod docent inscriptiones a Letronnio nuper publicatae et illustratae in Recherches etc. pag. 360. 366 seq. Cr. de his lapicidinis consuli vult Feam ad Winckelmanni Histor. Art. I. (Opp. tom. III.) pag. 365 seq. ed. Dread. et praecipue Gallos doctos, Iomard., Rozière, Desvilliers in Descript. de l'Egypt. Antiqq. I. chap. 4. p. 13 seqq. et chap. 2. pag. 10 seqq. Tu add. inprimis Ritter: Erdund 1. p. 608 kunde I. p. 696 seqq. Ternas huius montis partes ille distingui vult, priorem meridiem versus omnium maxime sitam, a Philis insula usque ad Syenen, unde optime quique proveniant lapides (Syenitas vulgo appellant — Granit) ad columnas aclesses abeliant mnas, colossos, obeliscos, statuas ipsaque templa integra aptissimi. De hoc lapide tranita Aegypti rubro accuratissimi maesivit Deθεῖσαι τὰς ἐν Μέμφι. ταύτη μὲν λῆγον ἀνακάμπτει, ἐς τὰ εἰρηται, τὸ ούρος. τῆ δὲ αὐτὸ έωυτοῦ ἐστὶ μακρότατον, ὡς ἐγὼ ἐπυνθανόμην δύο μηνῶν αὐτὸ εἶναι τῆς ὁδοῦ ἀπὸ ἠοῦς πρὸς ἑσπέρην τὰ δὲ πρὸς τὴν ἠῶ λιβανωτοφόρα αὐτοῦ τὰ τέρματα εἶναι. τοῦτο μέν νυν τὸ ούρος τοιοῦτό ἐστι. τὸ δὲ πρὸς Λι-107 βύης τῆς Λἰγύπτου οὐρος ἄλλο πέτρινον τείνει, ἐν τῷ αἰ πυ-

lesse, cuius librum in Germanum sermonem transtulit G. Leonhard: Untersuchungen über den rothen Porphyr der Alten und über den rothen Aegypt. Syenit. Stuttgart. 1852, ubi vid. potissimum p. 22 seqq. Eas vero lapicidinas hoc loco intelligendas esse vix dubium. Nam alteram istius montis partem non nisi calcarios continere lapides, tertiam, binis reliquis quasi interpositam, arenaceos, magis aptos illos quidem ad aedium moles exstruendas.

ταύτη μέν ληγον άνακάμπτει, τὰ είρηται, τὸ ούρος] Bobrik Geo-graph. d. Herodot. p. 206 ταύτη ad Memphim referens hacc verba sic intelligi vult: "bei Memphis anoder auch endend, wie fangend man's nehmen will, und wie gesagt, nach Süden herunterlaufend, biegt dieses Gebirge in die angegebene Gegend oder dehnt sich in die Breite dorthin aus, d. h. östlich nach Ara-bien fort." Equidem malim sequi Schweighaeuserum, quem etiam se-cutus est Lhardy, haec ita expli-cantem: Hoc enim loco (ubi scil. sunt lapicidinae) desinens mons (i. e. non amplius a septentrione ad meridiem recta surgens) flectitur in eam quam dixi partem (i. e. mare rubrum versus). Ita verba ές τὰ εξίηται ad ea spectar, quae paulo ante leguntur. αξεί δικα τεκτοιείς είρηται ad ea spectant, quae paurante leguntur: αξεὶ ἄνω τεῖνον ἐς τὴν Ἐρυθρὴν καλεομένην θάλασσαν. Larcherus refert ad verba: ἀπὸ δὲ Ἡλίου πόλιος ἄνω ἐόντι, απο σε Ηιίου πολιος ανω εοντι, ac si Herodotus scripsisset: ἐς τὰ ἄνω Ἡλίου πόλιος, contra apertam, ut mihi quidem videtur, Herodoti sententiam, qui in seqq. monet, montem illum secundum mare porrigi usque ad regiones thuriferas. Quibus verbis notionem quandam Arabiae, onalem Noster sibi mente Arabiae, qualem Noster sibi mente

informaverit, contineri notat Niebuhr, in Diss. laud. de Herodoti Geogr. p. 220. Hanc vero Arabiae notionem admodum vagam incertamque esse, cum Noster hanc terram ipse haud viserit, sed ea tantum retulerit, quae fando audierat, ex hoc ipso loco satis cernitur, unde intelligimus Herodoti Arabiam eam Aegypti (qualem nos habemus) partem complecti, quae a Nili valle usque ad mare rubrum extenditur, haud exclusa ea terra, quam hodie Arabiae voce designare solemus, ad alteram maris rubri oram sita et orientem versus porrecta: id quod declarat alter locus II, 11 coll. III, 88. 10 and in tid. Atque eodem spectare videtur mentio locorum thuris feracium, quae hic fit. Conf. quoque Wheeler Geography of Herodot. p. 314 seq. Bobrik l. l. pag.

191 seq.

τη δὲ αὐτὸ ἐωυτοῦ ἐστὶ μακρότατον] De locutione conf. I, 193.

203. Verbis τη δὲ, quae antecedentibus ταὐτη μὲν opponuntur, ea îndicatur regio, ubi mons iste orientem versus tendit longiusque porrigitur secundum mare rubrum. Ad structuram verbb. ὡς ἐγὼ ἐπυνθανόμην vid. nott. ad I, 58. 191. In seqq. τὰ δὲ πρὸς την ηῶ (orientem versus) dedimus ηῶ cum melioribus libris pro olim vulg. ἔω, quod ab Herodoto alienum esse ostendit Bredov, p. 33. Idem dedimus II, 32.

Bredov. p. 33. Idem dedimus II, 32. τὸ δὲ πρὸς Λιβύης τῆς Λίγυπτου] i. e. quod attinet ad eam Aegypti partem, quae occidentem s. Libyam versus est sita. In quo nulla opus emendatione.

όρος άλλο πέτρινον κ. τ. λ.] De monte Libyco consulatur Ritter: Erdkunde I. pag. 770 seq. et Russegger. l. l. pag. 278 seqq. Nam qui ραμίδες ενεισι, ψάμμφ κατειλυμένον, τεταμένον τὸν αὐτὸν τρόπον, τὸν καὶ τοῦ Αραβίου τὰ πρὸς μεσαμβρίην φέροντα. Τὸ ὧν δὴ ἀπὸ Ἡλίου πόλιος, οὐκέτι πολλὸν χωρίον, ὡς εἰναι Αἰγύπτου ἀλλ' ὅσον τε ἡμερέων τεσσέρων ἀναπλόου στεινή ἐστι Αἰγυπτος ἐοῦσα. τῶν δὲ οὐρέων τῶν εἰρημένων τὸ μεταξὺ πεδιὰς μὲν γῆ στάδιοι δὲ μάλιστα ἐδόκεόν μοι εἶναι, τῆ στεινότατόν ἐστι, διηκοσίων οὐ πλέους ἐκ τοῦ Αραβίου οὕρεος ἐς τὸ

a Libya Aegyptum secernunt montes, iam infra Memphim propius ad Nilum accedunt, ubi pyramides sunt exstructae prope ipsum montem, qui iam Nili convallem ab occidente arctius includens meridiem versus tendit.

ψάμμω κατειλυμένον] Nonnulli codd. et edd. κατειλημμένον. Quod nos dedimus cum Schweigh. et Gaisf., verbis commendatur Homericis Odyss. XIV, 136: ψαμάθω είλυμένα πολλη, a Wesselingio iam allatis, cui tamen κατειλημένον a verba είλέω non minus probum vident, firmatum versiculi cuiusdam auctoritate in Philostrati Heroicc. pag. 693 (98 Boisson.). Sed eo ipso in loco nunc Boissonadius pro είλημένε, quod Olearius dederat, e codicum consensu reposuit είλυμένε illudque aliis etiam testimoniis firmavit. Conf. nott. pag. 469. Nam descendit a verbo είλύω, κατειλύω, obtego, obvolvo. — In seqq. vulgo male τεταμμένον pro τεταμένον, cum loci sensus sit: mons — pari modo porrectus (in longitudinem sc.), quo Arabici montis ea pars, quae meridiem versus tendit. Tu vid. Bredov. p. 82 et 360. Quod coniectavit Benedict. (Actt. semin. reg. Lips. II. p. 285) τεταμένα, quod ad τὰ προς μεσ. φέροντα spectet, merito omnes editores repudiarunt.

τὸ ὧν δὴ ἀπὸ Ἡλίου πόλιος] i. e. quod attinct ad eam Acgypti regionem, quae ab Heliopoli meridicm versus est sita Nilo adverso proficiscenti. Respicit enim Herodotus ea, quae capitis initio posuerat, multis verbis interiectis: ἀπὸ δὲ Ἡλίου πόλιος ἄνω ἰόντι.

οὐκέτι πολλον χωρίον; ὡς εἶναι Αἰγύπτου] i. e. regio non amplius spatiosa est, ut sit Aegypti (s. quae Aegypti esse censetur) s. non amplius in latitudinem multum patet pro reliqua Aegypti (inferioris potissimum) latitudine. Ad structuram verborum ὡς εἶναι Αἰγύπτου cf. II, 135. Matth. Gr. Gr. p. 1071. Kuehner. Gr. Gr. §. 826, 2. Invits Minerva Steger. Praefat. pag. XI. corrigit Λίγυπτου, in quod idem incidit et Negris et censor Ienensis anni 1828. Ergänz. Bl. 45. p. 348. ἀλλ ὅσου τε — Λίγυπτος ἐοῦσα i. e. Sed per quatridui navigationem, quae adverso flumine instituitur, angusta est Aegyptus s. ea Aegypti pars, quae in angustam vallem contracta illis montibus (Arabicis et Libycis) ab utraque parte includitur. — Quae Aristidi (t. II. p. 343) fidem excedere videntur Nostri verba, ea recentioris aetatis peregrinatoribus valde probantur, monente Larchero, et, qui Larcherum sequitur, Stadelmann. in programm. Dessav. anni 1830 (De Herodoto eiusque dialecto P. I.) p. 5 seq. Sic, uti hoc utar, scribit Savary (Lottre sur l'Egypt. I. p. 5), ubi latissima sit haec planities, vix novem illam esse milliariorum (lieues); id quod a ducentis Herodoti stadiis, quae septem fere milliaria alteriusque dimidium aequant, non valde discedit.

στεινότατον] "De hac forma Ionica conf. Heindorf. ad Platon. Phaedon. §. 139. pag. 237 seq." Cr. Vid. quae dixi ad Ctesiae fragm. pag. 163 seq. et ad Plutarchi Philopoem. pag. 8. 9. Add. Bredov. p. 150, quo eodem probante p. 155 e Florentino alioque libro Parisino Λιβυκον καλεύμενον. το δε ένθευτεν αύτις εὐρέα Αίγυπτός έστι. Πέφυκε μέν νυν ή χώρη αυτη ουτω. 'Από δε Ηλίου πό-9 λιος ές Θήβας έστι ἀνάπλοος έννέα ἡμηρέων, στάδιοι δε τῆς

recepi πλέους pro πλείους, Dindorf scripsit πλεῦνες.

#### CAP. IX.

έστι ἀνάπλοος έννέα ἡμερέων] Schweighaeusero hic numerus iusto minor videtur, cum hoc pacto 540 stadia navigantibus quotidie sint conficienda eaque adverso flumine; id quod vel si minorem stadii mensuram intelligas, nimium videatur, praesertim si cogites, naves non nisi funibus adverso flumine ferri posse, teste ipso Herodoto II, 96. Contra docti Galli monent (Descript. de l'Eg. Antiqq. I. livr. 2. pag. 417), stadium Aegyptiacum constare ex centum metris (métres; conf. not. ad II, 6), ita ut quatuor mille octingenta sexaginta stadia, modo longitudinem recta linea indicari tibi persuadeas, cum vera mensura, quae e mappis geographicis intelligatur, accurate conveniant. Qui iidem adiiciunt, numerum stadiorum, qui uno die perfici debeat, minime esse exaggeratum, cum ipsi, coelo et tempestate quidem favente, vel longius iter uno die confecerint. Add. Iomard. (ibid. livr. 3. pag. 508. 625), ubi hoc modo sumtas mensuras et distantias convenire ferme notat, cum 4860 stadia (i. e. 486,000 metr.) non valde recedant a vera distan-tia, quae rectâ lineâ sit 490,400 metr. Quibus haec addit (p. 625): Quibus hacc addit (p. 625): "Cette distance, prise d'une carte exacte, lui (scil. Herodoto) a sans doute été donnée par les prêtres, et il a cru que c'étoit la distance mesurée sur le fleuve; ayant navigué lui-même pendant neuf jours d'un lieu à l'autre, il a conclu mal-à-propos qu'une journée de navi-gation étoit de 9 schoenes de cette espèce. D'ailleurs, comme il y avoit deux différens schoenes, tous tous deux de 60 stades aussi différens, et que le dromos avoit 9 de ces

grands schoenes, il a pris appa-remment l'un pour l'autre." Maiores igitur hoc loco schoenos (cf. p. 651 seq.) intellexisse volunt Herodotum, qui II, 4 minores ipsi alias usitatos intellexerit. Postea hunc quoque locum tractavit Letronnius l. l. p. 142 seqq. recte iudicans, duplicem, quam h. l. praebet Herodotus, itineris significationem (et eam, quae navigationis diebus declaratur, et eam, quae schoeno-rum indeque deductorum stadiorum numero fit) bene separandam neque ita secum confundendam esse, ut fecit Larcherus sic interpretans, ut a numero dierum navigationis alter schoenorum stadiorumque nu-merus deductus ab Herodoto videatur, qui ipse schoenorum numerum primarium habuit ad viae distantiam recta linea declarandam, quam recte hoc schoenorum stadiorumque numero declaratam esse commonstrant virorum doctorum dimensiones recens factae et a Letronnio prolatae pag. 142. Quod ad novem dierum navigationem attinet, verum quidem est, notationem non prorsus convenire cum iis, quae II, 175 leguntur: a Saide usque ad Elephantinen esse viginti dierum navigationem, cum, haec si valeat ratio, in navigatione ab Heliopoli s. regionis Delta apice usque ad Thebas duodecim dies addito alterius dimidio consumendi sint: sed videtur Herodotus novem posuisse, quod novem schoenos uno navigationis die vulgo absolvi animadverteret: quod ipsum adhuc fieri posse idem annotat Letronnius, quem vide p. 144—146 plura ex-ponentem. Haec igitur ad Hero-dotum vel explicandum vel excusandum si quid valent, remanet tamen novem dierum numerus iusto minor ad tantum iter conficiendum: adeo ut, nisi mendum in ipsum numerum (ἐννέα) irrepserit, Herodotum minus accurate haec retulisse

όδοῦ ἐξήκοντα καὶ ὀκτακόσιοι καὶ τετρακισχίλιοι, σχοίνων ένὸς καὶ ὀγδώκοντα ἐόντων. οὖτοι συντιθέμενοι οἱ στάδιοι Αἰγύπτου, τὸ μὲν παρὰ θάλασσαν ἤδη μοι καὶ πρότερον δεδήλωται, ὅτι ἐξακοσίων τέ ἐστι σταδίων καὶ τρισχιλίων ¨ ὅσον δὲ τι ἀκὸ θαλάσσης ἐς μεσόγαιαν μέχρι Θηβέων ἐστὶ, σημανέω. στάδιοι γάρ εἰσι εἴκοσι καὶ ἐκατὸν καὶ ἐξακισχίλιοι. τὸ δὲ ἀκὸ Θηβέων ἐς Ἐλεφαντίνην καλεομένην πόλιν στάδιοι χίλιοι καὶ ὀκτακόσιοι εἰσι.

statuas necesse sit. Conf. Wheeler: Geography of Herodot. p. 356. — Mannert. (Geograph. X, 1. p. 481) hinc colligi posse putat, Heliopolin ad canalem sitam fuisse, qui iam multo ante Ptolemaeorum aetatem a Nilo orientem versus ad sinum Arabicum usque fuerit deductus. Ex quo canali qui ab Heliopoli in Nilum ipsum naviget Thebasque petat, ei novem esse dierum iter.

ούτοι συντιθέμενοι οί στάδιοι] Cum recentt. edd. scripsimus συν τιθέμενοι pro συντεθειμένοι, et oi, quod vulgo abest, c Florent. cod. adiecimus. Est autem haec fere loci sententia: quando haec stadia secum crunt iuncia B. computata — exsistet inde summa sex mille centum viginti stadiorum, quae est Aegyptiae terrae longitudo inde a mari usque ad Thebas, iam mihi indicanda, postquam, quae orae maritimae esset longitudo, supra indicavi. Iam appare-bit, verba ούτοι συντιθέμενοι οί στάδιοι spectare ad verba στάδιοι γάο είσι είποσι, παὶ έπατὸν παὶ Εξαπισχίλιοι, ubi particula γὰο neminem remorabitur, qui meminerit, quoties hace particula ita ponatur, ut ad ea, quae per parenthesin quasi interiecta proxime antece-dunt, spectet. — In ipsis numeris haud prorsus constans sibi videtur Herodotus, qui hic summam stadiorum a mari usque ad Heliopolin et Thebas facit 6120, cum antea (II, 7) 1500 stadia posuisset a mari usque ad Heliopolin et ab Heliopoli usque ad Thebas 4860; unde summa exsistit stadiorum (360. Fuere, qui librariis Herodoti textum cor-Fuere, rumpentibus hoc tribuerent, quam-vis mendi vix ulla appareat suspi-

cio. Si sana sunt Nostri verba, vix ea alio modo secum componi posse existimat Schlichthorst. pag. 30, nisi priorem computationem de terrestri itinere si intelligas, alteram camque maiorem de itinere, quod in fluvio fiat atque tortuosum ob eius cursum longius sit. Sed monent editores operis Descript. de l'Eg. l. l., hasce distantias omnes congruas fore, si recta linea cas ductas esse tibi persuaseris. Sic mille octingentis stadiis Herodoteis exacte respondere summam 180,000 metres, quae ea-dem vera inveniatur viae longitudo mappam inspicienti. Distantiam Thebarum ab ipso mari minus bene indicari posse, cum non satis accurate Herodotus locum definierit, unde distantia sit dimetienda, nec tamen absonam videri, si a mari mediterraneo prope Pelusium inci-piens rectam lineam ad Thebas usque duxeris. Tu conf. etiam Iomard. l. l. pag. 508. Sed ferri mard. l. l. pag. 508. Sed ferri hace non posse Herodoti verba, si recte intelligantur, bene monet Le-tronnius l. l. p. 144 corruptum esse numerum stadiorum 6120 vel hanc ob causam iudicans, quod numeri praecedentes (1500 et 4860) omni

dubio sint exemti.
στάδιοι χίλιοι καὶ ὀκτακόσιοί είσι] Retinui lectionem (χίλιοι καὶ ὀκτακόσιοί οκτακόσιοι) a Gronovio e Mediceo receptam aliisque deinde libris probatam, quam etiam secuti sunt omnes recentioris aetatis editores. Aldina habet: είκοσι καὶ ὀκτακόσιοι, quae lectio in Laur. Vallae interpretatione expressa est, et in Sancrofti libro alioque Parisino nuper inventa atque a Letronnio, qui

Ταύτης ὧν τῆς χώρης τῆς εἰρημένης ἡ πολλὴ, κατάπερ of 10 ἰρέες ἔλεγον, ἐδόκεε δὲ καὶ αὐτῷ μοι εἶναι ἐπίκτητος Αἰγυπτίοισι. τῶν γὰρ οὐρέων τῶν εἰρημένων τῶν ὑπὲρ Μέμφιν πόλιν κειμένων τὸ μεταξὺ ἐφαίνετό μοι εἶναί κοτε κόλπος θα-

totum hunc locum accurate tractat p. 146—150, ita explicata, ut, si talia stadia intelligantur, quorum triginta expleant schoenum (cf. nott. ad II, 6), hacc lectio cum veris mensuris, quas profert, maxime congruere perhibeatur. Neque vero ab his mensuris admodum recedent stadia 1800, quae meliorum fere librorum consensus affert, modo talia intelligantur stadia, quorum sexaginta conficiant schoenum.

# CAP. X.

Ταύτης ὧν τῆς χώρης τῆς εἰρημένης ἡ πολλὴ] Secuti sumus
Schweigh. et Gaisf. Vulgo male
omittunt τῆς χώρης et mox particulam δὲ post ἐδόκεε, quam recte
tuetur Eltz Quaest. Herodd. p. 10,
haec adiiciens: "Si Herodotus accurate dicere vellet, scribere debebat ταύτης τῆς χώρης ἡ πολλὴ,
κατάπερ οἱ ἰρέες ἔλεγον, ἐδόκεε
δὲ καὶ αὐτῷ μοι, ἐπίκτητος ἐστι.
Sed ille eo, quod libera utitur oratione, mutat structuram atque ultima verba ex iis, quae antecedunt
(ἐδόκεε δὲ καὶ αὐτῷ μοι), suspendit." Quae structura non discedit
ab ea, quam paulo ante (ad II, 8)
attigimus. De re ipsa cf. nott. ad
II, 5. In seqq. verbis ἐπὲρ Μέμφιν πόλιν accusativum eo significatu, quo vulgo genitivus praepositionem ὑπὲρ sequi solet, bene tuetur Bredov. p. 26.

sitionem ὑπες sequi. ...

tur Bredov. p. 26.

τὸ μεταξύ ἐφαίνετο μοι εἶναί
κοτε κόλπος θαλάσσης] Aliorum
sententias, quae ex hoc ipso loco
fluxerunt, iam notavit Wesseling.
Est praecipuus Plinii locus H. N.
II, 85, qui Herodoti verba repetit, coll. Arrian. Exped. Alex. V, 6
et Strabon. XIII. p. 1013 s. 691,
qui idem Herodotum laudat atque
Nearchum. Impugnat quidem Nostri sententiam Mannert. l. l. X, 1.
p. 245 seqq., cui opponimus, quae

ad II, 4 et 5 adnotata sunt. Ma-xime vero huc faciunt ea, quae disseruit in Erdkunde I. Ritter. pag. 852. Rerum naturalium pepag. 852. Kerum naturanum peritos ille scribit, qui Aegyptum huc usque inviserint, eam in sententiam adductos fuisse, ut omnem Nili convallem maris sinum olim fuisse (pariter atque nunc sinum Arabicum) suspicarentur, in quem Arabicum) suspicarentur, in quem mare per eam intrarit regionem, quae nunc Delta perhibeatur, ab Alexandria usque ad Pelusium porrecta intra Mokattam et Libyae montes prominentes. Atque ipsis in praecipitibus saxis montis Mokattam (supra Memphin) vestigia certe queedem undarum meris recerta quaedam undarum maris periri. Sed multum utique effluxisse temporis, vix accuratius in-dicandum, dum Delta ex undis maris provenerit. Faciunt quoque huc, quae idem profert Ritter. l. l. pag. 858 seq. 860 seq. ex Gallorum do-ctorum investigationibus. Veri enim simile videri, Nilum, antequam Delta limo et arena compleverit, alia via per Libyae deserta in mare un-das suas volvisse et quidem per eam convallem, quae nunc vocetur
Thal der Natronseen et Thal des
Bahr - belå - må (i. e. vallis fluvii
aquarum inopis) s. Aahr et Farigh quarum mopis) s. Bahr et Farigh (i. e. fluvii vacui), ab euronoto ad septentrionem et occidentem con-versa, ita ut a meridie vallem Moeridis continuare videatur. In qua fragmenta ligni petrificata ipsosque truncos petrificatos satis longos, piscium ossa petrificata, et quae his sunt similia. Conf. nott. ad II, 12 init. et II, 99. Eam sentantian probat Minutali Reference tentiam probat Minutoli Reise nach dem Tempel d. Jup. Amm. pag. 190 seq. Et communicavit mecum Cr. scriptionem, ab Rittero quoque lau-datam, ubi haec res accuratius tractata est: Mémoire sur la vallée des Lacs de Natron et celle du

λάσσης, ώσπερ γε τὰ περί Ίλιον καὶ Τευθρανίην, καί Έφεσόν τε και Μαιάνδρου πεδίον, ώστε είναι σμικρά ταῦτα μεγάλοισι συμβαλέειν. τῶν γὰρ ταῦτα τὰ χωρία προσχωσάντων ποταμῶν, ένλ τῶν στομάτων τοῦ Νείλου, ἐόντος πενταστόμου, οὐδελς αὐτῶν πλήθεος πέρι ἄξιος συμβληθηναι ἐστί. είσὶ δὲ καὶ ἄλλοι ποταμοί οὐ κατὰ τὸν Νεϊλον ἐόντες μεγάθεα, οι τινες ἔργα

fleuve sans eau, d'après la reconnaissance etc. par le général Andréossy. Extrait de la décade Egyptienne nr. 4. IIème Vol. An. VIII.

κόλπος θαλάσσης] "Vid. Eustath. ad Odyss. IV, 563. p. 185 Bas. infra ibique Apion." Cr.

ῶσπες γε τὰ πεςὶ Ἰλιον κ. τ. λ.] ώσπες γε e melioribus codd. restitutum a Gaisfordio retinui cum recentt. edd.; Aldinae lectionem, quam etiam Sancrofti Cod. praebet: ασπες τά τε πεςὶ Ἰλιον κ. τ. λ. revocari vult Eltz (Jahrbb. d. Philol. u. Paedag. Suppl. IX. p. 120), qui idem etiam in verbis proxime sequentibus pro ωστε, quod tue-tur plurimorum et optimorum codd. consensus, e Sancrofti libro reponi vult ώς, quod in simili sententia invenitur IV, 99. IX, 34. Schweighaeusero placuerat ωσπερ τά τε et mutata satis disputatum est nostra aetate a viris doctis, quorum li-bros excitat Forbiger Handb. d. alt. Geogr. II. p. 149 in not. Add. Tchihatcheff: Asie mineure I. pag. 214 seqq. Teuthraniae interior Mysiae est regio pedestris, quam Mysus fluvius permeat, montibus undique cincta; vid. ibid. p. 157. De Maeandri campis diximus ad I, 18. Verba ώστε είναι σμικοά ταθτα μεγάλοισι συμβαλέειν (ut s. quantum liceat haec, quae parva sunt, comparare cum magnis) eodem modo comparare cum magnis) eodem modo leguntur IV, 99, nisi quod pro ώστε exstat ώς, quod inde etiam hoc loco fuere qui repositum vellent, ut II, 24, 125, 135, VII, 24, aliis locis, in quibus voculam ώς sequente infinitivo positam ut videmus, ita nihil inde colligi posso

existimamus, cur h. l. in tali sententia δότε ferri nequeat.
τοῦ Νείλου, ξόντος πενταστόμου] πενταστόμου optimi quique tuentur scripti libri. Alii ἐπταστόμου, quod ex communi veterico. rum opinione de septem Nili ostiis ortum esse videtur. Herodotus enim, qui infra II, 15 quinque tantum Nili ostia commemorat, duo illa omisit ostia, quae hominum arte ac manibus neque natura fuerant effecta, Bolbitinum ac Bucolicum. Hinc recte Eustath. ad Dionys. Perieget. 226 ab Herodoto Nilo tribui quinqe tantum ostia scribit, δηλαδή κατὰ τὰ φυσικὰ στόματα, ὡς δύο τινών όρυκτών όντων. Quae eadem quinque ostia infra II, 17 dicuntur ίδαγενέα στόματα. Ad septenarium numerum haud scio an religio etiam nonnihil valuerit, quae sanctum quam maxime voluit hunc numerum.

οὐδείς αὐτῶν] αὐτῶν perspicuitatis causa hic adjectum pertinet ad genitivos τῶν — προσχωσάντων ποταμών. προσχούν et πρόσχωσις codem modo apud Thucydid. II, 102.

ού κατά τον Νείλον έόντες μεγάθεα] De usu praepositionis κατά conf. I, 121. — μεγάθεα bene correxit Wesseling. pro vulg. μεγάθεες. Sancrofti liber exhibet μεγαθέει, unde Schaefer. et Larcher. reposuerunt μεγάθεϊ, quo tamen opus non esse bene monet Schweigh. comparans I, 202. III, 102. 107. Hinc merito in Plutarchi Aristid. 23 διὰ τὰ μεγέθη revocavit Sinteris. — Pro έξιελς cave recipias έξιων, quod practer Aldinam et codd. quosdam etiam praebet Eustath. ad Dionys. Perieg. 431. Vid. Bredov. pag. 393. — Quae de *Echinadibus* insulis Noster refert, comparanda sunt cum iis, quae Thuἀποδεξάμενοι μεγάλα είσί τῶν ἐγὼ φράσαι ἔχω οὐνόματα, καὶ ἄλλων καὶ οὐκ ῆκιστα Αχελώου, δς ὁέων δι ᾿Ακαρνανίης, καὶ ἔξιεἰς ἐς θάλασσαν, τῶν Ἐχινάδων νήσων τὰς ἡμισέας ῆδη 108 ῆπειρου πεποίηκε. Ἔστι δὲ τῆς ᾿Αραβίης χώρης, Αἰγύπτου δὲ 11 οὐ πρόσω, κόλπος θαλάσσης ἐσέχων ἐκ τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης, μακρὸς οῦτω δή τι καὶ στεινὸς, ὡς ἔρχομαι φράσων. μῆκος μὲν πλόου, ἀρξαμένω ἐκ μυχοῦ διεκπλῶσαι ἐς τὴν εὐρέην θάλασσαν, ἡμέραι ἀναισιμοῦνται τεσσεράκοντα, εἰρεσίη

cydides II, 102 et Strabo X. p. 705 B s. p. 450 referunt, quibus Angli docti recentioris testimonium addit Larcher. Cr. conferri iubet Popponis Prolegg. ad Thucyd. vol. 1, 2. pag. 257. Add. Forbiger. Handb. d. alt. Geogr. III. p. 1013. Etenim hae insulae ante Acheloi ostia sitae postmodo, terra multa a fluvio adgesta, cum ipsa continente regione coaluerunt. Nunc loco nomen Curzolari.

## CAP. XI.

κόλπος θαλάσσης ἐσέχων κ. τ. λ.] ἐσέχειν hic valet pertinere, porrigi, vergere. Conf. I, 193. II, 138. 158. III, 78. VIII, 137. Hinc Arrian. Ind. 43: κατὰ δὲ Λίγυπτον ἐσέχων έκ τῆς μεγάλης θαλάσσης κόλπος δῆλον ποιἔει κ. τ.λ. Quare haud cunctati in seqq. cum Schweigh. scripsimus: κόλπον ἐσέχοντα ἐπλ. Λίθιοπίης, ubi vulgo ἐσχέοντα ἐπλ. Λίθιοπίης, μοὶ τος ἐφεινος οπf. ad I, 51. μνχὸς intelligitur extrema sinus pars, quae Isthmum tangit; εὐρέη θάλασσα eadem eat quae Ἐρνθοὴ θάλασσα; cf. supra II, 8, ubi etiam de Arabia monuimus. ἡμέραι ἀναισιμοῦνται τεσσεράποντα, εἰρεσίη χρεωμένω] Adnotat Larcherus. Niebuhrio inde a Suez

11, 8, ubi etiam de Arabia monuimus. ημέφαι ἀναισιμοῦνται τεσσερά-κοντα, είφεσίη χρεωμένω) Adnotat Larcherus, Niebuhrio inde a Suez usque ad Loheja proficiscenti triginta quatuor esse dies consumtos; unde usque ad Ghela sex dierum iter esse. Herodotum autem cum de ea sinus parte, quae Aegypto respondeat, loqui probabile sit, nihil Larchero videtur in hisce esse absonum. Pluribus de nostro loco

disputavit Breiger. in Commentat. supra laud. pag. 16 seq. hoc po-nens: Herodoteum numerum quadraginta dierum valere haud posse, nisi oram legendo illum inventum esse statuas simulque perpetuum, qui in illo sinu sit, undarum flu-xum ac refluxum navigationi celeriori magno impedimento esse reputes. Cum Strabone (XVI. p. 768 s. 1113 coll. Plin. H. N. VI, 33) Herodotum ita conciliari posse existimat, ut illius mensura non ultra eum locum, qui nunc Babel-Mandeb vocetur, protendatur, hic vero omnem sinus Arabici longitudinem usque ad mare indicare voluerit. Cuius sinus longitudinem 325 milliariorum Germanicorum esse statuit Rennel, Geogr. Herod. p. 687 not., ita ut octo fere milliaria in singulos navigationis dies incidant. Neque insolitum hoc esse, multa illic congesta exempla evincunt. Sed Niebuhrius filius in Dissertat. laud. de Herodoti Geogr. pag. 219 vera esse negat, quae Herodotus hic memoriae prodiderit. Equidem quadraginta dierum navigatione, quam posuit Herodotus, non ita offendor, modo eam ita intelligamus, ut a loco, qui nunc vocatur Suez, usque ad Babel-Mandeb factam existimemus: quis enim in talibus omnia tam ac-curate cum nostris mensuris convenire posse existimet, mutata pror-sus navigandi ratione? Inde de sinus longitudine melius quam latitudine Nostrum edoctum fuisse pronuntiat Wheeler Geography of Herodot. p. 315., cum quae sinus est latitudo prope Suez, eam ad reliquam sinus latitudinem, quae utique longe maior est, transtulerit.

χρεωμένω εύρος δε, τῆ εὐρύτατός ἐστι ὁ κόλπος, ῆμισυ ἡμέρης πλόου. ἡηχίη δ' ἐν αὐτῷ καὶ ἄμπωτις ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην γίνεται. Ετερον τοιοῦτον κόλπον καὶ τὴν Αἰγυπτον δοκέω γενέσθαι κου, τὸν μὲν ἐκ τῆς βορητης θαλάσσης κόλπον ἐσέχοντα ἐπὶ Αἰθιοπίης, τὸν δὲ Αράβιον, τὸν ἔρχομαι λέξων, ἐκ τῆς νοτίης φέροντα ἐπὶ Συρίης, σχεδὸν μὲν ἀλλήλοισι συντετραίνοντας τοὺς μυχοὺς, ὀλίγον δέ τι παραλλάσσοντας τῆς χώρης. εἰ ὧν

εύρος δὲ, τῆ εὐρύτατός ἐστι ὁ κόλπος, ῆμισυ ἡμέρης πλόου] Haec verba merito advertunt Breiger. in disput. laudat. p. 18, cum vix ullus in sinu Arabico inveniatur eius latitudinis locus, quem dimidio diei transgredi possis. Quare Herodotum de ea huius sinus parte loqui mavult, qui vulgo sinus Heroopolites appelletur. Maxima enim huius sinus latitudo dimidium fere gradus aequatoris complet nec stadiorum trecentorum mensuram ullo modo excedit.

έκ της βορητης θαλάσσης κόλπον ἐσέχοντα ἐπὶ Λίθιοπ(ης] ἡ βορητη θάλασσα est mediterraneum quod vulgo dicimus mare, cui opponitur ἡ νοτίη θάλασσα, quae eadem est ἡ Ἐρνθηἡ sive Oceanus Indicus, cuius pars est sinus Arabicus. — De ἐσέχοντα conf. initium capitis. Proxima verba: ᾿Λράβιον, τὸν ἔρχομαι λέξον, quae in omnibus libris comparent, uncis inclusit Schweighaeuserus, quasi aliena ab hoc loco et ex scholio olim huc imperite invecta. Secutus eum est

Gaisfordius ac nuper Dietsch. Mihi tamen iusta ac sufficiens causa haud apparuit, cur voces istas damnarem; itaque uncis liberavi.

τοπ; τωσαμε υποιε ποστανι.

σχεδόν μεν άλλήλοισι συντετραίνοντας τοὺς μυχοὺς, όλίγον δε τι
παραλλάσσοντας τῆς χώρης] τοὺς
μυχοὺς est accusativus obiecti, qui pendet a verbo συντετραίνοντας, quod ipsum hand aliter atque παραλλάσσοντας referri debet ad πόλ-πους (τον μέν — τον δέ), Aegyptiacum, quem statuit, et Arabicum. Verbum συντετραίνειν Schweigh. in Lexic. Herodot. s. v. reddit: forando iungere et miscere, ita ut duo maris sinus ex adverso sibi occurrentes propemodum sibi invicem perforasse intimos suos recessus alque adeo iunxisse et miscuisse dicantur. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli Choephor. 449 ita συντετραίνειν vertit: simul terebrare, locique sensum ita exposuit: "ad intimos recessus penetrant idem fere terrae spatium dissecantes, ut initium huius cum fine illius concordet, quod ad parallelisman altinet; pravo autem spatio interposito inter se distant. Conf. etiam de hoc verbo locum Platonietiam de hoc verbo locum Platonicum in Phaedon. cap. 60 pag. 111
Α. (τούτους δὲ πάντας [τόπους] ὑπὸ γῆν είς ἀλλήλους συντετο ἢσοθαι) et Diodor. Sic. III, 19. — διατετραίνειν Noster dixit III, 12, qui idem VII, 73 ολίγον παραλλάσσοντες, exiguam differentiam indicaturus; ita ut etiam h. l. ολίγον δέ τι παραλλάσσοντας τῆς τώρης δέ τι παραλλάσσοντας της χώρης de utroque maris sinu bene dici possit, inter quem parvum modo terrae spatium intersit. Mendosum est, quod libri quidam afferunt συμπεραίνοντας pro συντετραίνοντας. εί ων δη έθελήσει έκτρέψαι τὸ

δὴ ἐθελήσει ἐκτρέψαι τὸ φέεθρον ὁ Νείλος ἐς τοῦτον τὸν ᾿Αράβιον κόλπον, τί μιν κωλύει φέοντος τούτου ἐκχωσθῆναι ἐντός
γε δισμυρίων ἐτέων; ἐγὰ μὲν γὰρ ἔλπομαί γε καὶ μυρίων ἐντὸς
χωσθῆναι ἄν. κοῦ γε δὴ ἐν τῷ προαναισιμωμένῳ χρόνῳ, πρότερον ἢ ἐμὲ γενέσθαι, οὐκ ἄν χωσθείη κόλπος καὶ πολλῷ μέζων
ἔτι τούτου, ὑπὸ τοσούτου τε ποταμοῦ καὶ οῦτως ἐργατικοῦ;
Τὰ περὶ Αἴγυπτου ὧν καὶ τοῖσι λέγουσι αὐτὰ πείθομαι, καὶ αὐτὸς 12
οῦτω κάρτα δοκέω εἶναι, ἰδών τε τὴν Αἴγυπτον προκειμένην
τῆς ἐχομένης γῆς, κογχύλιά τε φαινόμενα ἐπὶ τοῖσι οὖρεσι καὶ

φέεθοον ὁ Νείλος κ. τ. λ.] δη cum Schweigh. et Gaisf. lubenter adscivimus, cum vulgo abesset. Elegantem periphrasin in verbo ἐθελήσει et hoc loco et VII, 49 Iacobsius notat ad Platonis Lach. p. 190 E (in Socrat. p. 220). Tu conf. Herod. I, 32. 109 coll. 74 ibique nott. Est autem hoc fere Herodoti argumentum: si Nilus in Arabicum sinum se effunderet, posse utique hunc sinum intra viginti mille ac vel decem mille annorum spatium its expleri Nili alluvione, ut terra fieret continens; unde consentaneum esse per id tempus, quod ante effuxerit, sinum Aegyptium (quem supponit) eoque vel maiorem sinum potuisse compleri Nili, tanti fluvii, alluvionibus, ut in terram continentem mutatus fuerit.

κοῦ γε δὴ — οὐκ αν χωσθείη κόλπος] Verba interiecta: πρότερον η
ἐμὲ γενέσθαι spuria videntur Valckenario, qui idem scribi vult η
κου (i. q. η που), unde alii posthac η κοῦ, libris non addicentibus,
sine quibus quidquam hic mutandum nego. Est enim loci sensus:
Qui utique intra illud tempus, quod,

antequam ipse natus sum, effluxit, non potuerit compleri sinus? i. e. omnino debuit compleri, ut recte intelligit Matth. §. 011, 3. Neque aliter fere κῶς οὐ legitur III, 155 sine vocula ởἢ, quae hoc loco ad sententiam augendam et firmandam addita videtur. Benedictus in Actt. semin. philol. Lips. II, 2. p. 285 corrigit καί γε ởἢ, Stegerus (Praefatedit. pag. XI) mavult κοῦ τε ởή—κόλπος καὶ πολλῷ μέζων ἔτι τούτου recte intelligitur sinus vel multo maior hoc Aegyptio sinu; quem Nili alluvionibus completum esse intra multorum annorum spatium ante indicaverat. — Ad formam vocis ἐργατικὸς conf. Bredov. p. 348.

# CAP. XII.

καὶ τοισι λέγουσι αὐτὰ πείθομαι κ.τ.λ.] Herodoti hace est sententia: se non solum fidem habere iis, si qui talia de Aegypto narrent, verum ipsum sibi de his valde persuasisse, ductum terrae ipsius indole aliisque vestigiis, unde maris undis hanc regionem olim tectam fuisse appareat.

ιστικό αργαιεία.

εξούν τε την Λίγυπτον προκειμένην της έχομένης γης] i. e. Aegyptum prominentem a terra continenti, quae scilicet Libya sive Africa est putanda, ex qua Aegyptus quasi promineat in mare, ita ut ipsa terra olim maris undis tecta videri queat.

χογχύλιά τε φαινόμενα έπὶ τοῖσι οὖφεσί] οὖφεσι cum recentt. editt. dedimus pro ὄφεσι. Ad argumentum conf. Plutarch. de Isid. et Osiάλμην έπανθέουσαν, ώστε και τὰς πυραμίδας δηλέεσθαι, και ψάμμον μοῦνον Αιγύπτου οὐρος τοῦτο τὸ ὑπὲρ Μέμφιος ἔχον, πρὸς δὲ τῆ χώρη οὕτε τῆ Αραβίη προσούρω ἐούση τὴν Αίγυπτον προσεικέλην οὕτε τῆ Λιβύη, οὐ μὴν οὐδὲ τῆ Συρίη (τῆς γὰρ Αραβίης τὰ παρὰ θάλασσαν Σύριοι νέμονται), ἀλλὰ μελάγ-

rid. cap. 40. p. 367 A, ubi haec leguntur: θάλασσα γάο ήν ή Αίγυ-πτος διο πολλά μεν έν τοις με-τάλλοις και τοις δρεσιν ευρίσκεται μέχρι νύν κογχύλια έχειν πάσαι πε προγί και ποίστο πάσαι δε πηγαί και φρέατα πάντα ποι-λών ύπαρχόντων, άλμυρον ύδωρ και πικρον έχουσιν, ώς αν ύπο-λειμμα της πάλαι θαλάσσης εωλον ένταυθοί συνεβόυηκότος. Ad quae illustranda Wesselingius nonnulla protulit de conchyliis, quae multis in montibus inveniantur et ad Noachiticam inundationem vel tempus diluvianum vulgo referantur. Accuratius ex recentiorum peregrinato-rum libris de his exposuit Ritter: Erdkunde I. p. 858 seq. Namque supra eum locum, ubi Nilus in duo brachia dissecatur, duae sunt convalles, altera orientem versus sita, altera occidentem versus. Illa, quae nunc dicitur Val-Tiel (i.e., Thal der Verirrung"), ab urbe Cairo tendit per montem Mokattam usque ad salis puteos, meridiem versus eam regionem tangens, cui nunc nomen Suez. In ea hodieque magna con-chyliorum invenitur copia, quae omnem fere superficiem obtegunt; supersunt adeo concharum testae non petrificatae; quae omnia satis evincunt, maris undis hunc locum olim fuisse tectum. Adde, quae in eandem sententiam affert Wheeler Geography of Herodot. p. 353 not. Atque etiam Dureau de la Malle l l. Arque ettam Dureau de la Malle II.
pag. 154 co, quod h. l. κογχύλια
(i. e. coquilles non altérées) neque
πετρωδη (i. e. coquilles petrifiées)
memorentur, inferioris Aegypti solum recens indicari indicat. — De

altera valle vid. not. ad II, 10. αλμην ἐπανθέονσαν] Ad vim verbi ἐπανθείν (superne efflorescere) cf. Theocrit. V, 131. XX, 21. Per omnem Aegypti superficiem hodicque sparsam inveniri salis copiam, testantur recentiores peregrinatores. Plura Hartmann. Erdbeschreib. v. Aegypt. pag. 153 seq. coll. 166. και ψάμμον μοῦνον — ἔχον] μοῦ-νον refer ad οὐοος, cum haec sit Herodoti sententia, solum montem arena obtectum inveniri. Supra II, 8: τὸ δὲ ποὸς Λιβύης τῆς Λίγυ-πτου οὐφος ἄλλο πέτοινον τείνει ψάιμω κατειλυμένον. - πρός δὲ est praeterea, insuper, ut I, 156. Quae sequuntur voces τη χώρη, vulgo cum seqq. οὖτε τη Αραβίη valge cum seqq. Over  $i\eta$  Aυμριη - ούτε  $i\eta$  Aιβνη confunctae, ab his ipsis ita separandae sunt auctore Nauckio (Iahrbb. f. Philolog. u. Paedag, Suppl. XIV. p. 551 seq.), nacuag. Suppi. AIV. p. 331 seq.), ut significent idem fere atque τη φύσει της χώρης, i.e. pro soli natura. Quod mihi quidem vir doctus non persuasit, qui causam non perspicio, cur a vulgata ratione, quae hunc dativum cum seqq. coniungi iubet, recedam. Caeterum pendent haec verba ex anteced. ἰδών. — προσεικέλην Bredov. p. 160 mutari vult in προσικέλην, idque recepit Dietsch. Mihi in tali re a codicum consensu haud discedendum videtur. De ipsa Aegyptiae terrae indole ac natura copiosius disputat Hartmannus l. l. pag. 148. Est enim vel tenuis terra coloris subalbi eademque arcnosa, quae Aegypti Libyaeque loca deserta obtegit, vel pinguis et humida nigri coloris, quae ab utraque Nili ripa superficiem ob-

tegit fertilissimamque reddit.
της γας Αραβίης τα παρά θάλασσαν Σύριοι νέμονται] Intelliguntur ea loca, quae a Ienyso urbe
usque ad paludem Serbonidem pertinent, inter ipsam Paluestinam atque Aegyptum sita. Conf. III, 5
et Billerbeck. Comment. de Asiae
Herod. difficill. pag. 9. 10. 13.

άλλὰ μελάγγαιόν τε καὶ καταδδηγνυμένην] μελάγγαιον recte reγαιόν τε καὶ καταφόηγυυμένην, ώστε ἐοῦσαν ἰλύν τε καὶ πρό109 χυσιν ἐξ Αἰθιοπίης κατενηνειγμένην ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. τὴν δὲ
Λιβύην ἴδμεν ἐρυθροτέρην τε γῆν καὶ ὑποψαμμοτέρην τὴν δὲ
᾿Αραβίην τε καὶ Συρίην ἀργιλωδεστέρην τε καὶ ὑπόπετρον
ἐοῦσαν.

Έλεγον δὲ καὶ τόδε μοι μέγα τεκμήριον περὶ τῆς χώρης 13 ταύτης οἱ ἰρέες, ὡς ἐπὶ Μοίριος βασιλέος, ὅκως ἔλθοι ὁ ποταμὸς ἐπὶ ὀκτὰ πήχεας τὸ ἐλάχιστον, ἄρδεσκε Αἴγυπτον τὴν ἔνερ-

positum est, cum in Aldina esset μελάγγειον, quae forma communis dialecti ab Herodoto abest. Vid. Bredov. p. 139. Quod sequitur καταροηγνυμένην (i. e. confractam, rimis hiantem), iam correxit Fischer ad Weller. III, a. p. 169 ex male vulgato κατερρηγυνμένην, cuius loco nuper ex Arriani Anab. II, 23, 2. (ubi cf. Ellendt p. 228) repo-suerunt κατεροηγμένην, quae for-ma mihi ad seriorem aetatem pertinere videtur. Apud Herodotum VII, 23 καταρφηγυύμενοι οί κρημνοί, quod ad lectionem receptam haud scio an valeat. De voce πρόχυσις dixi ad II, 5. — Ad loci argumentum adscribam Plutarchi logumentum adscribam Plutarchi lo-cum classicum de Isid. et Osirid. cap. 33. p. 364 C: την Αξυνπτον, έν τοις μάλιστα μελάγγειον ούσαν, δοπες το μέλαν τοῦ ὀφθαλμοῦ χημίαν καλούσιν και καρδία πας-εικάζουσι. Addit Wyttenbachius in Animadverss. p. 217 alium Plutar-chi locum in Alexandr. vit. cap. 26. p. 679 F. Atque Χημίαν s. Chem nil aliud esse nisi nigrum, idque ipsum Aegypti nomen fuisse apud Aegyptios, qui nec Graeca appel-Aegyptios, qui nec Graeca appellatione vulgo usitata, nec Hebrae-orum voce Mizraim s. Misr. unquam fuerint usi, dudum monuit Iablonsk. Opusce. I. p. 404 seq. et copiosa disputatione firmavit Champollio: l'Egypt. sous l. Phar. I. pag. 101 seqq. 107 seqq. Add. Cr. in Symbol. II. p. 108 ed. tert. Inde in ipsis Aegyptiorum monumentis Aegy ptum notis hieroglyphicis signifi-cari videmus Cham s. Chem, qua eadem voce haec terra declaratur in illa Cypri inscriptione, quam a du-ce de Luynes publicatam explicuit

Roeth, quem vide p. 56. 66 eius libri, quem ad II, 182 indicabimus; neque diversam hanc vocem esse a biblica voce Ham. iam Hieronymus Quaest. Hebrr. in Genes. IX, 18 (T. III. p. 316 ed. Vallars.) docuit ac nuper contendit Wilkinson: Manners etc. I. p. 2. Conf. quoque Solvoliri Traduct. et Analyse des inscriptt. sur l'Obelisque Egypt. de Paris p. 16. De variis nominibus, quibus olim Aegyptus designabatur, vid. Uhlemann in Philolog. Aegypt. p. 7 seq. 31 seq. Forbiger Handbuch d. alt. Geograph. II. p. 766 seq. Conf. etiam nott. ad Herodot. II, 15 fin.

### CAP. XIII.

οι κας έλθοι ο ποταμός έπλ όκτω πήχεας τὸ έλάχιστον x. τ. λ.] Qui Herodotum et haec et quae sequuntur de sedecim cubitis scribentem errare dixit, is non satis respexit statum Nili et terrarum adiacentium oh fluvii alluviones crebro mutatum, ut alius alio tempore esse videatur. Quod contra Pocock. monet Larcher., cui adde, quae Rennelius dis-putat p. 597 et quae de vario Nili statu ac mensuris in universum exponuntur ab Hartmanno l. l. p. 122. Herodoti auctoritatem fere tuentur, alios ut taceam, Plutarchus De Is. et Osir. cap. 43. p. 368 B. et Strabo XVII. p. 1136 C. s. pag. 788, qui ante Petronii aetatem maximam narrat fuisse fertilitatem, cum Nilus ad quartum et decimum cubitum excrevisset; qui cum ad octavum modo adsurrexisset, famem evenisse atque inopiam. Quo vel disertius Plinius H. N. V. 9. §. 10. iustum

θε Μέμφιος. και Μοίρι ου κω ην έτεα είνακόσια τετελευτη-

scribit Nili incrementum sedecim esse cubitorum; si minus sit, inopia premi Aegyptum ac laborare. Et in hoc sedecim cubitorum numero omnes fere scriptores ab Herodoto inde usque ad Leonem Africanum consentire monet Ritter. Erdkunde I. p. 838; eo enim opus esse, quo messis bona fiat. Quin etiamnum si Nilus ad hanc usque altitudinem, quam legitimam dicere liceat, creverit, per totam Aegyptum vectigal pendendum esse. Quare subinde pendendum esse. Quare subinde fieri, ut vera Nili undarum mensura celetur, aut, si minor sit, aucta di-catur, ut scilicet iure quasi vecti-gal ab incolis posci possit. Quae ipsa res peregrinatores quosdam in fraudem induxit. Alia nunc sciens praetereo, quae apud ipsum Ritte-rum legi malim. Satis enim Herodoti fidem in hisce probasse nobis videmur. Hinc vel in Romanae aetatis inscriptionibus Aegyptiis invenitur δικαία ἀνάβασις de iusta hac quatuordecim cubitorum men-sura. Vid. Letronne: Recherches sur l'Egypt. pag. 396. Ad has mensuras accurate constituendas atque omnino Nili crescentis aquas dimetiendas satis constat ab ipsis vetetiendas satis constat ab ipsis veteribus Aegyptiis propria quaedam instrumenta columnarum formam plerumque fere exhibentia inventa fuisse, Nilometra vulgo vocant, de quibus disputavit Lepère (Mémoire sur la vallée du Nil) Descript. de l'Egypt. T. XVIII. p. 590 seqq., quo bene usus est Parthey ad Plutarch. de Isid. et Osirid. p. 243 seq., ubi omnium Nilometrorum vestigia, quotanot a veteribus scriptoribus quotquot e veteribus scriptoribus vel ex ipsis monumentis cognita sunt, collegit. Declaratur haec quoque res imaginibus veterum Aegy-ptiorum, de quibus conf. nott. ad II, 19; ipsumque Nili huc referri poterit nomen, si quidem fluvius est tempore definito, ut volunt, crescens terrasque exundans. Creuz. Symbol. II. p. 29 ed. tert., ubi aliorum quoque sententiae de huius vocis etymo ac significatione afferuntur, quibus add. Hitzig. ad

Ies. XIX, 6, qui Nili nomen ad eundem significatum revocari vult, quo nomen Aegypti Chem s. Chemia (Herod. II, 12), nomen ò Nellos Sanscritanum esse dicens Nilas, i. e. niger, Titu apud Ies. XXIII, 3: quod vero altero eiusdem prophetae loco Nilus vocatur Titulis flumen esse statuit. Neque alia fere habet Bohlen: Das alte Indien II. p. 457 seq. Graecorum scriptorum locos de Nilo affert Forbiger l. l. II. p. 769 coll. 771.

και Μοίοι οὖ κω ἦν ἔτεα είνα-κόσια τετελευτηκότι κ. τ. λ.] De κόσια τετελευτηκότι κ. τ. κ., Moeride conf. infra II, 100 seqq. ibique nott. Larcherus, qui Hero-dotum anno 460 a. Chr. n. Aegy-1 vidimus, Moeridem mortuum hinc ponit 896 annis ante Herodotum in Aegyptum profectum, i.e. anno 1356 ante Chr. n. Conf. Tab. chronolog. p. 86 seq. Gravius vero illud vide-tur, quod huius regis aetate Nili crescentis octo cubiti satis fuisse perhibentur ad campos irrigandos, ad quos Herodoti aetate s. novem post saecula sedecim vel quindecim requirebantur: quod si verum est, intra hoc tempus terram septem cubitis auctam fuisse dicas necesse est: id vero fieri non potuisse, declarant computationes nostra actate factae de eo modo, quo terrae superficies Nili alluvionibus augetur; unde ad septem cubitorum in-crementum fere 737 seculis opus fuisse efficitur. Quare hunc octo cubitorum numerum ad fabulas relegandum censet R. Iacobs De Herodoti mensur. p. 21. Equidem in his id tantum attendi velim: Herodotum, qui quae sua aetate obtinuerunt, ea et accurate et vere re-tulit, in iis, quae Moeridis regis temporibus acciderint, sequi ea, quae a sacerdotibus tradita accepit, idque etiam consulto declarare: unde si minus vera haec esse reperiantur, Herodoto minime id imputandum.

κότι, ότε των ίρέων ταυτα έγω ήκουον. νυν δε, ην μή έπ' έκκαίδεκα η πεντεκαίδεκα πήχεας άναβη τὸ ελάχιστον ὁ ποταμὸς, ούκ ύπερβαίνει ές την χώρην. δοκέουσί τέ μοι Αίγυπτίων οί ένερθε τῆς λίμνης τῆς Μοίριος οἰκέοντες τά τε ἄλλα χωρία καὶ τὸ καλεόμενον Δέλτα, ἢν οῦτω ἡ χώρη αῦτη κατὰ λόγον ἐπιδιδῷ ἐς ΰψος, καὶ τὸ ὁμοιον ἀποδιδῷ ἐς αὖξησιν, μὴ κατακλύζοντος αὐτὴν τοῦ Νείλου πείσεσθαι τὸν πάντα χρόνον τὸν ἐπίλοιπου Αιγύπτιοι, τό κοτε αὐτοί Ελληνας έφασαν πείσεσθαι. πυθόμενοι γὰς, ώς ΰεται πᾶσα ή χώςη τῶν Ελλήνων, ἀλλ' οὐ ποταμοίσι ἄρδεται, κατάπερ ή σφετέρη, έφασαν Έλληνας ψευσθέντας ποτε έλπίδος μεγάλης, παπώς πεινήσειν. το δε έπος τοῦτο εθέλει λέγειν, ώς, εί μη έθελήσει σφι ΰειν ὁ θεὸς, άλλ' αύχμῷ διαχοᾶσθαι, λιμῷ οί Ελληνες αίρεθήσονται · οὐ γὰρ δή σφί έστι ύδατος οὐδεμία άλλη ἀποστροφή, ὅτι μή έκ τοῦ Διὸς μοῦνον. Καὶ ταῦτα μὲν ἐς Ελληνας Αίγυπτίοισι ὀρθῶς ἔχοντα 14

 $ν\tilde{v}ν$  δξ, ην μη έπ' έκκαιδεκα — ἀναβη̃] ην μη e binis libris nunc receptum, probante Werfero in Actt. receptum, probante Werfero in Actt. phill. Monn. I, 1. p. 100 coll. Matth. Gr. Gr. p. 1020. Vulgo εἰ μή. Inde etiam pro vulg. ἐπιδιδοὶ et ἀποδιδοὶ coniunctivi formam restitui cum recentt. edd. iubente Bredov. p. 401. Voculam εἰ in his tuentur. G. Hermannus de partic. αν p. 101 et Hartung Lebre d. Partik. II. p. 300. In ipsa sententia vix illa, quam nonnulli odorati sunt, inest tautologia, cum docente Wesselingio υψος ad soli altitudinem, αυξησις ad eiusdem incrementum spectet. Quare nihil mutandum monet Letronnius (Journ. d.Sav. 1817. pag. 48 seq.), cum idem fere sit atque:  $\eta \nu - \ell \pi \iota \delta \iota \delta o i$   $\tau \epsilon \times \kappa a l$   $\alpha \iota \delta \epsilon \delta c \nu \psi \circ c$  sive  $\eta \nu \ell \pi \iota \delta \iota \delta o i$   $\ell \epsilon \tau \epsilon \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta \epsilon \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta \epsilon \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta \epsilon \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta \epsilon \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta \epsilon \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c \nu \psi \circ c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha \iota \delta c$   $\kappa \alpha l$   $\alpha$ opus verborum transpositione, qualem tentat Benedict. in Actt. semin. reg. Lips. II. p. 286. Ad verba τὸ καλεόμενον Δέλτα conf. Plinii locum ad II, 15 allatum. — Vocula - Vocula Alyuπτιοι spectat ad verba, quae initio periodi leguntur: Alyuπτίων οι ἔνεοθε τῆς λίμνης τῆς Μοίοιος οἰπέοντες κ. τ. λ. — Ad verba τὸ δὲ ἔπος τοῦτο ἐθέλει λέγειν adhibe Valcken. not. ad IV, 131 de

usu verbi & tile, quod Latini quo-

usu verbi ενέκειν, quod Lutini quo-que reddunt velle. Ad διαχράσθαι cf. nott. ad I, 110. οὐ γὰρ δή σφί ἐστι ὕδατος οὐ-δεμία ἄλλη ἀποστροφὴ, ὅτι μὴ ἐκ τοῦ Διὸς μοῦνον] οὐδεμία cum Gaisf. rescripsi pro vulg. οὐδεμίη. - άποστροφή perfugium est seu remedium (aquae), quam vocis significationem aliquot exemplis illustravit Wesseling. ad h. l. Hinc is fere exsistit loci sensus: neque enim illis ullum aliud (remedium) est, unde aquam ad agros irrigandos petant, nisi a love solummodo, i. e. non aliunde ullam aquae copiam petere pos-sunt nisi pluviis a Iove missis. Satis vero constat, *lovis* nomine quamvis coeli et aëris temperiem indicari illumque deum auctorem ferri omnium, quae coelitus appareant decidantve. Quare cum pluviae ad illum referantur, explicandum quod paulo ante legitur: εἰ μὴ ἐθελήσει σοι ὖειν ὁ θεὸς, ubi vulgo laudant Aristophan. in Avv. 1501. Nec alio pertinet, quod h. l. legitur ὅτι μη ἐκ τοῦ Διὸς μοῦνον. Nolim plura afferre in re satis nota et aliis locis a Valckenario allatis compro-bata. Vid. modo Ideler. ad Aristo-tel. Meteor. Vol. I. p. 554 et lo-cos Herodoteos I, 87. III, 117. IV,

είρηται. φέρε δε νῦν καὶ αὐτοισι Αἰγυπτίοισι, ὡς ἔχει, φράσω. εἴ σφι ἐθελήσει, ὡς καὶ πρότερον εἶπον, ἡ χώρη ἡ ἔνερθε Μέμφιος (αῦτη γάρ ἐστι ἡ αὐξανομένη) κατὰ λόγον τοῦ παροιχομένου χρόνου ἐς ῦψος αὐξάνεσθαι, ἄλλο τι ἢ οἱ ταύτη οἰκέοντες Αἰγυπτίων πεινήσουσι, εἰ μήτε γε ῦσεταί σφι ἡ χώρη, μήτε 110 ὁ ποταμὸς οἶός τ' ἔσται ἐς τὰς ἀρούρας ὑπερβαίνειν; Ἡ γὰρ δὴ νῦν γε οὖτοι ἀπονητότατα καρπὸν κομίζονται ἐκ γῆς, τῶν τε

28. 50. 151; de passivo νεσθαι attuli locos ad I, 193; de medii futuro, quod passivo sensu adhibetur, et h. l. et cap. 14, plura disseruit Ianson in Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. XIX. p. 519. Plato, ut Valcken. notat, t. II. p. 761 A. 844 A. III. p. 111 C. aquam pluviam dixit τὰ ἐκ Διὸς ε. παρὰ τοῦ Διὸς ῦδατα. τὰ ἐκ Διὸς ἰόντα νάματα. — De ὅτι μὴ conf. I, 18. 143.

#### CAP. XIV.

εἴ σφι ἐθελήσει] Revocavi ἐθελήσει, quod Wesselingius dederat, a Schweigh. et Gaisf. auctoritate Medicei, Florentini, aliorum codd. mutatum in θέλοι, cuius loco Dindorf et Dietsch dederunt ἐθέλοι ea ex lege, ex qua Herodotum nunquam θέλειν, sed semper ἐθέλειν scripsisse volunt: cf. Bredov. p. 117, qui ipse probat ἐθελήσει, quod mihi locis geminis II, 11. 99. I, 32. 109 coll. VII, 49 satis comprobatum videtur; in quibus quae sit verbi vis, attigimus ad I, 32 et II, 11; de futuro cf. Matthiae Gr. Gr. p. 1017 seq. et ad ἄλλο τι ἢ (nonne) supra I, 109. παροιχομένου retinui cum Bredov. p. 312 pro falso παρφημένου.

rel μήτε γε νσεταί σφι ή χώρη]
De lectione nunc restituta nihil dicere attinet; de ipsa sententia quaedam addere iuvat. Namque Herodotus in ea fere opinione fuisse videtur, Aegyptum pluviis non irrigari. Quam eandem sententiam non solum veteres quosdam tenuisse (conf. Is. Voss. ad Pompon. Mel. I, 9 init.), verum etiam recentioris aetatis peregrinatores aliquot,

neminem fugit, quamquam omni hoc dubio caret, Aegyptum pluviis quoque coelitus missis irrigari idque certis plerumque temporibus fieri nec uno eodemque modo ac tempore per omnes Aegypti partes. Frequentiores enim imbres in inferiori Aegypti tractu, rariores in superiori eoque inprimis, qui a Thebis inde usque ad Syenem tendit. Plura collegit Hartmann. I. 1. pag. 32 seqq., cui add. L. de Laborde in Revue français. Janvier 1829. p. 51. not., Ios. de Hammer. in Annall. Viennens. Vol. XLV. p. 67, Ideler ad Meteorol. vett. Gr. et Rom. p. 106.

lem in modum describitur. Atque Herodoteis similia produnt Diodor. I, 36. Columell. de re rust. II, 25. Athen. V, 8. p. 203 C. Sed recentioris aetatis scriptores si audias, vix ulla invenitur terra, quae quo fructus ferat, magis hominum opera indigeat quam Aegyptus. Hinc aratro opus aliisque instrumentis ad terram colendam et quidem statim post Nilum regressum, ne solum fiat durius minusque tractabile; hinc machinis atque canalibus opus, quibus aqua per campos disseminetur eosque fertiliores reddat. Videas Hartmannum I. l. pag. 199 et conf. etiam Hengstenberg: Die Bücher Mosis p. 228 seq. Neque veteres Aegyptios tali opera caruisse, ipsa monumenta satis declarant, in quibus omne opus rusticum repraesentatur; conspiciuntur aratra, alia ad agrorum culturam pertinentia, quae ἄλλων ἀνθρώπων ἀπάντων καὶ τῶν λοιπῶν Αἰγυπτίων, οδ οὖτε ἀρότρω ἀναββηγνύντες αὔλακας ἔχουσι πόνους, οὖτε σκάλλοντες, οὖτε ἄλλο ἐργαζόμενοι οὐδὲν τῶν ὧλλοι ἄνθρωποι περὶ λήτον πονέουσι ἀλλὶ ἐπεάν σφι ὁ ποταμὸς αὐτόματος ἐπελθῶν ἄρση τὰς ἀρούρας, ἄρσας δὲ ἀπολείπη ὀπίσω, τότε σπείρας ἕκαστος τὴν ἑωυτοῦ ἄρουραν ἐσβάλλει ἐς αὐτὴν ὑς. ἐπεὰν δὲ καστος τὴν ἑωυτοῦ ἄρουραν ἐσβάλλει ἐς αὐτὴν ὑς.

peculiari scriptione, ut monet Cr., illustravit Costaz. sur l'agricult. etc. in Descript. de l'Eg. mem. I. (antiqq.) livrais. I. p. 49 seqq. Ubi conf. inprimis pag. 52 seqq. Add. Wilkinson. Manners and Customs of the ancient Egyptians (sec. series) I. p. 38 seqq. 85 seqq., qui ex monumentis vett. Aegyptiorum talia et ipse exhibuit. Quae cum ita sint, nisi erroris patrem histo-riae incusare velis, eius verba non ad omnem Aegyptum erunt referenda, sed ad unam modo alteramve partem eximia agrorum fertilitate insignem, ad inferioris Delta loca quaedam, ut statuit Aug. ab Schle-gel. Ind. Bibl. II, 3. p. 290; aut statuendum, Herodotum haec, quae vel de Aegypto nimia esse videantur, scripsisse respicientem ad longe graviorem laborem, quo in aliis terrae, inprimis Graeciae, regioni-bus opus rusticum perfici vidisset. bus opus rusticum perfici vidisset. Ad ωλλοι conf. I, 48. Ad απολείπη subintellig. τὰς ἀρούρας; cf. nott. ad II, 19.

έσβάλλει ές αὐτὴν ὖς] Idem alii testantur scriptores (Plutarch. Symposs. IV. p. 670 A. B. Eudoxus apud Aelian. de Nat. An. X, 16 coll. Plin. H. N. XVIII, 18. §. 47), vulgo perhiberi sues ab Aegyptiis immitti campis ad semina deprimenda in solo madido. Quod cum dubitarent viri docti, quia sues semina devorare potius quam in limum recondere probabile sit eademque bestia despicatui fuerit Aegyptiis, Herodotum et hoc loco et proxime sequenti scripsisse βοῦς et βουσί suspicati sunt, praesertim cum Diodorus eadem in re dixerit βοσχήματα nec sues bovesque siglilatim designarit. Sed contra codicum fidem, qui omnes in vulgata persistunt, hoc certe loco nihil

equidem mutare audeam. Wilkinson. l. l. p. 39. 46 ad Larcheri accedit sententiam statuentis, sues agris immitti, antequam semina fuerint iniecta, ad agros omnibus radicibus herbisque inutilibus liberandos et ad semina recipienda praeparandos: sed ab Herodoti verbis haec aliena esse nemo non videt. Ipse Wilkinson. in monumentis, quae varias operis rustici partes exhibent, nusquam sues invenit in hoc negotio adhibitos: capras ostendit tabula, quae totum hoc nego-tium repraesentat, p. 38; add. Ro-sellini Monumenti civili I. p. 293 seq., unde forsan quis coniiciat, ve apud Herodotum de omni bestiarum huiusmodi minorum genere dici la-tiusque patere eius significationem. Haud minus gravia sunt, quae in sequentibus leguntur: ἀποδινήσας δὲ τῆσι νσι τὸν σίτον, quae de frumenti tritura intelligenda esse nemo dubitabit. Ad trituram vero sive ad exterenda e spicis matura grana suihus Aegyptios usos fuisse, nuspiam relatum invenio; boves per orientem ad hanc rem adhiberi sic satis constat atque etiamnum in Aegypto adhiberi commonstravit Hartmann. l. l. pag. 227. Add. Hengstenberg. l. l. p. 234. Neque in veterum Aegyptiorum anagly-phis, quae tot alia ad agrorum culturam pertinentia exhibent, sues se vidisse notat Costaz. l. supra laud. pag. 60; unde morem istum in in-feriori Aegypto potius obtinuisse suspicatur. Boves, rariusque asinos ad hoc negotium adhibitos, monumentis cerni repraesentatos asserit quoque Wilkinson. l. l. p. 92 coll. tabulis p. 86. 87. 90. Quare, nisi consentiens esset librorum ve-tustorum lectio, haud invitus scri-psissem: ἀποδινήσας τῆσι βουταπατήση τῆσι ὑσὶ τὸ σπέρμα, ἄμητον τὸ ἀπὸ τούτου μένει. ἀποδινήσας δὲ τῆσι ὑσὶ τὸν σίτον οῦτω κομίζεται.

15 Εἰ ὧν βουλόμεθα γνώμησι τῆσι Ἰώνων χοᾶσθαι τὰ περὶ Αἰγυπτον, οι φασι τὸ Δέλτα μοῦνον είναι Αἰγυπτον, ἀπὸ Περ-

ol, idque etiam probari Cobetio intellexi, vel τῆσι βουσί corrigendum esse vel τῆσι το do omnino eiiciendum censenti. Verbum ἀποδινείν ad trituram pertinet sive ad frumentum excutiendum. Nam δίνος olim dicebatur άλως, monente Valcken. ex Athen. XI. p. 467 F, unde ἀποδινείν Herodoto idem, quod aliis ἀπαλοᾶν. Pro ἀμητόν cum Schweigh. et Gaisford. rescripsi ἄμητον, cum monentibus Grammaticis ἄμητον sit metendi tempus, ἀμητόν fruges demessae; conf. IV, 42.

#### CAP. XV.

El ων βουλόμεθα κ.τ. λ.] βουλοίμεθα mavult Benedictus in Actt. Semin. phil. Lips. Vol. II. P. II. pag. 286, quod Schweighaeusero arridet ob subsequens ἀποδεικνύοιμεν ἀν (quibus verbis apodosis incipit), quamquam libris praesertim obstantibus haud necessarium videtur, cum ipsa structura haec nec insolita sit nec aliena omnino ab huius loci sententia videri queat, in qua indicativum consulto Noster posuit; conf. modo Baeumlein: Untersuchung über d. Griech. Mod. pag. 93 seqq. ("Ac bene locum tuetur Stallbaumius ad Platonis Sympos. cap. 27. p. 120 in bibl. Graec." Cr.). In ipsa oratione, ac praecipue in verbis interpositis ne quis haereat, hoc monitum volumus, participium λέγοντες pertinere ad οί φασι (sc. Iones), nec alio referendum esse λεγόντων, ubi in absolutam participii structuram subito deflectit auctor, priori orationis structura, quam sequi debebat, neglecta. A quibus participiis pendere accusativos cum infinitivo, qui sequantur, vix monere erit necesse, ita ut apodosis, quae respondeat verbis: εἰ ών βουλόμεθα γνώμησι τῆσι Ἰωνων χράσθαι, incipiat demum a verbis ἀπο-

δειπνύοιμεν αν, reliquis verbis omnibus interpositis eo quo diximus modo inter se iungendis ac struendis. — χοάσθαι τὰ περι Λίγυπτον adscivimus cum recentt. editt. e libris scriptis. Vulgo omittunt τὰ. Ad verba οῖ φασι τὸ Δέλτα μοῦνον εἶναι Λἴγυπτον haud scio an referri quoque possint Plinii verba Hist. Nat. V, 9. §. 48 de Nilo scribentis, qui "inferiorem Aegypti partem dextera laevaque divisus amplexu suo determinat, Canopico ostio ab Africa, ab Asia Pelusiaco, CLXX m. passuum intervallo. Quam ob causam inter insulas quidem Aegyptum retulere, ita se findente Nilo, ut triquetram terrae figuram efficiat ideoque multi Graecae literae vocabulo Delta appellavere Aegyptum."

άπὸ Πεοσέος καλεομένης σκοπιής] Πεοσέος, iubente quoque Werfero in Actt. phill. Monacc. I, 1. pag. 85, edidimus cum recentt. editt. pro vulg. Πεοσέως. Vid. Struve Spec. Quaest. Herodd. II. p. 6. Persei specula a Strabone (XVII. pag. 153 C. 801 D) sita esse dicitur a Bolbitino ostio septentrionem versus et quidem in arenoso et humili promontorio, quod longe porrigatur et τὸ ἀγνοῦ κέρας appelletur. Sed bene monet Rennelius (Geograph. Herodot. p. 613), non Bolbitinum ostium, sed Canopicum, quod ad occidentem maxime vergat, in Herodoto necessario intelligendum esse, qui omnem orae latitudinem ab occidente ad orientem usque describere voluerit. Quae cum quadraginta schoenorum (i. e. 1600 stadiorum, si quidem quadraginta stadia unum schoenum complent) esse dicatur, i. e. 33½ milliarr. germanicc., hoc sic satis convenire cum orae maritimae mensura inde a Canopo usque ad Pelusium, quae ferme existimetur esse 34½ milliariorum geographicorum. In

σέος χαλεομένης σχοπιῆς λέγοντες τὸ παρὰ θάλασσαν είναι αὐτῆς μέχρι Ταριχητών τῶν Πηλουσιαχών, τῆ δὴ τεσσεράχοντά

saxoso Canopi promontorio (Abukir), ubi ab recentioris aetatis peregrinatore arx detecta fertur, ad illud Nili ostium, per quod unum exteris intrare licuerit Aegyptum, multo utique aptiorem speculae esse locum idem censet Rennel. Quare cum Larchero et Letronnio, qui hunc locum et mensuras in eo indicatas tractavit (Recherches sur les fragm. d'Heron p 159—165), malumus hic speculam intelligere in promontorio erectam, quod nunc vocatur Abukir, clade illa Gallis perquam fatali insigne. Strabonis auctoritatem praefert Danvillius, speculam scribens hodie superesse membe Megaizet. Conf. Schlicht-

special superesse some momine Megaizel. Conf. Schlichthorst. l. l. pag. 67.

λέγοντες τὸ παρὰ θάλασσαν εἶναι αὐτῆς μέχρι Ταριχηἴῶν τῶν Πηλουσιακῶν κ. τ. λ.] Scripsi cum recentt. edd. e Sancrofti libro Τα-ριχηἴῶν pro ταριχηἴῶν, et dein τῆ δὴ pro vulg. τῆδε. Bredov. pag. 184 coll. 218 scribi vult Ταριχηἴεων Πελουσιακέων, quod recepit Dietsch. Contra Dindorf. Praef. p. XIII ob Stephanum Byzantinum (apud quem invenitur Ταριχέα, Τα-ριχέαι) scripsit Ταριχεέων et infra II, 113 Ταριχέας, pro vulg. Ταριχείας, quod in Herodoteam formam Ταριχείας mutandum esse mihi persuasit Bredov. l. l. Vulgo scribitur Ταριχείαι (cf. Strab. XVII. p. 834 C coll. XVI. p. 764 D); sed ετ apud Herodotum in ηῖ transire satis constat. Est vero haec Herodoti sententia: "Iones dicunt, oram maritimam eius (Aegypti sc., quae uno constet Delta) esse s. pertinere a Persei specula usque ad Taricheas Pelusiacas, qua sint XL. schoeni; a mari vero ad mediterranea loca pertinere illam (Aegyptum scil. sive Delta) usque ad Cercasorum urbem; reliquas Aegyptum pertinere vulgo censentur) tum ad Libyam, tum ad Arabiam pertinere." Atque hanc Ionum sententiam sua aetate opinor vulgatam

Herodotus post refellit, quamvis ei adstipulari videatur IV, 45, neque vana est suspicio Klausenii (ad Hecataei fragmm. p. 128), hanc ipsam lonum sententiam ad Hecataeum potissimum pertinere eundemque in iis, quae de rebus geographicis statuunt Iones, potissimum intelligi. Quod ad Libyam attinet, quae et hoc loco Arabiae opponitur et aliis Nostri locis ab Aegypto discernitur, quae ipsa ab Herodoto quibusdam in locis Libyae accenseri videtur; monet Heyse Quaestt. Herodd. I. p. 107 duplici sensu Herodotum Libyae vocem adhibuisse, tum latiori, quo de omni Africa, quam nos dicimus, intelligatur, tum arctiori, quo de ea Africae parte accipiatur, quae etiam posthac Libyae nomine vulgo indicata fuerit, exclusa Aegypto. De Cercasoro cf.

exclusa Aegypto. De Cercasoro cf. nott. ad II, 17.

μέχρι Ταριχηϊῶν τῶν Πηλονσιακῶν] Tarichearum nomen pluribus locis Aegypti adiectum invenitur. Occurrunt Canopicae Taricheae
infra II, 113, Mendesiae atque Scenicae apud Stephan. Byzant. s. v.
In orae Libycae Carthaginiensium
ditione itidem commemorantur Taricheae apud Strabon. XVII. p.
834. Taricheas Pelusiacas nostra
aetate vocari Al-Farma s. Farameh
ex Danvillio (Mem. p. 97) annotat
Schlichthorst. l. l. p. 78. Ipsum
nomen ex congestis hominum animaliumve cadaveribus singularicura
conditis, ut ferebat Aegyptiorum
mos, repetit Wesselingius, ad Aelianum provocans N. A. X, 29 et
Diodorum Siculum I, 91; Cellarius
ex piscium mercatura, qui illis in
locis fuerint conditi. Tu vid. Strabon. XVI. p. 1109 s. 764, et quae
adh. l. adscripsit Iablonsk. Opuscc.
I. p. 302. E piscibus, qui in his
regionibus magna copia capi et condiri solebant, loco nomen esse datum vix dubium. Etenim piscium
maximam copiam per Aegyptum
fuisse ipsa monumenta declarant,
quae varia piscationis genera ex-

είσι σχοΐνοι τὸ δὲ ἀπὸ θαλάσσης λεγόντων ἐς μεσόγαιαν τείνειν αὐτὴν μέχρι Κερκασώρου πόλιος, κατ' ἢν σχίζεται ὁ Νετλος, ἔς τε Πηλούσιον ἡέων καὶ ἐς Κάνωβον τὰ δὲ ἄλλα λεγόντων τῆς Αἰγύπτου, τὰ μὲν Λιβύης, τὰ δὲ 'Αραβίης εἶναι' ἀποδεικνύοιμεν ἄν, τούτῳ τῷ λόγῳ χρεώμενοι, Αἰγυπτίοισι οὐκ ἐοῦσαν πρότερον χώρην. ἢδη γάρ σφι τό γε Δέλτα, ὡς αὐτοὶ λέγουσι Αἰγύπτιοι καὶ ἐμοὶ δοκέει, ἐστὶ κατάφφυτόν τε καὶ νεωστὶ, ὡς λόγῳ εἰπεῖν, ἀναπεφηνός. εἰ τοίνυν σφι χώρη γε μηδεμία ὑπῆρχε, τί περιειργάζοντο δοκέοντες πρῶτοι ἀνθρώπων γεγονέναι; οὐδὲ ἔδει σφέας ἐς διάπειραν τῶν παιδίων 111 ἰέναι, τίνα γλῶσσαν πρώτην ἀπήσουσι. 'Αλλ' οὕτε Αἰγυπτίους δοκέω ᾶμα τῷ Δέλτα τῷ ὑπ' Ἰώνων καλεομένῳ γενέσθαι, αἰεί τε εἶναι, ἐξ οῦ ἀνθρώπων γένος ἐγένετο προιούσης δὲ τῆς χώρης, πολλοὺς μὲν τοὺς ὑπολειπομένους αὐτῶν γενέσθαι, πολλοὺς δὲ τοὺς ὑποκαταβαίνοντας. τὸ δ' ὧν πάλαι αί Θῆβαι Αἰ-

hibent ipsosque homines, qui vel piscationem exercent vel in condiendis piscibus captis versantur: vid. Wilkinson Manners and Customsetc. III. p. 53 seqq. coll. II. p. 19 seqq. Rosellini Monum. civil. I. p. 231 seqq. Et conf. etiam Herod. II, 77 ibique nott. Quid quod adhuc pisces, qui in lacu Menzaleh (qui non longe abest ab antiquo Pelusio) capiuntur, et condiuntur et in urbein Cairo et in Syriam aliasque terras exportantur. Vid Wiener Iahrbb. LXXXI. p. 32. ἀποδεικνύοιμεν ἀν — χώρην] De

ARITOO. LAXXI. p. 32.
ἀποδειπνύοιμεν ἄν — χώφην] De participii usu confer VII, 118. IX, 58, ne plura. — Pro ἤδη γάφ σφι Benedict. mavult scribi ἤ τοι γάφ σφι (profecto enim). Sed libri non addicunt. Cf. etiam Hartung: Lehre d. Partik. I. p. 243. Pro μηδεμίη cum Gaisf. rescripsi μηδεμία, ut alibi. — περιεφγάζεσθαι reddunt: nugas agere, supervacua, haud necessaria tractare. Conf. III, 46 et de ipsa re II, 5. Ad formam cf. I, 186 ibique nott.

πολλούς μέν τους υπολειπομένους κ. τ. λ.] οι υπολειπόμενοι sunt, qui pristinis in sedibus remanent, terra quamvis aucta et promota; οι υποκαταβαίνοντες, qui paulatim in inferiores descendunt re-

giones, prioribus sedibus relictis. Negat enim Herodotus, Aegyptios tum demum exstitisse, cum Delta, quod ab Ionibus vocatur, eo quo antea dixit modo exstiterit, sed longe antea vel potius ab eo inde tempore, quo omnino humanum genus exstitis, Aegyptios quoque exstitisse homines vult, quorum haud pauci, terra quamvis longius (septentrionem versus) promoveretur, in prioribus sedibus remanserint, alii in hanc ipsam terram recens adgestam sensim sensimque descenderint. De iunctura particularum oñτε — τε cf. nott. ad VI, 1. IV, 94. V, 49. C. lligit autem ex hoc loco et seqq. Heeren. (Ideen etc. II, 2. p. 100 coll. 326), Thebas s. superiorem Aegyptum prius fuisse cultam, ex qua omnis cultioris vitae semina per reliquam Aegyptum sparsa fuerint. Quocum convenit, quod teste Diodoro I, 50 Thebani se omnium antiquissimos esse praedicabant.

esse praedicabant.
τὸ δ' ὧν πάλαι αί Θῆβαι Αἰγυπτος ἐκαλέετο] Male libri quidam
ἐκαλέοντο. Τυ vid. Kuehner Gr. Gr.
§. 429. — Herodoti sententiam diserte repetit Aristoteles Meteorol.
I. 14: τὸ ἀρχαϊον ἡ Αῖγυπτος Θῆβαι καλεούμεναι, unde Cobetium,

γυπτος έκαλέετο, της τὸ περίμετρου στάδιοί είσι είκοσι καὶ

qui pro Θηβαι in Herodoti verbis legi vult Θηβαίς, sequi non potui. Ac longum est h. l. de ipso Aegypti nomine exponere, de quo varias virorum doctorum sententias suppeditabit Beck. in Allgem. Weltgesch. I. pag. 265 seq. Add. nott. supra ad II, 12 et, quae Cr. laudat, scholia in Platon. pag. 207 ed. Ruhnk. Hic illud modo addimus, vel nostra aetate idem ferri nomen et urbis, quae princeps est in Aegypto, et huius ipsius terrae, si quidem Cairo urbs et Mizraim apud Iudaeos et Mesr apud Arabes dicitur; qua utraque appellatione Aegyptum ipsam vulgo indicari constat. Vid. Hartmann: Erdbeschreib. v. Ae-

gypt. p. 883 coll. pag. 3. Urbem ipsam Thebas aliquot quidem locis commemoravit Herodotus (II, 3. 56. 58 etc.), nec tamen quidquam de ea retulit; quod ne mireris, docti Galli, monente Cr., hoc ponunt (Descript. de l'E-gypt. tom. II. Thèb. p. 94), The-bis quidem non commoratum fuisse Herodotum aut consulto noluisse uberius describere amplissimam eam urbem, quoniam ante eum hoc ipsum praestiterit Hecataeus. Sed Thebis commoratum fuisse Nostrum, colligo ex colloquio cum Thebanis sacerdotibus habito II, 143 coll. II, 3, et mirum profecto foret, qui ad Elephantinen usque pervenit (II, 9), eum Thebas non visitasse. Neque etiam animum inducere posque etiam animum inducere pos-sum, ut credam, Herodotum, quae viri docti Angli est sententia (Iohn Kenrick: The Egypt. of Herodotus. Lond. 1841. p. XX), Aegypti supe-rioris partem tam celeriter perlu-strasse, ut de Thebis earumque monumentis maxime admirandis nihil referre potuerit. Quae cum ita sint, nisi in episodio quodam de Thebis relaturus erat Herodotus, Hecataei auctoritate eum commo-Hecataei auctoritate eum commotum fuisse credam, ut huius urbis tam celebratae descriptionem omitteret. De cuius magnitudine et ambitu (quippe confuso et urbis et terrae nomine, ut ad illam referren-

tur, quae ad hanc pertinerent) quae Graeci confabulati fuerint, referre Graeci confabulati fuerint, referre non vacat. Admonet Cr. et Homerici loci in Iliad. IX, 383 seq., qui, exponente Heynio (Observe. tom. V. p. 611), iam veteribus largam disputandi ansam praebuit, et eorum, quae tum ab Is. Voss. ad Pompon. Mel. I, 9. p. 613 ed. Abr. Gronov. hanc in rem allata sunt, tum a Valcken. in Dissert. de scholis in Homerum. Opusce. II. pag. tum a Valcken. in Dissert. de scholiis in Homerum, Opuscc. II. pag. 99. Quibus idem Cr. adiicit: Tacit. Annall. II, 60 et (de Thebis Ogygüs) Tzetz. in Lycophron. vs. 1206. pag. 957 seq. ibiq. Mueller. Scholia in Aristid. Panathen. pag. 100 ed. Frommel. Gesner. ad Lucian. t. IX. pag. 408 ed. Bipont. Equidem primarium Diodori locum I. 49 adscribam. ubi aliorum testi-I, 49 adscribam, ubi aliorum testi-monia collegit Wesseling. Plura nunc de urbis situ deque amplissimis eius ruderibus perscripserunt mis stus ruderious perseripserunt recentioris aetatis peregrinatores, inprimis Galli docti, editores operis: Descript, de l'Egypt. Antiquités T. I. Chap. IX. (Description generale de Thebes), quorum summam retulit Ritterus accuratissime singulas partes ac singula rudera describens in Erdkunde I. p. 733 seqq. coll. Schlichthorst. l. l. pag. seqq. coll. Schlichthorst. 1. 1. pag. 103 seq. Nunc plures vici spatium illud occupant, in quo vetus Thebarum urbs fuit exstructa, in occidentali Nili ripa praecipue Medynet-Abu, in orientali Luxor et Karnak. De his omnibus, alios ut taccompanii illustrativa dell'accompanii di Miliano dell'accompanii Miliano dell'acc ceam, peculiari libello exposuit Wil-kinson: Topography of Thebes etc. Lond. 1835 itemque Rosellini Mo-numenti del Culto. I. p. 302 seqq. Reliquos viros doctos, qui nostra aetate haec loca perquisiverunt at-que de iis retulerunt, indicatos re-peries a Forbigero in Pauly Realencyclop. VI. p. 1785, quibus nunc addi velim Brugsch: Reiseberichte

aus Aegypt. p. 115 seqq.

Nomen urbis Graecis quoque est Διὸς πόλις, i. e. Iovis urbs, quod convenire volunt cum Aegyptio urbis nomine No-Anumon. Hoc autem

16 έκατὸν καὶ έξακισχίλιοι. Εἰ ὧν ἡμετς ὀρθῶς περὶ αὐτῶν γινώσκομεν, Ἰωνες οὐκ εὖ φρονέουσι περὶ Αἰγύπτου. εἰ δὲ ὀρθή ἐστι ἡ τῶν Ἰώνων γνώμη, Ἐλληνάς τε καὶ αὐτοὺς Ἰωνας ἀποδείκυυμι οὐκ ἐπισταμένους λογίζεσθαι, οῖ φασι τρία μόρια εἶναι γῆν πᾶσαν, Εὐρώπην τε καὶ ᾿Ασίην καὶ Λιβύην. τέταρτον γὰρ δή σφεας δεῖ προσλογίζεσθαι, Αἰγύπτου τὸ Δέλτα, εἰ μήτε γέ ἐστι τῆς ᾿Ασίης, μήτε τῆς Λιβύης. οὐ γὰρ δὴ ὁ Νεῖλός γέ ἐστι, κατὰ τοῦ-

significat Ammonis (qui Aegyptiorum Iupiter est) partem, possessionem, peculium. De quo idem Cr. consuli vult: "Iablonsk. Opuscc. I. pag. 163—168. Champoll. l'Egypt. sous l. Phar. I. pag. 30, virum doctum in The classical Iournal vol. III. pag. 374. IV. p. 369, et Descript. de l'Eg. antiqq. Vol. II. p. 425—427." Add. Wilkinson: Manners and Customs I. pag. 12, alios, quos modo landavi. Quod ad Graecum Thebarum nomen attinet, Rosellini l. l. pag. 303 seq. respici vult ad Aegyptiam vocem tôp sive tôph, quae habitationem indicat. Alii ad notas hieroglyphicas provocant, in quibus reperiri dicunt vocem Ape-t, sive articulo praeposito Tape, i. e. Θήβη, et in plurali Θήβαι, qua voce locum sacrum declarari addunt, in quo Ammon praecipue sit cultus, vel deam Thebis insigni religione cultam, cum Osiridis mater perhiberetur. Vid. Parthey ad Plutarch. De Isid. et Osirid. pag. 174. Brugsch. l. l. pag. 134. 283 seq.

τῆς τὸ περίμετρον σταδιοί εἰσι είχοσι καὶ ἐκατον καὶ ἐξακισχίλιοί]

τής το περίμετουν στάδιοί είσι είκοσι και έκατον και έξακισχίλιοι] Haec non ad urbis Thebarum ambitum pertinent, sed ad Thebaidem terram, quam vulgo dicimus, sive superiorem Aegypti partem, quae ab Heptanomide incipiens ad Aethiopiae fines porrigitur. Ipsum Thebaidis nomen infra occurrit II, 28, unde diversus Thebaicus nomus II, 42.

### CAP. XVI.

El ων ήμεις όρθως περί αὐτων γινώσκομεν] αὐτων reposui cum Gaisf. pro αὐτέων. Ad argumentum loci teneamus, veteres in ipsa orbis terrarum divisione valde dissensisse, ut pluribus ad h. l. notavit Wesselingius. Ac plerique tres olim constituebant partes, Europam, Asiam, Africam s. Libyam, idque etiam testatur Sallustius Iug. 17. 3; alii quidam duas modo par-tes ponebant, ita ut Africa vel Asiae vel Europae adscriberetur. Herodotus quidem ad vulgarem eo-rum Graecorum, qui tres consti-tuebant partes, opinionem se ap-plicat, sed in eo opinor discedit, quod, cum Nilum illi indicarint ter-tat Delta sive eam terram, quae Nilo vel potius eius fluviis utrinque inclusa, intermedia quasi inter Asiam et Africam sita, quartam fere orbis terrarum partem constituere censenda sit, cum neutri ac-censeri possit. Ad quam senten-tiam ea quoque faciunt, quae apud Pomponium Melam leguntur I, §. 120, ubi consul. Is. Voss. Sed universam Herodoti de orbis terrarum divisione sententiam bene exposuit Dahlmann. Herod. pag. 80 seqq. coll. Ukert. I, 2. pag. 215. 216. Caeterum contra Hecataeum, qui ex Ionum opinione Nilum statuerit terminum Asiae et Libyae, haec ab Herodoto scripta videri iudicat Clausen. ad Hecataei fragmm. p. 129.

p. 129.
αποδείκνυμι οὖκ ἐπισταμένους]
De structura vid. nott. ad II, 15.
In sequentibus cum Schweigh. reposuimus: τέταρτον γὰρ δ ἡ (ubi vulgo omittunt δ ἡ), sed intactum

τον τὸν λόγον, ὁ τὴν ᾿Ασίην οὐρίζων τῆς Λιβύης τοῦ Δέλτα δὲ τούτου κατὰ τὸ ὀξὺ περιβρήγνυται ὁ Νείλος, ὥστε ἐν τῷ μεταξὺ ᾿Ασίης τε καὶ Λιβύης γίνοιτ ἄν. Καὶ τὴν μὲν Ἰωνων γνώμην 17 ἀπίεμεν ἡμεις δὲ ὧδε καὶ περὶ τούτων λέγομεν. Αἰγυπτον μὲν πᾶσαν εἶναι ταύτην τὴν ὑπ' Αἰγυπτίων οἰκεομένην, κατάπερ Κιλικίην τὴν ὑπὸ Κιλίκων, καὶ ᾿Ασσυρίην τὴν ὑπὸ ᾿Ασσυρίων. οὕρισμα δὲ ᾿Ασίη καὶ Λιβύη οἰδαμεν οὐδὲν ἐὸν ὀρθῷ λόγῳ, εἰ μὴ τοὺς Αἰγυπτίων οὕρους. εἰ δὲ τῷ ὑπ' Ἑλλήνων νενομισμένω χρησόμεθα, νομιοῦμεν Αἰγυπτον πᾶσαν, ἀρξαμένην ἀπὸ Καταδούπων τε καὶ Ἐλεφαντίνης πόλιος, δίχα διαιρέεσθαι, καὶ

reliquimus  $\varepsilon l$   $\mu \dot{\eta} \tau \varepsilon$   $\gamma \dot{\varepsilon}$ , ab illo mutatum in  $\varepsilon l$   $\mu \dot{\eta}$   $\tau \iota$   $\gamma \dot{\varepsilon}$ .

ο την Ασίην οὐρίζων τῆς Λιβύης] Quod olim legebatur τῆ Λιβύη, iam correxit Wesselingius. Pro οὐρίζων, quod omnes libri scripti tenent, Schaefer. in Melett. critt. I. pag. 95, laudante Cr., scribi vult διουρίζων aliaque affert exempla huius verbi genitivo iuncti. Qui idem tamen postea sententiam retractans suam vulgatam lectionem tuetur in Append. ad Bast. Epist. critic. p. 28. In grammatica Matth. §. 354, β. p. 666, ubi hic locus ob genitivi usum laudatur, scriptum reperio δουρίζων, sed in editione Herodoti legitur οὐρίζων. — Ad verba γέοιτ ἀν in fine capitis conf. Werfer Actt. phill. Mónacc. I, 2. pag. 255.

rug. 200.
 κατὰ τὸ ἀξὰ] Quod Herodoto et
h. l. et II, 97 est τὸ ἀξὰ (τοῦ
Δέλτα), Straboni XVII. p. 1136 C
et 1137 D s. p. 788. 789 dicitur
ἡ κορυφή. Conf. Pomponius Mela
I, 9. §. 2.

### CAP. XVII.

εί δὲ τῷ ὑπ' Ἑλλήνων νενομισμένω χοησόμεθα] Est ea ipsa Ionum opinio paulo antea commemorata, qua, cum ternae essent orbis terfarum partes, Asiam atque Africam Nilo terminari dicerent, ita ut Aegyptus, quippe in utraque Nili ripa atta, partim Asiat, partim Africae adscriberetur. Quod displicet patri historiae, qui Aegyptum unam

esse terram contendit nec ita divisam, ut altera pars Asiae, altera Africae accensenda sit; cum tota terra in utraque Nili ripa ad Libyam s. Africam pertineat. In qua sententia, ut Arabicus sinus pro termino Africae atque Asiae potius habeatur, meliores suae aetatis geographos persistere, Strabo auctor est I. p. 35. Tu vid. Schlichthorst. l. l. p. 16 coll. Rennel. Geogr. Herodot. p. 567.

ἀρξαμένην ἀπὸ Καταδούπων τε καὶ Ἐλεφαντίνης πόλιος] Vix monere attinet, his ferme locis indicari fines Aegypti Aethiopiam versus. Nam Catadupis, quae vocantur, Noster intelligit catarractem minorem quem dicunt, a Syene urbe non valde remotum meridiem versus escendenti. De cuius magnitudine nimioque sonitu, quo accolae audiendi sensu priventur, plurima retulerunt veteres, quae eo minus hic referre vacat, quo magis haec a vero aliena aut certe multum exaggerata esse videantur, si cos audias, qui nostra aetate has regiones visitarunt. Vide Hartmann: Erdbeschreibung von Aegypt. pag. 75 seq. Inter veteres scriptores Strabo minorem catarractem accuratius descripsit XVII. p. 1172 C s. p. 817, quem sequitur Mannert.: Geogr. d. Gr. u. Roem. X, 1. pag. 237 coll. 226. Sed Cr. ad Iomardum nos amandat, qui de hoc catarracte ac reliquis egit in Descript. de l'Egypt. Antiqq. livrais. I. cap. II. sect. 2. pag. 13 seqq. (s. in Re-

άμφοτέρων των έπωνυμιέων έχεσθαι τὰ μὲν γὰρ αὐτῆς είναι της Λιβύης, τὰ δὲ της 'Ασίης. ὁ γὰο δη Νείλος ἀρξάμενος έκ τῶν Καταδούπων ξέει, μέσην Αίγυπτον σχίζων, ές θάλασσαν. μέχρι μέν νυν Κερκασώρου πόλιος φέει είς έων ὁ Νετλος τὸ δὲ

cueil d'observatt. sur l'Egypt. chap. I. sect. 2. pag. 24-54). Tu add. Champollion, l'Egypt. sous les Phar. I. pag. 120 seq. et Ritter: Erdk. I. pag. 594, 687 seq. Est autem scopulorum ac saxorum series, quae transverso flumine porrigitur, pone quam aqua retenta et collecta iam praecipiti cursu delabitur ac navigationem perquam difficilem reddit. Nunc Arabes vocant Chellal. Ab his discernendi sunt maiores qui vulgo dicuntur catarractae prope locum, qui nunc vocatur Wadi-Halfa, in Aethiopia ipsa atque a Syene multum remotiores, veteribus scriptoribus, uti videtur, mi-nus accurate cogniti; unde facile suspiceris, veterum aliquot narra-tiones de nimia magnitudine atque sonitu catarractarum ad hos superiores pertinere, male translatas, uti fit, ad minorem illum propiorem indeque magis cognitum. Vid. Iomard. pag. 47 seqq. 54 (Recueil etc.) et qui de catarractis his omnium accuratissime exposuit, A. Prokesch: Das Land zwischen den Prokesch: Das Land zwischen den Catarracten des Nil, Wien 1831, ubi potissimum conf. p. 10 seqq. 15 seqq. 165 seqq. Attigerunt haec quoque Belzoni: Voyage en Egypte etc. I. p. 141 seqq., Parthey: das Nilthal p. 221 seq. 248 seqq., Hoskins Travels in Ethiopia etc. pag. 278, qui catarractae prope Wadi-Halfa imaginem lapide expressam exhibet. qualem etiam dederunt exhibet, qualem etiam dederunt Wilkinson: Thebes and Egypt. p. 499 et Vates: the modern history of Egypt. II. p. 479 coll. p. 444

Elephantine, insula celeberrima et urbs, in ipso Aegypti introitu sita sub ipsis fere catarractis (ut Aelius Aristides scribit), nec multum inde remota a Syene. Qui terminus fuit regni veterum Phara-Qui onum ac remansit postea usque ad Romani imperii tempora, cuius clau-

stra appellantur a Tacito Annall. II. 61. Est locus insignis soli fertilitate arborumque flore, commercio frequens non minus atque religione conspicuus, quum illic Nilum crescentem observarent ac dimetirentur. Testantur grandium tem-plorum, quae vel initio huius seculi superstites erant, reliquiae, sin-gulari cura descriptae a Iomardo, quem omnino de hac insula consulas velim in Recueil etc. pag. seqq. add. Mannert. l. l. p. 323 et Ritter. l. l. p. 689 seqq.; quas nunc a barbaris Turcis prorsus fere dirutas sublatasque et ad alia opera rutas sublatasque et ad alia opera consumtas esse dolemus, vix excepto uno illo opere, quo Nili aquas crescentes dimetiebantur. Conf. Parthey De Philis p. 2 et ad Plutarch. de Isid. et Osirid. p. 242. Russegger: Reisen etc. II, 1. pag. 217. Nomen insulae nunc esse Gezyret Assouan, quod significat insulam Syenes, scribit Iomardus 1. 1. pag. 58: quod alii sa andivisse dipag. 58; quod alii se audivisse di-ctitant nomen El-Sag, se nunquam audivisse affirmat. Est tamen Champoll. (l'Egypt. sous l. Phar. I. p. 160), qui hoc nomen recipiens vertit *Ile fleurie*, i. e. insula florens; quamquam hanc appellationem in insulam re vera cadere posse, ipsa ea testantur, quae pluribus de eius situ atque fertilitate exposnit Io-mardus l. l. p. 55 seqq. Add. Ios. de Hammer in Annall. Viennenss. vol. XLV. pag. 47, Aug. a Schlegel: Ind. Biblioth. I, 2. p. 134 seq. Alia dabit Rosellini Monum. del Alia dabit roseitini montani. acculto I. p. 194 et Monum. civil. I. p. 210. III. p. 178. Etenim in notis hieroglyphicis vocatur terra elephantis. Idem (Mon. stor. II. p. 199) Aegyptium insulae nomen fuisse scribit Εύο. άμφοτέρων — ἔχεσθαι] De structura verbi ἔχεσθαι conf. I, 120.

190.

μέχοι μέν νυν Κεραασώρου πό-

ἀπὸ ταύτης τῆς πόλιος σχίζεται τριφασίας ὁδούς καὶ ἡ μὲν πρὸς ἡῶ τρέπεται, τὸ καλέεται Πηλούσιον στόμα ἡ δὲ ἐτέρη τῶν ὁδῶν πρὸς ἐσπέρην ἔχει τοῦτο δὲ Κανωβικὸν στόμα κέκληται. ἡ δὲ δὴ ἰθέα τῶν ὁδῶν τῷν Νείλῳ ἐστὶ ῆδε ἄνωθεν φερόμενος ἐς τὸ ὀξὺ τοῦ Δέλτα ἀπικνέεται τὸ δὲ ἀπὸ τούτου, σχίζων μέσον τὸ Δέλτα, ἐς θάλασσαν ἐξίει, οὖτε ἐλαχίστην μοί οην τοῦ ὕδατος παρεχόμενος ταύτη, οὖτε ῆκιστα οὐνομαστήν τὸ καλέεται Σεβεννυτικὸν στόμα. ἔστι δὲ καὶ ἔτερα διφάσια στόματα, ἀπὸ τοῦ Σεβεννυτικοῦ ἀποσχισθέντα, φέροντα ἐς θάλασ-112 σαν τοῖσι οὐνόματα κέεται τάδε, τῷ μὲν Σαϊτικὸν αὐτῶν, τῷ δὲ Μενδήσιον. τὸ δὲ Βολβίτινον στόμα καὶ τὸ Βουκολικὸν οὐκ ἰθαγενέα στόματά ἐστι, ἀλλ' ὀρυκτά. Μαρτυρέει δέ μοι τῆ 18 γνώμη, ὅτι τοσαύτη ἐστὶ Λίγυπτος, ὅσην τινὰ ἐγὰ ἀποδείκνυμι

λιος φέει εἶς ἐων ὁ Νείλος] De Cercasoro oppido conf. Strabon. XVII. p. 806 D s. 1160 et Herodot. II, 15. 19. 97. Nec dissentit Pomponius Mela I, 9 haec scribens: "Iuxta Cercasorum oppidum triplex esse (Nilus) incipit." Cercasori locum nunc occupare dicunt vicum Eksas s. Aksas in occidentali ripa Nili, nec audiendum esse Savary, V. D., qui in pago Charakanie ab orientali ripa Nili veterem urbem quaesierit. Conf. Schlichthorst. l. l. pag. 63 et Hartmann. l. l. pag. 783. Nilum vero scribit Le Père (Descript. de l'Egypt. I. pag. 119) eo loco dividi, qui nunc cognitus nomine Batn-el-Baquarah. Hunc locum, ubi Nilus in brachia discinditur, nunc vocari Bécous s. Baquouz, in facie obelisci prope Matryeh, cum Sicardo et Rennelio statuit Letronnius: Recherches sur les fragmm. de Heron. p. 138. De reliquis vid. Excurs.

les fragmm. de Heron. p. 138. De reliquis vid. Excurs.

ἡ δὲ δὴ ἰθέα τῶν ὁδῶν τῷ Νείλω,
κ. τ. λ.] Ad dativum τῷ Νείλω,
consul. Matth. Gr. Gr. pag. 714,
et ad formam ἐξίει vid. nott. ad
I, δ. 180. Paulo post cum recentt.
edidi ταύτη pro vulgato ταύτην.
Adyerba ἄνωθεν ωροόμενος et quae sequentur ex antecedentibus mente repetendum ὁ Νείλος; addita sunt hace ad explicandam rationem, qua tertium hoc Nili ostium recta via

ad mare procedat. Nilum enim addit a superioribus Aegypti regionibus delapsum ad regionis Delta cacumen pervenire; inde autem (ubi orientem et occidentem versus in Pelusiacum et Conopicum brachium se diviserit) medium Delta scindentem (hoc tertio brachio) rectă in mare exire. Conf. Letronne l. l.

διφάσια στόματα, ἀπὸ τοῦ Σεβεννυτικοῦ] Quod Schlichthorst. l. l. pag. 38 reponi vult: ἀπὸ τοῦ Βουκολικοῦ, eo libris praesertim adversantibus minime opus. Nec magis opus, paulo inferius rescribere Τανιτικὸν pro Σαϊτικὸν, ut eidem placuit Schlichthorst. l. l. pag. 42. Tu videas Excurs.

τῶ μὲν Σαιτικὸν αὐτῶν, τῷ δὲ Μενδήσιον] αὐτῶν cum Gaist, reposui pro αὐτῶν. — ἰδαγενής, quod reperitur infra quoque VI, 53, exponitur γνήσιος, gemunus, nattrus. Natura enim quae sunt ostia, opponuntur iis, quae hominum ars effecit, cum primitus minime exstiterint, antequam hominum accesserit opera. Conf. Gregor. Corinth. de dialect. Ion. §. 161, ubi plura Koen. atque Schaefer. pag. 551 coll. pag. 294 edit. Schaef. et Lobeck. ad Phrynich. pag. 648. Apud Aristotel. Meteorol. II, 6, 11. ἐδαγενής dicitur ventus, νότος et ξέφυφος.

τῷ λόγῳ, καὶ τὸ "Αμμωνος χρηστήριον γενόμενον, τὸ ἐγὼ τῆς ἐμεωυτοῦ γνώμης υστερον περὶ Αίγυπτον ἐπυθόμην. οἱ γὰρ δη ἐκ Μαρέης τε πόλιος καὶ "Απιος, οἰκέοντες Αἰγύπτου τὰ πρόσουρα Λιβύη, αὐτοί τε δοκέοντες εἶναι Λίβυες καὶ οὐκ Αἰγύπτιοι, καὶ ἀχθόμενοι τῆ περὶ τὰ ἰρὰ θρησκητη, βουλόμενοι θηλέων βοῶν μὴ ἔργεσθαι, ἔπεμψαν ἐς "Αμμωνα φάμενοι, οὐδὲν σφίσι τε καὶ Αἰγυπτίοισι κοινὸν εἶναι οἰκέειν τε γὰρ ἔξω τοῦ Δέλτα, καὶ οὐκ ὁμολογέειν αὐτοῖσι βούλεσθαί τε πάντων σφίσι ἐξεῖναι γεύεσθαι. ὁ δὲ θεός σφεας οὐκ ἔα ποιέειν ταῦτα, φὰς, Αἴγυπτον εἶναι ταύτην, τὴν ὁ Νεὶλος ἐπιὼν ἄρδει καὶ Αἰγυ-

### CAP. XVIII.

τὸ ἐγὰ τῆς ἐμεωυτοῦ γνώμης ῦστερον περὶ Αἰγυπτον ἐπυθόμην] Male olim τῆσι — γνώμησι. Verum restituit Valckenar. probavit que Matth. Gr. Gr. pag. 847. Nam τῆς ἐμεωυτοῦ γνώμης ὕστερον idem fere est atque ΰστερον ἢ ἐγὰ ἔγνων. Conf. Euripid. Troad. 783 τῆς ἡμετέρας γνώμης μᾶλλον φίλος ἐστίν. Idem Valcken. scribi vult περὶ Αἰγύπτου, quo tamen non opus. Conf. I, 158.

esse videtur atque χώμη Απις, quae a Paraetonio centum stadiis, ab Ammonis oraculo quinque dierum itinere distat, teste Strabone XVII. p. 799. Ad hanc urbem aliis quoque scriptoribus commemoratam referunt ruinas in valle Boun-Adjubah sitas, ubi adhuc Aegyptiae ac Tripolitanae ditionis sunt fines. Conf. Forbiger l. l. p. 823. Aliter sentit Schlichthorst l. l. p. 60.

αχθόμενοι τἢ περί τὰ ίρὰ θρησκηῖη] Olim θρεσκείη, cuius loco Wesselingius reposuit θρεσκείν, quamvis, si libri ferrent, malisset θησκηῖη, quod ipsum et hoc loco et II, 37 cum recentt. edd. nunc reposui, iubente Bredov. p. 184. Vid. nott. ad I, 54.

βουλόμενοι δηλέων βοῶν μὴ ξογεσθαι] Reddit Schwgh. in Lex. Herod.: abstinere noluerunt een boum foeminarum. Nam satis constat, boves Aegyptiis sacras fuisse, quas mactare minime licuerit. Conf. modo II, 41. IV, 186. Porphyr. de abstin. ab esu an. IV, 7. p. 314 seq. (quae iam attulit Larcher.) et Heeren. Ideen etc. I, 3. p. 375. — Cum Gaisford. rescripsi ξογεσθαι ex Aldina et ex Origen. advers. Cels. V, 34. p. 603, ubi haec citantur. Vulgo εξογεσθαι. Infra IV, 164 ξογετο sine ulla lectionis varietate. Add. VII, 197. V, 57 et quae plurima affert Bredov, p. 153. — In seqq. verba: καὶ δοκ ὁμολογέειν αὐτοῖοι valent: nec eadem, qua Aegyptios, lingua uti. καὶ Λίγυπτίους εξομε τούτους κ.

πτίους είναι τούτους, οι ένερθε Έλεφαντίνης πόλιος οίκέοντες άπὸ τοῦ ποταμοῦ τούτου πίνουσι. οὖτω σφι ταῦτα ἐχρήσθη. Έπέρχεται δε δ Νείλος, έπεὰν πληθύη, οὐ μόνον τὸ Δέλτα, 19 άλλα και του Λιβυκού τε λεγομένου χώρου είναι, και του Άραβίου, ένιαχη και έπι δύο ήμερέων έκατέρωθι όδον, και πλεύν ξτι τούτου καὶ ξλασσον.

Τοῦ ποταμοῦ δὲ φύσιος πέρι οὖτε τι τῶν Ιρέων οὖτε ἄλλου οὐδενὸς παραλαβείν ἐδυνάσθην. πρόθυμος δὲ ἔα τάδε παρ' αὐτῶν πυθέσθαι, ο τι κατέρχεται μεν ο Νετλος πληθύων,

τ. λ.] Apte hic laudant Strabon. XVII. p. 790 s. 1139 C: οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι τὸ οἰκούμενον αὐτὸ καὶ ποτιζόμενον ὑπὸ τοῦ Νείλου μόνον Αἴγυπτον ἐκάλουν, ἀπὸ τῶν περὶ Συήνην τόπων ἀρξαμενοι μέχρι τῆς Φαλάττης. Alia tamen recentiores assumaisse idem addit centiores assumsisse idem addit.

#### CAP. XIX.

Έπερχεται δε ο Νείλος μόνον το Δέλτα, άλλὰ καὶ τοῦ Λι-βυκοῦ τε λεγομένου χώρου είναι κ. τ. λ.] ἐπέρχεσθαι proprie venire super aliquid; hinc de fluvio inundante regionesque adiacentes undis tegente cum Schweighaeusero intelligere licebit. Haud iniuria comparat ille, quod proxime antecedit I, 18: — ταυτην την ὁ Νείλος ἐπιών ἄρδει. Add. II, 97. Ad genitivos subsequentes supple, si opus erit, τί: intelligit enim Noster paratem sing rapicals. tem eius regionis, quae Libyae et Ara-biae esse dicitur. — χώρου pro vulg. χωρίου iam revocaverat Schweig-haeuserus.

και έπι δύο ημερέων έκατέρωθι όδον] έπι in his spatium fere indicat continuatum (,,et quidem in duo dierum s. bidui iter"), ut mox in verbis ἐπὶ ἐκατὸν ἡμέρας. De quo utroque monitum in Fischeri Animadverss. ad Weller. III, b. p. 243. — Ad genitivos sequentes των έρεων et αλλου οὐδενὸς conf. Matth. Gr. Gr. §. 373. Eodem sensu paulo post addidit praepositionem in verbis: πρόθυμος δε ξα τάδε πας αυτών πυθέπθαι, i, e. cupidus s. studiosus autem tram, haec ab iis cognoscendi, ubi de forma imperfecti fa cf. nott. ad I, 187. Ad signi-

cti κα cf. nott. ad I, 187. Ad significationem vocis πρόθυμος cf. VI, 5. VI, 5. IX, 13; nec aliter προθυμάτην έχειν Noster dixit I, 204. δ τι κατέρχεται μέν δ Νεέλος πληθύων κ. τ. λ.] ὅ τι est cur, quare. Conf. Matth. §. 477 fin. pag. 893. De universo hoc argumento Cr. adscripsit locum Ciceronis de nat. deorr. II, 52: "Aegyptum Nilus irrigat, et, cum tota aestate obrutam oppletamque teaestate obrutam oppletamque te-nuit, tum recedit mollitosque et oblimatos agros ad serendum re-linquit."— Add. Diodor. l. l. Iam enim nemo amplius dubitat, quin vere Noster retulerit. Nam primis plerumque diebus mensis Iulii Nilus crescere incipit, ita ut medio Augusto ad incrementi dimidium fere devenerit; ad summam autem altitudinem intra vicesimum et tricesimum Septembris diem assurgit, quo in statu quatuordecim ferme dies manet. Quo praeterlapso tempore decrescere incipit, sed tardius, quam ante creverat, usque ad vi-cesimum fere Maium anni proximi; ubi nihil mutatur eius conditio usque ad solstitium. Vid. Strabo XVII. p. 1137 C s. p. 780 et, ut alios taceam, qui nostra actate in hacc inquisiverunt, Ritter: Erdkunde I. p. 837 coll. Salmas. Exercitt. Plinn. p. 804 seq. Verbis ἀπὸ τροπέων τῶν θερινέων solstitium indicari aestivum, vix memorare attinet. Ac dici vix potest, quot imaginibus hoc ipsum tempus indeque pen-dens Aegypti felicitis declaretur in anaglyphis templorum vetustoἀπὸ τροπέων τῶν θερινέων ἀρξάμενος, ἐπὶ ἐκατὸν ἡμέρας, πελάσας δ' ἐς τὸν ἀριθμὸν τουτέων τῶν ἡμερέων ὀπίσω ἀπέρχεται ἀπολείπων τὸ ῥέεθρον, ὥστε βραχὺς τὸν χειμῶνα ἄπαντα

rum, quae frequentissima per Aegyptum reperiuntur. Nonnulla attigit Creuzerus in Symbol. II. p. 29, alia idem monet in insulis Phi-29, alia idem monet in insulis Philis et Elephantine reperiri, de quibus Galli in Descript. de l'Egypt. Antiqu. vol. I. p. 57 seq. coll. cap. 3. §. 4. p. 13. cap. 8. §. 4. p. 14 seq. πελάσας δ' ές τὸν ἀφιθμὸν τουτέων τῶν ἡμεφέων] πελάσας recte nunc editur, cum antea e Mediceo Gronovius substitutum voluisset πέσε Gronovius substitutum voluisset πέ-Sed recte iam monet Wesselingius, πελάσας hic paulo minus esse ac πληρώσας ές τον άριθμον II, 7: ,,quando compleverit prope-modum huncce dierum numerum s. magis ad verbum: quando crescendo accesserit ad istum dierum numerum." Contra Larcherus πελάσας de accessu, i. e. de incremento fluvii intelligi vult, cui mox opponatur τὸ ἀπέρχεσθαι s. recessus fluvii, defectus fluvii decrescentis. Verum ta-lem interpretationem ipsum verbum, quo Noster utitur, respuit. Video tamen eam iam dudum prolatam fuisse a Salmasio in Exercitt. Plinn. p. 310 A. Spectat ad hunc Herodoti locum Plinius Hist. Nat. V. 10. §. 57 haec scribens: "(Nilus) "incipit crescere luna nova, quae-"cunque post solstitium est, sen-"sim modiceque cancrum sole trans-"eunte, abundantissime autem leo-"nem, et residit in virgine iisdem ,,quibus accrevit modis; in totum "autem revocatur intra ripas in li-"bra, ut tradit Herodotus, cente-simo die."

όπίσω ἀπέρχεται ἀπολείπων τὸ δέεθρον] Molestam interpunctionem vulgo post ἀπέρχεται positam cum Gaisfordio sustuli, iubente iam dudum Werfero in Actis phill. Monacenss. I, 1. p. 85, qui participium ἀπολείπων cum ἀπέρχεται ita coniungi vult, ut huius ipsius potestas hoc modo aucta reperiatur, accusativumque τὸ δέεθρον accurate sic exponendum docet, ut pro-

prie valeat: "quod ad fluentum at-tinet," aliis quoque locis similis structurae et cognatae notionis in medium prolatis. Recte tamen Schweighaeuserus mihi monere videtur, verbum ἀπέρχεσθαι opponi ei, quod supra exstat κατέρχεται, eodemque modo ἀπολείπων participio πληθύων. Namque ἀπολείπειν τὸ ῥέεθρον vix aliter atque de fluvio decrescente intelligi poterit; eoque ipso adiecto accuratius declaratur et amplificatur id, quod in universum quidem iam significatum erat verbo ἀπέρχεται. Itaque accusativum τὸ ῥέεθρον ad transitivam vim verbi απολείπων referri vult: "relinquens fluenta, i. e. relinquens cursum, quem adhuc tenuit, et loca, quae adhuc inundaverat."
Cf. supra II, 14. infra II, 22. 93, ubi accusativus omissus facili negotio suppleri potest, qui ipse additur I, 60. VII, 117. De eodem fluvio diminuto ac minori aquarum copia fluente intelligendum  $\beta \rho \alpha z \dot{\nu} c$  in continuo sequentibus. Ad  $\delta \pi i \sigma \omega$ άπέρχεται cf. nott. ad III, 16. — Ad μέχρι ού conf. I, 181. ούδενος referendum ad παραλαβείν eo modo ac sensu, quo idem genitivus initio cap. huic verbo additus reperitur. Moneo, quod exstitit, qui περί scri-ptum vellet, unde penderet οὐδε-νός. Cf. II, 29 init. ἐστορεῖν, quo bis in seqq. Noster utitur, est sciscitari, quaerere: conf. nott. ad prooemium libri primi. — Paulo infra τὰ λελεγμένα, quod tres pro-bati offerunt libri, recentt. edd. receperunt pro vulg. τὰ λεγόμενα, quae et ipsa codd. auctoritate non quae et ipsa codd. auctoritate non destituta est, locum ita reddentes Latine: "Haec igitur, quae dixi, cognoscere cupiens sciscitatus sum." Quos secutus Italus interpres vertit: "Volend' io conoscere le antedette cose, gl' interrogava." Mihi secus videtur, ideoque retinendum censui τὰ λεγόμενα hoe fere sensu: Ea igitur, quae de his (de Nilo scil.

διατελέει έων μέχρι οὖ αὖτις τροπέων τῶν θερινέων. τούτων ών πέρι οὐδενὸς οὐδὲν οἶός τ' ἐγενόμην παραλαβεῖν παρὰ τῶν Αἰγυπτίων, ἱστορέων αὐτοὺς, ἢντινα δύναμιν ἔχει ὁ Νειλος τὰ ἔμπαλιν πεφυκέναι τῶν ἄλλων ποταμῶν. ταὖτά τε δὴ τὰ λε-113 γόμενα βουλόμενος εἰδέναι ἰστόρεον καὶ ὅ τι αὔρας ἀποπνεούσας μοῦνος ποταμῶν πάντων οὐ παρέχεται. 'Αλλὰ Ἑλλήνων 20 μέν τινες, ἐπίσημοι βουλόμενοι γενέσθαι σοφίην, ἔλεξαν περὶ τοῦ ῦδατος τούτου τριφασίας ὁδούς τῶν τὰς μὲν δύο τῶν ὁδῶν οὐδ' ἀξιῶ μνησθῆναι, εἰ μὴ ὅσον σημῆναι βουλόμενος μοῦνον. τῶν ἡ ἐτέρη μὲν λέγει τοὺς ἐτησίας ἀνέμους εἶναι αἰ-

certum ad tempus crescente ac decrescente) dicantur (ab Aegyptiis scil.), cognoscere cupiens, quaesivi, itemque quaesivi, cur auras offlantes solus omnium fluviorum (Nilus) haud exhibeat.

ο τι αύρας αποπνεούσας μούνος κ. τ. λ.] Ex Schol. Sophoel. ad Aiac. 683 Larcherus monet αύραν ventum exhalationibus loci aquosi aut stagnosi ortum, ανεμον ventum, qui in aëre exsistat. Sed Cr. confert Coraem ad Heliodori Aethiop. p. 99, ubi αὔρας hic intelligi vult ἐἐπτὰς πνοὰς καὶ ψυ-χοὰς ἐξ ὑγοοῦ ἀναφερομένας, οὐχ ὁμίχλας. Idem Coraes in Herodoto scribi iubet αύρας ἀποπνειούσας. Equidem illud addo, in re ipsa quam maxime consentire cum No-stro Diodorum I, 38, circa Nilum neque nubes cogi, neque auras exsescere affirmantem. In quo ta-men veterum plerosque aliter tra-dere bene iam monuit Wesselingius, monuitque I. Ludolfus Commentar. ad hist. Aethiopic. p. 117 inanem dictitans istam Herodoti aliorumque opinionem, qua Nilum nullos emittere vapores crediderint. Tu vid. infra II, 27 ibique notata. Ac verbo quidem hic monendum de variis veterum sententiis de Nili incremento eiusque causis, quas ex Plutarch. de Placit. philosoph. IV, 1 aliisque haud paucis scriptoribus collectas praebet Herodoti editio Iungermanniana indeque Wesselingiana p. 787-802. E quibus praecipue conferri volumus Diodorum I, 38 seqq., Strab. XVII. p. 1138 A et 1139. s. p. 789 seqq., Ephorum (Fragmm. ed. Marx.) p. 214 seqq. Plin. H. N. V, 10 et quae in eandem rem leguntur apud Io. Laur. Lydum de menss. (lul. cap. 68) p. 111 seq. s. p. 260 seqq. ed. Roether. Recentiorum sententias fere omnes indicavit Beck. Allg. Weltgesch. I. p. 269 seq.; antiquorum scriptorum sententias accurate retulit Ukert Geograph. d. Griech. u. Roem. II, 1. p. 46 seqq. Herodotea affert quoque Wheeler Geography of Herodot. p. 338 seqq.

## CAP. XX.

τῶν ἡ ἐτέρη μὲν λέγει τοὺς ἐτησίας ἀνέμους εἶναι αἰτίους πληθύειν τὸν ποταμὸν] Hace sententia Thaletem auctorem habet, ut ex Senec. Nat. Quaest. IV, 11 et Diod. Sicul. I, 38, qui eam iisdem atque Herodotus argumentis impugnat, discimus. Reprobat etiam hanc causam Arrianus Ind. 6, sed approbat quodammodo Plinius Hist. Nat. V, 10. §. 55 hace scribens: "causas huius incrementi varias prodidere, sed maxume probabilis etesiarum eo tempore ex adverso flantium repercussum ultra in ora acto mari, aut imbres Aethiopiae aestivos iisdem etesiis nubila illo ferentibus e reliquo orbe." Apud Io. Laur. Lydum l. l. p. 263 et Euthymenes Massiliensis et Thrasyalces Thasius eiusdem opinionis fuisse dicuntur. Quod mirum, cum Euthymenem secundae sententiae (cap.

τίους πληθύειν τον ποταμον, κωλύοντας ές θάλασσαν έκρέειν τον Νετλον. πολλάκις δε έτησίαι μεν ούκ ων επνευσαν, ό δε Νετλος τωυτο εργάζεται. προς δε, ει ετησίαι αίτιοι ήσαν, χρην και τους άλλους ποταμους, όσοι τοτσι ετησίησι άντίοι φεουσι, όμοίως πάσχειν και κατά ταὐτά τῷΝείλφ· και μᾶλλον ετι τοσούτφ, όσο ελάσσονες εόντες, άσθενέστερα τὰ φεύματα παρέχονται. είσι δε πολλοι μεν εν τῆ Συρίη ποταμοι, πολλοι δε εν τῆ Λιβύη, 21 ος οὐδεν τοιοῦτο πάσχουσι, οίον τι και ὁ Νετλος. Ἡ δ' ετέρη άνεπιστημονεστέρη μέν εστι τῆς λελεγμένης, λόγφ δε είπετν,

21) addictum fuisse alii tradant. Hinc idem dulcem fere Atlantici maris esse aquam et similes eius beluas Niloticis statuerat. Cautius de etesiis pronuntiarat Chrestus Romanus, ut illic legimus p. 266. Si vero quaeramus, quid rei sit, mi-nime quidem solis etesiis effici persuasum habemus, ut Nilus crescat; nonnihil tamen easdem facere ad Nili incrementum observarunt pere-grinatores recentiores. Venti enim etesiae a septentrione flant, inde a mense Maio paulo ante Nilum accrescentem usque ad Novembrem, et quidem tam continui, ut ne ullus alius ventus per hoc tempus inveniatur et hoc modo impediainventatur et noc mouo impena-tur celer aquarum lapsus in mare, quippe Nili ostiis vento quasi ob-structis. Tu vid. Hartmann. Erd-beschr. v. Aegypt. p. 43—48. 96. 97 coll. Salmas. Exercitt. Plinn. p. 304, qui veterum locos attigit, in quibus praecipue Philonem notamus, qui tale quid pronuntiavit in vit. Mos. I. p. 620 A. Cf. etiam infra VI, 140, ubi venti etesiae indem commencentum. dem commemorantur, a septentrione potissimum flantes.
αίτίους πληθύειν] De infinitivo,

αίτίους πληθύειν] De infinitivo, qui sequitur vocem αίτίους, conf., si tanti est, Kuehner Gr. Gr. §. 639, III, ubi hic locus affertur. Paulo post cum Gaisford. rescripsi ούκ ων pro vulg. ούκων et in fine capitis τοιούτο pro τοιούτον.

χοῆν καὶ τοὺς άλλους ποταμοὺς]

χοῦν καὶ τοὺς ἄλλους ποταμοὺς]
De omissione particulae αν, quae
verbo χοῦν hac significatione addi
debet, Cr. laudat Schaefer. Melett.
critice. p. 130. 131, ubi plura omis-

sae particulae exempla inveniuntur. Subtilius in haec inquisivit Baeumlein: Ueber d. griech. Mod. p. 140 seqq. In seqq. e Sancrofti libro cum recentt. edd. scripsi κατὰ ταὐτὰ pro κατὰ τὰ αὐτὰ, cum crasin in his constanter "observet Herodotus, docente Bredov. p. 202. Idem feci II. 104. 105.

crash in his constance poservet Herodotus, docente Bredov. p. 202. Idem feci II, 104. 105.

είσι δὲ πολλοι μὲν ἐν τῆ Συρίη πογαμοι κ. τ. λ.] Hace olim quibusdam ideo displicuisse video, quod Syrii fluvii non boream versus mare intrant, verum ad solem occidentem. Quos sane fugit etesias non minus dici e septentrione, quam occidente flantes, monente iam Diodoro I, 39. Conf. Aristotel. Meteorolog. II, 6.

### CAP. XXI.

'Η δ' ἐτέρη ἀνεπιστημονεστέρη μέν ἐστι κ. τ. λ.] ἀνεπιστημονεστέρη est inscitior, vel maiorem inscitiam prodens. ut IX, 62 ἀχεπιστήμονες inscii, imperiti dicuntur Persae. Ad argumentum conf. quae c. 23 disseruntur. Absurdam vero hanc causam habent et Herodotus et Diodorus I, 37, cuius auctores fuisse dicuntur sacerdotes Aegyptii. Inde tradita perhibetur ab Euthymene Massiliensi, ut Seneca l. l. atque Plutarch. de Placit. philos. IV. p. 897 F testantur. Haud aliter Dicaearchum ex mari Atlantico Nilum effundi censuisse ex Laur. Lyd. l. l. p. 264 discimus. Ac denique Hecataei Milesii, quem ante Herodotum Aegyptum invisisse et descripsisse constat, illa quoque

θωυμασιωτέρη ἢ λέγει ἀπὸ τοῦ ἀκεανοῦ φέοντα αὐτὸν ταῦτα μηχανᾶσθαι, τὸν δ' ἀκεανὸν γῆν περὶ πᾶσαν φέειν. Ἡ δὲ τρίτη 22 τῶν ὁδῶν, πολλὸν ἐπιεικεστάτη ἐοῦσα, μάλιστα ἔψευσται. λέγει γὰρ δὴ οὐδ' αὐτὴ οὐδὲν, φαμένη τὸν Νεὶλον φέειν ἀπὸ τηκομένης χιόνος, ος φέει μὲν ἐκ Λιβύης διὰ μέσων Αἰθιόπων, ἐκδιδοὶ δὲ ἐς Αἰγυπτον. κῶς ὧν δῆτα φέοι ἄν ἀπὸ χιόνος, ἀπὸ τῶν θερμοτάτων [τόπων] φέων ἐς τὰ ψυχρότερα; τῶν τὰ πολλά ἐστι ἀνδρί γε λογίζεσθαι τοιούτων πέρι οίω τε ἐόντι, ὡς οὐδὲ οἰκὸς ἀπὸ χιόνος μιν φέειν. πρῶτον μὲν καὶ μέ-

opinio fuit, ab Herodoto, qui subinde severius Hecataei dicta perstringit, acerbius notata. Conf. Herod. IV, 8. 36 ibique nott., Klausen. ad Hecataei fragmm. p. 120 seqq. coll. p. 39 seq., Dahlmann. Herodot, p. 114 seq., Ukert. Geograph. I, 2. p. 26. 215. Hecataei locum de Nilo servavit Scholiast. Apoll. Rhod. IV, 259. Hic enim existimaverat, terram in duas partes quasi divisam Oceano circumfui. Quae fuit Homeri et antiquissimorum poetarum Graecorum sententia, qui terram planam et Oceani circulo circumdatam esse putarunt, teste Bredovio in Uranolog. Herodot. spec. p. III. Ad Verba λόγο δὲ εlπεῖν (ut verbo dicam s. propemodum dixerim) conf. I, 61. II, 53 (ibique nott.) et 134 coll. II, 37.

# CAP. XXII.

Hot roith tow odow x. t. L. Hanc sententiam professus era. Anaxagoras eumque secutus Euripides in fragm. ex Archel. tragoed. et in Helen. 3 monente Diodoro I, 38, qui hanc sententiam aeque ac Noster refellendam sibi sumsit, iisdemque fere argumentis impugnavit, hoc praeterea addens, si vel nix, id quod vix probabile fuerit, in Aethiopia cecidisse sumatur, inde Nilum minime sic augeri consentaneum esse, quoniam fluvius, qui hoc modo creverit, ventos exclust frigidos aëremque reddat crassiorem. Quorum neutrum in Nilum convenire. Sed nivem, qua uterque scriptor Aethiopiam obtegi posse

negat, subinde tamen, quamquam rarius, inveniri in montibus Aethiopiae iam Ludolfus monuerat in Aethiopiae. Hist. I, 5. Anaxagorae sententiam, de qua vid. nunc fragmm. ed. Schaubach p. 179, affert quoque Lydus l. l. p. 260 itemque Chresti Romani, qui contra aliis argumentis probare studuerunt, Nilum e liquefactis nivibus augeri non posse, quod frigidus non sit, sed tepidus. Arrianus quoque Ind. 6 inde Nilum crescere posse negavit. Ex Iubae regis scriptis Plinius (Hist. Nat. V, 10. §. 51) tradit, prout in Mauritania nives imbresve satiaverint, ita Nilum crescere. Timaei mathematici rationem occultam, qua Nili incrementum explicare studuit, idem Plinius l. l. §. 55 seq. protulit.

lum crescere. Timaei methematici rationem occultam, qua Nili incrementum explicare studuit, idem Plinius l. l. §. 55 seq. protulit. λέγει γὰφ δη οὐδ' αὐτη οὐδὲν] namque ne illa quidem quidquam dicit, i. e. quidquam veri dicit s. continet. In verbis seqq. ἀπὸ τῶν θερμοτάτων [τόπων] φέων ές τὰ ψηχοίτερα Schweighaeusertm secuti sumus, uncis includentes vocabulum τόπων, quod utique in quibusdam libris non legitur, cum in aliis, ubi legitur, omissam invenias vocem φέων, quae ad universam sententiam prorsus est necessaria. Dindorf uncos sustulit, Dietsch retinuit. Ad loci sensum vid. Aristides tom. II. p. 334. τῶν τὰ πολλά ἐστι ἀνδφί γε λοπον το πολλά ἐστι ἀνδφί γε λοπον το πολλά ἐστι ἀνδφί γε λοπον τὰ πολλα ἐστι ἀνδφί γε λοπον τὰ πολλά πολλά ἐστι ἀνδφί γε λοπον τὰ πολλά ἐστι ἀνδφί γε λοπον τὰ πολλά τὰ πολλά τὰ πολλά ἐστι ἀνδφί γε λοπον τὰ πολλά τὰ τὰ πο

των τα ποιλά εστι ανόζει γε λογίζεσθαι τοιούτων πέρι οδφ τε έόντι π. τ. λ.] Liberius hunc locum its expressit Schweighaeuserus: "Ac sunt sane permulta, ex quibus homo, qui quidem iudicare de talibus rebus γιστον μαρτύριον οί ἄνεμοι παρέχονται, πνέοντες ἀπὸ τῶν χωρέων τουτέων θερμοί. δεύτερον δὲ, ὅτι ἄνομβρος ἡ χώρη καὶ

valet, colligat, nullo modo probabile esse, ut e nive Nilus fluat." Quaeritur enim, quonam pertineat genitivus των, cuius loco Reiskius olim repositum volebat τὰ ων τεχμήρια πολλά έστι, repudiante Wesselingio, qui ad verba τῶν τὰ πολλά subintelligi vult τεκμήρια sive μαρτύρια: quorum (paulo ante scriptorum) indicia multa adsunt viro etc. Hanc rationem sequitur Negris explicans: τῶν εξοημένων μοι ταῦτά έστι πολλά μαρτύρια κ. τ. λ. Schweighaeusero articulus τὰ ora-tionem turbare videtur, qui quid huc faciat, haud se intelligere profitetur. Infelicissime in hoc loco mendando et explicando versatus est Stegerus, in Praefat. Herodot. pag. XI, ubi, quod scribi inbet: τῶν τάδε πολλά ἐστι, illud sic explicat: "cuius rei (τῶν nempe), nc probabile quidem esse, eum e nive fluere, haec multa sunt argumenta (τῶν πολλά ἐστι)." Equidem nihil mutandum existimo, sed interpremutandum existimo, sed interpretatione locum illustrandum, cuius hic mihi videtur sensus: Quorum hic mihi videtur sensus: Quorum pleraque (quae scil. de Nili incre-mento in hanc opinionem disputantur) talia sunt, ut viro — ne pro-babile quidem videri possit, Nitum fluere nive auctum. — Retinui ol-nòs (pro síxòs) et h. l. et cap. 24, cum hac forma Nostrum constanter usum esse appareat ex iis, quae Bredov. p. 194 seq. attulit; item-que scripsi χωρέων cum recentt. edd. e Florentino cod. pro vulg. χωρίας.

τωρίων.

ότι ἄνομβρος ἡ τώρη καὶ ἀκρύσταλλος κ.τ.λ.] i. e. quod constanter haec regio imbribus et glacie caret. ἄνομβρος infra II, 25 ἀκρύσταλλος Noster dixit, qui IV, 28 glaciem dixit κρύσταλλον, non aliter atque Homer. Ili. XXII, 152. Od. XIV, 477 et Thucydides III, 23. Caeterum Herodoteis consimilia profert Diodorus I, 38. Sed celsiora Aethiopiae loca, montium praesertim cacumina nec nive nec grandine atque gelu carere, bene

monet Wesselingius testibus allatis, quibus alia adiicit Larcherus de pluviis, quas ab Iunio mense inde usque ad Septembrem in Aethiopia cadere recentiores observarunt. At-que iam inter veteres nonnulli Nilum augeri contenderant imbribus aestivis, qui in Aethiopia et quidem praecipue in montibus decidant. Conf. Strabon. XVII. pag. 1138 A. B. 1139 B. s. p. 789 seqq. Sic, alios ut taceam, Agatharchides Cnidius, qui inde ad verum proxime accessisse dicitur Diodoro I, 41, e pluviis, quae quotannis in Aethiopiae montibus exsistant conditions in access Nilum territoria. tinentes, increscere Nilum statuerat. Vid. Frieten: De Agathar-chide Cnidio (Bonn. 1848.) p. 73 seq. 75 seq. Alii Aegyptii, teste Lydo de menss. pag. 261, ab etesiis tradiderant omnes nubes e superioribus regionibus meridiem versus detrudi et inde, cum gravis pluvia decidat, Nilum exaestuare; atque etiam Thrasyalces Thasius eam tenuit sententiam, etesiis Ni-lum extrudi affirmans. Cum enim Aethiopia altioribus montibus circumdetur atque excipiat nubes, quae etesiis protrudantur, Nilum inun-dari. Neque aliter Callisthenes Nilum se invenisse testatus erat ex infinitis imbribus in Aethiopia ortis deferri. Nostra aetate satis compertum habemus, in pluviis tropiero cis quae dicuntur a Maio mense usque ad Septembrem fere decidentibus veram Nili crescentis et inundantis causam quaerendam esse, idque recte iam significavit Arian. Indic. 6. Conf. Hartmann. Erdbeschr. v. Aegypt. pag. 92 seqq. 97., Heeren. Ideen etc. II, 2. pag. 56 seq. coll. Ritter. Erdkunde I. pag. 835. Russel: Egypt. (in Edinburgh Cal. library T. III.) p. 35 seq. De ventis nonnulla monuimus ad II, 20. Referent huc quoque, ad 11, 20. Referent the quoque, quod Nilus fam Homero dicitur διιπετής, auctus scilicet pluviis de coelo delapsis, ut poetam vera causa fluvii aucti haud latuerit. Vide teἀχρύσταλλος διατελέει ἐοῦσα ἐπὶ δὲ χιόνι πεσούση πᾶσα ἀνάγκη ἐστὶ ὑσαι ἐν πέντε ἡμέρησι · ῶστε, εἰ ἐχιόνιζε, ῦετο ᾶν ταῦτα τὰ χωρία. τρίτα δὲ, οἱ ἄνθρωποι ὑπὸ τοῦ καύματος μέλανες ἐόντες ἰκτίνοι δὲ καὶ χελιδόνες δι' ἔτεος ἐόντες οὐκ ἀπολείπουσι, γέρανοι δὲ φεύγουσαι τὸν χειμῶνα τὸν ἐν τῆ Σκυθικῆ χώρη γινόμενον, φοιτέουσι ἐς χειμασίην ἐς τοὺς τόπους τούτους · εἰ τοίνυν ἐχιόνιζε καὶ ὁσονῶν ταύτην τὴν χώρην, δι' ἡς τε ρέει καὶ ἐκ τῆς ᾶρχεται ρέων ὁ Νείλος, ἡν ἂν τούτων οὐδὲν, ὡς ἡ ἀνάγκη ἐλέγχει. Ὁ δὲ περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ λέξας, ἐς ἀφανὲς τὸν μῦθον ἀνε-23 νείκας, οὐκ ἔχει ἔλεγχον. οὐ γάρ τινα ἔγωγε οἰδα ποταμὸν

stes Graecos a Creuz. laudatos in Commentt. Herodd. pag. 187. 188 not. Iam in clausula haud praetermittenda Ephori sententia et ipsa commemorata a Lydo l. l. pag. 265. Vid. Diodor. Sic. I, 39 et Ephori fragm. pag. 214 seqq. Aegyptum ille dixerat, utpote fluvii limo ortam, humoris copiam in se recipere et per hiemem in se constringere, aestate autem tanquam sudores ex se emittere; unde fieri, ut Nilus augeatur et inundet.

augeatur et inundet.

επί δὲ χιόνι πεσούση πᾶσα ἀνάγκη ἐστὶ ὕσαι ἐν πέντε ἡμέρησι]
Ad verba ἐπὶ χιόνι πεσούση (continuo post nivem de coelo delapsam)
cf. I, 170 ibique nott. — Mox verba
ἐν πέντε ἡμέρησι displicuerunt Fabro et Gronovio, qui alia eorum
loco proponerent. Sed Gellit auctoritatem iure opponit Wesselingius, Noctt. Att. VIII, 4. Nec
minus credibile est, Herodotum,
quae Thuriis aliisve locis ipse accidere viderat aut ab aliis fando
audierat, ad Aethiopiae regiones
transtulisse. — Mox ῦετο edidimus
pro ὖετ', ut in Reizii editione exstat. De ipso verbo eiusque usu
conf. II, 16. Quae praeterea addit
Noster de adusto hominum colore
et de gruibus, ea, teste Wesselingio, haud praeteriit Seneca Quaest.
Natt. IV, 2 coll. Euripid. Helen.

1497.

δι' έτεος έόντες οὐκ ἀπολείπουσι]
δι' έτεος est: per totum annum, vid. Fischer. ad Weller. III, b. pag. 169. ἀπολείπειν a Werfero (in Act. phill. Monacc. I, 2. p. 272) expo-

nitur: aufhören, ausgehen. Malim equidem ob ea, quae ad II, 19 attuli, ad ἀπολείπουσι ex antecedentibus repetere τὰ χωρία, adeo ut milvi atque hirundines totum per annum has regiones non relinquere dicantur. In seqq. adscivimus γινόμενον (pro γενόμενον) e Florentino aliisque; pro vulg. φοιτῶσι, cuius loco e Florentino Schweighaeus. et Gaisf. receperant φοιτέωσι, cum recentt. edd. scripsi φοιτέωσι, inhente Bredow. 286

τέουσι, iubente Bredov. p. 386.
εl τοίνυν ξχιόνιζε καὶ δουνῶν ταύτην την χώρην κ. τ. λ.] "Quodsi igitur vel muntulacunque nix caderet istam in terram, tamen nihil eorum (quae inde scil. colligunt, Nilum nive potissimum, quae in Aethiopia cadat, augeri) locum habere posse (censet Noster), ipsa ratione cogente." Hoc modo si locum interpreteris, nulla utique me sentiente erit causa, quae ad emendandum nos cogat, indeque etiam reliciendum, quod legi vult h. l. Benedict. (Actt. semin. reg. Lips. II. p. 286): εἰ τοίνυν ἐχιόνιζε καὶ τοῦν ταύτην τ. χ. Ad οσονων conf. I, 199.

### CAP. XXIII.

'O δὲ περὶ τοῦ 'Ωκεανοῦ λέξας κ. τ. λ.] Hecataeum Milesium intelligit, ut vidimus II, 21. Herodotum sequitur Pausanias I, 33. §. 4, ubi negat Aethiopes ad Oceanum fluvium habitare.

ές άφανὲς τὸν μῦθον ἀνενείκας, οὐκ ἔχει ἔλεγχον] i. e. Ille cum ser'Ωκεανὸν ἐόντα, 'Όμηφον δὲ ἥ τινα τῶν πρότεφον γενομένων ποιητέων δοκέω τοὖνομα εὑρόντα ἐς τὴν ποίησιν ἐσενείκασθαι. 114

24 Εί δὲ δεῖ, μεμψάμενον γνώμας τὰς προκειμένας, αὐτὸν περὶ τῶν ἀφανέων γνώμην ἀποδέξασθαι, φράσω, διότι μοι δοκέει πληθύεσθαι ὁ Νεῖλος τοῦ θέρεος. τὴν χειμερινὴν ῶρην ἀπελαυνόμενος ὁ ῆλιος ἐκ τῆς ἀρχαίης διεξόδου ὑπὸ τῶν χειμώ-

monem (de Nili incremento) s. causam suam ad obscurum reiecerit (ab eo, quod obscurum est, suspensam fecerit nec firmo validoque argumento confirmarit) non habet, quod nos convincat. Obscurum autem illud s. τὸ ἀφανὲς intelligit Oceanum et de eo fabulam, quippe rem fictam nec ullo modo probatam atque apertam. Idem affirmat Noster IV, 8 ab Homero in his discedens, in cuius verbis de Oceano iam olim desudarunt docti Grammatici, ut e Strabone I. p. 9. s. p. 4 novimus. Tu vid. Homer: Ili. XIV, 245 et quae de Homeri sententia uberius disputavit Ukert. in Geograph. d. Gr. u. Roem. I, 2. pag. 8 seqq.

pag. 8 seqq.

ή τινα τῶν πρότερον γενομένων ποιητέων] Conf. II, 53 ibique nott.

### CAP. XXIV.

El de dei — ἀποδέξασθαι] ἀποδείπνυσθαι γνώμην est sententiam declarare, in medium proferre. Conf. III, 82. 160. IV, 97. 132. I, 207. 170. II, 146, ubi vid. nott. Item ἀποφαίνεσθαι VIII, 49. Add. Heindorf. ad Platon. Gorg. pag. 68. —, Herodoti sententiam paucis verbis contractam praebet quoque I. Laur. Lydus de menss. p. 263 ed. Roeth." Cr.

την γειμερινήν ορην ἀπελαυνόμενος ὁ ήλιος κ. τ. λ.] i. e. "sol, per hibernum tempus repulsus e priori cursu ab hiemibus, accedit ad Libyae regiones superiores." Ad ipsam sententiam faciunt, quae disputavit Bredov. in Uranolog. Herodot. specim. pag. VII: "Herodoto terra est plana, coelo concavato in modum hemisphaerii obtecta, cuius margines extremis terrae finibus iunguntur", et pag. XIII: "in hoc laqueari coelesti sol tempore aestatis quotidianam tenet viam fere in medio: hieme autem ingruente, frigoribus a meatu suo in magis australes coeli partes depulsus, australes coeli partes depulsus, transit τὰ ἄνω τῆς Λιβύης. Quan-do igitur sol Graeciam calore aestatis urit: eodem tempore in partibus Africae australibus, sole in medium coelum recedente, hiems est, quamquam non hiems Grae-ciae; verum, cum sol tempore Grae-cis aestivo a Libya et Graecia eodem fere spatio distare videbatur, hiems Libyca eundem fere calorem habet, quem ceterarum terrarum aestas. Quando autem frigore ingruente sol in fines coeli australes repellitur, necesse est, ut sol, mar-gini laquearis coelestis inclinatae propior, vehementiori calore superiora Africae adurat. Itaque non solum Indi et Aethiopes sub ortu vehementiori calore supesolis, sed etiam Aethiopes Libyci, qui super Aegyptum habitant, cadore acids propioris aduruntur, ut nigrigant et crines crispos maxi-me inter omnes homines habeant, VII, 70 cfr. III, 101."

έκ τῆς ἀρχαίης διεξόδου] διέξοδος Herodoto est cursus, meatus
solis in coelo s. via, quam sol percurrit, ut explicat Schwgh. in Lex.
Herod. s. v. Alias vocis notiones,
monente Cr., attigit Wyttenbach.
ad Plut. Mor. I, 2. p. 973. Et
conf. Herod. I, 196 ibiq. nott.
Hine II, 25 διεξιέναι. Plura dabit Cr. ad Plotin. p. 180 B. Letronnius hunc locum tractans (Iournal des Savans 1839. p. 131 seqq.),
ita Gallice reddit: "dans la saison
hivernale le soleil, chassé de son
ancienne route (c'est à dire de celle
qu'il a suivie jusqu'au tropique)
par l'hiver, se dirige vers" etc.
Quod vero ὑπὸ τοῦ χειμῶνος legi

νων, ἔρχεται τῆς Λιβύης τὰ ἄνω. ὡς μέν νυν ἐν ἐλαχίστφ δηλῶσαι, πὰν εἰρηται τῆς γὰρ ἄν ἀγχοτάτω ἢ χώρης οὖτος ὁ θεὸς, καὶ κατ' ῆν τινα, ταύτην οἰκὸς διψῆν τε ὑδάτων μάλιστα, καὶ τὰ ἐγχώρια ὁεύματα μαραίνεσθαι τῶν ποταμῶν. ٰΩς δὲ ἐν 25 πλέονι λόγφ δηλῶσαι, ὡδε ἔχει. διεξιὼν τῆς Λιβύης τὰ ἄνω ὁ ῆλιος τάδε ποιέει ἄτε διὰ παντὸς τοῦ χρόνου αἰθρίου τε ἐόντος τοῦ ἠέρος τοῦ κατὰ ταῦτα τὰ χωρία, καὶ ἀλεεινῆς τῆς χώρης ἐούσης, οὐκ ἐόντων ἀνέμων ψυχρῶν, διεξιὼν ποιέει, οἰόν περ καὶ τὸ θέρος ἔωθε ποιέειν, ἰὼν τὸ μέσον τοῦ οὐρανοῦ. ἕλκει γὰρ ἐπ' ἐωυτὸν τὸ ῦδωρ ἐλκύσας δὲ ἀπωθέει ἐς τὰ ἄνω χωρία ' ὑπολαμβάνοντες δὲ οἱ ἄνεμοι καὶ διασκιδνάντες τήκουσι καὶ εἰσι οἰκότως οἱ ἀπὸ ταύτης τῆς χώρης πνέοντες, ὅ τε νότος καὶ ὁ λὶψ, ἀνέμων πολλὸν τῶν πάντων ὑετώτατοι. δοκέει δέ μοι

vult singulari numero, ut II, 26, neque addicunt libri scripti neque Aristides loco moz laudando.

Aristides loco mox laudando.

τῆς Λιβύης τὰ ἄνω] "Superiora dicit hoc loco in austrum versa, unde fluvius maximus Libyae in mare boreale i. e. mediterraneum effluit: sicuti, eadem opinor ratione ductus, cap. 26 τὰ ἄνω τῆς Εὐ-ρώπης septentrionales partes Europae dicit." Bredov. l. l. pag. XIII. Τα conf. etiam Aristid. II. p. 341 s. pag. 453 ed. Dindorf. Quod quidam in Herodoti loco exhibent ἐς τὰ ἄνω, eo non opus. Conf. II, 25. 26.

ὡς μέν νυν ἐν ἐλαχίστω δηλῶσαι, πῶν εἰρηται] i. e. ut paucissimis verbis rem omnem aperiam, s., ut Schweigh, reddit: ita brevissimis verbis res tota declarata est. Qui-

σαι, πάν είζηται] i. e. ut paucissimis verbis rem omnem aperiam, s., ut Schweigh. reddit: ita brevissimis verbis res tota declarata est. Quibus respondent ea, quae initio proximi capitis leguntur: ὡς δὲ ἐν πλέονι λόγφ δηλῶσαι. De infinitivo in his posito post particulam ὡς conf. supra allata ad II, 10. In seqq. pro τῆς γὰο κ. τ. λ. Benedict. (Actt. semin. reg. Lips. II. p. 286) Herodotum haud dubie scripsisse ait τῆ γὰο κ. τ. λ., quod quidem mihi valde dubium videtur.

— Pro κατὰ ῆν τινα et hoc loco et II, 86 Struve in Spec. Quaest. de dialect. Herod. I. p. 47 scribi mavult κατ' ῆν τινα, idque cum recentt. edd. recepi.

# CAP. XXV.

διεξιών — τάδε ποιέει] τάδε ad sequentia spectat et repetitur quodammodo verbis διεξιών ποιέει οιών πες κ. τ. λ., ubi cum recentt. editt. scripsi έωθε pro έωθεε. Vid. Bredov. pag. 302. Ad ipsam sententiam conf. roth. ad II, 24.

έλκύσας δὲ ἀπωθέει ἐς τὰ ἄνω χωρία] Est hace nostri scriptoris sententia: aquam attractam solem retro quasi ad loca superiora (i. e. magis australia) repellere; quam ipsam ventos suscipientes et dissipantes liquefacere; unde explicandum, err venti illinc efflantes pluvias maxime ferant. Tu conf. Salmas. ad Solin. pag. 303 C. D. De superlativo υετώτατοι iam dubitaverat Buttmannus (Gramm. Gr. I. p. 273), num talis gradus comparationis omnino adhibert posset, itemque Schweighaeuser. In Lex. Herod. s. v.) ψετωθέστατα vel υετιώτατοι scriptum opoitate iudicans. Alterum hoc eo magis reponi vult Bredov. pag. 68, cum ἀπεμος υέτιος aliquot locis apud Theophrastum, alios reperiatur. Mihi non satis causae esse videtur, ut a codd. lectione recedam; itaque retinui υετώτατοι, i. e. pluviosissimi (venti), maximam pluviae copiam afferentes; retinui etiam in seqq. ἐπετειον, ab eodem Bredov. p. 156 (quem utro-

οὐδὲ πᾶν τὸ ΰδωρ τὸ ἐπέτειον ἐκάστοτε ἀποπέμπεσθαι τοῦ Νείλου ὁ ῆλιος, ἀλλὰ καὶ ὑπολείπεσθαι περὶ ἐωυτόν. πρηϋνομένου δὲ τοῦ χειμῶνος ἀπέρχεται ὁ ῆλιος ἐς μέσον τὸν οὐρανὸν ὀπίσω καὶ τὸ ἐνθεῦτεν ῆδη ὁμοίως ἀπὸ πάντων Είκει ποταμῶν. τέως δὲ οἱ μὲν, ὀμβρίου ὕδατος συμμισγομένου πολλοῦ αὐτοῖσι, ᾶτε ὑομένης τε τῆς χώρης καὶ κεχαραδρωμένης, φέουσι μεγάλοι τοῦ δὲ θέρεος, τῶν τε ὅμβρων ἐπιλειπόντων αὐτοὺς, καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἐλκόμενοι, ἀσθενέες εἰσί. ὁ δὲ Νείλος ἐων ἄνομβρος, ἐλκόμενος δὲ ὑπὸ τοῦ ἡλίου, μοῦνος ποταμῶν τοῦτον τὸν χρόνον οἰκότως αὐτὸς ἐωυτοῦ φέει πολλῷ ὑποδεέστερος ῆ τοῦ θέρεος τότε μὲν γὰρ μετὰ πάντων τῶν ὑδάτων ἴσον Είκεται, τὸν δὲ χειμῶνα μοῦνος πιέζεται. οῦτω τὸν ῆλιον νενόμικα 26 τούτων αἴτιον εἶναι. Αἴτιος δὲ ώυτὸς οὖτος, κατὰ γνώμην τὴν ἐμὴν, καὶ τὸν ἡέρα ξηρὸν τὸν ταύτη εἶναι, διακαίων τὴν διέξο-

que loco sequitur Dietsch) mutatum in έπέτεον, ut II, 92. άλλὰ καὶ ὑπολείπεσθαι περὶ 'έωυ-

άλλα καὶ ὑπολείπεσθαι πεοὶ ἐωυτόν] Putabant enim, aquas circa solem relinqui, qui illis et aleretur et quasi pasceretur. Ita certe Stoicos tradidisse, patet ex Plutarch. II. p. 229 A. B. et Cicer. de nat. deorr. II, 15. Sed explosit hanc sententiam Aristoteles Meteorol. II. 2. p. 551 E. Tu conf. etiam Letronne l. l. p. 131 seq.

τέως δὲ οἱ μὲν κ. τ. λ.] Εχ Herodoti sententia sol per hiemem, ubi

τεως δὲ οι μεν κ. τ. λ.] Εχ Herodoti sententia sol per hiemem, ubi remotior a reliquis terris commoratur in superioribus regionibus (i. e. magis australibus), e fluviis reliquarum terrarum nil aquae attrahere potest usque ad aestatis tempus, quo ex illis locis superioribus (ad quae frigore repulsus erat) in medium coelum redit ac fluviorum aquam, cuius partem nunc ad se trahit, mminuit. — χώρη κεχαραδομική ε Schweigh. exponitur regio torranticus excavata, ut VII, 176.

τῶν ποδμβρων ἐπιλειπόντων αὐρον ἐπιλειπόντων ἀὐρον ἐπιλειπόν ἀὐρον ἐπιλει

τῶν τους] i. e. quando pluviae eos (fluvios scil.) deficiunt, s. cessant. Conf. Werfer in Actt. phill. Monacc. l, l. p. 86. In seqq. reliqui οἰκότως, ut II, 22, ubi vid. · Ad verba: αὐτός ἐωυτοῦ — ὑποδεέστερος conf. Matth. Gr. Gr. p. 848.

τον δε χειμώνα μούνος πιέζεται]

Per hiemem solus omnium fluviorum Nilus (a sole) premitur magnamque aquarum inde amittit copiam, quam sol ad se attrahit, qui frigoris causa in hasce plagas australes regressus illic subsistit Niloque quasi incumbit, sed aestatis tempore in medium coelum hinc progressus. non amplius e Nilo solo aquae copiam adsumit, verum aequo modo ex omnibus fluviis; unde consentaneum est, Nilum minorem aquae copiam amittere aestatis tempore, quam hiemis, indeque etiam maiorem ipsum fluere aestivo quam hiberno tempore. Herodoti sententiam Plutarcho quoque commemoratam de Placit. philosoph. IV, 1. p. 898 A refutare conatus est Diodorus Siculus I, 38.

### CAP. XXVI.

Αἰτιος δὲ ἀντὸς οὖτος — καὶ τὸν ἡέρα ξηρὸν τὸν ταύτη εἶναι] ἀντὸς οὐτος, sc. ὁ ἥλος. Ante verba τὸν ἡέρα — εἶναι, quae ab αἰτιος pendent, non addendum τοῦ, verum mente intelligendum, ut II, 20. Plura hanc in rem affert Sintenis. ad Plutarch. Themistocl. p. 140 seq.

διακαίων την διέξοδον αὐτῷ] αὐτῷ plurimos libros secutus edidit Gaisfordius; vulgo αὐτοῦ, quod δον αὐτῷ · οὕτω τῆς Λιβύης τὰ ἄνω θέρος αἰεὶ κατέχει. Εἰ δὲ ἡ στάσις ἤλλακτο τῶν ὡρέων, καὶ τοῦ οὐρανοῦ τῆ μὲν νῦν ὁ βορέης τε καὶ ὁ χειμὼν έστᾶσι, ταύτη μὲν τοῦ νότου ἡν ἡ στάσις καὶ τῆς μεσαμβρίης, τῆ δὲ ὁ νότος νῦν ἔστηκε, ταύτη δὲ ὁ βορέης · εἰ ταῦτα οῦτω εἰχε, ὁ ῆλιος ἄν ἀπελαυνόμενος ἐκ μέσου τοῦ οὐρανοῦ ὑπὸ τοῦ χειμῶνος καὶ τοῦ βορέω, ἤιε ἄν τὰ ἄνω 115 τῆς Εὐρώπης, κατάπερ νῦν τῆς Λιβύης ἔρχεται. διεξιόντα δ' ἄν μιν διὰ πάσης Εὐρώπης ἔλπομαι ποιέειν ἄν τὸν Ἰστρον, τά περ νῦν ἐργάζεται τὸν Νείλον. Τῆς αὕρης δὲ πέρι, ὅτι οὐκ 27 ἀποπνέει, τήνδε ἔχω γνώμην, ὡς κάρτα ἀπὸ θερμῶν χωρέων οὐκ οἰκός ἐστι οὐδὲν ἀποπνέειν αὕρη δὲ ἀπὸ ψυχροῦ τινὸς φιλέει πνέειν.

Ταῦτα μέν νυν ἔστω, ώς ἔστι τε καὶ ώς ἀρχὴν ἐγένετο. Τοῦ 28

ad aërem, qui solis transitu excandescat, referri vult Wesselingius; sed rectius opinor Schweighaeuserus intellexit de sole, qui exura suum transitum, i. e. omnid, quae transeat, exurat. διέξοδος enim enit tractus ille in coelo super terram, quem permeat sol; conf. supra II, 24. — In seqq. ad τὰ ἄνω τῆς Λιβύης et paulo inferius τὰ ἄνω τῆς Εὐφώπης conf. nott. ad II, 24. Ad vocem ὡρέων, qua tempestates anni indicantur. canf. I. 142.

rocem ἀρέων, qua tempestates anni indicantur, craf. I, 142.

καὶ τος κανότως μέν νῦν ὁ βορέης κ. τ. λ.] Bene hic particulae sibi invicem in oratione bimembri respondent; nam in priori ut τῆ μὲν et ταύτη μὲν, ita in posteriori τῆ δὲ ponuntur et ταύτη δὲ; conf. Schaefer in Melett. critt. p. 111 not., Werfer. in Actt. philoll. Monacc. I, 1. p. 90, et Buttmann. ad Demosthen. Midian. p. 156 ed. sec. Attigit etiam haec Hartung: Lehre d. Partik. I. p. 175. 189. In seqq. duplicem invenimus particulam αν, quae altero loco ad verbum finitum referri poterit, docente eodem Werfero l. l. I, 2. pag. 250.

διεξιόντα δ' ἄν μιν κ. τ. λ.] Ad solem hace referenda, qui (ex Herodoti mente) si ab altera parte Europam omnem permearet (ut nunc sc. Libyam permeat), idem in Istro efficeret, quod nunc in Nilo efficit.

# CAP. XXVII.

ώς κάρτα ἀπὸ θερμῶν χωρέων κ. τ. λ.] Conf. II, 19 fin. Cum Herodoto in his convenient Plinius H. N. V, 9, Diodox Siculus I, 38, alii, quos interpretes ad h. l. aditiont.

# CAP. XXVIII.

wal ως ἀρχην ἐγένετο] ἀρχην
Wesseling. reddit ab actio. Tu
conf. I, 9 et 86 ibiq. not. 140.
Haud necesse, quod vir doctus (in:
Classical Iourn. XLIV. pag. 375)
scribi vult την ἀρχην pro ως άρχήν. Tu conf. allata ad I, 140.
τοῦ δὲ Νείλου τὰς πηγάς κ. τ.
λ.] In eandem sententiam disputat
Diodor. Siculus I, 37. Scribit enim
Nili fontes aut locum, unde ille
proveniat. neminem unquam adhuc

Mili fontes aut locum, unde ide proveniat, neminem unquam adhuc vidisse aut cognovisse eorum, qui illos se vidisse probarint. Memorat porro Aegyptiorum sacerdotum opinionem, qua Nilum ex Oceano terram circumfluente derivari contenderent, aliasque aliorum sententias ipsiusque adeo Herodoti, quarum tamen nulla ipsi probatur. Iubae regis sententiam, qua Nilus e lacu erumpat haud longe ab Oceδὲ Νείλου τὰς πηγὰς οὕτε Αίγυπτίων, οὕτε Λιβύων, οὕτε Έλ-

ano in monte inferioris Mauritaniae retulit Plinius H. N. V, 9 (10), alia quoque ex eiusdem regis scriptis afferens de Nili cursu, quae nuper in examen vocavit Mannert. in Geograph. d. Griech. u. Roem. X, 1. pag. 172 seqq. 2. pag. 542 seqq. Addimus Chresti Romani sententiam, qui idem Nilum oriri statuit e lacubus, qui sub montibus in occidente altissimis Libyamque ab Aethiopia disiungentibus in infinitam latitudinem extendantur. Vid. I. L. Lydum de menss. pag. 266 et Roeth. Recentiori aetate multa de Nili fontibus congessit Ludolf. in Hist. Aethiop. pag. 122 seqq.; post quem accuratius in haec in-quisivit Danvill. in Mémoirs de l'A-cad. d. Inscript. XXVI. p. 46 seqq., illudque posuit, Nili fontes hodie-que non magis fere cognitos esse quam Herodoti et qui eum secuti sunt aetate. Hartmann. (Erdbe-schr. von Aegypt. pag. 75), An-glum peregrifatorem Bruce secutus, Nili fontes the scribit haud procul a vice Cisch in Abyssinia intra montes Aformascha et Litchambera. Quo cartius statuit Rennel. I. 1. pag. 574 seqq. Nili fontes nemini adhuc innotuisse, qui probabiliter meridiem versus sub ipso aequatore sint quaerendi, cum et veterum te-stimonia et recentiorum, qui Afri-cae regiones interiores inviserint, iudicia eo ducere videantur. Quare et ipse malim ad Ritteri accedere partes, qui varias et veterum et recentiorum de Nili fontibus opiniones examinans nibil tamen certi hinc effici posse statuit Nilique fontes veteribus aeque ac recentioribus notos esse negat; vid. Erdkunde I. p. 516 seqq. 523 seqq. Ukert: Geogr. v. Africa I. p. 258 seqq. 352. Ukert: Ac vix multum profecisse nobis videmur ex iis, quae nostra aetate ad Nili fontes revera eruendos aut suscepta sunt itinera, aut a viris apprime doctis hanc in rem prolata: ut adeo non deessent, qui Nili fon-tes adhuc incognitos esse iudicates adhuc incognitos esse iudica-rent. Vid. Iournal d. Voyag. (1845)

I. p. 51. (1847. Octob.) pag. 6 et 1848. Iuill. p. 97 (ubi iudicia virorum hac in re praecipue appellandorum, Werne et Beke, afferuntur) coll. Decemb. 1848. pag. 341. Atque Werne de hac re scripsit in C. Ritteri libello: Ein Blick in das Nilland p. 42 seqq. ac deinde libro singulari anno 1849 edito: "Expedition zur Entdeckung der Quellen des weissen Nil"; alter vero, Carolus Beke, in tribus dissertationibus nuper editis ("Der Nil und seine Zuflüsse" in H. Berghaus Zeitschrift für Erdkunde VIII. p. I seqq. 161 seqq. 321 seqq. ac praecipue p. 344 seq.) haud sine probabilitatis specie quadam ostendere constus est, vix dubitandum esse, quin fontes Nili albi s. Bahr at Abyad, quo nomine comprehendi constat alterum idque primarium Nili brashium ad occidentem vergens, quaerendi sint in ea regione, quae vocatur Mono Moézi, i. e. in regione regis lunae, si in nostram linguam convertas. Unde simul patere ait Beke, cur Ptolemaeus retulerit fontes Nili ad τὸ τῆς σεληνης ὄρος. Neque etiam absonum esse iudicat idam vir doctus, quod olim Lusitant contender Nilum profluere e lacu Zambeze, qui in illa regione sane reperitur. Cum his fere consentiunt ea, quae de Nili fontibus disseruit Russegger, qui ipse ad eos propemodum pro-gressus est; vid. Reisen etc. II, 2. p. 71 seqq. 83 seq. Quae cum ita sint, facile iis carere poterimus, quae nuper reiecta Ptolemaei auctoritate ipsisque eius verbis, quae modo attulimus, eliminatis, tan-quam spuriis et ex serioris aeta-tis interpolatione illatis, disseruit W. D. Cooley in libello, qui inscribitur: Claudius Ptolemy and the Nile; or, an Inquiry in to that Geographer's real merits and speculative errors etc. Lond. 1854. 8.

ούτε Λιβύων] Dahlmann. in Herodot. pag. 72 eos intelligit Libyes, qui Aegyptum inferiorem proxime habitarint, occidentem versus, a

λήνων των έμοι απικομένων ές λόγους, ούδεις ύπέσχετο είδέναι, εί μη εν Αιγύπτω εν Σάι πόλι ο γραμματιστής των Ιρών χρημάτων της 'Αθηναίης. ούτος δ' έμοί γε παίζειν έδόκεε, φάμενος είδεναι άτρεκέως. έλεγε δε ώδε Είναι δύο ούρεα ες όξυ τὰς πορυφάς ἀπηγμένα, μεταξύ Συήνης τε πόλιος πείμενα τῆς Θηβαίδος και Έλεφαντίνης · οὐνόματα δὲ είναι τοῖσι οὔρεσι, τῷ

Cambyse rege post subactos, quo tempore ipsis praefuit Thannyras, Inari filius. Eo enim usque rodotum pervenisse statuit, ibique quaesivisse de Nili fontibus. quaesivisse de Nili fontibus. Nec omnino dubitandum, quin aliquam certe Libyae partem oramque in-primis maritimam Noster adierit. Vid. Heyse Quaest. Herod. I. pag. 115 seq. Heerenio hic intelligendi videntur Libyes, qui commercii causa ex ipsis illis locis Thebas venerint capaulti, vid. Ideen etc. II

fuerint consulti; vid. Ideen etc. II, 2. p. 439 coll. II, 1. pag. 195. εἰ μὴ ἐν Λἰγύπτῳ ἐν Σὰϊ πόλι ὁ γραμματιστὴς τῶν ἰρῶν χρημάτων τῆς ᾿Αθηναίης] Quae verba citans Pollux in Onomast. IV, 19 γραμματιστής hic idem esse ait atque γραμματεύς. Larcherus, qui intellexerat sacerdotem sacro prius intenezerat saccitutem sacre aerario atque supellectili praefe-ctum, le garde des trésors sacrés, " post, Michaelem secutus in Com-mentt. societ. Gott. I. p. 271, interpretem reddidit hieroglyphorum s. sacrarum scripturarum. In quo illi merito obloquitur Schweigh. Satis enim verba addita τῶν ἰρῶν χρη-μάτων indicare videntur, quale huius sacerdotis fuerit munus, qui aerario sacro communibusque sacerdotalis collegii reditibus cum praepositus esset, ab Heerenio (Ideen II, 2. p. 132) vocatur, der Rentmei-ster des Priestercollegiums zu Sais." De Minerva Saitica et de urbe Sai conf. not. ad II, 59. 62. "Σάιν αίθαλοέσσαν novit Nicander in Theαισακοεσσαν ποντι κιταπαστ in Ine-riacc. vs. 566, ubi vid. Schol. p. 90 ed. Schneid. et eiusdem Ani-madvss. p. 148." Cr. είναι δύο οὔφεα — ἀπηγμένα]

i. e. duos esse montes, quorum cacumina in acutum desinant. Pro ἀπιγμένα et hoc loco et VII, 64 revo-

cavi cum recentt. edd. ἀπηγμένα, quod unum verum hic esse, vel simili Pausaniae loco IX, 38, 2,

simili Pausaniae loco 1X, 38, 2, aliisque ostendit Bredov. p. 72.

μεταξύ Συήνης τε πόλιος κείμενα τῆς Θηβαίδος Syene urbs prope Elephantinen sita in Nili ripa orientali, ubi ipsa Aegypti ditio incipit Aegyptique sunt fines. Ubi cum Nilus bene navigabilis fiat Aegyptiam tarram quasi aperiens. Aegyptiam terram quasi aperiens, ipsum urbis nomen hinc deductum credunt, quod Coptarum et Aegy-ptiorum sermone est Souan (i. e. aperiens, quod aperiundi habet po-testatem), Arabum lingua Assouan; sed hodierna urbs paulo magis se-ptentrionem versus exstructa est ab antiquiori urbe dudum destructa. De utriusque urbis, et antiquioris et recentioris, situ, et quantopere is adverterit Graecorum astronomos et geographos, Eratosthenem, Strabonem, Ptolemaeum, accurate egit, monente Cr., Iomard. in Deegit, monente Cr., Iomard. in Descript. de l'Eg. vol. I. cap. 2. p. 1 seqq. 7 seqq. (Recueil etc. p. 1 seqq. p. 8 seqq.), ubi plura de reliquiis veteris urbis. Tu add. Champoll. l'Egypt. sous l. Phar. I. pag. 161 seqq., Ritter: Erdkunde I. pag. 693 seqq., Rosellini Monumenti del Culto pag. 191 seq.

Thebais et hic et II, 92 non de nomo Thebaico, qui dicitur II, 42, sed de ipsa Aegypti parte superiore

sed de ipsa Aegypti parte superiore intelligenda est. Conf. II, 15 ibiq.

και 'Ελεφαντίνης] De Elephantine vid. nott. ad II, 17. Sed quae hoc ipso loco memorantur, ea non ad Elephantinen, verum ad *Philas* (cuius insulae nulla caeteroqui apud Herodotum mentio) pertinere statuit Iomard, in Descript, de l'Egypt. Antiqq, vol. I. cap. 2. sect. 2. pag. 18. 19 coll. cap. 3. p. 1. μεν Κρῶφι, τῷ δὲ Μῶφι. τὰς ὧν δὴ πηγὰς τοῦ Νείλου, ἐούσας

2. 18 seq. (Recueil I. pag. 36 seq. 88 seqq.) ipsumque istius insulae nomen huc refert, si quidem, ut dudum voluerat Bochartus, Φίλαι descendit a voce Φίλ, adiecta Graeca terminatione, qua voce Aethiopes aliique Asiae populi elephantem significent; in eum enim locum advectum esse notat e superioribus regionibus Africae ebur; quae res eius nominis causa fuerit\*). Haec et alia multa (in quibus tu praecipue conf. Zoeg. de Obelisce. p. 286 not. et Coraem ad Heliodor. Aethiop. II. pag. 256) in medium protulit Creuz. (Commentt. Herodd. pag. 175 seqq.) haec adiiciens: "Quam rationem si amplectaris, duae fuerint Elephantinae insulae, altera postea sic quoque appellata, altera Philae. Ac reapse quae He-rodotus II, 28 de duobus montibus Syenen inter atque Elephantinen refert in loco de fontibus Nili, ea ad Philas pertinere arbitratur Iomar-dus. Quod mirum sit in historico tam accurate et qui ibidem profi-teatur (cap. 20), se ipsum specta-torem pervenisse Elephantinen us-que, quique, quae ultra sita sunt audita, satis accurate describat. Contra, si unam tantummodo noverat Elephantinen historiae pater: celeberrimae insulae Philarum in eius libris nec vola nec vestigium apparet. Utraque tamen res commode explicari potest. Neque enim magis Tentyrae, Latopolis, Ombi aliarumque nobilium urbium templa, palatia reliquaque monumenta memorat. Strictim tautummodo carpit superioris Aegypti reliquias, videlicet hac caussa ductus, quod ante eum Hecatacus Milesius eas oras earumque memorabilia accura-

tius erat persecutus (cf. fragm. p. 21 seqq. et not. ad Herod. II, 15 fin.). Neque igitur doctissimo Iomardo assentiar, qui illud silentium inde explicat, quod nil nisi ipsas Thebas in Thebaide cognoverit Herodotus (Descript. de l'Eg. I. cap. 5. pag. 3)." Haec ille, plurima de Philis insula eiusque sacris disputans, quae ad Herodoti locum minus pertinent. Qui si unam modo noverat Elephantinen, quam II, 17 commemorat, haud equidem intel-ligo, quomodo ille ab erroris suspicione liberari queat, quod h. l. istam insulam cum Philis insula, quae nonnihil remota est ab Elephantine meridiem versus, confu-derit. Nam Philae, ut Salmasii utar verbis (Exerc. Plinn. p. 310. 311), supra novissimum catarracten, catarractes supra Syenen, cui opposita Elephantine sub ipsum tarracten sita est, supra quem Phi-lae sunt. Hic autem insulam intelligendam esse, quae supra ca-tarracten sita est, nec infra illum, dubio vix caret. Plura Ritter: Er-kunde I. pag. 680. 681. De Philis accurate disputavit G. Parthey in commentatione "de Philis insula eiusque monumentis" edita Berolini 1830. Qui satis edocuit, a Philis Syenen duarum horarum (licus) Gallicarum esse iter, quae com-mode duabus horis ab expedito pe-dite conficiantur, s. 30,000 pedd. dite conficiantur, s. 30,000 peau. Pariss., unde centum stadiorum intervallum, quod dixit Strabo XVII. p. 818, ad dimidium fere revocandum sit (cf. p. 1 seq. 81 seqq.). Nilum vero, qui inde a superiori catarracta Wadi Halfensi placide fluit usque ad Philas, iam hac insula relicta. a recta via. quam tenuerat. relicta, a recta via, quam tenuerat,

<sup>\*)</sup> Etymologiam vocis *Philarum* disquirit Parthey p. 63 seqq. bene monens Graecam esse vocem a *qrilog* ductam propter loci amoenitatem, quae quanta sit, idem ostendit vir doctus p. 4 seq. 60 seqq. attulitque etiam nomen insulae Arabicum: \*Anes-el-modjud. i. e. hilaritas naturae: alia insulae nune vulgo tributa nomina taccamus: id vero tenea mus, unam elephanti imaginem, adhuc in Aegypti monumentis repertam, cerni in tem plo Philarum occidentali; vid. ibid. p. 37 seq. In inscriptionibus monumentorum insulae et adiacentium Nubiae templorum nomina insulae hace reperiri scribit Rossellini 1. 1. p. 179. \*Manlak, Manueb s. \*Manuebmou.\*

άβύσσους, έχ τοῦ μέσου τῶν οὐρέων τούτων φέειν και τὸ μέν

discedentem scopulisque obstructum vix ullum praebere scribit (p. 7) locum opportunum, in quo naves appellant; tum parvo intervallo in catarractae (inferioris prope Syenen) angustias delabi. Hunc vero locum navibus tam difficilem adeoque periculosum Herodotus, qui usque ad Elephantinen pervenit, ubi illa actate Aegypti fines positi erant (cf. II, 30), transire nec voluit nec fortasse potuit; indeque etiam Philarum cognitionem aut nullam prorsus habuisse videtur, aut si quam habuit insulae extra Aegypti fines tum positae neque iis monumentis, quibus adhuc conspicuis Ptolemaeorum aetate exornata est, clarae, vix eam commemorare necesse habuit. Cf. Parthey. p. 67 seqq. De Philis earumque monumentis singulis exposuit quoque Rosellini Monumenti del Culto pag. 102 seqq. et Brugsch: Reisebericht. aus Aegypt.

p. 256 seqq.
τῷ μὲν Κοῶφι, τῷ δὲ Μῶφι]
,,Hunc locum et II, 29, 30, 42, 94. A. G. Schlegel in exemplis it indeclinabiliter a Graecis 172. posuit usurpatorum nominum in Indisch. Biblioth. II, 3. p. 316, iniquius ta-men, ut saepius, de Herodoto iu-dicans." Cr. Quod enim vir doctissimus Herodoto verba dedisse statuit sacerdotem Aegyptium, parum perspexisse videtur sacra Acgyptiorum, de quibus dicemus ad II, 61. Monet vero Champoll. l'Egypt. sous l. Phar. I. pag. 114, nullum alium hic intelligi posse locum, nisi eum, qui apud Elephantinen sit insulam, ubi fluvii ripae utrinque assurgant saxis praecipitibus, quae unda al-luat quaeque notis hieroglyphicis sint inscripta; nec tamen gurgitem aut simile quid esse conspicuum, nedum Nili fontes. Quod bene cre-dimus viro docto, cum veros Nili fontes nemo hic quaesierit. Mouphi s. Mophi Aegyptio sermone idem contendit esse: la bonne, et Chrophi esse la mauvaise. Mihi magis huc pertinere videtur Senecae locus locus Nat. Quaest. IV, 2, ubi inter alia

haec leguntur: "Primum incrementum Nili circa insulam, quam modo retuli, Philas nascitur. Exiguo ab hac spatio petra dividitur: ἐβατον Graeci vocant nec illam ulli nisi antistites calcant; illa primum saxa auctum fluminis sentiunt. Post spatium deinde magnum duo emicant scopuli: Nili venas vocant incolae, ex quibus magna vi funditur, non tamen quanta operire possit Aegyptum; in haec ora stipem sacerdotes et aurea dona praefecti, cum solemne venit sacrum. iaciunt."

tes et aurea dona praefecti, cum solemne venit sacrum, iaciunt."
τὰς ὧν δὴ πηγὰς τοῦ Νείλου, ἐούσας ἀβύσσους] Quod minime sie intelligas velim, ut veros Nili fon-tes illic fuisse existimes. Qui enim tes illic fuisse existimes. Qui enim supra dixerat (II, 17), Nilum a Catadupis incipere, quidni idem eodem iure dicere potuit, illic, unde fluere incipiat (i. e. ubi Aegyptum intrat Aegyptisque fluere incipiat), eius esse fontes? Conf. Iomard. Recueil etc. I. pag. 36. 37. Ac vel magis esquiciendes sunt veterum Aegypticandes sunt veterum Aegypt respiciendae sunt veterum Aegyptiorum religiones, qui omnem ter-rae salutem a Nilo suspensam facerent eumque summum colerent deum ac pie venerarentur ipsius Osiridis (qui alias pro Solis habetur numine) nomine; ut nihil sit mirum, illum locum, ubi intrat Aegyptum iste fluvius s. deus, et ubi eum crescentem observabant, singulari fuisse religione consecratum ab Aegyptiis, qui illic Osiridem sepultum esse confabularentur, redivivum quotannis e sepultura quasi exoriri undasque suas saluquasi exoriri undasque suas sautiferas ex hoc loco ut ex fonte per omnem Aegyptum volvere. De Osiride, qui Nilus est, dicemus ad II, 61. Quae hic adscripsimus, pluribus disceptantur a Creuzero in Symbol. II. p. 23 seqq. ed. tert. et a Ritter: Erdkunde I. p. 688. Herodoti tamen vel potius sacerdotis Saitici narrationem irridet Strabo XVII. p. 1174, A. s. p. 819. Sed tales narrationes vel fabulas medio aevo adhuc sparsas fuisse, osten-dunt quae leguntur in Evagatorio Fabri, monachi, qui seculo decimo

ημισυ τοῦ ῦδατος ἐπ' Αἰγύπτου φέειν καὶ πρὸς βορέην ἄνεμον, τὸ δ' ἔτερον ημισυ ἐπὶ Αἰθιοπίης τε καὶ νότου. ὡς δὲ ἄβυσσοί εἰσι αὶ πηγαὶ, ἐς διάπειραν ἔφη τούτου Ψαμμήτιχον Αἰγύπτου βασιλέα ἀπικέσθαι. πολλέων γὰρ αὐτὸν χιλιάδων ὀργυιέων πλεξάμενον κάλον κατεῖναι ταύτη, καὶ οὐκ ἐξικέσθαι ἐς βυσσόν. Οῦτω μὲν δὴ ὁ γραμματιστὴς, εἰ ἄρα ταῦτα γενόμενα ἔλεγε, ἀπέφαινε, ὡς ἐμὲ κατανοέειν, δίνας τινὰς ταύτη ἐούσας ἰσχυρὰς καὶ παλιφροίην · οἶα δὲ ἐμβάλλοντος τοῦ ῦδατος τοῖσι οῦρεσι μὴ δύνασθαι κατιεμένην καταπειρητηρίην ἐς βυσσὸν 29 ἰέναι. ἄλλου δὲ οὐδενὸς οὐδὲν ἐδυνάμην πυθέσθαι. άλλὰ τοσόνδε μὲν ἄλλο ἐπὶ μακρότατον ἐπυθόμην, μέχρι μὲν Ἐλεφαν-

quinto per Orientem peregrinatus tradit de Nilo, qui emanans primo ex abysso erupit in medio paradisi ex ingenti et profundissima fovea, — et illa fovea dicitur caput Nili, ad quod nulli patet aditus propter flammeum gladium et regionis altitudinem" etc. (T. III. p. 125 seq. ed. Hassler. coll. p. 129, ubi idem Faber Herodotum affert de Nili crescentis natura tradentem).

τῶν οὐρέων τούτων] τούτων

τῶν οὐρέων το ύτων] τούτων cum Gaisf. dedi pro τουτέων. Αν werba seqq. ἐπὶ Αἰθιοπίης τε καὶ νότου Cr. confert Salmas. Exercitt. Plin. pag. 312.

Plin. pag. 312.

ἐς διάπειραν — ἀπικέσθαι] Psammetichum regem ad Elephantinen usque pervenisse prodit quoque inscriptio illa Graeca, cuius ad II, 2 mentionem fecimus; initio enim haec leguntur: βασιλέος ἐλθόντος ἐς Ἐλεφαντίναν Φαματίχω ταντα ἔγραψαν κ. τ. λ.

εί ἄρα ταῦτα γενόμενα ἐλεγε] τὰ γενόμενα, i. e. ea quae sunt et reupse contingunt, vera s. ἀληθη, ut dudum exposuit Wesseling. Add. Reiz. ad Viger. de idiotism. pag. 357 ibique Hermann. pag. 778. In seqq. valde variant libri editi, praesertim quod ad interpunctionem attinet. Equidem minus interpunctionis signum posui post ἀπέφαινε, cum, quae sequuntur verba, ad Herodotum ipsum necessario referenda, iudicium suum de iis, quae ab interprete relata acceperit, seiungentem (ut bene monet Letronne

in Journ. d. Sav. 1817. p. 92) vel potius sacerdotis Saitici verba ad suam rationem explicantem, a verbo ἀπέφαινε pendeant, quocum accusativi δίνας — παλιφφοίην similem in modum iunguntur atque I, 129: 'Αστυάγης δέ μιν άπέφαινε τω λόγω σκαιότατον έόντα. Quae iam adduntur altero orationis membro per δὲ illato, in iis accusativum et infinitivum (μὴ δύνασθαι — ἰέναι) ita explicandum censemus, ut e mi-nori enuntiatione (ως εμε κατανοέειν) verbum mente repetamus, quam structuram Nostro haud infrequentem esse constat. Cf. nott. ad I, 58. IV, 5. 95. Quem loci sensum recte expressit Aristides in Aegypt. recte expressit Aristides in Aegypt.

tom. II. p. 345 lebb. pag. 458 ed.

Dind. his verbis: εἰ ἄρα ταῦτ ἀληθῆ, δοκεῖν αὐτῷ δίνας ἐνταῦθα καὶ παλιοβοίας τοῦ ποτα- $\mu o \tilde{v}$ , eum nos hoc modo reddendum censuimus: "ut equidem sentio, sunt quidam gurgites, vel potius: intel-lexit ille gurgites quosdam, qui illic sunt validi, ac refluxum s. repercussionem; quum vero aqua montibus illidat, haud potuit utique (ex mea sententia) plumbum exploratorium de-missum in fundum pervenire. — In seqq. haud mutavi οία δέ, quod voluit Valcken. Conf. nott. ad I, 66. — Pro ξμβαλόντος cum recentt. scripsi ξμβάλλοντος. Ad καταπειοητηφίην cf. II, 5 ibique nott.

CAP. XXIX.

έπὶ μακρότατον] De hac formula

τίνης πόλιος αὐτόπτης ἐλθών, τὸ δ' ἀπὸ τούτου ἀκοῆ ἤδη Ιστορέων. ᾿Απὸ Ἐλεφαντίνης πόλιος ἄνω ἰόντι ἄναντές ἐστι χωρίον ·
ταύτη ὧν δεῖ τὸ πλοίον διαδήσαντας ἀμφοτέρωθεν , κατάπερ 
βοῦν, πορεύεσθαι · ἢν δὲ ἀπορραγῆ, τὸ πλοίον οίχεται φερόμενον ὑπὸ ἰσχύος τοῦ ρόου. τὸ δὲ χωρίον τοῦτό ἐστι ἐπὶ ἡμέρας 
τέσσερας πλόος · σκολιὸς δὲ ταύτη , κατάπερ ὁ Μαίανδρος , ἐστὶ 
ὁ Νείλος. σχοίνοι δὲ δυώδεκά εἰσι οὐτοι , τοὺς δεῖ τούτφ τῷ 
116 τρόπφ διεκπλῶσαι. καὶ ἔπειτα ἀπίξεαι ἐς πεδίον λείον, ἐν τῷ

conf. I, 171. ibique nott. II, 34. IV, 16. 192, notante Werfero in Actt. phill. Monacc. I, 2. p. 244 seqq., cui add. Krueger. ad Dionys. Halicarn. Iudic. de Thucydid. p. 119, Ellendt ad Arrian. Exped. Alex. II, 19. §. 1. Spectat illa ad locorum distantiam nec male a Larchero hunc in modum redditur: "en poussant mes recherches aussi loin, qu'elles pouvoient aller." Ad àxoŋ cf. I, 171 et II, 123. 148 ibique nott. IV, 16. Siebelis ad Pausan. III, 25, 5. pag. 80, Lennep. ad Phalarid. Epist. pag. 229, b. De voce forogéwv cf. nott. ad prooemium libri I.

αὐτόπτης ἐλθών] Quo loco memorabili supra sumus usi ad II, 15, ubi vid. Et iure hoc in loco subsistunt, qui de Herodoti itineribus exposuerunt (conf. Heyse Quaest. Herod. I. pag. 112). Nam universam Aegyptum Nostrum vidisse hinc manifestum fit.

'Aπὸ 'Elεφαντίνης πόλιος ἄνω ἰόντι κ. τ. λ.] Herodotum ob narrationis elegantiam atque perspicuitatem laudat Longin. de sublim. cap. 16. §. 26, ubi Toupius Lucian. de ver. hist. II, 27 affert. Ad argumentum ipsum vid. quae ex recentiorum peregrinatorum libris attulit Heeren. Ideen etc. II, l. p. 356 seqq. et quae paulo ante ex Partheyi libro attulimus. Qui enim nostra aetate has regiones perlustrarunt, testantur Nilum supra Syenen usque ad Philas valde flexuosum ac tortuosum esse, aquis tam rapide delabentibus, ut adhuc opus sit funibus, quibus naves ad-

Nili fieri angustiorem indeque impeditiorem ipsam navigationem. Ultra Philas verum est Nilum ita placide fluere, ut nullum periculum subeant navigantes: sed mox intercedunt catarractae superiores Wadi-Halfenses, quibus denuo difficultates navigantibus opponuntur. Caeterum ad hunc Herodoti locum conf. etiam Iomard. Recueil etc. I. pag. 34 seq. et de Nili cursu Strab. XVII init. p. 786 s. 1133 et p. 1177 B. Nostra aetate praeter alios hunc Nili cursum secutus est in regiones superiores usque ad fontes propemodum Russegger: Reisen etc. II, 1. pag. 390 seqq. Ad verba: ην δε ἀποψέφαγη suppl. κάλως vel simile quid.

verso flumine trahantur; alveum

lott lat ημέρας τέσσερας πλόος] Indicant haec verba navigationem quatridui; conf. II, 19 et Matth. Gr. Gr. p. 794. Quo ipso spatium ab Elephantine insula usque ad Tachompso indicari post Hennick. statuit Larcherus, mox tamen (vid. Tab. Geogr. p. 531), hac sententia reiecta, quatridui itinere declarari vult longitudinem ab Elephantine usque ad eum locum, ubi Nilus non amplius sit tortuosus; unde alio tridui aut quatridui itinere distare Tachompso; ita ut ad hanc insulam ab Elephantine proficiscenti septem s. octo dies sint insumendi. Mihi Herodoti verba vix aliter explicari posse videntur atque de via ab Elephantine usque ad eum locum, ubi Nilus non amplius est tortuosus. Quam viam commercio frequentem esse monuit Heeren. Ideen etc. II, 2. pag. 440.

νῆσον περιβρέει ὁ Νείλος Ταχομψώ οὖνομα αὐτῆ ἐστί. οἰπέουσι δὲ τὰ ἀπὸ Ἐλεφαντίνης ἄνω Αἰθίοπες ῆδη καὶ τῆς νήσου

Ταχομψώ οὔνομα αὐτῆ ἐστί] Tachompso a Stephano Byzant. s. ve prope Philas esse dicitur, quae Ptolemaeo auctore magis ad meridiem a Philis sita erat. Sunt, qui insulam appellent; sunt qui urbem vocent, quae Romanorum aetate ad regionem nomine Dodecaschoeni notam pertinuerit. Sed ipsa urbs post deserta, quam Aethiopes aliam ex illius regione condiderant. Nunc loco nomen esse Derar Mannert. ponit 1. l. X, 1. p. 231. Sed Heeren. (Ideen etc. II, 1. pag. 350) intelligi posse arbitratur insulam Calaptsché, vel aliam quandam, quae quatuor milliaria ulterius e regione vici Girscheh sita sit; nam in illa insula splendidissima et amplissima templorum rudera recentioris aetatis peregrinatores detexerunt, quos eosdem secutus Ritter: Erdkunde I. p. 645 seq., plura disputat. In Aegyptio insulae nomine Tachempsah s. Tachimsah invenit Champoll. (l'Egypt. sous k. Phar. I. p. 152 seq.) significationem loci, ubi sunt multi crocodili, cum Amsah crocodili sit nomen, de quo cf. nott. ad II, 69. Quod idem antes posuerat Iomardus Recueil etc. I. pag. 92, ubi varia nomina attigit, quibus apud veteres haec insula designatur.

waria nomina attigit, quibus apud veteres haec insula designatur.

οἰκόυσι δὲ τὰ ἀπὸ Ἐλεφαντίνης ἄνω κ. τ. λ.] Adscripsit Cr. Eustathii locum ad Odyss. IV, 84.

p. [51] infr. et 152 supr. Bas. Est autem insignis hic locus, si de Aegyptiorum veterum originibus quaeras, quas ex Aethiopia repetendas esse volunt. Qua de re, nostrum locum respiciens, haec scripsit Creuz. in Commentt. Herodd. I. p. 180 seqq.: "Historiae pater insulam Tachompso partim ab Aethiopibus, partim ab Aegyptiis habitari prodit. Quod idem in Philensium insula locum habere dicit Strabo, quocum egregie facit Heliodorus. Iam Champollio (p. 157) elevare studet testimonium Strabonis, eamque communem habitationem soli insulae Tachompso arbitratur reservandam, cum ta-

men Herodotus ibidem (II, 29) terram supra Elephantinen ab Aethiopibus habitari et ipse profiteatur. Sed ut ad antiquissima tempora redeamus, quibus latius porrectam in meridiem Aegyptum facit Philostratus; ipse Champollio (I. p. 57 seq.) eius rei vestigia offendit in recentioribus itinerariis, in quibus monumentorum Aegyptiorum mentio fit, quae longe supra Philas versus meridiem appareant. Quae res sus meridiem appareant. Quae res si accuratius et ad certam fidem historiae exploretur: possint indi-dem multa explicari, quae nunc quidem nos impeditos tenent. Nemo enim non videt, origines Aegyptias omnesque res vetustiorum Phara-onum alias esse, si, post occupaonum alias esse, si, post occupa-tam a priscis illic colonis Aegy-ptum, Aethiopum res, opes, aliaque protinus seiuncta censeas a rebus institutisve Aegyptiis: alias contra, si plura per saecula et Aegyptios homines et Aethiopes eorundem regum imperio subditos existimes, ac mutuo omnium rerum commercio inter sese coniunctos." In nota subiecta idem Cr. plura monet de religionibus utriusque populi, quae si Aegyptios Aethiopum colonos dicas (uti Diodor. Sicul. III, 3), non poterant valde differre itemque monumenta advocat, templa, idola, alia id genus, quae Aegyptiis plane congruunt. Nostra aetate veteris Aethiopiac s. Nubiae monumenta templorum grandia et peregrinatorum et artificum cura accuratius cognita esse laetamur: tu vid. inprimis Gau: Antiquités de la Nubie Paris. 1822 fol., alia, quae excitantur in C. O. Muelleri libro de Archaeolog. § 218. not. 2. Neque negari poterit, inter ea monumenta, quae in Nubiae inferioris ad Aregyptum proxime accedentis partibus inventa sunt, atque ipsa Aegypti monumenta maximam intercedere similitudinem, ut ab eadem gente iisdemque sacris dedita profecta videantur: sed id quoque concedendum erit, Nubiae monuτὸ ῆμισυ, τὸ δὲ ῆμισυ Αἰγύπτιοι. ἔχεται δὲ τῆς νήσου λίμνη μεγάλη, τὴν πέριξ νομάδες Αἰθίοπες νέμονται τὴν διεκπλώσας ἐς τοῦ Νείλου τὸ φέεθρον ῆξεις, τὸ ἐς τὴν λίμνην ταύτην ἐκδιδοι. καὶ ἔπειτα ἀποβὰς παρὰ τὸν ποταμὸν ὁδοιπορίην ποιήσεαι ἡμερέων τεσσεράκοντα σκόπελοί τε γὰρ ἐν τῷ Νείλῷ ὀξέες ἀνέχουσι, καὶ χοιράδες πολλαί εἰσι, δι' ὧν οὐκ οἶά τέ ἐστι πλέειν. διεξελθών δὲ ἐν τῆσι τεσσεράκοντα ἡμέρησι τοῦτο τὸ χωρίου, αὖτις ἐς ἔτερον πλοτον ἐμβὰς, δυώδεκα ἡμέρας πλεύσεαι καὶ ἔπειτα ῆξεις ἐς πόλιν μεγάλην, τῷ οὕνομά ἐστι Μερόη. λέ-

menta ad eum perfectionis et pulcritudinis gradum non assurgere, quem in ipsis Thebarum monumentis admiramur, immo his longe inferiora videri artisque depravatae signa praebere ea monumenta templorum, pyramidum etc., quae in ulterioribus Nubiae regionibus, prope Meroem adhuc inveniuntur. Quae cum ita sint, in hac tota quaestione sane gravissima cautius pronuntiandum esse nemo non videt aliaque adhuc esse exspectanda et certiora et accuratiora, quae, quid do primitiva illa quam statuunt Aethiopum cultura revera iudicandum sit, edoceant.

Actinophine thirds to both admosting the first of the fi

tio fiat, nunc exsiccatum ferme. σκόπελοί τε γὰς ἐν τῷ Νείλω ὀξέες κ. τ. λ.] Vel hacc probantur recentiorum peregrinatorum testimoniis, exponente Heeren. Ideen I. I. Nam supra alterum catarractem, qui est prope locum Wadi Halfa 21° 50′, crebrius in Nili alveo apparent scopuli ac saxa, quae fluvii cursum impediant catarractasque plures efficiant, in quibus singulis indicandis non prorsus peregrinatorum narrationes sibi conveniunt.

αὐτις ἐς ἔτερον πλοίον ἐμβὰς κ.
τ. λ.] Haec, opinor, spectant ad
eas regiones, quae fines septentrionales terrae Dongola transgresso
patent et ad Meroem usque pertinent. Iam enim Nili alveus fit
latior nec scopulis impeditus; ipse
fluvius in plura brachia dissectus
plures efficit insulas perquam fertiles omniumque rerum copia affluentes. Vid. Heeren. l. l. pag.
360 seqq. Ex quo eodem illud adiicimus, quod nunc aliunde etiam
satis constat, omnem hancce regionem ab Aegypti confiniis usque ad
Meroem in utraque Nili ripa splendidis templorum ruderibus aliisque
aedificiis amplissimis maxime insignem esse; quae ipsa, cum Aegyptiis simillima sint idemque structurae genus exhibeant, ad ea recte diiudicanda quam maxime valent, quae paulo ante posuimus de
Aegypti originibus et de commercio inter veteres Aethiopes atque
Aegyptios.

καί ξπειτα ήξεις ές πόλιν μεγάλην] ήξεις etiam Lucianus praebet de ver. histor. II, 27, idemque sine ulla lectionis varietate exstat apud Herodot. II, 30. Quare acγεται δὲ αῦτη ἡ πόλις εἶναι μητρόπολις τῶν ἄλλων Αἰθιόπων.

cedente Medicei aliorumque codd. auctoritate id restituimus pro vulg. εξεαι, quae ex Aldina fluxit. ἐπειτα satis tuentur libri, a recentt. edd.

mutatum in ἔπειτεν. τῆ οῦνομά ἐστι Μερόη] Quae Herη συνομα εστι Μεροη] Quae Herodoto urbs est Meroë, aliis insula dicitur, de qua plura Diodor. I, 33. Strabo XVII. p. 1134 A s. 786. p. 1139 A. s. p. 790 coll. XVI. p. 1116 A s. p. 771 et XVII. p. 1177 A s. p. 821. alii ab Hagyan siteli s. p. 821, alii, ab Heeren. citati l. l. pag. 396, quibus adde Chrestum Romanum apud Laur. Lydum de menss. pag. 268 ed. Roeth. et quae Plura leguntur ap. Beck. Allgem. Weltgesch. I. pag. 276. Add. Rit-ter: Erdkunde I. p. 564 seqq. Ve-terum de Meroë locos ac recentiorum scriptorum plerosque affert For-biger Handb. d. alt. Geograph. II. p. 814 seqq. Etenim post Heere-nium, de Meroë copiose scriben-tem, ipsam hanc regionem plures adierunt viri docti peregrinatores, Burckhardt, Rüppel, Caillaud, Hos-kins, quibus addi velim non minus accurate hanc omnem regionem eiusque monumenta describentem Russegger: Reisen etc. II, l. p. 480 seqq. Est vero Meroë insula, quae non minus atque urbs eiusdem nominis prisco aevo valde celebris fuit, ea regio, quae nunc vocatur Atbar et maiori parte ad regnum Sennaar, minori eaque au-strali ad Abyssiniam pertinet, fluviis cum undique fere sit inclusa et satis ampla, ut eo magis insula a veteribus nuncupari potuerit, quo hisce fluviis pluviarum aetate auctis et terram longe lateque inun-dantibus illa revera insulae quandam speciem praebere videatur. Quo haud scio an faciat Chresti narratio: Nilum, dum Meroëm circumfluat, insulam efficere. In ea igitur regione Meroë collocanda erit et quidem paulo infra eum locum, quo nunc invenitur Schandy (cf. Russegger l. l. p. 492). Hic omnia vides monumentis cuiusvis generis, templorum ruderibus, aedificiorum splendidissimorum reli-

quiis referta; unde quanta olim fuerit urbs, quantum regnum, iure colligas. Namque ista monumenta, recentissimorum peregrinatorum studiis cognita et descripta, quamvis in singulis quibusdam ab Aegyptiis differant, tamen in summa cum Aegyptiis ita congruunt, ut altera ex alteris efficta fuisse appareat. Unde Heerenius alique in his Meroës monumentis, templis potissimum ac pyramidibus, incunabula quasi rerum Aegyptiarum omnium, quae inde sint profectae, sibi reperisse visi sunt; eandemque etiam tenet opinionem Hoskins, qui in libro: Travels in Ethiopia illustrating the antiquities, arts and history of the ancient kingdom of Meroe (Lond. 1835), haec monu-menta descripsit atque lapidi insculpta exhibuit p. 66 seqq. p. 348 seqq. At vero haec ipsa templorum ac pyramidum frequentium ru-dera accuratius inspicientibus vix dubium esse poterit, longe inferiora, structurae molem et artem si respicias, haec videri iis, quae ipsa in hoc genere prachet Aegyptus, indeque ad multo seriorem aetatem hace esse referenda, quae ad Aegyptiorum exemplaria effeta et elaborata esse constat; cf. Edin elaborata esse constat; cf. Edinburgh Review nr. CXXV. p. 52 seqq. Caillaud Voyage à Meroe III. p. 162 seqq. 200 seqq. 272 seqq. Berlin. Iahrbb. f. wissensch. Kritik 1844. nr. 45. p. 355. Russegger l. l. p. 489 seqq. Russel. in Edinburgh. Cabinet - Library T. III. Egypt. p. 35 seqq. et XII. p. 55 seqq. Duncker Gesch. d. Alterth. I. p. 83 seqq., ne plura in re nunc satis certa et exposita afferam. Nec magis opus erit refellere virum doctum, qui in Edinburgh. rum doctum, qui in Edinburgh. Review Vol. XLI. p. 190. Me-roëm sitam esse ponit eo loco, cui adhuc nomen Merawe in superiore Dongola quae nunc dici-tur: hoc enim cum Herodoti ver-bis haud convenire recte statuit Wheeler: Geography of Herodot. p. 520.

οί δ' ἐν ταύτη Δία θεῶν καὶ Διόνυσον μούνους σέβονται, τούτους τε μεγάλως τιμῶσι καί σφι μαντήτον Διὸς κατέστηκε.
στρατεύονται δ', ἐπεάν σφεας ὁ θεὸς οὖτος κελεύη διὰ θεσπισμάτων, καὶ, τῆ ἂν κελεύη, ἐκείσε. ᾿Απὸ δὲ ταύτης τῆς πόλιος 30
πλέων ἐν ἴσω χρόνω ἄλλω ἔξεις ἐς τοὺς Αὐτομόλους, ἐν
ὅσω περ ἐξ Ἐλεφαντίνης ἡλθες ἐς τὴν μητρόπολιν τῆν Αἰθιόπων. τοῖσι δὲ Αὐτομόλοισι τούτοισι οὔνομά ἐστι ᾿Ασμάχ.

Δία θεῶν καὶ Διόνυσον μού-νους σέβονται] Non prorsus cum his consentit Strabo XVII. p. 1177 D p. 822; cui tamen haud scio an Herodoti sit anteferenda auctoritas, quocum monente Thorlacio in prolusione de sacr. et sapient. Aethiopp. lusione de sacr. et sapient. Actinopp. (Havn. 1825) pag. 6 facit Heliodorus, qui Solem, Lunam, Dionysum memorat deos. Quod enim Iovem Noster appellat et Dionysum, intellexit (Iovem) Amun atque Osiridem (conf. II, 42); quem utrumque deum illic cultum fuisse satis comprobant anaglypha atque imagines, quibus templorum rudera re-ferta esse clamant peregrinatores recentissimi, ab Heerenio citati l. l. De hoc Iove Hammone omnia suppeditabit Ch. F. Schmitthenner in Syntagm. I. de Iove Hamm. (Weil-burg. 1840) p. 4 seqq. Ex Aethio-pia huius dei cultum ad Aegyptios pervasisse idem contendit: qua de re utut statuis, nihil differre inter Aegyptiorum atque Aethiopum deos ac sacra, ipsa monumenta satis de-clarant. Quare etiam quod Ammonis templo (quod inter ruinas illas Heerenius sibi invenisse videtur, 1. l. p. 410 seqq. 420 seqq.) iunctum fuit oraculum, id primordium quo-dammodo reliquorum per Aegyptum oraculorum haberi ille vult, quo-rum originem ad colonos istos rerum originem ad colonos istos revocaveris licet, qui ex Aethiopia in Aegypti regiones demissi ad utramque Nili ripam consederint. Quo ea ducere, quae Herodotus de iis mox tradat, qui oraculorum iussu ad bella proficiscantur, idem notat Heerenius. Conf. etiam Diodor. Sicul. III, 3. 6. Qui ex India haec omnia repeti volunt, cui et Aethiopia et Aeryptus sacra sua et Aethiopia et Aegyptus sacra sua

ac templa debeat, eos nunc mittimus, cum tale argumentum ab Herodoto explicando, in quo uno nunc versamur, alienum videri queat. Vid. tamen Henrichsen de Phoenic, commentt. alter. p. 8 (Havn. 1827).

#### CAP. XXX.

τοισι δὲ Αὐτομόλοισι τούτοισι ούνομά ἐστι ᾿Ασμάχ] Nemo nescit voce Αὐτομόλων indicari transfugas; quales fuerint Aegyptiorum milites, qui ad Acthiopes secesserant. Vocem ᾿Ασμάχ, cuius loco libri quidam ᾿Ασχάμ, alii ex Hebraica, alii alia ex lingua explicare studuerunt. Si una litera addita legeretur Σασμάχ, id Iablonskius explicari posse putat ex Aegyptiaco Sosmeh aut Sosmah, quod denotet plenos ignominia et despectu; si legeretur ᾿Ασασμάχ, compositam videri vocem, quae denotet ad sinistram stantes, beneque conveniat iis, quos alii scriptores appellent ενονυμίτας. Conf. etiam Wilkinson. Manners etc. I. p. 154 et Uhlemann in Philolog. Aegypt. p. 12, qui ex Coptica lingua interpretatur defectores. Ad Merodoteam vocis interpretationem inprimis facit Diodorus I, 67. Cum enim rex, suscepta in Syriam expeditione, peregrinos milites praeferens in dextra aciei parte collocaret, Aegyptios vero in sinistra, Aegyptii indignabundi defecisse et in Aethiopiam commigrasse dicuntur. Nam sinistra minus utique honorata; unde appellatio ᾿Ασμάχ ignominiae causa fuisse empiceris licet, quae indigenas milites moverint, ut a Psammiticho desciscerent

δύναται δὲ τοῦτο τὸ ἔπος, κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν, οι έξ ἀριστερῆς χειρὸς παριστάμενοι βασιλέι. ἀπέστησαν δὲ αὖται τέσσερες καὶ εἰκοσι μυριάδες Αἰγυπτίων τῶν μαχίμων ἐς τοὺς Αἰδίοπας τούτους δι' αἰτίην τοιήνδε. ἐπὶ Ψαμμητίχου βασιλέος φυλακαὶ κατέστασαν ἔν τε Ἐλεφαντίνη πόλι

aliasque sibi quaererent terras. Qui enim iam Sethonis sacerdotis sub imperio postpositi fuerint ac neglecti, haud meliori sorte usi esse videntur Psammitichi sub regno, qui peregrinos mercede conduxerat milites, iisdemque se custodiendum tradiderat! Conf. nott. ad II, 152. Plura Beck. Weltgesch. I. p. 726. Add. Soldan. in Mus. Rhen. IV, 1. l. 135. Saint-Martin in Mém. de l'Academ. des Inscriptt. T. XII. P. I. p. 307. Biographie Univers. T. XXXVI. p. 178 seq., qui milites hos ex Aegypto in Acthiopiam secedentes ad eum usque locum pervenisse putat, ubi duo Nili superioris brachia, quibus nomen albo et caeruleo Nilo, confluunt; idque accidisse vult anno 652 ante Chr. n. Herodoteam narrationem hanc attigit quoque Hoskins in libro praeced. cap. laudato p. 306 seqq. δύναται δὲ τοῦτο τὸ ἔπος] δύ

δύναται δὲ τοῦτο το ἔπος] δύνασθαι, valere, significare (quo sensu θέλειν II, 13), illustrarunt Valcken. ad Herod. IV, 131, Boissonad. ad Eunap. pag. 155. Pro χειρός Stephanus Byz. s. v. Αὐτόμολοι hunc locum afferens habet χερός, quam formam ab Herodoto alienam esse ostendit Bredov. p. 159. Cf. etiam Herod. II, 169 et 106.

τέσσεςες καὶ εἴκοσι μυριάδες Αἰγυπτίων τῶν μαχίμων κ. τ. λ.]
Hie numerus myriadum viginti et
unius, nisi in ipsis numeris mendum latet, nimius videtur Zoegae
De obelisec. p. 570 atque Rosselinio Monum. civil. III. p. 208, cum
Hermotybiorum numerus adscendat
ad sedecim myriades, Calasiriorum
ad viginti quinque myriades, ad
ulterutram partem autem secedentes pertinuerint necesse sit; vid.
II, 164 seqq. Etenim of μάχιμοι
intelliguntur ii Aegyptii, qui ad
militum tribum (Kriegerkaste) per-

tinebant, in Aethiopiam transgressi, cum regis Aegyptii imperium aegre ferrent; id quod valde diminuisse censendum est ipsorum Aegypti regum facultates et opes, cum omne robur in hac militum tribu esset positum, reliqui autem Aegyptii armis ferendis vix pares essent. Cf. Heeren. Ideen etc. II, 2. p. 390 coll. p. 137 seqq. In Aethiopia benigne excepti sedes acceperunt in terra Goiam, ubi prioribus incolis loco pulsis suum quoddam regnum conderent. Plura Heeren. l. l. II, 1. p. 427 seq. 434 seq. In ea regione, quae nunc Sennar dicitur, eos habitasse statuit Wheeler I. l. p. 520. 524 seqq. Cr. ad h. l. adscripsit Coraem ad Heliod. Aethiop. pag. 256 seq. et Journal. d. Sav. 1819. Sept. p. 518—520. Hoc enim loco Angli cuiusdam Bowdich sententia memoratur, Aethiopes ab Aegyptiis immigrantibus pulsos in interiorem Africam paulatim esse delatos, ut pro parentibus gentis bellicosissimae Anglis aliquoties perquam fatalis, Ashante's, haberi possint.

φνλακαί κατέστασαν ἔν τε Ἐλεφαντίνη ποίι πρὸς Λίθιοπων] πρὸς

φηλακαί κατέστασαν έν τε Ελεφαντίνη πόλι ποὸς Αιθιόπων] ποὸς Αιθιόπων] ποὸς Αιθιόπων] ποὸς Αιθιόπων] ποὸς Αιθιόπων] ποὶς ετίτορες, vel potius: ut Aegyptum tuerentur a parte Aethiopiae s. ab Aethiopibus invadentibus. Neque aliter mox: πρὸς Λραβίων τε καὶ Σήρων et πρὸς Λιβίνης. Monuit Kuehner Gr. Gr. S. 616. T. II. p. 307. Ad Elephantinen fines Aegypti tum positos esse supra iam monuimus: ut nil mirum sit, sub Psammiticho hie militum fuisse custodiam similem in modum, quo vel Romanorum aetate tres cohortes ibi custodiam egisse scribit Strabo XVII. p. 817. Persarum sub imperio idem obtinuisse Noster paulo post ipse testatur.

πρὸς Αἰθιόπων, καὶ ἐν Δάφνησι τῆσι Πηλουσίησι ἄλλη πρὸς ᾿Αραβίων τε καὶ Σύρων, καὶ ἐν Μαρέη πρὸς Λιβύης ἄλλη. ἔτι δὲ ἐπ᾽ ἐμεῦ καὶ Περσέων κατὰ ταὐτὰ αἱ φυλακαὶ ἔχουσι, ως καὶ ἐπὶ Ψαμμητίχου ἡσαν᾽ καὶ γὰρ ἐν Ἐλεφαντίνη Πέρσαι φρουρέουσι καὶ ἐν Δάφνησι. τοὺς ὧν δὴ Αἰγυπτίους τρία ἔτεα φρουρήσαντας ἀπέλυε οὐδεὶς τῆς φρουρῆς᾽ οἱ δὲ, βουλευσάμενοι καὶ κοινῷ λόγω χρησάμενοι, πάντες ἀπὸ τοῦ Ψαμμητίχου ἀποστάντες, ἤισαν ἐς Αἰθιοπίην. Ψαμμήτιχος δὲ πυθόμενος ἐδίωκε. ὡς δὲ κατέλαβε, ἐδέετο πολλὰ λέγων, καὶ σφεας θεοὺς πατρώους ἀπολιπεῖν οὐκ ἔα καὶ τέκνα καὶ γυναίκας. τῶν δέ τινα λέγεται δείξαντα τὸ αἰδοῖον εί
117 πεῖν, ἔνθα ἄν τοῦτο ἡ, ἔσεσθαι αὐτοῖσι ἐνθαῦτα καὶ τέκνα καὶ γυναίκας. Οὖτοι ἐπεί τε ἐς Αἰθιοπίην ἀπίκοντο, διδοῦσι σφέας αὐτοὺς τῷ Αἰθιόπων βασιλέι. ὁ δέ σφεας τῷδε ἀντιδωρέε-

καὶ ἐν Δάφνησι τῆσι Πηλονσίησι] Daphnae Pelusiacae, quae infra quoque memorantur II, 107, non multum aberant a Pelusio urbe, Pelusiaco fluvio appositae ad Aegyptum ab exterarum gentium incursionibus tutandam. In codice sacro aliquoties occurrunt nomine Taphnes, quod ab hodierno Safnas non valde recedit. Conf. Schlichthorst. l. l. p. 75. Mannert 1, l. X, 1. p. 402 seq. Hartmann. Erdbeschreib. von Aeg. p. 855. Mox cum Bekkero, quem caeteri edd. secuti sunt, delevi molestum δὲ vulgo post ἄλλη illatum, cum nemo non videat, verba: καὶ ἐν Δάφνησι Σύφων arcte secum cohaerere; Eltz in Quaest. Herodd. fasc. II. (Jahrbb. d. Philol. u. Paedag. Suppl. IX. pag. 325) scribi vult ἄλλη δη, quod mihi acque alienum videtur a huius loci sententia. Cum Gaisfordio scripsi Ἰαρβίων τε καὶ Σύφων, ubi vulgo deest τε et pro Σύφων inveniebatur Ἰσσυρίων, quod merito iam damnaverat Valcken. Conf. Bredov. p. 71. — De Marea, vid. nott. ad II, 18. — In verbis: ὡς καὶ ἐπὶ Ψαμμτίχον ησαν Struve Spec. Quaest. etc. pag. 26 notat usum particulae ὡς rariorem post praegressum ταὐτὰ et similia.

τρία έτεα φρουρήσαντας ἀπέλυε κ. τ. λ.] Alia prodit Diodorus I, 67, quocum conferunt Plutarch. Mor. pag. 601 E et Aristotel. Rhet. III, 16. Tu vid. quae paulo ante ipsi monuimus. — οὐκ ἔα recte explicat Valcken. dissuadebat, dehortabatur. Vid. eius not. et G. Hermann. ad Viger. p. 890. Cf. supra II, 18. IV, 164. V, 36. De imperfecti forma, neglecto augmento, omnia collegit Bredov. p. 302.
τῶν δέ τινα λέγεται δείξαντα τὸ αίδοιον είπεῖν κ. τ. λ.] δείξαντα Bredov. p. 153 invitis codd. in δέξαντα mutari vult, ut constans sibi

τῶν δέ τινα λέγεται δείξαντα το αίδοιον είπειν κ. τ. λ.] δείξαντα Bredov. p. 153 invitis codd. in δέξαντα mutari vult, ut constans sibi reperiatur Herodotus, quem utraque forma uti potuisse ac revera etiam usum esse contendo. Simile quiddam de nobili uxore Itala, Catharina Sforza, quae domino Forlensi erat nupta, ex Machiayell. Hist. Florent. l. VIII. profert Italns interpres. Ex antiquitate simile quid narrat Tacitus Hist. II, 13: — "femina Ligus, quae filio abdito, cum simul pecuniam occultari milites credidipent couper cruciatus interrofuent, ubi filium occuleret, uteram ostendens latere respondit" etc. De Lacaena muliere similia tradit Plutarchus Morr. II. p. 241 B, ubi conf. Wyttenbache Animadverss. T. II. pag. 1219; de Persarum feminis conf. eundem Plutarchum II. pag. 246 A.

ται. ήσάν οί διάφοροί τινες γεγονότες τῶν Αἰθιόπων τούτους ἐκέλευε ἐξελόντας, τὴν ἐκείνων γῆν οἰκέειν. τούτων δὲ ἐσοικισθέντων ἐς τοὺς Αἰθίοπας ἡμερώτεροι γεγόνασι Αἰθίοπες, ἤθεα μαθόντες Αἰγύπτια.

31 Μέχρι μέν νυν τεσσέρων μηνών πλόον καὶ ὁδοῦ γινώσκεται ὁ Νείλος, πάρεξ τοῦ ἐν Αἰγύπτω ρεύματος. τοσοῦτοι γὰρ συμβαλλομένω μῆνες εὐρίσκονται ἀναισιμούμενοι ἐξ Ἐλεφαντίνης πορευομένω ἐς τοὺς Αὐτομόλους τούτους. ρέει δὲ ἀπὸ ἐσπέρης τε καὶ ἡλίου δυσμέων. Τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε οὐδεὶς ἔχει σαφέως φράσαι ἐρῆμος γάρ ἐστι ἡ χώρη αῦτη ὑπὸ καύματος. 32'Αλλὰ τάδε μὲν ῆκουσα ἀνδρῶν Κυρηναίων, φαμένων ἐλθείν τε ἐπὶ τὸ Αμμωνος χρηστήριον, καὶ ἀπικέσθαι ἐς λόγους Ἐτε-

τούτους ἐκέλευε ἐξελόντας] τούτους ad Aethiopes spectat et a verbo ἐξελόντας pendet, quod ipsum ad Aegyptios recens receptos referri debet, hoc fere sensu: Iussit rex Aegyptios advenas, illis (Aethiopibus) eiectis, terram habitare, ab illis olüm occupatam. Ubi ἐξελόντας minime sollicitandum, quod Schweigh, tuetur his locis: I, 103, 159 etc.

# CAP. XXXI.

τοσοῦτοι γὰο κ.τ.λ.] Vulgo οντοι, cuius loco cum bini libri offerrent τοσούτο, priores editores, quos secutus sum, inde reposuerunt τοσούτοι. Adnotat Wesselingius, in mensium numero, quos ab Elephantine Meroëm versus et Automolos proficiscentes conterant, dissentire ab Herodoto Aristidem Orat. Aegypt. pag. 346. s. T. II. p. 461 ed. Dindorf. Sed hicce aliis ex fontibus sua hausisse censeri potest. In antecedentibus πλόου καὶ ὁδοῦ (de itinere, quae per aquam navigando fit et de itinere terrestri) eodem modo iunguntur, quo apud Strabon. VII. p. 307: ῶστε καὶ πλοῦν είναι καὶ ὁδοῦν.

### CAP. XXXII.

'Αλλὰ τάδε μὲν ἥκουσα ἀνδοων Κυρηναίων] Vel ex hoc loco cernitur eximium Nostri studium, quo eorum, quae narrat, praesertim si mira aut a vulgatis et consuetis aliena viderentur, auctores afferre nunquam supersedit, accurate discernens inter ea, quae ipse vidit et quae ab aliis tradita accepit. Plura in Comment. Herodot. §. 9. Cyrenaei, ad quos et hoc loco et II, 33 provocat Herodotus, mercatores fuisse videntur, quibuscum in colloquium venit, cum in urbe Cyrene versaretur; de qua re vid. Comment. Herodot. §. 7. Etenim hi mercatores, qui commercium cum interioribus Africae partibus agebant, inde ipsi has regiones obierant, itinere per deserta in magno comitatu, ut fieri solet, facto.

φαμένων έλθεῖν τε έπὶ τὸ Αμμωνος χρηστήριον] De Ammoniis conf. Herodot. II, 42. IV, 181 coll.

φαιένων έλθειν τε έπι το Λμμωνος χρηστήσιον] De Ammoniis
conf. Herodot. II, 42. IV, 181 coll.
III, 25 seq. Schmitthenner: De Iove
Hammone Syntagm. I. p. 28 seqq.,
qui reliquos vett. scriptorum locos
suppeditat. Intelligi debet h. I. Iovis Ammonii templum atque oraculum satis notum tum propter religionem et sacra, tum propter commercii celebritatem. Neque enim
templum solum illic fuisse existimandum est, verum regnum incolis ffequens, ut cryptae hominibus
medicatis sive mumiis repletae hodieque monstrant. Nunc loco nomen Siwah. Cuius rei inprimis fidem
nobis fecit recentissimus peregrinator de Minutoli, qui accuratissime
hunc locum descripsit in itinerario

άρχφ τῷ 'Αμμωνίων βασιλέι' καί κως ἐκ λόγων ἄλλων ἀπικέσθαι ἐς λέσχην περὶ τοῦ Νείλου, ὡς οὐδεὶς αὐτοῦ οἰδε τὰς πηνάς καὶ τὸν Ἐτέαρχον φάναι ἐλθείν κοτὲ παρ' αὐτὸν Νασαμῶνας ἄνδρας. τὸ δὲ ἔθνος τοῦτο ἐστὶ μὲν Λιβυκὸν, νέμεται δὲ τὴν Σύρτιν τε καὶ τὴν πρὸς ἡῶ χώρην τῆς Σύρτιος οὐκ ἐπὶ πολλόν. ἀπικομένους δὲ τοὺς Νασαμῶνας καὶ εἰρωτεωμένους, εἰ τι ἔχουσι πλέον λέγειν περὶ τῶν ἐρήμων τῆς Λιβύης, φάναι, παρὰ σφίσι γενέσθαι ἀνδρῶν δυναστέων πατδας ὑβριστὰς, τοὺς ἄλλα τε μηχανᾶσθαι ἀνδρωθέντας περισσὰ, καὶ δὴ καὶ ἀποκληρῶσαι πέντε έωυτῶν, ὀψομένους τὰ ἐρῆμα τῆς Λιβύης, καὶ εἰ τι πλέον ἰδοιεν τῶν τὰ μακρότατα ιδομένων. Τῆς γὰρ Λιβύης τὰ μὲν κατὰ τὴν βορηῖην θάλασσαν ἀπ' Λίγύπτου ἀρξάμενοι μέ-

suo, quod Berolini prodiit a. 1824 (Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in d. libyschen Wüste etc.) pag. 87 seqq. Conf. praeterea Heeron. Ideen etc. II, I. p. 212 seqq. et Ritter. Erdkunde I. p. 981 seqq. Aliis Ammonis templum in Oasi El-Kassar quaerendum videbatur. Vid. Ios. de Hammer in Annalibus Viennenss. vol. XLV. p. 31. Minus recte, ut nunc quidem satis constat, post eximiam curam Minutolii atque aliorum peregrinatorum, e quibus hos modo afferre iuvat eorum in gratiam, si qui sunt, qui de his accuratiora doceri concupiscant: Fr. Cailliaud: Voyage à l'oasis de Syouah, redigée et publiée par Iomard. Paris 1823., Hoskins Visit to the great Oasis p. 216 seqq. 254 seqq. 257 seqq., Bibliothèq. universelle de Genève 1851. Septemb. p. 110 seq., Bayle St. John: Adventures in the Libyan Desert and the Oasis of Jupiter Ammon. Lond. 1849. Wheeler Geography of Herodot. pag. 564 seq. Alia quaedam etiam suppeditat Forbiger Handb. d. alt. Geogr. II. p. 825. qui idem (p. 824) veterum locos de hac oasi omnes praebet. De Solis fonte vid. nott. ad IV, 181. — Ad verba ἀπιπεσθαι ές λέσχημ cf. quae diximus ad I, 153.

ελθεὶν — Νασαμῶνας ἄνδοας]
De Nasamonibus confer IV, 172 et
Diodor. Sicul. III, 49. Atque Heerenius, ubi hunc locum exponit

(Ideen etc. II, 1. pag. 203 seqq.), recte notare videtur (p. 198 l. l.), Nasamones pertinuisse ad Syrticas gentes, quae commercium cum interioris Africae gentibus egerint; ita ut iter illud haudquaquam per regiones plane incognitas institutum videri debeat; quippe quo hoc potissimum respexerint, num quid ulterius, quam commercii causa vulgo proficiscerentur, progredi liceat.

Τῆς γὰς Λιβύης τὰ μὲν κατὰ τὴν βοςηῆην θάλασσαν κ. τ. λ.] Eandem Libyae in tres partes divisionem profert IV, 181. Quae vel hodie servata esse dicitur in tribus illis appellationibus: Barbarei, Biledulgerid et Sahara; quippe naturae ipsi illa est valde congrua et consentanea. Quae ultra deserta Sahara sunt regiones cultae ac fertiles, nunc cognitae sunt nomine Nigritiae sive Sudan; quas nec Herodoto prorsus incognitas fuisse, ea ipsa declarant, quae in huius capitis fine leguntur. Confer Heeren. Ideen II, 1. p. 6 coll. Ritter: Erdkunde I. p. 898.

Τῆς γὰς Λιβύης — θάλασσαν] i. e. quod attinet ad eas Libyae parates.

Τής γὰο Λιβύης — δάλασσαν]
i. e. quod attinet ad eas Libyae partes, quae secundum mare boreale s. mediterraneum porriguntur; quibus ora borealis Libyae indicatur, in cuius extrema occidentem versus parte ab Herodoto collocatur Solois promontorium. Conf. IV, 43. Quod promontorium Kantin esse, copiosa

χοι Σολόευτος ἄκρης, ή τελευταί τῆς Λιβύης, παρήκουσι παρὰ πᾶσαν Λίβυες, και Λιβύων ἔθνεα πολλὰ, πλὴν ὅσον Ἑλληνες και Φοίνικες ἔχουσι. τὰ δὲ ὑπὲρ θαλάσσης τε και τῶν ἐπὶ θά-λασσαν κατηκόντων ἀνθρώπων, τὰ κατύπερθε θηριώδης ἐστὶ ἡ Λιβύη τὰ δὲ κατύπερθε τῆς θηριώδεος, ψάμμος τέ ἐστι καὶ ἄνυδρος δεινῶς καὶ ἐρῆμος πάντων. Ἐπεὶ ὧν τοὺς νεηνίας 118

disputatione probatum it Rennelius (l. l. p. 567—570), improbante Bredovio, qui cum Gosselin. promontorium Spartel ponit, cuius loco alii promontorium Boiador intelligi posse existimant. Confer ibid. p. 570, 17. Rennelium sequitur Mannertus l. l. X, 2. p. 495 seq., a quo discedens Schlichthorst. l. l. p. 167 seq. indicari putat ab Herodoto id promontorium, quod Graeco nomine appellatur Ampelusia, Punico Coles. Equidem cum Rittero (Erdkunde I. pag. 890) malim intelligere promontorium Spartel, neque ab hac sententia me deduxerum, qui ad Rennelii sententiam se nuper applicuerunt, Moversii (Die Phoeniz. II, 2. p. 544 seq.) et Forbigeri l. l. p. 867: a quibus ipsis non admodum discedit Hirscher (De Hammonis Periplo. Ehing. 1832), de co promontorio hic cogitandum esse ratus, quod album nunc vocant, prope urbem Azamor situm. Sed Barthio, qui ipse has regiones nuper perlustravit, vix dubium esse videtur, quin hoc loco de promontorio, cui nunc nomen Spartel, unice cogitari possit (Wanderungg. d. Gestade des Mittelmeers I. p. 13 seq.). Quod ipsum in extrema maris mediterranei ora prominere in columnis Herculeis nemo nescit.

η τελευταί της Λιβύης] Secutus sum Gaisfordium, quamquam valde arridet lectio a viro docto olim proposita: η τελευτα τὰ τῆς Λιβύης, cuius loco Struve l. l. pag. 30 praeferendum censet: η τελευτα οlim scriptum fuisse, codicum vestigia indicare videntur. — In seqq. of ἐπὶ δάλασσαν κατήκοντες ἀν-

θρωποι cum ii sint, qui secundum maris mediterranei oram habitant, verba: τὰ ὑπὲρ θαλάσσης τε καὶ τῶν ἐπὶ θάλασσαν κατηκόντων ἀγθρώπων intelligenda erunt de interioris Africae regionibus, a mari remotioribus. Ad verba: ψάμμος τέ ἐστι καὶ ἄνυθρος — καὶ ἐρήμος mente repetendum ἡ Λιβύη.

Έπει ων τους νεηνίας άποπεμ-πομένους κ. τ. λ.] Particula έπει, quam omnes libri tenent, immerito displicuit viris doctis, adeo ut emendarent sinov vel etiam éxei s. exeivovs. Sed loco succurrendum erat non emendatione, sed interpretatione; est enim oratio ávaxólovtione; est enim oratio ανακολου-θος, cuius occasionem praebuerunt ea, quae de Libycae terrae divi-sione interiocta sunt, inde a ver-bis τῆς γὰο Λιβύης τὰ μὲν κατὰ κ. τ. λ. usque ad καὶ ἐοῆμος πάν-των. Iam haec confirmaturus iis, quae reliqua erant de Etearchi nar-ratione, pergit ἐπεὶ ων κ. τ. λ., quorum verborum apodosis iudice Hermanno ad Viger. pag. 784 seq. incipiat a verbis διεξελθόντας δε χώρον πολλον ψαμμώδεα — ίδειν δή κοτε κ. τ. λ., ubi particula δέ, loeiv post plerasque particulas temporales et maxime post έπεl, per anacoluthiam in apodosi inferri solita, praecipue in errorem interpretes in duxisse eidem viro docto videtur. Probat Hermanni rationem aliisque exemplis Herodoteis confirmat Bredov. p. 107 seq. Aliam rationem orationis ἀνακολούθου constituendae iniit Matthiae in not. ad h. l. dae init Matthiae in not. ad h. I. Cui Herodotus, cum dicere vellet έπει ων τούς νεηνίας άποπεμπομένους - εὐ έξηρτυμένους ιέναι, ιέναι πρώτα μέν κ. τ. λ., prius ιέναι οmisisse videtur, ut apodosis haec sit: ιέναι πρώτα μέν.

ἀποπεμπομένους ὑπὸ τῶν ἡλίκων, ὕδασί τε καὶ σιτίοισι εὖ ἐξητυμένους, ἰέναι τὰ πρῶτα μὲν διὰ τῆς οἰκεομένης ταὐτην δὲ διεξελθόντας ἐς τὴν θηριώδεα ἀπικέσθαι ἐκ δὲ ταύτης τὴν ἐρῆμον διεξιέναι τὴν ὁδὸν ποιευμένους πρὸς ζέφυρον ἄνεμον, διεξελθόντας δὲ χῶρον πολλὸν ψαμμώδεα καὶ ἐν πολλῆσι ἡμέρησι ἰδεῖν δή κοτε δένδρεα ἐν πεδίω πεφυκότα καὶ σφεας προσελθόντας ἄπτεσθαι τοῦ ἐπεόντος ἐπὶ τῶν δενδρέων καρποῦ. ἀπτομένοισι δέ σφι ἐπελθεῖν ἄνδρας μικροὺς, μετρίων τοῦς ἀποσοκος ἀνδρῶν, λαβόντας δὲ ἄγειν σφέας φωνῆς δὲ οὕτε τι τῆς ἐκείνων τοὺς Νασαμῶνας γινώσκειν οὕτε τοὺς ἄγοντας

νδασί τε καὶ σιτίοισι εν έξηρὶνμένους κ. τ. λ.] Bene nobis monere videtur Heeren. Ideen II, 1.
pag. 198, minime solos quinque intelligendos esse iuvenes nobiles,
qui iter susceperint, verum additos
etiam illis ministros, comites. Nos
dicimus eine Karawane. Nec tamen
illi iuvenes viam in istiusmodi profectionibūs solitam secuti esse videntur, sed relicta illa, cum alias
Africae regiones adhuc incognitas
visere vellent, magis ad occidentem se convertisse. Quo spectant
verba τὴν ὁδὸν ποιενμένους πρὸς
ξέφυρον ἄνεμον, cum scilicet occidentem et meridiem versus (sūdwestlich) illi iter instituerent.

διεξελθόντας δὲ χῶρον πολλὸν ψαμμώδεα κ. τ. λ.] Haec ad deserta Sahara referri debere manifestum est; quibus desertis transmigratis (id quod hodieque haud sine magno periculo fieri potest), haud minus manifestum, perveniese iuvenes ad eas regiones, quas nunc solemus vocare Negerländer. Eo enim quadrat et color niger, qui incolis harum terrarum tribuitur, et minor statura corporis, quam recentioris quoque temporis peregrinatores observarunt, et indoles incolarum benigne et hospitaliter advenas excipientium, quam virtutem illius gentis hodieque memorant; eo denique etiam spectant arbores frugiferae, itidem recentioribus peregrinatoribus illic observatae. Vid. Heeren. l. l. II, 1. pag. 199. 200.

απτεσθαι τοῦ — παρποῦ] απτεσθαι — παρποῦ non tam attingere fructus esse monet Larcherus, sed gustare fructus, vesci, ut apud Thucydid. II, 50. Intelliguntur autem, ut credibile est, fructus arboris, quae dicitur Schea Toulu, Schibaum s. Butterbaum, et per totam interiorem Africam est propagata. Conf. Ritter: Erdkunde I. p. 347. Nec aliter visum Heerenio l. l.

έπελθείν ἄνδοας μικοούς, με-τοίων έλάσσονας ἀνδοών] De Aethiopiae incolis brevissimis statura, ita ut inde Pygmaeorum fabulam ortam credere liceat, Strab. XVII. p. 1176 D s. p. 821. Similia quae-dam Nonnosus apud Photium Bibl. Cod. III. p. 8, quae recentiorum quoque narratione probari monet Larcherus. Neque enim nunc aliam de istis interioris Africae gentibus opinionem ferri confirmant, quae Heerenius protulit l. l. p. 199. 200. Alia olim Ludolf, Histor. Aethiop. pag. 69—74. Recentioris autem actatis peregrinator, Mallien., in mediae Africae regionibus homines tam parvae staturae eosdemque imbecillimos, ut iure Pygmaeos dixeris, se invenisse testatur, lingua etiam diversissimos a reliquis Africae gentibus, ut sane Herodotea narratio de Nasamonibus hinc nonnarratio de Nasamonibus mic non-nibil lucretur lucis; videas Voyage dans l'intérieur de l'Afrique etc. faite en 1818 t. II. p. 209. 262. In seqq. ad τοὺς ἄγοντας τῶν Να-σαμώνων conf. Matth. §. 570. p. 1126.

τῶν Νασαμώνων. ἄγειν τε δὴ αὐτοὺς δι' έλέων μεγίστων, καὶ διεξελθόντας ταῦτα ἀπικέσθαι ἐς πόλιν, ἐν τῷ ἄπαντας εἰναι τοισι ἄγουσι τὸ μέγαθος ίσους, χρῶμα δὲ μέλανας, παρὰ δὲ τὴν πόλιν ξέειν ποταμὸν μέγαν ξέειν δὲ ἀπὸ ἐσπέρης αὐτὸν πρὸς

ἀπικέσθαι ἐς πόλιν κ. τ. λ.] Quae urbs, nisi ea est, quae sive Timbuctu sive Tombuctu nunc dicitur amplissima et commercio per varias Africae partes hinc instituto celeberrima, certe in istis regionibus sita fuisse videtur. Ad istas enim regiones unice quadrant Herodoti verbs. Tu conf. de hac urbe Ritter: Erdkunde II, 1. p. 445 seqq. 457 seqq. Dubitanter olim de his pronuntiaverat Ukert. Geogr. der Gr. n. Roem. I, 1. pag. 76, qui quo tempore scripsit, eo nondum istae regiones tam cognitae erant, quam nunc sunt recentiorum Europaeorum studiis, qui summo cum periculo ad has terras progressi sunt. Ad hanc eandem dubitationem rediisse video C. Vilh. Törnegren in Diss. quae inscribitur: Circa Africam interiorem veteribb. cognitam observatt. Helsingfors. 1844. p. 7. Id unum ex hac Herodoti narratione certo colligi posse putat, usque ad mediterranei maris oram eiusque incolas iam illa aetate pervasisse notionem quandam regionum interioris Africae, quamvis vagam ac fabulosam.

regional metrions Africae, qualities vis vagam ac fabulosam.

παρὰ δὲ τὴν πόλιν ξέειν ποταμον μέγαν] Valde disceptatum inter viros doctos, fluvius iste qui fuerit. De Nili occidentalis s. albi brachio fuerunt, qui cogitarent; cf. Annales des Voyages 1848. Decemb. p. 345. 1849. Mai. p. 188 seq. Sed vix dubitandum, Nigrum esse sive Ioliba (Dscholiba), quod apud indigenas fluvii est nomen, quodque ipsum significat fluvium magnum seu aquam magnam. Nam in eum unum conveniunt Herodoti verba, ipsique crocodili in eo frequentes esse dicuntur. Vide Heeren. l. l. Il, l. p. 201. II, 2. p. 430 coll. Rennel. l. l. p. 573. Ritter: Erdkunde I. pag. 472 seqq. 492 seqq. Leake: Journal of the geographical Society (1831) Vol. I. p. 1 seqq. p. 24 seq.

Wheeler: Geography of Herodot. p. 571 seq. Gravius illud est, quod p. 571 seq. Gravius illud est, quod non minus inter veteres, quam inter recentiores potissimum disceptatum est, utrum hic fluvius, quem Nigrum esse diximus, cum Nilo cohaereat, adeoque unus idemque sit fluvius. Praefracte negat Rennelius l. l. pag. 573 seq. nec omnino Aliter statuendum erit, si ipsum Nigri cursum consideres montium-que interioris Africae tractum, et terram, quam Nilus permeat, tiorem ea, quam Niger irrigat, alia, quae ab recentioribus peregrinatoribus observata, bene notarunt Heerenius II, 1. pag. 15 seq. Ritterus
1. I. p. 491 seqq. 506 seqq. 511
seqq. 523—26, qui iidem ex eorundem peregrinatorum testimoniis satis patere adiiciunt, apud istarum terrarum incolas eandem hodieque ferri famam: Nigrum cohaerere cum Nilo, sive unum esse eundemque fluvium. Conf. Dahlmann. in Herodot. pag. 86. Add. Pueckler-Muskau (Allgem. Zeit. 1838. IX. Febr. Beil. p. 268), qui et ipse me-minit famae adhuc inter indigenas sparsac de fluvio magno, qui ex occidente proveniens cum albo flu-vio (i. e. occidentali Nili brachio) coniungatur. Rennelio obloquitur Durcau de la Malle (Géographie physique etc. p. 79) communi fa-mae antiquitatis aeque ac recen-tiorum temporum insistendum ratus camque proponens sententiam, ut Nilus et Niger per alium fluvium intermedium quasi iuncti existimentur, quemadmodum v. c. in America meridionali Orinoco fluvius et Amazonum fluvius iuncti inveniantur fluvio Rio-Negro et Cassiquiaré. Quo codem spectant testimonia viri docti et Angli et Galli. Quorum ille, Fitz Clarence, a mercatore Arabe, qui pluries iam inde a Fetz ad Tombuctu iter fecerat, haec accepit: urbem distare duaηλιον ανατέλλοντα φαίνεσθαι δε έν αύτω προποδείλους. Ό33 μεν δη τοῦ 'Αμμωνίου 'Ετεάρχου λόγος ές τοῦτό μοι δεδηλώσθω, πλην οτι απονοστησαί τε έφασκε τους Νασαμώνας, ώς οί Κυοηνατοι έλεγον, καὶ ές τοὺς οὖτοι ἀπίκοντο ἀνθρώπους, γόητας είναι πάντας. Τὸν δὲ δὴ ποταμὸν τοῦτον τὸν παραββέοντα καὶ Έτεαρχος συνεβάλλετο είναι τον Νεϊλον και δή και ο λόγος ούτω αίρεει. δεει γαρ εκ Λιβύης ὁ Νείλος, και μέσην τάμνων Λιβύην καὶ (ώς έγω συμβάλλομαι, τοῖσι έμφανέσι τὰ μὴ γινωσχόμενα τεχμαιρόμενος) τῷ Ιστρῷ ἐχ τῶν ἴσων μέτρων ὁρμᾶται.

bus viae horis ab Nigro, qui orientem versus fluens in magnum dulcis aquae lacum sive mare desinat, in media Africa situm nomine Bahr-In media Arrica situm nomine BairSoldan, unde qui ab altera parte
exeat fluvius, esse Nilum Aegyptium
(conf. Revue Encyclop. t. IV. p.
57, Xème livrais.). Quibuscum fere
consentiunt, quae Mollieno sciscitanti nonnulli dixerunt: Nigrum
procul ab urbe Tombuctu exire in
lacum immensum, cuius ipsius aquae
defluentes in Nilum delaberentur defluentes in Nilum delaberentur. Vid. Voyage etc. t. I. pag. 219. t. II. pag. 291 seq. Conf. etiam quae afferuntur in Jahrhb. f. Philolog. u. Paedagog. (1829) X. p. 365. 457. Revue encyclopedique 1829. Octob. T. IV. 2. p. 5 seqq. Neque vero unquam de ulla Nigri et Nili coniunctione cogitari posse, nunc satis cognitum habemus, me-liora edocti studiis et peregrinationibus eorum virorum, qui summis cum laboribus ac periculis in has interioris Africae regiones itinera instituerunt: inter quos unum hic nominaverim Landerum, e cuius libro (Reise in Africa zur Erforschung des Niger, von R. u. J. Lander. Lips. 1833. I. p. XV seq.) de Nigri cursu accuratiora nunc con-Namque Niger e Senegamstant. biae montibus ortus primum orientem versus undas volvit urbemtem versus undas volvit urbem-que Timbuctu praeterlabitur, mox vero in meridiem conversus aquas suas effundit in sinum Guineae.

# CAP. XXXIII.

γόητας είναι πάντας] Incanta-HERODOT. I.

tionum et artium magicarum superstitionem per gentes Africae, quas vulgo Neger dicimus, adhuc valde celebratam esse observat Heerenius

(II, 1. pag. 199) ex Europaeorum, qui illuc pervenere, itinerariis.
συνεβάλλετο εΐναι τὸν Νεῖίον]
De verbi συμβάλλεσθαι coniectandi notione diximus ad I, 68. Verba sequentia: καὶ δη καὶ ὁ λόγος οῦ-τω (vulgo οῦτως) αἰφέει sonant: atque etiam ratio sic suadet, ut soil. hunc fluvium Nilum esse creda-mus. Conf. I, 132 fin. ibique not. De ipso argumento ad II, 32 fin. monuimus.

καὶ μέσην τάμνων Λιβύην] καὶ deleverat Wesselingii monitu Reizius, invitis libris. Restituerunt Schweighaeuserus et Gaisfordius. Tu verte: ,,vel mediam dissecuns Li-byam." — De structura verbi τεκ-

υμαίρεσθαι conf. Matth. §. 396.
τῶ Ιστορ έκ τῶν ἴσων μέτρων ὁρμαται] Interpretatus est Schweighaeuserus: parallelum Istro cursum habet, minus colinor scourste. habet; minus opinor accurate, cum Herodotus non tam de utriusque duvii cursu quam de fontibus sive de loco, unde uterque fluvius initium capiat, loqui videatur. Hunc vero fontium locum atrique fluvio ex opposito inveniri dicit hoc modo, ut in meridionali orbis terrarum parte, ubi Nili cursus incipiat, ibi-dem in septentrionali Ister fluvius exoriatur. Quapropter postea, Istri cursum Nilo similem descripturus, addit mediam illum dissecare Europam, ut a Nilo Africam secari mediam supra indicaverat. Vid. Guil. Henr. Kolster. de hoc loco

"Ιστρος τε γάρ ποταμός άρξάμενος έκ Κελτῶν καὶ Πυρήνης πόλιος φέει μέσην σχίζων την Ευρώπην. οί δε Κελτοί είσι έξω

accurate disputans in: Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. XIII. p. 8 seq. De cursu Istri conf. infra IV, 49. Istri ac Nili comparationem instituit etiam Oppian. Cyneget. II, 138. De Istri fontibus primarius exstat Pindari locus Olymp. 1II, 25 coll. VIII, 63, unde profi-ciscitur Pausanias V, 7. Reliquos veterum locos, Strabonis, aliorum, qui inde ab Augusti aetate de Daqui inde ab Augusti actate de Da-nubii fontibus retulerunt, exhibuit accurateque tractavit C. B. A. Fick-ler: Die Donau-Quellen und das Abnobagebirg der Alten. Carlsruhe 1840. p. 14 seqq. Add. Forbiger Handb. d. alt. Geogr. III. p. 324. Quae Noster de Istri fontibus hic scribit, ut ab Hecataeo desumta credam (ut Grotefend: Zur Geo-graph, u. Gesch. v. Alt. Italien II. graph. u. Gesch. v. Alt-Italien II. p. 15), vix adduci possum, certis, quibus comprobem, argumentis destitutus: nisi huc trahere velis verba cap. 34: ὁ μὲν δη Ἰστρος — πρὸς πολλῶν γινώσκεται, qui-bus Hecataeum quoque tangi vo-lunt; cf. Ukert: Damastes et Hecat. p. 16 seq. Mihi probabilius videtur, Herodotum haec accepisse a nautis s. mercatoribus, quos de his

erat sciscitatus. Ιστρος τε γὰο ποταμὸς ἀρξάμε-νος ἐκ Κελτών και Πυρήνης πόlios Pyrene urbs vix aliunde nota. Cum vero satis constet, Istrum non in montibus Pyrenaeis (quo quidem ducit Herodotea urbs Pyrene), verum in Abnoba monte (Schwarzwald) exoriri, ad eum ipsum montem eiusdemque fere aut cognati nominis urbem locumve Herodoti Πυοήνην nonnulli referre studuerunt. Quod enim duobus rivulis, quibus nunc nomen Prieg et Brege s. Brigach et Brege, formatur Danubius infra oppidum Donau eschingen, tertio quodam fonte accedente, nec longe ab hoc oppido invenitur vicus Pfohren, ex his nominibus, obscuriora quod essent, vel depravatis vel commutatis exstitisse Pyrenes nomen apud scri-

ptores celebratum, sed nihil ad hunc locum pertinens iam Glareanus (cuius locum affert Fickler. l. l. p. 12) existimaverat. Atque de iisdem regionibus nominibusque cogitans fortasse πουγένης χώρας legendum esse putavit Dalecampius ad Plin. H. N. IV, 12. §. 24. Ad vicum illum Pfohren Herodotesm Pyrenen referri quoque voluit Eques de Lang: Baierns Gauen etc. p. 3. Quid quod de Tirolensi monte, quem nunc vocant Brenner, hic sermonem esse putavit Ioannes a Muel-ler (Opp. VI. p. 398). Quibus noli tu assentiri; Herodoti enim uni-versam narrationem et sententiam, quam de Nilo atque Istro ex iis dem fontibus profluente eundemque cursum (ex opposito quidem) tenente protulit, accuratius consideranti vix dubium, quin Pyrenaeorum montium regiones intellexerit ibique Istri fontes collocaverit. Neque vero inde sequitur, in Herodoto legendum esse Πυρήνης δρους s. δρεους (certe οῦρεος, ut Herodoti dislocte corresión). doti dialecto conveniat), prouti olim in mentem venerat Stukio ad Peripl. Ponti Euxini p. 164 ob Aristotelis opinor locum, qui in Meteorolog. I, 13 Pyrenen dicit montem esse in Celtica terra, unde Ister proveniat totam Europam permeans Namque ut in Pontum Euxinum. taceam, Pyrenae civitatem olim ditissimam et mercaturae deditam commemorari ab Avieno Or. Maex auditu retulit, errore eo magis erit excusandus, quo hae regiones ipsius aetate prorsus incognitae fueranti estate proposition de la constitución de la constituc runt, ipseque historiae pater eo usque in itineribus suis pervenire haud potuerit. Conf. etiam Dahlmannum in Herodot. p. 89 Herodoti lapsum in his exponentem. Add. Zeuss: die Deutschen u. ihre Nachbarstämme p. 160 seq. Lueken: Einheit des Menschengeschlechts p. 147. Fick-

ler l. l. p. 8-13.
οί δὲ Κελτοί εξω Ἡρακληΐων
στηλέων] Retinui Ἡρακληΐων, ab

Ήρακλητων στηλέων όμουρέουσι δε Κυνησίοισι, οι έσχατοι πρός δυσμέων οἰκέουσι των έν τη Εὐρώπη κατοικημένων. τελευτα δε ό Ιστρος, ές θάλασσαν φέων την του Εύξείνου πόντου διὰ πάσης Εὐρώπης, τῆ Ἰστρίην οι Μιλησίων οικέουσι 119 ἄποικοι. Ὁ μεν δη Ιστρος, φέει γαρ δι οίκευμένης, προς 34 πολλών γινώσκεται · περί δέ των του Νείλου πηγέων ούδείς έχει λέγειν ἀ οίκητός τε γάρ έστι καὶ έρημος ή Λιβύη, δί

omnibus quantum scio codd. allatum. Bekkero placuit Ηρακλέων, idque reponi quoque iussit Bredov.
p. 157. 219, quem sequitur Dindorf. 'Ηρακλείων exhibuit Dietsch.
Maluerunt quidam: ἐσω 'Ηρακληίων στηλέων, cum Celtae, quorum nomine Hispaniae incolae contineantur, extra columnas Herculeas censeri nequeaut. Sed bene monet Wesselingius, omnia extra Herculis fretum in Oceanum versa inde a Calpe promontorio, ubi Hercu-leae columnae fixae credebantur. extra hasce columnas dici; ut v. c. et Gades et extremam Lusitaniae partem in Oceanum porrigentem, et fortasse veteribus, qui accuratiori huius terrae cognitione carebant, ulteriorem visam, quam reapse est. Vid. Strab. I. p. 82 s. 47. p. 112 s. 64. III. p. 256 s. 168. Prae-terea Celtas ad flumen Anam et Lusitaniae promontorium Sacrum et Nerium, cui et Celtico nomen, sedes olim habuisse, idem testatur Strabo III. p. 230 B. s. pag. 153 Cas. Qui Celtae quo minus hoc loco intelligantur, nihil certe ob-stat; quod ipsum documento erit, Pyrenen Herodoteam non in Germania sed circa Hispaniam montesque Pyrenaeos quaerendam esse. De Celtis conf. etiam IV, 49 et C. O. Mueller. Etruscc. I. pag. 151, qui cum Herodoti Celtis comparat Herodori Gletes apud Stephan. Byz. s. v., cum Graeca nomina Κελτοί, Γαλάται, Γλήτες ad unam eandemque radicem sint revocanda. De Celtis vid. Zenss l. l. p. 160 seqq. ομουφέουσι δὲ Κυνησίοισι] Cy-

nesios infra IV, 49 vocat Cynetas, quos eosdem occidentem versus ul-timos esse ait Stephanus Byzanti-

nus, quorumque sedes accuratius definiuntur ab Avieno Or. maritim. 200. Inde in extrema Lusitaniae ora e mente Herodoti collocanda videtur haec gens, Celtis et ipsa accensenda; cf. Zeuss l. l. p. 161. Dieffenbach Celtica II, 2. p. 25. Aliter statuit Redslob (Tartessus etc. p. 42.seq.), qui ut concedit, Herodoto haberi Celtas populum omnium Europae extremum occi-dentem versus, ita eundem vult caruisse accuratiore cognitione terrae ultra Pyrenaeos montes sitae, quam brevi tractu porrectam pone ipsos hos montes continere sedes Cynehos montes continere sedes Cynesiorum opinetur. Quae quomodo cum ipsis Herodoti verbis cohaereant, equidem haud intelligo. Cynesios in Lusitaniae ora, vel in Galatia Asturiaque, quae nunc dicitur, vixisse recte quoque vidit Arnold History of Rom. I. p. 401 seq., ea, quae Herodotus h. l. prodit, e Phoenicum periolo quodam fluxisse Phoenicum periplo quodam fluxisse ratus. — In seqq. verba, quae li-bri scripti omnes retinent ξέων την τοῦ α. τ. λ., ipsi quoque retinenda censuimus, licet Valckenarius, quem plures recentiorum secuti sunt, vo-cem φέων ac deinde voces διὰ πάσης Εὐρώπης eiici iussisset. Dietsch uncis tantum inclusit haec tanquam spuria.
τῆ Ἰστρίην οί Μιλησίων οἰκέουσι

τη Ιστριην οι Μιλησιών οικευσει ἄποικοι] Hanc urbem alii vocant Istros, alii Istropolin, ut monet Larcher. in Tab. Geogr. p. 282 seq. Tu vid. Forbiger. l. l. III. p. 1098, qui omnes veterum locos suppediation. tabit. Nunc loco nomen Istere, ut idem scribit, non longe ab eo loco, qui nunc vocatur Kostendsche, apud veteres Constantiana, unde ipsum recentius nomen ductum putem.

ης φέει. περί δὲ τοῦ φεύματος αὐτοῦ, ἐπ' ὅσον μακρότατον ἰστορεῦντα ην ἐξικέσθαι, εἰρηται. ἐκδιδοί δὲ ἐς Αἰγυπτον. ἡ δὲ Αἰγυπτος τῆς ὀφεινῆς Κιλικίης μάλιστά κη ἀντίη κέεται ἐνθεῦτεν δὲ ἐς Σινώπην τὴν ἐν τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ πέντε ἡμερέων ἰθεία ὁδὸς εὐζώνῳ ἀνδρί ἡ δὲ Σινώπη τῷ Ἰστρῷ ἐκδιδόντι ἐς θάλασσαν ἀντίον κέεται. οῦτω τὸν Νείλον δοκέω διὰ πάσης τῆς Λιβύης διεξιόντα ἐξισοῦσθαι τῷ Ἰστρῳ. Νείλου μέν νυν πέρι τοσαῦτα εἰρήσθω.

35 Έρχομαι δὲ περί Αἰγύπτου μηκυνέων τὸν λόγον, ὅτι πλεϊστα θωυμάσια ἔχει ἢ ἄλλη πᾶσα χώρη, καὶ ἔργα λόγου

## CAP. XXXIV.

έπ' ὅσον μακρότατον — έξικέσθαι] Confer supra II, 29 init.

ή δε Λίγυπτος - άντίη κέεται] Maritimam Aegypti oram non prorsus Ciliciae respondere, cum nunc quidem satis constet, in Herodoquidem satis constet, in Herodotum, qui graviter fuerit lapsus, minime invehamur, sed veniam illi demus, qui in huiusmodi rebus ea non viderit, quae tam remotis temporibus vix melius cognosci potuerint. Conf. Rennel. l. l. p. 455. Nec aliter iudicandum de comparatione, quam inter Nili atque Istri cursum Herodotus instituit atque de iis, quae de Sinope addidit, ex adverso Istri ostiis sita, quae omnia quantum a vero abhorreant, nunc nemo fere nescit. Conf. Dahlmann. l. l. pag. 87. Kruse de Istri ostiis p. 32 seqq. Quo gravius illud est, quod haec ipsa Herodoti verba alieno hoc loco legi, in quartum scilicet librum reiicienda, olim quis suspicatus erat. Sed optime com-monstravit Valcken., haec verba perquam necessaria hic esse. Namque Herodotus tractum cursumque Nili atque Istri comparat ab occidente versus orientem fluentium. Quemadmodum ille Libyam mediam disadmodum ille Libyam mediam dissecat, ita hicce Europam; ille fluit ab occidenti Libyae, hic ab occidenti Europae parte; ille Aegyptum petit inque mare se effundit, hic in Pontum Euxinum effuit. Terminus orientalis, ad quem usque Nilus ex occidenti fluens pervenit, Aegyptus est; cui opposita est (nam Aegyptus est; cui opposita est (nam

monstrandum erat, Aegypto obiectum respondere locum, quo Ister in mare exit) Cilicia montana, unde recta via pergendo quinque diebus perveniri potest Sinopen ad Pontum sitam et obiacentem Istro in idem mare se exoneranti. E quibus omnibus hanc Noster concludit summam: Nilum (per totam Africam, ut Ister per totam Europam) fluentem Istro similem esse beneque cum eo comparari posse. Cum enim utrumque fluvium pari meridiano s. pari longitudinis gradu (ἐπ τῶν αὐτῶν μέτρων ορμάται — cap. 33, ubi vid. nott.) oriri, alterum in Europa, alterum in Libya supra dixisset, consequens inde erat, utriusque etiam cursum sibi parem declarare (ἐξισοῦσθαι), cum uterque fluvius pari longitudine orientem versus delabatur. Vid. Kolster l. supra l. — Ad verba seqq. πέντε ἡμερέων — εὐζωνω ἀν-δοὶ conf. I, 72 ibiq. nott. ἀντίον πέτται] De dativo et ge-

άντίον κέεται] De dativo et genitivo, qui voculae άντίον adstruitur, monuit Wesseling., quem vid. Tu conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 522, dd.

# CAP. XXXV.

Έργομαι δὲ — μηκυνέων τὸν λόγον] Ad participium μηκυνέων conf. nott. ad I, 194 et add. Valckenar. ad Euripid. Phoeniss. 713. 1082. Ipsam locutionem μηκύνειν τὸν λόγον (pluribus s. prolixius disserere) illustrant ea, quae collegit Schaefer. ad Lambert. Bos. de ellips. pag. 255.

ῧτι πλείστα θωυμάσια έχει η κ.

μέζω παρέχεται πρὸς πᾶσαν χώρην τούτων είνεκα πλέω περλ αὐτῆς εἰρήσεται. Αἰγύπτιοι ᾶμα τῷ οὐρανῷ τῷ κατὰ σφέας ἐόντι ἐτεροίῳ, καὶ τῷ ποταμῷ φύσιν ἀλλοίην παρεχομένῳ ἢ οἱ ᾶλλοι ποταμοὶ, τὰ πολλὰ πάντα ἔμπαλιν τοισι ᾶλλοισι ἀνθρώποισι ἐστήσαντο ἦθεά τε καὶ νόμους. ἐν τοισι αὶ μὲν γυναϊκες ἀγοράζουσι καὶ καπηλεύουσι, οἱ δὲ ἄνδρες, κατ'

τ. λ.] Olim πλέω, quod nunc e melioribus libris mutatum est in πλείστα. Neque enim repugnat sequens η. Vid. Matth. Gr. Gr. pag. 461 coll. Hermann. ad Viger. pag. 718. Klausen ad Aeschyl. Agamemn. 51, qui ipse tuetur πλείστα, a Bekkero, Dindorfio et Dietschio reiectum, qui probante Bredovio p. 66 olim vulgatam lectionem πλέω revocarunt. Idem Matthiae l. l. §. 451 init. verba seqq.: καὶ ἔργα λόγου μέζω recte sic exponit: ἔργα μέζω η λέγειν ἔστιν, ἔξεστιν: grössere Merkwürdigkeiten, als sich sagen lässt. Vid. Herod. II, 148. VII, 147. IX, 37. Schweighaeuserus in Lexic. Herod. II. p. 244. ad ἔργα ex antecedenti oratione iterum repeti vult πλείστα, quod mihi haud necesse videtur. Idem Matth. §. 455, 3 de verbis πρὸς πᾶσαν χωρην (i. e. prae quavis alia terra s. si cum ulla alia terra eam comparaveris) admonuit; pertinent hue similes Nostri loci III, 94 coll. 34. VIII, 44 atque Aelian. N. A. X, 4, ubi conf. Iacobs. — In seqq. ad τὰ πολλὰ πάντα conf. I, 203. ἐστῆσαντο ἄθτεά τε καὶ νόμουος

Pro ήθεα Valcken. maluit έθεα (quod idem placuit Schaefero in Apparat. critic. ad Demosthen. tom. II. pag. 169); qui cur ita maluerit, haud satis se intelligere scribit Schweighaeuserus, cui έθεα videntur magis esse consuetudines singulorum, ήθεα publici magis mores. Ac laudat Herodot. IV, 95. 106. VIII, 144. Tu vid quae de his vocibus disputavit Bekkerus in Specim. Philostrat. pag. 11 seq. Namque ήθος omnem morum indolem. habitum proprium quendam indicat apteque inde etiam ad populi mores et civilia instituta transferri potest. — De morum Aegyptiorum

et Graecorum discrepantia comici cuiusdam versiculos apud Athen. VII. p. 299 seq. affert Schweighaeuserus.

έν τοῖσι αί μὲν γυναἴκες ἀγοράξουσι καὶ καπηλεύουσι] Ad ipsam
rem Nymphodori locum afferunt interpretes in scholiis ad Sophocl. Oedip. Colon. 331 (327), ubi parratur, Sesostrin primum muliebria
munia viris assignasse, quo scilicet eos effeminaret. Add. Pompon.
Mel. I, 9, 6 ibiq. Tzschuck. t. V.
p. 294. Ad mulierum dignitatem
apud Aegyptios ea quoque spectant,
quae apud Diodorum leguntur I,
27. — ἀγοράξειν omnino est in foro
agere et versari, ἐν ἀγορά περιπατείν, διατρίβειν, ut apud Nymphodorum exstat. Hoc autem ipsum
apud Graecos virorum, haudquaquam mulierum erat. Conf. III, 137.
139. IV, 78. 164. — καπηλεύειν ad
id commercii genus pertinere, quod
rebus vilioribus ad vitae usum maxime necessariis continetur, patet
ex iis, quae ad I, 94 annotavimus.

ol δὲ ἀνδρες, κατ' οἴκους ἐόντες, ὑφαίνουσι] Ex Graecorum more virorum cum esset in foro versari, mulierum domi manere (κατ' οἴκους εἶναι s. οἴκουρεῖν; cf. Valckenar. ad Herodot. IV, 114) domesticisque negotiis, ad quae textorium opus potissimum pertinebat (cf. C. F. Hermann. Privatalterth. §. 10. not. 9), vacare, contrarium Aegyptiorum morem consulto Noster hic declaravit, haud aliter fere atque Sophocles, qui l. l. Oedipum sic loquentem inducit, ut filios suos nihil agentes, filias autem summam ipsius curam habentes, Aegyptio more agere dicat, haec addens: ἐκεῖ γὰρ οῖ μὲν ἄρσενες κατὰ

έπει γάφ οί μεν ᾶφσενες πατά στέγας οίκους εόντες, ύφαίνουσι. ύφαίνουσι δε οί μεν άλλοι άνω την κρόκην ώθεοντες, Αίγύπτιοι δε κάτω. τὰ άχθεα οί μεν άνδρες επί των κεφαλέων φορέουσι, αί δε γυναίκες επί των

θακούσιν ίστουργούντες, αί δε σύννομοι τάξω βίου τροφεία πορσύνουσ' άεί. Quae ipsa ex Herodoteis expressa

atque ex Herodoto sumpta videri possunt, ut recte iam iudicavit vir doctus in: Zeitung f. d. elegant. Welt 1832. nr. 104 pag. 825; plura hanc in rem dabimus ad Herodot. III, 119. Caeterum satis celebra-tae veterum Aegyptiorum texturae, quibus permulti homines iique in-ferioris plerumque conditionis operabantur. Testatur vel sacra scriposuerint Aegyptii quantumque ex-celluerint, ut adeo inter mala, qui-bus Aegyptus premitur, post piscatores, qui nullos pisces capere possunt indeque moerent, comme-morentur apud Ies. XIX, 9 opifices lineorum et textores et ipsi lugentes, perdita sua opera; add. XXXVIII, 12 et II Sam. XVII, 7, ubi itidem viri textores appellantur; testantur ipsa anaglypha, Gallorum studiis nuper detecta, quae ut plurimum textores, textorias sellas, alia huc spectantia exhibent. Atque ipsius Herodoti locus II, 105 huc referri poterit. Quae si reputes, haud am-plius mirabere, qui factum sit, ut tale opus virorum potius fuerit quam mulierum. Plura Heeren. Ideen etc. II, 2. pag. 368. Wilkin-son Manners etc. III. p. 113 seq. 134 seq., quo loco imaginem exhi-bet virorum Acceptiorum in tevendi bet virorum Aegyptiorum in texendi opere versantium. Ac simile quid tractantes mulieres exhibentur in alia imagine II. p. 60. Add. Heng-stenberg: Die Bücher Mosis etc. р. 143.

ύφαίνουσι δὲ οι μὲν ἄλλοι ἄνω τὴν κρόκην ώθέοντες κ. τ. λ.] ἄνω τὴν κρόκην ώθειν nihil aliud est quam ἄνω ὑφαίνειν, h. e. sursum versus texere s. in altitudinem texere; qui texendi modus omnibus gentibus fuit usitatus praeterquam Ae-

"Aegyptii enim deorsum gyptiis. versus texebant, qui tramam in in-feriorem partem trudebant. Apud caeteras enim gentes cum trama vel fila infra essent, in superioribus tenebatur vestimentum: et sic trama semper pectine ad superiorem partem ducebatur et trudebatur; atque id sursum versus texere vel in altitudinem vocabant. Contrario modo Aegyptii, ex superiori-bus, ubi erant fila, vel licia, ad bus, ubi erant nia, vei nicia, au inferiora procedebant, ubi vestimentum vel tela, quae texebatur, inerat." Salmasius ad Vopisci Aurerat." lian. pag. 564. tom. II. Neque aliter fere haec explicat Braun: De vestit. sacerdd. Hebr. I, 16. §. 239. p. 267, duplicem texendi modum apud antiquos in usu fuisse monens, alterum, quo texebant sedendo et deorsum (κάτω), i. e. tramam ad inferiorem partem trudendo unamque simplicem telam tantum absolventes (quemadmo-dum Aegyptios fecisse h. l. Noster tradit), alterum, quo texebant stando et telam percurrendo ab uno la-tere ad aliud, tramam spatha sur-sum versus i. e. ab inferioribus ad superiora detrudendo. Haec Braun., verba Herodoti recte sic reddens: network rierodott recte sic reddens:
network autem alii, subtemen sursum
pellentes, at Aegyptii deorsum." Iugo
textorio Indico, quod omnium simplicissimum sit, Aegyptios usos
fuisse, ex aliorum observationibus fuisse, ex aliorum observationibus notat Beck. allgem. Weltgesch. I. p. 765.

p. 103.
 of μèν ἄνδοες ἐπὶ τῶν πεφαλέων φορέουσι] ἐπὶ τῶν πεφαλέων plane
ut nos: auf dem Kopfe. Conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 611, I. — Haec vero
minus conveniunt cum anaglyphis,
in quibus haud raro conspiciuntur
homines onera in humeris gestantes. Conf. Costaz. Descript. de
l'Eg. antiqq. I. mém. p. 69. Add.
Rosellini Monum. civil. II. p. 453
seq. Nec ipsa sacra scriptura concordat, si quidem in Genes. XL,

ώμων · οὐρέουσι αί μὲν γυναίκες ὀρθαί, οί δὲ ἄνδρες κατήμενοι. εὐμαρέη χρέωνται ἐν τοῖσι οἴκοισι, ἐσθίουσι δὲ ἔξω ἐν τῆσι ὁδοῖσι, ἐπιλέγοντες, ὡς τὰ μὲν αἰσχρὰ, ἀναγκαῖα δὲ, ἐν 120 ἀποκρύφω ἐστὶ ποιέειν χρεων, τὰ δὲ μὴ αἰσχρὰ ἀναφανδόν. ἰρᾶται γυνὴ μὲν οὐδεμία οὕτε ἔρσενος θεοῦ οὕτε θηλέης, ἄν-

16 coquis praefectus Iosepho narrat, se in somnio tria canistra super caput suum posita vidisse.

ούρξουσι — κατήμενοι] κατήμενοι Schweigh. reddit: residentes. Larchero, qui olim verterat assis. postea placuit accroupis (i. e. se deprimentes, demittentes). Idem addit, apud Indos, qui ad Hudsoni sinum habitent, idem ab Anglo peregrinatore observatum fuisse.

εύμαρξη χρέωνται] χρέωνται libris consentientibus retinui; recentt. edd. χρέονται. Pro εύμαρίη, quod e Stobaeo 43, 74 tenuit Wesselingius, itemque Bekker et Dindorf, meliorum librorum consensu repositum est εὐμαρέη. Conf. IV, 113 ibiq. Valckenar. et Koen. ad Gregor. Corinth. de dialect. Ion. §. 119. Bredov. p. 186 nil nisi εὐμαρέίη verum esse dicit, quem secutus est Dietsch. Indicat autem εὐμαρέίη, quod honestius rei turpis est vocabulum, alvei exonerationem recteque exponitur a Suida: ἀπόπατος. Add. Eustath. ad Homer. Ili. ξ΄. p. 970, 13 s. p. 980 ed. Rom. Ac Graecos quidem ad istius modi necessitates explendas aedibus exire solitos esse ostendit Casaubonus ad Theophrast. Charact. 14 coll. Aristophan. Eccles. 316 seqq.

tράται γυνή μέν οὐδεμία κ. τ.
λ.] οὐδεμία et hoc loco et sequenti scripsi cum Gaisf. pro οὐδεμίη. — Verbum medium ἰράσθαι de iis dici, qui sacerdotio funguntur, optime monuit Ruhnken. ad Timaei Lex. Platon. pag. 147. Add. Pausan. II, 32 init., ubi plura collegit Siebelisius de formis ἰεράσθαι et ἰερουσθαι, et conf. eundem ad Pausan. VII, 22. §. 5. Ad ipsum loci argumentum quod attinet, mihi haec quoque, ut reliqua fere, scripsisse Noster videtur, ad Graecos eorum-

que morem plane contrarium respiciens, apud quos sacerdotio fungi viros aeque ac mulieres sic satis constat; vid. modo C. F. Hermann: Gottesdienstl. Alterth. §. 34. Gravius illud esse videtur, quod He-rodoto, qui mulieres sacerdotes Aegyptiorum fuisse negat, et alii obloquuntur veteres, qui mulieres sacerdotes diserte commemorant, et ipsa Rosettana inscriptio atque anaglypha, quae feminas sacerdotes hic illic repraesentare videntur. Equidem, ut alia mittam a Creu-zero (Symbol. II. p. 10 ed. tert.) aliisque viris doctis hanc in rem disputata, animum vix inducere possum, ut falsa Herodotum conscripsisse putem, qui ipsa sacra sacerdotumque collegia, ad quae nul-lae utique mulieres admitterentur, intellexisse et prisca Pharaonum tempora et quae proxima secuta sunt, respexisse mihi videtur. Nam postera aetate Ptolemaeorum potissimum temporibus in his novatum fuisse quis neget? Conf. modo I. Franz. in Corp. Inscriptt. Graecc. T. III. p. 306. Ac vel ipsa Pharaonum aetate sacras quasdam in templis fuisse mulieres (iεροδούlove vulgo vocant), haud quidem abhorret a vero, cum aliis quoque locis idem obtinuisse videamus. Cf. nott. ad I, 154 et vid. infra II, 54. Ad huiusmodi autem mulieres equidem ea retulerim, quaecunque anaglyphis huc spectantia reperiuntur. Conf. quae dixi in Anall. Heidelbergg. 1823 nr. 33 pag. 520 seq. et add. Toelken. in Minutoli Reise z. Tempel des Juppiter Ammon pag. 150. Wilkinson: Manners etc. I. p. 261. II. p. 321 seqq., qui ipse existimat, Herodoti verba ad altiora sacerdotum officia mu-nerave spectare, quae mulieribus haud permissa fuerint alias quidem δρες δε πάντων τε και πασέων. τρέφειν τοὺς τοκέας το**ισι μεν** παισι οὐδεμία ἀνάγκη μὴ βουλομένοισι, τῆσι δε θυγατράσι 36 πᾶσα ἀνάγκη και μὴ βουλομένησι. Οι ίρέες θεῶν τῆ μεν ἄλλη

res administrantibus in Aegyptiorum sacris; conf. etiam sec. ser. II. p. 375.

τρέφειν τοὺς τοπέας κ. τ. λ.] Scripsit haec Noster respiciens ad Graecos, ac potissimum ad Athenienses, apud quos Solonis lege institutum erat, ut parentes senes vel infirmos alerent filii; ἐάν τις μὴ τρέφη τοὺς γονέας, ἄτιμος ἔστω scribit Diogen. Laert. I, 55. Alia vid. apud Westermann. ad Plutarch. Solon. 22. p. 55.

#### CAP. XXXVI.

τῆ μὲν ἄλλη — ξυρεῦνται] Verbis τη ἄλλη (cf. nott. ad I, 1) et τοῖσι ἄλλοισι ἀνθρώποισι Graecos potissimum respici, dubium vix esse poterit. Iam quae hoc loco referuntur, iis non tam diversam sacerdotum consuetudinem Herodotum declarare voluisse Larcherus existimat, sed quo gentis univer-sae consuetudinem a reliquis differre monstraret; a qua populi con-suetudine ne sacerdotes quidem ab-esse, in hisce aeque alienos a reliquarum gentium sacerdotibus. Mihi hunc locum perlegenti in men-tem veniebant Iudaeorum instituta, ex Aegypto opinor repetenda, in Levitic. XXI, ubi plura disputat Spencer. de ritt. Hebraeorum II, 28 sect. 2. 3. pag. 585 seqq. Namque Levitis sic praescribitur (XIX, 27): ,ne circumcidite pilos ad latus capitis vestri: neque corrumpito la-tus barbae tuae" et (XXI, 5): "ne capillos evellendo calvitium capiti suo inducunto neque latus barbae suae radunto." Ac videtur consulto haec aliaque eius generis instituisse legislator, quo Iehovae sacerdotes quam maxime differrent ab Aegyptiorum sacerdotibus. Graecorum sacerdotes comam aluisse plura do-cent testimonia, allata a C. F. Her-manno l. l. §. 35. not. 18. In Aegyptiorum anaglyphis ac picturis,

quotquot supersunt, homines plane tonsi exhibentur, nisi qui sunt intonsi exhibentur, nisi qui sunt inferiorum ordinum, teste Wilkinson. Manners etc. III. p. 357 coll. II. p. 127. I. p. 125. Rosellini Monum. civil. II. p. 304 seqq. Ad hos vero pertinebant custodes illi, quorum inebriatorum genas contumeliae causa rasisse dicitur callidus fur opum Rampsiniti, infra II, 121. §. 4. De Aegyptiorum more disputat quoque Creuz. in Commentt. Herodd. pag. 363. nbi de cornoribus Aegyptiorum 363, ubi de corporibus Aegyptiorum medicatis, in quibus capillum residuum arguunt mumiarum vetustisduum arguunt mumiarum vetustis-simarum crania e cryptis Thebaicis eruta. "Lege mihi (sunt verba Creuzeri l. l. p. 364), quae posuit Iomardus (Descript. de l'Eg. an-tiqq. II. p. 344). Qui quidem in mumis non solum capilli reliquias reperit, sed cincinnatum plane ca-pillum ipsum apteque compositum. Ac suffragatur eius observationibus ipsius civis ac sodalis Rouyerius (ibid. Xème livrais. p. 208 notic. sur les embaumemens). Ille vero eam rem dicit etiam confirmari aliquot Aegyptiorum figuris, quas anaglypha opera Thebaica picturaeque exhibeant. Unde idem vir doctus coniicit: quae Herodotus (II, 36) tradat de abrasis capitibus hominum Aegyptiorum, es non usquequaque neque in omnibus locum habuisse. Barbae ut plurimum nulla comparere vestigia; etiam reliquas corporis partes sine pilis esse, qui quidem medicamentis adhibitis absumti videantur. Hoc ipso multa expediri possunt, quae de barba mumiarum disputarunt viri docti."
Idem Creuzerus l. laud. p. 363 not. 372 nostrum locum afferens haec adscripsit: "Quem locum non ne-glexit de Schmidt de sacerdotibus Aegyptt. Etiam attigit Becker. in Augusteo I. p. 7. Ac plane tonsi videntur sacerdotes exhibiti esse in anaglyphis Thebaicis; vid. Op. De-script. de l'Eg. antiqq. vol. II. pag.

κομέουσι, ἐν Αἰγύπτφ δὲ ξυφεῦνται. τοἴσι ἄλλοισι ἀνθρώποισι νόμος ἄμα κήδει κεκάρθαι τὰς κεφαλὰς, τοὺς μάλιστα ἰκνέεται Αἰγύπτιοι δὲ ὑπὸ τοὺς θανάτους ἀνιεῖσι τὰς τρίχας αὕξεσθαι τάς τε ἐν τῆ κεφαλῆ καὶ τῷ γενείῳ, τέως ἐξυρημένοι. τοἰσι μὲν ἄλλοισι ἀνθρώποισι χωρὶς θηρίων δίαιτα ἀποκέκριται, Αἰγυπτίοισι δὲ ὁμοῦ θηρίοισι ἡ δίαιτά ἐστι. ἀπὸ πυρῶν καὶ κριθέων ὧλλοι ζώουσι, Αἰγυπτίων δὲ τῷ ποιευμένφ ἀπὸ τούτων τὴν ζόην, ὄνειδος μέγιστόν ἐστι, ἀλλὰ ἀπὸ ὀἰυρέων

47 seq. Conf. Olympiodor. ad Platon. Alcib. p. 18."

τοίσι ἄλλοισι ἀνθοώποισι νόμος κ.τ.λ.] Graecis hunc morem fuisse, auctor est Plutarch. Opp. (II.) pag. 367 B. Ex Aegyptiorum more explicandum quoque erit, quod Iosephus, regis iussu e carcere eductus, antequam ad Pharaonem venisset, abrasisse caput et mutasse vestes dicitur in Genes. XLI, 14.

τοὺς μάλιστα ἵκνέεται] Ad haec, monente Valckenar., ex antecedentibus supplendum κηδος, ut ii intelligantur, ad quos potissimum venit luctus, i. e. qui proximi sunt genere. Quod vero idem scribi vult: ἐς τοὺς μάλιστα ἵκνέεται, ut VI, 57 aliisque ab ipso allatis locis, eo minime opus, ut recte monet Schweigh. laudans Herod. IX, 26. — ὑπὸ τοὺς δανάτους, i. e. quando s. quo tempore quis (cognatorum s. suorum) est mortuus, ut I, 51, ubi vid. nott. Ad τέως in seqq. conf. I, 86 ibique nott.

Alyuπτίοισι δὲ ὁμοῦ Φηφίοισι ἡ δίαιτα έστι] δίαιτα omnino vitae est ratio, vivendi modus ac locus, ut I, 35. 157. II, 68, quos locos affert Schweigh. Voce Φηφίων domestica pecora (nos: Hausthiere) potissimum intelligi, monero vix opus. Atque eandem prorsus vivendi rationem hominum cum pecoribus domesticis hodieque advertit in Acgypto Minutoli (Reise nach dem Tempel etc.) p. 243. Cr. ad h. l. adscripsit haec: "Cf. Zoëga de obelisce. pag. 283 seq. et add. Descript. de l'Eg. vol. II. p. 331, ubi animalia veterum Aegyptiorum domestica memorantur; in quibus

tamen non fuerunt et elephas et camelus." Quod utrumque animal in anaglyphis ac monumentis Aegyptiis cum vulgo deesse putaretur, a se inventum esse notat Minutoli l. laud. pag. 293. De elephanto cf. not. ad II, 28. Valuit autem hoc vitae quasi consortium animalium atque hominum ad consecranda et medicanda animalium corpora, quo spectat Zoëgae l. l. Tu vid. nott. ad II, 67. — In seqq. e melioribus codd. revocavi πυρών pro πυρέων, quod iure damnavit Bredov. p. 235, qui affert III, 22. IV, 33. VII, 187: quibus in locis sine ulla varietate scriptum exstat πυρών.

άπὸ ὁλυρέων ποιεύνται σιτία, τὰς ζειὰς μετεξέτεροι καλέονσι] ξειὰς recepimus cum recentt. pro vulg. ζεὰς, probante quoque Bredov. pag. 160. Atque Buttmannus, monente Cr., in Lexilog. p. 198 contendit, ὅλυρα antiquissimam hordei appellationem esse indeque simile frumenti genus designare. Cui non usquequaque hic suffragatur locus. Nam ab hordeo diversum esse, ex antecedentibus satis perspicitur; ad commune τῆς ζεᾶς genus pertinuisse videtur ὅλυρα tanquam species. Quod enim distinguunt et triticum Spelta (Dinkel) et Zea (Spelz), utrumque etiam equorum pabulum (Homer. Ili. V, 196) et communi Zeas appellatione indicatum, illud si accuratius loquaris, ὅλυρα, hoc ζεὰ appellari debet. Vid. Sprengel. hist. botan. I. pag. 36 coll. pag. 60. In Homerico loco Odyss. IV, 42, Nitzsch. p. 236 ξειὰς interpretatur farra (Dinkel) secundum Virgil. Georg. I,

ποιεύνται σιτία, τὰς ζειὰς μετεξέτεροι καλέουσι. φυρώσι τὸ μέν σταζς τοζσι ποσί, τὸν δὲ πηλὸν τῆσι χερσί, καὶ τὴν κόπρον άναιρέονται. τὰ αίδοτα ὧλλοι μὲν ἐῶσι ὡς ἐγένοντο, πλὴν οσοι από τούτων έμαθον, Αίγύπτιοι δε περιταμνονται. εξματα τῶν μὲν ἀνδρῶν ἔχαστος ἔχει δύο, τῶν δὲ γυναιχῶν εν έχάστη. των ίστίων τούς κρίκους καὶ κάλους οί μεν άλλοι έξωθεν προσδέουσι, Αιγύπτιοι δὲ ἔσωθεν. γράμματα γράφουσι καὶ

73, uhi vid. I. H. Voss.; aliis tamen locis (Ili. V, 196. VIII, 564) idem frumenti genus ὅλνραν dici monet. Tangit hace quoque Plinius Hist. Nat. XVIII, 10, sect. 20. §. 4: "ex arinca dulcissimus panis: ipsa spissior, quam far et maior spica, eadem et ponderosior.

— Exteritur in Graecia difficulter: oh id immentis dari ab Homero ter: ob id iumentis dari ab Homero dicta. Hase enim est, quam oly-ram vocat; eadem in Aegypto fa-cilis fertilisque. Far sine arista est, item siligo — Tiphe et ipsa est, them singo — Tiple et ipsa eiusdem est generis, ex qua fit in nostro orbe oryza. Apud Graecos est Zea." Ac Link. (Urwelt etc. p. 212) nomina Graeca ξειὰ atque p. 212) nomina Graeca ζειὰ atque δλυρα nihil nisi Spelz significare vult, cum variis temporibus modo hoc modo illud nomen in usu fuerit. Conf. etiam Meyer: Botanische Erläuterungg. zu Strab. p. 181. Ro-sellini Monum. civ. II. p. 370 et Papyr. Graecc. Taurin. illustr. ab Am. Peyron. p. 73. Ad Herodo-tum ut revertar, infra II, 77 (ubi cf. nott.) memorantur panes ex olyra confecti, quos vulgo cyllestis Aegyptii appellant. Nostro loco Italus interpres copiosa disputatione ölvoav contendit esse hordeum distichum; Gallo interpreti Miot. videtus assa Sanzha Milliani detur esse Sorgho s. Holcus sorghum Linn., quo hodieque maxime utantur Aegyptii, vocantes Doura be-lady, id est: Doura indigenam, quo distinguatur a Doura chamy, i. e. a Doura externo. Ad hanc sententiam etiam inclinat Wilkinson: Manners etc. II. p. 397 coll. Egypt. and Thebes pag. 213, additque in ipsis sculpturis sorghum s. doura frequenter reperiri; triticum vero non amplius crescere per Aegyptum.

Ac varia panum genera parandi mo-

dum exhibet imago apud eundem virum doctum II. p. 385. φυρῶσι τὸ μὲν σταὶς τοἰσι ποσί κ. τ. λ.] σταὶς dicitur massa farris triticei aqua admixta; quear est subigere, depsere. Confirmat Strabo XVII. p. 1179 C s. pag. 823, quod XVII. p. 1179 C s. pag. 823, quod Herodotus retulit: proprium enim esse Aegyptiis: τὸ μὲν πηλὸν ταῖς χεροί φυράν, τὸ δὲ στέας τὸ sἰς τὴν ἀρτοποιίαν τοἰς ποσί. Quibus addit Wesseling. Anonym. in Pythag. reliqq. p. 714 ed. Gal. Monet autem Cr. hodieque sic fieri in Aegypto, testibus Gallis doctis in Descript. de l'Egypt. vol. II. pag. 386; idem laudat Hamacker. in Lectt. Philostratt. p. 5 seqq., qui Lectt. Philostratt. p. 5 seqq., qui tamen, si πηλον intelligi vult vinum, a loci sententia aberrasse putandus est. Confer de hac voce nott. ad II, 85.

Αίγύπτιοι δὲ περιτάμνονται] Confirmat idem Strabo XVII. p. 1180, A s. pag. 824. Plura de circumcisione invenies nott. ad II, 37. 104. Cr. h. l. amandat ad Vonck. specim crit. pag. 55 (in Append. cap. 1) et Huetium ad Origen. vol. I. p. 16 ed. Ruaei.

είματα τῶν μὲν ἀνδοῶν κ. τ. λ.]
Conf. II, 81. Comprobantur haec
Nymphodori testimonio ap. Schol ad Sophocl. Oedip. Colon. 331, ubi Sesostris morem introduxisse narratur

γράμματα γράφουσι π. τ. λ.] "Dici non potest, quas turbas dederit lo-cus Herodoteus, quas idem mole-stias exhibuerit viris doctis, qui inde a renatis literis in hanc rem inquisiverunt. Nam primum hoc testimonio usi sunt ii, qui Hebraeorum sermonem scriptionemque coλογίζουται ψήφοισι, Ελληνες μεν άπο των άριστερων έπι τά δεξιὰ φέροντες τὴν χεῖρα, Αἰγύπτιοι δὲ ἀπὸ τῶν δεξιῶν έπὶ τὰ ἀριστερά καὶ ποιεῦντες ταῦτα αὐτοὶ μέν φασι έπὶ δεξιὰ ποιέειν, Ελληνας δὲ ἐπ' ἀριστερά. διφασίοισι δὲ

gnatum fuisse contenderunt cum Aegyptiorum sermone ac scriptione, quibus alii obloquuntur, qui diversum fuisse volunt. Deinde alii duplicem scripturam Aegyptiacam veterem agnoscunt, commoti ipsa au-ctoritate patris historiae, ut qui vigentibus literis Aegyptum adierit: alii triplicem, quoniam triplicem agnoscant Clemens Alexandr. Stromat. V. cap. 4. pag. 657 Pott. et Porphyrius de vit. Pythag. §. 12. p. 15 Kust." Creuzer. in Commentt. Herodd. p. 371, qui in nota subiecta nr. 386 plures laudat viros doctos, qui de his scripserunt.

λογίζονται ψήφοισι] i. e. "calculis computant Graeci a sinistra parte ad dextram promoventes manum." Coraës (cuius locum adscripsit Cr.) Coraës (cuius locum adscripsit Cr.) ad Heliodor. pag. 315 ψήφους et h. l. et Diodor. Sicul. XII, 13 explicat Chiffres, ούχ έτέρας παρὰ τὰ γράμματα, άλλ αὐτὰ ταῦτα τὰ γράμματα καὶ στοιχεῖα τῶν λέξεων. εἰς ἀριθμῶν σημεῖα μεταλαμβανόμενα. Minus recte, mea quidem ex sententia.

ex sententia.

Ellηνες μέν ἀπὸ τῶν ἀριστεοῶν κ. τ. l.], Quod scribendi rationem attinet, hoc nomine patri historiae litem intenderunt nonnulli. Quorum tamen conatus retundunt quorum tamen constus retundunt inscriptio Rosettana eiusque docti interpretes, e quibus Sacyi (lettre au cit. Chaptal, minist. de l'intérieur, par Silvest. de Sacy à Paris 1802. pag. 37. 38) verba apponam: "J'ai déjà dit, que la marche de l'écriture Egyptienne de notre inscription est conformée à celle de scription est conformée à celle de l'hebreu, c'est à dire, qu'elle procède de droite à gauche. C'est ce qu'a dit Herodote." "Les Grees, dit-il, écrivent en portant la main de gauche à droite et les Egyptiens au contraire, en la portant de droite à gauche." Subjicit Sacyus Graeca Haradasi marks. tum its pergit. Herodoti verba; tum ita pergit:
"Notre inscription prouve donc évi-

demment, que D. Wilkins dans sa dissertation de lingua Coptica, imprimée à la suite de l'Oraison do-minicale de J. Chamberlayne, a eu tort p. 85 de reléguer cette assertion du père de l'histoire au nombre des fables, que Diodore de Sicile reproche à Herodote d'avoir trop légèrement adoptées. Et il est bon d'observer que cette remar-que d'Herodote s'applique également aux deux genres d'écriture des Egyptiens; car c'est presque immédiatement après le passage, que je viens de citer, qu'il ajoute: διφασίοισι — καλέεται." cum Sacyo plane faciunt eius cives, qui postea in Thebaide grandia illa monumenta explorarunt. Cuius examinis summa eo redit, ut et hieroglyphicas literas a dextra ad sinistram scriptas esse contendant, idque cum in templorum parietinis inscriptionibus, tum nec minus in voluminibus papyraceis, quae vel hieroglyphicam scripturam habent vel currentem, i. e. literis, quas cursivas dicunt, pictam. "Vid. cursivas dicunt, pictam. "Vid. Descript. de l'Eg. vol. II. p. 268 seq. 273. 369." Creuzer Commentt. Herodd. p. 372 seq., ubi alia adiiciuntur, quae ad Aegyptiam veterem linguam atque Hebraicam ex una stirpe progenitas et quasi sororias, ut nonnulli contendunt, spectant; quae ipsa recentissimae aetatis studiis ita comprobata sunt, ut utramque linguam certe cognatam et ex eodem fere fonte profectam dicere liceat.

έπὶ δεξιὰ] Articulum τὰ vulgo insertum cum Florent., Sancroft., insertum cum Florent., Sancroft., aliis, abiecimus. Ac probat Creuzerus in Commentt. Herodd. p. 370, ubi apte Platonis locum affert e Sympos. p. 177 sive p. 379 Bekk. Tu add. de hac dicendi formula Iacobs. ad Aelian. N. A. VI, 59 p. 240.
διφασίοισι δὲ γράμμασι χρέων-

γοάμμασι χοέωνται καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ίοὰ, τὰ δὲ δημοτικὰ καλέεται.

ται κ. τ. λ.] "Herodotus duas tantummodo agnoscit scripturas Actummodo agnoscit scripturas Aegyptiorum, hieroglyphicam ac popularem. Ac licet Diodorus Siculus (I, 81 coll. III, 4 et Palin. fragmm. sur l'étud. des hieroglyph. part I. pag. 12) hac in re plane cum Nostro faciat: tamen Clementis Porphyrique diversam rationem supra memoravimus, si modo diversa est. Iam quaeritur, utrum Herodoti Diodorique narratio conciliari queat cum ceterorum quos diximus aucto-ritate, an secus. Zoëga quidem, ut hinc ordiar, qui in eam caussam studiose inquirere instituit (de obelisec. p. 424-440. 549), Clementis ac Porphyrii rationem argumentis operose congestis tanquam unice veram firmare est conatus. Ponit veram firmare est conatus. veram firmare est conatus. Ponit autem ille Alexandrinus haec tria genera: τὰ ἐπιστολογραφικὰ, τὰ ἐερογλυφικά, τὰ συμβολικά. Contra conciliari haec inter se posse iudicat Sacyus, qui ita scribit (lettre à Msr. Chaptal etc. p. 39): "Si le rapport de cet écrivain (Clementis) semble contraire à celui d'Herodote et de Diodore de Sicile, qui ne et de Diodore de Sicile, qui ne parlent, que de deux sortes d'écri-ture, il est cependant assez facile de concilier ces divers témoignages. Il n'est pas nécessaire pour cela de supposer avec D. Wilkins, que sous le nom d'écriture épistolographique Clément d'Alexandrie a entendu parler du charactère Grec, ce qui ne me paroît nullement vrai-semblable; il vaut mieux expliquer Herodote et Diodore de Sicile par le passage de ce Père et dire que ces écrivains ont compris, sous le nom d'écriture vulgaire, par oppo-sition aux charactères sacrés ou hie-ratique et épistolographique." Vidimus eandem Wesselingii sententiam esse. Nec minus patrocinatur Herodoto Diodoroque Iomardus, qui ex Thebaicis monumentis copiosam his de rebus disputandi materiam erat nactus. Sed idem tamen aliam illius diversitatis rationem sibi informavit. Eius ego viri argumen-

torum summam hoc loco subiiciendam duco, quo Herodoti lectoribus consulam. Videlicet oblocutus Zoëconsulam. Videlicet oblocutus Zoë-gae Iomardus (Descript. de l'Eg. antiqq. vol. II. pag. 370) duo tan-tum scripturae genera apud vete-res Aegyptios agnoscit, kierogly-phicum et vulgare; quod alii addunt hieraticum genus, et ipsum, cha-racteres si spectaveris, hierogly-phicum fuisse. Constare autem hiephicum fuisse. Constare autem hieroglyphicam scriptionem ex permultis characteribus, abs rerum imi-tatione ductis, vulgarem ex multo paucioribus (sexaginta fere numero), atque hanc ad alphabeticae scripturae similitudinem accedere. Sensu seu significatu tantummodo in-ter se discrepasse hieroglyphicam ter se discrepasse hieroglyphicam scriptionem atque hieraticam. Idem vir doctus (p. 371 ibid.) ita pergit, postquam Appuleii locum (Metamorph. XI, 255. pag. 801 Oudendorp.) exhibuerat, eumque scriptorem utramque scripturam novisse dixerat: "Il semble qu'un tel rapprochement doive lever toutes les dontes sur la question actuelle et doutes sur la question actuelle, et auctorise à conclure, que les lettres hieratiques, hieroglyphiques ou symboliques de Clèment et de Por-phyre ne sont autre chose que les lettres sacrèes de Diodore et d'Herodote et des autres auteurs, autrement les hieroglyphes des temples, et que les épistolographiques de deux premiers auteurs sont les mêmes que les lettres populaires ou vulgaires de seconds, et les mêmes aussi que celle de la pierre de Rosette et des papyrus. Qu'on se garde toutefois d'en conclure que ces deux classes de lettres sont de formes entièrement différentes et n'ont au-cun rapport entre elle." Idem (p. 372 in nota) hoc addit: sibi admodum levia videri argumenta eorum, qui inscriptionis Rosettanae characteres dicant singulares atque hieraticos esse. În omnibus autem Aegyptiorum monumentis non nisi duas illas characterum scripturas conspici, alteram hieroΘεοσεβέες δὲ περισσῶς ἐόντες μάλιστα πάντων ἀνθρώ-37 πων νόμοισι τοιοισίδε χρέωνται. Ἐκ χαλκέων ποτηρίων πίνουσι, διασμῶντες ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην, οὐκ ὁ μὲν, ὁ δ' οὖ, ἀλλὰ πάντες. εἵματα δὲ λίνεα φορέουσι αἰεὶ νεόπλυτα,

glyphicam, cursivam (lettres couranyappacam, cleares de de la consis-tes) alteram. Idem pag. 359 hinc ita pronuntiat: "Il est donc gran-dement probable, que la connois-sance du langage alphabétique vulsance du langage alphabétique vulgaire conduira quelque jour à l'interprétation partielle, si non totale de langue hieroglyphique." Creuz. (in Commentt. Herodd. p. 375—378), addens insignem Plotini locum Ennead. V, 6. p. 547. Idem nunc praeterea conferri vult: "Ammian. Marcell. XVII, 4. §. 8 cum Lindenbrogii not. p. 254 seq. ed. Wagner. et Bellay hieroglyphicc. origg. Cantabrig. 1816 (Classic. Iourn. XVI. pag. 318 seqq.)" Ac mihi quidem vix dubium esse videtur, quin ex tribus scribendi gedetur, quin ex tribus scribendi generibus, quae ponit Clemens Alexandrinus l. l., hieraticum et hieros glyphicum Herodotus una eaque communi sacrarum literarum appellatione complectatur; demoticum quod vocat, haud differt ab epistolico, ut vocat Clemens, atque ita vel usu suo discernitur a priori, quod pe-nes unos sacerdotes est et ab iis solis adhibetur. Vid. Uebersicht d. Versuche z. Entzifferung d. Hiea. versuche z. Entzinerung d. Hieroglyph. nach Brown von M. Fritsch. p. 8. 11, Letronne et Goulianof. in: Archéologie Egyptienne ou Recherches etc. par I. A. de Goulianof. p. 33—39, alios, quorum libros excitavit Seyffarth: Iahrbb. f. Phil. u. Paed. X. pag. 182 seqq. Quare neque Ideleri sententiam propare possum. qui hieraticam (Clementer) bare possum, qui hieraticam (Clementis) scripturam vel consulto omissam putat a patre historiae, qui compendium s. tachygraphiam scripturae hieroglyphicae habuerit eandem, vel plane incognitam illi fuisse (cf. Iahrb. f. wissensch. Kritik 1825 tik 1835. mens. Mart, nr. 41. p. 344), neque Wilkinsonum (Manners etc. I. pag. 268. II. p. 14) recte statuisse existimo, qui Herodotum de hieratico et demotico scripturae genere locutum esse vult, exclusis notis hieroglyphicis, quas ipsas infra II, 106 vocavit ίφὰ γράμματα Λίγύπτια. Wilkinsono adstipulatur Wheeler Geography of Herodot. pag. 499. Rectiora protulit Osburn: Monument. hist. of Egypt. I. p. 23 seqq.

#### CAP. XXXVII.

έκ χαλκέων ποτηρίων πίνουσι] De poculis aeneis Aegyptiorum iam ante Herodotum retulerat Hellanicus, teste Athen. XI; 6. p. 470 D. Ex ipsis sculpturis picturisque vetustis cernimus Aegyptios varii generis et formae poculis vasisque esse usos tam aureis quam argenteis, atque aeneis adeoque vitreis sive porcellanicis, ut dicunt; cf. Wilkinson. Topography of Theb. p. 147. Manners etc. II. p. 157 seq. 220 seq. 343 seq. 398. III. p. 106. Nunc quidem fictilibus e valida Manners etc. sis Aegyptios bibere solitos monet Lane: Account of the manners and customs of the modern Egypt. I. p. 182. — διασμώντες, ut Mediceus praebet, recepi cum Dindor-fio (Praefat. p. XXIX), qui etiam ad III, 148 amandat. Vulgo διασμεώντες, unde Bredovius p. 387, quem sequitur Dietsch., scribi iubet διασμέοντες, ut paulo ante χρέονται et paulo post προτιμέοντες, ubi nos vulgatam retinuimus. Valet autem διασμώντες: eluentes, Valet autem oldoμωντες: etuentes, detergentes eoque purgantes. Ad formulam οὐκ ὁ μὲν, ὁ δ' οῦ conf. I, 139 et quae plura affert Blomfield. ad Aeschyl. Pers. 807. In seqq. εΓνεκεν (pro vulg. εΓνεκε) scripsi cum edd. recentt., iubente Bredov. p. 109 et 110; sed eundem p. 68 scribere iubentem καθάφιοι στο κυία καθάφοι) sequi pon lipro vulg. καθαφοί, sequi non li-cuit. Unus Dietsch., quantum scio, recepit.

έπιτηδεύοντες τοῦτο μάλιστα. τά τε αίδοία περιτάμνονται καθαριότητος είνεκεν, προτιμῶντες καθαροί είναι ἢ εὐπρε-

τά τε αίδοῖα περιτάμνονται καθαριότητος είνεκεν] Quae Wesselingius ex aliorum virorum doctorum observationibus hic adnotavit, eo fere redeunt, ut Nostri verba ad sacerdotes referri debeant ne-que ad omnes Aegyptios; quippe quibus, nisi mysteriis initiari et ad sacras admitti disciplinas voluissent, circumcisio minime necessaria fuerit. Quam circumcisionis causam Herodotus affert, eam ipsam prodit Philo, Iudaeus homo, de circumcis. pag. 810 C coll. Paralipp. Armenn. (Venet. 1826.) pag. 217, hoc quoque addens, non aliam ob causam corpus quoque sacerdotes accuratissime radere. Quae confirmari dicuntur iis, quae Niebuhrius in his ipsis orientis regionibus audivit, quaeque alii aliis in terris, Australiae opinor in insulis, observarunt. Vid. Larcher. not. ad h. l., qui idem sacerdotum circumcisionem ad praecipuam valetudinis curam, munditie potissimum ser-vandae tam calido sub coelo, revocat. Add. Bohlen ad Genes. pag. 191 seq. 195. Est quidem ea res hodieque valde disceptata inter viros doctos, qui certatim in moris originem atque causas inquisive-De origine moris opporturunt. nius instituetur disputatio ad II. 104. De causis hic nonnulla adiiciemus, quae ad Herodoti sententiam pertinent, qua munditiei causa sacerdotes circumcidi statuit. Nam Iudaeos satis constat eundem mo-rem recepisse ex Acgypto, ut qui-busdam videtur. Vid. Genes. XVII, 11 seqq. et conf. Spencer. de ritt. Hebrr. I, 5. sect. IV. p. 55 seq. s. 58, ubi variae atque diversae virorum doctorum de instituti huius origine atque consilio uno sub conspectu ponuntur. Post quem alii idem argumentum tractarunt, praecipua tamen cura persecutus est Meiners. in Commentt. societ. reg. Gotting. vol. XIV. pag. 207 seqq. inprimis pag. 211 seq., ubi varias recenset tum antiquiorum tum re-

centiorum de instituti istius vers causa atque ratione. Atque Herodotea causa, in qua refellenda pinrimum vir doctus insumsit operae, reprobata, ipse eam coniecturam profert, qua id praccipue gentes in circumcisione spectasse autumat, ut corporis mutilatione ac sanguine effuso irata aut invida numina pla carentur. Quod ut omnino nes absonum est a rudium gentium indole noque revera non invenitar tum apud antiquas, tum vero etiam apud ipsas recentiores Australiae nationes; ita tamen vix unicam moris causam fuisse credo. ris causam fuisse credo. Accedere utique potuit salubritatis cura, ut Philo contendit; quamquam insti-tutum, in quibusdam utile et cor-poris munditiei inserviens, non usquequaque hoc et in omnibus pracstare videtur. Quare ad sacras res relatum vult Hoffmann. (Encyclop. \*. Ersch u. Gruber vol. IX. pag. 265 seqq.), ut sanctitatis animi atque morum, quam affectant sacer-dotes, hoc quoque signum esset exterius, quo membrum virile, ob vim procreatricem iam ipsum per se in orientalium religionibus con-corratum, purum ac mundum ser-varent. Sed praestat ad ipsa a viro docto disputata ablegare lectores, p. 269 l. l. Alia ab aliis viris doctis de circumcidendi more dispu-tata laudarunt Beck: Weltgesch. I. p. 243. De Wette Bibl. Archae-olog. §. 150. Wiener Biblisch. Real-wörterbuch T. I. s. v. "Beschnei-dung", itemque Trusen: Sitten u. Gebräuche d. alt. Hebräer p. 115 seqq. Ac nostra actate plerique viri docti circumcisionem, quam Abrahamo (ut sacra scriptura testatur I. 1.) iniungit Deus, ,,ut sit signum foederis inter me et vos", ad reli-gionem retulerunt, de eo uno dissentientes, quid proprie hoc ritu spectatum fuerit, quaeve omnino primitiva causa et ratio. Qui pluribus in hanc rem inquisivit, Baur in: Tübing. Zeltschrift für Theo-log. 1832. I. p. 99 seqq., is certe

121 πέστεροι. Οί δε ίρέες ξυρεύνται παν το σωμα δια τρίτης ήμέρης, ΐνα μήτε φθείο μήτε άλλο μυσαρον μηδέν έγγίνηταί σφι θεραπεύουσι τούς θεούς. έσθητα δε φορέουσι οί ίρέες λινέην μούνην, καὶ ὑποδήματα βύβλινα ἄλλην δέ σφι

reiectis causis physiologicis sanitatisque tuendae rationibus circumcisionem ad sacra utique pertinu-isse camque vim- habuisse contendit, ut humani affectus deo quasi consecrati habeantur huiusque consecrationis signum unusquisque in corpore ipso exhibeat. Dedicationis signum circumcisione exhiberi statuit quoque Movers: Die Phoenis. I. p. 315.362. Quod alii viri docti ita intelligi volunt, ut pro toto corpore quod deo offerendum et consecrandum sit, unum idque insigning corporis humani insignius corporis humani mem-brum consecretur, deoque quasi offeratur in locum corporis totius: adeo ut hic mos in humanarum victimarum locum, quae usque ad Abrahami tempora in usu fuerint, cessisse existimetur: vid. Ghillany: Die Menschenopf. d. alt. Hebr. p. 592 seqq., Trusen l. l. p. 123 seq. Causam circumcisionis ab Herodoto causam circumcisions ab Herodoto allatam haud prorsus reiici vult Kurs (Geschicht. d. alt. Bund. I. pag. 185 seq.), cum veri quid illa contineat, quod ipsum ad altiora nos ducere possit, quae spectaverit antiquitas, cum circumcisione hominem des consecutars atque huiss hominem deo consecrare atque huius consecrationis hoc signum constituere voluerit. Indis ignotum morem ad res sacras spectare monuit quoque Bohlen: Das alte Indien I. p. 290, cui add. Rosenbaum: die Lustseuche im Alterthum pag. 361 seqq. Duncker: Geschichte d. Alterth. I. p. 425 seq.

Ol δὲ ἰρέες ξυρεῦνται κ. τ. λ.]
Conf. ad II, 36 nott. et quae Iu-

daeorum sacerdotibus praescribun-tur Num. VIII, 7. XIX, 7 seq. Ex Aegypto enim haec et alia eiusmodi, quae in purgationibus fieri solent, Iudaeos accepisse monet Spencer. de ritt. Hebrr. III, 5. sect.
1. pag. m. 800 seq. — διὰ τρίτης
ἡμέρης est tertio quoque die. Conf.

supra II, 4.

έσθητα δε φορέουσι οι ίρέες λινέην μούνην] Supra initio capitis de Aegyptiis omnibus: εζματα δὲ λίνεα φορέουσι αlel νεόπλυτα, ubi tamen tenendum, lineas vestes vi-deri dictas esse non modo quae ex deri dictas esse non modo quae ex lino, sed etiam quae ex gossypio s. lbysso erant confectae. Vid. Heeren. Ideen I, l. p. 107. II, 2. p. 133 seqq., Wilkinson. Manners etc. III. p. 117. De sacerdotibus Aegyptiis testatur Plinius H. N. XIX, sect. 2 2 heere seribens. a sect. 2. 3 hace scribens: ,,vestes ex gossypio sacerdotibus Aegypti gratissimae." Idem alii affirmant, quos, monente Cr., laudat Wyttenbach. ad Plutarch. Moral. II, (3) pag. 171. Est enim primarius hanc in rem Plutarchi locus de Isid. atque Osirid. cap. 3. pag. 352 (ούτ 'Ισιακούς ποιούσιν αί λινοστολίαι καί ξύοησις, ubi vid. Parthey pag. 157 seq.), quocum conf. Herodot. II, 81 ibique nott. Ab Aegyptiis transiit iste mos tum ad alios, tum ad Iudaeorum sacerdo-tes, de quibus monet Spencer. l. l. tes, de quibus monet Spencer. I. I.
III, 5. pag. m. 682 seqq. Conf.
etiam Braun de vestit. sacerdott.
Hebrr. I, 3. §. 47. Usus quoque
Herodoteo loco nuper est Lane l.
l. II. pag. 313, eumque retulit ad
vestitus rationem, quae Coptis eorumque sacerdotibus nunc usitata
est. In templorum Aegyptiorum
anaglyphis non aliter fere represanaglyphis non aliter fere repraelonsentatos videmus sacerdotes, gis nimirum vestibus ad pedes usque pertinentibus indutos et raso capite, nisi ubi pilei quodam gecapite, hist not plief quotain genere ornatus causa tecti videntur. λαβείν, quod nunc restitutum est pro βαλείν s. βαλέειν, retinui cum Bredov. p. 326; recentt. edd. λαβέειν. Caeterum ὑποδήματα βύβλινα s. sandalia ex byblo parata et ipsa ad ornatum quodammodo pertinent; calceos ex corio factos ipsumque sutorem cum instrumentis ad hoc opus necessariis ostenέσθ ήτα οὐκ ἔξεστι λαβειν, οὐδὶ ὑποδήματα ἄλλα. λοῦνται δὶ δὶς τῆς ἡμέρης ἐκάστης ψυχρῷ, καὶ δὶς ἐκάστης νυκτός. ἄλλας τε θρησκητας ἐπιτελέουσι μυρίας, ὡς εἰπεῖν λόγῳ. πάσχουσι δὰ καὶ ἀγαθὰ οὐκ ὀλίγα. οὖτε τι γὰρ τῶν οἰκητων τρίβουσι, οὖτε δαπανέωνται, ἀλλὰ καὶ σιτία σφί ἐστι ἰρὰ πεσσόμενα, καὶ κρεῶν βοέων καὶ χηνέων πλῆθός τι ἐκάστῳ γίνεται πολλὸν ἡμέρης ἑκάστης · δίδοται δὲ σφι καὶ οἶνος ἀμπέλινος. ἰχθύων δὰ οὖ σφι

dit imago Aegyptia apud Wilkinson. Manners etc. III. p. 160. De byblo eiusque vario usu varias ad res cf. nott. ad II, 92.
 λοῦνται δὲ δὶς τῆς ἡμέρης ννπτός] Idem retulit Porphyrius ex
(Theoremone de shetin pay IV 7

λοῦνται δὲ δὶς τῆς ἡμέρης νυπτός] Idem retulit Porphyrius ex Chaeremone de abstin. an. IV, 7, plura de sacerdotum officiis disputans, nisi quod ter hoc interdiu fieri scripsit. De sacerdotum ablutionibus idem auctor est Plutarchus de Isid. atque Osirid. cap. 75. p. 381 D, ubi narrat, aquam eo adhiberi puram, unde ibis avis biberit. Unde lotiones solemnes in Iudaeorum sacris, de quibus Spencer. l. l. III, 3. sect. 2. pag. 788 seqq. Idem, monente Cr., hodieque facere Aegyptios testantur Galli docti in Descript. de l'Eg. II. pag. 386. — Ad ψυχρῷ suppl. νδατι; cf. Lambert. Bos. De Ellipss. p. 501 seq.

1. l. III, 3. sect. 2. pag. 788 seqq. Idem, monente Cr., hodieque facere Aegyptios testantur Galli docti in Descript. de l'Eg. II. pag. 386. — Ad ψυχοῶ suppl. υδατι; cf. Lambert. Bos. De Ellipss. p. 501 seq. αλλας τε θυησκητας έπιτελέουσι μυρίας Ιτα dedimus Schweigh. secuti; vulgo: μυρίας ἐπιτελέουσι inverso ordine. Ad θυησκητας (pro vulg. θυησκίας) conf. II, 18 ibique nott. Ad ώς εἶπεὶν λόγω II, 21 ibique nott. De argumento conf. Porphyrii locum laud. Verbum ἐπιτελεῖν in rebus sacris peragendis usitatum illustravimus ad Ctesiae fragmm. pag. 436. — In seqq. reliqui δαπανέωνται, e Bredovii canone (cf. pag. 387) a recentt. edd. mutatum in δαπανέονται.

οῦτε τι γὰς τῶν οἰκητων τρίβουσι κ. τ. λ.] Haec diiudicanda sunt ex universa Aegyptiorum sacerdotum conditione atque instituto. Cuique enim templo ampli adiecti erant fundi, ex quorum reditu commune templi constitit aerarium, cui ipsi unus e sacerdotibus praefuit, ὁ γςαμματιστής τῶν ἰςῶν χρημά-

των, ut supra II, 28 vocatur. hoc aerario omnium sacerdotum, qui ad templum hocce pertinebant, sumtus erogabantur, ipsaeque sa-cerdotum familiae quotidianum inde accipiebant victum, ut nihil e pri vatis opibus esset insumendum. praeterea singulis sacerdotibus privatae quoque opes fuisse videntur et peculia. Tu vid. Heeren. Ideen etc. II, 2. pag. 132 coll. Diodor. Sic. I, 73. Unde satis apparet, quae sint ίφὰ χρήματα II, 28 et quae h. l. dicantur σιτία ίφὰ πεστάσετα σόμενα, i. e. cibi cocti, qui e templorum aerario reditibusque erogantur sacerdotibus eorumque familiis. Quod vero h. l. praeter bovinam carnem anserina quoque commemoratur, nil mirum; nam anseres in deliciis habuisse videntur veteres Aegyptii, quos omnem curam in anseribus alendis iisdemque ad aptum cibum praeparandis impendisse, ipsae imagines crebrius obviae ostendunt; vid. Wilkinson. Manners etc. II. p. 19. 388. III, pag. 48. sec. ser. I. pag. 132 seq. 139.

δίδοται δέ σφι καὶ οἶνος ἀμπέλινος] Qui Aegyptios narravit (II, 77) vino uti ex hordeo parato, cum nullae sint per Aegyptum vites, idem tamen vini usum Aegyptiis haud plane denegare voluit II, 60. Et utroque loco addidit ἀμπέλινον, ne scil. vinum intelligatur ἐκ κριδέων paratum s. cerevisia. Facit huc quam maxime Plutarchi locus de Isid. et Osirid. cap. 6. p. 353 A, unde discimus, modice tantum nec quovis tempore vinum sumsisse Aegyptios sacerdotes itemque reges certam quandam vini mensuram praescriptam accepisse inde ex έξεστι πάσασθαι. χυάμους δε ούτε τι μάλα σπείρουσι Αίγύπτιοι έν τῆ χώρη, τούς τε γενομένους οὖτε τρώγουσι, οὖτε εψοντες πατέονται. οι δε δή ιρέες ούδε όρεοντες ανέχονται,

Psammitichi aetate, cum antea il-lis vinum prorsus esset negatum. Plura ad hunc Plutarchi locum, moriura ad hunc Plutarchi locum, monente Cr., adscripsit Wyttenbach. in Animadvss. II, 1 (3). pag. 173. Add. Parthey p. 163 et conf. etiam Chaeremon. apud Porphyr. de abstin. animall. IV, 6. Reges Aegyptiorum vinum bibisse adeoque praefectos habuisse, qui poculi ministrandi munere fungarentur. val nistrandi munere fungerentur, vel ex Genes. cap. XL. intelligitur. Neque vero caeteros homines per Aegyptum vino prorsus abstinuisse, ipsa monumenta satis declarare videntur, quae vites exhibent omnemque earum culturam et praepara-tionem crebrius ostendunt, itemque rationem uvas colligendi vinique torculari exprimendi modum, amphoras, alia id genus, de quibus vid. Wilkinson. Manners II. pag.

lum, id eo opinor spectat, quod Osiridis a Typhone caesi et in Ni-lum coniecti corpus pisces dilace-rasse ferebantur. Vid. Creuzer. Symbol. II. p. 398 ed. tert. Satis Symbol. II. p. 398 ed. tert. Satis constat, apud Syrios quoque pisces sacros fuisse habitos, nec sacerdotibus licitum fuisse illos edere aut attingere. Ab Aegyptiis autem Pythagorei piscium odium didicisse feruntur. Cf. Plutarch. Symposs. Quaest. l. l. Caeterum monere vix opus, hoc interdictum ad sacerdotes Aegyptios solos perti-nuisse: namque caeteros homines pisces edere esse solitos ipsa monumenta ostendunt; vid. modo quae ad II, 15 adnotavimus. Quod idem etiam de fabis dictum velim: a quibus sacerdotes abstinuisse, vulgus non abhorruisse recte ponit Wil-kinson. Topography of Theb. pag. 216 coll. 146.

216 coll. 140.
ούτε τρώγουσι, ούτε ξψοντες πα-τέονται] Ne reponatur φρύγουσι pro τρώγουσι, monet Wesselingius, cum τρώγειν sit crudas edere fabas, quemadmodum τρωκτά et τρώδειμα i. q. ώμα έσθιόμενα I, 71. II, 92. IV, 177. Ρτο πατέονται quidam libri δατέονται, de quo cf. I, 216 ibique nott. Sed retinui rarius verbum, praesertim cum mox inveniatur πάσασθαι. Conf. Buttmann. Gr. Gr. mai. II. pag. 206, Herodot. II, 47. 66. IV, 186, Blomfield. in Glossar. ad Asschyl. Agam. 1380. — ὅσπριον h. l. est legumen (Hülsenfrucht). Ad loci huius argumentum laudant Sext. Empiric. Hypoth. III, 24. p. 184. Ac satis notum est, ab Aegyptiis vulgo per-hiberi Pythagoram assumsisse odi-um istud in fabas, quod dein ad eius scholam transiit. Exstant primarii hac de re loci apud Plin. H. N. XVIII, 12, Ciceron. de divin. I, 30 (ubi vid. Davis. et Creuzer), II, 58. Hoc autem fortasse minus notum, hine in Graecorum quoque mysteriis fabas damnari neque earum gustum concedi initiatis, quippe quas etiam Ceres, cum reliquas hominibus afferret fruges, ômiserit impurasque censuerit. Cf. Creuzer. Symbol. IV. p. 572. Bohlen: Das alte Indien I. p. 194—196. Equidem hoc modo adiiciam: Aegyptiam fabam sacram pro loto s. Nelumbio specioso, cuius radix et fructus edi soleant (conf. not. ad II, 92), haberi a V. D. Link. (die Urwelt etc. p. 225 seq.), qui huius fabae sanrum gustum concedi initiatis, quippe

νομίζοντες οὐ καθαρόν μιν είναι ὅσκριον. Ιρᾶται δὲ οὐκ είς έκάστου τῶν θεῶν, ἀλλὰ πολλοί, τῶν είς ἐστὶ ἀφχιέρεως ἐκεὰν δέ τις ἀποθάνη, τούτου ὁ καὶς ἀντικα-38τίσταται. Τοὺς δὲ βοῦς τοὺς ἔρσενας τοῦ Ἐκάφου είναι νομίζουσι, καὶ τούτου εῖνεκα δοκιμάζουσι αὐτοὺς ώδε. τρίχα ἢν καὶ μίαν ἰδηται ἐπεοῦσαν μέλαιναν, οὐ καθαρὸν

ctitatem post ad aliam communem fabam translatam esse contendit coque refert, quod Aegyptiis fabas edere haud licuerit. — In verbis οὐ καθαρόν μιν εἶναι ὄσκριον se nescire ait Benedict. (Actt. semin. reg. Lips. II. p. 286), quo referatur μιν, indeque mutari vult in μήν. Equidem voculam ad fabas spectare credam.

ἐπεὰν δέ τις ἀποθάνη κ. τ. λ.] Haec nemo non intelligit ad sacerdotalem ordinem s. tribum (Kaste nos appellare solemus) pertinere; de quo conf. II, 164. 166 ibique nott. In quo etiam hoc tenendum, singula collegia sacerdotum eodem fere modo inter se discreta et seiuncta fuisse, quo omnis sacerdotalis ordo a reliquis ordinibus fuerit distinctus, ita ut nemini licuerit ad aliud transire collegium, sed filius patris collegio adscriptus maneret. Quo vel ea faciunt, quae supra de communi templorum aerario atque reditu monuimus. Conf. Heeren. l. l. pag. 127 coll. Diodor. Sic. I, 73. — ἀρχιερέως e melioribus libris repositum pro vulg. ἀρχιερέυς damnat Bredov. p. 194 ab Herodoto scriptum esse ratus ἀρχιερέυς, qua forma Noster usus est II, 151. 142. 143. Equidem cum Dindorf. et Dietsch. a codd. meliorum auctoritate discedere nolui. Ac primum inter sacerdotes Aegyptios locum tenere eos, qui hoc nomine significantur, recte quoque monuit I. Franz. in Corp. Inscr. Gr. T. III. p. 305 seqq.; sequitur ὁ προφήτης, qui in Inscriptt. nr. 4697. 4840. 4902. 4945. 4946 commemoratur, sequuntur alii, de quibus vid. Franz. l. l. Drumann (Insclirift. v. Rosette) pag. 95 seqq.

## CAP. XXXVIII.

παὶ τούτου είνεια δουιμάζους αὐτοὺς Hace cum antecedentibus: τοὺς δὲ βοῦς τοὺς ἔρεενας τοὺ Ἐπάφου είναι νομίζουσι non satis cohaerere putabat Wesselingius indeque scribendum: τοὺς δὲ να θαφούς βοῦς τοὺς ἔρεενας κ. τ. λ. Νεο tamen, si quid video, opus inserere καθαροὺς vel propter verba τοὐτου είνεια, cum sensus sit: eam ob causam, ut intelligant, quinam boves mares revera puri sint Epaphoque sacri, hunc in modum illos explorant. Quae cum ita sint, C. Schwenckio assentiri nequeo ante βοῦς inserenti μέλανας; vid. Schneidewin. Philolog. I. pag. 159—162. De Epapho vid. II, 153 et III, 27.

τοίχα ην καὶ μίαν ίδηται κ. τ.

λ.] Ad ίδηται suppleri poterit ο δοκιμάζων sive, ut infra legimus, τῶν τις ἰρέων ἐκὶ τοῦτο τεταγκένος, sacerdotum unus, cui explorandi munus obtigit. Conf. II, 47.

I, 195. Ad rem conf. Herod. III, 28. Diodor. I, 88 et Plutarch. de Isid. et Osirid. cap. 31. pag. 363, B, unde intelligimus, rufos tantum boves ab Aegyptiis immolari, accuratissime ante instituto examine, cum, si vel unum pilum nigrum albumve haberet victima, mactari non posset. Nec raro in monumentis Aegyptiis, quae continet grande opus Gallorum, istiusmodi boves victimae conspiciuntur. Monet vero Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. p. 194 coll. 349 seq., in Aegyptiorum monumentis conspici quoque boves nigris et rubris punctis s. notis insignitos neque a sacris exclusos, aliis haud scio an diis pro colorum sive notarum diversitate consecratos.

είναι νομίζει. δίζηται δὲ ταῦτα ἐπὶ τούτῷ τεταγμένος τῶν τις ἰρέων, καὶ ὀρθοῦ ἑστεῶτος τοῦ κτήνεος καὶ ὑπτίου, καὶ τὴν γλῶσσαν ἐξειρύσας, εἰ καθαρὴ τῶν προκειμένων σημητων, τὰ ἐγὼ ἐν ἄλλῷ λόγῷ ἐρέω. κατορᾶ δὲ καὶ τὰς τρίχας τῆς οὐρῆς, εἰ κατὰ φύσιν ἔχει πεφυκυίας. ἢν δὲ τούτων πάντων ἡ καθα-122 ρὸς, σημαίνεται βύβλῷ περὶ τὰ κέρεα εἰλίσσων καὶ ἔπειτα γῆν σημαντρίδα ἐπιπλάσας ἐπιβάλλει τὸν δακτύλιον καὶ οῦτω ἀπάγουσι. ἀσήμαντον δὲ θύσαντι θάνατος ἡ ζημίη ἐπικέεται. δοκιμάζεται μέν νυν τὸ κτῆνος τρόπῷ τοιῷδε. Θυσίη δέ σφι ῆδε κατέστηκε. ἀγαγόντες τὸ σεσημασμένον 39 κτῆνος πρὸς τὸν βωμὸν, ὅκου ἄν θύωσι, πῦρ ἀνακαίουσι. ἔπειτα δὲ ἐπ' αὐτοῦ οἶνον κατὰ τοῦ ἰρητου ἐπισπείσαντες καὶ ἐπικαλέσαντες τὸν θεὸν σφάζουσι, σφάξαντες δὲ ἀπο-

έπι τούτω τεταγμένος τῶν τις ἐρέων] Male olim έπι τοῦτο. Tu conf. not. ad Plutarch. Alcibiad. pag. 162 et Herod. VII, 169 ibiq. nott. Huic negotio praefectos sacerdotes Plutarchus loco laudato vocat σφραγιστάς.

έν άλλω λόγω] i. e. in alia narrationis parte, ut bene intellexit Schweigh. Respexit Noster ea, quae III, 28 traduntur. In seqq. cum Gaisf. scripsi τούτων pro τουτέων neque vero είλισων, pro είλισων, quod cum Bredov. p. 95 retinendum censui. ἐπειτα et hoe loco et cap. seq. intactum reliqui, ut είνεκα initio cap. ob codd. consensum, quo spreto recentt. edd. ex Bredovil canone έπειτε ν et είνεκεν. Spegero non obsecutus sum pro ἀπάγουσι in seqq. coniicienti ἀνάγουσι, vid. Praefat. ad Herod. p. X.

σημαίνεται — είλίσσων] Pertinent haec ad sacerdotem, qui bovem signat papyro circa comua circumvoluto. Signatoriam terram (γῆν σημαντρίδα), quae hoc loco memoratur, comparant interpretes cum creta Asiatica ad obsignandum apta, cuius mentio apud Cicer. in Verr. IV, 26. pro Flacc. 16. Magis vero huc spectat Plutarchi locus laud. de Is. et Osir. p. 363 B, ubi haec legimus: τὸν δὲ μέλλοντα θνέσθαι βοῦν οί σφραγισταὶ

λεγόμενοι τῶν ἱερέων πατεσημαίνοντο. Addit deinde Plutarchus e Castore, sigilli sculpturam exhibere hominem in genua desidentem manibus post tergum reductis, iugulo ense imminente. Exhibet tale sigillum saepius in hieroglyphicis sculpturis repertum Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II, p. 352. Hoc vero more ac ritu tesseraria quadam ratione indicari victimas animalium in humanarum locum quasi substitutas, adeo ut bestiae anima quasi vicaria pro meliori hominis anima offeratur, monuit E. ab Lasaulx: Classische Stud. d. Alterth. pag. 255 seqq.

## CAP. XXXIX.

έπειτα δὲ ἐπ' αὐτοῦ — ἐπισπείσαντες] i. e. in ara vinum supra hostiam libant. Verba ἐπ' αὐτοῦ, quae immerito viris doctis displicuerunt, cum Gronovio ad βωμὸν referridebent. Ad verba κατὰ τοῦ ἰρητοῦ canf. IV, 62, ubi eadem locutio, ad quam pertinet quoque Homericum κατ' ὁφθαλμῶν κέχυτ' ἀχλύς Ili. V. 696. Ματιας Εναηρεμίστα ΧΙΥ, 13 κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς. Cf. etiam ad II, 121. §. 3. In proxime antecedentibus scripsi cum Bredovio p. 65, quem Dietsch quoque sequitur, πῦς ἀνακαίουσι pro vulgata πυρῆν καίουσι. Cf.

τάμνουσι την κεφαλήν. σωμα μέν δη του κτήνεος δείρουσι, κεφαλή δε έκείνη πολλά καταρησάμενοι φέρουσι, τοίσι μέν αν ή αγορή και Ελληνές σφισι έωσι έπιδήμιοι έμποροι, οί δὲ φέροντες ές τὴν ἀγορὴν ἀπ' ὧν ἔδοντο τοῖσι δὲ ἄν μὴ παρέωσι Ελληνες, οί δ' εκβάλλουσι ες τον ποταμόν. καταφέουται δε, τάδε λέγουτες, τησι πεφαλησι εί τι μέλλοι η σφίσι τοῖσι θύουσι ἢ Αἰγύπτω τῷ συναπάση κακὸν γενέσθαι, ἐς κε-Κατὰ μέν νυν τὰς κεφαλὰς τῶν φαλήν ταύτην τραπέσθαι.

nott. ad Herod. IV, 145 et quae alia Bredov. affert.

κεφαλῆ — καταρησάμενοι] qui pro κείνη (έκείνη) scribi vult κεινή vir doctus in The classical Museum nr. XXI (1848) p. 310, idque de capite abscisso intelligit, parum capite abscisso intelligit, parum recte loci sententiam percepisse videtur. Equidem Bredovium secutus p. 119 dedi ἐκείνη, ut infra II, 133 ἐκείνον pro κείνον, et supra I, 209. Dietsch h. l. reliquit intactum κείνη, sed mox ἐκείνην dedit. Dativum, qui et hoc loco et IV, 184 additur verbo καταφάσθαι, am Homerus addidit Odyss. XIX, 330. Satis vero inse ritus arquit. 330. Satis vero ipse ritus arguit, pro piaculo haberi animal, in cuius caput omnia sua peccata quasi coniicerent quodque hominum scelera quasi luens diris devoverent. Simile institutum apud Hebraeos invenitur Levit. XVI, 6 seqq. 21 seq., ubi merito ad Herodoti locum moremque Aegyptium provocat Spencer. de ritt. Hebrr. III, 8. pag. 1064. Atque inveniuntur ipsa anaglypha Aegyptia, quae hosce ritus ad oculorum sensum traductos exhibent. Vid. Costaz. in Descript. de l'Eg. mém. (Antiqq.) I. p. 73 et cf. Wilkinson Topography of Thebes p. 147.

φέρουσι, τοίσι μέν αν ή άγορή x. τ. λ.] Scripsi cum recentt. δημιοι pro ἐπίδημοι et ol δὲ pro οίδε, monente Werfero in Actt. phill. Monacc. I, 1. p. 88 ac pro-bante Buttmann. in Excurs. ad Demosthenis Midian. p. 158. In seqq. ad ἀπ' ων έδοντο conf. nott. ad I, 194.

οί δὲ φέροντες - έδοντο] His

verbis quodammodo repetuntur priora verba: φέρουσι, τοῖσι μὲν ἀν
η κ. τ. λ. Ubi nota usum particularum μὲν et δὲ, quae in priori
orationis parte sibi invicem opponuntur (τοῖσι μὲν ἀν — οἱ δὲ φέροντες), cum in posteriori δὲ dupliciter posita et protasin et apodosin incipiat (τοῖσι δὲ ἀν — οἱ
δ' ἐκβάλλουσι). Monuerunt Werfer. l. l. p. 90. 93. et Buttmann.
l. l. Nec moveor iis, qui, ut parallelismum quendam membrorum
inducerent, priori in membro δὲ
(ante φέροντες) mutarunt in μὲν,
quum aliis quoque locis (ut IV,
126. IX, 48) in priori periodo in
locum repetitae particulae μὲν succedat vocula δὲ. Conf. Werferus
p. 95 seq. et Kuehner. Gr. Gr. §.
733, 5. Hinc talis fere loci sensus: ,ferunt (caput) ii, quibus foverbis quodammodo repetuntur prisus: ,ferunt (caput) ii, quibus forum est et quibus Graeci adsunt mercatores, hi igitur caput in forum ferunt et vendere solent; quibus vero Graeci non adsunt, hi caput in flu-

nen conliciunt."

of δ' ἐμβάλλουσι ἐς τὸν ποταμόν] Affert Larcherus Aeliani locum N. A. X, 21, ubi ille scribit,
ab Ombitis (qui Aegyptii sunt homines) hostiarum capita, quibus gustandis ipsi abstincant, obiici mines) nosmania gustandis ipsi abstineant, obiici crocodilis comedenda, qui in lacubus ideirco factis ab ipsis nutriantur. Et pertinent huc quoque Plutarchi verba loco supra laudato: διὸ τῆ μἐν κεφαλῆ τοῦ Γερείου καταρασάμενοι καὶ ἀποκόψαντες εἰς τὸν ποταμὸν ἐξό(πτουν πάλαι, νῦν κὲ τοῖς ξένοις ἀποδίδονται. Curantagas δὲ τοῖς ξένοις ἀποδίδονται. Cuiusmodi imprecationes apud Iudaeos fieri solitas in hirci caput novimus ex Levit. XVI, 21.

θυομένων κτηνέων, καὶ τὴν ἐπίσπεισιν τοῦ οἰνου, πάντες Αἰγύπτιοι νόμοισι τοἰσι αὐτοῖσι χρέωνται ὁμοίως ἐς πάντα τὰ ἰρά καὶ ἀπὸ τοὑτου τοῦ νόμου οὐδὲ ἄλλου οὐδενὸς ἐμψύ-χου κεφαλῆς γεύσεται Αἰγυπτίων οὐδείς. Ἡ δὲ δὴ ἐξαίρεσις 40 τῶν καὶ ἡ καῦσις ἄλλη περὶ ἄλλο ἰρόν σφι κατέστηκε. τὴν δ' ὧν μεγίστην τε δαίμονα ῆγηνται εἰναι, καὶ μεγίστην οἱ ὁρτὴν ἀνάγουσι, ταύτην ἔρχομαι ἐρέων. ἐπεὰν ἀποδείρωσι τὸν βοῦν, κατευξάμενοι κοιλίην μὲν ἐκείνην πᾶσαν ἐξ ὧν εἰλον,

οὐδὲ ἄllov — Alγυπτίων οὐδείς] Hace recte vix dici vel certe cum cautione quadam esse accipienda monet Wilkinson. Manners etc. II. p. 222. 379. 383. sec. ser. II. p. 351 et Topography of Theb. p. 148, cum in Aegyptiorum monumentis crebro conspiciantur victimarum capita oblata in deorum altaribus, vel una cum aliis bestiarum partibus ad coquendum adhibita.

## CAP. XL.

'H δὲ δὴ ἐξαίρεσις τῶν ἱρῶν καὶ ἡ καῦσις κ. τ.λ.] ἐξαίρεσις dicitur exenteratio, quae fit visceribus s. intestinis e corpore extractis. Larcherus divinationem hic respici putat laudatque Xenophontem in Anabas. II, 1. §. 7. Verum alia Graecorum, alia Aegyptiorum, de quibus nihil istius modi relatum inveni, ratio. — Ad verba seqq. provocavit Spencer. l. l. IV, 1. p. 1092, quo nimirum montraret, eodem modo, quo Aegyptii ad Isidis festum, Israelitas ad dei sui festa confluxisse eundemque fere cultum huic exhibuisse.

ταύτην ξοχομαι έρέων] Reliqui ταύτην, cuius loco Schwgh. et Gaisf, dederant ταύτη, cuin in uno libro inventum esset ταύτη. Vulgatam bene tuetur Struve Spec. Quaest. Herod. p. 28 not., unde haec apponam: "negligenter suo more Herodotus locutus est ταύτην, quod grammatics cuim την (i. e. ην) μεγίστην δαίμονα iungit, ad όρτην referens. Sententia enim cst: την δὲ μεγίστην όρτην τη μεγίστη δαίμονι ἀνάγουσι, ταυχήν ξοχομαι ἐρέων." — Ad locutionem

έρχομαι έρέων conf. II, 35 init. Isidem autem intelligendam esse, vel e proximo cap. liquet.

vel e proximo cap. 1140c...

ἐπεὰν ἀποδείφωσι τον βοῦν κα
τευξάμενοι κ. τ. λ.] Secutus sum
Schweighaeus. et Gaisford., qui e
pluribus libris ita ediderunt. Vulgo
enim hunc in modum haecce leguntur: ἐπὴν προνηστεύσωσι τῷ Ἰσι
καὶ ἐπὴν κατευξωνται, θύουσι τὸν
βοῦν· καὶ ἀποδείφαντες κοιλίην
μὲν ἐκείνην πᾶσαν ἐξ ων εἶλον,
ubi nemo non videt ea ex parte
proferri, quae infra quoque referuntur, quaeque bis ita a scriptore
runtur, quaeque et pro ἐκείνην
scripsit κεινήν. Et hoc quidem
Schweighaeuserus quoque reposuerat, cum κεινήν idem valeat atque κενήν, hoc fere sensu: totum
abdomen exenterant (i. e. intestina
omnia ex alvo eximunt), viscera
vero in corpore relinquunt. Nam κενήν κοιλίαν idem esse vult atque
κενεῶνα, alvum, abdomen, in quo
sunt intestina. Equidem nullam iustam vulgatae lectionis ἐκείνην deserendae causam perspicio, si quidem κοιλίην ἐκείνην eodem modo
dictum accipio quo paulo ante κεφαλῆ δὲ ἐκείνη. Schneiderus in
Lex. s. ν. κοιλίαν πᾶσαν interpretatur: den Magen sammt den Dârmen des Opferstiers. Accuratius opinor B. t. Brink (in Schneiderus in
Lex. s. ν. κοιλίαν πᾶσαν interpretatur: den Magen sammt den Dârmen des Opferstiers. Accuratius opinor B. t. Brink (in Schneidewini
Philolog. VIII. p. 421 ad similem
Democriti locum): ,,κοιλίη est alvus superior a ventriculo usque ad
colon, inde usque ad anum τὰ ἔντερα dicuntur, alvus inferior; qui
simul sumti πᾶσαν κοιλίην effici-

σπλάγχνα δὲ αὐτοῦ λείπουσι ἐν τῷ σώματι καὶ τὴν πιμελὴν, σκέλεα δὲ ἀποτάμνουσι, καὶ τὴν ὀσφὺν ἄκρην, καὶ τοὺς ἄμους τε καὶ τὸν τράχηλον. ταῦτα δὲ ποιήσαντες τὸ ἄλλο σῶμα τοῦ βοὸς πιμπλᾶσι ἄρτων καθαρῶν, καὶ μέλιτος, καὶ ἀσταφίδος, καὶ σύκων, καὶ λιβανωτοῦ, καὶ σμύρνης, καὶ τῶν ἄλλων θυωμάτων. πλήσαντες δὲ τούτων καταγίζουσι, ἔλαιον ἄφθονον καταχέοντες. προνηστεύσαντες δὲ θύουσι. καιομένων.δὲ τῶν ἰρῶν τύπτονται πάντες ἐπεὰν δὲ ἀποτύψωνται, δαῖτα προτίθενται, τὰ ἐλίποντο τῶν ἰρῶν.

unt." — Ad verba έξ ων είλον conf. II, 39: ἀπ' ων έδοντο ibique nott.
παλ τὴν ὁσφὺν ἄποην] ὁσφὺς coxa est (Hüfte), quam humeris (ωμοις) hic opponi contendit Schneiderus. — In seqq. cum recentt. editt. probatorum librorum auctoritate rescripsi ἀσταφίδος pro ἀσταφίδων, quod Wesselingio debetur. Est autem ἀσταφὶς, sive σταφὶς, ut posteriori aetate loquebautu, uva passa. Tu vid. quae ad Ctesiae fragmm. pag. 325 citavimus.

ut posteriori aetate loquebantur, uva passa. Tu vid. quae ad Ctesiae fragmm. pag. 325 citavimus.

ἐπεὰν δὲ ἀποτύψονται] i. e. ἐπεὰν δὲ κανόσωνται τύπτεσθαι, ut exponit Hesychius, ubi plangere desierunt. Ubi nemo non praepositionis vim intelliget in verbis sibi oppositis τύπτεσθαι et ἀποπειράσθαι, ut II, 73 πειράσθαι et ἀποπειράσθαι, alia, quae laudat Valcken. — Herodoti locum imitatus est Lucian. de dea Syr. 6. p. 89 t. IX ed. Bip. De ipso argumento laudant Athenagor. legat. pro Christ. §. 12. pag. 52 (§. 14. p. 290, D), ubi hunc morem deridet. Ac memorat Noster hoc loco ea, quae in Busiritico Isidis maximo sacro solemnia obire solent Aegyptii, II, 61, uberius tractata a Creuzero in Commentt. Herodd. I. p. 115, unde potiora hic adscribere placet. "Qui truncatum hoc pacto exenteratumque et myrrha aromatibusque refertum hovem in lugubri festo Osiridis Isidi immolari cogitet, is me quidem sentiente non poterit ipsum Osiridem mutilatum et deinde aromatibus conditum non cogitare. Nam quae reliqua adduntur in bovis sacrificio,

ea partim ad combustionem pertinent, ut oleum, partim ad frumenta inventa vitesque cultas, ut panes mundiores, uvae passae."
Sequitur Diodori locus I, 21, de
bestiis Aegypti sacris, adduntar
alia illis similia a priscis Atticis
hominibus in Diipoliis factitari solita, ubi bovis solemniter caesi carnes communibus epulis comedebant bovisque exuviis simulacrum ligneum circumdatum aratro iunge bant; pertinent denique huc vel l thriaca, ubi bovem Abudad Mithras Persarum occidit, atque ex mactati animalis corpore excluduntur germinum varia genera, cau-daque in aristas excrescit. Peracto primo sacrificio exoriuntur reges agriculturae inventores. nis Atticis communiter bovilla ve-scuntur sacrificuli, et post so-lemne sacrificium a bovis simula-cro simulatae arationis initium fit. Busiride Aegyptiorum coetus sacer bovem igne conficit, posteaquam caesi corpus implevit panibus et uvis atque agriculturae auctorem Osiridem lugubriter deplorat. Quae omnia qui in unum colligat et simpliciter intucatur, is nullo negotio dispiciat, quo haec pertineant, nimirum ad orationis caussas decla-randas, unde vitae cultioris initia ducuntur. Inde nil mirum, in anaglyphis et picturis sepulcralibus urbis Ilithyiae Aegypti ita exhiberi Osiridem, ut aratoria instrumenta gerat in manibus: flagellum, rutrum s. ligonem, vomerem peram-que seminis plenam sementi faci-endae. Vid. Descript. de l'Eg. An123 Τοὺς μέν νυν καθαροὺς βοῦς τοὺς ἔρσενας καὶ τοὺς 41 μόσχους οἱ πάντες Αἰγύπτιοι θύουσι, τὰς δὲ θηλέας οὕ σφι

tiqq. vol. II. pag. 27 s. 355 et vol. I tab. 68." Conf. II. 61 ibique nott. τὰ ἐλίποντο τῶν ἰρῶν] Vulgo reddunt: epulum adponunt ex victimarum reliquis; pressius ad Herodoti verba reddere licet: epulas faciunt ex iis. quae non ex victimis reliquerunt (sibi ad edendum, intacta flammis): ubi genitivus τῶν ἰρῶν erit referendus ad τά. Moneo propter Eltzium (Quaest. Herodd. fascic. I. p. 821 seq. in Jahrbb. d. Philolog. etc. Suppl. T. IX), qui genitivum hunc ad ἐλίποντο referens, quod verbum cum secundo casu coniunctum neutralem semper habeat significationem, totum locum sic reddi vult: "epulas faciunt ex iis, quae de victimis relicta sunt", indeque aoristum medii h. l. passivi sensu adhiberi contendit. At vero ipse pluralis ἐλίποντο satis docere poterat, τὰ pro accusativo neque pro nominativo subiecti (ex quo ἐλίπενο exspectandum fuisset) accipi debere.

## CAP. XLI.

τὰς δὲ δηλέας οῦ σφι ἔξεστι θύειν κ. τ. λ.] Einsdem interdicti meminit Porphyrius de abstin. ab esu an. II, qui haud aliter atque Hieronymus advers. Iovin. II, 7 hoc ad animalis utilitatem refert adeoque raritatem. Nec aliter statuit Wilkinson. Manners sec. ser. I. p. 394. II. p. 194 seq. ad agriculturam respiciens, cui prospicientes sacerdotes hoc animal quam maxime ita tueri studuerint, ut Isidi consecrarent neque maetari sinerent. Quod magis consentaneum certe videtur, quam morem hunc, quo boves masculos mactarent, a vaccis abstinerent, inde repetere, quod masculae victimae omnino perfectiora et praestantiora antiquitus habitae fuerint, uti contendit Scholl in: Studien d. evang. Geistlichk. Würtembergs. V, 1. p. 126. Valuisse autem hoc institutum usque ad Constantii impera-

toris tempora, ex Athanas. hist. Arrian. ad Monach. cap. 56. pag. 378 colligi potest. Atque Isidi sacras perhiberi vaccas, nemo mirabitur, qui ipsam Aegyptiorum sacrorum ac religionis rationem per-spexerit. Ut enim Osiridem Solem illi perhibebant, ita Isidem *Lunam*, teste Plutarcho de Isid. et Osirid. cap. 52. p. 372 s. 525 Wytt.; quae quando congressa fuerint numina (s. quando sol in domo tauri locatus cum luna fuerit congressus) generandi vis in terram redundat. Generationis vero universae symbolum est bos ac vacca, ut nihil sit absonum illis numinibus hoc animal fuisse consecratum. Sive Osiridem intelligere malis Nilum, iam Isis erit terra Aegyptia, a Nilo exundante vegetata et quasi foe-cundata, ut ait Plutarchus l. l. cap. 38. pag. 366 A. Manet vacca Isidis signum procreatricisque naturae symbolum; βοῦν γὰς Ἰσιδος εἰκόνα καὶ γῆν νομίζουσιν, ut Pluείκονα και γην νομίζουσιν, ut Plutarchus scribit 1. l. cap. 39. pag. 366. "Igitur nil mirum (sunt verba Creuzeri in Comm. Her. pag. 123 coll. 121. 125) universae quasi procreatricis naturae bovem ac vaccam symbola fuisse veteribus; et quando in sementivis festis agriculturae vicissitudines a siderum meatu suspensas significabant per bovem vel aratro iunctum vel vac-cae admotum: hoc ipso symbolo varias in partes converso etiam vitae humanae orbem et immortalitatis animorum spem significatam voluisse. Non philosophicam dici-mus hic doctrinam, sed spem uni-versam vitae reviviscentis et ubertatis nunquam exstinguendae. Eadem ubertatis spes oștensa a Sibyllinis oraculis populo Romano in Dionysii Halic. XIV, 20. p. 60 (Ex-cerptt. a Mai.). Qua in re nihil aliud Romani fecere quam Aegy-ptii apud Herodotum II, 40. Illi placentas in terram immiserunt; hi panes mundos in bovem, qui ipsis pro terra erat."— Equidem his

έξεστι θύειν, άλλὰ ίραί εἰσι τῆς "Ισιος. τὸ γὰρ τῆς "Ισιος ἄγαλμα, ἐὸν γυναικήτον, βούκερων ἐστι, κατάπερ Ελληνες τὴν Ἰοῦν γράφουσι καὶ τὰς βοῦς τὰς θηλέας Λιγύπτιοι πάντες ὁμοίως σέβονται προβάτων πάντων μάλιστα μακρῷ. τῶν εῖνεκα οὖτ' ἀνὴρ Λιγύπτιος οὖτε γυνὴ ἄνδρα Ελληνα φιλήσειε ἄν τῷ στόματι, οὐδὲ μαχαίρῃ ἀνδρὸς Ελληνος χρήσεται, οὐδ' ὀβελοίσι, οὐδὲ λέβητι, οὐδὲ κρέως καθαροῦ βοὸς διατετμημένου Ἑλληνικῆ μαχαίρη γεύσεται. Θάπτουσι δὲ τοὺς ἀποθυήσκοντας βοῦς τρόπον τόνδε. τὰς μὲν θηλέας ἐς τὸν ποταμὸν ἀπιεῖσι, τοὺς δὲ ἔρσενας κατορύσσουσι ἕκαστοι ἐν

illud unum addam: Iudaeos in his differre ab Aegyptiis, cum iuvencam rufam mactare iubeantur Numer. XIX, 2, quod consulto sic institutum videtur Spencero II, 26, 2, de ritt. Hebrr. pag. 485, quo Aegyptiis plane essent contrarii. Cf. Creuzerus Symbol. II, pag. 93 et 94 ed. tert.

et 94 ed. tert.

τὸ γὰρ τῆς Ἰσιος ἄγαλμα — βούκερων ἐστι] Haec quo spectent, satis ex iis patebit, quae mode disputavimus. Atque monet Plutarchus l. l. in Isidis buculae cornibus ornatae imaginibus veteres exprimere voluisse orbes lunae falcatos. Ad oculorum quoque sensum
haec traducta esse, cum Isidem et
Osiridem, pro primigeniis bubus habitos, bovis ac vaccae vel capitibus vel exuviis impositis, exhiberent, satis constat. Hinc frequens
in Aegyptiorum anaglyphis Isis conspicitur buculae cornibus vel disco,
cui cornua addita sunt, ornata. Cf.
Wilkinson. Manners etc. sec. ser.
I. p. 366. 381 seq. III. planch.
34. 35. Creuzer. Symbol. II. p.
216 et Commentt. Herodott. p. 111.

216 et Commentt. Herodott. p. 111. κατάπες Έλληνες την Ιοῦν γράφονσι] De forma Ιοῦν cf. I, 1. γράφειν vel pingere est vel omnino imagine exprimere atque in tabula s. lapide repraesentare. Ad argumentum conf. Eustath. ad Dionys. Perieg. 92. Ἰω ή Σελήνη κατά την Αργείων διάλεκτον, et quae alia de lo eiusque significatione tesseraria disputat Welcker: Die Aeschyl. Trilog. p. 127 seqq. Nam Isidis atque Ius eadem fere symbola, idem

fere ornatus, cum, tesserarias rationes si spectes, utraque des sibi conveniat, quippe qua lunam indicari vulgo docerent. Inde in Graecorum monumentis, vásis, aliis haud raro exhibetur Io virgo βούπερως, vaccae cornibus instructa: vid. Monumenti dell' Instituto archeolog. (1838) T. II. p. 328 et Tab. LIX. Archaeolog. Zeit. IX (1851) nr. 31. p. 369 et quae affert Mueller: Archaeolog. §. 351. nr. L. His adde inprimis Raoul Rochette: Choix des peintures de Pompée Pl. XVII. p. 209 seqq. 215 seqq. et quae protulit Hirt: Abhandll, d. Berlin. Akad. hist. philol. Class. ann. 1820 et 1821. pag. 155 seqq. — Ad verba τῶν προβάτων conf. nott. ad I, 133. 207.

οὖτε γυνὴ — φιλήσειε ἄν τῶ στόματι, οὐδὲ — χοήσεται — οὐδὲ —
γεύσεται] De discrimine, quod h. l.
inter optativum et futurum obtinet, conf. Matth. Gr. Gr. p. 977,
qui verba φιλήσειε ἄν recte sic vertit: "wird schwerlich küssen." Cf.
IV, 97. Ad ipsam rem conf. Genes.
XLIII, 32, ubi legimus Aegyptiis
haud licuisse cum Hebraeis comedere, cum tale convivium profanum
putaretur. Quod si de Hebraeis
valuit, haud minus de aliis gentibus valuisse consentaneum est.

ές τον ποταμόν ἀπιείσι] τον ποταμόν intelligit Nilum, in quem vaccas coniici credibile est eam ob causam, quod Nilo generandi vim contineri putabant. Vid. nott. ad init. capitis. — ἀπιείσι pro vulg.

τοίσι προαστείοισι, τὸ κέρας τὸ έτερον ἢ καὶ ἀμφότερα ὑπερέχοντα, σημηίου εἴνεκεν. ἐπεὰν δὲ σακῆ καὶ προσίη ὁ τεταγμένος χρόνος, ἀπικνέεται ἐς ἐκάστην πόλιν βᾶρις ἐκ τῆς
Προσωπίτιδος καλευμένης νήσου. ἡ δ' ἔστι μὲν ἐν τῷ Δέλτα,
περίμετρον δὲ αὐτῆς εἰσὶ σχοίνοι ἐννέα. ἐν ταύτη ὧν τῆ Προσωπίτιδι νήσφ ἔνεισι μὲν καὶ ᾶλλαι πόλιες συχναί · ἐκ τῆς δὲ
αὶ βάρις παραγίνονται ἀναιρησόμεναι τὰ ὀστέα τῶν βοῶν, οῦνομα τῆ πόλι ᾿Ατάρβηχις · ἐν δ' αὐτῆ ᾿Αφροδίτης ἱρὸν ᾶγιον
ἴδρυται. ἐκ ταύτης τῆς πόλιος πλανέονται πολλοὶ ᾶλλοι ἐς

άπιᾶσι scripsi cum Bredovio; ef. supra I, 194.

το πέρας το ετερον η και το άμφότερα ὑπερέχοντα] Haec verba ita
explicanda censet Matthiae Gr. Gr.
pag. 788, ut cogitando suppleatur
έχοντας (scil. ἔφσενας βοῦς). Equidem malim ita accipere, ut praecedentibus (τοὺς ἔφσενας) per appositionem adiecta existimentur.
Conf. etiam Geisler: De Graecc.
nominatt. absolutt. p. 26. et vid.
infra II, 48. 134 coll. 66. Antigonus Carystius Hist. mirabb. 23,
eandem rem prodens, ita loquitur:
ὅστε αὐτὰ τὰ κέφατα τῆς γῆς
ὑπερέχειν. — Ad vocem βᾶρις conf.
nott. ad II, 96.
ἐκ τῆς Προσωπίτιδος καλευμένης

έπ τῆς Ποοσωπίτιδος καλευμένης νήσον] Inclusa est insula Sebennytico et Canopico Nili brachio eumque fere ambitum, quem olim habuit, etiamnum habere dicitur. Prosopitidis nomi fit mentio II, 165 et apud Strabon. XVII. p. 1154 C. s. p. 802. Ac vel postea insignis insula eo, quod Athenienses Aegyptiis rebellibus auxilio missi hic a Persis obsidebantur. Vid. Thueydid. I, 104. 109. Aegyptium insulae nomeu esse Pschati, copiosa disputatione contendit Champoll. PEg. sons l. Phar. II. p. 162 seqq.

— In seqq. cum Schweigh, rescripsiπτο/μετουν pro πεσ/μετους. Conf. II, 149.

οῦνομα τη πόλει Ατάρβηχις] Quam pro Aphroditopoli habet Isblonskius in Vocc. Aegyptt. p. 43 (ubi nostro loco legendum censet Ατάρβηκιν, cum vox composita sit ex Ατάρ s. Ατώρ, Αδώρ, quod est Aegyptium Veneris nomen, testante quoque Orion. apud Etymolog. m. p. 26 Sylb. p. 24 Lips., quodque proprie denotat noctem, et ex baki, quod urbem significat; vid. ibid. p. 20. 21). Quam sententiam quod in dubium vocat Champoll. l'Egypt. s. l. Phar. II. pag. 173, hoc nil ad me pertinet, siquidem Herodotus h. l. diserte testatur, Veneris templum sacrum esse in urbe Atarbechi, et numi etiam argunt eius urbis religiones pertinere ad Venerim. Illud ego vicissim in dubium, vocaverim ipsius Champollionis, quod illam miram boum funerationem ab Herodoto memoratam carinptis demum religionibus Aegyptis invaluisse arbitratur." Creazer. in Comm. Herod. pag. 118. Tu vid. potissimum de hac urbe, cuius rudera prope locum Chybin-el-koum inveniri dicuntur, Ritter: Erdkunde I. pag. 819 et conf. I. de Hammer in Annall. Viennenss. 1829. vol. XLV. pag. 26. Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. II. pag. 796 seq., qui vel propter nominis vim nil differre inter Atarbechin et Aphroditopolin recte statuit, si quidem Atarbechis Ataris s. Athoris (Veneris) sedem s. domum significat: de qua vocia significatione conf. quoque Separth: Beiträge s. Kenntaiss etc. II. p. 129.

Αφοοδίτης Γοον αγιον Ιδούται] αγιον hic, ut cap. 44., consulto additum videtur, ad locum insigni religione cultum et consecratum declarandum. Monuit Letronne in Journal des San 1830. p. 424. —

αλλας πόλις · ἀνορύξαντες δὲ τὰ ὀστέα ἀπάγουσι καὶ θάπτουσι ἐς ἕνα χῶρον πάντες. κατὰ ταὐτὰ δὲ τοἴσι βουσὶ
καὶ τάλλα κτήνεα θάπτουσι ἀποθνήσκοντα · καὶ γὰρ περὶ
ταῦτα οῦτω σφι νενομοθέτηται · κτείνουσι γὰρ δὴ οὐδὲ ταῦτα.
42 Όσοι μὲν δὴ Διὸς Θηβαιέος ἵδρυνται ἰρὸν, ἢ νομοῦ τοῦ Θη-

In seqq. πάντες, quod cum vi quadam in periodi fine positum videtur, Gesner in Chrestom. Graec. p. 22 mutari vult in πάντα, probante Larchero. Sed iure respuerunt edd. recentt. Vidimus modo Venerem Aegyptiis vocatam fuisse Athor, i. e. noctem, quae omnium, quae in rerum natura sunt, parens est ac genitrix. Namque nox omnium rerum semina et initia in se continere putatur, ut inde omnia proveniant atque originem capiant. Quare et bos illi consecratus et ille mensis, quo Osiris periisse di-citur, Nilus recedit et terra nudatur, nox longior fit, tenebrae crescunt lucisque superatur ac tabescut incisque superatur ac tabescit vis, ut scribis Plutarch. de Iside et Osiride eap. 30. pag. 366 s. 501 Wytt. "Erat ea dea Atarbechi coli solita addem, quae in Dodonaeorum religionibus Veneris Diones nomine celebratur. Arguit columbae symbolum ab ea gestari solitae, arguunt alia, quae expo-nere longum est. Ad eius deae sa-cram insulam ex universa Aegypto boum masculorum devehebantur ossa: hominum Aegyptiorum ca-davera devehebantur Memphim, h. e. in portum bonorum, sive Aby-dum, vicinam insulae Beatorum, aut Busiridem medio in Delta, alioque, ubi Nilum traiicientibus coemeteria patebant. Igitur armenta allicit et retinet dea Athor, in eo etiam similis Veneri Libitinae Roetiam similis Veneri Libitinae Romanorum, quae funebrium rerum omnium praeses ex Dodonaeorum sacrariis in Latium pervenit. Eam autem Libitinam fugiunt quoad possunt omnes, et dira non minus habetur quam Proserpina, quae quidquid ad eam pervenerit, retinet." Creus. in Comm. Her. pag. 118. 119. Adde eiusd. Symbol. II. p. 239 segg. IV. p. 307 segg. Perp. 239 seqq. IV. p. 307 seqq. Per-

tinet vero dea haec, quam ad Graecorum Venerem referent, ad summa Aegyptiorum numina atque ex infinito spatio (Pascht) emanasse di-citur aeque ac dea altera Sute; quae ut lucem diemque significat, ita haec dea, sive Venerem sive Athor dicas, tenebras et noctem declarat, eademque etiam omnibus, quae in rerum natura fiunt atque in lucem prodeunt, praesidere ea-demque alere ac nutrire perhibetur. Inde ad Isidem propius accedit ea-demque fere habet attributa et vaccam acque consecratam; nec ipsa aliter fere repraesentatur, cornibus vel disco inter duo cornus posito, aliisque consimilibus boum mentis adeoque ipso capite bovino instructa; cf. modo Hirt: Abhandll.
d. Berlin. Akad. 1820 et 1821. p.
137 seqq. et Wilkinson. Manners
etc. sec. ser. III. pl. 36 coll. I.
p. 381 seq. In notis hieroglyphicis deae nomen scriptum sonat Hatvoh s. Athor. Cf. Parthey ad Plu-tarch. l. l. p. 252 seq. et inprimis Roeth: Geschichte d. Philos. I. p. 144 et nott. p. 01 seqq. — In seqq. retinui πόλις; cf. Bredov. p. 264 et 265 de hac contracta accusativi forms.

## CAP. XLII.

"Osoi μὲν δη Διὸς Θηβαιέος ἔδουνται ἰρὸν] Mavult Valakenar. scribi: ὅσοις μὲν δη Δ. Θ. ἔδουται ἰρον. Sed bene monuit Schweigh... vulgatam haud sollicitandam esse, cnm ἔδουται idem fere sit atque ἰδουμένον ἔχουσι s. ἰδούπασι ἐαυτοἰς, aut, quod infra Π, 44 exstat, ἰδουσάμενοι ἔπτηνται. Conf. etiam Pausan. III, 15. §. 5 coll. §. 4, ubi haud scio an vulgata ἔδομται retinenda, a Bekkero mutata in ἱδούται. Et ĕadem res continuo decla-

βαίου είσι, ούτοι μέν νυν πάντες ότων ἀπεχόμενοι αίγας θύσυσι. Θεούς γὰρ δὴ οὐ τοὺς αὐτοὺς ἄπαντες ὁμοίως Αἰγύπτιοι σέβονται, πλὴν Ἱσιός τε κάὶ 'Οσίριος, τὸν δὴ Διόνυσον είναι

ratur verbis ἔκτηνται ίφον, ut mea quidem sententia omnis absit mu-tandi causa. Nam intelliguntur, quicunque Iovem Ammonium colunt et ad eius templum Thebanum pertinent. Nec magis in seqq. opus lectione οσοι δὲ δὴ, ut idem Valcken. maluit, cum repetitis particulis μὲν et δὲ (ὅσοι μὲν δὴ —
οὖτοι μέν νυν et ὅσοι δὲ — οὖτοι δὲ) satis magnam vim acquisierit oratio. Vid. Buttmann. in Excurs. ad Demosth. Orat. Mid. p. 154 et de particulis µèv et dè ita duplicatis, ut in priori membro µèv ponatur bis, in apodosi aeque atque in protasi, in altero membro dè bis similem in modum, Herodot. II, 26. 50. 102, alia, quae attulit Werfer. l. l. p. 90. — Iovem Thebanum eiusque templum Noster iam commemoravit I, 182 (ubi de forma Oηβαιέος et h. l. et II, 54 quoque obvia diximus) commemoratque infra II, 54. 56, itemque II, 29 (ubi de eo Iove sermo, qui in Merces insula colitur) et II, 32 (ubi de Ioria II) de la colitur) et II, 32 (ubi de Ioria II) et III, 32 (ubi de Ioria III) et III, 34 (ubi de Ioria III) et III, 34 (ubi de Ioria III) et III, 35 (ubi de Ioria III) et III vis templo et oraculo in oasi Siwah). Reliquos omnes veterum locos dabit Schmitthenner: De Iove Ham-mone Syntagm. I. (Weilburg. 1840.) p. 10 seqq. Qui deus, Thebis praecipue cultus, qualis fuerit in Acgyptiorum Pantheo quemque locum in Aegyptiorum decum Aegyptiorum deorum ordinibus ceperit, si quaeras, primarium uti-que nomen fuisse, in primo deorum ordine reponendum, certum est: sive profectum dicas eo ex numine, quod omnium primitivum volunt indeque separant (Num, Chrubis s. Kneph: vid. Bunsen Egypt's Place in Universal History I. pag. 369 seqq.), sive unum idemqua habeas numen, quod spiritum divinum s. mentem divinam declaret additumque gerat quasi titulum Amun (i. e. occultum, non apertum). Hoe igitur summum, numen Solls globo homi-nibi catur et repræsentatur ide unis in rerum natura vi-

tae initia atque incrementa in se continet omnemque rerum ordinem constituit, cursum suum per coelum eiusque signa absolvens eoque ipsum annum afferens et quaecunque per anni cursum in rerum na-tura fiunt efficiens: itaque in inscriptionibus praedicatur Amun-Re s. Ra, i. e. dominus coeli, rex deorum: vid. Roeth: Gesch. d. Phideorum: vid. Roeth: Gesch. d. Philos. I. nott. pag. 94, qui idem de hoc deo pluribus exposuit p. 132 seqq. 145 seq. et nott. p. 35 seqq. 40 seqq. Seyffarth l. l. p. 97. Add. Bunsen l. l. Wilkinson. Manners etc. sec. ser. I. p. 243 seqq. coll. 264. Lepsius in: Abhandll. d. Berl. Acad. 1851. pag. 186 seqq. 194. Eméric David: Iupiter I. pag. 82 seqq. 108 seqq. Quae qui reputaverit, facile opinor intelliget, qui factum sit, ut Graeci hunc sumfactum sit, ut Graeci hunc sum-mum Aegyptiorum deum cum Iove, qui et ipse summus deus deorumque rex perhibebatur, contenderint Iovemque Ammonium inde constitue rint: de quo plura idem Roeth l. l. nott. p. 41. Eméric David l. l. et II. p. 401 seqq. — Caeterum hoc ex loco coniecturam de nomorum Aegyptiorum origine ducit Heeren. Ideen etc. II, 2. pag. 113 coll. 155. Nomos enim suspicatur singulos singula ad templa sacordotumque co-lonias pertinuisse, quarum singu-lae singulos constituerint nomos, sua quemque religione sacrisque distinctum ab aliis nomis; ita ut quot . nomi, totidem sacerdotum civita-tes s. coloniae primitus exstiterint. Quare Sesostrin nomorum divisio-nem instituisse dici, quia primus totius Aegypti imperium nactus sit. Tu vid. de nomis nott. ad II, 109.

Oσίριος, τον δη Διόνυσον είναι λίγουσι] Conf. Herod. II, 144 seq., ibique nott., alios locos ut taceam. Ac vera quidem historiae patrem tradidisse, nec lapsum.esse, at iis placet, qui Herodoto plus se sapere

άλλας πόλις · ἀνορύξαντες δὲ τὰ ὀστέα ἀπάγουσι καὶ θάπτουσι ἐς ἔνα χῶρον πάντες. κατὰ ταὐτὰ δὲ τοίσι βουσὶ
καὶ τάλλα κτήνεα θάπτουσι ἀποθνήσκοντα · καὶ γὰρ περὶ
ταῦτα οῦτω σφι νενομοθέτηται · κτείνουσι γὰρ δὴ οὐδὲ ταῦτα.
42 Όσοι μὲν δὴ ⊿ιὸς Θηβαιέος ἵδρυνται ἰρὸν, ἢ νομοῦ τοῦ Θη-

In seqq. πάντες, quod cum vi quadam in periodi fine positum videtur, Gesner in Chrestom. Graec. p. 22 mutari vult in πάντα, probante Larchero. Sed iure respunte del geometric vidence produce sed iure respunte del geometric vidence produce sed iure produce sed geometric vidence sed geometric vid erunt edd. recentt. Vidimus modo Venerem Aegyptiis vocatam fuisse Athor, i. e. noctem, quae omnium, quae in rerum natura sunt, parens est ac genitrix. Namque nox omnium rerum semina et initia in se continere putatur, ut inde omnia proveniant atque originem capiant. Quare et bos illi consecratus et ille mensis, quo Osiris periisse di-citur, Nilus recedit et terra nuda-tur, nox longior fit, tenebrae cro-scunt lucisque superatur ac tabe-ceit vie ut socihia Distanta scit vis, ut scribit Plutarch. de side et Osiride cap. 30. pag. 366 s. 501 Wytt. "Erat ea dea Atarbechi coli solita cadem, quae in Dodonacorum religionibus Veneris Diones nomine celebratur. Arguit columbae symbolum ab ca gestari solitae, arguunt alia, quae exponere longum est. Ad eius deae sa-cram insulam ex universa Aegypto boum masculorum devehebantur ossa: hominum Aegyptiorum cadavera devehebantur Memphim, h. e. in portum bonorum, sive Aby-dum, vicinam insulae Beatorum, aut Busiridem medio in Delta, alioque, ubi Nilum traiicientibus coemeteria patebant. Igitur armenta allicit et retinet dea Athor, in eo etiam similis Veneri Libitinae Roetiam similis Veneri Libitinae Romanorum, quae funebrium rerum omnium praeses ex Dodonaeorum sacrariis in Latium pervenit. Eam autem Libitinam fugiunt quoad possunt omnes, et dira non minus habetur quam Proserpina, quae quidquid ad eam pervenerit, retinet." Creus. in Comm. Her. pag. 118. 119. Adde eiusd. Symbol. II. p. 239 segg. IV. p. 307 segg. Perp. 239 seqq. IV. p. 307 seqq. Per-

tinet vero dea hacc, quam ad Graccorum Venerem referunt, ad summa Aegyptiorum numina atque ex infinito spatio (Pascht) emanasse di-citur aeque ac dea altera Sute; quae ut lucem diemque significat, ita haec dea, sive Venerem sive Athor dicas, tenebras et noctem declarat, cademque etiam omnibus, quae in rerum natura fiunt atque in lucem prodeunt, praesidere ca-demque alero ac nutrire perhibetur. Inde ad Isidem propius accedit ca-demque fere habet attributa et vaccam aeque consecratam; nec ipsa aliter fere repraesentatur, cornibus vel disco inter duo cornua posito, aliisque consimilibus boum mentis adeoque ipso capite bovino instructa; cf. modo Hirt: Abhandll.
d. Berlin. Akad. 1820 et 1821. p.
137 seqq. et Wilkinson. Manners
etc. sec. ser. III. pl. 36 coll. I.
p. 381 seq. In notis hieroglyphicis deae nomen scriptum sonat Hatvoh s. Athor. Cf. Parthey ad Plu-tarch. l. l. p. 252 seq. et inprimis Roeth: Geschichte d. Philos. I. p. 144 et nott. p. 91 seqq. — In seqq. retinui πόλις; cf. Bredov. p. 264 et 265 de hac contracta accusativi

#### CAP. XLII.

"Osoi uèv δη Διὸς Θηβαιέος ίδουνται ίρὸν] Mavult Valckenar. scribi: ὅσοις μὲν δη Δ. Θ. ίδου ται ίρὸν. Sed bene monuit Schweigh., vulgatam haud sollicitandam esse, cum δουνται idem fere sit atque ίδουμένον έχουσι ε. ίδουπασι έαυτοίς, aut, quod infra II, 44 exstat, ίδουσαμένοι έπτηνται. Conf. etiam Pausan. III, 15. §. 5 coll. §. 4, ubi haud scio an vulgata ίδουται retinenda, a Bekkero mutata in ίδουσται. Et eadem res continuo decla-

βαίου είσι, οὖτοι μέν νυν πάντες όἰων ἀπεγόμενοι αίγας θύουσι. Θεούς γὰρ δὴ οὐ τοὺς αὐτοὺς ἄπαντες ὁμοίως Αἰγύπτιοι σέβουται, πλην Ισιός τε καὶ Όσίριος, τον δη Διόνυσον είναι

ratur verbis ἔπτηνται ἰφὸν, ut mea quidem sententia omnis absit mu-tandi causa. Nam intelliguntur, quicunque Iovem Ammonium colunt et ad eius templum Thebanum pertinent. Nec magis in seqq. opus lectione οσοι δε δη, ut idem Valcken. maluit, cum repetitis particulis μὲν et δὲ (ὅσοι μὲν δη — οῦτοι μὲν νυν et ὅσοι δὲ — οῦτοι μὲν τοι δὲ) satis magnam vim acquisierit oratio. Vid. Buttmann. in Excurs. ad Demosth. Orat. Mid. p. 154 et de particulis µèv et dè ita duplicatis, ut in priori membro µèv ponatur bis, in apodosi aeque atque in protasi, in altero membro dè bis similem in modum, Herodot. II, 26. 50. 102, alia, quae attulit Werfer. l. l. p. 90. — *Iovem The*-Werfer. I. 1. p. 30. — lovem The-banum eiusque templum Noster iam commemoravit I, 182 (ubi de forma Θηβαιέος et h. l. et II, 54 quoque obvia diximus) commemoratque in-fra II, 54. 56, itemque II, 29 (ubi de eo Iove sermo, qui in Meroes insula colitur) et II, 32 (ubi de Io-vis templo et oraculo in oasi Siwah). vis templo et oraculo in oasi Siwah). Reliquos omnes veterum locos dabit Schmitthenner: De Iove Ham-mone Syntagm. I. (Weilburg. 1840.) p. 10 seqq. Qui deus, Thebis prae-cipue cultus, qualis fuerit in Aegyptiorum Pantheo quemque locum Aegyptiorum deorum ordinibus ceperit, si quaeras, primarium uti-que nomen fuisse, in primo deo-rum ordine reponendum, certum est: sive profectum dicas eo ex numine, quod omnium primitivum volunt indeque separant (Num, Chrubis s. kneph: vid. Bunsen Egypt's Place in Universal History I. pag. 369 seqq.), sive unum idemque habeas numen, quod spiritum diginum s. mentem divinam declaret additum-. que gerat quasi titulum Amun (i. e. . summum numen Solis globo the vers quidem historiae patrem nilitation in rerum numen summis in rerum numen qui tradidisse, nec lapsum esse, ut its idea minis in rerum numen qui tradidisse, nec lapsum esse, ut its idea minis in rerum numer placet, qui Herodoto plus se sapere

tae initia atque incrementa in se continet omnemque rerum ordinem constituit, cursum suum per coelum eiusque signa absolvens eoque ipsum annum afferens et quaecunque per anni cursum in rerum na-tura fiunt efficiens: itaque in inscriptionibus praedicatur Amun-Re s. Ra, i. e. dominus coeli, rex deorum: vid. Roeth: Gesch. d. Phideorum: vid. Roeth: Gesch. d. Philos. I. nott. pag. 94, qui idem de hoc deo pluribus exposuit p. 132 seqq. 145 seq. et nott. p. 35 seqq. 40 seqq. Seyffarth l. l. p. 97. Add. Bunsen l. l. Wilkinson. Manners etc. sec. ser. I. p. 243 seqq. coll. 264. Lepsius in: Abhandll. d. Berl. Acad. 1851. pag. 186 seqq. 194. Eméric David: Iupiter I. pag. 82 seqq. 106 seqq. Quae qui reputaverit, facile opinor intelliget, qui factum sit, ut Graeci hunc sum-mum Aegyptiorum deum cum Iove, qui et ipse summus deus deorumqui et ipse summus deus deorum-que rex perhibebatur, contenderint Ionemque Ammonium inde constitue-rint: de quo plura idem Roeth l. l. nott. p. 41. Eméric David l. l. et II. p. 401 seqq. — Caeterum hoc ex loco coniecturam de nomorum ex loco coniecturam de nomorum Aegyptiorum origine ducit Heeren. Ideen etc. II. 2. pag. 113 coll. 155. Nomos entin suspicatur singulos singula ad templa sacerdotumque colonias pertinuisse, quarum singulae singulos constituerint nomos, sua quemque religione sacrisque distinctum ab alii consisti it at montalicament. stinctum ab aliis nomis; ita ut quot . nomi, totidem sacerdotum civitates s. coloniae primitus exstiterint. Quare Sesostrin nomorum divisionem instituisse dici, quia primus totius Aegypti imperium nactus sit. Tu vid. de nomis nott. ad II, 109. 164.

Οσίοιος, τον δη Διόνυσον είναι μέγουσι] Conf. Herod. II, 144 seq.,

λέγουσι τούτους δὲ ὁμοίως ἄπαντες σέβονται. ὅσοι δὲ τοῦ Μένδητος ἔκτηνται ἰρὸν ἢ νομοῦ τοῦ Μενδησίου εἰσὶ, οὐτοι δὲ αἰγῶν ἀπεχόμενοι ὅις θύουσι. Θηβαῖοι μέν νυν, καὶ ὅσοι διὰ τούτους ὀΐων ἀπέχονται, διὰ τάδε λέγουσι τὸν νόμον τόνδε σφι τεθῆναι 'Ήρακλέα θελῆσαι πάντως ἰδέσθαι τὸν Δία, καὶ τὸν οὐκ ἐθέλειν ὀφθῆναι ὑπ' αὐτοῦ. τέλος δὲ, ἐπεί τε λιπαρέειν τὸν Ἡρακλέα, τὸν Δία μηχανήσασθαι, κριὸν ἐκδείραντα, προέχεσθαί τε τὴν κεφαλὴν ἀποταμόντα τοῦ κριοῦ, καὶ ἐνδύντα τὸ νάκος, οῦτω οἱ ἐωυτὸν ἐπιδέξαι. 'Απὸ

opinentur, nemo infitias iverit, qui quae de Osiride Aegyptii enarrent, quae illi instituta sint sacra, reputaverit et cum iis composuerit, quae de Graecorum Dionyso tradita accepimus. Ut enim Aegyptios talia a Graecis accepisse credam, nunquam contra antiquitatis testimonium a me impetrare possum; quod idem de iis quoque dictum velim, quae cap. seq. de Hercule narrantur, immerito dubitata a Vatero in: Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. XVII. p. 351.

οσοι δὲ τοῦ Μένδητος] Mendesii nomi infra II, 166 fit mentio; de sacris Mendesiorum conf. II, 46. Mendes urbs in inferiori Aegypto s. Delta erat sita, ubi nunc Ashmun-Tanah s. Oshmun-Tinnag.

Hρακλέα Θελήσαι μέντως Ιδέσθαι κ. τ. λ.] Süfficiat monuisse, quae h. l. product fabula cam ad rationes physical siderungus meatum videri species i liquidem talia istiusmodi subject to the control of t

appellatur) caput arietinum una cum cornibus; inde etiam repetendus interior fabulae, quam Herodotus profert, sensus; in qua quae Herculis s. Hori, quae Iovis sint partes, intelligimus. Quare a vero minime abhorret, quod Creus. (Symbol. II. p. 200. 209 seq.) hic tesseraria ratione indicari putat ineuntis veris festum. Quin anaglypha Aegyptia ille laudat, in quibus tale quid exhiberi putat. Add. Eméric David l. l. I. pag. 91 et Baur in: Tibing. Zeitschrift für Theolog. 1832. I. p. 42 seqq., 47 seqq., qui et ipse ad siderum rationes hanc fabulam revocans de festo cogitari posse censet, quod anni initio celebretur, accedente simul piaculi notfone, quod arietis sacrificio pro hominum peccatis quasi oblati eo tempore, quo novus rerum ordo incipiat, declaretur. In alia plane abire videtur Raoul Rochette in iis, quae de Hercule Aegyptio disserit Mém. de l'Acad. d. Inscriptt. XVII, 2. pag. 303 seqq.

pag. 303 seqq.
τον Δία μηχανήσασθαι, πριον
προέχεσθαί τε π. τ. λ.] Particulae defectum in his notat Matth.
Gr. Gr. p. 1203. Equidem infinitivos sequentes ab ipso verbo μηανήσασθαι pendere dixerim. —
Prο προέχεσθαι Wesseling. maluit
προσχέσθαι, sed refragantur libri
scripti.—νάκος de arietis vellere accipiendum esse, ex Bochart. monuit
Wesselingius. ,,Dicitur autem νάκη
t νάκος, teste Eustath. ad Odyss.
X7, 535. pag. 560 Basil." Granollon. Lex. Homer. p. 468.

τούτου πριοπρόσωπον του Διός τώγαλμα ποιεύσι Αίγύπτιοι, άπὸ δὲ Αἰγυπτίων 'Αμμώνιοι, ἐόντες Αἰγυπτίων τε καὶ Αίδιόπων αποικοι, καί φωνήν μεταξύ άμφοτέρων νομίζον-124 τες. δοκέειν δ' έμολ, καλ τὸ οῦνομα 'Αμμώνιοι ἀπὸ τοῦδέ

οάν. Add. Pindar. IV, 121 (68): τὸ πάγχουσον νάκος κοιοῦ.

άπὸ τούτου κριοπρόσωπον τοῦ Διὸς τὤγαλμα κ. τ. λ.] Hoc satis explicatur iis, quae paulo ante mo-nuimus. Nam respicitur sol in arietis signo coelesti versans. Inde tot Aegyptiorum anaglypha Iovem arietina facie insignem repraesentant; inde vel Graecis notus Iuppiter arietis capite atque cornibus. Vid. Hirt: Ueber Gegenstände der ägypt. Kunst etc. pag. 125 seq. Seyfarth l. l. pag. 142 seq. "Lovem Ammo-nem quod attinet, de eius templo, quod Thebis est, vid. Strabonem XVII. pag. 815 s. 507 Tzsch. Quocum componenda est Descript. de l'Egypt. Antiqq. vol. II. p. 255 seqq. Nimirum Iovis Ammonis templum hodieque superest in Thebarum reliquiis, meridiem versus prope Kar-nak. In eius fani aditu utrinque locati erant arietes plurimi ex grandi lapide, quorum hodieque haud ita pauci reliqui sunt. Recumbunt sphingum in morem, gerentes ante ectora dei anaglyphum, in manibus tesseras sacras. Ibidem ante magnum palatium superest sphingum genus grande, ita compositarum, ut leonino corpori impositum sit caput arietis. Vid. ibid. p. 207. 254. İn quibus symbolis iisdem viri docti eam sententiam inesse volunt, ut solis domicilium in signo arietis significatur. Nec minus magnum temptas Latopoli (Esne) residuum Iovis Ammonis fusse suspicantur. Trequentantus neo eius dei Transport of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont tino capite cornibusve instructum vel etiam ipsa arietis forma repraesentatum exhibent monumenta Thebana, quae omnem eius cultum, sa-cra, festa, alia ostendunt. Cf.

Wilkinson: Manners etc. sec. ser. III. Pl. 22. Roeth. l. l. nott. p. 94. A quibus ita discedit Bunsen 1. l. pag. 369. 374 seq., ut deum arietis capite instructum esse statuat Nu s. Num, Kneph, Chnubis Thebaidis deum, discernendum a Iove Ammonio, quem Thebarum deum esse vult.

'Αμμώνιοι, ἐόντες Αίγυπτίων τε καὶ Λίθιόπων ἄποικοι κ. τ. λ.] <u>Α</u>naglyphis haec probari censet Hirt.
l. l. pag. 126. Quippe apud Ammonios quoque navem sacram reperiri, quae non nisi e Thebis illuc afferri potuerit. Ex Herodoti autem loco hoc colligit Heeren. (Ideen etc. II, 2. pag. 93), unam primitus videri fuisse Aethiopicam atque Aegyptiam linguam, aut certe cognatam, ex uno eodemque fonte deductam. Documento sunt templa, notae hieroglyphicae, anaglypha in Aethiopiae regionibus, quae nuper Aegyptiis simillima inventa sunt. Conf. nott. ad II, 29. Ac testatur recentissimus peregrinator de Minutoli (Reise zum Tempel etc. p. 94 et Nachträge zur Reise etc. pag. 106), etiamnum Ammoniorum linguam mixtam videri ex Aethiopica et Aegyptia, Ammoniosque ipsos repraesentare physiognomiam, quam dicunt, vere Aethiopicam, Aegyptian and margin physiognomiam, Aegyptian and margin physiognomiam. quam dicunt, vere Aethiopicam, Aegyptisque esse magis rubros. Nec omisit Herodoli. testimonium Henrichen. (de Phoenicis fabul. part. II. pag. 7 seq. Havn. 1827), quo monstraret, ab eodem sacerdotum ordine, cui Aethiopia instituta cultumque debeat, Aegyptum quoque deos suos ac sacra accepisse, ac primo quidem Thebas, ubi illi sacardotes consederint, per univercardotes consederint, per univerdis Libyae desertis sita et oraculo soaf, supra II, 32 ibique nott.

20 maris — voultorreal i.e. in un labort, utuntur. Conf

σφι την έπωνυμίην έποιήσαντο 'Αμούν γαρ Αλγύπτιοι καλέουσι τον Δία. τους δε πριούς ού δύουσι Θηβαίοι, άλλ' είσί σφι ίροι δια τούτο. μιἢ δὲ ἡμέρη τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἐν ὁρτῆ τοῦ Διός, πριον ενα πατακόψαντες και άποδείραντες, κατά τώντο ένδύουσι τώγαλμα τοῦ Διὸς, καὶ ἔπειτα ἄλλο ἄγαλμα Ἡ**ρα**κλέος προσάγουσι πρός αὐτό. ταῦτα δὲ ποιήσαντες τύπτον-. ται οί περί του ίρου απαυτες του πριου, καί έπειτα έν ίρη θήκη θάπτουσι αὐτόν.

142. Dativum φων η addidit Noster IV, 117 coll. II, 50. — Ad ἐπωνυμίη conf. I, 14. II, 4.

'Δμοῦν γὰο Λἰγύπτιοι καλέουσι τὸν Δία] Vulgo 'Δμμοῦν, quod cum Gaisf. mutavimus in 'Δμοῦν, auctoritate libri Schellershemiani ipsiusque Eustathii ad Dion. Perieg. vs. 211. — "Nec aliter cod. Paris. Iam-blichi de Myster. VIII, 3 ibiq. Gal. p. 302. Atque hanc scripturam vep. 302. Atque nanc scripturam veram pronuntiat Iablonski II, 2. p. 166 seq. et in Vocc. Aegypt. p. 30 seq. Eandem servavit Plutarch. de Isid. et Osirid. cap. 9. p. 354 C. [ubi inter alia haec: ἐδιον πας' Αἰ-γυπτίοις ὄνομα τοῦ Δίος εἶναι (scil. plerique putant) τοῦ 'Αμοῦν, δ plerique putant) τον Αμουν, ο παράγοντες ήμεις Αμμωνα λέγομεν κ. τ. λ.] duas huius vocis explicationes proferens, alteram Manetho-nis, Hecataei Abderitae alteram. Alia tentarunt recentiores; vid. Iablonski l. l. ibiq. Te Water. Quas lites diremit nuper Champollio in libro: l'Egypte s. les Phar. I, 217 seq., qui se in lexico Coptico biblioth. reg. Paris. reperisse testatur, eam significare: gloria, celsitudo, sublimis, eamque appellationes protected and rein rejneinem december 19 september nem recte cadere in principem deorum Aegypti omnium. [Eadem quo-que affert Uhlemann in Philolog. Aegypt. p. 11.] Atque Iablonskius in Panth. II, 2. §. 5. 7 Amun accipiens tanquam lucidum, hunc Ammonem Thebarum dicit esse introitum solis in signum arietis, i. e. primordia veris. Obloquitur Iomardus in Descript. de l'Eg. I, 3. p. 16 seq. negans in ariete antiquitus veris initia s. aequinoctium vernum fuisse: in tauro potius fuisse. Conhace res cum privegen ra-

tione Francogallorum, qui nuper de Zodiacis per templa Aegyptio-rum vetusta obviis disputarunt, quam ego diiudicare nec volo, nec, si velim, possim." Creuzer. l. l. p. 159. 160. In hieroglyphicis notis nomen scriptum invenitur AMN i. e. Amon s. Amun; cf. Parthey ad Plutarch. l. l. p. 177. Quod non tam ipsius dei nomen sed titulum potius ei additum vel praedicatum esse recte vidit Wilkinson. Manners etc. sec. ser. I. p. 249 ad Manethonis auctoritatem accedens apud Plutarchum l. l. explicantis zò zeκουμμένον, i. e. occultum, non apertum. Atque hanc interpretationem unice veram esse atque ipsius vocis etymologia plane comprobari ex Coptica lingua ostendit Roeth. l. l. nott. p. 35 seq. Neque aliter explicat Iamblichus l. supra l. Quo explicat lamblichus I. supra I. Quo magis mireris, quod nuper scripsit Osburn (Transactt. of the royal society of Liter. sec. ser. II. p. 307 seq. Monumental history of Egypt. I. p. 340 seq.) deum Aegyptiorum Amun nihil aliud esse nisi patriarcham Ham, Noachi filium, inter deos relatum. Aegyptiorum suum deos relatum, Aegyptiorum suum genus inde deducentium abavum! τύπτονται — τὸν κριὸκή e. ver-

berant se arietem lugentes s. clangunt arietem. De τύπτεσθαι hoc signi ficatu diximus ad II, 61: vide quomodo arietem caedari bani et eundem tamen plangt mirum caedunt haud dubie af significandum transitum solis, plangunt propter Osiridem, utpote cuius quaedam imago aut particula in eo hirco obierit." Cr. l. l. p. 160, qui idem postea haec adscripsit: "Adhibet haec Inghirami in Monumenti

Ήρακλέος δε πέρι τόνδε τον λόγον ήκουσα, ότι είη τών 43 δυώδεκα θεών. τοῦ έτέρου δὲ πέρι Ήρακλέος, τὸν Ελληνες

Etruschi ad tab. 45 de' vasi fittili Etruschi ad tab. 45 de' vasi utun pag. 444 seq." Ad mortuorum res haec sacra spectasse, eodemque etiam Ammonis statuas pertinere quotannis transportatas existimat Brugsch (Lettre à Mr. de Rouge etc. p. 44 seq.), qui ad has deorum statuas in solemnibus portandas refert quoque munus eorum sadas refert quoque munus eorum sacerdotum, qui παστοφόροι appel-

lantur.

έν [οῆ θήκη] θήκην hic vulgo reddunt loculum. Melius Schweigh. sepulcrum, cum θηκη Herodoto sit conditorium s. camera, plurium archivistical desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis desirandis des carum capax et arcis recipiendis destinata, monente Creuzer. in Comm. Herod. p. 67. Cf. Her. III, 16. Spectant vero hace ad animalium post mortem consecrationem, de qua vid.

nott. ad II, 65.

#### CAP. XLIII.

οτι είη των δυώδεκα θεών] Olim os, cuius loco e melioribus libris nune receptum ort. Classicus Herodoti locus de tribus deorum Aegyptiorum ordinibus exstat II, 145 coll. II, 46. Et alii quoque scri-ptores deorum ordines commemo-rant, singulosque deos, qui ad quemque ordinem pertineant, afferunt. Nam primus ordo octo est deorum, alter duodecim fuisse perhibetur, e priori scilicet ortus, cum tertius e secundo pariter originem ducat. De primo deorum ordine cf. nott. ad II, 46. Quod ad se-cundum, cul-Hercules adscribitur, ordinem pertihet, hoc, Iablonskio (Prolegg, Panth, p. 74 eq.) in-terprete, are accipiendum erit, ut priorem octo deorum ordinem quatuor adiecti fuerint, unde haec summa exstiterit. Sol enim quadrifariam respicitur in utroque et aequinoctio et solstitio, unde quatuor exsistunt dii Ammun (et quodammodo Hercules Sem), Horus, Serapis, Harpocrates. Nam hoc nemo fere nescit, orientalium re-ligionum paulutum gnarus, varias

singulas formas totidemque persodividi, ita ut ex quadruplici solis conditione ac statu quatuor quoque solis dii quasi emanent, in unum eundemque solem denuo revolvendi. Quo rectius opinor iam Goerres (Mythengesch. 11. p. 372 seq.) de octo Cabiris cogitaverat, quibus alia quaedam numina accesserint. Et confer, quae de his disserit Creuzer. Symbol. H. p. 48 seqq. 237 seqq. ed. tert. Seyffarth: Beiträge z. Kenntniss d. Lit. etc. d. Aegypt. III. p. 76. Qui postea in singulos Aegyptiorum deos in-quisivit eosque ex ipsis Aegyptio-rum monumentis demonstrare stu-duit Wilkinson, is ipse admonuit (Manners etc. sec. ser. II. p. 1 seqq.), perquam difficile esse singulos s cundi ac tertii ordinis deos certo constituere eorumque nomina accurate indicare. De emanationibus deorum, quae dicuntur, hic cogitandum esse nemo non videt. Itaque ex quatuor diis primitivis et octo illis diis, qui primum ordinem constituunt, alterum duodecim deorum genus amanet. av his tentimum companya amanet. genus emanat; ex his tertium progreditur genus deorum, qui singuli • ex diis antecedentis ordinis nati feruntur, vix accuratius e monu-mentis atque notis hieroglyphicis cogniti, Vld. Roeth. l. l. I. pag. 130 scqq. nott, p. 146 seqq. Gra-vins illud est, quod Herculem, cu-ius vix simile quoddam nomen effigiemve ex Aegyptiorum monumentis adhuc erutum invenitur (cf. Parthey ad Plutarch. De Is. et Osirid. p. 210 seq.) ad alterum deorum genus Noster et hoc loco et infra II, 145 retulit; nam si Herculem cum co deo, qui Arveris vocatur, convenire dixeris, ad tertium po-tius deorum genus referendus vide-bitur, aut Osiris, qui est frater Arveridis, ad secundum ordinem erit adscribendus; qued negavit No-ster II, 145. Vid. de his accurate disputantem Roeth, L. l. nott. p, 156—161, qui alia monet adhuc

unius eiusdemque numinis vires in

οίδασι, οὐδαμη Αίγύπτου έδυνάσθην ἀκοῦσαι. καὶ μὴν ὅτι γε οὐ παρ' Έλλήνων έλαβον τὸ οὔνομα τοῦ Ἡρακλέος Αιγύπτιοι, άλλὰ Ελληνες μᾶλλον παρ' Αίγυπτίων, καὶ Ελλήνων οὖτοι οί θέμενοι τῷ ᾿Αμφιτρύωνος γόνω τοὖνομα Ἡρακλέα, πολλά μοι καὶ άλλα τεκμήριά έστι τοῦτο οῦτω ἔχειν, έν δὲ καὶ τόδε, ὅτι τε τοῦ Ἡρακλέος τούτου οί γονέες ἀμφότεροι ήσαν, 'Αμφιτρύων και 'Αλκμήνη, γεγονότες τὸ ἀνέκαθεν ἀπ' Αιγύπτου, και διότι Αιγύπτιοι ούτε Ποσειδέωνος ούτε Διοσχούρων τὰ οὐνόματά φασι είδέναι, οὐδέ σφι θεοί ούτοι έν τοισι άλλοισι θεοίσι άποδεδέχαται. καὶ μὴν εί γε παρ' Έλλήνων έλαβον ουνομά τευ δαίμονος, τούτων ούκ ηκιστα άλλὰ μάλιστα ξμελλον μνήμην ξξειν, εξπερ καὶ τότε ναυ-

esse exspectanda, ex notis hieroglyphicis potissimum ducta, quibus haec tota res clariore in luce collocetur. Hoc vero hoc ex loco Herodoti teneamus, distingui inter Herculem deum, qualem Aegyptii habuerint, et inter Herculem Graecorum, heroëm potius quam deum, ut qui propter multa in terris egre-gie perpetrata in coelum post fue-rit receptus. Hunc Aegyptios ignorare asserit pater historiae, ut qui omnino apotheosin quam vocant ignorasse videantur. Quare in eam potius inclinat sententiam, ut Graecos ab Aegyptiis Herculem acce-pisse malit, additis caussis, cur ita sibi placeat. Quorum summa eo redit, ut Gracel vetus Orientalium numen utique acceperint, sed humana forma et indole istud sibi mente informaverint in coque omne virtutis humanae exemplar repracsentari voluerint, dei naturam quasi ad humanam camque optimam conformantes. De Hercule Acgyptio

formantes. De Hercule Aegyptio pluribus quoque agit Raoul Rochette l. supra l. pag. 301 seqq.
οὐδαμῆ Αἰγύπτου] Cr. confert Valcken. not. ad Euripid. Hippolyt. 1012. pag. 272, ubi plura his similia collegit vir doctissimus.
ἐν δὲ καὶ τόδε] Vulgo ἐν δὲ δη καὶ τόδε, ubi δη, quod a libris abest scriptis, recentiores eiecerunt. Utrumque caeterum Nostro in usu; conf. I, 185, 192. II, 78. 170. III, 15. 38. Pluis Aweigh. Paulo 15. 38.

ante cum iisdem edidimus vò ovνομα pro τοῦνομα: quod vero de-inde occurrit τοῦνομα (Ήραπλέα), Florentini cod. auctoritate nititur; vulg. οὖνομα, quod Bekk. cum recentt. edd. revocavit. Cf. Bredov.

p. 201. — Ad ἀνέκαθεν, quod de tempore adhibetur, cf. I, 170. 
δει τε τοῦ Ἡρακλέος τούτου οί γονέες κ. τ. λ.] Commode Larcher. laudat Plutarch. de Socrat. Gen. p. 577, ubi memoratur antiquissi-mum Haliarti in Boeotia sepulcrum Alcmenae, literis inscriptum for-mae peculiaris sed barbarae fere Aegyptiisque similis; ita ut Agesilaus, qui sepulcrum aperuit, in Aegyptum mitteret inscriptionis exemplar, quod sacerdotes legerent. Ac re vera unum quendam ex Aegyptiis sacordotibus legere potuisse tra-dunt. — Ad Herodoti locum intel-ligendum hoc omnino tu paucis tene: Amphitryonis aeque atque Alcmenae genus repeti a Perseo, qui ipse refertur ad Belum, Aegypti regem. Itaque Hercules paterna et materna stirpe Aegyptius fertur ex Graecorum fabulis. — Reliqui in textu Διοσκούρων, licet unus in textu Διοσκούρων, in textu Διοπούρων, neet unus liber Διοπούρων, Attico dicendi more. Sed vulgatum recte tuetur Schsefer. ad Greg. Cor. p. 300 add. Lobeck. ad Phrynich. p. 235. — In seqq. δαίμων vix differt significatione a θεός sensu latiore divinitatis; cf. nott. ad III, 119. τούτων οὐκ ἥκιστα ἀλλὰ μάλι-

τιλίησι έχρέωντο, καὶ ἦσαν Ἑλλήνων τινὲς ναυτίλοι, ὡς ἔλπομαί τε καὶ ἐμὴ γνώμη αίρέει, ὥστε τούτων ἄν καὶ μᾶλλον τῶν θεῶν τὰ οὐνόματα ἐξηπιστέατο Αἰγύπτιοι ἢ τοῦ Ἡρακλέος. ᾿Αλλά τις ἀρχαῖός ἐστι θεὸς Αἰγυπτίοισι Ἡρακλέης · ὡς δὲ αὐτοὶ λέγουσι, ἔτεά ἐστι ἐπτακισχίλια καὶ μύρια ἐς Ἅμασιν βασιλεύσαντα, ἐπεί τε ἐκ τῶν ὀκτὼ θεῶν οἱ δυώδεκα θεοὶ ἐγένοντο, τῶν Ἡρακλέα ἕνα νομίζουσι. Καὶ θέλων δὲ τού-44 των πέρι σαφές τι εἰδέναι, ἐξ ὧν οἱόν τε ἦν, ἔπλευσα καὶ ἐς Τύρον τῆς Φοινίκης, πυνθανόμενος αὐτόθι εἰναι ἰρὸν Ἡρακλέος ᾶγιον · καὶ εἰδον πλουσίως κατεσκευασμένον ἄλλοισί τε

στα ξμελλον μνήμην ξξειν] Laudat locum Matth. Gr. Gr. §. 498. p. 944 ob usum verbi μέλλειν, quo hic id indicatur, quod ex praecedenti hypothesi necessario consecuturum erat. Quare ξμελλον ξξειν idem fere quod ξσχον αν, monente Schaefero in Melett. criticc. p. 131, quem locum adscripsit Cr. Est vero haec loci sententia: ac profecto, si quidem revera nomen decuniusdam a Graecis accepissent (Aecyptii), certe horum memoriam quam muxime conservassent, quandoquidem navigationibus et ipsi (Aegyptii) tum iam utebantur et vero etiam Graecorum quidam per mare etiam Graecorum quidam per mare navigabant. — De formula οὐκ ἡκιστα, ἀλλὰ μάλιστα, quae redit II, 117, vid. Herodot. IV, 170 et cfr. quae Herbst. (Die Schlacht bei d. Arginusen. Hamburg 1855. pag. 67 seq.) disseruit, omnes Thucydidis locos afferens. Cf. Kuehner Gr. Gr. §. 530. not. h. Ad ξχείωντο, cuius loco recentt. edd. dederunt ἐχρέωντο, mente subsudiendum of Αίγνπτιοι.

 ubi vid. Valet autem sententia: quare horum deorum nomina magis etiam scire debuissent Aegyptii quam Hercutis. Nesciunt vero illorum (Neptuni et Dioscurorum) nomina, sed Herculis nomen sciunt, quippe qui vere antiquus Aegyptiorum est deus, unus ex secundo deorum duodecim ordine, qui ex primo octo deorum ordine nati sunt (ἐγένοντο), sive, ut supra monuimus, emanarunt.

άλλά τις άρχαιός έστι θεὸς Λίγυπτίοισι Ἡρακλέης] Hinc apud Ciceronem quoque de nat. deorr. III, 16: "alter (Hercules) traditur Nilo ortus, Aegyptius." ές ἤμασιν βασιλεύσαντα] Coepit

ές "Αμασιν βασιλεύσαντα] Coepit regnare Amasis anno 570 a. Chr. n., desiit ann. 526. Vid. Larcher. Chronol. d'Herod. p. 117. 629. Fischer: Griech. Zeittafeln pag. 131.

### CAP. XLIV.

έξ ών οδόν τε ην] Suspicatur Struve l. l. pag. 45, hoc loco, ut I, 125. II, 92. 154. III, 82 scribendum esse ἐκ τῶν. Equidem libris invitis nihil mutem.

αὐτόθι εἶναι ῖρὸν Ἡρακλέος α̈γιον] α̈γιον cum vi quadam additum, ut II, 41, ubi vid. Etenim Hercules hicce, cuius templum sanctissimum in Tyro urbe h. l. commemoratur, summus utique Tyriorum atque Phoenicum deus habebatur, haud diversus fere ab eo, quem Beli nomine Babylonii (Her. I, 181 ibique nott.) colebant quemque Graeci ac Romani tanquam

πολλοϊσι ἀναθήμασι, καὶ ἐν αὐτῷ ἦσαν στῆλαι δύο, ἡ μὲν χρυσοῦ ἀπέφθου, ἡ δὲ σμαράγδου λίθου λάμποντος τὰς νύ-

summum deum Iovis nomine de-signabant. Quo deo Solem declarari ac repraesentari nunc satis constat, eundemque sensu latiori, quo bona quaeque ac mala a Sole eiusque vi in rerum natura afferri solent, accipiendum esse, sive ad sidera spectes, in quibus Sol eminet, eiusque cursum annuum per coeli orbem, sive ad ipsam rerum naturam spectes, in qua Solis verni potissimum vi ac potestate omnia gignuntur omnisque omnino rerum ordo constituitur. Hic igitur deus, qui et Baal (i. e. dominus) et Melkarth (i. e. urbis rex) vocabatur, aliisque etiam titulis s. cognomi-nibus gaudebat, quod ab Herodoto non Iovis nomine, sed Herculis appellatione designatur, id ipsum satis documento esse videtur, hoc dei nomen vere Phoenicium esse neque Graeca ex stirpe repetendum. Tu vid. Movers: Die Phoenizier I. Tu vid. Movers: Die Phoenizier I. p. 431 seq., qui idem de hoc deo securate disputat p. 169 seqq. 175 seqq. 180 seq. 388 seqq. 409 seqq. Add. Roeth. l. l. I. p. 265 seq. et nott. p. 245 seq. et cf. quoque Creuzer Symbol. I. p. 92. II. p. 614 seq. coll. 451 ed. tert. Raoul Rochette l. l., qui copiose de hoc Hercule Tyrio disserit p. 11 seqq. 18 seqq. 25 seqq. — Mox scripsi είσον, ut paulo infra quoque legitur, pro vulg. ίδον. Vid. Bredov. p. 304. ή μεν χονσοῦ ἀπέφθου, ή δὲ ή μεν χουσοῦ ἀπέφθου, ἡ δὲ σμαράγδου λίθου] χουσὸς ἄπεφθος qualis sit, vidimus ad I, 50. Au-ream columnam in Iovis templo Tyrio commemoratam invenimus apud Euseb. Praepar. Evang. IX. p. 451: quem Iovem a Iosepho quoque pro-latum c. Apion. I, 18 ab hoc Hercule Tyrio non diversum esse recte monet Movers l. l. p. 176 seq. Qui idem (p. 292 seqq. 344 seq.) bene vidit, columnas ad antiquissima numinum orientalium symbola pertinere, quibus omnium rerum ordo firmiter collocatus ac fixus decla-ratur, τὸ ἐστὰς καὶ μόνιμον τοῦ ϑεοῦ, ut ait Clemens Alexandrinus

Strom. I, 25. p. 418. Add. Racul Rochette l. l. p. 47 seqq. 84, qui bene meminit solarium deorum, quibus talia symbola plerumque addita invenimus. Pro σμαφάγδου plures libri μαράγδου, qua de scri-ptura praeter Wass. ad Thucyd. IV, 31 conf. Brouckhus. ad Propert. II, 13, 43. Sed veram scripturam praebent omnes codices III, 41. Cf. Bredov. p. 122. Ad argumentum facit Theophrasti locus Opp. pag. 394 et Plinii Hist. Nat. XXXVII, 5 (al. 19), qui Tyri in Herculis tem-plo stantem pilam e smaragdo esse narrant, nisi potius pseudosma-ragdus sit. Quae alia ibi adduntur de smaragdorum magnitudine exempla, nolim huc transscribere, cum Larchero ne smaragdi quidem columna fuisse videatur, sed "du verre coloré, dont l'interieur etoit eclairé par des lamps." Heerenius (Ideen I, 2. p. 212) quaerit, an La-zuli lapis fuerit, ex quo eodem constent columnae Iesuitarum in templo, quod Romae est. Et reapse aliud quid smaragdi nomine Noster intelligere potuit, quam quod hodie intelligunt. Quale vero hoc ipsum sit, quod ille intellexerit, me ne-scire fateor. Consului alios viros doctos, qui itidem tantae molis smaragdum inveniri posse negarunt, splendescentem practerea, cum quo maior et amplior, eo minus clarior et lucidior iste sit lapis. De specio quadam eius lapidis, quem nos Feldspath vocamus, cogitaverat Zocga de Obelisce. p. 142. Alii sma-ragdum nocte illuxisse putant adhibita lucerna s. lumine intus posito; cf. L. Bossi Gesch. v. Spanien I. p. 169. Movers l. l. p. 401 seq., qui de igne cogitat in ara semper incenso columnamque iuxta positam splendore suo implente indeque resplendescente. Cui obloquitur Raoul Rochette l. l. p. 49 seq. 83, qui ad Larcheri sententiam accedere mavult atque inter alia Lucianum affert De Dea Syr. §. 32 loquentem de Syriac dese simula125 πτας μέγαθος. ές λόγους δε έλθων τοίσι ίφευσι του θεου ελρόμην, ὁκόσος χρόνος είη, έξ οὖ σφι τὸ λρὸν ίδρυται. εύρον δε ούδε τούτους τοϊσι Ελλησι συμφερομένους. Εφασαν γὰρ ᾶμα Τύρφ οἰκιζομένη καὶ τὸ Ιρὸν τοῦ θεοῦ Ιδρυθῆναι. είναι δὲ ἔτεα, ἀφ' οὖ Τύρον οἰκέουσι, τριηκόσια καὶ δισχίλια.

cro, quod in capite fert lapidem, cui nomen luzuls, unde noctu splendor multus refulget, ut tanquam a lucernis aedes tota reluceat; inter-. diu addit Lucianus splendorem imbecilliorem esse, sed speciem habere valde igneam. — Quod in fine le-gitur μέγαθος si pro μεγάλως ad-verbialiter poni existimes, hoc uti-que insolentius dictum videtur; ne vero μεγάλως reponamus in textu, obstant libri manu scripti omnes, quorum auctoritatem recte tuetur Kuehner. Gr. Gr. t. II. §. 549 not. 3, ubi reddit mirum in modum. Conf. etiam nott. ad I, 51. At μεγάλως reponendum vult Herold Emendd. Herodd. P. I. p. 5. Lacunam, qualem olim iam suspicati sumus, hic statuit Dietsch Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. LXIX. p. 329. Eltz (Jahrbb. f. Philol. etc. Suppl. IX. p. 122) Reiskii probat coniectu-

p. 122) Iveisan process
ram: μέγα φῶς.
καὶ τὸ ἰρὸν τοῦ θεοῦ ἰδρυθῆναι] Aldina ed. et codd. nonnulli
ἰδουνθῆναι, quemadmodum I, 172
codices praebent ἱδουνθέντων,
cool and recentiores frequentissiquod apud recentiores frequentissimum, non rarum antiquioribus observat Lobeck. ad Phrynich. p. 37 not. Nec tamen hoc Herodoto convenire, qui alteram formam unice adhibuit, ostendit Bredov. p. 361. Caeterum antiquissimum hoc Herculis templum commemorat quoque Arrian. Exped. Alex. II, 16 init. — In seqq. pro ἀφ' ου Schaeferus, probante Struve l. l. p. 32, ἀπ' ου, a recentt. edd. receptum. Cf. Koen. ad Gregor. Corinth. de dial. Ion. §. 18. Libri omnes: οů.

είναι δὲ ἔτεα — τριηκόσια καὶ

dioχίλια] Fuit utique Tyrus et maxima et antiquissima Phoenicum urbs, testa Strabone XVI. p. 1097 s. p. 756 et Iesai. XXIII, 7; quod

tamen non impedit, quo minus cum Wesselingio eam hic nimis priscam perhiberi credamus. A sacerdotibus, antiquitatis suae iactatoribus, Nostro ut verba data fuerint, fieri utique potuisse idem ille scribit, reiecta Vignolii coniectura, qua τοιηκόσια και χίλια in Herodoto sit scribendum, cum vel hac ratione Tyri initia iusto antiquiora constituerentur. Denuo hanc rem dis-quisivit Larcherus in Chronolog. Herodot. cap. II. p. 129 seqq. Cum enim, Herodotum vel potius ipsos Tyrios si sequamur, urbs fuerit condita ann. 2760 a. Chr. n., id quod nimis recedit, Larcherus po-nit in anno 1590 a Chr. n. Tyri origines. Nec tamen patri historiae Tyrios imposuisse vult, sed sibi ipsis Tyrios imposuisse, cum sibi ipsis Tyrios imposuisse, cum suae urbis origines confunderent cum Sidone, quae ipsa Tyri esset metropolis, condita anno 1730 a. Chr. n. Larcheri aeque ac Vigno-lii rationes reiici vult Hengsten-berg: De Tyriorr. rebb. p. 10 seqq., qui licet ipse Tyrum insularem anqui ncet ipse Tyrum insularem an-tiquissimam habeat, parum tamen iis tribuendum esse censet, quae de nimio annorum numero urbis Herodoto sacerdotes narrarint, id-que omnino referri vult ad communem antiquitatis opinionem, qua populi aliis praestantiores se esse atque haberi voluerunt, eo quod summam antiquitatem sibi assumerent. Nec defuerunt nostra aetate alii, qui Tyrum conditam ad longe posteriors tempora detrude-rent, posthabita Herodoti auctori-tate, cui nunc egregie patrocinatus est Movers: Die Phoeniz. II, I. p. 134 seqq. 167 seqq. Is enim ea, quae Herodotus h. l. memoriae prodidit, ex Phoenicum annalibus probabili-ter ducta, ita fide digna prorsus-que vera esse ostendit, ut vix quidείδον δε εν τη Τύρφ και άλλο ιρον Ήρακλεος, επωνυμίην ξχοντος Θασίου είναι. ἀπικόμην δε και ες Θάσον, εν τη εύρον ιρον Ήρακλεος ὑπὸ Φοινίκων ιδρυμένον, οι κατ' Εύρώπης

quam, quod ullius sit momenti, contra proferri possit: in quibus ita acquiescendum esse existimo, ut Herodoto sua nunc constet auctoritas fidesque summa nequaquam derogetur, cum tantam antiquita-tem Tyro tributam velit. Tu conf. etiam a Cr. adscriptum Gesenium ad Iesai. XXIII, 4. p. 728. Nec alios hic commemorare attinet, qui de Tyri originibus ac rebus gestis scripserunt, quando quidem hacc omnia absolvit Movers l. l. p. 166 seqq. ipsius etiam loci eiusque naturae ratione habita; quam in rem conferri etiam possunt, quae prae-bet Forbiger Handb. d. alt. Geogr. II. p. 669 et J. de Bertou: Essai sur la topographie de Tyr. Paris 1853. Add. Ritter: Erdkunde XVII. p. 320 seqq., qui Herodoto quoque patrocinatur, ad longe posteriorem aetatem id referendum esse docens, quod Tyrum a Sidoniis colonos accepisse tradunt. Monet praeterea Heerenius (Ideen I, 2. p. 12 seq.) templum vetus, quod una cum ipsa urbe conditum esse narrabant Tyrii, diu demolitum aliudque eius loco a rege Hiram Salomonis aequali exstructum fuisse. Atque hoc potius fuisse templum, quod quingentis quinquaginta post annis viderit Herodotus.

ἐπωνυμίην — Θασίου εἶναι] De abundante verbo εἶναι conf. Hermann. ad Viger. p. 751 et Siebelis. ad Pausan. VIII, 31. §. 4. Cr. adscripsit Platonis locum in Phaedon. §. 117, ubi Herodotei loci non immemor fuit Heindorfius p. 198. Quod ad argumentum attinet, vix credibile videbatur Moversio (l. l. I. p. 387), Tyrios deo ab ipsis in sua urbe culto nomen indidisse ex colonia Thasiumque inde et dixisse et coluisse Herculem, itaque lapsum esse putat historiae patrem, qui Thasium vocaverit eum Herculem, qui in continenti terra Tyri cultus inde nomen Tarsis acceperit,

שׁשְׁכֵּלֵב. Mihi rectius idem vir doctus (l. l. II, 1. p. 276) statuisse videtur, h. l. unice de templo cogitari posse, quod Herculi, deo suo tutelari, Thasii mercatores in urbe metropoli condiderint.

έν τη εύρον ίρον Ήραπλέος <del>ύπ</del>ο Φοινίκων ίδουμένον κ. τ. λ.] Ηος templum, si annos supputaveris e mente Herodoti, i. e. 166 ante Graecorum Herculem natum, conditum erit anno 1550 a. Chr. n., ita ut Graecus Hercules natus fuerit 1384 a. Chr. n. Qui bene di-versus non minus ab Aegyptio et Phoenicio quam a Tyrio ac Thasio Hercule, non deus ipsa origine, sed mortali stirpe progenitus fere-batur, mox in coelum receptus ob insignia facinora. Quem igitur Orientales habuere deum primige-nium, eum Graeci inde acceptum magis ad humanam formam ac speciem conformarunt et in heroem transmutarunt, qui ob ipsius de humano genere merita in coelum evectus nunc reliquos etiam homines ad similia perpetranda ipsiusque vestigia legenda provocaret.
Quae de Thasio Hercule accepimus, et ipsa Phoenicium deum fuisse commonstrant. Plura Creuzer. Symbol. II. p. 619 seqq., ubi etiam Thasiorum numi memorantur, in quibus Herculis effigies comparet.

— De Thaso ipsa conf. Nostrum VI, 47. Cum enim auri fodinis et metallis conspicua esset insula, maturius Phoenicum coloni illic sedes ceperunt templumque Herculis, patrii dei, ibi constituerunt. Quod licet expressis verbis h. l. et VI, 47 testetur Herodotus, nec ipsum per se improbabile sit, tamen C. O. Mueller (Orchomen. p. 115) negat Thasum a Phoenicibus esse conditam, quam a Pariis Archilochi setate conditam Olymp. XVIII, I sive 708 a. Chr. n. alia testimonia declarant (vid. Fischer. Griech. Zeitζήτησιν έκπλώσαντες Θάσον έκτισαν και ταύτα και πέντε γενεῆσι ἀνδρῶν πρότερά ἐστι ἢ τὸν ᾿Αμφιτρύωνος Ἡρακλέα έν τη Ελλάδι γενέσθαι. Τὰ μέν νυν Ιστορημένα δηλοί σαφέως παλαιον θεον τον Ηρακλέα έόντα. καl δοκέουσι δέ μοι ούτοι ὀρθότατα Ελλήνων ποιέειν, οι διξά Ηράκλεια ίδρυσάμενοι έπτηνται και τῷ μεν, ὡς ἀθανάτῳ, Όλυμπίῳ δε έπωνυμίην θύουσι, τῷ δὲ ἐτέρῷ ὡς ῆρωὶ ἐναγίζουσι. Λέγουσι δὲ 45 πολλά καὶ ἄλλα ἀνεπισκέπτως οι Έλληνες. εὐήθης δὲ αὐτῶν καὶ όδε ὁ μῦθός έστι, τὸν περὶ τοῦ Ἡρακλέος λέγουσι · ὡς αὐτὸν ἀπικόμενον ές Αίγυπτον στέψαντες οί Αίγύπτιοι, ὑπὸ πομπης έξηγον ώς θύσοντες τῷ Διί τον δὲ τέως μὲν ήσυχίην ... έγειν έπει δε αὐτοῦ πρὸς τῷ βωμῷ κατάρχοντο, ες άλκὴν

tafeln p. 78), longo igitur tempore post primam illam Phoenicum co-loniam, de qua cur dubitemus, nulla profecto causa iusta apparet. nulla profecto causa iusta apparet. Tu vid. quae contra Muellerum disputavit H. Hasselbach: De insula Thaso (Marburg. 1838) pag. 11 seq. coll. p. 26. Add. Prokesch: Atti dell' Academ. Rom. d'Archeolog. Pontif. VI. p. 179 seq. et quae hanc in rem disputantur a Moversio I. I. II, 1. p. 129 seqq. 276 seq., qui alia quoque attulit, ex quibus satis apparet, Thasum primitus a Phoenicibus esse conditam, et quidem probabiliter anno 1415 ante quidem probabiliter anno 1415 ante Chr. n.
οῦ κατ'

οῖ κατ' Εὐρώπης ζήτησιν ἐκπλώσαντες] Conf. I, 2 ibique nott.
Cr. citat F. A. Wolf. in Analectt.
IV. p. 513. Ad locutionem ipsam
conf. VII, 120: κατὰ ζήτησιν Δαι-

καὶ ταυτα καὶ πέντε γενεῆσι ἀν-δοῶν ποότερά έστι ἢ τὸν ᾿Αμφι-τονωνος κ. τ. λ.] Cum a Cadmo plus quinque generationibus abiisse tradant, verba Herodoti displicuerunt viris doctis, qui pro πέντε rescribi maluerunt δέκα vel ὀκτώ. Sed vulgatae lectioni, quam in istius modi rebus valde obscuris immumodi rebus value obscuris immutare nefas puto, patrocinatus est Larcherus, cum a Cadmo usque ad Oedipum, Herculis aequalem, utique fuerint quinque generationes, Cadmi autem genealogiam Noster verisimiliter cognorit. Quae si vere disputata sunt, Herodoto sua constabit auctoritas. Conf. Larsua constabit auctoritas. cher. not. ad h. l. et Tab. Chronol. p. 326 seqq. 344 seqq. — In seqq. verbis: παλαιόν θεόν τὸν Ήρακλέα ξόντα plerique codd. omittunt articulum τον, quo vix carere poterit oratio. Dietsch uncis inclusit, Dindorf prorsus abiscit.

— Paulo post formam 'Ηρακλεια, cuius loco unus Florentinus praebet 'Ηράκλεα, cum Bredovio p. 181 retinui, qui in aliis similibus nominibus eandem formam a Nostro

servatam esse ostendit.

οι — ίδουσάμενοι έπτηνται] De his verbis conf. II, 42. In seqq. quid sit έναγίζειν, diximus ad I, Ad argumentum conferri potest Diodor. Sicul. IV, 39 et Plutarch. de malign. Herodot. p. 857 D tom. II. Opp. haec cavillans Herodoti verba.

## CAP. XLV.

εὐήθης δὲ αὐτῶν καὶ ὅδε ὁ μῦτοιηνης σε αυτών και σος ο μυ-θός έστι] αυτών cum Gaisfordio rescripsi pro αυτέων. — De ευή-θης (stolidus, ineptus) vidimus ad I, 60. Attigit Herodotea Theo in Progymnasm. II, 6. p. 18 ed. Finckh. rrogymnasm. 11, 0. p. 18 ed. Finckh. Verba ὑπὸ πομπῆς (sub s. in pompa solemni) explicanda sunt ad ea, quae I, 17 iam invenimus ὑπὸ συρίγγων, alia id genus.
ἐπεὶ δὲ αὐτοῦ πρὸς τῷ βωμῶ κατάρχοντο] i.e. cum ad altare auspi-

τραπόμενον πάντας σφέας καταφονεῦσαι. Ἐμοὶ μέν νυν δοκέουσι, ταῦτα λέγοντες, τῆς Αἰγυπτίων φύσιος καὶ τῶν νόμων
πάμπαν ἀπείρως ἔχειν οι Ἑλληνες. τοισι γὰρ οὐδὲ κτήνεα ὁσίη
θύειν ἐστὶ, χωρὶς ὑῶν καὶ ἐρσένων βοῶν καὶ μόσχων, ὅσοι
ἄν καθαροὶ ἔωσι, καὶ χηνῶν, κῶς ἄν οὖτοι ἀνθρώπους θύοιεν;

carentur sacrificium. Ita Schweigh.; αύτου, quod de Hercule tanquam victima intelligendum, pendet a verbo κατάρχοντο, quod in κατήρ-χοντο ex aliorum locorum analogia, in quibus hoc verbum augmento temporali instructum est, mutatum vult Bredov. p. 295, quem sequitur Dietsch. Atque κατάρχεσθαι (lερών), quod usitatum est in Graecorum sacris, auspicia eaque omnia comprehendit, quae initio sacrificii fiunt, pilos e fronte victimae abnunt, phos e fronte victimae abscindere, lustrare cam, alia. Plura interprr. ad Aristoph. Av. 970 et, quem Schweigh. in Lex. Herodot. laudat, Heyne Opuscc. Acadd. I. p. 326. Ex Herodoto conf. IV, 60. 103. Ex Thucyd. I, 45. Formulam πρὸς ἀλκὴν τρέπεσθαι Aemilius Portus haud male reddidit: ad im propulacular se conventence. vim propulsandam se convertere; alii: virium suarum periculum facere. Invenitur eadem locutio 111, 68. IV, 125. IX, 102, quam inde alii quoque scriptores imitando expresse que scriptores imitando expresserunt. Vid. plura ad Plutarchi Philopoem. 10. pag. 41. — Cacterum facile in his cognoscas celeberrimam de Busiride fabulam, qui Annual elim any ay aranglo quotan. gypti olim rex ex oraculo quotannis peregrinum ad Aegyptias terras delatum mactare solitus fuerit. Qui idem Herculem advenam ad altare cum duci iussisset, ille compedibus fractis se solvisse ac Busirim eiusque filium Amphidamantem et Chalbem praeconem interemisse traditur. Quae quidem in Graeciam dein translata vel ab artificibus ad oculorum sensum traducta in vasorum picturis reprae-sentantur; conf. Peintures de Vases grecs par Millingen, Rom. 1813. nr. XXVIII. Nec desunt aliae Graecorum fabulae similes, ad illam Aegyptiam confictae, quae minime ad Graeciam, ut C. O. Muellero

(quem Cr. ad h. l. laudavit) in Orchomen. p. 164 videtur, revocandae et inde in Aegyptum demum translatae debent existimari. Qui interior sit fabulae sensus, hic explicare non vacat. Vid. Crouxer. Symbol. II, 91 seqq. 97 seqq. 654. et quae profert Baur (Tübing. Zeitschrift f. Theolog. 1832. I. p. 56 seq.), qui in hac fabula simul latere putat indicia hominum olim pro piaculis mactatorum: quem morem postea sublatum esse ab Hercule vel potius mitigatum, aliis sacrificiis substitutis. idem existimat

cuic vel poute integratin, alias sa
refificiis substitutis, idem existimat.

γωρίς νῶν καὶ ἐρσένων βοῶν
κ. τ. λ.] Aegyptii cum sues aversati sint, quas uno tantum die festo
Lunae mactabant, ut Noster asserit infra II, 47, aliique testantur
scriptores, mavult Valckenarius pro
νῶν rescribi ὁτων, ut oves intelligantur suum loco. Quod cum Schellershemianus liber comprobare videretur exhibens οτων, receperunt
Schweigh. atque Gaisford. ac recentt. quoque editores; nos a vulgata stare maluimus, cui satis ea
ipsa patrocinari statuit Larcherus,
quae II, 47 memorantur. De bobus ad sacrificium adhibitis vid. supra II, 38 seq. χηνῶν pro vulg.

χηνέων e Florentino et Sancroft.
libro cum Bekkero et recentt. edd.
scripsi. Cf. Bredov. p. 253. De
anseribus cf. nott. ad II, 31.

κῶς αν ούτοι ἀνθρώπους θύ-

κῶς ἀν ούτοι ἀνθρώπους θύοιετ] Herodoti quidem actate ab Aegyptiis minime homines esse mactatos sanequam credamus licet historiae patri, cum iam antea Amasis rex humana sacrificia per Aegyptum quibusdam in locis fieri solita sustulerit, et omnino Persarum occupatione in hisce multa mutata fuisse perquam fiat credibile. Olim enim per Aegyptum quoque homines in sacris mactatos adeoque vi126 έτι δὲ ενα ἐόντα τὸν Ἡρακλέα καὶ ἔτι ἄνθρωπον, ὡς δή φασι, κῶς φύσιν ἔχει πολλὰς μυριάδας φονεῦσαι; Καὶ περὶ μὲν τούτων τοσαῦτα ἡμὶν εἰποῦσι, καὶ παρὰ τῶν θεῶν καὶ παρὰ τῶν ἡρώων εὐμένεια εἰη.

Τὰς δὲ δὴ αίγας καὶ τοὺς τράγους τῶνδε είνεκα οὐ θύουσι 46 Αίγυπτίων οι εἰρημένοι. τὸν Πᾶνα τῶν ὀκτώ θεῶν λογίζονται εἰναι οι Μενδήσιοι τοὺς δὲ ὀκτώ θεοὺς τούτους προ-

vos combustos esse, praesertim homines peregrinos ac rufi coloris, plures tradunt scriptores, Sext. Empiric. Pyrrh. III, 221. p. 173 Bekk. Diodor. I, 88, Plutarch: De Isid. et Osir. cap. 73. p. 380 B. Porphyr. de abstin. II, 55, qui uterque ad Manethonem provocat auctorem; quid quod Seleucum tradunt librum scripsisse περί της πας Αίγυπτίοις ανθρωποθυσίας, teste Athen. IV. p. 172 D. Sed mature iam saevum morem desiisse, quem teste Porphyrio l. l. abrogavit Amasis, nisi iam antea id factum esse credere malis, declarare mihi videntur ipsa Aegyptiorum monumenta, e quibus nulla adhuc innotuerunt certa hominum in ipsis sacris deorum in honorem mactatorum vestigia, cum nemo huc retulerit viros hostes aut captivos ad supplicium ductos aut a rege victore caesos in ipsa pugna, quales sane in illis monumentis con-spiciuntur. Vid. Wilkinson: Manners etc. sec. ser. II. pag. 341 seqq. et cf. Parthey ad Plutarch. seqq. et cf. Parthey ad Plutarch. l. l. p. 272 seq., Ghillany: Menschenopfer d. Hebr. pag. 623., qui Herodoti quidem aetate atque etiam antea publice nulla humana sacri-ficia diis oblata esse ut concedit, ita clam atque occulto Aegyptios talibus sacrificiis non abstinuisse probare studet. Sed haec ab He-

rodoto aliena sunt.

κῶς φύσιν ἔχει] Haec ita reddit
Vigerus de Idiotism. p. 255 seq.:
quomodo verisimile sit. Malim equidem: quomodo consentaneum sive
probabile sit, cum id Herodotus indicare velit, quod per rerum naturam fieri minime potuerit. Conf.
Platon. de Republ. V. pag. 473 A.
VII. p. 489 B. Aelian. N. A. II,

28, ubi Herodoti non immemor fuit Iacobs.

παι παρὰ τῶν θεῶν — εὐμένεια εἶη] Pro εὐμένεια duo libri εὐμενέα, quod in εὐμενέη (ut substantivum nimirum sit) h. l. mutatum voluit Koen. ad Gregor. Corinth. de dial. Ion. §. 41, accedente Schaef. p. 521 ibid. Schweighaeusero (in Lex. Herod. s. v.) nunc placet εὐμενέα, quod, ut neutrum plurale idem valeat atque ἡ εὐμένεια, hoc loco vereor ut probari possit. Inde retinui εὐμένεια (a Bredov. p. 186 et Dietschio mutatum in εὐμενείη), quod in simili formula in Heliodor. Aethiopp. IX. p. 424 invenitur, ubi denotat veniam, indulgentiam. Eam vero a diis aeque atque heroibus sibi petit Herodotus, ut qui de rebus disseruerit, quas tangere nefas sit, cum ad arcanas religiones ac mysteriorum doctrinam pertineant. Conf. supra II, 4. Similes formulae apud Nostrum aliquoties reperiuntur II, 46. 47. 48 fin.

# CAP. XLVI.

οὐ θύουσι Αίγυπτίων οἱ εἰοημένοι] Mendesios intelligit, conf. II, 42.

11, 42.
τὸν Πᾶνα τῶν ὀκτὰ Θεῶν λογίζονται εἶναι οἱ Μενδήσιοι] Octo
primi ordinis deos Aegyptiorum attigimus ad II, 43, attigitque eosdem quoque Theo Smyrnaeus in
fragm. de arithmet. et music. pag.
164 ed. Buliald., quem excitavit
Roeth. Gesch. d. Philosoph. I. nott.
p. 64, qui totum hunc de Aegyptiorum deorum ordinibus locum post
Hirtium (Abhandl. d. Berl. Akad.
1820. p. 120 seqq.), Creuzerum

τέρους των δυώδεκα θεών φασι γενέσθαι. γράφουσί τε δή

(Symbol. II. p. 48. 198 seq. 238), Wilkinson. (Manners etc. sec. ser. I. p. 228 seq. 257 seq.), Bunsen (Aegypt. Stelle etc. I. p. 423 seqq., Egypt's Place etc. I. p. 366 seq.), Egypt's Place etc. I. p. 366 seq.), alios, ita tractavit, ut singulos singulorum ordinum deos constituere eorundemque nomina e monumentis Aegyptiis eruere studeret, I. p. 139 seqq. 148 seqq.: cui mox oblocutus est Lepsius (Ueber d. ersten Aegypt. Götterkreis in: Abhandll. d. Berl. Akad. d. Wissenschaft. 1851. pag. 157 seqq.), qui idem ex Aegyptiorum monumentis primum deorum ordinem constituere conatus est, in singulis huius ordinis diis indicandis a Roethio quam maxime dissentiens. Roethio quam maxime dissentiens. De quibus singulis disceptare huius loci non est: quae ad Herodotum explicandum pertinent, ea affera-mus. Roethium enim si sequimur, hi primi ordinis dii, qui sunt octo, e quatuor primitivis numinibus, quae ponit idem vir doctus, ema-natione ita orti putantur, ut hicce primus deorum ordo exhibeat deos in ipsa rerum natura constitutos, i. e. vires naturae, quibus omnia continentur: quos eosdem inde Cabiros (i. e. magnos ac potentes) dici consentaneum. Ac primum inter hos locum Roethius tribui vult ei deo, qui quod primus e primitivo numine s. spiritu emanavit in rerumque naturam transiit, vocatur Pan, i. e. emanans, transmigrans, effusus (nott. p. 65.), unde Graeca nomina Παν et Φανης (qui in Orphicis celebratur deus) deducta esse idem vidit. Atque hunc eundem deum, quo omne quasi generationis principium omnisque in rerum natura vis genitrix declaretur, aliis quoque ad idem spectantibus fuisse ornatum nominibus, adeoque vocatum Har-Seph (Arsaphes), i. e. deum genitorem, generatorem, et Monthu s. Menth, i. e. creatorem, a quo ipso descendat Graecorum Μένδης, idem vir doctus addidit: qua voce hircum significari cum contenderet Bo-chart. Hierozoic. II, 53, recte iam

gyptt. p. 138, exprimi Aegyptio-rum sermone seminalem, generan-tem, foecundum, ita ut Aegyptii foecunditatem naturae significare voluerint. Hircum vero ob maximam generandi vim (cf. Diodor. Sicul. I, 88) huic deo sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum voluerunt income de sacratum volue Sicul. I, 88) huic deo sacratum vo-luerunt ipsumque deum hirci par-tibus praeditum repraesentarunt: quamquam, quod iure mircis, in tot anaglyphis Aegyptiis nulla ad-huc huius dei imago, qualem He-rodotus certe indicat, est reperta; vid. Hirt: Ueber die Gegenstände der Kunst etc. pag. 124, Roeth. l. l. nott. pag. 71. Unus Minutoli (Reise etc. pag. 283) retulit, in cry-ptis a Belzonio apertis inventum ptis a Belzonio apertis inventum esse Pana ea forma repraesentatum, quam teste Herodoto illi tribuerint Aegyptii; neque hoc praetermittendum, quod urbis Mendesiae numi Romanorum aetate fusi siae numi Romanorum aetate fusi monstrant hircum. Vid.Zoeg. Numm. Aegyptt. imperatt. p. 117. 215. Le-psius l. l. pag. 174 hunc Mende-siorum deum, qualem Herodotus h. l. unum ex octo diis primi or-dinis descripsit, bene discerni iu-bet ab eo deo, quem in superiori Aegypto Chemmi s. Panopoli cul-tum cum Graecorum Pana vulgo tum cum Graecorum Pane vulgo component, cum Mendesiorum deus, qui ad primum ordinem pertineat, Osirim (quem primo ordini ad-scriptum ponit) quasi declaret al-tera eaque peculiari sub forma ac nomen suum ab ipsa urbe potius acceperit: quam in rem affert Diodori locum I, 25 scribentis: τον δὲ "Οσιριν .... πολλοί Πάνα νε-νομίκασι. Alii Herodotum lapsum esse contendunt Mendesiorum deo ea adscribentem, quae potius ad deum Chem s. Khem, omnium rerum generatorem, pertinéant: conf. Wilkinson: Manners etc. sec. ser. WHENDSON: Manners etc. sec. ser. II. p. 31 seqq. 190 A. Maury in: Guigniaut Religions de l'Antiquité etc. T. III. P. 3. p. 948 seq., Bunsen Egypt's Place etc. I. p. 374. Yates Textrin. Antiqq. I. p. 51. Ad unum de planetis deum Men-

contra monuit Iablonski Vocc. Ac-

καλ γλύφουσι οί ζωγράφοι καλ οί άγαλματοποιοί τοῦ Πανός τώγαλμα, κατάπερ Ελληνες, αίγοπρόσωπον καὶ τραγοσκελέα, ου τι τοιούτον νομίζοντες είναι μιν, άλλ' όμοιον τοισι άλλοισι θεοίσι. ὅτευ δὲ είνεκα τοιοῦτον γράφουσι αὐτὸν, οῦ μοι ηδιόν έστι λέγειν. σέβονται δε πάντας τους αίγας οί Μενδήσιοι, και μαλλον τους έρσενας των θηλέων, και τού-

desium refert Seyffarth l. l. p. 110 coll. 143. Caeterum nomen Mendes nec urbi nec nomo inde cognominato revera olim fuisse contendit Champollio l'Egypt. sous l. Phar. II. pag. 124, cum nomen Aegyptium fuerit Schmun an Erman (de la grenade), duabus postremis voculis ideo adiectis, quibus urbs inferio-ris Aegypti distingueretur ab ea, quae in media Aegypto fuerit Schmun magna, Graecis quae dici-tur Hermopolis magna. Et cognomen a terrae indole ductum, quae granatis (Punicis) sit feracissima. Utut est, non multum urbs remota erat a Diospoli et Busiride urbibus, marique propinqua, teste Strabone XVII. p. 802 s. p. 1151 A. B. Nune loco nomen Ashmun s. Oshmun, vid. Schlichthorst. in s. Oshman, vid. Schilethorst. in Geogr. Afric. Herodot. p. 73, coll. Champoll. l. l. p. 128.
γράφουσί τε δή και γλύφουσι κ. τ. λ.] γράφειν h. l. valet pingere,

pictura repraesentare, eoque discernitur a verbo γινφειν, de quo conf. nott. ad II, 4. 41. Inde videbuntur non absurda, quae Gesnerus adscripsit ad h. l. in Chrestoma-tia Graeca ab ipso edita (Lips. 1734), cuius exemplar est penes Creuzerum: "Debebat dicere γο. και γλύφουσιν. Sed in talibus non satis accurati sunt scriptores: cuius generis et alia exempla reperiun-Mox cave mutes τραγοσκελέα (ut nimirum cum substantivo λέα (ut nimirum cum substantivo τῶγαλμα conveniat), cum illud pertineat ad Πανός, structura Graecis scriptoribus haud insolita. Similia quaedam affert Matth. Gr. Gr. §. 434. p. 810 seq. not. De Panis imaginibus Graecis confer sis Winkelmann. Opp. tom. IV. p. 79. VI, 2. p. 231 ed. Dresd. C. O. Mueller: Handb. d. Archaeolog. §. 387. Cr. confert The classic. Journal. vol.

contert The classic. Journal. vol. V. p. 408 seq.
οδ τι τοιούτον νομίζοντες είναί μιν, άλλ ὁμοϊον τοἰα άλλοισι θεοίσι] Haec ita intelligo, ut Aegyptii Pana minime talem deum existimaverint, facie caprina hircique pedibus instructum, sed similem eundem reliquis diis repraesentaverint, quos scilicet animalium partibus ornatos conspicimus, ut Isidem buculae cornibus, Iovem arietis Capite praeditum, alios aliis attribu-Causam moris Herodoto bene, ut equidem existimo, cognitam nec tamen prolatam religionis gratia, indicavimus supra.

ndocavimus supra.

ον μοι ηδιόν έστι λέγειν] i. e. haud mihi lubet, convenit. Conf. nott. ad II, 45 in fin. et Aelian. N. A. VI, 44 ibique Iacobs.

πάντας τοὺς αίγας] Cr. conf. Villoson. ad Apollon. Lex. Hom. p. 468 Toll., ubi de voce αιξ, quae

masculino genere adhibeatur.
καὶ μᾶλλον τοὺς ἔφσενας τῶν δηλέων] Capros hircosve cur magis honorarint, haud latebit eum, qui, quae de Panis natura supra diximus foecunda omniumque rerum genitrice, reputaverit. In verbis sequentibus haeserunt interpretes variaque tentarunt. Sine causa, ut riaque tentarunt. Sine causa, ut mihi videtur. Nam primum in verbis καὶ τούτων οἱ αἰπόλοι τιμὰς μέζονας έχουσι, aperte τούτων pertinet ad αἶγας ἔφσενας, ut hircorum pastores maiorem quam caprarum honorem tenere dicantur. Lo-cutio αἰπόλος αἰγῶν nihil habet abcutio αίπολος αίγων ninii habet absoni, quum aliquoties ea usus fuerit Homerus, v.c. Odyss. XVII, 246. 269. Haec igitur verba (καὶ τούτων — έχουσι) si per parenthesin quasi interiecta accipias, nihil in eo offendes, quod verba sequentia έκ δὲ τούτων εἶς μάλιστα κ. τ. λ.

των οι αιπόλοι τιμάς μέζονας έχουσι έκ δε τούτων είς μάλιστα, σστις έπεὰν ἀποθάνη, πένθος μέγα παντι τῷ Μενδησίω νομῷ τίθεται. καλέεται δε ὅ τε τράγος καὶ ὁ Πὰν Αἰγυπτιστι Μένδης. ἐγένετο δ' ἐν τῷ νομῷ τούτῳ ἐπ' ἐμεῦ τοῦτο τὸ τέρας γυναικὶ τράγος ἐμίσγετο ἀναφανδόν. τοῦτο ἐς ἐπί-47 δεξιν ἀνθρώπων ἀπίκετο. Τν δε Αἰγύπτιοι μιαρὸν ῆγηνται θηρίον εἶναι, καὶ τοῦτο μεν, ἢν τις ψαύση αὐτῶν παριών

ad hircos referenda sunt, e quibus unum potissimum esse ait Noster, qui, quando fuerit mortuus, multum lugeatur a Mendesiis. Itaque equidem nil in Herodoto, cuius oratio quibusdam haud satis expedita atque dilucida est visa, mutandum censeo; maxime vero displicet, quod pro of almólos Schaeferus olim reposuit of xólos, ut intelligantur hirci cornua non habentes, coll. Theocrit. VIII 51 cum schol.

crit. VIII, 51 cum schol.
καλέεται δὲ — Μένδης] De re ipsa iam supra monitum. Attulit Creuzer. (Symbol. II. p. 199) ex Hieronym. adv. Iovin. II. 6, Thuis (quo nomine invenitur urbs in inferiori Aegypto atque nomus, quem a Mendesio Noster distinguit II, 166) Aegyptiorum lingua hircum significasse, cum alii leonis urbem hoc nomine designari contendant, ipseque Champollio insulae significationem in hac voce inesse statuat. Quae quam incerta sint, monere vix opus. Propius huc spe-ctat, quod observat R. I. Fruin (De Manethon. Sebennyt. pag. 97), e cuius sententia , ὁ τράγος, qui particulis τε — καί cum Pane arctissime confungitur, non quivis hircus est, sed ille είς μάλιστα τιμώ-μενος, de quo paulo ante sermo fuerat. Sic nihil aliud Herodotus dixerit, nisi hircum deo Mendeti ante omnes sacrum eodem nomine, quo ipse deus, ab Aegyptiis vocatum esse."

γυναικί τράγος ἐμίσγετο ἀναφανδόν] Mendetis in urbe hircos mulieribus se miscere Pindarus quoque cecinerat (vide Strab. XVII. p. 1154), ex quo alii repetierunt laudati a Schneidero ad Pindari fragm. p. 122 ed. Heyn. tom. III et Bochart. Hieroz. II, 53. Tu vid. nunc Boeckh. Pindar. Fragmm. nr. 112 (215) pag. 664. Idem facinus de Thmuitis alii retulerunt; vid. Clem. Alexandr. p. 27. Ac turpissimi huius amoris causam a religione petendam esse, qua ductae milieres Pani sive hirco, eius symbolo, se permiserint, in dubium vocari neqit. Vide supra notata; quibus Cr. h. l. addi vult Payne-Knight inquiry on symbol. languag. pag. 24. §. 33.

τοῦτο ἐς ἐπιδεξιν ἀνθοωπων ἀπίκετο] Staeger. Praefat. pag. XII.
postτοῦτο inseri vult ð ἐ. Libri vetusti non addicunt. Ipsa verba Graeca
olim sic Latine reddita: hoc in ostentationem hominum pervenit, a recentioribus interpretibus melius hunc
in modum expressa sunt: hoc (concubitus intelligitur hirci ac mulieris palam factus) ad hominum notitiam
pervenit. Iablonskius olim verterat:
huiusque rei videndae hominibus copia
facta est. Ac denique Aemilius Portus ita loci sensum expresserat: hoc
in hominum demonstrationem venit, id
est, hominibus innotuit, ita ut omaes
hoc indicarent ac demonstrarent.

### CAP. XLVII.

Tv δὲ Λιγύπτιοι μιαρὸν ῆγηνται θηρίον είναι] Ad hunc Herodoti locum quam maxime pertinent loci Plutarch. de Isid. et Osirid. cap. 5. pag. 352 et cap. 8. pag. 353 F. quem ex Manethone depromptum esse consimilis Aeliani N. A. X, 16 docet locus; add. Procl. in Hesiod. Opp. et D. 767 (Vol. III. p. 345 Poett. minn. Gr. ed. Gaisford.) et quae alia affert Leemans ad Horapollin. Hieroglyph. p. 334. Ne-

ύὸς, αὐτοισι ίματίοισι ἀπ' ὧν ἔβαψε έωυτὸν, βὰς ἐπὶ τὸν ποταμόν· τοῦτο δὲ οι συβῶται, ἐόντες Αἰγύπτιοι ἐγγενέες, ἐς ἰρὸν οὐδὲν τῶν ἐν Αἰγύπτω ἐσέρχονται μοῦνοι πάντων· οὐδέ σφι ἐκδίδοσθαι θυγατέρα οὐδεὶς ἐθέλει, οὐδ' ἄγεσθαι ἐξ αὐ-

que sane attinet hic referre reliquorum scriptorum testimonia tum de Aegyptiis, tum de aliis antiqui-tatis gentibus sues aversantibus, aut varias enumerare causas ab illis proditas, cum abunde hoc fecerit Bochart. Hierozoic. II, 57. pag. 702, cui nunc add. Movers: Die Phoeniz. I. p. 218 seq., ubi diversas antiquitatis recenset gentes, quae a suilis carnis esu abstinue-rint suemque aversatae sint. Cr. consuli vult Gesen. ad Iesai. LXV, 4. p. 278, qui Iudaeos (cf. Levit. XI, 7 Deuter. XIV, 8) in suili carne aversanda minus valetudinis curam habuisse, sed finitimarum gentium, Aegyptiorum, Arabum, Phoenicum morem secutos esse statuit. Quam autem moris causam habuerint et aliae gentes et vero potissimum Aegyptii, vixdum certo indicare lice-bit. Cf. Heeren. Ideen II, 2. pag. 151 et Bohlen. Ind. II. p. 163. Ad sanitatis tuendae rationes carnem suilem sapienter interdictam Aegyptiis revocat Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. p. 181 idemque etiam apud Iudaeos valuisse atque adhuc valere apud Christianos homines Abessyniae contendit: suem inde Aegyptios immunditiei et pra-vitatis cuiusvis symbolum sedemque aptam animis impiorum hominum habuisse addit. Movers l. l. p. 219 seq. religionis potissimum rationem haberi vult, ex qua in sacris quidem animalibus numerarint suem, sed malis ac nocivis diis s. geniis (Typhoni, Marti, aliis) consecrarint indeque summo odio et contemptu f persecuti sint: unde nil mirum, vel adhuc talem opinionem de sue per orientem esse propagatam. At que affirmat Lane in libro supra (ad II, 37) laudato I. p. 112, carnem suilem adhuc severe interdictam esse iis Aegypti incolis, qui Mohamedi sacra sequuntur. Add. Ghillany: Menschenopf. d. Hebr. p. 191. 463.

αὐτοῖσι [ματίοισι] Articulum τοῖσι ante [ματίοισι recte delevit Wesseling., qui idem locutionem aliquot exemplis illustravit. Cf. Herod. VII, 39 ibique nott. Pertinent vero haec verba ad seqq. ἀπ' ῶν ἔβαψε (cf. II, 39. 40) ἐωυτὸν et cum his arcte coniungenda sunt, cum sententia haec sit: ,, si quis eorum (αὐτῶν sc. Αἰγυπτίων) vel transeundo tetigerit suem, statim accedit ad flumen (Nilum) inque eum cum ipsis vestimentis sese immergere et ablu-

of συβώται. ἐόντες Αἰγύπτιοι ἐγγενέες κ. τ. λ.] Valcken. ante ἐόντες inseri vult particulam καὶ, ut sensus sit: quamvis indigenae sint. Sed nihil opus hac particula, quam scripti libri non agnoscunt. De ipsis subulcis (qui etiam memorantur II, 164) infimo loco habitis apud Aegyptios, alia aliorum scriptorum testimonia suppeditabit Bochart. Hierozoic. II, 57. p. 707. Ac tenendum est, agriculturae promovendae et tuendae causa, cui maxime assuetam et adstrictam voluerint sacerdotes legislatores gentem Aegyptiam, vitam pastoritiam atque nomadicam reiici, ut adeo infamia quadam notentur ii, qui huic vitae generi sese dicarint, quoniam in agris rite colendis sedibusque firmis capiendis omnis consistat rei publicae salus atque ordo, qualem sacerdotes illi maxime sectarentur. Plura Heeren. Ideen II, 2. pag. 159 seqq. coll. 150. Conf. etiam Wilkinson. Manners etc. I. p. 239. II. p. 16 seg.

II. p. 16 seq.
οὐδέ σφι ἐκδίδοσθαι θυγατέρα
κ. τ. λ.] De locutionibus ἐκδίδοσθαι θυγατέρα et ἄγεσθαι conf.
not. ad I, 34. 59. Cr. conferri vult
Heindorf. ad Platon. Gorg. pag.
226. — Pro ἐκδίδονται et ἄγονται
Schwgh. et Gaisf. ex uno libro receperunt ἐκδιδόαται atque ἀγέαται.
Equidem vulgatam lectionem reli-

των, άλλ' ἐκδίδονταί τε οἱ συβωται καὶ ἄγονται ἐξ άλλήλων. τοισι μέν νυν ἄλλοισι θεοισι θύειν ὖς οὐ δικαιεῦσι Αἰγύκτιοι, Σελήνη δὲ καὶ Διονύσω μούνοισι τοῦ αὐτοῦ χρόνου, τῷ αὐτῷ 127 πανσελήνω, τοὺς ὖς θύσαντες πατέονται τῶν κρεῶν. διότι δὲ τοὺς ὖς ἐν μὲν τῆσι ἄλλησι ὁρτῆσι ἀπεστυγήκασι, ἐν δὲ ταύτη θύουσι, ἔστι μὲν λόγος περὶ αὐτοῦ ὑπ' Αἰγυπτίων λεγόμενος.

quorum librorum consensu probatam retinui, licet Bredov. pag. 329. ἐκδιδόνται revocandum censeat. Conf. nott. ad I, 209. Ad ipsum argumentum quod attinet, pertinet hoc ad Aegyptiorum ordines, quales Noster recenset II, 164 ita separatos, ut nullum inferiorum ordinum commercium cum superioribus, neque ullum connubium locum habuerit.

Σελήνη δέ και Διονύσφ μούνοισι x. r. l.] Hoc uno loco quod Hero-dotus Lunam refert inter Aegyptiorum numina aeque ac Solem II, 111, Graecorum ex more sic locutus esse videtur, Graecum deae nomen ad id Aegyptiorum numen transferens, quod natura sua ad Graecae huius deae vim ac potestatem maxime accederet: ut adeo haec Luna ab Iside-Cerere (conf. II, 41) vel a Diana-Bubasti (II, 50) non admonatura de la conferencia del conferencia de la conferencia de la conferencia del conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia del conferencia del conferencia del conferencia del conferencia d dum recedere videatur. Plura dabit Hirt: Abhandll. d. Berlin. Akad. hist. phil. Class. anni 1820 et 1821. pag. 132 seqq. Lunam deam scribit Eusebius Praepar. Evang. III, 12. in Ilithyiae urbe coli ea avis specie, qua in huius urbis monu-mentis deam Niben, quae dicitur, repraesentatam videmus: huic vero sues esse mactatos vel inde colligas, quod in sepulcro sacerdotis, qui princeps prophetarum vocatur, inter eiusdem possessiones praeter alia animalia commemorantur sues 1500. Monuit Brugsch: Reisebericht, aus Aegypt. p. 223 seq. Grac-cos haec res advertisse videtur, si quidem auctor est Aelianus N. A. X, 16, Aegyptios semel quotannis Lunae suem sacrificare solitos esse; cuius moris causas, tum ab aliis tum ab Eudoxo prolatas idem subiungit. Maxime vero huc perti-net Plutarchi locus de Is. atque

Osiride cap. 8. pag. 353 F. 354 A seq., (de quo loco conf. R. I. A seq., (de quo loco conf. R. 1. Fruin: De Manethon. Sebennyt. p. 141 seq.), ubi suem refert sacerdotes existimare animal a sacris alienum, quoniam maxime coest luna decrescente eiusdemque lac biben-tibus lepram afferat atque scabiem. Quod vero semel in plenilunio suem Aegyptii mactent comedantque, hoc ad Typhonem spectare, qui plena luna suem persequens ligneam ar-cam, qua Osiridis corpus inclusum fuerit, invenerit illudque disiecerit. Est hic procul dubio legòs lóyos, quem Herodotus religione impedi tus proferre noluit. Spectat huc, monente Cr. (Symbol. III. p. 332 ed. sec. coll. IV. pag. 93 ed. tert.), imago viri cum sue, quae in Zodiaco Tentyrorum conspicitur, spectant huc Graecorum sacra, qui Bacchi in festo suem hirci loco mactant, eodemque fere referri posse videntur suum sacrificia in Cereris mysteriis usitata, de quibus plura idem Cr. l. l. IV. pag. 289 et 380 seq. ed. tert., qui ad h. Herodoti locum hace practeres adscripsit: "Eustathius ad Odyss. XX, 156 seqq. p. 727, 42 ed. Bas. attendere nos inbet in festo novae Lunae tres sucs (τρείς σιάλους) ab Ithacensibus immolari. Atque Veneri (quae ipsa pro Lunae dea habetur) Ar-givi suem mactasse dicuntur. Vid. Iablonsk. Vocc. Aegyptt. p. 37."

πατέονται τῶν κρεῶν] In mare gine exempl. Stephan., quod penes Cr. est, docta manus appinxit δα τέονται. Sed vide ad II, 37. — Ad verba οὖκ εὖπρεπέστερος ἐστι (scil. λόγος) λέγεσθαι conf. II, 46.

έν δὶ ταύτη δύονσι] "Eustathius ad Odyss. XIX, 439. p. 705 infra Basil. (conf. Athen. p. 402): οί δέ έμοι μέντοι ἐπισταμένφ οὐχ εὐπρεπέστερός ἐστι λέγεσθαι. θυσίη δὲ ῆδε τῶν ὑῶν τῆ Σελήνη ποιέεται ἐπεὰν θύση, τὴν οὐρὴν ἄχρην καὶ τὸν σπλῆνα καὶ τὸν ἐπίπλοον συνθεὶς ὁμοῦ, κατ ὧν ἐκάλυψε πάση τοῦ κτήνεος τῆ πιμελῆ τῆ περὶ τὴν νηθὺν γινομένη, καὶ ἔπειτα καταγίζει πυρί. τὰ δὲ ἄλλα κρέα σιτέονται ἐν τῆ πανσελήνφ, ἐν τῆ ἄν τὰ ἰρὰ θύσωσι ἐν ἄλλη δὲ ἡμέρη οὐχ ἄν ἔτι γευσαίατο. οἱ δὲ πένητες αὐτῶν ὑπ' ἀσθενείης βίου σταιτίνας πλάσαντες ὑς καὶ ὀπτήσαντες ταύτας θύσυσι. Τῷ δὲ Διονύσφ, τῆς ὁρτῆς τῆ δορπίη, χοίρον πρὸ τῶν 48 θυρέων σφάξας ἔκαστος διδοί ἀποφέρεσθαι τὸν χοίρον αὐτῷ τῷ ἀποδομένφ τῶν συβωτέων. τὴν δὲ ἄλλην ἀνάγουσι ὁρτὴν τῷ Διονύσφ οἱ Αἰγύπτιοι, πλὴν χορῶν, κατὰ ταὐτὰ σχεδὸν πάντα Ἑλλησι. ἀντὶ δὲ φαλλῶν ἄλλα σφί ἐστι ἐξευρημένα

φασιν είρῆσθαι σῦν, ὡς οἱονεὶ θῦν τὸν εἰς θυσίαν εὐθετοῦντα, ut igitur σῦς (sus) a θύειν nomen invenerit." Cr. ἐπεὰν θύση] Scil. τἰς s. ὁ θύων. Vid. I, 132. Kuehner Gr. Gr. §. 414, 2. Cr. hic confert Ast. ad Plat. Polit. II. pag. 430. τὸν ἐπίπλουν.

έπεὰν θύση Scil. τls s. ὁ θύων. Vid. I, 132. Kuehner Gr. Gr. §. 414, 2. Cr. hic confert Ast. ad Plat. Polit. II. pag. 430. τον ἐπίπλοον Noster intelligit Latinorum omentum. In seqq. ἀσθενείης pro ἀσθενείης recte dedit Gaisford. Cf. Bredov. p. 186. Verba ὑπ' ἀσθενείης βίον bene Wesselingius reddit: propter egestatem et victus tenuitatem, ut IV, 135. VIII, 51. I, 85. Idem addit σταιτίνας ὑς (farinaceas sues) hic poni sicuti bovem farinaceam in Cyzicenorum sacris ap. Plutarch. Lucull. (cap. 10) p. 498 A. Ac similem morem Schweighaeusero teste tangit Suidas in Ἑβδομος βοῦς. Parvas bestiarum figuras farinaceas in veterum Aegyptiorum sepulcris inventas, sacrificiorum loco ut videtur oblatas, apte huc refert Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. p. 300.

### CAP. XLVIII.

τῆς ὀρτῆς τῷ δορπίη] i. e. ,,vespera, quae festum antecedit," ut recte interpretatur Schweighaeuser. Admonent Apaturiorum festi (de quo I, 147), ubi primus dies vocabatur Ζορπία a coena solemni, a singulis gentibus familiisve vespere instituta. De quo praeter Hesychium ac Suidam s. v. ἀπατούρια conf. Athen. IV. pag. 171 D Animadverss. t. II. pag. 613 Schwgh. Pollux Onom. VI, 102. — De ἀποδόσθαι (vendere) cf. I, 70. In seqq. τὴν ἄλλην ἐορτὴν cave accipias: alia Aegyptiorum Dionysia, cum sint reliqua eiusdem ſesti solemnia, monente Schweighaeusero.

πλην χορών, κατα ταντα σχεδον πάντα Ελλησι] χορών meliores scripti exhibent libri, quorum auctoritatem secuti sunt recentt. edd., probante Studero in orat. Bernae anno 1830 habita de Herodoti fide etc. p. 56. χοίρων ex Aldina aliisque codicibus tenuit Wesselingius, cum sensus sit alia Aegyptiorum Dionysia a Graecorum Bacchanalibus vix diferre, eademque videri exceptis suibus (πλην χοίρων), quas nimirta illi in Dionysiacis sacris non adhibuerint. Sed praeter meliorum librorum auctoritatem illud tenendum in Graecorum sacris, ut paulo ante diximus, Dionysiacis utique commemorari sues (conf. schol. ad Aristoph. Ran. 341 ibique Spanhem.), easdemque crebrius conspici in vasis pictis, quae ad Dionysi cultum pertinentia in Graeca magna reperta sunt. Vid. Creuz. Symba III. pag. 332 ed. sec. seq. Quare retinendum χορών, praesertation

όσον τε πηχυαία ἀγάλματα νευρόσπαστα, τὰ περιφορέουσι κατὰ κώμας γυναίκες, νεῦον τὸ αἰδοῖον, οὐ πολλῷ τέφ ἔλασσον ἐὸν τοῦ ἄλλου σώματος. προηγέεται δὲ αὐλὸς, αί δὲ ἔπονται ἀείσουσαι τὸν Διόνυσον. διότι δὲ μέζον τε ἔχει τὸ αἰδοίον καὶ κινέει μοῦνον τοῦ σώματος, ἔστι λόγος περὶ αὐτοῦ ίρὸς λεγό-

sequentia quoque verba eam lectionem commendare videantur. In choris enim differre Noster ait Graecorum Dionysia ab Aegyptiis, statimque sublicit, quae eo pertinent solemnia de phallis, utrique genti haud paria. — "Praeter anaglypha et picturae ad φαλλον pertinentes multae visuntur in monumentis Aemultae visuntur in monumentis Aegyptiis praesertim Thebaicis, inprimis in palatio prope Karnak et in sepulcris regum. Vid. Descript. de PEg: II. p. 411 seq. et conf. etiam Wyttenbach. ad Plutarch. de Isid. pag. 186." Cr. Ac Plutarchus De Isid. et Osirid. cap. 12. 18. 36 (p. 355. 365) profert Pammyliorum festum phallicum, Osiridi consecratum, comparatume cum Phallabo comparatque cum Phallephotum, comparatque cum Phallepho-riis Graecorum, adeo ut imagines phallicae ad Osiridem referri debeant. At vero Osiridis figuras phallicas in Aegyptiorum monumentis reperiri negant, in quibus quae huiusmodi figurae conspiciantur, eas spectare putant ad eum diem, qui est omnium rerum generator, Chem s. Khem s. Pan (de quo diximus ad II, 46): quod si verum est, Head II, 46): quod si verum est, Herodotus utrumque deum confudisse dicendus erit. De quo equidem lπέχω. Tu cf. Wilkinson. Manners etc. sec. ser. I. p. 342 seqq. II. p. 299. Parthey ad Plutarch. l. l. pag. 229. Rosellini: Monum. civil. III. p. 80, qui de festo Ammonis ithyphallici hic cogitari vult. Adhuc per Acgyptum in quibusdam festis per Aegyptum in quibusdam festis figuras phallicis similes ferri asse-rit idem Wilkinson. l. l. I. p. 344; in quibusdam Africae interioris regionibus adhuc phallos reperiri in festis gestari solitos affert Magnin (Revue des deux mond. T. XIII. p. 724), qui figuras phallicas, qua-les h. l. Herodotus descripsit, comparavit cum iis, quales ho runtur nomine: Marionetten. quales hodie fe-

άγάλματα νευρόσπαστα] i. e. imagines, quae nervo moventur, nervo mobiles, quales Lucianus quoque memorat (t. IX. p. 99 ed. Bip.), de dea Syr. 16. Iam quae sequentur νεῦον τὸ αἰδοῖον κ. τ. λ., in his mutandi nulla iusta causa; proposuerant enim quidam et σεῦον et νεῦοντα pro νεῦον, quod tu refer ad ἀγάλματα eodemque modo positum accipe, quo supra II, 41 et infra II, 133.

προηγέεται δὲ αὐλός] Tibia, Bacchicis festis propria, ab Osiride adeo inventa dicitur Aegyptiis, qui uti in sacris reconditioribus sacerdotum cithara usi videantur, ita in vulgi conventibus sacrisque Bacchi tibiam adhibuerunt. Cuius causas aperuit Creuzer. Symbol. II. p. 172 ed. tert. Conf. infra II, 60.

as δὶ επονται ἀειδουσαι τὸν Διόνισον] Lamentantes, puto, et carmina lugubria canentes in Dionysi (Osiridis) a Typhone caesi undisque traditi honorem Aegyptii hic exhibentur. Conf. Creuzer. l. l.

έστι λόγος περί αὐτοῦ ἰρὸς λεγόμενος] Sensus formulae haud diversus a similibus illis, quas ad
II, 46 attigimus. Quae vero Herodotus eloqui nefas habet, prodit
Plutarchus de Isid. et Osirid. cap.
18. pag. 358 B. Cum enim Osiris
a Typhone caesus et discerptus
esset, Isis illius membra disiecta
conquirens membrum virile Osiridis invenire haud potuit, quippe a
piscibus continuo devoratum. Quare eius loco substituit imitando
phallum memoriamque rei sic consecravit. Unde factum, ut in Dionysiacis festis utercntur phallo.
Aliam refert causam Clemens Alexandr. in Protrept. pag. 29. 30.

μενος. "Ηδη ών δυκέει μοι Μελάμπους ὁ 'Αμυθέωνος τῆς 49

#### CAP. XLIX.

"Ηδη ών δοκέει μοι Μελάμπους ο 'Αμυθέωνος κ. τ. λ.] De Melam-pode, qui Bacchi sacra aliaque similia ex Aegypto traduxerit, testis quoque est Diodorus Siculus I, 97. coll. Clement. Alexandr. Protrept. p. 12 et Nicephor. in Synes. pag. 421. Vulgo Melampodis genus ad Acolum referunt ciusque filios, quo-Asolum referunt eiusque filios, quorum alter genuit Amythaonem, patrem Melampodis, quem ex Idomena susceperat. Plura Apollodor. I, 9, 11 seqq. II, 2, 2 ibiq. Heynii observv. p. 63. 65 coll. Herodot. IX. 34 (VII, 221). Homer. Odyss. XI, 286. XV, 226 seq. Ac peculiari libello ea, quae veteres de Melampode tradiderunt, tractavit C. Eckermann: Melampus und sein Geschlecht, ein Cyclus mythologg. Untersuchungs. Götting. 1840, praecipue p. 1—40. Ad Herodoti locum illustrandum nihil fere ille attulit: etenim Herodoti primarii de tulit: etenim Herodoti primarii de Melampode scriptoris testimonio prorsus fere neglecto adeoque re-iecto (cf. p. 38) ex Thracia anti-quissima Melampodem repetit una cum gente sacerdotali, quae Dio-nysi inferorum praesidis dedita sacris, postmodo ad Apollinis cultum se converterit, nomine ipso inde deducto, quum ad inferos atque deos inferorum quidquid pertineat, id nigrum esse perhibeatur (cf. p. 2.). Plerumque nomen Melampodis (i. e. nigri pedibus) eo referunt, quod pueruli expositi pedes nudi, reliquo scilicet corpore obtecto, cum a sole comburerentur, nigri exstiterint. Sed possis opinor eodem iure nigrum colorem referre ad Aegyptiam sacerdotis originem religionesque ex Aegypti terris sole com-bustis ab earum incolis et ipsis ni-gris in Graeciam advectas. Nec intercedam, si quis Melampodem in-tellexerit coloniam s. disciplinam sacerdotalem vel Graecorum, qui ab Aegyptiis sacra fuerint edocti, vel ipsorum Aegyptiorum, qui Bac-chi sacra ac religiones in Graeciam induxerint propagarintque. Neque enim hoc abhorrebit ab antiquitatis indole, quae simili modo Orpheum dixit, Daedalum, alios. Potuit etiam unus esse sacerdos in horum numero, prae ceteris insignis et in Bacchi sacris propagandis ex-cellens. Utut est, Herodoti nar-ratio de Melampode Aegyptiacam originem Bacchicorum sacrorum in Graecia satis prodere videtur. Aegyptum Aegyptiosque sacerdotes spectant etiam, quae reliqua de Ma-lampode atque Amythaonidis tralampode atque Amythaonidis traduntur, qui non minus sapientia, quam medendi et vaticinandi arte insignes fuisse feruntur, qua de re conf. nott. testimonia apud C. Eckermann l. l. p. 4. Lobeck. Aglaopham. p. 262 seq. 299 seq., indeque nil mirum, vel multo post nomen Melampodis inveniri auctoris praefixum libello, qui inscribitur περί παλμῶν μαντική, aliisque adeo huiusmodi scriptis, de quibus dixi in Pauly: Realencyclop. IV. pag. 1727. Conf. etiam Creuzer. in Symb. IV. p. 676 seq. et IV. p. 27 seqq. IV. p. 676 seq. et IV. p. 27 seqq. 34 seqq., ubi pluribus de Melampode exposuit. Quae cum ita sint, equidem ad corum sententiam accedere non possum, qui quidquid in Graeciam ex Aegypto vel Phoe-nicia illatum veteres tradiderint, id falso tradi cum statuant, inde quo-que ea, quae de Bacchicis sacris ex Aegypto in Graeciam per Me-lampodem introductis Herodotus h. l. perscribit, falsa esse vel ex falsa argumentatione Herodoti profecta iudicant indeque omnem hanc, quae inter utriusque gentis sacra et mythos intercedit, similitudinem ex virorum doctorum utriusque gentis studiis repetunt, qui Osiridis Bacchique solemnibus eandem subiecerint rationem et Graeca ad Aegyptias doctrinas accommodare studuerint. Conf. Lobeck l. l. p. 1101—1104. Mihi potior videtur Herodoti auctoritas, quam iis, quae de talibus rebus recentioris aetatis scriptores excogitaverint, praeferendam censeo.

θυσίης ταύτης οὐκ είναι ἀδαης, ἀλλ' ἔμπειρος. Έλλησι γὰρ δη Μελάμπους έστὶ ὁ έξηγησάμενος τοῦ Διονύσου τό τε οῦνομα καὶ την θυσίην καὶ την πομπην τοῦ φαλλοῦ. ἀτρεκέως μὲν οὐ πάντα συλλαβών τὸν λόγον ἔφηνε, ἀλλ' οἱ ἐπιγενόμενοι τούτφ σοφισταὶ μεζόνως έξέφηναν. τὸν δ' ὧν φαλλὸν τὸν τῷ Διονύσφ πεμπόμενον Μελάμπους έστι ὁ κατηγησάμενος, και άπὸ τούτου μα-

Έλλησι γὰο δη Μελάμπους — τοῦ φαλλου] έξηγεισθαι hic valet docere, monstrare, die Anleitung geben zu der Benennung und zu dem Dienste zu der Benennung und zu dem Dienste des Dionysus, ut interpretatur Creu-zer. in Symbol. IV. pag. 488, ubi laudat Herod. VI, 135. VII, 183 aliaque attingit vocabula hac in re usitata. Add. Creuzeri Opuscull. selectt. p. 46 seq. et conf. quoque locum Evangel. Ioann. I, 18. Ad verba proxime antecedentia οὐκ — άδαης, άλλ εμπειρος, quae cum vi quadam ad eiusdem rei confirmationem dicta esse nemo non sentit, cf. Lobeck. ad Sophocl. Aiac. 288. p. 211. Nomen Dionysi, quod Graecos edocuisse fertur Melampus, cum eo est coniunctum, quod initio ca-pitis sequentis legimus: omnia propemodum deorum nomina ex Aegypto in Gracciam pervenisse. Quae vero Graeci de ipso Dionysi no-mine deque Nysa urbe (cf. II, 146), unde illud repetunt, fabulati sint, repetere nolim. Vid. Moser. ad Nonni Dionys. pag. 201 seqq. coll. Creuzer. Symbol. IV. p. 23 seqq. 309. ἀτρεκέως μέν οὐ — ἔφηνε] i. e.

accurate quidem haud omnia comprehendens doctrinam Graecis aperuit, sive, ut Crouzeri utar verbis (Symbol. IV. pag. 35. 488): "Me-lampus hatte jedoch nicht die ganze Lehre im Zusammenhang gewiesen, er hatte den Dionysus und seine er hatte den Dionysus und seine Gebräuche nicht aus dem Grunde erklärt, sondern die nachfolgenden Weisen haben alles grösser ausgedeutet od. vollständiger Alles vorgewiesen", quatenus Melampus non omnia singula, quae ad Bacchi sacra pertineant, accuratissime Graecis exposuerit, sed alii, qui insum cis exposuerit, sed alii, qui ipsum secuti sunt vates sacerdotesve, haec amplius declaraverint atque pate-fecerint. Verba φαίνειν, δεικνύ-

ναι in sacrorum doctrina mysterisque praecipue adhiberi observat idem Creuz. l. l. Add. Lobeck. Aglaoph. p. 49.

άλλ' οἱ ἐπιγενόμενοι τούτφ σοφισταὶ μεζόνως ἐξέφηναν] σωφιστὰς h. l. dixit honesto vel potius honorifico sensu, ut supra I, 29, ubi vid. Nec aliter infra Melampodem vocat σοφόν. Add. Pausan. VIII 49. 8. 2. Intelligentur autom podem vocat σοφόν. Add. Pausan. VIII, 49. §. 2. Intelliguntur autem h. l. sacerdotes Melampodei sive sacerdotes illi, qui Melampodem secuti vel ex eo prognati sacra Bacchica amplius propagarunt per Grae-ciam. In quibus Orphicos quoque, qui dicuntur, habendos esse cum Creuzero l. l. haud dubitandum. Et confer Herod. II, 81. Verba με-ζόνως έξέφηναν (maiorem in modum patefecerunt), quibuscum conferre licet Platonicum μεζόνως λέγειν in Cratyl. p. 407 B, ad meliorem et accuratiorem Bacchicorum sacrorum disciplinam ac doctrinam referenda sunt, quam hisce vatibus debuit Graecia; quorum eorundem opera etiam Apollinis sacra atque Bacchi post bella magna diuturnaque inter utriusque dei cultores exorta, dammodo composita et reconciliata fuerint, monente Cr. 1. 1., qui hace praeterea adscripsit: "Cum hac emendatione doctrinae Bacchicae adeoque phallicae comparari debet ea vicissitudo Indicarum religionum, qua Wischnu phallorum cultum a Schiwa traditum emendasse fertur. Conf. Goerres: Mythengesch. pag. 559 seq. ibiq. laudd." Lobeckius, cuius sententiam de Melampode supra retuli, verba μεζόνως έκφηναι ad posteriores (Graeciae) philosophos spectare putat, qui rem ita adornarint, ut sacra Graeca Aegyptiis simillima fierent, vid. Aglaophom p. 1102 pham. p. 1103.

θόντες ποιεῦσι τὰ ποιεῦσι Ελληνες. Ἐγώ μέν νύν φημι Μελάμποδα γενόμενον ἄνδρα σοφὸν, μαντικήν τε έωυτῷ συστῆσαι, καὶ πυθόμενον ἀπ' Αἰγύπτου, ἄλλα τε πολλὰ ἐσηγήσασθαι Ελλησι καὶ τὰ περὶ τὸν Διόνυσον, ὀλίγα αὐτῷν παραλ128 λάξαντα. οὐ γὰρ δὴ συμπεσεῖν γε φήσω τά τε ἐν Αἰγύπτῷ
ποιεύμενα τῷ θεῷ καὶ τὰ ἐν τοῖσι Ελλησι ὁμότροπα γὰρ ἄν
ἡν τοῖσι Ελλησι, καὶ οὐ νεωστὶ ἐσηγμένα. οὐ μὴν οὐδὲ φήσω,

μαντικήν τε έωυτῷ συστῆσαι] i. e. artem vaticinandi sibi acquisivisse, comparasse. Cf. I, 103.

comparasse. Cf. I, 103.

οὐ γὰο δὴ συμπεσείν γε φήσω
τά τε ἐν Αἰγύπτω ποιεύμενα] συμπεσείν pro vulg. συμπεσέειν dedi
cum Bredov. p. 327. Haec verba, ab aliis minus recte intellecta, bene sic explicuit Wesselingius: "Negat Herodotus casu fortuito quadrasse Dionysis Aegyptiorum et Graeco-rum: tum enim in omnibus gemina germana (quod secus erat) neque noviter in Graeciam invecta esse debuisse. Itaque aliunde advenisse, sed in paucis transmutata." Est igitur συμπίπτειν casu, fortuito convenire, congruere, quadrare; quod displicet Schweighaeusero, qui ipse συμπίπτειν de iis rebus dici statuit, quae simul, eodem tempore accidant vel exsistant, its ut Herodo-tus negare voluerit simul, eodem tempore exstitisse ortumque cepisse Bacchi cultum apud Aegyptios et apud Graecos. Sed hoc alienum ab Herodoti mente esse apparet, ut qui non de tempore h. l. edisserat, quo Bacchi sacra in Graecia exstiterint, sed de similitudine sacrorum Bacchicorum apud utramque gentem et de eorum origine; hanc enim similitudinem sacrorum, quae apud utramque gentem instituta inveniantur, casu factam esse negat Noster. Hanc in sententiam Herodoti verba quoque intelligi vult Dresler in huius loci commentariolo addito disputationi de Thucydidis

addito disputationi de Thucydidis libr. I. (Wiesbad. 1827) p. 14—16: ομότροπα γὰρ ἄν ἢν τοἰσι Ἑλλησι] Scriptoris verba sic accipio: tum enim (si in ipsa Graecia orta essent, ex ipsa Graecia originem duxissent haec sacra) Graecorum

moribus consentanea s. eiusdem generis quoque essent ac reliqua Graecorum instituta et cum his ipsis simul orta neque nuper aliunde advects. Quare nihil mutandum, ut recte quoque vidit Dresler l. l. p. 16, neque opus legere ὁμότροφα, ut olim suspicatus est doctus Gallus, cui adstipulantur Schweighaeuserus et Studer l. l. p. 57; ligi enim volunt instituta simul cum populo aliquo nata, origini gentis co-aeva. Infra VIII, 144 legimus ήθεα ομότροπα, mores consimiles; add. Theophrast. Char. 26; contra ομότροφα dicuntur quidem animalia, quae una cum hominibus aluntur et vivunt (II, 66), sed de rebus cae-remoniisve utrum adhiberi possit, iure dubitat Wesselingius, donec simile proferatur exemplum. Quod cum neget Schweigh., nullum tamen cum neget Schweigh., nullum tamen locum attulit, quo contrarium evinceret. Apud Platon. Phaed. pag. 83 D. apte utrumque coniunctum invenimus: ὁμότοροπός τε καὶ ὁμότοροπός τε καὶ ὁμότοροπός γίγνεοθαι.— ἐσηγμένα cum recentt. edd. scripsi, probante Bredov. p. 293 et qui hoc loco bene nuper usus est ad Lysiae locum (orat. in Philon. §. 30) emendandum C. Scheibe in Emendatt. Lysiaec fascic (Neustrelitz 1852) p. siacc. fascic. (Neustrelitz. 1852) p. 23. Verba sequentia οὐ μὴν οὐδὲ φήσω κ. τ. λ. cum vi quadam prolata ita reddere malim: neque profecto eo temeritatis procedam, ut Aegyptios haec sacra vel ullum alind institutum a Graecis accepisse dicam: itaque cum haec sacra ceteris Graecorum moribus atque institutis consentanea non sint, nihil aliud restat, quam ut ab Aegyptiis Graecos illa accepisse statuam. Ad particulas οὐ μὴν οὐδὲ cf. supra

οκως Αἰγύπτιοι παρ' Ελλήνων ελαβον ἢ τοῦτο ἢ ἄλλο κού τι νόμαιον. πυθέσθαι δέ μοι δοκέει μάλιστα Μελάμπους τὰ περὶ τὸν Διόνυσον παρὰ Κάδμου τε τοῦ Τυρίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐκ Φοινίκης ἀπικομένων ἐς τὴν νῦν Βοιωτίην καλεομένην χώρην.

50 Σχεδον δε και πάντα τὰ οὐνόματα τῶν θεῶν έξ Αἰγύκτου

II, 12. III, 2, quas ita iunctas ab οὐ μὲν οὐδὲ (II, 120. IV, 205 etc.) discerni recte iudicat Bredov. p. 143. Tu conf. quae ad Plutarch. Flamin. p. 127 attuli, quibus alia quaedam addit Iacobs ad Aelian. N. A. VII, 45.

πυθέσθαι δέ μοι δοκέει μάλιστα Μελάμπους κ. τ. λ.] Quod supra ex Aegypto haec accepisse tradit Melampodem, quem iam a Cadmo Tyrio edoctum fuisse scribit, id sibi haud repugnabit, si Melampodem primum in ipsa Aegypto haec accepisse, dein vero accuratius ea edoctum esse a Cadmo, ipsius aequali, statueris. Sed monet Lar-cherus (in not. ad h. l. coll. tabul. chronolog. VI. §. 2. p. 201 seq.), quinque certe generationibus Cadmo iuniorem fuisse Melampodem, ut ab ipso Cadmo minime edoceri ille potuerit. Itaque in Herodoti loco scribendum censet: πας ἀπογόνων Κάδμου τε τοῦ Τυρίου. Sed refrugantur omnes libri scripti, sine quibus equidem nil mutarim. enim nescit, quanta omnino in hisce reperiatur varietas quamque late pateant haec ipsa antiquorum heroum (quales feruntur Cadmus, Melampus, alii) nomina, quibus sae-penumero universa stirps aut gens designatur, ab uno illo abavo huius nominis originem ducens. Larcheri emendationem merito non approbat Guigniaut (Religions de l'antiquité III, 1. p. 113 de Bacchicorum Graecorum originibus ipse III, 3. pag. 1014 seqq. pluribus disserens, de quibus quoque disputavit A. Maury ibid. III, 3. p. 913 seqq. 922 seqq.), qui ex Asia minori primitus haec sacra in Graeciam fluxisse contendit, Herodoti narrationem de Acgyptia origine ex ipsius scriptoris coniectura deductam sibi videri ratus.

ές την νῦν Βοιωτίην καλεομένην χώρην] Olim enim haec regio, quae a Boeotis e Thessalia electis Boeotiae nomen accepit, Cudmeis appellabatur. Vid. Thucydid. I, 12 coll. Diodor. Sicul. IV, 67.

# CAP. L.

Σχεδὸν δὲ καὶ πάντα τὰ οὐνό-ματα τῶν θεῶν κ. τ. λ.] Scita est emendatio Cobetii, qui scribi vult: πάντων τῶν θεῶν τὰ οὐνόματα. Quod ad loci argumentum attinet, in contrariam partem, ut hunc modo commemorem, disputat Plutarchus de malign. Herod. p. 857 D. E; nec defuere recentiori aetate, qui eandem ob causam obtrectarent Herodoto, quem tamen, re diligentius pensitata, vix incusare licebit erroris mendaciive, si quidem eius. verba maximam partem spectant ad nomina deorum Aegyptia in linguam Graecam translata, ita ut Aegyptii sacerdotes illi, Graecorum magistri et quasi praeceptores, eam numinis alicuius notionem, quae a rudibus Graecis facilius cognosci ac percipi potuerit, in Graecorum linguam converterint deique nomen hoc modo Gracce interpretati sint. Plura Crenzer. in Symbol. III. p. 8 ed. tert. Itaque nihil isti proficiunt, qui ad Herodoti testimonium labefactandum ipsa Aegyptiorum atque Graecorum deorum nomina dissimillima proferunt, cum ca ne ipsius quidem Herodoti fuerit sententia. Caeterum cf. etiam Schwarze: Das alte Aegypten. I. p. 82 seqq. Pertinethuc quo-que Teoph. Studeri oratio in Academia Bernensi ann. 1830. habita, quae inscribitur: "qua fide dixerit Hero-

έλήλυθε ές την Έλλάδα. διότι μεν γαρ έκ των βαρβάρων ηκει, πυνθανόμενος ουτω εύρίσκω έόν θοκέω δ' ών μάλιστα άπ' Αλγύπτου απίζθαι. ότι γαρ δή μή Ποσειδέωνος και Διοσκούοων, ώς και πρότερόν μοι ταῦτα είρηται, και "Ηρης και 'Ιστίης καί Θέμιος καί Χαρίτων καί Νηρηΐδων, των άλλων θεών Αί-

dotus, Graecos ab Aegyptiis deos suos ac religiones accepisse;" Herodotum enim, qui Graecorum deos et sacra ex Aegypto repetivefit, la-psum in his esse existimat, specio-sis potius quam veris et idoneis causis ductum. De qua sententia quid ipse sentiam, pluribus ex-posui in Annall. philoll. et paedag. VI. p. 208 seqq., addoque Rinckium: Die Relig. d. Hellen. p. 161 seqq. recte de his statuentem, atque Ger hardum (Griech. Mytholog. §. 51), omnia, quae ex Aegypto in Grae-corum sacra introducta sint, ad se-riora tempora relegantem, invitis riora tempora relegantem, Herodoti, sliorum testimoniis. "At vero (ait Seyffarth: Beiträge zur Kenntniss d. Lit., Kunst u. Gesch. d. alt. Aegypt. pag. 78) principia mythologiae Graecae atque Aegy-ptiae eadem fuisse certo certius

pulse eadem fulsse certo certius est atque solo ex Herodoto facile demonstrari potest."

οῦτω εὐφίσκω ἐόν] i. c. "inveni hoc ita esse." Confer Matth. Gr. Gr. pag. 1077. In seqq. ad ὅτι μὴ (praeterquam, nisi) conf. I, 18.

143. II, 13.

ως καὶ πρότερον μοι ταῦτα εἴρηται] Vid. supra II, 43. Dioscuros Graecos ubi intelligunt Cabiros, qui Aegyptiorum feruntur dii, illud te-nendum est, Graecorum Tyndaridas, Castorem atque Pollucem, quos heroes fingunt humana specie atque indole praeditos, longe quidem discedere ab Aegyptiis numinibus; quorum tamen quae fuerit vis ac notio, in humanae originis heroes, quales sunt Tyndaridae, eam fuisse postmodo translatam. Aegyptios enim novimus heroes agnovisse atque coluisse nullos. Vid. Creuzer. Symbol. III. p. 24 ed. tert. seq., qui h. l. addit C. O. Mueller: Ortalia de la coluisse nullos. chomen. p. 450 seq. coll. 459 not. Is enim nih unquan quidquam Dioscuris cum Cabiris Aegyptiis commune fuisse contendit, cum Dios-curi ad Graeciam unice pertineant. Tu vid. nunc Roeth: Gesch. d. Philos. I. nott. p. 118 seq., qui quo sensu Cabiri, qui dicuntur, Dioscuri quoque Iovisque filii vocari po-

tuerint, aperuit.

καὶ Ἡρης καὶ Ἱστίης καὶ Θέμιος κ. τ. λ.] Iunoni quod Aegyptiam originem Noster denegat, mirum videri queat, cum Iunonem Aegyptiam alii scriptores aut diserte memorent aut certe aliis deabus illam aequent. Neque omnino negari poterit, haud pauca esse, in quibus Iunoni Graecae cum Isi-de Aegyptia conveniat; sed inveniuntur alia, quae aliunde hanc deam ad Graeciam allatam fuisse nobis persuadeant. Samum enim ad insulam, ubi antiquissimum fuit Iunonis templum per omnem Grae-ciam, huius deae cultum e superioribus Asiae regionibus esse advectum, veri admodum est simile, ut inde Graecorum Iuno iis numinibus accenseri debeat, quae variis sub nominibus variisque in locis per Asiae regiones culta fuisse iam supra monuimus ad I, 131. Plura Creuz. in Symb. III. p. 214 seqq., qui nunc addit Inghirami Monumenti Etruschi ad tabul. X. degli specchi mistici p 234. Ex iisdem fere superioris Asiae regionibus in Graeciam Vestae cultus pervenisse videtur, eodem docente Creuz. l. l. pag. 292. Quod ad reliquas deas attinet, quae h. l. commemorantur, nulla earum vestigia cum reperiantur in Aegyptiorum religionibus, haud scio an iisdem ex regionibus illas in Graeciam deductas esse statuere liceat. Sed nolim in re tam obscura quidquam asserere. De Gratiis multa disseruit C. O. Mueller. in Orchomen. p. 177; alia ipse γυπτίοισι αἰεί κοτε τὰ οὐνόματά ἐστι ἐν τῆ χώρη. λέγω δὴ, τὰ λέγουσι αὐτοὶ Αἰγύπτιοι. τῶν δὲ οὔ φασι θεῶν γινώσκειν τὰ οὐνόματα, οὖτοι δέ μοι δοκέουσι ὑπὸ Πελασγῶν οὐνομασθῆναι, πλὴν Ποσειδέωνος. τοῦτον δὲ τὸν θεὸν παρὰ Διβύων ἐπύθοντο. οὐδαμοὶ γὰρ ἀπ' ἀρχῆς Ποσειδέωνος οὔνυμα ἔκτηνται, εἰ μὴ Λίβυες καὶ τιμέωσι τὸν θεὸν τοῦτον αἰεί. 51 νομίζουσι δ' ὧν Λἰγύπτιοι οὐδ' ῆρωσι οὐδέν. Ταῦτα μέν νυν

posui in Annall. Heidelbergg. 1821. nr. 60. p. 947, in quibus nunc acquiescere malim. — Ad formam Θέμιος, quae sola est Herodotea, ut I, 207 Τομύριος, conf. Bredov. p. 268. Verba τῶν ἄλλων Φεῶν — ἐν τῷ χώρη valent: reliquorum deorum nomina ab omni fere tempore Aegyptiis in terra exsistunt (s. Aegyptiorum in terra exstiterunt s. obtinuerunt).

Aegyptiis in terra exstitute (s. Augyptiorum in terra exstiterunt s. obtinuerunt).

ούτοι δέ μοι δοκέουσι κ. τ. λ.]
Repetitur δὲ ea ratione, quam supra ad II, 42 indicavimus. In seqq. dedi cum recentt. edd. ο ὐνομασθηναι pro ὁνομασθηναι

rai pro δνομασθήναι.

πλήν Ποσειδέωνος κ. τ. λ.] Neptunum Aegyptios veneratos esse minime probabile est, cum mare, ut Typhonium, oderint. Cuius odii causas investigare huius loci non est. Sed accolae gentes Libycae, multum per maria palantes, deum maris coluisse eiusdemque sacra ad alias nationes attulisse videntur. Tu vid. Creuzer. l. l. III. p. 0 et 258 seqq., qui nunc ad Herodoti locum conferri vult infra IV, 188 coll. Eustath. ad Homer. Odyss. I, 25. p. 13, 46 ed. Bas. et Apollodor. III, 15, 4, ubi vid. Heynii observv. p. 338. Add. Roeth l. l. nott. p. 202 et quae de Neptuno tradit Gerhard: Griech. Mytholog. §. 231 seqq., non e Libya, sed e Caria dei huius originem repetens. — Mox reliqui ἔκτηνται, ut II, 41, utroque loco a Dindorfio mutatum in ἐκτέαται, quae forma aliis sane locis exhibetur a Bredovio collectis p. 329. Hoc autem loco alteroque II, 44 a vulgata forma non recedunt libri, quam ut mutarem, nulla apparuti iusta causa. Reliqui etiam in seqq. τιμέωσι, cuius loco unus liber τι-

μῶσι, a Bredovio pag. 386, quem sequitur Dindorf, mutatum in τιμέουσι; hanc enim formam solam

Herodoteam esse volunt.
νομίζουσι δ' ών Λίγύπτιοι οὐδ' ῆρωσι οὐδέν] i. e. porro nec heroas ullo cultu prosequentur Aegyptii. Ita Creuzerus in Comment. Herod. p. Creuzerus in Comment. Herod. p. 205, ubi hoc addit: "quo de loco quid alii iudicarint, ut Meinersius in libro vernac. histor. crit. omn. religg. I, p. 327, consulto praetermitto. Illud inprimis teneri volo, quod ipsi sacerdotes historico dicata declarata. serte declarant, se ηρωας sive semideos in suis sacris son agnoscere. Zoega, qui probe sentiret, parum favere hoc testimonium suae rationi, ita vertit (de obelisco. pag. 302): ","Neque heroibus defunctis Aegyptii aliquid offerre consueverant."" (Statuit enim vir doctus, Aegyptios prisco aevo haud aliter ac reliquas fere gentes inferiis prosecutos esse defunctos documentumque huius moris repetit ex Osiridis religionibus, quem regem primitus Philensem post mortem grata hominum memoria ad deos evectum esse putat.) He-rodotus autem de mortuis h. l. nil loquitur, sed posteaquam deos posuit, quos Graeci vel ex Aegypto vel aliunde adsciverint, simpliciter adiicit illa: "Heroibus nihil sacri cultus tribuunt Aegyptii," respiciens ad Graecos, a quibus hac in re maxime different Aegyptii. Nec aliam sane interpretationem permittunt Graeca scriptoris nostri verba, in quibus dativum observamus verbo roμίζειν additum, ut supra II, 42 et apud Thucydid. II, 38, ubi consul. interprett. et Viger. de idiotism. pag. 267. De argumento loci conf. etiam Creuzer. Symbol. III.

καὶ ἄλλα πρὸς τούτοισι, τὰ έγὰ φράσω, Ελληνες ἀπ'. Αἰγυπτίων νενομίκασι. τοῦ δὲ Ἑρμέω τὰ ἀγάλματα ὀρθὰ ἔχειν τὰ
αἰδοῖα ποιεῦντες οὐκ ἀπ' Αἰγυπτίων μεμαθήκασι, ἀλλ' ἀπὸ
Πελασγῶν πρῶτοι μὲν Ἑλλήνων ἁπάντων Αθηναίοι παραλαβόντες, παρὰ δὲ τούτων ὧλλοι. 'Αθηναίοισι γὰρ, ἤδη τηνικαῦτα ἐς Ἑλληνας τελέουσι, Πελασγοὶ σύνοικοι ἐγένοντο ἐν

pag. 774 seq. coll. Bohlen: Indien I. pag. 182.

## CAP. LI.

"Ελληνες ἀπ' Αίγυπτίων νενομίκασι] Ε seqq. cogitando hic addi volunt μαθόντες, hoc fere sensu: ab Aegyptiis edocti ea instituerunt institutaque tenent, s. ab Aegyptiis recepta in usu habent. Nec admodum differt, quod continuo legitur: ἀπ' Αίγυπτίων μεμαθήκασι. Conf. IV,

τοῦ δὲ Ερμέω — ποιεῦντες] i. e. faciunt Mercurii statuas ita, ut habeant erecta pudenda. Pertinent haec ad Hermas, qui dicuntur, s. lapides illos formae quadratae, quibus ca-put dei, inprimis Mercurii, impositum est additumque membrum virile erectum, quales frequenter an-tiquitus poni solebant in foris, vicis, plateis viisque ac terminis omcis, plateis viisque ac terminis om-nibusque fere locis privatis publi-cisve: quos cum plurimos Noster vidisset Athenis, quibus proprium hoc opus quadratum fuisse, inde ad alias Graeciae gentes urbesve deductum testis est Pausanias IV, 33, 4 coll. Thucydid. VI, 27, ani-mum advertit opinor phallica forma, quam in Bacchi sacris obviem ex quam in Bacchi sacris ohviam ex Aegypto paulo ante repetierat. Hoc ne de Hermis crederetur, addidit haec verba, quibus de origine ta-lium formarum phallicarum aliunde repetenda nos edoceret, simulque causam rei non tam aperire quam scientibus s. initiatis, ad quos ipse pertinebat, significare studuit. E Pelasgorum sacris igitur cum Noster Hermas repetat religiosamque causam et significationem his lapidibus ita conformatis subesse declaret, non erat profecto, quod Zoega de obelisco. pag. 217 seq.,

Hermas ex columellis ad fines agrorum designandos positis cum repeteret, phallum non nisi fastigii exornandi causa additum putaret omnemque inde Hermarum et usum et significationem ad unum limitum usum et ornamentum restringeret. Quem satis refutavit Herodoti pa-Quem satis refutavit Herodoti patrocinio suscepto Ed. Gerhard. in Diss. de religione Hermarum (Berolin. 1845) p. 4 seqq. et in altera Diss., qua de origine, significatione et usu Hermarum luculenter exposuit: Hyperboreisch — Römische Studien. Vol. II (Archaeologisch. Nachless sus Rom) pag. 200 segg. Studien. Vol. II (Archaeolog.
Nachlass aus Rom) pag. 200 seqq.
Deus vero ille Mercurius, cui hae figurae phallicae consecratae sunt, a Pelasgis adductus ad eos deos pertinet, qui in Sa-mothracum mysteriis coluntur Cabirique vulgo vocantur neque alius birique vulgo vocantur neque anus sane est Mercurius ille, de quo Cicero de natt. Deor. III, 22: "Mercurius unus Coelo patre, Die matre natus: cuius obscoenius excitata natura traditur, quod aspectu Proserpinae commotus sit." Intelligitur enim Mercurius ithyphallique qui dicitur et erecto fascino cus, qui dicitur et erecto fascino repraesentatur, cum ratio sit seminalis omnium rerum in natura genitrix, solis vis vegetans. Qui C. O. Muellero (Etruscc. I. pag. 77) idem videtur atque Hermes Chthonius, qui omnium rerum parens omnia bona hominibus praestare

\*\* Λθημαίοισι γὰς ἤδη τηνικαῦτα κ. τ λ.] Particula ἦδη male abest a binis codd., ab aliis perperam confunditur cum δὴ, significatur enim tempus olim fuisse, quo nondum Athenienses Hellenum in numero fuerint habiti; id quod convenit cum iis, quae I, 57 narrantur, ubi vid. nott. Namque Athenienses

τῆ χώρη, ὅθεν περ καὶ Ελληνες ἤρξαντο νομισθήναι. ὅστις δὲ τὰ Καβείρων ὅργια μεμύηται, τὰ Σαμοθρήτκες ἐπιτελέουσι παραλαβόντες παρὰ Πελασγῶν, οὐτος ὡνὴρ οἰδε, τὸ λέγω. τὴν γὰρ Σαμοθρητκην οἰκεον πρότερον Πελασγοὶ οὐτοι, οῖ περ ᾿Αθηναίοισι σύνοικοι ἐγένοντο καὶ παρὰ τούτων Σαμοθρήτκες

nienses, id est primos Atticae terrae incolas ad Pelasgicam stirpem pertinuisse Noster enuntiaverat: hos igitur Athenienses longo post tem-pore, cum iam Hellenes haberi pore, cum iam Hellenes haberi coepissent statumque Pelasgicum primitivum quasi exuissent, in suam terram (ἐν τῆ χώοη) alios recepisse Noster ait Pelasgos advenas συνοίnove, i. e. una cum ipsis in terra Attica habitantes: unde patet, hos Pelasgos postmodo ingressos, qui Mercurii sacra statuasque e Samothracia attulerint, bene discernendos esse ab illis primitivis Atticae terrae incolis, quos et ipsos Pelas-gos fuisse Herodoti fert sententes sed iidem fuisse videntur Pelasgi, seu noem ruisse videntur Pelasgi, qui τὸ Πελασγικὸν exstruxerunt, de quo Herod. V, 64, quique etiam aliis Herodoti locis commemorantur VI, 136 seq. 140. IV, 145. — τελεῖν ἐς Ἑλληνας est: Hellenibus accenscri, de qua verbi notione conf. Viger. de idiotism. p. 187 et Schae-fer. Melett. pag. 28. Ad argumentum loci haud scio an referri possit antiquum Mercurii signum Athenarum in arce in Poliadis templo a Cocrope, ut ferebant, dedicatum myrtorumque foliis velatum, ne scilicet Mercurius ithyphallicus, erecto fascino repraesentatus, conspicuus foret virginisque castissimae in sacrario talia apparerent. Vid. Pausan. I, 27 et Stuart. Antiqq. Athen.

san. 1, 21 et stuart. Antiqq. Athon.

I, pag. 471 vers. german.

δστις δὲ τὰ Καβείρων δογια μεμύηται] Κάβειρω dicuntur dii magni, potentes, qui in Samothracum initiis coluntur, multum celebrati veterum in religionibus. In his Cabiris Samothraciis quartum locum tenuisse constat Casmilum s. Cadmilum, eundem fere atque Mercurium, quem modo indicavimus ithyphallicum in mysteriis cultum, quibus initiatum fuisse historiae pa-

trem multa arguunt. Sed de Cabiris ipsis h. l. in universum agere non vacat. De Cabiris, qui in Samothracia coluntur, Herodoto ut hic locus declarat, bene cognitis post Creuzerum (Dionys. pag. 149 seq. Symbol. III. p. 17 seqq. ed. tert.) et Schelling. (De Samothrace. Mysterr. p. 97 seq. 107 seq. accurate disseruit Gerhard l. l. pag. 208 seqq. 249 seqq. Guigniaut: Religions de l'antiquité etc. T. II. P. III. p. 1072 seqq., ubi simul recenset varias virorum doctorum dhis numinibus sententias, Welckeri (Aeschyl. Trilog. p. 232 seqq.), C. O. Muelleri (Orchomen. pag. 450 seqq.), Lobeckii (Aglaopham. pag. 1202 seqq.), aliorum: quae omnia afferre ab hoc loco alienum esse videtur. Neque enim me fugit omnem hanc de Cabiris quaestionem nostra aetate valde disceptatam esse valdeque controversam: unde id certe mihi probari posse videtur, Cabirorum indeque etiam Casmili s. Mercurii, qui quartus Cabirorum est, sacra ex oriente allata (ut vel nomen indicat) cum Pelasgis tribuantur, ipsos Pelasgos ex orientis regionibus in Europam Graeciamque ipsam ingressos esse, ut supra ad I, 57 coll. posuimus. Alia vid. nott. ad III, 37 coll. Roeth: Gesch. d. Philos. I. nott. p. 116 seqq.

p. 116 seqq.
 of πες 'Αθηναίοισι] Vulgo τοίπες, quod cum respuat constans
Herodoti usus, meliorum librorum
auctoritate cum Struvio (Quaest. de
dial. Herod. I. p. 10) reposui οί
πες. Cobet legi vult: Πελασγοί,
ωὐτοί, τοίπες. In proxime antecedd. πρότεςον (prius) accipio de
Pelasgis, qui, antequam in Atticam
migrarint, Samothraciam tenuerint.
Quod Herodotum dicere negat H.
Riedel (Iahrbb. f. Phil. Suppl. IV.

129 τὰ ὄργια παραλαμβάνουσι. ὀρθὰ ὧν ἔχειν τὰ αἰδοία τἀγάλματα τοῦ Ἑρμέω, ᾿Αθηναίοι πρῶτοι Ἑλλήνων, μαθόντες παρὰ Πελασγῶν, ἐποιήσαντο. οἱ δὲ Πελασγοὶ ἰρόν τινα λόγον περὶ αὐτοῦ ἔλεξαν, τὰ ἐν τοῖσι ἐν Σαμοθρηίκη μυστηρίοισι δεδή-

pag. 502), πρότερον sensu latiore poni ratus ita, vult valeat olim. Mihi haudquaquam persuasit. — In seqq. dedi cum Gaisf. μαθόντες παρὰ Πελασγοῦν, cum vulgo esset παρὰ Πελασγοῦ (ρόν τινα λόγον περὶ αὐτοῦ ἔλεξαν κ. τ. λ.] Exposuit haec Creuz. ad Cicer. de nat. suit hace Creuz. ad Cicer. de nat. deor. III, 22. p. 605: "Videlicet Mercurius ithyphallicus est ratio seminalis et effectrix, cum generatione rerum, plantarum, animalium rel., tum cogitatione et loquela. In utrovis negotio Mercurius effectas praestat perennes rerum formas s. ideas. Iam haec ratio seminalis et effectrix adsciscit sibi rationem receptricem et generatricem. Ille est mas, haec femina; ille sol, haec luna. Verno autem tempore, quo natura denuo vegetatur et fecunda redditur, sol lunam dicitur vegetare et implere rationibus seminalibus, quibus ea rursus implet terram. ,,,,Nam Mercurium in luna locatum fabulantur, quia quae luna efficit, ea rationis ac sapientiae operum sunt similia,"" dicit Plutarchus de Isid. et Osir. p. 367 D. De facie in orb. lun. p. 943 B. Igitur vis vegetans et ratio semi-Igitur vis vegetans et ratio semi-nalis solis est, et quidquid eius ra-tionis lunae impertitur, id ei a sole impertitum esse significatur. Igi-tur rationis facta particeps luna quodammodo Mercurialis redditur, quatenus quae in sole inest ratio seminalis, a Mercurio profecta di-citur. Iam Plotinus, qui Mercurium semper excitatum (pag. 321 seq.: Έρμην μέν ποιούσι τὸν ἀρχαίον τὸν τῆς γεννήσεως ὅργανον ἀεὶ ἔχοντα πρὸς ἔργασίαν) exhibet, accipit eum universe pro ratione seminali eique adeo opponit materiam (την έτέραν φύσιν) non capacem omnium rationum s. idearum,

sed reluctantem atque sterilem. Cicero l. l., Plutarchus l. l. et Por-

phyrius (apud Euseb. Praep. Evang. III. p. 114 Colon.) sigillatim accipiunt de sole vegetante et luna ve-getata. Cui et ipsum opponunt Mercurium, hoc pacto: non continuo et usquequaque rationibus seminalibus implere Mercurius lunam po-test, ut quae ab initio obnititur et suam ipsa 'aliquantisper ratio-nem sectari mavult; sed ille instat et molitur, donec ea paullatim il-lam alteram superioremque rationem recipit atque in se convertit. Nonnunquam tamen prorsus respuit oblata, et hactenus e generando de-sistere cogitur Mercurius (vid. Tzetzae schol. ad Lycophr. vers. 698. 1176 et Etym. m. pag. 194 Lips.). — Hinc illa fabula, quam Tullius attigit: Mercurius (sol, mas vel potius solaris genius, ratio solaris) adspiciens Proserpinam (lunam virginem) commovetur et cum ea coire At illa, utpote virgo, reluctatur, irascitur, ultro citroque commest (h. e. Proserpina irata, terribilis igiturque Brimo sive Hecate, eademque venatrix), nimirum quoad paullatim exhilaretur et cum Mercurio concumbat. Ex quo coitu nonnulli tradiderunt natum esse nonnulli tradiderunt natum esse Eleusinem heroëm (Pausan. I, 38, 7), i. e. eum, qui frugum proventum instituit." — Tu adde Gerhard l. l. pag. 209 seq. 256. In alia omnia abire video Lobeck. (Aglaopham. p. 1213—1215), cui legos ille lóyos, quem ad Hermarum mutoniatorum quem ad Hermarum mutoniatorum interpretationem inventum esse putat, idem quoque esse videtur, quem attigit Cicero I. l. atque Propertius II, 2, 11, ubi vid. Burmann: sed ex omnibus his nihil aliud colligi vult, nisi Samothraces Lemniosque deam quandam coluisse Hecatae atque Dianae similem neque diversam a Proserpina, cuius cum Mer-curio furtiva commercia in mysteriis Cabirorum enarrata fuerint. τὰ - δεδήλωται] τὰ cum mipus

52 λωται. Εθυον δὲ πάντα πρότερον οἱ Πελασγοὶ θεοίσι ἐπευχόμενοι, ὡς ἐγὼ ἐν Δωδώνη οἰδα ἀπούσας ἐπωνυμίην δὲ οὐδ' οὕνομα ἐποιεῦντο οὐδενὶ αὐτῶν οὐ γὰρ ἀπηκόεσάν κω. θεοὺς δὲ προσουνόμασάν σφεας ἀπὸ τοῦ τοιούτου, ὅτι κόσμφ θέντες τὰ πάντα πρήγματα καὶ πάσας νομὰς εἶχον. ἔπειτεν δὲ, χρόνου πολλοῦ διεξελθόντος, ἐπύθοντο ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἀπικό-

congruat antecedentibus, ξοὸν λόγον explicant καθὰ, i. e. κατὰ ταῦτα,
ά. Equidem ad structuras, quae
ad sensum, uti aiunt, instituuntur,
referre malim τά. Nec Latinis talia insolita. Conf. Corte ad Cicer.
Epp. ad divers. V, 14.

#### CAP. LII.

"Εθυον δὲ πάντα] πάντα, i. e. quaslibet res et hostias e quoque animantium genere, ubi vulgo supplent τὰ θύσιμα, quod additum invenimus I, 50, ubi vid. nott., ut non necesse sit, cum Godofr. Hermanno (Opusce. VII. pag. 275.) scribere πάντων, nisi omnino malis Herodoti verba sic accipere, ut statuas, Pelasgos omnia sacrificia ita peregisse, ut ad deos (in universum) preces funderent, cum nondum singuli dii et viribus et nominibus essent discreti et distincti. Decla-rat enim hic locus simplicem illam magisque puram deos colendi (pantheismi) rationem, qualem Palasgi, i. e. antiquissimi Graeciae incolae, habuisse feruntur, solem, lunam, terram, sidera, coelum colentes caque omnia communi θεών nomine comprchendentes, ut Plato quoque asserit in Cratyl. p. 397 D. coll. Epinom. pag. 982 D. Atque haec ratio - primam quasi periodum pantheismi appellare licet - quantum absit ab ornatissima illa tot deorum compositione lactissimaque fabularum de diis ubertate, qualem postera actate invenimus, neminem fugit ipsumque Herodoti animum advertisse videtur, qui hanc ob causam, ut fidem inveniret, haud scio an addiderit: ως έγω έν Δωδωνη οίδα ακούσας: cum Dodonam antiquissimam sacrorum sedem fuisse constet. Cacterum de his vestigiis

simplicioris per Graeciam cultus conf. Guigniaut l. l. T. II. P. I. pag. 289. Eméric David: Iupiter T. I. p. CXXXII seqq. et Bacum-lein, qui Herodoteum locum tractavit in: Zeitschrift f. Alterthumswiss. 1830. pag. 1106 seqq. 1100 seqq. δτι κόσμφ θέντες τὰ πάντα πρήγματα κ. τ. λ.] i. e. eo quod omnes res ordine posuissent ac distribuissent. Erit igitur deorum nomen (Deol) derivandum a verbo θείναι, τιθέναι, ponere, collocare, indeque ordinare; ut veol sint ii, qui omnis in mundo ordinarint et constituerint. Inde Clemens Alexandrinus libri primi Stromat. in fine deum (Φεδν) di-ctum esse ait παρά την Φέσιν καὶ τάξιν καὶ την διακόσμησιν. Hinc τάξιν καὶ τὴν διακόσμησιν. Hine porro θεός Eustathio in Homer. p. 1148 s. 1202, 8 est ὁ πάντα τιθείς καὶ ποιῶν. Alia dabit Creuzer. in Symbol. IV. pag. 632 seq. coll. I. p. 16. Est enim praeter alios Plato, qui in Cratylo p. 397 C D θεοὺς derivari vult a verbo θέειν, ut dii, qui antiquissimi fuere, Sol, Luna, Terra, sidera et coclum a motu, quo sidera haec celeriter moveri conspiciuntur, hoc acceperint noconspiciuntur, hoc acceperint nomen. Alias nunc tacebo etymologias, hoc unum addens, videri quoque hoc nomen cognatum aut eius-dem fere stirpis atque Latinorum Dis, Graecorum Δεύς, Σδεύς, unde Zevs postea ortum; quibus omnibus aliisque aliarum gentium si-milibus nominibus vix aliud quid olim designatum fuisse videtur, nisi coeli s. supremi numinis notio; cf.

Baeumlein I. l. p. 1199.

επειτεν δε, χοόνου πολλοῦ
διεξελθόντος κ. τ. λ.] Quod olim
legebatur ἐπεί τε δε, pro ἐπειτεν,
denuo tuetur Benedictus in Actt.
philol. Lips. Vol. II. p. 287, ita
ut periodus ab hac particula inci-

μενα τὰ οὐνόματα τῶν θεῶν τῶν ἄλλων, Διονύσου δὲ ὕστερον πολλῷ ἐπύθοντο. καὶ μετὰ χρόνον ἐχρηστηριάζοντο περὶ τῶν οὐνομάτων ἐν Δωδώνη τὸ γὰρ δὴ μαντήιον τοῦτο νενόμισται ἀρχαιότατον τῶν ἐν Ἑλλησι χρηστηρίων εἶναι, καὶ ἡν τὸν χρόνον τοῦτον μοῦνον. ἐπεὶ ὧν ἐχρηστηριάζοντο ἐν τῷ Δωδώνη οἱ Πελασγοὶ, εἰ ἀνέλωνται τὰ οὐνόματα τὰ ἀπὸ τῶν βαρβάρων ἤκοντα, ἀνείλε τὸ μαντήιον χρᾶσθαι. ἀπὸ μὲν δὴ τούτου τοῦ χρόνου ἔθυον, τοἰσι οὐνόμασι τῶν θεῶν χρεώμενοι. παρὰ δὲ Πελασγῶν Ἑλληνες ἐξεδέξαντο ὕστερον. Ενθεν δὲ ἐγένετο 53 ἔκαστος τῶν θεῶν, εἴ τε δ' αἰεὶ ἡσαν πάντες, ὁκοἰοί τέ τινες τὰ εἴδεα, οὐκ ἡπιστέατο μέχρι οῦ πρώην τε καὶ χθὲς, ὡς εἰπεῖν

piens ad finem capitis usque excurrat, aliquoties interrupta aliis interiectis periodis, anacoluthia structurae laborans et additamento verbi ἐπύθοντο altera vice a librariis adiecti. Quae tamen merito editoribus persuadere ille non poterat. Vid. Bredov. p. 108. Ad subsequentia conf. quae ad II, 50 init. diximus; de Dionyso conf. etiam II. 145.

τε ἀνέλωνται] Coniunctivus hic minime sollicitandus, qui explicari debeat secundum eam rationem, de qua monuimus ad I, 53: ob sie sollten. Nam coniunctivus est deliberativus, ut recte vidit Werferus in Actt. phill. Monacc. I. p. 233 seq.— Quod vero paulo ante oraculum Dodonaeum omnium, quae in Graecia sunt (ἀρχαιότατον τῶν ἐν Ἑλλησι χοηστηρίων), antiquissimum dicitur, id de ea terra, quae post demum Graeciae nomen accepit, olim Pelasgis occupata, intelligendum; indicat ipse auctor II, 56: δοκέει ἐμοὶ ἡ γυνη αὐτη τῆς νῦν Ἑλλάδος, πρότερον δὲ Πελασγίης καλευμένης τῆς αὐτῆς ταύτης, πρηθήναι ἐς Θεσπρωτούς. Quibuscum conf. Niebuhr: Röm. Gesch. I. pag. 29. 31 edit. secund. et quae de ipsa Dodona eiusque oraculo, quod omnium fere consensu antiquissimum Graeciae habetur, afferemus ad Herodot. II, 55. Inde non mirum oraculum ipsum ac deum illic cultum haberi Pelasgicum, eiusque sacerdotes Sellos, Dodonam vero

ipsam Pelasgorum sedem. Vid. classicum Homeri locum Ili. XVI, 233 seqq. Odyss. XIV, 327 seqq., atque Ephori apud Strabon. VII. p. 504 (cf. Ephori fragmm. ed. Marx. p. 156); de Homeri locis disputat Heyne Excurs. II. ad Iliadis l. l. T. VII. p. 283. Alia addit C. F. Hermann: Griech. Staatsalterth. §. 7 not. 17. 18 ed. quart.

# CAP. LIII.

εί τε δ' αίει ήσαν] αίει e Schellershem. libro cum recentt. editt. adscivimus pro vulgato ἀεί. Eltz in Quaest. Herodett. fascic. alt. p. 325 (Iahrbb. d. Philolog. Suppl. T. IX) hunc locum tangens voculam δὲ, quae a quibusdam libris abest, sed a melioribus retinetur, retineri posse ait, si scribatur δὴ αίεί. In quo me quidem assentientem non habet. — In seqq. τὰ είδεα significant speciem, qua illi dii vulgo repraesentati fuerint.

praesentati fuerint.

μέχοι οὐ ποώην τε καὶ χθὲς]
ποώην τε καὶ χθὲς proverbialis
locutio, qua illud indicatur tempus,
quod nuperrime praeterfluxit, proxime antecedit. Exempla e Demosthene et Iosepho praebet Wesselingius tum ad h. l. tum ad Diodor. Sicul. II, 5. Pertinet huc
quoque Plato De Legg. III. pag.
677 D. simili in re eandem locutionem adhibens, quae ex Homero (Ili.
II, 303, ubi cf. interprett.) repetenda videtur. Hine quoque So-

λόγφ. Ήσιοδον γὰρ καὶ Όμηρον ἡλικίην τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι, καὶ οὐ πλέοσι. οὐτοι δέ εἰσι οἱ ποιήσαντες θεογονίην Ελλησι, καὶ τοἴσι θεοἴσι τὰς ἐκωνυμίας δόντες, καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες, καὶ εἰδεα 130 αὐτῶν σημήναντες. οἱ δὲ πρότερον ποιηταὶ λεγόμενοι τούτων τῶν ἀνδρῶν γενέσθαι ὕστερον, ἐμοί γε δοκέειν, ἐγένοντο

phocles: νῦν τε κάχθλς in Antigon. 454, ubi consul. interpretes; Plutarchus (Brut. 1.) ἄφτι καὶ πρώην. Addit Noster: ὡς εἰπεὶν λόγω, qua formula Nostrum uti, ubi res minus accurate videatur definienda, monet Valckenarius. Alia huc pertinentia dabit Creuzerus ad Plotin. de pulcrit. pag. 144. Vid. infra II, 134 et supra nott. ad II, 21.

tinentia dabit Creuzerus ad Plotin. πρεσβυτέρους γενέσθαι] Herodotum anno 484 a. Chr. fuisse natum (v. A. Gell. Noctt. Atticc. XV, 23) vulgo ponunt, nisi cum Schoellio (in Schneidewini Philolog. IX, 2. pag. 211 seq.) malis ponere annum 489 a. Chr. n., ita ut Homeri et He-siodi aetas in ann. 884 a. Chr. n. (vel 889) sit collocanda. vero cum parum congruat iis, quae apud auctorem vitae Homer. §. 38 legimus, unde Homerus 1102 a Chr. n. vixisse putandus sit, eo olim inclinarunt viri docti, ut ålteru-trum locum vitio laborare indeque emendandum censerent. Unum sufficiat attulisse Bouherium Diss. Herodot. XI. pag. 124 scribentem έπτακοσίοισι pro τετρακοσίoisi. In Herodoto nil mutari licebit, si qua codicum auctoritas, nec argumentis pugnandum in ciusmodi re, quae tot tantisque difficultati-bus premitur ob nimiam temporum Obscuritatem. Larcherus Velleium Paterculum I, 1 secutus Homero adsignat annum 968; alii alium; quae hic discoptare non attinet, cum ad Homeri potius historiam, quam ad Herodotei loci interpretationem pertineant, in quo suam ipsius de Homero opinionem profert historiae pater; quae opinio si de uno Ho-mero non valeat, corte ad illam valebit aetatem, quam Homericam appellant quidam, et in qua omnino corpus istud carminum, quod Homeri prae se fert nomen, compositum esse contendunt. Hesiodum vero atque Homerum coniungit Herodotus, qui si minus acquales fuerint, certe, quae plurimorum est sententia, non valde distare putentur et ad unum fere aevum referantur. Sed iam Herodoti aetate fuisse, qui hosce poetas ad antiquiora retulerint tempora, colligere mihi posse videor ex verbis post adiectis: καὶ οὐ πλέοσι. De reliquis vide Excursum ad h. l., in quo quae sequuntur verba: οὖτοι δὲ εἰσι οἱ ποιήσαντες θεογονίην Ελλησι κ. τ. λ. tractavimus.

τ. λ. tractavimus.
οί δὲ πρότερον ποιηταὶ λεγόμενοι τούτων τῶν ἀνδρῶν — έγένοντο τούτων] Bene monet Heynius in Commentatt. Societat. Gotting. T. II. p. 132. "Forte (Herodotus) carmina respicit, quae sub Orphei, Musaei, Lini, Eumolpi, aliisque nominibus ferebantur; ut non tam illos homines post Homerum vixisse, quam carmina illis tribui solita serius condita censere videri debeat. Nec vero inde in-ferri aut potest aut debet, quasi Herodotus statuat, nullos omnino ante Homerum et Hesiodum fuisse poetas, nulla fuisse carmina: id quod omni rerum rationi adversatur; fieri enim nullo modo potuit, ut in rudi et a nullo alio poeta subacto et tractato sermone carmina Homerica et Hesiodea elaborarentur; et sunt infinita in iis ipsis, quae antiquiora carmina par-tim testantur, partim arguunt." Quae eadem fere ponit Creuzerus Il. Il., praesertim cum ipse Herodotus pluribus locis carmina et sacra videatur commemorare, quae ad prius tempus sint revocanda

τούτων. καὶ τὰ μὲν πρῶτα αί Δωδωνίδες loεtaι λέγουσι, τὰ δὲ ὕστερα, τὰ ἐς Ἡσίοδόν τε καὶ Όμηρον ἔχοντα, ἐγὼ λέγω.

Χρηστηρίων δὲ πέρι, τοῦ τε ἐν Ελλησι καὶ τοῦ ἐν Λιβύη, 54 τόνδε Λίγύπτιοι λόγον λέγουσι. ἔφασαν οἱ ἰφέες τοῦ Θηβαιέος Διὸς, δύο γυναϊκας ἰφείας ἐκ Θηβέων ἐξαχθῆναι ὑπὸ Φοινίκων καὶ τὴν μὲν αὐτέων πυθέσθαι ἐς Λιβύην πρηθεϊσαν, τὴν δὲ ἐς τοὺς Ελληνας ταύτας δὲ τὰς γυναϊκας εἶναι τὰς ἰδρυσαμένας τὰ μαντήζα πρῶτας ἐν τοἰσι εἰρημένοισι ἔθνεσι. Εἰρομένου δέ μευ, ὁκόθεν οῦτω ἀτρεκέως ἐπιστάμενοι λέγουσι,

(cf. II, 49. 51. 52. 81), ipsosque poetas Homero priores II, 23; ut inde quoque appareat, respexisse Nostrum ea carmina, quae sua ipsius aetate sub falso Orphei, Lini aliorumque nomine ferebantur, cum ad seriora tempora pertinerent. Neque aliter de hoc loco statuit Lobeck. Aglaopham. p. 347, quem una cum Heynio, Creuzero, aliis falso ita statuere contendit Cron: De Orpheo p. 16 seqq., cum Herodotus de poetis ipsis loquens carmina his poetis postmodo tributa intelligere haud potuerit, sed id potius clare ac disertis verbis enuntiaverit, nullos ante Hesiodum et Homerum unquam, e sua scil. sententia, exstitisse. Atque huic sententiae obstare negat Cron, quod supra II, 23 Homerum aut alium quem poetarum, qui ante exstiterint, commemorat, quoniam poetas Homero priores hic Noster dicat e communi vulgi opinione, non e sua ipsius sententia, qua praefracte ullum ante utrumque poetam exstitisse alium poetam negaverit.

lum ante utrumque poetam exsutisse alium poetam negaverit.

καὶ τὰ μὲν πρῶτα αἶ Δωδωνίδες ἰρεῖαι λέγουσι] Intelligit ea, quae cap. 52 narraverat. Scripsi ἰρεῖαι et hoc loco et II, 55 cum Bredovio p. 128 pro ἰρηῖαι, ut in Schweigh. et Gaisford. editione legitur, et ῆρειαι, quod recentiores editores receperunt. Inde quoque II, 54 edidi ἰρείας pro vulg. ἰρηῖας. — Caeterum haec rursus candidum Herodoti studium religionemque veri tradendi satis produnt, qui tam accurate, quae ipse sentiat aut statuat, ab iis, quae fama acceperat,

distinguat. Idem in capite sequenti observare licet, úbi legimus: τόνδε Αἰγύπτιοι λόγον λέγουσι. Add. cap. 55 init.

55 init.
τὰ ἐς Ἡσίοδαν — ἔχοντα] i. e. ea quae ad Hesiodum et Homerum spectant. Haud aliter Noster III, 16 fin. 82. 186. Locutionem inde sumsit Pausanias I, 2. §. 4, ubi plura Siebelis.

#### CAP. LIV.

δύο γυναίνας ίσείας ἐκ Θηβέων ἐξαχθήναι] Noli intelligere sacerdotes feminas, quales in Aegypto non fuisse monuimus ad II, 35, sed sacras feminas sacerdotumque ministras, iεροδούλους, ut vulgo appellant. Ipsa Herodoti verba II, 56 hoc indicare videntur: ὅσπερ ἦν οίκὸς, ἀμφιπολεύουσαν ἐν Θήβησι ἱ çὸν Διὸς, ἔνθα ἀπίπετο κ. τ.λ. Neque tamen inde sequitur, scribendum hoc loco asse ἰρὰς (ut II, 56), quae Valentation (ut II, 56), quae Valentation (ut II, 56), quae Valentation (ut II, 56), quae vulgo tunt: ,,in Libyam venditam, "a lecuratius cum Larchero sic videas (μίσεν νεντέων ἐς Λιβύην, τὴν δὲ ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀπέδοντο, et: πρηθήναι ἐς Θεσπρωτούς. Alia dabunt interpretes ad II, 55. In verbis ἀπὸ σμε νεντέοθαι liberiorem quendam usum praepositionis ἀπὸ, quae pro ὑπὸ posita videtur, exposuit Sauppe in Jahrbb. d. Philolog. Suppl. III, p. 277. Tu conf. Herodot. VII, 102. 172. IX, 66.

ἔφασαν πρὸς ταῦτα, ζήτησιν μεγάλην ἀπὸ σφέων γενέσθαι τῶν γυναικῶν τουτέων καὶ ἀνευρείν μέν σφεας οὐ δυνατοὶ γενέσθαι, πυθέσθαι δὲ ὕστερον ταῦτα περὶ αὐτέων, τάπερ δὴ 55 ἔλεγον. Ταῦτα μέν νυν τῶν ἐν Θήβησι ἰρέων ἤπουον, τάδε δὲ Δωδωναίων φασὶ αί προμάντιες. Δύο πελειάδας μελαίνας

V, 2. I, 14. Quae si reputasset Cobet Varr. Lectt. p. 276, in aliis locis consimilibus Herodoteis (V, 2. VI, 98) pro ἀπὸ non reposuisset ὑπό.

#### CAP. LV.

Ταῦτα μέν νυν έν Θήβησι ίρέων nuovov] Facit huc, quod supra iam (II, 52) omnium in Graecia oraculorum antiquissimum dixerat Dodonaeum, de cuius origine hoc ca-pite et seqq. (II, 55—58 incl.) dis-seritur. Haec enim regio antiquissima Graeciae sedes, unde et gen-tes et religiones per reliquam Graeciam propagatae sunt, quas ipsas ex Aegypto advectas esse, Hero-doti in haec accuratius inquirentis et diversas Thebanorum (Aegyptiorum) ac Dodonaeorum sacerdotum narrationes afferentis fert testimonium. Ac plures viri docti de oraculo Dodonaco exposucrunt: Fr. Cordes in Disput. de Oraculo Do-donaeo Groning. 1826, qui ad Deucalionis fere tempora circa annum 1539 a. Chr. n. oraculi origines revocat, p. 58 coll. p. 22 seqq. Ios.
Arneth: Ueber das Taubenorakel
von Dodona. Wien. 1840. E. v.
Lasaulx: Das pelasgische Orakel
des Zens zu Dodona. Würzburg. 1840. (Studien des class. Alter-thums pag. 283 ff.) Creuzer. Sym-bol. III. 80 seqq. p. 175 seqq. ed. tert. Guigniaut l. l. II, 3. p. 1267 seqq. 1336 seqq. Zander: Hall. Encyclp. Sect. I. Vol. XXVI. p. 257 seqq. Preller in: Pauly Realencyclop. II. p. 1190 seqq., alii, quos omnes afferre ab hoc loco alienum esse puto, quo id mihi propositum est, ut Herodoti verba recte intelligantur ac diiudicentur. Neque enim in animo est cum iis contendere, qui Herodoto plus sapere at-que de rebus Graecorum antiquissimis historiae patre melius sibi edocti videntur indeque omnia ea, quae ex Aegypto in Graeciam illata ille dicit, ex opinionibus postera demum aetate per Graeciam propagatis fluxisse contendunt, ipsum Herodotum erroris insimulantes. Mihi potior Herodoti auctoritas, qui quod ex Aegypto Dodonaci oraculi origines repetit, haud adversari videtur iis, qui hoc oraculum, quod Πελαnis, qui noc oractium, quod Πελα-σγων εδοανον dixit Hesiodus (apud Strabon. VII. p. 2263. 327. coll. Scymn. Chi. 449 et Homer. Ili. XVI, 233 seqq.), Pelasgicum fuisse sta-tuunt; modo reputes, quae de ipsis Pelasgis eorumque originibus ad I, 56 monuimus. Quod vero sacrae feminae oraculum Dodonao condidi-se feruntur, hoc ad praecipuum harum feminarum, quippe fatidica-rum, honorem in colonia recens condita refert Heeren. Ideen II, 1. p. 486, qui illud quoque iam intelligi posse monet, cur Dodonacum oraculum Pelasgos iusserit Aegyptia deorum nomina adsciscere, quae inde ad Graecos omnino pervenerint. Nam media in Graecia Pelasgorum in sedibus conditum erat Dodonaeum templum oraculumque Aegyptiorum a sacerdotibus huc delatis.

φασὶ αἱ προμάντιες] Conf. not. ad I, 182. In seqq. ad verba δύο πελειάδας μελαίνας κ. τ. λ. conf. not. ad II, 57 init. et ad ίζομένην δέ μιν ἐπὶ φηγὸν (in fago residentem) conf. nott. ad I, 14, ubi loco praepositionis ἐπὶ, quae et hoc loco et aliis (IV, 203. VI, 108. VIII, 52) invenitur, εἰς ponitur. Cf. etiam adnott. ad IV, 145. De ipsa arbore dicemus ad II, 56. In seqq. vocem Λίβνας in Λίβνς, qua forma accusativi contracta Noster in aliis nominibus uti solet, mutari vult Bredov. p. 271 et hoc loco et cet

ἐκ Θηβέων τῶν Αἰγυπτιέων ἀναπταμένας, τὴν μὲν αὐτέων ές Λιβύην, τὴν δὲ παρὰ σφέας ἀπικέσθαι. ίζομένην δέ μιν ἐπὶ φηγὸν αὐδάξασθαι φωνἢ ἀνθρωπητη, ὡς χρεὼν εἰη μαντήιον αὐτόθι Διὸς γενέσθαι. καὶ αὐτοὺς ὑπολαβεῖν θεῖον εἰναι τὸ ἐπαγγελλόμενον αὐτοῖσι, καί σφεας ἐκ τούτου ποιῆσαι. τὴν δὲ ἐς τοὺς Λίβυας οἰχομένην πελειάδα λέγουσι Αμμωνος χρηστήριον κελεῦσαι τοὺς Λίβυας ποιέειν. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο Διός. Δωδωναίων δὲ αὶ ἰρεῖαι, τῶν τἢ πρεσβυτάτη οὕνομα ἡν Προμένεια, τἢ δὲ μετὰ ταύτην Τιμαρέτη, τἢ δὲ νεωτάτη Νικάν-131 δρη, ἔλεγον ταῦτα. συνωμολόγεον δέ σφι καὶ οἱ ἄλλοι Δωδωναίοι οἱ περὶ τὸ ἰρόν. Ἐγὰ δ' ἔχω περὶ αὐτέων γνώμην τήνδε. 56 εἰ ἀληθέως οἱ Φοίνικες ἔξήγαγον τὰς ἰρὰς γυναϊκας, καὶ τὴν μὲν αὐτέων ἐς Λιβύην, τὴν δὲ ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀπέδοντο, δο-

teris (II, 77. IV, 160. VII, 184), in quibus cadem forma obvia, quam ipsam in tanta talium rerum inconstantia, omnibus libris mss. invitis, mutare haud ausim.

έστι δὲ καὶ τοῦτο Διός] Ex hoc igitur loco satis manifestum fit, Iovem Dodonaeum ex Herodoti mente non alium esse atque Iovem Aegyptiorum Thebanum (de quo conf. ad II, 42 nott.) et Iovem Ammoniorum (de quo cf. II, 42. IV, 181), solemque inde repraesentare omniumque eorum, quae solis vi efficiuntur, auctorem ferri, mundi totius et fabricatorem et procuratorem: de quo plura vid. apud Creuzer. l. l. III. p. 192 seq. Arneth. p. 15. Eméric David: Jupiter I. p. 123 seq.

Δοδωναίων δὲ αῖ ξοεῖαι κ. τ. λ.] Auctor est Strabo (VII. p. 328 s. p. 506) primitus viros oraculo prae-

Audovator de at tostat x. t. l.]
Auctor est Strabo (VII. p. 328 s. p. 506) primitus viros oraculo praefuisse, deinde tres mulieres vetulas. Neque aliter Edipides teste
Schol. ad Sophoel. Trachin. 170
tres dixerat feminas vaticinantes,
alii duas posuerunt; Herodotus et
ipse tres vocat sacerdotes: qui numerus lege constitutus ac receptus
fuisse videtur. Plato (Phaedr. p.
244 B) nullum numerum declarat
Delphicas et Dodonaeas sacerdotes
contangens, cum pari modo oracula edidisse videantur. Ipsa trium
mbarum s.; denna declarat, ut ap-

pellabantur (cf. ad II, 57), nomina haud minus insignia sunt. Nam Πορμένειαν dixerim Providam, ob ipsam rerum futurarum scientiam illi tributam: ut adeo non opus sit cum Valckenario scribere, invitis praesertim libris scriptis, Πρενμέτειαν, i. e. Benevolam, Benignam. Τιμαφέτη est quae virtutem colit magnique aestimat; Νικάνδοη, quae viros vincit, i. e., ut Lasaulx pag. 8 (297) intelligit, innupta, virginitatem servans: si quidem castitate virtutem eaque ipsa peritiam rerum futurarum aequiri consentaneum sit. Adde eundem p. 14 seq. Dodonaeas sacerdotes quoque commemorat Philostrat. De imagg. II, 33 loco insigni de oraculo Dodonaeo, ubi tu conf. Iacobs. p. 565 aerq.

conf. Iacobs. p. 565 aspq.

of ἄλλοι Δωδωναΐοι of περί τὸ fρόν] Haud scio an eos intellexerit oraculi accolas, quos Sellos s. Hellos appellant atque Tomuros, sacrorum Dodonaeorum ministros atque interpretes. De quibas plura Creuzer. Symbol. IV. p. 280. 654. Lasault p. 7 seq.

### CAP. LVI.

is την Ελλάδα ἀπέδοντο] De ἀποδίδοσθαι (vendere) cf. I, 70. Ad argumentum loci conf. not. ad ad II, 52 fin. Attigit Herodotea Theo Programasmm. VI, 9. pag. 92 ed. Finkh.

κέει έμοὶ ή γυνη αΰτη τῆς νῦν Ελλάδος, πρότερον δὲ Πελασγής καλευμένης τῆς αὐτῆς ταύτης, πρηθῆναι ἐς Θεσπρωτούς ἔπειτα δουλεύουσα αὐτόθι ίδρύσασθαι ὑπὸ φηγῷ πεφυκυίη Διὸς ίρόν, ῶσπερ ἦν οίκὸς ἀμφιπολεύουσαν ἐν Θήβησι ίρὸν

ποηθήναι ές Θεσπρωτούς] De Thesprotis vid. nott. ad V, 92. §. 7. Satis, opinor, manifestum est, Herodotum unam tantum novisse Dodonam Thesproticam unumque oraculum Dodonaeum in Thesprotia conditum. Sunt enim, qui praeterea Thessalicam Dodonam fuisse existiment, quam nullam unquam exstitisse nunc satis certum habemus. Vid. Lasaulx pag. 5 (p. 201), qui etiam varia, quae de origine et significatione vocis Δωδώνη et veteres et recentiores attulerunt, apte exhibuit ipsumque Sacrae Scripturae locum in Genes. X, 4. (ubi Dodanim) ad hanc Dodonam retulit p. 4. sive p. 291, aliter sentientibus huius loci nuperrimis interpretibus, qui vel de Rhodo vel de Dardania sive Troiana terra hic cogitandum esse pronuntiant; cf. Knobel: Die Völkertafel der Genesis p. 105 seq. Attulit quoque veterum scriptorum de Dodona locos Forbiger Handb. d. alt. Geogr. III. p. 880; de ipso situ disquisivit potissimum Pou-queville (Voyage. T. I. chap. XI. p. 94 seq.), qui Sellorum sedes fanumque non multum abfuisse ab ea urbe statuit, quae nunc Janina dicitur; reperiri ruinas prope Gardiki; Dodonam ipsam eo loco con-structam videri fuisse, ubi nunc Castrizza arx conspicitur, montemcastraza ark conspictur, montemque eum, qui a septentrione huius convallis surgit, Tomurum videri ab antiquis poetis tantopere celebratum. Cum his fere consentiunt, quae alii peregrinatores invenerunt, Holland, Hobhouse atque inprimis Leake Travels in Northern Graces IV p. 168, 201, uno thern Greece IV. p. 168-201, uno excepto Howkins, qui Dodonam ve-terem circa Paramythiam fuisse falso statuit. Vid. Arneth l. supra 1. pag. 12 et Sitzungsbericht, der k. k. Akadem, d. Wissensch. su Wien 1850. Histor. philol. Class. II. p. 129 seqq., qui de Dodonae urbis situ, prope locum, qui nunc Castrizza dicitur, dubitari vix posse scribit; ut adeo de uno Iovis templo quaerendum sit, quod ipse in monte situm putat, Leake in Ianinae arce, quae unius horae itinere distat a Castrizza, Pouqueville in colle Gardiki, qui tribus horis distat a Castrizza atque duabus horis septentrionem versus ab Ianina: quam Gatli docti sententiam reiccit Leake itemque nuper I. G. von Hahn (Albanesische Studien p. 26 coll. 51), qui ipse cum has regiones perlustraret secumque saepius hanc rem animo agitaret, sponte se incidisse ait in eas ruinas, quae quatuor horarum spatio meridiem et occasum versus a Castrizza ad radicem montis Olytsika sitae adhuc cernuntur atque ad templum quoddam pertinuisse videntur; ipsi loco nomen Dramischjous. Equidem haec attulisse satis habeo, peritioribus diiudicanda. De etymo vocis Dodonae vid. allata ab Ern. a Lasaulx l. l. pag. 290.

Eπειτα δουλενουσα — Διος ίφον]

Intelligas ex antecedentibus: δοείει ἐμοὶ ἡ γυνὴ αῦτη. Multa hoc
loco et in seqq. mutare voluerunt
Valcken. et Reiskius; quae tamen
ea sunt, ut, cur ita mutari debeant, nulla appareat iusta causa.
Neque ante πεφυκυῖη addendum εῦ
νεὶ ἐκεῖ, ut illi additum voluere,
offensi scilicet simpliciter posito
verbo πεφυκυῖη, quod hanc ob causum adiecissa videtur Noster, quo
arborem veram indicaret et naturalem, cum alia aliter hac in narratione essent accipienda. Vocatur
haecce arbor apud veteres modo
δοῦς, modo φηγὸς, φηγὸς autem
vix recte intelligitur fagus, cum potins quercus esculus sit vel, ut Link
statuit (die Urwelt u. das Alterth.
1. p. 361 seq.) quercus aeguteps, suius fructus et edi possunt et revera
Pelasgis rudibus, qui illas regioner.

Διὸς, ἔνθα ἀπίκετο, ἐνθαῦτα μνήμην αὐτοῦ ἔχειν. ἐκ δὲ τούτου χρηστήριον κατηγήσατο, ἐπεί τε συνέλαβε τὴν Ἑλλάδα
γλῶσσαν. φάναι δέ οἱ ἀδελφεὴν ἐν Λιβύῃ πεπρῆσθαι ὑπὸ τῶν
αὐτῶν Φοινίκων, ὑπὰ ὧν καὶ αὐτὴ ἐπρήθη. Πελειάδες δέ μοι 57
δοκέουσι κληθῆναι πρὸς Δωδωναίων ἐπὶ τοῦδε αἱ γυναϊκες,

incolebant, victum suppeditasse dicuntur. Hinc sacra arbo, quae prima olim alimenta hominibus praebuerit, hinc ipsum eius nomen, quod ab edendo (a verbo φα-γείν) ductum vix dubitare licebit, hinc ex sonitu foliorum, ex avibus circumvolantibus, aliis eiusmodi rebus oracula petita, qualia vel apud nostros maiores in Germanorum et Celtarum lucis occurrunt. Vid. Lasaulx l. l. p. 9 seq. (s. p. 298 seq.) coll. Creuzer. Symbol. II. p. 84. Wiener Jahrbb. LXI. p. 180 et Kruse Hellas I. p. 443. In proverbium adeo cessit Iovis Dodonaei arbor; cf. Plat. Phaedr. pag. 275 B ibique Heindorf. p. 342.— In seqq. pro ἀμφιπολεύουσαν quod scribi vult ἀμφιπολεύουσαν quod scribi vult ἀμφιπολεύουσαν quod scribi vult αμφιπολεύουσαν videtur, in verbis seqq. χρηστήφιον κατηγήσατο (oraculum institui) scribere χρηστηφίον. Tu vide modo II. 49. III. 134. VII. 8. 8. 1.

In seqq. pro αμφιπολεύουσαν quod scribi vult ἀμφιπολεύοσαν Cobet itemque Ebert Commentt. Sicc. I. p. 118 seqq., haud necesse esse iudico. Nec magis necessarium videtur, in verbis seqq. χρηστήφιον κατηγήσατο (oraculum instituit) scribere χρηστηφίου. Tu vide modo II, 49. III, 134. VII, 8. §. 1. ἀδελφεήν ἐν Λιβύην πεπρήσδαι] Noli scribere ἐς Λιβύην. Indicare enim voluit mulier, sororem suam in Libya, in quam (scil. a Phoenicibus) abducta erat, venditam fuisse a Phoenicibus, qua in terra dein commoraretur. Hand infrequens Graecis scriptoritus face orationis breviloquentia, qua praeter motus significationem etiam commoratio in aliquo loco indicatur praepositione ἐν. Consimilem usum praepositionis ἐκ notavimus ad Herod. VII, 93 et ad Plutarch. Pyrrh. p. 169.

### CAP. LVII.

Πελειάδες δέ μοι — inl τοῦδε al growaines] De son proepositionis al growning and the Ad rem

ipsam quod attinet, sunt qui fabulae origines inde repeti velint, quod, cum apud Epirotas πελείους dictos fuisse senes Hesychius narret, Dodonaeorum quoque sacrorum stites vetulae dici potuerint πέλειαι, quod commune alias fuit columbarum vocabulum. Et scribit Servius ad Virgil. Eclog. IX, 13, Thessalica lingua peliades dici et columbas et fatidicas mulieres. Add. Pausan. X, 12. §. 5 et quae de his sacerdotibus vaticinantibus iam supra ad II, 55 posuimus, quarum de nomine quaesivit quoque C. F. Hermann. Gottesdienstl. Alterth. §. 39. not. 23. At sane altius quid in hac tota fabula spectari nihil dubium: quod ipsum inde eruere conati sunt viri docti. Namque Dodonae in religionibus Iovi addita erat Dione Venus, cui columba erat consecrata, quae in Iovia arbara consecrata, quae in Iovis arbore sedens futura caneret, qualem in numis hodieque servatis revera con-spicimus. Habebatur illa vitae vi-talis quasi symbolum et alimenti primi indicium. Quare cum Nymphis nutricibus sive Hyadibus convenire πελείας vult C. O. Mueller. Prolegg. z. Mytholog. p. 320. que huc referri non poterit columba, quae post diluvium etm olivae folio compared. Genes. VIII, 11. Dionae igitur cam sacra esset columba, nil mich deae sacerdotes codem nontificational deae sacerdotes quemadmodem Cereris que sacerdotes pelleras vocatas fulsse constat. The side sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sacra sac que huc referri non poterit columnr. 28 repetitum, cuius altera pars extillet, arberem follis et brachiis distinutam, quibus supersedit columδιότι βάρβαροι ήσαν . έδόκεον δέ σφι όμοίως ορνισι φθέγγεσθαι. μετὰ δὲ χρόνον τὴν πελειάδα ἀνθρωπητη φωνη αὐδάξασθαι λέγουσι, έπεί τε συνετά σφι ηύδα ή γυνή : εως δε έβαρβάριζε, δρυιθος τρόπου έδόκες σφι φθέγγεσθαι. ἐπεί τέφ τρόπφ αν πελειάς γε ανθρωπητη φωνή φθέγξαιτο; μέλαιναν δε λέγοντες είναι την πελειάδα σημαίνουσι, ότι Αιγυπτίη ή γυνη ήν. Ἡ δὲ μαντητη, ή τε ἐν Θήβησι τῆσι Αἰγυπτίησι καὶ ἐν Δωδώνη, παραπλήσιαι ἀλλήλησι τυγχάνουσι ἐοῦσαι. "Εστι δὲ καὶ τῶν ἱρῶν ἡ μαντικὴ ἀπ' Αἰγύπτου ἀπιγμένη.

Πανηγύρις δὲ ἄρα καὶ πομπάς καὶ προσαγωγάς πρώτοι

ba; duae aliae columbae humi arbori adstantes conspiciuntur: quod ipsum haud scio an ad ternarium sacerdotum numerum (de quo vid. ad II, 55) referendum sit. De alio huiusmodi numo conf. Streber in: Abhandll, d. Münchn, Akad. (1835) I. p. 226 seq. Quod vero apud Aegyptios, teste Horapolline II, 32, columba atra (πελειάς) viduarum fuit signum sive earum feminarum, quae marito mortuo haud alterum iniere matrimonium more Aegytiorum sacerdotali, sed sacris ac re-bus divinis se plane dicarunt, id a nostro loco alienum videtur, sacerdotes Dodonaeae non tam viduae quam virgines innuptae et castae fuisse videantur; cf. supra ad stae fuisse videantur; ct. supra ad II, 55 nott. et vid. Lasaulx p. 9 s. p. 298. Nec magis placet, quod (monente Creuzero) Anglus homo doctus (The history of the English poetry, Lond. 1824, praef. p. 101) universam Herodoti narrationem inde ortam esse censet, quod aurea columba, Diones symbolum, e quercu Dodonaes suspensa fuerit. quercu Dodonaea suspensa fuerit.
Nec meliora profert alius vir doctus Anglus in The Classical Jourmel. nr. LVIII. p. 390 seq. Disputasse de his quoque video Fred. Cordes. in disputatione de oraculo Dodonseo (Groning, 1826) cap. I. §. 4 seqq. Alia protulit huius li-bri censor in Biblioth, critica Secbodii 1829. nr. 50. pag. 198. ὁμοίως ὄφνισι φθέγγεσθαι] ὁμοί-

ws cum Gaisf. et recentt. edd. re-

cepi pro vulg. ὁμοὶα sive ὅμοια, cepi pro vulg. ὀμοῖα sive ὅμοια, et in seqq. συνετά σρι (ubi vulgo articulum praeponunt τὰ, quem omittit Florentinus) atque ὄρνιθος τρόπον ἐδόκεἑ σρι (ut plurimorum codd. fert auctoritas) inverso verborum ordine. — Ad ipsum argumentum videtur notandum, apud Graecos haud raro eos, qui barbari et origine et lingua vel essent vel haberentur ob sermonis ruditavel haberentur ob sermonis ruditatem aut loquacitatem cum avibus, hirundinibus potissimum, comparari adeoque per contemtum hirun-dines vocari. Vid. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli Agamemn. 1017. Fritzsch. ad Aristophan. Ran.

pag. 50. ξστι δε και των ίρων ή μαντική άπ' Λίγύπτου άπιγμένη] Quod Wesselingio videtur τῶν ίρῶν ἡ μαντική esse divinatio in templis, quae et responsis et signis absolvebatur, obresponsis et signis absolvenatur, obloquitur Schweighaeuserus, cum τὰ
ϵρὰ, quemadmodum alias τὰ ἐρήτα,
de victimis, quae immolantur, accipi debeant. Itaque intelligenda
erit divinatio e victimis s. haruspicina, quam pariter atque oraculorum institutum ex Aegypto repeti
vult Herodotus. Gronovio olim placuerat: τὰν ἐρέων ἡ μανεική (nt cuerat: τῶν ἰρέων ἡ μαντική (ut in Mediceo libro exstat), i. a. divinandi per sacerdotes ratio. Sed refragatur quodammodo Nostri locus II, 83.

CAP. LVIII. Πανηγύρις δλ - προσαγωγά 132 ἀνθρώπων Αἰγύπτιοί εἰσι οἱ ποιησάμενοι, καὶ παρὰ τούτων Ελληνες μεμαθήκασι. τεκμήριον δέ μοι τούτου τόδε αἱ μὲν γὰρ φαίνονται ἐκ πολλοῦ τευ χρόνου ποιεύμεναι, αἱ δὲ Ελληνικαὶ νεωστὶ ἐποιήθησαν. Πανηγυρίζουσι δὲ Αἰγύπτιοι οὐκ 59 ἄπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, πανηγύρις δὲ συχνὰς, μάλιστα μὲν καὶ προθυμότατα ἐς Βούβαστιν πόλιν τῆ ᾿Αρτέμιδι, δεύτερα ἐς

τοι κ. τ. λ.] πανηγύρις, quae est legitima talium nominum forma accusativi apud Herodotum, scripsi cum recentt. edd. Vid. Bredov. p. 264, qui idem p. 263 etiam de dativi forma Herodotea Iσι (ut II, 61. 176) omnibus locis allatis admonuit. προσαγωγάς Gronovius explicuit oblationes, in ipsa interpretatione Latina ponens adductiones. Melius, opinor, Schweigh.: "Hesychio προσαγωγή est προσέλευσις, recte: accessio, nempe ad deorum aras, supplicatio." Tu conf. Epist. ad Ephes. II, 18. III, 12 et in Photii Biblioth. Cod. 280. p. 540, 41 ed. Bekk. Schneiderus in Lex. Gr. s. v. reddit solemnes ritus sacrorum diesque festos. — Ad seqq. τεκμήσιον δέ μοι τούτον τόδε Cr. conferri vult Wolf. ad Demosthen. Leptin. pag. 225 et in indic.

## CAP. LIX.

ές Βούβαστιν πόλιν τη Λοτέμιδι] sc. πανηγνοζουσι (ad festum celebrandum conveniunt). Dianam Aegyptiam Noster commemorat infra II, 83. 155, ubi vid. De reliquo argumento conf. II, 60. 138. Quod vero festis pompisque frequentibus uti Aegyptios Herodotus scribit, id sanequam maxime confirmant, quae plurima in Aegyptiorum anaglyphis picturisve variis locis conspiciuntur, ubi et dii repraesentantur et pompae, festa illorum in honorem instituta. Plura Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. p. 270 seqq. 377.

7. 270 seqq. 377.

δεύτερα ές Βούσιριν πόλιν τῆ "Ισι] De ipso festo vid. II, 61 ibique nott. Quod ad urbem Busirin attinet, haec disputat Creuzerus (Comm. Herodd. p. 110 seq.): ,,Quatuor amplius oppida hoc nomine HERODOT. I.

praedita habebat Aegyptus (conf. Strab. XVII. p. 802 s. p. 541 Tzsch., Wesseling. ad Diodor. I, 85 et praecipue Champoll. l'Egypt. sous 1. Phar. vol. I. p. 365. II, 42 et p. 190). At urbs celeberrima fuit hacc ipsa, quam medio in Delta sitam prodit Herodotus. [Ad occidenta-lem nimirum illa oram Phatnitici fluvii sita erat, ubi nunc loco no-men Boussir sive Aboussir. Vid. Schlichthorst. l. l. p. 70 seq. Cham-poll. l. l. II. p. 184.] De huius re-ligionibus auctor est Diodor. Sicul. I, 85, ubi nomen urbis inde repetit, quod Isis in bove Osiridem sepelivisse fertur. Graecam etymo-logiam nominis Βούσιρις, a βούς et "Οσιρις ductam, fusius explicat Stephanus Byz. in voc. p. 240 Ber-kel. Quae nos non moramur. Iam Zoega de obelisce. p. 288, postea-quam hace ipsa attigit, ita pergit: ,,,,Sobrior Herodotus id tantum prodit, in Busiri oppido in medio Delta sito maximum fuisse fanum Isidia, atque in annua celebritate ibi obeunda universum populum Osiridem plangere consuevisse. "" Deinde, interpositis locis Herodoteis II, 59 et 61, Coptici sermonis ope nominis rationem aliter explicans du-ctum arbitratur ex *Be-Ousiri*, quod sit Osiridis sepulchrum (vid. Iablonsk. vocc. Aegyptt. p. 54). Tum sic pergit: ,,,,Quod cum prave intellexissent Graeci, ad suam linguam respicientes Osiridem in bove sepul-tum finxerunt."" Qua in causa hactenus cum Zoega facit Cham-pollion. (l'Egypt. s. l. Phar. II. p. 185 seqq.), etsi in explicando no-185 seqq.), etsi in explicando no-mine longissime ab eo recedit. Nam cum in Rosettana inscriptione Osiridis nomini articulus Aegyptius additus reperiatur, et Coptorum quo-que monumenta emendatiora noΒούσιοιν πόλιν τη "Ισι' έν ταύτη γὰρ δη τῆ πόλι έστ**ι μέγιστον**"Ισιος Ιρόν. 『δρυται δὲ ἡ πόλις αῦτη τῆς Αἰγύπτου ἐν μέσφ τῷ Δέλτα. Ἱσις δέ ἐστι κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν Δημήτηο.

men urbis ita scriptum exhibeant: Pousiri; id ipsum vocabulum Bovsuçis nil aliud esse quam Osiridis nomen, addito et immutato Aegyptiorum articulo. Deinde omnes quotquot adhuc innotuerunt etymologias elevans hac una in re Zoega sententiam et ipse sequitur, ut Graecorum rationem, qua bove sepultus Osiris urbi nomen indiderit, absurdam esse pronuntiet." Creuzerus ibidem pag. 111 seq. in nota hoc addit: "Busiridem urbem eandem esse atque Taphosirin et sepulcrum Osiridis hoc ipso nomine declarari tradit Eudoxus ap. Plutarch. de Is. et Osirid. p. 359 s. 473 Wytt., qua de re plurimi aliter iudicaverant. Conf. Zoeg. de obell. p. 289. Distinguntur autem plures urbes, quae hoc nomine veniumt. Vid. Champoll. l. l. II. pag. 263. 267, qui Tapousiri scriptum esse ab Aegyptiis docet, et urbem Osiridi provium significare."

qui i apoustri scriptum esse ad Aegyptiis docet, et urbem Osiridi proprium significare."

έστὶ μέγιστον Ἰσιος ξούν], Templi Isidis, quod olim in urbe Busiride, restant splendidissimae ruinae, elegantissimis optimi marmoris columnis, cultis hominum animaliumque figuris ac literis hieroglyphicis spectabiles, descriptae cum cura a Sicardo, curioso ex Iesuitarum familia peregrinatore, in novis memor. legationum eius ad orientem societat. t. II. pag. 118." Wesseling. Verum hae ruinae, utique splendidissimae, quae minime fugerunt doctorum Gallorum industriam, non ad Busirin pertinere nunc dicuntur, sed ad Isidis oppidum s. Iseion, quod paulo inferius ad eandem Phatnitici ostii ripam situm fuisse fertur, nunc cognitum nomine Bahbeit s. Bahbait, Copticis in libris scriptum Naesi s. Naisi, quod ipsum, sensum si spectes, optime convenire cum Graeca et Latina appellatione contendit Champoll. l. l. pag. 193 seq. 195 seqq. coll. Schlichthorst.

l. l. pag. 70 seq., Rennel. l. l. p. 593 seq. not. a. Isidis autem oppidum Champollioni eadem videtur urbs (l. l. II. pag. 200), quae Herodoto vocatur Anysis II, 137. Sed ab illorum virorum auctoritate recedit Mannert. Geogr. d. Gr. u. Roem. X, l. pag. 574 seq. Nam Busirin Herodoteam et Isidis oppidum una cum splendidis illis ruderibustpro una eademque habet urbe, quae Busiris vetus sit dicenda. Ac recentissimus harum regionum peregrinator, Minutoli, et ipse ruinas prope Bahhait ad urbem Busirin referre mavult, indeque suspicatur Iseion s. Isidis oppidum fortasse templi ipsius fuisse appellationem; vid. Reise zum Tempel etc.

pag. 301.

Τσις δέ έστι — Δημήτηο] Scripsi
Τσις (pro Ίσις), monente quoque Siebelisio ad Pausan. X, 32. §. 9. Repetit Herodotea verba Stephan. Byzant. s. v. Βούσιος, idemque affert Apollodor. II, 1, 3 fin.; add. Herodot. II, 156. et Plutarch. De Is. et Osirid. cap. 2. p. 352: έλληνικὸν γὰο ἡ Ἰσίς ἐστι, ubi conf. Parthey p. 148 seq. Ac pertinent huc, quae ad II, 50 de his deorum appellationibus monuimus. Aegyptiis enim cum Isis esset et terra et alma omnium rerum mater ac genitrix (conf. nott. ad II, 41 et Plutarch. l. l. cap. 38. p. 366), cum Cerere utique convenit, quae Graecis et ipsa colebatur terra omnium-que rerum terrestrium mater ac parens, unde ipsum deductum nomen Δημήτηο, a veteribus iam recte ita explicatum, ut terrae matrem indicaret. Nec minus Isidi adscribunt cognomen Mouth, quod matrem (mundi) exponunt, aliaque huiusmodi, de quibus ef. Plutarch. l. l. cap. 56. p. 374 ibique Parthey p. 252 seq. coll. Creuzer. Symbol. II. p. 332 seq. Cum vero in hieroglyphicis notis Nepte advocetur mater Osiridis indeque etiam Isidis, pa-

τρίτα δ' ές Σάιν πόλιν τη Αθηναίη πανηγυρίζουσι, τέταρτα δὲ ἐς Ἡλίου πόλιν τῷ Ἡλίφ, πέμπτα δὲ ἐς Βουτοῦν πόλιν τῷ Αητοί, Εκτα δε ες Πάπρημιν πόλιν τῷ Αρεί. Ές μέν νυν 60 Βούβαστιν πόλιν έπεὰν κομίζωνται, ποιεῦσι τοιάδε. πλέουσί τε γαρ δη αμα ανδρες γυναιξί, και πολλόν τι πληθος έκατέρων έν έκάστη βάρι. αί μέν τινες τῶν γυναικῶν κρόταλα ἔχου-

tet inde, Graecorum Cererem haud convenire posse cum Iside, sed potius cum hac ipsa dea, quae omnium parens ac terrae Aegyptiae quasi nutrix habebatur, Rhea - Nepte-Okeame, quae Osiridem et Isidem perperit, quemadmodum Liber et Libera nati dicuntur a Cerere teste Cicerone de nat. Deor. II, 24. Cicerone de nat. Deor. II, 24. Plura exposuit Roeth. Gesch. d. Philos. I. p. 129 nott. p. 150 seq. coll. p. 168 seqq. Wilkinson. Manners etc. second. ser. I. p. 312 seq. coll. 366 seq. et III. tab. 32, ubi imago huius deae Nepte s. Netpe exhibetur, Parthey ad Plutarch. p. 120. Cervrem initus gued Noste. exhibetur, Fartiney au Alucaton, P.
190. Cererem igitur quod Noster
cum Iside contulit, neque cum Nepte dea, id opinor inde explicandum adeoque excusandum, quia
Graeci ad Isidem, quam una cum
Osiride praecipue cultam per Aegyptum viderant, aliarum dearum fere
omnium vim et potestatem transomnium vim et potestatem trans-ferre indeque etiam cum Cerere ac-quare solebant. Cf. Wilkinson. l. l. I. p. 379. II. p. 305 seq. τρίτα δ' ές Σάϊν π. τ. λ.] Plura de his vid. II, 62. 63 ibiq. nott.

### CAP. LX.

Ές μέν νυν Βούβαστιν πόλιν έπεὰν πομίζωνται] πομίζεσθα: πομίζωνται] πομίζεσθαι hene reddunt interpretes: nave vehi, deferri. Vid. I, 185 ibique nott. In seqq. reliqui πλέουσι et πλέου-τες: in quo libri scripti consentiunt; recentt. edd. πλώουσι et πλώ-OVTES. Bubastis, urbs ut videtur celeberrima, templo Dianae, quae Aegyptiis vocatur Bubastis (II, 137. 138), insignis et caput nomi Bu-bastici, Sacris ilbris (Ezech. 30, 17) appellatur Pibeset, cum Acgyptium nomen fuerit Pubasti, uti videtur Champollioni l'Egypt. sous l. Phar. II. p. 65 seqq. Atque ita urbis nomen scriptum reperiri in Copticis libris observat Rossellini Monum. storic. II. p. 67 seq. In-iuria autem R. I. Fruin (De Manethon. Sebennyt. pag. 63) ab Hero-doto contendit urbis nomen et deam male contends urbs nomen et deam male confundi, cum Bast (Bascht: cf. ad II, 137 nott.) nomen divinum sit, unde formetur nomen urbis Babast (i. e. ἡ τῆς Bast se. urbs) vel Boubast, Bούβαστος: Herodotum igitur vult ut urbis sie etiam deae ἐπωνύμου nomen articulo praefixo auxisse. Ipsa Graeca urbis forma Raificante appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangeric appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appud Strangerica appu urbis forma Βούβαστις apud Strabon. XVII. p. 805 et Diodor. XVI, 51 sonat Βουβαστος: utramque formam attulit Stephanus Byzantinus s. v. In Delta sita fuit urbs ad orientalem Pelusiaci fluvii ripam, orientalem Pelusiaci nuvii ripam, a quo non procul ab ipsa urbe canalis derivatus ad sinum Arabicum usque pertinuit (II, 158). Qui nune appellatur locus Tell-Bastak (i. e. vetus Bubastis), s. Tel Basta, in eo amplissima recens detecta sunt acdificiorum illius urbis rudera, mirum in modum congests, ut mireris, qui tanta moles destrui et in hunc statum redigi potuerit. Con-stant illa vel lapidibus syenitis (Granit) vel lateribus coctis, quales a Iudaeis elaboratos fuisse dibile fit (Exod. I, 15). Ad Dianae autem templum ea pertinere credunt, quae in mediis his ruderibus conspiciuntur aedificii splendidissimi reliquiae. Pluribus haec exposuit Ritter, Erdkunde I. pag. 825 ibiq. laud. Malus in Descript. de l'Eg. Et. modern. livr. III. mém. p. 307 seqq. Cf. etiam Schlichthorst. l. l. pag. 79 seq. Mannert. l. l. pag. 588 seq.
αί μέν τινες — προταλίζουσι] Hase ipsa et quae continuo se-

σαι προταλίζουσι, οί δὲ αὐλέουσι κατὰ πάντα τὸν πλόον αί δὲ λοιπαὶ γυναϊκες καὶ ἄνδρες ἀείδουσι καὶ τὰς χείρας κροτέουσι. ἐπεὰν δὲ πλέοντες κατά τινα πόλιν ἄλλην γένωνται, ἐγχρίμψαντες τὴν βᾶριν τῷ γῷ ποιεῦσι τοιάδε. αὶ μέν τινες τῶν γυναικῶν ποιεῦσι, τάπερ εἰρηκα αί δὲ τωθάζουσι βοῶσαι τὰς ἐν τῷ πόλει ταύτη γυναίκας, αί δ' ὀρχέονται, αί δ' ἀνασύρονται ἀνιστάμεναι. ταῦτα παρὰ πᾶσαν πόλιν παραπο-

quuntur, ipsis confirmantur imaginibus, quales adhuc praebent veteris Aegypti monumenta. In quibus occurrunt mulieres crepitaculum sive sistrum agitantes: nisi malis in Herodoteo loco κρόταλα de cymbalis intelligere, ut proponit Wilkinson. Manners II. p. 318 (coll. sec. ser. I. p. 279) itemque Rossellini Monument. civil. III. p. 59, qui non de eo instrumento, quod Itali nunc vocant nacchera hic cogitandum esse putat, sed de cymbalis parvis, qualibus adhuc utuntur saltatrices (ghamazy nunc vocantur) per Aegyptum. Tibiae autem eaeque varii generis frequentissime inveniuntur, quarum usus admodum communis videtur fuisse per Aegyptum: vid. modo Wilkinson. l. l. p. 232 seqq. 301 seqq. 316, qui varii generis tibicines exhibet, itemque Rossellini l. l. p. 26 seq. 76. Nec minus frequenter comparent canentes mulieres praesertim in imaginibus illis, quas Wilkinson, alii exhibuerunt, manibus plaudentes (cf. Wilkinson. l. l. pag. 239): id enim ipsum in choris usitatum fuisse ad cantum dirigendum vocemque adeo adiuvandam observat Rossellini l. l. p. 58.

of δὲ αὐλέουσι κατὰ πάντα τὸν πλόον] Iam supra II, 48 invenimus tibiam in Bacchico festo; quare non mirum in hoc quoque festo tibiae locum fuisse, ut in reliquis fere huius gentis festis solemnibus, Dionyso s. Osiridi consecratis, cum cithara magis ad sacerdotes atque cultum reconditiorem pertinuisse videatur. Inde Osiridi quoque adscribitur tibia inventori, qua feras gentes rudesque excoluerit; nec enim illa ad alteram aetatem per-

tinere videtur, qua in deterius iam lapsa fuerit antiqua musica sacra, sed aequo iure priori aevo adscribenda, ubi in vulgi festis necessario adhibebatur. Vid. Creuzeri Symbol. II. p. 172., qui hoe loco inprimis conferri vult Iomard. in Descript. de l'Eg. Antiqq. I. (3 livr.) pag. 422. — Ad vocem βάρις vid. II, 96 ibiq. not.

λης ο Ιοικ.

ληχοίμφαντες την βάριν τη γη Revocavi έγχοίμ φωντες, quod Gaisfordius mutaverat e codd. quibusdam in έγχοίμαντες, quam formam ab Herodoto alienam esse satis monstrant ea, quae attulit Bredov.

19. 48. Ex Herodoto huc pertinent loci: II, 93. III, 85. IV, 113. IX, 98. Add. Aeschyli Prometh. 738 ed. Blomf. Valet autem appellere, appropinquare, cum primitus sit pungere, radere, et de scorpii vel vespae ictu frequenter usurpetur. Vid. Ruhnken. ad Timaei Lex. Plat. p. 104 seq. et alia, quae hic laudant interpretes. — Verbum τωθάζειν, quo mox Noster utitur, recte exponit Timaeus Platonicus (pag. 261) χλευάζειν, σκώπτειν, διασύρειν, ubi videatur docta Ruhnkenii nota.

kenii nota.

αί δ' ἀνασύρονται ἀνιστάμεναι] ἀνασύρεσθαι est vestes adducere, tollere, ita ut corpus denudetur; id quod plerumque indecentium est hominum minusque pudicorum. Confer Diodor. Sic. I, 85, ubi Wesselingius apte laudat Casaubon. ad Theophrasti Charact. II. pag. 136 et ad Sucton. August. cap. 82. In Aegypto autem ea pertinebant ad ipsum festum, qualia inde non mirum est etiam in Graecorum Thesmophoriis recepta fuisse, ubi quae de conviciis, quibus mulieres se in-

ταμίην ποιευσι. ἐπεὰν δὲ ἀπίκωνται ἐς τὴν Βούβαστιν, ὁρτάζουσι, μεγάλας ἀνάγοντες θυσίας καὶ οἶνος ἀμπέλινος ἀναισιμοῦται πλέον ἐν τῷ ὁρτῷ ταύτῃ ἢ ἐν τῷ ᾶπαντι ἐνιαυτῷ τῷ
ἐπιλοίπῳ. συμφοιτέωσι δὲ, ὅ τι ἀνὴρ καὶ γυνή ἐστι, πλὴν
παιδίων, καὶ ἐς ἑβδομήκοντα μυριάδας, ὡς οἱ ἐπιχώριοι λέγουσι. ταῦτα μὲν δὴ ταύτῃ ποιέεται. Ἐν δὲ Βουσίρι πόλι 61
ὡς ἀνάγουσι τῷ Ἱσι τὴν ὁρτὴν, εἰρηται πρότερόν μοι. τύπτονται μὲν γὰρ δὴ μετὰ τὴν θυσίην πάντες καὶ πᾶσαι, μυριάδες

vicem incessunt, aliis eiusdem generis iocose dictis et peractis enarrantur, Aegyptiam quodammodo produnt originem. Addit Creuzerus: "Quin hodie talia ac similia in Aegypto fieri, docti Galli observant. Vid. Descript. de l'Eg. II. (Thèbes) p. 51 coll. p. 383." — συμφοιτέωσι, quod Florentinus obtulit, reliqui; Bredov. συμφοιτέουσι; cf. ad II, 22. 50. Vulgo συμφοιτῶσι. quod Dietschius retinuit. καὶ οἶνος ἀμπέλινος ἀναισιμοῦται κ. τ λ.] Vid. not. ad II, 37 et 77.

### CAP. LXI.

είρηται πρότερόν μοι] Vid. II, 40 ibique a nobis notata, et conf. ad II, 59 de urbe Busiri notata. Iam satis patere credo, hocce festum, quod Busiridis in urbe Isidi peragitur, esse institutum in honorem caesi Osiridis; quo ipsum urbis nomen, quomodocunque explicaveris, erit referendum (vid. not. ad II, 59). Osiris vero cum domitor bovis et arator quasi primigenius haberetur, et huiusce animalis capite vel exuviis, alisque ad agriculturam pertinentibus signis ornatus repraesentaretur, inde satis explicantur ritus huius festi, quales memoriae produntur a Nostro II, 40, ubi vid. not. Ferebat autem fama Osiridis a Typhone caesi membra ab Iside collecta, in bovem ligneum coniecta, byssino circumvoluta, hic loci esse reposita. Vid. Diodor. Sic. I, 85. Est igitur, ut dixi, festum in honorem caesi Osiridis institutum ad servandam ac consecrandam memoriam

institutae ab Osiride agriculturae omnisque vitae cultioris. Inde luctus et planctus, ut vere scribit Noster Osiridis nomen, ob quem talia fiebant, prae religione celans.

"Ubi enim (sunt verba Creuzeri
Comm. Herod. p. 183 seq.) Osiridem colebant plangebantque sacerdotes, noli dubitare, eos et annuum cursum solis et Nili vicissitudines, quae ei cursui responderent, decla-rare voluisse. Eam in rem nibil luculentius potest cogitari, quam locus Heliodori in Aethiopp. IX, 22. p. 381 ed. Cor. Pertinent nimirum haec ad rationem arcanae discipli-nae, quam orientalium terrarum hoa vetustissimo inde aevo ad hunc diem usque arcanis item literarum notis designare solent. Erat illis in oris, si populi sensa explo-res, Osiris quasi ipse saluber flu-vius, cuius vigor conditus quasi profundo in puteo statis vicibus et emergebat et rursus desidebat. Quocirca nil mirum, habitos esse Nilum et solem, tantopere inter se con-gruentes suis et accessibus et re-cessibus, pro uno eodemque deo; quem et mori dicerent et revivi-scere, quatenus sol debilitatus et deficiens vires deinceps recipit ac novus quodammodo redit [conf. not. ad II, 28]. — Unde Horus filius vindicare patrem Osiridem a Typhone et suo ipso vigore ac virtute

pnone et suo ipso vigore ac virtute virtutem vigoremque patris referre dicitur." De quo conf. II, 144. τύπτονται μὲν γὰς δὴ μετὰ τὴν θυσίην κ. τ. λ.] Particularum μὲν et δὲ usum in hisce accurate exposuit Werferus in Actt. phill. Monacc. I. pag. 93. Licet enim duplex sequatur δὲ (ὅσοι δὲ et οὐ-

κάρτα πολλαλ άνθρώπων. τον δε τύπτονται, ου μοι οσιόν έστι λέγειν. Θσοι δε Καρών είσι έν Αιγύπτφ οικέοντες, ούτοι δε τοσούτω έτι πλέω ποιεύσι τούτων, όσφ και τα μέτωπα κόπτονται μαχαίρησι και τούτω είσι δηλοι, ότι είσι ξείνοι και 62 ούπ Αλγύπτιοι. Ές Σάτν δὲ πόλιν ἐπεὰν συλλεχθέωσι τῆσι

τοι δέ), tamen uno μέν res absolvitur; quod ne mireris, modo cogites scriptum esse: οσοι μέν γάρ Alyύπτιοι και Αlyυπτίαι είσι, τύ-πτονται μέν. Neque inde adduci possum, ut cum Cobetio pro ούτοι δε rescribam τοσούτοι. Conf. su-

pra II, 39 ibique nott.
τον δὲ τύπτονται] Iam supra II, 42 invenimus τύπτεσθαί τινα, se in aliculus dei honorem verberare s. infligendis sibi verberibus aliquem lugere. Add. II, 132 et cf. Dorville and Chariton. p. 411, quem iam Wesseling. attulit, et Kuehner Gr. Gr. §. 553. Quare haud opus scribere τῷ δὲ τύπτονται (i. e. in cuius [dei scil.] vero honorem), ut contra meliorum librorum auctoritatem affert Aldina, nec magis id effici putem exemplis a Valckenario al-latis, quae a nostro loco nonnihil aliena videntur. Ipsos Aegyptios ita lugentes seque in luctu ferien-tes exhibent monumentorum imagines; conf. modo Wilkinson. Manners etc. sec. ser. III. tab. 84. 85. 86 et vid. Herodot. II, 85 ibique nott.

οῦ μοι ὅσιόν ἐστι λέγειν] scil. religione impeditus sibi videbatur, quo minus, quae secreta ex mysteriis didicerat ab Aegyptiorum sacerdotibus, divulgaret. Osiridem vero intelligendum esse supra iam were intelligendum esse supra iam monuimus. — Ad ea, quae continuo sequuntur, Cr. confert: Leake les principaux monuments Egyptiens en Angleterre (Londin. 1827) pag. 27. Ad verba ὅσοι δὲ Κα-ρῶν εἰσὶ ἐν Δἰγύπτω οἰκέοντες conf. not. ad II, 152.

# CAP. LXII.

Ές Σάιν δὲ πόλιν ἐπεὰν συλλε-χθέωσι τῆσι θυσίησι] τῆσι θυ-σίησι, ad sacra peragenda, sacrifi-

catum, ut monet Schaeferus ad Dionys. de composit. verbor. pag. 306. Quare non placet, quod propo-suit Wannowski (Syntax. anomal. suit wannowski (Syntax. anomal. Graecc. Pars Lips. 1835. p. 87): tempore sacri peragendi. — Sais urbs, nomi Saitici caput adeoque inferioris Delta, nonnihil remota orientem versus a Canopico fluvio sita erat. Splendidissimorum addiciorum anihus olim orrette fait dificiorum, quibus olim ornata fuit urbs, pauca rudera dispersa adhucconspiciuntur ad vicum Sea s. Sea al Hadjar, in quo cernitur etymon Aegyptium, quod Sai fuisse vult Champollio l. l. II. p. 219. Vid. Schlichthorst. l. l. pag. 68. Hero-dotus aliquoties urbis facit mentionem II, 169 seq. Nam splendidum in ea Minervae templum, in quo Aegypti reges sepeliebantur, praeterea collegia sacerdotum illic florebant, unde Graecorum sapientes sua didicisse feruntur. Quae tamen nunc mittimus; quaerámus potius, quale fuerit festum, de quo hic Noster refert, et in cuiusnam nu-minis honorem institutum. Referuntur nonnulla de hoc festo II, 171 et accurata templi, in quo peragitur, exhibetur descriptio II, 170. Nam Osiris in hoc, Minervae quod consecratum erat, templo sepultus ferebatur. Quae si cum hisce componamus, vix dubium erit, hoc quo-que festum Osiridis in honorem fuisse celebratum, in memoriam opinor eorum, quae ille hominibus attulerat beneficia, quaeque ipse passus erat mala ad mortem usque miseram a Typhonis manibus in-flictam. Minervae quod festum ad-scribitur (II, 59), hoc tenendum est, Minervam hanc et ipsam Istdem vocari a Plutarcho (De Isid. et Osirid. cap. 9. p. 354. cap. 62. p. 376), neque adeo, si interiorem vim ac notionem Saiticae deae spe133 θυσίησι, ἔν τινι νυχτὶ λύχνα καίουσι πάντες πολλὰ ὑπαίθρια περί τὰ δώματα κύκλφ. τὰ δὲ λύχνα έστι έμβάφια ἔμπλεα

ctes, differre ab Iside, ad quam quae aliis proprie numinibus con-venirent, translata haud raro esse supra iam ad cap. 60 observavimus. Accedit, quod Isidem novimus in Osiridis caesi honorem ac memoriam celebrandam festa per omnem Aegyptum instituisse. Minerva autem haec, quam Saitae colebant, quamque secundam dicit Cicero Nilo ortam (De nat. Deor. III, 23), apud Aegyptios vocabatur Neith, ipso teste Platone in Tim. p. 22 A. et Hesychio s. v. Νηΐθ, quo ex nomine ipsum Graecum Αθηνάς nomen ductum volunt (cf. Roeth. l. mox l. nott. p. 43). Neque alio nomine vocatur illa in inscriptionibus hieroglyphicis, in quibus praedicatur magna mater s. dea, deorum mater, domina coeli, genitrix solis: quae omnia ad vim et notionem huius deae pertinent, quae materiam primitivam declarat, omnia in rerum natura a se ipsa proferentem suisque viribus quasi girentem suisque virious quasi gi-gnentem: unde in eius statua verba inscripta haec: ἐγω εἰμι πὰν τὸ γεγονὸς καὶ ὄν καὶ ἐσόμενον καὶ τὸν ἐμὸν πέπλον οὐδείς πω θνη-τὸς ἀπεκάλυψεν prodit Plutarch. De Is. et Osir. cap. 9. p. 354 et Proclus Commentt. in Plat. Tim. I. p. 30. Exposuit Roeth: Geschichte d. Philos. I. p. 134 seq. schichte d. Philos. I. p. 134 seq. nott. p. 42—48. Conferas quoque Wilkinson. Manners. etc. sec. ser. I. p. 282 seqq. II. p. 308 seq. et III. tab. 28, ubi imago huius deae exhibetur, Parthey ad Plutarch. l. l. pag. 176 seq. Ex hac vero interiore Saiticae deae notione innuptaque natura haud scio an repetendum sit quad Greeci excitores. tendum sit, quod Graeci scriptores eandem cum Minerva contenderint. De hac Aegyptiorum Minerva conferri quoque poterunt, quae protu-lit Hirt Abhandll. d. Berlin. Akad. hist. phil. Class. ann. 1820 et 1821. pag. 134 seqq. λύχνα παίουσι] τὰ λύχνα neutro

genere Ionum e consuetudine dici monent Grammatici ad h. l., Hesych.

s. v., Pollux X, 115 et Athen. XV. p. 701. Quod sequitur ἐλλύχνιον, Grammatici attulerumt Graeci ex hoc loco, cum Attici dixerint θουαλhoc loco, cum Attici dixerint θουαλ-λίδα, i. e. flum candelae s. lucer-nae (Doch!): vid. Thomas Magist. p. 455, Moeris p. 186 ed. Piers. Phrynich. p. 162 ibique Lobeck. Ad vocem ὑπαίθοιος, quam Noster etiam adhibuit VII, 119, cf. Tho-mas Mag. p. 367 et Phrynich. p. 251, qui eam praeferunt formae ὑπαι-θους ab aliis adhibitae. — Est au-tem frequens omnino lucernarum usus in sacris Aegyptiis; in Sai-tico hocce Osiridis festo ideo adhi-bitae esse videntur, ut deus ille bitue esse videntur, ut deus ille tanquam solis ignisque praeses coleretur. Qua eadem de causa postmodo Serapidis in sacris lucernas usurpatas invenimus. Conf. Creuzeri Dionys. p. 225. Nec Minervae non conveniunt lucernae, quippe quae lucis et purissimae quidem est dea atque praeses. Quin etiam meminisse iuvat lucernae magicae sive mundanae, quae Mercurio tribuitur, ut omnia perspiciat mundana ac terrestria nec quidquam ipsum lateat. Cf. Creuzerus Symbol. II. pag. 109. Quod vero lucernarum accensionem in Iudaeorum quibusaccensionem in Iudaeorum quibus-dam festis hinc quoque originem cepisse videri vult Spencer. de ritt. Hebr. IV, 6. p. 1121 seq., satis edocuit Carolus Baehr (Symbolik des Mosaischen Cultus I. p. 439 seqq.), plane aliam eamque altio-rem et sublimiorem lucernarum vi-deri significationem anud Iudaeos. deri significationem apud Iudaeos, ethnicarum gentium superstitioni-bus plane oppositam. Quod denique ad ipsam lucernarum in hoc festo adhibitarum materiam attinet, observat Wilkinson. Manners etc. observat Wilkinson. manner over III. p. 101 coll. 112, eas videri e vitro factas ipseque exhibet viros Aegyptios cum tali lucerna accensa procedentes. De aliis vasis e vitro factis per Aegyptum idem dis-putat pag. 89 seqq. ἐμβάφια ἔμπλεα ἀλὸς παὶ ἐλαίου]

i. e. vascula sale et oleo repleta.

άλὸς καὶ ἐλαίου, ἐπιπολῆς δὲ ἔπεστι αὐτὸ τὸ ἐλλύχνιον. καὶ τοῦτο καίεται παννύχιον, καὶ τῆ ὁρτῆ οὖνομα κέεται Αυχνοκαίη. οἱ δ' ἄν μὴ ἔλθωσι τῶν Αίγυπτίων ἐς τὴν πανήγυριν ταύτην, φυλάσσοντες τὴν νύκτα τῆς θυσίης, καίουσι καὶ αὐτοὶ πάντες τὰ λύχνα καὶ οῦτω οὐκ ἐν Σάτ μούνη καίεται, ἀλλὰ καὶ ἀνὰ πᾶσαν Αίγυπτον. ὅτευ δὲ εῖνεκα φῶς ἔλαχε καὶ τιμὴν 63 ἡ νὺξ αῦτη, ἔστι ίρὸς περὶ αὐτοῦ λόγος λεγόμενος. Ἐς δὲ Ἡλίου πόλιν καὶ Βουτοῦν θυσίας μούνας ἐπιτελέουσι φοιτέοντες. ἐν δὲ Παπρήμι θυσίας μὲν καὶ ίρὰ, κατάπερ καὶ τῷ ἄλλη, ποιεῦσι. εὖτ' ἄν δὲ γίνηται καταφερὴς ὁ ῆλιος, ὀλίγοι μέν τινες τῶν ἰρέων περὶ τῷγαλμα πεπονέαται, οἱ δὲ πολλοὶ αὐτῶν, ξύλων κορύνας ἔχοντες, ἐστᾶσι τοῦ ἰροῦ ἐν τῆ ἐσόδφ ἄλλοι δὲ εὐχωλὰς ἐπιτελέοντες, πλεῦνες χιλίων ἀνδρῶν, ἕκα-

Pro ἀλὸς Reiskius coniecerat στέατος, ut adeps intelligeretur, cum
sal ad lampades nihil faciat. Sed
nullus suffragatur liber; et merito,
nam salis usum in omnibus fere
sacris satis cognitum habemus. —
Sequitur Λυχνοκαΐη, aliquot serioris aetatis scriptoribus commemorata, quos citat Wesselingius.
Tu verte: lucernarum accensio. Et
notat Larcherus, Sinarum in terris
simile quoddam inveniri festum accensarum lucernarum; addit Wheeler (Geography of Herodot. p. 433)
adeo morem ignes in montium s.
collium cacuminibus accendendi per
Helvetiam, Hiberniam, alias terras
obvium in Sancti Ioannis festo:
quae quam aliena sint a Saitarum
lucernis accensis, neminem profecto fugere poterit.

φυλάσσοντες τὴν νύατα τῆς θυσίης] i. e. observantes statutam sacrificii noctem. Conf. I, 48. IV, 140.

ότευ δὲ εἶνεκα φῶς ἔλαχε] εἶνεκα cum Schweigh, et Gaisf, recepi pro vulg. ἔνεκα. Recentt. edd. εἶνεκεν; tu vid. nott. ad I, 115. — Caeterum de Osiride hic quoque cogitandum esse, satis quae supra diximus commonstrant.

# CAP. LXIII.

'Eς δὲ 'Ηλίου πόλιν καὶ Βουτοῦν

δυσίας κ. τ. λ.] De Heliopoli, ubi Soli (ηλίφ) sacra fiebant, vid. supra ad II, 7. De Butus urbe, ubi Latonae festum, dicemus ad II, 155.

Actional resum, incomins at 1, 150. 
for δè Παπρήμι — ποιεύσι] De hac urbe praeter Herodotum (II, 59. 63. 64. 71. 165. III, 12) nemo veterum quidquam retulit. Sita erat in occidentali regionis Delta parte, ita ut Mannertus coniiciat (l. l. X, 1. p. 591 seq.), haud aliam atque Papremidem esse urbem, quae etiam Xois serius sit vocata. De hac urbe (Xois-Skhōou) plura disseruit Champoll. l'Eg. sous l. Phar. II. pag. 211 seq. — Ad vocem τῆ ἄλλη (alibi. in reliquis terris) cf. II, 36. I, 1 ibique nott.

ibique nott.
εντ' αν δὲ γίνηται καταφερης ὁ ηλιος] καταφερης de sole est declivis. ad occasum vergens. Quare non mutandum κατωφερης, quamquam hoc notione vix differt. Μοχ de forma πεπονέαται (pro πεπόνηνται) conf. Bredov. pag. 328 seq. Est vero πονείσθαι occupari, versari in its curis, quae ad dei simulacrum pertineant. — De εντ' αν Cr. confert Schaefer. ad Sophocl. Oedip. Reg. 749. — Praepositionem έκ ante ξύλων in quibusdam libris obviam meliorum codd. auctoritate delevimus. Retinuit Dindorf uncisque inclusit Dietsch.

clusit Dietsch.
ἄλλοι δὲ εὐχωλὰς ἐπιτελέοντες]
εὐχωλὴ vix differt ab εὐχὴ, votum.

στοι ἔχοντες ξύλα καὶ οὖτοι, ἐπὶ τὰ ἔτερα άλέες έστᾶσι. τὸ δὲ ἄγαλμα, ἐὸν ἐν νηῷ μικοῷ ξυλίνῷ κατακεχουσωμένο, προεκκομίζουσι τῆ προτεραίη ἐς ἄλλο οἴκημα ίρόν. οί μὲν δὴ όλίγοι οι περί τώγαλμα λελειμμένοι έλχουσι τετράχυχλον αμαξαν, αγουσαν του νηόν τε και τὸ ἐν τῷ νηῷ ἐνεὸν ἄγαλμα. οί δε ούκ έωσι, έν τοισι προπυλαίοισι έστεωτες, έσιέναι οί δε εύχωλιμαζοι, τιμωρέοντες τῷ θεῷ, παίουσι αὐτοὺς άλεξόμενοι. ἐνθαῦτα μάχη ξύλοισι καρτερή γίνεται, κεφαλάς τε συναράσσουται, και ώς έγω δοκέω, πολλοί και άποθυήσκουσι έχ των τρωμάτων ού μέντοι οι γε Αίγύπτιοι έφασαν άπο-

Verbum ἐπιτελείν (solvere, peragere) frequens in re sacra; vid. not. nostr. Ctesiae fragmm. pag. 436. au cresiae iragmin. pag. 430. —
ἐπὶ τὰ ἔτερα in seqq. est: ab altera parte, i. e. ex adverso. Cf. I,
51. II, 36. Interpunctionem, quae
vulgo ante καὶ οὐτοι erat, nunc
posui ante ἐπὶ τὰ ἔτερα cum Gaisf.

t Schwach wit sail reals and a si et Schwgh., ut scil. verba zal ovτοι aptius cum antecedentibus con-

τὸ δὲ ἄγαλμα, ἐὸν ἐν νηῷ μικοῷ] vnòs hic est aedicula parva lignea, in qua simulacrum fuit repositum. Conf. II, 91. 135. 138. IV, 108. VI, 19 ibique nott. Alia exempla Alia exempla aedicularum, in quibus deorum statuae reponebantur, affert Cuper. in

Harpocrat. p. 131.
οι δὲ εὐχωλιμαῖοι] i. e. οι τὰς εύχωλας έπιτελέοντες, qui vota sus-

cepta exsequi volunt.
παίουσι αὐτούς] sc. eos, qui in introitu templi stantes turbam eorum, qui currum cum dei simulacro trahunt, prohibent ab introitu, caedunt resistendo ac repugnando. Quod bini libri offerunt ἀλεξομέ-νους, ut ad αὐτοὺς referatur (cf. νους, ut ad αύτους referatur (cr. I, 211), id malim hoc loco tribuere librariis Herodoti. — Caetrum in Aegyptiorum monumentis conspi-ciuntur viri baculis instructi, qui certant: unde talem pugnandi et certandi rationem haud infrequentem per Aegyptum fuisse coniicias. Conf. Wilkinson. Manners etc. II. p. 434. 439. 442.

ού μέντοι οί γε Αἰγύπτιοι] Bene sic nunc editum, librorum scriptorum adeoque ipsius Herodoti

auctoritate I, 51. 80. II, 81. 83. Alii ού μέντοι γε οί τε Αίγύπτιοι. At solent Graeci particulam ye sic collocare, ut alia quaedam vox media sit interposita. Infra II, 98, ubi non sequitur articulus, legitur non sequent at attention, tegrism of μέντοι γε, quod saepissime sic dici (nunquam vero οῦ γε μέντοι) monet Krueger. ad Xenophont. Anabas. I, 9, 14. Quamquam γε μέντοι, praecedente utique voce, dici quoque posse monstrant, quae ex eodem Xenophonte attulit Borne-mann ad Cyropaed. V, 4, 12. — Quod ad ipsam hancee pugnam attinet, cuius quam vulgo dederint rationem, mox Noster sublicit cap. 64, nemo opinor diffidet, symbo-lici quid ac tesserarii in hisce inesse ex interiori sacerdotum doctrina repetendum, praesertim cum in Graecia quoque huiusmodi certamina sacra reperiantur ad mysteriorum doctrinam aeque referenda. Conf. doctrinam acque referenda. Conf. Lobeck: Aglaopham. p. 681. Quid vero hoc ipsum sit, quod Aegyptii sacerdotes hoc certamine indicatum voluerint, id accuratius atque certins ut definiam, vix a me postu-labunt aequi ac periti rerum iudi-ces. Haud quidem sum nescius, Martem a priscis gentibus pro naturae deo esse habitum, qui rerum semina contineat; quae quando cum terra communicaverit, omnia oriri ac nasci. Quod ut semel totius mundi principio factum est, ita auotannis fit principio veris, ubi quotannis fit principio veris, ubi terra recens quasi fit, non statim semper semina recipiens, sed haud raro etiam reluctans et adversans, 64 θνήσκειν οὐδένα. Τὴν δὲ πανήγυριν ταύτην ἐκ τοῦδε νομίσαι φασὶ οἱ ἐπιχώριοι. οἰκέειν ἐν τῷ ἰρῷ τούτφ τοῦ "Αρεος τὴν μητέρα καὶ τὸν "Αρεα ἀπότροφον γενόμενον ἐλθείν ἐξανδρωμένον, ἐθέλοντα τῆ μητρὶ συμμίξαι καὶ τοὺς προ-134

donec cedat et cedere debeat. Iam qui cogitet, apud veteres hanc vim naturae genitricem non minus atque ipsam naturam recipientem et ab illa impletam in dei personam ab illa impletam in dei personam esse translatam, ita ut iam non aliter sermo fiat atque de humanà generatione et procreatione, is etiam intelliget, quo spectent certamina in huius dei (Martis) templo ab ipsius cultoribus commissa, quibus naturae quasi certamina quovis vere ineunte committenda symbolico ac tesserario modo repraesentari suspicer. Si vero quaeris, quemnam Aegyptiorum deum Graeca Αρεος voce Noster significarit, qui eius-dem quoque dei oraculum inter Aegyptia oracula recenset II, 83, Wilkinson (Manners etc. sec. ser. I. p. 402) de Aruere sive Horo cogitaverat propter bellicosam huius iuvenis naturam. Sed, alia ut mittam, Horum Noster dixit Graeco-rum Apollinem II, 144 (ubi vide nott.) itemque Plutarch. De Isid. et Osirid. cap. 61. pag. 375. Nec magis huc referam, quem idem Wilkinson. (l. I. I. p. 83 coll. 34. III. tab. 69.) affert sive deum sive genium Ranpo s. Raspo, Ratpo: quippe quem bellicis Aegyptiorum rebus praeesse putat, quemque eundem habet, qui obelisci Ramessei inscriptione, deum certe inferioris ordinis s. generis, qualem hic profecto intelligere non licet. Nec denique hic cogitandum mihi videtur de eo deo, quem primitus belli deum fuisse putat Roeth. (l. mox l. nott. p. 167 seq.), cui nomen Ombte-Seth-Typhon; sed praestat mes quidem ex sententia, h. l. intelligere eum deum, qui omnis generationis auctor habebatur apud generations autour nabeleau aput Aegyptios vocabaturque Sep s. Seph, Harseph, Graece 'Λοσαφής, quem quod Plutarchus (De Isid. et Osir. cap. 37. p. 365) cum Osiride com-ponit, id ex seriorum Graecorum

ratione dictum existimamus, qua omnia fere Aegyptiorum deorum et nomina et munera ad Osiridem atque Isidem transferrent. Propius huc pertinet Ericapaeus Orphicus qui dicitur deus, nomine ipso ex Aegyptiis ducto, itemque "Eçosco viçávios" (apud Plutarch. Amator. cap. 19 coll. Procl. in Timaeum III. p. 156) spiritus omnia in rerum natura procreans s. gignens: qui quod cum matre concumbere qui quod cum matre concumbere studet, haec nulla alia esse potest, nisi Neith, quam primitivam materiam, omnibus rebus quasi substratam explicuimus ad II, 62. Neque inde mirum, quod in notis hieroglyphicis Arsaphes celebratur maritus nue. Exposuit Roeth: Gesch. d. Philos. I. pag. 140 seq. nott. pag. 68 seqq., ubi vid. plura.

# CAP. LXIV.

Τὴν δὲ πανήγυρινταύτην ἐκ τοῦδε νο μίσαι φασί] De verbo νομίζειν vid. ad I 131.

vid. ad I 131.

και τὸν Αρεα ἀπότροφον γενόμενον ειδετν εξανδρωμένον απότροφος γενόμενος dicitur is, qui procul a parentibus educatus est, teste Hesychio, apud quem exstat: ἀπότροφος, μακρὰντεθραμμένος. Plura Wesselingius (Dissertat. Herod. XI. p. 169), qui etiam εξανδρωμένος recte explicat: adultus, qui ad virilem iam pervenit aetatem, τὴν ἡλικίαν εχων είς ἄνδρα, ut apud Suidam legimus.

έθέλοντα τῆ μητρί συμμίξαι] συμμίξαι hic de commercio atque congressu familiari sive colloquio exponunt interpretes, ut IV, 151. VI, 23. VIII, 58. 67. 70 etc., ubi huic verbo tribuitur honesta colloquendi notio. At ea, quae sequuntur, facile nobis persuadent Valckenarianam sententiam, hic quoque in ambiguo ludere voluisse Herodotum, puerumque adultum aliud quid cu-

πόλους της μητρός, οἶα οὐκ ὀπωπότας αὐτὸν πρότερον, οὐ περιορᾶν παριέναι, ἀλλ' ἀπερύκειν τὸν δ' ἔξ ἄλλης πόλιος ἀγαγόμενον ἀνθρώπους, τούς τε προπόλους τρηχέως περισπείν καὶ ἐσελθείν παρὰ τὴν μητέρα. ἀπὸ τούτου τῷ Αρεί ταύτην τὴν πληγὴν ἐν τῇ ὁρτῇ νενομικέναι φασί.

Καὶ τὸ μὴ μισγεσθαι γυναιξὶ ἐν ίροισι, μηδὲ ἀλούτους ἀπὸ γυναικῶν ἐς ἰρὰ ἐσιέναι, οὖτοί είσι οἱ πρῶτοι θρησκεύσαντες. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι σχεδὸν πάντες ἄνθρωποι, πλὴν Αἰγυπτίων καὶ Ἑλλήνων, μισγονται ἐν ίροισι καὶ ἀπὸ γυναικῶν ἀνιστάμενοι ἄλουτοι ἐσέρχονται ἐς ἰρὸν, νομίζοντες ἀνθρώπους εἶναι κατάπερ τὰ ἄλλα κτήνεα. καὶ γὰρ τὰ ἄλλα κτήνεα ὁρᾶν καὶ ὀρνίθων γένεα ὀχευόμενα ἔν τε τοισι νηοισι

piisse. Nam συμυζαι etiam de coitu, quem ille petierit, intelligi potest adeoque hic ita accipi debet; quo eodem sensu occurrunt διαλέγεσθαι, όμιλεὶν, adeoque ἐς λόγους ἔθεὶν, et sic etiam accipienda erunt, quae infra leguntur: εἰσελθεὶν vel ἐλθεὶν παρὰ τὴν μητέρα. Conf. II, 115.

τῆ μητρί] Qui ea, quae paulo ante de Marte monuimus Aegyptio eiusque matre (Neith), reputaverit, haud improbabile ei videbitur, inde etiam Graecorum fluxisse fabulas de Marte atque Venere amantibus, quales profert Homer. Odyss. VIII, 266 seqq., vario modo inde etiam ad artis opera translatas. Conf. Hirt: über Gegenst. d. Aeg. Kunst etc. p. 143. Cr. adscripsit: Inghirami Monum. Etrusch. ad tab. 39 de' vasi fittili pag. 409.

οὐ περιορᾶν παριέναι] De infinitivo, qui praeter morem adiicitur verbo περιορᾶν, conf. I, 191, et de περισπείν I, 73. προπόλους deorum administros aediumque sacrarum curatores dici monuit Wesselingius l. supra l.

Kal τὸ μὴ μίσγεσθαι κ.τ.λ.] Haec et quae sequuntur verba usque ad capitis finem eam ob causam addidisse mihi videtur Noster, ne quis ex fabula antea narrata de Martis congressu cum matre media in aedicula colligeret, hoc ex more apud Aegyptios recepto fieri, qui potius summae puritatis et castitatis stu-

diosi primi id instituerint, ut ne quis in loco sacro cum muliere coiret aut a coitu illotus in templa intraret. Cum autem caeteros homines (exceptis Aegyptiis et Graecis) id minus observare ipsamque moris sui excusationem a bestiis petere idem agentibus videret, occasionem inde arripit de bestiis agendi per Aegyptum et ipsis summa cura adeoque veneratione tractatis.

μηδε άλουτους άπο γυναικών κ. τ. λ.] Laudant interpretes Clement. Alexandr. Stromat. I. p. 361, 19 idem de Aegyptiis narrantem. Simile Iudaeorum praeceptum in Levitic. XV, 18 Noster sane ignoravit, cum Aegyptiis et Graecis solis hunc morem tribueret. Conf. ad I, 198 nott. — In seqq. monet Schweigh., Herodotum de avibus alisque animalibus loquentem dicere έν τε τοίσι τεμένεσι, de hominibus vero nomine uti latius patente έν τροίσι, quod comprehendat et τὸν νηὸν (cf. nott. ad II, 63) et τὸ τέμενος, agrum, lucum, aedificia, quibus cingatur dei aedes. Tu conf. I, 199 ibiq. not.
καὶ ὀρνίθων γένεα ὀχενόμενα κ. τ. λ.] Intactum reliqui γένεα, quod

παί δονίθων γένεα όχενόμενα π.
τ. λ.] Intactum reliqui γένεα, quod
libri probati satis commendant. Alii
malunt τέλεα, ut in quibusdam codd.
invenitur, et de catervis intelligunt,
ut VII, 211. 223. IX, 20. Cf.
Duker. ad Thucydid. II, 81. Sed
hisce locis de hominum et quidem

τῶν θεῶν καὶ ἐν τοἴσι τεμένεσι. εἰ ὧν εἶναι τῷ θεῷ τοῦτο μὴ φίλον, οὐκ ἄν οὐδὲ τὰ κτήνεα ποιέειν. οὖτοι μέν νυν τοιαῦτα ἐπιλέγοντες ποιεῦσι ἐμοί γε οὐκ ἀρεστά. Αἰγύκτιοι δὲ θρησκεύουσι περισσῶς τά τε ἄλλα περὶ τὰ ἰρὰ καὶ δὴ καὶ τάδε.

65 Ἐοῦσα δὲ Αίγυπτος ὅμουρος τῆ Λιβύη οὐ μάλα θηριώ-

militum catervis unice sermo, ut notavimus ad I, 103.

tavinus au 1, 100.

εί ων είναι — φίλον] ἦν, quod glossam sapit, nunc recte mutatum in είναι. Ad φίλον conf. I, 87 ibiq. not. Ad argumentum loci interpretes afferunt Plutarch. Mor. (II) p. 1044 F, unde intelligimus, Cynicos philosophos posthac eadem excusatione esse usos itemque Stoicos

quosdam.

Αλγύπτιοι δε θοησκεύουσι περισσώς κ. τ. λ.] De bestiarum cultu apud Aegyptios consulatur Diodor. I, 83, Plutarch. de Is. et Osir. cap. 71. p. 379 seq., quibus add. Rhoer. ad Porphyr. de abstin. III, 16. p. 250. IV, 9. pag. 322. De singulis bestiis per Aegyptum consecratis accurate disputat Wilkinson Manners. etc. sec. ser. II. p. 90 seqq. earumque recensum exhibet, additis veterum scriptorum testimoniis Parthey ad Plutarch. De Isid. et Osi-rid. p. 261 seq. Ipsa res iam ma-ture viros doctos advertit in causas atque origines huius cultus inquirentes, Blanchardum, Banier, Frid. Sam. Zickler (Diatribe de Ae-Frid. Sam. Zickier (Distribe de Aegyptiis bestiarum cultoribus. Ien. 1756. 8), Meiners, alios, excitatos a Dan. Beck. in: Allgem. Weltgeschichte I. p. 757. Nec defuerunt recentiori aetate, qui hac de re pluribus quaererent. Namque sola utilitate e bestiis capienda, aut timore, quo hominum animos affi-ciunt, Aegyptios ad bestiarum cul-tum esse ductos cum minime sit credibile, alia sectanda sunt magis recondita e subtiliori sacerdotum doctrina eaque congrua simul cum rudium hominum indole, quos etiamnum per Africae regiones bestiis divinos honores impertire novimus. Nec mirum hoc videri debet ei, qui ipsam humanam naturam omnium-

que animalium vitam accuratius consideraverit in bestiisque magis adeo quam in hominibus communem naturae vim ac vitalem quasi ratio-nem cognosci posse persuasum habuerit. Conferas Bauer. Symbol. et mytholog. I. p. 174 seq. Heeren. Ideen etc. II, 2. pag. 184 seqq. Quare haud male posuisse videtur Iomard., sub cultu bestiarum latuisse causes patentiles. tuisse causas naturales, quibus investigandis prisci Aegyptii valde intenti fuerint multaque eos hac in re vidisse, quae nos lateant. Nec praetereunda astronomica bestiarum ratio in Zodiaco, de qua diximus ad II, 67, coniuncta illa quidem cum Aegyptiorum religionibus. Plura Creuzer, in Symbol. II. pag. 197 seqq Reinhardt, in diss. ad cap. Acgypt. Mytholog. v. Haymann p. 251 seqq. 274 seqq. Bohlen: Das alt. Ind. I. p. 186 seqq. (qui ex India hunc omnem bestiarum cultum in Nili vallem introductum vult: quod equidem minime credide-rim), Wilkinson l. l. pag. 103 seqq. Roeth: Geschichte d. Philosoph. I. p. 189, qui animalium cultum per Aegyptum ex imaginibus deorum, qui horum animalium partibus in-structi fuerint, repetit. Inquisivit quoque in eandem rem I. G. Mueller: Geschichte d. Amerik. Urrelig. pag. 60 seqq.

### CAP. LXV.

'Εοῦσα δὲ Αἶγυπτος ὅμουρος π.
τ. λ.] Bekkero auctore Dindorfius
omisit δὲ, idque probavit Herold.
Emendatt. Herodd. P. I. pag. 16.
Retinuit voculam δὲ librorum quantum scio omnium auctoritate probatam et explicativa vi (nimirum,
etenim) praeditam Dietsch., quem

δης έστί. τὰ δὲ έόντα σφι απαντα ίρὰ νενόμισται καὶ τὰ μεν σύντροφα αὐτοῖσι τοῖσι ἀνθρώποισι, τὰ δε οῦ τῶν δε είνεκεν ανείται τὰ ἰρὰ εί λέγοιμι, καταβαίην ἂν τῷ λόγῷ ές τὰ θετα πρήγματα, τὰ έγῶ φεύγω μάλιστα ἀπηγέεσθαι. τὰ δὲ καλ εξοηκα αὐτῶν ἐπιψαύσας, ἀναγκαίη καταλαμβανόμενος Νόμος δέ έστι περί των θηρίων ώδε έχων. μελεδωνοι ἀποδεδέχαται τῆς τροφῆς χωρίς έκάστων, και ἔρσενες καί θήλεαι των Αίγυπτίων, των παις παρά πατρός έκδέκεται την οί δὲ ἐν τῆσι πόλισι ἕκαστοι εὐχὰς τάσδε σφι ἀποτελέουσι εὐχόμενοι τῷ θεῷ, τοῦ ἂν ἢ τὸ θηρίον, ξυροῦντες

sequi malim. In proxime antecedentibus verba και δή και τάδε ad sequentia neque ad antecedentia spectare, monere vix opus.

καὶ τὰ μὲν σύντροφα αὐτοῖσι

καὶ τὰ μὲν συντροφα αὐτοῖσι τοῖσι ἀνθρώποισι] i. e. aliae (be-stiae) cum ipsis hominibus una simul vivunt. Vid. II, 36: Αἰγοπτίοισι δὲ ὁμοῦ θηρίοισι ἡ δίαιτὰ ἐστι. Vo-cem τοῖσι, quae a duobus codd. abest, reiecit Dindorf, uncis in-clusit Dietsch; equidem retinui, cum

necessaria videretur. Conf. Bredov. p. 83.

p. 83.
τῶν δὲ εἶνεκεν ἀνεῖται τὰ ἰρὰ]
Articulus τὰ sine causa negotium
facessivit viris doctis. Est enim
loci sensus: cur eae bestiae (quae
sc. sacrae habentur, ut dixi) düs
consecratae habeantur indeque colantur. Itaque haud opus, cum Valckenario pro τὰ ἰρὰ, quae ad verba antecedentia spectant: τὰ δὲ ἐόντα σφι ἄπαντα ἰρὰ (ad quae ipsa ex proxime antecedentibus οὐ μάλα δηριώδης έστι adsumere licet mente θηρία) scribere τὰ θηρία, quod idem placuit Heroldo l. l. pag. 6.

Lacunam quandam hic esse suspi-catur Dietsch (Jahrbb. f. Philol. LXIX. p. 330). ἀνείσθαι hic est: Callimach. H. in Cerer. 47 ibique

Spanhem.

τὰ έγω φεύγω μάλιστα ἀπηγέεσθαι] Conf. II, 3. Simili modo Diodor. l. l. dicit Aegyptios sacardotes de his habere ἀπόδοητον τι δόγμα, quod ipse indicaverit I, 21,

ubi fabulam de Iside atque Osiride enarrat. Ubicumque enim Osiridis sepulcrum esset, illic animalia Osiridi ab Iside consecrata fuisse tradebant, ut inde omnis bestiarum cultus per Aegyptum invaluerit. Tu vid. quae hanc in rem notata sunt II, 41. 65. 67.

μελεδωνολ άποδεδέχαται τῆς τροφής] μελεδωνός is dicitur, qui ali-cuius rei curam gerit. Sic III, 61. VII, 31. 38. Scribit vero Diodo-rus I, 83, quanto honore apud Ae-gyptios ii fruantur, qui harum be-stiarum curam suscipiant. Quare τιμήν recte hoc munus dicere potest Herodotus in seqq.: των παίς παρά πατρός έκδέκεται την τιμήν, quae locutio ut de regno hereditario supra invenitur I, 7 fin. (ubi vid. nott.), ita hoc loco et II, 166 vid. nott.), ita hoc loco et II, 166 de munere, quod a patre ad filium iure quasi legitimo transit, adhibetur. Vocula χωρίς, quae inter τῆς τροφῆς et ἐκάστων (sc. τῶν θηρίων) media interponitur, ad maiorem sententiae perspicuitatem addita videtur, ut appareat, suum quamque bestiam habere ministrum, ni issam sensetam ne seinuctem qui ipsam separatam ac seiunctam

qui ipsam separatam ac σοιαπολικά ab aliis curet.
οί δὲ ἐν τῆσι πόλισι ἔκαστοι εὐχὰς τάσδε σφι ἀποτελέουσι] σφι
pertinet ad μελεδωνοὺς, quos ante
dixerat. Argumentum loci egregie
illustrant haec Diodori verba l. l.: ποιρύνται δὲ καὶ θεοὲς τισιν εύ-χὰς ὑπὲς τῶν παιδίων οἱ κατ' Δἰ-γυπτον, τῶν ἐκ τῆς νόσου σωθέν-των. ξυρήσαντες γὰς τὰς τρίχας καν-πρὸς ἀργύριον ἢ χρυσίον στήτῶν παιδίων ἢ πάσαν τὴν κεφαλὴν ἢ τὸ τρίτον μέρος τῆς κε-135 φαλὴς, Ιστᾶσι σταθμῷ πρὸς ἀργύριον τὰς τρίχας τὸ ở ἄν ἐλκύση, τοῦτο τῆ μελεδωνῷ τῶν θηρίων διδοί. ἡ ở ἀντ' αὐτοῦ τάμνουσα ἰχθῦς παρέχει βορὴν τοῖσι θηρίοισι. τροφὴ μὲν δὴ αὐτοῖσι τοιαύτη ἀποδέδεκται. Τὸ ở ἄν τις τῶν θηρίων τούτων ἀποκτείνη, ἢν μὲν έκὼν, θάνατος ἡ ζημίη ἢν δὲ ἀέκων, ἀποτίνει ζημίην, τὴν ἂν οί ἰρέες τάξωνται. ὡς ở ἄν ἱβιν ἢ ἰρηκα ἀποκτείνη, ἢν τε έκὼν ἢν τε ἀέκων, τεθνάναι 66 ἀνάγκη. Πολλὼν δὲ ἐόντων ὁμοτρόφων τοῖσι ἀνθρώποισι θηρίων, πολλῷ ἂν ἔτι πλέω ἐγίνετο, εἰ μὴ κατελάμβανε τοὺς

σαντες, διδόασι το νόμισμα τοις έπιμελουμένοις των ποοειοημένων ζώων. Cincinnos in Thebanis sculpturis exhibitos longos ad hunc morem refert Wilkinson. Manners etc. III. p. 361.

Ιστάσι σταθμῷ προς ἀργύριον τὰς τρίχας] i. e. ponderant capillos ad argentum in altera librae lance repositum; quantum vero (ponderis sc. capillorum in altera lance positorum) argentum traxerit, tantum dat curatrici, i. e. tantum argenti pondus, quantum est capillorum pondus. Stegerus locum sic circumscribit: οσον δ΄ ἀν έλκύσωσι τὸν σταθμὸν αί ἐντεθείσαι τρίχες, τοσοῦτον (sc. αργύριον) τῆ μελεθωνῷ τῶν θηρίων δίδωσι sc. ὁ τὴν εὐχὴν ἀποτελῶν. De transitu verbi a plurali (στᾶσι) ad singularem numerum conf. supra I, 195 ibique nott.

pra I, 195 ibique nott.
τὸ δ' ἄν τις τῶν θηρίων τούτων ἀποκτείνη Relativi pronominis usum, ubi particulam εί s. ἐἀν exspectaveras, notat, hoc loco apposito, Matthiae Gr. Gr. §. 481

bol. II. p. 208 seq., quocum conf. Hammer. in Boettigeri Amalth. II. pag. 119, cui est nostrum Habichi, quae avis simili religione Persis atque Aegyptiis consecrata. Add. Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. pag. 205 seqq., qui inter varias falconum species per Aegyptum obvias nnam sibi invenisse videtur, quae proxime accedat ad sacrum Aegyptiorum veterum falconem, qualem in monumentis repraesentatum conspicimus; vocatur ab ipso Falco Aroeris. Conf. etiam Roeth. l. supra l. pag. 191. E veteribus praeter Diodorum l. l. conferatur Cicero de nat. Deor. I, 29 et Tuscull. quaest. V, 27, qui praeterea felem, canem et crocodilum in his sacris animalibus recenset, quae violare nefas sit Aegyptiis. Sed accipitrum et ibium praecipuus honor; ut etiam ex eo intelligitur, quod horum cadavera maximo sumtu ornamentoque condita reperiuntur in cryptis Thebaicis. Conf. Creuzeri Commentt. Herodott. p. 164 et Wilkinson. l. l. p. 94 seq. 210. Qui mumias examinavit Geoffroy, se quatuor inter falcones inunctos species agnovisse affirmat, falconem peregrinum, f. aesalonem, f. palumbarum, f. nisum. Sequitur eum Reinhardt l. l. pag. 26. 27.

# CAP. LXVI.

εί μή ματελάμβανε τοὺς αἰελούοους τοιάδε] i. e. nisi felihus haec acciderent. Ubi Herodoteum verbi καταλαμβάνειν usum semel notasse αἰελούρους τοιάδε. Ἐπεὰν τέχωσι αὶ θήλεαι, οὐκέτι φοιτέουσι παρὰ τοὺς ἔρσενας οἱ δὲ διζήμενοι μίσγεσθαι αὐτῆσι οὐκ ἔχουσι. πρὸς ὧν ταῦτα σοφίζονται τάδε ἀρπάζοντες ἀπὸ τῶν θηλέων καὶ ὑπαιρεόμενοι τὰ τέχνα κτείνουσι. κτείναντες μέντοι οὐ πατέονται. αἱ δὲ στερισκόμεναι τῶν τέχνων, ἄλλων δὲ ἐπιθυμέουσαι, οῦτω δὴ ἀπικνέονται παρὰ τοὺς ἔρσενας φιλότεχνον δὲ τὸ θηρίον. πυρκαϊῆς δὲ γενομένης θεῖα πρήγματα καταλαμβάνει τοὺς αἰελούρους. οἱ μὲν γὰρ Αἰγύπτιοι

sufficiat. Est enim incidere, acci-dere et gravioribus in rebus casibusve praecipue locum habet. Conf. II, 152. III, 33. 42 ibique allata, IX, 60 etc., Wyttenbach. in Bibl. critic. P. X. pag. 46. Ad Pausaniam, qui Herodoteam locutionem imitatus est, notavit Siebelis., quem vid. ad I, 7. §. 3. De felibus per Aegyptum cultis plurima affert Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. p. 161 seqq., de felibus medicatis frequentissime adhuc repertis ibid. p. 167. Nuspiam vero apud veteres cum memorentur feles domesticae, quas medio demum aevo per Europam Asiaeque partem propagatas esse volunt, quaerendum videbatur Linkio (Urwelt etc. p. 200), utrum Aegyptiorum feles ad felium nostrarum genus pertinuerint, an aliud ad genus, quod in hisce calidiori-bus regionibus solum inveniatur, referri debeant. Atque hoc ipsum probabilius videtur viro doctissimo. Cuvierus et Géoffroy nihil quidem distinguunt inter eam felem, quae hodie in Aegypto occurrit, et eam, quae domestica est adeoque in silvis Europae montosis degit; nec mumias felium nunc repertas ab illis differre monent. Sed Linkio post suffragati sunt Schubert. et Olivierus. Reinhardt., qui accura-tissimam disputationem instituit in diss. laud. p. 39—63 coll. 17. 18, nihil certi de his quidem ipse pronuntiat; ex iis vero, quae diligentissime inquisivit, hoc patet: medicatas Aegyptiorum feles nec ad formam nec ad cranium valde dif-ferre a feli domestica, ad picturam modo et varietatem coloris feli cato fero similes videri. Quem postes hac de re consului Leuckartum, virum doctissimum, is mihi scripsit Aegyptiorum felem domesticam originem ducere a feli maniculata; quam felem adhuc incognitam a Ruppellio, celeberrimo peregrinatore, in Nubia repertam esse ad occidentalem Nili ripam in locis saxosis; minorem illam quidem esse cato fero, sed cauda longiori praeditam. Ab ea autem feli vel nostrae domesticae felis quasdam varietates derivari verisimile videtur eidem Leuckarto, qui de feli maniculata comparari iubet: Atlas zu d. Reise in nördl. Africa von Ed. Ruppell. Heft I. Frankfurt. 1826 fol., ubi Kretzschmar pag. 3. 4. de hac feli maniculata, e qua domesticam Aegyptiorum felem deductam esse ipse cum aliis statuit, disputat, addita imagine. De primitiva felis patria disseruit quoque Dureau de la Malle in Annall. des sciences naturell. 1829. p. 165 seqq., Herodoti bene memor, qui tam accurate de fele retulerit.

πείναντες μέντοι οὐ πατέονται] Pro πατέονται, quod rarius est verbum edendi notione, nonnulli ἀατέονται. Sed vid. II, 37 ibiq. not. et II, 47. — In verbis proxime antecedentibus verba ἀρπάζοντες et ὑπαιοεόμενοι significatione ita differre putamus, ut ἀρπάζοντες ii dicantur, qui νί rapiunt, ὑπαιοεόμενοι, qui clam et tecte auferunt, per dolum agentes.

θεία πρηγματα καταλαμβάνει τοὺς αlελούρους] Vertit Schweighaeuserus: "mira res accidit felibus", in nota adiiciens, Conr. Gesnerum sic locum esse interpretatum: "feles in furorem aguntur." Et notant θεία

διαστάντες φυλακὰς ἔχουσι τῶν αἰελούρων, ἀμελήσαντες σβεννύναι τὸ καιόμενον οἱ δὲ αἰέλουροι, διαδύοντες καὶ ὑπερθρώσκοντες τοὺς ἀνθρώπους, ἐσάλλονται ἐς τὸ πῦρ. ταῦτα δὲ γινόμενα, πένθεα μεγάλα τοὺς Λίγυπτίους καταλαμβάνει. ἐν ὁτέοισι δ' ἂν οἰκίοισι αἰέλουρος ἀποθάνη ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, οἱ ἐνοικέοντες πάντες ξυρέονται τὰς ὀφρύας μούνας, παρ' ὁτέοισι δ' ἂν κύων, πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὴν κεφα-67 λήν. 'Απάγονται δὲ οἱ αἰέλουροι ἀποθανόντες ἐς ἰρὰς στέγας,

ποήγματα omnino aliquid mirum atque insolens, quod cum explicare nequeas, divinitus accidisse consentaneum sit. Conf. I, 122. 174 at VI. 69.

et VI, 69.

of μὲν γὰς Λἰγύπτιοι διαστάντες] i. e. per intervalla s. spatia dispositi felium custodias agunt nec quidquam curant incendium. Caeterum dubitat Wilkinson. l. l. pag. 64, num verum sit, quod hic de nimia cura narratur, quae felibus tribuatur; mavult ad ea referre, quae ut legentes quodammodo detineret, Noster protulerit. Fabulam consulto ab Herodoto fictam declarat I. S. C. Schweigger: Ueber naturwissenschaftl. Mysterien etc. (1843). pag. 35. 54. At veri quid subesse crediderim, cum nunquam talia finxerit ac pro veris tradiderit historiae pater.

historiae pater.

ταῦτα δὲ γινόμενα] Sunt absoluti qui dicuntur casus. Nam exspectabas: τούτων δὲ γινομένων. Vid. infra II, 141 coll. 41 ibique nott. et conf. Kuehner Gr. Gr. §. 670. Plura qui desiderat huius usus testimonia, adeat Reitz. ad Lucian. Conviv. p. 354. 355 tom. IX edit. Bipont. — ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου est ultro, casu, naturali morte, quae nulla extrinsecus vi coacta venit, ut Gellii utar verbis in Noctt. Att. XIII, 1. Plura Larcher. ad h. l. Tu conf. quoque II, 14. — ἐν ὁτέοισι δ' ἀν οἰκίοισι optimi quique libri afferunt pro ὁτέησι — οἰκίησι, quod ne Graecum quidem esse monet Struve Spec. quaest. de dial. Herod. I. pag. 48.

CAP. LXVII. 'Απάγονται] Reliqui hoc, ut I,

209 et II, 47, quamvis exhibeat Schellershemianus liber απαγέαται, quod Schweigh. et Gaisf. placuit. Sed vid. nott. ad l. l. Mox load στέγαι et load δήκαι, quas infra dicti, non different, recte monente Schweigheusero. Sunt enim conditoria, camerae, cellae, in quibus mortui conduntur. Sic θημαι II, 69. 90. 148 et apud Diodor. Sicul. I, 83, unde haec adscribamus: φέρουσι είς τὰς ταριχείας Επειτα Θεραπευ-θέντων αὐτών κεδρία — Θάπτου-σιν έν ίεραις Θήκαις. Alias vero ipsae quoque arculae dicuntur θή-και. Vid. Creuzer. Commentt. Herodd. p. 67 not, et infra II, 136. Caeterum hanc conditionem et consecrationem bestiarum, quae per totam Aegyptum obtinuit, coniun-ctam esse cum ipso bestiarum harum cultu, nemo non intelligit. Quod ut aliquatenus perspiciamus, astronomicis rationibus adhibitis, cogitanda sunt siderea armenta ac greges solis. Cum enim animalia sint deorum quasi imagines, dii vero Aegyptiorum magnam partem ca-lendares, qui mensium signa inter se distribuerunt, factum est, ut, singuli ubi signa sua ingrediantur per mensium singulorum orbem, in dicantur animalia ingredi. Iam ubi illud invaluerat, ut certis animalium figuris notaretur et siderum potiorum (Zodiaci) et mensium orbis, in fastis condendis consecrarunt has ipsas figuras sacerdo-tes, quo penitus eae in memoria hominum defigerentur. Est praecipuus locus solis, a cuius per si-gna coeli insigniora meantis annuo orbe pendent plurima. Solem vero Osiridem esse dictum scimus; qui

# ένθα θάπτονται ταριχευθέντες έν Βουβάστι πόλι. τας δε κύ-

quando caniculae stellae in coelo signum intraverit, dicitur Anubis, canemque habet consecratam, ut bos et bucula Osiridi et Isidi tanquam soli lunaeque adiunguntur. Eadem ratio gregis reliquorum animalium in solis orbita consistentium; quorum domicilia sicubi ingreditur, mutuatur ab ipsis eorundem vultum et speciem. Hinc deorum personatorum chorus per annuum circulum ingrediens. Hinc bestiae deorum imagines et nuntii, praecones anni, indices tempesta-tum. Hinc dii ipsi, animalium ho-rum partibus ornati, ad oculos ho-minum traducti et repraesentati; quod neminem mirabitur, qui haec ante omnia tenuerit, animalia esse signa sive symbola deorum, summamque in his astronomiae habendam esse rationem. (Vid. Seyffarth: Beiträge z. Kenntniss d. Litt. etc. d. alt. Aegypt. II. p. 86 seq.) coelestium bestiarum seu sic siderearum (cum dii lunares, solares ac planetares sint siderea armenta) imagines sunt bestiae sacratae in terris, quae sua quaeque per uni-versam Aegyptum in urbibus sacris stabula et sepulcra habent. Hinc, alia ut omittam, mos sepeliendorum hominum in conditoriis sacra-rum bestiarum. Namque erat con-sentaneum, haec animalia post mortem condita sacrisque conditoriis reposita ac sepulta esse. Sunt vero, si Herodoti locos una iungamus II, 65-69 incl. 71. 72. 74, ibes, accipitres, feles, canes, ichneumones, mures, aranei, ursi, lupi, crocodili, hippopotami, lutrae, lepidoti, anguillae, vulpanseres (phoenix) ac serpentes quidam, per singulos Aegypti no-mos singuli consecrati ac rite con-diti. Cum quibus enim victus vitaeque ratio erat communis (II, 36), haud alia quoque post vitam ratio, ut eodem modo, quo ipsi homines, conderentur cum iisque etiam communi domicilio quasi post vitam iungerentur. Conf. Zoega de obe-liscc. pag. 283 seqq. Ac repere-runt viri docti utique magnam hu-

iuscemodi mumiarum copiam per varias Aegypti partes, praecipue in Memphiticis regionibus, ubi plurimae avium sacrarum sunt mumiae, et in Thebaicis cryptis Gallorum opera accuratissime descriptis. Vid. Rouyer. in Descript. de l'Eg. livr. Kouyer, in Descript, de l'Eg. hvr. X. pag. 219 seq. et Iomard. l. l. vol. I. livr. II sur les hypog. de Thèb. sect. X. §. 8. p. 347 seqq. (recueil de mem. p. 313 seqq.) coll. Sylvest. de Sacy ad Abdallat. p. 202. 277. Nam reperiuntur et quadrupedes et aves et reptilia mumi-arum humanarum in modum condita; quae conditura non inferior est hominum conditura nec medicamentis, aromatibus, nec opera adhibita, neque vero involucrorum, fasciarum etc. praestantia. Quin adeo obtinet inter bestiarum mu-mias eadem atque inter humanas mumias differentia, ut v. c. maximo sumtu ornamentoque condita sint cadavera ibium atque accipitrum. Magnorum vero animalium sunt non integra cadavera condita, sed par-tes tantummodo aliquot, ossa praecipue, imposito capite factitio. Suftatt. Herodott. I. pag. 147 seqq. 163 seq. deprompta, ad accurationem miri utique moris intelligentiam. Alia suis quaeque locis adnotabimus. Monuit idem V. D. de his quoque in Symbol. I. pag. 200 seq. et antea binis scriptionibus h c argumentum persecutus erat Langguth: de bestiis Aegyptiorum studio conversis in mumias, Viteberg. 1808, et: de mumiis avium in laby-rintho apud Sacaram repertis, Vite-berg. 1803. Quibus add. I. Reinhardt.: de quinque mumm. bestiarum Aegypti. Havniae 1824, et Minutoli: Nachträge zu s. Reise. p. 225 seqq.
ταριχευθέντες] Adscribamus
Diodori locum I, 83 de his sacris
bestiolis: ὅταν δ' ἀποθάνητι, σινδόνι κατακαλύψαντες και μετ οι-

μωγής τὰ στήθη καταπληξαμενοι φέρουσιν είς τὰς ταριχείας ἔπει-τα θεραπευθέντων αὐτῶν κεδρία καί τοις δυναμένοις εὐωδίαν παςνας έν τη έωυτων εκαστοι πόλι θάπτουσι έν ίρησι θήκησι. ώς δε αυτως τησι κυσι οι ίχνευται θάπτονται. τας δε μυγα-

έχεσθαι καὶ πολυχρόνιον τοῦ σώματος τήρησι» θάπτουσιν ἐν ἰεραῖς θήκαις. Invenerunt autem docti Galli in Thebaicis conditoriis multas felium mumias. Vid. Iomard.

i. l. et nott. ad II, 66.
εν Βουβάστι πόλι] De hac urbe
vid. supra II, 60. Ac refert huc
urbis nomen Stephanus Byzantinus sub voc., quod felem denotare scribit. Dubitat quodammodo Champollio (l'Egypt. sous l. Phar. II. p. 67), cui a numine Aegyptio no-men urbis deductum esse verisimilius videtur. Ad felium cultum per-Motam. V, 329 coll. Anton. Liber. metam. fab. 28 traditum legimus, deam in pugna Typhonia se in felim transformasse.

τὰς δὲ κύνας ἐν τῆ ἐωυτῶν ἕκαστοι κ. τ. λ.] Canes quoque, qua-rum iam mentio II, 66 in fin., in sacris habebantur animalibus, nec infimum illic occupabant locum propter rationes astronomicas, quas modo attigimus. "Proxime monui, a solis, per signa coeli insigniora meantis, annuo orbe hac in re pendere plurima. Solem autem Aegy-ptiis Osiridem dictum esse supra documus. Hoc loco illud addamus: Osiridem solarem appellatum esse Σείριον (conf. Plutarch. de Is. et Osir. p. 372 s. 525 Wyttenb.). In eodem Sirio habitare Isidem etiam docebant Aegyptii (vid. inscriptio-nem apud Diodorum lib. I. cap. 27. pag. 31 Wesseling.). Habebat 27. pag. 31 Wesseling.). 27. pag. 31 Wesseling.). Habehat autem canicula binas stellas prae ceteris splendidas, alteram in capite, quam Isidem vocabant, in lingua alteram Sirii nomine insignem (confer Iablonsk. Panth. Aeg. II. pag. 34 seqq.). Iam nemo nescit, caniculae quasi dominum esse Anubidem sive Mercurium, canino capite imposito notabilem. i. e. eum pite imposito notabilem, i. e. eum deum, qui Isidi et Osiridi in omni vitae actione adest et necati dei corpus studiose inquirit ac rite con-

ditum ad Nilum defert. Cuius in-

quisitionis fidi socii fuisse canes

ferebantur. In eius rei memoriam in Isidis die festo pompam duce-bant canes, uti prodit Diodor. Si-cul. I. cap. 87. Ac Nili crescencul. I. cap. 87. Ac Nili crescentis et annonae felicis abs Anubide auguria capere solebant sacerdotes. Sirius eiusque praeses deus universi anni nuntius est habitus. Ab eo igitur deo, qui, quatenus mente sua moderatur inferiors omnia, Thoth-Hermes dictus, igitur ab eo quidquid luminis i. e. consilii salutisque in solem, atque a sole in lunam, indeque rursus in terram defluxit, id quotannis tan-quam ex primario fonte repetitur; ita tamen, ut ipse quae mentis sunt impertiat, quae in communibus bonis censentur, ea omnia Isidis ar-bitrio atque Osiridis sint commissa. bitrio atque Osiridis sint commissa. Itaque idem ille latrator Anubis, in coeli fastigio ac quasi specula locatus, sagacitate sua praecellit reliquas bestias omnes, velut sagacissima bestia canis." Creuxer. in Comm. Herodd. p. 149 seq. De honore canum apud Aegyptios cf. Plutarch. de Is. et Osir. cap. 44. p. 368 F et Diodor. l. l., Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. p. son. Manners etc. sec. ser. II. p. 138 seqq., qui Anubidem huc referri posse negat, non canis sed schacali capite instructum, nisi utramque bestiam ad idem canum genus referre malis. Nec mirum, multa canum cadavera bene medicata in canum cadavera bene medicata in cryptis fuisse reperta. Vid. Iomard. l. l. et plura apud Reinhardt. in diss. laud. p. 15 seq., Wilkinson. l. l. pag. 141. Apud Latinos hinc invenitur latrator Anubis, ut monet Larcherus.

Larcherus.

ώς δὲ αῦτως τῆσι κυσὶ οἱ ἰχνευταὶ θάπτονται] ἰχνευταὶ sunt ichneumones, uti appellantur apud Diodor. Sicul. I, 83. Add. Nicandr. Ther. V, 105 et Hesych. s. v. De ipsa bestia, quae crocodilis infesta dicitur. plura parrant Diodorus Sidicitur. dicitur, plura narrant Diodorus Si-cul. I, 87. Aelian. H. A. VI, 38 et III, 22. Plin. H. N. VIII, 34. Plura dabit Wilkinson. l. l. pag. 154 seq. "Pharaonis mus quoque

λέας καὶ τοὺς ἔφηκας ἀπάγουσι ἐς Βουτοῦν πόλιν, τὰς δὲ ἔβις ἐς Ἑρμέω πόλιν. τὰς δὲ ἄρκτους, ἐούσας σπανίας, καὶ τοὺς

dictus, quem viverris accensere solent, teste Leske: Naturgeschichte pag. 176. Conf. interprett. ad Amrio. Cont. interprett. at Aminian. Marcell. XXII, 15. §. 19."
Cr. De Buto urbe conf. ad II, 155. — μυγαλῆ sive mus araneus ad soricum genus refertur, rarissimaeque dicuntur huius animalis mu-Vid. Reinhardt. l. l. p. 18 miae. seq. Ab Athribitis hanc bestiam coli testatur Strabo XVII. p. 813. Thebis numias huius bestiae repertas esse, sed in sculpturis nunquam eam conspici asserit Wilkinson. l. l. p. 133 seq., cui est Sorex myosurus, nobis: Spitzmaus. Conf. etiam Roeth. l. l. nott. pag. 51. In ipsa vocis scriptura admodum variant: equidem dedi μυγαλέας, Bredovium secutus p. 215 et praecipue p. 220. τὰς δὲ ἴβις ἐς Ερμέω πόλιν] Post vocuļam ἴβις Schweigh. inseruit voces ἐούσας ἰρὰς, quae tamen a me-lioris notae codicibus absunt et omnino glossatorem sapiunt. Oc-currunt vero duae urbes Hermopolis nomine insignitae, altera parva in regione Aegypti inferioris occidentali, quae extra Delta est, nunc, uti volunt, appellata Daman-har; eius tamen nulla apud Herodotum mentio, qui Hermopolin no-vit magnam, sitam in ea superioris vit magnam, sitam in ea superioris Aegypti regione, cui nomen Heptanomis, quaeque ab aliis etiam Thebaidi adnumeratur. Vide Schlichthorst. l. l. pag. 97. 98, Mannert. l. l. X, 1. pag. 397 seq. Conf. etiam Prokesch: Erinner. I. p. 114 seqq. et alia, quae affert Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. II. p. 787 not. Nunc illis in regionibus invenitur vicus nomine Achmuneyn, venitur vicus nomine Achmuneyn, multaque a Gallis sunt inventa rumagnificorum aedificiorum, templorum, columnarum longe lateque per campos dispersa. Quae tamen non omnia ad Hermopolin, ut Galli illi contendunt, pertinere posse putat Mannertus loco l. p. 399. Nec valde remotum ab Her-

mopoli collocatur *Ibeum*; qui locus forsitan ad eam ipsam urbem vel certe ad eins ditionem proximam pertinens, cum ibium mumias reciperet, inde quoque nomen traxisse videtur. Vid. Champoll. l. l. I. p. 295. 296, qui ideo Herodotum non prorsus accurate hic loqui monet, cum ibes Hermopoli repositas esse scribat. Nam intelligendas esse eas tantum ibes, quae in templis fue-rint nutritae (religione publica opinor consecratas dixeris), cum in cryptis Memphiticis infinitus numerus ibium conditarum repertus fue-rit. Domesticae igitur hae fuerint ibes, illae publicae et sacrae; ut enim quaevis privatorum domus per universam Aegyptum avem suam sacram nutrire solebat, ita ibis in templis nutrita et quasi deorum consuctudini admota est, quod mo-net Creuzer. Commentt. Herodd. p. Hinc vario modo hae aves reperiuntur conditae, ut idem monet. Conf. Iomard. Recueil etc. p. 313 seq. De ipsa ave eiusque san ctitate apud Aegyptios dicemus ad II, 75. Hoc loco illud potissimum teneri volumus, quod ibis, cum Niliacae inundationis esset signum ac symbolum, Mercurio quoque sa-era perhibebatur, qui deus primus Nili crescentis mensuras percepit et indicavit, indeque ibidis capite imposito repraesentatus comparet in anaglyphis ac picturis Aegyptiorum. Quare Hermopoli, i. e. Mercurii in urbe, sacram avem sepeliri ac re-poni consentaneum. Conf. Creuzeri Symbol. II. pag. 207 seq. De Aegyptiorum Mercurio scripsit C. Fr. Dorfmueller in programmate, quod prodiit August. Vindelic. 1851: Ueber die Grundidee des Gottes

ràς δὲ ἄρχτους, ἐούσας σπανίας κ. τ. λ.] Auctor est Prosper Alpinus hist. nat. Aegypt. IV, 9. pag. 132, ursos, lupos, vulpes in Aegypto reperiri, quamquam haud magna sit eorum copia. Ursos idem addit ovibus nostris haud maiores esse itidemque lupos et vulpes duplo minores quam apud nos inve-

λύκους, οὐ πολλῷ τέῷ ἐόντας ἀλωπέκων μέζονας, αὐτοῦ θάπτουσι, τῇ ἂν εύρεθέωσι κείμενοι.

68 Των δε προποδείλων φύσις έστι τοιήδε. τους χειμεριω- 136

Ursos satis constat non reperiri per Aegyptum: qui quod bis Thebanis conspiciin monumentis untur, teste Wilkinsono (Manners etc. III. p. 26 seq. coll. sec. ser. II. pag. 136), id eodem viro docto auctore inde explicandum, quod bettie has intermenent accident. stize hae inter munera regi oblata comparent atque extrinsecus adductae videntur. Atque tales imagines Herodotum vidisse indeque haec retulisse arbitratur Letronne: Journal d. Sav. 1844. p. 500. — Lupos testantur Aristoteles (Hist. Au. VIII, 28) et Plinius (Hist. Nat. VIII, 22) per Aegyptum minores esse quam in Graecia. Cum vero hodie in Aegypto lupos reperiri plerique ne-gent, aliis quamvis se vel vidisse lupos vel ululantes audiisse asse-verantibus, ea, quae de his anima-libus apud veteres enarrantur, ad lupos cervarios s. schacalos relata volunt, quippe quorum etiamnum haud paucae reperiantur mumiae, testi-bus Iomardo (l. l. X. §. 8. p. 353 s. Recueil etc. p. 314. 317) aliisque, quos laudat Reinhardt. in dissertat. laud. pag. 16. 17 coll. 7. Add. Langguth. de bestt. Aegyptt. etc. p. 36 seq. Equidem nil discernam in iis, quae me peritoribus erunt diiudicanda. Hoc modo addam, lupos frequentissime repraesentatos memorari in Aegyptiorum anaglyphis atque mumiarum involucris; qua de re conf. nott. ad II, 122. Add. Wilkinson. Manners etc. III. p. 27 seqq., qui quae Herodotus de lupis magnitudine inferioribus per Aegyptum scribit, ea vera inveniri addit.

#### CAP. LXVIII.

Τῶν δὲ κροκοδείλων φύσις ἐστὶ τοιήδε]\* Articulum ἡ ante φύσις excidisse putat Schaeferus in Melett. p. 11. 12. Libri vetusti illum ignorant hoc loco, ut I, 93, ubi conf. nott. Quare addendum articulum

haud censui, quamvis ab edd. recentt. receptum. — Locum Hero-doti de crocodilis valde insignem multi et veterum et recentiorum vel attigerunt vel tractarunt. Atque iam ante Herodotum de crocodilis Aegyptiis quaedam perscripsisse videtur Hecataeus Milesius, ex quo ipso nonnulla Nostrum sumsisse sta-tuunt. Vid. Fragmm. antiqq. hi-storicc. p. 19 ed. Creuz. et Klausen ad Hecataei fragmm. pag. 128. Ac longe ante utrumque scriptorem Graecus Iobi scriptor crocodilum novit et descripsit XL, 20 et seqq. Namque Leviathan de hac bestia intelligendum esse iam docuit Bo-chart Hierozoic. III. p. 737 seq. Post Herodotum qui de crocodilis egerunt, eos excitat Schneider. in libro, qui inscribitur: Histor. amphibior. naturalis et liter. fascic. II (Ien. 1801) init. Primum locum obtinet Aristoteles, totam fere Herodoti narrationem repetens, Hist. An. II, 10. V, 33 coll. VIII, 15 etc. Cui addas Diodor. I, 35, Ammian. Marcell. XXII, 15. §. 15 seqq., alios, qui vel Herodotum vel Aristotelem plane sequentur. Inter eos, qui recentiori actate in bacc inquiqui recentiori aetate in haec inqui-Siverunt, inprimis consuli debent: Camus ad Aristot. Hist. Animal. versionem Gallicam, tomo secundo; Schneiderus ad Aristot. Hist. An. V, 27 t. IV. pag. 415. 416, et in li-bro laudato historiae amphibiorum; Géoffroy: "Observations sur les habitudes attribuées par Herodote aux crocodiles du Nil," in Annall. du musée d'hist. nat. (Paris. 1807) t.
IX. p. 373 seqq.; et Cuvier. "Sur
les différentes espèces de crocodiles"
(ibid. X. pag. 8 seqq.); Minutoli:
Nachträge z. Reise zum Tempel etc. pag. 154 seqq. Praeterea maxima cum utilitate adhibebis peculiarem de crocodilis libellum, qui hoc nomine editus est: Naturgeschichte der Amphibien von Fr. Tiedemann, M. Oppel und I. Liboschitz, 1stes

τάτους μηνας τέσσερας έσθίει οὐδέν. έὸν δὲ τετράπουν χερσαΐου και λιμυαΐου έστι τίκτει μευ γάρ ώὰ έυ γη και έκλέπει, καὶ τὸ πολλὸν τῆς ἡμέρης διατρίβει ἐν τῷ ξηρῷ, τὴν δὲ νύκτα πασαν έν τῷ ποταμῷ. Θερμότερον γὰρ δή έστι τὸ εδωρ τῆς τε αίθρίης καὶ τῆς δρόσου. πάντων δὲ τῶν ἡμεις ίδμεν θνητῶν τοῦτο ἐξ ἐλαχίστου μέγιστον γίνεται. τὰ μὲν γὰρ ἀὰ χηνέων οὐ πολλῶ μέζονα τίκτει καὶ ὁ νεοσσὸς κατὰ λόγον τοῦ ὢοῦ γίνεται, αὐξανόμενος δὲ γίνεται καὶ ἐς ἐπτακαίδεκα

Heft (Heidelberg. 1817). Est vero, ut ex hoc libro optime intelligitur, apud Herodotum cogitandum de crocodilo vulgari s. Nilotico, quo nomine ab aliis aliarum terrarum crocodilis vulgo distingui solet. Add. Russegger: Reise etc. IJ, 1. pag. 372, qui idem advertit, nunc per inferiorem Aegyptum nullos inveniri crocodilos, qui in superiori Ae-gypto primum prope Siut occur-runt ac frequentiores formaque adeo

maiores per Nubiam comparent. Idem quoque asserit Parthey: Das Nilthal p. 191 seqq.
τούς χειμεριωτώτους μῆνας τέσσερας ἐσθίει οὐθέν] Plinius Hist. Nat. VIII, 25 per menses hibernos crocodilos in antris latere dicit. Quod Herodotus scribit, crocodilum per quatuor menses hibernos nihil edere, mirum utique videbitur, quamquam ipsum per se non alienum est a reptilium natura. Ac fortasse cro-codilos in Delta respexit auctor, qui, coelo et aëre frigidiore for-sitan sopiti, alimentis minus indi-gebant; quale de alio genere cro-codilorum in Americae regionibus frigidioribus peregrinatores testati sunt. Nunc quidem, ubi rarissime in Delta invenias crocodilos, qui superioribus tantum locis reperiuntur, non mirum, multos crocodilos tur, non mirum, multos crocodilos vel gregatim conspici in Nili arena iacentes per hiemem, quod testatur Minutoli l. l. p. 156 seq. coll. Géoffroy pag. 375. Et nostra quoque aetate virum doctum contendisse, plures menses crocodilum sine alimentis vivere posse, intelligo ex Tiedemanni libro l. p. 36, ubi aliud exemplum laudatur crocodili, qui per septemdecim dies sine ullo nutrimento vixerit. Vid. ibid. pag. 69.

τίπτει μέν γὰο ἀὰ έν γῆ καὶ ἐκλέπει] ἐκλέπει, i. e. excludit ova. In re ipsa conveniunt nostrae actatis viri docti atque peregrinato-res. Vide Tiedemann. l. l. pag. 53. Illud unum recentiores peregrinatores sibi animadvertisse visi sunt, esse solem potius, quae ova excludat, non crocodilos feminas illis incumbentes. Confer Geoffroy

pag. 377 seq.

καὶ τὸ πολλὸν τῆς ἡμέρης διατοβει ἐν τῷ ξηρῷ κ. τ. λ.] Haec vera et indubia esse, ex iis, quae etiamnum observantur, ponit Géoffroy pag. 376. Et confirmat Minutoli, qui per omnes diei horas in Nili insulis et arena crocodilos in Nili insulis et arena crocodilos se invenisse scribit, nunquam vero noctu se illos extra aquam conspexisse. Vid. l. l. p. 157. Causam, quam Noster addit (θερμότερον γὰρ δή ἐστι τὸ ἔδωρ τῆς τε αἰθρίης καὶ τῆς δρόσου), sic intelligimus: ,, aquam esse calidiorem (vel per poctem), quam ağrem coeli sereni noctem), quam aërem coeli sereni (per noctem) roremque gelidum inde cadentem in terram; qua re cro-codilis calorem amantibus gratius esse pernoctare sub aqua, diu com-

morari in terra.
πάντων δὲ τῶν ἡμεῖς ἔδμεν κ.
τ. λ.] Et haec vera esse, docent naturae curiosi, qui omnes confirmant, crocodili ova non excedere magnitudine ova anserina; vid. Géoffroy pag. 379 et Minutoli pag. 159 coll. Tiedemann. pag. 53 seq. E veteribus Herodoto suffragantur Diodorus I, 35, Aristoteles Hist. An. V, 32, alii. και ὁ νεοσσὸς κατὰ λόγον τοῦ

πήχεας, και μέζων έτι. έχει δε όφθαλμοὺς μεν ύὸς, όδοντας δε μεγάλους και χαυλιόδοντας, κατὰ λόγον τοῦ σώματος. γλῶσσαν δε μοῦνον θηρίων οὐκ έφυσε, οὐδε τὴν κάτω κινέει

ὼοῦ γένεται] Crocodili pullus, ut iidem monent viri docti, ubi ovum relinquit, longitudine septem aut octo pollices fere aequat, et ali-quot post menses iam ad plurium pedum longitudinem pervenit, ita ut adultus triginta pedes et am-plius longitudine expleat. Herodotus mox ponit septendecim cubitos, qui viginti quinque pedes Rhenanos ferme aequant; Aelianus vero sub Psammiticho scribit visum fuisse croccodium viginti quinque cubito-rum, quae triginta quinque fere pedum est mensura, aliumque sub Amasi, cuius longitudo viginti sex fuerit cubitorum; vid. Nat. Animal. XVII, 6. Alios veterum locos attulit Lindenbrog, ad Ammian. Mar-cell. XXII, 15. §. 16. Quae tamen non fictitia esse, crocodilorum, qui hodie inveniuntur, arguit magnitudo. Observat Russegger l. l., per Nubiam maiores reperiri crocodilos quam in Aegypto, eosque viginti quatuor pedum longitudinem habere, quae subinde ad triginta usque pedes ascendat. Com. estat. Tiedemann. l. l. pag. 69 et Schnei-

Tredemann. 1. 1. pag. 09 et Schneider. 1. 1. pag. 142 seqq.

ξχει δὲ ὀφθαλμοῦς μὲν νὸς] Sunt crocodili oculi pro tanta corporis mole sanequam parvi, minus elati et plerumque a palpebris obtecti, ut suillis oculis haud male comparari possint, quamquam felium oculis similiores illos esse olim statuit Camus idemque nunc statuit Minutoli 1. 1. pag. 160 coll. Geoffroy p. 379. Tu vid. potissimum Schneider. 1. 1. pag. 23 et Tiedemann. 1. 1. pag. 28.

1. 1. pag. 20.
 όδόντας δὲ μεγάλους καὶ χαυλιόδοντας] χαυλιόδοντες sunt dentes
 exserti, des dents saillants, ut vertit Larcherus, Diodori admonens
I, 35 et Io. Diacon. schol. in Scut.
 Hesiod. vs. 303, qui exponit ὀδόν τας ἐξεστηκότας τοῦ στόματος.
 In ipsa re nemo, qui oculis suis
 ipse inspexerit crocodilum, Hero-

dotum erroris arguet. Nam dentes crocodilo sunt magni et in maxilla superiore plerique ita exserti, ut etiam ore clauso, cum labia non adsint, foris spectentur e superiore maxilla deorsum prominentes. Haec et plura Schneiderus l. l. pag. 34 coll. Tiedemann. p. 39 seqq., quo utroque loco plura etiam invenies de dentium numero atque serie.

maxilla deorsum prominentes. Haec et plura Schneiderus l. l. pag. 34 coll. Tiedemann. p. 39 seqq., quo utroque loco plura etiam invenies de dentium numero atque serie.
γλώσσαν δὲ μοῦνον δηρίων οὐν ἔφνσε] sc. ὁ κροκόδειλος, non genuit, unum ex omnibus animalibus. sibi linguam, i. c. haud nactum est linguam unum hoc inter omnia animal. — Res ipsa valde disceptata, praesertim cum Aristoteles (Hist. An. I, 11. II, 10. V, 33) aliique seriptores (ut Plinius Hist. Nat. VIII, 37. Plutarch. de Is. et Osir. cap. 75. p. 381) haec ex Herodoto repetierint, nec recentiori aetate derepetierint, nec recentiori aetate defuerint, qui Herodoto patrocinarentur ab aliis obtrectato. Nunc vero res expedita. Habet utique crocodilus linguam, ut reliqua animalia, sed sub maxillae inferioris aspera pelle, quasi laxo vinculo comprehensam, sic delitescentem, ut vix primo adspectu compareat multisque viris prorsus abesse videretur. Nam maxillae inferioris interstitium totum occupat eiusque margini in-teriori et apici tota est affixa, uti ore aperto apparet; linguae scilicet ministerio crocodilus opus non habet nec ad vocem nec ad praedam convertendam. Vid. Schneider. l. l. pag. 43 seq., Tiedemann. l. l. pag. 32 seq. Schweighaeuserus ait, in libro, qui inscribitur: ,,Histoire des animaux d'Aristote, traduit par Camus T. II. art. Crocodile," quae huc spectant praecipue, collecta et excussa esse. Herodotum vero ex-cusare licebit, qui externam spe-ciem magis secutus talia non vidit, quae vel doctissimos nostrae aetatis viros diu latuerint, nec nisi cadaverum sectionibus institutis ad liquidum perduci potuerint.

γυάθου, άλλὰ καὶ τοῦτο μοῦνον θηρίων τὴν ἄνω γυάθον προσάγει τῆ κάτω. ἔχει δὲ καὶ ὅνυχας καρτερούς καὶ δέρμα λεπιδωτον ἄφρηκτον έπὶ τοῦ νώτου. τυφλον δὲ ἐν ῧδατι, ἐν δε τη αίθρίη όξυδερχέστατον. ατε δη ων εν υδατι δίαιταν ποιεύμενον, τὸ στόμα ἔνδοθεν φορέει πᾶν μεστὸν βδελλέων.

ούδε την κάτω κινέει γνάθον] i. e. inferiorem maxillam non movel Haec quoque res, ab Aristotele ali-Hacc quoque res, an Aristoteia an-isque repetita, nostra actate valde exercuit viros doctos, ita ut vix composita lis esse videatur. Tu tamen hanc teneas disputationum summam: inferiorem crocodili maxillam, nisi prorsus immobilis sit, tam obscure moveri nec plane ad latera, ut vix illud conspici possit. Vid. Schneider. l. l. pag. 48 seqq. et praecipue Tiedemann. l. l. pag. 36 seqq. Quod moneo, ne iniuria quis Herodoto obtrectandum censeat, qui ea non animadverterit, quae doctissimi nostrae aetatis naturae scrutatores vix detegere potuerunt.

άλλὰ καὶ τοῦτο μοῦνον θηρίων] Bene haec vindicavit Schweigh, sic interpretans: sed est etiam hoc unum ex omnibus animalibus, quod etc. Voluerat enim Schaeferus ad Gregor. Cor. de dialectt. p. 30 άλλα κατα τούτο, cum Bastius τούτο pro διὰ τούτο (idcirco) accepisset. Quorum neutrum habeo verum. Add. G. A. Koch ad Antonin. Lib. p. 119.

έχει δὲ καὶ ὄνυχας καρτεροὺς, ὰ δέρμα λεπιδωτὸν ἄὐρηκτον ἐπὶ του νώτου] λεπιδωτον dicit squamatam pellem; δέρμα ἄδρηκτον Plinius haud male reddit: cutem contra omnem ictum invictam; quod idem aliis verbis testantur alii veterum sriptores, excitati a Bocharto Hierozoic. V, 17. p. m. 785. Atque eadem in crocodilo observarunt re-centiores verissimaque comprobacentiores verissimaque comprova-runt. "Pellis universi corporis crassa est et densa, squamis obserta du-rissimis adeoque vel magnam ab externis iniuriis violentiam facile eludit." Schneider. l. l. p. 15 seq. coll. pag. 14. Add. Géoffroy pag. 381, Tiedemann. p. 33. seqq. τυφλὸν δὲ ἐν υδατι, ἐν δὲ τῆ

αίθοίη όξυδερκέστατον Hoc ita intelligendum, ut crocodilus in aqua minus bene videre censeatur teste ipso Aristotele (Hist. Anim. II, 10); nam in aëre perspicacissimum esse animal, inter omnes convenit.

esse animal, inter omnes convenit. Vid. Géoffroy p. 381, Tiedemann. l. laud. pag. 29.
τὸ στοίμα ἐνδοθεν φοφέει πᾶν μεστὸν βδελλέων] In học quoque loco multum sudarunt viri docti, in eo maximam partem lapsi, quod bdellas intelligerent hirudines sanguisugas, quae omnino in Nili aquis nullae reperiuntur; est enim intelligendum muscarum genus, quod plurimum ac densum in crocodilum irruit ipsasque fauces non firmiter ac presse clausas penetrat et in-teriorem maxillam totam fere obtegit. Quibus muscis parvulis insidians trochilus in crocodili fauces permeat, qui fauces clausurus cor-pore ante moto hoc trochilo indi-cat, qui iam avolat. Simili modo in Indiae septentrionalis insula crocodilum ab ave parvula liberari muscis narrant. Quodsi igitur Herodotus quidquam lapsus est, tantum errorem commisisse videtur, quod, cum muscas s. conopes diquou, cum muscas s. conopes di-cere oporteret, bdellas dixit, quae hirudines vulgo audiunt. Vid. Géof-froy l. l. pag. 382 seq. et Iahnii Annall. philol. et paedag. (1828) I, 3. pag. 365. Trochilum vero dicunt esse charadrium Aegyptium sive saq-saq (tak-tak) Arabum nomine, frequentem illum in his regionibus. Vid. Géoffroy l. l. pag. 384 et Minutoli l. l. pag. 162 seqq., qui saepins se hanc avem vidisse af-firmat; quae cum frequens circa crocodilum in arena iacentem inveniatur ipsaque voce sua, ho-minibus appropinquantibus, cro-codilo id quasi declaret, inde fabulam Herodoteam ortam putat Wilτὰ μὲν δὴ ἄλλα ὅρνεα καὶ θηρία φεύγει μιν, ὁ δὲ τροχίλος εἰρηναϊόν οῖ ἐστι, ἄτε ἀφελεομένφ πρὸς αὐτοῦ. ἐπεὰν γὰρ ἐς τὴν γῆν ἐκβῆ ἐκ τοῦ ὕδατος ὁ κροκόδειλος, καὶ ἔπειτα χάνη (ἔωθε γὰρ τοῦτο ὡς ἐπίπαν ποιέειν πρὸς τὸν ζέφυρον), ἐνθαῦτα ὁ τροχίλος ἐσδύνων ἐς τὸ στόμα αὐτοῦ καταπίνει τὰς βδέλλας ὁ δὲ ἀφελεύμενος ῆδεται καὶ οὐδὲν σίνεται τὸν 69 τροχίλον. Τοῖσι μὲν δὴ τῶν Αἰγυπτίων ἰροί εἰσι οἱ κροκόδειλοι, τοῖσι δ' οὖ, ἀλλ' ᾶτε πολεμίους περιέπουσι. οἱ δὲ

kinson Manners etc. 11I. p. 79. 80 sec. ser. II. pag. 225 seq. Quod mihi quidem haud persuasit. De charadrio Nilotico s. spinoso, qui crocodilum fere semper sequitur, si aquam reliquerit, conf. etiam Hammer in: Wiener Jahrbb. LXXXI. pag. 50. Wilde: Narrative of a voyage to Madeira etc. (sec. ed. Dublin 1844) pag. 625 seq. Wilkinson, sec. ser. II. p. 123 huc refert charadrium melanocephalum Linnaei, cuius ipsius imaginem dedit p. 269.

melanocephalum Linnaei, cuius ipsius imaginem dedit p. 269.

ξωθε γὰρ τοῦτο — πρὸς τὸν ξέφυρον] Hoc verum se animadvertisse dicit Géoffroy p. 385. — Herodoteam de trochilo narrationem descripsit ferme Aelian. Nat. An. III, l coll. VIII, 25. Larcherus hac de re laudat Plin. H. N. VIII, 25. Aristotel. Hist. An. IX, 6 et Camum ad Gallicam Aristotelei operis versionem t. II. p. 732. — Pro ἐωθες Schweigh. et Gaisf., quos cum edd. recentt. secutus sum, ἐωθες tu conf. II, 25. III, 33. Cum iisdem scripsi τροχίλος et τροχίλον; αφελεήμενος cum Mediceo, Florentin alioque libro retinui, cum alii ferrent ἀφελεόμενος, quod edd. recentt. in καλεόμενος, quod edd. recentt. in καλεήμενος mutarunt. Mihi utraque forma Noster usus esse videtur. Ad verba καλ έπειτα (cuius loco recentt. edd. Bredovii p. 109 praeceptum secuti dederunt ἔπειτεν) χάνη suppl. τὸ στόμα: quando crocodilus os aperuit s., ut Schweigh. reddit, ore hiante recubat.

# CAP. LXIX.

Τοίσι μεν δή των Αίγυπτίων —

περιέπουσι] De περιέπειν conf. I, 73. II, 64. Quod ad argumentum, probatur Herodotea narratio alioprobatur Herodotea narratio aucrum quoque scriptorum testimoniis, Strabonis XVII. p. 1165 D. 1169 B. C. (p. 814. 817), Aeliani N. A. X, 21 coll. 24, aliorum. Unde discimus, in urbe pagoque Tentyris itemque Apollinopoli magna illa, ques in superiore Aegypto site est quae in superiore Aegypto sita est (nunc vocatur Edfu), invisos fuisse crocodilos, quos incolae omni modo persecuti sint: etenim Typhonium animal perhibebatur crocodilus (cf. Aelian, l. l. Plutarch. de Isid. et Osir. cap. 50. p. 371 coll. 75. p. 381.) indeque bestia exosa. In ipsis Aegyptiorum monumentis neu-tiquam Typhoni additur crocodilus, sed sequitur cum deum, qui notis hieroglyphicis scribitur Sebek, Se-bech s. Savak ipseque repraesentaqui notis tur crocodili capite instructus. Hic vero deus, infinitum declarans tem-pus, unde Sol emanat, cum Grae-corum Crono s. Saturno convenit ac plerumque ob temporis omnia diruentis et evertentis notionem nocivi numinis vim et potestatem acquirit: unde Graeci, qui omnia mala Typhoni adscribebant, eum cum Typhone confudisse videntur: ipsum vero Aegyptium dei nomen continere videtur nomen Σούχος, quod crocodilo in Arsinoë urbe culto ac domito tribuebatur, teste Strabone XVII. p. 811. Sed inde quoque ap-paret, cur Iamblichus de myster. V, 8 crocodilum Solis insigne haberi scribat, Solemque ipsum crocodilo superimpositum sive vectum repraesentari testetur Clemens Alexandr. Stromatt. V, 7. pag. 670. Plura vid. apud Wilkinson. Manπερί τε Θήβας καὶ τὴν Μοίριος λίμνην οἰκέοντες καὶ κάρτα ῆγηνται αὐτοὺς εἶναι ἰρούς. ἐκ πάντων δὲ ἕνα ἐκάτεροι τρέφουσι κροκόδειλον, δεδιδαγμένον εἶναι χειροήθεα, ἀρτήματά

ners etc. sec. ser. II. p. 36 seqq. 231 seqq. III Pl. 50, 2, Roeth. Gesch. d. Philosoph. I. p. 135 seq. nott. p. 40 seq. coll. Bunsen: Aegyptens Stelle in d. Weltgesch. I. p. 475 et Lepsius in: Denkschrift. d. Akad. d. Wissensch. zu Berlin 1851 (1852) p. 165. 182 et praecipue p. 188, Seyffarth Beiträge z. Kenntniss d. alt. Aegypt. II. p. 165. Creuzerus in Commentt. Herodd. pag. 84 seq. haec posuit: "Iam de crocodilorum sanctitate etiam veteres quaesiverunt. Utilitatis admonet philosophus apud Ciceronem de nat. Peorum I, 36. Eam duplicem produnt. Nam crocodilorum metu dicunt praedones et rapaces Arabiae et Libyae homines prohiberi, quominus Nilum transnatent (Euseh. P. E. II, 1. p. 50); et ex eius heluae accessu auguria capi accedentis Nili, esse enim crocodilum Aegyptiis nonnullis pro signo πο-τίμου ἔδατος (Euseb. P. E. III, 11. Clem. Alexandr. Strom. V. p. 632 coll. Lucian. III. p. 78. 425 ed. Bip.). Hinc qui nuper in Aegy-ptiarum rerum indolem inquisiverunt viri docti, ab earum urbium incolis crocodilum praecipue cultum fuisse suspicantur, qui longiore ali-quanto intervallo abs Nili ripa distarent, eiusmodi hominibus crocodilos adnatantes praenuntios fuisse undarum salubrium, quibus et sitim pellerent et arva irrigarent. In hisce hominibus censendos esse puto Ombitas superioris Aegypti, qui eius superstitionis etiam poenas luere tenentur Romanorum Sanas luere tenentur Komanorum Sa-tirae (Iuvenal. Satir. XV, 28 seqq. ibique Ruperti coll. Chabrol. et Io-mard. in Descript. de l'Eg. I. cap. 4. p. 8 seqq. Antiqq.). Ac fuerunt per Aegyptum plures urbes, qui-bus a crocodilis nomen esset. Primam in Labyrintho describendo memorat Noster (II, 148 ubi vid.) Nutriti ibi publice in lacubus croco-Secunda sita erat in Aegypto dili.

media (Atripe), tertia in superiore, sive Thebaide (Tuphuim). Atque in huius urbis ruderibus se reperisse refert Costas. duo crocodilos in lapide insculptos, quorum alter capite falconis insignis esset (Descr. de l'Eg. I. cap. 8. pag. 17 Antiqq.); quod symbolum ad ipsas has religiones spectare nemo ambiget."

καὶ κάφτα ῆγηνται αὐτοὺς εἶναι ἰφούς] Pertinent huc quoque Strabonis atque Aeliani loci, e quibus discimus, Ombitas atque Arsinoës urbis, quae olim Crocodilorum urbs vocabatur, incolas praecipue co-luisse crocodilum: inde scribit Diodorus I, 35, a plerisque Aegyptiis ex lege coli crocodilum tanquam deum, Coptitas quoque crocodilum colentes addit Aelian. N. A. X, 24; magnam curam crocodilis ab incolis urbis Chenobosciae tributam enarrat Stephanus Byzant. s. v. Χηνοβοσκία, quo eodem auctore s. Διὸς πόλις in parva urbe, quae Diospolis vocatur, τιθασσενουσι τοὺς κροκοδείλους, ἐν ἄντροις καὶ φρέασι σέβοντες. Atque observat Wilkinson. (Manners etc. III. p. 76) in loco, qui nunc appellatur Maab-deh, ex adverso urbis Manfaloot, reperiri speluncas amplas rupibus incisas, in quibus permultae cro-codilorum mumiae adhuc servantur eaeque magna cura medicatae. Adhuc ab Arabibus atque Nubiis quibusdam crocodilum superstitiose coli et observari testatur Yates: The modern history and condition of Egypt. T. II. p. 519.
δεδιδαγμένον είναι χειφοήθεα] Quod duo olim statuerunt crocodi-

δεδιδαγμένον είναι χειφοήθεα] Quod duo olim statuerunt crocodilorum Niloticorum genera, alterum mitius et mansuetius, quod facile domari possit (Zuchos s. Suchos vocant; conf. Strab. XVII. pag. 811 seq. ibiq. Tzschuck. pag. 580), alterum ferius atque crudelius eamque ob causam Typhoni sacrum, hoc falsum esse probavit Cuvier. in Annall. du Mus. d'hist. nat. X.

τε λίθινα χυτὰ καὶ χρύσεα ές τὰ ὧτα ἐνθέντες, καὶ ἀμφιδέας περὶ τοὺς προσθίους πόδας, καὶ σιτία ἀπότακτα διδόντες καὶ ζρήτα, καὶ περιέποντες ὡς κάλλιστα ζώοντας, ἀποθανόντας δὲ ταριχεύοντες θάπτουσι ἐν ἰρῆσι θήκησι. οἱ δὲ περὶ Ἐλεφαντίνην πόλιν οἰκέοντες καὶ ἐσθίουσι αὐτοὺς, οὐκ ἡγεόμε-

p. 43 seqq. Add. Tiedemann. l. l. pag. 72 et Minutoli l. l. p. 164, nbi narratur de crocodilo tam cicure, ut tangere illum manusque eiusdem faucibus sine ullo periculo admovere licuerit. De crocodilis in Aegyptiorum templis et nutritis et mansuefactis praeter Strabonis et Stephani Byzantini locos laudatos conf. etiam Aelian. N. A. IV, 44. X. 21.

λ, 21.
ἀρτήματά τε λίθινα χυτὰ κ. τ. λ.]
ἀρτήματα, quae κόσμιά τινα dicit
Hesychius I. p. 556, h. l. intelliguntur inaures, ornamenta ab auribus pendentia, tum aurea, tum
e fusis ac factitis lapillis confecta. Quare Minutoli l. l. pag.
163. 280 seq. 286 seqq. dicit Glasmosaik, qua arte quidem elaborata fuerint, cum omnino haecce ars admodum floruerit apud veteres Aegyptios. Vitri quoddam genus per λίθινα χυτὰ indicari, vix dubium; conf. Wilkinson. Manners etc. III. p. 99, Becker: Charicl. II. p. 132 (I. p. 256), qui plane nostrum Glas hic intelligi vult ob Platonis locum in Tim. p. 61. — Sunt vero apud crocodilos aurium foramina supra oculos sita cuteque obtecta, quae palpebrae aliquam gerit similitudinem; operculi pars superior mobilis multis fibris muscularibus clauditur et recluditur; reliqua aurium fabrica valde similis avium auribus. Haec Schneiderus l. l. pag. 27 seqq. Ac notavit Géoffroy l. I. IX. p. 386 seq., se in crocodilorum mumiis foramina aurium invenisse, a quibus haecce ornamenta fuerint suspensa.

καὶ ἀμφιδέας περὶ τοὺς προσθέους πόδας | προσθέους cum Schweigh. et Gaist. recepi pro vulg. ἐμπροσδίους. Nam designantur pedes anteriores. — ἀμφιδέας intelligit Noster torques sive armillas, aureas

opinor, ornatus causa pedibus admotas, tanquam catenas. Grammatici Graeci exponunt ἀλύσεις atque etiam ψέλια: Zonar. I. p. 151, Hesych. I. p. 297, Gregor. Corinth. de dialect. Ion. §. 123. pag. 523. Add. Bredov. p. 220. σιτία ἀπόταπτα sunt cibaria constituta s. demensa. Neque aliter fere ἀπόταπτος in Critiae carmine vs. 27 apud Athen. X. p. 433 B, ubi etiam Bergk. retinuit scripturam ἀπόταπτος, nam alii ἀποταπτός.

ώς κάλλιστα ζώοντας] ζώοντας cum recentt. edd. recepi pro ζώντας. Conf. Bredov. p. 170. Ad seqq. verba: ἀποθανόντας δὶ ταριχεύοντες δάπτονσι ἐν ἰρῆσι δήκησι conf. quae de Acgyptiorum more bestias humanarum mumiarum in modum condiendi ad II, 67 in universum diximus. Ac mumias crocodilorum rarius nunc inveniri monet Reinhardt l. l. pag. 28 seq. Wilkinson. Thebis omnino reperiri asserit Manners etc. III. p. 76. sec. ser. II. p. 123. 230. In labyrintho sacros crocodilos in loculis depositos Noster memorat II, 148.

of δὲ περὶ Ἐλεφαντίνην πόλιν οἰπέοντες κ. τ. λ.] Conf. II, 17 ibiq. nott. Cr. de religionibus in Elephantine insula consuli vult Iomard. in Descript. de l'Eg. Antiqq. t. I. cap. 3. pag. 15 (Recueil etc. p. 83 seq.). Monstravit autem Iomardus, cultum Iovis Ammonis in hac insula potissimum obtinuisse. — Crocodilorum carne vesci Apollinopolitas, qui ad Tentyra pertinent, auctor est Aelianus N. A. X, 21. Sed carnem , ἐδώδιμον" non esse tradit Diodor. Sic. I, 35, quocum consentit Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. p. 235, raro adhuc homines Aegyptios frui hac carne asseverans.

νοι ίροὺς εἶναι. Καλέονται δὲ οὐ κροκόδειλοι, ἀλλὰ χάμψαι. κροκοδείλους δὲ Ἰωνες οὐνόμασαν, εἰκάζοντες αὐτῶν τὰ εἰδεα 137 τοῖσι παρὰ σφίσι γινομένοισι κροκοδείλοισι τοῖσι ἐν τῆσι αί-70 μασιῆσι. "Αγραι δέ σφεων πολλαὶ κατεστέασι καὶ παντοίαι' ἢ δ' ὧν ἐμοί γε δοκέει ἀξιωτάτη ἀπηγήσιος εἶναι, ταύτην γράφω. ἐπεὰν νῶτον ὑὸς δελεάση περὶ ἄγκιστρον, μετίει ἐς μέσον τὸν ποταμόν' αὐτος δὲ ἐπὶ τοῦ χείλεος τοῦ ποταμοῦ ἔχων δέλφακα ζωὴν, ταύτην τύπτει. ἐπακούσας δὲ τῆς φωνῆς ὁ κροκόδειλος ῖεται κατὰ τὴν φωνὴν, ἐντυχῶν δὲ τῷ νώτω καταπίνει, οἱ δὲ ἔλκουσι. ἐπεὰν δὲ ἔξελκυσθῆ ἐς γῆν, πρῶτον ἀπάντων ὁ θηρευτὴς πηλῷ κατ' ὧν ἔπλασε αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς' τοῦτο δὲ ποιήσας κάρτα εὐπετέως τὰ λοιπὰ 71 χειροῦται, μὴ ποιήσας δὲ τοῦτο, σὺν πόνω. Οἱ δὲ ἵπποι οἱ

καλίονται δὲ — χάμψαι] Monent viri docti (Iablonsk. Opusce. p. 387, Champoll. l'Eg. s. l. Phar. I. p. 152 seq. 324 seq., Uhlemann. Philolog. Aegypt. p. 30.), etiamnum apud Coptas erocodilum vocari Amsah s. Msah, quod ab Aegyptio nomine haud recedit, si quidem prima litera ch vel adspirationi inservit vel articuli vices gerit: unde Arabes nunc vocant Temtsah. Conf. Schneider. l. l. pag. 114, Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. p. 231, Prokesch: Das Land zwisch. d. Catarract. d Nil. pag. 51. — Graeca huius bestiae appellatio inde repetenda, quod lacertarum terrestrium genus vocitabant κοοκοδείλους, quare Aristoteles Hist. An. II, 6 Aegyptium animal dicit κοοκόδειλου του ποτάμιου, alterum vero lacertarum genus κοοκοδείλου του ποτάμου. Nec aliter fere ipse Herodotus IV, 192 in Libya commemorat κοοκοδείλους, τῆσι σαύρησι έμφερεστάτους. Quas vero de ipsa crocodili voce etymologias protulerunt Grammatici veteres, eas referre putidum est.

"Iωνες οὐνόμασαν] Intelligit, credo, eos Iones, qui in Aegypto sub Psammiticho (II, 154) consederant. Ad vocem αίμασιή conf. nott. ad I, 180 et Wordsworth ad Theocrit. Id. VI, 22.

CAP. LXX.

ταύτην γοάφω] Steger. praefat. p. XI mavult γράψω. Quo tamen minime opus. "Hodieque crocodi-"Hodieque crocodilorum capturam similem obtinere testatur Iomard. l. l. cap. 5. §. 5. pag. 27. Cr. Hunc modum, quo nunc porci loco per canem ligno affixum funibus ad terram trahere atque capere student crocodilum, declarat Wilkinson. l. l. pag. 235. Idem in sculpturis inveniri asserit homines, qui crocodilum aggre-diantur atque hasta transfigant; conf. Manners III. p. 81. — In proxime antecedentibus aeque atque cap. 84 reliqui κατεστέασι omnibus libris (uno Sancrofti libro excepto) allatum, quod Bredovius in κατε-στασι mutari iubet. Sed cf. I, 196 ibique nott. Neque Bredovio obibique nott. Neque Bredovio secuti sunt Dindorf et Dietsch. seqq. ad verba έπεὰν — δελεάση subjectum, quod dicunt, facile ex tota sententia supplendum erit, ut II, 47; idemque etiam ad verba of de finovoi valet, ubi consulto ad pluralem numerum fit transitus, cum plures Inperval in hoc negotio occupati videantur. Nec aliter ad uselse (de qua forma cf. ad I, 6), i. e. demittit, obiectum, quod dicunt, mente addendum: hamum cum esca. Ad εεται confi nott. ad IX, 78 et VI. 112; et ad κατ' ών επλασε Herod. II, 39. 40.

ποτάμιοι νομῷ μὲν τῷ Παπρημίτη ίροί είσι, τοἰσι δὲ ἄλλοισι Λίγυπτίοισι οὐκ ίροί. φύσιν δὲ παρέχονται ἰδέης τοιήνδε

#### CAP. LXXI.

Οί δὲ ἔπποι οί ποτάμιοι κ. τ. λ.] De Papremi conf. nott. ad II, 63. Ad argumentum loci conf. Plutarch. de Is. et Osir. cap. 32. p. 364 A, qui eam ob causam hoc animal sacrum haberi narrat, quod per vim cum matre coire velit. Caeterum et huius capitis et cap. 73 argumentum Hecataeo Milesio Nostrum debere quod tradit Porphyr: in Eusebii Praep. evang. X. p. 466 (coll. Creuzer. Fragmm. antiqq. hist. pag. 19 seqq.) accedente Klausen. ad Hecataei Fragmm. pag. 128, id ut credam, haud mihi persuaderi patiar: vid. Commentat. Herodot. §. 8. De ipso hippopotamo conf. Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. p. 177 seqq. Adhuc per Aegyptum non invenitur haec bestia, quae in Aethiopiae regionibus superioribus tantum comparet indeque raro descendit usque ad Nili catarractas: antiquitus vero aliter hoc se habuisse praeter scriptorum veterum testi-monia declarant monumenta Thebana, in quibus venatio huius be-stiae exhibetur eodem ferme modo instituta, quo nunc in terra Sennaar fieri solet; vid. Wilkinson. Manners etc. III. p. 69 seqq. ipsamque imaginem e Thebanis sculpturis ductam ad p. 71. Ac mumias quoque hippopotami Thebis inventas esse unamque ex his adeo Londinum translatam in Museum Britannicum idem testatur (sec. ser. II. p. 181.). Quod vero in pago Papremitarum, qui Martem venerabantur (cf. supra II, 63 seq.) hippopotamus co-lebatur, inde Marti quoque hoc animal consecratum fuisse existimes quod Typhonis signum esse tradit Plutarch. de Is. et Osirid. cap. 50. p. 371 coll. 32. p. 364. Seyffarth: Beiträge etc. II. p. 147. Sed utrumque deum nullum alium esse nisi eum, qui in ipsis Aegyptiorum mo-numentis vocatur Ombie-Seth - Typhon, contendit Roeth. Gesch. d. Philos. I. nott. p. 164 seq. Horapollo Hieroglyph. II, 20 aque declarari hippopotamo scripsit: tu conf. Leemans p. 317.

φύσιν — ἰδέης τοιήνδε] ἰδέα ad speciem et formam corporis pertinet. Vid. nott. ad Plutarch. Flamin. pag. 77 et Iacobs ad Aelian. N. A. V, 56. Conf. Herod. IV, 109.

min. pag. 77 et Iacobs ad Aelian. N. A. V, 56. Conf. Herod. IV, 109. φύσιν δὲ παφέχονται κ. τ. λ.] Respexit haec Aristoteles H. A. II, 7 (II, 4 ed. Schneid.), unde potiora adscribam: δ δὲ ἔππος ὁ ποτάμιος adscribam: ὁ δὲ Γππος ὁ ποτάμιος ὁ ἐν Αἰγύπτω χαίτην μὲν ἔχει, ἄσπες Γππος, δίχηλον δ' ἐστὶν, ῶσπες βοῦς, τὴν δ' ὄψιν συμός τὰ δίχηλα καὶ ἀστράγαλον, ῶσπες τὰ δίχηλα καὶ χαιλιόδοντας ὑποφαινομένους, κέρκον δὲ ὑὸς, φωνὴν δὲ Γππου μέγεθος δ' ἐστὶν ἡλίκον ὅνος τοῦ δὲ δέρματος τὸ πάχος, ῶστε δόρατα ποιείσθαι ἐξ αὐτοῦ. In magnitudine animalis indicanda differt quodammodo ab Herodoto. an magnitudine animalis indicanda differt quodammodo ab Herodoto, qui, ubi scribit μέγαθος οσον τε βοῦς ὁ μέγιστος, magis ad verum accessisse videri potest, in eo tamen lapsus, quod caudam hippopotami cum equina comparat cauda; id quod a vero longissime abest. In aliis quibnadam accuratina In aliis quibusdam accuratius retulit Diodorus I, 34, qui totam corporis molem non dissimilem elephanto esse prodit; Plinius vero (Hist. Nat. VIII, 25. IX, 12 etc.) et qui eum secuti sunt, ut plurimum Aristoteleam descriptionem repetunt eamque amplificant, ut iure mireris multo accuratius hoc ani-mal ab artificibus expressum conspici tum in numis tum in aliis antiquitatis monumentis. Est unus Achilles Tatius IV, 2, qui accuratiora dedisse putadus est. Ac ne nunc quidem satis cognita haec be-lua, quae, uti dixi, in ipsa Aegypto non amplius reperitur, sed su-pra catarractas tantum in interioris Africae regionibus. Quam vulgo laudant Schneideri ad Petri Artedi synonym. piscc. append. p. 247 seqq. (Lipsiae 1789), doleo hunc librum mihi non praesto fuisse; post Schneiderum de his retulit Cuvier. τετράπουν έστι, δίχηλον, όπλαὶ βοὸς, σιμὸν, λοφιὴν ἔχον ῖππου, χαυλιόδοντας φαϊνον, οὐρὴν ἵππου καὶ φωνὴν, μέγαθος ὅσον τε βοῦς ὁ μέγιστος τὸ δέρμα δ' αὐτοῦ οῦτω δή τι
παχύ ἐστι, ώστε αὕου γενομένου, ξυστὰ ποιέεσθαι ἀκόντια
ἐξ αὐτοῦ. Γίνονται δὲ καὶ ἐνύδριες ἐν τῷ ποταμῷ, τὰς ἰρὰς 72

in Musée d'hist. natur. tom. IV. p. 290 seqq. V. pag. 56 seqq. Conf. etiam Dictionn. d. scienc. naturell. (Paris. 1821) tom. XXI. s. v. pag. 189 seqq.

πετράπουν έστι] Ad structuram mente opinor addendum το θηρίου vel simile quid: namque hic omnino sensum magis quam id, quod grammatica structura postulat, secutus esse Noster videtur, qui mox scripsit όπλαι βοὸς, εc. είσι, deinde vero ad priora (τετράπουν έστι τὸ θηρίου) respiciens dixit έχου λοφήν, φαίνου χαυλιόδοντας, quod continuo excipiunt accusativi οὐρν καὶ φωνήν, ad quos έχου ex antecedentibus referas. Et comparari cum his poterunt ea, quae Iobi scriptor XL, 10 seqq. de hac bestia affert, quam vocat Behemot s. Pehemout, qua voca Aegyptiorum lingua significari bovem aquatilem addunt interpretes.

χαυλιόδοντας φαίνον] Conf. Diodor. l. l. et nott. ad Herod. II, 68. Minus recte haec tradi monent naturae observatores, monent ipsae, quae in vetustis monumentis reperiuntur imagines, cum ore clauso minime compareant dentes. Vid. Cuvier. l. l. pag. 303.

οὐοὴν [ππον] Haec falso tradicertum est. Nam cauda beluae tam brevis ac densa, ut vix appareat, quare suillam caudam haud scio an rectius dixerit Aristoteles l. l. Et convenit Achilles Tatius l. l. Perperam Diodorus l. l. beluam dicit ωτα δὲ καὶ κέρκον καὶ φωνὴν [ππος παρεμφερῆ.

ξυστα ποιέεσθαι ἀπόντια έξ αὐτοῦ] ἀπόντια delevit Schaeferus, invitis codicibus, probante Bredovio p. 29, quem secutus Dietsch uncis certe inclusit. Utrumque certe vocabulum, ut vulgo adhibent, non valde differt notione; quippe utrumque iaculi habet notionem, conf. I, 34. 52, et ξυστὸν in Bekkeri Anecdd. p. 284, 18 explicatur ἀχόντιον, sed ξυστὸν proprie adiectivum est (politum, rasum), quod ubi solum ponitur, mente suppleri poterit ἀχόντιον, ut substantivum. Quare iam Bochartus (Hierozoic. II. lib. V, 14. pag. med. 757) ξυστὰ ἀχόντια interpretatus erat, rasilia tela, i. e. torno aut radula seu dolabra expolita. Quod ut urgere nolim, ita in Herodoto certe nihil abiiciendum esse persuasum habeo. Aristoteles l. l. dicit δορατα; Plinius (Hist. Nat. XI, 39); "corii crassitudo talis, ut inde tornentur hastae;" et (ibid. VIII, 25); "hippopotamus tergoris ad scuta galeasque impenetrabilis." Atque etiamnum Abyssiniae incolas hoc corio crassissimo ad scuta uti refert Ludolf. Hist. Aeth. I, 11. Quibuscum congruunt recentissimorum virr. doctt. observationes.

# CAP. LXXII.

Γίνονται δὲ καὶ ἐνύδριες] ἐνύδριες, lutrae; nos: Fischotter. Hoc
vero animal cum per Aegyptum non
inveniatur, de alia quadam bestia
hic cogitandum videtur Wilkinsono
(Manners etc. III. p. 27. sec. ser. II.
p. 137), praesertim cum ipsa vox
ἐνυδρις latius pateat et, quodcunque in aqua vivit animal, significare possit. Quare vel de lacerta
Nilotica cogitandum putat, vel de
ichneumone, quamvis inpra II, 67
memorato; addit Ammian. Marcell.
XXII, 14, qui hydrum genus ichneumonis dixit. Noster infra quoque
IV, 109 lutras commemorat. —
Quod ad pisces attinet, nonnulla
diximus ad II, 37.

ηγηνται είναι. νομίζουσι δε και πάντων ίχθύων τον καλεύμενον λεπιδωτον ίρον είναι και την έγχελυν. ίρους δε τούτους τοῦ Νείλου φασι είναι, και τῶν ὀρνίθων τους χηναλώπεκας.

73 Εστι δε και άλλος ὄρνις ίρος, τῷ οῦνομα φοίνιξ εγώ μέν

τὸν καλεύμενον λεπιδωτὸν] λεπιδωτός inter Niloticos pisces tum ab aliis, tum ab Athenaeo VII, 88 recensetur. Cum Herodoto convenit Straboni XVII. p. 1167 A. sive p. 812. Sed Plutarchus hunc piscem Aegyptios aversatos esse scribit de Isid. atque Osirid. cap. 18. p. 358 B. Graecum nomen nil nisi squamosum denotat; ut certe piscis intelligatur necesse sit, qui squamis vel excelluisse vel singulare quid habuisse videatur. Galli docti, nt e Schweighaeuseri nota intelligo, eum esse dixerunt, qui nunc nominatur Polypterus Bichir. Schneiderus in Lex. Graeco vocat Cyprinum Bynni. In Linnaei systemate dicitur: Cyprinus rubescens Niloticus. Aliis est Characinus dentex: quae omnia cum incerta videantur, Wilkinson. (Manners etc. III. p. 59) tari posse, cui nomen apud indigenas: Kelb el bahr s. Salmo dentex, qui magnas habeat squamas; in ipsis sculpturis Aegyptiis se hunc piscem repraesentatum invenisse negat. Quod ad anguillam attinet, haud inepte Larcherus comparat Athen. VII, 13. p. 299 E. F. Quae de piscium sacrorum mumiis profe-runtur, de iis nondum satis liquet. Conf. Reinhardt. l. l. pag. 30. 31. και των ορνίθων τους χηναλώπειας] De vulpansere conf. Schneiderum ad Aristotel. H. A. VIII, 5. 8. pag. 601 (coll. in Lex. Graec. s. v.), qui recte admonet Aeliani N. A. X, 16. V, 30 et XI, 38. Est autem anas tadorna Linn., quae vulpis instar cavernas terrae habitat, et vero etiam ad domesticas Aegyptiorum bestias pertine-bat. Cur sacram habuerint Aegy-ptii, nihil seimus, nisi quod Horapollo I, 53 in hieroglyphicis literis hac ave filium designari scribit, quoniam caritate erga natos illa prae ceteris excellat. Tu conf. ad h. l. notam viri docti Leemans p. 228 et add. Wilkinson. Manners etc. sec. ser. I. p. 311 seq. II. p. 226 seq. coll. 122, qui hanc avem refert ad deum Seb s. Sev (Sesek), qui est Saturnus s. Xeôvos paterque Osiridis habetur. Paucas avis per Aegyptum olim frequentissimae et ad varios usus adhibitae mumias adhuc repertas esse idem addit. Vid. etiam Roeth. Gesch. d. Philos. I. nott. p. 110. 132. et conf. Seyffarth l. l. II. p. 163.

#### CAP. LXXIII.

τῷ οὖνομα φοἰνιξ] Scripsi φοίνιξ ex iis, quae Apollonius et Herodianus tradiderunt: conf. Goettling ad Theodosii Gramm. p. 238 et Lehre v. Accent p. 254 seq. Alii vulgo φοίνιξ. De ipsa voce eiusque originatione nunc non quaeram: Aegyptium Pi-enes s. Phenes i. e. saeculum affert Wilkinson. (Manners etc. sec. ser. II. p. 228), improbante Lepsio (l. mox l. pag. 182), qui de Graeca stirpe cogitans et palmam affert arborem, et purpuram et ipsam gentem hoc uno eodemque fere nomine declaratam. De argumento potius monendum videtur sane gravissimo paucisque declarandum, quid sibi velit haec tota de phoenice ave narratio, quoque redeat fabula per totam antiquitatem celebrata. Ac primus quidem duobus ferme ante Herodotum saeculis phoenicis mentionem facere videtur Iobi scriptor, huius avis cognitione ex Aegypto opinor ducta, XXIX, 18: quo loco vocem Til iam antiqui Graeci interpretes itemque Talmudistae de phoenice ave intelligunt: quibus doctissimi

μιν ούκ είδον, εί μη όσον γραφή και γάρ δη και σπάνιος

quique nostrae aetatis interpretes accedunt (conf. L. Hirzel: Exeget. Handb. z. A. T. II. p. 180 seq. ed. sec., Welte: Das Buch Hiob p. 283, Schlottmann: Das Buch Hiob p. 389, Ewald: Die Dichter d. alt. Bund. III. p. 271 ed. sec.), ipsumque Um-breit, virum doctissimum et collegam aestumatissimum, nunc accessisse lactor, aliis parum recte de arena olim cogitantibus. Post Herodotum, quem ipsum in his He-cataei scrinia compilasse dicunt (cf. Klausen ad Hecataei fragmm. p. 126 seq., sed vid. etiam Henrichsen l. l. I. pag. 6 not.), plurimi scripto-res de phoenice retulerunt, descri-bentes Herodoteam narrationem et plerumque amplificantes atque exormantes, quorum locos suppeditabit Martini ad Lactantii carmen de Phoenice (Lunaeburg. 1825) pag. 38 itemque Leemans ad Horapoll. 38 itemque Leemans au norspon. p. 242. Add. Henrichsen. Comm. I et II de Phoenic. fabula (Havn. 1825 et 1827), qui itidem singulos veterum locos excussit ipsiusque fabulae rationem reddere conatus est (p. 26-30). Ac vel antea plures viri docti, quorum libros alla-tos reperies omnes apud Graesse: Beiträge z. Literat. u. Sage des Mittelalters p. 72. not. 2, de Phoe-Mittelalters p. 72. not. 2, de Phoenics exposurunt; nostra getate Boettiger (Kunstmytholog. I. p. 39 seq.), Creuzer (Symbol. II. p. 163 seq.), Bohlen (Das alte Indien II. p. 241 seq.), Wilkinson. (Manners etc. sec. ser. I. p. 303 seqq. coll. II. p. 228), Raoul Rochette (p. 319 seqq. eius libri, quo iam ad II, 42 seq. usi sumus), Ideler: Handbuch d. Chronolog. 1. p. 186 seq., alii, ac praecipue Lepsius: Chronologie d. Aegypt. p. 180 seqq. Nos paud. Aegypt. p. 180 seqq. Nos paucis hic defungamur. Neque enim Nos paucis hic defungamur. Neque enim quae alia alias apud gentes orien-tis potissimum traduntur similia, exponere nunc vacat; in universum monuisse sufficiat, Aegyptiorum phoenicem avem esse fictam; de qua quae memoriae prodantur tum apud Herodotum, tum apud alios, ea ad tesserarias ac symbolicas rationes pro antiquitatis more esse referenda. Astronomicas enim rationes si respexeris, prisci illi Aegyptiorum sacerdotes phoenicis adventu indicare voluisse videntur magni illius anni conversionem, quae multorum (i. e. quingentorum) annorum vulgarium cyclo cum absolvatur, recens quasi natum adducat tempus. Quod cum praestet sol, cuius cursu talis periodus de-finiatur illiusque anni magni fiat conversio, phoenix, quo ipso haec conversio indicatur, solis utique est avis; ad solem solaresque raest avis; an solem solaresque lationes hinc spectant, quaecunque
de eo referuntur, ad solem spectat
adeo forma habitusque avis et color purpureus ac splendidus. Ex
Arabia, quae orientis solis est terra, proficisci dicitur, patrem morrayum (i. e. tempus praeterlangum tuum (i. e. tempus praeterlapsum, hoc annorum cyclo absolutum) myrrha ad ovi instar involutum (nam tempus praeteritum inclusum quasi tenetur nec unquam inde elabi potest) delaturus Heliopolin, i. e. Solis in urbem; quippe Sol est, qui tempus praeterlapsum in se quasi recipiat atque condat, novum tem-pus denuo editurus. Itaque phoenice significatur temporis certa quaedam periodus solis conversione adducta et quingentis ferme annis absoluta, bene discernenda ab altera illa periodo, quam Sothiacam appellant atque cum Phoeniciameriodo haud raro et antiqua et recentiore aetate confuderunt, licet ad 1460 ferme annos illa pertineat; vid. Lepsius l. l. p. 180. 186 seq. Haec paucis ad intelligentiam fabulae Herodoteae declarata nunc sufficiant; quae qui resignificatur temporis rata nunc sufficiant; quae qui re-putaverit, is opinor intelliget, cur postera inprimis aetate adeoque Christiana pro immortalitatis et resurrectionis symbolo phoenix habitus fuerit. Vid. Lepsius l. l. p. 183. 195 et praecipue Graesse l. l.

p. 74 seqq.
ἐγὰ μέν μιν ούκ εἶδον, εἰ μὴ
ὅσον γραφῆ] Indicat pater historiae, se tantummodo ex pictura seu

έπιφοιτά σφι διὰ έτέων (ώς Ἡλιουπολίται λέγουσι) πευτακοσίων. φοιταν δε τότε φασί, επεάν οι άποθάνη ο πατήρ. Εστι δε, εί τη γραφη παρόμοιος, τοσόσδε και τοιόσδε τα μεν αὐτοῦ χουσόχομα τῶν πτερῶν, τὰ δὲ ἐρυθρά ες τὰ μάλιστα αίετῷ περιήγησιν ὁμιότατος καὶ τὸ μέγαθος. Τοῦτον δὲ λέγουσι μηγανασθαι τάδε, έμολ μεν ού πιστα λέγοντες : έξ 'Αραβίης δρμεώμενον, ές τὸ ίρὸν τοῦ Ήλίου κομίζειν τὸν πατέρα, έν σμύρνη έμπλάσσοντα, και θάπτειν έν τοῦ Ἡλίου τῷ ἰρῷ. κομίζειν δε οΰτω πρώτον της σμύρνης ώον πλάσσειν, όσον τε δυνατός έστι φέρειν μετά δε πειρασθαι αὐτὸ φορέοντα έπεάν

pictam cognovisse avem; ex qua significatione haud scio an cognoscatur egregium scriptoris studium summaque fides, qua in singulis enarrandis accurateque describenenarrandis accurateque describendis utitur: quod idem etiam e verbis seqq. έμοι μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες satis apparet. Locutionem γραφή Euripideis locis binis (Hippol. 1005. Troad. 682) illustrat Valckenarius; conf. II, 78. 86. III, 24. I, 164 ibique nott. Et reapse sic nictam reapserunt axem in monter service service nictam reapserunt axem in monter service nictam reapserunt axem in monter service nictam reapserunt axem in monter service nictam reapserunt axem in monter service nictam reapserunt axem in monter service nictam reapserunt axem in monter service nictam reapserunt axem in monter service nictam reapserunt axem in monter service nictam reapserunt axem in monter service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam service nictam s sic pictam repererunt avem in monumentis Aegyptiis docti Galli; ut, quae Herodotus scribat, inde optime confirmata inveniantur. Exhibuit Wilkinson. Manners etc. sec. ser. Supplement. Pl. 30 A. coll. T. I. pag. 204 imaginem phoenicis, quam putat ex ipsis monumen-tis ductam; alias excitat Raoul Rochette l. l. pag. 322, not. 5 a Gallis doctis observatas; conferas quoque Lepsium l. l. p. 183.

ως 'Ηλιουπολίται λέγουσι] Intel-

ligit, credo, sacerdotum collegium, quod summum Heliopoli floruisse accepimus. Vid. supra ad II, 3 ibique nott. et II, 7.

τὰ μεν αὐτοῦ χουσόκομα τῶν πτερῶν] Plinius H. N. X, 2: ,,,aqui lae narratur magnitudine, auri fulgore circa colla, cetera purpureus"
et Achilles Tatius III. cap. 25. p.
215 s. p. 80 Ιας. κεκέρασται μέν
τὰ πτερὰ χρυσῷ καὶ πορφυρῷ. τα πτερα χουσω και πουφυρία. Quae affero, ne quis cum Salmasio (ad Solin. p. 385, h) hic scribendum putet χουσόποκκα pro χουσόποκα; quod cum denotet aurea coma instructum, hic aeque bene

ad aureum pennarum avis colorem transfertur. Atque his ipsis coloribus, aureo et rubro, pictas avis pennas adhuc conspicimus in Acgyptiorum monumentis, monente lomardo. Conf. quae citantur ab Henrichsen. l. l. pag. 7. not. 17.

ές τὰ μάλιστα αιετῷ περιήγη-σιν ὁμοιότατος] ές τὰ μάλιστα ut II, 76. 78. περιήγησιν Wesseling. et Creuzerus (Fragmm. historice. pag. 19) de forma avis ac diligenti formae descriptione intelligunt; mavult Schweighaeuserus circumscriptionem, le contour, ut Galli dicunt. Unde nostro sermone plerumque reddunt: Umriss. Minus recte, mea quidem ex sententia, cum sequa-tur καὶ τὸ μέγαθος: quare malim de tota forma avis externa sive habitu eiusque delineatione intelligere, proboque Langium, qui unus mihi recte reddidisse videtur: aussere Gestalt. Mox retinui ορμεώμενον, librorum plurimorum ex auctoritate, a Dietschio ex Bredovii praecepto mutatum in όρμεόμενον.

έν σμύονη έμπλάσσοντα] Myr rham ad orientis regionis, und exoritur sol, indicium pertinere, vix monitu erit opus; eodem quo-que pertinet Arabiae commemoratio, qua terra ad orientem ab Aegypto sita declaratur; cf. II, 8, Lepsius l. l. p. 185 seq., qui etiam de ovo monet, ex quo secundum veterum, Graecorum inprimis opinionem omnis mundus prodierit.

πειρασθαι αὐτὸ φορέοντα] De participii usu conf. ad I, 77. Mox

δὲ ἀποπειρηθῆ, οῦτω δὴ κοιλήναντα τὸ ἀὸν, τὸν πατέρα ἐς 138 αὐτὸ ἐντιθέναι, σμύρνη δὲ ἄλλη ἐμπλάσσειν τοῦτο, κατ' ὅ τι τοῦ ἀοῦ ἐγκοιλήνας ἐνέθηκε τὸν πατέρα ἐσκειμένου δὲ τοῦ πατρὸς, γίνεσθαι τἀυτὸ βάρος ἐμπλάσαντα δὲ κομίζειν μιν ἐπ' Αἰγύπτου ἐς τοῦ 'Ηλίου τὸ ἰρόν. ταῦτα μὲν τοῦτον τὸν ὄρνιν λέγουσι ποιέειν.

Είσὶ δὲ περὶ Θήβας ίροὶ ὄφιες, ἀνθρώπων οὐδαμῶς δηλή-74 μονες οι μεγάθει ἐόντες μικροὶ δύο κέρεα φορέουσι, πεφυκότα ἔξ ἄκρης τῆς κεφαλῆς, τοὺς θάπτουσι ἀποθανόντας ἐν τῷ ίρῷ τοῦ Διός τούτου γάρ σφεας τοῦ θεοῦ φασὶ εἶναι ίρούς. Εστι δὲ χῶρος τῆς ᾿Αραβίης κατὰ Βουτοῦν πόλιν μάλιστά κη 75

pro vulg. καθότι cum recentt. dedimus κατ' ὅ τι. Probat Struve Quaest. de dial. Herod. I. pag. 47.

#### CAP. LXXIV.

Elol δὶ περὶ Θήβας [col ὄφιες, ἀνδιφώπων οὐδαμῶς δηλήμονες] Ad argumentum loci faciunt Aeliani loci N. A. XI, 17 et XVII, 5. Pertinuisse videntur hi serpentes ad Cerastas, de quibus Diodorus refert III, 49, ubi conf. Wesseling., quae tamen bestiae cum venenatae sint, hoc minus ad Herodoti verba quadrare apparet. Qua eadem ex causa ad Najas, quae dicuntur, hi serpentes referri nequeunt. Confer Boettiger. in Amalth. II. pag. 188 seq. in not. In anaglyphis Aegyptiis hos serpentes duobus cornibus insignes conspici, intellexi ex Minutoli Reise etc. pag. 387. Nec tamen genus aut speciem bestiolae accuratius definiri posse, persuasit mihi Reinhardt. l. l. pag. 30. Wilkinson. (Manners etc. sec. ser. I. p. 248. II. p. 246 seq.), qui ipse prope Fayum et in insula lacus Moeridis talem serpentem vidit, frequentes reperiri eosdem ait per superiorem Aegyptum, rarius in regionibus inferioribus, sed admodum nocivos et periculosos esse addit adeo, ut eorum morsus mortem afferat. Quod Herodotum haud expertum esse videri laetatur vir doctus, cum illos οὐδαμῶς δηλήμονας diceret. Mumias huius bestae reperiri idem

asseverat in Thebarum necropoli. Nomen apud Arabes: Hye bil Koroon, apud Linnaeum vipera s. coluber cerastes. Similes serpentes cerastas in Libya Noster affert IV, 192.

— Ad locutionem μεγάθει σμικροί conf. I, 51.

τους θάπτουσι ἀποθανόντας] Ita e Florentino cum Gaisf. edidi haec, quae vulgo leguntur inverso ordine: τοὺς ἀποθανόντας θάπτουσι. Satis autem constat, non solum in anaglyphis Aegyptiis reperiri serpentes repraesentatos, verum etiam ipaa cadavera medicata in hypogaeis et cryptis (conf. quae supra laudavimus ad II, 67) exstare.

laudavimus ad II, 67) exstare.
τούτου γάο — είναι Ιοούς] Serpens veteribus Aegyptiis ut omnino immortalitatis, ita Iovis potissimum Thebaici symbolum eidemque consecratum animal. Indicat enim numen se ipsum quasi revelans per tempora, tempusque inde aeternum et quae alia cum hoc coniuncta sunt. Cf. Creuz. in Symbol. II. pag. 225 seqq. Add. Bohlen: Das alte Indien I. pag. 190 seq., qui hanc serpentum venerationem ad Indorum superstitiones revocat. Aegyptiorum deo Kneph Thebis aliisque locis culto serpentes fuisse sacros statuit Seyffarth: Beiträge etc. II. pag. 103.

# CAP. LXXV.

πατὰ Βουτοῦν πόλιν] Butos urbs alia hic est atque illa, cuius men-

κείμενος καὶ ές τοῦτο τὸ χωρίον ήλθρν πυνθανόμενος κερί τῶν πτερωτῶν ὀφίων. ἀπικόμενος δὲ εἰδον ὀστέα ὀφίων καὶ ακάνθας, πλήθει μεν άδύνατα άπηγήσασθαι σωροί δε ήσαν άκανθέων και μεγάλοι και ύποδεέστεροι και έλάσσονες έτι τούτων πολλοί δὲ ἦσαν οὖτοι. ἔστι δὲ ὁ χῶρος οὖτος, ἐν τῷ αί ακανθαι κατακεχύαται, τοιόσδε τις έσβολή έξ οὐρέων στεινῶν ές πεδίον μέγα τὸ δὲ πεδίον τοῦτο συνάπτει τῷ Αίγυ-

tio II, 59. 63. 155. Pertinuit ad Aegyptum inferiorem. Nunc eius in loco invenitur vicus El-Bneib. Confer Schlichthorst. l. l. pag. 83. Reliquos veterum scriptorum de hac urbe locos dabit Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. II. p. 779 seq. Arabiae significatio non alt-ter fere accipienda atque cap. 73. Arabiae significatio non ali-Cogitandum enim de ea regione, quae a Nilo orientem versus extenditur. Quae vero de serpentibus alatis atque de ibide hic enarran-tur, ea ex Hecataei libris deducta videri statuit Klausen ad Hecataei fragmm. p. 132.
περί τῶν πτερωτῶν ὀφίων] Ser-

pentes alatos alii quoque scriptores moravit III, 107. Tu vid. Pausan. IX, 21 et Aelian. N. A. II, 38, ubi Schneiderus monet esse lacertas volantes, dracones volantes Linn. Huc quoque referent Iesai. XXX, Ala, 6, ubi seraph volans memoratur, aut, ut in Septuag. legitur: ἔκγονα ἀσπίδων πετομένων. Alia dabit Bochart. Hierozoic. II. lib. 3, 12. pag. 423. Th Herodoti loco Miot., Gallus alter interpres, intelligi vult gryllum migratorium, qui Aegyptio-rum arvis tam nocivus sit. De locustis igitur ille cogitat; in quo ei obloquitur Letronne in censura versionis Herodot. (Paris. 1823) pag. 13, cum hoc quidem certum volantes serpentes veterum minime ad insecta, quae vocantur, perti-nuisse. De locustis cogitari non posse iudicat quoque Wilkinson. (Manners etc. sec. ser. II. p. 219.). Neque omnino per Aegyptum huiusmodi serpentes alatos reperiri neque in monumentis repraesentatos conspici idem asserit, ut Herodotus

sane hic lapsus vel per alios in errorem inductus videatur. Inquisivit quoque in haec Tiedemann: Anatomie u. Naturgeschichte des Drachen (Nurnberg. 1811) p. 45 seqq., qui et ipse serpentes alatos pro fabulosis habet, cum nullae istiusmodi bestiolae revera inveniantur, nec per Aegyptum nec alias per regiones Arabiae, Aethio-piae, Libyae, nec denique in ipsis anaglyphis veterum Aegyptiorum anagypnis veterum Aegyptiorum istae compareant. Quem vero (in Herodotea narratione) ibis persequi traditur serpentem, is Tiedemanno videtur esse coluber cerastes, qui Nilo crescente passim per Aegyptum reperiatur ipsisque in anagyptis semper fore vere cera it. glyphis semper fere una cum ibido repraesentetur. Ob celeritatem, qua serpentes per Aegyptum fuerint diffusi, alatos dici potuisse serpentes, idem vir doctus suspicatur: de draconibus volantibus recentiorum hic cogitari posse prorsus negat.

ακάνθας] Intelligit spinas 8. ossa serpentium. Alias ἀκάνθη dicitur spina dorsi, ut IV, 72. Ad nostrum locum facit schol. Apollon. Rhod. ΙΥ, 150: τὰ τῶν ὀφέων ὀστᾶ ἄκαν-

θαι λέγεται

έν τῷ αί ἄκανθαι κατακεχύαται] Retinui έν τῷ, quod quatuor opti-mae notae libri tuentur, quodque unum placet Struvio Quaest. de dial. Herod. I. pag. 38, cum έν ω (ut quidam libri-hic afferunt) ab Herodoti sermone prorsus sit alienum. Sed conf. II, 83 ibique nott. Pro κατακεχύαται duo codd. κατακεχύαται duo codd. ουτωι, quod reieci cum Bredov. p. 328; conf. etiam Lobeck ad Sophocl. Aiac. p. 403. In seqq. συνάπτει accipiendum: contigua est; δαται, quod reieci cum Bredov.

πτίφ πεδίφ. λόγος δέ έστι, ᾶμα τῷ ἔαρι πτερωτοὺς ὅφις ἐκ τῆς ᾿Αραβίης πέτεσθαι ἐπ᾽ Αἰγύπτου ˙ τὰς δὲ ἴβις τὰς ὅρυνιθας ἀπαντώσας ἐς τὴν ἐσβολὴν ταύτης τῆς χώρης οὐ παριέναι τοὺς ὄφις, ἀλλὰ κατακτείνειν. καὶ τὴν ἴβιν διὰ τοῦτο τὸ ἔργον τετιμῆσθαι λέγουσι ᾿Αράβιοι μεγάλως πρὸς Αἰγυπτίων ὁμολογέουσι δὲ καὶ Αἰγύπτιοι διὰ ταῦτα τιμᾶν τὰς ὅρνιθας ταύτας. Εἰδος δὲ τῆς μὲν ἴβιος τόδε. μέλαινα δεινῶς πᾶσα, 76 σχέλεα δὲ φορέει γεράνου, πρόσωπον δὲ ἐς τὰ μάλιστα ἐπί-

vid. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli Pers. 887.

πτερωτούς ὄφις — ἐπ' Αἰγύπτου]
Pertinet huc Ciceronis locus de
nat. Deor. I, 36: "Velut ibes maximam vim serpentium conficiunt,
cum sint aves excelsae, cruribus
rigidis, corneo proceroque rostro;
avertunt pestem ab Aegypto, cum
volucres angues ex vastitate Libyae
vento Africo invectas interficiunt
atque consumunt; ex quo fit, ut
illae nec morsu vivae noceant, nec
odore mortuae." Ubi alios veterum locos hac de re attulit Davisius. Add. Bochart. l. l.

odore mortuse. On allos veterum locos hac de re attulit Davisius. Add. Bochart. l. l.

καὶ τὴν ἔβιν διὰ τοῦτο κ. τ. λ.]
De ibide omnes veterum scriptorum locos exhibet Leemans ad Horapolin. Ifieroglyph. p. 246. Nunc rarius avem per Aegyptum reperiri satis constat. Vulgo ibin eam intelligunt avem, quae dicitur Tantalus ibis Linn. Sed probe hinc distinguendam esses avem Aegyptiis sacram docuit Cuvier., accurato examine instituto et adhibitis tum veterum de hac avi locis tum ipsis mumiis dissectis. Eam enim esse commonstravit, cui nomen Numenius ibis s. ibis religiosa (courlis), albo colore insignem, capite et collo nudo, remigum apicibus, rostro et pedibus nigris, remigibus secundariis elongatis violaceis. Quae sanequam optime conveniunt cum Herodoti descriptione, quae si de Tantalo accipiatur, Herodotum turpiter lapsum esse dicas necesse est. Vid. Annal. d. musée d'hist. nat. t. IV. pag. 116 seqq. 126 seqq. 132 et Recherches sur les ossements fossiles T. I. Notice sur l'ibis p. CXLVIII seqq. Add. Wilkinson.

Manners etc. sec. ser. II. p. 220 seq. Aegyptium avis nomen fuisse Hip contendit Champoll. l'Eg. s. l. Phar. I. pag. 295. Cum enim ibis Nili insecta, vermes, alia eiusmodi conficiat (cf. Plutarch. de Iside et Osiride cap. 75. p. 381) simulque cum Nilo crescente appareat, inde Aegyptiis sacra habita est avis pro Nili crescentis signo indeque Mercurio (qui Nilum crescentem metitur et universo huic negotio praeest) consecrata. Conf. II, 67. Inde nil mirum, in Aegyptiorum monumentis suepissime hanc avem conspici, eandemque singulari cura conditam fuisse in cryptis. Plura de ibide disputata invenio a Langguth. diss. de mumiis avium etc. pag. 22 seqq. et Reinhardt. l. l. pag. 22—25. Quibus add. Seyffarth Beiträge z. Kentniss. d. alt. Aegypt. II. p. 150 seq., Wilkinson. l. l., Creuzer. Symbol. II. p. 207 seq., Bohlen: Das alte Indien I. p. 192 seq., qui ibin quoque ad similem Indorum avem, cui nomen Hansa, revocat indeque eiusdem venerationem repetit.

#### CAP. LXXVI.

πρόσωπον δὲ ἐς τὰ μάλιστα ἐπίγουπον] πρόσωπον hic de rostro
accipiendum, quod ἐπίγουπον, i. e.
aduncun, incurvum esse vult. Caeterum conf. de ibide Strabon. XVII.
p. 1179 s. 823 D. Monent vero
recentiores ibidem nigram Herodoti
esse ibidem falcinellum Cuvierii; quae
avis quotannis aliquot diebus post
adventum alterius ibidis ad Nili
ripas comparere dicitur, cuius tamen nullam adhuc repertam esse

γουπου, μέγαθος οσου κρέξ. των μεν δη μελαινέων, των μαχομένων πρὸς τοὺς ὄφις, ήδε ίδέη. τῶν δ' ἐν ποσὶ μᾶλλον είλευμένων τοῖσι ἀνθρώποισι (διξαί γὰρ δή είσι αί ίβιες) ψιλή την κεφαλήν καὶ την δειρήν πάσαν, λευκή πτεροίδι, πλην κεφαλής και του αυγένος και άκρων των πτερύγων και τοῦ πυγαίου ἄχρου ' ταῦτα δὲ, τὰ είπον πάντα, μέλαινά ἐστι δεινώς, σκέλεα δε και πρόσωπον έμφερης τη έτέρη. του δε ὄφιος ή μορφή, οίη περ των ύδρων. πτίλα δε ού πτερωτά φορέει, άλλα τοΐσι της νυκτερίδος πτεροΐσι μάλιστά κη έμφερέστατα. Τοσαύτα μεν θηρίων πέρι Ιρών είρήσθω.

Αὐτῶν δὲ δὴ Αἰγυπτίων, οι μὲν περὶ τὴν σπειρομένην

mumiam contendunt. Vid. Rein-

mumiam contendunt. Vid. Reinhardt. l. l. pag. 25.

μέγαθος ὅσον κρέξ] De hac avi schol. ad Aristoph. av. 1138: κρέξ δὲ εἶδος ὁρνέου, ὁξὑ πάνυ τὸ ὁύγχος καὶ πριονώδες ἔχον, ut quibusdam cornicis species esse videatur. Schneidero in Lex. Graec. s. v. Rallus crex Linn. videtur, nisi quod in istam avem non quadrat roatrum serratum. E veteribus praerostrum serratum. E veteribus praeter Herodotum Aristoteles H. A. X, 1. 17 et Aelianus N. A. IV, 5 eius avis potissimum meminerunt.

των μαχομένων] Sic scripsi cum Gaisfordio probatisque libris, idque etiam ab recentt. edd. retentum video; in Sancrofti libro aliisque duobus quod exstat μαχομενέων, id placet Bredovio p. 221, qui mox etiam είλευμενέων invitis codicibus scribi iubet, ut I, 123. — Verbis των δ' έν ποσὶ μαλλον είλευμένων τοισι άνθοωποισι intelligitur genus magis domesticum s. earum ibidum, quae magis inter homines et cum illis quae magis internomines et cum ills versantur; ἐν ποσὶ quid sit, monstrant, alia ut taceam, loci II, 131. III, 79. Ad ipsum verbum εἰλευμένων conf. VIII, 12 ibique nott. διξαὶ γὰο δή εἰσι αὶ ἰβιες] In eo quoque diligentissimum inveniri He-

quoque dingentissimum inveniri rierrodotum, quod tam accurate duplex ibidum genus distinguit, monere vix attinet. De ibide nigra supra diximus, de ibide alba eademque sacra vid. not. ad II, 75 coll. II, 67. ψιλη την κεφαλην καὶ την δει- φην πάσαν] Ad structuram quod

attinet, spectant haec ad praegressa  $\dot{\eta}$   $l\delta \dot{\epsilon}\eta$ , sc.  $\tau \dot{\eta} \dot{\varsigma}$   $l\beta \iota \dot{\varsigma}$ , unde licet mente repetere  $\dot{\eta}$   $l\beta \iota \dot{\varsigma}$ , cui melius mente repetere η ιρις, cui menus conveniunt adiectiva ψιλή, λευκή, μφερής. Quare mihi haud necesse videtur ante vocem ψιλή inserere pronomen ηθε, ut proponit Herold. Emendatt. Herodd. P. I. p. 15. ψιλή hic est depilis, glabra, ut reste ment I archerus idem notans. cte monet Larcherus, idem notans, δειρην minus bene hic reddi collum, cum sit gula (,,la partie qui est en devant du cou, la gorge'); quemadmodum Ammonius de differ. vocc. pag. 27: αὐχὴν λέγεται τὸ ὅπισθεν τοῦ τραχήλον δέρη δὲ τὸ ἐμπροσθεν, et Thomas Magister p. 129. — Herodotea tangit Theo Progymnasmm. XI, 9. p. 123 ed.

μέλαινά έστι δεινώς] Lubens pro μέλανα (quod neutrum est) recepi μέλαυνα, ut femininum sit, quemadmodum ψιλή, λευκή et έμφερής, accusativo qualitatis ut aiunt addito. — In fine cap. ad voces: μά λιστά κη έμφερέστατα conf. ad I, 171 nott.

### CAP. LXXVII.

οί μέν περί την σπειρομένην Αί-γυπτον οίκέουσι] Bene haec, quae etiamnum sunt distincta, discrevit Herodotus. Est enim Aegyptus ad per ali-Nili utramque ripam sita, per ali-quot dierum itinera fertilis frugibusque colendis apta; quam rustici incolae habitant, sacerdotum imΑίγυπτον οίκέουσι, μνήμην ανθρώπων πάντων έπασκέοντες 139 μάλιστα, λογιώτατοί είσι μακρῷ τῶν ἐγὰ ἐς διάπειραν ἀπικόμην. Τρόπῷ δὲ ζόης τοιῷδε διαχρέωνται. Συρμαίζουσι τρεἰς ἡμέρας ἐπεξῆς μηνὸς ἐκάστου, ἐμέτοισι θηρώμενοι τὴν ὑγιείην καὶ κλύσμασι, νομίζοντες ἀπὸ τῶν τρεφόντων σιτίων πάσας τὰς νούσους τοἰσι ἀνθρώποισι γίνεσθαι. εἰσὶ μὲν γὰρ καὶ ἄλλως Λίγύπτιοι μετὰ Λίβυας ὑγιηρέστατοι πάντων ἀνθρώπων, τῶν ὡρέων (δοκέειν ἐμοί) είνεκεν, ὅτι οὐ μεταλ-

perio subiecti; quae sequuntur regiones, pastorum potius sunt atque nomadum, nec frugum capaces. Quapropter rusticos Aegyptios et agricolas bene Noster distinxit a nomadibus, procul dubio vitae minus adstrictae ac severae deditis nec simili modo sacerdotum imperio parentibus. Conf. Heeren. Ideen II, 2. pag. 148 seq.

μνήμην ἀνθοώπων πάντων ἐπ-

μνήμην ἀνθοώπων πάντων ἐπασκέοντες μάλιστα] Intelligunt vulgo μνήμην memoriam (Gedächtniss, Gedächtnisskraft), quam maxime inter omnes homines coluerint Aegyptii. Sed rectius Schweigh. statuit, agi hic de memoria rerum gestarum aut observatarum in futurum tempus et ad posteros propaganda; id quod scripto potissimum fit. Quam ob rem etiam Aegyptii, ut pergit Schweigh., dicuntur λογιώτατοι, i. e. omnium maxime periti, rerum praecipue praeteritarum, patriae, antiquitatis etc. De qua huius vocis notione diximus ad I, 1. Conf. quoque Bunsen: Aegypt. Stelle in d. Weltgesch. I. p. 25 not. (qui recte reddit: "die bei weitem unterrichtetsten.") et Bohlen ad Genes. XLI, 39. p. 389. Atque omnino inde Aegyptiorum sapientia per totam antiquitatem valde celebrata, ut in proverbium adeo abierit. De quo bene monuit Gesenius in Comment. ad Iesai. XIX, 12. pag. 621, ut ad h. l. adscripsit Cr. Conf. etiam Herodot. II, 160.

τῶν ἐγὰ ἐς διάπειραν ἀπικόμην] Quos ego cognovi seu quibuscum ego congressus sum. Conf. II, 28 coll. I, 47. Mox cum Gaisf. dedi διαχρέωνται pro vulg. δὴ χρέωνται, cum particulae δὴ vix ullus hic videatur esse locus. Recentt. edd. ex Bredovii praecepto et h. l. et paulo post dederunt διαχοέονται. Quod sequitur συομαίζουσι (purgant corpus), aeque ad purgationem eam, quae per alvum fit, atque eam, quae vomendo fit, spectare, ipsa Nostri verba έμέτσισι καὶ χινσμασι satis declarant. De quo verbo in re medica frequenter adhibito conf. Foesius in Oecon. Hippocrat. p. 601. Janus 1851. II. p. 182. Caeterum scribit Diodorus Sic. I, 82 idem, quod Herodotus de Aegyptiis: τὰς δὲ νόσους προκαταλαμβανόμενοι θεραπεύουσι τὰ σωματα κλυσιός καὶ νηστείαις καὶ ἐμέτοις κ τ. λ., ubi vid. not. Wesselingii.

\*\* δηρώμενοι την υγιείην] i. e. sectantes, operam navantes. Verbum δηρώσδαι, quod venatorum proprie est, ad alias res transferri, quas sectamur et quibus valde studemus, satis notum. Hinc frequens apud Platonem de indagandae veritatis studio ac vero ipso investigando. Vid. Creuzeri laudd. ad Procli comment. in Platon. Alcib. t. I. p. 177.

τῶν ιηρέστατοι πάντων ἀνθρωπων, τῶν ὡρέων (δοκέειν ἐμοὶ) εἴνεκεν] Conf. IV, 187, ubi Libyes omnium hominum ὑγιηρότατοι dicuntur. Unde huic quoque loco eandem formam restitutam vult Bredov. p. 66. 278, quem sequitur Dietsch. Sed libri, qui plerique afferunt ὑγιηρέστατοι, quidam etiam ὑγιέστεροι, non addicunt, nec ulla caus apparet, cur Herodotum aeque atque in aliis, hie utraque forma (ὑγιηρὴς et ὑγιηρὸς) uti potuisse negemus. Ad ὡρέων conf. not. ad I, 142. Dedi ex Florentino δοκέειν ἐμοὶ, quae vulgo

λάσσουσι αί ώραι. έν γὰρ τῆσι μεταβολῆσι το**ϊ**σι ἀνθρώποισι αί νοῦσοι μάλιστα γίνονται, τῶν τε ἄλλων πάντων καὶ δὴ καὶ τῶν ὡρέων μάλιστα. ᾿Αρτοφαγέουσι δὲ ἐκ• τῶν ὀλυρέων ποιεύντες ἄρτους, τοὺς ἐκείνοι κυλλήστις οὐνομάζουσι. οίνω

inverso ordine exhibebantur. Ipsa locutio satis nota, et crebrius quo-que adhibita a Pausania Nostrum imitante. Vid. Siebelis. ad Pau-san. II, 14. §. 2. VII, 7. §. 4, ubi monet dici  $\mu$  ol hac in formula neque μοι. In seqq. verba των τε άλλων παντων και δή και των ώρεων cum εν τησι μεταβολησι iungenda sunt. — Caeterum ad argumentum loci observant, convenire Herodoto cum Hippocrate, quidem hic morbos ex tempestatum mutationibus potissimum oriri docuerat: αί μεταβολαὶ τῶν ὡρέων μάλιστα τίκτουσι νουσήματα, καὶ ἐν τῆσι ῶρησι αί μεγάλαι μεταλλαγαὶ ἡ ψύξιος ἢ θάλψιος καὶ τάλλα κατὰ λόγον οῦτως κ. τ. λ. (Aphorismm. III. §. 1.), quae observante Wesselingio egregie explicuit Galenus T. V. p. 253 et cum Herodoto comparavit H. Mercurialis Var. Lectt. II, 3. Tu conf. etiam Hippocrat. de aër., aq. et locc. cap. IV. §. 58 seqq. V. §. 78 seq. VI. §. 91. 95. Aegyptii vero, quod post Libyes omnium optima valequidem hic morbos ex tempestatum post Libyes omnium optima vale-tudine frui dicuntur a Nostro, id nunc quidem aliter se habere nemo fere nescit satisque copiosum morborum indicem, quibus, qui nunc hanc terram incolunt, premuntur, choleram, pestem, alios morbos recenset Russegger: Reisen etc. I, 1. p. 233 seq. in causas horum morborum inquirens; quamquam qui sanam diaetam agunt sibique curiosius cavent ab omnibus, quae corpori noceant, Europaei homi-nes, optima valetudine frui dicun-tur aeque atque veteres Aegyptii. tur aeque atque veteres Aegyptii. Sed de his equidem nolim ferre iudicium, quod medicae artis peritis ac naturae perscrutatoribus lubens relinquo. Disputavit de his quoque vir doctus, qui ipse diutius in Aegypto degit medicamque artem exercuit, I. Pruner in libro: Aegyptens Naturgeschichte u. Anthropolog. als Einleitung etc. Erlangen. 1848. Conferri quoque poterit Lane: Account of the manners and cu-stoms of the modern Egyptians I.

p. 4 seq. Αρτοφαγέο σοι δὲ ἐκ τῶν όλυρέων ποιευντες ἄρτους] Haec cum congrua prorsus sint iis, quae ex Hex. p. 447 C et 418 E, haud immerito coniicias, Hecataei librum Nostro obversatum et ab eo lectitatum fuisse. Vid. Creuzer. Fragmm. historr. pag. 23. et Klausen ad He-cataei Miles. fragmm. p. 125. — De ipso argumento conf. quae ad II, 36 attulimus, inprimis Homeri ac Plinii locos.

τούς ξκείνοι πυλλήστις οὐομά-ζουσι] Eadem Athenaeus tum l. l. tum III. pag. 114, ubi scribitur πυλλάστις, quemadmodum etiam in Hesychio s. v. viri docti correxein Hesychio s. v. viri docti correxerunt. Nec minor in vocis scriptura dissensus apud Polluc. in Onomast. VI, 11. §. 73, ubi vid. lungermann. Explicat vero Athenaeus τὸν ὑποξίζοντα ἄφτον (i. e. subacidum panem) Nicander ab ipso laudatus: τὸν ἐκ τῆς κριθῆς ἄφτον γινόμετον Εκρινήμες Athenaeum seculture. vov. Hesychius Athenaeum secutus addit, ex Herodoto opinor, ex Sed Pololyra factum esse panem. lux ad formam magis revocat denominationem, ut panes intelligan-tur fastigiati vel turbinati, ad instar sorborum, ut interpretatur Casau-bonus ad Athen. l. l. III. p. 114. Profert haec Iablonskius vocc. Acgyptt. p. 117, ipse subiiciens, quae vera sit Aegyptiae vocis originatio, se adduc assequi non potuisse. Nec certiora mihi afferre videtur Uhlemann in: Philolog. Aegypt. p. 19. In ipsis papyris Aegyptiis in museo Londinensi asservatis hoc panis nomen (κυλλήστις) bis inveniri intelligo ex iis, quae attulit Carolus Keil in: Jahrbb. f. Philo-log. XXX. p. 387.

δ' έκ κριθέων πεποιημένω δεαχρέωνται οὐ γάρ σφί είσι έν τη χώρη ἄμπελοι. Ιχθύων δὲ τοὺς μὲν πρὸς ῆλιον αὐήναντες

οἶνω δ' ἐκ κριθέων πεποιημένω διαχρέωνται] Haec quoque ex Hecataeo Milesio (qui teste Athenaeo L. l. Aegyptios hordea ad potum frangere enarraverat) deprompta esse videri possunt. Apud Aeschylum Suppl. 990 invenitur μέθυ ἐκ κριθῶν. Sed magis huc pertinet Diodoři locus I, 20 et 34 fin., ubi haec leguntur: κατασκενάζονσι δὲ Diodori locus I, 20 et 34 fin., uhi haec leguntur: κατασκενάζουσι δὲ καὶ ἐκ τῶν κοιθῶν Αἰγύπτιοι πόμα, λειπόμενον οὐ πολύ τῆς περὶ τὸν οἶνον εὐωδίας, ὁ καλοῦσι ἔῦθος. Add. Strab. XVII. p. 1179 C. sive p. 821 et quae alia affert Wesseling. ad Diodori locum. "Aegyptus aunoqua e fruga sibi potus similes quoque e fruge sibi potus similes excogitavit", ait Plinius Hist. Nat. XIV, 29 coll. XXII, 82. Admonet XIV, 29 coll. XXII, 82. Admonet Cr. Iesai. XIX, 10, ubi fuerunt qui cundem cerevisiae (si ita loqui fas est) potum intelligerent, merito re-probante Gesenio (Commentt. pag. 615), qui ipse Hartmannum citat in: Erdbeschr. von Aegypt. p. 177 etiamnum cerevisiae quoddam geetiamnum cerevisiae quoddam genus ex spelta in Aegypto parari docentem. Et pervulgatum apud alias gentes antiquitatis haud paucas hoc potionis genus; de quo, monente eodem Cr., plurima collegit Lindenbrog. ad Ammian. Marcell. XXVI, 8. \$. 2. p. 158 seq. t. III ed. Wagn. coll. Chr. Gruner. ad Zosimum Panopol. de zythorum confectione p. 30. Add. interpread Zosimum Panopol. de zythorum confectione p. 30. Add. interpretes ad Taciti German. 23 et quae plurima attulit Pauly: Realencyclopaed. II. pag. 276 seq. s. v. cerevisia. Ex Burckhardt. itinerario monet I. de Hammer. (in Annall. Viennenss. vol. XLV. pag. 67) hodieque Aegyptios talifermento, quod Busa (Booza) appellent, maxime delectari, quamvis nostra cerevisia longe inferius id sit, iudice Wilkinson. Manners etc. II. p. 171 seq. Add. Lane: Account of the manners and customs of the modern Egypt. I. p. 112 et Literary Gazette 1837. p. 545. Idem Wilkinson (Topography of Thebes p. 204) cerevisiam olim ad vulgi usum paratam

esse putat, vino ditiores homines

usos videri.
οὐ γάο σφί είσι ἐν τῆ χώοῃ ἄμπείοι] De argumento conf. nott. ad 11, 37. Quod vero Herodotus vites per Aegyptum esse negat, contra-rium asserunt Strabo XVII. pag. 799 C. s. pag. 1150 C. Diodor. I, 36, alii Romanorum scriptores, qui varia adeo vini genera in Aegypto recensent. Quin ipsis in monumenrecensent. Quin ipsis in monumentis Aegyptiis et vites invenimus repraesentatas et uvas, e quibus vinum paratur. Conf. Costaz. Descript. de l'Eg. mém. (Antiqq.) I. p. 61. 62 et quae ad locum supra laudatum II, 37 attulimus. Hoc enim loco, itemque II, 121. 133 ipse Herodotus vinum ex uvis confectum, quod certo modulo sacer-dotibus exhibeatur, novit. Conf. Heeren. Ideen II, 2. pag. 362, Mi-nutoli: Nachträge etc. p. 242. Quae ita conciliari posse statuit Schlichthorst. l. l. pag. 115, ut demum post Herodoti aetatem vites per Aegypti regiones coli fuerint coeptae. Cum vero certum sit, veteres Ae-Cum vero certum sit, veteres Aegyptios nec vites ignorasse nec vinum ex uvis paratum (cf. Letronne in: Journal d. Sav. 1836. p. 240 seq.) ipsiusque vini plura genera in hieroglyphicis notis commemorari, ubi vinum sonare videtur *Erp* (cf. Parthey ad Plutarch. de Isid. et Osirid. p. 163 seq.), malim equidem statuere, Herodotum, ubi vites in Aegypto gigni negat, potistes in Aegypto gigni negat, potissimum superioris Aegypti regiones sive την σπειφομένην Αίγυπτον, ut initio huius capitis dixit, respexisse, nec sane magni momenti tunc temporis in Aegypto fuisse vitium culturam, quae post demum Ptolemaeorum atque Romanorum aetate incrementa ceperit. Conf. Iablonsk. diss. de terra Gosen pag. 28 et Minutoli l. l., Maltebrun in Mélanges (Paris. 1828) t. I. pag. 431 seqq., Bohlen: Das alte Indien I. p. 144. Exstat scriptio scholastica, quae prodiit Altenburg. 1826, in qua nonnullorum Ciceronis atque Herodoti

αμούς σιτέονται, τούς δὲ έξ ᾶλμης τεταριχευμένους. ορνίθων δὲ τούς τε ὄρτυγας και τὰς νήσσας και τὰ σμικρὰ τῶν ὀρνιθων θιων ἀμὰ σιτέονται προταριχεύσαντες. τὰ δὲ ἄλλα ὅσα ἢ ὀρυίθων ἢ ἰχθύων ἐστί σφι ἐχόμενα, χωρὶς ἢ ὁκόσοι σφι ἰροὶ ἀποδεδέχαται, τοὺς λοιποὺς ὀπτοὺς καὶ ἐφθοὺς σιτέονται. 78 Ἐν δὲ τῆσι συνουσίησι τοισι εὐδαίμοσι αὐτῶν, ἐπεὰν ἀπὸ δείπνου γένωνται, περιφέρει ἀνὴρ νεκρὸν ἐν σορῷ ξύλινον πεποιημένον, μεμιμημένον ἐς τὰ μάλιστα παὶ γραφῆ καὶ ἔργφ,

locorum vindicatur integritas. Ubi hunc quoque Herodoti locum tractatum esse cognovi et eum in modum explicatum, ut post introducta peregrina vina inde a Psammitichi aetate prior vini cultura in Aegypto fuerit neglecta.

τοὺς δὲ ἐξ ᾶλμης τεταριχευμένους]
Cum mare Aegyptii aversati sint, salem non maritimum, sed fossilem (quem ex Ammonis regione afferri scribit Arrian. exped. Alex. III, 4. §. 6. 8) hic intelligendum esse existimat Larcher. Nos illud ad universum loci argumentum addimus: in anaglyphis Aegyptiis pisces, aves, alia id genus, quae sale condiantur et ad edendum parentur hoc modo, conspici. Confer Costaz. l. l. pag. 64 et quae supra ad II. 15 adnotavimus coll. II, 92. Ac satis cognitum est, quam ferax piscium fuerit Aegyptus, quibus capiendis operabatur magna hominum copia tum victum inde quaerens, tum mercaturam exercens. Confer. Herod. II, 92. 93. 149, Heeren. Ideen etc. II, 2. pag. 345 seq. et quae collegit Gesen. ad Iesai. XIX, 87 pag. 611.

καὶ τὰ σμικοὰ τῶν ὀριιθίων ἀμὰ σιτέονται προταριχεύσαντες] Schaeferum (ad Plutarch. Vitt. T. V. p. 52) scribi inbentem ὀρνίθων sequerer, nisi ipsum quod antecedit ὀρνίθων me avocaret. Nec libri scripti addicunt. Quae vero h. l. scribit Herodotus, ea in ipsis Aegyptiorum monumentis adhuc conspici repræsentata testantur Wilkinson. Manners etc. III. pag. 49. 60 seq. et Rosellini Mon. storic. I. pag. 150.

#### CAP. LXXVIII.

ἀπὸ δείπνου γένωνται] Vid. nott. ad I, 126. τοισι εὐδαίμοσι de ditioribus intelligendum; cf. I, 196 ibique nott.

περιφέρει — ξύλινον πεποιημένον] Intelligit hominis mortui simulacrum ex ligno factum et in loculo repositum, minime vero ipsum hominis mortui cadaver; quo ducit Plutarchi locus (in Sept. sapientt. conviv. pag. 148 B, coll. Wyttenbach. animadverss. pag. 921), ubi σκελετόν appellat, quamquam idem rectius de Is. et Osir. cap. 17. p. 357 F simulacrum (εἶδωλον) hominis intellexit. Ac talia mumiarum simulacra, Osiridis formam exhibentia, qualia in Aegyptiorum conviviis afferri dicuntur, ex ipsis monumentis delineata cernere licet apud Wilkinson. Manners etc. II. p. 410.

μεμιμημένον — καὶ γραφῆ καὶ ἔργω] Indicare voluit Herodotus, hacc simulacra lignea hominum mortuorum ad verum maxime expressa case tum pictura, tum opere ipso. Unde patet, perperam in quibusdam libris exstare μεμιγμένον pro μεμιμημένον, haud insolito quidem errore; de quo Cr. conferri iubet Schaefer. ad Dionys. Halic. de compos. verbb. pag. 291. — γραφῆ, quod ad simulacra coloribus inducta refert Heynius, de ipsa pictura intelligendum esse monet Creuzerus Comm. Herod. p. 17, ut II, 73. 86, ubi conf. nott. Cui obloquitur Siebelis. ad Pausan. V, 11. §. 2, cum hocce Herodoti loco ἔργω ad sculpturam, γραφῆ ad colores superinductos sit referendum. Nec tamen

140 μέγαθος όσον τε πάντη πηχυαίον η δίπηχυν : δεικνύς δὲ έκάστφ τῶν συμποτέων λέγει 'Ες τοῦτον ὁρέων πίνέ τε καὶ τέρπευ έσεαι γαρ αποθανών τοιούτος. Ταύτα μέν παρά τα συμπόσια ποιεῦσι.

Πατρίοισι δε γρεώμενοι νόμοισι αλλον οὐδένα ἐπικτέων-79 τοισι άλλα τε επάξιά έστι νόμιμα, και δή και άεισμα εν έστι, Λίνος, όσπες εν τε Φοινίκη ἀοίδιμός έστι καὶ έν Κύπρω καὶ ἄλλη, κατὰ μέντοι έθνεα οΰνομα έχει, συμφέρεται

vir doctus mihi persuasit, qui caeterum de ipsa locutione (γραφη μεμιμημένου) pluribus locis a Pau sania imitando expressa plura col-legit. Nos in clausula illud moneamus: hoc more universam genneamus: hoc more universam gentis Aegyptiae indolem animumque severum ac gravem optime declarari. Conf. Creuzer. in Symbol. II. p. 1:17, qui idem ad h. l. adscripsit: ,,Conf. Boettiger: Ideen sur Archaeolog. d. Maler. I. pag. 55 seqq. ibiq. laudd. et conf. infra cap. 86; de arbore συκάμινος eiuspur fructu συνάμασαν vid Strabor. que fructu συχόμοςον vid. Strabon. XVII. p. 823 s. p. 629 Tzsch. De binis capsis mumiarum, altera ex pannis conglutinatis, altera ex ligno sycomori vid. Rouyer. in Descript. de l'Egypt. X. pag. 219 et ibid. (t. II, 2 Descr.) Iomard. sur les hypogées de Thèbes sect. X. 8. 8. pag. 350 seqq. — Nunc mu-miarum arcas pictas, quales Hero-dotus describit, in conviviis Aegy-ptiorum adhibitas esse; nunc vero etiam eiusmodi mumiarum pupas," quales ex osse humano aliaque parte corporis confectae hodieque reperiuntur per Europae musea, atque hinc fortasse explicari posse Lucininc fortasse explicari posse Luci-ani (de luctu §. 21 tom. VII. pag. 217 ed. Bip.) locum, suspicatur Blumenbach: Beiträge zur Natur-gesch. II. p. 142 seq." πάντη πηχυαίον]πάντη Schweigh.

reddit: omnino, prorsus, plerumque. Aliis locis valet quaqua versus; cf. I, 181 ibique nott.

# CAP. LXXIX.

Πατρίοισι δε χρεώμενοι νόμοισι άλλον ούδένα κ. τ. λ.] χρεώμενοι retinui, ex Bredovii praecepto, quod sequitur Dietsch, mutandum in zosóμενοι; nec magis mutavi έπικτέωνται, eodem viro docto auctore (p.387) mu-tandum in έπικτ έ ο ν ται, quod ipsum a Dietschio et Dindorfio receptum video. vónove priores interpretes explicarunt cantilenas, hymnos; Schweig-haeuserus rectius intellexit instituta ac mores; quod alia ut taceam, vel sequens νόμιμα satis suadere vide-tur. Atque omnino hic locus non minus quam quae antecedunt et quae subsequuntur, ad Aegyptiorum in-stituta pertinet, cum, quae carmina apud istam gentem in usu fuerint, contineat. ἐπάξια sunt memorabilia, memoratu digna, ut minime sit neces-

se scribere άξιαπηγητότατα, quem-admodum voluit Valckenarius. Λίνος, ὅσπες ἔν τε Φοινίαη ἀοί-διμός ἐστι] Secutus sum in loco valde vexato Schweigh. ac Gaisf., quos etiam recentt. editores video esse secutos. Quod enim Reizits esse secutos. \_ ἀοίδιμόν έστι, omisso dedit, oneoprorsus vocabulo Aévos, id ex con-iectura Wesselingii potius fluxit, quam librorum vetustorum ex au-ctoritate. Nec magis probandum, quod in mentem venit Ad. Heckero (Comment. critic. de Antholog. Gr. P. I. pag. 57) scribenti "Adwus proάοιδιμος, quod ipsum infra quoque cap. 135 occurrit. Item in sequencap. 135 occurrit. Item in sequentibus tenui librorum lectionem: συμφέρεται δὲ ἀυτὸς εἶναι τὸν οῦ Ἑλληνες, ubi Reizius e Wesselingii coniectura ediderat: συμφέρεται δὲ τωὐτὸ εἶναι τὸ οῦ Ἑλληνες. Scripsi denique cum recentt. edd. Alvos pro Ačvos, ut olim vulgatum erat. Ad α̃llη conf. nott. ad I, 1.
κατὰ μέντοι ἔθνεα οῦνομα ἔχει]

δὲ ώυτὸς είναι, τὸν οί Ελληνες Λίνον οὐνομάζοντες ἀείδουσι. ώστε πολλά μεν και άλλα άποθωυμάζειν με τών περί Αίγυπτον έόντων, έν δὲ δη και τὸν Λίνον ὁκόθεν Ελαβον : φαίνονται δὲ άεί ποτε τούτον άείδοντες. Εστι δε Αίγυπτιστί ο Αίνος καλεύμενος Μανέρως. Εφασάν δέ μιν Αλγύπτιοι τοῦ πρώτου βα-

i. e. pro diversis gentibus diversum quoque haec cantilena nomen habet. Distributivum usum praepositionis κατὰ attigimus ad I, 196. Ad argumentum conf. Heckerum l. l. alias afferentem appellationes.

συμφέρεται δὲ ἀυτὸς εἶναι] i. e. congruit vero ita, ut idem ille sit (Linus) etc. Ad structuram conf. (Linus) etc. Ad structuram conf. I, 13 ibique nott.; de verbo συμφέρεσθαι II, 80. Quod vero in hac structura post ἀυτὸς aliaque eiusdem generis addi solet καὶ, id hoc loco omitti et simplex tantum poni pronomen (cf. V, 88. VII, 6) observat Struve Spec. I. Quaest. de dialect. Herod. p. 26. Pro ἀνομαζοντες dedi cum recentt. edd. οὐ-μαζοντες dedi cum recentt. edd. οὐ-

μάζοντες dedi cum recentt. edd. οὐ-

νομάζοντες, ut II, 77. εν δε δή και τον Λίνον οκόθεν ελαβον] Quod hisce vulgo adnectitur vocabulum τοῦνομα omnibusque in libris scriptis comparet, iure nunc priorum editorum monitu deletum est. In alia prorsus abit Benedict. (Actt. semin. reg. Lips. II. p. 298), qui vocem τοῦνομα ad sequens φαίνονται trahens locum sic legi vult: τοῦνομα φαίνονται ἀεί κοτε τοῦτο ἀείδοντες. Quem iure nemo est secutus. De ἐν δὲ δή και conf. I, 185. II, 43. VII,

έστι δε Αίγυπτιστί ο Λίνος καλεύμενος Μανέρως] Aegyptiorum Lini, qui Maneros dicatur, memi-Lini, qui Maneros dicatur, meminit Plutarch. de Is. et Osir. cap.
17. pag. 357 fin. (ubi Cr. consuli vult Wyttenbach. not. pag. 193).
Phoenicum regis filium fuisse scribit, qui Isidi, mariti obitum lugenti adstans, ipse prae dolore obirit: unde im per omnem Accry. erit; unde iam per omnem Aegy-ptum carmen audiri lugubre, quod Maneros appelletur. Alii astronomiae aliarumque disciplinarum peritum dicebant iuvenem. Sed tesserarii quid in his inesse, vix negan-

dum, vel si nominis rationem perspexeris. Atque auctore Iablonskio vocc. Aegyptt. p. 128 seqq. Maneros indicat filium aut sobolem Menis (i. e. aeterni), qui rex primus in Aegypto regnasse fertur. Quare sunt, qui malint ipsum intelligere Horum sive Osiridem carmenque de eius fatis tristibus, obitu, sepul-tura, aliis huc spectantibus, quod in lugubri Osiridis festo per omnem Aegyptum cani solitum fuerit. Conf. Aegyptum canisolitum fuerit. Conf. Creuzer. Symbol. II. p. 172 seqq. 189 seq., qui hic inprimis conferri vult: Iomard. in Descript. de l'Egypte livr. III Antiqq. mém. t. I. p. 368. Quale carmen a cantatore sacro, quem atra veste inductum in Thebaicis monumentis repraesentatum conspicious, recitari idem sentatum conspicimus, recitari idem suspicatur Creuzer. in Epistolis Homer. pag. 171. Ipsum iuvenem Manerotem in monumentis Aegyptis repraesentatum existinat Toelen in Minuteli Paica etc. 1260 ken. in Minutoli Reise etc. p. 156 Disserit quoque de Manerote Wilkinson. Manners etc. II. pag. 250 seq. certi quid non afferens. Propius ad verum accessit Rosel-lini (Monumenti P. II. T. III. p. 10), qui hoc nomen non hominis deive alicuius esse vult, sed modum exclamandi solemnem declarari in Aegyptiorum festis et conviviis fieri solitum, ipso teste Plutarcho l. l., qui vocis s. formulae sensum his verbis Graecis reddit: αίσιμα τὰ τοιαντα παρείη. Ac protulit nuper Π. Brugsch (Die Adonisklage und das Linoslied. Berolin. 1852. pag. 15 seqq. 21 seqq.) ex papyris Aegyptiis reddiditque vernaculo ser mone duo carmina, quibus Isidis de Osiride querelae continentur, in quibus ipsis pluries repetita singulis quasi strophis redit voz sive formula mâû-er-hra s. mâû-ne-hra, i. e. redeas (kehre mieder); unde σιλεύσαντος Αίγύπτου παίδα μουνογενέα γενέσθαι, άποθανόντα δ` αὐτὸν ἄνωρον θρήνοισι τούτοισι ὑπ' Αίγυπτίων τιμηθῆναι, καὶ ἀοιδήν τε ταύτην πρώτην καὶ μούνην σφίσι γενέσθαι. Συμφέρονται δὲ καὶ τόδε ἄλλο Αίγύπτιοι Ἑλλήνων 80

Graecorum vocem Μανέρως ductam esse consentaneum est.

esse consentaneum est.

De Lino, qui in Cypro et apud
Phoenices cani soleat, primarii loci
sunt Pausan. IX, 29 (coll. Diodor.
Sicul. III, 66), Conon. narrat. 19,
Schol. ad Homer. Ili. of, 570 (ubi
Cr. addit Heyn. observv. t. VII.
p. 550). Nam illis in regionibus
Adonidem, qui et ipse iuvenis interfectus ferebatur, plangebant et
lugubria imeius honorem festa habebant instituta; quibus quid vetebebant instituta; quibus quid veteres declarare voluerint, id eum non latebit, qui, quae Aegyptiorum festorum de Osiridis obitu ratio, perspexerit. Quid enim Aegyptiis Osiris, id fere Adonis Phoenicibus atque Cypriis. Ne multa, vid. Movers: Die Phoenizier I. p. 244 seqq. Nec denique huc non pertinet Graecorum ille Linus, Apollinis qui fer-tur filius, ab Hercule occisus et carmine lugubri inde celebratus. De Graecorum Lino, de quo pluri-De Graecorum Lino, de quo pluribus hic exponere non vacat, praeter Ulrici (Geschichte d. Hellen. Poes. II. pag. 172) et Bode (Geschichte d. Hellen. Poes. II, 1. p. 81 seqq.) praecipue disputarunt Welcker (Kleine Schriften I. pag. 8—55). Ambrosch: De Lino Piesestet cker (Kleine Schriften I. pag. 8—55), Ambrosch: De Lino Dissertat. Berolin. 1829, Ern. de Lasaulx: Ueber die Linusklage, Wirceburg. 1842. p. 5 seqq. (Studien d. class. Alterthums pag. 345 seqq. 353) ac numer B. Brachenschustz in. Phi nuper B. Buechsenschuetz in: Philolog. Schneidewini VIII. p. 577 seqq., Rinck: Die Relig. d. Hellen. p. 340 seq. Quae omnia, si summam quaeras, nil aliud fere indicant nici earmen anticolinical. cant, nisi carmen antiquissimum, quo, quae dii ipsi in terris pati cogantur, fata eorum tristia adeoque mors, quam ut homines (et pro hominibus) obire debeant, contineantur; quae ipsa ad physicas rationes naturaeve statum revocata solis constituent annuum cursum per hiemales menses quasi interruptum ac naturam ipsam quasi patientem ac dolentem, cum benefica solis vi careat; quale tempus lugubribus festis cum significarit antiquitas, hilaribus consentaneum est celebratam fuisse Solis illam vim victricem, qua quotannis perficiat cursum suum ac verno tempore omnia ad vitam denuo quasi revocet et conservet. — De re musica Aegyptiorum veterum instrumentisque musicis Cr. consuli vult Descr. de l'Eg. vol. II. p. 328) et (de poësi ibid. p. 328) mém. livr. I. p. 181 seqq. Copiose et accurate de omnibus, quae ad Aegyptiorum musicam et sacram et ludicram pertinent, additis instrumentorum imaginibus, disputat Wilkinson. Manners etc. II. p. 222 seqq. 315 seqq. και ἀσισήν τε ταύτην πρώτην και μούνην] και — τε hoc loco

καὶ ἀοιδήν τε ταὐτην πρώτην καὶ μούνην] καὶ — τε hoc loco abundanter posita videri statuit Schaeferus ad Dionys. Halic. de composit. verb. p. 191 itemque Stallbaum ad Platonis Phileb. p. 144, qui idem voculam καὶ valere et, τε etiam statuerat. Cui merito oblocutus est Sauppe: Epist. critic. p. 83 seqq., ubi vid. plura, et conf. quoque Fr. A. Wilke ad Sophocl. Oedip. Colon. 300 in Specimine Coniectt. in Sophocl. Oedip. Colon. (Berolin. 1840) pag. 17. In nostro loco prius καὶ pertinet ad totam sententiam (ἀοιδήν — γενώσθαι) cum antecedenti (ἀποθανόντα δ'αὐτὸν — τιμηθήναι) coniungendam eique maius quiddam addit; quae sequuntur perticulae τε-καὶ, ad verba πρώτην et μούνην coniungenda valut, ut recte vidit Lhardy, qui vero quod proposuit γε pro τε, a loci sententia aberrasse videtur.

# CAP. LXXX.

Συμφέρονται δὲ καὶ τόδε ἄὶλο κ. τ. λ.] Spartae quae fuerit magna senum reverentia honosque, plures μούνοισι Λακεδαιμονίοισι. οί νεώτεροι αὐτῶν τοἰσι πρεσβυτέροισι συντυγχάνοντες εἰκουσι τῆς ὁδοῦ καὶ ἐκτράπονται καὶ ἐπιοῦσι ἐξ ἔδρης ὑπανιστέαται. Τόδε μέντοι ἄλ-141 λοισι Ἑλλήνων οὐδαμοῖσι συμφέρονται ἀντὶ τοῦ προσαγορεύειν ἀλλήλους ἐν τῆσι ὁδοῖσι προσκυνέουσι κατιέντες μέχρι 81 τοῦ γούνατος τὴν χείρα. Ἐνδεδύκασι δὲ κιδῶνας λινέους,

testantur scriptores veteres: Gellius Noctt. Att. II, 15. Aristophan. Nub. 989. Plutarch. II. p. 235 C, 237 C, alii, de quibus consul. Wesseling. ad h. l.

είκουσι της δόου και έκτραπονται] i. e. obviam occurrentibus decedunt de via, ut reddidit Valckenarius, de ipsa structura, quam etiam Kuehner Gr. Gr. §. 512, 1. attigit, plura afferens. Inde frequens Pausaniae haec formula, notante Siebel. ad I, 44. §. 2. De forma ὑπανιστέαται vid. Bredov. p. 329.

τόδε μέντοι ἄλλοισι Ἑλλήνων οὐ-

τόδε μέντοι ἄλλοισι Ἑλλήνων οὐδαμοίσι συμφέρονται] De accusativi (τόδε) usu et h. l. et paulo antea in simili sententia conf. quae attulit Eltz in: Jahrbb. d. Philolog. etc. Suppl. IX. pag. 115. Elegantem vocis ἄλλος usum aliquot exemplis illustravit, monente Cr., Heindorf. ad Platon. Phaedon. p. 234, cui adde sis Astium ad Plat. Phaedr. pag. 241, qui adiectivum in hiscopro adverbio (omnino, prorsus, praeterea) poni statuit.

terea) poni statuit.

Ev τησι οδοίσι προσκυνέουσι]
προσκυνείν de venerationis genere in deos aut reges adhibito plerumque dicitur, quo proni in terram sive humi procumbentes alios sive deos sive principes adoramus, maiestatem illorum venerantes. Quod apud Persas gentesque orientales praecipue obtinuisse satis constat. Tu vid. Cornel. Nepot. in Conon. III, 3 et quae ibi plurima attulcrunt interpretes, non praetermisso Sturzio in Lexic. Xenophont. III. pag. 726. Conf. Herod. I. 134. II, 121. III, 86. VII, 13. Caeterum quae Herodotus de manibus in salutando demissis scribit, ipsis monumentorum imaginibus confirmari testatur Wilkinson. Manners etc. II. p. 33.

#### CAP. LXXXI.

'Ενδεδύκασι δὲ κιθῶνας λινέους] Conf. ad I, 195. II, 37. Calasirin vestem, quam Aegyptii vocabant, tunicam fuisse interiorem perspicuum est, quae ipsum tegeret corpus, interulam sive subuculam, quae circa crura fimbriata ad genua tantum pertingeret. Quod vocis ipsius origo confirmare videtur, si quidem Kali s. Keli indicat genu, quiden Nat. 8. Net. indicatur, crus, vestisque igitur indicatur, quae ad crura usque pertingit. Vid. Iablonsk. vocc. Aegyptt. p. 102 seqq. recte observantem, eas vestes in monumentis, quae etiam-num supersint, cerni posse, quod idem testantur et Wilkinson. et Rosellini l. mox l. "Eiusmodi cir-ros in aliquot mumiarum Thebaicarum vestimentis repererunt docti Galli. Vid. Iomard. in Descript. de l'Egypt. Antiqq. sur les hypog. de Thèb. sect. X. §. 8. pag. 340. Qui idem (p. 385) ad vocem x190νας λινέους revocat hodieque usurpatam Aegyptiis vestem milayeh et ad εξματα εξοίνεα pallium Arabum bornous." Cr. Add. Wilkinson. Manners etc. III. p. 346 coll. 140 seq., qui idem εξοίνεα εξιατα, quae Noster Aegyptiis tribuit. cure ex vester Aegyptiis tribuit. ster Aegyptiis tribuit, cum eo vestimento comparat, quod nunc per Aegyptum omnemque Africae oram septentrionalem valde usitatum est, nomine Bornous s. Burnuss, ut no-strates loquuntur. De veste ea, quae καλάσιρις dicitur atque ex Herodoto opinor commemoratur a Polluce (VII, 16) et Suida s. v., monuit quoque Rosellini Monum. civil. II. p. 417, Ignatium Rossi secutus, qui Aegyptiacam vocem (gol-heger, galheger) interpretatur vestem luxuriosam, mollem, delicatam vel tunicam.

περὶ τὰ σκέλεα θυσανωτοὺς, οὓς καλέουσι καλασίρις έπὶ τούτοισι δὲ εἰρίνεα εῖματα λευκὰ ἐπαναβληδὸν φορέουσι. οὐ μέντοι ἔς γε τὰ ἰρὰ ἐσφέρεται εἰρίνεα, οὐδὲ συγκαταθάπτεταί σφι οὐ γὰρ ὅσιον. ὁμολογέουσι δὲ ταῦτα τοῖσι Ὀρφικοίσι κα-

ους καλέουσι] Miratur Struv. Spec. I. Quaest. Herod. pag. 20, cui in plurali numero semper placuerit τους, τάς, τά, cur hoc loco scripserit ους. Nec magis tamen equidem ους h.l. mutarim in τους, quam II, 113 δ in τὸ, ut eidem viro docto placet. E libris scriptis nulla affertur lectionis varietas. Struvium secuti sunt Dietsch et Dindorf (cf. Praefat. pag. XVIII seq.), qui etiam scripsit καλουσι pro καλέουσι. — Ad verba seqq. ἐπλτουσισι δὲ κ. τ. λ. conf. etiam nott. ad I, 155.

οῦ μέντοι ἔς γε τὰ ίρὰ ἐσφέρεται εἰρίνεα] Hinc sacerdotes Aegyptii vestimenta linea gestant, semper recens lota, idque quam maxime curant, ut Noster scribit II, 37, ubi conf. not. Vid. etiam Braun: De vestit. sacerdott. Hebrr. I, 9. §. 147. p. 162. "Scribit Hieronymus in catal. scriptt. eccles. pag. 170 F. ed. Francof. de Iacobo Apostolo: ἔθος δὲ ἡν αὐτῷ εἰσεἰθεῖν μὴ πεχοημένω, ἀλλὰ λινῆ." Cr. — Μοχ pro οὐδὲ, Werferum si audias in Actt. phill. Monacc. I. p. 250, scribendum οὐ δὲ, seiunctim. ομολογέονσι δὲ ταῦτα τοῖσι Όροφικοῖσι κ. τ. λ.] Verba καὶ Βακχικοῖσι, ἐοῦσι δὲ Λίγυπτίοισι male, in quibusdam libris scriptis omissa,

όμολογέουσι δὲ ταῦτα τοισι Όρομικοῖσι κ. τ. λ.] Verba καὶ Βακχικοῖσι, ἐοῦσι δὲ Αἰγυπτίοισι male, in quibusdam libris scriptis omissa, retinuimus, ut dudum monuerunt Valckenarius, alii, ac nuper admodum Creuzerus Commentt. Herodd. p. 167, qui in hac quorundam librorum lacuna manifesta vestigia audaciae Graeculorum, qui Bacchica sua sacra ab Aegyptiis repeti nollent, sibi deprehendisse videtur. Est enim insignis Nostri locus, cum alio (II, 49) quodammodo coniungendus, quo utroque necesitudinem declarat disciplinae, qua Graecorum vates ac philosophi tanquam alumni cum Aegyptiorum sacerdotibus ut suis magistris iun-

gantur. Quod eo magis tenendum, quo illibatior Noster sit ab illa, quae postmodo floruit, cupiditate miscendarum religionum, quoque impensius id agat hoc in libro, ut quae Graeca, quae Aegyptia sint, seiungat ac distinguat (conf. Creuzerum l. l. p. 168. 172 seq.). Qui igitur Orphica quae dicuntur (a Graecis scil.) et Bacchica consentire dixit cum Aegyptiorum aeque ac Pythagoreorum institutis (nam dativos roim Oroginoide etc. neutraliter acciniondes esse de institutis a corrier cipiendos esse de institutis s. sacris Orphicis, non de hominibus s. sacerdotibus Orphicis, monere vix opus), is profecto Orphica et Bacchica aeque ex Aegypto repetenda duxit atque Pythagorica, omnibusque hisce Graecorum institutis Aegyptiam ita tribuit originem, ut principia certe sive primaria elementa eius doctrinae atque eorum sacrorum, quae a Graecis ad Orpheum atque Bacchum referuntur, ex Aegypto ducta putemus indeque etiam eam repetamus vestitus similitudinem, quam inter Aegyptios atque Graecos (i. e. Orphicos sive Bacchicos) sacerdotes vatesque intercessisse h. Neque inde mil. Noster tradit. rum, quod Orpheum Aegyptium vulgo ferebant, Orphicosque inde aequales ac pares Aegyptiis; Bacchica vero sacra ex Aegypto advecta supra II, 49 iam Noster delaravera et her itematica. claraverat, et hoc iterum admonet loco, verbis haud inconsulto addi-tis: ἐοῦσι δὲ Αἰγυπτίοισι. Quod denique Pythagorica commemorat, tenendum est, huius disciplinae in-stituta maximam partem repetita videri ex Aegypto indeque etiam coniuncta ferri cum vetere Orphicorum disciplina ac doctrina; unde ipsum Pythagoram Orphicis mysteriis initiatum vulgo iactabant. Sed haec ipsa pluribus exponere huius loci non est: de Pythagorica disciplina ex Aegypto repetenda nos

λεομένοισι καὶ Βακχικοΐσι, ἐοῦσι δὲ Αἰγυπτίοισι καὶ Πυθαγορείοισι. οὐδὲ γὰρ τούτων τῶν ὀργίων μετέχοντα ὅσιόν ἐστι ἐν εἰρινέοισι εἵμασι ταφῆναι. ἔστι δὲ περὶ αὐτῶν ἰρὸς λόγος λεγόμενος.

32 Καὶ τάδε ἄλλα Αἰγυπτίοισί ἐστι ἐξευρημένα, μείς τε καὶ ἡμέρη ἐκάστη θεῶν ὅτευ ἐστί, καὶ τῆ ἔκαστος ἡμέρη γενόμε-

et certiora et accuratiora edocebit Roethius altero philosoph. historiae volumine, propediem in lucem edendo; nec magis hic attinet, de Orphicorum qui dicuntur doctrina sive theologia accuratius disquirere: cuius utriusque fundamenta quasi et praecepta primaria ex Aegypto adsumta esse, vel hoc Herodoti loco, alia ut taceam, probari existimo. Quae cum ita sint, neque Lobe-ckio (Aglaopham. I. p. 694 coll. 244 seq. 1104.) assentiri possum, haec omnia ad Onomacritum ciusque studia ac fraudes revocanti, ne-que Krischio (De societatis a Py-thagora in urbe Croton. conditae scopo politico Comment. p. 5), qui hanc Orphicorum et Pythagoricorum institutorum similitudinem referri vult ad conjunctionem Pythagoricorum (hominum) cum Orphicorum secta, quae eversis Pythagorae collegiis a superstitibus discipulis inita legiis a superstitibus discipulis inita sit. Caeterum confer Creuzer. Symbol. II. p. 13 seqq. IV. p. 27 seqq. 30 seqq. ed. tert., C. O. Mueller: Prolegg. zur Mytholog. pag. 380. Alios viros doctos, qui de his scripserunt, excitavit Bode: De Orpheo p. 27 not.

δαιόν έστι — λεγόμενος] Vid. II, 37, ubi primarium Plutarchi locum de Isid. et Osirid. cap. 3, p. 352 C. D

37, ubi primarium l'iutarchi locum de Isid. et Osirid. cap. 3. p. 352 C.D iam laudavimus. Qui veram huius moris causam eam esse ponit, quod purum tangi a non puro sit nefas. Lana enim cum ex animalium excrementis nascatur minimeque inde ad pura pertineat, profecto non consentaneum, eam ab iis gestari, qui quam maxime puri atque casti videri et re vera puritati et corporis et morum studere debeant. Linum vero, quod e terra nascatur immortali, vestem exhibere puram ac tenuem, animalium immunditia

et excrementis haud infectam nec ipsam animalia prae immunditia gignentem. Quae insigni Apuleii loco in Apolog. pag. 495 optime confir-mantur. Lanam, segnissimum corporis excrementum, pecori detra-ctam, iam inde ab Orphei et Pythagorae actate dicit profanum esse vestitum. Sed mundissimam esse lini segetem, inter optimas fruges terrae exortam etc. Pro vulg. δα-φθηναι, quod mihi ferendum non videbatur (cf. nott. ad I, 130), rescripsi ταφηναι aliquot librorum ex auctoritate ipsiusque adeo Floren-tini libri, qui exhibet δαφηναι, sed supra scriptam habet literam r. Tu vid. etiam III, 10. 55. IX, 84, quos locos affert Bredovius pag. 348 secundum soristum in talihus apud Herodotum praeferendum esse docens. Unus obstat locus VII, 228 (ubi θαφθείσι) itemque Eustath. ad Iliad. p. 519, 41 sive p. 323, 29,

## CAP. LXXXII.

μείς τε καὶ ἡμέρη — ἐστί] Scil. ἱρἡ. μεἰς Aeolicam dicunt formam (pro μὴν), Homero (Ili. XIX, 117. Hymn. in Merc. 11), Hesiodo (Opp. et D. 557, ubi conf. Goettling.), aliis frequentatam: vid. Thes. L. Gr. V. p. 996 Dindorf. Si recte disputavit Miot., Gallus Herodoti interpres, haec tantum de singulis cuiusque hebdomadis septem diebus intelligenda, neque de continua dierum serie per totum annum. Sunt vero haec arcte coniuncta cum universa Aegyptiorum religione, in qua plurima ad deos calendares et rationes astronomicas physicasque relata videmus. De quo exponere longum est. Conf. Creuzer. Symbol. II. pag. 125 seqq., Heeren. Ideen

νος ότέοισι έγχυρήσει, καὶ ὅκως τελευτήσει, καὶ ὁκοδός τις έσται. και τούτοισι των Ελλήνων οί έν ποιήσει γενόμενοι Τέρατά τε πλέω σφι άνεύρηται η τοίσι αλλοισι έχρήσαντο. απασι ανθρώποισι. γενομένου γαρ τέρατος φυλάσσουσι γραφόμενοι τώποβαϊνον καλ ην κοτε υστερον παραπλήσιον τούτφ γένηται, κατά τώυτο νομίζουσι αποβήσεσθαι. Μαντική δέ 83 αὐτοισι ὧδε διακέεται. ἀνθρώπων μεν οὐδενὶ προσκέεται ἡ

etc. II, 2. pag. 158, Gesenius ad Iesai. XIX, 12. p. 621, Letronne: Observatt. sur les zodiaq. pag. 58 seqq., De la Nauze in Memm. de l'Acad. des Inser. XIV. pag. 334 seqq. et XVI. p. 170 seqq. 193 seqq., Bohlen: Das alte Indien II. pag. 249, Seyffarth: Beiträge z. Kenntniss etc. II. pag. 10. 40 seq. ac praecipue Roeth: Gesch. d. Philos. I. noti. p. 216 seq., qui Herodoti effatum ipsis monumentorum Aegyptiorum indiciis probari ait et inde ex ipsis notis hieroglyphi-cis attulit deorum nomina, qui cis attuit deorum nomina, qui singulis mensibus pracesse putantur; singulos septem cuiusvis hebdomadis dies planetis fuisse dedicatos idem addit, usus praecipue Dionis Cassii testimonio XXXVII, 18, 19. De quinque diebus intercelatis ad totidom des circilis. calatis ad totidem deos simili ra-tione relatis vid. nott. ad II, 4. Nomina deorum Aegyptiorum, qui singulis praesunt mensibus, ex ipsis monumentis protulit quoque Lepsius: Chronolog. d. Aegypt. p. 183 seqq., sed Planetas praesides dierum sentem in monumentia invasia. ptem in monumentis inveniri aeque

negat (p. 132) atque hebdomadem septem dierum; per decades singulos menses esse divisos vult.

ortous Tres libri rtous, quod per se non damnandum iudicat Struve Spec. quaest. de dial. Herod. p. 49. Sed ortous, ut idem bene addit, maiori sex codd. numero defenditur. bene addit, mai mero defenditur.

οτέοισι έγκυφήσει] i. e. in quae incidat, quae ei accidant s. quae fu-tura eius sint fata. Ad argumentum conf. Diodor. Sic. I, 81. Ipsam locutionem aliis locis similibus illustravit Valckenar. ad h. l. item-que Lennep. ad Phalarid. Epist.

p. 234. Mox of ἐν ποιήσει γενό-μενοι sunt qui poësin tractant, qui in poësi accupati, versati sunt. Vid. poësi occupati, versati sunt. Vid. Kuehner Gr. Gr. §. 600. Reliqui ποιήσει, a recentt. edd. praecunte Bredovio p. 266 mutatum in ποιήσι invitis certe libris omnibus, quo-rum auctoritatem hic sequi satius rum auctoritatem hic sequi satius videbatur. Conf. II, 173. II, 143. III, 109. Ipsa vox ποίησις de car-minibus condendis haud scio an hoc loco primum obvia, de qua conf. allata a Bode: Gesch. d. hellen. Dichtkunst I. p. 222 not. 3. Caeterum documento esset, ut censet Letronne l. l. pag. 58 seq. not., hic locus, poëtas Herodoto priores similibus, prograssicia usos esse. similibus prognosticis usos esse, nisi multo foret verisimilius, historicum doctrinam Aegyptiam, qua obiter tantum fuerit imbutus, con-fudisse cum prognosticis ex lunae vi captis, quae iam apud Hesiodum inveniantur. Mihi recte videtur admonere Lobeck. (Aglaopham. pag. 427), de Hesiodo ae siqui fuerint similes poetae, hic cogitari non posse; ad poetas Orphicae et Py-thagoricae sectae addictos, quos in quoque doctrinae genere Aegyptiorum decreta aemulatos esse admodum credibile sit, haec verba spectare idem iudicat.

Tέρατά τε πλέω σφι] Gaisf. edidit πλέα, haud scio unde. Quare reliqui πλέω.

## CAP. LXXXIII.

άνθοώπων μέν ούδενι ποοσκέεται κ. τ. λ.] Sacerdotes cum diis quibusdam solis oracula adscriberent, eo ipso suam vim et aucto-ritatem egregie firmasse consendi sunt. Et omnino neminem fugit, τέχνη, τῶν δὲ θεῶν μετεξετέροισι. καὶ γὰρ Ἡρακλέος μαντήτον αὐτόθι ἐστὶ, καὶ ᾿Απόλλωνος, καὶ ᾿Αθηναίης, καὶ ᾿Αρτέμιδος, καὶ Ἅρεος, καὶ Διός καὶ ὅγε μάλιστα ἐν τιμῷ ἄγονται πάντων τῶν μαντητων, Αητοῦς ἐν Βουτοι πόλι ἐστί. οὐ μέντοι αῖ γε μαντήταί σφι κατὰ τώυτὸ ἐστᾶσι, 
ἐδτίλα διάφοροί εἰσι. Ἡ δὲ ἰητρικὴ κατὰ τάδε σφι δέδασται. μιῆς νούσου ἕκαστος ἰητρός ἐστι καὶ οὐ πλεόνων. πάντα δ'

quantum valuerint oracula ad sacerdotum imperium et propagandum et tuendum. De quo, Aegyptiorum in rebus, monuit Heeren. l. l. p. 190. Cr. confert praeterea Gesen. ad Iesai. VIX, 3. pag. 604. — In seq. ad locutionem ἐν τιμῆ ἄγονται conf. I, 134 et de ipso oraculo II, 155. De Martis oraculo cf. II, 63. ὄγε intactum reliqui, ex Struvii praecepto ad II, 74 allato (p. 30 Spec. I. Quaest. de dialect. Herodot.) mutandum in τόγε, quod recentt. edd. receperunt, invitis codd. αί γε μαντήται] i. e. (explicante Schweigh.) modus, quo reddebantur oracula.

#### CAP. LXXXIV.

μιῆς νούσου ξκαστος ζητρός έστι] Artem medicam cum a sacerdotibus exercitam esse constet, vel inde summa huius artis cum astrologia coniunctio apparet, quoniam uni-versa corporis humani descriptio ad astrologiam relata singulacque corporis partes ad singulos deos astronomicos revocatae erant. Unde factum, ut, quemadmodum partibus singulis singuli pracessent dii, ita etiam earum affectionibus ac morbis singuli prospicerent medici sive sacerdotes. Quamquam iure statuendum videtur, Aegyptiorum artem magis diaeteticam quam vocant fu-isse, quam veram medendi artem. Unde etiam explicantur accurata illa inferioris conditionis hominibus dari solita praecepta, qualia supra invenimus II, 77. Tu conf. Heeren. II, 2. pag. 165 seq., Creuzer. Symbol. II. pag. 125. Wesselingius attulit ad h. l. Maxim. Tyr. dissert. XXXIV, 1. pag. 403, qui

Herodoti locum ante oculos habuisse videtur. Ac vid. praeterea Dio-dor. Sicul. I, 82 ipsumque Hero-dotum III, 1. 129 (ibique nott.), unde quam celebrati olim fuerint Aegyptiorum medici, intelligimus. In ipsa sacra scriptura commemorantur medici, quibus patris cadaver condiendum tradit Iosephus, Genes. II, 2, de quo loco conf. Nicolai Meletemm. de servis Iosephi medicis, Magdeburg. 1752. Conf. Wilkinson. Manners etc. III. pag. 389 seq., qui p. 393 affert imaginem medici aegrum hominem tractantis. Quid quod vel scriptis libris me-dendi artis praecepta exposuisse didendi artis praecepta exposuescua-cuntur: nam inter libros Hermeti-cos, quos memorat Clemens Ale-xandrinus Stromatt. VI, 4. p. 758, ultimi sex, Pastophororum curae permissi, ad rem medicam pertinere dicuntur, unus adeo, numero quintus, oculos tractabat. Ad hos sa-cros libros pertinet quoque qui vocatur Λμβοής, teste Horapolline Hieroglyph. I, 38. Ac papyrum ex museo Berolinensi praecepta varia de re medica continentem atque ad decimum quartum ante Chr. n. saeculum recodentem, nuper protraxit simulque de antiquissima Aegyptiorum scientia medendi egit Brugsch in: Allgem. Monatsschrift 1853. I. p. 44 seqq. Ac vel postea Ptolemaeorum aetate medicae artis studia maxime floruisse per Aegyptum satis constat. Commemoratur ὁ βασιλικὸς ἐατρὸς in papyr. Graec. Amad. Peyron. p. 28. 103. Tu vide in universum de Aegyptiorum medicina quae saeculo dicimo sexto post Chr. n. exposuit cele-berrimus Prosper Alpinus quatuor libris de Aegyptt. medicina, Veίητρων έστι πλέα. οι μεν γαρ όφθαλμων ίητροι κετεστέασι, οι δε κεφαλής, οι δε όδόντων, οι δε των κατά νηδύν, οι δε των άφανέων νούσων.

Θρηνοι δὲ καὶ ταφαί σφεων εἰσὶ αΐδε. τοῖσι αν ἀπογέ- 8 νηται ἐκ τῶν οἰκητων ἄνθρωπος, τοῦ τις καὶ λόγος  $\mathring{\eta}$ , τὸ

netiis 1591 et Parisiis 1646. 4. editis, qui idem aliis quatuor libris historiae naturalis Aegypti (Lugdun. Batav. 1735. 4) et uno libro de plantis Aegyptiacis (Venetiis 1592 et 1633. 4.) edito hanc totam rem illustravit; nostra aetate inprimis consulendisunt Sprengel: Geschichte d. Arzneikunde I. pag. 61 seqq. ed. tert., Hecker: Gesch. d. Heilkunde I. p. 29 seqq. De Bosch: De medicina vett. Aegyptt. Amstelodam. 1737. 4. pluribus quoque hanc rem tractavit.

οί μὲν γὰρ ὁφθαλμῶν ἰητροὶ κατεστέασι] Ad formam κατεστέασι, quam intactam reliqui, conf. II, 70 ibique allata. Caeterum haud sine causa factum videtur, quod primo loco oculorum medici ponuntur, si quidem oculorum morbis et antiquis et recentioribus temporibus Aegypti incolas maxime laborasse constat: de qua re nostra setate plures exposuerunt viri docti, quorum scripta vid. apud Haeser: Gesch. d. Medicin. §. 720—723. Mala dentium quoque adhuc frequenter inveniri observat Lane: Account of the manners and customs of the modern Egypt. I. p. 32.

## CAP. LXXXV.

Θρῆνοι δὲ καὶ ταφαί σφεαν εἰσὶ αἴδε] Sequitur locus maxime memorabilis de sepultura veterum Aegyptiorum, quem cum tractaverit Creuzerus in Commentt. Herodd. cap. I, potiora hinc ad Herodoti verba singula illustranda totumque morem rite perspiciendum transferamus. Post Creuzerum nonnulla quoque attulit Minutoli in: Nachträge etc. p. 194 seqq., item Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. p. 451 seqq., Rosellini Monumenti civili III. pag. 334 seqq. Quibus

adde virum doctum in The Classical Iourn. nr. LIV. p. 316 seqq., Bohlen: Indien II. pag. 182 seqq., A. B. Granville: An Essay on Egyptian mummies (Philosophical Transactions. 1825. P. II. p. 269 seqq.), Thom. Ios. Pettigrew: A history of Egyptian mummies and an Account of the worship and embal-ming of the sacred animals by the Egyptians, with remarks—and ob-servations on the mummies of the Canary Islands, of the ancient Peruvians, Burmans etc. Lond. 1834, ac praecipue Iul. Magnus. Das Einbalsamiren der Leicher 1839. p. 22 seqq., qui idem p. 45 alios quo-que laudavit viros doctos, qui de mumiis exposuerunt, inter quos unum potissimum attulisse sufficiat doctum Gallum, Kouger: Acciens Egy-les embaumemens des anciens Egyptiens in: Descript. de l'Egypt. T. VI. p. 461 seqq. Quibus omnibus suo loco utemur. Hic in universum monemus et ex Minutoli libro pag. 191 seq. repetimus, morem istum condiendi cadavera, perquam vetustum, non solum priscas apud gentes, quas novimus obtinuisse, ve-rum etiam in regionibus recens detectis apud Peruanos atque Mexicanos reperta esse cadavera similem in modum, quo apud Aegyptios fiebat, condita atque reposita. Plura vid. in libro laudato: Pettigrew A history etc. et apud Magnus p. 64, Fritze l. mox l. pag. 38 seq. Cau-sae vero, quae Aegyptios commo-verint, ut tam operose condirent defunctorum cadavera, plures exstant; de quibus vid. Excursum ad

τοῖσι αν ἀπογένηται ἐκ τῶν οἰκητων ἄνθοωπος] Edidit Schweigh. (quem Gaisf. et recentt. edd. secuti sunt) et hoc loco et sequenti θηλυ γένος πᾶν τὸ ἐκ τῶν οἰκητων τούτων κατ' ὧν ἐπλάσατο τὴν κεφαλὴν πηλῷ ἢ καὶ τὸ πρόσωπον. κἄπειτα ἐν τοἰσι οἰ- 142 κίοισι λιποῦσαι τὸν νεκρὸν αὐταὶ ἀνὰ τὴν πόλιν στρωφώ-μεναι τύπτονται, ἐπεζωσμέναι καὶ φαίνουσαι τοὺς μαζοὺς,

ol nlω ν a τὰ olnia, quae sint aedes. Equidem nihil causae vidi, cur a vulgata libris probata (nisi quod unus hic affert olniav et posteriore loco duo olniw) discederem. Intelligit Noster unum ex familiaribus, ex familia. In verbis subsequentibus τοῦ τις καὶ λόγος ἢ Werferus (Actt, phill. Monacc, I. pag. 256) desiderat particulam αν, post τοῦ inserendam, quoniam huiusmodi sententia relativa per coniunctivum sine αν efferri nequeat. Sed cautius Matthiae Gr. Gr. §. 527 not. 2 locum vel in iis censendum esse putat, in quibus praeter regulam rarius omittatur particula, vel ita explicandum, ut ex proxime antecedentibus particula huc quoque referatur. Tu conf. quoque herod. IV, 46 coll. 66, ubi aeque abesse videmus particulam αν hac in structura, de qua copiose exposuit Baeumlein: Untersuch. über die Griech. Mod. pag. 212 seq. κατ΄ ων ἐπλάσατο τὴν κεφαλὴν πηλῷ ἢ καὶ τὸ πρόσωπον De κατ΄ ων ἐπλάσατο cf. nott. ad I, 194. Hoc loco cur medio verbo Noster it usus. attentum lectorem non locatica.

πηλῶ ἢ καὶ τὸ πρόσοπον] De κατ τον ἐπλάσατο ef. nott. ad I, 194. Hoc loco cur medio verbo Noster sit usus, attentum lectorem non latebit. Nam sibi oblinunt luto caput aut ipsam etiam faciem. πηλὸς dicitur terra liquore affuso subacta, ut pluribus monet Creuzerus. Conf. II, 36. 70. Observat Wilkinson. (Manners etc. I. pag. 250 sec. ser. II. p. 376. 403 seq.), quae de lugendi.more h. l. scribit Herodotus, ea imaginibus veterum Aogyptiorum atque adeo iis ipsis probari, quae adhuc per Aegyptum in luctu fieri soleant. Idem animadvertit Lane l. l. Vol. II. p. 292. 306 seq.
αὐταὶ — στρωφφώμεναι] αὐταὶ στον ποσωφώμεναι] ε αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι αὐταὶ στον ποσωφώμεναι με αὐταὶ στον ποσωφώμεναι αὐταὶ στον ποσωφώμεναι αὐταὶ στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στον ποσωφώμεναι στο

αυται — στοωφωμεναι αυται dedimus cum recentt.edd. pro vulg. αυται, quod huc non pertinet. τύπτονται έπεξωσμέναι τύπτον-

τύπτονται ἐπεζωσμέναι] τύπτονται, ut II, 61. ἐπεζωσμέναι sunt explicante Wyttenbachio in Selectt. hist. p. 355 insuper cinctae, i. e. cingulo supra reliquas vestes addito; its ut Aegyptiae, in luctu pectora nudantes, quo ea plangerent, cingulum, ne scilicet ulterius etiam nudaretur corpus, circa extremam coporis nudati partem adsumserint. Maluit tamen Fea (ad Winckelmann. opp. I. p. 333 ed. Dresd.) locum ita intelligere, ut intra vestem fasciam s. cingulum assuerint Aegyptii, quales in anaglyphis Aegyptiis vetustis reapse conspiciuntur homines seminudi, cingulo intra vestes alligato. Sed hoc foret υποζώννυσθαι, a nostro loco alienum. Magis hue faciunt alia anaglypha, quorum notitiam doctis debemus Gallis. Repraesentant illa feminas funus ducentes plangentesque, quae pectora nudant, ita tamen, ut cingulum valde tenue et angustum medium corpus circumdet. Conf. Costaz. in Mem. (Descript. de l'Eg.) I. pag. 74. Plura Cr. l. l. Quae etiam explicant Diodori verba de lugentibus Aegyptiis I, 72: και περιεξωσμένοι συνδόνας υποκάτω των μαστών. Hinc Wilkinson. (l. l. sec. ser. II. p. 403) Auglice reddit: "girding their dress below their breast"; neque aliter Rosellini l. l. pag. 335, qui reddit succinctue, ita ut vestis infra pectora, quae nudata fuerint, cingulo alligata inferiorem corporis partem tectam retinuerit. Quod ipsum sculpturis probari idem addit.

puris probari idem addit.

καὶ φαίνουσαι τοὺς μαζούς] Iam
Homerus Od. XVIII, 67 φαίνειν
μηφοὺς dicit, eoque etiam pertinent
Spartanae φαινομηφίδες, monente
Cr., qui l. l. praeter alia haec addidit: "Caeterum hunc planetum
Aegyptiorum propter defunctos Moses etiam agnoscit in Iosephi pietate memoranda Genes. L, l seqq.
Et Babyloniorum similes lamentationes ea in re fuisse perhibet Herodotus I, 198 (ubi vid. nott.). Alia
de huiusmodi mulierum planetu e

σύν δέ σφι αι προσήχουσαι πᾶσαι. έτέρωθεν δὲ οι ᾶνδρες τύπτονται, ἐπεζωσμένοι καὶ οὖτοι. ἐπεὰν δὲ ταῦτα ποιή-σωσι, οῦτω ἐς τὴν ταρίχευσιν κομίζουσι. Εἰσὶ δὲ οι ἐπ' 86 αὐτῷ τούτῷ κατέαται καὶ τέχνην ἔχουσι ταύτην. οὖτοι, ἐπεάν

peregrinationum libris congessit Heynius in Spicileg. antiq. mum. in Commentt. soc. Gott. III. pag. 80 seqq. Magis nos advertere debet illud, quod eosdem lugendi plangendique ritus hodieque per Aegyptum obtinere docti Francogalli testantur, quales et Herodotus descripsit et picturae illae Thebaicae in sepulcris ante oculos ponunt. Vid. Royer. et Iomard. in Descr. de l'Eg. livr. X. p. 43 et Antiqq. II. p. 383."

οῦτω ἐςτὴνταρ(χευσιν κομίζουσι) scil. τὸν νεκρὸν, i. e. ad condiendum afferunt cadaver, ut II, 89 δισουσι ταριχεύειν. Ac probabile est, in singulis vicis pagisque fuisse aedificia, ubi cadavera condirentur, plura etiam in qualibet urbe maiore. Verbum ταριχεύειν, quod de quolibet salsamenti genere usurpatur, proprium dein universo huicee negotio condiendorum cadaverum adhaesit. Vid. Herodot. II, 88. 89. III, 16. VI, 30; alios aliorum scriptorum locos dabit Wesseling. ad Diodor. Sicul. I, 91 itemque Creuzer. Commentt. Herodd. pag. 10 de hoc verbo eiusque significatione disputans.

#### CAP. LXXXVI.

οὶ ἐπ' αὐτῷ τούτῳ κατέαται] κατέαται Ionica forma pro κάθηνται
ut I, 199. Explicat Valckenarius:
occupati in aliqua re, et locutionem
καθησθαι ἐπί τινι de artificibus sellulariis, in officina sua sedentibus et
operantibus usitatam, aliquot illustrat exemplis. Quare hoc loco κατατετάχαται, quod Vallae versio expressit, quodque in Sancrofti libro
vetusto comparet, et simili denique
loco I, 191 firmari posse videtur
(,,qui ad hoc ipsum constituti erant")
quibusdam placiturum video; nisi,
quae mea est sententia, ipsius vo-

cis primitivae videatur interpreta-mentum male dein in textum receptum. Nec denique inhonestum vocabulum, si taricheutas ipsos inferioremque eorum conditionem consideres (de qua conf. nott. ad II, 89) simulque reputes, quae sequuntur hoc loco verba καὶ τέχνην ἔχουσι ταύτη», videri consulto addita ad id ipsum (ἐπ' αὐτῷ τούτῷ κατέαται) explicandum; quemadmodum etiam Diodorus I, 91 scribit de iisdem: of μèν οὖν τὰ σώματα θεραπεύ-οντες εἰσι τεχνίται τὴν ἐπιστήμην ταύτην έχ γένους παρειληφότες, plures deinceps horum ipsorum classes quasi distinguens, cum primo loco ponat eum, qui scriba dicebatur (ὁ γραμματεύς λεγόμενος), altero eum, qui παρασχίστης vocabatur, atque tum eos, qui ταριχευταί vocabantur, omni honore dignos et sacerdotibus familiares, ut qui ipsi sacri sint libereque in templa ingrediantur. Quos omnes si Hero-dotus non accuratius distinxit, minime inde paraschistas et taricheutas (quo nomine in universum declarantur, qui in mortuorum corporibus curam ponunt) confudisse putandus erit: quae est sententia Amadei Peyron (Papyri Graecc. p. 79) de his exponentis atque de universo munere Cholchytarum, quorum in papyro Graeco mentio fit (τῶν τὰς λειτουργίας έν ταὶς νεκοίαις παρεχομένων, καλουμένων δε Χολχυτών) disputantis. Alia quaedam de taricheutarum arte e papyris Graecis attulit Brugsch: Lettre au vicomte de Rouge etc. (Berol. 1850) pag. 37. Neque huc non pertinere videntur, qui in Ge-nes. L, 2 vocantur medici iidemque servi Iosephi, quibus Iacobi cadaver condiendum traditur: quo ipso, opinor, inferior taricheutarum conditio satis declaratur: quam ean-dem confirmare mihi videntur, quae infra II, 89 narrantur.

.:

σφι κομίσθη νεκρός, δεικνύουσι τοίσι κομίσασι παραδείγματα νεκρών ξύλινα, τῆ γραφῆ μεμιμημένα. καὶ τὴν μὲν σπουδαιοτάτην αὐτέων φασὶ εἶναι, τοῦ οὐκ οσιον ποιευμαι τὸ ουνομα έπλ τοιούτω πρήγματι οὐνομάζειν, την δε δευτέρην δεικυύουσι ύποδεεστέρην τε ταύτης καὶ εὐτελεστέρην, τὴν δὲ τρίτην εύτελεστάτην. φράσαντες δε πυνθάνονται παρ' αύτῶν, κατ' ῆν τινα βούλονταί σφι σκευασθηναι τὸν νεκρόν. οί μεν δη έκποδών, μισθώ όμολογήσαντες, απαλλάσσονται,

δεικνύουσι τοίσι κομίσασι παραδείγματα νεκοών ξύλινα, τη γοαφη μεμιμημένα] δεικνύουσι bis reposui itemque mox ἐσεργνύουσι (quod ipsum tres libri afferunt) pro vulg. δειπνύασι et έσεργνῦσι, quod utrum-que retinuit Dietsch. Dindorfius scripsit δειχνύσι et ἐσεργνύσι. Sed vid. Bredov. p. 402. Intelligit exempla-ria s. simulacra mumiarum lignea, pictura inducta et quidem ea, quae Isidem, Osiridem ut plurimum, ali-asve res sacras exhiberet. De locutione τη γραφη μεμιμημένα, qua indicat simulacra ista sic picta fuisse, ut pictura verum maxime imitarentur atque exprimerent, conf. 78 ibiq. not. καλ την μέν σπουδαιοτάτην] scil.

ταρίχευσιν, praestantissimam enim intelligit condiendi rationem. Cum enim tria hic ponat genera condi-endi, illud observandum, cuiusvis classis modos videri fuisse complures, uti testantur mumiae adhuc quae supersunt. [Quare non mirum, a recentiore Aegyptiarum terrarum peregrinatore quinque classes esse observatas. Vid. Minutoli: Nachträge etc. p. 199. Add. Belzoni Voyage en Egypte t. I. pag. 269 seqq. et Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. p. 456, qui idem monet, ex magno numero mumiarum Thebis aliisque in locis repertarum id certo apparere, plures gradus huius triplicis, quam Hero-dotus ponit, rationis condiendi exstitisse adeoque necesse videri, plures constituere condiendi modos. Add. Magnus l. l. pag. 61 seq.] Quod vero Heynius l. l. pag. 82

rectius a Diodoro traditum putat,

sumtuum ad unumquodque conditu-

rae genus necessariorum rationem a taricheutis fuisse propositam defunctorum necessariis, Herodoto sic patrocinatur, Zoega (de obell. pag. 252 not. 15), ut moneat cogitari posse singula lignea exempla fasciis pro cuiusque conditurae ratione diversis involuta fuisse, unde ex cuiusvis mumiae aspectu vel ex picto mumiae schemate distingueretur, cuius esset classis. Et comprobat Herodoteam narrationem tabula e sepulcris Ilithyiopolis eruta, quae hoc negotium bene expressum quae noc negotium bene expressum nobis ante oculos ponit. Haec Creu-zerus l. l. pag. 18 et tab. nr. 1. Caeterum constitit haec prima ra-tio condiendi talento Attico, teste Diodoro l, 91, quod 1200 thaleros Saxonicos fere aequat; altera ratio viginti minis constitit viginti minis constitit.

τοῦ οὐκ όσιον ποιεῦμαι τὸ οὕ-νομα κ. τ. λ.] Cogitandum est de Osiridis simulacro in mumiae formam composito, ut intelligitur tum ex diserto Athenagorae testimonio in legat. pro Christ. cap. 25. p. 32, tum ex ipsius Herodoti locis inter se collatis II, 61. 132. 170 seq. Arguunt etiam ipsac Osiridis imagines vel in sepulcris repertae vel in mumiarum picturis exhibitae.

in mumiarum picturis exhibitae. Plura Creuzerus. Conf. etiam Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. p. 455, Rosellini l. l. p. 336 not., Amad. Peyron. l. l. p. 82.

κατὰ ἢν τινα βούλονταί σφι κ.
τ. λ.] Supple ταρίχευσιν. Pro olim vulgato κατὰ ἢντινα, quod retinuit Dietsch, scripsi κατ' ἢντινα. Vid. not. ad II, 24.

οῦ μὲν δἡ ἐκποδὼν — ἀπαλλάσσονται Obloquitur Diodorus l. l

σονται] Obloquitur Diodorus l. l., coram populo solemnibusque ritibus οί δε ύπολειπόμενοι έν οικήμασι ώδε τα σπουδαιότατα ταριχεύουσι. πρώτα μεν σχολιώ σιδήρω διά των μυξωτήρων έξάγουσι τον έγκέφαλον, τὰ μὲν αὐτοῦ οῦτω έξάγοντες, τὰ δὲ έγχεοντες φάρμακα : μετά δε λίθφ Αίδιοπικώ όξει παρασχίσαντες παρά την λαπάρην έξ ών είλον την κοιλίην πασαν.

adhibitis qui dicit condituram esse perpetratam, quod cum Herodoto sic forsitan conciliari poterit, ut, cadavere tradito, necessariis abire licuerit. Ita Zoega de obelisce. p. 256 et Creuzerus l. l. p. 20. 21. οί δε υπολειπόμενοι έν οἰκήμασι]

oi δè sunt taricheutae, cum oi μèν in antecedentibus sint defuncti necessarii; έν οίκήμασι, i. e. non suis in aedificiis sive defunctorum in aedibus, sed in aedificiis illis pu-blicis ad condienda cadavera destinatis, quo mortuos hunc in finem detulerint. Vid. II, 85 fin. ωδε τὰ σπουδαιότατα ταριχεύ-ουσι] i. e. κατὰ τὴν σπουδαιοτά-

την ταρίχευσιν, ut monet Schweigbaeuserus.

σκολιῷ σιδήρω] Huiusmodi cultros ex aere (Bronze dicunt) ela-horatos complures se vidisse adeoque secum in Germaniam attulisse testatur Minutoli: Nachträge etc. pag. 195 not. 1. Observat Fritze loco mox l. pag. 14, Berolini in museo Aegyptio ferrum tale aduncum monstrari itemque lapides multos ex genere λ/θου Αlθιοπικοῦ mox commemorati.

διὰ τῶν μυξωτήρων ἐξάγουσι τὸν ἐγκέφαλον] Cerebri per nares educti cum nulla apud Diodorum mentio, Herodoteam narrationem haud pauci in examen vocantes prorsus congruam ac veram invenerunt inque mumiis ipsis partes narium ferro laesas reperiri testati sunt. Vid. Creuzer. l. l., qui inprimis laudat Blumenbach in: Goett. Magaz. I. p. 135 et Beiträge zur Na-turgesch. I. p. 131 ed. sec., Royer. et Iomard. in Descr. de l'Eg. Ant. vol. II. p. 215. 344. Hisce adde Wilkinson. l. l. pag. 456, Rosel-lini l. l. p. 337, Walne in: Zeitlini l. l. p. 337, Walne in: Zeitschrift für Alterthumswiss. 1834. nr. 48. p. 392, Fritze: De conditura corpp. mortt. (Berolin. 1834.

4.) p. 16 seq.
τὰ δὲ ἐγχέοντες φάρμακα] Medicamenta haec qualia fuerint, ex resina aliisque materiis in cranio mumiarum repertis colligere licet, quamquam illud quidem mirum, aliis in craniis plurimam, in aliis prorsus nullam esse repertam. Vid. Creuzer. l. l. ibique Blumenbach. Creuzer. I. 1. ibique Blumenbach.
1. l. pag. 93 et Gmeliu. in Comm.
soc. Gott. IV. p. 4 seqq., Fritze
1. l. pag. 17, Magnus 1. l. pag.
30 seq.
λίθω Λίθιοπικώ] His paria quidem tradit Diodorus I, 91. Lapidem ipsum

ad secandum cadaver adhibitum ex or genere volunt esse, quod Strabo (XVII. p. 808 s. 1158) Syenen inter atque Philas se reperisse testatur nigrum ac durum; quae durities certe valde congruit ei usui, cui Herodotus adhibitum esse illum scribit. Et reperti sunt utique in mumiis eiusmodi cultri ex Aethio-pico s. Syenita lapide confecti. Vid. Creuzer. l. l. ibiq. Caryophil. de marmorr. pag. 38 seq., Boettiger: Ideen z. Arch. d. Maler. pag. 72 coll. Blumenbach in: Goett. Magas. I. p. 139, Fritze l. l., Rosellini l. l. p. 338, qui idem addit, hunc la-pidem Aethiopicum non alium videri ac silicem eum, qui apud Ita-los pietra focaja (apud nos: Feuerlos pietra locaja (apud nos: reuers. Flintenstein) vocetur, cum iuxta mumias plura huius lapidis fragmenta in cultri formam efficta caque valde acuta ipse invenerit. Ac de tali lapide hoc loco cogitari vult quoque Wilkinson (Manners etc. HI. p. 261), cum aliis locis de Syenita cogitandum sit.

παρασχίσαντες παρά την λαπά-ρην] "Qui hoc faciebat, hine πα-ρασχίστης dicitur Diodor. I, 91. [vid. supra ad initium cap. nott.] - λαπάρην dicit partem mollem

έκκαθήραντες δε αὐτὴν καὶ διηθήσαντες οἴνφ φοινικηΐφ, αὖτις διηθέουσι θυμιήμασι τετριμμένοισι. ἔκειτα τὴν νηδὺν

inter ossa pectoris et ossa ilium interioctam. — Illud memorabile, ab Herodoto unam tantummodo incisionem agnosci sub costarum parte factam; contra in pictura ex mumiae involucro desumta apud Kircher: Oed. Aeg. III. p. 512, quam nuper exhibuerunt editores Winkelmann. hist. art. I. tabul. 2, incisio fit supra umbilicum, nec minus Gryphius mumiam Wratislaviensem in linea alba incisam refert pag. 52. Quae si admittas, quo Herodoti fidei patrocineris, binas incisiones in uno eodemque cadavere factas dixeris necesse est. At vero praestat in medio relinquere, quae ex recentioribus et partim fortasse mangonicis mumiis referentur, et circumspicere potius germanas ex Thebaicis sepulcris erutas. Atque in iis unam duntaxat incisionem offen-Atque in derunt Francogalli eamque in siniderunt Francogalli eamque in sinistra corporis parte factam, ut est apud Diodor., testantibus Villoteau ap. Sylvest. de Sacy ad Abdallatif. Rel. de l'Eg. tom. I. pag. 20 et Royer. in Descript. de l'Eg. livr. X. pag. 215. Quorum hic mumias etiam reperit, quae nullum incisionis vestigium exhiberent." Creuz. l. l. Add. Rosellini l. l. et prae-

cipue Magnus l. l. pag. 37.
εξ ων είλον την ποιλίην πασαν]
Αd εξ ων είλον conf. nott. ad I, 194. κοιλία ventrem quidem et alvum significat, indeque etiam intestina, quae alvo continentur. Sed cave credas Herodoti cam esse sententiam, ac si intestina, ex alvo exemta, dein purgata ac vino eluta, rursus in cavitate ventris fuerint reposita, prout viri quidam docti censuerunt. Cum enim noulin (alvus) primo loco utique indicet intestina, quae fuerint exemta, in verbis έππαθήραντες δὲ αὐτήν κ. τ. λ. vocem αὐτην ad κοιλίην quidem referendam esse patet, sed ita, ut κοιλίη intelligatur cavitas ventris, a qua intestina ac viscera erant exemta. Ad hanc igitur cavitatem ventris referenda sunt, quae de expurgatione, elutione et extersione alvi Noster scribit, minime ad intestina ipsa, quibus quid factum sit, postquam exemta fuerint, egregius docet Porphyrii locus de abstin. an. IV, 9 (10). p. 329 seq. ed. Rhoer. singulari cura tractatus a Creuzero 1. l. pag. 31 seq. Iustam vero Herodotei loci interpretationem, quam dedimus, Schweighaeusero debemus, cui etiam accedit Rosellini 1. l.

olηθήσαντες οίνω φοινικητω] i. e. eluunt vino palmeo; in quo cum Nostro plane facit Diodorus I, 91. De vino e palmis parato diximus ad I, 193. Magna palmarum in Aegypto fuit copia, neque tamen illarum ea praestantia atque in Asia. Plura Creuzer. l. l. Magnus l. l. p. 32 declarat, hoc vinum fuisse liquorem spirituosum e palmarum succo paratum vel e fructibus dulcibus fermentationi subactis. Tu conf. Dioscorid. V, 20, qui, quomodo hoc vinum conficiatur, indicat.

θυμιήμασι τετοιμμένοισι κ. τ. λ.] "Horum aromatum proventum in Arabia felicissimum ac percipiendi modum ipse Noster describit III, 107. 110. 111. — Atque Gmelinus (l. l. p. 18) in his Herodoti verbis docet bina nobis tenenda esse: primum, adhibita fuisse herbas et succos aromaticos odoratosque; alterum hoc, ventris cavum non perfusum esse materia condiente, subtilissimo per colum sive cribrum traiecto eius pulvere repletum; quod intelligatur e verbis δυμιήμασι τετριμμένοισι et τετριμμένης. De herbarum autem pulvere cogitat etiam Heynius (Comment. soc. Gott. IV. p. 18), in hoc tamen falsus, quod viscera in alvo reponenda co pulvere adspersa putat. In alia omnia abit Rouellus in Memm. acad. Par. scientt. ann. 1750. pag. 120 seqq. Negat enim pulverem aromatum in viscera iniectum, eiusque rei duas caussas affert; neque enim idoneum esse solum pulverem eiusmodi siccandis corporibus, neque vero reσμύρνης ἀπηράτου τετριμμένης καὶ κασίης καὶ τῶν ἄλλων θυωμάτων, πλὴν λιβανωτοῦ, πλήσαντες συφράπτουσι ὀπίσω. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ταριχεύουσι λίτρω, κρύψαντες ἡμέρας

periri eius pulveris reliquias in mumiis. Contra haec disputat Lau-thius in Histoir. de l'anatom. vol. I. pag. 20 seq. et oblocutus priori argumento hoc alterum ita infringit, ut dicat: pulverem eum adhibitum esse nonnisi pretiosissimo generi condiendorum corporum eaque cadavera medicata perrara esse, proinde facile potuisse fieri, ut Rouellus hoc genus mumiarum non vi-derit. Haec Lauthius, recteque, si quid video. Nam quae per Europam asservantur mumiae, eae ple-raeque herbarum ipsarum aliarumque rerum farragine repletae sunt. Atqui ex istiusmodi centonibus haudquaquam pendet auctoritas Hero-doti, ut qui in Thebaide hypogaeisque regum alias mumias spectaverit. Caeterum in exitu iuvat adscribere verba Apuleii in Apolog. p. 295 Elmenh .: - ut si thus et casiam et myrrham ceterosque id genus odores funeri tantum emptos genus odores junera samula parbitreris, cum et medicamento parentur et sacrificio." Creuz. l. l. pag. 36. 37. Scribit Fritze l. l. pag. 36. 37. Scribit Fritze l. 1. p. 19, haud dubium esse, styracem, opobalsamum et ladanum e cisto Cretico profluens, et herbas, flores, et semina plantarum labiatarum et umbelliferarum, quibus Aegyptus abundat, esse adhibita, atque con-tusa aromata, quae h. l. Herodotus commemorat, e pulvere harum plantarum cum resinis et balsamis mixto compactam et densam massam efficiente esse composita.

την νηδύν σμύονης άπηράτου τετοιμμένης — πλήσαντες] νηδύν hic quoque dicit cavum ventris, intestinis exenteratis.

σμήρνης ἀπηράτου τετριμμένης] Myrrham ἀπήρατον hanc, i. e. puram, illibatam (conf. quae Creuzerus dixit de hac voce et Struve Opuscc. I. p. 22.) Creuzerus l. l. comparat cum eo, quod in Exod. XXX, 23 dicitur ἄνθος σμύρνης ἐκλεκτῆς, i. e. (explicante Michaele) succus myr-

rhae sponte fluentis, neque incisione aliqua eductus; qui inde sit generosior, ex Africae nimirum arbus-cula acaciarum consimili emanans. Plura citat Creuzerus 1. 1., itemque admonet Evang. Ioann. XIX, 39, ubi myrrha condiendo Iesu corpori in-Quo de loco uberrime disputavit in Plin. Exerce. Salmasius, et mumiarum quoque mentionem ita fecit, ut discrimen monstaret inter exenterata cadavera Aegyptiorum et pollincta tantummodo, qualia apud Iudaeos fuere. Magnus l. l. p. 32 myrrham et cassiam scribit probabiliter fuisse resinam arboris mimosae et corticem lauri cassiae et cinnamomi. Utrum myrrha usi sint veteres Aegyptii, non prorsus certum esse ait Fritze l. l. p. 19, certum esse ait Fritze l. l. p. 19, quamquam admodum probabile.

καὶ κασίης, καὶ τῶν ἄἰλων δυωμάτων] Herodotea cassia est κασία

καί κασίης, καὶ των αιλών θνωμάτων] Herodotea cassia est κασία σύριγξ s. cassia fistula (Canelle) et vero fortasse laurus cassia Linn. consimilis cinnamomo, quo ipso condita Aegyptiorum cadavera prodit Diodorus l. l. Vid. Herod. III, 107. 110 et a Creuzero allata. — θνώμα ab eo, quod antecedit, θνμίημα, non nisi forma differre, recte monet Ruhnken. ad Timaei Lex. Plat. p. 143. Adde alios a Creuzero laudatos, quo et huius vocis et antecedentis θνμίημα intergritas intelligatur. Mox de thure, quod λιβανοσοῦ nomine intulit, vid. III, 107. Plura Cr., unde haec adscribimus: "Elicitur autem ex arbore thurifera, quam pro Iunipero Phoenicia s. thu- vifera habent nonnulli, succus duplex: maior s. stagonias, et minor s. orobias; vid. I. H. Voss. ad Virgil. Georg. II, 117. Eclog. VIII, 65."

ταριχεύουσι λίτρω] λίτρω e melioribus codd. nunc receptum pro vulg. νίτρω, quod Alexandri demum temporibus in usum venit; inde λίτρον Atticos dicere, νίτρον seriores, monet Moeris Grammati-

έβδομήχοντα πλεῦνας δὲ τουτέων οὐκ ἔξεστι ταριχεύειν.

cus, ubi vid. Piersoni not. pag. 246. Add. Lobeck. ad Phrynich. p. 305 et conf. Ideler ad Aristotel. Meteorolog. I. p. 639. II. p. 474. Est vero satis nunc cognitum, non esse hoc salis gent, sed istud, quod natrum et alcali minerale nunc camus (,, mineral-alkalisches Salz"), quod variis in regionibus, australibus praesertim, invenitur et sa-poni conficiendo inservit, quoque hodie etiam per Aegyptum lintea purgantur. Vid. Theophrast. de ign. p. 434 (Schneider. Eclogg. physs. p. 154 et nott. p. 90 ibiq. Beckmann. ad Aristotel. mir. auscc. LIV. p. 11 216). apud Diodorum mentio, neque etiam eius certum vestigium in mumiis chemica exploratione perquisitis ap-pareat, dubitarunt viri docti nec quidquam certi pronuntiare voluerunt. Sed nuperrime testatus est Blumenbachius (Beiträge z. Naturgesch. II. pag. 53. 87 s. 113), se natri haud ambigua in cadaveribus Aegyptiorum medicatis vestigia offendisse, neque carnem solum, verum etiam enonylog patro arrange. rum etiam spondylos natro arrosos vidisse. Atque natrum ob calidam naturam efficax ad siccandum; ita ut, cum iam antea aromata in cadaver infusa per se absorbere ex-siccareque par sit, quidquid humoris in cavitatibus reliquum sit, nil impediat, quo minus corpus sic conditum et sale alcalico etiam prorsus exsiccatum per septuaginta dies adeo indurescat, ut a putredine nihil sit metuendum. Quod vero quis opinatus est, natri post immissi eam futuram esse vim, ut quidquid in illis aromatibus efficacitatis inesset ad conservandum corpus, id omne fere per illud postea accedens in saponem converteretur et ad nihilum redigeretur, hoc satis iam explosit Lauthius in Anatomiae histor. I. p. 20 seq. docens, nunquam saponem inde effici, si quis salem alcalicum cum resina (cedria) confuderit et commiscuerit. Haec fere summa est corum, quae dispu-

tavit Creuzer. l. l. p. 41—45. Alcali minerale et praecipue natrum carbonicum hic intelligi docuit quoque Fritze l. l. p. 20. Magnus, qui l. l. p. 32 seq. varias virorum doctorum sententias recensuit, certum sal hic intelligi posse negat: Aegyptios probabiliter adhibuisse putat vel sal alcalinum ("kaustisches Laugensalz") ad viscera evertenda, vel sal neutrale solutum ("eine Auflösung von Neutralsalzen") ad totum cadaver eluendum vel ad iniectiones in arterias faciendas. De veterum nitro pluribus exposuerunt Harless et Thierfelder in libro: Ianus etc. I. p. 457 seqq. III. p. 29 seqq.

I. p. 457 seqq. III. p. 29 seqq. κρύψαντες ημέρας έβδομήκοντα πλεῦνας δὶ τουτέων κ. τ. λ.] πλεῦνας scil. ημέρας. Fuere, quibus hoc septuaginta dierum spatium insto longius videretur, ita ut non ad salitionem tantum, verum ad uni-versam condituram vel omne luctus tempus eas referri mallent, praesertim cum Diodorus *triginta* ant *quadraginta* ponat dies, quibus etiam Incobi Patriarchae condituram absolutam esse legimus in Genes. L, 3, quibus quadraginta diebus im-pletis fleverunt Iacobum Aegyptii (alteris) septuaginta diebus: quae ipsa cum Herodotois ita convenire vult Hengstenberg (Die Bücher Mosis etc. p. 70 seq.), ut, quos Herosis etc. p. 70 seq.), ut, quos Herodotus ponat septuaginta dies, hi omne luctus tempus complere putentur, neque tantum ad salinationem pertineant. Conf. Wesseling. ad Diodor. I, 91, Zoega de obelisce. pag. 253, Heyne Spicileg. mumm. pag. 8. Sed tale quid mime justa Herodoteorum varborum. nime iusta Herodoteorum verborum interpretatio patitur, ex qua se-ptuginta dies ad hanc salitionem unice pertinuisse statuendum est. Nec excedere debebant hoc spatio, quia, natro diutius incluso, peri-culum erat, ne solidiores quoque corporis partes dissolverentur; unde etiam lotio dein adiecta, quo natri vasorumque lymphaticorum quiae abstergerentur a cadavere.

— Plura Creuzer. l. l. admonens

έπεὰν δὲ παρέλθωσι αἱ έβδομήκοντα, λούσαντες τὸν νεκρὸν, κατειλίσσουσι πᾶν αὐτοῦ τὸ σῶμα σινδόνος βυσσίνης τελα-

de vi siccandi, quae in natro inest. Quo ipso omnis tollitur difficultas. Neque hic quoque negligendum, operosissimam et praestantissimam h. l. condituram a Nostro commemorari.

κατειλίσσουσι πᾶν αὐτοῦ τὸ σῶμα σινδόνος βυσσίνης τελαμώσι κατατετμημένοισι] i. e. totum corpus sectis ex sindone byssina fasctis involvunt. Sindonem (quam vocem ab Hebraico בְּדִרךְ repetunt) linteum dici tenuissimum, ex quo interiores tunicae conficiebantur, vulgo tradunt: vid. Thesaur. Steph. Ling. Graec. VII. pag. 264 seqq., Schleusner in Nov. Lexic. in N.T. II. pag. 872 seq., quibus add. Creuzer. l. l. p. 46. Cum vero hoc loco sindonem βυσάνην dicat Noster, plurimi hoc pro cotoneo acceperunt, nonnulli inteos intellexere pannos, quibus et insis involutae repertae sunt mutenuissimum, ex quo interiores tuipsis involutae repertae sunt mu-miae, quamvis alii hoc prorsus ne-gatum vellent. Sed Iomardus (De-scr. de l'Eg. Antiqq. II, 10. §. 8. p. 339) ut plurimum cotoneum a se repertum in sepulcris dicit; quos linteos in hypogaeis insulae Philarum pannos offenderit, eos pauperrimis amiciendis inserviisse; quare vix dubitandum, quin h. l. cotoneum intelligi voluerit Herodotus, qui si de linteis fasciis cogitasset, hoc ipso vocabulo usurus fuisset, ut supra II, 81, ubi tunicas com-memorat linteas. Et quae circa Thebas nuper reperta sunt operose condita cadavera, ad primam classem haud dubie referenda, ea plu-rimum cotonei exhibuerunt. Hace pluribus exposuit Creuzer l. l. p. pluribus exposuit Creuzer I. I. p. 45—50, cuius sententiam quoque tuetur Rosellini (Monum. civil. I. p. 353. III. p. 339), qui hoc Herodoti loco de cotoneo unice cogitari posse statuit. Aliorum virorum doctorum sententias modo linteas, modo cotoneas fascias intelligentium protulit Magnus I. l. p. 37. De linteis fasciis cogitandum esse pronuntiat Wilkinson (Manners

etc. III. p. 115) idque accuratissima fasciarum ipsarum, quibus illigatae fuerint mumiae, inquisitione a viris doctis instituta probari affirmat, idemque invenit lames Thomson, qui haec ipsa mumiarum in-volucra diligentissime perquisivit, arte microscopica adhibita: vid. On the mummy cloth of Egypt, in Clas-sical Mus. VII. p. 152—163. Ne-que aliter iam statuerat Letronne (Journal des Sav. 1844. pag. 666. Recueil des inscriptt. Grecs de l'Egypt. I. p. 282) ac nuper statuit C. Ritter (Denkschrift. d. Akad. d. Wissensch. zu Berlin ann. 1851. pag. 315 seqq.), qui et hoc Hero-doti loco et altero, qui exstat VII, 118, non nisi de lino subtilissimo cogitari posse censet, cum cotonei nullus fuerit usus per Aegyptum neque in mumiarum fasciis, neque in vulneribus sanandis. Accessit C. F .- Hermannus in Becker. Charicl. III. p. 187 mihique ipsi in his acquiescendum videtur. Ac si quaequiescendum videtur. Ac si quaerras, cur Herodotus, linteaa fascias si revera intellexerit, non linteas quoque dixtat has, sed e sindone byssina sectas, admonuit Lassen (Indische Alterthumsk. I. p. 250. II. p. 554 seq. coll. Aug. Guil. Schle-gel: Indien im Berlin. Taschenbuche 1829. pag. 7), Graecam vocem ouvδύνος e Sanscritana voce Sindhu deductam nil nisi Indicum significare indeque ut ad alias res, ita ad vestes Indicas e gossypio confectas (vid. Herodot. III, 106 fln. coll. Theophrast. Hist. Plant. IV, 7, 7. Strab. XV. p. 693 coll. 717) et ex India in alias terras transpor tatas adhiberi: addi vero βυσσίνης utroque Herodoteo loco, ut vestes s. fasciae ex lino subtilissimo factae intelligantur, cum βύσσος lini genus quoddam tenuissimum declaret: de qua voce tu vid. allata in Thesaur. Ling. Graec. II. p. 460 ed. Dind. Plura quoque attulit Creuzer l. l. pag. 49 seq., Schleusner l. l. Vol. I. pag. 497 seq. In Rosettana inscriptione ὁθόνια βύσσινα μῶσι κατατετμημένοισι, ὑποχρίοντες τῷ κόμμι, τῷ δὴ ἀντὶ 143 κόλλης τὰ πολλὰ χρέωνται Αἰγύπτιοι. ἐνθεῦτεν δὲ παραδεξάμενοι μιν οι προσήκοντες, ποιεῦνται ξύλινον τύπον ἀνθρωποειδέα, ποιησάμενοι δὲ ἐσεργνύουσι τὸν νεκρόν καὶ κατακληζοαντες οὖτω θησαυρίζουσι ἐν οἰκήματι θηκαίφ, ἰστάν-

(lin. 17. 18) pannos linteos recte in-terpretatur I. Franz. in Corp. In-scr. Graecc. T. III. p. 338, dissen-tiente Drumanno (Untersuch. über d. Inschr. v. Rosett.) pag. 159 seq. - τελαμώνας dicit fascias dissectas, quod additum κατατετμημένοισι satis arguit, atque Pausaniae Nostrum imitantis usus II, 11. §. 4, quod haud fugit Siebel. Add. Salmas. ad Vopisc. Aurelian. p. 422 (vol. II). Alii lora interpretantur, ad rem haud falso, quamquam vo-cabulo minus hac in re solemni at-que usitato. Videas Creuzer. Summum vero artificium, quod in ami-ciendis cadaveribus adhibuerint veteres Aegyptii, satis nunc mumi-arum reliquiae indicant, quas haud minori cura illustrarunt docti Galli. Unde, alia ut taceam, apparet, super fasciis applicita esse duplicia tripliciave ac saepa plura etiam integumenta e cotoneo contexta, atque in his demum integumentis picturas esse exhibitas varii generis. De quibus cum plane taceat No-ster strictim tantummodo summatimque narrans hanc cadaverum fasciis involvendorum rationem, id ante omnia tenendum, illam haud caruisse interiore quadam atque insigniore significatione, et Aegyptiorum cum mysteriis coniunctam fuisse; de quibus cum silentium sibi imposuerit Noster, non mirum, eum tam strictim et levi quasi brachio haec attigisse. Vid. Creuzerum l. haec attigisse. Viu. Creuzoum. 1. ibique Iomard. (Descr. de l'Eg. Antiqq. II. sect. X. §. 8. pag. 338 seq. Royer. Ibid. X. p. 219); add. Minutoli: Nachträge etc. pag. 200

seqq.

δποχρίοντες τῷ κόμμι] scil. τελαμῶνας, ita ut fasciae intelligantur gummi sublitae. κόμμι sive gummi Arabicum ex spina manans simillima loto Cyrenaeae memorat No-

ster II, 96. Capitur humor iste ex spina Aegyptia sive acacia, quam plurimi existimant mimosam Niloticam Linnaei, guttatim inde defluens. Atque fidem Herodoti hic quoque tuèntur experimenta in mumiis instituta, quae resinam exhibuerunt tenaciorem, ignis admoti vi ex mumiarum involucris redundantem. Plura Creuzerus I. I. Munitoli I. pag. 196 seq. eo quidem inclinat, ut κόμμι existimet esse gummi Arabicum, quod in Aegypto terrisque adiacentibus copiose capiatur. Sed Iohnius κόμμι ab Aethiopibus dici putat lacrimas Tanae Sarcolae, ita ut illam materiam, quae nunc Sarcocolla vulgo vocatur, commode adhibere potuerint. Formam dativi τῶ κόμμι noli mutare, licet Anecdd. Bekker. I. p. 104, 1: κόμμιδι ἡ δοτική Ἡρόδοτος δεντέρω: quod Herodoteum esse merito negat Bredov. p. 268, cum posteriores scriptores flexerint κόμμιδος et κόμμεως. — Mox κόλλη est gluten.

ποιεύνται ξύλινον τύπον ἀνθοωποειδέα] i. e. capsam conficiendam curant hominis figura. Ubi observa usum medii verbi ποιείσθαι, quem attigimus supra I, 31. τύπον ἀνθοωποειδέα intellexit capsam s. arcam ad hominis figuram efficiam, prorsus ut apud Diodor. I, 21. IV, 6. Atque singulare fabrorum genus fuisse videtur, qui istiusmodi capsas facerent, et quidem ex sycomori (quae arbor est ficus sycomori Linnaei, Isidi sacra) ligno. Plura Creuzerus.

ἐσεργνίουσι τὸν νεκρόν] scil. ἐς ξύλινον τύπον s. in arcam ligneam. Θησαυρίζουσι ἐν οἰκήματι θηκαίω] i. e. (inclusum cadaver) reponuntin conditorio sepulcrali, rectum statuentes ad parietem. Elegantem usum verbi θησαυρίζειν exponit τες όρθον πρός τοίχον. οῦτω μέν τοὺς τὰ πολυτελέστατα

Creuzerus. Quod proprie de auro, argento (II, 121. §. 1) aliisque bonie, etiam iis, quae victui inserviunt, servandis adhibitum inde ad ea refertur, quaecunque, ut cara nobis et pretiosa, recondita volu-mus vetustatem ferre. — Verba: έν οίκήματι **Θ**ηκαίφ si quidem s**ana** sunt, nihil aliud significare possunt, nisi in conditorio nulli alii rei quam solis arculis recipiendis destinato re-posita fuisse corpora medicata loculis inclusa, sive (ut Heynius valt) in loco quocunque recipiendis loculis constitui solito, ne scilicet aedium sacrario aedificiisque privatis hoc fa-ctum esse existimemus. Iam con-clave erit cogitandum arcularum congestarum multitudine distinctum insignitumque. Sed negotium facessit adiectivum & nxaios, cuius vix alterum exemplum reperias, δημη (i.e. arca, loculus, cf. ad II, 67) derivandum. Quo illud accedit, binos libros pro δηκαίφ offerre Θηβαίω, quale adiectivum haud est insolitum. Hoc si recipias, The-baica regio intelligenda erit, disibaica regio intelligenda erit, di-gnis illa quidem ac fere primaria hominum sepultura conditorum ipso-que deo primario Osiride et reci-piendis procerum ac ditiorum gyptiorum cadaveribus, medicatis potissimum destinata. Ut enim summa in ipsis condiendis mortuis cura, ita haud minor, in locis sepulturae eligendis. Thebaicae autem regionis cum summa esset sanctitas, consentaneum profecto, opulentiores quoque illuc corpora sua medicata deferri atque reponi iussisse. Iam sensus lectionis a Creuzero pluribus illustratae (cf. p. 73. 95 seq. 103 seqq.) hic erit: corpora medicata et arcis inclusa deferunt in Thebaidem (utpote conditorium religione maxime consecratum) ibique in sepulcro condunt. Unum tamen, antequam de lectione certius pro-nuntiaveris, reputes velim, olunas cum latius pateat significatione et quamcunque aediculam cameramve denotare possit, necesse videri addatur aliquod vocabulum, quo eius

vis accuratius definiatur et illustretur. Quod additum invenimus θη-κανν, id ad argumentum non ineptum videri poterit, ita ut domus intelligatur s. camera, adservandis loculis (θήκαις) destinata. Valckenarius, qui loci difficultatem perspexit, coniecerat ἐν οἰκήματι καινοί, quemadmodum etiam apud Diodorum I, 92 exstat. Miot., alter Gallus interpres, sic vertit: "dans la chambre sépulcrale de la famille." Neque aliter Rosellini (Monumm. civ. III. p. 340) de sepulcri loco sive domo recipiendis s. deponendis arculis constituta accipi vult. Quare retinendum duxi θηκαίφ cum recentt. edd.

ούτω μλη τοὺς τὰ πολυτελέστατα σκευάζουστ νεκφούς] Supplere pos-sis cum Schweighaeusero orationem hunc in modum: τοὺς κατὰ τὰ πο-λυτελέστατα ταριχευομένους. Quidni facilius supplere: βουλομένους, ut in seqq. τους τὰ μέσα βουλομένους; sensus haud obscurus: "haec vove; sensus haud obscurus: "naec estratio apparandi ea cadavera, quae pretiosissima condita votat." Ad verba: levarege ocolor and votat. I pag. 266) in cryptis a se detectis se contrarium invenisse, quippe numias "couchées par rangées horizontales; quelques unes étaient enfon-cées dans un ciment qui a dû être mou quand les caisses y ont été deposées." Omnes mumias humi iscere affirmant quoque Clarke Travels etc. II, 2. p. 163 coll. p. XV. et Rosellini l. l., idque etiam cernitur ex imagine camerae sepulcralis Thebanae mumiis repletae, quam exhibuit Wilkinson. Manners etc.sec. ser. II. p. XXXI. Sed apud eundem Wilkinson. (Manners etc. sec. ser. II. p. 388) mumias stantes et erectas, quibus officium persolvunt sui, ex ipsis monumentis Aegyptiorum descriptas conspicimus, itemque p. 385 mumias erectas, quae vel oleo perfunduntur vel in conditorium (of-\*ημα θηκαίον) a suis abducuntur, adstante pone homine, qui mumias erectas a tergo sustinet, ne deci37 σκευάζουσι νεκρούς. Τοὺς δὲ τὰ μέσα βουλομένους, τὴν δὲ πολυτελείην φεύγοντας, σκευάζουσι ὧδε. ἐπεὰν τοὺς κλυστῆρας πλήσωνται τοῦ ἀπὸ κέδρου ἀλείφατος γινομένου, ἐν ὧν ἔπλησαν τοῦ νεκροῦ τὴν κοιλίην, οῦτε ἀναταμόντες αὐ-

dant. Ad talia profecto Noster respicere poterat.

## CAP. LXXXVII.

Τοὺς δὲ τὰ μέσα βουλομένους]
Quae sic circumscribit Heynius:
τοὺς βουλομένους κατὰ τὴν μέσην
ταφίχευσίν σφι τὸν νεκρὸν σκευασθῆναι. Et conf. II, 88 init. Quamquam verbum σκευάζειν non tam
ad ipsos necessarios defuncti curam
gerentes, quam ad curam mortuo
impendendam spectat. Pro βουλομένους olim βουλευμένους, quod ab

antiqua forma βουλέομαι repetendum non displicet Schweighaeusero.
Nam verbi βουλεύεσθαι nullus hic locus. Conf. II, 86. VI, 66.
την δὲ πολυτελείην φεύγοντας]

την δε πολυτελείην φετγοντας πολυτελείην dedi (pro πολυτελείην η dedi (pro πολυτελείην) cum recentt. edd. Vide nott. ad I, 51. Ad verba seqq., ubi coniunctivum in protasi positum (ἐπεὰν — πλήσωνται) excipit aoristus in apodosi, ut etiam in fine capitis, conf. similes locos allatos a Nitzsch. ad Odyss. XII, 66 et nott. ad Herod. I, 194. — κληστήρ dicitur instrumentum, quo liquoris in alvum fit immissio; το κλησμα id ipsum, quod immittitur s. immissum est. Plura vid. in Thes. Ling. Graec. IV. p.

1663 Dindorf.

τοῦ ἀπὸ κέδοον ἀλείφατος γινομένον Alii brevius exprimunt έλαιον τὸ ἐκ τοῦ κέδοον s. ἔλαιον κέδοινον, oleum cedrinum, quod ex cedro s. iunipero oxycedro s. cedro baccifera s. Cilicia capitur, sive ἡ κεδοίη, ut mox Noster loquitur. Quod ad hocce oleum cedrinum, ut Herodotus ait, notat Gmelinus (l. supra l. pag. 15): cogitari debere liquidam materiam, quam ex cedri ramis lignoque elicuorint veteres; factum esse hoc ita, ut adurerent eiusmodi arborem, quo liquefacta resina efflueret. Verum dubitatidem vir doctus p. 19 l. l., periculorum

chemicorum auctoritate fretus, cedriam aut aliam quandam resinam simplicem frequentatam fusse in condiendis cadaveribus, cum mix-tae ut plurimum conditurae, nimi-rum compositae ex bitumine et resina, vestigia reperiantur. Asphalti communis rarum in parandis mumiis usum fuisse monet quoque Blu-menbachius (Beitr. s. Naturgesch. II. p. 88. 123), addens, cedriam ut plurimum admixtam fuisse, fluidam autem cedriam clysteribus inserviisse. Haec transscripsi e Creuzeri Comm. p. 75 seq., ubi plura disputata in utramque partem exhibentur, cum, quae ad probandam Herodoteam sententiam e cedri natura (nam purgantem cedriae vim ipsi veteres medici agnoscunt) prolata fuerint argumenta, ab aliis ad confutandum Herodotum sint detorsa. Quae nos quidem nihil moramur quippe in re, quae medicorum tantum et physicorum chemicorumque accuratiori investigatione ad liquidum duci poterit. Hoc tamen addo, quod in Minutoli: Nachträge etc. observatum invenio a Iohnio p. 197, cedriam videri resinam s. oleum Terebinthinum (Terpentinöl), quod ex omnibus arhoribus, quae ad pini genus pertineant, capiatur. Negat genus pertineant, capiatur. Negat quoque Magnus l. l. p. 34, liquore e cedro parato tale quid effici potuisse, quod vult Herodotus, ius verba omnino castiganda emendanda esse statuit Fritze l. l. p. 19: "nam fieri non potest, ait, quin in rectum et viscera infarctum ca corrodat; potius suspicari debemus, prius solutionem Kali sive Natri caustici (Aegyptiis haud ignoti) in viscera eos iniecisse, quibus corrosis iisque cum causticis emissis cedria evacuatam alvum implevisse."

οῦτε ἀναταμόντες αὐτὸν] seil.
τὸν νεκοὸν, non incidentes corpus
defuncti ad sinistram partem. Conf.

τον, ούτε έξελόντες την νηδύν, κατά δε την εδοην έσηθήκαὶ ἐπιλαβόντες τὸ κλύσμα της ὀπίσω ὁδοῦ ταρισαντες. χεύουσι τὰς προκειμένας ἡμέρας τῆ δὲ τελευταίη ἐξιείσι έκ τῆς κοιλίης τὴν κεδρίην, τὴν ἐσῆκαν πρότερον ἡ δὲ τρει τοσαύτην δύναμιν, ώστε άμα έωυτη την νηδύν και τα σπλάγχυα κατατετηκότα έξάγει τας δε σάρκας το λίτρον κατατήκει καὶ δὴ λείπεται τοῦ νεκροῦ τὸ δέρμα μοῦνον καὶ τὰ όστεα. επεάν δε ταῦτα ποιήσωσι, ἀπ' ὧν εδωκαν οῦτω τὸν νεκρον, ούδεν έτι πρηγματευθέντες. ή δε τρίτη ταρίχευσίς 81 έστι ήδε, ή τους χρήμασι άσθενεστέρους σκευάζει. συρμαίη διηθήσαντες την κοιλίην ταριχεύουσι τας έβδομήκοντα ήμέ-

not. ad II, 86: παρασχίσαντες παρά την λαπάρην

ούτε έξελόντες την νηδύν] i. o. Patet h. l. alvum non exenterantes. νηδύν atque κοιλίην non differre

significatione, ut recte etiam mo-nuit Schweigh. ad II, 86. κατά δὲ τὴν ἔδοην ἐσηθήσαντες] i. e. per amm ingerentes. Nam έση-Deir est per clysterem intrommittere, ingerere, quod cum purgandi ventris causa fiat, glossa Herodotea toηθήσαντες hie exponit: υλίσαν-

εσησησαντες hie exponit: υλισαντες, i. e. purgantes.
καὶ ἐπιλαβόντες τὸ κλύσμα τῆς ὁπίσω ὁδοῦ] i. e. cohibentes illud lavacrum, ne eadem via retro exeat; ἐπιλαμβάνειν hic eadem cohibendi, retinendi notione, quam in verbo καταλαμβάνειν notvoimus ad I, 46.

ταριχεύουσι τὰς προκειμένας ἡμέeas] nitro scilicet per statutum septuaginta dierum numerum; vid. II, 86.

έκ τῆς κοιλίης την κεδρίην] κεδρίη est resina cedrina s. τὸ ἀπὸ του κέδοου άλειφα γινόμενον, ut supra dixit. Μος την νηδύν sto-machum cum intestinis dici observat machum cum intestinis dici observat Schweigh.; τὰ σπλάγχνα vero esse nobiliora, quae vulgo dicantur, viscera. In seqq. cum Gaisf. rescripsi τὸ λίτρον pro τὸ νίτρον; confer ad II, 86.
ἀπ' ἀπ' το καν οῦτω τὸν νεκρὸν, οὐοὲν ἔτι πρηγματευθέντες] i. e. his ita peractis reddunt cadaver pro-

pinquis nihil amplius negotü susci-pientes; quod ad mortuum attinet.

Ad verba ἀπ' ໜ້ອ σοκαν conf. I, 194 ibique nott.

CAP. LXXXVIII. συρμαίη διηθήσαντες την ποιλίην] i. e. syrmia (liquore purgatorio) eluunt ventrem. Quid συφματη sit Nostro, vix certo definias licet, cum ipsos inter veteres minime conveniat. Sunt, qui succum plantae Aegyptiae, raphani, ut quibusdam placet, perhibeant; sunt qui de potione accipiant, quae e sale et aqua conficiatur; alii denique natrum fuisse existimant Aegyptium ad clysteres adhibitum.
Utut dixeris, purgatoriam vim in
liquore fuisse instabit. Plura Creuzerus l. l. pag. 79 seq. Iolinio
(ap. Minutoli: Nachträge p. 198) syrmia vel recens aloës liquor vel aloë aqua soluta videtur. Idem in infantis quadam mumia medullam tamarices ("Tamarindenmark") aut cassiae sibi invenisse putabat. Conf. infra II, 125 ibiq. not. De natro soluto intelligit Rosellini l. l. pag. 341, improbante ut videtur Thierfeldero, qui de natro cogitari posse negat affertque librum loannis Lange: de Syrmaismo et ratione purgandi per vomitum ex Aegyptiorum inventione et formula Parisiis 1572 of aller Parisiis 1572 et aliquoties postea editum. Magnus l. l. p. 35 pro-babiliter intelligi posse putat: "eine Auflösung von kaustischem Laugensalz." Nec aliter iudicat Sprengel:

87 σκευάζουσι νεκρούς. Τοὺς δὲ τὰ μέσα βουλομένους, τὴν δὲ πολυτελείην φεύγοντας, σκευάζουσι ὧδε. ἐπεὰν τοὺς κλυστῆρας πλήσωνται τοῦ ἀπὸ κέδρου ἀλείφατος γινομένου, ἐν ὧν ἔπλησαν τοῦ νεκροῦ τὰν κοιλίην, οὖτε ἀναταμόντες αὐ-

dant. Ad talia profecto Noster respicere poterat.

## CAP. LXXXVII.

Τοὺς δὲ τὰ μέσα βουλομένους]
Quae sic circumscribit Heynius:
τοὺς βουλομένους κατὰ τὴν μέσην
ταρίζευσίν σφι τὸν νεκρὸν σκευασθήναι. Et conf. II, 88 init. Quamquam verbum σκευάζειν non tam
ad ipsos necessários defuncti curam
gerentes, quam ad curam mortuo
impendendam spectat. Pro βουλομένους olim βουλευμένους, quod ab
antiqua forma βουλέομαι repetendum non displicet Schweighaeusero.
Nam verbi βουλεύεσθαι nullus hic
locus. Conf. II, 86. VI, 66.
τὴν δὲ πολυτελείτην φεύγοντας]

την δὲ ποιντειείην φεύγοντας] ποιντειείην dedi (pro ποιντειηίην) cum recentt. edd. Vide nott. ad 1, 54. Ad verba seqq., ubi coniunctivum in protasi positum (ἐπεὰν — πλήσωνται) excipit aoristus in apodosi, ut etiam in fine capitis, conf. similes locos allatos a Nitzsch. ad Odyss. XII, 66 et nott. ad Herod. I, 194. — πλυστήφ dicitur instrumentum, quo liquoris in alvum fit immissio; τὸ πλύσμα id ipsum, quod immittitur s. immissum est. Plura vid. in Thes. Ling. Graec. IV. p. 1663 Dindorf.

τοῦ ἀπὸ κέδρου ἀλείφατος γινομένου} Alii brevius exprimunt ἔλαιον τὸ ἐκ τοῦ κέδρου s. ἔλαιον κέδριτον, oleum cedrinum, quod ex cedro s. iunipero oxycedro s. cedro baccifera s. Cilicia capitur, sive ἡ κεδρίη, ut mox Noster loquitur. Quod ad hocce oleum cedrinum, ut Herodotus ait, notat Gmelinus (l. supra l. pag. 15): cogitari debere liquidam materiam, quam ex cedri ramis lignoque elicuerint veteres; factum esse hoc ita, ut adurerent eiusmodi arborem, quo liquefacta resina efflueret. Verum dubitatidem vir doctus p. 19 l. l., periculorum

chemicorum auctoritate fretus, cedriam aut aliam quandam resinam simplicem frequentatam fuisse in condiendis cadaveribus, cum mixtae ut plurimum conditurae, nimirum compositae ex bitumine et resina, vestigia reperiantur. Asphalti communis rarum in parandis mumiis usum fuisse monet quoque Blu-menbachius (Beitr. z. Naturgesch. II. p. 88. 123), addens, cedriam ut plurimum admixtam fuisse, fluidam autem cedriam clysteribus inser-viisse. Haec transscripsi e Creudisputata in utramque partem ex-hibentur, cum, quae ad proban-dam Herodoteam sententiam e cedri natura (nam purgantem cedriae vim ipsi veteres medici agnoscunt) prolata fuerint argumenta, ab aliis ad confutandum Herodotum sint detorsa. Quae nos quidem nihil moramur quippe in re, quae medicorum tantum et physicorum chemicorumque accuratiori investigatione ad li-quidum duci poterit. Hoc tamen ad-do, quod in Minutoli: Nachträge etc. observatum invenio a Iohnio p. 197, cedriam videri resinam s. oleum Terebinthinum (Terpentinöl), quod ex omnibus arboribus, quae ad pini genus pertineant, capiatur. Negat quoque Magnus 1.1. p. 34, liquore cedro parato tale quid effici potuisse, quod vult Herodotus, cuius verba omnino castiganda et emendanda esse statuit Fritze l. l. p. 19: "nam fieri non potest, ait, quin in rectum et viscera infarctum ea corrodat; potius suspicari debe-mus, prius solutionem Kali sive Natri caustici (Aegyptiis hand ig-noti) in viscera eos iniecisse, quibus corrosis iisque cum causticis emissis cedria evacuatam alvum implevisse."

ούτε άναταμόντες αύτον] seil. τον νεκοον, non incidentes corpus defuncti ad sinistram partem. Conf.

τον, ούτε έξελοντες την νηδύν, κατά δε την εδρην έσηθήκαὶ ἐπιλαβόντες τὸ κλύσμα της ὀπίσω ὁδοῦ ταρισαντες. χεύουσι τὰς προκειμένας ἡμέρας τῆ δὲ τελευταίη ἐξιείσι έκ της κοιλίης την κεδρίην, την έσηκαν πρότερον ή δε τε τοσαύτην δύναμιν, ώστε αμα έωυτη την νηδύν και τα σπλάγχνα κατατετηκότα έξάγει τας δε σάρκας το λίτρον κατατήκει και δή λείπεται τοῦ νεκροῦ τὸ δέρμα μοῦνον και τὰ όστεα. επεαν δε ταῦτα ποιήσωσι, ἀπ' ὧν εδωκαν οῦτω τὸν νεκρου, ούδεν έτι πρηγματευθέντες. ή δε τρίτη ταρίχευσίς 88 έστι ήδε, ή τους χρήμασι ασθενεστέρους σκευάζει. συρμαίη διηθήσαντες την κοιλίην ταριχεύουσι τας έβδομήκοντα ήμέ-

not. ad II, 86: παρασχίσαντες παρά την λαπάρην.
ούτε έξελόντες την νηδύν] i. s.

alvum non exenterantes. Patet h. l. νηδύν atque κοιλίην non differre significatione, ut recte etiam mo-nuit Schweigh. ad II, 86. κατά δε την έδοην έσηθησαντες]

i. e. per amm ingerentes. Nam έση-δείν est per clysterem intrommittere, ingerere, quod cum purgandi ven-tris causa fiat, glossa Herodotea ἐσηθήσαντες hic exponit: ὑλίσαν-

τες, i. e. purgantes. καὶ ἐπιλαβόντες τὸ κλύσμα τῆς ὁπίσω ὁδοῦ] i. e. cohibentes Ulud tauacrum, ne eadem via retro exeat; ξπιλαμβάνειν hic eadem cohibendi, retinendi notione, quam in verbo καταλαμβάνειν notavimus ad I, 46.

ταριχεύουσι τὰς προκειμένας ἡμέρας] nitro scilicet per statutum se-ptuaginta dierum numerum; vid. II, 86.

έκ τῆς κοιλίης τὴν κεδρίην] κε δρίη est resina cedrina s. τὸ ἀπὸ τοῦ κέδρου ἄλειφα γινόμενον, ut supra dixit. Μος την νηδύν stomachum cum intestinis dici observat machum cum intestinis dici observat Schweigh.; τὰ σπλάγχνα vero esse nobiliora, quae vulgo dicantur, viscera. In seqq. cum Gaisf. rescripsi τὸ λίτρον pro τὸ νίτρον; confer ad H. 86.
ἀπ' ἀντουκαν οῦτω τὸν νεκρὸν, οὐδὲν ἔτι πρηγματενθέντες] i. e. his ita peractis reddunt cadaver propinquias nihil amplius negotii suscipientes, quod ad mortuum attinet.

Ad verba ἀπ' ων τοπαν conf. I, 194 ibique nott.

## CAP. LXXXVIII.

συρμαίη διηθήσαντες την κοι-λίην] i. e. syrmia (liquors purga-torio) eluunt ventrem. Quid συρμαίη sit Nostro, vix certo definias licet, cum ipsos inter veteres minime conveniat. Sunt, qui succum plantae Aegyptiae, raphani, ut quibusdam placet, perhibeant; sunt quibusdam placet, perhibeant; sunt qui de potione accipiant, quae e sale et aqua conficiatur; alii denique natrum fuisse existimant Aegyptium ad clysteres adhibitum. Utut dixeris, purgatoriam vim in liquore fuisse matabit. Plura Creuzerus l. l. rag. 79 seq. Iohnio (ap. Minutoli: Nachträge p. 198) syrmia vel recens aloës liquor vel aloë aqua soluta videtur. Idem in infantis quadam mumia medullam tamarices ("Tamarindenmark") lam tamarices ("Tamarindenmark") aut cassiae sibi invenisse putabat. Conf. infra II, 125 ibiq. not. De natro soluto intelligit Rosellini l. l. natro soluto intelligit Mosellini I. I. pag. 341, improbante ut videtur Thierfeldero, qui de natro cogitari posse negat affertque librum Ioannis Lange: de Syrmaismo et ratione purgandi per vomitum ex Aegyptiorum inventione et formula Parisiis 1572 et aliquoties postes editum. Magnus l. l. p. 35 pro-babiliter intelligi posse putat: "eine Auflösung von kaustischem Laugen-

salz." Nec aliter indicat Sprengel:

89 ρας, και έπειτα άπ' ών έδωκαν άποφέρεσθαι. Tàs để yuναϊκας των έπιφανέων ανδρών, έπεαν τελευτήσωσι, ού παραυτίχα διδούσι ταριχεύειν, ουδέ όσαι αν ώσι εὐειδέες κάρτα καὶ κόγου πλεύνος γυναϊκες · άλλ' έπεαν τριταται η τεταρταζαι γένωνται, ουτω παραδιδούσι τοζσι ταριχεύουσι. τούτο δε ποιέουσι ούτω τουδε είνεκεν, ίνα μή σφι οί ταριχευταί μίσγωνται τῆσι γυναιξί. λαμφθῆναι γάρ τινά φασι μισγόμενον νεκρῷ προσφάτῷ γυναικὸς, κατείπαι δὲ τὸν ὁμότεχνον. 90 'Os δ' αν η αύτων Αίγυπτίων η ξείνων όμοίως ύπο κροκοδεί-

Gesch. d. Arzneikunde I. pag. 97 ed, tert.

CANALXXXIX.

ενα μή σφι αν ταριχευται μίσγωνται] Haec si reputes turpissima taricheutaum facinora, vix honoraricheutaum facinora, vix honoratoram Sprinum ordini eos adscribas, quantis Diodorus I, 91 eos
omni honore cultuque dignatos et
sacerdotibus familiares prodat. In
omnia alia abit Pseudo-Manetho
VI 450 sega miserum hominum VI, 459 seqq. miserum hominum genus describens taricheutas. Quae quodammodo conciliari posse putat Creuzer (Commentt. Herodd. p. 13) haec scribens: "videntur enim ta-richeutae adscripti fuisse pastoriaris, h. e. infimi ordinis sacerdoti-Mytholog. I. p. 277 II. p. 8 ed. tert.] et adhibe Zoegal. de obelisce. p. 255." Aliter statuit Amadeus Peyron (Papyr. Graec. p. 83 seq.), qui ut Cholchytas superioris ordinis sacerdotes fuisse longeque taricheutis praestitisse existimat, ita taricheutarum nomini indecoram aliquam notam inustam fuisse, quam quam notam inustam tuisse, quam ceteri a se amoliri studuerint, ex ipsis Graecis papyris intelligi admonet: quare de taricheutis ea dicta credit, quae Pseudo-Manetho I. l. protulit, Diodorumque iudicat rectius ea, quae de taricheutis eorumque honore scribit, de Chol-chytis scripturum fuisse. Equidem quid sentiam, iam supra ad II, 86 declaravi. Creuzerus olim haec adscripserat: "In papyro Graeco ad Thebas Aegyptias pertinente,

quem nuper e Musei Taurinensis thesauris eruit atque in lucem protulit Peyron (Taurini 1826), legun-tur haec: οί τὰς λειτουργίας ἐν τας λειτουργίας έν ταϊς νεπρίαις παρεχόμενοι, παλού-μενοι δε Χολχύται. Unde constat, homines fortasse sacerdotes infe-rioris ordinis, qui in necropolibus ea, quae ad mortuos facerent, cu-rarent, dictos esse Cholchytas. Quorarent, dictos esse Cholchytas. Quorum omnino crebra fit mentio in papyris Thebaleis." Hatter, quibuscum conf. Letronne Journ. d. Sav. 1828. p. 102 seq., Franzius in Corp. Inscriptt. Gr. III. p. 306 seq. et Rosellini l. l. pag. 354 seq. etrexev e tribus libris (pro efrem) iam Schweigh. et Gaisf. dederunt. iam Schweigh. et Gaisf. dederunt. κατείπαι δε τον ομότεχνον] Retinui cum edd. recentt. xarrixai; plerique codd. κατειπεῖν, de quo vid. nott. ad I, 49. De significa-tione verbi (deferre, indicare) monui ad Plutarch. Pyrrh. pag. 155.

## CAP. XC.

Oς δ' αν η αντων Αίγυπτίων π.
τ. λ.] Attigit eadem Ioseph. contra Apion. II, 7. p. 475 et disquisivit Zoega de obelisce. pag. 294 seqq. Legem enim hancce eum in finem sanxisse vult Aegyptios sapientes, ut alacriores essent ad fluvium frequentandum et hortos ei adiacentes colendos nec ullum vel a fluctibus vel a beluis periculum reformidarent. Atque in orum similem esse persuasionem, ut bea-tos inprimis existiment, qui sacris Gangis fluctibus immersi merint, nemo fere nescit. Vid. Aberen. nemo fere nescit.

λου άφπαχθείς ἢ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ φαίνηται τεθνηώς, κατ' ἢν ἄν πόλιν έξενειχθἢ, τούτους πᾶσα ἀνάγκη έστι ταριχεύσαντας αὐτὸν και περιστείλαντας ώς κάλλιστα θάψαι ἐν ἰρῆσι θήκησι. οὐδὲ ψαῦσαι ἔξεστι αὐτοῦ ἄλλον οὐδένα ἀὕτε τῶν προσηκόντων οὕτε τῶν φίλων, ἀλλά μιν οι ἰρέες αὐτοι οι τοῦ Νείλου, ᾶτε πλέον τι ἢ ἀνθρώπου νεκρὸν, χειραπτάζοντες θάπτουσι.

Έλληνικοίσι δε νομαίοισι φεύγουσι χρασθαι, το δε σύμ-91

Ideen I, 3. pag. 374 coll. Ritter. Erdkunde I. p. 880. Ad Aegyptiorum de his opinionem Creuzerus (Commentt. Herodd. p. 86) refert imaginem inter monumenta Philarum repertam. Exhibet illa hominem mortuum, compositum in mumiae modum et crocodilo vectima, supra lucentibus sole, luna ac stellis. Equidem hanc legem, qua vel undis demersi homines et a fluvio eiecti condirentur, arcte coniunctam esse existimo cum ea lege, quae omnes omnium ordinum homines post mortem condituram accipere (cf. Herod. II, 85 seqq. et Excurs. ad hunc locum) summamque in hac re curam poni voluit, ne quis iusta sepultura, quae est conditura, privaretur, respectu simul habito eorum, quae smitatis publicae rationes postulaverint. Conf. Rosellini Monum. civil. III. p. 315 seq. — De sacro crocodilorum cultu diximus ad II, 69.

diximus ad II, 69.

και περιστείλαντας ὡς κάλλιστα δάψαι ἐν ἰρῷσι δήκησι] περιστέλλειν de mortui corpore dici, quod componitur vestibusque involvitur (ut II, 86 proditur), monui ad Plutarchi Pyrrh. p. 172. Conf. Herod. VI, 30 ibique nott. — ἰραι δῆκαι quae dicantur, vid. ad II, 67.

δήκαι quae dicantur, vid. ad II, 67. of lρέες αὐτοι of τοῦ Νείλου]
Nites quatenus pro deo habitus sit unus idemque atque Osiris, monstratum est supra II, 61 coll. 28
22 (διιπετής). Quare nil mirum, fum deum Nilum commenorari adeoque immis, imaginibus aliisque artis operibus repraesentatum reperiri. Laudat, quae huc faciunt, Creuzer. Comm. Her. pag. 186 coll. Iablonsk. Panth. Aegypt. II. p. 171,

Seyffarth: Beiträge z. Kenntniss etc. II. pag. 111 seq. Add. Parthey ad Plut. de Is. et Osirid. cap. 5. p. 161 et vid. Wilkinson. Manners etc. sec. ser. Supplement. Tab. 56 et 57. Leemans ad Horapoll.

I, 21. pag. 223 cod.

χειραπτάζοντος δώπτουσι] i. e. tractant illud (cadaver) manibus atque sepetiunt. Variant interχειραπτάζοντες et χειραπτάζειν manu tangere, tractare, απτεσθαι τῆ χειρα, t explicat Zonaras in Lexic. Gr. p. 1850. Plura Creuz. Comm. Herodd. p. 82 seq.

## CAP. KCL

Eλληνικοίσι δὲ νομαίοισι φούγονοι χράσθαι] Conf. supra II, 79,
ubi νόμανς dicit patrios, quibus
Aegyptii adiciteant, peregrinis minime adscitis. Quam ob causam
eo magis advertit patrem historiae,
quo apud Chemmitas invenerat institutum, Graecis institutis prorsus
simile memoratuque dignissimum.
Inde posuit Noster: οἱ μέν νυν ἄλλοι Αἰγύπτιοι οῦτω τοῦτο φυλάσσονοι, quibus Aegyptios declarat
valde deditos patriis institutis conservandis et ab aliis aliarum gentium introducendis maxime alienos;
sed statim additurus Chemmitas solos ab his discedere, quippe apud
quos alia etiam minus Aegyptia,
sed quae Graeca sint, obtineant,
subilicit: ἔστι δὲ Χέμμις π. τ. λ.
Sufficiant haec ad nexum orationis
perspiciendum. — Ad negandi voces plures hic positas (μηδὲ—μη-

παν είπειν, μηδ' ἄλλων μηδαμά μηδαμών άνθρώπων νομαίοισι. οί μέν νυν ἄλλοι Αἰγύπτιοι οῦτω τοῦτο φυλάσσουσι. ἔστι δὲ Χέμμις πόλις μεγάλη νομοῦ τοῦ Θηβαϊκοῦ έγγὺς Nέης I# έν ταύτη τη πόλι έστι Περσέος τοῦ Δανάης ίρον πόλιος.

δαμά — μηδαμώς) conf. Iacobs ad Aelian. N. A. XI, 1. έστι δε Χέμμις πόλις μεγάλη κ.

τ. λ.] Chemmis urbs ad orientalem Nili ripam sita inter Aphroditopolin et Ptolemain in Thebaide, satis ampla et prisco aevo condita. Gracci vocabant *Panopolin*, quoniam Panis cultu praecipue insignis fuit, ipsumque eius nomen, quod Coptis ipsumque eius nomen, quod Coptis est Schmin sive Chmin, Panem Aegyptio sirmone indicabat. Nunc quoque vetus appellatio quodammodo remansit; vocatur enim ab Arabibus Akhmin sen Ikhmin. Plura Schlichthorst. 1. 1. pag. 100 seq., Champoll. PEgypt. sous 1. Phar. I. p. 257 seqq. Veterum locos exhibet quoque Forbiger: Alte Geograph. Mannertus (Geograph, der Gr. u. Roem. X, 1. pag. 374 seq.), quo Chemmin Herodoteam a Panopoli diversam esse contendat, nihil mo-ramur. Vult enim urbem esse, quae a Graecis postmodo Coptos sit ap-pellata. Nec sane ille perspexit pellata. Nec sane ille perspexit orationis nexum, qui Herodotum ad hace narranda impulerit, de Panis cultu, quo urbs maxime fuit insignis, silentem, quoniam omnino de rebus sacris silentium sibi imposuit, nisi ubi coactus quid divulgare necesse fuerit (cf. II, 65 etc.); quae quidem necessitas hie nulla quae quidem necessitas hic nulla

sanequam apparet. έγγυς Νέης πόλιος] Facile crederemus, hanc urbem esse cam, quae Καινή πόλις dicitur Ptolemaco, nisi moneret Danvillius, Neapolin hancee septuaginta milliariis Romanis distare a Chemmi. Equidem tamen in urbe, cuius tam late patent significatio, nihil decernam, nec in geographia terrae Aegyptiae, quae tot adhue laborat tene-bris, quidquam certi pronuntiave-rim. Caeterum vide tu de Neapoli Schlichthorst. l. l. p. 101- seq. et Mannert. l. l. pag. 371, qui codem loco nunc conspici dicit vicum Kene, retenta nimirum vetere appella-

retenta nimirum vetere appellatione, quamvis corrupta.

ἐν ταύτη τὴ πόλι ἐστὶ Περσέος
τοῦ Δανάης ἰρὸν τετράγωνον] Negat Wilkinson. (Manners etc. sec. ser. II. p. 88. 293) de hoc sive heroe 
sive deo se quid statuendum sit 
habere, praesertim cum veteris urbis ac templi quae supersunt ruders imperfects nullum dei hic dera imperfecta, nullum dei hic culti notitiam accuratam praebeant. Mirum profecto videri potest Per-sei, quem Graecum vulgo heroem perhibent, templum et cultus me-dia in Aegypto, nisi interius quid latere existimes. Est enim hic de deo cogitandum, non aliter atque de Hercule Aegyptio; et quidem de solari deo sive ipso sole eiusque vi procreatrice, quam in omnem naturam quotannis exercet; quo vel nomen ducere volunt, in quo splen-didi ne lucidi notionem sibi deprehendisse visi sunt viri docti. Quodsi igitur Solem Perseo indicari certum est, iam quae de eo praedicentur, fa-cilius, spero, intelligi poterunt, nec magis nos advertant ludi gymnici Persei iussu a Chemmitis instituti, quam Olympici ludi ab Hercule con-diti. Nec denique non intelligemus, cur Perseus Chemmitis apparens tantam afferat anni fertilitatem felicemque frugum proventum. Nolo pluribus ea de re disceptare, quae ad mythologos potius pertinet, quam ad Herodoti interpretem, qui unice lice gibi lichet proposition. hoc sibi habet propositum, ut scriptorem illustret, quoad eius fierl potest, eiusque effata comprobet. Id vero hoc loco difficilius utique statuas, quo iure Noster Perseum Graccorum sive deum sive heroem in Aegyptum quasi introduxerit vel potius Aegyptiorum deum ad Graccum deum transtulerit atque accommodaverit. Panem eum, de quo ad II, 46 diximus, fuisse staeum, de tuas licet cum Creuzero (Symbol.

τέτράγωνον, πέριξ δε αὐτοῦ φοίνικες πεφύκασι τὰ δε πρόπυλα τοῦ ίροῦ λίθινά έστι, κάρτα μεγάλα έπὶ δε αὐτοῖσι ἀνδριάντες δύο έστᾶσι λίθινοι μεγάλοι. ἐν δε τῷ περιβεβλημένῳ τούτῳ νηός τε ἔνι, καὶ ἄγαλμα ἐν αὐτῷ ἐνέστηκε τοῦ Περσέος. οὐτοι οἱ Χεμμίται λέγουσι, τὸν Περσέα πολλάκις μὲν ἀνὰ τὴν γῆν φαίνεσθαί σφι, πολλάκις δε ἔσω τοῦ ίροῦ. σανδάλιόν τε αὐτοῦ πεφορημένον εύρίσκεσθαι, ἐὸν τὸ μέγα-

II. p. 80. 606. IV, 60), deum ithy-phallicum, qualem Panopoli exhi-bitum fuisse testatur Stephanus Byzant. s. v. Πανὸς πόλις coll. Plutarch. De Isid. et Osir. cap. 14. p. 356, sed idem merito quaeras, cur Herodotus non Panem dixerit, sed Perseum, Danaes filium. Quare aliud quid, quod nos lateat, sub-fuisse existimo, quod Nostrum moverit, ut Perseum diceret, quem eundem Aegyptiorum rebus inter-fuisse vel Persei specula (Περσέως σκοπή) non longe a Bolbitino Nili ostio sita (Herod. II, 15.) declarat. Qui enim ludos gymnicos Graecis prorsus similes ipsiusque animum inde valde advertentes, quos cele-brari viderat in urbe Aegyptia, ad Graecorum instituta revocandos censuit, idem quoque numen so-lare, in cuius honorem hos ludos peragi putabat, ad Graecum quendam deum heroemve, qui similitudinem quandam praebere videretur, sibi revocandum esse existimare potuit. τὰ δὲ πρόπυλα τοῦ ίροῦ μ. τ. λ.]

πρόπυλα, quae etiam dicuntur προπυλαια. Confer II, 153 ibique nott. Quod fρὸν dixit, in seqq. nominavit τοῦνο τὸ περιβεβλημένον beneque distinxit νηὸν, i. e. aedem s. aediculam ipsam septo sacro inclusam, in qua dei signum collocatum. Confer II, 63 ibique nott. — In seqq. articulum τοῦ ante Περσέος cum recentt. edd. inseruimus e probatis libris. πολλάκιες pro vulg. πολλάκι dedi, ut I, 36, ubi vid. nott. σανδάλιον τε αὐτοῦ πεφορημένον εὐρίσκεσθαι] σανδάλιον s. σάν-

σανδάλιόν τε αὐτοῦ πεφορημένου εὐρίσκεσθαι] σανδάλιον s. σάνδαλον, quod apud Atticos de mulierum soleis plerumque dicitur (cf. Becker. Charlel. II. p. 368 s. III. p. 218), hic de virorum quoque so-lea ponitur, recte monente Fritzsch. De carmin. Aristophan. mystico p. 82. Tu vid. Perizonium ad Aelian. V. H. I, 18 atque Schleusner. in Lex. N. T. II. p. 842, qui bene monet in sacra scriptura hoc vocabulum passim pro vulgari poni calcea-mento atque promiscue dici. Quod vero h. l. narratur, id ex communi veterum superstitione, qua deorum praesentiam sibi salutarem omni-busque bonis, quae censentur, frugibus potissimum, affluentem puta-bant, explicandum. Quapropter memoriam huius praesentiae quasi consecrantes monstrabant ipsos locos, quibus dii institerint, inde maxime insignes et felicissimo omnium rerum proventu beatos. De Perseo talia praedicari haud mirum vide-bitur ei, qui qualis deus sit habendus ille, perspexerit, nec magis mirum videbitur de Hercule aliisque, de quibus similia tradita accepimus. Vid. infra IV, 82. Nec ipsi desunt Indi prorsus congrua cum hisce enarrantes (vid. nott. ad IV, 82); quin adeo vestigia quaedam in ipsis sacris literis reperiri volunt, Psalm. LXV, 12. Conf. Creuzer. Symbol. I. p. 283. II. p. 609. Per Americam passim pedum humanorum vestigia saxis impressa inveniri docuit Boué in: Sitzungs-berichte d. k. k. Acad. d. Wissen-schaft. hist. phil. Class. 1850. I. p. 143 seq. Quae omnia qui con-sideret, vix referre volet hoc duo-rum cubitorum sandalime. rum cubitorum sandalium ad parem Niliacae inundationis mensuram Perseumque ipsum ad aquae vim: qualia nuper prolata video in Jahrbb. f. Philolog. etc. LXIX. p. 678.

θος δίκηχυ τὸ ἐπεὰν φανῆ, εὐθηνέειν ἄκασαν Αἰγυκτοιές ταῦτα μὲν λέγουσι, ποιεῦσι δὲ τάδε Ἑλληνικὰ τῷ Περσείς ἀγῶνα γυμνικὸν τιθείσι διὰ πάσης ἀγωνίης ἔχοντα, καρέγοντες ἄεθλα, κτήνεα καὶ χλαίνας καὶ δέρματα. εἰρομένου δέ μευ, ὅ τι σφι μούνοισι ἔωθε ὁ Περσεὺς ἐπιφαίνεσθαι, καὶ ὅ τι κεχωρίδαται Αἰγυπτίων τῶν ἄλλων, ἀγῶνα γυμνικὸν τιθέντες, ἔφασαν, τὸν Περσέα ἐκ τῆς έωυτῶν πόλιος γεγονέναι τὸν γὰρ Δαναὸν καὶ τὸν Λυγκέα, ἐόντας Χεμμίτας, ἐκπλῶσαι ἐς τὴν Ἑλλάδα. ἀπὸ δὲ τούτων γενεηλογέοντες κατέβαινον ἐς τὸν Περσέα. ἀπικόμενον δὲ αὐτὸν ἐς Αἰγυπτον κατ' αἰτίην, τὴν καὶ Ἑλληνες λέγουσι, οἰσοντα ἐκ Λιβύης τὴν Γοργοῦς κεφαλὴν, ἔφασαν ἐλθεῖν καὶ παρὰ σφέας, καὶ ἀνα-

έὸν τὸ μέγαθος δίπηχυ] Haec quomodo accipienda sint, docent quae ad I, 68 disputavimus. — De verbo εὐθηνέειν conf..I, 66 ibique nott.

άγωνα γυμνικόν τιθείσι] i. e. ludum instituunt s. celebrant gymnicum, qui omnum certaminum genera conti-net. Conf. II, 100 ibique nott. Verba διὰ πάσης ἀγωνίης ἔχοντα perperam opinor sic reddidit Larcherus: qui de tous les jeux sont les plus excellens. Melius alter Gallus interpres recentior hunc in modum: où tous les genres de combat sont admis. Et verum locutionis sensum bene expressit Schweighaeuserus Wesselingium aliter existimantem corrigens. Ad argumentum haec teneri velim: a priscis Aegyptiis minime alienos fuisse ludos gymnicos, quibus hippodromus in urbe Thebis egregie inservierit; quin ipsis in anaglyphis vetustis Aegyptiis huin anagiyphis vetustis Aegyptus nu-iusmodi ludos, certamina, alia id genus, repraesentari; qualia nunc invenerunt docti Galli (cf. Descript. de l'Egypt. Antiqq. II. p. 69 et et Livr. III. Antiqq. pl. 66. nr. 1. 2.), aliique viri docti, qui Aegyptia monumenta ipsi inspexerunt ac de-scripserunt: conf. Rosellini Monim. monumenta ipsi inspexerunt ac de-scripserunt; conf. Rosellini Monium. civil. III. p. 223, Wilkinson. Man-ners etc. II. p. 416 seqq. soc. ser. II. p. 293 seqq., qui varia ludo-rum horum genera imagine ex-pressa exhibet, unde satis patet,

non a Chemmitis solis, verum a ceteris quoque Aegyptiis passim hos ludos, solari numini opinor consecratos, peragi. Eorum, quae Rosellini tabulis pluribus exilibrit, recensum dat I. H. Krause Gyminstik u. Agonistik d. Hellen. l. l. 1934 seqq. additis tabb. XXV—XXVIII. Inde in papyro Graeco, quem Peyron (Papyr. Graecc. P. I. p. 24. 55 seq.) Gymnasiarchae in Diospoli urbe constituti mentio fit; adde Corp. Inscriptt. Gr. T. III. nr. 4707 et 4717.

καl χλαίνας καl δέρματα] Utrumque in praemiis quoque Graecorum ludorum occurrit. Chlaenas in Pellene urbe datas esse canit Pindar. Olymp. IX, 146. Nem. X, 82, ubi consulas et veteres et recentiores interpretes. Pellės victoribus datas vel Homerus probat Ili. XXII, 159, ubi leg. Scholiast. De pecudibus res nota.

καὶ ὅτι κεγωρίδαται Αἰγυπτίων τῶν ἄλλων] i.e. cur seiuncti sint in eo a ceteris Aegyptiis, quod gymnicos ludos instituant s. cur hoc singulare prae ceteris Aegyptiis habeant, ut gymnicos ludos instituant. Sic κεγωρίδαται I. 140. ubi vid.

ut gymnicos ludos instituant. Sic κεχωρίδαται Ι, 140, ubi vid.
κατέβαινον ές τὸν Π.] De
καταβαίνειν, i. e. descendere in
oratione, inde progredi, pergere,
conf. Ι, 90 ibiq. not. — In seqq.
ἀναγνώναι est: αγηουίσε, quo sensu
invenitur ἀνάγνωσις supra Ι, 116.

γνώναι τοὺς συγγενέας πάντας · έκμεμαθηκότα δέ μιν ἀπικέσθαι ές Αίγυπτου τὸ τῆς Χέμμιος οῦνομα, πεπυσμένον παρὰ τῆς μητρός · ἀγῶνα δέ οί γυμνικὸν, αὐτοῦ κελεύσαντος, ἐπιτελέειν.

Ταῦτα μὲν πάντα οι κατύπερθε τῶν έλέων οικέοντες Al-92 γύπτιοι νομίζουσι. οι δὲ δὴ ἐν τοῖσι ἔλεσι κατοικημένοι τοῖσι μὲν αὐτοῖσι νόμοισι χρέωνται, τοῖσι καὶ οι ἄλλοι Αἰγύπτιοι, καὶ τἆλλα, καὶ γυναικὶ μιῷ ἔκαστος αὐτῶν συνοικέει, κατά-

τὸ τῆς Χέμμιος οὖνομα] Recepimus interpunctionem minorem post haecee verba, quo intelligatur ea pertinere ad antecedens ἐκμεμαθηκότα, quamquam mente erunt repetenda ad πανομένου. — Ad ἐπιτελέειν conf. II, 03.

### CAP. XCII.

of δὲ δη ἐν τοῖοι ἐἰεσι κατοικημένοι] Aegyptus ut ommino olim tota inferior palus fuit (ef. II, 4), ita, postquam fluvii limum agentis beneficio aggestum fuit, totum Delta paludibus abundabat, praesertim Nilo singulis annis exundante. Quare Nili paludes (τὰ τοῦ Νείλου ἔλη) sive Aegypti paludes (τὰ Αίγυπτιακά ἔλη) frequenter memorantur. Verum praeterea τὸ Ἑλος Aegypti inferioris pars hoc proprio designata nomine, Bolbitino et Sebennytico ostiis inclusa; quae terra etiam h. l. intelligenda. Sic Hemsterhus. ad Aristoph. Plut. pag. 55 seq., ubi vid. plura, et vid. infra II, 137. 140. 151. 152. Atque omnino hic intelligendi erunt Aegyptii, qui generi bubulcorum pastorum adscripti erant, inferiore loco illi quidem ha-

biti nec ipsi forsitan Aegyptiae stirpis, sed Arabicae Libycaeve, vitam ex parte nomadum ad instar gerentes, indeque etiam exosi reliquis Aegyptiis agricolis, a quibus hoc quoque loco accurate distinguendi sunt. Hi enim sunt of κατύπερθε τῶν ελέων οἰπέοντες, itidemque οἶ περὶ τὴν σπειρομένην Αίγυπτον οἰπέονσι (ΙΙ, 77, ubi conf. not.), qui ea, quae antea recensuerat instituta, leges, mores, observant. Vid. Heeren. Ideen etc. II, 2. pag. 150. — χρέωνται ex librorum consensu retinui; rec. edd. χρέονται.

χαι γυναικί μιῆ ἔπαστος αὐτῶν συνοικέει] αὐτῶν cum Gaisford. scripsi pro vulg. αὐτῶν. συνοικείν de matrimonio haud raro apud Nostrum; conf. I, 37. 91. 93. 106. 196. 173 etc. Videtur autem ex his colligi posse, Aegyptios plerumque unius feminae matrimonio usos esse: quam monogamiae legem instituisse fertur Vulcanus ("Ηφαιστος ogl. Cramer Anecdd. Graecc. (Pariss.) II. p. 387. Neque vero polygamiam prorsus interdictam fuisse, colligas licet ex Diodor. Sicul. I, 80: γαμοῦσι δὲ πας Αίγυπτίοις οἱ μὲν ἰερείς μίαν, τῶν δ' ἄλλων ὅσας ἄν ἔκαστος προαιρῆται, eoque etiam referas, quod in Genes. XII, 12 Sara abducitur in domum s. gynaeceum (nos: Harem) Pharaonis: quo de loco vide sis Hengstenberg: Die Bücher Mosis etc. p. 210 seqq. coll. Wilkinson. Manners etc. II. p. 62. Graecos satis constat semper una femina legitima fuisse contentos eumque morem instituisse, uf ferebant, Cecropem ex Aegypto du-

περ Έλληνες. 'Ατάρ πρός εὐτελείην τῶν σιτίων τάδε σφι άλλα έξεύρηται. έπεὰν πλήρης γένηται ὁ ποταμὸς, καὶ τὰ πεδία πελαγίση, φύεται έν τῷ υδατι κρίνεα πολλά, τὰ Αἰγύπτιοι καλέουσι λωτόν ταῦτα ἐπεὰν δρέψωσι, αὐαίνουσι πρὸς ηλιου και έπειτα τὸ έχ τοῦ μέσου τοῦ λωτοῦ τῆ μήχωνι έον έμφερες πτίσαντες ποιεύνται έξ αὐτοῦ ἄρτους όπτοὺς

ctum: vid. Athen. XIII, 2. p. 555 D et Cramer. l. l. p. 390. Plura de Graecorum more dabit I. van Stegeren: De condit. civili feminn. Athenn. p. 64 et praecipue Lasaulx: Zur Geschichte u. Philosophie der Ehe bei d. Griechen p. 15 seqq. (Studien d. classisch. Alterth. p. 384 seqq.).

πρός ευτελείην των σιτίων] i. e. ad victus facilitatem, ut scil. parvo suntu ac facile sibi compararent res ad vitam necessarias. Reliqui cum read viam necessarias. Reliqui cum recentt. edd. εὐτελείην, cum Schweigh. atque Gaisf. edidissent, probante Koen. ad Greg. Corinth. pag. 440 ad §. 41 de dial. Ion., εὐτελέην, suffragantibus quoque binis libris scriptis. Verum ego nullam caustraticism constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of sam mutationis perspexi, cum ab de quo vid. nott. ad I, 54 et II, 87. — Verba seqq. ἐπεὰν πλήφης γένηται ὁ ποταμὸς κ. τ. λ. citat Eustath. ad Odyss. IX. p. 1616, 46 s. p. 337. Verbum πελαγίζειν apte de Nilo adhibitum, qui terram adiacentem ita inundat, ut illa mari (πελάγεος) speciem prachere videa-tur: cf. infra cap. 97 et de ipso verbo I, 184. Idem verbum de Nili inundatione adhibuit Strabo XVII.
p. 788 coll. X. p. 458; de aliis fluviis Dio Cass. XLV, 17. LIII, 20.
τὰ Αἰγύπτιοι καλέουσι λωτόν] De alio loti genere vid. infra II, 96 et IV, 177; hic aquatilis intelligitur planta de Nymphaearum genere, lotus Aegyptia, de qua Athenaeus III init. et XV, 21. p. 677 ed. Cas. "Huius duas species hic memorat Herodotus: alteram, cuius fructum cum papavere confert, quae est Nymphaea lotus Linnaei, flore albo, radice esculenta; alteram flore rocuius ovarium vel capsula seminalis, favo vesparum similis,

nucleos esculentos continet; quae est Nymphaea nelumbo Linn., cuius capsula seminalis apud auctores ab Athenaeo citatos cibarium nominatur; fructus, faba Aegyptia; radix sive bulbus utriusque speciei falso nomine colocasia: ipsius loti nomine flos maxime intelligitur. Posteriorem speciem nostra actate non amplius in Aegypto reperiri, sed in India etiamnum nasci, docuerunt diligentes naturae observatores." Haec Schweighaeuserus, laudans inter alia Raffeneau-Delill in Observations sur le Lotus d'Egypte, et Sylvest. de Sacy ad Abdallat. p. 94 seq. Quibus hoc equidem addo: priorem loti speciem hodieque copiosam nasci in regionibus Acquest inferiore. nibus Aegypti inferioris prope Da-miette incolisque victum praebere; alteram non amplius nunc in ipsa Aegypti terra reperiri, sed in monumentis Aegyptiis, cryptis, aliis id genus frequenter depictam conspici, quin folia calycesque ut plu-rimum in columnis ornamentorum loco ubivis addi. Namque in Ae-gyptiorum religionibus loti plurimam rationem esse habitam, satis constat. Hinc recte Curtius Sprengel: Hist. rei herbar. I. p. 29 seq.: est ea (lotus) Nelumbium speciosum Wild. s. Cyamus Smith., sacra Aegyptiis planta, quod elegantissima foliorum rotundorum forma, pul-cherrimus flos et mysticus ortus quotidianus e Nili undis ad diviquotidianus e Nin undis ad divinam naturam spectare videretur."
Plura Creuzer. Symbol. II. p. 41
seqq. p. 228 seq., Heeren. Ideen etc.
II, 2. p. 359 seqq., Bohlen: Das
alte Ind. I. p. 193 seq. De Nymphaea loto cogitari vult Wilkinson.

Manners etc. sec. ser. I, 62. 66. 410. και έπειτα το έκ του μέσου τοῦ λωτοῦ - πτίσαντες] Affert Eustath.

πυρί. Εστι δε και ή ρίζα τοῦ λωτοῦ τούτου εδωδίμη και έγγλύσσει έπιεικέως, έὸν στρογγύλον, μέγαθος κατά μῆλον. Έστι δὲ καὶ ἄλλα κρίνεα φόδοισι ἐμφερέα, ἐν τῷ ποταμῷ γινόμενα καὶ ταῦτα· έξ ὧν ὁ καρπὸς ἐν ἄλλη κάλυκι παραφυομένη έκ τῆς δίζης γίνεται, κηρίφ σφυκῶν ἰδέην ὁμοιότατον. έν τούτω τρωκτά, όσον τε πυρήν έλαίης, έγγίνεται συχυά. τρώγεται δε καὶ άπαλὰ ταῦτα καὶ αὖα.. Τὴν δὲ βύβλον την έπέτειον γινομένην έπεαν ανασπάσωσι έκ των έλέων, τα

ad Homer. Ili. p. 481, 31. Intelligit grana, quae granis papavereis similia dicit, e loti capitibus exemta, quae dein pinsunt et panes inde coquunt. Nam πτίσσειν est pinsere, tundere (zermalmen, zer-

stossen).

έγγλύσσει έπιεικέως] Male haec in quibusdam edd. seiuncta, cum distinctio post ἐπιεικέως reponenda esset. ἐγγλύσσειν (dulcem esse) neutraliter hic accipiendum. — Sequentia: ἐον στρογγύλον structura quo-dammodo mutata et ad proxime positum µíyaðo; respiciente per-tinent ad radicem, minime vero ad loti fructum s. grana supra memorata. Simillimo modo in seqq. dirata. Similimo modo in seqq. di-xit ὁμοιότατον neutro genere, cum ad παρπός referatur, neque inde mutandum in ὁμοιότατος, ut pro-posuit Benedict. in Actt. semin. reg. Lips. II. p. 280. μέγαθος κατὰ μῆλογ] De κατὰ praepositionis usu conf. I, 84.121. II 10.

II, 10. εξ ών ὁ μαρπὸς έν ἄλλη κάλυκι παραφυομένη έκ τῆς δίζης γίνεται]
i. e. ex quibus (liliis) qui enascitur
fructus, in also cauli, qui iuxta alterum adcrescit, e radice prodit, ve-sparum favo ad speciem simillimus. κάλυξ hic non est Latinorum calyx (i. e. involucrum, quod florem te-git aut fructum includit, Kelch), sed de altero cauli (nos: Stengel), qui iuxta alterum e radice enasci-tur, intelligendum. Hesychius κά-λυξ inde explicat βλάστημα. Et probant haec loti figurae et icones, quas citat Larcherus ad h. l., cui etiam suffragatur Heeren. l. l. pag. 358. 359.

κηρίω σφηκών ίδέην όμοιότα-

τον] Ad ἐδέην conf. II, 71, de vo-cabulo κηφίον conf. Ianson. in Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Sup-plem. VIII. p. 496 seq. Vespas hic apes feras dici existimat Hee-ren. l. l. Quos enim favi forulos habent ad mel servandum, eosdem in loto videre licet ad grana servanda, quae ipsa granis oleaginis prorsus similia testatur idem Heerenius l. l. pag. 359. —  $\pi v \varrho \dot{\eta} v$  in

renius l. l. pag. 359. — πυρήν in seqq. est granum, nucleus, τρωκτὰ intelliguntur esculenta grana. In seqq. ἀπαλὰ, i. e. tenera, de fructu recenti indeque molli, cui opponuntur ανα, siccata indeque dura.
την δὲ βυβλον την ἐπέτειον γινομένην] ἐπέτειον, quod omnes libri habent, retinui: cf. II, 25. Reddit haec ita Schweighaeuserus: "byblum (id est papyrum), quae quotannis in paludibus nascitur." Larcherus liberius haec ita expressit: "le byblus est une plante annuelle." Quamquam haud diffiteor, verba την ἐπέτειον γινομένην mihi non Quamquam haud diffiteor, verba την ἐπέτειον γινομένην mihi non satis expedita videri; quae ipsum Schweighaeuserum etiam nonnihil offendisse videantur, qui hoc ita dictum putat, quasi significare Noster voluerit, duas aut plures esse papyri species, quarum una ἐπέτειος sit religiase non item. In quo τειος sit, reliquae non item. In quo me certe non assentientem habebit; byblum malim intelligere quotannis nascentem, ita ut bybli plures an-nos natae usum ad victum scilicet Sed ne negare Noster voluerit. haec quidem prorsus sufficient; videant de his me peritiores, quorum iudicium exspecto. Illud vero vix monere attinet, Herodotum hic lo-qui de ea planta, ex qua papyrus conficitur; quod ipsum silentio praeμεν άνω αὐτῆς ἀποτάμνοντες ές άλλο τι τράπουσι το δε κάτω λελειμμένον, ὅσον τε ἐπὶ πῆχυν, τρώγουσι καὶ πωλέουσι. οι 145 δε ἄν καὶ κάρτα βούλωνται χρηστῆ τῆ βύβλω χρᾶσθαι, ἐν κλιβάνω διαφανέι πνίξαντες οῦτω τρώγουσι. Οι δέ τινες αὐτῶν ζῶσι ἀπὸ τῶν ἰχθύων μούνων, τοὺς ἐπεὰν λάβωσι καὶ ἐξέλωσι τὴν κοιλίην, αὐαίνουσι πρὸς ῆλιον, καὶ ἔπειτα αὕους ἐόντας σιτέονται.

93 Οι δε ιχθύες οι άγελατοι εν μεν τοισι ποταμοίσι ου μάλα γίνονται, τρεφόμενοι δε εν τῆσι λίμνησι τοιάδε ποιεῦσι. ἐπεάν

terit, cum huius plantae ea tantum mentio fiat, quatenus sit esculenta victuique inserviat, vel potius (ut Egger. arbitratur: Essai sur l'histoire de la critique p. 490) quod hic plantae usus per Graeciam ita iam fuerit cognitus, ut eundem declarare necesse haud fuerit. Ad alia autem quoque eam adhiberi, ipse Noster indicat verbis: ἐς ἄλλο τι τράπουσι, quibus et papyrum et alia, quae Plinius memorat inde elaborata, vela (vid. II, 96), sandalia (II, 167), arma (VII, 26), vestimenta etc. significari vix dubium. De byblo loci primarii, cum Nostro conferendi, sunt Theophrasti Hist. Plant. IV, 9. p. 54 (IV, 8 ed. Schneid.) et Plinii Hist. Nat. XIII, 11, qui Theophrastum exscripsisse videtur: quibuscum conf. Wilkinson. Manners etc. III. p. 60 seqq. 146 seqq., qui monet, de variis bybli s. cyperi papyri generibus hic esse cogitandum.

χοηστη τη βύβλω χοᾶσθαι] Delicatam admodum byblum interpretatur Schweighaeuserus. Intelligo equidem byblum ad victum valde commodam utilemque, quam eandem si delicatiorem inde intelligere velis, nihil intercedo.

έν κλιβάνφ διαφανέϊ πνίξαντες] κλίβανος Noster dixit pro κρίβανος, teste Eustath. ad Homer. Ili. p. 975, 52 s. 063, 32. Add. Bredov. p. 90. κλίβανος non quivis est furnus maior, sed minor atque portatilis adeoque testum, lebes, olla, satago aut simile quoddam vas coquinarium. Hinc lebetem significare monet Hesychius, nec alio sensu

accipiendum in Athenaei loco III.
p. 101 A, notante Schweighaeusero
in Lex. Herod. s. v. πνίγειν. — διαφανή dicit furnum, i. e. ardentem,
ignitum, ut recte monet Wesselingius; conf. IV, 73. 75. — πνίξαντες recte ab Hesychio exponi ὁπτήσαντες, idem monet Wesselingius;
pluribus de eo exposuit Schweighaeuser. l. l., quibus demonstrat
in re culinaria huius verbi usum.
Neque enim esse torrere, sed suffocare, quando scilicet, ut ait Casaubonus ad Athen. II, 72. p. 65
ed. Schweigh.: ,,in proprio succo
aliquid coquitur intra ellam aut patinam conclusum ita, ut nullus exhalationibus pateat meatus; quod
genus paraturae nostri etiam coqui
suffocationem vocant."

suffocationem vocant."

ζῶσι ἀπὸ τῶν ἰχθνων μούνων]
Reliqui ζῶσι, quod omnes retinent
libri, a Bekkero aliisque mutatum
in ζώονσι, quam formam ubivis reponi vult Bredov. p. 170. Nec magis cum edd. recentt. scripsi ἐπειτεν pro ἔπεινα, quod omnes habent
libri scripti. Eodem modo ἀπὸ IV,
22. 46. 103. — De gente Babylonica, quae itidem solis piscibus
nutritur, conf. I, 200. Ipsos pisces exenteratos a piscatoribus repraesentat imago, quam exhibuit
Wilkinson. Manners. etc. III. p. 56.
Add. Rosellini Monum. civil. I. p.
232 seqq. et quod de piscibus per
Aegyptum frequentibus eorumque
captu diximus ad II, 15. 77.

## CAP. XCIII.

έν μέν τοίσι ποταμοίσι οὐ μάλα γίνονται] ποταμούς h. l. monet

σφεας έσίη οίστρος κυΐσκεσθαι, άγεληδον έκπλώουσι ές την θάλασσαν. ήγεονται δε οί έρσενες, ἀποφραίνοντες τοῦ θοροῦ: αί δε επόμεναι άνακάπτουσι, και έξ αύτου κυτσκονται. επεάν δὲ πλήρεες γένωνται έν τῆ θαλάσση, άναπλώουσι ὀπίσω ές ήθεα τὰ έωυτῶν ἕκαστοι. ήγέονται μέντοι γε οὐκέτι οί αὐτοί, άλλα των θηλέων γίνεται ή ήγεμονίη. ήγεύμεναι δε αγεληδον ποιεύσι, οξόν πεο έποίευν οι έρσενες των γαρ ώων απορβαίνουσι κατ' όλίγους των κέγχρων, οί δε έρσενες καταπίνουσι

Reiskius esse canales e Nilo ductos, i. e. ποταμούς όρυχθέντας sive διώρυχας: quo eodem sensu haec vox cap. 94 occurrit et in Inscript. Rosett. lin. 25 (όχυρώσας τὰ στόματα τῶν ποταμῶν), ubi conf. Letronn. et Peyron. Pap. Gr. I. p. 90. Pisces, qui of dyslator vocantur, sunt gregarii, qui coniuncto quasi grege multi una comparent quasi grege matter, quo tempore ova gignuntur. Sic omnino animalia anud Aristotelem Hist. Animall. init, vel μοναδικά vel άγελαζα, iteminit. vel μοναδικά vel άγελαϊα, itemque Polit. I, 3, 3 σποραδικά vel άγελαϊα et apud Platonem Politic. p. 266 A. Conf. Wyttenbach. ad Plutarch. Morall. I. p. 643 seq. Hoc vero loco Herodoteo si quaeras, quodnam talium piscium genus Noster designare voluerit, Rosellini (Monum. civ. I. p. 221 seq.) sellini (Monum. civ. I. p. 221 seq.) sellini (Monum. civ. I. p. 221 seq.) de co piscium genere cogitat, quibus adhuc nomen Sir apud Arabes: de quo consuli vult Sylvestr. de Sacy ad Abdallatif Relat. de l'Egypt. I, 4. not. 141. Wilkinson. (Manners etc. III. p. 63) de eo genere piscium cogitari vult, cui nomen silurus shall. Equal dem nil discernam. Varios per Acyptum obvios pisces recenset Wilkinson. Manners etc. III. p. 58. sec. ser. II. p. 125. De aliis piscibus aeque in mare nantibus et redeuntibus Wesseling. excitavit Athen. VII. bus Wesseling. excitavit Athen. VII. 301 F ex Aristotelis Hist. Anim. VIII, 13.

ἀποδοαίνοντες τοῦ θοροῦ] i. e. spargentes aliquid (partem) seminis

genitalis.

ανακάπτουσι] άνακάπτειν et κάπτειν (quod καταπίνειν explicat Hesychius) est deglutire, devorare,

s., ut Hemsterhusius ad Aristophan. Plut. pag. 314 interpretatur: repetitis identidem interpellatisque morsibus appetere et vellicatim carpta de-mittere. Glossa Herodotea κάπτον-τες reddit ἀποδεχόμενοι. Tu vid. praeter Valcken. ad h. l. interprett. ad Gregor. Corinth. de dial. 520. Ad rem compara Aristotelis 10cum in Hist. Animal. V, 5. p. 836 A. B (V, 4. p. 185 ed. Schneid.).

— In seqq. ad ἤθεα conf. I, 15; ad θηλέων II, 66.

τῶν γὰς ἀῶν ἀποξόαίνουσι κατ ολίγους τῶν κέγχρων] Correxit Co-raës (in Larcheri not.) κατὰ λόγον e verbis κατ' ὀλίγους indeque sic vertit: "qui sont de la grosseur des grains de millet;" que madmodum III, 100: δσον κέγχρος τὸ μέγαθος. Probavit Creuzerus in Fragmm. history non 62 of Idela ad hei storr. pag. 63 et Ideler. ad Aristotelis Meteorol. Vol. II. p. 584; improbavit Schweighaeuserus, cui of πέγχου generali quadam vocabuli notione grana dici videntur et τῶν ἀιῶν οἱ κέγχοοι (ovorum grana), ipsa singulu ova vel ovula; naturalem enim verborum structuram hunc in modum esse concipiendam: ἀποφδαίνουσι τῶν ἀῶν κατ' ὀλίγους. Quae si recte percepi, genitivus τῶν ἀῶν pertinet ad τῶν κέγχοων, qui genitivus ipse pendet a locu-tione sensus distributivi: κατ' ὀλίyous, i. e. xéyzgous; nos: jedes-mal nur menige, ut VIII, 113 (ubi vid. nott.). IX, 102. De qua ipsa monens (ut ad h. l. adscripsit Cr.) Schaeferus ad Dionys. Halicarn. de compos. verbor. pag. 44 nostrum locum sic interpretatur: ,,nam ex ovis excernunt cenchros (quos dicimus), neque hos confertos (οὐκ ἀθρόέπόμενοι. είσι δε οι κέγχοοι ούτοι ίχθύες. έκ δε των περινινομένων και μή καταπινομένων κέγχρων οι τρεφόμενοι ίχθύες γίνονται. οδ δ' αν αὐτῶν άλῶσι ἐκπλώοντες ἐς θάλασσαν, φαίνονται τετριμμένοι τα έπ' αριστερά των κεφαλέων οι δ' αν όπίσω άναπλώουτες, τὰ έπὶ δεξιὰ τετρίφαται. πάσχουσι δὲ ταῦτα διὰ τόδε. ἐχόμενοι τῆς γῆς ἐπ' ἀριστερὰ καταπλώουσι ές θάλασσαν καὶ ἀναπλώοντες ὀπίσω τῆς αὐτῆς ἀντέχονται, έγχοιμπτόμενοι και ψαύοντες ώς μάλιστα, ΐνα δη μη άμάρτοιεν της όδοῦ διὰ τὸν δόον. Ἐπεὰν δὲ πληθύεσθαι ἄρχηται ό Νείλος, τά τε κοίλα της γης και τὰ τέλματα τὰ παρὰ τὸν ποταμον πρώτα άρχηται πίμπλασθαι, διηθέοντος του υδατος έχ τοῦ ποταμοῦ καὶ αὐτίκα τε πλέα γίνεται ταῦτα, καὶ παραχρημα ίχθύων σμικρών πίμπλαται πάντα. κόθεν δε οίκος αὐτους γίνεσθαι, έγω μοι δοκέω κατανοέειν τοῦτο. τοῦ προτέρου έτεος έπεὰν ἀπολίπη ὁ Netlos, οί ίχθύες έντεκόντες ώὰ ές τὴν *λλ*υν αμα τῷ ἐσχάτῷ υδατι ἀπαλλάσσονται ἐπεὰν δὲ περιελ-

ove), sed paucos singulis vicibus. que κέγχοοι hic latiori significatione erunt grana s. ova. granorum formam et magnitudinem quae prae-beant."

έχόμενοι τῆς γῆς] i.e. presse legentes terram, radentes terram. De verbo ἔχεσθαι, adiuncto genitivo, cf. I, 134 ibiq. not. II, 77. ἐπ' cf. I, 134 ibiq. not. II, 77. έπ' αριστερα (i. c. a parte sinistra) conf. I, 51. Hinc etiam paulo ante cum recentt. edd. scripsi τὰ ἐπ' ἀριστερὰ recent. edd. scripps to the actorego et τὰ ἐπὶ δεξιὰ, quae Gaisford. coniunctim dedorat ἐπαριστερὰ et ἐπι-δέξια. Tu conf. IV, 157 fin. et Lobeck. ad Phrynich. p. 259.

τῆς αὐτῆς ἀντέχονται] scil. γῆς, i. e. ad eandem terram s. ripam sese applicant. Quod sequitur έγχοιμ-πτόμενοι, tu vid. ad II, 60 not. Γνα δὴ μὴ ἀμάρτοιεν] δὴ cum Gaisf. recepimus, huic loco valde

aptum, licet nonnullis a libris absit. — Mox ad τὰ τέλματα conf. Xenophon. Oecon. XX, 11 (τὰ δὲ κοίλα πάντα τέλματα γίγνεται) itemque Strab. XVII. p. 830 (και τὰς λίμνας τελμάτων πίμπλασθαι) coll. p. 793 (ubi τελματώδες et τελματοῦσθαι), neque aliter in Platon. Phaed. p. 109 B. τὰ τέλματα de paludibus stagnisve dicuntur, ubi de agris minus recte olim cogitaverat Fischer. Noster ipse eandem vocem de caemento adhibuit I, 179. - In

de caemento adhibuit I, 179. — In seqq. scripsi πίμπλασθαι et πίμπλαται pro πίπλασθαι et πίπλαται tu vid. Bredov. p. 47.
διηθέοντος τοῦ νόατος] διηθείν h. l. de aqua fluviali, quae quasi per colum penetrat et lacunas cavitatesque implet. Propria percolandi notione invenitur supra II, 86. κάθεν δὲ οἰκὸς] οἰκὸς e Flores.

κόθεν δε οίκος] οίκος e Florentino alioque cod. revocandum cen-sui cum recentt. edd. Vid. ad II, 22. Ex quo eodem Florentino recepi κατανοίειν cum recentt. edd. pro κατανοείν; vid. Bredov. p. 372. οί έχθύες έντεκόντες ώὰ ές την ελύν] Vulgo τεκόντες, aut έκτεκόνlicet plurimi libri έντεκόντες, quod recipere haud dubitavi, prae-euntibus Schweigh, et Gaisford. Ille sic interpretatur: "pisces, post-quam ova in limo deposuerunt." Quod antecedit: ἐπεὰν ἀπολέπη ὁ Νείlos, de Nili aqua recedente, ut mox έπέρχεσθαι de accedente et crescente accipiondum; ubi ad ἀπολίπη sup-plere licet τὰ κοΐλα s. τὴν γῆν (quam scil. terram crescens inunda-verat); cf. II, 14. 22; quos locos una cum aliis aliorum scriptorum 146 θόντος τοῦ χρόνου πάλιν ἐπέλθη τὸ ὕδωρ, ἐκ τῶν ἀῶν τούτων παραυτίκα γίνονται οἱ ἰχθύες. καὶ περὶ μὲν τοὺς ἰχθῦς οῦτω ἔχει.

'Αλείφατι δε χρέωνται Αίγυπτίων οι περί τὰ ελεα οικέον-94 τες ἀπὸ τῶν σιλλικυπρίων τοῦ καρποῦ, τὸ καλεῦσι μεν Αίγύ- πτιοι κίκι, ποιεῦσι δε ώδε. παρὰ τὰ χείλεα τῶν τε ποταμῶν καὶ τῶν λιμνέων σπείρουσι τὰ σιλλικύπρια ταῦτα, τὰ ἐν Ἑλλησι αὐτόματα ἄγρια φύεται. ταῦτα ἐν τῆ Αίγύπτω σπειρόμενα καρχή

laudavit Werfer. in Actt. phill. Monn. I. p. 87.

## CAP. XCIV.

οί περὶ τὰ ἔλεα οἰκέοντες] Conf. supra ad II, 92 nott. Aegyptum olearum feracem non esse satis constat. Quapropter postera aetate multum olei e Graecia aliisque regionibus advectum esse novimus. χρέωνται reliqui ob codd. consensum; recentt. edd. χρέονται.

χρεωναι reliqui ob codd. consensum; recentt. edd. χρέονται.
από των εκλικνπρίων τοῦ καρποῦ, τὸ καλεῦτι κὰν Αἰγύκτιον
κίκι] Similia leguntur apud Strabon. XVII. p. 824 s. 1179 (ubi recentiss. editor exhibet κἰκι), Diodor.
Sicul. I. cap. 34, Hesychium s. v.
κίκι, alios, quos affert Isblonsk.
vocc. Aegyptt. p. 110 seq. et pag.
CCXXV ed. Stephan. Thes. L. Gr.
Londinens. T. I. Adde, quae de hac
voce e Graecis scriptoribus collecta exhibentur in eiusdem Stephani
Thes. L. Gr. T. IV. p. 1550 edit.
Paris. Ac praeter Galenum De composit. medicamm. V. p. 870 (T. XI
ed. Kuehn) inprimis consulandus
Plinii locus hanc in rem, Hist. Nat.
XV, 7, unde potiora huc transscribam: "Proximum (oleum scil.) fit
et e cici arbore in Aegypto copiosa: alii crotonem, alii trixin,
alii sesamum appellant. — Nostri
eam ricinum vocant a similitudine
seminis. Coquitur id in aqua, innatansque oleum tollitur. At in
Aegypto, ubi abundat, sine igne
et aqua sale aspersum exprimitur,
cibis foedum, lucernis utile." Atque apud Hebraeos quoque scriptores hoc oleum commemorari monet
Iablonsk. 1. l. Haec habeo quae in

medium proferam; quae enim Salmasius ad Solin. pag. 704 disserit,
vix talia sunt, unde, quid ille voluerit, certo colligas. Conf. Wilkinson. Manners etc. III. p. 379
coll. sec. ser. I. p. 57., qui observat plantam hanc, unde olei hoc
genus ab antiquis Aegyptiis parabatur, adhuc crescere per superiorem et inferiorem Aegyptum, neque
vero oleum inde parari, quod aliae
plantae, quae melius olei genus
praebeant, nunc frequentius colantur.

praebeant, nunc irequentus collantur.

τὰ ἐν Ἑλλησε αὐτόματα ἄγοιὰ
φύσται] Voculam ἄγοια pro interpretamento Valckenarius habus
quod quis ad αὐτόματα adactipa
rit. Conf. III, 100. VIII, 138.

II, 14 coll. IV, 74. Nec tamas editorum quisquam suffragatus est.
Namque sententia Nostri hace est:
ea, quae in Aegypto seruntur indeque humana opera coluntur, per
Graeciam sponte fera sine ulla hominum cura crescere; nos: von
selbst, wildwachsend. Philostrat. Vit.;
Apoll. I, 21, quem Valckenar. attulit, habet: τὰ ἄγοια καὶ αὐτόματα λάχανα; sed huius loci rationem prorsus aliam esse existimo.
Pro Ἑλλησι unus liber ἔλεσι; quam
lectionem haud spernendam olim
iudicabat Wesselingius, illud opinor praetermittens, opponi hic sihi
Graeca et Aegyptia, ut sequentia:
ταῦτα ἐν τῆ Λίγυπτω σπειφόμενα
satis produnt. Et obloqueretur sane
sibi ipse Herodotus, cum, quae Aegyptii, qui περὶ τὰ ἔλεα habitant,
iuxta fluviorum ripas et stagna sererent, ea ἐν ἕλεσι sponte nasci
diceret. Respicit enim ipsam inferiorem Aegyptum, et eas quidem

πον φέρει πολλον μέν, δυσώδεα δέ. τοῦτον ἐπεὰν συλλέξωνται, οι μὲν κόψαντες ἀπιποῦσι, οι δὲ καὶ φρύξαντες ἀπέψουσι, καὶ τὸ ἀπορρέον ἀπ' αὐτοῦ συγκομίζονται. ἔστι δὲ πίον καὶ οὐδὲν ἔσσον τοῦ ἐλαίου τῷ λύχνῷ προσηνὲς, ὀδμὴν δὲ βαρέαν 95 παρέχεται. Πρὸς δὲ τοὺς κώνωπας, ἀφθόνους ἐόντας, τάδε σφι ἐστι μεμηχανημένα. τοὺς μὲν τὰ ἄνω τῶν ἐλέων οἰκέοντας οι πύργοι ἀφελέουσι, ἐς οῦς ἀναβαίνοντες κοιμέονται οι γὰρ κώνωπες ὑπὸ τῶν ἀνέμων οὐκ οἰοί τέ εἰσι ὑψοῦ πέτεσθαι. τοῖσι δὲ περὶ τὰ ἕλεα οἰκέουσι τάδε ἀντὶ τῶν πύργων ἄλλα μεμηχάνηται. πᾶς ἀνὴρ αὐτῶν ἀμφίβληστρον ἔκτηται, τῷ τῆς μὲν ἡμέρης ἰχθῦς ἀγρεύει, τὴν δὲ νύκτα τάδε αὐτῷ χρᾶται ἐν

partes, quae stagnis ac paludibus abundabant, nec alios hic intelligit ποταμούς nisi Nili fluvios canalesque inde deductos, ut II, 93 init. of μὲν κόψαντες ἀπιποῦσικ. τ. λ.] Haec Salmasius in Solin. p. 686 recte sic reddidit: "alii contusum exprimunt. alii frictum excoquunt." Nam ἀπιποῦν est exprimere (granea scil., ut prodeat oleum), καπιέζειν, ut votus scholiasta quidam explicat. Wesseling. ad h. l. attulit ἐξιποῦν idem significans verbum apud Dioscorid. V, 85. 80. De simplici verbo ἐπόω (premo) vid. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli Prometh. 373.

συγκομίζονται] i. e. colligunt sibi in usum futurum illud reponentes. Ubi nota medii verbi usum ac vim. — προσηνές est commodum. idoneum. - ξσοον cum rec. edd. dedi pro ήσσον; cf. II, 6 ibique nott.

## CAP. XCV.

Πρὸς δὲ τοὺς κώνωπας ἀφθόνους ἐόντας κ. τ. λ.] De culicibus per Aegyptum adhuc molestissimis recentiorum peregrinatorum testimonia affert Hengstenberg: Die Bücher Mosis etc. p. 113, inde quoque colligens, in tertia illa calamitate Aegyptiis immissa (Exod. VIII, 16 seqq.) huiusmodi culices esse intelligendos. Quos vero Noster addit τοὺς πύργους, ad quos pernoctatum adscendant Aegyptii, ut a culicibus securitatem sibi parent

dormientes, ad supremas aedificiorum partes in hune usum turris in
formam exstructas pertinere observat Wilkinson. Manners etc. II. p.
120: etenim adhuc Aegypti incelas
in huiusmodi tectis per noctem sub
coelo dormire: quod idem in aliis
quoque meridionalis terrae tractibus et factum esse et adhuc fieri
allii observarunt, cum quo altias
dormiant homines, eo frigidiore
aëre utantur.

πας άνης αὐτῶν ἀμφιβληστρον Εκτηται] Ad ἀμφιβληστρον conf. nott. ad I, 141. Talia retia nee Graecis incognita nec Latinis, qui conopea (κωνωπεῖα) dicunt; conf. Brunck. Analect. t. III. p. 92 et Iuvenal. Sat. VI, 80 ibique schol. atque interpretes. Sed quod magis huc facit, illud est monente Cr. ad h. l., hodieque haec eadem fieri ab Aegyptiis, quae h. l. olim factitata essa legimus. Testatur Iomardus in Descript. de l'Egypt. II. p. 386. Et simile quiddam ex Maillet. Descript. de l'Egypt. t. II. p. 131 protulerat Larcherus.

την δε νέκτα τάδε αὐτῷ χοᾶται] την νέκτα dixit Noster: per noctem (totam); sed idem scripsit τῆς ἡμερης, dia. nos: am Tage, quod male vulgo reddunt per diem; conf. Kuehner Gr. Gr. §. 569. not. 2. Recepimus cum Gaisf. τάδε e Schellershemiano libro, probante Schweighaeusero. Inde quoque maius distinctionis signum posuimus post χοᾶται, sublato illo, quod post κοί-

τἢ ἀναπαύεται κοίτη, περὶ ταύτην ἴστησι τὸ ἀμφίβληστρον, καὶ ἔπειτα ἐνδὺς ὑπ' αὐτῷ καθεύδει. οἱ δὲ κώνωπες, ἢν μὲν ἐν ἱματίῳ ἐνελιξάμενος εῦδη ἢ σινδόνι, διὰ τούτων δάκνουσι, διὰ δὲ τοῦ δικτύου οὐδὲ πειρῶνται ἀρχήν.

Τὰ δὲ δὴ πλοτά σφι, τοτσι φορτηγέουσι, ἐστὶ ἐκ τῆς ἀκάν-96 δης ποιεύμενα τῆς ἡ μορφὴ μέν ἐστι δμοιοτάτη τῷ Κυρηναίῳ λωτῷ, τὸ δὲ δάκρυον κόμμι ἐστί. ἐκ ταύτης ὧν τῆς

τη erat, vel potius in minus mutato, quo sequentia secum iuncta intelligerentur. Ad τάδε conf. II, 106 coll. I, 68. 210, ne plura. κοίτη hic est lectus. cubile; conf. I, 9 ibiq. not. — Ad σινδόνι conf. II, 86 ibiq. not. et ad άρχην (omnino, prorsus) I, 9 ibique nott. 193. Intactum reliqui τωτια a recentt. edd. butatum in επετεν, nec magis rescrips κατενδει. ut Bredov. iubet τρ. 93, et ένει λιξάμενο; quod item p. 149 reponi vult, enm in talibus vix sibi constans reperiatur Herodotus, neque inde a librorum auctoritate recedendum sit. Dietschius Bredovium in his seentus est.

Bredovium in his secutus est.

έν τη — περί ταύτην] Similia quaedam affert Struve Quaest, de dial. Herod. I. p. 39: VI, 67 coll. V, 16, 49. Idem Struve p. 41 initio huins capitis pro ές αῦς ἀναβαίνοντες ex constanti scriptoris usu (conf. II, 33. III, 20. IV, 71. 196. VI, 10. 49. IX, 27 etc.) repositum vult: ἐς τοῦς ἀναβ., nt olim dederat Borheck, et nunc recentited, receperant. Sod nullus suffragatur liber scriptus.

## CAP. XCVI.

De acanho Servius ad Virgil. Georg. II, 119: "acanthos arbor est in Aegypto, semper frondens ut oliva et laurus: et acanthos dicta, quia spinis plena est." Plura Theophrast. Hist. Plant. IV, 2. §. 8 ibique Schneider p. 291 et Plin. H. N. XIII, 9. sect. 19, ubi inter alia haec, quae satis explicant, cur Aegyptii huius arboris ligno fuerint usi ad naves fabricandas: "Spina nigra — incorrupta etiam in aquis

durat, ob id utilissima navium costis.

Nunc plurimi spinam Aegyptiam seu acaciam, cuius hic mentio fit, existimant mimosam Niloticam Linn., quae prope Memphidem et Abydum adhuc crescere dicitur; sed longe frequentius supra catarractas reperitur teste Wilkinson. Manners etc. I. p. 79. 80. II. p. 262. III. p. 162. 168. sec. ser. II. p. 262. Nunc vocant Sont. Add. Rosellini Monument. civil. III. p. 125 coll. II. p. 33. 40, qui ex eadem acacia arcam Veteris Testamenti sacram (Exod. XXV, 10 seqq.) fuisse paratam contendit, quam ex acaciae Arabicae ligno confectam docet C. Bachr. Symbol. d. mos. Cultus I. p. 262. De usu et significatione vocum ἀκανθος, ἀκανθα, ἀκάνθιον apud veteres disseruit Yates in Classical Museum III. p. 1 saqq.; nostro loco mimosam et ipse intelligi vult p. 19 seq.;

vult p. 19 seq.

To Kvonyatio Lovo] Intelligence
est Cyrenaica et Libyca arbor lotus, Rhammus lotus Linn. (unde lotophagi nomen habent), enius da vifractu agit IV, 177, ubi vid. plura,
Quam cave confundas cum loto,
euius II, 92 mentionem fecerat Herodotus.

rodotus.
τὸ δὲ δάκονον κόμμι ἐστί] Conf.
II, 86. Hic laudare sufficiat Strabonem XVII. p. 809 et Theophrast.
l. l. lacrimas spinae Aegyptime κόμμι s. gummi dici confirmantes. Est vero, iudice Iablonskio vocc. Aegyptt. pag. 114, vocabulum hoc Aegyptium, quo designatur liquor lacrimae ad instar ex arbore destillans, qui deinde concrescit et durescit. Unde gummi dici vult non modo humorem ex spina Aegyptia guttatim defluentem, sed etiam ex

άκάνθης κοψάμενοι ξύλα οσον τε διπήχεα, πλινθηδον συντιθείσι, ναυπηγεύμενοι τρόπον τοιόνδε. περί γόμφους πυκυούς καὶ μακρούς περιείρουσι τὰ διπήχεα ξύλα : έπεὰν δὲ τῷ τρόπω τούτω ναυπηγήσωνται, ζυγά έπιπολης τείνουσι αὐτών νομεύσι δε ούδεν χρέωνται, έσωθεν δε τας άρμονίας έν ών έπακτωσαν τῆ βύβλω πηδάλιον δὲ ξυ ποιεῦνται, καὶ τοῦτο 147

aliis arboribus. Haec Iablonskius, aliis quoque ac Plinii potissimum testimoniis adhibitis; ipsam enim vocem Aegyptio sermone indicare consolidationem humidi vel guttam vel lacrinam concretam. Aegyptiam vo-cis originem statuit quoque Rossi

Etymol. Aeg. p. 91 seq. περὶ γόμφους πυκνούς καὶ κοούς περιείρουσι τὰ διπήχεα ξύλα] γόμφοι hic videntur esse clavi, ii-que valde longi ac lignei, quibus plura ligna (bicubitalia qualia di-cuntur h. l.) connectabantur, quem-admodum in ratibus fit. Neque admodum in ratibus fit. Neque enim omnino naves hie intelligi posse credam, sed ratium genus, quibus in Nilo fuerint usi; id quod ctiam arguunt costae, quae deerant. Conf. Wesselingium ad h. l. et Schneider. in Lex. Gr. Locum ipsum inde sic reddit Schweigh. in Lexic. Herod. s. v. περιείρειν: ,,circum clavos ligneos frequentes et praelongos in<mark>serunt et in</mark>nectunt bicubitalia ligna. inserunt et innectunt bicubitalia ligna."

Nec aliter fere Wilkinson. Manners
etc. III. p. 188, ubi hunc totum
locum Anglice reddidit atque Rosellini Monum. civil. III. p. 125
seq. (qui totum Nostri locum Italice redditum exhibet): ,, questi
pezzi di due cubiti intorno a spessi
e lunghi caricchi connettono." C'aecorum dubitet Wilkinson. 1 1 heeterum dubitat Wilkinson, l. l., hae rates, quales hoc loco ab historiae patre describuntur, num satis idoneae fuerint ad graviora onera ferenda: ad haec alia navigia ligneis renda: ad haec alia navigia ligneis tignis confecta videri adhibita, qualia in picturis superioris et inferioris Aegypti conspiciantur. Ex his picturis et ipse Wilkinson. dedit descriptas navium imagines l. l. p. 195, 196, 203, 204, 208, 210. II. p. 440. Alia vid. apud Rosellinium allata. Tigna bicubitalia (διπήχεω και με με το με με με το με με το με με το με με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με το με ξύλα) neque longiora cam ob causam adhibita fuisse putat Wagner (Neuer Teutscher Merkur. 1802. II. p. 296), quod Aegyptii ignorave-

p. 210), quou Aegyptii ignorave-rint ignis ope tigna eum in modum flectere, qui navis alveo aptus erat. ἐπεὰν δὲ τῷ τοῦπω τοῦτῷ] τῷ cum recentt. recepi. Vulgo in edd. abest. — ξυγὰ sunt transtra, ut satis constat. Ad vouevou conf.

I, 194. τὰς ἀρμονίας ἐν ὧν ἐπάκτωσαν τὰς ἀρμονίας ἐν ἀν ἐπάπτωσαν τῆ βνβλω] Vulgo: obturant commissuras papyro, nec aliter Schneidero placuit in Lex. Gr. s. v. παπτόσιν sie verstopfen die Fugen durch Papier. Conf. tamen eundem ad voc. ἐπηγκενίδες, et Homer. Odyss. V. 254, uhi Nitssch. vocem ἀρμονίαι recto intelligit: die Fugen des in einander gepassten Holzes, alia quoque afferens. Neque aliter etiam intellexit Rosellini 1.1. sic reddens: ...le commessure internamente inzep-"le commessure internamente, inzeppano di biblo", additque vilius by-bli s. papyri genus hic esse cogipon s. papyri genus nic esse cogitandum, ex quo eodem vela, arma, vestes, alia comparata fuerint. ἐμπακτοῦν inferciendi et obturandi notione obvium quoque apud Aristophan. Vesp. 128, ubi κάπακτώσαμεν explicant Scholia: ἐφφαξαμεν, ἐπληφώσαμεν. Conf. etiam Loheck, ad Sophoel Aige 570 m. Lobeck, ad Sophoel. Aiac. 579. p. 287. Wilkinson. l. l. III. pag. 188 minus accurate reddidit: ,,the whole is bound within bybands of papyrus", Larcherum forsitan secutus, qui hacc ita expressit: ils affermissent en dedans cet assemblage avec des liens de byblus, cum verbo έμ-πακτοῦν non inferciendi sit notio, πακτουν ποι injerterant six acceptance of confirmandi, compingendi: prouti Enstathius nostrum locum citans ad Odyss. l. l. interpretatur κατασφαλίζονται. Addit Larcherus, etiamnum Arabes simili navigiorum parvorum genere uti, quod trankis

διὰ τῆς τρόπιος διαβύνεται · ίστῷ δὲ ἀκανθίνῷ χρέωνται, ίστίοισι δὲ βυβλίνοισι. ταῦτα τὰ πλοῖα ἀνὰ μὲν τὸν ποταμὸν οὐ δύναται πλέειν, ἢν μὴ λαμπρὸς ἄνεμος ἐπέχῃ, ἐκ γῆς δὲ παρέλκεται. κατὰ δόον δὲ κομίζεται ὧδε · ἔστι ἐκ μυρίκης πεποιημένη θύρη, κατεφοαμμένη δίπει καλάμων, καὶ λίθος

appellent. Cr. ad rem confert Galeum ad Iablonsk. de mysterr. p. 285 et Wyttenbach. ad Plut. de Is. et Osirid. pag. 194 seq. — De aoristi usu in ἐνεπάπτωσαν confer I, 194. II, 87.

διά της τρόπιος διαβύνεται] i. e. per carinam (Schiffsboden) illud transfigunt. Conf. IV, 71. In iis navigiis, quae delineata exhibet l. l. Wilkinson, haud invenimus tale gubernaculum per carinam transfixum, quamquam in quibusdam navibus, quas cryptae Thebanae exhibent, id invenire idem Wilkinson. (Topography of Theb. p. 145) monuit. Qui etiam Manners etc. III. p. 208) malo ex acacia facto Aegyptios homines uti poduisse negat, cum huius arboris neque longitudo neque robur conveniat. — χρέωνται et πλέειν ob librorum consensum retinui; recentt. edd. χρέονται et πλέειν. Nec magis rescriptio διαβύνεται, ut Cobet. Varr. Ledd. τράς 120 τροπί inhet pro vulg. διαβύνεται, cum veteribus in usu fuerit βυνώ, quod ab Herodoto alienum esse monstravit Bredov. p. 362 seq.

ταῦτα τὰ πλοῖα ἀνὰ μὲν τὸν ποταμὸν οὐ δύναται πλέειν] De praepositionis ἀνὰ significatione in his conf. I, 194. II, 4. III, 13 ibiq Valcken. Respondet κατὰ δόον; ut locis laudd. δύναται e Sancrofti libro aliisque reposui cum Bredov. p. 334 vel propter sequens παφέλειται. Reliqui libri δύνανται, quod tuetur Wesselingius, quem conf. ad Diodor. Sic. V, 8.

ην μη λαμπρὸς ἄνεμος ἐπέχη] λαμπρὸς in navigatione dici de vento forti, valido, sed ferente eodem et secundo, dudum monuit Dorvill. ad Chariton. p. 268. Add. Blomfield. Glossar. in Aeschyli Agamemn. 1151 et conf. Rosellini. l. l. p. 127 not. — ἐπέχειν absolute accipiendum

cum Schweigh. in Lex. Herod. s. v.: "nisi secundus idemque validus ventus obtineat." Minus bene Schneiderus in Lex. Gr.: "wenn nicht ein starker Wind darauf stösst." Quod foret: ingruat, propellat; quae gnificatio aliena est a verbo

έστι ἐκ μυρίκης πεποιημένη θυθοη, κατεδραμμένη δίπεϊ καλάμων] η μυρίκη est tamarix Gallica s. Africana varios ad usus adhibita atque Osiridi consecrata: conf. Wilkinson. Manners etc. III. p. 165 et sec. ser. III. pag. 202 seq. θυρη hic tabula est ianuse termam ac figuram praebens, ex temaricis fruticibus confecta et vimine arundineo s. ligamine ex arundinibus consuta. Hinc cratem vulgo reddunt. Cf. etiam Herod. VIII, 51. Quod Herodoto est δίπος, aliis est δίψ s. δίπες (ut infra IV, 71) et δίπτοι, crates e viminibus aut calamis arundinibusve. Conf. Casaubon. ad Aeneam Tactic. pag. 221 ed. Orell. Caeterum observat Rosellini l. l. pag. 128, se nusquam in Aegyptiorum monumentis, quae tot naves varii generis exhibent, vidisse navem repraesentatam, quae eo modo, quo Herodotus h. l. enarrat, flumine secundo vehatur. Adverterat quoque haec res Wagnerum, qui l. supra l. ea, quae Herodotus perscribit, non de modo, quo naves flumine secundo vehantur, sed quo traiectio fiat ex una ripa in alteram, accipi vult, sive de tali navi, quam nos pontem volantem vocamus: quae quomodo ex Herodoti verbis colligi possint, ipse viderit, recteque Boettigerus p. 301 adnotavit, ianuam illam, quae ante navem initictur, ad celeritatem augendam eiectam videri, lapidem vero pone deiectum in profunditatem, efficere, ut rectum cursum teneat navis in

τετρημένος διτάλαντας μάλιστά κη σταθμόν τούτων την μεν θύρην, δεδεμένην κάλω, έμπροσθε τοῦ πλοίου ἀπίει ἐπιφέρεσθαι, τὸν δὲ λίθον ἄλλω κάλω ὅπισθε. ἡ μὲν δὴ θύρη, τοῦ ὁόου ἐμπίπτοντος, χωρέει ταχέως, καὶ ἔλκει την βᾶριν (τοῦτο γὰρ δὴ οὖνομά ἐστι τοῖσι πλοίοισι τούτοισι), ὁ δὲ λίθος ὅπισθε ἐπελκόμενος καὶ ἐων ἐν βυσσῷ κατιθύνει τὸν πλόον. ἔστι δὲ σφι τὰ πλοία ταῦτα πλήθει πολλὰ, καὶ ἄγει ἔνια πολλὰς 97 χιλιάδας ταλάντων. Ἐπεὰν δὲ ἐπέλθη ὁ Νείλος τὴν χώρην, αὶ πόλιες μοῦναι φαίνονται ὑπερέχουσαι, μάλιστά κη ἐμφερέες ἔχῆσι ἐν τῷ Αἰγαίω πόντω νήσοισι. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῆς Αἰ-

fluminis parte profundissima (ἐν βύσσω; nos: im Thalweg).

καί είχει την βάφιν] Herodoteam de nomine Aegyptio observationem haud pauci veterum comprobant ipsique recentiores, linguae Aegyptiae periti, barin Aegyptiorum sermone navigium ac ratem dici confirmant. Vide Diodor. Sicul. I, 96. Herodot. II, 41. Aeschyli Pers. 559, ubi alios et Aeschyli et aliorum Graecorum scriptorum locos iam at-Graecorum scriptorum locos iam attulit Blomfield in Glossario. Ac plura dabit Valckenar. in Opuscc. philoll. critt. oratt. (Lips. 1808) I. p. 143 seqq., quae typis repetita sunt in Anglic. edit. thesaur. Stephan. I. p. CCCXXII. seqq. Vid. quoque Iablonsk. vocc. Aegyptt. pag. 49. 50, Champoll. PEgypt. sous l. Phar. II. pag. 202 seqq. coll. Wyttenbach. ad Plut. Moral. II. p. 194. ad quae insa respi-II, 1. p. 194, ad quae ipsa respiciens Bohlen (Das alte Indien II. p. 460 seq.) affert Sanscritanum bharas a bhri, quod valeat ferre. Uhlemann (Philolog. Aegypt. pag. 31), qui Copticam vocem bari affert, ex Ebraeorum lingua (הַקְבָּיִ a verbo בְּבָרָ transgredi) vocis originem repetere mavult; Rosellini (Monum. civil. III. pag. 147 seqq.) navem vult Aegyptiorum sermone vocari ba s. baa; bari navem dici Soli consecratam. Equidem de his haud decernam: vocem ipsam Graecis haud ignotam fuisse docet praeter alios Aeschylus, qui Suppl. 880. Αἰγυπτίαν βάριν dixit: quocum conf. Euripid. Iphigen. Aul. 287. In pi-

cturis Aegyptiis, quales descriptionis Aegypti opus continet, huiusmodi naves conspici bene nct Heeren. Ideen etc. II, 2. 374; conf. pl. 68-71. Tu vid. Description de l'Egypt. vol. II. (Thèbes) pag. 55 seq. 57. 63. Alias quoque baris indicat navigium s. cymbam ex papyro s. arundine contextam, quales naves tum olim in Aegypto frequentes, tum hodieque in Aethopia usitatas essemonstrant a Gesenio disputata ad lesai. XVIII, 2. pag. 577. Atque etiam Ritterus (Erdk. I. p. 881) in huius loci argumento eo magis insistendum putat, quo certius inde intelligi queat, quanta navigiorum frequentia commercium interius per Aegyptum floruerit, quale vix aliis in Asiae, Sinae atque Indiae fluviis simile

quidquam reperiatur.

καὶ ἄγει ένια πολλὰς χιλιάδας ταλάντων Haec num vere dicautur, dubitat Wilkinson. Manners etc. III. p.188, cum tantum pondus istius modi naves ferre nequeant.

#### CAP. XCVII.

'Επεὰν δ' ἐπέλθη ὁ Νείλος τὴν χώρην] De verbo ἐπέρχεσθαι conf. II, 19 ibiq. nott. — Mox e Florentino reposui cum recentt. edd. πό-λιες; idem in seqq. e Sancroft. libro dedi; vid. Bredov. p. 206.

λιες; idem in seqq. e Sancroft. libro dedi; vid. Bredov. p. 266. ἐμφερέες τῆσι ἐν τῷ Λίγαίῳ πόντῷ νήσοισι] Paria exstant apud Diodor. I, 36. Atque iam apud Iesaiam XIX, 5 Nilus inde vocatur mare; quem ad locum aliorum scriγύπτου πέλαγος γίνεται, αί δὲ πόλιες μοῦναι ὑπερέχοδοι. πορδμεύονται ὧν, ἐπεὰν τοῦτο γένηται, οὐκέτι κατὰ τὰ ὁἐεθοὰ
τοῦ ποταμοῦ, ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ πεδίου. ἐς μέν γεθομέφιν
ἐκ Ναυκράτιος ἀναπλώοντι παρ' αὐτὰς τὰς πυραμίδας γίνεται ὁ πλόος ΄ ἔστι δὲ οὐκ οὐτος, ἀλλὰ παρὰ τὸ ὀξὺ τοῦ Δέλτα
καὶ παρὰ Κερκάσωρον πόλιν. ἐς δὲ Ναύκρατιν ἀπὸ θαλάσσης καὶ Κανώβου διὰ ποδίου πλέων ῆξεις κατ' "Ανθυλλάν τε
πόλιν καὶ τὴν 'Αρχάνδρου καλευμένην. Τουτέων δὲ ἡ μὲν 98
"Ανθυλλα, ἐοῦσα λογίμη πόλις, ἐς ὑποδήματα ἐξαίρετος δίδο-

ptorum similia effata collegit Gesen. p. 609, a Cr. laudatus. Quae sequuntur: τὰ μὲν γὰς ἄλλα τῆς Αἰγοῦκτου πέλαγος γίνεται κ. τ. λ. νατο a Nostro dici testantur recentioris aetatis peregrinatores: unum attulisse sufficiat Wilkinsonum (Manners etc. sec. ser. I. p. 37), qui, si maxima sit Nili inundatio, idem adhuc observari posse scribit additque se ipsum visos Aegypti tanquam insulas ex aquis eminentes conspexisse: quamquam id quoque anno non fieri idem addit. Vid. eundem virum doctum in Journal of the geographic. society. IX. p. 433.

έν Ναυκράτιος άναπλώοντι] Naucratis in inferiore Aegypto sita et Graecis ab Amaside concessa: de qua plura vid. ad. II, 178. 179.

παρ' αὐτὰς τὰς πυραμίδας] i. e. praeter ipsas pyramides; hart an den Pyramiden vorbei. Sunt vero illae, quae mediae inter Memphim et pagi Delta apicem etiamnum conspiciuntur prope Gizeh, conf. Mannert. Geogr. d. Gr. u. Roem. X, l. pag. 464 et plura infra ad II, 124. ἔστι δὲ οὐπ οὐτος] sc. πλόος.

Fore δε ούκ ούτος] sc. πλόος. Neque enim hanc navigationem solitam et ordinariam esse Noster vult, quae potius iuxta pagi Delta apicem et Cercasorum urbem fiat. — ούκος iam ante me e libris scriptis restituerunt recentt. editt. Vulgo perperam: οὐδ' οὐτος. Reiskius coniecerat: ἔστι δὲ οὐ τῆδε οὐτος, Coraes: ἔστι δὲ οὐ, οὐδ' οῦτως. Ad τὸ ὀξὐ τοῦ Δέλτα conf. II, 16 ibique nott. De Cercasoro cf. nott. ad II, 17. — De Canobi urbe dixi-

Schlichthorst 1. 1. p. 60, Anthyllam eandem esse urbem, quae Graecis etiam appellatur Gynaecopolis (Strab. XVII. p. 803 B. s. p. 1155. Ste-phan. Byz. s. v.), ab Nili fluvio Canopico aliquantum remota, hodie Selamun dicta; Archandropolin, quae postes Andropolis et nunc Shabur dicatur, paulo infra Anthyllam esse sitam et quidem eadem in planitie. Quibuscum etiam conveniunt fere, quae Larcherus disputat in tab. geograph. s. vocc. In alia omnia abit Mannertus l. l. X, l. p. 595 seqq., cuius disputationis summa haec fere est: Gynaecopolis urbis nomen sub imperio Romano commutatum fuisse in Andropolin, ita ut una eademque urbs hoc utroque nomine sit intelligenda, quae post Andro sit vocata, nunc Shabur; Archandropolin vero prorsus incognitam esse. Wilkinson. (Manners etc. II. p. 162) in ea regione, quae a desertis non longe remota est, Anthyllam sitam fuisse putat: quam eandem ob nomen e Graeca voce ἄνϑος ductum Graecorum fuisse coloniam in inferiore Aegypto conditam existimat Letronne Mém. de l'Acad. des Inscriptt. T. XIX. P. I. pag. 21.

# CAP. XCVIII.

ές ἐποδήματα ἐξαίρετος δίδοται]
i. e. dd calceamentorum sumtus ero-

ται τοῦ αἰεὶ βασιλεύοντος Αἰγύπτου τῆ γυναικί. τοῦτο δὲ γίνεται, ἐξ ὅσου ὑπὸ Πέρσησί ἐστι Αἰγυπτος. ἡ δὲ ἐτέρη πόλις δοκέει μοι τὸ οὕνομα ἔχειν ἀπὸ τοῦ Δαναοῦ γαμβροῦ, Άρχάνδρου τοῦ Φθίου, τοῦ ᾿Αχαιοῦ καλέεται γὰρ δὴ ᾿Αρχάνδρου πόλις. εἰη δ᾽ ἄν καὶ ἄλλος τις Ἅρχανδρος, οὐ μέντοὶ γε Αἰ-148 γύπτιον τὸ οὕνομα.

99 Μέχρι μὲν τούτου ὄψις τε έμὴ καὶ γνώμη καὶ ίστο**ρίη ταῦτα** 

gandos haec urbs (s. huius urbis reditus) singulariter assignata s. adtributa est uxori eius satrapae Perstei, qui in Aegypto imperat. Nam τον άει βασιλεύοντα Αίγυπτου satrapam dici, qui regis instar in Aegypto regnat, non magis attinet monere, quam illud, imperium istorum praefectorum reapse regium et vix legibus circumscriptum fuisse in subditos, quale hodieque est Turcarum praefectorum, quibus nomen est Pascha. Inde regis appellatio in satrapa nihil habet absoni. Plura de satrapis citavi ad Ctesiae fragmm. pag. 122 et ad Herodot. I, 192. Qui satrapae etiam in aliis rebus exteris, quas dicunt, i. e. ornatu, aulicorum ministrorum ac satellitum copia regem summum Persarum imitari studebant. Hinc etiam ipsorum uxores reginae et eo loco habitae, quo regis summi feminae. Qui cum feminis suis ad singulas ornatus partes singula oppida sive eorum reditus dare soleret, morem istum imitati sunt reguli isti provinciarum sivu satrapae. Quare parum differt, quod quae hic ξεύποδήματα tradita dicitur reginae urbs, apud Athenaeum I. pag. 33 εξε ξώνην (ut apud Xenophont. Anabas. I, 4, 9. Platon. Alcibiad. I. p. 123 B. Philostrat. Vit. Apollon. II, 31) assignata fuisse narratur. Tu vide, quae disputavi ad Ctesiae fragmm. p. 209.

'Αρχάνδουν τοῦ Φθέον, τοῦ 'Αραιού' | Νααιού' | Νααι iure

Aργανδρον του Φθίον, του Αχαιου] Hase its sunt prolata, ut iure Phthii filium et Achaei nepotem dicere posse videaris Archandrum. Nec aliter Stephanus Byzant. s. v. Έλλας atque Eustath. ad Homer. Ili. II, 683. pag. 320, 30. Quod vero apud Pausan. VII, 1. §. 3. Archandrum Achaei filium ac postmodo Danai generum, ex Phihioide terra Argos venisse legimus, inde solligas, apud Herodotum voce τοῦ Φθίου nomen Archandri gentile neque patris nomen indicari, si quidem eodem teste Eustathio (l. l. pag. 320, 25) Phihiotidis incola et Φθίος et Φθιώτης dicatur. Sed in Herodoto, qui de huius terrae incolis alteram tantum formam (Φθιώτης VII, 132 coll. I, 56) adhibet, hoc ferri posse recte negat Schubart: Quaest. genealogg. historicc. p. 36 seq.; neque enim dubitandum, quin Archandrum Phihi filium Noster dixerit, discrepans utique a Pausania aliam famam aliosve auctores sequente eidemque, ut idem Schubart. l. l. statuit, praeferendus. Tu add. Merleker in Achaicc. libits nag. 7 seg.

# CAP. XCIX.

οψις τε έμη καὶ γνώμη καὶ ίστορίη ταντα λέγονσά έστι] i. e. enarravi hactenus, quae ipse vidi et quae
ipse sentio et quae percunctando ab
aliis accepi. Creuzero (Die histor.
Kunst d. Gr. p. 85 ed. sec.) σψις
est: Kenntnis aus Anschauung,
ίστορίη Kenntniss aus Erkundiyung, γνώμη, mas er aus eigner
Meinung vorträgt. Nec aliter Dahlmanno (pag. 111) γνώμη est: mein
eigenes Urtheil, et ίστορίη meine Erkundigung. De hac voce diximus
ad init. operis. Quod vero ex hoe
Herodoti loco efficere vult idem

λέγουσά έστι το δε ἀπο τοῦδε Αίγυπτίους ἔρχομαι λόγους έρεων, κατὰ ἥκουον, προσέσται δε αὐτοῖσί τι καὶ τῆς ἐμῆς ὅψιος. Τὸν Μῆνα, τὸν πρῶτον βασιλεύσαντα Αίγύπτου, οί ίρέες ἔλεγον τοῦτο μεν ἀπογεφυρῶσαι τὴν Μέμφιν τὸν γὰρ ποταμὸν πάντα βέειν παρὰ τὸ οὖρος τὸ ψάμμινον πρὸς Λι-

Dahlmannus: Herodoto in historia conscribenda iam praesto fuisse librorum historici et geographici argumenti copiam quandam, eundemque composuisse opus suum non audientibus, verum legentibus, id unde colligi possit, equidem haud perspicio. Conf. eundem p. 146. Caeterum vix monere attinet, quantum hic locus valeat ad ipsam Herodoti narrationem eiusque fidem recte diiudicandam: quippe qui quam accurate discernat inter fontes, unde singula, quae tradidit, fluxerint, neminem fugere potest, qui ipse omnia recte discernere eandemque crisin adhibere velit, quam longe ante hanc ipsam artem inventam excultamque historiae pater summa diligentia adhibuit luculen-terque hoc loco, ubi ad singulas Aegyptiorum res gestas accedit declarandas, professus est. Qua de re vid. Commentat. Herod. §. 9.

Alyuntious έρχομαιλόγους ἐρέων] Haud improbabile est, quod Heerenius statuit (Ideen II, 2. pag. 208 seq. coll. p. 421 seqq.), quaecunque iam ex Aegyptia historia proferantur, ea Memphiticorum sacerdotum (quos praecipue Noster consuluit; vid. II, 3) ex ore fluxisse, Diodorum vero Thebanos sacerdotes secutum esse, Manethonem Heliopolitas. Unde certe intelligitur, qui factum sit, ut in singulis Aegypti regibus enumerandis illi scriptores tantopere dissentiant. De participio ἐρ ἐων conf. I, 194.
— κατὰ rescripsi ubente Struvio et Bredov., quos citavi ad I, 208, cum recentt. edd. pro eo, quod olim vulgatum erat: κατὰ τὰ, cf. etiam IV, 76. VI, 88. Est vero κατὰ in his positum pro κατ' (καθ') α.

τοῦτο μὲν ἀπογεφυρῶσαι τὴν Μέμφιν] τοῦτο μὲν, quod inferius HERODOT. I.

repetitur in verbis τοῦτο μὲν ἐν αὐτῷ πόλιν κτίσαι ταύτην, pertinet ad alterum: τοῦτο δὲ, τοῦ Ηφαίστου τὸ ξοὸν κ. τ. λ., ut bina regis opera sacerdotes digna habuerint, quae Herodoto enarrarent: alterum opus fluvii alio deducti urbisque in loco sieco iam conditae, alterum templi splendidi Vulcano dedicati. Quam ante verba τὴν Μέμφιν aliquot libri, quos Gaisfordius secutus est, addunt voculam καὶ, equidem cum recentt. edd. eieci, quippe ortam ex praecedentis vocis syllaba extrema neque aptam ad ipsam loci sententiam. — ἀπογεφυρῶσαι τὴν Μέμφιν valet: locum (in quo Memphis post exstructa est) aggere οbiecto a Nilo eiusque inundationibus tutum praestare. Nam γεφύραν, unde ἀπογεφυροῦν, non solum pontem, sed etiam aggerem significare, satis probarunt viri docti, ut minime h. l. opus sit legere ἀποστενυγρῶσαι (humorum vias occludere et arefacere), quemadmodum olim coniecerat Wesselingius. — De Mene vid. ad II, 4 fin. nott. Unum addo Diodor. I, 50, ubi, quae de Mene Herodotus hic memoriae prodidit, ad Uchoreum regem referuntur, de quo cf. Wesseling. not.

seing. not.
τον γὰς ποταμόν πάντα ξέειν
κ. τ. λ.] Pertinent huc ea, quae
ad II, 10 adnotavimus de priori
Nili cursu per Libyae deserta. Ac
Nilum ipsum si eo itinere ad mare
volvisse aquas neges, eius certe
fluvium sive partem sic fluxisse existimandum erit. Quae Heerenii est
sententia Ideen etc. II, 2. pag. 77
seq. coll. Dureau de la Malle Géogr.
physiq. etc. pag. 37 seq. Tu vid.
etiam Wilkinson. Egypt. and Theb.
pag. 340 seq. et praecipue Bunsen
l. l. p. 40 seq. Parthey: Das Nilthal p. 128. — Mox seripsi οὐςος

βύης τον δε Μηνα ανωθεν, οσον τε έκατον σταδίους απο Μέμφιος, του προς μεσαμβρίης άγκῶνα προσχώσαντα, το μέν άρχατον φέεθρον αποξηραναι, τον δε ποταμον όχετευσαι, το μέσον τῶν οὐρέων ρέειν. ἔτι δὲ καὶ νῦν ὑπὸ Περσέων ὁ ἀγκῶν ούτος του Νείλου, ος απεργμένος όξει, έν φυλακησι μεγάλησι

cum recentt. edd. pro őçog; conf.

πρὸς Λιβύης] i. e. Libyam versus, ut mox προς μεσαμβρίης, de quo conf. supra I, 84.

τον προς μεσαμβρίης αγκώνα προσχώσαντα] Quod ita intelligendum, ut Menes istud Nili brachium, quod meridiem versus fluebat (eum sc. in locum, ubi dein urbem ex-struxit), humo adgesta compleverit, fluvii igitur cursum obstruxerit, quippe aggere opposito eum alio, i.e. orientem versus, dirigens. προσ-χοῦν eodem sensu II, 10. Minus recte Miot. Gallice haec ita expressit: ,,redressa le coude que le fleuve formait pour se porter au midi." Sed iam emendavit Letronne (in censura huius libri pag. 7), ipse sic interpretans: Menes barra (au moyen de la digue) le coude que le fleuve formait au midi (de Memphis); cum πρὸς μεσαμβρίης sit: du côté du midi. Nec aliter fere h. l. accipi vult Bunsen (Aegyptens Stelle etc. II. p. 39.), recte monens, qui Nili flexus προς μεσαμβρίης hic dicitur, oppositum videri ei, qui infra Memphin exsistit Nili flexus septentrionem versus. Recte quoque h. l. accepit Champollion L'Egypt, sous les Phar. I. pag. 337, cuius verba potiora huc apponam: "Dans la partie de l'Egypte, ou cette ca-pitale (Memphis) fut construite, le Nil coulait entièrement au pied de la montagne sablonneuse, connue sous le nom de montagne Libique et partageait ainsi fort inégalement la vallée. Ménès ayant fait creuser un nouveau lit, le detourna et le dirigea de manière qu'il se trouva à égale distance des deux chaînes de montagnes et ce fut dans le lit même, que le Nil venait d'abandonner qu'il jeta les fonde-mens de Memphis." Ad significa-

tionem vocis ἀγκών, quam plurali numero de muri brachiis s. flexibus ad fluvium deductis invenimus I, 180, propius accedit Diodorus V, 27: ή γὰρ τῶν ποταμῶν δύσις σκο-λιοὺς τοὺς ἀγκῶνας έχουσα κ. τ. λ., ipsumque proverbium γλοπός άγκων ductum ἀπὸ τοῦ μαπροῦ άγκών ductum ἀπὸ τοῦ μακροῦ ἀγκῶνος τοῦ κατὰ τὸν Νείλον do-cet Plato Phaedr. §. 86. p. 257 D, ubi vid. notata ab Heindorf. p. 286 seqq., quibus add. Libanii Epist. 46. 611 ibique Wolf. Ipse autem locus, ubi hic Nili ἀγκῶν olim ex-stitit, nunc vocatur Kafr el Iat, quatuordecim milliaria Anglica requatuordecim milliaria Anglica remotus a vico Mit-rahenny, qui medium fere locum veteris Memphidis nunc occupat, ut docet Wilkinson. l. l. et Bunsen l. l. p. 41 seq., Parthey l. l.
τὸ μὲν ἀρχαίον ξέεθτον ἀποξηξάναι] Testantur recentiores peregrinatores, huius antiqui alvei adbuc superesse vestigia. quae invita

Saccara et loca, in quibus pyra-mides exstructae sunt, usque ad Ca-nopum persequi liceat. Vid. Ren-

mides exstructae sunt, usque ad Canopum persequi liceat. Vid. Rennel. l. l. pag. 602 seq. et supra ad II, 10 laudd.
τον δὲ ποταμον ὀξετεῦσαι, τὸ μέσον των οὐοξων ξέξιν] i. e. fluvium vere per canalem (s. alveum manu factum) eo deduxisse, ut iam illumedius inter montes (Arabicos de Carabicos). ille medius inter montes (Arabicos et Libycos) interslueret, nec ad Li-- ἀχεbycos nimis declinaret. τεύειν sic invenitur III, 60. Infinitivi φέειν usum explico secundum ea, quae supra ad I, 176 no-tata sunt.

ο άγκων ούτος του Νείλου, ος απεργμένος βέει] ο άγκων ούτος est recens Nili alveus, a vetere iam Menis operâ exsiccato deflectens et orientem versus deductus. Quare Herodotus addit: ος ἀπεργμένος ψέει, i. e. qui exclusus a priori sc.

έχεται, φρασσόμενος ἀνὰ πᾶν έτος. εί γὰρ ἐθελήσει ῥήξας ύπερβῆναι ὁ ποταμὸς ταύτη, κίνδυνος πάση Μέμφι κατακλυσθῆναί ἐστι. ὡς δὲ τῷ Μῆνι τούτῳ τῷ πρώτῳ γενομένῳ βασιλέι χέρσον γεγονέναι τὸ ἀπεργμένον, τοῦτο μὲν ἐν αὐτῷ πόλιν κτίσαι ταύτην, ῆτις νῦν Μέμφις καλέεται ' ἔστι γὰρ καὶ

alveo, alio cursum dirigit, qui prohibetur cursu priori alioque fluere coactus est. Rennelius ad sensum haud male sic reddit: dieser abgegrabene Winkel des Nil (l. l. pag. 602). Neque aliter Lhardy (ad I, 72) de eo Nili brachio intelligit, quod a priori (vetere) alveo separatum fluit, ut mox τὸ ἀπεργμένον de ea terrae parte, in quam quo minus fluvius aquas suas coniiciat impeditus est. Aliter Bunsen l. l., qui sic accipit: "diese Biegung des Nils, welche (vom Damme) eingezwängt läuft." — Ad ipsam vocis formam Ionicam (cf. I, 154 etc.) omnia dabit Bredov. pag. 153. φρασσόμενος dicitur Nili ἀγκῶν, quatenus quotannis munitur septo vel petius septum (agger) exstructum quotannis invisitur et, si quid opus, reficitur. Unde idem Rennelius et Bunsen.: "er wird jährlich ausgebessert."

εί γὰρ ἐθελήσει ὅήξας κ. τ. λ.]
Ad locutionem conf. nott. ad II,
14. I, 32. ὅήξας scil. aggerem, quo
in alium alveum fluvius ductus erat
eoque continebatur. ταύτη, i. e. ea
parte, qua prius undas volvebat,
quo in loco exsiccato nunc urbs
Memphis erat exstructa. Wilkinsonum haec tractantem Manners
etc. I. p. 90 si audimus, vix tantum inde periculum urbi exsistere
potuit, cuius modo partes quaedam
inferiores detrimentum tum cepissent, si Nili aquae effractis aggeribus se nimis effudissent.

nneriores detrimentum tum cepissent, si Nili aquae effractis aggeribus se nimis effudissent.
γεγονέναι το ἀπεργμένον] i. e. is tractus terrae, unde fluvius aggere obstructo iam prohibitus est, quem perfluere amplius non potuit. — Ad structuram ex antecedd. suppl. of loέες ελεγον.

πόλιν κτίσαι ταύτην, ήτις νῦν Μέμφις καλέεται] De hac urbe multi multa. Nos de ipso urbis loco at-

que nomine quaedam hic notabimus. Nam situm eius vario modo indicarunt viri docti; quorum qui apud Giseh s. Djisah, quod nunc vocatur, in occidentali Nili ripa Memphin conditam fuisse perhi-bent, ii vel Plinio teste (H. N. bent, ii vel Plinio teste (H. N. XXXVI, 16) erroris argui possunt. Et secuti sunt alii peregrinatores, qui ab isto loco meridiem versus proficiscenti Memphin sitam fuisse censerent iis in locis, ubi nunc exstant vici bini Mitrahenny et Mokannan sive Moniéh-Rahineh et Mokhaam. Quae sententia Gallorum quoque doctorum assensum tulit, in ipsa loca accurate inquirentium, the ut iure acquiscere possis. Vid. Champoll. L'Egypt. sous. 1. Phar. 1. pag. 342 seqq. et pag. 347 seq., Mannert: Geograph. d. Gr. u. Roem. X, 1. pag. 450 coll. cum Rennel. p. 599 seqq. et Schlichthorst. 1. 1. pag. 89 seqq.; omnium vero accuratissime de hac urbe nunc disputat Cless in: Pauly Realencyclop. IV.
1766 seqq. Quos viros doctos
consulant, qui plura de urbis magnitudine et splendore edoceri cupiant, ab Herodoti interpretatione
haud scio an nimis aliena. Nomen urbis sic interpretatur Iablonskius trois sic interpretarial and the concern and the concrum intelligat. Nec multum ab eo recedit Champoll. 1. 1. p. 363, qui loci boni significationem in ea voce inesse existimat. Graecum vero nomen refert ad Aegyptium Mefi, quo illa urbs ab Aegyptiis revera fuerit vocitata. In Hebraeorum literis vocatur Noph, Meph. Plura Gesen. ad Iesai. XIX, 13. XIX, 13. pag. 622. Ipsa Aegyptiorum monumenta nomen urbis notis hieroglyphicis delineatum exhibent Mennofre s. Men-nuf, unde ipsum Grae-cum nomen deductum volunt, quod teste Plutarcho de Isid. et Osir. βύης τον δε Μηνα ανωθεν, οσον τε έκατον σταδίους άπο Μέμφιος, του προς μεσαμβρίης άγχωνα προσχώσαντα, το μέν άρχατον φέεθρον αποξηραναι, του δε ποταμον όχετευσαι, το μέσον τῶν οὐρέων ρέειν. ἔτι δὲ καὶ νῦν ὑπὸ Περσέων ὁ ἀγκῶν ούτος του Νείλου, ος απεργμένος δέει, έν φυλακήσι μεγάλησι

cum recentt. edd. pro őçoç; conf.

πρός Λιβύης] i. e. Libyam versus, ut mox προς μεσαμβρίης, de quo conf. supra 1, 84.

τὸν πρὸς μεσαμβρίης ἀγκῶνα προσχώσαντα] Quod ita intelligen-dum, ut Menes istud Nili brachium, quod meridiem versus fluebat (eum sc. in locum, ubi dein urbem exstruxit), humo adgesta compleverit, fluvii igitur cursum obstruxerit, quippe aggere opposito eum alio, i. e. orientem versus, dirigens. προσ-χοῦν eodem sensu II, 10. Minus recte Miot. Gallice haec ita expressit: "redressa le coude que le fleuve formait pour se porter au midi." Sed iam emendavit Letronne (in censura huius libri pag. 7), ipse sic interpretans: Menes barra (au moyen de la digue) le coude que le fleuve formait au midi (de Memphis); cum πρὸς μεσαμβρίης sit: du côté du midi. Nec aliter fere h. l. accipi vult Bunsen (Aegyptens Stelle etc. II. p. 39.), recte monens, qui Nili flexus πρὸς μεσαμβρίης hic di-citur, oppositum videri ei, qui infra Memphin exsistit Nili flexus septentrionem versus. Recte quoque h. l. accepit Champollion L'Egypt. sous les Phar. I. pag. 337, cuius verba potiora huc apponam: "Dans la partie de l'Egypte, ou cette ca-pitale (Memphis) fut construite, le Nil coulait entièrement au pied de la montagne sablonneuse, connue sous le nom de montagne Libique et partageait ainsi fort inégalement la vallée. Ménès ayant fait creuser un nouveau lit, le detourne et le distance de manière qu'il se trouse. le dirigea de manière qu'il se trouva à égale distance des deux chaînes de montagnes et ce fut dans le lit même, que le Nil veuait d'abandonner qu'il jeta les fonde-mens de Memphis." Ad significationem vocis αγκών, quam plurali numero de muri brachiis s. flexibus nd fluvium deductis invenimus I, 180, propius accedit Diodorus V, 27: ή γὰρ τῶν ποταμῶν δύσις σκο-λιοὺς τοὺς ἀγκῶνας έχουσα κ. τι λ., ipsumque proverbium γλουός αγκών ductum ἀπὸ τοῦ μακροῦ ἀγκῶνος τοῦ κατὰ τὸν Νείλον docet Plato Phaedr. §. 86. p. 257 D, ubi vid. notata ab Heindorf. p. 286 seqq., quibus add. Libanii Epist. 46. 611 ibique Wolf. Ipse autem locus, ubi hic Nili ἀγκῶν olim exstitit, nunc vocatur Kafr el Iat, quatuordecim milliaria Anglica remotus a vice Mit rehenen. quattordecim milliaria Anglica remotus a vico Mit-rahenny, qui medium fere locum veteris Memphidis nunc occupat, ut docet Wilkinson. l. l. et Bunsen l. l. p. 41 seq., Parthey l. l.
τὸ μὲν ἀρχαῖον ξέεθζον ἀποξηξῶναι] Testantur recentiores pere-

grinatores, huius antiqui alvei ad-

grinatores, huius antiqui alvei adhuc superesse vestigia, quae iuxta Saccara et loca, in quibus pyramides exstructae sunt, usque ad Canopum persequi liceat. Vid. Rennel. l. l. pag. 602 seq. et supra ad II, 10 laudd.

τὸν δὲ ποταμὸν ὀχετεῦσαι, τὸ μέσον τῶν οὐρέων ῥέειν] i. e. fluvium vere por canalem (s. alveum manu factum) eo deduxisse, ut iam ille medius inter montes (Arabicos et Libycos) interflueret, nec ad Libycos nimis declinaret. — ὀχεbycos nimis declinaret. — όχε-τεύειν sic invenitur III, 60. Infinitivi φέειν usum explico secundum ea, quae supra ad I, 176 notata sunt.

ό άγκων ούτος τοῦ Νείλου, ος ἀπεργμένος δέει] ὁ άγκων ούτος est recens Nili alveus, a vetere iam Menis operâ exsiccato deflectens et orientem versus deductus. Quare Herodotus addit: δς απεργμένος ψέει, i. e. qui exclusus a priori sc. έχεται, φρασσόμενος ἀνὰ πᾶν ἔτος. εἰ γὰρ ἐθελήσει ῥήξας ὑπερβῆναι ὁ ποταμὸς ταύτη, κίνδυνος πάση Μέμφι κατακλυσθῆναί ἐστι. ὡς δὲ τῷ Μῆνι τούτῳ τῷ πρώτῳ γενομένῳ βασιλέι χέρσον γεγονέναι τὸ ἀπεργμένον, τοῦτο μὲν ἐν αὐτῷ πόλιν κτίσαι ταύτην, ῆτις νῦν Μέμφις καλέεται ἔστι γὰρ καὶ

alveo, alio cursum dirigit, qui prohibetur cursu priori alioque fluere coactus est. Rennelius ad sensum haud male sic reddit: dieser abgegrabene Winkel des Nil (l. l. pag. 602). Neque aliter Lhardy (ad I, 72) de eo Nili brachio intelligit, quod a priori (vetere) alveo separatum fluit, ut mox το ἀπεργμένον de ea terrae parte, in quam quo minus fluvius aquas suas coniiciat impeditus est. Aliter Bunsen l. l., qui sic accipit: "diese Biegung des Nils, welche (vom Damme) eingezwängt läuft." — Ad ipsam vocis formam Ionicam (cf. I, 154 etc.) omnia dabit Bredov. pag. 153. φρασσόμενος dicitur Nili ἀγκών, quatenus quotannis munitur septo vel petius septum (agger) exstructum quotannis invisitur et, si quid opus, reficitur. Unde idem Rennelius et Bunsen.: "er mird jährlich ausgebessert."

al yao ἐθελήσει ὁήξας κ. τ. λ.]
Ad locutionem conf. nott. ad II,
14. I, 32. ὁήξας scil. aggerem, quo
in alium alveum fluvius ductus erat
eoque continebatur. ταύτη, i. e. ea
parte, qua prius undas volvebat,
quo in loco exsiccato nunc urbs
Memphis erat exstructa. Wilkinsonum haec tractantem Manners
etc. I. p. 90 si audimus, vix tantum inde periculum urbi exsistere
potuit, cuius modo partes quaedam
inferiores detrimentum tum cepissent, si Nili aquae effractis aggeribus se nimis effudissent.

γεγονέναι το άπεργμένον] i. e. is tractus terrae, unde fluvius aggere obstructo iam prohibitus est, quem perfluere amplius non potuit. — Ad structuram ex antecedd. suppl. of loges ξλεγον.

πόλιν κτίσαι ταύτην, ήτις νῦν Μέμφις καλέεται] De hac urbe multi multa. Nos de ipso urbis loco at-

que nomine quaedam hic notabi-mus. Nam situm eius vario modo indicarunt viri docti; quorum qui apud Gizeh s. Djizah, quod nunc vocatur, in occidentali Nili ripa Memphin conditam fuisse perhi-bent, ii vel Plinio teste (H. N. XXXVI, 16) erroris argui possunt. Et secuti sunt alii peregrinatores, qui ab isto loco meridiem versus proficiscenti Memphin sitam fuisse censerent iis in locis, ubi nunc exstant vici bini Mitrahenny et Molocis, ubi nunc hannan sive Moniéh-Rahineh et Mokhnam. Quae sententia Gallorum quoque doctorum assensum tulit, in ipsa loca accurate inquirentium, ita ut iure acquiscere possis. Vid. Champoll. L'Egypt. sous. l. Phar. Mannert: Geograph. d. Gr. u. Roem.
X, 1. pag. 450 coll. cum Rennel.
p. 599 seqq. et Schlichthorst. l. l. pag. 89 seqq.; omnium vero accuratissime de hac urbe nunc disputat Cless in: Pauly Realencyclop. IV. p. 1766 seqq. Quos viros doctos consulant, qui plura de urbis magnitudine et splendore edoceri cupiant, ab Herodoti interpretatione hand scio an nimis sliena. Nomen haud scio an nimis aliena. Nomen urbis sic interpretatur Iablonskius (vocc. Aegg. pag. 137), ut plenam bonorum intelligat. Nec multum ab eo recedit Champoll. l. l. p. 363, vi losi koni simifantionen in ea qui loci boni significationem in ea voce inesse existimat. Graecum vero nomen refert ad Aegyptium Mefi, quo illa urbs ab Aegyptiis revera fuerit vocitata. In Hebrae-orum literis vocatur Noph, Meph. Plura Gesen. ad Iesai. XIX, 13. pag. 622. Ipsa Aegyptiorum monumenta nomen urbis notis hiero-glyphicis delineatum exhibent Menno/re s. Men-nuft, unde ipsum Grae-cum nomen deductum volunt, quod teste Plutarcho de Isid. et Ösir.

ή Μέμφις έν τῷ στεινῷ τῆς Αἰγύπτου · ἔξωθεν δὲ αὐτῆς περιορύξαι λίμνην ἐκ τοῦ ποταμοῦ πρὸς βορέην τε καὶ πρὸς ἐσκέρην · τὸ γὰρ πρὸς τὴν ἠῷ αὐτὸς ὁ Νείλος ἀπέργει. τοῦτο δὲ τοῦ Ἡφαίστου τὸ ἰρὸν ίδρύσασθαι ἐν αὐτῆ, ἐὸν μέγα τε καὶ 1(1)) ἀξιαπηγητότατον. Μετὰ δὲ τοῦτον κατέλεγον οἱ ἰρέες ἐκ βί-

cap. 20. p. 359 alii bonorum portum, alii sepulcrum Osiridis explicabant; nostra aetate interpretantur honorum locum vel Dei (Pthah) domum s. stationem. Conf Bunsen. l. l. 11. p. 44, Wilkinson. l. l. pag. 175, Lepsius: Chronolog. d. Aeg. I. p. 174 not., Parthey ad Plutarch. l. l. p. 202.

έν τῷ στεινῷ τῆς Αἰγύπτου] τὸ

έν τῷ στεινῷ τῆς Αἰγύπτου] τὸ στεινὸν angustam Aegypti partem dicit eam, quae a pagi Delta apice meridiem versus escendenti montibus utrinque inclusa Nili efficit vallem.

το γάρ προς την ηῶ αὐτος ο Nείλος ἀπέργει] "Nam versus orientem ipse Nilus eam praestringit." Ita Schwelgh., qui in Lex. Herod. s. v. ἀπέργειν monet, usurpari hoc verbum a Nostro, quando aut mare aut fluvius regionem dicatur excludere s. seiungere, ne longius illa porrigat, i. e. finire, terminare; tu conf. I, 72. 174. 204. IV, 55. Hinc a sensu loci non aberravit Miot., sic Gallice vertens: "du coté de l'oriont le Nil même lui sert de défense."

a sensu loci non aberravit anot., sic (sallice vertens: , du côté de l'orient le Nil même lui sert de défense."
τοῦ Πφαίστον τὸ ἰρὸν Ιδρύσα-σθαι ἐν αὐτῆ, ἐὸν μέγα τε καὶ ἀξιαπηγητότατον] De quo templo plura narrantur II, 101 (ubi vid. nott.). 108. 110. 121. 136. Nam a Mene inchoatum tantummodo templum posteri reges certatim exornarunt. Addidit vestibula septentionem versus Moeris, occidentem versus Rhampsinitus, orientem versus eaque magnificentissima Asychis, meridiem versus Psammitichus. Horum vero regum nomina cum in ipsis his vestibulis, quantum quidem corum adhuc superest, minime inveniantur, Sesostridem ipsum, qui auctore Herodoto II, 110 colossos tantum addidit, in his propylaeorum exstructoribus locum habere, ex inscriptione ibi inventa

probat Brugsch (Reiseberichte am Aegypt. p. 74 seq.) Rampsem tertium et quintum vicesimae dynastiae adiiciens, de quibus cf. nott. ad II, 121 etc. De colosso ante hoc templum erecto, Amasidis opere, Noster retulit II, 176, cui adde quae apud Strabon. XVII. pag. 1161 Almel. pag. 807 Gasaub. de hoc templo leguntur amplisaimo certe et splendidissimo. Cuius advicum Mit-Rahenny. Vid. Champoll. 1. l. pag. 354 seq. 360 seq., Rozière Descr. de l'Egypt. t. III, p. 452. Qui Hephaestus s. Falconus Herodoto dicitur deus, idem est, qui vocatur Phthuh, ignis vim tum corpoream tum intellectualem declarans. Vid. nott. ad II, 3.

## CAP. C.

xατέλεγον οἱ ἰρέες ἐκ βίβλου κ.
τ. λ.] Scripsi βίβλου pro vulg. βύβλου, quoniam de libro s. volumine papyraceo hic cogitandum est (cf. nott. ad I, 123), non de planta, unde illud conficitur, de qua cf. II, 92 ibique nott. Qua de re qui scripserunt, affert Beck: Allgem. Weltgesch. I. p. 257. 755, quibus add. W. A. Schmidt: Die Griech. Papyrusrollen zu Berlin etc. pag. 4 seqq. et quae alia affert Baumstark in: Pauly. Realencyclop. V. p. 1151 seqq., Lepsius: Chronolog. d. Aegypt. I. p. 32. — Ad argumentum loci haee monet Creuzer. (Comm. Herodd. p. 197): ,,Qui locus nunc planius intelligitur post protracta ex hypogaeis Thebaicis volumina papyracea, non solum imaginibus ornata, verum etiam late patentibus scripturae columnis referta; unde recto colligit doctissimus Iomard. in Descript. de l'Eg. Antiqq. II. pag. 358, non modo tes-

# βλου άλλων βασιλέων τριηχοσίων τε καὶ τριήχοντα οὐνόματα.

seras sacras, ritus, disciplinarum praecepta sacrarum perscripta fuisse in illis voluminibus, verum etiam historias, et pro annalibus magnam partem habenda esse ea, quae papyri illae habuerunt. Inde proclive est ad intelligendum, cur Diodorus I, 53 res Sesostridis uberius per-1, 53 res Sesostrius upertus per-secutus sit, brevius Herodotus. Ni-mirum si statuas, e maioribus vo-luminibus hausta esse ea, quae Dio-dorus memorando audiverat, e brevioribus autem lectitata, quae apud Herodotum relata sunt: debent proinde utriusque narrationes censerie fide annalium sacerdotalium. Deinde quae verbis narrata leguntur apud utrumque scriptorem, eadem pror-sus, vel ex parte valde similia, ana-glypha exhibent in parietibus templorum palatiorumque exsculpta. Quo ea pertinent, quae in vico Medinatabu visuntur aeneisque tabulis reddita exstant in opere laudato. Ad ea conf. quae ibidem monentur ab editoribus vol. II. cap. 9. sect. ab editoribus vol. II. cap. 9. sect.
1. p. 60 seqq. Quae tabulae adhibendae sunt Herodoto II. cap.
102 seqq." Idem postea in Symbol. IV. praefat. pag. VIII. not.
ed. sed. (T. II. pag. 263 seq. ed.
tert.) monet Aegyptiis fuisse carmina epica s. traditiones secundum sacerdotum successiones et Pharaonum dynastias ordinatas, quas ipsas Herodoto ex his voluminibus papyraceis praelegerint sacerdotes. Nec meram historiam illis contentam fuisse, sed multa alia admixta. "Vielmehr waren diese episch-hi-storischen Ueberlieferungen vielfältig mit jenen religiösen Legenden durchwebt und gleichsam mit einem allegorischen Faden durchzogen. Nicht anders war es bei den Indiern, wie Ramayan und Mahaba-rat zeigen; nicht anders auch bei den Griechen bis zu den Ueberlieferungen von den Herakliden-Wan-derungen herab." - Sic quoque Saalschütz (Zur Kritik Manetho's. Königsberg. 1851. p. 1 seq.) hunc librum, quem Noster h. l. comme-morat, non tam ad historiam pertinuisse putat, sed ad templi et sacrorum res, cum unusquisque rex munus auspicans initia quasi acceperit in templo indeque tanquam sacerdos in hunc librum sacrum relatus fuerit. Equidem librum hunc, ex quo nomina et successiones regum Herodoto praelegerint sacerdotes, non tam carmina resque sacras continuisse credam, sed eorum ex genere fuisse, qui singulorum regum nomina resque gestas ordine chronologico a sacerdotibus notatas continuerint indeque anna-les libri iure vocari queant, de qui-bus libris plura Diodorus I, 44 coll. XVI, 51: neque dubium, inde du-ctos esse indices illos regum Aegyptiorum Manethonis cura servatos: nostra vero aetate plura huiuscemodi volumina papyracea, quae et nomina et successiones regum singulorum adeoque res ab his gestas declarant, eruta atque in Europam delata esse satis constat, inter quae egregium illud volumen, quod Taurini nunc asservatur, comquod Taurini nunc asservatur, com-memorasse sufficiat, itemque Lon-dinensia, de quibus conf. The hi-storical papyri of the british Mu-seum, Lond. 1841 seq., Bunsen: Aegyptens Stelle etc. I. p. 26 seq. 60 seqq. 82 seqq., Lepsius: Chro-nol. d. Aegypt. I. p. 38 seq. 50

seqq.

ἀλλων βασιλέων τριηχοσίων κ. τ.
λ.] βασιλέων cum recentt. edd. scripsi pro βασιλήων. In ipso numero trecentorum triginta regum haud plane consentit Diodorus, qui potiores tantum reges commemorasse videtur. Vid. I, 45. 47. 50 seqq. Neque Manethonem admodum a Nostro dissentire probare studuit Heeren. Ideen II, 2. pag. 427 seq. Quae enim a Manethone (ap. Syncell. pag. 52 seqq.) recensentur septemdecim regum familiae, ipsique reges ducenti septuaginta sex, convenient cum Herodoteis trecentis triginta, si duarum familiarum, sextae ac decimae, reges haud indicari apud Manethonem reputaveris. Atqui utriusque fami-

ή Μέμφις εν τῷ στεινῷ τῆς Αἰγύπτου · ἔξωθεν δὲ αὐτῆς πεοιορύξαι λίμνην έκ τοῦ ποταμοῦ πρὸς βορέην τε καὶ πρὸς έσπέοην· τὸ γὰο ποὸς τὴν ήῶ αὐτὸς ὁ Netloς ἀπέργει. τοῦτο δὲ τοῦ Ἡφαίστου τὸ ίρὸν ίδρύσασθαι ἐν αὐτῆ, ἐὸν μέγα τε καὶ 100 άξιαπηγητότατον. Μετά δε τοῦτον κατέλεγον οί ίρέες έκ βί-

cap. 20. p. 359 alii bonorum portum, alii sepulcrum Osiridis explica-bant; nostra aetate interpretantur bonorum locum vel Dei (Pthah) do-mum s. stationem. Conf Bunsen. l. num s. stationem. Conf Bunsen. l. ll. p. 44, Wilkinson. l. l. pag. 175, Lepsius: Chronolog. d. Aeg. I. p. 174 not., Parthey ad Plutarch. l. l. p. 202.
έν τῷ στεινῷ τῆς Αἰγύπτου] τὸ

1. 1. p. 202.
ἐν τῷ στεινῷ τῆς Αἰγύπτου] τὸ στεινὸν angustam Aegypti partem dicit eam, quae a pagi Delta apice meridiem versus escendenti montibus utrinque inclusa Nili efficit

vallem.

τὸ γὰρ πρὸς τὴν ἡῶ αὐτὸς ὁ Nεῖλος ἀπέργει] ,,Nam versus orien-tem ipse Nilus eam praestringit." Ita Schweigh., qui in Lex. Herod. s. v. απέργειν monet, usurpari hoc verbum a Nostro, quando aut mare aut fluvius regionem dicatur excludere s. seiungere, ne longius illa porrigat, i. e. finire, terminare; tu conf. I, 72.174.204. IV, 55. Hinc a sensu loci non aberravit Miot., sic

Gallice vertens: "du côté de l'orient le Nil même lui sert de défense." τοῦ Ηφαίστου τὸ ίρὸν ίδρύσα-σθαι έν αὐτῆ, ἐὸν μέγα τε καὶ άξιαπηγητότατον] De quo templo plura narrantur II, 101 (ubi vid. nott.). 108. 110. 121. 136. Nam a Mene inchoatum tantummodo templum posteri reges certatim exornarunt. Addidit vestibula septentrionem versus Moeris, occidentem versus Rhampsinitus, orientem versus eaque magnificentissima Asychis, meridiem versus Psammitichus. Horum vero regum nomina cum in ipsis his vestibulis, quantum quidem eorum adhuc superest, minime inveniantur, Sesostridem ipsum, qui auctore Herodoto II, 110 colos-sos tantum addidit, in his propy-laeorum exstructoribus locum ha-bere, ex inscriptione ibi inventa probat Brugsch (Reiseberichte aus Aegypt. p. 74 seq.) Rampsem ter-tium et quintum vicesimae dynastiae adiiciens, de quibus cf. nott. ad II, 121 etc. De colosso ante nu 11, 121 etc. De colosso ante hoc templum erecto, Amasidis opere, Noster retulit II, 170, cui adde quae apud Strabon. XVII. pag. 1161 Almel. pag. 807 Gasaub. de hoc templo leguntur ampliasimo certe et splendidissimo. Cuius adamo radera inveniaria. huc ruders inveniuntur dispersa ad vicum Mit-Rahenny. Vid. Champoll. l. l. pag. 354 seq. 360 seq., Rozière Descr. de l'Egypt. t. III, p. 452. Qui Hephaestus s. Vulcanus Herodoto dicitur deus, idem est, nui vocatur. Philada innia nim dem qui vocatur *Phthah*, ignis vim tum corpoream tum intellectualem de-clarans. Vid. nott. ad II, 3.

## CAP. C.

κατέλεγον οἱ ἱφέες ἐκ βίβλου κ. τ. λ.] Scripsi βίβλου pro vulg. βύ-βλου, quoniam de libro s. volumine phov, quoniam de turo s. volumne papyraceo hic cogitandum est (cf. nott. ad I, 123), non de planta, unde illud conficitur, de qua cf. II, 92 ibique nott. Qua de re qui scripserunt, affert Beck: Allgem. Weltgesch. I. p. 257. 755, quibus add. W. A. Schmidt: Die Griech. Papyrusrollen zu Berlin etc. pag. rapyrusroilen zu Berim etc. pag. 4 seqq. et quae alia affert Baumstark in: Pauly. Realencyclop. V. p. 1154 seqq., Lepsius: Chronolog. d. Aegypt. I. p. 32. — Ad argumentum loci haec monet Creuzer. (Comm. Herodd. p. 197): "Qui locus nunc planius intelligitur post protracta ex hypogaeis Thebaicis yolumina panyracea. non solum imavolumina papyracea, non solum imaginibus ornata, verum etiam late patentibus scripturae columnis re-ferta; unde recte colligit doctissi-mus Iomard. in Descript. de l'Eg. Antiqq. II. pag. 358, non modo tes-

# βλου άλλων βασιλέων τριηχοσίων τε καὶ τριήχοντα οὐνόματα.

seras sacras, ritus, disciplinarum praecepta sacrarum perscripta fuisse in illis voluminibus, verum etiam historias, et pro annalibus magnam partem habenda esse ea, quae papyri illae habuerunt. Inde proclive est ad intelligendum, cur Diodorus I, 53 res Sesostridis uberius persecutus sit, brevius Herodotus. Nimirum si statuas, e maioribus voluminibus hausta esse ea, quae Diodorus memorando audiverat, e brevioribus autem lectitata, quae apud Herodotum relata sunt: debent proinde utriusque narrationes censerie fide annalium sacerdotalium. Deinde quae verbis narrata leguntur apud utrumque scriptorem, eadem pror-sus, vel ex parte valde similia, ana-glypha exhibent in parietibus templorum palatiorumque exsculpta. Quo es pertinent, quae in vico Me-dinatabu visuntur aeneisque tabulis reddita exstant in opere laudato. Ad ea conf. quae ibidem monentur ab editoribus vol. II. cap. 9. sect. ab editoribus vol. II. cap. 9. sect. 1. p. 60 seqq. Quae tabulae adhibendae sunt Herodoto II. cap. 102 seqq." Idem postea in Symbol. IV. praefat. pag. VIII. not. ed. sed. (T. II. pag. 263 seq. ed. tert.) monet Aegyptiis fuisse carmina epica s. traditiones secundum saccardatum sacca dum sacerdotum successiones et Pharaonum dynastias ordinatas, quas ipsas Herodoto ex his voluminibus papyraceis praelegerint sacerdotes. Nec meram historiam illis contentam fuisse, sed multa alia admixta. "Vielmehr waren diese episch-hi-storischen Ueberlieferungen vielfältig mit jenen religiösen Legenden durchwebt und gleichsam mit einem allegorischen Faden durchzogen. Nicht anders war es bei den Indiern, wie Ramayan und Mahaba-rat zeigen; nicht anders auch bei den Griechen bis zu den Ueberlieferungen von den Herakliden-Wan-derungen herab." - Sic quoque Saalschütz (Zur Kritik Manetho's. Königsberg. 1851. p. 1 seq.) hunc librum, quem Noster h. l. comme-morat, non tam ad historiam pertinuisse putat, sed ad templi et sacrorum res, cum unusquisque rex munus auspicans initia quasi ac-ceperit in templo indeque tanquam sacerdos in hunc librum sacrum relatus fuerit. Equidem librum hunc, ex quo nomina et successiones regum Herodoto praelegerint sacer-dotes, non tam carmina resque sa-cras continuisse credam, sed eocras continuisse cream, see corum ex genere fuisse, qui singulorum regum nomina resque gestas ordine chronologico a sacerdotibus notatas continuerint indeque annales libri iure vocari queant, de qui-bus libris plura Diodorus I, 44 coll. XVI, 51: neque dubium, inde du-ctos esse indices illos regum Aegyptiorum Manethonis cura servatos: nostra vero aetate plura huiuscemodi volumina papyracea, quae et nomina et successiones regum singulorum adeoque res ab his gestas declarant, eruta atque in Europam delata esse satis constat, inter quae egregium illud volumen, quod Taurini nunc asservatur, comquod Taurini nunc asservatur, com-memorasse sufficiat, itemque Lon-dinensia, de quibus conf. The hi-storical papyri of the british Mu-seum, Lond. 1841 seq., Bunsen: Aegyptens Stelle etc. I. p. 26 seq. 60 seqq. 82 seqq., Lepsius: Chro-nol. d. Aegypt. I. p. 38 seq. 50

seqq.

ἀλλων βασιλέων τοιηκοσίων κ. τ.
λ.] βασιλέων cum recentt. edd. scripsi pro βασιλήων. In ipso numero trecentorum triginta regum haud plane consentit Diodorus, qui potiores tantum reges commemorasse videtur. Vid. I, 45. 47. 50 seqq. Neque Manethonem admodum a Nostro dissentire probare studuit Heeren. Ideen II, 2. pag. 427 seq. Quae enim a Manethone (ap. Syncell. pag. 52 seqq.) recensentur septemdecim regum familiae, ipsique reges ducenti septuaginta sex, convenient cum Herodoteis trecentis triginta, si dasrum familiarum, sextae ac decimae, reges haud indicari apud Manethonem reputaveris. Atqui utriusque fami-

ή Μέμφις έν τῷ στεινῷ τῆς Αἰγύπτου ΄ ἔξωθεν δὲ αὐτῆς κεριορύξαι λίμνην ἐκ τοῦ ποταμοῦ πρὸς βορέην τε καὶ πρὸς ἐσκέρην τὸ γὰρ πρὸς τὴν ἡῷ αὐτὸς ὁ Νείλος ἀπέργει. τοῦτο δὲ
τοῦ Ἡφαίστου τὸ ἱρὸν ἱδρύσασθαι ἐν αὐτῆ, ἐὸν μέγα τε καὶ
100 ἀξιαπηγητότατον. Μετὰ δὲ τοῦτον κατέλεγον οἱ ἰρέες ἐκ βί-

cap. 20. p. 359 alii bonorum portum, alii sepulcrum Osiridis explicabant; nostra aetate interpretantur bonorum locum vel Dei (Pthah) domum s. stationem. Conf Bunsen. l. l. 11. p. 44, Wilkinson. l. l. pag. 175, Lepsius: Chronolog. d. Aeg. I. p. 174 not., Parthey ad Plutarch. l. l. p. 202.
έν τῷ στεινῷ τῆς Αἰγύπτου] τὸ

έν τῷ στεινῷ τῆς Αἰγύπτου] τὸ στεινὸν angustam Aegypti partem dicit eam, quae a pagi Delta apice meridiem versus escendenti montibus utrinque inclusa Nili efficit vallem.

το γαρ προς την ηῶ αὐτος ο Νεῖλος ἀπέργει] "Nam versus orientemipse Nilus eam praestringit." Ita Schweigh., qui in Lex. Herod. s. v. ἀπέργειν monet, usurpari hoc verbum a Nostro, quando aut mare aut fluvius regionem dicatur excludere s. seiungere, ne longius illa porrigat, i. e. finire, terminare; tu conf. I, 72.174.201. IV, 55. Hinc a sensu loci non aberravit Miot., sic Gallice vertens: "du côté de l'orient le Nil même lui sert de défense." τοῦ Ηφαίστου τὸ ίρὸν ίδρυσασθαι ἐν αὐτῆ, ἐον μέγα τε καὶ

τοῦ Ηφαίστον τὸ ἰρὸν ἰδονῶσσοθαι ἐν αὐτῆ, ἐον μέγα τε καὶ ἀξιαπηγητότατον] De quo templo plura narrantur II, 101 (ubi vid. nott.). 108. 110. 121. 136. Nam a Mene inchoatum tantummodo templum posteri reges certatim exortant. Addidit vestibula septentrionem versus Moeris, occidentem versus Rhampsinitus, orientem versus Psammitichus. Horum vero regum nomina cum in ipsis his vestibulis, quantum quidem eorum adhuc superest, minime inveniantur, Sexostridem ipsum, qui auctore Herodoto II, 110 colossos tantum addidit, in his propylaeorum exstructoribus locum habere, ex inscriptione ibi inventa

probat Brugsch (Reiseberichte aus Aegypt. p. 74 seq.) Rampsem tertium et quintum vicesimae dynastiae adiiciens, de quibus cf. nott. ad II, 121 etc. De colosso ante hoc templum erecto, Amasidis opere, Noster retulit II, 176, cui adde quae apud Strabon. XVII. pag. 1161 Almel. pag. 807 Gasaub. de hoc templo leguntur amplisaimo certe et splendidissimo. Cuius advicum Mit-Rahenny. Vid. Champoll. l. l. pag. 354 seq. 360 seq., Rozière Descr. de l'Egypt. t. III, p. 452. Qui Hephaestus s. Vulcanus Herodoto dicitur deus, idem est, qui vocatur Phihah, ignis vim tum corpoream tum intellectualem declarans. Vid. nott. ad II, 3.

## CAP. C.

κατέλεγον οἱ ἰφέες ἐκ βίβλου κ.
τ. λ.] Scripsi βίβλου pro vulg. βν΄βλου, quoniam de libro s. volumine
papyraceo hic cogitandum est (cf.
nott. ad I, 123), non de planta,
unde illud conficitur, de qua cf.
II, 92 ibique nott. Qua de re qui
scripserunt, affert Beck: Allgem.
Weltgesch. I. p. 257. 755, quibus
add. W. A. Schmidt: Die Griech.
Papyrusrollen zu Berlin etc. pag.
4 seqq. et quae alia affert Baumstark in: Pauly. Realencyclop. V.
p. 1154 seqq., Lepsius: Chronolog.
d. Aegypt. I. p. 32. — Ad argumentum loci haec monet Creuzer.
(Comm. Herodd. p. 197): ,,Qui locus nunc plauius intelligitur post
protracta ex hypogaeis Thebaicis
volumina papyracea, non solum imaginibus ornata, verum etiam late
patentibus scripturae columnis referta; unde recte colligit doctissimus Iomard. in Descript. de l'Eg.
Antiqq. II. pag. 358, non modo tes-

# βλου άλλων βασιλέων τριηχοσίων τε καλ τριήχοντα οὐνόματα.

seras sacras, ritus, disciplinarum praecepta sacrarum perscripta fuisse in illis voluminibus, verum etiam historias, et pro annalibus magnam partem hahenda esse ea, quae papyri illae habuerunt. Inde proclive est ad intelligendum, cur Diodorus I, 53 res Sesostridis uberius per-1, 35 res desostrius duerius per-secutus sit, brevius Herodotus. Ni-mirum si statuas, e maioribus vo-luminibus hausta esse ea, quae Dio-dorus memorando audiverat, e brevioribus autem lectitata, quae apud Herodotum relata sunt: debent proinde utriusque narrationes censerie fide annalium sacerdotalium. Deinde quae verbis narrata leguntur apud utrumque scriptorem, eadem pror-sus, vel ex parte valde similia, ana-glypha exhibent in parietibus templorum palatiorumque exsculpta. Quo ea pertinent, quae in vico Me-dinatabu visuntur aeneisque tabu-lis reddita exstant in opere laudato. lis reddita exstant in opere laudato. Ad ea conf. quae ibidem monentur ab editoribus vol. II. cap. 9. sect. 1. p. 60 seqq. Quae tabulae adhibendae sunt Herodoto II. cap. 102 seqq." Idem postea in Symbol. IV. praefat. pag. VIII. not. ed. sed. (T. II. pag. 263 seq. ed. tert.) monet Aegyptiis fuisse carmina epica s. traditiones et Phadum sacerdotum sace dum sacerdotum successiones et Pharaonum dynastias ordinatas, quas ipsas Herodoto ex his voluminibus papyraceis praelegerint sacerdotes. Nec meram historiam illis contentam fuisse, sed multa alia admixta. "Vielmehr waren diese episch-hi-storischen Ueberlieferungen vielfältig mit jenen religiösen Legenden durchwebt und gleichsam mit einem allegorischen Faden durchzogen. Nicht anders war es bei den Indiern, wie Ramayan und Mahaba-rat zeigen; nicht anders auch bei den Griechen bis zu den Ueberlieferungen von den Herakliden-Wan-derungen herab." — Sic quoque - Sic quoque Saalschütz (Zur Kritik Manetho's. Königsberg. 1851. p. 1 seq.) hunc librum, quem Noster h. l. comme-morat, non tam ad historiam pertinuisse putat, sed ad templi et sacrorum res, cum unusquisque rex munus auspicans initia quasi ac-ceperit in templo indeque tanquam sacerdos in hunc librum sacrum relatus fuerit. Equidem librum hunc, ex quo nomina et successiones re-gum Herodoto praelegerint sacer-dotes, non tam carmina resque sa-cras continuisse credam, sed eocras continuisse creuam, seu co-rum ex genere fuisse, qui singu-lorum regum nomina resque gestas ordine chronologico a sacerdotibus notatas continuerint indeque annales libri iure vocari queant, de qui-bus libris plura Diodorus I, 44 coll-XVI, 51: neque dubium, inde du-ctos esse indices illos regum Aegyptiorum Manethonis cura servatos: nostra vero aetate plura huinscemodi volumina papyracea, quae et nomina et successiones regum singulorum adeoque res ab his gestas declarant, eruta atque in Europam delata esse satis constat, inter quae egregium illud volumen, quod Taurini nunc asservatur, comquod Taurini nunc asservatur, com-memorasse sufficiat, itemque Lon-dinensia, de quibus conf. The hi-storical papyri of the british Mu-seum, Lond. 1841 seq., Bunsen: Aegyptens Stelle etc. I. p. 26 seq. 60 seqq. 82 seqq., Lepsius: Chro-nol. d. Aegypt. I. p. 38 seq. 50

seqq.

ἀλλων βασιλέων τοιηκοσίων κ. τ.
λ.] βασιλέων cum recentt. edd. scripsi pro βασιλήων. In ipso numero trecentorum triginta regum haud plane consentit Diodorus, qui potiores tantum reges commemorasse videtur. Vid. I, 45. 47. 50 seqq. Neque Manethonem admodum a Nostro dissentire probare studuit Heeren. Ideen II, 2. pag. 427 seq. Quae enim a Manethone (ap. Syncell. pag. 52 seqq.) recensentur septemdecim regum familiae, ipsique reges ducenti septuaginta sex, convenient cum Herodoteis trecentis triginta, si dasrum familiarum, sextae ac decimae, reges haud indicari apud Manethonem reputaveris. Atqui utriusque fami-

ή Μέμφις έν τῷ στεινῷ τῆς Αἰγύπτου ΄ ἔξωθεν δὲ αὐτῆς κεοιορύξαι λίμνην έκ τοῦ ποταμοῦ πρὸς βορέην τε καὶ πρὸς έσκέρην τὸ γὰρ πρὸς τὴν ἡῷ αὐτὸς ὁ Νείλος ἀπέργει. τοῦτο δὲ
τοῦ Ἡφαίστου τὸ ἰρὸν ίδρύσασθαι ἐν αὐτῆ, ἐὸν μέγα τε καὶ
100 ἀξιαπηγητότατον. Μετὰ δὲ τοῦτον κατέλεγον οἱ ἰρέες ἐκ βί-

cap. 20. p. 359 alii bonorum portum, alii sepulcrum Osiridis explicabant; nostra aetate interpretantur bonorum locum vel Dei (Pthah) domum s. stationem. Conf Bunsen. l. l. II. p. 44, Wilkinson. l. l. pag. 175, Lepsius: Chronolog. d. Aeg. I. p. 174 not., Parthey ad Plutarch. l. l. p. 202.

έν τῷ στεινῷ τῆς Αἰγύπτου] τὸ στεινὸν angustam Aegypti partem dicit eam, quae a pagi Delta apice meridiem versus escendenti montibus utrinque inclusa Nili efficit

vallem.

το γαρ προς την ηω αυτος ο Νειλος απέργει] "Nam versus orientemipse Nilus eam praestringit." Ita Schweigh., qui in Lex. Herod. s. v. απέργειν monet, usurpari hoc verbum a Nostro, quando aut mare aut fluvius regionem dicatur excludere s. seiungere, ne longius illa porrigat, i. e. finire, terminare; tu conf. I, 72. 174. 204. IV, 55. Hinc a sensu loci non aberravit Miot., sic Gallice vertens: "du côté de l'orient le Nil même lui sert de défense."
τοῦ Ήφαίστου τὸ ξρὸν ίδρυσασθαι ἐν αὐτῆ, ἐον μέγα τε καὶ

του Ηφαίστον το ίφον ίδουσασθαι έν αὐτῆ, ἐὸν μέγα τε καὶ ἀξιαπηγητότατον] De quo templo plura narrantur II, 101 (ubi vid. nott.). 108. 110. 121. 136. Nam a Mene inchoatum tantummodo templum posteri reges certatim exortrionem versus Moeris, occidentem versus Rhampsinitus, orientem versus Rhampsinitus, orientem versus eaque magnificentissima Asychis, meridiem versus Psammitichus. Horum vero regum nomina cum in ipsis his vestibulis, quantum quidem eorum adhuc superest, minime inveniantur, Sesostridem ipsum, qui auctore Herodoto II, 110 colossos tantum addidit, in his propylaeorum exstructoribus locum habere, ex inscriptione ibi inventa

probat Brugsch (Reiseberichte aus Aegypt. p. 74 seq.) Rampsem tertium et quintum vicesimae dynastiae adiiciens, de quibus cf. nott. ad II, 121 etc. De colosso ante hoc templum erecto, Amasidis opere, Noster retulit II, 176, cui adde quae apud Strabon. XVII. pag. 1161 Almel. pag. 807 Gasaub. de hoc templo leguntur amplisaimo certe et splendidissimo. Cuius adhuc ruders inveniuntur dispersa ad vicum Mit-Rahenny. Vid. Champoll. 1. l. pag. 354 seq. 360 seq., Rozière Descr. de l'Egypt. t. III, p. 452. Qui Hephaestus s. Vulcanus Herodoto dicitur deus, idem est, qui vocatur Phthah, ignis vim tum corpoream tum intellectualem declarans. Vid. nott. ad II, 3.

## CAP. C.

πατέλεγον οἱ ἱρέες ἐκ βίβλου κ.
τ. λ.] Scripsi βίβλου pro vulg. βὐβλου, quoniam de libro s. volumine
papyraceo hic cogitandum est (cf.
nott. ad I, 123), non de planta,
unde illud conficitur, de qua cf.
II, 92 ibique nott. Qua de re qui
scripserunt, affert Beck: Allgem.
Weltgesch. I. p. 257. 755, quibus
add. W. A. Schmidt: Die Griech.
Papyrusrollen zu Berlin etc. pag.
4 seqq. ct quae alia affert Baumstark in: Pauly. Realencyclop. V.
p. 1154 seqq., Lepsius: Chronolog.
d. Aegypt. I. p. 32. — Ad argumentum loci haec monet Creuzer.
(Comm. Herodd. p. 197): ,,Qui locus nunc planius intelligitur post
protracta ex hypogaeis Thebaicis
volumina papyracea, non solum imaginibus ornata, verum etiam late
patentibus scripturae columnis referta; unde recte colligit doctissimus Iomard. in Descript. de l'Eg.
Antiqq. II. pag. 358, non modo tes-

# βλου άλλων βασιλέων τριηχοσίων τε καλ τριήχοντα οὐνόματα.

seras sacras, ritus, disciplinarum praecepta sacrarum perscripta fuisse in illis voluminibus, verum etiam historias, et pro annalibus magnam partem habenda esse ea, quae papyri illae habuerunt. Inde proclive est ad intelligendum, cur Diodorus I, 53 res Sesostridis uberius persecutus sit, brevius Herodotus. Ni-mirum si statuas, e maioribus vo-luminibus hausta esse ea, quae Diodorus memorando audiverat, e brevioribus autem lectitata, quae apud Herodotum relata sunt: debent proinde utriusque narrationes censeri e fide annalium sacerdotalium. Deinde quae verbis narrata leguntur apud utrumque scriptorem, eadem pror-sus, vel ex parte valde similia, ana-glypha exhibent in parietibus templorum palatiorumque exsculpta. Quo es pertinent, quae in vico Me-dinatabu visuntur aeneisque tabulis reddita exstant in opere laudato. lis reddita exstant in opere laudato. Ad ea conf. quae ibidem monentur ab editoribus vol. II. cap. 9. sect. 1. p. 60 seqq. Quae tabulae adhibendae sunt Herodoto II. cap. 102 seqq." Idem postea in Symbol. IV. praefat. pag. VIII. not. ed. sed. (T. II. pag. 263 seq. ed. tert.) monet Aegyptiis fuisse carmina epica s. traditiones et Phalum secerdotum secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo secerdo s dum sacerdotum successiones et Pharaonum dynastias ordinatas, quas ipsas Herodoto ex his voluminibus papyraceis praelegerint sacerdotes. Nec meram historiam illis contentam fuisse, sed multa alia admixta. "Vielmehr waren diese episch-hi-storischen Ueberlieferungen vielfältig mit jenen religiösen Legenden durchwebt und gleichsam mit einem allegorischen Faden durchzogen. Nicht anders war es bei den Indiern, wie Ramayan und Mahaba-rat zeigen; nicht anders auch bei den Griechen bis zu den Ueberlieferungen von den Herakliden-Wanderungen herab." - Sic quoque Saalschütz (Zur Kritik Manetho's. Königsberg. 1851. p. 1 seq.) hunc librum, quem Noster h. l. comme-morat, non tam ad historiam pertinuisse putat, sed ad templi et sacrorum res, cum unusquisque rex munus auspicans initia quasi ac-ceperit in templo indeque tanquam sacerdos in hune librum sacrum relatus fuerit. Equidem librum hunc, ex quo nomina et successiones regum Herodoto praelegerint sacer-dotes, non tam carmina resque sa-cras continuisse credam, sed eorum ex genere fuisse, qui singu-lorum regum nomina resque gestas ordine chronologico a sacerdotibus notatas continuerint indeque annales libri iure vocari queant, de qui-bus libris plura Diodorus I, 44 coll. XVI, 51: neque dubium, inde du-ctos esse indices illos regum Aegyptiorum Manethonis cura servatos: nostra vero aetate plura hu-iuscemodi volumina papyracea, quae et nomina et successiones regum singulorum adeoque res ab his gestas declarant, eruta atque in Europam delata esse satis constat, inter quae egregium illud volumen, quod Taurini nunc asservatur, commemorasse sufficiat, itemque dinensia, de quibus conf. T The historical papyri of the british Mu-seum, Lond. 1841 seq., Bunsen: Aegyptens Stelle etc. I. p. 26 seq. 60 seqq. 82 seqq., Lepsius: Chro-nol. d. Aegypt. I. p. 38 seq. 50

seqq.

ἀλλων βασιλέων τοιηκοσίων κ. τ.
λ.] βασιλέων cum recentt. edd. scripsi pro βασιλήων. In ipso numero trecentorum triginta regum haud plane consentit Diodorus, qui potiores tantum reges commemorasse videtur. Vid. I, 45. 47. 50 seqq. Neque Manethonem admodum a Nostro dissentire probare studuit Heeren. Ideen II, 2. pag. 427 seq. Quae enim a Manethone (ap. Syncell. pag. 52 seqq.) recensentur septemdecim regum familiae, ipsique reges ducenti septuaginta sex, convenient cum Herodoteis trecentis triginta, si dasrum familiarum, sextae ac decimae, reges haud indicari apud Manethonem reputaveris. Atqui utriusque fami-

έν τοσαύτησι γενεήσι ανθρώπων οκτωκαίδεκα μεν Αίθίσκες ήσαν, μία δε γυνή επιχωρίη, οι δε άλλοι ανδρες Αιγύπτιοι. τῆ δε γυναικί ούνομα ήν, ῆ τις εβασίλευσε, τόπερ τῆ Βαβυλωνίη, Νίτωκρις. τὴν Ελεγον τιμωρέουσαν ἀδελφεφ, τὸν

liae regum numerus Herodoteum numerum complere poterat. In eo vero plane concordat uterque scriptor, quod unam commemorant reginam, Nitocrin nomine, quodque etiam unam Aethiopicam regum fa-miliam dicit Manetho, quae septem-decim reges continuerit. Ac denique in eo consensio, quod ab hisce regibus nihil fere, quod memoratu valde dignum fuerit, peractum fu-erit. Tempus vero, quo reges isti floruerint, accuratius vix equidem definierim, nisi illud cum Heerenio l. l. pag. 426, reges istos antecedere annum 1350 ante Chr. n., quippe quo anno Moeris, qui ultimus horum regum perhibetur, obiit, aut annum 1356, si Larcheri probes calculos (Chronolog, d'Herodot, p. 86. 87). Qui idem (l. l. pag. 84 seq.) annorum numerum indagare studet, quos reges illi trecenti triginta compleverint. Nam singulas aetates ad numerum vicenarium revocans efficit numerum 6600 annorum, ita ut Menes regnaverit anno 7956 a. Chr. n. Sed mox praefert alias rationes, quibus ex Herodoti mente Menem decem adeoque undecim fere mille annis ante Chr. n. regnum tenuisse statuendum sit. Quae quidem protulisse sat habemus; nam refellere talia minime vacat. Nec singulos attiminime vacat. Nee singulos attinet recensere reges aut eorundem
familias; vid. modo Beck: Allgem.
Weltgesch. I. pag. 283 seqq. coll.
pag. 281, Bunsen l. l. II. pag. 38
seqq., Lepsius l. l. pag. 405—547,
Rosellini Monum. storici I. pag. 20 seqq. 69 seq. Numerus regum CCCXXX ex Herodoti mente (cf. II, 101) finitur Moeride: a quo usque ad Sethonem cum XI reges due au seriolism cum Ar legom fuerint, efficitur numerus regum CCCXLI, qui traditur II, 142. No-que hic ipse numerus admodum discedere videtur a Manethonis numeris, quales nunc constituit idem

Lepsius l. l. pag. 256, sive eundem prorsus numerum Manethoni tribuas, sive aliquot addas reges, ut CCCXLVV vel CCCXLVI existant. Hunc consensum inter Manethonem atque Herodotum merito quoque refert Rosellini l. l. pag. 98 coll. 69 seqq., neque longe abesse numerum regum in Taurinensi papyro declaratorum indicat S. Birch: Transactt. of the royal society of literat. I. p. 204 seqq.

έν τοσαύτησι γενεήσι ἀνθοώπων] Non tam de generationibus quam de successionibus haec intelligenda esse monet Larcherus. Vid. ad II,

142 nott.

οκτωκαίδεκα μὲν Λίθιοπες ἡσαν] Iam dixi, unam, quam Manetho profert regum familiam quartam, septemdecim dici regum eamque paregrinam. Uhi Acthiopes intelligendos esse dubio caret. Nec mirum; nam satis compertum habemus, quae Acthiopiae atque Aegypti olim fuerit coniunctio. Conf. Heeren. Ideen II, 2. pag. 118 et nott. ad Herod. II, 29. Apud Manethonem, qualem constituit Lepsius (l. l. pag. 255 seq.), reges quintae et sextae dynastiae, qui numero sunt quindecim, Acthiopes perhibentur. Quibus si adiiciantur tres reges Acthiopes dynastiae XXV, numerum octodecim regum Acthiopum ab Herodoto indicatum prorsus comprobari idem vir doctus statuit.

τόπες τῆ Βαβυλωνίη, Νίτωποις] Nulla, si quid video, emendatione hic eget locus, nec scribendum ἐν τῆ Βαβυλ.. ut quidam libri offerunt, nec καὶ τῆ sive τῆ ἐν, nec denique ἡν τῆ, ut quibusdam viris doctis in mentem venit. — Ad argumentum loci vid. I, 185. 187 de Nitocri Babylonia. Ad Aethiopum regum familiam utrum Aegyptia Nitocris pertineat, haud monet Noster, qui ita potins de ea loquitur, ut Aegyptiam fuisse suspiceris. Ae-

Αἰγύπτιοι βασιλεύοντα σφέων ἀπέκτειναν, ἀποκτείναντες δὲ, οὕτω ἐκείνη ἀπέδοσαν τὴν βασιληΐην, τούτω τιμωρέουσαν, 149 πολλοὺς Αἰγυπτίων διαφθείραι δόλω. ποιησαμένην γάρ μιν οἴκημα περίμηκες ὑπόγαιον καινοῦν τῷ λόγω, νόω δὲ ἄλλα

thiopicam tamen dicit Heeren. 1.1. II, 1. pag. 412, ubi monet, in Aegyptiorum rebus nullam commemorari reginam mulierem, sed in anaglyphis Aethiopicis recens detectis plures conspici feminas reginas. Ad quas etiam pertinuisse vult Nitocrin Herodoteam. In ipsis Aegyptiorum monumentis hoc reginae nomen nondum est inventum, quod unum in sexta Manethonis dynastia eaque Memphitica comparet, ubi omnium suae aetatis formosissima dicitur Nitocris, quae tertiam pyramidem exstruxerit regnumque per XII annos tenuerit (Syncell. pag. 58 sive pag. 108). Thebanorum regum in indice apud Eratosthenem (ibid. pag. 1642, pag. 1643, Nito. (ibid. pag. 1043. pag. 145) Nito-cris vicesimum secundum locum obtinet, femina loco viri regnans. Quam eandem esse atque Herodo-team nunc fere convenit inter vi-ros doctos; vid. Bunsen l. l. II. p. 193 seq. 236 seq., Lepsius l. l. pag. 256. 270, Fruin De Maneth. Sebennyt. p. 105, Rosellini: Mo-num. storic. I. p. 30 seq. II. pag. 138 qui nomen regines gram Fre-138, qui nomen reginae, quam Eratosthenes l. l. reddit Αθηνάν νικηφόρον, probante Iablonskio vocc. Aegg. pag. 162, codem fere modo interpretatur, cum Net s. Nit nihil aliud sit nisi Neith, i. e. Minerva, et Gro s. Kro significet vincere. Add. Letronne (Rev. Archéolog. IV. pag. 550 et Mém. de l'Acad. d. Inser. XIX, 1. pag. 127), qui Nitocrin Babyloniam Aegyptiae stirpis fuisse inde colligit, quod Nabuchodonosor bellum, quod in Aegyptum intulerit, ita composuerit, ut Aegyptii regis filiam in matrimonium acceperit. Utut est, ad fabulas haud reiecerim hanc Nitocrin, ut placuit Moversio (Die Phoeniz. I. p. 628) allisque, qui deam potius quam mulierem humanam hic intelligi volunt; cf. Georgii in: Pauly Realencyclop. V. p. 664. —

In seqq. verba: τὴν ἔλεγον τιμωφέουσαν ἀδελφεῷ, quae propter multa alia interiecta repetuntur verbis τούτφ τιμωφέουσαν, iungenda sunt cum verbis πολλούς Αίγυπτίων διαμθείου, δόλο

διαφθείραι δόλφ. ποιησαμένην γάο μιν οΐκημα πε-φίμηκες κ. τ. λ.] Vulgo hace ita accipiunt: "fecisse scilicet conclave praelongum subterraneum, novum quiddam se moliri dicentem, animo aliud cogitantem." Ubi καινούν cum glossa Herodot. exponunt: χρήσασθαι λόγφ καινώ, novo quotopotavout top μετώ, που quodam sermone uti, quemadmodum apud Thucydid. III, 82 καινοῦσθαι τὰς διανοίας, novas excogitatas esse rationes. Sed Valckenarius verbo καιvovv auspicandi, inaugurandi et dedicandi tribuit notionem, quam eandem in verbo cognatae stirpis ac significationis καινίζειν idem comprobat. Iam τῷ λόγφ (de quo cf. nott. ad 1, 59) erit oppositum sequenti 1, 59 oppositum sequenti 1, 59 oppositum sequenti 1, 59 oppositum sequenti 1, 59 oppositum sequenti 1, 59 oppositum sequenti 1, 59 oppositum sequenti 1, 59 oppositum sequenti 1, 59 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequenti 1, 50 oppositum sequen quenti νόφ, quemadmodum alias sibi opponuntur λόγφ μέν alia id genus, et apud Latinos bo — re vera. Unde eam esse verbo — re vera. vult vir doctus loci sententiam: quod fieri curaverat spatiosum conclave subterraneum, verbo quidem auspicatam, sed re vera alia fuisse meditatam (sc. reginam). Et praeter Schneiderum in Lex. Graec., qui voci καινοῦν inde hanc auspicandi tribuit significationem, Schweighaeusero quo-que valde arrisit haec interpretatio itemque Dindorfio in Thes. Graecit. IV. p. 815. Ac praestat certe sic interpretari, quam cum Toupio (Emendd. in Suid. III. pag. 193 s. p. 468.) legere ξεινώνα (pro και-νοῦν) μεν τῷ λόγῳ, id quod Larchero placuit, aut cum Coraë: υπό-γαιον μὲν ἐὸν τῷ λόγῷ, quod ne Larcheri quiem tulit applausum. Sed οἴκημα, si Valckenarianam probes rationem, erit non tam camera, conclave, quam aedes, aedicula; quippe facilior tum reginae fraus.

μηγανασθαι. καλέσασαν δέ μιν Αίγυπτίων τους μάλιστα μετ-. αιτίους τοῦ φόνου ήδεε, πολλούς ίστιᾶν δαινυμένοισι δέ έπειναι τον ποταμόν δι' αύλωνος κρυπτού μεγάλου. ταύτης μεν πέρι τοσαύτα έλεγον πλην οτι αυτήν μιν, ώς τούτο έξέρ-. γαστο, ζεψαι ές οίχημα σποδοῦ πλέου, ὅκως ἀτιμώρητος γένη-101 ται. Τῶν δὲ ἄλλων βασιλέων, οὐ γὰρ ἔλεγον οὐδεμίαν ἔργων άπόδεξιν, κατ' οὐδὲν είναι λαμπρότητος, πλην ένὸς τοῦ έσχά-

Hoc fere sensu οἶκημα εν κατιρώσαι Ι, 164 coll. VIII, 144. — ποιεεσθαι hic est faciandum curare aliquid, vid. I, 31 ibiq. nott. II, 135. quid, vid. I, 31 ibiq. nott. II, 135. 148. Gallus alter interpres Miot. in vulgari interpretatione perstitit, ex qua bene sic locum reddidit: "elle fit batir une faste galerie souterfit batir une faste galerie souterraine, prétextant quelque nouveau projet de travaux, quoiqu'elle eût arrêté à l'avance l'objet au quel elle la destinait."— Ad verba: καλέσασαν δὲ κ. τ. λ., quibus antecedentia (ἄλλα μηχανᾶσθαι) quodammodo explicantur, conf. Matth. dammodo expireantur, coni. Matth. Gr. Gr. pag. 1244 seq., ubi hicce usus particulae δὲ illustratur. μεταιτίους ex hoc loco attulit Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli Agamemn. 784. — ἰστιᾶν pro vulg. ἐστιᾶν scripsi cum recent. edd. Bredov. secutus pag. 146.

έπείναι] sc. την Νίτωκοιν, ginam (enarrabant sacerdotes) inter coenandum immisisse fluvium."

δι' αὐλῶνος] i. e. per canalem; conf. II, 127.

φίψαι ές οίκημα σποδού πλέον] Haud dissimile apud Persas veteres occurrit supplicium, quo capitis damnatos in locum cinere completum detrudebant. Vid. Ctesiae fragmm. Perss. §. 48, ubi plura adscripsi pag. 193. 194. Nec in Herodoti textu ex Anonymi narratione, quae edita nunc legitur in Bibliothek d. alt. Literat. Gotting. 1789. pag. 13 seq., quidquam mutandum. Quod vero ad Nostri II, 140 ponit Schweigh., videri hic talem intelligendam esse cameram, in qua Aegyptii cineres ob aptiorem agrorum culturam diligenter colligere et asservare soliti sint, tis damnatos in locum cinere com-pletum detrudebant. Vid. Ctesiae

hoc quo iure statui possit, equidem

non exputem.
ὅκως ἀτιμώρητος γένηται] i. e. ut vindictam (ab Aegyptiis sibi metu-endam) effugeret, insiliit ipsa in endam) effugeret, insiliit ipsa in cineres vitamque hoc modo finiit.

#### CAP. CI.

οὐ γὰφ Ελεγον οὐδεμίαν Εφγων ἀπόδεξιν] οὐδεμίαν cum Gaisf. re-scripsimus pro οὐδεμίην. Quid ἀπόδεξίς esset, initio operis indicavimus. Hinc loci sensus: "neque enim ullum eorum opus memorabile. quod unum corum opus memoranue. quod praestiterint, indicare habebant s. indicabant sacerdotes." Quod mox legitur ἀποδίξασθαι, hac in sententia frequens Nostro, vid. I, 16.

59. 174. II, 36.
κατ' οὐδὲν εἶναι λαμπρότητος]
Sic omnes libri, quibus invitis hoc loco nihil novaverim, oratione, ut mihi quidem videtur, verbis in-terpositis interrupta nec ita inde procedente, ut existimaveras. emendavit vir doctus: xar' or ούδένα είναι λαμπρότητος, is certe structurae nonnihil succurrit, quam intricatiorem hic esse nemo non videt, quamquam ad ipsam sententiam certissimum est haec verba κατ όλν είναι λαμπρότητος nihil aliud valere nisi: ἐν οὐδενὶ [s. κατ' οὐ-δὲν] λαμπρούς είναι, ut bene vidit Gaisfordius, cui adstipulatur Eltz (Jahrbb. d. Philolog. etc. Suppl. IX. pag. 122 seqq.), genitivum λαμπφότητος a verbo είναι suspensum reddens, ut sit: splendore aliquo esse, quemadmodum έόντες λόγου Noster dixerit IV, 138. Idem genitivos τῶν ἄλλων βασιλέων ex eo assimilationis genere, de quo Werfer. in Act. phil. Monacc. I, 1. pag. 80

του αὐτῶν Μοίριος. τοῦτον δὲ ἀποδέξασθαι μνημόσυνα, τοῦ Ἡραίστου τὰ πρὸς βορέην ἄνεμον τετραμμένα προπύλαια, λί-

exposuit, explicari vult, cum Herodotus proprie sic dicere debuisset: τούς δὲ ἄλλους βασιλέας, ου γὰρ αὐτῶν έλεγον ούδ. ἔργων ἀπόδεξιν, κατ' ούδὲν είναι λαμπρ. Verbum čleyov ad utramque enuntiationem monere vix opus; itaque sententia tota sic reddenda erit: Caeleros vero reges, neque enim eorum ullum opus memorabile declarahant, nulla re insignes s. splendidos esse (dicebant sacerdotes), praeter unum etc. "Schweighaeuserianam rationem, qua vulgata lectio stare possit, si xar' ovor accipias: fere possit, si κατ συσεν accipias: /ere nihil, tantum quantum nihil, autant que rien, à peu près rien, probare nequeo, neque illud, quod praepo-sitionem κατά comparationi inserwientem huc refert, aliosque rur-sus affert locos, in quibus distri-butiva sit huius praepositionis vis atque potestas. Quae qualis sit in locutione κατ' ουθέν, ubi nihil dis-tribuendum habemus, equidem haud intelligo. Stegerus ante vocem λαμπρότητος intelligi mavult τι, hoc sensu: , aliorum vero regum in nulla re (κατ' οὐδὲν) aliquid decoris (τι λαμπρότητος) esse. Benedict. (Actt.

semin. reg. Lips. II. pag. 289) coniecerat: κατ' ο ὖδ ένα ο ὖδέν. πλην ένὸς τοῦ ἐσχάτου αὐτῶν Μοίριος] De huius regis aetate quid Herodotus senserit, apparet ex iis, quae ad II, 13 coll. 100. 149 attulimus: unde tamen ad veram huius regis aetatem constituendam certi quid deduci posse negat et Bunsen. l. l. I. pag. 146 seq. et Lepsius l. l. p. 264 seq. cf. Diodorus I, 51. Moeridem regem duodecim aetatibus post Uchoreum, qui Memphin condidit (cf. ad Herod. II, 99), exstitisse eademque fere opera, quae ab Herodoto h. l. declarantur, perfecisse tradit; apud Manethonem atque Eratosthenem frustra quaeritur regis nomen, ad quod si referre velis, quod in Aegyptiis monumentis aliquoties occurrit Me-ri-ra (cf. Bunsen. II. p. 200, Rosellini I. p. 232), i. e.

Solem amans s. Solis amicus, titu-lum potius regis nomini additum id indicat, quam ipsum regis nomen, quem inde in sexta Manethonis dynastia sibi reperisse visus est Bunsen (II. pag. 198 seqq.), in qua recensetur *Phiops*, qui centum an-nos regnasse fertur idemque *Apop*pus vocatur apud Eratosthenem. Contra Rosellini (I. pag. 231 seqq. II. pag. 480), praceunte Champollione (Première lettre au duc de Blacas pag. 36 seq.) et Guigniaut (Biograph. univers. XLV. p. 524 seq.) hunc Moeridem eundem esse putat atque eum regem, qui in de-cima octava Manethonis dynastia occurrit Μήφοης (cf. Ioseph. c. Apion. I, 14), nomine ducto ex eo titulo, quem modo diximus adscri-ptum inveniri, cum verum nomen fuerit *Thutmes* IV, cuius statua adhuc asservatur in museo Taurinensi. Adstipulatur Gesenius in: Hall. Litt. Zeit. 1841. pag. 556. Neutrum placet Lepsio, qui ipse (I. pag. 262 seqq.) ad duodecimam Manethonis dynastiam regressus regem, qui ibi vocatur 'Αμενέμνης, tertius huius nominis, ad Moeridem Herodoteum referre studuit. Equidem decernere nolim, cum in tam diversas partes abire videam viros doctos, quorum sententias attulisse satis habeo.

τοῦ Ἡφαίστου τὰ πρὸς βορέην

του Ηφαίστου τα προς ρορεην ἄνεμον τετραμμένα προπύλαια] βοεήν cum recentt. edd. scripsi pro vulg. βορῆν, ut I, θ, ubi vid. Caeterum πρὸς βορέην ἄνεμον eadem dixit orationis abundantia, qua supra I, θ. — προπύλαια vulgo vertunt vestibula aedis, aut Graeco vocabulo retento: propylaea. Sed cave intelligas portas aut ianuas, quibus introitus pateat in aedes; sunt enim intelligenda ipsa integra aedificia, vestibulorum ad instar exstructa, seorsim quidem ab ipsa aede, in quam introituro utique haeo propylaea erant permeanda. Inveniuntur istiusmenti moles crebrius in Aegypto, ipsam aedem s.

μυην τε ὀρύξαι, τῆς ἡ περίοδος ὅσων ἐστὶ στα**δίων ὕστερον** δηλώσω, πυραμίδας τε ἐν αὐτῆ οἰκοδομῆσαι, τῶν τοῦ μεγάθεος πέρι ὁμοῦ αὐτῆ τῆ λίμνη ἐπιμνήσομαι. τοῦτον μὲν τοσοῦτα ἀποδέξασθαι, τῶν δὲ ἄλλων οὐδένα οὐδέν.

102 Παραμειψάμενος ών τούτους, τοῦ ἐπὶ τούτοισι γενομένου βασιλέος, τῷ οὖνομα ἦν Σέσωστρις, τούτου μνήμην ποιήσομαι. τὸν ἔλεγον οἱ ίρέες πρῶτον μὲν πλοίοισι μαπροϊσι ὁρμη-

τὸν νηὸν quasi cingentes; quare et hic et seqq. capp., ubi, quae ab aliis Vulcani templo addita fuerint propylaca, enarrantur (cf. II, 99 fin.), intelliguntur ,,des constructions indépendantes du temple même, élevées dans des positions ctions independantes du temple même, élevées dans des positions tous différentes par rapport à cet édifice, placées au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, et érigées à des époques très éloignées les unes des autres; en sorte que tous les édi-fices, dont se composait le temple de Vulcain, élevées successivement. de Vulcain, élevées successivement, avoient coexisté bien long-temps après la construction du noyau de ce grand ensemble." Ita Letronne (Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypt. Paris. 1823. pag. 26 seq. et Recueil des Inscr. Egypt. I. pag. 15. coll. Iomard in Journal des Sav. 1818. Mai pag. 305), bene monens de hoc aedificiorum genere a Graecis templis alieno Aegyptiisque proprio, quod introitum quidem ad ipsas aedes praebere poterat. Quae Strabo hanc in rem profert, ab eodem viro docto iam sunt al-lata; hoc equidem ex Cr. nota ad hunc locum addam, etiamnum su-peresse horum propylaeorum rudera splendida et ampla, qualia in descriptione Aegyptiarum antiqui-tatum a doctis Gallis edita reprae-sentata videmus. Et hunc morem regum Aegyptiorum, quo ducti singuli deinceps per decursum tempo-ris veteribus aedificiis, templis, no-va ornamenta addebant aut illa va ornamenta addebant aut ampliora reddebant (quemadmodum in hoc ipso Vulcani templo Memphitico factum accepimus; cf. II, 108. 110. 121. 153. 175), egregic confirmarunt editores operis modo laudati vol. II (Thebes) pag. 203

eo, quod in palatio prope Luksor, orientali in latere Nili, singulas partes eius aedificii diversis aetatibus deinceps conditas esse monstrarunt. Haec sufficiant. De Atheniensium propylaeis conferantur, quae citat Creuzerus in Symbol. III. pag. 469 ed. tert.

quae citat Creuzerus in Symbol.

III. pag. 469 ed. tert.
"στερον δηλώσω) Vid. II, 149.
τῶν τοῦ μεγάθεος πέρι] i.
e. quarum de magnitudine simul came ipso hoc lacu mentionem faciam. Ubi verba τῶν τοῦ μεγάθεος πέρι absolute accipienda esse docet Matth.

Gr. Gr. pag. 1175. — In fine cap. cum Gaisf. rescripsimus: ἄλλων οὐδένα, cum vulgo inverso ordine legerentur. Schaefero nunc magis placere video οὐδένα ἄλλων in Apparat. critic. ad Demosthen. tom.

III. pag. 177.

# CAP. CII.

τῷ οὖνομα ἡν Σέσωστοις] ἡν pro olim vulg. ἔην, quod Schweighaeuserus et Gaisford. retinuerunt, rescripsi meliorum codd. auctoritate, quos cosdem recentt. edd. secuti sunt; tu vid. Struve Spec. I. dial. Herod. pag. 20 et Bredov. pag. 405 seqq. In voce Σέσωστοις Herodotei libri non variant: alii aliter hoc nomen scriptum afferunt: de qua scripturae diversitate dixi in Excursu ad h. l., in quo de argumento huius loci et de iis, quae ad Sesostridem hunc pertinent, pluribus exposui, adhibitis veterum scriptorum aeque ac monumentorum Aegyptiorum testimoniis.

πλοίοισι μαπροίσι ὁρμηθέντα κ. τ.

πλοίοισι μακροίσι ορμηθέντα κ. τ. λ.] μακρά πλοία sunt naves longae, i.e. bellicae; conf. I, 2.163 ibiq. nott. — Cum Herodoteis optime conve-

θέντα έχ τοῦ Αραβίου χόλπου, τοὺς παρὰ τὴν Ερυθρὴν θάλασσαν κατοικημένους καταστρέφεσθαι, ές ο πλέοντά μιν πρόσω, ἀπικέσθαι ές θάλασσαν εὐκέτι πλωτὴν ὑπὸ βραχέων. ένθεῦτεν δὲ ὡς ὀπίσω ἀπίκετο ἐς Αίγυπτον, κατὰ τῶν ίρέων την φάτιν, στρατιήν πολλήν λαβών ήλαυνε διά της ήπείρου, 150 πᾶν ἔθνος τὸ έμποδών καταστρεφόμενος. ὁτέοισι μέν νυν αὐτων άλκιμοισι ένετύγχανε καί δεινώς γλιχομένοισι περί τῆς έλευθερίης, τούτοισι μέν στήλας ένίστη ές τας χώρας, δια γραμμάτων λεγούσας τό τε έωυτοῦ οῦνομα καὶ τῆς πάτρης, καὶ

niunt Diodori verba I, 55 init. Nam classem quadringentarum navium in mare rubrum a rege missam refert, qui omnium primus indigena-rum longa navigia exstruxerit. Qua classe et insulas illic sitas et oram maritimam ad Indicas usque terras ditioni suae adiecisse. Haud aliter Strabo XVII. pag. 769 refert Sesostridem primum terram Aethiopicam et Troglodyticam subegisse, deinde in Arabiam profectum om-nem inde Asiam esse aggressum. Harum expeditionum fidem nunc faciunt ipsa illa anaglypha in Aegyptiis monumentis conspicus, et quidem potissimum in externo mu-ro palatii, quod est prope Medinat-abu. Exhibitas conspicimus pugnas navales Aegyptios inter atque Indos Aethiopesve, quos armis, vestitu omnique habitu facile dignoscas ab Aegyptiis; quin ipsa longa navigia, quae commemorant Herodotus atque Diodorus, comparent.
Plura Heeren. Ideen II, 2. pag.
287—291. 319. Eiusdem rei Cr.
quoque ad h. l. admonet, laudans Descript. de l'Eg. Ant. vol. II. Thèb. cap. 9. sect. 1. pag. 60. De Aegyptiorum navigatione per mare rubrum disputat quoque Rozière ibid. Ant. vol. I. pag. 133.

τοὺς παρὰ τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν κατοικημένους] De mari rubro diximus ad I, 1 et 202. Ad κατοικημένους conf. I, 28 ibiq. nott.

νπὸ βραχέων] βραχέα hic dicit vada, loca vadosa. ut IV, 178. Alios locos suppeditabit Thes. L. Gr. II. p. 404 ed. Dindorf. Inde

Virgilius in Aen. I, 111: in brevia et syrtes.

et syrtes.

κατά — τὴν φάτιν] φάτις est narratio. Conf. I, 60.

στρατιην πολλὴν λαβῶν] Quod
post πολλὴν in quibusdam codd.
exstat τῶν, id Valckenario mutandum videtur in ἀστῶν (ut intelligantur indigenae, Aegyptii, qui co-piis mercenariis et peregrinis opponantur), aut prorsus eiiciendum. Nos cum recentt. edd. eiecimus, praesertim cum ab aliis bonae notae libris absit vocula.

ότέοισι μέν νυν αὐτῶν κ. τ. λ.] αὐτῶν cum Gaisf. rescripsi pro αὐ τέων. Ad argumentum conf. Diodor. I, 55 eadem fere enarrantem.

dor. I, 55 eadem fore enarrantem. γλιχομένοισι περί τῆς έλευθερίης] De structura vid. Matthiae Gr. Gr. §. 350. pag. 660, ubi vertit h. l.: "aus Liebe zur Freiheit für sie kämpfen." Quare nec abicienda praepositio περί, ut quibusdam olim placuit, nec γλιχομένοισι (quod reddere etiam licet: pugnandi cupidis) mutandum in μαχομένοισι, tu V, 2. VII, 135, nec denique δεινῶς (i. e. studiose, vehementer, ut IX, 35. III, 152. I, 44) refingendum in δεινῶν, ut viro docto placuit in Mus. Rhenan. N. F. cto placuit in Mus. Rhenan. N. F. VI. p. 153, declarari his verbis eos putanti, qui libertatis amore ducti putanti, qui libertatis amore ducti omnia pericula lubenter subierint. Mox itidem reliqui ἐνίστη, a Din-dorfio (cf. Praefat. p. XXXVIII) et Dietschio mutatum in ἐνίστα; vid. nott. ad I, 198.—In seqq. ad par-ticulam δὲ repetitam (ὁτέων δὲ— τούτοισι δὲ) conf. I, 39 ibique

ώς δυνάμι τῆ έωυτοῦ κατεστρέψατό σφεας. ὁτέων δὲ ἀμαχητὶ καὶ εὐπετέως παρέλαβε τὰς πόλις, τούτοισι δὲ ἐνέγραφε ἐν τῆσι στήλησι κατὰ ταὐτὰ καὶ τοῖσι ἀνδρηῖοισι τῶν ἐθνέων γενομένοισι, καὶ δὴ καὶ αἰδοῖα γυναικὸς προσενέγραφε, ὅῆλα 103 βουλόμενος ποιέειν, ὡς εἴησαν ἀνάλκιδες. Ταῦτα δὴ ποιέων διεξήἴε τὴν ἤπειρον, ἐς ὁ ἐκ τῆς ᾿Ασίης ἐς τὴν Εὐρώπην διαβὰς τούς τε Σκύθας κατεστρέψατο καὶ τοὺς Θρήϊκας. ἐς τούτους δέ μοι δοκέει καὶ προσώτατα ἀπικέσθαι ὁ Αἰγύπτιος στρατός ἐν μὲν γὰρ τῆ τούτων χώρη φαίνονται σταθείσαι αί στῆλαι, τὸ δὲ προσωτέρω τούτων οὐκέτι. ἐνθεῦτεν δὲ ἐπιστρέψας ὀπίσω ἤιε ΄ καὶ ἐπεί τε ἐγένετο ἐπὶ Φάσι ποταμῷ, οὐκ ἔχω τὸ ἐνθεῦτεν ἀτρεκέως εἰπεῖν, εἴτε αὐτὸς ὁ βασιλεὺς Σέσωστρις ἀποδασάμενος τῆς ἑωυτοῦ στρατιῆς μόριον ὅσον

κατὰ ταὐτὰ καί] καί valet atque, quam. Conferas Viger. p. 522. Plurima ex Herodoto nunc attulit Struve Spec. quaest. de dial. Herod. p. 25.

rod. p. 25.

καὶ δὴ καὶ αἰδοῖα γυναικὸς κ.

τ. λ.] Eadem fere Diodorus l. l.,
ubi hoc praeterea legimus, viri pudenda insculpta fuisse in statuis,
quas in gentium bellicosarum terris rex statuerit. Ad quem locum
alios citat Wesselingius, qui ad
Herodoti locum Iosephi meminit in
Antiqq. Iudd. VIII, 10, 3 aliusque
similis narrationis de Margaretha,
Danorum olim regina fortissima,
quae in dedecus gentis Sueonum
natura muliebri nummos signaverit.
Tu conf. quoque Brunet de Presle
Examen critiq. des dynast. de l'Egypt. p. 38. — Ad vocem ἀνάλιιδες apte Blomfield affert Aeschylum, qui Aegisthum vocat λέοντ'
ἀναλειν in Agamemn. 1248, itemque Prometh. 893 et Pindar. Ol.
I, 129.

# CAP. CIII.

Ταῦτα δη ποιέων] δη a Schweigh. et Gaisford. librorum quorundam ex auctoritate mutatum est in  $\delta \hat{\epsilon}$ , sine causa, ut equidem existimo.

causa, ut equidem existimo.

καὶ προσώτατα] Quod ante προσ.

vulgo additum legitur o v cum absit a duobus codd., eiecerunt Schweigh. et Gaisf. itemque recentt. edd., quos

nunc secutus sum, cum superlativus, quem in hac formula pro comparativo poni volunt, ita cum negandi particula stare nequeat. Ac probat quoque Bredov. p. 66, ubi vid.

vid.

ἀποδασάμενος τῆς ἐωντοῦ στοατιῆς μόριον ὅσον δὴ] Ad ὅσον δὴ
cf. I, 157. 160 ibique nott. — ἀποδασάμενος est: ubi divulserat. seiunxerat a reliquo exercitu partem
qualemcunque. Memorantur Phocenses ἀποδάσμιοι I, 146, ubi conf.
nott. Ad ipsam Herodoti narrationem facit Valerius Flaccus Argon.
V, 418 seqq., ubi canit Sesostrin,
Getis bellum inferentem, repulsam
tulisse, quam eandem in Colchis
regi Aegyptio accidisse tradit Plinius H. N. XXXIII, 13, monente
Wesseling. ad Diodor. I, 52. Scythis bellum indixisse Sesostrin refert quoque Iustinus II, 3, 8 coll.
I, 1, 6 et Iornand. de reb. Get. 6:
quae ex Theopompo fluxisse probabile est. In ipsis Aegyptiorum
monumentis quae huius regis res repraesentant atque inscriptione addita exponunt, cum inveniatur nomen Sceto sive terrae sive gentis
a Sesostri debellatae, de ScythisBactrianis hoc intelligi voluit Champollio; de alia gente Asiae occidentalis cogitare mavult Rosellini, quem
vide copiosius exponentem in Mon.
storic. III, 2. pag. 119 seq. 229

δη αὐτοῦ κατέλιπε τῆς χώρης οἰκήτορας, εἶτε τῶν τινὲς στρατιωτέων τῆ πλάνη αὐτοῦ ἀχθεσθέντες περὶ Φάσιν ποταμὸν κατέμειναν. Φαίνονται μὲν γὰρ ἐόντες οἱ Κόλχοι Αἰγύπτιοι 104

seqq. et praecipue p. 246—257. Aliter de his statuere video Brugsch. (Reisebericht. aus Aegypt. p. 121. 126 seq. 158. 289 seq.), qui nomen Cheta eruens de Chaldaeis cogitat atque hanc gentem in his inscriptionibus indicari putat, quibus ad explicandas imagines continentur ea, quae ad bella cum hac gente eiusque sociis gesta, ad victorias de iisdem reportatas ac denique ad foedus cum Chaldaeorum rege initum spectant. De Chaldaeis quoque cogitat Birch in Transactt. of the royal society of Literat. sec. ser. II. p. 336 seqq. coll. 330. Utut statuis, ad inferioris Aegypti partes, i. e. ad Delta eiusque regiones adiacentes orientem versus haec omnia quod retulit Osburn (Monumental history of Egypt. II. p. 471 seqq.), id pluribus refellere vix opus erit.

## CAP. CIV.

Φαίνονται μὲν γὰς ἐόντες οἱ Κόλχοι Λίγύπτιοι] lis, quae ex Theone
(IV, 21. p. 52 Finckh.) citat Wesselingius, Schweigh. addit Apollon.
Rhod. Argon. IV, 272 seqq., ubi in scholis laudatur Herodotus. Disputavit de hac Aegyptiorum colonia in Colchide Heerenius Ideen I, l. pag. 405 not. seq., eam repetens ex illo orientalium more, quo gentes victas saepe integras in alias prorsus regiones transducant aliisque in terris novas illis sedes assignent. [Hinc ἀνάσπαστοι apud Herodotum III, 93. IV, 204. V, 12.] Hoc pacto translatos vult Aegyptios Colchidem in terram, sive a Nabuchodonosoro sive ab alio quodam rege, qui Aegyptum quondam subegerit. Ac Iudaeos potius ab Assyriorum rege ex Samaria, quam Aegyptios a Sesostri, olim huc translatos esse, iam dudum Lucae Holstenii fuit sententia (Epist. ad divers. ed. Boissonad. p. 510); Sy-

ros fortasse fuisse, post expugna-tum Damasci imperium huc deductos, suspicatur Michaelis Mos. Recht. t. IV. §. 185. pag. 18 not. Creuzer. ad h. l. olim laudaverat: Gesner. ad Orph. Argon. 751, Schoenemann. de geogr. Argon. p. 15. 18, nemann. de geogr. Argon. p. 15. 18, Sprengel. Apolog. d. Hippokr. p. 588, Corn. Val. Vonck. Specim. crit. pag. 61 seq. — Postea exsti-tit Ritter., qui Colchos minime in-digenam habet gentem, sed colo-niam mercaturae in usum institutam illudque hoc Herodoti loco probari vult; vid. Erdkunde II. p. 921. Alio autem loco (Vorhalle europ. Völkerschaft. p. 36-48) idem vir doctus copiosam disputationem instituit, qua doceat, Herodoti sententiam de Aegyptia Colchorum origine idoneis argumentis esse destitutam, magisque convenire ex India Colchorum repetere origines. Quae qualia sint, aliis diiudicanda relin-Ad Herodotum quod attinet, ipse vir doctus l. l. pag. 36 seqq. aliorum veterum scriptorum de Colchis testimonia collegit; quae cum ab Herodoto non dissentiant, constantem certe antiquitatis hanc fuisse famam persuadent, ut Col-chi pro Aegyptiorum stirpe habean-tur a Sesostri aliove rege illuc de-ducti. Quae ipsa plures nostra actate permoverunt, ut in Colchidem utique Aegyptios quosdam a victore peregrino pro illo orientalium more, quem supra attigimus, quemque ipse Ritter. l. l. pag. 38 seq. plurimis comprobat exemplis, traductos esse statuerent. Contra Wilkinson. (l. l. I. p. 97 not.) hos Aestration a quiba seguinare desirable. gyptios, a quibus originem duxisse Colchi perhibentur, consulto a Se-sostri relictos esse arbitratur, ut terram expugnatam custodirent et in obsequio tenerent. Horum vero Agyptiorum posteros cognosci posse in ea Caucasi gente, quae nunc nomen habet Abazorum, Klapathii fuit sententia: Circassios potius esse, qui

νοήσας πρότερον αὐτὸς ἢ ἀκούσας ἄλλων λέγω. ὡς δέ μοι ἐν φροντίδι ἐγένετο, εἰρόμην ἀμφοτέρους καὶ μᾶλλον οἱ Κόλχοι ἐμεμνέατο τῶν Αἰγυπτίων ἢ οἱ Αἰγύπτιοι τῶν Κόλχων. 
νομίζειν δ' ἔφασαν Λἰγύπτιοι τῆς Σεσώστριος στρατιῆς εἶναι 
τοὺς Κόλχους αὐτὸς δὲ εἴκασα τῆδε, καὶ ὅτι μελάγχροἐς 
εἰσι καὶ οὐλότριχες. καὶ τοῦτο μὲν ἐς οὐδὲν ἀνήκει εἰσὶ

terram Kabardah, quae vocatur, incolunt, arbitratur Rottiers Itineraire de Tiffis et Constantinopl. (Bruxelles 1829) p. 14 seqq.; de Zingaris adeo cogitari vult Vivien de Saint-Martin in Journal des Voyages 1847. Juill. p. 26 seqq. coll. p. 16 seqq.; in quibus longius immorari vix operae pretium. Quo rectius sententiae Herodoti, qui ipse ad Colchidem cum pervenerit, decipi vix potuit, patrocinatur Wheeler Geography of Herodot. p. 313. εἰρομην ἀμφοτέρους] Qui locus insigni est documento, Herodotum

rιοριήν αμφυτερύνς Qui tocus insigni est documento, Herodotum ipsum Colchorum terram Phasinque fluvium vidisse, ut bene monet Heyse Quaestt. Herodd. p. 104 seq. Ad formam Ionicam ἐμεμνέατο conf. Bredov. p. 329. Verba seqq. αὐτὸς δὲ εἴκασα τῆδε valent: ipκωνεσο conieci (Colchos scil. esse Acgyptiorum posteros) ex hoc; idemque verbum εἶκασα mente repetendum erit ad ea, quae paulo post leguntur: ἀλλὰ τοισίδε καὶ μᾶλλον. Quae interiecta sunt: καὶ τοῦτο μὲν ἐς οὐδὲν ἀνήκει significant: atque haec quidem ratio ad nihilum redit, nil efficit.

dit, nil efficit.
παι ότι μελάγχροές είσι και οὐλότοιχες] μελάγχροες minime sunt
atri, sed, ut ait Ammian. Marcell.
XXII, 16, suffusculi, schwärzlich,
dunkelfarbig. Hunc enim Aegyptiorum colorem esse docet Heeron.
Ideen II, 2. p. 83 seq. 90, eundem
que ostendunt monumenta Aegyptia, in quibus Aegyptii homines
repraesentantur suffusculi et crispi.
In mumiis invenitur tum brevis et
crispus capillus, tum vero etiam
rectus et promissus. Praeter Heeren. l. l. Cr. consuli vult Blumenbach. Beitr. z. Naturgesch. II. nr.
XVII. pag. 136 et pag. 132, ubi
de Aegyptiorum facie lineamentis-

que agitur. In papyro Grasco, ad ann. 104 ante Chr. n. recedente, quem edidit et explicuit Boeckh. (Abhandll. d. Berlin. Akad. d. Wis sensch. hist. phil. Class. ann. 1820 et 1821. pag. 4 seqq. 20 seqq.), commemoratur §. 2. Aegyptius homo Παμώνθης, qui dicitur μελάγχους, ac tres alii eius subditi, quorum quisque vocatur pelízows: qua voce duisque vocatur perizgos: qua voca hominem coloris minus atri, qui in flavum transeat, designari idem do-cuit Boeckh. l. l. et in Platon. Min. pag. 138 seq. Haec vero coloris diversitas inter ipsos Aegyptios conspicua haud tanta utique fuisse videtur, quae diversae stirpis gentes in Aegyptum olim confluxisse ut statuamus nos cogat: sed varios utique gradus huius coloris suf-fusculi, quo qui veterum Aegyptio-rum posteri feruntur Coptae adhuc insignes sunt, discerni potuisse inter ipsos Aegyptios consentaneum est ipsisque monumentis probatum homines colore distinctos exhiben-tibus: qui color licet ab atro Negrorum colore quam maxime abesset, Graecis tamen, qui Negros prorsus atros vix cognovissent, ta-lis esse videbatur, qui ad atrum colorem maxime accederet. Inde in Aeschyli Suppl. 719 nautae in Aegypti filiorum navibus, albis (linteis, pro more Aegyptiorum) vestibus induti corpore nigro (μελαγχίμοις γνίοισι) fuisse dicuntar. Ac satis nunc constat, veteris Aegypti incolas, corporis colorem ac formam, faciem ac vultus, ipsaque crania (de quibus cf. nott. ad III, 12) si respiciamus, Negris s. Africano hominum generi minime accenseri posse, sed magis ad Asiaticum genus accedere idque vel magis vel minus prae se ferre; conf. Prichard Researches in to the phy-

γὰρ καὶ ἔτεροι τοιοῦτοι. άλλα τοισίδε και μαλλον, ότι μοῦνοι πάντων άνθρώπων Κόλχοι και Αιγύπτιοι και Αιθίοπες περιτά-151 μνονται ἀπ' ἀρχῆς τὰ αἰδοῖα. Φοίνικες δε και Σύροι οι έν τῆ Παλαιστίνη καὶ αὐτοὶ ὁμολογέουσι παρ' Αίγυπτίων μεμαθηκέναι, Σύριοι δε οί περί Θερμώδοντα καί Παρθένιον ποτα-

sical history of Mankind II. p. 227 seqq. ed. tert., Morton, Nott et Gliddon: Types of Mankind (Lond. 1854) pag. 215 seqq. 229 seqq. Ad Herodotum ut redeam, cutis colore capilloque simili Colchorum originem Aegyptiam pro-bare studet, Ritter. Vorhalle etc. p. 42 hoc Herodoti argumento nihil Aegyptiam Colchorum originem probari contendit, cum et Indi et Acthiopes eundem gerant colo-rem capillumque, Herodotum autem istiusmodi crines in Colchis eo magis adverterint, quo accolae gentes, Scythae, Thraces Pontici, aliae na-tiones, alium prorsus capillum ha-beant. Quae num ad Herodotum resellendum valeant, iure dubitandum. Accedit ad Herodoti sententiam Pindarus, qui Pyth. IV, 376 (212) Κόλχους dixit κελαινώπας, ubi vid. Scholis, in quibus Kolzon dicuntur μελανόχοσες. Tzetzes ad Lycophron. 174 coll. 887: οἱ δὲ Κόλχοι καὶ Ἰνδικοὶ Σκύθαι εἰσίν, minus utique accurate

άλλὰ τοισίδε] τοισίδε, ut nunc edunt, dudum voluerat Werfer. in Actt. phill. Monn. I, 1. pag. 98. Et conf. Herodot. I, 32. Vulgo

τοίσι δή.

οτι μοῦνοι — ἀπ' ἀρχῆς τὰ αἰ-δοὶα] De circumcisione supra monuimus ad II, 37, ubi vide laudd. Afferre quoque poteram copiosius hac de re exponentes Michael. Mos. Recht. tom. IV. §. 185 et nuper admodum Soerensen: Untersuch. über d. Pentateuch I. p. 144 seq. Ad nostrum locum consul. inprimis Meiners. in scriptione supra laudata pag. 208 et Hoffmann. l. l. pag. 267. Postquam enim pluribus disputatum est a viris doctis de moris istius origine, illud satis firmum certum-que videtur, Aegyptios utique per omnem antiquitatem primos fuisse,

qui circumcisionem et ipsi observarint et ad alias transtulerint gen-tes; ut vel Iudaei inde circumcisionem accepisse putandi sint, ipsumque Abrahamum ex Aegypto eam repetivisse nuper contendat Fried-reich: Zur Bibel. II. p. 49 seqq. 101 seqq. Phoenices vero ab Aegy ptiis, quibuscum commercium age-bant, hunc morem assumsisse, probant, hunc morem assumsisse, pro-bare quoque studuit Movers: Die Phoeniz. I. pag. 60 seq. Unde ma-xime probatur Herodoti narratio, qui in eo potius (ut monet Michae-lis l. l. pag. 17 not.) lapsus esse videatur, quod ipsos Iudaeos talia se ab Aegyptiis accepisse confiten-tes facit. cum circumcisionem dei tes facit, cum circumcisionem dei iussu institutam ex remotissimo aevo repeterent. Ad Aegyptiam Colchorum originem probandam ne hoc quidem valere argumentum, a circumcisione ductum, Ritteri (l. l. p. 41 seq.) est sententia, cum apud Arabes, Homeritas Hebraeosque inde ab Abrahamo in interioris Asiae regionibus circumcisio in usu fuerit et ad ipsam religionem spectarit.

Σύροι οί έν τῆ Παλαιστίνη] Intelligit Hebraeos sive Iudaeos (cf. Billerbeck. Asiae Herodot, difficil. pag. 4, 12. Michaelis I. 1. pag. 17 not. Sevffarth: Grundsätze d. Mynot. Seyffarth: Grundsätze d. Mytholog. etc. p. 33. 72. Stark: Gaza pag. 58 seq. 97.), de quibus tamen omnino accuratiora vix habuisse videtur Noster. Oram maritimam Phoenicum sane ille cognovisse videtur; in interiorem regionis tractum a Iudaeis habitatum vix pervenisse illum crediderim. quae infra dicemus ad II, 159. III, quaes inital ticemus at 11, 155. 117, 55 et vid. Rennel. l. l. p. 488, Heyse Quaest. Herod. pag. 93 seq. et Dahlmann. Herod. p. 75.
Σύριοι δὲ οἱ περὶ Θερμώδοντα καὶ Παρθένιον ποναμὸν] Intelli-

μον, και Μάκρωνες οι τούτοισι ἀστυγείτονες ἐόντες, ἀπὸ Κόλχων φασι νεωστι μεμαθηκέναι. οὐτοι γάρ είσι οι περιταμνόμενοι ἀνθρώπων μοῦνοι και οὐτοι Αἰγυπτίοισι φαίνονται ποιεῦντες κατὰ ταὐτά. αὐτῶν δὲ Αἰγυπτίων και Αἰθιόπων οὐκ ἔχω εἰπειν, ὁκότεροι παρὰ τῶν ἐτέρων ἐξέμαθον ἀρχαίον γὰρ δή τι φαίνεται ἐόν. ὡς δ' ἐπιμισγόμενοι Αἰγύπτφ ἐξέμαθον, μέγα μοι και τόδε τεκμήριον γίνεται. Φοινίκων ὁκόσοι τῷ Ἑλλάδι ἐπιμίσγονται, οὐκέτι Αἰγυπτίους μιμέονται κατὰ τὰ αἰδοῖα, ἀλλὰ τῶν ἐπιγινομένων οὐ περιτά-105 μνουσι τὰ αἰδοῖα. Φέρε νυν και ἄλλο εἰπω περὶ τῶν Κόλχων,

gendi sunt Cappadoces; vid. Rennel. l. l. p. 484 et Billerbeck. l. l. Et confer quoque I, 6. 72. 76 ibiq. nott. Conspirant hie libri in scriptione Σύριοι; paulo tamen ante pro Σύριοι, quod optimi quique offerunt, nonnulli exhibent Σύριοι. Vid. Bredov. p. 70. 71. — Parthenius fluvius Bithyniam atque Panllagoniam separare vulgo dicitur: phlagoniam separare vulgo dicitur; philagoniam separate vargo utertut, a Graecis nunc vocatur Parthin, a Turcis Dolap. Vid. Krueger. ad Xenoph. Anabas. V, 6. §. 9, ubi quoque de Thermodonte fluvio, quem hodie vocant Termeh. De Macronum sedibus, de quibus tradunt Schol.
Apollonii Rhod. I, 1024, idem vir
doctus monet ad IV, 8, 1. Ad Absarum enim amnem (hodie Schorak) in valle Baibort quidam iis sedes assignant, repugnante Arriano, qui eos sua actate Sannos esse appellatos refert; quos eosdem esse at-que Tzanos serioris aetatis Man-nerti est sententia. Sed Rennelius non diversos esse suspicatur Arriani Μαχέλονας. Aliter Ainsworth (Travels in the track etc. p. 186—189), qui eos ad montem Kôp-Tagh, qui veterum est Paryadres, habi-tasse statuit; Hamilton (Researches in Asia Minor I. p. 240) Macronum posteros haberi vult, qui nunc vocantur Lazi. Equidem pronuntiare nolim, ubi omnia tam incerta feruntur; veterum locos omnes de hac gente suppeditat Forbiger: Handb. d. Geogr. II. p. 411. Herodoteum locum attigit quoque Schol. ad Apol-lon. Rhod. l. l. — In seqq. pro κατά τὰ αὐτὰ et h. l. et cap. seq. re-

posui κατὰ ταὐτά; vid. ad II, 20 nott.

άφχαῖον γὰφ δή τι φαίνεται ἐόν] Apud Aethiopes esse Troglodytas, qui circumcisi fuerint teste Diodoro III, 32, scribit Wesseling., idemque addit Arabicas quasdam esse gentes, a quibus, qui hodie Aethiopiam incolant, hunc circumcisionis morem receperint. Tu conferas, quae ad II, 29 de origine huius moris notavimus.

ώς δ' ἐπιμισγόμενοι Αἰγύπτω π.
τ. λ.] Intelligit eas ipsas gentes, quas supra memoraverat, Phoenices, Syros Palaestinenses, Cappadoces, minime vero Aethiopes. ἐπιμίσγεσθαι ad commercium mutuum istarum gentium pertinet; vid. I, 185 fin. ibiq. not., Schaefer ad Longi Pastoral. pag. 375. Prorsus aliena ab hoc loco videntur, quae proposuit Benedict. (Actt. semin. reg. Lips. II. p. 289 seq.), qui vocem Φοινίκων cum antecedentibus coniungi et colon post eandem poni iubet, ut hoc inde exsistat loci sententia: "Etiam hoc mihi magnum de Phoenicibus perhibet testimonium, eos ab Aegyptis, cum iis negotiatos, hunc morem didicisse. Quicunque enim cum Graecis negotiantur, nondum imitati sunt Aegyptios."

Φοινίκων ὁκόσοι τῆ Ελλάδι ἐπιμίσγονται] Post Φοινίκων exspectaveras particulam γὰς s. δὲ, hic praeter morem omissam. Notavit Matthiae Gr. Graec. pag. 1294.

ώς Αίγυπτίοισι προσφερέες είσί. λίνον μοῦνοι οὐτοί τε καί Αλγύπτιοι έργάζουται κατά ταὐτά, καλ ή ζόη πᾶσα καλ ή γλῶσσα έμφερής έστι άλλήλοισι. λίνον δε τὸ μεν Κολχικον ὑπὸ Ελλήνων Σαρδονικόν κέκληται, το μέντοι απ' Αίγύπτου απικνεύμενον καλέεται Αιγύπτιον. Τὰς δὲ στήλας τὰς ίστη κατὰ τὰς 106

## CAP. CV.

Φέρε νυν και άλλω είπω] άλλο τι, quod Cobetio placet, valde arridet: neque vero necessarium vi-De coniunctivo (είπω) in detur. adhortationibus, praemisso φέρε, adhibito monuit Baeumlein: Ueber die

monute parameter.

griech. Modi p. 179.

λίνον μοῦνοι οῦτοί τε κ. τ. λ.]

Conf. supra II, 35. Atque h. l.

λίνον esse linteum (Leinwand), ne. que gossypium (Banmwollenzeug), que yossypiam (Bainwoinemeng), recte admonere videtur Heeren. Ideen etc. II, 2. p. 383. De lino Colchico locus est Strabonis XI, 2. p. 498 s. 762 A (p. 409 Tauchn.), ubi praeter alia leguntur haec: ἡ δὲ λινουφγία καὶ τεθφύληται καὶ γάρ είς τοὺς έξω τόπους έπεκόμιζον· καί τινες βουλόμενοι συγγέ-νειάν τινα τοις Κόλχοις πρός τους Αίγυπτίους έμφανίζειν ἀπὸ τουτων πιστούνται. Quibuscum conf. Eustath. ad Dionys. Perieg. 680. Schol. ad Apollon. Rhod. IV, 277. Polluc. Onomast. V, 26. Atque etiamnum lini et cannabis feracissimam esse regionem intelligo ex Ritteri Erdkunde II. pag. 916. Qui idem Ritterus (Vorhalle etc. p. 45 —48), hunc Herodoti locum attingens, ex lintei fabricatione nil concludi posse censet ad probandam Ae-gyptiam Colchorum stirpem, quon-iam per universam Asiam inde ab antiquissimo aevo haec ars florue-rit. Itaque eam facit coniecturam: Indiam fortasse pro linteorum painuiam fortasse pro inteorum patria esse habendam; ita ut Herodoti Sardonion (sic) et synonymum Sindon (Hesych. II. pag. 1189) ad terram Serhind, Sind referatur linteaque Indica (Indienne) significentaria.

ύπὸ Ἑλλήνων Σαρδονικόν πέ-κληται] Non variant libri, misi quod nounulli exhibent Σαρδώνι-

xòv, quod cum ad insulam Sardiniam, quam vocamus, pertineat, ab hoc loco maxime alienam, prae-staret utique cum Larchero scri-Sardiniam insulam pertinet, et Σαφ-διανὸς s. Σαφδιανικὸς, quod ad Sardes, Asiae minoris urbem, spe-ctat (teste Stephano Byz. s. v. Σάφδις et Σαφδώ), inter se confu-dissent. Hinc Σαφδιηνὸς aliquo-ties apud Nostrum occurrit; vid. nott. ad I, 22. Unde Σαφδιηνι-κὸν edidit h. l. Dietsch., Σαφδι-κὸν serinait Dindorf. Etenim per xòv scripsit Dindorf. Etenim per Sardes commercio florentes ad Graecos Colchicum linum pervenisse videtur, antequam ad orientalem Ponti Euxini oram ipsi Graeci navigarent, indeque videtur factum, ut a Sardibus nomen acciperet; cf. Ukert Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 2. p. 258 not. Ac Sardiana lintea valde celebrata per Graeciam, unde βάμμα Σαρδιανικόν apud Hesychium s. v. memoratur. Tu vid. Aristoph. Acharn. 112. Pac. 1174 s. 1086 ibique interprett.

# CAP. CVI.

Τὰς δὲ στήλας τὰς ἴστη] Pro τὰς δὲ στήλας aliquot libri αί δὲ στῆλαι, ex ignoratione eius structurae, quam attractionem inversam vocat Kuehner. Gr. Gr. §. 789, coll. Matth. Gr. Gr. p. 790. 886. et quos ad h. l. laudat viros doctos Wesselingius, Gronov. ad Senec. de benefic. IV, Gronov. ad Senec. de benefic. IV, 32. Davis. ad Ciceron. Tuscc. I, 24. Conf. etiam Herodot. V, 103. Quare haud necesse eiicere τὰς, ut proponit Cobet. Γστη pro vulg. Γστα e Sancroft. alteroque Parisino dedi probante Bredov. p. 397; cf. etiam II, 102. Mox revocavi iam olim

# γώρας ὁ Αἰγύπτου βασιλεὺς Σέσωστρις, αί μὲν πλεύνες σὐπέτι

vulgatum mesov, e Sancroft. cod. mutatum in ὅρεον, cum alii codd. ὅρον, alii ὅρων ferrent. Koen. ad Gregor. Corinth. p. 407 probaverat ο̈φεον; sed vid. Bredov. p. 313, quem recentt. edd. recte secuti sunt. Quod ad ipsam narrationem attinet, negat Zoega de obelisce. p. 578 seq., Sesostridem vere has columnas posuisse, cuius nomine vo-catae sint quotquot columnae ad veterum regum potentiam statu-tae creditae fuerint. Palaestinenses quidem iure Sesostridis dici posse, cum nihil nos credere vetet, conterminam regionem tam prisco iam aevo Aegyptiorum regibus tributum pependisse. Sed de columnis ab Herodoto in Ionia visis nil certi affirmari posse neque similes istas Aegyptiis omnino fuisse; quae si verae fuerint, non ideo opus a Sesostride erectas illas putare, quae a profugis aut colonis Aegyptiis poni potuissent; quemadmodum in Aethiopia Sesostridis columnas (de Actinopia Sesestridis columnas (de quibus Strabo testatur XVI. p. 769). XVII. p. 769) a mercatoribus potius in regis honorem, quam ab hoc ipso positas fuisse. Hactenus Zoega. Quae quantum repugnent historiae testimoniis ipsisque adeo monumentis adhuc superstitibus, de quibus ad II, 102 monuimus, exponero vix opus. Sed accedunt quoque alia eaque certiora. Quamquam enim ad hanc Herodoti nar-rationem vix referre licebit imaginem quandam rupi insculptam in via, quae Sardibus Smyrnam ducit in faucibus, quibus nomen Karabel, septem ferme horarum spatio Smyrna remotis, cum, quae exhibetur figura bellatoris s. militis, qui hastam sinistra, arcum dextra tenet manu braccisque brevioribus et

caligis acutis sive curvatis indutus est, vix Aegyptium regem aut miest, vix Aegyptium regem aut militem declaret, sed Assyrium Scythamve potius repraesentare videatur hominem\*), aliud tamen inventum est in Syria monumentum, quod ex genere eorum, quae Herodotus h. l. descripsit ipseque vidit, certe fuisse, dubitari nequit. In valle angusta rupibusque praecipitibus ntrinque inclusa, per quam tibus utrinque inclusa, per quam Lycus s., ut nunc vocatur, Nahr el Kelb undas mare versus volvit, non longe a Beryto s. Beirut complures cernuntur rupibus insculptae tabulae, quae Aegyptium exhibent re-gem victorem, qui captivum vin-ctum gladio iugulaturus deoque oblaturus est: additae sunt notae hieroglyphicae, quibus continetur nomen Ramsis s. Sesostridis adeo-que, si recte intellexit Lepsius, ipse annus, quo ea rex perpetrasse putandus sit, quartus regni sui, qui fere convenit cum anno 1389 ante Chr. n. ex eiusdem viri docti supputatione. Ac primum quidem hoc monumentum nobis innotuit saedocti Cassas: Voyage pittoresque de la Syrie (1798) Vol. II. pl. 76. 77; accuratius dederunt Angli in: Transact. of the society of Literat.
Vol. III. P. 1. p. 105. Pl. 1. 2.
(1837) ac praecipue Lepsius Annal.
dell' Inst. Archeol. Vol. X. p. 12
seqq. Mon. ined. Tav. 21 (cf. eiusdem viri docti Notice sur les basreliefs Egypt. et Pers. de Beyrout en Syrie avec une planche. Rom. 1838) iterumque quam accuratissime in opere splendidissimo: Denkmüler aus Aegypt. u. Aethiop. Abth. III. pl. 197 ac forma minori in: Monatsbericht. d. Akad. d. Wis-sensch. z. Berl. Juni 1854. p. 338

<sup>\*)</sup> Vid. Kiepert in: Archaeolog. Zeit. 1843. nr. 3., qui primus hoc monumentum exhibuit, de quo vid. Walz in: Kanstblatt. 1843. nr. 80 et Allgem. Zeitung. 1853. Bellag. nr. 223. p. 3563. Weleker: Rhein. Mus. N. F. II, 3. p. 439 seq. Cum Walzio Assyrium nonumentum esse statuunt idem Kiepert in Archaeol. Zeit. 1845. p. 188. Lepsius ihid. 1846. p. 271, Layard Niniveh and its remains II. p. 182 seq. 286 Discoveries ele. p. 210, Movers: Die Phoeniz, II, 1, p. 279, Grotelend. Erläut. d. Keilscht. babyl. Backsteine p. 16.

φαίνονται περιεούσαι, έν δε τῆ Παλαιστίνη Συρίη αὐτὸς ὅρεον ἐούσας, καὶ τὰ γράμματα τὰ εἰρημένα ἐνεόντα, καὶ γυναικὸς αἰδοὶα. εἰσὶ δε καὶ περὶ Ἰωνίην δύο τύποι ἐν πέτρησι ἐγκε-κολαμμένοι τούτου τοῦ ἀνδρὸς, τῆ τε ἐκ τῆς Ἐφεσίης ἐς Φώκαιαν ἔρχονται, καὶ τῆ ἐκ Σαρδίων ἐς Σμύρνην. ἐκατέρωθι δε ἀνὴρ ἐγγέγλυπται, μέγαθος πέμπτης σπιθαμῆς, τῆ μὲν δε-

—346. Quibus add. Ritter: Erd-kunde XVII. p. 533 seqq. et Ber-tou in: Revue Archéolog. XI (1854). I. p. 1 seqq., qui aliud etiam monumentum simile in Phoenicia prope Adloum se reperisse asserit p. 9 et in: Essai sur la Topographie de Tyr. (Paris 1853) p. 86. Herodo-tus num imagines prope Berytum detectas viderit, iure dubitandum, cum ad hanc usque urbem vix pervenisse videatur, quae ἐν τῷ Πα-λαιστίνη Συρίη, qualem Noster intellexit, sita haud fuit; accedit, tellexit, quod rupibus incisae sunt illae imagines, non columnîs s. stelis, quas narrat Herodotus, nisi malis cum Lepsio l. l. p. 15 στήλας intelli-gere non tam columnas quam quaevis omnino monumenta insculpta: de quo equidem dubito, cum ipse Noster distinxerit h. l. inter στή-λας atque τύπους έν πέτοησι έγκεκολαμμένους, quales saue sunt imagines in faucibus Lyci detectae. Quod certe haud perspexit Osburn, Monumental history of Egypt. II, 441 in universum de tabulis narrans, quas Sesostris terrarum a se expugnatarum in rupes incidi iusserit. Neque sane στήλας dici posse quaevis monumenta insculpta, monstrare poterunt, quae in Thes. L. Graec. Vol. VII. p. 751 seq. ed. Dind. et in Beckeri Charicle III. p.

108. 109 ed. sec. allata sunt.

ἐν δὲ τῆ Παλαιστίνη Συρίη ἀὐτὸς ἄρεον ἐοὐσας Εχ hoc autem loco nolim colligere, Herodotum in 
ipsam Iudaeam pervenisse (quod si 
esset, de incolis huius terrae institutisque profecto narrasset; conf. 
nott. ad II, 104). Est enim ħ. l. 
ea pars Palaestinae intelligenda, 
quae mare attingit, ora maritima, 
Phoenicibus atque Philistaeis, qui 
dicuntur, occupata. Cf. Stark: Gaza

p. 195. In eandem sententiam Larcherus disputat, cum terram, quae ad Davidis aut Salomonis imperium pertinuerit, hic intelligi posse negat. Sed Ascalone (quae Palaestinae dicitur urbs I, 105) statuas poni potuisse arbitratur, illudque addit, omnem regionem a Ienyso usque ad Serbonidem lacum (Her. III, 5) ad Syriam Palaestinensem pertinuisse nec ullo tempore Davidi paruisse.

δύο τύποι] τύποι sunt imagines, figurae (ut II, 86. 138) rupibus insculptae (Basreliefs), a quibus mox discernuntur γράμματα ίρὰ, i. e. notae hieroglyphicae et ipsae rupibus incisae, de quibus cf. II, 36. Conf. Goulianof Archéolog. Egypt. I. p. 211 seq.

211 seq. ές Φώκαιαν] Conf. I, 142. 146

ibiq. nott.

πέμπτης σπιθαμής] σπιθαμή dimidium est cubiti, Spanne. Conf. Wurm. De pondd. ratt. p. 90 seq., Boeckh Metrolog. Untersuch. p. 211 seqq. coll. 240. Inde, si Schweighaeuserum sequimur, qui verba huc refert Didymi apud Priscianum p. 1530 sive p. 217 Lind. (τους τέσσαρας ημίσυ πήχεις πεμπτην σπιθαμήν. conf. nott. ad Herod. I, 50), πέμπτη σπιθαμήν efficit quatuor cubitos una cum dimidio sive una spithama addita. Cum vero unus cubitus unum aequet pedem atque eius dimidium, exsistunt figurae pedum sex et 4. Moneo propter Dahlmann. (Herod. p. 93), qui figuras hic intelligit quinque spithamarum sive 34 pedum; quae si Herodoti fuit sententia, mirum sane, quod non dixerit πέντε σπιθαμών. Itaque Iacobs. de mensur. Herod. p. 9. figurarum illarum magnitudinem tantam fuisse putat, ut, si ab earum pedibus spithamis metiri incipias,

ξιῆ χειρί ἔχων αίχμὴν, τῆ δὲ ἀριστερῆ τόξα, καὶ τὴν ἄλλην σκευήν ώσαύτως καὶ γὰρ Αίγυπτίην καὶ Αίθιοπίδα ἔχει: έχ δὲ τοῦ ὤμου ές τὸν ἕτερον ὧμον διὰ τῶν στηθέων γράμ- 152 ματα ίοὰ Αιγύπτια διήκει έγκεκολαμμένα, λέγοντα τάδε: ΕΓΩ ΤΗΝΔΕ ΤΗΝ ΧΩΡΗΝ ΩΜΟΙΣΙ ΤΟΙΣΙ ΕΜΟΙΣΙ ΕΚΤΗΣΑΜΗΝ. οστις δε και οκόθεν έστι, ένθαθτα μεν ού δηλοί, ετέρωθι δε δελήλωκε. τὰ δή καὶ μετεξέτεροι τῶν θεησαμένων Μέμνονος είκονα είκάζουσί μιν είναι, πολύ τῆς ἀληθείης ἀπολελειμμένοι.

vertex intra quintam spithamam cadat. Sed hoc mihi exquisitius quam verius videtur dictum. Malim equidem sequi Schweighaeuserum, cuius rationes etiam probavit vir doctus in Classical Journal Vol. V. nr. 10. p. 334 itemque Reinganum: Geschichte d. Erdabbild. I. pag. 72

seqq.

καὶ τὴν ἄλλην σκευὴν] Ad σκευὴν

conf. I, 24 ibique nott. et VII, 15. 16. 62 etc.

ω̃μοισι τοῖσι ἐμοῖσι] i. e. hu-meris meis; quod cum quibusdam insolenter videretur dictum, ex Diodoro, qui eandem fere inscriptio-nem retulit I, 55, ὅπλοισι (qua voce Diodorus utitur) hic restitu-tum voluere. Nec vero libri suffragantur, nec adeo insolens lo-cutio, ut ferri nequeat. Laudant interpretes Sophoel. in Trachin. "Ast ego, quae terras humeris

pontumque subegi."

Quod idem est ac si dixisset lacer-Attamen onloid iterum restitui iubet R. I. Fruin: De Manethone Sebennyt. pag. 155 pro ωμοισι, quod recte tuetur Brunet de Presle: Examen critique des dynasties d'Egypt. p. 38, qui ad humerorum signum attendi vult, quo in notis hieroglyphicis robur virium omnino declarationi additi rari addit. — In verbis proxime antecedentibus γράμματα ίρὰ Λίγνπτια vocem Λίγνπτια delendam censet Cobet, cui assentiri nequeo respiciens ad γράμματα Λίγνπτια, quae II, 125 commemorantur, quae cum ad demoticam scripturam pertineant, ut ibi docuimus, hoc loco, quo alterum idque sacrum scripturae Aegyptiae genus per notas hie-roglyphicas declaratum significatur,

roglyphicas declaratum signincatur, içà cur addatur apparet.
οὐ δηλοί] scil. ὁ Σέσωστρις, idemque ad δεδήλωπε intellig.
Μέμνονος εἰπόνα εἰπάζουσί μιν εἶναι] Conf. Pausan. I, 42. §. 2.
Atque antiquissimam hanc et primam statuae Memnonis Thebis erectae mentionem habent, de qua Iablonsk. de Memnon. pag. 30. "Sed recte iam auctores operis Descript. de l'Egypt. t. II. (Thèb.) pag. 94 monent, non utique constare, num hoc loco Memnonis statuam, quae Thebis est, cogitaverit Herodotus; illud vero constare, eum pro Sesostris statuis illas duas in Ionia a se visas habuisse, item-que hoc alterum, Herodotum non confudisse Memnonem cum Sesostride." Cr. Cum his etiam conf. quae monet Letronne: La statue de Memnon p. 42 coll. p. 73 seq. et Lepsius Chronolog. d. Aegypt. I. p. 277 seq., qui h. l. primum ve-stigium Sesostris — Ramessis cum Memnone confusi inveniri vult, addens, Aegyptiorum sermone quaevis palatia dici Mennu, indeque ortum esse Graecum μεμνόνειον, quod ut ad alia palatia, ita ad Thebanum illud, quod Ramesseium nunc vo-

cant, acque transferri potuerit.
ποιν της άληθείης άπολελειμμέvoi] i. e. longe a vero aberrantes, a vero quasi relicti. Quam locutionem posteros scriptores imitatos Τούτον δὴ τὸν Αἰγύπτιον Σέσωστριν ἀναχωρέοντα καὶ 107 ἀνάγοντα πολλοὺς ἀνθρώπους τῶν ἐθνέων, τῶν τὰς χώρας κατεστρέψατο, ἔλεγον οἱ ἰρέες, ἐπεί τε ἐγένετο ἀνακομιζόμενος ἐν Δάφνησι τῆσι Πηλουσίησι, τὸν ἀδελφεὸν έωυτοῦ, τῷ ἐπέτρεψε Σέσωστρις τὴν Αἰγυπτον, τοῦτον ἐπὶ ξείνια αὐτὸν κα-

esse aliquot exemplis indicat Wesseling. ad h. l., ex Procop. Bell. Pers. I, 6. Agath. II. p. 38 B. itemque ex Lysiae Orat. I, 5 et Euripid. Hel. 1262. Intactum reliqui molè, quod h. l. omnes afferunt libri scripti et editi, Bredovio auctore p. 36 mutandum in πολλον, quod inde recepit Dietsch. Vulgatum retinuit Dindorf. Pro ἀλη-δηίη, quod olim legebatur, dedi cum recentt. edd. ἀληθείη; vid. nott. ad I, 34. θεησαμένων, quod recentt. edd. mutaverunt in θηησαμένων, equidem reliqui cum Bredov. pag. 45.

#### CAP. CVII.

έν Δάφνησι τῆσι Πηλουσίησι] Vid. supra ad II, 30 monita. In proxime antecedentibus e melioribus libris revocavi πολλούς pro πολέας; vid. Bredov. p. 36. τὸν ἀδελφεὸν ἐωντοῦ] Appellatur

τον ἀδελφεὸν ἐωντοῦ] Appellatur Armais, si fides est Manethoni (Ioseph. contr. Apion. I. §. 15. t. II. p. 447), qui eadem ferme, quae apud Herodotum leguntur, tradit atque hunc Armain eundem esse addit atque Danaum, fratrem Sesostridis (qui hic dicitur Σέθωσις), qui idem vocetur Aegyptus. In quo tamen Manethonis nullam esse fidem Larcherus contendit in tab. chronol. t. VII. pag. 322 seq. coll. p. 8. Sed Champoll., afferente Creuzero Comm. Her. p. 198, suspicatur, temere universale nomen Aegypti Graecos imposuisse ei regi, qui Danai frater ferebatur; ceterum probabilia esse et congrua temporum rationibus, quae apud Iosephum l. l. ex Manethone proferantur, viderique Danaum esse Armain Manethonis; fratrem autem, quem Graeci ignorantia Aegyptum dixerint, Sesostrin esse Sethosin Rames-

sem. Postea haec disquisiverunt Bunsen l. l. III. p. 100 seqq., Ro-sellini Mon. stor. I. p. 254. 301 seqq. II. p. 1 seqq. 259., qui, quae Iosephus habet, probare studet, ita ut Danaum, quem profugum ex Aegypto in Graeciam appulisse Graeci tradunt, revera Aegyptii regis, qui trem fuisse existimemus; quibus-cum conf. quae iudicat Gesenius in: Hall. Litt. Zeit. 1841. p. 558 in: Hall. Litt. Zeit. 1841. p. 558 seq. Equidem malim sequi Boeckh. l. l. p. 681 seqq., qui reiecta hac omni Danai comparatione, quam ignorat Herodotus, illa quae apud Iosephum leguntur verba (ἡ δὲ χώρα ἐκλήθη ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ [sc. Σεθώσεως] Λίγυπτος· λέγει γὰρ [sc. ὁ Μανεθών], ὅτι ὁ μὲν Σέθωσις ἐκαλεῖτο Λίγυπτος, Λομαϊς δὲ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Δαναὸς), ab interpolatore quodam addita ac Manepolatore quodam addita ac Manethonis libris illata esse suspicatur. Quae ita tueri studet Lepsius l. l. p. 281, ut Manetho significarit, sua aetate haec ad Danaum referri, quae quidem ipsa non prorsus aliena videantur ab Aegyptiorum historia, qui sane duorum regiorum fratrum dissidia noverint. Hunc vero Danaum ad Phoeniciam potius rela-tum vult Movers (Die Phoeniz. I. p. 46) quam ad Aegyptum: ad quam si revera pertinuit Danaus frater Sesostridis, ut volunt, id quin h. l. Noster declarasset, vix dubium, cum in caeteris tam lubenter Graec cum Aegyptiis componat; accedit quoque Diodorus I, 57, in summa fere consentiens cum Herodoto idemque nomen fratris tacens. Quod haud inconsulto factum videtur, si quidem de industria pravi fratris nomen sacerdotes celasse nec monumentis literarum consignasse credibile est.

έπὶ ξείνια αὐτὸν καλέσαντα] ξεί-

λέσαντα και πρός αὐτῷ τοὺς παίδας, περινῆσαι ἔξωθεν τὴν οίκίην ύλη, περινήσαντα δε ύποπρησαι. τον δε, ώς μαθείν τοῦτο, αὐτίκα συμβουλεύεσθαι τῆ γυναικί καὶ γὰο δὴ καὶ την γυναϊκα αὐτὸν αμα άγεσθαι. την δέ οί συμβουλευσαι, των παίδων έόντων ξέ τους δύο έπι την πυρην έκτείναντα, γεφυρώσαι το καιόμενον, αὐτοὺς δ' ἐπ' ἐκείνων ἐπιβαίνοντας έκσωζεσθαι. ταύτα ποιήσαι τον Σέσωστριν καί δύο μέν τῶν παίδων κατακαῆναι τρόπω τοιούτω, τοὺς δὲ λοιποὺς ἀπο-108 σωθηναι αμα τῷ πατρί. Νοστήσας δὲ ὁ Σέσωστρις ἐς τὴν Αίγυπτον καὶ τισάμενος τὸν ἀδελφεὸν, τῷ μὲν ὁμίλῷ, τὸν ἐπηγάγετο, τῶν τὰς χώρας κατεστρέψατο, τούτφ μὲν τάδε έχρήτούς τέ οι λίθους, τους έπι τούτου τοῦ βασιλέος χομι-

νια vulgo sunt hospitalitatis dona, munera, quae hospitalitatis dona, munera, quae hospitibus offeruntur ac praebentur. Conf. quae monui ad Plutarch. Alcibiad. p. 216, et add. Herod. IV, 154. V, 18 ibiq. laudd. Iacobs ad Aelian. N. A. I, 2. Invitarat scilicet frater Segostrin. Invitarat scilicet frater Sesostrin ad festum redeuntis in honorem institutum, quasi hospitale epulum, quo hospites vulgo excipi solent. Hinc Diodorus l. l. simpliciter: ἐστιῶν αὐτὸν ὁ ἀδελφὸς κ. τ. λ. Ad structuram totius loci pronominumque usum hoc tenendum: τοῦτον δη τον Aly. Σέσ., quae verba initio capitis leguntur, esse obiecti accusativum, qui pendet a verbo καλέσαντα et repetitur voce αὐτὸν, quod aeque ac sequens αὐτῷ ad Sedet acque pertinere nemo non videt; τοῦτον (ἐπὶ ξείνια κ. τ. λ.) vero spectare ad τον ἀδελφεὸν idque ob verba interiecta repetere, tanquam subjecti accusativum, ad quem in seqq. referendum περινή-

περινήσαι έξωθεν την οίκίην ῦλη] Scripsi περινήσαι (pro περι-νηήσαι), et mox περινήσαντα pro περινηήσαντα; vid. nott. ad I, 50.
Ad structuram conf. Herod. VI, 80
(ubi περινέειν ΰλη), qui idem IV,
164 dixit ΰλην περινήσας.

τον δε ώς μαθείν] τον δε ad Sesostrin refer, qui, cum insidias a fratre structas intellexisset, cum femina de effugiendo periculo consilia agitarit. In quo adverte vim medii verbi συμβουλεύεσθαι

medii verbi συμβουλευεσθαι (consilia agitare, deliberare), et activi συμβουλεύειν (consiliam dare, consulere). Conf. Herodot. I, 19. VII, 235.
τοὺς δύο ἐπὶ τὴν πυοὴν ἐπτείναντα] i. e. duobus super pyram extensis pontem quasi strucre super materiam ardentem. De quo tacet Diodorus. qui rogem parrat pro Diodorus, qui rogem narrat pro salute uxoris et filiorum vota diis suscipientem ita evasisse, indeque ctiam postea deos tum reliquos, tum Vulcanum inprimis, ut a quo potissimum iam inopinato servatus fuisset, donariis honorasse.

# CAP. CVIII.

τῶν τὰς χώρας κατεστρέψατο] Haec verba Wesselingio et Valckenario ex cap. antecedentis initio huc a lectore repetita videntur. Sed praeterquam quod codd. omnes haec verba hoc loco exhibent, obstat quoque Herodoti oratio copiosior atque uberior.

τούτω μεν τάδε έχρήσατο] Conf. II, 95 ibiq. nott. — Ad argumentum conf. Diodor. I, 56, simulque consulenda ea, quae in ipsis monumentis a Sesostride crectis exhibentur, in quibus videmus captivos homines e variis terris a rege victore adductos et ad varia negotia adhibitos: vid. quae in Excurs. ad cap. 102 laudavimus et conf. Birch in Transactt. of the royal

σθέντας ές του Ήφαίστου τὸ ίρὸν, έόντας μεγάθει περιμήκεας, ούτοι ήσαν οί έλκύσαντες, καὶ τὰς διώρυγας τὰς νῦν ἐούσας ἐν Αλγύπτω πάσας οὖτοι ἀναγκαζόμενοι ώρυσσον, ἐποίευν τε οὐκ έκόντες Αίγυπτον, το πρίν ἐοῦσαν Ιππασίμην καὶ άμαξευομένην πάσαν, ένδεὰ τούτων. ἀπὸ γὰο τούτου τοῦ χρόνου Αίγυπτος, ἐοῦσα πεδιὰς πᾶσα, ἄνιππος καὶ ἀναμάξευτος γέγονε: αίτιαι δε τούτων αί διώρυχες γεγόνασι, έουσαι πολλαί και παντοίους τρόπους έχουσαι. κατέταμνε δε τούδε είνεκα την χώοην ὁ βασιλεύς. οσοι των Αίγυπτίων μη έπι τω ποταμώ εκτηντο τὰς πόλις άλλ' ἀναμέσους, οὖτοι, ὅκως τε ἀπίοι ὁ ποταμός, σπανίζοντες ύδάτων πλατυτέροισι έχρέοντο τοίσι πό-

society of Literat. sec. ser. II. p. 345 seq. — In seqq. ad vocem περιμηκεας conf. II, 171. VII, 36. και τὰς διώρυχας τὰς νῦν ἐούσας κ. τ. λ.] Vid. Diodor. I, 57.

Atque conjunctum est sequentis capitis argumentum, quoniam accurata regionum descriptio terminorumque constituendorum ratio indeque vectigalium quoque exigen-dorum ab his canalibus ad terram fertiliorem reddendam deductis proveniebat. Neque etiam omnino au-ctor huius rei fuisse videtur Sesostris, cum talia ante ipsum iam instituta fuisse perquam sit credi-bile, sed multum illa auxisse meliusque ordinasse videtur rex, ad quem principem fere regum Aegyptiorum adscribebantur, quaecunque splendida atque egregia ex antiquitate instituta habuit Aegyptus, ad imperii laudem non minus quam ad vitam ipsam cultiorem insignia. Conf. Heeren. Ideen etc. II, 2. p. 341 coll. 348. Rennel. l. l. pag. 597. Atque his canalibus omnem Aegyfaciem valde fuisse mutatam bene credimus Herodoto diserte notanti, equis et curribus non amplius eam esse aptam, quae scili-cet antea et equitum et curruum armatorum copia abundarit, ut vel ex Exod. XIV, 9 intelligitur. Plura Michaelis Mosaisch. Recht. III. p. 213 seqq.

έποίευν τε ούκ έκόντες Λίγυ-πτον — ενδεά τούτων] i. e. reddebantque ita inviti Aegyptum, quae

ante erat equis plaustrisque vehendis tota apta, his destitutam; ubi τούτων spectare ad ea, quae verbis επασείμην και άμαξευομένην continentur, monere vix opus. ἐνδεᾶ immutatum reliqui; cf. nott. ad procem. libri primi. Nec magis opus scribere exoleé re ova éxos, opus scribere ἐποίεἐ τε οὐκ ἐκὼν, quod proposuit vir doctus in Rhein. Mus. N. F. VI. p. 154. Quod ad argumentum loci attinet, ipsa Aegyptus vix dici poterit ἀνιππος et ἀναμαξευτος, si animum advertamus ad ipsa Aegyptiorum monumenta, in quibus varii generis plaustra duodus equis plerumque vecta stra duobus equis plerumque vecta exhibentur ipsaque ratio plaustrorum fabricandorum repraesentatur: quam in rem plurima dabit Wilkin-

son. Manners etc. I. p. 336 seqq., quem eundem etiam conf. p. 104. και παντοίους τρόπους έχουσαι] Intelligit canales vario modo quaqua-versus deductos. Conf. I, 188. 199.

— In seqq. reliqui είνεκα ab om-nibus libris scriptis prolatum. Recentt. edd. είνεκεν.

πλατυτέροισι έχρέοντο τοίσι πόμασι] i. e. salsiore potu utebantur s. aqua salsiore. Nam πλατύ ὖδωφ Hesychius exponit αλμυρον, ean-demque vocis potestatem ad Athen. II, 4 commonstravit Casaubonus, notante Wesselingio, qui inde recte tuetur Dicaearchi locum c. 13, ubi tuetur Dicacareni 100aaa aquam) ὑπόπλατν (id est: subsalsam aquam) quidam mutare voluerant in παχυ. Ac pertinet huc, quod etiam-num in Aegyptiis puteis, praesertim μασι, έκ φρεάτων χρεόμενοι. τούτων μέν δη είνεκα κατετμή-109 θη η Αίγυπτος. Κατανείμαι δε την χώρην Αίγυπτίοισι απασι 153

in iis, qui a Nilo remotiores sunt, subsalsam aquam inveniri observant recentiores peregrinatores (conf. Pocock. laudatum in Larch. nota); quo ipso valde probatur tum Herodotea narratio, tum quod simile legitur apud Plut. de Isid. et Osirid. cap. 40. pag. 367 B: πασαι πηγαί και φέατα πάντα — άλμυσον ύδως και πικοὸν έχουσιν, ubi vid. Parthey p. 236 coll. Diodor. III, 39.

έμ φρεάτων χοεόμενοι] scil. τοἰσι πόμασι, unde apparet, haud necesse esse cum Valckenario mutare χρεόμενοι in άφυσμενοι vel άφυτομενοι (ex puteis haurientes).

— Caeterum scripsi cum Schweigh. et Gaisf. χρεόμενοι et paulo ante έχρέοντο, uti meliores praebebant libri. Vulgo χρεώμενοι et έχρέωντο. Vid. Bredov. p. 384.

## CAP. CIX.

Κατανείμαι δε την χώρην κ. τ. 1.] Secundum Diodorum I, 54 Sesostris omnem Aegyptum primus in triginta sex praefecturas (voin triginta sex practiculars (reµovs) divisit singulisque singulos
praefecit viros, qui omuia administrarent. Neque aliter fere Nostra strarent. Neque aliter fere Noster II, 164 (ubi cf. nott.) coll. II, 42 omnem Aegyptum per nomos de-scriptam esse asserit, nullo nomorum numero indicato: quem si tri-ginta sex fuisse cum Diodoro statuas, his triginta sex nomis, ut ait Seyffarth Beiträge z. Gesch. etc. II. p. 90. 95 ex asse respondent 36 Zodiaci decuriae cum dominis suis s. decanis: ut adeo tota haec divisio ad sidera spectare videatur eo modo, quo etiam dodecarchiam illam s. duodecim regulorum imperium (de quo vid. II, 147) ad eandem siderum rationem s. ad totidem Zodiaci partes retulerunt. Hoc vero totum num ad nostrum quoque locum pertincat, nunc non dis-quiram: id potius videtur notan-dum, quod, teste eodem Diodoro I, 73, omnis terra tripartito divisa,

vel sacerdotibus vel regibus vel mi-litibus erat tributa, minus utique congrue cum iis, quae h. l. de Se-sostri omnem terram inter singulos Aegyptios dividente narrantur. Nec omnino in iis quidquam certi statuere licebit, quae testium veterum inopia obscura sunt magnisque tenebris premuntur. Qui enim omnem terram ad se pertinere credidit rex, is potuit utique singulis singulas agrorum portiones ita assignare, ut vectigali quotannis soluto ipsius dominium agnoscerent; potuit etiam eas tantum illis terras tribuere, quae bello captae hostibusque ereptae bello captae hostibusque ereptae erant; quamquam hoc cum Herodoti verbis minus convenit. Conf. Heeren. Ideen II, 2. pag. 141 seqq. In ipsa vero Aegypto iam ante huius Sesostridis, qui Ramses s. Ramesses Magnus habetur, tempora divisionem terrae inter singulos possessores, qui eam colerent, exstitiase tributumque inde solutum fuisse, ita credibile est, ut ea, quae h. l. de terrae divisione a Sesostride facta traduntur, nisi ad prioris actatis regem pertinuerint, ad partem tantum Aegyptiae terrae, quae ad regium dominium pertinuerit ac Sesostride regnante aucta fuerit, referri posse videantur. Tu conf. Wilkinson. Manners etc. I. p. 73. II. p. 70 seq. Ac referri huc quoque poterunt, quae in Genes. XLVII, 20 seqq. narrantur de Iosepho, qui Pharaoni emerit singulorum Ae-gyptiorum (exceptis sacerdotibus) agros, quos ipsos iisdem postea reddidit colendos ea conditione, ut quintam proventus partem Pharaoni solverent; conf. Hengstenberg: Die Bücher Mos. u. Aegypt. p. 60 seqq. et Lepsius Chronolog. d. Aegypt. I. pag. 384 seq. — "Quod Sesostris leges agrarias milesque atstrictions de leges agrarias seguinalis agrarias. tinet, laudat in consimili argumento, ubi Cretensium Minoisque leges attigit, Sesostrin Aegyptiorumque instituta tanquam antiquis-sima omnium Aristoteles in Polit. VII, 10, 3 (cap. 9. p. 288 Schneid.).

τοῦτον ελεγον του βασιλέα, κληφον ίσου έκάστω τετράγωνου διδόντα, καὶ ἀπὸ τούτου τὰς προσόδους ποιήσασθαι, ἐπιτάξαντα ἀποφορήν έπιτελέειν κατ' ένιαυτόν. εί δέ τινος τοῦ κλήρου ὁ παταμός τι παρέλοιτο, έλθων αν πρὸς αὐτὸν ἐσήμαινε τὸ γεγενημένον . ὁ δὲ ἔπεμπε τοὺς ἐπισκεψομένους καὶ άναμετρήσοντας, όσφ έλάσσων ο χώρος γέγονε, όχως τοῦ λοιποῦ κατὰ λόγον τῆς τεταγμένης ἀποφορῆς τελέοι. δοκέει δέ μοι ένθεῦτεν γεωμετρίη εύρεθεϊσα ές την Ελλάδα έπανελθείν.

Easdem leges ex Herodot. l. l. cum

Easdem leges ex Herodot. l. l. cum Sinensium legibus comparavit nuper vir doctus in The classic. journ. II. pag. 587." Creuzer. in Commentt. Herodd. p. 198 seq.
 έπιτάξαντα ἀποφορὴν ἐπιτελέειν κατ' ἐνιαυτόν] Pro ἐπιτελέειν libri quidam ἀποτελέειν. Nec tamen illud loco ˈerit movendum. Conf. Herodot. V, 49. 82. 84. IX, 64. Similis confusio inter ἀποκρατείν et ἐπικρατείν obtinet IV, 50. Vocem ἀποφορὴν glossa Herodotea cem ἀποφορήν glossa Herodotea exponit την τελουμένην τιμην ύπὸ τῶν δούλων τοὶς δεσπόταις. Caeterum hoc ex loco suspiceris licet, quae fuerit agricolarum in Aegypto conditio, quaenam tributi exigendi ratio. Ut enim hodieque illud non ad singulos homines rusticos pertinet, verum ad integros vicos, qui-bus tributum imponitur, quique communi etiam opera agros colunt (cum scilicet propter inundationes singuli singulorum agrorum termini accuratius servari non possint), ita etiam antiquitus obtinuisse, ex ipsius terrae indole verisimile videtur Heerenio (Ideen II, 2. pag. 340 Namque cum canalibus e seq.). Nilo deductis arcte coniuncta ipsa agrorum divisio et tributi solvendi ratio; quibus omnibus cum bene prospexerit Sesostris, consentaneum est (ut Heerenius existimat), hunc regem primum dici haec instituisse et introduxisse.

έλθων αν προς αυτον έσημαινε το γεγενημένον] De αν, quando iungitur praeteriti indicativo, conf. I, 42. 196.

κατά λόγον της τεταγμένης άπο-φορης τελέοι] Ne quis malit άπο-φορην (quod in mentem venerat

Benedicto in Actt. semin. reg. Lips. Benedicto in Actt. semin. reg. Lips. II. p. 290), intelligendum monet Schweigh. μέφος τῆς τεταγμένης ἀποφοφῆς. Quem sequitur Negris explicans: ὅκως τελέοι (ἐκ) τῆς τεταγμένης ἀποφοφῆς κατὰ λόγον. Equidem ad κατὰ λόγον referre malim genitivum; ut unusquisque tantum solvere intelligatur, quantum pro ratione universi tributi nunc, diminuto scilicet dominio, solvere par est. κατὰ λόγον eodem fere sensu VII, 36. Quod ad argumentum attinet, ex iis, quae h.l. produntur, nata videtur necessitas table. bularum publicarum, in quibus sin-guli fundi eorumque mensurae et domini describerentur, ut recte ponit Amadeus Peyron (Papyrr. Graecc. Amadeus regron (rapyrr. Graecc. p. 111 seq.); inde quoque eodem auctore orti of τοπογραμματείς et κωμογραμματείς, qui in papyris Graecis et inscriptionibus (nr. 4690. 4956 in Corp. Inscr. Gr. T. III.) commemorantur, qui huiusmodi ta-bulas in singulis vicis oppidisque et conficiebant et servabant: eoque etiam referri vult idem vir doctus τὸν βασιλικὸν γραμματέα, qui in papyro (p. 30) commemoratur: multi enim cum essent per Aegyptum fundi regii, hunc constitutum fuisse, essent per Aegyptum qui regia iura intemerata servaret et quidquid ceteri vicorum s. oppidorum scribae in privatorum causis testati essent, sua auctoritate approbaret. Tu add. quae I. Fran-zius in Corp. Inscr. Gr. T. III. p.

293 de his disseruit. δοκέει δέ μοι ένθεῦτεν γεωμε-τρίη ευρεθείσα] Quo ex loco Herodoti profecti haud pauci veterum geometriam ex Aegypto repetitam tradiderunt, quos laudat Menag. πόλον μέν γὰο καὶ γνώμονα, καὶ τὰ δυώδεκα μέρεα τῆς ἡμέ-

ad Diog. Laert. VII, 11. Atque Servius quoque ad Virgil. Eclog. III, 41 Nili inundationes, quibus possessionum termini fuerint confusi, post renovandi, ad artem geometricam inveniendam valuisse scribit. Quibus similia habet Diodorus I,81, ubi vid. Wesseling., et Clemens Alexandr. Strom. I, 16. pag. 361, de Aegyptiis scribens: γεωμετρίας εύρεται γεγόνασι. Qui ab Herodoto dissentire videntur, ii tamen et ipsi ad Aegyptum artis inventionem referunt, remotioribusque ex temporibus eam repetunt. Quibus adnumero Platonem in Phaedr. t. III. p. 274 C (p. 274 C. D., ubi vid. Ast. p. 383), Iamblich. vit. Pythag. S. 29. p. 134, Anticlidem apud Diogen. Laert. VIII, 11, quos laudat Larcherus in not., qui recte mones sub Iosephi adventum in Aegypto iam fuisse hanc agrorum dimensionem ac partitionem, teste Genes. XLVII, 20. Ad Graecos autem, ut ex eadem Larcheri nota apparet, Thales geometriam primus pertulisse narratur (Diogen. Laert. II, 2), ut Apuleius adeo repertorem eius apud Graecos hunc philosophum di-xerit (Florid. p. 816). Ac sane Graeci, licet Aegyptiis practicam quandam geometriae cognitionem concedamus, ad quam mature ipsa terrae natura agrorumque ratione sponte adducti fuerint, primi certe fuisse videntur, qui artis geometricae rationem constituerint eandemque ad artis formam habitumque redegerint; conf. Letronne in Journal. d. Sav. 1840. p. 7-19 seq. et Finger: De primordiis Geometriae apud Graecos (Heidelberg. 1831) p. 12, qui, quae de Thalete traduntur, in examen vocavit, recte monens, Aegyptios, quod ad geo-metriae artem attinet, ultra vitae necessitatem progressos non videri neque Thaletem multa omnino ab his discere potuisse. His adde, quae in universum de hac re disputat Arneth: Geschichte d. rein. Mathemat. p. 70 seqq. πόλον μὲν γὰφ, καὶ γνώμονα

x. τ. λ.] πόλον iam Wesselingius Scaligerum (ad Manil. III, 434) secutus exposuerat horologium, quo singulae diei horae indicantur, fragante quidem Salmas. ad Solin. p. 448, sed suffragante Polluc. IX, 5. §. 46. Cuius tamen auctoritate spreta Larcherus πόλον intelligit coeli, quem vulgo polum vocamus, γνώμονα horologium solare (cadran solaire). Sed ex ipso Herodoti loco satis patere videtur, de coeli cardine hic nullum esse posse sermonem, sed de instrumentis astronomicis, quorum alterum indicandis anni vicissitudinibus inservierit, alterum diei partibus, monente Schweighaeusero. Accuratius inquisivit alter Gallus interpres, Miot., de utroque astronomico instrumento, polo et gnomone haec ponens: gnomonem fuisse columnam in altum loco plano erectam, cuius um-bram dimensi fuerint ad solis locum determinandum; polum horologium concavum esse, quo ad singulas diei horas indicandas fuerint usi, quodque eo facilius poli nomine insigniri potuerit, cum Graecum πόλος etiam ipsum coelum subinde denotet, instrumenti autem ca fuerit forma ac figura, ut coelum minus repraesentare videretur. Quae quidem explicatio testimoniis duorum virorum astronomiae tum veteris tum recentioris peritissimorum nititur: Bailly Hist. de l'astron. modern. t. I. p. 73 et praecipue Delambre: Hist. de l'astron. ancienn. t. I. p. 48. t. I. p. 512, indeque plerique viri docti mólov de horologio solari h. l. dici intellexerunt: Ideler Lehrbuch d. Chronolog. p. 97 seq. et Handbuch d. Chronol. I. p. 234, Finger l. l., Martini: Von d. Sonnenuhren p. 20 not. 47, Reinganum Geschichte d. Erdabbildd. I. p. 126, Gumpach: Zeitrechnung d. Babylon. u. Assyr. p. 25 ipseque Letronne in: Journal d. Sav. 1839. p. 586 haec scribens: "le pôle et le gnomon d'Herodote ne peuvent être qu'un cadran avec son style." Inde miror virum doctum in: Goetοης παρὰ Βαβυλωνίων ἔμαθον οι Ελληνες. Βασιλεὺς μὲν δὴ 110 οὖτος μοῦνος Αἰγύπτιος Αἰθιοπίης ἦρξε, μνημόσυνα δὲ ἐλίπετο πρὸ τοῦ Ἡφαιστείου ἀνδριάντας λιθίνους, δύο μὲν τριή-

ting. Gel. Anzz. 1840. p. 2027, qui de horologio solari πόλον hic accipi posse negat. De gnomone vid. etiam Fr. Woepke in Disquis, archaeol. math. circa solaria vett. (Berolin. 1847) p. 2. not. et Finger l. l. p. 22 seq. Haec igitur si vere disputata sunt, haud mireris, ab Herodoto cur statim addita fuerint haec: καὶ τὰ δνώδεκα μέφεα τῆς ἡμέρης. De πόλος, quo coelum indeque instrumentum coeli ad instar elaboratum indicatur, Cr. confert Letronne Journ. d. Savans. 1817 Décemb. p. 739, et annotationem suam ad Ciceron. de nat. deor. II, 31. pag. 347.

# CAP. CX.

ούτος μοῦνος Αἰγύπτιος Αἰδιοπίης ἡοξε] Refert quoque Diodorus I, 55, primam regis expeditionem fuisse in Aethiopes, quos debellatos ad vectigal pendendum coegerit. Ubi iam Wesselingius eiusdem argumenti locos Strabonis (XVI. p. 769 et XVII. p. 790) atque Plinii (H. N. VI, 29, 35) indicavit. Atque etiamnum in anaglyphis templorum amplissimorum Nubiae et nomen regis inveniri volunt et ipsas eius res repraesentatas conspici, pugnas scil. cum Aethiopibus commissas et victorias de hisce reportatas, triumphos victoris, cui tributa a victis praebeantur. Singula protulit Heeren. Ideen II, 2. pag. 318. 320, qui hoc etiam addit, non partem quandam Aethiopiae, sed omnem terram armis expugnatam fuisse. Pertinent huc inprimis ea monumenta, quae inveniuntur loco eo, cui nunc nomen Ibsambul, accurate descripta et illustrata a Rosellin. Mon. stor. III, 2. p. 85 seqq., in quibus conspicitur Sesostris de Aethiopibus triumphans eosque captos ac vinctos ducens, addita inscriptione, quae notis hieroglyphicis et nomen regis et lau-

des eius continet; cf. ibid. p. 114 seq. 178 seqq. Nec mirae videri debent Aegyptiorum regum incursiones in Aethiopiam, cum vel recentiori aetate idem factum sit a vicario Aegypti rege, qui, ipsius Aegypti imperio satis confirmato, statim filium suum cum copiis Aethiopiam versus misit, quo eam terram ditioni suae adiiceret. Conf. Heeren. l. l. II, l. p. 430 seq. μνημόσθυα δὲ ἐλίπετο πρὸ τοῦ κ. τ. λ.] Hoc factum est, ut equidem suspicor, in memoriam periode de sequence of the sequence of t

m. r. l.] Hoc tactum est, ut equidem suspicor, in memoriam periculi, quod rex effugerat, II, 107. Nec aliter refert Diodor. I, 57. Huc etiam fortasse pertinent lapides ingentes ad Vulcani templum a captivis tracti (II, 108), cum µo-vol/∂ovs fuisse statuas ex Diodori testimonio nateat. — "Duos contestimonio nateat. testimonio pateat. — "Duos con-similes colossos ex parte truncatos, ex lapide Aegyptio rubro (Granit) ante palatium prope Karnak positos, longitudine viginti sex pedum offenderunt Franco-Galli, qui iidem ex nostro loco coniecturam duxerunt, ibi quoque heroum aut regum in deorum formam effictorum imagines cogitari debere. Vid. Descript. de l'Eg. vol. II. pag. 217 seq." Cr. His adde, quae profert Rosellin. l. l. pag. 254 seq. Duorum enim colossorum, qui h. l. commemorantur, alterum prostra-tum invenit eiusque reliquias humi iacentes; alterum vero integrum, cani templum Memphiticum erectum, nunc vero humi prostratum, qui idem hunc Sesostridem-Ramessem repraesentat, nuper descripsit ac delineavit I. Bonomi in: Transactt. of the reg. soc. of literat. (sec. ser.) II. pag. 297 seqq. Add. Brugsch: Reiseberichte aus Aegypt. pag. 62 seq. Colossorum mensuras, quas tradit Herodotus, ad noκοντα πηχέων, έωυτόν τε καὶ τὴν γυναϊκα, τοὺς δὲ παίδας ἐόντας τέσσερας, εἴκοσι πηχέων ἕκαστον. τῶν δὴ ὁ ἰρεὺς τοῦ Ἡφαίστου χρόνω μετέπειτα πολλῷ Δαρείον τὸν Πέρσην οὐ περιείδε ἰστάντα ἔμπροσθε ἀνδριάντα, φὰς οῦ οἱ πεποιῆσθαι ἔργα οἰά περ Σεσώστρι τῷ Αἰγυπτίω. Σέσωστριν μὲν γὰρ ἄλλα τε καταστρέψασθαι ἔθνεα οὐκ ἐλάσσω ἐκείνου καὶ δὴ καὶ Σκύθας, Δαρείον δὲ οὐ δυνασθῆναι Σκύθας ἑλείν. οὐκ ὧν δίκαιον εἶναι ἰστάναι ἔμπροσθε τῶν ἐκείνου ἀναθημάτων, μὴ οὐκ ὑπερβαλλόμενον τοἰσι ἔργοισι. Δαρείον μέν νυν λέγουσι πρὸς ταῦτα συγγνώμην ποιήσασθαι.

stras revocans Iacobs. De mensur. Herod. p. 21, cum πήξεις s. cubiti intelligantur vulgares s. minores, invenit, triginta cubitos aequare ferme pedes Rhenanos 44, 20', viginti cubitos 29, 47' pedes Rhen. Neque sane haec magnitudo offendere poterit cos, qui vel maiores colossos eorumque rudera per Aegyptum inveniri cognoverint.

Aegyptum inveniri cognoverint.

τῶν δὴ ὁ ἰρεὺς τοῦ Ἡφαίστου κ. τ. λ.] Scripsi cum Schweigh. et Gaisf. τῶν δὴ, ubi τῶν Ιοπυm more positum est pro ῶν. Εx aliis quibusdam libris Wesselingius ediderat τῶνδε δὴ ὁ ἰρεὺς κ. τ. λ. Pendet vero genitivus ab ἔμπροσθεν, et spectat ad colossos, a Sesostri erectos. — Paulo ante cum iisdem viris rescripsi πηχέων pro πήχεων, codem modo, quo I, 183 et II, 111 fin. ἰρεὺς hoc loco erit is, qui collegio sacerdotum fuit praepositus, ἀχιερεὺς: ut eum vocavit Diodorus I, 58, ubi de hoc usu apte monuit Wesseling. Gravius illud quibusdam videbitur, quod Darii in Aegypto commorantis nuspiam fit Aegypto commorantis nuspiam fit mentio, nisi unum excipias Aristoteleum locum in Rhett. II, 20. p. 570 A. Ac poterat utique ei, quem rex Darius suo loco in Aegypto constituerat regulum s. satrapam, tale quid respondere sacerdos; quod dein ad ipsum regem perlatum illius iram haudquaquam movit. At nomen Darii regis nunc inventum est inscriptum parietibus templi, quod in magna Oasi est eo loco, qui vocatur El Khargeh, teste Wilkinson. Manners etc. I. p. 199. Cfr.

Letronne in: Journal d. Sav. 1838. p. 237 seq. Namque templi huius pars ab ipso hoc rege fuit exstructa. Confirmat haec Rosellini Monum. storic. II. pag. 170 seq. alia quoque afferens testimonia eiusdem nominis. — Pro vulg. ξμπφοσθεν hic scripsi ξμπφοσθε, quod mox omnes libri recte praebent; conf. Readov pag. 106

Bredov. pag. 106.
οὐκ ῶν δίκαιον εἶναι ἰστάναι ἔμποοσθε κ. τ. λ.] Hunc locum cum
Werfero (Actt. Monn. I. pag. 107) sic interpretor: eo iniquum esse, sta-tuas ponere quemquam ante illius do-naria, nisi eum rebus gestis supera-ret. Ubi Werfer. admonuit quoque participii usus, cui praepositum μή ov, nisi, antecedente sententia ne gativa, ut VI, 106 et Soph. Oed. T. 12, quos locos apte iam attulit Matthiae Gr. Gr. p. 1230. Q haud opus scribere, quod C. Quare F. Bucchner (Thes. controvers. 1830. Hal.) proposuit: του μη ύπερβαλλομένου. Vulgatum tuetur Godofr. Hermannus in: Schulzeit. 1833. p. 789, cuius tamen interpretationi 789, cuius tamen interpretationi accedere non possum: nec magis placet ea ratio, qua hunc locum mutata interpunctione intelligi vult A. Sander: Beiträge z. Kritik u. Erklärung d. Griech. Dramatik. p. 0. ἐστάναι (ut paulo anten ἐστάντα και ξεκλείσες) transitiva accinion. — ἀνδοιάντα) transitive accipiendum de eo, qui statuam collocat, ut facile obiectum hic omissum ex sermonis contextu suppleri possit ανάθημα s. ανδριάντα. Quae cum ita sint, haud intelligo, cur Schweig-haeusero commodius videatur έστάΣεσώστριος δὲ τελευτήσαντος ἐκδέξασθαι ἔλεγον τὴν βα-111 σιληΐην τὸν παιδα αὐτοῦ Φερών τὸν ἀποδέξασθαι μὲν οὐδεμίαν στρατηΐην, συνενειχθῆναι δέ οἱ τυφλὸν γενέσθαι διὰ τοιόνδε πρῆγμα. τοῦ ποταμοῦ κατελθόντος μέγιστα δὴ τότε

ναι vel στῆναι (stare) pro ίστάναι, quod aptissimum iudico.

#### CAP. CXI.

τον παίδα αὐτοῦ Φερων] Diodorus I, 59 patri (Sesostridi) in regno filium successisse scribit, assumto paterno nomine, hunc vero nihil momoratu dignum peregisse addit; de oculorum calamitate, qua afflictus est, eadem fere, quae Herodotus, tradit; quae ipsa conveniunt in eum, qui a Plinio H. N. XXXVI, 11 sive 15, 7 vocatur Nuncoreus, Sesostridis filius. Ipsa Aegyptiorum monumenta si consulamus, in his Ramessem Magnum s. Sesostridem regnantem excipit filius Menephtah, qui non alius esse videtur atque is, qui apud Syncellum vocatur 'μμενεφθίς et apud Iosephum (contr. Apion. 26) 'μμένωφις: vid. Bunsen: Aegypt. Stelle etc. II. pag. 11 seqq. III. p. 97—109 (Egypt's Place etc. I. pag. 278 seq. III, 2. pag. 297 seqq., Lepsius: Chronologie etc. I. pag. 288 seqq. Phtahmen eundem regem cur appellet Wilkinson Manners etc. I. pag. 75, haud exputem; id vero iure quaeras, qui factum sit, ut Herodotus hunc regem vocarit Φερων (quae accusativi est forma a voce Φερως ducta; cf. Lepsius l. l. p. 288): quam vocem appellativam esse et regem sua origine significare, iam Wesselingius recte mihi monuisse videtur: neque enim aliud videri ait ac Pharao s. Pharo, ut bene Camp. Vitringa in Esai. XIX. pag. 549; idque eo facilius fieri potuisse addit Lepsius (l. l. pag. 292), quod hic idem rex, quo regnante Iudaei ex Aegypto emigrarint, a sacris scriptoribus aliisque plerumque dicitur Φαραώ βαεσιλεύς. Haec veros vox, qua Aegyptiorum reges significari constat

(פַרְלָה, apud Aegyptios sonat Phre), Solem indicare videtur Rosellinio 1. l. I. p. 116 seqq. indeque regum ti-tulum aptum exhibere putatur: ut adeo vix multum intersit, num Solem s. regem (ut aliis placet) decla-ret; plura vid. apud Iablonskium vocc. Aegyptt. p. 375 ibique the Water, Champollion Syst. hieroglyph, p. 72 seq., Gesenium Thes. Ling. Hebr. II. pag. 1129, Bun-sen: Egypt. Place etc. II. pag. 15. Sub hoc rege, sive Pherone sive Menephtah, Moysen cum Israclitis excessisse ex Aegypto, comprobare studuit, monente Cr., Bois-Aymé in Descript. de l'Egypt. Antt. livr. III. mém. T. I. pag. 305. Atque idem nunc efficere studet Lepsius Atque idem nunc efficere studet Lepsius l. l. pag. 292, 360, quem si sequimur, Israelitarum exodus cadit in ann. 1314 ante Chr. n., quo tempore Herodoteus Pheros regnavit, quem Larcherus ann. 1312 ante Chr. n. ad regnum accessisse statuerat (T. VIII. p. 579), Bunsen anno 1322 ante Chr. n., Boeckh (l. l. p. 775 coll. 573 seqq., ubi de tempore Israelitarum ex Aegypto tempore Israelitarum ex Aegypto emigrantium disputat) anno 1345 ante Chr. n. Lepsio assentitur Osburn: Monumental history of Egy II. pag. 633, cui longe probabilius videtur, secessisse Israelitas anno 1314, quam quo vulgo ponunt 1491 ante Chr. n.; Letronne adeo posu-erat ann. 1495 a. Chr. n. sive septimum annum regis Menephtah (cf. Brunet de Presle Examen des dynast. etc. pag. 195). Seyffarth: Beiträge z. Kenntniss d. alt. Aegypt. II. pag. 339 regredi vult ad ann. 1908 ante Chr. n.

ann. 1908 ante Chr. n.
οὐδεμίαν στοατηξην] οὐδεμίαν
dedi cum Gaisf. Vulgo οὐδεμίην.
Reliquam narrationem Diodorus l.
l. quoque exhibet, ex ipso Herodoto, ut Wesselingio videtur, haustam.

τοῦ ποταμοῦ κατελθόντος μέγι-

κοντα πηχέων, έωυτόν τε καὶ τὴν γυναϊκα, τοὺς δὲ παίδας ἐόντας τέσσερας, εἰκοσι πηχέων ἔκαστον. τῶν δὴ ὁ ἰρεὺς τοῦ Ἡφαίστου χρόνφ μετέπειτα πολλῷ Δαρείον τὸν Πέρσην οὐ περιείδε ἰστάντα ἔμπροσθε ἀνδριάντα, φὰς οῦ οἱ πεποιῆσθαι ἔργα οἱά περ Σεσώστρι τῷ Αἰγυπτίφ. Σέσωστριν μὲν γὰρ ἄλλα τε καταστρέψασθαι ἔθνεα οὐκ ἐλάσσω ἐκείνου καὶ δὴ καὶ Σκύθας, Δαρείον δὲ οὐ δυνασθῆναι Σκύθας ἐλεῖν. οὐκ ὧν δίκαιον εἶναι ἰστάναι ἔμπροσθε τῶν ἐκείνου ἀναθημάτων, μὴ οὐκ ὑπερβαλλόμενον τοἰσι ἔργοισι. Δαρείον μέν νυν λέγουσι πρὸς ταῦτα συγγνώμην ποιήσασθαι.

stras revocans Iacobs. De mensur. Herod. p. 21, cum πήξεις s. cubiti intelligantur vulgares s. minores, invenit, triginta cubitos aequare ferme pedes Rhenanos 44, 20', viginti cubitos 29, 47' pedes Rhen. Neque sane haec magnitudo offendere poterit eos, qui vel maiores colossos eorumque rudera per Aegyptum inveniri cognoverint.

Aegyptum inveniri cognoverint.
τῶν δὴ ὁ ἰφεὺς τοῦ Ἡφαίστου . τ. 1.] Scripsi cum Schweigh. et κ. τ. λ.] Scripsi cum Schweigh. e. Gaisf. τῶν δη, ubi τῶν Ionum more positum est pro ὧν. Ex aliis quibusdam libris Wesselingius ediderat τῶν δε δη ὁ ἰρεὺς κ. τ. λ. Pendet vero genitivus ab ἔμπροσδεν, et spectat ad colossos, a Sesostri erectos. — Paulo ante cum iisdem viris rescrips πηχέων pro πήχεων, eodem modo, quo I, 183 et II, 111 fin. έφεὺς hoc loco erit is, qui collegio sacerdotum fuit praepositus, άοχιερευς, ut eum vocavit Diodorus I, 58, ubi de hoc usu apte monuit Wesseling. Gravius illud quibusdam videbitur, quod Darii in Aegypto commorantis nuspiam fit mentio, nisi unum excipias Aristo-teleum locum in Rhett. II, 20. p. 570 A. Ac poterat utique ei, quem rex Darius suo loco in Aegypto constituerat regulum s. satrapam, tale quid respondere sacerdos; quod dein ad ipsum regem perlatum illius iram haudquaquam movit. nomen Darii regis nunc inventum est inscriptum parietibus templi, quod in magna Oasi est eo loco, qui vocatur El Khargeh, teste Wilkinson. Manners etc. I. p. 199. Cfr.

Letronne in: Journal d. Sav. 1838. p. 237 seq. Namque templi huius pars ab ipso hoc rege fuit exstructa. Confirmat haec Rosellini Monum. storic. II. pag. 170 seq. alia quoque afferens testimonia eiusdem nominis. — Pro vulg. ξμπφοσθεν hic scripsi ξμπφοσθε, quod mox omnes libri recte praebent; conf. Rredov. pag. 106.

Bredov. pag. 106. ούκ ων δίκαιον είναι ίστάναι ξμπροσθε κ. τ. λ.] Hunc locum cum Werfero (Actt. Monn. I. pag. 107) sic interpretor: eo iniquum esse, sta tuas ponere quemquam ante illius do-naria, nisi eum rebus gestis supera-Ubi Werfer. admonuit quoque participii usus, cui praepositum un ov, nisi, antecedente sententia neov, msi, antecedente sententia negativa, ut VI, 106 et Soph. Oed.
T. 12, quos locos apte iam attulit
Matthiae Gr. Gr. p. 1230. Quare
haud opus scribere, quod C. W.
F. Buechner (Thes. controvers. 1830. Hal.) proposuit: τοῦ μὴ ὑπερβαλ-λομένου. Vulgatum tuetur Godofr. Hermannus in: Schulzeit. 1833. p. 789, cuius tamen interpretationi accedere non possum: nec magis
placet ea ratio, qua hunc locum
mutata interpunctione intelligi vult A. Sander: Beiträge z. Kritik u. Erklärung d. Griech. Dramatik. p. 6. ίστάναι (ut paulo anten ίστάντα — ἀνδριάντα) transitive accipiendum de eo, qui statuam collocat, ut facile obiectum hic omissum ex sermonis contextu suppleri possit ανάθημα ε. ανδριάντα. Quae cum ita sint, haud intelligo, cur Schweig-haeusero commodius videatur έστάΣεσώστριος δὲ τελευτήσαντος ἐκδέξασθαι ἔλεγον τὴν βα-111 σιληΐην τὸν παίδα αὐτοῦ Φερών τὸν ἀποδέξασθαι μὲν οὐδεμίαν στρατηΐην, συνενειχθῆναι δέ οι τυφλὸν γενέσθαι διὰ τοιόνδε πρῆγμα. τοῦ ποταμοῦ κατελθόντος μέγιστα δὴ τότε

ναι vel στῆναι (stare) pro ίστάναι, quod aptissimum iudico.

#### CAP. CXI.

τον παίδα αὐτοῦ Φερών] Diodorus I, 59 patri (Sesostridi) in regno filium successisse scribit, assumto paterno nomine, hunc vero mibil momoratu dignum peregisse addit; de oculorum calamitate, qua affictus est, eadem fere, quae Herodotus, tradit; quae ipsa conveniunt in eum, qui a Plinio H. N. XXXVI, 11 sive 15, 7 vocatur Nuncoreus, Sesostridis filius. Ipsa Aegyptiorum monumenta si consulamus, in his Ramessem Magnum s. Sesostridem regnantem excipit filius Menephtah, qui non alius esse videtur atque is, qui apud Syncellum vocatur Μμενεφθίς et apud Iosephum (contr. Apion. 26) Μμένωρις: vid. Bunsen: Aegypt. Stelle etc. II. pag. 11 seqq. III. p. 97—109 (Egypt's Place etc. I. pag. 298 seq. III, 2. pag. 297 seqq., Lepsius: Chronologie etc. I. pag. 288 seq. Phtahmen eundem regem cur appellet Wilkinson Manners etc. I. pag. 75, haud exputem; id vero iure quaeras, qui factum sit, ut Herodotus hunc regem vocarit Φερών (quae accusativi est forma a voce Φερώς ducta; cf. Lepsius l. l. p. 288): quam vocem appellativam esse et regem sua origine significare, iam Wesselingius recte mihi monuisse videtur: neque enim aliud videri ait ac Pharao s. Pharo, ut bene Camp. Vitringa in Esai. XIX. pag. 549; idque eo facilius fieri potnisse addit Lepsius (l. l. pag. 292), quod hic idem rex, quo regnante Iudaei ex Aegypto emigrarint, a sacris scriptoribus aliisque plerumque dicitur Φαραώ βα, σιλεύς. Haec vero vox, qua Åegyptiorum reges significari constat

(TITTE, apud Aegyptios sonat Phre), Solem indicare videtur Rosellinio 1.

1. I. p. 116 seqq. indeque regum titulum aptum exhibere putatur: ut adeo vix multum intersit, num Solem s. regem (ut aliis placet) declaret; plura vid. apud Iablonskium vocc. Aegyptt. p. 375 ibique the Water, Champollion Syst. hieroglyph. p. 72 seq., Gesenium Thes. Ling. Hebr. II. pag. 1129, Bunsen: Egypt. Place etc. II. pag. 15. Sub hoc rege, sive Pherone sive Menephtah, Moysen cum Israelitis excessisse ex Aegypto, comprobare studuit, monente Cr., Bois-Aymé in Descript. de l'Egypt. Antt. livr. III. mém. T. I. pag. 305. Atque idem nunc efficere studet Lepsius 1. l. pag. 292, 360, quem si sequimur, Israelitarum exodus cadit in ann. 1314 ante Chr. n., quo tempore Herodoteus Pheros regnavit, quem Larcherus ann. 1312 ante Chr. n. ad regnum accessisse statuerat (T. VIII. p. 579), Bunsen anno 1322 ante Chr. n., Boeckh (l. l. p. 775 coll. 573 seqq., ubi de tempore Israelitarum ex Aegypto emigrantium disputat) anno 1343 ante Chr. n. Lepsio assentitur Osburn: Monumental history of Egypt. II. pag. 633, cui longe probabilius videtur, secessisse Israelitas anno 1314, quam quo vulgo ponunt 1491 ante Chr. n.; Letronne adeo posuerat ann. 1495 a. Chr. n. sive septimum annum regis Menephtah (cf. Brunet de Presle Examen des dynast. etc. pag. 195). Seyffarth: Beiträge z. Kenntniss d. alt. Aegypt. II. pag. 339 regredi vult ad ann. 1908 arcarafael oddruge.

ούδεμίαν στοατητην] ούδεμίαν dedi cum Gaisf. Vulgo ούδεμίην. Reliquam narrationem Diodorus l. l. quoque exhibet, ex ipso Herodoto, nt Wesselingio videtur, haustam.

τοῦ ποταμοῦ κατελθόντος μέγι-

έπ' ὀκτωκαίδεκα πήχεας, ώς ὑπερέβαλε τὰς ἀρούρας, πνεύματος έμπεσόντος, κυματίης ὁ ποταμὸς έγένετο τον δε βασιλέα λέγουσι τοῦτον ἀτασθαλίη χρησάμενον, λαβόντα αἰχμὴν, βα-15 λέειν ές μέσας τας δίνας του ποταμού μετά δε αὐτίκα καμόντα αὐτὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς τυφλωθῆναι. δέκα μὲν δὴ ἔτεα είναι μιν τυφλόν, ενδεκάτω δε έτει άπικέσθαι οι μαντήτον έκ Βουτοῦς πόλιος, ώς έξήκει τέ οι ὁ χρόνος τῆς ζημίης καὶ ἀναβλέψει, γυναικός ούρω νιψάμενος τούς όφθαλμούς, ήτις παρά τον έωυτης ανδρα μούνον πεφοίτηκε, αλλων ανδρων έουσα άπειρος καὶ τὸν πρώτης τῆς έωυτοῦ γυναικὸς πειρᾶσθαι: μετὰ δὲ, ὡς οὐκ ἀνέβλεπε, ἐπεξῆς πασέων πειρᾶσθαι. βλέψαντα δε συναγαγείν τὰς γυναϊκας, τῶν ἐπειρήθη, πλην η της τῷ οὖρῷ νιψάμενος ἀνέβλεψε , ἐς μίαν πόλιν , ἡ νῦν καλέεται Ἐουθοή βῶλος· ές ταύτην συναλίσαντα ὑποποῆσαι

στα κ. τ. λ.] Ad huius loci structuστα κ. τ. λ. ] Αα παιων ιου ενταστα-κα (τοῦ ποταμοῦ κατελθόντος — κυματίης ὁ ποταμὸς ἐγένετο), ubi genitivi absoluti, qui dicuntur, no-minativorum loco positi videntur conf. Koch ad Antonin. Liberal. conf. Koch ad Antonin. Liberal. p. 343 seq., Kuehner Gr. Gr. §. 681 a. κατέρχεσθαι eodem sensu II, 19 et apud Aristid. II. p. 336, 10. Ad seqq. conf. II, 13. Octodecim πήχεις accedunt ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad decim ferme ad de viginti septem pedes Rhenanos. Est vero regis factum inde explican-dum, quod Nilus, praesertim inundationis saluberrimae tempore, sacer habetur haud aliter atque Ganges apud Indos. Conf. ad II, 90

πυματίης ὁ ποταμὸς έγένετο] πυματίης dicitur fluvius fluctibus agi-tatus, ut VIII, 118 ανεμος πυματίης ventus maris fluctus excitans, et apud Aeschyl. Suppl. 504 (555) πόφος κυματίας. Mox cum reπόρος κυματίας. liquis edd. reliqui βαλέειν, ab omnibus libris, quantum scio, allatum, sed ex Bredovii praecepto p. 326 mutandum in βαλείν.

καμόντα αὐτὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς]

Conf. Matthiae Gr. Gr. §. 424, 4. — De oraculo Latonae in urbe Buto conf. II, 155. — "Tu conf. Brui-ning. schediasma de Mesmerismo ning. schediasma de Mesmerismo ante Mesmerum (Groning. 1815) p. 66." Cr.

παρά τον έωυτης ἄνδρα μουνον πεφοίτηκε] φοιτάν hic de consuc-tudine Venerea intelligendum, νοςο honestiori, tum de viro tum de muliere usitata. Vid. IV, 1 ibiq. Valck. et Siebelis. ad Pausan. II, 7 valck. et siebells. au Falseni. 11, 10. §. 4, qui eadem est usus locutione. Et pertinet huc quoque similis verbi πειράσθαι usus, de quo Ruhnken. ad Timaei Lex. Platon. pag. 210. — Caeterum ex hac naration antis pattern. ratione satis patere videtur Lar-chero, quam corrupti ista actate iam fuerint mores Aegyptiorum, ut, quae de Abrahamo narrantur Genes. XII, 11 et de impudicis moribus uxoris Potipharis (ibid. XXXIX, 7 seqq.), optime fidem me-

τῶν ἐπειρήθη. u. τ. l.] Monet Werferus (Actt. phill. Monn. I, 1. τῶν ἐπειρήθη. κ. p. 94) de particula u èv hic omissa; eam enim esse liuius loci rationem, eam enim esse inius ioci rationem, si quis ad normam eam redigere velit: τῶν μὲν ἐπειρήθη, οὐδὲ ἀνέβλεψε, ταὐτας μὲν ἐς μίην κ. τ. λ. In seqq. ad voculam δὲ repetitam in verbis τῆς δὲ νιψάμενος κ. τ. λ. ταὐτην δὲ εἶχε ἀ. γ.

νος κ. τ. λ. ταυτην δέ είχε ά. γ. conf. II, 39 ibique nott.
η νῦν καλέεται Ἐρνθοή βῶλος]
Laudat ex hoc loco hanc urbem
Stephanus Byz. Diodorus I, 59
Γεράν βῶλον dicit, in Ἐρνθοήν mutandum, si recte statuit Schlicht-

πάσας σὺν αὐτῆ τῆ πόλι. τῆς δὲ νιψάμενος τῷ οὕοῷ ἀνέβλεψε, ταύτην δὲ εἶχε αὐτὸς γυναῖκα. 'Αναθήματα δὲ, ἀποφυγών τὴν πάθην τῶν ὀφθαλμῶν, ἄλλα τε ἀνὰ τὰ ἰρὰ πάντα τὰ λόγιμα ἀνέθηκε, καὶ τοῦ γε λόγον μάλιστα ἄξιόν ἐστι ἔχειν, ἐς τοῦ Ἡλίου τὸ ἰρὸν ἀξιοθέητα ἀνέθηκε ἔργα, ὀβελοὺς δύο λιθίνους, ἐξ ένὸς ἐόντα ἐκάτερον λίθου, μῆκος μὲν ἐκάτερον πητέων ἐκατὸν, εὖρος δὲ ὀκτὼ πηχέων.

Τούτου δὲ ἐκδέξασθαι τὴν βασιλητην ἔλεγον ἄνδοα Μεμφί-112

horst. l. laud. pag. 88. Plura de loci situ non constant.

σὺν αὐτῆ τῆ πόλι] σὺν praeter morem hic additum expungi vult Cobet. Conf. Matth. Gr. Gr. §. 405. not. 3. pag. 741. — In seqq. reliqui ἀξιοθέητα a Dietsch. mutatum in ἀξιοθήητα, qui ipse I, 14. 184 recte dedi ἀξιοθέητα, de quo vid. ceteros locos apud Bredov. pag. 46. "Ηλιος deus, qui commemoratur, non alius est atque is Solis deus, de quo ad II, 42 diximus.

όβελούς δύο λιθίνους κ. τ. λ.] Horum obeliscorum alter post devectus est Romam et in circo Vaticano collocatus, teste Plinio H. N. XXXVI, 11 (al. 15, 7), unde anno p. Chr. n. 1589 Sixti V. iussu in populi aream (Piazza del popolo) translatus a Flaminia porta acce-pit Flaminii nomen: de quo vid. Zoega l. mox l. pag. 62 et Fon-tani architecti ac Mercati libros a Zoega p. 60 not. laudatos, Bunsen etc. Beschreibung v. Rom. III, 3. pag. 208 seq. Et auctor quoque pag. 208 seq. Et auctor quoque est Strabo XVII. pag. 805 s. 1158 C, Heliopoli duos obeliscos Romam fuisse delatos. Add. Ammian. Marcellin. XVII, 4, qui de obeliscorum forma sic scribit: ,,est autem obeliscus, asperrimus lapis, in figuram metae cuiusdam sensim ad proceritatem consurgens excelsam, utque radium imitetur gracilescens, paulisper specie quadrata in verticem productus angustum, manu le-vigatus artifici." Plura hac de re dabit is, qui de tota hac re ou um accuratissime exposuit of immortali de origine atque usu

liscorum, Zoega (Rom. 1797 fol.) pag. 128 seqq. 132 seq., cui add. quae affert Mueller: Handb. d. Archaeolog. §. 224, Walz in: Pauly. Realencyclop. V. pag. 797—802, Birch in: Museum of classical Antiquit. (1852. Lond.) II. pag. 203 seqq. De fine et significatione obeliscorum si quaeras, plurima idem Zoega pag. 161 seqq. praebet. Ac plerique (cf. ibid. pag. 172, Creuzer: Symbol. I. p. 274 ed. tert.) Plinium sequuntur Hist. Nat. XXXVI, 8. s. XIV, quo teste Soli consecratierant, cuius quasi radios lapidea effigie repraesentarent; Zoega ipse (pag. 174), ut Soli, ita iis diis, qui ni singulis urbibus peculiari instituto colebantur, obeliscos erectos esse arbitratur. De etymo vocis vix certi quid constat: vid. Zoega pag. 129 seq. Bunsen (Aegypt. Stelle etc. I. pag. 438), qui et ipse ad Solis cultum refert obeliscos, eo etiam nomen relatum vult, quod sonet uben-ra, i. e. Solis radius. Uhlemann in: Philol. Aegypt. p. 24 Graecum nomen esse affirmat Pliniumque errasse scribit, qui Aegyptium nomen habuit; quod idem statuit Brunet de Presle Examen critiq. d. dynast. d'Egypt. pag. 40.

μηπος μὲν ἐκάτερον πηχέων ἐκατον κ. τ. λ.] Centum cubiti efficient 147, 34' ped. Rhen., octo cubiti aequabunt 11, 79' ped. Rhen. Ita certe lacobs de mens. Herod. pag. 22, qui dubitari posse addit de his mensuris, cum maximus omnium, qui alher reperti sint, obeliscus page 12, Romam et ipse transportus, 72 cubitos tantum contineat.

την, τῷ κατὰ τὴν τῶν Ελλήνων γλῶσσαν οὖνομα Πρωτέα εἶ-

#### CAP. CXII.

τῶ κατὰ τὴν τῶν Ἑλλήνων — Πρῶτέα εἶναι] Aegyptium nomen Ceten fuisse prodit Diodor. I, 62, qui tamen (I, 60 seq.) intra Seso-stridis filium et huncce Proteum s. Ceten plures collocat reges, Herodoto prorsus ignotos. Larcherus Herodotum secutus Proteum ponit in ann. 1294 a. Chr. n. ad regnum evectum, quod per quinquaginta annos tenuerit. De hoc rege quae plurima leguntur apud alios rerum scriptores, hic repetere non atscriptores, nic repetere non actinet. Sunt enim talia, in quibus falsum a vero discernere nequess. De singulis conf. Beck: Anleit. z. Weltgesch. I. pag. 714 seq. Graeci Proteum fuisse tra dunt Aegyptium eumque modo deum dunt Aegyptum eumque modo deum vocant, modo regem ac mortalem (Homer. Od. IV, 384. Euripid. Helen. 46 seqq. coll. Stesichori fragmm. pag. 92 seq. ed. Kleine). Ac nonnulli (sunt verba Creuzeri Comm. Her. pag. 313. 333 ibiq. Eustath. ad Homeri locum l. Add. Symbol. II. pag. 151 tert. ed.) Proteum Homericum adeoque Aegyptium ad vicissitudines materiae primigeniae pertinere voluerunt, quae varias deinceps formas subi-ret. Alii doctrinam in eo latere existimabant rerum omnium ex aqna ortarum et profectarum. Recentiore aetate exstiterunt, qui talia a phi-losophis posterae aetatis excogitata clamantes Herodoteam narrationem Aegyptiis sacerdotibus adscribi debere contenderent, quippe qui Graecis, a quibus saepe interrogati fuerint, verba dederint, nautarumque fabulas magis adeo auxerint et exornarint, regem fingentes Proteum remotissimae Troicarum Proteum remotissimae Troicarum rerum aetatis, miris viribus praeditum. Vid. I. H. Voss. a Cr. laudatum ad Virgil. Georg. IV, 384. pag. 862 seqq. Inde navigationis per maria ignota imaginem Protei fabula indicari vultum interecedunt aliorum commenta, quae retulit do-

ctissimus Nitzsch. ad Homeri Odyss. l. l. p. 271 atque Cless in: Pauly Realencyclop. VI, 1. pag. 130 not., quibuscum conferantur, quae le-guntur apud Herod. II, 113 seq. At vero fabulis missis ad historiae fidem haec si exigere locumque quaerere velimus, quem in Aegy-ptiorum regum serie is teneat rex, qui h. l. ab Herodoto vocatur Proteus Memphita, vix alius huc re-ferri poterit atque ultimus undevicesimae dynastiae apud Manethocesimae dynastiae apud Manethonem rex, qui septem per annos regnasse dicitur. Θούωρις ὁ παρ Όμηρο καλούμενος Πόλυβος, Αλπάνδρας ἀνήρ, ἐφ' οῦ τὸ "Ilter ἐάλω (vid. Syncell. pag. 72), quem Bunsen (Aegypt. Stelle etc. III. pag. 94. 116) cum eo rege, qui apud Eratosthenem Φουοφό ήτοι γερίος γρεστικ, ita componit nt Neilos vocatur, ita componit, ut pro Θούωρις legi velit Φούωρις. Quo vix multum lucrabimur. Boeckh. l. l. pag. 167 et 776 Thuorin hunc ponit intra ann. 1190—1180 ante a. Chr. n., quo ipso anno Troiam captam esse statuit. Mihi magis ad verum accessisse videtur Le-psius: Chronolog. d. Aegypt. I. p. 295—299, qui Proteum Herodoti nullum alium esse statuit nisi Mane-thonis Thuorin, qui ipse est Sethnektes, regnumque tenuit ann. 1284 nextes, regininque tentra anno 1277 a. Chr. n. Hunc vero cur Herodotus Graeca, ut videtur, voce Πρωτέα vocarit, si quaeramus, vi sufficiet inde hoc nomen repetere, quod hic Πρωτεύς primus (πρωτος) post anarchiam, quam per quinque generationes in Aegypto ante hunc regem obtinuisse scribit Diodorus l., exstiterit aut primus suae fa-1. I., exstiterit aut primus suae ramiliae vel novae dynastiae fuerit, ut volunt Iac. Perizonius: Origg. Aegyptt. cap. 15; nec magis explicabitur Πρωτεύς, si cum viro isto docto Φούωριν, quem ponit pro Θούωριν, huc trahamus. Confu sionem quandam hic accidisse existimem, qua Noster Graeca admiscens Aegyptiis eum regem, quem Aegyptii Thuorin s. Sethnekten ap-pellabant, alio nomine eoque Graeco,

ναι, τοῦ νῦν τέμενός ἐστι ἐν Μέμφι κάρτα καλόν τε καὶ εὖ ἐσκευασμένον, τοῦ Ἡφαιστείου πρὸς νότον ἄνεμον κείμενον. περιοικέουσι δὲ τὸ τέμενος τοῦτο Φοίνικες Τύριοι, καλέεται δὲ ὁ χῶρος οὖτος ὁ συνάπας Τυρίων στρατόπεδον. ἔστι δὲ

ad res Aegyptias spectante fabulisque celebrato atque inde Graecis melius cognito significarit Proteumque dixerit. Ac pertinent huc ea, quae ad II, 115 adnotavimus. Rosellini Mon. storic. II. p. 24—29 coll. IV. pag. 124 seq. nihil quidquam ad haec illustranda e monumentis Aegyptiis afferri posse asserit neque omnino ullum inveniri regem Thuorin, Polybum, Proteum: in una modo inscriptione regis eius, qui ultimus dynastiae undevicesimae fuit, mentionem fieri addit; cuius nomen, quod Ramses fuerit, sibi quoque reperisse videtur eundemque haud differre arbitratur ab eo, qui Thuoris a Manethone vocatur: quocum convenit Plinii (Hist. Nat. XXXVI, 8 sive 14, 2.) testimonium, a quo Ramses is dicitur rex, quo regnante Ilium captum est; conf. jafra ad II, 121 init. nott.

τοῦ νῦν τέμενος ἐστι κ. τ. λ.] τέμενος de quovis agro dici locove, qui usu vulgari exemtus et religione consecratus est, satis constat. Conf. IX, 116 ibique nott. et supra II, 155. 178. III, 142. VI, 76 (ibique nott.) VIII, 135. In seqq. cum Bredov. pag. 181 scripsi Ηφαιστείου pro Ηφαιστηΐου, quod ipsum recte legitur II, 110. 121. 176. Ad genitivum explicandum faciunt, quae monuit Kuehner Gr. Gr. §. 512. 1; valet enim: a Vulcani templo meridiem versus situm.

πεφιοικέουσι — Φοίνικες Τύφισι]
Cum ab Aegypto omnino exclusi
essent peregrini, nec ullum in confiniis commercium cum iisdem esset permissum, sane maxime notandum, in ipsa urbe capitali et
in media Aegypto Phoenicibus sedem fuisse concessam vicumque peculiarem iis tributum. Quod procul dubio commercii causa institutum fuit, ita ut Phoenices non
solum commode cum ipsis Aegy-

ptiis, verum etiam inde cum interioribus Africae regionibus commercium agere potuerint; cf. Heeren. Ideen I, 2. pag. 41. 120. II, 2. p. 384, Letronne Revue d. d. mond. (1845) T. IX. pag. 530, Rosellini: Mon. civil. III. pag. 175. Hanc vero sedem Tyriis concessam putat Herrich Herricht tat Hengstenberg (De Tyriorum re-bus pag. 68 seq.), qui Tyro a Ne-bucadnezare capta inde profugi ab Aegyptiis, qui a communi hoste sibi timerent, benigne recepti fue-rint. Sed iam longe ante haec tem-pora Tyrios in Aegyptum ipsamque Memphim admissos esse, ipse Herodoti locus, in quo huius Tyriorum sedis mentio cum Protei (s. Thuoris) mentione rebusque adeo Troianis coniuncta est, monstrare poterat, alia ut taceam, quae dis-putavit Movers: Die Phoeniz. II, 1. pag. 187 seqq. recte negans hanc Tyriorum sedem ad militare praesidium referri indeque cum iis, quae Psammitichus Caribus et Ionibus in Aegypto assignavit, componi posse: id quod etiam fecisse video posse: la quod cham fecisse video Hitzig. ad Iesai. pag. 277 contra Hengstenberg. disserentem. Atque conf. cundem Movers: Die Phoeniz. II. pag. 20. pluribus exponentem de Phoenicibus mercatoribus, qui in pluribus reperiuntur urbibus compressio florentibus, babibibus commercio florentibus habi-tantes et in collegium quoddam coniuncti certisque iuribus sive pri-vilegiis fruentes, addita aede, in qua suos deos colebant, quemad-modum hoc etiam in Aegypto fa-

ctum esse hic locus declarat.

Τυρίων στρατόπεδον] Eodem fere modo loca a Psammiticho Ionibus et Caribus concessa dicuntur Στρατόπεδα ΙΙ, 154. Sic quoque στρατόπεδον Ιουδαίων ex Ιοseph. Antiqq. XIV, 8, 2 notat Wesseling., et Iudacorum castra, quae in Augustamnica Aegypti provincia occurrunt in Notit. imp. orient. pag.

έν τῷ τεμένει τοῦ Πρωτέος ίρὸν, τὸ καλέεται Ξείνης 'Αφροδίτης' συμβάλλομαι δὲ τοῦτο τὸ ίρὸν είναι Ελένης τῆς Τυνδάρεω, καὶ τὸν λόγον ἀκηκοως, ως διαιτήθη Ελένη παρὰ Πρωτέι, καὶ δὴ καὶ ὅτι Ξείνης 'Αφροδίτης ἐπώνυμόν ἐστε ὅσα γὰρ ἄλλα 'Αφροδίτης ίρά ἐστι, οὐδαμῶς Ξείνης ἐπικαλέεται.

113 Ελεγον δέ μοι οί ιρέες ιστορέοντι τὰ περὶ Ελένην γενέσθαι

204. Unde, quid statuendum sit de istiusmodi appellationibus, intelligas. Fuit sedes Tyriorum, ut Heerenii utar verbis l. l. II, 2. pag. 384, eine Handelsniederlassung unter dem Schutz eines Heiligthums; cuius modi etiam Naucratidem fuisse, Graecis quae ab Amasi est concessa (II, 178), nihil dubium. Hanc vero Tyriorum sedem a reliqua urbe separatam adeoque vallo sive muro cinctam ac munitam credere licet: unde haud scio an στρατοπέδου appellatio repetenda sit.

τὸ καλέεται Ξείνης Αφορδίτης]

το καλέεται Ξείνης 'Αφοοδίτης] Quaerit Heerenius (l. l. nott.), utrum Astarte fuerit an alia quaevis Phoenicum dea. Nos haud aliam fuisse censemus quam eam, cuius ipsius Noster meminit I, 105; quae dea in Aegyptum transvecta peregrinae (ξείνης) cognomine utique illic insigniri poterat. Alia est Aegyptia Venus, indigena, si ita eam appellare licet, de qua conf. II, 41 ibiq. not.

συμβάλλομαι δὲ τοῦτο κ. τ. λ.] i. e. coniicio. Vid. I, 68. II, 33 ibiq. not.

ώς διαιτήθη Ελένη] Vulgo έδιαιτήθη. Sed auctoritate meliorum librorum augmentum abiecimus cum Schweighaeus. et Gaisford., idque cum Herodoti usu prorsus convenire docuit Bredov. pag. 319. Valet autem διαιτὰσθαι, ut, I, 120, vitam agere, commorari. καὶ ὅτι Ξείνης ᾿Αφοοδίτης ἐπώ-

καὶ ὅτι Ξείνης ᾿Αφοοδίτης ἐπώνυμόν ἐστι] Suppleas τὸ ἰρόν. ἐπώνυμον scripsi cum recentt. editt. pro vulg. ἐπωνύμιον; cf. IV, 184. VII, 11. Similes aliarum vocum confusiones affert Bredov. p. 69. Structuram vocis cum genitivo illustrarunt viri docti a Wesselingio laudati: Stanlei ad Aeschyl. S. c. Theb. 138 et Hemsterhus. ad Lu-

ciani Diall. mortt. IX, 1. Hine tu verte: "tum vero etiam quod (tem-plum) cognominatum est a Venere pe-regrina." Si vero quaeras, quid moverit Herodotum, ut Venerem peregrinam hancce re vera Hele-nam esse suspicaretur, Tyndari filiam, id tenendum: apud Graecos quoque divinos honores accepisse Helenam haud aliter atque Proteum Menelaumque. Habita est enim Luna s. dea lunaris, ut vel nomen indicat, quod splendidan, lucenten haud iniuria interpretantur. Est Helena, ut paucis dicam, Venus ad vulgarem heroum fabulam traducta, quae ipsa haud scio an congruat cum Astarte, quam ipsam gruat cum Astarte, quam ipsam Phoenicum deam lunarem hoc loco est post ea, quae ad I, 105 attulimus et quae disputavit Movers: Die Phoeniz. II, 2. pag. 73 seqq. — Cum ergo Luna dea esset, hand mirum, a patre historiae eam compositam esse cum Venere, et ipsa dea lunari in Phoenicum religionibus. — Ad Herodoti h. l. spectat Schol. ad Lycophron. Alex. 832 call. 822.

— In verbis οὐδαμῶς Ξείνης ἐπικαλέεται Cobet scribi vult Ξείνη.

# CAP. CXIII.

Eleyov δέ μοι οἱ ἰρέες κ. τ. λ.] Respexit ad hunc Herodoti locum, quem ctiam sequitur Philostratus Vit. Apollon. IV, 16. p. 153 coll. Heroicc. XX. pag. 693, Eustathius ad Odyss. IV. pag. 1508, 35 sive 174, 11 coll. ad Iliad. III. pag. 397, 44; quo teste Antichides etiam de Helena apud Proteum commorante cecinerat. Pertinent huc ea, quae Stesichorus, antiquissimus poeta, cecinerat; qui Helenam dixerat Paridi ad Aegyptum delato ra-

ώδε ' 'Αλέξανδρον άρπάσαντα Ελένην έκ Σπάρτης άποπλέειν καί μιν, ώς έγένετο έν τῷ Αίγαίῳ, έξῶσται ές την έωυτοῦ.

ptam fuisse a Proteo, qui illius loco Paridi dederit Helenae ima-ginem, quacum iste in Troiam disginem, quacum iste in Troiam dis-cesserit. Vid. Stesichori fragmm. pag. 92 ed. Kleine, ibique Tzetz. ad Lycophron. p. 16 B. Aristid. Orat. T. III. pag. 92 ed. Iebb. Platon. de Rep. IX. pag. 586 C. (ubi cf. Ast. p. 604) Dion. Chry-sost. orat. XI. pag. 162 A. Qui idem poeta quae de Helena dixerat, idem poeta quae de Helena dixerat, postea retractasse palinodiamque cecinisse fertur, de qua cf. Platon. Phaedr. pag. 243 A. Maxim. Tyr. Diss. XI. pag. 320 et quae alia excitat Kleine l. l. pag. 91. Plura vid. apud Bode: Gesch. d. Hellen. Dichtkunst II, 2. pag. 49 seqq. 69 seqq., Fritzsche in: Ind. Lectt. Rostoch. hiem. 1837 F. H. B. v. Hoff De mytho Helen. Euripid. (Lugd. Batav. 1843) pag. 17—36. (Lugd. Batav. 1843) pag. 17—36. Neque huc non facit argumentum Euripideae fabulae, quae adhuc Helenae sub nomine exstat; de quo disputat Matthiae in comments. ad Euripid. tom. VIII. pag. 258 seq. Add. quos laudat Witzschel: in Pauly. Realencyclop. III. pag. 298 seq. Euripides vero utrum ex Herodoti narratione profectus sit in fabulae argumento contexendo, an potius Herodotus (quae Valckena-rii est sententia ad Herod. II, 116) Euripidem legerit, id quidem dubium poterit esse ei, qui utrius-que scriptoris aetatem respexerit indeque sibi persuaserit, "non He-rodotum ex Euripide, sed Euripi-dem ex Herodoto ad fabulam suam exornandam haurire potuisse", ut recte scribit v. Hoff l. l. p. 49, quocum conf. Godofr. Hermann. in: Praefat. ad Euripid. Helen. pag. VIII seq. Itaque plerique a Ste-sichoro profectum esse Euripidem nunc statuunt. Quae quidem res, magis tamen quod ad poetas illos spectat, quam quod ad Herodotum pertinet, nostra aetate a pluri-bus viris doctis in examen est vocata; in hisce potissimum ab Heinisch. in programmat. de Euripid.

Helen. (Vratislav. 1825. pag. 4—23), ab Ed. Muellero in scriptione "Euripides contemtor etc. (ibid. 1826. pag. 29—32) ac denique a Welckero in Iahnii Annall. philoll. Welckero in Iahmii Annaii. philoii. IX, 3. pag. 276 seqq. coll. Der epische Cyclus etc. II. pag. 93 seq., quem temere sequitur Hengstenberg: Die Bücher Mosis etc. pag. 276 seq. Atque Welckerus ad Aegyptios Helenam pertinuisse negat; fabulam de Helena ex ipsa Graesia (a Chatena fortasse aut Himera. cia (a Crotone fortasse aut Himera, ubi Stesichori palinodia fuerit audita) in Aegyptum translatam ibique cupide arreptam esse a sacer-dotibus statuit adeoque exaggeratam, prout ipsorum consiliis commodum fuerit. Quos homines calmodum ruerit. Quos homines cal-lidos verba dedisse putat Herodoto, credulo homini, qui qua erat sim-plicitate, ea non solum pro veris habuerit, sed rationes etiam conquisierit, quibus probabiliora vi-derentur sacerdotum istorum mendacia. Quae nollem excidissent viro doctissimo! Vereor enim, ne, quae in Herodotum profert, vel magis ficta atque confusa videantur. Herodotum autem ut habeam homi-nem credulum, qui facile se de-cipi passus sit, nunquam a me impetrare possum; quem aliud plane idque gravissimum in his enarran-dis spectasse, ad II, 115 indicavi. Atque in hac universa fabula illud minime erit praetermittendum, utrum illo tempore Aegyptiis omnino fuerit commercium cum exteris, Graecis praesertim, necne. Equidem nihil discernam, cum in utramque partem certa desint testimonia, qui-bus res confici queat. Conf. Heebus res confici queat. Conf. Heeren. Ideen II, 2. pag. 378. — ἀποπλέειν, ut ἐνπλέειν cap. seq., reliqui omnibus libris probatum. Recentt. edd. ἀποπλώειν. Sed cf. Bredov. pag. 172 seq. Nec mutavi πλέοι cap. 115, ab aliis mutatum in πλώοι, atque ἀποπλέειν II, 119. ἐξῶσται ἄνεμοι ἐκβάλλουσι ἐς τὸ Λλγύπτιον πέλαγος] ἐξῶσται ἄνεμοι, venti expulsores, i. e. ex con-43\*

ανεμοι έκβάλλουσι ές τὸ Αίγύπτιον πέλαγος. ένθευτεν δέ (οὐ γὰρ ἀνίει τὰ πνεύματα) ἀπιχνέεται ές Αίγυπτον, καὶ Αίγύτου ές τὸ νῦν Κανωβικὸν καλεύμενον στόμα τοῦ Νείλου καλ ές Ταριχητας. ἡν δὲ ἐπὶ τῆς ἡιόνος, ο καὶ νῦν ἐστὶ, Ἡρακλέος ίρου : ές τὸ ἢν καταφυγών οἰκέτης ὁτευῶν ἀνθρώπων, ἐπιβά- 155 ληται στίγματα ίρὰ, έωυτὸν διδούς τῷ θεῷ, οὐκ ἔξεστι τού-

trario s. ex adverso flantes cursumque rectum impedientes alioque navigantes compellentes. navigantes compellentes. Eadem locutio apud Aeschin. Epist. I. p. 659, qui idem Epist. X. pag. 684 δστης ἄνεμος. Add. Synes. Epist. 129. — Αἰγύπτιον πέλαγος dicit mare illud, quod Aegyptum et utrimque vicinas oras alluit, ut pluribus monstravit Wesselingius. Conf. inprimis Strabon. II. pag. 182 C. D sive pag. 121 D coll. pag. 187 s. 125 D. — Caeterum in oratione ipsa animadverti debet transitus subitus ab indirecta ad directa guarante paga animadverti quantica ad quantica ad quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quantica quan directam quam vocant orationem; vid. quae monui ad Plutarchi Artaxerx. cap. 2 in Creuzeri Melett. III. pag. 12 seq.

ού γὰρ ἀνίει τὰ πνεύματα] i. e. neque enim cessabant venti. De forma avisi (quae praesentis indicativi est persona tertia) diximus ad I, 6; ellipsin facile suppleas, modo cogitando addas id, quod ex ipso subiecto mente repetendum est. Sic hoc loco Schweighaeus. intelligit πνέοντα, ut fere IV, 152. Neπνέοντα, ut fere IV, 152. Neque huc non pertinet II, 121, 2. IV, 28. III, 109 etc., quae in Lexico Herodoteo laudata reperies. Inde cessandi, intermittendi notio, quae huic verbo ut plurimum convenit, orta est ex primitiva remit-tendi, dimittendi significatione.

ές τὸ νῦν Κανωβικὸν καλεύμενον στόμα τοῦ Νείλου] Vid. Excurs. ad II, 17. Ταριχητας pro vulg. Ταριχείας edidi ex iis, quae ad II, 15 mani Taritis, quae ad II, 15 monui. Taricheae, quae mox vocantur, Canopicae sunt, diversae a Pelusiacis, de quibus supra II, 15. Nunc loco nomen Medea. Sic certe Schlichthorst. 1. l. pag. 58, qui Taricheas putat olim eandem

fuisse urbem, quae tempore inse-

quenti Heraclium vocitata fuerit. Ἡρακλέος ἰρόν] Templum notum prope Nili ostia atque Canopum urbem, cuius suburbium inde *Here* clium appellatum, ipsumque Nil ostium Heracleoticum. Vid. Strab. XVII. pag. 801 B. s. pag. 1153 A. Eum vero Herculem haud valde diversum esse crediderim a Thasio atque Tyrio Hercule, cum Phoenices, quos in Aegypto considentes supra II, 112 invenimus, hac etiam in maris ora, loco mercatuetiam in maris ora, loco mercaturae inprimis apto, templum condidisse admodum probabile sit. Conf. nott. ad II, 43 et 44. Pro 8 xal vũv ἐστὶ, Ἡρ. ἰρόν, ex constanti usuNostri scriptoris, Struve Quaest. de dial. Herod. I. pag. 13, quem edd. recentt. sequentur, rescribi edd. recentt. sequentur, rescribi vult to και νῦν ἐστι Ἡρ. ἰρόν, fere ut II, 181. Nos libris omnibus in-

vitis nihil mutare sumus ausi.
οίκετης ότευων άνθοώπων έπι-βάληται στίγματα ίρα] Vulgo ότεω, quod in ότευ mutari posse iam viderat Schweigh. Equidem inde cum recentt. edd. dedi ὁτενῶν, hoc fere sensu: in quod (templum) si quis cuiuscunque hominis servus confugerit et sacras notas sibi imponi iusserit, deo se ipsum tradens s. dicans. — στίγματα sunt notae, quales imprimebantur apud veteres hominibus tum iis, qui sacris initiandi erant, tum vero etiam servis, facinorosis, aliis, supplicii causa. ne hoc loco intelligantur, consulto Noster dixisse videtur: στίγματα ξοὰ, i. e. notas sacras, quae sacrorum causa imprimuntur. Plura de his notis interpretes ad Pauli epist. ad Galat. VI, 19. Cr. confert Iacob. Tollii Insignia itinerarii Italici I. pag. 20. Tu add. Lobeck. Aglaopham. I. p. 658.

του αψασθαι. ὁ νόμος ούτος διατελέει έων όμοιος μέχρι έμεῦ τῷ ἀπ' ἀρχῆς. τοῦ ών δη 'Αλεξάνδρου ἀπιστέαται θεράποντες, πυθόμενοι τὸν περί τὸ ίρὸν έχοντα νόμον Ικέται δὲ ίζόμενοι τοῦ θεοῦ κατηγόρεον τοῦ 'Αλεξάνδρου, βουλόμενοι βλάπτειν αὐτὸν, πάντα λόγον έξηγεύμενοι, ώς είζε περί τὴν Ελένην τε καὶ τὴν ές Μενέλεων ἀδικίην· κατηγόρεον δὲ ταῦτα πρός τε τους ίρεας και του του στόματος τούτου φύλακου, τώ οὔνομα ἡν Θῶνις. ᾿Ακούσας δὲ τούτων ὁ Θῶνις πέμπει τὴν 114 ταχίστην ές Μέμφιν παρά Πρωτέα άγγελίην, λέγουσαν τάδε: Ήκει ξεΐνος, γένος μεν Τευκρός, έργον δε ανόσιον έν τῆ Έλλάδι έξεργασμένος. ξείνου γὰρ τοῦ έφυτοῦ έξαπατήσας τὴν γυναϊκα, αὐτήν τε ταύτην ἄγων ῆκει καὶ πολλὰ κάρτα χρήματα, ύπ' ἀνέμων ές γῆν ταύτην ἀπενειχθείς. κότερα δῆτα τοῦτον έωμεν άσινέα έκπλέειν, η άφελώμεθα, τὰ έχων ήλθε; 'Αντιπέμπει πρός ταυτα ὁ Πρωτεύς λέγοντα τάδε "Ανδρα τουτον, οστις ποτέ έστι ανόσια έργασμένος ξείνον τον έωυτου, συλλαβόντες ἀπάγετε παρ' έμε, ΐνα είδῶ, ὅ τι κοτε και λέξει.

ομοίος μέχρι ἐμεῦ τῷ ἀπ' ἀρχῆς] Ita scripsimus cum Schweigh, et Gaisford. Vulgo ὁμοίως et ἀπαρτης. Ad τῷ ἀπ' ἀρχῆς suppl. νόμω. — De forma ἀπιστέαται (pro ἀφίστανται) conf. II, 80 et Bredov. pag. 329. Intelligendi sunt famuli s. servi, qui una cum Paride Helenaque in Aegyptum delati hic dominum suum derelinquunt, inque Herculis templum confugiunt, ut inde liberi fiant.

τῷ οὖνομα ἡν Θῶνις] Polydamna, Thonis (Θῶνος) coniux, Aegyptia, Homero in Helenae historia haud ignota Odyss. IV, 228. Unde aliis Thonis dicitur Aegypti rex; conf. Eustath. ad Homeri loc., Aelian. H. A. IX, 21 coll. interprr. ad Nicandr. Ther. 312. Sed Diodoro I, 19 Thonis vetustum est Aegypti emporium, ubi in mare exit Nilus. Atque ea ipsa urbs a Thone rege, qui Menelaum exceperit, nomen accepisse fertur. Vid. Strab. XVII. pag. 801 s. pag. 1152 B. coll. Heeren. Ideen II, 2. p. 378. Plura oppida per Aegyptum nomine Thôni exstitisse videntur, unde Graecum Θῶνις fluxisse vult Champoll. L'E

gypt. s. l. Phar. I. pag. 285. II. pag. 142. 262. Qui altiora sectantur et interiorem quandam harum fabularum rationem rimari student, Thonem volunt esse spiritum universi. Equidem malim cum Creuzero cogitare de Graecorum Tithono (quo ipso in nomine Aegyptia radix [ $\Theta \tilde{o} v$ ] inesse videatur) Aegyptiumque inde heroem ad solares referre deos in Aegypto coli solitos.

### CAP. CXIV.

γένος μὲν Τευκρὸς] Τευκρὸς Schweigh. et Gaisford. dederunt pro Τεῦκρος, quod ab hoc loco alienum est. Conf. Goettling. de Accent. pag. 206 et vid. infra II, 118. In seqq. reliqui lectionem vulgatam, libris etiam scriptis firmatam: ἐς γῆν ταύτην ἀπενειχθείς, cuius loco quod in editionibus quibusdam substitutum est: τὴν σὴν, ad glossam referre malim. ἀπενειχθείς est delatus, compulsus Conf. II, 152. Nec multum differt, quod II, 115 est: ἐπολαμφθέντες, ubi vid.

ενα είδω, ο τι ποτέ και λέξει]

115 Απούσας δε ταύτα ο Θωνις συλλαμβάνει τον Αλέξανδρον, καλ τας νέας αὐτοῦ κατίσχει : μετα δὲ αὐτόν τε τοῦτον ἀνήγαγε ές Μέμφιν και την Ελένην τε και τὰ χρήματα, πρὸς δὲ και τοὺς Ικέτας. ανακομισθέντων δὲ πάντων εἰρώτα τὸν 'Αλέξανδρον ό Πρωτεύς, τίς είη, καὶ ὁκόθεν πλέοι. ὁ δέ οί καὶ τὸ γένος κατέλεξε, και της πάτρης είπε τὸ οὔνομα, και δή και τὸν πλόον άπηγήσατο, δκόθεν πλέοι. μετά δε δ Πρωτεύς είρωτα αὐτὸν, οκόθεν την Ελένην λάβοι πλανομένου δε τοῦ Αλεξάνδρου έν τῷ λόγῳ, καὶ οὐ λέγοντος τὴν ἀληθείην, ἤλεγχον οί γενόμενοι ικέται, έξηγεύμενοι πάντα λόγον τοῦ άδικήματος. τέλος δε δή σφι λόγον τόνδε έκφαίνει δ Πρωτεύς λέγων, ὅτι Ἐγῶ εί μη περί πολλοῦ ήγεύμην μηδένα ξείνων κτείνειν, όσοι ὑπ' ανέμων ήδη απολαμφθέντες ήλθον ές χώρην την έμην, έγω αν σε ύπερ του Ελληνος ετισάμην, ος, ω κάκιστε ανδρών, ξεινίων τυχών, έργον άνοσιώτατον έργάσαο. παρά τοῦ σεωυτοῦ ξείνου την γυναϊκα ήλθες καὶ μάλα ταῦτά τοι οὐκ ἤρκεσε, ἀλλὰ 156

De vi particulae καl in talibus admonuit Godofr. Hermann. ad Viger. pag. 837. Alia excitavit Matthiae Gr. Gr. pag. 1258. "Add. Buttmann. ad Platon. Alcibiad. I. (pag. 106 C) pag. 119." Cr.

### CAP. CXV.

'Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Θῶνις],, Eustathius citat haec ad Odyss. IV, 227 seqq. pag. 164 seq. Basil." (Cr., qui paulo infra ad voces: μετὰ δὲ ὁ Πρωτεύς laudat eundem Eustath. ad Odyss. IV, 385. p. 174 Basil.

τίς εἶη, καὶ ὁκόθεν πλέοι] Conf. I, 35 ibiq. not. In seqq. ἀληθείην (pro ἀληθηΐην) scripsi, ut II, 106 et I, 34.

λόγον τόνδε έκφαίνει ὁ Ποωτευς] έκφαίνει λόγον (declarare, aperire sententiam, dicere) eodem modo VII, 160 coll. V, 36. — Mox ad λέγων, ὅτι conf. Matthiae Gr. Graec. pag. 1030. Caeterum ea, quae h. l. Noster Proteum facit dicentem, haud scio an Graeciam redoleant Graecosque mores (do quibus cf. nott. ads I, 44) cogitandique ac sentiendi modum habitumque declarent adeoque omnia,

quae hoc loco omnino enarrantur, coniuncta esse videantur cum Nostri sententia de Nemesi ac divina rerum providentia, qua quidquid pravi ab hominibus commissum est, id serius ocius deos inveniat ultores: declarant hoc verba in fine totius huius narrationis cap. 120 posita, ubi cf. nott. Atque hanc ipsam vim divinam, quam in Lydorum ac praesertim Croesi rebus (cf. I, 13. 34. 91), in Cyri exitu (cf. I, 204) probatam invenimus, aeque etiam ad res Troianas Graecorum ore carminibusque tantopere celebratas valuisse commonstraturus Noster hanc omnem narrationem sive digressionem, mediis in rebus Aegyptiorum enarrandis cum versaretur, occasione oblata inseruisse mihi videtur.

 αναπτερώσας αὐτὴν, οίζεαι έχων έχκλέψας. καὶ οὐδὲ ταῦτά τοι μούνα ήρχεσε, άλλα και τα οίκια του ξείνου κεραΐσας ήκεις. υῦν ων, ἐπειδή περὶ πολλοῦ ῆγημαι μή ξεινοκτονέειν, γυναϊκα μέν ταύτην καὶ τὰ χρήματα οὖ τοι προήσω ἀπάγεσθαι, ἀλλὰ αὐτὰ έγω τῷ Ελληνι ξείνω φυλάξω, ές ο αν αὐτὸς έλθων έκεινος απαγαγέσθαι έθέλη · αὐτὸν δὲ σὲ καὶ τοὺς σοὺς συμπλόους τοι ων ήμερέων προαγορεύω έχ της έμης γης ές άλλην τινά μετορμίζεσθαι εί δε μή, ατε πολεμίους περιέψεσθαι.

Έλένης μεν ταύτην ἄπιξιν παρά Πρωτέα έλεγον οί ίρέες 116 γενέσθαι · δοκέει δέ μοι καὶ "Ομηρος τὸν λόγον τοῦτον πυθέσθαι άλλ' οὐ γὰρ ὁμοίως ἐς τὴν ἐποποιτην εὐπρεπὴς ἦν τῷ έτέρω, τῷπερ έχρήσατο ες δ μετῆκε αὐτὸν, δηλώσας, ώς καὶ

έρχεσθαι παρά την γυναϊκα codem sensu quo φοιτάν usurpari monuimus ad II, 111. Et conf. etiam quae ad II, 64 diximus. Plura ad h. l. laudat Gronovius: V, 70. III, 69. VI, 68 etc.
άναπτερώσας αὐτην] alas ei addens i a incitant com attollers:

dens, i. e. incitans eam, attollens: de quo verbo plura Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli Choephor. 223. - In verbis οίχεαι έχων έππλέψας noli haerere ob participiorum usum. Est enim sensus: Tu eam raptam abduxisti. Ubi Cr. propter usum participii έχων conferri vult Schae fer. ad Sophocl. Oedip. Reg. 741. Cobet deleri vult ἔχων.

τριών ήμερέων] id est: intra trium dierum spatium. Vid. Matth. Gr. Gr. pag. 692. — In seqq. μετ-Vid. Matth. ορμίζεσθαι est alio quo navigare s. cursum tenere, mutata statione. Quidam libri μετεωρίζεσθαι, i. e. in alto versari mari, quod a nostro loco alienum iam vidit Wesselingius. — Ad περιέψεσθαι conf. VII, 149 et supra II, 64. 69. I, 73. 114. 115. Futuri medii usum attigit Ianson, in: Jahrbb. d. Philol. etc. Suppl. XIX. p. 520.

## CAP. CXVI.

Έλένης μὲν ταύτην ἄπιξιν] Quod articulum τὴν post ταύτην inseri vult Valckenarius, id hoc loco vix necesse videtur, libris praesertim inviti. invitis. Ad argumentum conf. Eu-

ripidis fabulam cognominem, Schweigh. laudatum Fabric. ad Sext. Empiric. VII, 180. αλλ' ου γὰς ὁμοίως κ. τ. λ.] scil.

ό λόγος.

ές ο μετῆκε αὐτὸν] αὐτὸν, scil. λόγον, i. e. hanc Aegyptiorum sa-cerdotum narrationem de Helena, minus aptam Homero visam ad carminis sui epici rationes indeque relictam. —  $\dot{\epsilon}_S$   $\delta$ , quod aliis locis est donec (I, 67. II, 115 etc.), hic est aonec (1, 07. 11, 115 etc.), ne accipio quare, quapropter, praeeunte Matthiae Gr. Gr. pag. 1145
atque Schweigh. Et conf. ipsum
Herodotum V, 74 οὐ φράζων ἐς τὸ
συλλέγει. Quo eodem sensu apud
Pausaniam, qui toties Herodotum
expressit, invenitur: I, 41. §. 5,
ubi vid. Siebelis. Negat Struve
(Onaest de dial. Herod. I. p. 43). (Quaest. de dial. Herod. I. p. 43), cui in loco valde turbato et interpolatoris manum experto simplicis-simum videtur és ő eiicere. Neque aliter de hoc loco sensit Bredov. p. 17, quem secutus est Dindorfius, qui eiecit voculas éç ô, quas uncis inclusas retinuit Dietsch. Equidem idoneam eiiciendi causam haud perspicio Eltzioque assentior in Quaest. Herodd. (Jahrb. d. Philolog. etc. Suppl. IX. pag. 123) illas voces retineri iubenti, cum particulae άλλὰ γὰς aliis etiam locis sic ponantur, ut unum habeant verbum primarium; of. II, 120. 139. IX, 93. I, 14 ibique nott. Nec magis necesse mihi videtur is rò scribere,

τοῦτον ἐπίσταιτο τὸν λόγον. δῆλον δέ κατὰ γὰο ἐποίησε ἐν Ἰλιάδι (καὶ οὐδαμῆ ἄλλη ἀνεπόδισε ἐωυτὸν) πλάνην τὴν ᾿Αλε-

quemadmodum Eltzius quoque iudicat; cf. II, 113, ubi itidem retinendum censui δ. — μετιέναι (reilcere, omittere) eodem fere sensu I, 33, 78, 123, IV, 98.

nendum censul 0. — μετιεναι (reucere, omittere) eodem fere sensu I, 3. 78. 123. IV, 98.

δηλώσας, ώς καὶ τοῦτον κ. τ. λ.]
Ad δηλώσας Steger. supplet: ὅμως γε μέντοι, i. e. declarans tamen illam narrationem, in carmine epico quamvis praetermissam, bene sibi notam fuisse. Caeterum attendant velim h. l. ii, qui omnem aliorum mythorum cognitionem artemque mythos pro carminis epici indole ac ratione tractandi Homero abiudicant; quem ipse historiae pater hoc loco indicat plura cognovisse, quam quae in carminibus declaranda putaverit, quemque eundem in eligendis iis, quae carminis epici rationibus apta habuerit, hanc ipsam carminis epici artem naturamque iam perceptam habuisse eaque ductum fuisse, hoc ipso ex loco colligi poterit, in quo vocem ἐποποιτην, ab Herodoto primum, quantum scio, adhibitam recte advertit Bode: Gesch. d. Hellen. Dichtkunst

Bode: Gesch. d. Helder Page. 317 not. δηλου δέ· κατὰ γὰρ ἐποίησε ἐν Ἰλιάδι] In his, quae turbarum plena dicit Struve l. l. I. pag. 34, librorum scriptorum auctoritatem cum Gaisfordio secutus sum. Nec refert aliorum proferre commenta, quibus loco mederi studuerunt. Post Reizium, qui dedit κατάπερ, et Schaeferum, qui dedit ποdο κατὰ τὰ, modo κατὰ ἀγὰρ, Bekkerus scripsit κατὰ παρεποίησε, probante Bredovio, qui de hoc verbo ad Jacobs: Vermischte Schrift. V. p. 582 amandat, et recipiente Dindorfio; quibus omnibus longe mea quidem sententia praestat, quod dedit Matthiae: δηλου δέ· ἐποίησε γὰρ ἐν Ἰλ., omissa voce κατὰ, quam retinens Steger. praefat. ad Herod. pag. XII. sic scriptum vult: κατὰ γὰρ μὲν Ἰλιάδα ἐποίησε! In vulgata, quam dedimus, lactione κατὰ positum pro καθὰ (καθ ὰ), ut, prout, quemadmodum, monente Schweig-

haeusero, qui laudat I, 208. II, 6. III, 86. Malim: secundum ea s. ex iis, quae, ut II, 90. Particulam γὰρ, praecedente δῆλον δὲ, illustrabunt ea, quae monet Matth. Gr. Gr. pag. 1244 coll. 806. Confer Herod. II, 134. Ac si qui val κατὰ vel γὰρ abundare indeque alterutrum eiiciendum putent, recte nobis utrumque servari posse videtur, modo locum sic explicemus; id vero inde apparet; etenim ex iis, quae in Iliade cecinit, (apparet) Paridem — delatum esse" etc. Quo eodem ferme etiam redit Eltz. l. l. pag. 124, qui recte vulgatam lectionem tuitus est.

lectionem tuitus est.

και οὐδαμῆ ἄλλη ἀνεπόδισε έωντον Probat Schweighaeuserus Vallae interpretationem: nec usquam alibi retractat, si retractare intelligas diversum vel contrarium dicere eius, quod semel diximus. Budseus interpretatus erat: et nusquam alibi se ipsum revocavit, id est, nusquam id ilerum dixit; nec aliter fere H. Steiterum dixii; nec aliter fere H. Ste-phanus in Thes. l. Gr. t. III. pag. 517: "se ipsum revocavit, pro: iterum idem dixit." Mihi magis placet Schweigh. ratio. Conf. Herod. V, 92, cuius tamen loci ratio nonni-hil diversa est. Pape in Lexic. Gr. nn diversa est. Pape in Lexic. Gr.
s. v. interpretatus est: "das früher
Gesagte aufheben, widerrufen";
quae interpretatio ineptissima videtur Bredovio l. l., qui ipse vix
satis facit, cum verba haec ita intelligi vult: "non iterum se ipsum
interrogavit, id est non iterum ad
memoriam suem revocavit. gnod memoriam suam revocavit, quod ipse bene cognovit, neque simile quiddam eo spectans adhibuit, i. e. παρεποίησε." — Ex his ipsis verbis Nitzsch (Indagand. per Homeri Odyss. interpolat. praeparat. I. Kil. 1828. pag. 18 not.) colligit, iam Herodotum Homeri quae feruntur carmina scripta pervolutasse; et iure, si quid video, hic locus afferri potest ad integritatem car-minum Homericorum eorumque diligentem lectionem Herodoti certe

actate comprobandam. Quorum ma-

ξάνδρου, ως ἀπηνείχθη ἄγων Ελένην, τῆ τε δη ἄλλη πλαζόμενος, καὶ ως ἐς Σιδῶνα τῆς Φοινίκης ἀπίκετο. ἐπιμέμνηται δὲ αὐτοῦ ἐν Διομήδεος ἀριστείη, λέγει δὲ τὰ ἔπεα οὖτω

"Ενθ' ἔσαν οί πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυναικῶν Σιδονίων, τὰς αὐτὸς 'Αλέξανδρος θεοειδής

gna iam illo tempore auctoritas fuisse videtur; alioqui enim ab Herodoto h. l. non citata et in examen vocata fuissent.

ώς ἀπηνείχθη], Wyttenbachius in Selectt. histt. p.358 ad antiquum dicendi genus refert et Thucydidis comparat locum I, 1: τὸν πόλεμον — ὡς ἐπολέμησαν." Cr. Quo rectius, opinor, Matthiae Gr. Gr. p. 907 seq. ὡς ad antecedentia relatum vult, ut paulo ante iam indicavimus.

ἐπιμέμνηται δὲ αὐτοῦ ἐν Διομήδεος ἀριστείη] ἀριστείη, quod mutavit Dindorf. in ἀριστηίη, retinui
cum Bredov. pag. 184. Verba in
Διομήδεος ἀριστείη, quae Valckenario abiicienda videbantur, satis
tuetur orationis tenor, ut bene iam
notavit Schweighaeus. Si vero universam sententiam habeas insiticiam, minime eam contra libros
equidem eiecerim; quae eadem est
Nitzschii sententia l. l. pag. 11,
nbi in not. 5 haec addit: "Sufficiebat, si ei quod praecedit, ἐν
'Ἰλιάδι, adderetur λέγει δὲ τὰ ἔπεα
οῦτω, ut mox ἐπιμέμνηται δὲ καὶ
ἐν Ὀδνσσείη, ἐν τοισίδε τοῖσι ἔπεσίν." Ad reliquum loci argumentum haec monet Valckenarius: "Sunt
subiecti versus ex Iliad. Ζ΄, 289 et
seqq. Διομήδονς ἀριστεία vocabatur a grammaticis Iliad. Ε΄, in qua
meminit in transcursu poeta Alexandri naviumque architecti Pherecli; sed hoc nihil ad Herodotum
facit, Homerum etiam alibi commemorantem, nuspiam tamen appellationes, quihus Homeri carminis
diversas insignivere partes grammatici. Primus forte Plato meminit Νεκνίας Odysseae in Minoë p.
319 D." Vix tamen omnes istiusmodi appellationes a grammaticis
serioris aetatis inductas credideris,

si Platonis, Aristotelis, aliorum testimonia, quae Nitzschius l. l. collegit, respexeris. Gravius fortasse illud erit, quod Diomedis Aristia vo-cabatur quintus Iliadis liber, cum, qui apud Herodotum citantur ver sus, ad sextum pertineant. Sed quid impedit, quo minus Diomedis Aristiam ultra quintum librum olim pertinuisse sextumque librum etiam comprehendisse statuamus, praesertim cum illa aetate fines singulo-rum librorum vixdum ita accurate constitui potuisse videantur, quemadmodum post factum esse simile fit. Conf. Heyne Obse admoutin poss facture esse veri-simile fit. Conf. Heyne Observv. ad Homeri l. l. et Wolf. Prolegg. ad Homerum p. CVIII, utrumque a Schwgh. allatum. Sunt denique, qui Diomedispugnas peculiare quoddam carmen fuisse arbitrentur, in Iliadis contextum postea demum receptum. Sed praeterquam quod certis argumentis destituta est haec sententia et disertis Herodoti verbis repugnat, commonstravit Anglus doctus, haec ad carminis tenorem et nexum ita necessaria esse, ut, illis abiectis, reliqua forent manca nec sibi bene cohaerenta. Tu vid. Payne-Knight. Prolegg. ad Homer. §. XXIV. pag. 24 ed. Ruhk., Nitzsch: Sagenpoesie der Griech. pag. 105 seqq. 215 scqq.

λέγει δὲ τὰ ἔπεα οῦτω] Qui sequentur versus, exstant in Iliad. VI, 289 seqq. et a Strabone citantur I. pag. 69 E sive pag. 33, qui etiam (XVI. pag. 1097 C, sive p. 756) monet, poetas Sidonem magis quam Tyrum frequentare, Homerum vero ae memorare quidem Tyrum. Sed temporibus Troianis nondum Tyrus tam clara fuisse videtur, quam posthac est facta. Vid. Heyne Observy. ad Iliad. l. l. pag. 254 tom. V.

ηγαγε Σιδονίηθεν, ἐπιπλως εὐφέα πόντον,
την ὁδὸν, ην Ἑλένην πεο ἀνήγαγεν εὐπατέφειαν.
Ἐπιμέμνηται δὲ καὶ ἐν Ὀδυσσείη, ἐν τοισίδε τοῖσι ἔπεσι τοῖα Διὸς θυγάτηο ἔχε φάφμακα μητιόεντα,
ἐσθλὰ, τά οἱ Πολύδαμνα πόφεν, Θωνος παφάκοιτις

έπιπλως εὐφέα πόντον] De participii forma έπιπλως vid. Buttmann. Gramm. maior. II, pag. 7 not. pag. 220. — Μοχ ἀνήγαγεν dixit ob navigationem e Graecia in patriam Troiam, qui reditus est. Sic certe veteres grammatici; quamquam omnino de navigatione e portu in altum ἀνάγειν dici monet Hey-nius l. l. pag. 255. Atque his qui-dem ita usus est Welcker (Episch. Cycl. II. pag. 94 seqq.), ut mutata lectione in altero Homeri versu, in quo pro τὰς legi vult τοὺς, i. e. πέπλους, hic de iis vestibus cogitandum esse statuat, quas Paris, cum (a Troia) Spartam navigaret, Sidone secum abstulerit, dona Helenae. Quam viri docti opinionem satis refutavit v. Hoff l. supra l. p. 6 seqq. p. 13, ipse tamen negans, effici posse ex hoc loco Homerico id, quod inde effici vult Herodotus, Homerum scil. quidquam cognitum nomerum scil. quiaquam cognitum habuisse de Paridis in Aegyptum itinere. In quo equidem assentiri nequeo, quandoquidem Noster ex eo, quod Homerus Paridem redu-cem cum Helena Sidonem tangentem facit, argumentum sibi ducere posse videbatur, nec Homero incognitam esse potuisse cam famam, quae Helenam non recta via a Graccia in Asiam per Aegaeum mare pervenisse ferebat, sed a recto cursu delatam Sidonem adeo tetigisse: quod ipsum fieri non potuisse, nisi Aegyptum quoque illa antea teti-Aegyptum quoque illa antea teti-gerit, unde traiectus in Phoeniciae urbes fieri solebat: eoque refero verba, quae in h. c. fine leguntur:

ομουφέει γὰφ ἡ Συφίη Αἰγύπτω κ.τ.λ. έν "Οδυσσείη] Vid. Odysa. IV, 227 seq. et IV, 351. Scribit vero Nitzsch. (Anmerkk. zu Homer. Odyss. I. pag. 225 not.): "Die Verse 227 — 230 führt Herodot II, 116 seltsamer Weise zum Belege an,

dass Homer von einer Irrfahrt des Paris mit der geraubten Helens nach Aegypten gewusst habe. Man sieht, da auch 351 und 352 dies beweisen sollen, dass Herodot, un-eingedenk der Erzählung III, 288 ff. meinte, Menelaos sei absichtlich nach Aegypten geschifft. Vergl. un-ten zu 384." Ex hoc vero utroque Odysseae loco cum nihil effici possit ad id, quod probare vult Herodotus, Homero scil. cognitam fuisse Helenam in Aegypto versantem, cumque verba ev τούτοισί τοῖς ἔπεσι, quae quidem syntactice referri vult ad κατά γὰο ἐποίησε Schaeferus ad Plutarch. Vitt. Vol. VI. p. 477 (ed. Lips. ap. Teubn. 1830), acque ac sequentia verba ομουρέει γάς κ. τ. λ. ad unum Iliadis locum spectent, idem Schaeferus hanc omnem locorum Odysseae commemorationem inde a verbis ἐπιμέμνηται δὲ καὶ ἐν Ὀδ. spuriam habuit uncisque inclusit, quippe postera aetate ab interpolatore quodentialism. dam additam indeque eliminandam. Quam eandem sententiam de his tulit Bredov. p. 17 seq. itemque v. Hoff l. l. pag. 11 seq. A quo-rum sententia equidem ita absum, ut vel consulto utrumque locum a Nostro additum putem, unde aliquid omnino colligi posset ad rerum Aegyptiarum cognitionem, quae Homero fuerit, ad earundemque conjunctionem cum rebus Troianis. qualem ipse Noster hic tractat, qui Thonem iam supra cap. 113 com-memoraverat, itemque Menelaum. Accedit librorum scriptorum consensus haec verba retinentium nec ullum interpolationis vestigium praebentium, ut adeo, si manum inter-polatoris hunc locum expertum esse statuas, id certe longe ante libros scriptos nunc superstites accidisse putandum foret.

Αίγυπτίη τη πλείστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα φάρμακα, πολλά μεν εσθλά μεμιγμένα, πολλά δε λυγρά.

καὶ τάδε έτερα πρὸς Τηλέμαγον Μενέλεως λέγει:

Αλγύπτω μ' έτι δεύρο θεοί μεμαώτα νέεσθαι ξσχον, έπεὶ οῦ σφιν ξρεξα τεληέσσας έκατόμβας.

Έν τούτοισι τοίσι έπεσι δηλοί, ότι ήπίστατο την ές Αίγυπτον 157 Αλεξάνδρου πλάνην · όμουρέει γὰρ ἡ Συρίη Αἰγύπτω · οί δὲ Φοίνικες, τῶν ἐστὶ ἡ Σιδών, ἐν τἢ Συρίη οἰκέουσι. Κατὰ 117 ταῦτα δὲ τὰ ἔπεα, καὶ τόδε τὸ χωρίον οὐκ ῆκιστα ἀλλὰ μάλιστα δηλοί, ὅτι οὐκ Ὁμήρου τὰ Κύπρια ἔπεά ἐστι, ἀλλ' ᾶλλου τι-

ομουρέει γὰρ ἡ Συρίη Αἰγύπτω] Syriae nomen apud Herodotum lanotavimus. Nam hoc nomine om-nem quoque oram maritimam tractumque adiacentem inde ab Asia minore usque ad Aegyptum Noster complectitur. Conf. II, 58. VII, 89 et Rennel. l. l. p. 486.

#### CAP. CXVII.

Κατὰ ταῦτα δὲ τὰ ἔπεα κ. τ. λ.] Quod in seqq. pro δηλοί Valcke-narius coniecit δῆλον, receptum dein a Borheckio, Reizio et Din-dorfio, eo minime opus, libris scriptis praesertim refragantibus, cum δηλοί intransitive et impersonaliter licest accipere: apparet, perspicuum est, ut IX, 68 et alibi, recte monente Schweighaeusero. Gravius quo hic de loco scriptoris dicatur, vix apud ullum prioris aetatis scriptorem inveniri idem Valckenarius monet. Qui autem contra afferuntur loci, Lycurgi contr. Leocrat. §. 31. p. 152 et Arriani in Exped. Al. I, 12, 2, eorum aliam esse rationem existimo. Quo accedit etiam, quod verba ista: καὶ τόδε τὸ χωcior ad locum superius laudatum ex Iliade, quo memoratur, Alexandrum cum Helena per vastum mare vagantem ad Sidonem appulisse, pertinent; id quod durius certe videtur, itemque non necessarium post verba antecedentia κατά ταῦτα δὲ τὰ ἔπεα. Codices et hacc verba

et reliqua huius capitis omnia agnoscunt, ut hactenus nullam fidem mereat Borheckii suspicio, totum caput CXVII spurium videri. Nec quidquam elicere equidem audeam, quamquam mihi quoque magna fit suspicio, verba καὶ τόδε τὸ χω-ρίον ad marginem olim fuisse ad-scripta ac deinde, ut fieri solet, textui inserta. Inde et haec verba et sequentia οὐκ ἥκιστα ἀλλὰ μάλιστα uncis inclusit Dietschius tanquam sparia. Locutio οὐκ ῆκιστα ἀλλὰ μάλίστα invenitur quoque II, 43, nec sine quadam vi h. l. poni videtur. Redit autem eo fere Herodoti argumentum: quod apud Homerum vestigia errorum Paridis inveniuntur (quae ipsa satis declarant, poetam plura de his cognovisse, quam quae in ipso carmine indicaverit), inde colligi poterit, Homerum au-ctorem non esse carminum Cypriorum, quibus Paris fausto itinere iam tertio die in patriam revertisse tradebatur. Quae argumentatio speciosior quam verior videtur Hen-richsenio, viro docto, in Comm. de carmm. Cypr. Havn. 1828 pag. 7 seq. Equidem nil discernam; hoc modo teneri velim, Aristotelem quoque ex diversa Homericorum et Cypriorum carminum indole diversum statuere auctorem de art. poet. cap. 23. Cr. ad argumentum huius capitis conferri vult Groddeck. de hymnor. Homerr. reliquiis p. 41 et 42, thise Animadverss. ad hymn. Homer. pag. 68 seq. ὅτι οὐκ Ὁμήρου τὰ Κύπρια ἔπεά

νός. ἐν μὲν γὰο τοῖσι Κυποίοισι εἴοηται, ὡς τριταῖος ἐκ Σπάρτης 'Αλέξανδρος ἀπίκετο ἐς τὸ Ἰλιον ἄγων τὴν Ἑλένην, εὐαέῖ τε πνεύματι χρησάμενος καὶ θαλάσση λείη, ἐν δὲ Ἰλιάδι λέγει,

έστι, άλλ' άλλου τινός] Ex hoc loco satis patet, Herodoti aetate iam fuisse, qui Homero haec carmina parum recte tribuerent. Cypria carmina, ut hoc tantum afferamus, perpetua quasi serie exposita conti-nuere belli Troiani primordia usque ad Achillis iram, ubi Homeri Ilias exorditur. Quare eodem iure, quo Homeri carmina, ad cyclum qui dicitur epicum referri poterunt. Vid. Henrichsen. l. l. pag. 27 seqq., in-primis p. 31 seq. De quo istorum neincisen. 1. 1. pag. 21 seq., inprimis p. 31 seq. De quo istorum
carminum argumento, historico potius quam epico, ut iam observat
Aristoteles 1. 1. (coll. Henrichsen.
p. 102 seqq.), classicus est Procli
locus, nuper detectus atque editus
in: Biblioth. d. alt. Literat. I.
Anecd. p. 23. 24, repetitus et singulari cura post alios illustratus
ab eodem Henrichsen. 1. 1. pag.
18—26, qui etiam quotquot horum
carminum exstant fragmenta, collegit ac recensuit p. 34 seqq. Add.
de Cypriis carminibus disputantem
Nitzsch. in Melett. fascic. II. p.
15 seqq., Welcker Episch. Cycl. I.
p. 300 seqq., Welcker Episch. Cycl. I.
p. 300 seqq., Bode: Geschichte d.
Hellen. Dichtkunst I. p. 366 seqq.,
Engel: Kypros (Berol. 1841) I. pag.
609 seqq., Nitzsch. Sagenpoesie der
Griech. p. 48 seqq. 99 seqq., Prel-Griech. p. 48 seqq. 99 seqq., Preller: Griech. Mytholog. II. p. 287 seqq. — De auctore carminum Heroaetate iam disceptatum fuisse, ex hoc loco patet, idemque aliis quoque Athenaei et Procli locis comprobatur, quos affert Henrichsen. l. l. p. 4 seqq. accuratiorem inde instituens disquisitionem de vero horum carminum auctore, quem alii Stasinum Cyprium (unde quoque carminum nomen, nisi, quod aliis verius videtur, ex Cypride, i. e. Venere, illud derivandum), Hegesinum alii, Homerum alii, alios alii ferebant. Nos illa quidem haud repetamus, quae a viris doctis supra laudatis hanc in rem prolata sunt; hoc unum

addere placet, nobis videri eam Herodoti fuisse sententiam, ut serioris aetatis poetae ea tribuenda sint. In clausula addam Dahlmanni iudicium utique mirum (Herod. pag. 101): "Wenn Herodot manche Gedichte, die für Homerisch galten, dem Homer absprach II, 117. IV, 32, so scheinen doch die Ursachen dieses Urtheils nicht tief zu liegen, falls nicht, im Grunde ihm unbewusst, sein poetischer Sinn die Entscheidung gelenkt hat!"

wusst, sein poetischer sinn die Entscheidung gelenkt hat!"

ἐν μὲν γὰρ τοίσι Κυπρίσισι εἶρηται κ. τ. λ.] Eadem fere scribit
Eustath. ad Ili. VI. p. 503, 11, dissentiens a Proclo l. l., qui Paridem,
tempestate a Iunone immissa, ad
Sidonem delatum esse urbemque cepisse scribit. Atque etiam Heynius
(Observv. ad Ili. VI, 289. p. 254 seq.
t. V.) in Herodoti loco totam illam
ĉῆσιν serius insertam putat, quippe
versibus ex Odyssea navigationem
Alexandri in Aegyptum haud satis
probantibus. Nec aliter sensisse
videtur Borheckius, qui hocce caput suspectum censet, refragante
Henrichsen. l. l. pag. 50 seq., qui
optime monet, eandem argumenti
discrepantiam manere, sive Herodotus haec scripserit sive alius quispiam. Nec mihi ulla iusta causa
apparet, cur verba, ab omnibus
etiam libris comprobata, spuria et
insiticia habeam.

εὐαξί τε πνεύματι χοησάμενος καὶ θαλάσση λείη] i. e. secundo vento usus et mari tranquillo. Eadem verba exstant quoque apud Eustathium l. l., quae ex ipso poeta Cyprio desumta videri iam dudum monuerat Wesselingius: "Videtur poetae των Κυπρίων dictionem expressisse. Notissimum est Sophocilis illud Philoct. 822 (828 Br.)." Unde Heynius l. l. hexametri partem eruit:

— πνεύματα χοησάμενος λείη τε θαλάσση. Atque Friedemannus Commentt. in ώς επλάζετο άγων αὐτήν. Όμηρος μέν νυν καὶ τὰ Κύπρια έπεα χαιρέτω.

Είρομένου δέ μευ τους ίρεας, εί μάταιον λόγον λέγουσι οί 118 "Ελληνες τὰ περί"Ιλιον γενέσθαι ἢ ου, ἔφασαν πρὸς ταῦτα τάδε, Ιστορίησι φάμενοι είδέναι παρ' αὐτοῦ Μενέλεω. Έλθειν μεν γαο μετα την Ελένης άρπαγην ές την Τευκρίδα γην Ελλήνων στρατιήν πολλήν, βοηθεῦσαν Μενέλεφ, ἐκβᾶσαν δὲ ἐς γην και ίδουθείσαν την στρατιήν πέμπειν ές τὸ Ίλιον άγγέλους, σὺν δέ σφι ἰέναι καὶ αὐτὸν Μενέλεων τοὺς δ' ἐπεί τε έσελθεϊν ές τὸ τείχος, ἀπαιτέειν Ελένην τε καὶ τὰ χρήματα, τά οί οίχετο κλέψας 'Αλέξανδρος, των τε άδικημάτων δίκας αίτέειν τους δε Τευκρούς τον αύτον λόγον λέγειν τότε καί μετέπειτα, και όμνύντας και άνωμοτί, μη μεν έχειν Ελένην μηδε τὰ ἐπικαλεύμενα χρήματα, ἀλλ' είναι αὐτὰ πάντα ἐν Αἰγύπτῷ:

Strabon. tom. I. p. 336 not. tres versus exsculpsit:

Σπάρτηθεν δε τριταίος 'Αλέξαν-

όρος [θεοειδής] "Ιλιον είσαφίκανεν, αγων Ελένην

[ Άργείην]
Εὐαεὶ τ΄ ἀνέμων πνοιῆ, λείη τε
Θαλάσση.
Welcker. (Episch. Cycl. II. p. 519),

verbum χοησάμενος ac fortasse etiam τριταίος ad poetae ipsius verba pertinuisse negans, inde proposuit:

– πνεύματι τ' εὐαέϊ λείη τε Φα-

— πνεύματι τ' εὐαέϊ λείη τε θαλάσση, afferens Hesiod. Oper. et D. 601 (ὑπεραέι Ισος ἀέλλη) et Odyss. ΧΙΥ, 253 (ἐπλέομεν Βορέη ἀνέμφ ἀκραέι, καλῷ), ex quo loco Schneidewin in Philolog. IV. p. 745 coniecit ἀνέμφ εὐαέι καλῷ. και τὰ Κύπρια ἔπεα χαιρέτω] χαιρέτω, valeant, ut IV, 98, ubi Wesseling. laudat Platon. de Legg. X. p. 886 D. Facit huc quoque ἐξοέτω apud Sophoel. Philoct. 1196 coll. Hom. Ili. VIII, 164. IX, 377.

# CAP. CXVIII.

εί μάταιον λόγον λέγουσι οί "Ελληνες] μάταιον λόγον, vanum sermonem, i. e. temere prolatum, fictum, falsum, uti III, 10. 56. 120. VI, 68 etc. Verba τὰ περὶ "Ιλιον γενέ-

σθαι ad λόγον λέγουσι erunt referenda, cum sensus sit: num vanum sermonem proferant Graeci de iis, quae circa Ilium gesta sint, s. num falso de rebus circa Ilium gestis tradant necne.

[στορίησι — είδέναι παρ' αὐτοῦ Μενέλεω] i. e. se ab ipso Menelao quaerentes, percunctantes haec accepisse s. ex ipsius Menelai narra-tione se haec cognovisse. Nam εστορίην dicit Herodotus percun-ctationem, ubi ex aliis sciscitando quid accepimus. Conf. II, 99 et not. ad procem.

ές την Τευκρίδα γην] γην pro την recte reduxit Wesselingius firmavitque aliis locis, ubi eodem modo γῆν additum legimus: I, 173. IV, 12. VI, 8. VII, 42. Et suffragantur meliores libri. — βοηθεῦσαν ob formam Ionicam citat Gregor. Corinth. de dialect. Ion. §. 60. p. 469 ed. Schaef. - Hoc ex loco orationis argumentum sumsisse Libanium (t. I. pag. 189) notant interpretes. Ad ea, quae de legatis Tro-iam missis hic produntur, conf. quae de Ulixe atque Menelao ad Troianos missis de repetenda He-

lena leguntur in Iliad. III, 205 seqq.
δέκας αίτεειν] Conf. I, 2. 3, ubi
eadem locutio. — Mox ad verba
μὴ μὲν ἔχειν confer Gragor. Corinth. de dial. Ion. §. 62 ibiq.

και ούκ αν δικαίως αύτοι δίκας ύπέχειν, α Πρωτεύς ό Αίγύπτιος βασιλεύς έχει. οί δὲ Ελληνες καταγελᾶσθαι δοκέοντες ύπ' αὐτῶν, οῦτω δὴ ἐπολιόρκεον, ἐς ο ἐξεῖλον. ἐλοῦσι δὲ τὸ τείχος ώς ούκ έφαίνετο ή Ελένη, άλλα τον αύτον λόγον τῷ προτέρω ἐπυνθάνοντο, οῦτω δὴ πιστεύσαντες τῷ λόγω τῷ πρώτω οί Ελληνες αὐτὸν Μενέλεων ἀποστέλλουσι παρά Πρωτέα. 119 Απικόμενος δε ο Μενέλεως ές την Αίγυπτον και άναπλώσας ές την Μέμφιν, είπας την άληθείην τῶν πρηγμάτων, καὶ ξεινίων ηντησε μεγάλων, και Ελένην απαθέα κακῶν ἀπέλαβε, πρὸς δὲ καὶ έωυτοῦ χρήματα πάντα. Τυχών μέντοι τούτων έγένετο Μενέλεως ανήρ αδικος ές Αίγυπτίους. αποπλέειν γαρ ώρμημένον αὐτὸν ζοχον ἄπλοιαι ΄ έπειδή δὲ τοῦτο έπὶ πολλὸν 158 τοιούτο ήν, έπιτεχναται πρηγμα ούκ οσιον λαβών γάρ δύο

Koen. pag. 471 et Valcken. not. ad III, 99. Vid. quoque I, 68 et I, 196 ibique nott.

δίκας ὑπέχειν, ἃ Πρωτεύς —

ί, 180 Ισιαίο Δου. δίκας υπέχειν, α Ποωτεύς — έχει] Subaud. τούτων, α Πο. έχει. Struve in Specim. I. dial. Herod. p. 21 seq. scribi iubet  $\tau \tilde{\omega} \nu$  pro  $\tilde{\alpha}$ , ut in similibus locis V, 106. VII, 5. IX, 58. 94 inveniatur. Nam in genitivo pluralis neglectam hanc attractionem reperiri negat. τῶν receperunt Dindorf et Dietsch: quam correctionem haud necessa-riam esse recte mihi contendere videtur Eltz in Quaest. Herodd. fas-cic. II. (in Jahrbb. f. Philolog. etc. Suppl. IX. p. 329.), qui hanc verborum sententiam esse ponit:
,,non aequum esse (dixerunt), semet ipsos eas opes praestare, quas Proteus, rex Aegyptius teneret." Idem vero pro α reponi vult τα, quod Herodoti dialectus flagitet; tu conf. II, 113. 116; ad structuram ipsam apte affert Herodoti locum VII, 16, 2. Caeterum avrol h. l. Noster scripsit immemor fere eorum, quae supra oratione obliqua usus quae supra oratione obliqua usus scripserat τους Τευνφούς λέγειν, ad quos sane spectat αὐτοί, minime mutandum in αὐτούς, cum Graeci, ut recte docuit Struve Opuscc. II. p. 121, huic strusturae per nominativum ita assuefacti fueut vel ibi adhiberent, ubi proprie eius locus non esset.

conf. similes locos II, 141. 162 et quae ad 1, 56 init. de simili stru-ctura monuimus. Unde satis patet, quid iudicandum sit de Benedicti quid indicandum sit de Benedicti coniectura (Actt. semin. reg. Lips. II. p. 290) scribentis αὐτοῖς, scil. "Ελλησι. — In seqq. ἐς δ (donec, dum) pro ἔως οὐ ex hoc loco laudat Gregor. Cor. l. l. §. 63. Tu vid. ad I, 67 et II, 116 not. II, 157.

### CAP. CXIX.

 $\varepsilon i \pi \alpha \varsigma$ ] De forma conf. I, 22. 49 ibiq. not.

ξεινίων ηντησε μεγάλων] i. e. magna dona hospitalia nactus est s. insignibus donis hospitalibus exceptus est. De structura verbi ανταν vid. Matthiae Gr. Gr. pag. 636; ξείνια quid sint, monuimus ad II, 107. καὶ Ἑλένην — ἀπέλαβε] Cf. quae

Eustathius adscripsit, a Cr. laudatus, ad Odyss. IV, 227 seqq. p. 164 seq. ed. Basil. coll. p. 151, 39 ibid. Et pertinet huc Stesichori quoque narratio de Helena a Proteo capta atque retenta apud scho-liast. Aristid. pag. 56 ed. Frommel., Cuius loci iam supra meminimus. Nam, ut monet Wesselingius, valde inter veteres disceptatum, Helena Troiamne ab Alexandro fuerit aspor-

tata an în Aegyptum. ἐπειδή δὲ τοῦτο ἐπὶ πολλὸν τοι-οῦτο ήν] ἐπὶ πολλὸν eat diu, ut

παιδία ἀνδρῶν ἐπιχωρίων ἔντομά σφεα ἐποίησε. μετὰ δὲ, ὧς ἐπάϊστος ἐγένετο τοῦτο ἐργασμένος, μισηθείς τε καὶ διωκόμενος οἰχετο φεύγων τῆσι νηυσὶ ἐπὶ Λιβύης. τὸ ἐνθεῦτεν δὲ ὅκου ἐτράπετο, οὐκέτι εἶχον εἰπεῖν Αἰγύπτιοι τούτων δὲ τὰ μὲν Ιστορίησι ἔφασαν ἐπίστασθαι, τὰ δὲ παρ' ἐωυτοῖσι γενόμενα ἀτρεκέως ἐπιστάμενοι λέγειν. Ταῦτα μὲν Αἰγυπτίων οί 120 ἰρέες ἔλεγον ἐγὼ δὲ τῷ λόγῳ τῷ περὶ Ἑλένης λεχθέντι καὶ

ξπὶ πολὺ apud Xenophont. Ephes., ubi vid. Locell. pag. 146. Infra II, 133: ξβίωσαν χρόνον ἐπὶ πολλόν. Add. II, 154. Est autem Herodoti sententia: adversis ventis longiorem moram fuisse interpositam.

έντομά σφεα ἐποίησε] ἔντομα, sc. σφάγια, proprie dicuntur victimae Manibus atque Diis inferis mactatae, observante schol. ad Apollon. Rhod. I, 587 atque Eustathio ad Odyss. λ΄. p. 416 Bas. p. 1671 Rom. Hoc vero loco et infra VII, 191 sunt victimae placandis ventis caesae, coll. Arrian. Indic. 20. Nec aliter apud Virgil. Aen. II, 116 seqq.:

Sanguine placastis ventos et virgine caesa,

Sanguine quaerendi reditus. —

Addunt denique his interpretes Plutarchi locum, qui huc spectat, de malign. Herod. p. 857 B. Quod ad humana sacrificia attinet, non-nulla disputavimus ad II, 45. Inter Graecos olim talia sacra humana, tanquam piacula diis placandis oblata, haud inusitata fuisse multa monstrant exempla, quae attulit E. ab Lasaulx: Classische Studien d. Alterth. p. 246 seq., ubi nec nostrum locum neglectum invenies.

ώς ἐπάτστος ἐγένετο] i. e. ubi compertum est, eum (Menelaum) hoc perpetrasse. De voce ἐπάτστος conf. Nostrum III, 15. VI, 74. VII, 146. VIII, 128. Glossa Herodotea ad III, 15 explicat φανεφός. Conf. etiam Antonin. Liber. 34. p. 45 ed. Koch, Gregor. Corinth. de dialect. pag. 530 seq.

έπὶ Λιβύης] i. e. Libyam versus,

usu satis noto, de quo iam monitum. Et firmant hanc lectionem libri omnes, nisi quod apud Plutarch. l. l. exstat ἐψὲ ἐπὶ Λιβνίης, unde Valckenarius in Herodoto ἐψὲ Λιβνίης legendum censuit. Quae lectio sine ulla causa a Reizio et Schaefero recepta est. Conf. etiam Bredov. p. 114. Μου ὅκου Noster scripsit, ubi exspectabas ὅκοι; sed vid. Kuehner. Gr. Gr. §. 622. not. 2.
— In fine capitis ad ἐστοφίησι conf. II, 118 ibiq. not.

## CAP. CXX.

έγω δὲ τῷ λόγο τῷ περὶ Ελένης λεχθέντι κ. τ. λ.] Conf. supra I, 3. Est vero gravissimum huius capitis argumentum binis de causis: tum quod insigne Herodoti studium aperit veri reperiundi, tum quod, quam ipse historiae pater Homero et cyclicis poetis fidem tribuerit, egregie declarare videtur. Ut enim nequaquam pro veris habuit, quaecunque illi poetae cecinerant, ita nec omnem historiae fidem iis denegare voluit. Quod vero Dahlmannus (Herod. p. 101) Herodotum pronuntiat de rebus Troianis nil fere praeter ipsam Troiae expugnationem credidisse verumque habuisse, id unde cognoverit ille, nescio equidem. Dubiam potius illorum poetarum fidem Herodoto visam fuisse, si ad historiam eos revocaveris, colligere mihi posse videor ex verbis: εἰ χρή τι τοῖσι ἐποποιοῖσι χρεώμενον λέγειν, ubi Homerum et Cepriorum atque cyclicorum carminum auctores eum intellexisse credam. — Ad reliqua Cr. conferri vult Tzetz. in Lycophron. vs. 820 seq. p. 810 ed. Mueller.

11

αθτός προστίθεμαι, τάδε ἐπιλεγόμενος εἰ ἡν Ἑλένη ἐν Ἰλίφ, ἀποδοθῆναι αν αὐτὴν τοισι Ἑλλησι, ῆτοι ἑκόντος γε ἢ ἄκοντος ᾿Λλεξάνδρου. οὐ γὰρ δὴ οῦτω γε φρενοβλαβὴς ἡν ὁ Πρίαμος οὐδὲ οἱ ἄλλοι προσήκοντες αὐτῷ, ὥστε τοισι σφετέροισι σώμασι καὶ τοισι τέκνοισι καὶ τῆ πόλι κινδυνεύειν ἐβούλοντο, ὅκως ᾿Λλέξανδρος Ἑλένη συνοικέη. εἰ δέ τοι καὶ ἐν τοισι πρώτοισι χρόνοισι ταῦτα ἐγίνωσκον, ἐπεὶ πολλοὶ μὲν τῶν ἄλλων Τρώων, ὁκότε συμμίσγοιεν τοισι Ἑλλησι, ἀπώλλυντο, αὐτοῦ δὲ Πριάμου οὐκ ἔστι ὅτε οὐ δύο ἢ τρεις ἢ καὶ ἔτι πλείους τῶν παίδων, μάχης γινομένης, ἀπέθνησκον, εἰ χρή τι τοισι ἐποποιοισι χρεώμενον λέγειν τούτων δὲ τοιούτων συμβαινόντων ἐγὼ μὲν ἔλπομαι, εἰ καὶ αὐτὸς Πρίαμος συνοίκες Ἑλένη, ἀποδοῦναι αν αὐτὴν τοισι ᾿Αχαιοισι, μέλλοντά γε δὴ τῶν παρεόντων

τάδε ἐπιλεγόμενος] id est: haec reputans mecum, cogitans. Conf. I, 78. Mox pro άκοντος, quod omnes tenent libri scripti, Bredov. p. 192 reponi iussit ἀέκοντος, quod recentt. edd. receperunt. — Ad συνοικείν in seqq. conf. I, 91. 93. 37. 173 etc.

εί δέ τοι και έν τοϊσι πρώτοισι χρόνοισι ταῦτα έγίνωσκον] Herodotese argumentationis, quae h. l. incipit, hic fere sensus: "Si vero primis sanequam temporibus Troianis (Priamo eiusque cognatis) placuisset, Helenam retinere nec Graecis deposcentibus reddere, tamen postea, cum multis belli calamitatibus se pressos magnaque suorum strage afflictos vidissent, vix dubium, quin Helenam Graecis reddidissent, ipseque Priamus, si Helenam in matrimonium duxisset, eam redditurus fuisset, qua se suos que belli calamitatibus liberaret." Quando enim hoc ipse rex domusque regiae princeps fecisset, multo consentaneum, in regis filio, magis et quidem eo, ad quem vel mortuo patre minime deventurum esset esset regnum, hoc idem fieri.

εί δέ τοι και — έγίνωσκον] scil. ὁ Πρίαμος και οί προσήκοντες αὐτῷ. — ἐν πρώτοισι χρόνοισι refer ad primos belli annos, quod Graeci ob Helenam raptam contra Troianos susceperunt. έπεὶ πολλοὶ μὲν κ. τ. λ.] Haec verba per parenthesin quasi accipienda sunt dilatam usque ad verba χοεώμενον λέγειν inclus., ubi oratio denuo assumitur verbis: τουτων δὲ τοιούτων συμβαινόντων, quibus ea omnia comprehenduntur, quae in parenthesi prolata sunt. Quare haud male addidit particulam δὲ, post parenthesin eamque longiorem inferri solitam.

οκότε συμμίσγοιεν τοίσι Ελλησι] συμμιγνύναι, cum hoste congredi, ut I, 127. 166 etc. — In seqq. formulam: οὐκ ἔστι ὅτε οὐ cultiorem dicit Wesseling. Schweigh. in Lex. Herod. s. v. ὅτε eius sensum ita exponit: "Non est (vel: non fuit), cum non etc., id est: nunquam non: semper quoties factum proetium est etc." Locutione δύο ἢ τρεὶς multitudinem quandam declarari, quam eandem verba addita καὶ ἔτι πλείους vel magis h. l. extollunt, recte admonuit Nitzsch. Melett. de histor. Hom. fasc. II. p. 18 not. et ad Odyss. XII, 154. p. 390. Inde etiam explicandum καὶ δὶς καὶ τρὶς, quod legitur apud Nostrum II, 121. §. 2. Reliqui vero πλείους, a Dietschio, auctore Bredovio mutatum in πλέους, a Dindorfio in πλεῦνες; tu cf. nott. ad I, 167. — ἔπομαι est: puto, existimo, ut I, 65. II, 11. 26 etc. — Ad οὐ μὲν οὐδὲ conf. nott. ad II, 49.

κακῶν ἀπαλλαγήσεσθαι. οὐ μὲν οὐδὲ ἡ βασιλητη ἐς ᾿Αλέξανδρον περιήτε, ῶστε, γέροντος Πριάμου ἐόντος, ἐπ᾽ ἐκείνω τὰ
πρήγματα εἶναι ἀλλὰ Ἔκτωρ, καὶ πρεσβύτερος καὶ ἀνὴρ ἐκείνου μᾶλλον ἐων, ἔμελλε αὐτὴν Πριάμου ἀποθανόντος παραλάμψεσθαι τὸν οὐ προσῆκε ἀδικέοντι τῷ ἀδελφεῷ ἐπιτρέπειν,
καὶ ταῦτα μεγάλων κακῶν δι᾽ αὐτὸν συμβαινόντων ἰδίῃ τε καὶ
αὐτῷ καὶ τοῖσι ἄλλοισι πᾶσι Τρωσί. ᾿Αλλ᾽ οὐ γὰρ εἶχον Ἑλένην ἀποδοῦναι, οὐδὲ λέγουσι αὐτοῖσι τὴν ἀληθείην ἐπίστευον
οί Ἕλληνες, ὡς μὲν ἐγὼ γνώμην ἀποφαίνομαι, τοῦ δαιμονίου
159 παρασκευάζοντος, ὅκως πανωλεθρίῃ ἀπολόμενοι καταφανὲς
τοῦτο τοῖσι ἀνθρώποισι ποιήσωσι, ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι εἰσὶ καὶ αὶ τιμωρίαι παρὰ τῶν θεῶν καὶ ταῦτα
μὲν, τῷ ἐμοὶ δοκέει, εἰρηται.

Πρωτέος δε εκδέξασθαι την βασιλητην Ραμψίνιτον έλεγον, 121

έπ' ἐκείνω τὰ ποήγματα εἶναι] Bene Schweighaeuserus: ut rerum summa penes illum foret. Nam πράγματα indicat imperium, rerum summam. Conf. nott. ad Plutarchi Flamin. p. 119. De usu praepositionis ἐπὶ in locutione: ἐπ' ἐκείνω monuit Fischer. ad Weller. III, b. p. 235. — In seqq. ἀνής sensu eminenti accipiendum, de quo cf. VII, 210 ibique Valcken. Mox reliqui ἐπιτρέπειν, quod in ἐπιτράπειν commutari volunt; sed vid. nott. ad I, 98.

nott. ad 1, 98.
τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος, οκως πανωλεθρίη κ. τ. λ.] Pertinent huc ea, quae ad I, 32 disputavimus de ea Nostri sententia, qua homines superbos arrogantesque a diis deiici alto gradu atque everti statuebat. Neque Nemesis illa, quae prava facinora atque impia sibi punienda sumit, cuiquam parcit, nec ullo modo remittit, cum homines immissis calamitatibus ad modestam et honestam vitam perducere et ab eo, quidquid nefas est, deterrere velit. Hanc vero vindictam quasi divinam historiis suis ut commonstraret, propositum habuit pater historiae, indeque etiam Troiani belli mala atque calamitates repetit, divinitus immissas Troianis ob priora delicta atque peccata. Conf. Iaeger. Disputt. Herodd. pag. 45

et quae supra ad II, 115 adnota-vimus. Nam fuerunt, qui plane aliter traderent bellumque Troianum dicerent frequentiae hominum num dicerent frequentiae hominum exonerandae causa a diis conflatum esse: id quod ad philosophorum quoque scholas transiit. Vid. schol. ad Iliad. I, 5. Euripid. Helen. 39 seqq. Strab. IV. pag. 279 A. p. 183 D et Chrysippi fragm. apud Plutarch. Mor. II. p. 1049 B. 1052 (Baguet. comment. de Chrysipp. (Baguet. comment. de Chrysipp. Lovan. 1822. p. 208). Sed haec displicuerunt patri historiae, qui alio modo Troianorum mala expli-canda censuit. Atque simili modo Stasinum in Cypriis carminibus ex Helena abducta, quod ius gravis-sime fuerit violatum, calamitates Troianas repetivisse, candemque etiam aliorum poetarum, Alcmanis, Bacchylidis, Aeschyli, sententiam fuisse admonet Welcker: Der Epische Cycl. II. p. 159. -Coniunctivum ποιήσωσι, praecedente vo-cula ὅκως, iure h. l. non sollicitarunt editores, explicandum illum quidem secundum ea, quae expo-suit Baeumlein: Griech. Mod. p. 113 seqq. Et conf. quoque Kuehner. Gr. Gr. §. 777. Itaque nolui recipere ποιήσουσι, quod reponi vult Cobet.

CAP. CXXI. την βασιλητην 'Ραμψίνιτον έλε-44

HERODOT. I.

δς μνημόσυνα έλίπετο τὰ προπύλαια τὰ πρὸς έσπέρην τετραμμένα τοῦ Ἡφαιστείου, ἀντίους δὲ τῶν προπυλαίων ἔστησε ἀνδριάντας δύο, έόντας τὸ μέγαθος πέντε καὶ είκοσι πηχέων, τών Αλγύπτιοι τὸν μὲν πρὸς βορέω έστεῶτα καλέουσι θέρος, τὸν δὲ πρός νότον χειμώνα. και τον μέν καλέουσι θέρος, τούτον μέν προσκυνέουσί τε καὶ εὖ ποιέουσι, τὸν δὲ χειμῶνα καλεύμενον

yor] Cum Herodoto consentit Diodorus I, 62. Hoc enim auctore Proteum regno vitaque defunctum excepit Remphis (ita eum appellat) excepit Remphis (ita eum appellat) filius, parsimonia adeoque avaritia illustrior quam rebus praeclare gestis. Regnare ille coepit inde ab anno 1244 a. Chr. n., ut statuit Larcherus Chronolog. d'Herod. t. VII. pag. 99 seq. 583. Quae apud Tacitum Annal. II, 60 de Ramse, Aegyptio rege, eiusque expeditionibus enarrantur. non in Rhomssinibus enarrantur, non in Rhampsinitum Herodoti, sed in Sesostrin cadere supra ad II, 102 vidimus. cadere supra ad II, 102 vidimus. Hic vero sive Rhampsinitus sive Remphis, qui Proteum regnantem excepit, ultimum undevicesimae dynastiae regem, ut ad II, 112 vidimus, primus utique rex vicesimae dynastiae esse debebit, qui e Lepsii calculis anno 1277 a. Chr. n. ad regnum accessit. Nomen brine ad regnum accessit. Nomen huius regis et reliquorum huius dynastiae regum apud Manethonem haud indicatur, in ipsis monumentis, in quibus haud infrequens corum mentio, omnes nomine Ramsis declarantur, teste Rosselin. Mon. stor. II. p. 44 seq. Itaque tertium huius II. p. 44 seq. Itaque tertium huius nominis regem constituit Lepsius (Chronolog. d. Aegypt. I. p. 299 seq.), ita discernendum a secundo Ramse s. Sesostri Magno, de quo supra ad II, 102 vid. nott.; unde apud Diodorum l. l. pro 'Ρέμφις scribendum 'Ρέμψις eodem viro docto auctore. Hunc regem rebus gestis excelluisse ipsa testantur monumenta: in parietibus templi apud numenta: in parietibus templi apud Medinat-Abu, in ipsis igitur Thebis, imaginibus repraesentantur, quae ille peregit. Alii Rhampsini-tum ad Ramsem *quintum* referunt, cum Ramses tertius ad Proteum, quem Herodotus vocat, pertinere videatur: vid. Brugsch: Reisebe-

richt. aus Aegypt. p. 75 seq. et conf. nott. ad II, 112.
τὰ ποοπύλαια — τοῦ Ἡφαιστείου]
Vid. II, 101 coll. II, 90 ibiq. nott.
τὸ μέγαθος πέντε καὶ εἴκοσι πητο μεγανος πεντε και είκοσε κη-χέων] Gaisford. et Schweigh. ex Al-dina revocaverant ἐε(κοσι; equidem e melioribus codd. cum Bekkero et reliquis edd. rescripsi et h. l. et II, 124. 130. 175. 176 είκοσι, quod unum in Herodoto ferri posse monstravit Bredov. p. 45. Atque iam antea acerrimus defensor exstitit H. Apetzius in not. ad h. l. Quae enim apud Herodotum inveniuntur formae ἐείκοσι, ἡέλιος, ἔσαν, πάζς ac similes, ad nimiam Grammaticorum sedulitatem refert, qui id praecipue sectati fuerint, ut Musae Herodoti mulierum Ionicarum more pretiosis indutae vestibus incederent. Quare haec omnia expungi debere, quae ex parte etiam e versibus, quos Herodotus historiis inseruerit, in textum irrepserint. Tu conf. II, 122. 130. 134. Sed de his omnibus nunc ita disseruit Bredov., ut vix quidquam addi queat. Herodotum autem quamquam in quibusdam formis sibi non prorsus constare, sed promiscue modo Io-nicas modo vulgares formas adhibere exploratum habemus, tamen in aliis quid secutus sit, optimos quosque codices consentientes ferme qui reperiuntur satis docere arbitramur, indeque cautum editorem nihil alind agere posse, nisi ut horum ipsorum auctoritatem, quae etiam plerumque cum ipsis grammaticorum praeceptis congruat, sequatur.

τούτον μέν προσκυνέουσί Nota μέν προσκυνεουσι τε μ Nota μέν repetitum, cum antea iam esset καί τὸν (i. e. ὁν) μέν κα-λέουσι θέρος. De quo cf. nott. ad II, 42. De verbo προσκυνείν diximus ad II, 80. — In iis, quae τὰ ἔμπαλιν τούτων ἔρδουσι. Πλοῦτον δὲ τούτω τῷ βασιλέι 1 γενέσθαι ἀργύρου μέγαν, τὸν οὐδένα τῶν ὕστερον ἐπιτραφέντων βασιλέων δύνασθαι ὑπερβαλέσθαι, οὐδ' ἐγγὺς ἐλθειν. βουλόμενον δὲ αὐτὸν ἐν ἀσφαλείη τὰ χρήματα θησαυρίζειν οἰποδομέεσθαι οἰκημα λίθινον, τοῦ τῶν τοίχων ἕνα ἐς τὸ ἔξω μέρος τῆς οἰκίης ἔχειν. τὸν δὲ ἐργαζόμενον, ἐπιβουλεύοντα

proxime antecedunt, verba τον μέν πολιτια επιεσεαυπι, verba τον μέν ποὸς βοφέω έστεωτα interpretor: eum colossum, qui ita collocatus est, ut (e meridie seil.) septentrionem versus spectet; τὸν δὲ ποὸς νότον: cum, qui (e septentrione) meridiem persus spectat; nhi in atmosfera interpretatione. versus spectat; ubi in structura ita Noster variavit, ut praepositioni neòs modo genitivum modo accusativum adiungeret, ut I, 201. II, 193. 149 etc. coll. I, 84. II, 101. IV, 122 etc. Aequabunt autem hi colossi (si ad nostras mensuras revocavaria) magnitudino podos tri vocaveris) magnitudine pedes tri-ginta sex et dimidium alterius pedis. De utriusque colossi significatione quae hic leguntur, ea si vere tradita sunt, vix aho spectare poterunt, atque reliqua de Rhampsinito quae mox traduntur, de quibus vid. nott. ad II, 122 et in Excursu ad h. l. Nam vel his co-Excursu ad h. l. Nam vel his co-lossis declarari putem vices illas in omni rerum natura obvias, ut vitae et mortis, ita lucis et tene-brarum etc. ac potissimum terrae verno aestivoque anni tempore flo-rentis omniaque ad hominum vitam sustentandam procreantis, sed hiemali tempore sterilis atque infructuosae, tota fere natura exstincta atque emortua: quae ipsae tempestatum vices cum bonis et malis geniis sive diis significentur, inde h. l., ubi in Aegyptiorum rebus versamur, Osiridem altero, Typhonem altero colosso expressum fuisse, statuas licet. Conferri quoque poterit Seyffarth: Beiträge z. Kenntniss. d. alt. Aegypt. II. p. 124.

§. 1.

Πλούτον — ἀργύρου μέγαν] sc. ελεγον οι ερέες. Ad locutionem laudant Anacr. XXIII, 1, ubi est πλούτος χουσού. Sordidam regis huius avaritiam notat quoque Dio-

dor. I, 62, qui eum tantam pecuniae copiam reliquisse scribit, quantam regum ante ipsum nemo; argenti enim et auri talenta quadringenties mille illum coegisse. Id vero ipsum haud scio an in causa fuerit, cur quae mox enarratur fabula, ad Rhampsinitum potius quam ad ullum alium regem referatur. — De ipsa fabula, quae deinceps narratur, vide Excursum.

tur, vide Excursum.
ουδένα τῶν νοτερον ἐπιτραφέντων βασιλέων] Noli invitis libris emendare ἐπιτραφθέντων, sc.
την ἀρχήν, ut I, 7, ubi vid. not.
Nam ἐπιτραφέντων (a verbo ἐπιτραφέντων, i. e. postea natorum, succedentium. Verbum ἐπιτράφεσθαι
supra iam invenimus I, 123. Add.
IV, 3. — Mox ad verbum θησανσίζειν confer ad II, 86 disputata;
οίκοδομέεσθαι est aedificandum curare, ut ποιεῖσθαι supra II, 100.
Pro ἀσφαληίη, ut dederat Gaisford., reposui cum recentt. edd.
ἀσφαλείη, Bredovium secutus p. 186.

οίκοδομέεσθαι est aedificandum curare, ut ποιείσθαι supra II, 100. Pro ἀσφαληίη, ut dederat Gaisford, reposui cum recentt. edd. ἀσφαλείη, Bredovium secutus p. 186. τοῦ τῶν τοίχων ενα ἐς τὸ ἔξω μέφος τῆς οἰκίης ἔχειν] i. e. ,, cuius (aedificii) cum unus paries extrorsum spectaret." Ita Schweighaeuserus; ubi neglexit verba τῆς οἰκίης, quae ad regis opinor palatium pertinent, ubi exstructa fuit ista camera. Quamquam enim supra I, 17 οἰκήματα easdem domus dicit Noster, quas οἰκίας, tamen aliis locis discernere videtur ita, ut οἰκημα de aedicula s. camera aut conclavi adhibeat, ut II, 86. 100. 148. I. 164. 179. Ac talem cameram s. aediculam palatio adiectam h. quoque l. intelligere malim. Ex qua vocis significatione eum quoque usum repetere licet, de quo ad II, 121. §. 5 notabimus. Larcherus reddit: "dont un

τάδε μηχανασθαι · των λίθων παρασκευάσασθαι ενα έξαιρετόν είναι έκ τοῦ τοίχου φηιδίως και ὑπὸ δύο ἀνδρῶν και ὑπὸ ένός. ώς δε έπετελέσθη το οϊκημα, τον μεν βασιλέα θησαυρίσαι τα χρήματα εν αὐτῷ. χρόνου δὲ περιϊόντος τὸν οἰκοδόμον, περί τελευτήν του βίου έόντα, ανακαλέσασθαι τούς παίδας (είναι γὰρ αὐτῷ δύο), τούτοισι δὲ ἀπηγήσασθαι, ὡς ἐκείνων προορέων, δχως βίον ἄφθονον έχωσι, τεχνάσαιτο οἰκοδομέων τὸν θησαυρου τοῦ βασιλέος. σαφέως δὲ αὐτοῖσι πάντα έξηγησάμενον τὰ περὶ τὴν έξαίρεσιν τοῦ λίθου δοῦναι τὰ μέτρα αὐτοῦ, λέγοντα, ώς ταὐτα διαφυλάσσοντες ταμίαι τῶν βασιλέος χρημάτων έσουται. καὶ τὸν μὲν τελευτῆσαι τὸν βίον, τοὺς δὲ παίδας αὐτοῦ οὐκ ἐς μακρὴν ἔργου ἔχεσθαι : ἐπελθόντας δὲ ἐπὶ τὰ βασιλήτα νυχτός και τὸν λίθον ἐπὶ τῷ οἰκοδομήματι ἀνευρόντας φηιδίως μεταχειρίσασθαι καὶ τῶν χρημάτων πολλά έξε-2 νείκασθαι. 'Ως δε τυχείν τον βασιλέα ανοίξαντα το οίκημα, θωυμάσαι ἰδόντα τῶν χρημάτων καταδεᾶ τὰ ἀγγήζα, οὐ**κ ἔχειν 160** δε, ον τινα έπαιτιαται, των τε σημάντρων έόντων σώων καλ

des murs étoit hors de l'enceinte du palais; "ad sensum haud male. Recentior Gallus interpres, in alis accuratior, hunc locum prorsus neglexit. Quo melius Italus haec interpretatus est: "— fe' edificare una camera di pietra, della quale uno de' muri riferiva alla parta esterna della casa."— ξειν είς τι invenimus I, 180. 191, ubi vid.; τὸν δὲ ἐργαζομενον in seqq. intelligit opificem, cui munus exstruendae camerae a rege fuit demandatum. Eundem paulo infra dicit οἰ-κοδόμον, architectum, vocabulo probo et perperam a Grammaticis damnato. Vid. Creuzer. ad Plotin. p. 185, qui nunc addit Lobeck. ad Phrynich. p. 487 seq. in not. Huius architecti quod h. l. exhibetur singulare, quod excogitaverit, artificium, id ad communem quendam aedificiorum struendorum morem referre indeque fabulae Herodoteae sensum repetere vult Hamilton Research. in Asia min. II. p. 44. — Ad verba καὶ ὑπὸ ὁνὸο ἀνδρῶν καὶ ὑπὸ ἐνὸς conferas Nitzsch. ad II, 120 laudatum, qui hae formula dicendi paucitatem vel sum-

mam declarari admonuit, aliis exemplis allatis.

τον θησαυρον τοῦ βασιλέος] βασιλέος cum Gaisford. reposui. Vulgo βασιλήος, ut infra §. 5. Ad verba περί τὴν ἐξαίρεσιν τοῦ λίθου Cr. confert. Ilgen. ad hymn. Homer. pag. 304.

pag. 304.

δοῦναι τὰ μέτρα αὐτοῦ] τὰ μέτρα, mensuras, consulto Nostrum scripsisse putat Schweighaeuserus, scil. non solum ipsius lapidis mensuram, sed mensuram distantiarum ab imo aedificio et ab utroque latere.

tere.
 ovn ές μακρην ἔργου ἔχεσθαι]
 ές μακρην iure praetulit Schweigh.
 vulgato: ἐς μακρόν; ad illud vulgo supplent ῶραν. Vid. Lambert. Bos. de ellips. pag. 576 seq. coll. Viger. de idiotism. pag. 596 et cf. Herodot. V, 108. Hinc ονκ ές μακρήν verti poterit paulo post. ἔργου ἔχεσθαι, admovere manus, accedere ad aliquid, non sine studio ac festinatione, satis illustratum ab Hoogeveenio ad Viger. p. 255 seq. Vid. Herod. VIII, 11. IX, 102. In seqq. reliqui καταδεᾶ; cf. nott. ad Herodot. procem.

τοῦ οἰκήματος κεκλητμένου. ὡς δὲ αὐτῷ καὶ δὶς καὶ τρὶς ἀνοίξαντι αἰεὶ ἐλάσσω φαίνεσθαι τὰ χρήματα (τοὺς γὰρ κλέπτας οὐκ ἀνιέναι κεραϊζοντας), ποιῆσαί μιν τάδε πάγας προστάξαι ἐργάσασθαι, καὶ ταύτας περὶ τὰ ἀγγήτα, ἐν τοῖσι τὰ χρήματα ἐνῆν, στῆσαι. τῶν δὲ φωρῶν, ὥσπερ ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ, ἐλθόντων, καὶ ἐνδύντος τοῦ ἐτέρου αὐτῶν, ἐπεὶ πρὸς τὸ ἄγγος προσῆλθε, ἰθέως τῆ πάγη ἐνέχεσθαι ὡς δὲ γνῶναι αὐτὸν, ἐν οῖῳ κακῷ ἡν, ἰθέως καλέειν τὸν ἀδελφεὸν, καὶ δηλοῦν αὐτῷ τὰ παρεόντα, καὶ κελεύειν τὴν ταχίστην ἐσδύντα ἀποταμείν αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν, ὅκως μὴ αὐτὸς ὀφθεὶς καὶ γνωρισθεὶς, ὡς εἰη, προσαπολέση καὶ ἐκείνον. τῷ δὲ δόξαι εὖ λέγειν, καὶ ποιῆσαί μιν πεισθέντα ταῦτα καὶ καταρμόσαντα τὸν

8. 2.

τοῦ οἰκήματος κεκληϊμένου] κεκληϊμένου dedi Bredovium p. 177 secutus, quem eundem recentt. edd. secuti sunt; vulgo κεκλειμένου, quod aeque ac κεκλεισμένου librorum scriptorum complurium auctoritate nititur neque vero Herodoteum esse videtur. Nec magis probandum κατακεκλεισμένου, quod vett. edd. praebent. Ad loci argumentum apte monet Wilkinson. Manners. etc. II. p. 111, in Aegyptiorum monumentis conspici domus obice clausas maioremque in securitatem addi subinde sigillum ("occasionally sealed with a mass of clay") ipseque exhibet fores aliquot ita clausas obice. σήμαντρον eodem sensu adhibuit de sigillo Euripid. Iphigen. Taur. 1372, σημαντήριον Aeschylus dixit in Agamemn. 592. Ad verba καὶ δὶς καὶ τοὶς (i. e. iterum atque iterum, saepius) conf. supra nott. ad II, 120.

οὐκ ἀνιέναι κεραίζοντας] Participii usum post ἀνιέναι satis commonstrant, quae Matth. p. 1081 disputat. Et conf. quoque H, 113.

πάγας — στῆσαι] Eadem locutione utuntur, qui similes fabellas Graece scripserunt, Pausanias IX, 37, ubi couf. Siebelis p. 126, et Charax in schol. ad Aristoph. Nub. 504. — In seqq. cum Gaisf. edidi: ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνφ, cum vulgo

esset: ἐν τῷ πο ο το ῦ χοόνω. Quod mox Herodoto est τῆ πάγη ἐνέχεσθαι, id Characi est παγίσι περιπεσείν; Pausanias vero scribit: Agamedem ὁ δεσμὸς κατείχε. — ἀποταμείν e Florentino libro recepi pro ἀποτάμνειν, quod olim ipse cum Gaisfordio dederam. Cf. etiam II, 139 ibique nott.

οκως μή — προσαπολέση] Reliquimus e Florentino cod. aliisque προσαπολέση, mutandum in προσαπολέσει ex canone Davisiano, cui hoc loco etiam libri quidam suffragantur. Sed monet Matthiae (Gr. p. 999), si futurum esset restituendum, reponi debere προσαπολέει, quod quamquam nullo in libro scripto reperitur, reponi tamen vult Bredov. p. 340, quem ipsum sequuntur Dindorf et Dietsch. Mihi nec hoc loco nec supra II, 120 fin. (ὅκως — ποιήσωσι) mutandum videtur; neque huc referri velim, quod I, 112 fin. legitur ἀπολέει.

γνωοισθείς, ος είη] i. e. agnitus quis esset. Ubi ος pro interrogativo pronomine accipere licet; conf. Matth. Gr. Graec. pag. 907. §. 485.

τῷ δὲ δόξαι εὖ λέγειν] In uno libro est δόξαν, quod si verum esset, eodem modo positum foret, quo II, 148. Eurip. Suppl. 129. Heraclid. 187, quos locos affert Wesselingius. Sed vetat sequens καὶ ποιῆσαι, ut bene monet Schweigh.

λίθον απιέναι έπ' οίκου, φέροντα την κεφαλην του αδελφεου. 3 'Ως δε ήμερη εγένετο, εσελθόντα τον βασιλέα ες το οίκημα έκπεπληχθαι, όρεοντα τὸ σῶμα τοῦ φωρὸς εν τῆ πάγη ἄνευ τῆς κεφαλῆς ἐὸν, τὸ δὲ οἴκημα ἀσινὲς καὶ οὖτε ἔσοδον οὖτε έχδυσιν ούδεμίαν έχου. ἀπορεύμενον δέ μιν τάδε ποιησαι. τοῦ φωρὸς τὸν νέκυν κατὰ τοῦ τείχεος κατακρεμάσαι, φυλάκους δε αὐτοῦ καταστήσαντα έντείλασθαί σφι, τὸν αν ίδωνται ἀποκλαύσαντα η κατοικτισάμενον, συλλαβόντας άγειν πρὸς έωυτόν. άνακρεμαμένου δε τοῦ νέκυος τὴν μητέρα δεινῶς φέρειν λόγους δε πρός τον περιεόντα παϊδα ποιευμένην προστάσσειν αὐτῷ, ὅτεῷ τρόπῷ δύναται, μηχανᾶσθαι, ὅχως τὸ σῶμα τοῦ ἀδελφεοῦ καταλύσας κομιεί εί δὲ τούτων ἀμελήσει, διαπειλέειν αὐτὴν, ὡς ἐλθοῦσα πρὸς τὸν βασιλέα μηνύ-4 σει αὐτὸν ἔχοντα τὰ χρήματα. ՝ Ως δὲ χαλεπῶς έλαμβάνετο ἡ μήτης τοῦ περιεόντος παιδὸς, καὶ πολλὰ πρὸς αὐτὴν λέγων ούκ ξπειθε, ξπιτεχνήσασθαι τοιάδε μιν. ονους κατασκευασάμενον, καὶ ἀσκούς πλήσαντα οίνου, ἐπιθείναι ἐπὶ τῶν ὅνων, καὶ ἔπειτα έλαύνειν αὐτούς · ώς δὲ κατὰ τοὺς φυλάσσοντας ἡν τὸν κρεμάμενον νέκυν, ἐπισπάσαντα τῶν ἀσκῶν δύο ἢ τρεζς ποδεῶνας αὐτὸν λύειν ἀπαμμένους. ὡς δὲ ἔφόεε ὁ οἶνος, τὴν

§. 3.

έκδυσιν οὐδεμίαν έχον] οὐδεμίαν έκδυσιν οὐδεμίαν έχον] οὐδεμίαν cum Gaisf. reposui pro οὐδεμίην κατὰ τοῦ τείχεος κατακρεμάσαι] i. e. ex muro suspendisse. De usu praepositionis κατὰ monitum hoc loco allato in Fischeri Animadverss. ad Weller. Gr. Gr. III, b. pag. 177. Vid. Herod. VIII, 53, ubi vel κάτω additur, et conf. II, 39 ibique adnotatt. — Μοχ έντείλασθαί σφι adidimus cum Gaisf. pro yulg. έντ. edidimus cum Gaisf, pro vulg. έντ. σφισι.

την μητέρα δεινώς φέρειν] Moerorem matris inde explico, quod rorem matris inde explico, quod filii cadaver, non rito conditum ac sepultum, ut Aegyptiorum postula-bat religio (II, 85 seqq.), remansit neque inde ad inferorum incolas admitti ipse filius poterat.

ώς δε χαλεπώς έλαμβάνετο η μήτης τοῦ πεςιεόντος παιδός] Immerito verba: ἡ μήτης τοῦ πε-

ριεόντος παιδός Wesselingio aliisque suspecta sunt visa. Neque enim subiecti in proxima orationis parte subita mutatio nos offendere debet (nam ad καὶ πολλά — λέγων οὐκ ἔπειθε suppl. ὁ παῖς), quippe quae, omisso pronomine, vel serioris aetatis scriptoribus haud est insolita. Vid. quae in Creuzeri Melett. III. pag. 36 disputavi. Neque locutio χαλεπώς λαμβάνεσθαι habet, quod Schweighaeusero: aspere incessere, premere. Conf. Dion. Cass. LIV, 21. Plat. de Legg. I. p. 637.

ús dè natà tovs quiássoras

 $\tilde{\eta}\nu$ ] i. e. cum eo loco esset, ubi illi erant, qui cadaver custodiebant. Ubi nota usum praepositionis κατά (prope, iuxta, ad), de quo plura Fischerus ad Weller. III, b. pag. 183. 187.

των ἀσκών — ἀπαμμένους] i. e. utrium duos vel tres petiolos suspenest utris petiolus s. prominens pars

κεφαλήν μιν κόπτεσθαι μεγάλα βοώντα, ώς οὐκ ἔχοντα, πρὸς όκοτον τῶν ὄνων πρῶτον τράπηται. τοὺς δὲ φυλάκους, ὡς ίδειν πολύν φέοντα τὸν οίνον, συντφέχειν ές τὴν ὁδὸν ἀγγήτα 161 έχουτας, και του έκκεγυμένου οίνου συγκομίζειν έν κέρδει ποιευμένους τον δε διαλοιδορέεσθαι πασι όργην προσποιεύμενον. παραμυθευμένων δε αὐτὸν τῶν φυλάκων, χρόνω πρηῦνεσθαι προσποιέεσθαι καὶ ὑπίεσθαι τῆς ὀργῆς τέλος δὲ έξελάσαι αὐτὸν τοὺς ὄνους ἐκ τῆς ὁδοῦ καὶ κατασκευάζειν. ὡς δὲ λόγους τε πλείους έγγίνεσθαι, καί τινα καλ σκώψαί μιν καλ ές γέλωτα προαγαγέσθαι, έπιδοῦναι αὐτοίσι τῶν ἀσχῶν ἕνα τοὺς δὲ αὐτοῦ, ώσπερ είχου, κατακλιθέντας πίνειν διανοέεσθαι, και έκεινον παραλαμβάνειν, και κελεύειν μετ' έφυτών μείναντα συμπίνειν τον δε πεισθηναί τε δή και καταμείναι. ώς δέ μιν παρά την πόσιν φιλοφρόνως ήσπάζοντο, επιδοῦναι αὐτοῖσι καὶ ἄλλον τῶν ἀσκῶν. δαψιλέι δὲ τῷ ποτῷ χρησαμένους τοὺς φυλάχους ύπερμεθυσθηναι, χαί χρατηθέντας ύπὸ τοῦ ῦπνου, αὐτοῦ, ἐνθάπερ ἔπινον, κατακοιμηθηναι. τὸν δὲ, ὡς πρόσω τῆς νυχτὸς, τό τε σῶμα τοῦ ἀδελφεοῦ καταλῦσαι, καὶ τῶν φυλάχων έπὶ λύμη πάντων ξυρησαι τὰς δεξιὰς παρητδας, έπι-

(ο τοῦ ἀσκοῦ προέχει, ut ait schol. ad Eurip. Med. 679), lacinia pendula, e qua liquor emittitur. Conf. etiam Schol. ad Aristoph. Vesp. 670. Alio sensu de regionis lacinia s. extrema parte occurrit VIII, 31. — Utres per Aegyptum haud innsitatos fuisse, licet vulgo, postera potissimum aetate, amphoris uterentur, docet Wilkinson. Manners etc. II. p. 158 seq. 364 seq.

την κεφαλήν μιν κόπτεσθαι] Conf.

II, 61 et ad verba ἐν κέρδει ποιευμένους (i. e. lucro sibi apponere, in lucro sibi ponere) I, 118. In seqq. pro πολύν Bredov. p. 36 rescribi vult πολλύν; sed cf. II, 100 ibiq. nott. τὸν δὲ διαλοιδορέεσθαι πᾶσι] De structura verbi cum dativo vid. Matthiae Gr. Gr. §. 383. not. 2. pag. 705. προσποιείσθαι in seqq. est simulare, significatione satis nota. De παραμνθείσθαι (consolari, mitigare, lenire verbis) vid. ad Plutarch.

Alcib. psg. 129 seq. χούνφ est postea, tempore aliquo elapso, ut I, 80. 171. 175.

νπίεσθαι τῆς ὀργῆς] Conf. I, 156. IV, 181. — In seqq. retinui πλείους, Bredovio auctore in πλέους mutandum: sed vid. nott. ad II, 120. Αd κατασκυάζειν intellig. τοὺς ὄνους, i. e. asinos denuo instruere ad onera bene forenda.

καὶ ἐς γέλωτα προαγαγέσθαι] i. e. permovisse ad risum, risum elicuisse, ubi medii verbi usum pro activo their Matth. Car Gr. 2020.

attigit Matth. Gr. Gr. pag. 035. Ad verbi significationem conf. Pausan. IX, 5. 8 et Vit. Homeri 21; quos locos laudat Wesseling.

ωσπες είχον] i. e. nullo delectu, prout se habebant. Cr. confert Wyttenbachium ad Plutarch. Moral. I, 2. pag. 936. Tu conf. supra I, 24 ibiq. not.

παρὰ τὴν πόσιν] i. e. inter potandum. Eodem modo παρὰ πότον
in Plutarchi Flamin. 17, ubi cf. nott.
p. 120. — In seqq. ad verba ὡς
πρόσω ἡν τῆς νυκτὸς cf. IX, 44
ibique nott.

και των φυλάκων έπι λύμη πάντων κ. τ. λ.] i. e. custodum omnium θέντα δὲ τὸν νέχυν ἐπὶ τοὺς ὄνους ἀπελαύνειν ἐπ' οἰκου, ἐπιτελέσαντα τῆ μητρὶ τὰ προσταχθέντα. Τὸν δὲ βασιλέα, ὡς αὐτῷ ἀπηγγέλθη τοῦ φωρὸς ὁ νέχυς ἐκκεκλεμμένος, δεινὰ ποιέειν πάντως δὲ βουλόμενον εὑρεθῆναι, ὅστις κοτὲ εἰη ὁ ταῦτα μηχανώμενος, ποιῆσαί μιν τάδε, ἐμοὶ μὲν οὐ πιστά τὴν δὲ θυγατέρα τὴν ἑωυτοῦ κατίσαι ἐπ' οἰκήματος, ἐντειλάμενον πάντας τε ὁμοίως προσδέκεσθαι, καὶ πρὶν συγγενέσθαι, ἀναγκάζειν λέγειν αὐτῆ, ὅ τι δὴ ἐν τῷ βίῷ ἔργασται αὐτῷ σοφώτατον καὶ ἀνοσιώτατον ὡς δ' ἄν ἀπηγήσηται τὰ περὶ τὸν φῶρα γεγενημένα, τοῦτον συλλαμβάνειν, καὶ μὴ ἀπιέναι ἔξω. ὡς δὲ τὴν παίδα ποιέειν τὰ ἐκ τοῦ πατρὸς προσταχθέντα, τὸν φῶρα ναυθόμενον, τῶν εἶνεκα ταῦτα ἐπρήσσετο, βουληθέντα πολυτροπίη τοῦ βασιλέος περιγενέσθαι ποιέειν τάδε. νεκροῦ προσφάτου ἀποταμόντα ἐν τῷ ὧμῷ τὴν χεῖρα ἰέναι αὐτὸν.

dextras genas contumeliae causa rasisse. Ad ἐπὶ λύμη (conf. III, 14 etc.) videas Matth. pag. 1165. Satis vero constat, apud orientales homines quam contumeliosum aut poenae aut iniuriae genus sit, quo aut barba vellatur aut ex parte radatur. Praebet vel sacra scriptura exemplum II Samuel. 10, 4 ignominiae similis ab Ammonitarum regulo legatis Davidis impositae; unde postea bellum ortum. De Arabibus ac Turcis nostrae aetatis idem inter omnes constat: de qua re monuit Stadelmann in Programmate de Herodoto (Dessav. 1830) p. 7. De Aegyptiorum capitibus abrasis conf. nott. ad II, 36. Unde vix credibile habet Wilkinson. Manners etc. I. p. 124, quod h. l. narratur, cum milites Aegyptii barbam haud aluerint.

### §. 5.

ώς αὐτῷ ἀπηγγέλθη — ἐκκεκλεμμένος] Cf. Matth. Gr. Gr. p. 1091 ob participii usum. In seqq. Noster consulto scripsit ποιέειν infinitivo praesentis, de re, quae non uno temporis momento peracta cogitari potest: mox vero ποιῆσαι atque κατίσαι de iis, quae semel institui iussit.

την δὲ θυγατέρα την έωυτοῦ κατίσαι ἐπ' οἰκήματος] i. e. filiam suam iussisse in lupanari sedere. — δὲ cum recentt. recepimus, cum prius a textu abesset. — Locutio κατίσαι ἐπ' οἰκήματος (collocare puellam in lupanari) invenitur II, 126, et frequens alibi καθησθαι ἐπ' οἰκήματος de ipsis puellis prostantibus et in lupanari sedentibus. Nam οἶκημα hic valet lupanar. Plura interpretes ad hunc l. et Valechen. Observv. ad Ammon. pag. 177 et conf. supra nott. ad II, 121. §. 1.

τὰ ἐν τοῦ πατρὸς προσταχθέντα]
De usu praepositionis ἐν in talibus cf. Procem. Herodoti, I, 10 etc. πολυτροπίη hic est versutia, astutia. Tu conf., quae de voce πολυτροπος a viris doctis disputata sunt ad Odyss. init.

άποταμόντα — τὴν χείρα] χείρα hic dici brachium, ab humero in extimos digitos porrectum, monet Wesseling. Conf. etiam IV, 62. Alia adiicit Larcherus, in quibus Homer. Iliad. XI, 252. XIII, 539. — πρόσφατον νεκρὸν nuper defunctum intelligit, ut iniuria de voce πρόσφατος dubitet Phrynichus pag. 374 seq., ubi vid. Lobeck. Tu conf. etiam Eustath. ad Iliad. V. p. 564, 10 sive 428, 9.

έχοντα αὐτὴν ὑπὸ τῷ [ματίφ: ἐσελθόντα δὲ ὡς τοῦ βασιλέος 162 την θυγατέρα, και είρωτώμενον τάπερ και οι άλλοι, άπηγήσασθαι, ώς ανοσιώτατον μεν είη έργασμένος, ότε τοῦ άδελφεοῦ έν τῷ θησαυρῷ τοῦ βασιλέος ὑπὸ πάγης άλόντος ἀποτάμοι τὴν κεφαλήν, σοφώτατον δε, δτι τούς φυλάκους καταμεθύσας καταλύσειε τοῦ άδελφεοῦ κρεμάμενον τὸν νέκυν. τὴν δὲ, ώς ημουσε, απτεσθαι αύτου. τον δε φωρα έν τω σκότει προτείναι αὐτῆ τοῦ νεκροῦ τὴν χείρα τὴν δὲ ἐπιλαβομένην ἔχειν, νομίζουσαν αὐτοῦ ἐκείνου τῆς χειρὸς ἀντέχεσθαι τὸν δὲ φῶρα προέμενον αὐτῆ οίχεσθαι διὰ θυρέων φεύγοντα. 'Ως δὲ καὶ ε ταῦτα ές τὸν βασιλέα ἀνενειχθῆναι, ἐκπεπλῆχθαι μὲν ἐπὶ τῆ πολυφροσύνη τε και τόλμη τάνθρώπου. τέλος δε διαπέμπουτα ές πάσας τὰς πόλις ἐπαγγέλλεσθαι ἄδειάν τε διδόντα, καὶ μεγάλα ὑποδεκόμενον έλθόντι ἐς ὄψιν τὴν έωυτου. τον δε φώρα πιστεύσαντα έλθειν προς αὐτον, 'Ραμψίνιτον δε μεγάλως θωυμάσαι, καί οί την θυγατέρα ταύτην συνοικίσαι, ώς πλείστα έπισταμένω ανθρώπων Αίγυπτίους μέν γὰο τῶν ἄλλων ποοκεκρίσθαι, ἐκείνον δὲ Αίγυπτίων.

Μετὰ δὲ ταῦτα ἔλεγον τοῦτον τὸν βασιλέα ζωὸν καταβῆ-122

έσειθόντα δὲ ὡς τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα] βασιλέος edidimus pro βασιλῆος, ut supra §. 1. De verbo ἐσελθεῖν confer nott. ad II, 115. In seqq. retinui ὡς a Schweigh. mutatum in ἐς, ad quod probandum affert I, 116. II, 135. 147. III, 140. Schweighaeusero adstipulatur Sintenis ad Plutarch. Pericl. p. 308. Nec tamen equidem his permotus sum, ut a lectione recepta recederem. Conf. Matthiae Gr. Gr. pag. 1147. Mox intactum reliqui εἰρωτώμενον, libris fere probatum, a Borheckio mutatum in εἰρωτεόμενον probante Bredov. pag. 387. Vulgatam retinuit Dietsch; Dindorf dedit εἰρωτεώμενον. — Pro χρεμαμένον, quod minus aptum est, cum Schweigh. et Gaisf. edidi χρεμάμενον, quod codices nonnulli offerebant, quod que etiam dedit Dindorf. καταλύειν hic valet tollere, indeque auferre.

§. 6.

ανενειχθηναι] Olim ανενείχθη, quod revocavit Bekkerus, in άνηνείχθη vertendum, iudice Bredov. pag. 300 coll. pag. 149. Schaeferus dedit άνενείχθαι, quod receperunt Gaisford. et Schweighaeuser. E Sancrofti libro alteroque Parisino άνηνείχθαι reposuit Dietsch. Equidem perlustrans varias huiss verbi formas, quas apud Nostrum obvias exhibuit Bredov. l. l., reponendum duxi άνενειχθηναι, servato infinitivo aoristi, quem h. l. necessarium esse arbitror, servataque ipsa huius infinitivi forma, quam eandem invenimus II, 111. 152. VI, 86, 1.

ταύτην συνοικίσαι] Ut συνοικείν matrimonio iunctum esse, in matrimonio habere (II, 120 etc.), ita συνοικίζειν filiam in matrimonium dare, nuptum dare.

ναι κάτω ές τὸν οι Ελληνες αἰδην νομίζουσι είναι, κάκειθι συγχυβεύειν τῆ Δήμητοι · καὶ τὰ μὲν νικᾶν αὐτὴν, τὰ δὲ έσσοῦ-

## CAP. CXXII.

κάκειθι συγκυβεύειν τῆ Δήμητοι] κάκειθι libri scripti praebent, exceptis duobus, o quibus Schweighaeuserus una cum Borheck. et Schae-fero edidit και κείθι, quod idem dedit Gaisford. Sed olim vulgatum et librorum plerorumque auctoritate probatum xáxειθι recte revocavit Bekker., quem recentt. edd. secuti sunt, si quidem Noster non magis xei di dixisse putandus est atque xsivos (de quo vid. Bredov. pag. 119), licet crasis hoc loco obvia rarius apud Nostrum reperiatur; conf. Dindorf. Prolegg. pag. XI. Bredov. pag. 201. Athenaeus, qui hunc Herodoti locum affert IX. pag. 410 E. sive pag. 520 Schw., habet κάκει. Ad formam dativi Δήμητοι conf. eundem Bredov. p. 255. Iam quod ad argumentum loci attinet, cuborum lusum, quem hic Rhampsinitus cum Cerere lusisse dicitur, non infrequentem fuisse per Aegyptum ipsa testantur monumenta, talem ludum qui agunt, exhibentia: quid quod ipsum hunc regem sic ludentem conspicimus in parietibus palatii ab ipso Thebis exstructi repraesentatum apud Wilkinson. Manners etc. II. pag. 420 seqq. I. pag. 14, ut sane ea, quae h. l. de Rhampsinito cum Cerere ludente traduntur, Aegyptiorum adcoque ipsius regis mori convenienter ficta esse videantur, cum altius quid hac fabula spectari nemo non videat. Similia enim fere narrantur apud Plutarchum de Is. et Osirid. cap. 12. pag. 355 (quem locum iam supra ad II, 4 attigimus, ubi vid. nott.) de Mercurio, qui cum Luna dea (Σελήνη dicitur) ludens (παίξας πέττια) septuagesimam cuiusque diei partem fecerit lucrum et ex his quinque dies constituerit integros anno (qui tum 360 diebus constitit) addendos; hos vero dies intercalares dici si-mulque natales quinque deorum celebrari supra iam diximus. Itaque

haud vana videtur suspicio, hanc omnem de Rhampsinito ad inferos descendente et cum Cerere ludente fabulam spectare ad rem, quam nunc vocant, calendariam, quae sub hoc rege emendationem quandam melioremque constitutionem acceperit, lioremque constitutionem acceperit, adeoque ad Phoenicis cyclum (de quo cf. nott. ad II, 73) anno 1275, quo regnavit Rhampsinitus, redeuntem, ut Lepsius arbitratur, Chronolog. d. Aegypt. I. pag. 300 coll. 91 et 191 seqq. Sub Rhampsinito certe aliquid, quod ad rem calendariam pertinuit, factum esse, vel inde colligas licet, quod templi ab hoc rege Thebis (nunc Medinat-Abu) oxstructi paries extrorsum ver-Abu) exstructi paries extrorsum versus integer continet calendarium, ut idem monuit Lepsius l. l. Neque inde mirum est, in huius rei memoriam Aegyptios iustituisse fe-stum, quod certo tempore redeunte agerent quodque ad suam ipsius aetatem illos peregisse Noster scri-bit, qui festi huius causam sive prorsus ignorans sive non satis perspectam habens, qua fuit fide ac religione in omnibus rebus enarrandis, consulto addidisse videtur verba: ου μέντοι, είτε δι' άλλο τι είτε διὰ ταυτα όρταζουσι, έχω λέγει». Rhampsiniti vero descensus ad inferos commerciumque cum inferorum diis habitum, quale commini-scebantur Aegyptii, cum ad Aegy-ptiorum opinionem de inferis statuque humanae animae post hanc vitam terrestrem omnino pertineret, sponte Nostrum adduxisse videtur, ut hac occasione oblata de animae immortalitate cap. 123 quaedam adderet, quo magis hanc totam quaestionem gravissimam sua aetate vel a philosophis maxime agitatam vidisset: de qua re vid. quae diligenter exposuit Bakhuizen van der genter exposuit Bandizen van der Brink: Varr. Lectt. ex histor. phi-losoph. antiq. (Lugd. Bat. 1842) pag. 17—30. καὶ τὰ μὲν νικᾶν αὐτῆν κ. τ. λ.] Iam Valckenarius ex diss. Dan.

Szathmari de Pharaonibus apte mo-

σθαι ὑπ' αὐτῆς καί μιν πάλιν ἄνω ἀπικέσθαι, δῶρον ἔχοντα παρ' αὐτῆς χειρόμακτρον χρύσεον. ἀπὸ δὲ τῆς Ῥαμψινίτου καταβάσιος, ὡς πάλιν ἀπίκετο, ὁρτὴν δὴ ἀνάγειν Αἰγυπτίους ἔφασαν, τὴν καὶ ἐγὼ οἶδα ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἐπιτελέοντας αὐτούς τοὐ μέντοι, είτε δι' ἄλλο τι είτε διὰ ταῦτα ὁρτάζουσι, ἔχω λέγειν. φᾶρος δὲ αὐτημερὸν ἔξυφήναντες οἱ ίρέες, κατ' ὧν ἔδησαν ένὸς αὐτῶν μίτρη τοὺς ὀφθαλμούς τὰγαγόντες δέ μιν ἔχοντα τὸ φᾶρος ἐς ὁδὸν φέρουσαν ἐς ἰρὸν Δήμητρος, αὐτοὶ ἀπαλλάσσονται ὀπίσω τὸν δὲ ἰρέα τοῦτον, καταδεδεμένον τοὺς ὀφθαλμοὺς, λέγουσι ὑπὸ δύο λύκων ἄγεσθαι ἐς τὸ ἰρὸν τῆς

nuit: alea cum Cerere ludere eamque vincere, vel ab illa vinci, nihil aliud esse, quam Cererem almam et fautricem, vel vicissim inimicam experiri. Nam poterit referri haec quoque narratio ad agriculturam et felicem agrorum proventum, qui a re calendaria recte instituta annique tempestatibus inde certo coustitutis multum pendet, eoque etiam ducunt ritus in templo Cereris a sacerdotibus observari soliti. Respicitur, credo, seges frumenti certis anni periodis reponenda et in terra condenda, mox vero, ubi educta e terra in altum creverit et ad maturitatem pervenerit, consu-menda; quae res per lusus allego-riam significatur, in quo Ceres (quae frugibus terrae praeest) modo vincit, modo vincitur. Neque in istiusmodi fabulis illud praetermittendum est, cum hac tesseraria agriculturae significatione conjunctam simul esse doctrinam de animarum immortalitate, indeque explicandum, quod Ceres apud inferos quoque imperare dicitur (vid. II, 123 ibiq. not.). Qua de re nunc dicere lon-gum est. Illud vero addamus h. l., quod protulit Grotefend. in Boettiger. Amalth. II. pag. 92, in vasis aliisque artis operibus, ubi repraesentantur res ad animarum statum post vitam hanc spectantes, cubos haud raro adiectos inveniri una cum quincunce; ad illos vero dies quinque, quos Mercurius per lusum acquisivisse dicatur, spectare πενταλίθους et πεσσά πεντάγραμ  $\mu\alpha$ . — In seqq.  $\alpha\nu\omega$  (post  $\pi\alpha\lambda\nu$ ),

quod ab Athenaeo abest, indeque a Wesselingio omissum, a Dietschio uncis inclusum, retinui cum cett. edd. librisque scriptis. Sic infra  $\alpha v v \iota \iota s \dot{\sigma} \pi / \sigma \omega$ , ne plura in re satis cognita.

φάρος δὲ αὐτημερὸν ἐξυφήναντες] Creuzerum Symbol. IV. pag. 220 seq. ed. sec. si sequimur, hic quoque textura tesseraria intelligenda, qua sortes humanae vitae orientis atque intereuntis, occidentis ac reviviscentis, vitae ac mortis perpetuo quasi orbe, indicantur, simulque cogitandum, quo sensu deae veteres texere aut texturae praeesse dicantur. Ac denique etiam cogitari ille vult de segete quotannis fere proveniente atque interennte, eodem perpetuo quasi circulo. Inde enim explicandum, cur mantile aureum Rhampsinito dederit Ceres, pignus quasi sege-

tis aureae, e terra mox emittendae. λέγουσι ὑπὸ ὄύο λύκων ἄγεσθαι] De quo loco haec disseruit Creuzer. in Commentt. Herodd. pag. 419: "Zoega de obelisce. p. 307 seqq. ad Herodoti locum haec apposuit: ""Hos vero lupos, quos sacerdotalis mythus inferorum ministros et psychopompos genios indigitat, in singulis fere mumiis arcisque earum pictos deprehendimus, ut plurimum averrunco flagro instructos ad malos daemones abigendos animabus inhiantes. Scilicet rapax animal, quod noctu maxime oberrat subque solis ortum ad specus et deserta aufugit, Aegyptiis aeque atque aliis populis plerisque

Δήμητρος, ἀπέχον τῆς πόλιος είχοσι σταδίους. καὶ αὖτις ὀπί123 σω ἐκ τοῦ ἰροῦ ἀπάγειν μιν τοὺς λύκους ἐς τἀυτὸ χωρίον. Τοἰσι μέν νυν ὑπ' Αἰγυπτίων λεγομένοισι χράσθω, ὅτεῳ τὰ τοιαῦτα πιθανά ἐστι ΄ ἐμοὶ δὲ παρὰ πάντα τὸν λόγον ὑπόκειται, ὅτι

orco cognatum visum est, et nocturnis tantum umbris confisum ab illa obscura regione, solis radiis impervia, ad nostrum mundum commeare. Ipsum quoque Osiridem as-sumpta lupi specie ab inferis re-diisse Oro opitulatum adversus Typhonem, inter caussas lupi apud Aegyptios consecrati narrat Diodorus I, 88 coll. Synes. de provid. I. pag. 115. Hinc etiam est, lupum Osiridis inferi symbolum et commercii inter utrosque mundos, superum et inserum, tum in duobus anaglyphis musei Borgiani ex Aegyptiis cryptis ablatis, tum in obelisci cuspide Wanstediana super simulacro Osiridis, quem circumstan-tes adorant et donis placant, co-dem quo in mumiis habitu expres-sum conspicimus."" Haec Zoega verissime. Nec minus recte alii viri docti lupos in mumiis geminatos pro inferorum (sive Amen-this) custodibus accipiunt. Vid. Becker, in August. vol. I. ad tab. I, Boettiger in: Archaeol. d. Malerei I. pag. 55. 63. 65. Neque vero omittendum alterum illud, tam sacrum fuisse lupum quibusdam Aegyptiis, ut herbam quoque ei bestiae letiferam in terras suas importari prohiberent. (Conf. Aelian. H. A. IX, 18.) Igitur erant in Aegypto, qui parcitum vellent lupo, utpote bonorum etiam deorum sa-crae bestiae. Quid quaeris? Superum inferumque commeatorem lupum et Aegyptii agnoverunt, et Graecorum ii, qui Apollini Dianae-que dicaverunt illud animal. Nimirum lucis accessum et regressum cum quotidianum tum annuum hoc symbolo declaratum voluerunt veteres sacerdotes. Quocirca etiam ad vitae mortisque superi inferique mundi alternas vices traducta haec tessera est. Eoque ipsa illa fabula Rhampsiniti spectat. Descenderat rex ad inferos, indeque redierat in hanc lucem. Unde ducuntur primordia festorum rituum. Sacerdos obligatis oculis mittitur ad fanum Isidis sive Cereris. Ducunt et reducunt bini lupi. Haec omnia nihil aliud loquuntur quam doctrinam illam sacerdotum, ab Herodoto explicatam sequenti capite (II, 123): nimirum esse hominis animam immortalem, sed alternis vicibus illuc descendere in obscura regna Cereris-Isidis indeque reverti in hanc vitae lucem." Add. Creuzer. Symbol. II. pag. 141 seqq. 531 seqq. ed. tert. coll. Heeren. Ideen II, 2. p. 201. Inde ad doctrinam de metempsychosi hanc fabulam relatam quoque voluit Eméric. David: Jupiter II. pag. 348 seq. Add. Rivola: Bacchus und Pentheus (Carlsruhe. 1853) II. pag. 29 seq., qui de luporum significatione in fabulis veterum et accurate et copiose disputans haec quoque attigit, Rhampsiniti descensu ad inferos redituque ad superos nihil aliud significari ratus nisi totius naturae aeque ac singulorum hominum vitam morte exstinctam et ex morte ad vitam reditum. Et conf. etiam Heinecke: Homer u. Lycurg. p. 120.

— Mox restitui sixooti, ut II, 121, ubi vid. nott.

#### CAP. CXXIII.

έμοι δὲ παρὰ πάντα τὸν λόγον ὑπόκειται κ.τ.λ.] id est: mihi vero in omni hac narratione id impositum est, ut, quae a singulis narrata audivi, scribam. Retinui ὑπ' ἐκάστων, cuius loco Schweigh. et Gaisford. receperunt ὑπλρ ἐκάστων, sine idonea causa, ut mihi quidem videtur. Matthiae retinuit ὑπ' ἐκάστων, itemque recentt. edd. probante Bernhardyo in Gr. Syntax. pag. 244 et Bredov. pag. 209. Ad ἀκοῆ conf. nott. ad. II, 29. Caeterum hace verba et quae proxime antecedunt

τὰ λεγόμενα ὑπ' ἐκάστων ἀκοῆ γράφω. ἀρχηγετεύειν δὲ τῶν κάτω Αἰγύπτιοι λέγουσι Δήμητρα καὶ Διόνυσον. Πρῶτοι δὲ καὶ τύνδε τὸν λόγον Αἰγύπτιοί εἰσι οἱ εἰπόντες, ὡς ἀνθρώπου

(τοισι μὲν νῦν ὑπ' Αἰγυπτίων λεγομένοισι χράσθω, ὅτεω τὰ τοιαὐτα πιθανά ἐστι) satis declarant Nostri animum nec credulum nec superstitione captum, ut huiusmodi fabulis fidem continuo addat: qui licet totius narrationis initio (cap. 121) iam professus sit se haec omnia ex Aegyptiorum ore accepta tradere indeque etiam indirecto ut vocant sermone omnia prodiderit, idem in narrationis fine iterum declarandum sibi censet adeoque amplificandum, ut, quid ipse de his senserit, vix quemquam fugere possit. Atque huc etiam refero, quae cap. 121. §. 5 reliquae narrationi interiecta leguntur ἐμοὶ μὲν οὐ πιστά.

άρχηγετεύειν δὲ τῶν κάτω Λί-γύπτιοι λέγουσι Δήμητρα καί Διόvvoov] i. e. memorant autem Aegyptii, principatum apud inferos tenere Cererem et Bacchum. Дทุ่มๆτρα e consensu fere codd. dedimus, Schweigh. secuti atque Creuzerum in Comm. Herod. pag. 308 not. 291, ubi plura, probante Bredov. pag. 255. Pro ἀρχηγετεύειν Cobet legi vult ἀρχηγετέειν, quod invenitur in Sophocl. Electr. 83, sed alia significatione. De argumento Creuzerus disputat pag. 173 seq. 310: "De Baccho et Cerere, tanquam mortuorum dominis, non est quod multis verbis exponam. Sunt Osiris et Isis, qui Amenthen (i. e. inferos, teste Plutarcho de Is. et inferos, teste Plutarcho de Is. et Osir. 29. pag. 362) occupant et moderantur. Diodorus Siculus I, 96. — De Osiridis et Isidis nominibus Graecis ipse testatur Herodotus II, 42 et 59, ubi vid. nott. Cf. Plutarchus de Is. et Osirid. cap. 28. p. 362 s. 485 seq." Sequuntur plura de Amenthe, quae malim apud ipsum Creuzerum legi. Nec enim dubium, hanc Aegyptiorum sacer-dotum fuisse doctrinam, ut, qui dii omnia ad lucem vitamque ducant, ea quoque mortua recipiant indeque iure inferis prae-

Πρώτοι δε και τόνδε τὸν λόγον τ. λ.] Hoc num vere recteque dictum sit, si quaeramus: id unum pro certo afferri posse ait Wilkinson. (Manners etc. sec. ser. I. p. 211 seq. coll. pag. 316 seq.), Aegyptiorum monumentis, quae adhuc cognita sunt, antiquissimis testatam inveniri hanc vitae futurae et immortalitatis animae fidem Osiridemque inferorum iudicem ac praesidem commemorari in sepulcris, quorum aetas ad duo millia annorum ante Chr. n. recedat. Ante hoc igitur tempus regrediendum erit iis, si qui aliunde hanc do-ctrinam in Aegyptum advectam aut ex India (ut nuper fecit G. Cannelin. in acad. Diss., quam praeside A. G. Sjoestroem cens. submisit Helsingfors. 1844. de hoc loco Herodoteo pag. 4) repetendam putent. Ad Herodoti locum haec attulit Creuzer. l. laud. pag. 315 seqq.: "Larcherus Herodotea verba ita vult explicari, ut Aegyptii fuerint migrationis animorum primi assertores. Recte, sed tamen cum in aliam sententiam h. l. traxisse vi-deantur et veteres aliquot et re-centiores, accuratius in his agen-dum videtur esse. Nam primum dum videtur esse. Nam primum Clemens Alexandrinus Stromat. VI, 2. pag. 752 Potter. seiunctim illa pronuntiat: παρά Πυθαγόρου δὲ καὶ τὴν ψυχὴν ἀθάνατον εἶναι Πλάτων ἔσπακεν· οί δὲ, παρ Αἰγυπτίων, nimirum Plato et Pythagoras." Sequitur Clementis Romani locus ex Homil. I. §. 3. 5. Deinde sic pergit Cr. . Davisius antem ad sic pergit Cr.: "Davisius autem ad Cicer. Tuscul. I, 16 posteaquam Pausaniae Messen. c. 32 [ubi Chal-daei et Indi primi immortalitatis doctrinam tradidisse dicuntur] excitavit, ita pergit: ","Aegyptios autem hac laude mactant Herodotus II, 123 et Clemens Alexandr. VI. pag. 752."" Nolo plura con-

## ψυχὴ ἀθάνατός ἐστι, τοῦ σώματος δὲ καταφθίνοντος ἐς ἄλλο 163

gerere, quae arguant, nimis arctis et angustis terminis hunc Herodoti locum inclusum a viris doctis esse. Planiorem et veriorem interpreta-tionem eidem ante Larcherum impertierat Wyttenbachius in disput.: Quae fuerit veterum philosophorum sententia de vita et statu animorum post mortem, Amstelod. 1783. pag. XVII [Add. Schmerkel: Explicatio sententt. de animi immortalitate apud populos a Iudaeorum sacris alienos. Merseburg. 1832] Qui He-rodoti locum Latine sic refert: ,,,,Fuerunt quoque primi Aegyptii, qui dicerent, animam hominis esse immortalem, post corporis vero interitum in aliud deinceps nascens animal immigrare: cumque per omnia terrestria, marina et volucria animalia circuitum fecisset, eam iterum nascentem [secutus videtur Wytt. lectionem γινομένην, cuius loco nos vulgatam retinuimus γινόμενον; unde sic vertendum: eum iterum in hominis corpus nascens immigrare] in hominis corpus immigrare: et hunc ab ea circuitum confici trium millium annorum spatio. Herodoti auctoritatem praeferendam esse auctoritati Diogenis (VIII, 14, qui Pythagoram primum dici perhibet της μετενσωματώσεως auctorem), pracsertim testes nullos excitantis, non est dubium. Addit enim ipse Herodotus, tanquam testimonium sententiae: Hoc placito, tanquam suo et proprio, quidam Gracci usi alii antiquiore alii recentiore tempore: quorum ego nomina, quamquam scio, non memoro. Sit igitur Herodoti potior sententia; tamen cavemus, ne plus ei tribu-amus, quam ipse voluit. Si quid enim video, in grammatica interpretatione non necesse est, ut hic sit sensus, Aegyptios singulos has opiniones primum protulisse, sed universas ab illis ad hanc doctrinam conformatas esse: ut adeo illud voluerit Herodotus: Aegyptios primos dixisse, animam, cum sit immortalis, in alia deinceps corpora immigrare, atque iterum in

humanum corpus redire; et hunc circuitum absolvi trium millium annorum spatio, et sint Aegyptii
non tam immortalitatis, quam metempsychoseos auctores.""

Haec
Wyttenbachius planeque ad eius Wyttenbachius planeque ad eius sententiam postea Larcherus. Et quis dubitet, hanc unice veram legitimamque verborum Herodoteorum interpretationem esse? Et vero, Hecataeo et Aristagora ac Manethone auctoribus, alio loco hoc ipse confirmat Diogenes Laërtius I, 11: τὴν δὲ τῶν Αἰγυπτίων φιλοσοφίαν εἰναι τοιαύτην — τὴν ψυχὴν καὶ ἐπιδιαμένειν καὶ μετεμβαίνειν. Qua brevi sentenτην ψυχην και επισιαμενείν και μετεμβαίνειν. Qua brevi sententia declarantur eadem, quae pluribus aliquanto verbis elocutus est Herodotus. Neque aliter his de rebus sensisse videtur Zoega de obelisce. pag. 300, cum in hunc modum pronuntiat: ""Et videtur hoc primum ab Aegyptiis traditum indeque ad Graecos traductum fuisse: esse eam animae naturam, ut per se sit ac duret, habitetque in corpore velut in domo, quam sine sui iactura relinquere possit et in aliam transire."" Idem vir doctus in opere laudato de hac Aegyptiorum veterum doctrina maxime omnium promeruit camque sigillatim et per suos quasi meatus est persecutus."
τοῦ σώματος δὲ κατάφδίνοντος
— ἐσδύεται] i. e. intereunte vero
corpore in aliad animal semper nascens (quod eo ipso tempore nascascens (quod eo ipso tempore nascatur) intrare animam, sive, ut Guigniaut reddi vult (Religions de l'Antiquit. I, 2. pag. 882) "le corps
venant à se dissoudre, elle (l'âme)
passe successivement (selon eux)
dans de nouveaux corps par des
naissances nouvelles." Recte quoque Rosellini (Monum. civil. III. pag. 301) haec Italorum sermone ita reddi vult: "l'anima dell'uomo, morendo il corpo, entra sempre (tosto, continuamente, successivamente, e senza ammettere dilazione o in-

tervallo) in altro animale che allora nasce." Animam igitur, si Herodoti verba per praesens (καταφθίνον-

# ζώον αίει γινόμενον έσδύεται έπεὰν δὲ περιέλθη πάντα τὰ

ros) prolata recte intelligere velimus, docebant Aegyptii, tum, quando corpus (morte) dissolvatur, ipso igitur dissolutionis s. mortis tempore, statim in aliud transire corneque hoc tum demum fieri, quando corpus rite conditum post multos annos seculorumque adeo decursum fuerit dissolutum. Moneo propter Zoegam l. l. pag. 310 coll. 204, qui Herodoti verba τοῦ σώματος καταφθίνοντος de corpore di-lapso et in cineres dissoluto intelligi voluit eamque inde fuisse vulgi Aegyptii opinionem statuit: "ani-mam non prius quam priori corpore corrupto atque absumto ab eo discedere atque ad illud transire."
Quae citans Heerenius (Ideen II, 2. pag. 193) iure dubitari posse censet; neque enim intelligi posse, quomodo in eiusmodi populo, qui accuratissima pollinctura mortuo-rum cadavera perennare in perpe-tuum effecerit, igitur ibi quomodo ciusmodi opinio invalere potuerit. Pluribus haec tractavit Creuzer. in Commentatt. Herodd. p. 319 seqq., cuius sententiam de omni hac Ae gyptiorum doctrina in Excursu ad h. l. ipsis Creuzeri verbis protulimus. Quod ad reliqua attinet, po-tiora huc transferamus. Progreditur ille e loco Servii, qui (ad Vir. gil. Aen. III, 68) inter alia haec quoque disputat: Aegyptios condita diutius reservare cadavera, ut anima multo tempore perduret et corpori sit obnoxia, nec cito ad alios transeat. Subiungit Cr. Tertulliani locum de anima cap. 33. p. 288 seq. ibique haec praecipue verba: . quod et Mercurius Aegyptius novit, dicens animam digressam a corpore non refundi in animam universi, sed manere determinatam, uti rationem, inquit, patri reddat corum, quae in corpore gesserit." Unde edocemur, Aegyptios condiisse cadavera, quoniam determina-tum volebant permanere animam. Ac statuit Cr. duplex antiquitus omnino in Aegypto fuisse genus hominum; alterum sacerdotum idque cultum et eruditum, alterum pastoritium, idque rude et incul-tum, vulgaribus superstitionibus deditum, quod inde non potuerit non animum humanum corpore quodammodo mancipatum existimare obnoxiumque, ita ut, si non usque-quaque animam interire existimaret corpore dilapso et in cineres dissoluto, vagam tamen ac prope nullam imaginem notionemque animae a corpore seiunctae et ab eius servitio liberae sibi informare posset. Haec si reputentur, simulque illud teneatur, sacerdotes Aegy-ptios novisse naturae vim penitus vitalem nunquam exstinctam et in infinitum perennem, atque cam sibi sententiam παλιγγενεσίας notione informasse, veri simile inde fit informasse, veri simile inde fit Creuzero, Aegyptiorum sacerdotes reservasse sibi παλιγγενεσίας subtiliorem atque eruditiorem quandam doctrinam, quae ad Graecos philoso-phos post permanavit; cum plebe autem communicasse placitum transmigrationis animarum sive μετενσωματώσεως. Hanc vero disciplinam mixtam temperatamque pastoritia superstitione et sacerdotali eruditione Herodotum hic prodere aut certe extremis lineis describere, ita ut loci argumentum eo fere re-deat: "Primum mortuus homo riteque conditus sepultusque descendit in Amenthen, h. e. in regnum Isidis atque Osiridis. Deinde, intereunte corpore (nimirum eo quod conditum fuerit medicamentis et rite involutum — adeoque cadavere dilapso inque cineres converso) excedit anima et migrat per bestiarum omne genus. Tum revertitur in corpus na-scens hominis. Atque hic circuitus universus absolvitur tribus annorum millibus." Haec igitur Creuzerus, quem sequitur etiam Guigniaut 1. 883, licet Herodoti verba, l. pag. quemadmodum supra interpretati sumus, haud consentiant, e quibus mea certe sententia nihil aliud colligi potest, nisi eam fuisse vete-rum Aegyptiorum doctrinam, ut anima ipso mortis articulo e corχερσαία και τὰ θαλάσσια και τὰ πετεινὰ, αὖτις ἐς ἀνθρώπου σῶμα γινόμενον ἐσδύνειν· τὴν περιήλυσιν δὲ αὐτῆ γίνεσθαι

pore exolescente atque dilabente discedat in aliud corpus, neque sane exspectet illud usque tempus, quo corpus bene medicatum conditumque dissolutum sit. Quam eandem de h. l. sententiam tulit Rossellini Monum. civil. III. pag. 293 seqq., accuratius de hoc loco disputans, neque aliter etiam haec accepisse video Gattererum in Commentat. de Metempsychosi immor-· talitatis animorum symbolo ad hunc Herodoti locum in Comment. societ. Gotting. IX. p. 43 seqq. 46, ubi ex Herodoti verbis id satis patere ait, migrationem animorum per animalia esse hieroglyphum sive symbo-lum aeternae durationis sive imlum aeternae durationis sive immortalitatis animorum. Add. Beck: Anleit. z. Weltgesch. I. pag. 759, Rosellini l. l., Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. pag. 440 seqq. et potissimum Roeth: Gesch. d. abendl. Philosoph. I. pag. 177 seqq., qui Aegyptiorum doctrinam de animorum immortalitate vitaeaux futer. rum immortalitate vitaeque futurae statu et conditione exposuit. Apud Americae indigenas similem fere opinionem invaluisse de anima tam per sidera quam per animalia migrante monstrant, quae attulit J. G. Mueller: Gesch. d. Americ. Urrelig. p. 63 seqq. Alia, quae huc spectant, in Excursu ad h. l. tractavimus. έπεὰν δὲ περιέλθη πάντα τὰ χερ-

έπεὰν δὲ περιέλθη πάντα τὰ χερσαία κ. τ. λ.] De sensu horum verborum vid. supra disputata. Hic admonere liceat imaginum, quibus hace animarum migratio ad oculorum sensus traducta et repraesentata invenitur in tot anaglyphis monumentorum Λegyptiorum. Plarima laudat Creuz. in Commentt. Herodd. pag. 339 seq. ibique potissimum Iomard. in Descript. de l'Eg. vol. II Antiqq. p. 165 seqq. Unam potissimum laudat iconem, eamque lineari arte expressam ipse subiecit, protractam e cryptis Thebarum. In hac conspicimus Osiridem, mortuorum iudicem in solio sedentem; ei admotum reum, qui iudicii sui tesseram bilancem in

humero gerat; infra in gradibus stantes novem iudicii quasi assessores; porro cymbam imposito por-co vel hippopotamo, quo iudicio constituta poena significetur, ni-mirum maleficum hominem, qui se-curi percussus sit, nunc ex Osiri-dis iudicio abire in foedum animal. Etenim hippopotamum esse symbolum ingrati animi, iniustitiae ac violentiae tradit Horapoll. hiero-glyph. I, 56. II, 37. Abigitur au-tem reus in bestiam conversus a Mercurio, quem caput caninum insignem facit, Έρμη illo ψυχο-πομποῦ, Homero etiam cognito Odyss. XXIV, 1. Accedunt alia, quae ad eandem doctrinam declarandam pertirent nec marie decer randam pertinent, nec maris deest significatio, nec aquarum, nec hydri sive serpentis aquatici, nec avium denique, quae quatuor numero superne positae sunt, virgineo capite ornatae et vitta sacerdotali sive calantica. In quibus singulis illustrandis operam collocavit Creuze-rus pag. 342-352, ubi in fine haec scripsit: "Utut est, hoc reliquum est ac certum: tabulam hanc nostram in mortui hominis cista repertam imaginem sistere in eaque conspici et χερσαία και τὰ θαλάσσια ζῶα et vero πετεινὰ quoque, quae Herodotus in animae migrationibus memorat." Idem Cr. nunc hisce addivult Inghirami Monumenti Etruaddivult Inghirami Monumenti Etruschi ad tab. 77 degli specchi mistici pag. 668. Tu vid. etiam Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. pag. 446 seq., Rosellini Monum. civil. III. pag. 453 seqq.

τὴν περιήλυσιν δὲ αὐτῆ γίνεσθαι ἐν τρισχιλίσισι ἔτεσι] Glossa Herodotea affert ἥλνσιν ἔφοδον, πορείαν. Cf. etiam Koen. ad Greg. Corinth. pag. 526. Ad ipsam rem

τήν περιήλυσιν δὲ αύτη γίνεσοθαι ἐν τρισχιλίοισι ἔτεσι] Glossa Herodotea affert ἤλνσιν ἔφοδον, πορείαν. Cf. etiam Koen. ad Greg. Corinth. pag. 526. Ad ipsam rem tencamus, quae pluribus leguntur exposita apud Creuz. l. l. p. 324. 327 seqq., videri singulos meatus per animalium corpora pertinuisse per mille annos (Plat. de Rep. X, 11. pag. 615. Phaedr. pag. 249 etc.). Atque quoniam perpauci tantum-

# έν τρισχιλίοισι έτεσι. τούτω τω λόγω είσι οι Έλλήνων έχρή-

modo in Amenthen delati, conti-nenter obtemperant Osiridi-Plutoni, sed plurimi macularum superiore in vita contractarum aliquid retinent, hinc plurimis migrandum est per animalium corpora idque ternis vicibus, quae trium millium annorum spatium complectuntur. Atque hunc tribus annorum millibus absolvendum circuitum pronuntiat Herodotus: nec alio spectat Pindaricum ές τρίς έκατέρωθι (Olymp. II, 122 seq.) atque Platonicum τρισ-χιλιοστὸν έπος (l. l.). Congruunt vero haec tria annorum millia cum circulo Sothiaco s. caniculari veterum Aegyptiorum, qui et ipse totidem annorum solarium spatio absolvitur. Quo absoluto iustorum atque insontium hominum animae redeunt ad supremos deos (h. e. fixarum stellarum praesides), quorum in chorum recipiuntur; ille reditus per zodiaci ambitum, i. e. per gregem bestiarum siderea-rum; siquidem dii cum lunares tum planetares atque solares reliqua-rumque stellarum fixarum praesides sunt siderea armenta; quo-rum per pascua ascendunt animae, aliae aliud in stabulum, nobiliores in loca nobilissimorum animalium sive solis Siriique. Hinc bestiarum cultus per Aegyptum, hinc bestiae rite conditae et repositae, ut plu-ribus declaravimus ad II, 67 coll. 65. Et conferri quoque poterunt, quae de hoc cyclo ter mille annorum exposuit Gatterer. l. l. pag. 48 seqq.

τούτω τω λόγω είσι οι Ελλήνων κ.τ.λ.] Conf. quae supra ad initium huius cap. allata sunt de Graecis hanc doctrinam sibi assumentibus. Iam addamus ea, quae Creuz. attuit in Comment. Her. pag. 168 seq.: ,,Iam uteos omittam, qui prius e Graecis hoc decretum pro suo venditasse dicuntur (quos ego Orphicos esse arbitrer): qui posterius idem factitasse dicuntur, eos, cum probe sciat, notos facere suis lectoribus non vult Herodotus. Cuius silentii idonea apparet ratio. Haud

dubie enim verum vidit Wesselin-gius ad h. l., cum Pherecydem Syrium et Pythagoram significari dicit. Idem statuit Lepsius: Chronolog.
d. Aegypt. I. p. 42.] Conf. Sturs.
ad Pherecyd. fragm. pag. 11—15.
Ac Pherecydis quam celebratum nomen fuerit apud cives exterosque, nemo ignorat, nisi qui philosophiae historiam ignoret. Pythagorae autem nomen multo etiam celebratius. Iam Herodotus, ut qui historiam suam conficeret in Magna illa Graecia, quam totam tenebat Pythagorae Pythagoreorumque auctoritas, non-nisi tecte ac clanculum designare poterat eos philosophos, quos sci-ebat arrogantius factasse se auctores disciplinarum, quas ab Aegy-ptiis hauserant. Neque ipse fortasse historiae pater derogare vo-lebat gloriae eius viri, qui sua virtute ingenioque ac meritis tanto-pere inclaruerat apud Graecos barbarosque. Quod vero doctrinam illam metempsychoseos tanquam suam tradidisse eosdem dicit No-ster: magno argumento est, eos non rudem illam duntaxat ac vulgarem disciplinam sumsisse ab Aegyptiis, verum cultiorem aliquam eruditioremque. Pythagoras certe nihil nisi valde doctum limatumque pro suo poterat in medium proferre. Arguit actas, qua scholam aperuit; arguit ingenium hominis aliunde cognitum; arguit ipse Herodotus, quem supra attigimus (II, 49). Ubi cum Orphici etiam grandius ac sublimius explicasse dicuntur res Osiriacas, qui tandem humilia ac vulgaria tribui possint ab eodem scriptore Pherecydi adeoque Pytha-Osiriacas, gorae?" - Floruit autem Pherecydes circa annum 544 ante Chr. n. natusque esse perhibetur circa 600 ante Chr. n.; Pythagoram circa 539 floruisse volunt, quamvis alii aliter statuant in re non prorsus certa ac definita; cf. Clinton Fast. Hellen. II. pag. 9 ed. Krueger., Schultzii Specim. Appar. ad ann. critice. 31 seq. Utrumque autem philosophum una cum asseclis ipsoque

45

σαντο, οί μεν πρότερον, οί δε υστρον, ώς ίδι εωντων εόντι των εγώ είδως τὰ οὐνόματα οὐ γράφω.

124 Μέχρι μέν νυν Ραμψινίτου βασιλέος εἶναι ἐν Αἰγύπτφ πᾶσαν ἐυνομίην ἔλεγον, καὶ εὐθηνέειν Αἰγυπτον μεγάλως. μετὰ δὲ τοῦτον, βασιλεύσαντά σφεων Χέοπα ἐς πᾶσαν κακότητα

Empedocle hic intelligi ab Herodoto statuit quoque Roeth. l. l. nott. pag. 225; de Pythagora quoque cogitavit Gatterer l. l. p. 53 et Cannelin l. l. pag. 11, itemque Krische (De societat. a Pythag. cond. scopo politic. pag. 5. cf. Goetting. Gel. Anzz. 1844. pag. 183), qui verbis Herodoteis of μέν προσερούν Pythagoram, verbis of δὲ τερου Pythagoram, verbis of δε υστερου Empedoclem significari arbitratur. Atque hunc ipsum Agri-gentinum philosophum, transmigra-tionis auctorem nobilissimum ac doctrinae laude celeberrimum ob oculos Nostrum praecipue habuisse, cum haec scriberet aequalium praehabuisse, sertim furta notans, contendere studuit Backhuizen van der Brink: Varr. Lectt. ex hist. philos. antiq. (Lugdun. Batav. 1842) pag. 4—7, Pythagoram quippe ab Herodoti temporibus remotiorem et ab ipso laudatum (IV, 95) eximens; in quo oblocutus est Krische l. l. Ac Pythagoram ipsum si exemeris, quam-quam nulla videtur mihi esse causa idonea, certe Pythagoreos quosdam a Nostro hic tangi aliosque etiam hominos diversae aetatis statuendum erit, quandoquidem plurali numero utitur Herodotus atque inter eos, qui πρότερον et qui ὖστερον floruerint, discernit. Equidem Orphicos quoque, qui dicuntur, hic intelligi existimem, de quorum stu-diis in hac doctrina de animae im-mortalitate et migratione conf. Lomortalitate et migratione conf. Lobeck Aglaopham. p. 800 seqq. coll. pag. 241. Id vero viro docto Batavo (cf. pag. 5) concesserim, verbaτῶν ἐγὰ εἰδὰὰς τὰ οὐνόματα οὐ γράφω contumeliose dicta videri non aliter atque IV, 43 et I, 51, ubi similes occurrunt locutiones. Ac probabile inde esse putat Em. David: Iupiter II. pag. 333, mystagogos, qui in mysteriis talia excessione. gogos, qui in mysteriis talia exco-

luerint et amplificaverint, hic potissimum tangi a patre historiae, qui Pherecydem, Pythagoram, Empedoclem si intellexisset solos, nullam causam habuisset, cur illorum nomina celaret.

#### CAP. CXXIV.

καὶ εὐθηνέειν Λίγυπτον μεγάλως] Ad verbum εὐθηνέειν conf. 1, 66 ibique nott. — Diodorus I, 62 fin. huic regi boni quidem dispensatoris laudem haud denegat, ceteroqui vero sordidum atque avarum hominem fuisse scribit.

ceteroqui vera sorunum acque avarum hominem fuisse scribit.
βασιλεύσαντά σφεων Χέσπα]
Qui h. l. et seqq. capp. ab Herodoto proferuntur tres reges pyramidum exstructores, Cheops, Cheofren, Mycerinus, eorum nomina nunc ex ipsis monumentis, quae exstruxisse feruntur, satis constant: Chuſu (s. Schuſu, Sciuſu, ut Rosellini scribit), Chaſra (s. Scheſre, Kheſre, sive Senesciuſo, ut scribit Rosellini), Menkera; qui ipsi cum iis regibus conveniunt, qui apud Manethonem in quarta Memphitarum dynastia referuntur: Suphis (Σοῦσις — ος τὴν μεγίστην ἤγειος πυραμίδα, ἤν φησιν Ἡροόδους ὑπο Χέοπος γεγονέναι ούνος δὲ καὶ ὑπερόπτης εἰς δεοὺς ἐγένετο κ.τ. λ. Syncelli Chron. pag. 50 seq. sive pag. 105 seq. ed. Bonn.); Suphis alter et Mencheres; vid. H. Brugsch: Lettre au vicomte de Rouge pag. 33, Rosellini Monstoric. I. pag. 126 seqq., Boeckh. l. l. pag. 500, Wilkinson. Manners etc. I. p. 19 seq., Lepsius: Chronolog. d. Aegypt. Stelle etc. II. p. 121 seqq. Nomen Cheopis s. Chuſu lapidibus camerae sepulcralis in interiore pyramidis ab ipso exstructae parte incisum adhuc reperitur; in alio sepulcro prope hanc

έλάσαι · κατακλητσαντα γάρ μιν πάντα τὰ lpà, πρῶτα μέν σφεας θυσιέων ἀπέρξαι, μετὰ δὲ ἐργάζεσθαι έωυτῷ κελεύειν πάντας Αίγυπτίους. τοισι μὲν δὴ ἀποδεδέχθαι, ἐκ τῶν λιθοτομιέων τῶν ἐν τῷ ᾿Αραβίῳ οὖρει, ἐκ τουτέων ἕλκειν λίθους μέχρι τοῦ

pyramidem sacerdotem adeoque fi-lium huius Chufu sibi detexisse videtur Lepsius: Briefe I. pag. 37; hunc sive sacerdotem sive filium, nunc sive sacerdotem sive filium, nomine Merhet, ipsi pyramidi struendae praefuisse operisque architectum sive praefectum exstitisse idem opinatur. Huic igitur Cheopi s. Chufu quae Herodotus tribuit, ea non differunt ab iis, quae Diodorus (I, 63) Chemmi tribuit regi octavo inde a Rhampsinito s. Remini, cum ad sentem homipum aephi, cum ad septem hominum aetates per successionem regnaverint reges prorsus ignavi, qui nihil me-moratu dignum et in libris sacris adnotatum praestiterint, uno excepto Nileo, a quo nomen fluvio sit inditum. De hoc Chemmi quae deinceps narrantur, pyramides aliaque opera ingentia exstruente, ea cum Herodoti Cheope prorsus conveniunt, ut vix dubium sit unum eundemque significari regem, sive  $X \in \mu \beta \eta_S$  scripseris in Diodori l. l., ut Wesselingio placet, sive  $X \in \mu \beta \iota_S$ , sive Χέμμις, quod nuper dedit Bek-ker. improbante quamvis Lepsio l. l. At multo difficilius est de aetate huius regis (cf. etiam Herod. II, 127 ibique nott.) certi quid statuere velle; in exstruenda pyramide versatum circa ann. 2120 ante Chr. n. ponit Wilkinson. l. l., alias aliorum sententias ut taceam.

E Larcheri calculis (Chronolog. d'Herodot. VIII. pag. 90) Cheops regnare coepit anno 1178 ante Chr. n. post Rhampsinitum, quem regno excepit, ut h. l. enuntiat Herodotus: quod quidem verum esse vix poterit, quandoquidem Cheops, Chephren, Mycerinus ad quartam pertinere dicuntur Manethonis dynastiam, indeque longe ante Rhampsinitum, Proteum ipsumque Sesostridem vixisse putandi sunt. Ut igitur in ipsis regum illorum nominibus Herodoti fides eximie probatur, its infringi videtur, tempo-

rum rationem ab Herodoto minus accurate servatam adeoque turba-tam si spectemus. Qui sane errare tam si spectemus. potuit minus recte intelligens, quae sacerdotum aut, si mavis, aliorum interpretum, minus doctorum ex ore accepit, aut ipse etiam falso ore accepit, aut ipse etiam removed dedoctus ab istis sacerdotibus, qui illi tradiderint. Atque vel ipsius Herodoti minor utique cura fuisse videtur in singulorum regum successione accurate indicanda, sed longe maior adeoque praecipua, ut ionge maior adeoque praecipua, ut Graecis, quibus suam historiam destinarat, mirandum sane pyramidum opus enarraret earundemque structuram explicaret, eaque ipsa adderet reliquis, quae de praeclaris Aegyptiorum operibus rebusque gestis iam in antecedentibus enarrayerat. Negue enim Aegyptiorum raverat. Neque enim Aegyptiorum historiam scribere Noster instituit, sed Aegyptiorum res mirabiles, quae Graecorum animos maxime adverterent, exponere in animo habuit, eoque munere ita perfunctus est, ut ad res ipsas magis quam ad temporum successionem attendisse videatur. Caeterum conf. de etiam, quae disputat Bunsen l. l. II. pag. 140 coll. I. pag. 186. ές πάσαν κακότητα έλάσαι] Po-

11. pag. 140 coll. 1. pag. 180. ές πάσαν κακότητα έλάσαι] Poterit, monente Schweighaeusero, verbum έλάσαι intransitive accipi, intellecto vel pronomine έωντὸν, ut sensus sit: omni nequititia s. pravitate grassatum esse regem, vel σφέας sive τὴν Αἴγυπτον: in omnem calamitatem regem protrusisse Aegyptum sive omni calamitate a rege Aegyptum pressam fuisse. Mihi haec magis arridet ratio, ut V, 50. Et confer infra II, 126: ἐς τοῦτο δὲ ἐἰδεῖν Χέοπα κακότητος.

τοισι μεν δη ἀποδεδέχθαι] i. e. his constitutum, mandatum, imperatum fuisse. Nam ἀποδεικνύναι hic est constituere, ut II, 65. 77 etc. έκ τῶν λιθοτομιέων — ἐκ του-

Νείλου · διαπεραιωθέντας δε τον ποταμον πλοίοισι τους λίθους έτέροισι έταξε έκδέκεσθαι, καὶ πρὸς τὸ Λιβυκὸν καλεύμενον όρος, πρὸς τοῦτο ελκειν. ἐργάζοντο δὲ κατὰ δέκα μυριάδας ανθρώπων αλεί την τριμηνον έκαστην. χρόνον δε έγγενέσθαι τριβομένω τῷ λεῷ . δέκα μὲν ἔτεα τῆς ὁδοῦ, κατ' ἣν εἶλκον τοὺς λίθους τὴν ἔδειμαν , ἔργον ἐὸν οὐ πολλῷ τέῷ ἔλασσον τῆς

τέων κ. τ. λ.] Simili modo in seqq.: πρός τὸ Λιβυκόν καλ. ὅρος, πρός τοῦτο έλκειν. Vid. Matth. Gr. Gr. pag. 877 et conf. laeger. Disputt. Herodd. pag. 17, qui ex istiusmodi repetitionibus colligit, Herodotum senem opus suum con-scripsisse. Herodotum in his pro more imitatus est Pausanias, no-tanta Siebel. ad I. 19. §. 4. De tante Siebel. ad I, 19. §. 4. De monte Arabico (i. e. Mocattam) vid. nott. ad II, 3. Etiamnum in la-pidibus vestigia latomiarum superesse testantur recentioris aetatis peesse testantur recentioris aetatis peregrinatores, quorum locos profert Zoega de obelisce. pag. 400 not. 20. Easdem vero lapicidinas intellexit Ioseph. c. Apion. I. cap. 26 τὰς λιθοτομίας scribens τὰς ἐν τῷ πρὸς ἀνατολὴν μέρει τοῦ Νείλου. Qui idem pag. 411 recte conicit: de iis tantum lapidibus, quibus pyramidum facies fuerint contectae (II, 125), intelligendos esse veteres (II, 125), intelligendos esse veteres scriptores, qui uno consensu fere asserant, lapicidinis in Arabico la-tere potissimum usos fuisse illarum conditores; nam lapidem inde pro-tractum ob praestantiorem ac politurae magis idoneam naturam ad pyramidas vestiendas praelatum fu-isse, cum ad molem coacervandam sufficerent saxa ex ipso monte, cui superstructae sint. — In verbis seqq. διαπεραιωθέντας — έκδέκεσθαι participium διαπεραιωθέντας (cf. etiam VIII, 25) pertinet ad τοὺς λίθους, cum loci sensus hic fere sit: "tra iectos navigiis per flumen lapides aliis imperavit ut exciperent". De monte Libyco, cuius mox mentio fit, conf. II, 8 ibique nott. έργάζοντο δὲ κατὰ δέκα μυριά-

δας] Haec explicanda sunt secundum ea, quae monuit Krueger Gr. Gr. §. 413 not. 1. In ipso hominum numero, quem Plinius H. N. XXXVI, 17, 3 maiorem adeo fu-

isse narrat, cum Herodoto consentit Diodorus I, 63.

χρόνον δὲ ἐγγενέσθαι τριβομένω τῷ λεῷ] Cfr. Siebel. ad Pausan. X, 18. §. 2, qui monet in verbo ἐγγενέσθαι inesse significationem temporis, quod intercedat, longioris, addito dativo vel hominis, cui, vel rei, in qua illud consumatur. Sie supra I, 190 χρόνου ἐγγινομένου, ubi afferunt Herodot. II, 175 (ubi ubi afferunt Herodot. II, 175 (ubi conf. nott.) et Platon. Phaedon. p. 86 E. Pro vulg. λαφ scripsi Bredovium secutus pag. 138 λεφ, ut mox cap. 129 λεφν, ne plura afferam. Dindorfius dedit ληφ, quod unum Herodoteum esse vult pag. XXXIX Prolegg. Nec vero mihi persuasit. — Ad argumentum loci faciunt Aristotel. Politt. V, 11 (9) pag. 229 ed. Schneider. et Ioseph. Antiqq. II, 9, 1. Quae respiciens Hirt., libro mox laudando, pag. 17 seq. pyramides censet exstructas seq. pyramides censet exstructas esse eo consilio, ne egens plebs otio langueret neve inopia laboraret. Alia tu vide ad II, 128.

τὴν ἔδειμαν] δέμειν eodem

rino svias construere, instruere. Vid. VII, 200 ibiq. Wesseling. Paulo ante dedi κατ' ην cum recentt. edd. pro κατά την, cuius loco Struve Spec. quaest. de dial. Her. I. pag. 35 repositam voluit veterem lectionem κατ' η ν (ut II, 15. 90), ex uno libro vetusto a nonnullis editoribus mutatam in κατὰ τη ν. Est vero totius huius loci structura propter multa verba interiecta impeditior; cui mutata interpunctione non nihil succurrere studui, maioris distinctionis signo posito post λεώ, cum, quae sequuntur, ipsis verbis χούνον δὲ έγγενέσθαι τοιβ. τῷ λεῷ explicandis ac definiendis

πυραμίδος, ως έμοι δοκέειν της γὰρ μηκος μέν είσι πέντε στάδιοι, εὖρος δὲ δέκα ὀργυιαὶ, ΰψος δὲ, τῆ ὑψηλοτάτη ἐστὶ αὐτὴ ἐωυτῆς, ὀκτω ὀργυιαὶ, λίθου τε ξεστοῦ καὶ ζώων ἐγγεγλυμμένων ταύτης τε δὴ τὰ δέκα ἔτεα γενέσθαι καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ

inserviant omnia in duas partes divisa, quarum altera complectitur verba δέκα μὲν ἔτεα τῆς ὁδοῦ, quae propter multa, quae interposita sunt, repetuntur verbis ταὐτης τε δὴ τὰ δέκα ἔτεα γενέσθαι κ. τ. λ., altera incipit a verbis: τῆ δὲ πυραμιδι αὐτῆ χρόνον γενέσθαι είκοσι ἔτεα ποιευμένη. Iam in priori quam dixi huius orationis parte post όδοῦ et post ἔδειμαν minorem posui distinctionem, cum haec sit fere loci sententia: ,, decem annos fuisse struendae huius viae, qua trahebant lapides, quam sane struxerunt opus haud multo inferius ipsa pyramide"; nisi verba τῆν εδειμαν, quae utique sunt molesta, e glossemate in scriptoris verba irrepsisse putes.

τῆς γάρ μῆκος μέν είσι πέντε στάδιοι] Vulgo: τῆς μὲν γὰρ μῆκος. Nos Schweigh, et Gaisford. 
una cum recentt. edd. secuti sumus. — Ad pluralem είσι conf. 
I, 93 ibiq. nott. et ad verba: ὑψηλοτάτη — ἐωντῆς conf. I, 193. 203.
τῆς γὰρ μῆκος κ. τ. λ.] τῆς scilicet ὁδοῦ. Nam intelligitur via,

τῆς γὰο μῆκος κ. τ. λ.] τῆς scilicet οδοῦ. Nam intelligitur via, quae exstructa fuit ad pyramidum lapides advehendos. Huius vero ipsius rudera quaedam se vidisse vult Poccoke, cuius verba citavit Larcher. in not. ad h. l. Tu vid. quae ad finem capitis ex Zoegae disputatione copiosa afferemus, qui pag. 400 not. 18 narrationem suam peregrinatorum testimoniis satis firmavit. Quod ad mensuras attinet, ex iis, quae ad II, 149 coll. 5 adnotata sunt, apparet, longitudinem viae ferme fuisse ter mille pedum, latitudinem sexaginta, altitudinem maximam quadraginta octo pedum. Quas mensuras cur non cubitis, ut alias plerumque, sed orgyis adeoque etiam plethris declaraverit Noster, disquirit Iacobs: De Herod. mens. pag. 25. Observat autem Russegger (Reisen in Europa etc.

I, 1. p. 149), adhuc cognosci posse vestigia viarum, quae ad pyramides fuerint ductae eo consilio, ut lapides afferri potuerint.

Apares alerti potuerint.

λίθου τε ξεστοῦ καὶ ζώων έγγεγλυμμένων] Cobet scribi vult ἐνεγλυμμένων; sed rednplicationem in
his Nostrum (II, 106. 136. 138.
148) servasse recte admonuit Bredov. p. 286. — Supra II, 96 huic
genitivo addiderat praepositionem
έκ, quam infra II, 125 iterum omisit. ξῶα sunt quaevis figurae, imagines lapidibus insculptae. Vid.
nott. ad II. 4 et I. 70.

nott. ad II, 4 et I, 70.

ταύτης τε δη τὰ δέκα ἔτεα γενέσδαι] Revocavi cum recentt. edd. ταύτης, quod e Reiskii emendatione pro vulg. ταύτη dederat Schaefer., itemque Schweighaeuserus; etenim genitivi ταύτης, qui ad ὁδοῦ in antecedentibus pertinet, locum hic esse vel sequentia καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ λόφου κ. τ. λ. docere poterant. Indeque etiam retinuimus τε, cuius loco e libris quibusdam Wesselingius eumque secutus Schaeferus dederant δὲ, cum particula τε spectet ad sequentia καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ λόφου κ. τ. λ., particula δὲ vero rectius infra ponatur: τῆ δὲ πυραμβια αὐτῆ κ. τ. λ., quae ipsa respondent superioribus: δέκα μὲν ἔτεα τῆς ὁδοῦ κ. τ. λ. Unde satis opinor patet, nulla hic opus esse verborum mutatione, qualem exhibuit Negris, qui pro καὶ τῶν ἐπὶ λόφου edidit χωρὶς τῶν ἐ. λ., aut qualem proposuit Benedict. (Actt. semin. reg. Lips. II. pag. 290), scribendum esse coniiciens: ἐπτὸς τῶν τ' ἐπὶ τοῦ λόφου — τῶν τ' ὑπὸ γῆν κ. τ. λ., quod ipsum non admodum recedit ab iis, quae Wesselingius coniecerat: παρὲξ καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ λόφου — καὶ τῶν ὑπὸ γῆν κ. τ. λ.; ut decem anni in via struenda fuerint consumti, praeter illud tempus, quod tum ad collem, in quo stant pyramides, ef-

λόφου, έπ' οὖ έστᾶσι αι πυραμίδες, τῶν ὑπὸ γῆν οἰκημάτων, 164 τὰς ἐποιέετο θήκας έωυτῷ ἐν νήσῷ, διώρυχα τοῦ Νείλου ἐσαγαγών. τῆ δὲ πυραμίδι αὐτῆ χρόνον γενέσθαι εἰκοσι ἔτεα ποιευμένη τῆς ἐστὶ πανταχῆ μέτωπον ἕκαστον ὀκτὼ πλέθρα,

ficiendum, tum ad cameras subterraneas exstruendas opus fuerit. Nam, ut recte observat Schweighaeus., τὰ ἐπὶ τοῦ λόφου οἰκήματα sunt ea ipsa opera, quae ὑπὸ γῆν erant constructa, camerae subterraneae, quae regi essent sepulcro. ὑπὸ γῆν eodem modo Noster II, 127 dixit: plura de hac locutione dabit Nitzsch. ad Odyss. IX, 135. Itaque universi loci hace videtur esse sententia: decem annos insumtos fuisse tum ad viam struendam, tum ad cameras subterraneas eo in colle, cui pyramis superstruenda, aedificandas. — ἐπ' οῦ cum Gaisf. reliqui, probante Struce Spec. quaest. de dial. Herod. I. pag. 33, quamvis quinque codices praebeant ἐφ' οῦ. Conf. etiam Bredov. pag. 205.

tiam Bredov. pag. 205.

τὰς ἐποιέετο δήκας ἐωντῷ] Cave scribas τὰ pro τὰς, ut Pauvio in mentem venerat. Cf. Matthiae Gr. Gr. pag. 822. δήκαι sunt camerae ad mortuos recipiendos destinatae; vid. II, 67 ibique nott. Est vero satis per universam antiquitatem celebrata sententia, exstructas fuisse pyramides, regibus ut essent sepulcro. Ubi potissimum de iis regibus cogitandum esse, quorum sedes Memphi erat, vix monere attinet; nam in Thebaide s. Aegypto superiori suas quoque regibus fuisse cryptas novimus. Alia de pyramidibus quae huc pertinent, nunc transeo, in Excursu ad h. l. afferenda: de hac ipsa Cheopis pyramide eiusque situ et conditione infra dicemus: hoc loco ea tantum proferamus, quae ad cameras subterraneas huius pyramidis s. τὰ ὑπὸ γῆν οἰκήματα, ut Noster loquitur, pertinent. Aditu enim, qui iam Arabibus patuerat, denuo nostra aetate recluso accessus patet ad interiores pyramidis partes per cuniculos, ad cameram satis amplam ducentes, cui nunc nomen regiae inditum, quia Cheopis sarco-

phagum continebat ibi repositum, ipsumque huius regis nomen nune detectum fertur, quibusdam lapidibus incisum; praeter hoc conclave primarium, ut videtur, aliae quoque camerae viaeque ad imum ducentes sunt inventae, quamquam hodie vix permeabiles nec sine magna molestia: quae omnia satis declarant, quae fuerint τὰ ὑπὸ ψηψ οἰνήματα; conf. Prokesch: Erinnerungen I. p. 75 seq., Vyse: Operations etc. I. pag. 137 seqq. 236 seqq., ubi aditus ad hanc pyramidem imagine repraesentatur, Bunsen l. l. II. p. 134. 154 seqq. cum tab. XIII, Raoul Rochette: Iournal d. Sav. 1841. pag. 231, Clarke Travels II, 2. pag. 136, ubi etiam imago huius introitus adiecta est. Neque canalem circa pyramidis molem a Cheope ductum, quem ad fabulas haud pauci relegant, improbabilem videri pro ipsa loci natura admonuit Russegger: Reise etc. I, 1. pag. 147 et Belzoni Voyage etc. I. pag. 447. Add. Russel: View of ancient and modern Egypt. p. 115 not. sec. edit.

της έστι πανταχη μέτωπον — και ΰψος ίσον] Reposui meliorum codd. ex auctoritate πανταχη, quod ita scriptum caeteris quoque locis Herodoteis invenitur et similium vocum scriptura probatur, teste Bredov. p. 91. Gaisfordius cum aliis dederat πανταχη falsa Ionismi specie deceptus. Valet autem πανταχη, monente R. Jacobs. De menss. Herodd. p. 11, idem fere quod πάντη, i. e. quaqua versus s. quaqua parte, i. e. quaqua versus s. quaqua parte, quae quadrata sit, frontem quaquaversus esse octo plethrorum, latus quodque esse octo plethrorum (i. e. octingentorum pedum, conf. II, 49) in latitudinem aeque atque in altitudinem. Sed in his mensuris nec veteres scriptores nec recen-

# έούσης τετραγώνου, και ΰψος ίσον, λίθου δε ξεστοῦ τε και άρ-

tiores, qui hanc pyramidem adhuc superstitem emensi sunt, satis cum Herodoto consentiunt. Collegit eorum testimonia unoque sub conspectu posuit Zoega de obell. p. 401 not. 22 coll. Beck. l. l. p. 712 et Larcher. nott. ad hunc l. Latitudinem (quae octingentorum pedum est ex Herodoti mente) septingentorum pedum esse scribit Diodorus I, 63, sexcentorum Strabo (XVII. p. 1161); Plinius ponit 883 pedes (H. N. XXXVI, 12), Philo Byzant. 750. Unus Pomponius Mela, Herodotum secutus, scribit (I, 9) quatuor fere soli iugera pyramidem maximam in sede sua occupare, totidemque in alti-tudinem erigi; ubi πλέθουν pro dimidio iugeri accepit. Recentiores pyramidis longitudinem ad septingentos ferme pedes plerumque constituunt; Niebuhr. ponit 710 pe-des. Grobert. 728. Docti Galli constituent; Niebuhr. ponit 710 pedes, Grobert. 728. Docti Galli (Descr. I. pag. 514) longitudinem dimensi sunt 716 pedum et 6 digitorum. Perring invenit 746 pedes Anglicos. Vid. Vyse Operations etc. II. pag. 109 seq. Inquisivit in haec quoque Boeckh: Metrolog. Untersuch. pag. 236 seg. at. gni Untersuch. pag. 236 seq. et, qui hunc fere sequitur, Jacobs 1. 1. pag. 26; hoc enim auctore Herodotus, ex oculis forsitan haec emensus, rotundum fere numerum octingentorum pedum (octo plethrorum) posuisse putandus est, a quo non admodum abest accurata latitudinis mensura, quae 504 cubitos prae-beat, qui et ipsi aequent 756 pedes Olympicos s. 742 pedes Rhenanos. Sed in altitudine pyramidis defini-enda, quam Diodorus atque Strabo sexcentos pedes excedere statuunt, Philo autem ad 450 pedes refert, vel magis iidem recedunt ab Herodoto. Plerique quingentorum pedum altitudinem esse scribunt, et praeterea aliquot addunt pedes; conpraeterea anquot addunt pedes; contra Niebuhr. 440 pedes ponis, Chazelles 465, Grobert. 448. Quae ut concilientur cum veterum scriptorum indiciis, monet Zoega l. l., videri veteres scriptores de altitudine obliqua, quam peregrinatorum

unus computaverit ped. 693 basi aequalem, intelligendos. Alter Gal-Herodoti interpres, Miot., in ipsis Herodoti verbis sic mutari vult: καὶ ΰψος ξξ ἐὸν (et la hauteur étant six, i. e. six plethres), cum hace sit vera pyramidis altitudo. Sed iure obloquutus est Letronne (in in Journal d. Sav. 1836. p. 241.), cum linguae leges ipsaque oratio Herodotea minime talem ferant emendationem. Coutelle loco mox laudando pag. 47 altitudinem ver-ticalem inventam fuisse scribit 428 pedum et quod excurrit; Iomard. (Descr. t.' I. pag. 516) 425 pedum et 9 digitorum. Quae ipsa non adet 9 digitorum. Quae ipsa non su-modum recedunt ab iis, quae Per-ring l. l. invenit, accuratissima constituta dimensione; nam praeesse scribit 450, 9' pedd., inclinatam 568, 3' ped. Itaque ad summum poni posse 459 pedd. Rhenann. statuit Jacobs l. l. Quae omnia quantum ab Herodoteo numero octingentorum pedum recedant (vel si primitivam altitudinem maiorem fu-isse sumas), satis apparet: nec sufficit, opinor, vocem vwos latiore accipere sensu aut Herodotum dicere oculis haec omnia metientem lapsum esse, nec denique licet, quod Schweighaeusero in mentem venit (v. Lex. Herod. s. v.), ἴσον interpretari pro ratione s. portione. Equi-dem haec unquam in concordiam redigi posse vix credam, quae haud scio an librariorum quoque culpa turbata sint: id unum adiiciam, summam certe hanc esse pyramidis altitudinem, si cum altitudine turrium recentioris aetatis comparetur: qualem comparationem insti-tuit Parthey: Das Nilthal pag. 101. Namque Antverpiensis turris adscendit ad 447 pedes Parisinos, Argentoratensis ad 440, 8. Stephani turris Vindobonensis ad 415½, 8. Petri turris in urbe Roma ad 405 ped. Rh. et quae sunt reliqua. ἐούσης τετραγώνου] Conf. I, 181. Utrum latera pyramidis prorsus

μοσμένου τὰ μάλιστα οὐδεὶς τῶν λίθων τριήκοντα ποδῶν

sint aequalia necne, nondum liquet, cum diverse de his statuant recentiores peregrinatores, quamvis ad oculum certe quadratas apparere magnas pyramides, nec aliud quaesiisse gnas pyramius, noe annu quassisse earum conditores, optime monuisse videatur Zoega l. l. p. 401 ibiq. not. λίθου δὲ ξεστοῦ τε καὶ ἀρμο-σμένου τὰ μάλιστα] Recte vertit Miot.: ,,elle est toute revétue en pierres polies, ajustées avec le plus grand soin;" neque enim hic cogitandum de lapide calcario eo, quo ipsa pyramis erat exstructa, sed de eo lapide bene laevigato atque secum compacto, quo tota pyramidis moles exstrinsecus tecta et quasi vestita erat: de quo lapidum genere conf. ad cap. 125 nott.; hos quoque Noster intelligit verbis seqq. ουδείς των λίθων τριήκοντα ποδών šλάσσων, ut recte iam vidit Zoega pag. 387 not. 16. Etenim hi la-pides reliquae structurae superimpositi totam pyramidem extrinse-cus convestiebant; Galli tale opus vocant revetement, nos Bekleidung s. Verkleidung. Qui lapides quod nulli adhuc in hac pyramide cernuntur, id utique barbarorum ra-pacitati debetur (cf. Zoega l. l. pag. 403), qui hos lapides extimos inde avulsos ad alia aedificia ex-struenda adhibuerunt. Tu vid. de his accurate exponentem Letronne Journal d. Sav. 1841. p. 385 seqq. 490 seqq. et Recueil d'Inscriptt. d'Egypt. II. pag. 487 seqq., Le-psius: Ueber den Bau d. Pyramiden in Monatsbericht. d. Berl. Akad.

in monassoricht. d. Berl. Akad. 1843. pag. 177—203.

Iam de hac ipsa pyramide, quam h. l. descripsit Herodotus, quaedam addere iuvat. Namque inter pyramides, quae plurimae adhuc supersunt ac pro situ locorum, in quibus exstructae sunt, a peregrinatoribus nunc distingui solent, primum utique locum tenent tres, quae ad Memphim proxime sitae inter reliquas septentrionem versus cernuntur ad vicum, cui nunc nomen Gizeh s. Dchisch. Quae omnium maximae h. l. ab Herodoto describuntur, ex-

structae illae quidem a Cheope, Chefrene et Mycerino. In quarum numero ea, quae septentrionem maxime spectat, omnium nunc perhibetur maxima, a Cheope olim exstructa, quam Herodotus h. l. descripsit, quamque structurae opere eximiam prae ceteris dicit laudibusque effort Wilkinson. Manners etc. sec. ser. I. pag. 22, alios ut taceam. Sed praestat ipsa Zoegae verba apponere l. l. pag. 400: "Scilicet a Gizeh ubi quatuor millibus passuum perrexeris ad occasum hiemalem, canalis est a Nilo deductus, a quo incipit via per agros humiles substructionibus sublevata et secto lapide munita, latitudine pedum villa de la constantina passana milla ginti, longitudine passuum mille quingentorum, duobus in locis ponte super fossas transvecta. Quae li-cet nunc maxima ex parte Arabum manu facta appareat, tamen veteris viae ab Herodoto memoratae cursum indicare videtur, forsan in-staurata a barbaris, ut aveherent lapides, quibus advehendis ab antiquo rege fuerat destinata. ſΙn eandem sententiam disputat Hirt.
1. l. pag. 16. 17.] Desinit autem ad pedem collis seu campi saxei ad centum, sive, ut retulit Niebuhrius, centum septuaginta pedum altitudinem supra subiacentes agros elati, in quo pyramides conditae sunt. Nempe Libyci montis radices hoc loco promontorii instar procurrunt ad ortum brumalem, mox iterum pergunt ad meridiem versus Busirin et Saccaram, atque ad Dasjur tendunt Nilo propius admotae. Rupis eadem natura est ac lapidis, e quo sunt pyramides; nempe calcaria est, modica duritie, petrefa-ctis lenticularibus et numismatibus interspersa, atque mobili arena obtecta; occurrunt in ea hinc et inde latomiarum vestigia. Multas olim pyramides fuisse in promontorio ad Gizam spectante e ruinis arguitur, quae hodie supersunt in plano campo sex fere millium passuum cir-cuitu. Plurimi praeterea sunt tu-muli e secto lapide circumcirca

έλάσσων. Ἐποιήθη δε ώδε αΰτη ή πυραμίς ἀναβαθμῶν τρό- 125 πον, τὰς μετεξέτεροι κρόσσας, οί δε βωμίδας οὐνομάζουσι, τοι-

adiacentes, quadrati et oblongi, adiacentes, quadrati et oblongi, olim forte pyramidibus figura simi-les, nunc paucis tantum pedibus super solum assurgentes, in quo-rum singulis putei sunt ruinis et arena oppleti, per quos olim de-scendebatur ad cryptas sepulcro-rum. Pyramides duodecim vel tredecim adhuc agnoscuntur, in quibus tres notantur mole sua con-spicuae. Harum quae a Delta in Thebaidem tendentibus prima obvenit, solemni vocabulo magna sive maxima pyramis appellari solet, quanquam ambigatur adhuc utrum eam superet, quae a meridie pro-xime adstituta est." Iam sequuntur alia de latitudine pyramidis atque altitudine, supra nobis iam indicata, de laterum aequalitate, de summo vertice, in quo planum quadratum, de lapidibus extimis, omnibus nunc avulsis, de ostio in latere boreali, de meatibus internis atque descensu ad cryptas subterraneas, de cadaveribus in puteo pyramidis atque in conclavi superiori repertis, de aliis, quae omnia transscribere longum est. Vide quoque sis Beck. l. l. pag. 712 et accuratas descriptiones et dimensiones doctorum Gallorum: Coutelle (Observatt. sur les pyramides de Gizeh etc.) in Descript. de l'Eg. mém. Antiqq. t. II (trois. livrais.), pag. 39 seqq., et Iomard. (ibid. t. I trois. livrais. p. 513 seqq. et t. II troisième livrais. pag. 3 seqq. et 56 seqq.). Quibus pag. 3 seqq. et 56 seqq.). Quibus accedunt, quae nostra potissimum actate de hac pyramide inquisiverunt Howard Vyse, et inde profectus Raoul Rochette: Journal d. Sav. 1841 p. 223 seqq., Letronne: Recherches sur Dicuil etc. pag. 90 seqq., Bunsen l. l. II. pag. 146 seqq., Prokesch: Erinnerungg. I. pag. 75 seqq., Parthey: Nilthal (II.) pag. 100 seqq., alii, quos in Excursu ad h. l. indicavimus. Delineationem loci, indicatis singulis lineationem loci, indicatis singulis pyramidibus aliisque monumentis et reliquiis adhuc superstitibus, exhibuit accuratissimam Perring ad

librum Howardi Vyse. Vol. I itemque Bunsen II. Tab. IX et seqq., Wilkinson. Manners etc. III. pag. 397 atque nunc potissimum Lepsius: Denkmäler aus Aegypten etc. Abth. I. tab. XIV, quam ipsam tabulam sequuntur aliae, quae ipsarum harum pyramidum praebent conspectum aere expressum splendidissime additis coloribus. Eandem imaginem minori forma exhibet Howard. Vyse Vol. II. titulo adiectam.

#### CAP. CXXV.

τὰς μετεξέτεροι πρόσσας, οἱ δὲ βωμίδας οὐνομάζουσι] οὐνομάζουσι cum recentt. edd. dedi pro ὀνομάζουσι idemque feci infra II, 128 et 144; vid. Bredov. p. 163. πρόσσας cum Schweigh. et Gaisford. probante Bredov. p. 78 scripsi pro πρώσσας, cum infra quoque IV, 152 et VII, 188 exstet πρόπροσαι, nec aliter vox scripta inveniatur apud Homer. Ili. XII, 258. 414. In quo loco sunt, qui πρόσσας exponant: scalas muris admovendas, instrumenta, ferramenta admovendas, instrumenta, ferramenta admuros apla; alii rectius: pinnas, propugnacula prominentia. Atque Heynio quoque (Observv. t. VI. p. 319) sunt pinnae summam ἐπάλξεως oram cingentes. Vid. Eustath. et schol. ad h. l., Hesych. s. v. Unde apud Aeschyl. Agamemn. 448 πρόσσαις pro ὄσσοις scribi vult Schneidewin Philolog. IX. p. 144. In Herodoti loco πρόσσαι sunt (exponente Wesselingio) pyramidum quaedam eminentiae, graduum formam repraesentantes seu ἀναβαθμοὶ, quos alii βωμίδας dicunt, i. e. arulas quasi, gradus. Vid. K. Boetticher: Die Tektonik d. Hellen. p. 178 et Ianson in: Jahrbb. f. Philolog. etc. Suppl. XIX. p. 52 seqq. Hirtius l. l. pag. 24 explicat: "jede Art Erhöhung oder Absatz mit einer horizontalen Fläche, — daher Altar." Idem addit, ab Herodoto minime hic indicari minores illos, qui hodie conspiciantur, gradus

αύτην τὸ πρῶτον ἐπεί τε ἐποίησαν αὐτὴν, ἢειρον τοὺς ἐπιλοίπους λίθους μηχανῆσι ξύλων βραχέων πεποιημένησι, χαμᾶθεν

(hos enim ideo tantum apparere, quod lapides laevigati, quibus pyramidis superficies extrinsecus obtecta erat, a barbaris saeculo duodecimo sint ablati), sed maiores, qui altitudine viginti quinque pedum et latitudine undecim pedum adhuc in una pyramide compareant.

dum et latitudine undecim pedum adhuc in una pyramide compareant. τοιαύτην τὸ πρῶτον ἐπεί τε ἐποίησαν αὐτὴν] τοιαύτην aeque atque αὐτὴν ad pyramidem refero, hunc in modum: talem (i. e. gradibus instructam) primum cum fecissent eam, tum ad reliquum opus accedebant, quod ad lapides, quibus pyramidis superficiem convestirent, pertinebat: cuius ipsius perficiendae causa hos gradus paraverant, quorum primum s. primum ordinem mox vocat τὸν πρῶτον στοίχον τῶν ἀναβαθμῶν. — χαμᾶθεν (pro vulg. χαμάθεν) scripsi, Apollonium secutus, de quo cf. Goettlings Lehre v. Accent. p. 340. ἤειρον — πεποιημένησι] i. e. in

ηειοον — πεποιημένησι] i. e. in altum tollebant reliquos lapides machinis, quae ex brevibus lignis comfectae erant. De genitivo ξυλων monui ad II, 124. — τους ἐπιλοίπους λίθους dicit politos istos lapides, quibus universa pyramidis superficies ita erat obtecta, ut gradus, quos modo dicebat Herodotus, non amplius conspicerentur, sed ut quaeque pyramidis facies unum continuum atque laeve planum inclinatum referret. Ita Schweigh., cui add. Zoega de obelisce. p. 403: "Politi lapides, qui frontibus ad obliquam lineam sectis olim latera pyramidis convestiebant superficie aequali ac laevi, barbarorum rapacitate nunc avulsi sunt, ne uno quidem iu sede sua relicto. Etiam qui proxime subiacebant per gradus dispositi, nunc disiecti sunt aut aëris intemperie absumpti. Boreale litus prae reliquis vastatum esse dicitur." Atque in nota, ubi peregrinatorum testimonia affert, Arabes fuisse coniicit, qui lapides hinc avexerint ad urbis Cairi aedificia exstruenda. Confirmat Coutelle

l. l. pag. 50. In altera Chephrenis pyramide (vid. II, 127) lapides isti politi ac laevigati adhuc ex parte comparent, non ultra gradus pro-currentes, sed illud tantum implentes spatium prismaticum, quod re-manebat inter binorum graduum manebat inter binorum graduum angulos; ut hoc quoque modo hancee Cheopis pyramidem tectam fuisse suspiceris. Vid. Zoega l. laud. pag. 410. Adscribam denique, quae de hisce lapidibus observat Coutelle l. l. p. 50: "— on reste convaincu que les pyramides n'ont pas été revêtues de cette manière et que le prétendu revêtement. nière et que le prétendu revêtement n'est que le parement extérieur, pour lequel on a employé une pierre plus dure, plus égale, plus susce-ptibile de recevoir un beau poli, que celle, dont est formée la chaine Libyque sur laquelle elles sont construites et qui a été employée dans la maçonnerie intérieure. — Les blocs de granit, qu'on trouve au pied de la troisième pyramide, quelques boutisses de même nature, qui restent encore engagées dans la maçonnerie et sont en saillie sur les gradins, confirment l'opinion d'Herodote sur l'existence d'un revêtement en granit, avec cette circonstance, qu'il n'a pas été ajouté sur les gradins après la construction, mais que c'étoit un pare-ment construit en même temps que la pyramide." Pertinet huc quodisputatio Letronnii, quam ad I, 124 laudavimus, itemque Lepsii supra l. - De machinis, ferramentis, ad pyramides exstruendas adhibitis, disputarunt Meister., Niebuhr., alii, quos citat Beck. l. l. p. 709. Add. Hirt. l. l. pag. 25. Quibus instrumentis ac machinis quomodo usi sint in pyramidibus exstruendis, ex ipsis Aegyptiorum monumentis, quae ea ad oculorum sensus expressa praebent, adhuc cognosci posse observat Rosellini Mon. civ. II. p. 245. Atque huiusmodi imaginem, homines in laevigandis ac tractandis huiusmodi laμεν έπι τον πρώτον στοίχον των άναβαθμών άείροντες. ὅκως δε ανίοι ο λίθος έπ' αὐτον, είς έτερην μηχανήν ετίθετο, έστεωσαν έπι τοῦ πρώτου στοίχου · ἀπὸ τούτου δὲ ἐπι τὸν δεύτερον εϊλκετο στοίχου έπ' άλλης μηχαυής. Θσοι γαρ δή στοίχοι ήσαν τῶν ἀναβαθμῶν, τοσαῦται καὶ αί μηχαναὶ ἦσαν, εἴ τε καὶ τὴν αὐτὴν μηχανὴν, ἐοῦσαν μίαν τε καὶ εὐβάστακτον, μετεφόρεον έπὶ στοίχου εκαστου, όκως του λίθου έξέλοιεν λελέχθω γάρ ήμιν έπ' άμφότερα, κατάπερ λέγεται. Έξεποιήθη δ' ών τὰ άνωτατα αὐτῆς πρώτα, μετὰ δὲ τὰ επόμενα τούτων έξεποίευν

pidibus occupatos repraesentantem, exhibuit Wilkinson. Manners etc. III. p. 335. Et conf. quoque Rus-

segger l. l. pag. 143 seq. ὅκως δὲ ἀνίοι ὁ λίθος ἐπ' αὐτον] Suppl. στοίχον: quoties lapis pervenichat eo s. ad hunc ordinem, alii machinae superimponebatur, quae in hoc ipso ordine iam parata stabat. In seqq. revocavi, quod compluribus libris scriptis probatum est, είλκετο, cuius loco e Florent. Schweighaeuser. et Gaisford. de-derant £lnero; cf. Bredov. p. 303. Post Elnero στοίχον excidisse quae-Post έλκετο στοίχον excidisse quaedam putat Schweigh: καὶ ἐκ τοῦ δευτέρου ἐπὶ τὸν το/τον στοίχον. Μihi secus videtur. Ad χαμά θεν conferas Moerid. pag. 409, ubi Αττικώς sie diei monet, Ελληνικώς χαμόθεν, ubi vid. Pierson. Vid. infra Herod. IV, 172.
 ὅσοι γὰρ δη στοίχοι ἡσαν τῶν ἀναβαθμῶν, τοσαῦται καὶ αὶ μηταναὶ ησανὶ αὶ αι μοbens recepi, quamquam, quod se-

bens recepi, quamquam, quod sequitur alterum ησαν si a libris abesset, haud aegre equidem hoc ferrem. Ad loci argumentum faciunt, quae de hodierna huius pyramidis conditione hunc in modum scripsit Zoega l. l. pag. 402: "Ascensum usque ad verticem praebent stru-ctiones circiter ducentae et decem, graduum instar factae e quadratis lapidibus grandibus, sine caemento clavisve gravitate sua connexis, e quibus tota moles composita est, excepto ut videtur infimo nucleo, quem nonnulli saxum nativum esse aiunt, alii e lapidum frustulis informibus caemento iunctis coagmen-

tatum. Singulae autem structiones factae sunt ex uno lapidum ordine horizontali, tum altitudine, latitudine sensim diminutae ab imo ad summum: nam infimae altae esse dicuntur pedes quatuor vel paulo amplius, quinque fere pedum

paulo amplius, quinque fere pedum spatio procurrentes; supremae altae pedes duos procurrunt latitudine fere tripedali...

εἶ τε καὶ τὴν αὐτὴν μηχανὴν, ἐοῦσαν μίαν κ. τ. λ.] μίαν cum Gaisford. edidi pro vulg. μίην et post λελέχθω cum recentt. edd. inserui γάς. Verba ipse etiam una schweighaeuser: sine etiam una Schweighaeuser: ", sive etiam una eademque machina fuit portatu faci-lis: quam ex uno ordine in alterum promovebant, quoties lapidem in altum tollere vellent; nam in utramque parlem. quemadmodum factum tradi-tur, dictum a nobis esto." Lhardy verba οκως τον λίθον έξέλοιεν eum in modum intelligi vult: ,,so sie von dem Krahn (μηχανή) den Stein abgenommen hatten;" secu-tus et Vallae et Larcheri versionem, contra quos disputat Schweighaeu-ser. in Lex. Herodot. I. pag. 221, Herodotea verba sic reddenda ratus: quoties lapidem sustulissent, sursum promovissent: idque mihi quosum promotisent: Inque min quo-que probatur respicienti ad antece-dentia, quae eadem iam apte attu-lit idem Schweighaeuserus: ἤειρον τοὺς λίθους et ὅπως ἀνίοι ὁ λί-θος et ἐπὶ τὸν δεύτερον είλιετο στοίγον.

στοιχον.
ἐξεποιήθη δ' ὧν τὰ ἀνώτατα αὐτῆς πρῶτα] ,,ἐκποιηθῆναι perhibentur, quibus ornandis et absolvendis ultima manus imponitur. Primum

τελευταΐα δὲ αὐτῆς τὰ ἐπίγαια καὶ τὰ κατωτάτω ἐξεποίησαν. Σεσήμανται δὲ διὰ γραμμάτων Αίγυπτίων ἐν τῆ πυραμίδι,

itaque pyramidis superiora, tum de-Sic recte Wesselingius, e Nostro citans I, 164. II, 175. V, 62, ex aliis alia, quibus perfectionis et absolutionis notionem hoc in verbo inesse probet. Atque omnino satis nunc nota ista vis praepositionis ¿È in verbis compositis. Hoc loco ef in verbis compositis. However, perfectio pyramidis inprimis pertinet ad politos istos lapides, quibus superstruendis tota pyramidis superficies laevis et plana fieret; ubi initium facientes a summo loco (ubi faciliori opera hoc perfici poterat) inde ad ima descendebant. Neque enim alio modo totum opus perfici potuit, ut ostendit Hirt l. l. p. 25 et potissimum Wilde: Narrative of a Voyage to Madeira etc. including a visit to Egypt etc. Dublin. 1844. p. 270 seq., Athenaeum 1843. nr. 829. pag. 829 (ubi id ipsum imagine addita illustratur) et 1844. nr. 160. p. 359. Add. Wilkinson in: Quaterly Review 1835. nr. CV. p. 115, Letronne: Recherches sur Dicuil p. 104 coll. Journal d. Sav. 1841. p. 459. Neque vero equidem verbum ξξεποιήθη, έξεποίευν, έξεποίησαν ad unam lac-vigandi operam, factam illam qui-dem lapidibus rudioribus in altum elatis, retulerim, sed de toto conficiendae pyramidis negotio intelligo, quod aeque lapidibus hisce in altum tollendis atque tum compo-nendis et laevigandis, ut plana fieret tota superficies, constitit. Namque pyramide hoc modo convestienda ipsa operis perfectio conti-nebatur. Quod nihil impedit, quo minus iam antea hi lapides aliquo modo parati adeoque laevigati fuerint, qualem operam exhibet imago a Wilkinsono Manners etc. III. p. 335 prolata.

Σεσήμανται δὲ διὰ γοαμμάτων Αἰγυπτίων ἐν τῆ πυραμίδι] Inscripta haec fuisse lapidibus illis laevigatis, quibus tota pyramis tecta fuit, satis consentaneum; cf. Hirt. l. l. p. 13 seqq. Verbum σεσή-

μανται noli pro plurali accipere, ut olim feci, cum singularis sit nu-merus; conf. Bredov. p. 360. γφάμματα Αίγύπτια hic de vulgari gyptiorum scriptura, neque de hie-roglyphicis literis accipi vult Lar-cherus, cum adhuc nulla hieroglyphicorum vestigia in pyramidibus conspiciantur. Idem placet Dahlmanno (Her. p. 65), cum alioqui supervacua esset vox Alyvarios, ipsumque adeo inscriptionis argumentum hieroglyphis profecto minus dignum fuisset. Atque cum post Herodotus interpretem appellet (έρμηνέα), qui ipsi haec edixerit, vulgaris hominem conditionis putat fuisse Graecanicae fortasse faccis, quae inde a Psammitichi tempore per Aegyptum habitarit. Conf. Herodot. II, 154. Mihi consulto Noster, qua fide erat in omnibus enarrandis, h. l. τὸν έρμηνέα testem et auctorem attulisse videtur, ne haec, ut alia, quae affert, e sacerdotum ore fluxisse putarentur, ad quos auctores provocare solet in iis, quae ad historiam aut ad res sacras perad historiam aut ad res sacras per-tinent; ad quos eosdem inde etiam refero illud ἐλεγον, quod mox cap. 126 et 127 legitur. Sed ad pyra-midis inscriptionem hanc interpre-tandam uti poterat vulgaris con-ditionis homine, quo duce omnino per Aegyptum utebatur, qui vulga-ris scripturae et linguae satis peris scripturae et linguae satis peritus inscriptionem ,,διὰ γοαμμάτων Λίγυπτίων" factam explicare Noster dicit, neque ερὰς, id mihi indicio esse videtur, vulgares literas, quas demoticas supra II, 36 dixit, h. l. intelligendas esse, neque notas hieroglyphicas, quales h. intellexit Letronne in: Journal d. Sav. 1841. p. 397. Quo rectius opinor Wilkinson: Thebes and Egypt. p. 335 de hieroglyphis hic cogitari posse negat. At vero hoc scripturae genus demoticum, quod vocant. eo tempore, quo pyramides exstru-ctae fuerunt, nondum exstitisse si contendas, potuit utique posteriore οσα ές τε συρμαίην καὶ κρόμμυα καὶ σκόροδα ἀναισιμώθη τοῖσι έργαζομένοισι καὶ ώς έμὲ εὖ μεμνῆσθαι, τὰ ὁ έρμηνεύς μοι, έπιλεγόμενος τὰ γράμματα, ἔφη, έξακόσια καὶ χίλια τάλαντα άργυρίου τετελέσθαι. εί δ' έστι οῦτως έχοντα ταῦτα, κόσα οίκὸς ἄλλα δεδαπανῆσθαί έστι ξς τε σίδηφου, τῷ έργάζουτο, καὶ σιτία καὶ έσθητα τοϊσι έργαζομένοισι; οκότε χρόνον μέν οίκοδόμεον τὰ ἔργα τὸν είρημένον, ἄλλον δὲ, ὡς ἐγὼ δυκέω, ἐν τῶ τοὺς λίθους ἔταμον καὶ ἦγον, καὶ τὸ ὑπὸ γῆν ὅρυγμα ἐργά-

aetate haec inscriptio incidi vel addi alteri, quae notis hierogly-phicis incisa fuit. Quae notae quod nullae adhuc comparent (conf. Pro-kesch. l. l. p. 85 seq., Belzoni I. p. 446), id nil mirum, cum lapides fere omnes, quibus incidi poterant, avulsi nunc sint; quos ipsos talibus notis inscriptos fuisse, e reliquiis quibusdam satis constat; vid. Howard Vyse I. p. 279 seq., Letronne l. l. pag. 453. — Cr. conferri quoque vult Palin: Fragmens

sur l'étude des hieroglyph. IV. p. 15. οσα ές τε συρμαίην κ. τ. λ.] συρμαίην hic procul dubio intelligit raphanos, quorum succum ad ventrem purgandum haud scio an dixerit supra II, 88, ubi vid. Probavit Wesseling. ad Diodor. I, 64 bene laudans Plinium H. N. XXXVI, 12. Ac praeter Zonaram in Lexic. Graec. p. 1684 (ubi cibum hoc nomine insignem agnoscit, compositum e melle et adipe) pertinet huc glossa Herodotea: συρμαίην λάχανον σε-λίνω ἐοικὸς, ἢ βρωμα διὰ στέατος καὶ μέλιτος. Nos vulgo Rettig; καl μέλιτος. Nos vulgo Rettig; sed monet Wilkinson. (Thebes and Egypt. p. 212. 335. Manners etc. II. p. 370), intelligi non posse eam plantam, cui apud nos nomen Meerrettig (horse-radish), quippe quae per Aegyptum haud reperiatur, sed eam, cui apud indigenas nomen Figi, et Raphanus edulis apud Linn. Hoc igitur raphano, cepa et allio adhuc Aegyptios inferiorum potis-simum ordinum vesci idem vir doctus observat, ut adeo ciborum per Aegyptum usitatorum genera fuisse Conf. Hengstenberg: videantur. Die Bücher Mosis etc. p. 223. ἐπιλεγόμενος — τετελέσθαι] ἐπι-

λεγόμενος est: legens, ut III, 41, ubi vid. plura. Caeterum haec ipsa aeque ac verba: ώς έμε ευ μεμνήσθαι (quantum s. ut equidem bene memini; cf. Kuehner. Gr. Gr. §. 826, 1 et Herod. II, 10. 25. VII, 24) consulto Noster h. l. addidisse videtur, ut fidem invenirent nimise impensae, quas mox profert, in hac re factae; neque enim adduci possum, ut errorem in his numeris subaut Herodotum falsum esse credam, ut qui ea, quae ab inter-prete acceperit, non statim in char-tas coniecerit, sed sola memoria adiutus posthac in librum suum intulerit: id quod ex his verbis col-ligi vult Nissen: Zeitschrift f. Alterth. 1839. nr. 25. Acquant autem (e Wurmii computatione in libro de pondd., numm., menss. rationibus etc. p. 55 seq. 209. 211)
talenta mille et sexcenta florenos
4, 169, 312 et 12 crucigeros sive
francos gallicos 8, 897, 440. — In
seqq. Atticum είκος, quod h. l.
ferri utique vix poterit, mutavi cum recentt. edd. in olxòs, ut I, 27, ubi vid. nott. Paulo infra e Mediceo aliisque codd. revocavi ηγον pro ἄγον, vid. I, 70. 103. 166 ibique allata. — σίδηφον quod Noster hic memorat, colligi posse inde putat Rosellini Mon. civil. II. p. 303, ferro iam usos esse veteres Voyage etc. I. p. 258 seq.

αλλον δὲ — οὐκ ὀλίγον χοόνον]

Ex ipsa sententia aliquid ad stru-

cturae complementum repeti debet, cum haec sit Herodoti sententia: illos praeter tempus ad viam struendam et ipsam pyramidem erigen-dam aliud idque haud exiguum 126 ζοντο, οὐκ ὀλίγον χρόνον. Ἐς τοῦτο δὲ ἐλθεῖν Χέοπα κακότητος, ῶστε χρημάτων δεόμενον τὴν θυγατέρα τὴν ἑωυτοῦ κατίσαντα ἐπ' οἰκήματος, προστάξαι πρήσσεσθαι ἀργύριον ὁκόσον δή τι οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γε ἔλεγον τὴν δὲ τά τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς ταχθέντα πρήσσεσθαι, ἰδίη δὲ καὶ αὐτὴν διανοηθῆναι 165 μνημήδον καταλιπέσθαι, καὶ τοῦ ἐσιόντος πρὸς αὐτὴν ἐκάστου δέεσθαι, ὅκως ἄν αὐτῆ ἔνα λίθον ἐν τοῖσι ἔργοισι δωρέοιτο. ἐκ τούτων δὲ τῶν λίθων ἔφασαν τὴν πυραμίδα οἰκοδομηθῆναι τὴν ἐν μέσω τῶν τριῶν ἐστηκυῖαν, ἔμπροσθε τῆς μεγάλης πυραμίδος, τῆς ἐστι τὸ κῶλον ἕκαστον ὅλου καὶ ἡμίσεος πλέθρου.

tempus consumsisse in caedendis lapidibus ex lapicidinis, inque illis advehendis et in fossa subterranea conficienda. τὸ ὑπὸ γῆν ὄψυγμα refero ad τὰ ὑπὸ γῆν οἰκήματα quae dicuntur cap. 124, ubi vid. nott.

### CAP. CXXVI.

ές τούτο δε έλθειν — κακότητος] Conf. II, 124 init. ibiq. not. — Ad verba κατίσαντα έπ' οίκήματος vid. supra notat. ad II, 121. §. 5. πρήσσεσθαι άργύριον, ὁ κόσον

πρήσσεσθαι άργύριον, ὁ κόσον δήτι] i. e. exigere inde pecuniae summam quantulamcunque. Ad ὁ κόσον δήτι confer similes locutiones I, 160, 190.

οῦ γὰς δη τοῦτό γε ἔλεγον] τοῦτό γὰς ὁ τοῦτό γὰς, i. e. summam, quam ex hoc quaestu acquisierit filia ex patris praecepto. ἔλεγον ad sacerdotes spectat, non ad interpretem, quo in legenda et interpretanda inscriptione usus erat Noster. — In seqq. ad verbum ἔσιεναι confer ad II, 64 monita.

οπως αν αύτη ενα λίθον εν τοισι εργοισι δωρέοιτο] Hunc locum, in quo verba εν τοισι εργοισι negotium facessunt viris doctis, Schweigh. ita reddidit: ,,ut unum lapidem ad op us faciendum idoneum sibi conferet." Valckenarius voculam εν eiici vult, ut τοισι εργοισι dicatur pro είς τὰ εργα. Werferus in Actt. phill. Monacc. I, 2. pag. 267. not. 14 Herodoto restitutum vult επὶ τοισι εργοισι, i. e. ad pyramides exstruendas. Quorum neutrum mihi probatur, libris praecipue refragan-

tibus. Malim interpretari: in ipso opere, quod scilicet parabat animo, pyramidum exstruendarum. Stegero (praef. ad Herod. pag. XII) in mentem venit: ὅκως ἀν αὐτῆ ἔνα Μόσο ἀν τοἰοι ἔργοιοι ὁωρέοιτο, ,,dass er ihr etwa einen Stein für die Bauten schenken möchte," vel etiam: ὅκως ἀν αὐτῆ ἕνα Μόσο ἐπὶ τοἰοι ἔργοιοι (ad opera exstruenda) ὁωρέοιτο. — Ad ὅκως ἀν conf. III, 44 ibique nott.

τὴν ἔν μέσω τῶν τριῶν ἔστηκοὶαν, ἔμπροσθε τῆς μεγάλης πυραμίδος] Parvam pyramidem, quam

ραμίδος] Parvam pyramidem, quam regis filia aedificasse fertur, centum quinquaginta pedes latam quaquaversus, Zoega l. l. p. 389 pro ea habet, quam inter sphingem et maximam pyramidem observarunt Norden. et Pococke. Conf. ibid. pag. 411. 412. Dubitari nequit, indicari hic eam pyramidem, quae adhuc invenitur media inter tres minores pyramides, quae orientem versus a maxima Cheopis pyramide indeque ante hanc ipsam, plane ut historiae pater scribit, exstructae adhuc supersunt temporum decursu et barbarorum manibus valde afflictae neque tam bene servatae quam tres illae maiores, quibus hae minores tres longe cedunt operis ambitu et pulcritudine. Primus curate perquisivit Vyse (Operations etc. II. p. 1 seqq. 66 seqq.), underetulit Raoul Rochette in Journal d. Sav. 1844. p. 269 seqq. Et conf. quoque Prokesch: Erinnerungg. I. p. 88, Lepsius Chronolog. I. p. 302. Mensuram pyramidis, quam 150 peΒασιλεῦσαι δὲ τὸν Χέοπα τοῦτον Αἰγύπτιοι ἔλεγον πεντήκον-127 τα ἔτεα, τελευτήσαντος δὲ τούτου, ἐκδέξασθαι τὴν βασιληΐην τὸν ἀδελφεὸν αὐτοῦ Χεφρῆνα καὶ τοῦτον δὲ τῷ αὐτῷ τρόπῳ

dum fuisse Herodotus scribit, invenit Perring esse 172 pedum (ap. Vyse l. l. p. 128 seq.); de quo equidem haud decernam. Attigit quoque Iacobs de mens. Herod. p. 32. — In verbis Herodoteis igitur τῶν τριῶν cave referas (ut equidem olim feci) ad maiores illas tres, cum de his minoribus tribus ante Cheopis pyramidem exstructis intelligi debeant. Formam ἐστη-κυὶαν hic sollicitandam non esse recte posuit Bredov. p. 399; nam consulto Noster longiorem formam feminini retinuisse videtur et h. l. et reliquis (V, 29. VII, 142. 164), quamquam supra II, 125 ἑστεῶσαν dixit. — κῶλον est latus, ut IV, 62. 108 etc.

#### CAP. CXXVII.

πεντήκοντα έτεα] Quinquaginta annos huic regi quoque tribuit Diodorus I, 63; apud Syncellum l. supra l. sexaginta tres annos regnasse dicitur.

τον ἀδελφεὸν αὐτοῦ Χεφοῆνα] Congruit cum hisce Diodori narratio, qui hoc practerea addit (I, (44), esse quosdam, qui non fratrem, sed filium nomine Chabryim regnum accepisse tradant. "Guigniaut. in Biographie universelle t. XLVII. p. 152 scribit ad h. l. ita: Cette opinion sur les auteurs des pyramides s'écarte beaucoup, il est vrai, de l'opinion généralement adoptée, d'après la double autorité d'Herodote et de Diodore et qui attribue les trois principales aux trois rois Chéops, Chéphren et Mycérinus vers le douzième ou le treizième siècle avant nôtre ère. Mais selon toute apparence ces trois rois ne sont eux-mêmes que les deux Souphis et le Mencherès de Manethon, connus également d'Eratosthène parmi les premiers souverains de l'Egypte, et déplacés par

une erreur chronologique." Cr. Nomen regis huius, qui Suphis alter est apud Manethonem, in ipsis monumentis scriptum inveniri Khéfre supra ad II, 124 declaravimus, ubi vid. laudd. Add. Raoul Rochette: Journal d. Sav. 1844. p. 167 seq. et 1846. p. 480 seqq. Κεφρήν vocatur apud Diodorum, qui in numero annorum, per quos regnavit, cum Herodoto consentit; apud Manethonem sexaginta sex anni tri-buuntur, modo Suphis alter idem sit qui Chefren. Id enim ipsum dubitari poterit, cum vix credibile sit, duos fratres, quorum alter alterum regno exceperit, per centum sex annos regnasse; itaque Lepsius (Chronolog. I. p. 302) eo inclinat, ut Soris, qui apud Manethonem primus quartae dynastiae rex dicitur mus quartae dynastiae rex dictur ac viginti novem annos regnasse fertur (cf. p. 56. Syncell. p. 105 ed. Bonn.), hic intelligatur, qui hanc pyramidem, secundam quidem numero et amplitudine, sed primam, si tempora spectantur, exstruxerit. In alia etiam abit Bunsen 1 1 III p. 138 sego, qui huic sen. l. l. II. p. 138 seqq., qui huic regi primam eamque maximam tribui vult pyramidem, Cheopi autem hanc ipsam alteram. Quae cum ita sint, tempora, in quae utrius-que regis actas cadat, accuratius constituere vixdum licebit. Larcherus (Tab. chronol. T. VII. pag. 90—586) Chefreni tributos vult annos 1128—1072, quo anno eum exceperit Mycerinus, quem viginti an-nos regnantem ponit usque ad ann. 1052 ante Chr. n.

καl τοῦτον — τῷ ἐτέρφ] i. e. hunc eodem modo usum esse, quo frater antea usus erat, quem tum in aliis imitabatur, tum in pyramide exstruenda. — διαχράσθαι hic pro simplici χράσθαι positum videtur. Confer I, 58. 71. II, 13. 77 etc.

διαχράσθαι τῷ ἐτέρῳ, τά τε ἄλλα καὶ πυραμίδα ποιῆσαι, ἐς μὲν τὰ ἐκείνου μέτρα οὐκ ἀνήκουσαν ταῦτα γὰρ ὧν καὶ ἡμεἰς ἐμετρήσαμεν οὖτε γὰρ ῦπεστι οἰκήματα ὑπὸ γῆν, οὖτε ἐκ τοῦ Νείλου διῶρυξ ῆκει ἐς αὐτὴν, ῶσπερ ἐς τὴν ἐτέρην, ῥέουσα τὸι οἰκοδομημένου δὲ αὐλῶνος ἔσω νῆσον περιφρέει, ἐν τῷ αὐτὸν λέγουσι κεῖσθαι Χέοπα. ὑποδείμας δὲ τὸν πρῶτον δόμον

και πυραμίδα ποιήσαι] Invenitur activum verbum infra quoque II, 136, cum alias solemne sit medium. Vid. I, 31. II, 129. 133 seq. Supra II, 124 dixit: κελεύειν έργάζεσθαι.

ές μεν τὰ έκείνου μέτρα] έκείvov, illius, i. e. fratris, vel potius pyramidis a fratre exstructae. Ad ταῦτα in seqq. intellige τὰ μέτρα, et ad verba ὑπὸ γῆν conf. II, 124. Caeterum verba ταῦτα — ἡμείς έμετρήσαμεν adposuisse videtur ad maiorem fidem mensurarum, quas non ex ore sacerdotum acceptas retulit, sed ipse emensus. Id enim opinor declaratur verbis ἡμεῖς ἐμετοήσαμεν, neque tantum id, quod Ia-cobs. De mens. Herod. p. 25 vult, quem si sequimur, Noster ,, satis habuit, aestimatione tantum instituta numeros non nimis a veritate aberrantes tradidisse." Talem vero aestimationem verbo ἐμετοήσαμεν exprimi negamus. Quod sequitur de cameris subterraneis, quas nul-las in hac pyramide fuisse asserit Herodotus, haud verum esse nunc reperitur, ex quo tempore (ann. 1818) primus Belzoni, qui pyrami-dis aditum et invenit et aperuit, ac deinde Howard Vyse in interiora ingressi aeque atque in altera pyramide duas cameras spatiosas, alteram cum regis sarcophago, invenerunt accurateque descripserunt. Ac suspiceris licet, Herodoti aetate aditum occlusum fuisse indeque Herodoto sive sacerdotes sive interpretes dixisse, nullas intus esse ca-meras; conf. Raoul Rochette Journal d. Sav. 1844. p. 163. De reliquis, quae ad hanc pyramidem per-tinent, vid. not. in fin. cap. ούτε έκ του Νείλου διωουξ ῆκει

οὖτέ ἐκ τοῦ Νείλου διῶριξ ἦκει κ. τ. λ.] Hacc et seqq. dedi secutus Gaisford., qui idem recte post

ουξ.

νποδείμας δὲ τὸν πρῶτον δόμον κ. τ. λ.] In his constituendis (quse pluribus illustrantur a Strothio l. l. pag. 107—109) Schweigh. et Gaisf. sumus secuti. Posuimus enim distinctionem post ποικίλον et post μέγαθος, scripsimus νποβάς, quod libri ferebant, itidemque οἰκοδόμησε ex Henr. Stephani emendatione pro οἰκοδομῆς, quod libri quidem scripti omnes retinent quodque etiam hoc modo fortasse explicari posse videtur Schweighaeusero, ut ex antecedentibus (τουτον — πυραμίδα ποιῆσαι) subinteligatur ἐποίησε, ad quod iam νποδείμας et νποβάς forent referenda. Quae structura quam dura sit, nemo non intelligit. Accedit illud, quod ipsum vocabulum οἰκοδομή meliori aevo inauditum ac toto genere vitiosum monstravit Lobeck. ad Phrynich. p. 409 seq. a Cr. laudatus. νποδείμας δὲ τὸν πρῶτον δό-

ύποδείμας δὲ τὸν πρώτον δόμον λίθου Λίθιοπικοῦ] i. e. primum lapidum ordinem Aethiopico lapide variegato substruens. δόμον inλίθου Αlθιοπικοῦ ποικίλου, τεσσεράκοντα πόδας ὑποβὰς τῆς έτέρης τώυτὸ μέγαθος, έχομένην τῆς μεγάλης οἰκοδόμησε. έστᾶσι δὲ ἐπὶ λόφου τοῦ αὐτοῦ ἀμφύτεραι, μάλιστα ἐς ἐκατὸν πόδας ὑψηλοῦ. βασιλεῦσαι δὲ ἔλεγον Χεφρῆνα ξξ καὶ πεντή-

telligo de *ordine*, *compage lapidum* in aedificio. Vid. I, 179. Itaque hoc loco ad eum lapidum ordinem refero, qui crepidinem (nunc vocant Sockel) pyramidis exhibebat et ad hanc ipsam pertinebat: hanc vero ipsam crepidinem Aethiopico, quem Noster dicit, lapide confectam adhuc superesse invenit Vyse; vid. Raoul Rochette Journal d. Sav. 1844. p. 162, Letronne ibid. 1841. p. 453. 460, Recueil des Inscr. d'Egypt. II. p. 503, Bunsen II. p. 150, Iacobs l. l. p. 28. De lapide Aethiopico conf. II, 86 ibiq. nott. et infra II, 134. 176. Vix enim diversus lapis ab eo, qui in Mycerini pyramide adhibebatur, variegatus aut versicolor, nempe nigro colore in rubrum vergente aut rubris maculis distinctus ac fortasse de illo Syenitae genere, quem pyropoecilon olim vocatum fuisse Plinius refert H. N. XVI, 8, 13. Haec Schweighaeus, ad II, 134, ubi landat Dio-H. N. XVI, 8, 13. Haec Schweighaeus. ad II, 134, ubi laudat Diodor. I, 64. Strabon. XVII. p. 808 [p. 1161 C. D] et Abd-Allatif p. 173 ibiq. Sylvest. de Sacy pag. 214 seq. Cr. monet pro lapide Syenita (Granit) accipere doctos Gallos in Descript. de l'Egypt. Thèb. vol. II. p. 142, nec aliter fere Letronne: Sur le tombeau d'Osymand. (Paris. 1822) pag. 3 seqq. Tu add. Hirt. l. p. 12, cui lapis Aethiopicus est: der rothgesprenkelte und schwärzliche Syenit. Copiosam vero de his disputationem instituit Gail. de his disputationem instituit Gail. in Mem. de l'instit. VIII. p. 150 seqq. Qui et ipse in Herodoti loco Aethiopicum lapidem statuit esse Granit; qui cum dicatur ποικίλος, indicari putat peculiare huius lapidis genus: "un espèce de granit nuancé de diverses couleurs natu-relles, une variété dans les cou-leurs de la nature." A quo diversum ait Diodori λίθον ποικίλον (I, hunc enim esse: ,,une pierre revêtue de couleurs dues à l'art,

une variété dans les couleurs de l'art."

τεσσεράκοντα πόδας ύποβάς τῆς έτέρης τώντο μέγαθος] Haec verba recte iam intellexit Wesseling, hunc in modum: quadraginta pedes in/ra alterius magnitudinem degressus contiguam magnae (pyramidi) exstruxit. Et ita quoque Iacobs. l. l. p. 28. 38 et Negris ad h. l. Omisit Wesseling. vocem τουτό, quam tamen non sine vi quadam additam cen-set Schwgh.: quod ad eandem (i. e. parem) magnitudinem spectat, non nisi quadraginta pedibus infra eam sub-stitit. Pro ὑποβάς, quod omnes tenent libri, Reizius dederat ὑπό-βασιν, Schaefer. ὑποβάσι; Schweighaeuserus, si quid mutandum, maluisset υποβάσαν της έτέρης, inferiorem, depressiorem altera. ipso non magis opus quam eo, quod tentavit Letronne (Recherches sur les fragmens d'Héron etc. p. 187), qui verba τεσσεράκοντα πόδας ad antecedentia trahens scripsit ὑπόβασιν Reizium secutus eumque in modum haec verba intelligi vult: Chéphren construisit le premier étage en marbre d'Ethiopie de diverses couleurs jusqu'à la hauteur de 40 pieds et fit la base inférieure égale à celle de la grande pyra-mide, à la quelle est contigué." In qua interpretatione, alia ut taceam, quis quaeso verba τεσσεράκοντα πόσας accipere poterit de basi in quadraginta pedum altitudinem educta, eademque simili alterius pyramidis basi; de quo nullum hic legitur vercum έχομένην non ad similitudinem pertineat, sed ad loci vi-

intudinem pertineat, sed ad loci vicinitatem; cf. modo Herod. I, 120. 134. IV, 169.

μάλιστα ές έκατὸν πόδας ὑψη-λοῦ] In ipsa mensura, quam prodidit Herodotus, haud satis convenit inter recentiores. Atque Niebuhrius astrolabio mensus collem invenit altum centum septuaginta

128 κοντα έτεα. Ταῦτα έξ τε καὶ έκατὸν λογέζονται έτεα, έν τοϊσι Αἰγυπτίοισί τε πᾶσαν εἶναι κακότητα, καὶ τὰ ἰρὰ χρόνου τοσούτου κατακληισθέντα οὐκ ἀνοιχθῆναι. τούτους ὑπὸ μίσεος

pedes eumque ducentos pedes supra Nili ripas eminere existimat (conf. Zoega de obelisce. pag. 400. not. 19.). Qui idem hanc pyramidem conditam esse scribit super tubere exsurgente e campo saxeo, arte secto atque complanato, pe-dibusque triginta quatuor editiore quam sit solum prioris pyramidis. Reliqui scriptores (nam solus Niebuhrius altitudinem mensus est) tantum adnotarunt, hanc pyramidem priore altiorem apparere, eo quod saxi tuberi imposita esset, quamquam ipsum aedificium paulo mi-nus sit. Haec Zoega l. l. pag. 409. not. 15; e quo eodem alia quacdam adiicere lubet de situ huius alterius pyramidis et hodierno statu. Ubi enim a magnae pyramidis angulo passus circiter ducentos progrederis ad meridiem, venis ad angulum secundae huius pyramidis magnae ortui aestivo obiacentem. Condita est super tubere exsurgente; ad occidentem et septentrionem fossa cingitur lata pedes XC ac rupe ad triginta pedum altitudinem secta, in cuius fronte excisa sunt antra quadrata serie continua. Paucae in his notae hieroglyphicae, quibus insigniter decorae sunt aliae cavernae ad ortum bruma-lem. Ante orientale latus cernuntur quadrati templi sive vestibuli ru-dera praegrandibus lapidibus structi. Ipsa magnitudine par esse vi-detur priori pyramidi: Niebuhrius altam invenit pedes CCCCXLIII, amplam in latere borcali pedes DCCV. Summus vertex acutus est et in-teger, et superior pyramidis pars usque ad pedes L infra apicem adhuc contecta est lapidibus accurate laevigatis, qui ad solis radios splendere dicuntur; reliqua pars aeque ac prioris pyramidis latera, abla-tis extimis saxis, gradus offert, per quos ascendi potest. Nullum in hac pyramide apparet ostii indicium, nec unquam omnino aditus in ea

fuisse videtur supra solum, sed per sphingem illam immanem, quae conspicitur ante mediam pyramidem in latere orientali passibus fere trecentis ab ea remota; subterrance meatu ad intimos recessus ventum esse verisimile est. Haec et alia Zoega, quocum etiam conferatur Beck. l. l. pag. 713. additis iis, quae nostra memoria viri docti, quos iam ad II, 124 laudavinus, de hac pyramide exposuerunt, quam, uti dixi, primus aperuit Belzoni (Voyage etc. I. p. 409 seqq.), deinde perquisivit Howardus Vyse, qui introitum pyramidis huius imagine expressum proposuit I. p. 168 seqq. Vid. Raoul Rochette Journal d. Sav. 1844. p. 159 seq, Wilkinson. Thebes etc. p. 329, Bunsen. l. l. II. p. 135, Prokesch: Erinnerungg. I. p. 80 seqq., Parthey: Nilthal p. 113 seqq. De mensuris conf. Vyse Operations etc. II. p. 114 seqq., Letronne Recherches sur les fragmens d'Héron. p. 184 seq.

## CAP. CXXVIII.

Ταῦτα ἔξ τε καὶ ἐκατὸν λογίζονται ἔτεα κ. τ. λ.] Sunt nimirum quinquaginta anni, per quos Cheops, et quinquaginta sex, per quos Chephren regnum tenuit (II, 127). Hoc sane tempus Aegyptiis molestissimum, per quod Phoenices reges imperium tenuerint, fuisse videri observat Roeth: Gesch. d. abendl. Philosoph. I. p. 7 nott. Quae contuncta sunt cum ea sententia, de qua pluribus ad finem huius cap. dicemus. — Μοχ κακότητα intelligo calamitatem, mala; conf. II, 124. τοσούτου χρόνου haud aliter explicandum atque II, 115 τριῶν ἡμε-ρέων, ubi vid. not.

candum atque 11, 12.

ξέων, ubi vid. not.

τούτους ὑπὸ μίσεος οὐ κάφτα

θέλουσι κ. τ. λ.] τούτους equidem
refero ad ipsos hosce reges, Cheopem et Chephrenem, qui populum
exstruendis pyramidibus tantopere

οὐ κάρτα θέλουσι Αἰγύπτιοι οὐνομάζειν, ἀλλὰ καὶ τὰς πυρα-

vexarunt, ut noluerint posteri no-mina eorum servare et posteritatis memoriae tradere. Ac Larcherus inde colligit, de pyramidum con-ditoribus, ut iam Plinius notat H. N. XXXVII, 12, parum constare, cum alii aliter prodant rerum scri-ptores. Quod vero Zoega scribit de obelisce. p. 293 not., Diodori locum attingens I, 72: "in univer-sum quae apud Herodotum aliosque leguntur de infamiae nota harum pyramidum conditoribus inusta, non satis videntur credibilia, advertenti tot alias pyramides exstare in Aegypto, in quibus nonnul-lae praefatis illis non multo repe-riuntur minores;" id quidem non omni ex parte recte vereque dictum videri vel ea monstrare poterunt, quae ex ipsis monumentis ad comprobandam Herodoti narrationem ducta in antecedentibus attulimus. Hoc autem loco praeterire nolumus Heerenii sententiam (Ideen II, 2. p. 118), cui valde verisimile vide-tur, pyramidum conditores perti-nere ad eam regum stirpem, quos Hyksos (i. e. reges pastoritios) vulgo vocant, exosos illos quidem Aegy-ptiis atque invisos, cum populum valde vexarint pessimeque tracta-rint. Aliam deinde proponit coniecturam idem Heerenius (l. l. pag. 118. 198 seqq. coll. II, l. p. 405), qua pyramides ab Aethiopicis regibus, qui per aliquod tempus Aegypti regnum tenuerint, exstructae putentur, cum in ipsa Meroë itidem inveniantur pyramides, ad quarum exemplar Aegyptiae fuerint aedificatae. Ac monet quoque Ritter. (Erdkunde I. pag. 540), apud Aethiopes initia formae pyramidalis indeque ipsam pyramidum oriins inueque ipsam pyramidum ori-ginem esse quaerendam. Sed ali-ter haec se habere pyramidesque Acthiopicas Aegyptiis, ad quarum exemplar constructae sunt, longe inferiores esse iam supra ad II, 29 monuimus. Itaque magis placuit viris doctis altera sententia, qua hos reges Aegyptiorum exosos non alios fuisse existimemus atque cos,

qui vocantur Τκσώς, i. e. βασιλείς ποιμένες, ut interpretatur Iosephus loco primario ex Manethonis libris ducto contr. Apion. I, 14, vel po-tius pastorum reges, ut explicat tius pastorum reges, ut explicat Roeth: Geschichte d. abendl. Phi-losoph. I. p. 4 nott.; ad hos vero eosdem es quoque pertinere volunt, quae mox apud Herodotum de Philitide pastore, cuius ipsius nomen huc spectet, traduntur. At vero hi ipsi Τκσώς, qui vocantur, quales fuerint si quaeras, valde hac de re disceptatum esse nostra potissimum aetate nemo fere ignorat: quae qui cognoscere omnia cupiat, is adeat Beck Allgem. Weltgesch. I. p. 296, Creuzer. Commentt. Herodott. p. 189 seqq. et praccipue A. Koch: De regibus pastoribus qui dicuntur Hyksos Marburg. 1844, qui veterum scriptorum testimonia aeque ac recentioris aetatis virorum doctorum centioris aetatis virorum uoctorum sententias exhibuit, quas easdem etiam magna ex parte proposuit ac disquisivit Kurz: Geschichte d. alt. Bundes II. p. 172 seqq. Equidem ut mittam ea, quae ad Veteris Testamenti historiam potius quam ad Herodotum pertinere arbitror, hoc ipso Herodoteo loco ut Israelitas intelligi credam, quae Hengstenbergii est sententia (d. Bücher Mosis p. 264) ad Israelitas referentis, quae de gente illa sive regibus, quibus nomen Γκοως, memoriae prodita sunt, id a me impetrare nequeo. Ac merito oblocuti sunt Hengstenbergio: Bertheau: Zur Geschichte d. Israelit. p. 228 seqq., Hoffmann in: Studien u. Kritik. Hoffmann in: Studien u. Kritik. 1839. II. p. 413 seqq., Kurz l. l. p. 186 seqq., alii. Nec magis de Scythica gente hic cogitandum esse videtur, de qua utique cogitavit Rosellini Monum. storic. I. p. 167 seqq. praecipue 176 seq. ac longe antea Saint Martin in Biograph. Universelle XL. p. 139, itemque nuper Courtet de Lisle in Annal. des Yoyag. 1847. Juin. p. 313. alios des Voyag. 1847. Juin. p. 313, alios ut taceam. Malim ad eos accedere, qui Txoù; illos sive reges pastoritios nullos alios esse statuunt, 46\*

μίδας καλέουσι ποιμένος Φιλίτιος, δς τοῦτον τὸν χρόνον ἔνεμε κτήνεα κατὰ ταῦτα τὰ χωρία.

nisi Philistaeos s. Pulaestinenses, qui e terra Cananaea sive ex ora maris mediterranei Phoenicia profecti una cum aliis gentibus nomadibus sive Syriae sive Arabiae inferiorem Aegyptum occuparint imperiumque diutius obtinuerint; vid. Bunsen. l. l. III. p. 49, Roeth. l. l. p. 88 seqq., Movers: Die Phoeniz. I. p. seqq., Movers: Die Phoeniz. I. p. 34 seqq., Raoul Rochette: Mém. de l'Acad. des Inscriptt. XVII, 2. p. 371, Minutoli: Abhandll. pag. 95 seq., Russel: Egypt. etc. p. 69 seqq., R. J. Fruin: De Manethone Sebennyt. p. 56 seq., L. Ross: Monatsschrift. etc. 1850. Aug. p. 84. Neque admodum inde recedunt ea, quae statuerunt Koch l. l. p. 39 seqq., Stark: Forschungen etc. I. guae statierunt Roen I. I. p. 35 seqq., Stark: Forschungen etc. I. (Gaza) p. 58 seqq. et Saalschütz: Zur Kritik d. Maneth. u. die Ma-Zur Kritik d. Maneth. u. die Manethou. Hyksos (Forschung. 11. III.) p. 39 seqq. 68 seqq., contra quem disputat Naegelsbach in: Reuter. Repertor. Vol. 73 (N. F. 26) p. 216 et Vol. 75 (N. F. 28) p. 97. Alia dabit Kurz l. supra l. Inde Duncker. (Gesch. d. Alterthums I. p. 21 cker. (Gesch. d. Alterthums I. p. 21 seq.) Semiticae stirpis gentes nomades ex Syria Arabiaque profectos intelligi voluit. Ad hos vero reges pastoritios s. Τκσώς tum ea erunt referenda, quae ex Manethonis libris affert Scholiast. ad Platonis Timaeum p. 202 ed. Ruhnk. p. 365 (T. VI) ed. Hermann: ἐπτακαιδεκάτη δυναστεία ποιμένες ήσαν ἀδελφοὶ Φοίνικες ξένοι βασιλείς, οὶ καὶ Μέμφιν είλον, ὡν πρώτος Σαίτης ἐβασίλενσεν κ. τ. λ., quae eadem apud Syncellum p. 61 quae eadem apud Syncellum p. 61 s. p. 114 ed. Bonn. leguntur ex Eusebio: quos eosdem reges si Herodoteo loco intelligamus, ad decimam septimam dynastiam regredien-dum erit: quod quomodo conveniat cum Cheope et Chephrene, qui ad quartum, ut vidimus, dynastiam pertinent longeque antea inde vixisse putandi sunt, id equidem in tanta temporum obscuritate discernere nolim, dum meliora et certiora ex ipsis Aegyptiorum monumentis edoceamur. Lepsius (Chronolog. d. Asgypt. I. p. 303) gravissimam hanc difficultatem ita tolli posse arbitratur, ut memoriam regum quartae dynastiae, qui populum valde vexarint, translatam existimemus ad reges hos pastoritios, qui multum postea in Aegypto regnaverint populumque simili modo exagitaverint. Allà xal rac πυοαμέδας καλέους.

άλλα και τάς πυραμίδας καλέουσι ποιμένος Φιλίτιος, δς κ. τ. λ.] Φιλιτίωνος ex Aldina fluxit et tribus codd. Pariss. In Florentino libro codd. Pariss. In Florenthio 1010 invenitur Φιλιτίονος. Equidem cnm recentt. edd. dedi Φιλίτιος (cf. Bredov. p. 263), quod e Mediceo cod. iam Gronovius receperat quodque Sancrofti libro ac duobus aliis produce the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co Sancrofti libro ac duobus aliis probatur. Argumentum loci tractavit Creuzer. Commentt. Herodd. §. 16. pag. 188 seqq., coll. Symbol. I. p. 129 seqq. II. p. 99, unde potiora huc transferamus. Namque Zoega de obelisce. p. 389. not. 20 pastorem Philitionem, s., ut ille scribit, Philitin haud alium videri statuit atque ipsum Osiridem Philensem, cui mortuorum haec domicilia (pyramides scil.) consecrata cilia (pyramides scil.) consecrata fuerint quemque haud alio sensu pastorem dixerint, quam quo apud Homerum reges dicantur ποιμένες λαών, locutione nec insolita nec Quod tamen vix credent, qui, quam contemti Aegyptiis fue-rint pastores atque exosi, reputaverint; ut minime credibile fiat, regibus suis adeoque diis hoc ipsum pastorum nomen Aegyptios sacer-dotes imposuisse. Lege mihi modo Genes. XLVI, 34 et Manethon. apud Ioseph. adv. Apion. I, 14. p. 1039 G p. 444 coll. Heeren. Ideen etc. II, 2. p. 148. Quin ipsum pastoris vo-cabulum Aegyptium Sos significare volunt probrum, dedecus. Adde, quod populus, valde vexatus in pyramidibus exstruendis, illos reges perosus erat, quorum (ut bonorum scil. regum) nomine pyramides appellatas fuisse minime consenta-Ac denique quod Zoega neum est. lectionem Φιλίτιος tenens revocat

Μετὰ δὲ τοῦτον βασιλεῦσαι Αἰγύπτου Μυκερίνον ἔλεγον, 129 Χέοπος παίδα, τῷ τὰ μὲν τοῦ πατρὸς ἔργα ἀπαδείν · τὸν δὲ τά τε ίρὰ ἀνοῖξαι, καὶ τὸν λεών τετρυμένον ἐς τὸ ἔσχατον κακοῦ

hoc ad Philas, qua in insula Osiris rex ortus ferebatur, inde Philitis pastor appellatus: nec Pilítios genitivus nec Φιλιτίωνος in has Philas cadere posse videtur; requiritur enim tunc Φιλάτου s. Φιλίτου, monente Stephan. Byzant. p. 739 Berk. Ad Hyksos referre haecce ipse vetat Zoega, cum illi pastores nomadesque fuerint, quos talia aedificia ex-struxisse haud sit credibile. Quare struxisse haud sit credibile. Quare Iablonsk. vocc. Aegg. p. 346 in pastore Philitione latere suspicatur pastorem Philistaeum s. Palaestinum, i. e. Iudaeum, Mosen et ipsum pasto-rem, ex pastorum (Israelitarum) gente oriundum pastorisque provinciam in Midiame apud socerum suum gerentem. Quod annorum CVI regnum h. l. prodat Herodotus, id videri esse regnum Heracleopolita-num, quod Manetho apud Euse-bium pag. 15 affirmet durasse centum annos. Heracleopolin vero esse Gosen, terram Israelitarum in Ae-Gosen, terram Israelitarum in Augypto. At vero alia ut taceam a viris doctis, quos supra indicavi, allata, Creuzerus (l. l. p. 195) iure quaerit, cur non Grilotivov, ut apud Ioseph. Antiqq. I. p. 14 C legimus, vel potius, quod ipse Iosephus hoc sensu frequentat (I, 7. II, 6. VI, 1 etc.), Παλαιστινού dixerit Herodotus. Qui idem postea hace adscripsit: "Nam fallor, aut frustra desudamus in exploranda historia Philitionis pastoris, si quidem ea ad fabulas epicas pertinet, dem es ad fabulas epicas pertinet, quibus res Aegyptias apud Herodo-tum et Diodorum interspersas si tum et Diodorum interspersas si-gnificavi in praefat. ad. Symbol. IV. P. VII seq." Tu vid. nott. ad II, 100. Mannert. (Geogr. d. Gr. u. Roem. X, 1. p. 458 seq.) locutio-nem Herodoto ipsi, ut opinatur, non satis intellectam, ad illud tempus, quo Phoenicum gentes pasto-aritiae imperium Aegypti tenuerint, relatam vult. Inde quoque ii viri docti, qui, ut modo vidimus, Pa-laestinenses sive Philistaeos in Aegyptum ingressos inferioris Aegypti imperium obtinuisse statuunt, ipso Philitidis (Φιλίτιος) nomine id quam maxime probari putant, quod conveniat cum Hebraica voce γαίζες, qua hanc ipsam gentem in sacris libris declarari constat: vid. Gesenius in Thes. L. Hebr. p. 1107; eodemque etiam spectare volunt eos reges, qui Φοίνικες ξένοι βασιλείς in Manethonis loco supra allato appellantur; conf. inprimis Roeth. l. l. pag. 5 nott., Lepsius Chronolog. I. p. 290. 302.

#### CAP. CXXIX.

βασιλεῦσαι Αἰγύπτου Μυκερίνον] Apud Diodorum I, 64, qui cum He-rodoto in iis, quae de hoc rege traduntur, prorsus consentit, vocatur Muxeqivos, of tives Mexeοίνον ονομάζουσιν, quod ipsum nomen sermonis Coptici ope Zoega de obell. p. 415 explicat tranquillum. Quocum convenit sane, quod ηπιον eundem regem dicit Herodotus. Sed verum regis nomen, ex Aegyptiorum monumentis ipsoque regis sarcophago in eiusdem pyramide asservato nunc erutum, Menkera s. Men-ka-re iam supra Menkera s. Men-ka-re iam supra attulimus ad II, 124, ubi vid. laudd. Plura quoque dabit Raoul Rochette Journal d. Sav. 1844. p. 178, qui nomen hoc ab Eratosthere recte explicari Ηλιόδοτον admonuit. huius regis aetate constituenda non magis certi quid pronuntiare licet quam de Chephrene; vid. nott. ad II, 127 et 136. Quem viginti annos regnasse statuit Larcherus, is apud Manethonem sexaginta tres annos regnum tenuisse dicitur. — De usu verbi ἀπαδείν (displicuisse) pluribus admonuit Struve Opuscc. I. pag. 249.

και τὸν λεών τετουμένον κ. τ. λ.] Ad τετουμένον conf. I, 22 ibiq. not. In seqq. ἔργα quaevis esse possunt negotia domestica, sed rustica opinor ἀνεῖναι πρὸς ἔργα τε καὶ θυσίας δίκας δέ σφι πάντων βασιλέων δικαιοτάτας κρίνειν. κατὰ τοῦτο μέν νυν τὸ ἔργον ἀπάντων, ὅσοι ἤδη βασιλέες ἐγένοντο Αἰγυπτίων, αἰνέουσι μάλιστα τοῦτον τά τε ἄλλα γάρ μιν κρίνειν εὖ, καὶ δὲ καὶ τῷ ἐπι-166 μεμφομένῳ ἐκ τῆς δίκης παρ' ἐωυτοῦ διδόντα ἄλλα, ἀποπιμπλάναι αὐτοῦ τὸν θυμόν. Ἐόντι δὲ ἤπίῳ τῷ Μυκερίνῳ κατὰ τοὺς πολιήτας, καὶ ταῦτα ἐπιτηδεύοντι πρῶτον κακῶν ἄρξαι τὴν θυγατέρα ἀποθανοῦσαν αὐτοῦ, τὴν μοῦνόν οἱ εἶναι ἐν τοῖσι οἰκίοισι τέκνον. τὸν δὲ ὑπεραλγήσαντά τε, τῷ περιεπεπτώκεε πρήγματι, καὶ βουλόμενον περισσότερον τι τῶν ἄλλων θάψαι τὴν θυγατέρα, ποιήσασθαι βοῦν ξυλίνην κοίλην. καὶ ἔπειτα καταχρυσώσαντά μιν ταύτην, ἔσω ἐν αὐτῆ θάψαι ταύτην

inprimis hoc loco intelligenda, a quibus avocati erant ad pyramides struendas sub priorum regum imperio. Hoc sensu ἔργα invenimus I, 36, ubi vid. — ἀνείναι, i. e. dimisisse sive remisisse, dicitur rex populum, antea laboribus regum severitate impositis attritum, ut ad negotia consueta et sacras res peragendas denuo se converteret s. rediret; quemadmodum II, 173 ἐς παιγνίην ἐωντὸν ἀνιέναι et IV, 180. Conf. etiam II, 167 ibique nott. Inde hunc regem omnium maxime laudari ab Aegyptiis quod Noster dixit, apte adhibuit Lepsius (Das Todtenbuch der Aegypter pag. 10. 11) ad eum libri mortuorum Aegyptii locum, in quo huius regis mentio fit recepti in sacros Aegyptiorum libros.

καὶ δὴ καὶ τῷ ἐπιμεμφομένω ἐκ τῆς δίκης πας ἐωντοῦ διδόντα άλλα] i. e. tum vero etiam, si quis ob sententiam ab ipso latam conquereretur, ei de suo dedisse alia, quibus istius iram expleret s. mitigaret. Quae eadem sic reddidit Diodorus I, 64: — κατὰ δὲ τοὺς χρηματισμοὺς (i. e. in iure dicundo) ἀναλίσκειν χρημάτων πλήθος, διδόντα δωρεὰς τῶν ἐπιεικῶν τοῖς δοκοῦσιν ἐν ταῖς κρίσεσιν μὴ κατὰ τρόπον ἀπαλλάττειν In Herodoto verba ἐκ τῆς δίκης cum Wesselingio explicanda sunt: ob latam sententiam, nisi, quod ad idem

fere redit, explicare malis: si quis e iudicio discedens ex hoc ipso (propter id ipsum) querelae causam caperet. Conf. infra II, 152. De locutione πας ξωντοῦ, de suo, i. e. de suis pecuniis, confer Lambert. Bos. Ellips. l. Gr. p. 582.

τὴν μοῦνόν οἱ εἶναι — τέκνον] Mutavit Schaeferus, quem recentt. edd. quoque secuti sunt, τὴν in τὸ ob sequens τέκνον, probante Hermanno ad Viger. pag. 708. Nec aliter supra II, 124 τὰς ἐποιέετο 5 ήκας. Sed infra IV, 20: τὸ καλέεται Κοημνοί. — In seqq. ad significationem verbi ποιήσασθαι cf. II, 127 ibiq. not.

ποιήσασθαι βοῦν ξυλίνην κοίλην] Haec quo spectent, manifestum erit ex iis, quae ad II, 132
notantur. Add. ea, quae ad II, 41
disputavimus de bove, quae Isidi
est consecrata tellurisque habetur
symbolum. Ac praeter primarium
Plutarchi locum, quem infra proferemus (II. pag. 366), conferri etiam
poterit alter eiusdem scriptoris locus (II. pag. 368 A), quem eundem cum Herodoti narratione de
Mycerini filia apte iam contulit
Zoega de obell. p. 331. Observat
Lepsius Chronolog. p. 309, reginas
Aegyptias subinde conditas fuisse
in sarcophagis bovis formam repraesentantibus talisque sarcophagi
imaginem reperiri in sepulcro, quod
ad Cheopis tempora pertineat.

δη την αποθανούσαν θυγατέρα. Αυτη ών η βούς γη ούκ έκρύ-130 φθη, άλλ' έτι και ές έμε ην φανερή, έν Σάτ μεν πόλι έουσα, κειμένη δε έν τοισι βασιληίοισι, έν οικήματι ήσκημένω. θυμιήματα δε παρ' αὐτῆ παντοῖα καταγίζουσι ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην, νύκτα δε εκάστην πάννυχος λύχνος παρακαίεται. άγχοῦ δε της βοός ταύτης έν ἄλλφ οἰκήματι είκόνες τῶν παλλακέων τῶν Μυκερίνου έστασι, ώς έλεγον οι έν Σάι πόλι ιρέες έστασι μεν γαρ ξύλινοι πολοσσοί, ἐοῦσαι ἀριθμον ώς είποσι μάλιστά κη, γυμναί έργασμέναι αι τινες μέντοι είσι, ούκ έχω είπειν, πλην η τὰ λεγόμενα. Οι δέ τινες λέγουσι περί της βοός ταύτης 131 καὶ τῶν κολοσσῶν τόνδε τὸν λόγον : ὡς Μυκερίνος ἡράσθη τῆς έωυτοῦ θυγατρὸς, καὶ ἔπειτα ἐμίγη οί ἀεκούση. μετὰ δὲ λέγουσι, ώς ή παζς ἀπήγξατο ὑπὸ ἄχεος, ὁ δέ μιν ἔθαψε ἐν τῆ βοΐ ταύτη, ή δε μήτης αὐτῆς τῶν ἀμφιπόλων τῶν προδουσέων την θυγατέρα τῷ πατρὶ ἀπέταμε τὰς χείρας καὶ νῦν τὰς εἰκόνας αὐτέων είναι πεπονθυίας, τάπερ αί ζωαὶ ἔπαθον. ταῦτα

#### CAP. CXXX.

έν οἰκήματι ἠσκημένω] i. e. in conclavi eleganti, pulcre elaborato. Nam ἀσκεῖν commune verbum esse earum omnium artium, quae ad curam et cultum pertinent, iam Casaubonus monuit. Ex qua instruendi notione ornandi significatio derivatur. Conf. Herodot. II, 169. III, 57, alia, quae ad h. l. citat Wesseling., cui add. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Pers. 187. — Ad verba οὐκ ἐκρύφθη conf. quae ad I, 140 de usu verbi κρύπτειν attulimus.

παταγίζουσι ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην]
De verbo παταγίζειν conf. I, 86.
Ad argumentum conf. II, 62 et quae
ad II, 132 dicentur. Pro παρακαίεται (accenditur s. ardet pernox
lucerna) Florentinus tresque ali
codd. Parisini παρακέεται, quod
iure respuerunt edd., quamquam
πῦρ παρακείμενον aliquot locis reperitur; cf. Hertlein: Beiträge zur
Kritik des Polyaenus (Wertheim
1854) p. 12.

έουσαι άριθμον ώς είποσι] Gaisf. dedit ἐείποσι; reposui είποσι, vid. not. ad II, 121 init. Vocem πολοσσὸς praeter Aeschylum (Agamemn. 406) et Herodotum (II, 143. 153. 175. 176) apud antiquiores Atticos vix reperiri indeque Ionicum esse observat Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. l. hoc loco reddens statuas. Apud posterioris aetatis scriptores utique reperitur vox; cf. Plutarch. Fab. Max. 22. Morall. p. 780 A. Etymolog. Magn. p. 325, 16. Nudas facere mulierum statuas cum ab Aegyptiorum more alienum fuerit, verba γυμναι έγγασμέναι Graecorum negligentiae tribui vult Lepsius l. l. p. 309, qui vestes strictas ab ipso corpore haud discreverint indeque nudas pronuntiarint ipsas statuas. Atque sic dudum docuerat Winckelmann. Gesch. d. Kunst I. (Opp. III.) p. 95.

### CAP. CXXXI.

ος Μυκερίνος ἡράσθη] Retinui ἡράσθη, ut I, 8. III, 31, ex uno codice a Gaisfordio mutatum in ἐράσθη; sed vid. Bredov. p. 300. Idem Gaisf. eodem ex libro dedit in fine huius cap. φαίνοντο pro ἐφαίνοντο, quod ipsum cum recentt. edd. revocandum censui, probante eodem Bredov. p. 288. Ad formam ὡρέομεν conf. II, 106 ibiq. nott.

δὲ λέγουσι φλυηφέοντες, ὡς ἐγὼ δοκέω, τά τε ἄλλα καὶ δὴ καὶ τὰ περί τὰς χεϊρας τῶν κολοσσῶν ταῦτα γὰρ ὧν καὶ ἡμεῖς ώρεομεν, ότι ύπο χρόνου τας χείρας αποβλήκασι, αι έν ποσί 132 αὐτέων ἐφαίνοντο ἐοῦσαι ἔτι καὶ ἐς ἐμέ. Ἡ δὲ βοῦς τὰ μὲν αλλα κατακέκρυπται φοινικέφ είματι, τὸν αὐχένα δὲ καὶ τὴν κεφαλην φαίνει κεχουσωμένα παχέι κάρτα χουσῷ· μεταξὸ δὲ τῶν κρέων ὁ τοῦ ἡλίου κύκλος μεμιμημένος ἔπεστι χρύσεος. έστι δὲ ή βοῦς οὐκ ὀρθή, ἀλλ' ἐν γούνασι κειμένη μέγαθος δε, δση περ μεγάλη βους ζωή. Εκφέρεται δε έκ του οικήματος άνὰ πάντα τὰ έτεα. ἐπεὰν τύπτωνται οί Αίγύπτιοι τὸν ούκ

ταῦτα  $\delta$   $\hat{\epsilon}$   $\lambda$  έγουσι] Vulgo  $\delta \hat{\eta}$  pro  $\delta \hat{\epsilon}$ , quod a plerisque libris commendatum recepimus cum Schweigh. et Gaisf. Mox verba ταυτα γάρ ων και ήμεις ώρέομεν cum vi quadam dicta esse aeque ac supra II, 127: ταύτα γάο ών και ήμεις έμετοή-σαμεν, neminem fugit.

#### CAP. CXXXII.

'Η δὲ βοῦς -- είματι] Sensus loci hic fere est: ,,bos haecce reliquum corpus habet obtectum pallio purpureo (id est, pretiosissimo) prae-ter collum et caput, quod (nudum habet et) praebet crasso admodum auro inauratum." — In seqq. ἀνὰ πάντα τὰ έτεα eodem modo dixit Herodotus, quo cap. 130 ἀνὰ πά-

σην ήμέρην.

ἐπεὰν τύπτωνται οί Αίγυπτιοι τὸν ούκ ούνομαζόμενον θεόν κ. τ. λ.] i. e. quando plangunt Aegyptii deum illum, cuius nomen in tali re edere mihi nefas est, tum hanc bovem in lu-cem proferunt. Ad structuram verbi τύπτεσθαι conf. supra II, 61 ibiq. not. coll. II, 170. Quae si contuleris una cum Plutarchi loco de Isid. atque Osirid. p. 366 s. p. 501. cap. 39 (ubi conferas Wyttenbach. Animadyss. II, 1. pag. 225), nihil drhime has less days. dubium, hoc loco deum, quem edere nefas videtur, Osiridem esse. Narrat enim Plutarchus, Aegyptios pro Iside coluisse vaccae simulacrum deauratum, quod annuis solemni-bus, cum Osiridem lugerent, nigro peplo obtectum, pompa septies circa templum ducerent. Osiridem vero

periisse dicebant eundemque luge-bant, quando Nilus recedit, nox longior fit lucisque solaris vis quasi superatur et tabescit. Quae eadem in medium proferens Zoega de obeliscc. pag. 415 universam de Mycerini filia narrationem in suspicionem quodammodo vocat minimeque credibile censet, mulierculam nullo facinore claram tanti habitam fuisse apud posteros. Nos haec quidem mittamus, apponamus, Creuzerus disputavit Comquae mentt. Herodd. pag. 127 seqq.: "Iam si quaeras, cur excellentiorem filiae sepulturam in bucula censuerit Mycerinus, quam in arcula: expedita iam responsio est, videlicet haec: quoniam qui in arcula ανθρωποείδει condebantur, ii et ipsi quidem loculum habebant in memoriam Osiridis factum, neque tamen eodem prorsus, quo Osiris, modo condebantur, utpote cuius membra in bovem immissa fuerant. Porro qui in sacro conditorio se-pulti sunt, erant illi quidem ouoταφοι Οσίριδος eodem cum Osiride tumulo potiti: sed illa tamen puella sanctiore quodam vinculo fuit Osiridi copulata et quasi nupta ei deo. Hanc ob causam patrem exorave-rat, ut semel in anno solem sibi adspicere liceret, eductaque est e conclavi eo die, quo populus plan-gebat Osiridem. Quo ipso die quod suspicere volebat solem, hoc in spem fiebat redeuntis lucis, quam ipsam spem hoc tempore concipie-bant Acgyptii. Haud absurde igitur suspiceris Mycerinum tam am-

# ουνομαζόμενον θεον υπ' έμευ έπλ τοιούτω πρήγματι, τότε ων

bitiosa funeratione filiae nihil aliud spectasse, quam apotheosin. quan-dam, sive divinos honores proli suae impertiendos. Arguunt etiam lucernae apud buculam accensae et suffimentorum combustorum impendium. Ego tamen malim festorum solemnia cogitare, unde hacc omnis Mycerini historia exornata sit, non aliter quam Minois historia et Pasiphaës. Hoc pacto Mycerini filiae sumtuosa sepultura efficia sit e bus scenicis, autumno peragi solitis, quando την 'Οσίριδος κάθειρξιν είς την σορού, i. e. Osiridem in arcam inclusum celebrabant: Pasiphaës autem flagitiosa fabula ortum duxerit ex verni temporis solemnitate, qua in templis την 'Οσίριδος ξυβασιν την σείηνην arte scenica re-praesentabant." Hactenus Creuze-rus, quibuscum confer, que in Symbolic. II. pag. 263 seqq. leguntur. Qui idem e monumentis Aegyptiis fabulae testimonium quaerens hunc in modum pergit: vinos autem honores vaccae impertitos reliquaque omnia, quae Herodoteus locus de Mycerini bucula sacra habet, ad oculorum sensum exponit egregia icon, quam Venetiis exstantem ex Pricaei commentario ad Apuleium Herodoteo loco primus adiecit Iac. Gronovius, repetendamque curavit in sua tione Wesseling., nunc vero aegre desideramus in editione Schweig-haeuseri. Magis autem debet nos advertere illud, quod nuper admodum ad Herodoteam narrationem firmandam explicandamque ex Thebaicis hypogaeis eruerunt arteque pictoria lineari describendum curaverunt docti peregrinatores Francopalli. Illi enim in opere: Description de l'Egypt. Antiqq. vol. II. p. 169 Thebis reperisse se testantur in angusto conclavi quinti sepulcri regum arcam feralem, quae omnibus in rebus descriptioni Herodoteae usquequaque congrueret. Et sistit tabula adiecta buculam ingeniculatam, velatam, quomodo Herodotus describit cum disco solari

inter cornua locato. (Sunt verba ipsa Gallorum haec: "il suffit, pour ainsi dire, de jetter les yeux sur la peinture, don nous parlons, pour s'assurer de son identité avec le coffre sépulcral decrit par Hero-dote. L'attitude de la genisse, la draperie, dont son corps est con-vert, le disque posé entre les cornes, tout dans notre dessin est con-Hac qui legerit, is extra dubita-tionis aleam iam positum suspice-tur, etiam post obitum in buculis sepeliendos se curasse Aegyptiorum aliquot reges aliosve proceres. gia enim conditoria nobis exhibue-runt illam arculam." Haec Creuzerus, Apidis dein mentionem faciens, quem etiam sarcophagus hu-culae formam prae se ferens desi-gnasse potuerit. "Hoc si statuas," pergit Creuzerus p. 130, "possis eam rem ita explicare, ut reges Aegyptios dicas post mortem secum habuisse bovinae formae cistam, naduisse bovinae formae cistam, quo essent etiam hoc pacto ὁμόταφοι Οσίφιδος, utpote cuius simulacrum Apis esset." Ad Apidem quoque pertinet solis discus inter cornus bovis locatus; id quod in haud paucis tabulis iconibusque etiamnum servatis videre licet; vid. Creuzerum p. 137. not. 113. Inde Mycerini filiam mortuam bovis involucro conditam et sacris solemnibus cultam ad lunarem deam refert Furtwaengler: Die Idee des Todes etc. (Friburg. 1855.) p. 338 seq., qui alia quoque in hanc rem attulit. Ad sacra Osiridis pertinuisse, quae de Mycerini filia mortua ab Herodoto narrantur, statuit quoque Wilkinson. Manners etc. sec. ser. I. p. 312 seq.; bovem autem non ad Isidem, sed ad deam Athor, quae inferis praesideat, relatam vult: vix recte, nisi Isidem cum dea Athor confundi existimes, cum de Iside hic dubitari nequeat, ad quam ipsam Osiridem quaerentem spectat bos quotannis in lucem so-lemniter producta: conf. Lansius Oronologie etc. I. pag. 309 seq., καὶ τὴν βοῦν ἐκφέρουσι ἐς τὸ φῶς. φασὶ γὰρ δὴ αὐτὴν δεηθῆναι τοῦ πατρὸς Μυκερίνου ἀποθνήσκουσαν, ἐν τῷ ἐνιαυτῷ
133 ἄπαξ μιν τὸν ῆλιον κατιδεῖν. Μετὰ δὲ τὴς θυγατρὸς τὸ πάθος δεύτερα τούτφ τῷ βασιλέῖ τάδε γενέσθαι ἐλθεῖν οἱ μαν- 167
τήτον ἐκ Βουτοῦς πόλιος, ὡς μέλλοι ἔξ ἔτεα μοῦνον βιοὺς τῷ
ἔβδόμῷ τελευτήσειν. τὸν δὲ, δεινὸν ποιησάμενον, πέμψαι ἐς
τὸ μαντήτον τῷ θεῷ ὀνείδισμα, ἀντιμεμφόμενον, ὅτι ὁ μὲν αὐτοῦ πατὴρ καὶ πάτρως, ἀποκληῖσαντες τὰ ἰρὰ καὶ θεῷν οὐ μεμνημένοι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους φθείροντες, ἐβίωσαν χρόνον ἐπὶ πολλὸν, αὐτὸς δ' εὐσεβὴς ἐὼν, μέλλοι ταχέως οὕτω
τελευτήσειν. Ἐκ δὲ τοῦ χρηστηρίου αὐτῷ δεύτερα ἐλθεῖν λέγοντα, τούτων εἵνεκα καὶ συνταχύνειν αὐτῷ τὸν βίον. οὐ γὰρ
ποιῆσαί μιν, τὸ χρεὼν ἦν ποιέειν δεῖν γὰρ Λίγυπτον κακοῦσθαι ἐπ' ἔτεα πευτήκοντά τε καὶ ἐκατὸν, καὶ τοὺς μὲν δύο τοὺς
πρὸ ἐκείνου γενομένους βασιλέας μαθεῖν τοῦτο, ἐκεῖνον δὲ

qui etam provocat ad illud festum, de quo supra dixit Noster II, 59 seqq. Nam ad Sain quoque relatum fuisse Mycerinum, vel Didymi auctoritate probatur, quem excitat Hesychius II. p. 629 Μυπερίναι ἡ Μέμφις, Δίδυμος τὴν Σάϊν ταιτης γὰρ λέγει Ηρόδοτος βασιλεύσαι Μυπερίνον, atque Μουπερίναι πόλις ἐν Λίγύπτω, ἡ Σάϊς.

## CAP. CXXXIII.

πέμψαι ές τὸ μαντήτον τῷ θεῷ ὀνείδισμα] Sensum recte opinor sic reddidit Schweigh.: "misisse ad oraculum. qui contumeliosis verbis deo exprobrarent." Immerito in his verbis haesit Valchenarius, quae sic refingenda esse censet: πέμψαι ές τὸ μαντήτον τῆ θεῷ ὀνειδισάση μεμφόμενον, ubi de Latonae oraculo in urbe Buto cogitari vult, de quo II, 83. 152 et 155. Inde Negris quoque edidit τῆ θεῷ; reliqui vulgatam retinuerunt, quam et ipse retinendam censui, modo τῷ θεῷ in universum de numine supremo oracula edente intelligas neque de sola Latona, cuius utique hoc fuit oraculum. Dativum τῷ θεῷ si ad ὀνείδισμα referre velis, haud obstat

linguae usus nec verbi ὀνειδίζειν structura cum dativo, ut I, 90: τῷ θεῷ ὀνειδίσαι. — Ad argumentum laudant Aelian. Var. Hist. II. 41.

II, 41.

ἐκ δὶ τοῦ χρηστηρίου] i. e. post illud prius oraculum. Conf. I, 86.

50. Pro συνταχύνειν Steger. praef. ad Herod. p. XII mavult συνταχυνείν. — In seqq. pro κείνον edidi ἐκείνον; vid. I, 209. II, 39 ibique nott. Verba ὡς κατακεκριμένων ἤδη οἱ τούτων κ. τ. λ. sic accipienda sunt: "Mycerinum, quippe qui haec iam contra se ipum decreta s. constituta indeque immutabilia esse intellexisset, lucernas parari iussisse multas; quibus quoties ingrueret nox accensis, potasse voluptatibusque indulsisse." Ad νοcem κατακεκριμένων conf. VII, 146. IX, 93. Ad structuram conferri poterunt, quae tradit Kuehner. Gr. Gr. § 607 not. πίνειν consulto Noster addidisse putandus est, cum sufficeret utique εὐπαθέειν, superbiam regis opinor declaraturus, qui contra sacras leges vini modum certum praescribentes sic per totam noctem vinum sumserit; conf. Wilkinson. Manners etc. II. p. 165 et vid. supra nott. ad II, 37.

οῦ. Ταῦτα ἀκούσαντα τὸν Μυκερίνου, ὡς κατακεκριμένων ἤδη οἱ τούτων, λύχνα ποιησάμενον πολλὰ, ὅκως γίνοιτο νὺξ, ἀνάψαντα αὐτὰ, πίνειν τε καὶ εὐπαθέειν, οὕτε ἡμέρης οὕτε νυκτὸς ἀνιέντα, ἔς τε τὰ ἔλεα καὶ τὰ ἄλσεα πλανώμενον, καὶ ἵνα πυνθάνοιτο εἶναι ἐνηβητήρια ἐπιτηδεώτατα. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο, θέλων τὸ μαντήϊον ψευδόμενον ἀποδέξαι, ἵνα οἱ δυώδεκα ἔτεα ἀντὶ ἕξ ἐτέων γένηται, αὶ νύκτες ἡμέραι ποιεύμεναι.

Πυραμίδα δὲ καὶ οὖτος ἀπελίπετο πολλὸν έλάσσω τοῦ πα-134 τρὸς, είκοσι ποδῶν καταδέουσαν κῶλον ἕκαστον τριῶν πλέ-

καὶ ἔνα πυνθάνοιτο εἶναι ἐνηβητήρια ἐπιτηδεωτατα] i. e. in quacunque parte regionis secessus intelligeret esse iucundissimos, interprete
Valckenario, qui post εἶναι inseri
vult γῆς (cum ἔνα iungendum, ut
I, 98. 213. II, 172 etc.), quod deinde
ex Gregor. Corinth. de dial. Ion.
§ 65 receperunt Schweighaeuserus
et Gaisfordius. Equidem a libris
scriptis stare malui hane vocem
minime necessariam ignorantibus.
Item Valckenar. ἐνηβητήρια interpretatur: "loca προς ἄνεσιν και
απολαυσιν εὐ πεφυκότα." Η. Valesius exponit: amoena diversoria
et secessus. Grammatici explicant
ἐνευαχητήρια; vid. Gloss. Herod.,
Suidas, Zonaras s. v. coll. Greg.
Corinth. de dial. Ion. §. 65. 130.
Aelian. N. A. XI, 10, ubi Jacobs
alios quoque locos attulit. Wesselingius cum hisce contendit loca voluptaria, quae apud Sallust. Catil.
11 inveniuntur, Plaut. Poen. III,
2, 25, alia.

αί νύκτες ἡμέραι ποιεύμεναι] i. e. quando noctes in dies converterentur; ubi structurae genus observandum, quo nominativum loco genitivi Noster hic posuit, sensum magis respiciens et haec ipsa eodem casu antecedentibus, ad quae pertinent, adnectens; conf. Kuehner Gr. Gr. §. 678, l et Jul. Geisler: De Graecc. nominatt. absolutt. p. 25. Neque alio modo accusativum κάλον in seq. cap. explicaverim, ad quem Matthiae suppleri vult έχουσαν, ut II, 41, ubi tamen vid.

nott. Et obloquitur quoque Geisler, quem ibi iam attulimus, pag. 27.

#### CAP. CXXXIV.

πολλὸν ἐλάσσω τοῦ πατρὸς] i. e. multo minorem pyramide a patre (Cheope) exstructa. De hoc dicendi genere praeter Matthiae Gr. Gr. §. 454 conf. quae attulit Ullrich: Beiträge z. Thucydides II. pag. 15. Μοχ revocavi e plerisque codd. εξποσι pro ἐείκοσι, quod Gaisford. dederat; cf. II, 121 init.

είκοσι ποδῶν καταδέουσαν κῶλον ἔκαστον τριῶν πλέθρων] Delevi
cum Schweigh. comma post καταδέουσαν, nec in reliquis quidquam
mutandum censui, cum hic fere
loci videatur esse sensus: ,reliquit
etiam (Mycerinus) pyramidem multo
minorem ea, quam pater (Cheops;
vid. II, 124 seqq.) exstruxerat, cui
viginti pedes in quoque lature deerant,
quo minus (quodque lature) trecentos
pedes contineret." Nec aliter locum
intellexit Zoega de obelisce. pag.
389 not. 22, ubi sic reddidit: quovis latere viginti pedibus trecentorum
pedum mensura breviorem. Obloquitur Letronne in Journal des Sav.
1817. pag. 50 seq. et Recheches
sur los fragmens d'Héron pag. 184,
tum ob Diodori locum I, 64 (ubi
legimus: τῆς μὲν γὰρ βάσεως ἐκάστην πλευρὰν ὑπεστήσατο πλέθρων
τριῶν) tum ob grammaticas rationes, quae minime eam patiantur
ellipsin: π ποδῶν καταδέονααν,
ώς μ ἡ εἶναι τριῶν πλέθρων κατὰ

θρων, ἐούσης τετραγώνου, λίθου δὲ ἐς τὸ ημισυ Αίθιοπικοῦ:

ξκαστον κώλον. Itaque olim sic scriptum fuisse suspicatur: τοῦ πατοὸς ΣΚ ποδών καταδέουσαν, ut ducentis viginti pedibus minorem pyramide a patre constructa hanc Noster dixerit pyramidem. Quod ut valde probavit Miot, ita reiecit Jacobs: De mensur. Herod. pag. 32, cui nec Schweighaeuseri nec Letronnii placet ratio, quare ipse scribendum esse coniecit: είκοσι πο-δων έουσαν κώλον εκαστον καὶ τριών πλέθρων, ut unumquodque latus trecentos viginti pedes continuisse Noster declaraverit: id vero convenire vult cum vera mensura, quae nunc reperiatur esse trecen-torum viginti quinque pedum Rhe-nan. et quod excurrit, cum alti-tudo pyramidis ad centum sexa-ginta octo ferme pedes ascendat Rhenanos. At mensuras ab Herodoto indicatas cum iis, quas invenerit Grobert pyramidem hanc dimetiens, congruere monet Schweighaeuserus: omnium accuratissime pyramidem, qualis nunc est, videtur emensus esse Perring, qui basin esse indicavit pedum 354, 6' altitudinem perpendicularem pedum 218 inclinatam pedum 278, 2' et quae sunt reliqua; vid. Vyse Operations etc. II. pag. 120 seqq. Caeterum de hac pyramide, quae adhuc superstes est meliusque adeo servata reliquis, cum vel lapides cam vestientes ex parte supersint, ita scripsit Zoega l. l. p. 412: "— hoc trangressus venis ad pyramidem, quam vocant tertiam, amplam circiter pedes ter centenos, structionibus ferme bipedalibus septuaginta octo, graduum instar ascensum praebentibus ad verticem, qui nunc fastigio carens latus est ad orientem pedes duodecim, ad boream quatuordecim. Aedificata est ex eodem lapide, quo sunt reliquae: at circumiacent multa granitici saxi fragmina, atque in ipsa mole hinc et illinc offenduntur huius generis lapides longitudine quinquepedali: quo firmatur veterum scriptorum narratio, inferiorem partem conte-

ctam fuisse duro lapide ab Aethiopiae finibus advecto." Nostra aetate hanc pyramidem, quae ceteris licet minor sit et magnitudine et altitudine, structurae ipsius modum si spectemus, omnium pulcherrima praedicatur, accuratius perquisitam meliusque inde cognitam esse lac-tamur; factum hoc est praecipue opera Howardi Vyse, qui non solum accurate omnia descripsit mensurasque quam fieri potuit accuratissime constituit, verum etiam introitu pyramidis aperto in partes interiores accessit cameramque ibi invenit sepulcralem, una cum ipso regis sarcophago, cuius operculo quae inscriptae fuerunt notae hieroglyphicae, preces continent ad Osiridem inferorum praesidem factas ab ipso rege hic condito, cuius nomen sonat Men-ke-ra sive Men-ka-re: quem nullum alium esse nisi eum, qui apud Syncellum (ex Manethone) vocatur Merziens, apud Herodotum et Diodorum Mr negivos, nihil dubium. Hunc igitur sarcophagum, cuius imaginem ex-hibuerunt Vyse Operat. II. pag. 83 (qui idem pag. 94 operculum quoque notis hieroglyphicis tectum exhibet) et Bunsen. Vol. II. tab. XV, inde ablatum postmodo una cum nave, quae cum ad Britannos devectura erat, naufragio prope Carthagenam facto periisse, maximopere dolendum: cf. Revue Archéolog. III. pag. 709; de caeteris vid. Howard Vyse II. pag. 14 seqq. 70 seqq. 103 seqq. indeque profectus Raoul Rochette: Journal d. Sav. 1844. pag. 168—179., Bunsen. l. l. II. pag. 166 seqq., Prokesch: Erinnerungg. pag. 83. Inscriptas sarcophagi operculo preces explicat Birch apud How. Vyse l. l. pag. 96 et Bunsen. p. 171. Add. Eclair-cissements sur le cercueil du roi Memphite Mycerinus. Traduit de l'Anglais et accompagné de notes par Ch. Lenormant (Paris. 1839)

pag. 11 seqq.

λίθον δὲ ἐς τὸ ημισν Αἰθιοπικοῦ] De lapide Aethiopico conf. nott.

την δη μετεξέτεροι φασι Ελλήνων Ροδώπιος έταιρης γυναικός είναι, οὐκ ὀρθῶς λέγοντες. οὐδὲ ὧν οὐδὲ εἰδότες μοι φαίνονται λέγειν οὖτοι, ῆτις ἦν ἡ 'Ροδῶπις' οὐ γὰρ ἄν οἱ πυραμίδα ἀνέθεσαν ποιήσασθαι τοιαύτην, ἐς τὴν ταλάντων χιλιάδες, 168 ἀναρίθμητοι, ὡς λόγω εἰπείν, ἀναισίμωνται πρὸς δὲ, ὅτι κατὰ Ἄμασιν βασιλεύοντα ἦν ἀκμάζουσα 'Ροδῶπις, ἀλλ' οὐ κατὰ

ad II, 127. Huius lapidis reliquias adhuc superesse in inferioribus pyramidis partibus asserunt Vyse, Prokesch, alii, quos paulo ante excitavimus.

ουθέ ων ουθέ είδοτες κ. τ. λ.] Ad locutionem ουθέ ων ουθέ conf. V, 98 ibique nott. Hoc ex loco manifestum esse putat Zoega de obelisce. pag. 390. not. 22, Graecos iam ante Herodotum historiam pyramidum variis modis turbasse que ex Aegyptiorum traditionibus aut prave intellectis aut data opera commutatis eam, quae ad nos pervenerit, consarcinasse, qua veri-orem, Manethone deperdito, inve-nire amplius non liceat. Hoc ex Manethonis fragmentis intelligi, Rhodopin illam ab interpretibus crea-tam esse ex Nitocride, Aegypti re-gina, cui nonnulli hanc pyramidem tribuerint. Videri autem hinc Ara-bes ansam arripuisse, ut in una ex pyramidibus genii loco habitare dicerent mulierem nudam insignis pulcritudinis, quae aspectu suo ho-mines amore insanire faciat. Haec Zoega; equidem in re valde lubrica atque incerta certi quidquam pronuntiare nolim, quamquam de Mycerino, cuius sarcophagus in hac ipsa pyramide inventus est, dubitari profecto nequit; nec magis dubitandum erit de Cheope atque Chephrene pyrade Cheope atque Chephrene pyra-midum exstructoribus, ut suis lo-cis adnotavimus; quod vero Nito-cris, sextae dynastiae regina, de qua vid. supra II, 100 ibique nott., hanc pyramidem tertiam, quae Mycerino adscribitur, aedificasse fer-tur (vid. Syncell. pag. 58 s. 108 seq. ed. Bonn.), id quidem ita com-poni vult Bunsen (l. l. II. p. 236 seq.), ut Nitocris pyramidem a My-cerino exstructam, rudiorem illam quidem amplificaverit atque ita exornaverit, ut caeteris et artificio et pulcritudine praestiterit. Mihiomnis illa fama de Nitocride hanc pyramidem exstruente admodum incerta videtur. Tractavit haec quoque Lepsius (Chronolog. d. Aegypt. I. p. 303 seqq.), qui ab Herodoto duos Aegyptios reges in his confundi putat, alterum eumque antiquiorem Mycerinum s. Men-ke-ra, pyramidis exstructorem, et alterum longe posteriorem, Psammitichum secundum, qui et ipse Men-ke-ra vocetur, uxoremque habuerit Nitocridem pellicemque Graecam sive Rhodopin sive Doricham.

οὐ γὰς ἄν οἱ πυςαμίδα ἀνέθεσαν ποιήσασθαι τοιαύτην] i. e. alioqui enim ad eam non retulissent talis pyramidis constructionem. Ad ipsam locutionem: ἀνέθεσάν οῦ ποιήσασθαι facit quod cap. sequenti invenitur: οὐδὲν δεῖ μεγάλα οἱ χρήματα ἀναθείναι. — Ad seqq. ὡς λόγο εἰπεῖν conf. II, 53 ibiq. nott. et ad argumentum conf. Diodor. I, 64. Strabon. XVII. pag. 808 s. 1161. Plin. l. l.; e quibus intelligitur, hanc pyramidem prioribus multo spectatiorem fuisse maioribusque impensis exstructam. Atque id ipsum testantur, ut paulo ante diximus, qui nostra aetate hanc pyramidem inspexerunt. — Ad formam ἀναισ/μωνται conf. neglecti augmenti causa Bredov. p. 309.

nam ανιτο μωνται cont. negrect augment causa Bredov. p. 309. προς δὲ, ὅτι κατὰ Ἦμασιν βασιλεύοντα ἡν κ. τ. λ.] Ad orationis structuram haud incommode haec ex antecedentibus subintelligi poterunt: οὐδὲ ἀν οὐδὲ εἰδότες μοι φαίνονται λέγειν ούτοι. — De Rhodopide hos fere locos laudant interpretes: Diodor. Sic. I, 64. Strab. XVII. pag. 808 B. C. (pag. 1162 A). Plin. H. N. XXXVII, 17. Aelian. V. H. XIII, 33. Plutarch. Mo-

τούτου. ἔτεσι γὰρ κάρτα πολλοῖσι ὕστερου τούτωυ τῶυ βασιλέωυ τῶυ τὰς πυραμίδας ταύτας λιπομένωυ ἡυ Ῥοδῶπις, γε-

rall. pag. 400 F. Suidas s. v. Poδώπιδος ἀνάθημα. Atque duo potissimum sunt, quae viros doctos
exercuerunt; alterum, quod Aelianus l. l. Rhodopidem elocat Psammiticho regi, qui Amasi, cuius
aetate mulierem floruisse Herodotus scribit, quinquaginta ferme annis prior est. Nam tenuit Amasis
regnum 570 a Chr., Psammitichus
tö56 a Chr., si Larcheri sequamur
calculos (t. VII. pag. 604. 619).
Add. Fischer: Zeittafeln pag. 131.
Quare Perizonius ad Aeliani l. l.
duas olim Rhodopidas fuisse statuebat easque a scriptoribus antiquis
confusas, alteram Psammitichi uxorem sepultamque in pyramide, alteram Aesopi conservam, quae Amasidis tempore floruerit. Quac si
vera habentur, erroris culpa utique tenetur Herodotus, qui, ut retete iam Wesselingius monuit, duas
Rhodopidas non novit et Amasidis
tempore Aesopi illam contubernalem viguisse distincte affirmat. Ponit inde eam Larcher. (l. l. p. 620)
in ann. 567 a. Chr.; Schultz. (Specim. ad appar. critic. pag. 22 seq.
not. 45) circa Olymp. LII. s. 572—
569 ante Chr. n., haud scio an accuratius. Add. Fischer. l. l. p. 130.
Graving alternam illud est quod

569) ante Chr. n., haud scio an accuratius. Add. Fischer. l. l. p. 130. Gravius alterum illud est, quod Athenaeus XIII. pag. 396 B contra Herodotum insurgit eumque incusat, quod Charaxi amicam Doricham et Rhodopidem, meretricem quondam celebrem, diversam utramque mulierem, pro una eademque habuerit. Accedunt alia testimonia (vid. Grauert. l. mox l. pag. 121 seq.), quibus certum fit, Dorichae nomen meretrici fuisse, quo nomine illa memoratur hoc ipso in carmine Sapphus, ad quam Herodotus provocat. At monet Grauert. in Appendic. diss. de Aesopo atque fabull. Aesopp. (Bonn. 1825), ubi totam hanc quaestionem diligentius tractavit, quaecunque alii scriptores post Herodotum hac de muliere retulerint, ea et amplificata et exaggerata videri prae simpliciori eaque

veriori Herodoti narratione, qui unam modo noverit Rhodopidem, haud aliam atque Doricham, cum haud insolito more quae prius, cum serva esset, vocaretur Doricha, postmodo meretrix Rhodopidis nomen assumserit, quo ipso dein per omnem Graeciam fuerit illustris. Quo omnis cadit et Perisonii suspicio et Athenaei criminatio. Sed lege ipsa a viro docto disputatata p. 126 seqq. Qui idem hoc quoque ponit pag. 118 seqq.: Sami, ubi Herodotum iuvenem diutius commoratum esse novimus, illum notitiam eorum, quae de Rhodopide refert, quae de Rhodopide statuit, adstipulatur fere Kleine in ea disputatione, quae inserta est in: Zeitschrift f. Alterthumswiss. 1835. p. 186 seq. De Rhodopide denique confer sis, quae Limburg Brouwer. attulit in libro, quem ad II, 172 citabimus, pag. 33 not. et Bode: Geschichte d. hellen. Dichtkunst. II, 2. pag. 412 seq. Ipsum mulieris nomen scriptum exstat in fictili, de quo vid. Catalog. del princ. di Canino pag. 114. nr. 1387; significatur autem ea, quae rosco est vullu s. adspectu; quo sensu adiectivum codomus apud Nonn. Dionys. X, 176 invenitur.

πούτων τῶν βασιλέων τῶν τ. π.
τ. λιπομένων ἡν 'Ροδῶπις] Sic edidimus, Gaisfordium secuti, qui e Florentino libro reduxit τοστών et βασιλέων pro vulgari τουτέων et βασιλήων. In seqq. inde a Stephano, qui tacite sic mutaverat, legebatur: λιπόντων, ἡν 'Ροδῶπις, libris vetustis invitis, qui plerique eam offerunt scripturam, quae nunc restituta invenitur; quod enim quidam exhibent: ἡν λειπομένη 'Ροδῶπις, e vitio ortum esse patet. Voculam ἡν, quae in plerisque libris ante λιπομένων legitur, post λιπομένων collocavit Schaeferus, quem cum recentt. edd. secutus sum. Ac medio verbo (λιπομένων) Noster hic usus est haud aliter at-

νεην μεν ἀπὸ Θρητιης, δούλη δε ην Ιάδμονος τοῦ Ἡφαιστοπό-λιος, ἀνδρὸς Σαμίου, σύνδουλος δε Αισώπου τοῦ λογοποιοῦ.

que initio capitis in verbis: πυραμίδα δὲ καὶ ούτος ἀπελίπετο et II, 135: μνημήτον — καταλιπέσθαι, II, 136. IV, 80 etc. ἡν Ιάδμονος τοῦ Ἡφαιστοπόλιος]

In Hephaestopolidis patris nomine noli haerere, cum alia similia h. l. nomina afferat Wesselingius, ut Σώπολις, 'Αμφίπολις, 'Αναξίπολις, 'Αγησίπολις, Κοατησίπολις etc., quitte support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second support of the second bus Hephaestopolidis nomen satis defendatur; quod si pro urbis no-mine habendum esset, aliter plane scribendum fuisset. Plura Wesse-ling. ad h. l., bene laudans Cuperi Observatt. IV, 4. pag. m. 395 seq. — Quem Herodotus Iadmonem appellat, eundem Heraclides Ponti-cus (pag. 11 ed. Koeler.) aliique scriptores *Idmonem* vocant, Aesopi dominum, qui Aesopum, origine Thracem, manu miserit. Nec ta-Thracem, manu miserit. Nec ta-men in Herodoto quidquam mutandum esse recte monet idem Grauert. l. l. pag. 60. 61 coll. pag. 132, cum Ἰάδμων Ionica vel Acolica eiusdem nominis forma videarur, quod reliquis scriptoribus sit "Ιδμων (i. q. σοφος, sapiens, sciens). Conf. etiam Schultz. l. l. p. 24 et Wel-cker: Kleine Schrift. II. p. 260 seq. σύνδουλος δὲ Αίσώπου τοῦ λο-γοποιοῦ] De structura vocis σύνdovlos cum genitivo monuit Matth. Gr. Gr. pag. 740 seq., namque una Gr. Gr. pag. 740 seq., namque una cum Aesopo illam Iadmonis servam fuisse Noster declarat. — loyonotòv eum Herodotus vocat, qui quidquid enarrat, refert, sensu latiori; unde et historiarum scriptorem et fabularum narratorem vox indicat. Conf. II, 143. V, 36 et Creuzer.: Die histor. Kunst der Griech. pag. 177 s. pag. 139 ed. sec. Sed recte facere, qui loyonoiòv accipiant fabularum scriptorem, negat Grauert. loco l. pag. 41, cum hac voce is, qui fabulas comminiscatur, significatur, non item qui scripserit; ut adeo Plinius H. N. XXXVI, 12. accurate et consulto Aesopum ap-pellarit fabularum philosophum, non scriptorem. Alias significationes eius-

dem vocabuli attigi ad Ctesiae fragmm. pag. 83. — De ipso Ae-sopo disputare et longum et ab hoc loco alienum; post Fabricium, qui omnia, quae antiquo et recentiore tempore prolata sunt, exhi-buit in Bibl. Graec. I. pag. 618, quibus nunc accedit Vita Aesopi ab Anton. Westermanno primum edita Brunsvig. 1845, disseruit pluribus, quae ad Aesopum spectant, Grauert. in dissertatione laudata, ac sigillatim de eius patria, quam Herodotus tacet, pag. 64 seqq., de tempore, quo floruerit pag. 31—34, circa quinquagesimam fere Olympiadem; unde mortuum esse Aesopum Olympiade quinquagesima quarta alii haud male statuere viden-tur. Tu vid. potissimum Schults. l. l. pag. 38 coll. 24, qui, cum Ae-sopus ante Olympiadem quinqua-gesimam secundam Sami fuerit in servitute, ad hanc eandem Olym-piadem et Aesopum et Rhodopidem refert. Quae vero Plutarchus vit. Solon. 28, aliique narrant de Ae-Quae vero Plutarchus vit. sopo apud Croesum commorante eo sopo apud Croesum commorante eo tempore, quo Solon Sardes adierit cum Aesopo et ipso confabulans, ea haud vera habet Grauert.
1. l. pag. 44—52, qui, cum Solonem apud Croesum unquam commoratum esse negat, Aesopum quoque ibidem cum Solone con lari non potuisse contendit. confabude his satis monitum est ad Herodot. I, 30. Nec magis attinet, alia hic repetere de Aesopo prolata, quem Olymp. LII. s. anno 572 re vera floruisse recte quoque nosnit Fischer. Griech Zeitat 572 re vera floruisse recte quoque posuit Fischer: Griech. Zeittaf. p. 129, itemque Clinton Fast. Hellen. I. pag. 213 coll. 239. Etenim vel ad haec recte constituenda quam maxime valet hic locus Herodoti, antiquissimi de Aesopo testis, atque Diogenis Laert. I. §. 69. 72, Suidae s. v. Alowaos. Unde revers exstitisse Aesopum, merito nuper professus est Edelestand du Meril. Poèsies inédites du moyen age pag. 34 seq., sed fabularum scri. καὶ γὰο αὖτος Ἰάδμονος ἐγένετο, ὡς διέδεξε τῆδε οὐκ ῆκιστα '
ἐπεί τε γὰο πολλάκις κηουσσόντων Δελφῶν ἐκ θεοπροπίου, ὡς
βούλοιτο ποινὴν τῆς Αἰσώπου ψυχῆς ἀνελέσθαι, ἄλλος μὲν
οὐδεὶς ἐφάνη, Ἰάδμονος δὲ παιδὸς παῖς, ἄλλος Ἰάδμων, ἀνεί135 λετο · οῦτω καὶ Αἰσωπος Ἰάδμονος ἐγένετο. 'Ροδῶπις δὲ ἐς
Αἰγυπτον ἀπίκετο, Ξάνθεω τοῦ Σαμίου κομίσαντος · ἀπικο-

ptorem unquam fuisse negavit: quod ab Herodoti fide, alia ut taceam, valde alienum videtur: a qua eadem valde recesserunt, qui Aesopi nomen prorsus fictum esse voluerunt: de quo quae feruntur, ea fere omnia ad fabulas relegare nuper voluit Welcker (Rhein. Mus. 1839. VI. pag. 366 sive Kleine Schrift. II. pag. 228 seqq.) admodum inique de Herodoto vulgi tantum famam, ut opinatur, secuto iudicans omnemque quaestionem valde conturbans. Quem nihilo minus secutus est Wagener, qui de Aesopo, quem plane fictitium esse hominem ponit, in Academia Belgica exposuit: vid. l'Institut. II (1853) nr. 211. pag. 89. Nec meliore successu haec tractavit Zuendel (Rhein. Mus. V, 3. pag. 422 seqq. inprimis pag. 447 seq.), cum ad Africam relegaret Aesopum eiusque fabulas e Libya atque Aegypto in Graeciam delatas scriberet.

και γάρ ούτος Ιάδμονος έγένετο] i. e. nam et hicce Iadmonis servus fuit, Iadmoni serviit. Ad locutionem similia quaedam e Demosthene, Lysia, allis iam attulit Valckenaer. attigitque etiam Matthiae Gr. Gr. §. 315. Ac licet vel ex antecedenti σύνδουλος mente hic repetere δου-λος. — Ad διέδεξε conf. nott. ad V, 124. Quae continuo sequuntur verba, ita offenderunt Heroldum (Emendd. Herodd. P. I. pag. 11), ut voculam γὰο ex interpolatione ortam iudicaret atque deinde etiam έπεί τε ab iis adiectum putaret, qui locum male intellexerint apodosinque a voce ουτω inceperint. Mihi neutrum probatur: namque voculam γαο vel ob antecedentia διέδεξε τηδε (cf. nott. ad II, 116) maxime tuendam censeo neque abiiciendum

έπεί τε, ad quod pertinent verba άλλος μὲν οὐδεὶς ἐφάνη, ita ut sequentia Ἰάδμονος — ἀνείλετο apodosin constituant; in qua structura vix particulae μὲν et δὲ quemquam offendere poterunt.

δς βούλοιτο ποινήν τῆς Αίσω-που ψυχῆς ἀνελέσθαι] i. e. si quis poenam repetere vellet caedis Aesopi s. caedis in Aesopo commissae, quae eadem sic expressit Plutarchus de ser. num. vindict. pag. 556 F. seq. ωστε περιζοντες — κηρύσσειν καί ser. num. vindici. pag. οιν τ. σος. ώστε περίτοντες — πηρύσσειν καλ καλείν αελ τον βουλόμενον υπέφ. Αισώπου δίκην λαβείν πας αυτών. Namque Delphi, ut idem pluribus narrat, Aesopum a Croeso missum e rupe Hyampes urbi vicina praecipitarunt. Inde in chronicis Graecis nuper Romae inventis et publicatis post Pisistratum Athenarum tyrannum commemoratur Αίσωπος ύπο Δελφών κατεκρημνίσθη (Annall. dell Institut. archeolog. 1853. pag. 88). Pluribus quoque omnem hanc (Annall. narrationem retulit auctor vitae Aesopi ab Ant. Westermanno editae cap. 21. pag. 52—57. Qua de Ae-sopi caede iratus Apollo sterilitate terrae omnisque generis morbis Delphos puniisse fertur oraculumque dein edidisse, ut Aesopi, qui ipsi carissimus fuerit, manes placarent; quod cum factum esset, omnibus calamitatibus statim liberati esse dicuntur Delphi. Quae quantum ad Herodotum illustrandum faciant, nemo non videt; ad fabulas tamen quaecunque et Plutarchus et alii (ut Schol. ad Aristophan. Vesp. 1446 seq.) vel brevius vel copiosius hac de re retulerint, revocata vult Grauert. in diss. laud. pag. 55 seqq. 62 seq. Tu conf. etiam Schultz. l. laud. pag. 25. 38 et Welcker. l. l. pag. 231 seqq. μένη δὲ κατ' ἐργασίην, ἐλύθη χρημάτων μεγάλων ὑπὸ ἀνδρὸς Μυτιληναίου Χαράξου, τοῦ Σκαμανδρωνύμου παιδὸς, ἀδελφεοῦ δὲ Σαπφοῦς τῆς μουσοποιοῦ. οῦτω δὴ ἡ 'Ροδῶπις ἐλευθερώθη, καὶ κατέμεινέ τε ἐν Αἰγύπτω, καὶ κάρτα ἐπαφρόδιτος γενομένη μεγάλα ἐκτήσατο χρήματα, ὡς ἄν εἶναι 'Ροδῶπιν,

#### CAP. CXXXV.

κομίσαντός μιν] Delevi μιν, quod Schaeferus dedit Gaisfordiusque retinuit, cum meliores libri plerique voculam hanc ignorent. — κατ΄ έργασίην, i. e. ut quaestum corpore faceret; conf. I, 93 ibiq. nott. Infra II, 152 κατὰ ληΐην, ubi vid. not.

ύπὸ ἀνδρὸς Μυτιληναίου κ. τ. λ.] Vulgo et hic et in fine capitis Μιτυληναίου. Sed vid. nott. ad I, 27. De voce Σπαμανδρωνύμου a fluvio ducta disputat Letronne in Journal d. Sav. 1846. pag. 169, afferens quoque Σκαμάνο ριον ex Homeri Ili. V, 49. VI, 402. Quod ad Sapphus necessitudines attinet, de patre ac matre non satis liquet, tres fuisse fratres eiusdem vulgo commemorant: Larichum, Charaxum, Eurygium; e quibus Larichum so-roris versibus celebratum esse scri-bunt Athenaeus atque Eustathius; in Charaxum infenso animo fuisse illam praeter Herodotum testantur Athenaeus, Strabo, Ovidius, e cuius verbis Burmannus (ad Heroid. XV, 63) hoc coniiciebat, Charaxum opibus dilapidatis factum esse vel piratam vel remigem. Tu vid. I. Christ. Wolf. Sapphus fragmm. fragmm. Let VIII. (Hamburg, 1733) pag. VII et Plura de poetris qui quaerat, adeat Bernhardy: Gesch. d. Griech. Lit. II. pag. 487 seqq. Ac miratur Broendstedt (Reisen II. pag. 287), quod Herodotus, hac occasione oblata, nihil quidquam amplius retu-lerit de celeberrima poetria eiusque

τῆς μουσοποιοῦ] Quod Fulvius Ursinus protulerat μελοποιοῦ, id memoriae fallenti deberi recte monuit Wesselingius, quo monente Sappho μελοποιὸς dicitur, quemadmodum Pindarus in orat. pag. 25 Dionis Chrysost. et Hipponax Theocrito Anthol. III. pag. 392 s. Analect. Brunck. t. 1. pag. 382. — In seqq. verba κάφτα ἐπαφφόδιτος ex hoc opinor loco affert Suidas s. v. κάφτα Τ. II. pag. 83 ed. Bernhardy. Ipsa vox ἐπαφφόδιτος (venusta, formae gratia praestans) apud Xenophontem aliosque scriptores obvia, quorum locos suppeditat Thes. L. Gr. III. pag. 1446 Dindorf.

rum locos suppeditat Thes. L. Gr.
III. pag. 1446 Dindorf.

ως ἀν είναι 'Ροδῶπιν'] Ita libri
vetusti omnes. Valckenarius coniecit 'Ροδώπιος, quod Reizius recepit, hoc fere sensu: opes magnas, ut Rhodopidis scilicet. Gaisfordius ac Schweighaeuserus ad codd. auctoritatem redierunt, quam denuo deseruerunt recc. Herodoti editores Valckenarii emendationem secuti, quam equidem sequi nolui respiciens ad similem Nostri locum IV, 81: καὶ γὰο κάρτα ποιλοὺς εἶναί σφεας καὶ ὀλίγους, ὡς Σκύείναι σφεας καὶ ολίγους, ὡς Σκύθας είναι, cum alterius, quem hic
afferunt, loci II, 8 (οθκέτι πολλὸν
χωρίον, ὡς είναι Λίγύπτου) dispar
sit ratio ob subiecti quod vocant
diversitatem. Itaque retinui vulgatam, quam recte sic explicuit
Schweighaeuserus: ut quae Rhodopis esset, magnas pecunias sibi acquisivit, i. e. pro Rhodopidis conditione, ut quae talis esset mulier, magnas opes sibi comparavit. Quibus
optime respondent sequentia: ἀτὰρ optime respondent sequentia: άτας ούχ ως γε ές πυςαμίδα τοιαύτην έξικέσθαι, i. e. nec vero tales (opes), quae ad talem pyramidem exstruen-dam sufficerent. Kuehner Gr. Gr. §. 826 not. 2, lectionem Poδώπιος secutus, sic reddit: "die Rhodopis hatte sich grosse Schätze erworben, dafür nemlich, dass sie der Rho-dopis, einer Privatperson gehörten, aber nicht so gross, dass sie etc.; neque aliter fere etiam Matthiae Gr. Gr. §. 545: "für die Rhodopis,

ατάρ ούκ ως γε ές πυραμίδα τοιαύτην έξικέσθαι. τῆς γὰρ τὴν δεκάτην τῶν χρημάτων ἰδέσθαι έστὶ ἔτι καὶ ές τόδε παντὶ τῶ βουλομένω, ούδεν δεί μεγάλα οί χρήματα άναθείναι. έπεθύμησε γας Ροδώπις μνημήτον έωυτης έν τη Ελλάδι καταλιπέσθαι, ποίημα ποιησαμένη τοῦτο, τὸ μὴ τυγχάνει ἄλλφ έξευοημένον καὶ ἀνακείμενον έν ίρῷ, τοῦτο ἀναθεῖναι ές Δελφούς 169 μνημόσυνον έωυτης. της ών δεκάτης των χρημάτων ποιησαμένη όβελους βουπόρους πολλους σιδηρέους, όσον ένεχώρεε ή δεκάτη οί, ἀπέπεμπε ές Δελφούς οί και νῦν ἔτι συννενέαται οπισθε μεν του βωμου, τον Χιοι ανέθεσαν, αντίον δε αύτου τοῦ νηοῦ. Φιλέουσι δέ κως έν τη Ναυκράτι έπαφρόδιτοι γίνεσθαι αί έταιραι. τοῦτο μεν γὰρ αῦτη, τῆς πέρι λέγεται ὅδε ὁ λόγος, ούτω δή τι κλεινή έγένετο, ώς και πάντες οι Ελληνες Ροδώπιος τὸ οὖνομα ἐξέμαθον · τοῦτο δὲ, ῧστερον ταύτης, τῆ οὖνομα ην Αρχιδίκη, ἀοίδιμος ἀνὰ την Ελλάδα έγένετο, εσσον δὲ τῆς έτέρης περιλεσχήνευτος. Χάραξος δὲ ὡς λυσάμενος Ῥοδῶπιν

insofern dieses das Vermögen einer Privatperson, der Rhodopis, war," quod probaret Lhardy in adnotat. ad h. l., si abesset av, qua in vocula cum vis hypothetica insit, mavult ille sententiam sic reddere: μεγάλα γὰο ἀν είη τὰ χοήματα, εί Ῥοδώπιος μοῦνον είη s. ὡς Ῥοδώπιος μοῦνον ὄντα. Equidem hanc ipsam vim in loco inesse arbitror, si eum, retenta codd. lectione, ita intellexerimus. ut Schweighaeuserus proposuit. Qui vero Herodotum scripsisse putat ως αναθείναι δωούντι, vir doctus in Classic. Journ. nr. XLIV. pag. 375, a loci sententia vel magis aberravit. Quod sequitur άναθείναι in verbis ούδεν δεί μεγάλα οί χοήματα άναθείναι (minime enim licet magnas fortunas ei adscribere), iam attigi ad II, 134. — όβελους βουπόρους in seqq. dicit verua maiora assandis bobus idonea, quae ad sacram supellectilem pertinuisse credibile est. Conf. Pollux IX, 77. Hesychius s. v. et Phavorinus, qui explicant μεγάλους δβελίσχους Apud Xenophont. Anab. VII, 8, 14. βούπορος δβελίσχος. οῖ και νύν έτι συννενέαται] συν-

νενέαται a schol. Pass. explicatur h. l. συνηγμένοι, συνειλεγμένοι

(quae etiamnum coarcervata s. collecta exstant). Ad verbi huius for-mam conf. IV, 62; alia ad I, 50. II, 107 adnotata sunt. Ad argumentum loci consul. Plutarch. Mor. pag. 400 F. seq., e quo intelligi-mus, Plutarchi aetate haec donaria minime illic fuisse, quamvis loco, quo olim fuerint, bene coloco, quo olim fuerint, bene co-gnito. Aram, quam Herodotus commemorat, fuisse magnam illam, quam vocat Pausanias, ante Apollinis aedem sub coclo constitutam ponit Ulrichs: Reisen in Griechenland etc. I. pag. 60. 62. — De urbe Nau-crati conf. not. ad II, 178; de significatione vocis vnov nott. ad

εσσον δε της ετέρης περιλεσχή-νευτος] i. e. Archidice minus altera (Rhodopide scil.) fuit famosa. vid. Ad vocem ἀσίδιμος con. ..., 79. De voce περιλεσχήνευτος non-nulla monuit h. l. Valcken. Tu conf. nott. ad I, 153. Pro Ασχιχιδίκη, ut libri iubebant. De ipsa meretrice conf. Aelian. V. H. XII, 63. — In seqq. retinui: ἀπενόστη-σε ές Μυτιλήνην, ubi nonnulli libri pro ές afferunt ώς, improbante

άπενόστησε ές Μυτιλήνην, έν μέλει Σαπφώ πολλά κατεκερτόμησε μιν. 'Ροδώπιος μέν νυν πέρι πέπαυμαι.

Μετὰ δὲ Μυχερίνου γενέσθαι Αἰγύπτου βασιλέα ἔλεγον 13ι οι ἰρέες "Ασυχιν, τὸν τὰ πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα ποιῆσαι τῷ Ἡφαίστῷ προπύλαια, ἐόντα πολλῷ τε κάλλιστα καὶ πολλῷ μέγιστα. ἔχει μὲν γὰρ καὶ τὰ πάντα προπύλαια τύπους τε ἐγγε-

quidem Valckenario, qui particulam ws hoc sensu regionum urbiumque nominibus adstrui posse negat. Tu conf. Herodot. II, 121. 8.5 ibique nott.

8. 5 ibique nott.

ἐν μέλει Σαπφὰ πολλὰ κατεκερτόμησε μιν] Suadet opinor sententiae nexus, ut μιν ad Charaxum fratrem referatur, quem soror carminibus prosciderit, quipμe meretriculae infami deditum et in eam opes impendentem. Ita quoque intellexit Kleine l. supra l. p. 188 seq., qui etiam pag. 190 vim verbi κατακερτομείν attigit de vocibus maxime mordacibus ac graviter laedentibus, quibus utimur, adhibiti, ut I, 129 coll. V, 83. Athenaeum vero l. l. si audias, Rhodopin, quae multa Charaxo interverterit et furata fuerit, Sappho carminibus proscidit. Sequitur hanc sententiam vir doctus in: Schulzeitung 1829 nr. 22 pag. 178 itemque Richter (Sappho u. Erinna, Quedlinburg. 1833) pag. 3. 4, qui utique fieri potuisse censet, ut Sappho provectiori quamvis aetate meretricem sub Amasi florentem versibus contumeliosis insectata sit.

### CAP. CXXXVI.

Asychin neque Anysin (cap. 137) commemoratum invenimus in iis, quae ex Manethone tradit Syncellus, neque etiam commemoravit Diodorus, quo auctore (I, 65) Mycerinum regno excepit Βόκχοφις, corpore, ut ait, despecto, sed ingenii acumine et prudentia iis, qui ante regnaverint, praecellens, filius Tnephachti (1, 45). Hic vero Bocchoris vix alius esse poterit atque is, qui in vicesima quarta regum dynastia nominatur Βόγχωφις Saita,

qui sex annos regnavit, si Africanum sequimur (apud Syncell. pag. 74), aut quadraginta quatuor, si Eusebium (ibid. pag. 75) audiamus; hunc Sabaco, qui ad sequentem dynastiam regum Aethiopum referdynastiam regum Aethiopum refer-tur, cepisse captumque vivum com-bussisse dicitur ibid. Ipsa monu-menta, quantum novimus, nihil ne-que de Asychi Anysive neque de Bocchori indicant, quem Rosellini (Mon. stor. II. p. 102 seq.) regnan-tem ponit intra 763—719 ante Chr. n., Boeckh. (ap. Schmidt: Zeitschrift f. Geschichtwiss. II. pag. 708 seqq., ubi vid. etiam reliqua testimonia) intra annos 725—720; Larcher. (T. VII. pag. 92) Asychin ad regnum evectum posuerat 1052 at. Chr. n., de quo eodem rege etiam cf. Beck: Anleit. z. Weltgesch. I. pag. 692. 718. Equidem haec af-ferre satis habeo, in quibus mihi utique valde turbatum esse videtur, si quis inde accurate tempora constituere regumque successionem si-gnificare velit. Unus cum Herodoteo Asychi convenit Sasyches (Σασύχης), Aegyptiorum rex ac legis-lator celebratus apud Diodor. I, 94, ipsa voce sic congruente, ut apud Herodotum litera initialis Σ ab antecedentis vocis litera extrema (feεες) absorpta videatur Bunsenio II. pag. 90 nott., qui idem (pag. 86 seqq.) hunc sive Asychin sive Sasychem referre studet ad quartum tertiae dynastiae regem, cui nomen Mares Sesorcheres II. H. Brugsch (Lettre à Mr. de Rouge etc. pag. 32) Graecum nomen in papyro bilingui Ψενάσυχις hue refert, e. e. filium Asuchie De Vicini. i. e. filium Asychis. De Vulcani templo conf. II, 99 fin. et de pro-pylaeis II, 101 ibique nott.

τύπους τε έγγεγλυμμένους — μυρίην] i. o. habent figuras insculptas γλυμμένους καὶ άλλην όψιν οἰκοδομημάτων μυρίην, ἐκεῖνα δὲ καὶ μακρώ μάλιστα. Ἐπὶ τούτου βασιλεύοντος, Ελεγον, άμιξίης ἐούσης πολλης χρημάτων, γενέσθαι νόμον Αίγυπτίοισι, άποδεικνύντα ένέχυρον τοῦ πατρὸς τὸν νέκυν, οῦτω λαμβάνειν τὸ γρέος προστεθήναι δὲ ἔτι τούτφ τῶ νόμφ τόνδε, τὸν διδόντα τὸ χρέος καὶ ἀπάσης κρατέειν τῆς τοῦ λαμβάνοντος θήκης τῷ δὲ ὑποτιθέντι τοῦτο τὸ ἐνέχυρον, τήνδε ἐπείναι ζημίην, μη βουλομένω αποδούναι το χρέος, μήτ' αὐτώ έχείνο τελευτήσαντι είναι ταφής χυρήσαι μήτ' έν έχείνο το πατρώρ

aliamque infinitam aedificiorum varietatem. Quae Gallus interpres, Miot., hunc in modum reddidit: "tous sont ornés de figures gravées et présentent aux yeux une variété infinie dans leur construction." έγγεγλυμμένους dedi cum recentt. pro vulg. εὐ γεγλημμένους. Confer II, 106. 124. 138. 148. 153. Goulianof (Archéolog. Egypt. I. p. 212 seq.) τύπους έγγεγλ. interpretatur "bas reliefs à grandes dimensions"; notas hieroglyphicas esse earum ex genere, quas Clemens Alexandrinus (cuius locum attigi-mus in nott. ad II, 36) allegoricas

dicat, statuit Seyffarth in: Jahrbb. d. Philol. etc. X. pag. 190. άμιξίης ἐούσης πολλῆς χοημάτων] i. e. cum magna in commerciis esset pecuniarum inopia. Verba, quae sequentur: ἀποδεικνύντα ένέχυρον sequuntur: αποσεικνυντα ενεχυνοτοῦ πατρὸς κ. τ. λ. intelligenda sunt de ca lege, qua qui patris cadaver pignori daret, ei aes alienum crederetur. — θήκη indicat conditorium sepulcrale. Vid. nott. ad II, torium sepulcrale. Vid. nott. ad II, 67. Caeterum ex his utique intelligitur, non tam cadaver pignori esse datum indeque etiam translatum in creditoris aedes, quam cryptam, in qua cadaver erat reposi-tum, una cum cadavere ita oppi-gneratam fuisse, ut, debito non reddito, creditori liceret cryptae possessionem capere indeque auferre cadaver. Conf. Wilkinson, Manners etc. II. pag. 51, Rosellini: Mon. civil. I. pag. 137. In verbis: τήνοξε ἐπείναι ζημίην Cobet legi vult έπιθεϊναι. quod ipsum sic positum invenimus I, 120. IV, 43.

IX, 120, itemque aliis aliorum scriptorum locis: neque vero propteres reiiciendum videtur ένείναι simili fere significatione (irrogasse) adhi-

fere significatione (irrogasse) adhibitum, si respicimus Homer. Ili. I, 445 (κήδε' ἐφῆκεν) coll. IV, 396. Odyss: IX, 38 ac similia apud alies scriptores obvia.

μήτ' αὐτῷ ἐκείνω τελευτήσαντι κ. τ. λ.] μηδὲ Gaisford. dedit pro vulg. μήτ', quod revocavi oh sequentia verba: μήτ' ἄλλον μηδένε κ. τ. λ., ubi Gaisf. edidit μήτε; tu cf. Bredov. p. 213. Bina enim posuit lex: alterum, ne quempiam, qui debitum reddere nollet, mortuum rite sepelire liceat nec patertuum rite sepelire liceat nec paternis in cryptis nec alio in loco; alterum, ne alium quempiam ex illins liberis ac necessariis defunctum sepelire liceat. Alterum hoc legis caput non commemoratur a Diodoro I, 93. Explicatur autem legis severitas ex illa Aegyptiorum superstitione, qua aditus ad tran-quillum Osiridis regnum sepultura et conditura privatis denegabatur; ut minime vana sit Zoegae suspicio de obelisco: pag. 202, hine ori-ginem traxisse videri iudicium de mortuis sepeliundis apud Aegyptios teste Diodoro I, 92 institui solitum. Idem vir doctus a Cr. laudatus l. l. pag. 266 Aegyptiorum morem fuisse putat avitum, cadavera pi-gnori obligandi, non regio decreto introductum, sed tacita potius in-ter cives contentione, ab Asyche autem post sancitum hac lege atque ordinatum. Apud Romanos simili modo creditoribus olim fuisse ius in mortuos accepimus, donec

τάφω μήτ' έν ἄλλω μηδενὶ, μήτ' ἄλλον μηδένα τῶν έωυτοῦ 170 ἀπογενόμενον θάψαι. Ὑπερβαλέσθαι δὲ βουλόμενον τοῦτον τὸν βασιλέα τοὺς πρότερον έωυτοῦ βασιλέας γενομένους Αἰγύπτου, μνημόσυνον πυραμίδα λιπέσθαι, ἐκ πλίνθων ποιήσαντα, ἐν τῆ γράμματα ἐν λίθω ἐγκεκολαμμένα τάδε λέγοντά ἐστι: ΜΗ ΜΕ ΚΑΤΟΝΟΣΘΗΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΛΙΘΙΝΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ. ΠΡΟΕΧΏ ΓΑΡ ΑΤΤΕΏΝ ΤΟΣΟΤΤΟΝ, ΌΣΟΝ Ὁ ΖΕΤΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΕΩΝ. ΚΟΝΤΩι ΓΑΡ ὙΠΟΤΤΠΤΟΝΤΕΣ ΕΣ ΛΙΜΝΗΝ, Ὁ ΤΙ ΠΡΟΣΧΟΙΤΟ ΤΟΤ ΠΗΛΟΥ ΤΩι ΚΟΝΤΩι, ΤΟΥΤΟ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΕΣ, ΠΛΙΝΘΟΥΣ ΕΙΡΥΣΑΝ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΩι ΤΟΙΟΥΤΩι ΕΞΕΠΟΙΗΣΑΝ. τοῦτον μὲν τοσαῦτα ἀποδέξασθαι.

Iustinianus (Novell. CXV, 5) edixerit, ne cui amplius liceret corpora defunctorum debiti gratia detinere aut impedimentum fatere eorum sepulturae. Conf. Zoega l. l. pag. 292. — Ad vocem ἀπογενόμενον (defunctum, mortuum) confer II, 85. IV, 4 et quae alia laudant Valckenar. et Wesseling. ad h. l. ἐπ πλίνθων ποιήσαντα] Sic dixit,

Valckenar. et Wesseling. ad h. l. ἐκ πλίνθων ποιήσαντα] Sic dixit, quod tres pyramides, quarum antea mentio facta est, ex lapide calcario erant exstructae, hanc vero ex opere latericio fieri iussit rex, quale opus in publicis aeque ac privatis aedificiis admodum frequens fuisse per Aegyptum satis constat ipsisque iis, quae adhuc supersunt, antiquitatis reliquiis satis probatur; conf. modo Wilkinson. Manners etc. II. pag. 96, Rosellini Mon. civ. II. pag. 96, Rosellini Mon. civ. III. pag. 246. Opus latericium huius pyramidis idque eximium adhucita superest, ut lateres bene compacti vix suo loco moti videantur; materiam vero hi praebent talem, quae ex aqua paludosa lacuve quodam ducta videri queat: ut sane, quae inscriptio declarat, vera esse appareat. Lapide hace pyramis aeque tecta erat extrinsecus ac reliquae (cf. II, 125. 126 etc.); in hunc lapidem (ἐν λίθφ) insculptae erant literae, γράμματα, ut Noster loquitur, haud scio an eadem, quae supra II, 125 vocat γράμματα Λίγνπτια, ubi vid. nott., quorum interpretationem ita accepit ab inter-

prete, ut iam Graece Graecis lectoribus reddere posset (τάδε λέγοντα); nam Graecis literis inscriptionem factam esse, nemini profecto in mentem veniet. Cf. etiam II, 141 fin.

μή με κατονοσθῆς ποος τὰς λιθίνας πυραμίδας] i. e. ne me contemnas s. vilipendas, comparans (me) cum lapideis pyramidibus. κατονόσασθαι exponunt ἐκφανλίσαι, καταμέμψασθαι, ut II, 172. — De usu praepositionis πρὸς vid. Fischer. ad Weller. III, b. pag. 257. κόντω γὰρ ὑποτύπτοντες ἐς λίμνην ] i. e. conto in paludem immisso egerentes, quod adhaerebat luti. Ita h. l. vertit Valckenar. ad III, 130, ubi Hemsterhusium citat ad Aristophan. Av. 1145 de verbo ὑποτύπτειν exponentem. Conf. etiam Herod. VI, 119. In seqq. retinui πρόσχοιτο. Vid. nott. ad I, 2. — λίμνην de lacu Moeridis (II, 149.) intelligi volunt ii, qui hanc ipsam pyramidem prope El Lahun collocant; aequo iure etiam Acherusiam paludem, de qua Diodor. I, 96, a Memphi non admodum remotam intelligere licet aut alterum lacum, cuius vestigia ad ruinas templi, quod Vulcani fuisse perhibetur, reperiri scribit Raoul Rochette

1. l. pag. 410.

πλίνθους εἴουσαν] i. e. lateres
duxerunt. Supra I, 179 dixerat πλίνθους Ελκειν. — De verbo ἐκποιεῖν
conf. nott. ad II, 125. Hanc vero

137 Μετὰ δὲ τοῦτον βασιλεῦσαι ἄνδρα τυφλὸν ἐξ 'Ανύσιος πόλιος, τῷ οὕνομα 'Ανυσιν εἶναι. ἐπὶ τούτου βασιλεύοντος ἐλάσαι ἐπ' Αἴγυπτον χειρὶ πολλῆ Αἰθίοπάς τε καὶ Σαβακών τὸν Αἰθιόπων βασιλέα. τὸν μὲν δὴ τυφλὸν τοῦτον οἴχεσθαι φεύ-

pyramidem, de qua h. l. Herodotus scribit, eam esse viri docti arbitrabantur, quae nunc conspicitur, lateribus sole coctis exstructa, in colle quodam prope El Lahun, haud ita procul ab initio magni canalis, qui deductus est ad Medinat el Fayoum. Conferas Description de l'Egypt. Antiqq. livrais. III. tom. II. chap. XVII. sect. 3. pag. 23 seqq., Ritter: Erdkunde I. p. 796 scq. coll. Mannert: Geogr. d. Gr. u. Roem. X, 1. pag. 444. 467. At vero nunc dubitari nequit, hanc pyramidem unam ex iis esse, quae prope vicum Dashur meridiem versus a Memphi proficiscenti apparent, et quidem eam, quae opore latericio structa, caeterarum amplissima et ornatissima adhuc videtur, septentrionem maxime spectans; quam accuratius nuper inquisiverunt Vyse et Perring (Pyramids Vol. III. pag. 58 seqq.) mensurasque constituerunt; vid. Bunsen l. l. II. pag. 90 seqq., Raoul Rochette: Journal d. Sav. 1844. pag. 407 seq. inprimis pag. 410 seq. et 1816 p. 372. Et conf. quoque Hirt. l. l. pag. 10 seq., Wilkinson. Manners I. pag. 131 seq.

#### CAP. CXXXVII.

βασιλεῦσαι ἄνδοα τυσλον ἐκ ἀννόσιος πόλιος] νόμος ἀννόσιος memoratur infra II, 166. ubi vid.; urbem memorat Stephanus Byzant.
s. v. Quod tamen in Iesai. XXX, 4, 55π (Chanes) hancee urbem latere existimant, obloquitur Champoll. l'Egypt. sous l. Phar. II. p. 200, cum vocula ἄνντσις nil aliud sit nisi "Anisi, Isiaque, qui appartient à Isis." Indicari enim eam urbem, quae Plinio appellatur Isidis oppidum et Iseon Stephano Byzantino, exstructam eo in loco, cui nunc nomen Bahbait s. Bahbeit, haud procul ab occidentali ripa Nili Phat-

metici, ubi etiamnum conspiciantur splendidi templi rudera. Quae in propheta Hebraeo vocatur urbs (quam Tahhaphnes legi vult), eam esse Daphnas Pelusiacas, de qua vid. supra II, 30. Vid. Champoll. l. l. II. pag. 78. I. pag. 313. Post quem a Cr. laudatus Gesenius in Comment. ad Iesai. l. l. pag. 863 seqq. Din Aegyptium esse Hnés sive Ehnés probabiliter statuit, quo nomine Heracleopolis urbs media in Aegypto designetur, neque etiam Herodoti "Avvois diversum videri ab Hanes, prouti et Wesselingius et Vitringa dudum existimaverint. Cum vouos 'Avvois ad Calasirios pertinuerit, in orientali Delta parte et pagum et urbem quaeri debere monet Lepsius: Chronolog. I. p. 312 not. Itaque reiecta Champollionis sententia mavult cogitare de ea urbe, quae vocatur Thennesus, inter paludes sita occidentem versus a Pelusio, teste Cassiano Coll. Patr. XI, 1, indeque apud Herodotum exspectandum esse "Avvosis appellatur, haud scio an pertineat, quod affert Bohlen (Ind. II. pag. 459), in Sanscritana lingua anishis indicare caecum hominem.

Σαβακῶν τὸν Αἰθιόπων βασιλέα] τὸν pro τῶν cum recentt. edd. recepimus. Similis confusio in Plutarchi Philopoem. l, ubi vid. nott. pag. 5. Quod ad argumentum loci attinet, vix ea, quae Herodotus de Sabacone atque Aethiopibus narrat, cum reliquorum scriptorum testimoniis conciliari poterunt, obstante temporum ratione, quo minus certa regum, qui Aegyptum olim tenuerint, constituatur series. Etenim ex Manethone afferunt dynastiam vicesimam quintam trium regum Aethiopum, qui nominantur Σαβακῶν, Σεβιχῶς, Ταρακός (vid. Syncell. p.

γοντα ές τὰ ελεα, τὸν δὲ Αἰθίοπα βασιλεύειν Αἰγύπτου ἐπ' ετεα πεντήποντα, ἐν τοισι αὐτὸν τάδε ἀποδέξασθαι. ὅκως τῶν τις Αἰγυπτίων ἁμάρτοι τι, κτείνειν μὲν αὐτῶν οὐδένα ἐθέλειν, τὸν δὲ κατὰ μέγαθος τοῦ ἀδικήματος ἐκάστῷ δικάζειν, ἐπιτάσ· σοντα χώματα χοῦν πρὸς τῆ ἑωυτῶν πόλι, ὅθεν ἕκαστος ἡν τῶν

75 s. 140 ed. Bonn.); quibus tribus qui tribuuntur anni quadraginta vel quadraginta quatuor, non admodum recedunt ab annis quinquaquos uni Sabaconi tribuit Herodotus, aut eos adeo aequant, si Bunsenium sequimur ipsos quinquaginta annos his tribus Aethiopum regibus tribuentem l. l. III. pag. 138. Hi igitur tres reges. oni Hi igitur tres reges, qui apud Herodotum uno Sabacone continentur, cum ipsis Aegyptiorum in monumentis exhibeantur, in quibus nomina notis hieroglyphicis de-clarata exstant: Sehbk (Schabak s. Sciabak), Schbtk (Schabatok s. Scia-batok), Thrk (Tharak), monumen-torum fidem praeferendam censet Rosellini (Mon. stor. II. pag. 105 seqq.) auctoritati Herodoti et Diodori (I, 65), qui Sabaconem Aethiopem et ipse profert regem, qui multis post Bocchorin (vid. ad II, 136) annis regnum tenuerit. Heeren. (Ideen etc. II, 1. pag. 427 coll. II, 2. pag. 306. 331 seqq.) haec ad florentem statum regni, quod Meroë fuisse fingit (cf. nott. ad II, 29), relata vult, octavo aut septimo sae-culo a. Chr. n., ubi tres Aethiopiae reges praecipue inclaruerint, qui Aegyptum vel totam, vel certe superiorem eius partem armis sub-egerint, Sabaco, Sevechus, Tar-haco; Herodotum autem hosce ternos reges vel hanc trium regum dynastiam uno Sabaconis nomine comprehendisse existimat. Quae ferri possent, modo temporum rationes constarent, ex quibus, Herodotum si sequaris, Sabaco ad longe priora tempora erit referendus, cum ad octavum vulgo ponant Aethiopum incursiones in Aegyptum, respici-entes ad Sevechum s. Soum Aegypti regem, quocum Hosea octavo saeculo ante Chr. n. ineunte foedus iniit; etenim nomen, quale in II.

Regg. XVII, 4 traditur, convenire docet Gesenius: Hall. Allg. Litt. Z. 1841. nr. 145. pag. 559. De reliquis conf. Beck: Anleit. z. Weltreliquis cont. Beck: Aniett. z. Welt-gesch. pag. 717—719, Gesen. ad lesai. XIX introduct. p. 593 seqq. 599, Boeckh (Schmidt Zeitschrift f. Geschichtswiss. II. p. 710 seqq.). Quae cum ita sint, vix aliud restat, nisi ut in ipso Herodoti textu olim aliquid turbatum esse pluraque excidisse statuas, aut Herodoteam narrationem ex mancis imperfectisque Aegyptiorum sacerdotum narrationibus fluxisse contendas, quod ipsum quoque monet Lepsius l. l. pag. 312. Tu conf. etiam quae monentur in Excursu ad II, 141. Ipsum Sabaconis nomen hieroglyphicis notis scriptum in Abydi ruderibus detexe-runt viri docti. Vid. Fritschii librum (laud. ad II, 36) p. 51 seq., ubi etiam de nomine regis Tirhcae, qui Sanacharibum vicisse fertur, idem notatur. Plura nunc dabit Rosellini l. l. Et conferri quoque poterunt, quae habet Wilkinson.
Manners etc. I. p. 133 seqq. praecipue pag. 138, Hoskins Travels
in Ethiop. pag. 294 seqq. 301 seq.
De statua parva Sabaconis vid. Annali del. Instit. Archeolog. 1847 (XIX.) pag. 21 seqq. His adde si-gillum nuper inter ruinas palatii regum Assyriorum eo loco, cui nunc regum Assyriorum eo loco, cui nunc nomen Koujunyik, repertum, quod Sabaconis nomen hieroglyphicis notis expressum continet atque imaginem Assyriam, quae ad Sanheribum (II, 141) spectare videtur; vid. Layard. Discoveries etc. p. 156. φεύγοντα ές τὰ ἔλεα] τὰ ἔλεα quaenam essent. diximus ad II. 92.

φεύγοντα ές τὰ ελεα] τὰ ελεα quaenam essent, diximus ad II, 92.

— In seqq. ad locutionem χώματα χοῦν (aggerem struere) conf. I, 162 ibique nott. Suidas et Grammaticus in Bachmann. Anecdd. I. pag. 418, 5 explicant γῆν ὑψοῦν.

άδικεόντων. και οὖτω ἔτι αι πόλιες ἐγένοντο ὑψηλότεραι τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἐχώσθησαν ὑπὸ τῶν τὰς διώρυχας ὀρυξάντων ἐπὶ Σεσώστριος βασιλέος, δεύτερα δὲ ἐπὶ τοῦ Αἰθίοπος καὶ κάρτα ὑψηλαὶ ἐγένοντο. Ύψηλέων δὲ καὶ ἐτέρων γενομένων ἐν τῷ Αἰγύπτω πολίων, ὡς ἐμοὶ δοκέει, μάλιστα μὲν Βούβαστις πόλις ἔξεχώσθη, ἐν τῷ καὶ ἰρόν ἐστι Βουβάστιος ἀξιαπηγητότατον. μέζω μὲν γὰρ ἄλλα καὶ πολυδαπανώτερά ἐστι ἰρὰ, ἡδονῷ δὲ ἰδέσθαι οὐδὲν τούτου μᾶλλον. ἡ δὲ Βούβαστις κατὰ Ἑλλάδα 171

έχώσθησαν ύπὸ τῶν τὰς διώρυ-χας ὀρυξάντων] Confer supra II, 108. — Ad loci argumentum vide sis Rennel. 1. 1. pag. 609. Neque enim haec ita esse cogitanda monet, ut aedificiis destructis solum ipsum reddiderint altius ac sublimius; sed plerumque non nisi ag-gere altiore circumdatas esse ur-bes. Sed minus hisce conveniunt quae legimus II, 138: ᾶτε γὰς τῆς πόλιος μὲν έκκεχωσμένης ὑψοῦ κ. τ. λ., quae de aggere solo, quo urbs circumdata fucrit, minime intelligi poterunt. \_\_ ,,Herodotea laudant quoque editores operis Descript. de ubi comprobant certis argumentis planitiem circa Thebas esse altiorem factam limo inundantis deinceps Nili; architectos vero Aegyptios id studiose observasse, eamque ob causam, quo deinceps etiam caverent aedificiis a se exstructis, eorum fundamenta posuisse in suggestis elatioribus ante institutum opus consulto confectis." Cr. Caeterum vera esse, quae Herodotus h. l. scribit, testatur Wilkinson. Manners sec. ser. I. p. 105; eum enim locum, quo Bubastis exstructa erat (nunc ei nomen Tel Basta), adhuc multo elatiorem videri. Tu vid. quae ad II, 60 de urbe diximus.

και έτερων γενομένων] Vulgo τασσομένων, quod quomodo explicari possit, nisi scribas ὑψηλῶς, equidem haud intelligo; itaque reposui γενομένων e duobus codd., quod vel proxime antecedentibus werbis: και κάρτα ὑψηλαι ἐγένοντο haud scio an confirmetur, cum talis repetitio haud infrequens sit apud Nostrum. Neque opus emen-

datione πασσομένων, cum πάσσειν de inspersis adhibeatur, ad urbes autem altius eductas nihil pertineat. Mox vulgata lectio fert μάλιστα μὲν Βουβάστι πόλι ἐξεχώσθη, cuius qui sit sensus, haud perspicio propter dativum Βουβάστι πόλι εσομέν πολι: quod ut evitaret. Bekkerus, quem Dietsch. et Dindorf. secuti sunt, ex Aldina et aliis quibusdam codd. revocavit μάλιστα ἡ ἐν Βουβάστι πόλις ἐξ., quod ipsum non magis perspicio, cum, ut bene vidit Eitz. (Jahrbb. d. Philol. Suppl. IX. p. 124), ab Herodoto (II, 60. 67) urbs νος με το το το διες. Itaque cum eodem viro docto reposui Βούβαστις πόλις, quod iam Schweighaeusero commodissimum videbatur, ac retinui voculam μὲν, ad quam tuendam Eltz. apte attulit Thucydid. I, 32.

ηδονή δὲ ἰδέσθαι οὐδὲν τούτου μαλλον] ἡδονή et libri scripti et vetustae edd. offerunt. Quod olim placuit Wesselingio ἡδονή (in nominativo, ut III, 160), haud necessarium videtur, si cum Schweigh ita intelligere malis: ἡδονή ἐδέσθαι οὐδὲν μάλλον ἀξιαπήγητον, aut cum Stegero ἡδονή — μάλλον accipere pro μείζονι ἡδονή; a quo tamen, quod ille profert II, 120: ἀνὴρ ἐκείνου μάλλον ἐὸν, id diferere credo. Valckenarius nostro loco coniecerat: ἡδιον δ΄ ἰδέσθαι οὐδὲν τούτου μάλλον. Recentt. edd. Wesselingii emendationem amplexi sunt; equidem librorum fidem deserere nolui, ex antecedentibus repetens ἐστὶ hoc fere sensu: cum voluptate autem adspicere nullum hoc magis licet.

γλώσσαν έστι Αρτεμις. Τὸ δὲ ίρὸν αὐτῆς ὧδε ἔχει. πλὴν τῆς 138 ἐσόδου τὸ ἄλλο νῆσός ἐστι ἐκ γὰρ τοῦ Νείλου διώρυχες ἐσέχουσι, οὐ συμμίσγουσαι ἀλλήλησι, ἀλλ' ἄχρι τῆς ἐσόδου τοῦ ἰροῦ ἑκατέρη ἐσέχει, ἡ μὲν τῆ περιφρέουσα, ἡ δὲ τῆ, εὖρος ἐοῦσα ἐκατέρη ἐκατὸν ποδῶν, δένδρεσι κατάσκιος. τὰ δὲ προπύλαια ΰψος μὲν δέκα ὀργυιέων ἐστὶ, τύποισι δὲ ἔξαπήχεσι ἐσκευάδαται ἀξίοισι λόγου. ἐὸν δ' ἐν μέση τῆ πόλι τὸ ἰρὸν κατορᾶται πάντοθεν περιϊόντι ᾶτε γὰρ τῆς πόλιος μὲν ἐκκεχω-

ή δὲ Βούβαστις κατὰ Ἑλλάδα γλῶσσαν ἐστὶ Ἦςτεμις] Vid. Herodot. II, 156 et confer Iablonsk. Panth. Aegg. III, 3, Vocc. Aegg. pag. 53 seq., Creuz. Symbol. II. pag. 568 seq. Erat autem Βυδαstis numen Lunae novae vel renascentis, Dea Luna. Quo vel nomen ducit, quod interprete Iablonskio l. l. valet: quae vultum nudat vel retegit, aut: faciem multiplicans; quod utrumque de Luna bene dici posse nemo non videt. Seyffarth: Beiträge z. Kenntniss. d. alt. Aegypt. II. pag. 130 nomen interpretatur: 11. pag. 130 nomen interpretatur: Lunae vaccae donum. Herodotum autem satis patet quae ratio moverit, ut Bubastin explicaret Dianam. Neque hoc praetermittendum, Bubastin, quae Isidis filia vulgo perhibetur, et ipsam dici haberique Isidem pro ea veterum ratione cocitandi, qua quae singula in aliquo gitandi, qua, quae singula in aliquo numine inesse putentur, ea disiuncta efficiant nova numina, quae tamen quodammodo coniuncta sint cum eo, ex quo emanarint. Hinc illud explicari debet, quod Aeschy-lus, ut infra proditum legimus, Dianam (i. e. Bubastin) Cereris filiam dixerit. Nam Ceres eadem Graecis est, quae Isis Aegyptiis, teste ipso historiae patre. Bubastin nunc plerumque componunt cum ea dea, rumque component cum ea dea, quae in Aegyptiorum monumentis vocatur Pascht s. Pecht; vid. Bunsen. l. l. I. pag. 468 et tab. XI. (sive II, a), Wilkinson. Manners etc. sec. ser. I. pag. 277 seqq. III. tab. 27, 2 coll. 35 A, ubi deae, qualic in incis monumentis consequents. lis in ipsis monumentis repraesentatur, imago exhibetur. Aliter statuit Roeth: Gesch. d. abendl. Philos. I. pag. 136 seqq. nott. p. 49

disserens de hac ipsa dea, quae vocatur Pascht, quam ad Bubastin referri posse negat; ad hanc pertinere vult deam Anot, quae Osiridis et Isidis filia Horique soror perhibeatur; vid. ibid. pag. 158 et nott. pag. 185. Ac denique conferri quoque poterit Ungarelli in Annali dell' institut. Archeolog. 1847 (T. XIX.) pag. 30.

#### CAP. CXXXVIII.

διώρυχες ἐσέχουσι] Sunt bini canales e Nilo deducti, ita ut, ubi coniungi illi debebant, terra relinqueretur, qua templum circumcirca aquis utriusque canalis cinctum cohaeret cum continenti. Ad verbum ἐρέχειν conf. nott ad II 11

Aquis utilisque canais cinctum continenti. Ad verbum ἐσέχειν conf. nott. ad II, 11.
τύποισι δὲ ἐξαπήχεσι ἐσκενά-δαται] τύπους intelligo figuras, statuas hominum, lapidi insculptas. Nec alio sensu in proxime sequentibus dixit αίμασιὴ ἐγγεγλυμμένη τύποισι. Vid. nott. ad II, 136. Itaque de notis hieroglyphicis quae dicuntur, noli intelligere. Verbum ἐσκενάδαται, quamquam ex hoc loco affert Eustathius ad Odyss ή pag. 1569 s. 271, displicet Bredovio p. 334 reponenti ἐσκεύασται contra omnium librorum auctoritatem.

κατοράται πάντοθεν περιϊόντι]
i. e. cum templum media in urbe sit,
undique conspicitur circumcirca s. ad
verbum: templum — undique ab eo,
qui circumeat, conspici potest, quippe
humiliori loco positum, cum urbs
ipsa circumcirca in altiori solo
aedificata sit. Conf. ad II, 137
nott. Quod sequitur ξοοπτόν ἐστι,
Schweighaeusero obscurum videtur.
Equidem eo refero, quod, cum so-

σμένης ύψοῦ, τοῦ ở ἰροῦ οὐ κεκινημένου, ὡς ἀρχῆθεν ἐποιήθη, ἔσοπτόν ἐστι. περιθέει ở αὐτὸ αἰμασιὴ ἐγγεγλυμμένη τύποισι. ἔστι δὲ ἔσωθεν ἄλσος δενδρέων μεγίστων πεφυτευμένον περι νηὸν μέγαν, ἐν τῷ δὴ τὤγαλμα ἔνι. εὐρος δὲ καὶ μῆκος τοῦ ἰροῦ πάντη σταδίου ἐστί. κατὰ μὲν δὴ τὴν ἔσοδον ἐστρωμένη ἐστὶ ὁδὸς λίθου ἐπὶ σταδίους τρεἰς μάλιστά κη, διὰ τῆς ἀγορῆς φέρουσα ἐς τὸ πρὸς ήῶ, εὐρος δὲ ὡς τεσσέρων πλέθρων τῆ δὲ καὶ τῆ τῆς ὁδοῦ δένδρεα οὐρανομήκεα πέφυκε φέρει δ' 139 ἐς Ἑρμέω ἰρόν. τὸ μὲν δὴ ἰρὸν τοῦτο οῦτω ἔχει. Τέλος δὲ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ Λίθίοπος ὡδε ἔλεγον γενέσθαι. ὄψιν ἐν τῷ ῦπνῳ τοιήνδε ἰδόντα αὐτὸν οἰχεσθαι φεύγοντα ἐδόκεἐ οἰ ἄνδρα ἐπιστάντα συμβουλεύειν, τοὺς ἰρέας τοὺς ἐν Λίγύπτῷ συλλέξαντα πάντας μέσους διαταμεῖν ἰδόντα δὲ τὴν ὄψιν

lum ipsum, in quo urbs aedificata erat, editius redditum esset, inde in templum, quod immutatum remanserat, undecunque facilis patebat conspectus.

περιθέει δ΄ αὐτὸ αίμασιὴ έγγεγλυμμένη τύποισι] αὐτὸ, sc. τὸ ίρόν. Τα conf. I, 163. De αίμασιὴ vid. I, 180. 191 et ad ἐγγεγλυμμένη confer II, 136. — In seqq. bene distinguitur inter νηὸς et ἰρόν; vid.

stinguitur inter νηυς ει τουν, ναι supra II, 64. 104. 135.

Εστι δὲ ἐσωθεν ἄλσος δενδοέων μεγίστων, πεφντευμένου κ. τ. λ.]
Vulgo πεφντευμένων, quod e Florentino alioque libro recte nunc mutatum est. Atque videntur istinsmodi lucos ex more templis addidisse Aegyptii; quare nostri loci, ut notat Cr. ad h. l., admonent docti Galli (Descript. de l'Eg. vol. II. p. 77), ubi referunt etiam colossos binos Thebaicos (Tâma et Chama dictos prope Medinat-Abu) circumdatos esse luco mimosae spinosae.

έστοωμένη έστι ὁδὸς λίθου], Eiusmodi autem pavimenta lapidea, ambientibus utrinque arboribus, etiam Thebis, prope Karnak, in aditu templorum fuisse videntur, ut ex vestigiis coniiciunt auctores operis: Descript. de l'Egypt. Antiqq. Vol. I. (sec. livr.) chap. IX. p. 255, qui iidem hoc in loco insistunt, ubi solum Thebarum editius esse factum

pluribus commonstrare student, vol. I. (second. livrais.) pag. 87. Cr. In seqq. quod δένδρεα οὐφανομήτεα (i. e. ad coelum usque porrectas arbores) Noster dixit, e poetarum usu hanc vocem sic adhibentium dixisse videtur; conf. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Agamemn. 91.

## CAP. CXXXIX.

Τέλος δὲ τῆς ἀπαλλαγῆς] ...την ἀπαλλαγῆν forte dicere potuisset ἀπαλλαγῆς τέλος, ut mors dicitur δανάτον τέλος: caedes, φόνου τέλος." Valcken. Quae nisi probes, scribendum videtur Larchero: τέλος δὲ, τὴν ἀπαλλαγήν.

μέσους διαταμεῖν] i. e. medios

μεσους διαταμείνη 1. e. medios discindere. Addit Diodorus, eam rem commemorans I, 65: καὶ διὰ μέσων αὐτῶν διελθεῖν μετὰ θεφαπείας, et per medios sectos cum administris transire; cuiusmodi exemplum Herodotus subministrat VII, 39. διαταμεῖν scripsi e Sancrofti libro, probanto Bredov. pag. 327, qui similia attulit ex Herodoto II, 162. VII, 35. 38. VIII, 90. 118. Add. II, 121. §. 2. Vulgo διαταμέειν, cuius loco Florentinus exhibet διαταμεύειν, Gregor. Corinthed dial. Ionic. §. 67 διατάμνειν. Ad locutionem μέσονς διαταμείν praeter Herodot. IX, 107 τάρπάζει μέσον) conf. Homer. Ili. XVII, 618:

ταύτην λέγειν αὐτὸν, ὡς πρόφασίν οἱ δοκέοι ταύτην τοὺς 
θεοὺς προδεικνύναι, Γνα ἀσεβήσας περὶ τὰ ἰρὰ, κακόν τι πρὸς 
θεῶν ἢ πρὸς ἀνθρώπων λάβοι· οὐκ ὧν ποιήσειν ταῦτα ἀλλὰ 
γάρ οἱ ἐξεληλυθέναι τὸν χρόνον, ὁκόσον κεχρῆσθαι ἄρξαντα 
Αἰγύπτου ἐκχωρήσειν. ἐν γὰρ τῷ Αἰθιοπίη ἐόντι αὐτῷ τὰ 
μαντήτα, τοῖσι χρέωνται Αἰθίοπες, ἀνειλε, ὡς δέοι αὐτὸν 
Αἰγύπτου βασιλεῦσαι ἔτεα πεντήκοντα. ὡς ὧν ὁ χρόνος οὖτος 
ἐξήτε, καὶ αὐτὸν ἡ ὅψις τοῦ ἐνυπνίου ἐπετάρασσε, ἐκὼν ἀπαλλάσσεται ἐκ τῆς Αἰγύπτου ὁ Σαβακώς. Ὠς δ' ἄρα οἰχεσθαι 140 
τὸν Αἰθίοπα ἐξ Αἰγύπτου, αὖτις τὸν τυφλὸν ἄρχειν, ἐκ τῶν 
ἑλέων ἀπικόμενον· ἔνθα πεντήκοντα ἔτεα, νῆσον χώσας σποδῷ 
τε καὶ γῷ, οἰκεε. ὅπως γάρ οἱ φοιτᾶν σίτον ἄγοντας Αἰγυπτίων, ὡς ἐκάστοισι προστετάχθαι σιγῷ τοῦ Λίθίοπος, ἐς τὴν 
δωρεὴν κελεύειν σφέας καὶ σποδὸν κομίζειν. ταύτην τὴν νῆσον οὐδεὶς πρότερον ἐδυνάσθη 'Αμυρταίου ἐξευρεῖν, ἀλλὰ ἔτεα

διὰ δὲ γἰῶσσαν τάμε μέσσην, Ili. XIII, 397; μέσον λαβεῖν apud Aristophan. Nub. 1047. Vesp. 260. Acharn. 274 coll. Ran. 955, ne

plura.

ως πρόφασίν οι δοκέοι — προδεικνύναι κ. τ. λ.] Tractat haec Iacobs (Vermischte Schrift. VI. p. 209) de ea veterum superstitione monens, qua dii hominem, quem perdere volunt, eo ad perniciem trahere putantur, ut ad prava facinora eum excitent horumque adeo occasionem afferant, qua captus fatum, i. e. poenam debitam, effugere nequeat; affertque Iacobs Achabi historiam huc spectantem ex II Chronice. XVIII, 18 seqq. Apud Herodotum haec coniuncta sunt cum sententia de deorum invidia adeoque providentia, de qua vid. nott. ad 1, 32. — In seqq. ad ἀλλὰ γὰρ conf. II, 116. κεχρῆσθαι passivo sensu accipiendum, ut I, 49. II, 18. IV, 164. VII, 141, ne plura; est enim sensus: ,,tempus sibi exiisse videbatur, quo in regenda Aegypto expleto inde excedere ab oraculo iussus erat."

τοίσι χρέωνται Αἰθίοπες] Conf. supra II, 29. — Ad seqq. Creuz. laudat Gesen. ad Iesai. XVIII, 1. p. 572. Conferri quoque potest

Hoskins Travels in Ethiop. pag. 76 seq. Caeterum ad argumentum loci conferri potest Diodor. I, 66, qui profecto Sabacone anarchiam duos per annos fuisse scribit, dein secutum esse duodecim regum imperium, qui Labyrinthum communiter exstruxerint.

#### CAP. CXL.

νῆσον χώσας σποδῷ τε καὶ γῆ], Cineres, puto, coenosae humo mixti, aptius culturae solum erant reddituri." Schweigh. Ad locutionem νῆσον χώσας conf. I, 162. II, 137. — Verba ὡς ἐκ. προστετάχθαι σ. τ. Alθ. arcte cum antecedentibus coniungenda sunt, hoc fere sensu: prouti quibusque imperatum fuit, ut scil. frumentum afferrent; cf. I, 29 ibique nott. In proxime seqq. verbis ad κελεύειν suppl. τὸν τυφλόν.

σιγή τοῦ Alθίοπος] i. e. clam Aethiope, inscio Aethiope. Quare Thomas Mag. p. 572 σιγή hic poni notat pro ἀγνοία. — In seqq. cum Gaisf. addidi την ante δωρεήν, ubi

vulgo deest.

'Αμυοταίου έξευοείν] Amyrtaeus Artaxerxis Longimani tempore circa 458 a. Chr. n. post Insrum praeέπὶ πλέω ἢ έπτακόσια οὐκ οἶοί τε ἦσαν αὐτὴν ἀνευρεῖν οἱ πρό-172 τεροι γενόμενοι βασιλέες ᾿Αμυρταίου · οὖνομα δὲ ταύτῃ τῇ νήσω Ἐλβω , μέγαθος δ' ἐστὶ πάντη δέκα σταδίων.

141 Μετὰ δὲ τοῦτον βασιλεῦσαι τὸν ἰρέα τοῦ Ἡφαίστου, τῷ οὕνομα εἶναι Σεθών τὸν ἐν ἀλογίησι ἔχειν παραχρησάμενον

fuit Aegyptiis, qui a Persis defecerant; qua de re dixi ad Ctesiae fragmm. p. 121. Conf. etiam nott. ad Herodot. III, 16. A quo tempore usque ad Hiskiae, Iudaeorum regis, aetatem, in quam Anysis et Sabaco incidant, cum intervallum sit annorum plus trecentorum, in Herodoto sie legendum censet Perizonius (Aegyptt. origg. XI. pag. 202): ἐτεα ἐπὶ πλέω ἢ τριηκοσια, quod idem placuit Buherio Diss. Herodd. VII. pag. 70. Aliis rationibus ducti Larcherus (t. VII. p. 108 seqq.) et Reizius scripserunt: ἐτεα ἐπὶ πλέω ἢ πεντακόσια, quo nimirum ratio chronologica sibi constaret; ἐξακόσια scribi vult Brunet de Presle: Examen critiq. de dynast. d'Egypt. p. 82. Nos tamen in Herodoti textu id retinnimus, quod omnes praebebant libri scripti: ἔτεα ἐπὶ πλέω ἢ ἔπτακόσια. Nolim enim libris invitis quidquam mutare in iis, quae minime certa videantur nec unquam ad liquidum perduci queant. Herodotum enim, cuius numeri hic utique minus conveniant, qui cum aliis ita in concordiam redigere velit, ut certa, quam desideramus, temporum ratio et singulorum regum ordo constituatur, ei vereor ut res succedat, ubi tantae turbae obveniant totque oboriantur difficultates, quas in tanta testimoniorum et inopia et discrepantia tolere nequeas. Conf. nott. ad II, 137 et Excurs. ad II, 141. Rosellini Mon. stor. II. p. 199 septingentos hosce annos vel librariis deberi vel fabulis haud aliter ac reliqua, quae narrantur de Anysicaeco, adscribi debere existimat. oἕνομα — Ἐλβώ] Ad lacum, qui

οῦνομα — Ελβώ] Ad lacum, qui nunc vocatur Menzaleh, hanc insulam probabiliter refert Mannert. Geogr. d. Gr. u. Roem. X, 1. pag. 583 seq. Idem addit, hodieque incolas insularum huius lacus, piscatores maximam partem, liberos propemodum esse homines, paludibus ac stagnis tutissimos ab omni impetu. Larcherus (t. VIII. p. 242) ad paludosam hace refert regionem, quae a recentioribus scriptoribus dicatur *Elearchia*, cum Herodoto sint τὰ Ελεα. Nec aliter Schlichthorst. l. l. pag. 65. Rosellini l. l. suspicatur, in voce *Elbo* latere corruptum *Elephantines* nomen, cum hace ipsa insula ab Aegyptiis appellata fuerit *Ebo*: tu conf. nott. ad II, 17.

#### CAP. CXLI.

τῷ οὖνομα είναι Σεθών] Ignorant hunc regem Diodorus, alii re-rum scriptores aeque atque ipsa Aegyptiorum monumenta: quare cum essent, qui ad Sebichum s. Seve-chum, alterum Aethiopum dynastiae regem, referrent Sethonem, obloquitur Wilkinson. (Manners etc. Ioquitur Wilkinson. (Manners etc. I. p. 139), cum ipsum regis nomen (Se-pthah, i. e. filius Pthahi) declaret stirpem Memphiticam neque Aethiopicam. Alii viri docti retulerunt ad eum regem, qui apud Manethonem ultimus fertur dynastia. vicesimae tertiae rex, nomine Σητ, imperiumque per XXXI annos tenuisse dicitur (vid. Syncell. p. 74 sive p. 138 ed. Bonn.). Cf. Hitzig ad Iesaiam p. 221, Gesenius Hall. Litt. Zeit. 1841. nr. 145. p. 560, Bunsen l. l. III. p. 136. De quo tamen iure mihi dubitare videtur Boeckh. l. l. pag. 708. Equidem hunc Herodoti Sethonem vix alium esse credam atque eum, qui apud Manethonem (vid. supra ad II, 137 nott.) vocatur Tapaxòs, tertius Aethiopum dynastiae rex, qui eodem nomine (Thrk i. e. Tahrak) in ipsis Thebanis τῶν μαχίμων Αίγυπτίων, ὡς οὐδὲν δεησόμενον αὐτῶν, ἄλλα τε δὴ ἄτιμα ποιεῦντα ἐς αὐτοὺς, καί σφεας ἀπελέσθαι τὰς ἀρούρας, τοῖσι ἐπὶ τῶν πρότερον βασιλέων δεδόσθαι ἐξαιρέτους ἐκάστῷ δυώδεκα ἀρούρας. μετὰ δὲ ἐπ' Αίγυπτον ἐλαύνειν στρατὸν μέγαν Σαναχάριβον βασιλέα 'Αραβίων τε καὶ 'Ασσυρίων. οὐκ ὧν δὴ ἐθέλειν τοὺς μαχίμους τῶν Αἰγυπτίων

monumentis et appellatur et repraesentatur alios viros bello captos secum ducens (vid. Rosellini Mon. stor. II. p. 112—118 coll. IV. pag. 180 seqq.) quique idem in sacra scriptura commemoratur Tirhaka s. Tharaca, Aethiopum (Cuschi) rex Iudaeis opem ferens contra Sanacharibum Assyriosque apud Iesai. XXXVII, 9. II Regg. XIX, 9 coll. Ioseph. Antiqq. X, 1. §. 4 et Stra-bon. I. p. 61 et XV. p. 687, ubi Τεάρκων vocatur; plura quoque affert Boeckh. l. l. p. 712 seq. Etenim in sacra scriptura haud aliam expeditionem intelligi posse atque eam, de qua Herodotus h. l. tra-dit, mihi dubium non est; plura vid. in Excursu ad h. l. Neque aliter sensisse video et Rosellini l. l. et Wilkinson. l. l., qui, nisi Herodoteus Setho et reliquorum Taracus pro uno eodemque perhibea-tur, ita etiam statui posse addit, ut in inferiori Aegypto Sethonem, in superiori Taracum uno eodemque tempore regnasse putemus.

que tempore regnasse putemus.
τὸν ἐν ἀλογίησι ἔχειν παραχοησάμενον τῶν μαχίμων Λίγυπτίων]
Genitivus τῶν μαχίμων cum minus
conveniat cum verbo παραχοησάμενον et cum locutione ἐν ἀλογίησι
ἔχειν, Valckenarius scribi vult τῶ
μαχίμω sive τὸ μάχιμον sive τὸ
τῶν μαχίμων scil. γένος. Nec tamen ullam istiusmodi mutationem
necessariam videri adiicit, si legatur ἀλογίην, ad quod genitivus
τῶν μαχίμων referatur, quemadmodum in Herod. IV, 150. Idem
similes comparat locutiones, ut II,
172 ἐν μοίρη ἄγειν, et apud alios
ἐν οὐδενὶ λόγω ἔχειν, ἄγειν νel τίδεσθαι (despicatui habere). Schneider. in Lex. Gr. s. ν. παραχράομαι scribi mavult τὸ μάχιμον, quod
ad παραχρησάμενον referendum sit,

coll. VIII, 20. Schweighaeuserus, quod probo, nihil mutavit, cum similem locutionem ἀλογίην ἔχειν, cui genitivus adstruatur, Herodotus in mente habuisse videatur, secutus eam structuram, de qua Matthiae Gr. Gr. §. 348. Neque recentt. edd. quidquam mutasse video; Spengel. (Rhein. Mus. N. F. VI. p. 154) scribi vult ἔχοντα παραχοησαμένων et mox ποιέειν αὐτούς, deleta praepositione ἐς, ad quam tuendam conferri poterunt, quae ad I, 41 attulimus. Ad verbum παραχοησάμενον conf. I, 108. IV, 159. V, 92. VII, 223. — of μάχιμοι Λίγυπτίων infra quoque memorantur II, 164 (ubi vid.) coll. II, 30 et Diodor. I, 73. 94. Ac suspiceris licet, ad militum gentem ("Kriegerkaste") priores Aegypti reges pertinuisse; quibus exstinctis aut potestate privatis sacerdotes summum imperium occupasse unumque de suis, summum Vulcani pontificem, constituisse Aegypti regem, cuius nomen ad posteritatem propagare studuerint. Cf. Beck. Ł. I. I. p. 720 et van Limburg-Brouwer libro ad II, 172 laudato pag. 67 seq. Ad verba seqq. δεδόσθαι — ἀρούρας conf. praeter Eustath. ad Ili. β΄ p. 240, 1 sive 159, 2 Herodotum ipsum II, 168. Paulo ante scripsi ἐπὶ τῶν πρότερον βασιλέων pro προτέρων, bene memor eorum, quae exstant I, 186. VI, 87. 96, ubi vid. nott.

Σαναχάριβον βασιλέα 'Αραβίων

Σαναχάριβον βασιλέα 'Λοαβίων τε καλ 'Λοσυρίων] Extrema verba Iosephus Archaeolog. X, 1. §. 4 in suo Herodoti libro haud legisse videtur, cum Herodotum in eo lapsum conqueritur, quod non Assyriorum, sed Arabum dixerit regem. Libri scripti, quantum nos scimus, omnes retinent verba τε καλ 'Λοσυρίων,

βοηθέειν τον δὲ ίρέα ἐς ἀπορίην ἀπειλημένον, ἐσελθόντα ἐς τὸ μέγαρον, πρὸς τὤγαλμα ἀποδύρεσθαι, οἰα πινδυνεύει παθείν. ὀλοφυρόμενον δ' ἄρα μιν ἐπελθεῖν ὕπνον. καὶ οἱ δόξαι ἐν τῆ ὅψι, ἐπιστάντα τὸν θεὸν θαρσύνειν, ὡς οὐδὲν πείσεται ἄχαρι ἀντιάζων τὸν ᾿Αραβίων στρατόν αὐτὸς γὰρ οἱ πέμψειν τιμωρούς. τούτοισι δή μιν πίσυνον τοῖσι ἐνυπνίοισι παραλαβόντα Αἰγυπτίων τοὺς βουλομένους οἱ ἔπεσθαι, στρατοπεδεύσασθαι ἐν Πηλουσίω ταύτη γάρ εἰσι αἱ ἐσβολαί ἔπεσθαι δὲ οἱ τῶν μαχίμων μὲν οὐδένα ἀνδρῶν, καπήλους δὲ καὶ χειρώνακτας καὶ ἀγοραίους ἀνθρώπους. ἐνθαῦτα ἀπικομένους.

quae a librario s. lectore Iudaicae historiae guaro addita esse opina-tus erat Beck: De gloss. critt. quaest. II. p. 9. 10; mihi vero quam maxime illa retinenda esse quam maxime illa retinenca videntur. Arabum regem quod Sana-cheribum Herodotus dixit, bene (Assonius (Thes. L. Hebr. monuit Gesenius (Thes. L. Hebr. II. p. 962 coll. ad Iesai. XXXVI, 1) Arabum nomen ampliore significatu ad Syros in Mesopotamia pertinere videri; Arabes, qui in peninsula Petraea (Ics. XXI, 11) et Arabiam inter et Euphratem habitarint, hic intelligi statuit Cless in: Pauly Realencyclop, VI, 1. pag. 707 not. Nomen regis in sacris libris scribitur בַּבְּרֵרֶב quod Graeci vario modo reddiderunt, vid. Gesen. l. l., qui sacerdotis sancti significatioqui sacerdotis sancti signineationem probabiliter in hac voce latere putat, quam Bohlen sanscritice scriptam vult senàgrib atque interpretatur exercituum victorem. Tu vid. etiam Keil: Comment. zu d. Büch. d. König. p. 519. In interpretatur exercituum victorem. d. Büch. d. König. p. 519. In inscriptionibus cuncatis palatii, quod a Sanacharibo exstructum contendunt in loco, cui nunc nomen Nebi Yunes ex adverso urbis Mossul, nomen probabiliter scriptum tradunt Sanahi-ir-ba, in quo et dei et domini significationem inesse dicunt; cf. Oppert in: Zeitschrift d. deutsch. morgenländ. Gesellschaft. VIII, 3. p. 596. De reliquis, quae ad h. l. spectant, vid. Excursum ad h. l.

ξς ἀποφίην ἀπειλημένον] Vid. I, 24 ibiq. nott. coll. VIII, 109. IX, 34. In seqq. ad μέγαφον conf. not. ad I, 47 et ad αχαφι I, 38. 108. παθείν scripsi pro παθέκν. cf. I. 32.

1, 32.
 αντιάζων τον Αφαβίων στρατόν]
Ad structuram et significationem verbi άντιάζειν (obviam ire. ocurrere) conf. I, 105. II, 118. III. 45. IV, 80. IX, 6. In seqq. ad verbi ταύτη γάς είσι αί έσβολαὶ conf. III, 5, ubi de desertis, quae terrestri itinere Aegyptum petentibus permeanda sunt, scribit μούνη δι ταύτη είαι φανεφαὶ έσβολαὶ ές διγυπτον, quibuscum conf. cap. 7 init. Ad vocem ἐσβολη pertinent etiam hi loci II, 75. VII, 172. 173. 175. 176. 207. VIII, 15. Ad structuram nominativi αὐτὸς in verbis: αὐτὸς γάς οἱ πέμψειν conf. II, 118 ibique nott.

καπήλους δὲ καὶ χειρώνακτις καὶ ἀγοραίους ἀνθρώπους] De his vocibus dixi ad I, 93. κάπηλοι inter gentes Aegypti septem quinto loco ponuntur infra II, 164. Atque Heeren. (Ideen II, 2. pag. 140) vocem καπήλους interpretatur die Kaste der generhtreibenden Bürger. Namque omnes intelligi vult opifices, artifices, mercatores, caupones.

ένθαῦτα ἀπικομένους] Ad structuram conf. II, 00: ταῦτα δὲ γινόμενα, πένθεα μεγάλα τοὺς Αἰγνπτίους καταλαμβάνει, ubi vid. nott. itemque II, 152. III, 99. Wannowski Syntax. anomal. Graecc. pars (Lips. 1835) pag. 175. Mox e Bredovii monitu pag. 327 scripsi φαγείν pro φαγέεν, ut paulo ante

τοϊσι έναντίοισι αὐτοϊσι έπιχυθέντας νυκτός μῦς ἀρουραίους, κατά μεν φαγείν τους φαρετρεώνας αὐτών, κατά δε τά τόξα, προς δε των ασπίδων τα όχανα, ωστε τη ύστεραίη φευγόντων σφέων, γυμνῶν ὅπλων, πεσείν πολλούς. καὶ νῦν οὐτος ὁ 173 βασιλεύς έστηκε έν τῷ ἰρῷ τοῦ Ἡφαίστου λίθινος, ἔχων ἐπὶ τῆς χειρὸς μῦν, λέγων διὰ γραμμάτων τάδε ΕΣ ΕΜΕ ΤΙΣ ΌΡΕΩΝ ΕΥΣΕΒΗΣ ΕΣΤΩ.

παθείν pro παθέειν et in seqq.

πεσείν pro πεσέειν. ἐπιχυθέντας νυπτὸς μῦς ἀρου-ραίους κ. τ. λ.] Aliam prorsus As-syriorum cladis ac fugae causam prodit Iudaeus propheta XXXVII, 36; peste enim ac divinitus misso angelo interfectore ad reditum Assyrios coactos esse scribit, magnam stragem perpessos, qua centum octo-ginta quinque millia hominum per-iisse dicuntur. Quibus addere licet, quae Hieronymus Commentt. in Iesai. XI, 37. T. IV. p. 461 ed. Vallars. scribit: "pugnasse autem Sennacherik nagan. Sennacherib regem Assyriorum con-tra Aegyptios et obsedisse Pelu-sium: iamque exstructis aggeribus urbi capiendae venisse Tarachum regem Aethiopum in auxilium et una nocte iuxta Ierusalem centum octoginta quinque millia exercitus Assyrii pestilentia corruisse narrat Herodotus et plenissime Berosus, Chaldaicae scriptor historiae, quorum fides de propriis libris petenda est." De Beroso cf. Ioseph. Antiqq. X, 1, 4. Quod vero Herodotus de muribus narrat, Bocharto douis de murious narrat, Bocnarto explicandum videbatur ex similitudine vocum λαμὰς (mūs) et λοιμὸς (pestis), quarum confusio diversam pepererit narrationem. Quae tamen minime satisfacere posse censet Gesenius, a Cr. laudatus, ad Iesai. l. l. pag. 974. Ad Michaëlis sententiam ille nos attendere iubet, qua mus Aegyptiorum in notis hieroglyphicis denotet vastationem et destructionem, teste Horapoll. Hieroglyph. I', 50, ubi vid. Leemans p. 273. Qua muris nota in regis effigie falso intellecta ortam videri Neque ali-Herodoti narrationem. ter ex muris symbolo haec repeti vult Hitzig (ad Iesai. pag. 435), respiciens puoque ad regis statuam murem manu tenentis. Add. eun-dem: Urgeschichte d. Philist. p. Add. eun-201, qui quod Herodoteam huius rei narrationem Philistaeam dicit, malim Aegyptiam dicere, i. e. traditam Herodoto ab Aegyptiorum sacerdotibus ita rem exponentibus vel potius exornantibus. Tu conf. quoque Schegg: Der Prophet Iesaias II. p. 261, Knebel ad Ies. p. 273, Friedreich: Zur Bibel T. I. p. 202. Murem Martis planetae symbolum esse statuit Seyffarth: Beiträge z. Kenntniss d. alt. Aegypt. II. p. 150. Opportune quoque Wesselingius grammaticorum narrationes ad Iliad. I, 39 attulit de Troadis in-colis mures venerantibus, ὅτι τὰς νευρὰς τῶν πολεμίων διέτρωγον

γυμνών οπλων] Intelligentur arγυμνων οπλων] Intelligentur armis nudati. Cf. Xenoph. Cyrop. V, 4, 45: γυμνὰ ὅπλων σκευοφόρα, alia, quae attulit Wesseling. (Dissert. Herodot. VIII. p. 99), hanc lectionem Eustathii quoque Herodotea verba ad Ili. α΄. p. 35, 3 sive p. 26, 35 afferentis auctoritate probatam tuens. Mediceus. Floprobatam tuens. Mediceus, Florentinus, alii libri afferrunt γυμνῶν ἀνόπλων, unde Wesselingius coniccit κανοπές και δείτες ecit γυμνών και ἀνόπλων idque Plutarchi et Appiani locis eandem locutionem exhibentibus satis firmavit. Quod lubens reciperem, cum vulgata γυμνών οπλων durius quid

vuigata γυμνων οπλων durius quiu habeat, quod vix quemquam fugit. διά γραμμάτων] γράμματα h. l. eadem intellexerim, quae supra II, 125.136. Noster dixit, ubi vid. nott. Quod vero suspicatur Wilkinson. Manners etc. I. p. 141, post hoc cap. videri locum capp. 164-168

142 Ές μεν τοσόνδε τοῦ λόγου Αἰγύπτιοι τε καὶ οι ίφεες ελεγον, ἀποδεικνύντες, ἀπὸ τοῦ πρώτου βασιλέος ἐς τοῦ Ἡφαίστου τὸν ίρὲα τοῦτον τὸν τελευταίον βασιλεύσαντα μίαν τε καὶ τεσσεράκοντα καὶ τριηκοσίας ἀνθρώπων γενεὰς γενομένας, καὶ ἐν ταύτησι ἀρχιρέας καὶ βασιλέας ἐκατέρους τοσούτους γενομένους. καί τοι τριηκόσιαι μεν ἀνδρῶν γενεαὶ δυνέαται μύρια ἔτεα γενεαὶ γὰρ τρεῖς ἀνδρῶν ἑκατὸν ἔτεά ἐστι. μιῆς δὲ καὶ

inserendum, id quidem mihi vix fieri posse videtur vel ob verba seqq.: ξς μὲν τοσόνδε τοῦ λόγου κ. τ. λ., quibuscum conferenda sunt, quae supra II, 99 dixit. — Ad locutionem ἔστηκε — λίθινος (de eo, cui statua ex lapide facta posita est) conf. Cobet Varr. Lectt. p. 197.

#### CAP. CXLII.

μίαν τε καὶ τεσσεράκοντα καὶ τριηκοσίας άνθρώπων γενεάς γε-νομένας] μίαν cum Gaisfordio scripsi pro μίην. — Quod vero Hero-dotus h. l. γενεάς earumque ambi-tum ita definit, ut tres constituant summam centum annorum (in quo, teste Wesselingio ad h. l., alios nactus est consentientes, alios dissentientes), hoc non satis congruit cum iis, quae leguntur I, 7, ubi conf. nott. Quamquam enim veteres inde ab Herodoti actate centum annorum spatium tribus γενεαίς plerumque absolverunt, in singulis tamen illud vix accurate observarunt, ut bene notat Ukert. Geogr.
d. Gr. u. Roem. I, 2. pag. 72, quocum conf. etiam Schubart in: Wien.
Jahrbb. Vol. XLVII. p. 3 seqq. Jahrbb. Vol. XLVII. p. 3 seqq. Et alibi quoque, observante Wesselingio ad h.l., Herodotus de singulis hominibus sive regibus sine ulla finiti temporis notatione vocem adhibet, veluti VI, 98. Quam Wesselingii observationem ita nuper probavit Gesen. (ad Iesai. XIX, 11. pag. 620) a Cr. laudatus, ut h. l. pag. 620) a Cr. laudatus, ut h. l. γενεάν necessario de unius regis regno accipi statuat, cum totidem reges, quot γενεαl, indicentur. Neque aliter ferme Wilkinson. Manners etc. I. pag. 18 atque Ley (Fat. et condit. Aegypt. sub imper.

Persarr. pag. 70 seq.), qui alterum quoque Nostri (II, 100) locum attulit, in quo voce γενεών non ferme actates, quarum quaeque 331 annorum est, sed successiones hominum indicantur. Unde sequitur, minus accurate annorum certam summam ex his constitui posse, omnemque computationem in universum potius factam vel sumptam videri. Quo accedit illud, quod reges illi ad diversas dynastias pertinere viden-tur nec singuli singulos deinceps exceperunt, sed magnam partem aequales sibi regnaverunt diversis in terrae partibus. Quae si reputaveris, haud ita nimius videbitur annorum numerus ab Herodoto proditus. Nec desunt similes aliorum scriptorum numeri, quos vel ad astronomiam vel ad mythos fabu-lasque relatos volunt. Confer Beck. Weltgesch. I. p. 294, ubi vid. plura. Ad vocem ἀρχιρέας conf. II, 37 ibiq. nott. et Heerenium Ideen II, 2. p. 127 seq. de sacerdotum mu-nere et dignitate disputantem.

— δυνέαται μύρια έτεα] δύνασθαι, valere, conficere, illustravit Hoogeven. ad Viger. de idiotism. pag. 234. Th conf. Herod. III, 89. V, 53. Quod h. l. reges ac pontifices Noster recenset trecentos quadraginta unum, id non prorsus congruit cum cap. seq.. ubi memorantur trecenti quadraginta quinque. — Nec magis congruit, quod mox in computandis singulis τῶν γενεῶν annis acque lapsus posuit 11340 annos, cum accurate computans 11366 ponere debuisset, nisi id ipsum consulto fecisse putandus est, ut significaret, in tanto annorum unumero in universum sumto (eo quod singulis γενεαῖς certum quen-

τεσσεράκοντα έτι τῶν ἐπιλοίπων γενεῶν, αι ἐπῆσαν τῆσι τριηκοσίησι, ἐστὶ τεσσεράκοντα καὶ τριηκόσια καὶ χίλια ἔτεα. οὕτω ἐν μυρίοισί τε ἔτεσι καὶ χιλίοισι καὶ πρὸς τριηκοσίοισί τε καὶ τεσσεράκοντα ἔλεγον θεὸν ἀνθρωποειδέα οὐδένα γενέσθαι οὐ μέν τοι οὐδὲ πρότερον οὐδὲ ὕστερον ἐν τοισι ὑπολοίποισι Αἰγύπτου βασιλεῦσι γενομένοισι ἔλεγον τοιοῦτον οὐδέν. Ἐν τοίνυν τούτω τῷ χρόνω τετράκις ἔλεγον ἐξ ἠθέων τὸν ῆλιον ἀνατετλαι · ἔνθα τε νῦν καταδύεται, ἐνθεῦτεν δὶς

dam eumque parem omnibus numerum annorum tribuerat) vix multum interesse tot annorum discrimen. — Ad discrimen inter pluralem numerum δυνέαται et singularem έστι in seqq. attendi iussit Bredov. p. 335, cum quo eodem p. 219 scripsi etiam γενεών pro γενεέων. — In seqq. reliqui οὐ μέν τοι οὐδὲ, ubi recent. edd. voculam τοι, quae a duobus libris abesse dicitur, omiserunt.

θεον ἀνθοωποειδέα] i. e. deum humana forma praeditum. Conf. II, 86: τύπον ἀνθοωποειδέα et I, 131 ἀνθοωποφυέας — τοὺς θεοὺς, ubi vid. nott.

Deoùs, ubi vid. nott.

τετράκις — ἐξ ἡθέων τὸν ῆλιον ἀνατείλαι] Reddunt vulgo: "solem quater extra suam sedem ortum esse", idque non sine vi quadam dici, apparet ex repetito ἐλεγον, cum haec res Nostrum ita adverteret, ut narrationis auctores iterum indicaret. Verba ἐξ ἡθέων, quae etiam simili modo posita reperiuntur I, 15, iam Thomas Magister p. 319 intellexit ἔξω τῆς συνηθείας, a quo non differt Suidas exponens ἐκ τῶν συνήθῶν τόπων, quae ad alterum Herodoti locum spectare videntur. Grammatici Graeci auctoritatem secuti sunt Fischer ad Weller. Gramm. III, b. p. 127 et Valckenar., qui hanc praepositionis ἐκ vim, qua pro ἔξω poni sumatur, in compositis saepenumero latere monuit, neque vero alia ipsius praepositionis sic adhibitae exempla attulit. Secuti quoque sunt Schweighaeuserus, afferens dictionem ἐκ τοῦ μέσου κατῆσθαι apud Herod. III, 83. IV, 118. (de qua plura vid. in Thes. L. Gr. III. p. 319 ed.

Dindorf), a nostro tamen loco alienam, Siebelis ad Pausan. III, 14, 9, quo loco nunc a Bekkero et et caett. edd. repositum est έκτος τῆς πόλεως pro έκ τῆς π., itemque Negris, qui exponit έξω τοῦ συνηθισμένου τόπου. Sed offenditur Boeckh, hunc locum tractans (Schmidt: Zeitschr. f. Geschichts-wissensch. II. p. 419 seqq.), verbis έξ ἡθέων, quae sive vertas ,,solem ex sedibus suis ortum esse", ad alterum Herodoti locum I, 15 respiciens, sive reddas ,,extra sedem suam consuetam", vix sufficere suam consuetam", vix sufficere posse arbitratur; itaque ex ήθέων - ἀναστῆναι (pro ἀνατείλαι) scribi vult eo sensu, ut sol quater sedem (i. e. locum, unde proficiscatur: ,,den Ausgangspunct der Bewegung") mutasse perhibeatur; quam in rem addit Pomponii Melae verba I, 9, ex hoc ipso Herodoti loco probabiliter ducta: ,,quater cursus suos vertisse sidera, ac solem bis iam occidiration de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra cidisse, unde nunc oriatur." Persuasit hanc mutationem Lepsio (Chronolog. I. p. 190) itemque Schwen-ckio (in Schneidewin. Philolog. I. p. 162), qui cum ἐναντίων ante ηθέων excidisse primum suspicatus esset, postea Boeckhio se adstipulaturum esse dixit, nisi locutio έξ ήθέων άναστῆναι, de sole adhibita, et ipsa offenderet simulque transitus nimis durus videretur. Equidem et ipse his offendor, ne-que solem ἐξ ἡθέων ἀναστῆναι ναlere posse credam: "solem sedem suam mutasse" quae significatio utique abest a verbo αναστήναι, quod nihil aliud declarare h. l. poterit, nisi solem e sedibus suis profectum s. loco motum, pulsum esse. Itaque

έπανατείλαι καί ενθεν νῦν ἀνατέλλει, ένθαῦτα δίς καταδῦ-

retinui omnium librorum lectionem άνατείλαι, quae vel e seqq. ἐπανα-τείλαι (ita enim cum Bredov. p. 215 scripsi pro έπαντείλαι) et ανατέλ-Lee aliquid praesidii accipiat, eamque cum Sauppio (Actt. Societt. Graec. II, 2. p. 425) ita intelligi velim: "Solem quater his temporibus non solito loco, i. e. quo nunc soleat, ortum esse, atque in his quatuor cursus vicissitudinibus duas tales fuisse, ut cursum huic nostro contrarium sequeretur." Neque aliter Letronne, cuius verba apponere iuvat (Mém. de l'Acad. des Inscriptt. XII, 2 p. 106): ,,Ils disaient, que dans cet intervalle de temps le soleil s'était levé quatre fois hors des points accoutumés et (par exemple) qu'il s'est levé deux fois où il se couche maintenant et s'est couché deux fois où il se leve. — Herodote veut dire, que le soleil s'était levé quatre fois hors des points où il se levait ordinairement, mais que sur ces quatre fois il y en avait deux, où le change-ment fut si considérable, que le lieu du coucher devint celui du le-ver et réciproquement." — Caeterum ad argumentum loci interpre-tes dudum attulerunt Platonis locum in Polit. p. 269 A, ubi iisdem fere verbis similia narrantur de solis ortu et occasu mutato Atrei regis actate: τὸ περὶ τῆς μεταβολῆς gis aetate: το περι της μεταγονης δύσεως τε και άνατολής ήλίον και των άλλων άστρων, ως άρα όθεν μέν άνατέλλει νῦν, είς τοῦτον τότε τὸν τόπον έδύετο, ἀνέτελλε δ΄ ἐκ τοῦ ἐναντίον κ. τ. λ., quo eodem, monente Letronnio l. l. p. 109, spectart Funinidae in Orest 10:00, nlia. ctant Euripidea in Orest. 10:00, alia, quae idem vir doctus attulit, quo-rum fortasse bene memor Noster inde similem quandam Aegyptiorum narrationem h. l. protulisse putandus est. Cr. ea confert, quae de Hipparchi sententia haud dissimili leguntur apud Senec. epist. ad Lucil. 71, ubi vid. Muret. t. III, p. 61 Opp. ed Ruhnken. Aegyptio-rum narrationem, quam Herodotus prodidit, attigit J. Scaliger. de

emend. tempp. p. 198, et post illum Goguet. Origg. leg. et art. diss. IV. t. III. p. 300 ed. Paris., qui hoc ponit: Aegyptios obscure indicasse videri mutatum solis cursum tempore Iosuae imperatoris et Hiskiae, Iudaeorum regis, de quo utroque in Iosuae libro X, 12, 13 et II Reg. 20, 9. Aliam his adiicit Wesselingius sententiam viri docti in Memor. Trivultin. (Janvier 1762) t.

LXV pag. 409 ed. Amstelod., quam
pluribus referre taedet, cum ab
Horodoti verbis illa sit maxime aliena. Nec meliori successu haec tractarunt academici Parisienses, de la Nauze, Brequigny, Dupuis, quorum scriptiones insertae exstant tom. XXIX Mémoir. de l'Acad. des Inscript. pag. 64 seqq. Nec de-fuerunt nostra aetate, qui, cum summam antiquitatem ad quindecim millia annorum adeo recedentem Aegyptiorum rebus asserere studerent, ad Herodoti quoque locum provocarent eumque ex diverso statu signorum zodiaci et scientia aequinoctiorum certis periodis progredientium explicatum vellent. Tu vid. quos Cr. (Commentatt. Herodd. p. 200) laudat viros doctos: Remi Raige in Mém. astronom. (Descript. Raige in Mem. astronom. (Descript. de l'Egypt I, p. 169 seqq. coll. II. p. 257 seqq.), Fourier (Descript. de l'Egypt. Antiqq. Livr. III. mém. T. I. p. 819. 822), Görres: Mythengesch. p. 415 not. (qui ad duas periodos Sothiacas haec relata vult) et Goedicke Berlin. Zeitschr. f. Wissensch. u. Kunst I. p. 350— 372. His add. Ideler: Handbuch d. mathem. u. technolog. Chronolog. I. p. 138 seq., qui etiam de periodis quibusdam Sothiacis hic statuerat improbante Letronnio l. p. 112. Alia tentarunt ad haec explicanda Pfaff in: Morgenblatt 1832. nr. 219 et vir doctus in Literar. Notizenblatt z. Abendzeitung 1832. nr. 63 p. 250, Gehringer: Ueber die biblische Aera (Tubing. 1842) p. 27, Boeckh. l. l. p. 422, Saint Martin iu: Mém. de l'Acad. d. Inscriptt. XII. 2. p.

ναι· καὶ οὐδὲν τῶν κατ' Αἰγυπτον ὑπὸ ταῦτα ἐτεροιωθῆναι, οὕτε τὰ ἐκ τῆς γῆς οὕτε τὰ ἐκ τοῦ ποταμοῦ σφι γινόμενα οὕτε τὰ ἀμφὶ νούσους οὕτε τὰ κατὰ τοὺς θανάτους. Πρότερον δὲ 143 Εκαταίφ τῷ λογοποιῷ, ἐν Θήβησι γενεηλογήσαντί τε ἑωυτὸν

75 coll. Letronnio ibid. pag. 107, Lepsius l. l. pag. 191 seqq., Rosellini Monum. storic. I. pag. 80. not., Brunet de Presle Examen critique des dynast. Egyptt. pag. 33 seqq. 86, qui novae periodi annive reformati notationem in his latere arbitratur: quod idem suspicatur Brugsch: Reisebericht aus Aegypt. p. 153 seqq. Equidem haec indicasse satis habeo: etenim ipse pronuntiare nolim, num ad mendacia et somnia Aegyptiorum haec sint referenda indeque missa facienda, quae Scaligeri est sententia adeoque Letronnii etiam esse videtur, an veri quid contineant, quod ad siderum cognitionem annorumque cursum inde constituendum omnino pertinet. — In verbis seqq. και οὐοὲν τῶν κατ' Αίγυπτον ὑπὸ ταῦτα ἐτεροιωθῆναι verba ὑπὸ ταῦτα de tempore accipienda sunt: dum haec febant, ὑπὸ τὸν χοὸνον τοῦτον, ἐν ῷ ταῦτα ἐγένετο, ut interpretatur Lhardy ad I, 51.

# CAP. CXLIII.

Πρότερον δὲ Έκαταίο τῶ λογοποιῶκ.τ.λ.] Hecataeum Milesium, qui quingentis ferme annis a Chr. n. floruit, Herodotus h. l. intelligit. Qui, pluribus orbis terrarum partibus perlustratis, opus condiderat, quod inscripsit γῆς περίοδον, qua varias terrarum partes ab ipso perlustratas accurate perscripsisse fertur adeoque tabulam s. mappam geographicam adiecisse, de qua Noster infra V, 49. Alios practerea scripsit libros historici argumenti a veteribus passim commemoratos, nec Herodoto ignotos, qui, cum magna esset Hecataei auctoritas, non solum multa videtur omisisse, quae ab Hecataeo satis iam exposita videret, verum alia quoque, quae minus bene ab illo tradita essent, ut emendaret,

sibi proposuisse. Unde factum, ut acerbius subinde Hecataeum tangere eiusdemque opiniones acrius perstringere videatur Herodotus. Vid. not. ad II, 21. 68 in. 71 init. 77. 156 et Creuzerum in Fragm. hist. pag. 22. Quae hoc loco tangit Herodotus, ea pertinuisse videntur ad γενεαλογιών opus, quo celeberrimorum Graeciae hominum heroumque seriem enumeratam eorumque res gestas literis consignatas fuisse probabile est. Vid. Creuzer I. l. pag. 45 seqq., qui idem de Hecataeo plura disputavit pag. 3 seqq. 38 seqq. et nunc haecce addit: "De Hecataeo Milesio Thebis morante et Diodoro deinde narrationum fide dignissimarum copiam relinquente optime iudicant auctores operis Descript. de l'Eg. II, p. 50." — Tu add. Ukert. l. l. 1, l. pag. 69 seq. et Klausen ad Hecataeus haec narravit in descriptione Thebarum; itaque hunc locum inter fragmenta operis, cui titulus περίοδος γης, retulit pag. 118 seq. Caeterum deridet huiusmodi genealogias per antiquitatem obvias Lobeck Aglaopham. p. 327.

ptione Thebarum; itaque hunc locum inter fragmenta operis, cui titulus περίοδος γῆς, retulit pag. 118 seq. Caeterum deridet huiusmodi genealogias per antiquitatem obvias Lobeck Aglaopham. p. 327. Έκαταίω τῷ λογοποιῷ λογοποιὸν Hecataeum vocat historiae scriptorem, enarratorem, ut bene monet Wesselingius ad V, 36 coll. V, 125 et II, 134 ibiq. nott. Eodem nomine Herodotum appellavit Iulianus λογοποιὸν, haud ignominiae causa, sed tanquam historiae scriptorem, probo sensu. Videatur Heyler. ad Iulian. ep. XXII. pag. 252 seq. a Cr. ad hunc l. laudatus. Ipse Herodotus in Arriani Peripl. 18 dicitur λογοποιὸς probo utique sensu. Quae sequuntur verba: γενεηλογήσαντί τε ξωντὸν καὶ ἀναθήσαντι τὴν πατριὴν ἐς ἐκκαιδὲ κατον θεὸν, valent: qui generis su originem recensere eamque ad deum tanquam progenitorem decimum sex-

καὶ ἀναδήσαντι τὴν πατριὴν ἐς ἐκκαιδέκατον θεὸν, ἐκοίησαν οἱ ἰρέες τοῦ Διὸς, οἱόν τι καὶ ἐμοὶ οὐ γενεηλογήσαντι ἐμεωντόν. ἐσαγαγόντες ἐς τὸ μέγαρον ἔσω, ἐὸν μέγα, ἔξηρίθμεον δεικνύντες κολοσσοὺς ξυλίνους τοσούτους, ὅσους κερ εἶκον ἀρχιρεὺς γὰρ ἕκαστος αὐτόθι ἴσταται ἐπὶ τῆς ἑωυτοῦ ζόης εἰκόνα ἑωυτοῦ. ἀριθμέοντες ὧν καὶ δεικνύντες οἱ ἰρέες ἐμοὶ ἀπεδείκνυσαν παϊδα πατρὸς ἑωυτῶν ἕκαστον ἐόντα, ἐκ τοῦ Ι;

tum s. auctorem decimum sextum a se ipso retrorsum ductum referre instituerat, ubi την πατρίην non alio sensu dixit atque infra II, 146 άπὸ τούτου γενεηλογέου σι αὐτών την γένεσιν. Neque aliter III, 75: ἀρξάμενος ἀπὸ Αχαιμένεος έγενεηλόγησε την πατρίην την Κύρου. Inde haud intercedam, si quis hoc etiam loco την πατρίην de phratria, quam Attici dicebant, accipere velit, ut fecit Welcker: Der epische Cycl. p. 162. Tu conf. I, 200 et I, 125 ibique nott. Deus autem, quem generis stirpem retulit Hecataeus, vix alius esse potuit atque Apollo, a Milesiis insigniter cultus: vid. Klausen ad Hecat. fragm. p. 6. — Ad formam vocis numeralis έκκαιδέκατον conf. II, 159 έκκαιδεκα, et quae admonuit Bredov. p. 270 seq.

οδόν τι καὶ έμοὶ οὐ γενεηλογήσαντι έμεωυτόν] Ex his verbis satis patet, Herodotum ipsum Thebis commoratum fuisse. Vid. supra II, 3. 15 ibiq. nott.

ἐσαγαγόντες ἐς τὸ μέγαρον ἔσω, ἐὸν μέγα] μέγαρον quid esset, diximus ad I, 47. "Pro atrio hic accipi volunt Galli docti (Descript. de l'Ég. Antiqq. II. p. 219) illudque ipsum amplissimum esse atrium, quod in vico Karnak ab orientali parte Nili hodieque pateat." Cr.

nologove tylivove] Heerenio (Ideen II, 2. p. 302) hi colossi videntur esse: kolossale Pilaster-Karyatiden; unde simul idem vir doctus colligit, etiam in Aegyptiis templis ligni quendem fuisse usum ad ornamenta, alia id genus. Atque adhibuit hune 1., monente Creuzero,

Visconti ad Mus. Pio-Clement. vol. II. pag. 32. Galli vero docti (l. l. pag. 169) hos ligneos colossos arbitrantur fuisse sarcophagos lisarcophagos ligneos, sive mumiarum arcas, in quibus ipsorum pontificum maxi-morum cadavera medicata inclusa fuerint. Quibus minime illud refragari monet Creuzer. (Comm. Herodd. pag. 201), quod continuo quisque sacerdos summus, dum vivit, imaginem suam ponere dicinam similiter loqui Nostrum tur; nam similiter loqui Nostrum II, 86 de veris mumiis; deinde vi-ros honoratos in conclavibus aedificiorum memorari sepultos, atque reputandum omnino esse, quam vim in Aegyptiorum vita ac societate habuerit mumiarum spectaculum (II, 78), denique quam con-sentaneum sit eiusmodi religionum sacerdoti, vivum ac spirantem sibi arculam ipsum suam collocasse in atrio sublustri. Obloquitur Gallus rum voce haerens, cum Herodoti verba, qualia nunc leguntur, vix talem interpretationem admittant. Neque enim verba αὐτόθι ἔσταται

- εἰκόνα de mumia, quae humi
renoni solet (vid reponi solet (vid. nott. ad II, 86), accipi poterunt.

accipi poterint.

εκαστος αυτόθι εσταται] εσταται plerique libri et optimi probante quoque Bredov. p. 397. Contra e Sancrofti libro aliisque Eltz Quaest. Herodd. fasc. I. p. 12 (Jahrbb. f. Philolog. Suppl. IX. p. 118) reponi iubet εστα verbo activo, quod invenimus II, 86. IV, 103 aliisque locis, quos indicat Wesselingius. Quoniam vero h. l. agitur de statua, quam sibi quisque ponit ponendamve curat. satis videtur

tutus medii verbi usus.

ἄγχιστα ἀποθανόντος τῆς εἰκόνος διεξιόντες διὰ πασέων, εως οῦ ἀπείδεξαν ἀπάσας αὐτάς. Έκαταίω δὲ γενεηλογήσαντι έωυτὸν καὶ ἀναδήσαντι ἐς έκκαιδέκατον θεὸν, ἀντεγενεηλόγησαν ἐπὶ τῆ ἀριθμήσει, οὐ δεκόμενοι παρ' αὐτοῦ ἀπὸ θεοῦ γενέσθαι ἄνθρωπον. ἀντεγενεηλόγησαν δὲ ώδε, φάμενοι εκαστον τῶν κολοσσῶν Πίρωμιν ἐκ Πιρώμιος γεγονέναι ἐς ὃ τοὺς πέντε καὶ τεσσεράκοντα καὶ τριηκοσίους ἀπέδεξαν κολοσσοὺς Πίρωμιν ἐκ Πιρώμιος γενόμενον, καὶ οὖτε ἐς θεὸν οὖτε ἐς

διεξιόντες διὰ πασέων] Imitatus est hanc locutionem Pausanias IX, 27, §. 5, ubi vid. Siebel. De ipso verbo διεξιέναι conf. I, 166 ibiq. not. Ad πασέων suppl. τῶν εἰκόνων. Ad seqq. ἔως οὐ ἀπέδεξαν conf. Struv. Spec. quaest. de dial. Herod. I. pag. 43. 44, quem si audias, scribendum erit ἐς ô, quod per librarios saepius transformatum in ἐς οὐ tandem etiam in ἔως οὐ abierit. Recentt. edd. inde a Bekkero scripserunt ἐς ô, quod etiam hic reponi iubet Bredov. p. 283. Equidem librorum scriptorum omnium auctoritatem sequi malui. Qua eadem ex causa in seqq. reliqui ἀριθμήσει, quod Bekker. et ceteri edd. in ἀριθμήσι mutarunt, probante utique Bredov. p. 266. καὶ ἀναδήσαντι ἐς — θεὸν] Μοπet Valcken. ἀναδήσαι (ἐωντόν) ἐς

net Valcken. ἀναδήσαι (ἐωντόν) ἐς θεὸν idem esse atque τὸ γένος εἰς θεὸν ἀναφέρειν (i. e originem, stirpem ad deum referre s. a deo repetere), sive etiam (omissa voce γένος) ἀναφέρειν εἰς θεόν. Cui proxime accedere ait ἀνάψαι τὸ γένος εἰς Δία in Philostrat. vit. Apoll. I, 4.
Πίρωμιν ἐκ Πιρώμιος γενόμενον

πιρωμιν εκ Πιρωμιος γενομενον κ. τ. λ.] De hoc loco monuit Creuzer. Comm. Herodd. pag. 203: ,,Quod Iablonskius (Prolegg. ad Panth. p. 38 itemque in Vocc. Aegg. p. 204) Piremei, i. e. facientem, quod iustum est, ab Herodoto confusum esse dixerat cum Piromi, i. e. homine, ei sententiae suffragatur Gesen. ad Iesai. XIX, 11. p. 620 not., obloquitur Larcherus, idque vix fieri potuisse in vocabulo tam vulgato contendit. Recte, si quid video. Ac lucem arbitror afferri posse huic loco

Herodoteo, si contuleris Maxim. Tyr. Dissert. VIII, 5. pag. 137 seq. Reisk., cuius verba insignem Aegyptiarum Graecarumque religionum indolis significationem habent. Iam quis dubitet, Hecataeum, qui deum adeo fecerat generis sui ἀρχηγέτην, de reliquis deinceps maioribus suis item magnificentius esse locutum, ut eos saltem heroas ac Κοείττονας appellaret. Cuiusmodi orationi sacerdotes nihil aptius apponere poterant, quam illud: ,,,,Horum pontificum, quorum ima-,,,,, lorum pontincum, quorum imagines adspicis, unusquisque fuit vir quantivis καλὸς κάγαθὸς, neque tamen quemquam dicimus ex deo vel ex heroë esse generatum.""

Attende extrema: οὐνε ἐς θεὸν, οὕνε ἐς ῆροω ἀνέδησαν αὐνούς. Nihil igitur certins. igitur certius, quam Hecataeum, qui deum auctorem sui generis proqui deum auctorem sur generis pro-ferret, heroas etiam inter Milesios suos maiores iactasse, sive Κοείν-τονας. Quibus salse Thebaici sa-cerdotes obtrudebant illos suos, quos tantummodo ἀγαθούς dice-bant. — Quae cum ita sint, Herobant. — Quae cum ita sint, Hero-dotum prorsus accurate explicasse dixerim Aegyptiacum illud Πίρω-μις." Atque Lacrozius, referente Larchero, cum Aegyptio hocce nomine etiam Indorum comparavit Biroumas, Brahma (Birma). Adde ex Wesselingii ad h. l. nota, Kirchero observante, Πίρωμι Coptis esse virum fortem, heroēm; alibi tamen simpliciter virum, hominem sine ullo boni malive additamento. Ac Theognid. pag. XXIV notavit Heerenius (Ideen II, 2. pag. 128) Herodoteas voces καλὸς κάγαθὸς, quibus Aegyptium nomen explicetur,

ῆρωα ἀνέδησαν αὐτούς. Πίρωμις δέ έστι κατ' Ἑλλάδα γλῶσ-144 σαν καλὸς κάγαθός. Ἡδη ὧν, τῶν αί εἰκόνες ἦσαν, τοιούτους ἀπεδείκνυσάν σφεας πάντας ἐόντας, θεῶν δὲ πολλὸν ἀπηλλαγμένους. τὸ δὲ πρότερον τῶν ἀνδρῶν τούτων θεοὺς είναι τοὺς ἐν Αἰγύπτω ἄρχοντας, οἰκέοντας ᾶμα τοῖσι ἀνθρώποισι: καὶ

minime ad morum probitatem atque integritatem referendas esse, verum ad stirpis nobilitatem ac praestantiam. Idem quoque statuit Hengstenberg: Die Bücher Mosis u. Aegypt. p. 31. Quod ad Aegyptium nomen attinet, plerique nunc consentiunt, nihil aliud eo declarari nisi hominem, cum Romi significet hominem et Pi articulus sit Aegyptiorum; vid. Saint-Martin loco supra l. pag. 72, Wilkinson Manners etc. 1. p. 17, Rosellini Mon. stor. II. p. 55 seq., qui honesti ac probi hominis significationem additam videri monet. Add. Uhlemann. Philolog. Aegypt. p. 25, Brunet de Presle: Examen critiq. d. dynast. d'Egypt. p. 87. Gehringer l. supra l. et ipse agnovit articulum Pi in hac voce, sed Romi refert ad Hebraicum 1: e. altus. Alia protulit Saalschuetz (Zur Kritik Manetho's etc.) p. 3.

#### CAP. CXLIV.

Θεοὺς εἶναι τοὺς ἐν Αἰγύπτω ἄρχοντας κ. τ. λ.] De diis in Áegypto regnantibus scribit quoque Diodor. I, 12. 44, ubi vid. Wesseling.
Larcherus ad illud regni genus haec
relata vult, quod deorum quidem
nomen habeat, revora autem a sacerdotibus administretur, theocraticum vulgo appellant. Neque aliter iudicat Wilkinson. Manners etc.
sec. ser. I. p. 206, itemque Rosellini,
cuius sententiam mox afferemus.
Equidem haec ad eam Acgyptiorum
doctrinam refero, de qua Creuzer.
exposuit ad Herod. II, 145. Ad
historiae fidem certamque aetatum
seriem constituendam vix quidquam
haec valere posse quivis intelligit.

απηλλαγμένους (pro ἀπαλλαγμένους) e duobus codd. reposui, probante Bredov. p. 293, quem eun-

dem secutus sum in simili augmenti restitutione II, 152 et 167. οἰκέοντας ἄμα τοισι ἀνθρώποισι]

,,Reposuit olπέοντας ex codicibus aliquot post Schaeferum Schweighaeuserus [et Gaisford., quem secuti sumus]. Ego mihi hoc loco laudo modestiam Wesselingii, qui cum et ipse faveret ei lectioni, textu tamen pristinam exhibuit ovx έοντας, quam Athenagoras in suo cod. (de legat. cap. 24) legerat, et Med. Schellersh. (F) aliique tuen-tur. Nec Valckenarius diserte po-tiorem iudicat alteram. Simpliciter accepit Iablonski prolegg. Panth. p. 39. 41: qui cum hominibus non una vixerint. Quae sententia quam difficultatem pariat, commonstravit Wesselingius ad nostrum locum, et, Wesselingius ad nostrum locum, et, ut hoc ipse etiam addam, nemo nescit, Thebas, Abydum aliasque Aegyptias urbes conditas ferri a diis. Sed quid si είναι ᾶμα τοῖσι ἀνθρώποισι h. l. eam potestatem habeat, quam alibi συμμίξαι, ὁμιλεῖν, διαλέγεσθαι? Quae verba de rebus venereis usurpari docuit Valckenarius ad Nostri II, 64. Hoc si admittas, hoc ipsum: οὐκ ἐοντας ᾶμα κ. τ. λ. idem foret atque τας αμα κ. τ. λ. idem foret atque superius fere: οὐ δεκόμενοι παρ' αύτου, ἀπὸ θεου γενέσθαι ἄνθοωπον. — Verumtamen ipsi Herodoto refragatur quodammodo Plutarchus in Sympp. VIII. procem. pag. 718 s. 960 Wyttenbach." Creuzer. Comm. 960 Wyttenbach." Creuzer. Comm. Herodd. p. 203. 204. Sed conf. nunc eundem in Symbol. I. p. 6 ed. tert. Ad lectionem our corras redit Rosellini Mon. stor. I. p. 71, quam ita accipit: "non communi-canti cogli nomini" eum imperii theocratici modum hic exprimi ra-tus, in quo ipsum quidem numen imagine tantum aut alio symbolo declaratum compareat, rerum publicarum administratio autem per

τούτων αίεί ενα τον κρατέοντα είναι, υστατον δε αὐτῆς βασιλεῦσαι 'Ωρου τὸυ 'Οσίριος πατδα, τὸυ 'Απόλλωνα Ελληνες οὐνομάζουσι τοῦτον, καταπαύσαντα Τυφῶνα, βασιλεῦσαι

sacerdotes geratur. Quae quantum ab Herodoti loco recte intellecto aliena sint, vix pluribus monere attinet. Wesselingius in nota ad h. l. ad Diodorum quoque provo-cat I, 12 [et I, 44] itemque ad Plutarchum de Isid. et Osir. cap. 18, quibus locis ea firmetur apud Herodotum lectio, qua deos cum hominibus habitasse (οίκεοντας ἄμα τοισι ἀνθιώποισι) censemus.

νῦστατον — 'Ωρον τὸν 'Οσίριος παιδα] Eadem fere Diodor. I, 44 init. coll. I, 21 et Pausan. II, 30.

 0.
 τὸν Απόλλωνα Ἐλληνες οὐνομά-ζουσι Conf. II, 156. Pausan. l. laud. Laurent. Lyd. de menss. pag. 42 Roeth. et quae alia affert Ia-blonsk. Vocc. Aegg. pag. 241 seq. et Seyffarth: Beiträge z. Kenntniss d. alt. Aegypt. II. p. 107 seq. Ac distinxit Plutarchus de Isid. et Osirid. cap. 12. p. 355 seq. inter Arverin. Osiridis fratrem, quem Apollinem sive Horum natu maiorem ferebant, et inter Horum minorem natu, filium Osiridis et Isidis, patic ellerem de que vid cap. 18 tris ultorem, de quo vid. cap. 18 seqq. Arverin Osiridis fratrem a Graecis Apollinem dici, testatur quoque Diodor. Sic. I, 17 coll. 13, ubi Apollinem dicit, quem proprie Arverin dicere debebat, ipsisque inscriptionibus Graecis duabus hoc confirmatur apud Letronnium Recueil d'Inscript. d'Egypt. I. p. 40.50. Herodotus ad Horum minorem natu, Osiridis filium, respexit, quem et ipsum Apollinem vocare poterat, cum haud pauca ille offerret similia Graecorum Apollini: de quibus conf. Wilkinson. Manners etc. sec. ser. I. p. 397 seqq., Roeth: Gesch. d. abendl. Philos. I. nott. p. 156 coll. 184, qui e monumentis Aegy-ptiis protulit inscriptiones, in qui-bus Osiridis et Isidis filius, ultorque patris praedicatur; ipse reprae-sentatur deus in his monumentis vir iuvenis falconis capite instru-

ctus (cf. Wilkinson. l. l. III. Pl. 37), nomen notis hieroglyphicis falconis addita linea sive flagello indi-catur sonatque Hor s. Har. Hunc igitur Horum, quem ad solares deos pertinuisse nihil dubium, quo iure et quo sensu Noster Graecorum Apollinem dixerit, disquisivit Creuzer. in Symbol. II. p. 34. 248. 555. 558. 657. III. p. 328 ed. tert., quocum conf. quae Hirt disseruit: Abhandll. d. Berlin. Akad. hist. phil. Class. ann. 1820 et 1821. pag. 157 seqq. Nam Horus appellabatur Sol in solstitio aestivo; quo quidem tempore omnium rerum, quae ad hominum animaliumque vitam nutriendam exhilarandamque faciunt, haud ambigua spes ostenditur. Inde in doctrina sacerdotali exhibetur deus iuvenis optimae spei pulcherrimaeque faciei morumque proba-tissimorum, ut qui patris (Osiri-dis) a Typhone caesi vindex exstiterit. Quae si reputes, quid obstat, quo minus Horo, Aegyptio deo, cum Graecorum Apolline convenisse credamus? Duos autem Aegypti deos solares ad Graecorum Apollinem valuisse Creuzerus statuit l. l., alterum, Vulcani qui perhibetur filius, quique ad Apollinem πατοφούν Atherita in the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o niensium pertinuit; alterum, Horum, qui ad reliquarum Graeciae gentium Apollinem valuit. Tu conf. quae ipse olim disserui in dissert. de Apolline Patricio, Heidelb. 1820. pag. 16 seq.

τούτον, καταπαύσαντα Τυφώνα] De Graeca forma vocis Τυφών (II, 156) et Τυφώνα omnia dabit Bredov. p. 250 seq. Secundum alios Thyphonem interfecit Horus, patrem caesum ulturus, secundum alios Typhonem regno, quod oc-cupaverat, deiecit. Conf. Diodor. I, 21. 88. Plutarch. de Is. et Osir. cap. 19. pag. 358, ubi Typhonem duabus pugnis superatum esse scri-bit, coll. cap. 73. pag. 380, ubi plura de fignificatione Typhonis. υστατον Αιγύπτου. "Οσιρις δέ έστι Διόνυσος κατ' Ελλάδα νλώσσαν.

Plura citat Iablonsk. Panth. Aeg. III. p. 40. Add. Hirt: über Gegenstände d. Kunst b. d. Aegypt. l. l. pag. 158 seq. 164 seqq. Pertinent vero hacc ad doctrinam illam sacerdotalem, quae ad historiae formam ea effinxit, quae ad physicas, astronomicas adeoque metaphysicas notiones vulgo referentur. Atque Horum modo diximus esse solem in solstitio aestivo, cuius vi salu-tifera quaecunque in terrae solo in-clusa tenentur, in lucem proferun-tur et ad maturitatem perducuntur. Cui quaecunque obstant in terra at-que aëre, ea Typhonis nomine ac notione comprehenduntur et Typhonis in daemoniacam speciem quasi Inde Typhon intemcoalescunt. peratus omnis rerum naturalium excessus; inde ardor, foetor, pestis, angor et fatalis obitus; inde vel animi quaevis perversitas, animique quodvis vietum, fausta omnia atque infausta. Hacc qui teneat, iam intelliget, quid sacerdotes spectarint docentes Typhonem ab Horo vel interemtum vel regno deiectum vel interemtum vel regno deiectum esse. Plura Creuzer. Comm. Herodd. p. 288, qui nunc addit Sturz. ad Hellanici fragm. pag. 44. Et conf. quae ad II, 61 notata sunt. Add. Wilkinson. Manners etc. III. pag. 75 sec. ser. I. pag. 337 seqq. 416 seqq. Roeth, l. l. nott. pag. 161 et seqq. In monumentis Aegyptiorum diverso modo Typhonem exhiberi monstrant. quae attulit exhiberi monstrant, quae attulit Parthey ad Plutarch. De Isid. et Osirid. pag. 153; neque ipsum nomen, notis hieroglyphicis significatum, adhuc est inventum, quod apud Aegyptios fuisse  $\Sigma \dot{\eta} \vartheta$  idem declarat Plutarchus (l. l. cap. 41.), qui Thyphonis nomen Graecum esse asserit ibid. cap. 2. Ac nomen Set utique notis hieroglyphicis scriptum inveniri notat Roeth. l. l., qui Typhonis nomen appellativum esse censet, neque Graecum sed Aegyptium, quo omnino significetur adversarius, inimicus. De Typhone-Set eiusque vi et significatione accurate quoque

disputat Lepsius (Denkschrift d. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. 1851. pag. 204 seqq.) ex ipsis Aegyptiorum monumentis plura afferens.
 καταπαύαντα] De verbo καταπαύειν (regno aliquem eŭcere) monet Wesselingius ad h. l. citans Herod. II, 162. VI, 43. VII, 105. "Οσιοιε δέ έστι Διόννσος κατ" Έλλάδα γλώσσων] Vide supra II, 42 ibiq. not. et II, 50 ibique not. Add. Plutarch. De Isid. et Osirid. cap. 35. pag. 364. Ipsa Aegyptiorum monumenta si perlustramus, Osiridem plerumque exhiberi inferorum praesidem ac deum mortuororum praesidem ac deum mortuo-rumque hominum iudicem invenimus, indeque etiam summo iure a Nostro II, 123 scribi apparet: άς-χηγετεύειν δε των κάτω Αίγύπτιον λεγουσι Δήμητρα και Διόνυσον, i. e. Isidem atque Osiridem. Plura de hoc Osiridis munere atque offi-cio attulerunt Wilkinson. Manners etc. sec. ser. I. pag. 314 seqq., Parthey ad Plutarch. De Is. et Osir. pag. 170, Roeth. l. l. nott. pag. 152. Neque vero ad inferos tantum Osiridis numen pertinere, sed ad supera quoque spectare, nec pauca esse, in quibus huius dei optimi utique ac benevoli vis ac potestas cum Baccho conveniat, similia fere hominibus praestante, dubitari ne-quit: tu conf. modo de Osiride pluribus exponentem Creuzer: Symbol. II. pag. 19 seqq., Hirt. I. l. pag. 148 seqq. Atque Roeth. l. l. pag. 169 recte admonuit, Osiridem apud inferos exhiberi praesidem deumque aeque atque in superis hominum dominum Aegyptique regem.
Add. Klausen in: Ersch. u. Gruber.
Encyclop. Sect. III. Vol. VI. pag.
269 seqq. De ipso Osiridis nomine plurima suppeditavit Iablonski Panth. Aegypt. II, 1. §. 10 seq. 15 seq. et Vocc. Aegyptt. p. 188. Toi-que illum ab Aegyptiis dictum se audivisse Hellanicus tradidit, teste Plutarcho: De Is. et Os. cap. 34. p. 361; quod ad unum idemque redire monet Roeth. l. l. nott. pag. 152.

Έν Έλλησι μέν νυν νεώτατοι τῶν θεῶν νομίζονται εἶναι 145 Ἡρακλέης τε καὶ Διόνυσος καὶ Πὰν, παρ Αἰγυπτίοισι δὲ Πὰν μὲν ἀρχαιότατος καὶ τῶν ὀκτὰ τῶν πρώτων λεγομένων θεῶν, Ἡρακλέης δὲ τῶν δευτέρων, τῶν δυώδεκα λεγομένων εἶναι, Διόνυσος δὲ τῶν τρίτων, οι ἐκ τῶν δυώδεκα θεῶν ἐγένοντο. Ἡρακλέι μὲν δὴ οσα αὐτοὶ Αἰγύπτιοί φασι εἶναι ἔτεα ἐς Ἅμασιν βασιλέα, δεδήλωταί μοι πρόσθε Πανὶ δὲ ἔτι τούτων

Qui ipse hoc nomen non proprium sed appellativum esse, quod etiam aliis diis tributum fuerit, observat poenamque retribuentis notionem eo declarari addit: quod cum deo inferorum praeside ac iudice supremo convenire nemo non videt. In alia plane abit Seyffarth: Beiträge z. Kenntn. d. alt. Aegypt. II. pag. 113 seqq., ad sidera et planetas Osiridem revocans.

#### CAP. CXLV.

'Εν Έλλησι μέν νυν νεώτατοι τῶν Dεῶν νομίζονται κ. τ. λ.] Comparanda sunt, quae ad II, 43 et 46 adscripsimus simulque adiicienda, quae de triplice ordine decorum According (2014) gyptiorum, primorum (octo), alterorum (duodecim), tertiorum, in quibus ipse Osiris Dionysus est, disseruit Creuzerus Comm. Herr. p. 205 seqq. ,, Habet nimirum huiusmodi doctrina hoc singulare, ut, quae hodieque ad metaphysicas, physicas, astronomicas inprimis rationes rediguntur, ea sacerdotalis ra-tio ad historiae quandam speciem effingat. Hincomnia illa, quae hominum memoriam excedunt, dispescuntur per regna deorum (βασιλείας θεων). Videlicet ponunt prisci sacerdotes copiam quandam aetatum, quae per temporum decursum invicem se excipiunt. In principio et quasi in rerum omnium culmine locant vel unum vel plures deos su-premi ordinis et sola mentis cogi-tatione informandos. Hos sequuntur dii alteri, inferiores illis pri-mis, sed in quibus tamen et ipsis vera vis divinitatis, qua illi primi censentur, insit; et sic porro di-

versis gradibus procedente ordine. Hoc pacto fit, ut summum numen et tanquam ipsa divinitas propagine sua deorum per labentes ac-tates sese explicet, et, licet per se summa, ad infima tamen omnia nec minus pertineat. In extremum autem gradum progressa quadam sui parte implicatur inferiorum rerum vicissitudine, rerum fluxarum gurgite immergitur, et mortalia adeo-que mortem subit, ita tamen, ut, quia nunquam potest a se ipsa desciscere, vi perennis suae divinitatis reviviscat et perpetuitatis rerum naturalium auctor sit." De Hercule satis supra monitum est ad II, 43, de Pane ad II, 46; Dionysum vero, i. e. Ostridem (vid. ad II, 144 nott.), quod ad tertium deorum ordinem Noster retulerit, id ex erosa factum essa indicat Lensing rore factum esse iudicat Lepsius (Chronolog. d. Aegypt. I. pag. 253. Denkschrift. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1851. pag. 174), quod Ho-rus, Osiridis filius, qui Typhonem vicit patrisque vindex exstitit, ultimus deorum rex ante Menem, primum hominum regem, perhiberetur: itaque ab Herodoto quoque Horum et Osiridem, quem utrumque primo deorum ordini (ad quem e Lepsii sententia pertinent), adscribere de-buerit, ad tertium, i. e. ultimum deorum ordinem, quos hominum imperium in Aegypto exceperit, re-ferri. Neque enim horum trium or-dinum alterum ex altero ortum putat Lepsius (l. l. pag. 177 seq.) generandi lege, sed regnorum successiones temporum decursu factas declarari censet.

δεδήλωταί μοι πρόσθε] Vid. supra II, 43. Pro Ἡρακλῆς, ut vulgo legebatur, reposui Ἡρακλέης, mo-

πλέονα λέγεται είναι, Διονύσφ δ' έλάχιστα τούτων καὶ τούτφ πεντακισχίλια καὶ μύρια λογίζονται είναι ές Αμασιν βασιλέα. καὶ ταῦτα Αἰγύπτιοι ἀτρεκέως φασὶ ἐπίστασθαι, αἰεί τε λογίζόμενοι καὶ αἰεὶ ἀπογραφόμενοι τὰ ἔτεα. Διονύσφ μέν νυν, τῷ ἐκ Σεμέλης τῆς Κάδμου λεγομένφ γενέσθαι, κατὰ ἔξακόσια ἔτεα καὶ χίλια μάλιστά ἐστι ἐς ἐμὲ, Ἡρακλέι δὲ τῷ ᾿Αλκμήνης 175

nente Bredovio pag. 258 et Dindorfio pag. XV.

πατά ξξαπόσια ἔτεα καὶ χίλια μάλιστά έστι ές έμε] κατά hic va-let ferme, cerciter; vid. nott. ad VII, 173. In hisce numeris vitium latere Wesselingius aliique conten-dunt. Cum enim ab Hercule ad Herodotum anni nongenti fere abierint, Hercules autem a Baccho nonnisi quinque generationibus disiunctus sit (prouti ex Apollodoro, Diodoro, aliunde cognitum sit), in Herodoti textu refingendum esse: κατὰ έξήκοντα έτεα και χίλια, i. e. annos ferme mille et sexaginta; quippe quo annorum numero exacte reddatur nongentorum annorum spatium additis quinque generationibus, quae secundum ea, quae II, 142 tradan-tur, centum fere et sexaginta consumment annos. Videtur utique probabilis haecce emendatio, a plu-Videtur utique ribus cupide arrepta; laudo tamen equidem Schweighaeuseri religio-nem, qui vulgatam, libris scriptis omnibus probatam, intactam relinquere maluit, quam in istiusmodi numeris quidquam mutare. Neque sane ipse Noster in his numeris, quibus consulto illud κατά addidisse videtur, quod paulo ante in Aegy-ptiorum annis quindecim millibus omisit, sibi prorsus constitisse vi-detur. Qui enim h. l. (quocum conf. etiam I, 7. II, 13) Herculem, Alcmenes filium, nongentis ferme ante se annis vixisse scribit, is, alios lo-cos VII, 204 et VIII, 131 si sequimur, septingentos potius sumsisse videri potest, nisi hoc cum Nie-buhrio (de quo mox) alium in modum explicare velimus. Hunc vero locum si sequamur ipsiusque Herodoti actatem tricenariam fere tum fuisse (circa 454 a. Chr. n.) statuamus, Dionysi aetas redibit ad annum 2054, Herculis ad annum 1354, Panis ad ann. 1254 a. Chr. n., Troiaque capta ponenda erit circa ann. 1263 a. Chr. n. Conf. Fischer: Griech. Zeittaf. pag. 8. 9, qui in Dionysi aetate constituenda lectionem ἐξήκοντα pro ἐξακόσια secutus invenit annum 1514 ante Chr. n. E Larcheri calculis (T. VII. pag. 345) Hercules natus est anno 1384 a. Chr. n., Pan (ibid. pag. 359) anno 1260, Troia capta anno 1270 a. Chr. n. Tractavit haec quoque Brunet de Presle: Examen critiq. d. dynast. d'Egypt. pag. 78 seq. coll. pag. 63 seq.

'Ηρακλέϊ δὲ τῷ 'Αλκμήνης, κατὰ είνακόσια έτεα Si Spartanorum regum Heraclidarum generationes computes, erunt viginti et una; quae ex ipsius Herodoti computatione efficiunt annos septingentos, nec vero nonbuhrio auctore (Ueber die Armen. Chronik d. Euseb. pag. 48 sive Kleine histor. Schriften I. p. 196) Herodotus non solum Graecorum heroum stirpes respicit, sed etiam Assyriorum reges, primamque Lydorum regum dynastiam (conf. I, 7), et ipsam Herculei generis. Atqui Heraclidae cum per quingentos annos Lydiae imperarint, Mermnadae subsecuti regnum tenuere per centum septuaginta annos, tempore usque ad Herodoti aetatem sunt centum duodetriginta anquibus omnibus computatis, simulque additis tribus generationibus sive centum annis intra Herculem ipsum atque Agronem, exsistit utique summa annorum exsistit utique sum pangentorum trium Herodoteaeque computationis certa stat ratio.

κατὰ εἰνακόσια ἔτεα, Πανὶ δὲ τῷ ἐκ Πηνελόπης (ἐκ ταύτης γὰο καὶ Ἑομέω λέγεται γενέσθαι ὑπὸ Ελλήνων ὁ Πὰν) ἐλάσσω ἔτεά ἐστι τῶν Τοωϊκῶν, κατὰ τὰ ὀκτακόσια μάλιστα ἐς ἐμέ.
Τούτων ὧν ἀμφοτέρων πάρεστι χρᾶσθαι τοισί τις πείσεται λε- 146

Πανὶ δὶ τῷ ἐκ Πενελόπης κ. τ.

λ.] Pana Mercurii atque Penelopae filium memorat Cic. de Nat. deor. III, 22, ubi aliorum testimonia attulerunt Davisius atque Creuzerus. Tu vid. inprimis Luciani locum in Dialog. deor. XXII. pag. 76 Bip. ibique Hemsterhus. pag. 319 seq. et quae de hoc argumento disputati Creuzerus in: Symbol. III. p. 502 et IV, pag. 62 seqq. coll. pag. 21 seqq. ac Marc. Motty in Dissertat. de Fanno et Fauna etc. (Berolin. 1840.) pag. 16 seqq. Est vero hic cogitandum de Pane, qualem indicavimus deum in not. ad Herod. II, 46, atque de Mercurio Ithyphallico, de quo diximus ad II, 51. Penelopam autem tradunt virginem, antequam Ulixi nupserit, magicis artibus a Mercurio captam et ab eodem, qui hirci speciem assumsisset, compressam fuisse. Ubi Penelope eum fere locum tenere videtur, quem in similis argumenti fabulis et Pasiphaë et Proserpina adeoque ipsa Helena tenere dicuntur. Nolo nunc plura afferre, quae e Creuzeri libro l. l. cognosci poterunt.

# CAP. CXLVI.

Tούτων ὧν ἀμφοτέρων πάρεστι κ. τ. λ.] i. e. Ex duabus igitur his rationibus, quae dicuntur, cuique licet uti ca, quae ipsi probabilior videtur; mea de his quae esset sententia, declaravi, supra scil. II, 43 seqq., ut ea, quae h. l. sequuntur, ad hanc ipsam sententiam vel magis probandam augendamque adiecta videantur; neque multum inde recedere credam, quod Naegelsbach, qui hunc totum locum tractavit in Jahrbb. d. Philolog. Suppl. II. p. 69 seq., verba: ἐμοὶ δ' ὧν ἡ περὶ αὐτὧν (ita cum recent. edd. scripsi pro αὐτέων) γνώμη ἀποδέδεκται sic potius reddi vult: mihi quidem quid de his rebus

statuam, exploratum est, respiciens ad Herodot. IV, 132 αυτη μέν Δαρείφ ἡ γνώμη ἀπεδέδεκτο: quod, sensum si quaerimus, vix multum differt ab eo, quod eiusdem capitis initio legitur Δαρείου — ἡ γνώμη ην; ad quem locum alios Nostri locos attuli, in quibus haec locutio invenitur, quam eandem etiam attigi ad II, 24. — Genitivus τούτων άμφοτέρων pendet a τοίσι — λεγο-μένοισι; Noster ταῦτα ἀμφότερα intelligit utramque illam rationem, qua deos Graecos ex Aegypto advectos esse alii statuebant, alii ne-gabant. Vid. supra II, 43 seqq. Herodoti ipsius eam fuisse sententiam manifestum est, ut antiquis-simi fuerint Aegyptiorum dii, in Graeciam postmodo delati, ubi eo ipso tempore nati nominaque accepisse putabantur, quo ex Aegypto allati fuerint. Neque aliter fere de hoc loco statuisse video Naegels-bachium l. l., qui recte mihi contendere videtur, nervum argumentationis Herodoteae eum esse, ,,ut Herculis longe aliam atque Panis ac Dionysi conditionem esse con-tendat, neque Dionysum et Panem in eiusdem fortunae societatem adiungat Herculi, sed hunc illis in hac quidem conformatione sententiae op-ponat." Itaque 201 25-5-1 nem ac Dionysum recte retulit, ad quos eosdem etiam pertinet και τούrove in seqq., qui iidem cum Hercule componentur verbis κατάπερ καὶ δη καὶ, quemadmodum . . ita etiam; unde haec totius loci nascitur sententia: "etenim si clari exstitissent atque consenuissent etiam hi in Graecia, nimirum ut Hercules (de quo supra II, 43 dixi), ita etiam Dionysus et Pan: dixisset quispiam, vel hos ipsos, viri cum exstitissent, illorum deorum ante natorum nomina habuisse." Cum vero uterque (Dionysus ac Pan) neque in Graecia apparuerit neque consenuerit (quem-

γομένοισι μαλλον έμοι δ' ών ή περι αὐτών γνώμη ἀποδέδεκται. εί μεν γάρ φανεροί τε έγένοντο και κατεγήρασαν και ούτοι έν τη Ελλάδι, κατάπες Ήρακλέης ὁ έξ 'Αμφιτρύωνος γενόμενος, καὶ δη καὶ Διόνυσος ὁ ἐκ Σεμέλης, καὶ Παν ο έκ Πηνελόπης γενόμενος, έφη αν τις, καὶ τούτους [αλλους], ανδρας γενομένους, έχειν τὰ ἐκείνων οὐνόματα των προγεγονότων θεων. νῦν δὲ Διόνυσόν τε λέγουσι οί Ελληνες, ώς αὐτίκα γενόμενον ές τὸν μη**οὸν ένεφράψατο** Ζεύς, καὶ ηνεικε ές Νύσαν την ύπερ Αιγύπτου έουσαν έν τη

admodum de Hercule tradunt), sed alter vix natus Nysam asportatus sit, alter quo se converterit, incertum: inde concludit Noster, non mortales hos fuisse, qui in Graecia nati, priscorum deorum nomina assumserint, sed "Panis ac Dionysi nomina serius Graecis quam alio-rum deorum innotuisse eosque (et haec est praecipua pars sententiae) quo primum tempore Panis et Dionysi, deorum Aegyptiorum, nomina fando acceperint, hoc iis credere natale tempus fuisse." Sed in hac ipsa sententia quam maxime offendit vox ἄλλους, quam in ἄλλως commutatam voluit Toupius in Larcheri not., eo sensu: nil nisi (homines, meros homines): quod quam alienum sit ab hoc loco aeque atque ab Herodoteo dicendi modo, pluribus mon-strare vix opus; nec magis quidquam proficimus, si cum Wesselin-gio rescribamus τοὺς ἄλλους, aut cum Schaefero iungamus αλλους γεcum schaetero lungamus αλλοης γενομένονς ἄνδοας, aut denique cum viro docto Batavo (Bakhuizen van den Brink: Variae Lectt. ex histor. philos. antiq. Lugd. Batav. 1842. pag. 3 not.) voci ἄλλοης eam significationem tribuamus, uthac voce addite. addita uterque deus (Dionysus et Pan) a tertio Hercule distinguatur. Quod cum bene sensisset C. F. Hermannus (Rhein. Mus. N. F. II. p. 587), vocem αλλους eiici iussit, quippe ortam ex ανους, i. e. αν-θρώπους, quod pro glossemate ad δυδους clim adarcintum fuisse sta ἄνδοας olim adscriptum fuisse statuit; ἄνδρας autem sensu eminenti hic dici pro ἀνθρώπους neminem fugit. Itaque Hermannum secutus

vocem molestam uncis includendam censui, quam a totius loci sententia prorsus alienam esse mihi persuasit vir doctissimus.

των προγεγονότων θεων] De hac Herodoti argumentatione ita monet Schweigh. ad h. l.: ,, Negari non potest, Herculem, Dionysum atque Panem deos esse multo antiquiores illa aetate, qua nati in Graecia feruntur viri illorum cognomines, quos ut deorum choro adscriptos colunt Graeci: adeoque constat, esse hos multo recentiores. Iam si priscis temporibus noti fuissent Graecis Hercules aliquis et Dionysus et Pan, dii, qui inter Graecos regnassent; tum hi, qui hos deos ex Graecia ipsa, non ex Aegypto, repetendos statuunt, dicere possent, recentio-res hos, alterum Herculem, alterum Dionysum, alterum Panem, priscorum illorum nomina et honores occu-Atqui antiquior apud Graepasse. cos Hercules, quam Amphitryonis filius, nemini notus est, Dionysus vero et Pan, non modo prisci, Graecis ignoti; sed ne recentiores quidem hi, quos colunt, satis illis noti sunt, ac fere peregrini (nisi quod in Graecia nati putantur) ab illis habentur. Unde colligi par est, trium priscorum deorum, Herculis, Dionysi atque Panis nomina et cul-tum nonnisi eis fere temporibus primum innotuisse Graecis, quibus natos in Graecia esse hosce recentiores istorum cognomines constat."

ώς αὐτίκα γενόμενον] i. e. statim, simulac natus esset; cf. I, 79 ibique nott.

καί ηνεικε ές Νύσαν] Conf. He-

Αίθιοπίη καὶ Πανός γε πέρι οὐκ ἔχουσι είπετν, ὅκη ἐτράπετο γενόμενος. δῆλά μοι ὧν γέγονε, ὅτι ὕστερον ἐπύθοντο οί Ελληνες τούτων τὰ οὐνόματα ἢ τὰ τῶν ἄλλων θεῶν ἀπ' οὖ δὲ ἐπύθοντο χρόνου, ἀπὸ τούτου γενεηλογέουσι αὐτῶν τὴν γένεσιν. Ταῦτα μέν νυν αὐτοὶ Αἰγύπτιοι λέγουσι.

Όσα δὲ οῖ τε ἄλλοι ἄνθρωποι καὶ Αἰγύπτιοι λέγουσι, 147 ὑμολογέοντες τοῖσι ἄλλοισι, κατὰ ταύτην τὴν χώρην γενέσθαι, ταῦτ' ἤδη φράσω προσέσται δέ τι αὐτοῖσι καὶ τῆς ἐμῆς ὅψιος. Ἐλευθερωθέντες Αἰγύπτιοι μετὰ τὸν ἰρέα τοῦ Ἡφαίστου βασι-

rod. III, 97 et Diodor. I, 15 ibique Wesseling., qui alios quoque attulit Diodori locos in Arabia hanc urbem collocantis. Urbem Nysam sive Nysam (ut aliis placet) qui in ipsa Aethiopia sitam hoc loco quaerunt, eos frustrari putem. Conf. Schlichthorst. l. l. pag. 175 seq. Nam ad sacram de Baccho doctrinam sacerdotalem haec pertinent et ex ea sola illustrari poterunt. Nec ulla hinc invenitur terra, in qua non sacra Bacchi urbs, Nysa, fuerit collocata. Quae qui accuratius cognoscere velit, adeat Bode: Geschichte d. Hellen. Dichtk. I. pag. 93 seqq., qui omnes fere veterum locos exhibet; de ipsa fabula eiusque vi et significatione conf. Creuzer: Symbol. I. pag. 456. 463 et praecipue IV. pag. 11 seqq. 24. 309, Preller: Griech. Mytholog. I. pag. 415 seq. Nυσαν equidem cum Bredovio pag. 97 dedi consentientibus optimis quibusque libris scriptis. Vulgo Νύσσαν, idque exhibet ἀνεδφάψατο; sed vulgatum (ἐς τὸν μηφὸν) ἐνεδφάψατο satis tuentur loci Apollodori III, 4, 3 (ἐνεδφαψετφίνατο; sed vulgatum (ἐς τὸν μηφὸν) ἐνεδφάψατο satis tuentur loci Apollodori III, 4, 3 (μηφὸ ἐγκατεδφάψατο atque Aristidis Laud. Dionys. I. pag. 29, a Wesselingio allati; add. Nonnum IX, 3: (Ζενς) δεξάμενος Διόννσον ἐπεδφάσφεν ἄφσενι μηφὸ, ubi vid. not. Moseri pag. 190 seqq., qui Bacchi quoque epitheta inde ducta attulit μηφοτραφής, μηφοδφαγής, εἰφαφιώτης, alia.

ταῦτα μέν νυν — λέγουσι] ταῦτα μέν νυν spectant ad ea, quae de deorum regnis in terra ac de tribus deorum ordinibus antea enarrata erant.

#### CAP. CXLVII.

καὶ τῆς ἐμῆς ὄψιος] Conf. II, 99 init. — Videtur autem Herodotus ipse indicare velle, quae iam narraturus sit, ea magis ad historiae fidem accedere et pro certioribus esse habenda, ut bene notat Heernius Idean etc. II nag. 308

renius Ideen etc. II. pag. 398.

ἐλευθερωθέντες Λίγύπτιοι κ. τ.

λ.] Neque in his, quae iam certiora ponit Herodotus, prorsus sibi constat rerum historia. Atque Diodorus I, 66 post Sabaconem refert anarchiam per biennium fuisse; quo tempore cum ad tumultus plebs esset conversa, duodecim inter se duces coniuratos imperium acquisivisse illudque, prouti convenerant, communiter per quindecim annos tenuisse. Apud Manethonem nulla huius dodecarchiae, quae dicitur, mentio; sed post Taracum novem reges Saitae dynastiae vigesimae sextae memorantur, quorum quartus dicitur Psammitichus, qui quinquaginta quatuor annos (quos eosdem ei quoque Herodotus tribuit II, 157, ubi vid. nott.) regnum tenuerit; vid. Syncell. pag. 75 s. p. 141 ed. Bonn. Conf. Beck: Allgem. Weltgeschichte I. pag. 693. 720 seq. Ipsum initium huius duodecim regum imperii Larcherus collocat in anno 671 a. Chr. n. (tom. VII. pag. 111 seqq. coll. 107), qui

λεύσαντα (οὐδένα γὰο χοόνον οἶοί τε ἦσαν ἄνευ βασιλέος διαιτάσθαι) ἐστήσαντο δυώδεκα βασιλέας, δυώδεκα μοίρας δασάμενοι Αἴγυπτον πᾶσαν. οὖτοι ἐπιγαμίας ποιησάμενοι ἐβασίλευον, νόμοισι τοισίδε χρεώμενοι, μήτε καταιρέειν ἀλλήλους, μήτε πλέον τι δίζησθαι ἔχειν τὸν ἕτερον τοῦ ἑτέρου, εἶναί τε

idem probabiliorem censet Diodori narrationem, qua non continuo Se-thonis sacerdotis regnum duodecim isti reguli exceperint, sed biennio Ac revera valde fit praeterlapso. credibile, Sethone mortuo (ut qui sacerdos solium regium magis occupasse quam iure hereditario sive legitimo adscivisse videatur), magnam rerum conversionem in Ae-gypto factam fuisse, usque dum pace composita duodecim reguli constituerentur, quos e militum genere ("Kriegerkaste") desumtos fuisse eo magis crediderim, quo ante Sethonem ex eadem gente reges electos fuisse satis probabile est. Nec tamen plura asseverarim in re tam obscura testimoniorumque tanta inopia. Cf. Heeren. Ideen II, 2. pag. 396 seq. Exstitit postea Rosellini (Monum. storic. II. p. 125 seqq.), qui tam propter Manetho-nem nihil prorsus de his tradentem quam propter ipsa Aegyptiorum monumenta, quae nullum adhuc ve-stigium huins duodecim regulorum imperii praebuerunt, de tota hac dodecarchia dubitari omnino posse putaret. Sed hanc dubitationem admitti posse negat Wilkinson. Manners etc. I. pag. 148, quia tota haec res aliquam comprobationem accipiat ab ipsis monumentis, in quibus titulum inferiorem "Melek" his regulis tribui vult, cum, qui to-tam Aegyptum regerent, *Pharaonis* vel domini superioris et inferioris terrae nomen vulgo obtinuerint. Quod num verum sit, diiudicare nolim; malim equidem sequi eos viros doctos, qui tres priores dyna-stiae vicesimae sextae reges annosque viginti unum, per quos hi regnasse perhibentur, ad ipsum hoc tempus referunt, quo Aegyptii cum Aethiopibus regibus, qui Aegypti imperium invaserant, certaverint,

donec pulsis Aethiopibus totius Aegypti imperium denuo obtinuerint ex inferioris Aegypti regionibus progressi, in quibus tutos se ab omni Aethiopum invasione retinuerint. Vid. Boeckh. (Zeitschrift f. Geschichtswiss. II.) pag. 715 et praeschichtswiss. II.) pag. 713 et prae-cipue Bunsen: Egypts place in Uni-versal history (sec. edit.) II. pag. 600 seqq. coll. I. p. 109, quo loco recte mihi statuisse videtur, a Psam-miticho demum certam Herodoti chronologiam in rebus Aegyptiis deduci posse, cum, quae antecedant tempora, ex hoc quidem scriptore vix certo constitui queant, ut pluribus locis iam vidimus: qui cum hoc ipso loco professus sit, se ea proditurum esse, in quibus omnes conveniant, accedentibus iis, quae ipse animadverterit; in omni hac de dodecarchia narratione haud quaquam falsa aut ficta exhibuisse putandus erit. Quare ab Herodoti auctoritate standum potius quam discedendum erit, recte iudicante quoque Brunet de Presle (Examen critique des dynasties Egyptiennes I. pag. 6), neque corum ratio pro-bari posse videtur, qui omni histo-riac fide reiecta dodecarchiam hanc ad siderum rationes eodem modo quo duodecim deorum ordinem, quos ad duodecim Zodiaci signa referent, revocari volunt (cf. nott. ad II, 109. 145) eodemque etiam spectare putant duodecim labyrinthi aulas, de quibus conf. nott. ad II, 148.

διαιτᾶσθαι] Cr. confert Valckenar. et Zeune ad Xenophont.
Memor. pag. 87 (II, 3, 2 et I, 6, 2, ubi est vivere, degere, plane ut apud Herod. I, 120). Add. Thucyd. I, 6. II, 14. 52.

δυώδεκα μοίρας δασάμενοι Αίγυπτον] Molestum ές, quod vulgo legebatur ante δυώδεκα, cieci cum φίλους τὰ μάλιστα. τῶνδε δὲ εῖνεκα τοὺς νόμους τούτους ἐποιεῦντο, ἰσχυρῶς περιστέλλοντες ἐκέχρηστό σφι κατ' ἀρχὰς αὐτίκα ἐνισταμένοισι ἐς τὰς τυραννίδας, τὸν χαλκέῃ φιάλῃ σπείσαντα αὐτῶν ἐν τῷ ἰρῷ τοῦ Ἡφαίστου, τοῦτον ἁπάσης βασιλεύσειν Αἰγύπτου. ἐς γὰρ δὴ τὰ πάντα ἰρὰ συνελέγοντο. Καὶ δή σφι μνημόσυνα ἔδοξε λιπέσθαι κοινῆ δόξαν δέ σφι, 148 ἐποιήσαντο λαβύρινθον, ὀλίγον ὑπὲρ τῆς λίμνης τῆς Μοίριος 176 κατὰ Κροκοδείλων καλεομένην πόλιν μάλιστά κη κείμενον, τὸν ἐγὼ ἤδη ἴδον λόγου μέζω. εἰ γάρ τις τὰ ἐξ Ἑλλήνων τείχεά τε

edd. recentt. Tu confer nott. ad I, 94.
εἶναί τε φίλους τὰ μάλιστα] Alibi dixit ἐς τὰ μάλιστα, ut I, 20. Plura vid. ad VI, 65. Ad structuram μήτε — τε conf. allata ad VI, 1; ad verbum δίζησθαι conf. I, 65. 94.

λοχνοῶς περιστέλλοντες] i. e. magno studio observantes, tuentes has leges. Sic περιστέλλειν ΙΙΙ, 31. 82. IV, 80. In seqq. Gaisf. dedit έπέτρητο, probante Wesselingio, qui confert Herod. II, 151. III, 64. VII, 220. Vulgatam lectionem ἐπέχρηστο tuetur Schweigh. eamque his omnibus locis restituendam esse docuit Bredov. pag. 343, cum in formis passivis verbi χράω (oraculum edere, responsum dare) litera σ̄ semper apud Herodotum retineatur. Hinc recte quoque supra II, 139. κεχρήσθαι. Ad usum νοςὶς αὐτίπα cum participio iunctae cf. II, 146. I, 179.

ές γὰο δὴ τὰ πάντα ῖρὰ συνελέγοντο] i. e. nam in omnibus utique
templis (hi reguli) convenire solebant,
sacra scil. facientes, non in eius
tantum numinis templo, quod in
cuiusque ditione sive pago primarium fuit, sed promiscue in omnibus, inter quae Vulcani (Phthah)
templum maxime insigne fuisse sa'
tis constat. Ad ipsam locutionem
cf. I, 81 συλλέγεσθαι ἐς Σάρδις,
ne plura.

## CAP. CXLVIII.

δόξαν δέ σφι, ἐποιήσαντο λαβύρινθον] Herodotea attigit Choricius Gazaeus in ecphrasi horologii pag. 151 Boissonad. Ad usum participii δόξαν conf. similia apud Herodot. I, 129. II, 178. III, 65. IV, 126 et ad ἐποιήσαντο Herod. II, 127. 129. V, 77. 82. De ipso labyrintho in Excursu ad h. l. plura diximus.

diximus.

πατὰ Κροκοδείλων καλεομένην πόλιν], De hac urbe, quae etiam Crocodilopolis dicta itemque Riom (Faium) nec minus Arsinoē, conf. Strab. XVII. pag. 811 s. 1165. Pococke Descript. I, 59, Zoega de obell. pag. 242. 292 et Champoll. l'Eg. s. I. Phar. I. pag. 223—325. Nutriti ibi publice in lacubus sacri crocodili." Creuz. in Commentt. Herodd. pag. 85 not. Nunc urbis veteris rudera quaedam exstant prope urbem Medinat el Fayoum septentrionem versus, valdeque disiecta, cum Arabes optimos quosque lapides hinc ad novam urbem condendam avexerint. Videas Iomard. in Descr. l. l. (vid. Excurs.) sect. I. §. 2. 3. pag. 6 seqq., Ritter: Erdkunde. I. pag. 802 seq., Mannert. l. l. pag. 419. Verba δλίγον νπὲς τῆς Μοίφιος de co lacu, cui nunc nomen Birket el Kerunf, valde inde remoto cum intelligi nequeant, de canali potius, qui nunc vocatur Bahr bela ma (i. e. fluvius aquis carens) accipi debeunt; vid. nott. ad II, 149. Ad usum praepositionis κατὰ in verbis κατὰ Κροκοδείλων καλεομένην πόλιν conf. nott. ad I, 76.

ηδη ίδον λόγου μέζω] De locutione λόγου μέζω vid. II, 35. Vocula ηδη, si Schweighaeuserum au-

καὶ ἔργων ἀπόδεξιν συλλογίσαιτο, ἐλάσσονος πόνου τε ἄν καὶ δαπάνης φανείη ἐόντα τοῦ λαβυρίνθου τούτου καί τοι ἀξιόλογός γε καὶ ὁ ἐν Ἐφέσφ ἐστὶ νηὸς καὶ ὁ ἐν Σάμφ ἡσαν μέν νυν καὶ αι πυραμίδες λόγου μέζονες, καὶ πολλῶν ἐκάστη αὐτέων Ἑλληνικῶν ἔργων καὶ μεγάλων ἀνταξίη, ὁ δὲ δὴ λαβύρινθος καὶ τὰς πυραμίδας ὑπερβάλλει. τοῦ γὰρ δυώδεκα μέν εἰσι αὐλαὶ κατάστεγοι, ἀντίπυλοι ἀλλήλησι, Εξ μὲν πρὸς

dias, spectat ad II, 147: ταῦτ' ἤδη φράσω προσέσται δέ τι κ. τ. λ. Equidem malim vi intensiva accipere, quam ita expressit Hartung: Lehre d. Partik. I. pag. 241: "fama etiam maiorem (labyrinthum)." Tu conf. Herod. VII, 35 atque Heller in Schneidewini Philolog. VIII. pag. 275. Verba seqq. εί γάρ τις τὰ ἐξ Ἑλλήνων — συλλογίσατο ναlent: "Etenim si quis moenia aliaque a Graecis confecta opera computare s. animo complecti vellet omnia"; in quibus attende vim praepositionis ἐξ genitivo additae eadem vi, qua apud Sophoel. Phil. 106 (τὰ ἐξ ἐπρειδῶν ἐργα) et Antigon. 1219 (τὰ ἐκ δεσκότου κελεύθματα): quae attulit Kuehner. Gr. Gr. §. 516. not. 4, uhi vid. alia. Et conf. quoque Herod. Prooem. et I, 10 ibique nott. Th. Malina: de diction. Polyaen. pag. 76. Ad ἀπόδεξεν cf. nott. ad prooem. et I, 26; de Junonis templo in Samo I, 70. III, 60 ibique nott. αὐλα κατάστεγοι Vulgo vertunt: αυίλα ετοι πρετιμα sperne, et στέγη tectum opertum, Wyttenbach. in Selectt. histt. pag. 355 ab Herodoto scriptum fuisse censet: αὐλα τε καὶ στέγαι, 'tta ut αυίλα ετοι ἀνλῆς esse vult παστάδας et ἔλιγμους, partes στέγης esse οἰκηματα et διεξόδους. Vulgatae lectioni (quam sine libris mutare vix licebit) ita dudum patrocinatus erat Gronovius, ut intelligeret αυίλαs porticibus circumdalas seu aulas non superne opertas, sed a latere porti-

cibus ac parietibus cinctas et quasi tectas. Quae placuerunt Schweig-haeusero, qui id ipsum disertius haeusero, qui id ipsum disertius infra ab Herodoto declarari putat verbis: αὐλη έκάστη περίστυλος; verbis: αυλη εκαστη περίστυλος; nam στέγας esse porticus sive fornices, quos Strabo vocet κουπτάς. At fornicibus sive arcubus affabre factis Aegyptios usos fuisse negat Zoega de obell. pag. 407 lubricum-que esse iudicat cum Plinio solo stare, qui labyrinthum fornicibus tectum esse scribat H. N. XXXVI, 13. Ad Gronovii interpretationem accedere videtur Larcherus haec scribens: ,,αὐλαὶ κατάστεγοι ne sont pas des cours couvertes, mais des cours fermées par des murs. cours fermées par des murs. Cettes cours étoint ornées, chacune d'un péristyle, d'une colonnade de marbre blanc, αὐλη δὲ ἐκάστη περίστυλος λίθου λευκοῦ ἀρισσμένου τὰ μάλιστα." Addamus denique hisce ea, quae scribit Letronne (Annall. d. voyag. VI. p. 140 seqq.), ubi vulgatam lectionem στίλει σπο ubi vulgatam lectionem avlal τάστεγοι minime mutandum ita exponit: "aulae couvertes d'un toit, non pas des cours découvertes, mais des édifices complets en eux-mêmes, entourés intérieurement de colonnes et couvertes d'un toit, comme le reste du labyrinthe." Equidem comme αὐλὰς καταστέγους, quibus bene monente Doederlino (Homer. Glossar. II. pag. 350) opponunter αὐ-λαὶ ὑπαίθριοι (subdiales), vix aliud quid significare posse credam atque spatia ampliora superne tecta, introitu labyrinthi ab utraque parte posita, sex a septentrione, sex a meridie, eaque contigua: bedeckte s. bedachte Hofraume. De voce κατάστεγος conf. Thesaur. L. Gr. IV. pag. 1244 ed. Dindorf.

βορέην, εξ δε πρός νότον τετραμμέναι συνεχέες τοιχος δε έξωθεν ὁ αὐτός σφεας περιέργει. οἰκήματα δ' ἔνεστι διπλᾶ, τὰ μεν ὑπόγαια, τὰ δε μετέωρα ἐπ' ἐκείνοισι, τρισχίλια ἀριθμὸν, πεντακοσίων καὶ χιλίων ἐκάτερα. τὰ μέν νυν

ἀντίπυλοι ἀλλήλησι] Explicat Letronne l. l.: ayant leurs portes opposées les unes aux autres. Neque vero aulas ita exstructas fuisse censet (p. 144), ut quadratum integrum illae retulerint; sed una linea — ἐφ' ἔνα στίχον omnes aedificatas esse cum Strabo tradat, hoc ita esse intelligendum, ut aulae sex priores septentrionem versus spectarint, reliquae sex illis adhaerentes et contiguae meridiem versus; unde totius aedificii exstiterit forma parallelogramma.

terit forma parallelogramma.

εξ μὲν πρὸς βορέην, εξ δὲ πρὸς
νότον τετραμμέναι] Libri scripti
plures et probati βορέω, ut I, 84
coll. III, 102. Sed cum mox, cap.
149, πρὸς βορέην τε καὶ νότον inveniatur, coll. II, 101 et 121 init.,
aliorum librorum lectionem βορέην
(cf. Bredov. p. 219 seq.) cum recentt. edd. recepi. Ipsas aulas duodecim, quae ad duodecim regulos,
qui labyrinthum exstruxisse feruntur, commode referri poterunt, ad
astronomicas rationes relatas vult
Gatterer. in Comm. societ. Gotting.
vol. IX. pag. 60 seq. probante Heeren. Ideen II, 2. pag. 158 not. Indicari enim tesseraria ratione solis
meatum per duodecim signa Zodiaci totumque aedificium astronomiae in usum exstructum fuisse videri. Add. Seyffarth in Jahrbb. f.
Philol. X. p. 211 et Beiträge etc.
II. pag. 91.

τοίχος δὲ ἔξωθεν ὁ αὐτός σφεας περιέργει] i. e. unus murus hasce aulas omnes extrinsecus includit. Huius vero muri totum labyrinthi ambitum cingentis reliquias quasdam se reperisse testantur docti Galli; quamquam caetera fere omnia ruinis et arena oppleta sunt. Vide Descript. de l'Eg. l. l., Mannert. l. l. pag. 443.

οἰκήματα δ' ἔνεστι διπλᾶ] οἰκήματα vulgo interpretantur conclavia, ut I, 9. 10. II, 100 etc. "Editores operis: Descript, de l'Eg. vol. II. p. 151 seq. olnimara h. l. pro cameris (chambres) accipiunt, a quibus distinguunt olnos (cha salles spacieuses)." Cr. Sed olnos, quos in labyrinthi descriptione vocat Strabo, non alios esse atque olnimara apud Herodotum monet Letronne l. l. p. 147, qui idem p. 143 vocem ένεστι h. l. minime ad duodecim aulas, sed ad labyrinthum universum spectare censet, ita ut duodecim aulae in medio aedificio sint collocandae, cinctae circumcirca his mille quingentis conclavibus, per quae ad ipsas aulas fuerit introitus. At mihi per aulas in utraque totius aedificii fronte positas introitus in cellas, quae medium inter utramque aularum seriem locum obtinuerint, factus fuisse videtur; eoque etiam refero verba in seqq. αί τε γὰρ ἔξοδοι διὰ τῶν στεγέων καὶ οι έλιγμοὶ διὰ τῶν αὐτλέων κ. τ. λ.

τρισχίλια] Tria milia conclavia spectare videntur ad animae meatum sive reditum ex humano corpore in regiones coelestes; qui reditus trium millium annorum spatio absolvitur. Conf. II, 123 ibiq. nott., Creuz. Symbol. II. p. 113 ed. tert. et Gatterer l. l. pag. 62. Dunckero (Gesch. d. Alterth. I. p. 20) conclavium numerum cum totius aedificii spatio convenire posse negat nimiumque videri addit. — In verbis πενταποσίων και χιλίων εκάτερα vix quisquam haerebit, nec opus est scribere πενταπόσια και χίλιαν εκατέρων ἐόντων, ut Schweighaeuserus proposuerat. Μοχ revocavi ωρέομεν, ut II, 106, ubi vid. nott., pro ὁρέομεν, quod ferri nequit; sed reliqui θεησάμενοι; cuius loco recentt. edd. θηησάμενοι; vid. nott. ad I, 8.

μετέωρα τῶν οἰκημάτων αὐτοί τε ὡρέομεν διεξιόντες, καὶ αὐτοὶ θεησάμενοι λέγομεν τὰ δὲ αὐτῶν ὑπόγαια λόγοισι ἐπυνθανόμεθα. οἱ γὰρ ἐπεστεῶτες τῶν Αἰγυπτίων δεικνύναι αὐτὰ οὐδαμῶς ἤθελον, φάμενοι θήκας αὐτόθι εἶναι τῶν τε ἀρχὴν τὸν λαβύρινθον τοῦτον οἰκοδομησαμένων βασιλέων καὶ τῶν ἰρῶν κροκοδείλων. οὖτω τῶν μὲν κάτω πέρι οἰκημάτων

φάμενοι δήκας αὐτόδι είναι κ. τ. λ.] δήκας conditoria dicit, sepul-cra. Vid. II, 67. Labyrinthum re-gibus sepeliundis destinatum fuisse indeque monumentis Aegyptiorum sepulcralibus accensendum esse plures retulerunt, quamquam nostra aetate alii aliter statuerunt. Vid. modo Beck. Weltgesch. pag. 722, Letronne l. l. pag. 154. Templum et curiam fuisse putat Zoega de obelisce. pag. 417. not. 9, commotus potissimum Strabonis verbis XVII. p. 811 s. p. 1165. 1135 et Plinii H. N. XXXVI, 13, illud vero addiciens, quicunque labyrinthi conaditor fuerit, eum sepulcrum ha-buisse videri sub pyramide, quae aedificio erat adiecta (vid. p. 417. not. 10 l. l.). Mannerto (Geogr. d. Gr. u. Roem. X, 1. pag. 440) palatium haud vulgare fuisse videtur, "ein Prachtgebäude von ganz eigner Art," quod tamen reges minime habitarint, cum haudqua-quam aptum fuerit ad habitandum. Gatterer l. l. pag. 60 seq. inde profectus, quod labyrinthus, qualis exstructus esse narratur, neque templum neque regia neque sepulcrum regium esse potuerit, opus hoc splendidissimum aedificatum esse statuit: "primo, ut repraesentaret cum coeli universi tum imprimis etiam solis, lunae, caeterorumque planetarum ordinem ac motum: deinde, ut perspiciendis computandisque tam solis quam lunae eclipsibus inscrviret; denique ac inprimis quidem eo consilio, ut astrologi Aegyptii ex constellationibus, in quas hominis cuiuscunque hora natalis incidebat, qualis huius vel illius hoetiam ac post mortem sors futura esset, praedicere possent." (falli docti (vid. l. l. pag. 40) haud qui-

dem negant et reges et crocodilos sacros in labyrintho sepeliri potuisse adeoque nonnullos revera sepultos videri; minime tamen eum in usum unice exstructum videri, cum potius temporum decursu ad varias res eius usus revocari potuerit. Quae cum ita sint, proba-bile videtur viris iisdem, labyrin-thum fuisse locum, in quo Aegyptii et convenerint et deliberaverint, communem illum quidem omnibus nomis, qui singuli suos hic invene-rint deos bestiasque sacras; ut larint deos bestiasque sacras; ut labyrinthus quasi pantheon fuerit Aegyptium. Nec aliter ferme Bunsen l. l. II. p. 322. Baur (Tübing. Zeitschr. f. Theolog. 1832. I. p. 54) toto labyrinthi aedificio ter mille cellis instructo Aegyptios declarare voluisse existimat migrationes cur-susque mortalium in hac vita ad-modum fluctuante totque ambages exhibente. Graecorum labyrinthos, qui ad Aegyptii labyrinthi exem-plar confecti dicuntur, ad sepulcrorum monumenta refert O. Mueller. Archaeolog. §. 50, 2. Equidem nolim quidquam decernere, quamquam sacris potius rebus (quas cum ipsa astronomia apud Aegyptios arcte coniunctas fuisse nemo nescit) quam publicis et civilibus negotiis peragendis tanta labyrinthi moles exstructa fuisse videtur.

τῶν τε ἀρχὴν — οἰποδομησαμένων] ἀρχὴν valet ab initio, indeque omnino, prorsus, ut IV, 159 οσοι ἀρχὴν ἐς τὴν ἀποικίαν ἀπεστάλησαν; plura vid. ad I, 9 et I, 86 nott. Hinc Bunsen. l. l. pag. 307 reddit: "originally s. ursprünglich."

και τῶν ῖρῶν κροκοδείλων] Conf. II, 69 ibique nott. Ad ἀκοῆ conf. II, 123. άκοῆ παραλαβόντες λέγομεν τὰ δὲ ἄνω, μέζονα ἀνθρωπηζων ἔργων, αὐτοὶ ὡρέομεν. αῖ τε γὰρ ἔξοδοι διὰ τῶν στεγέων καὶ οἱ ἑλιγμοὶ διὰ τῶν αὐλέων ἐόντες ποικιλώτατοι, θῶυμα μυρίον παρείχοντο ἔξ αὐλῆς τε ἐς τὰ οἰκήματα διεξιοῦσι, καὶ ἐκ τῶν οἰκημάτων ἐς παστάδας, ἐς στέγας τε ἄλλας ἐκ τῶν παστάδων, καὶ ἐς αὐλὰς ἄλλας ἐκ τῶν οἰκημάτων. ὀροφὴ δὲ πάντων τούτων λιθίνη, κατάπερ οἱ τοῖχοι, οἱ δὲ τοῖχοι τύπων ἐγγεγλυμμένων πλέοι, αὐλὴ δὲ ἑκάστη περίστυλος, λίθου λευκοῦ

αῖ τε γὰρ ἔξοδοι διὰ τῶν στε-γέων, καὶ οἱ ἔλιγμοὶ κ. τ. λ.] Scri-bit Wyttenbach. Selectt. hist. p. "Partes avlys sunt mastades 356: "Partes ανίης sunt πασταδες et έλιγμοί: partes στέγης sunt olπήματα et διέξοδοι. Aulae erant duodecim, totidemque tecta aedificia στέγαι: ex aula per έλιγμούς 
volumina viarum, per anfractus et 
curvus vias [passages tortueux vertit Larcher. Apud Strabonem exstat: σκολιαί οδοί] accedebatur ad 
παστάδας. i. e. atria στέγης, deinπαστάδας, i. e. atria στέγης, deinceps in οίκηματα, conclavia, per quae erant viae rectae, certe exitus non voluminum instar, διέξοδοι." De aulis supra diximus; τὰς στέγας, per quas fuorunt exitus, equidem non alias fuisse credam atque τὰ οικήματα, quae paulo antea dixit, cellas singulas, quae h. l. oppo-nuntur aulis. Sic infra II, 175 promiscue adhibitum videmus a Nostro οίκημα atque στέγην ad eandem rem declarandam, multisque aliis locis vocem στέγης, qua tectum proprie significatur, de quovis aedificio s. conclavi tecto adhiberi satis constat: vid. Thes. L. Gr. VII. p. 686 ibique Dindorf. — παστάδας ct h. l. et II, 169 de atrio intelexerim; nos: Vorhalle. Conf. laudata a Creuzer. in Symbol. II. p. 8 nott. ed. tert. Larcherus hanc vocem interpretatur: ,, l'espace, ou plutôt les deux tiers de l'espace qui est entre les antes, " prouti legitur apud Vitruv. de architect. VI, 10 de quo loco confersa Schnei-10, de quo loco conferas Schnei-der. in epimetr. ad Xenoph. Memo-rabb. p. 285 seqq., qui porticum ante aedes intelligere videtur. Apud Herodotum II, 169 fin. quoque sunt, qui de conclavi s. thalamo (chambre,

ut reddidit Larcherus) accipiant. Conf. caeterum Sturz. de dialect. Alexandr. pag. 108 seq. Praeterea Cr. conferri vult: "Boettiger: Archaeolog. d. Maler. I. p. 102 et ciusdem Archaeolog. Museum I. pag. 102 atque Isisvesper. p. 119, Heyne in Commentt. societ. Gotting. t. XV. pag. 279." - Letronne l. l. pag. hag. 219. — Heronie I. pag. 138 στέγην atque οἶκημα (une chambre, une pièce) haud differre ait, nec παστάσας alias esse atque κουπτάς apud Strabonem. Cum vero et στέγαι et παστάδες extra aulas fuerint, praepositionem δια in verbis δια των αὐλέων idem exponit: propter, praeter. In quo me quidem hand assentientem habet vir doctissimus. Caeterum Pomponius Mcla, qui sua plerumque Herodoto debet, de his ita scribit I, 9: (la-byrinthus habet) "intus paene innu-merabiles vias, multis ambagibus huc et illuc remeantibus, sed continuo anfractu et saepe revocatis porticibus ancipites: quibus subinde alium super alios orbem agentibus et subinde tantum redeunte flexu, quantum processerat, magno et explicabili tamen errore perplezus est." — παρείχοντο e Sancroft.

xus est." — παρείχοντο e Sancroft. cod. recepi pro vulg. παρέχοντο; conf. Bredov. p. 304.
δροφή — λιθίνη] Wyttenbach.
l.: ,,Hoc referendum ad proximum οίκηματων, conclavium; haec enim, ut latera cincta habent parietibus, τοίχοις, ita superne tecta et operta sunt οροφή, lacunari."
— Ad verba: τύπων έγγεγλυμμένων πλέοι conf. II, 136.
αὐλή δὲ ἐκάστη περίστυλος] Vid.

αὐλὴ δὲ έκάστη περίστυλος] Vid. supra nott. ad voces αὐλαὶ κατάστεγοι. Et monet de voce περίάφμοσμένου τὰ μάλιστα. τῆς δὲ γωνίης τελευτῶντος τοῦ λα-177 βυρίνθου ἔχεται πυραμὶς τεσσερακοντόργυιος, ἐν τῆ ζῶα με-γάλα ἐγγέγλυπται ὁδὸς δ' ἐς αὐτὴν ὑπὸ γῆν πεποίηται.

149 Τοῦ δὲ λαβυρίνθου τούτου ἐόντος τοιούτου, θῶυμα ἔτι μέζον παρέχεται ἡ Μοίριος καλεομένη λίμνη, παρ' ἢν ὁ λαβύρινθος

στυλος Gail. in Mém. de l'Instit. VIII. pag. 162 seq., quam, ubi αὐλὴ vel adiecta est, vel intelligitur, interpretatur: "cour, dans l'étendue de laquelle il y a des colonnes." Intelligenda igitur erit aula peristylio circumdata sive porticu.

τῆς δὲ γωνίης — πυραμίς τεσσερακοντόργυιος] Haud sine causa verba τῆς γωνίης Schweighaeuseri suspicionem movere videntur. conf. I, 51. Atque auctor est Strabo (XVII. p. 811 C s. 1105 C), in extremitate labyrinthi (ἐπὶ τέλει τῆς οίποδομίας ταύτης) pyramidem esse positam quadrangulam, cuius latus quodque quadringentorum ferme sit pedum cuiusque par altitudo. Ubi ab Herodoto dissentit, qui ducen-tos quadraginta pedes illi tribuit pyramidi, quam eandem videri scribit Zoega de obelisce. p. 390. not. 24, quae a Plinio H. N. XXXVI, 12 commemoretur in nomo Arsinoite. Etiamnum servata exstat hacc pyramis, lateribus constructa sole coctis (cf. II, 136), superioribus par-tibus nunc valde laesa et lapidi-bus, quibus olim extrinsecus tecta fuit, privata; vix unius Anglici mil-liarii et quod excurrit spatio re-mota est a vico *Howara* nec procul distat a canali illo sive fluvio, cui nunc nomen Bahr bela ma, septentrionale labyrinthi latus tangens; de qua post Gallos viros doctos (l. 1. pag. 25) et Ritter, Erdkunde I. p. 797 seq. accuratius nunc disputap. 797 seq. accuratius nunc disputa-vit Bunsen. l. l. p. 325 seq. coll. p. 363 ed. Germ., ubi mensuras, quas sumsit Perring, indicavit. Quo au-ctore altitudo perpendicularis est centum sex pedum Anglice., basis cuinscan lataris ducentem sextus cuiusque lateris ducentorum septuaginta pedum: quod utrumque ab Herodoti mensura, sive altitudinem sive longitudinem voce τεσσερακονrógyvios (i. e. 240 pedd.) designare voluerit, valde recedere nemo non videt, ut adeo confusionem hic factam videri statuat Iacobs. de Herodot, mensur. p. 32. Equidem accuratiora de his exspecto. Id unum adiciam, quod asserit Lepsius (Briefe etc. p. 77), nondum quidem pyramidis ipsius introitum esse detectum, sed in cella ante pyramidem posita se eius regis, qui labyrinthum exstruxerit, nomen (Amenemha) exaratum invenisse, ut idem adeo rex pyramidem hanc exstruxisse putandus sit. Sed de hac re vid. quae in Excursu diximus.

vid. quae in Excursu diximus.
ζῶα μεγάλα] ζῶα quae dicantur,
vid. nott. ad II, 4.

#### CAP. CXLIX.

παρέχεται ή Molqios καλεομένη λίμνη Aliis scriptoribus est Molqios λίμνη, Moeridis (prisci illius regis, qui lacum effecerit) lacur. Inter veteres praecipue consulendi sunt Strabo XVII. p. 809 s. 1163 seq. Diodorus 1, 52 coll. Pompon. Mel. I, 9. Plin. H. N. V, 9; nostra aetate omnium accuratissime de lacu disputavit Iomard. in: "Mém. sur le lac de Moeris comparé au lac de Fayoum" Descript. de l'Eg. Antiqq. livr. I. p. 70 seqq. coll. livr. III. (t. II.) chap. XVII. sect. III. p. II. § 1. pag. 27 seq. Add. Mannert. Geogr. der Gr. u. Roem. X, 1. p. 422 seq. et praecipue Ritter. Erdkunde I. pag. 803 seqq. Ac praeter hos consuli quoque poterunt Pococke (Descript. of the East. etc. I. p. 64), Browne (Nouveau voyage dans la haute et basse Egypt. I. p. 251), Rennel (Geogr. System of Herodot. p. 504), alii, quibus Moeridis lacum in ea omnino regione, de qua Herodotus loquitur, quaerentibus sponte se obtulit is

# ούτος οίποδόμηται, της το περίμετρον της περιόδου είσι στά-

lacus, qui adhuc vocatur Birket el Keroun, in remotissima huius to-tius pagi parte situs septentrionem versus ab urbe Medinat el Fayoum (Crocodilopoli) proficiscentibus, in ipso Libyae deserto: qui quam-quam natura quidem factus videtur, tamen (ut viri docti illi existimant) arte humana accedente postea eum in ambitum crevit, quem Herodotus aliique scriptores ei assignant, nunc vero speciem valde mutatam ambitumque deminutum praebet. Qui enim olim ambitum quadraginta milliariorum Gallico-rum (lieues) habuisse videtur, ita ut lacum Lemanum fere aequaret, is viginti quinque milliaria Gallica vix ambitu nunc acquare dicitur, quamquam in ipsis terris adiacentibus, quae nunc incultae sunt, et meridiem et septentrionem versus a lacu adhuc comparent vestigia, quae hanc terram aquis olim ob-tectam fuisse ostendunt. Conf. Io-mard. l. l. pag. 84 seq. Cum enim olim maior aquarum vis e Nilo per canalem in lacum esset deducta (quo ipso spectarunt Aegyptii, ut et alias regiones nimia aquarum copia laborantes liberarent, et alias aquarum inopia laborantes fertiaquarum mopia iaborantes fertiliores redderent; cf. Ritter. l. l. p. 807), ut campos adiacentes inundaret aquarum copia, nunc multo minor aquarum vis per Iosephi, qui dicitur, canalem ex Nilo intrare dicitur, unde accedente quoque continua orbalatione leanum moriale entique continua orbalatione entique continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua cont tinua exhalatione lacum magis ma-gisque diminui credibile fiat. Documento est ipsa lacus aqua salsa, quae antiquitus nulla in eo fuisse videtur, cum multos crocodilos ille videtur, cum muitos erocodilos ille aleret, quos in aqua salsa omnino non invenias. Confer Mannertum I. l. pag. 428 seq. Sed piscibus abundare lacum dixit L. de Laborde in Revue française 1829. Ianv. pag. 67. Haec igitur si valent, in locum lacus, qui a Moeride rece factus eius quoque nomen ride rege factus eius quoque nomen antiquitus obtinuit, nunc cessit la-cus, cui nomen Birket el Ke-roun s. Quorn, idque ita probatum

verumque habuit Letronne (Fragments d'Heron etc. p. 168), ut omni dubio exemtum pronuntiaret. At vero ipsa Herodoti verba accuratius inspicientibus disertis verbis testantis, Moeridis lacum prope Cro-codilopolin (Medinat el Fayoum) iuxtaque ipsum labyrinthum fuisse, qui sane longissimo terrarum spa-tio abest a lacu Birket el Quorn, simulque cogitantibus hunc lacum, quod nunc satis constat, natura editum esse, non arte factum, longeque inferiorem esse Nili alveo, dubium esse vix poterit, hoc certe loco Herodoteo, Moeridis lacum si quaeramus, de lacu Birket el Quorn cogitari profecto non posse. Ita-que Mich. Russell (View of ancient and modern Egypt. p. 102) Moeridis lacu vult comprehendi ca omnia Aegyptiorum veterum s. Moeridis regis opera, quibus Nilum canali-bus ductis coniungere cum lacu bus ductis coniungere cum lacu Birket el Quorn simulque fertilem reddere totum illum terrae tractum studuerint. Neque aliter Wilkinson. (Egypt. and Thebes p. 355. Manners. etc. I. p. 92 seqq. III. p. 65 sec. ser. II. p. 157) canalem ductum a Nilo in pagum, qui nunc Fayoum dicitur, indeque ad lacum (Birket el Quorn) ipsum continuatum, ab Herodoto cum ipso lacu confundi Moeridisque lacum vocari statuit: provocatque vir doctus ad contunal Moeridisque lacum vocari statuit: provocatque vir doctus ad Plinium Hist. Nat. XXXVI, 12, 76, quo teste "fuit lacus Moeridis, hoc est fossa grandis." Quamquam difficile utique est credere, cana-lem simplicem, Moeridis opus, ap-pellari Moeridis lacum arte factum ab Herodoto, qui inse bane regioab Herodoto, qui ipse hanc regio-nem invisit suisque certe oculis conspexit lacum, qui labyrinthum, quem intravit (II, 149), attingebat. Itaque hoc loco non canalem tanverum maius quoddam opus, quod lacus speciem praebuerit et a rege, qui perfecerat, nomen acce-perit Moeridis, olim exstitisse credamus, factum illud quidem ad aquarum e Nilo huc ductarum abundantiam in se recipiendam eamδιοι έξακόσιοι καὶ τρισχίλιοι, σχοίνων έξήκοντα ἐόντων ' ἴσοι καὶ αὐτῆς Αἰγύπτου τὸ παρὰ θάλασσαν. κέεται δὲ μακρὴ ἡ λίμνη πρὸς βορέην τε καὶ νότον, ἐοῦσα βάθος, τῆ βαθυτάτη αὐτὴ ἑωυτῆς, πεντηκοντόργυιος. ὅτι δὲ χειροποίητός ἐστι καὶ ὀρυ-

que inde variorum canalium ope per omnes huius tractus partes dimittendam aquarum expertes. Ac talem utique lacum prope Fayoum, ut nunc dicitur, et prope labyrinthi rudera invenit ac descripsit Li-nant de Bellefonds (Mémoire sur le lac Moeris présenté et lu etc. Alexandrie 1843.), exsiccatum nunc quidem, cum aggeribus, quibus in-clusus fuit quosque adhuc cognoscere licet admodum productos, perruptis aqua deflueret. Ad hunc igitur lacum arte factum ea, quae de Moeridis lacu perscripsit Noster, referre malim cum aliis viris doctis, qui accurate in haec inquisiverunt; vid. Lepsius Allgem. Zeit. 1843. Beil. 11. Aug. p. 1745, Briefe etc. p. 74, Chronolog. d. Aegypt. I. p. 262, Bunsen: Egypts Place in Universal History etc. II. p. 328 seqq., Raoul Rochette in Journal Sav. 1848. p. 122. Et confer sis quoque virum doctum, qui iter ducis de Montpensier per Aegyptum factum enarravit in Nouvell. An-nall. d. Voyag. 1845. Vol. CVIII. p. 80 seq. et Wheeler: Geography of Herod. p. 427 seqq. Caeterum hunc Moeridis lacum arte factum cum altero lacu naturali (Birket el Quorn) canali olim iunctum fuisse ita credibile est, ut ad ambitum utriusque lacus, una cum canali, spectare credam stadiorum ter mille sexcentorum numerum Herodoto a sacerdotibus sive interpretibus traditum.

ατύς τὸ περίμετρον τῆς περιόδον είσὶ κ. τ. λ.] De plurali είσὶ conf. II, 16. 124. Ad argumentum conf. not. ad II, 6. De ipso lacus ambitu veterum testimonia exhibet Wesseling. ad Diodor. I, 51. Monet vero Mannert. l. l. p. 426 seq., si schoenos intellexeris triginta stadiorum, exsistere summam quadraginta quinque milliariorum geographicorum, quae a Plinii sen-

tentia non valde recedat ambitum lacus scribentis ducentorum quinquaginta milliariorum Romanorum, quae ipsa quinquaginta milliaria geographica efficiant. Sed ante Mannertum Iomardus l. l. p. 85 contenderat, ab Herodoto, cuius mensuras reliqui scriptores maximam partem secuti sint, utrumque schoenorum genus confusum videri, cum, si minores schoenos intellexeris, summa proveniat stadiorum 1800; qui verus videatur fuisse lacus ambitus. Ac tale quid etiam statuit Letronne l. l. pag. 168, frustra laborans in his mensuris explicandis, quas ad lacum Birket el Quorn, qualis nunc est, revocare studet. — In seqq. βορίγν (provulg. βορίγν) scripsi, ut II,101. 148.

vulg. βορῆν) scripsi, ut II,101. 148.

κέται — καὶ νότον] i. e. lacus
a parte boreali et australi oblongus
est. Ita recte Schweigh. Sed Mannert. l. l. pag. 425 ita exponit:
"In die Länge gestreckt, liegt der
See an seiner Nord- und Südseite"!
Disquirit haec Iomard. l. l. pag. 87.
In lacum Birket el Quorn, qualis
nunc est, haec minime quadrare
vix negari poterit; sed veterem lacus situm et magnitudinem respicienti haec non a vero abhorrere

notat L. de Laborde l. l. pag. 66.

τῆ βαθυτάτη αὐτή ἐωντῆς] Conf.

11, 124. Hanc vero quinquaginta ulnarum altitudinem repeti vult Mannert. l. l. p. 427 e pyramidibus, quae, ut incolae crediderint et Herodoto dixerint, quinquaginta ulnas ex aquis eminuerint, totidemque infra aquas pertinuerint. Herodoteas mensuras aequare ferme 92½ metra (métres) s. 285 pedes Gallicae mensurae, ait Iomardus l. l. pag. 97 coll. p. 99, ubi eorum meminit, qui hanc profunditatem lacus talem revera fuisse negarunt.

οτι δὲ χειροποίητός ἐστι — αὐτὴ δηλοί] Haec ipsa cum de lacu Birket el Quorn, quem Moeridis laκτή, αὐτή δηλοί. ἐν γὰρ μέση τῆ λίμνη μάλιστά κη ἑστᾶσι δύο πυραμίδες, τοῦ ὕδατος ὑπερέχουσαι πεντήκοντα ὀργυιὰς ἐκατέρη, καὶ τὸ κατ΄ ὕδατος οἰκοδόμηται ἔτερον τοσοῦτο καὶ ἐπ' ἀμφοτέρησι ἔπεστι κολοσσὸς λίθινος, κατήμενος ἐν θρόνφ. οὕτω αὶ μὲν πυραμίδες εἰσὶ ἐκατὸν ὀργυιέων, αὶ δ' ἐκατὸν ὀργυιαὶ δίκαιαί εἰσι στάδιον ἐξάπλεθρον, ἔξαπέδου μὲν τῆς ὀργυιαὶ δίκαιαί εἰσι στάδιον έκαπλεθρον, εξαπέδου μεν τῆς ὀργυιαὶ δίκαιαί εἰσι στάδιον ἐκατλεθρον, εξαπέδου μεν τῆς ὀργυιαὶ δίκαιαί εἰσι στάδιον ἐκατλεθρον, εξαπέδου μεν τῆς ὀργοιαί δικαιαί εἰσι στάδιον ἐκατλεθρον κοι εξαπέδου μεν τῆς ὀργοιαί και εἰσι στάδιον ἐκατλεθρον κοι εξαπέδου μεν τῆς ὀργοιαί και εἰσι στάδιον ἐκατλεθρον κοι εξαπέδου μεν τῆς ὀργοιαί και εἰσι στάδιον ἐκατλεθρον κοι εξαπέδου μεν τῆς ὀργοιαί και εἰσι στάδιον ἐκατλεθρον και εξαπέδου μεν τῆς ὀργοιαί και εἰσι στάδιον ἐκατλεθρον και εξαπέδου μεν τῆς ὀργοιαί και εἰσι εξαπέδου μεν τῆς ὀργοιαί εξαπέδου μεν τῆς ἀρισιαί εἰσι εξαπέδου μεν τῆς ἀρισιαί εἰσι εξαπέδου μεν τῆς ἀρισιαί εἰσι εξαπέδου μεν τῆς ἀρισιαί εἰσι εξαπέδου μεν τῆς ἀρισιαί εἰσι εξαπέδου μεν τῆς ἀρισιαί εἰσι εξαπέδου μεν εξαπέδου μεν εξαπέδου μεν εξαπέδου μεν εξαπέδου μεν εξαπέδου μεν εξαπέδου μεν εξαπέδου μεν εξαπέδου μεν εξαπέδου μεν εξαπέδου εξαπέδου μεν εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξαπέδου εξα

cum esse putabant, dici non posse bene intelligerent, Herodoti sententiam arctioribus finibus circumscribendam esse voluerunt, quippe quae ad eam tantum lacus partem spe-ctaret, quae arte humana fuerit effecta ad lacus ambitum augendum. Ac Rittero de ea parte cogitandum videbatur (l. l. p. 800), qua orientem versus hic lacus cum Nili aquis in pagum Fayoum deductis fuerit coniunctus, sive de canali, qui dicitur Bahr bela ma. Tu cf. etiam Mannert. l. l. p. 423, Iomard. l. l. pag. 97 seqq. Atque coniuncta cum his Russellii, Wilkinsoni, aliorum sententia, de qua modo diximus, itamena ducis de Recurse (Marmort) itemque ducis de Ragusa (Marmont), qui in haec eadem inquirens (Voyage etc. IV. p. 19 seqq. ed. Bruxell.) ita pronuntiat (p. 22): "Moeris n'a point creusé un lac, mais ouvert un chemin, par lequel les eaux sont venues remplir le bassin, qu'avait disposé la nature. Elles s'élevèrent bientôt à une grande hauteur, et formèrent une mer intérieure qu'alimentait chaque année le fleuve, alors plus riche en eaux qu'aujourd'hui; mais elles laissèrent un vaste

has pyramides refert reliquias quasdam molis lapideae, quae non longe ab urbe Fayoum in ea planitie, quam olim huius lacus aquis tectam fuisse vult, ad vicum Biahmu cernuntur sitae; vid. Lepsius: Briefe etc. p. 82, Bunsen. l. l. p. 352. Cum vero hae reliquiae aliam prorsus structuram, quam quae pyramidum est, praebeant neque etiam in medio lacu (ἐν μέση τῆ λίμνη μάλιστα), sed extra lacum in eius ora constitutae fuerint, negavit Lepsius (Chronolog. d. Aegypt. I. p. 262), illas ad pyramidum opus referri posse, quas ipsas prorsus e solo nunc quindecim pedibus aucto evanuisse nil mirum videri posse addit iis, qui tot alia monumenta per Aegyptum prorsus sublata fuisse cognoverint. Colossos lapideos utriusque pyramidis idem vir doctus ad regem et reginam, Amenemem I, dynastiae auctorem, refert.

αί δ' έκατὸν ὀργυίαὶ δίκαιαί εἰσι στάδιον ἐξάπλεθον] Interpretatur Schweigh. (in Lexic. Herod.): centum iustae orgyiae sunt stadium sex iugeris constans; s. centum orgyiae aequant (exacte efficiunt) stadium sex iugera continens. Atque haud scio an huc spectet grammatici veteris glossa, qua δίκαιον μέτρον apud Herodotum sit idem atque τὸ ἰσον. Conf. Bekker. Anecdd. Gr. I. pag. 90. Iomardus (Descr. de l'Eg. Ant. I, 3 livr. pag. 670 not.) de usu vocis δίκαιος in hisce ita statuit: "en Egypte il paroît qu'on appeloit juste le stade, qui résultoit de la mesure du degré dans ce pays." Letronne (Fragments d'Heron etc. pag. 194 seqq.) διπαίας ὀργυιὰς dici vult legales, quae in seqq. explicentur, eoque discernantur ab alio orgyiarum genere eoque breviore; neque enim hic de

γυιής μετρεομένης και τετραπήχεος, των ποδών μεν τετραπαλαίστων έόντων, τοῦ δὲ πήχεος έξαπαλαίστου. Τὸ δὲ ῦδωρ τὸ έν τῆ λίμνη αὐτιγενὲς μὲν οὐκ ἔστι ἄνυδρος γὰρ δὴ δεινώς έστι ταύτη εκ του Νείλου δε κατά διώρυχα έσηκται, και εξ μεν μηνας έσω δέει ές την λίμνην, εξ δε μηνας έξω ές τον Νειλου αύτις. καὶ ἐπεὰυ μὲυ ἐκρέῃ ἔξω, ἡ δὲ τότε τοὺς Εξ μῆνας ές τὸ βασιλήτον καταβάλλει ἐπ' ἡμέρην έκάστην τάλαντον ἀργυρίου εκ των Ιχθύων επεάν δε έσίη το ύδωρ ές αύτην, είκοσι

Graecis sed de Aegyptiis mensuris agi existimat. Quod mihi quidem haud persuasit, qui cum Boeckhio (Metrolog. Untersuch. p. 211 seq.) hic de communibus mensuris ad Aegyptiam mensuram orgyiarum expli-candam adiectis agi indeque etiam alia stadia nisi vulgaria sexcento-rum pedum hic intelligi non posse credam. Conf. etiam M. Leake in Journal of the geographical society. Vol. IX. p. 1 seqq. 8 seq. et: Demen Attica's p. 31 seq. ed. Westermann. Herodoteo loco iure quoque utitur Wurm. de pondd. Graccc. et Romm. pag. 91. Hinc enim patet, stadium constare sex plethris, quae centum orgyias et sexcentos pedes acquant; nam plethrum centum constat pedibus, orgyia sex pedibus sive quatuor cubitis; cubitus, qui unum pedem alteriusque dimidium continct, sex comprehendit palaestras, quarum quatuor unum pedem constituent. Conf. etiam Herod. II, 168 et Dahlmann. in Herod. 11, 168 et Dahlmann. in Herod. pag. 93—95, qui hoc bene monere videtur, Herodotum non aliis alio loco uti mensuris, sed semper iisdem. Add. Iomard. Descript. de l'Eg. Ant. I, 3 livr. pag. 613 seqq. coll. 683 seq. 634 seqq. Itaque non erat, cur nostro in loco haerect Zoega de obelisce. p. 148. not. 12. — ξξαπέδον recte plerique libri iique meliores pro vulg. ξξαπόδον; vid. Bredov. p. 161. αντιγενές μὲν ονα ἔστι] i. e. indidem natus, εα ipsa terra quasi ortus. Conf. Herod. IV, 180 coll. 48. Cum Bekk. et recentt. edd. scripsi

Cum Bekk, et recentt, edd. scripsi αυτιγ, pro αυθιγ, cf. Bredov. p. 01. Haec et quae continuo adiiciuntur de regionis siccitate, verissima inveniri testatur Iomard. L

 pag. 99.
 κατὰ διώρυχα ἐσῆκται] κατὰ διώ ουχα est: per canalem, ut I, 30 περιηγον κατά τοὺς θησαυρούς. Hic canalis e Nilo deductus erat in lacum per fauces loci El Lahoun, uti nune vocant, ubi adhue invenitur canalis Bahr Iouseph, minor ille quidem et recentiori aetate conferte Vid vocant fectus. Vid. Iomard. l. l. p. 80 seq. 100 seq. et Ritter. l. l. I. pag. 807, qui hoc praeterea addit: per hunc canalem, quo aqua ex Nilo in Moeridis lacum deducebatur, minime relapsam fuisse abundantem aquam ex lacu in Nilum; hoc factum videri alia via ad orientalem lacus partem, ubi nunc regio exsiccata, nomine Buhr-Belu-ma, i. e. mare sine aqua, coque Strabonis narrationem referendam esse, qui narrationem reterenuam case, quiduo ostia commemoret, alterum, quo in lacum intret Nili aqua; alquo in lacum intret Nili aqua; alterum, quo e lacu abeat. Vid. ibid. p. 799 seq. 860 coll. Mannert. p. 443 ct Wilkinson. Topograph. of Theb. p. 355, Voyage du duc de Raguse IV. p. 22.— In seqq. ad verba ή δὲ τότε κ. τ. λ. conf. de vocula δὲ in apodosi posita III, 133. IV, 72 ibique nott. De Bahr-Bela-mā conf. supra not ad II, 10. ἐς τὸ βασιλήτον ναταβάλλει κ. τ.

ad 11, 10. ές τὸ βασιλήτον ναταβάλλει κ. τ. λ.] τὸ βασιλήτον de regis aerario recte accepit Valckenar. laudans recte accepit Valckenar. laudans Diodor. II, 40. 41. XI, 67. XX, 4 etc. Idem Diodorus I, 52 cum scribat hoc vectigal reginae datum fuisse ad ornatum (προς μύρα καί τον άλλον καλλωπισμόν - confer not. ad Herod. II, 98), malim equidem hic cogitare de uxore Persici μνέας. Έλεγον δὲ οἱ ἐπιχώριοι καὶ ὡς ἐς τὴν Σύρτιν τὴν ἐς 150 Λιβύην ἐκδιδοῖ ἡ λίμνη αῦτη ὑπὸ γῆν, τετραμμένη τὸ πρὸς ἐσπέρην ἐς τὴν μεσόγαιαν παρὰ τὸ οὐρος τὸ ὑπὲρ Μέμφιος. Ἐπεί τε δὲ τοῦ ὀρύγματος τούτου οὐκ ῶρεον τὸν χοῦν οὐδαμοῦ ἐύντα, ἐπιμελὲς γὰρ δή μοι ἦν, εἰρόμην τοὺς ἄγχιστα οἰκέοντας τῆς λίμνης, ὅκου εἰη ὁ χοῦς ὁ ἔξορυχθείς. οἱ δὲ ἔφρασάν μοι, ἵνα ἔξεφορήθη, καὶ εὐπετέως ἔπειθον ΄ ἤδεα γὰρ λόγω καὶ ἐν Νίνω τῆ ᾿Ασσυρίων πόλι γενόμενον ἕτερον τοιοῦτο. τὰ

satrapae, qui et ipse rex diceba-tur. Vid. not. ad II, 98. Quare de fisco Persarum hic cogitandum erit, neque de Pharaonum regali, quemadmodum accepisse locum video Heeren. Ideen II, 2. pag. 345. Ipsa vero pecuniae summa (quam veram fuisse statuit Mannert. l. l. p. 427) si ad nostros numos revo-catur, exsistit summa thalerorum quadringentorum octoginta duorum, additis aliquot grossis, modo Atti-cum intelligas talentum, quod soxa-ginta minis constat. Conf. Wurm. l. l. pag. 207. Iomardus l. l. p. 92 hine annuum reditum e piscium captura constituit talentorum ducentorum quadraginta sive 1,800,000 francs. Quod vero docti Galli contendunt, nullos pisces, qui olim tam frequentes fuerint, adhue in lacu Birket el Quorn versari, ob salsam opinor lacus aquam et Nili vivam aquam non amplius in lacum immissam, ita ut pisces in Nilo retineantur, in eo egregie lapsi sunt, monente recentioris aetatis peregrinatore, qui ipse pisces gusta-vit in lacu captos pluresque pisca-torum familias ex piscium captura alimentum sibi quaerere refert. Vectigal annuum, quod nunc inde solvitur fisco, tredecim est marsupiorum, quorum quodque continet 164 francs monetae Gallicae. Vid. L. de Laborde l. l. pag. 67.

### CAP. CL.

καὶ ὡς ἐς τὴν Σύρτιν τὴν ἐς Λιβύην κ. τ. λ.] Optimi codd. ἐς Λιβύην, cuius loco e libris quibusdam Schweigh. et Gaisford. ediderunt ἐν Λιβύη, quod correctoris manum nobis prodere videbatur. Conf. Kuehner Gr. Gr. §. 623, 6. Mox scripsi σύφος pro vulg. ὄφος; cf. ad II, 6 nott. — Ad usum verbi ἐκδιδόναι conf. I, 6. IV, 85 ibique nott. Ipsam Herodoti narrationem de aqua lacus sub terra effluente ad fabulas revocatam vult Mannert. l. l. pag. 427. Quo cautius Minutoli (Reise nach d. Tempel des Jupp. Amm. pag. 191) de artis quodam opere rarius adhibito (Schlcusscnwerk), quo aqua in Nili alveum Libycum s. Bahr-Bela-ma (vid. not. ad II, 10. 149) deducta fuerit, cogitari posse iudicat. Verba sequentia: τετραμμένη τὸ πρὸς ἐσπέρην ἐς τὴν μεσόγαιαν παρὰ τὸ ὄφος τὸ ὑπὲρ Μέμφιος accurate convenire in locum, qui nunc dicitur Tamyeh, scribit Iomardus l. l. pag. 87. Quod si verum est, aquas per eosdem canales, quibus in lacum immitterentur, refluxisse statuendum erit. Quare L. de Laborde l. l. pag. 66 in Herodoti loco eam convallem indicari existimat, quae a septentrione lacus sita canalis per ipsam ducti vestigia adhuc praebeat et breviori atque faciliori via aquas in lanitiem Memphiticam ducere potuerit.

οὐκ ῶρεον τὸν χοῦν] ῶρεον hic, quantum scio, omnes libri. Conf. II, 106. Eodem autem argumento de immensa terrae effossae copia, quae quonam eiici potuerit, intelligi nequeat, recentiores quoque usi sunt, quo lacum humana arte sola effici potuisse negarent. Vid. Ritter. l. l. pag. 800.

ίνα έξεφορήθη] Haud aliter ίνα I, 179, ubi vid. nott. γαρ Σερδαναπάλλου τοῦ Νίτου βασιλίος χρήματα . ἐόντα μεγάλα, κεὶ q υλασσόμετα ἐν θησευφοίσι καταγαίωσι. ἐκενόησαν Γ.
κλάπες ἐκφορήσαι. ἐκ δη ών τῶν σφετέρων οἰκίων ἀρξάμενω οἱ κλώπες, ὑπὸ γῆν σταθμεόμενοι ἐς τὰ βασιλήλα οἰκία ἄρυσσόν. τὸν δὲ χοῦν τὸν ἐκφορεόμενον ἐκ τοῦ ὀρύγματος, ὅκως γένοιτο νὰς. ἐς τὸν Τίγριν ποταμὸν. παραφόλοντα τὴν Νίνον. ἔξεφόρεον ἐς ὁ κατεργάσαντο, ὅ τι ἐβούλοντο. τοιοῦτον ἔτεφον ἤκουσα καὶ τὸ τῆς ἐν Αἰγύπτω λίμνης ὅρυγμα γενέσθαι. πλὴν οὐ νυκτὸς ἀλλὰ μετ' ἡμέρην ποιεύμενον ὀρύσσοντας γὰρ τὸν χοῦν τοὺς Αἰγυπτίους ἐς τὸν Νείλον φορέειν. ὁ δὲ ὑπολαμβάνων ἔμελλε διαχέειν. ἡ μέν νυν λίμνη αῦτη οῦτω λέγεται ὀρυχθήναι.

151 Των δε δυώδεκα βασιλέων δικαιοσύνη χρεωμένων, ανα χρόνον ως εθυσαν εν τῷ ίρῷ τοῦ Ἡφαίστου, τῷ ὑστάτη τῆς όρτῆς μελλόντων κατασκείσειν, ὁ ἀρχιρεὺς ἔξένεικέ σφι φιάλας χρυσέας, τῷσί κερ ἐώθεσαν σκένδειν, ἀμαρτών τοῦ ἀρι-

τα γάο Σαοδαναπάλλος τος Νίvon βασιλέος] Scripsi Σαρδαναπάλlor cum probatis libris. Vid. ad Ctesiae fragmm. pag. 430. Est vero haec una regis celeberrimi mentio in Herodoti Musis, qui for-tasse in Assyriacis libris (I. 106) ibiq. not.) copiosius de eo relaturus erat, quae eadem est suspicio Nackii ad Choerili fragmm. pag. 210, ubi (inde a pag. 196 seqq.) copiose de Sardanapalo eiusque tumulo et inscriptione agit. Atque videtur fama de huius regis opibus satis celebrata per antiquitatem fu-isse indeque ad Herodoti aures quoque pervenisse (cf. C. O. Mueller: Kleine deutsche Schrift, II. p. 111), nisi malis statuere, Herodotum ea, quae h. l. enarrat, accepisse, cum in Babylonis urbe ac Mesopotamia versaretur. Nomen Assyrii regis literis cuneatis scriptum, quale in-ter veteris Nini reliquias inventum est, sonare dicitur Assar-dana pallu; vid. Oppert in: Zeitschrift d. deutsch. vid. Oppert in: Zeitschtilt a. aeatsch. morgenl. Gesellsch. VIII, 3. pag. 500. — In seqq. cum Gaisf. scripsi βασιλέος pro βασιλήων, βασιλές pro βασιλήων pro βασιλήων, βασιλές pro βασιλήα. — δουσσον (pro vulg. δουσσιλήα. — δουσσον (pro vulg. δουσσ sor) cum Bredov. pag. 307 et recentt. edd. scripsi.

σταθμεόμενοι] i. e. metiendo el coniectando dirigentes viam, ut interpretatur Schweigh., quocum seripsi σταθμεόμενοι pro vulgata σταθμεόμενοι, quae ex Aldina fluxit. ('onf. etiam Bredov. pag. 381. — In seqq. ad τοιούτον έτερον conf. I, 120 ibique nott.

ές τὸν Τίγοιν — τὴν Νένον] De argumento loci conf. not. ad I 103.

ές τον Τίγοιν — την Νένον] De argumento loci conf. not. ad I, 193. — In fine cap. verba: ὁ δὲ ἐπολαμβάνων εμελλε διαχέειν (i. e. hic vero Nilus terram exceptam iam diffusurus erat) a proxime antecedentibus seiuncta, structura consulto mutata, haudquaquam ad ea pertinent, quae ab Aegyptiis accepit Noster indeque retulit, sed indicium scriptoris haec Aegyptiorum verbis addentis vel interponentis declarant.

## CAP. CLI.

ἀνὰ χρόνον ὡς ἔθυσαν] De locutione ἀνὰ χρόνον confer I. 173. Ad argumentum conf. Diodor. I, 66, qui post quindecim annorum commune imperium hoc accidisse refert. Add. etiam Athen. VI, 19. pag. 231. θμοῦ, ἔνδεκα, δυώδεκα ἐοῦσι. ἐνθαῦτα ὡς οὐκ εἶχε φιάλην ὁ ἔσχατος ἑστεως αὐτῶν Ψαμμήτιχος, περιελόμενος τὴν κυνέην, ἐοῦσαν χαλκέην, ὑπέσχε τε καὶ ἔσπενδε. κυνέας δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ᾶπαντες ἐφόρεόν τε βασιλέες, καὶ ἐτύγχανον τότε ἔχοντες. Ψαμμήτιχος μέν νυν οὐδενὶ δολερῷ νόῷ χρεώμενος, ὑπέσχε τὴν κυνέην. οἱ δὲ, ἐν φρενὶ λαβόντες τό τε ποιηθὲν ἐκ Ψαμμητίχου καὶ τὸ χρηστήριον, ὅ τι ἐκέχρηστό σφι, τὸν χαλκέη σπείσαντα αὐτῶν φιάλη, τοῦτον βασιλέα ἔσεσθαι μοῦνον Αἰγύπτου, ἀναμνησθέντες τοῦ χρησμοῦ, κτεῖναι μὲν οὐκ ἐδικαίωσαν Ψαμμήτιχον, ὡς ἀνεύρισκον βασανίζοντες ἐξ οὐδεμιῆς προνοίης αὐτὸν ποιήσαντα ἐς δὲ τὰ ἕλεα ἔδοξέ σφι διῶξαι, ψιλώσαντας τὰ πλείστα τῆς δυνάμιος ἐκ δὲ τῶν έλέων ὁρμεώμενον μὴ ἐπιμίσγεσθαι τῆ ᾶλλη Αἰγύπτῷ. Τὸν δὲ Ψαμμήτιχον 152

ο ἔσχατος ἔστεὼς αὐτῶν Ψαμμήτιχος] αὐτῶν cum Gaisford. dedi pro vulg. αὐτέων atque Ψαμμήτιχος pro Ψαμμίτιχος, de quo vid. I, 105 et II, 2. Psammitichi nomen notis hieroglyphicis conscriptum in monumentis Aegyptiis nunc detexerunt viri docti. Confer M. Fritsch. l. l. pag. 54. 69 et vid. nott. ad II, 2. In seqq. verbis περιελόμενος τὴν κυνέην, ἐοῦσων χαλκέην (i. e. galea, quae aenea erat, detracta) Noster consulto addidisse videtur ἐοῦσων χαλκέην, quod κυνέη talem proprie declarat galeam, quae ex pelle est confecta, ut VII, 77, ubi vid. nott., et II, 162. Aegyptiorum wero galeae plerumque ex aere factae non erant, ut satis monstrant, quae ex ipsis Aegyptiorum monumentis exhibuit, additis talium galearum imaginibus, Wilkinson. Manners etc. I. pag. 330 seq. coll. 366. Ad usum verbi περιαιρεὲσθαι conf. nott. ad III, 41. τό τε ποιηθὲν ἐκ Ψαμμητίχον]

De usu praepositionis ἐκ conf. II, 148, et de ipso oraculo, quod Noster tangit, II, 147.
ὅ τι ἐκέχοηστό σφι] Vulgo ἐκέχοητο, quod abiecimus; cf. II, 147.
De ὅ τι conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 781 not. 5, qui vim pronominis sic reddi vult: "cuius modo iis [ipsis] datum erat." Plura de huius pronominis usu apud Herodotum, nec

hoc loco praetermisso, dabit Struve Quaest. de dialect. Herodot. Spec. (I.) pag. 463 seqq. Post ποιήσαντα quod Bekker. excidisse suspicabatur τὰ ἐποίησα, merito reiecit Bredov. pag. 30.

ές δὲ τὰ Ελεα Εδοξέ σφι διῶξαι] τὰ Ελεα quae sint, vidimus ad II, 92. 140. Admonet quoque paludum, ad quas Psammitichum relegarint, Ritter: Erdkunde I. pag. 822.

ψιλώσαντας τὰ πλείστα] ψιλοῦν, nudare, i. e. potentia exuere, minuere, illustrat Wesseling. Xenoph. Cyropaed. IV, 5, 10 et Dion. Cass. XL, 62. Add. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Choeph. 683. De structura accusativi (ψιλώσαντας) praecedente dativo (σφι) conf. I, 13. 10 lbique nott. — In seqq. reliqui δφμεώμενον, quod optimi ferebant libri scripti, ut supra χφεωμένων et χφέωμενος, utrumque e Bredovii canone (pag. 387 seq.) corrigendum in δφμεόμενον et χφεόμενος, χφεομένων. — Ad ἐπιμίσγεσθαι conf. I, 185 ibiq. nott.

### CAP. CLII.

Toν δὲ Ψαμμήτιχον κ. τ. λ.] De temporum ratione conf. not. ad II, 147; de ipso huius capitis argumento conf. Diodor. I, 66. Beck: Allgem. Weltgesch. I. pag. 722 seq. τούτον, πρότερον φεύγοντα τὸν Αἰθίσπα Σαβακῶν, ὅς οἱ τὸν πατέρα Νεκὼν ἀπέκτεινε, τοῦτον φεύγοντα τότε ἐς Συρίην, ὡς ἀπηλλάχθη ἐκ τῆς ὅψιος τοῦ ἀνείρου ὁ Αἰθίσψ, κατήγαγον Αἰγυπτίων οὖτοι, οἱ ἐκ νομοῦ τοῦ Σαῖτεώ εἰσι. μετὰ δὲ βασιλεύοντα τὸ δεύτερον πρὸς τῶν ἕνδεκα βασιλέων καταλαμβάνει μιν διὰ τὴν κυνέην φεύγειν ἐς τὰ ἕλεα. Ἐπιστάμενος ὧν, ὡς περιυβρισμένος εἰη πρὸς αὐτῶν, ἐπενόεε τίσασθαι τοὺς διώξαντας, πέμψαντι δέ οἱ ἐς Βουτοῦν πόλιν ἐς τὸ χρηστήριον τῆς Γλητοῦς, ἔνθα δὴ Αἰγυπτίοισί ἐστι μαντήτον ἀψευδέστατον, ἡλθε χρησμὸς, ὡς τίσις ῆξει ἀπὸ θαλάσσης χαλκέων ἀνδρῶν ἐπιφανέντων. καὶ τῷ μὲν δὴ ἀπιστίη μεγάλη ὑπεκέχυτο, χαλκέους οἱ ἄνδρας ῆξειν ἐπικούρους. χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διελθύντος, ἀναγκαίη κατέλαβε Ἰωνάς τε καὶ Κᾶρας ἄνδρας, κατὰ λητην ἐκπλώσαντας, ἀπενειχθῆναι ἐς Αἰγυπτον · ἐκβάντας δὲ

ος απηλιάχθη ἐκ τῆς ὅψιος τοῦ ονείρου ὁ Αἰθίοψ] Vid. II, 139 fin. et 140 init. Pro vulg. απαλλάχθη rescripsi ἀπηλλάχθη, ut II, 141, ubi vid. nott. Ad locutionem ἐκ τῆς ὅψιος conf. II, 129. Mox retinui cum Gaisford. et Dindorf. articulum τοῦ, a Florentino alisque codd. allatum in verbis οὶ ἐκ νομοῦ τοῦ Σαἴτεω εἰσι. Pro Σαΐτεω tres codd. Σαϊτέων afferunt.

τὸ δεντερον — φενγειν ἐς τὰ ἔλεα] τὸ δεντερον ad secundam pertinet fugam, qua rex pressus a collegis regibus saluti suae consuluit. Nam primitus fugerat, quo Sabaconem, regem Acthiopum, qui ipsius patrem necaverat, evitaret. — Ad structuram et significationem verbi καταλαμβάνει conf. II, 66 ibique allata. Haud aliter Noster VI, 103 τὸν Κίωωνα κατέλαβε φυγείν, aut IV, 105 σφέας κατέλαβε ἐκλιπείν τὴν χώοην ὑπὸ τῶν ὀφίων, ubi ὑπὸ codem modo positum invenimus, quo h. l. πρὸς τῶν ἔνδεκα βασιλέων, quod cum φυγείν iungendum esse nemo non videt; declarare enim Noster vult, iterum accidisse, ut ab undecim his regulis coactus (pulsus, in exilium missus) fugeret in paludes.

fugeret in paludes.

ενθα δη Αλγυπτίοισι έστι μαντήτον άψευδέστατον] Conf. II, 83
et 155. Ad hanc Herodoti narra-

tionem haud scio an pertineat Polyaenus VII, 3, qui Tementhi, Aegyptiorum regi, oraculum de regio consulenti ab Ammone responsum esso scribit: φνλάξασθαι τοὺς άλεπτονόνας: deinde eundem a Psammiticho Carum opera esse sublatum. Verba ὡς τίσις ἢξει leguntur eodem modo apud Herod. I, 13. Ad proxime seqq. τῷ μὲν δὴ ἀπιστίη μεγάλη ὑπεκέχντο (i. e. huic magna sanc incredulitas offusa erat. s. pinime sihi persuadere fidemque adhibere dictis poterat) conf. Apollon. Rhod. III, 705: ὑπεξέχντ' αὐτίπα δάκου.

πατά ληΐην ἐππλώσαντας] i. e. praedandi causa profectos. Haud aliter κατά Ι, 91: ἀποπλέειν κατά βίον καὶ γῆς ζήτησιν coll. VII, 136. Ad άπενειχθηναι conf. II, 114. 121. §. 6. Apte autem ex Strabone (XIV. pag. 978 A. s. 662 D.) monet Wesselingius, Cares olim latrocinium exercuisso passimque etiam mercede conductos militasse. Ae spectant huc quoque ea inventa, de quibus Herodotus I, 171 tradit. Cares in Aegypto habitantes Noster quoque memorat II, 61 coll. 154. Denique huc referendus est Stephani Byzantini locus s. v. Καρικών τόπος ἐδιάζον ἐν Μέμφιδι, ἔνδα Κάρες οἰπησαντες, ἐπιγαμίας πρὸς Μεμφίτας ποιησάμενοι, Καρομεμφῖται ἐκλή-

ές γῆν καὶ ὁπλισθέντας χαλκῷ ἀγγέλλει τῶν τις Αἰγυπτίων ές τὰ ἔλεα ἀπικόμενος τῷ Ψαμμητίχῷ (ὡς οὐκ ἰδὼν πρότερον χαλκῷ ἄνδρας ὁπλισθέντας), ὡς χάλκεοι ἄνδρες ἀπιγμένοι ἀπὸ θαλάσσης λεηλατεῦσι τὸ πεδίον. ὁ δὲ μαθὼν τὸ χρηστήριον ἐπιτελεύμενον, φίλα τε τοϊσι "Ιωσι καὶ Καρσὶ ποιέεται, καί

ϑησαν. A Caribus, quibus usus Psammitichus regnum obtinuit, nomen Καρομεμφίται parti cuidam Memphidis inditum esse scribit quoque Polyaenus VII, 3.

Memphidis inditum esse scribit quoque Polyaenus VII, 3.
 έκβάντας δὲ ἐς γῆν καὶ ὁπλισθέντας χαλκῷ κ. τ. λ.] Hi accusativi pendent a verbo ἀγγέλλει,
cum ita Noster orationem exordiatur, ac si post dicere voluisset
λεηλατείν. A qua tamen accusativi
cum infinitivo structura in aliam
deinceps transit structuram verbi
finiti cum particula ὡς (ὡς χάλκεοι finiti cum particula ώς (ώς χάλκεοι verba ανόφες — λεηλατεύσι) ob verba credo plura interposita. Tu vid. de istiusmodi structuris Matth. Gr. Gr. pag. 1299 et conf. quae in Creuzeri Melett. dixi III. pag. 12 seq. Quod vero aere (zalno = Kupfer) armatos (i. e. thorace aeneo adeoque etiam clypeo tali obtectos) di-cit Iones atque Cares, hoc rudes indicat gentes minusque cultas, cum ferri usus in armis aliisque rebus necessariis ad aetatem iam cultiorem referendus sit. Supra I, 215
Massagetas Noster refert aere atque auro solo uti, et simili modo
veteres Germaniae nationes aeneis armis usas esse accepimus. Plura Link: Urwelt etc. pag. 263. Aegyptios, cum aere armatos viros mirarentur, cultiores iam fuisso ferreaque arma in usu habuisse idem reaque arma in usu habuisse idem inde colligit vir doctus. — Caeterum χαλκέους ἄνδρας ex Herodoto affert Eustath. pag. 1031, 16 sive pag. 1037, 31 itemque Libanius T. II. pag. 120, notante Wesselingio. φίλα — ποιέεται] i. e. benigne excipit, grata facit, ut V, 37. Kayser ad Philostrat. de gymnast. pag.

φίλα — ποιέεται] i. e. benigne excipit, grata facit, ut V, 37. Kayser ad Philostrat. de gymnast. pag. 94. 188 reddi vult: foedus icit (cum Ionibus et Caribus). Sed obstant ipsa sequentia verba: καί σφεας, μεγάλα ἐπισχνεύμενος πείθει κ. τ. λ. — Paulo aliter haec enarrat Dio-

dorus'I, 66, in summa quamvis consentiens cum Herodoto, quem se-cutus Larcherus Psammitichum ponit ad regnum evectum ann. 650 a. Chr. n., aut, si Diodorum sequi malis, a. 689 (t. VII. p. 107. 113 coll. pag. 74). Alias aliorum sententias suppeditabit Beck: Anleit g Weltgeschichte I pag. 723 sententias suppeditable Deck: An-leit. z. Weltgeschichte I. pag. 723. Quod vero peregrinos milites mer-cenarios Psammitichus conduxit, quorum ope regnum et acquireret et acquisitum teneret, hoc in rebus Aegyptiis multum utique valuisse videtur, cum, qui Psammitichum secuti sunt reges, peregrinos milites et ipsi retinuerint. Reliqui enim Aegyptii (ii praesertim, qui ad militum tribum, "Kriegerkaste", pertinebant) hoc aegre tulisse videntur, ut hanc ob causam multi seditione mota in Aethiopiam discederent; qua de re vid. Herod. 1I, 30 coll. Heeren. Ideen. II, 2. pag. 399 seq. Ipsa sedes regia nunc Sai erat; nam huius urbis incolae Psammitichum praecipue adiuvisse videntur, nec procul inde Graeco-rum mercenariorum fuere castra ad urhem Bubastin, donec ab Amasi Memphin transponerentur (II, 154). — Cr. ad argumentum Herodotei loci conferri vult Leake: Les principaux monumens Egyptt. du mu-sée britannique (Lond. 1827) pag. 25 et 26, ubi inscriptio Graeca in Aegypto inventa explicatur Hero-doti narratione, quam verissimam ducit Leake. Haec inscriptio antiquissimis Graecorum literis exarata invenitur in crure colossi prope veterem urbem Psampolim s., nt nunc vocant, Ipsambul. s. Abusam-bul in ipsa Nubia; post Anglos do-ctos Vorke et Leake edita et illu-strata est a Franzio in: Corp. Inscriptt. Graecc. Vol. III. nr. 5126. pag. 507 seq. et a Lud. Rossio in:

γὰο Σαρδαναπάλλου τοῦ Νίνου βασιλέος χρήματα, ἐόντα μεγάλα, καὶ φυλασσόμενα ἐν θησαυροίσι καταγαίοισι, ἐπενόησαν 178
κλῶπες ἐκφορῆσαι. ἐκ δὴ ὧν τῶν σφετέρων οἰκίων ἀρξάμενοι
οἱ κλῶπες, ὑπὸ γῆν σταθμεόμενοι ἐς τὰ βασιλήΓα οἰκία ἄρυσσον. τὸν δὲ χοῦν τὸν ἐκφορεόμενον ἐκ τοῦ ὀρύγματος, ὅκως
γένοιτο νὺξ, ἐς τὸν Τίγριν ποταμὸν, παραφρέοντα τὴν Νίνον,
ἐξεφόρεον ἐς ὅ κατεργάσαντο, ὅ τι ἐβούλοντο. τοιοῦτον ἔτερον ἤκουσα καὶ τὸ τῆς ἐν Αἰγύπτω λίμνης ὄρυγμα γενέσθαι,
πλὴν οὐ νυκτὸς ἀλλὰ μετ ἡμέρην ποιεύμενον ὀρύσσοντας γὰρ
τὸν χοῦν τοὺς Αἰγυπτίους ἐς τὸν Νεϊλον φορέειν, ὁ δὲ ὑπολαμβάνων ἔμελλε διαχέειν. ἡ μέν νυν λίμνη αὕτη οῦτω λέγεται ὀρυχθῆναι.

151 Τῶν δὲ δυώδεκα βασιλέων δικαιοσύνη χοεωμένων, ἀνὰ χρόνον ὡς ἔθυσαν ἐν τῷ ίρῷ τοῦ Ἡφαίστου, τῆ ὑστάτη τῆς ὁρτῆς μελλόντων κατασπείσειν, ὁ ἀρχιρεὺς ἐξένεικέ σφι φιάλας χρυσέας, τῆσί περ ἐώθεσαν σπένδειν, ἀμαρτῶν τοῦ ἀρι-

τὰ γὰς Σαςδαναπάλλου τοῦ Νί-νου βασιλέος] Scripsi Σαςδαναπάλ-20υ ρασικος Scripsi Σαςοαναπαλ-λου cum probatis libris. Vid. ad Ctesiae fragmm. pag. 430. Est vero haec una regis celeberrimi mentio in Herodoti Musis, qui for-tasse in Assyriacis libris (I. 106 ibiq. not.) copiosius de eo relatirus erat, quae eadem est suspicio Naekii ad Choerili fragmm. pag. 210, ubi (inde a pag. 196 seqq.) copiose de Sardanapalo eiusque tumulo et inscriptione agit. Atque videtur fama de huius regis opibus satis celebrata per antiquitatem fu-isse indeque ad Herodoti aures quoque pervenisse (cf. C. O. Mueller: Kleine deutsche Schrift. II. p. 111), nisi malis statuere, Herodotym ea, quae h. l. enarrat, accepisse, cum in Babylonis urbe ac Mesopotamia Nomen Assyrii regis versaretur. literis cuneatis scriptum, quale in-ter veteris Nini reliquias inventum est, sonare dicitur Assar-dana pallu; vid. Oppertin: Zeitschrift d. deutsch. morgenl. Gesellsch. VIII, 3. pag. 506. — In seqq. cum Gaisf. scripsi βασιλέος pro βασιλῆος et 151 ρασιλέων pro βασιλάων, βασιλέες pro βασιλήες et βασιλέα pro βα-σιλήα. — ὥρυσσον (pro vulg. ὄρυσσον) cum Bredov. pag. 307 et recentt. edd. scripsi.

σταθμεόμενοι] i. e. metiendo et coniectando dirigentes viam, ut interpretatur Schweigh., quocum scripsi σταθμεόμενοι pro vulgata σταθμεώμενοι, quae ex Aldina fluxit. Conf. etiam Bredov. pag. 381. — In seqq. ad τοιούτον έτερον conf. I, 120 ibique nott.
ές τὸν Τίγριν — την Νίνον] De commente logi conf. not. ad I, 193.

ές τον Τίγοιν — την Νίνον] De argumento loci conf. not. ad I, 193. — In fine cap. verba: ὁ δὲ ὑπολαμβάνων ἔμελλε διαχέειν (i. e. hie vero Nilus terram exceptam iam diffusurus erat) a proxime antecedentibus seiuncta, structura consulto mutata, haudquaquam ad ea pertinent, quae ab Aegyptiis accepit Noster indeque retulit, sed iudicium scriptoris laec Aegyptiorum verbis addentis vel interponentis declarant.

### CAP. CLI.

ἀνὰ χρόνον ὡς ἔθυσαν] De locutione ἀνὰ χρόνον confer I. 173. Ad argumentum conf. Diodor. I, 66, qui post quindecim annorum commune imperium hoc accidisse refert. Add. etiam Athen. VI, 19. pag. 231. θμοῦ, ενδεκα, δυώδεκα ἐοῦσι. ἐνθαῦτα ὡς οὐκ εἶχε φιάλην ὁ ἔσχατος ἑστεως αὐτῶν Ψαμμήτιχος, περιελόμενος τὴν κυνέην, ἐοῦσαν χαλκέην, ὑπέσχε τε καὶ ἔσπενδε. κυνέας δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ᾶπαντες ἐφόρεόν τε βασιλέες, καὶ ἐτύγχανον τότε ἔχοντες. Ψαμμήτιχος μέν νυν οὐδενὶ δολερῷ νόῷ χρεώμενος, ὑπέσχε τὴν κυνέην. οἱ δὲ, ἐν φρενὶ λαβόντες τό τε ποιηθὲν ἐκ Ψαμμητίχου καὶ τὸ χρηστήριον, ὅ τι ἐκέχρηστό σφι, τὸν χαλκέη σπείσαντα αὐτῶν φιάλη, τοῦτον βασιλέα ἔσεσθαι μοῦνον Αἰγύπτου, ἀναμνησθέντες τοῦ χρησμοῦ, κτεῖναι μὲν οὐκ ἐδικαίωσαν Ψαμμήτιχον, ὡς ἀνεύρισκον βασανίζοντες ἐξ οὐδεμιῆς προνοίης αὐτὸν ποιήσαντα ἐς δὲ τὰ ἕλεα ἔδοξέ σφι διῶξαι, ψιλώσαντας τὰ πλείστα τῆς δυνάμιος ἐκ δὲ τῶν έλέων ὁρμεώμενον μὴ ἐπιμίσγεσθαι τῆ ἄλλη Αἰγύπτῷ. Τὸν δὲ Ψαμμήτιχον 152

ο ἔσχατος ἐστεὼς αὐτῶν Ψαμμήτιχος] αὐτῶν cum Gaisford. dedi pro vulg. αὐτέων atque Ψαμμήτιχος pro Ψαμμίτιχος, de quo vid. I, 105 et II, 2. Psammitichi nomen notis hieroglyphicis conscriptum in monumentis Aegyptiis nunc detexerunt viri docti. Confer M. Fritsch. l. l. pag. 54. 69 et vid. nott. ad II, 2. In seqq. verbis περιελόμενος τὴν κυνέην, ἐσῦσαν χαλκέην (i. e. galea, quae aenea erat, detracta) Noster consulto addidisse videtur ἐσῦσαν χαλκέην, quod κυνέη talem proprie declarat galeam, quae ex pelle est confecta, ut VII, 77, ubi vid. nott., et II, 162. Aegyptiorum vero galeae plerumque ex aere factae non erant, ut satis monstrant, quae ex ipsis Aegyptiorum monumentis exhibuit, additis talium galearum imaginibus, Wilkinson. Manners etc. I. pag. 330 seq. coll. 366. Ad usum verbi περιαιρείσθαι conf. nott. ad III, 41. τό τε ποιηθὲν ἐκ Ψαιμητίχον] De usu praepositionis ἐκ conf. II, 148, et de ipso oraculo, quod Noster tangit, II, 147. ὅτι ἐκέρθηστό σφι] Vulgo ἐκέρηστο, quod abiecimus; cf. II, 147.

ο τι ἐκέχοηστό σφι] Vulgo ἐκέχοητο, quod abiecimus; cf. II, 147. De ο τι conf. Kuehner. Gr. Gr. Ş. 781 not. 5, qui vim pronominis sic reddi vult: "cuius modo iis [ipsis] datum erat." Plura de huius pronominis usu apud Herodotum, nec

hoc loco praetermisso, dabit Struve Quaest. de dialect. Herodot. Spec. (I.) pag. 463 seqq. Post ποιήσαντα quod Bekker. excidisse suspicabatur τὰ ἐποίησα, merito reiecit Bredov. pag. 30.

ές δὲ τὰ εἶεα εδοξέ σφι διῶξαι] τὰ ε̃ιεα quae sint, vidimus ad II, 92. 140. Admonet quoque paludum, ad quas Psammitichum relegarint, Ritter: Erdkunde I. pag. 822.

ψιλώσαντας τὰ πλείστα] ψιλοῦν, nudare, i. e. potentia exuere, minuere, illustrat Wesseling. Xenoph. Cyropaed. IV, 5, 19 et Dion. Cass. XL, 62. Add. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Choeph. 683. De structura accusativi (ψιλώσαντας) praecedente dativo (σφι) conf. I, 13. 19 ibique nott. — In seqq. reliqui οφμεώμενον, quod optimi ferebant libri scripti, ut supra χοεωμένων et χοεωμένων, utrumque e Bredovii canone (pag. 387 seq.) corrigendum in ὁφμεύμενον et χοεόμενος, χοεομένων. — Αd ἐπιμίσγεσθαι conf. I, 185 ibiq. nott.

### CAP. CLII.

Τον δὲ Ψαμμήτιχον κ. τ. λ.] De temporum ratione conf. not. ad II, 147; de ipso huius capitis argumento conf. Diodor. I, 66. Beck: Allgem. Weltgesch. I. pag. 722 seq. τούτον, πρότερον φεύγοντα τὸν Αἰθίοπα Σαβακὼν, ὅς οἱ τὸν πατέρα Νεκὼν ἀπέκτεινε, τοῦτον φεύγοντα τότε ἐς Συρίην, ὡς ἀπηλλάχθη ἐκ τῆς ὅψιος τοῦ ὀνείρου ὁ Αἰθίοψ, κατήγαγον Αἰγυπτίων οὖτοι, οἱ ἐκ νομοῦ τοῦ Σαῖτεώ εἰσι. μετὰ δὲ βασιλεύοντα τὸ δεύτερον πρὸς τῶν ἕνδεκα βασιλέων καταλαμβάνει μιν διὰ τὴν κυνέην φεύγειν ἐς τὰ ἔλεα. Ἐπιστάμενος ὧν, ὡς περιυβρισμένος εἰη πρὸς αὐτῶν, ἐπενόεε τίσασθαι τοὺς διώξαντας. πέμψαντι δέ οἱ ἐς Βουτοῦν πόλιν ἐς τὸ χρηστήριον τῆς 179 Λητοῦς, ἔνθα δὴ Αἰγυπτίοισί ἐστι μαντήζον ἀψευδέστατον, ἡλθε χρησμὸς, ὡς τίσις ῆξει ἀπὸ θαλάσσης χαλκέων ἀνδρῶν ἐπιφανέντων. καὶ τῷ μὲν δὴ ἀπιστίη μεγάλη ὑπεκέχυτο, χαλκέους οἱ ἄνδρας ῆξειν ἐπικούρους. χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διελθύντος, ἀναγκαίη κατέλαβε Ἰωνάς τε καὶ Κᾶρας ἄνδρας, κατὰ ληῖην ἐκπλώσαντας, ἀπενειχθῆναι ἐς Αἰγυπτον ἐκβάντας δὲ

ώς ἀπηλιάχθη ἐκ τῆς ὅψιος τοῦ ὀνείρου ὁ Αἰθίοψ] Vid. Η, 139 fin. et 140 init. Pro vulg. ἀπαλλάχθη rescripsi ἀπηλλάχθη, ut II, 144, ubi vid. nott. Ad locutionem ἐκ τῆς ὅψιος conf. II, 129. Mox retinui cum Gaisford. et Diudorf. articulum τοῦ, a Florentino aliisque codd. allatum in verbis οὶ ἐκ νομοῦ τοῦ Σαἴτεώ ἐἰσι. Pro Σαΐτεω tres codd. Σαἴτεώ ἐἰσι. Pro Σαΐτεω tres codd. Σαἴτεώ γομοῦ.

τὸ δεύτερον — φεύγειν ές τὰ ελεα] τὸ δεύτερον ad secundam pertinet fugain, qua rex pressus a collegis regibus saluti suae consuluit. Nam primitus fugerat, quo Sabaconem, regem Aethiopum, qui ipsius patrem – Aď necaverat, evitaret. cturam et significationem verhi καταλαμβάνει conf. II, 66 ibique allata. Haud aliter Noster VI, 103 τον Κίμωνα κατέλαβε φυγείν, aut ΙΥ, 105 σφέας κατέλαβε έκλιπείν την χώρην ὑπὸ τῶν ὀφίων, ubi ὑπὸ codem modo positum invenimus, quo h. l. πρός των ενδεκα βασιλέων, quod cum φυγείν iungendum esse nemo non videt; declarare enim Noster vult, iterum accidisse, ut ab undecim his regulis coactus (pulsus, in exilium missus)

coacias (puisus, in extinui missus) fugeret in paludes. ένθα δή Αίγυπτίοισί έστι μαντήϊον άψευδέστατον] Conf. II, 83 et 155. Ad hanc Herodoti narra-

tionem haud scio an pertineat Polyaenus VII, 3, qui Tementhi, Aegyptiorum regi, oraculum de regno consulenti ab Ammone responsum esse scribit: ψνλάξασθαι τοὺς ἀλεπτουόνας: deinde eundem a Psammiticho Carum opera esse sublatum. Verba ὡς τίαις ἢξει leguntur eodem modo apud Herod. I, 13. Ad proxime seqq. τῷ μὲν δὴ ἀπιστίη μεγάλη ὑπεκέχντο (i. e. huic magna sane incredulitas offusa erat, s. minime sibi persuadere fidemque adhibere dictis poterat) conf. Apollon. Rhod. III, 705: ὑπεξέχντ' αὐτίκα δάκου.

πατὰ ληΐην ἐππλώσαντας] i. e. praedandi causa profectos. Haud aliter κατὰ I, 94: ἀποπλέειν κατὰ βίον καὶ γῆς ζήτησιν coll. VII, 136. Ad ἀπενειχθήναι conf. II, 114. 121. §. 6. Apte autem ex Strabone (XIV. pag. 978 A. s. 662 D.) monet Wesselingius, Cares olim latrocinium exercuisse passimque etiam mercede conductos militasse. Ac spectant huc quoque ea inventa, de quibus Herodotus I, 171 tradit. Cares in Aegypto habitantes Noster quoque memorat II, 61 coll. 154. Denique huc referendus est Stephani Byzantini locus s. v. Καρικύν τόπος ἐδιαζων ἐν Μέμφιδι, ἔνθα Κάρες οἰπησαντες, ἐπιγαμίας πρὸς Μεμφίτας ποιησάμενοι, Καρομεμφίται ἐκλή-

ές γῆν καὶ ὁπλισθέντας χαλκῷ ἀγγέλλει τῶν τις Αἰγυπτίων ές τὰ εκεα ἀπικόμενος τῷ Ψαμμητίχῷ (ὡς οὐκ ἰδὼν πρότερον χαλκῷ ἄνδρας ὁπλισθέντας), ὡς χάλκεοι ἄνδρες ἀπιγμένοι ἀπὸ θαλάσσης λεηλατεῦσι τὸ πεδίον. ὁ δὲ μαθὼν τὸ χρηστήριον ἐπιτελεύμενον, φίλα τε τοῖσι "Ιωσι καὶ Καρσὶ ποιέεται, καί

θησαν. A Caribus, quibus usus Psammitichus regnum obtinuit, nomen Καρομεμφίται parti cuidam Memphidis inditum esse scribit quoque Polyaenus VII, 3.

Memphidis inditum esse scribit quoque Polyaenns VII, 3.
 έκβάντας δὲ ἐς γῆν καὶ ὁπλισθέντας χαλκῷ κ. τ. λ.] Hi accusativi pendent a verbo ἀγγέλλει,
cum ita Noster orationem exordiatur, ac si post dicere voluisset
λεηλατείν. A qua tamen accusativi
cum infinitivo structura in aliam
deinceps transit structuram verbi
finiti cum particula ἀς (ἀς κάλκεοι finiti cum particula ώς (ώς χάλκεοι ανδοες — λεηλατεύσι) ob verba credo plura interposita. Tu vid. de istiusmodi structuris Matth. Gr. Gr. pag. 1299 et conf. quae in Creuzeri Melett. dixi III. pag. 12 seq. Quod vero aere (zalno = Kupfer) armatos (i. e. thorace aeneo adeoque etiam clypeo tali obtectos) di-cit Iones atque Cares, hoc rudes indicat gentes minusque cultas, cum ferri usus in armis aliisque rebus necessariis ad aetatem iam cultiorem referendus sit. Supra I, 215
Massagetas Noster refert aere atque auro solo uti, et simili modo
veteres Germaniae nationes aeneis armis usas esse accepimus. Plura Link: Urwelt etc. pag. 263. Aegyptios, cum aere armatos viros mirarentur, cultiores iam fuisse ferreaque arma in usu habuisse idem inde colligit vir doctus. — Caeterum χαλκέους ἄνδρας ex Herodoto affert Eustath. pag. 1031, 16 sive pag. 1037, 31 itemque Libanius T. II. pag. 120, notante Wesselingio.

φίλα — ποιέεται] i. e. benigne excipit, grata facit, ut V, 37. Kayser ad Philostrat. de gymnast. pag. 94. 188 reddi vult: foedus icit (cum Ionibus et Caribus). Sed obstant ipsa sequentia verba: καί σφεας, μεγάλα ἐπισχνεύμενος πείθει κ. τ. λ. — Paulo aliter haec enarrat Dio-

dorus'I, 66, in summa quamvis consentiens cum Herodoto, quem se-cutus Larcherus Psammitichum ponit ad regnum evectum ann. 656
a. Chr. n., aut, si Diodorum sequi malis, a. 689 (t. VII. p. 107.
113 coll. pag. 74). Alias aliorum sententias suppeditabit Beck: Antender a Weltgaschichte I. pag. 723. leit. z. Weltgeschichte I. pag. 723. Quod vero peregrinos milites mer-cenarios Psammitichus conduxit, quorum ope regnum et acquireret et acquisitum teneret, hoc in rebus Aegyptiis multum utique valuisse videtur, cum, qui Psammitichum secuti sunt reges, peregrinos milites et ipsi retinuerint. Reliqui enim Aegyptii (ii praesertim, qui ad militum tribum, "Kriegerkaste", pertinebant) hoc aegre tulisse vi-dentur, ut hanc ob causam multi seditione mota in Aethiopiam discederent; qua de re vid. Herod. II, 30 coll. Heeren. Ideen. II, 2. pag. 399 seq. Ipsa sedes regia nunc Sai erat; nam huius urbis incolae Psammitichum praecipue adiuvisse videntur, nec procul inde Graeco-rum mercenariorum fuere castra ad urhem Bubastin, donec ab Amasi Memphin transponerentur (II, 154). — Cr. ad argumentum Herodotei loci conferri vult Leake: Les principaux monumens Egyptt. du mu-sée britannique (Lond. 1827) pag. 25 et 26, ubi inscriptio Graeca in Aegypto inventa explicatur Herodoti narratione, quam verissimam ducit Leake. Haec inscriptio antiquissimis Graecorum literis exarata invenitur in crure colossi prope veterem urbem Psampolim s., ut veterem uroem Faampolim s., ut nunc vocant, Ipsambul. s. Abusam-bul in ipsa Nubia; post Anglos do-ctos Vorke et Leake edita et illu-strata est a Franzio in: Corp. In-scriptt. Graecc. Vol. III. nr. 5126. pag. 507 seq. et a Lud. Rossio in:

σφεας μεγάλα ύπισχνεύμενος πείθει μετ' έωυτοῦ γενέσθαι. ώς δὲ ἔπεισε, οῦτω ᾶμα τοῖσι μετ' έωυτοῦ βουλομένοισι Αίγυπτίοισι καὶ τοῖσι ἐπικούροισι, καταιρέει τοὺς βασιλέας.

153 Κρατήσας δὲ Αἰγύπτου πάσης ὁ Ψαμμήτιχος ἐποίησε τῷ Ἡφαίστῷ προπύλαια ἐν Μέμφι, τὰ πρὸς νότον ἄνεμον τετραμμένα αὐλήν τε τῷ ᾿Απι, ἐν τἢ τρέφεται ἐπεὰν φανἢ ὁ Ἦς, οἰκοδόμησε ἐναντίον τῶν προπυλαίων, πᾶσάν τε περίστυλον ἐοῦσαν καὶ τύπων πλέην ἀντὶ δὲ κιόνων ὑπεστᾶσι κολοσσοὶ δυωδεκαπήχεες τῇ αὐλῇ. ὁ δὲ Ἦς κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσ-

Jahrbb, f. Philolog. etc. LXIX. p. 528 seqq., ubi vid. plura. Namque facta est haec inscriptio, quae ad ipsius Psammitichi tempora (603—624 ante Chr. n.) recedit indeque iure inter antiquissima huius generis monumenta refertur, a milite conductitio, qui cum Psammiticho rege ad Syenem usque pervenit seque vocat ἀλλόγλωσσον, plane ut infra cap. 154 Noster de his scribens dicit: οὐτοι ἐν Αἰγύπτω ἀλλόγλωσσοι κατοικίσθησαν.

καταιοέει τοὺς βασιλέας] Unum modo Tementhen, Aegypti regem, a Psammiticho sublatum esse scribit Polyaenus VII, 3. Haud aliter atque Psammitichus (qui undecim regulis collegis divictis unus Aegypti rex factus est) saeculo practerlapso medio Ali-Bey, undecim principibus (Bey's vocantur) interfectis relegatisve Aegypti imperium acquisivisse dicitur, donec a. 1772 pugna victus in Palaestina, quo confugerat, ipse interficeretur.

### CAP. CLIII.

ἐποίησε τῷ Ἡφαίστῷ προπύλαια κ. τ. λ.] Dissentit Diodorus I, 67, qui orientale propylaeum a Psammiticho exstructum refert. Ad reliqua conf. Herod. II, 99 fin. 101 ibique nott. Add. Letronne Mém. de l'Acad. des Inscr. XVII. pag. 22 seq. Pertinuit autem hoc, monente Heerenio (Ideen II, 2. pag. 400), ad regis prudentiam, qui istiusmodi aedificiis sacerdotum animos sibi conciliare studuerit, cum aversi ipsi essent militum animi.

αὐλήν — πλέην] αὐλή περίστυλος quid sit, monuimus ad II, 148. Ad vocem τύπων cf. II, 136, ubi vid. nott., et 148. De hac aula Apidis, in qua hic peregrinis monstratur, loquitur quoque Strabo XVII. pag. 807 additque Apidis templum esse παρακείμενον τῷ 'Ηφαιστείω καὶ αὐτὸ τὸ 'Ηφαίστειον πολυτελώς κατεσκευασμένον ναοῦ τεμεγέθει καὶ τοῖς ἄλλοις. Huius vero aulae, qualem re vera fuisse credibile est, imaginem lapide expressam exhibuit Wilkinson in titulo primi voluminis operis: Manners and Customs etc., cf. pag. XXVI et p. 151. ἀντὶ δὲ κιόνων] "Hoc est, uti quidem ex adversa parte venientibus videtur. Neque enim hi colossi reapse sustinent superiora aedificii.

αντί δε κιόνων] "Hoc est, uti quidem ex adversa parte venientibus videtur. Neque enim hi colossi reapse sustinent superiora aedificii. Cf. Letronne Mém. sur le tombeau d'Osymand. pag. 5. 6." Cr. Narrat vero Diodorus l. l., regem fanum muro circumdedisse ac pro pilis colossos duodenum cubitorum substituisse. Strabo de his colossis nihil tradit; quae enim post verba modo laudata sequuntur: πρόκειται δ΄ έν τῷ δρόμω καὶ μονόλιθος κολοσός, ea ad ipsam aulam non pertinent. Ipsa colossorum altitudo adscendit ad duodevigenti ferme pedes Rhenanos.

pedes Rhenanos.

ὁ δὲ Απις κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσάν ἐστι Ἐπαφος] Veretur Wesselingius, ut haec Herodoti sint verba, quae hic certe minus necessaria commodam sedem habeant III, 27 et 28. Libri scripti omnes retinent haec verba, quae cur expellantur, non satis idonea causa esse videtur. In argumento loci

σάν έστι Έπαφος. Τοίσι δὲ Ἰωσι καὶ τοίσι συγκατεργασαμέ- 154 νοισι αὐτῷ ὁ Ψαμμήτιχος δίδωσι χώρους ένοικῆσαι ἀντίους ἀλλήλων, τοῦ Νείλου τὸ μέσον ἔχοντος, τοίσι οὐνόματα ἐτέθη Στρατόπεδα. τούτους τε δή σφι τοὺς χώρους δίδωσι, καὶ τἆλλα τὰ ὑπέσχετο πάντα ἀπέδωκε, καὶ δὴ καὶ παίδας παρέβαλε αὐτοῖσι Αἰγυπτίους, τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν ἐκδιδάσκεσθαι. ἀπὸ δὲ τούτων ἐκμαθόντων τὴν γλῶσσαν οι νῦν ἑρμηνέες ἐν Αἰγύπτῷ γεγόνασι. οι δὲ Ἰωνές τε καὶ οι Κᾶρες τούτους τοὺς

convenit Aelian. H. A. XI, 10. Noster vocat Epaphum II, 38 in. et III, 28: eoque nomine gigantem, nagnitudine corporis alios longe superantem indicari putat Iablonsk. Vocc. Aegyptt. pag. 65. Aliis videtur esse taurus s. bos pater, aut taurus praecipuus. Vid. Creuzer. Symbol. II. pag. 207, qui h. 1. addit Payne-Knight on symbolical languag. §. 28. pag. 20. Ipsum nomen notis hieroglyphicis designatum sonat Hapi: quod cum Osiridis sit cognomen s. epitheton, inde ad hovem ipsi sacrum aeque transfertur; vid. Wilkinson. Manners etc. sec. ser. I. pag. 350, qui inde dubitat, num Exacpor nomen revera Graecam habeat stirpem. Add. Roeth: Geschichte d. abendl. Philosoph. I. nott. pag. 113. Plura de Apide dabimus ad Herodot. III, 28 et in Excursu ad III, 28.

# CAP. CLIV.

Στρατόπεδα] Conf. II, 112 ibiq. nott. Diodor. Sicul. I, 67. — In seqq. verbis παιδας παρέβαλε αὐτοῖσι κ. τ. λ. παρέβαλε valet: commisit, tradidit iis, plane ut apud Diodor. XII, 14; neque enim significare potest: liberos deposuit apud eos, ut propositum video in Thes. L. Gr. VI. pag. 209 ed. Dindorf. Ad verbum medium ἐκδιδάσκεσθαι (unterrichten lassen) spectant, quae Matthiae notat Gr. Gr. pag. 925 not. b. Cr. ad haec verba (την Έλλάσα γλώσσαν ἐκδιδάσκεσθαι) conferri vult Winckelmann. Opp. I. p. 122 seq. ed. Dresdens. et Wyttenbach. ad Plutarch. Mor. II. 1.

pag. 161 seq. Tu conf. Herod. VI, 27.

οί νῦν ἐρμηνὲες ἐν Αἰγύπτω γεγόνασι] Interpretum gens memoratur infra II, 164. Ad ipsam rem
faciunt, quae Heerenius Ideen II,
2. pag. 145 disputavit, bene admonens de odio, quod indigenae
Aegyptii in peregrinos istos conceperant quibus ed regrums obtinonperant, quibus ad regnum obtinenperant, quious au regnum obtinen-dum usus erat rex, quosque prne-mis ac beneficiis inde affecerat. Quare qui Aegyptii pueri illis pe-regrinis instituendi tradebantur, iis minime licuit post ad reliquos Aegyptios redire, a quibus exclusi nul-lam in tribum ("Kaste" vulgo appel-lant) reciperentur. Unde nihil re-liqui fuit, nisi ut nova ex illis tribus constitueretur, interpretum, qui eo tempore, quo Graccis aditus in Aegyptum permittebatur, necessarii indeque etiam frequentes fuere. Neque enim incredibile est, plerosque interpretes et ipsos mercatores que interpretes et ipsos mercatores fuisse et commercium cum peregrinis exercuisse. De hoc Psammitichi instituto, quo Graecis Aegyptiorum pueros tradidit Graecam 
linguam edocendos, sapientissimo 
illo quidem, disputavit quoque Letronne (Revue d. deux. mond. 1845. T. IX. pag. 525 seq. Mem. de l'Acad. d. Inscript. XVII. p. 14 seqq.). Neque enim Psammitichum Graesam, ut regis custodes essent, ve-rum hoc instituto id quoque spectasse vult, ut Aegyptiorum commercium cum Graecis omnino augeretur indeque maxima commoda redundarent in Aegyptum eiusque incolas.

χώρους οίκησαν χρόνον έπι πολλόν είσι δε ούτοι οι χώροι πρός θαλάσσης, όλίγον ένερθε Βουβάστιος πόλιος, έπὶ τῷ Πηλουσίω καλευμένω στόματι του Νείλου. τούτους μέν δή χοόνω υστερον βασιλεύς "Αμασις έξαναστήσας, ένθευτεν κατοίκισε ές Μέμφιν, φυλακήν έωυτοῦ ποιεύμενος πρός Αίγυπτίων. Τούτων δε οίκισθέντων εν Αίγύπτω, οι Έλληνες ουτω ἐπιμισγόμενοι τούτοισι τὰ περί Αίγυπτον γινόμενα ἀπὸ Ψαμμητίχου βασιλέος ἀρξάμενοι πάντα καὶ τὰ ῦστερον ἐπιστάμεθα άτρεκέως. πρώτοι γαρ ούτοι έν Αίγύπτω άλλόγλωσσοι κατοικίσθησαν. έξ ών δὲ έξανέστησαν χώρων, έν τούτοισι δή 180 οί τε όλχοι των νεών και τὰ έρείπια των οίχημάτων τὸ μέχρι έμεῦ ήσαν. Ψαμμήτιχος μέν νυν οῦτω ἔσχε τὴν Αίγυπτον.

χοόνον ἐπὶ πολλόν] Conf. II, 119. 133.

είσι δε ούτοι οι χώροι πρός θαλάσσης κ. τ. λ.] πρὸς δαλάσσης est mare versus, ut II, 148, alibi. Mo-neo ob Kuehner., qui in Gramm. Gr. §. 616 praepositionem πρὸς h. l. explicat: unmittelbar davor, nahe daran; in quam sententiam facit Diodorus scribens, illos agros amplos esse sortitos μικοὸν ἐπάνω τοῦ Πηλουσιακοῦ στόματος. Nec aliter Schweighaeuserus in Lex. Herodot. reddi vult prope, ut I, 145: quo certe loco πρὸς Σικνῶνος va-let: Sicyonem versus; vid. ibi nott. — De Buhasti vid. not. ad II, 59 et de Nili ostio Pelusiaco Excursum ad II, 17.

κατοίκισε ές Μέμφιν] olim κατοίκησεν, quod minime huc quadrat. Requiritur enim vernuc quadrat. Requiritur enim verbum κατοικίζειν, quod de iis dicitur, qui alio in loco sedes habitatum cui concedunt. Conf. modo Thucydid. II, 120 ibique interprett. Xenoph. Anab. V, 6, 15. VI, 2, 7. Bredov. p. 311. Recte Diodorus I, 67: οῦς ἐντεῦθεν Ἅμασις — ἀνέστησε καὶ κατώκισεν εἰς Μέμφιν. Hinc Polyaenus VII 2 Μέμφιν. Hinc Polyaenus VII, Stephan. Byz. s. v. Kaçıxov tradunt, Cares partem quandam Memphis urbis incoluisse indeque Καφομεμφίτας appellatos esse. Suspicatur autem Schlichthorst. l. l. pag. 93, comparans Herodot. 11, 112, Phoenices Tyriosve, quorum

h. l. mentio fiat, mercenariorum ab Amasi Memphin transpositorum pro posteris esse habendos. Sed nullus Noster memorat Phoenices Tyriosve mercenarios, qui Iones at-que Cares tantum novit, quorum sedes in urbe Memphi vix Tyriorum Castra appellari potuerint.

φυλακήν — πρός Αίγυπτίων] πρός Αίγυπτίων reddunt: contra Aegyptios: vid. Fischer. ad Weller. III, b. p. 253. Equidem malim: a parte Aegyptiorum, ut scil. tutus esset ab Aegyptiis neve quid mali ab iis acciperet. Conf. Matthiae Gr. Gr. p. 1179.

ἐπιμισγόμενοι τούτοισι] De ἐπιμίσγεσθαι conf. II, 151. In seqq. iungendum: οί Ἑλληνες (nos Graeci) έπιστάμεθα, τούτοισι ad mercenarios, qui Memphi erant, referendum. Herodoti enim sententia haec est: ex quo hi milites (Cares et Iones) in Acgypto habitare coeperint, Graecos cum his commer-cium agentes ea, quae in Aegypto gesta sint, a Psammiticho initio facto, omnia, et ea quoque, quae facto, omnia, et ea quoque, quae post Psammitichum gesta sint, accurate novisse. Ad proxime seqq. πρῶτοι γὰρ οὐτοι κ. τ. λ. vid. nott. ad II, 152 et conf. Letronne in Mém. de l'Aad. des Inscriptt. T. XVII. p. 8 seqq.
οῖ τε ὀἰκοὶ τῶν νεῶν] ὁἰκοὶ navalia sunt, interprete Wesselingio, qui ὁἰκοὺς in re nautica esse do cet rudentes ad nanes trabandas di

cet rudentes ad naves trahendus (li-

Τοῦ δὲ χρηστηρίου τοῦ ἐν Αἰγύπτφ πολλὰ ἐπεμνήσθην 155 ἤδη, καὶ δὴ λόγον περὶ αὐτοῦ ὡς ἀξίου ἐόντος ποιήσομαι. τὸ γὰρ χρηστήριον τοῦτο τὸ ἐν Αἰγύπτφ ἐστὶ μὲν Αητοῦς ἰρὸν, ἐν πόλι δὲ μεγάλη ἰδρθμένον, κατὰ τὸ Σεβεννυτικὸν καλεόμενον στόμα τοῦ Νείλου, ἀναπλέοντι ἀπὸ θαλάσσης ἄνω. οὕνομα δὲ τῆ πόλι ταύτη, ὅκου τὸ χρηστήριόν ἐστι, Βουτὰ, ὡς καὶ πρότερον οὐνόμασταί μοι. ἰρὸν δέ ἐστι ἐν τῆ Βουτοῖ ταύτη ᾿Απόλλωνος καὶ ᾿Αρτέμιδος. καὶ ὅ γε νηὸς τῆς Αητοῦς, ἐν τῷ δὴ τὸ χρηστήριον ἔνι, αὐτός τε τυγχάνει ἐὼν μέγας, καὶ τὰ προπύλαια ἔχει ἐς ὕψος δέκα ὀργυιέων. τὸ δέ μοι τῶν φανερῶν θῶυμα μέγιστον παρεχόμενον φράσω. ἔστι ἐν τῷ τεμένεῖ τούτω Αητοῦς νηὸς ἐξ ἐνὸς λίθου πεποιημένος ἔς τε ῦψος καὶ ἐς μῆκος, καὶ τοῖχος ἔκαστος τούτοισι ἴσος τεσσεράκοντα πηχέων

gneos cylindros, quibus naves in terra promoveantur, in mare deducantur atque exinde subducantur); tum vero esse navalia, teste Hesych. s. v. coll. schol. Thucydid. III, 25. Inde verbum νεωλικέν (subducere naves), cuius admonet Schweigh. ad h. l.

# CAP. CLV.

πολλά ἐπεμνήσθην ἤδη] Conf. II, 83 coll. II, 18. 55. 152 etc. — De Nili ostio Sebennytico vid. Excurs. ad II. 17.

Excurs. ad II, 17.

Boυτω, ως και πρότερον οὐνόμασταί μοι] Conf. II, 59.63. 83.133. Alia, in quibus potissimum Strabonis loc. XVII. pag. 802 seu 1153 D, citat Schlichthorst. l. l. pag. 67. Sita haec urbs, quae ab alia eiusdem nominis (II, 75) probe est distinguenda, ad occidentalem fluvii Schennytici ripam prope lacum Buticum, de quo vid. not. ad II, 156. In australi huius lacus parte adhuc dispersa per paludes stagnaque reperiuntur urbis rudera, teste Rittero Erdkunde I. p. 822. Vetus Aegyptium nomen urbis Plénatô sive Plénétô fuisse contendit Champoll. l'Eg. sous les Phar. II p. 227 seqq.

αὐτός τε τυγχάνει ἐων μέγας]

αύτος τε τυγχανει εων μεγας]
,,De magnitudine templorum Aegyptiorum, scalarum etiam sub dio.

ante templa obviarum eiusque magnitudinis causis plura disputat, Herodoti etiam respectu habito, Iomard., ubi de magno templo, quod Apollinopoli magna (Edfou) est, agit in Descript. de l'Eg. Antiqq. tom. I. cap. 5. pag. 13. Est hic locus universe tenendus ad intelligendam rationem templorum Aegyptiorum, de qua ibidem disserit Iomard. pag. 14 seqq." Cr.

dam rationem templorum Aegyptiorum, de qua ibidem disserit Iomard. pag. 14 seqq." Cr. και τα ποοπύλαια έχει ές ῦψος δέκα ὀογυιέων] προπύλαια quae sint, diximus ad II, 91. — Ulnarum s. ὀογυιών mensuram ipse indicavit Noster II, 149.

το δέ μοι τών φανερών θωνμα μέγιστον] Haud displicere videtur Struv. Spec. quaest. de dial. Herod. I. p. 29 not., quod praeter vett. editiones duo libri praebent scripti: τὸ δέ μοι τῶν φανερῶν ἢν θῶνμα μέγ., cum hoc dicendi genus Nostro admodum sit frequens. Vid. ibi allata. Inde Dietsch voculam recepit, uncis inclusam, quos sustulit Dindorf, qui idem ex Mediceo aliisque codd. revocavit θῶμα pro θῶνμα, quod Florentinus affert liber, quodque in Herodoti libris unum verum esse recte mihi contendere videtur Bredov. p. 142.

πηχέων τούτων] Ita scripsi Gaisford. et recentt. edd. secutus. Vulgo male: πηχέων τουτέων. — Νε ξκαστον, quod continuo sequitur,

τούτων ξααστόν έστι. τὸ δὲ καταστέγασμα τῆς ὀροφῆς, ᾶλλος 156 έπικέεται λίθος έχων την παρωροφίδα τετράπηχυν. Ούτω μέν νυν ο νηὸς τῶν φανερῶν μοι τῶν περί τοῦτο τὸ ίρον ἐστι θωυμαστότατον, των δε δευτέρων νησος ή Χέρμις καλευμένη εστι

in ξκαστος mutetur, ut ad τοίχος spectet, obstant sane libri scripti, ipsaque ratio, quae, cum εκαστον non tam ad parietem, quam ad lonnon tam ad parietem, quam ad ion-gitudinem et altitudinem (μῆκος et τψος, quo iam retulit Schweig-haeuser.) sive ad dimensionem pa-rietum (τούτων) spectet, latiori igitur sensu adhibeatur, neutro ge-nere ξκαστον dici iubet; vid. Jacobs. De mensur. Herodot. pag. 22. Atque sic quoque in antecedentibus: καὶ τοίχος ξκαστος τούτοισι ίσος, dativus τούτοισι ad altitudinis et longitudinis dimensiones pertinet, ut sensus sit: ,,quisque paries his dimensionibus (altitudinis et longitudinis), par (sibi)
est," i. e. quisque paries in altitudinem et longitudinem habet quadraginta cubitos, qui aequant ferme sexaginta pedes Rhenanos (58, 93' pedd. Rhenn.).

τὸ δὲ καταστέγασμα τῆς ὀροφῆς, ἄλλος ἐπικέεται λίθος] De structura monet Matth. Gr. Gr. pag. 791. Dici enim hoc pro: τὸ δὲ καταστέ-γασμά ἐστιν ἄλλος λίθος ἐπικεί-

μενος.

έχων την παρωροφίδα τετράπη-χυν] παρωροφίς Polluci I, 81 est τὸ μεταξύ τοῦ ὀρόφου και τοῦ στέ-γους. Wesselingius inde exponit prominentiam τοῦ καταστεγάσματος prominentam του αταστεγασματος sive quod παρὰ τὸν ὅροφον porri-gebatur. Quem secutus Schweig-haeuserus in Lex. Herod. s. v. reddit oram tecti s. eam tecti partem, quac praeter murum prominet. Letronne (Recherches pour servir à l'histoire de l'Eg. pag. 80) inter-pretatur: "la corniche, qui dans l'architecture égyptienne, comprend la partiée placée au-dessus du tore de l'architrave. C'est ce qu' Hé-rodote exprime, en parlant du monolithe de Buto, dont la corniche avait quatre coudées de hauteur, et non pas de saillie, comme l'enten-dent les traducteurs d'Hérodote;

les quatre coudées sont le dixième de la hauteur du monolithe; or la corniche dans les monuments égy-ptiens est la neuvième ou la dixième partie de la hauteur totale." Quam παρωροφίδα, coronidem, h. l. Noster dixit, στεγαστρίδα vocat inscript. Graeca in Corp. Inscr. Gr. T.III. nr. 4712, ubi conf. J. Franz.

#### CAP. CLVI.

τῶν δὲ δευτέρων] Haec verba, sana modo sint, nil aliud signifi-care possuut nisi: "inter ea, quae circa hoc templation conspiciuntur, secundo loco ponenda est et ipsa admiratione digna insula, quae Chemmis vocatur." De forma vocis Xéumis disputat Lobeck Patholog. Graec. serm. p. 159. νησος η Χέμμις καλευμένη] Chem

bis dicitur Hecataeo Milesio, qui similia de hac insula in periegesi sua tradiderat, laudante Stephan. Byzant. s. v. De insulis fluitanti-Byzant. s. v. De insulis fluitanti-bus Aegypti auctor quoque est Theo-phrastus Hist. Plant. IV, 13; alias aliis in locis commemorant Seneca Quaest. natt. III, 25. Plinius H. N. II, 95. Ac nemo, qui, quae dein-ceps de hac insula narrantur, perlegerit, non meminit Deli insulae natantis in mare, sed stabilis fa-ctae, cum Latona huc confugiens Apollinem cdidisset. Quae ipsa Graecorum commenta ad Aegyptum nos revocant, ut omnis fere de Apolline doctrina. De Delo natante conf. Spanhem. ad Callimach. h. in Del. 36. 273 et C. O. Muel-ler: Die Dorer I. p. 311, qui fabulae originem ad recentiora tempora revocans incertum et mobilem statum declarari vult, qui ordinem dei pracsentia allatum praecesserit. Sed Aegyptiae fabulae haud recordatus est vir doctissimus, ex qua Graeca nobis repetenda videtur vel ob reliquam Aegyptiorum doctrinam

μὲν ἐν λίμνη βαθέη καὶ πλατέη κειμένη παρὰ τὸ ἐν Βουτοὶ ἰρὸν, λέγεται δὲ ὑπ' Αἰγυπτίων εἶναι αῦτη ἡ νῆσος πλωτή. αὐτὸς μὲν ἔγωγε οὕτε πλέουσαν οὕτε κινηθεῖσαν εἶδον, τέθηπα δὲ ἀκούων, εἰ νῆσος ἀληθέως ἐστὶ πλωτή. ἐν δὴ ὧν ταύτη νηός τε 'Απόλλωνος μέγας ἔνι, καὶ βωμοὶ τριφάσιοι ἐνιδρύαται. ἐμπεφύκασι δ' ἐν αὐτῆ φοίνικες συχνοὶ, καὶ ἄλλα δένδρεα, καὶ καρποφόρα καὶ ἄφορα, πολλά. λόγον δὲ τόνδε ἐπιλέγοντες οἱ Αἰγύπτιοι φασὶ εἶναι αὐτὴν πλωτὴν, ὡς ἐν τῆ νήσω ταύτη, οὐκ ἐούση πρότερον πλωτῆ, Αητώ, ἐοῦσα τῶν ὀκτὼ θεῶν τῶν

de Osiride, Iside, Horo, in Graeciam translatam. Vid. Herodot. II, 144 ibiq. not. — In clausula ex Ritteri libro (Erdkunde I. p. 821 seq.) hoc adnotamus, permultas adhuc in illo lacu esse insulas, quae receptaculo sint piscatoribus.

εστι μὲν ἐν λίμνη βαθέη καὶ πλα-

rent here er kinry purery kat akarten serial Est lacus Butos s. Buticus lacus, cui nunc nomen Burlos, cum mari coniunctus fluvio eo, qui olim erat Nili Sebennyticus. Amplus ille est, ut qui Nili aquarum partem pluresque canales etiamnum recipiat, longitudine duodecim fere horarum, latitudine maxima sex horarum. Plura Ritter, l. l.

rarum. Plura Ritter. l. l.

λέγεται δὲ ὑπ' Λίγυπτίων εἶναι
αῦτη ἡ νῆσος πλωτή , Haec historiae patris verba poetae verbis adhibuerunt veteres recentioresque critici; nimirum his Odysseae X, 3 de
Aeoli insula: πλωτῆ ἐνὶ νήσω. Vid.
Eustath. ad h. l. p. 377 Basil. Alberti ad Hesych. II. p. 984 et Villoison. ad Apollon. Lex. Hom. pag.
555 ed. Toll." Creuzer. in Commentt. Herodd. p. 283 not. 258.
Aristarchus illo Homeri loco πλωτὴ exposuerat: πινουμένη, πλέουσα,
περιφερομένη; quae posteri grammatici repetierunt.

αὐτὸς μὲν ἔγωγε οὖτε πλέουσαν κ. τ. λ.] "Hic quoque locus satis docere quemque potest, qui verum videre velit, historiae patrem non usquequaque pependisse ab Aegyptiorum mira tradentium, sacerdotum praecipue, ore, ut qui haud raro sententiam suam ab eorum auctoritate segregare intelligatur." Creuzer Fragmm. hist. p. 27 not.

Respici his verbis ab Herodoto Hecataeum Milesium, cuius locum supra attulimus, statuit Klausen. ad Hecataei fragmm. p. 123.

Hecataei fragmm. p. 123.
 οῦτε κινηθείσαν εἰδον] εἰδον revocavi e Florent. cum recentt. edd.
pro ἰδον, quod Gaisford. dederat;
cf. Bredov. p. 305. — In seqq. pro
έμπεφύκασι bini libri έμπεφύασι,
quod Homerica locutione: περὶ δ
αίγειρος πεφύασιν (conf. Odyss.
IV, 484. Ili. VII, 128) probare
student. Sed vulgata lectio firmatur I, 193. II, 91.

tur I, 193. II, 91.

Αητώ, ἐοῦσα τῶν ὀκτῶ Φεῶν κ.
τ. λ.] Habetur Latona nox principalis, unde quaevis oriuntur, pro-xime autem coeli lumina, quae sunt Sol atque Luna. Inde convenit cum dea Athor, quae et ipsa omnium rerum in se continet semina originesque et primo deorum ordini adscribitur. Vid. nott. ad II, 41, Champollio: Panthéon Egypt. Pl. 23 et 23 A., Lepsius in: Denkschrift. d. Berlin. Akad. 1851. pag. 176, ubi hanc deam, quam Graeci Latonam vocant, formam quandam existimat dese Athor fuisse indeque adscriptam primo deorum or-dini. Wilkinson (Manners etc. sec. dini. Wilkinson (Manners etc. sec. ser. I. pag. 273 coll. 228) se ignorare profitetur, quaenam fuerint attributa, quaenam forma huius Latonae Aegyptiae, quam ad eam deam, quae Athribi colebatur, referret, nisi eadem potius esset atque Maut s. Mut, quae ad primam deorum classem utique pertineat. Atque hanc ipsam hic intel-Atque hanc ipsam hic intelneat. ligi vult Bunsen (Egypt's Place in: Universal History etc. I. p. 379)

πρώτων γενομένων, οίκεουσα δε εν Βουτοι πόλι, ενα δή οί τὸ τοηστήριον τοῦτό ἐστι, ᾿Απόλλωνα παρὰ Ἰσιος παρακαταθήκην δεξαμένη, διέσωσε κατακούψασα έν τη νῦν πλωτη λεγομένη νήσω, ότε δη τὸ πᾶν διζήμενος ὁ Τυφών ἐπηλθε, θέλων έξευφείν τοῦ 'Οσίριος τὸν παϊδα. 'Απόλλωνα δὲ καὶ 'Αρτεμιν Διονύσου καὶ "Ισιος λέγουσι είναι παϊδας, Αητοῦν δὲ τροφὸν αὐτοισι και σώτειραν γενέσθαι. Αίγυπτιστί δε 'Απόλλων μέν <sup>2</sup>Ωρος, Δημήτηρ δὲ Ισις, Αρτεμις δὲ Βούβαστις. ἐκ τούτου δέ τοῦ λόγου και οὐδενὸς ἄλλου ΑΙσχύλος ὁ Εὐφορίωνος ήρ-

uxorem dei Chem, qui ipse voce Χέμμις satis, ut putat, declaratur, primitivam omnium rerum matrem s. parentem, indeque primo ordini adscriptam. Atque Roeth (Geschicht. d. abendl. Philosoph. I. nott. p. 133 seqq.), qui et ipse deam Athor noctis esse deam minime negat, aliam tamen noctis deam h. l. intelligi vult, quae et ipsa, aeque at-que altera, e primitiva quasi nocte ac spatio, cui nomen vult esse Pascht, emanarit atque in ipsis mo-numentis Aegyptiorum appelletur Reto s. Retho adeoque magna, ampla omnium deorum imperatrix celebretur in inscriptionibus indeque etiam primo deorum ordini accenseatur ab Herodoto, minus certe accurate, licet una e summis atque antiquis-simis dis certe fuerit. Ipsum vero nomen Aegyptium Reto in Graecum Leto eo facilius transire potuisse Leto eo facilius transire potuisse Roethius putat, cum literae r et l, quae simili fere modo pronuntiatae fuerint, facile confundi potuerint. Quare a Graecis scriptoribus, quorum testimonia attulit, Λητώ explicatur νὐξ, ut idem addit vir doctus, qui ex hac summa deae vi ac potestate oraculi quoque sumctus, qui ex hac summa deae vi ac potestate oraculi quoque summam, quam Noster scribit, auctoritatem repetit. Neque huc non spectat, quod apud Stephanum Byzant. s. v. Βοῦτος legitur: ἐκαλείτο δὲ Βουτώ, ἀφ' ἡς καὶ ἡ Λητώ Βουτώ. Utut est, in Aegyptia dea elementa quasi ac semina fabulae Graecorum de Latona latore bulae Graecorum de Latona .latere invenimus, neque hac in re id praetermittendum, quae Graecorum e fabulis Apollinem et Dianam ipsa

peperit Latona dea, eam apud Aegyptios nutricem tantum eorum exhiberi, quos ab Iside matre tuendos acceperat. Quare, teste Hirt.: Ueber die Gegenst. d. Kunst bei d. Aegypt. in Actt. societt. Berolin. 1820. (Berolin. 1822). p. 122 seqq., in anaglyphis Aegyptiis haud raro illam deam conspicimus Apollinis atque Dianae nutricem. Add. Roeth. l. l. pag. 135 et conf. quoque Seyffarth Beiträge z. Kenntniss d. alt. Aegypt. II. pag. 132. peperit Latona dea, eam apud Aeniss d. alt. Aegypt. II. pag. 132. Απόλλωνα — δεξαμένη] Apolli-

 $A\pi \acute{o}\lambda k\omega \nu \alpha$  —  $\delta \epsilon \xi \alpha \mu \acute{e} \nu \eta$ ] Apollinem intelligit Horum, de quo vid.

not ad II, 114.

οτε δή το παν διζήμενος] δή, quod vulgo abest, cum Gaisf. restituimus. Quae sequuntur, lucem Baccho et Iside — Cerere disputa-vimus ad II, 42. 50. 137. 144. — Ad verba Antour de recept — ve-Ad verba Αητοῦν δὲ τροφὸν — γενέσθαι conf. Plutarch. De Is. et Osirid. cap. 33. pag. 360: — δν (sc. Ἰθρον) ἐν τοῖς ἐλεσι τοῖς περὶ Βοῦτον ὑπὸ .1ητοῦς τραφῆναι λέγουσιν κ. τ. λ. De Diana. quae Bubastis est, conf. nott. ad II, 137. Αἰσχύλος ὁ Εὐφορίωνος ῆρπασεὶ Eadem tradunt l'ausanias VIII, 37. §. 3 et 6: quo loco Pausanias Herodotum ante oculos habuit. indica

rodotum ante oculos habuit, iudice Klausen. in Theologg. Aeschyll. pag. 94. Macrob. Saturn. I, 18. Nec alio spectant, quae vulgo nar-rantur de Aeschylo mysteria prodente et in iudicium inde vocato; de qua re vid. Zell. ad Aristotel. Eth. ad Nicomach. III, 1. §. 17. p. 86, Haupt. in Quaestt. Aeschyll. specim. II (Lips. 1829) cap. V. p.

181 πασε, τὸ ἐγὰ φράσω, μοῦνος δὴ ποιητέων τῶν προγενομένων. ἐποίησε γὰρ ᾿Αρτεμιν εἶναι θυγατέρα Δήμητρος. τὴν δὲ νῆσον διὰ τοῦτο γενέσθαι πλωτήν. ταῦτα μὲν οῦτω λέγουσι.

Ψαμμήτιχος δε έβασίλευσε Αλγύπτου τέσσερα καὶ πεντή- 157

97—100., Lobeck in Aglaopham. I. p. 77 seqq., Henr. Wiskemann. in Comment. de ἀσεβείας γραφη etc. P. I. (Hersfeld. 1846) pag. 4 seqq., Welcker in Rheinisch. Mus. V. p. 460. Ipsum vero Aeschyli dictum, in quo Aegyptiae doctrinae indicia lateant, attigimus supra ad II, 137 fm.

μούνος δη ποιητέων των προγε-νομένων] Quod Aeschylum Herodotus appellat unum των προγε-νομένων, eo satis declarari pu-tat Dahlmann. Herod. pag. 21 seq. falsa esse, quae de Herodoti operis praelectione Olympiis facta a. 456 ante Chr. vulgo tradantur, cum eo ipso anno mortuus sit Aeschylus, quem Herodotus, qui ipse natus erat 484 a. Chr. n., vel, ut Schoell (in Schneidew. Philolog. IX. p. 211 seq.) contendit, 489 ante Chr. n. minime poëtarum των ποογενομένων unum appellare potuerit. Sed equidem non intelligo, cur historiae pater Aeschylum, multo certe maiorem natu, ita appellare haud potuerit, praesertim si reputemus, haud integrum opus Olympiis recitatum fuisse videri, multaque etiam addi potuisse ab historico postea saepius opus suum relegente. Tu vid. Heyse Quaestt. Herr. pag. 42. In seqq. ad significationem verbi ἐποίησε faciunt, quae ad II, 53 adnotata sunt. Quanam in fa-

ση aunoisia sunt. Quanum in fabula, deperdita utique, Aeschylus haec dixerit, haud constat.

την δὲ νῆσον διὰ τοῦτο γενέσθαι πλωτήν] Haec verba, quae immerito displicuere viris doctis quibusdam, repetunt sententiam principalem, cum multa alia interposita essent, quae occasione hacce oblata ad meliorem fabulae intelligentiam praeterire noluit pater historiae. Quare Schaeferus verbis ένι τούτου δὲ — Δήμητοος parentheseos signa apposuit, quae eadem Schweigh. et Gaisf. posuerunt

ante verba: ἀπόλλωνα δὲ κ. τ. λ. Nobis tamen isto fulcro carere posse videbatur oratio Herodotea.

# CAP. CLVII.

Ψαμμήτιχος - τέσσερα καλ πεντήκοντα] Eundem annorum numerum Psammitiche tribuit Africanus ex Manethone apud Syncell. p. 75 s. p. 141 ed. Bonn., Eusebius draginta quinque tantum (ibid. p. 76 s. p. 143), quod ipsum praefert Rosellini Monum. storic. II. p. 131 seq. coll. IV. p. 196. 187 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 annum ponens 654 s. Chr. n., quo Psamitti de la coll. 197 mitichus regnare coeperit: de quo conf. Boeckh in Schmidt. Zeitschr. conf. Boeckh in Schmidt. Zeitschr.
f. Geschichtswissensch. II. p. 717.
726. Contra anno 673 a. Chr. n.
Psammitichum ad regnum pervenisse posuerat Fr. Ley: Fata et
conditio Aegypt. sub imper. Persarr. p. 42. Equidem in iis subsistere malim, quae ad I, 105 posui
Clintonum ac Fischerum secutus,
pi Psammitichi regnum intra ann qui Psammitichi regnum intra ann. 670-616 constituerunt. Videntur autem et Psammitichus et qui ipsum secuti sunt Aegypti reges, expedi-tionibus bellicis id praecipue spe-ctasse, ut Syriam Phoeniciamque, quae terrae fuere opulentissimae et omnium rerum copia affluentes, ditioni suae adiungerent, ipsamque Aegyptum hoc modo tutam redderent ab hostibus via terrestri Aegyptum petentibus. Atque Azotum, in confiniis fere sitam urbem, per undetriginta annos quod obsedisse fertur Psammitichus, de continua obsessione intelligi noluerunt, cum de iteratis expeditionibus in urbem factis hoc sit accipiendum. Videas Heeren. Ideen II, 2. p. 401 seq. coll. Schlosser: Universalgesch.
I, 1. pag. 200 not. Unum obstare
videtur, monente Hengstenberg:
De Tyrr. rebb. p. 79, verbum additum προσκατήμενος; nec desunt

κοντα έτεα τῶν τὰ ένὸς δέοντα τριήκοντα Αζωτον, τῆς Συρίης μεγάλην πόλιν, προσκατήμενος ἐπολιόρκεε, ἐς δ ἐξείλε. αὕτη δὲ ἡ Αζωτος ἀπασέων πολίων ἐπὶ πλείστον χρόνον πολιορκευ-158 μένη ἀντέσχε, τῶν ἡμεῖς ίδμεν. Ψαμμητίχου δὲ Νεκώς παῖς ἐγένετο, καὶ ἐβασίλευσε Αἰγύπτου · δς τῆ διώρυχι ἐπεχείρησε

alia exempla urbium per longius temporis spatium obsessarum; Tyrum Salmanassar per quinque annos obsedit, teste Iosepho Antiqq. IX, 14, 2, Nebucadnezar per tredecim annos. Quod vero ex hac longinqua urbis obsidione Riehm (Die Gesetzgebung Mosis etc. p. 101) colligi vult, Psammitichum iam classe instructum fuisse, qua copias ad obsidionem necessarias sibi mari advehendas curaveri, id num iure hinc colligi queat, valde dubito. Loquitur de quadam Psammitichi expeditione in Syriam Diodor. I, 67, ubi hoc accidisse scribit, quod Herodotus narrat II, 30. De Psammitichi filio ac successore, qui ad Euphratem usque progressus cladem tulit a Nabuchodonosore, canit Ieremias XLVI. De reliquis consul. Beck. Weltgesch. I. p. 726.

"Aζωτον] Erat una de quinque Philistaeorum urbibus, ad mare mediterraneum sita intra Ascalonem et Ptolemaidem, beneque munita, ut terram ab Aegyptiorum incursionibus tutam praestaret. In sacris libris vocatur און (Aschdod). Nunc loco nomen Esdud s. Atzdud. Plura Mannert. Geogr. d. Gr. u. Roem. VI, 1. pag. 261, Rosenmueller. Bibl. Alterthumsk. II, 2. pag. 374—377, Stark: Gaza p. 22, Ritter: Erdkunde XVI. p. 89 seqq.

ές ο έξειλε] i. e. donec cepit. Moneo propter virum doctum (Stark l. l. p. 208), qui reddidit: "bis er endlich sie einnahm und vernichtete;" etenim έξειλε nil aliud est misi cepit, ut I, 103. VIII, 111. Thucydid. IV, 69. Plura dixi in Heidelb. Jahrbb. 1853. pag. 372. Restituimus ές ο cum libris melioribus. Vulgo ές τὸ; sed vid. Struve Quaest. de dialect. Herod. pag. 42.

- Ad locutionem ἐπὶ πλείστον χοόνον conf. II, 119. 133.

#### CAP. CLVIII.

Nemos παίς έγένετο] Est Pharao Necho in libris sacris (המכן Ierem. XLVI, 2, ubi cf. Michaelis), qui regnum accepit ann. 616 a. Chr. n. et sedecim per annos (vid. Herod. II, 159 fin.) tenuit; quibus elapsis Psammis filius ad regnum pervenit anno 601 a. Chr. n. Vid. nott. ad cap. 147 et conf. Larcher. tom. VII. p. 114 seq. 609. 612, Beck. Weltgesch. pag. 727. In ipsis Aegyptiorum monumentis vocatur hic rex Neko; quibus iisdem etiam probari ait Rosellini (Mon. stor. II. p. 131 seq.), hunc regem non sedecim annos regnasse, quae Herodoti est sententia, sed sex tantum annos, ut testantur Africanus et Eusebius (apud Syncell. p. 75. 76 sive p. 141. 143 ed. Bonn.), quibus est Neχαώ δεύτερος, his additis verbis: ούτος είε την Ιερουσαίημ καί Μοναζ τον βασιλέα αίχμαλωτον είς Λίγυπτον ἀπήγαγε. Quae ita cum Herodoteis componi posse putat Boeckh. l. l. p. 717—726, ut Neco existimetur sex annos solus regnasse, reliquos decem sive novem una cum patre, a quo admodum sene socius assumtus fuerit.

dum sene socius assumus numer.

ος τη διώρνχι ἐπεχείρησε πρώτος κ. τ. λ.] De canali hoc inprimis consulendi sunt Rozière in Descript. de l'Eg. Antiqq. I. p. 133 seqq. coll. p. 127 seqq., Le Père (ibid. Et. moderne) I. p. 21 seqq. 59 seqq. 61 seq., Letronne: Revue de deux mond. T. XXVII. p. 219 seqq. et Recueil d'Inscriptt. d'Egypt. I. p. 190 seqq., Ideler ad Aristotel. Meteorolog. I, 14. 27. p. 489 seq. Iam a Sesostri hunc canalem inceptum fuisse nonnulli tra-

# πρώτος τη ές την Έρυθρην θάλασσαν φερούση, την Δαρείος

diderant, teste Aristotele Meteorol. diderant, teste Aristotele meteoror.
1, 14 coll. Strabone I. p. 38 s. 65
seq. et XVII. p. 804 s. 1156 C.
Atque hanc sententiam sequitur
Wilkinson. (Manners etc. I. p. 70
seqq. coll. 161), qui, cum canalis vestigia adhuc cerni possint, in his ipsis se invenisse ait monumentum Sesostridis illius (Ramessis II) nomine insignitum: unde ab hoc rege ope captivorum ex aliis terris Aegyptum deductorum canalis huius opus confectum esse putat, quod postea, cum arena obtectum et neglectum inde iacuerit, ab aliis regibus fuerit instauratum. At iure obloquitur Letronne l. l. Herodoteae narrationi ita patrocinans, ut ipsam talis canalis perficiendi cogitationem ne in mentem quiden venire potuisse Aegyptiis doceat ante Psammitichum, qui primus peregrinos in Aegyptum recepit om-nemque dedit operam, ut commercio cum exteris gentibus aucto ipsa Aegyptus maxima commoda perci-peret maximeque floreret. Recte igitur Herodotus a Necone cana-lem exorsum fuisse scribit; qui rex cum oraculi monitu ab incepto destitisset, canalem a Dario Hysta-spis esse perfectum. Sed ipsum Darium quoque de incepto desti-tisse alii tradunt, Ptolemaeum secundum fuisse narrantes, qui opus ad finem perduxerit. Conf. Dioad finem perduxerit. Conf. Diodor. I, 33; Strabo XVII. p. 804 s. 1156 C. Plinius H. N. VI, 29. Rosellini l. l. p. 192. Equidem tamen vix mihi persuadere possum, Herodotum, qui non ita multo post Darium Aegyptum visit, eum in mo-dum lapsum fuisse, ut tantum canalis opus perfectum diceret, quod modo inceptum fuisset. Neque omnino a Darii ingenio tale consilium tanti canalis perficiundi ab-horret; a quo Scylacem etiam ad expeditiones maritimas per regiones plane incognitas missum esse nes piane incognitas missum esse accepimus. Ipsum monumentum Persicum imaginibus et literarum characteribus, quales in Persepoli-tanis monumentis reperiuntur, or-

natum in his regionibus prope lacus amaros, qui dicuntur, docti Galli invenerunt recteque referunt ad canalis opus a Dario Persa susce-ptum. Vid. Rozière Descript. de l'Eg. Ant. I. pag. 142 coll. pag. 134 seq. et Le Père l. l. p. 66 seq. Potuit utique fieri adeoque factum esse probabile fit, ut post Darium temporum decursu canalis neglectus arena adgesta obtegeretur; quod Ptolemaeum secundum movit, ut commercii melius instituendi causa canalem restitueret; unde operis auctorem et conditorem dictum fuisse credibile est. Ac vel post Philadelphum similem operam canali obruto navasse dicitur Traianus vel Hadrianus, unde amnis Traianus dictus est (cf. Clarke Travels II, 2. p. 96), ut ante Ptolemaeus, atque Antoninorum aetate quam maxime in usu fuisse videtur quingentis fere post annis, cum denuo obstructus esset canalis, Omari iussu ab illius duce Amro restitunuss and finds duce Amro residu-tus est anno 640 p. Chr. n., quo nimirum frumentis in Meccam et reliquam Arabiam ex Aegypto deducendis inserviret. A quo inde tempore usque ad annum 767 p. Chr. n. certe hoc canali utebantur, ut monstravit Letronne ad Dicuil.
p. 14 seqq. Sed postea iterum dirutus, ad nostra usque tempora
iacet neglectus. Nec tamen illud praetermitti debet, eum canalem, quem et Traianus et Omarus duci insserunt, nonnihil diversum fuisse ab eo, quem teste Herodoto duxit Darius. Plura Rennel. l. l. p. 584 seqq. et Larcher. ad Herodot. IV, seqq. et Larcher, au Herodot. Iv, 42. tom. III. p. 449 coll. Beck. l. l. I. pag. 727. Recentiori aetate Mustapha III, Turcarum imperator, qui obiit 1774 p. Chr. n., de canali restituendo cogitasse fertur, eademque consilia etiam postmodo ad no-stra usque tempora esse agitata sa-tis constat. Neque vero bene il-lum restitui posse cum contende-rent ii, qui accuratius omnem hanc regionem perlustrarunt ac singula quaeque canalis veteris vestigia

ό Πέρσης δεύτερα διώρυξε, τῆς μῆχος μέν ἐστι πλόος ἡμέραι τέσσερες, εύρος δε ωρύχθη, ωστε τριήρεας δύο πλέειν δμου έλαστρευμένας. ήπται δε από τοῦ Νείλου τὸ ὕδωρ ές αὐτήν

persecuti sunt (cf. modo Literary Gazette 1835. nr. 947: p. 167, ne plura), factum est, ut in canalis locum nunc strata sit via ferrea, qua utique celerius ac tutius a Nilo profecti perveniant ad sinum Ara-bicum, indeque in Indiam. Nec bicum, indeque in Indiam. Nec tamen consilium hoc canalis de-nuo instaurandi relictum fuisse, ostendit decretum ab Aegypti principe (Said Pascha) 30. Nov. anni 1854 publicatum, quo canalis perfodiendi opus permittitur societati Gallorum sub certis quibusdam conditionibus. Quod vero dixi, prioris canalis vestigia adhuc cerni virosque doctos haec inde a tractu Suesiae (Suez) esse persecu-tos, probant, quae habet Acerbi in Nouvell. Ann. des Voyag. T. XVII. (1830) p. 372 seqq. et quae iam priori aetate monuit de his Savary: Zustand. d. alt. u. neuen Aegypt. I. p. 326. Add. Mémoires du baron de Tott sur les Turcs (Amsterd. 1774) T. III. p. 151, Hammer in: Wien. Jahrbb. LXVI. pag. 5. Nostra aetate de his scripserunt potissimum Wilkinson. Topography of Thebes Append. C. pag. 585 seqq., Russel: Egypt. pag. 172 seq., Par-they: Wanderungg. im Nilthal pag. 532 seqq. Quibus addere iuvat, quae vir doctus disseruit in: ,,Vierteliahrsschrift nr. 25 (1841. I.) pag. 274 seqq. hoc sub titulo: "Der proiectirte Canal von Suez;" et quae nuperrime de his scripsit C. Iunker in: Allgemeine Zeitung. 1855. Beil. nr. 11. p. 170 seq., 1. I. Baude in: Revue de deux mondes 1855. T. IX. p. 1216 seqq., Paulin Ta-labot ibid. T. X. p. 180 seqq., qui et ipse antiqui canalis vestigia accurate indicat (p. 496 seqq.), addita mappa geographica haec illustrante, Alexand. Bonneau in: Revue contemporaine T. XVIII. (nr. 72 Mars 1853) p. 597 seqq. et praccipus p. 612 seqq.
ές την Ερυθοην θάλασσαν] De

rubro mari diximus ad I, 1. Hoc loco intelligitur Arabicus sinus, qui proprie maris rubri perhibetur pars. Conf. Herod. II, 159. IV, 42 et Rennel. l. l. pag. 462. Unde satis ii refelluntur, qui contendunt mare rubrum Herodoto cognitum fuisse solo Arabici sinus nomine; conf. Letronne: Journal d. Sav. 1839. pag. 435.

της μήκος μέν έστι πλόος ήμέοαι τέσσερες] Haud necessarium, quod Benedict. Actt. semin. reg. Lips. II. p. 291 conficit πλόου sive πλόος ήμερῶν. Tu conf. de structura Matthiae Gr. Gr. pag. 794. Canalis longitudinem secundum Plinium fuisse volunt 62 milliariorum sive 111 milliariorum Germanico-rum. Vide Rennel. l. l. pag. 386 coll. Mannert. Geogr. d. Gr. u. rum. Vide Rennel. l. l. pag. 386 coll. Mannert. Geogr. d. Gr. u. Roem. X, l. p. 510. Cum navigatio quatuor dierum iusto longior videatur, ut in qua tantum octo milliaria (licues) uno die absolvantur, Le Père p. 60 statuit, navigationem rarius velis, plerumque remis aut funibus institutam fuisse videri videri.

ώστε τοιήφεας δύο — έλαστφεν-μένας] έλαστφείν haud multum siμενας κλαστρειν παια mattum significatione differt a verbo έλαννειν, navem remis agitare. Quare Eustathius, nostrum locum respiciens, hoc verbum usurpari docet έπι νεῶν έλαννομένων, ad Ili. XVIII, 543. pag. 1219, 24, ad quem avili, 539. pag. 1219, 21, au quem eundem locum veteres grammaticos, qui iidem exponunt ἐλαννειν, citat Heyne Obss. t. VII. p. 544. Apud Herodotum invenitur ἐλαστοείν infra quoque VII, 24. Ad argumentum loci praecipue consul. Strab. I. I., qui centum cubitos latum scribit canalem eundemque ita profundum, ut commode navis oneraria permeare possit. A quo dissentiens Plinius centum pedes latum esse narrat canalem et quadraginta profundum. Quam diversam latitudinem e diversa locorum indole,

ηπται δὲ κατύπερθε ὀλίγον Βουβάστιος πόλιος παρὰ Πάτουμον τὴν 'Αραβίην πόλιν' ἐσέχει δὲ ἐς τὴν 'Ερυθρὴν θάλασσαν. ἄρυκται δὲ πρῶτον μὲν τοῦ πεδίου τοῦ Αἰγυπτίου τὰ πρὸς

qua effectum sit, ut aliis partibus canalis vel magis vel minus latus fuerit, explicari posse censet Le Père l. l. pag. 60, hoc modo certum esse adiiciens, minimam canalis latitudinem eam esse, quam Herodotus indicet. De quo equidem decernere nolim. Malim ad Heeren. (Ideen II, 2. p. 402 seq.) ablegare lectores, qui, cum triremibus aptum Noster dixerit canalem, eundem non commercii causa ductum fuisse statuit, sed bellicum ad usum, quo melius reges Aegypti terras proximas ditioni suae adiicere possent. Nec postera aetate multum valuisse canalem ad commercium promovendum putat, praesertim cum navigatio per extremas Arabici sinus partes valde sit difficilis et periculosa.

ηπται δὲ κατύπερθε — παρὰ Πάτουμον τὴν Ἰραβίην πόλιν] Haud opus est, ut equidem sentio, cum Larchero ponere punctum post πόλιος, ut reliqua hoc modo iungantur: παρὰ Πάτουμον τὴν Ἰρα πόλιν ἐσέχει ἐς τὴν Ἑρ. Φάλασσαν, eiecta particula δὲ (post ἐσέχει), cuius loco unus liber praebet δή. Quidni enim Herodoto dicere licuit: ductum esse canalem (ex Nilo) paulo supra Bubastin urbem, iuxta Patumum, Arabiae urbem, quam sc. urbem praeterfluat? De Bubasti diximus ad II, 60.

παρὰ Πάτουμον τὴν 'Αραβίην πόλιν' Arabiae dicitur urbs, quod omnes Aegypti urbes a Nilo Arabiam versus sitae hoc nomine vulgo afficiuntur, monente Schlichthorst.

1. l. — Patumus urbs, quam laudat Stephanus Byzantinus, haud diversa esse videtur ab ea urbe, quae in sacris libris vocatur Pithom (□□□) Exod. I, 11, et in Graeca versione 'Ηρώων πόλις. Conf. Hengstenberg: Die Bücher Mosis p. 47 et Quatremère in Mém. de l'Acad. des Inscriptt. XIX. P. I. p. 462, qui

cum Danvillio Patumum eo in loco fuisse ponit, quo nunc exstat vicus nomine Abu-Kescheid, ipsis canalis illius vestigiis adhuc supersti-tibus. *Heroopolin* non longe a la-cubus amaris ad canalem Traiani cubus amaris ad canalem quem dicunt sitam esse constat Ptolemaeorum ac Romanorum aetate commercio florentem; veterum locos attulit Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. II. p. 784; et confer sis quo-que Schlichthorst. l. l., Mannert. l. l. p. 514 — 517 et inprimis Rozière l. l. p. 135. 147 seqq. 162. Contra Champolio l'Eg. sous l. Phar. II. p. 58-62 Patumum eam esse contendit urbem, quae Aegypt. nomine vocetur Thoum, in introitu sitam convallis, quae per montes Arabicos orientem versus porrigatur usque ad sinum Arabicum fere, ubi Heroopolis est sita. Mannert. l. l. pag. 506 Patumum eo loco fuisse ubi nunc Belbeys sit exstructa, duo milliaria geographica meridiem versus ab urbe Bubasti. adscripsit ad h. l.: ,,Cf. Bibliothèq.

choisie tom. XV. p. 241.4 ἐσέχει δὲ κ. τ. λ.] scil. ἡ διῶονξ. Ad significationem verbi ἐσέχει conf. II, 11 ibique nott. Caeterum ex his Nostri verbis satis patet, Herodoti aetate canalem utique perfectum neque imperfectum fuisse a Dario relictum.

a Dario reictum.

δονκται δὲ ποωτον μὲν — πρὸς
 Αραβίην ἔχοντα] Id est: initium
fodendi factum est ab ea Aegyptiae
planitiei parte, quae ad Arabiam
spectat, cui planitiei superne (i. e.
a meridie) contiguus est mons, qui
ex adverso Memphidis orientem versus porrigitur usque ad Heroopolin, ubi ad meridiem (mons) flectitur, altera parte sinum Arabicum
includens. Namque canalis haud
longe ab urbe Bubasti ex Pelusiaco
Nili fluvio erat ductus meridiem
versus usque ad eum locum, ubi
montes obstabant, a Memphide recta porrecti usque ad Heroopolin.

'Αραβίην ἔχοντα, ἔχεται δὲ κατύπερθε τοῦ πεδίου τὸ κατὰ Μέμφιν τεῖνον οὐρος, ἐν τῷ αἰ λιθοτομίαι ἔνεισι. τοῦ ὧν δὴ οὕρεος τούτου παρὰ τὴν ὑπωρέην ἦκται ἡ διῶρυξ ἀπ' ἐσπέρης μακρὴ πρὸς τὴν ἦῶ, καὶ ἔπειτα τείνει ἐς διασφάγας, φέρουσα ἀπὸ τοῦ οῦρεος πρὸς μεσαμβρίην τε καὶ νότον ἄνεμον ἐς τὸν

Quorum ad radices iam canalis, cursu flexo, orientem versus ductus est, et montium faucibus superatis (ubi sc. montes et ipsi meridiem versus vergunt) ad meridiem denuo tendens non longe ab urbe Heroo-poli cum ipso mari coniunctus est. Ac iure mireris apud Herodotum minime commemorari lacus amaros, ad quos usque canalem a Dario perductum esse refert Plinius I. l. Nunc vocantur Shieb s. Abul Me-nagée et quatuor fere milliaria geographica ab urbe Belbeys distare dicuntur. Plura Rennel. l. l. p. 586 seq., Mannert. l. l. pag. 507 —513 coll. Ritter. Erdkunde I. p. 824, qui in nota merito laudat Gallorum doctorum scriptiones in Descript. de l'Eg.: Rozière de la géographie comparée et de l'ancien état des côtes de la mer rouge, etc. (Antiqq. livrais. I. pag. 127 seqq.) et Le Père: Mémoire sur la communication de la mer des Indes avec la méditerranée (État modern. a Traiano ductus est canalis, e Nilo exit infra eum locum, ubi nunc Cairo urbs est sita, et recta via orientem versus ad montium Arabicorum radices pergens prope urbem Belbeys in eum canalem in-cidit, qui priori tempore a Dario ductus ab Herodoto h. l. describitur. Nec alia fere directio canalis ab Arabibus post deducti. Conf. Rennel. l. l. pag. 587. Quin ho-dieque, ubi canalis plane destructus est arenave obtectus, Nilo valde aucto aquae orientem versus per omnem terram longe lateque diffundi dicuntur, ita ut anno 1800 post Chr. n., cum Nili aggeres fracti essent, aqua duodecim tantum horarum spatio abesset ab urbe Suez. Prope urbem Suez, testibus recentioribus peregrinatoribus, adhuc comparent vestigia fossae nunc arena maximam partem oppletae. Videtur enim arena potissimum in causa esse, qua continuo adgesta canalis semper obstrueretur nec diu integer maneret. Plura de his Rennel. l. l. p. 588 seq., Ritter. Erdkunde I. p. 824 seq., Rozière l. l. pag. 141 seq. et praecipue Le Père l. l. p. 68 seqq.

τὸ κατὰ Μέμφιν τείνον οὖφος] κατὰ hic significat: ex opposito, e regione, ut I, 76, ubi vid. De ipso monte conf. not. ad II, 8 coll. II, 124. 175. Pro olim vulg. ὄφος seripsi οὖφος; cf. nott. ad II, 6. Ipsam loci sententiam sic accipio: "hanc vero planitiem (unde scil. fodendi vero planitiem (unde scil. fodendi initium est factum) excipit s. huic contiguns est mons, e regione Memphidis porrectus, in quo insunt lapicidinae; huius igitur montis iuxta s. secundum radicem ductus est canalis ab occidente orientem versus longus (in longum) ac deinde por-rigitur in fauces." Itaque Noster quasi tres canalis partes distinguit, directionem quam vulgo dicimus re-spiciens: primam meridiem versus a Nilo ductam per planitiem, al-teram orientem versus iuxta montis pedem, tertiam in fauces meridiem versus. Quae cum ita sint, vix licebit και έπειτα referre ad πρώτον μέν, cui proxime respon-dent verba έχεται δέ et quae sequuntur. - παρά την ὑπωρέην τοῦ quantur. — περα τη σταφετή του ούρεος Noster quoque dixit VII, 19<sup>19</sup>, αι ὑπώρεαι τῶν οὐρέων Ι, 110. Reliquoslocos Herodoteos suppeditabit Bredov. pag. 156.

τείνει ές διασφάγας] διασφάγες quasi divortia sunt sive fauces illius montis, ad quas usque canalis ductus erat, iam meridiem versus ad sinum Arabicum deflectens. Conf. III, 117 ibique nott.

182 κόλπον τον 'Αράβιον. τῆ δὲ ἐλάχιστόν ἐστι καὶ συντομώτατον ἐκ τῆς βορηῖης θαλάσσης ὑπερβῆναι ἐς τὴν νοτίην καὶ Ἐρυθρὴν τὴν αὐτὴν ταύτην καλεομένην, ἀπὸ τοῦ Κασίου οὖρεος τοῦ οὐρίζοντος Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίην, ἀπὸ τούτου εἰσὶ στάδιοι χίλιοι [ἀπαρτὶ] ἐς τὸν 'Αράβιον κόλπον. τοῦτο μὲν τὸ συντομώτατον, ἡ δὲ διῶρυξ πολλῷ μακροτέρη, ὅσῷ σκολιωτέρη ἐστὶ, τὴν ἐπὶ Νεκώ βασιλέος ὀρύσσοντες Αἰγυπτίων ἀπώλοντο

τῆ δὲ ἐλάχιστόν ἐστι] Vulgo δη, cuius loco cum recentt. reposui δέ.

— Boreale mare est mediterraneum, cui quod opponitur rubrum mare, idem etiam dicitur australe. Conf. Herod. II, 159. IV, 52 et Breiger: Commentat. de difficill. quibusdam Asiae etc. pag. 14 coll. pag. 9. De Casio monte vid. not. ad II, 6, et de Syriae nomine latius patente not. ad II, 116 fin.

ἀπὸ τούτου είσι στάδιοι χίλιοι] Monet Schweighaeuserus, Gallum doctum Du Bois-Aymé (in opere: Descript. de l'Egypt. Ét. mod. t. I. pag. 188 seqq.) distantiam hancce accurate dimensum, indicasse metra Francica 100,000, id est trecenta fere pedum milla; quae quidem avacta convenire cum milla et diis exacte convenire cum mille stadiis Herodoteis, modo non maiori stadio sexcentorum pedum, sed mi-nori, nonnisi 306 fere pedes continente Herodotum usum esse dixeris. Qui quidem ipse cum paulo ante II, 149 coll. IV, 41 sexcento-rum pedum stadia indicaverit, hic, Gallorum doctorum iudicio, vel suae ipsius rationis oblitus esse dicendus erit, vel pro ratione maioris minorisve stadii etiam orgyias maiores vel minores aestimasse. Quae num ad Herodotum explicandum sufficiant, viderint alii; equidem, qui, quam incerta talia omnino sint, saepius expertus taus omnino sint, saepius expertus sum, nolim quid statuere. Tu vid. Rozière Descript. de l'Egypt. I (Antiqa.) p. 146 seq. Tractavit haec quoque Letronne (Fragmens d'Heron etc. pag. 172 seqq.), sliorum scriptorum tastimo seqq.), aliorum scriptorum testimo-nia de hac re afferens, e quibus Plinius (H. N. V, 12) atque Strabo (XVII. pag. 803 s. 1155) eundem mille stadiorum numerum ponunt atque Herodotus, qui erroris eam ob causam insimulatur, quod brevissimum spatium indicaturus minus recte Casium montem dixerit, cum Pelusium afferre debuerit, unde hoc spatium rectius dimensisint et Plinius et Strabo. Quamquam, ut ex tabula pag. 181 adiecta intelligitur, vel sic veterum numeri, quippe inferiores, non prorsus convenire cum accurata nostrae aetatis dimensione idem vir docurs monet.

ctus monet. άπαφτί ές τον 'Αφάβιον πόλπον] άπαςτὶ, quod ab omnibus Hero-doti libris scriptis abest, nuperrimi editores inseruerunt e grammaticorum Graecorum locis, qui voculam hoc ipso ex loco citant (Schol. Aristoph. Plut. 388. Suid. et Lex. Seguier. pag. 418) exponuntque ἀπης-τισμένως, ἀποιβώς. Plura Lobeck. ad Phrynich. p. 20. Et conf. quo-que Bachmann: Anecdd. Gr. I. p. 114, 3. M. Schmidt ad Didymi fragmm. p. 413. Equidem tamen uncis includere malui, non quidem ut spuriam voculam, sed ut de qua nondum liquido constet, cum omnibus libris scriptis desit. Est fortasse, qui hoc ex loco duplicem textus Herodotei recensionem fuisse statuat; equidem hoc modo teneri statuat; equinem noe mous teners velim, quotquot nobis servati sint scripti libri Herodotei, eos ex una potius familia oriundos videri, haud scio an Alexandrina. Alius utique familiae libros Grammatici illi inspexisse videntur, ex quibus vocu-lam in nostris libris omissam citarunt, quam hoc loco inseri iubet quoque Bredov. pag. 83. Unde recentt. edd. omnes receperunt, vel sublatis uncis.

έπι Νεκώ βασιλέος] βασιλέος scri-

δυώδεκα μυριάδες. Νεκώς μέν νυν μεταξύ ὀρύσσων ἐπαύσατο, μαντητου ἐμποδίου γενομένου τοιοῦδε, τῷ βαρβάρῳ αὐτὸν προεργάζεσθαι. βαρβάρους δὲ πάντας οἱ Αἰγύπτιοι καλέουσι 159 τοὺς μὴ σφίσι ὁμογλώσσους. Παυσάμενος δὲ τῆς διώρυχος ὁ Νεκώς ἐτράπετο πρὸς στρατητας καὶ τριήρεες αἱ μὲν ἐπὶ τῆ βορητη θαλάσση ἐποιήθησαν, αἱ δ' ἐν τῷ ᾿Αραβίᾳ κόλπῳ ἐπὶ τῆ ᾿Ερυθρῆ θαλάσση, τῶν ἔτι οἱ ὁλκοὶ ἐπίδηλοι. καὶ ταύτησί τε ἐχρᾶτο ἐν τῷ δέοντι, καὶ Σύροισι πεξῆ ὁ Νεκώς συμβαλών

psi pro βασιλήσς itemque Νεκώ (pro Νεκώ), cum genitivus sit Atticae secundae, quae dicitur, declinationis; vid. Bredov. pag. 249. — In seqq. ad μεταξύ ὀρύσσων conf. IV, 155 et quae ad similem structuram particulae αὐτίκα cum participio monuimus ad I, 79. II, 146. μαντήτου ἐμποδίου γενομένου]

monumus ad 1, M. 11, 140.

μαντηΐου έμποδίου γενομένου]
Intermissi canalis eam produnt alii
causam, quod Aegyptii observaverint, Arabici sinus aquam altiorem
esse quam planitiem, e qua canalis in mare deducendus erat. Vid.
Aristotel. Meteor. I, 14 coll. Strab.
XVII. pag. 804 s. pag. 1158. Plin.
H. N. VI, 29. Accedit, quod, ut
nonnulli teste Plinio tradunt, Aegyptii timebant, ne maris aqua salsa
ex Arabico sinu in canalem demissa
dulcem Nili aquam, quae sola illius regionis incolas nutriret, corrumperet. Tu vid. Mannert. l. l.
pag. 506. 511. Veras causas diligenter exposuit Le Père loco supra laudato pag. 68 seqq. — In
seqq. cum Gaisf. rescripsi μη σφίσι
pro vulgata μη σφι.

### CAP. CLIX.

inl τη βορηίη θαλάσση] Recte intelligunt triremes in septentrionale et australe mare mittendas. Conf. II, 162 inl βασιληίη. De boreali mari et rubro vid. not. ad II, 158 et de regis studio navigandi conf. IV, 42. Observat Letronne (Mém. de l'Acad. XVII. pag. 19), consulto videri ab Herodoto hic dici triremes, neque simpliciter naves, quales scil. per Aegyptum usitatas in ipsis Aegyptiorum monumentis adhuc cernere licet, uno remorum ordine instructas, sed naves ad belli-

cum usum adaptatas indeque triplici remorum ordine instructas, a Corinthiis illas quidem inventas et inter Graecos ita usitatas, ut vel a Graecis tale navium genus ad Aegyptios traductum videri queat. — Ad δίκοι consul. not. ad II, 154 fin. In seque έχοατο valet: uti solebat, ut imperfecti temporis vis appareat, cum sequantur aoristi ἐνίκησε, εllε, ἀνέθηκε. Locutio ἐν τῷ δέοντι (quando opus erat, opportuno tempore) non multum discedit a locutione ἐς τὸ δέον, de qua vid. ad I, 32.

multum discedit a locutione ες τὸ δέον, de qua vid. ad I, 32.

καὶ Σύροισι — ἐν Μαγδόλω ἐνίκησε | Syros h. l. latiori sensu, quo simul Assyrii, Babylonii, Iudaei, alii comprehendantur, accipiendos esse vix monere attinet. Sunt vero sacrae literae, e quibus nonnihil sacrae interae, e quious nomina illustrari poterit Herodotus: IV (11) Regg. XXIII, 29 seqq. II Chronic. XXXV, 20 seqq. XXXVI, 3 seqq. Inde enim intelligimus, Aegyptium regem expeditionem contra Assyrios instituisse Euphratem versus. Quo cum iter per Iudaeorum terram duceret, Iosias, Iudaeorum rex, Aegyptiis transitum recusasse videtur, a quibus tamen victus ad Megiddo prope montem Carmelum vulnere accepto ipse obiit. In cuius locum Ioachas filius a populo constitutus rex tribus mensibus praeterlapsis ab Aegyptiorum rege in Aegyptum abductus est regnumque fratri Ioiakim traditum. ita peregit Neco, Aegyptiorum rex, ut omnem Iudaicam terram, ne Hierosolymis quidem exceptis, in sua potestate illum habuisse dubitari nequeat. Quod enim Hierosolymorum urbem, cuius expressa quidem l. l. nulla fiat mentio, a Necone

έν Μαγδόλφ ένίκησε : μετά δὲ τὴν μάχην Κάδυτιν πόλιν τῆς Συρίης ἐοῦσαν μεγάλην είλε. ἐν τῆ δὲ ἐσθῆτι ἔτυχε ταῦτα κατεργασάμενος, ἀνέθηκε τῷ ᾿Απόλλωνι, πέμψας ἐς Βραγχίδας τους Μιλησίων, μετά δε έππαίδεπα έτεα τα πάντα άρξας τελευτα, τω παιδί Ψάμμι παραδούς την άρχην.

Έπὶ τοῦτον δὴ τὸν Ψάμμιν βασιλεύοντα Αἰγύπτου ἀπί-160 κυντο Ήλείων [ἄνδρες] ἄγγελοι, αὐχέοντες δικαιότατα καὶ κάλλιστα τιθέναι τὸν έν 'Ολυμπίη άγῶνα πάντων άνθρώπων, καί

captam negat Heyse Quaest. Herod. pag. 95, id quomodo cum reliqua sacrorum librorum narratione consacrorum librorum narratione con-ciliari queat, equidem haud intel-ligo. Reliqua Aegyptii regis facta hac in expeditione ab Herodoto non indicantur. Sed ex iisdem sacris libris novimus, Neconem a Nabu-chodonosoro ad Circesium inxta Euphratem fusum occubuisse. Vid. lerem. XLVI, 2. II Regg. XXIV, 7 ibique Thenius pag. 441. Chr. H. Kalkar Lamentatt. (Havn. 1836.) pag. 3 seqq. De reliquis vide Excursum ad h. l.
ἐν Μαγδόλω ἐνίπησε] i. e. ad
Magdolum vicit. Conf. II, 163 ibiq.

not. De ipsa urbe plura disputa-vimus in Excursu ad h. l.

Κάδυτιν πόλιν τῆς Συρίης] Hierosolyma intelligenda esse in Ex-

cursu ad h. l. monstravimus.

ες Βραγχίδας τοὺς Μιλησίων] Vid.

Herod. I, 92 ibique not. Ne quis
miretur Graecorum deo vestem ab Aegyptiorum rege dedicari indeque omnem hanc narrationem improbabilem videri statuat, ut fecit Wil-kinson. Manners etc. I. pag. 165: ipsa haec res satis testatur com-mercium Aegyptiorum atque Graecorum inde a Psammitichi tempo-ribus valde auctum ac promotum, apteque hoc loco meminit Letronne (l. l. pag. 26) ipsorum Ionum, quorum opera Neco in bello Syriaco ita adiutus fuerit, ut hoc modo eos remunerari voluerit. Atque Amasidis, qui feminam Graecam duxerat ipseque φιλέλλην a Nostro (II, 178) dicitur, dona Graecorum distemplisque oblata infra commemorantur II, 180. Et conf. quoque ea, quae de Eleorum legatione ad Psammin, qui Neconem secutus est,

mox narrantur cap. 160. έκκαίδεκα έτεα τὰ πάντα ἄρξας κ. τ. λ.] De sedecim annis, qui Neconi tribuuntur, dixi ad II, 158 init. Hunc qui excipit Psammis, sex annos regnasse dicitur cap. 161, consentiente Africano apud Syncell. consentiente Africano apud Syncell. pag. 75 s. 141, ubi Ψάμμουθίς vocatur, dissentiente Eusebio (ibid. pag. 76 s. pag. 143), ubi Ψάμμουθίς ἔτερος, ος και Ψαμμήτιχος, septemdecim (ιζ) annos regnasse distinctional des consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the consentence of the conse citur: idque ipsum ad verum propius accedere statuit Rosellini (Mon. storic. II. pag. 136 seqq. 151), tri-buens huic regi quindecim annos unumque mensem: de quibus numeris conf. quoque Boeckh. l. l. pag. 733 seq. Equidem Herodoti et Africani (i. e. Manethonis) auctoritatem sequi malim indeque cum Fischero (Griech. Zeittafeln p. 105.) Psammin huncce ponere in ann. 600-595 ante Chr. n. Nomen huius regis in monumentis Aegyptiorum obvium scribi Psametik, idem observat Rosellini l. l. Tu conf. quoque Cless in: Pauly Realency-clop. VI, I. pag. 169.

### CAP. CLX.

ανδρες αγγελοι] ανδρες in plerisque libris scriptis non invenitur, sed iure additum a Wesselingio, qui confert I, 90. 141. Equidem uncis additis, ut II, 158, id declarare studui, quod idem fecit Dietsch; reliqui neglexerunt. — Mox ανχέovtes est iactantes, gloriantes, VII, 103.

τιθέναι τὸ ν ἐν Ὀλυμπίη ἀγ ω να] Monet Valcken. (locum adscripsit δοκέοντες παρά ταῦτα οὐδ' ἄν τοὺς σοφωτάτους άνθρώπων Αλγυπτίους οὐδεν ἐπεξευρεῖν. ὡς δὲ ἀπικόμενοι ἐς τὴν Αλγυπτον οι Ήλετοι έλεγον, των είνεκα απίκοντο, ένθαυτα ό βασιλεύς οὖτος συγκαλέεται Αίγυπτίων τοὺς λεγομένους εἶναι σοφωτάτους. συνελθόντες δε οί Αιγύπτιοι έπυνθάνοντο τῶν Ήλείων λεγόντων απαντα, τὰ κατήκει σφέας ποιέειν περί τὸν άγωνα απηγησάμενοι δε τὰ πάντα έφασαν ημειν έπιμαθησό-183 μενοι, εί τι έχοιεν Αλγύπτιοι τούτων δικαιότερον έπεξευφείν. οί δε βουλευσάμενοι έπειρώτων τους Ήλείους, εί σφι οί πολιηται έναγωνίζονται. οί δε εφασαν, και σφέων και των άλλων Έλλήνων όμοίως τῷ βουλομένω έξεϊναι άγωνίζεσθαι. οί δε Αίγύπτιοι ἔφασαν, σφέας οῦτω τιθέντας παντὸς τοῦ δικαίου ἡμαρτηκέναι · οὐδεμίαν γὰρ εἶναι μηχανὴν, ὅκως οὐ τῷ ἀστῷ ἀγωνιζομένω προσθήσονται, άδικέοντες τὸν ξείνον. άλλ' βούλονται δικαίως τιθέναι, καὶ τούτου είνεκα ἀπικοίατο ές Αίγυπτον, ξείνοισι άγωνιστησι έκέλευον τὸν άγῶνα τιθέναι, Ήλείων δε μηδενί είναι άγωνίζεσθαι. Ταῦτα μεν Αίγύπτιοι 'Ηλείοισι ὑπεθήκαντο.

Cr.) ad Theocr. Adoniazus. pag. 194 C, de locutione τιθέναι (non θέσθαι) τὰ Ολύμπια s. τὸν ἀγῶνα seu διέπειν, ἀγειν, curare, administrare, institucre, ut II, 91, ubi de Aegyptiorum ludis gymnicis sermo est; conf. etiam Pindar. Olymp. III, 23. Nem. IX, 9. Aeschyl. Agamemn. 845. Euripid. Alcest. 1027. — Ad παρὰ ταῦτα (prae his) cf. Fischer. ad Weller. III, b. p. 270 et quae plurima citat Matthiae Gr. Gr. pag. 1174 not. a. — In seqq. ad verba Αἰγνπτίων τοὺς ἰεγομένους εἶναι σοφωτάτους conf. nott. ad II, 77.

οὐδεμίαν γὰς εἶναι μηχανὴν, ὅκως οὐ — προσθήσονται] Ad μηχανὴν confer I, 209. II, 181. Plura Blomfield in Glossar. ad Aeschyl. Agamemn. 2. et de ὅκως οὐ — προσθήσονται Matthiae Gr. Gr. p. 1990.

άλι εί δη βούλονται — καὶ — άπικοίατο] Pertinent huc ea, quae monuit Matthiae Gr. Gr. §. 524 not. 1. pag. 1015. Ac similes

modorum transitus observavimus I, 86. II, 41. V, 97, ubi conf. nott.

Hλείων δὲ μηδενὶ εἶναι ἀγωνίξεσθαι] εἶναι non differt significatione ab eo, quod paulo ante dixit
ἐξείναι. Diodorus I, 68—95 eadem
fere narrans ad Amasin, neque vero
ad Psammin, ut Herodotus, Eleorum
legatos venisse narrat. A quo hactenus dissentit Plutarchus Quaestt.
Platt. pag. 1000 A, quod Aegyptiorum responsum sophistarum uni tribuit. Neque non conveniunt, quaeapud Philostrat. vit. Apoll. III, 30
coll. IV, 29 leguntur. Caeterum
aequitatis Eleorum in his ludis administrandis exemplum Romanorum
aetate subministrat Dio Chrysostom.
in Rhod. pag. 344 C. Haec Valcken. et Wesseling., quibus Cr. addit Wyttenbach. ad Plut. Moral. I,
2. pag. 1005 (ad Apophthegmm.
regg. pag. 190 C). Ac magno documento est haec Graecorum ad Aegypti regem legatio, quantopere illa
aetate iam inter utramque gentem
floruerit commercium: conf. nott.
ad II, 150 fin.

Ψάμμιος δὲ ξξ ἔτεα μοῦνον βασιλεύσαντος Αἰγύπτου καὶ 161 στρατευσαμένου ἐς Αἰθιοπίην καὶ μεταυτίκα τελευτήσαντος, ἐξεδέξατο ᾿Απρίης ὁ Ψάμμιος, ος μετὰ Ψαμμήτιχον τὸν έωυτοῦ προπάτορα ἐγένετο εὐδαιμονέστατος τῶν πρότερον βασιλέων, ἐπ᾽ ἔτεα πέντε καὶ εἰκοσι ἄρξας ἐν τοῖσι ἐπί τε Σιδῶνα στρατὸν ἤλασε καὶ ἐναυμάχησε τῷ Τυρίῳ. Ἐπεὶ δὲ οἱ ἔδεε κακῶς γενέσθαι, ἐγένετο ἀπὸ προφάσιος, τὴν ἐγὰ μεζόνως μὲν ἐν τοῖσι Λιβυκοῖσι λόγοισι ἀπηγήσομαι, μετρίως δ᾽ ἐν τῷ παρ-

### CAP. CLXI.

Απρίης ὁ Ψάμμιος] Hicce rex, qui viginti quinque annos regnasse dicitur, apud Africanum et Eusebium (l. l.) vocatur Οὔαφρις, qui undeviginti annos ab Africano, viginti quinque ab Eusebio regnasse dicitur, ad quem, ex utriusque scri-ptoris testimonio, Iudaeorum reliqui confugerunt, captis ab Assyriorum exercitu Hierosolymis. Diodorus I, 68 init. (ubi conf. Wesseling.) Apriae regi viginti duos, Amasi quinquaginta quinque annos tribuit, cui Herodotus (III, 10, ubi vid. nott.) et Africanus quadraginta quatuor, Eusebius quadraginta duos adscribunt annos; equidem Fischerum secutus 1. 1. annos 594—570 a. Chr. n. Apriae tribuere malui, quem eunn. Apriae tribuere malui, quem eundem Larcherus intra annos 595—573 regnasse vult (T. VII. p. 116 seq. 614. 618 coll. Schultz: Apparat. ad annall. critic. pag. 27). Rosellini (Mon. stor. II. p. 141 seqq.) Boeckh. (l. l. pag. 716 seqq.) et Bunsen. Egypts Place etc. II. p. 602 undeviginti praeferunt annos Apriae ab Africano tributos. Ipsum regis nomen. quod annd Athenaum regis nomen, quod apud Athenaeum quoque XIII. p. 580 exstat Aprias, Aegyptiorum in monumentis proditum sibi eruisse *Haphre* visus est Rosellini l. l., non ita discedens a Graeca appellatione et ab Hebraica voce אַרְבְּרָ, de qua cf. Gesenius
Thes. Ling. Hebr. I. p. 508. Quae
in sacra scriptura (conf. Ierem.
XLIV, 30. XLVI, 26. Ezech. XXIX) de hoc rege traduntur, eorum nibil neque apud Herodotum neque ullum alium Graecorum scriptorem exstat traditum: namque a Nebucadnezare

fusum esse Hophram (s. Apriam) indeque totam Aegyptum vastatam canunt prophetae; captum et interfectum esse Aegyptium regem tradit Iosephus Antiqq. X, 9, 7, aliter atque Herodotus (II, 169) et Diodorus (I, 68). Sed haec omnia, quae inter ipsa seditionis tempora a Nostro commemoratae accidisse opinantur viri docti (cf. Iac. Peri-zon. Origg. Aegyptt. cap. 24, Beck: Weltgeschichte I. pag. 729 seq.), ab Herodoti narratione prorsus aliena sunt, ad quam haud seio an propius spectet, quod monuit Hee-ren. Ideen II, 2. pag. 404, quo iu-dice Aprias, cum expeditionibus bel-licis valde deditus esset, Aegyptiorum animos expertus est aversos, quippe qui pro suo peregrinorum odio istiusmodi expeditiones aegerrime tulisse videantur. Wilkinson (Manners etc. I. pag. 176 seq.) Herodoti silentium de iis, quae sacrae scripturae libri tradunt, inde repeti vult, quod quaecunque He-rodotus habet, ca sacerdotibus Ae-gyptiis debuit, reliqua consulto re-Conf. etiam infra ad ticentibus. II, 177 nott.

τῷ Τυρίω] i. e. Tyriorum reyi. Conf. I, 2, ne plura. Has regis expeditiones in Phoeniciam attigit quoque Diodorus, Phoenices et Cyprios pugna navali victos esse addens; de expeditione in Cyrenaeos idem testatur. Tu conf. etiam Duncker: Gesch. d. Alterth. I. p. 103.

έπεὶ δέ οι έδεε κακῶς γενέσθαι] Vid. I, 8 ibiq. nott.

έν τοισι Λιβυκοισι λόγοισι] Vid. infra IV, 150, ubi de his rebus exponitur. Minime autem hic cogi-

αποπέμψας γαρ στράτευμα ό Απρίης έπὶ Κυρηναίους εόντι. μεγαλωστί προσέπταισε. Αἰγύπτιοι δὲ ταῦτα ἐπιμεμφόμενοι απέστησαν απ' αὐτοῦ, δοκέοντες τὸν Απρίην έκ προνοίης αὐτούς αποπέμψαι ές φαινόμενον κακόν, ΐνα δή σφέων φθορή γένηται, αὐτὸς δὲ τῶν λοιπῶν Αἰγυπτίων ἀσφαλέστερον ἄρχη. ταῦτα δὲ δεινὰ ποιεύμενοι οὖτοί τε οἱ ἀπονοστήσαντες καὶ οἱ 162 των ἀπολομένων φίλοι, ἀπέστησαν έκ τῆς ίθέης. Πυθόμενος δὲ Απρίης ταῦτα πέμπει ἐπ' αὐτοὺς Αμασιν καταπαύσοντα λόγοισι. ὁ δὲ ἐπεί τε ἀπικόμενος κατελάμβανε τοὺς Αίγυπτίους, 184 ταῦτα μὴ ποιέειν λέγοντος αὐτοῦ, τῶν τις Αίγυπτίων ὅπισθε στάς περιέθηκέ οί κυνέην καὶ περιτιθείς έφη έπὶ βασιλητη περιτιθέναι. καλ τῷ οὖ κως ἀεκούσιον ἐγίνετο τὸ ποιεύμενον, ώς διεδείχνυε. έπεί τε γαρ έστήσαντό μιν βασιλέα των Αίγυπτίων οι απεστεώτες, παρεσκευάζετο ώς έλων έπὶ τὸν Απρίην. Πυθόμενος δε ταῦτα δ' Απρίης ἔπεμπε ἐπ' "Αμασιν ἄνδρα δόκιμον τῶν περί έωυτὸν Αίγυπτίων, τῷ οὔνομα ἡν Πατάρβημις, ἐντειλάμενος αὐτῷ, ζώοντα "Αμασιν άγαγετν παρ' έωυτόν. ώς δὲ ἀπικόμενος τὸν "Αμασιν ἐκάλεε ὁ Πατάρβημις, ὁ "Αμασις (ἔτυχε γὰο ἐπ' ἴππου κατήμενος) ἐπαείρας ἀπεματάϊσε καὶ τοῦτό μιν

tandum de peculiari scriptione, quam de Libya Herodotus composuerit.

μεγαλωστί προσέπταισε] De verbo προσπταίειν vid. not. ad I, 65. — In seqq. ές φαινόμενον κακόν est: in manifestum, apertum exitium.

in manifestum, apertum exitium.
αὐτὸς δὲ — ἄρχη] ἄρχη, quod libri nonnulli subministrabant, cum Gaisf. reposui. Vulgo ἄρχοι. — Ad locutionem ἐν τῆς ἰθέης (e vestigio, continuo) conf. ἐν νέης Ι, 60 ibiq. laudd. Vulgo ἰθείης, minus recte; vid. Bredov. pag. 158. 160.

### CAP. CLXII.

"Αμασιν, καταπαύσοντα λόγοισι] i. e. qui Aegyptios, qui defecerant, sermonibus sedaret et a defectione revocaret. Ad verbum καταπαύειν conf. I, 86. 90. II, 144. V, 38. VI, 64. — Verba: ταῦτα μὴ ποιξειν λέγοντος αὐτοῦ cum sequentibus verbis τῶν τις Αίγυπτίων κ. τ.λ. arctius coniungenda sunt, cum haec sit loci sententia: dum hic igitur (qui a rege missus erat) verba

faciebat, quibus Aegyptios rebelles ad officium revocaret, cohortans ne haec facerent s. in defectione persisterent etc. Itaque αὐτοῦ ad Amasin spectat.

sin special.

έφη έπὶ βασιλητη περιτιθέναι]

έπὶ βασιλητη regni causa s. regem

declaraturus illum. Tu confer sis I,

41. II, 121, 4 ibiq. laud. Et vide
tur utique galea regiae dignitatis

apud Aegyptios insigne fuisse, si,

quae II, 151 narrantur, respicia
mus.

παρεσκευάζετο ὡς ἐλῶν] scil. τὸν στοατὸν, ut cap. 161, vel τοὺς ἀπεστεῶτας. Paulo post meliorem verborum ordinem restituimus, cum vulgo esset ὁ Πατάρβημις ἐκάλεε τὸν Ἅμασιν, quod retinuerunt Dindorf et Dietsch. Paulo ante pro vulg. ζῶντα scripsi cum Bekkero et Bredovio ζώοντα; vid. nott. ad I, 86; itemque ἐπαείρας pro ἐπάρας; vid. nott. ad I, 87.

έπαεί οας ἀπεματάϊσε] Id est: sublato crure flatum ventris emisit s. pepedit. Illustravit haec Wesseling. έκέλευσε Απρίη ἀπάγειν. ὅμως δὲ αὐτὸν ἀξιοῦν τὸν Πατάρβημιν, βασιλέος μεταπεμπομένου, ζέναι πρός αὐτὸν, τὸν δὲ αὐτῷ ὑποκρίνεσθαι, ὡς ταῦτα πάλαι παρεσκευάζετο ποιέειν, καὶ αὐτῷ οὐ μέμψασθαι Απρίην παρέσεσθαι γὰρ καὶ αὐτὸς καὶ άλλους άξειν. τον δε Πατάρβημιν έκ τε τῶν λεγομένων οὐκ άγνοείν την διάνοιαν, καὶ παρασκευαζόμενον δρέοντα, σπουδη ἀπιέναι, βουλόμενον την ταχίστην βασιλέι δηλώσαι τὰ πρησσόμενα. ώς δε άπικέσθαι αὐτὸν πρὸς τὸν Ἀπρίην, οὐκ άγοντα τὸν "Αμασιν, οὐδένα λόγον αὐτῷ δόντα, ἀλλὰ περιθύμως έχοντα, περιταμείν προστάξαι αύτοῦ τά τε ώτα καὶ τὴν ότνα. ιδόμενοι δ' οί λοιποί τῶν Αίγυπτίων, οι ἔτι τὰ ἐκείνου έφρόνεον, ἄνδρα τὸν δοκιμώτατον έωυτῶν οὖτω αἰσχρῶς λύμη διακείμενον, οὐδένα δὴ χρόνον ἐπισχόντες ἀπιστέατο πρὸς τους έτέρους, και έδίδοσαν σφέας αυτους 'Αμάσι. Πυθόμενος 163 δὲ καὶ ταῦτα ὁ ᾿Απρίης Επλίζε τοὺς ἐπικούρους καὶ ἤλαυνε έπὶ τοὺς Αίγυπτίους: είχε δὲ περὶ έωυτὸν Κᾶράς τε καὶ "Ιωνας,

simili locutione Phavorini in Stobaei Serm. CXII. pag. 586 et Athen. III, 4 (11). pag. 76 F. Ad ἐπα-είρας licet intelligas τὸ σκέλος, quod ipsum apud Stobaeum additum legimus. ἀπεματάίσε a scholio perperam exponitur ἐματαιολόγησε, ἐμάφανεν. Rectius intellexit Plutarchus de malign. Herodot. (Opp. t. II.) pag. 866 C. In seqq. restitui vulgatam ἐκέλενσε, cuius loco Gaisfordius, quem recentt. edd. secuti sunt, ex aliquot libris dedit ἐκέλενε, quod, vel ob antecedentem aoristum ἀπεματάίσε minus utique videtur aptum.

ομως δὲ αὐτὸν ἀξιοῦν] αὐτὸν est obiecti qui dicitur accusativus; Amasin enim respicit, quem Patarbemis rogavit, ut, rege arcessente, ad ipsum (regem) accederet. Hinc τὸν δὲ in seqq. ad Amasin pertinet, αὐτὸς ad Patarbemin, alterum vero αὐτῷ (οὐ μέμψασθαι) ad Amasin, ad quem etiam in seqq. pertinet αὐτὸς, de quo nominativo conf. nott. ad II, 118. De celeri transitu orationis directae in indirectam conf. VIII, 3 ibique nott. — Pro μέμψασθαι, sine ulla iusta causa. Conf. I, 24

ibiq. not. Recentt. edd. Schaeferum secuti sunt.

και παρασκευαζόμενον ὁρέοντα] ορέοντα pertinet ad Patarbemin, πα-ρασκ. ad Amasin, quem cum paratum (ad ea scil. perficienda, quae minatus erat) videret Patarbemis, celeriter abiisse dicitur. — In autecedentibus retinui διάνοιαν, ut I, 46, ubi vid.

οὐδένα λόγον αὐτῷ δόντα] αὐτῷ, quod libri tenent, sine necessitate mutatum in ξωντῷ. Ipsam locutionem διδόναι αὐτῷ λόγον (nulla uti ratione, haud secum inire rationem, animo non reputare, cogitare) illustravit Wesselingius his exemplis: I, 209. III, 25. IV, 102. V, 68. 138. VIII, 86. Plutarch. Opp. II. pag. 419 C. Tu adde sis, quae ad I, 34 adnotavimus.

περιθύμως έχοντα] i.e. ira (gravi) percitum, accensum. Cf. I, 162 et not. ad III, 50. λύμη διαπείμενον est: contumelia affectum; cf. II, 121, 4 et VI, 12. — ἀπιστέατο imperfecto utitur Noster consulto; est enim desciscere coeperunt, instituerunt; de ipsa forma cf. II, 43—53. 173 et quae alia affert Bredov. p. 329.

ανδρας ἐπικούρους τρισμυρίους ἡν δέ οι τὰ βασιλήτα ἐν Σάτ πόλι, μεγάλα ἐόντα καὶ ἀξιοθέητα. καὶ οῖ τε περὶ τὸν ᾿Απρίην ἐπὶ τοὺς Αἰγυπτίους ἤτσαν, καὶ οι περὶ τὸν Ἦασιν ἐπὶ τοὺς ξείνους. ἔν τε δὴ Μωμέμφι πόλι ἐγένοντο ἀμφότεροι καὶ πει-ρήσεσθαι ἔμελλον ἀλλήλων.

164 Εστι δε Αίγυπτίων έπτα γένεα και τούτων οι μεν ίφεες, 185

### CAP. CLXIII.

Κᾶράς τε καὶ Ἰωνας] Conf. not. ad II, 152. 154. III, 4. 45. De numero mercenariorum militum Herodoto cum Diodoro convenit I, 68. Mox pro vulg. ἡσαν scripsi cum recentt. edd. ἡϊσαν; vid. nott. ad I, 62.

### CAP. CLXIV.

ΥΕστι δὲ Αἰγυπτίων ἐπτὰ γένεα] γένεα, quae alias dicuntur tribus s. gentes (vid. I, 102 ibiq. not. I, 125), hic significant classes Aegyptiorum, quas nos vulgo dicimus Kasten. De quibus primarius est Diodori locus I, 73 coll. I, 28, ubi totam Aegypti regionem tripartitam esse dicit, cuius primam portionem sacerdotum ordo sibi vindicet, alteram reges, tertiam milites. Mox tamen, cap. 74, rem publicam di-

stinctam quoque esse scribit in tres alias hominum classes, illis inferiores, pastorum videlicet, agricolarum et opificum. De quibus sin-gulis dein exponit. Addit Wesselingius Strabonis testimonium XVII. pag. 1136 B. s. pag. 787 (ubi triplici modo Aegypti populum divi-sum scribit inter sacerdotes, milites, agricolas, quos dicit γῆν τε καὶ τέχνας ἐργάζεσθαι) atque Platonis in Tim. pag. 24, qui sex memorat classes: sacerdotum, pugnatorum, artificum, pastorum, venatorum et agricolarum. Aegyptiorum ordines hos sive tribus Iesaias quoque si-gnificare videtur XIX, 13. Ac se-ptem Indorum ordines similes fere retulit Megasthenes apud Strabon. XV. pag. 703 seqq. itemque Diodor. II, 40. Arrian. Indicc. 11, licet, sacros Indorum libros antiquos si consulamus, quatuor tantum Indorum ordines exsistant: de quibus accurate exposuerunt Bohlen: Das alte Indien II. pag. 11 seqq., Lassen: Indische Alterthumsk. I. pag. 801 seqq. Haec vero similitudo ordinum inter Aegyptios atque Indos iam antea viros doctos adverterat, in causas atque origines huius distributionis inquirentes: quae omnia ab hoc Herodoti loco cum aliena wideantur, pluribus persequi non li-cet; vid. Meiners in disputatione de causs. ordinum s. castarum in Aegypto et India inserta Commentt. Aegypto et India inserta Commentt. Societ. reg. Gotting. T. X. p. 184 seqq. (conf. etiam Neues Goetting.: Hist. Magaz. I. 509 seqq.), Beck: Allgem. Weltgesch. I. p. 737 seqq., Heeren. Ideen etc. II, 2. pag. 96 seqq. 124 seqq., Bohlen l. l. pag. 31 seqq. 38 seqq. Quod ad ordinum numerum attinet. qui septenganum numerum attinet, qui septena-rius in utraque gente fuisse tradi-tur, numeri huius sanctitatem aliοί δε μάχιμοι κεκλέαται, οί δε βουκόλοι οί δε συβώται, οί δε κάπηλοι, οί δε ερμηνέες, οί δε κυβερνήται. γένεα μεν Αίγυ-

quid valuisse suspicatur Bohlen (l. l. pag. 29), cum apud Indos revera quatuor tantum inveniantur ordines; ad quos ipsos etiam Aegyptiorum ordines revocare liceat: sacerdo-tum, militum, opificum, agricola-rum: neque aliam fere sententam esse video Wilkinsoni (Manners etc. I. pag. 236 seqq. 239 seqq. Egypt. and Theb. pag. 230) quatuor potissimum ordines per Aegyptum antiquitus exstitisse contendentis, primum sacerdotum ordinem, alterum militum atque agricolarum, tertium urbanorum hominum (i. e. omnis generis artificum et opificum, qui sellularias artes exercent), quartum plebis (i. e. pastorum, piscatorum omnisque mercenariorum turbae). In quo, alia ut taceam, id me valde advertit, quod milites et agricolas in unum confundi vult ordinem, mea sententia maxime separandos. Sufficiant hace: de aliis, quae huc pertinent, monebimus ad II, 166 fin. Diodorum cum Herodoto fa-cile ita in concordiam redigi posse putat Uhlemann (Thot oder die Wissenschaft d. alt. Aegypt. pag. 81 seq.), ut pastores non alii habeantur atque βουκόλοι, γεωργοί iidem qui συβώται (?), τεχνίται Diodori simul comprehendant καπήλους et πυβερνήτας itemque interpretes, postea demum constitutos.

οί μεν ίφεες] In primo sacerdo-

tum ordine omnes conveniunt ve-teres scriptores. De quo plura af-ferunt viri docti modo laudati. Tu conf. etiam nott. ad Herodotum II, 36. 37. 42 aliosque locos. Ad hunc ordinem pertinuisse non ipsos tantum sacerdotes, sed omnes etiam sacerdotum scribas, artifices, servos, praecones, alios id genus, recte contendere videtur Wilkinson. the base of the state of the st ordini adscriptos humilem conditionem egisse putaret.

οί δὲ μάχιμοι κεκλέαται] In hoc

quoque secundo ordine militum veteres consentiunt. Iidem memorantur supra II, 141, ubi vid. not. et infra II, 165. 166, ubi plura. Quibuscum conf. Wesseling. ad Diodor. I, 73, Heeren. Ideen l. l. pag. 151 seqq., Ch. Thierbach: Ueber d. Ursprung. u. die Verhältnisse der Kriegerkaste der Pharaonen, Erfurdt. 1839., Rosellini Mon. civil. III. pag. 197 seqq.

of δὲ βουκόλοι, οί δὲ συβῶται] Quae duae sunt Herodoto classes, a Diodoro ad unam pastorum clas-

a Diodoro ad unam pastorum classem referentur, in duas fortasse partes discretam, ut Heerenio videtur l. l. pag. 146, quo uterque scriptor conciliari queat. Ad bubulcos autem, codem Hecrenio docente, non ii tantum referendi sunt, qui in iis Aegypti regionibus commorabantur, quae vel propter mon-tes vel propter stagna paludesque haud ferrent agrorum culturam, quique vitam nomadicam fere agebant, sed ii quoque, qui fixas ceperant sedes, praesertim circa Arabicorum montium radices, ubi optimis sal-tibus terra abundat, aut in Delta regionibus paludosis. Quare distinguntur ab iis, qui agris colendis operam dant, II, 77. Pastores autem, subulcos inprimis, ab Aegyptiis contemtos adeoque infimo loco habitos fuisse satis constat, nec plura monere attinet post ea, quae ad II, 47. 128 notavimus. T vid. etiam Heeren. l. l. pag. 146-151 et Rosellini. l. l. pag. 198, qu Tn apte monet, hac pastorum classi minime contineri nomades palantes cum gregibus suis: hos enim Aegyptiis maxime invisos fuisse neque inde confundi debere cum iis pastoribus, qui certas habuerint sedes per Aegyptum gregesque custodierint.

οί δὲ κάπηλοι] Hanc classem institorum, mercatorum, cauponum fuisse negat Heeren. l. l. pag. 140 seq., quippe qua contineantur, qui-cunque artes sellularias quascun-que exerceant (die Kaste der geπτίων τοσαῦτά έστι, οὐνόματα δέ σφι κέεται ἀπὸ τῶν τεχνέων. οί δὲ μάχιμοι αὐτῶν καλέονται μὲν Καλασίριές τε καί Ερμοτύβιες, έχ νομών δε τωνδε είσί. κατά γάρ δη νομούς Αίγυπτος

werbtreibenden Bürger), et ipsi pro artibus, quas singuli profiteantur, in totidem classes divisi, cum filio nonnisi artem patris tractare licue-Conf. Herod. II, 141 et Rorit. Cont. Herod. II, 141 et Rosellini Monum. civil. III. pag. 108, Boeckh. in: Abhandl. d. Berlin. Akad. d. Wissensch. an. 1520 et 1821. pag. 24 seq. Ac mirari subeat, ab Herodoto non commemorari carioclerum classes. rari agricolarum classem, quam vo-cat Diodorus l. l. Hinc agricolas classi παπήλων adscriptos fuisse quidam censuere; nisi, quo ducit ipse Herodotus, cum terram omnem aequis portionibus inter Aegyptios divisam esse scribit II, 109, plu-rium aliarum classium communis fuerit agricultura, nec certum quoddam hominum genus constituerit.

οί δε έρμηνέες] De interpretibus

vidimus ad II, 154. of δε κυβερνήται] Gubernatorum classe haud ii contineri videntur, tasse had it continent videntur, si qui navibus per mare veherentur, cum mare exosum esset Aegyptiis, sed frequens istorum hominum genus, qui in Nilo, inundationis praesertim tempore, navigationem instituebant. Conf. II. gationem instituebant. Conf. II, 96 ibiq. not. et inprimis Heeren. l. l. pag. 143—145, Rosellini l. l. pag. 122, Brugsch: Lettre à Mr. de Rouge etc. pag. 51 coll. pag. 18. Etenim in papyro bilingui commencement unit page in page 16. memorantur utique huiusmodi κυ-βερνηται. Ac pertinet huc quammaxime inscriptio sepulcri prope veterem Ilithyiam (nunc El Kab) inventa et in nostrum sermonem conversa a Brugschio (Reisebericht. aus Aegypt. pag. 216 seqq., Em. de Rougé Mem. sur l'inscript. du tombeau d'Ahmès, chef de nautoniers. Paris. 1851); praedicatur enim in ea Ahmes, nautarum princeps a rege donatus atque honoratus, itemque classi praefectus, qua rex expedi-tiones instituit victoriasque repor-tavit. Inde monente Cr. ad h. l. πυβεονήτας hosce pro gubernatoribus maritimis habent auctores ope ris Descript. de l'Eg. vol. II. (Thèb.)

pag. 63. Καλασίοιές τε καὶ Εομοτύβιες] Έρμοτυμβιείς vocantur apud Ste-phan. Byzant. s. v. Tu add. Hemsterhus. ad Aristoph. Plut. 729, qui diversum utriusque gentis nomen a diverso vestitus genere tractum esse censet. Sed Iablonskio interprete, Vocc. Aegg. pag. 69 seqq. 101 seqq., καλασίριες sunt iuvenes. adolescentes (inde maxime apti ad expeditiones bellicas extra Aegypti fines instituendas), Ερμοτύβιες vero bellantes, militantes, quibus seniores intelligi arbitratur, ad patriam de-fendendam potius destinatos quam ad bellum extra Aegypti fines pro-ferendum. Seyffarth (Beiträge s. Kentniss. d. alt. Aegypt. II. pag. 94 seq. 147) Hermotybios interpretatur pugnatores vel interfectores pugnantium contra seu hostium, Calasirios exponit μαχαιοφόρους, scal-pro perforantes s. occidentes. Ad Iablonskii rationes magis accedit Uhlemann (Philolog. Aegypt. pag. 15 et 18), cui Calasirii sunt adolescentes, Hermotybii custodientes claustra, i. e. "ea exercitus pars, quae castella patriae custodiebat atque defendebat, dum iuvenes fortissimi atque validissimi (Καλασίριες) in campos descendebant et in aequo pugnam ciere solebant." His adde, quae habet Rosellini l. l. pag. seq. Heerenio l. l. pag. 136 diversae primitus fuisse videntur gentes s. tribus, quae diversis quo-que locis habitarint et in unam militum classem dein coaluerint. At negat Thierbach l. l., milites alius stirpis originisque fuisse atque ipsos

Pharaones reliquosque Aegyptios.

εκ νομών δε τώνδε είσί] Iure
notat Heeren. l. l. pag. 136. 137
coll. Rosellini l. l. pag. 200, maximam militum partem in inferiori Aegypto terras suas ac stationes habuisse assignatas, cum unus tanαπασα διαραίρηται. Έρμοτυβίων μεν οίδε είσι νομοί · Βουσιρί - 165 της, Σαϊτης, Χεμμίτης, Παπρημίτης, νῆσος ή Προσωπίτις καλεομένη, Ναθώ τὸ ήμισυ. ἐκ μεν τούτων τῶν νομῶν Ἑρμοτύβιες είσι, γενόμενοι, ὅτε ἐπὶ πλείστους γενοίατο, ἐκκαίδεκα μυριάδες. και τούτων βαναυσίης οὐδεις δεδάηκε οὐδεν, ἀλλ' ἀνεινται ἐς τὸ μάχιμον. Καλασιρίων δε οίδε ἄλλοι νομοί είσι · 166

tum nomus in media Aegypto Chemmidis, alterque Thebaicus in superiori Aegypto iisdem assignatus esset, ex quo etiam intelligitur, cur Iudaeos fugientes ex Aegypto Pharao cum tanto exercitu persequi potuerit. Cum vero e regionibus potuerit. Cum vero e regionibus Delta adiacentibus maximum Aegyptils immineret periculum Psammitichi potissimum aetate atque eorum, qui secuti sunt reges, hoc ita institutum fuisse videtur, ut illis in regionibus praecipue castra sua haberent milites, praeter quos alii quoque illic habitasse videntur homines, pastores, agricolae, qui, quae militibus necessaria essent ad victum, pararent. Ipsos enim milites agris colendis operatos esse vixdum affirmare licet, cum alia desint testimonia, si a Diodoro discesseris, qui tertiam omnium agrorum portionem militum fuisse enarrat.

κατὰ γὰς δὴ νομοὺς Αἴγυπτος ᾶπασα διαραίρηται] Cf. supra II, 109 ibiq. not. Valde autem variant, quae de numero nomorum aeque ac de singulorum nomorum nominibus ac finibus apud veteres inveniuntur tradita. Neque enim una eademque nomorum divisio semper in Aegypto obtinuisse videtur, quippe temporum decursu pro statu puplico regnique conditione crebrius mutata. Nomen autem singuli nomi ab urbibus praecipuis accepisse videntur. Tu vid. quae affert Beck: Weltgesch. I. pag. 736 et Champoll. l'Eg. sous l. Phar. II. p. 270 seqq., Ritter: Erdkunde I. p. 704, Heeren. II, 2. pag. 111. 113 seq.

# CAP. CLXV.

Bουσιρίτης] De urbe Busiride, unde nomen tulit nomus, vid. II,

59 ibiq. not. De Saitico nomo conf. II, 152. 172 et II, 62 ibiq. nott. De Chemmi diximus ad II, 91; de Papremi ad II, 63; de insula Prosopitide ad II, 41. Natho videtur idem esse nomus, qui Ptolemaeo dicitur Neovr, et ab eodem inter Busiriticum et Bubasticum (s. Phatniticum et Pelusiacum) fluvium ponitur. In insula Prosopitide collocat Danvillius, minus recte mea quidem sententia. Tu conf. Schlichthorst. 1. 1. pag. 72 et Mannert. X, 1. pag. 568, qui Natho et ipsam insulam fuisse suspicatur.

αλλ ἀνείνται ἐς τὸ μάχιμον] Vulgo ἀνέονται, quod dictum volunt pro ἀνείνται a verbo ἀνίημι, quod que iam H. Stephanus mutatum voluit in ἀνέωνται, probante Wesselingio atque Buttmanno (Gramm. Gr. pag. 541) et Dindorfio (pag. XXXVII), accedente ipsius codicis Florentini auctoritate. Elmslej. ad Euripid. Heracl. 3 scribi voluit ἀνέαται. Equidem cum Bredovio pag. 395 accurate haec tractante et Kuehnero Gr. Gr. §. 211, 2 reposui ἀνείνται, ut II, 65. Est vero reddendum: vacant militiae. Haud aliter II, 167: τοὺς ἐς πόλεμον ἀνειμένους, i. e. eos, qui rei militari vacant. Add. VII, 103 et conf.

Θηβαίος, Βουβαστίτης, 'Αφθίτης, Τανίτης, Μενδήσιος, Σεβεννύτης, 'Αθριβίτης, Φαρβαιθίτης, Θμουΐτης, 'Ονουφίτης, 'Ανύ-

II, 129 ibique nott. et quae plurima nuper attulit Frotscher (ad Anonymi Graeci orat. funebr. Freiberg. 1855. pag. 36 seq.) de hoc verbo eiusque significatione disputans.

#### CAP. CLXVI.

Θηβαίος, Βουβαστίτης] Thebanus nomus a Thebarum urbe cognominatus. Tu conf. II, 4. 15. 42. De Bubasti urbe, unde Bubastites nomus, diximus ad II, 60.

'Αφθίτης] Urbem nec Herodotus nec quisquam alius, quantum scio, indicavit. Nomus inter Bubastin et Tanin situs videtur Larchero tom. VIII. pag. 37 s. v.

Taviτης] Tanites nomus ab urbe Tani, quae Herodoto quidem non nominatur, quamquam valde antiqua adeoque Pharaonum sedes in Mosis historia celebrata, ut e libris sacris apparet, quibus dicitur βΣ (Zoan). Hinc μεγάληπόλις apud Strabon. XVII. pag. 802 et Stephan. Byzant. s. v. dicitur, inde δ Τανίτης νομὸς ibid. Sita erat in orientali ripa Tanitici fluvii haud procul ab eo loco, ubi fluvius cum mari coniungitur. Nec multum inde abest lacus Menzaleh, qui hodie dicitur. Magnam fuisse urbem atque amplam etiamnum arguunt rudera, quibus ab Arabibus idem nomen impositum San. Plura Champoll. PEgypt. sous I. Phar. II. p. 104 seq. 107 seq., Ritter: Erdkunde I. pag. 829 seq. coll. Gesen. ad Iesai. XIX, 11. pag. 616, quem ad h. l. citat Cr.

Μενδήσιος] Conf. supra ad III, 43. 46 nott.

Σεβεννύτης] De fluvio Nili Sebennytico diximus in Excursu ad II, 17. Urbem ipsam haud memorat Noster, quae Straboni (XVII. pag. 802) dicitur ἡ Σεβεννυτική πόλις, nunc vero Samanud s. Semenud, Sebennytico fluvio ab occidente apposita. — Conf. Schlichthorst l. l. pag. 69. et Forbiger: Handb. d. alt. Geograph. II. pag. 797. — Σεβεννύτης νομός commemoratur apud Stephan. Byz. s. v. Σεβέννυτος; Sebennyten nomum novit quoque Plinius Hist. Nat. V,

vit quoque Plinius Hist. Nat. V, 9. §. 49.

'Αθοιβίτης] Nomi huius aeque atque urbis meminit Strabo XVII. pag. 802, 'Αθοιβίτου νομοῦ quoque Stephanus Byzantinus s. v. Ψενακώ, ex Artemidoro; Athribiten inter nomos Aegyptiorum recenset Plinius Hist. Nat. V, 9. §. 49. Urbis ipsius (Athribis) nulla apud Nostrum mentio, quamquam e praecipuis Aegypti inferioris urbibus fuisse fertur, conf. Ammian. Marcellin. XXII, 16, 6. Idem Stephanus Byzant. (s. v. Ἀθλιβις) urbis nomen duplici modo scriptum, λθλιβις vel Ἀθοιβις, profert; eodemque etiam referre volunt eam Aegypti urbem, quae apud eundem Stephanum ex Hecataeo Milesio affertur, 'Αθαίβαβις; cf. Mueller: Fragmm. hist. Graec. III. p. 632. Sita erat ad orientalem partem fluminis Pelusiaci haud procul ab eo loco, ubi a Pelusiaco separatur Phatmiticum ostium. Antiquum nomen Athrebi s. Athrèpe nunc est commutatum in Atrib, qui vicus urbis veteris locum occupat. Vid. Champoll. l. l. pag. 48, Ritter. l. l. I. pag. 828.

Φαρβαιθίτης] Pharbaethites nomus, quem praeter Herodotum Strabo XVII. pag. 802. (ubi ὁ Φαρβητίτης νομός) et Plin. H. N. V. 9. 8. 49 memorant, nomen traxit ab urbe Pharbaethi, quam eandem esse atque eam, quae nunc vocatur Balbeis, nonnulli perperam arbitrati sunt, ut pluribus commonstravit Champoll. l. l. II. pag. 94 seqq. Nam Pharbaethus sita erat ad orientalem ripam Tanitici fluvii, occidentem versus a Pelusiaco, ubi adhuc rudera conspiciuntur ad vicum Harbait, in quo ipso nomine veterem appellationem, demto scilicet articulo P, agnovit Champollio. Nam

σιος, Μυεκφορίτης ούτος ὁ νομὸς ἐν νήσφ οἰκέει, ἀντίον Βουβάστιος πόλιος. ούτοι δε οί νομοί Καλασιρίων είσι, γενόμενοι, ότε έπλ πλείστους έγενέατο, πέντε καλ είκοσι μυριάδες ανδρών. οὐδὲ τούτοισι ἔξεστι τέχνην ἐπασκῆσαι οὐδεμίαν, άλλα τα ές πόλεμον έπασκέουσι μοῦνα, παζς παρά πατρός έκδε-

olim dicebatur Pharbait. Add. Rit-

ter. l. l. I. pag. 828. Θμουίτης] Thmuis urbs, unde nomus Thmuites, una de maioribus Aegypti inferioris urbibus fuisse perhibetur et a Ptolemaeo caput nomi Mendesii dicitur, licet Herodotus duos eosque diversos memoret nomos, Mendesium atque Thmuitem. Quae sic componers studet Cham-poll. l. l. II. pag. 115 seq., ut vo-µòv apud Herodotum non tam de provincia s. praefectura, ad quam plures urbes pertinuerint, quam po-tius de singulo alicuius urbis territorio dici existimet. Quae tamen vereor, ut virorum doctorum assensum inveniant. Utut est, sita erat Thmuis urbs haud admodum remota a Nili fluvio Mendesio, media fere inter Taniticum et Mendesium fluvium. Ruinae urbis amplae exstant tribus milliariis Gallicis a Mantribus milliariis Gallicis a Mansourah prope vicum Temay (Thmaouiéh). Plura Champoll, l. l. et Mannert: Geogr. der Gr. u. Roem. X, 1. pag. 577, Forbiger: Handb. d. alt. Geograph. II. pag. 781. 
'Ονουφίτης] Οπυρλίθει νομόν πονίτ Plinius l. l. itemque Stephanus Byz. 
'Ονουφίς, πόλις Αἰγύπτου οὐκ ἄγνωστος ὁ πολίτης 'Ονουφίτης. Nomi situs non satis certus. Danvilling colleget in occidentali Schem.

Nomi situs non satis certus. Dan-villius collocat in occidentali Seben-nytici fluvii ripa, ubi nunc Banoub, ut Arabes dicunt. Conf. Champoll. l. l. II. pag. 227. Mannerto (X, 1. pag. 573) videtur nomus meri-diem versus ab urbe, quae nunc appellatur Mansura, in media terra

appendium mansura, in media terra a fluvio remotus collocari posse.

Avvocos Conf. not. ad II, 137 init. Hic addam Mannerti (X, 1. p. 591) sententiam, cui nomus Anysius haud alius esse videtur atque nomus Sethroites, Herodoto haud commemoratus, in orientali parte lacus Menzaleh, quo olim Anysis rex confugerit, in cuius memoriam fortasse nomus ita fuerit appellatus.

Mυεκφορίτης] Cum insula, in qua hic nomus, parum ampla sit, Cham-poll. l. l. II. pag. 68 eam Buba-stico nomo adscriptam fuisse pu-tat. Nomen ipsum significare dotat. Nomen ipsum significare docet insulam florentem, floribus ornatam. Neque reapse postero tempore ulla huius nomi mentio, quem septentrionem versus ab urbe Bubasti, intra Pelusiacum et Taniticum fluvium fuisse existimat Mannert. l. l. X, 1. pag. 591. — De urbe Bubasti vid. supra II, 60. 137. έν νήσω οἰκέει] οἰκεῖν hic situm esse significat. Laudat Wesseling. Homer. Ili. II, 626 coll. Sophoel. Ai. 604 a'iosque aliorum scriptorum locos. Tu vid. supra I, 27 tbique nott. — Ad verba: ὅτε ἐπὶ πλείστους ἐγενέατο conf. not. ad II, 165.

παίς παρά πατρὸς έκδεκόμενος] Conf. I, 7 ibiq. not. II, 65. Dio-dor. II. 21. Ipsum argumentum si spectemus, satis ex hoc loco (coll. II, 140) alteroque II, 37 (ubi de sacerdotibus sermo) apparet, omnia munera apud Aegyptios haereditaria fuisse omnemque vitae conditionem a patre ad filium ita trans-iisse, ut filio haud licuerit aliud capessere negotium indeque etiam ascendere in alium ordinem: quod idem confirmant a Diodoro I, 73. 74 disputata ac similia Indorum in-A disputate ac simila Indorum instituta, quae attigimus ad II, 164.
At vero exstitit nuper vir doctus
(Ampère in: Revue d. deux mond.
1848. T. XXIII. pag. 838 seqq.
Pinstitut 1848 sect. II. nr. 153 seq. pag. 74 seq., Revue archéologique V. pag. 405 seqq.), qui Aegyptiorum ordines ita separatos fuisse negat, ut nemo quisquam in alium ordinem transgredi aliudque negotium atque paternum agere potue167 χόμενος. Ελ μέν νυν καὶ τοῦτο παρ' Αλγυπτίων μεμαθήκασι οί Έλληνες, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως κρίναι, ὁρέων καὶ Θρήτκας καὶ Σκύθας και Πέρσας και Λυδούς και σχεδον πάντας τούς βαρβάρους, ἀποτιμοτέρους των αλλων ήγημένους πολιητέων τους τὰς τέχνας μανθάνοντας καὶ τοὺς ἐκγόνους τούτῶν, τοὺς δὲ άπηλλαγμένους των χειρωναξιέων, γενναίους νομιζομένους είναι, και μάλιστα τους ές του πόλεμου άνειμένους. μεμαθήκασι δ' ών τούτο πάντες οί Έλληνες και μάλιστα Λακεδαιμό-168 νιοι, ηκιστα δε Κορίνθιοι ονονται τους χειροτέχνας. Γέρεα δέ σφι ήν τάδε έξαραιρημένα μούνοισι Αίγυπτίων, πάρεξ των ίρέων, αρουραι έξαίρετοι δυώδεκα έκάστω άτελέες. ή δε αρουρα

rit, singulorum ordinum commercio non prorsus prohibito: idemque ad inscriptionum fidem provocat, ad inscriptionum nuem provocas, in quibus, ut vult, commemorentur filii aliud munus atque patres gerentes, matrimonia inter diversi ordinis homines inita. Quae ut omnino valde dubia sunt, ita disertis veterum scriptorum testimoniis contraria, a quorum fide equidem in his stare malui. Oblocutus quoque est vir doctus Italus in libello, qui inscribitur: Sull' esistenza delle antiche caste Egiziane negata da I. I. Ampère, discorso di Andrea Zambelli, Milano 1850, ubi vid. potissimum pag. 12. Add. Rosellini: Monum. civil. III. pag. 210 seqq.

#### CAP. CLXVII.

τους δε απηλλαγμένους — γεν-ναίους νομιζομένους είναι] Scripsi άπηλλαγμένους pro vulg. άπαλ-λαγμένους, de quo vid. nott. ad II, 144. Ad ipsam Herodoti sen-11, 144. Ad ipsam Herodoti sententiam pertinent Aristotelis (Polit. III, 353. VIII, 2.), Platonis (De Legg. VIII. pag. 846. Polit. VI. pag. 495. IX. pag. 590. Theaetet. pag. 176 C, ubi vid. Heindorf. p. 401 scqq.), aliorum loci, e quibus intelligitur, minus utique honestos inter Graecos fuisse habitos cos, mi srtes sellularios que diount qui artes sellularias, quas dicunt, tractarent mercenariamque operam peragerent ad vitam sustentandam: quos indignos habuerunt, qui ad rem publicam accederent ullisque

fungerentur muneribus publicis sive honoribus: qua de re vid. C. F. Hermann: Staatsalterth. §. 5 not. 18. Privatalterth. §. 42, Becker: Charicl. I. pag. 155 seqq. ed. sec. coll. II. pag. 10, ubi Herodoteo loco de Corinthiis, qui sequitur, utitur C. F. Hermann. commonstraturus in Graecorum democratiis utique opificia vulgaria minus fuisse contemta.

τους ές τον πόλεμον άνειμενους] Conf. not. ad II, 165 fin. ηχιστα δε Κορίνθιοι δνονται τους χειροτέχνας] ονεσθαι valet: temnere, spernere, nihili aestimare. Conf. supra II, 136 κατόνεσθαι. Et bene admonet Wesselingius urbis Corinthi mercatura celeberrimae opificumque studiis maxime insignis, ut adeo has artes earumque studiosos Corinthii magno in honore ha-Conf. Strab. VIII. pag. buerint. 382 s. 586 A.

#### CAP. CLXVIII.

Γέρεα δέ σφι ην] γέρεα agros di-1 ερξά οξ όφι ην η γερεά agros dicit militibus assignatos, ex quorum reditibus victum sibi quaererent. Conf. Herod. IV, 162. 165 et not. ad II, 164. Hos vero agros omni vectigali exemtos fuisse, ex h. l. intelligimus. Ad έξαραι η μένα conf. nott. ad I, 148; ad πάρεξ nott. ad I. 126.

I, 93, ad πάντη nott. ad I, 126.

η δὲ ἄρουρα — Αἰγυπτίων] Conf.

II, 149 ibiq. not. Quad vero Suidas scribit, plethri partem quartam

έκατὸν πηχέων έστι Αίγυπτίων πάντη. ὁ δὲ Αίγύπτιος πῆ-186 χυς τυγχάνει ίσος έων τῷ Σαμίω. ταῦτα μὲν δὴ τοῖσι απασι ην έξαραιρημένα, τάδε δε έν περιτροπη έκαρπουντο και οὐδαμὰ ώυτοί. Καλασιρίων χίλιοι καὶ Έρμοτυβίων [ἄλλοι] έδορυφόρεον ένιαυτὸν εκαστοι τὸν βασιλέα τούτοισι δ' ὧν τάδε πάρεξ τῶν ἀφουρέων ἄλλα ἐδίδοτο ἐπ' ἡμέρη ἐκάστη, ὀπτοῦ σίτου σταθμός πέντε μνέαι έχάστω, κρεών βοέων δύο μνέαι,

appellari ἄρουραν et quinquaginta pedibus constare, id ad nostrum locum commode referri nequit. Magis huc facit, quod monet Wurm. de pondd. ratt. pag. 94 coll. pag. 100, ἄρουραν esse terrae parten aratam, aream, non longitudinem quinquaginta pedum. Itaque h. l. intelligenda est area centum cubitis quaquaversus extensa sive area decem mille cubitorum quadratorum s. 22,500 pedum quadratorum. Add. Iomard. in Descript. de l'Eg. Antiqq. I (3 livr.) pag. 683 seqq. Si hoc loco de cubito Aegyptiorum maiori, qui Babylonio fere par fuerit, co-gitemus, arura ex iis, quae compu-tando invenit Iacobs (De mensurr. Herodd. pag. 16), habet 28446 ped. Rhenan. quadratos sive 2802 metra Gallica. "Itaque, ait Iacobs, fuit circiter 1, 1 eius mensurae, quam nos Morgen vocamus, quae constat 25900 pedd. Rhenn. quadratis. Singulis militibus quae adexistae fuit in proposition de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata de la constata gulis militibus quae adscriptae fuerunt duodenae arurae aequant circiter 13, 2 huius nostrae mensurae. In Rosettani lapidis inscriptione Graeca eadem νοχ ἄφουφα reperitur.

ο δὲ Αἰγύπτιος πῆχυς τυγχάνει

Ισος ἐῶν τῷ Σαμίω] Samium cubitum inde opinor commemoravit

Noster, quod ipse longius in Samo commoratus mensuras Samiorum bene cognitas habuit: hunc vero Samium cubitum a vulgari Graecorum cubito diversum utique fu-isse neque inde etiam Aegyptium cubitum, qui Samio par h. l. dici-tur, parem fuisse Graeco vulgari cubito, recte colligit Boeckh (Metrolog, Untersuchungg, p. 222 seq. Monatsberichte d. Berlin. Akad. d. Wissensch. 1854. pag. 77 seqq. mensis Februar.) eumque secutus

Iacobs l. l. pag. 14 seqq. ptium igitur cubitum, qu cubitum, qui Samio par esse dicitur, maiorem eundem-que regium 28 digitorum fere esse paremque Babylonio idem monstravit vir doctus. Conf. etiam Letronne: Fragm. d'Heron. pag. 80 seqq. et virum doctum in Revue d'Archéo-log. X. pag. 738 seqq., H. Brugsch: Numerr. ap. vett. Aegypt. demotic. doctr. pag. 5 seq. doctr. pag. 5 seq.
τάδε δε έν περιτροπῆ έκαρποῦν-

το] τάδε pertinet ad ea, quae in fine cap. indicantur, panis, carnis ac vini portiones. — ,, έν περιτροπη, i. e. έκ περιόδου, per vices, interpretante I. Fr. Gronovio ad Tatal citi German. cap. 26."

citi German. cap. 20. ° Cr. Vid. Herod. III, 69. Καλασισίων χίλιοι και Έρμοτυ-βίων άλλοι] άλλοι, ex Aldina duobusque codd. nunc receptum, iam expressit Valla; a plerisque libris iisque melioribus abest; quare unici includendum consii quad idem cis includendum censui, quod idem fecit Dietsch; Dindorf, Lhardy, alii prorsus omiserunt. Caeterum alii prorsus omiserunt. hic militum numerus, collatus cum militum numero cap. 165. 166, iusto minor Schweighaeusero videtur. Sed poterant illic intelligi non viri tantum arma gerentes, sed corum quoque familiae, ita ut omnium hominum ad militum yévos pertinentium tantus fuerit numerus. — In seqq. de structura verbi δορυφοesiv cum accusativo conf. similem φείν cum accusativo conf. similem Nostri locum III, 127 et vid. Kuehner. Gr. Gr. §. 550. — In seqq. ad ἐπ ἡμέςη ἐκάστη (in unumquemque diem) vid. Herod. V, 53. VII, 187. IV, 112 ibique nott.
σταθμὸς πέντε μνέαι] i. e. quinque minae pondere. Etenim σταθμὸς eodem modo additum quo

οίνου τέσσερες άρυστῆρες. ταυτα τοίσι αίελ δορυφορέουσι

Ἐπεί τε δὲ συνιόντες, ὅ τε Απρίης ἄγων τοὺς ἐπικούρους 169 καὶ ὁ "Αμασις πάντας τοὺς Αίγυπτίους, ἀπίκοντο ἐς Μώμεμφιν πόλιν, συνέβαλον και έμαχέσαντο μέν εὖ οί ξείνοι, πλήθει δὲ πυλλφ έλάσσονες έόντες, κατά τοῦτο έσσώθησαν. 'Απρίεω δέ λέγεται είναι ήδε ή διάνοια, μηδ' αν θεόν μιν μηδένα δύνασθαι παύσαι της βασιληίης ουτω άσφαλέως έωυτῷ ίδρυσθαι έδόκεε. και δη τότε συμβαλών έσσώθη και ζωγρηθείς ἀπήχθη ές Σάιν πόλιν, ές τὰ έωυτοῦ οίκία πρότερον ἐόντα, τότε δὲ Αμάσιος ήδη βασιλήτα. ένθαῦτα δὲ τέως μὲν έτρέφετο έν τοῖσι βασιλητοισι, καί μιν Αμασις εύ περιείπε. τέλος δε, μεμφομένων Αίγυπτίων, ώς οὐ ποιοί δίκαια τρέφων τὸν σφίσι τε καὶ έωυτῷ ἔχθιστον, οὖτω δὴ παραδιδοί τὸν Απρίην τοίσι Αίγυπτίοισι. οί δέ μιν ἀπέπνιξαν, καὶ ἔπειτα ἔθαψαν ἐν τῆσι κα-

ῦψος, μῆκος, εὖρος, alia id genus addita inveniuntur in mensuris iudicandis, de quibus Matth. Gr. Gr. §. 428, 5 disputavit; nominativum posuit propter reliqua, in ipso no-minativo prolata. Mina Attica minativo prolata. Mina Attica — nec enim alias minas hic indicari credo - constitit centum drachmis, quae nostris mensuris adaequatae efficiunt 29 Loth. 3, 3961 Quint. Cölln. sive 1½ libr. Rom. Vid. Wurm. de pondd. ratt. pag. 43. 47.

άρυστῆρες Hesychio explicantur κοτύλαι, quae quidem et ipsae pro singulis Graeciae civitatibus valde erant diversae, haud tamen raro pro Romanorum heminis accipiun-tur, quae aequant 0, 587344 Wur-temb. Schopp., igitur dimidium fere eius mensurae, quae Schoppen vulgo dicitur s. quarta pars eius, quod Maass vocatur. Binae cotylae efficiunt ξέστην, duodecim χοῦν, et centum quadraginta quatuor μετοργήν. Tu vid. Wurm. l. l. pag. 123 seqq. 126 seq ninorum genere Ustania vasculorum minorum genere Ustania karangan paga ninorum genere karangan paga ninorum genere karangan paga ninorum genere karangan paga ninorum genere karangan paga ninorum genere karangan paga ninorum genere karangan karangan paga ninorum genere karangan karangan karangan karangan karangan karangan karangan karan sing: De nominibb. vass. Graec. 107, Krause: Angeiolog. pag. 381.

## CAP. CLXIX.

άπίποντο ές Μώμεμφιν] Conf. not. ad II, 163.

μηδ' αν θεόν μιν μηδένα δύνα-σθαι παῦσαι] Attendi iubet Wesseling, ad hanc stultissimae iactanseling. ad hanc stultissimae iactantiae plenam orationem, illi perquam similem, quae ex Hophrae (quem eundem habet atque Apriem) ore proferatur apud Ezech. XXIX, 3. Neque huc non pertinet Ieremiae locus XLIV, 30, ubi Iehova loquitur: ,,ecce ego trado Pharaonem Chophraum, regem Aegypti, in manum inimicorum ipsius et in manum ouaerentium animam ipsius." num quaerentium animam ipsius." Conf. I. Scaliger: Animadverss. ad Eusebii Chronic. pag. 88 et similes Aiacis, aliorum gloriationes stolidas, quas affert La Cerda ad Virgil. Aen. X, 773, a Wesselingio laugli. Aeli. A. 773, a vesselligio ladatus, qui apte quoque meminit Sophoel. Antig. 127 (117) Ζετς γάρ μεγάλης γλώσσης κόμπους ύπερεχθαίρει: quam eandem sententiam et Aeschylus Pers. 829 et Herodotus VII, 10. §. 5 (ubi vid. allata) pronuntiarunt.

εν περιείπε] Confer supra I, 73.

114. II, 64. 69.
οι δέ μιν ἀπέπνιξαν] Diodorus
I, 68 fin. haec tantum profert: ὁ
μὲν ᾿Απρίης ζωγρηθεὶς ἀνήχθη καὶ
στραγγαληθεὶς ἐτελεὐτησεν. Nobis in mentem quoque venit eius sup-plicii, quod II, 100 fin. memoratur.

τρώησι ταφήσι. αί δέ είσι έν τῷ ίρῷ τῆς Αθηναίης, ἀγχοτάτω τοῦ μεγάρου, ἐσιόντι ἀριστερῆς χειρός. Εθαψαν Σαΐται πάντας τους έκ νομού τούτου γενομένους βασιλέας έσω έν τῷ ίρῷ. καί γὰο τὸ τοῦ ᾿Αμάσιος σῆμα έχαστέρω μέν έστι τοῦ μεγάρου ἢ τὸ τοῦ Απρίεω και τῶν τούτου προπατόρων Εστι μέντοι και τοῦτο έν τῆ αὐλῆ τοῦ ίροῦ, παστὰς λιθίνη μεγάλη, καὶ ἠσκημένη στύλοισί τε φοίνικας τὰ δένδρεα μεμιμημένοισι καὶ τῆ ἄλλη δαπάνη. Εσω δε εν τη παστάδι διξά θυρώματα εστηκε, εν δε τοισι

Iam supra ad II, 161 dixi, de fine Apriae aliter tradi apud Iosephum neque convenire prorsus cum He-rodoteis ea, quae in sacra scriptura leguntur. Inde suspicatur Wilkinson. (Manners etc. I. pag. 178), bellum civile inter Apriam et Amasin gestum non una pugna ad Momemphin commissa terminatum sed aliquot per annos continuatum esse Amasinque implorasse auxilium Nebucadnezaris, aut hunc ipsum, cum Aegyptum domestica seditione belloque laborantem vidisset, sponte accessisse atque deiecto Apria in eius locum evexisse Amasin tributo Assyriis solvendo obnoxium.

εθαφαν έν τῆσι πατρώησι τα-φῆσι] Ultimae Aegyptiorum regum dynastiae sedem inde a Psammi-ticho Sai fuisse ibidemque reges sepultos esse praeter Herodotum testantur alii, quos laudat Zoega de obelisco pag. 416 seqq. Ac Psam-mitichum in Saiticae Minervae templo sepultum esse, diserte tradit idem Strabo XVII. p. 802 s. 1153 D. sive 539 Tzsch., monente Cr. ad h. l. Cum enim in Minervae templo Osiris repositus esse diceretur, nemo utique fuit rex, quin cum optimo deo eodem sepulcro se contineri voluerit, adeoque ὁμόταφον esse summi apud inferos quo-que dei. Itaque nihil mirum, in templo Minervae, cuius religionibus insignis erat urbs (conf. II, 62), regum fuisse cryptas. Confer Zoeg. l. l., Heeren. Ideen II, 2. pag. 333 et not. ad Herodot. II, 170. — Ad seqq. Cr. conferri vult Palin: Fragmm. sur les hieroglyphes IV. pag. 19. Ad usum verbi θάπτειν conf. I, 117. V, 8 ibique nott.

άριστερης χειρός] Male vulgo χεcos, invitis optimis libris. Vid. Bredov. pag. 159. Ad locutionem conf. Aschyl. Prometh. vs. 720 (739).

 cont. Aschyl. Prometh. vs. 720 (739).
 — Ad μέγαρον cf. II, 141. 143.
 έν τῆ αὐλῆ] De αὐλὴ et παστὰς conf. nott. ad II, 148.
 ἡσκημένη στύλοισί τε φοίνικας τὰ δένδρεα μεμιμημένοισι] i. e. columnis palmas arbores imitantibus ortatus. natus. De ήσκημένη vid. II, 130 ibique not. Atque admonet Creuzer. (Comm. Herod. pag. 393 not. 432) doctorum Gallorum, qui Aegyptiae architecturae primordia explicantes hocce Herodoti loco sunt usi. Illud enim sibi videntur vidisse, non solum columnas, sed alias quoque aedificiorum partes apud veteres Aegyptios ad planta-rum arborumque imitationem effictas esse. Eam rem confirmari putant non modo reliquiis sepulcri Osy-

non modo reliquiis sepulcri Osymandyae, verum etiam singulis, quotquot hodieque exstent, superioris Aegypti aedificiis. Vid. Descript. de l'Eg. Antiqq. vol. II. Theb. p. 33. ξοω δὶ ἐν τῆ παστάδι διξὰ θνωματα ἔστηκε] Vertunt vulgo: "intra thalamum repositorium est binis foribus clausum atque inibi (intra has fores) est regis sepulcrum." Θυρώματα Valla erat interpretatus postes, in quibus urna s. loculus est. Cui oblocutus Wesselingius exponit tabulata ad fores depositu et conditabulata ad fores depositu et conditorio apta, quemadmodum in Sto-baeo XLI. pag. 251 et θύρη pro tabula in Nostr. II, 96. VIII, 51. Atque θυρώματα saepius idem esse atque θύρα recte monuisse videtur Schweighaeuserus. Larcherus reddiderat: une niche avec une porte a deux battans, probantibus Valckena170 θυρώμασι ή θήκη έστί. Είσι δε και αι ταφαι, τοῦ οὐκ ὅσιον ποιεῦμαι ἐπι τοιούτῳ πρήγματι ἔξαγορεύειν τοὔνομα ἐν Σάτ, ἐν τῷ ἰρῷ τῆς ᾿Αθηναίης, ὅπισθε τοῦ νηοῦ, παντὸς τοῦ τῆς ᾿Αθηναίης ἐχόμεναι τοίχου. και ἐν τῷ τεμένει ὀβελοι ἐστᾶσι μεγάλοι λίθινοι · λίμνη τέ ἐστι ἐχομένη, λιθίνη κρηπιδι κεκοσμημένη και ἐργασμένη εὖ κύκλῳ, και μέγαθος, ὡς ἐμοι ἐδόκεε,

rio Toupioque. In quam sentenrio Toupioque. In quam senson-tiam Italus interpres hunc l. ita vertit: "e dentro la pastada vi so-no due nicchie con duplice porta e nella nicchia v' è il repositorio;" et in nota haec scribit: ,,con duplice porta: o piu tosto: con porta a due imposte." Erit igitur minus conclave s. repositorium binarum valvarum ianua clausum. Schweighaeuserus, cui non prorsus displicet Larcheri ratio, eam proponit ipse interpretationem, ut διξά θυρώματα sint geminatae fores, ianua binarum valvarum, et έν τοίσι θυ-ρώμασι idem atque έντος των θυοωμάτων. Quae Creuzero placent (Commentt. Herodd. pag. 394) utpote simplicissima, licet geminatas fores haud agnoscat. "Utut igitur accipias ac vertas illud διξά δν-οώματα (sunt verba Creuzeri l. l.), semper remanent sive binae fores sive ianua binarum valvarum et quidem in sepulcri constructione ac defuncti regis conditorio. Quam rem si cum Clementis Porphyriique testimoniis conferas, cogitesque indo-lem Aegyptiorum, omnia, quae ad mortuos rite componendos pertinerent, per quandam significationem (symbolice) exornare solitorum: nullus, opinor, dubitabis, quin hace quoque geminatae fores in sepul-cro Saïtico patentes ad vitae mor-tisque vices animarumque vicissi-tudines spectaverint." In mumiarum enim picturis conspicuae sunt fores angustae fenestris quodammodo similes, sive portulae, quae ab utraque Isidis precautis parte aperiuntur. Quas eodem spectare monet Creuzerus l. l. p. 390, aliis quoque locis laudatis.

ή θήμη έστί] Conf. II, 67.

#### CAP. CLXX.

af ταφαl, τοῦ οὐκ ὅσιον ποιεῦμαι ἐπὶ τοιούτω ποηίγματι κ.τ. λ.] Haud aliter est locutus Noster II, 61. 86. 132, ubi Osiridem mortuum quem ferebant intelligit, cuius ὁμοτάφους optimos quosque Aegyptiorum fieri voluisse constat. Nec fugit Athenagoram de legat. c. 25 haec Herodoti verba exscribentem., Ac nemini potest obscurum esse (sunt Creuzeri verba in Commentt. Herodd. pag. 107), eos deos, qui humana pati adeoque mortem oppetere crederentur, in superiorum vel potius a mortalium sorte immunium deorum sacrariis humatos esse. Iam cum et ipsi homines iuxta Osiridem ibidem humarentur, hoc ritu credibile est nihil aliud spectasse Aegyptios, quam ut per gradum quasi et Osiride opitulante ad summos deos ascenderent, absoluto temporis finiti orbe, homines." Conf. ad II, 169 not. ἐξαγορενειν] Hoc verbum usurpari de arcanis divulgandis, prodendis, monuimus in Creuzeri Melett.

έξαγορεύειν] Hoc verbum usurpari de arcanis divulgandis, prodendis, monuimus in Creuzeri Melett. III. pag. 82. — Ad έχομενα (proti recte repositum est a Wesselingio, discrepantibus libris vetustis) conf. II, 148 fin. Plura ad I, 93. Ad ὁβελοὶ vid. II, 111 ibiq. nott. Ad vocem κοηπιδι conf. nott. ad I, 93; ad κύκλω Herodot. I, 185. IV, 181. 202. Asserit Wilkinson. (Manners etc. I. p. 192. sec. ser. II. p. 309), lacum hunc murosque operis lateritii eum cingentes adhuc cerni prope eum vicum, qui vocatur Sa-el-Hagar (Sais). Atque iam antea Clarke (Travels II, 2. p. 211) Herodoteam narrationem cum iis, quae adhuc conspiciuntur ruinae, bene congruere observavit.

ὄση πεο ή ἐν Δήλῷ ἡ τροχοειδὴς καλεομένη. Ἐν δὲ τῷ λίμνη 171 ταύτη τὰ δείκηλα τῶν παθέων αὐτοῦ νυκτὸς ποιεῦσι, τὰ κα-

ή του ζοειδής καλεομένη] Lacum rotundum Phoebi natalibus insignem in insula Delo commemorant Theognis 7. Callimach. hymn. in Del. 261. in Apollin. 59. Euripid. Iphigen. in Taur. 1107 sive 1074, ubi conf. Seidler. Cuius vestigia recentioris aetatis peregrinator, Spon (Itin. I. p. 136), invenit ac descripsit. Tournefort: Voyage du Levant t. I. p. 290 seq. (cuius mentionem h. l. faciunt interpretes) huius lacus muro olim cincti vestigia in septentrionali insulae parte conspicua ad naumachiae spectacula postera aetate instituta referri maluit, improbante Ludovico Ross (Reisen nach d. Ins. I. p. 32), qui haec denuo invisit accurateque descripsit, de sacro illo lacu hic cogitandum esse ratus. Aquarum receptaculum arte factum s. cisternam, quam vocant, exhiberi contendit Curtius Archaeolog. Zeitung 1847. pag. 24. Post quem denuo haec inquisivit Benoit (Archives des miss. scientifiques II. p. 393 seqq.), qui ipsum lacum ma-ture iam exsiccatum videri scribit indeque amphitheatro exstruendo indeque amphitheatro exstruendo locum praebuisse, cuius ipsius quae adhuc supersunt vestigia, ita persecutus est vir doctus, ut ad amphitheatrum aeque atque ad naumachiam, quam sibi invenisse videbatur Tournefort, referri haec posse existimaret. — Ad vocem reposse existimaret. — Ad vocem reposse (orbinulatus retundus) conf χοειδής (orbiculatus, rotundus) conf. VII, 140, ubi ipsa Athenarum urbs vocatur πόλις τροχοειδής. Tesserarii quid inesse suspicatur Heinecke (Homer. u. Lykurg. p. 131), ad solis, lunae, siderum motum, qui quasi rota fiat, hac voce respici putans.

#### CAP. CLXXI.

Έν δὲ τῆ λίμνη] ἐν h. l. haud aliter accipiendum videtur atque II, 159. 163, ubi vid.

II, 159. 163, ubi vid.
τὰ δείκηλα τῶν παθέων αὐτοῦ νυκτὸς ποιεῦσι] i. e. speciem eorum, quae ille perpessus sit, nocte exhi-

bent, s. ea, quae illi acciderint, imitando exprimere student, speciem atque imaginem corum exhibentes. τὰ δείκηλα explicant μιμήματα, είκασματα Suidas atque Ti-maeus, ad quem vid. Ruhnkenii nott. p. 85. Add. quae in Thesaur. L. Graec. II. p. 939 ed. Dindorf. allata sunt, et conf. etiam ea, quae de locutione δείξαι τα ίερα disseruit Lobeck Aglaopham. I. pag. 49 De Saïtarum festis conf. suseqq. De Saïtarum festis conf. su-pra II, 59. 62. Hoc in loco αυτοῦ referendum est ad Osiridem, ad cuius funera celebranda ritusque ferales spectant, quae h. l. traduntur. In iis enim exhibebant speciem casuum, qui deo acciderant, dum in vivis erat et in terra verabutur. sabatur, donec a Typhone caederetur. Scenis igitur et ludis quasi repraesentasse videntur universam calamitatum historiam, quas deus humana forma indutus perpessus fuerit. Quae quales fuerint, hic exponere longum est; exposuit, ne alia attingam, Plutarchus de Is. et Osir. cap. 13. p. 356 s. 459 seq. Wyttenb. Et pluribus locis supra iam huius fabulae mentionem fecimus. Hoc vero nunc praetermitti nolumus: Herodoti locum artis scenicae vel Graecorum primordia atque initia continere. "Sicuti enim Aegyptii (sunt verba Creuzeri in Comm. Herodd. p. 223) noctu in urbe Saï ad lacum Osiridis casuum speciem imaginemque exhibuerant: speciem imaginemque exhibuerant: ita prisco admodum aevo similiter eventa Bacchica exhibuerant ad Lernaeum lacum Argivi. Inde publice quoque in festis Bacchi diebus talia, quae publice evulgari poterant, rudi incomtoque modo repraesentata sunt in agris oppidisque per universam Graeciam et Italiam eam, quam Graeci habitarunt. Docent vascula, in illis maxime oris magno numero reperta." Plura de his vid. ad V, 67, de quo loco iam monuit Creuzer. l. l. pag. 221 seq. Symbol. II. p. 60., Ampère in: Revue d. d. mond. (1846) T. XVI.

λέουσι μυστήρια Αλγύπτιοι. περλ μέν νυν τούτων ελδότι μοι έπλ πλέον ώς εκαστα αὐτῶν έχει, εὔστομα κείσθω. καλ τῆς Δήμητρος τελετῆς πέρι, τὴν οἱ Ελληνες θεσμοφόρια καλέουσι, 187 καλ ταύτης εἰδότι μοι πέρι εὔστομα κείσθω, πλὴν ὅσον αὐτῆς ὁσίη ἐστὶ λέγειν. αἱ Δαναοῦ θυγατέρες ἦσαν αἱ τὴν τελετὴν ταύτην ἐξ Αλγύπτου ἐξαγαγοῦσαι καὶ διδάξασαι τὰς Πελασγιώτιδας γυναίκας. μετὰ δὲ, ἐξαναστάσης πάσης Πελοποννήσου

p. 664, Wilkinson. Manners etc. sec. ser. II. p. 305 seq.

έπι πλέον] i. e. plus, accuratius. Conf. Heindorf. ad Platon. Gorg. p. 23, ad Phaedon. p. 161. Add. Act. philoll. Monacc. I. pag. 280.

ενστομα κείσθω] i. e. silentium agere debeo. Loquendi formula serioris actatis scriptoribus valde frequens, ut in proverbium fere abie-rit. Tu vid. schol. ad Sophocl. Philoct. 201. Plutarch. Moral. p. 857. Theodoret. Graecc. Affectt. Cur. p. 137 Sylb. p. 374 Gaisf. Thomas Mag. p. 395 et Phrynich. pag. 469 de Lobeck. Quod vero pag. 409 ed. Lobeck. Quod vero in Herodoto scribere placet Sturzio ad Hellanic. fragm. p. 33 (ut monet ad h. l. Cr.): εν στόμα κείσθω, i. e. quiescat mihi os, taceam, cum ενστομα denotent ori ac palato incunda; id ab Herodoti libris scriptis aeque recedit atque ab usu seriorum scriptorum, qui Herodotum imi-tati sunt. Quod vero Noster tanta cum cautione de his loquitur, quanta Graecorum mysteriis initiatum loqui fas erat, credibile est, aut ipsum his Aegyptiorum sacris ini-tiatum fuisse Graecum quamvis hominem ac peregrinum, aut certe admissum, qui his Aegyptiorum sacris una cum caeteris Aegyptiis adesset ac singula quaeque, quae ad hacc sacra peragenda pertine-rent, suis oculis conspiceret, eadem tacendi religione, qua reliqui, ob-strictus; vid. Wilkinson. l. l. At-que vel haec res mihi declarare videtur similitudinem quandam et coniunctionem, quam inter Aegy-ptiorum atque Graecorum sacra s. mysteria intercedere Herodotus certe existimabat.

την οί Ελληνες θεσμοφόρια καléovoi] De Graecorum Thesmopho-Acousi De Graecorum Inesmopno-rüs exposuerunt St. Croix Recher-ches sur les mystèr. d. pagan. t. I. p. 110 ed. sec., Wellauer. de The-smophoriis, Vratislav. 1820, alii, quos laudant Creuzerus, qui ipse de his disputavit Symbol. I. p. 148 seq. 153. IV. p. 371 seqq. 429 seqq., et C. F. Hermann: Gottesdienstl. Alterthüm. §. 51. not. 20. §. 56. not. 15 seqq. coll. §. 3. not. 5. Quibus addi quoque potest Wilkin-Quibus addi quoque potest Wikin-son. Manners etc. sec. ser. I. p. 328 seq. II. pag. 320 seqq. Ne-que enim desunt, qui Thesmophoria in Graeciam ab Aegypto deducta esse prorsus negent Herodotumque praeiudicata opinione captum turpiter lapsum esse clament. Mihi tamen Herodoti ad Aegyptum ho-rum sacrorum (quae a Graecis inde varium in modum exculta adeoque etiam immutata esse haud negave-rim) primordia revocantis potior videtur auctoritas, recentiorum magistrorum doctrina haud sollici-tanda. Ex Aegypto autem Thesmophoriorum origines repetendas esse nemo mirabitur, qui Graecorum Cererem haud aliam esse atque Isidem perspexerit, quae cum agri-culturam, sedes fixas, alia, quae huc spectant, prima instituisset, istiusmodi festa sibi habuit consecrata. Conf. Herod. II, 59. 158. - De Danao conf. not. ad II, 107. και ταύτης είδότι μοι κ. τ. λ.] είδότι e Sancrofti libro cum Gaisf. recepi, cum vulgo abesset. Recentt. edd. denuo abiecerunt voculam. -In seqq. αὐτῆς, ut antea ταύτης, spectat ad τῆς Δήμητρος τελετῆς;

οσίη (fas, pietas) eodem modo ponitur, quo II, 45. Ex Homero utiύπὸ Δωριέων, έξαπώλετο ή τελετή· οί δὲ ὑπολειφθέντες Πελοποννησίων καὶ οὐκ έξαναστάντες 'Αρκάδες διέσωζον αὐτὴν μοῦνοι.

'Απρίεω δὲ ὧδε καταραιρημένου, ἐβασίλευσε "Αμασις, νο-172 μοῦ μὲν Σαΐτεω ἐών · ἐκ τῆς δὲ ἦν πόλιος, οὖνομά οί ἐστὶ Σιούφ. τὰ μὲν δὴ πρῶτα κατόνοντο τὸν Αμασιν Αἰγύπτιοι, καὶ ἐν οὐδεμιῆ μοίρη μεγάλη ἦγον, ἄτε δὴ δημότην τὸ πρὶν ἐόντα

que fluxit sic dicente Odyss. XVI, 423. XX, 412.

διέσωξον αὐτὴν μοῦνοι] Omnino tenendum est, sacra Graecarum gentium (Pelasgos vulgo appellant) antiquissima, Doribus irruentibus, admodum esse turbata, eoque rem adductam esse, ut sacra ex publico quasi cultu ad mysteriorum recessus revocarentur ibique ut arcana propagarentur. Sic Thesmophoriorum sacra, quae antiquissimo aevo ad memoriam agriculturae instituta quotannis celebrandam ex Aegypto introducta erant, relicto publico cultu ad mysteriorum arcana relata fuisse videntur. Tu conf. Pausan. VIII, 37. §. 1. et a Creuzero laudatum C. O. Mueller. in Orchomen. pag. 453, Heinecke: Homer u. Lykurg. pag. 21.

## CAP. CLXXII.

Aπρίεω δὲ οῦτω καταραιρημένου] i. e. Apria hunc in modum sublato. Idem verbum Noster adhibuit I, 46. 71. 95. 124. IV, 137. IX, 27 coll. VII, 50, ubi conf. nott. Qui in Apriae locum successit Amasis, vocatur Λμωσις apud Africanum et Eusebium (vid. Syncell. p. 75 sive p. 141 ed. Bonn.); in ipsis Aegyptiorum monumentis Aahmes inveniri testatur Rosellini: Mon. sterici. II. p. 148 seq.; in Cyprica inscriptione, de qua dicemus ad II, 182; Roethius nomen regis invenit: Ach-me-As-si, quo declaratur, eodem viro docto interprete, Lunae carus, Neithae filius.

οὖνομά οἱ ἐστὶ Σιούφ] Siuph Rennelio l. l. pag. 617 eo loco sita fuisse videtur, qui nunc vocatur Ssaouaféh in occidentali ripa fluvii

Canopici. Cum vero Saïs et Saïtica ditio in orientali ripa fuerit, Champoll. l'Eg. sous l. Phar. II. p. 220 seq. oppidum Siuph in vico Saft quaerendum putat, qui tria tantum milliaria Gallica a Saï distet. — Ad κατόνοντο confer II, 136 fin. et Koen. ad Greg. Corinth. de dial. Ion. §. 23. pag. 407 ed. Schaef. Equidem κατόνοντο e pluribus libris cum Gaisfordio scripsi, neglecto augmento, cum vulgo legeretur κατάνοντο, quod ipsum Dietsch et Dindorf retinuerunt, auctore, ut videtur. Bredovio p. 307.

et Dindorf retinuerunt, auctore, ut videtur, Bredovio p. 307.

ἐν οὐδεμιῆ μοίρη μεγάλη ἡγον]
Sensu quidem haec locutio non differt ab eo, quod legitur II, 141: ἀλογίην ἔχειν coll. IV, 150, sive ἐν οὐδενὶ λόγω ἔχειν, despicatui habere, nullam rationem habere. Monuit Valcken. ad II, 141. Tu conf. nott. ad I 134.

nott. ad I, 134.

ατε δη δημότην — ἐόντα] Eodem sensu Noster hanc vocem adhibuit V, 11. "Respexit Zonaras in Lex. Gr. pag. 404 (ubi legimus: Δημότην οί Ἰωνες τὸν τῶν πολλῶν ἐνα οῦτως καὶ Ἡρόδοτος), ubi Tittmanno Herodoti locus non in promptu erat. Alteram vocabuli potestatem (ubi eiusdem demi hominem denotat) expediit Ruhnkenad Xenoph. Memor. I, 2, 58 a Tittmanno laudatus. Add. Valckenad Herodot. III, 55. Herodoti usum sequitur nonnunquam Dionysius Halicarn., v. c. V, 2." Cr. Nec differt, quod ab Hellanico (apud Athen. XV. p. 680) Amasis dicitur ἰδιώτης καὶ τῶν τυχόντων. Cum enim a Diodoro II, 68 Amasis vocatur ἀνῆρ ἐμφανῆς, non tam ad origines, quam ad res gestas, quibus ille post eminuit, respexisse vide-

καὶ οἰκίης οὐκ ἐπιφανέος · μετὰ δὲ σοφίη αὐτοὺς ὁ ᾿Αμασις, οὐκ ἀγνωμοσύνη προσηγάγετο. ἦν οἱ ἄλλα τε ἀγαθὰ μυρία, ἐν δὲ καὶ ποδανιπτὴρ χρύσεος, ἐν τῷ αὐτός τε ὁ ᾿Αμασις καὶ οἱ δαιτυμόνες οἱ πάντες τοὺς πόδας ἐκάστοτε ἐναπενιζέατο. τοῦτον κατ τῷν κόψας ἄγαλμα δαίμονος ἐξ αὐτοῦ ἐποιήσατο καὶ ἴδρυσε τῆς πόλιος, ὅκου ἦν ἐπιτηδεώτατον · οἱ δὲ Αἰγύπτιοι φοιτέοντες πρὸς τῷγαλμα ἐσέβοντο μεγάλως. μαθὼν δὲ ὁ Ἅμασις τὸ ἐκ τῶν ἀστῶν ποιεύμενον, συγκαλέσας Αἰγυπτίους, ἔξέφηνε

tur. Aliter tamen iudicat Wilkinson. Manners etc. I. p. 179 seq., qui Amasin virum insignem ac nobilem, e militum ordine natum habet idque confirmari ait ipsis Aegyptiorum monumentis atque matrimonio cum regis filia inito. Herodoto imposuisse vult sacerdotes Aegyptios talia consulto enarrantes. Sed de his ipse viderit vir doctus: mihi utique potior Herodoti auctoritas, aliorum quoque scriptorum testimoniis probata. De Amaside disseruit quoque P. van Limburg - Brouwer in Gedachten over het Verband tuschen de godsdienstige enzedelijke Beschaving der Egyptenaren (Amsterd. 1828) pag. 33 seq.

σοφίη — οὐκ ἀγνωμοσύνη ποοσηγάγετο] Displicent hace Valckenario, cum nemo dici possit quempiam ἀγνωμοσύνη ποοσαγαγέσθαι, indeque legendum esse censet: οὐκ εὐγνωμοσύνη ποοσηγάγετο: Aegyptios Amasis callido potius consilio quam lenitate et clementia sibi conciliavit. Addit vir egregius, σοφίαν hic ut alibi saepius esse calliditatem, ποοσαγαγέσθαι vero optime eos dici, qui sibi studeant populum conciliare, principes viros potissimum, qui variis artibus alios alliciant et ad studium sui perducant. Quae ipsa etiam exemplis appositis illustrare studuit vir doctissimus. Nec tamen satis causae video, cur a vulgata recedam, in qua προσαγαγέσθαι de Amasi optime dicitur, qui Aegyptiorum animos sibi conciliarit et quidem σοφιή, i. e. sapientia, prudentia, neque stultitia, imperitia, stolido fastu (ουκ ἀγνωμοσύνη), quo potius a se alienasset Aegyptiorum

animos. Itaque, bene admonente Wesselingio, verba οὐκ ἀγνωμοσύνη idem fere sonant atque ἀνο ήτως et praecedentia magis explicant, quemadmodum in Nostri oratione abundanti haud semel observare licet. Alia quaedam affert Matth. Gr. Gr. p. 1310 seq. Ac laudat Wesseling. scholia Demosthenis atque Harpocration., ubi ἀγνωμόνως explicatur: ἀνοήτως, ἀλογίστως, ἀβούλως; ipseque Herodotus in imperitia et fastu vocem frequentat VI, 10. IX, 3 coll. IV, 93. V, 83. VII, 9. Euripid. Bacch. 884. Sophoel. Trachin. 1273.

έν δὲ καὶ ποδανιπτὴς χούσεος] ποδανιπτὴς Glossa reddit pelluvium; intelligitur vasorum genus ad pedes lavandos aliosve similes usus paratum, cui alias etiam nomen λεκάνη; vid. Pollux X, 70 et quae plura exhibent Ussing: De nominibb. vass. Graecc. pag. 121 et Krause Angeiolog. p. 221 coll. 285. Ambitu sat magno fuisse haec vasa, vel ex hoc loco intelligi potest. — In proxime seqq. verbis voculam of post δαιτυμόνες positam pro dativo pronominis (pro αὐτῷ) accipi vult Graefenhan Gramm. epic. dialect. I. p. 72.

lect. I. p. 72.
ἐναπενιζέατο] Ad formam conf.
ἐγενέατο II, 166 ibique laudd. —
De ποιήσασθαι in seqq. vid. II,
127 ibiq. nott. — Ad verba τῆς
πόλιος, ὅκον conf. nott. ad II,
133.

τὸ ἐκ τῶν ἀστῶν ποιεύμενον] ἐκ eodem modo, quo II, 148. 151. — Ad argumentum conf. Minuc. Felic. in Octav. 23. "Tangit eandem rem Plutarch. Opp. II. p. 151 E, ubi nostri loci haud immemor erat Wyt-

φὰς ἐχ τοῦ ποδανιπτῆρος τῶγαλμα γεγονέναι, ἐς τὸν πρότερον μὲν τοὺς Αἰγυπτίους ἐνεμεῖν τε καὶ ἐνουρέειν καὶ πόδας ἐναπονίζεσθαι, τότε δὲ μεγάλως σέβεσθαι. ἤδη ὧν, ἔφη λέγων, ὑμοίως αὐτὸς τῷ ποδανιπτῆρι πεπρηγέναι. εἰ γὰρ πρότερον εἰναι δημότης, ἀλλ' ἐν τῷ παρεόντι εἰναι αὐτῶν βασιλεύς. καὶ τιμᾶν τε καὶ προμηθέεσθαι έωυτοῦ ἐκέλευε. τοιούτφ μὲν τρόπφ προσηγάγετο τοὺς Αἰγυπτίους, ῶστε δικαιοῦν δουλεύειν. Ἐχρᾶτο δὲ καταστάσει πρηγμάτων τοιῆδε. τὸ μὲν ὄρθριον μέ-173 χρι ὅτευ πληθώρης ἀγορῆς προθύμως ἔπρησσε τὰ προσφερό-

tenb. Animadverss. I, 2. pag. 944."

έφη λέγων, όμοίως αὐτὸς κ. τ.λ.]
Optime haec laudans ob dativi usum Matth. Gr. Gr. §. 386, 3 sic reddit: "es sey ihm eben so gegangen wie dem Waschbecken für die Füsse."
— Ad έφη λέγων conf. nott. ad I, 118. In seqq. verbis εἰ γὰφ πρότερον εἶναι δημότης Aldinae lectionem ἤεν (pro εἶναι) praeferendam censet Benedict. (Actt. semin. reg. Lips. II. p. 201). Equidem ab ea lectione, quam Mediceus, Florentinus, caeteri libri fere omnes praebent, discedere nolui.

ἀλλ' ἐν τῷ παφεόντι] ἀλλά apodosin exordiens post praegressum εἰ, ubi reddunt tamen, notavimus in Creuzeri Melett. III. p. 26. In seqq. verbis: τιμάν τε καὶ προ-

άλλ' ἐν τῷ παφεόντι] άλλὰ apodosin exordiens post praegressum εἰ, ubi reddunt tamen, notavimus in Creuzeri Melett. III. p. 26. In seqq. verbis: τιμᾶν τε καὶ πφομηθέεσθαι ἐωντοῦ ἐκέλενε Εἰτχ (Jahrbb. f. Philolog. Suppl. IX. p. 124) praefert lectionem codicis Sancrofti ἐωντὸν, cum πφομηθέεσθαι valeat respicere indeque accusativum habeat additum, ut infra IX, 108. Equidem malim retinere genitivum caeteris libris allatum, in quo mihi vel maior quaedam vis inesse videtur, quam reddas licet: curam, rationem ipsius habere, ut in Platonis Critia cap. 4. p. 44 E atque in ipso Herodoto III, 78.—Ad verbum δικαιοῦν in seqq. conf. nott. ad I, 89. VIII, 126.

### CAP. CLXXIII.

Έχοᾶτο] Male libri quidam έχοῆτο; vid. nott. ad I, 102. Mox reliqui καταστάσει omnibus libris probatum, a Bekkero, aliis in κατασσάσι mutatum; vid. nott. ad II, 82.

— Ad argumentum capitis illud tenendum est, Amasidis vitam et quotidianam victus rationem eo magis Aegyptios advertere debuisse, quo accuratius omnis Pharaonum ratio vivendi descripta erat; quibus quid quaque hora agendum, quibus rebus fruendum et qua mensura, præscriptum fuisse, ex Diodori (I, 70) aliorumque testimoniis satis patet. Plura de Pharaonum vita dixit Creuger, in Comm. Herodd. p. 212 segg.

zer. in Comm. Herodd. p. 212 seqq.

μέχρι ὅτεν πληθώρης ἀγορῆς] μέ
χρι ὅτεν scripsi cum Struv. Specim.

Quaest. de dial. Herod. I. p. 48,
probante Bredov. p. 111, pro eo,
quod in omnibus libris exstat μέ
χρι ὅτον, ,,quod etsi facile in ὅτεν
mutari potest, tamen etiam ex ὅσον
corruptum habere licet, quod legitur VIII, 3, quamquam cum hic
alii iique optimi libri μέχρις vel
μέχρι οῦ praebeant, probabilius esse
puto Herodotum utrobique μέχρι οῦ
scripsisse ut aliis in locis pluribus."
Dindorf p. XIX. Ad μέχρι οῦ conf.
nott. ad I, 181. Quae h. l. et VII,
223 dicitur πληθώρη ἀγορῆς, alibi
est πλήθονσα ἀγορὰ, qua locutione
,,tempus indicatur, quod meridiem
antecedit, non ipsum medium diem."
Ita Wesseling. ad Diodor. XIII, 48,
ubi vid. plura. Add. Krueger. ad
Xenophont. Anabas. I, 8. §. 1, qui
recte citat Suidam haec proferentem: περl πλήθουσαν ἀγοράν περl
ῶρας τετάρτην (die in duodecim
ενες μάλιστα πλήθει ἡ ἀγορά.
Adde Herodoti locos III, 104. IV,

μενα πρήγματα, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου ἔπινέ τε καὶ κατέσκωπτε 188 τούς συμπότας, και ήν μάταιός τε και παιγνιήμων. άχθεσθέντες δε τούτοισι οί φίλοι αὐτοῦ ένουθέτεον αὐτὸν, τοιάδε λέγοντες ' Α βασιλεῦ, οὐκ ὀρθῶς σεωυτοῦ προέστηκας, ἐς τὸ αγαν φαυλον προάγων σεωυτόν. σε γαρ χρην εν θρόνω σεμνώ σεμνον θωκέοντα, δι' ήμέρης πρήσσειν τὰ πρήγματα καὶ οῦτω Αιγύπτιοι τ' αν ήπιστέατο, ως ύπ' ανδρός μεγάλου αρχονται, καὶ ἄμεινον σὰ ἄν ἤκουες. νῦν δὲ ποιέεις οὐδαμῶς βασιλικά. Ο δ' άμείβετο τοισίδε αὐτούς. Τὰ τόξα οί κεκτημένοι, έπεὰν μεν δέωνται χοᾶσθαι, έντανύουσι έπεὰν δε χρήσων-

181. VII, 49 fin., unde id quoque patet, nunquam super meridiem extendi posse id tempus, quod hac extendi posse id tempus, quod hac formula significatur, quodque intra tertiam quartamve diei horam potissimum subsistit. Tu vid. Becker: Charicles II. p. 128 ed. sec. et conf. etiam Montbel ad Homeri Odyss. XII, 439 ed. Bothe. — Ad sequentia, ut monet Wesseling., respexit Aelian. V. H. II, 41.

ην μάταιός τε και παιγνιήμων] Conferas Athen. VI, 78. pag. 261.

— Adscripsit haec Valckenarius: ...Postquam Amasis seria tractave-

"Postquam Amasis seria tractaverat, ut animum relaxaret, in vino petulantioribus indulgebat iocis: sic interpretor Herodotea. Quia com-potoribus ipsis lusus isti regis per-Quia comsona minus viderentur digni, μά-ταιος fuisse dicitur et παιγνιήμων. Permutantur ματαϊζειν et άσχημο-νείν, et fortasse solita sibi casti-monia Herodotus turpe quid ambigua voce velavit, ut ne ab obscocnis quidem abstinuisse iocis significaretur. Deianiram Nessus ψαύει ματαίαις χερσίν in Sophoel. Trach. 574. Nam τὸ παιγνιῶδες privatae sortis convivis laudi ducebatur; sortis convivis laudi ducevatur; παιγνιήμων dicebatur ingeniosus et εὐφυής, qui iocis urbanis indulgeret. Placebat vel cavillator facetus, vel conviva commodus qui dicitur Plauto Mil. glor. III, 1. 47 etc. etc."—, "Ita enim Arnobium usurpare verba ludendi, lasciviendi, lasciviac observat Heraldus ad Arnob. adv. gentt. V init. p. 263 ed. Orell. tom. II." Cr. Etenim docet vir doctus, ludere et παίζειν dici cos, qui nihil agant serio, sed μάτην, talesque

elumbis ingenii homines ματαίους appellari.

σὲ γὰο χοῆν] Vulgo ἐχοῆν. Il-lud Schweigh. dedit e pluribus libris, quibus etiam accedit Floren-tinus codex. Atque constanter sic Nostrum posuisse probavit Bredov. pag. 286; qui idem quod pro φαυ-λον convenientius scribi φλαυρον iudicavit p. 35, equidem codd. au-ctoritatem deserere nolui; vid. nott. ad I, 126. "In verbis proxime sequentibus observa ordinom σεμσφ σεμνον; quae apte comparat Schaeσεμνον; quae apte comparat schaeferus cum Sophocl. verb. in Trachin. 613: θυτήφα καινώ καινόν έν πεπλώματι." Cr. De vi vocis σεμνὸς in talibus exposuit Blomfield in Glossar. ad Aeschyl. Agamemn. 176.

ήμέρης] i. e. per totum diem: quam locutionem, nonnullis exemplis a Wesselingio illustratam, attigit quoque Matth. §. 580, a. pag. 1149. - In seqq. cum Bredovio p. 301 scripsi ηπιστέατο, quod San-crofti liber alterque codex obtulerunt pro vulg. ἐπιστέατο; de ipsa pluralis forma conf. similia II, 166. 172. Vox μεγάλου suspects tur Cobeto, qui cam eiici vult.
ἄμεινον σὰ ἀν ἤκουες] ἀν omis-

sum in binis libris bene tuetur Wesselingius, cum linguae usus satis ferat repetitum av, ut IX, 27. Eu-rip. Hel. 955. 1017 etc. — "Ipsum Amasidis dictum conf. cum eo, quod legitur in Plutarch. Opp. II. pag. 792 C; et ad imaginem de arcu h. l. adhibitam conf. Ovid. Heroid. epist. IV, 92 ibiq. Lennep. p. 189."

ται, ἐκλύουσι. εί γὰρ δὴ τὸν πάντα χρόνον ἐντεταμένα εἴη, ἐκραγείη ἄν ¨ ῶστε ἐς τὸ δέον οὐκ ἄν ἔχοιεν αὐτοῖσι χρᾶσθαι. οῦτω δὴ καὶ ἀνθρώπου κατάστασις ˙ εἰ ἐθέλοι κατεσπουδάσθαι αἰεὶ, μηδὲ ἐς παιγνίην τὸ μέρος ἑωυτὸν ἀνιέναι, λάθοι ἄν ῆτοι μανεὶς ἢ ὅγε ἀπόπληκτος γενόμενος. τὰ ἐγὼ ἐπιστάμενος μέρος ἑκατέρω νέμω. Ταῦτα μὲν τοὺς φίλους ἀμείψατο. Λέγεται 174 δὲ ὁ Ἦμασις, καὶ ὅτε ἡν ἰδιώτης, ὡς φιλοπότης ἐων καὶ φιλοσκώμμων καὶ οὐδαμῶς κατεσπουδασμένος ἀνήρ ˙ ὅκως δέ μιν ἐπιλείποι πίνοντά τε καὶ εὐπαθέοντα τὰ ἐπιτήδεα, κλέπτεσκε ἄν περιϊών. οἱ δ' ἄν μιν φάμενοι ἔχειν τὰ σφέτερα χρήματα ἀρνεύμενον ἄγεσκον ἐπὶ μαντήΐον, ὅκου ἑκάστοισι εἰη ˙ πολλὰ 189 μὲν δὴ καὶ ἡλίσκετο ὑπὸ τῶν μαντηΐων, πολλὰ δὲ καὶ ἀποφεύγεσκε. ἐπεί τε δὲ καὶ ἐβασίλευσε, ἐποίεε τοιάδε ˙ ὅσοι μὲν αὐτὸν τῶν θεῶν ἀπέλυσαν μὴ φῶρα εἶναι, τούτων μὲν τῶν ἰρῶν

ές τὸ δέον] i. e. quando opus est, iusto tempore. Conf. I, 32 ibique nott. Mox e Florentino, aliis revocavi χράσθαι pro vulg. χρήσθαι. Vid. modo Bredov. p. 381. — In seqq. ήτοι μανείς ή όγε άπόπληπτος γενόμενος attende illud ζίγε cum vi quadam adiectum epicorum ex usu, de quo plura vid. apud Kuehner. Gr. Gr. §. 629. not. 2. Ad ipsam vocem ἀποπληπτος conf. nott. ad I, 167. Ad ἀνιέναι cf. II, 129 ibique nott.

#### CAP. CLXXIV.

κατεσπουδασμένος ἀνης] Monet Wesselingius de Procopio hanc locutionem ex Herodoti imitatione frequentante, bell. Pers. II, 8. bell. Vand II 4

irequentante, bell. Pers. 11, 8. bell. Vand. II, 4.

ὅπως δέ μιν ἐπιλείποι — τὰ ἐπιτήδεα] De ἐπιλείπειν (ausgehen, ut nos dicimus) iam supra monitum ad II, 25. Pro τὰ ἐπιτήδεα (necessaria quaeque, ad victum scilicet) vulgo τὰ ἐπιτήδεια. Illud dabat Florentinus liber, dudum probante Koen. ad Gregor. Cor. de dial. Ion. §. 45. Vid. supra I, 110 et Bredov. p. 155, qui locos Herodoteos omnes dabit.

πλέπτεσκε αν] De usu particulae αν in hisce iam vidimus I, 42. 196. De imperfecti forma in σκον vid. I, 36 ibique nott. Pertinet huc quoque in seqq. καὶ ἡλίσκετο, quemadmodum ex priorum editorum coniectura pro κατηλίσκετο nunc editum legitur, a Schweighaeusero denuo immutatum in καὶ ἀλίσκετο (in binis enim libris exstat καταλίσκετο), quod imperfecta in σκον formata augmento careant. Sed vid. Bredov. pag. 295.

έποιεε τοιάδε] Ex uno cod. Gaisfordius dedit ἐποιεε pro vulg. ἐποιησε, quod retinuerunt Dietsch et Dindorf. Loquendi usus imperfectum certe flagitat. In seqq. verbis attende particulam μὲν in priori orationis parte aeque repetitam atque deinceps δὲ in altera parte (ὅσοι δὲ — τούτων δὲ); conf. II, 39 ibique nott. I, 113.

άπέλυσαν μὴ φῶρα εἶναι] De infinitivi usu monuit Matth. pag. 1057. Eodem modo, opinor, explicandum: ὅσοι δέ μιν κατέδησαν φῶρα εἶναι (i. e. qui ipsum furti convicerant). Conf. IV, 68. — ἐς ἐπισκευὴν, quod seq. cap. quoque legitur, valet: ad reparanda s. reficienda templa. Ita de navium reficiendarum copia dicitur ἐπισκευὴ apud Thucydid. I, 52, itemque ἐπισκευάζειν ibid. VI, 104. VII, 1.24. 38. VIII, 43. — ψεύδεα h. l. adiectivi notione ac vi ponitur: vid. Schneider ad Platon. Polit. I. pag. 39. Heindorf ad Platon. Cratyl. p. 11.

i

οὖτε ἐπεμέλετο, οὖτε ἐς ἐπισκευὴν ἐδίδου οὐδὲν, οὐδὲ φοιτέων ἔθυε, ὡς οὐδενὸς ἐοὖσι ἀξίοισι ψεύδεά τε μαντήτα κεκτημένοισι. ὅσοι δὲ μιν κατέδησαν φῶρα είναι, τούτων δὲ, ὡς ἀληθέως θεῶν ἐόντων καὶ ἀψευδέα μαντήτα παρεχομένων, τὰ μάλιστα ἐπεμέλετο.

175 Καὶ τοῦτο μὲν ἐν Σάι τῆ ᾿Αθηναίη προπύλαια θωυμάσιά οι ἐξεποίησε, πολλὸν πάντας ὑπερβαλλόμενος τῷ τε ὕψει καὶ τῷ μεγάθει, ὅσων τε τὸ μέγαθος λίθων ἐστὶ καὶ ὁκοίων τέων τοῦτο δὲ, κολοσσοὺς μεγάλους καὶ ἀνδρόσφιγγας περιμήκεας ἀνέθηκε, λίθους τε ἄλλους ἐς ἐπισκευὴν ὑπερφυέας τὸ μέγαθος ἐκόμισε. ἡγάγετο δὲ τούτων τοὺς μὲν ἐκ τῶν κατὰ Μέμφιν ἐουσέων λιθοτομιέων, τοὺς δὲ ὑπερμεγάθεας ἐξ Ἐλεφαντίνης πόλιος, πλόον καὶ εἰκοσι ἡμερέων ἀπεχούσης ἀπὸ Σάιος. τὸ δὲ

#### CAP. CLXXV.

τῆ 'Αθηναίη — ἐξεποίησε] Ad προπύλαια conf. II, 101 et ad ἐξεποίησε II, 125. 126. Neque aliter ἐξοικοδομήσας cap. 176 fin. coll. 180. Etenim indicare vult, Amasin non tantum haec opera instituisse fierique iussisse, sed ad finem etiam perduxisse neque imperfecta reliquisse. Voculam of, quam ab-esse mavult Schaefer. ad Lambert. Bos. de ellips. l. Gr. p. 582, retinui probante Schweigh., qui eam nui probante schweigh, qui eam ex abundanti Herodoti scrmone tuetur et ad τῆ Αθηναίη refert. Id enim ipsum cum pro τῷ τῆς Αθηναίης ἐερῷ positum haberi debeat, causa erat cur adderet dativum of, ipsi, i. c. in ipsius deae honorem. Neque placet dativus ethicus, quem Lhardy h. l. intelligi vult: sibi (i. e. Amasidi), ut ipse rex suam erga deos pietatem hoc opere exstructo declarare volucrit. - πάντας intelligit eos, qui ante ipsum talia opera exstruxerant reges. Quae sequuntur verba ὅσων τε — τέων, ad lapidum in hoc opus insumtorum et quantitatem et qualitatem, ut loquuntur, declarandam spectant: quantorum magnitudine qualiumquantorum magnitudine qualium-que lapidum mole (propylaea illa) sint (exstructa, si respicias). Ad κολοσσούς in seqq. conf. nott. ad II, 130; ad ἀνδοσσειγγας περιμή-κεας consul. quae in Excursu ad h. l. allata sunt.

ηγάγετο δὲ] i. e. adduci, adveki iussit, s. advekenda curavit, ut medii verbi vis ac potestas cognoscatur, quae hic fere eadem est atque in verbo ποιείσθαι II, 100. 127. 148. I, 31, ubi vid. nott. — In seqq. reposui είκοσι (pro ἐείκοσι): vid. nott. ad II, 121 init.

2x των — λιθοτομιέων] Cf. II, 8. 158 ibiq. not. Probabiliter hic colles indicari, quibus hodie nomen Maasara, statuit Wilkinson. Manners etc. III. p. 878: quo loco de his lapidibus excidendis e rupe, advehendis inde et tractandis omnino disserit.

έξ Ἐἰεφαντίνης πόλιος] De Elephantine insula vid. not. ad II, 17. Urbis ruinae quaedam in colle dispersae hodieque conspici dicuntur; de quibus plura Ritter. Erdkunde I. pag. 690. Unde non admodum remotae lapicidinae, e quibus lapides ad istiusmodi moles protracti sunt. Vid. not. ad II, 8. Add. Wilkinson. Manners etc. I. p. 191, quo teste adhuc in lapicidinis Syenes inveniuntur inscriptiones, quae lapidum molem inde excisam et avectam ab Amasi ad templa, aedificia vel exstruenda vel exornanda testantur. Ac navi ingentem molem lapideam secundo fluvio Saĭn advectam esse, ipsa Herodoti verba probant, quae etiam, quo ad navigationem per Nilum institui solitam attinet, valde tenenda sunt.

οὐκ ἥκιστα αὐτῶν ἀλλὰ μάλιστα θωυμάζω, ἔστι τόδε · οἰκημα μουνόλιθον ἐκόμισε ἐξ Ἐλεφαντίνης πόλιος · καὶ τοῦτο ἐκόμιζον μὲν ἐπ ' ἔτεα τρία, δισχίλιοι δέ οἱ προσετετάχατο ἄνδρες ἀγωγέες, καὶ οὖτοι ἄπαντες ἦσαν κυβερνῆται. τῆς δὲ στέγης ταύτης τὸ μὲν μῆκος ἔξωθέν ἐστι εἶς τε καὶ εἴκοσι πήχεες, εὖρος

Conf. Heeren. Ideen II, 2. pag. 144 seq., Ritter. l. l. p. 881 et not. ad Herod. II, 96. Navigationem viginti dierum iustam videri iudicat Iomard. Descript. de l'Egypt. Ant. I livr. p. 626, si quinque die-rum iter maioribus, reliquorum vero dierum iter minoribus schoenis absolvi cogitemus. Conf. not. ad II, 4.9. οίκημα μουνόλιθον] "Attigit hunc locum Iomard. in descriptione Elelocum lomard. in descriptione Ele-phantines: Descr. de l'Ég. Antiqq. t. I. cap. 3. p. 3." Cr. Tu conf. supra II, 155 et Joillois et du Bois-Aymé in Descript. des ruines de Delta (Descript. de l'Eg. Antiqq. t. II. chap. XXV. pag. 9. 10), ubi secundum mensuras lapidis ab He-rodoto indicatas eiusdem pondus rodoto indicatas eiusdem pondus probabiliter statuunt. "Le bloc enprobabiliter statuunt. "Le bloc entier du monolithe (praestat enim ipsa apponere verba), tel qu'il a été detaché des rochers granitiques de Syène, étoit de 344 mètres cubes et demie (10047, 6 pieds cubes), pesant 914,832 Kilogrammes (1,868,853 livres à raison de 186 livres par chaque pied cube); et si l'on en déduit le vide, qui est de 165 mètres et 20 centièmes (4818, 85 nieds cubes), il restera pour la 165 mètres et 20 centièmes (4818, 85 pieds cubes), il restera pour la masse effectivement transportée à Sais 179 mètres, 30 centièmes cubes (5228, 75 pieds cubes), pesant 476,076 Kilogrammes (972,547, 5 livres), car on ne peut douter, que l'évidement du monolithe n'ait été fait sur la carrière même. Letroppe (Payue archéolog L n. 642) tronne (Revue archéolog. I. p. 642) pondus huius monolithi ait fuisse "près de 2 millions de Kilogrammes et environ 500000 Kilogrammes (le double de l'obelisque de Louxor) après avoir été taillé et évidé." Iacobs De mensur. Herodot. p. 23 seq. totius huius domus pondus fuisse invenit 686,238 libr. Borussic., quae ipsae efficiant pon-dera centenaria 6238, 5., si centum decem libris hoc pondus constare sumis. Hunc igitur monolithum totum ruinis obtectum, quae omnem regionem occupant, sub terra adhuc latere suspicati sunt docti Galli, quos supra laudavi. Adhuc talis monolithus, cuius forma maxime accedit ad eum, quem Herodotus h. l. descripsit, cernitur eo loco, cui nunc nomen Tel et Mai (alii Mui), olim Thmuis; in quo Amasidis nomen inscriptum legi testatur Burton, qui eundem accurate dimensus est; vid. Letronne l. l. et Wilkinson. Manners etc. I. p. 191.

nomen inscriptum legi testatur Burton, qui eundem accurate dimensus est; vid. Letronne l. l. et Wilkinson. Manners etc. I. p. 191.

καὶ τοῦτο ἐκόμιζον μὲν ἐπ' ἔτεα τρία κ. τ. λ.] Ad verba ἐπ' ἔτεα τρία conf. II, 119 et ad significationem vocis στέγης II, 148. κυβερνῆται iidem sunt, qui supra II, 164 commemorantur: qui cum lapidis molem e lapicidinis fluvio secundo transportassent, inde eandem e navi elatam via terrestri traverunt ad eum locum, quo constitui hanc domum lapideam oportuit. Hoc vero opus utique difficillimum quomodo exegerint, adhuc cernere licet ex vetustorum Aegyptiorum imaginibus, quarum unam exhibuit Wilkinson. (Manners etc. III. p. 328) itemque Layard (Nineveh and Babyl. p. 114, qui idem similem imaginem e sculpturis Assyriacis addidit) colossi ingentis opus sistentem hominum multorum manibus per funes tracti.

to μὲν μῆκος ἔξωθεν κ. τ. λ.] Letronnium l. l. si sequimur, 21 cubiti efficiunt 11 metra Gallica, 14 cubiti 7, 38 metr. Gall. et octo cubiti aequant metra Gall. 4, 216, unde 344 metra cubica exsistant. Sed Iacobs l. l. hos numeros nimios habet inde productos, quod eorum calculo cubiti maioris mensura sit supposita loco cubiti vulgaris, ex quo 21 cubiti efficiant 9,711 metr. Gallic. sive 30,04 pedd, Rhenann.,

δὲ τεσσερεσκαίδεκα, ΰψος δὲ ἀκτώ. ταῦτα μὲν τὰ μέτρα ἔξωθεν τῆς στέγης τῆς μουνολίθου ἐστί. ἀτὰρ ἔσωθεν τὸ μῆκος ἀκτω-καίδεκα πηχέων καὶ πυγόνος, τὸ δὲ εὖρος δυώδεκα πηχέων, τὸ δὲ ῦψος πέντε πηχέων ἐστί. αῦτη τοῦ ἰροῦ κέεται παρὰ τὴν ἔσοδον. ἔσω γάρ μιν ἐς τὸ ἰρόν φασι τῶνδ' εῖνεκα οὐκ ἐσελκύσαι τὸν ἀρχιτέκτονα αὐτῆς, ἐλκομένης τῆς στέγης, ἀναστενάξαι, οἶά τε χρόνου ἐκγεγονότος πολλοῦ, καὶ ἀχθόμενον τῷ ἔργω, τὸν δὲ Αμασιν ἐνθύμιον ποιησάμενον, οὐκ ἐᾶν ἔτι προσω-190 τέρω ἐλκύσαι. ἤδη δέ τινες λέγουσι, ὡς ἄνθρωπος διεφθάρη ὑκ' αὐτῆς τῶν τις αὐτὴν μοχλευόντων, καὶ ἀπὸ τούτου οὐκ

14 cubiti = 6,474 metr. Gall. sive 20,63 ped. Rhen., 8 cubiti = 3,699 metr. Gall. sive 11,79 ped. Rhenan. Atque idem etiam valere vult de mensuris interioris partis, ita computatis, ut cubiti 18g aequent 8,709 metr. Gall. sive 27,75 ped. Rhen., cubiti 12 = 5,549 metr. Gall. s. 17,68 ped. Rhen., cubiti 5 = 2,312 metr. Gall. s. 7, 37 ped. Rhen.

καὶ πυγόνος] πυγών continere dicitur viginti digitos sive quinque palmas. Itaque non valde distat a cubito, qui viginti quatuor digitis s. sex palmis constat. Vid. Wurm. de pondd. ratt. pag. 92.

οιά τε χούνου έχγεγονότος πολλού] Haec locutio insolens videtur Wesselingio, cum Herodotus (v. nott. ad II, 124.) aliique scriptores potius in hisce usurparint verbum έγγίνεσθαι ε. γίνεσθαι. Schweighaeuserus, qui ipse requirit έγγεγονότος, ferri tamen posse vulgatam iudicat, si abesset πολλού. Equidem libris invitis nihi mutarim, praesertim cum έπιγίγνεσθαι in hac formula quoque adhiberi I, 27 videam. Dindorf et Dietsch receperunt έγγεγονότος. — Ad οία τε conf. nott. I, 06, atque haud scio an huic τε respondeat και in versis seqq. και άχθόμενον, quod e Florentino aliisque nuper mutatum in καταχθόμενον malui tamen cum recent. edd. retinere. Neque sane ullus mihi constat locus, in quo κατάχθεσθαι inveniatur, quod in Plutarchi Caton. min. 58. p. 788 coniectura reponere tentavit Schaeferus (Plut. Vit. T. V. p. 321).

Unus Suidas (II, 1. p. 169 ed. Bernhardy) habet κατηχθημένος βεβαφημένος; itemque verbum καταχθέω, ab Herodoto utique alienum, legitur in Iosephi Antiqq. Iudd. XVIII, 6, 7.

ένθύμιον ποιησάμενον] i. e. animadvertentem et religioni habentem, ut vulgo reddunt id, quod in omni-bus libris et scriptis et editis legi-tur: ἐνθνμιστὸν ποιησάμενον, quodque satis tueri videtur et Suidae (ἐνθυμιστὸν reddentis ῦπο-πτον) et Hesychii ipsiusque Pollu-cis (Onomast. II, 231) auctoritas, qui quod e Thucydide V, 32 affert ένθυμιζόμενοι, id e melioribus codd. nunc mutatum in ένθυμούμενοι, cum ένθυμίζεσθαι indeque deductum ένθυμιστός ad serioris actatis scriptores pertineat nec ullum oius exemplum cognitum sit ante Appianum, qui Civil. IV, 63. Mi-thrid. 120 primus hoc verbo usus esse videatur. Itaque recte Noster VIII, 54 scripsit είτε και ένθύμιον έγένετο: unde profectus Valckenarius hoc quoque loco ένθύμιον (pro ένθυμιστὸν) se præferre dirit ed Ammonium respective. dixit, ad Ammonium provocans, qui p. 52 et 53 ένθύμιον scripsit έτί-θετο έπὶ τοῦ προστροπαίου idque Antiphontis testimonio firmavit. plura quoque attulit Duker. ad Thu-cydid. VII, 18. Quae cum ita sint, rescripsi ένθύμιον, quod unum verum esse pronuntiavit nuper Cobet Varr. Lectt. pag. 57. — In seqq. verbis vox ανθοωπος propter voces τῶν τις postpositas mihi su-specta fit; e glossa vocibus τῶν ric addita irrepsisse videtur.

έσελχυσθηναι. 'Ανέθηκε δε καλ έν τοισι αλλοισι ίροισι ό "Αμα- 176 σις πασι τοισι έλλογίμοισι έργα το μέγαθος άξιοθέητα, έν δε καλ έν Μέμφι τον υπτιον κείμενον κολοσσόν, του Ήφαιστείου εμπροσθε, του πόδες πέντε καλ έβδομήκοντα είσι το μηκος. έπλ δε τῷ αὐτῷ βάθρῷ έστασι, Αίθιοπικοῦ ἐόντες λίθου, δύο κολοσσολ, είκοσι ποδῶν τὸ μέγαθος ἐων ἐκάτερος, ὁ μεν ἔνθεν, ὁ δ' ἔνθεν τοῦ μεγάρου. ἔστι δε λίθινος ἔτερος τοσοῦτος καλ

#### CAP. CLXXVI.

έν δὲ καὶ] Conf. nott. ad I, 185 et quae plura affert Gail. in Mém. de l'acad. d. Inscr. VIII (Paris. 1827). pag. 190 seq. Intactum reliqui ἀξιοθέητα atque ἀξιοθεητότατον (in fine cap.) et cap. 182 cum Bredov. p. 46. Recentt. edd. ἀξιοθήπα et ἀξιοθηπότατον. Colossum εππον κείμενον intelligo resupinum, i. e. sedentem, dorso parieti adacto, cuiusmodi colossos adhuc in Aegyptiorum monumentis conspicimus, diversos illos quidem ab iis, qui erecti stant aut columnarum fere in modum templis additi, aut ante templa positi. Iacobs l. l. pag. 11 intelligit colossum de basi deiectum, parum recte. Letronne (Mém. de l'Acad. d. Inscript. XVII. P. I. pag. 28) vertit, "couché sur le dos," idque ita intelligi vult, ut, cum neque sedentes neque erecti colossi, quales vulgo exsistunt, intelligi possint, de statua Osiridis cogitemus, in funebri lecto iacentis. Mihi haud persuasit vir doctus. Utut est, hunc colossum, cuius pedes longitudinem 75 pedum habebant (i. e. 23, 121 metr. Gall. sive 73, 67 pedd. Rhenn., computante Iacobs l. l.), maximum fuisse omnesque adeo, quotquot adhuc exstant, longitudine superare/recte idem admonuit Iacobs.

Alθιοπικοῦ ἐόντες λίθου] ἐόντες pro ἐόντες e Schweighaeuseri coniectura recentt. edd. quoque probata recepi, et mox revocavi εἶ-κοσι pro ἐείκοσι, ut cap. 175. Αἰ-θιοπικοῦ e nonnullis libris recepit Wesseling. pro τοῦ αὐτοῦ, quod et ipsum probati libri offerunt, quodque haud continuo reiiciendum videtur Creuzero in Annal. Heidelbb. 1823. nro. 10. pag. 153, ubi

ipse coniicit, olim sic scriptum fuisse Alθιοπικοῦ τοῦ αὐτοῦ ἐόντες λίθου. Non enim alienum videri censet ab Herodotea oratione, ut post τῷ αὐτῷ continuo sequatur τοῦ αὐτοῦ, quod ipsum sensui haud repugnet, cum tres colossos, eidem basi superimpositos, eiusdem quoque lapidis fuisse probabile sit. — De lapide Aethiopico vid. II, 127 et 134. Verba: ἐπὶ δὲ τῷ αὐτῷ βάθοῷ ἐστᾶσι vulgo vertunt: "super eadem basi duo alii stant colossi." Exspectabam ἐπὶ δὲ τοῦ αὐτοῦ βάθου; quapropter malim reddere: iuxta s. prope idem fundamentum s. basin, ut ἐπὶ sequente dativo ponitur IV, 86. 87. III, 59. VII, 235. II, 108. IV, 18, ubi vid. nott. De statuae fundamento dicitur βάθουν V, 85. 86.

ο μὲν ἔνθεν, ὁ δ ἔνθεν τοῦ μεγάρου] Ex Vallae interpretatione ("magno illi adsistentes") Schaefer. pro μεγάρου, quod in omnibus libris comparet, edidit μεγάλου, probante, cum reliqui editores reiecissent, Letronnio in Mém. s. le tombeau d'Osymand. (Paris. 1822) pag. 7, ubi h. l. ita vertit: "sur la même base sont deux colosses debout .... placés de chaque côté du grand (colosse)." Add. eundem iu Mém. de l'Acad. d. Inscriptt. XVII. P. I. pag. 28 et Revue d. deux mond. (1845). T. IX. p. 535. Sed recte retineri vult Wilkinson. (Manners etc. I. p. 191) vocem μεγάρου, quam de ipsa æde sive de interiori templi parte intelligit. Tu conf. nott. ad I, 47. 65. II, 141. 143. 169. — Ad seqq. ἔπερος τοσοῦνος conf. nott. ad I, 120. Creuzero 1. l. pag. 152 haud convenire videtur cum Herodotei sermonis perspicuitate, quod in seqq.

έν Σάι, κείμενος κατά τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ ἐν Μέμφι. τῇ "Ισι τε τὸ ἐν Μέμφι Ιρὸν "Αμασίς ἐστι ὁ ἐξοικοδομήσας, ἐὸν μέγα τε καλ άξιοθεητότατον.

177 Ἐπ' 'Αμάσιος δὲ βασιλέος λέγεται Αίγυπτος μάλιστα δὴ τότε εὐδαιμονῆσαι, καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τῆ χώρη γινόμενα, καὶ τὰ ἀπὸ τῆς χώρης τοῖσι ἀνθρώποισι. καὶ πόλις ἐν αὐτῆ γενέσθαι τὰς ἀπάσας τότε δισμυρίας τὰς οίκεομένας. νόμον δὲ

ad vocem ετερος additum inveniatur Meros alia atque in antece-dentibus significatione. Itaque Italus interpres plane omisit vocem 11σινος, relique sic vertens: "Stanno due colossi di pietra etiopica — νέ n' ha anche un altro in Saïs etc." In seqq. ad verbum έξοικοδομείν conf. cognatae notionis verbum éxποιείν, de quo II, 125. 136. 175.

## CAP. CLXXVII.

'Επ' 'Αμάσιος δὲ — εὐδαιμονῆσαι]
Vera haec videri, quae Herodotus scripsit ab ipsis Aegyptiis, sacerdotibus opinor, sibi tradita, statuit Letroune Mém. de l'Acad. des Inscr. XVII. P. I. p. 34. Hanc Aegypti felicitatem ex commercio cum exteris gentibus, quod illo temperatoris gentibus quod illo temperatoris gentibus quod illo temperatoris gentibus quod illo temperatoris quod illo temperatoris gentibus quod illo temperatoris quod illo tem cum exteris gentibus, quod illo tempore institui coeptum mox valde creverit, repetendam censet Heeren. Ideen II, 2. pag. 390. Nec tamen illud ex Herodoti verbis colligam, quae ad largum frugum proventum ex Nili inundatione maiori ortum neque ad commercium divitiasque inde comparatas spectant. Sed gra-viora sunt, quae in h. l. nos tesi sacros Iudaeorum libros nent. consulamus. Eos enim si sequamur, eo ipso tempore, quo sum-mam Aegypti felicitatem Noster praedicat, Nabuchodonosorus Acgyptum cepit ipsumque Apriem (de quo supra II, 169), ut videtur, in-terfici iussit. Terram vastatam ac desertam, quae quadraginta per andesertam, quae quadraginta per annos inhabitata iaceat, gentem Aegyptiorum in alias regiones dispersam canit Ezech. XXIX, 9 seqq., quocum conf. Ierem. XLIV, 30. XLVI, 26. Abdallatif p. 184 e translatione Sacyi. Plura Beck: Weltgesch. I. pag. 729. Haec cum prorsus repugnent Herodoteae nar-

rationi, statuit Wesselingius, cum scriptorem sua Aegyptiis sacerdotibus debere, qui multa dissimularint et ultima Amasidis fata felicemque regni statum nimium quantum auxerint. Quem multi viri docti secuti sunt. Tu conf. nott. ad II, 161. Equidem in tanto dissensu quid certi statuam, non habeo, quamquam hoc negari nequit. Amasidem valde acceptum fuisse vi-Amastaem value acceptum in inses vi-deri sacerdotibus, quorum animos sibi valde illum conciliasse ex iis colligo, quae multa ille rex in tem-pla et restituenda et recens ex-struenda impendisse fertur. Iustum caeteroqui et aequum Amasidis regnum in Aegyptios, quorum favorem hoc modo sibi conciliarit, laudat Diodor. I, 68 fin.

xαl πόλις -- δυσμυρίας τὰς οίκεομένας] Diodor. I, 31 scribit antiquis temporibus in Aegypto fuisse vicos memorabiles et urbes plures duodeviginti millibus, ut in commentariis sacris suo loco notatum videre liceat; Ptolemaco autem Lagi regnante, plures triginta millibus recensitas esse. Quocum Wesselingius contendit testimonium Theocriti (XVII, 82) et Stephani Byz. s. v. Διόσπολις, sub Ptolemaeis Ae-gyptum ingens cepisse incrementum addens urbiumque ac pagorum numerum, cum Philadelphus regna-ret, XXX millia excessisse. Qui numerus fuerit incolarum Aegypti temporibus Amasidis felicissimis, Herodotus non tradit; Diodorum si sequimur, septuagies centena mil-lia numerata fuisse antiquis illis temporibus putabimus, ipsius vero Diodori actate infra tricies centena millia haud numerari. Qui numeri cum nimii viderentur ac nonnihil exaggerati, inquisiverunt in eosdem Αλγυπτίοισι τόνδε "Αμασίς έστι ὁ καταστήσας ' ἀποδεικνύναι έτεος έκάστου τῷ νομάρχη πάντα τινὰ Αίγυπτίων, ὅθεν βιοῦται μηδε ποιεύντα ταύτα, μηδε αποφαίνοντα δικαίην ζόην, ίθύνεσθαι θανάτω. Σόλων δε ό Αθηναΐος λαβών έξ Αίγύπτου

Lane: Account of the manners and customs of the modern Egypt. I. p. 27, Wilkinson. Manners etc. I. p. 217 coll. Bohlen Ind. I. p. 33, Jonnès (Mém. sur la population de l'ancienne Egypte in : Compte rendu [Séances et travaux de l'Acad.] 1851. p. 421 seqq. et l'Institut Sect. II. nr. 192. p. 140 seqq. eiusdem anni), qui Diodorum secutus septuagies centena millia hominum Aegyptum antiquitus incoluisse sta-tuit idque praeterea monuit, haud defuisse Aegyptiis illa aetate ea, quibus incolarum singulorum facto recensu accurate totum incolarum

numerum constituerent. νόμον δε Αίγυπτίοισι τόνδε κ. τ. 1.] δε cum recentt. edd. scripsi e Florentini atque aliorum codd. auctoritate pro vulgata τε, quam retinet Sancrofti liber quamque etiam retinuit Dindorf ac Lhardy. νομάρχη intactum reliqui, neque cum Sancrofti libro scripsi νομάρχω, bene memor eorum, quae de útraque forma apud Herodotum in talibus nominibus ex ἄρχω compositis obvia docuit Bredov. pag. 232. Conf. etiam Th. Malina: De dictione Polyaen. p. 10.

lyaen. p. 10. οθεν βιούται] Ita pro βεβαιούται nunc e libris pluribus editum, probante Suida, qui βιοῦται laudans explicat ζη, et dudum monente Valckenario, qui recte internente Valckenario, qui recte interpretatur: quonam quaestu sustentaretur, hace adiciens: ,, ἀποδεινύντα ὅθεν ξῆ, habet de re eadem loquens Aelian. V. H. IV, 1. λόγον δώσοντα — πόθεν διαξῆ Diogen. Laërt. VII, 168. ἀπὸ τίνων ἔκαστος πορίζεται τὸν βίον Diodor. Sicul. I, 77. — Quid Aegyptium moverit ad utilissimam hanc legem ferendam, docet Perizon, ad Aeferendam, docet Perizon. ad Aelian. V. H. X, 14 [ut scilicet quotidiano victu quaerendo occupatis otium non sit ad insidias tyrannidi struendas]. Quam ex Aegypto petitam civibus suis tulisse traditur Solon, lex Draconi potius videtur contribuenda velut auctori: vid. Wesseling. ad Diodor. I. pag. 88 et Taylor. Lectt. Lyss. p. 707 seq. [Alia hanc in rem excitat Creuzer. [Alia hanc in rem excitat Creuzer. in nott. orationis de civitate Athenarum etc. p. 63 sive Opuscull. selectt. p. 115.] Eandem apud alios etiam populos viguisse ante Perizon. ostenderat Abramus ad Cicer. or. pro Sextio c. 48." Heeren. Ideen II, 2. p. 338 not. Herodoti loco utitur. ex quo manifestum fiat. loco utitur, ex quo manifestum fiat, quam diligentem et accuratam po-litiam (nos dicimus Polizei) in singulos Aegyptios hi nomarchi exercuerint, qui singulis nomis admi-nistrandis praefecti fuisse videantur, quibus demarchi subditi erant, de quibus vid. nott. ad III, 6. Caeterum Wilkinson. Manners etc. II. p. 32 hanc legem, quam Amasidi Herodotus tribuit, hoc rege longe antiquiorem esse putat, cum eius vestigia e sculpturis cognosci possint Amaside prioribus; affertque ipse imaginem inde sumtam, in qua exhibentur Aegyptii homines multi ad magistratum accedentes, coram quo sedet scriba, tabulam stilumque tenens manibus in perscribendo occupatis. Quod ad Solonem atti-net, Attica lex utique ad censum spectasse a Solone institutum indeque necessaria ad ipsa civium iura constituenda fuisse videtur. Nomarchi Aegyptii sepulcrum splendidissimum prope Ilithyiam (nunc El Kab) descripsit addita inscriptione Brugsch: Reisebericht. aus Aegypt. p. 221 seq. μηδε ποιεύντα ταύτα] "Schaefer.

Append. ad Bast. epist. critic. pag. 29 mavult μη δε ποιεύντα. " Or. εθννεσθαι θανάτφ (morte plecti) dixit Noster, qui gubernandi notione h. v. adhibuit I, 194, Homero quo-que (Ili. XI, 528. Od. XI, 10. V, 270 etc.) et Hesiodo (Opp. et D. 7. 9. 263. Scut. 324) frequentata.

τοῦτον τὸν νόμον 'Αθηναίοισι ἔθετο, τῷ ἐκεῖνοι ἐς αἰεὶ χρέων178 ται, ἐόντι ἀμώμῷ νόμῷ. Φιλέλλην δὲ γενόμενος ὁ "Αμασις 
ἄλλα τε ἐς Ἑλλήνων μετεξετέρους ἀπεδέξατο, καὶ δὴ καὶ τοἰσι 
ἀπικνευμένοισι ἐς Αἴγυπτον ἔδωκε Ναύκρατιν πόλιν ἐνοικῆσαι τοῖσι δὲ μὴ βουλομένοισι αὐτῶν οἰκέειν, αὐτοῦ δὲ ναυτιλλομένοισι, ἔδωκε χώρους ἐνιδρύσασθαι βωμοὺς καὶ τεμένεα 
θεοίσι. τὸ μέν νυν μέγιστον αὐτῶν τέμενος, καὶ οὐνομαστότατον ἐὸν καὶ χρησιμώτατον, καλεύμενον δὲ Ἑλλήνιον, αἴδε πό-191 
λιές εἰσι αὶ ἰδρυμέναι κοινῆ, Ἰωνων μὲν Χίος καὶ Τέως, καὶ

#### CAP. CLXXVIII.

έδωκε — ένοικήσαι] Simili modo infra έδωκε — ένιδούσασθαι et supra II, 154 δίδωσι χώρους ένοικησαι, in quibus verbum ένοικησαι notione intransitiva poni aeque atque mox olxésiv (coll. II, 166) recte que mox oluster (coll. 11, 100) recte monet Bredov. p. 74. Atque in talibus fere Noster praetulit verba cum Fo composita; vid. V, 23 ibique nott. VII, 29. IX, 7. §. 2.—Naucratis, quae ad Saïticum nomum pertinuit, in orientali ripa Canopici fluvii, qui haud procul inda mari innoitur, erat sita. Nec Canopici fluvii, qui haud procul inde mari iungitur, erat sita. Nec multum remotus ille locus, ubi post fuit condita Alexandria. tis ipsa ad commercium exercendum valde accommodata crat, ut vel ex iis patet, quae II, 97 enar-rantur. Condita ferebatur urbs (teste Strabone XVII. p. 1153 s. 801 coll. Stephan. Byz. s. v.) a Milesiis, qui Inarum devicerant. Qui cum Artaxerxis Longimani tempore vixerit, alium Inarum nobis non amplius cognitum intelligi vult Schultz. Spec. apparat. crit. ad annal. p. 25 seq. Nam multo ante Artaxerxis tempora Naucratin conditam fuisse necesse est, de qua quod apud Hieronymum legimus:
,,anno 1264 Olymp. VI, 4 [253 a Chr. n.] mare obtinent Milesii constructuation of National Con-structuation, id verum esse non posse monstrat Fischer (Griech. Zeittafeln pag. 109), Milesios teste Strabone Naucratim condentes ad Psammitichi tempora, circa Olymp. XXXVII, 3 sive 630 a. Chr. n. revocans. Id vero ex Herodoti verbis satis tuto colligi posse videtur, Amasidis temporibus Naucratim iam exstitisse, quippe qui rex Graecis non locum (χώρους), in quo urbem conderent, assignasse dicitur, sed urbem (πόλιν) tradidisse, in qua sedes suas figerent. Hanc igitur iam conditam fuisse patet. Et quamquam ipsum urbis nomen (Ναύκρατις) prorsus Graecum est, deductum a ναῦσι κρατεῖν, i. e. a victoria navali hic reportata (a Graecis, opinor), tamen in ipsa Graeca voce latere nomen quoddam Aegyptium urbis longe antea conditae censet Letronne (Mém. de l'Acad. XVII, 1. p. 10 et Revue d. d. mond. 1845. T. IX. p. 522 seqq.). Add. Soldan in: Rhein. Mus. IV, 1. p. 126 seqq. 138 seqq. et conf. a Cr. laudatum Wyttenbach. ad Plut. Morall. I, 2. pag. 907. De quibus certiora haberemus, si ad nos pervenisset Apollonii Rhodii liber nunc deperditus, qui inscribebatur κτίσις Νανκράτεως. De reliquis confer Mannert. Geogr. d. Gr. u. Roem. X, 1. p. 563 seq. Nam commercio floruit urbs, cuius vel meretrices Herodotus commemorat II, 135 fin., multumque hinc valuit ad universum Aegypti statum. De quo Heeren. Ideen II, 2. p. 388 seq.

χώρους ένιδούσασθαι] Cum Gaisf. dedi χώρους. Wesseling. tenuerat χώροις. Ad τεμένεα conf. nott. ad II, 112. In seqq. χοησιμώτατον dicit templum, quo maxime utuntur, ut explicuit Schweighaeuser. in Lexic. Herod. II. p. 376 probante Schaefero ad Plutarch. Vit. T. IV. p. 361. — Mox scripsi πόλιες pro vulg. πόλις, vid. nott. ad II, 97.

Φώχαια καὶ Κλαζομεναὶ, Δωριέων δὲ 'Ρόδος καὶ Κνίδος καὶ 'Αλικαρνησσὸς καὶ Φάσηλις, Αἰολέων δὲ ἡ Μυτιληναίων μούνη. τούτων μέν ἐστι τοῦτο τὸ τέμενος, καὶ προστάτας τοῦ ἐμπορίου αὖται αὶ πόλιές εἰσι αὶ παρέχουσαι. ὅσαι δὲ ἄλλαι πόλιες μεταποιεῦνται, οὐδέν σφι μετεὸν μεταποιεῦνται. χωρὶς δὲ Αἰγινῆται ἐπ' ἐωυτῶν ἰδρὐσαντο τέμενος Διὸς, καὶ ἄλλο Σάμιοι 'Ήρης, καὶ Μιλήσιοι 'Απόλλωνος. 'Ην δὲ τὸ παλαιὸν μούνη ἡ 179 Ναύκρατις ἐμπόριον καὶ ἄλλο οὐδὲν Αἰγύπτου. εἰ δὲ τις ἐς τῶν τι ἄλλο στομάτων τοῦ Νείλου ἀπίκοιτο, χρῆν ὀμόσαι, μἡ μὲν ἑκόντα ἐλθεῖν · ἀπομόσαντα δὲ τῆ νηὶ αὐτῆ πλέειν ἐς τὸ

'Ιώνων μὲν κ. τ. λ.] De Ionum urbibus diximus ad I, 142; de Doricis civitatibus II, 144; de Aeolensibus I, 149. Voce 'Pόδον ternas insulae urbes indicari probabile est, Ialysum, Camirum, Lindum, cum Rhodus urbs multo post demum anno 408 a. Chr. n. condita dicatur. Vid. Larcherum tom. VII. pag. 674.

καὶ Φάσηλις] Urbs in Lyciae atone Pamphyliae confinis site Green

nal Φασηλις] Urbs in Lyciae atque Pamphyliae confiniis sita, Graecis urbibus per Lyciam dispersis vulgo adnumerata, suisque legibus atque institutis utens. Plura citavi ad Ctesiae fragmm. pag. 292. Add. Forbiger: Handb. d. alt. Geograph. II. pag. 257.

καὶ προστάτας τοῦ ἐμπορίου] προστάται videntur fuisse, qui negotiatorum rebus attenderent et arbitri essent litium, quales recentior netas in portubus et emporiis constituit viros; consules vulgo appellantur. Utrum iidem sint atque τιμοῖτοι, quorum unus inter Naucratidis civitatis rectores memoratur apud Athenaeum IV, 13, coniectura vix assequi licebit, cum omnibus careamus testimoniis de re publica Naucratiarum. Praefectos mercatorum ex vetere inscriptione apud Reinesium affert Wesselingius (cui etiam reliqua debemus), itidemque decem Atheniensium ἐπιμελητάς τοῦ ἐμπορίου apud Harpocrat. s. v. Qui de Graecorum emporiis nuper disputavit, Ulrichs (Zeitschrift f. Alterthumswiss. 1844. nr. 3. pag. 24), is etiam attigit προστάτας in his emporiis constitutos non tanquam ἀρχήν s. ἐπι-

μελητὰς τοῦ ἐμπος/ου, sed tanquam consules, ad commercii rationes tuendas constitutos, "Handelsconsuln für den Schutz des griechischen Handels." Atque Athenis ipsi peregrini s. metoeci Atticum civem προστάτην sive patronum rerum suarum ad omnia negotia sive publica sive privata eligere solebant: vid. allata ab C. F. Hermanno Griech. Staatsalterth. §. 115. not. 3. μεταποιεύνται] Timaeus in Lex. Plat. p. 170: μεταποιείοθαι ἀντιποιείοθαι (i. e. sibi vindicare, attribuere aliquid), ubi plura adscripsit Ruhnken., Herodotei loci haud immemor. Ad μετεὸν conf. nott. ad II, 148. — Ad ἐπ' ἐωντῶν in seqq. cf. nott. ad I, 142.

## CAP. CLXXIX.

Hν δὲ τὸ παλαιὸν μούνη ἡ Ναύκατις ἐμπόριον] Soldan l. l. vocem τὸ παλαιὸν respicere ad Amasidis ipsius tempora, quae posteris Persicae dominationis temporibus, quibus ipse Herodotus in Aegyptum venit, opponantur. Mihi nihil obstare videtur, quo minus etiam ad tempora Amaside priora Noster respexisse sit putandus. De Graecorum emporiis disputavit Ulrichs l. l.

εί δέ τις — ἀπίκοιτο] εί, si quid video, hic tempori indicando inservit (cum, quoties), indeque optativo iungitur, ut I, 106. Haud aliter II, 181: τῆ ἐπεί τε συγ-κλίνοιτο ὁ Ἦμασις. — Αd μὴ μὲν (pro μὴν) conf. supra II, 118. Μοχ πλέειν retinui omnibus libris probatum; recentt. edd. πλώειν. Αd verba ἐν βάρισι confer II, 96.

Κανωβικόν ἢ εἰ μή γε οἶά τε εἰη πρὸς ἀνέμους ἀντίους πλέειν, τὰ φορτία ἔδεε περιάγειν ἐν βάρισι περὶ τὸ Δέλτα, μέχρι οὖ ἀπίκοιτο ἐς Ναύκρατιν. οῦτω μὲν δὴ Ναύκρατις ἐτετίμητο. 180' Αμφικτυόνων δὲ μισθωσάντων τὸν ἐν Δελφοίσι νῦν ἐόντα νηὸν τριηκοσίων ταλάντων ἔξεργάσασθαι (ὁ γὰρ πρότερον ἐων αὐτόθι αὐτομάτως κατεκάη, τοὺς Δελφοὺς δὲ ἐπέβαλλε τεταρτημόριον τοῦ μισθώματος παρασχεῖν) πλανώμενοι δὲ οἱ Δελφοὶ περὶ τὰς πόλις ἐδωτίναζον, ποιεῦντες δὲ τοῦτο, οὐκ ἐλάχιστον ἐξ Αἰγύπτου ἡνείκαντο. ᾿Αμασις μὲν γάρ σφι ἔδωκε χίλια στυπτηρίης τάλαντα, οἱ δὲ ἐν Αἰγύπτφ οἰκέοντες Ἑλληνες εἰκοσι μνέας.

οῦτω μὲν δὴ Ναύκρατις ἐτετίμητο] Apte haec sic reddit Ulrichs l. l. "so gross waren die Privilegien dieses Handelsplatzes."

#### CAP. CLXXX.

έξεργάσασθαι] Ita cum Gaisfordio aliisque rescribendum censuimus pro vulgato έξεργάσθαι, quod retinuit Dietsch. In ipso verbo eam vim inesse crediderim, quam in έξοικοδομεῖν et ἐκποιεῖν advertimus supra II, 175. 176. — μισθοῦν hic valet locare, elocare (aedem exstruendam). Trecenta talenta, quae hic commemorantur, Aeginetica talenta, ab Atticis utique diversa longeque iis maiora, hic cogitanda esse statuit Grote: History of Greece IV, 161: unde effici vult summam 115000 libr. Anglicc. Equidem cur ab Atticis discedam, nullam video causam; itaque trecenta talenta aequabunt (si Wurmium sequimur) 781 745 flor. et 6 Crucig. sive 1, 668,270 Francorum Gallicorum.

ό γὰο πρότερον — κατεκάη] De forma κατεκάη confer quae affert Bredov. pag. 345; etenim primi aoristi forma (κατεκαύθη) apud Nostrum quoque reperitur. De loci argumento conf. Herod. I, 50, ubi templi cremati iam mentio erat facta; de quo ab Alcmaeonidis instaurato Wesselingius consuli vult Her. V, 62. Pausan. X, 5 et Dion. Petav. in Themist. or. IV. p. 391. Et cf. nott. ad I, 50. — In seqq. pro yulg. ἐπέβαλε edidimus cum

rec. edd. ἐπέβαλλε, atque retinuimus quod antecedit δὲ, minus recte a Benedicto (Act. semin. reg. Lips. II. pag. 291) mutatum in δή. Ipsum verbum h. l. impersonaliter fere usurpari videtur de eo, quod convenit, quod iniunctum est, s. quod incumbit, sequente infinitivo et accusativo, quemadmodum post συμ-βαίνει, alia id genus, animadver-timus. Quare nolim scribere τοις Δελφοίς, uti Schweigh. in Lex. Herod. s. v. pag. 249 suspicatus est, quamquam, ubi activo sensu usurpatur verbum, dativum personae utique adiunctum habet, ut I, 106. VII, 23. Ac pertinet huc quoque τὸ ἐπιβάλλον (sc. μέρος), portio, quae alicui obtigit, portio conveniens IV, 115. Fr. Hoeger in Actt. phill. Monacc. III, 4. pag. 487 rescribi vult hoc loco ἐπέλαβε, quemadmodum apud Pausaniam III, 16. §. 7. ΙΝ, 9. §. 3 ο κλήρος - ἐπελάμβανε dicatur. Quod ab Herodoti loco alienum videtur. — In verbis seqq. πλανώμενοι δ ε οί Δελφοί περί τας πόλις έδωτίναζον attende voculam δε consulto repetitam ex enuntia-tionis initio ('Αμφικτυόνων δε μι-σθωσάντων κ. τ. λ.), ubi Noster po-suerat illam, iam alterum additurus exemplum liberalitatis ab Amarus exemptum interativatio au Ania-side in Graecos collatae; vid. I, 143. 163 et conf. etiam allata ad I, 196. II, 26. — ηνείκαντο revocavi pro ένείκαντο, quod e Florentino de-derat Gaisford. Tu vid. Bredov. pag. 299.
χίλια στυπτηρίης τάλαντα] VideΚυρηναίοισι δε "Αμασις φιλότητά τε καὶ συμμαχίην συνε-181 δήκατο. ἐδικαίωσε δὲ καὶ γῆμαι αὐτόθεν, εἰτ' ἐπιθυμήσας Ελληνίδος γυναικὸς, εἰτε καὶ ἄλλως φιλότητος Κυρηναίων εἰνεκα. γαμέει δ' ὧν, οἱ μὲν λέγουσι Βάττου, οἱ δ' 'Αρκεσίλεω θυγατέρα, οἱ δὲ Κριτοβούλου, ἀνδρὸς τῶν ἀστῶν δοκίμου, τῆ οὔνομα ἦν Λαδίκη. τῆ ἐπεί τε συγκλίνοιτο ὁ "Αμασις, μίσγε-

tur intellexisse Attica talenta eaque vulgaria, quorum unumquodque sexaginta minis constat, et 53 ferme libr. Paris, sive 55 libr. Colon. et quod excurrit, aequat, teste Wurm. de Pondd. ratt. p. 47. Letronne l. ad cap. anteced. l. pag. 27 haec mille talenta esse affirmat ferme "25000 Kilogrammes." Aluminis quoque meminit Diodor. V, 10, ubi Wesselingius alia attulit de locis ac regionibus, unde proveniat alumen, in re medica a veteribus adhibitum. Nam laudatissimum ex Aegypto provenire dicebatur, proximum e Melo insula. Monet vero Beckmann. ad Aristotel. de mirabb. cap. 139. p. 281, salem, quem nos aluminis (Alaun) nomine novimus, veteres ignorasse quorum alumen s. στυπτηρία haud dubie fuerit vitrioleum impurum (unreines Eisenvitriol, quale e lapidi-bus dissolutis stalactitarum in modum oriri solet). Idem citat alu-minis historiam, quam dederit in Commentt. soc. Gott. I. et Geschichte d. Erfind. II. pag. 92. Qui, uti videtur, ex Bergmanno sua sumsit, cuius locum primarium (Opusce. chemic. et phys. I. pag. 281) mecum communicavit doctissimus Gmelinius, vir harum rerum peritissimus. Graecorum enim στυπτηρία, ut Bergmann. docet, et Romanorum alumen nativa erat materia et a sale, qui nostris diebus hoc nomen gerit, mul-tum differebat. Ad stalactitarum genus pertinuisse videtur, et si quid aluminis habuit, hoc saltem admo-dum fuit parcum et vitriolica ma-teria ex omni parte involutum. Factitium, quod nostris temporibus alu-men audit, in oriente (ut idem pergit Bergmann.) primum innotuit, sed quando, ubi et quomodo, latet. Ob stypticam facultatem usumque in arte chromatica et coriaria similem novus sal veteris retinuit no-

men, qui dein Misy, Sory vel atramentum sutorium appellatus fuit. Constat vero aluminis coquendi artem vix trecentis abhinc annis a Syria ad Europam allatam esse. — Quod Graeci per Aegyptum habitantes viginti minas dedisse dicuntur, id si de alumine intelligas, utique tam tenue donum (nam aequant ferme octo Kilogrammes) fuit, ut iure miremur, non plura ab his Graecis, mercatoribus opinor ditissimis, collata fuisse, praesertim si cum iis, quae Aegyptiorum rex dederit, comparentur. Quare Letronne 1. 1. suspicatur excidisse post μνέας vocem χρυσοῦ, ut adeo dederint Graeci viginti minas aureas, quae aequaverint quatuor talenta argentea, sive summam ferme 22000 Francorum Gall. (secundum Wurmium 22243 Fr. 60 Cent. sive 10423 Florenn. 18 Crucigg.). Equidem nisi tale quid exciderit, certe mente addendum esse crediderim.

### CAP. CLXXXI.

Κυρηναίοισι δε Αμασις φιλότητά τε] Secuti sumus Schweigh. et Gaisf. ita edentes pro vulg. Κυρηναίοισι δ΄ ές άλλήλους, quae ex glossemate in textum irrepsisse videntur.

of μèν λέγονοι Βάττον, οἱ δ' Αρκεόλεω δυγατέρα] Scripsi e duobus codd. Βάττον pro vulg. Βάττεω, iubente Bredov. p. 234, quem recentt. edd. quoque secuti sunt. Bini libri, accedente Vallae versione, afferunt: Βάττεω τοῦ Αρκεόλεω, Batti, Arcesilai (filii); quod verius putat Wesseling., cum optime et res et tempus congruat, si quidem Battus ille aequales habuerit Apriem et Amasin Nostro auctore IV, 159, Batti vero filium Arcesilaum minor aetas excludat.

σθαι ούχ οίός τε έγένετο τῆσι δὲ ἄλλησι γυναιξὶ έχρᾶτο. έπεί τε δὲ πολλὸν τοῦτο ἐγίνετο, εἶπε ὁ Αμασις πρὸς τὴν Λαδίκην ταύτην καλεομένην ' Α γύναι, κατά με έφάρμαξας, καί ξστι τοι οὐδεμία μηχανή, μὴ οὐκ ἀπολωλέναι κάκιστα γυναικέων 192 πασέων. Ή δε Λαδίκη, έπει τέ οι άρνευμένη οὐδεν έγίνετο πρηύτερος ὁ "Αμασις, ευγεται ἐν τῷ νόῷ τῆ 'Αφροδίτη, ἦν οί  $\vec{\epsilon}\pi'$   $\vec{\epsilon}\kappa\epsilon(\nu\eta\nu$   $\tau\dot{\eta}\nu$   $\nu\dot{\nu}\kappa\tau\alpha$   $\mu\nu\gamma\partial\tilde{\eta}$   $\dot{\delta}$   $\vec{A}\mu\alpha\sigma\nu$ ,  $\tau\sigma\dot{\nu}\tau\sigma$   $\gamma\dot{\alpha}\rho$  of  $\kappa\alpha\kappa\sigma\ddot{\nu}$   $\epsilon\dot{i}$ ναι μῆχος, ἄγαλμά οἱ ἀποπέμψειν ἐς Κυρήνην. μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν αὐτίκα οἱ ἐμίχθη ὁ "Αμασις" καὶ τὸ ἐνθεῦτεν ἦδη, ὁκότε έλθοι πρός αὐτὴν, ἐμίσγετο καὶ κάρτα μιν ἔστερξε μετὰ τοῦτο. ή δε Λαδίκη απέδωκε την εύχην τη θεώ. ποιησαμένη γάρ ἄγαλμα ἀπέπεμψε ές Κυρήνην, τὸ ἔτι καὶ ές έμὲ ἡν σῶον, ἔξω τετραμμένον τοῦ Κυρηναίων ἄστεος. ταύτην τὴν Λαδίκην, ώς έπεκράτησε Καμβύσης Αίγύπτου, και έπύθετο αὐτῆς 182 η τις είη, απέπεμψε ασινέα ές Κυρήνην. 'Ανέθηκε δε καί αναθήματα ὁ ᾿Αμασις ές την Ἑλλάδα, τοῦτο μεν ές Κυρήνην άγαλμα ἐπίχουσον 'Αθηναίης καὶ εἰκόνα έωυτοῦ γραφή εἰκα-

γυναιξί έχοᾶτο] Qua eadem lo-cutione Noster usus IV, 113 indicat congressum, concubitum viri cum femina. Eodem modo Hippocrat. de aëre §. 100, ubi conf. a Corae nott. T. II. pag. 353. "Tu conf. Eustath. ad Odyss. I, 13. pag. 10, 52 ed. Basil." Cr. — In seqq. plerisque libris auctoribus omisimus  $\delta \dot{\eta}$ , quod vulg. post  $\epsilon i\pi \epsilon$  legebatur.

ονδεμία μηχανή] Confer II, 160.
— In seqq. Gaisfordium secuti librorum vetustorum auctoritate refinximus έγίνετο pro vulg. έγένετο et ἐν τῷ νόῷ pro vulg. ἐν τῷ νηῷ, quod glossam sapere videtur. Equidem propter hanc ipsam lectionis varietatem νόῷ, quod Sancrofti liber cum aliis praebet, retinere malui quam cum Mediceo et Florentino ponere νῷ. Conf. nott. ad I, 27. ἐκείνην τὴν νύκτα] Schaeferus ex conjecture reposuit ὑπ΄

ferus ex coniectura reposuit  $v\pi$ ξυείνην την νύκτα, eumque secuti sunt Schweigh., Gaisf. et recentt. edd. Mihi vero nulla iusta mutandi causa apparet. Supra I, 32 invenitur  $\ell\pi$   $\dot{\eta}\mu\dot{\epsilon}\varrho\eta\nu$ ; alia de praepositione  $\dot{\epsilon}\pi\dot{l}$  tempus indicante, ubi quartum casum adiunctum habet, notavimus ad II, 119. 133. 175.

τούτο γάρ οί κακού είναι μήχος] μῆχος, remedium, effugium, illustrarunt Aeschyli interprett. ad Agamemn. 2. Prometh. 605, ubi vid. menn. 2. Prometh. 605, ubi vid. Elmsleii Review of Blomfields Prometh. p. 187 ed. Lips. Add. Herodot. IV, 151.

καὶ ἐς ἐμὲ ἡν σῶον] Vid. supra I, 60 (ubi σῶαι), indeque etiam h. l. e Florentino allisque rescripsi

σῶον. Ad ποιησαμένη in proxime

antecedd, conf. II, 127. έξω τετραμμένον του Κυρηναίων αστεος] "Statuam notabit vultu extra urbem verso, sive spectantem loca suburbana." Wesseling.

#### CAP. CLXXXII.

είκόνα - γραφη είκασμένη»] id est: imaginem pictura assimilatam, ut reddit Schwgh. Conf. supra II, 73 et Schaefer. ad Longi Pastorall. pag. 327. Cacterum hoc ex loco G. Hermann. (cuius locum adscripsit Cr.: Ueber Boeckh's Behandll. d. Inschrift. pag. 203) concludit, iam illa actate privatos homines acque ac reges suas imagines staσμένην, τοῦτο δὲ τῆ ἐν Αίνδῷ Αθηναίη δύο τε ἀγάλματα λίθινα καὶ θώρηκα λίνεον ἀξιοθέητον, τοῦτο δ' ἐς Σάμον τῆ Ἡρη εἰκόνας ἐωυτοῦ διφασίας ξυλίνας, αὶ ἐν τῷ νηῷ τῷ μεγάλῷ ἱδρύατο ἔτι καὶ τὸ μέχρι ἐμεῦ ὅπισθε τῶν θυρέων. ἐς μέν νυν Σάμον ἀνέθηκε κατὰ ξεινίην τὴν ἑωυτοῦ τε καὶ Πολυκράτεος τοῦ Αἰάκεος, ἐς δὲ Αίνδον ξεινίης μὲν οὐδεμιῆς εῖνεκεν, ὅτι δὲ τὸ ἰρὸν τὸ ἐν Αίνδῷ τὸ τῆς ᾿Αθηναίης λέγεται τὰς τοῦ Δαναοῦ θυγατέρας ίδρύσασθαι προσχούσας, ὅτε ἀπεδίδρησκον τοὺς Αἰγύπτου παϊδας. ταῦτα μὲν ἀνέθηκε ὁ Ἅμασις. Εἶλε δὲ

tuasve elaborandas curasse aliisque honoris quasi causa donasse. Sed iudice Boeckh. (in Corp. Inscrr. Graecc. I, 3. pag. 872) cave cre-das in publico statuas positas esse ab Amaside Graecis in civitatibus, cum religionis causa illas in tem-pla dicaverit. Add. Raoul Rochette (De la pinture chez les Grecs etc. pag. 209 seq.), qui recte monet de donario hic agi in deae templum dedicato ibique suspenso; ipsam vero hanc imaginem a Graeco artifice, probabiliter Samio confectam, in ligno pictam fuisse addit indeque facile etiam Cyrenem mitti atque in templi pariete suspendi potuisse. Ac profecto primus tale quid inter Aegyptios fecisse videtur Amasis: namque privatorum hominum imagines conficiendi morem Aegyptiis illa aetate cognitum non ruisse, iure mihi statuere videntur viri docti. Tu conf. etiam Minu-toli: Einige Worte über die Ver-schiedenheit des Styls in den Aeschiedenheit des Styls in den Aegypt. Kunstdenkmälern (Berolin. 1834.) pag. 16. — De thorace linteo, cuius statim fit mentio, conf. Herod. III, 47 et Plin. H. N. XIX, 1. τῆ ἐν Λίνδος 'Αθηναίη] Haud praetermitti debet, Danaidas, quae Thesmophoria in Graeciam introduxisse fermente. (II 121) Mineraca. feruntur (II, 171), Minervae quo-que sacra antiquissima in Lindo instituisse dici, ex Aegypto et qui-dem ex urbe Saï, uti opinor (nam insignis haec urbs religionibus Isi-dis-Neith s. Minervae), huc allata et inde per omnem Graeciam propagata. Nec abhorret, quod ab ipso

Danao templum conditum nonnulli scribunt. Vid. Diodor. I, 58, ubi multa de hoc templo Wesselingius. Sed Strabo XIV. pag. 655 s. 967 C Herodotum sequitur, quem eundem conf. II, 107. 171 ibiq. not. Plura Creuzer. in Symbol. III. p. 346 seqq. ed. tert. Ipsius templi olim celeberrimi pauca adhuc superesse rudera testatur Ross, qui ipsum locum, in quo aedes exstructa fuit, accurate descripsit primusque inscriptiones quasdam ibi repertas protulit; vid. Rhein. Mus. N. F. IV. p. 163 seqq. Archaeolog. Zeit. 1851. (IX.) nr. 25. pag. 281 seqq., Reisen nach Kos, Haicarnass, Rhodus etc. pag. 72 seqq. — Ad formam plusquamperfecti tδρύατο conf. Bredov. pag. 328, cum quo eodem pag. 111 mox scripsi μέχρι pro μέχρις. Ad seqq. ές μέν νυν Σάμον κ. τ. λ. conf. infra III, 40. — Ad προσχούσας conf. not. ad I, 2.

Elle δὲ Κύπρον] Ad rem cf. Diodor. I, 68: κατεστρέψατο δὲ καὶ κὰς ἐν Κύπρον πόλεις καὶ πολλά τῶν ἐκοσυμησεν ἀναθημασιν ἀξιολόγοις. Quod vero Horodotus addit: πρῶτος ἀνθρώπων, id ex Aegyptiorum sacerdotum ore, qui talia iactarint, fluxisse putat Dahlmann. Herod. pag. 152 seqq., cum multo ante iam Tyriis Phoenicibus insula fuerit subdita, quos ipsos Amasis eiecisse putandus sit. Diodorus nihil de Phoenicibus tradit, quos una cum Cypriis ab Aprie pugna navali victos esse antea narraverat: adeo ut vel hac re probari videatur, utramque gentem illa aetate iunctam fuisse: nisi Cyprios Tyriis s. Phoenicibus aliquo modo subditos ant tributo obnoxios dixe-

Κύπρου πρώτος αυθρώπων και κατεστρέψατο ές φόρου απα-

ris: qua de re conf. Engel: Kypros I. pag. 244 seq. 253. Hoc loco quod Phoenicum s. Tyriorum nulla mentio fit, inde opinor explicandum, quod Tyrii s. Phoenices a Nebucadnezare pressi nullam Cypriorum rationem habere potuerunt: neque vero inde colligas licet, Cyprios a Tyriis defecisse suique prorsus iuris fuisse; cf. Hengstenberg de Tyriorr. rebb. pag. 50. In hac rerum obscuritate egregia nobis exoritur lux ex inscriptione in ipsa Cypri insula reperta, cura nobilissimi ducis de Luynes publicata ac nuper explicata a Roethio: ex hac inscriptione, quae alia quoque offert maxime insignia, intelligimus Cypri statum et conditionem valde afflictam insulamque bellis intestinis ac seditionibus vexstam, sed mox liberatam per Aegyptum ipsumque Amasidem, cuius nomen (vid. ad II, 172 nott.) Roethius sibi invenisse videtur; inde enim effectum esse traditur, ut ad pacem concordiam

que redirent singulae civitates, Salamis, Amathus, Idalion, eximiamque hac in re fuisse curam Amasidis, qui illas civitates, ut foedus inirent, adduxit pacemque insulae reddidit. Vid. Numismatique et Inscript. Cypriotes par H. de Luynes. Paris. 1852. Pl. VIII. et IX. pag. 39 seqq. ac potissimum Ed. Roeth: Die Proclamation des Amasis an die Cyprier bei der Besitznahme Cyperns durch die Aegypter um die Mitte des VI. Iahrh. Entzifferung der Erztafel von Idalion etc. Paris et Heidelberg. 1855. pag. 95 seqq. — Bellum, quod cum Arabibus gessit Amasis teste Polyaeno VII, 4, Herodotus haud commemorat.

ές φόρου ἀπαγωγήν] Similem fere exitum in quibusdam libris seriorum scriptorum, qui Herodotum imitari studuerint, se invenisse testatur Wesselingius, v. c. in Procopbell. Goth. I, 5. Agath. I. pag. 13

C etc.

## ΊΣΤΟΡΙΩΝ ΉΡΟΔΟΤΟΥ Β΄.



## EXCURSUS I AD HERODOT. I, 35.

## "Αδραστος, "Αδρηστος, Adrastus.

Adrasti nomine plures occurrunt in Graecorum aeque ac Troianorum rebus. Primo loco ponamus Argivum illum Adrastum, regem Sicyonium, Talai filium, de quo Homer. Ili. II, 572 et Herodot. V, 67. Plura Creuzer. in Commentt. Herodd. pag. 217 seqq. Alter Adrastus Herculis fertur filius, qui ex oraculo se ipsum una cum Hipponoo fratre interfecit in flammas sese coniiciens, ut testatur Hygin. fab. 242. A quo diversus Adrastus, Meropis filius, qui Troianis opitulatur, teste Homero lli. 11, 830 coll. XI, 328, aliusque Adrastus Troianus, quem captum a Menelao interimit Agamemnon, Ili. VI, 38 sq. Sed utrumque hunc pro uno eodemque Adrasto haberi vult Heynius ad Iliad. l. l. Tertius aut secundus Adrastus inter nobiles Troianos commemoratur in Iliad. XVI, 694; et praeter hosce Graecus Adrastus, pater Eurydices, matris Laomedontis, a quo Adrasto nonnulli Adrasteam urbem conditam ferebant (conf. Apollod. I, 9, 13 ibiq. Heyn. obss.), aliis aliter statuentibus. Tu vid. Heyn. Obss. ad Iliad. II, 828. p. 412. Namque Adrasteam urbem, ab eo Adrasto, qui Nemesios templum primum exstruxerit, conditam iam Homerus novit, sitam illam quidem ad Propontidem et ad Troadem usque porrectam ea in regione, quae post ad Mysiam pertinuit. Facit huc Callimachi fragmentum apud schol. Apoll. Rhod. I, 1116 (nr. 45. p. 431 ed. Ernest.). Atque hac in urbe vel certe in eius agris Adrasteae fuit templum; quae dea nisi omnino Adrasti dea est, pro Nemesi vulgo habetur. Conf. Strabon. XIII p. 880 (Antimachi fragum. ed. Schellenberg. p. 71) et Hoeck. in Cret. I. p. 192 seqq. Alii Adrasteam in nymphis ponunt Iovisque Cretensis nutricibus una cum Ida, eandemque Curetum sororem appellant. Vid. Callimach. in Iov. 47. Apoll. Rhod. III, 133 ibiq. schol. Iungamus hisce ea, quae Stephanus Byzantinus (s. v. p. 36 ed. Berk.) ex Diogene retulit: Adrasteam esse ex Nymphis Orestiadibus, et ex Characis Hellenicis: Adrasteam esse locum Troiae appellatum ab Adrastea, filia Melissi, qui et Idae pater fuerit eius, quae primum in Troia regnaverit. Iam quo sensu Adrastea haecce Iovi addatur nutrix, pluribus exposuit Creuzer. in Symbol. II. p. 501 seqq. Ad cosmogoniam enim pertinere illam satis probant, quae apud Proclum leguntur in Theolog. Platon. IV, 16 et in Timaeum p. 323. Quod vero ad Asiam spectare videtur Adrastea eiusque religio, disputat Iablonsk. (de Nemesi Aegg. in Pantheo Aegyptt. p. 107) eandemque haberi vult ac Bubastin et Tithrambonem. Ab Astarte s. Venere armata et Victrice eam haud differre contendit Bochart. in Geogr. sacr. I, 42. pag. 661, ac nuper quidem Hoeck. l. l. pag. 193 ad cosmogonica Asiae minoris numina relatam vult Adrasteam, haud multum sanequam diversam a Phrygia matre deum adeoque ipsam Cybelen, quae apud Graecos Adrasteae nomen acceperit a loco illo temploque celeberrimo. Qui enim Adrasteam Melissi faciant filiam, eos ad posteriora tempora pertinere idem addit l. l. p. 191.

Iam vero haec omnia eum in finem disputavimus, quo commonstremus (quod ad Herodoti narrationem diiudicandam nonnihil facere potest), Adrasti nomen si Phrygium sit, et ipsum pertinere ad sacra regum nomina, a numinibus summis repetita; ut Adrastus quasi alumnus perhibeatur deae Adrasteae (h. e. Veneris Victricis s. Minervae Victricis et Ultricis). Verum a Graeca stirpe si repetatur nomen (quo ducit fratris ab Adrasto interfecti nomen Agathonis), illud potius spectandum videtur, ut Adrastus modo ultor sit (quemadmodum Talai ille filius, notus in Epigonorum adversus Thebas expeditione, frater Eriphyles, quae fatale istud monile erat nacta, qui idem Tydeum perfugam ob fratris caedem expiat), modo punitus, sons, infelix, fugax, suaque ipsius manu occumbens, ut ille Herculis filius. Nec abhorret, quod deae Nemesi Adrastus quidam templum dedicasse traditur; hoc enim ad Troicas Phrygiasque religiones utique pertinet. Quin Herodoteus Adrastus, Gordii Phrygii filius, Nemesios quasi minister ac famulus est, quod vindictam Croeso superbo debitam exigit occiso eius filio \*). Ipse vero reus est, sons ac fugax s. exsul, qui sua ipsius denique perit manu. Quae cum ita sint, hoc in universum teneri equidem velim: haud pauca in antiquissima Lydorum regum historia inveniri, quae ad religionem potius referenda sint animumque pietatis praeceptis confor-

His, quae magnam partem e Creuzeri schedis ducta sunt, alia quaedam addere placet, quae ad huius narrationis vim et rationem perspiciendam valeant. Etenim Atys, Croesi filius, qui interficitur ab Adrasto, cuius telum ab apro s. sue aberravit, sponte in mentem revocat Atyn s. Attin deum per Phrygiam cultum eodemque modo, quo Adonidem, ab apro interemtum: de qua re cecinerat Hermesianax teste Pausan. VII, 17, 5. Utroque deo, sive Atye sive Adonide, satis constat solaris numinis vim declarari, qua vere ineunte in rerum natura omnia et producantur et alantur: quae eadem hieme accedente soleque recedente plane marcescunt adeoque emortua fere fiunt. Hoc vero tempus hiemale apro significari tradit Macrobius Sat. I, 21: unde satis fit manifestum, quo sensu Atys ab apro interfici dicatur; cf. Creuzer. Symb. II. p. 424. 429. coll. 376. Welcker: Rhein. Mus. II, 4. p. 504. Quo eodem ferme redit, si aprum Martis planetae animal dicas, cuius sideris vi omnia in terris nimio calore premantur atque deleantur omnisque naturae vis procreatrix emortua fere videatur, ut sit hiemali tempore; vid. Movers: Die

<sup>\*)</sup> Conf. Herod. I, 34 in. έλαβε έκ θεοῦ νέμεσις μεγάλη Κοοίσον. Ubi conf. nott.

Phoeniz. I. p. 224. 398, quem sequitur Th. Mencke Lydiacc. p. 17. Atque copiose haec tractat Rivola in Comm. de Baccho et Penth. P. II. p. 6 seqq. Quare multum abest, ut hanc Herodoti narrationem ab apri Calydonii fabula deductam aut ad huius similitudinem confictam habeamus, quemadmodum opinatur Grote: History of Greece III. p. 201, ut Graecorum fabulam de apro Calydonio et Erymanthico ad orientalium hominum narrationes de Atye s. Adonide revocandam indeque diiudicandam esse censeamus. Conf. Rivola l. l. p. 12. Adrastum vero, quem fatorum ac divinae vindictae ministrum hic cognovimus, nemo non videt pertinere ad deam Nemesin Adrasteam s. fatum inevitabile: quam deam per orientis quoque partes diversis nominibus cultam esse commonstravit Chr. Walz in Diss. de Nemesi Graecorum (Tubing. 1852) p. 12 seqq. coll. Preller: Griech. Mytholog. I. p. 333 seq. Itaque malim cum Stoll. (Ursprüngliche Bedeut. d. Ares p. 29 seq.) Adrastum, sive deum sive heroem, inevitabilem dicere ultorem, ipsa voce (α - διδράσκειν) hoc declarante, quam cum Welckero (in Schwenck. Etymologisch-mytholog. Andentungg. p. 302) hanc vocem a maturitate atque ubertate frugum (ἀδρὸς, ἀδροσύνη) repetere ipsumque Adrastum inde ad numina chthonia referre.

# EXCURSUS II AD HERODOT. I, 93.

## De sepulcro Alyattis.

, - Franciscus Inghiramius, vir de monumentorum antiquorum cognitione meritissimus, in Monumenti Etruschi serie IV. p. 167 seq. postquam Porsennae regis sepulcro Clusino (vid. Varro apud Plin. H. N. XXXVI. cap. 13) et in Asia et in Italia consimilia alia fuisse dixerat, ita pergit: ""Del pari nel paese di Lidi, secondo che Erodoto narra, il mausoleo d'Aliatte consistera in una base quadrilunga, sostenente enorme tumulo di terra della figura di un cono, sulla cui troncatura erano cinque grandi stelli, come gli obelischi della tomba Chiusina."" Tum amandat lectores suos ad ser. VItae tabulam F. 6; qua in tabula icones exhibitae sunt cum reliquiarum aliquot antiquae fabricae, tum eae, quae inserviant illustrandis descriptionibus veterum scriptorum, in his num. 6 et 8 huius ipsius monumenti ("Prospetto ipotetico della elevazione num. 6 e pianta num. 8 del sepolcro di Aliatte esistito nel paese de Lidi e descritto da Erodoto"), quod cum mausoleo Porsennae comparat Inghiramius. Ac de hoc, qui accuratius cognoscere velit, ei legendae sunt commentationes Orioli Itali et Quatremère de Quincyi \*) huiusque collegae Raoul Rochette (in Achilléide p. 97 seqq.): de Alyattis monumento mirari subeat, qui Inghiramius Graecis Herodoti verbis illa, quae insignioribus characteribus indicavimus, Italice adiicere potuerit et quomodo etiam Minutolius loco in annot. laudato figuram Alyattei sepulcri coni speciem habuisse dicere potuerit; laudandusque videatur Zoega, qui loco ibidem citato in his se continuerit: ","Vidit Herodotus Alyattis Lydi sepulcrum maximis quae tunc exstabant molibus accensendum, quod sic describit etc."" Sed tamen si a verbis ipsis Herodoti discedimus: — σημα, τοῦ ἡ κρηπίς μέν έστι λίθων μεγάλων,

<sup>\*) [</sup>Vid. Quatremère de Quincy: Monuments et ouvrages d'art antiques restitués d'après les descriptions des écrivains Grecs et Latins et accompagnés de dissertatt. archéologg. Paris 1829. T.I. p. 127—160, ubi Porsennae sepulcrum restituere et quae Plinius ex Varrone de hoc monumento tradidit, explicare conatus est, ad Alyattis sepulcrum quoe respiciens p. 151. Practerea conf. Thiersch. in commentatione ad I, 93 laudata, in qua p. 413 seqq. coll. 433 seqq. comparationem inter utrumque monumentum, Alyattis ac Porsennae, instituit. Post illum Gallum virum doctum in hoc sepulcro restituendo versatus est Dux de Luynes Annali dell' Instit. archeol. T.I. tav. XIII et T.I. p. 304—309 ac denique Canina Architett. Grec. T. II. CLXIX T. I. Part. III. p. 108—111. Br.]

τὸ δὲ ἄλλο σῆμα, χῶμα γῆς — οὖροι δὲ πέντε ἐόντες, ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦσαν έπλ τοῦ σήματος ἄνω — sepulcrum, cuius basis e grandibus lapidibus, reliquum autem sepulcrum terrae tumulus est — termini autem, qui quinque sunt adhuc ad meam actatem in summo sepulcro erant, ab his igitur verbis si discedimus: ipsam Herodotei loci sententiam apte et percepisse et reddidisse iudicandus sit Etruscorum monumentorum interpres. Nam primum Chandlerus I. l. de his Lydiae sepulcris ita refert p. 369 vers. Germ.: ",, Alle sind mit grünem Rasen bedeckt, und so viel mir in die Augen fielen, als ich unter ihnen herumwandelte, haben noch ihre Kegelform, ohne dass die Spitze auch nur ein wenig eingesunken wäre. Einer der Grabhügel auf dieser Höhe, der meist in der Mitte auf der Seite nach Sardes liegt, war das Grabmal des Alyattes, Vaters des Croesus. "" \*) Deinde in monumenti Albani, quod Curiatiorum nomine vulgari venit, ruderibus super basi e lapidibus exstructa hodieque comparent vestigia quinque conorum (Inghirami IV. p. 168: ", Così in Alba, colonia dei Frigi, civè digente che si può tenere compresa nell' antica Meonia, il vecchissimo e notissimo sepolcro denominato de Curiazi è anch' esso un dado lapide quadrato, sul quale sorgono cinque granconi."" - Se ne vegga la figura alla ser. VI. tav. F. 6 num. 10).

"Unde haud inepta coniectura est, Alyattei illius sepulcri basin lapideam fuisse cubum: tumulum e terra aggestum, conum. Atque si reputamus, numerum pyramidum quinarium bis memorari etiam in monumento Porsennae (vid. Varro ap. Plin. l. l.), haud absurde censebimus, eiusmodi architecturae Lydos inter atque Etruscos concentum tanquam novum argumentum accedere iis, quae plura ad narrationem Herodoti (I, 94) de Lydorum in Italia adventu firmandam posita sunt. Cui rei etiam Osannum v. cl. fidem habere video in disputatione de monumento Phrygio nuper reperto. Vid. eius viri libellus, qui inscribitur Midas p. 10 infra. —" CREUZER.

<sup>\*) [</sup>Nuperrime tumulos Lydorum regum Alyattisque sepulcrum accuratius perquisivisse dicuntur viri docti, Spiegelthal et Behr-Negendank, a quibus et certiora et accuratiora des his exspectamus: vid. Monatsbericht d. Berlin. Akad. d. Wissensch. 1853 Novemb. p. 653. 1854 Decemb. p. 700, ubi addita est imago camerae subterraneae nuper effossae tumuli Alyattis. Br.]

## EXCURSUS III AD HERODOT. I.

Herodoti locum de Lydis in Etrnriam profectis retulit, landato auctore, Dionysius Halicarnassensis, Antiqq. Romm. I, 27, illud addens (cap. 28 init.), multos quoque alios scriptores hanc de Tyrrhenorum origine sententiam esse secutos eosque discrepantes in indicando coloniae duce ac tempore. Nam alios scribit Tyrrhenum Herculis filium dixisse, ex Omphale Lydia prognatum \*), qui in Italiam profectus Pelasgos iis ex urbibus, quas supra Tiberim septentrionem versus tenuerint, eiecerit; alios Telephi filium vocasse Tyrrhenum, qui post Troiam captam in Italiam advenerit. Quibus idem Dionysius gravius opponit Xanthi testimonium, qui scriptor, Lydus genere indeque maxima ut videtur fide dignus, nihil prorsus quidquam de hac Lydorum colonia in Etruriam deducta retulerit, sed Atyis filios, Lydum et Torrhebum, patrio regno diviso utrumque in Asia remansisse enarraverit. Addit suam ipsius sententiam Dionysius (cap. 29 seq.), qua Tyrrhenos, quos a Pelasgis diversos esse vult, Lydorum colonos fuisse pernegat. Ov μέν δή, in clausula scribit cap. 30 init., οὐδὲ Λυδῶν τοὺς Τυβόηνοὺς άποίκους οίμαι γενέσθαι. Quae enim singula hanc in rem attulit argumenta de diversa lingua, diversis institutis, moribus, deorum cultu, aliis sumta, longiora sunt, quam quae huc apponantur. Sed ad Herodoti auctoritatem, Lydos duce Tyrrheno in Etruriam venisse scribentis, accedit Timaeus, cuius fragmentum servavit Tertullian. de spectacc. cap. 5 \*\*); accedit Strabonis testimonium, qui haec ut vulgo recepta (ως φασι) prodit V, 2 p. 219 s. 335, C et p. 221 s. 339 coll. scholiast. Plat. p. 207 ed. Ruhnk. Nec aliter fere Plutarchus in Quaest. Romm. p. 277 D, in Romuli vit. cap. 2 in. 25 fin.; atque e Romanorum scriptoribus Vellei. Patercul. I, 1. §. 4. Horatius Sat. I, 6, 1. Virgil. Aen. II, 781 aliisque locis, quos Heynius indicat in Excurs. III ad libr. VIII. p. 282, Silius Italicus IV, 719 (ubi consul. interprr.). VIII, 484. Quippe poetae Latini hand raro Lydias res appellant Tyrrhenicas. Quid? quod Sardium legati coram senatu Romano decretum Etruriae recitavere, quo se Etruscorum consanguineos esse ostenderent, eadem fere in medium proferentes, quae apud Herodotum leguntur; vid. Tacit. annal. IV, 55 \*\*\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Hue quoque referent clavam in numis Populoniae antiquissimis conspicuam, qua Herculem indicari volunt. Conf. Lanzi: Saggio di ling. Etrusc. t. II. p. 101." Cr.

\*\*) ,,Vid. Theod. Ryck. in dissert. de primis Italiae colonis ad calc. nott. Holstenii ad Stephan. Byz. p. 423." Cr.

\*\*\*) Pertinet huc quoque Senecae illud: "Tuscos Asia sibi vindicat."

His fere enumeratis veterum testimoniis iam accedamus ad recentioris aetatis scriptores. Atque Ryckins, ut hinc ordiar, disertis Herodoti verbis plus tribuendum esse censuit, quam Xanthi silentio, qui aliqua certe ex causa, nos quamvis latente, commotus esse potuerit, ut nihil his de rebus memoriae proderet. Galli docti Sevinius et Freretius (in Acad. d. Inscript. t. V. p. 236 seqq. XVIII. p. 95 seqq.) Xantho atque Dionysio potius fidem addi voluerunt, itemque Heynius, qui a Xantho, Lydio homine, magis quam a Graecis Romanisque standum, ipsamque fabulam ab Herodoto proditam inde ortam esse iudicat, quod Graeci antiquum Etruscorum nomen Turesenorum depravarint in Tvoόηνων. Tu vid. Excurs. III ad Virg. Aen. VIII p. 281 ibiq. laudd. \*) His, quae passim iam attulit Creuzer. in Fragmm. historr. p. 152 seqq., adde, quae recentioribus temporibus in eandem sententiam prolata sunt a Guil. A. Schlegel. (Annal. Heidelbb. 1816. nr. 54 p. 854) et potissimum a Niebuhr. (Roem. Gesch. I p. 64 ed. prior. I. p. 111 ed. alter.), qui Herodoti testimonio anteferendam statuunt et Xanthi et Dionysii auctoritatem, praesertim cum tanta inveniatur linguae, institutorum, morum, religionis inter utramque gentem diversitas.

Sed Gallorum, quos supra memoravi, rationes, quibus Herodoti fidem elevarunt, iam Larcherus infringere studuit accurato examine ad Herodoti locum I, 94 t. I. p. 377 seqq. not. 266 instituto. Nam haec de industria ab Herodoto Lydorum ipsorum ex fama ac fide tradi censet eoque magis tradi, quod ille haec a Xantho neglecta vidisset. Herodotum autem Xanthi narrationes falsas, quas putabat refellendas, aliaque, ab isto omissa, supplenda sibi sumsisse monuit Creuzer. in Symb. II. p. 828 not., multumque Xanthi silentio tribuendum esse idem negat, cum Xantho, quippe Lydio homini, satis causae subesse potuerit, cur celaret, quae minus facerent ad gentis suae gloriam atque dignitatem, Herodoto vero, quem in ipsa Italia opus suum absolvisse novimus, melius utique de his rebus inquirere verumque indagare licuerit. Neque hoc admodum valet, quod Etruscorum mores, instituta, alia a Lydis tantopere differre vulgo clamant; minime enim haec tanta esse dudum statuit Wachsmuth. (Aeltere Gesch. Roms p. 85), quin vestigia nonnulla reperiantur, quibus utramque gentem unius eiusdemque stirpis esse probabile fiat. Pertinent huc, quae in utriusque gentis religionem altius indaganti obviam fiunt haud pauca valde congrua et perquam similia, pertinent quoque huc ea, quae de aeris elaborandi arte, in qua utraque gens mirum in modum excelluerit, vulgo proferuntur, aut quae de Etruscorum vestimentis e Lydia repetendis tradita inveniuntur (conf. C. O. Müller. Etruscc. I. p. 262. 270), alia, quae proferre longum est \*\*). Ad linguae etiam similitudinem, ad ludos Etruscorum scenicos, et quae

<sup>\*)</sup> Quo prior iam Valckenarius Xantho Lydo in rebus patriis potius quam Graecis recentioribus credendum iudicaverat ad Herodot. IV, 45.

\*\*) Vel eum morem, quo apud Lydos acque atque apud Etruscos olim corpore dotem sibi parasse filiae dicuntur, ad hanc utriusque gentis cognationem referunt; vid. nott. ad I, 93.

sunt his similia, alii respiciunt\*). Quibus alia haec bina nunc addit Creuzerus, quae pro Herodoto pugnare quodammodo cum videantur, minime ille praeteriri vult. Est Theopompi locus ex lib. XXI Philipp. apud Athenaeum XII. p. 526 tom. IV. p. 457 Schweigh., ubi haec invenimus: τὸ τῶν 'Ομβρικῶν ἔθνος, ἔστι δὲ περί τὸν 'Αδρίαν, ἐπιεικῶς είναι άβοοδίαιτον, παραπλησίως τε βιοτεύειν τοίς Λυδοίς. Iam vero nemo nescit, quam late patuerit nomen Ομβρικών Theopompi aetate, ut proinde Etrusci his comprehendi debeant. Alterum illud est, quod Sibyllina Romanorum oracula iubebant Idaeam matrem coli, ut auctor est Livius XXXIX, 10. Atque etiam Varro (ap. Servium in Virg. Aen. VI, 36) Sibyllam illam, quae Tarquinio oracula obtulerat, pro Ergthraea habet. Quae res Niebuhrio quoque in Rom. hist. I p. 530 ed. secund. lonicam illorum oraculorum originem arguere videtur. Nos dixerimus: etiam Lydiam, quandoquidem Mater Idaea ad Lydorum religiones pertinet. Iam cum nemo nesciat, quam vim Etruscorum oracula in Romanorum res antiquitus et ad Claudii usque imperatoris tempora habuerint, probabilis coniectura est, illam mentionem Lydiae Deae ad Etruscos prius quam ad Romanos pervenisse. Haec Creuzerus. Itaque probamus Lanzium cautius de his disserentem nec Dionysii auctoritatem temere sequentem in Sagg. di ling. Etrusc. I. p. 14. 147. II. p. 82. 83 seqq. ed. sec., ubi multa idem attulit singula, quae ad Etruscarum rerum originem Lydiam vel certe Asiaticam faciant. Equidem quid statuam, antequam in medium proferam, dicendum est de C. O. Muelleri sententia, in librr. de Etruscis volumine priori p. 72 seqq. 82 seqq. 88 seqq. pluribus exposita \*\*). Namque colonos ex Asia minori in Etruriam venisse haud ille negat; nec vero Lydos fuisse arbitratur, sed Pelasgos palantes, qui iidem Lesbum, Imbrum aliasque Aegaei maris insulas olim tenuerint et in Asiae minoris ora Lydia quoque consederint (unde Tyrrhenis adeo illis cognomen), his ipsis e terris mari traiecto ad Italiae oras Tiberisque ferme ostia venisse ibique Tarquinios potissimum condidisse, quam ipsi Tusci urbem inter reliquas primariam habuerint, omnium rerum et divinarum et humanarum apud Tuscos quasi parentem. Neque etiam urbis Caere rationem haberi negat. Quae sententia cum ab Herodoti (quem, Graecum hominem, Graecas Etruscorum origines non

<sup>\*) &</sup>quot;Vid. The classical journ. 1810. II. p. 535 seqq." Cr. Tu conf. quae de Atyis nomine diximus ad Herodot. I, 7. Hinc minime mirum, Gallo docto (Raoul Rochette: Histoir. de l'établiss. d. colon. Grecq. I. p. 358 seqq.) Herodoteam narrationem ut magis veram probari. Adde, quae postea idem vir doctus scripsit in Journal d. Sav. 1843 p. 424 seq. 1844. p. 625.

<sup>\*\*)</sup> Muelleri sententiae subscripsit Kämpf. Umbrice. Spec. I. p. 41, eandemque recepit adeoque amplificavit Uschold: Gesch. d. troj. Kriegs p. 207 seqq., impugnavit Schwegler: Roemische Gesch. I. p. 262 seq. In alia abiit Grotefend: Gesch. u. Geograph. v. Altital. I. p. 34 ct praccipue IV. p. 18 seqq. nullam prorsus cognationem inter Lydiae atque Etruriae Tyrrhenos fuisse ratus omnemque famam ex confusione utriusque gentis ortam esse. Nec aliter fere Hupfeld., de quo mox dicemus.

protulisse, modo tales fuerint, quis credat?) aliorumque scriptorum testimonio recedat, nec ipsis artis monumentis nuper detectis conveniat, non est, quod diu in ea immoremur. Iam, ut hoc unum modo commemorem, quotquot in Etruscorum sepulcris aliisque monumentis repraesentati conspiciuntur homines, nonne aliam prorsus oris delineationem, alium vultum, alium prorsus corporis commonstrant habitum, valde illum quidem remotum a Graecis?

Multum enim abest, ut, quae nuperrime detecta et e hypogaeis maxime eruta sunt vetustissimae Etruscorum artis monumenta, Graecam prodant originem, ut ad orientem potius referenda videantur, ex quo uno imagines, signa, symbola in hisce monumentis antiquissimis conspicua illustrari atque intelligi poterunt. Quaenam vero haec ipsa orientis sit regio, cui sua debeant Tusci et unde Tuscorum origo sit repetenda, id certo pronunciare minime adhuc licet, cum ipsa illa monumenta nondum omnia ad accuratam doctorum hominum notitiam pervenerint adeoque novis inventis quotidie augeantur, ut, nisi omnis me fallit spes, aliquando tenebrae nunc Etruscorum rebus offusae dissipentur clariorque his terris affulgeat lux. Utut est, orientalem Etruscorum originem vel ea, quae adhuc innotescunt, satis prodere videntur \*). Tu conf. Dorow.: Notizie intorno alcuni vasi Etrusci (Pesaro 1828) et eiusdem viri docti libellum, qui inscribitur: Etrurien und der Orient (Heidelberg. 1829) p. 6 seqq., Voyage archéologique dans l'ancienne Etrurie etc. (Paris. 1829) p. 35 seq. 38 seqq. coll. Universel (Paris. 1829) nro. 20. p. 71 \*\*).

Nolo huc referre monumentum in media Phrygia ab Anglis inventum descriptumque \*\*\*), antiquissimum illud quidem, nec vero tale, ex

<sup>\*)</sup> Addere hic iuvat Maffeii sententiam de orientali Etruscorum orir) Addere nic iuvat Maneii sententiam de orientali Etruscorum origine in Append. ad Istor. diplomat. p. 219 proditam et aliis rationibus e linguarum affinitate literarumque similitudine desumtis probatam Rinckio in Annall. Heidelbb. 1824 nr. 52. p. 826 seqq. Etruscos maximam certe partem ille vult Cananaeos esse, ab Israëlitis Syriâ pulsos indeque in Lydiam commigrantes, unde in Etruriam fuerint delati, quemadmodum ab Herodoto memoriae fuerit proditum.

<sup>\*\*)</sup> Quae ibi afferuntur, eorum haud pauca ad Aegyptum spectare videntur. Quin ipsa hieroglyphicae artis vestigia quaedam apud Etruscos reperiuntur. Aegyptiorum et Etruscorum sepulcra simillima, pin-

scos reperintur. Aegyptiorum et Etruscorum sepulcra simillima, pingendi modum, colorum rationes simillimas affert Rosellini Monum. civil. I. p. 136. II. p. 203 seq., Wilkinson: Topograph. of Theb. p. 151. Add. Gray: Tour to the sepulchres of Etruria. Lond. 1840 (Athenaeum Lond. 1840. nr. 691. p. 67 seqq.).

\*\*\*\*) Descripsit Leake in Walpole Itinerarr. Londin. 1820. Tu vid. Journal des Savans 1820. Octob. p. 624—626. Annall. des voyages par Eyriès t. XVIII (Paris 1823). p. 328 seqq., Hammer. in Annall. Viennenss. t. XXXIII. p. 122. Idem monumentum nuper exhibuerunt Texier et Stewart, quos ad I, 14 laudavi. — Ex Osanni rationibus monumentum hoc incidit intra ann. 740—570 ante Christum natum. Vid. p. 37 l. l. hoc incidit intra ann. 740—570 ante Christum natum. Vid. p. 37 l. l. Qui Lyciae monumenta vetusta nuper perquisiverunt, Lyciorum architecturam, literas, alia Etruscis perquam similia inveniri contendunt, ut in Etruriam e Lycia vel certe ex Asia minori traducta haec videantur. Vid. Fellows Discoveries etc. p. 197 et Sharpe ibid. p. 442.

sunt his similia, alii respiciunt\*). Quibus alia haec bina nunc addit Creuzerus, quae pro Herodoto pugnare quodammodo cum videantur, minime ille praeteriri vult. Est Theopompi locus ex lib. XXI Philipp. apud Athenaeum XII. p. 526 tom. IV. p. 457 Schweigh., ubi haec invenimus: τὸ τῶν Ὁμβρικῶν ἔθνος, ἔστι δὲ περί τὸν Αδρίαν, ἐπιεικῶς είναι άβροδίαιτον, παραπλησίως τε βιοτεύειν τοίς Λυδοίς. Iam vero nemo nescit, quam late patuerit nomen Όμβρικών Theopompi aetate, ut proinde Etrusci his comprehendi debeant. Alterum illud est, quod Sibyllina Romanorum oracula iubebant Idaeam matrem coli, ut auctor est Livius XXXIX, 10. Atque etiam Varro (ap. Servium in Virg. Aen. VI, 36) Sibyllam illam, quae Tarquinio oracula obtulerat, pro Erythraea habet. Quae res Niebuhrio quoque in Rom. hist. I p. 530 ed. secund. lonicam illorum oraculorum originem arguere videtur. Nos dixerimus: etiam Lydiam, quandoquidem Mater Idaea ad Lydorum religiones pertinet. Iam cum nemo nesciat, quam vim Etruscorum oracula in Romanorum res antiquitus et ad Claudii usque imperatoris tempora habuerint, probabilis coniectura est, illam mentionem Lydiae Dene ad Etruscos prins quam ad Romanos pervenisse. Haec Creuzerus. Itaque probamus Lanzium cautius de his disserentem nec Dionysii auctoritatem temere sequentem in Sagg. di ling. Etrusc. I. p. 14. 147. II. p. 82. 83 seqq. ed. sec., ubi multa idem attulit singula, quae ad Etruscarum rerum originem Lydiam vel certe Asiaticam faciant. Equidem quid statuam, antequam in medium proferam, dicendum est de C. O. Muelleri sententia, in librr. de Etruscis volumine priori p. 72 seqq. 82 seqq. 88 seqq. pluribus exposita \*\*). Namque colonos ex Asia minori in Etruriam venisse hand ille negat; nec vero Lydos fuisse arbitratur, sed Pelasgos palantes, qui iidem Lesbum, Imbrum aliasque Aegaei maris insulas olim tenuerint et in Asiae minoris ora Lydia quoque consederint (unde Tyrrhenis adeo illis cognomen), his ipsis e terris mari traiecto ad Italiae oras Tiberisque ferme ostia venisse ibique Tarquinios potissimum condidisse, quam ipsi Tusci urbem inter reliquas primariam habuerint, omnium rerum et divinarum et humanarum apud Tuscos quasi parentem. Neque etiam urbis Caere rationem haberi negat. Quae sententia cum ab Herodoti (quem, Graecum hominem, Graecas Etruscorum origines non

<sup>\*) &</sup>quot;Vid. The classical journ. 1810. II. p. 535 seqq." Cr. Tu conf. quae de Atyis nomine diximus ad Herodot. I, 7. Hinc minime mirum, Gallo docto (Raoul Rochette: Histoir. de l'établiss. d. colon. Grecq. I. p. 358 seqq.) Herodoteam narrationem ut magis veram probari. Adde, quae postea idem vir doctus scripsit in Journal d. Sav. 1843 p. 424 seq. 1844. p. 625.

<sup>\*\*)</sup> Muelleri sententiae subscripsit Kämpf. Umbricc. Spec. I. p. 41, candemque recepit adeoque amplificavit Uschold: Gesch. d. troj. Kriegs p. 207 seqq., impugnavit Schwegler: Roemische Gesch. I. p. 262 seq. In alia abiit Grotefend: Gesch. u. Geograph. v. Altital. I. p. 34 et praecipue IV. p. 18 seqq. nullam prorsus cognationem inter Lydiae atque Etruriae Tyrrhenos fuisse ratus omnemque famam ex confusione utriusque gentis ortam esse. Nec aliter fere Hupfeld., de quo mox dicemus.

protulisse, modo tales fuerint, quis credat?) aliorumque scriptorum testimonio recedat, nec ipsis artis monumentis nuper detectis conveniat, non est, quod diu in ea immoremur. Iam, ut hoc unum modo commemorem, quotquot in Etruscorum sepulcris aliisque monumentis repraesentati conspiciuntur homines, nonne aliam prorsus oris delineationem, alium vultum, alium prorsus corporis commonstrant habitum, valde illum quidem remotum a Graecis?

Multum enim abest, ut, quae nuperrime detecta et e hypogaeis maxime eruta sunt vetustissimae Etruscorum artis monumenta, Graecam prodant originem, ut ad orientem potius referenda videantur, ex quo uno imagines, signa, symbola in hisce monumentis antiquissimis conspicua illustrari atque intelligi poterunt. Quaenam vero haec ipsa orientis sit regio, cui sua debeant Tusci et unde Tuscorum origo sit repetenda, id certo pronunciare minime adhuc licet, cum ipsa illa monumenta nondum omnia ad accuratam doctorum hominum notitiam pervenerint adeoque novis inventis quotidie augeantur, ut, nisi omnis me fallit spes, aliquando tenebrae nunc Etruscorum rebus offusae dissipentur clariorque his terris affulgeat lux. Utut est, orientalem Etruscorum originem vel ea, quae adhuc innotescunt, satis prodere videntur \*). Tu conf. Dorow.: Notizie intorno alcuni vasi Etrusci (Pesaro 1828) et einsdem viri docti libellum, qui inscribitur: Etrurien und der Orient (Heidelberg. 1829) p. 6 seqq., Voyage archéologique dans l'ancienne Etrurie etc. (Paris. 1829) p. 35 seq. 38 seqq. coll. Universel (Paris. 1829) nro. 20. p. 71 \*\*).

Nolo huc referre monumentum in media Phrygia ab Anglis inventum descriptumque \*\*\*), antiquissimum illud quidem, nec vero tale, ex

<sup>\*)</sup> Addere hic iuvat Maffeii sententiam de orientali Etruscorum origine in Append. ad Istor. diplomat. p. 219 proditam et aliis rationibus e linguarum affinitate literarumque similitudine desumtis probatam Rinckio in Annall. Heidelbb. 1824 nr. 52. p. 826 seqq. Etruscos maximam certe partem ille vult Cananacos esse, ab Israëlitis Syriâ pulsos indeque in Lydiam commigrantes, unde in Etruriam fuerint delati, quemadmodum ab Herodoto memoriae fuerit proditum.

\*\*) Onac ibi afforuntur, govum hand pauca ad Acquatum spectare

<sup>\*\*)</sup> Quae ibi afferuntur, corum haud pauca ad Aegyptum spectare videntur. Quin ipsa hieroglyphicae artis vestigia quaedam apud Etruscos reperiuntur. Aegyptiorum et Etruscorum sepulcra simillima, pin-

scos reperiuntur. Aegyptiorum et Etruscorum sepulcra simillima, pingendi modum, colorum rationes simillimas affert Rosellini Monum. civil. I. p. 136. II. p. 203 seq., Wilkinson: Topograph. of Theb. p. 151. Add. Gray: Tour to the sepulchres of Etruria. Lond. 1840 (Athenaeum Lond. 1840. nr. 691. p. 67 seqq.).

\*\*\*) Descripsit Leake in Walpole Itinerarr. Londin. 1820. Tu vid. Journal des Savans 1820. Octob. p. 624—626. Annall. des voyages par Eyriès t. XVIII (Paris 1823). p. 328 seqq., Hammer. in Annall. Viennenss. t. XXXIII. p. 122. Idem monumentum nuper exhibuerunt Texier et Stewart, quos ad I, 14 laudavi. — Ex Osanni rationibus monumentum hoc incidit intra ann. 740—570 ante Christum natum. Vid. p. 37 l. l. Qui Lyciae monumenta vetusta nuper perquisiverunt, Lyciorum architecturam, literas, alia Etruscis perquam similia inveniri contendunt, ut in Etruriam e Lycia vel certe ex Asia minori traducta haec videantur. Vid. Fellows Discoveries etc. p. 197 et Sharpe ibid. p. 442. Vid. Fellows Discoveries etc. p. 197 et Sharpe ibid. p. 442.

sunt his similia, alii respiciunt\*). Quibus alia haec bina nunc addit Creuzerus, quae pro Herodoto pugnare quodammodo cum videantur, minime ille praeteriri vult. Est Theopompi locus ex lib. XXI Philipp. apud Athenaeum XII. p. 526 tom. IV. p. 457 Schweigh., ubi haec invenimus: τὸ τῶν 'Ομβρικῶν ἔθνος, ἔστι δὲ περί τὸν 'Αδρίαν, ἐπιεικῶς είναι άβροδίαιτον, παραπλησίως τε βιοτεύειν τοίς Λυδοίς. Iam vero nemo nescit, quam late patuerit nomen Όμβρικῶν Theopompi aetate, ut proinde Etrusci his comprehendi debeant. Alterum illud est, quod Sibyllina Romanorum oracula iubebant Idaeam matrem coli, ut auctor est Livius XXXIX, 10. Atque etiam Varro (ap. Servium in Virg. Aen. VI, 36) Sibyllam illam, quae Tarquinio oracula obtulerat, pro Erythraea habet. Quae res Niebuhrio quoque in Rom. hist. I p. 530 ed. secund. Ionicam illorum oraculorum originem arguere videtur. Nos dixerimus: etiam Lydiam, quandoquidem Mater Idaea ad Lydorum religiones pertinet. Iam cum nemo nesciat, quam vim Etruscorum oracula in Romanorum res antiquitus et ad Claudii usque imperatoris tempora habuerint, probabilis coniectura est, illam mentionem Lydiae Dene ad Etruscos prius quam ad Romanos pervenisse. Haec Creuzerus. Itaque probamus Lanzium cautius de his disserentem nec Dionysii auctoritatem temere sequentem in Sagg. di ling. Etrusc. I. p. 14. 147. II. p. 82. 83 seqq. ed. sec., ubi multa idem attulit singula, quae ad Etruscarum rerum originem Lydiam vel certe Asiaticam faciant. Equidem quid statuam, antequam in medium proferam, dicendum est de C. O. Muelleri sententia, in librr. de Etruscis volumine priori p. 72 seqq. 82 seqq. 88 seqq. pluribus exposita \*\*). Namque colonos ex Asia minori in Etruriam venisse haud ille negat; nec vero Lydos fuisse arbitratur, sed Pelasgos palantes, qui iidem Lesbum, Imbrum aliasque Aegaei maris insulas olim tenuerint et in Asiae minoris ora Lydia quoque consederint (unde Tyrrhenis adeo illis cognomen), his ipsis e terris mari traiecto ad Italiae oras Tiberisque ferme ostia venisse ibique Tarquinios potissimum condidisse, quam ipsi Tusci urbem inter reliquas primariam habuerint, omnium rerum et divinarum et humanarum apud Tuscos quasi parentem. Neque etiam urbis Caere rationem haberi negat. Quae sententia cum ab Herodoti (quem, Graecum hominem, Graecas Etruscorum origines non

<sup>\*) &</sup>quot;Vid. The classical journ. 1810. II. p. 535 seqq." Cr. Tu conf. quae de Atyis nomine diximus ad Herodot. I, 7. Hine minime mirum, Gallo docto (Raoul Rochette: Histoir. de l'établiss. d. colon. Greeq. I. p. 358 seqq.) Herodoteam narrationem ut magis veram probari. Adde, quae postea idem vir doctus scripsit in Journal d. Sav. 1843 p. 424 seq. 1844. p. 625.

<sup>\*\*)</sup> Muelleri sententiae subscripsit Kämpf. Umbricc. Spec. I. p. 41, candemque recepit adeoque amplificavit Uschold: Gesch. d. troj. Kriegs p. 207 seqq., impugnavit Schwegler: Roemische Gesch. I. p. 262 seq. In alia abiit Grotefend: Gesch. u. Geograph. v. Altital. I. p. 34 et praccipue IV. p. 18 seqq. nullam prorsus cognationem inter Lydiae atque Etruriae Tyrrhenos fuisse ratus omnemque famam ex confusione utriusque gentis ortam esse. Nec aliter fere Hupfeld., de quo mox dicemus.

protulisse, modo tales fuerint, quis credat?) aliorumque scriptorum testimonio recedat, nec ipsis artis monumentis nuper detectis conveniat, non est, quod diu in ea immoremur. Iam, ut hoc unum modo commemorem, quotquot in Etruscorum sepulcris aliisque monumentis repraesentati conspiciuntur homines, nonne aliam prorsus oris delineationem, alium vultum, alium prorsus corporis commonstrant habitum, valde illum quidem remotum a Graecis?

Multum enim abest, ut, quae nuperrime detecta et e hypogaeis maxime eruta sunt vetustissimae Etruscorum artis monumenta, Graecam prodant originem, ut ad orientem potius referenda videantur, ex quo uno imagines, signa, symbola in hisce monumentis antiquissimis conspicua illustrari atque intelligi poterunt. Quaenam vero haec ipsa orientis sit regio, cui sua debeant Tusci et unde Tuscorum origo sit repetenda, id certo pronunciare minime adhuc licet, cum ipsa illa monumenta nondum omnia ad accuratam doctorum hominum notitiam pervenerint adeoque novis inventis quotidie augeantur, ut, nisi omnis me fallit spes, aliquando tenebrae nunc Etruscorum rebus offusae dissipentur clariorque his terris affulgeat lux. Utut est, orientalem Etruscorum originem vel ea, quae adhuc innotescunt, satis prodere videntur \*). Tu conf. Dorow.: Notizie intorno alcuni vasi Etrusci (Pesaro 1828) et einsdem viri docti libellum, qui inscribitur: Etrurien und der Orient (Heidelberg. 1829) p. 6 seqq., Voyage archéologique dans l'ancienne Etrurie etc. (Paris. 1829) p. 35 seq. 38 seqq. coll. Universel (Paris. 1829) nro. 20. p. 71 \*\*).

Nolo huc referre monumentum in media Phrygia ab Anglis inventum descriptumque \*\*\*), antiquissimum illud quidem, nec vero tale, ex

<sup>\*)</sup> Addere hic iuvat Maffeii sententiam de orientali Etruscorum ori-\*) Addere nic tivat Maneli sententiam de orientali Etruscorum origine in Append. ad Istor. diplomat. p. 219 proditam et aliis rationibus e linguarum affinitate literarumque similitudine desumtis probatam Rinckio in Annall. Heidelbb. 1824 nr. 52. p. 826 seqq. Etruscos maximam certe partem ille vult Cananaeos esse, ab Israëlitis Syriâ pulsos indeque in Lydiam commigrantes, unde in Etruriam fuerint delati, quemadmodum ab Herodoto memoriae fuerit proditum.

\*\*) Once illi affaventus gerum hand nanca ad Acquatum spectare

<sup>\*\*)</sup> Quae ibi afferuntur, eorum haud pauca ad Aegyptum spectare videntur. Quin ipsa hieroglyphicae artis vestigia quaedam apud Etruscos reperiuntur. Aegyptiorum et Etruscorum sepulcra simillima, pin-

scos reperiuntur. Aegyptiorum et Etruscorum sepulcra simillima, pingendi modum, colorum rationes simillimas affert Rosellini Monum. civil. I. p. 136. II. p. 203 seq., Wilkinson: Topograph, of Theb. p. 151. Add. Gray: Tour to the sepulchres of Etruria. Lond. 1840 (Athenaeum Lond. 1840. nr. 691. p. 67 seqq.).

\*\*\*) Descripsit Leake in Walpole Itinerarr. Londin. 1820. Tu vid. Journal des Savans 1820. Octob. p. 624—626. Annall. des voyages par Eyriès t. XVIII (Paris 1823). p. 328 seqq., Hammer. in Annall. Viennenss. t. XXXIII. p. 122. Idem monumentum nuper exhibuerunt Texier et Stewart, quos ad I, 14 laudavi. — Ex Osanni rationibus monumentum hoc incidit intra ann. 740—570 ante Christum natum. Vid. p. 37 l. l. hoc incidit intra ann. 740—570 ante Christum natum. Vid. p. 37 l. l. Qui Lyciae monumenta vetusta nuper perquisiverunt, Lyciorum architecturam, literas, alia Etruscis perquam similia inveniri contendunt, ut in Etruriam e Lycia vel certe ex Asia minori traducta haec videantur. Vid. Fellows Discoveries etc. p. 197 et Sharpe ibid. p. 442.

quo opinor gentis Etruscae origo Lydia probari possit, prouti viri quidam haud indocti pronuntiarunt. Nam, in quo illi maxime insistunt, literae huic monumento sepulcrali inscriptae Graecae potius esse videntur, nec ullo modo cum Etruscis congruae. Tu vide sis copiosam hac de re disputationem Osanni in libro, qui inscribitur: Midas oder Erklärungsversuch der erweislich ältesten griech. Inschrift etc. Leipz. et Darmst. 1830. p. 1 seqq. 28 seqq.

Ad Herodotum denique ut revertar, haud equidem sum nescius, quam lubricum sit ea de re quid statuere velle, quae iam Dionysii Halicarnassensis aetate in valde disceptatis atque ambiguis fuisse videri queat; illud iure mihi sumere posse videor, vulgarem certe atque communem antiquitatis sententiam de Etruscorum origine eam ipsam fuisse, quam Herodotus ipsumque secuti haud pauci rerum scriptores prodiderint. Quae nisi vulgo recepta, plerisque adeo probata fuisset, num Dionysium credibile est tantam impendisse operam, qua falsam evinceret illam suamque ipsius veriorem probaret sententiam, qua nihil Etrusci cum Lydis commune habuerint? Neque quod supra attigi, Xanthi silentium eo usque poterit valere, ut, quae alii de Lydorum rebus enarrent, continuo pro falsis habeamus, praesertim cum causae subesse possint, cur alterum siluisse, alterum dixisse sit credibile.

Quae cum ita sint, nuper tamen plures exstiterunt, qui omnem Lydorum commigrationem in Etruriam omnemque inde utriusque gentis cognationem ad fabulas relegarent, nulla fide dignas, Herodoto, homini credulo a Graecis in Asia minori habitantibus obtrusas, ut Schweglerus opinatur Roem. Gesch. I. p. 258. 261. Ac tale quid iam Micali (Storia degli antichi popoli Ital. I. p. 97 seq.) statuerat: qui cum alias prorsus Etruscorum origines somniaret, Herodoti narrationem prorsus falsam fictamque habuit, sed idem aliis locis (I. p. 99. II. p. 106 seq. 116 seq. 121. 255 seq.) haud pauca apud Etruscos reperiri fatetur, quae ex Asia atque ex Aegypto potissimum sint repetenda: quae eadem in huius operis censura pronunciat Raoul Rochette in Journal d. Sav. 1834. p. 145. Ad Pelasgos revocari vult Etruscos s. Tyrrhenos, ab Asia minori minime repetendos, Lepsius in libro qui inscribitur: Ueber die tyrrhen. Pelasger in Etrurien etc. Lips. 1842: de qua sententia cf. Schwegler. l. l. p. 262. Nullam inter Lydos et Etruscos similitudinem cognationemve intercedere professus est Grotefend I. l. et Th. Menke Lydiacc. p. 26; inde ad fabulas Lydorum in Italiam advectorum coloniam plane reiici vult Hupfeld. Exercitt. Herodd. Spec. III. p. 22 seqq., itemque Schwegler. l. l. p. 258 seq., quem si sequaris, Etruscorum gens Indo-Germanica ex Asiae superioris regionibus terrestri itinere in Italiam immigrasse dicenda erit (p. 268). Sed haec, quae vera coniectura nituntur, nunc mitto: contra Hupfeldii opinationes Herodoti auctoritatem tueri studui in Jahrbb. f. Phil. u. Paedag. LXIV. p. 142 seqq., quippe quam antiquorum scriptorum testimoniis probatam aliisque rebus ac potissimum iis, quae ad Etruscorum artem spectant, confirmatam alii quoque viri docti, qui in his rebus tractandis summa diligentia fideque versati sunt, maxime tuendam iudicarunt. Inter Italos exposuerunt Vermignoli in Saggio di

Congetture (Perugia 1824) p. 33 seqq. ac praecipue C. Fea: Storia dei vasi fittili dipinti, che da quattro anni si trovano nello stato ecclesiastico in quella parte, che è nell' antica Etruria colla relazione della colonia Lidia, che li fece per piu' secoli prima del dominio dei Romani. Rom. 1832. Cui accedit Gell: Topography of Rom and its vicinity I. p. 359 seqq. itemque G. Dennis: The cities and cemeteries of Etruria (Lond. 1848) I. p. XXXII seqq., qui uterque ab Herodoti testimonio haud discedendum esse docuit; neque aliter statuit Prichard: Researches in to the history of the European Nations III. p. 243 seqq. ed. tert. itemque vir doctus in Quaterly-Review nr. CLI. p. 53—61 atque Fr. Newmann in libro qui inscribitur: Regal Rom etc. Londin. 1852, de quo vid. Athenaeum Lond. 1852. nr. 1280. p. 511. Conf. etiam M. Koch: Die Alpen-Etrusker (Lips. 1853) p. 9.

Quae omnia qui respexerit artisque opera et priore et nostra aetate in lucem prolata consideraverit, haud pauca vel adhuc superesse concedet, quae Etruscorum artem, quam admiramur, ex orientis populis ductam indeque ex parte certe repetitam videri doceant adeoque fidem concilient Herodoteae narrationi, de cuius fide dubitandi causam iustam adhuc allatam non esse reperio. Neque aliter placuisse invenio Thierschio in Commentatione ad I, 93 laudata p. 423 seq., Crenzero Symbol. III. p. 536-541 (cui add. quae disputantur apud Guigniaut: Religions de l'Antiquité II, 3. p. 1167 seqq.), ac viro docto Italo, qui nuper eandem de Etruscorum originibus quaestionem tractavit propositisque variis virorum doctorum sententiis non aliunde nisi ex Asia minori Etruscorum origines repeti posse docere conatus est, Otto Vannucci: Storia d'Italia dell' Origine di Roma sino alla conquista Longobardica (Firenze 1852) I. p. 84 seqq. 115-130. Et conf. quoque Ch. Walz in Diss. de relig. Romann. antiquiss. p. 20 et Allgem. Zeit. 1853. nr. 222. Beil. p. 3547.

# EXCURSUS IV AD HERODOT. I, 130.

Μῆδοι δὲ ὑπέκυψαν Πέρσησι διὰ τὴν τούτου πικρότητα, ἄρξαντες τῆς ἄνω Ἅλυος ποταμοῦ ᾿Ασίης ἐπ᾽ ἔτεα τριήκοντα καὶ ἐκατὸν δυῶν δέοντα, πάρεξ ἢ ὄσον οί Σκύθαι ἦρχον.

Quae de hoc loco ad Ctesiae fragmm. p. 439 disputavimus, eorum summam hic adscribamus, aliis quibusdam additis. Nam Herodoti verba a Ctesiae narratione de Medorum regibus ac de tempore, per quod illi regnum tenuerint, mirum quantum discrepant. Vid. Diodor. Sicul. II, 32. Octo Ctesias nominat Medorum reges, qui per ducentos octoginta duo annos regnum occuparunt; quibus nonus accedit Astyages. Unde apud Syncell. Chronic. paschal. p. 115 B Medorum regno anni tribuuntur CCLX et apud Chronograph. p. 235 Paris. ed. p. 188 Venet. anni CCLXXVI; Agathias vero (de rebus lustin. II p. 46 A) a Ctesia opinor pendens annos ponit non minus trecentos. Nec denique ipse Herodotus sibi constans reperitur in annis, per quos singuli regnarint reges, recte computandis. Quodsi enim annos, quos quatuor istis Medorum regibus, incluso Astyage, ille adscribit, in unum contuleris (I, 102. 106. 130), exsistet summa annorum centum quinquaginta; unde XXVIII annis, qui ad Scytharum occupationem pertinent, detractis, supersunt anni CXXII, neque CXXVIII, ut hoc Herodoti loco legitur. Quae quo modo, nisi negligenter scriptorem nostrum egisse aut librarios eius verba literasque perturbasse dixeris, convenire possint, non magis intelligo quam cum numeris Ctesianis si quis illa in concordiam redigere velit. Periculum fecere haud pauci viri docti, cum modo sacra ex scriptura, modo orientalium scriptorum e fontibus, modo ex suo ipsorum ingenio haec secum conciliare iustamque temporum seriem inde constituere conarentur. Tu vid. Beck: Allgem. Weltgesch. 1. p. 612 sqq. 635 seqq. 641—644 et dudum ante de his disserentem Reiner. Reinecc in familiis regg. Med. et Bactrr. (Lips. 1572) p. 24 seqq. 29. 31. Nec praetermitti dehet Larcheri disputatio in tab. chronol. t. VII. cap. IV. p. 158 seqq., ubi variae et veterum et recentiorum sententiae collectae inveniuntur. geniose quoque in haec inquisivit Gallus doctus in libro, qui inscribitur: Recherches nouvelles sur l'hist. ancien. (Paris. 1814) t. I. p. 144 seqq. Singulos apud Herodotum reges Medorum cum Ctesianis comparare et utrumque scriptorem hoc modo secum conciliare studuit, ut Ctesiana regum series nihil aliud esse videatur nisi Herodoteae seriei duplicatio. Quae talia sanequam sunt, ut et affirmare et diffidere sit difficile. Haud meliori in hisce successu elaborarunt alii, quos ad Ctesiae 1. 1. excitavi, vix tamen quidquam proferentes, quo perturbata temporum ratio satis illustretur. Quippe discrepantiam illam inter Herodoteos atque Ctesianos numeros eo referre malunt, quod alter istos annos omiserit, per quos Medi, ab Assyriis cum defecissent, iudicum s. principum quorundam auctoritati res suas administrandas permiserint, donec Deiocem regem elegerint. Nec magis certa videntur, quae Hammerus statuit in Annall. Viennenss. IX. p. 13-16. Nam Deiocem, ut ad cap. 96 adnotavimus, contendit esse Dechemschid et Phraortem Feridun; qui reliqui commemorentur sex reges tum apud Ctesiam tum in carmine Persarum, cui nomen Schahnameh, interpositi usque ad Cyaxarem, eos ab Herodoto neglectos esse vult. Niebuhrio (v. Denkschrift. d. Berlin. Acad. der Wissensch. 1820-1821 p. 49. 50) hae difficultates sic tolli posse videntur, ut in Herodoti loco, corrupto scilicet, legatur: ἄςξαντες τῆς — ἄνω ᾿Λσίης ἐπ΄ ἔτεα πεντή κοντα καὶ έκατον, πάςεξ ἢ ὄσον οί Σκύθαι ήρχον, τριήκοντα δυών δέοντα. Nec tamen haec textui continuo inferenda esse censet vir doctissimus. In clausula denique commemoranda est scriptio, quae Wetzlar. 1828 prodiit, auctore Graff. Qui cum in chronologiam valde turbatam regni Assyriaci, Babylonici, Medici inquirit, nostrum quoque locum attigit p. 9, quem prava interpretatione ad suam sententiam ita detorquere studet, ut verba πάρεξ η οσον οί Σκύθαι ήρχον perperam vulgo sic accipi contendat: "demtis üs annis, quibus penes Scythas fuerat imperium," cum potius explicanda sint: "ausgenommen die Zeit oder zusammen, in Verbindung mit der Zeit, wo die Scythen herrschten, so dass diese Zeit schon mit in den 128 Jahren einbegriffen ist." Atque Graffium nunc satis refutavit Hupfeld. Spec. II Herodd. Exercitt. de vetere Medd. regno p. 54 seqq., qui idem p. 58 et Niebuhrii emendationem recte nobis videtur repudiasse et Hitzigii coniecturam Herodotea verba sic mutantis: ἐπ' ἔτεα έκατον δυῶν δέοντα, πάρεξ η όσον οι Σκύθαι ήρχον vel potius: ἐπ' ἔτεα είκοσι κ. τ. 1. (vid. ad Jesai. p. 294).

Retuli quaecunque a viris doctis prolata inveni; quibus cum tantae tenebrae vix dissolvantur, nolui ipse novae coniecturae periculum facere ad ea concilianda, quae vix unquam secum conciliari aut ad liqui-dum perduci posse existimem. Neque aliter mihi statuendum videtur respicienti ad ea, quae nuperrime in hanc eandem rem disputata sunt a compluribus viris doctis. Etenim praeter Hupfeldium 1. 1. disquisivit de his numeris Clinton. Fast. Hellenn. I. p. 257 seqq., R. Scott in The classical Museum II. p. 186 seqq., Grote: History of Greece IV. p. 304 seqq., De Saulcy: "Recherches sur la chronologie des empires de Ninive, de Babylone et d'Ecbatane" in: Memm. de l'Acad. d. Inscriptt. T. XIX. P. I. p. 184 seqq. inprimis p. 212 seqq., I. Brandis: Assyrr. rerum tempora emendata (Bonn. 1852) p. 3 seqq., Godofred. Muys: Quaest. Ctesiann. chronologg. (Monaster. 1853. 8) p. 20 seqq., qui Herodoti numeris patrocinatur, in quibus mea quidem sententia nihil mutare licebit. Et confer. quoque Iatho: Zur Chronologie d. ältest. Geschichte d. Menschheit (Hildesheim 1853) p. 10 seqq., H. Hesse: De Assyriis (Vratislav. 1836) p. 19, ac praecipue Ioann. a Gumpach (Die Zeitrechnung d. Babyl.

### 846 EXCURSUS IV AD HERODOT. I, 130.

u. Assyr. p. 92 seq. 142 seq.), qui hoc docere conatus est, Ctesiam, qui octo Medorum reges tradit iisque ducentos octoginta duos tribuit annos, non admodum discedere ad Herodoto et numeris Herodoteis, si duplex regum Medorum apud Ctesiam constituatur series, ita ut quaeque quatuor habuerit reges, qui centum quadraginta ferme annos imperium tenuerint: hunc igitur numerum propius accedere arbitratur ad centum quinquaginta annos, quos Herodotum quatuor Medorum regibus tribuere supra monuimus.

## EXCURSUS V AD HERODOT. II, 5.

ότι Αίγυπτος — έστι Αίγυπτίοισι επίκτητός τε γῆ και δώρον τοῦ ποταμοῦ.

Potuit hoc fluxisse ex Hecataei Milesii libro de rebus Aegyptiis, ex quo Herodotum haud pauca transscripsisse refert Porphyr. ap. Euseb. Praeparat. ev. X. p. 466 B. Ad quod, monente Creuzer. in Fragmm. hist. p. 29 seq., facit Arriani testimonium (de exped. Alexandr. V, 6. conf. Klausen. ad Hecataei fragmm. p. 122), ab Hecataeo atque Herodoto Aegyptum perhiberi Nili donum scribentis. Nec minus huc pertinent Strabonis verba XII. p. 810 C s. p. 536 (coll. I. p. 61 B. p. 36 et 53 B. p. 30): — ωστε είκοτως υπό του Ήφοδότου καὶ τὴν ὅλην Αἴγυπτον τοῦ ποταμοῦ δῶρον λέγεσθαι · καν εί μὴ τὴν ὅλην, τήν γε ὑπὸ τῷ Δέλτα, την κάτω χώραν προσαγορευομένην. Adde eundem XV. p. 691 sive p. 1013 A. Heliodor. Aethiopp. IX, 22. p. 381. Diodor. I. 34, alios, qui inferiorem certe Aegyptum Nili donum esse contendunt haud fere aliter atque Aegyptiorum sacerdotes Herodoto narraverant et hicce ipse sibi persuaserat de inferiori Aegypto ex advecto fluvii limo orta. Nostra aetate haud defuere, qui hanc sententiam probarent, laudati a Schlichthorst. in Geograph. Afric. Herod. p. 23, quibus adde sis Beck: Allgem. Weltgesch. I. p. 268. Unde quodammodo, monente Creuzero I. l., disiungenda Ephori sententia, qui quidem non aliquam Aegypti partem, ut reliqui, sed totam Aegyptum esse ποταμόχωστον contenderat, ne Thebaide quidem excepta, quam reliqui primitus terram continentem solidamque fuisse arbitrabantur (sed conf. Creuz. nott. ad II, 4 fin.); vid. Ephori fragmm. p. 214. 216 ed. Marx. et Aristotel. Meteorolog. I, 14, 11, ubi inter alia haec: καὶ πᾶσα ἡ χώρα τοῦ ποταμοῦ πρόσχωσις οὖσα τοῦ Νείλου (sc. φαίνεται); unde apud Plutarch. De Isid. et Osirid. p. 367 A. &άλασσα γαο ήν ή Αίγυπτος; quae eadem etiam exstant apud Diodorum III, 3: καθόλου γάρ την νῦν οὖσαν Αίγυπτον λέγουσιν οὐ χώραν, ἀλλὰ θάλασσαν γεγονέναι κατά την έξ άρχης τοῦ κόσμου σύστασιν: postmodum addit Diodorus a Nilo ex Aethiopia limum per inundationis tempus deferente paulatim terram esse aggestam, evidentissimisque signis circa fluvii ostia id ipsum probari, terram e fluminis aggestu exstitisse. Atque inde Herodoto rectius Aristotelem Aegyptum dixisse opus (ξογον) Nili, non δῶρον, in Olympiodori Excerptis ad Aristotelis l. l. (p. 258 ed. Ideler) legimus. Et conf. quoque Tzetz. ad Lycophron. 119. Manil. Astronom. IV, 774. Philostrat. Vit. Apoll. VI, 1. p. 228 et VI, 24. p. 266. Ac licet, ut modo diximus, recentiori aetate exstiterint viri docti (v. c.

### 846 EXCURSUS IV AD HERODOT. I, 130.

u. Assyr. p. 92 seq. 142 seq.), qui hoc docere conatus est, Ctesiam, qui octo Medorum reges tradit iisque ducentos octoginta duos tribuit annos, non admodum discedere ad Herodoto et numeris Herodoteis, si duplex regum Medorum apud Ctesiam constituatur series, ita ut quaeque quatuor habuerit reges, qui centum quadraginta ferme annos imperium tenuerint: hunc igitur numerum propius accedere arbitratur ad centum quinquaginta annos, quos Herodotum quatuor Medorum regibus tribuere supra monuimus.

### EXCURSUS V AD HERODOT. II, 5.

ότι Αίγυπτος — έστι Αίγυπτίοισι επίκτητός τε γη και δώρον τοῦ ποταμοῦ.

Potuit hoc fluxisse ex Hecataei Milesii libro de rebus Aegyptiis, ex quo Herodotum hand pauca transscripsisse refert Porphyr. ap. Euseb. Praeparat. ev. X. p. 466 B. Ad quod, monente Creuzer. in Fragmm. hist. p. 29 seq., facit Arriani testimonium (de exped. Alexandr. V, 6. conf. Klausen. ad Hecataei fragmm. p. 122), ab Hecataeo atque Herodoto Aegyptum perhiberi Nili donum scribentis. Nec minus huc pertinent Strabonis verba XII. p. 810 C s. p. 536 (coll. I. p. 61 B. p. 36 et 53 B. p. 30): — ωστε είκοτως υπό του Ήφοδότου καὶ τὴν ὅλην Αἴγυπτον τοῦ ποταμοῦ δῶρον λέγεσθαι · κῶν εί μὴ τὴν ὅλην, τήν γε ὑπὸ τῷ Δέλτα, την κάτω χώραν προσαγορευομένην. Adde eundem XV. p. 691 sive p. 1013 A. Heliodor. Aethiopp. IX, 22. p. 381. Diodor. I. 34, alios, qui inferiorem certe Aegyptum Nili donum esse contendunt haud fere aliter atque Aegyptiorum sacerdotes Herodoto narraverant et hicce ipse sibi persuaserat de inferiori Aegypto ex advecto fluvii limo orta. Nostra aetate haud defuere, qui hanc sententiam probarent, laudati a Schlichthorst. in Geograph. Afric. Herod. p. 23, quibus adde sis Beck: Allgem. Weltgesch. I. p. 268. Unde quodammodo, monente Creuzero I. l., disiungenda Ephori sententia, qui quidem non aliquam Aegypti partem, ut reliqui, sed totam Aegyptum esse ποταμόχωστον contenderat, ne Thebaide quidem excepta, quam reliqui primitus terram continentem solidamque fuisse arbitrabantur (sed conf. Creuz. nott. ad II, 4 fin.); vid. Ephori fragmm. p. 214. 216 ed. Marx. et Aristotel. Meteorolog. I, 14, 11, ubi inter alia haec: καὶ πᾶσα ἡ χώρα τοῦ ποταμοῦ πρόσχωσις οὖσα τοῦ Νείλου (sc. φαίνεται); unde apud Plutarch. De Isid. et Osirid. p. 367 A. &άλασσα γάο ην ή Αίγυπτος; quae eadem etiam exstant apud Diodorum III, 3: καθόλου γάρ την νῦν οὐσαν Αίγυπτον λέγουσιν οὐ χώραν, ἀλλὰ θάλασσαν γεγονέναι κατά την έξ άρχης τοῦ κόσμου σύστασιν: postmodum addit Diodorus a Nilo ex Aethiopia limum per inundationis tempus deferente paulatim terram esse aggestam, evidentissimisque signis circa fluvii ostia id ipsum probari, terram e fluminis aggestu exstitisse. Atque inde Herodoto rectius Aristotelem Aegyptum dixisse opus (ξογον) Nili, non δῶςον, in Olympiodori Excerptis ad Aristotelis I. l. (p. 258 ed. Ideler) legimus. Et conf. quoque Tzetz. ad Lycophron. 119. Manil. Astronom. IV, 774. Philostrat. Vit. Apoll. VI, 1. p. 228 et VI, 24. p. 266. Ac licet, ut modo diximus, recentiori aetate exstiterint viri docti (v. c.

Shaw., alii), qui Herodoti et reliquorum veterum scriptorum iudicium tueri studerent; alii fuere, qui cum Aepyptiae terrae solum nunc non elatius sit quam Herodoti aetate, hunc scriptorem egregie lapsum esse dicerent, quod inferiorem Aegyptum pro Nili dono haberet, ex fluvii limo allato et congesto ortam. Niti enim hanc opinionem fundamento non satis valido de immenso temporis spatio, quod Herodoti aetatem antecesserit, nec probari posse nisi terram ipsam commonstraveris multo antiquiorem esse quam reapse fuerit. Ita Freret. in Mém. de l'Acad. des Inscript. t. XVI. p. 333 seq. XVIII. p. 188 seqq. et post alios praecipue Larcherus in copiosa ad h. l. disputatione. Quibus accessit Mannert. Geogr. der Gr. u. Roem. X, 1. p. 245 seq. 525 vana esse clamans, quae Herodotus et h. l. et II, 10 seq. perscribat, cum Aegyptus omni tempore talis fuerit, qualis adhuc inveniatur nec ullis aucta incrementis. quibus solum elatius fuerit redditum; fieri utique potuisse, ut olim paludosa et stagnosa terra fuerit Delta, minime vero primitus maris fuisse sinum. Quae sanequam produnt auctorem minime talem, őozis γε σύνεσιν έχει, ut Herodoti utar verbis. Melius vidit Rennel. in Geogr. Herod. p. 591 seqq. et inprimis p. 593. 594. Eam enim regionem, quae Delta vocatur, indubia scribit continere vestigia, quod prisco aevo haud exstiterit, sed temporum decursu Nili alluvie nata, accedente posthac humana arte operaque, in terram firmam et continentem cesserit. Quod idem permultis argumentis ex ipsius soli natura terraeque universae indole repetitis luculenter probavit Andréossy in Descript. de l'Eg. état mod. mém. I. p. 272 seq. coll. Antiqq. vol. I. sec. livrais. p. 88 seqq., ut iam dubitari nequeat, vera Herodotum retulisse. Quod idem placuit Heerenio Ideen etc. II, 2. p. 80. 81 not. coll. p. 55, atque Champollioni l'Egypt. sous l. Phar. II. p. 3 sqq., qui antiquorum scriptorum testimoniis et geologica locorum indole satis hoc probatum iudicat, Aegyptum inferiorem olim fuisse maris mediterranei sinum, qui ad Memphim usque et mediam, quae nunc habetur, Aegyptum pertinuerit, tum vero Nili limo repletus in paludes ac stagna transierit, unde terra continens postmodo evaserit, documento esse et regionis planitiem montibus utrinque ferme inclusam et ipsum solum nigrum limosumque, quod fluvii alluvie quotannis adgeri appareat. Omnium accuratissime hanc rem tractavit Ritter. Erdkunde I. p. 840 seqq. 846 seq. 852 seqq., Herodoti illustraturus sententiam, qui inferiorem Aegyptum fluvii donum esse pronuntiat. Atque probatum it vir doctus, Nili inundationibus et fluvii alveum erigi et solum adiacens, subveniente pariter natura atque hominum arte, exstructis aggeribus, ductis canalibus, adhibitisque machinis. Nec vero eodem modo iisdemque mensuris per omnes Acgypti partes et Nilum et solum erigi, sed variari pro varia ipsius terrae indole, ita ut, cum multo maior terrae copia in Aegypto inferiori fuerit adgesta, haec regio serius quam reliquae Aegypti partes nata fuisse sit censenda. Neque effugere posse sollertem naturae scrutatorem, aliquo tempore, quamvis remotissimo, eam terram, quae nunc Delta appelletur, nondum exstitisse, postmodo demum ortam tum limo, quem fluvius advexerit, tum vero etiam arena, quam idem secum tulerit fluvius ventique afflarint. Qui enim in superioribus Aegypti regionibus propter celeriorem fluvii cursum maioremque undarum vim subsistere haud potuerit limus, eum in inferiori Aegypto, ubi fluvii exitus in mare, subsistere necesse Luisse, fluvio scilicet minus rapido nec limum ulterius vehere valente. Cum igitur medio in fluvio limi et arenae copia substitisset paludis ad instar aut syrtis, necesse fluvium dissecari in duo brachia, quae paludem s. stagnum in terram continentem paulatim conversum utrinque includerent. Hinc bina Nili ostia primitiva, Canopicum et Pelusiacum; de quibus vid. nott. ad II, 17. Addam denique, quae in eandem rem monet Dureau de la Malle in Géograph. physique de la mer noire p. 42 seqq. coll. 23 seq. 25 seq. Tria ille potissimum distingui vult in solo inferioris Aegypti: primum lapides ac saxa calcaria, dudum quae illic fuerint, nec fluvii alluvionibus ortum debeant; dein arenam advectam; tum fluvii limum, quo magna maris pars expleta fuerit, accedente simul arena ventis huc conflata, et cohibentibus illis saxis, quae adhuc in litoribus Alexandrinis sint conspicua, undarum maris alluentium vim, quo facilius limus subsistere et in terram evadere potuerit. Eam igitur regionem revera pro Nili dono esse habendam, cum in dies illa Nili inundationibus augeatur et crescat. De saxis illis, quae multum valuerint, Ritterus quoque monet p. 855 l. l. His virorum doctorum disputationibus adde quae in eandem sententiam disseruerunt Chr. Kapp: Vermischte Aufsätze (Kempten 1833) p. 139. Russel: Egypt. (Edinburgh Cabinet Libr. III) p. 464 seqq. coll. p. 36 seq. et praecipue Russegger (Reisen etc. I, 1. p. 251 seq. coll. 232), qui pronuntiat, omnem inferiorem Aegyptum unice conformatam esse alluvie Nili, qui maris sinum inter Libycos et Arabicos montes limo compleverit terramque sic adaggeratam continuo promoverit mare versus. A quibus plane dissentientem reperio virum doctum, Ehrenberg (Monatsberichte d. Verhandll. der Gesellschaft für Erdkunde 1852. IX. p. 32 seq.), qui in Nilum eiusque naturam ac regionis Delta formationem per Nilum ut volunt effectam inquirens, instituta simul analysi microscopica et aquae Niliacae et limi a Nilo aggesti effici inde vult, Aegypti hanc partem falso perhiberi donum fluvii, sed donum potius esse vitae organicae atque in se habere vim suam procreatricem ac salutiferam. Atque iam antea Wilkinson ("On the Nile and the present and former Levels of Egypte in: Journal of the geographical society IX. p. 431 sqq.), quem plures secuti sunt, Delta dixerat nunc idem esse cosdemque habere fines septentrionem versus, quos habuerit et Herodoti temporibus et remotissima antiquitate, quae cogitari possit. In cuius sententiam quo minus abeam, multa a Russeggero aliisque viris doctis supra laudatis disputata prohibent, nullamque video causam, cur ab eorum sententia discedam, quae ipsa soli natura ac totius regionis indole valde comprobatur. Idem iudicat Wheeler Geography of Herodot. p. 350. 352 not. Osburn: The monumental history of Egypt. I. p. 5. Paulin Talabot in: Revue d. d. mond. (1853) T. X. p. 485 seqq.

Shaw., alii), qui Herodoti et reliquorum veterum scriptorum iudicium tueri studerent; alii fuere, qui cum Aepyptiae terrae solum nunc non elatius sit quam Herodoti aetate, hunc scriptorem egregie lapsum esse dicerent, quod inferiorem Aegyptum pro Nili dono haberet, ex fluvii limo allato et congesto ortam. Niti enim hanc opinionem fundamento non satis valido de immenso temporis spatio, quod Herodoti aetatem antecesserit, nec probari posse nisi terram ipsam commonstraveris multo antiquiorem esse quam reapse fuerit. Ita Freret. in Mém. de l'Acad. des Inscript. t. XVI. p. 333 seq. XVIII. p. 188 seqq. et post alios praecipue Larcherus in copiosa ad h. l. disputatione. Quibus accessit Mannert. Geogr. der Gr. u. Roem. X, 1. p. 245 seq. 525 vana esse clamans, quae Herodotus et h. l. et II, 10 seq. perscribat, cum Aegyptus omni tempore talis fuerit, qualis adhuc inveniatur nec ullis aucta incrementis. quibus solum elatius fuerit redditum; fieri utique potuisse, ut olim paludosa et stagnosa terra fuerit Delta, minime vero primitus maris fuisse sinum. Quae sanequam produnt auctorem minime talem, oous ye ovvestv ezet, ut Herodoti utar verbis. Melius vidit Rennel. in Geogr. Herod. p. 591 seqq. et inprimis p. 593. 594. Eam enim regionem, quae Delta vocatur, indubia scribit continere vestigia, quod prisco aevo haud exstiterit, sed temporum decursu Nili alluvie nata, accedente posthac humana arte operaque, in terram firmam et continentem cesserit. Quod idem permultis argumentis ex ipsius soli natura terraeque universae indole repetitis luculenter probavit Andréossy in Descript. de l'Eg. état mod. mém. I. p. 272 seq. coll. Antiqq. vol. I. sec. livrais. p. 88 seqq., ut iam dubitari nequeat, vera Herodotum retulisse. Quod idem placuit Heerenio Ideen etc. II, 2. p. 80. 81 not. coll. p. 55, atque Champollioni l'Egypt. sous l. Phar. II. p. 3 sqq., qui antiquorum scriptorum testimoniis et geologica locorum indole satis hoc probatum iudicat, Aegyptum inferiorem olim fuisse maris mediterranei sinum, qui ad Memphim usque et mediam, quae nunc habetur, Aegyptum pertinuerit. tum vero Nili limo repletus in paludes ac stagna transierit, unde terra continens postmodo evaserit. documento esse et regionis planitiem montibus utrinque ferme inclusam et ipsum solum nigrum limosumque, quod fluvii alluvie quotannis adgeri appareat. Omnium accuratissime hanc rem tractavit Ritter. Erdkunde I. p. 840 seqq. 846 seq. 852 seqq., Herodoti illustraturus sententiam, qui inferiorem Aegyptum fluvii donum esse pronuntiat. Atque probatum it vir doctus, Nili inundationibus et fluvii alveum erigi et solum adiacens, subveniente pariter natura atque hominum arte, exstructis aggeribus, ductis canalibus, adhibitisque machinis. Nec vero eodem modo iisdemque mensuris per omnes Aegypti partes et Nilum et solum erigi, sed variari pro varia ipsius terrae indole, ita ut, cum multo maior terrae copia in Aegypto inferiori fuerit adgesta, haec regio serius quam reliquae Aegypti partes nata fuisse sit censenda. Neque effugere posse sollertem naturae scrutatorem, aliquo tempore, quamvis remotissimo, eam terram, quae nunc Delta appelletur. nondum exstitisse, postmodo demum ortam tum limo, quem fluvius advexerit, tum vero etiam arena, quam idem secum tulerit fluvius ventique afflarint. Qui enim in superioribus Aegypti regionibus propter celeriorem fluvii cursum maioremque undarum vim subsistere haud potuerit limus, eum in inferiori Aegypto, ubi fluvii exitus in mare, subsistere necesse fuisse, fluvio scilicet minus rapido nec limum ulterius vehere valente. Cum igitur medio in fluvio limi et arenae copia substitisset paludis ad instar aut syrtis, necesse fluvium dissecari in duo brachia, quae paludem s. stagnum in terram continentem paulatim conversum utrinque includerent. Hinc bina Nili ostia primitiva, Canopicum et Pelusiacum; de quibus vid. nott. ad II, 17. Addam denique, quae in eandem rem monet Dureau de la Malle in Géograph. physique de la mer noire p. 42 seqq. coll. 23 seq. 25 seq. Tria ille potissimum distingui vult in solo inferioris Aegypti: primum lapides ac saxa calcaria, dudum quae illic fuerint, nec fluvii alluvionibus ortum debeant; dein arenam advectam; tum fluvii limum, quo magna maris pars expleta fuerit, accedente simul arena ventis huc conflata, et cohibentibus illis saxis, quae adhuc in litoribus Alexandrinis sint conspicua, undarum maris alluentium vim, quo facilius limus subsistere et in terram evadere potuerit. Eam igitur regionem revera pro Nili dono esse habendam, cum in dies illa Nili inundationibus augeatur et crescat. De saxis illis, quae multum valuerint, Ritterus quoque monet p. 855 l. l. His virorum doctorum disputationibus adde quae in eandem sententiam disseruerunt Chr. Kapp: Vermischte Aufsätze (Kempten 1833) p. 139. Russel: Egypt. (Edinburgh Cabinet Libr. III) p. 464 seqq. coll. p. 36 seq. et praecipue Russegger (Reisen etc. I, 1. p. 251 seq. coll. 232), qui pronuntiat, omnem inferiorem Aegyptum unice conformatam esse alluvie Nili, qui maris sinum inter Libycos et Arabicos montes limo compleverit terramque sic adaggeratam continuo promoverit mare versus. A quibus plane dissentientem reperio virum doctum, Ehrenberg (Monatsberichte d. Verhandll. der Gesellschaft für Erdkunde 1852. IX. p. 32 seq.), qui in Nilum eiusque naturam ac regionis Delta formationem per Nilum ut volunt effectam inquirens, instituta simul analysi microscopica et aquae Niliacae et limi a Nilo aggesti effici inde vult, Aegypti hanc partem falso perhiberi donum fluvii, sed donum potius esse vitae organicae atque in se habere vim suam procreatricem ac salutiferam. Atque iam antea Wilkinson (,,On the Nile and the present and former Levels of Egypte in: Journal of the geographical society IX. p. 431 sqq.), quem plures secuti sunt, Delta dixerat nunc idem esse cosdemque habere fines septentrionem versus, quos habuerit et Herodoti temporibus et remotissima antiquitate, quae cogitari possit. In cuius sententiam quo minus abeam, multa a Russeggero aliisque viris doctis supra laudatis disputata prohibent, nullamque video causam, cur ab eorum sententia discedam, quae ipsa soli natura ac totius regionis indole valde comprobatur. Idem iudicat Wheeler Geography of Herodot. p. 350. 352 not. Osburn: The monumental history of Egypt. I. p. 5. Paulin Talabot in: Revue d. d. mond. (1853) T. X. p. 485 seqq.

# EXCURSUS VI · AD HERODOT. II, 17.

#### De Nili ostiis.

Est hic classicus locus de Nili ostiis, quae nostra aetate minime eadem esse atque Herodoti aetate nemo fere nescit. Hodieque enim bina potissimum sunt ostia, quibus aquarum copiam Nilus in mare emittit, alterum prope urbem Rosettanam, alterum prope Damiatam, reliquis ostiis obturatis arenave aut limo obductis. Nam septem vulgo enumerata sunt Nili ostia, qui inde septemfluus dicebatur fluvius s. septemgeminus; a qua sententia nec Herodotum alienum fuisse, licet quinque tantum ostia Nili commemoret, vidimus ad II, 10. Sed valde variant in singulis hisce ostiis septem recensendis, vel errore lapsi, vel, uti fieri solet, quae ad diversa tempora pertinerent, non satis accurate discernentes. Quam in rem quae plurima a viris doctis nostra potissimum aetate disputata sunt, ea nolumus huc transscribere; summam modo eorum, quatenus ad Herodotum rite intelligendum faciant, referre praestat.

Ac statuit Mannert (Geogr. d. Gr. u. Roem. X, 1. p. 528 seq.), Herodoti sententiam de tribus primariis Nili ostiis, unde reliqua temporum decursu fuerint deducta, eam videri, quae et maxime probabilis et cum ipsa re consentanea sit. Quem medium ille dicat Nili fluvium Sebennyticum, eum olim fuisse videri principem ac primarium; ex eo in utramque partem et occidentem et orientem versus ad mare discessisse duo brachia: Canopicum et Pelusiacum, teste Plinio Hist. Nat. V, 9. §. 48. Hoc utique magis videri congrunm, quam quod Canopicum fluvium fuisse primitivum dicas adeoque parentem reliquorum, quotquot vulgo perhibeantur. Equidem tamen eos sequi malim, quibus verisimilius et cum ipsa terrae indole magis consentaneum videtur, duo tantum primitus fuisse brachia, Pelusiacum et Canopicum, intra quae terra, cui nomen Delta\*), olim substiterit. Vid. Ritter. Erdkunde I. p. 853 et nott. ad Herod. II, 5. Paulin Talabot in: Revue d. d. mond. (1855) T. X. p. 485. Neque Strabo dissentit XVII. p. 788 s. p. 1136 D. Quae cum ita sint, hoc vix negari poterit, primitiva Nili brachia ostiaque post admodum fuisse mutata, tum hominum opera atque arte canales dedu-

<sup>\*)</sup> Hoc Delta prisco admodum aevo extensius fuisse dubitari vix poterit, recte observante Russeggero Reisen etc. I, l. p. 250 seq. propter rationes geologicas. Namque Nili brachium superius discedens per eum Libyae tractum, qui nune desertus sterilisque iacet (vid. plura in nott. ad II, 10), ad mare tetendit atque hoc modo hunc ipsum tractum regioni Delta ac terrae, quae coli poterat, addidit.

centium, tum ipsius fluvii natura; unde factum est, ut ipse ostiorum numerus haudquaquam sibi semper constiterit, et nunc plane aliter haec sint constituta atque olim fuisse accepimus. Veterum scriptorum locos de Nili ostiis iam attulit Wesseling. ad Diodor. Sicul. I, 33; inter quos potissimum consul. Strab. XVII. p. 801 s. p. 1153 B coll. p. 788 s. p. 1136 seq. Plin. H. N. V, 10. §. 51 seqq. Lacunosum Scylacis locum in Peripl. p. 43 explere studuit C. Mueller in Geogr. Gr. Min. I. p. 80. Nostra aetate de Nili ostiis conscripsit du Bois-Aymé ("Sur les anciens branches du Nil et ses embouchures dans la mer") in Descript. de l'Eg. I. Antiqq. (livrais. 3) p. 277 seqq. et Le Père loco infra laudando p. 118 seq.

His in universum monitis iam ad singula ostia, quae Herodotus memorat, accedamus. Primo loco nominat Pelusiacum, quod orientem versus deflectens hac parte Aegypti fines tutari quodammodo videtur, satis valida aquarum copia fluens: unde, si ab oriente incipias, relevταΐον inter Nili ostia dicitur a Strabone I. I., πρώτον vero a Stephano Byzant. s. v. Πηλούσιον. In ipso cursu fluvii inde a Cercasoro urbe nonnihil per temporum decursum esse mutatum probabile est; alioqui enim conciliari nequeunt, quae de eius cursu ac situ diversa apud veteres enarrantur. Quae cum ad nostrum locum minus pertineant, nunc missa faciamus. Hodie exsiccatus fere est Pelusiacus Nili fluvius, qui olim ad Pelusium urbem mare intrabat \*), cuiusque cursum nunc sequitur canalis Abou - Meneggeh (teste du Bois-Aymé l. l. p. 279 seq.), qui ipse nonnisi valde aucto Nilo terrasque adiacentes inundante nonnihil aquae recipit et trans locum, qui nunc dicitur Salieh, prope lacum Menzaleh limo et arena obiecta prorsus evanescit. Cuius rei causas et alias afferunt et canalem inprimis illum, qui Arabum aetate in sinum Arabicum fuerit deductus. Conf. Mannert. Geogr. d. Gr. u. Roem. X, 1. p. 552 seq. Rennel. Geogr. Herod. p. 621 seqq. Ritter. Erdkunde I. p. 826. Multa quoque hac de re disputavit Champoll. l'Eg. sous l. Phar. II. p. 9 seqq. 12 seq. 24; Pelusiacum enim brachium idem esse ponit atque Damiatinum, quod nunc appellatur, usque ad eum locum, ubi exorditur canalis Moëz; quo ipso Pelusiacum brachium continuari, infra Bubastin urbem in duo dissectum brachia, quorum alterum orientem versus dirigatur (Pelusiacum) inque mare exeat prope Thineh s. Pelusium, alterum, Tanin praeterfluens (Taniticum), recentioribus cognitum sit nomine canalis Moëz, qui in lacum Menzaleh desinat. Pelusiacum brachium idem scribit nunc relictum ferme et exsiccatum esse eam ob causam, quod neglectis aggeribus huius brachii aquae in Taniticum transierint, ut vel vestigia fluvii Pelusiaci difficilius nunc inveniri queant. Ac ventis praeterea omnique regionis indoli aliquid tribuendum esse apte monet Ritter. Erdkunde I. p. 826. Alia idem attigit p. 834.

Canopicum ostium, cuius Noster meminit II, 15. 113. 179 coll. 97, occidentem versus maxime spectabat, nomine deducto ab urbe, ad quam fluvius in mare exiit. Dicitur illa, monente Schlichthorst. l. l. p. 40,

<sup>\*)</sup> Stephanus Byzantinus: Πηλούσιον, πόλις Αλγύπτου, είς ην έκρεϊ τὸ πρῶτον στόμα τοῦ Νείλου.

## EXCURSUS VI . AD HERODOT. II, 17.

#### De Nili ostiis.

Est hic classicus locus de Nili ostiis, quae nostra aetate minime eadem esse atque Herodoti aetate nemo fere nescit. Hodieque enim bina potissimum sunt ostia, quibus aquarum copiam Nilus in mare emittit, alterum prope urbem Rosettanam, alterum prope Damiatam, reliquis ostiis obturatis arenave aut limo obductis. Nam septem vulgo enumerata sunt Nili ostia, qui inde septemfluus dicebatur fluvius s. septemgeminus; a qua sententia nec Herodotum alienum fuisse, licet quinque tantum ostia Nili commemoret, vidimus ad II, 10. Sed valde variant in singulis hisce ostiis septem recensendis, vel errore lapsi, vel, uti fieri solet, quae ad diversa tempora pertinerent, non satis accurate discernentes. Quam in rem quae plurima a viris doctis nostra potissimum aetate disputata sunt, ea nolumus huc transscribere; summam modo eorum, quatenus ad Herodotum rite intelligendum faciant, referre praestat.

Ac statuit Mannert (Geogr. d. Gr. u. Roem. X, 1. p. 528 seq.), Herodoti sententiam de tribus primariis Nili ostiis, unde reliqua temporum decursu fuerint deducta, eam videri, quae et maxime probabilis et cum ipsa re consentanea sit. Quem medium ille dicat Nili fluvium Sebennyticum, eum olim fuisse videri principem ac primarium; ex eo in utramque partem et occidentem et orientem versus ad mare discessisse duo brachia: Canopicum et Pelusiacum, teste Plinio Hist. Nat. V, 9. §. 48. Hoc utique magis videri congrunm, quam quod Canopicum fluvium fuisse primitivum dicas adeoque parentem reliquorum, quotquot vulgo perhibeantur. Equidem tamen eos sequi malim, quibus verisimilius et cum ipsa terrae indole magis consentaneum videtur, duo tantum primitus fuisse brachia, Pelusiacum et Canopicum, intra quae terra, cui nomen Delta\*), olim substiterit. Vid. Ritter. Erdkunde 1. p. 853 et nott. ad Herod. II, 5. Paulin Talabot in: Revue d. d. mond. (1855) T. X. p. 485. Neque Strabo dissentit XVII. p. 788 s. p. 1136 D. Quae cum ita sint, hoc vix negari poterit, primitiva Nili brachia ostiaque post admodum fuisse mutata, tum hominum opera atque arte canales dedu-

<sup>\*)</sup> Hoc Delta prisco admodum aevo extensius fuisse dubitari vix poterit, recte observante Russeggero Reisen etc. I, l. p. 250 seq. propter rationes geologicas. Namque Nili brachium superius discedens per eum Libyae tractum, qui nunc desertus sterilisque iacet (vid. plura in nott. ad II, 10), ad mare tetendit atque hoc modo hunc ipsum tractum regioni Delta ac terrae, quae coli poterat, addidit.

centium, tum ipsius fluvii natura; unde factum est, ut ipse ostiorum numerus haudquaquam sibi semper constiterit, et nunc plane aliter haec sint constituta atque olim fuisse accepimus. Veterum scriptorum locos de Nili ostiis iam attulit Wesseling. ad Diodor. Sicul. I, 33; inter quos potissimum consul. Strab. XVII. p. 801 s. p. 1153 B coll. p. 788 s. p. 1136 seq. Plin. H. N. V, 10. §. 51 seqq. Lacunosum Scylacis locum in Peripl. p. 43 explere studuit C. Mueller in Geogr. Gr. Min. I. p. 80. Nostra aetate de Nili ostiis conscripsit du Bois-Aymé ("Sur les anciens branches du Nil et ses embouchures dans la mer") in Descript. de l'Eg. I. Antiqq. (livrais. 3) p. 277 seqq. et Le Père loco infra laudando p. 118 seq.

His in universum monitis iam ad singula ostia, quae Herodotus memorat, accedamus. Primo loco nominat Pelusiacum, quod orientem versus deflectens hac parte Aegypti fines tutari quodammodo videtur, satis valida aquarum copia fluens: unde, si ab oriente incipias, τελευταΐον inter Nili ostia dicitur a Strabone I. I., πρώτον vero a Stephano Byzant. s. v. Πηλούσιον. In ipso cursu fluvii inde a Cercasoro urbe nonnihil per temporum decursum esse mutatum probabile est; alioqui enim conciliari nequeunt, quae de eius cursu ac situ diversa apud veteres enarrantur. Quae cum ad nostrum locum minus pertineant, nunc missa faciamus. Hodie exsiccatus fere est Pelusiacus Nili fluvius, qui olim ad Pelusium urbem mare intrabat \*), cuiusque cursum nunc sequitur canalis Abou - Meneggeh (teste du Bois-Aymé I. l. p. 279 seq.), qui ipse nonnisi valde aucto Nilo terrasque adiacentes inundante nonnihil aquae recipit et trans locum, qui nunc dicitur Salieh, prope lacum Menzaleh limo et arena obiecta prorsus evanescit. Cuius rei causas et alias afferunt et canalem inprimis illum, qui Arabum aetate in sinum Arabicum fuerit deductus. Conf. Mannert. Geogr. d. Gr. u. Roem. X, 1. p. 552 seq. Rennel. Geogr. Herod. p. 621 seqq. Ritter. Erdkunde I. p. 826. Multa quoque hac de re disputavit Champoll. l'Eg. sous l. Phar. II. p. 9 seqq. 12 seq. 24; Pelusiacum enim brachium idem esse ponit atque Damiatinum, quod nunc appellatur, usque ad eum locum, ubi exorditur canalis Moëz; quo ipso Pelusiacum brachium continuari, infra Bubastin urbem in duo dissectum brachia, quorum alterum orientem versus dirigatur (Pelusiacum) inque mare exeat prope Thineh s. Pelusium, alterum, Tanin praeterfluens (Taniticum), recentioribus cognitum sit nomine canalis Moëz, qui in lacum Menzaleh desinat. Pelusiacum brachium idem scribit nunc relictum ferme et exsiccatum esse eam ob causam, quod neglectis aggeribus huius brachii aquae in Taniticum transierint, ut vel vestigia fluvii Pelusiaci difficilius nunc inveniri queant. Ac ventis praeterea omnique regionis indoli aliquid tribuendum esse apte monet Ritter. Erdkunde I. p. 826. Alia idem attigit p. 834.

Canopicum ostium, cuius Noster meminit II, 15. 113. 179 coll. 97, occidentem versus maxime spectabat, nomine deducto ab urbe, ad quam fluvius in mare exiit. Dicitur illa, monente Schlichthorst. l. l. p. 40,

<sup>\*)</sup> Stephanus Byzantinus: Πηλούσιον, πόλις Αλγύπτου, ελς ἣν έκφεῖ τὸ πρῶτον στόμα τοῦ Νείλου.

Latinis scriptoribus Canopus, Graecis Canobus, quae ad extremam Aegypti oram occidentem versus sita, soli fertilitate non minus quam commercio olim fuit insignis, cum per Canopicum ostium solum exteris intrare licuerit in Aegyptum. Ac vel post Alexandriam conditam loco non valde remoto urbs templo Serapidis, sacris incubationibusque valde illustris fuit. Nunc pauca ruderum vestigia a Gallis doctis detecta urbis veteris locum occupant, horae dimidio remota a loco Gallorum clade insigni Abukir, occidentem versus proficiscenti. Brachium Canopicum locis adiacentibus et Heracleoticum appellatur et Naucraticum. Apud Ptolemaeum vocatur Άγαθος δαίμων; quod nomen, si penes Champollionem fides (l. l. p. 23 seq.), Aegyptio nomini Schetnousi respondet, quo ipso hoc brachium a veteribus Aegyptiis indicatum fuerit, praesertim cum eadem vici cuiusdam brachio huic adiacentis sit appellatio. Schetnoufi enim ille vult Aegyptiorum sermone valere: bonne branche, bonne division. Ex Canopico ostio aliud brachium orientem versus non procul ab ipso mari prope Deirouth derivatum erat, Bolbitinum s. Bolbiticum quod appellabatur ab urbe, quam praeterfluebat. Ptolemaeus hunc canalem vocat Taly; quae haud scio an vera Aegyptiorum fuerit denominatio. Nunc hocce brachium, quod olim invalidum fuit, omnium fertur validissimum; Rosettanum vulgo dicitur propter urbem Rosette, ubi mari miscetur. Vid. du Bois-Aymé p. 284. Vetus Canopicum brachium nunc siccum est rariusque Nili aquis impletur, licet eius vestigia accurate persequi liceat \*). Vid. du Bois-Aymé l. l. p. 281 seq. Rennel. l. l. p. 614 seqq. Mannert. l. l. p. 540 seqq. Ritter. Erdkunde I. p. 816 seq. Quae cum ita se habeant, Rosettanum fluvium in Canopici veteris locum nunc successisse vulgo ponunt.

Tertium Nili brachium, omnium fere maximum, Sebennyticum ab Herodoto appellatur, quod Delta medium dissecans in ipsius Delta apice septentrionali in mare effluat, postquam urbem Buton lacumque praeterierit. Quod si antiquitus revera tale fuit (nec ullum obstat testimonium, quo minus credamus), ipsam locorum naturam fluviique cursum postera aetate valde mutatum esse statuas necesse erit. Ubi enim ex Herodoti mente Sebennyticus fluvius in mare exiisse putandus est, nunc, quae dudum stagnosa fuere loca atque paludosa, in unum ferme lacum s. paludem conversa sunt, cui nomen Brulos (vid. nott. ad II, 155. 156). Nomen Sebennytici fluvii ab urbe Sebennyto (nunc Samannoud dicitur) ductum putem. Strabo huius ostii meminit una cum Phatnico \*\*) ostio,

\*) Quae exeunt nunc a lacu Etko vel etiam a lacu Aboukir ad mare, ad hoc brachium olim pertinuisse iudicat Wheeler: Geography of Herodet p. 363

dot. p. 363.

\*\*) Strabo Phatnicum dicit ostium, quod alii Phatmicum sive Phatnicium, alii (in quibus Ptolemaeus) Phathmeticum vocant. Vid. Wesseling. ad Diodor. Sic. I, 33. Schlichthorst. l. l. p. 36. — Phathmeticum verum apud Aegyptios ostii nomen fuisse ponit Champoll. l. l. p. 17; quod Coptarum literis si scribatur, sonet Phathmeti, i. e. le (bras) du milieu; cum hocce brachium medium inter sex reliqua inveniatur. — Caeterum de dissensu Herodoti atque Strabonis, qui ex mutato fluvii cursu explicari debeat, monuit quoque du Bois-Aymé l. l. p. 289 seq.

quod solum dein dicit maximum Nili ostium tertium, ex quo canalis Mendesius sit deductus. Cuius Phatnici canalis cum nulla fiat apud Herodotum mentio, eundem fuisse viri docti existimant atque Bucolicum, quem fossum Noster scribit nec natura ortum. Qui enim Herodoti aetate fortasse haud magni erat momenti, potuit ille postea, mutato Nili cursu, aquisque alio conversis, maiorem sanequam accipere aquarum copiam eamque inde acquirere auctoritatem, quam hodieque retinuit, ubi est Damiatinus fluvins, qui prope Damiatam in mare exit. Bucolicum cur vocarit Herodotus (quem unus sequitur Eustath. ad Dionys. Perieg. 226) nec Phatnicum, ut reliqui auctores, inde repetendum videtur Wesselingio, quod cum iuxta Phatnicum ostium essent τὰ Βουκολικά, i. e. loca famosa latronum domiciliis ac receptaculis, quae descripserint Heliodor. Aethiopp. I, 5, ubi conf. Coraës t. II. p. 11 et Achill. Tatius III, 9. IV, 12, ubi conf. Iacobs. commentt. p. 641. Tu vid. Schlichthorst. I. l. p. 39. Mannert. l. l. p. 545 seqq. 548 coll. Rennel. p. 618. Hartmann. Erdbeschreib. v. Aegypten p. 89 et Ritter. l. l. p. 817 seqq. 833 seq. Gallus doctus du Bois-Aymé l. l. p. 288 Bucolicum ostium et ipse haud differre ait a Phatnico s. Phatmetico, illudque convenire cum fluvio Damiatino. Nam Champollio, qui Sebennyticum Herodoti ostium pro Phatmetico eodemque Damiatino habet, Saïticum vero Herodoti ostium cum Strabonis ostio Sebennytico convenire censet, difficultates magis auxisse quam sustulisse videtur, ut adeo erroris, cuius historiae patrem incusat, ipse accusandus esse videatur. Quippe canalem quendam Aegypti inferioris et eius quidem partis, ubi Bucolica sint (unde Bucolici fluvii nomen), ab Herodoto contendit pro uno de septem ostiis esse habitum.

E Sebennytico ostio duo alia orientem versus deducta scribit Herodotus, Saïticum et Mendesium. Saïticum ostium haud diversum esse a Tanitico, auctore Strabone XVII. p. 802 s. p. 1154 vulgo ponunt, indeque Herodoti in loco rescribendum esse censent Tavitinov. Sed, quae dudum Wesselingii erat sententia, libris scriptis omnibus adversantibus in Herodoteo textu nihil mutandum. Gravius haud scio an illud sit, quod alia prorsus in regionis Delta parte Saïs urbs sita fuit, trans Sebennyticum ostium occidentem versus. Wesselingio in mentem venerat, potuisse nomen repeti ab Saitica praefectura, quam ab occidente radebat fluvius; malim equidem statuere, Tanin urbem, unde fluvius Taniticus, olim Sain quoque nominatam fuisse, indeque repetendum Saitici ostii nomen. Nam plerique VV. DD. nostra aetate Saiticum et Taniticum pro uno eodemque canali perhibent, qui nunc exsiccatus paene non nisi Nilo crescente aquis repleri soleat, quique in lacum Menzaleh finiatur prope Ommfaredje; nunc ei nomen esse addunt Mueys. Praeter Schlichthorst. l. l. p. 42. Rennel. l. l. p. 619. Mannert. l. l. p. 549 seq. Ritter. l. l. p. 827 seqq. tu vid. inprimis du Bois-Aymé p. 287. Andréossy (Mém. sur le lac Menzaleh) in Descript. de l'Eg. état modern. I. p. 263 seq., Le Père (Mém. sur le canal d. deux mers) ibid. p. 113, qui omnia scribit eo ducere indicia, ut huius fluvii alveum statuamus esse alveum antiqui Pelusiaci (superiori sc. parte usque ad Bubastin) et Tanitici (inferiori

scil. parte). Aliter statuentem Champollionem et supra iam memoravimus; conf. quae ille disserit potissimum p. 14 seq. 17 seq.

Mendesium ostium, intra Taniticum et Sebennyticum quod ponitur, ab oppido, cui Mendes nomen, vocatum est. E Sebennytico provenit, si Herodotum audias, e Phatnico, si Straboni fides. In quo tamen nemo haerebit, qui, quae de Phatnico fluvio supra monuimus, reputaverit. Mendesium ostium adhuc invenitur nomine canalis Achmun, qui e Phatnico canali s. Damiatino derivatus oppidum Achmun praeterlabitur et prope urbem, quae nunc dicitur Mensura, in lacum Menzaleh exit, per quem ipsum cum mari ita coniungitur, ut hodieque conspicuum sit ostium maritimum, nomine Dybeh. Conf. Mannert. l. l. p. 549. Champoll. l. l. p. 15 seq. Ritter. l. l. p. 831 et du Bois-Aymé l. l. p. 288.

## EXCURSUS VII AD HERODOT. II, 53.

Ούτοι δέ είσι οί ποιήσαντες θεογονίην "Ελλησι κ. τ. λ.

Haec verba, in quibus explicandis multum desudarunt viri docti, cum proxime antecedentibus (Ησίοδον γὰς καὶ "Ομηςον ἡλικίην τετρακοσίοισι έπεσι δοκέω μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι, και ού πλέοσι) ita coniuncta esse existimo, ut ipsius scriptoris sententiam declarent tam de Homero et Hesiodo ipso (quos sane poetas habet, qui revera vixerint carminumque quorundam auctores exstiterint, neque tantum significationem contineant aetatis cuiusdam, in qua carmina his ipsis poetis tributa complurium hominum operà confecta sint), quam de utriusque poetae carminibus, quae feruntur, eorundemque vi in omnem Graecorum opinionem de diis ac rebus divinis; cum enim Graeci antea deos a Pelasgis acceptos horum ipsorum more colnissent, nondum distinctos ac discretos et nominibus et muneribus, sed in universum deorum (i. e. omnia constituentium et ordinantium, cf. II, 52) nomine appellatos, iam Homeri atque Hesiodi operà effectum esse Noster scribit, ut Graeci, relicta illa deos colendi ratione rudi a Pelasgis tradita, singulos deos distinguerent eorumque origines et generationes constituerent, deinde singulis diis nomina quoque tribuerent eorumque munia ac iura describerent formamque exprimerent, quae ad humanam accederet magis magisque, adeo ut ab hoc inde tempore altera quasi periodus in rebus Graecorum divinis constituendis initium ceperit, eorundem poetarum opera adducta, cum scilicet deos exhiberent magis ad hominum modum et rationem conformatos eoque anthropomorphisticam quam vocant deorum conformationem perficerent. Ad hanc enim pertinent, quae Noster his declarat verbis: ούτοι δέ είσι οί ποιήσαντες Θεογονίην Έλλησι και τοισι Θεοίσι τας έπωνυμίας δόντες και τιμάς τε και τέχνας διελόντες, και είδεα αὐτῶν σημή-ναντες; in quibus quae initio leguntur verba: οὐτοι δέ είσι οι ποιήσαντες θεογονίην Έλλησι, plurimum exercuerunt viros doctos de significatione, quae verbo noisiv in his tribuenda sit, potissimum disceptantes. Etenim inventores Theogoniae antea Graecis ignotae Homerum et Hesiodum si Noster significare voluerit, aut erroris aut imprudentiae reum fore patrem historiae putabant, cum uterque poeta quae de diis cecinerit, non ut nova et a se primum excogitata exhibeat, sed tamquam cognita et a maioribus accepta; indeque aliud quid verbo noisiv hic declarari iam censuit Wesselingius, quo auctore illi poetae Graecorum deorum generationem non tam condidisse atque invenisse quam versibus tantum descripsisse atque ornasse putandi sunt; affertque idem vir doctus ad hanc

### 854 EXCURSUS VI AD HERODOT. II, 17.

scil. parte). Aliter statuentem Champollionem et supra iam memoravimus; conf. quae ille disserit potissimum p. 14 seq. 17 seq.

Mendesium ostium, intra Taniticum et Sebennyticum quod ponitur, ab oppido, cui Mendes nomen, vocatum est. E Sebennytico provenit, si Herodotum audias, e Phatnico, si Straboni fides. In quo tamen nemo haerebit, qui, quae de Phatnico fluvio supra monuimus, reputaverit. Mendesium ostium adhuc invenitur nomine canalis Achmun, qui e Phatnico canali s. Damiatino derivatus oppidum Achmun praeterlabitur et prope urbem, quae nunc dicitur Mensura, in lacum Menzaleh exit, per quem ipsum cum mari ita coniungitur, ut hodieque conspicuum sit ostium maritimum, nomine Dybeh. Conf. Mannert. l. l. p. 549. Champoll. l. l. p. 15 seq. Ritter. l. l. p. 831 et du Bois-Aymé l. l. p. 288.

### EXCURSUS VII AD HERODOT. II, 53

Ούτοι δέ είσι οί ποιήσαντες θεογονίην "Ελλησι κ. τ. λ.

Haec verba, in quibus explicandis multum desudarunt viri docti, cum proxime antecedentibus (Ησίοδον γὰς καὶ Όμηςον ἡλικίην τετρακοσίοισι έπεσι δοκέω μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι, και οὐ κλέοσι) ita coniuncta esse existimo, ut ipsius scriptoris sententiam declarent tam de Homero et Hesiodo ipso (quos sane poetas habet, qui revera vixerint carminumque quorundam auctores exstiterint, neque tantum significationem contineant aetatis cuiusdam, in qua carmina his ipsis poetis tributa complurium hominum operà confecta sint), quam de utriusque poetae carminibus, quae feruntur, eorundemque vi in omnem Graecorum opinionem de diis ac rebus divinis; cum enim Graeci antea deos a Pelasgis acceptos horum ipsorum more coluissent, nondum distinctos ac discretos et nominibus et muneribus, sed in universum deorum (i. e. omnia constituentium et ordinantium, cf. II, 52) nomine appellatos, iam Homeri atque Hesiodi opera effectum esse Noster scribit, ut Graeci, relicta illa deos colendi ratione rudi a Pelasgis tradita, singulos deos distinguerent eorumque origines et generationes constituerent, deinde singulis diis nomina quoque tribuerent corumque munia ac iura describerent formamque exprimerent, quae ad humanam accederet magis magisque, adeo ut ab hoc inde tempore altera quasi periodus in rebus Graecorum divinis constituendis initium ceperit, eorundem poetarum opera adducta, cum scilicet deos exhiberent magis ad hominum modum et rationem conformatos eoque anthropomorphisticam quam vocant deorum conformationem perficerent. Ad hanc enim pertinent, quae Noster his declarat verbis: ούτοι δέ είσι οί ποιήσαντες θεογονίην Έλλησι και τοισι θεοίσι τας έπωνυμίας δόντες και τιμάς τε και τέχνας διελόντες, και είδεα αὐτών σημή-ναντες; in quibus quae initio leguntur verba: οὐτοι δέ είσι οι ποιήσαντες Θεογονίην Έλλησι, plurimum exercuerunt viros doctos de significatione, quae verbo noisiv in his tribuenda sit, potissimum disceptantes. Etenim inventores Theogoniae antea Graecis ignotae Homerum et Hesiodum si Noster significare voluerit, aut erroris aut imprudentiae reum fore patrem historiae putabant, cum uterque poeta quae de diis cecinerit, non ut nova et a se primum excogitata exhibeat, sed tamquam cognita et a maioribus accepta; indeque aliud quid verbo noisiv hic declarari iam censuit Wesselingius, quo auctore illi poetae Graecorum deorum generationem non tam condidisse atque invenisse quam versibus tantum descripsisse atque ornasse putandi sunt; affertque idem vir doctus ad hanc

### 854 EXCURSUS VI AD HERODOT. II, 17.

scil. parte). Aliter statuentem Champollionem et supra iam memoravimus; conf. quae ille disserit potissimum p. 14 seq. 17 seq.

Mendesium ostium, intra Taniticum et Sebennyticum quod ponitur, ab oppido, cui Mendes nomen, vocatum est. E Sebennytico provenit, si Herodotum audias, e Phatnico, si Straboni fides. In quo tamen nemo haerebit, qui, quae de Phatnico fluvio supra monuimus, reputaverit. Mendesium ostium adhuc invenitur nomine canalis Achmun, qui e Phatnico canali s. Damiatino derivatus oppidum Achmun praeterlabitur et prope urbem, quae nunc dicitur Mensura, in lacum Menzaleh exit, per quem ipsum cum mari ita coniungitur, ut hodieque conspicuum sit ostium maritimum, nomine Dybeh. Conf. Mannert. I. I. p. 549. Champoll. I. I. p. 15 seq. Ritter. I. I. p. 831 et du Bois-Aymé I. I. p. 288.

## EXCURSUS VII AD HERODOT. II, 53.

Ούτοι δέ είσι οι ποιήσαντες θεογονίην "Ελλησι κ. τ. λ.

Haec verba, in quibus explicandis multum desudarunt viri docti. cum proxime antecedentibus (Ησίοδον γὰς καὶ Όμηςον ἡλικίην τετρακοσίοισι έπεσι δοπέω μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι, και ού πλέοσι) ita coniuncta esse existimo, ut ipsius scriptoris sententiam declarent tam de Homero et Hesiodo ipso (quos sane poetas habet, qui revera vixerint carminumque quorundam auctores exstiterint, neque tantum significationem contineant aetatis cuiusdam, in qua carmina his ipsis poetis tributa complurium hominum operà confecta sint), quam de utriusque poetae carminibus, quae feruntur, eorundemque vi in omnem Graecorum opinionem de diis ac rebus divinis; cum enim Graeci antea deos a Pelasgis acceptos horum ipsorum more coluissent, nondum distinctos ac discretos et nominibus et muneribus, sed in universum deorum (i. e. omnia constituentium et ordinantium, cf. II, 52) nomine appellatos, iam Homeri atque Hesiodi opera effectum esse Noster scribit, ut Graeci, relicta illa deos colendi ratione rudi a Pelasgis tradita, singulos deos distinguerent eorumque origines et generationes constituerent, deinde singulis diis nomina quoque tribuerent eorumque munia ac iura describerent formamque exprimerent, quae ad humanam accederet magis magisque, adeo ut ab hoc inde tempore altera quasi periodus in rebus Graecorum divinis constituendis initium ceperit, eorundem poetarum operâ adducta, cum scilicet deos exhiberent magis ad hominum modum et rationem conformatos eoque anthropomorphisticam quam vocant deorum conformationem perficerent. Ad hanc enim pertinent, quae Noster his declarat verbis: ούτοι δέ είσι οί ποιήσαντες θεογονίην Έλλησι και τοισι θεοίσι τας έπωνυμίας δόντες και τιμάς τε και τέχνας διελόντες, και είδεα αὐτῶν σημή-ναντες; in quibus quae initio leguntur verba: οὐτοι δέ είσι οι ποιήσαντες θεογουίην Έλλησι, plurimum exercuerunt viros doctos de significatione, quae verbo noisiv in his tribuenda sit, potissimum disceptantes. Etenim inventores Theogoniae antea Graecis ignotae Homerum et Hesiodum si Noster significare voluerit, aut erroris aut imprudentiae reum fore patrem historiae putabant, cum uterque poeta quae de diis cecinerit, non ut nova et a se primum excogitata exhibeat, sed tamquam cognita et a maioribus accepta; indeque aliud quid verbo moisiv hic declarari iam censuit Wesselingius, quo auctore illi poetae Graecorum deorum generationem non tam condidisse atque invenisse quam versibus tantum descripsisse atque ornasse putandi sunt; affertque idem vir doctus ad hanc

### EXCURSUS VI AD HERODOT. II, 17.

854

scil. parte). Aliter statuentem Champollionem et supra iam memoravimus; conf. quae ille disserit potissimum p. 14 seq. 17 seq.

Mendesium ostium, intra Taniticum et Sebennyticum quod ponitur, ab oppido, cui Mendes nomen, vocatum est. E Sebennytico provenit, si Herodotum audias, e Phatnico, si Straboni fides. In quo tamen nemo haerebit, qui, quae de Phatnico fluvio supra monuimus, reputaverit. Mendesium ostium adhuc invenitur nomine canalis Achmun, qui e Phatnico canali s. Damiatino derivatus oppidum Achmun praeterlabitur et prope urbem, quae nunc dicitur Mensura, in lacum Menzaleh exit, per quem ipsum cum mari ita coniungitur, ut hodieque conspicuum sit ostium maritimum, nomine Dybeh. Conf. Mannert. I. I. p. 549. Champoll. I. I. p. 15 seq. Ritter. I. I. p. 831 et du Bois-Aymé I. I. p. 288.

## EXCURSUS VII AD HERODOT. II, 53.

Ούτοι δέ είσι οι ποιήσαντες θεογονίην "Ελλησι κ. τ. λ.

Haec verba, in quibus explicandis multum desudarunt viri docti, cum proxime antecedentibus (Ησίοδον γαρ καί Όμηρον ήλικίην τετρακοσίοισι έπεσι δοπέω μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι, καὶ οὐ πλέοσι) ita coniuncta esse existimo, ut ipsius scriptoris sententiam declarent tam de Homero et Hesiodo ipso (quos sane poetas habet, qui revera vixerint carminumque quorundam auctores exstiterint, neque tantum significationem contineant aetatis cuiusdam, in qua carmina his ipsis poetis tributa complurium hominum opera confecta sint), quam de utriusque poetae carminibus, quae feruntur, eorundemque vi in omnem Graecorum opinionem de diis ac rebus divinis; cum enim Graeci antea deos a Pelasgis acceptos horum ipsorum more coluissent, nondum distinctos ac discretos et nominibus et muneribus, sed in universum deorum (i. e. omnia constituentium et ordinantium, cf. II, 52) nomine appellatos, iam Homeri atque Hesiodi operà effectum esse Noster scribit, ut Graeci, relicta illa deos colendi ratione rudi a Pelasgis tradita, singulos deos distinguerent eorumque origines et generationes constituerent, deinde singulis diis nomina quoque tribuerent eorumque munia ac iura describerent formamque exprimerent, quae ad humanam accederet magis magisque, adeo ut ab hoc inde tempore altera quasi periodus in rebus Graecorum divinis constituendis initium ceperit, eorundem poetarum operâ adducta, cum scilicet deos exhiberent magis ad hominum modum et rationem conformatos eoque anthropomorphisticam quam vocant deorum conformationem perficerent. Ad hanc enim pertinent, quae Noster his declarat verbis: ούτοι δέ είσι οί ποιήσαντες θεογονίην Έλλησι και τοισι θεοίσι τας έπωνυμίας δόντες και τιμάς τε και τέχνας διελόντες, και είδεα αύτων σημή-ναντες; in quibus quae initio leguntur verba: ούτοι δέ είσι οι ποιήσαντες θεογονίην Έλλησι, plurimum exercuerunt viros doctos de significatione, quae verbo ποιείν in his tribuenda sit, potissimum disceptantes. Etenim inventores Theogoniae antea Graecis ignotae Homerum et Hesiodum si Noster significare voluerit, aut erroris aut imprudentiae reum fore patrem historiae putabant, cum uterque poeta quae de diis cecinerit, non ut nova et a se primum excogitata exhibeat, sed tamquam cognita et a maioribus accepta; indeque aliud quid verbo noisiv hic declarari iam censuit Wesselingius, quo auctore illi poetae Graecorum deorum generationem non tam condidisse atque invenisse quam versibus tantum descripsisse atque ornasse putandi sunt; affertque idem vir doctus ad hanc

significationem, quam verbo moiste tributam vult, probandam, alios quosdam locos (Diogen. Laert. Praefat. S. 3. Herodot. III, 38. Sophocl. apud Athen. XIII. p. 604 D. XIV. p. 627 D. Platon. Lysid. p. 205 A. De Republ. II. p. 379 A.), quorum tamen ratio aliena videtur ab ea significatione. quam ipse in loco Herodoteo valere existimavit. Atque afferri quoque poterit alter Nostri locus IV, 35: (υμνον) τύν σφι 'Ωλήν ἀνής Λύκιος ἐποίησε, quae verba sic reddidit Pausanias IX, 27, 2: Λύκιος δὲ 'Ωλήν, ος και τους υμνους τους άρχαιοτάτους έποίησεν Έλλησιν, coll. VIII, 21. §. 3, ubi idem laudatur Δηλίοις υμνους και αλλους ποιήσας και ές Ellelθυιαν κ. τ. 1. Sic Aristeas, qui ἐποποιὸς apud Suidam vocatur, apud Herodotum IV, 13 (coll. 14. 16) dicitur ἔπε α ποιείν, Alcaeus vero (V, 95) έν μέλει ποιείν. In quibus locis verbum ποιείν non eam solum animi declarat facultatem, quae ad formam, ut loquimur, spectat, cum res animo perceptae sermone ligato exponuntur atque ita artis opera adhibita exornantur, sed ad materiam quoque refertur, sive ad argumentum, quod poetae ipsius ingenio excogitatum et in medium prolatum, suisque legibus et consiliis est accommodatum. Unde satis opinor patebit, illam Wesselingii rationem, qua vim et potestatem verbi zoteir in nostro loco ad formam tantum referamus, exclusa prorsus altera illa, quae ad ipsam quoque materiam spectat, probari non posse, quamvis receptam a Larchero, Wyttenbachio (ad Platon. Phaedon. p. 129, ubi h. l. sic reddi vult: "hi vero sunt, qui deorum generationes Graecis carmine prodiderunt"), Goettlingio (ad Hesiod. Praefat. p. XLI ed. sec.) Negris (quo monente of ποιήσαντες sunt of γράψαντες είς στίχους, οί στιχοποιή σαντες), aliis. Etenim iam dudum vel propter dativum (Ελλησι) verbo ποιήσαντες additum de hac Wesselingii ratione dubitavit Wolfius Prolegg. Homer. p. LlV, eandemque prorsus reprobavit tamquam falsam G. Hermann. (Homerische Briefe p. 11 seqq. Opusc. II. p. 171 coll. Wiener Jahrbb. LIV. p. 232), cui Creuzerus (Homerische Briefe p. 27) adstipulatus est, itemque Cron (De Orpheo p. 14 seqq.), alios ut taceam, v. c. Matthiae Vermischte Schrift. p. 122, Lennep. ad Hesiod. Theogon. p. XII, ac praecipue Nitzsch: Sagenpoesie d Griechen p. 302 seqq. 544 seqq., Schimmelpfeng in commentatione de diis in conspectum hom. venientibus apud Homerum (Marburg. 1845) p. 8. Itaque verbo moisir hoc loco nostro nullam arbitror aliam tribui posse significationem nisi eam, qua Hesiodum atque Herodotum Theogoniam Graecis condidisse dicamus. Sed gravior iam exoritur quaestio, quo iure et quo sensu uterque poeta et conditor et inventor Theogoniae Graecae dici possit, cum ante utrumque poetam alios per Graeciam exstitisse vates, sacerdotes, de rebus divinis tradentes, negari nequeat, neque profecto ea Herodoti sententia esse possit, ut (quemadmodum sensit Cron p. 15) nondum cognita indeque prorsus nova tradiderint Homerus atque Hesiodus, neque quidquam Graeci fabulati fuerint ante hos poetas, qui ipsi primi omnem Graecorum de diis doctrinam sive religionem excogitarint atque repererint. Hoc cum bene intelligeret Heyne (in Commentatt. societat. Gotting. 1779. Vol. II. p. 133), Herodoti verba ita accipi voluit, ut hi poetae primi fuerint, "qui ea, quae priscis carminibus aut narratione

maiorum ac fama diversis locis diverse essent sparsa ac disseminata, aut carmine uno comprehenderent ac disertius exponerent, quod Hesiodus fecit, aut ita ornarent et ad certam rationem constituerent, ut inde pro modulo ac regula fabulae haberentur apud posteros, quod in Homerum cadere, quis non videat?" Quam Heynii sententiam uberius exposuit amplificavitque Creuzer. (Symbol. I. p. 73 seqq. 77 coll. Wien. Jahrbb. LXI. p. 182), ad anthropomorphisticam illam quam supra dixi deorum conformationem ab his poetis perfectam potissimum respiciens. Neque ab hac sententia admodum discedunt ea, quae statuerunt Grüneisen (Illgen: Zeitschrift f. histor. Theolog. III, 2 p. 42), Wachsmuth: Hellen. Alterthumskunde II, 2. p. 91, Ulrici: Geschichte der hellen. Dichtkunst I. p. 70 coll. Caesar in: Zeitschrift f. Alterthumswissensch. 1840. p. 690, ipseque Lobeck in: Aglaopham. p. 347, quo auctore Herodotus "hoc contendit, fabulas illas (de deorum natura) passim nullo locuplete auctore vulgatas neque literarum monumentis mandatas tum demum radicari et inolescere coepisse, quum duorum nobilissimorum poetarum veluti publico testimonio essent ornatae. Hos igitur, qui quandam rei fabularis quasi disciplinam condiderunt, ad quos omnibus, qui de deorum progenie et vitae actione quaerunt, tanquam ad primos fontes recurrendum est, Herodotus merito Theogoniae Graecanicae anctores appellavit." Minime igitur deos Graecorum invenerunt illi poetae, sed quae sit singulorum deorum ratio, qui ortus, quae cognatio, qui habitus, quae forma, quae munera et attributa, haec omnia primi illi constituerunt et excoluerunt ita, ut haec ab ipsis tradita et quasi condita disciplina de diis in posterum apud Graecos potissimum obtineret. Neque aliam fere de his sententiam tulit Nitzsch (Sagenpoesie der Griechen p. 302), cuius verba huc potissimum spectantia apponam: "Es giebt keinen älteren Gewährsmann für die bei den Hellenen geltende Vorstellung und Darstellung der Götterwelt als Homer und Hesiod; sie haben die bei den Griechen geltende Gestalt der Götterwelt ausgeprägt, von ihnen ist die Darstellung der Götterwelt, die bei den Griechen ist etc. (p. 544 l. l.)." His denique addere placet, quae Iacobsius (Vermischte Schriften VI. p. 157) de tota hac quaestione gravissima vere ac recte statuit: "Der Glaube an das Dasein der Götter und die mannigfaltigen Fabeln, die mit diesem Glauben zusammenhingen, war vorhanden, ehe durch den Troianischen Krieg die verschiedenen Stämme der Hellenen vereinigt und dadurch ein Austausch und Vergleichen der mannigfaltigen, bei iedem Stamme über die Götter herrschenden Ansichten, Fabeln und Gebräuche möglich wurde. Der Zusammenhang dieser Götterwelt aber, ihre Abstammung, die Hierarchie ihrer Weltherrschaft und die Vertheilung der Aemter war deutlich noch nicht erkannt, bis Homer und Hesiod den reichen Stoff der Vorwelt klar überschauten und iener ihn durch geschickte Anwendung in mannigfaltiger Handlung gleichsam beseelte, dieser durch Darlegung der Entstehung und Abstammung der einzelnen Elemente ienes Stoffes ihn der Vergessenheit entriss. Herodot konnte also wohl mit Recht sagen, die genannten Dichter hätten den Hellenen eine Theogonie gemacht, die früher nicht vorhanden war, aus gegebenem Stoffe natürlich, so wie

der bildende Künstler aus Thon oder Stein einen Menschen oder einen Gott macht. An ein Schaffen oder Erfinden einer Götterwelt hatte man nie denken sollen." Conferri quoque cum his poterunt, quae statuit Rinck: die Religion der Hellenen p. 29 et Gerhard: Griechische Mytholog. §. 134. Quibus omnibus id satis effici arbitror, quod initio nostrae disputationis posuimus, alteram quasi periodum religionis Graecae ab Homero Hesiodoque ex Herodoti mente constitui, eosdemque poetas iure meritoque ferri auctores et conditores et Theogoniae Graecorum et totius illius de diis doctrinae popularis, quam anthropomorphisticam dicimus, inde ab hoc tempore a Graecis receptam ampliusque excultam. Ad hanc vero declarandam primum pertinet, quae Herodoto dicitur Deoyouin, haud scio an respicienti ad Hesiodi carmen eodem nomine inscriptum (de quo cf. Muetzell.: De emendanda Theogon. Hesiod. p. 356-358); declarat enim haec vox generationem deorum sive rationem, qua singuli dii, alteri ab alteris generationis lege ita orti perhibentur, ut quasi deorum familia inde constituta sit; continet igitur doctrinam de ortu deorum, quibus si vires naturae earumque effectus significantur, ποσμογονίαν s. doctrinam de mundi origine et conformatione appellare licebit; cf. supra I, 132 ibique allata. Alterum, quod ad hanc deorum conformationem ab Homero et Hesiodo profectam et perfectam pertinet, indicatur verbis: καλ τοίσι θεοίσι τὰς έπωνυμίας δόντες; quae spectant ad id, quod supra (II, 52) de Pelasgis dixerat, deos, quorum nomina non habuerint, in universum colentibus; sed cum utriusque illius poetae opera effectum esset, ut singuli dii discernerentur, originibus eorum constitutis, nomina quoque his singulis diis tribuere aequum erat, idque adeo coniunctum cum ipsa veoyovia, quam instituerant. Tertium his accedit, inde profectum: καλ τιμάς τε καλ τέχνας διελόντες: cum enim singulorum deorum iam discretorum origines prodidissent nominaque singulis indidissent, necesse erat, eorundem etiam honores ac munera describere: quod ipsum declarant verba Herodotea, cum quibus comparamus Hesiod. Theogon. vs. 112 (ως τ' ἄφενος δάσσαντο καὶ ως τιμάς διέλοντο) et vs. 44 de love: εὐ δὲ ἔκαστα άθανάτοις διέταξεν ὁμῶς καὶ ἐπέφραδε τιμάς. Add. ibid. 204. 397. 885. 904. Homer. Odyss. X1, 301. 304. Aeschyl. Prometh. 30. 178 ed. Blomf. coll. 237. 38, ubi γέρα dicuntur, quae hic τιμαί vocantur, i. e. honores s. munia cuique deo tributa et ad cuiusque dei vim et naturam, qua ab aliis discernitur, spectantia; quo eodem etiam spectant τέχναι, artes, quibus quisque deus operam dat, quibusque a ceteris diis, qui singuli suam quisque artem humanum in modum exercent, distinguitur locumque suum obtinet in illa deorum familia, qualem hi poetae constituerunt. Quod extremo loco legitur: και είδεα αὐτῶν σημήναντες, id complemento quasi est antecedentibus: cum enim singulos deos discrevissent, singulorumque et nomina et munera artesque constituissent, formam quoque eorundem externam, ad humanum modum expressam, neque vero omnibus eandem, sed aliis aliam pro muneris diversitate constituere consequens erat; itaque είδεα ad corporis humani formam diis traditam et ad caetera, quae

singulis diis pro munere sunt attributa (v. c. arma, sceptrum, fulmen, alia), spectare patet.

Iam his singulis explicatis, quae Homeri atque Hesiodi opera in Graecorum religione effecta tradit Herodotus, quaeritur denique, haec ipsa num in utrumque poetam aeque bene omnia conveniant. Affirmat Muetzell l. supra l. p. 358, neque sane Herodotus in his singulis declarandis ullum discrimen fecisse videtur, sed ita disposuisse haec, ut ad utrumque poetam referret. In Theogonia sane, ut iam supra monui, ad Hesiodum eiusque carmen respexisse videtur, quod ipsum ab Herodoto verum Hesiodi opus habitum fuisse vel ex hoc loco colligam, aliis aliter statuentibus, qui teste Pausania IX, 31. §. 4 unicum de opere rustico carmen ab Hesiodo ipso profectum esse contendunt. Neque vero Homeri carmina, in quibus haud pauca ad deorum generationes ortusque pertinentia inveniuntur, prorsus exclusa velim e mente Nostri, qui in caeteris, i.e. in iis, quae ad έπωνυμίας, τιμάς, τέχνας atque είδεα deorum spectant, Homeri carmina potissimum mihi respexisse videtur, cum in Hesiodi Theogonia, qualis nunc fertur, de his pauca tradita legantur, nisi alia eiusdem poetae carmina, quae olim ferebantur, Herodoti animo obversata esse credas, aut, quae Muetzellii est opinio l. supra l., Herodotum Theogoniam habuisse putes saltem honorum descriptione aliqua ex parte ditiorem, quam quae nunc exstat. Quorum neutrum mihi admodum placere profiteor. Homeri igitur atque Hesiodi carmina aeque in his valuisse cum statuo, non valde mihi ab iis recedere videor, quae de Herodoti loco disputavit Preller (Griechisch. Mytholog. I. p. 13 seq.), nostri scriptoris verba nonnihil restringenda esse ratus, cum uterque poeta minime solus id efficere potuerit, quod ab eodum effectum h. l. scribat Herodotus, aliaque etiam carmina praecesserint, in hac tota quaestione aeque respicienda. Quod si vel maxime concedimus, ante utrumque poetam iam exstitisse alia carmina, haec ipsa ab utroque poeta ita adhibita fuisse existimamus, ut uterque poeta eam Graecis diis formam ac speciem, qua vulgo exhibentur, dedidisse putandus sit, adeo ut Herodoti auctoritas quam maxime comprobetur. Qui ipse unde edoctus talia de Homero potissimum scribere potuerit, si quaeras, in insula Samo a Creophyliis, qui ab Homero genus ducerent, haec accepisse videri patrem historiae observat Lengebusch: Jahrbb. d. Philol. u. Paedag. LXII. p. 373 seq. Hesiodum vero, quem centum fere annis post Homerum vixisse vulgo dicunt, quod cum Homero Noster coniunxerit tanquam aequalem, id eam ab causam factum esse putat idem vir doctus p. 375, quod utrique poetae idem propositum idemque etiam effectum fuisse in doctrina de diis Noster crediderit idque ipsis iis temporibus, in quae utriusque poetae aetas incidat. (Conf. quoque Nitzsch. Melett. II. p. 79). Hanc vero actatem (in nott. Ad II, 53) diximus pertinere ad ann. 884 sive 889 a. Chr. n. ex Herodoti computatione, ex anno eiusdem natali ducta; άκμην vitae Herodoteae sumere si malis ac ponere aetatis annum tricesimum ferme, i. e. 454 s. 459 a. Chr. n. (cf. Clinton. Fast. Hell. p. 145 seqq. 359 seqq. Fischer: Griech. Zeittaf. p. 49 seqq.), utriusque poetae aetas incidet in ann. 854 s. 859 ante Chr. n. De Homeri aetate quae a

der bildende Künstler aus Thon oder Stein einen Menschen oder einen Gott macht. An ein Schaffen oder Erfinden einer Götterwelt hatte man nie denken sollen." Conferri quoque cum his poterunt, quae statuit Rinck: die Religion der Hellenen p. 29 et Gerhard: Griechische Mytholog. §. 134. Quibus omnibus id satis effici arbitror, quod initio nostrae disputationis posuimus, alteram quasi periodum religionis Graecae ab Homero Hesiodoque ex Herodoti mente constitui, cosdemque poetas iure meritoque ferri auctores et conditores et Theogoniae Graecorum et totius illius de diis doctrinae popularis, quam anthropomorphisticam dicimus, inde ab hoc tempore a Graecis receptam ampliusque excultam. Ad hanc vero declarandam primum pertinet, quae Herodoto dicitur 820youln, haud scio an respicienti ad Hesiodi carmen eodem nomine inscriptum (de quo cf. Muetzell.: De emendanda Theogon. Hesiod. p. 356-358); declarat enim haec vox generationem deorum sive rationem, qua singuli dii, alteri ab alteris generationis lege ita orti perhibentur, ut quasi deorum familia inde constituta sit; continet igitur doctrinam de ortu deorum, quibus si vires naturae earumque effectus significantur, κοσμογονίαν s. doctrinam de mundi origine et conformatione appellare licebit; cf. supra I, 132 ibique allata. Alterum, quod ad hanc deorum conformationem ab Homero et Hesiodo profectam et perfectam pertinet, indicatur verbis: και τοῖσι θεοίσι τὰς ἐπωνυμίας δόντες; quae spectant ad id, quod supra (II, 52) de Pelasgis dixerat, deos, quorum nomina non habuerint, in universum colentibus; sed cum utriusque illius poetae opera effectum esset, ut singuli dii discernerentur, originibus eorum constitutis, nomina quoque his singulis diis tribuere aequum erat, idque adeo coniunctum cum ipsa θεογονία, quam instituerant. Tertium his accedit, inde profectum: και τιμάς τε και τέχνας διελόντες: cum enim singulorum deorum iam discretorum origines prodidissent nominaque singulis indidissent, necesse erat, corundem etiam honores ac munera describere: quod ipsum declarant verba Herodotea, cum quibus comparamus Hesiod. Theogon. vs. 112 (ως τ' ἄφενος δάσσαντο καὶ ὡς τιμὰς διέλοντο) et vs. 41 de love: εὖ δὲ ἕκαστα άθανάτοις διέταξεν ὁμῶς καὶ ἐπέφραδε τιμάς. Add. ibid. 204. 397. 885. 904. Homer. Odyss. XI, 301. 304. Aeschyl. Prometh. 30. 178 ed. Blomf. coll. 237. 38, ubi γέρα dicuntur, quae hic τιμαί vocantur, i. e. honores s. munia cuique deo tributa et ad cuiusque dei vim et naturam, qua ab aliis discernitur, spectantia; quo eodem etiam spectant τέχναι, artes, quibus quisque dens operam dat, quibusque a ceteris diis, qui singuli suam quisque artem humanum in modum exercent, distinguitur locumque suum obtinet in illa deorum familia, qualem hi poetae constituerunt. Quod extremo loco legitur: καὶ είδεα αὐτῶν σημήναντες, id complemento quasi est antecedentibus: cum enim singulos deos discrevissent, singulorumque et nomina et munera artesque constituissent, formam quoque eorundem externam, ad humanum modum expressam, neque vero omnibus eandem, sed aliis aliam pro muneris diversitate constituere consequens erat; itaque είδεα ad corporis humani formam diis traditam et ad caetera, quae

singulis diis pro munere sunt attributa (v. c. arma, sceptrum, fulmen, alia), spectare patet.

Iam his singulis explicatis, quae Homeri atque Hesiodi opera in Graecorum religione effecta tradit Herodotus, quaeritur denique, haec ipsa num in utrumque poetam aeque bene omnia conveniant. Affirmat Muetzell l. supra l. p. 358, neque sane Herodotus in his singulis declarandis ullum discrimen fecisse videtur, sed ita disposuisse haec, ut ad ntrumque poetam referret. In Theogonia sane, ut iam supra monui, ad Hesiodum eiusque carmen respexisse videtur, quod ipsum ab Herodoto verum Hesiodi opus habitum fuisse vel ex hoc loco colligam, aliis aliter statuentibus, qui teste Pausania IX, 31. §. 4 unicum de opere rustico carmen ab Hesiodo ipso profectum esse contendunt. Neque vero Homeri carmina, in quibus haud pauca ad deorum generationes ortusque pertinentia inveniuntur, prorsus exclusa velim e mente Nostri, qui in caeteris, i.e. in iis, quae ad έπωνυμίας, τιμάς, τέχνας atque είδεα deorum spectant, Homeri carmina potissimum mihi respexisse videtur, cum in Hesiodi Theogonia, qualis nunc fertur, de his pauca tradita legantur, nisi alia eiusdem poetae carmina, quae olim ferebantur, Herodoti animo obversata esse credas, aut, quae Muetzellii est opinio l. supra l., Herodotum Theogoniam habuisse putes saltem honorum descriptione aliqua ex parte ditiorem, quam quae nunc exstat. Quorum neutrum mihi admodum placere profiteor. Homeri igitur atque Hesiodi carmina aeque in his valuisse cum statuo, non valde mihi ab iis recedere videor, quae de Herodoti loco disputavit Preller (Griechisch. Mytholog. I. p. 13 seq.), nostri scriptoris verba nonnihil restringenda esse ratus, cum uterque poeta minime solus id efficere potuerit, quod ab eodum effectum h. l. scribat Herodotus, aliaque etiam carmina praecesserint, in hac tota quaestione aeque respicienda. Quod si vel maxime concedimus, ante utrumque poetam iam exstitisse alia carmina, haec ipsa ab utroque poeta ita adhibita fuisse existimamus, ut uterque poeta eam Graecis diis formam ac speciem, qua vulgo exhibentur, dedidisse putandus sit, adeo ut Herodoti auctoritas quam maxime comprobetur. Qui ipse unde edoctus talia de Homero potissimum scribere potuerit, si quaeras, in insula Samo a Creophyliis, qui ab Homero genus ducerent, haec accepisse videri patrem historiae observat Lengebusch: Jahrbb. d. Philol. u. Paedag. LXII. p. 373 seq. Hesiodum vero, quem centum fere annis post Homerum vixisse vulgo dicunt, quod cum Homero Noster coniunxerit tanquam aequalem, id eam ab causam factum esse putat idem vir doctus p. 375, quod utrique poetae idem propositum idemque etiam effectum fuisse in doctrina de diis Noster crediderit idque ipsis iis temporibus, in quae ntriusque poetae aetas incidat. (Conf. quoque Nitzsch. Melett. II. p. 79). Hanc vero aetatem (in nott. Ad II, 53) diximus pertinere ad ann. 884 sive 889 a. Chr. n. ex Herodoti computatione, ex anno eiusdem natali ducta; άκμην vitae Herodoteae sumere si malis ac ponere aetatis annum tricesimum ferme, i. e. 454 s. 459 a. Chr. n. (cf. Clinton. Fast. Hell. p. 145 seqq. 359 seqq. Fischer: Griech. Zeittaf. p. 49 seqq.), utriusque poetae aetas incidet in ann. 854 s. 859 ante Chr. n. De Homeri aetate quae a

der bildende Künstler aus Thon oder Stein einen Menschen oder einen Gott macht. An ein Schaffen oder Erfinden einer Götterwelt hatte man nie denken sollen." Conferri quoque cum his poterunt, quae statuit Rinck: die Religion der Hellenen p. 29 et Gerhard: Griechische Mytholog. §. 134. Quibus omnibus id satis effici arbitror, quod initio nostrae disputationis posuimus, alteram quasi periodum religionis Graecae ab Homero Hesiodoque ex Herodoti mente constitui, eosdemque poetas iure meritoque ferri auctores et conditores et Theogoniae Graecorum et totius illius de diis doctrinae popularis, quam anthropomorphisticam di-cimus, inde ab hoc tempore a Graecis receptam ampliusque excultam. Ad hanc vero declarandam primum pertinet, quae Herodoto dicitur Decyouin, haud scio an respicienti ad Hesiodi carmen eodem nomine inscriptum (de quo cf. Muetzell.: De emendanda Theogon. Hesiod. p. 356-358); declarat enim haec vox generationem deorum sive rationem, qua singuli dii, alteri ab alteris generationis lege ita orti perhibentur, ut quasi deorum familia inde constituta sit; continet igitur doctrinam de ortu deorum, quibus si vires naturae earumque effectus significantur, κοσμογονίαν s. doctrinam de mundi origine et conformatione appellare licebit; cf. supra I, 132 ibique allata. Alterum, quod ad hanc deorum conformationem ab Homero et Hesiodo profectam et perfectam pertinet, indicatur verbis: καλ τοίσι θεοίσι τὰς έπωνυμίας δόντες; quae spectant ad id, quod supra (II, 52) de Pelasgis dixerat, deos, quorum nomina non habuerint, in universum colentibus; sed cum utriusque illius poetae operå effectum esset, ut singuli dii discernerentur, originibus eorum constitutis, nomina quoque his singulis diis tribuere aequum erat, idque adeo coniunctum cum ipsa Deoyovia, quam instituerant. Tertium his accedit, inde profectum: και τιμάς τε και τέχνας διελόντες: cum enim singulorum deorum iam discretorum origines prodidissent nominaque singulis indidissent, necesse erat, corundem etiam honores ac munera describere: quod ipsum declarant verba Herodotea, cum quibus comparamus Hesiod. Theogon. vs. 112 (ως τ' ἄφενος δάσσαντο καὶ ὡς τιμὰς διέλοντο) et vs. 44 de love: εὖ δὲ ἔκαστα ἀθανάτοις διέταξεν ὁμῶς καὶ έπέφραδε τιμάς. Add. ibid. 204. 397. 885. 904. Homer. Odyss. XI, 301. 304. Aeschyl. Prometh. 30. 178 ed. Blomf. coll. 237. 38, ubi γέρα dicuntur, quae hic remal vocantur, i. e. honores s. munia cuique deo tributa et ad cuiusque dei vim et naturam, qua ab aliis discernitur, spectantia; quo eodem etiam spectant τέχναι, artes, quibus quisque dens operam dat, quibusque a ceteris diis, qui singuli suam quisque artem humanum in modum exercent, distinguitur locumque suum obtinet in illa deorum familia, qualem hi poetae constituerunt. Quod extremo loco legitur: καλ είδεα αὐτῶν σημήναντες, id complemento quasi est antecedentibus: cum enim singulos deos discrevissent, singulorumque et nomina et munera artesque constituissent, formam quoque eorundem externam, ad humanum modum expressam, neque vero omnibus eandem, sed aliis aliam pro muneris diversitate constituere consequens erat; itaque είδεα ad corporis humani formam diis traditam et ad caetera, quae

singulis diis pro munere sunt attributa (v. c. arma, sceptrum, fulmen, alia), spectare patet.

Iam his singulis explicatis, quae Homeri atque Hesiodi opera in Graecorum religione effecta tradit Herodotus, quaeritur denique, haec ipsa num in utrumque poetam aeque bene omnia conveniant. Affirmat Muetzell l. supra l. p. 358, neque sane Herodotus in his singulis declarandis ullum discrimen fecisse videtur, sed ita disposuisse haec, ut ad ntrumque poetam referret. In Theogonia sane, ut iam supra monui, ad Hesiodum eiusque carmen respexisse videtur, quod ipsum ab Herodoto verum Hesiodi opus habitum fuisse vel ex hoc loco colligam, aliis aliter statuentibus, qui teste Pausania IX, 31. §. 4 unicum de opere rustico carmen ab Hesiodo ipso profectum esse contendunt. Neque vero Homeri carmina, in quibus haud pauca ad deorum generationes ortusque pertinentia inveniuntur, prorsus exclusa velim e mente Nostri, qui in caeteris, i.e. in iis, quae ad έπωνυμίας, τιμάς, τέχνας atque είδεα deorum spectant, Homeri carmina potissimum mihi respexisse videtur, cum in Hesiodi Theogonia, qualis nunc fertur, de his pauca tradita legantur, nisi alia eiusdem poetae carmina, quae olim ferebantur, Herodoti animo obversata esse credas, aut, quae Muetzellii est opinio l. supra l., Herodotum Theogoniam habuisse putes saltem honorum descriptione aliqua ex parte ditiorem, quam quae nunc exstat. Quorum neutrum mihi admodum placere profiteor. Homeri igitur atque Hesiodi carmina aeque in his valuisse cum statuo, non valde mihi ab iis recedere videor, quae de Herodoti loco disputavit Preller (Griechisch. Mytholog. I. p. 13 seq.), nostri scriptoris verba nonnihil restringenda esse ratus, cum uterque poeta minime solus id efficere potuerit, quod ab eodum effectum h. l. scribat Herodotus, aliaque etiam carmina praecesserint, in hac tota quaestione aeque respicienda. Quod si vel maxime concedimus, ante utrumque poetam iam exstitisse alia carmina, haec ipsa ab utroque poeta ita adhibita fuisse existimamus, ut uterque poeta eam Graecis diis formam ac speciem, qua vulgo exhibentur, dedidisse putandus sit, adeo ut Herodoti auctoritas quam maxime comprobetur. Qui ipse unde edoctus talia de Homero potissimum scribere potuerit, si quaeras, in insula Samo a Creophyliis, qui ab Homero genus ducerent, haec accepisse videri patrem historiae observat Lengebusch: Jahrbb. d. Philol. u. Paedag. LXII. p. 373 seq. Hesiodum vero, quem centum fere annis post Homerum vixisse vulgo dicunt, quod cum Homero Noster coniunxerit tanquam aequalem, id eam ab causam factum esse putat idem vir doctus p. 375, quod utrique poetae idem propositum idemque etiam effectum fuisse in doctrina de diis Noster crediderit idque ipsis iis temporibus, in quae ntrinsque poetae aetas incidat. (Conf. quoque Nitzsch. Melett. II. p. 79). Hanc vero actatem (in nott. Ad II, 53) diximus pertinere ad ann. 884 sive 889 a. Chr. n. ex Herodoti computatione, ex anno eiusdem natali ducta; άκμην vitae Herodoteae sumere si malis ac ponere aetatis annum tricesimum ferme, i. e. 454 s. 459 a. Chr. n. (cf. Clinton. Fast. Hell. p. 145 seqq. 359 seqq. Fischer: Griech. Zeittaf. p. 49 seqq.), utriusqne poetae aetas incidet in ann. 854 s. 859 ante Chr. n. De Homeri aetate quae a

der bildende Künstler aus Thon oder Stein einen Menschen oder einen Gott macht. An ein Schaffen oder Erfinden einer Götterwelt hatte man nie denken sollen." Conferri quoque cum his poterunt, quae statuit Rinck: die Religion der Hellenen p. 29 et Gerhard: Griechische Mytholog. S. 134. Quibus omnibus id satis effici arbitror, quod initio nostrae disputationis posuimus, alteram quasi periodum religionis Graecae ab Homero Hesiodoque ex Herodoti mente constitui, cosdemque poetas iure meritoque ferri auctores et conditores et Theogoniae Graecorum et totius illius de diis doctrinae popularis, quam anthropomorphisticam dicimus, inde ab hoc tempore a Graecis receptam ampliusque excultam. Ad hanc vero declarandam primum pertinet, quae Herodoto dicitur Deo-yovin, haud scio an respicienti ad Hesiodi carmen eodem nomine inscriptum (de quo cf. Muetzell.: De emendanda Theogon. Hesiod. p. 356-358); declarat enim haec vox generationem deorum sive rationem, qua singuli dii, alteri ab alteris generationis lege ita orti perhibentur, ut quasi deorum familia inde constituta sit; continet igitur doctrinam de ortu deorum, quibus si vires naturae earumque effectus significantur, nocuovovlav s. doctrinam de mundi origine et conformatione appellare licebit; cf. supra I, 132 ibique allata. Alterum, quod ad hanc deorum conformationem ab Homero et Hesiodo profectam et perfectam pertinet, indicatur verbis: καλ τοίσι θεοίσι τὰς έπωνυμίας δόντες; quae spectant ad id, quod supra (II, 52) de Pelasgis dixerat, deos, quorum nomina non habuerint, in universum colentibus; sed cum utriusque illius poetae opera effectum esset, ut singuli dii discernerentur, originibus eorum constitutis, nomina quoque his singulis diis tribuere aequum erat, idque adeo coniunctum cum ipsa θεογονία, quam instituerant. Tertium his accedit, inde profectum: καλ τιμάς τε καλ τέχνας διελόντες: cum enim singulorum deorum iam discretorum origines prodidissent nominaque singulis indidissent, necesse erat, eorundem etiam honores ac munera describere: quod ipsum declarant verba Herodotea, cum quibus comparamus Hesiod. Theogon. vs. 112 (ῶς τ' ἄφενος δάσσαντο καὶ ὡς τιμὰς διέλοντο) et vs. 44 de Jove: εὖ δὲ ἕκαστα άδανάτοις διέταξεν όμῶς καὶ ἐπέφραδε τιμάς. Add. ibid. 204. 397. 885. 904. Homer. Odyss. XI, 301. 304. Aeschyl. Prometh. 30. 178 ed. Blomf. coll. 237. 38, ubi γέρα dicuntur, quae hic τιμαί vocantur, i. e. honores s. munia cuique deo tributa et ad cuiusque dei vim et naturam, qua ab aliis discernitur, spectantia; quo eodem etiam spectant τέχναι, artes, quibus quisque deus operam dat, quibusque a ceteris diis, qui singuli suam quisque artem humanum in modum exercent, distinguitur locumque suum obtinet in illa deorum familia, qualem hi poetae constituerunt. Quod extremo loco legitur: καὶ είδεα αὐτῶν σημήναντες, id complemento quasi est antecedentibus: cum enim singulos deos discrevissent, singulorumque et nomina et munera artesque constituissent, formam quoque eorundem externam, ad humanum modum expressam, neque vero omnibus eandem, sed aliis aliam pro muneris diversitate constituere consequens erat; itaque είδεα ad corporis humani formam diis traditam et ad caetera, quae

singulis diis pro munere sunt attributa (v. c. arma, sceptrum, fulmen, alia), spectare patet.

Iam his singulis explicatis, quae Homeri atque Hesiodi operâ in Graecorum religione effecta tradit Herodotus, quaeritur denique, haec ipsa num in utrumque poetam aeque bene omnia conveniant. Affirmat Muetzell l. supra l. p. 358, neque sane Herodotus in his singulis declarandis ullum discrimen fecisse videtur, sed ita disposuisse haec, ut ad ntrumque poetam referret. In Theogonia sane, ut iam supra monui, ad Hesiodum eiusque carmen respexisse videtur, quod ipsum ab Herodoto verum Hesiodi opus habitum fuisse vel ex hoc loco colligam, aliis aliter statuentibus, qui teste Pausania IX, 31. §. 4 unicum de opere rustico carmen ab Hesiodo ipso profectum esse contendunt. Neque vero Homeri carmina, in quibus haud pauca ad deorum generationes ortusque pertinentia inveniuntur, prorsus exclusa velim e mente Nostri, qui in caeteris, i.e. in iis, quae ad έπωνυμίας, τιμάς, τέχνας atque είδεα deorum spectant, Homeri carmina potissimum mihi respexisse videtur, cum in Hesiodi Theogonia, qualis nunc fertur, de his pauca tradita legantur, nisi alia eiusdem poetae carmina, quae olim ferebantur, Herodoti animo obversata esse credas, aut, quae Muetzellii est opinio l. supra l., Herodotum Theogoniam habuisse putes saltem honorum descriptione aliqua ex parte ditiorem, quam quae nunc exstat. Quorum neutrum mihi admodum placere profiteor. Homeri igitur atque Hesiodi carmina aeque in his valuisse cum statuo, non valde mihi ab iis recedere videor, quae de Herodoti loco disputavit Preller (Griechisch. Mytholog. I. p. 13 seq.), nostri scriptoris verba nonnihil restringenda esse ratus, cum uterque poeta minime solus id efficere potuerit, quod ab eodum effectum h. l. scribat Herodotus, aliaque etiam carmina praecesserint, in hac tota quaestione aeque respicienda. Quod si vel maxime concedimus, ante utrumque poetam iam exstitisse alia carmina, haec ipsa ab utroque poeta ita adhibita fuisse existimamus, ut uterque poeta eam Graecis diis formam ac speciem, qua vulgo exhibentur, dedidisse putandus sit, adeo ut Herodoti auctoritas quam maxime comprobetur. Qui ipse unde edoctus talia de Homero potissimum scribere potuerit, si quaeras, in insula Samo a Creophyliis, qui ab Homero genus ducerent, haec accepisse videri patrem historiae observat Lengebusch: Jahrbb. d. Philol. u. Paedag. LXII. p. 373 seq. Hesiodum vero, quem centum fere annis post Homerum vixisse vulgo dicunt, quod cum Homero Noster coniunxerit tanquam aequalem, id eam ab causam factum esse putat idem vir doctus p. 375, quod utrique poetae idem propositum idemque etiam effectum fuisse in doctrina de diis Noster crediderit idque ipsis iis temporibus, in quae utriusque poetae aetas incidat. (Conf. quoque Nitzsch. Melett. II. p. 79). Hanc vero actatem (in nott. ad II, 53) diximus pertinere ad ann. 884 sive 889 a. Chr. n. ex Herodoti computatione, ex anno eiusdem natali ducta; άκμὴν vitae Herodoteae sumere si malis ac ponere aetatis annum tricesimum ferme, i. e. 454 s. 459 a. Chr. n. (cf. Clinton. Fast. Hell. p. 145 seqq. 359 seqq. Fischer: Griech. Zeittaf. p. 49 seqq.), utriusque poetae aetas incidet in ann. 854 s. 859 ante Chr. n. De Homeri aetate quae a

### 860 EXCURSUS VII AD HERODOT. II, 53.

veteribus tradita sunt maxime varia atque discrepantia, ea omnia exhibent Clinton et Fischer l. l. coll. Nitzsch. l. l. II, 2. p. 84. Herodoti indicationem, ex qua Homeri aetas cum Lycurgi aetate plane conveniat, probat Clinton.; ad Apollodori auctoritatem accedens Fischer Homeri ἀκμήν circa ann. 900 ante Chr. n. constituit: quod ipsum non admodum differt ab Herodoteo numero. Hesiodum florentem iidem (Clinton p. 362. Fischer. p. 53) ponunt circa ann. 859—824 ante Chr. n.; Goettlingio, qui de Hesiodi aetate quaerere difficillimum esse recte monuit, nunc fere in Herodoti sententia acquiescendum esse videtur: vid. Prolegg. in Hesiod. p. XVI—XVIII.

## EXCURSUS VIII AD HERODOT. II, 85.

De argumento huius capitis et sequentium ita disseruit Creuzer. in Commentt. Herodd. p. 14 seqq. "Fidem Herodoti auctoritatemque hoc in loco ita definit Heynius in Spicil. ant. mum. p. 78, ut alia eum visu, alia narratu accepisse dicat. Quem iudicandi modum excedit Beckerus in August. I. p. 6 seq., cum Herodotum Diodorumque negat plus scire potuisse, quam vulgi ore ferretur. In qua levitate miror etiam Royerium deprehendi in Descript. de l'Egypte mém. X. p. 208. Sed idem tamen aliquanto cautior reperitur altero loco p. 211. Neque tamen ipse Blumenbachius in symbolis vernaculis ad histor. natur. II. p. 121 ed. alter. non conatus est pronuntiare, quae utervis rerum scriptor de mumiis tradat, haec eos non tam suis ipsius oculis usurpasse, quam ex aliorum narrationibus hausisse. Nimirum illi viri docti iudicium suum de horum scriptorum fide suspensum fecerant, vel potius facere debebant, ab earum mumiarum ratione, quales hodieque per Europae musea servatae reperiuntur. At vero advertere nos debet intelligentissimi Iomardi sententia, quam ille pronuntiare non dubitat in Descr. de l'Egypt. Antiqq. II. p. 348, cum dicit, ante expeditionem Francogallorum Aegyptiam nemini accurate cognitam fuisse condiendorum cadaverum artem, quae apud veteres Aegyptios floruerit. Et revera quidquid mumiarum Europaeis hominibus adhuc obvium fuerat, id omne fere ex Memphitici agri finibus Saccaraeque erutum fuerat. Contra Herodotus Diodorusque Thebaïdis incolarum opulentiam et apparatum maxime respexisse putandi sunt.

Non maior eruditorum hominum consensus in explorandis causis, quae Aegyptios commoverint, ut tam operose condirent defunctorum cadavera. Nam primum Heynius I. l. p. 75 plures eius instituti causas enumerat. Zoega contra de obelisce. p. 264 negat operae pretium esse inquirere in originem caussamque moris, qui non solum apud Aegyptios, sed apud permultos per universum terrarum orbem populos diffusus fuerit. [Tu vide, quae ipse eam in rem collegit et adde Zachii Geograph. Ephemerid. 1806. I. p. 54.] Verumtamen, ut Aeneam Gazaeum (in Theophrast. p. 68 seq. ed. Casp. Barth.) taceam, ad religiones Aegyptiorum ipse nos advocat historiae pater III, 16, cum neque igne absumi corpora, nec vermibus confici eos voluisse memoret, et magis etiam hoc ipso capite, ubi sacrum simulacrum a cadaverum conditoribus pro exem-

<sup>\*)</sup> Sed vid. quae in nota ad h. l. allata sunt, et quae in fine huius Excursus dicentur.

plo propositum esse refert. Sed quando religiones dicimus, plura cogitari possunt, quae probe distinguenda sunt. Nam primum potuit in causa fuisse migrationis animarum tam efficax doctrina. Atque hoc ipsum arguunt Herodotei loci II, 123 atque Diodori I, 91 cum nostro loco collati; videlicet quoniam ex vulgi opinione anima defuncti ab infelici orbe migrationis diutius retineretur circa integrum cadaver libenter quasi commorans. Cuius rei recte admonuit etiam Lauthius, vir doctus, in Histoire de l'anatomie tom. I. p. 9. Alius causae mentionem iniicit Tib. Hemsterhusius ad Luciani Necyom. III. p. 356 Bip., cum dicit: ,,ut ne post obitum quidem carissimorum pignorum conspectu privarentur." Et reapse huc nos revocat ipse Herodotus II, 78, quo loco cadavera in arcis picturà exornatis ad Aegyptiorum convivia adhibita narrat. Pertinet haec res ad sacra veterum populorum gentilitia. Ac quam vim habeant cultus defunctorum apud priscos populos, orientis maxime, sepultura in aedibus vel in vicinia aedium, inferiae statis temporibus peractae, iura Manium, igitur haec omnia quam potestatem habeant in familiarum sacra, ius gentilitium adeoque hereditarium, breviter sed docte adumbravit Bunsenius de iure heredit. Atheniensium p. 122. Quam in rem plura dicentur infra ad Herodot. VI, 68 seqq. coll. I, 67 seq. Nunc hoc unum adiiciam, hinc intelligi posse, quae peregrinatores commemorant de sepulchris ad moenia ipsasque aedes Graecorum urbium, Athenarum, Corinthi, Syracusarum, aliarum repertis; unde vasa illa eruuntur picturarum ad religiones antiquiores pertinentium largam messem exhibentia." Equidem h. l. adiiciam nomina eorum, qui ante Creuzerum de cadaverum medicandorum ratione exposuerunt peculiaribus ex parte scriptionibus: Caylus: Des embaumements des Egypt. (Histoir. de l'acad. d. inscr. t. XXIII). Rouelle: Sur les embaumements etc. (Histoir. de l'acad. des scienc. Paris. 1750. p. 123 seqq.). Blumenbach (Götting. Magaz. I. Beiträge zur Naturgesch. I). Heyne (Spicileg. antiqq. mumiar. (in Commentt. reg. scient. Gott. vol. III. p. 69 seqq. an. 1780). Gmelin: experimentt. nonnull. cum mumiis institt. (ibid. vol. IV). Sylvest. de Sacy ad Abd-Allatif relat. de l'Eg. p. 268 seqq. Zocga de obell. sect. IV. cap. 1. Royer. et Iomard. in Descript. de l'Eg. Antiqq. vol. I et II. Alia laudat Beck. Weltgesch. I p. 767 seqq. Add. Belzoni: Voyage en Egypte (traduit par Depping. Paris. 1821) t. I. p. 265-279. Minutoli: Nachträge zu s. Reisen etc. p. 190 seqq. Qui recentiore aetate de mumiis exposuerunt, eorum libros indicavi in nota ad II, 85 \*).

Quod vero ad causas attinet, quae Aegyptios ad hunc morem cadavera mortuorum condiendi adduxerint, exstitit nuper Rosellini, Monum. civil. III. p. 292 seqq. 304 seqq. (quo iam usi sumus in not. ad Herod. II, 123), qui hanc corporis humani condituram, quam Aegyptii exercuerunt, quidquam commune habuisse negat cum doctrina de animorum migratione: neque sane tantam curam in cadaveribus condiendo servandis ab Aegyptiis eam ob causam positam esse putat, ut animam

<sup>\*)</sup> Conf. etiam Dictionnaire de Sciences medicales T. XI. p. 507 seqq.

a transitu in alia aliorum animalium corpora servarent ac retinerent; id potius conditura spectasse Aegyptios, ut anima migrationem perficere posset, concessam illam quidem iis tantum hominibus, quorum corpus rite esset conditum: quo neglecto cursum cuique animae perficiendum impediri aut prorsus fieri non posse. Addit idem vir doctus, sanitatis quoque publicae in his rationem esse habendam: quam terram sepeliendis cadaveribus aptam et a Nili aquis tutam Aegyptii non habuerint, cadavera autem putrescentia aërem corrumpere indeque sanitati officere potuerint. Quod ne fieret, ita prospexisse vult veteres Aegyptios, ut mortuorum cadavera condirent conditaque in cryptis a Nili inundatione remotioribus deponerent: inde vero effectum esse, ut Aegyptii veteres optima sanitate fruerentur (vid. Herod. II, 77) neque ulla lues pestisve antiquitus grassaretur. Nec fugit virum doctum, tale quid etiam a medico Parisiensi prolatum esse, mentione facta in Journal. complement. ou Dictionn. de sciences medic. t. XXXIV. p. 380. Etenim hic vir doctus, Pariset, in dissertatione, quae inserta legitur in: Revue médicale française et étrangère et Journal de Clinique de l'Hôtel-Dieu etc. Paris 1827. T. II. p. 409-415, causam condiendi cadavera, omnibus aliis reiectis, ex una hac publicae sanitatis tuendae ratione repetendam esse censuit, indeque etiam explicandum, quod inde a quarto post Chr. n. saeculo, quo hicce mos in desuetudinem venerit, pestis grassari coeperit ad nostram usque aetatem, adeo ut recentioribus Aegyptiis, si publicae sanitati consulere pestemque a se avertere vellent, redeundum esset ad antiquum condiendi ritum. Equidem in tota hac re id potissimum teneri velim, hunc condiendi adeoque sepeliendi modum omnibus Aegyptiis communem fuisse, lege quasi impositum et sacratum: quem si cum utroque viro docto dicimus effectum et productum videri ipsa terrae, quam incoluerint Aegyptii, natura et indole, tamen alia quoque haud scio an accesserint, haud minus respicienda. Aegyptii enim uti omnia, quae ad hominis vitam in hac terra pertinent, ad deos et religionem referebant, ita mortuum quoque hominem horum curae immunem esse noluerunt indeque hunc sepeliendi modum tanquam legem sacram omnibus Aegyptiis praescripserunt, qui in alteram vitam transire ibique diutius manere vellent sub imperio boni illius Osiridis, qui inferorum praeses habebatur auctorque huius ritus atque exemplar celebrabatur, quod quemque hominem sequi fas erat. Itaque ad religionem quoque pertinuisse hunc morem et cum veterum Aegyptiorum opinione de hominis statu post mortem coniunctum fuisse equidem certe crediderim: reliqua medicis diiudicanda relinquam.

## EXCURSUS IX AD HERODOT. II, 102.

#### De Sesostride.

De Sesostride quae veterum scriptorum e locis atque virorum doctorum disputationibus constant, retulit Beck: Allgem. Weltgesch. I. p. 699 coll. Heeren: Ideen II, 2. p. 316 et Zoega de obelisce. p. 577, qui idem veterum locos de hoc rege collectos exhibet. Inter quos primarius est Diodori locus I, 53 seqq., qui de hoc rege, omnes priores reges rebus gestis longe superante, cum diversa narrent et Graeci et ipsi Aegyptii, se verisimillima et cum iis, quae in Aegypto supersint, monumentis maxime congruentia enarraturum esse profitetur ac deinceps singulas res ab hoc rege gestas, expeditiones bellicas, quibus ille tantopere inclaruit, alia, accurate persequitur. Attigit Sesostridis res, alios ut taceam a Wesselingio ad Diodori I. laudatos, Apollonius quoque Rhod. Argon. IV, 272, ubi vid. Scholia, in quibus et Theopompus et Dicaearchus laudantur, qui de Sesostride et ipsi exposuerant. Accedit Tacitus Ann. II, 60 ea referens, quae Germanico Thebas invisenti enarrarunt sacerdotes Aegyptii interpretantes ea, quae notis hieroglyphicis in monumentorum parietibus de hoc rege tradita erant \*). Ad Manethonem si accedimus, commemoratur utique in Excerptis Manethonianis apud Syncellum p. 60 sive p. 112 ed. Bonn. duodecimae Aegyptiorum dynastiae rex, nomine Sesostris, qui omnem Asiam itemque Europae partes subegisse inque terris subactis sui imperii monumenta constituisse dicitur ea, qualia ab Herodoto quoque Sesostridi tribui legimus. Neque vero hunc duodecimae dynastiae regem, qui apud Manethonem utique Sesostris, sed rectius ac vero suo nomine Sesurtesen s. Sesortosis II appellatur, huc referri posse nunc fere convenit inter viros doctos \*\*), qui hunc Sesostridem Manethonianum sive Syncellianum, in quem Herodotea male translata sunt a librario opinor sive a compilatore et concinnatore harum dynastiarum, ab Herodoteo

<sup>\*)</sup> Verba Taciti ita se habent: "mox (Germanicus) visit veterum Thebarum magna vestigia: et manebant structis molibus litterae Aegyptiae priorem opulentiam complexae; iussusque e senioribus sacerdotum patrium sermonem interpretari referebat: ""habitasse quondam septingenta millia aetate militari, atque eo cum exercitu regem Rhamsen Libya, Aethiopia, Medisque et Persis et Bactriano ac Scytha potitum; quasque terras Syri Armeniique et contigui Cappadoces colunt, inde Bithynum, hinc Lycium ad mare imperio tenuisse.""

<sup>&</sup>quot;Legebantur et indicta gentibus tributa, pondus argenti et auri, numerus armorum equorumque, et dona templis, ebur atque odores, quasque copias frumenti et omnium utensilium quaeque natio penderet, haud minus magnifica, quam nunc vi Parthorum aut potentia Romana iubentur."

<sup>\*\*)</sup> Conf. quoque Birch: Transactt. of the royal society of Literat. sec. ser. II p. 370.

Sesostride valde discernendum esse docent ac plerique ea, quae apud Herodotum, Diodorum, alios de Sesostride tradita inveniuntur, ad eum regem referre malunt, qui apud Manethonem in iis, quae refert Syncellus p. 72 sive p. 134 ed. Bonn., decimae nonae dynastiae rex vocatur ' Ράμψης, qui sexaginta sex annos obtinuit regnum idemque a Tacito l. l. vocatur Ramses: quo eodem nomine eundem regem nunc ipsa Aegyptiorum exhibent monumenta, in quibus aliis quoque ornatus titulis ac Soli probatus, Amuni dilectus, Solis custos, veritatis columen, alia id genus, praedicatur; apud Iosephum contr. Apionem p. 15 idem commemoratur habetque cognomen Miamun\*) idemque sexaginta sex annos regnum tenuisse dicitur: a recentioribus nunc vulgo dicitur Ramses II, idque rectius quam Ramses III, Magnique titulo plerumque insignitur, quo a pluribus aliis Aegyptiorum regibus idem nomen gerentibus distinguatur. Vide Wilkinson Manners etc. I. p. 69 seqq., Rosellini Mon. storici I. p. 256 seqq. 267 seqq. III. p. 2. p. 62 sqq., Boeckh in: Schmidt Zeitschrift für Gesch. II. 666. 678 seqq., Gesenius in: Hall. Litt.-Zeit. 1841. no. 146. p. 556. Raoul Rochette in : Journal des Savans 1848. p. 308., L. Georgii in Pauly Realencyclop. VI, 1. p. 391 seqq., Lepsius: Chronologie d. Aegypt. I. p. 278 seqq., Osburn: The monumental history of Egypt. II. p. 430 seqq. 434 seqq., qui recte scribit, nullius fere Aegyptiorum regis frequentiorem memoriam ipsis Aegyptiorum monumentis adhuc superstitibus iisque varii generis declarari. A quibus viris doctis unus dissentit Bunsen in altera eaque Anglica editione operis praeclari de Aegypto vetere conscripti (Egypts Place in Univers. History II. p. 555 seqq.), qui Sesostridem hunc celeberrimum, quem Herodotus et Diodorus ipsaque monumenta Aegyptiorum declarant, non Ramsem s. Ramessem fuisse contendit, sed patrem eius, qui Zedos apud Manethonem vocatur, confusionem inde ortam esse ratus, quod uterque, et pater et filius, multas susceperint bellicas expeditiones multasque terras expugnarint, patris vero memoria per filium, qui tam diu regnum obtinuerit multaque monumenta et ipse exstruxerit, oblivioni data fuerit. Nec sane desunt alii, qui in eum, qui Sesostris vocatur a Graecis maximeque celebratur, plura omnino coniecta esse velint, quae sive a patre sive ab aliis omnino regibus fuerint gesta (de qua re conf. Lepsius l. l. p. 52. 279); ex qua et patris et filii confusione adeo nomen ipsum (Σέσωστρις) ortum volunt, quod ad patris nomen (Σεθώς s. Σέθωσις) detortum vel inde probabiliter deductum a Graecis plane differre ab Aegyptio nomine Ramsis, quo ipso hunc regem ab Aegyptiis appellatum fuisse Aegyptiorum monumenta, ad quae modo provocavimus, satis docent: cf. etiam M. Fritsch: Uebersicht der Versuche zur Entzifferung der Hieroglyph. p. 71, Rossellini l. supra l. Alia de Sesostridis nomine dabit Iablonski Vocc. Aegyptt. p. 288 (sive p. CCLXXI in H. Stephani

<sup>\*)</sup> Hoc cognomen ad unum e maioribus Sesostridis Magni huius pertinere regem, qui vocatur Ramses Meiamun, decimus sextus rex dynastiae duodevicesimae Diospolitanae, contendit Champollion in: Yorke et Leake: Les principaux monuments Egyptiens du Musée Britan. p. 21. 22. Neque vero mihi persuasit vir doctus.

## EXCURSUS IX AD HERODOT. II, 102.

#### De Sesostride.

De Sesostride quae veterum scriptorum e locis atque virorum doctorum disputationibus constant, retulit Beck: Allgem. Weltgesch. I. p. 699 coll. Heeren: Ideen II, 2. p. 316 et Zoega de obelisce. p. 577, qui idem veterum locos de hoc rege collectos exhibet. Inter quos primarius est Diodori locus I, 53 seqq., qui de hoc rege, omnes priores reges rebus gestis longe superante, cum diversa narrent et Graeci et ipsi Aegyptii, se verisimillima et cum iis, quae in Aegypto supersint, monumentis maxime congruentia enarraturum esse profitetur ac deinceps singulas res ab hoc rege gestas, expeditiones bellicas, quibus ille tantopere inclaruit, alia, accurate persequitur. Attigit Sesostridis res, alios ut taceam a Wesselingio ad Diodori I. laudatos, Apollonius quoque Rhod. Argon. IV, 272, ubi vid. Scholia, in quibus et Theopompus et Dicaearchus laudantur, qui de Sesostride et ipsi exposuerant. Accedit Tacitus Ann. II, 60 ea referens, quae Germanico Thebas invisenti enarrarunt sacerdotes Aegyptii interpretantes ea, quae notis hierogly-phicis in monumentorum parietibus de hoc rege tradita erant \*). Ad Manethonem si accedimus, commemoratur utique in Excerptis Manethonianis apud Syncellum p. 60 sive p. 112 ed. Bonn. duodecimae Aegyptiorum dynastiae rex, nomine Sesostris, qui omnem Asiam itemque Europae partes subegisse inque terris subactis sui imperii monumenta constituisse dicitur ea, qualia ab Herodoto quoque Sesostridi tribui legimus. Neque vero hunc duodecimae dynastiae regem, qui apud Manethonem utique Sesostris, sed rectius ac vero suo nomine Sesurtesen s. Sesortosis II appellatur, huc referri posse nunc fere convenit inter viros doctos \*\*), qui hunc Sesostridem Manethonianum sive Syncellianum, in quem Herodotea male translata sunt a librario opinor sive a compilatore et concinnatore harum dynastiarum, ab Herodoteo

<sup>\*)</sup> Verba Taciti ita se habent: ",mox (Germanicus) visit veterum Thebarum magna vestigia: et manebant structis molibus litterae Aegyptiae priorem opulentiam complexae; iussusque e senioribus sacerdotum patrium sermonem interpretari referebat: "",habitasse quondam septingenta millia aetate militari, atque eo cum exercitu regem Rhamsen Libya, Aethiopia, Medisque et Persis et Bactriano ac Scytha potitum; quasque terras Syri Armeniique et contigui Cappadoces colunt, inde Bithynum, hinc Lycium ad mare imperio tenuisse.""

<sup>&</sup>quot;, Legebantur et indicta gentibus tributa, pondus argenti et auri, numerus armorum equorumque, et dona templis, ebur atque odores, quasque copias frumenti et omnium utensilium quaeque natio penderet, haud minus magnifica, quam nunc vi Parthorum aut potentia Romana iubentur."

<sup>\*\*)</sup> Conf. quoque Birch: Transactt. of the royal society of Literat. sec. ser. II p. 370.

Sesostride valde discernendum esse docent ac plerique ea, quae apud Herodotum, Diodorum, alios de Sesostride tradita inveniuntur, ad eum regem referre malunt, qui apud Manethonem in iis, quae refert Syncel. lus p. 72 sive p. 134 ed. Bonn., decimae nonae dynastiae rex vocatur ' Ράμψης, qui sexaginta sex annos obtinuit regnum idemque a Tacito l. l. vocatur Ramses: quo eodem nomine eundem regem nunc ipsa Aegyptiorum exhibent monumenta, in quibus aliis quoque ornatus titulis ac Soli probatus, Amuni dilectus, Solis custos, veritatis columen, alia id genus, praedicatur; apud Iosephum contr. Apionem p. 15 idem commemoratur habetque cognomen Miamun\*) idemque sexaginta sex annos regnum tenuisse dicitur: a recentioribus nunc vulgo dicitur Ramses II, idque rectius quam Ramees III, Magnique titulo plerumque insignitur, quo a pluribus aliis Aegyptiorum regibus idem nomen gerentibus distinguatur. Vide Wilkinson Manners etc. I. p. 69 seqq., Rosellini Mon. storici I. p. 256 seqq. 267 seqq. III. p. 2. p. 62 sqq., Boeckh in: Schmidt Zeitschrift für Gesch. II. 666. 678 seqq., Gesenius in: Hall. Litt.-Zeit. 1841. no. 146. p. 556. Raoul Rochette in : Journal des Savans 1848. p. 308., L. Georgii in Pauly Realencyclop. VI, 1. p. 391 seqq., Lepsius: Chronologie d. Aegypt. I. p. 278 seqq., Osburn: The monumental history of Egypt. II. p. 430 seqq. 434 seqq., qui recte scribit, nullius fere Aegyptiorum regis frequentiorem memoriam ipsis Aegyptiorum monumentis adhuc superstitibus iisque varii generis declarari. A quibus viris doctis unus dissentit Bunsen in altera eaque Anglica editione operis praeclari de Aegypto vetere conscripti (Egypts Place in Univers. History II. p. 555 seqq.), qui Sesostridem hunc celeberrimum, quem Herodotus et Diodorus ipsaque monumenta Aegyptiorum declarant, non Ramsem s. Ramessem fuisse contendit, sed patrem eius, qui Zedws apud Manethonem vocatur, confusionem inde ortam esse ratus, quod uterque, et pater et filius, multas susceperint bellicas expeditiones multasque terras expugnarint, patris vero memoria per filium, qui tam diu regnum obtinuerit multaque monumenta et ipse exstruxerit, oblivioni data fuerit. Nec sane desunt alii, qui in eum, qui Sesostris vocatur a Graecis maximeque celebratur, plura omnino coniecta esse velint, quae sive a patre sive ab aliis omnino regibus fuerint gesta (de qua re conf. Lepsius l. l. p. 52. 279); ex qua et patris et filii confusione adeo nomen ipsum (Σέσωστρις) ortum volunt, quod ad patris nomen (Σεθώς s. Σέθωσις) detortum vel inde probabiliter deductum a Graecis plane differre ab Aegyptio nomine Ramsis, quo ipso hunc regem ab Aegyptiis appellatum fuisse Aegyptiorum monumenta, ad quae modo provocavimus, satis docent: cf. etiam M. Fritsch: Uebersicht der Versuche zur Entzifferung der Hieroglyph. p. 71, Rossellini l. supra l. Alia de Sesostridis nomine dabit Iablonski Vocc. Aegyptt. p. 288 (sive p. CCLXXI in H. Stephani

<sup>\*)</sup> Hoc cognomen ad unum e maioribus Sesostridis Magni huius pertinere regem, qui vocatur Ramses Meiamun, decimus sextus rex dynastiae duodevicesimae Diospolitanae, contendit Champollion in: Yorke et Leake: Les principaux monuments Egyptiens du Musée Britan. p. 21. 22. Neque vero mihi persuasit vir doctus.

## EXCURSUS IX AD HERODOT. II, 102.

#### De Sesostride.

De Sesostride quae veterum scriptorum e locis atque virorum doctorum disputationibus constant, retulit Beck: Allgem. Weltgesch. I. p. 699 coll. Heeren: Ideen II, 2. p. 316 et Zoega de obelisce. p. 577, qui idem veterum locos de hoc rege collectos exhibet. Inter quos primarius est Diodori locus I, 53 seqq., qui de hoc rege, omnes priores reges rebus gestis longe superante, cum diversa narrent et Graeci et ipsi Aegyptii, se verisimillima et cum iis, quae in Aegypto supersint, monumentis maxime congruentia enarraturum esse profitetur ac deinceps singulas res ab hoc rege gestas, expeditiones bellicas, quibus ille tantopere inclaruit, alia, accurate persequitur. Attigit Sesostridis res, alios ut taceam a Wesselingio ad Diodori I. laudatos, Apollonius quoque Rhod. Argon. IV, 272, ubi vid. Scholia, in quibus et Theopompus et Dicaearchus laudantur, qui de Sesostride et ipsi exposuerant. Accedit Tacitus Ann. II, 60 ea referens, quae Germanico Thebas invisenti enarrarunt sacerdotes Aegyptii interpretantes ea, quae notis hieroglyphicis in monumentorum parietibus de hoc rege tradita erant \*). Ad Manethonem si accedimus, commemoratur utique in Excerptis Manethonianis apud Syncellum p. 60 sive p. 112 ed. Bonn. duodecimae Aegyptiorum dynastiae rex, nomine Sesostris, qui omnem Asiam itemque Europae partes subegisse inque terris subactis sui imperii monumenta constituisse dicitur ea, qualia ab Herodoto quoque Sesostridi tribui legimus. Neque vero hunc duodecimae dynastiae regem, qui apud Manethonem utique Sesostris, sed rectius ac vero suo nomine Sesurtesen s. Sesortosis II appellatur, huc referri posse nunc fere convenit inter viros doctos \*\*), qui hunc Sesostridem Manethonianum sive Syncellianum, in quem Herodotea male translata sunt a librario opinor sive a compilatore et concinnatore harum dynastiarum, ab Herodoteo

<sup>\*)</sup> Verba Taciti ita se habent: ", mox (Germanicus) visit veterum Thebarum magna vestigia: et manebant structis molibus litterae Aegyptiae priorem opulentiam complexae; iussusque e senioribus sacerdotum patrium sermonem interpretari referebat: "", habitasse quondam septingenta millia aetate militari, atque eo cum exercitu regem Rhamsen Libya, Aethiopia, Medisque et Persis et Bactriano ac Scytha potitum; quasque terras Syri Armeniique et contigui Cappadoces colunt, inde Bithynum, hinc Lycium ad mare imperio tenuisse.""

<sup>&</sup>quot;Legebantur et indicta gentibus tributa, pondus argenti et auri, numerus armorum equorumque, et dona templis, ebur atque odores, quasque copias frumenti et omnium utensilium quaeque natio penderet, haud minus magnifica, quam nunc vi Parthorum aut potentia Romana iubentur."

<sup>\*\*)</sup> Conf. quoque Birch: Transactt. of the royal society of Literat. sec. ser. II p. 370.

Sesostride valde discernendum esse docent ac plerique ea, quae apud Herodotum, Diodorum, alios de Sesostride tradita inveniuntur, ad eum regem referre malunt, qui apud Manethonem in iis, quae refert Syncel. lus p. 72 sive p. 134 ed. Bonn., decimae nonae dynastiae rex vocatur ' Ράμψης, qui sexaginta sex annos obtinuit regnum idemque a Tacito l. l. vocatur Ramses: quo eodem nomine eundem regem nunc ipsa Aegyptiorum exhibent monumenta, in quibus aliis quoque ornatus titulis ac Soli probatus, Amuni dilectus, Solis custos, veritatis columen, alia id genus, praedicatur; apud Iosephum contr. Apionem p. 15 idem commemoratur habetque cognomen Miamun\*) idemque sexaginta sex annos regnum tenuisse dicitur: a recentioribus nunc vulgo dicitur Ramses II, idque rectius quam Ramses III, Magnique titulo plerumque insignitur, quo a pluribus aliis Aegyptiorum regibus idem nomen gerentibus distinguatur. Vide Wilkinson Manners etc. I. p. 69 seqq., Rosellini Mon. storici I. p. 256 seqq. 267 seqq. III. p. 2. p. 62 sqq., Boeckh in: Schmidt Zeitschrift für Gesch. II. 666. 678 seqq., Gesenius in: Hall. Litt.-Zeit. 1841. no. 146. p. 556. Raoul Rochette in : Journal des Savans 1848. p. 308., L. Georgii in Pauly Realencyclop. VI, 1. p. 391 seqq., Lepsius: Chronologie d. Aegypt. I. p. 278 seqq., Osburn: The monumental history of Egypt. II. p. 430 seqq. 434 seqq., qui recte scribit, nullius fere Aegyptiorum regis frequentiorem memoriam ipsis Aegyptiorum monumentis adbuc superstitibus iisque varii generis declarari. A quibus viris doctis unus dissentit Bunsen in altera eaque Anglica editione operis praeclari de Aegypto vetere conscripti (Egypts Place in Univers. History II. p. 555 seqq.), qui Sesostridem hunc celeberrimum, quem Herodotus et Diodorus ipsaque monumenta Aegyptiorum declarant, non Ramsem s. Ramessem fuisse contendit, sed patrem eius, qui Zedos apud Manethonem vocatur, confusionem inde ortam esse ratus, quod uterque, et pater et filius, multas susceperint bellicas expeditiones multasque terras expugnarint, patris vero memoria per filium, qui tam diu regnum obtinuerit multaque monumenta et ipse exstruxerit, oblivioni data fuerit. Nec sane desunt alii, qui in eum, qui Sesostris vocatur a Graecis maximeque celebratur, plura omnino coniecta esse velint, quae sive a patre sive ab aliis omnino regibus fuerint gesta (de qua re conf. Lepsius l. l. p. 52. 279); ex qua et patris et filii confusione adeo nomen ipsum (Σέσωστρις) ortum volunt, quod ad patris nomen (Σεθώς s. Σέθωσις) detortum vel inde probabiliter deductum a Graecis plane differre ab Aegyptio nomine Ramsis, quo ipso hunc regem ab Aegyptiis appellatum fuisse Aegyptiorum monumenta, ad quae modo provocavimus, satis docent: cf. etiam M. Fritsch: Uebersicht der Versuche zur Entzifferung der Hieroglyph. p. 71, Rossellini l. supra l. Alia de Sesostridis nomine dabit Iablonski Vocc. Aegyptt. p. 288 (sive p. CCLXXI in H. Stephani

<sup>\*)</sup> Hoc cognomen ad unum e maioribus Sesostridis Magni huius pertinere regem, qui vocatur Ramses Meiamun, decimus sextus rex dynastiae duodevicesimae Diospolitanae, contendit Champollion in: Yorke et Leake: Les principaux monuments Egyptiens du Musée Britan. p. 21. 22. Neque vero mihi persuasit vir doctus.

## EXCURSUS IX AD HERODOT. II, 102.

#### De Sesostride.

De Sesostride quae veterum scriptorum e locis atque virorum doctorum disputationibus constant, retulit Beck: Allgem. Weltgesch. I. p. 699 coll. Heeren: Ideen II, 2. p. 316 et Zoega de obeliscc. p. 577, qui idem veterum locos de hoc rege collectos exhibet. Inter quos primarius est Diodori locus I, 53 seqq., qui de hoc rege, omnes priores reges rebus gestis longe superante, cum diversa narrent et Graeci et ipsi Aegyptii, se verisimillima et cum iis, quae in Aegypto supersint, monumentis maxime congruentia enarraturum esse profitetur ac deinceps singulas res ab hoc rege gestas, expeditiones bellicas, quibus ille tantopere inclaruit, alia, accurate persequitur. Attigit Sesostridis res, alios ut taceam a Wesselingio ad Diodori I. laudatos, Apollonius quoque Rhod. Argon. IV, 272, ubi vid. Scholia, in quibus et Theopompus et Dicaearchus laudantur, qui de Sesostride et ipsi exposuerant. Accedit Tacitus Ann. II, 60 ea referens, quae Germanico Thebas invisenti enarrarunt sacerdotes Aegyptii interpretantes ea, quae notis hieroglyphicis in monumentorum parietibus de hoc rege tradita erant \*). Ad Manethonem si accedimus, commemoratur utique in Excerptis Manethonianis apud Syncellum p. 60 sive p. 112 ed. Bonn. duodecimae Aegyptiorum dynastiae rex, nomine Sesostris, qui omnem Asiam itemque Europae partes subegisse inque terris subactis sui imperii monumenta constituisse dicitur ea, qualia ab Herodoto quoque Sesostridi tribui legimus. Neque vero hunc duodecimae dynastiae regem, qui apud Manethonem utique Sesostris, sed rectius ac vero suo nomine Sesurtesen s. Sesortosis II appellatur, huc referri posse nunc fere convenit inter viros doctos \*\*), qui hunc Sesostridem Manethonianum sive Syncellianum, in quem Herodotea male translata sunt a librario opinor sive a compilatore et concinnatore harum dynastiarum, ab Herodoteo

<sup>\*)</sup> Verba Taciti ita se habent: ",mox (Germanicus) visit veterum Thebarum magna vestigia: et manebant structis molibus litterae Acgyptiae priorem opulentiam complexae; iussusque e senioribus sacerdotum patrium sermonem interpretari referebat: "",habitasse quondam septingenta millia actate militari, atque eo cum exercitu regem Rhamsen Libya, Aethiopia, Medisque et Persis et Bactriano ac Scytha potitum; quasque terras Syri Armeniique et contigui Cappadoces colunt, inde Bithynum, hinc Lycium ad mare imperio tenuisse.""

<sup>&</sup>quot;, Legebantur et indicta gentibuta pondus argenti et auri, numerus armorum equorumque, et dona templis, ebur atque odores. quasque copias frumenti et omnium utensilium quaeque natio penderet, haud minus magnifica, quam nunc vi Parthorum aut potentia Romana iubentur."

<sup>\*\*)</sup> Conf. quoque Birch: Transactt. of the royal society of Literat. sec. ser. II p. 370.

Sesostride valde discernendum esse docent ac plerique ea, quae apud Herodotum, Diodorum, alios de Sesostride tradita inveniuntur, ad eum regem referre malunt, qui apud Manethonem in iis, quae refert Syncellus p. 72 sive p. 134 ed. Bonn., decimae nonae dynastiae rex vocatur 'Ράμψης, qui sexaginta sex annos obtinuit regnum idemque a Tacito l. l. vocatur Ramses: quo eodem nomine eundem regem nunc ipsa Aegyptiorum exhibent monumenta, in quibus aliis quoque ornatus titulis ac Soli probatus, Amuni dilectus, Solis custos, veritatis columen, alia id genus, praedicatur; apud Iosephum contr. Apionem p. 15 idem commemoratur habetque cognomen Miamun\*) idemque sexaginta sex annos regnum tenuisse dicitur: a recentioribus nunc vulgo dicitur Ramses II, idque rectius quam Ramses III, Magnique titulo plerumque insignitur, quo a pluribus aliis Aegyptiorum regibus idem nomen gerentibus distinguatur. Vide Wilkinson Manners etc. I. p. 69 seqq., Rosellini Mon. storici I. p. 256 seqq. 267 seqq. III. p. 2. p. 62 sqq., Boeckh in: Schmidt Zeitschrift für Gesch. II. 666. 678 seqq., Gesenius in: Hall. Litt.-Zeit. 1841. no. 146. p. 556. Raoul Rochette in : Journal des Savans 1848. p. 308., L. Georgii in Pauly Realencyclop. VI, 1. p. 391 seqq., Lepsius: Chronologie d. Aegypt. I. p. 278 seqq., Osburn: The monumental history of Egypt. II. p. 430 seqq. 434 seqq., qui recte scribit, nullius fere Aegyptiorum regis frequentiorem memoriam ipsis Aegyptiorum monumentis adhuc superstitibus iisque varii generis declarari. A quibus viris doctis unus dissentit Bunsen in altera eaque Anglica editione operis praeclari de Aegypto vetere conscripti (Egypts Place in Univers. History II. p. 555 seqq.), qui Sesostridem hunc celeberrimum, quem Herodotus et Diodorus ipsaque monumenta Aegyptiorum declarant, non Ramsem s. Ramessem fuisse contendit, sed patrem eius, qui Zedos apud Manethonem vocatur, confusionem inde ortam esse ratus, quod uterque, et pater et filius, multas susceperint bellicas expeditiones multasque terras expugnarint, patris vero memoria per filium, qui tam diu regnum obtinuerit multaque monumenta et ipse exstruxerit, oblivioni data fuerit. Nec sane desunt alii, qui in eum, qui Sesostris vocatur a Graecis maximeque celebratur, plura omnino coniecta esse velint, quae sive a patre sive ab aliis omnino regibus fuerint gesta (de qua re conf. Lepsius l. l. p. 52. 279); ex qua et patris et filii confusione adeo nomen ipsum (Σέσωστρις) ortum volunt, quod ad patris nomen (Σεθώς s. Σέθωσις) detortum vel inde probabiliter deductum a Graecis plane differre ab Aegyptio nomine Ramsis, quo ipso hunc regem ab Aegyptiis appellatum fuisse Aegyptiorum monumenta, ad quae modo provocavimus, satis docent: cf. etiam M. Fritsch: Uebersicht der Versuche zur Entzifferung der Hieroglyph. p. 71, Rossellini l. supra l. Alia de Sesostridis nomine dabit Iablonski Vocc. Aegyptt. p. 288 (sive p. CCLXXI in H. Stephani

<sup>\*)</sup> Hoc cognomen ad unum e maioribus Sesostridis Magni huius pertinere regem, qui vocatur Ramses Meiamm, decimus sextus rex dynastiae duodevicesimae Diospolitanae, contendit Champollion in: Yorke et Leake: Les principaux monuments Egyptiens du Musée Britan. p. 21. 22. Neque vero mihi persuasit vir doctus.

Thes. L. Gr. ed. Londin. T. I.). Neque ipsi Graeci in hoc nomine sibi constant. Qui enim ab Herodoto et Theopompo (in Scholiis ad Apollon. Rhod. IV, 272) dicitur Σέσωστρις, is apud Diodorum vocatur Σεσόωσις, apud Dicaearchum (in Scholiis l.) Σεσόγχωσις; de qua scripturae diversitate iam ita iudicavit Wesselingius ad Diodor. I, 53, ut in Herodoto certe nihil mutari vellet: idemque hoc nomen, quale ab Herodoto proditur, ex Aegyptio Ramsis nomine repetere indeque explicare conatus est. De Rougé (Vid. Athenée 1854 nr. 48. p. 1128) huius regis nomen integrum in monumentis Aegyptiis scriptum sonare vult Ramesesou ac per compendium scriptum quoque inveniri Sesou, Sesesou, a quo ipso, addita voce ra s. ri (qua Solem designari ait) ortum esse concludit Graecum nomen Zésworque. Osburn l. l. p. 430 sqq. regis nomen e notis hieroglyphicis affert ita scriptum, ut sonet Ramses, eiusdemque nominis varias quasdam addit lectiones in monumentis obvias; Graecum nomen, quale Diodorus atque Herodotus afferunt, his ipsis sic traditum esse putat ab inferioris ordinis sacerdotibus Aegyptiis sive ab interpretibus, qui regis nomen, quod addito titulo Dilecti a Sole valeat ra-me-rois-sotp-ra, per compendium reddiderint: is-sotp-ra sive se-sotp-ra; inde nomen Sesostris s. Sesossis ortum esse (p. 430) eoque nomine sive titulo hunc regem per Aegyptum inferiorem fuisse cognitum idem contendit (p. 452), cum in superiore Aegypto Ramses \*) appellatus fuerit. Quae num vere recteque dicta sint, nunc non disquiram; quod vero Wilkinson (Manners etc. I. p. 68 not.) quaerit, num Osiridis filium indicare possit Sesostris, eundemque adeo pro ipso Osiride haberi vult Baur (Naturrelig. d. Alterthums II, 1. p. 38), id quidem nunquam mihi persuaderi patiar, qui quae de nominis, quod hic rex gerit, ratione sive etymo protulerunt viri docti. Aegyptiorum sermonis peritioribus relinquere malim diiudicanda, id unum certo statui posse ratus, Herodoti Sesostridem nullum alium esse. nisi eum, quem ipsa Aegyptiorum monumenta tam frequenter exhibent addito nomine Ramsis, quemque eundem decimae nonae dynastiae regem tradit Manetho, ut supra vidimus. Cuius aetatem accuratius constituere certoque definire si velimus, hoc erit tenendum, a Diodoro septem post Moeridem generationibus (yeveais) hunc Sesosin s. Sesostrin poni aliter atque ab Herodoto, qui Moeridi proximum videtur collocare. Quare Larcher. (T. VII. p. 86 seqq. 576), Herodoti auctoritatem secutus, intra annos 1356-1312 a. Chr. n. ponit regnum Sesostridis; e Boeckhii (l. l. p. 679. 775) computatione intra ann. 1411-1345 a. Ch. n. subsistendum erit. Bunsen l. l. eundem regnasse statuit usque ad annum 1322, quo Menephthah filius successerit, initio dynastiae decimae nonae ab anno 1409 a. Ch. n. ducto. (Brugsch. Reisebericht aus Aegypt. p. 244 seqq.) Ramsis II regnum medio saeculo decimo quinto a. Ch. 11: fuisse ponit. Letronne, ut video ex iis, quae exhibuit Brunet de Presle Examen des dynasties etc. p. 194, inde ab anno 1569 ante Chr. n. Sesostridem regnantem posuerat. Sufficiant haec, quae quan-

<sup>\*)</sup> Ramses ab Uhlemanno (Thot od. die Wissenschaft, d. alt. Aegypt. p. 187 not.) explicatur Ra-mas, i. e. Solis filius.

tum differant cum neminem fugiat, certi quid de his iam constitui posse sperare vix licebit. Res a Sesostride, i. e. Ramse, gestas bellicasque expeditiones ex Aegypto in alias terras Asiae longe lateque usque ad Indiam terra marique susceptas et ab Herodoto in universum indicatas, pluribus persequitur Diodorus I. I., quae ipsa lucem nunc accipiunt valdeque probantur iis, quae in monumentis Thebanis ac potissimum in iis, quae ab hoc rege exstructa sunt, adhuc cernuntur, in quibus praeter alia plurimas res ab hoc rege gestas ad oculorum sensum traductas imagineque repraesentatas conspicimus: quod quam maxime iam adverterat Gallos doctos (Descript. de l'Egypte, Antiq. Vol. II. Thèbes p. 60 seqq.), qui ad baec illustranda apte Diodori locum attulerunt: quibus add. Heeren: Ideen II, 2. p. 317 seqq., Ritter: Erdkunde I. p. 742 seqq. Omnium vero accuratissime quae in vetere Thebarum urbe adhuc conspiciuntur monumenta ad hunc regem spectantia, recensuit singula Rosellini l. l. III. P. 2. p. 62 seqq. \*); in quibus repraesentatum invenimus hunc regem victorem curru triumphali redeuntem ab expeditionibus captivosque secum trahentem (vid. etiam Wilkinson Manners etc. I. p. 106 -107) aut pugnantem cum hostibus eosque prosternentem: atque ipsius regis nomen cum plerumque additum sit notis hieroglyphicis ipsaque ut videtur amplior rerum ab eodem gestarum narratio iisdem notis declarata sequatur, dubitari sane nequit, ad Sesostridem haec esse referenda. Inde singularum rerum a Sesostride peractarum inde a iuventutis annis, patre adhuc vivente, seriem quandam, qualem ipsa monumenta exhibent, profert ducibus ipsis monumentis Osburn l. l. p. 436 seqq. Qui idem p. 444 seqq. Herodoti, p. 417 seqq. Diodori de Sesostridis expeditionibus narrationem retulit, alteram ex altera deductam esse ratus (p. 449): ita ut, quae Diodorus prodidit, et accuratius definita et aucta et amplificata esse statuat, adhibitis iis, quae ab Alexandro Magno gesta per Graecos valde propagata fuerint: in Herodoteis memoriam quandam latere sive Cambysis sive Xerxis, omnem terrarum orbem permeantis atque in Aegyptum redeuntis, armis et ornatu alterum quasi Sesostrin referentis: in iis, quae Tacitus prodit, ab Herodoti et Diodori narratione non admodum aliena, significari quodammodo vult Iulium Caesarem s. Augustum s. Antonium. Quae omnia quam temere sint pronuntiata, nemo non videt: sacerdotum res Sesostridis amplificantium fraudem ac dolum in his quoque odoratur vir doctus, qui regis totum orbem terrarum permeantis et in servitutem redigentis ne ullam quidem notionem illa aetate oriri posse pronuntiat, adeo ut, quae ad Sesostridem referantur res gestae et bellicae expeditiones, eae ad unam Aegyptiam terram referendae sint omnes: quo eodem omnia ea quoque spectare putat (p. 460 seqq. 469 seqq.), quae in ipsis Aegyptiorum monumentis exhibentur, longe aliena illa quidem ab iis, quae fabulosa de rebus ab hoc rege gestis memoriae prodiderint veteres scriptores. Equidem ut minime sum nescius, iam dudum antea exstitisse viros doctos,

<sup>\*)</sup> Imagines regis in tab. VI. XV exhibitas idem Rosellini describit Mon. storic. II. p. 490 seq.

qui Sesostridis res ad Aegyptum terrasque adiacentes ac vicinas restringi vellent \*), neque nostra aetate defuisse, qui ad fabulas aut carmina epica reiicerent, quaecunque veteres de Sesostride tradiderunt \*\*), ita Sesostridem hunc extra Aegyptum in alias Africae et Asiae terras adeoque in ipsam, si placet, Europam profectum esse armisque suis multas exteras gentes in ditionem redegisse cur negem, nullam video causam idoneam, ipsis veteribus scriptoribus in hac re consentientibus cum Aegyptiorum monumentis, quae huius regis bella, pugnas, triumphos exhibent, adeoque captivos variarum terrarum exterarum sistunt a rege adductos idque addita inscriptione exponunt; qua de re alia ut omittam, vel in ea inscriptione, quae in Obelisco legitur Parisios nuper transvecto, dubium non est commemorari ac praedicari Sesostridem-Ramsen, qui victoriis armorum vi reportatis omnem subegerit terram peregrinam, qui omnem terrarum orbem animo suo trementem reddiderit et suo imperio addiderit victor fortissimus, et quae sunt huius generis similia \*\*\*). Itaque sequi malim Rosellinium, qui accurate recensitis omnibus iis monumentis, quae ad hunc regem, quantum id quidem certo constat, pertinent ad utramque Nili ripam et Thebis et prope locum Ipsambul aliisque locis erecta, diligenter expositis quoque imaginibus, quibus huius regis res in bello gestae ac facinora parietibus incisa exhibentur, et explicatis inscriptionibus, quae notis hieroglyphicis exaratae regis laudes, preces, res factas celebrant †), brevem conspectum exhibuit omnium, quae de Sesostride eiusque rebus gestis ex his monumentis cognosci possunt: inde enim edocemur, Ramsen, victis et Aethiopiae et Libyae gentibus Aegypto vicinis, arma vertisse contra eas Asiae gentes, quae Sesostridis patre, a quo ram devictae erant, mortuo, ut videtur, rebellaverant aliasque etiam gentes Asiae, et Syriae, ac Mesopotamiae, et Asiae minoris, secum traxerant, inter quas foedere coniunctas principem fere locum tenuisse videntur ii, qui Sceto vocantur (vid. nott. ad II, 103). Quibus victis et ad obsequium reductis, quindecim post annis, sive anno vicesimo primo regni Sesostridis nova rebellio exorta esse videtur, quam foedus inter Sesostridem et regem gentis huius initum finivit. Tot igitur annis per bella et longinquas expeditiones consumtis ad gentes exteras a patre victas in obsequio retinendas aliasque etiam imperio adiiciendas in Africa aeque atque in Asia, Sesostris reliquum regni tempus, quod est quadraginta quinque annorum, adhibuisse videtur (sequor Rosellinium l. l.) ad ipsam Aegypti terram omnibus commodis augendam florentemque reddendam, ad templa ornanda et amplificanda, palatia exstruenda, alia id genus. Inter haec maxime eminent propylaea, quae addidit templo sive palatio ab Amenophi-Memnone exstructo in orientali

<sup>\*)</sup> Quorum in numero constat Zoegam fuisse de obelisce. p. 578. Etenim Aegypti conditionem illo tempore minime eam fuisse putat, ut magnas istiusmodi expeditiones in longe remotas terras susceptas fuisse consentaneum sit.

<sup>\*\*)</sup> Conf. Guil. Schlegel l. infra laud.

<sup>\*\*\*)</sup> Vid. Rosellini Mon. stor. III, 2. p. 199 seqq. et Salvolini Traduction et Analyse grammaticale etc. p. 90 seqq. 109 seqq.
†) Vide l. I. p. 85—292.

Thebarum ripa (ubi nunc vicus Luxor \*), ornata \*\*) illa quidem et colossis et obeliscis duobus, quorum alterum anno 1833 Parisios advectum et in Concordiae area collocatum vidimus \*\*\*), notis hieroglyphicis obtectum, quibus res ab hoc rege peractas, preces ac laudes contineri supra iam diximus; quas easdem res in altero quoque, qui in Aegypto remansit, obelisco insculptas notis hieroglyphicis celebrari docuit idem Rosellini I. I. p. 210 seqq. Alia, quae notis hieroglyphicis inscripta sunt hisce monumentis, attulit nuper Brugsch. l. l. p. 124 seqq. exstructum esse totum aedificium monens post eas victorias, quibus regiones inde ab Aethiopia s. Negrorum terra usque ad Mesopotamiam in ditionem Aegyptii regis fuerint redactae, qui infinitum inde auri, argenti, ebeni, aliarum rerum tributum a gentibus victis acceperit. In alia palatii parte invenit idem vir doctus (p. 126) expugnationem arcis hostilis, quae vocatur Ketesch +) repraesentatam, itemque victoriam regis de Chaldaeis (Cheta) reportatam cum multa praeda: in aliis alterius partis inscriptionibus commemorantur plures gentes victae, Aethiopes, Nubii, Graeci (?), Chaldaei, Mesopotamii, Cappadoces, Armenii, Arabes, alii (p. 127 sqq. ++) Aliam inscriptionem, parieti insculptam non longe ab Ammonis templo, in orientali Nili ripa prope vicum Karnak, et additam imagini, quae expugnationem arcis Ascalena (i. e. Ascalon) a Ramse Magno factam repraesentat, nuper publicavit idem Brugsch

<sup>\*)</sup> Quod docente Brugsch: Reiseberichte aus Aegypt. p. 122 proprie valet: *El quesor* i. e. arces: die Schlösser.

\*\*) Vide Rosellini l. l. p. 199 seqq.

\*\*\*) De hoc obelisco vid. Alex. Delaborde: Description des obelisques

de Lougsor figurés sur les places de la Concorde et des Invalides et Précis des operations relatives au transport d'un de ces monuments

Précis des operations relatives au transport d'un de ces monuments dans la capitale. Paris 1833.

L'Obélisque de Lougsor transporté à Paris: Notice historique, descriptive et archéologique par Champollion-Figeac, avec la figure de l'Obelisque et l'interprétation de ses inscriptions hieroglyphiques d'après les dessins et les notes Ms. de Champollion le jeune. Paris, Didot 1833.

Expedition de Louxor ou Relation de la campagne faite dans la Thébaide pour en rapporter l'obélisque occidental de Thèbes par Angelin. Paris 1833.

Lettre de M. Fr. Salvolini à M. Champollion-Figeac sur les hiero-

Lettre de M. Fr. Salvolini à M. Champollion-Figeac sur les hiero-glyphes de l'obélisque de Lougsor. ib. 1833.

Traduction et Analyse grammaticale des inscriptions sculptées sur l'obélisque Egyptien de Paris, suivie d'une notice relative à la lecture des noms des rois qui y sont mentionnés. Par Fr. Satvolini. planches. Paris 1837.

Voyage du Luxor en Egypte entrepris par ordre du roi pour transporter de Thèbes à Paris l'un des obélisques de Sésostris par M. de Verninac Saint-Maur. Ouvrage orné de planches. Par. 1835.
Campagne pittoresque du Luxor par M. Léon de Joannis. Paris 1835.

<sup>†)</sup> Intelligitur Edessa. Sed Osburn II. p. 476 seqq. de urbe Kadesh-Barnea (En-Mishpat in sacra scriptura) cogitat, quam ponit ad orientalem Aegypti inferioris oram Phatmeticumque brachium.

<sup>††)</sup> În alia inscriptione Memnonii s. Ramsescii enarratur eadem expeditio, bella cum Chaldaeis gesta, alia, multis imaginibus additis; de quibus vid. Brugsch I. l. p. 288 seqq.

p. 117 sqq.: declarat illa pacem et foedus inter Ramsen, Aegypti regem, et Chaldaeorum principem, qui pacem per legatos petit, ineundum, singulasque huius foederis conditiones utrimque servandas, additis quoque earum gentium nominibus, quae cum Chaldaeis coniunctae fuerint. Conf. eundem p. 158 seqq.

Ab orientali Nili ripa ad alteram transgressis occurrit inter vicos Medinet-Abu et Gurnah monumentum s. palatium praestantissimum et amplissimum, quod cum ad Ramsen hunc pertineat atque ab hoc ipso exstructum videatur, Ramsescion s. domicilium Ramsis iure meritoque vocavit Rosellini (p. 227 seq.), cum antea minus recte a quibusdam Memnonium vocaretur; id vero ipsum idem esse atque Osymandyae sepulcrum, quod Diodorus descripsit I, 47 sqq., dudum docuerunt viri docti \*), qui quae adhuc supersunt huius aedificii partes, cum iis, quae retulit Diodorus, accurate contulerunt, dissentiente quidem Letronnio \*\*), qui, quae Diodorus refert, ad fabulas et commenta sacerdotum relegata vult: nunc vero, ubi ipsum Sesostridis-Ramsis nomen inventum est in hoc monumento, ad quod Diodori descriptionem spectare accurata ipsius huius monumenti perquisitio docuit \*\*\*), atque eiusdem regis facinora in parietibus insculpta repraesentantur, dubitari vix poterit, ad unum hunc regem referri posse hoc monumentum, quod si a Diodoro Osymandyae nomine significatur, satis id eo explicatur, quod Sesostridem-Ramsen filium (dei) Mandou sive Mandouei in ipsis Aegyptiorum monumentis praedicari videmus, unde nomen a Diodoro prolatum exortum esse nemo non videt.

Haec omnia ex ipsis, quae adhuc supersunt, Sesostridis monumentis aeque ducta atque e scriptorum veterum fide dignorum tesimoniis satis docebunt, quid de iis sentiendum sit, qui ad fabulas aut carmina epica s. gentilia referri volunt, quae de Sesostride memoriae prodita sunt a scriptoribus veteribus: quorum e numero unum Augustum Guilelmum de Schlegel +) hic attulisse sufficiat, qui (Indische Bibliothek I, 4. p. 411 seqq.) omnem de Sesostridis rebus narrationem fluxisse opinatur ex epicis, quae fingit, Aegyptiorum carminibus, qui vel ex India, unde in Aegyptum olim immigraverint, haec in novas sedes secum attulerint, Indicasque fabulas in Aegyptium regem transtulerint; cum quae de Sesostride vulgo narrentur, tam absona sint et ab omni rerum veritate prorsus aliena, ut fieri haudquaquam illa potuisse existimemus necesse sit. In quibus refellendis nolim operam olenmque perdere; id potius afferam, quod ad Herodotum magis pertinet de Sesostride tradentem: videri mihi ea, quae cap. 102 de bellicis expeditionibus produntur, eundem locum tenere, atque ea, quae apud Tacitum Annal.

<sup>\*)</sup> Zollois et Divilliers Descript. de l'Egypt. Antiqq. T. I (Descript. géneral des Thèbes chap. 9. sect. 3. p. 121). Gail Mem. de l'Acad. des Inscript. T. VIII. p. 131 sqq. Philolog. XIII. p. 89 seqq.

\*\*) Mem. de l'Acad. d. Inscr. IX. p. 317.

\*\*\*) Cf. Champollion: Lettres écrites d'Egypte et de Nubie etc.

p. 286 sqq

Salvolini l. l. p. 109 seqq. Rosellini l. l. p. 228. Brugsch p. 288 seqq. †) Adstipulatur Bohlen: Das alte Indien. I. p. 121 seqq.

II, 60 enarrantur de eorundem sacerdotum fide, ad quos etiam hoc loco provocat Noster, quibusque sua se debere profitetur. Quibus cum accederent ea, quae ipse vidit Sesostridis monumenta extra Aegyptum (II, 106) sita, eo minus de iis dubitasse videtur Noster, quae sacerdotes ipsi tradiderant ope interpretis opinor, quem, Aegyptum cum permigraret, secum Noster habuisse videtur. In quibus si quae fuerunt exaggerata nimisque amplificata auctave, adeo ut v. c. reliquis per Nubiae ac Libyae itemque Arabiae adiacentis tractus aut per Asiam occidentalem ac mediam factis expeditionibus Indicae quoque sive Scythicae additae fuerint: largiamur hoc iis, qui talibus fidem tribui posse negent indeque arctioribus omnino finibus Sesostridis expeditiones cohiberi velint, Indiamque, ut hoc potissimum proferam, illa aetate a Sesostride sive maritimo sive terrestri itinere, expugnari haud potuisse existiment \*): modo hoc nobis concedant, Sesostridem rebus gestis omni modo excelluisse armaque victricia ex Aegypto in alias terras extra Aegyptum sitas vel remotiores, Asiae potissimum, transtulisse, easdemque in ditionem suam redegisse indeque summo iure fortissimum ac bellicosissimum Aegyptiorum regem et praedicari et celebrari. Atque in his quoque Heerenium substitisse video, qui p. 322 l. l. id ex veterum narrationibus de Sesostride certo colligi posse pronuntiat, expeditiones huius regis terrestres ad Syriam omnemque Asiam minorem (Vorderasien) adeoque Thraciam pertinuisse.

<sup>\*)</sup> Robertson: Untersuch. über die Kenntniss d. Alt. von Indien, von Förster. p. 189 seqq.



# EXCURSUS X AD HERODOT. II, 121.

Quae hoc capite narrantur de Rhampsinito, eadem fere memoriae prodita inveniuntur in Graecorum fabula de Agamede atque Trophonie. Qui aedium exstruendarum arte insignes pro illa aetate Hyrieo cameram thesauris condendis destinatam aedificant, in qua unum lapidem sic inserunt extrinsecus, ut facili opera eximi potuerit. Inde simili modo, quo Aegyptius opifex, regis thesauros asportant, qui ubi hoc animadvertit, omnia laqueis cingit. Quibus irretitus Agamedes a fratre Trophonio (is enim timebat, ne ipse simul deprehenderetur) necatur capite absciso. Sed postea terra scinditur Trophoniumque devorat. Ita Pausanias IX, 37. §. 3, nec aliter fere Charax in schol. ad Aristoph. Nub. 504 coll. Ilgen. ad hymn. Homerr. p. 304. Iam origines Graecae huius fabulae si quaeras, monet Valckenarius ad Herodoti locum: "Ex Herodoto videntur a Graeculo quodam repetita atque in Agamedem Trophoniumque translata, e quo sua hauserint Charax et Pausanias." Quae eadem placuere Ilgen. l. l. Contra fabulam vere Graecam et postea demum in Aegyptum translatam cupideque ab sacerdotibus arreptam et pro more exornatam esse contendit C. O. Muellerus in Orchomen. p. 97 seqq., a Creuzero laudatus Buttmannus vero (de Minyis in Mytholog. II. p. 227 seq.) ad vagas illas fabulas, quae ad varia et tempora et loca fuerint translatae, hanc quoque historiolam refert, ex oriente, si placet, ut alia huiusmodi ad Graecos deductam atque etiam Rhampsiniti rebus insertam: in quo verum vidisse Buttmannum pronuntiat Ideler: Die Sage vom Schuss des Tell p. 63. Sed haec qui probaverit, is Herodoto omnem fidem deneget necesse est, quam mihi summam esse, haud uno loco iam declaravi. Quare malim ad Valckenarii atque Ilgenii partes accedere et ex Aegypto Graecae fabulae origines repetere. Ad agriculturae autem notiones fabulam spectare vix equidem dubitarim. Nam Trophonium novimus eundem esse atque Mercurium eum, qui sub terris habetur, χθύνιος sive έριούνιος; qui quando e cameris subterraneos thesauros surripit et ad lucem profert, indicari videtur seges, quae ex intimis terrae quasi receptaculis in lucem educitur atque emittitur. Nec sine gravi periculo damnove hoc fieri potest: qui enim hoc nobis praestat segetemque in terra conditam in lucem profert, is mortem ipse obeat et summa quaeque ipse patiatur necesse est. Ubi teneri velim notiones de deo perpetiente et mala humana subeunte ad beneficia humano generi tribuenda. Vid. Creuzeri Symbol. II. p. 379 seq. coll. C. O. Mueller. l. l. p. 155. Ad Aegyptiam fabulam de Rhampsinito pertinet eiusdem quoque regis iter ad inferos, ipsumque commercium cum diis inferûm praesidibus, de quibus vid. nott. ad II, 122.

In clausula hoc addere licet: iis, quae de Rhampsinito aeque ac de Agamede et Trophonio narrantur, similia reperiri tradita apud medii aevi scriptores, quibus admodum celebratam esse hanc fabulam commonstrant ea, quae A. Keller. attulit in libro: Li Romans des VII Sages p. CXCIII seqq. Neque huc non pertinent, quae in Suevorum fabula quadam obvia nuper vulgata sunt ab Ern. Meiero in libro, qui inscribitur: Deutsche Volksmährchen aus Schwaben (Stuttgart 1852) nr. 54. p. 188 coll. nott. p. 311.

### EXCURSUS XI

#### AD HERODOT. II,

[Ex Creuzeri Commentt. Herodd. p. 331 seq.]

"Zoega recte accepit verba Herodoti τοῦ σώματος δὲ καταφθίvovvos de corpore dilapso et in cineres dissoluto\*). Nam primum cogitanda sunt nobis rudia et inchoata tantummodo initia condiendorum corporum, quae, ut quidem videtur, e desertis Africae ducuntur, sponte arescentibus cadaveribus sicco vento, et ad tempus durantibus. Deinde, qui pauperes ac tenues per Aegyptum tenui rudique artificio post mortem condiebantur: eorum cadavera parum credibile erat in perpetuum duratura, ut omittam nobiliora quoque et generosioribus condita medicamentis corpora non in perpetuum immunia a corruptela esse. Nec magis memorabo, vi, ferro igneque absumta esse nonnunquam cadavera medicata, velut cum, Cambyse duce, Persae bellatores per Thebaidem sunt grassati. Et tamen nemo quisquam Aegyptiorum omnium fraudandus eo solatio erat: animum suum etiam dilapso corpori superstitem fore. Quid igitur fecerunt sacerdotes? Docuerunt bifariam. Plebem imbuerunt ea opinione, ut crederet, ab evanido corpore, h. e. dilapso, alia ex aliis corpora ingressurum hominis animum: sibi reservarunt eruditiorem sententiam palingenesias \*\*). Qua in re illud nemo obiiciet nobis: hoc pacto melius consultum fuisse primariis viris honoratisque, ut qui se condiendos curare possent efficacius ad perpetuitatem formae corporeae, ·quam cum infimae conditionis hominibus, ut quorum cadavera citius diffluerent. Nam primum nemo nescit, in eiusmodi sacerdotum regumque orientalium imperio quam vim habeat Castarum differentia, et quantum sibi hodieque Indorum optimates indulgeant in extremarum Castarum homines. Deinde vel vilissimae sortis homines, qui post mortem Osi-

<sup>\*)</sup> Hane viri docti interpretationem probari haud posse monuimus

ad II, 123, ubi vid. nott. [Br.]

\*\*) Hanc duplicem quasi Aegyptiorum doctrinam de animae statu

\*\* alteram plebeiam. ex Herodoti certe post mortem, alteram sacerdotalem, alteram plebeiam, ex Herodoti certe verbis colligi haud posse nemo non intelligit: neque etiam Herodoti verba co valere, ut animam tum demum, quando dilapsum fuerit cor-pus, in animalium corpora migraturam esse credamus, sed animam statim, intereunte corpore, ipso mortis articulo migrationis iter suscepturam, in nott. ad II, 123 satis monstravimus: quibuscum conferantur, quae auctore Rosellinio in Excurs. ad II, 85 protulimus. Itaque unam tantum fuisse Aegyptiorum doctrinam de animae post mortem statu credimus eamque vario modo traditam variisque imaginibus exhibitam, qualem fere antiquorum scriptorum acque ac monumentorum ipsorum fide exposuit Röth: Gesch. d. Philos. 1. p. 177 seqq. [Br.]

ridi vitam suam probassent in Amenthe, poterant mature redire ad superiora, et regum quoque vel nobilium corpora recens nata ingredi. Contra ipsi etiam reges superbi et impii post mortem divis consecrati sunt, et continuo castigatione exagitari crediti a iudicibus diis inferorum. Pindarus certe in loco ad Aegyptiae doctrinae indolem efficto, Olymp. II, 121, posteaquam defunctorum bonorum sortem praedicavit, de malis universe ita pronuntiat: — τοι δ' ἀποσοόρατον ὀπχέοντι πόνον. Quod vero παλιγγενεσίαν sacerdotibus attribuo, i. e. hoc placitum, quod animum humanum determinatum, et a bestiali circuitu immunem post tempus in hominis corpora redeuntem poneret, movet me Servii auctoritas loco supra laudato (ad Virg. Aen. III, 68), cum Pythagoram dicit plane eum in modum statuisse; quem philosophum ipse Herodotus sacerdotum Aegyptiorum discipulum fuisse significat, ut supra firmavimus." —

Quid de animae immortalitate ac statu post mortem Aegyptii senserint, iam supra in Excurs. VIII attigimus ac modo laudavimus Ed. Roeth. de his exponentem in Gesch. d. Philosoph. I. p. 176 seqq. Ac pertinent huc quam maxime papyracea illa volumina, qualia mortuorum ac rite conditorum hominum cadaveribus addi solebant: quorum plura e cryptis nunc in lucem protracta et in varia Europae musea translata esse constat. His papyris hieroglyphico vel hieratico scripturae genere exaratis continentur deorum invocationes, preces mortuo faciendae, alia, quae ad discessum ex hac vita terrestri et ad animae statum post mortem spectant: quod egregie nunc cernitur e volumine illo Taurinensi, omnium maxime integro, Rich. Lepsii cura edito: Das Todtenbuch der Aegypter etc. Lipsiae 1842, ubi vid. potissimum p. 8 seqq., ac praeter ea, quae inde exhibet Roeth. l. l., conferri quoque potest Uhlemann: Thoth, oder die Wissenschaft der alt. Aegypt. p. 188 seqq. Herodotus vero, de omnibus, quae ad sepulturam pertinent, tam accurate referens II, 85 seqq., de his ipsis papyris, aliisque huiusmodi papyris ad res privatas defuncti, ad fundos, possessiones, alia spectantibus, quales mumiis adiiciebantur, quod nihil prorsus retulit, noli mirari: etenim non omnium hominum hoc fuisse videtur neque communi lege ad omnes aeque spectante impositum: ditioribus tantum hominibus aut superiorem locum obtinentibus talia addita esse credimus pro modulo facultatum atque opum cuiusque: unde factum, ut vel singulae illius mortuorum libri partes subinde defunctis adderentur, rariusque integer ille liber, qualis nunc e Taurinensi papyro prodiit, aut alia, quae ad opes vel ad vitam defuncti omnino pertinerent. [Br.]

## EXCURSUS XII AD HERODOT. II, 124.

### De Pyramidibus.

De Pyramidibus veterum Aegyptiorum primus accurate disputavit Zoega: De obelisce. p. 379 seqq. omnibus et veterum \*) et recentiorum scriptorum, qui vel obiter vel consulto de pyramidibus scripserunt, locis allatis: quibuscum conf. quae excitat Beck: Anleitung z. Weltgeschichte I. p. 705 seqq. Inter Gallos viros doctos, qui Napoleonem in Aegyptum proficiscentem secuti sunt atque de pyramidibus retulerunt, praecipue consulendus est Jomard in: Description générale de Memphis et de Pyramides accompagnée de remarques geographiques et historiques (Description de l'Egypte, Antiquités Chap. XVIII), et: Remarques et recherches sur les pyramides d'Egypte (Mémoires d'antiquités T. II. p. 163. 230). Inter nostrates de pyramidibus egit Mannert: Geograph. der Griech. u. Roemer X, 1. p. 453 seqq. 463, ediditque libellum Hirt: Von den ägyptischen Pyramiden überhaupt und von ihrem Baue insbesondere. Berlin 1815.

Recentiore aetate, qua latius patuit tota Aegyptus ac faciliori opera perlustrari potuit, pyramides tam reliquae quam eae, quas Herodotus descripsit, virorum doctorum ac peregrinatorum studia in se quam maxime converterunt, qui omnia, quae ad situm et ad structurae modum pertinent, accurate cognoscere ac definire, singulas et latitudinis et altitudinis mensuras summa diligentia factas describere atque aditu in interiores partes, qui arena erat obtectus, recluso, has ipsas partes perquirere conati sunt. Ac pertinent huc praecipue:

Clarke: Travels etc. II, 2. p. 123 seqq. 179 seqq.

Belzoni: Narrative of the Operations and recent discoveries etc. in Egypt and Nubia. London 1822. Vol. I (Voyage en Egypte et en Nubie par Depping. Paris 1831 2 Voll.).

Wilkinson: Egypt and Thebes p. 323 seqq.

Prokesch: Erinnerungen aus Aegypten und Kleinasien. Wien 1829.
I. p. 68 seqq.

Mich. Russel: View of ancient and modern Egypt. Edinburgh 1832 (second edit.) p. 113 seqq.

. Howard Vyse: Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage in to upper Egypt. London 1840. 2 Voll. et Appendix (Vol. III) 1841.

The Pyramids of Gizeh, from actual Survey and Admeasurement.
Illustrated with notes and references to the several plans. By

<sup>\*)</sup> Plinius Hist. Nat. XXXVI, 12 sive 17, 3 de Pyramidious scribens haec habet: "Qui de iis scripserint, sunt Herodotus, Euhemerus, Duris Samius, Aristagoras, Dionysius, Artemidorus, Alexander Polyhistor, Butorides, Antisthenes, Demetrius, Demoteles, Apion". Quorum libros, si ab Herodoto discesseris, omnes interiisse, merito dolendum.

- J. S. Perring, with sketches taken on the spot by E. Andrews. London 1838 ff. Fol.. III Partes\*)
- J. Bunsen: Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte etc. II. p. 140 ff. 146 ff. 345 ff. (Egypt's Place in universal history. Vol. II. p. 95. 138 seqq. 147 seqq. Appendix p. 633 seqq.: Perring's Manuscript, Communications on the measurements of the pyramids).
- G. Parthey: das Nilthal (Wanderungen P. II) Berlin 1840. p. 98 seqq. Russegger: Reise etc. I, 1, p. 140 seqq.
- Lepsius: Briefe aus Aegypten p. 23 seqq. ac praecipue in opere splendidissimo: Denkmäler aus Aegypten u. Aethiopien; in quo non solum omnem pyramidum regionem accurate delineatam, ipsasque pyramides, quales nunc existunt, imagine expressas (cf. Abtheil. I. tab. 15 seqq. et praecipue tab. 19, in qua tres pyramides insigni arte repraesentatas cernimus) exhibuit, verum singulas etiam pyramidum partes, cameras subterraneas, alia (cf. Abtheil. II. tab. 8 seqq.) adiecit, quae ad accuratam structurae et mensurarum cognitionem valde inserviunt. Idem Lepsius etiam consulendus in commentatione, quae inserta legitur in: Monatsbericht. d. Berlin. Acad. 1843. p. 177 seqq.: Ueber den Bau der Pyramiden.
- H. Brugsch: Reiseberichte aus Aegypten (Berlin 1855) p. 35 seqq.
  Yates: The modern history of Egypt. (Lond. 1843) Vol. II. p. 252 seqq.
  308 seqq.
- Brunet de Presle in: Encyclop. de gens du monde. T.XX. p. 268 seqq. Scheffele in: Pauly Realencyclopaedie etc. VI, 1. p. 291 seqq.
- Trusen: Sitten, Gebräuche u. Krankheitt. d. alten Hebraeer (Breslau 1853) p. 51 seqq.
- Wheeler: Geography of Herodot. (London 1855) p. 390 seqq.

Ex his virorum doctorum libris quidquid ad Herodoti verba II, 124 seqq. recte intelligenda et explicanda redundat, id singulis locis attulimus: neque enim quemquam fugere potest, Herodotum in hac tota de pyramidibus quaestione primarium antiquitatis auctorem testemque locupletem merito haberi. In cuius enarratione quae ad pyramidum structuram et formam operaeque in exstruendis pyramidibus consumtae rationem pertinent, ea hoc loco praetermittimus, cum in adnotationibus satis tractata sint, quantum id quidem ad singula Herodoti verba recte intelligenda pertinet: de consilio, quo exstructae fuerint pyramides aliisque cum eo coniunctis rebus hic paucis pro nostri operis ratione exponendum. Licet enim Herodotus disertis verbis vix declaraverit, quo consilio, quem in finem usumque pyramides eductae fuerint, tamen vel ex iis, quae ipse II, 124 de Cheopis sepulcro dixit et quae ad II, 134 de Mycerini sarcophago in ipsa pyramidis ab hoc rege constructae camera interiori invento allata sunt, accedentibus aliis veterum scriptorum

<sup>\*)</sup> Vid. Raoul Rochette in: Journal des Savans 1841. p. 223 seqq. 1844 p. 159 seqq. 257 seqq. 330 seqq. 407 seqq. Athenaeum 1844. nr. 854. p. 221 seqq.

testimoniis, quae exhibuit Zoega l. l. p. 382, adeoque ipsa pyramidum inspectione accuratius et diligentius nostris temporibus facta, satis certo colligi potest, pyramides e sepulcralium monumentorum genere fuisse, exstructas illas quidem ad regum mortuorum cadavera bene medicata recipienda. Vid. Zoega l. l. Creuzer. Symbol. II. p. 113 seqq. et tert., qui pyramides sepulcra fuisse arbitratur regum Memphiticorum, qui cum Thebanis regibus, qui in montibus prope Thebas sitis cryptas eximia cura factas sibi condidissent, nihil cedere vellent, eodem consilio montes arte factos, quales pyramides in media illa planitie prope Memphin eductae re vera sunt habendae, exstruerent, in quibus ipsi mortui ac rite conditi reponerentur. Atque in hac sententia, qua regum sepulcra fuisse pyramides existimamus, plerique viri docti nunc consentiunt, e quorum numero laudasse satis erit Letronne in: Journal d. Sav. 1841. p. 449 seqq., Guigniaut: Religions d'Antiquit. I, 2. p. 763 seqq., Prokesch l. l. I p. 73, Russegger l. supra, l. J. A. Spencer: Sketches of travels in Egypt (London 1850) p. 66 seq. Quae cum ita sint, minime audiendi sunt ii, qui Iosephi vel Pharaonum horrea pyramides fuisse iam antiquitus opinati sunt: de quibus conf. quae attulit Creuzer. in: Symbol. II. p. 114 ed. tert. Melett. critt. I. p. 96, et quae monuit Letronne l. l. p. 394 not., qui hanc opinionem medio etiam aevo propagatam Arabibusque scriptoribus inde receptam Iudaeis Alexandrinis deberi contendit; nec magis audiendi erunt ii, qui recentiore aetate aliis ex causis pyramides erectas esse putarunt, cum vel Soli aliisve numinibus eas consecratas vellent, vel ad alia quaedam sacra adeoque arcana peragenda conditas dicerent \*), vel ad sidera propius contemplanda et quae sunt alia huius generis, de quibus vid. Beck l. l. p. 708. Quo eodem refero, quod nuper protulit Forchhammer in commentatione de pyramidibus, quae inserta legitur Indici lectt. universit. Kiliens. 1837-38 coll. Allgemeine Zeitung. 1843. nr. 279. Beilag. 6. Octobr., qui pyramides exstructas videri contendit, ut aquam puram e Nilo per canales subterraneos in cameras interiores deductam aeque ac rores coelo delapsos exciperent ac servarent adeoque aquarum essent receptacula, quae aquarum inopiae, qua utique laborat Aegyptus, succurrerent. Aliud quid vel magis mirum excogitavit Fiolin de Persigny in libro, qui inscribitur: De la destination et de l'utilité permanente de Pyramides d'Egypte et de Nubie contre les irruptions sablonneuses du desert. Paris 1845 \*\*). Etenim hic pyramides eo consilio aedificatas esse opinatur, ut arenam ex interioris Libyae desertis ventorum vi conflatam prohiberent a fertilibus Aegypti regionibus easque ipsas hoc modo tutas ac securas redderent. Cui quamvis adstipulatus sit G. F. Guenther in: Ephemeridd. lenenss. 1846. nr. 114. p. 456, merito oblocutus est J. J. Ampère in : Revue d. deux

<sup>\*)</sup> Sic, uti hoc utar, Gladisch in programmate, quod prodiit in urbe Krotoschin anno 1849: "Die entschleierte Isis, insbesondere die Bedeutung der Obelisken u. Pyramiden", obeliseos et pyramides symbola esse vult mysterii Osiriaci de omnium rerum origine ac natura. Conf. etiam Noack: Jahrb. f. speculat. Philosoph. 1847. p. 681 ff. 903 seqq.
\*\*) Conf. Literary Gazette 1850. 12. Octob. nr. 1760. p. 751 seqq.

mondes 1846 (T. XVI) p. 660 seqq. itemque vir doctus in Bibliothèq. universelle (Genève 1848 Janvier) p. 498 seqq., nec sane opus erit pluribus commonstrare, quam inanis sit ista opinio.

Haec sufficiant de consilio, quo pyramides exstructas esse existimamus: inter quas quae praecipuum locum tenent et amplitudine et altitudine, eas Noster accurate descripsit (cf. II, 124 ibique nott. ad fin.), caeteris missis; nam quadraginta ferme numero vel integrae vel mutilatae adhuc per Aegyptum cernuntur pyramides, quarum plurimae in regione Memphitica sitae a viris doctis adeo nunc per turmas s. greges distinguuntur: vid. Zoega l. l. Beck. l. l. p. 711. Raoul Rochette in: Journal des Savans 1844. p. 330 seqq. Scheiffele l. supra l. p. 292. Accedunt pyramides recentiore aetate per Nubiam in iis regionibus, quae ad veterem Meroem pertinuisse censentur, inventae, sed longe inferiores illae quidem Aegyptiis: de qua re monuimus in nott. ad II, 29. Quid quod in Mexicanis terris aliisque Americae meridionalis regionibus simillima Aegyptiis pyramidibus monumenta inventa sunt, de quibus conf. Clarke: Travels II, 2. p. 196. Thorlacius: Om Aegyptens symbolske Oldminder isaerdeleshed om Pyramiderne. Kjobenhavn 1822. Minutoli: Nachträge zu s. Reise etc. p. 259 et Beschreibung einer alten Stadt in Guatimala etc. p. 9 seqq. et qui omnia huc spectantia collegit J. G. Müller: Geschichte d. American. Urreligionen p. 457 seqq. At vero accuratius inspicientibus mox apparebit, Mexicanas pyramides, in nonnullis quamvis similes Aegyptiis, ab his tamen plurimum differre, si altitudinem, structurae rationem, formam ac denique ipsum usum, cui Mexicana haec monumenta inservierint, respiciamus: neque enim mortuorum sive regum sive principum cadaveribus recipiendis Mexicanae pyramides accommodatae erant, sed sacris peragendis victimisque adeo humanis caedendis aptae: de qua se conf. Ampère in: Revue d. deux mond. 1853. T. IV. p. 210 seq. Mueller. l. l.

Restat, ut de ipsa voce, qua Graeci haec Aegyptiorum regum monumenta sepulcralia designarunt, exponamus: neque enim adhuc, quantum equidem scio, cognitum est, quale fuerit nomen ab ipsis Aegyptiis adhibitum. Qui antiquitus de hac re quaesiverunt, eos invenimus vel ad vocem πυρὸς, unde derivarent τὰς πυραμίδας, regressos esse, quia, ut Ammiani Marcellini\*) utar verbis, ad ignis speciem extenuatur pyramis in conum, vel ad triticum\*\*), cum ἀπὸ τῶν πυρῶν deduci vellent τὰς πυραμίδας; quam Iudaeorum Alexandrinorum, qui pyramides Aegyptiorum horrea fuisse dicerent, opinionem nuper, quod mireris, denuo suscepit vir doctus in Quaterly Review Vol. LXXVIII. p. 164 seq. Sed

<sup>\*)</sup> Lib. XXII. cap. 15. §. 28: ,,— quae figura apud geometras ideo sic appellatur, quod ad ignis speciem τοῦ πυρὸς, ut nos dicimus, extenuatur in conum". Apud Platonem in Tim. p. 56 B. inter alia leguntur haec: τὸ μὲν τῆς πυραμίδος στερεὸν γεγονὸς είδος πυρὸς στοιχείον και σπέρμα; quae haud scio an huc quoque spectent. Laurent. Lyd. de menss. p. 10 (coll. p. 234): ἡ δὲ πυραμίς Ἡλίου, ubi Roether recte Platonis locum attulit.

\*\*) Stephan. Byzant. s. v. Πυραμίδες: — ἀνομάσθησαν δὲ πυραμίδες ἀπὸ τῶν πυρῶν, οῦς ἐκεὶ συναγαγὰν ὁ βασιλεὺς ἔνδειαν ἐποίησε σίτου κατὰ τὴν Λίγυπτον.

haec et alia huiuscemodi a Graecis excogitata mittere utique placet: id unum commemoro, quod eadem voce libi quoque genus in sacris oblati significatur apud Graecos (πυραμίς apud Athen. XIV. p. 642 E. 647 C.), unde ob formae similitudinem quandam idem nomen a Graecis in Aegypto habitantibus ad regum monumenta sepulcralia haec, quae similem haberent speciem ac formam, declaranda adhibitum fuisse pronuntiavit Brunet de Presle in: Encyclopédie des gens du mond. XX. p. 272. Examen critiq. des dynast. d'Egypt. p. 51.

In alia prorsus abierunt, qui vocem peregrinam habuerunt et a lingua Graeca alienam, ex Hebraica, sive Coptica, sive Aegyptia lingua repetendam: qua de re plura dabit Beck. L supra l. p. 706 seqq. Zoega l. l. p. 131, qui sepulcralia monumenta cum fuerint pyramides, inde quoque nomen ductum videri statuit. Qui ad Aegyptium sermo. nem regreditur Jablonski (Vocc. Aegyptt. in Opuscc. I. p. 219 ibique te Water, quae repetita leguntur in Thesaur. L. Graec. Stephan. edit. Londinensi Vol. I. p. CCLV seqq.), nomen antiquum sibi reperisse visus est Pi-re-moue: quo radium solis significari vult. Ignatius de Rossi (Etymolog. Egyptt. p. 159) affert nomen Pe-ram, quo altum declarari contendit; hunc sequitur Bunsen l. l. II p. 360; neque admodum inde recedit Uhlemanni sententia in Philolog. Aegypt. p. 25. Plane aliud quid in mentem venit Seyffartho (Beiträge z. Kenntniss d. alt. Aegypt. etc. II. p. 186), quo interprete zvoaulões sunt regis deliciae s. monumentum. Locum sacrum sive consecratum alii reddiderunt, vocis Graecae stirpe ex Arabico sermone deducta; cf. Sylvest. de Sacy: Observations sur l'origine du nom donné par les Grecs et les Arabes aux Pyramides d'Egypte etc. in Millin: Magaz. Encycloped. (Paris 1801) VI. p. 44. Alia, quae a viris doctis tentata apud Beck. l. l. et Jablonskium I. l. leguntur, nunc omittam: neque enim certiora videntur, in quibus merito acquiescere possis.



# EXCURSUS XIII AD HERODOT. II, 141.

Ad verba: Σαναγάριβον βασιλέα 'Αραβίων τε καί 'Ασσυρίων κ. τ. λ.

Expeditionis a Sanacharibo Assyriorum rege susceptae praeter Iosephum Archaeolog. X, 1. S. 4 meminit quoque Iesaias, qui vulgo dicitur, cap. XXXVI et seq., ubi tamen Aegyptus haud commemoratur, sed Iudaea tantum, quae sanequam Iudaicum hominum magis advertere poterat. Nam Sanacharibus, qui Aegyptum quidem petiisse videtur, hac in expeditione eo minus praeterire potuit Iudaeam, quo gravius ac difficilius erat Aegyptum petenti, Iudaicam terram Assyriis infensam relinquere haud domitam. Sed Herodotus, qui ad summam regis expeditionem respexit solosque Aegyptios sacerdotes de ea referentes audiit, de Iudaea tacet, cuius terrae accuratiore cognitione omnino destitutus esse videtur. Illnd autem minime dubium: de una eademque expeditione et Herodotum et Iudaicum scriptorem referre; qui quamquam in singulis quibusdam dissentiunt, in summa fere conveniunt, cum Assyriorum regem tradant ad Aegypti fines pervenisse; quos cum intrare vellet, pernicie subito incidente adeoque divinitus immissa regem ictum continuo refugisse, magna strage accepta. Quod sacerdotes et Iudaeos et Aegyptios cupide arripuisse arbitratur Gesenius ad Iesaiae locum (p. 937. 973 seqq.) celeremque Assyrii regis fugam diis adscripsisse portentumque praedicasse. Itaque a vero maxime abhorrere videntur, qui Sethonem Herodoti pro Hiskia et Vulcanum Aegyptium, cuius sacerdos fuit Setho, pro Iehova accipiant. Vid. Gesenium l. l., qui ipse haec statuit: "Auf jeden Fall haben wir hier zwei verschieden ausgebildete mythisch-traditionelle Nachrichten, die von einem geschichtlichen Punkte ausgehen, wie sich noch manche andere Bemühungen dieser Art in der Sagengeschichte der Bibel und der Klassiker finden." Qui post Gesenium de his disputavit Schegg (in Append. III ad Jesai. Vol. II. p. 254 sqq. 259 sqq. et in programmate Frisingensi ann. 1848: "Ueber Jesaia 36 bis 39"), iis, quae ab Herodoto traduntur, summam fere eorum contineri existimat, quae regis statuae notis hieroglyphicis inscripta atque Herodoto sic explicata fuerint a sacerdotibus Aegyptiis, Assyriorum cladem divinitus inflictam extollentibus ac muris symbola declarantibus. Et conf. quoque de Sanacharibo eiusque rebus gestis Beck: Anleit. z. Weltgesch. I. p. 717 seq. 720, Winer: Biblisches Realwörterb. s. v. Sanherib. Quibus equidem id unum addam, quod retulit Layard: Discoveries etc. p. 143: in cuneatis inscriptionibus palatii ab hoc Sanacharibo exstructi et ex parte nuper effossi Sanacharibum utique commemorari cum Aegyptiis pugnantem eosdemque in fugam convertentem: de clade, quam tulerit, nihil 880

haec et alia huiuscemodi a Graecis excogitata mittere utique placet: id unum commemoro, quod eadem voce libi quoque genus in sacris oblati significatur apud Graecos (πυραμίς apud Athen. XIV. p. 642 E. 647 C.), unde ob formae similitudinem quandam idem nomen a Graecis in Aegypto habitantibus ad regum monumenta sepulcralia haec, quae similem haberent speciem ac formam, declaranda adhibitum fuisse pronuntiavit Brunet de Presle in: Encyclopédie des gens du mond. XX. p. 272. Exameu critiq. des dynast. d'Egypt. p. 51.

In alia prorsus abierunt, qui vocem peregrinam habuerunt et a lingua Graeca alienam, ex Hebraica, sive Coptica, sive Aegyptia lingua repetendam: qua de re plura dabit Beck. l. supra l. p. 706 seqq. Zoega l. l. p. 131, qui sepulcralia monumenta cum fuerint pyramides, inde quoque nomen ductum videri statuit. Qui ad Aegyptinm sermonem regreditur Jablonski (Vocc. Aegyptt. in Opuscc. I. p. 219 ibique te Water, quae repetita leguntur in Thesaur. L. Graec. Stephan. edit. Londinensi Vol. I. p. CCLV seqq.), nomen antiquum sibi reperisse visus est Pi-re-moue: quo radium solis significari vult. Ignatius de Rossi (Etymolog. Egyptt. p. 159) affert nomen Pe-ram, quo altum declarari contendit; hunc sequitur Bunsen l. l. II p. 360; neque admodum inde recedit Uhlemanni sententia in Philolog. Aegypt. p. 25. Plane aliud quid in mentem venit Seyffartho (Beiträge z. Kenntniss d. alt. Aegypt. etc. II. p. 186), quo interprete πυραμίδες sunt regis deliciae s. monumentum. Locum sacrum sive consecratum alii reddiderunt, vocis Graecae stirpe ex Arabico sermone deducta; cf. Sylvest. de Sacy: Observations sur l'origine du nom donné par les Grecs et les Arabes aux Pyramides d'Egypte etc. in Millin: Magaz. Encycloped. (Paris 1801) VI. p. 44. Alia, quae a viris doctis tentata apud Beck. l. l. et Jablonskium l. l. leguntur, nunc omittam: neque enim certiora videntur, in quibus merito acquiescere possis.



# EXCURSUS XIII AD HERODOT. II, 141.

Ad verba: Σαναχάριβον βασιλέα 'Αραβίων τε καί 'Ασσυρίων κ. τ. λ.

Expeditionis a Sanacharibo Assyriorum rege susceptae praeter Iosephum Archaeolog. X, 1. §. 4 meminit quoque Iesaias, qui vulgo dicitur, cap. XXXVI et seq., ubi tamen Aegyptus haud commemoratur, sed Iudaea tantum, quae sanequam Iudaicum hominum magis advertere poterat. Nam Sanacharibus, qui Aegyptum quidem petiisse videtur, hac in expeditione eo minus praeterire potuit Iudaeam, quo gravius ac difficilius erat Aegyptum petenti, Iudaicam terram Assyriis infensam relinquere haud domitam. Sed Herodotus, qui ad summam regis expeditionem respexit solosque Aegyptios sacerdotes de ea referentes audiit, de Iudaea tacet, cuius terrae accuratiore cognitione omnino destitutus esse videtur. Illnd autem minime dubium: de una eademque expeditione et Herodotum et Iudaicum scriptorem referre; qui quamquam in singulis quibusdam dissentiunt, in summa fere conveniunt, cum Assyriorum regem tradant ad Aegypti fines pervenisse; quos cum intrare vellet, pernicie subilo incidente adeoque divinitus immissa regem ictum continuo refugisse, magna strage accepta. Quod sacerdotes et Iudaeos et Aegyptios cupide arripuisse arbitratur Gesenius ad Iesaiae locum (p. 937. 973 seqq.) celeremque Assyrii regis fugam diis adscripsisse portentumque praedicasse. Itaque a vero maxime abhorrere videntur, qui Sethonem Herodoti pro Hiskia et Vulcanum Aegyptium, cuius sacerdos fuit Setho, pro Iehova accipiant. Vid. Gesenium I. I., qui ipse haec statuit: "Auf jeden Fall haben wir hier zwei verschieden ausgebildete mythisch-traditionelle Nachrichten, die von einem geschichtlichen Punkte ausgehen, wie sich noch manche andere Bemühungen dieser Art in der Sagengeschichte der Bibel und der Klassiker finden." Qui post Gesenium de his disputavit Schegg (in Append. III ad Jesai. Vol. II. p. 254 sqq. 259 sqq. et in programmate Frisingensi ann. 1848: "Ueber Jesaia 36 bis 39"), iis, quae ab Herodoto traduntur, summam fere corum contineri existimat, quae regis statuae notis hieroglyphicis inscripta atque Herodoto sic explicata fuerint a sacerdotibus Aegyptiis, Assyriorum cladem divinitus inflictam extollentibus ac muris symbola declarantibus. Et conf. quoque de Sanacharibo eiusque rebus gestis Beck: Anleit. z. Weltgesch. I. p. 717 seq. 720, Winer: Biblisches Realwörterb. s. v. Sanherib. Quibus equidem id unum addam, quod retulit Layard: Discoveries etc. p. 143: in cuneatis inscriptionibus palatii ab hoc Sanacharibo exstructi et ex parte nuper effossi Sanacharibum utique commemorari cum Aegyptiis pugnantem eosdemque in fugam convertentem: de clade, quam tulerit, nihil prorsus traditum reperit Layard: quod minime mirum videri poterit, cum huiusmodi inscriptionibus plerumque laudes regum contineantur aut praeclara eorum facinora celebrentur. Neque vero inde Herodoteam de Assyriorum clade narrationem sacerdotum Memphiticorum vanitati adscriptam velim, id quod fecit Rawlinson (vid. J. a Gumpach: Abriss d. Babyl. Assyr. Gesch. p. 31 seq. 87 seq.); quamquam, temporum rationes si dispiciantur, haec omnia gravibus difficultatibus premi, negari vix poterit. Quodsi enim Anysis anno 961 a. Chr. n. (ut Larcherus ponit t. VII. p. 92) in regnum rediit annoque 954 a. Chr. n. probabiliter obiit, ubi continuo ei successit Setho, Sethonis huius aetas haudqua quam congruet cum Sanacharibi expeditione, quae in annum 712 a. Chr. incidit\*). Lacuna erit annorum ducentorum quadraginta intra Anysis mortem et regnum Sethonis. Quam lacunam ut explerent temporumque rationem in ordinem redigerent, vario modo tentarunt viri docti, quorum sententias refert Beck. l. l. Sunt, qui in ipso Herodoti textu lacunam esse statuant, quam initio capitis 124 ponit Buherius, initio capitis 141 Larcherus, ubi probabiliter traditum fuerit de regibus, qui vel intra Mycerinum et Asychin vel post Asychin ad Sethonem usque Aegypti regnum tenuerint. Equidem, si lacuna statuenda est in Herodoti libro, malim aliquid intercidisse post cap. 136, quae est sententia viri nobilissimi, Liberi Baronis de Reizenstein, accuratius exposita in schedis, quas ille nobiscum communicare voluit. In hac autem lacuna sex aut octo regum historiam Herodotum exposuisse, satis verisimiliter statuit idem vir doctissimus. Verum quidem est, scriptos Herodoti libros, qui ad nostra pervenerunt tempora, nulla lacunae indicia certa praebere; quapropter in eam olim incidi sententiam, ut in Herodoti quidem textu quidquam excidisse negarem, verum manca esse statuerem, quae ille a sacerdotibus edoctus in opus suum retulerit; quae si probentur, sacerdotum erit culpa, non Herodoti. Conf. infra II, 177, ubi similia quaedam Herodoto non indicata fuisse a sacerdotibus viri docti statuunt. Nec denique in hac tota causa illud erit praetermittendum, de quo iam in adnotatione ad II, 124 diximus, Nostrum minime in animo habuisse accuratam et ab omnibus partibus perfectam Aegypti historiam tradere, indeque etiam illum singulorum regum successionem non tam accurate servasse nec iustam temporum rationem habuisse videri: sed ea, quae ad historiam pertinent, reliquis rebus, quae in Aegypto ipsius animum maxime adverterant, enarrandis ita admiscuisse, ut ea, occasione quasi data, viderentur allata. - Caeterum multa in Herodoto esse depravata,

<sup>\*)</sup> Ita plerique statuunt viri docti, ac nuper quoque Schegg. l. l. p. 262. Conf. etiam Ewald: Geschichte des Volkes Israel. III, 1. p. 337 seq. 478 seq. A quibus ita discedit Bocckh (in Schmidt: Zeitschrift f. Geschichtswiss. II. p. 714), ut anno 710 a. Chr. n. Sanacharibi expeditionem adscribat; vel magis recedit Grotefend (Erlänterung einer Inschrift des letzten assyr. babyl. Königs aus Nimrud. Hannover 1853 p. 15), qui Sanacharibi cladem accidisse vult anno 695 ante Chr. n.; annum 680 a Chr. n. posuit Io. a Gumpach; vid. Abriss d. babyl. assyr. Gesch. p. 84. 114 seq. 157. Equidem de his decernere nolim.

quae libros hodieque cognitos excedunt, aliquoties iam monuimus et hoc loco iterum monendum censemus, si quis argumentum e librorum vetustorum auctoritate ductum opponere velit. Illud autem vix quemquam, qui Herodoteum locum attente perlegerit, dubitaturum esse confido, quin multum in eo turbatum fuerit, nec omnia ea videantur, quae pravis et imperfectis sacerdotum traditionibus adscribi possint.

# EXCURSUS XIV AD HERODOT. II, 148.

#### De labyrintho.

Veterem labyrinthum praeter Herodotum inprimis descripserunt Diodorus Siculus I, 61. 89. Strabo XVII. p. 811 s. p. 1155 coll. Pomp. Mel. I, 9 et Plin. H. N. XXXVI, 13, qui uterque ex Herodoti narratione potissimum pendet. Alia suppeditabit Zoega de obelisco. p. 418. not. 10, ubi recentiores quoque laudavit, qui de labyrintho retulerint, et Gatterer in Commentt. societat. reg. Gotting. Vol. IX. p. 54, qui potissimum Herodoti locum tractandum et explicandum sibi sumsit. vid. inprimis Beck. Anleit. z. Weltgesch. I. p. 721, et adde quae post Larcherum in not. ad Herodoti locum disputarunt docti Galli in Descript. de l'Eg. antiqq. livrais. III. tom. II. chap. XVII. sect. III. p. 32 seqq. Mannert. Geogr. d. Gr. u. Roem. X, 1 p. 430 et Letronne: Essai sur le plan et la disposition générale du labyrinthe etc. in nouvelles annales des voyages par Eyriès et Maltebrun t. VI. p. 133 seq., ubi etiam tabula aeri incisa adiecta est. His accedit Lepsius, de quo mox plura, et Bunsen: Egypts Place, in Universal History etc. II. p. 305 seqq. ac praecipue p. 313 seqq. ed. secund. (coll. II. p. 324 seqq. ed. prioris Germanic.), qui et labyrinthi delineationem, pyramidis imaginem ac denique regionis, in qua labyrinthus exstructus fuit, mappam adiecit. Wheeler: The geography of Herodot. p. 424 seq.

De tempore, quo labyrinthus sit exstructus, minime constat; sed valde probabile fit, iam ante dodecarchiam illum fuisse exstructum indeque ad antiquiora Aegypti monumenta, ut pyramides, alia id genus, esse referendum. Haud repetam, quas Beck. l. l. protulit diversas sententias de labyrinthi conditoribus; illud modo addam, Gallis quoque doctis (l. l. §. 4. p. 40) ita statuendum videri, ut labyrinthus dodecarchiae tempore minime adscribatur, quamvis partem illius fortasse refecerit Psammitichus, cum plures omnino reges temporum decursu aedificasse videantur; unde simul perspicuum, cur diversi conditores labyrinthi reges commemorentur. Nec alia fere de labyrinthi conditoribus fuit sensentia lablonskii, Vocc. Aegg. p. 124 seq. Sed Mannertum l. l. p. 438 si audias, dodecarchiae aetate exstructa est labyrinthi moles, cuius designatio ad duodecim regulos pertineat, perfectio ad unum Psammitichum adeoque etiam ad unum ex illius successoribus. Et postea idem Mannertus l. l. p. 441 hanc proponit coniecturam: eundem Memnonem, qui Memuonium et Thebis et Abydi exstruxerit, pro labyrinthi auctore atque conditore esse habendum. Quae quam incerta sint, neminem fu-

gere poterit: nec vero certiora mihi videntur, quae nuper a viris doctis prolata invenio: qui cum in ipsis veteris labyrinthi ruderibus regis nomen lapidi insculptum notis hieroglyphicis repertum esset: Ra-n ma, i. e. Amenemha, ab hoc ipso labyrinthum exstructum esse contenderunt eundemque prorsus habuerunt, qui in duodecima Manethonis dynastia recensetur Λάμαρις, octo annorum rex, ος τον έν Αρσενοίτη λαβύρινθον έαυτῷ τάφον κατεσκεύασεν (vid. Syncell. p. 59 seq. sive p. 111 seqq. ed. Bonn.), sive Λαχάρης sive Μάρης s. Μάρις: quae omnia ad unum idemque nomen redire volunt, quod apud Diodor. J, 61, 97 sonet Mévδης s. Μάζος, coll. I, 89, ubi Μηνάν invenimus, neque adeo diversum sit a Graeca voce Moiois sive Moeris, de qua conf. nott. ad Herod. II, 13. 100: hunc vero regem intra ann. 2194-2151 ante Chr. n. regnasse ponit Lepsius Chronolog. d. Aegypt. I. p. 262, qui idem quoque (Briefe über Aegypt. p. 79) Graecam Molocos vocem ex Aegyptia voce mere (i. e. aqua) ductam vel potius corruptam ponit. Neque aliter de labyrinthi conditore statuit Raoul Rochette in: Journal d. Sav. 1848. p. 310 seq. itemque Bunsen plura disputans l. supra l. Add. R. J. Fruin De Manethone Sebennyt. (Lugdun. Batav. 1847) p. 111 seq. coll. 32 seq., Osburn: Monumental history of Egypt. II. p. 41 seqq., Wheeler l.l. p. 426. Haec si sequamur, ad longe remotiora tempora pertinebit labyrinthus falsaque omnino retulisse putandus erit Herodotus, qui ad dodecarchiae aetate longe posteriorem sed ipsi propiorem labyrinthum exstructum refert: quem illo duodecimae dynastiae tempore iam exstisse si ponamus, vix integrum ad Herodoti usque aetatem pervenire potuisse recte iudicat Poitevin (Revue Archéologique XI. Ann. 1855 p. 737 seq.), a duodecim regulis regni sui monumentum relinquere cupientibus labyrinthum - denuo extructum esse ponens aliaque addens, unde quam incerta sint, quae Lepsius protulit, satis apparet. Quare in Herodoti auctoritate acquiescendum censeo, dum meliora atque certiora edoceamur.

De nomine labyrinthi varias in partes abeunt viri docti. Sunt enim, qui Graecum vocabulum esse contendant eoque significari velint quemvis locum, ex quo difficulter exitum reperire queas\*); alii e Coptica lingua vocis origines repetere malunt; alii denique, cum apud Manethonem, ut diximus, legatur, Lacharem sive Labarin, Aegypti regem, perfecisse labyrinthum, hinc commode exponi posse censent domicilium Labaris \*\*). Vid. praeter Beck. l. l. inprimis Iablonsk. Vocc. Aegg. p. 123 seq. ibique Te Water. p. 125 seq. not. r. Ipse Iablonskius (p. 125 l. l.) ea ex sententia, qua labyrinthi opus a pluribus Aegypti regibus paulatim fuerit absolutum, exponit: opus multorum vel magnae multitudinis; ab Israëlitis enim, quos permultos in Aegypto fuisse novi-

<sup>\*)</sup> Hinc Welcker, a voce λαῦρα, λαύρη derivans reddit: Gängewerk (Trilog. d. Aeschyl. p. 213). Add. O. Müller: Archaeolog. §. 50, 2. Osburn l. l. p. 45. Accessit R. J. Fruin De Manethon. Sebennyt. p. 114.

<sup>\*\*)</sup> Aegyptium labyrinthi nomen fuisse Ra-Mares, i. e. portam (domicilium, sepulcrum) Maris, unde factum Lamares, Labares, coniicit Bunsen l. l. p. 306.

mus (conf. Kxod. I, 7. 9. 12), videri exstructum; quod Aegyptios postmodo ita fuisse interpretatos, ut plurium et quidem duodecim principum opus dicerent labyrinthum. Nuper de labyrinthi voce sic statuit Sickler: Handbuch der alten Geogr. p. 797, ut exponeret: בְּלְרָה – בִּלְרָה (Lavah-Biranith), i. e. cohaesit arx, pro: cohaerens arx: das zusammenhängende Schloss oder Prachtgebäude!

Situm labyrinthi satis declarare videntur Herodoti verba: ollyov ύπλο της λίμνης της Moioιος et quae sequentur. Quare quod Danvillius duplicem labyrinthum fuisse olim statuebat, Herodotique labyrinthum Heracleopolitano nomo adscriptum volebat prope septentrionalem terminum eius canalis, qui nunc quidem appelletur Bathen, lapsum fuisse virum egregium ipsa Herodoti verba atque Strabonis facile evincunt. Unum tantum in Aegypto commemorari labyrinthum a veteribus recte posuit Zoega de obell. p. 418 not. 10 hoc addens: reliquias eius primum detexisse Lucam prope Moeridis lacum eo loco, qui nunc dicatur Kesr-Caron, i. e. arx Carunis. Nam multum olim disceptatum est inter viros doctos, labyrinthi utrum ulla omnino supersint rudera necne; vid. modo Beck. l. l. p. 722 et Zoega l. l. Nostra aetate accuratius in haec inquisiverunt docti Galli l. l. p. 32. Minime enim eo loco, ubi Lucas aliique rudera labyrinthi detexisse sibi videbantur, labyrinthi reliquias esse quaerendas docent; quae prope Kesr-Caron (sive Kaser-Keroun) inveniantur rudera, ea ad templa pertinere nunc diruta. Vid. Iomard. l. l. p. 13 seqq. coll. Ritter: Erdkunde I. p. 810 seq. et L. de Laborde in Revue française 1829. Janv. p. 70. Labyrinthum eo potius loco fuisse existimant, nbi canalis in Moeridis lacum se infundat et pyramis adhuc conspiciatur quatuor laterum. Magnos ruderum lapidumque cumulos illic coacervatos esse, conspicuos haud longe a vico Haouarak, ut in . quibus vel singulae quaedam partes operis plane destructi discerni queant. Arabes autem, qui thesauros subterraneos in hoc aedificio latere putaverint, illud vastasse iidem viri docti suspicantur. Vid. Descript. de l'Eg. l. l. p. 32 seqq., Ritter. l. l. l p. 798 seq., Mannert. l. l. p. 413 seq. Belzonium si audias, in occidentali lacus parte haud longe a loco Tirsa, ubi multae sunt columnarum reliquiae, labyrinthus exstructus esse videtur. Conf. J. de Hammer. in Annall. Viennenss. vol. XLV (1829). p. 31. Qui post Gallos illos doctos Aegyptum perlustrarunt, vix labyrinthum attigerunt, cuius situm recte indicavit unus Wilkinson (Topography of Thebes p. 355. Manners and Cust. sec. ser. II. p. 158) prope pyramidem illam, quae adhuc conspicitur non admodum remota a vico Haouarak sive (ut scribit ille Anglice) Howara, qui unius ferme milliarii Anglici spatio distat ab urbe Crocodilopoli s. Fayoum. Accuratius omnem hanc regionem perquisivit Lepsius, qui in ipsis labyrinthi ruderibus longius commoratus hoc ipso, quo dixi, loco, iuxta pyramidem illam, maximam ruderum longe lateque dispersorum molem, quae a pyramidis fastigio bene conspici potest, invenit simulque infinitarum cellarum vel maiorum vel minorum reliquias, ipsosque lapides regis, quem diximus, nomen declarantes, ut de labyrintho nunc dubitari nequeat. Conspectum ruderum aere expressum exhibuit idem vir doctus in opere splendidissimo, cuius iam in Excursu XII de pyramidd. ad II, 124 mentionem fecimus, Abth. II. tab. IV; accuratiorem enarrationem adhuc exspectamus; pauca de his ille tradidit in: Briefe aus Aegypten etc. p. 74 seq. coll. Allgem. Zeitung 1843. Beilag. 11. Aug. p. 1744 seq.

De ipso labyrinthi usu diximus in not. ad II, 148.



# EXCURSUS XV AD HERODOT. II, 159.

Καὶ Σύροισι πεζη ὁ Νεκως συμβαλων εν Μαγδόλω ενίκησε· μετὰ δὲ την μάτην Κάδυτιν πόλιν της Συρίης εοῦσαν μεγάλην είλε.

Magdolus urbs memoratur in Antonin. itiner. p. 178 duodecim milibus remota a Pelusio orientem versus; unde iure in confiniis Aegypti inferioris Syriam versus erit collocanda. Nec alia est, quae a Stephano Byzantino indicatur s. v. et in sacrae scripturae aliquot locis, ubi vocatur למבול Vid. Gesen. in Lexic. Hebraic. p. 429 coll. Champoll. l'Egypt. s. l. Phar. II. p. 79 et Valcken. in scriptione mox laudanda §. 7. 9. p. 159 seq. Et vetus nomen in hodierna loci appellatione Ras el Moyek (in orientali ac meridionali recessu lacus Menzaleh) latere existimat Mannert: Geogr. d. Gr. u. Roem. X, 1. p. 489.

Sed ab ea urbe probe distinguenda est alia urbs, quae in sacris literis appellatur מְנְהֵדּל sive Μαγεδδώ, ad Manassitarum tribum pertinens, ad montem Carmelum sita, ex quo ipso porrigitur planities Iessrel, in qua Iosiam a Necone victum fuisse loci sacrae scripturae supra (in nott. ad II, 159) laudati evincunt. Namque haec planities, quae a monte Carmelo septentrionem atque orientem versus ad Jordanum usque protenditur, ei sanequam permeanda est, qui ex Aegypto Assyriam petit atque Babyloniam, indeque illa pluribus proeliis et plurium regum cladibus insignis fuit. Nunc vocatur Merdsch Ibn Amer, i. e. pratum filu Ameri. Plura Iahn. Biblisch. Archaeolog. I. p. 142 et Rosenmüller. Bibl. Alterthumskunde II, 1, p. 149 coll. Valcken. l. l. §. 10. p. 160 seq. Raumer: Palaestin. p. 35. 142 ed. tert. Winer: Bibl. Realworterbuch. T. II. s. v. Megiddo. Hanc vero planitiem in Herodoteo loco, ubi ad Magdolum regem victoriam reportasse legimus, intelligendam esse vix dubium, ant, ut Valckenarii utar verbis, tuto adfirmari licet, cum de Aegyptia urbe Magdolo ne cogitandum quidem sit, quamvis nomen ipsum Magdoli, quod apud Herodotum exstat, magis conveniat oppido in Aegypti confiniis sito. Quod hoc Herodoteo loco qui intelligendum esse censerent, haud quidem defuere, sacrae scripturae locis, ubi Megiddo memoratur, ita commutatis, ut cum ipsorum sententia convenirent. Conf. Rosenmüller. l. l. II, 2. p. 99 seq. not. 204. At vero praeter codicum auctoritatem ipsa obloquitur res, cum ab omni verisimili abhorreat, Iudaicum regem usque ad Aegypti confinia obviam ivisse Aegyptiorum regi, quem potius a transitu per terram Iudaicam ipsam prohibiturus erat in campis, per quos aditus pateret ad Assyriam. Quae cum ita sint, proelium, de quo agitur, in campis prope Megiddo commissum esse vix dubium;

quam urbem (Megiddo) indicaturus Herodotus haud scio an confudisse censendus sit cum altera illa urbe (Migdol s. Magdolo), quae in Aegypti confiniis sita ipsi melius sane innotuerat, oram maritimam cum bene perlustrasset, ad interiores autem Palaestinae tractus minime penetrasse videatur, nec omnino ullam accuratiorem huius terrae cognitionem acquisivisse. Tu conf. Larcher. tom. VII. p. 114 seq. VIII. p. 311 seq., qui idem Herodotum utramque urbem confudisse statuit. Neque aliter iudicasse video Wheeler: Geography of Herodot. p. 249. 250. 378, Rosellinium Mon. storic. II. p. 133, Hengstenberg: Die Bücher Mosis p. 58 seqq. ipsumque Wilkinson (Manners etc. I. p. 162 seq.), qui de urbe Megiddo hic cogitandum esse declarat. Ab utraque sententia, tam ab ea, quae ad Magdolum (prope Pelusium), quam ab ea, quae ad urbem Megiddo pugnam, quam memorat Herodotus, commissam esse vult, ita discedit C. Cless: De coloniis Iudaeorr. in Aepypt. (Stuttgardt 1832) p. 7 seq., ut pugnae locum fuisse statuat ad oppidum Migdal, quod ad tribum Gad pertinuerit atque ab Azoto urbe Psammitichi armis expugnata (Herodot. II, 157) viaque in Syriam ferente prope abfuerit. Chr. H. Kalkar (Lamentatt. Havn. 1836. p. 9) intelligi vult oppidum Magdiel, inter Doram et Eleutheropolin situm haud procul ab urbe Megiddo; Ewald de vico Medjdel meridiem versus ab Acca sito cogitat, probatque Thenius in: Commentt. ad II Regg. 23, 29. p. 437.

Cadytis urbs infra quoque commemoratur III, 5 et Sardibus haud multo inferior praedicatur. Qui locus quantopere viros doctos exercuerit, dici vix potest. Alii enim indicari putabant Circesium, alii Kades, exiguum in Galilaea oppidum, alii Gath (quae urbs tempore prophetae Amos iam deserta fuisse videtur, nec omnino unquam magna fuit et celebris), alii Gazam, Philistinorum urbem prope mare sitam et satis nobilem, alii denique Hierosolyma, urbem sane maximam in illis regionibus, quam prae caeteris hic commemorari par erat quamque ab Aegyptiorum rege captam fuisse universa sacrae scripturae narratio arguere videtur, licet expressa urbis et obsessae et captae nulla fiat mentio\*). Neque in nomine haerendum, cum Káðvris nihil aliud esse videatur atque corruptum urbis nomen קקרוֹטָי (מַקרוֹטַי (מַקרוֹטַ ), id est: urbs sancta, quo eodem nomine (El Kods) adhuc ab Arabibus urbem appellari constat \*\*). Itaque iis viris doctis adstipulandum censeo, qui Hierosolyma utroque loco (II, 159 et III, 5) ab Herodoto indicari statuunt. Vid. Rennel I. 1.

<sup>\*)</sup> Negat Hitzig in Comment. laud. p. 11 seq., Hierosolyma ipsa expugnata esse a Necone; sed opponit Cless. l. l. p. 8 sacrae scripturae locos (II Regg. XXIII, 33. II Chronic. 36, 3 seqq.) ipsumque Eusebium in Chronic. p. 145 scribentem: οὐτος (Νεχαώ) είχε τὴν Ἱερουσαλήμ. Vid. supra nott. ad II, 158 init.

<sup>\*\*)</sup> Conf. modo Tobler: Topographie v. Jerusal. I. p. 2 et vid. Nehem. XI, 1. 18; inde είς τὴν ἀγίαν πόλιν dixit Matthaeus Evangel. IV, 1, Hierosolyma intelligens; quae eadem urbs Ἱεράπολις vocatur apud Philon. Opp. II. p. 524.

p. 487. Rosenmüller. l. l. II, 2. p. 99. 203 seq. Heeren. Ideen I, 2. p. 114. 11, 2. p. 402. Dahlmann. Herod. p. 75. Valckenar. in peculiari scriptione. quae inserta legitur Specimm. accadd. Franecq. 1737. nro. 2 et in Opuscc. (Lips. 1808) t. I. p. 152 seqq. inprimis p. 165 seqq. 170 seq. et ante Valckenarium Harenberg. in Biblioth. Brem. VI. fasc. II. p. 282 seqq. Alias aliorum sententias praebet Wesseling. in not. ad Herod. II, 159 et 1II, 5 et Heyse Quaest. Herod. I. p. 94-96, qui ipse in Herodoti locis Gazam intelligi vult; quam urbem mari proximam si indicare voluisset Herodotus, suo certe opinor nomine indicasset, cum oram maritimam totumque illum tractum ipse perlustrasse indeque accuratius cognovisse putandus sit. Nec moveor iis, quae disputavit Billerbeck. in diss. Asiae Herod. difficil. p. 7, ubi Gazam urbem indicari idem contendit, et quae postmodo peculiari scriptione disseruit F. Hitzig.: "de Cadyti urbe Herodotea" Gotting. 1829, qui et ipse non nisi Gazam hic intelligi posse opinatur adeoque Herodoteam urbis appellationem ex ipso Gazae nomine derivatam vult. Quam eandem sententiam idem vir doctus denno exposait tuerique studait in: Urgeschichte u. Mytholog. d. Philist. p. 95 seqq. multisque adeo persuasit viris doctis Gazam utroque Herodoteo loco intelligi statuentibus; cf. Klausen ad Hecataei fragm. p. 115. Schneidler: Der Untergang des Reichs Juda (Breslau 1851) p. 58, Rawlinson in: Outline of the history of Assyria (Lond. 1832) p. 21 sive: Io. a Gumpach: Abriss d. Babylon. Assyr. Geschichte p. 28, Thenius ad II Regg. XXIII, 29. p. 439. Ritter: Erdkunde XVI, 1. p. 57. Quibus accessit Stark (Gaza p. 218 seqq.), non nisi Gazam intelligi posse ratus idque quam maxime evincere conatus; quas vero rationes attulit ad sententiam firmandam. eas sumtas mihi potius videri quam probatas dixi in: Heidelbergg. Jahrbb. 1853 p. 373 seq., neque sane quemquam fore existimo, qui Herodoteam narrationem cum Sacrae scripturae testimoniis si contenderit nec opinione praeiudicata captus sit, aliam urbem atque Hierosolyma voce Cadytios designari potuisse credat: quam ipsam vocem qui ex Gaza repetunt unamque adeo eandemque pronuntiant (ut Hitzig, Rawlinson, alii), mihi quidem haudquaquam persuaserunt; ac dubitarunt Winer (Bibl. Realworterb. I. p. 642), alii orientalium literarum periti. Neque praetermittenda erunt, quae alii viri docti protulerunt, Hierosolyma hic unice intelligi posse probaturi: Keil, Apologetische Versuche über die Bücher d. Chronic. (Berlin 1833) p. 434 seqq., Kalkar l. l. p. 12 seqq., Hoffmann in: Theolog. Studien u. Kritik. 1839. p. 396 seqq., Bertheau: Zur Gesch. d. Israelit. p. 378, Henry Holland in: Transactions of the royal society of literat. Sec. Series II. p. 59 seqq. Add. Wilkinson: Manners etc. I. p. 165, Raumer: Palaestin. p. 3 ed. tert., Grote: History of Greece. III. p. 438. Gazam intelligi posse negat quoque Quatremère (Journal d. Savans 1846. p. 415 seq.), qui ipse de urbe Philistaea, in sacris libris crebrius commemorata, Gath, quae aliquot horarum spatio remota fuisse dicitur ab hodierna Iaffa, cogitat negatque pugnam a Necone ad Magdolum (quam urbem prope Pelusium sitam esse vult) commissam, eam fuisse, in qua Iosias rex occubuerit, indeque etiam Syros, quos appellat Herodotus II, 159, non Iudaeos sed

Philistaeos fuisse ponit. De quibus ipse viderit vir doctus. Alius vir doctus (William Ewing in: Classical Museum IV. p. 93 seq.) Cadytin Herodoteam transfert ad vicum Kedesk in monte Naphtali terrae Gallilaeae, de quo vid. Ios. XX, 7. Iudd. IV, 6; parum recte, ut ostendit Wheeler: Geography of Herodot. p. 249 seq., qui ipse in Rawlinsoni partes abit Gasamque inde h. l. intelligi vult. Quae cum nuspiam alio nomine commemoretur, forsitan portum huius urbis, cuius nomen Maiumas s. Maimas, posteris temporibus per Káðvuv intelligi posse suspicatur Ewald: Gesch. d. Volkes Israel. III, 1. p. 418.

### EXCURSUS XVI AD HERODOT. II, 175.

#### De Sphingibus.

Valde advertit viros doctos, quod apud Herodotum II, 175. Amasis rex praeter colossos dedicasse dicitur ανδρόσφιγγας περιμήπεας\*), i. e. sphinges viri speciem referentes ingenti mole, cum valgo non nisi Sphinges femineas cognitas haberent, adeo ut Schweighaeuserus in voce ἀνδρόσφιγγες priorem vocis partem non ad masculum genus referri vellet, sed ἀνδρόσφιγγας haud alios esse atque ἀνθρωπόσφιγγας (si quis ita diceret) contenderet, i. e. Sphinges humanam speciem referentes, nullo generis discrimine facto. Atque iam longe antea Winckelmann. (Geschichte d. Kunst. I Opp. T. III) p. 93 consulto sic Nostrum dixisse putavit, cum declarare voluisset Sphinges utriusque generis, muliebris propter faciem, virilis propter reliquas corporis partes: ubi recte annotavit Fea (l. l. p. 329), Sphinges utriusque generis, et masculi et feminei, per Aegyptum reperiri neque etiam ad significationem multum omnino interesse, sive mascula sive feminea iisdem tribuatur facies. Equidem a Schweighaeuseri sententia ita discedo, ut consulto Nostrum dixisse putem ανδρόσφιγγας, i. e. Sphinges viri speciem praebentes: in quo respexisse mihi videtur Herodotus non tam ad Graecos, quos Sphinges faciei virgineae plerumque formare ipse bene noverat, quam ad Aegyptios, qui quod nunc quidem satis constat, non tantum Sphinges faciei virgineae, quales descripsit Aelianus \*\*), verum masculae etiam faciei aliorumque adeo animalium Sphinges finxerunt lapideque expresserunt. Qui primi de Aegyptiorum Sphingibus accuratiora retulerunt viri docti Galli \*\*\*), inter Sphingum statuas, quas ut aliis locis ita potissimum inter reliquias veterum Thebarum in orientali Nili ripa ad vicos, qui nunc vocantur Luxor et Karnac, iunctos illos quidem quasi serie Sphingum continuata, conspexerant plurimas, duplex genus di-

<sup>\*)</sup> De hac voce conf. etiam II, 108 ibique nott.

\*\*) De Nat. Animall. XII, 7: καὶ τὴν σφίγγα μέντοι τὴν διφτῆ Αἰγύπτιοί τε χειφουφγοὶ γλύφοντες καὶ Θηβαῖον μῦθον κομπάζοντες δίμοφον ἡμῖν πειφώνται δεικνύναι, σεμνύνοντες τἢ τε τοῦ παφθενωποῦ
καὶ τῆ τοῦ λεοντοειδοῦς σώματος κράσει αὐτήν.

\*\*\*) Jollois et Devilliers in Descript. del l'Egypt. Antiquit. I. Livr. 2.
chap. IX. sect. VIII. §. III. art. 2. p. 254 seqq. Antea de Acgyptiorum ac
Graccorum Sphingibus exposuerat Zoüga Numm. Acgyptt. p. 140 seqq.,
quae eadem nunc leguntur, aucta nonnullis aliis, in H. Stephani Thes.
Ling. Graec. VII. p. 1615 seq. ed. Dindorf. Ling. Graec. VII. p. 1615 seq. ed. Dindorf.

stinguunt, unum, quod caput arietinum leonino corpori impositum exhibet; alterum, quod muliebre caput leonino corpori inditum praebet: tales vero Sphinges, quales Herodoti locus indicat, ἀνδρόσφιγγας, i. e. viri caput ferentes, Thebis certe se vidisse negant \*). Qui post illos omnem Aegyptum eiusque monumenta vetusta accurate perscrutatus est Wilkinson \*\*), triplex Sphingum genus per Aegyptum observavit, unum, in quo leonino corpori impositum est corpus humanum, alterum, quod arietis, tertium, quod accipitris fert caput leonino corpori additum, sive: Androsphinges, Criosphinges, Hieracosphinges; Sphingis vero figura cum ad regiam dignitatem declarandam ipsumque regem adeo repraesentandum valeat, adeo ut in notis hieroglyphicis Sphingis figura domini regisve notio significetur \*\*\*), Sphinges inde masculos esse debere, idem vir doctus pronuntiat, ἀνδρόσφιγγας, ut Herodotus loquitur. Atque, alia ut taceam, miranda illa Sphingis moles, quae e saxo exsculpta ante pyramides cernitur, hominis adeoque viri faciem ostendit †): masculosque Sphinges solos fere per Aegyptum inveniri recte contendit Seyffarth ††) atque Champollio †††). Itaque recte Herodotus ἀνδρύσφιγγας dixit Sphingum statuas, quae viri faciem utique prae se ferebant. His igitur Sphingum figuris humanum vel etiam arietinum caput leonino corpori impositum praebentibus, magnitudine sua atque ambitu colossos fere aequantibus quid omnino Aegyptii indicare voluerint quidve omnino spectarint, si quaeramus menteque simul reputemus, huiusmodi figuras ex hominum aeque ac beluarum partibus compositas apud Aegyptios non minus frequenter quam apud Assyrios, Persas, alios reperiri, altius quid tesseraria ratione significari, quod ad religiones et sacra deorum pertineat, dubitari vix poterit. Itaque Galli illi Sphinges ad sidera atque Zodiacum \*), inprimis ad Solem revocare studuerunt, ad quem

<sup>\*)</sup> l. l. p. 258.

<sup>\*\*)</sup> Manners etc. III. p. 23. Sec. Ser. II. p. 200 seqq. Anglo viro docto adstipulatur Ampère in: Revue d. deux mondes (1846) T. XVI. p. 683 seqq.

<sup>\*\*\*)</sup> De quo tamen dubitat E. C. Ravenshaw, qui de Sphingibus disseruit in Journ. of the Asiatic Society XVI, 1. p. 104.

<sup>†)</sup> Vide Revue Archéolog. X. p. 715 seqq.

<sup>††)</sup> Beiträge zur Gesch. d. alt. Aegypt. II. p. 187. Triplicem Sphingem exhibet Guigniaut: Religions d'Antiquités etc. T. IV. P. 2. pl. XLI, ubi exhibetur nr. 170 Sphinx, cuius corpori leonino arietinum caput impositum est, nr. 169 Sphinx faciei virgineae et nr. 170 Sphinx viri caput leonino corpori impositum monstrans; cf. Explication ibid. P. 1. p. 53 seq. coll. T. I. P. 2. p. 503.

<sup>†††)</sup> Pantheon Egyptien Pl. 24. E. (ubi talis Sphingis masculi ac barbati imaginem exhibuit): "la tête humaine de la plus grande partie de Sphinx de travail véritablement Egyptien, est une tête mâle, charactérisée par la barbe."

<sup>\*)</sup> Inde quoque Fea l. supra l. Sphinge, quod leonis et virginis humanae partes habet, duo Zodiaci signa, leonem et virginem, declarari statuerat.

vel arietinum caput non minus quam leoninum corpus duceret ipsique arietes integri e lapide conformati et Sphinges, quales ante templa ab Aegyptiis collocari solebant \*). Ad Solem spectare eiusque imaginem sive symbolum exhibere Sphingem eumque masculum docent inscriptiones illius Sphingis, quem in rupe exsculptum supra commemoravimus, vernaculo sermone nunc redditae a Brugschio \*\*); in his enim Sphinx praedicatur Har-em-chu, i. e. Horus in Solis monte s. Horus fulgens. Itaque a vero aberrare mihi non videor, cum Sphingum simulacra ad templorum introitum posita ad Solem sive deos solares, ad quos Iuppiter Ammon quoque pertinet, pertinere et horum deorum in honorem constituta credam; eos vero admodum falli existimo, qui Sphingis formam ex simiarum genere quodam, quod per interioris Africae atque Aethiopicae terrae tractus reperiatur eodemque Sphingum nomine declaretur \*\*\*), repetere atque inde etiam tesserariam Sphingum significationem ita deducere studuerint, ut ad bestiarum cultum haec simulacra referrent, parum illi quidem reputantes, has simias, quae postero tantum aevo Graecis Romanisve ex Aegypto in Aethiopiam proficiscentibus innotuerint, eadem voce Graeca Sphingum designari propter similitudinem quandam, quam inter has simias atque Sphingum statuas per Aegyptum obvias intercedere putarent. Ac recte monuit Ehrenberg +), de hoc simiarum genere disserens, Aegyptiorum Sphingem minime pro simiae sacrae effigie haberi posse.

Sed illius significationis, quam Sphingum simulacris per Aegyptum obviis tributam esse modo dixi, Graeci aut ignari aut obliti, alia, quae Sphingis imagine declarari vellent, excogitarunt, cum Sphingem roboris  $(\mathring{a}\lambda \imath \tilde{\eta}_S)$  et intelligentiae  $(\sigma v v \acute{\epsilon} \sigma \epsilon \omega_S)$  symbolum esse dicerent, quia Sphinx corpus habeat leonis, qui ipse est ,,  $\mathring{a}\lambda \imath \tilde{\eta}_S$  xal  $\acute{\epsilon} \omega \mu \eta_S$   $\sigma \acute{\nu} \mu \beta o \lambda o v$ , et faciem humanam, teste Clemente Alexandrino Stromatt. V, 7. §. 43. p. 242

<sup>\*)</sup> Strab. XVII. p. 805 s. p. 1158, ubi de area, quae ante Aegyptiorum templa extenditur, loquitur: διὰ τοῦ μήπους παντὸς έξης ἐφ΄ ἐκάτερα τοῦ πλάτους σφίγγες ίδουνται λίδιναι, πήχεις εἴκοσιν ἡ μικρῷ πλείους ἀπ' ἀλλήλων ἀπέχουσαι ῶσθ΄ ἔνα μὲν ἐκ δεξιῶν εἶναι στίχον τῶν σφιγγῶν, ἔνα δ΄ ἐξ εὐωνύμων: quae vera esse testantur Galli viri docti l. supra l. Herodotus ipse IV, 70 in Borysthenitarum urbe Sphinges ac Gryphos commemorat e marmore factos et circa regis palatium stantes: de qua re admonuit quoque Curtius: Gesch. d. Wegbaues bei d. Griech. p. 85. Fuit autem ille rex Bacchicorum sacrorum studiosissimus.

<sup>\*\*)</sup> Reisebericht. aus Aegypt. p. 35. 334 seq. 338. Conf. ctiam Osburn: Monumental history of Egypt. II. p. 319 seqq., Champollion l. supra laud.

<sup>\*\*\*)</sup> Conf. Strab. XVII. p. 775. Diodor. Sic. III, 35, qui de his sphingibus ita scribit: ταίς δὲ μοφφαίς ὑπάρχουσιν οὐκ ἀνόμοιοι ταίς γραφομέναις, μόνον δὲ ταὶς δασύτησι διαλλάττουσι. Plin. Hist. Nat. VIII, 21, 30. Pompon. Mel. III, 9.

<sup>†)</sup> Denkschrift. d. Berlin. Akad. d. Wissenschaft. anni 1833. p. 359.

(p. 671 Pott.), qui idem alio loco (V, 5, 31. p. 240 s. p. 664 Pott.) Sphinges scribit ab Aegyptiis ante templa collocari ,,ώς αίνιγματώδους του περί Θεοῦ λόγου και ἀσαφοῦς ὄντος": quae eadem quoque habet Plutarch. De Isid. et Osirid. cap. 9. p. 354, ducta illa quidem ex ea Graecorum opinione, qua Sphingi, cuius imaginem femineam semper expresserunt, reconditioris atque arcanae cuiusdam sapientiae altiorisque omnino scientiae notionem adiungerent eamque vel malam in partem acciperent, τήν πουψίνοον καὶ μερικήν κεκρυμμένην κακίαν (ut ait Schol. ad Hesiod. Theog. 327) intelligentes, qua ipsi homines perdantur atque in exitium trahantur; Sphinx vero inde celebratur virgo vaticinans, quae oracula atque aenigmata edit, ποικιλωδός s. χρησμωδός παρθένος \*), homines solvendorum aenigmatum imperitos prosternens atque enecans: quod de humanis victimis Sphingi oblatis sunt qui intelligant. Etenim ad primitivam Graecae Sphingis, cuius praecipuus utique in Thebanorum fabulis est locus, notionem si regrediamur, haud scio an Thebana illa Sphinx, quam ἀπὸ τῶν ἐσχάτων μερῶν τῆς Αίθιοπίας venisse cecinerat Pisander (in Schol. ad Euripid. Phoeniss. 1748), monstris illis omnino sit accensenda, quibus immanes naturae vires, hominibus aeque ac beluis omnique naturae perniciosas atque humanis viribus vix coercendas exprimere voluerunt veteres Graeci, qui inde ex variis et beluarum et hominum membris vel auctis vel mirum in modum mutatis talia monstrorum corpora componebant; Sphingem igitur eodem referemus, quo draconem illum Delphicum, Chimaeram, Echidnam, Typhonem, alia, qualia feracissimum Graecorum ingenium protulit; neque mirabimur Apollodorum (III, 5, 8. §. 2), Sphingem qui scribit a Iunone (i. e. ab aëre) missam esse \*\*), ortam Typhone patre et Echidna matre, cuius loco Chimaeram ponit Schol. ad Hesiod. Theogon. 326; quod vero apud Aegyptios, a quibus omnino Sphingem ad Graecos pervenisse credam, ad Solem solaresque deos spectare Sphingem supra diximus, id quidem vel ad Graecorum Sphingem pertinere videtur, quae et ipsa ad Solem spectat eamque Solis vim nimiam ac nocivam declarat \*\*\*), quae aestivo praesertim tempore grassatur valdeque calore suo urit pravosque excitat vapores, quibus aër corrumpitur omneque pestis ac luis genus excitatur, quod homines aeque atque animalia consumat et quasi suffocet, adeo ut omnis natura langueat. Id vero ipsum declarari putamus vocabulo Sphingis non Aegyptio (quod quidem Neb, i. e. dominum, fuisse volunt), sed vere

<sup>\*)</sup> Vid. Sophocl. Oed. R. 130. 1200. Schol. ad Euripid. Phoeniss. 1760 et conf. Stoll: Ueber d. ursprüngliche Bedeutung des Ares p. 45.

<sup>\*\*)</sup> Ita Pisander quoque tradiderat l. supra l. A Dionyso Sphingem missam esse narraverat Lycus, teste Schol. ad Hesiod. Theogon. 326. Martem potius fuisse, qui Sphingem Thebanis immiserit, ex ipsa Martis natura colligi vult Stoll. l. l. p. 20 seq.

<sup>\*\*\*)</sup> Quare assentiri nequeo Forchhammero, qui Graecorum Sphinge frigoris constringentis daemonem declarari vult; vid. Allgem. Monatsschrift (1852) p. 208 seqq. inprimis p. 219. Topograph. Thebb. heptapyl. (1854) p. 14.

Graeco\*), quod Anginam haud scio an recte reddiderit God. Hermannus (Opuscull. II. p. 181) probaveritque Car. Fr. Hermannus (Quaest. Oedipodd. p. 112), vernaculo sermone exposuerit Car. Od. Mueller. (Orchomen. p. 121): die Würgerin, si quidem Σφίγξ einsdem stirpis est atque verbum σφίγγω, quod constringendi vi adhibitum invenimus \*\*), indeque eam vim habet, quae, ut C. F. Hermanni utar verbis, homines constringendo suffocat atque enecat. Itaque pestem grassantem divinitus immissam Sphinge indicari statuerunt quoque E. Braun (Griech. Götterlehre S. 116) et Stoll. l. supra l. p. 20. Qua peste ex prava aëris conditione nimiaque solis vi exorta qui homines absumuntur, ignari remediorum illi quidem, quibus talia mala avertant, eos a Sphinge devorari, expediendi aenigmatis a Sphinge propositi inscios, fabula declarat: nisi malis cum C. F. Hermanno \*\*\*) de victimis humanis cogitare irato numini oblatis, quibus mala illa avertantur. His vero finem allatum esse ab Oedipode, altero quasi Apolline, qui aenigmatis illius solutione reperta Sphingem ut se deliceret effecit, tradit eadem fabula: quae quid omnino valeat, cum satis perspicuum esse putem, nolo nunc amplius ea persequi, quae ab Aegyptiorum Sphinge utique aliena sunt, nec magis recensere in animo est varias Sphingum imagines a Graecis artificibus formatas et ab Aegyptiorum Sphingibus nonnihil discedentes †); quod satis

<sup>\*)</sup> Aegyptiam vocem, non Graecam, haberi voluit Iablonski Voce. Aegyptt. p. 333 (p. CCLXXXIII in Thes. L. Gr. Stephan. T. I ed. Londinens.), quamquam veram denominationis rationem neque ipse neque ab eo consultus La Crozius reddere potuit: alia quaedam etiam addidit Te Water l. l. Mihi Graeca prorsus videtur vox, ad quam id quoque pertinere credo, quod Sphingem (Σφίγγα) Boeotos dixisse Φίκα traduut Scholia ad Hesiod. Theogon. et ad Euripid. Phoeniss. l. supra l. Unde in ipso Hesiodo, dudum suadente Graevio (Lectt. Hesiodd. cap. 24), nunc repositum est vers. 326 Φίκ. όλοἡν pro Σφίγγ όλοἡν, quam eandem Φίκειον τέρας dixit Lycophron Cassandr. 1463. Namque mons Boeotiae, ubi Sphinx (Φίξ) commorari putabatur, Φίκιον ὄφος dicebatur testibus Schol. ad Hesiod. l. l. atque ipso qui fertur Hesiodo in Scut. 31. Stephanus Byzant. Φίκειον, ὄφος Βοιωτίας, καὶ διὰ διφθόγγον καὶ διὰ βραχέος τοῦ ἔ. τὸ ἐθνικὸν Φικειενς [καὶ Φικιενς]. Festus quoque haec habet: ,,Picati appellantur quidam, quorum pedes formati sunt in speciem Sphingum, quod eas Dorii phicas vocant". Inde apud Plutarch Morall. p. 988 A. Φύκιον corrigendum erit in Φίκιον, sed in Palaephat. Incredibb. cap. 7 retinendum Σφίγγιον ὄφος, quod idem commemorat Pausanias IX, 26, 2 Sphingis Thebanae fabulam enarrans.

\*\*) Conf. Aeschyl. Prometh. 58. Plat. Tim. p. 58 A. Plura vid. in

Pausanias IX, 26, 2 Sphingis Thebanae tadulam enarrans.

\*\*) Conf. Aeschyl. Prometh. 58. Plat. Tim. p. 58 A. Plura vid. in Thesauro Ling. Graec. VII. p. 1612 Dindorf.

\*\*\*) 1. supra l. p. 115. Conf. quoque Stoll. l. l. p. 42. 45.

†) Sphinx, teste Apollodoro l. supra l., είχε δὲ πρόσωπον μὲν γυναικὸς, στήθος δὲ καὶ βάσιν καὶ οὐρὰν ἰέοντος καὶ πτέρυγας ὅρνιθος. Unde Tzetz. ad Lycophron. 7: τὴν δὲ Σφίγγα ἰέγουσιν ἔχειν είδος ὅπισθεν μὲν λέοντος, ἔμπροσθε δὲ ἀνθρώπου, γυπὸς ὄνυζας, πτέρυγας ἀξτοῦ καὶ τοιαῦτα τεράστια, ut rescripsit C. F. Hermann. l. l. p. 112. Apud Palaephat. Incredd. cap. 7 Sphinx dicitur θηρίον — σῶμα μὲν ἔχον ὡς κυνὸς κεφαλὴν δὲ καὶ πρόσωπον κόρης, πτέρυγας ὕρνιθος, φωνὴν δὲ ἀνθοώπου. ανθοώπου.

monstrant plurima Sphingis Graecae monumenta, quae adhuc supersunt, collecta ab I. Overbeck in: Gallerie heroisch. Bildwerk. d. alt. Kunst. I. p. 15 seqq. Ac plura de Graeca Sphinge qui desiderat, is adeat Car. Fr. Hermann. Quaest. Oedipp. p. 110 seq., Lassaulx: Ueber den Sinn der Oedipussage p 9 (Academische Abhandll. p. 368 seqq.), Creuzer: Symbol. II. p. 217 ed. tert., Voss: Mytholog. Brief. II. p. 22—34, Preller: Griechische Mytholog. II. p. 240, Scheiffele in Pauly: Realencyclopaed. VI, 2. p. 1375 seq., G. Jaep: Die Griechische Sphinx. Götting. 1854.



LIPSIAE, EX OFFICINA B. G. TEUBNERI.

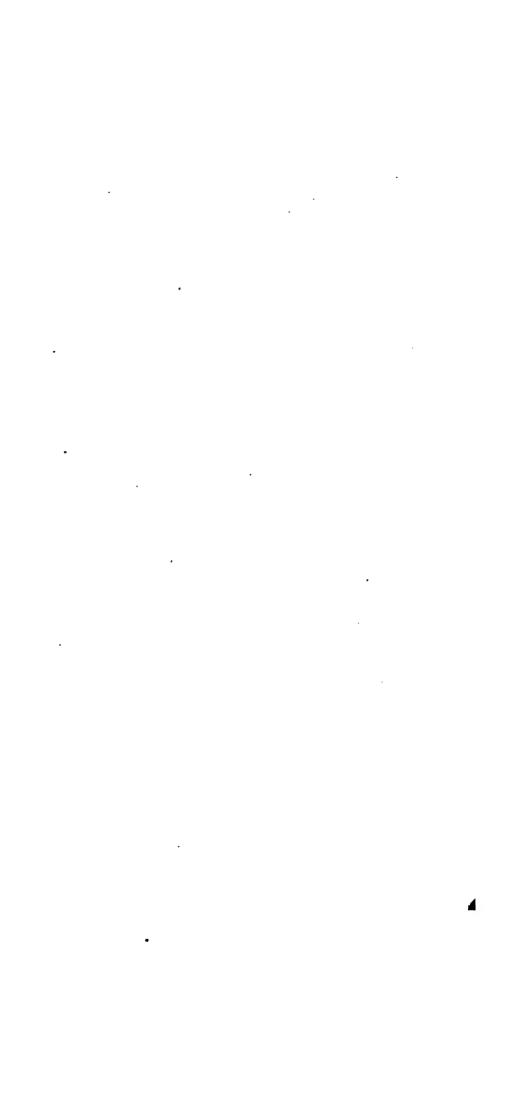





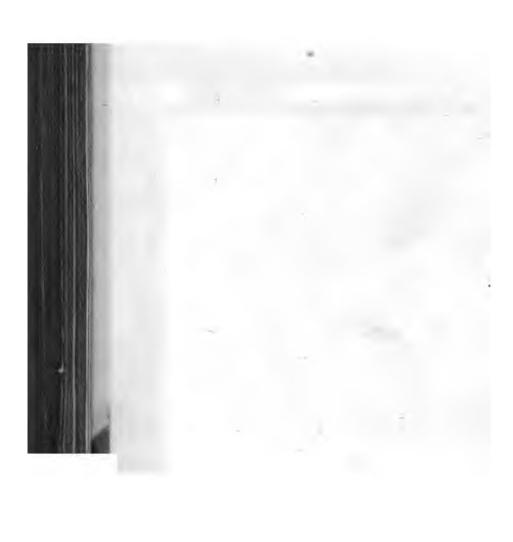

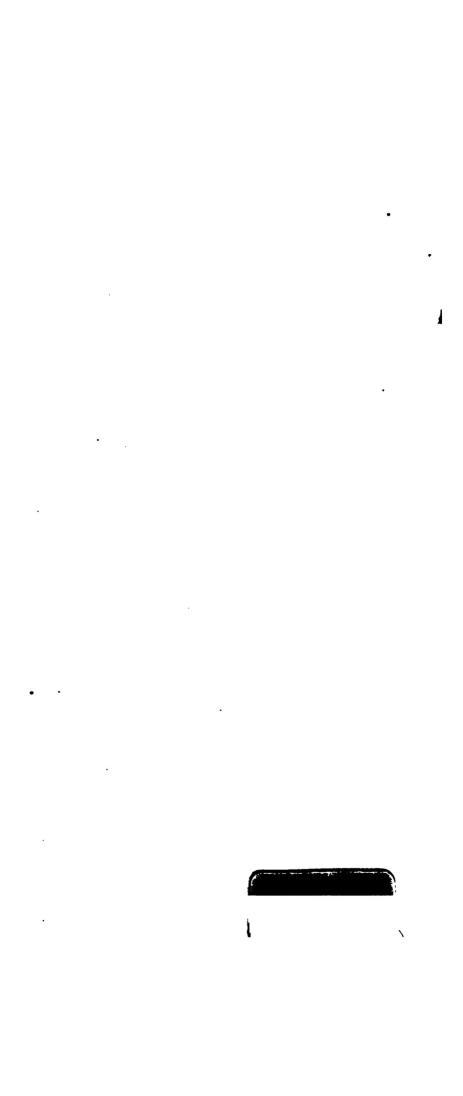

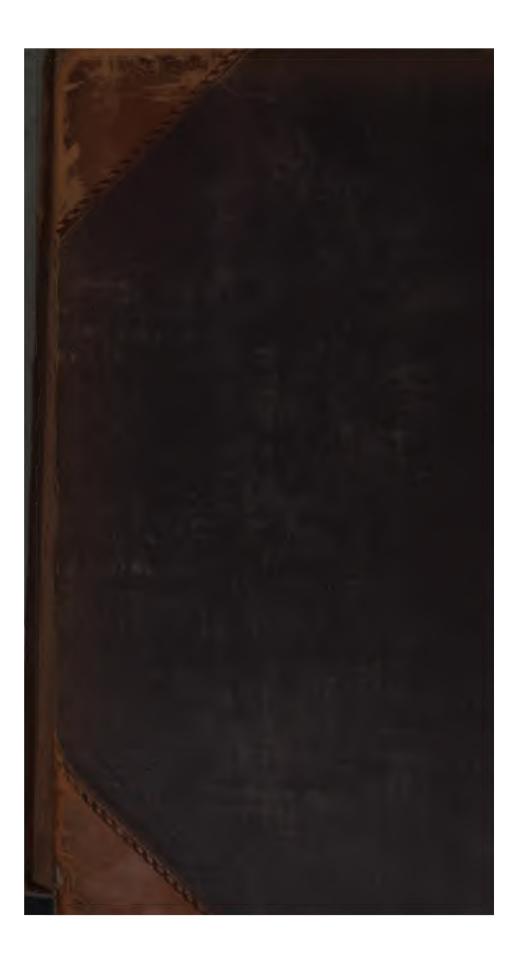